



30-B-55

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armado

One of ordine 26

A8 ( 10

B. Prov.

II



B. Cw. - 1/416



\_ \_ \_

# VECCHIO TESTAMENTO

VOL. II.

PARTE SECONDA

610648

## LA

# SACRA BIBBIA

SECONDO LA VOLGATA

TRADOTTA IN LINGUA ITALIANA

DA MONSIGNORE

# ANTONIO MARTINI

CON L'AGGIUNTA DELLE MIGLIORI PARAFRASI DEI POETI BIBLICI
E DELLE ANTICHITÀ GIUDAICHE

DI GIUSEPPE FLAVIO

VOLUME SECONDO



FIRENZE
PER DAVID PASSIGLE
M DCCC XLIII.





#### PREFAZIONE

#### ALLA PROFEZIA DI EZECHIELE

Ezechiele fu di stirpe sacerdoiale , figliuoto di Buzi, e fu condotto prigioniere a Babilonia insieme con Jeconia re di Giuda, e cinque anni dopo cominciò ad esercitare il ministero profejico, nel quale continuò per lo spazia di venti anni , dali' anno 3409, fino al 3430, che fu il decimoquarto dopo ia espagnazione di Gerusalemme, come è milicata capo xt. 1. Per quello, che è dello, capo i. 1. molti credettero, che nell' anno trentesimo deil' età sua ricevesse Ezechiele da Dio lo spirito profetico; altri però per quell'anno trentesimo intesero non l'eià dei Profeta, ma tutt' altra cosa , come dirento. Cominciò adunque Ezechiele a profetare nella Culdea nel tempo, che Geremia profetava in Gerusalemme, e secondo che le profezie di Geremia mandavansi a Babitonia, si maaduvano parimente quelle di Ezechiele nella Giudea, affinche e neil' uno e neti' attro paese si venisse a rendere manifesta la providenza di Dio, e intendesser qui Ebrei, come tutto quello, che ad essi avveniva, era effetto di ordinazione divina , come osservo S. Girolamo. Inverocchè a confermur nella fede gli Ebrei di Babilonia, i quait aile esortazioni di Geremia si crano soggettati a' Culdei, e dipoi vedendo, che Gerusalemme tuttaviu era in piett, si pentivano , e si dolevano di quella che avean fatto, non rifina Ezechiele di ripetere ii prossimo indubitato adempimento delle predizioni di quel Profeta, e la distrazione di Gerusalemme e del tempio. Ma non a questo soi fine fu indiritta la missione di Ezechiele; imperocché e de gastighi, co quali voieva Dio punire le scelleraggini de' papoli confinanti coila Giudea e gii stessi Caidei e ia superba Babilonia , e dei ritorno fetice degli Ebrei nella loro terra , e della ristorazione di Gerusalemme e dei tempio, e della nuova alleanza, e deila vocazione delle genti, e dei regno pastorale di Cristo, e del suo battesimo, e della risurrezione de' morti parlò egli, e profetò con aitistimi sensi; per la qual co-sa massimo e sublimissimo tra' Profeti è detto dal Nazianzeno, e da S. Girolamo l'accano delle scritture e il laberinto de' misteri di Dio. Imperocché questi misteri di Dio sono esposti da iui frequeniemente per via di figure,

difficoltà d'intenderlo, e molto più di traslatarlo e illustrorio. Quindi è, che quanto alla prima visione di questo Profeta e quanto a tutto quel che egii scrive intorno alla nuova edificazione dei tempio, le Sinagoghe tutte erano mute fino a' tempi di S. Girolamo , affermando i Giudei esser cosa più che da uomo ii tentare di ragionarne, ed essenda dai loro murstri proibito u chicchessia di accostarsi a questo Profeta prima dell'età sacerdotale, cioè dei treni' anni , e voiendo essi ancora , che al più al più fosse permesso di esporre in genere i principati argomenti di questo libro, e non mai di presumere di spiegarlo a parte a parte. Sottile superstiziosa cautela degna dello spirito di taii dottori : come se quelio , che Dio dettò, e fece egli stesso scrivere dal Profeta, per altro fine lo avesse dettato, e fatio scrivere, fuori che per essere meditulo e studioto a edificazione della fede. Imperocchè in primo iuogo queila, per così dire, sacra e venerabile oscurlià, che s'incontra nelle Scritture sante . dee servire non a raffreddare . od ammorzare il desiderio, ma a risvegliare la santa sollectiudine della pietà , ia quale , mediante il fervore dell'orazione, può ottenere da Dio quello, che alla naturale intelligenza è negato. In secondo tuogo, a consaluzione di queili, che in tale palestra si esercitano, e per propria utilità, e per ginvare insieme a' fratelli, ottimamente osservo S. Agostino, che il fine e la pienezza delle Scritture non altro essendo, se non la doppia carità, chiunque le scritture divine e qualunque parte di esse si crede di aver intese, ma in tal guisa le intende, che con questa sua intelligenza non edifica questa doppia carità, non le ha ancora ben intese; ma chi poi da quelle tali sentimenti ne tragge, che sona utili a nudrire e fortificare questa carità, abbenchè forse non abbia ben conjureso il vero senso, cke in quel luogo ebbe in mente il sacro Scrittore, questi ne con suo danna s'inganna, ne cade assolutamente in menzogna, De Doct. Chr. tib. 1.33.36. Per la qual cosa lo pure nella necessità di scrivere sopra questo difficilissimo libro non ho amesso primieramente diligenza e fatica, che lo credensi utile a facilitarmene la intelligenza, e dipoi ho domundato sovente di simboll, di enimmi, onde sovente la somma l'aigio divino per la intercessione di quello siesso sanio Profeta, per cui questo immenso jesoro di recondife allissime cognizioni volte a noi trasmettere la Providenza, e particolarmente ho domandoio, che, essendo io ceriamente incopace di alzarmi fino a comprendere la larghezza e la lunghezza e la sublimilà e la profondità della celeste dottrina in questo libro racchiusa, non permetta almeno, che in tutto il mio lavoro stavi cosa, che servir non possa alla edificazione della

Ma iornando al nosiro Profeta, egli ebbe la gloria di morir martire della giustizia .. come leggesi nel Mariirologio romano a' dieci di Aprile: Memoria di Ezechiele Profeta, il quale vicino a Babilonia fu ucciso dat principe del suo popolo, perche lo riprendeva a motivo del cullo, che quegli rendeva a' simulacri, e fu sepolto nel monumento di Sem e di Arphaxad progenilori di Abramo , dove molti sogliono concorrere a far orazione. L' autore de' completà e della carità, di quella carità, che menti imperfetti sopra il l'angelo di S. Matsta sopra la scienza, e nella quale sia il com- leo hom. 16. scrive, ch' el fu strascinato, fino plemento della legge e il fine delle Scritture. che spezzato il cranio ne schizzarono le cervella.

SCHIELE CAR I.V.



se apersero i ciele, e vide visioni divino

#### PROFEZIA

### DI EZECHIELE

#### CAPO PRIMO

In qual luogo, e in quot tempo Ezechiele avesse le visioni divine dei quattro animati, delle ruote, e del trono, e dell'uoma sedente sul trono, e circondoto dal fuoco.

- t. Et factum est in trigesimo anno, in quarto, in quinta mensis, cum essem in medio captivorum \* iuxta fluvium Chobar, aperti sunt cueli, et vidi visiones Dei. \* Inf. 5. 23. 10. 20. 43. 3.
- 2. In quinta mensis, ipse est annus quintus transmigrationis regis Joakin,
- 3. Factum est verbum Domini ad Ezechielem filium Buzi sacerdotem in terra Chaldaeorum, secus flumen Chobar; et facta est super enm ibi manus Dumini.
- 4. Et vidi, et ecce ventus turbinis venichat ab Aquilone; et nubes magna, et ignis invutvens, et splendor in circuitu eius; et de medio eius quasi species electri, id est de medio fernis .
- 1. E avvenne, che l'anno trenfesimo nel quarto mese a' cinque del mese, mentre to me ne stava in mezzo ai prigionieri presso il flume Chobar , si apersero i cieli , e vidi visioni divine.
- 2. A' cinque del mese nell' anno appunio, che fu il quinto dopo la trasmigrazione del re Joachim . 3. Il Signore indirizzò sua parola ad Eze-
- chiele sacerdate figliuolo di Buzi nel paese dei Caldel presso il fiume Chobar , ed ivi si fe' sentire sopra di lui la mano del Signore. 4. E vidi, ed ecco un turbine di vento, che
  - veniva da settentrione, e una nube grande, e un fuoco, che in lei s' immeraeva, e uno spiendore intorno ad essa, e dal suo centro (rale a dire da mezzo al fuoco) una tumagine come di eletiro:

1. E avvenne, che l'anno trentesimo ec. Si è seduta in altri libri la particella conglontiva E posta al principio secondo l'uno degli Ebrei ; così romineiano l' Esodo , Il Levilico, i Numeri, Giosue ec. Intorno a quest' anno trenlesimo è disputa tragl'Interpreti , da qual punto od epoca sia da computarsi. Due sole opinioni riferiro; l'una, ehe conta i trenta anni dal principio del regno di Nabopolassar padre di Nabuchodonosor sul fondamento non irragionevole, che Ezechiele vivendo tra' Caldei, e soggetto a' Caidei, come totta la sua nazione, abbia voiuto segnare l'anno di queste visioni secondo l'uso degli stessi Caldei, i quali contavano gli anni dal comincia-mento del regno di quel re fondatore dell'impero Caldaico ; la seconda opinione, che è forse più vera, prende quest'anno trentesimo dall'anno dicioitesimo di Giosia, cel qual anno fu trovato il libro della legge , e fo celebrata la Pasqua con Istraordinaria soleunita, come si narra 1v. Reg. to. 11. 12.; e da quest' anno fino all'anno quinto della trasmigrazione del re Joachim vi sono trenta anni-Il quarto mere. Si crede comunemente dell' anno sucro, che cominciava in marzo, onde li quarto mese è qui il mese di giugno. Presso il fiume Chobar. Egli e l' Eufrate , o qualche canale dell' Enfraie, secondo molti interpreti: ma secondo allri egli e ti fiume Chabera nella Mesopotamia, rommentato da Tolomeo, e detto Abora da Strabone, e da Ammiano Marcrilloo.

Si aperaero i cieti. Vuol dire, che fu illustrata la sua mente per veder le cose celesti E vidi visioni dirine. Visiuni mandate da Dio. Queste egli le vide o co' soli occhi della menta, ovvero cogli occhi anche del corpo 2. Del re Josekim. Egli è chiamato più comunemente Jechoola, Vedi I. Paral, III. 16, 17,

3. Ed ivi si fe' sentire sopra di lui la mano del Sionore. La mano in questo iuogo sigolfica lo spirito profetico, il quale spirito cominció allora a investire Exechiele. 4. Un turbine di venta, ec. Ovvero: un vento tempestoso.

Questo vento dinota va la forte indignazione del Signore contro Gerusalemme, ta quale da questo vento dos ea essere atterrata e distrutta. Il Profeta dice, che questo veniva da Settentrione, cioè dalla Cal·lea, che è a Sellentrione rispetto alla Giudea, contro la quale soffiava questo vento potente; e benche egli fosse attualmente nella Caldea, confuttoció paria, come se nella Giudea al trovasse, e nella atessa città di Gerusalemme, perchè si tratta delle calamita dell'una, e dell'alira, che sono mostrate allo stesso Profeta. Si può anche per questo turbine tempestoso jutendere significato Nabuchodonosor, di cui volca servirsi il Signore come di strumento a punire la Gudea, e Gerusalemme.

E una nube grande. È delta grande questa nobe forse

non tanto per essere vastissima, quanto perchè era gravida di procelle, e di tutti i fiaggili, che Dio volca mandare sopra la terra.

E un fuoco, che in lei s'immergera. Globi immensi di fiamme si aggiravano nei centro di questa nube. E uno splendore interno ad essa. I lampl e le folgora, che partivano da questa nube, faceano, che tutto intorno ad essa era luce e splendore. E dat suo centro (vale a dire

- B. Et in medio eius similitudo quatuor animalium: et hie aspectus corum, similitudo hominis in eis.
- 6. Quatuor facies uni, et quatuor pennae nni.
- 7. Pedes eorum pedes recti, et planla pedis corum quasi planta pedis vituli, et scintillae quasi aspectus aeris candentis.
- 8. Et manus bominis sub pennis corum in quatuor partibus: et facles, et pennas per quatuor partes habebant.
- 9. Iunetaeque erant pennae corum alterius ad alterum: non revertebantur eum incederent: sed unumquodque ante faciem suam gradiebatur.

to. Similitudo autem vultus corum: facies hominis, et facies leonis a dextris ipsorum quatuor: facies autem bovis, a sinistris ipsorum qualuor, et facies aquilae desuper ipsorum quatuor.

11. Facies corum, et pennae corum extentae desuper; duae pennae singulorum iungebantur, et duae tegebant corpora eorum:

- B. E in mezzo n quel (fuoco) la rappresentanza di quattro animali, de'quali l'apparenza era tale: egli aveano somigliunza di uomo. 6. Ciascuno avea qualtro facce, e clascuno avea quattro ali.
- 7. I toro piedi , piedi diritti , e la pianta
- de' toro pledt come la pianta del piede di un vitello, e gettavano scintille, come fu al vedersi un fulgido accialo.
- 8. E mant di uomo (eran) sotto le toro ali al quattro lati, ed avean le facce, e le ali da' qualtro lati.
- 9. Ed erano unite le ali dell' uno di essi a quelle dell' altro. Non andavan indietro altorchè camminavano, ma ciascheduno si movea
- secondo la direzione della sua fuccia 10. Quanto alla figura dei loro volti, arean faccia di nomo, e faccia di lione avean intil quattro alla loro destra parte: la fuccia di bue areau tutti quattro alla sinistra purte . e al disopra di essi quattro era la faccia dell' aquila.
- 11. Le loro facce, e le loro ali si stendevano all' Insù: due ale di ciascuno di essi erano ugualmente distese, e due cuoprivano i loro corpi.

di mezzo al fuoco) una immagine ec. Nel contro della nuvola, il quai centro era vivo fuoco (come si è detto), vide il Profeta una immagine, o figura di uomo (vers. 27.) la cui esterna apparenza era come s'el fosse fatto di eleitre. Non ho voluio cambiar questa voce, perché quantunque sia questo una specie di rame, egli era però un rame molto prezioso, anzi piu spleodido, e piu prezioso, e piu stimato dell'oro, come dice s. Girolamo, Origene, ed altri. Gli actichi lo chiamarono orichalco. La tigura adunque, che vadensi lo mezzo a quel fnoco, era di tai materia, che esprimeva (quanto umanamente esprimer si puo cosa si grande) la maesta dell' Altissimo personagglo, che per essa veniva rappresentato.

5. E in mezzo a quel (fuoco) la roppresentanza di quattro animali, ec. Pez questi quattro animali venivano simboleggiati quallro principali Angeli ministri dei Re dei regi. Dice , la rappresentonza di qualtro animali, perchè non veri animali, ma nobilissimi spiriti erano essi; e solamente per alcune qualità aveavo qualche similitudine con certi animaii conosciuti da noi-

6. Cioscuno avea quattro facce. Ognuoo di essi avea primo la faccia di uomo; secondo: ognuno avea dalla parte destra la faccia di lione ; terzo, dalla sinistra parie la faccia di hove ; quarto liusimente, nella parte di dietro la faccia di aquita : così secondo queste quattro diverse, e distinte facce clascum di questi animali veniva ad essere, nomo, lione, bove, ed aquila. Vedi il rersetto 10. E ciascuno avea quottro oli. Due per volare, e due per

coprire le parti inferiori del curpo 7. I loro piedi, pirdi diratti. Per I pledi Intende gli stinchi, che eran diritti come quelli degli nomioi, nou curvi come queili de bovi, lioni ec., i quali banno a nezzo della gamba la pregatura, che banno gli uomini

nel ginocebio. E la pianta de' loro piedi ec. La pianta de' piedi era rotonda come è quella del vitetto E gettavano scintille come fa al vedersi un fulgida acciaio. Ovvero: come un fulgido rome; ma la prison tra-

duzione, che è del Valablo, mi sembra piu appropriata per ispiegare la lucentezza de' piedi di questi sacri auimali.

8. E mani di uomo (cran) sotto le loro ali a' quattro

lati. Aveano quattro mani , come aveano quattro facec , e quattro ale, una mano a ciascuno de' loro iali. Vi ha chi crede, che le qualtro ale fosser le quattro brarria coperte di penne, alle estremità delle quali braccia erano le quattro mani.

o. Ed erano unite le ali dell' una di essi a quelle dell'altro. Sendo spiegate le ale di questi animali come per volare, si torcavano nelle loro estremità l'una coll'altra Sembra, che sulle loro ale reggevasi da questi animali il irono di Dio, ende s'intende, che toccandosi le ale dell'uno con quelle dell'altro, le otto ale venivano a formare, e chiudere un quadrato.

Non andaran indietro allorche comminerano. Andavano sempre innanzi per diritta via quando si movenno e oè tornavano mal indietro, ne piegavano a destra, od a sinistra, onde è detto, che ciuscheduno si morva seconda la direzione della sua faccio, lo che intendesi della laccia mana, che era in essi la principale. Con quelle parole: Non tornevano indietro ec., può dinolorsi la invariabil costanza di questi apiriti nell'adesopiere i comundi dei

10. E al disopra di essi quattro ero la foccia dell'aquile. La faccia adunque di aquita non era nella parte deretana del capo, ma sopravanzava sui capo istesso; perorche s. Girolamo, s. Gregorio, e Inili I Label lessero desuper, benche oggidi questa parola non sia nell'Ebreo, e neppure nella nuova edizione di s. Girolamo. 11. Le loro focce, e le loro ali si stenderana all'insia.

Ovvero: crano rivolte all'insis, mirarana all'insis. Espressione, che spiega coma questi spiriti erano sempre iotesi a Dio, a considerare le cose celesti e i misteri dell' Altissimo. Due ale ... erono uqualmente distere. Il senso, che ho lenuto nella versione, parmi, che sia il piu vero, e sicuro: le loro ale erano tra loro corrispondenti, erano di coutro l'una all'altra, spiegate come le ale di un urceilo, che voia : tale è ( secondo me i li senso della parole: Simul jungebantur. Sona quattro virtà (dien a. Gregorio), che alzana l'animale sopra le terrene offezioni, riquarda al faturo l'umare, e la speranza, che vaana del pari, perche gli eletti amona le cose ci lesti, e speran quello che amana; riguardo al passalo il timore , e la penilenzo , le quali due virtu navondono

- Et unumquodque eorum coram facie sua ambulabat: ubi erat impelus spiritus, illue gradiebantur, nec revertebantur eum ambularent.
- 45. Et similitudo animalium, aspectus eorum quasi carbonum ignis ardenlium, et quasi aspectus lampadarum. Haec erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur egrediens.
- Et animalia ibant, et revertebantur, in similitudinem fulguris coruscantis.
- Cumque aspicerem animalia, apparuit rota una super terram iuxta animalia, habens quatuor facies.
- 16. El aspectas rotarum, et opas carum, quasi visio maris: et una similitudo ipsarum quatuor; et aspectas earum et opera, quasi sit rota in medio rotae.
- Per quatuor partes earnm euntes ibant, et non revertebantur eum ambularent.
- 18. Statura quoque erat rotis, et altitudo, et horribilis aspectus: \* et totum eorpus oculis plenum in eircuitu ipsarum quatuor.
- \* Infr. 10. 12. 19. Cumque ambularent animalia , ambulabant pariler et rotae iuxta ea : et enm elevarentur animalia de terra , elevabantur simul
- Quoenmque ibat spiritus, illuc eunte spiritu, et rotae pariter elevabantur, sequentes eum. Spiritus enim vitae erat in rotis.

et rolae.

- opli occhi di Dio i loro mali, i peccati passati. Ecco quel che significazioni in due all, con cui i santi animali velano i loro corpi.
- 12. Secondo la direzione della sua faccia. Della faecia di tuosso, come si disse qui avanti. Dere porturali i inprio dello apirilo, ec. Questo spirito eggi i so apirito di Dio, che reggeva questi animali in tutti i loro movimenti.
- 13. Come carboni ardenti di Juoco. Erano del colore del luoco, e parae che ariessero da ogo il alto. Fedena elevero e de con il laborita del luoco, e parae che ariessero da ogo il alto. Fedena secorore ec. Di mezzo agli animali uscivano lampi, e doi mezzo ele quadrato, che formavasi da' quattro animati, o cose come un grandissimo braciere di acessi carboni, la liamma de' quali spandevasi per ogoi parte, o de gli animali stessi erano del colore del fluoco.
- 14. Andavano, e venicano a somiglionza cc. Andavano, e camminavano con somma celerità, come taoti folgori.
- 13. Use roots salta terra press agit animali, co. Persso ciscussin degli animali era masi di questi roude, code
  crano quattio ruode, ed renno totalmente simili tra loce
  crano quattio ruode, ed renno totalmente simili tra loce
  terra della consultationa della consultationa della consultationa della consultationa della consultationa della consultationa degli retti, ed aggiordensia pioceno
  consultationa della consultationa d
- 16. Del colore del mare. Di color ceruleo. E la loro for-

- 12. E ognuno di essi si moveu secondo ia direzione della sua faccio: dove portavali l'impeto dello zipirito, colà andovano, nè in andando si volgevan indictro.
- 43. E gli animali erano a vederli come carboni ordenti di fuoco, e come accese foci: vedecsi scorrere nei mezza degli animali uno splendore di fuoco, e dol fuoco uscir folcost.
- 14. E gli animali ondavano, e venivano a somiglianza di folgore lampeggiante.
- E mentre to mirava gli animali, appari una ruota sulla terra presso agli animuli, la quale avea quattro facce:
- 16. E le ruote, e lo materia di esse erano a vederle come del colore del more, ed erono tutte quottro ad un modo, e lo loro forma, e la loro struttura era come di una ruala nel mezzo di un'oltra ruota.
- Camminavano costantemente pe' quoitro lati, e quando camminavano non si volgevano indietro.
- 18. Le ruote avean pure una grondezza, e un' oltezza orribile o vedersi, e tutto il corpo di iutte quattro oll' intorno era pieno
- di occhi. 19. E camminondo gli animali, ramminavano del pari anche le ruote dietro ad essi: e quando gli animoti si olzavan da terra,
- si alzavano insteme onche le ruote.
  20. Dovunque andava lo spirito, colà, dietro allo spirito, s' indirizzavan le ruote seguitandolo; imperocchè nelle ruote era lo spirito di vito.
- mer la lave viruliras ec. Esno (cone si e detto) dos corcoli, che al Iaglia no si supoli retti, ed ermo loscorcoli, che al Iaglia no si supoli retti, ed ermo loscorcoli de la lave virulira del respecto del corcoli, e pare, che non dorsase diabitarseno, perchè lo Sertitore sacro dell' Ecclessistico delle, che Lizechiei, videi e supritano delle giorna mostrano a lai seri cocciso del Corrabai, xxxxx. 10. Ana dannia lo organo, e dicoso, che si parti di diabata, co attavano france, o ai moveno iniseme con tutto il rande spetitolo.
- Comminavano..., pc' quottro lati. Si movemo per ogni verso, ed erano portate dal comune movimento del cocchio.
   Oucundo cassiniagrano non si volgregno indictro. La
- pis vera sposizione di queste parole cerdo esser questa, che queste ruote non si moveano come le ruote de nostri corchi, girando intorno al loro asse, ma si moveano col movimento del cocchio.
- Era pieso di occhi. Questa circostanza da a queste ruote una somigliacza col ciclo, di cui sono come tanti occhi le stelle luccuti.
- 10. E camminando gli onimoli, camminarano del pari onche le ruote. Movendosi gli adinali verso qualue que parte, si movrano anche le ruote, oude restava sempre lo stesso spazio tralle ruote, c gli naimali.
  20. Dovvagace andraro lo spirito, cold, distro allo spi
- rilo, ec. Lo stesso spirilo, che guidava, e portava gli animali , portava nothe le ruole. Il cocchio del Signore non era lirato da' baol, aé da' cavalli, ma camminava da se, quasi fosse animato. Si moveano i Cherubial per imputo dello spirilo, e le ruole il seguivano pel medesimo imputoso, quasi fossero animate.

- 21. Cum euntibus ibant, et cum stantibus stabant: et eum elevatis a terra, pariter elevabantur et rotae, sequentes ea: quia spiritus vitae erat in rotis.
- Et similitudo super capita animalium firmamenti, quasi aspectus erystalli horribilis, et extenti super capita corum desuper.
- Sub firmamento autem pennae eorum rectae alterius ad alterum: unumquodque dusbus alis velabat corpus suum, et alterum similiter velabatur.
- 24. El audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum, quasi sonum sublimis Dei: cum ambularent quasi sonus erat multitudinis, ut sonus castrorum: cumque starent, demittebantur pennae eorum.
- Nam cum fieret vox super firmamentum, quod erat super caput corum, slabant, et submittebant alas suas.
- 26. Et super firmamentum, quod erat imminens capiti corum, quasi aspectus lapidis sapphiri similitudo throni: et super similitudinem throni, similitudo quasi aspectus hominis desuper.
- 27. Et vidi quasi speciem electri, velut aspectum ignis, intrinseeus eius per circuitum: a lumbis eius, et desuper, et a lumbis eius usque deorsum, vidi quasi speciem ignis splendentis in eircuitu.
  - 28. Velut aspectum arcus eum fuerit in nu-
- 22. E supra le tate depit animali era la fjarra del firmementa. Vidi li firmamento, o sia il richo distano, splendente, orribile (cio: stapradamente leito) a refersi, il i cui quattra aquaji cresso tapra le trabe del Chernibal. 22. Le fore als sires quello dell' son a quello dell' adtore als sires quello dell' son a quello dell' adtore also tates apparato, e alla medicina alterza, quello dore finita l'ais di uno, cominciava quello dell' altre. Ciarvano con dece del refersi il sen corpo, e il affero era votata alto atense modo. Questo procie: E e altre cre ecito e: Son o una reputatione delle procedenti, presidio-
- ne usata dagii Ehrei, quando vogiiono apiegare la coulernula di varie cose tra loco.

  3). E io vidina il suono delle ale ec. Quando I Cheruphilo robavano in aito, lo shattimento derile ale lora facea romore, come di usa gran piena di acque, e come di inno mandato da Bro onalpotente a letror de' mottali: quando poli i Cherubiai camenianvano, il romor, ch' ei faceano, era come compre di gran turba di popolo, or-
- vero di grande esercito. 

  E quando stavan fermi, evevan posa le loro ali. Così de tradunti ili verbo demittebantar, came apparisco dalla Versione de' LXX, e non si dee già lotendere, che i Citerubini abbassassero, o ripiegasser le ale, eh' ei tenevao sempre teso, e pronde al volo, come è dello
- nel vers. 11.

  25. Quando levareas roce sopra il firmamento, et. A na voce di Dio, ebe stava sopra il firmamento, i Cherubini davan posa alle loro ale, tenendole però sempre
- distese.

  26. Come un trono di pietra auftre. Nulla può idearsi di più nobile, e grandioso di questo trono formato di saffiro, pietra di si gran pergio, e bellezza, come si è det-

- 21. Andavano se quegli andavano, stavan ferme se stavan fermt quelli; e atzandosi quelli da terra, si atzavan anche le ruote seguendoli, perchè lo spirito di vita era nelle ruote.
- 22. E sopra le teste degli animali era la figura del firmamento, che pareva un cristallo orribile a vedersi steso sopra le loro
- 23. E solto del firmamento le loro ale stese quella dell' uno a quella dell' altro; ciascuno con due ale velava il suo corpo, e l'altro era velato allo stesso modo.
- -23. E io udiva il suono delle ale come romoreggiamento di molte acque, come tuono di Dio postente: quando camminavano, il romore era come di turba grunde, come romore di un'armata: e quando stavan fermi, acevan posa le loro ali;
- Împerocche quando levavasi voce sopra il firmamento, che era sopra le loro teste, eglino si fermavano, e tenevan ferme le loro nie.
- 26. E sul firmamento, che era sopra le loro teste, era come un trono di pietra saffiro, e su quel quasi trono era la figura come di un uomo.
- 27. Ed io vidi una specie come di elettro, e come un fuoco dentro di lui e all'intorno: da' lombi di lui all'insu, e da' lombi di lui sino all'infime parti vidi come un fuoco,
- che rispiendeva all' intorno. 28. Qual è l'aspetto dell' arco boleno al-
- to più volte. Sopra questo trono vede il Profeta l'Immagine di un gran personaggio, come di un gran re. 27, Fidi una specie come di elettro, ec. li personaggio
- sedente sopra quel trono da Banchi in su pareza formato di elettro, dentro di cui aplendeva vivo fioco; da Hanchi in giu tulto era fuoco in tutte le parti, e all'intorno.
- 28. Qual' è l'aspetto dell'arco bateno. Dalla refrazione della luce tramandata da questo spiendidissimo corpo, formavasi nella sottoposta atmosfera una bella tride, che ciaggesa il trono, e la Maesta del Signore sedente sai
- Dogs aver apiegab bereament, e (questo per not a polar) elizamental interno ship profession, convicue, polar) elizamental interno ship profession del polar elizamental interno ship polar elizamental contamental del profession elizamental del proper profession del consultare in an interesta, coli corressato elizamental consultare in an interesta, coli corressato elizamenta e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta non sul persente al absolutori e internosso del prosinta del prosinta del prolaminata del proporto del pr
- grande istruzione. In questa visione di Ezeclairie ai vedono i Cierculini, ehe lurono nei labernarcolo di Mose, e nel tempto di Salomone; anni da questo luogo del nontro Profeta, e dal capo 111. Ila. argonomello qualche dotto Interprete, che gli atesti Cherubini di Mose, e di Salomone avessero anche essi le qualtro facce come questi di Lerchite. Ed r.

ris per gyrum.

be in die pluviae: hie erat aspectus splendo- loretie formavi nella nube in un di piocoso, tal era l'aspetto del fuoco, che risplendeva all'internu.

apcor da notare che Salomone fece nel tempio ( secondo l'ordine dato da Davidde) una quadriga di Cherubini, come si irgge i. Paral. xxviii. 18., onde non due, ma quattro furono I Cherubiul del tempio, come quattro ne furon veduti da Ezerbiele. Le quattro ruoie venivano a fare come un quadrato, e quasi formavano un cocchio, che somigilava l'area del Testamento nella sua figura quadrangolare. Presso alle ruoje stavano i Cherubini , e sopra i Cherubini atava ii firmamento, che eta come ia predella del trono di Dio. Da quello adunque, che fu fatto prima uel tabernacolo di Mosè, e dipoi nel templo di Solomone, si vede a qui, e in molti altri inoghi delle Scritture rappresentato i Altissimo, che siede, e vola sopra I Cherubini: Denter. xxxIII. 26., ps. xxIII. 10., LXXIX. 2., XCVIII. 1., 4. Req. XIX. 15., Inci. XXXVII. 16. Ed è molto simile questa visione a quella, che è descritta da s. Giovanni Apocal. IV. Sono adunque notate dai Profeta tutte queste cose : primo il vento, la nube grande, ii turbine di fuoco; secondo ii cocchio di Dio co quattro Cherubini : terzo le ruote ; quario il trono di Dio, cui serve di predella il firmamenio, e finalmente lo siesso Dio In figura umana sedenta sul trono

Si è veduto, che il vento, il lurbine e il froco venivano da settentrione verso Gerusalemme, onde siguificano la terribil tempesta, che dovea venire da quella parte sopra Gerusalemme, e sopra le genti vicine. La nube grande e tigura dell'esercito numerosissimo de' Caldel comandato da Nabuchodonosor, come si vede in Geremia cap I. It. 13. Questa tempesta viene da Dio, perchè egli de' Caldel si servirà ad eseguire i suoi decreti coniro i Gludel, a Il fusco, che va colla unbe, annunzia la devastazione e i' incendio della città e del tempio. S. tiregorio M. applicò questo luogo a Cristo, il quale venendo al giudizio con immensa schiera di Angell, e di Santi, quasi in turbine rovinoso di fuoco involgerà i reprobi, e

li precipitera nell'inferno. Il cocchio di Dio è figura della sua gioria, della sua maestà, della sua providenza, e dei suo regau, onde intorno a questo coechio stanno gli Angeli ministri di lui . che i voleri di lui adempiono con uguale esattezza e celerita. Le quattro ruote, e le quattro facce degli animali e delle ruote dimostrano come in provvidenza verso ie Mrti tutic dell'universo penetra e si siende; e siccome parti tutie dell'universo penetra e si sicine, e encelerità, con cui la stessa providenza il tutto opera, e a tutto provvede; così le all ripiegate, che veiano il corpo di essi ci fanno intendere come di molte ordinazioni divine sono ocruite a noi le cagioni; ma coniuttociò nei generale governo dei mondo spiende miracolosamente la gloria di Dio, e della sua infiuita sapienza. Ma ove più dappresso si consideri li tine, per cui fu mandata questa ne al Profeta, noi verremo a comprendere, che tutto Il grande apritacolo è specialmente indiritto a rappresentare il sovrano Signore del ciclo, e della terra qual terribil guerriero, che messo in ordine il suo cocchio, va a far guerra agli Ebrei. Imperocché (come ossersò a. Girolamo) que' Giudei, i quali insieme cui loro re Joa-chim si erano soggettati a' Caldel) ed eranu stati condot-U a Babilonia, avendo per quasi cinque anni veduio come Gerusalemme era tuttora lu piedi , a Il regno sussisteva, e non si adempivano ancora le predizioni fatte contro quella citta da Geremia (cap. xxiv.), que' Giudei (dico) cominciavano già a pentirsi di essersi voloniariamente renduti al nemico, a a negar fede alla parole di quei Profeta. E Dio In quell'anno appunto dieda ad Ezeebirle lo spirtto di profezia, e con questa prima visione volle a isti far vedere (e per mezzo di iui a quegl'increduli), che la guerra di Dio contro Gernsalemme non era finita , a che anzi egli non tarderebbe a ricogninciaria , e non tărderebbono a veriticarsi le profezie di Geremia; e allora fortunati si riputerebbero i Limici, che vivenno in pace nella Caldea in comparazione dei loro fratelli rinani nella patria, dove ogni sorta di mali e di sciagure avrebber sofferto ala nell'assedio, sia nella espugnazione della infelice citta. Che tale fosse il fine di Dio in questa sisione, exidentemente dimostrasi da quello, che dicesi cap. xum. 3., dose al irgge, che questa visione egli la ebbe quondo Dio renze a distruyere la città. Ouludi . siccome le profezie tuite di Eschiele si riferiscono principalmente a quel grande avvenimento, così possiam dire, che esse sieno quasi la chiave per la intelligenza di questa visione.

I quattro animali, o sia Cherobini, sono quattro An-geli Pimari ministri dell' Aliasimo nei governo delle cose create, e particolarmente nel governo dei popolo di Dio, e i decreti di lui eseguiscono, sieno essi di misericordia , ovver di giusta vendetta. Per la quai cosa poi leggiamo, che cacciato Adamo dai paradiso terrestre fu posto un Cherubino colla sua speda fiammaute a custodire quel luogo, e a tenerne iontani Adamo e i suoi figliusii. Le quaîtro facce degli animali secondo alcuni sono sinboll delle quattro virtu, che diconsi cardinali, giustizia, prudenza, fortezza, temperanza: ma forse meglio per riguardo al fine già dello di questa visione, s'intendera nella faccia di nomo significata la giustizia; nella faccia di bose la mansurtudine, nella faccia di tione la fortezza, neila forcia di aquila la sapienza di Dio; onde queste quattro facce dei Cherubini sono come gli stemmi, e le Insegne dei loro Signore. E siecome nei general governo dell' noiverso spiccano mirabilmente la giustizia, la bonta, la possanza, e la sapienza infinita dei Creatore, cusi si feerr nobilmente conoscere nel gastigo di Gerussiemme, gastigo, in cui la giustizia fu lemperata colla misericordia, gastigo, cul Dio colla sua sapienza e possanza ordinò al ravvedimento e conversione del popol suo, onde totti qualtro i Cherubini hanno le piante di bove per diostrare come tuito quello che Dio fara, avra per fine la misericordia, di cul goderanno quelli che a lui si rivolgeranno colla penitenza. Le stesse facce sonu nelle quattro ruote, le quall ruote dimostrano la somma facilith e prontezza, con cul le cause seconde si muovono ad un cenno del Creatore, come gli occhi, onde elle son plene, e la loro altezza dinotano la oculatissima, e sapientissima providenza, la quale il tutto vede, e il tutto nesiera da un polo ali' altro, e dall' una fino ali' altra estremità del mondo. L'essere poi ciascuna di gueste ruole come una ruota in mezzo ad un'altra ci dispostra la concuedia, a l'armonia, e corrispondenza, che trovasi in tutte le opere di Dio : corrispondenza non senuer veduta, e intrea da noi; ma di essa abbiamo una tella e siva immagine negli ordinatissimi movimenti dei corpi

celesti. Siede Dio sopra il suo trono in alto di esercitare la suprema sua potesta di giudicare, e di punire i peccalori: e questo trono è formato di una pietra la piu rara e pre aiosa, che si conoscesse in que'tempi dei colore stesso dei cieio, e sparsa di macchie d'oro, come di stelle; e la magolficenza del trono è ricresciuta dallo stesso firmamento, elle serve di sgabello a piedi del Signore. Questi sul trono apparisce agli occhi del Profeta come una figura di elettro nella parte sua superiore, e al di deniro piena di fuoco, e nella parte inferiore tatta fuoco, perché, come dice s. Girolamo, la gioria della divinità non s'intende dagli pomini quale ella è in se stessa; ma solo per le inferiori ane parti si vede, cioè per le opere exteriori, code l'elerna virtu di lui si conosce: e si osserva anche lu questa pittura verificato quello che di Dio già disse Mosè, che egli è un fuoro divoratore, Deut. 18. 3. L'iride finalmente, che cinge il tropo di Dio, è simbolo della misericordia, per cui le stesse avversita, e gli stessi fingelli sono indiritti alla salvazione degli cietti, pe' quali Iuile le cose sono falte.

#### CAPO SECONDO

- Il Profeta è confortato da Dia, affacchè riprenda senza poura i figliuoti d'Isrécle per vedere se si emendano dugli ontichi loro percati; e gli è comandoto di divorore un libro scritto di dentro, è di fuora, in cui erano homentationa, e mesti contict e gust.
- Haec visio similitudinis gloriac Domini: ct vidi, ct cecidi in faciem meam, et audivi vocem loquentis: Et dixit ad me: Fili Irominis sta super pedes tuos, et loquar tecum.
- 2. Et ingressus est in me spiritus postquaur locutus est milri, et statuit me supra pedes meos: et audivi loquentem ad mc,
- 5. Et dicentem: Fili Itominis, mitto ego te ad filios tsract, ad gentes apostatrices, quac recesserunt a me: ipsi et patres eorum pracvaricati sunt pactum menm usque ad dieni
- A. Et filii dura facie, et indomabili corde sunt, ad quos ego nitto te: et dices ad cos: ttacc dicit Dominus Dens:
- Si forte vel ipsi audiant, et si forte quiescant, quoniam domns exasperans est: et scient quia propheta fuerit in medio corum.
- 6. Ta ergo fili hominis ne timeas eos, neque sermones corum metuas: quoniam increduli, et subversores sunt tecum, et cum scorpionibus liabitas: verba corum ne timeas, et vultus corum ne formides, quia domus exasperans est.
- 7. Loqueris ergo verba mea ad eos, si forte audiant, et quiescant: quoniam irritatores
- Tu autem fili hominis audi quaecunique loquor ad te: et noli esse exasperans, sicut
- 1. E-cuddi boccore. La grandezza, e notita di tale spetacolo atterrisce il Profetz; percerbè (dice Teodoreto) se i Seraditi velano dioanzi a bio la loro faccia, che dorra fare un uomo motale? Ma possiamo anche aggiunigere, che il Profetà cadda boccose sul saolo per adorare la maesta del Signore. Così di Abramo al dice, che cadde boccose, quando a lai libo partò, Gen.
- E satii roce di un che parlara, cc. Dio stesso era quegli che parlava; ma il Profeta prostrato colla faccta sul suodo, c pieno com'era di riverezza e di lisence, non seppe subito distinguere se fosse egli atesso, od alcuno del Cherubiol, che a lut parlasse.
- Fighinolo dell'anno. Affincia l'exer solivizato da Dio al ministreo di Proletta, e l'asser altato titu degno di vedere cose si graidil, e di attivision mistereo riperito, a con suscepti e anno possi e siperire al Leculus dell'anno mistere representa diccusa e regionale dell'anno di consideratione dell'anno dell'ann
- 2. Entré un me la spirilo. La spirilo di Dio, la virtu

- Questu visione era similitudine della gloria del Signore, e io la vidi, e caddi boccone, e udii voce di un, che parlava, e disse a me: Figliuolo dell' uomo rizzati su' tuoi piedi, e lo parlerò con le.
- 2. E dopo, che quegli ebbe parlaio, entrò in me lo spirita, e nu alzò su miei piedi, e udii caiui, che mi parlava,
- 3. E diceva: Figliuolo dell'uomo, lo spedisco te u' figliuoli d' Israele, u nazioni di apostati, che si son dilingate da me; elleno e i padri loro han trasgredito il patto, che
- avean nieco, fino a questo di. 4. E son figliuoli di dura cervice, e di cuore indomabile, quegli a quali io ti mando: e tu dirai loro: Queste cose dice il Si-
- gnore Dio:

  8. Se a sarte essi ascollino, e se a surte si posino ; perocché famiglia contumace ella è questa. Ed ei sopranno, che v'ha in mezzo ad essi un Profeta.
- 6. Tu adunque figliuolo dell'uomo non aver paura di loro, nè li diano apprensione i loro discorsi, perchè in hai da fare con increduli e distruttori, e lu caubili con degli scorpioni: non tenere le loro parole, nè i loro volli il spauriscano, perchè ella è una contunace famiolia.
- 7. Tu adunque ripeterai loro le mie parole, se a sorte ascaltino, e si posino; perocche sono aente falla per irritore.
- 8. Ma tu figliuolo dell'uomo oxcolta tutto quello che to dica a te, e non esser contu-
- di Dio, il quale di un nomo fragile e meschino volca formare no Profeta, questa virtu entrò io me.
- 3. A nazioni di opostati. Ezrehirle era mandato da Dio u profeture a voce agli Ebrri, che rrano in Babilonia, e pre ilettito a quelli, e he eran introra in Geresalemme: gli uni, e gli altri son nominati col litoto obbrobrioso di genti, o ver nazioni, perchè a vesno seguito i vaneggiamenti, e la idnistria delle prati.
- b. Se a sorte si posino; ce. Fioiscano di peccare, lo soglio, elle lu predichi agli Ebrel, anche a quelli che si modureramo avversi alle ine parole, anche a quelli, che non vorrebbono ascoltarle; perocche non di rudo regli avviene, che rili ascoltò con pena e molestia, albatarci dipoi la parolo con frutto, dice a. Girolamo. Le dei siapramo, ce. Sapramo, che lo non ho mancalo.
- di somministrare ad essi l'aluto per convertirgit; e se restermano nella loro ostinazione, saraono sempre più inescusabili.

  a. In hai da fare con increduli e distruttori, ec.
- 6. To hai da fare con increduli e distrutteri, e. Cil uomini, a quali tu dei predicare, non gente tuccedula, che distruggo ogni lene, che non assolta nisan sano consiglio, e ana, e cerca la propria rovina: veri scorpioni che essendo cativi per loro stessi, crecano d'istiliare nesti altri II loro veleno.

domus exasperatrix est: aperi os tuum, et comeile quaccumque ego do tibi.

- Et vidi, et ecce manus missa ad me, in qua crat involutus liber: et expandit illum coram me, qui erat scriptus intus et foris: \* et scriptae eraut in eo lamentationes, et carmen, et vae. \* Apocal. 8. 1.
- a. Apri la tan bocca, e mangia tutto quelto che io li do, Apri l'anima tua a ricevere le mie parole: sieno esse il tuo ello, a convettile nella tua propria sostanza coll'applicazione, a meditazione del tuo spirito, e sigoi il tutto annuaria con fedeltà at mio propolo: non dissientalera, non tacrera, non ritenere dentro di te alcuna parte di quello ello il til.
- 3. Egli era scriita di dratro e di faori. I likel in autico escado (come si disse litrore) longhe membrane, che si avoigenano attorno a un cilindro, non sote-sano essere scriiti, se non nella parte interiore: l'essere adonque scriito di dentro e si litori questo libro preventato a Evechicle significa, che lungo surchbe il 1920 profelare, mentre non potestano conduceria nello slesso libro tutte le sue

et co- mace come è confumace colesta famiglia: apri la tua bocca, e mangia tutto quello

che io ti do.

9. E vidi, ed ecco una mano stesa verso
di me, la quale teneva un libro involto: e

di me , la quale teneca un libro involto ; e la spiegò a me davanti , ed egli era scritto di dentro e di fuori , e in esso erano scritte lamentazioni , e cantici di mestizia , e di guai.

profest, was empirically per different come per di element. Lamantezioni e reagent di enterlità, e qu'in La lamanment di respuis profes, il custion à una forte, e il manuel di respuis profes, il custion à una forte, e il mano, accompagnito da guil e molimoni del coppo. Non deblo pre locre, che friguese, e i Gradiano per la succetation, accompagnito da guil e molimoni del reprotenta del composito del consistente del consistente del consistente del contrata del consistente del concetto del consistente del controlle del conreceptor del concetto del reprotector del concetto de

#### CAPO TERZO

Ezechiele mangia il libro, ed è vivatito da Dio di gran castaaza per ripreudere i figlinoli di Ieraele.

Egii è costituito come sentisella della cana d'Ieraele: vede di nuovo la sforia del Signore, dol
quale gli è ordinato di chindersi in san casa, e starvi legato e muto.

- El dixit ad me: Fili hominis quodcumque inveneris conede: comede volumen istud, et vadens loquere ad filios Israel.
- 2. Et aperui os meum, et cibavit me volumine illo:
- Et dixit ad me: Fili honinis venler tuus conedet, et viscera tua complebuntur volumine isto, quod ego do tibi. \* Et comedi illud: et factum est in orc meo sicut mel dulee.
- \* Apocat. 10. 9. to.

  4. Et dixit ad me: Fill liominis vade ad domum Israel, et loqueris verba mea ad eos:
- Non enim ad populum profundi sermonis, et ignotae linguae tu mitteris, ad domum Israel.
- Neque ad populos multos profundi sermonis, et ignotae linguae, quorum non possis audire sermones: et si ad illos mittereris, ipsi audirent te.
- I. Month state quotie cle treevail. Overes that operate the test is and the Dapit define the producestite in other U sen disk in Dapit define the producestite in mangiamento evenperite, and di orda applicacione stilla disk in the disk

- E (il Signore) disse a me: Figliuol dell'uono, mangia tutto quello che troveroi, mangia questo volume, e va' e parta a' figliuoli d' Israele.
- 2. E apersi la mia bocca, ed ei mi fe' mangiar quel volume:
- 3. Ed ci disse a me: Figliuolo dell'uomo, il luo ventre si ciberà, e le lue viscere si empieranno di questo volume, che io ti do. E lo mangiai, e su dolce alla mia bocca come
- il miele.

  4. Ed ei disse a me: Figliuolo dell'uomo
  va' alla casa d' Israele, e annunzierai loro
  le mie parale:
- 8. Imperocchè non ad un popolo di astruso linguaggio, e d' ignota favella se'tu mandato, ma alla casa d' Israele;
- Né a popoli vari di astruso linguaggio, e d'ignola favella, de' quali tu non possa capire il discorso; e se a questi tu fossi mandalo, ei li ascolterebbono.

mare I preculori alla pentirma coll'annuncio de gautido di libio e cosa parimente docte per un como relatari dell'occe di Dio, e del hore dell'anime. Ma quando il Profesta chè considerato destrio di se lutto quel che il divona lattianer di fuoresto alla sua grote, e la poca speranna, ol immunica gil Dicer provirsi a lottoriti, e le vascina di l'annuncia di Dicer provirsi a lottoriti, e le vascina di montano al Dicer provirsi a lottoriti, e le vascina di l'annuncia di producto annuncia di producto di producto, con sei dicer versi. Il vetti di provita, sua profesta, como si dicer versi. Il vetti di provita, sua

6. Ne a popoli vari di artenso linguaggio, ec. Di-custo Dio, che ei minda il Proteta non a gente bartura im agli travelli del quali egli tottende la lingua e i quali intendono anche il linguaggio del Signore, escodo stati allevati alla scoola di Mone del profetti, e aggiungendo ancora il Signore, che se a popoli barbari, ed dignosta facilia lo avane mandato, lo avendo.

- Domns auteni tsrael nolunt audire te: quia nolunt audire me: omnis quippe domus tsrael attrita fronte est, et duro corde.
- Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus corum, et frontem tuam duriorem frontibus corum.

 Ut adamantem, et ut silicem dedi faciem tuam; ne timeas cos, neque meluas a facie eorum; quia domns exasperans est.

- to. Et dixit ad me: Fili hominis, omnes sermones meos, quos ego loquor ad te, assume
- in corde tuo, et auribus tuis audi. 11. Et vade, ingredere ad transmigrationem, ad fitios populi tui, et loqueris ad eos, et dices eis: Itaec dicit Dominus Deus: si forte au-
- tiant, et quiescant.

  12. Et assumpsit me spiritus, et audivi pest
  me vocem commotionis magnae: Benedicta glo-
- ria Domini de loco suo. 13. El vocen alarun animalium percutientium alteram ad alteram, et vocen rotarum sequentium animalia, et vocem commotionis ma-
- 18. Spiritus quoque levavit me, et assumpsit me: et abii amarus in indignatione spiritus mei: manus enim Domini erat mecum, confortans me.
- 13. Et reni ad transmigrationem, ad acervum novarum frugum, ad cos qui habitabant inxla finnien Chobar, et sedi ubi illi sedebant: et mansi ibi septem diebus moerens in medio acerum.
- 16. Cum autem pertransissent septem dies, factum est verbum Domini ad me, dicens:
  17. \* Fili hominis speculatorem dedi te do-
- 17. \* Fili hominis speculatorem dedi te domui Israet: et andies de ore meo verbum, et annuntiabis eis ex me. \* Infr. 33. 7.
- bon questl ascoltato, non viene egli Dio a predire quello, che finalmente egli fece quando alle piu berbare, e setsagge nazioni spedi gli Apostoli, ia predicazione de quall fu usita, e abbracciata da tutta la terra?
- 7. s. Di fronte impudente, e di cuore indurito re. Quelli sono sfacciali, e senza pudore; fu non cedere a lero; a e di con audicia somma percano, e fanno ngni male, fu con ardimento grande, a senza arrossire, rinfaccia ari essi le loro inisutità.
- Perche ella è una contumace famiglia. La causale quia vale qui lo streso, che benché, come tra noi la parola perché.
   A figlisofi del popol Ino. Dio non dice: Affisioni del monol une, perche coloro si erapa renduli indicati del parola une, perche coloro si erapa renduli indicati del
- del popol mio: preche coloro si erano rendull indegni del nome di popolo del Signore. - 12. E presenti la spirita, ec. La virtu di Dio, avvero non spirito angelico mi prese, e mi frasporto corporalmente, e realmente dal fiume Chobert al vicino villauzio.
- Isi atavano una parte de' Giudel, che erano siali messit com egli a Bablionia. Vedi a Girotamo. Fore di grande streptio: Rentetta la gioria ec. Il Profetta udi il romore, che facea il cocchio dei Signore, e la voce de' Cherubini, i quali iniuoavan queste parole : Rentetta di adoria, che benetetta la mesta di Dio se-
- teta udi il pismore, che incera il cocenio nei signore, e la soce de Cirrebbini, i quali lintuosava queste parole: Bruedella la gloria, cioè benedelta la maesta di Dio sedente sul cocchio della sua gloria, a questa maesta dicajoria nel cio, che e il liuogo santo di sua dimora. O si nella nascita di Cristo gli Angeli cantarono: Gioria

- Mn la casa d' tsracle non vuole udir le, perché me stessa nan vuole udire: perocrhé la casa tulta d' Israele è di fronte impudente, e di cuore indurito.
- 8. Ecco lo da a le faccia più tosta delle facce loro , e frante più dura sielle loro fronti.
- Ti darò faccia come di diamante, e di selce, nun aver paura, e non il conturbure dinanzi a iuro, perché ella é una contumace famiglia.
- 10. E sisse a me: Figliuolo dell' uomo, tutte le parole ch' lo dico a te, ricevile nel cuor tua, e ascoltale colle tue orecchie.
- 11. E va', presentati ai fuorusciti, a' figlinoli del popoi tuo, e parlerai loro, e ( se per sorte ascollina, e si posina) dirai loro: Oneste esse dice il Signore Dio.
- E present to spirito, e udit dietro a me vace di grande strepito: Benedetta la gioria del Signi-re nei tuogo santo di tut.
- 43. E (udit) il romore delle ali degli animali, delle quali i una batteva i alira, e il romorio sielle ruole, che seguivano gli animoti, e voce di grande streptio.
- 14. E lo spiritu mi sollevò, e mi prese, e me u' andara amureggialo dail' ira set mio spirito; mu era meco la man dei Signore, cue mi fortificavu.
- 18. É giunsi a' fuorusciti presso ad una mussa iti muore biade, dov' cran que', che abiturano presso iti fiume Chobur, e mi post a sedere dove quelli sedevano; ed ivi mi stetti sette giorni affilito in mezzo a loro.
- 16. E passati sette giorni, pariò a me il Signore, dicendo:
- 17. Figliudo dell'uomo, to ti ho dato per sentinella alta casa d'Israele, e dalla mia bocca udirai le mie parole, e le onuunzierai toro da parte mia.
- ne' luoghi allissimi o Dio, Luc. 11. 14. Il Signore la udire tutto questo al Profeta per renderio sempre piti animoso, e forte a predicare la sua parola. 14. Amarcapiato dall' ira del mio spirito. Lo zelo del-
- 14. Amarregando dall' ira del mio apirito. Lo zelo della gloria di Dio emple di amarreza, e-d'inflegnatione l'anima mia; mi adirava dentro di me col popol mio per le sue loiquilà, per cui lo vedeva quali sciagure dovesser venire sopra di lui.
- 15. Private out area measus at aware fooder. Yard natichli Interpred III were dei measus at aware fooder hamos trimus for There Yir-she's come nome properto il citta; o village-interpretation of the private fooder of the private fooder. Aquila, Troducione, e model mosterin; e alexania vendore, che tall nome fooce datos quel villaggio dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagil arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidicale dagili arisa Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidica December 1 apidica Eberti. S. Griedania overbe Productio II apidica December 1 ap
- Ti ho dato per sentinella ce. Con simile computazione è significato l'ufficio del Profeta, e del marstro del popolo si nel nostro Profeta in altri ittoghi, e si ancora presso Isala XII. 6. ec., e Geremia VI. 17., e presso gli altri Profeti.

- t8. Si dicente me ad impium: Morte morieris: non annuntiayeris ei, neque locutus fueris nt avertatur a vía sua impia, et vivat: ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem antem eius de manu tua requiram.
- t9. Si autem to annuntiaveris impio, et ille non fuerit conversus ab impictate sna, et a via sua impia: ipse quidem in iniquitate sna morictur, tu autem animam tuam liberasti.
- 20. Sed et si conversus iustus a Institia sua fuerit, et fecerit liniquitatem: ponam offendieulum coram eo, ipse morietur, quia uon annuntiasti ei: in peceato suo morietur, et non erunt in memoria iustitiae elins, quas fecit: sanguinem vero eius de manu tua requiram.
- 21. Si autem tu annuntiaveris iusto, ut non peccet tustus, et ille non peccaverit: vivens vivet, quia annuntiasli ei, et tu animam tnam liberati
- tiberasti.

  22. Et facta est super me manus Domini, et dixit ad me: Surgens egredere in campum,
- et ibi loquar teeum.

  23. Et surgens egressus sum in campum:
  et ecce ibi gloria Domini stabat quasi gloria,
  quanı vidi iuxta fluvium Chobar: " ceeidi in
  facienı meam.

  \* Supr. t. 3.
- 24. Et ingressus est in me spiritus, et statuit me super pedes meos: et foculus est mihi, et dixit ail me: Ingredere, et includere in medio domus tuae.
- 28. Et tu fili hominis, ecce data sunt super te vincula, et ligabunt te in els: et non egredieris de medio corum.
- 26. Et linguam tuam adhaerere faeiam palato tuo, et eris mutus, nee quasi vir obiurgans: quia domus exasperans est.
  - 27. Cum autem localus fuero tibi, aperiam
- 1b. Mo del sunpre di lui domandero cento a lo Percobesi dilea a Grappini il patterio turcia, perche do sua facere in abbandoni olla morte. Non poso tererni dal monte il patterio del percento del percento di monte del percento del percento del percento del monte percento quando de percento en intresa era discei; un quando do carri perciso, e antempisto l'afficio monte, pranter osi per est contro previoto, Car vegito escei; un quando do carri perciso, e antempisto l'afficio monte, pranter osi per est controlle nel viviam fatti in Cristo del controlle del percento del percento del percento del Cele se con una cuerte accolterna, lo Reverso l'audic Cele se con una cuerte accolterna, lo Reverso l'audic Cele se con una cuerte accolterna, lo Reverso l'autorità del percento del percento del percento del percento del controlle del percento del percento del percento del percento del controlle del percento del pe
- 30. lo porró incienyo disenzi a tai, lo lo farò precipitare el malí di pena, de qualit è demo, onde la este agli morra, e moreodo impreliente ai peniera in eterno. La voce incienyo debbe qui linenderis dell'occasione non di caduta nel peccato, ma di caduta nel peccato, si dirionimo per questo incienzipo litere lo tatao di lasguore, in cui cade il giusto, quando la via della giustira egit abbandona.
- 24. Renchinditi nella fua casa. Così il Profeta chiuso nella propria casa dovea col fatto predire l'imminente

- 18. Se quando to dico all' empio: Certo che lu morrai, tu non glielo mnunzi, e non gli parti affinchi si ritragga datla via di sua empietà, e viva; l' empio stesso morrà nel suo peccalo, ma del sangue di lui domanderò conto a le.
- 19. Ma se lu averai avvisato l'empio, e quegli non si sarà convertito dalla sua empietà, e dall'empia sua viu, egli morrà nella sua iniquità, ma tu hoi liberala l'anima tua.
- 20. Similmente se il giusto abbandonerà a sua giustizia, e farà opere inique, to porrii incianipo dinunzi a lui : ei morrà, perchè lu non to hai ammonito: morrà nel suo peccato, e non farnasi ricordanza delle opere giuste, che egli [cee : ma del sangue di lui chiederò conto a le.
  - 21. Che se tu averai ammonito il giusto affincité il giusta non pecchi, ed egil non peccherà; egii avrà vita, perchè tu lo hai ammonito, e tu hai liberata l'anima tua.
- 22. É si fe' sentire sopra di me la mano del Signore, e dissemi: Sorgi, e va' alla campagna, eti ivi in purlerò con te.
- 23. E alzatomi andai alla campagna, ed ecco, che ivi si stava la gloria del Signore, come quella gloria, ch' lo vidi presso il fiume Clubar: ed in caddi boccone.
- 24. El entrò in me lo spirilo , e rizzonumi sa' miel pledi , e parlommi , e dissemi : Pn' , e riuchiuditi nella lua casa.
- 28. Ed erco, che a te, o figliuoto dell'uomo, son messe le calene, e con asse il legheranno, e tu non potrai uscire di mezzo a toro.
- 26. E farò, che la tua lingua ti si atlacchi ul palato, e sarat mutolo, e non più come un riprensore: perocchè ella è una contumace famiglia:
  - 27. Ma quando io ti avrò parlato, aprirò
- assettlo di Gerusalemme, quando i Giodel dovenou bruvaricinai dentro quello cità. Ved a. Girolamo. Si totto chien dentro questi catene ai Profeta, quandi egli era dia canspana i corazio chi e il a casa i lamgilari, e i vidali ai vedere i anal atti e i sosi gesti, lo consideramono come sono leguali racon una predizione della schiartti dei Giudei di Gerusalemme. Per simil guita il Fadelli di Cerdo sodiarcoo per legaria come mendetatib. Amer. m.
- E tu non potrai uscire di mezzo a toro. Non potral uscire a tuo piacimento per andere alla campagna a orare, a meditare come prima solevi.
  - 36. E forto, che la los llingua I si attacchi al polation. Il faro siare in illectin, latinenche che tu sendeli polationato motolo, e pois che tu abba la llingua Ismobile; e attacchi al palato: cosi tu non arari più il riperstore de' costumi del popolo, non isgrideral piu i peccatori, e cuesto atres tous observio darà de posurera ageneti cottinui. Il nitrozio edinaque del profeti e in tesso diessa de passioni di il nitrozio edinaque del profeti e in tesso diessa de passioni. Il nitrozio estimato per dell'in el lingua. Per la fine della propositi del

os tuum, et dices ad eos: Haec dicit Dominus Dens: Qui audit, amliat: et qui quiescit, quiescat: quia domus exasperans esl.

la tua locca , e tu dirai loro . Queste cose dice il Signore Dio: Chi ascolto, ascoiti, e chi dorme, darmu ; peracché ella é una contumace famialia.

27. Chi ascolta, ascolti, e chi dorme, dorma. Sono parele di Dio, il quaje dichiara, che ascoltera chi verzi uscalta, suculti; chi e incredulo, ini incredulo, net senso occilare, e dornira, e non ascoltera chi nel suo letargo interessone.

vorra restars), e pon ascoltare. I LXX tradussero : Chi

#### CAPO QUARTO

- È comandato al Profeta di fare una pillura dell'assedio di Gerusolenme, e di dormire sul lato sinistro per trecento novania giorni, e sul destro per quaranto, e di mongiore pane immondo; colte quati cose viene a indicare le future calanista d'Irraele.
- 1. Et tu fili hominis sume tibi laterem, et mes eum coram te: et describes in eo civilatem Jerusalem,
- 2. Et ordinabis adversus eam obsidionem, et aedificabis munitiones, et comportabis aggerem, et dabis contra eans castra, et pones arietes in 3. Et tu sume tibi sartaginem ferream, et
- pones eam in murum ferreum inter te, et inter civitatem: et obfirmabis faciem tuam ad eam: et erit in obsidionem, et circumdatiis eam: signum est domui tsrael. A. Et tu dormies super latus tuum sinistrum,
- et pones iniquitates domus Israel super eo, numero dierum quibus dormies super illud, et assumes iniquitatem eorum.
- B. Ego autem dedi tibi annos iniquitalis enrum, namero dierum trecentos et nonaginta dies: et portabis iniquitatem donus Israel.
  - 6. Et cum compleveris haec, dormies super

- 1. E tu figliuolo dell' uomo, prenditi un mattone, e te to porrai davanti, e su questo disegnerai la città di Gerusalemme.
- 2. E disporrai contro di essa un assetto, e vi fabbricherai delle torri, e ommasserai terra, e porrei alloggiamenti contro di essa,
- e ail' intorno metterai gli arieti, 3. E lu prenditi una padella di ferro , e la porrai, quol muro di ferro, tra te, e la città, e la quarderai con occhio bieco, ed ella sarà assediata, e tu la circonderai: Questo
- è un seguo per la casa d'Israele. 4. E tu dormirai sul tuo fianco sinistro, e porrai su di questo le iniquità della casa d' Israele per quel numero di giorni, ne'quali tu dormirai su di quello, e porterai le loro
- iniquità. 5. Or io ti ho dato il numero di trecento novanta giorni per tanti anni della ioro iniquità ; e lu porterai l'iniquità della casa d' Israele.
  - 6. E finiti auesti giorni tu dormirai in se-
- 4. Prenditi un mattone. Probabilmente vuol significarsi. un maltone non cotto, e assai grande, perché con facilita supra di esso potessero disegnarsi ia città, l'esercito nemico, le trincre, le marchine disposte contro di cosa co. Nelle antiche fabbriche ho veduli maltoni molto
- 2. Fi fabbricherai delle torri. Alzeral torri di legno, sulle quati vanno gli arcieri , e i fromiolatori , che uccidono I difensori, che stanno sulle mura. Taiora queste torri avean anche de' ponti levaloi , che si gritavano sulta muraglia, e vi passavan sopra i soldati. Ammusterni terra. Si facevano questi alzamenti di terra si per tener coperto l'escreito da dardi degli assediati, e si ancora per piantarvi sopra le macchine grandi da baltere le
- Metterai gil arieti. Exechiele è il piu antico seritiore, in cui sia fatta menzione di questa macchina usata dipoi comunemente negli assedi dai Greci, e da' Romani. Eza una grossa trave armata in einea quasi di un gran corno di ferro, e spinta con gran forza contro le mura, vi faceva gran breccia, e talora le sconquassas a.
- 3. Und padella di ferro. Propriamente la voce Elsea signitica quella lamina di ferro, la quale messa sul fnoco serviva a euocere un pane simile alle nostre schiocciate, e di essa si fa menzione sovente nelle Scritiure; e an ehe oggi giorno in tal guisa euocono li luro pane alcuni Orientali. Questa lamina di ferro, che il Profeta, per ordine di Dio, pone tral disegno della elita fatto su quei maltone, e la sua persona, significa, come omai ua mu-

- ro di ferro è posto Iralia stessa città, e Dio, perocchè la persona di Dio rappresentavasi dai Profeta: così dimo strasi la inflessibile ira di Dio, e la Immutabilita della sentenza glà peongaziata enntro Gerusalemme. E in la rirconderai : ec. Tutto questo apparato ser-
- sira a far intendere , come lu per ordiue mio formi già anticipatamente l'assedio della città. Questo è un segno per la caso d'Israele. E questo sarà per la casa d'Israele un segno, e una immagine profetiea di quello che accaderà.
- 4-6. E tu dormirai sul lua fianco sinistro, ec. Tu giacerai per Irecento novanta giorni sui fianco sinistro, e sopra di questo ancor dormiral quando vorrai dormire; e per quaranta giorni starni parimente sempre a giacere sul lato destro; e in tal guisa giacendo porteral prima sul fisaco sinistro, dipoi sui fianco destro la iniquità , cioè la pena dell'iniquita, di cui è degna la casa d'Israele; cel tuo patimento di 390 giorni e di 40 giorni rappresenteral, e serrai a predire l'imminente gastigo meritato dagl' israeliti : tu patirai per trecento novanta giorni giacendo sui laio sinistro per il 290 anni, ne'qualt ha peccaio Israeie, e patirai per se giorni giacrasio sul destro per il so anni, ne' quali peccò la casa di Giuda; vale a dire e pei primo, e pel secondo periodo patiral per tanti giorni, per quanti anni hanno quelli precrato coniro di me. Per ischiarimento di questo luogo convien notare, primo, che la voce iniquita è posta nel vers. 4. a significare la pena della inequati , come soccule è usata neila Scritture; in secondo luogo i trecento novanta

latus (num dexterum secundo: " et assumes iniquitatem donnus Juda quadraginta diebus: diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi. " Num. 14. 34.

- diem pro anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi. Num. 4h. 3h. 7. Et ad obsidionem Jerusalem convertes faciem tuam, et brachtum tuum erit extentum:
- et proplictabis adversus eam.

  8. Ecce circundedi te vinculis: et non te convertes a latere tuo in latus alind, donec compleas dies obsidionis tuae.
- 9. Et tu sume tibi frumentum et hordeum et fabam et lentem et milium et viciam: et mittes ea in vas unum, et facies tibi panes numero dierum, quibus dormies super latus tumm: trecentis, et nonaginta diebus comedes
  - illud.

    10. Cibus autem tuus quo vesceris, erit in pondere viginti stateres in die: a tempore usque ad tempus comedes illud.
- Et aquam in mensura bibes, sextam partem hin: a tempore usque ad tempus hibes illud.
- 42. Et quasi subcinericium hordeaceum comedes illud: et stercore, quod egreditur de homine, operies illud in oculis corum.

giorni, ne quali il Profeta des giacere sul lato sinistro . significano i trecento novanta giorni, che dovea durare lo stretto assedio di Gerusalemme; ed alcuni a questi aggiungono anche gii altri quaranta, supponendo, che realmente durasse l'assedio quattrocento trenta giorni; altri poi pretendono ( e lorse con piu ragione) che i quaranta giorni sieno tutto il tempo, che fu impiegato nell'Incendiare, e demoltre la citta. Gerusalemme lu assediata l'anno nono di Sedecia, il decimo mese, a'dieci del mese, e fu presa l'anno undecimo di Sedecia, il quarto mese, a' nove del mese; ma come si é veduto in Geremia xxxvn. l'assedio lu interrotto per del tempo, quando Nabuchodonosor dos ette avanzarsi contro gli Egiziant, che si erano mossi per recar soccorso alla fi tempo adunque dello siretto assedio sarebbe ridotto a qualche cosa meno di trediel mesi. Presa poi Gerusalemme a' nove del guarto mese , a' dieci del mese quinto lu messo il fuoco al Tempio, e alcuni giorni dovetter certamente impiegarsi nell'atterrare taute grandiose labbriche. e le mura, e le fortificazioni della citta, onde incitmente troviamo i quaranta giorni, ne' quali finito l' assedio continuarono le desolazioni , e le miserie degli Eleri, e della eltta ridotta in una massa di pietre. Quanto poi a'trecento novanta anni, ed a quaranta anni delle iniquità d'fsrmele, pel nome d'fsrnele si intende «n questo luogo tutta la nazione, cioè tanto le dieci Tribu, come le due Tribu, e per casa di Giuda si intende la famiglia reale de discendenti di David. Dali' anno primo di Roboam re di Giuda e di Jeroboam re d'Israete fino all'ultimo anno di Sedecia si contano trecento novanta anni seconda molti cronologi , a' qualt anni d' iniquità corrispondono i 200 giorni di assedio, e i ato giorni, ne quali il Profeta si sta glacente sul fianco sinistro. Ne alcuno si meravigli se in questa opinione confondonsi insieme tutti due i re gui di Giuda, e di Samaria; perocche noi veggiamo, che sotto lo stesso Roboamo a' principii del regno di lui, l' Idolatria isceva grandi progressi nei popolu di Giuda, 3. Reg. xiv. 22. 23. 21. Restano i quarant'anni significati pe' quaranta giorni, ne' quali il Prokta giacque sul fianco destro , e per questi s'intendono i so anni , pe' quall duro la empieta di Manasse, il quale, come si legge inondo Gerusalemme di sangue innocente, e prolanó il tempio col mettersi i suoi idoli; onde tiu d'altora il St-

condo luogo sul tuo destro fianco, e porterai l'iniquità della casa di Giuda per quaranta giorui, un di per anno; perocché ho assegnato a le un di per un anno.

- E volgerai la tua faccia all'assediaia Gerusalemme, e stenderai il tuo braccio, e profeterai contro di lei.
- 8. Ecco che io li ho cinto di catene, e in non il volterai da un lato ail' altro fino a ianto, che tu abbi compiuti i giorni del tun assedio.
- 9. E iu prendi del frumento, e dell'orzo, e delle fave, e delle lenti, e del miglio, e della vezza, e queste cose metti in un vano, e ne farai dei pani secondo il numero dei giorni, ne' quali dormirai sul tuo fianco: ne mangerai per trecento novanta giorni.
- E quel che lu mangerai per tuo nutrimento, sarà del peso di venti stateri per giorno: lo mangerai da un tempo gli altro,
   E l'acqua berai a misura, la sesta parte di un hiu; la berai da un tempo atl'altro.
- 12. E (il pane) lo mangerai cotto soilo la cenere come una schiacciala di orzo; e collo sterco umano lo cuoprirai sotto gli occhi loro.

gnore risolté la ruina di Gerusalemme, 4. Rey. 331. 7. Zh. 16. Cod potris ancera intendieris, per qual motito que quarranta anni di quasi incredibile empletà siena conletti dua volle, cich prima nella somma di 300, e di poi a parte: conciossiachè alle prevariezzioni ortifati di quel regno di quarranta anni corrisporero specialmente i quaranta giorni di incendio, di distruzione, e di eccidio della città.

- E volgeroi la tua faccia ec. Guarderal con faccia letta la misera peccatrice elltà, che terral davanti al luol occial, e stenderal il tun traccio, come per combattere contro di lei, proletanda così il suo esteradaia con
- tuite queste ationi, soura dir mai parola.

  9. E della vezza. S. Girchino in vece di vezza mette vena nei suoi commentari. E ne fami de pani ev. Ne fin il impastre muit pani, quanti sono il giorni, che tu ti starai giacendo legato sui sinistro tuo fisno.

  10. Del peo di veali stateri per giorno. Lo statere è la stesso pero dei sicin, che mezi oncia, onde il pane, che lo la sesson per vitto quotiditano al Profeta, è dieci once-
- La qualità del pane, e la piccola quantità da hastare appena per non morire, indicava la carretta, e la inme, che doce pattiel in Greusalemme assediata da Caldel. Lo mongeroi da un tempo all'altro. Da una sera all'allra. Così s. Giribamo.
- 11. La sexia parte di na hia. Secondo alcuni sarrebareo ricca trenta once di secuni, secondo altri un poco piu. In una partala bio assegna al Profeta tanto da bere e da mangiare, che basil per teserio vivo, non per sesce in forze: e lo tai guisa dovea egli anumziare il palire, che farebbon gli Elevit nell' assessito.
- II. E. Colle strees wenue to ecopyrise it. Softo is temper lated at street uname cusered quoted pane. Cot quests strans maniera di resocrer il pane, o sis queste stancates, viene a dioterale in soma permits delle les conservations del conservation del conservat

- t5. Et dixit Dominus: Sie comedent filii Israel panem suum pollutum inter gentes, \* ad quas eiieiam eos. \* Ose. 9. 4.
- th. Et dixi: A, a, a, Dominus Deus, ecce anima mes non est polluta; et mortieinum, et laceratum a bestiis non comedi ab infantia mea usque nune, et non est ingressa in os meum omnis caro imnunda.
- t8. Et dixit ad me: Ecce dedi tibi fimum boum pro stercaribus humanis: et faeies panem tuum in co.
- tuum in eo. 16. Et dixit ad me: Fiti hominis: \* Ecce ego conteram baculuur panis in Jerusalem: et comedent panem in pondere et in sollicitudine:
- et aquam in mensura et in augustia bibent:
  \* Infr. B. t6. et 14. t3.
  t7. Ut deficientibus pano et aqua corruat
  unusquisque ad fratrem suum: et contabescaut
  in iniquitatibus suis.

questo comando. Vedi vers. 15. Lo sterco umano era abominecole, Deul. xxiii. 12. 13. Mongrenumo immondo il loro pane cc. E non solo nel tempo del loro assedio, ma anche quando saranno condutti a vivere traile nazioni dos via il discerranno condutti a vivere traile nazioni dos via il discer-

gerò, saran costretti dalla fame a mangiar pane immondo. 16, 17. Torrò a Germalemme il sontentamento del pane,

- E disse il Signore: Così i figliuoli d'Israele mangeranno immondo il lora paue tralle nazioni dov' io il caccerò.
- 14. E io dissi: Ah, ah, ah, Signore Dia, i' anima mia non è conlaminata, e dalia mia adulestenza fino ad ora non mangini d'animale morto da se, o stranato dalle fiere, e missana sorte di carne immonda è entrota in bocca a me.
- 15. Ed ei mi disse: Ecco che in cambio di sterco vinana li asseguo sterca di bue, e con questo forai il luo pane.
- 16. E mi disse: Figliuolo dell'uomo, ecco che io tarrò a Gerusalemme il sostentamento del pone, e il pane mangeronno a once, e con opprensione, e l'acqua beranno o misura e con afflicione:
- Talmente, che mancato il pone, e l'acqua, venga a cadere l'uno addasso all'aliro, e si consumino nelle loro iniquità.
  - cc. Farò, che mareth nell'assediata città ogni specie di pune, ondri la tita sottiend, e chi ne avra qualete prov, lo mangera di soppiatto, e cui apprenione, e poro per volta, e similiernel l'acqua beranno a misura, e con alfanno di cuoce vedendosi vicini a mancarne totalmente: quiedi masocalo il pane e l'acqua caderanno mosti di fame, e di stento l'un sopra l'altro, e si struggeranno miseramente per le loro inquitto.

#### CAPO QUINTO

- Il Profeta rade i capelli del suo capo, e ne fa tre parti, le quuli in tre diverse moniere consuma. accensundo le maniere onde sarusuo consunti gli Ebrei. Missace terribili di Dia contro di essi.
- Et tu fili homibis some tibi gladium acutum, radentem pilos: et assumes eum, et duces per caput tuum, et per barbam tuam: et assumes tibi stateram ponderis, et divides eos.
- Tertiam partem igni combures in medio civitatis, inxla completionem dierum obsidion nis: et assumes tertiam partem, et concides gladio in circuita eius: tertiam vero sliam disperges in venlum, et gladium nudabo post cos.
- Et sumes inde parvum numerum: et ligabis eos in summitate pallii tui.
  - Prendi un ferro offitato ec. Non si sa, se la quel tempi fosser la uno i rasol; ma si sa, che tagliardi lepelli e la lariba era segno di lutto tragli Ebrel, e che elo talora fu fatto per ischerno, e strapazzo. Vedi 2. Rey. x. 4.
     La lerza parte la metterari suf fosco nel mezzo della
- talora fu fatto per ischerno, e strapazzo. Vedl 2. Rey. v. 4.

  La terza parte la sestlerai sul fusco nel marzo della città. Diviso tutto il pelo della testa e della barba lo tre parti, ne abbrucerai un terzo nel merzo della citià disegnata da te sopra quel mattone.
- Philis che sireno i et dell' muedio. Faral questa fonzione di abbreciare questa parte de capelli, e stella barria, quando averal compitul i au gierni, ne quali staral giacente sul lianco sinistro, significando il tempo, ette durerà il sacció. Questa terca parte abbrucista nel mazro della città e figura di que'etttadini, che periranno lo Gertusichume di pesilienza, e di fane.

- 1. E lu figliado dell'uomo prendi un ferio affilato da radere i peli, e menalo attorna alla lao testa, e alla luo barba, e prenditi una bilancia, e fa'la divisione dei pelo.
- 2. La lezza parte la metterai sui fuoco nei mezzo della città finiti che sieno i di dell'ossedio: e presa un' altra lezza porte la lugiieroi col ferro iniorno allo città, e t'altra terza parte la spargeral al venta: e lo squatnerò la spada dietro ad essi.
- E di questa ne piglierai un piccol numero, e li legherai all' estrentità dei luo pallio.
- Un'altru terza parte la taglierai col ferro iutorno ulla cuttu. Quest'altru terzo è figura di quelli, i quell nel tempo dell'assordio perirano nelle sortiu, e sulle mura della città, ed anche di que'molti, i quali espugnata Gerusalerame furono occisi da'Cablei fisori di essa mentre tratavano di finggire con Sedecia.
- L'altra terza parte la spargerai al rente. Questi son quelli, i quali furono condotti via da Cadele, e sparsi in varie regioni, e quelli che con Johanan figliacio di Cairec andarcno nell'Egitto, e finalmente un non piecol mimero, che si finggi prisieni paest. Vedi Jerzen. L. E. si è veduto presso lo stesso Geremia come la vendetta di Dio peregulto mell'Egitto, e altruce già stessi Gioriel, Jerzen
- 3. E di questa ne malierni un mevol numero, cc. Un

- Et ex eis rursum tolles, et proiiries eos in medio ignis, et combures eos igni: et ex eo egredictur ignis in omnem domuni Israel.
- Haec dicit Dominus Deus: tsta est Jerusalem, in medio gentium posui cam, et in circuitu eius terras.
- 6. El contempsit iudicia mea, ut plus esset impia quam gentes; et praecepta mea ultra quam terrae, quae in circuitu eius sunt: indicia euin mea proiecerunt, et in praeceptis meis non ambulaverunt.
- 7. Ideireo Irace dicit Dominus Deus: Quia superastis gentes, quae in circuitu vestro sunt, et in praeceptis meis non ambulastis, et iudicia mea non fecistis, et iuxta ludicia gentium, quae in circuitu vestro sunt, non estis operati;
- 8. Ideo haec dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te, et ipse ego faciam in medio tui iudicia in oculis gentium:
- in oculis gentium:

  9. Et faciam in te, quod non feci, et quibus similia ultra non faciam, propter omnes abominationes tuas.
- 10. Ideo patres comedent filios in medio tui, et filii comedent patres suos, et faciam in te iudicia, et ventilabo universas reliquias tuas in omnem ventum.
- 41. Ideireo vivo ego, dicit Dominus Deus: Nisi pro eo quod sanctum neum violasti in omnibus offensionibus tuis, et in cunctis abominationibus tuis, ego quoque confringam, et non parcet oculus meus, et non miserchor.
- 42. Tertia pars tui peste morietur, et fame consumetur in medio tui: et tertia pars tui in gladio cadet in neireuitu tuo: tertiam vero partem tuam in omnem ventum dispergam et gladium evaginabo nost cos.
- piccol numero di capelli di questa terza parte tu il nasconderal avvolli nella estremita dei ino pallio; e questi pochi capelli figuran quei pochi Giddei, che lbio salvezi nell'eccidio della nazione, e colla ma protezione il custodirà la quei luoghi, dove da loi saranno collecati per estere come il principio di ona nuora sitrpe di Ebrei.
- s. E di protti pere airea in orrea; ce. Atecol labres pere divendo qui fondia quegli Deri i, qual à nacetal pere divendo qui fondia quegli Deri i, qual à nacetal ramo riunil presso Godolia taccita à la genera della Giocia in spon dopo ficololia tuccica di massi e, adane ta su pero depo ficololia tuccica di massi e, adane ta tata tata di mandia di producti della disconorma di LL LLLA Ma molli e antichi e moderni entitleri hamo credito, che vanga pubblica di Probes di reservanta i la contrata di producti della di producti della disconorma di licolo Egilene, peroccutione, la rei cristita vinne di pressi licolo Egilene, peroccutione, la rei cristita i consulta di Germatico di prime per della disconorma di producti della conporte della Escalacti i reini della dillusa nota di Germacomono i finalizzatione di Merelos, di Giosco, di Alcino, e dagli attri Giodel i (usual per decisiones conditato di productione di Merelos di Giosco, di Alcino, e dagli attri Giodel i (usual per decisiones conditato di productione di Merelos di Consistera conditato di consiste di consistera della contrata della di consistera della contrata della di consistera di contrata della di con-

- h. E di questi pure alcuni ne torrai, e li getterai in mezzo al fuoco, abbruciandoli, e ne uscirà fuoco per tutta la casa d' Israele.
  - Quesie cose dice il Signore Dio: Questa è la Gerusalemme, cui io fondai in mezzo alle genti, e le loro terre intorno a tel.
- 6. Ed ella ha disprezzati i miei giudizi per esser empia più che le gentl, e i miei przectit (ha violati) più che le gentl, che le stanno d'intorno; perocché rigettarono i miei giudizi, e non han camminalo secondo i miei comandamenti.
- 7. Quindi queste cose dice il Signore Dio: perchè voi avete sorpassale le genti, che vi stanno d'iatorno; e sono avete cemminato secondo i miei precetti, e non avete salenpiuli i uniei giudici e sono avete sieguilato il costume delle genti, che sono intorno a voi; 8. Per questo così dice il Signore Dio: Ec-
- comi a te: est io stesso adempierò in mezzo a le i mici giudizt in faccia alle genti: 9. E farò contro di te quel, che mai non
- ho fatto, e cose tati, che mai le simili io non farò, a motivo di tue abbominazioni.
- Per questo in mezzo a te i padri mungeranno i figliuoli, e i figliuoli mangeranno i padri loro, e adempiro in mezzo a le i mici giudizi, e spergero a tuiti i centi gli avunzi tuoi tutti quunti.
- 11. Per questo io giuro, dice il Signore Dio: perchè tu hai profauato il mio sautuario con lutte le tue immondezze, con tutte la tue abbominazioni, io pure il estirperò, nè s' impietosirà il occhio mio, e io non avrò misericordia.
- 12. Una terza parte de' tuoi morrà di peste, e sarà consunta dalla fame in mezzo a te; e una terza parte di le pertrà di spada iniorno alle iue mura; e una terza parte di le spergerò attili venti, e squainerò dietro ad essi la spada.

paragonata ad nu fucco sterminatore, che desciò la misera Gerusalemme. Ved 1. Machab. VII., 2. Machab. VII., 5. Onesta è la Gerusalemme, cui lo fundai in mezzo alle genti, ec. La Gerusalemme, cui lo fundai in mezzo alle genti, ec. La Gerusalemme, e lui vesti (dece Do al Profeta) condamenta al fusco, e all'esterminio, ethà è quella città, che da me fu fondata in mezzo a naisolti delotter, allinche a tutte le vielne regioni fosse ella esempio di religione, e di petta; ma totto il coniertan n'e avvento.

7. E non arrie seguitato il costume delle genti. Avete violale le leggi atesse di natura osservale dalle nazioni, e riputate inviolabili presso totti gli uomini.
9. Cose tali, che mai te simili io non farò. I unili sof-

ferti dagil Ebrel nell'anoullo, e nella esponantone di ferriashemae i tempi di Nabacholmoner, sono un formidible serupto della giusta serettà della eterna divina giusitia, cui mon i vide più il sinile in lutto il tempo, che fai in piedi ila Sinapora, perocehe l'altre ancor più terribie eccidio della atsesa città appuririora al Nuoro Testamento, e vrime da piu grave eggione, vogoli dire dal ritori. La contra di la prime della contra di contra di la la contra di La L. Con Intile la rei misuo deveso. Overe di la liberaline-

 Con Intte le Iuc immondezze. Ovvero più lelteralmente: Con Intti i Iusi scandati; e coll'uno, e coll'altro nome s'Intendono gl'Idoll.

- 13. Et complebo furorem meum, et requiescere faciam indignationem meam in eis, et consolabor: et scient quia ego Dominus locutus sum in zelo meo, cum implevero indignationem meam
- Et dabo te in desertum, et in opprobrium gentibus, quae in circuitu tuo sunt, in conspectu omnis praetereuntis.
- 48. Et eris opprobrium, et blasphemia, exemplum, et stupor in gentibus, quae in circuitu tuo sunt, cum fecero in te iudicia in furore, et in indignatione, et in increpationibus irae.
- 46. Ego Dominus locutus sum: Quando misero sagittas famis pessimas in eos: quae erunt mortiferae, et quas mittam ut disperdam ros: et famem congregabo super vos, et "conteram in vobis baculum panis." Supr. 4. 16.; Inf. 14. 15.
- 17. Et immittam in vos famem, et hestias pessimas usque ad internecionem: et pestilentia, et sanguis transibunt per te, et gladium inducam super to: ego Dominus locutus sum.
  - 13. Pel mio zelo ho pariolo. No pariolo con quella indiquatione grande accesa io me dai disperze dell'amor mio. 1e. Quando io zeccheria. Il esatte orribiti della funci. Chiama natte della funci e procedie, i nicettà, gii inetti site e per la funciona catte della funciona con indicator potto per la recensaca dell'affetto, ma desolitatedevel ripotto dal vers. 1s. Consacrovano, che in continuo della funciona della funciona

- 13. E sazierò il mio furore, e sopra di essi farò, che si posi il mio sdegno, e mi consolerò: E allorchè io avrò sfogala sopra di loro la mia indegnazione, conosceranno, che io il Signore pel mio zelo ho pariato.
- E ti reuderò un deserto, e lo scherno delle nazioni, che ti stanno all'intorno, a vista di tutti i passeggieri.
- 18. E tu sarai l'obtrobrio, e la maledizione, e l'esempio, e lo stupore delle genti circonvicine, quando averò esercitati contro di te i giudizi miei col furore, e coll'indegnazione, e colle vendette dell'ira.
- 16. lo il Signore ho partato: quando lo scoccherò contro di loro le saette orribili della fame, che porteranno la morte, e le quali io lancerò per isperdervi, e la fame raunerò contro di voi, e lorrò a voi il sostentamento
- 17. E spedirò contro di voi la fame, e le fiere crudeti, fino allo sterminio, e passeggeranno nelle tue strade la pestitenza, e la strage, e la spadu farò piombare sopra di le: lo il Signore ho parlato.

non dubiteranso più della verità di quello, che annunziano I miei profeti; ailora presteran fede a'loro oracoli, ma troppo tardi. 17. El e fere crudelli. Teodoreto, ed altri per queste

fiere intesero i Caldei; altri intendono qui ripeiula la minaccia siessa fatta questo popolo dal suo tegislatore Mosé. Deuter. XXII. 24, onde spirgano queste parole lo tal quisa: fari che de miseri avanzi, che anderanno a nasconderal su'monti, e nette boscaglie, ono pochi sien disvorati de'isoni, e dalle altre fiere selvagge.

#### CAPO SESTO

- A motivo della idalatria degli Borei le loro ciltà navan devolate, e quelli che mon periranno di peste, di fame e di spada, suranno dispersi tralle genti, ed ivi appressi dalle calamità si convertiranno al Signore.
- Et factus est sermo Domini ad me , dicens:
   Fili hominis, pone faciem tuam ad mon-
- tes Israel, et prophetabis ad eos,

  3. Et dices: \* Montes Israel, audite verbum
- Domini Dei: Haec dicit Dominus Deus montibus, et collibus, rupibus, et vallibus: Ecce ego inducam super vos gladium, et disperdam excelsa vestra, "Inf. 56. 2.
- Et demoliar aras vestras, et confringentur simulacra vestra: et deiiciam interfectos vestros ante idola vestra.
- 2. Al monti d'Irracie, Dopo la distratione del regno delle dieci Tribù non si coserva più ne'illeri santi verunn disiluzione tra Giada, e Israele, onde dicendo il Profeta a' monti d'Israele, lutende i monti della Gioden, e particolarmente i monti di Gerusalemme, il Sion, l'Uliveto ecprofonati tatti dalla kiolatria, onde ad essi predice la immionte desoluzione.

- 1. E il Signore parloumi dicendo:
- Figlluolo dell' uomo, volgi la tua faccia ai monti d' Israele, e ad essi profeterai,
   E dirai: monti d' Israele, udite la pa-
- rota del Signore Dio: Queste cose dice il Signore Dio ai monti, e ai colli, alle rupi, e alle valit: ecco, che to farò piombare sopra di voi la spada, e dispergerò gli eccelsi luoghi vostri.
- h. E géllerò a lerra i vostri altari, e i vostri simulacri saran fatti in pezzi; e gelterò i vostri cittadini uccisi dinanzi a' vostri idoli.
- Gli eccelsi luoghi vostri. Di questi luoghi eccelsi, dove adoravansi i simulacri secondo il rito gentilesco, si è parlato più volte.
- Dimansi d'avatri idoli. L'Ebreo propriamente porta:
  disenzi elle vestre sporcizie: titolo che si da agl'idoli
  anche altrove. Così gil Ebrei ivi sono puniti dove peccarono, dice s. Girolano.

- B. Et dabo cadavera filiorum Israel ante faciem simulacrorum vestrorum: et dispergam ossa vestra circum aras vestras
- 5. In omnibus babitationibus vestris. Urbes desertae erunt, et excets demolientur, et dissipabuntur: et interibunt arae vestrae, et confringentur: et cessabunt idoia vestra, et conterentur delubra vestra, et delebuntur opera vestra.
- Et cadet interfectus in medio vestri : et scietis quia ego sum Dominus.
- 8. Et relinquam in vobis eos, qui fugérint gladium in gentibus, cum dispersero vos in
  - 9. Et recordabuntur mei liberati vestri in gentibus, ad quas capitvi ducti sunt: quia contrivi cor eorum fornicans et recedens a me: et oculos corum fornicantes post idola sua; et diaplicebunt sibimet super malis, quae fecerunt in universis abominationibus suis.
- 40. Et scient, quis ego Dominus non frustra locutus sum, ut facerem eis malum hoc.
- 44. Hace dicit Dominus Deus: Percule manum tuam, et allide pedem tuum, et die: Heu, ad omnes abominationes malorum domus Israel: quis gladio. Jame et peste ruituri sunt.
- 42. Qui longe est, peste morietur: qui autem prope, gladio corruet: et qui relictus fuerit, et obsessus, fame morietur: et comptebo indignationem meam in eis.
- 45. El scietts quis ego Dominus, cum fuerrint interfecti vestri in medio idolorum ventrorum, in circuitu ararum vestrarum, in omnicule excelso et in cunetis summitatibus montium, et subtas omne lignon neuorosum et subtas universam quercum frondosam, louter subtas universam quercum frondosam, louter ubi accenderunt thura redolentia universis idolis unis.
- 14. Et extendam manum meam super eos: et faciam terram desoiatam et destitutam a deserto Deblatita in omnibus habitationibus corum; et scient quia ego Dominus.
- 6. E i estri i estpi i estpa i estanti di soci. Se eccodo l'Eleva serboso gil adontori, ovvero sisualicri cretti al soci. S. E alessa di soci. Inescerò tralte genti, ec. Di quelli, est. Di quelli, est del tribullo della respectacione della respectacione della respectacione della respectacione degli annali di Gioda, and di più e accennalo, che solumente un piecol numero di questi surribie rissao in menza di un nonco popolo.
- E conosceranno, che io il Signore non indarno ec. Conosceranno, che col gastigargli ho cercato ( e non indarno) la loro conversione, e la loro penlienza.

- 8. E i cadaveri de' figliuoli d'Israele porrò dinanzi alla faccia de' vostri simulacri, e le ossa vostre spargerò intorno a' vostri allari
- 6. Per tuito dove voi abitate. Le città sanonto deserte, e i luoghi eccelsi saran demoliti, e dissipati: i vostri aitari andrana'in rovina, e saranno distrutti, e i vostri idoli finiranno, e i vostri templi saranno alterrati, e le opere vostre saran dissipate.
- 7. E sarà grand' uccisione in mezzo a voi, e conoscerete, che io sono il Signore.
- 8. E alcuni di voi, che fuggiranno la spada, lascerò tralle genti, quand' to vi avrò sper-
- si in questo, e in quel paese.

  9. 6 que 'the di voi saran ilberaii, si ricorderanno di me traite nazioni, dove saranno condotti schiavi, perché io spezzeró il
  cuor loro adultero, e nileno da me; e (uniliero) i loro occhi invescati nell' amore dei
  loro idoli; ed eglimo dispiaceranno a ionostessi per ragion de' mali, che han commente.
- si con tutte le loro abbominazioni. 10. E conoscernno, che to il Signore non indarno ho partato, di far di essi tale scem-
- 11. Queste cose dice il Signore Dio: Percuoli mano con mano, e batti il piede, e di': Guai a tutte le abbominazioni inique della casa d'Israele: perocché sian per perire di fame, di spada, e di peste.
- 19. Chi è iontano, morrà di peste, e chi è vicino, cadrà solio la spada; chi ne scomperà, e sarà assediato, morrà di fame; ed lo sfogherò sopra di essi il mio silegno.
- 15. E conoscerte, che lo sono il Signore, quando i vostri soramo uccisi in nezzo agl'idoli vostri, intorno a' vostri attari, sopra ogni nilo colle, e su tutte le vette dei monti, e sotto ogni altoro ombreso, e sotto ogni quercia frontiosa, dovunque arzero incensi odorosi a tutti i loro idoli.
- 14. E lo stenderò sopra di loro in min mano, e la loro terra renderò desolala, e nbbnndonain più del deserio di Deblatin in tutti i luoghi, dove abilavano: e conosceranno, eh'io sono il Signore.
- 11. Percuoti mono con mano, e batti il piede. Sono qui tutti movimenti di dolore, e di compassione alla vista de mali orrendi, che pioverà Dio vopra gli Ebrri. Guai a tutte le abbominozioni ec. Goni alla casa d'israele per tegione di tutte le sua abbominazioni, ed em-
- pirtà.

  12. Chi è lontono, ec. Que', che stao lungi da Gerusalemme periranno per la pestilenza; e quelli, che soco nelle vicioanza della città finiranno la vita sotto la spada
- de Caldel.

  11. Più del deserto di Debiatha. Debiatha, ovver Deblathalm, deserto di Monb, rammentato ne Numeri xxxu.
  46. Deuter. viii. 15.

CAPO SETTIMO Devastazione prossima e succitabile del paese di Giuda a motivo delle scelleraggini degli Ebrei

- 1. Et factus est sermo Domini ad me , di-
- cens: 2. Et tu fili hominis, haec dieit Domlnus Deus terrae Israel: Finis venit, venit finis super quatnor plagas terrae.
- 3. Nune finis super te, et immittam furorem meum in te: et iudicabo te insta vins tuas; et ponam contra te omnes abominationes
- 4. Et non parcet oculus meus super te, et non miserebor: sed vias tuas ponam super te, et abominationes tuae in medio tui erunt: et scietis quia ego Dominus.
- 8. Haec dicit Dominus Deus: Afflictio una , afflictio eece venit:
- 6. Pinis venit, venit finis, evigilavit adversum te: ecce renit:
- 7. Venit contritio super te, qui babitas in terra; venit tempos, prope est dies occisionis, et non gloriae montium.
- 8. Nune de propinquo effundam irani meam super te, et complebo furorem meum in te: et indicabo te iuxta vias tuas, et imponam tibi omnia scelera tua:
- 9. Et non parcet oculus meus, nec miserebor, sed vias tuas imponam tibi, et abominationes tuae in medio tui erunt: et scietis quia ego sum Dominus percutiens.
- 10. Ecce dies, ecce venit; egressa est contritio, floruit virga, germinavit superhia:
- 1t. Iniquitas surrexit in virga impietatis: non ex eis, et non ex populo, neque ex sonitu co-

rum: et non crit requies in eis,

- 1. E il Signore pariommi, e diste:
- 2. Or tu figlinolo dell' nomo, queste cone dice il Signore Dio aila terra d'Israele: Il fine viene , viene il fine per tuite le quattro parti di questa terra.
- 3. Adexso è il fine per le , e io rovescerò il furor mio contro di te, e ti giudicherò secondo il luo operare, e porrò davanti a le tutte le tue abbominazioni,
- t. E i' occhio mio non si impietosirà sopra ilí le , e non averò misericordia , ma sopra di te porrò le opere tue, e ie tue abbondnozioni saranno in mezzo a te, e cono-
- scerete, che io sono il Signore. S. Queste cose dice ii Signore Dio: L' afflizione unica , l'afflizione reco che viene:
- 6. Il fine viene , viene il fine , sotlecijamente si affretia contro di te; eccolo che
- viene: 7. Viene lo sterminio sopra di te . che abiti questa terra; il tempo viene, è vieino ii di della strage, e non del tripudio su'monti.
  - 8. Or io sai avvicino per persare sopra di te l'ira mia, e sfogherò in le il mio furore e ti giudicherò secondo te opere tue, e porrò sopra di le lutte le tue scelleralezze ;
  - 9. E l'occhio mio non si impietosirà, e non avrò misericordia, ma le opere lue porrò sopra di ic. e ie tue abbominazioni saranno in mezzo a te, e eonoscerete, che io sono il Si-
  - gnore, che punisco. 10. Ecco il giorno, ecco che ei viene: lo sterminio si avanza: la verga ha fiorito, la superbia ha gettati i suoi rami:
  - 11. L' iniquità è cresciula in verga dell'empietà; son avrà scampo nissun di ioro, nissuno del popoio, nissuno di que' che fanno romore: ei non avranno mai requie.

2, 3. Or tu figliuolo dell'uomo. Si sottintende ascolta,

Il fine viene, viene il fine ec. Il ripeter, che fa per tre volte queste parole, viene il fine, dimostra come la calamita è vicina. Se questa predizione è dell'anno sesto di Sedecia, di li a poto piu di due anni Naburbodonosor venne nella Giodea, e l'anno underimo di Sedecia espugno Gerusalemme. Adesso è il fine per te. Parla alla terra della Giudea, ovvero a Gerusalemme

- 4. Sopra di le porrò le opere tue. I flagelli meritati da te colle tue male opere. Le tue ablominazioni seranno in mezzo a te. Sarà sempre con te la comisione delle tue empietà, e la pena, con cui lo le gastigherò. 5. L'afflizione unica, et. Afflizione singulare, estrema,
- fonestissima. Vedt cap. v. 9. 7. E non del tripudio su'monti. E non de'eanti, e della festa, che fanno nell'autunno i vendemmiatori sulle col-

line, Jerem. XLVIII. 33. Potrebbe anche Intendersi delle canzoni, con cui si celebravano le feste del falsi dei adorati sulle coltine dagli Ehrel a Imitazione de' Gentilito. La verga ha fiorito, la superbia er. La verga, con cui Dio vuol puntrii, è gia fiorita, la superbia quale in-fansta e noriva pianta ha prodotti i suol rami, de quali Dio al servirà per l'atterii fino alla morte. Con questa e-

spressione forte, e pirna di gran senso viene qui a dirsi, che i peccati stessi degli pomini sono la radice, onde socgonn le verghe, e i fingelli di Dio, come notò s. Girolamo. Per la sazerbio intendesi in questo luogo la estinata volontà di precare, che seco porta il disprezzo di Dio, e de'squi

11. L'iniquità è cresciuta in rerga dell'empietà. La malvagità di questi ostivati percatori ha prodotto la verga, che è fatta apposta per punire l'empietà, la verga, che conquidera gli empi colla loro empieta. Non arra scam-

- 12. Venit 4empus, appropinquavit dies: qui emit, non lactetilr: et qui vendit, non lugeat: quia ira super nonnem populum elus.
- 15. Quia qui vendit, ad id, quod vendidit, non revertetur, et adhue in viventibus via corum: visio enim ad omnem mutiliudinem eius nan regredieur: et vir in iniquitate vitae suae non confortabitur.
- 48. Canite tuba, praeparentur omnes, et non est qui vadat ad praelium, fra enim mea super universum populum eius.
- Gladius foris, et pestis, et fames intrinsecus: qui in agro est, gladio morietur: et qui in civilate, pestilentia, et fame devorabuntur.
- 16. Et salvabuntur qui fugerint ex eis, et erunt in montilus quasi columbae convallinm omnes trepidi, unusquisque in iniquitate sua.
- Omnes manus dissolventur, et omnia genua finent aquis.
   Et accingent se ciliciis, et aperiet cos
- formida, et in omal facie confusio, et in universis capitibus corum calvitium.
- \* Isal, 15. 2.; Jer. 48. 37. 19. Argentum earum foras proficietur, et aurum eorum in sterquilinium erit. \* Argen-
- aurum corum in sterquilinium erit. Argentum corum, et aurum corum non valebit lituerare cos in die furoris Domini. Animam anam non saturabinat, et ventres corum non implebuntur: quia scandalum iniquitatis corum facium est.
- Prov. 14. h.; Ecell. S. 10.; Sophon. 1. 18. 20. Et ornamentum monifium suorum in superbiam posuerunl, et Imagines abominationnm suarum, et simulaerorum fecerunt ex eo: propter hoe dedi eis illud in immunditam.
  - 21. Et dabo illud in manus alienorum ad .... nissuno di que'ec. Nissuno di costoro anderà esente
- compera l'altrul patrimonio con ha da rallegrarsi, perchè per poco tempo goderali iso nonos caquisto, e cioli, che vende non ha molto da rattivitarsi, perritè se non avesse venduto i iso, lo arrebbe perduto in breve, acgiunge di piu, che il venditore, benchè vivo tuttora, non tomerben al posesso del sono l'anno del giubblico. perchè egli sarà schiavo in terra straniera, e la Giudea sara soggetta a' Cadole.
- Conciossinché la visione, che è per tutta la zua moltitudine, er. La profezia è fatta a tutto il popolo, e contro lutto il popolo avrà certamente il suo effetto, e nissun uomo troverà nei mai fare sostegno e aiuto per salvarsi dall'ira
- ner signore.

  14. Date fato alla trombaz ec. Descrive, e schernisce i
  vani tentativi degli Ebrei per difendersi dal nimico. Non
  mancherà chi tra loro dica, si sonol la tromba, si adunino i soldati; ma nissuno anderà incontre ai Caldei per

- Viève il tempo, si avvieina il di: chi compra non si raliegri, e chi vende non pianga; perocchè i' ira sta sopra di tutto il suo popolo;
- 13. Perocehè chi vende non ritornerà ad avere l'effetto venduta, benchè sia tuttora tra vivi: conciosstaché la visione, che è per tutta la sun moltitudine, nou sarà senza effetto, e nissuno nella iniqua sua vita troverà sun sostemo.
- 14. Date fiato alla tromba: mettansi tutti in ordine: ma nicunn non è, che vada a combattere, perchè l'ira mia sta sopra di tutto il suo popoto.
- 18. Di fuori la spada, e dentro la peste, e in fame; eht è in enmpagna, morrà di spada; e chi in città, sel divoreranno la pe-
- ste, e la fame. 16. E si salveranno quei di toro, che fuggiranno, e staranna su monti qual colombe delle valli tutti pient di paura, ognuno al
- tiflesso di sua iniquità.

  17. Tutte le braccia saranno fiacche, e tutte le ainocchia vacilleranno.
- 18. E si vestiran di cilizi, e saranno ingombri di spaventn: in ogni faecia la eonfusione, e tutte le loro teste saranno calve.
- 19. Getteran fuora il loro argento, e l'oro salvare non il putrà net di del furor del Sigunre, ne saziure l'anima loro, ne empire il luro ventre, perchè è stato necasione d'inciampo alta forn malvagità.
- 20. E l'ornamento de' loro moniti servir fecero alla superbia, e a farne immogini delle loro abbominazioni, e de' loro idali: per questo farò, ch' el sia ner essi immondezza.
  - 21. E darnilo in preda alle mnni degli stra-
- combattere, perché l'ira di Dio il rende paurosi, e vill. Vedi Deuter. XXXII. 30. 10. E si salveranno quei di toro, ec. Queill, che fuggi-
- ranco cercando salute, erreraccio per monti come timide colombe, che dalle valli volano al monte fugenedo il falcone, e la loro stema lodquità gil empleya di paure. Il Estete le foro teste surunno cutre. Anche questo di segno di lutto, come il cilisiue percebe gil Ebrel non si la-
- giarano i capelli e la berba se non lo occasione di pubblica, o privata calamita.

  In Getteran favora il loro argento, cc. Nella fame, e nella disperatione estreun getteranno via l'argento e l'oro tralle immondezze, vedendo come non val nulla a liberarii dalla
- immondezze, vedendo come non val nulla a liberarii dalla fame, e dalla morte: e elo per glissta prin de'peccati di avarzizi, d'inginstiria e.e., de' quali lu per essi occasione l'amore dell'ore, e dell'argento. 20. Per questo fare, ch' ci sia per essi immondezza. Per
- questo farò, che l'oro, l'argento, i preziosi monili, che furono incitamento alla superbia, e di oui si servirono a collivare l'idiolatria, diveogno per essi come sterro e inmondezza, quando vedranno, che ne l'argeoto, ne l'oro, ne i preziosi lor simulacri non potranno dare ad essi aluto alcuno, ne coolorto ne'horo travagli.
- 21. E darollo in preda alle mans ec. Faro, che tutte quest'oro, argento ec. sia preda di un popolo straniero,

diripiendum, et impüs terrae in praedam, et contaminabunt illud.

contaminabunt illud.

22. Et avertam faciem meam ab eis, et violabunt arcanum meum : et introibuut in illud

emissarii, et contaminabunt illud. 23. Fac conclusionem: quoniam terra plena est iudicio sanguinum, et civitas plena iniquitate.

 Et adducam pessimos de gentibus, et possidebunt domos eorum: et quiescere faciam superbiam potentium, et possidebunt sanctua-

25. Augustia superveniente, requirent pacem,

et non erit.

26. Conturbatio super conturbationem veniet, et auditus super auditum: et quaerent vislonem de propheta, et lex peribit a sacerdote, et consilium a senioribus.

27. Rex lugebit, et princeps inductur mocrore, et manus populi terrae conturbabuntur. Secundum viam corum faciam eis, et secundum iudicia corum iudicabo cos: et scient quia ego Dominus.

di un popolo empio piu che alcuu altro dei mondo, a come cosa profana sarà rapito, e contaminato quell'oro, che era riguardato da vol come cosa santa, per essere impiegato in onore de' vostri simulacri.

22. E volgerò da loro la mia faccia. Priverò il mio popolo della mia protezione; e allora i Caldei enteranno nel piu recondito e sacro luogo del templo, nel Santo dei santi: vi enterenano quisti ladroni, e lo profanezano. È noto come nel Santo de'santi non ventrava sa non il pontefice, e una sola volta l'anno il di della grande esplazione. Vedi

e una sola volta l'anno il di della grande esplazione. Vedi Hebr. ix. 28. E i lor suniuari saranno occupati da altri. Nel templo potevano considerarsi tre parti, l'atrio del popolo, e suello de' saccretoti. Indi il sento, e finalmente il Santo

nieri , e ne faran boltino gli emp**s** della terra , e to profaneranno.

22. E volgerò da loro la mia faccia: e quelli vloleranno i mici penetrali, e vi entreranno i ladroni, e li contamineranno.

 Ristriugi in poco: perché la terra e piena di sauguinarii giudizi, e la città è piena d'iniquità.

24. Io condurrò quà la feccia delle genti, e questa possederà le loro case; e reprimerò la superbia de potenti, e i ior santuari xaranno occupati da altri.

25. Sovraggianto che sia lo sterminio, cercheran pace, né pace sarà.

26. Afflizione verrà sopra afflizione, e cattive nuove sopra nuove cattive, e domanderanno ai profeta quel che abbia veduto, e i sacerdoti non sapranno più ia legge, e i seniori saranno senza cansiolio.

27. Ii re sarà neil'afflizione, e il principe sarà coperto di tristezza, e il popolo del paees sarà serza braccia. Secondo ie opere ioro li tratterò, e secondo i loro giudizi farò giudizio di essi, e conosceranno, ch' io sono il Sianore.

de'santi: per questo può dire i lor auntuori. Ma può ancora il Pofeta pariare de'santuari cretti dagli Ehrei alle gentilesche divinità, e di questi dire, ch'ei saranno invasi, e profanati e distrutti da'Caidel.

26. I secretosi non supramo più la tegy. I Sacretosi, che hanno per pupolo diffici di liminane e istratire il ppoto, e construtario nelle naguatie co principi della religione poto, e construtario nelle naguatie co principi della religione quelli, che hanno persato a tutti altro, che a meditare in legge, e de escodo di cattivi costumi hanno perdota l'accidenti, che aver doverano sopra del popolo.

27. Il re seria setti affizione. Parta di Sedenti. E il principi della casa rulla, ovvero il principi della persono.

#### CAPO OTTAVO

Ezechiele condotto in ispirito a Germostemme vede net tempio stemo l'idalatria de' moi Gindei: onde Dio dichiara, che non perdonerà, ne esominera le loro preghiere.

- Et factum est in anno sexto, in sexto mense, in quinta mensis: ego sedebam in domo mea, et senes Juda sedebant coram me, et cecidit ibi super me manus Domini Dei.
- 2. Et vidl, et ecce similitudo quasi aspectus ignis: ab aspectu lumborum eius, et deorsum, ignis, et a lumbis eius, et sursum, quasi aspe-
- ctus splendoris, ut visio electri.

  3. Et emissa similitudo manus apprehen-
- E if sesto anno, il sesto mese, a'cinque del mese mentre lo stava sedendo in casa mía, e sedevano i seniori di Gluda intorno u me, si fe' seutir ivi subitamente la mano dei Sinore Dio sopra di me.
- gnore Dio sopra di me.

  2. E vidi, ed ecco un' immagine d' uomo
  quasi di fuoco: da' lombi in giù era fuoco, e
  da' tombi in su era come una splendida luce,

come elettro incente.

- 3. E stesa come una mano mi prese per
- i. Il sesto omo, il sesto mere, ec. Questo sesto mese dell'anno sacro corrisponda al mese d'agusto. Dupo che il Profeta recondo i'erdine di Dio ebbe passati i sto giorni giacendo legato nella maniera, che si è evduto, e dopo essere stato per futto quel tempo in silessio, senza però lacairal profetizzare coi latto atesso, come al disse, egli in tutto questo tempo avendo accoltato Dio, è mandato indiamente a predictare sgli altri quello, che aven utilo;
- e imparato; prima peró é condotto in ispirito a Gerusalemme a vedere le abbominazioni, onde non solo la città, ma il tempio istesso era pieno. Vedi s. Girolamo.
- ma il trimpo istesso era pieno. Veci s. Girciamo.

  2. E vidi, ed ecco un'intragine ec. Ella è qui la stessa
  immagine descritta cup. 1. 27.

  2. E alsos come una mano ec. E come se dicesse: e par-
- immagine descritta cup. 1, 27.

  2. E siesa come una mano ec. É camo se dicesse: e parvemi, che quella immagine, atesa la sua mano, e presoni
  per una treccia del capo mi sollevasse, e mi portasse lino

- dit me in cincinno capitis mei: et elevavit me spiritus inter terram, et coelum: et adottum in Jerusalem in visione Dei, Juxta ostium interius, quod respiciebat ad Aquilonem, ubl erat statutum Idolum zeli ad provocandum ar mulationem. "Dan. t4. 38.
- Et ecce ibi gloria Dei Israel, secundum vislonem, quam videram in campo.
- 8. Et dixit ad me: Fili hominis leva oculos tuos ad viam Aquilonis. Et levavi oculos meos ad viam Aquilonis: et ecce ab Aquilone portac altaris idolum zell in ipso Introltu.
- 6. Et dixit ad me: Fili liominis, putasne, vides tu quid isti faciunt, abominationes magnas, quas domus Israel facit hic, ut procul recedau a sanctuario meo? et adluc converaus videbis abominationes maiores.
- 7. Et introduxit me ad ostium alrii: et vidi: et ecce foramen unum in pariete. 8. Et dixit ad me: Fili honinia fode na-
- Et dixit ad me: Fili honinis, fode parietem. Et cum fodissem parietem, apparuit ostium unum.
- 9. Et dixit ad me: Ingredere, et vide abominationes pessimas, quas isti faciunt hic.

  10. Et Ingressus vidi, et ecce omnis simili-
- tudo reptilium, et animalium, abominatio, et universa idola donius Israel depicta erant in pariete in circuitu per totum.

  11. Et septuaginta viri de senioribus domus
- 11. El septuaginta viri de senioribus domus Israel, et Jezonias filius Saplan stabal in medio eorum, stantium ante picturas: et unusquisque habebat thuribulum in manu sua, et vapor nebulae de thure consurgebat.
- a Gerusalemme. Il Profeta parla cosi, perché iutto questo avvenne la ispirilo e la visione, e non realmente, e di fatto, percoche senza partiral dalla sua casa, dove sedeva con que seniori, vide, udi, disse tutto quello che qui, e ne d'un espacol capitoli è racconiato.
- L' idolo della gelosia a provocore la emulazione. Exechiele venendo in ispirito da Babilonia è condoito addirittura alla porta dell'airio ioteriore, cioè dell'atrio del sacerdott; perocché così vanno intese quelle parole inzia ostium inferius : or l'atrio de' sacerdoti dicessi atrio in-Leriore rispello all'atrio del popolo. Alia porta adunque di quest'atrio egli vide l'idolo di gelosia : quest'idolo, condo s. Girolamo , è l'idolo di Baal posto nei tempio di Manasse, toltone da Josia, e postovi di bei nuovo dal successort di Josia. Egli è dello idolo di gelosia , perchè quasi messo a posta in faccia ai vero Dio nel suo tempio per accendere l'ira di Dio, che chiamasi pelle Scritture un Dio zelatore, cioè geloso. V'ha chi crede, che quest'idolo sia l'idolo di Adone , e sia detto idolo di geloria . perche Acione amato da Venere fu fatto urcidere per ge iosia da Marte, che mandò contro di lui un cioghiaje, Moito bene noto s. Girolamo, che idolo di geloria, che provoca l' ira di Dio zelatore, è pri traor dell'avaro l'amore dell'oro, onde l'avarizia in detta da Paolo servità renduta agl'ideli: nel cuore dell'ambizioso l'amor degli onori ; nei cuore dei iussurioso i' oggetto de' suoi affetti ; nell' eretico il proprio giudizio, ch'ei preferisce al giudi-

- una treccia del mio capo, e alzommi in spirito tra cielo e terra, e portommi in Gerusalemme per una visione di Dio, presso alla porta interiore, che guardava a settentrione, dove era collocato i' Idolo della gelosta a provocare la svulatione.
- Ed ecco ivi la gloria del Dio d' Israele secondo la visione, ch' io avea veduta nelta campanna.
- 5. Ed ei mi disse: Figliuolo dell' nomo alza i tnoi occht alla parie di settentrione: e alzai i miel occhi alla parie di settentrione, ed ecco a settentrione della porta dell'altare l'idolo di gelosia sullo stesso limitore.
- 6. E dissemi: Figliuolo dell' womo, vedi quel che fanno costoro, e la abbominatuoni grandi, che fa qu'il a cosa d' Israele, perchè lo mi ritiri dal mlo santuario? E se, tu li volgerai allrove, vedrai abbominazioni maggiori.
- E mi condusse a una poria dell'atrio inieriore, ed eravi un foro nella muragita.
- 8. E dissemi: Figliuolo dell'uomo, apri la muraglia: e rotto che ebbi il muro, comparve una porta. 9. Ed ei mi disse: Entra dentro, e osser-
- va le abbominazioni pessime, che fan qui costoro.

  10. Ed entrai , s vidi ; ed eeso immagini
- d'ogni specie di rettili, e di animali, e l'abbominazione della casa d'Irraele, e tutti quanti i suoi tabli eran dipinti all'iniorno nel muro quant'era grande.
- E settanta uomini dei sentori della caad I sraele stavan dinanzi alls pitture, e in mezzo ad essi Giczonia figituolo di Saphan; e ognun di essi avea alla mano un turitolo, e un vapor come nebbia alzavasi dall'incesso.
- zio della Chiesa; e così idolo opposto a Dio è tutio quei che si ama contro l'ordioe di Dio, il quale dee talmente regnare soil cuore dell'assano, che nissuna cosa o si metta con iul in confronto, o da lui si anteponga. 4. Nelta campagna, Presso al filme Chobar, cap. sst. 23.
- 5. A settentrione della porta dell'oliere. Forse la porta di settentrione fu detta porta dell'eltare dopo che Aciaz vi ebbe fatto trasportare l'altare di bronzo fatto da Salomone. Vedi 4. Reg. XVI. 14.
- 7. E as i confessor a was ports dell' avive. Ad und de quelle porte, le quil dell' attitude asserbed d'asserbe l'acquie porte, le quille avite, le quelle porte, le quiel e porte e quelle post e que in le ce sende de accredit. Perce a quelle post era un foro nois averagite, de prasponder i non saite, has il fere asserbed perce de l'acquie il fore, ambied si patras conochanels verleur de l'acquie il forte, and l'acquie il fore asserbed per ce le face all destre, and il mes e fait conse principi d'interès che aderevano le issuagist di rettili e il missait diptini est des arrest. Addant verbelo più vei e il missait diptini esti parte del missait diptini esti parte del missait diptini e dell' estimati diptini e della retta della consenio della consenio della consenio di consenio della consenio di consenio della consenio dell

- 12. Et dixit ad me : Certe vides fili hominis quae seniores domus Israel faciunt in tenebris, unusquisque in abscondito cubiculi sui: dicunt enim: Non videt Dyminus nos: dereliquit Dominus lerram.
- 43. Et dixit ad me: Adhuc conversus videbis abominationes majores, quas isti faciunt.
- t4. Et introduxit me per ostium portae domus Domini, qued respiciebal ad Aquilonem: et ecce ihi mulieres sedebant plangentes Ado-
- th. Et dixit ad me: Certe vidisti fili hominis: adhuc conversus videbis abominationes maiores his
- 16. Et introduxit me in atrium domns Domini Interius: et ecce in ostio templi Domini inter vestibulum, et altare, quasi viginti quinque viri , dorsa habentes contra templum Domini, et facies ad orientem : et adorabant ad ortum solis.
- 17. Et dixit ad me: Certe vldisti, fili hominis: numquid leve est hoc domui Juda, ut facerent abominationes istas, quas fecerunt hic: quia replentes terram iniquitate conversi sunt ad irritandum me? et ecce applicant ramum ad nares suas.
- 18. Ergo et ego faciam in furore: nun parcet oculus meus, nec miserebor; et cum clamayerint ad aures meas vocc magna, non exaudiam eos.
- 14. Le donne a sedere piangenti Adone. Piangevano In morte di Adone coo caoti jugubri, e dipoi celchravano la sua risurrezione; perocché si fingeva tornato in vita; e totta questa scena era accompagnata da tali oscenità, che ne aveano ressore i Gentili stessi meno corrotti, onde ancora credeasi gran peccato il divulgare quello, che in tal festa faceasi. Neil' Ebreo jo vece di Adone leggesi Thammuz, che vuol dire nascosto, segreto, e può esser chiamato così o per ragione del silenzio, sotto di cui custodivansi i suoi misteri, ovvero perchè egli era portato orila bara tutto coperto, e ascoso alla vista altrui per tutto Il tempo, che si fineva morio. La favola di Adone nata lo Egitto si sparse ben presto per tutta la Greçia, la Feolcia, la Siria ec.
- 16. Nell' atrio interiore ec. Nell'atrio de' sacerdoti (c6me si è detto di sopra) dinanzi al vestibolo del tempio,
- dove era l'altare degli olocausti. Circs renticinque nomini. Il lougo dove stavano questi

- 12. Ed ei mi disse: Certamente figliuoio desl' uomo, tu vedi le cose, che i seniori della casa d' Israele fanno nelle tenebre, ognuno nel segreto della sua camera: imperocché essi dicono: Il Signore non ci vedrà: il Signore ba abbandonata ia terra.
- t3. E dissemi: Ancor voigendoti in altra parte vedrai abbominazioni pegglori, che fan-
- th. E menommi all'ingresso della porta della casa dei Signore, che guardava settentrione: ed ecco ivi le donne a sedere piangenti Adone.
- 15. E dissemi: Tu certomente figituolo dell' uomo hai veduto: se anche altrove ti volgerai, vedrai abbominazioni maggiuri di queste. 16. E menomini nell' atrio interiore della
- casa del Signore; ed ecco atl' ingresso del tempio del Signore tral vestibolo e l'altare circa venticinque uomini, che rollavan la schiena al tempto del Signore, e la faccia all'oriente, e adaravano il sol nascente.
- 17. E dissemi : Certamente , o figliaclo dell' nomo, in hai veduto: è ella forse piccola cosa per la casa di Giuda il fare queste abbominaziont, che hanno fatto in questo luogo, che ripiena avendo la terra d'iniquità, si son rivolti ad irritarmi? Ed ecco che accostano un ramoscello alle toro narici,
- 18. Anch' io pertanto nel mio furore agirò: non s'impietosirà l'occhio mio, e non avrò misericordia: e aliorché alzeran le orida aile mie orecchie, to non gii esaudirò.

nomioi, cioè trai vestibolo del templo, e l'altare degli olocausti, sembra non lasci dubbio per dir, che fossero sacerdoti, e Leviti, che erano di seltimana al servigio del tempio. Vedl Joel., n. 17. Matth. xxnt. 35. Nel tem pio del vero Dio si orava, si offeriva l'incenso ec. colla faccia volta a occidente con rito contrario a quello de Gentili di adorare colla faccia volta a levante. Questi sacerdoti, e Leviti voltando le spalle al saotuario, che era a occidente, adoravano volti a oriente il sole che pasceva. Superstizione antichissima lo tutto l'oriente, di cui è fatta menzione nel libro di Globbe xxx1, 26, 27, 28

17. Ed ecca che accastana un ramascella alle tara m rici. S. Girolamo intesc un ramoscello di palma; altri vogliono, che sia uo ramoscello di lauro, albero consaerato al sole: comonque sia, questo ramoscelio Il teoevano in mano nell'adorare il sole, e lo accostavano alla bocca forse baciandolo. Vedi quello, che si è detto nel citato luogo di Giobbe.

#### CAPO NONO

Dio ordina, che sieno uccisi tutti quelli che non saranno segnati col Thau. Orazione del Profeta. Dio gli dice, che le scelleraggini degli Ebrei lo sforzano a punirli con tutta severita.

- 4. Et clamavit in auribus meis voce magna, dicens: Appropinguaverunt visitationes urbis, et unusquisque vas interfectionis habet in manu sua.
  - chie dicendo: l'icina è la visita della città . c ognuno ha la mano uno strumento da uccidere.
- 1. l'icing è la visita della città. La visita è qui il gaaligo, e la divina vendetta. Vedi Exod. xx. 5., Levil. AVIII. 15.

1. E con gran voce gridò aile mie orec-E comuno ha in mano ec. Ognuco de' sei personaggi , che dovevano eseguire I docreti di Dio contro Gerusa-

- 9. El ecce set viri venichant de via portas superioris, quae respicit ad Aquilonen; et uniuscuiusque vas interitus in manu eius: vir quoque unus in medio corum vestitus eral lines, et atramentarium scriptoris ad renes cies: et ingressi sunt, et sfeterunt iuxia altare sereum.
- El glaria Domini Israel assumpta est de Cherub, quae erat super eum ad limen domus: et vocavit virum, qui indutus erat lineis, et atramentarium scriptoris habebat in Iumbis suis.
- A. Et dixit Dominus ad eun: Transi per mediam eivitatem in medio Jerusalem: \* et signa thau super frontes virorum gementium, et dolentium super eunetis abominationibus, quae funt in medio eins.
- \* Exod. 12. 7.; Apoc. 7. 3. 5. Et illis dixit, audiente me: Transite per civitatem sequentes eum, et percuite: non parcat oculus vester, neque miserenini.
- 6. Senem, adolescentulum, et virginem, parvulum, et nutieres interficite nsque ad internecionem: omnem autem, super quem videritis thau, ne occidatis, et a sanctuaria meo incipite. Coeperunt ergo a viris senioribus, qui erant ante faciem domus.
- Et dixil ad eos: Contaminate domuum, el implete atria interfectis: egredimini. Et egressi sunt, et pereutiebant eos, qui erant in eivitate.
- 8. El caede completa, remansi ego: ruique super facien meam, et elamans aio: Heu, heu, heu, Domlie Deis: ergone disperdes omnes reliquiss Israel, effundens furorem taum super Jerusalem?
  2. Per la stroda della porta augeriore, eha guarda
- settentrione. Venivano questi sei personaggi dalla stessa porta , donde il Profeta era entrato nei tempio, che è delta porta settentrionale superiore, perche era pin in alto, che l'aitra, la quale dalla stessa parie conduceva nell'atrio del popolo, laddove questa conduceva nell'atrio de' sacerdoti; e da quella porte entrarono dipol i Caldei nella città. Questi sei uomini erano sei Angeli simili a quelli, che uccisero nell'Egitto i primogratti, e i cento ettantacinque mila uomini dell' esercito di Sennacheril Eravi anche un nomo un mezzo a loro vestito ec. 1 LXX tradussero: vestito di podere, o sia di veste taltre, di veste sacerdotale, perché que to era l'Angelo, che pregava per quelli, che doveano essere salvati dall'esterninio, e questi segnava col Thau, onde avea il calamaio da scrivere; così egli era una figura dell'unico mediator tra Dio , e gli nomini Gesu Crisio. Questo colemnio e propriamente la custodia delle canne da scrivere, come noto s. Girolamo, e non il vaso, in cui noi mettiamo l' inchiostro. Origene tradusse : tavoletta da scrivere, 2. E la gloria del Signor d' Israele ec. La gloria del Signore in questo luogo ella è la limmagine di ciettro, cioè io stesso Dio sedente sul suo trono sopra i Cherubini Dio adunque dopo aver chiamati a se gli Angeli ministri di sue vendette, e dopo aver comandain, che dall'airio stesso cominciassero la uccisione de peccatori, abbamilonato il cocchio, e I Cherubini, ando a posarsi alla peria della casa, cioe alla porta del santo. Vedi cap. x. 18.

' liman I'ol. II.

 Ed ecco che ari womini revivano per la strada della porta superiore, che guarda neilentrione: e in mano di ognun di essi uno attrunento di marte: erovi anche su umon in mezzo o foro vestito di roba di lino, e areca appeno a' fianchi un colamaio du serivere, eti enteranno, e si fernarono peretere, eti enteranno, e si fernarono pere-

l'alfare di bronzo;
3. E lo gloria del Signor d'Israele dai
Cherubini, sui quali stova, si portò ol limilore sella casa, e chiamò l'uanna, che
era vestilo di lino, e aven a' suoi fionchi il

colomaio.

A. E il Signore gli disse: Va' per mezzo alla città, per mezza a Gerusalemme, e segaa un Thou sulle fronti degli womini, che gemamo, e sano uffitti per lulle le abbominazioni, che si fonno in mezza ad esso.

 E a quelli disse, udeadolo io: Passate per lo città seguitondo lui, e percuotete: nou x'impietosisca l'occhio vastro, e non abbiate pieto.

6. Uccidele fino allo sterminio, il recchio, il giovane, lo rergiae, il pargoletto, è le donne: non uccidete però alcuno, che veggiute aver sopra di se il Thau, e dale principio dol mio sontuario. Dieder dunque principia do quei zeniori, che erono ducanti al lem-

7. Ed ei disse loro: Profonale la casa, e degli uccisi empletene i portici: audote, E quelli andarono, e percuotevana quanti erano nella città.

8. E finita che fu la straye, rimasi io: e mi geltai boccone, e olzanio le strida, dico: Ahi, ohi , ohi , Signore Dio: dispergerui ta odunque luiti gli avanzi d'Israele, spaniendo il furor tuo sopra Gerusolemue?

6. E spec as Taxe self privati en Origines with tendentianal fine Hore convertible, effects, che la lei la Bigura della Chero convertible, effects, che la la Rigara della Corre, ed era internacional contrata del Corre e del Corre d

e. E dete principio del mo senterrio. Date principio alla strage coi mettere a morte que ventifuispo tunisial conservai al mio servigio, i quali stando iral vestilodo, e l'altare adoressano poco fa il sole nascente contra. He, precoche ia loro scelleratezza, e lanto piu sonme, quando piu santa è la loro dignità, e contagiono il loro malo esemplo.

7. Profennie le cona, e depli social emportore i puetici. Profanale l'atrio de' sacretoli coll' uccider questi, el empiere il toro alrio de' luro cadaveri: non hadate, else questo essendo parte del tempio e perciò fuogo sacro: lo l' lio pa conditamando ai essere profitatolo.

8. Rimen in Rimssi to solo viva in quell'atrio, solo to saccrdote. Vedi Teodorcto Nolano gl'Interpreti, che sen-87

- 9. El dixil ad me: iniquitas domus Israel. et Juda magna est nimis valde, et repleta est terra sanguinibus, et civilas repleta est aversione: dixerunt enim: Dereliquit Duminus terram . et Dominus non videt.
- 40. Igitur et meus non parcet oculus, neque miserebor: viam corum super caput corum reddam.
- 11. Et ecce vir, qui erat indutus lineis, qui haliebat atramentarium in dorso suo, respondit verbum, dicens: Feei sleut praecepisti miki.

do stato ordinato da Dio all' Angelo di segnare col Thau gli eletti, gli vien detto ancora di andore a seguarii per la citta, e alssuno si legge, che ne segnasse nel tempio : onde l'orrore del Projeta per si grande strage, e le gri-

da e le preghiere, ch'ei fa al Signora. 9. Il Signore ha abbandonata la terra, ec. Ecco l'abis-

9. E disse a me: L'iniquità della casa di Israele e di Giuda è grande, oltre modo grande, e la terra è coperta di sangue, e la città è plena di ribellione ; perocche han dello: Il Signore ha abbandonata la terra, Il Signore non rede.

10. Non s' impletosirà adunque l' occhio mio, e lo nou avrò misericordia: sul capo loro farò cadere le opere loro.

11. Ed ecco colui, che era vestito di lino, ed avera il calamaio a' suoi fianchi, portò risposto dicendo: Ho fatto come tu mi comandasti.

so, in cul neccipita finalmente il peccatore Indurato; egil nega la Providenza, nega, che Dio vegga, o lenga conto-del bene e del male, che si fa sopra la terra, nega i gastighi, e i premj della vita avvenire. 11. He falle come tu mi comandasti. He segnati i gementi, i buoui, i giusti.

#### CAPO DECIMO

Dio comanda all' Angelo vestito di veste di lino, che prenda de' curboni di mezzo alle ruate, e gli sporga sopra la città. Descrizione dei Cherubini, e delle ruote del cacchio di Dia.

- 1. El vidi , et ecce in firmamento , quod erat super caput Cherubim, quasi lapis sapphirus, quasi species simili/udinis solii, apparuit super ea.
- 2. Et dixit ad virum, qui indutus crat lineis, et ail: Ingredere in medio rolarum, quae sunt subtus Cherubius, et imple manum tuam prunis iguis, quae sunt inler Cherubim, et effunde super civitatem. Ingressusque est in conspectu meo.
- 3. Cherubim antem stabant a dextris domus cum ingrederetur vir, et nubes implevit atrium interius.
- 4. Et elevata est ginria Domini desuper Cherub ad limen donius: et repleta est domus nube, et atrium replelum est splendure gloriae Domini.
  - B. El sonilus alarum Cherubini andiebalur

1. Come una specie di Irono. E sal trono era tornato a sedere il Signore ; perocché egit è , che parla , e dà altri ordini nel verselto che segue. Ed è qui la stessa vi-

2. Entra nel mezzo della ruote, ec. Si è già veduto, cua. 1. f. 13., che traite ruole, e per conseguenza tra cherubint era un gran braciere, che facea figura dell'altare ile timiami, che era nel santuagio. Dio adunque comunda att' Angelo, che da quel gran benciere prenda i corbont, onde appierare il fanco atta città. Così non dagli nomini, non da Caldel nemici, ma da Dio stesso è condanuata Gerusalemme alle tiamme, e un Augelo e quello, che per ordine di tui le da fasca. E siccome quest lo è ligura di Cristo mentre segnò gli eletti col Thou, cosi figura di lui egli e, quando lucendia Gerusalemme; di lui dico, che piosera sopra i reprobi alla fine del mondo il fuoco sterminalore, da eni saronno arsi in eterno. 1. Stacono al leto destro delle casa. Vale a dire: dalla

parte meridionale dell'atrio de sacerdoti.

- i. E vidi , ed ecco nel firmamento stante sopra il capo de' Cherubini apparve sopra di' essi come una pietra di zaffiro, come una specie di trono.
- 2. E il Signore partò ail' uomo vestito di lino, e disse: Entra nel mezzo delle ruole, che sono sotto i Cherubini: e prendi quanto cape nella tua mano de' carboni accesi, che sono tra' Cherubini , e gettuli sulla città. E quegli andò vedendolo io.
- 5. E l Cherubini stavano al lato destro della casa, quando quell' uomo entrò, e una nuvola empieva l'atrio interiore.
- 4. E la gloria del Signore fu alzata sopra l Cherubini al limitare della casa, e la casa fu ingombrata delia nuvola, e l'atrio fu ripieno dallo splendur della gloriu del Signore.
  - 8. E il romor delle ale del Cherubini si u-
  - 4. E la gloria del Signore fu alzata sapra i Cherubini ec. Il glorioso tropo del Sagnore, che era sopra i Cherubini, movendosi i Cherubini, si mosse, e fo portato presso al limiture della casa, cioè dell'atrio dei sacerdoli, il quale fu incombrato dalla nube, e l'atrio esteriore fu ripiena di spiendore derivante dalla stessa nube, che velava la marstà del Signore. Si e veduto sovente come Dio agli Ebrel si mostrava, in una nube assat densa e oscura, per cui era significata la oscurita della legge, nella quale tutto era velato sotto ombre e figure, l'intelligenza delle quali non era data al comune del popolo : inidove nella ngova legge si mostrò in una nuise tutta lucente, signiticando coni la siva chiarissima cognizione di de' suni misteri comunicata ai popola de' credenti per mezao del Vangelo. Per la qual cosa nella trastigurazione di Cristo sul monte al legge, che i compagni di lui, i tre Apostoli, da lucida nube furona involti, Matth.
  - 3. E il romor delle ale de Cherubini si udica fino

Tay, XXX

# EZECHIFLE E DANIELE



Il Siquore parlà all' nomo vestito di lino, e disse: Eutra nel mezzo delle riole, . . . .

Esechiele Cop. 10 1. 2



L'Angelo del Signore era serso con Azaria e coi sum compagni sella fornace, . . .

Daniele Cap 3 v 49



Il mo Dio ha mandato il mo Angelo, e questi ha chiuse le bocche de' leoni, . . . . Danele Cap. 6 - v. 22



usque ad atrium exterius, quasi vox Dei omnipotentis loquentis. 6. Cumque praecepisset viro, qui indutus erat tineis, dicens: Sume ignem de medio ro-

tarum, quae sunt inter Cheruliim: ingressus itle stetit juxta rotam. 7. Et extendit Cherub manum de medio Che-

- rubim ad ignem, qui erat inter Cherubim: et sumpsit et dedit in mann eius, qui indutus erat lineis: qui accipiens egressus est.
- 8. Et apparuit in Cherubim similitudo manus hominis subtus pennas eorum: 9. Et vidi, et ecce quatuor rotae iuxta Che-
- rubim: rota una iuxta Chernb unum, et rota alia tuxta Cherub unum : species autem rotarum erat quasi visio tapidis Crysolithi:
- 40. Et aspectus earum similitudo una quatuor, quasi sit rota in medio rotae.
- 11. Cumque ambularent, in quatuor partes gradiebantur, et non revertebantur ambulantes, sed ad locum, ad quem ire declinabat, quae prima erat, sequebantur et ceterae, nee con-
- vertebantur. 12. Et onine corpus carum, et cotta, et manus, et pennae, et circuti, plena erant oculis,
- in circuitu quatuor rotarum. 43. El rolas istas vocavit volubiles, audien-
- te me. 14. Quatuor autem facies habebat unum: facies una , facies Cherub : et facies secunda , facies hominis: et la tertio facies teonis: et in quarto facies aquilac.
- 18. Et elevata sunt Cherubim: ipsum est animat, quod videram iuxta fluvium Chobar.
- 16. Comque ambularent Cherobim, ibant nariter et rotae juxta ea: et eum elevarent Che-
- all' atrio exteriore, ec. Fino all' atrio del popolo. Il batter delle ale de Cherubiul faceva un suono, e romor grande come di voce di Dio, ovvero come di tuono di Dio.
- 6. Andb quegli, e si siette presso una ruota. Non preegli il fuoco di mezzo alla ruota, ma aspetto, che a lui lo desse ono de' Cherubini.
- 7. Uno de' quattro Cherubini. Notisi la frase Ebrea: Cherub de' medio Cherubim, che vuoi dire: un Cherubipo, che era uno de' quattro Cherubini. 8. Una come mano di nomo. Vedi cap. 1. 8. Noto qual-
- che Interprete, che i Cherubini aveano le mani coperte sotto le loro ale come per significare, che la spada era tuttora nel fodero, e tutta questa visione era solamente una minaccia del futuro, minaccia pero, che lodubitato, e pronto avrebbe l' cffetto 9. Come una specie di pietra Crisolito. Come di color
- maring, cap. 1, 16. 11. E quando si moveano, camminavano da quattro lati.
- Andavano a desira, sinistra, Innanzi, Indietro, e secondo che andava una di esse, andavan anche le altre. 12. E lutto il corpo di esse, e s colli, e le mani, Alcuni con Teodoreto riferiscono totto quel che dicesi
- in questo versetto a' Cherubioi: altri una parte a' Cheru-

- diva fino all' atrio esteriore, come la roce di Dio onnipotente che partavu.
  - 6. E avendo egli ordinato e detto a coiui, che era vestito di lino: Prendi ti fuoco di mezzo alle ruote; che sona tra' Cherubini:
- andò quegli, e si stette presso una ruota. 7. E uno de' quattro Cherubini stese sua mano al fuoco, che era tra' Cherubini; e ne prese, e poseto nella man di colvi, che era vestita di lino, il quale avendalo preso, se ne andò.
- 8. E apparve ne' Cherubini una come mono di nomo sotto le loro ale:
- 9. E vidt, ed ecco quattro ruote presso ai Cherubint, una runta presso ad uno, e un'altra presso ad un altro Cherubino: e l' aspetto delle ruote era come una specie di pietra Crisolito:
  - 10. Ed erano jutte e quattro al vedersi iti una stessa forma, come se una ruotu fosse nel mezzo di un'altra.
- 11. E quando si moveano, camminavanu da quattro lati, e non si valgevano altrove in andando; ma a quei tuago, a cui s' indrizzavn quella, che era la prima, la seguivano auche le altre, ne mutavuno direzione.
- 12. E tutto il corpo di esse, e i colli, e ie mani, e le ali, e i cerchi erau pleni di occhi all' intorno alle quattro ruote,
- 13. E a queste ruote sentti to, ch' ei illede il nome di volubili,
- 14. Oynuno degli animali aveva quattro facce , la prima faccia era faccia di Cherubino, e la seconda faccia era faceta di uomo. e la terza faccia di leone, e lu quarta facciu di aquila.
- 15. E i Cherubini si ulzarono in alto: ei son gli stessi animali, che io avea veduti presso it fluine Chobir. 16. E mentre i Cherubiul si moveano , si
- moveauo parimeute le ruote dietro ad essi,
- bini , e on' altra alle ruole : ma chiunque consideri attentamente le parole del Profeta, dovrà coolessare, che né l'una, nè l'alira opinione può sostenersi, e che e meglio attenersi a s. Girolamo, e intendere metaforicamente pe' colii delle ruote i loro mozzi, per le mani i raggi, per le nie i cerchi di legno, e pe' circoli i cerchi di ferro.
- Tutto questo era pirno di ocebi. Vedi cap. 1. 19. 12. Dicte il nome di rotubiti. 1 LXX (come notò s. Girolamo) ritennero nella lor traduzione lo stesso nome Ebrro dato da Dio alle ruote, e tradussero; a queste rao-
- te diede il nome di Gelget, cice volubili, nome adattato alla facilità, e celerità, con cui moveansi per ogoi lato 14. La prima faccia era faccia di Cherubino. Dalla descrizione, che si ha di questi animali cel capo i. parago nata con quello, che si legge la questo versetto, si vede
- chlaramente, che faccia di Cherabias vuol qui dire fac-cia di bove, e di liue avean essi non solo la faccia, ma anche i piedi, e riguardo all'uffizio di tirare il cocchio del Signore, la faccia di bue seniva ad essere come la principale traffe quattro facce. 16. E mentre i Cherubini si moveano, si mov
- paramente le ruote er. Da ció s' impara come e nella repubblica, e orila Chiesa (che e il cocchio di Dio) sei mutazione, oè movimento alcuno succede, che daita pro-

rubint alas suas ut exaltarentur de terra, non residebant rotae, sed et ipsae inxta erant.

- 17. Stantilius illis, stabatit: et cum elevatis elevabantur: spiritus enim vitae erat in eis.
- 18. Et egressa est gloria Damini a limine templi: et stetit super Cherubim.
- 19. Et elevantia Cherubim alas suas, exaltata\_sunt a terra coram me: et illis egredientibus, rotae quoque subsecutae sunt: et stetit in introitu portae domus Domini orienlalis: et gloria Dei Israel erat super ea-
- 20. Ipsum est animal, quod vidi subter Deum Israel juxta fluvium Chobar: \* et intellexi quia \* Supr. 1. 1. 3. Cherubim essent. 21. Quatuor voltus uni, et quatuor alae uni: et similitudo manus luominis sub alis corum.
- 22. Et similitudo vultuum corum, ipsi vultus, quos videram iuxta fluvium Chobar, et intuitus eorum, et impetus singulorum ante faciem snam ingredi.

videnza di Dio, mediante il ministero de'suol Angeli, non sia diretto; e ancora l'adattarsi, che fanno le ruote all'andare, e allo stare de Cherubini, dimostra come se quegli, che governan le chiese, vaono tonaczi coi buono esempio loro, li seguiranno i fedeli : e se queili si alzerantas alla perfezione della virtu, si alzera dietro ad essi anche II popolu.

- 19. All'ingresso della porta orientale della casa ec. Si fermo li cocchio sopra ia porta orientale del templo, per la qual porta entravasi nell'atrio del popoio; e sopra quella porta pose Dio il glorioso suo trono.
- 20. Eran gli stessi animali , ch' ia vidi sotto il Dio d' [eraele. Il trono di Diu posava (come si è veduto cap. 1,1) sopra il firmamento, e questo era sopra le teste de' Cherobini . can. t. 25. 22. Il mirare e muoversi ciascuno di essi con impeto ec.
- 18. E la glorin del Signore parti ec. Vedl vers. 4.

- e quando i Cherubini siendevan le loro ale per alzorsi da terra , le ruote non istaran ferme, ma elle ancora andavano presso a
  - 17. Se quei posavano, elle posavano, e alzandosi quelli , si alzavano : perchè era in esse lo spirito di vita.
  - 18. E lo yloria del Signore porti dal iimilure del tempio, e si posò sopra i Cherubini.
  - 19. E i Cherubini, stendendo le loro ale, si alzaron da terra veggente me, e al partirsi di quelli , le ruote ancor li seguirono , ed ei si fermarono all' ingresso della porta orientale della casa del Signore, e la gloria tiel Dio d' Israele era sopra di essi.
  - 20. Eran gli stessi animali, che io vidi sotto ii Dio d'Israele presso il fiume Chobar, e io conobbi, che erano i Cherubini. 2t. Ognuno di essi ha quattro volti , e
  - quattro ale, e una come mano di uomo sotto di essi.
  - 22. E l'immagine de loro volti era come quegli stessi volti, che io avea veduti presso il fiume Chobar, come pure il mirare e muoversi ciascuno di essi con impeto secondo la direzione de' loro volti.

Questa stessa proprieta de'Cherubioi di mirar sempre lo manzi, di portarsi avanti e cogli occhi, e coi corpo, e di non toronre indietro, questa proprieta, lo dico, ripetuta, e notata più volte, può significare la costante volontà del Signore loro di abbandonare la sinogoga per trasferirsi alla Clera delle nazioni. Contuttocio (come si è veduto to questo capitolo) Din, che e sempre pieno di misericordia, passa da questo a quel luogo della sua casa, ferma or qui or là la sun stazione mostrando, come di mala voglia abbandoul quel templo riguardato da lui come sua abitazione sopra la terra. In un altro seoso motto bene notò Girolamo, che le mire, e i desiderii del Cherubini sono di dimenticare tutto il passato, e di stendersi alle cose futhe hore secondo quella parola di Paolo: Dimentico di quel, che ho dietro le spalle, versa le con stendendone, che mi stanno davanti, mi ovanzo verso il segno, verso il premio della superna rocazione di Dio in Cristo Gesu, Philip.m. 13.14.

#### CAPO DECIMOPRIMO

Predizioni contro i principi, e contro il popola di Gerusalemme, i quali si burinvano delle profezie. Phellia nel tempo, che Ezechiele profetizza, eade morto. Dio rimenerà gli nvanzi di Israele nel loro paese, e dara loro un cuore di earne, affinchi temano, e onorino il Signore.

- t. Et elevavit me spiritus, et introduxit me ad portam donius Domini orientalem, quae respicit ad solis ortum; et ecce in introitu portae viginti quinque viri: et vidi in medio eorum Jezoniam filium Azur, et Pheltiam filium Banaiae, principes populi.
  - 2. Dixitque ad me: Fili hominis, lti sunt
- 1. E levonmi lo spirito, e menomuni alia porta orientole della casa del Signore, che guarda il soi nascente, ed ecco all'ingressa della porta venticioque nomioi; e vidi in mezzo a questi Jezonia figliuolo di Azur, e Pheitiam figliuoto di Banaio principi del po-
- 2. E il (Signore) mi disse: Figlinolo del-
- 1. E levommi la spirita, e menommi alla sorta orientale, Dove (come disse nel capo precedente sers, \$9. sta-
- va nià il cocchio di Tho; perocché ella è qui la stessa porta. per cui dalla città si entrava nell'atrio dei popolo-

viri, qui cogitant iniquitalem, et tractant conailium pessininm in urbe ista,

- Dicentes: Nonne dudum acdificatae sunt domus? hace est lebes, nos autem carnes.
- 4. Ideireo vaticinare de eis, valicinare fili
- 8. Et irruit in me spiritus Domini, et dixit ad me: Loquere: tlace dicit Dominus: Sic locuti estia domus Israet, et cogitationes cordis vestri ego novi.
- Plurimos occidistis in urbo hac, et implestis vias eius interfectis.
   Propterea haec dieit Dominus Deus: tnter-
- fecti vestri, quos posuistis in medio eius, hi sunt carnes, et haec est lebea: et educam vos de medio eius.
- Gladium metuistis, et gladium inducam super vos, ait Dominus Deus,
- Et eiiciam vos de medio eius, daboque vos in manu hostium, et faciam in vobis iudicia
- Gladio cadetis: in finibus Israel iudicabo vos, et scietis quia ego Dominus.
- 11. Hace non erit vobis in lebetem, et vos non oritis in medio eius in carnes: in finibus Israel indicabo vos.

  12. Et scietis quia ego Dominus: quia in
- 12. Et scietts quia ego Dominus: quia in pracceptis meis non ambulastis, et iudicia mea non fecistis, sed iuxta iudicia gentium, quae in circuitu vestro sunt, estis operati.
- 43. Et factum est, cum prophelarem, Pheltias filius Banaiae mortuus est: et cecidi in faciem mean clamans voce magna, et dixi: Heu, heu, Domine Deus: consummationem tu facis reliquiarum Israel?
- to. Et factum est verhum Domini ad me, dicens:
- Fili hominis, fratres tui, fratres tui, viri propinqui tui, et omnis domus Israel, uni-
- 3. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  3. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  3. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i Questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil fabbricho por fi delle rose i questia.

  5. Non si e-gil
- d'auche duvivee Grausèriume raser que'lla caldaia, e and le carni da cuorersi in eau, an l'ougliene pintitolo esser breclati qui, che metireri nelle mand de'caldel seconda i lonsidiglio di Germalia: sila pure Germalemme la caldaia, e noi le carmi. che noi entre cocia; ec Vui, che mette in dabbio à verti degli cornordi di Germaia, e ve ne buriate, voi, se not supere, gill adempire. Voi conichet man fine l'ordine de l'ordine

mia, che vide la celebre caldala (Jerem. 1, 13.); e mun-

- l'uomo, questi son coloro, che manipolano iniquità, e trattano pessimi consigli in questa città,
- sta cilta,
  5. Dicendo: Non si è egli fabbricato poco
  fa drile case? Quesia è la caldaia, e noi le
  carni.
- 4. Per questo tu profetizza sopra di essi, profetizza, figlinol dell' uomo.
- 8. E la spirito del Signore venne sopra di me, e mi disse: Paria: Queste cose dice il Signore: Voi avete pariata così, o casa d'Israete, e i pensieri del vostro cuore son noti
- 6. l'oi avete ucciso molta gente in questa città, e avete ripiene le strade di morti,
- Per questo ii Signore Dio dice coni: Que', che voi avele uccisi, e gittati nel mezzo della città, queste sono le carni, e questa è la caldain: ma voi lo trarrò fuori di lei.
- Foi avete temuto ia spada, e la spada io farò venire sopra di voi, dice il Signore Dio,
- 9. E vi discaccerò da lei, e darovvi in potere de' nemici, e farò giudizio di voi.
- Perirete di spada, ai confini d'Israele farò giudizio di voi, e conoscerete, ch'io sono il Signore.
   Questa città non sarà la vostra cai-
- daia, e voi in essa non sarete le carni: ai confini d'Israele farò giudizio di voi. 12. E conoscerete, ch' io sono il Signore;
- perchè voi non aveie comminato ne' niei conandamenti, e non avete osservati i mici giudizi, ma avete seguitati i riti delle genti, che stanno interno a voi. 13. E avvenae, che nel mentre che io pro-
- fetava, Poletias figliuolo di Banaia mori, e io caddi boccone ad alta voce gridando, e dicendo: Ahi, ahi, ahi, Signore Dio, vuoi tu far fine degli avanzi d'Israele? 14. E il Signore pariommi, e disse:
- 14. E il Signore parionini, è aisse.
- Figliuolo dell' uomo, ai tuoi fratelli, a' fratelli tuoi, e a' tuoi parenti, e a tugi gli

ecco, che la vostra città è ona coldula, e quenti giosti, como le carsi sorificiare al vostro forever, e cotte, e consunte lo questa coldula. Ma quanto a via la vostra caldula con è Germaneme: via sorre e mesti limpida de li, avete termeto la spoda del Caldel, e nella spada incorrierte e larie vostella di usi non in Germalimme, na a (condiar di brache, a Brabatta, dorre servire condutti dinanzi a rrama cassatti gio centi al vostro ne. Vesil Arron. S.TAU. 6. 17. Edp. 327. 10. 29. 51.

13. Art mettre car to projectiva, Pocitiva jujicioni di Bonaia mori. Nel iempo, che il Profetta stando in Babilonia in ispirito vedera, a ascoltata Dio in Gerusalemor, c a name di kal parfessa a quei principi, cade represtinamente morito uno di essi; e questo avvenimento atterrisce, e muove o gran compassione Exechieri.

15. Ai taoi fratelli... hen detta gti abitanti di Gerusalenune: Andate lungi dal Signore, ec Gli Ebrei rimasi a Gerusalemme disprezzano, e scherniscono quegli altri versi, quibus dixerunt habitatores Jerusalem: Longe recedite a Domino, nobis data est terra in possessionem.

- (6) Propterea hace dicit Dominus Deus, quia longe feci cos in gentijus, et quia dispersi cos in terris: ero eis in sanctificationem modicau in terris, ad quas venerunt.
- Propterea loquere: Hace dicit Dominus Deus: Congregabo vos de populis, et adunabo de terris, in quibus dispersi estis, daboque volis humam Israel.
- 18. Et ingredientur illuc, et auferent omnes offensiones, cunetasque abominationes eius de
- 19. "Et dabo eis eor unum, et spiritum nornm tribuam in visceribus eorum: et auforam cor lapideum de carne eorum, et dabo eis eor carneum:
- <sup>o</sup> Jer. 3t. 35.; Infr. 36. 26. 20. Ut in praeceptis meis aubulent, et indicia mea eustodiant, faeiantque ea: et sint mihi in populum, et ego sim eis in Deum.
- Quorum cor post offendicula, et abominationes suas ambulat, horum viam in capite suo ponam, dieit Dominus Deus.
- 22. Et elevaverunt Cherubim alas suas, et rotae eum eis: et gloria Dei Israel erat su-
- per ea.

  23. Et ascendit gloria Domini de medio elvitatis , stetitque super montem , qui est ad
  - Orientem urbis.

    24. Et spiritus levavit me, adduxitque in
    Chaldacam ad transmigrationem, in visione, in

- nomini della casa d'Israele han detto gli abitanti di Gerusolemme: Andote lungi dai Signore, a noi è stata data in dominio la ierra.
- 16. Per questo il Signore Dio dice così: Se ia gii ho mandati lontano traile nazioni, e gli ho dispersi per terre straniere, io sarò per un po' di tempo il lor santuario nella terra dov' ei son andali.
- 17. Per questo tu dirai: Queste cose dice il Signore Dio: lo vi raccorrò di mezzo a' popoli, e vi raunerò da' paesi, pe' quali siete dispersi, e dorò a voi la terra d' Israele.
- 18. Ed eglino vi entreranno, e torranno da lel tutti gli scondali, e tutte le sue obominazioni.
- E darò loro un cuore unanime, e nuovo spirito infonderò nelle loro viscere, e ierrò ad essi il cuore di pietra, e darò loro un cuore di carne.
- 20. Affinche seguano i miei precelli, e osservino i miei giudizi, e li mettano in pratica, e sien essi mio popolo, ed to sio Dio loro.
- 21. Ma quanio a quelli, il cuore de' quoli va dictro agli scandali, e alle loro obbominazioni, porrò le opere loro sopra la loro testa, dice il Signore Dio.
- 22. E alzarono i Cherubini le loro ali, e le ruote dietro od essi, e sopra di questi era la oloria dei Dio d'Israele.
- gioria dei Dio d'Israele.
  23. E la gloria del Signore si alzò dalla
  città, e fermossi sul monte, che sta oll'orienie
  della città.
  - 28. E levommi lo spirito, e mi condusse nella Caldea ai fuorusciti in visione per ispl-

Elect, che sono lecco attiti in Babbionia, iratianoloil come genete riquetta, e abandonosta da me, code el este discono antatte insegi datia faccia del Signore, anotate a servira agli del atteniore; la Gialeste i a letta anata, e il besente agli del atteniore; la Gialeste i a letta anata, e il besente agli del atteniore; la Gialeste i a letta anata, e il besente agli del atteniore; la come di come di questi enqui verso dello generale proderi a preziota melle Ribolaticoli, che soffenon pei lecro perenti; insumoni il dispersi i, previèri a semo miercalibi (dere s. Girdanon), perceche soretile von resi più cari il Dio, che molti attir, che segui.

16. So nord per un por di tempo il for nontarorio e. El non potranno intervenire alle score funationi nel tempo di Germalemme; ma io stesso terrò ad esal losgo di tempo di nel longo del tono centilo, il qual tesidio non sara elerno, ma brever: Ivi in ascotterò le loro perghiere, ricevero i teno o offerte spetticati, ci esculteri loro vott, e cella mia dendo la patria, e il tempo; che hamo peridito, per dendo la patria, e il tempo; c. Ta advanque al'und 17-20. Per questo ta dirazi ec. Ta advanque al'und

fratelli anuunita la promessa, che lo fo foro di raguiardi un goron di tulli I loughi, dove sono disperal, e di ri-condurit nella insila foro lerra, itonde forranno gli scandii tutti, e le abbominazioni della fiolalizia, e totto da essi il resor di pletra, daro loro un cuure di earne, un conere unanime, e congorde nei crerare, e nonera me, e osservar la mia lezze, onde el sieno mio popolo, cum'io axo loro libo Quasta gratuloseo promese non portexno a-sono loro libo Quasta gratuloseo promese non portexno a-

were il neo pieno adregolimento ne Gindel ritornali dalla cuitività di Ballotta in il literia da rist renduta, il cuito del glidoli sirrentinato dal ginee d'Ivende, il cuito del vero della sirrentinato dal ginee d'Ivende, il cuito del vero della sirrentinato del ginee della controlimento del ginee della sirrentinato del ginee della sirrentinato del ginee della sirrentinato e di sirrentinato e della sirrentinato e della sirrentinato e della sirrentinato e di sirrentinato e di sirrentinato e della sirrentinato e di sirrentinato

21. Porrò le opere loro sopra la loro testa Porrò sopra di loro la pena, che è dovota alle loro iniquita, e alla loro idolatria. Partasi particolarmente de Giudet di Geru-

23. E la flora del Sispore si eltà delle città, ec. Col. Similarente Dio abbadona il l'empre, o Gerusalemme, e, come con aliri antichi interpreti coserro s. Girolano, si poso sul fonto (Urrica a mizere Piccordio, e la decidiposa sul constitucio delle città della constitucio di pera sus, fornamene al civilo. Con Cristo per anal lungo pera sus, fornamene al civilo. Con Cristo per anal lungo pera perio cal l'Erric, particolorieme in Gerusalemme, e et l'emplo, e finalmenie messo a morte, e crectros dell'emplo, et finalmenie messo a morte, e crectros dell'emplo fundi effait etta, dadio stresso monie Gii-

24. E lecommi to spirilo, ec. Non col corpo, ma sol culto spirilo fu ii Profeta riccodolto nella Caklea, donde

spiritu Dei : et sublata est a me visio , quam videram.

25. Et locutus sum ad transmigrationem amnia verba Domini, quae ostenderat mihi.

era stato traportato a Gerusalemme lo Ispirito a vedere, udire, e profetare quello che vide, uda, profetò in visione. rito di Dio, e la visione, che ia avea veduta mi fu tolta.

25. E dissi a' fuarusciti tutte quante le cose, che avea mostrata a me il Signore.

25. E dissi a' fuorusciti tutte quante le cese, ec. Raccontò loro il Profeta tutto quello, che è contenuto in questo, e ne' precedenti capitoli 8. 8. 10.

#### CAPO DECIMOSECONDO

Ezechiele facrudo bagoglio dimostra, come il re, e il popolo di Gerusalemme andera in ischiavità; minacre di Dio contro del popolo. Le predizioni de' Profeli non sarunno vane, ni saranne differito invognente l'adeministrato.

- 4. Et factus est sermo Domini ad me, dieens:
- Fili hominis In medio domus exasperantis tu habitas: qui oculos habent ad videndum, et non vident: et aures ad audiendum, et non audiunt: quia domus exasperans est.
- 5. Tu ergo fill hominis, fae tibi vasa transmigrationis, et transmigrabis per diem coram eis: transmigrabis autem de loco tuo ad locum atterum in conspectu eorum, si forte aspiciant: quia domus exasperans est.
- h. Et efferes foras vasa tua quasi vasa transmigrantis per diem in eonspectu corum: tu autem egredieris vespere coram eis, sicut egreditur migrans.
- Ante ocutos corum perfode tibi parietem: et egredieris per eum.
- In conspectu corum in humeris portaberis, in caligine effereris: faeiem tuam velabis, et non videbis terram: quia portentum dedi te domul Israel:
- Feci ergo sicut praeceperat mihi Dominus: vasa mea protuli quasi vasa transmigrantis per dient: et vespere perfodi mihi parietem manu: et in catigine egressus sum, in humeris portatus in conspectu corum.
- 8. Et factus est sermo Domini mane ad me, dicens:

- 1. E parloumi il Signore, dicendo:
- Figliuolo dell'uomo, tu abiti in mezzo d'una fantiglia contumace, che hanao occhi per vedere, e non veggono, e arecchie per udire, e non odono; perocchè ella è una contumace famiglia.
- 5. Tu adunque, figliualo dell'uomo, fa' bagaglia per canglar di paese, e trumenerai (il tua bagaglio) di giorno alla toro presenta, e e passeral da dave sel in attro tuogo a vista di essi, se a sorte vi badassero, perchè sono
- nna contunace famiglia.

  h. E porterat fuori il tuo bagaglio di yiorna sotta i toro acchi, come per cangiar di
  - paese: tu poi partirai alla sera a vista di essi, come uno, che se ne va altrove. 8. Sugli acchi tora fa' un' apertura nella taa muragita, ed esci per essa.
- A vista di essi lo sarat portato sugli omeri altrui, sarat menata via al buia: veleral la tua faccia, e nou vedrai la terru: procchè to ti ho fatta portenta alla casa di tracte:
- 7. Io feci aduaque come avea comandato u me il Signore, portui fuort di giorno it mia baggglio, come chi vuol cambiar di paese, e la sera feci culia mano un'apertara nel muro, e al buia me n'andat, portuto sulle altrui spalle vegentit tra.
  - 8. E il Signore parlonimi la mattina, e disse:
- 2. The abili is muzza di una famiglia contanuere, et. Questa priedita, a quelle de capi serraret timo al vigento pueda famiglia que ten de capital que a priedit de la companio de la constitución de la
- 3. Fa' bagaglio per canopar di pare, ec. lo voldio, che la col fatto siesso rappresenti, e incuichi nuovamente a costoro quel che ha da essere degli Ebrel, che son tuttora nella Giudea.
- E trumentrai (il tao bapaglio). Tala è qui il senio della parola : transmigrabis. 5. Pa'su' apertura nella sua muroglia. Ta non usciral per la porta nell'andatene, ma, faita on'apertura nella muraglia della tau cosa, per essa sucriat: cosa Sedecia, e i principi uscimano per le breccia della mura, Jerem. XXXIX-4., 13. Rey. XXV. 4.
- 6. Saras porbido sugli omeri altrai, ec. Sedecia preso mentre fuggina, e condotto a Nabschodonosor, privato degli occhi il portato a Gerusalemme. Per quasto Dio vole, che Ezechicle sia portato da altri di notte, a colta faccia velata, che esprime come a Sciecia saranno cavati gli occhi.
- Ti he fatto portento alla casa d'Izraele. Non solo tutti I tuoi detti, ma anche il tuoi fatti soran segno, e figura

9. Fili hominis, numquid non dixerunt ad te dnmus Israel, domus exasperans: Quid tu facis?

 Dic ad eos: Haec dicit Duntinns Deus: Super ducem onus istud, qui est in Jerusalem, et super omnem domum Israel, quae est in medio corum.

11. Dic: Ego portentum vestrum: quomodo feci: sic fiet illis: in transmigrationem; et in captivilatem ibunt.

12. Et dux, qui est in medio earum, in humeris partabitur, in caligine egredietur: ¡arietem perfodient ut educant eum: facies eius operietur ut nnn videat oculo terranı.

43. \* Et exlendam rete meum super eons, et capietar in sagena mea: et adducam eum in Babylonem in terram Chaldaeorum: et ipsam non videbit, ibique morietur.

\* Infr. 17. 20.

§4. Et omnes qui circa eum sunt, praesidium eius, et agmina cius dispergam in omnem ventum: et gladium evaginabo post eos.

 Et scient quia ego Dominus, quando dispersera illos in gentibus, et disseminavero cos in terris.

16. Et relinquam ex eis viros paucos a gladio, et fante, et pestilentia; ut enarrent omnia scelera eorum in gentibus, ad quas ingredienlur: et scient quia ego Dominus.

 Et factus est serma Domini ad me, dicens:

18. Fili hominis, panent tuum in conturhatione comede: sed et aquam tuam in festina-

tione, et moerore bibe.

49. Et dices ad populum terrae: Haec dicit
Dominus Deus ad eos, qui babilant in Jerusalem in terra israel: Panem suum in solticitu-

dine comedent, et aquam suam in desolatione di quello, che dee avvenire alla casa d'Israele. Vedi a. Girolano, e Tredoreto.

 La famiglia contumace non ti ha ella detto: ec. Ovvero: Non fi deri ella? Verra certamente a piu d'ono la curiosità di sapere il perché tali cose lu facci.
 Pel espo, che sta in ferusalemme. Per Sedecia. Exe-

10. Pet cape, cle ais an Germaldmane. Per Seleciel. Excludel, profession con in Balbionis varieties prima include profession con in Balbionis varieties prima produce confluence and profession from the profession from the profession from the profession from the profession of Exceluler services an tenere in linear Claude profession fix Exceluler services an tenere in linear Claude Spicore, il quality peracetrics a question lis bleets, in terms bacco con farillità in quel tenup potessao le professio fatte los Balbionis passora o Germaldmane, cupilei fatte in Cervalierane giasser a Biblionis, depoche la Guoda era di-ornalisma giasser a Biblionis, depoche la Guoda era di-ornalisma giasser a Biblionis, depoche la Guoda era di-ornalisma con possali il quel prima di Giodad di programa della prog

12. La faccia di lui surà velata, affinchè ec. Ciò potr esser fatto a Sedecia o per razione delle piaglie fattegli cei cavatti gli occhi, o perebe si velara ordinariamente la faccia a rel condanosti a morte, Esther, vin. 8., e lo tal guisa force fa egli presentato dimuzzi al suo vincitore Naburdio donoso.

13. Tenderó a lui la mia rete. La melafera è presa

 Figliuolo dell'uono, la famiglia d'Isracle, la famiglia contumace non ti ha ella dello: Che è quel che lu fai?

10. Di loro: Queste cose dice il Signore Dio: Questo dura annunzia è pel capo, che sta in Gerusalemme, e per tulla la casa di Israele, che sta nel suo recluto.

 Di" loro: Io son per voi un portento: come ho fulto lo, così sarà fatto a loro: Cangeran di paese, e saraa fatti schiari.

12. Il copo, che è tra di lovo sarà porlalo sugli omeri altrai, nactrà al buio, romperavao la muraglia per melterlo fuara, e la faccia di lui sarà vchita, affinchè non vegga

to terra.

13. E so temberò a lut la mia rete, ed es
satà preso nella mia rete: e su lo meaerò a
Babilousa nella terra de Caldel, ed es aon
la vedrà, ed sel morrà:

15. E luiti quelli, che sianao inforno a lui, le sue guardie, e le sue squadre, la spergerò a lutti i venti, e dietro ad essi

sguainerò la spada. 15. E conaveranno, che lo sono il Signore, quenda gli aerò dispersi tralle genti, e

gli avrò seminali per tutte le terre. 16. E piecoi numero di esti saltrarrò alla spada, alla fame, e alla peste, affactie raccontino tutte le toro scelleralezze tralle grutt, dovunque auderonno, e conosceraano, ch' to sono il Sionore.

17. E il Signore parlommi, e disse:

 Figituolo dell'uomo, mangta il tuo pane con affanno, ed anche lo tua acqua bevila con prescia, e in tristezza.

 E dirat al popolo, che è in questa terra: Queste cose dice il Signore Dio a quel, che ubitano in Gerusalemme nella terra d'Istacle: Mangeranno il loro pane nel turbu-

da carciatori. Lo fazò incapoare nella rele tesagli da me per man de Caldel, I quali seguendolo nel deserto lo prenderanno. Vedi Gerenia nel luogo citato, e il 17. lileo de le.

La mercia... nella term di Caldis, ed ei nua la refra. Giuspep Eber necesota, els Sedesta semiedos, cema di Giuspep Eber necesota, els Sedesta semiedos, cema di cui an la tolerania diceva, chi ei sarebbe condotto a Rubi-londa, e dall'all'oxo, chi Evenbeir decesa, chi ei nua restribe le vedata quella città, credette, che quoste due profeziona potever una concolliera le taco, co disperso il una nua petaver una concolliera le taco, co disperso il una call'accondita il verila degli orneali dei due profesiona del disperso il una continua di caldista di concolliera di concoll

tulle le genil conoceranno, com'in sono vero Diu, glosto giudier, che lin ponito i Giudel, perchi eraso pecatori, e si erann renduti degni dell'ira mia colle loro cupiteta, le quali dovrao confesarre, che sono state la cagione delle icro sciagure.

18. Mongio il Ino pone con offenno, cc. Totti ciberal noticon pince, e consolazione, ma con affaono, e agitato e e tremore, e la simile stalo beral la tua acqua per rappresentare le anguelle, il terrori, la fante, che paliranno 1 Giodei nel tempo dell'ascedio di Gernasiranne.

bibet: ut desoletur terra a multitudine sua propter iniquitatem omnium, qui babitant in ea.

- 20. Et civitales, quae nunc habitantur, de-
- solatae erunt, terraque deserta: el scielis quia ego Dominus. 21. El factus est sermo Domini ad me, dicens: 22. Fili hominis, quod est proverbium istud vols in terra tsrael, dicentium: In longum differentur dies. et peripti omnis visio?
- 9.5. Ideo die ad eos: Huec dieit Dominus Deus: Quiescere faciam proverbium istud, neque vulgo diectur ultra in Israel; et loquere ad eos quod appropinquaverint dies, et sermo
- omnis visionis.

  24. Non enim erit ultra omnis visio cassa,
  neque divinatio ambigua in medio filiorum !-
- sracl.

  38. Quia ego Dominus loquar: et quodcumque loculus fuero verbum, fiet, et non proiongabitur amplius: sed in diebus vestris domus exasperans loquar verbum, et faciam iltud,
- dicit Dominus Deus.

  26. Et factus est sermo Domini ad me, dicens:
  27. Fili hominis, ecce donus Israel dicentium: Visio, quam hic videt, in dies multos:
  et in tempora longa iste prophetat.
- 28. Propterea dic ad eos: Hacc dicit Dominus Deus: Non prolongabitur ultra omais sermo meus: verbum, quod locutus fuero, complebitur, dicit Dominus Deus.
- 22. I giorni anderanno in lungo, e di tutte le visioni son aeri attro. Questa dorra essere una manifera di dettala comune tra gli empl, e increduii abitanti di Grussiemo. I giorni dell'adempianento di questa iniliance fatte demme. I giorni dell'adempianento di questa iniliance fatte a nei da Profeli anderanno tanto in là, obe noi asremo morti, a tutte queste profesie anderanno in finno. Dallia morti, a tutte queste profesie anderanno in fumo. Dallia per dara luogo alla predienza, perch'e in no vuole in morte.

mento, e beranno la loro aequa nello emarrimento: perocche la terra rimarrà priva del molto suo popolo per ragion delle iniquità di

- lutti i suoi abitalori. 20. E le città, che or sono abitale, diverranno una solltudine, e la terra sarà deser-
- la, e consecrete, che lo sono il Signore.

  21. E il Signore parlomni, e dise:

  22. Figliuolo dell' uomo, ehe proverbio è
  quello tra vol nella terra d'Israele, one di-
- quello tra voi nella terra d'Israele, ove dicono: I giorni anderanno in lungo, e di iutle le visioni non sarà altro? 25. Per questo di' tu ad essi: Queste cose
- 23. Per questo ni tu ad essi: Queste cose dice il Signora Dio: Torrò di mezzo questo proverbio, e questo non sarà più un deltato in Israele; è lu dirai loro, che suno vicini i giorni, e le cose predelte in lutte ie visioni;
- s giorni, e le cose predelle in lutte le visioni; 24. Imperocché non saravvi pell'avvenire visione senza effetto, ne predizione ambigua presso i figliuoti d' Israele;
- 28. Perocché lo il Signore parlerò, a lutto quello che avrò detto, sarà, nè anderà più in lungo; ma a' vostri di . o famiglia conlunace, lo parlerò, e farò, dice il Signore Dio.
- 36. E il Signore parlommi, dicendo: 21. Figliuoto dell'uomo, ecto la casa d'Israele, che dice: La visione, che questi ha vedula, va alla lunga, ed ei profeta per lempi ioniani.
- 28. Per questo di' tu ad essi: Quests coss dice il Signore Dio: Tutte le mie parole peil'avvenire non avran più dilazione: La parola, che to arrò delta, sarà adempiuta, dice il Signore Dio.

del peccatore, na cles si converta a viva, da questa benginla premiono argonento gli empl per inolonellie senpre piu contro Dio, e diventar sempre peggiori. 34. Non aranvei pell'avenire risianse seasa effeto, ec. 10 non terrò più lungamente nospeso refletto di mis misnace, e tutte le predisioni latta d'arielle Prodetti avrannona il loro adempionento taimente chiaro, ed evidente, che insuano potra dabitare dis senso delle mie professi.

# CAPO DECIMOTERZO

Minacce di Dio contro i falti profeti, che seducono il popolo, promettendo pace: e contro le Profetesse false, che aduiavano i peccatori.

ne' deserti.

- Et factus est sermo Domini ad me, dicens:
   Fill hominis, vaticinare ad prophetas t-srael, qui prophetant: et dices prophetantibus de corde suo: Audite verbum Domini:
- de corde suo: Audite verbum Domini:

  3. Itaec dicit Dominus Deus: \* Yae proplietis insipientibus, qui sequentur spiritum suum,
- et nihil vident. \*Jerem. 23.1.; Infr. 14.9.et 34.2.
  4. Quasi vulpes in desertis, prophetae tui Israel erant.
- Guei e' profeti stelti, ec. Contro questi stelti, cioè empi Profeti, i quati si fingevano mandati da Dio, a coi vani fore oracoli, a colie loro adulazioni favorivano la Bibbia Vol. II.
- E il Signore parlommi, e disse:
   Profinolo dell' uomo, profelizza a' profeti d' Israele, i quali fan da profeti, e di
  - rai a costoro, che profetano di tor capriccio: udite la parola del Signore:

    3. Queste cose dice il Signore Dio: Gual
  - a' profeti stolli , i quali segnono il proprio spirito, e non veggon nulla. A. I tuoi profeti, o Israele, sun come volpi
- dissolutezza, e la ostinazione de' percatori, contro questi
  - decismò anche Geremia xxxx. 23. 4. Son come volpi ne'deserti. Paurosi, e furbi, e Ipo-88

B. Non ascendistia ex adverso, neque opposuistis murum pro domo Israel, ut ataretia in praelio in die Domini.

6. Vident vana, et divinant mendaeium, dicentes: Ait Dominus: eum Domlaus non miserit ens: et perseveraverunt confirmare sermonem.

7. Namquid non visionem cassam vidistis, et divinationem mendacem locuti estia? et dicitia: Ait Dominus; cum ego non aim locutus.

8. Propterea hace dicit Dominus Deua: Onla locuti estis vana, et vidialis mendaeium : ideo eece ego ad vos, dieit Dominus Deus,

9. Et erit manus mea super prophetas, qui vident vana, et divinant mendaeium: in eonsilio populi mei non erunt, et in serlplura domus Israel non seribentur, nec in terram Israel ingredientur; et scietis quia ego Domi-

10. Eo quod deceperint populum meum, dieentes: Pax, et non est pax: et ipse aedificabat parietem, illl autem linlebant eum lulo absque pateis.

11. Die ad eos, qui liniunt absque lemperatura, quod casurua sit: erit enim imber lnundans, et dabo lapides praegrandes desuper irruentes, et ventum procellae dissipantem.

12. Siguidem ecce cecidit paries : numqnid non dicetur vobis: Ubi est litura, quam linistis?

43. Propterea hace dicit Dominus Deus: El erumpere faciam spiritum tempestatum in indignatione mea, et imber inundans in furore meo erit: et lapides grandes in ira in consumptionem.

criti noo altro cercano, che di saziare ii loro ventre, e i loro appeliii, e tutti i mezzi son baoni per loro, purchè giungano a questo fine.

5. Non siete usciti a mostrar la faccia, ec. Siete vol giammai usciti fuora mestrando la facela i peccatori, e ridorgii a emendazione? Vi siete voi posti di mezzo tral popolo, e Dio per placario colle vostre ora-zioni nei tempo, che Dio mandava la guerra, e le cala-mità sopra l'iofetice popolo? Voi non avete fatto ulsauna di queste cose; anzi avrie falto aoimo s'percatori, perche sempre più imperversamero, e nelle comuni miserie non avete avuto compassione, nè sentimento di carità pe' vostri fratelli. Sono qui notati due caratteri del vero Profeia; caratteri, che spicearono mirabilmente lo Mosé in Isala, in Geremia, in Ezechiele, e lo tulti gli altri Profeti veri del vecchio Testamento, e similmeole ne' Profell del puoto.

2. Non saranno nel ceto del popol mio, ec. Ho preferi-ta questa traduzione, ebe può stare benissimo colla nostra Volgata, perché emmi paruto, ehe non sarebbe con grua pena per l'empieta di costoro l'essere esclusi dal consiglio de seniori, dai sinedrio; ma il Profeta ha sointo dire che costoro sarsono sterminati dal ceto d'Israela, saranno riputati non più come Israelili, ma come Gentili profaul; onde le seguenti parole: r non saranno

B. l'oi non siete usciti a mostrar la faceia, ne vi slete posti di contro qual muro per la casa d' Israele, per sostenere la pugna nel di del Signore.

6. Vane son le loro visioni, e son bugie i loro indovinamenti, e dicono: Ii Signore ha detto, mentre il Signore non gli ha mandati; ed ei continuano ad asseverar quello, ehe han detto.

7. Nan è egli vero , ehe vane sono le vostre vixioni, e bugiardi gl' indovinamenti ehe avete spacclati? E voi dlte: Ii Signore

ha detto, quando lo non ho parlato. 8. Per questo ii Signore Dio dice cori: Perchè voi aveie spaceiata cose vane, e le vostre visioni son bugiarde, per questo, eecomi a voi, dice il Signore Dio.

9. E la mano mía sarà sopra i profeti da visioni vane, e da predizioni bugiarde: non saranno nel ceto del popoi mio, e non saranno scritti nella matricola della casa d' Israele, e non entreranno nella terra d'Israe-

le: e conoscerete, eh' io sono il Signore Dio: 10. Perchè eglino han gabbaio il mio popolo, dicendo: Pace, e la pace non è: e queali fabbricava un muro, e quelli lo intona-

cavano con loto, senza mistura di paglia. 11. Di' a costoro , che intonacana senza mistura, ehe ii muro cadrà: imperocchè verrà pioggia che inonderà, e manderò ad urtarto pieire smisurate, e una bufera, che lo afferrerà.

12. E quanda il muro sarà caduto, non si dirà cali a voi: Dov' è l'inionacatura faila da voi?

13. Per questo il Signore Dio così dice: Io nella mia indegnazione farò scappar fuori ia bufera, e nel furor mio verrà pioggia, che inonderà, e nell'ira mia grosse pietre, che porteranno rovina:

scritti nella matricola della casa d'Israele, spiegas Illustrano le prime. Questa pena di essere sierminati dal popula di Dia l'abbiam veduta ne'libri di Mosè minaceiata piu volte a quelli, che avesser peccato gravemente contro la legge del Signore. La pena de' falsi Profeti era

ta morte, Deut. xiii. 5.

to E quegli fobbricara un mure, e quelli lo intens-carano ec. E quando uno da blai profeti colle sue faise predizioni, e adulationi avea alzato quasi un maro di difesa, e di riparo pei popoi deisso, venivano gli altri profeti, e eercavano di dar ornamento, e sostegno a quel uro quasi intonarandolo, ma lo intonaravano non con buona calcina , ma con fango non misto con paglia; confermavano le menzogne, e le adulazioni del primo con nuove menzogne, e adolazioni : così la loro fabbrica era

sempre rovinosa, e tutto quello, che ne traevan di frut-II. Che intonacano senza mistura. Senza miatura di paglia, la quale tritata, e mescolata coi loto, ovvero colla terra argiflosa polea dare al muro qualche maggior saldezza.

to, si era d'ingannare il misero popolo.

13. Verrà pioggia, che inonderà, ec. La fabbrica di questi Profeti mai coelruita, e male intonacata andera per terra: verra la pioggia, le pietre cadenii da alto, e la bufera a tertar questo muro, ed el sara dissipato. Il

- 13. Et destruam parietem, quem finistis absque lemperamento: et adaequabo eum lerrae, et rereiabitur fundamentum eius, et cadet, et consumetur in medio eius, et scietis quia ego sum Dominus.
- 15. El complebo Indignationem meam in pariete, et in his, qui Ilniunt eum absque temperamento, dicamque vobis: Non est paries, et non sunt qui liniunt eum:
- Proplictae Israel, qui proplictant ad Jerusalem, et vident ei visionem pacis: et non est pax, ait Dominus Deus.
- Et tu fili irominis, pone faciem tuam contra filias populi tui, quae proplietant de corde suo, et vatielnare super eas,
- 48. Et dic: Haec dieit Dominus Dens: Vae quae consunnt pulvilios sub amni eubito manus: et faciunt cervicaiia sub capite universae aetatis ad capiendas animas: et eum caperent animas populi mei, vivificabant animas corum,
- 19. El violabant me ad populum meum propter pugillum inordei, et fragmen panis, ul interfierent animas, quae nou moriuntur, et vivificarent animas, quae non vivant, mentientes populo meo credenti mendaciis.
- 20. Propter hoc hace dicit Dominus Deus: ecce ego ad pulvillos vestros, quihus vos capitis animas voiantes: et dirumpam eos de brachiis vestris: et dimittam animas, quas vos capitis, animas ad volandum.

furor del Caldei mandati da me (dice Dio) farà vedere quanto debole, e l'assissiente fosse il lavoro di questi architetti di menzogor. 14. E quelli periranno con esso, I fabi profeti periranno

lasteme col levoralitéto. Netta Volgata des leaguesis Commentare, come issue a Girdano, e latto plo, che l'Enven, Lixx, B. Caldeo e.c. pertanos: Val serveir consussil; pertanolo qui auti altra della della Caldeo e.c. pertanos: Val serveir consussil; pertanolo qui auti attenta faital prodel. Monto bere lutto que consussilia della consussimi dell

come dire "Apatolo, P.M.L. 13. Th. Gue a perfect of exercisi et. E. and momera di vers posiciones de exercisi et. E. and momera di vers posicione, de la fonce der falls; ma versantia excetion al one proche proteines verse, espetta di a finanzia e la fonce de falls; ma versantia excetion al one copocio proteines verse, espetta di la finanzia e la fina

- Ah. E distrugyerò il muro intonacato da voi senza mistura, e lo agguaglierò al suoto, e i suoi fondamenti saranno scoperti, e cadrà, e quelli periranno con esso, e conoscerete, che to sono il Signore.
- 15. E sfogherò il mio adegno sopra il muro, e supra quelli che lo intonacano senza mistura, e dirò a voi: Il muro non è, e que', che lo intonacacano, più non tono:
- 16. Que' profett d' Israele, che profettzavano sapra Gerusalemme, e vedevan per lei visione di pace, e pace non è, dice il Siguore Dlo.
- 17. Ma lu, figliuolo dell'uomo, fissa lo sguardo sulle figliuole del popol luo, le quali di lor capriccio profetano, e profetizza sopra di esse; 18. E dirai: Queste cose dice il Signore
- Dio: Guai a quelle, che opplicano de enseini a tutti i cubiti, e fanno dei guanciali da mettere sotto alle teste di qualunque età per for preda delle anime; e facendo preda delle anime del popol mio, davano vita a quelle anime.
- 49. E mi disonoravano dinanzi al mio popola per un po' d' orzo, e per un lozzo di pane, uccidendo le anime, che non son morte, e facendo vice le anime, che non vivono, spacciundo menzogne ai popol mio, che crede alle menzogne.
- 20. Per questo cosi parla il Signare Dio: Eccomi ai vostri cuscini, co' quali voi fate preda delle anime, come di uccelli, e to gli straccerò nelle vostre moni, e alle anime, delle quali voi fate preda, darò libero volo.

nomiol di quabnoque età; e vuoi dire, hanno doci, a graziolo partari adatali alle conditioni, e all'rei divrene graziolo partari adatali alle conditioni, e all'rei divrene derdi usonini, per loganosati, faccadoli river goteli, e decarite tranquilli nei loso peccali. Motto bene disse a, Agostino: le tisque degli orintatori loposa coniere al pocato: persoche è distito il for gaelle case , per cui non solo non lemesi riprensore, ma si trovana accora de lodatori. Seni. 300.

E factoriale precis delle anime del popol mio, demonnio a quelle minio. Se nella Volgata in rece di evenam, al leggence cerum, al avribbe il seeno dell'originale, il qual seno è questo. Nella prellation delle anime altrai, credersano queste inicial di trovare in here salote. Nenpreda delle accimiento dell'originale della contra della della della della della della della contra della della della della della della della contra della della della della della della della della contra della del

10. Excidenté le naisse, che non nou marte, er. Diocon, che soon morti idennit a Dio questi, che versemente sono vivi, que diocon vivi que il que realmente dinanzi a Diocon vivi, que diocon vivi que il que realmente dinanzi a Diocon versemente no del verte Percile, i e gliuti, a se successo in odio i veri Percile, i e gliuti, a se successo in odio i veri Percile, i e gliuti, a se successo in odio esta secreta del contra del c

20. E alle anime, delle quali voi fate preda, darò libero voia. Le libererò dalle vostre mani, afficche non sieno piu ingannate, e tradite da voi, le libererò, stracciando i vostri cuscini, facendovi perdere ogni credito,

- 24. El dirumpam cervicalia vestra, et liberabo populum meum de manu vestra, neque erunt ultra in manibus vestris ad praedandum: et scietis quia ego Dominus.
- 23. Pro eo, quod moerere fecislis cor iusti mendaciter, quem ego non contristavi: el confortaslis manus impii, ul non reverleretur a via sua mala, et viveret:
- Propterea vana non videbilis, ej divinationes non divinabilis amplius, et eruam popuium meum de manu vestra: et scietis quia ego Dominus.

col dimostrare la fabilità delle vostre predizioni, e l'empia temerità vostra nell'arrogarvi il nome, e l'autorità di profetesse.

profetence.

23. Arete contristata il cuor del ginato, cui in mon
contristati. Alcuni per questo giunto inteserto Gerenia,
alle cui predizioni si opposerano queste profetence, cone
anche i profeti simili ad esse; e questo sentimento parmi
non sia da rigettare, benche si può ancora intesudere

- 21. E romperò i vostri guanciali, e libarerò dal poter vostro il mio popolo, s nom saran più nelle vostre mani per essere vostra preda. E conoscerete, ch'io sono il Si-
- 22. Perché voi con menzogne avete contristato il cuor del giusto, cui la non contristati e avete fortificate le braccia all'empia, perché non si concertisse dal sua mai fare, e vivesse:
- 23. Per questo non avrete più ie vostre false visioni, ni spaccerele indovinamenti, e io trarrò dalle vostre mani il mio popolo: e conoscerete, che lo sono il Signors.

groeraimente, che queste cattive donne inquietassero, e con faise profezie cercassero di atterrire i giusti, che ad esse non credevano, conoscendole per quel che erano.

erano.

22. Non avrete più le voatre false visioni. Vi priverò di vita, e finirete di profetare, e di spacciare le vostre menzogne, nè polerte più ingannare, e sedurre il semplice topolo e ignorante.

## CAPO DECIMOQUARTO

Minacce di Dio contro gl'ipocriti che vunno a consultare i Profeti, conservando nel loro cuore il peccato, e la idolatria. Not, Deniele, Giobbe non potrebbono colle loro orazioni liberare il popola dalle arisporti imminenti. Contattotoli gli evenzi il l'assele avanno nalva e

- t. El venerunt ad me viri seniorum Israci, el sederunt coram me.
- 2. El facius est sermo Domini ad me, di-
- Fili bominis, viri isti posuerunt immunditias suas in cordibus suis, et scandatom iniquitatis suas statuerunt contra faciem suam: numquid interrogatus respondebo eis?
- a. Propier ince loquere eis, et dices ad oos: Hace diet Dominus Deus: Homo, homo de doomo Israel, qui posuerit immunditias suas in corde suo, et scandalum iniquitatis suae statuerit contra faciem suam, et venerit ad propietam, interrogans per eam me: ego pominus respondebo ei in mutitiudine immunditiarum suarum;
- 8. Ut capiatur domus Israei in corde suo, quo recesserunt ad me in conclis idoiis suis.

- E venner da me alcunt de seniori d' Israris, s si pasero a sedere dinanzi a me.
   E il Signors parlammi, e disse:
- Figliualo deil'uomo, questi uomini porlano ne'loro cuori le lora immondezze e tengono dinanzi al proprio volto lo sanndalo delia loro iniquild. Quand' ei mi interrogheranno, risponderò la forse a costora?
- à. Per questa paria loro, e dirat: Oueste coe dics il Signore Dio: Ouelanque womo della casa d'Israele, che porti le sue immondetes in cuer suo, e lo scandolo di sua iniquital tenga davanti al praprio vollo, e venga a trocar il Profela, affine d'interrogar me per succes al questo, lo Signor ri-spanderò a tul secondo is molle sue immondette:
- 8. Affinché la casa d'Israele sia tradita dai praprio cuare, coi qual si allonianaron da me per tutti i ioro idoli.
- 5. L. Preisson nel loro cuerci le loro immondezze releasto consocritari les rives cuerci i loro sidoli, conce porta un antica versione. All'esterno fingono di nofozze il urro blo, ma in cuor cono conte tide della ri falsi del, e vengono a le quasi per consolizziti, sua resi incia e presenta della rivesta della rivesta della rivesta della consocia della rivesta della rivesta della rivesta della rivesta loro simularzi, che sono per essi occasione e causa di oppi lisigiata.
- Risponderò io forse a costoro? .... Risponderò a lui serondo le motte sue immondezze. Se un tale Ebreo ipocrila viene con cuor doppio, e finito ad interrogazmi, son'iotento a rispondergii? No certamente. Ma io risponderò

a jui accosso il 100 cuore, a secondo le 100 l'immonderiore; vale a dire lo permettire, che regil da quiche los Prodeta accidi risposta consiscente si così deviderit, a sile prava sua inclinationi. Cori fi di Raba i, il quesi a veradogli prodetta Michea, che la 1110 applicata contro i siri anerbie stata di relio infeliere, trord non tino, ma accon promessa di alettra villoria, ed regil ando, a nella battaglia mori, m. Rey. 1331. 10. 11. ec.

battagna mori, ill. 109, XXII, 10, 11, 00.

b. Affacte la casa d' Errorle sia tradita del proprio cuore. Così avverrà, che Israele ne' suoi propri affetti, e nelle sue concupiacenza (per cui a me volue le spalla) fravera il suo loccio, e la sua perditione: Delle sue suitravera il suo loccio, e la sua perditione. Delle sue sui-

- 6. Propterea die ad domum Israel: Haec dicit Bominus Deus: Convertimini, et recedite ab idolis vestris, et ab universis contaminationibus vestris avertite facies vestras.
- 7. Quia homo homo de domo Israel, et de proselyis quiemque advens (aerit in Israel, si alienatus fuerit a me, et posuerit Idola sua in corde suo, et sandatum iniquitatis suse statuerit contra faciem suam, et venerit ad prophetam, ut interroget per eum me, ego Dominus respondebo ci per me.
- Et ponam faciem meam super hominem illum, et faciam eum in exemplum, et in proverbium, et disperdam eum de medlo populi mei: et scietis quia ego Dominus.
- g. \* Et propheta cum erraverit, et locutis fuerit verbum: ego Dominus decepi prophetam itlum: et extendam manum meam super itlum, et delebo eum de medio populi mei Israel. \* Supr. 15. 5.
- 40. Et portabunt iniquitatem suam: luxta iniquitatem interrogantis, sic iniquitas propie-
- 44. Ut non erret ultra domus Israel a me, neque polinatur in universis praevaricationibus suis: sed sint mihi in populum, et ego sim eis in Deum, ait Dominus exercituum:
- 12. Et factua est sermo Domini ad me, dicens: 15. Fili hominis, terra cum peccaverit mihi,
- ut praevaricetur praevaricans, extendam mannun neam auper ean, et conteram " virgam panis eius: et immittam in eam famem, et interficiam de ea hominem, et iumentum. " Supr. 4, 16, et 5, 16,
  - 44. Et si fuerint tres viri isti in medio eius, Noe, Daniel, et Job: ipsi fustitia sua liberabunt snimas suss, ait Dominus exercituum.
  - quità riman pres l'empio, e stretto dalle funi del suoi peccai, Prov. v. 23. Vedi anche Rom. 1. 24. 7, 8. 16 Signore risponderò a fui de per ses, ex. Risonderò a lo non per bocca del Profeta, ma da per sue, a gli risponderò non colle parde, ma co'fatti, gasligano de severamente la sua empietà, e i pocrista, e faro ch' e gli diventi terribile esempio di mie vendette, e lo scherno di tutti gli comolo; e lo supergerò dalla società del mio
  - 5. 10. E quando il Projetta dara in errore e, puriera, io Siguere de inspensate quel Projetta desado il labor Prodet da non dales risposta all'i poertiu ederative del falle del progetta del progetta ederative del falle del progetta del

- 6. Per questo di' in alla casa d' Israele: Queste cose dice il Signore Dio: Convertiteri, e rilirateri do' vostri idoli, e non guardate più in viso tutte le vostra abbominazioni.
- 7. Perché qualunque uomo della casa d'Israele, a qualunque strantero, che sio prostilio in Israele, se si alienerà da me, e porsetilo in Israele, se si alienerà da me, e porterà idali nel cuor suo e terrà dinanti al proprio vollo lo scondalo di sua iniquità, e verrà a trovera il Projeta, affine d'influenti progra me per mezzo di questo, lo Signore risuonderò a lui da per me.
- 8. Ed lo getterò irato il mio squardo sopra costui, e forò, ch' ei diventi essmpio, e favota a tutti, e la spergerò di mezzo al mio popolo, e conoscerele, ch' lo sono il Si-
- E quando Il Profeta darà in errore, e parierà, io Signore ha ingannato quel profeto ; ed io stenderò la mia mano sopra di lui, s lo cancellerò dal celo del popol mto d'Israele.
- Ed ei porteronno la loro iniquità: quale l'iniquità di colni che consulta, tate sarà la iniquità del Profeta;
- Affinche non si alieni più la casa di Israele da me, ne si contamini con tutte le sue prevaricazioni, ma sieno essi mio popolo, ed lo sia loro Dio, dice il Signor degli eserciti.
  - 12. E il Signore parlommi, dicendo:
  - 43. Figliuolo dell' vomo, quando la terra ava peccalo contro di me, prevaricando enormemente, fo stenderò la mano mía contro di lei, e lorrolle il sostentamento del pane, e manderò contro di essa la fame, e farò morire i suoi uomini, e i suoi giu-
- 44. Se in essa saran questi tre uomini, Noè, Daniele, e Globbe, eglino colla loro giustizia salveranno le anime loro, dice il Sianore deali eserciti.
- use linguità, e particolarmente della sua liporista, meria di caser abbindontos dil operito di errore. Mol poble previole l'error dell'ipocita, punisce accors la menga del Profetta, il quale lo galba; and idebiara, e he quale l'iniquita di celari, che consulta, site arra l'iniquito di celari, che consulta, site arra l'iniquito di celari, che consulta, site arra l'iniquito del processore, che conostita, e il liado profetta del celarita del e l'accordinare, che conostita, e il liado profetta posta per la prese dell'imputat, como la molti datti longità.
- Quando la terra avra pecesto ec. Quando gli abitatori delle terra, o di un paese, qualunque egli ala, evren peccato.
- 16. Se in easo arma questi fre nominsi, Nois, Domisie, Giobbe, ex. Vooid flootsteren 18 japone, che suji trattera gil uonitoi secondo le opere loro, a gastigando per la salvera, ma fingeliera i cattili con tutto il rigore di san giostita, pe si pischera alle prephiera di uonito da non distributioni il quali con tutto il rigore di sono cetta d'interposagoo per oltrenere, che Dio prodocti il percuali benche piene di vitta, cel di mertito, a manutissimi

- 18. Quod si et bestias pessinas induxero super terram, ut vastem eam; et fuerit invia, eo quod non sit pertransiens propter bestias:
- 16. Tres viri isti si fuerint in ea: vivo ego, dicit Dominus Deus, quia nec filios, nec filias liberabunt: sed ipsi soti liberabuntur, terra autem desolabitur.
- 47. Vel si gladium induxero super terram illam, et dixero gladio: Transi per terram: et interfecero de ea hominem, et iumentum:
- 48. Et tres viri iati fuerint in medio cius: vivo ego, dicit Dominus Deus, non liberabunt filios, neque filias: sed ipsi soli liberabuntur.
- 19. Si autem et pestilentiam immisero super terram illam, et effudero indignationem meam super cam in sanguine, ut.auferam ex ea lio-
- minem, et iumentum:

  20. Et Noc, et Daniei, et Job fuerint in medio eius: vivo ego, dicit Dominus Deus, quia
  filium, et filiam non iiberabunt: sed ipsi iustitia sua liberabunt animas suas.
- 21. Quoniam hace dicit Dominus Deus: Quod etsi quatuor ludicla mea pessima, gladium, et famem, ac bestias maias, et pestilentiam immisero in Jerusalem, ut interficiam de ea hominem, et pecus:
- 22. Tamen relinquetur in ea salvatio educentium filios, et filias: ecce ipsi ingredientur ad vos, et videbilis viam eoram, et adirventiones eorum, et consolabimini super maio, quod induxi in Jerusalem, in omnibus, quae importavi auper eam.
- 25. Et consolabuntur vos, cum videritis viam eorum, et adinventiones eorum: et cognoscetis quod non frustra fecerim omnia, quae feci in ea. ait Dominus Deus.

of promised love, non potroblomo esturers, che fosse statista un canalere per les empirica commanda da Dio statista un canalere per les empirica commanda da Dio statista, que canalere per les empires de la catalante per la catalante, esta del distino, a de Dandello gill Elevi dals tanta del catalante del catalante del production de che hanno voltado inverse da gouven parcie gil resisti contro la invecatation del Souti i proveche listo inno produkcio con la invecatation del Souti i proveche listo inno produkcio con la invecatation del Souti i proveche listo inno produkcio seasoni productione del production del production del printi consumenzario produccioni, che è approsi longo dal pirita, productione del productione del productione del productione dello com new di special contra accurate i productional dello com new di special consulta, si in talti utilimente producione del productione del productione del productione dello com del productione del productione productione dello dello consultatione dello comita dello consultatione dello consultatione del productione dello consultatione dello consultatione

- 18. Che se lo di più monderò fiere crudeli in quella terra per devastaria, ed ella diverrà inabitabile, nè uomo vi passerà per limor delle fiere:
- 16. Questi tre uomini ne in essa si troveranno, vivo io, dice il Signore Dio, non sulveranno i figli loro, nè le figlie, ma soli essi saranno liberati, e la terra sarà desolato.
- 47. E se contro quella terra manderò io la spada, e dirò alla spada: Scorri la terra: e se io ucciderò in essa l'uomo, e il aiumenta:
- 18. E in essa si troveranno que' tre nomini, vivo io, dice il Signore Dio, el non salveranna i figli loro, ne le figlie, ma essi
- sali saranno salvati.
  19. Che se lo in quella terra monderò anche la pestilenza, s l'ira mia spanderò sopra di lei per foroi macsito, e per tegiter
- da let l'uomo, e il giumento; 20. E saramo in essa Noè, e Daniele, e Globbe, vivo ta, dice il Signore Dio, non saireranno i figli loro, ni e le figlinole, ma colla loro giusticla soiveranno le anime loro; 21. Improcché queste cose dice il Signore Dio: Se i quattro peggiori flagelli la manderò contro Gerusalemme, la spada, la fiaderò contro Gerusalemme, la spada, la fia-
- me, le bastie firoci, e la postilenza per uccidere in esta il vomo, e il giumento; 22. Rimorran però saled dei suod alcand, i quall ne trarron fuori figil, e le figioecco, che questi verron da voi, s vedrete i lora costumi, e le taro opere; z vi controli rete delle sciagura, che fa ho mandoto sopraferen ellemne, e di tutto il peso, ondi oli ho Gerusulemme, e di tutto il peso, ondi oli ho
- aggravata.

  93. E servirà a voi di consoluzione il vedere i loro costumi, e le opere loro, e consecrete, che non senza ragione ha fatto tuito
  quello, che ho fatto contro di lei, dice il Si-

gnore Dio. Giobbe, Job, x131. 8. 9. Finalmente notero, come è gioria grande per Daniele, che era non solo vivente, ma anche giovine di età, l'essere da Dio messo insieme con que'due santissimi uomini insigni per la loro giustizia. 22, 23. Ecco, che questi verron da voi, e vedrete i loro costumi, ec. Gli avanzi di Gerusalemme, salvati da me per pura misericordia, verranno qua nel paese di Babilonia, dove voi siete, e vedrete, e sentirete da essi, quali fossero i loro costumi, e le opere loro, e con quanta giusticio lo abbia percossa Gerusalemme per l'enc tà di sue scelleraggini, e quanto grande sia stata la mia sericordia nel conservare quei pochi, mentre avrebbo no meritato la perdizione, in cui gli altri tutti saranno caduli; onde riguardo agli Ebrei non faro quello, che ho fatto per tante altre nazioni distrutte interamente dalla sendicatrice ira mia. Così voi sarete costretti ad ap-provare i miei decreti, a quello che da me sarà fatta contro i vostri fratelli, e il conoscere, che erano degni di gastighi anche peggiori , servira ad alleviare la pe che voi proverete dei loro mall.

### CAPO DECIMOQUINTO

Come il legno della vite tagliato non è buono, se non a bruciare, cost Gerusalemmi per le inveterate sue colte sorà abbruciata.

- Et factus est seruno Domini ad me, dicens:
   Fili hominis, quid fiet de ligno vitts ex omnibus lignis nemorum, quae sunt inter ligna silvarum?
- 5. Numquid tolletur de ea lignum, ut fiat opus, aut fabricabitur de ea paxillus, ut dependeat in eo quodcumque vas?
- 8. Ecce igni datum est in escam: utramque partem eius consumpsit Ignis, et medietas eius redacta est in favillam: numquid utile erit ad opus?
- 8. Etiam cum esset integrum, non erat aptum ad opus: quanto magis cum illud ignis devoraverit, et combusserit, nihit ex eo fiet operis?
- Propterea haec dicit Dominus Deus: Quomodo lignum vitis inter ligna silvarum, quod dedi igni ad devorandum, sic tradam habitatores Jerusalem.
- Et pouam faciem meam in eos: de Igue egredientur, et ignis consumet eos: et scietis quia ego Dominus, cum posuero faciem meam in eos,
- 8. Et dedero terram inviam, et desolatam: eo quod praevaricatores extiterint, dicit Dominus Deus.

  2. Che el farà epil del truicia della vite ec. Per qual
- use il tarcico datii stite ai preferiti alte pianei dei locoliti qualquegge dei sinon, sei sia come i altre pianti deipendenge dei sinon, sei sia come i altre pianti deira sgili costo dei traiti; o dis pedale di mas vite, pia dei di svi altre pianti assistativa, quancio in site con pregname deire altre pianti a molte cone sari bason, i piati poi della Vita inferitionosa mono bosolo ai verna invopendenti dei sia dei pianti dei sia dei pianti dei sia conporte dei pianti dei sia dei sia dei sia dei sia dei sia contro coverar paregonate di la bio zi filtri sari al sia una forbora, dei di belle fronti, ma bosoli frutti, a bettii degale dei concessione dei sia con-
- alla conservazione della umana vita.

   Un caricchio per attaccorri qualche armese? Da questo, e da altri iuoghi delle Scritture si vede l'antichissimo uso di avere i mobili della casa, e gli utensili iutti

- 1. E il Signore pariommi, dicendo:
- 2. Figiiuolo dell'uomo, che si farà egli del traicio della vite o preferenzo di tutti gli oltri legnami delle boscaglite, se elia è come le piante dello seivo?
- 5. Si prenderà egli un pezzo di essa per farne qualche lavoro; ovver se ne formerà egli un cavicchio per aliaccorvi qualche arnese?
- b. Ecco, che si melle a nudrir ti fuoco l'una parte; e l'oitra parte di lui l'ha consunta il fuoco, e il di mezzo è ridolto in cenere: sarà egli buono a qualch'uopo?
- ch uopo:

  8. Anche quando era intero non ero buono o nutla: quanto più dicorato, ed areo,
  che egli è doi fuoco, non poirà farsene cosa
  olcuna?
- 6. Per questo così dice il Signore Dio: Come il legno della vite falto simile alle legna de' boschi, io io do al fuoco, che lo divori, così farò degli ablianti di Gerusalemme.
- 7. E volgerò contro di essi il mio sguordo: usciran dal fuoro, e un (altro) fuoco li consumerà, e conoscerete, ch' lo son il Signore, quando volgerò contro di essi il mio squardo,
- E inabilobile, e desolala renderò la lor lerra, perch'ei sono stati prevoricalori, dice ii Signore Dio.

altoccati a' cavicchi fitti nella parete, del qual uso conservani ancora l'esemplo nel Levante secondo le relazioni dei Vinggiatori. Vedi Isui. xxii. 22. Lo stesso uso si vede in Omero.

b. Léve, chr. is metre a matrir il (pows. Foco que, the air fa de "erresult" air elegen (dill at lat strate; a matrico sul foxco, e ben persio soco hensistat e ridotti intention sul foxco, e ben persio soco hensistat e ridotti finali qualche conce come aviene da latti rigan, che rescitano intentamente, a abbrevicanio l'adurano: code tratida finoce possono ascore mere bossi a qualche considerativa del finali qualche considerativa del finali qualche considerativa del propositione del l'aduranti del finali qualche del programme il finalità con l'aduranti del programme il consideratione con l'aduranti del programme il del programme il

# CAPO DECIMOSESTO

incendio sotto Tito.

Gerusalemme prima progrissima d'ogni bene esaltata mirabilmente da Dio, fu ingrata verso di. lu:, e sorpatsò Samoria, e Sodoma nelle acclleraggini: per questo etta sarà desotata, e divertà l'obbrobrio delle nazioni. Dia però menterrà cogli avanzi di lei la sua olivanza.

- 4. Et factus est sermo Domini ad me, dicens:
- Fili hominis, notas fac Jerusalem abominationes suas,
- 1. E il Signore parlommi, e disse:
- 2. Figituolo dell'uomo, fa'lu sapere a Gerusalemme le sue abbominazioni,

- El dices : Itaec dicit Dominus Deus Jerusatem : Radix tua, et generatio tua de terra Chanaan : pater titus Amorrhaeas, et mater tua Cetibara
- Et quanda nata es, in die artus tui non est praecisua umbilicus tuua, et aqua non es lota in saiutem, ncc sale salita, nec invaluta pannia
- 5 Non pepercit auper te oculua ut faceret tibi unum de bis, misertus tult sed proiecta es super faciem terrae in abiectione animaa tuae, in die qua nata es.
- Transiena autem per te, vidi te conculcari in sanguine tua: et dixi tibi cum esses in sanguine tua: Vive: dixi, inquam, tibi: in sanguine tua vive.
- 7. Multiplicatam quasi germen agri dedite: et multiplicata es, et grandis effecta, et ingressa es, et pervenisti ad mundum mulicbrem: ubera tua intumeerunt, et pilos tuus germiaravii: et eras nuda, et confusione ptena. 8. Et transivi per te, et vidi te: et ecce tempus tuum, tempus amantium: et expandi
- amictum meum super te, et operui ignominiam tuam. Et iuravi tibi, et ingressus sum pactum tecuni (ait Dominus Deus) et facta es milit,
- 9. Et lavi te aqua, et emundavi sanguinem tuum ex te: et unxi te uleo.

  3. La ven stirpe, e la tea origine è datta terra di Chemen. Parte alla disconsignational data disconsignation.

Clessons. Petris alle stangapa, e comitetà del dilei. Che ella non el gla silappe di Alerson, non silappe di Connanel, a precibe tra Cananel erano sommanerios scelerati gli Amoreira, a gli literia, i da per padre una Amorron. per modre una donna Hetra; come se di-cores: se per natura tas "figlia di Aramo, e di Sara, per la qualità di 'God coslumi la se' stirce di Cananel, figlia di un Amorron. e di sina Hetra, E sun grande-bragado per un travella di deggli il titolo di Cananel, con la come delle deggli delle di consense delle de

molto cattivo, si veda Gen. xxvii. 46. 4. Allorché lu vezisti alla luce ... non ti fu taglista l'ombellico , ec. Di tal padre , e di tal madre sendo tu generata, allorché tu nascesti, non fu faita a te alcuna di quelle cose, cho son necessarie, od ntili alla vita di on bambino nascente: non ti tagliarono l'ombellico, non Il lavarono con acqua fredda, në il misero tuo corpic-ciuolo toccaron col sale per rinforzario. L' ombellico, come ognon sa, si taglia a' bambini, a perirebbono se non si tagliasse, perchè perdarebbero tutto il sangue. Il lavargli coll'acqua fresca fu costume di molte nazioni, e il mescolare nell'acqua una buona dose di sate per render più ferma la cute fu insegnato dagli antichi medici. Nissuna di queste cose fu fatta a te (dice Dio alla sina-goga) a nemmeno vi fu chi si prendesse pensiero d'in-volgere nelle fasce la tua nudità. Tu eri, in una parola, come una creatura esposia, abbandonata, o destinata a rire, tilente amabilo per le siessa, a dispregiata da tutti. Si può considerare, che il popolo Ebreo nascesse nel-l' Egitto dopo la morte di Giuseppe, perceche moltiplicandosi allora i discendenti de' dodici Patriarchi, di una famiglia semplice, che erano pell' avanti, si fece un popolo; ivi adunque nacque Israele in mezzo alle im-mondezze della superstizione, a nella ignoranza a nella schlavitudine.

8. Wa passando so vicino a te, ti vidi ec. Alluda a quel-

- E dirai: Queste cose dice il Signore Dio di Gerusalemme: La tua stirpe, e la tua origine è dalla terra di Chanaan. Tuo padre Amorreo, e la lua madre Cetea.
- h. E allorche tu venisti attu luce, ti di detta tua nascila non ti fu tagliata l'ambetlico, ne fasti lavota con acqua salutare, ne ospersa di sale, ne involta in fasce.
- B. Ne occhio d' uomo si impietosi per le, onde alcuna di queste cose per compassione facese a le, ma fosti geltata sui suolo con ispregio della tua vila il giorno che tu nascesti.
- Ma passando to victno a le, ti vidi imbratiata del proprio tuo sungue; ed fo dissi a le quando net tuo sangue eri involta, vivi, ti dissi, o tu immersa nei sangue tua, vini.
- 7. Ti feci crescere come l'erba del campo, e crescesti, e ingrandisti, e avanzasti (negli anni), e giungesti al tempo degli nbbigliamenti danneschi, ai tempo di pubertà; ma tu eri ignuda, e piena di confuvione.
- ma tu eri ignua, e piena ui conjuvone.

  8. E passai vicino a le, e ti vidi, e quel
  tuo tempo, era il tempo degli amanti, ed io
  distesi sopra di le ii mio pallio, e copersi la
  tua ignominia: e feei a le giuramento, ed
  un patto feei con te (dice ii Signore Dio) e
- tu fosti mia.

  9. E ti iavai con acqua, e ti nettai dni tuo
  sanque, e ti unsi con olio.

io, che avvenne di Mosè esposio da genitori, a salvato dalla morte per la compassione, cha ne ebbe in vederio la figlia di Faraone. Dio fere alirettanto per tutti gli Ebret, ch'ei sottrasse alla schiavitu e alla morte. Immersa nel sangue teco, vivi. Berobic tralle fauci della

morte lo ti vegga tu pur viveral, e saral mutrita e cresceral.

7. Ti feci erascrer come l'erba del campo. Ti fece crescrer con quella celecità, con cui cresce l'erba, e si alza in un buon prato.

Ginnorsti al tempo degli abbigliamenti donueschi, al

tempo di paberta. Giungetti a quella eta, nella quala le fancialile bramando di accasarsi, desiderano, a cercano di ornarsi, e di comparire; ma tuer i tuttora nella nodità, a nella confusione; perocché schiene lo ti avea data la vita, non ti avea però ancora ornata da'doni miel e della mia protezione.

S. E. qui fine impay, ora il tempo degli emmetri, o merci data a mattri o mel il li avrebe vettion, essendo in impati, e priva d'opple crassente. Pass in il sunsi in impati, e priva d'opple crassente. Pass in il sunsi i to il sunsi il di discus dine serve, o melto di sterra il lissanti a con di discus dine serve, o melto di sterra il lissanti a con il partico, il discus dine serve, o melto di sterra il senso partico, altitude ai rita musicio degli 12rei perco del quantito, altitude ai rita musicio degli 12rei perco del quantito di prodi di sterra deporta della presi interesa di aggiore il deposito del Signore, distindo ten tanti il populi della terra, deposito del Signore, distindo ten tanti il populi della terra, deposito del Signore, distindo ten tanti il populi della terra, deposito della prodice di populo della presenta della contica di prodice della prodice di prodice della prodice di prodice della prodice della prodice della presenta della prodice della prodice

9. E ti lavai con requa, e ti urtini dal tuo sangue, ec. Perché tu fossi non indegna di me, ti lavai con acqua,

- Et vestivi te discoloribus, et calceavl te ianthino: et cinxi te bysso, et indui te subtitibus.
- 11. Et ornavi te ornamento, et dedi armillas in manibus tuis, et torquem circa collum
- Et dedi inaurem super os tuum, et circulos auribus tuis, et coronam decoris in capite tuo.
- 45. El ornata es auro et argento, et vestita es bysso, et polymito et multicoloribus : similam et mel et oleum comedisti, et decora facta es vehementer nimis et profecisti in regnum.
- 48. Et egressum est nomen tuum in gentes propter speciem tnam: quia perfecta eras in decore meo, quem posueram super te, dicit Dominus Deus.
- 18. Et habens fiduciam in pulcritudine tua, fornicata es in nomine tuo: et exposuisti fornicationem tuam omni transcunti, ut eius fieres.
  16. Et sumens de vestimentis tuis fecisti ti-
- bl excelsa binc inde consula: et fornicata es super eis, sicut non est factum, neque futurum est. 47. Et tulisti vasa decoris tui de auro meo
- 17. Et tulisti vasa decoris tui de auro meo atque argueto meo, quae dedi tibi, et fecisil tibi imagines masculinas, et fornicata es in eis
- Et sumpsisti vestimenta tua multicoloria, et operuisti illas: et oleum meum, et thymiama meum posuisti coram eis.
- 19. Et panem meum, quem dedi tibi, simi-
- che II mondane dalle the sordiferze, e dipoi con persion oungento il prolumal. Per questa acum possono interderai le lustrazioni, e lavande prescritte nella legge; per l'olio, avver tougento poù luterderei la unatione, e conaccrazione del sacerdoti; conclossiache fu grande conve del popolo Ebreo il accre un ordine di sacerdoti stabilito da Bio, e consecrato con solenne cerimonia prescritta dallo atesso Bio; talmente the lo stesso popolo pote dir-
- dalio atesso Dio; tainorate the lo atesso popolo pole dirsi: nazione samia, regno accerdatale. Escal. XXX. e. 10. E li rivestii di abidi ricamenti. Tale era la veste dei sommo saccredote, intorno alla quale vedi Exol. XXVIII. Sap. XVIII. 24. E ti diedi caltarri di color di incinto, È un color di
- porpora più pieno, stimato nomanimente dagli antiehi: di pelli di tal colore lu coperto il Taberanccio, Essal. XXII. 14. E citarra di biaso. Enno molto in voe le cinture a vari colori, e di gran pregio, non tanto per la materia, quanto pel lavoro. Vedi. Prov. XXII. 23. 24. E di simi cintura dei saccrototi si paria Exod. XXVIII. 29. E li addebbisi di finazione monto. Compuemente s'iu-
- tende verie di seta , a decemi regilicon , che in vece di manno a l'utodea il prepte, nel quie s'involgerano totalmente le donne in Oriente. L'uno della seta non aspiramo vernament, che fiose saccora petta Giobra, un cra sa seta trassero dipol il Romanol. Questo pepte era segno di vercocciale, cel di soggetione della donna verso il marito.

  12. Ornali in inte feccia di pontenti. L'Electro proprieta vi crassero di della soluzia treso. Cel si di vercocciale, cel si organizza della conta verso il marito.
- st'ornamento abbiam pariato, Ges. XXIV. 22., e altrove. Potevano le donne portare quest'ornamento o pendenta dalla fronte sal nano, come credelle s. Girolamo, e mol-Bianza. Vol. 11.

- 10. E ti rivestii di abili ricamali, e ti diedi calzari di color d'iacinto, e cintura di bisso, e ti addobbai di finissimo manto.
- oisso, e il addobbai di finissimo manto.

  11. E li adornai con magnificenza, e misi
  i braccialetti alls tue mont, e collana al tuo
- 12. E ornai la tua faccia di pendenti, e le orecchie cogli orecchini, e la tua testo col-
- la corona.

  13. E tu fosti abbellita d'oro, e d'argenlo, e vestita di bisso, e di abili ricamati a
- to, e vestita di bisso, e di abili ricavali a molti colori: Ti fu dato a mangiare del fior di farina, il miete, e l'olto, e diventazio bella grandemente, oltre modo, e orrivazii a regnare.
- 18. E il tuo nome si sparse tralle nazioni a motivo di tua bellezza, perchè tu eri perfetta nella bellezza, che io stesso avea posta in te, dice il Signore Dio.
- 18. E superba di tua bellezza, li disonorasti quasi padrona di le; ed esponesti la tua disonestà ad ogni passeggero per darti a lui.
- 46. E prese le tne vestimenta, ne tavorasti ornamenti pei luoghi eccelsi, dove tu tatmente veccasti, che cosa simile mai non fu,
- 17. E presi gli ornamenti di lua gloria falli col mio oro, e col mio argento, i quali avev' io dati a te, ne facesti immogini d'uomini, e con questi hai peccoto.
- 18. E le tue vestimenta a molti colori impiegasti a coprire le immagini, e il mio olio
- e il mio timiama ponesti davanti ad esse. 19. E il mio pane, che io diedi a te, e
- ii altri, nvvero attaccato al naso slesso, come usano tuttora le donne d'America. E la lus testa colle corone. La corona però si metteva la capo anche alle apone, Cant. 1v. 8., e altrova; e a questo rito altudesi adessa.
- 13. Ti lu dato a measjare del for di farina, ec. Foell
  condotta ad abitare in una terra fecoada di ogni bene,
  e e he scorre latte, e miete, në ti manch veruna specie
  di delirie, come non ti mancò aisson pregio, che tu polessi desiderare da me; e arrivatai a reynare: fosti donun, e signora di bello e grande pane; ed avesti tunga
- serie di regi, e festi ricca e potente.

  10. Quasi padrona di tei. Come se lu non avessi avulo spuso e marito, ma fossi stata donne libera e padrona di te. Dimenticato il tuo sposo, e il tuo bio, ti shaundo-mati non ad un solo, ma a molti amatori, agli Dei stranieri, cui tu amasti e adorasti. Così adorasii gili dei degil Ammoniti, degil futuria di, Assiri, ec.
- 17. E presi gli ornamenti di tua gioria ec. Poù altudere al fatto di Achas, il quale prese i vasi dei Tempio, e chiuse te porte di enso; e dell'oro, e argutto di quei vasi seri i in onore degli idoli, come sembra indicarsi 2. Paral. XVIII. 24.
  Immogazia di nomeiai, Può alludere, agli osceni simula-

lam, et oleum et niel, quibus enutrivi te, posuisti in conspectu eorum in odorem suavitatis, et factum est, ait Dominus Deus.

- 20. Et tulisti filios tuos et filias tuas, quas generasti milii: et immolasti eis ad devorandum. Numquid parva est fornicatio tua?
- 21. Immolasti filios meos, et dedisti, illos consecrans, eis.
- 22. Et post omnes abominationes tuas, et fornicationes, non es recordata dierum adoleseentiae tuae, quando eras nuda, et confusione plena, conculcata in sanguine tuo.
  - plena, conculcata in sanguine tuo.

    23. Et accidit post omnem malitiam tuam
    (vae, vae tibi, ait Dominus Deus).
- Et aedificasti tibi lupanar, et fecisti tibi prostibulum in cunctis plateis.
- 25. Ad omne caput viae aedificasti signum prostitutionis tuae: et abominabilem fecisti decorem tuum: et divisisti pedes tuos omni transennti, et multiplicasti firmicationes tuas.
- Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis tuis magnarum carnium: et multiplicasti fornicationem tuam ad irritandum me.
- 27. Ecce ego extendam manum meam super te, et auferam iustificationem tuam: et dabo te in animas odientium te filiarum Palaestinarum, quae erubescunt in via tua socierata.
- 28. El fornicala es in filiis Assyriorum, eo quod necdum fueris expleta: et postquam fornicata es, nec sic es satiata.
- 29. El multiplicasti fornicationem tuam in terra Chanaan cum Chaldaeis: et nec sic satista es.
- tiata es.

  30. la quo mundabo cor tuum, ait Dominus
  Deus; cum facias omnia haec opera mulieris meretricis, et procacis?
- 19. E il miele. Questo non si offeriva a Bio, Lev. n. 11., ma agli dei dei gratilesiano si presentava continuamente. 20. E le immedasti ad essi, perche il fauco le divornare. In onore di Moloch. Empieta rammentata moltissime volte nelle Scritture.
  22. Non il se' ricordata de' niorni di late adolescenza, ec.
- Il iegislatore della sinagora poco grima di mortre le aven deltto: Abbi crva, che quandi arrai mangiani, e arrai antolla, quanda arrai cofficale di helle care, e le abitera; a e avrai mondre di buoi, e grappi di percer, copia di oro, e di argento, e di luttle le cue, non a inalberi il cue tuo, ande non it ricordi del Signore Dio tro, che il transe dalla terra di Rgitto, dalla cuna di achiavità ce. Deuter. VIII. 12. 13. 14.
- 9a, 25. Tř. fabbricasti de lupasori, ec. 1 longhi eccelu, gli attari, i delujni cretti a mille sorze divinita nelle contrade, nelle piazze, e lo opni parte di Gerusalemore, e della Giodea, quenti asson i lupasori, e l longhi di infamia, dore questa donna inferete violando la fede data al suo Dio si disonoro, e al avviti formisora, e merito questa sorbi tampoveri, e finalizzone il tremondi gastighi del mille di proporti della proporti di contra di pastighi del
- 26. E co'figli dell' Egitto percusti, ec. Nissuna nazione lu perduta, e immersa nel culto d'infiniti dei, e ne'vizi.

- il fior di farina, e l'olio, e il miele, ond'io li nutrica, io presentasti al loro cospetto in obiazione di odor soave: e così fu, dice ti Signore Dio. 20. E prendesti i tuoi figli, e le tue figliuo-
- le, che tu avevi a me generale, e le immolasti ad essi, perché il fuoco le divorasse. È ella leggera cosa la tua fornicazione? 21. Immolati i miei fisii, e ali donasti
- 21. Immolasti i miei figli, e gli donasti agl'idoli, a' quali li consacrasti.
- 22. E dopo tutte le abbominazioni, e fornicazioni iue non il se' ricordata de' giorni di tua adolescenza, quando eri ignuda, e piena di confusione e involto nel sonque tuo.
- 23. E avvenne, che dopo iania lua malvagità (guai, guai a te, dice il Signore Dio)
- 24. Ti fabbricasii de' lupanari, e alzasti postriboli in tulte le piazze. 28. Ad ogni capo di strada iu ponesti il
- segno di lua prostituzione, e abbominabile rendesti la iua bellà, e ti abbandonasti a qualunque passeggero, e molliplicasti le iue fornicazioni.
- 26. E co'figli dell'Egitio peccasti, vicini tuoi di grosse membra, e aggiugnesti fornicazione a fornicazione per irritarmi.
- 27. Ecco che io stenderò la mia mano sopra di ie, e ioglierò a ie le cose tue sante, e ti abbandanerò ni volere delle figlie della Polestina, le quali ti odiano, ed han rossore del tuo vivere scellerajo.
  - 28. Ma iu, non extendo ancor sazia, hai peccaio coi figli degli Assiri; e neppur dopo tali fornicazioni se' stala contenia. 29. E moltiplicasii le tue fornicazioni nella
  - 29. E moltiplicasii le tue fornicazioni nella ierra di Chanaan con li Caldei, e neppur con questo se'siaia sazia.
  - In qual modo purificherò in il tuo cuore, dice ii Signore Dio, mentre queste opre tutte tu fai proprie di donna peccairice e sfacciata?
  - ebe accompagnano l'idointria, ai pari degli Egiziani, e da questi venner la maggior parte de' supersitziosi riti, e delle empieta, ebe si sparsero per l'Asia, e per la Gre-
- 27. Le cuer les sonts. I dont, de 'quali II creal come mis spons, a pe'quali II supérede i fra tutil I popoli, come rivastita di santità. e di gistattà: Initio quello, ebe in diteri abbandament o riobre delle pipile della Patentina, ce.
  E ti dileggeranno, e il schemitanno in figile della Patentina, ce.
  E ti dileggeranno, e il schemitanno in figile della Patentina, coguali hanno romore delle tur iniquità. Partinol del conveniente
  le conse di una donna Indelete, mofito conveniente
  l'Elistre, donno nemulte, e quidence ficolare di professione,
- contailcoid meno sincetais, e men callive di lei.

  39, 20: Hal percence or fight depit Assiri. Ross il bastò
  di aver solottali gil dei se' Cananoi, se' Moshkit, degli Ammossil, kaltinia ecc. e cercental methe di lis rosi i sumossil, kaltinia ecc. e cercental methe di lis rosi i sue ili cuito di questi introduccioni nella terra di Chanana,
  e ili cuito di questi introduccioni nella terra di Chanana,
  done non cres siste nual conocetto darg' inferdel, e lehaltarano prima, che lo in essa tii colloctasi: tale credocerceri il secco di quelle pracele: Mosfipiestati le her forsecceri il secco di quelle pracele: Mosfipiestati le her for-

rocescio.

- Quia fabricasti lupanar tuum in capite omnis viae, et excelsum tuum fecisti in omni platea: nec facta es quasi meretrix fastidio augens pretium,
- Sed quasi mulier adultera, quae super virum suum inducit alienos.
   Omnibus meretricibus dantur mercedes:

tu autem dedisti mercedes eunctia amatoribus tuis, et dona donabas eis, ut intrarent ad te undique ad fornicandum tecum.

undique ad fornicandum tecum.

34. Factumque est in le eontra consuctudinem mulierum in fornicationibus tuis, et post
te non erit fornicatio: In co enim quod dedisti mercedes, et mercedes non accepisti, factum

est in te contrarium.

# 38. Proplerea meretrix audi verbum Domini.

56. Haec dicit Dominus Deus; Quia effusum est aes tuum, et revelata est ignominia tua în fornicationibus tuis super amatores tuos, et super idola abominationum tuarum în sanguine filiorum tuorum, quos dedisti eia:

37. Ecce ego congregabo omnes amatores tuos, quibus commista es; et omnes quos dilexisti, cum universis quos oderas: et congregabo eos super te undique, et nudabo ignominiam tuam coram eis, et videbunt omnem turpitudinem tuam.

58. Et iudicabo te iudiciia adulterarum, et effundentium sanguinem: et dabo te in san-

guinem furoris, et zeli. \* Infr. 25. 40. 59. Et dabo te iu manus corum, et destrueu lupanar tuum : et demolientur prosibiulum tuum : et denudabunt te vestimentis tuis, et auferent vasa decoris tui : et derelinquent le nudam, plenamque ignominia:

 Et adducent super te multitudinem, et lapidabunt te lapidibus, et trucidabunt te gladiis suis.

At. \* Et comburent domos tuas igni, et facient in te iudicia in oculis mulierum plurimarum: et desines fornicari, et mercedes ultra non dabis. \* à . Rec. 25. 9.

tra non dabia. \* 4. Reg. 25. 9. 42. Et requiescet indignatio mea in le: et

33. Alle altre meretrici si dis mercede, ec. Tu nel tuo procure non crestali di lucro: perocche, che è quello, che deltero a te que fissi del o che potevano darti, menten talla hanon, e son nulla pero levo stessi? ma tu nel peccare amesti lo siesso peccato, e and spendesti il ino, cicci l'imid fonsi stessi impiegasti: per onocare questi infiniti tool del.

38. Hai gittato il tuo denoro. Nel face, e craare i tuoi

idoli, che nono i tuoi amatori.

37. Regunerò tutti i inoi avuntori . . . e tutti quetti, che tu avvi in odro , e. Regunerò contro di te i Cablei, e le eltre nazioni, delle quali ti procurasti l'amicirie colle l'adorare i loro dei, e farò, che questi Caldei milli colle

31. Perocché tu edificanti i luoi postriboli a tutti i capi di strade, e in ogni piazza ti facesti un iuogo eccelso, nè se' stata come una meretrie, la quale colla schifiltà si fa accrescere il prezzo.

52. Ma come un' adultera, che in vece del proprio marito adesca stranieri.

55. Alle altre meretrici si dà mercede, ma tu l'hai data a tetti i tuoi amatori, e facevi loro dei donativi, perché da ogni parte a te venissero, per teco peccare.

nissero, per leco peccare.

34. Es è avvenuto in te il contrario di quel, che costumasi colle donne di mala vila, e non sarà dopo di te simil fornicazione; perocchè nell' aver tu dato mercede, e nel non aver riccarda mercede, è avvenuto in te il

55. Per questo, o donna peccatrice, ascolta la parola del Signore.

36. Queste cose dice il Signore Dio: Perchè tu hai gittato il tuo demaro, ed hai readuta pubblica la tua ignominia nelle tue fornicazioni co' tuol amatori, e nelle abbominazioni de' tuol simulacri colla strage de' tuoi figliuoli, che ad essi offeristi;

57. Ecco che lo regunerò tutti i tuoi amalori, coi quali hai peccalo, e tutti quelli, che tu amavi, e tutti quelli. che tu avevi in odio, e li ragunerò contro di te da tutte le parti, ed aranti ad esti menifestro la tua ipnominio, ed ci vedranno tutte le tue turvitudini.

58. E farò giudizlo di te come di adultera, e come di sanguinarla; e ti punirò con vendetta di furore, e di gelosia.

59. E ti darò in balia di coloro, ed ci distruggeranno il tuo lupanare, e ruineranno il tuo postribolo, e ti spoglieranno delle tue cestimenta, e porteranno via tutto quello, onde tu eri bella, e ti lasceranno ignuda, e piena d'ignominia.

40. E rauneron contro di te la moltitudine, e ti lapideranno senza pietà, e ti trafiggeranno colle loro spade. 41. E le tue case daranno alle fiamme, e

faran giudizio di te alla presenza di moll'issime donne, e tu finirai di fornicare, e non pagheral più mercede.

42. E avrà posa l'Indegnazione mia verso

alite genti, che in ani, « con quelle, che in hai in avverione, vengono al sasielir, i a l'indrano in extreme deviatione, e miserra, conte al mondo tutto resgama a municistaral le infini lus scollentarese, e le overende in presseriazioni, per le quali il sei meritata sonori gazigoli. e. E il implementa, la pena depli adilitri e ni desere lapidali, Levit. 33. 10. Devier. 310. 22. Jo. 310. 3. Geraniemes sendo stata espopatas per mezzo di quelle matchine, colle quali si getturano sausi morrai contro le mora, soferne in certo mortia la pena di mo dono adulment, soferne in certo mortia la pena di mo dono adul-

41. Alla presenza di moltissime donne. Alla presenza di molte nazioni, che insulteranno alla tua disolazione. auferetur zelus meus a te, et quiescam, nec

irascar amplius.

45. Eo quod non fueris recordata dierum
adolescentiae tuae, et provocasti me in omnibus bis: quapropter et ego vias tuas in capite

tuo dedi, ait Dominus Deus, et non feci iuxta scelera tua in omnibus abominationibus tuis.

64. Ecce omnis, qui dicit vutgo proverbium, in te assumet illud, dicens: Sicut mater, ita et fitta eius.

A5. Filia matris tuae es tu, quae proiecit virum auum, et filios soos: et sorar sororum tuarum es tu, quae proiecerunt viros suos, et filios suos: mater vestra Cetlaea, et pater vester Amorrhaeus.

46. Et soror lua maior, Samaria, ipsa et filiae eius, quae habitate ad sinistram tuam: soror autem tua minor te, quae habitat a deatris tuis, Sodoma, et filiae eius.

47. Sed nec in viis earum ambulasti, neque secundum scelera earum fecisti pauxillum minus: pene sceleratiora fecisti illis in omnibus viis tuis.

viis tuis.

48. Vivo ego, dicit Dominus Deus, quia non fecit Sodoma soror tua ipsa, et filiae eius, sicut fecisti tu, et filiae tuae.

49. \* Ecce hace fuit iniquitas Sodomae sororis toae, superbia, saturitas panis, et abundantia, et otium ipsius, et filiarum eius: et manum egeno, et pauperi non porrigebant. \* Genes. 19. 24.

42. Në più mi adirerë. Ti lascerè in abbandono, në più mi darò pensiero di quei che tu facci. Pena graziazio (dice s. Girolamo) quando l' uomo è abbandonato alle sue scelleraggiai, e a' suoi peccali. E Origene Hom. viii. Exod. Osserva la misericordia, e la pietà, e la pazienza del buono Iddio: quando ruol fare misericordia, dice, che si adira e si sdegna; così ia Geremia (cap. 6.) co'dolori, e coi flagetti sarni corretta, o Gerusalemme, affaché l'anima mia aoa si ritiri da te. Questa , se tu ben l'iateadi . è roce di Dio, che fa misericordia quando si adira, ed ha getoria, e dà di mano a'dolori, e alla sferza: perocché egti flagella ogni figlimolo, cui riconosce per suo. Fuoi tu udire una voce terribile di Dio irato? Senti quello, che per Osea cati dice: dopo aver riferite molte cattive cose fatte da Gerusalemme, soggiugne: Non vizitero te vost Aglie quondo peccuao, ne le vostre auore se fanno adulterio: Osea IV. 43. Perché tu noa ti se'ricordota de' giorni di tua odo-

incernas, et. Perche în în er incredata di tatti 1 indinezii, a con ogin maniera di oltragio hii prevocato i im lo fluore, lo percio farò coder sopra di te le to inlardit, che uranno li lio quello, e no ul traitero secondo qualit, che uranno li lio quello, e no ul traitero secondo commense da le nel tempo delle tra abbominazioni. Quelco, che nel teste è espresso col trompo passato i se patro cadrer; non il lo traitini, conviene respoite, e introderio sesso di querio trestido.

44, 45. Quate la madre, tale la figlia di lei. La madre di questa donna infedere disse già, che era un'Betea: or secome la tua madre Hebra rigoriò il vero Dio pre adorare i faisi del , a a questi consacrò i suoi figlicoti, e le dielie: così in pur focessi; ne solo la casitra madre (an

di te, e la gelosia, che io avea per te, passerà, e starò in quiete, ne più mi adirerò.

A5. Perchè lu non ti se ricordata de giorni di tua adolescenza, e con queste cote futte mi hai provocato; per questo lo pure sul tuo capo ho fatto cader le opere tue, dice it 3i, gnore Dio, e non ti ho traltata secondo le tua scellerafezze nel tempo di tutte le tue abboninazioni.

44. Ecco che chiunque ama i proverbi, ripeterà questo sopra di te, dicendo: Quale la madre, tale la fialia di tei.

45. l'eramente se' tu figita di tua madre, che abbandonò il suo merito, e i suol figliuoli ; e sorella se' tu delle tue sorelle, che rigettarono i lar mariti, e i loro figit: ia madre vostra Cetea, e il padre vostro Avarre.

h 6. E tua sorella maggiore ell' è Samaria, e ie figlie di lei , che obitana alla tua tintastra: e la tua minor sorella , che abita alia tua destra , ell' è Sodoma , e le figliuole ei lei

h7. Ma në tu ti tenesti un po' indictro nel battere le loro vie, e nell' imitare ie loro scelleratezze: quasi più scellerate cose facesti, che quelle in tutti i tuoi andamenti.

h8. lo gluro, dice il Signore Dio, che non fece Sodoma, tua sorella, ella, e ie figlie di lei quel che hai fatto tu, e ie tue figliuole.

è9. Ecco qual fu l'iniquità di Sodoma tua storcita: la superbia, i bagordi, e il lusso, e la oziosità di lei, e delle sue figlie: e al porcro, ed ai bisognoso non istendevan la vaggo.

imitasti, ma fosti simile ancera iu tutto e per tutto alle tue scellerate sorvile.

46. E tua arrella manoiere ell'i Semeria, ec. Samaria

era, come ogoun sa, la capitale dei regno delle direi Trilia, ed è della sorrila maggiore, perchè al regno di Giuda restarcoo due sole Triba; i e ligile poi di Samaria sono le città subalierne di quel regno, ie quali secondo l'uso degli Ebrei si chiannon figlie della capitale.

E la tua minor sorella . . , ell' è Sodoma , ec. Tua sorella non per propinquità di sangue, ma per somiglianza di costumi, e di affetti ella è Sodoma. Conviene osser che Ezechlele parla di Samaria, e di Sodoma come di due città esistenti , benchè Sameria più di cento venti anui prima fosse staia distrutta da Salmanasar, e Sodoma ab-bruciata dal funco del cielo fino da tempi di Abramo; code dice, che Samaria abita alla sinistra, Sodoma alla destra di Gerusalemme, vaie a dire, la prima a sellentrione, la conda a mezzogiorno, perocchè, secondo l'uso degli Ebrei, il sito dei luoghi si considera in tal guisa, che volgendosi l'uomo a ierante, ha a destra il mezzodi, a si-nisira li Settentrione. Sodoma poi la certo modo esisteva tuitora nel famoso iago, in cui fu sepolta, ed è detta sorella minore, perché ebbe più stretto territorio, e minor numero di ciitadini; e fors'anche pote Samarla chiamarsi dai nostro Profeta sorella maggiore, a Sodoma sorella minore di Gerusalemue, perchè, come noto Teodoreto, Gerusalemme imitò prima le iniquità di Samaria, e dipoi crescendo nella empiesa imitó anche l'esecrande abbominarioni di Sodoma, e superò finalmente l'una e l'aitra so-

rella, come si dice la appresso.

40. Ecco qual fa l'iniquità di Sodoma... la super-

bia, ec. È noista qui l'origine di tutte le abbominazioni di Sodoma. La superbia (dice a. Girolamo), i bopordi,

- 80. El elevatae sunt, et fecerunt abominationes coram me: et abstuli ens sicut vidisti.
- 81. Et Samaria dimidium peccatorum tuorum non peccavit: sed vicisti eas sceleribus tuis, et iustificasti sorores tuas in omnibus abominationibus tuis, quas operata es.
- 82. Ergo et tu porta confusiomem tuam, quae vicisti sorores tuas peccatis tuis, sceleratius agens ab eis: iustificatae sunt enim a te: ergo et tu confundere, et porta ignominiam tuam, quae iustificasti sorores tuas.
- 83. Et convertam restituens eas couversione Sodomarum cum filiabus suis, et conversione Samariae, et filiarum eius: et convertam reversionem tuam in medio earum.
- 84. Ut portes ignominiam tuam, et confundaris in omnibus, quae fecisti consolans eas.
- 88. Et soror tua Sodoma, et filiac eius revertentur ad antiquitatem suam: et Samaria, et filiae eius revertentur ad antiquitatem suam: et tu, et filiae tuae, revertemini ad antiquitatem vestram.
- Pubbonderson di rettri le cour, Pesilo, e le definite sono di preventi di Johanne, ander trans la delimination di Bio, preventi di Johanne, ander trans la desirazione di Bio, proprio di presidente di presidente di presidente di del Tarotto di presidente presidente di presidente presenta lito, che l'acomo codi a dipi diferente presidente presenta lito, che l'acomo codi a dipi diferente presidente presidente di presidente di presidente di presidente presidente di presidente di presidente di presidente donce più altre l'acomo codi andi presidente di si districtiono i l'administra, el lito sono codi i lassico principio, code asserti di cianoce del l'acondi, el di l'aspecta delle più, code asserti di cianoce del l'acondi, el di disperso delle proportione delle delle delle delle delle processo.
- 10. Cone In vedesti. Riguardo a Sodoma si può dire, che ii lago Asfaltite era una memoria sempre visibile della distruzione di quelle elità.
- 12. Hai nel peccar superate le tue sorelle, ec. Osservà Origene , Teodoreto, ed altri, che Gerusalemme superò I peccati di Sodoma, perehè la ingratitudine di jei fu più enorme, e insoffribile, dopo tanti favori, de'quali fu arricchita da Dio, onde il sentimento del nostro Profeta è samile ai rimprovero fetto da Cristo a'Cafarnaiti, i quali a veano avato per lungo tratto di tempo la sorte di udire la sua parola, e di vedere i suoi mirscoll: E lu Cafar-naum li nizerai tu fino al cielo? Tu sarai depressa sino all'inferno, perchè se in Sodoma fossero stati fatti i miracoli, che sono stati fatti presso di te, Sodoma forse sussisterebbe fino al di d'oggi. Per ciò io ti dico, che la terra di Sodoma men rigorosomente di le sarà trattata nel di del giudizio, Matt. xt. 23. 24. Giuste apparir facesti le tue sorelle: Considerata l'enormita delle tue colpe, in tuo paragone apparvero quasi giuste le tue sorelle: tanto alla toro empietà fo superiore la tua!
- 63. An io le ristoresi, formatolo in Electa Sodoma, e la sue Aplir, es. Della Pertagoli Immes lei piedi in piccola ciliadi di Septe, dove si riingio Lot, e probabilmente anche i villaggi dipendenti da questa cilita; e di pia sotto ili nome di Sodoma, convenientemote s'intendono gli Ammoniti, e il Mosbiti dilocendenti di dire figliandi il Lot, e di quali abitazano presso il mare morto: questi come aventi origine di Lot, che abitò langunente in que prese, possono cipire di Lot, che habitò langunente in que prese, possono

- E si levaron in arroganza, e fecero abbaminazioni dinanzi a me, ed lo le annichilat, come lu vedesti.
- 81. E Saviaria non fece la metà de peccall, che facesti lu: e tu le sorpassasti colle tue scelleroggini, e facesti apporir giuste le tue sarcile can tutte quelle abbominazioni, che tu commettesti.
- 82. Porta aduaque la tua confusione auche tu, che hal nel pectar superate le tue sorelle, facendo pegglo di loro ; perocchè a paragane di le elle son ginste. Anche tu adunque confonditi e porto la tun ignominia, lu che giuste apparir facesti le tue sorelle.
- 85. Ma io le ristorerò, tornando tu libertà Sodoma, e le sue figlic, e tornando in libertà Sanaria, e le sue figlic; e i luoi figli condotti in lischiavitù farò tornare insiente con esse.
- 84. Affinche tu porti la tua Ignominia, e ti canfanda all tutto quello che hal fallo, e sii di consolazione per esse.
- 85. E la sorella lua Sodoma, c le sue figlie torncrasmo al luro antico stato; c Samaria, e le sue figlie torneranno all'antico stato, e tu e le tuc figlie tornercte allo stato antica.
- considerarsi come cittadini di Sodoma. Or noi sappiamo, che e sli Ammoniti, e i Moshiti furon enndotti nella Caidea da Nabuchodonesor in quel medesimo tempo, in cui faron condotti i Gindri, e ad essi pore predisse ii loro ritorno Gerenia XLVIII. 47. XLIX. 6. Predice adunque anche Ezechiele li ritoran degli Ammoniti , e Mosbiti , c dei Samaritani insieme co' Giudei. Ma come in Isala, e in Gere mia vedemmo sovente, che il ritorno della cattività di Bablionia è posto come una ficura della liberazione decli nomini de una peggiore schiavitudine, da cui furon tratti per Gesti Cristo, così pure la questo luogo ja stessa cosa vien figurata, e predetta. E sono ancora molto degne di onservazione quelle parole del Profeta: E i tuoi figli con-dotti in ischiavitù farò tornare insieme con esse: perocebè avendo posto innanzi a quel de Giudel II ritoran de figli, e della figlie di Sodoma, e di Samaria, e dicendo pol, che con questi fara tornare anche i ligli di Giuda, quast questi per amore di quelli dalla schiavitodine fossero liberati, non vien egil a significare chiaramente il Profeta, che alla libertà procurata agli nomini da Cristo avranco parte prima | Gentill, e | Samaritani (diaprezzati da Giodel anche più de'Gentili) che li stessi Gludei? Copciossiachè di questi uo piccoi nomero solomente si convertirà nei principil della Chiesa, restando il corpo della naziona nella incredulità , in cui durera ostinatamente fino al tempo stabilito da Dio per la sua conversione. Così i Gentili, a I Samaritani andarono innanzi agli Ebrei nei regno di Cristo, secondo la profezia dello stesso Salvatore, Matt.
- 165, E la sorella tua Sodoma, e le sue figlie ec. Nuova-

- 86. Non fuit autem Sodoma soror tua audita
- in ore tuo, in die superbiae tuae. 87. Anlequam revelaretur malitia tua: sicut hoc tempore in opprobrium filiarum Svriae, et
- eunctarum in eircuitu tuo filiarum Palaestinarum, quae ambiunt le per gyrum:
- 88. Seelus tuum, et ignominiam tuam tu portasti, ait Dominus Deus,
- 89. Onia haec dieit Dominus Deus: Et faciam tibi, sieut despexisti iuramentum, ut irritum faceres pactum:
- 60. Et recordabor ego paeti mei tecum in diebus adolescentiae tuae: et suscitabo tibl pactum sempiternum. 61. Et recordaberis viarum tuarum, et confunderis: cum receperis sorores tuas te maiores
- 62. El suscitabo ego pactum meum tecum: et scies quia ego Dominus.

sed non ex pacto tuo.

63. Ut recorderis, et confundaris, et non sit tibi ultra aperire os prae confusione tua, eum placatus tibi fuero in omnibus quae fecisti, ait Dominus Deus.

mente dimostra come i Gentiil, e i Samaritani si convertiranno a Cristo, e alla fine anche i Giudei si convertiranno, allorche sarà entrata nella Chiesa la pienezza delle naziopi., Rom., xt. 26.

- 56, 57, Nel tempo del tuo fasto ec. Tu. o Gerusalem nel tempo in cui eri felice, e superba de doni mici, di-spezzavi talmente i Contili, che non ti demavi di nominarii: ora in vedi, come per la tua superbia el sono a te preferiti; perocché è stata adesso manifestata ta tua infquità, che è tale, e tanta da farti divenire lo scherno de Siri, e de Filistei tuoi vicini. Gli Ehrei avevano talmente in odio i Gentili, che l'essere stata aperta la porta della Chie-aa a questi Geotili fu una delle cagioni dell'odio arrabbiato degli stessi Giudei contro li Cristianesimo, onde di essi disse l'Apostolo: Riguardo al Fangelo nemici per cagione di roi, Rom. XI. 28.
- 58. Tu hai portata la tua scelleratezza, ec. 1 LXX lessero: Porta lu la pena di lua arroganza, ed empietà. E il vero senso egii e: tu, che per la tua grande arrocanza non volevi sentir nominare i Gentili, li vedi adesso preferiti a te nella grazia, e nel regno di Cristo. Non debbo lasciar di osservare, che gli Ebrei carnali, e particolarmente gli Ebrei de'tempi di Cristo avenno scatimenti ben diversi da quelli de'santi Padri loro, e dei Profeti, e particolarmente di Davidie, i quali ardentemente bramarono la riunione di tutte le nazioni del mondo nel culto del
- 10. In faro (cost.) a te, come tu ec. Siecome tu discrezzando le promesse giurate fatte a me di adorare me solo, hal voluto per parte tua rompere l'allegaza, cost io non

- 86. Nel tempo del tuo fosto non si udi mai ricordata do te la sorella tua Sodoma.
- 57. Prima che fosse scoperta la tua molizia, come ell' è adesso, e tu fossi lo scherno delle figlie di Siria, e di tutte quante le figlie di Palestina, che hai all'intorno, e ti cingono d'ogni lato:
- 58. Tu hai portata la tua scelleratezzo, e la tua ignominio, dice il Signore Dio. 89. Perocché queste cose dice il Signore
- Dio: Io farò (cosi) a te, come tu hai disprezzato il giuramento per vono rendere il patto:
- 60. Ma io mi ricorderò del potto, che feci ieco nei giorni di tua adolescenza, e ravviverò con te il patto sempiterno.
- 61. E ti ricorderai dei tuoi disordini, e ne averai confusione, quondo tu riceverai teco cum minoribus tuis: et dabu eas tibl in filias, le tue sorette maggiori di te insieme cotte minori, ed to darolle a te in luogo di figlie, ma non in virtù del tuo patto.
  - 62. E io rarriverò con te il mio patto, e conoscerai ch' io sono il Signore
  - 63. Affinche ti ricordi , ed abbi confusione, e non ardiseo di aprir bocca pelia vergogna, allera quando io mi sarò placato con te dopo tutte le cose che tu facesti, dice il Signore Dio.

adempierò le promesse, che già ti feci di proteggerti, a favorirti, ma le minacce severe di desolarti, e distruggerti, come ti predissi per bocca del mio servo Mose Vedi Deuler. 2218., perocche a questo imogo alluda il 80, 82. Ma io mi ricorderò del putto, ec. Ma io non la-

- scero di ricordarmi dell' alleanza fatta teco sul Sina ne' giorpi di tua adolescenza; a dopo averti punita, ti ricevero a penitenza, e il aprirò la via ad una nuova sempiterna alleanza: e allora, quand'io stringerò teco questa nuova alleunza, ti vergogneral delle passate tue scelleratezze, e ammireral la bonta, a carita mia, veggendo com lo a te condurrò la Samaria tua sorella maggiore, e la minor sorella Sodoma, e tu le riceveral come ligile; e ciò non in virtu dell'antico patto, ch'io fermai teco per mezzo di Mosc, ma in virtu della nuova alleanza stabilita da me nei sangue di Cristo, per cui lungi dal disprezzare le centi tu le accoglierai nella Chiesa come sorelle, a come figlie le ameral. La Chiesa di Gerusalemme tutta composta di Ebrei fu (come si noto piu voite) ta madre di tutte le altre Chirse.
- 63. Affinché ti ricordi, ed abbi confusione, ec. Affinché ricordandoti delle tue precedenti iniquità, a vedendo, che contuttoció tu sarai arricchita da me di beni grandissimi, tu ti confonda dentro di le ammirando la mia clemenza nel mandare a te il mio Unigenito a illuminarti, a mondarti da' peccati, a rivestirti della giustizia, angl ad essere egli stesso per te giustizia di Dio, e santificazione, e redenzione. Tali cose tu ammireral la profondo silenzio . e ti consecral incapace di celebrarie quanto elle meritano.

#### CAPO DECIMOSETTIMO

Colla parabola delle due aquile, a della vipna predice, che il re di Babiania condotto via il re Jonchim, fari re Sedecia, il quale rompendo Pulleanza fatta con Nabachodomoor si untrà col re d'Aglito ; unde dal Signore surà doto in potere di Nobachedonoor, e condotto o Babiania due

- t. Et factum est verbum Domini ad me, di-
- Fili hominis propone aenigma, et narra parabolam ad domum tsrael,
   S. Et dices: Hace dicit Dominus Deus: Aquila
- grandis magnarum alarum, longo membrorum ductu, picua plumis, et varietate, venit ad Libanum, et tulit medullam cedri.
- 4. Summitatem frondium cius avulsit: et transportavit eam in terram Chanaan, in urbe negotiatorum posuit illam.
- 8. Et tulit de semine terrae, et posuit illud in terra pro semine, ut firmaret radicem super aquas multas; in superficie posuit illud.
- Cumque germinasset, crevit in vineam latiorem humili statura, respicientibus ramis eius ad eam: et radices eius sub illa erant: facta est ergo in vinea, et fructificavit in palmites, et emisit propagines.
- 7. Et facta est aquila altera grandis, magnis alis, multisque plumis: et ecce vinca ista quasi mittens radices suas ad cam, palmites suos ex-
- Proponi un enimma, e racconio uno perobolo. Soveute nelle Scritture queste tre voci, parabola, enioma, proverbio, la stessa cosa significano, cio cua sentenza grave, istruttiva, sottile, e oscura proposta spesso per via di similitudiui. Questa maniera d'istruire era secondo il geolo delli Ebrei.
- A. 6. 10° optile ground of vanto oil, ec. Quest aquille e-Naberlochorous, significato colla stevas immagine anche da Gerenia 11'111. 0°, 11'12. 2° L'aquilla ha nel reato la mesti, e la possanza reale, e vals più alto di oqui altro uccello, e con grandissima rapidita, avendo ale grandissime, e quali ale sono almodo dell'ampieza dell'Impero, come la varieta de'Coleri melle use piune dil'impero, come la varieta de'Coleri melle use piune di-
- Frinze and Libras, a porte is no mindule det orders. Per Libras e libras qui ficindes, a le intili d'irresse de l'altance è libras qui ficindes, a les litte d'irresse la libras de la libr
- Nella terra di Chanaon. . . in una citta mercantile. Le

- t. E il Sianore parlommi, e disse:
- Figliuola dell'uomo, proponi un enimma, e racconta una parabola alla casa d'Israele;
- 3. Tu adunque dirai: queste cose dice il Signore Dio: un' aquila grande di vaste ali, di membra mollo estese, piena di piume, a vari colori, venne sul Libano, e portò via la midolla del cedro.
- Strappò la punta delle sue frondi, e le trasportò nella terra di Chanaan, e posolle in una città mercantile.
- 8. E prese del seme di quella terra, e seminollo in terra, affinche gettasse sua radice sopra grandi acque: lo seminò terra
- 6. E questo, avendo germinato, crebe in ampia vile, poco elevato, li cui rami si volgevan verso di quella, e le sue radici erano sotto di lei. Ella adunque diventò una vigna, e geltò tratei, e frutti, e propagini.
- 7. E fu un' altr' aquila grande, con vaste ali, e folte piume: ed ceco, che quella vigna rivolse le sue radici, e stese i suoi tralci verso
- seconde parole illustrano le prime; perocchè eittà mercuntile splepa il significato di Chonana, code Chananco vuol die mercadanie, Prov. xxxi. 24., e altrove. Or Babilonia era in que' tempi il piu famoso Emporto di tutto l' Oriente, lo che è ancora accessato nell' Apocalisse xxiu. 11, 12, ec.
- no in prince. Il evictor divends on a vite i II regro off loschim, chie ris aliate al alto cede soot Serdeta, fu à simile ad una vite, ampia or suoi rateir, na bassa i perceche franca II regiono lo teaso mila san estensiono, na sposatto, a per così dir, sena sangue nelle una vene. La cui rami si volepran nervo di agrafia. Citè veno II rapitali. Nidordrodomora visit; che il popole Elevo di Serdeta. Ele sur redici cenno nate di feli. Se stoti Combre delle all dell' aquila sussisterano le radici dell' unile regno gitalacio, le radici di qualità.
- 7. E fu us' nitru aquila yrande, ec. Questa seconda aquila egil è Faraone detto Vaphres, o veren Aprile edil' Edito, passoie anch' egil, ma ano cone Naberbodonosor; e quella vigna cominetà a bramare la protezione di quel re, a di essere l'irrigata dalle feconde acque del Nilo, e per questo a lui rivolte le suo radice, e i suoi rame, quasi limporando l'aiuto di lui.

- teudit ad illam, ut irrigaret eam de areolis germinis sui.
- germinis sui.

  8. In terra bona super aquas multas plantala est: ut faciat frondes, et portet fructum ut ait in vineam grandem.
- Dic: Haec dicit Dominus Deus: Ergone prosperabitur? nonne radices eius erellet, et fructus eius distringet, et siccabit onnes palmites germinis eius, et arescet: et non in brachio grandi, neque in populo mullo, ut evellet eam radictus?
- 40. Ecce plantata est: ergone prosperabitur? nonne cum tetigerit eam ventus urens siccabitur, et in areis germinis sui arescet?
- tt. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
- 13. Die ad domum exasperantem: Nescitis quid iata algnificent? Die: Ecce venit rex Babylonis in Jerusalem: et assumet regen, et principes eius, et adducet cos ad semetipsum in Babvlonem.
- Et tollet de semine regni, ferietque cum eo foedus: et ab eo accipiet iusiurandum: sed et forles terrae tollet,
- 14. Ut sit regnum humile, et non elevetur, sed custodiat pactum eius, et servet illud.
  15. Qui recedens ab eo misit nuncios ad
- Ægyptum ut daret sibi equos, et poputum multum. Ainmquid prosperabitur, vel consequetur sakutem, qui fecit hace? et qui dissolvit pactum, numquid effingiet? 16. Vivo ego, dicit Domínus Deus: quoniam
- in loco regis, qui constituit eum regeni, cuius fecit firitum iuramentum, et solvit pactum quod inabebat cum eo, in medio Babylonis morietur. 17. Et non in exercitu grandi, neque in po-
- pulo multo faciet contra eum Pharao praelium: in iactu aggeris, et in exstructione vallorum, ut interficiat animas multas.
- 8. La vişna a plantata in buna terreno, ec. Sedecia a l'Itellaria di Abachochodonose, e celiquari con Faranes non fu indotto da necessita, e miseria, in eni si tronasse il botosi del puese assal ferillà fescra si, che il regno di Giuda andava ripigliando forza, a vigore, per diventare ma vigna grande, e di gran frutto.
  9. Sarà ella feriusata? Questa vigna sarà ella fellere Sedecia visionato il fede giunta a Nabochodonose arrivatorio di Contra della contra contra contra della contra de
- Sedecia violando la feda glurala a Nabuchodonocor arrives egil a ottonere il suo intento 7 questi suguila forte, e violento non sierperà edit questa misera vigna dalle radici, e nei svellera i frutti, e dava alle ilamme i suoi traici, e la ridurra ad essere arido legno? Ne per inchinattari i vorra granda siorzo, nei grandei esercito. Nabuchodonosor vinto Faranoe si fermo a Rebiatha con parte dei co esercito, a s'i altra parte mando di assediare German.
- 10. Se il vento, che brucia, la toccherà, ec. Questo

- di questa per essere irrigata da' rivi di lei fecondanti.
- 8. La vigna è piantata in buon terreno, e presso ad acque copiose, affinche si dilati frondeggiando, e porti frutto e diventi una vigna grande.

  9. Tu dirai: così dice il Signore Dio: sn-
- rà ella fortunata? Non sterperà ella (l'aquila) le radici di lei, e ne svellerà i fruiti, e ne farà seccar tulli i tralci, che ella avea geltato, ed ella resterà nrido legno, e senza che Ma bisogno di gran braccio, nè di molta gente per ischiantaria dalle radic?
- Ecco, che ella è piantata, ma avrà ellu sorte (rlice? Non è egil vera, che se il vento, che brucia, la loccherà, ella seccherà, e con tutti i rivi, che la fecondano, diverrà artita?
- 11. E il Sianore parlommi, dicendo:
- 12. Di'alla famiglin contumace: Non supele voi quel che ciò voglia dire? Ecco, che ii re di Babilonia viene a Gerusalemme, e prenderà il re e i suoi grandi, e li condurrà a casa sua in Babilonia.
- 13. E piglierà uno della stirpe reale, e farà alleanza con lui, e da lui riceverà giuramento: ma condurrà via anche i valorosi del mese.
- 1h. Affinché il regno resti basso, e non s'innalzi, ma osservi, e mantengu l'atleanza.
- 18. Ma quegli rilivandosi da lui mandò umbasciadori all' Egitto per avere i suoi cuvalii, e molte milizie: Sarà egli fortunato, o trmerà salute un che ha fatte cose tuli? E uno che ha rotto l'alleanza, potrà egli
- 16. Io giuro, dice il Signore Dio, che nel passe del re (il quale lo avea posto sul trono, e cui ha offeso rompendn il giuramento, e violando il patto fatto con lui) nel mezzo

mettersi in salvo?

- sti Babilonia ei mmra.

  17. Ne con grunde esercito, ne colla gran
  molitiudine Farnone verra n ballaglia contra
  di lui nel tempo, che si alera terra, e si
  faranna le trincee per uccidere molta cente.
- vento significa i Caldei, i quali desoleranno, e abbruceranno la Gludea, benché irrigata da rivi dell'Egitto, cioe signata a protetta da Faracce.
- 12, 13. If re di Babbionia rione a Gerusalemme, e prenderà il re ec. Tanto il presente, come il faturo dre qui intanderal, e spiegaral per lo passato; perocchè eran gla sei anni, che Jechonia era stato cuedotto con molti altri Ebrei a Babionia.
- 17. Nº con grande servito, ne colla gran moditandino. C. Il seno vero di questo versetto parati chiramente sia quello reposto nella versione. Farsone not suo granda sercito, colla terra de suoi oidadi non gorregare, ovvero non fara gran guerra a Nabuerhodonosor, ne imporitar, che questi striega, di assedio Gerunalemme, nel qual assedio dere perire tanta gente, non sol di spada, ma ancilo dee perire tanta gente, non sol di spada, ma anche diame, e di puete, come e delto pui volte da Gereba di con servicio.

- Spreyerat enim juramentum ut solveret foedus, et ecce dedit manum summ: et com omnia haec fecerit, non effugiet.
- 19. Propterea bace dicit Dominus Deus: Vivo ego, quoniam iuramentum quod sprevit, et foedus quod praevaricatus est, ponam in caput eins.
- 20. \* El expandau super eum rete nœum, et comprehendetur in sagena mea: et adducam eum in Babylonem, et iudicabo eum ibi in praevaricatione, qua despexit me.
- Supr. 12. 13.; Infr. 32. 5.
  21. Et omnes profugi eius cum universo agmine suo, gladio cadent: restdui autem in omnen ventum dispergentur: et scietis quia
- omneni ventum dispergentur: et scietis quia ego Dominus locutus sum. 22. Hace dicit Dominus Deus: Et sumam ego de medulla cedri sublimis, et ponam: de vertice ramorum cius tenerum distrinzam, et
- plantabo super montem excetsum, et eminentem.

  23. In monte sublimi Israel plantabo illud, et erumpet in germen, et faciet fructum, et erit in cedrum magnam: et babitabunt suli ca unnes volucres, et universum volatile sub un-

bra frondium eius nidificabit.

- 24. Et scient omnia ligna regionis, quia ego Domiuus lumiliavi lignum sublime, et exaltavi lignum lumile: et siccavi lignum viride, et frondere feci lignum aridum. Ego Dominus foculus sum, et feci.
- Di mano ad un'attra. Porge la mano a Faracne per fare nuova alicanza con lui contro Nabuchodonosor.
- Att. sair come as reperte develors the Confidence and a c

- 18. Imperocchè quegli avea sprezzato il giuramento, e rolla l'alleauza, ed ecco dà mano nd un'altra; e dopo aver fatto tutto questo non iscamerà.
- 10. Per questo così dice il Signore Dio: In giuro, che il giuramento, cui egli ha sprezzuto, e l'altenta che egli ha vintata, porrò sul capo di lui.
- 20. E stenderò sopra di tui in mia rele . ed ei surà preso ni mio laccio, e io le condurrò a Babilonia, ed ivi farò giudicio di tut per la prevaricazione, colla quale hu sprez zato me.
  - 21. E lutti i suoi fuggitivi con tutte ie sne schiere periranno di spada, e gli avanzi suranno spersi a tutti i veult: e conoscerete, che io ii Supare ho vertato.
  - che io il Signore ho parlato.

    22. Queste cose dice il Signore Dio: ma io prenderò della midolla del cedro sublime, e la porrò: taglierò dalla vetta dei suoi rami un tenero ramoscello, e pianteroito sul monte
- alio ed eminente.

  23. Sul monte sublime d'Israele to pianlerò, e spunterà in orbosceliu, e fruttificherà, e diventerà un gran cedro: e sotto di tai avranno albergo tutti gli angelli, e tatte le specie di volatiti all'ombra di lui farannu bor nitto.
- 24. E gli alberi intii dei paese conosceranno, ch'io il Signore ho unuitiato l'albero smiline, ed ho esaitata l'unuile pianta, ed ho seccato il legno verde, ed ho vestito di frondi l'arido legno. Io il Signore ho parlato, ed ho fatto.
- guita l'inferero anche alcuni nossiri. Ebrei, Questo terro ramoscrio tolte dalla middala dei cetro, cioè da una vergine della regin stirge di David, piantato da Dio netla Chiesa, minaklamate erescera, e diverrè tanto grande, che notto la protezione di lui ablirmano, e faraman i prezioti ber trulli di bune opere iutte le alume fedeli, le quali disperzate le cose della terra colla loro speranza si alzano verno del ciclo.
- a. B. gle others into the poses or. E total gill contain verticano come is to building I inflare volletine, to des écleria, e los unitaitos I inflare volletine, tous écheria, e los essistats is pintes unitie, Joseidan, ouvern Jerobonia, e los unessos dietges ou cascado il liegou entere, lo alessos Section los latestitos mories séreite, e sexua luciar di se verna litalo de l'amai, ciude de l'igitudo, done verna l'Erobo, de l'antico de l'amai, ciude de l'igitudo, de l'amai, ciude de l'igitudo, de l'amai, ciude de l'igitudo, de l'amai, ciude de l'igitudo de l'amai de l'artico l'artico per la latestita de l'amai de l'artico per l'artico de l'artico de l'igitudo de l'artico de l'artico per l'artico de l'arti

### CAPO DECIMOTTAVO

- Dice, che i figliandi som porteronno l'iniquité dei patri, ni viceversa: mo ciascuno porterà la propria iniquità i rhe se l'empia fara positenza, sorà solvata: e il giusto se la giustizsa obbandono, sura condonnata: confuzione alla proticcaz, e al cuaspanenta di cuore.
- t. Et factus est sermo Domini ad me, dicens:
- 1. E ii Signore parlommi, dicendo:
- Quid est quod inter vos parabolam ver-Busus Voi. 11.
- 2. Per qual molivo tra voi nella terra d'I-90

titis in proverbium istud in terra tsrael, di- sraele centes: \* Patres comederunt uvam acerbam, militu

et dentes filiorum obstupescunt?

" Jer. 31. 29.

5. Vivo ego, dicit Dominus Deus, si crit

- Vivo ego, dicit Dominus Deus, si crit ultra vobis parabola liace in proverbium in Israel.
- Ecce omnes animae, meae sunt: ut anima patris, ita et anima filii mea est: anima, quae peccaverit, ipsa morietur.
  - Et vir si fuerit iustus, et fecerit iudieium, et iustitiam,
- cium, et justitiam,
  6. In montibus non comederit, et oculos suos
  non tevaverit ad idota douns Israel: et nxorem proximi sui non violaverit, et ad mulie-

rem menstruatam non accesserit:

- Et hominem non contristaverit: pignus debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit: " panem suum esurienti dederit, et nudum operuerit vestimento:
  - \* Isui, 58. 7.; Matt. 25. 45. 8. Ad usuram non commodaverit, et amplins non acceperit: ab iniquitate averterit manum suam, et iudicium verum fecerit inter virum, et virum:
- In praeceptis meis ambulaverit, et iudicia mea custodierit ut faciat veritatem: hie iustus est, vita vivet, ait Dominus Deus.
- 2, 3. I padri (voi dite) mangiarono uva acerba, ec-Questo deltato leggesi in Geremia XXXI, 29. Thren. v. 7., e vuoi dire, come spone qui il Caldeo: I padri peccarono, e son flagellati i figliuoli. Potè adunque disentr come proverbio tra' Giudei questa maniera di parlare dal sentiral dire da' Profell, che il regno di Giuda sarebbe andalo lu rovina pri peccati di Manasse, come pe' peccati di Jerobonm era stato distrutto il regno d'Israele. E vari esempi di tigliuoli puniti per la iniquita de padri al leggono uelle Scritture, e aucora ata scritto: Io sono il Dio zelatore, che visito i peccati de' padri sepra i loro figlinoli fino alla terza, e quarta generazione di coloro, che mi odiano, Exed. xx. b. Vedi ancora 2. Reg. xxiv. Num. XXXI. 17. Jos. vs. 17. 31. Ma adesso Il Signore dice a' Gittdel: In giuro, che questa parabola non sarà più per voi un procerbio in Israele: le quali parole possono avere ambetue questi sensi; primo, lo giuro, che voi non potrete piu giustamente avere in ligeca quista parabola: secondo, lo giuro, che se voi vorreta seguitare a scusarvi con questo deltato, lo severamente vi puniró: e l'uno, e l'altro senso convengono rolla sposizione di questo luogo, che lo crederei esser questa. Dio per ritenere con freno piu forte ii popol sun dal peccare, avea minacciato di punire I peccali de' padri sopra I figliuoli loro, e i lor discendenti , e adempié talora esaltamente questa minaccia. Adesso noi affinché all Ebrei non abusassero di qu sto deltato per credere, che non pe' propri, ma per gli aitral peccati al trovassero Invoiti uelle calamità, onde erano oppressi, dice, che riguardo ad essi, e allo stato loro non ha luogo lo stesso dettato, perché le loro scelteratezze di tali gastighi ed anche di gastighi molto maggiori erano degne. In un senso allegorico queste parole del Profeta si avvernrono nella nuova legge, quando seura riguardo alcuno a' precedenti peccati de' padri foron chiamati e i Giudei, e i Gentili alla grazia ed alla saluje per Gesu Cristo, e nel lavacro di rigonerazione furon mondali del peccato originale, che e come l'uva scerba mangiata da Adamo, per cui si allegaronu i denti

sraele avele convertito ia proverbio questa similitudine: i padri (voi dile) mangiarono uva acerba, e si sono allegati i denti a' figliuoli?

gliudi?

3. Io giuro, dice il Signore Dio, che quesia parabola non sarà più per vol un proverbio in Israele;

 h. Imperocchè tutte le anime sono mle s come l'anima del padre, così anche l'anima del figliuolo è mia: l'onima, che avrà pec-

cato, ella perirà.

5. E se un uomo sarà giusto, e viverà se-

 E se un uomo sara giuslo, e viverà secondo il diritto, e giusto;
 Non farà banchetto su i monti, e non alzerà i suoi occhi agl'idoli della casa d'I-

sraele, e non violerà la moglie del suo prossimo, e non si appresserà alla propria moglie in tempo di sua incomodilà: 7. E non offenderà alcun uomo; renderà il pegno al debitore; non rapirà per forza

i. E non offendera alcun uomo ; rendera il pegno al debitore ; non rapirà per forza l'altrul; farà porte del proprio pone all'affamalo, e rivestirà l'ignudo:

 Non presierà ad usura, e non riceverà più del dalo; ritrarrà la sua mano dall'iniquilà, e retto giudizio pronunzierà tra uomo e uomo:

 Camminerà ne' miei precetti, ed osserverà le mie leggi per operare secondo la verilà: questi è giusto, avrà vita, dice il Signore Dio.

di lulli i figliuoli di ini , che nacquero tutti peccatori , perche tutti in lui peccarono.

4. Tutte le anime sono mie; ec. In sono crestore, e Signe re delle anime de' ligliuoli, come di quelle de' padri ; co-de uissuno creda, che pei peccati de' padri io talor nunisca i figliuoli , come fa un giudice debole e impotente, che sfoga il sun sdegnu sopra quelli, ch' el può lenere a ragione, e altri lascia impuniti, perché non ha forze ab-hastanza da farsi temera da tuill. lo adenque penirò i padri pe' lor peccati, punirò ugualmente pel propri loro peccati i figliuoli, e chiunque il male avra fatto, avrà da me il male, cioè la pena. Anche queste parole nei armo accennato qui avanti possoni intendersi della distinzione tra Ebreo, e Gentile, tolta da Crisin, il quale come 51gnore di tutte la auime, le ama tutte, e vuole, che giongano alla salote, e per iutte diede il sangue e la vita onde ad esse pe per essere ammesse pei numero de'suoi ligliuoli, ne per arrivare all'eleroa salute non nuocerà l'ingiustizia, e l'iniquità de' padri loro, come la giustizia de' figli non salverà i padri dal gastigo eterno, quando co loro peccati lo abbiano meritato.

6. No. fare bandwitte as i monti, ex. No lumph events (manusculati lata vide melle Accilities is delevation on discremance with the contraction of the contraction of the particulation is all handwill, it il manighter dispersion caused the contraction of the liberation, come sole b. The contraction of the liberation of the liberation of the liberation of the liberation of the particulation of the liberation of the libera

xx. 18.) e la Chiesa in mollissimi canoni.
7. Readera il pegno al debitore, lutende del pegno, di

- Quod si genuerit filium tatronem effundentem sanguinem, et fecerit unum de istis:
- 11. Et lisec quidem omnis non facientem, sed in montibus comedentem, et uxorem proxinii sui polluentem:
- 42. Egenum, et pauperem contristantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem, et ad idola levantem oculos suos, abominatiunem facientem:
- 1.5. Ad usuram dantem, et amplius accipientem: uumquid vivel? non vivel: cum universa lace delestands fecerit, morte morietur, sauguis eius in ipso erit.
- 14. Quod si genuerit filium, qui videns omnia peccata pstris sui quae fecit, timuerit, et non fecerit simile eis:
- 18. Super montes non comederit, et oculos suos non levaverit ad idola domus Israel, et
- uxorem proximi sui non vioisverit:

  16. El virum non contrislaverit, pignus non relinuerit, et rapinam non rapuerit; panem suum esurienti dederit, et nudum operuerit
- vestimento:
  47. A pauperis Iniuris averterit manum suam, usuram, et superabuudantiam non acceperit, indicis mea fecerit, in praeceptis meis ambulaverit: hie non morietur in iniquitate patris
- sui, sed vita vivet.

  48. Paler eius quis calumniatus est, et vim fecit fratri, et malum operatus est in medio populi sui, ecce mortuus est in iniquitate sua.
- Et dicitis: Quare non portavit filius iniquilatem patris? Videlicet, quia filius iudicium, et iustitiam operatus est, omnia praecepta mea eustodivit, et fecit /lla, vivet vita.
- 20. Anima, quse peccaverit, ipsa morietur: fiins non portabit iniquitatem patris, et pater non portabit iniquitatem filli: justitis lusti super eum erit, et impletas impii erit super eum.
- \* Deuter. 28, 16.; 8. Reg. 18, 6.; 2. Par. 23, 4. 21. Si antem impius egerit poenitentlam ab omnibus peccatis suis, quae operatus est, et custodierit omnia praecepta mea, et fecerit indicium, et institiam: vita vivet, et non mo-
- Omnium iniquitatum eius, quas operstus esi, non recordshor: in iustitia sua, quam operatus est, vivet.
- cui il debitore povero ha assoluta necessità, onde comando il Signore, che se per esempio il creditore ha avuta per pegno una coperta di eleto, la reada al povero, che altra non ne ha da coprirsi, la renda, dico, avanti notte, Erod. xxil. 26.
- 22. Di tutte le miquità, che egli ha commesse, non avri più memorm. Tanto è lunqi dal vero, che i peccati dei

- 40. Che se egli avrà generato un figliuolo ladrone, omicida, e che abbia fatta una di
- queste cose;

  11. E non tuite le abbia faite, ma banchetti su' monti, e violi la moglie dei suo
- prossimo, 12. Offenda il piccolo, e il povero, faccia rapine, non renda il pegno, alzi gli occhi suoi a simulacri, commella abbominazioni.
- 13. Dia ad usura, e riceva più det dato, averà egli vita? Non avrà vita. Avendo fatto tutte queste detestabiti eose, egli certamente
- morrà, il suo sangue sarà sopra di lut, th. Che se questi avrà un figliuolo, il quale veggendo tulti i peccati commessi dal padre suo, averà timore, e non lo imiterà in cuesti.
- in questi:
  15. Non banchellerà su' monti, e non alzerà gli occhi a' simulacri della caso d' Israele, e non violerà in moglie del suo prossimo.
- 16. E non offenderà alcun uomo, non riterrà il pegno, non farà rapine, darà del suo pane all'affamato, e rivestirà l'ignudo;
- 17. Conterrà la sua mano dai fare al povero ingiuria, non prenderà usura, nè il soprappiù, osserverà le mie ieggi, e camminerà ne miei preceili, questi non morrà pell'iniquità dei padre suo, ma avrà vita.
- 18. Il padre di iui, perchè fu calunniatore, e fece violenza ai fratello, e peccò in mezzo al suo popolo, egli è morto per la sua iniquità.
- 19. E vol dite: per qual motivo non ha portato il figliuolo l'iniquità di suo padre? Certamente perchè il figliuolo ha operato secondo la legge, e secondo la giustizia, ha osservati tutti i miei precetti, e gli ha adempiuti, ovrà vita.
  - 20. L'anima, che avrà peccato, ella perirà: il figlinolo non porterà l'iniquità del paire, e il padre non porterà l'iniquità del figlinolo. La giustizia del giusio sarà sul capo di lui; e sul capo dell'empio sarà la empietà di lui.
- Ma se l'empio farà penitenza di tutti i peccati, che ha fatti, e osserverà tutti i mici precetti, e opererà secondo l'equità, e secondo la giustizia, averà vita, e non morrà.
- Di tutte le iniquità, che egli ha commesse, non avrò più memoria: nella giustizia, ch' egli ha esercitata, arà vita.

padri ridonduno topra i figlivali, che dazi se l'emplo istesso fara peullezza, Dio dice, che non si arrà più moria d'i soio peccati. S. Globino. Non porterà adunque il figliaso l'iniquità del padre (vers, 20). Pao hea accadere, e sovrette and aviene. che il figliaso lancente venza a palire, e patire ancor grandemente pelle loiquità del padre suo cattivo; ma i palimental del figliaso lancen-

- 23. \* Numquid valuntatis meae est mors impii, dicit Dominus Deus, et non ut convertatur a viis suis, et vivat?

  \* Infr. 32. et 53. 41.; 2. Pet. 5. 9.
- 24. Si autem averterit se iustus a iustita sua, et fecerit iniquitatem secundum omnes abominationes, quas operari solet impius, numquid vivel? omnes iustitae eius, quas fecerat, non recordabuntur: in prevaricatione, qua praevaricatus est, et in peccalo suo, quod peccarit, io ipsis morietur.
- 25. Et dixistis: Non est acqua via Domini. Audite ergo domus tsrael: Numqnid via mea uon est acqua, et non magis viae vestrae pravae sunt?
- 26. Cum enim averterit se iustus a iustitia sua et fecerit iniquilatem, morietur in eis: in iniustitia, quam operatus est, morietur.
- Et eum averterit se impins ab impietate sua, quam operatus est, et fecerit iudicium, et institiam: ipse animam suam vivificabit.
- 28. Considerans enim, et avertens se ab oumibus iniquitatibus suis, quas operatus est,
- vita vivet, et unn morietur.

  20. Et dicunt filii Israel: Non est aequa via
  Domini. Numquid viae meae non suot aequae,
  Dominis Israel, et non magis viae vestrae pravae?
- 50. Ideireo unumquemque iuxta vias suas iudicabo, Donus Israel, \* ait Dominus Deus. Convertinitio, et agite poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris: et non erit vobis in ruinam iniquitas. \* Matth. 3. 2., Luc. 3. 5. 51. Proicite a vobis omnes praevarieationes
- vestras, in quibus praevaricati estis, et facite vubis cor novum, et spiritum novum: et quare moriemin donus Israel?
- Quia nolo mortem morientis, dicit Deminus Deus, revertimini, et vivite.
   Supr. 23.; Infr. 33. 11.; 2. Pet. 5. 9.
- centa, e giusto non sono pena, o vendetta di Dio, ma dono, e benefizio di lui, perché mandati ad escreitare la virtu del ligliuolo, ad accrescergli il merito, e per conseguenza la gioriosa ricompensa ne'ciell.
- The ST. of the force is man res. Are some e-pinets, or to be that its neigh of explanations of the role in in question to the state of repeture in areas with a few at least of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in areas with a few at least of the state of repeture in a state of the state o

- 25. Poglio in forse la morte dell' empio, dice il Signore Dio, e non anzi ch' ei si converto dal suo mal fore, e viva?
- 2h. Ma se il giunto si ritirerà dalla nua giusticio, e peccherà recondo le abbominazioni, che suoi commettere l'empto, averà giuste, che egli avera la vita? Tutte le opere giuste, che egli avera futte, saramo dimenticate i nella prevaricazione, in cui è cadato, e nel nuo peccato, che ha fatto, egli perirà.
- 25. E voi avele detto: La via del Signore non è retta. Udite adunque, o casa d'israele. È ella farse la nula via, che non è giusta, e non piuttosto le vostre vie sono storte?
- 26. Imperocche quando il giusto si ritirerà dallo sua giustizia, e peccherà, morrà nel peccato: nell'ingiustizia, che ho commessa, egli morrà. 27. E quando l'empio si ritirerà dallo em-
- pietà, e dat peccato che ha fatto, e praticherà l'equità e la giustizia, el renderà vita all'anima sua; 28. Imperocche se egli torna in se stesso.
  - 28. Imperocche se egit torna in se stesso, e si ritira do tutte le iniquità, che ha fatte, averà vita, e non morrà.
- 29. E i figliuoli d' Israele dicono: Non è retta la via del Signore. Non sou forse rette le mic vie, o casa d' Israele, o piuttosto non sono storte le vie vostre?
- 50. Per questo, a casa d'Israele, io giudicherò ciascheduno secondo le sue vie, dice il Signore Dio. Convertitevi, e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e la iuiquità nou sarà vostra rovina.
- Gettate tungi da voi tulte le prevaricazioni, che uvete commesse, e fatevi un cuor muovo, e una spiritu muovo: e perché morrete voi, o caso u' Isruele?
- 52. Imperocchi lo non voglio la morte di colui che si muore, dice il Signore Dio: convertitevi, e vivete.

at, 32. Fairer se roue sever e. É rotata la lliert, en traballe de l'experiment de l'experimen

## CAPO DECIMONONO

Colla parabola della honessa, e de'honeini deserve la ratività de' principi di Giada: e colla parabola della vigna coltreda con grande studio, e dipos desoluta e distrutto, figura la passota feticiale da presente miseria di Granalemuse.

- t. Et tu assume planetum super principes israel,
   Et dires: Quare mater tua leaena inter
- 2. Et dires: Quare mater tua leaena inter trones cubavit, in medio lenneulorum cuntrivit catulos suos?
- Et eduxit unum de leunculis suis, et leo factus est, et dialicit capere praedam, hominemque comedere.
- 8. Et audierunt de co gentes, et non absque vulueritus suis ceperunt eum, et alduxerunt eum in catenis iu terram Ægypti.
- B. Quae cum vidisset quoniam infirmata est, et periit exspectatio eius: tulit ummi de leunculis suis, leonem constituit eum.
- cults sus, leonem constituit eum.

  6. Qui incedebat inter leones, et factus est leo: el didicit praedam capere, et homines de-
- vorare:
  7. Didicit viduas facere, et civitates eorum in desertum adducere: et desolata est terra, et
- in desertum adducere: et desolata est terra, et plenitudo eius a voce rugitus illius. 8. El convenerunt adversus eum gentes un-
- dique de provinciis, el expanderunt super cum rete suum, iu vulneribus carum captus est. 9. Et miserunt cum in caveam, in canisis adducerunt cum ad regem Babylonis: miser runtque cum in carcerem, ne audiretur vox
- eius ultra super montes Israel. 10. Mater tua quasi viuca in sanguine tuo super aquam plantata est: fruetus eius, et frondes eius creverunt ex aquis multis.
- Mena daolo per i principi d'Ieracle. Intende i principi discesi da Josia, e parla la primo luoga di Joschaz, e di Jectionia; ludi di Sedecia, sotto del quale fu presa, e data alle liamane Grussienne, e il tempio.
- a. Per good ragione la moder vastra, la linecua, et. La linecua, di Cermalamim moder di classimo di questi principi, code dier moter na, che noi per maggier chierra adolami metodo modre costra. Il senso di que discontrato, alcium intendo modre costra. Il senso di que solo exercito è laire come mai e egil avvento, che la martera vostra si niversa qual liberesa, la quale ter l'isoli della vastra di considerata principi. La riberta di del locativi, e dipoli Germalamime, chi interpola qual liconas ai sostenne in merzo ai principi del riber vicine nazioni, parfore el edeco del principi. Cel proco tempo le fanor tetti.
- A. E. de' man Domon no se annala, ec. Questa primo licarino i elocato, detto anche «Estim» uno dei fagliandi di Josis. Jaserina depo la morie di Josis da meso sul imono, e he presto conquició a rusgire, e a Interrussal imono, e he presto conquició a rusgire, e a Interrusgame lo diede la potre eler el Egitta de annala diputado de la companio de la companio de la companio de guardo de la companio de la companio de la companio de escabon el l'actania fatta sensa una consenso. Il Prodeta accessas, che Josepha fece lossas difesas, menetre deve, quiez: la qual circustana no ne excitan ne liber de regierie: la qual circustana no ne extrata ne liber de re-

- 1. Ma lu mena duolo per i principi d' Isracle.
- 2. E dirai: Per qual ragione la madre vosira, la llonessa, si pose a giacere tra' leoni, e in mezzo a' lioncelli allevò i suoi parti?
- ni, e in mezza a' noncelli altevo i suoi parti?

  S. E de'suni lioncini uno ne innalzò, e divenne lione, e apparò a rapire la preda, e
  mangiare gli uomini.
- b. E se ne sparse la fanus tralle nazioni, e queste non senza rilevarne delle ferite la presero, e ia catene il coadussero nella terra d'Egitto.
- 8. Ma ello vellendosi priva del suo sostegno, e che era perita la sua speranza, si dic' a rilevare un altro de' suoi teonciai, e ne fece un tione.
- El egli andava insieme co' leoni, e diventò lione, e imparò a rapir la preda, e u divorare gli nomini:
- 7. Imparò a fur delle vedove, e a disertar le città, e al tuono de' suoi ruggiti restò
- la terra vota de' suoi abitatori.

  8. E si adunarano le yeati du futte le provincie contro di lai , e ali lesero agguali , e
- con scumbievall ferlie lo pigliarono.

  9 E lo misero in una gabbia: e lo condussero incatenato al re di Babilonia, e lu
  r rinchiusero ia una prigione, uffinchè non si
  udisse più la sua voce su' moall d'Israele.
  - 10. La madre vostra come una vite nel saague vostro su piantata lungo le acque: sulle molte acque sono cresciuti i suoi frutti, e le fronti.
  - to-7. Si di a referere un altre de auxi insociai, excol trono di Giola fu meso da l'e di Egilio Incechin fetclita di Joschaz, il quale regno undici andi, a. Rev. Si di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Core previe era tado insulatio al trono non da Giolei, ma da un re siraniero, e passa qui a Jechonia son fraci informati di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di resi fotto re dagli Everi, e no dipinge il caraltere Volenio e crustele. Linio videntio e creative, che de l'agracia con di Carlo di Professi.
- 8, 5. El admirron le profit e. St. Il Profits sullimation del lico, e alcrone quanto un licor trinconassilice contini e admiral in una campana, si unice gran nunero di accaticari, i qual con qual industria si sistiliano di prenderio, così dire, che l'eservito del Caldei composto di viere nassioni si un presendira Pechonia in in Grassiemane, e lo prevero, e legislo il confessero ai el di albimationi di presenta del presenta del preter di albimationi di presenta del presenta del previo. Gasi non ai tiuli piu la tore, circi il rugglio del lione Perionia sui monti di france.
- tit. La suudre vestra come mon trite nel sangue roatroce. Quello che precede riguarda le passate calamilà dei priocipi di Giuda: adesso pol si parta di quello, che averra a Sedecia utilmo re di Gerusalemme, la quale paragonata di sopra a nna lionessa, e qui a ma vite Quelle parole, nel roatro sangue, Jauno della oscitrità;

- 11. Et factae sunt ei virgae solidae in sceptra dominantium, et exaltata est statura eius inter frondes: et vidit altitudinem suam in multitudine palmitum suorum.
- 12. Et evulsa est in tra, in terramque proiecta, \* et ventus ureus siccavit fruclum eius: marcucrunt, et arefactac sunt virgae roboris cius: ignis contedit cant. \* Osc. 15. 18.
- 43. Et nunc transplantata est in desertum, in terra invia et sitienti.
- 14. Et egressus est ignis de virga ramorum eins, qui fructum eius comedit: et non fuit in ea virga fortis, sceptrum dominantium. Planctus est, et erit in planctum.
- e traile varie maniere di esporte, la più versimile en embre di interperiate dei nange regio della sitre di David, il qual sangue, e la quale sitre era il fondamento della potenza di Grusalemme, perchè irone, come ul lega prannerite promisir il Signore a Davidie, come ul lega prannerite promisir il Signore a Davidie, come ul lega vante per uno fondamento, e radice la sitre, e il signope di David tonfistat dalle seque della protezione dal Signore ercibie miritaliente, e si propujo.
- Signore crebbe mirablimentle, e si projugo.

  11. E le sus sordie crepbe c. Da un sol ceppo di vite
  crebbero, e si altaruno solide vergine da servire di seriro a modii sorrani, et elia a grando sonore, e gloria
  n'innabo in mezzo a tanti rami, quanti erano i principi
  del sangue ranei, e el fisi a compiecque, e si l'insuperita
  della modittodine del suoi tratel. Sedecta ebbe modii ni
  giudii, e altri principi erano ancora figli de re preceprincipi e principi erano ancora figli de re prece-
- 22. É stata schientata dall'ira, c. L'Ira è la vendetta di Dio, da cui la vite sarà sendicata solto Seccio. ci i suo cepto sarà geltato per terra dopo che un venio ci i suo cepto sarà geltato per terra dispo che un venio cipto il frutto della vite, a ceccid i suo e trocci, che saramo dati alle famme. La polenta, i e ricchezze, il regno di Gerusalemne, tutto perirà, e i suoi principi saramo dati cisi, o condotti in lechiavita.

- 11. E le sue solide verghe diventarono scettri di sovrani, e il suo fusto s' innalzò in mezzo alle frondi, e della si vide esaltata nel gran numero de' suot traici. 12. Ma ella è stata schiantata dail' ira, e
- gellata per lerru, e un vento ardeute fe seccare i suoi frutti, marcirono, e inaridirono i rigogliosi suoi traici, e il fuoco la di-
- 13. Ed ella è ora trapiantata in un deserto, in una terra arida, e disabitata.
  - 14. E nsci da una verga del suot rami un fuoco, che mangiò il suo fruito, e non rimase di lei una verga forte da servir di scettro a' sovrani. Questo è carme di duolo, e servirà pel duolo.
  - 13. Ed ello è ora trapiantota in un deserto, ec. Ella sarà trapiantata questa vite infelier, ma in luogo dove ella nancherà di ogni bene, e di ogni altoto per prosperare. L'esillo, a la cultività degli Ebret a Bablionia è paragonata alla coodizione di un uono confinato in un orrido deserto privo di acque, e sterile, e disabitato.
- 13. E sur dis una verpa del rand rumi era Jucov, ec. Da una verpa pro-emineta del randi diquesta live undi fonce una verpa pro-emineta del randi diquesta live undi fonce divoratione, che fini di attenimente tatto quet che rendamente del randi di disconsista di consista di consista
- ma che fosse presa Gerusalemme.

  Questo è carme di duoto, ec. Come se dicesse: tali sono le incrimevoli peripetie di Gerusalemme registrate in
  questo cantico di duoto, cantico, che sarà tenuto a memoria, e ripetuto sovenie per molte geuerazioni.

# CAPO VENTESIMO

- Il Signore niega di dar risposta a figliacii d'Irraele, perchè e nell' Egitto, e nel deserto, e nella terri promessa erano stata nighetia a bio, e adoratori de fielà dei; e spesa orare minarciato de est il gastipo, mo crasi rigitation, affiche non pioce lecteministo il un somos tralle nazioni. E constituto epil pronette di farti tornare al toro passe, dove a lui servano. Profezia contro la selva di mezzodi.
- Et factum est in anno septimo, in quinto, in decima mensis, venerunt viri de senioribus Israel, ut interrogarent Dominum, et sederunt coram me.
- 2. Et factus est sermo Domini ad me, dicens: 5. Fili homiois loquere senioribus barael, et dices ad eos: Hace dicit Dominus Deus: Nunquid ad interrogandum me vos venistis? vivo ego quia non respondebo vohis ait Dominus Deus.
- 1-3. Il actimo onno, il quinto mese, ec. Il settimo anno della cattività di Jechoula, che fu l'auno 2011. secondo l'Userio. E questa profezia è posteriore alle precedenti di undici mesi, e cinque giorni. Vedi cap. vin.
- Ed avvenne, che il settimo anno, il quinto mese, ai dieci del mese, vennero alcuni de' seniori d' Israele per interrogare il Signore, e si posero a sedere davauti a me.
   E il Signore pariounni, dierado:
- 5. Figliuolo dell'uomo parla a' seniori d' Israele, e dirai ioro: Queste cose dice il Signore Dio: Siele voi forse venuti per interrogarmi? Io giuro, che uom darò a voi risposta, dice il Signore Dio.
- Il Profeta non dien quel che volessero domandare questi seniori; ma prima che essi aprisser hocca il Profeta ebbe ordine di dir loro, che non ne trarrebbon veruna risposta.

- Si indicas cos, si iudicas, fili hominis, abominationes patrum corum ostende eis.
- B. El dices all cos: Hace dicit Dominus Deus: In die, qua elegi Israel, et levavi manum meam pro stirpe domus Jacob, et apparni eis in terra Ægypti, et levavi manum meam pro eis, dicens: Ega Dominus Deus vester:
- 6. In die illa levavi manum meam pro eis, ut educerem eas de lerra Ægypti, in torram, quam provideram eis, fluentem lacte, et melle: quae est egregia inter unnes terras.
- le: quae est egregia inter umnes terras.
  7. Et dixi ad eos: Unusquisque offensiones oculorum suorum attiiciat, et in idolis Ægypti nolite pollui: Eao Dominus Deus vester.
  - 8. El irritaverunt me, nolueruntque me audire: uousquisque ahominationes oculorum suorum non proiecit, nec idola Ægypli reliquerunt: et dixi ut effunderem indignationem meam super eos, et implerem iram meam in els, in medio terrae Ægypli.
- El feci propter nomen meum, ul aon vioiaretur coram gentibus, in quarum medio erant, et inter quas apparui eis, ut educerem eos de terra Ægypti.
- 10. Eieci ergo eos de terra Ægypti, et eduxi cos in desertuar.
- 11. \* Et dedi cis praecepta mea, et iudicia mea ostendi cis, quae faciens homo vivet io
- cis. \* Levit. 18. 5.; Rom. 10. 8. 12. \* Insuper et sabhata mea dedi cis, ut essent signum inter me, et eos: et scirent quia ego Dominus sanctificans eos.
  - Exod. 20. 8. et 31. 13.; Deuter. 8. 12. 43. Et irritaverunt me domus Israel in deserto, in praeceptis meis non ambulaverunt, et iudicia mea proiceerunt, quae faciens homo vivet in eis: et sabbata mea violaverunt veho-

- h. Fui tu giudizio di costoro, o figliado dell'nomo, fai tu giudizio? Fa' lor sapere le abbominazioni de' padri toro.
- 8. E dirai loro: Queste cose ilice il Signure Dio: Il di, in cui io elessi Israele, e stesi lo mono mia in favora della casa di Giucobbe, e appartii ad essi nella terro d' Egillo, e stesi in favar loro la mila muno dicendo: lo il Simore Dia wostro;
- In quel di 10 stesi la mano mia per trarti dalla terra d'Egitto a una terra preparata da me per essi, che scorrea latte, e miele, ed eccetlente tra tutte le terre.
- 7. E io dissi loro: Getti via ciascheduno quel, che affascina i suoi occhi, e non vi cantaminate co' simulacri dell' Egitto: Io Signore Dia vostro.
- 8. Ma ei m'irrilarono, e non vollera azcollar me, e ciascuno di essi non getio via quel che contaminava i laro occhi, e aon abbandonarono gl'idoli dell'Egitto, e la determinal di spondere sopra di essi il mio sdegno, e di sopare sopra di essi il ra mia in mezzo alla

terra d' Egitto,

- Ma feci questo di tratil fuora dalla terra di Egitto, affinche non restasse vilipeso il nome mito presso le genti, tralle quali ci vivevano, e in mezzo alle quali io mi feci ad essi vedere.
- Li feci adunque uscire dalla lerra di Egitto, e li condussi al deserto.
- E diedi loro i miei comaniamenti, e le mie leggi, osservando le quali l'uomo avra vita per esse.
- Diedi di più ad essi anche i miei subati, perché fossero un segno tra me, e toro, e comoscero, che lo sono il Signore, che li santifica.
- 13. Mu la coso d' Israele mi prorocò ad fra nel deserto, aon comminarono nei miei comondamenti, e rigettorono le mie leggi, nelle quali ho vita cui le osserva, e viola-
- A, Foi in girdžinė di custore, cc. Vuol in pluttonto facilitation of custore, cc. Vuol in pluttonto facilitation operatore, con i medi leve davanti le abbonilazioni de padra loce, affinché temnos la pera, che con a quella, degrada instituato passimi erampi. Scirichano, force a quella degrada in considerationi erampi. Scirichano, dichiaral lore protestore, e salvalore nell'Egilto, kindicaria prima agli Eleri l'richiaria, e, gli aftri pecesti, co equal disputationi Dio nell'Egilto, judi al verecto 13, passa a presento 37, le abbonizazio que comerce colla terra di provento 37, le abbonizazio que comerce colla terra di provento 37, le abbonizazio que comerce colla terra di pro-
- 7. Quel che algueria a suoi cochi. Overo: quelle che di candido e rosi cochi, i da e dire le imasgial delle false di candido e rosi cochi, i da e dire le imasgial delle false di visita docette vesti Egitto, la vista delle quali servi a l'inciango all' Elero par Irropo inclinato ad adorarie. Gellacte adunque longi da vei (disi le) affinche solo sido sid ordico da voi come Sigorore, a Dio vostro. solo sido sido rotto da voi come Sigorore, a Dio vostro. dello come di come di come di contrato della come di contrato da contrato della come di como di contrato della come della com
- abominazione, di schilezza ec.

  9. Ma feci-questo di trarti ec. Non il punii, come avenu meritato, ma anzi li trassi dall'Egitto; perché le stoite

- nazioni idolatre, tralle quali essi vivrano, e che aveano vedudo com io mi era dichiarato loro profettore, non ne prendeservo occasione di bestemminer il nome mio quando avesser veduto ridotto in miseria un popolo, che esternamente almeno focca professione di adorarmi.
  - 11. I noici comandamenti, e le mic leggi, er. Pe' comandamenti sono intesi i precetti morali; le leggi, o ala i gimdizi significano quelle leggi, che risquardano la maniera del culto di Dio.
    L'uomo arrà rito per case. Sarà escote dalla morte, che
- è minacciata à trasgressor della legge. Vell Devier. XXX. 19. Egil è però anche vero, che l'osservanza della legge Mosacra dava ia vita anche della grazia, ed anche la vita eterna a quelli, i quali la osservassero spritualmente mediante la fede, e la grazia di Dio. Vedi quello, che si è detto Rom. 3. 5.
- 12. Diedi di più ad essi anche i mici anchi; cv. Ondial lore il culto del sellimo glorno, nel qual giorno come usmini specialmente a me consucrati si eccepatore in motitare le opere mie, nal celebrare i mici beccia, nello stoliar la mia legge, perche nelle quiere di questi acha il animassero sempre più ad aosarmi, e a reuderia depai ligit di un llo sonto, qual lo mi sono.

menter: dixi ergo ut effunderem furorem meum super cos in deserto, et consumerem cos.

- 44. Et feci propter nomen menm, ne violaretur coram gentilins, de quilius eieci cos lu conspectu carum.
- 45. Ego igitur levavl manum meam super ex in deserto, ne inducerem eos in terram, quam dedi eis, fluentem lacte, et melle, praecipuam terrarum onnium:
- 16. Quia indicia mea proiecerunt, et in praeceptis meis non ambulaverunt, et sabbata mea violaverunt: post idola enim cor corum gradiebeture.
- Et pepercit oculus meus super eos ut non interficerem eos: nec consumsi eos in deserto.
- 48. Dixi autem ad filios corum in solitudine: in pracceptis patrum vestrorum nollte incedere, nec indicis cornus custodiatis, nec in idolis corum polluamini.
- Ego Dominus Deus vester: in praeceptis meis ambulate, iudicia mea custodite, et fueite
- 20. Et subbata mea sanctificate, nt sint signum inter me, et vos, et sciatis quia ego sum Dominus Dens vester.
- 21. El exacerbaverunt me filii: in pracceptis meis non ambulaverunt, el indicia mea non eustodiermut ut facerent ea, quae cum fecerit homo, vivet in els: el sabbata mea violaverunt: et comminatus som ut effunderem fururem meann super eos, el implerem iram meam in eis in deserto.
- 22. Averti autem manum meam, et feei propter nomen meum, ut uon violaretur coram gentibus, de quibus cieci eos in oculis carum.
- 23. tterum levavi manum meam in eos in solitudine, nt dispergerem illos in nationes, et ventilarem in terras:
- 24. Eo quod indicia mea non fecissent, et praecepta mea reprobassent, et sabbata mea violassent, et post idola patrum suorum fuiscent
- oculi corum.

  25. Ergo et ego dedi eis praecepta non bona, et iudicia, in quibus non vivent.
- 16. Dietro agl'idoli andara il cuor loro. Erano col cuore rivolfi intieramente ai culto de'faisi dei. Quindi tutta quella generazione ili uomini perversi peri nel deserto.
- S. Die between the private period function manage.

  S. Die between the private period function manage.

  Die overteel manage dei distringare quel oppode, period sovietà mortion, sovietà fu incredulo, sovietà printi periodi periodi base, e la sona sienos minericorda il tentionare.

  Perche disquage non insumo volutio debine l'a sini commodamenti souti e tittii, ne'quali avrebon frovata la vita conditato dei corpo, dell'assina, la per putici le loro malvagilo ed corpo, dell'assina, la per putici le loro malvagilo periodi periodi periodi di periodi di periodi perio

rono grandemente i miel sabati. Determinai perciò di spandere il furar mio sopra di toro nel deserto, e di consumarili.

- 18. E per amore del name mio nal feei, affinché vilipeso non forse dovoatt alle unzioni, di mezzo alle quali, elle stesse veggenti, to li trassi,
- 18. 10 adunque gluroi laro nel deserto, ehe non gii avret introdolli nella terra, che lo diedi ad essi, terra, che scorre tatte, e miele, distinta sopra tutte le terre:
- 16. Perché rigettarano le mie leggi, e non camminarono ne' miei comandamenti, e violarano i miei sobali: conciorsiaché dietro agl' idoll ondava il cure toro.
  - 17. E s' impietosi sopra di essi l'occhio mio, perehè io non gli uccidessi; e naa gli sterminai nei deserlo.
  - sterminai nel deserlo. 18. Ma io dissi a' lora figliuoti netta sotitudine: Non andate dietro ayl' insegnamenti de' padri vostri "e von segnite i loro nada-
- menti, e non vi contaminate co'toro idoli. 19. Io il Signore Dio vostro: camminate ne' miel comandamenti, osservate le mie ley
  - gi, e meltetele In pratica:
    20. E santificate i mici sobati, affinctie
    sieno segno tra me, e voi, e conasciate, che
    to sano il Signore Dio vostra.
  - 21. Ma i lor fightuali mi esacerbarona, nau ramuinaron ne' miei precetti, e uan osservarono le mie leggi, ne' fecero quelle cose, le quali facendo l' uomo, ha vita per esse, o volacrona i miei sabati; e minaccial di spandere il faror mio sopro di laro, e sfogar l'ira mia contro di essi nel deserto.
  - 22. Ma rattenni la mano min, e nol feel per ainor ilel mio nome, affinché profonato non fosse davanti alle nazioni, di mezzo alle quoii, elle stesse veggenti, lo Il trassi.
- 23. Di bel nuovo nello volitudine alzai la mia mano contro di loro, giurat di spergerli tralle nazioni, e di trasportargli in questa, e in quella terra;
- 24. Perchè non avrano asservate le mie leggi, e ovenno rigeltall i mici comandamenti, e violati i mici sabati, ed avean volti yli sgnardi nal'idali de'nadri lora.
- 25. Io adunque lor diedi comondamenti non buaai , e leggi , nelle quali nan avran vita.

an abbandant & peniety , a Condent del preveno ha core, Jacoband, l'et finetures (come dier Aposibalo) core una contravent, lines , 21 cc. Noble la princ hieracie de la contravent, lines , 21 cc. Noble la princ hieracie de presenta sincia da precedera , liqui a cella sircia de presenta sincia da precedera, l'apparenta del principal son son ani fine form sun glantinione e territolistica peranamente di prietra, conomientanti nende est a sicresmantere di prietra, conomientanti contra i alconmante di prietra, conomienta del prietra del priet 26. Et polloi cos in muneribus suis, cum offerrent omne, quod aperit vulvam, propier delicta sua: et scient quia ego Dominus.

27. Quansobrent loquere ad donum Israel, fili hominis: et dices ad eos: Haec dicit Dominus Deus: Adhue et in hoc blasphemaverunt me patres vestri, eum spirevissent me contemnentes:

28. El indusissen cos in terram, super quam levari mannim meam ut darem eis : viderunl o-moem collem excelsum, et omne lignum ne-monsum, et inmolaverunt ibi victimas suas: et dederunt ibi Irritationem oblationis suae, et posuerunt ibi odorem suavitatis suae, et libaverunt libationes suas.

29. Et dixi ad eos: Quid est excelsuni, ad quod vos ingredimini? et vocatum est nomen eius Excelsum usque ad hanc diem.

50. Propterea die ad domum Israel: Have dieti Dominus Deus: Certe in via patrum vestrorum vos polluiuini, et post offendieula eorum vos fornicamini:

31. Et in oblatione donorum vestrorum, cum traducilis filios vestros per ignem, vos pollumini in omnibus idolis vestris saque hodie: et egn respondebo vobis domus Israel? Vivo ego, dieit Dominus Deus, quia non respondebo vobis.

32. Neque cogitatio menlis vestrae fiet, dicentium: Erimus sicut gentes, et sicut cognationes terrae, ut colamus ligna, et lapides.

53. Vivo ego, dicit Doninus Deus, quoniam in manu forti, et in brachio exteuto, et in furore esfoso regnabo super vos.

34. Et educam vos de populis: et congrega-

cora da molti de'nostri Interpetti, e fu indicata nel Caldeo, ed è assal semption, e piana; e a chiunque consideri attentamente quel che precede, e quello ebe segue, ella parrè la vera.

26. E gii rendetti immoudi e. Luciali, ele si predescrimmoni, a biomisculi nell' offerire com faccimo emissimoni, a biomisculi nell' offerire com faccimo emissimoni, a biomisculi nell' offerire com faccimo emissimoni, a biomisculi nell' offerire commoni, a commoni emissimoni emissimoni

per fare senacco a me le oblazioni a loro del.

20. E il nome di Eccelso è rimano fino a questo di. Il nome di Incop occupa di none di Incop occupa di nobo per incherno da non a que don stri ridotti sulle colline dove andavate a onorare gli dei de Gentilit; e voi avele riterato questo nome come nome di onoraza, e avete confianuto a rispeltare, e frequen-

Binnia Voi. 11.

 E gli vendelli îmmondi nelle loro obblozioni, mentre pe' loro delilti offerivano i primogeniti, e conosceran, ch' to sono il Signore.

27. Per la quoi cosa parla tu, o figliaolo dell'uomo, alin caso d'Israele, e dirui loro: Queste cose dice ii Signore Dio: I u ua altro panto aucora mi bestemminrono i padri vostri, disonorandomi con ispregio;

98. Peracchè avvulagli introdutti neita terra, che lo con giuramento avea promesso di dare ad esti, ndocchiarono ogni colle elevato, e ogni ombrosa pianta, e andarono ad immolarel le loro vitilme, e tei oferirono lo smocco della ioro obtatione, e vi bruciarono sovoi odori, e fecero tri lingioni.

29. Ed lo dissi loro: Che è egli mai quel luogo eccelso, dove voi andole? E il nome di Ecceiso è rimuso fino a questo di.

50. Per questo di' la alla casa d' Isracie: Queste cose dice il Signore Dio: Vol certumente vi contominate, bottendo la siruda dei padri vostri, e nella fornicazione, in cui essi caddero, voi endete,

31. E coll'offeria de' vostri doni, facendo passar pel fuoco i vostri figlinoli vi contaminate fino a quest' oggi in grazia di Intili i vostri idoti: e io darò a voi risposin, o cosa di Israeie? Io giaro, dice il Signore Dio, che non vi darò risposia.

52. E non avrà effetto il penstero ni vustra mente, che dice: Noi sarrmo come le genti, e come i popoli della terra, attorando i tegni, e le pietre.

33. lo gluro, dice il Signore Dio, che to sopra di voi regnerò con mano pevonte, con braeclo disteso, e con ispaniere tutto il mio farore.

54. E vi trarrò di mezzo ai popoii, e vi

tare quei luoghi, contro de'quali lo partai tante volte per mezzo de'miei Profeti.

20, 81. Foi certamente vi contaminate, ec. Alruni In-

terpeti (e peima di casi Teodorica) eredono, che ludii questi dispevere viadano a feire qui Ebret di Greuslemme piutosto, che quelli calitiv in Babblonia, i quali non per credibile, che contansacera sirienere il cuito di Molech; e voglicon, che intanto il Profesi porti con tanti venano della considerazioni della discontanta della responsa della resulta della discontanta della resulta della considerazioni della discontanta della resulta di quelli città, a pregazio a porgere a Bio consioni per essa.

The A. Least wave effects | positive of institute meets, e. Dio, che prenter is count, voic, che gill Erbert salvan li in per risunaise al Dio de jorde lore on diver jettimored in per silvanise al Dio de jorde lore on diver jettimored to the per silvanise al control de la companio del compa

rvigio. 34. E vi trarrò di mezzo a' popoli, cc. Verrò a cercarvi 91 bo vus de terris, in quibus dispersi estis: in manu valida, et in brachio extento, et in furore effuso regnabo super vos.

- 56. El adducam vos in desertum populorum, el indicabo vobiscum ibi facie ad faciem:
- 36. Sieut in indicio contendì adversum patres vestros in deserto terrae Ægypti, sie in-

dicabo vos, dicit Dominus Deus.

- 57. El subiiciam vos sceptro meo, et inducam vos in vineulis foederis.
- 58. Et eligam de vobis transgressores, et impios; et de terra incolalas eorum educam cos, et in terram tsrael non ingredientur: et scietis quia ego Dominus.
- 59. Et vos domus Israel, hace dicit Dominus Deus: Singuli post idola vestra ambulate, et servite cis. Quod si ct in hoc non audieritis nic, et nomen meun sanctum pollucritis ultra in muncribus vestris, et in idolis ve-
- 40. In monte saneto meo, in monte excelso Israel, ait Dominus Deus, ibi serviet nilhi omnis domus tsrael; omnes, inquam, in lerra, in qua placebunt milai, et ibi quaeram primitias vestras, et initium decimarum vestrarum, in omnibus sanetificationibus vestris.
- 4t. In odorem suavitatis suscipiam vos, cum eduzcro vos de populis, et congregavero vos de terris, in quas dispersi estis, et sanctificabor in vobis in oculis nationum.
- 42. Et scictis, quia ego Dominus, cum induxero vos ad terram Israel, in terram, pro qua tevavi manum meam, ut darem cam patribus vestris.

in tutti que paesi, ne quali vi ritirerete fuggendo i Caldei, e vi darò in mano degli stessi vostri nemici, strumenti dei mio furore.

- 20-57. E. vi condurn's notes papadate durine, re. Alle minance di ripro secuche in promosa di risique minance di ripro secuche in promosa di risique minance di ripro data, vosta schissitia, e vi conservativa di ripro di
- 30. E divideró de soi i tenageneni, ec. Quanto versito dimostra chiarament, eche i processe registrate nel tre precedenti versetti riguardano uno tanto la literatione de la contrata de la dividentica, e la hora riminone del servi dala. Cattivi di Babilitotia, e la hora riminone di la contrata del dimonito, e del precedo per Gresa. Di di dala cattivita del demonito, e del precado per Gresa Cristo. Impercodo della literatione, e nel ritorno dugli terastiti solto Zorobalete, lornarvon tutti ovan distintiva contrata del contrata del

raunerò da' paesi, pe' quali siele dispersi; regnerò sopra di voi con mano pessinte, con braccio disteso, e con ispandere tatto il mio furare.

58, E vi condurrò nello spopolato deserto, ed ivi farò giudizio eon voi faccia a faccia.

 Come disputal in giudizio contro dei padri vostri nel deserto della terra d' Egitto, così in farò giudizio con voi, dice il Signore Dio.

- 57. E vi sottometterò al mio scettro, e farovvi entrare nel vincoli di mia olleanza.
- 58. E dividerò da vol i trasgressori, e gli empi, e farogli useir dalla terra dive abitano, e nella terra d'Israele non entreranno: e conoscercle, eh' io sono il Signore.
- 59. E a le, caia d'Irraele, dice il Signore Dio: Andale ognun di voi dietro agl' idoli vostri, e rendele tor servilà. Che se neppur in questo mi assolterete, e profanerete tuttora il sonto nome mio offerendo a me doni, e servendo a' vostri idoli, AO. Sul santo monte mio, sal monte ec-
- ceiso d'Israele (dice il Signore Dio), ivi servirà a me tulla lu casa d'Israele; indii, do dico, nella lerra i neui saranno a me accetti, e ivi io grodirò le vostre primizie, e l'offerta di vostre decime con tutto il vostro culto santo.
- \$1. Come odorosiszimo timiama to vi riceverò altora quendo vi averò tratti fuora talle nazioni, e vi overò raungit da tutte le terre, pelle qualt fuste dispersi, e in voi si farà manifesta la mia santità agli occhi delte nazioni.
- 12. E conoseerete, ch' io zono il Signore, allorchè vi avrò introdotto nella terra d' Israele, nella terra, che io giurai ili dare ai rostri progenitori.

liberazione, e della nuova alleanza gli Ebrei incredull ueeisori del Cristo formos cacolali dalla nativa lor terra, nella quale non hanno potuto mai ritornare; e questo grande avvenimento è notato da Ezcelsiele.

29, 40. Andate ognun di voi dictro agl' idoli vostri, ec. Continuste pure a render culto a'falsi dei vostri, a non offerile più a me dont, e sacritizi; non mi metteia la con-Ironto con Boal, con Moloch ec. Che se voi vorrete continnare a irritarmi, e a profanare il mio nome santo, comonicandolo agl'idoli, non crediate, che lo per questo sis per rimanere senza veri adoratori: perocche lo lo un monte santo, un monte eccelso, dove il vero, il nuovo spirituale Israrie (il popolo Cristiano) mi adorerà in ispirito, e verità. Questo monie santo, monte recelso elia è la Chiesa di Cristo, nella quale e l'Ebreo, e il Gentile a Dio servono, e Dio onorano, e a lul rendoon un culto perfetto , gradito da Dio assai piu, che non farono le oblazioni, e le primizie, che nella sinagoga si offerivano secondo la legge-41. E in voi si fara manifesta la mia santità agli occlus delle nazione. Quanto bena questa prolezia si verificò colla eccilente, e veramente divina purita, e santita di costu-mi, che riluise nella Chiesa dei primi secoli, quando i lodeli divenuti il baon odore di Cristo a Dio trassero coll'ammirazione delle altissime loro virtu Infinito numero

di increduli alla lede del Saivatore!
12. Nella terra d'Israele. Nella Chiesa cristiana.

- 43. Et recordabimini ibi viarum vestrarum, et omnium scelerum vestrorum, quibus poltuti estis in eis: displicebitis vobis la conspectu vestro in omnibus malitiis vestris, quas fecistis.
- 44. Et scictis quia ego Dominus, cum benefecero vobis propter nomen meum, et non secundum vias vestras malas, neque secundum scelera vestra pessima domus Israel . ait Dominus Deus.
- 48. El factus est sermo Domini ad me, di-
- 46. Fili hominis, pone faciem tuam contra viani Austri, et stitla ad Africum, et propheta ad saltum agri meridiani:
- 47. Et dices saltni meridiane: Audi verbum Domini: haec dicit Dominus Deus: Ecce ego succendam in te ignem, et comburam in te omne lignum viride, et omne lignum acidum; non exstinguetur flamma succensionis: et comburetur in ea omnis facies ab Austro usque ad Aquilonem.
- 48. Et videbit universa caro, quia ego Dominus succendi cam, nec exstinguetur.
- cunt de me: Numquid non per parabolas loquitur iste? 43. E dispisocrete a voi stessi. È indicata la penitenza,
- e la conversione dalle opere di morte come il primo pas so per entrare nella Chiesa, onde Cristo dicesa: penitenza, perché il regno de' cieli è vicino, Math. 46. Alla selva della campouna di mezzodi. Questa selva
- è la Giudea, che restava a mezzodi rispetto al Profeta dimorante nella Mesonutamia.
- 47. Ogni tua pianta verde, e ogni tua pianta secco. Mande-rò i Caidel , manderò il fusco della guerra, che abbrucera e i giusti, e i peccatori; i giusti, per sottrarti colla morte a' mali
  - CAPO VENTESIMOPRIMO

# Minacce contro Germalemme, Profezia contro ali Ammoniti, e finalmente contra i Caldei.

- 1. Et factus est sermo Domini ad me, dicone . 2. Fili hominis pone faciem tuam ad Jeru-
- salem, et stilla ad sanctuaria, et propheta contra humum tsrael: 3. Et dices terrae tsrael: Haec dicit Domi-
- nus Deus: Ecce ego ad te, et ciiciam gladium meum de vagina sua, et occidam in te iustum, et Impium: 4. Pro eo autem quod occidi in te iustum
- 2. Perta a' sentuari. (I santo , e il santo de' santi si consideravano come due santuari diversi. Virue adesso
- a spiegare la paraisola posta alla fine del capo precedente. 4. E perché to ho ucciso in te el giusto ec. E se to fla-

- 43. E ivi richiamerete a memoria i vostri andamenti, e tutte te vostre scelleratezze. colle quali vi siete contaminati, e dispiacerete a vol stessi negli occhi vostri a motico di tutte le malvagità, che avete commesse.
- \$4. E conoscerete, ch' to sono il Signore allara quando per amore del nome mio sarò benefico con voi, e non secondo i vostri caltivi andamenti, ne secondo le pessinie vostre scelleratezze , o casa d' Israele , dice il Sianore Dio.
  - 48. E parlommi il Signore, dicendo:
- 46. Figliuolo dell' nomo, volgi la lua faccia a mezzodi, e parla dalla parle del vento Africo , e profetizza alla selva della campaana di mezzodi;
- 57. E dirai ulla selva di mezzodi: ascolta In parola dei Signore: Queste cose dice il Signore Dio: Ecco che in necenderò in le il fuoco, e abbrucerò ogni lua pianta verde, e coni tua pianta seccu; la fiamma dell' incendio non si spegnerà, e in essa arderà tutto quelto . che v'è di bello da mezzodi fino a settentrione.
- 48. E gli uomini tutti vedranno, che in il Signore le ho dato fuoco, ne questo si speanerà. 49. Et dixi: A, a, a, Domine Deus: ipsi di-
  - 49. Ed to dissi: Ah, ah, ah, Stanore Dio: costoro dicon di me: Non parl'egli costui per via di porabole?
  - di lunga cattivita, i cattivi per mandargli agli eterni suppliri. Tutto quello, che v' è di bello. Ovvero tatte le facce, tuiti i lati, tutte le parti di si vasto poese. 40. Non parl'egli costni per via di parabole? Vale a
  - dire: costui paria tanto oscuramente, che non sanniamo quel etre vogita dirsi. Nella stessa moniera i Giudei Increduit si dolevano, che Cristo Il tenesse sospesi, non dichiarandosi pel vero Messia, quando però in molte guise avea dimostrata tai verita. Vedi Jo. x. 21. Cosi I Giudel, che non voglion capirio, dicono, che Ezechiele parla per via di parabole, e di enimmi.
    - 1. E il Signore parlomuil , e disse:
    - 2. Figliuolo dell' nomo, rolgi la tua faccia verso Gerusalemme, e parla a' santuurl , e
  - profetizza contro la terra d' Israele; 3. E dirai alla terra d' Israele: Queste cose dice il Signore Dia: Ecco, che io vengo a
  - te, ed to trarrò la mia spada dat suo fodero, e ucciderò in le il giusto e l'empio. h. E perché to ho ucciso in te il aiusto e

  - gellerò con general gastigo e i giusti, e gl'ingiusti del popolo mio, dee da ció comprendersi, che lo non risparmierò le alire nazioni idolaire, che sono dal mezzodi lino al settentrione: così alcuni interpreti: ma siccome sembra piu verisimile, che si parli qui de soli Ebrei, quandi questa

et impium, ideireo egredietur gladius meus de vagina sua ad omnem carnem ab Austro usque ad Aquilonem:

- B. Ut sciat omnis caro quia ego Dominus eduxi gladium meum de vagina sua irrevocabilem.
- 6. Et tu, fili hominis, ingemisce in contritione lumborum, et in amaritudinibus ingemisee coram eis.
- 7. Cumque dixerint ad te: Quare to gemis? dices: Pro auditu: quia venit, et tabescet oune cor, et dissolventur universae manus, et infirmabilur omnis spiritus, et per cuncta genna finent annae: ecce venit, et fiet, ait Dominus Deus.
- 8. Et factus est sermo Domini ad me , dicens:
- 9. Fill hominis prophela, et dices: Hace dicit Dominus Dens: Loquere: Gladins, gladius exaculus est, et limatos,
- 10. Ut caedat victimas, exaculus est: ut solendeat, limatus est: qui moves sceptrum filii mei, succidisti omne lignum.
- tt. Et-dedi eum ad levigandum, ut teneatur manu: iste exacutus est gladius, et iste limatus est, ut sit in manu interficientis.
- 12. Clama, et ulula, fili hominis, quia hic factus est in populo meo, hie in cunclis ducibus Israel, qui fugerant: gladio traditi sunt cum populo meo, idcirco plaude super femur,
- t3. Quia probatus est: et hoc, cum seeptrum subverterit, et non crit, dicit Dominus Dens
- ta. Tu ergo fili hominis propheta, et percute manu ad manum, et duplicetur gladius, ac triplicetur gladius interfectorum; hic est gladius occisionis magnae, qui obstupescere eos facit,
- trace da settentrione a mezzodi, sembro doversi restringere alla Giudea, e vorra dire per tutta la estensione della Giudea, e (come plu volte si dice nelle Scritture) da Dan fino a Bernabea, Vedi 1, Reg. III. 20, 5. Ne fa rinfodererò. Ne cesserò dal fare uso di questa
- spada, fino che sia compluta fi mia vendeita, e sieno puniti come si meritano i mici nemici. 6. Dinanzi a costoro. Dinanzi a que'arniori rammentati
- cap. xx. 1.; perocché è da ii in poi una stessa continuata 7. (Cofui.) viene. S'intende il nimico; Naisschodonosor
- si muove contro Gerusalemme; cioè presto si muoverà.

  10. Per secider le vittime. Per uccidere i peccatori,
  quai vittime della divina giustizia. Vedi Isai. xxxxv. 0. Jerem, MAIL 10.
- In (speda), che abbatti lo acettro del mio figlino fo, ec. Tu, spada di Nabuelsoionosor, che farai lu pezzi lo scritro di Giuda mio figlio, lu ironcherai anche piu
- facilmente, e stermineral ogni altra nazione. 11. L'ho data ad affilare, ec. Egli è Dio, che si serve

l'empio, per questo trarrò la mia spada dal suo fodero contro tutti ali uomini da mezzoni a settentrione,

- B. Affinche tutti sappiano, che to il Signore no tratta dal suo fodero la sparia mia, ne la rinfodererò.
- 6. Ma tu figijuolo dell' nomo, trai dal rotto fianco sospiri, e nell'amarezza del cuore gemi dinanzi a costoro.
- 7. E quando a te diragno: Per qual motivo sospiri tu? dirai: Per quei che no udito; perché (colui) viene, e ogni cuare verrà meno, e tulte le braccia saranno spossale, e ogni spirito sarà fiacco, e tutte le ginocchia saran baguate di sudore: ecco, che vieue, e ta cosa avverrà, dice il Signore Dio.
- 8. E il Sianore pariommi, dicendo:
- 9. Profetizza, o figituolo dell' uomo, e dirai: Queste cose dice il Signore Dio: Parla: La spada , la spada è tagliente , ed arruotata ;
- 10. Ella è tagiiente per uccider le vittime, è arrugiata, affinché riluca: tu (spada), che abbatti lo scettro dei mio figlinolo, tu troncherai ogni pianto.
  - tt. Est so l'ho data ad affilare, perchè sia alla mano: questa spada è tagliente , questa è affilala, affinche ma in mano dell' necisore. 12. Grida, ed urla, o figliuolo dell' uo-
- mo, perchè questa (spada) è fatta pel popot mio , questa per tutti i duci d' Israele , che eran fuggiti: sono stati messi a fii di spada col popol mio, per questo percuoti tu il fianco ;
- 13. Perocché questa è (spada ) provata, provota altora quando ha rovesciato to seettro (di Giuda), che più non sarà, dice il Sianore Dio.
- 14. Tu adunque, figliuolo dett' nomo, profetizza, e batti mano con mano, e si raddoppi, e si triptichi la spada omlcida: questa è la spada del gran mocello, che stupidi li renderà,

della mano de' principi, e della spada, ch' ei mise in lor mano, e a questa spada dà aitività per adempiere i suoi. decreti coniro le nazioni, che hanno meritato il suo sdegno.

12. Per tutti i duci d'Israele, che eran fuggiti: ec. Sembra predire quel che avvenne a Sedecia, e a'suoi ufficlaii, e cortigiani, i quali di notte tempo, prima che i Caldei entrassero in città , si fuggirono , ma furon inseguiti, e presi da'uemici, e condotti dinauzi a Nabuchodonosor, il quale fece uccidere i ligii di Sedecia, e i principi di Gerusalemase, come si legge Jerem. Lu. 10. Altri vogliono, che parli il Profeta di Johanan, e degli altri capi de Giudei , i quali dopo la morte di Godolia vol ier fuggire in Egitto, ed ivi trovaron ta morte, come si vede Jerem. xLiit. 14. E batti mano con mono, Per eccesso di dolore, e

di compassione. Si raddoppi, e ai triplichi la speda omicida. Spada raddopplata, e iriplicata vuol dire spada, che fara stra-

pe grande, e come è dello v. 15. moltiplicherà la scempio.

- 18. Et torde tabescere, et multiplicat ruinas. In omnibus portis cornni dedi conturbationem gladii aeuti, et limati ad fulgendum, amicti ad cacdent.
- t6. Exacuere, vade ad dexteram, sive ad sinistram quocumque faciei fuae est appetitus. 17. Quin et ego plaudam manu ad manum,
- et implebo indignationem meam: ego Dominus locutus sum.
- 48. Et fâctus est scrmo Domini ad me, diceos: 19. Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias,
- ut vential gladius regis Babylonis: de terra una egredientur anthae: et manu capiel coniecturam, in capito viae civitatis coniciet.
- Viam pones ut veniat gladius ad Rabbath filiorum Ammon, et ad Judam Jerusalem munitissiman;
- Stelit enim rex Babylonis in bivio, in capite duarum viarum, divinationem quaerens, commiscens sagittas: interrogavit idola, exta consuluit.
- 22. Ad dexteram eius facta est divinatio super Jerusalem, ut ponat arietes, ut aperiat es in caede, ut elevet vocem in ululatu, ut ponat arietes contra portas, ut comportet aggerem, ut aedificet munitiones.
- Eritque quasi consulens frustra oraculum in oculis corum, et sabbatorum otium imitans: ipse autem recordabitur iniquitatis ad capiendum.
- 19. 20. Figurati dus afrande, ec. Ovvero disegno dus assordos. Quaries due atrade vengono da ma. la qualis comineta da Babilonia, e poi si divide lu due ranti, uno considere à Rabilonia, e poi si divide lu due ranti, uno considere à Rabilonia capitale degli Ammoniti. Rabichadonosce arrivato al capo della due atrade tileven la sorte per determinaria i quale delle due atrade della discrepat, a celto. La moniera di divinazione, che sara unata da questito. La moniera di divinazione, che sara unata da questio principe, a discrittia nel veracto aegurade.
- 21. Si è sermato al bivio . . . . cercando d'indovinare col rimercolar le frecce : ec. Nalinchodonoso al fermera al copo delle due atrade, e cerchera di conoscere quale di esse debisa seguitare, primo collo scrivere il no delle due citta , Rabbath , e Gerusalemme , sopra un numero uguale di frecce, le quali dipoi furon messe tutte insieme nel turcasso, e trattace fuori una, il nome, che ella portava, serviva d'indizio e di segno quasi divino della strada da prendersi. Questa mauiera d'indovinamento era anlichissima nell'Oriente. In secondo luogo consulto gi'idoli, che davano risposta per mezzo de'ioro sacerdoti; terzo colle oculare ispezione fatta dagli arusuici delle viscere degli animali di presente immolati auli del. Exta sono particularmente il polmone, ad il cuore, a di poi il legato, la milza ec. Anche questa vanissima su perstatione di cercare il futuro nette luteriora delle bestie, si creda venuta da Caldei, i quali la comunicaro nu a' popoli della Lidia, e da questi passò agli Etrusci; che al segnalarono sopra tutti I popoli dell'Ilalia to que-

- 43. E farà venir meno il cuore, e moltiplicherà lo scempio. I tulte le loro porte ho portato il terrore della spada tagliente, e arruotata, affinche risplenda, e sia pronta a fare strage.
- 16. Aguzzati, o spain, va' a destra, od o sioistra, dovunque a te piorcin di vol-
- 17. Anzi io pure applaudirò battendo palma a palma, e sfogherò il mio sdegno; io il Signore ho parluto.
  - 18. E il Signore parlonmi, e disse:
- 19. E lu figliuolo tiell' vomo, figurati siue strade, per cul venir possa la spada del re eli Bublionia: tutte due partiramo da un luojo, cel egii al capo della (hoppia) strada culla uman tirerò a socte una città
- colla umno lirerò a xorte una città. 20. Tu figurerai una strada, per cui la xpada arrivi o Rabbaih de figliuoli segli Ammmilli, e un' ultra per arrivare a Giuda.
- allu furitssima Gerasalemme; 21. Imperucché si è fermolo al bivio il re di Babilonin, olla testala delle due strade, cercando d'indovinare col rimescolar le frecce: interrogherà gl'idoli, consulierà le interiora degli animali.
- 22. L'indovinamento lo mena a destra contro Gerasalemme, offinché egli la batta cogli arieli, affinché annunci uccisium, affinché atzi la voce con urli, affinché gli urieti dirizzi contro le porte, e alzi terra, e fabbrichi dri funtoi.
- 23. E negli occhi loro parrà come se quegli indarno ronsultato avesse l'oracolo, e cone se fosse per initare l'ozio de sabati, ma egli si ricorderà dell'ingiastizia per prendere (la città).

No multirer. Nikubriodocous era licerto, se prins por te devense la gazera da Grenalisma, every voltarel contro gli Amasonili, i quai a Grenalisma, every voltarel contro gli Amasonili, i quai escani filia lega code di el Madalli. Vell esta escani di lega del gazera del e Madalli. Vell esta escani si reperettosi del Coladi, a licera e Madalli. Vell esta escani si reperettosi del Coladi, a licera del Madalli. Vell esta esta escani si reperettosi del Coladi, a licera formaziamen, mos tasto prefeis apera quaisto era folia Grenalismen, mos tasto prefeis apera quaisto era folia Grenalismen, mos tasto prefeis apera quaisto era folia Grenalismen, mos tasto prefeis apera quai del presento principal. Vell esta del consecuta del consecuta del presento del consecuta de descanterio. En dispose, e permette, che luite le manere d'indoctamentos antinios (pensis) principal les foliamente del moderno del presento principal diseasse ex-

El Guisel si barterano el rr. e, alc'assel indovisamenlu, e degli censol dei saud dei, e degli arrapiel e non a torto, perche totto ch'e mera, e pretta vanilit; m erai uno samo, che lion dereo ha editorio bilmedo intelle ria solto Circandemane, e che per volere anone del Signore gill is erpiamers; rescheri i cittadini di eva, adibital indefectissime foro mura, e mel valore de difensori, dispersioni i re, e la sua impresa, qual egil losse venuto hechi mente a pasarre oriosamente, e institutuitale il soo tropo e a non fer solta, come a lus solt figere na igiared il dee po no fer solta, come a lus solt figere na igiared il de-

Ma egli si recorderà dell'ingiustizia per prendere (la cutta l. Nabueliodonoroz avra presente la ingiustizia di

- 24. Ideireo hace dicit Dominus Deus: Pro co quod recordali estis Iniquitalis vestrae, et rerelastis praevaricationes vestras, et apparuerunt peccala vestra in omnibus cogitationibus vestris: pro eô, inquam, quod recordali estis, manu capiemini.
  - Tu autem profane, impie dux Israel, cuius venit dies in tempore iniquitatis praefinita:
  - 26. Itaec dicit Dominus Deus: Aufer cidarim, talle coronam: nnnne haec est, quae humilem sublevavit, et sublimem humiliavit?
  - 27. Iniquitatem, iniquitatem, iniquitatem ponam enm: et hoc non factum est, donce veniret cuius est iudicium, et tradam ei,
  - 28. Et tu fili hominis propheta, et dic: tlace dicit Dominus Deus ad filios Ammon, et ad oppmbrium corum, et dices: Mucro, mucro, evagina te ad occidendum, linna te ut interficias, et fulgeas,
  - Cum tibi viderentur vana, et divinarentur mendacia: ut dareris super colla vulneratorum inspiorum, quorum venit dies-in tempore iniquitalis praefinita.
  - Revertere ad vaginam tuam, in toca in quo creatus es, in terra nativitatis tuac iudicabo te,
  - Et effundam super te ludignationem meam: in igne furoris mel sufflabe in te, daboque te in manus hominum insipientium, et fabricantium interitum.
  - Sedecia, il quale ha violata la giurata aliengza, e si è ribellato da toi, e questa logiustizia gli dara grande animo, e speranza di soggiognee Gerusalemme.
  - 24. Perché voi vi siele vontati della vontra iniquità, ec. se della prindia unata di Sedecia intro Nabochosdonore, per della periodia unata da Sedecia intro Nabochosdonore, periodia Intrio blassimata da Dio, Ezech. XV. 16. 17. 18., e anche nel versello seguente.
  - 15. Ma ta, professo, empio principe ec. Parla a Sedecia, e gli da Il litolo ili profisso, come a visitalore ele igliramnoto presilio nel nome di Dia; e il Itiolo di empio, percha veramenie egli limito, e superò esiandia le seclirangini, e le empieta degli altri re suoi pred'eressori.
  - raugini, e le empieta degli altri re suoi predrecessori. sti. Deponi il diadessos, ferati fu coronat. Tu sarai privato del diadelna, e della corona resie. Alcuni haono credulo che la voce ciduris possa significare in fisma del pontelice. Na qui si parfa al sola re Sedecia.
  - Non è ella questa, che sollerà l'abbietta, ec. Questa corona non servi mil a lla giustizia per visto il tromp, che la porto Sedecia, perocche egli abuso di sua potesta per innatizare chi meritava di esser depresso, e per suniliare, c abbassare chi dovue a-ser estalitato. Questa sposizione e di a. Girolamo, ed emmi paruta la piu semplice, e ragionevole tralle molte immuginate da vari inderpresi.
  - 27. In Juris manifetta l'inspattà, l'inspatta, l'aniputia, l'aniputia, l'aniputia di lei, la fano conocerne colla graverza de mie gantighi la molleptice iniquità di quotta corono d'Israele, ciue dei ne, che batono portata lodegamanete quenia corona.

    E questo ann arar er. S. Girolimo ne suot commentari lesse fut, duce la Volgata la Retrum est; sua come di è viviato mollissime viatte, il passato è posto pel laturo. La corona altuque di Giuda sara lotta di eguo a Sede-La corona altuque di Giuda sara lotta di eguo a Sede-

- 23. Per questo così dice il Signore Dio: Perchè voi vi siete vantati della vostra iniquità, e avele rendute pubbliche le vostre prevaricazioni, e i peccali vostri si son falti palesi ia tali i vostri dissomi: perchè, dico, ri siete vautati, voi verrete in potere altrui.
- 25. Ma in, profano, empio principe d' ltracle, per cui è veauto il di preordinato al gastigo di tua iniquità:
- 26. Queste cose dice il Signare Dio: Deponi il diadema, levati la corona! non è ella questa, che sollevò l'abbietto, ed umitiò il urande?
- 27. Io farò manifesta l'iniquità, l'iniquità, l'iniquità di tei; e questu non sarà fino a l'anto, che venga colui, a cui si appartiene di far oiudizio. e a lui io la darò.
- 28. Or tu figliuolo dell'uomo, profetizza, e dirai: Queste cose dice il Signore Dio a figlinoli di Ammon, e riguardo a' loro insulti. E lu dirai: Spada, spada, sfoderati per uccidere, affilati per uccidere, effilati per uccidere, effilati per uccidere, effilati per uccidere.
- caere, appari per accaere, e pogoregique, 29. (Nel tempo, che a te, o Amnion, sono aumunziale visioai vane, e buginrdi indovinamenti), affinche tu sii adoperata, e porti ferite sopra i colli degli empi, de' quati è venuto il di preordinato al quatigo di toro
- iniquità.

  50. Rientra nel tuo fadero. Colà dove tu fosti fatta, nella terra dove nascesti, io farò giudizio di te.
- E spanderò sapra di le la mia indignazione: accenderò contro di le il fuoco del furor neto, e li darò in potere di uomiai barbari, amanti di strage.
  - cha; questa cromas di pia, e la poirela significata per questa cromas sur sumitian alimente, no comi le gravia questa croma sur sumitian alimente, no comi le gravia na questa poirela non ara vermencie distrotta, lesto a speriches di le giandata, e a los deno la rifice il Sapresoprariene di ler giandata, e a los deno la rifice il Sapresoprariene di ler giandata, e a los deno la rifice il Sapreporta del cancello del comi del construire del proprio delle la la comi del cancello del comi del construire del productione del productione del comi del comi del construire del productione del construire del construire del productione del construire del construire del la Parler l'associa perfecta di la promission, Joan v. 22. L'avvenience del construire del production del production del productione productione del production del production del productione del production del production del production del L'avvenience del production del production del production del productione del production del production del production del productione del production del produc
- to set home vitate.

  3. 30 (Jennie core des Eligner Res à pissein de 13. 30 (Jennie core des Eligner Res à pissein et al. 3. 30 (Jennie core des Eligner Res à pissein et al. Annoulis, a quali predice sant riuse, e stermino per visione, e qui servino sud il deve clore da sirent per visione, e qui servino sud il deve core de l'avenie de l'ave

- 32. Igni eris cibus, sangnis tuus erit in medio terrae, oblivioni traderis, quia ego Dominus locutus sum.
- er. Tu, spada del Signore, adempinti i decreti di Dio, e Istie le sue vendelle, rientra nel fodero. Torna, o Cai-to, nella tna terra, ed ivi finalmente in farrò vendetta aoche di le, della tna lirannide, a delle atroci tue iniquita. Ciò si adempi quando Ciro presa Babilonia distrus-
- 32. Tu sarai cibo del fuoco, il tuo sounue sacà negletto in mezzo aila terra, e in sarat posto iu dimenticonzo, perch' io il Signore he parlete.
- se l'Imperio de' Caldei, come notò s. Girolamo; e alloro i Caldel furon dati in potere de' Persiani, popolo bartoro, a crudele. Del rimanente questa profezia di Ezechiele riguardo a' gastighi , co' quali fu punita Babilonia , è similissima a quelle d'Isala anvu., e di Gerenia t.

#### CAPO VENTESIMOSECONDO

Scelleraggini di Gerusalemme, per le quali l'ira di Dio piomberà sopra di lei. Peccati de socretoti. de' principi, de' falsi profeti, e del popolo. Non si è trovato chi si ponesse di mezzo per calmare lo sdegno del Signore.

- t. Et factum est verbum Domini ad me, di-2. Et tu fili trominis nonne iudieas, nonne
- Iudicas eivitatem sanguinum? 3. Et oslendes ei omnes abominationes suas, el dices: Itacc dicit Dominus Deus: Civilas effundens sanguinem in medio sui, ut veniat
- tempus eius, et quae fecit idola contra semetipsam, ut pollueretar. 4. In sanguine tuo, qui a te effusus est, detiquisti: et in idolis tuis, quae fecisti, pollula es: et appropinquare feeisti dies tuos, et ad-
- duxisti tempus annorum Inorum: propterea dedi te opprobrium gentibus, et irrisionem universis terris. 8. Quae inxla sunt, et quae procul a te,
- triumphabunt de te: surdida, nobilis, grandis interitu. 6. Ecce principes Israel singuli în brachio suo fuerunt in te ad effondendum sanguinem.
- 7. Patrem, et matrem contumeliis affecerunt in te, advenam calumniati sunt in me-
- dlo tui, papillum, et viduam contristaverunt 8. Sanetuaria mea sprevisti, et sabbata mea
- 9. Viri detractores fuerunt in te ad effuudendum sanguinem, et super montes eomederunt in te, seelus operati sunt in medio tui.
- 10. Vercenndiora patris discoopernernnt in te, immunditiam menstruatae humiliaverunt in te.
- 2. Non farai tu giudizio della città sanguinaria? Vale a dire, di Gerusalemme, nella qual citta gli omicidii, le prepotenze, e la vessazione de buoni sono (anto comuni: perucche nel prorato del sangue, cioè dell'omicidin si intendono compresi anche gli altri peccati contro dei pros-
- 4. Facesti, che i giorai tuni accelerassero, ec. Coll noltitudine di tue scelleraggioi il accelerasti i giorni di no gastigo, ti accelerasti li termina degli anni tuoi, acorierando la mia vendetta.
- 5. O infame, famosa, grande ec. O città celebre per le

- 1. E il Sianore parlommi, dicendo:
- 2. E tu, o figliuolo dell' nomo, non farai lu giudizio, non focoi tu giudizio dello città songuinaria?
- 3. E non le façal lu vedere tutie le sue abbominazioni? Tu dirai: Queste cose dice il Siquore Dio: Ecco la città, che veesa il songue scoperlomente, offinché venga il suo tempo: eila pur fabbricosti per sua scioguco degl'idoti, affin di contaminarri.
- 4. Tu hai peccato nello spargere Il sangue, e ti sei contominata cogl'idoli, che fabbricasti, e focesti, che i giarni tuoi occelerassero, e focesti venir la fine degli anni tuoi. Per questo ti ho faito l' obbrobrio delle na-
- zioni, e io scherno di tutta la terro. 3. I vicini , e i lontoni trionferanno di te, o infame, famosa, gronde nel ino ster-
- minio. 6. Ecco , che presso di te i principi d' Itracle sono intesi, cioscuno giusia sua possa . o sparaere ii sanque:
- 7. Oilraggioron dentro di te il padre, e la madee, columniorono il forestiera iu mezzo a te, contrisiaron presso di te il pupillo, e la vedova.
- 8. Poi sprezzasie i miel santuari, e riolaste i mici sabati. 9. Tu avesti nel tuo seno de' calunniatori
- per lapargere il songue, e dentro dt te si feeer banchetti sulie colline, furon commesse le scelleraggini in mezzo a le
  - 10. Deutro di te non si ebbe rispetto alla moglie del proprio padre, nè olla donno nel dempo di suo immondezza.
  - tue infamie, a per le tue abbominazioni, la cui cadula sara grande, e romorosa a proporzione della tua passata grandezza, e de' tuoi ecces
  - 9. De' caluaciotori per ispargere il sangue. Ovvero: de' delatori, de' falsi testimoni. Simil razza di gente, peste della societa, dice Dio, che mancava a que tempi in Gerusalemme. E negli ultimi tempi, quando si trallo di uccidere il Cristo, si presentarono in gran numero i falsi testimoni contro di lui.
  - Si focer banchetti sulle coltior. Banchetti delle carni sacrificate ai faisi del ne' luoghi eccelsi, cop. xxiii. 6. 11-

- tt. \* Et unusquisque in uxorem proximi sui operatus est aboninationem, et socer nurum suam polluit nefarie, frater sorurem suam filiam patris sui oppressit in te.
- 12. Munera acceperunt appd to ad effundendum sanguinem: usuranı et superabundantiam secepisti, et svare proximos tuos calumniaharis: meigue oblita es, ait Dominus Deus, 43. Ecce complosi manus meas super avari-

tiam tuam, quam fecisti; et super sanguinem, qui effusus est in medio tui.

- 14. Numquid sustinebit cor tuum, aut praevalebunt manus tuae in diebus, quos egn faeiam tibi? ego Dominus locutus sum, et faciam.
- 18. Et dispergam te in nationes, et ventilabo te in terras, et deficere faciam immunditiam tuam a te.
- t6. Et possidebe te in conspectu gentium: et scies quia ego Dominus.
- 17. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
- 18. Fili hominis, versa est mihi domus tsrael in scoriam: omnes isti aes, et stannum, et ferrum, et plumbunt in medio fornacis: scoria srgenti faeti sunt.
- 19. Propterea haec dieit Dominus Deus: Eo quod versi estis omnes in scoriam, propteres ecce ego congregabo vos in medio Jerusalem,
- 20. Congregatione argenti, et acris, et stanni, et ferri, et plumbi in medio fornacis: ut succendam in ea ignem ad conflandum : sie congregabo in furore meo, et in ira mea, et requiescam, et conflabo vos.
- 24. Et congregabo vos, et succendam vos in igne furoris mei, et conflabimini in medio cina.
- 22. Ut conflatur argentum in medio fornseis. sie eritis in medio eius: et scietis quia ego Dominus, cum effuderim indignationent meam super vos.
- 23. Et factum est verbum Domini ad me, dicens: 24. Fili hominis, die ei: Tu es terra immunda, et non compluta in die furoris.
- 13. Battei le mani, Battere le mani è qui segno d'indegnazione, e di orrore-14. Ne' giorni , che io ti prepuro. Ne' giorni di desolarione, e di acerbisalmo affanne
- 15, 16. E farò, che abbin fine in le la tua immondezze. Umiliata, e affilita nella cattivita, la detesteral i tuoi falli; e prenderal in nrrore i tuoi idoli, ed lo prenderò nuovamente possesso di te, come di mia eredità, perche su mi riconosceral per tuo unico, e vero Signore
- 18. Mi s' è canquata in inchiuma, et. Lil'Israeliti, che erano come puro argenio, hanno cambiato il loro argento in ischiuma e in rame, e in istagno, e ferro, e piombo. Questo popolo illustre per sua origine, piu illustre pe' miei

- 11. Ognun di essi fe' cose abbominevoli colla moglie del prossimo suo, e il suocero indeunamente peccò colta muoro, il fratello fe'violenza alla sorella, alla figlio del proprio sao
- 12. Acceltarono in te dei regoll per isparoere il sangue: lu ricevesti l'usura, e il soprappiù , e per avarizio calunniavi i frotelli: Di me poi ti scordosti, dice il Signore Dio. 13. Per questo lo battei le mani veggendo la tuo ovorizia, e il songue sparso in mezzo a te.
- 14. Potrà egli reggere il cuor tuo, ovver sarann' elleno plù robuste le mani lue nei giorni , che io ti preporo? Io il Signore ho parloto, e in farò,
- 18. E li spergerò tralle nazioni, e li sparpaglierò per tutte le terre, e forò, che obbia fine in te la tuo immondezzo. 16. E mi forò Signore di te al coapetto
- delle nazioni; e conoscerai, ch' io sono il Signore.
- 17. E il Signore parlomnii, dicendo:
- 18. Figliuolo dell' uomo, la coso d' Israele mi s'è congiata in ischiumu, tatti costoro son come rome, stagno, e ferro, e piombo nel mezzo dello fornace: son diventati la schiuma dell'orgento.
- 19. Per questo, così porta il Signore Dio: Perché voi vi siete tutti caugiati in ischiama, per questo, ecco che io vi raunerò nel mezzo di Gerusolemme,
- 20. Facendo una massa dell' argento, e del rome, e dello stagno, e del ferro e del piombo nel mezzo della fornace per occendervi il fuoco, e liquefarvi. Così io nel furor mio, e nell' ira nua vi rugunerò, ed ivi vi ubban-
- donerò, e vi squaglierò. 21. Vi raunerò, e vi abbrucerò col fuoco del mio farore, e in mezzo ad esso vi squaglierete.
- 22. Come si fonde l'argento nel mezzo della fornace, così voi in mezzu di Gerusalemme, e conosecrete, che son io il Signore, quando avrò versoto sopra di voi la mia indiquazione.
- 23. E il Signore parlonini, dicendo: 24. Figliuolo dell' uomo, ili' a colei: Tu se' terra immonda, e non umetiata nel giarno
- del furare. benetizii, ha oscurnti tutti i suoi prezi colla idolatria, e co' pray! costumi.
- 10. 20. Perchè voi vi siete tutti canginti in ischiuma . er. Perché vol vi sirte imbrattati di egni specie d'iniquità, e siete diventali argento falso, lo faro si che Gerusalemme stessa diventera per voi una fornoce, i nemici sara carboni e il montice sarà l'ira mia; così coi fuoco della iribolazione lo struggerò quelli, la corruzione de quali è trremediabile, ed espierò, e purgherò collo stesso fuoco quel-li, che numetteranno rimedio, ricevendo la ispirito di penitenza i mali, e le pene, ch'io lor mander
- 21. Di' a colci : Tu se terra immonda , cc. Di' n Geru-salemme, che ciin è terra immonda , cioè immala , infrui-

- 28. Coniuratio prophetarunt in medio cius, sicut leo rugiena, rapiensque praedam: animas devoraverunt, opes el pretium acceperunt, viduaa eius multiplicaverunt in medio illius.
- 26. Sacerdotes eius contempserunt legem neam, et pollucrunt sanctuaria mea: inter sanctum et profanum non labuerunt distantiam; et inter pollutum, èt mundum non intellexerunt: et a sabitatis meia averterunt oculos anos, et colnquinabar in needio eorum.
- 27. Principes eius in medio Illius, quasi lupi rapientes praedam ad effundendam sanguinem, et ad perdendas animas, et avare ad sectanda lucra. \* Mich. 3. +4. Soph. 5. 5.
- 28. Prophetae autem eius liniebant eos absque lemperamento, videntes vana, et divinantes eis mendacium, dicentes: Itace dicit Donlinua Deus, cum Donlinus non sit loculus.
- 29. Populi terrae calumniabantur calumniam, et rapiebant violenter: egenum et pauperem affligebant, et advenam opprimebant calumnia absure iudicio.
- 30. Et quaesivi de eis virum, qui interponeret sepem, et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam, et non inveni.
- Et effudi super cos indignationem nicam, in igne irae meae consumpsi cos: viam corum, in caput corum reddidi, ait Dominus Deus.
- tuosa, e per questo Dio nei tempo del suo furore la lascerà senza pioggia, la priverà della sua parola, la privera vera della consolazione di udire le istruzioni de' profeti, che sono la pioggia spiritualo atta a feccodare questa terra.
- 23. Hanno accresciulo il numero delle vedore ce. Uno stuolo di falsi profeti ha coapirato contro i veri profeti del Signore, e contro i giusti di Gerusalemme, ed hanno cooperato a fare spargere il sangue di questi, e a far del le vedove; e le loro infujuttà oon sono state senza fruito, percocche si sono arricchiti.
- 38. Non hon noponte distinguere trai unto, e il profeso, e: La lispensana della mia legge de la lei quecul unidadidati al esser maestri del popolo, che non sanno piu quel che ai anoto, quello che als profano, quel che sia mondo, e quel che sia mondo, e quel che sia mondo, e quel che sia liminodio, Sono circili, e guade le mante del profeso del la profeso del la profeso del la profeso del la profeso della legge del la profeso della legge e del culto di Bio: veggono requieta dal popolo la suntilizzazione del sabato, e chiusbuta di profeso la militazione del sabato del profeso del profe

- 28. Una congiura di profett è in mezzo a lei; come lione che rugge, e rapisce la preda, essi han divorate le anime: sanno avute ricche mercedi, ed hanno accrescinto il numero delle vertove dentro di lei.
- 26. I suoi socerdati han disprezzatu la mia tegge, ci han continuinati è mici zantuari: nou han saputo distinguere trai sauto, c il profano, c nun han conosciulo divario trai-l'immondo, c il puro: e gli occhi chinsen alla violazione de' mici sabati, ed io era dissonoralo in mezzo nd esta.
- ° 27. I suoi principi in mezzo a lei, come lupi ancianti alla preda, a spargere il sangue, a rovinare le anime, a cercare guadugni alla propria avarizin.
- 28. Ma i profeti di lei intonacavano senza la necessaria mistura, spaccianda a questi delle vane visioni, e delle buginrde profezie, dicendo: Queste cose dice il Signore Dia; quando il Signore non ha parlato.
- 29. I popoli di questa terra inventivan catunnie, e rapivan con violenza l'altrui: cuntristavano ii piccolo, e il poerco, e ii furestiero opurimevano con imposture senza giualizia.
  30. E cercai ira lor di un uano, che frap-
- panesse una siepe, e a me stesse a petto, affinche io non la aterminassi; ne lo trovni.
- Ed io sparai sopra di lora la mia indegnazione: li consumai col fuoco dell'ira mia: le opere loro feci cadere sulle lor teste, dice il Signore Dia.
- occhi, e non aprono la horca per anmionire, e correggere.
  23. Intonacavano senza la necessaria mistura, ec. 1 falsi
- profeti spacelando visioni faise, e profezie bagiarde rallegarano per un po' fit tempo II mio popolo, adulandolo, ma come quand' uno istonaca una murapila codia sola umida terra senza mescularvi o paglia, od altra cosa, che dia fermezza. l'intonacatura non regge, e presto i siciogile, così ben presto si accorperà il popol mio, come i suol faisi profeti lo banno gabbato con extremo suo dam-
- po. Vedi cop. xiii. 10. 30. Che frappiñesse una siepe. Che la sua orazione frapponesse qual siepe, o mitraglia fra me, e il popol mio. Coi tamte volte More si frappose, e placó coll'ardenti sue preghière l' l'in di Dio.
- 31. Ed io spersi sopra di loro la mia indegnazione. Per tutte quisste ragioni, e particolarmente per le colpe de sacordoti, e de faisi profett lo versero sopra il mio popolo la mia tusiquandone. Il preterito e p-sto qui sempre lo vece del filturo.

### CAPO VENTESIMOTERZO

Con allegoria di due cattive donne descrive la turpe idolatria di Gerusalemme, e di Samaria, per cui l'uno , e l'altra saran date in poter de Gentili , de quali imitarono l'empietà.

- 1. Et factus est serma Damini ad me, dlcens: 2. Fili hominis, duae mulieres filiae matris
- unius fuerunt.
- 3. Et farnicatae sunt in Ægypto, in adolescentia sua farnicatae sunt: ibi subacta sunt ubera earum, et fractaé sunt mammae aubertatis earum.
- 4. Nomina autem earum, Oolla maior, et Ooliba saror eius minar: et habui eas, et pepererunt filias et tilias. Parro carum nantina. Samaria Oulla, et Jerusalem Ooliba.
- B. Fornicata est igitur super me Oolla, et insanivit in amatares suos, in Assyrios propinquantes,
- 6. Vestitos hyacintho, principes et magistratus, invenes cupidinis, universos equites, ascensores equorum.
  - 7. Et dedit farnicationes suas super eos electos, filios Assyriorum universos: et in amnibus, in quos insanivit, in immunditiis corum pollula est.
  - 8. Insuper et fornicationes suas, quas hahuerat in Ægypto, non reliquit: nam et illi darmierunt cum ea in adalescentia eius, et illi confregerunt ubera pubertatis eius, et effuderunt farnicationem suam super cam.
  - 9. Propterea tradidi cam in manus amatarum suorum, in manus filiorum Assur, super quorum insanivit libidine.
  - 10. \* Ipsi discooperuerunt, ignominiam eius, filios et filias eius tulerunt, et ipsam occiderunt gladio: et faclae sunt famosae mulieres, et iudicia perpetraverunt in ea. \* Sup. 16, 38.

- 1. E il Signore parlommi, dicendo:
- 2. Figliuolo dell' uomas furon due donne figlie d'una stessa madre: 3. Ed elle peccarono nell' Egitto, nella loro adoiescenza peccarono: (vi perderono (l loro
- onore, e furon disonorate nella prima loro pubertà. 4. E si chiamavana la maggiore Oolla, la minor sorella Ooliba; e la te sposal, e
- partoriron figliuoli, e figlie. Or quanto a'ior noml, Oolla è Samaria, ed Ooliba è Gerusalemme. B. Oolla adunque mancò a me di fede, e
- impazzò dielro a' suol amatori, gli Assiri suoi vicini
- 6. Vestitt ili giacinta, che erana gran signori, ed in dignità, giovani amabili, tutti cavalieri, e domatori di cavalli:
- 7. E peccò sfacciatamente con questi nomini distinti, tutti figlinoti degli Assiri, e si contaminò colle immondezze di tutti coloro. dietra a' quali lumazzò.
- 8. E di più non abbandano ella le male pratiche, che aveva avute nell' Egitto ; imperocchè all Egiziani ancora commisero adulterio con tel nella sua adolescenza, e disonoraron la sua pubertà, e in lei trasfusero
- lutte le laro fornicazioni. 9. Per questo la diedi io in potere de'suoi amatari, în potere de figli di Assur, nell'a-
- more de quall avea perduta il senno. 10. Ei scopriron la sua Ignominia, menuron via i sual figliaoli, e le figlie, e lei ucciser di spada: e queste divennero donne famose, quando di lei fecer gindizio.

2. Furon due donne fiolie d'una stessa madre, Gipda e Israrie dopo lo scisma avvenuto sotto Robonno, formarono due popoli , il popolo delle dieci tribu , che ebbe per città capitale Samaria , e Il popolo delle due tribu di Giuda , a di Beniamin , che ebbe per sua capitale Gerosalesame. Questi due popoli sono ligurali per queste due donne figlie d'una medesima madre, perclie ambedite comune riber l'origine da Abramo , e da Sara ; il popolo delle dieci tribu è significato per Oolla , che dicesi rovella maggiore, perche la stesso popolo era più numeroso, e potente, sendo composto di dieci tribu, dovr il popolo igurato per Ooliba , era di due sole iribu: Il nome di Oofts significa un padiglione, quello di Ooliba, vuol dire, il mio padiglione, usver laberaucolo è in lei, perchè nel popolo di Giuda avea Dio II suo Iempio. Alcuni vogliono, che Oolla sia della sorella maggiore, perchè fu la prima ad abbracciare il cuito de falsi dei.

3. Peccarono sell' Egitto Nell'Egitto aflorarono i faisi dei , prima che Mosé il traesse da quella schiavilu. Vedi cop. xx. s. , e gli Alti vii-4. E io le sposai. Contraendo con tutto il popolo l'al-

leanza sotto la mediazione di Mosè. 5, 6. Gli Assiri suoi racini. Gli Assiri, e gli Egiziani

rrano le due più possenti nazioni tra'vicini degli Ehrei.

e questi da quette presero le divinità, alle quali rendetter culto : Baal, il sole , la luna , e le stelle erano i principali dei degli Assiri, da'quali pure furmo trasmesse agli stessi Ebrel le abominevoli impurità, colle quali ono-

ravansi alcuni di que'dei. Festiti di giacinto. Di abiti di color di porpora : colore riserinto pei principi, e signori grandi. Vedi Na-

hum, 11. 3. Dan. v. 7.

8. Non abbandono elin le male pratiche, che aver avute nell' Egilto. Il fermento delle supervizioni dell' Egiilo non polè mai togliersi interamente da questo popolo, che restu sempre inclinalissimo al culto degli del di Egilto: testimone il vitello d'uro falto nel deserto, e que due vilcili fatti da Jeroboam, e gli onori renduti ad Adone, e simili cose rammemorate dal nostro Profeta VIII. 10. 54. , e da Isaia II. 20

Tutte le loro fornicazioni. Tutte le maniere d'idolairia, tutte le abbominazioni conosciute tra lorov. La diedi lo in potere . . . de figli di Assur. Phul ,

Theglathphalasar, e finalmente Salmanasar desolarouo in diversi lempi la Samaria, e condussero prigioniero quel popolo, IV. Erg. XV. 19. 20. XVII. XVIII. In: E queste discensero donne famose, ec. Samaria colle

sue liglie, dopo essere state famose pelle lore empieta . -

- 41. Quod eum vidisset soror eius Ooliba, ptusquam illa insanivit libidine: et fornicationem suam super fornicationem sororis suae.
- snam super fornicationem sororis suae. 12. Ad filios Assyriorum praebuit impudenter, ducibus et magistratibus ad se venientibus, indutis veste varia, equitibus qui vectabantur equis, et adolescentibus forma cunctis
  - egregia.

    43. Et vidi quod pollula esset via una ambarum.
- Et auxit fornicationes suas: cumque vidisset viros depictos in pariete, imagines Chatdaeorum expressas coloribus.
- t5. Et accinctos balteis renes, et tiaras tinctas iu capitibus corum, formam ducum omnium, similitudinem filiorum Babylonis, terraeque Chaldacorum, in qua orti sunt;
- thsanivit auper eos concupiacentia oculorum suorum, et miait nuncios ad eos ln Chaldaeam.
- 47.-Cumque venissent ad eam filii Babylonia ad cubile mammarum, polluerunt eam stupria suia, et polluta est ab eis, et saturata est anima eina ab illia.
- 18. Denudavit quoque fornicationes auas, et discooperuit ignominiam suam: et recessit anima mea ab ca, sicut recesserat anima mea a sorore cius.
- Multiplicavit enim fornicationes suaa, recordans dies adolescentiae suae , quibus fornicata est in terra Ægypti.
- 20. Et insanivit libidine super concubitum corum, quorum carnes sunt ut carnes asinorum: et sicut fluxus equorum, fluxus corum.
- 21. El visitasti scelus adolescentiae tinae, quando subacta sunt in Ægyplo ubera tua, et confractae sunt mammae pubertatis tuae:
- 22. Propterea Ooliba, hace dicit Dominus Deus: Ecce ego anscitabo omnes annatores tuos contra te, de quibus satiata est anima tua: et congregabo eos adversum te in circuitu;
- 23. Filios Babylonis, et universos Chaldaeos, nobiles, tyrannosque, et principes, omnes filios Assyriorum, luvenes forma egregia, duces, et magistralus universos; principes principum, et nominatos ascensores equorum:

- 11. Le quali cose vedute avendo la sorella di lei Ooliba , impazzi anche peggio di lei , e nella sua fornicazione sorpussò la sorella:
- 12. Si abbandonò sfaccialamente a' figliuolt degli Assiri, a' capilani, ed a' magistrati, che andavano a trovaria vestiti di vesti a vuri colori, a' cavalieri domalori di eavalil, ed a giovinotti, che eran tutti di straordinaria
- 43. E lo conobbl, che aveano e l'una, e l'altra le stesse brutte inclinazioni.
- 4h. E andò sempre avauti nelle sue fornicazioni; e veduti arendo degli uomini dipinti nel muro, immagini de' Caldel, colorile,
- 15. Che aveano cinti i fiaurhi col balleó, e in testa liare di vari colori, come essendo figure di lutti i capitani, e rappresentanze vel figliuoli di Babilonia, e detta terra del Culdei, stove quegli erano nati;
- Gli occhi suoi s' invaghirono stranamente di essi, e mandò loro ambusciadori nella Caldea.
- 47. E venuti a lei l figliuoti ili Babilonia, e ammesti al suo lalamo, la disonorarono colle loro disonestà, e con essi ella si contaminò, e l'anima di tei di lor si saziò.
- 48. Ella non tenne occulte le sue fornicaziout, ma disvetò la sua ignominia: e presela in abbaminio l'anima mia, come l'unima mia avea presa in abbominio la sua sorella.
- Ma ella moltiplicò te sue forutcazioni, rammentando i giorni di sua adolescenza, quando peccò nella terra d' Egitto.
   E arse d'infame autore verso cotoro,
- che hauno carne simile a quella degli asini, e il furore imilano de' cavalli. 21. E rammentasti le soetteratezze di tua
- t adolescenza, quando il tuo onore perdesti in Egitto, e fu violata la tua pubertà. s 22. Per questo a te, Ooliba, così dice il
- Signore Dio: Ecco, che lo succlierò contro ili le i luot amatori, dei quati è già sazia l'anima lua, e contro di le raunerolti da lutte le paril; 23. I figli di Babilonia, e lutti i Caldei,
- i nobli, i ttrannt, e i principi, tutti t figliuoti degli Assiri, giovant di bett' aspetto, capitant, e magistrati tutti quanti, i principi de' principi, e i fumosi nett' arie di cavaleare:
- divennero famose pe' supplizi, co'quali furon punite per mano de'Caidei, i quali fecer giudizio di Samaria, e la trattarono come ella si meritava. 11. Le quali cose vedute avendo ec. L'empietà di Sa-
- maria furono non solo limitate, ma superate dalla sorella. Ooliba vide le prostituzioni di Samaria, e non volle essere da meno di lei.
- sere da mento da men.

  14. Feduti avendo degli momini dipinti nel muro, ce.
  Elia non conoceva ancora nei gli Assiri, nei i loro dei,
  quando per qualche relazione, che ebbe di loro, e per
  qualche pilitra di essi falta rozzamente sopra una muraglia, ella prese ad amarti furiosamente.
- r 15. Tiare di vari colori. La tiara de Caldel era come è it turbante de Maomettani. to. Mandà loro ambasciadori nella Caldea. Può alto-
- Mandá loro ambasciadori nella Caldra. Può allodere agli ambasciadori mandati da Achaz a Theglathphalasar, 1v. Reg. XVI. 17.
  - 19. Bammentando i giorni di sua adolescenza, quando ec. Costringundo Dio a ricordarsi delle precedenti sue colpe, e della idolatria da lei coltivata in Egitto ne tempi
  - di sua adolescenza.

    22. Susciterò contro di le i tuoi amatori. Pariicolar-
  - mente i Caldei, de'quali tutte adottasti le empleth.

    Des quali è già sazia l'anima tua. Onde annoiata di

- 24. Et venient super te instructi curru et rota, multitudo populorum: lorica, et clypeo, et galea armabuntur contra te undique: et dabo coram eis indicium, et iudicaliunt te iudiciis suis.
- 28. Et ponam zelum meum in te, quem exercent tecum in furore: nasum tuum, et aures tuas praecident: et quae remanserint, gladio concident: insi filios tuos, et filias tuas capient: et novissimum tuum devorabitur igni.
- 26. Et denudabunt le vestimentis tuis, et tollent vasa gioriae Luaca
- 27. Et requiescere faciam scelus tuum de te et fornieationem tuam de terra Ægypti: nec levabis oculos tuos ad eos, et Ægypti non recordaberis amplius.
- 28. Quia hace dicit Dominus Deus: Ecce ego tradam te in manus eorum, quos odisti, in manus, de quibus satiata est anima tua.
  - 29. Et agent tecum in odio, et tollent omnes labores tuos, et dimittent te nudani, et ignominia plenam: et revelabitur ignominia fornicationum tuarum, scelus tuum, et fornicationes
  - 50. Fecerunt haec tibi, quia fornicata es post gentes, inter quas polluta es in idolis earum.
  - 51. In via sororis tuae ambulasti, et dabo calicem eius in manu tua. 52. Haee dicit Dominus Dens: Calicem so-
- roris tuae bibes profundum, et latum; eris in derisum, et in subsannationem, quae est capacissima. 33. Ebrietate, et dolore repleberis: calice
- moeroris, et tristitiae, calice sororis tuae Samariac. 34. Et bibes illum, et epotabis usque ad fe-
- ces, et fragmenta eius devorabis, et ubera tua lacerabis: quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.
- essi il se'rivulta verso gli Egiziani, che non poirunno di-24. E di le forann'essi giudizio. Così veramente avvenne di Sedecia, e di que signori, che eran con lui, i quali lurco condotti dinanzi a Nabuchodonosor a Rebialia,
- dove egli li giudico. 25. Ti troncheranno il luo naso, e le tue orecchie. Si tagliava il naso, e le orecchie talvolta agli adulteri, come noto s. Girolamo, onde questa pena ben si conveniva a Gerusalemme, ta quale abbandonato Il suo sposo, il vero Dio , era andata dietro agli dei stranjeri. Può
- anch'essere, che i Caldei facessero soffrir questa pena a' prigionieri Giudel. 26. Gli ornamenti della tua oloria. Alcupi intesero significati i vasi sacri del tempio; ma parmi più naturale i intendere gli ornamenti della vanità e superbia di
- 27. Ne gli occhi Inoi olzerai verso de'simulacri, ec.

- 2h. E una turba di popoli verran sopra di te con carri , e cocchi: contro di le d' ogni parte si armeranno di corazza, di scudo, e di cimiero: e polestà darò loro di giudicurti, e di te farann' essi giudizio a lor talento.
- 25. E dell' offeso amor mio sopra di te prenderò vendetta, ed ei la furanno senza misericordia: li troncheranno il luo naso, e le tue orecchie, e il resto faranno in brant colla spada: meneran prigionieri i tuoi figlivoli, e le figlie, e quei che di le rimar-
- rà , sarà dato alle fiamme. 26. E ti spoglieranno delle tue vesti, e ti torran gli ornamenti della tua gloria.
- 27. E farò, che abbian pausa le tue scelleratezze, e la fornicazione apparata nella terra d' Egitto; nè gli occhi tuoi alzergi perso dei simulacri, nè più ti ricorderal dell' Egillo 3
- 28. Imperocché queste cose dice il Signore Dio: Ecco, che io ti darò in balia di coloro, che tu hai in avversione, in balia di coloro, de' quali era già sazia l' anima tua.
- 29. E ti tratteranno con odio, e ti torranno tutte le tue fatiche, e nuda ti lasceranno, e piena d'ignomínia: e saranno manifestate le tue fornicazioni, e le tue scelle-
- ratezze, e le tue fornicazioni. 30. Queste cose faranu' eglino a te, perchè hai peccato dietro alle nazioni, tralle quali tl se' contaminata, servendo agl' idoli
- 31. I costumi initasti di lua sorella, e il calice di lei porrò io nella tua mano.
- 32. Queste cose dice il Signore Dio: Tu berai il calice di tua sorella profondo, ed ampio: sarai oggello di derisione, e di scherno: grandissimo è il calice.
- 33. Ta sarai inebriata, e ricolma di affanno dal calice di affiizione, e di amarezza, dal calice di tua sorella Samaria.
- 34. E lo beral, e la succerai sino alla fondata, e ne divorerai i frammenti, e ti lacererai il seno; perocchè io ho parlato, dice il Sianore Dio.
- Non confideraj piu ne falsi dei, non gl'invocherai. Dopo la cattività ebbe fine la idulatria nel popolo Ebreo. 31. E il calice di lei porrò io nella tua mano. Lo stesso calice di amarezza, e di dolori, che bevve la tua sorella, lo farò io passare a te, perche lu pur lo beva ; il callon è la misura delle tribotazioni proporzionata alle colpe. Gerusalemme sarà presa, e distruita, come fo distruita Samaria, 22. Grandinimo è il colice. Nel latinn è una sconcordanza , perché capocissima certamente riferiscesi alta voce callee; ma la parola Ebrea corrispondente a questa è di genere femminino.
- 31. Ne divorcrai i frammenti. Come succede talora che un bevilore forsennato bevulo il vino spezzi col denti il bicchiere, e ne trangugi i pezzi di vetro; così della infedele Gerusalemme si dice, che ella pon solamente bera juito li vino dei calice preparatole dal Signore, ma i frammenii siessi del vaso ingoiera per maggior suo martoro.

- Propterea hace dicit Dominus Deus: Quia oblita es mei, et proiecisti me post corpus tuum, tu quoque porta scelus tuum, et forni-
- tuum, tu quoque porta scelus tuum, et fornicationes tuas.

  36. Et ait Dominus ad me, dicens: Fili hominis numquid iudicas Oollam, et Oolibam, et

annuntias eis scelera earum?

- 57. Quia adulteratse sunt, et sanguis in manibus earum, et cum idolis suis fornicatae sunt: insuper et filios suos, quos genuerunt milii, obtulerunt eis ad devorandum.
- Sed et hoc fecerunt milii: Polluerunt sanctuarium meum in die illa, et sabbata mea profsnaverunt.
- 59. Comque immolarent filios suos idolis suis, et ingrederentur sanctuarium meum in die illa, ut polluerent illud: etiam liace fecerunt in medio donnis meac.
- 40. Miscrunt ad viros venientes de longe, ad quos nuncium miscrant: ilaque ecce venerunt: quibus te lavisti, et circumlinisti stibio oculos tuos, et ornata es mundo muliebri.
- 41. Sedisti in lecto puicherrimo, et mensa ornata est ante te: thymiama menm, et unquentum meum posuisti super eam.
- 42. Et vox multitudinis exsultantis erat in ea; et in viris, qui de multitudine liominum adducebantur, et veniebant de deserio, posuerunt arinillas in manibus eorum, et coronas speciosas in capitibus eorum;
- 43. Et dixi ei, quae attrita est in adulteriis : Nunc fornicabitur in fornicatione sua etiam liaec.
- 44. Et ingressi sunt ad eam quesi ad mulicrem meretricem: sic ingrediebantur ad Oollam, et Oolibam, mulieres nefarias.
- 30. Nos ferei le giudzin ec. Non il unitra il con me a giudicare, e concinnance i due menje sorrelle, a deu dioletre, dopo che sono stati propiala il loro dell'ill'. Perez ec. el libano deritu Mocha perez le consulta di loro dell'ill'. Perez ec. el libano deritu Mocha perel le nocare di lui fossero consunti deller liamene, a per cotto o'ilequità notto atreso tenpo, in cui influentation i ligil in outre rip per probasario, presentandosi dinantà a me immondi comi renzo, e produnatio inselme il nei stabili, nor consultatione dell'illiame dell'il
- 40. Hanno mondolo a crecare di somilai, ec. Intende gli Egizinai, gil Asuri, ed altri popoli, co' quanti gii Ebrei erecaron di avere nilmonn, e commercio, e de' quali sodoranno gli del. E descrive tipo ti qual montera quede due donne crecasere di gendegone l'affetto di questi stranieri. Parin ora in plurate n totte den, rora in singolare all'una di esse, cio en Gerssaterme. Mai imbellettat gli cerà i nosi. Vedi quello, che si è
- detto IV. Reg. IX. 2. Jerem. IV. 30.
  41. Ti ponesti a sedere sopra bellizzimo letto, ce. Queato letto è uno di qurili, su quali slavano a mensa gli

- 35. Per questo il Signore Dio parla cosi: Perchè lu ti scordosti di me, c mi gettasti dictra alle tue spalle, tu purc porta le tue scelleraggini, e le tuc fornicuzioni.
- E'il Signore parlommi, dicendo: Figliuolo dell'uomo, non furoi lu giudizio di Oolla, e di Ooliba, e annunzierai loro i lor delitti?
- 37. Imperocché clle sono adultere, ed han le mani insanguinate, e si son contaminate co'loro itoli: cd altre a ctò i figli, che aveano a me generati, gli hanno offerti ad essi, perché il divorassera.
- 58. Ma questo ancora hanno fotto contro di me: Han profanoto in quel di il mio santuario, e violali i mici sobati.
- E quando agl' idoli immolavano i propri figli, entravano lo siesso di nel nuio santuario, afin di contominarlo: questo purclle han futto nel mezzo della casa mia,
- 40. Elle hanno mandata a cercare di uomini, che cran in lontano paesc, a' quali aveano spediti ombasciadori: onde ceco, che quegli sono venuti, e per cesì ti sei lavato, ed hai imbelettati gli occhi tuoi, e ti ornasti delle lue pompe.
- h1. Ti ponesti a sedere sopra bellissimo letto, e dinanzi a le fu imbandito la mensa: sopra di questa ponesti i mici timiami, e i mici unquenti.
- b2. E inforno ad essa (udiansi) le voci di gente festava : e a quelli , che tralla turba degli womini eran rondotti; e venican dal deserto, poter loro braccioletti olle moni, e vaghe corone sulle tor teste: b3. Ed to dissi riguardo a colei, che è in
  - verchiata ne' suai adulterii: continuerà cita ancora costei nelle sue fornicazioni? hh. Perocchè a lei andava ia gente, come
  - and Peroccae a ter magna ta gente, come a pubblica peccatrice. In tal guisa andava la gente a frovare Oolla, e Ooliba, donne stifande.

natichi, e l'uso di essi credesi, che lo prendesser gli Ebrei dagli Assiri. Ma qui semba cerlo, che per questo letto, e per la mense notata in appresso si debàs inicodire ne convito ascro fatto in onore degli doli, a'quali neccre si offeriva da Collès il timisma santo, e gli neguenti collesti di Do per uno dei solo suo tubernocolo, code era satto severamente probibi di farii, o adoperarii altrove. Yedi Erod, XXX. 23. 33.

At Existence of ross or, literous a grells norma.

A system, of we have been been for fixed at 1.

Coldel , no preser tuttl i colonia, e tutte les operations.

Coldel , no preser tuttl i colonia, e tutte les operations.

Anhals frome societé de serve ce grand illustrations du affette, (vigati cone à serves de fixes conto forer dons de la biochicalizarie, e la petitate, celle discontant du affette, (vigati cone à serves de fixes conto forer dons de la biochicalizarie, e la petitate, celle discontant de la biochicalizarie, e la petitate, celle discontant de la biochicalizarie de la petitate, delle discontant de la colonia ne petitate delle ser operation la colonia nel colonia della colon

- 48. Viri ergo iusti sunt: hi iudicabunt eas iudicio adulterarum, et iudicio effundentium sanguinem: quia adulterae sunt, et sanguis in manibus carum:
- 46. Haee enim dicit Doninus Deus: Adduc ad eas multitudinem, et trade eas in tumultum et in rapinam:
- 47.Et lapidentur lapidibus popularum, et confadiantur gladiis corum: filios et filias earum interficient, et domos earum igne succendent.
- 48. Et auferam scelus de terra, et discent annes nulieres ne faciant secundum scelus earum.
- Et dabunt scelus vestrum super vos, et peccata idolorum vestrorum portabilis: et scietis quia ego Dαminus Deus.

anch' essa, come conlimb fino al fine la sta maggior servicia Sumaria Perocche ella era da tutti conosciuta, e requentala come donna di pessima vita; tale era il conecto, che si avea di queste due nefante donno Colia, e Collita, che chi nndava a levorate, non vi andava, se non come da persone di mata vita.

55—15, Questi somisi admopse frame cua giutas ; este condanareamo cr. I Caliel alumque fannon opera, che è escodo la giustitta, quando ( come feere gia gli scharif riguardo a Samaria) condoneramo Gerussiemme alla pera dovuta alle solutire; e alle done conicide; perche di cincide, e di adultriri lisitati e nel 'una non perche di cincide, e di adultriri lisitati e nel 'una non contic, cua la lossa avvouto nel traspo alexo, percite qualito della perina erre a giustificare la punisione della hB. Onesti uomini adunque fanno cosa giusta: ei le condanneranno alla pena delle adultere, e alla pena dei sanguinari; perocchè sono adultere, ed han le mani lorde di sangue;

46. Imperocché queste cose dice il Signore Dio: Conduci contro di esse l'esercito, e abbandonale al terrore, e alle rapine;

47. E sieno lapidale dai popoli, e trafite dalle loro spade: eglino uccideranno i figli loro, e le figlie, e duranno le case loro alle famme.

- 48. E io torrò dalla terra le scelleraggini e impareranno le donne tulle a non imitare i delitti di quelle.
- 49. Le vostre scelleratezze saran poste sopra di vai, e voi porterete i peccati, degli idoli vostri j e conoscerete, ch' io sono il Siquore Dio.

seconda. Sanaria fa lapidata come adultura come adultura esta sul palacita Carusalemus, perocche similissima è la loro cansa, se non che Gerusalemus è stata unche processe di quella. Ramaneritadio la lapidarione pera processe di quella. Ramaneritadio la lapidarione como contro del cantili l'addel grittando grosse pietre contro le nura colle quali l'addel grittando grosse pietre contro le nura colle quali l'addel grittando grosse pietre contro le nura colle città, e mettre tutto a facco, e a augusta colle cantili città, e inettre tutto a facco, e a augusta del saccitato della considera del saccitato della considera della collega della coll

le provincie.

0. Porterete i peccati degl'idoli wastri. Poeterete la pena dell'empirch commense per amore de'vostri simulacri, il culto de'quali fu per voi il principio funesto di ogni iniquità, e la cagione di vostra rovina.

# CAPO VENTESIMOQUARTO

Caldasa pecna di carni messa al fueco, figura di Gerusalemme assediato, preso, e incendiata. Muore la moglie di Ezechiele, e Dio proibisce a lui di fare il duolo.

- Et factum est verbum Domini ad me, in anna nona, in mense decimo, decima die mensis, dicens:
- Fili haminis scribe tibi nomen dici huius, in qua confirmatus est rex Babylonis adversum Jerusalem hadie.
- Et dices per proverbium ad damum irritalricem parabolam, et loqueris ad eos: Ilace dicit Dominus Deus: Pauc ollam; pane inquam, et mitte in cam aquam.
- 4. Congree frusta eius in eam, omnem partem bonam, femur, et armum, etecta, et ossibus plena.
  - B. Pinguissimum pecus assume, compone quo-
- 1. L'anno noue, il d'erino mere, ex. L'anno nono di Sorderia ai diete di deteimo mes Nabenbodnosor comincio l'ausello di Gerussienme. Vedi tr. Reg. xvv. 1. Lo alesso giorno Bio rivebi questo gran fatto a Exchiète, che dimorava in Bablionia, e gli comando di cotare queso giorno, alinche quando vesisser in cuove della Giddea, gli Exeri di Rabinonia venissero a intendere, elta Exchiele per ispirito di Bio parava, e che la mano di

- E il Signore parlommi l'anno nono, il decimo mese, a' dieci del mese, dicendo:
- 2. Figliuolo dell' uomo, prendi memoria di auesto giorno, verchè ggai il re di Babilonia
- si è piantato dinanzi a Gerusniemme.

  5. E dirai a questa casa di contumaci una
  maniera d'allegoria, e parleval laro con questa parnbola: Queste cose dice il Signare Dio:
- sta parabola: Queste cose dice il Signare Dio: Prendi una caldala, prendita, io dico, e mettivi dell'acqua. h. Getlavi dentro pezzi di carne tutta scei-
- ta, la coscia e la spalla, le parti oltime, e piene di ossa:
  - 8. Prendi carne di bestle grassissime , e

Dio tra quella, che disponesa ogni cosa per l'adempimento de soio decreti contro quella infelice cità. 3-6. Peradi una caldinia, ce. Gerenia assesa colla atessa figura predetto i assetto i en distrazione di Geressia-enne; e da Erechiele op. 3.1. a si vede, che gli Elevi si barlarano del Profeta, e della mas similitodio; l. adisporte. La caldisti è Gerusalemme, i e ossa sono i priocipi, le carris sono il la popolo. et discoctif sunt ossa illiua in medio eius.

- 6. Propterea haec dicit Dominus Deus: Vae civitati sanguinum, ollae, cuias rubigo in ea est, et rubigo eius non exivit de ea: per partes, et per partes suas eiice eam, non cecidit super eam sors.
- 7. Sanguia enim eius in medio eius est, super limpidissimam petram effudit illum: non effudit illum super terram, ut possit operiri pulvere.
- 8. Ut superinducerem indignationem meam. et vindicta ulciscerer : dedi sanguinem eiua super petram limpidissimam, ne operiretur.
- 9. \* Propterea hace dicit Dominus Deus : Vac civitati sanguinum, cuius ego grandem faciam \* Nah. 3. 1. Hab. 2. 12.
- 10. Congere ossa, quae igne auccendam: consumentur carnes, et coquetur universa compositio, et ossa tabescent,
- 11. Pone quoque eam auper primas vaeuam ut incalescat, et liquefiat aes eius: et confletur in medio cius inquinamentum eius, et consumatur rubigo eius.
- 12. Multo labore audatum est, et non exivit de ea nimia rubigo eius, neque per ignem.
- Metti ancora una massa di ossa sotto la caldaia: ec. Sopra le legne da faz bollire la caldala metil quantità di ossa : la caldala bollirà , e la ossa, ehe vi sono dentro insieme colle carni ue sarauno colte. Queste ossa quali bruciando Insieme colle iegna contribuiranno a fir bollire la caldala in guisa, che le ossa stesse, che vi son dentro si concuocano, queste ossa, dico, sono sim-bolo della strage degl' iunocenti uccisi in Gerusalemme, la morte de'quall è una della cagioni dello stermiolo di questa città, onde nel versetto seguente dicesi : Guar alla città ranguinaria.
- 6. Che è lutta ruggine, e la ruggine non si è parlita da lci. Questa ruggine dinota la luveterata malitia, ed empleth degli Ehrei, empleta, che non ha potuto esser vinta ne dalle minacce di Dio, ne da precedenti gasti-
- Getta via (la carne) a pezzi, un pezzo dietro all'al-tro; non si dia luogo alla sorte. Getta via le carni tratte dalia caldaia a pezzi , pezzo per pezzo , ma alla rinfusa , e secondo che il verranno alle mani , sepra fare scelta pinttosto di un pezzo, che d'un altro, per significare come nella comune calamità gli uomini di Gerusalemme senza dislinzione alcuna saranno totti consunti un dopo l'altro dalla fame, dalla spada, e dalla pestilenza.

  7. In mezzo a lei è il sangue, cui ella spate; ec. Le memorio, al segni della strago de'bacon uccisi da Manasse,
- e dagli allri in Gerusaleanne, queste memorie, e questi segni sono esposti alla vista di tutti : percetie questa citta divennta modes non di uomini, ma di fiere cru-delli, non ha procurato di nascondere le sue crudeltà: Il sangue, che ella ha versato, non lo ha versato sulla terra, da cui sia stato bevuto, a dove colla polvere possa occultarsene le traccia: ella lo ha versato sopra dura limpidissina pietra, dove lungamente il sangue stemò si conservasse, e v'imprimessa il suo colore, onde fosse ta stessa pietra testimone, ed accusatore sempre parfante della barbarie, che dominava in Gerusalemme. La legge di Mose Ispirava un orror grande ello spargimento del saoarne tiu degli stessi animali, e nou solo era proibito severissimamente di maugiarne, ma si ordinava egiandio,

que strues ossium aub ea : efferbuit coctio eius, melli ancora una massa di ossa sotto la caldaia: ella bollirà a sergscio, e si cuoceranno dentro di let anche le ossa.

6. Per questo dice il Signore Dio: Guai alla città sanguinaria, caldaia, che è tutta ruggine, e la ruggine non si è partita da lei: getta via (la carne) a pezzi, un pezzo dietro

- all' altro; non si dia luogo alla sorte. 7. Perocché in mezzo a lei è il sangue. cui ella sparse : sopra tersissima pietra ella lo sparse, non lo sparse sulla terra. Onde possa essere dalla polvere ricoperto;
  - 8. Ond' io sopra di lei cader facessi la mia indegnazione, e facessi vendetta: Il sangue di tei ho sparso sopra tersissima pietra, onde non resti cetato.
  - 9. Per questo il Signore Dio parla così: Guai alla città sanguinaria, della quale io farò un gran fuoco.
  - 10. Metti le une sopra le altre ossa , aile quali io darò fuoco: le carnt si consumeranno, e tutto quello, che entra nella caldaia,
- si struggerà, e si sfarineranno le ossa. 11. Dopo di ciò tu porrai la caldala vuota sopra i carboni, offinchè si arroventi il rame e si liquefaccia, onde si strugga il suo sudiciume, e si consumi la ruggine:
- 12. Con falica grande, e sudore nou se le poté loglier la ruggine, neppur a forza di fuoco.

che versandosi lo stesso sangue, colla terra immediatamente si ricoprisse. Vedi Levit, vn. 26, 27, xvn. 13, Per la qual cosa argomento massimo della depravazione gran disima degli Ebrei si è il vedere, che Ezerhiele, e gli altri Profeti rimproverino ad essi la moitiplieltà degli degli omicidi, e lo sparcimento del sancoe nmano, e del sangue lunocente come un delitto divenuto comune a seguo di non recar più veruna ammirazione, non ehe orrore Ciò vuoi significare' il Profeta, dicendo, che Gerusalem me non isparse il sangue sopra la terra, che avrebbe bevuto, e dova ogni vestigio del sangue stesso avrebbe potuto coprirsi e nascondersi gettandovi della polvere : ma lo ha sparso sopra una tersa pietra, che lo ritiene, e dove ( nocho asciugato il sangue ) ne rimangono i segni ma-

8-10. Ond' io sopra di lei cader foccessi ec. Club ne verrà egli da tanta, e si borbara crudeltà? Ne verrà, che lo verserò sopra Gerusalemme tulta la mia indegnazione, e farò vendetta del sangue Innocente sparso da lei , e il sangue di lei spargerò lo pure pubblicamele, affinchè, come monifesta a tutti fa la sna crudettà, così sia ma-nifesto il suo gastigo, e resti dello stesso gastigo perpetua memorie. Gerusalemme adouque sarà come una vittima della divina giustizta, vittima else sara scannata, e U sangue di lei si verserà sopra limpidissima pietra : indi lo accenderò un grau fuoco di legna, e di ossa, che brueeranno sotto la caldala per far bollire le carni, e le ossa di questa vittima, e tutte sarau consuote le caraj, e si afarineranno le ossa 11. 12. Porrei la caldaia vuota ec. Consunto Intio

che era pella caklaja , la stessa caklaja sara messa sul fuoco, affinehe il rame stesso si atrugga, e così venga a consumarsi la immoodezza, e il sudiciume della caldala, la quale la altra guisa nou avrebbe poluto purgarsi ; perocchè lutto quello , che io aven latto linora per mondare Gerusalemme, in sempre inutile, e il fuoco stesso di varie tribolazioni , che io le mandai , non fu huccoa puriticarla. Con questa fortissimo ligura vicne a prersi (rome noto s. Gregoria), e lie, distrutte le ossa, che sono i principi, e i grandi , e le carul che è il popolo , la stessa

- 43. Immunditia tua execrabilis: quia mundare te volui, et non es mundata a sordibus tuis: sed nec mundaberis prius, donec quiescere faciam indignationem meaus in te.
- 14. Ego Dominus locutus sum: Veniet, et faeiam: non transeam, nec parciin, nec placahor: iuxta vias tuas, et iuxta adinventiones tuas iudicabo te, dicit Dominus.
- 48. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
- 16. Fili hominis, ecce ego tollo a te desiderabile oculorum tuorum in plaga: et non planges, neque plorabis, neque fluent lacrymae
- 17. Ingemisce tacens, mortuorum luclum non facies : corona tua circumligata sit tibi, et calceamenta tua erunt in pedibns tuis, nec amictu ora velabis, nec cibos lugentium comedes.
- 48. Locutus sum ergo ad populum mane, et mortua est uxor mea vespere; fecique mane sicut praeceperat mihi.
- 19. Et dixit ad me populus: Quare non indicas nobis, quid ista significent, quae tu facis?
- 20. Et dixi ad eos: Sermo Domini factus est ad me, dicens:
- 21. Loquere domui Israel: Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego polluam sanctuarium meum, superbiam imperii vestri, et desiderabile oculorum vestrorum, et super quo pavet anima vestra: fi-Gerusalemme imbrattata di taota sordidezze a iniquità strà data alle fiamme , perocché il solo ultimo eccidio di

questa osticata, e perversa ciità potè purgaria da tante ondezze, e abominazioni, r. 13. 16. Repentinamente ti tolgo er. Dio fa sapere al Profeta, che torrà per repentina morte a lui la sua cara con sorte, e nel tempo stesso gli proihisce di far duolo per questa morte. Tralle persone, nella morte delle quali era permerso a' sacerdoll di far duolo, non è amorenta la moglic, Levit, XXI. 1-2. M salcund pretendono, che ciò essendo permesso agli stessi accerdoti quando fosse morta una sorella non ancor maritata, si fosse con ragionevole interpretazione estesa ta legge di Mosè anche al caso della moglie, tralia quale, e il marito più stretti sono i legami, che tra fratello, e sorella. Altri (e forse più a proposito ) lasciando ne'suol termini la disposizione della legge considerano, che Ezechiele stando in paese straniero lungi dal tempio, e non avendo occasione di esercitare le funzioni sacerdotali, non sussistesa percio riguardo a lui ta ragion della legge, che proibiva di far duolo ne'funerall a' sacerdoti , perché con venisser fre quentemente a contrarre quella immondezza legale , per cui rendevansi incapaci di adeunpiere per un certo tempo

le stesse funzioni ; per la qual cosa Ezechicie nella Caidea averbbe potato fare il listo della propria moglie, come qualunque uomo del popolo, se Dio non gliel avesse vietato. 17. Sospirerai in segreto. Ti sara permesso di affliggerti per tai penlita , e di sospirare ; ma iu guisa che no ti senta

Tien legata alla testa ja tua corona. S. Girolamo dice,

13. Degna d'esecrazione è la tua immondezza; perocché io volli mondarti, e lu non ti se' mondata dalle tue fordure : e neppure ti monderai, fino a tanto che to abbia sfogato sopra di te il mio sdegno.

14. Io ii Signore ho pariato : Verrà il tempo, e io farò: non darò indietro, ne perdonerò, ne mi piacherò: secondo le tue vie, e secondo i tuoi ritrovamenti io ti giudicherò, dice if Signore Dio.

13. E il Signore parlommi, dicendo:

16. Figliuolo dell' uomo, ecco, che io repentinamente ti tolgo quel, che più amano gli occhi tuoi, e non ti batterai il petto, ne piangeral, ne darai libero corso alle lue la-

17. Sospirerai in segreto, non menerai duoio , come si usa pe' morti: tien legata alla testa la tua corona, e avrai ai tuoi piedi i calzari, ne li coprirai con velo la faccia, e non mangeral de' cibi usall da que', che so-

no in dolore. 18. lo adunque riferii ciò al popolo la mattina, e si mori alla sera la mia moglie: e al mattino, feci come m'avea comandato il

19. E disse a me il popolo: Perché non dichiari tu a noi , che voglian dire le cose , che tu ti fai?

20. Ed to diest toro: Il Signore mi ha parlato, dicendo:

21. Parla alla casa di Israele: Queste cose dice il Signose Dio: Ecco, che to profanerò il mio santuario, la gloria del vostro impero, e quello, che più amano gli occhi

che gli Ehrel per questa corpna di Ezechiele intendevan quella fettuccia di cartapecora contenente parole della lease, in male solevano mettere sulla fronte per adempire iciteralmente quello, che è dello nei Depteronomio vi. 8. Gli avrai pendenti (questi comandamenti) dinanzi apli acchi. Egli è però certo, che i sacerdoti Ebrei portavano una berretta cinta attorno alla testa con un nastro; ma non sappiamo se questo loro ornamento lo portasser semper anche fuori del tempio. Vedi Exod. XXXIX. 23. E siccome dal versetto 23. apparisce, che anche gli aliri Ebrei di Bablionia avenno simii corona (in Ebreo peer), potremo perciò intendere quelle bende o fettucce, colle quali si cingevano la testa , simili a'diademi de' re orientali, ma differenti di materia, e di prezzo. Or in tempo di duolo ogni ornamento si deponeva, ed era anche usitato il rito di andare a piedi scalzi, e di coprirsi fino al oaso col pallio.

che sool darsi n' parenti in occasione del funerale : o vero non mangeral di que cibi mal conditi a vili , dei quali sogliono citarsi gli Ebrei nel tempo di lutto.

18. In. Faci come m' avea comandato il Signore. Nondiedi segno veruno di dolore; e ciò diede molto da pensare agli Ebrel, nazione sommamente accurata in tutto quello, che riguardava gli ultimi uffici verso i defunti. 21. Il mio santuario, la gloria ec. lo permettero, che il templo mio, che è tutta la vostra gioria, che è la cosa

E non mangerni de' cibi usati ec. Non faral il pasto ,

plu amata da voi, e per cui maggiore è la vostra solleci-tudine, permetterò, ch'ei sia profanato dal Cablei : e di tranno di spada i figli, e le liglie, che voi lasciaste in Gerusalemme.

lii vestri, et filiae vestrae, quas reliquistis, gladio cadent.

22. Et facietis sicut feci: Ora amictu non

velabitis, et cibos lugentium non comedetis. 23. Coronas habebitis in capitibus vestris, et calceamenta in pedibus: non plangetis, neque flebitis, sed tabescetis in iniquitatibns vestris, et unusquisque gemet ad fratrem suum.

24. Eritque Execuiel vobis in portentum: iuxta amnia, quae fecit, facietis cum venerit istud, et scietis quia ego Dominus Deus.

28. Et tu fili hominis, ecce in die, qua tollam ab eis fortitudinem eorum, et gaudium dignitatis, et desiderium ocularum eorum, super quo requiescunt animae corum, fillos, et filias corum:

26. In die illa eum venerit fugiens ad te, ut аниuntiet tibi:

27. In die, inquam, illa aperietur os tnum cum eo, qui fugit: et loqueris, et nou silehis ultra: erisque eis in portentum, et scietis quia ego Dominus.

24. Ezechiele sarà un segno per voi. Quelin ch'ei fa adisso, predice, e annunzia quello, che sarrie costret-ti di fare anche voi, quando all'udire la trista nuova della ruina di Gerusalemme, della profanazione, e distruzione del tempio, dell'uccisione de'ligli ec. non vi sara per di dare alcuna esterna e pubblica dimostrazione di dolore. 25. Quello obe li fa farti, quel che e loro consolazione, cc. Il mio templo, che cra la loro foriezza, la consolazione, ta gloria , l'amore , e la fidanza del popol mio.

vastri, e quello, per cui sta in sollecitudine l'autma rostra: i figli vostri, e le figlie, che voi lasciaste, periranno di spada.

22. E farete come ho fatto lo, non vi cunprirete coa veta la faccia, e noa maagerete t cibi usati da que', che sono in dolore.

23. Porterete le corone sul vostri capi , a' piedi i calzari: non vi batterete il petto . e non piangerete; ma vi consumerete a mativo delle rostre iniquità, e agunn di roi saspirerà rivolto al praprio fratello.

24. Ed Ezerbtele sorà un senno per voi ; secondo quello, che egli ha falto, farete voi quando ciò accaderà: e conoscerete, ch' io suno Il Signore Dio.

25. E tu figliuolo dell'uomo, ecco, che la uel di , in cui io torrò loro quello che ti fa forti, quel che è loro consolazione, e loro gloria, e quel che più amano gli occhi laro, e quello in cui le anime loro confiduno; e torrò loro i figliuoti, e le figlie:

26. In quel di quando un fuygitivo giungerà a te, recamitotene la novella;

27. In quel giorno, lo dico, apriral tu la bocca col fuggitivo, e parteral, e non istaruf più ia silenzio; e sarai per essi un seguo, e voi canoscerete, che fo sono il Signore.

27. In quel giorno, to dico, aprirai lu la boccu col ec. Allora non pin taceral, ma parleral liberamente agli Ebrei, co'quali tu vivi, e rammenterai loro, come iulte queste cose furon predetie da te, quali ap-punto son raccontate da quel fugntivo, che viene dalla Giudea, e dirai, come per giusto gastigo di Dio tutto ció è avveguto a cagione delle loro colpe : e allora conosceranno, che tu in tutte le tue azioni se'dato loro da me qual segno, e portento dell'avvenire.

### CAPO VENTESIMOQUINTO

Agli Ammoniti, a' Mosbiti, agl' Idamei , e a' Filistei è minocciata l' estrema rovina, perche kanno affitto Israele, è si son rallegrati di sue sciagure.

1. E il Signore parlommi, dicendo: 1. Et factus est sermo Domini ad me , di-

cens: 2. Fili hontinis pone faciem tuani contra filias Amman, et prophetabis de eis.

3. Et dices filis Ammon: Audite verbum Domini Dei: Haec dicit Dominus Deus: Pro eo quod dixisti: Euge, euge super sanctuarium meum, quia pollutum est; et super terram Israel, quoniam desolata est; et super domum Juda, quoniam ducti sunt in captivitatem:

3. Perche riguardo al mio santuario, che è siato profanato . . . in hai detto : Bene sta , bene sta. Tuito questo e predetto , prima che Gerusalemme fosse assediata , e presa da Naisuchodonosor; ma Dio vedeva nel enore degli Ammoniii la segreta gelosia, e avversione loro contro Israele, la vedeva, dico, fin da quel tempo, in cui, sendosi quelli collegail con Sedecia contro Nabuchodono sor, parevano veramente amici di Gerusalemme. Vedi BIBBIA Vol. II.

2. Figliuolo dell' uomo, volgi la tua faccia contro i figliuoli di Ammon, e profeterai sapra di essi. 3. E dirai ai figliuott di Ammon: Udite

la parola del Signore Dio: Queste cose dice Il Signore Dio: Perchè riguardo al mio santuario, che è stato profanuto, e riguardo alla terra d'Israele, che è rimasa deserta, e riquardo alla casa di Giuda, meaata in ischiavitu, tu hai detto: Bene sta, bene sta;

Ezech, XXI, 19, 20, 21. Ma questa lega fondata sul solo interesse fu rotta subito che gli Ammoniti videro , che poteva tornar loro assai meglio l'unirsi con Nabuchodonosor, come pur fecero, Jerem. XXVII. à. La profezia contro questo popolo ebbe il suo adempimento cinque anni dopo la rovina di Gerusalemme, come anche quella coniro i Moabiti. Vedi Gluseppe Ebreo, Antiq. x. 11., ed anthe Jerem. XLIX.

- 4. Ideireo ego tradam te fitis Orientalibus in hereditatem, et collocabunt cantas suas in te, et ponent in te tentoria sua: ipsi comedent fruges tuas, et ipsi bibent lac tuum.
- 8. Daboque Rabbath in habitaculum camelorum, et filios Ammon in cuhile pecorum: et scietis quia ego Dominus.
- 6. Quia hace dicit Dominus Deus: Pro eo quod plausisti manu, et percussisti pede, et gavisa es ex toto affeetu super terram Israel:
- 7. Ideireo ecce ego extendam manum meam super le, et tradam te in direptionem gentium, et interficiam te de populis, et perdam de \*terris, et conteram: et seies quia ego Dominos.
- 8. Hacc dicit Dominus Deus: Pro co quod dixerupt Moah, et Seir: Ecce sieut omnes gen-
- tes, domas Juda:

  9. Ideireo ecce ego aperiau humerum Moab de civitatibus, de civitatibus, inquam, cius, et de finibus eius inclytas terrae Bethiesimoth,
- 10. Filiis Orientis cum filiis Ammon, et dalo eam in hereditatem: ut non sit ultra memoria filiorum Ammon in gentibus.
- f l. Et in Moab faciam indicia: et scient quia

et Beelmoon, et Cariathaim,

- rgo Dominus.

  12. Hace dicit Dominus Deus: Pro co quod fecit Idumaca uttionem: ut se vindicaret de filiis Juda, peccavitque delinquens, et vindictam expelivit de eis;
- 45. Ideireo hace dicit Dominus Deus: Extendam manum meam super Idumacam, et auferam de ca hominem, et iumentum, et faciam
- 4. Dará io te in potere de Josivoli di Oriente, ce. Il pose di Ammon d'avastato del Caldei, i quali ne prosenno il popolo in ischiavita, questo pare narà compato dal vieni Arabi Scrolli, i quali vi mercanno al pascolo i loro bestiani, vi faranso le stalle per le pecore, e il alternono le loro tende. I popoli dell' Arabia deserta sono ordinariamente indicati coi nome di figlicoli d'Oriente. Vedi Joh, 1. 3. Joron. MAL. 28.
- 5. E conoscrete, ch' in sono il Signore. Il Signore, che fo talte queste cose, che castigo i popoli per le loro iniquità, e do i loro pacei ad altre genti. La stessa predizione di tali cose tanto tempo prima, che assengano, annonala, e dimostra una sapienza infinita, cui futto è properate.
- s. Eco., che la coas di Giudo ella è cone tubte les re gent. I Mossibil e, all abitatori de monti di Seir, ceie gi iltumet, hanno delto: Gioda non ha un Dio, che toglia, ovvero, che possi liberado dalla polenza dei foste di quel e, che sieno le altre nationi cei con della considerado della polenza dei foste di quel e, che sieno le altre nationi cei loro dallo. Questa bestemmi dider Boi sara delta da "Moslidit, e dia; l'dimet, quassolo vedenano Gersaalemme oppressa, e distributa dei Calde; e il ma popolo secieno o condotto dei destruita da "Calde; e il ma popolo secieno o condotto.
- n. lo underò il fianco di Moab dalla parte delle cit-

- Rer questo darà to le in potere de' figlinoli di Oriente, ed eglino collocheranno in le i loro ovili, e alzeranno le inra tende: elmangeranno le tue biade, e beranno il tuo lette.
- B. E farii zi, che Robbath diventi abitozione di cammelli, e la regione dei figliuoli di Ammon stalla di bestie: e conoscerete, ch' to zono il Simore.
- 6. Perocchè queste cose dice il Signore Dio: Perchè lu hai battuto palma a palma, e hai tripudiato, e di tutto cuore il se' rallegrata dello stato d' faraele;
- 7. Per questo, ecco, che io stenderò la mano mía sopra di le, e il darò in preda alle genti, e il torò dal numero de popoli, e il sterminerò dalla faccia della terro, e il stritoterò; e conoscerai, che son io il Simore.
- 8. Queste cose illee il Signore Dio: Perchè Moah, e Seir han detto: ecco, che la caso di Giuda ella è come tutte le altre genti:
- 9. Per questo, ecco, che to nuderò il fianco di Moab dalla parte delle città, delle città, io dico, che sono su' confini le più celebri del paese Bellirsimoth, e Beelmeon, e Curlotholm.
- 10. A figituoli dell'Oriente (aprirò il fianco di Moab) come de' figituoli di Ammon, e a quelli darò il dominio di Moob, lalmente che non vimarrà tralle nazioni memoria dei
  - figliuoli di Ammon.

    11. E farò vendello di Moab; e conosceronno, che son io il Signore.
- 12. Queste cose dice il Signore Dio: Perchi l'Idumen ha volulo vendicarst de' figliuoli di Gluda, e senza riteuno ho veccoto per desio
- di vendetta; 15. Per questo così dice il Signore Dio: lo stenderò la mio mano sopro dell'Idumea; e ne sterminerò gli nomini, e i girmenti, e

 $\delta_{\rm s}$  , cv. Mosh al conditions motion onlike non places forth. The control of the Normer's Curta 1, 1; e. for the Wilsoner's Normer's counter deaths Jersen Curta 1, 1; e. for the Wilsoner's Mosh and the Normer's Curta 1, for the Curta 1, for the Normer's Mosh and the N

12. Perché L'Alusses An voluto condisersi ec. Come se dicesses preché l'odio di Esol, contro Giacotobà è pasasto ne'discendenti dello stesso Esau, i quali hanno serne fatto a Giadoli tutto il male, che hanno potrio, per questo lo stendero in mis mano contro l'idomesa. Gi'idune et erano sempre prodi a colleganti coi menti d'i serate, espagnatione di Grenselmore erano insieme co' Cabici. Vell John J. S. Jonos I. II.

eam desertam ab Austro: et qui sunt in Dedan, gladio cadent.

- 14. Et dabo ultionem meam super Idnomeam per mannin populi mei Israel, et facient in Edom iuxta iram meam, et furorent meum: et scient vindictam meam, dicit Dominus Deus.
- tB. Hacc dicit Dominus Deus: Pro eo quod fecerunt Palaestini vindictam, et ulti se sunt toto animo, interficientes, et implentes înimicities veteres -
- 16. Propterea hace dieit Dominus Deus: Ecce ego extendam manum meam super Palaestinos, et interficiam interfectores, et perdam reliquias maritimae regionis:
- 17. Faciamque in eis ultiones magnas arguens in furore: et scient quia ego Dominus, cum dedero vindietam meam super cos.
  - 13. La renderò deseria dalla parte di mezzodi; e que', che si trovano in Dedan, periranno di spoda. Vale a dire: da mezzodi a settentrione l'idumea sarà renduta un paes disabitato; perocche Dedan dovea essere ai confini dell' Idumen da settenirione. L'Ebreo , e i LXX : la ridurro in wa deserto , e (gl'idumei) suron messi a fil di spodo da Theman fin a Dedan : che è lo stesso senso della Volgata, dove il mezzedi è posto la vece di Theman per esser da quella parte situata questa città. Del rimanente questa profezia fu adempiuta cinque a sei anni dopo la

espugnaziane di Gerusalemme 14. E farò mie vendette dell'Idumea per le mani del mio popoto. Ouesta è una puova profezia contro gi' Idu-

la renderò deserta dalla parte di mezzodi; e que', che si trornno in Dedna, periranna

th. E foro mie vendette dell' Idumen per le mani del mio popolo d' Israele, ed ei tratteranno Edom secondo l' lra mio, ed il min furore: e conosceranno, che son lo, che fu mio vendetta, dice Il Signore Dio.

18. Queste cose silce il Signore Dio: Perche i Filistei han folto vendetta, e con lutto l'onimo si son vendicati, facendo strani, e sfogando qli onticht sdeam ;

16. Per questo il Signore Dio parla coxi: Ecco, che ia stenderò la mia mano contro de' Fillslei, e ucciderò gli uccisori, e sterminerò ali avanzi del paese marittimo:

17. E vendetta gronde prenderò sopra di loro, gostigandoli nel mio farore; e conoscerouno, che sun to il Signore, quando mi sarò vendicato di essi.

mei , profezia , che si adempiè a' tempi de' Maccabei , i quali soggettarono gi' Idumei , e li contrinserò a ricevere la circoncisione. Vedi 1. Machab. v. 65., 11. Machab. x. 16. , Joseph. Antiq. xut. 17.

15. Perché i Filistei han Intin vendetta, ec. I Filistei erano sempre stali aemici crudeti d' Israele non menn degl' Idumei : quindi ad essi pure è minacciata la divina vendetta, particolarmente a motivo della barbarie esercitata da essi contro i Giudei Auggiaschi nei tempo delle

ultime calamità di Gerusalemme. 16. Gli avanzi del paese marittimo. I Filiatel abiliavano lungo la costiera del mar grande, o sia del mare Medi-

### CAPO VENTESIMOSESTO

Tiro serà presa, e distrutta da Nabuchodonosor, perché fece festa della devoluzione di Gerussiemme.

dicendo:

- 1. Et factum est in undecima anna, prima mensis, factus est sermo Domini ad me, di-
- 2. Fili hominis, pro co, quod dixit Tyrus de Jerusalem; Euge, confractae sunt portae populorum, conversa est ad me: implebor, deseria est:

cens:

- 5. Propterea isaec dicit Dominus Deus: Ecee ego super te Tyre, et ascendere faciani ad te
- t. Ed avvenue, che l'undecimo nano, il
  - primo giorno del mese, il Signore parlomati. 2. Figliuolo dell' uomo, perchè Tiro ha detto di Gerusolemme: Bene sin: sono spezzate te porte de' popoli: tutti verranno a me, in mi empirò, ello è deserta;
  - 3. Per questo così dice il Signore Dio: Ec. co, che lo vengo contro di le , o Tiro, e unni-

1. L'undecimo anno, il primo giorno del mese, ec. Questo anno undecimo della entitvità di Jechonia, e parituente undecimo del regno di Sedecia egli è l'anno stesso siella rovina di Gerusalemme. È qui notata il primo giorno del mese , ma non è delto di qual mese , onde la varietà de' sentimenti Iragi' interpretti. Quanto a me cryderei, che sia da intendersi lo siesso mese quarta, in cui fu presa Gerusalemme, onde la profezia sarebbe di atto giorni anleriore alla espugnazione della ellia, della cui distruzione Exechiele predice, che Tiro fara gran festa, e predice lasiame, che perciò sarà ella punita da Dia severamente. Non veggo cosa, che possa obblettarsi contro questa opinione esposta in tal guisa, e veggn una ragione, che poté avere li Profeta di tacere il nome del mese, la ciando cioè . ch' ei s' intendesse dalla parratione dei grande avvenimento, di cui egli parla.

2. Sono spezzate le porte de' popoli. Le porte erano luogo

di concorso, e di adunanza, come si disse piu valte, e Gerusalemme era la città, alla quale non solo dalla Giu-dea, ma anche da tutte le parti del mondo concorrevan gli Ebrei damieiliati in maltissime parti della terra : così Gerusalemme e delta cilla , le cui porte sono porte di molli, e vari popoli. Questa grande affluenza di gente (acea, che Gerusalemme sosse citta ricclassima, e di grandissimo commercio, donde l'iavidia di Tiro, la quale si railegra, ed esulta, perché le porte di quella città sono spezzate, oade dalla rovina di lei crescerà il compercio di Tiro. Tutti verranno a me. Letteralmente: Etla è venuta a

me, lo che si riferisce a Gerusalemme, cioè alle ricchezze, e al commercio di Gerusalemme, come se Tiro dicesse: lo diverrò il doppio piu grande, perche tirerò a me lutto il commercio, che cra diviso ira me, e Gerumme, omie lo sarò piena di beni, appunto perchè ella è ridolta na deserto.

gentes multas, steut ascendit mare fluetuans. derò sopra il le molte genti, come i fintti dei

- 4. Et dissipalmet muros Tyri, et destruent turres eins; et railam pulverem eins de ea, et dabo eam in limpidissimam petram.
- 8. Siccatio sagenarum erit in medio maris nuia ego locutus sum , ait Dominus Deus : et erit in direptionem gentibus.

6. Filiae quoque eius, quae sunt in agro, gladio interficientur; et scient quia ego Domions.

7. Quia hace dicit Dominus Deus: Ecce ego aildueam ail Tyruin Nabueliodonosor regem Babylonis ab Aquilone, regem regum, cum equis, et curribus, et equitibus, et coetu, populoque

8. Filias tuas, quae sunt in agro, gladio interficiet: et circumilabit te munitionibus, et comportabit aggerem in gyro, et elevabit contra te clypeum.

9. Et vineas, et arietes temperabit in muros tuos', et turres tuas destruct in armatu-

ra sua. 10. Immdatione equorum eius operiet te pulvis eorum: a sonitu equitum, et rotarum, et curruum, movebuntur niuri tui, cum ingressus fuerit portas tuas quasi per introitum urhis dissipatae.

44. Ungulis equorum suorum conculcabit omms plateas tuas: populum tuum gladio caedet, et statuae tuae nobiles in terram corruent.

12. Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes tuas; et destruent niuros tuos, et domos tuas praeclaras subvertent; et lapides tuos et ligna tua, et pulverem tuum in medio aquarum ponent.

43. \* Et quiescere faciam multitudinem canticorum tuorum, et sonitus cithararum tuarum non audietur amplius. \* Jer. 7. 34.

3. Come i flutti del more in tempesta. Paragona la moltitudine, la llerezza, Il tumulto dell'esercito de' Caldel a' flutti del mare sconvolto. Questa predizione contro Tiro è simile a quella, che leggesi Jerem. XIXII. Intorno allo siesso avvenimento. Dagli antichi scrittori della storia de Fenici, scrittori citati da Giuseppe (Cont. Ap. 1.) impariamo, che Nabuchodonosor assediò Tiro mentre ivi regnava Ithobai, e che l'assedio durò tredici auni.

4. E ia ne raderò fin la polecre, ec. Distruita la ciltà

ne geltero la polvere al vento. Così i LXX. Vedi una simile frase 3. Reg. xIV. 10.

5. Ella sará in mezzo al mare un sito da asciugarvi te reti. La città di Tiro era composta di due città, l'antica Tiro, che era nella terra ferma, e la nuova Tiro, che era in un'isola, e dall'una all'altra si andava per una selciata. Qui si parla di quella, che era in mezzo al mare, e dieste molto piu da fare a Nabuchodonosor per espugnar-· la : conciossiache egii dovette far di nuovo la selejata, che era stata distrutta da que di Tiro. Della unova Tiro adunone si dice . che atterrate le sue torri , e le mura , e le grandiose sue fabbriche non vi restera altro, che il sito romodo pe' pesentori, che vi asciugheramo le loro reti.

6 Le figlie nacora di lei, cc. Le citta subalterne di suo

mare in tempesta.

h. E abbatternnno le mura di Tiro, e distruggernnno le sue torri, e lo ne roderò fiu la noivere , e la ridurrò un tersissimo 80480.

B. Ella sarà in mezzo al mare un sito da asciugurvi le reti, perchè io ho pariato, dice il Signore Dio: ella sarà preda alle genti.

6. Le figlie ancora di lei, che sono nella campagna, perirauna di spado; е conosceronno, che lo sono il Signore.

7. Perocché queste cose dice il Signore Dio: Ecco, che io da zettentrione condurrò a Tiro Nabuchadonosor re di Babilonia , re de' regi con cavalti, e cocchi, e envalieri, e turba grande di popola.

8. Le tue figlie, che sono nella campagna el le neciderà di spada, e le circonderà di fortini, e numaszerá terra ull'intorno, e alzerà la scuda cantro di te:

9. E disporrà le vigne, e gli arieli contro ie tue muraglie, e le tue tarri distruggerà colle sue macchine da anerra.

10. Alin inoudazione dei suoi cavalli tu sarai ricopertu di polvere: nl romorio de' cavolleri e de' carri, e de' cocchi si scuoleran le tue mura, quand'egli per le tue porte entrerà come si entra in una città preso per

11. Le piazze lue tutte saron pesinte dail'unghie dei suoi cavalli, metterà a fil di spaila il iuo popolo, e le tue insigni statue anderanno per terrn.

12. Doranno il sacca nile tae ricchezze . prederanuo i tuoi fondacht, e distruggeranno le tue muraglie, e stiroccheranno le tue case magnifiche, e getteranno in mezzo atte ocque i tnoi pietrami, il legname, e la fua poinere.

13. E farò, che più non si sentano i tuoi cantici, e il suono delle tue cetre più non si

dominio. Tiro in que' tempi era padrona di quasi tutta la 7. Be de regi. Titolo, che si appropriarono i re Caldei,

e dopo di essi i re di Persia. s. Alzera lo scudo contro di te. Si avanzeranno contro le lue mura i soldati Caldel, avendo ciascuno sulla sua lesta lo scudo, serrati l'uno coll'altro in guisa, che non otranno essere offesi dai dardi, ne dalle pietre, cha contro di essi si gettino dalla tue mura.

p. Disporrà le vigae. La vigna formavasi di legoi assai forti, che sostenevano de'graticci, sotto de' quali gli ass dianti si accostavano sile mura per lavoraro colla zappa. Gli graeti erano grosse travi colta testa di ferro, le quali con impeto grande spingendosi contro le mura vi facevano breccia. 11. E le luc'insigni statue anderaano per terra. Le sta-tue dei luoi dei lauto apprezzate da te. Apollo, ed Ercole erano gli dei adorati principalmente in Tiro; e Quinto Carrio racconta (1th. 19.) che quando Alessandro assedio la unova Tiro i cittadini jegarono con entena d'oro la stalua di Apollo all'altare d'Ercole, affinché quel Dio non

potesse scapparsi, u per upera di magia non fosse rhiamato fuori della citti ta, I tuoi cantici, Ovvero I tuoi concerti di musica.

- Et dabo te in limpidissimam petram siecatia sagenarum eris, nec aedificaberis ultra; quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.
- 48. ttacc dicit Dominus' Deus Tyro: Numquid non a sonitu ruinae tuae, et gemitu interfectorum tuorum, eum occisi fuerint in medio tui, commovebuntur insulae?
- 16. Et descendent de sedibus suis onines principes maris: et auferent exuvias suas, et vestimenta sua varia abiletent, et induentur stupore: in terra sedebunt, et altoniti super repentino casu tuo admirabuntur.
- 17. Et assumentes super te lamentum, dicent tibi: Quomodo periisti, quae habitas in mari, urbs inclyta, quae fuisti fortis in mari, cum habitatoribus tuis, ques formidabant universi?
- t8. Nane stupebunt naves in die pavoris tui; et turbabuntur insulae in mari, eo quod nullus egrediatur ex te:
- 19. Quia hace dicit Dominus Deus: Cum dedero te urbem desolatam, sieut civitates quaenon habitantur: et adduxero super te abyssum, et operuerint te aquae multae:
- 20. Et detravero te enm his, qui descendunt in laeum ad populum sempiternum, et collocarero te in terra novissima sicut solitudines veteres, eum his, qui deducuntur in laeum, ut non habiteris: porro eum dedero gloriam in terra viventium.
- 21. In nihilum redigam te, et non eris, et requisita non invenieris nitra in sempiternum, dicit Dominus Deus.
- th. Le isofe? Tall! I perd ofter mare. They area fondate to varie part idelle lasignt closels, e.g. come fide Quisilo Curzio, si era rendula portrone non solo del vicino mare, ma di falti i lampia morra delever andarano le una ermate nerelle. Quisal Utica, Lepil. Cortagion, Cadice, e solo altre littari città famose per lore commercio da Tiri ri-curio della come della come
  - ts. l'eggendo, che nissuno più esce da ts. Le vielne isole

- th. E il renderò un tersissimo sasso, e sarai un luoga da asciugarri le reti, e non saval più edificata, perchè io ho portato, dire il Signore Dio.
- 15. Oneste cose dice il Signore Dio a Tira: al fracasso di tun rovina, e al genito di coloro, che sono uccisi nella strage, ehe in le si farà, non saronn' ellenn smosse le suole?
- 16. I principl tuttl del nure scenderaano da loro troni, e si torranno i toro matti, e getteranno le variegate lor vestimenta, e di simpore si cuopriranno; sederanno per terva, e altoniti di lua repentina caduta saron fuori di loro stessi.
- 17. E deplorando il tuo caso diranno a te: Come mai sei eadula, o abilatrice del hare, città gloriosa, che fosti putente in mure eo' tuoi abitatori, che eran temuli da tutti?
- 18. Saranno ora piene di spavento le nnvi nel giorno di tua rovina, e le isole del mare saronno affitte, veggendo, che nissuno più esce da te.
- Imperocché queste cose dice il Signore Dio: Quand' lo ti avrò fatta città desolota come le città, che non sono abitate, ed acrò mandato an diiuvio sopra di te, e le grandi acque ti averan rieoperta,
- 20. E quanto to ti neero gettata laggiù al popolo elerno con quetit, che scentiono net sepolero, e ti aerò collocata net più profondo della terra eco quel, che scentiono nel sepolero, divenuta tu sinita elte solltudini antiche, onde non sil abilitata e quando lo averò renduta la operia alla terra de vio;
- 21. Io ti ridurrò al niente, e più non sarot, e nismino ceremniloti ti troverà più, dice Il Signore Dio.
- avvezze à ricever continuamente nei loro porti gran onmero delle tue navi, rimarranna afflitte non veggeado ne le tue navi, ne i tuoi marinari. 19. Arrè mondoto un ditturio sorra di in. Il diluvio, e
- acque grandi significano le molte, e grandi calamita mandate da Dio sopra questa saperba citta-20, 21. E quando io li averò gettata laggiù al popolo eterno ec. Parla di Tiro come di una persona, di una sola donua: quand'io ti avro subissata, e gettata tra'morti ; quand'in ti avrò collocata tra quel popolo, che sta per sempre nel sepolero sino alla fine del mondo, donde nseira nella risurrezione generale per passare agli eterni suppilzi, non rimanemio di te sopra la terra, se non il luogo deserto, dave gia fosti; e quand'io alla terra dei popol mio avrò renduta la sua felicità , e la sua gioria , allora la tua gioria, il tuo impero, le lue ricchezze, ii tuo fasto sara da me literamente aanichilato, e tu piu non saral. Gerusalemme è qui detta terra de'vivi, perchè lvi adoravasi il Dio vivo, che è principio di vita per quei, che a lui servono, e perche ell'era abitaziane, a sepoltura del giusti, che daveano un di risorgere per vivere eternamente con Dio.

### CAPO VENTESIMOSETTIMO

Cautico lugubre sopra la rovina di Tero città marellima, e doviziosissima

- t. Et factum est verhom Domini ad me, dicens:
  2, Tu ergo fili hominis assume super Tyrum
- lamentum:

  3. Et dices Tyro, quae habitat in introitu
  maris, negotialioni populorum ad insalas multas: llace dicit Dominus Deus: O Tyre, tu di-
- \*\*isli: Perfecti decoris egn sum,

  \*\*A. Et in corde maris sita. Finilimi lui , qui
  te aedificaverunt, impleverunt decorem tuum:
- 8. Abiclibus de Sanir exstruxerunt le cum numibus tabulalis maris: cedrum de Libano tulerunt ut facerent tibi malum.
- Quereus de Basan dolaverunt in remos tuos; et transtra tua fecerunt tibi ex chore indico, et praetoriola de insulis Italiae.
- 7. Byssus varia de Ægypto texta est libi in velum ut ponerelur if malo: hyacinthus, et purpura de insulis Elisa faeta sunt operimenlum tunm.

  8. Habitatores Sidnnis, et Aradii fuerunt re-
- miges tui: sapienles tui, Tyre, faeli sunt gubernatores tui.

  9. Senes Giblii, et prudentes eius, habnerunt nautas ad ministerium variae supellectilis taae: nautas naves maris, et nautae carjun, fueruni la poullo uegotationis tuae.
- Introne Inquiere cautice sopen di Tiro. Se Dio ordina al suo Profeta di piangere le catanità, e în ruina di questa città, brenche infediele, viene con cità a dimostrare, che di 1d egli avea cura, e pessiero i come noto s. Girolame ) e come egli della perdiatione degli uomini non la no.
- diletto.

  3. Abia alla bocca del mare. Che ha un grande, e spaziono perto, da cui può far vela verso qualunque parte del mediterranco.

  Al fondaco de popoli di molte crote. Ella è il fondaco.
- donde ogni sorta di mercatanzie si portano ai popoli, che abitano oc' paesi mariitimi. 4. E son situada sel cuor del marc. In mezzo al marc. Cio s'intende della nuova Tiro. I imoi vacui, che li edi-
- Cio s'intende della nuova Tiro. I (moi vacuir, che li edificarono, ec. Ella (n o editicala, n almeno accresciuta grandemente da'Sidoni. S. Girolamo la chiama Colonia de'Siloni. E. Ti fabbricarono di abeti del Sauir i due patchi, della
- were Con beliksima figura parla di Tiro, come di una nave, il cui due palchi sono loranti di ferlissimo altete del monte Sanir, ovver Sarino, che è il nonce dato dal filotoji o quello, che gli Eterei chiamavano motor Bermon. 6. I sediti toni en 1 sediti, il banchi dei remignuti, che eran di legno, furono inerostati, e impialiacciali di avorio, che viene dall'indie.
- E le lue unquifiche ramere ornote di materia totta dall'unio d'Hafia. Non si posi da questa generalità di termini intendere quello, e dei dill'isole vieine all'Italia si potesse perudere per urmare la camera, o le camere di questa mare. L'Elerce è tradotto in varie guise, e qualele unulerno grammatico un'endo questo membretto coi preredente, l'espone così i reful toto i tejerce d'aroro, e l' callel toto i tejerce d'aroro, e l'

- 1. E il Signore parlommi, dicendo:
- 2. Or tu figliuolo dell' uomo intuona lugubre cantico sopra di Tiro;
- E diral a Tiro, la quale abita alla bocca dei mure, al fondaco de popoli di moite isole: Queste cose dice il Signore Dio: Tu.
- o Tiro, dieesti: Io son perfettamente bella, h. E son situata nel cuor del mare. I tuoi vicini, che ti edificurono, ti ornarono di ogni
- vaghezza;
  8. Ti fubbricarono di abeti del Sanir i due
  paichi dellu nave; tolsero un cedra dai Libano
- per fare il tuo albero.

  6. Piallarono le queree ili Basan per farpiare i tuoi remi , e i seitili tuoi li fecer ili
- avorio indiano, e le tue magnifiche camere ornute di materia tolla dall'isole d'Halia. 7. Il bisso d'Egitto a vari colori fu tessuio per far la lua vela appesa all'albero, il
- giacinto, e la porpora dell'isole di Elisa faevano il luo padigilone. 8. Gli abitalori di Sidone, e di Arad furono tuoi remiganti: i tuoi saplenti, e Tiro,
  - furono i tuoi pitoti.

    9. I vechi di Gebal, e i più intelligenti di essu ebbero maestranze occupate alle varie bisagne di tua murineria: tutte le navi del mare, e tutti i for marinari erano tuo po-
  - di bossolo portato dalla Macedonia, narrando Plinio, che
- era moito stimato il hosolo di quel parse.

  7. Il bisso d'Egitto a rari colori ce. Le vele di questa nuve dice, che erano di hisso, cioe di tele di finissimo colone a vari colori. Il colone in certi tempi, cioè prima

polo servendo alla tua mercatura,

- della scoperta dell'America era in grandissimo pregio. Il guccinio, e la purpura dell'inte di Iliane. Elisa è il purso di Finde nel Petoponarso, la cui perpora è celebrata dagli antichi serittori. Vedi Pin. 1v. 30. E considire, che fosse piu stimuta, e di maggior prezzo di quella, che facervai a Tiro stessa.
- 8. Gli abitatori di Sidone, e di Arad farono Inoi remiganti. Arad è un'isola assai nota sulla entiera della Fenicla, Gew. x. 18. Sendira voglia dire, ebe Tiro al mestier fattoso di remare si servisse non de' propri cittadini,
- ma de Sidofti, e degli ubitanti di Arad.

  I tuoi sapicuti... furoso i tuoi piloti. In questa citta
  tulta intesa alla navigazione, ed al commercio tutto il
  sapere si riducesa alla nautrea, alla scienza di bea gover-
- nure una nave.

  0. I receche di fedest, a i più intillipenti di ean ebbero

  0. I receche di fedest, a i più intillipenti di ean ebbero

  illibion era citta della Fenicia, e i legapiosoli di quella citta

  libion era citta della Fenicia, e i legapiosoli di quella citta

  ter constitue le navi e geri le fabbriebe insigni di True

  per constitue le navi e geri le fabbriebe insigni di True

  per constitue le navi e geri le fabbriebe insigni di True

  per i san questi tonni di di cital. True le neri della di more

  e terti i i be morinare re. Erano tuo popolo di sombio il

  vinitano le ricolo per di per constitue di intili

  venisano le ricolo per di per questiono le ricolo per della intili

  venisano le ricolo per di per persono le ricolo per della intili

gli altri parsi, e stendevano le tue corrispondenze per tutte

le parti del mondo

- Persac, et Lidil, et Liliyes erant in exerciti tua viri bellatores tui: clypenin et galeain suspenderint in te pro ornatu tua.
- 44. Filli Aradii cum exercitu tuo crant super muros tuos in circuitu: sed et Pignaei, qui erant in turribus tuis, pharetras suas suspenderunt in muris tuis per gyrum: ipsi compleverunt pulcritudinem tuam.

 Carthaginenses negotiatores tui, a multifudine cunctarum divitiarum, argento, ferro, stanno, plumboque repleverunt nundinas tuas.

- Graecia, Thubal, et Mosoch, ipsi institures thi: maneipla, et vasa acrea advexerunt populo tuo.
   De domo Thogorma, equos, et equites,
- et mulos adduxerunt ad forum tuum. 45. Filii Dedan negotiatores tui: insulae multae negotiatio manus tuae: dentes eburneos, et helieninos commutaverunt in pretio tuo:
- 4.6. Syrus negotiator tuus propter multitudinem nperum tuorum, gemmam, et purpuram, et scutulata, et byssum, et sericum, et
- ram, et sentuista, et byssum, et sericum, et chodehod proposuerunt in mercatu tuo. 47. Juda, et terra Israel ipsi institores tui in frumento prima, balsamuns, et mel, et o-
- leum, et resinam proposnerunt in nundinistuis.

  48. Damascenns negotiator tuus la multitudine operum tuorum, in multitudine diversarum opum, in vino pingui in lauis coloris

optinii.

- 10. Ta overé not la me cercine ce. Tira non avea sobila missonii, ma preciora al non sobile de bidadi d'uber montanelli i ma preciora al non sobile de bidadi d'uber este de la companie del la companie de la companie del la companie de la compa
- 11. No i Piginio, che diamono ce. L'autoce della nostra lalita versione, s. Girolamo, ci la sapere, che la voce Piginio, è qui posta per significare somini battogicie; a finche iliston creda, che al violesse mal accenuare quella razza di nombil favolei, nazil di statura, pe'quali erraza di nombili combitare codi grue, i quali da Omergando impresa il combitative codi grue, i quali da Omergando impresa di combitative codi grue, i quali da Omergando impresa di sun structura del processo del produzio di efertiva questo nombia veca greco, da sul serio greco, di guillica combitative, bottogiare, bottogiare,
- La Grecia, Thubal, e Mosoch ec. Thubal secondo s. Girolamo significa l'Iberia Orientale: Mosoch è la Cappadocia.
- 11. Du Toporna ce. Alcuni credono, che Toporna ala la Sarnazia, altri la Frigita, e veramenta aerice Pilolo (vir. 46.) che i Frigi ferono i primi domatori di cavalli. Sono però ancora celciri i cavalli Sarmati, Plin. viri. 42. Veli Gen. 3.

- 10. Ta avevi nel·lua eserella uamini bellicasi di Persia, di Lidia, e di Libia: appesa lo scado, e il cimiero servirano a te di arnomento.
  - 11. I figituoli di Arad tralic tae schiere stavana sulle tue unira coronandole: uno i Piguiet, che stavana sulle tue inrri, nppendevano intorno alle tue mura i toru tuvcassi: ei ti facceano perfettamente bella.
  - 42. I Cartaginest tunt corrispondenti, coll'abbundunza di lutte le ricche merci, coll'argento, ferro, stogno, e piomba empievana i luoi mercati.
  - La Grecio, Thubol, e Moxoch anch' essi negoziavano teco, portando al tua popolo degli schiavi, e degli utensilt di ranne.
  - 18. Portavano da Togorma alla tua piazza cavalli, e cozzoni di cavalli, e muli.
- 18. I figliuoli di Dedan faceran commercio con te: lu duvi le luo nurci a molte isote: e ue liravi in contraccambio denti d'ava-
- rio, e dell'ebono.

  16. Il Siro trafficava con te, e per avere
  le toe molte monifathire espoueva sut luai
  mercali gemme, e porpora, e telerle ricamale, e bisso, e seta, ed oqui sua prezima
  nale.
- merce.

  17. Giuda, e la terra di Israele venivano
  a for vegozi coa te esponeado alle lue fiere
  il francato mialtore, il batsuna, il ndele, e
- il frameato migitare, il batsuma, il miele, e l'olio, e la resina. 18. Il mercalante Damasceno contrattava
  - con le, e per le molte tue manifatture ti dava unolte, e varie ricchezze, vino pregiato, e lane di ottino colore.
  - 15. I figliaeli di Defon rc. Dedan figliaolo di Iresan, ripole di Alexano, è nominato Gene. 3xx. 3.; ma i dissendenti di questo Dedan ebber loro sode nell'Arabia, e qui per quello, che segue, pare, che vogdia significari qualche loda; quindi alexani vegilono, che a'internal i linold di Rodi, celebralidam pel commercio di mare, ia quale da della prima lettera fosse detta Redan, donde I Greci formarcho il nome di Rodi.
- E dell' clono. L'ebono é no legno dell'Etiopia, di un bel nero, lucente, duro, e pesante, di cui si faccono, e si fanno molti lavori.
- 16. Il Siro trafficing con tr, ec. S. Girolamo dice, che I Sorinal nache à suol tempi confinusamo ad essere spertissimi, e attivissimi aerentami. Questi dice, che portanzo a Tiro delle genme, o ala pietre prezione, della porpora ce. Ed ogni sua prezions server. In tel senso gli Evel spiegano la voce Chodehod. Altri Intendono un ru-blio, ed altri altra pletra preziona.
- 17. Il frameato migitire, il balanno, il miele, e l'ocio, e in resina. Di tutte queste coe era rieca la fiudea, e tra queste il balanno a lei sola era stato concevito, como dice Plioto, e la resional Gialand era tanto stimata, clus fino da' tempri di Giacobbe se ne mandava ocil' Egitto. Vedi Gen. XXXVI. 25. XIII. 11.
  - 19. Fine presisto. Letteralmente viso grasso. Aquila, a Troducione riterendo la voce Ebrea Iradussero, estos di Chellona, il qual vino è rasmentato da Atenno Bipossoph (ilb. 1, dove dice, che I re di Perria nona bevenno altre vino, che ji Chellonio. Chelvon donce assere luogo vicino a Dismasco. E lane di ottisso cedore. Un antico luterprete dice, che questa era lana di Mictoe i involta, subcentificatione.

- Dan, et Graecia, et Mosel, in nuadités tuis proposuerunt ferrum fabrefactum: stacte, et calamus in negotiatione tua.
- et calamus in negotiatione lua.

  20. Dedan institures lui in tapetibus ad sedendum.
- 21. Arahia, et universi principes Cedar, ipsi negotiatores manus tuae: cum agnis, et arietibus, et lucedis venerunt ad te negotiatores
- 22. Venditores Saba, et Reema, ipsi negotiatores tui: cum universis primis aromatitus, et lapide pretioso, et auru, quod proposnerunt in mercadu tuu.
- 23. Haran, et Chene, et Eden, negotiatores tui: Saha, Assur, et Chelmad, venditores tui:
- 24. 7psi negotiatores tui multifariam invohieris hyacinthi, et polymitorum, gazarumque pretiosarum, quae obvolutae, et astrictae erant funibus: cedros quoque lahebant in negotiationibus tuis.
- 28. Naves maris, principes tui in negotiatione tua: et repleta es, et glorificata nimis in corde maris.
  - 26. In aquis multis adduxerunt te remiges lui: ventus auster contrivit te ju corde maris.

    27. Divitiae tuae, et thesauri tui, et mul-
- tiplex instrumentum tunm, nautae tui, et gubernatores tui, qui tenehant supeliectilium tuan, et populo tuo praecrant; viri queque belatores tui, qui erant in le, cum universa muttitudine tua, quae est in medio tui: cadent in corde maris in die ruinne tuae.
- 28. A sonitu elamoris gubernatorum tuorum conturbabuntur elasses ;
- ditando con quest' epiteto l' antico savin costume degli Ezeré, de Greel, e de Ronnan di tener vestile le pecore, particolarmente perlie di han più tina, affinichi le plogne, e l'Intemperie dell'aria non guaxtassero la beliezza, e il candido colore dei foro velli. Il coloro tittino è il belliassimo colore candida delle belle lane. Vedi Bochart. Phaleg. t. 6. De Annual. P. 1, tib. 11, 12.
- 19. Dan, e la Grecia, e Mart ec. Dan città posta al confini di Giuda verso le seferati del Giordano, e he fu poi detta Paneade, e liaslamente ancora Cesaren di Filippo. Mosel, nissuno sa qual parse significhi. La nutra stillonte. La nutra stillonte dalla sun pianta. Della canno odorosa si è parlato altrove, come rese dalla canno odorosa si è parlato altrove, come rese dalla canno.
- dallá sua pianta. Della canno odorosa si e pariato altrove, come par dello stacte. Vetil Erod. xxx. 20. Qweyli di Dedan ce. Forse i discendenti di Dedan ligliuolo di Regma, uipote di Chus. Vetil Gen. x. 7. Anche uggi giorno nel levante siedono i signori sopra riccolissimi
- tappeti. 21. L'Arabia e tutti i principi di Cedar cc. L'Arabia deserta, e particolarmente i Cedareni non aveano altra ricchezza, che i loro bestiami.
- 22. Di Soba, e di Rema er. Saba significa gli Arabi Sabei nell'Arabia felice ricchissima di preziosi aromi, e di pietre preziose, e di oro, come qui si dice. Regma è città di med pose.
- 23. Háran. Aktimental Charran, nella Mesopotamia idove siette Akramo per quiche tempo. Vedi Gen. XVIII. (n. Chane: invero Chalanne, come dice Teodoreto, di cui e latta meurione Gen. s. 7. Eden., e il puese di Elen, dove fu il Paraduso terrestre. Vedi Gen. in. 8. Suba: quest' altro poese di Salu credesi vicino sil'Idunoz. Jasar: significa

- Don, e la Grecia, e Mosei portarnno alie tue fiere li ferro lavorato; la mirra stiilanie, e la cunna erono ne' tuoi fondachi.
- 20. Quegli di Dedan ti vendevano i tappeti da sedere. 21. L' Arabia, e tutti t principi di Cedur
- comperavano le tue merci: venivano a te em agnetti, actett, e copri a fur neyozio cm te. 22. I mercanti di Saba, e di Remu vor-
- tuvano n vendere nila tua piazza tutti gli aromail ptù squisiti, e pietre preziose, ed oro.
- 25. Haran, e Chene, ed Eden contrattavano teco: Saba , Assur, e Cheimad ti vendevano mercatuuzie:
- 24. Egiino facevano teco commercio di varie cose, portandoti balie di iacinto, e di lavort di punto, e preziosi tesori ieguti, e serrati con corde: ei ti vendevano ancora del legname di cedro.
- 25. Le tue navi hanno il primo luogo uetia tua mercatura: e tu fosti piena, e glorificata uitamente in mezzo ai mare.
- 26. I remiganti tuoi ti condussero in aito mare; il venio di mezzodi ti frucasso in mezzo aite acque.
- 27. Le tue ricchezze, e i tuot tesori, e it moito tuo carico, i tuoi marinari e i tuoi piioli, che avean in custodia le cose tue, e reggeona tua gente, e git uomini guerrieri, che avevi teco, e tutta la moltiiudine, che era
- dentro di te, è precipitata nell'abisso del mare il giorno di tua rovina. 28. Al rumor delle strida de'tuoi piloti si spaventerà la moltitudine delle ultre uavi:
- gil Assisi, Chelmond i se creditano al Caldeo è la Meria, 30. E di l'envir di munici cover di ricrimon. L'essis, i carrati con corda. Leganano le balle con crede, e di a vezzavano a legarte con canti atte, che critoriantamente non apera scioglire i noli, se non chi gli avera atti: e la stessa cosa al usuri, riguardo alle coso, e cibrrieri, nontro con contrato di consultato della consultati della conperchio colli cassa, i mode messori sopra in stesso coperchio becano legando la extrentita della consia con tale artitto, ci de se non altri reclabela monto tempo a viligori.
- 20. Le les meri hanno il primi luogo nello lus mercatera. Come se diocese: 4 uno nolumetri ricet il enavi di tutti i paesi co' ler mercatanti, ma te hai pradicismo condo il luccope, e il gracio dei vari poset, e ne riporti latio questo, che ii al trova di meglio, e il tais peoprie latio questo, che ii al trova di meglio, e il tais peoprie il luo trafilco. Pilipi cio da s'Penili i aptrimi di serve inventata la muttica i possima prob croelere, che piuttodo la proposizioni della proposizioni di proposizioni di protego di metti proposizioni di proposizioni di pro-
- nel colmo di tua felicità mentre a vele gonlie con gran franchezza scorrevi per alto mare, da un vento australe impetuoso fracassata, in mezzo alle acque rimanesti Improvvisamente sommersa.
- provisamente sommers.

  28. Si spoventeri la moltitudine delle ultre navi. Il naufragio di una nave si grande, si famosa, si ben confesta, si ben governata atterrirà tutte le altre navi, che temeramo sinalle schagura.

- 29. Et descendent de navibus suis omnes uni tenebant remum: nautae, et universi gubernatores maris in terra stabunt;
- 50. Et eiulabunt super te voce magna, et clamabunt amare; et superiacient pulverem capitibus suis, et cincre conspergentur.
- 51. Et radent super te calvitium, et accingentur ciliciis; et plorabunt te la anjaritudine animae ploratu amarissimo.
- 32. Et assument super te carmen lugubre. et plangent te : Quae est ut Tyrus , quae obmutuit in medio maris?
- 55. Quae in exitu negotialiunum tuarum de mari implesti populos multos: in multitudine divitiarum tuarum, et populorum tuorum, di-
- tasti reges terrae. 54. Nunc contrita es a mari, in profundis aquarum opes tuae, et omnis multitudo tua.
- quae erat in medio tui, ceciderant. 35. Universi habitatores insularum obstupuerunt super te : et reges earum omnes tempe-
- state perculsi mutaverunt vultus, 56. Negotiatores populurum sibilaverunt super te : ad nihitum deducta es , et non eris usque in perpetuum ..

30, 31. Si getteran sulle teste la polvere, ec. Duranno tujti i segoi di duolo gettandosi sul capo la polvere, aspergendosi di cenere, radendosi i capelli, vestendosi di cilitio, ricé di sacco

26. I mercatanti denti altri popoli fecer delle fischiate

29. E tutti i reminanti scenderun dalle navi loro; i marinari, e lutti i piloti staran sulla

terro : 50. E urteranno con voce grande sopra di te, e daran gridl dt dotore, e si getterun

- sutle teste la polvere, e si cuopriranno di ce-3t. E si ruderanno a causa di te i capelli , e si vestiranno di cilizi; e te piangeranno nell' amarezza dell' anima con pianto ama-
- rissimo. 32. E intuoneranno lugubre carme sopra di te, e ti piangeranno: Qual è la città, che sia come Tiro, e come lei, che muta si sta
  - nel fondo del mare? 55. Tu col tuo commercio marittimo ar-
  - ricchisti motte nazioni: coll' abbondanza dette ricchezze tue, e della tua gente tu facesti ricchi i re della terra. 54. Tu se' adesso messa in pezzi dal ma-
  - re: le tae ricchezze sono in fondo atte acque, e tutta la gente, che avevi con te, è perita.
  - 38. Tutti git abitatori delle isole sono uttoniti del tuo casa: e i loro regi sbigottiti per tal tempesta son cungiati di votto.
  - 36. I mercatanti degli attri popoli fecer deile fischlate sopra di te: tu se ridotta ni niente, e non sarai in perpetuo.

sopra di te. Da principio la ruina di questa città potente renderà attoutti e paurosi gli altri popoli; ma dipoi i rivali det commercio di Tiro, invidiosi di sua felicita, non solamente godaranno di sua caduta, ma insulteranno alle some calemità

# CAPO VENTESIMOTTAVO

Arrosanza, infedettà ec. del re di Tiro. Sidone sarà distrutta, Ritorno degl'Israelili nel toro paese 1. E il Signore purlommi, e disse:

- 1. Et factus est sermo Domini ad me, dicens: 2. Fili huminis, dic principi Tyri: Haec di-
- cit Dominus Deus: Eo quod elevatum est cor tuum, et dixisti : Deus ego sum , et in cathedra Dci sedi in corde maris: cum sis homo, et non Deus, et dedisti cor tunm, quasi cor Dei:
- 5. Ecce sapientior es tu Daniele : omne secretum non est absconditum a te.
  - 4. In sapientia, et prudentia tua fecisti tibi 2. Di' al principe di Tiro: ec. Da vari Padri quello, che
- dicest in questo capitoin del principe di Tiro, si applica interamente al demonio; altri poi l'intendono parte di quel re, e parie del demonio. La spiegazione de Padri nel senso allegorico è busolissima, perchè quantunque si parii propriamente del re di Tiro, la superbia, e la rovina di lui è descritta con termini, che aliudono visibil mente alla superbia, ed alla caduta di Lucifero, di cui quel re imitò il carattere. Un antico scrittore presso Giuseppe Ebreo Antiq. x. 11. dice, che questo re di Tiro si chiamava Ithobal.
  - Sul rono sono assiso qual Dio in mezzo ol mare. lo Bunnia Vol. 11.

- 2. Figliuoto dell' uomo di' al principe di Tiro: Queste cose dice il Signore Dio: Perchè si è innalzato il cuor tuo, ed hai detto: lo sono un Dio, e sul trono sono assiso qual Dio in mezzo al mare; mentre tu sei un uomo, e non un Dto, e il se'attribulta mente, quasi mente di un Dio:
  - 5. Ecco, che tu se' più saggio di Daniele : nissun arcano è ascoso a te. 4. Tu ti se' fatto forte colla tua saplenzu,
  - sono come li Dio del mare, avendo mio trono in questa citta piantata sopra uno scoglio in mezzo al mare. E ti se' attribulta mente, ec. Ovvero: il se' attribulto sapienza
  - simile a quella di un Dio. 3. Ecco che tu se più saggio di Doniete: ec. È qui una puogente ironia. La sapienza di Daniele si vede qui fino a qual segno fosse celebrala per lutto l'impero de' Caidei, mentre era passata in proverisio. Supponendo, ehe ciù sis stato scritto da Ezechiele l' anno undecimo di Sedecia, erano già tredici, o qualtordici anni, che Danicle avea spirgato a Nabuchodonosor il famoso suo so-

fortitudinem et acquisisti aurum, et argentum in thesauris tuis

- B. In multitudine sapientiae tuae, et in negotiatione tua multiplicasti tibi fortitudinem: et elevatum est cor tuum in robore tuo.
- 6. Propterea hace dieit Dominus Deus : Eo quod elevatum est enr tuuni quasi cor Dei:
- 7. Ideirco ecce ego adducam super te alienos, robustissimos gentium; et nudabunt gladios suos super puleritudinem sapientiae tuae,
- et polluent decorem tuum. 8. Interficient, et detrahent te : et morieris in interitu occisorum in corde maris.
  - 9. Numquid dieens loqueris: Deus ego sum, euram interficientilais te: eum sis homo, et non Deus, in manu occidentium te?"
- 10. Norte incircumcisorum morieris in manu alienorum: quia ego locutus sum, ait Dominus
- Deus. tt. Et factus est sermo Domini ad nie, dicens: Fili huminis leva planetum super regem
- 12. Et dices ei : Hacc dicit Dominus Deus : Tu signacutum similitudinis, plenus sapientia, et perfectus decore.
- 43. In deliciis paradisi Dei fuisti: omnis lapis pretiosus operimentum tuum: sardius, topazius, et iaspis, chrysolithus, et onix. et berillus, et sapphirus, et carbuneulus, et smaragdus: aurum opus decoris tui: et foramina tua in die, qua conditus es, praeparata sunt.
- t4. Tu Cherub extentus, et protegens, et posui le in monte sancto Dei, in medio lavidum ignitorum ambulasti.
- 13. Perfectus in viis tuis a die conditionis tuae, donce inventa est iniquitas in te.
- 7. E squaincranno le spade loro ec. Distrucolle loro spacie il luo saggio, e bei governo, il bell'ordine tenuto nel ino vasto commercio, e faranno sparire lo splendore del Ino regno.
- 8. Morras della morte di quegli, ec. Morral, e saral sepolto nel mare, sopra del quale era fondata la Jua possanza, e opujenza. Saraj gettato nel mare coe li tuoi sud-
- diti uccisi dal nimico, per essere cibo de' pesci. 40. Morrai della morte degl'incirconcisi ec. La tua morte sarà quale la merita un incirconciso, un empio,
- che non conosce, nè adora il vero Dio; morte vinienta, e infelicissima 12. Tu sigillo di somiglianza, pieno ec. Tu eri, o piul-Joslo li credevi quasi sigilio, portante espressa, e viva la somiglianza di un Dio; lu eri pieno di sapienza, e per-
- fetto in bellezza. 13. In tircui tralle delizie ec. Tu viveyl tralle delizie di un'amenissima citta, e in una reggia piena di magni
  - ficenza, e splendore; le tue vesti erano ornate di ogni aperie di pietre preziose, ed erao ricchissime di oro, che ti dava spiendor mirabile: E gla strumente musicula furon pronte ec. Dall'Elevo apparisce, che lale dee essere so della nostra Volgata: perocehe rappresenta il Proleta la magnificenza, colla quale fece sua pubblica com-

- e prudenza, e riponesti oro, ed argento nel tuoi tesari.
- B. Collo luo molla sapienza, e colla lua merentura hai accreseinta in tuo potenza, e il cuor tuo si è innolzato a motivo di lao robustezzo. 6. Per questo così dice il Signore Dio: da-
- puiehe ii tuo euore si e innalzolo, come se fosse cuore di un Dia: 7. Ecco, che io perciò condurrò contro di
- le deali stronieri fortissimi trolle nazioni , e sguaineronno le spade iero cootro io tuo sopienzo, e oseureronno il tuo splendore. 8. Ti uecideranno, e ti getteranno per ter-
- ro, e morroi della morte di quegli, che sono uccisi in mezzo al more.
- 9. Parlerai tu forse, e dirol dinanzi o'tuoi uccisori: io sono un Dio; mentre lu se un uoma dato in potere di quegli, ehe ti tor-
- ranno la vito, e non un Dio? 10. Morrai della morte degl' incirconcisi per man di stranieri, perché io ha partato,
- dice il Signore Dio. tl. E il Signore partommi, e disse: Figliuolo dell' uomo intuono lugubre cantico so-
- pra il re ili Tiroz 12. E gli dirni: quesie core dice il Signore Dio: lu sigillo di somiglianzo, pieno di
- sopienza, e perfetto in betlezza, 13. Tu vivevi tralle delizie del parodiso di Dio: sul tuo vestimento era ogni sorta di pietre preziose, il sardio, il topozio, e l'iaspide, il crisolito, e l'oniche, e il berillo, il suffiro, il carbonehio, e la smeraldo, e l'ara,
- che ti nava splendare, e gli strumenti musicoti furono pronti per te nel giorno di tua creazione. 14. Tu Cherubino, che le uli siende, e ailombra; e io ti coliocai nel santo monte iti Dio: tu comminavi in mezzo alle vietre (preziose), che gettovan fuoco.
- 13. Perfetto nelle tue vie dai giorno, in rui fosti creato, fino a tanto che in te si trovò iniquità.

arsa ornalo di ricchissimo, e spiendidissimo manto reale la mezzo a' cori de' suonalori questo re il giorno, la cui

- fu eletto, e assunto al Irono. 14. Tu Cherubino, che le nii slende, e adombra. Si lude qui chiaramente a' Cherubiol , che stavano sopra l'Arra, e l'adombravano; così questo re colla sua pienza, e col buon governo proteggera i suoi sudditi, e vegliava alla ioro felicita. Vedi s. Gigsiamo. Dove ta nostra Voigala ha extentus l'Eisreo legge unto, accennandoai l'uso di angere i re-
  - Te collocai nel santo monte di Dio. E come I Cherubini stavano nel monte santo; così te lo collocal in altezza grande di dignita, a di gloria. Monte di Dio vale monte allissimo
  - Tu camminavi in mezzo alle pietre ec. Splendida comparsa faces i su coperto di pietre preziose, in incentezza delle quali spandeva quasi raggi di fuoco; si puo intendere specialmente de carbonchi, piropi ec. Intorno alle: pietre preziose nominate qui innanzi, vedi quello, che si e delto, Exod. xxviii. 7., perocché sono qui rammentate nove delle dodici specia di pietre, che erano nel razionale del Pontefice.
  - 15. Perfetto nelle tue vie ec. Tu fonti esemplare di ottimo principe dal tempo di tua creazione in tutte le opere

- tô. In multitudine negntiatimis tune repleta sunt interiora tua iniquitate, et peccasti: et cieci te de monte Dei, et perdidi te, o Cherub protegens, de medio lapidum ignilnrum.
- 47. Et elevatum est cor tuum in decore tuo: perdidisti sapientiam tuam in decore tuo: in terram proiect te: ante faciem regum dedi te, ut cernerent te.
- 18. In multitudine iniquitatum tuarum, et iniquitate negotiationis tuae polluisti sanctificationem tuam: producam ergo ignem de medio tui, qui contedat te, et dabo te in cinerem super terram in conspectu omnium videntium te.
- Omnes, qui viderint te in gentibus, olistupescent super te: nibili factus es, et uon eris in perpetuum.
- 20. Et faetus est sermo Domini ad me, ilicens:
- 24. Fili hominis pone faciem tuam contra Sidonem: et prophetabis de ca,
- 22. El dices: Hace dicit Dominus Deos: Ecce ego ad te Sidon, et gtorificabor in medio tei: et scient quia egn Dominus, cum fecero in ea iudicia, et sanctificatus fuero in ea.
- 25. El immittam el pestilentiam, et sanguinem in plateis eius: et corruent interfecti in medio eius gladio per circuitum: el scient quia ego Dominus.
- 24. Et non crit ultra domui tsrael offendiculum ameritudinis, et spina doloren inferens indique per circuitum corum, qui adversantur cis: et scient quia ego Doninnis Deus.
- iue fino a tanto, che la felicità il rendette superbo, ed ingiasto, e per conseguenza infelice. 16. Nell'ampiezza del tuo traffico ec. Il tuo vasto com-
- mercio, ehe fu per le sorgente di ricchezze, e di poieraza, fu ancorra sorgente per te di molte iniquità, di alearia, d'inginalizia, dil fraudi, di superbia, di lusso afrenace ce, e lo il scaccial dall'altezza del grado, tu cui to il avez collocato.
- 17. La spienza perdesti insieme, e la magnificenza. Tu volesti essere piu di quello, ele eri per tua naiura, perdessi anche quello che avei), e in vece dello spiensiore, e della scienza, guadagnasti l'abblezione, e la sioltezza. Così a. Girolamo.
- Ti gittai per terra. Ti prival del regno. Non eredo necessario di ripetere continuamente, che è sempre qui il preterito posto in vece del futuro, secondo il primo senso, intendendoni cicè lutte queste cose del re di Tiro. Ti espos ogli occhi de re, ce. Affinchè dalla tua caduta imparassero la modestia, e la umitità, e il timore de pia-
- clist divini.

  18. Contominosti il two nontuario: ec. Coll'arricchire i delubri de' tuoi dei, co' tuoi acquisti peccaminosi il profinanti, e il rendesti pia immondi, ehe non erano per toro stessi.
- Di mezzo a le forò noncere un fuoco, cc. Dalle siense tue iniquità saris acceso quel fuoco, nel quale tu sarai

- 16. Nell'ampiezza del tuo traffico si riempi il tuo interno d'ioigultà, e in peccasti, ed lo ti diseacciai dai monte di Dia: e le Cherubino protettore spogliat delle pietre preziose, che bevevano splendor di fuoco.
- 17. Perocché il tuo cuore s' ioonizò nella tua magnificenzo: ta sapienza perdesti insieme, e la mognificenza: io ti gittai per terra: ti esposi agti occhi de're, affinchè ti mirus-
- 18. Coi gran numero di tue iniquità, e cogi ingiusti tuoi traffici contaminasti il tuo asutuario: io adunque di mezzo a te farò noscere un fuoco, che ti divori, e ti ridurrà in cenere sulla terra dinunzi a lutti coloro, che han gli occhi sopra di te.
  - 19. Tutti quegli d'altre nazioni, che ti vedranno, restrem commossi per cansu lua; lu se'ridotto ai niente, e in perpetuo nou sarai più.
    - 20. E Il Signore parlommi, dicendo:
- 21. Flytiuolo dell' uomo voigi la tua faccia contro Sidone, e profeta sopra di lei,
- 22. E dirai: queste cose dice il Signore Dio: eccomi a le, o Sidone, ed io sarò glorificato in mezzo a le: imperoche conosceran ch' io sono il Signore, attorche farò giudisto di lei, e furò in ici risplendere la mia santità.
- 23. Io manderò a let ia pestilenza, e ll sangue inonterà le sue piazze, e cadranno gii uomini in mezzo a lei uccisi di spado in ogni parte, e conoscernino, ch' io sono ii Signoire.
- 28. Ed ella non sarà più d'Inciampo, e di omarezza alla casa d'Isroele, ne spina, che fa doitre saronno quei che d'ogni parle la attorniano, e a iui sono infesti: e conosceranno, ch'io sono il Signare.
  - consumato, e ridotto in cenere, tu, che volevi essere un
- 22. Evenus a tr. a Sidone, etc. Sidone, città anticilisitan della Precile, era sistala marie dei Trey; ma. la figlia divrate ben perslo peisse sassi più della madre, che di precile sassi più della madre, che sassi più della di propositi di propositi di prolici sutti. et c. e. ; Sidone non dilei versui soccope, a Treo, quando i Caldei si voltaren contro di lei; ma prestrio, n'alto-discone perchi in gerra Sidone. Appesizione. Ecconii a le (dire Bio) pre pauler le inse empetia, e lo giorittorire ili nome mio colta vendella, se la laci delle tun seribrengisti, e dimestrere comi lo son giulia. Maria seria più di Vierienge, e di omerzizza sidone. Al. L. Non seria più di Vierienge, e di omerzizza sidone.
- and "Investe, ec. La case of "Investe non arra pin in question from (or "Sidool) on enemplo di afreniasi striciasi percente (or "Sidool) on enemplo di afreniasi empicia, e di luttil 1/11, che vanno congiunti colla ideli indira; in secondo longo la case di Fernice non arra pina lemerre la manezzo, e le pomitore, che le ventiasno da openiti stessi vidicii, sempre pencia i sperviendo il intutto questi individuali, sempre pencia sperviendo il intutto contrato della compania della contrato di contrato di contrato di propositi delectio, ca percente della contrato di con

- 28. Hace dicit Dominus Dens: Quando congregavero domum tsrael de populis, in quibus dispersi sunt, sanctificabor in eis coram gentibus: et habitalunt in lerra sua, quam dedi serro meo Jacob.
- 26. Et habitabunt in ea securi: et aedificabunt domos, et plantabunt vineas, et habitabunt confidenter, cum fecero indicia in omnibunt qui adversantur eis per circuitum: et scient quia ego Dominus Deus corum.

nali. Vedi Teodorcto. Una donna di Sidone (voglin dire Perabel figlinica di Elial re di quella città n maritala di Achab re di lerasie, non solo il marito, na tutto sucora li regno di Israsie indusse a professare pubblicamente l'idolatria, e promosse in tutto il paese la depravazione de' costuni. Vedi 3. Rez. xvi. 21. ec.

stumi. Vedi 3. Reg. xvi. 31. ec.
25. Earò in lei comoscere la mio santità dinanzi alle
sazioni: ec. Quand'io avrò liberato dalla callività di Bahilonia il mio popolo, e lo avrò fatto tornare nel suo paees, le genti tulic conoscerano la mia santità, ti mia 23. Queste case dice il Signore Dio: quondo lo orrò raunata la casa d' Errarle di mezzo a popoli, tra' quali l'ho dispersa, lo farò in lei conoscere la mia santità dinanzi alle nazioni: ed cila abilerà nella sua terra data da me a Giacobbe mio servo.

26. E vi abiteranno scevri di timore, e fabbricheranno case, e pianterauno vigne, e viveranno tranquilli. altorche io avvò fatto giudizio di tutti i confinanti, che sonì loro nemici; e conosceran, ch' io sono ii Signore Dio loro.

glostitis, it mis miserfoodis, e is mis feddit sell' object le mis promese, preche vedranne, che se he punito con glosticia heraè per suoi peccati, com misericame, che se sono il so substat dopo a rori o correito. Rai camori il so substat dopo a rori o correito. Rai camori consocialità carras conoccidite da tutti gli usoniol, alicerche dalla schia strata conoccidite da tutti gli usoniol, alicerche dalla schia del democio, e del peccato avrai liberato tutto il genere ununo per Cresi D'islo redevitore di tutti, e a tutti axra salvame, cella cilla della perce, che i Chelson, Circiliana?

#### CAPO VENTESIMONONO

Profezia delle calamità dell'Egitto, data in preda a Nabuchodonosor, perchè cal sua esercita ebbe molto da faticare nell'assedia di Tira.

- 4. In anno decimo, decimo mense, undecima die mensis, faetum est verbum Domini ad me, dicens:
- 2. Fili hominis pone faciem tuam contra Plusraonem regem Ægypti, et prophetabis de co, et de Ægypto universa;
- Loquere, et dices: tlace dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te Pharao rex Ægypti, draco magne, qui cubas in medio fiuminum tuorum, et dicis: Mens est fluvius, et ego feci memelbasum.
- 4. El ponam frenum in maxillis tuis: et agglutinabo pisces finminum tuorum squamis tuis, et extraham te de medio fluminum tuorum, et universi pisces tui squamis tuis adkaerebunt.
- 1. L'anno decimo, ec. L'anno decimo della callività di Joachim, e parimente decimo dei regno di Sederia. Così questa proferia e auteriore a quella, che precedelle, el è cootro la citta di Tiro; vedi cap. XXV.: ma questa reoltecata in questa logo, perche la guerra di Naturchodonosor contro l'Egitto fu posteriore all'espagnazione di Tiro.
- 2. Contro Fornone ex. Egil è Fornone detto Hophra, nyvêro Aprie di cui si parla Jerem. XLIV. 30. Egil si era mosso per soccorrere Sodecia, ma fu Injointa da Nabachodonono (Jerem. XXXIII. 10.), il quale presa Gerivatenme, espagnata Tiro, domasii gil Ammoniti, il Modi-ti, e gil Arabi, linaimente entrò nell' Egilin circa l'apno del Mondo 2023.
- 3. Gron dropore, Questa voce dropore significa an gran perce, un montro delle reque; ma qui speriment gran perce, un montro delle reque; ma qui speriment i coeconirilo, che è noverato da molti i rai Criscel, e nel Nilo ta Questi i suo regno, come dice Pilinio, benché anche in altri grandi Biuni si trovi. Egli era simbolo dell' Figitto, come i molte nutiche medaglie si vede, e come dio era adorato dagli Egistani; così Ercehiel da a Farnone il listo di gne no coccordile come titolo di ono.

- 1. L'anno decimo, il decimo mese, agli undici del mese il Signore pariommi dicendo:
- Figliuolo dell'uomo voigi la tua faccia contro Paraone re dell'Egitto, e profeterai sopra di lui, e sopra tuito l'Egitto:
- 3. Tu porterai, e dirai: queste cose dice il Signore Dio: cecami a te, o Faraone re dei l'Egitto, grun drogone, che giuci in mezzo ai tuoi fiumi, e dici: mio è il fiume, ed io

da me mi son fatto.

h. Ma io porrò un freno alle ine mascelle, e i pesci de' tuoi fiumi farò, che stieno attaccati olle tue squamme, e ti trorrò di mezzo a' tuoi fiumi, e iutti i tuoi pesci storanno altoccati alle tue souamme.

re, ed ana! Il Bochari afferna, che Faronou presso gli Egishali significara il eccocoffilio. Che giori in serza o l'ano Jenni. Quanti fiuni sono mon solamente i sette grandi rana, je quali il Nisi si seriori nei medificarano. Transportato del consistente del consistente del consistente del traversavano l'Egisto a gian consolita, e viologgio del comunercio. Moi e il figure, el i dei ane mi sono fatto. Moi el 1810, e lo non debito sal alcuno il mio essere, la mia polerana. Di questo Faronou e fatto dei consistente del consistente del consistente del meno.

4. Me io pervis un jeren alle her marcelle, ec. Poò a la colere alla maniera di perindre il cocciorillo untat dagal abitatoi dell' todo di Terdira, i quali faceran a lui connue gorra. Victio nel Rio un coccusio di petitaran independente di perindra dell' colore dell' todo di perindra dell' colore una forte, e assal grossa casa, i e cui estrenda i resevano colle moti di dellari, e da sinistra con los maniera dell' colore una forte, e assal grossa casa, i e cui estrenda i revenuo colle moti di dellari, e da sinistra maniera dell' compressione con la compressione dell' controllari della della della della della della maniera della della prisonera della della

- 5. Et proiiciani le in deserlum, et omnes pisces fluminis tui: super faciem terrae cades, non colligeris, neque congregaberis: bestiis terrae, et volatilihus coeli dedi te ad devorandum.
- 6. Et scient omnes habitalores Ægypti qua ego Dominus: \* pro eo qued fuisti baculus arundineus domui tsrael. \* Isat. 56. 6,
- Quando apprehenderunt te manu, et confractus es, et lacerasti omnem humerum eoram: et innitentibus eis super te, comminutus es, et dissolvisti omnes renes eorum.
- 8. Propteres hace dicit Dominus Deus: Ecce ego adducam super te gladium: et interficiam
- de te hominem, et lumentum.

  9. Et erl lerra Ægypti in desertum, et in solitudinem: et scient quia ego Dominus: pro co quod dixeris: Fluvius meus est, et ego feci
- Idcirco ecce ego ad te, et ad flumina tua: daboque terram Ægypti in solitudines, gladio dissipatam, a lurre Syenes, usque ad terminos Ælhiopiae.
- 11. Non pertransibit eam pes hominis, neque pes iumenti gradietur in ea: et non habitabitur quadraginta annis.
- t2. Daboque terram Ægypti desertam in medin terrarum desertarum, et civitates eius in medio urbium subversarum, et erunt desolatae quadraginta annis: et dispergam Ægyplios in nationes, et ventilabo eos in terras.
- t3. Quia haec dicit Dominus Deus: Post finem quadraginta annorum congregabo Ægyptum de populis, in quibus dispersi fuerunt.
- th. Et reducam captivitatem Ægypti, el collocabo eos in terra Piathures, in terra nativitatis suae, et erunt ibi in regnum humite:
- a so albrevo, ed ivi il haltetanno per bason tralto di termo, e finalimente gil sperza sano, e se il miniglia sano, Ve-di Elimen Fare. Hist. v. 21. Qui Dio dilev, ehe non sodo meno trans a sono esso trans a sono esso il prodi dei sosi simuli, quali saranno altaccati alla suo siguamme, vile a dire, un mila stessa calmalli fara codere con Farsone i suoi sudditi, tanto i grandi, come la piebe. Dove a situdie anche a sono distributa di poeti, che hanno quanti lico re v., a cui sano differi.
- 5. E le , c betti i pecci . . . in getterò nel desertor ce. Ucciderò te, e tutti I tuol pecci, e getterò I tuo, e i loro rorpi morti nel deserto. Pato essere, che la battaglia tra Faronce, e I Caldei seggiose nel deserto di Arabia. Non nervi reccetto, ne appoter. Non compregaberia, è un'abpreviazione della frese funie volte unata nelle Seritiare, seccodo la quale si dice di on uomo morto, ch'el va a runtesi co'suo antennil nel serpotero.
- a. 7. Perché la se' tato un satepa di coma per la casa d' lirade, Quando di praser in mono, ce. Parone avec di falto animo a Sedecia, e agli Ebrei, perché si rivilisser-o contro I. Called, promettendo loro grandi soccosti, conde già avea fatti andar contro al volere di Dio, e gli avea fatti andar contro al volere de di Dio, e gli avea fatti andar contro al volere de di Dio.

- 8. E te, e tutti i pesci dei tuoi fiumi lo gellerò nel deserio: tu cadrai per terra, e non sarni ruccillo, nè sepolto: lo ti ho dato nile bestle della terra, e agli uccelli dell'nria, che di le faran pasto.
- 6. E gli abitatori tutti dell' Egitto conoscerunno, che io sono il Signore, perche tu
  se' stato un sosteguo di canna per la casa
- 7. Quando ti preser in mono, tu ti rompesti, e lacerasti lutto il tor braccio; e quando voltero appoggiarsi sopra di le, e tu te n'andasti in pezzi, e facesti lor rompere i reni
  - 8. Per questo così dice il Signore Dio: ecco, che lo farò fiombare la spada sopra te te: acciderò i tuoi womini, e i luoi giumenti. 9. E la terra di Egitto diverrà un deserto, ed una solitudine: e conosceranno, ch'io sono il Signore, perché lu hai detto: mio è
- Il fiume, ed lo l'ho falto. 10. Per questo eccomi a le, ed a tuol fiumi: e farò, che la terra d' Egitto divenga una solitudine desolata dalla spada, dalla torre di Siene fiuo a' cunfini dell' Etiopia.
- tt. Ellu non sarà balluta da piede umano, ne pesta da piè di giumento, e sarà disabilala per quarani anni.
- 12. E în terru d' Egillo renderò deserta în mezzo ai paesi deserti, e le città di lei simili alle riltà distrutte, e zaran desolate per quarant' anni, e spergerò gli Egiziani tralle nazioni, e il traporterò in vari puesi ad ogni vento. 13. Perocchè queste cose dice il Signore
- Dio: dispo che saranno passati i quorant'anni, rattunerò gli Egiziani di mezzo a' popoli, tra'quali furon dispersi, th. E rimenerò gli schiavi Egiziani, e il
- th. E rimeneró gli schiavi Egizlani, e ll collocherò nella terra di Photurez, nella terra doce eroun uali, e vi formeranno un povero regno:
- solo Dio Iore; ne avanne admoque quello, che dovra pur cacalere; Farone non diede al lurs soategno à travele, se non quello, chia da a un sono debole una anna, ia quale non solo non el atta e regerio, ma aprompe tra mano, ende e la mano, e il Daroccio è a sul increta e, per cologo, che el da caderdo per trava rompe i lianchi. Questa bela similiasilne è usota anche no la compara de la cologo del cologo de la cologo de
- fino all'altra estremita. I LXX i resdussero: Da Magdat, e da Siene sino à congini dell' Etopia.

  11. Per quarant' onne. Questi quarant' anni dovelere finire i' anno terzo, osvero il quarto dei regno di Ciro. Altri il lanno termiosro i' anno primo dello stesso re, il quale rendette in liberta d'a diversi popoli menatti seniavi quale rendette in liberta d'a diversi popoli menatti seniavi
- nella Caldea da Nabuchodonesor.

  12. E lo terra d'Egitto readerà deserta in mezzo ai paori deserti, ce. Vale a dire deserta come la Giudea, la Fenicia, il paese di Ammon, di Moob, ec. desolati dallo stes-
- so Nabuchodonosor, che gli avea vinti, e spopolati.

  14. Nello terra di Phatures. Vedi Gen. x. 14. Quesia lerra era una parte dell'Egitto superiore. E vi formeramme un povero regno. L'Egitto non alto piu la testa; in

- t8. Inter celera regna erit humillima, et non elevabitur ultra super nationes, et imminuam eos ne imperent gentibus.
- Neque erunt nitra domni Israel in confidentia, docentes iniquitatem, ut ingiant, et sequantur cos: et scient quia ego Dominus Deus.
  - · 17. Et faclum est in vigesimo, et septimo anno, in primo, in una mensis: factum est verbum Domini ad me, dicens:
  - 48. Fili hominis, Nahuthodonosor rex Baly² lonis servire fecit exercitum sunm servitule magna adversus Tyrum: omne caput decalvatum, et omnis humerus depilatus e81: et merces non est redita ei, neque exercitui eins de Tyro, pro servitute, qua servivit milii adversus eam.
  - Propterea hace dicit Dominus Dens: Ecce ego dabo Nabuchodonesor regem Babylonis in terra Ægypti: \* et aceipiet multitudinem eius, et depraedabitur manubias eius, et diripiet spo
    - lia cius: et erit merces exercitui illius,
      \* Jerem. h6. 2.
      20. Et operi, quo servivit adversus cam: dedi
      ci terram Ægypti, pro eo quod laboraverit mi-
  - hi, ait Dominus Deus. 21. In die illo pullulabit cornu domni lsrael, et tibi dabo apertum os in medio corum: et scient quia ego Dominus.
  - soggetto a Ciro, ed a' Persiani, e avendo tentato di ribellarsi fu nuovamente soggettato da Cambise figliuolo di Ciro, il quale di nuovo il ridusse in pessimo stato. Vedi Erodoto (th. III. 9. 15.
  - 16. E nos serva p\u00eda in ideana della cara el Israele, e. Gl'Israeliti non contideramo piu nell'Egito, ne ricorreramo all'aluto degli Egitiani, ne seguiramo i loro comigli, come hauno latto per lo passato, quando l'allenara con quelli e stata corcainoe agli stessi Israelli di apparare da essi l'idolatria, e tutte le abbominazioni dell'Egitto.
  - 1.7. ¿Canto renterino nettimo, il primo mese, ce. Trala la precedente profesia, e, quella di alesso si è l'intervalioni di circa quindici anni, perchè questa è dell'anno in cui respognala Troc, e l'alira è anteriore di un anno alla espagnazione di Gerussiemme. Nel capo seguente verso un, c nel capo 3.1, ce. vederono delle Profesia di data anteriore; perchè nel mettere insieme gli scritti de' Profesi mon si è avuto riggardo all'ordini del tempi.
  - 18, 18. Nahucholousoer ha futto erreire la sua armusta co. Nahuchodousoer servi (serua saperto) di strumento a Dio per punire le linquita degli ablianti di Tiro, et egil, el li suo escretico reber motio da soffrire nel insogo assectio di tredici anoi, onde si dice, che i sodatti avvan perduti i capelli portando continuamente lu esta la ce-lada, c si erano scorticoli gli omeri a pertare leganne, e peltre, e terra, particolarmente per riempire il braccio

- 48. Et sarà tra gli altri regni il più piccolo, ne più s' innalzern sopra le suzioni, e ii terrò bassi, perchè non signoreggin le genti.
- 16. E non soran più in fidanzo della casa d'Israele, cui insegnovan l'iniquità, perchè a toro ricorresse, e gli seguitasse: e conosceranno, ch' lo suno il Signore Dio.
- 17. E l'onno ventesimo settimo, il primo mese, il primo del mese il Signore parlommi, dicendo:
- 18. Figiliado dell' nonno, il re di Babilonia Nobuchodonnor ha fulto servire lo sua nematu in penosa servità contro di Tro: futte le teste son divenute colve, e tutti gii omeri sono scorticati; e non è stoto dato a tui, n' ea suo esercito ricompenso per la serviti, ch' el mi ho prestato contro di Tiro;
- 19. Per questa così dice il Signare Dio: 19. Per questa così dice il Signare Dio: ecco, che lo melterò Nobucholomorar re al Babiloota nella terra d' Egitto, e ne forà prigioniero il popolo, e lo soccheggerà, e ne dividerà le spoglie, e sarà ricompensato il suo
- Pel seroigio renduto contro Tiro: io gli ho dato la terra d' Egitto, perchè egli ha fatteuto per me, dice il Signore Dio.
- 21. In quel giarno rifiorirà lo possanza della cosa d'Isroele, ed a le aprirò lo la bocca in mezzo nd essi, e conosceranno che lo sono li Signore.

of more she divident in citiz and continents. Le ottals and memories by gene, an units affaird only letter, perfect in Trit velocited of non pater pits resistent, c'imbartent Trit velocited of non pater pits resistent, c'imbartent perfect in pater i model in continue and a "anderson a continue" and a "anderson a "anderson a continue" and continue and a state of the state of the state of the state of the local velocity is a state of the state of the

31. In quel gierno rigierro la possanza el rella cosa el 1sende. Però la mol dopo la des atacino dell' Egitto derbonia fu tratto fossi datta prisone da Etimerochet Billione, e successor di Naberdolonova, a non passò motto lo, e successor di Naberdolonova, a non passò motto appresi de la becca el caracteristica del propositica del appresi de la becca en E. a le dareo lo gran idanza di parlare liberamente, esura che alcuno abbia ardimento di contralire, quando l'avveramento di tante lue predicioni una seguistata linitera el cei a tutte le fue jadicioni una seguistata linitera el cei a tutte le fue palare del propositata linitera el cei a tutte le fue pa-

### CAPO TRENTESIMO

#### Tutte le città dell' Egitto saranno devastate da Nabuchodonosor.

- t. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
- 2. Fili hominis propheta, et die: Haec dicit Dominus Deus: Ululate, vac, vac diei:
- Quia inxta est dies, et appropinquat dies Domini: dies nubis, tempus gentium erit.
- Et venict gladius in Ægyptum: et erit pavor in Ætiopia, cum cecideriut vulmerati in Ægypto, et ablata fuerit multitudo illius, et destructa fundamenta cius.
- Ætiopia, et Lybia, et Lydi, et omne reliquum vulgus, et Chub, et filii terrae foederis cum eis gladio cadent.
- Haec dicit Dominus Dens: Et corruent fulcientes Ægyptum, et destructur superbia imperii elns: a turre Syenes gladio cadent in ca, ait Dominus Deus exercituum:
- 7. El dissipabintur in medio terrarum desolatarum, et urbes eins in medio civitatum desertarum erint. 8. El scient quia ego Dominus: cum dedero
- 8. Et scient quia ego Domnius: cum dedero ignem in Ægyplo, et attriti fuerint omnes auxiliatores eius:
  9. In die illa egredientur nuncii a facie mea
- in tricribus, ad conterendam Æthiopiae confiilentiam; et erit pavor in eis in die Ægypti, quia absque dubio veniet.
- Haec dicit Dominus Dens: Cessare faciam multitudinem Ægypti in manu Nabuchodonosor regis Babylonis.
- regis Babylonis.

  11. tpse, et populus eius cum co, fortissimi genitum adducentur ad disperdendam terram: et evaginabunt gladios suns super Ægyptum: et

implebunt terram interfectis.

- S. Guai a quel di; ec. È lo stesvo, che se dicesse: quanto infelice sarà quel giorno! questo è il giorno delle vendette del Signore contro l'Egitto, giorno tetro, e caligiroso, che sarà il tempo, lo cui Dio visiterà nell'ira sua le nazioni.
- L' Etiopia sarà in terrore. Udendo con quanto furore i Cablei mettono a fuoco, e fiamme l'Egitto, i vicini Etiopi saran pieni di terrore.
- 6. La Libia. En viction of F Egitto. La Libia: Un passe all Loriam, o sin del Libi; al vote de Geremia (1475. 8.), che era viction all' Egitto, ma non se ne ha altra notizira; percechi mos a paria qui certamente deità. Lidia pevolimente per la paria qui certamente deità. Lidia pevolimente non di voli Egiziani, ma anche di modre altre nazioni. E Caba. Quanto pares, escondo Tolomoc, era nela Marcolda. Quantele antica versiona in vece del Gold, certano. I LiXA (valutarez: 1 Egiptica).

- 1. E il Signore parlommi, dicendo:
- 2. Figliuolo dell' uomo profetizza, e di': Queste cose dice il Signore Dio: Gellate urla: guni, guai a quel di;
- 3. Perorrhè il giorno è vicinn, è vicino il giorno del Signore, giorno caliginoso, che sarà il tempo delle nazioni.
- 4. E verrá contro l' Egillo la spada, e l'Etinpla sarà in terrore quando cadranno feritt gli Egiziani, e ne sarà menata via la moltiludine, e tulle le forze dell' Egillo saran distrutte.
- B. L' Etiopla, e la Libia, e la Lidia, e lutti gli altri popoli, e Chub, e i figliuoli della terra di alteanza periranno con essi di spada: 6. Queste case dice il Signare Dio: Aade-
- ranno per terra i zostegni dell' Egitto, e il suo impero superbo sarà distrutto: cominciando dalla torre di Siene cutranno di spada (gli Egiziani), dice il Signore Dio degli eserciti:
- E (quelle regioni) saran devolate in mezzo a terre deserte, e le sue città saran del numero delle città devastote.
- 8. E conosceranno, ch' io sono il Signore, quando avrò acceso il fuoco in Egitto, e surunno distrutte tutte le sue milizie ausiliari.
- Ia quel giorno partiranno de' messaggeri spediti da tae sopra triremi ad unitiar l'alterezza dell'Etiopia, ed ella surà ia terrore nel di dell'Egitta, il quat di indubilatamente verrà.
- 10. Queste cose dice il Signure Dio: 10 diraderò la moltitudine dell' Egitin per mano di Nabuchodonosor re di Babilunia.
- 11. Egli, ed il suo popolo, fortissimi tralic nuzioni saran condatti a distruzione dell'Egilla: e sguaineranno le loro spade contro l'Eolito: e coprironno di uccisi la terra.

Cosi non potrebber intendersi se non gil Ebrei, i quoli soli estravano nell'alienaza latta da Dio con Abramo; a sarrebbono quelli, i quali contro gli avvertinenti di Germia aveano voluto rifugiarsi in Egitto. Vedi Jerem. xiv. 28. E questi furuon javolli nelle calmità, che oppessere

l'Egitto. Vedl ascora s. Girolamo, e Teodoreto. s. Quando aerò acceso il fuoco in Egitto, ec. Il fuoco è simbolo delle grandi calamita di ogni specie.

 Pertireano de' excessogeri specifi da use sopra priresi ec. In quet tempo lo faro si, che sopra specific nati pertano dall' Egitto de' messagnieri, i quali portanoin nella Eliopia novelle di quello, che è accaduto all' Egitto, inranno calare l'alerezza, e la fidanza degli Eliopi, i qualla saran ricolosi di terrore nel siorno della desolazioni dell' Egitto, gicono che certamonele verri.

to. Le directro La moltiindine dell' Egito. La popolazione dell' Egitto era quasi Immensa, effetto della bonti del clima, e della fertilità della terra.

- t 2. Et faciam alveos fluminum aridos, et tradam lerram in manus pessimorum: et dissipabo terram, et plenitudinem eius manu alienorum, eco Dominus locutus sum.
- 43. \* Haee dicit Dominus Deus: Et disperdam simulacra, et cessare faciani idota de Memphis: et dux de terra Ægypti non erit amplius; et dabo terrorem in terra Ægypti.
- \* Zach. 13. 3. 14. Et disperdam terram Phathures, et dabo ignem in Taplinis, et faciam iudicia in Ale-
- xandria.

  15. Et effondam indignationem meam super Pelusium robur Ægypti, et interficiam multitu-
- dinem Alexandriae, 16. Et dabo ignem in Ægypto: quasi parturiens dolebit Pelusium, et Alexandria erit dissipata, et in Memukia angustiae quotidianae.
- 17. Iurenes Heliopoleos, et Bubasti gladio cadent, et ipsae captivae ducentur.
- t8. Et in Taphnis nigrescet dies, cum contrivero ibi sceptra Ægypti, et defecerit in ea superbia potentiae eius: ipsam nubes operiet, filiae autem eius in captivitatem ducentur.
- Et iudicia faciam in Ægypto: et scient quia ego Dominus.
   Et factum est in undecimo anno, in pri-
- mo mense, in septima mensis, factum est verbum Domini ad me, diceus: 21. Fili hominis brachium Pharaonis regia Ægypti confregi: et ecce non est obvolutum.
- ut restitueretur ei sanitas, ut ligaretur pannis, et fasciaretur linteolis; ut recepto robore posset tenere gladium. 22. Propierea haec dicit Dominua Deus: ec-
- 22. Propierea hace dicit Dominua Deus: eccee ego ad Pharaonem regent Ægypti, et comminuam brachium eius forte, sed confractum: et deitciam gladium de manu eius:
- Et dispergam Ægyptum in gentibus, et ventilabo eos in terris.
- 12. E i letti de' fiumi renderò ascintti. Può ciò intendersi del motti canall derivati da' rami del Nila, i quali canali, perche servivano di grande inspaccio a' cocchi, c alla cavalleria di Nabuchodonosor, pote cgli ascingare chiudendo i' ingresso alla capue del fiumo.
- 1a. E strupperò gi' idoli di Memphi. In questa cilita capitale dell' Egitto Inferiore si mantenera il toro adorato aotto il nome di Din Apide, ed ella era come il ceotro della idolatria Egiziana, et erano celebri gi' Indovini di Memphi, come nolo a. Girolamo.
- 14. K. Javi gindzio di Adessanbria. Puntici serennocio. La Messanbria. Puntici serennocio e Adessanbria. Di Elerco è No. che così chianavati ai tempi di Ezechicle quolisi città, la quate evento intata di serutta firitatenzia, e risensa in puedi di Adessanbro, e da bri che il nome: Vedi quebbo, dei ai celta devena. Litt. Tasso, della transi di monte più sono di prima di celta devena. Litt. Espo. La citta erano gli monia più superiul di tulto i Fasti. Litt. erano gli monia più superiul di tulto i Fasti. Ella citta erano del Nio più victiono all'Arabia.

- 12. E i letti de' fiumi renderò asciutti, e uomini crudeli farò padroni della terra, e sterminerò la terra, e tutto quello che ella contiene, per mano di stronieri: io il Signore ho parlato.
- 13. Queste cose dice il Signore Dio: io abbatterò i simulacri, e struggerò gl'idoti di Memphi, e principe nativo d'Egitto più non vi sarà: e manderò il terrore sulla terra di Egitto.
  - 14. E rovinerò la terra di Phatures, e darò Taphnia alle fiamme, e farò giudizio di
- Alessandria.

  18. L'Indegnazione mia spanderò sopra Pelusio baluardo dell' Egitto ; e farò passare a
  - fit di spada la moltitudine di Alessandria, 16. Ed lo darò fuoco all' Egitto: Pelusio sarà in dolori come una partoriente, e Alessandria sarà desolata, e Memphi ogni di in affami.
  - 17. La gioventù d' Eliopoli , e di Bubaste perirà di spada, e le loro spose saranno me
    - note schiave. 18. E il giorno annerirà in Taphnis , ailorche quivi io spezzerò gli sceltri di Egillo , e verrà meno la superbia di sua possanza:
    - tetra nuvola lo cuaprira , e le sue figlie saran condolte in ischiavità. 19. E giudizio farò io contro l' Egitto , e
  - conoscerauno ch' io sono il Signore.

    20. E nell' anno undecimo, ii primo mese, a' selle del mese, il Signore parlonimi.
  - dicendo:
    21. Figliuolo dell'uomo io ho rollo il braccio di Faranne re dell'Egitto, e non è stato curato per ritornarto sano, nè avvolto con
  - pezze, ne fasciuto con bende, affinche ripreso vigore possa maneggiare la spada. 22. Per questo cosi dice il Signore Dio: ecco, ch' lo vo da Faraone re dell' Egitto, e farò in pezzi il braccio di tui, che era forle, ma fu rotto, e farògli coder di mano la
  - spada:

    23. E spergerò l'Egitto tralle nazioni, e gli
    traporterò per le terre a iutti i penti.
    - 18. Il giorno ganerirà in Tophais. Tanto sara il lutto, e la costerazzione in Taphnis, che parra cangialo il di la oscuriasima notic. Vedi il vers. a.
  - m. Neff anne antérieux, ex. D'anne matérieux delle actività di l'Arcelona, et qui sation la prava formalieux di fatti di l'Arcelona, et qui sation la prava formalieux di forne accoma quelle, che avvene e l'arcelon, qui non per adra accesse a sobrei accurato, anne de la comparti de l'arcelona qui sono per adra accesse a sobrei accurato, descre con bio dere qui, che la rette di l'arcelo di detre; code lios dese qui, che la rette di l'arcelona di syrazare qual freste breche, ci de vergi, l'arcelo Na-locho-locomo perb la gerra medi l'agili. La prétare di la representation per la contra del consideration de l'activi. Arcel pessano, che possa qui come la tutti alfu longhi exer polor i pri agrevimente distrittà del Calif. Arcel pessano, che possa qui come la tutti alfu longhi exer polor i projectore celle del projectore dello dell'arcelona dello distrituire soble mi-

- 24. Et confortabo brachia regis Babylonis, dahoque gladium meum in manu eius: et confringam brachia Pharaonis, et gement gemitibus interfecti coram facie eius,
- 25. Et confortabo brachia regis Babylonis, et brachia Pharannis concident: et scient quia ego Dominus, cum dedero gladium meum in manu regis Babylonis, et extenderit eum super terram Ægypti.
- 26. El dispergam Ægyptum in nationes, et ventilabo cos in terras, et scient quia ego Dominus.

"21. E la mia spada porrò in mano a lui. Come ad esecutore dei miel decreti contro l'Egitto, e contro altre adempiere esattamente la mia volontà,

28. E darà vinore alle braccia del re di Babilonia, e la mia spada porrò in mano a ini, e spezzerò le braccia di Faraone, e quelli, che sarannu messi a morte suali occhi di lni, daran profondi sospiri.

25. E darò vigore alle braccia del re di Babilonia , e le braccia di Faraone non si reggeranno: e conosceranno, ch' to sono il Signore, quando io avrò posta la mia spada in mano al re di Babilonia, e questi la squainerà sopra la terra d' Eattto.

26. E spergerò l' Egitto tralle nazioni , e gii sbanderò in questo e in quel paese, e conosceranno, ch' to sono il Signore. genti lo darò a Nabuehodonosor valore, e possanza per

## CAPO TRENTESIMOPRIMO

La ruina del re Assiro, figura della ruina di Faraone.

- 4. Et factum est in anno undecimo, Jerlio mense, una mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens: 2. Fill luminis die Pharaoni regi Ægypti, et
- populo eius: Cui similis factus es in magnitudine tua?
- 3. Ecce Assur quasi cedrus in Libano, pulcher ramis, et frondibus nemorosus, excelsusque altitudine, et inter condensas frondes elcvalum est cacumen eius.
- 4. Aquae nutrierunt illum, abyssus exaltavit Illum : flumina eius manabant in circultu radicum eins, et rivos suos entisit ad universa ligna regionis.
- B. Propterea elevata est altitudo eius super omnia ligna regionis : et multiplicata sput arbusta eins, et elevati sunt rami eius prae aquis mullis.
- 6. Cumque extendisset umbram suam, in ramis cius fecerunt nidos omnia volatilia coeli, et sub frondibus eius genuerunt omnes bestiae saltuum, et sub umbraculo illius habitabat coe-
- 7. Eratque pulcherrimus in magnitudine sua,

totto anni prima , presa Ninive capitale degli Assiri , e ucciso Sarac loro re , Nabopolassar avea dato comincia-

tus gentium plurimarum.

- 1. L'anno undecimo, il terzo mese, il primo del mese, il Signore parloumi, dicendo:
  - 2. Figliuolo dell' uomo di' a Faraone re dell' Egitto, e al suo popolo: a chi se tu simile In tua grandezza?
  - 5. Eccoti Assur qual cedro sul Libano di belle braccia, ombroso di frondi, sublime di altezza, la cui vetta tra' densi rami s' in-
  - 4. Lo nudriron le acque, e una perenne fiumana lo fece salire in alto; l'umore correva intorno alle sue radici, ed ei facea passare I suol ruscelli a tuite le piante di quelia regione.
  - 5. Per questo ei superò in altezza le piante tutte del paese, e i rami suol si moltiplicarono, e si ingrandirono mercè dell' acque abbondanti.
  - 6. E com' ei getlava graude ombra, su'rami di lui fecer nido gli uccelli tutti dell'aria, e sotto alle sue frondi partorirono tutte le be-stie della foresta, e all'ombra di lui si rico
    - verava una turba di moltissime genti. 7. Ed egli era bellissimo per sua grandez-
- 3. Eccoti Assur qual cedro sul Libano cc. Nella Inter-4. Lo nudriron le ocque, cc. Come se dicesse : fullo pretazione di questa profezia noi ci attenghiamo al sencontribui a render bello, e rigoglioso questo cedro, Il prezanose di questa protezia noi el attengnilmo li sen-limento di s. Girolano, il quale coi nome di Assiri, il qual re tere significato il re, e il regno degli Assiri, il qual re è persignosto a un allissimo cedro; onde colla casiuta di quel re, e di quel codro, yleno il Profeta a predire ia si-mile cadotta dei red l'Aglito; perocche vuol dire il Profeta quale oilre all'esser pianiato in terreno convenientissin a Faraone : tu sai quanto fosse grande , e potente la mo narchia degli Assiri, e tu ancor sai, come ella fu già totalmente distrutia da Nabopolassar padre di Nabochodonosor: In non se' ne piu potente, nè piu stabile nella tua grandezza, nè miglior di quel re: Dio adunque colla stessa facilità sapra annichilare la tua possanza. Circa trenstie della foresta, che vengono a godere dell'ombra, e delle comodilà, che trovavano presso questa gran pian-ta, dinotano le diverse genii, che viveano tranquil-lamente sotto II governo, a sotto la protezione dell' Ar-

meuto al regno de Caldei in Babilouia. BIRBIA Vol. II.

(sul Libano) avea ancora copia grande di actue , che lo nudrivano, talmente che potea far parte di esse a tutte le plante del paese. Queste acque, e questo flume sono le nazioni, che eran soggette al re Assiro, e gli pagavan tributo, e le quali il facevan potente, e ricco u segno di poler far ricchi, e potenti i Satrapi, che solto di lui governavano le diverse provincie.

6. Su'rumi di lui fecer nido cc. Gli uccelli, e la be-

95

- et in ditatationo arbustorum suorum: erat enim radix illius iuxta aquas multas.
- 8. Cedri non fuerunt altiores illo in parailiso Dei, abieles non adaequaverunt summitatem cius, et platani non fuerunt aeque fronditus Illius: owne lignum paradisi Dei non est assimilatum illi, et puteritudini cius.
- Quoniam speciosum feci cum, et multis, condensisque froudibus: et aemulata sunt eum omnia ligna voluptatis, quae crant in paradiso bei.
- 10. Propterea bare dicit flominus Dens: Pro eo quod sublimatus est in altitudine, et dedit summitatem suam virentem atque condensam, et elevatum est cor cius in altitudine sua:
- et elevatum est cor cius in altitudine sua: 11. Tradidi cum in manu fortissimi gentinm, faciens faciet ei: iuxta impietatem eius cieci cum.
- 12. El succident eum alteni et crudellisimi uationum, et prolicient eum super montes, et in cunctis convallibus corruent rami eius, et confringentur arbusta eius in universis rupibus terrae; et recedeut do umbraculo eius omnes populi terrae, et relinquent eum.
- In ruina cius babitaverunt omnia volatilia cocli, et in ramis cius fuerunt universac bestiae regionis.
- 18. Quam ob reni non elevabuntur in altitudine sua omnia ligna aquarum, nee poneuti sublimitatem suam inter nemorosa atque frondosa, nee stabunt in sublimitate sua omque quue 'irrigantur aquis: quia omnes traditi sunt in mortena ad terram ultimam, in medio ilmo rum hounium, ad eos qui descendunt in lacimi.
- 18. Hace dicit Dominus Deus: In dle quando descendit ad inferos, induxi luctum, operai eum abysso: et prohibui flumina eius, et coercul aquas multas: contristatus est super eum Libanus et omnia ligna agri concussa sumt.
  - 16. A soulte ruinac cius commovi gentes,
- s. Più alti cedri di lui non farono nel paradiro di Dio. Allude al paradino terrestre, e vuol dire, che nissua re
- per quanto fone privilegiato, e famoso non superò la grandezza del re dell'Assiria.

  11. L' ho io dato sa potere del più forte tra popoli. In potere di Nabacolessa como di la delle.
- potere di Nabopolossar, come si è detta.

  12. E gente strensera, ec. Vale a dire gente nemica, percechè l'esercito di Nabopolossar era composto di Caldei, che avvano scosso il giogo dell'Assiro.
- Sopra le rovine di lui poseranno gli necelli dell' aria, ec. Con questa ligura vuoi significare, che i popoli della monarchia Assiria realeranno ne loro paesi, ma avito padena diserra.
- setta padrono diverso.

  Nassuo depis alberi pasti lungo te neque ec. Paria de Satrapi, e de principi dell'imperio degli Assiri, i quali dice, che non saranno piu a parte delle ricebeze, e della potenza del loro monarez, na saranno dati

- za, e per l'ampiezza de rami suoi: conciosstaché erano le sue radici presso ad acque co-
- 8. Più alti cedri di lui non furono nel paradizo di Dio, non arricacano alla sua vella gli abeti, e i piatani non opytoglicono dei suoi rami l'ampiezza: nissuna pianta del paradizo di Dio fu da assomigliare a lui, e alla bellezza di lui.
- 9. Perch' io lo feci si bello, e di molti c fitti rami; ebber iti lut gelusia tutte le deliziase piante, che erano nel paradiso di Dio.
- Per questo così dice il Signore Dio: percie egli si è levalo in altreza, e ba alzala la verdeggiante, ed ombrava sua cima, e il enore di lui s'insuperbi di sua elevazione,
- 11. L'ho io dalo in potere del più forte tra' popolt: et ne farà quel che vorrà: secondo la sun empietà to t'ho rigettato.
- 12. E gente strantera, e l ptú crudett tra' popoli lo troncheranno, e lo getteranna su' monti, e i rami ul lui cadran per tulte le valli, e le spezzate sue frondi sopra tutte le ripe della terra, e tutti i populi della terra fuggiranno dal padigitone di lut, e lo abbando-
- 15. Sopra le rovine di lut poseranno gli uccelli dell'aria, e su'rami di lui sederanno tutte le bestie della terra.
- 14. Per la qual coan nistuno depli alberi potti lungo le acque s' innatzerà olla ma grandezza, e non eleverà la sua cina trud dinsi rani, e fronzuli; ni soran feran nella loro alterza tutalli questi alberi insufficia diale acque; perocchè tutti sono datt in poter di morte nell' infina terra insiene co figlioria degli somini , tra color, che scendono nel sondero.
- 13. Quatte cose dies il Signore Dio: mel di, in eni egli contde. nell'inferno, io feci fare lutto grande, lo zommerzi nell'abisso: e trattenni i suni fivini ; e arrestoi le grundi acque: si rattristò per eaglon di lui il Libano, e lutte le piente de'eampi si zoasero.

  16. Col fragasso di sua robina feci trenar

in poter di morte, e saran gettati nell'intima ierra, nel sepolero misti e confusi co'figlicalii degli nomisti, clos coil'intima piete, colla quale avens comuso la sepol-

M. Frei Jare Intio grande. Colls. revina il tili to prepural tutto grande ai ricelli suo sadditi i 3-manuri metl'abitori: in abino di calmuta sommeri quel re. d'arcicie de la collection del collection de la collection del collection del collection del collection del collection del dire da 100 col privario delle conjoin acque, ricel l'irriganuco; in che vodi dire, che Duo per traita di quel reveni primotire, che il niversare da hai quel popoli, i reconditato del collection del collection del collection del reveni primotire del collection del collection del collection del reveni del traito, et la collection del superio signification di Etnose, et il Lifano (come di superi signification del traito, et la collection del superio sono il popoli, consegui, che servicion for a mel collection. cum deducerem eum ad infernam cum his qui descendebant in lacum: et consolata sunt in terra infima omnia ligna voluptatis egregia atque procelara in Libano, universa quae Irrigabantur aquis.

- Nam et ipsi cum eo descendent in infermunt ad interfectos gladio: et brachium uniuscuiusque sedebit sab umbraculo eius in medio nationum.
- 48. Cui assimilatus es, o inclyte atque sublimis inter ligna voluptais? Ecce deductus es cum lignis valuptaits ad terram ultimam: in medio incircumcisorum dormies, cum eis, qui interfecti sont gladio: Ipse est Plaran, et onais multitudo eius, dicit Domiuns Deas.

16. Quanti is la fest cader auti-information prefil, abectioness in quieff james. Ful digital revolve per la gradi il videre com les aven geltals mels appetres, a seel l'aderna del productione de la companyation de la companyatione de la companyaquial direc, des de la consulgação de quanti per la prime requier painte sono il satesqu'i in gram. Sincori Antel, 4 quali direc, des de consulgações de queries, verdents conera diventos ugante air esta pel sepuêre à restrictione en de desta de la companyatione de la companyation de la companyacient de la companyation de la companyation de la companyatione de la companyation de la companyation de la companyatione de la companyation de la companyation de la companyatione de la companyation de la companyation de la companyatione de la companyation de la companyation de la companyatione de la companyation de la companyation de la companyatione de la companyation de

regno come persone primarie di quella corte. 17. Perocché nell'inferno tra quoi, che pertron cc. Perocche con- lui sella espagnazione di Miniva, e nella strage del popolo, perirono tutti quelli, l'quali, ci-

le nazioni, quand lo lo feci cader nell'inferno con quelli, che calavuse in quella fosa; e nel fondo della terra si consolaruno tutte le piante dell'orto di delizie insigni, a famone del Libano, le quali erano tatte innaffiate dalle acque.

17. Perocchè nell'inferno tra que', che periron di spaila, disceser con lui tulti quelli, i quali, essendo il suo braccin, ull'ombru di lui sedevano tralle nazioni.

48. 4 chi as tu simile, o illustre, e un blime tralle piante del giordin di delita? Ecco, che colle piante di quel piardino tu as 'stalo caccalo nel fondo della terra ulorunirui trugl' incirconcisi, con quel, che farmon uccisi di spada. Cosi sarrà di Fanno ne, e di lutto lo suo gente, dice il Signore Dio.

sendo pel loro valure come il braccio del re, all'ombra della gran pianta sedevan lieli, e onorati iralie na-

steed. M. of the at 'ne similer on illustree over. Depoth in In-M. of the at 'ne similer on illustree over Depoth in Intion of the Committee of the Commit

# CAPO TRENTESIMOSECONDO

Faraone benché gloriose surà abbittuto da Nabuchodonosor, e la sua rovina rendera stupidi molti re.

- El factuui est, duodecimo anno, in mense duodecimo, ia nna mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens:
  - Piti hominis assume lamentum super Plaraonem regem Ægypti, et dices al eun: Leosi gentum assimilatas es, et draconi, qui est in mari: et ventilabas corm in fluminibas tuis, et conturbabas aquas pedibus tuis, et conculcabas flumina earum.
  - 5. Propteres have dicit Dominus Deus: Expandam super fe rete meum in multitudine populorum multorum, et extrainam te in sage-
  - na mea. "Sup. 12. 13. et 17. 20. 4. Et proifciam te in terram, super faciem agri abiliciam te: et habitare faciam super te
  - 2. Ta futil simile a un lione se: Tu ert tralle nazioni quido, che el il ferone lioni tralle altre lisatie, acomo la lustema tra popoli dei nintini. In vendi la lustema altra concentrationi militato il coccodificio nel a ciò ripigapereble il al Nito, e di pie nigilimpedi rimetari di corrioni nel funcio di al Nito, e di pie nigilimpedi rimetari il corrioni nel funcio quanti, cicio ricarato della stano li.O.-Dei rimanenti quanti cicio ricarato della stano, con con si vede in modali per corno la potterna, e la forza, come si vede in modali per corno la potterna, e la forza, come si vede in modali.

- L'anno duodecimo, il duodecimo mese, il di primo del niese, il Signore parlomni, dicendo:
- 9. Figlinolo dell'uomo intuona ingubre cantico sopra Faraone re dell' Egitto, e dirai n lui: Tu fosti simile a un lione tralle nazioni, e al drugoue, che sta nel mare: e ruotati li corno nei luoi fumi, e introlidavi coi luoi piedi le acque, e conculcavi le loro orrenti.
- Per questo così dice il Signore Dio: Io con una lurba di molti popoli sienderò sopra di le la mia rete, e col mio amo ti Irarrò fuora.
- m 4. E il gelterò sulla terra , li lascero in te mezzo al campi, e farò, che calino sopra di
  - luoghi delle Scritture: conclossisché në il coccodrillo, në la balvea hanno corna. Tu o Faraone, facesti uso di tua possanza per offendere, e maltrattare is vieine nazioni, e con ingiuste guerre turbusti la poce lore, e quella del tuoi sudditi.
  - 3, 4. Io con una turba di moiti popoli stenderò sopra di te la mia rete. In manderò contro di te i Caldel pescatori, e la questa rete preparata da me lu sarsi preso: e col mio amo ti trorrò fuora; i coccodrilli si prende-

omnis volatilia cocli, et saturabo de te bestias universae terrae. B. Et dabo carnes tuas super montes, et im-

El dabo carnes luss super montes, el implebo colles tnos sanie lua.
 Et irrigabo terram foetore sanguinis tui

super montes, et velles implebuntur ex te.

Et operism, eum exstinctus fueris, coelum, et nigrescere facian stellas eius: solem nube tegam, et luns non dabit lumen suum.
 \* Jsai. 13. 10. Joel. 2. 10. et 5. 18.

8. Onnia luminaria codi moerere faciam anper le: et dabo tenebras super terram luam, dicit Dominus Deus, cum ecciderint vulnerali lui in medio terrae, ait Dominus Deus.

9. Et irritato cor populorum multorum, cum induxero contritionem tuam in gentibus super terras, quas nescis.

40. Et slupescere faeiam super te populos multos: et reges eorum horrore nimio formidabunt super te, eum volare coeperit gladius meus auper faeise eorum: et obatupesceut repente ainguli pro anima sua in die ruinae tuae;

11. Quia liaec dicit Dominus Deus; Gladius regis Babylonis veniet tibi.

12. In gladiis fortium deiiciam multitudinem luam: inexpugnabiles omnes gentes hae, et vastabunt superbiam Ægypti, et dissipabitur multitudo eius.

13. Et perdam omnis iumenta eius, quae

erant super aquas plurimas: et non conturbabit cas pes hominis ultra, neque ungula inmentorum turbabit eas.

14. Tane purissimas reddam aquas corum:

et flumina corum quasi oleum adducam, sit Dooinus Deus: 18. Cum dedero terram Ægypti desolatum; deserelur autem terra a plenitudine sua, quando percussero omnes habitatores eius: et selent

vano e colia rete, e coll'amo, come pur lassi delle balene. Per questo in vece di sagena abbiam posto ano secondo la lecione de LXX approstata da s. Girolamo. lo (dice il Signore) ti trarrò fuori dalle tue acque, vale a dire dal tuo troto, dal tuo regno, e gittalo qual tumonolo cadavere sopra la terra, saria divorato dagli uccelii ra-

quia ega Dominus.

pari, e dalle bestle l'eroci.

b. E le curni tue parsyrrè ec. Parin di Faraone come
di una balena, o coccodrillo di vasilssimo corpo; e di
più il popolo siesso, e l'esercito di Faraone, che di trucidado da Caldei, è considerato come una soi cosa insie-

me col suo re.

7, ii. E occurro il cirlo nella tua morte, ec. Con poetica iperiote abbiam veduto alire volte descriversi le grandi calamità con dirai, else altora si occura il sole, le stelle, la iuna, perchè in un eccessivo torbamento pare agli uomini che tuito sia notte, e tenebre, e occurità

9. Attorche la tua calamità farò pervenire ec. La noll-

te tutti gli uccelli dell' aria, e di te salollerò le bestie di tutta la terra. B. E le carni tue spargerò sopra i monti, s

 E le carni iue spargerò sopra i monti, e le tae colline saranno piene del tuo marciume.
 E del tuo feildo sangue innaffierò la ter-

ra del monti, e di esso saronno ripiene le valli. 7. E oscarerò il cielo nella lua morie, e farò annerir le sue stelle; cuoprirò di nuvole il sole, e la luna non durà la sua luce.

8. Farò a' luminari tutti del cielo menar duolo supra di le, e spanderò tenebre sopra lu tua terra, dice il Signore Dio, altorchè i tuoi cadrauno feriti per la campagna, dice

Il Signore Dio.

9. E riempirò di lecrore il cuore di molti
popoli, allorche la tua calamità farò perveuire a nolizia delle genti in pacsi non cono-

sciuli da le.

10. E del iuo caso farò, che restino sbigollili molti popoli; e i loro regi in zommo
orror fremeranno per le, quando principierà
a lampeggiar la mia spada dioazzi a'tono
occhi; e tutti sarnno ju timor grande per

loro siessi nel giorno di iua rovina; 11. Imperocche queste cose dice il Signore Dio: La spada del ve di Babilonia, verrà sopra di le.

12. Colle spade di que' forti abbatterò le molte tue schieve: tutte quelle genti sono invincibili: ed este umilieranno la superbia dell'Egitta, p. le sue schiere saran dissipate.

13. Er lo xtermioerò tutti i xuoi glumenti, che ya-acolano sulle ripe delle grandi acque; queste uon saconno intorbidate più da piede di uomo, A saranoo intorbidate da zoccolo di giumento.

it. Allora io renderò limpidissime le loro acque, e i loro finmi farò simili all'olio, dice il Signore Dio.

18. Quand' io averò devolata la terra d'Egitto, Or questu terra varia vuota di tutto quel che la emple, quand'lo averò percossi uniti i suoi abitatori, e conoscerauno, ch'io sono il Signore.

zia delle atroci miserie, dalle quali sarà oppresso i' Egitte, si spandera tra'popoli più rimoti, e gli empiera di spacesto e di orrore.

10. E del luo cuso farò, che restino shigoliti molli popoli; e: I popoli poi, e i re vicioi, che vedranno lampegiare quasi su loro occhi la spada mia vendicatrice limpignata pel iuo stermiolo, temeranno, e tremeranno per loro stessi, come se alle stesse sclagure losser glà destinati.

12. Colle spade di que' forti ce. Piu volte Ezenhiete al Caldei, e alle nazioni, ond'era composto Il ioro esercito, da il titolo di forti. Vedi xxx. 11. xxxx. 11. ec. 12. Sulle ripe delle grandi acque. Nelle belle praterie, che sono presso a'diversi rami, e canali del Nilo, onde

sono fertilissime di pasiura.

14. Allora io renderò l'impediasime le taro ecque, ec. Perche nè uomo, nè besta intorbiderà le acque, elle sarano limpidissime, e trasparenti come l'olio più limpido, e puro.





- tô. Planetus est, et plangent eum: filiae gentium plangent enm: super Ægyptum, "et super multitudinem eius plangent eum, ait Dominus Deus.
- Et factum est in duadecimo anno, in quinta decima mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens.
- mini ad me, dicens. 18. Fili haminis cane lugubre super multitudinem Ægypti: et detrahe cam ipsam, et filias gentium robustarum ad terraca ultimam,

cum his qui descendant in lacum.

- 19. Qua pulcrior es? descende, et dormi cum incircumcisis.
- 20. In medio interfectorum gladiα cadent: gladius datus est, attraxerunt eam, et omnes populos eius.
- Loquentur ei potentissimi robustorum de media inferni, qui cum auxiliatoribus eius descenderunt, et dormierunt ineireumcisi, Interfecti gladio.
- 22. Ibi Assur et omnis multitudo eius: in circuitu illius sepulera eius: omnes interfecti, et qui ceciderunt gladia.
- 23. Quorum data sunt sepulera in navissimis laci: et facta est multituda eius per gyrum sepuleri eius: universi interfecti, cadentesque gladio, qui dederant quondam farmidinem in terra

viventium.

- 24. Ibi Ælam, et amnis multitudo eius per gyrum sepuleri sui: ounes hi interfeeti, ruentesque gladio: qui descenderunt incircumeisi ad terram ultimam: qui pasuerunt terrorem suum in terra virentlum, et portaverunt ignominiam suam cum his, qui descendunt in la-
- 25. In medio interfectorum posuerunt cubile
- 17. E l'anno duodecimo. S'intende sempre, dalla cattività di Jechonin, onde quest'anno duodecimo è il primo dopo la espugnazione di Gerusalemme. 18. Precipito Ini, e le figlia di pasenti nazioni nell'in-
- fine terra cc. Vale a dire: anounzia, profetiza, che l'Egitto co' suoi possenti popoli sarà sprofundato nell'i oferno. Is. Che e quetto, onde tu ne p'ui rispitubile? cc. Hal lu qualche merito per esocre distinto, e privilegiato sopra le altre nazion? Tu pur saroi abbattuto, e scenderal nel sepotero, e mell'ioferno co' poesatori.
- seportro , e imi ioutrio su paracono...

  30. di periranno di spada come la lurba degli altri ucciai, (ill Egitlani saranno messi a fil di spada, e noo soli, ma mivil, e confust con i lora susiliari.

  di stata consegnata ia spada, la spada è stata consegnata

  a Caldei, necci si lucciano vandeta delli Seillo, seccio;
- a Caldei, perch'ei lacciano vendetta dell'Egitto secondo I voleri di Dio. 21. l'olgeranno a lui la parola...i più possenti guer-
- rieri, c. Nel capo XXX. b. sono rammentali gli Eliopi, q. gue' di Babland (ella Lidia, e, que' di Chali ec., che' dieler socrono all' Egillo. Dive adonque, che a dell' Egillo. Vice adonque, casa dell' Egillo. Vederamo del mazso dell' inferno la parola agli Egitani, e, priceipalmenta al lero re l'azone, quando de gilla, e un cumero grande de s'odali di lui messi a morte dal Childe, luggiu scenderanos. Non dice quando de gilla, massi a morte da Childe, luggiu scenderanos. Non dice que' popoli, ma lassia i lottendere, che questi albetti dei-

- 16. Questo è il carme lugubre, e questa sarà contata: le figlie delle nazioni lo canteranno: lo canteranno sopra l' Egillo, e sopra la tua genta dice il Simone Dia
- ta sua gente, dice il Signore Dia.

  17. El'anna duodecimo a'quindici del mese
  il Signore parlommi, dicendo:
- 18. Figliuolo dell'uoma conta carme lugubre sapra il popolo dell' Egilta, e precipita lui, e le figlie di possenti nazioni nell'infima levra insieme con que', che accudana nella fossa.
- 19. Che è quello, onde lu sel più rispetlabile? Scendi a basso, e dorni tragl'incir-
- 20. El periranno di spada come la turba degli altri uccisi: è stata consegnata la spada: banno geltato a terra (l' Egitto), e tutti
- i suoi popoli. 21. Polgeronno a lui la parola di mezzo all'inferno i più possenti guerrieri , che sceser laggiu co' suoi aiutatori , e morirona incir-
- concisi, uccisi di spada.

  22. Ivi l'Assiro, e tutto il sua papolo sepolto intorno a lui: tutti questi furono necisi, e periron di spada.
- 25. I quali son sepolli nel più profondo della fossa, e il popolo di lui gioce all'inlorno del suo sepolera: tutti uccisi, e abbattuti dalla spada eglino, che una volta ingombravano di svavento la terra de'tvi.
- 24. Ivi Elam e tutto il suo popolo intorno al suo sepaicro: tutti costoro vecisi, e atterrati dalla spada, i quati secsero incirconcisi nell'infima terra, egtino, che si fecer leuver nella lerra dei vici, e portano la laro ignaminia come quegli, che scendono nella fossa.
  - 25. In mezzo agil uccisi è stato collocato

l' Egilto saran molto controll di vedere casinti in tal miseria que'ioro amiei, per cagion de' quali essi stessi perivono miseramente. Perocchè è qui una figura sinsile a quella, che si legge 1501. XIV. 4. 10. ec. 22, 23. 161 l' Assiro, e i tutto il suo popolo sepotto in-

- some a few or. Bell Audio paris il Profess con Stata. Il forma del professione del profession
- 24. Iei Elom e întro il suo popolo ec. Gil Etamiti sono I Persiani, Vedi s. Girolamo, e Geremia XLIX. M. ec. Come sopra per Assur s'ilotende il re degli Assuri, così qui per Elam s'initende il principe degli Etamiti. E portano la loro ignominia: la lignominia delle loro iniquità, e della loro condannazione.

eins in Universis populis eius: in circultu eins sepplerum illius: annues lii incircumeisi, interfectupue gladio: dederunt einim terroren sunni in terra viventlum, et portaverunt ignominiani suam cum liis, qui descendunt in lacum; in medio interfecturum positi sunf.

26. Ibi Mosoch, et Thubal, et omnis multitudo eius: in circuitu eius sepulera illius: omnes hi incircuncisi, interfectiquo, et cadentes gladio; quia dederunt formidinem suam in terra virentiam.

27. Et non dormient cum fortibus, cadentibusque, et incircumeisis, qui descenderunt ad infernum cum armis suis, et posuverni gladios suos sub capitibus suis, et fuerant iniquitates corum in ossibus corum: quia terror fortium facti sunt in terra vivertium.

28. Et tu ergo in medio incircumcisorum contereris, et dormies cum interfectis gladio.

29. Ibi idamaça, et reges etus, et omnes duces eiua, qui dati sint eum exercitu suo cum interfectis gladio: et qui cum incircumcisis dormicrunt, et cum bis, qui descendant in lacum.

50. Ibi principes Aquilonis omnes, et universi venaiores, qui deducil sunt cum interfectis, paventes, el in sua fortitudine confusi - qui dormierunt incircumeisi cum interfectis gladio, et porlaverunt confusionem suam cum lis qui descendunt in lacum.

34. Vidit cos Pharao, et consolatos est super universa multiudine sua, quae interfecta est gladio; Pharao, et omnis exercitus eius; sit Dominus Deus:

52. Quia dedi terrorem meum in terra viventium, et dormivit in medio incircumeisorum cum interfectis gladio; Pharao, et omnis multitudo eius; ait Dominus Deus.

. 26. Ivi Mosoch , e Thubal , cc. Di queste due nazioni si è parlalo cap. xxvii. 13.

37 , 28. E non morranno della morte de forti incirconcisi , che perirono, e scesero nell'inferno sc. Elam , è Mounch, e Thubal morirono seuza gloria, e furon sepolti senza quei segui d'onore, che sogliono usarsi verse gil erol, ne'sepotert de'quali sono messe accanto ad essi te ioro armi, e sotto i capi loco le spade: ció non fu fatto a Elam , e a Mosoch , e a Thubal. Allude qui il Profeta ad un antichissimo, e notissimo costume di seppellire i grandi guerrieri colle loro armi, che erano la cosa piu allesata e amata da loro fin che vissero. E le torn injquità penetrebeno ec. E questi eroi erano incirconcisi, e centeri , e pieni d'iniquità sino nile ossa , percité vollero essere il terrore degli animi pio forti, mentre vissero sopra la terra. Contultoció cobero almeno quel vano onore nella lor morte: ma klam, e Mosoch, e Thubal forono più infelici di quelli i e iù alesso, o re dell'Egitto, non avral sorte migliore, né saral distinto tralla turba piu vile de'morti precipitati pelle loro iniquita nell'inferno. 29. Ivi l'Idumea, e i anni regi, et. Vedremo nel capi

il letto per lui, e per tutti i suoi popoli, i quali intorno a lui hanno sepotero: tutti quenti incicconcisi, e morti, di spata, perche si fecer teurere nella terra de'vivi, e-portano la baro ignominia con que', rhe sterutano nella fosan: placciona in metzo and vecchi

26. foi Mosoch, e Thibal, e tutta la sua gente, la quele intorno a lui ha l'suoi sepoleri: tutti questi incirconesti, e uccisi notte la spada, perche si fecer temere nella terra de vioi.

de viol.

27. E non morranno della morte de forti
di incirconcisi, che pericono, e scesero nell'ins ferno colle loro armi, e ai qunti poste furos no solto i loro capi le loro spade; e le lavo
i iniaulà senetravono, l'oro ossa, serchè ruso

il lerrora de forti nella terra de vivi. : 28. Tu stesso adunque tragli incirconcisi sarai calpestoto, e dormiral con quegli, che

periron di spada. 29. Ici l'Idumea, e i suoi regi, e tutti i

such conditieri, i quali instême co lora eserciti di nano luogo pra quegli, che furnon ucciat di spada, e i quali dormano tragilicircoscia, ler que, che secudono nella fossa. 30. Ini tutti i principi del settentrione, o quali quanti i tramuni, i quali insiene con gli seccia di spada vi sono condutti, primi di e quali indicanciati, dormano tra que', shi perrima di spada, e portano la loro (spamitias coine que', che acondono ella fossa.

- 31. Faranne li vide, e si racconsolò della molta sua gente uccisa di spada, Faranne, e tatta il suo esercito, dice il Signore Dio.

32. Perócché lo spandetò il mio terrere sulla terra del vivil e in mezzo agl'invirconcisi, con que' che moriron di spada, si addormentò Faraone, e tutto il suo popolo, dice il Signore Dio.

XXXV., e XXXVI. come gl'idumei, i quali furono insieme co Caldei all'assedio di Gerusalemen, doveano essere puniti, e sterminati insieme cogli attri popoli remici d'Igrade.

30. Ini Initi i primcipii del settentrione, se: Intesdia prohabilmenta i re di Tiro, di Sidone, a di Disanasso, c fora anche i re dell'Austria. Lo vene di cenatore, concissori, abbiana tradotto tissma: pretenta del protenta del protenta del pro-

#### CAPO TRENTESIMOTERZO

La sentinella, che annunzia l'imminente periodo, è senza colpa se altri perioce; ma è rea se si fuce.
Il giusto, che abbandona la giustivia si perde; l'empio che si converte si salva.

- t. Et factum est verbum Domini ad me, di-
- 2. Fili hominis, loquere ad filios papuli lai et dices ad eos: Terra cum Induxero super cam gladium, et tulerit populus terrae virum unum de norissimis suis, et constituerit cum super se speculatorem:
- 3. Et ille viderit gladium venientem super terram, cecinerit buccina, annuntiaverit populo:
- A. Andiens antem, quisquis ille est, sonitum buccinae, et non se observaverit, veneritque gladius, et tulerit eum: sangnis ipsius super caput eius erit.
- Sommi buccinae audivit, et non se observavit, sanguis eius in ipso erit: si autem se custodierit, animam suam salvabit.
- Quod si speculator viderit gladium venicateum, et non insonnerit buccina: et populus se non custodierit, veneritque gladius, et tulerit de eis animam: ille quidem in iniquitate sua captus est, sanguinem autem eius de manu speculatoris requiram.
- 7. \* Et tu, fili honinis, speculatorem dedi te donui Israel: audiens ergo ex ore mea sermonem, annuntiable eis ex me. \* Supr. 3, 17.
- Si me dicente ad impium: Impie, morte morieris: non incris locutus ut se custodiat impins a via sna: ipse impius in iniquitale sua marietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram.
- Si autem annuntiante te ad impium, ut a viis suis convertatur, non fuerit conversus a via sua: ipse in iniquitate sua morietur: porro
- tu animam tuam liberasti.

  40. Tu ergo, fili hominis, dic ad domum l-
- 2. Tra gl'infeni suoi cittudini ce. Vale a dire: un tomo qualdropte sull sia, anche di nisuma consideramino trainai, che sia eletto, e deputato dal popolo a lar guardia, per arvivare quando viene il nemico. Di-Profeta e initilizante posto da Dio per vegliare ai brece e alla si-curaza, dei popolo, per avvettiro de' suoi pericoli, per trario fouci dalla sia della predicione.
- b. M suo nangue serà sopra di lei. Egli solo sarà reo di sua morte, e non potra imputare ad altri la sua scia-
- 6. Del sangue di lui domanderò conto alla sentinella. Dichistero rea d'omicidio la sentinella, e la pu-
- 7. Te., ho so posto per sentinella alla casa d'hrente. Ecco l'applicazione della similitatione, colla quale è insegnato al Protta di non tacre, ma di pertare, e pendicare con libertà, e al popolo è ordiento, che ascolti, e obbedisca alle parole del Profeta. Tutto questo da s. Gregorio, e da s. Bernardo, e da molti attri Padri e oppli-

- 1. E il Signore parlommi, dicendo:
- Figliunto dell'uonva, parta u' figliuvit del popol tuo, e dirai turo: Quanti'in nunterò la spada coutra un paese, e il popolo di quel paese avrà scetto tra gt' infimi suoi cittadini un uomo, e to avrà posto per sun sentinella:
- 3. E questi vedendo, che la spada viene verso il paese, dorà fiata alla tromba, e faranne avvertita il popola:
- Se colul, che ode ii suon della trombo, chimque egli sia, non avrà cura di se, e verrà la spada, e lo reciderà, il sua sangne sarà sulta testa di tui.
- 8. Egli ha sentito il suan della tromba, e man ha avuto eura di se; il suo sangue sarà sopra di lui; se poi si terrà in luogo sicuro, salverà la sua vita.
- 6. Che se la sentinetta vedrà la spada, che viene, e non suonerà la tromba; e il populo non, si porrà la sicuro, e verrà la spada, e torrà loro un nomo; questi veramente per colpa sua è rapito; ma del sangue di lui domanderò conto alla sentinetta.
- 7. Or ie, o figlinalo dell'uomo, ho lo posio per sentincila alla easa d'Israele: le parole adunque, che in oscolti dalla mia bocca lu le annunzierat loro da parte mia.
- 8. Se quando la dico all'emplo: Empia, di mala morte morrai: lu nou averai parlato ull'empio offinche si riliri dalla sua via; l'empio medesimo per l'iniquità sua morrà: ma del sangue di lui domanderò conta a te.
- Che ze quanda tu l'empto aumonisti, che si converta dalle sue vle, questi non si convertirà, egli morrà nella sua iniquità: ma tu hoi liberata l'anima tua.
- ma tu hoi storrata t'amma tua.

  10. Tu adunque, figliuoto dell'uomo, di'alcato con gran ragione a'prelati della Chiesa. Per non di-

eath can be the deposit a great a solar Landon, ever an inmed to Gregora Ann. Vis. 10 Jan. 74, or the prevented allthe deposit and the solar deposit and the solar deposit data of a care estation a copia. Con a fill before a testin data of the care estation a copia. Con a fill before a testin and the procedure of the control of control of the control of the control of the control and A Costa descript it invested deli termines of Certain for all the control of th

to. Stan sopra di noi. Come peso grasissimo, che ci opprime. Come adunque potremo aver vita ? Gli monini (dice s. Agostino) corros pericolo, e nello sperare, e nel non ispesrael: Sic iocuti estis, dicentes: tniquitates nostrae, et precata mestra super nos sunt, et in ipsis nos tabescimus: quomodo ergo vivere poterinus?

11. Dic ad eos: Vivo ego, dicit Dominua Deus: nolo mortem impii, sed ut convertatur impiins a via aua, et vivat. Convertimini, convertimi a viis vestris pessinis: et quare moriemini domus Israel? \* Supr. 18. 25.

- 42. Tu ilaque, fili inominis die ad filios popuil tui: iustita iusti non iiberabit eum in quacumque die pecaverii: et impietas inpli non nocchit et, in quacumque die conversus fuerit ab impietate sus: et iustus non poterit vivere in iustitia aua, in quacumque die peccaverit.
- 45. Etiam si dixero insto quod vita vivat, et confisus in iustitia sna fecerit iniquitatem: omnes iustitiae eius oblivioni tradentur, et in iniquitate sua, quam operatus est, in ipsa morietur.
- 14. Si autem dixero impio: Morte morieris: et egerit poenitentiam a peccato suo, feceritone iudicium, et iustitiam,
- t8. Et pignus restituerit ille impius, rapinamque reddiderit, in mandatis vitac ambulaverit, nec fecerit quidquam iniustum: vita vivet, et non morietur.
- Onnia peccata eius, quae peccavit, non imputabuntur ei: iudicium, et iustitiam feeit, vita vivet.
- Et dixerunt filli populi tui: Non est aequi ponderis via Domini: et ipsorum via iniusta est.
- Cum enim recesserit iustus a iustitia sua, feceritque iniquitates, morietur in eis.
  - Et cum recesserit impim ab impietate sua, feceritque indicium et institiam, vivet in cis.
- 20. \* Et dicitis: Non est recta via Domini. Unumquemque juxta vias suas judicabo de vobis, domus Israel. \* Supr. 18. 28.
- 21. El factum est in duodecimo anno, in decimo niense, in quinta mensia transmigrationis nostrae, venit ad me qui fugerat de Jerusaiem, dicens: Vastata est civitas.

rever melle spervare, quando dissone Die i bouns, heis quitche dem joires et als en joires et als et als

la casa d'Israeie: Voi parlate, e dite così: Le iniquità notre, e i nostri peccati stan sopra di noi, e in essi noi ci consumiamo: come adunque potremo aver vita?

41. Di' ad essi: lo giuro, dice il Signore Dio: io non voglio la morte dell'empio, ma che l'empio dalla sua via si converta, e viva. Convertitevi, convertitevi dalle pessime vie vostre; e perché morrete voi, casa d'Israele?

42. Tu adunque, figliuolo dell'uomo, di'ai figliuoli del popol tuo: La giustiza del giusto nol potrà liberare qualunque volta ei peccherà; e la empietà dell'empio non nuocerà a lui qualunque voltu ei si converta daita sua empletà: e il giusto non potrà viere nelta sua giustizia ogni volta, chi i precherà.

13. Anche quando lo acrò detto al giusto, che egti nerà vera vita, se egli confidato neta sua giusticia commette intquità, tutte te sue buone opere saran poste in oblio, e netta iniquità medesima, che egli ha commessa, morrà.

14. Che se io avrò detto all' empio: Tu morrai di mala morte, ed egli fara penitenza del suo peccato, e farà opere rette e giu-

pi- 18. Se quest' empio restituirà il pegno, e ia- renderà quel che ha rapito, camminerà nei vi- comandamenti di vita, e nulla farà d'ingiusto, edi averà vera vita, e non morrà.

sto, egli averà vera vita, e non morrà. 16. Tutti i peccati, ch' egli ha fatti, non gli saranno imputati: ha fatte opere rette, e giuste, e avrà vera vita.

17. Ma i figli del popol tuo han delto: Non è retta la via del Signore, quando la via loro è inginsta.

18. Imperocché quando it giusto si allontanerà dalla giustizia, e farà opere d' inglustizia, da queste avrà morte.

 E quando l'empio abbandonerà la sua empietà, e farà opere rette e giuste, da queste avrà vita.
 E voi dite: Non è retta la via del Si-

gnore. Clascheduno di voi giudicherò io secondo le opere sue, o casa d'Israsie.

21. E nell'anno duodecimo di nostra trasmigrazione, il decimo mese, a cinque del mese venne a me uno fuggito da Gerusalemme, che dissemi: La città è stata distrutta.

rischio pel laro sperare, fa incerto il di della morte. In non sai quando venyn l'ultimo giorno; sei ingrato se questo in apelli, quando egiti il di di giorno di eggi per emendorti. Tract. 33. 10 Ioan. 12. Se egli confido o nella sna giunizin commette ini-

 Se egli confidoio nella sua giustizia commelle iniquità, ec. È qui indicata la ordinaria cagione delle cadute del giusto, la superbia, e la presunzione della propria virtu.

 Né comandamenti di vita. Comandamenti, che hanno la promessa della vita presente, e della futura.
 I figli del popol tuo han detto: Non è retia la via del Signore. Vedi quel, che si è dello cap. xviii. 25.

21. Le città è state distrutte. Ella era stata espagnata a' nove dei quarto mese dell'anno undecimo della catti-

- 22. Manus autem Domini facla fuerat ad næ vespere, antequam veniret qui fugerat: apermitque os meum donec veniret ad næ mane, et aperto ore meo non silui amplius.
- 23. Et factum est verbum Domini ad me , dicens :
- 24. Fili hominis, qui habitant in ruinosis his super humum Israel, loquentes ainnt: Unus erat Abraham, et hereditate possedit terram: nos autem multi sumus; nobis data est terra in possessionen.
- 28. Ideireo dices ad eos: Ilace dicit Danninus Deus: Qui in sanguine conteditis, et oculos vestros levatis ad immunditias vestras, et sanguinem funditis: numquid terram hereditate possidebitis?
- 26. Stetistis in gladiis vestris, fecistis abominationes, et unusquisque uxorem proximi sui polluit: et terram hereditate possidebitis?
- 27. flace dices ad eos: Sic dicit Dominus Deus: Vivo ego, quia qui in rulnosis habitant, gladlo cadent: et qui in agro est, bestiis tradetur ad devorandum: qui anten in praesidiis, et speluncis suni, peste morientur.
- Et dabo terram in solitudinem, et in desertum, et deficiet superba fortitudo eius: et desolabuntur montes Israel, eo quod nullus sit qui per eos transcat.
  - 29. Et scient quia ego Donrinus, cum de-

vilà di Jechonia, a farebbe meraviglia ii vedere che stesser tanto tempo a giungerne le nuovo nella Mesopotamia, se non cisc conviene osservare, che non era cosa naturale, che alcuno degli Ebrei , che si erano salvati dalle spade stei Caldei, si volgesse a cercare asiio ne paesi de vincitori, dove il minor male, che potesse iocooltare, si era la perdita della libertà; ma Dio avea promesso, che uno de'faggitivi sarebbe andato a recare agli Ebrei, e principalmente ad Ezechiele, ti tristo annunzio, e prima che egil giunga, la sera avaoti Dio ordina al Profeta di far sapere a tutti pubblicamente i'eccidio della citta. Vedi cap. XXIII. 26 , 27. Forse Dio non volic, che corresse iungo tratto di tempo trall'annuazio del Profeta, e ia con-ferma portata da quell'Ebreo luggilivo per oco esporre lo stesso Profeta all'ira degli atessi Ebrei , i quali non pote mal indorsi a credere, che Dio volesse abbando nare fino a quel segno la città santa, c il suo tempio; e tutto quello che oe niva for detto Escebicle pon bastava ancora per renderli persussi, che ciò pur dovesse essere. Vedi cap. IV. XI. er.

Per questo dice il Profeta, che accadogli il Signore manifestato, come in mattina segarole docera giungere quell' Ebroa, gli apere e ziandio la hocca per nollicare al suo popolo il dedocroso avvenimento.

24. Quegli, che dimorani ria quelle risine ..., van dicrado: se. Quegli Ebrei ricasii tra i ruine di Gensolemme, a nei passe sall'informo, dimentichi del Pore frodita.

caltivi nella Caldea, de quali non credivano possibile il rilorno, benché predetto taute volta da Issia, da Gerenia e dagli altri profeti, si credevano di dover essi dar prin-Binna Vol. 11.

- 22. Or la mono del Signore si era fulta sentire o me la sera , prima che giungesse colui , che era fuggito ; ell Signore opri la mia bocca , e aperta la mía bocca io non istelli più in sitenzio, fino a tanto che giunse colui u me la mallina.
  - 25. E il Signore parionnii dicendo:
- 24. Figituota dell'uomo, quegli, che dimoron tra quelle ruime, sopra la terra d'Israele van dicendo: Un solo womo era choramo, ed ci ebbe in retaggin questa terra: or noi siamo molti, a nol è stato dato il dominio di questa terra.
- 28. Per questo tu stiral loro: Queste cose dice il Signore Dio: Voi mongiale carni col sangue, e gli occhi vostri alzole agli immundi vostri idoli, e spargele il songue umano; sarete voi forse eredi, e possessori di questa terra?
- 26. Avele avulo sempre la spala olla mano, uvele fulle cose abbominevoli, e ognun di voi ha sedotta la moglie del suo prossimo, e voi sarete eredi, e possessori di questa terra?
- 27. Tu dirai loro cosi: Il Signore Dio cosi porla: lo giuro, che coloro i quoli abitano tralie ropine perironno di spada, e que' che sono olla campapna, suron dali a divorare ulle fiere, e que' che stanno ue' iuoghi forti, e nelle caverne, morrunno di peste.
- 28. E ridurrò questa terra in una solitudine, e in un descrio, e la superba sua possanza verrò meno i e i monti d'Israele saron desolati, latmente che nissuno fia, ehe vi passi.
  - 29. E conosecronno, ch' lo sono il Signo-

cinio al nuovo popolo, che dovea possedere la terro data ad Abramo, e alla sua discendenza, e dicesano: Abra mo era un sol uomo , quando Dio gli promise di dar questa terra a lui , e alia sua discendenza , e moltiplicata la posterità del figlio di lui , Isaeco , diede finalmente n questa li possesso della Pajestina. Or noi non siam fanto pochi , che non possiamo sperare di giungere un di a ripolare ii paese, che è nostro. Questi uomini increduli la discorrevan così senza darsi pensiero ne delle loro ini-quith, per cui si erano readuli indegni delle misericordie del Signore, nè degli oracoli de profeti, che avenno chiaramente predetto l'universale sterminio di quegli Ebrei, che erano rimasi n Gerusalemme con Sedecla loro re. Vedi Ezerh, XVII. ec. Dio pertanto fa loro sapere di nuovo, che la terra dala ad Abramo non sara mai pin ossedula da nomini sprezzatori della legge, saoguinari, Idolatri, imperi , c seperbi. 25. Voi mangiale corni col sangue , ec. L'uso dei san-

 Voi mangiale corni col sanone, ec. L'uso dei sangue degli onimali era probbito ngli Ebrei, Levil. xix. 26., e altrove.

c altrove.

Agi'invocadi vostri idoli, Lelleralmente: Alle vostre
invocadezze; perocché innocadezze, abominazione, rv.
sono uomi, che si danno soviete agi'idoli nelle Sctiltur.

26. Avele avaio sempre la spada alla mano. Per ucci-

dere gl'iosoceoti. Un altro senso polrebbe essere: l'i octe futti forti sulle vostre spade. Avete posta ogni vastra speraoza aoni in Dio, ma uella vostra spada, nelle violenza, nel latrociul ec. Il Cableo favorisce questa traduzione. dero terram eorum desolatam, et desertam, propter universas abominationes suas, quas operati sunt.

perati sunt.

30. Et tu, fili hominis: filii populi tui, qui loquuntur de te iuxta muros, et in ostiis domorum, et dicunt unus ad alterum, vir ad proximium suum loquentes: Venite, et audiamus quis sit sermo egrediens a Domino.

3t. Et veniunt ad te, quasi si ingrediatur populus, et sedent coram te populus meus: et audiunt sermones tuos, et non faciunt eos: quia in canticum oris sui vertunt illos, et avaritiam suam sequitur cor corum.

 Et es eis quasi carmen musicum, quod suavi dulcique sono canilur: et audiunt verba tua, et non faciunt ca.

 Et eum venerit quod praedictum est (ecce enim venit), tunc scient quod prophetes fuerit inter cos.

 Andiamo a sentire qual sia la parola, ec. Andiamo a sentire quello che dirà il Profeta come cosa rivelata a jui dal Signore.

a). 32. É rengeno a le, come se venises un popolo. Vengono in folia, e molti losieme, come suol fare non gran motifioline. Così pere, che abbiano grande avidita di accoltare le un parole; ma sicome non ne fanon profitto, si vede perció, che da vana curiosita, da genio di novità nono mossi ad ascoltaria, i per ricrezzione, e per una maniera di divertimento ripetono i taoò discorti; così ti ascottano con quella sattistazione, con col ascottecosì ti ascottano con quella sattistazione, con col ascottere, quando la terra loro averò ridolla in solitudine, e in deserio a motivo di tutte le abbominazioni, ch' essi hanno commesse.

50. Ma quanto a te, o figliuolo dell'uomo , i figliuoli dei popol tuo parlano di te lungo te mura, e sulle popte delle case, e dicono l'uno all'altro, il vicino al vicino: Venite, andiamo a sentire qual sia la parola, che viene da Sianore.

31. E vengono a te, come se venisse un popolo, e si pone a sedere dinant a te il popol mio, e ascoltano le tue parole, ma non le mellono in pratica, perché essi le cambiano in cantico da cantare colla loro

bocca, e il loro cuore va dieiro alla loro avarieta.

32. E tu se' per essi come un cantico in musica cantato da voce dolce e soave, ed eglino ascoltan le tue parole, e non le met-

tono in pratica.

Ma quando avverr\u00e0 quel che \u00e0 stato
predetto (ed ecco, che \u00e0 avvenuto), allora
conosceranno, che tra di loro \u00e0 stato un Profeta.

rebbero un cantico messo to mosica, e cantato da buona voce, ma non fanno quello, che tu predient, perche il loro essore è preoccupato, e dessinato dall'asaritià. 33. Ma quando arverrà c. Ma quando quelle cose, che lo per bocca tua ho predette, saranno avvennte (ed elle

sono gla avvesute, e la novella ne sarà sparas ben presto per ogni parte ), aliora conoscranno, che tu is' mio Profeta, e cominceranno a rispettar più, e a temere le tue parole. Bal veño 2 si no poi tutta la profesta è della sera, che percedette l'arrivo di quell' Ebreo, che portò la nuova della esugazaione di Gerusalemne.

## CAPO TRENTESIMOQUARTO

Il Signore libereria le sue pecorelle dalle mani di que' pastori, i quali, negletto il gregge non cercono se non il loro interesse. Promessa di un pastore, il quale riunirà le sue pecorelle, e le condurrà a pascoli di salute.

siero.

 Et factum est verbum Domini ad me, di-18:

 Fili hominis, propheta de pastoribus Israel: propheta, et dices pastoribus: Hace dicit Dominus Deus: \*Vae pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos: nonne greges a pastoribus pascuntur? \* Jereni. 23. 1. Sup. 43. 3.

 Lac comedebatis, et lanis operiebamini, et quod crassum eral occidebatis: gregem autem meum non pascebatis.

2. Guai ai pastori d'Iravele, c. Questi pastori sono i pontefici i, naerodott i, Levili, e douttori della legge, e sono ancora i priocipi secolori, e i magistrati. il Profesi minaccia tutti i mail e temporali dei eterri a questi posniaccia sono degli di lunde nori i ingeriori, questi a. Gregorio, sono degli di lunde nori i ingeriori, questi non gli essugi di persizione, e cite i denno e middii. I quali pascon se storei. I quali non il bree del gregocerzono, mai il proprio gualazgono, mendre deblomo pur crezono, mai il proprio gualazgono, mendre deblomo pur 1. E il Signore parlonmi, dicendo:

 Figliuolo dell'uonio, profetizza intorno ai pastori d'Israele, profetizza, e di a' pastori: Queste cose dice il Signore Dio: Guat a' pastori d'Israele, i quali pascon se stessi: non son eglino i greggi, che son pasciuti dai callosi.

non son egilno i greggi, che son pasciuti dat pastor!? 3. l'ol mongiavate il latte, e delle lane vi facevote vestito, e le grasse pecore uccidevate, ma del gregge mio non averate pen-

sapere , ch' el son fatti pel gregge , e non il gregge per

3. Fai mangiavate il latte, e delle lanc ce. Pel latte si intende la retribuzione dovuta a pastori, i, quali, secondo la partia di Panto, sercendo al di alure, etde 'lature debono vierre; la lana poi significa tutto quello, che oltre il proprio sostentamento i pantori prendersano collo spogliare il loro gregge: perocchè la lapa o è della pecorei, o, è del padrone della pecoreila. E i e granza pecare

- Quod infirmum fuit non consolidatis, et quod aegrotum non sanastis, quod confraetum est non alligastis, et quod abiectum est non reduzistis, et quod perierat non quaesistis; sed eum austeritate imperabatis eis, et cum potentis.
- Et dispersae sunt oves meae, eo quod non esset pastor: et faetae sunt in devorationem oninium bestiarum agri, et dispersae sunt.
- Erraverunt greges mei in cunctis montibus, et in universo colle excelso: et super omnem faciem terrae dispersi sunt greges mei, et non erat qui requireret, non erat, inquam, qui requireret.
  - 7. Propterea pastores audite verbum Domini:
- 8. Vivo ego, diet! Dominus Deus: quia pro co quod facti sunt greges mei in rapisam, et ores meae in devorationem omnium bestiarum agri, co quod non esset pastor: neque enim quaesierunt pastores mei gregen meum, sed pascebant pastores semetipsos, et greges meos non pascebant;
  - 9. Propterea pastores audite verbum Domini:
- 40. Itace dicit Dominus Deus: Ecce ego ipse super pastores requiram gregem meum de manu eorum, et cessare faeiam cos, ut ultra non pascant gregem, nec pascant amplius pastorea semetipsos: et iiberabo gregem meum de ore corum, et non erit ultra eis in escam.
  - 11. Quia haec dicit Dominus Deus: Ecce ego ipse requiram oves meas, et visitabo eas.
  - 12. Sicut viaitat pastor gregem snum in die,
- uccidente: facesate perire i ricchi del gregge, per divorarne le sostanze, usarpandori le credità colle vostre fraudil, cogl'iniqui giudiri e.

  Ma ripasario alla retriborione dovuta a' pastori diciarno coma puale spirito debbana questi riceveria, a diciamolo colle parde di a. Agostino: fiscesano i pastori il autoriamone.

parole di a Agostigio: Riccesno i pastori il sastentameato di successiti dal popolo; me la surrende del ministero l'aapettino dal Signore: perocchè non è copace il popolo di rendere condegna mercede a quelli, che a lui servono secondo la carsiti del l'angelo: non aspettino questi la loro mercede, se non di fa, donde quella aspettano fa loro nalute.

- 4. Non reistoraste il debole, ec. Spiega quoi che ha dettu v. 2. ch'el non paservam il gregge, ma solassente se stassi, e fecer servire il nor ministero alla loro avidita, all'ambolitore, al genod di dominare. Vedi guello, e tella nonco il tali pastori disso Cristo Mer. xxxxxx. 4., e vedi nacora i. 747. x. 2, a. Il boso pastore dei conoscere i maili dei gerege, e i rimedi di segultarei i, si l'ignorana la semantia del productione del productione dei productione del produ
- Sono state disorate da tutte le fiere del campo. Sono state abbandonate al governo de' faisi profeii, de' cattivi maestri, a degli stesse demoni, che le hauno uccise, e divorate.
- 6. Andarona errando per tutti i monti, e per întie le alte coltine. La crudele negligenza, e la încapacita, c îl mai resemplo de pastori fu cagione, che il mio gran, abbondonata la rera pietà, andasse dietro a simulaeri.

- b. Non ristorante il debole, non sanaste il maiato, non fasciante le membra rolle, e non sollevante le (pecore) cadufe, e non andante in cerea delle traviale: ma governante con rigore e con erudellà.
- 8. E le mie pecorelle si son disperse, perchè eran senza pasiore: e sona state divorate da tutte le fiere del campo, e si sono disperse.
- 6. I mici greggi andarono errando per tutil i monti, e per tutte le olte colline; e si spersero le mie greggi per tutta quanta lo terra, e non era chi andasse in traccia di esse, non era, dico, chi in traccio ne andesse.
- 7. Per questo udite, o pastori, la parola del Signore:
- 8. In gluro, dice il Signore Dio, perchè i mici graggi sono stati caposti alle rapine, e le mia peorrelle ad essere divorate do lutte le bettie dei campi, perchè non vi era pastore: imperocché imici pastori mo badavuno al mlo gregge, ma pasecvano se stossi, e mon pasecvano il reli graggi;
- Per questo udite, a pastori, la parola del Signore.
   Oueste cose dice il Signore Dia: Ecco.
- che in stesso a' pastori dinanderà conto dei mio gregge, a toro il domanderà, e farò fine di essi, affiachè più non paseono il gregge, e non pascono più se stessi i pastori, e il gregge mio liberro dalle loro fauci, e non sarà più loro cibo; Il. Imperocchi queste cose dice il Signore
- Dio: Ecca, che io stesso anderò in cerea di mie pecoreile, e le visiterò.
- 12. Come il pastore va rivedendo il sua e coltinasse l'idolatria su'monti, e sulle colline, e si fa-
- cesse un sistema di religione pieno di supersittioni, e di empirtà; e i pastori non si mossero per andare in cerca delle misere pecorelle ne loro traviamenti. 10, E farò fine di essi, affante più non pascano ec.
- Sterniseris questa razza di entiti pienteri, percite men ablamo più dei mi organi il purerso. Si avvere questo in narta in qual timpa, a la servedi que il si avveni questo in parta in qual timpa, a la servedi qi e i principii stessi del propio funono mensati stichari a balsidosti, ma privitamente di adempia alla vende di Crisci, il quali ciden mani que propio funono mensati stichari a balsidosti, ma privitamente di adempia alla vende di Crisci, il qual ciden mani più di propio di considerata di crisci, il qual contra patteri, che Crisia tensa di porteno del grasgar di quel, interpreta più monte, vene, è nono Praner i a quel patterio, tensa di consultata di consultata di consultata di re, che dicise pre le sue percenti a vitta i l'annalia lo spietto del Protecto.
  - per Cent Cristo anderò lo cerca delle mie perocelle, e la ricondorni gli oriti. In tutlio querito biogo non neglaimo, che al neccasi il richemo del popolo del Signore dalla coltati della consiste di consistenza del consistenza del consistenza della consistenza della consistenza del menta della consistenza della consistenza della consistenza di neccasi della consistenza della consistenza di ricona del perocolo estato della consistenza della consistenza di perocolo estato della consistenza della consistenza della consistenza perocolo estato della consistenza della consistenza della consistenza di perocolo della consistenza della consistenza della consistenza della perocolo della consistenza della consistenza della consistenza della perocolo della consistenza della consistenza della consistenza della consistenza della perocolo della consistenza de

quando fuerit in medio ovium suarum dissipatarum: sic visitabo oves meas, et liberabo eas de omnibus loeis,, in quibus dispersae fuerant in die nubis et caliginis.

- 45. Et educam cas de populis, et congregabo cas de terris, et inducam eas in terram suam: et pascam eas in montibus Israel, in rivis et in cunctis sedibus terrae.
- 4h. In pascuis uberrimis pascam eas, et in montibus excetsis tsrael erunt pascua earum: ibi requiescent in herbis virentibus, et in pascuis pinguibus pascentur super montes Israel.
- 15. Ego pascam oves meas, et ego cas accubare faciam, dicit Dominus Deus.
- 16. Quod perierat requiram, et quod abiectum erat reducam, et quod confractum fuerat alligabo, et quod infirmum fuerat consotidabo, et quod pingue, et forte custodiam: et pascam illas in iudicio.
- 47. Vos autem greges mei, haec dicit Dominus Deus: Ecce ego iudico inter pecus et pecus, arietum et hircorum.
- cus, aricum et inforum.
  48. Nonne satis vobis erat pascua bona depasci? instiper et reliquias pascuarum vestrarum conculcastis pedibus vestris: et eum purissimam aquam biberetis, reliquam pedibus vestris turbabatis.
- Et oves meae his, quae conculcata pedibus vestris fuerant, pascebantur: et quae pedes vestri turbaverant, hace hibebant.
- 20. Propterea hace dicit Dominus Deus ad vos: Ecce ego ipse iudico inter pecus pingue,
- et macilentum.
  21. Pro eo quod lateribus et lumeris impingebatis, et cornibus vestris ventilabatis omnia infirma pecora, donec dispergerentur foras.
- 22. Salvabo gregem meum, et nou erit ul-
- 12, 13. Rimenerolle da latti que' luoghi, pe' quali erano state disperse nel giorno de navolo, e di caligine. Il giorno di nuvolo, e di caligine egli è non tanto il tempo della dispersione degli Ebrei dopo la espugnazione di Gerusalemme, quanto il tempo della corruzione della Sinagoga, e il tempo della cecita delle genti, che le cambio del vero Dio adoravano la pietra, il legno, il bronzo ec In questo tempo di oscurila , e di tenebre le pecorelle del Signore , Ehrel , e Genilii andavao dispersi , ailontanaudosl ogni di piu ilal loro Creatore, e dalla verità, e dal loro bene. A richiamare queste pecorelle, e trarle dalla via dell'errore, a congregarie nella loro terra, cioè nella Chiesa, e a conducte a pascoli di salute, e di vita, venne il Cristo, pastore, e signore di tutte le proprella. La fe-licità di queste pecorrile nudrite coll'abrondanza della erieste doitrien, assisille, e confortate dalla paterna carità di al buon pastore, questa felicità è rappresentata mirabilmente nei versetil, che seguono.
- 17. Ma a voi, greggi miei . . . Ecro, ehe io fo giudizio ec. Dopo la riprensione latta a pastori paria Dio allo stesso gregge, cioè al popolo, e dice in primo lungo, che el fara giudizio di iulti, e farà screzio tra pecore, e pe-

- gregge nel giorno, in eni trovosi in mezzo olte sue pecorelle, che si eron tilsperse; così visilerò io le mie pecorelle, e rimenerolle da tutti que' tuoghi, pei quali erono state disperse nel utorno di muoto, e di catisine.
- 43. E trarrolle di mezza ai popoli, e leradonerò dulle varie regioni, e condurrolle nella loro terra, e pascerolle su'monti d' Israele, e presso a' rivi, e in tutti i luoghi di camo terra.
- 44. Le menerò in abbondontissimi pascoli, e su' monti ecceisi d' Israele saranno i pascali lora: ivi riposeranno sull' erbette verdeggianti, e alle grasse pasture si sotolleranno su'monti d' Israele.
- 48. lo pascerò le mie pecorelle, ed io je farò riposare, dice il Signore Dio. 16. Anderò in cerca di quelle, che erano
- smarrite, e salleverò quelle, che eran cadute, e fascerò le piaghe di quelle, che avran sofferiu frattura, e ristorerò le deboli, ed avrò l'occhio a quelle, che son grasse e robuste, e ognuno di esse poscerò con sapienza.
- AT. Ma a voi, greggi miei, queste cose dice il Signore Dia: Ecco, che io fo giudizio tra pecore e pecare, tra arieti e montoni.
- 18. Non baslava egil a val ili consumore i inoni pascul? l'oi di più gli avouzi di vo-stra pastura avte anor pestati coi vostri piedi, e beruta avendo acqua pritssima, quella, che ne lascioste, la intorbidoste co'vostri piedi;
- 19. E le mie pecorelle di quelle pascevansi, che avevale voi pesiata co' piedi vostri , e l'acqua beveano intorbidata da' vostri piedi. 20. Per questo così dier a voi il Sianore
- Dia: Ecco, che lo fo giudizio tral pingue bestiame, e il magra; 21. Perocchè voi urtavate coi fianchi, e cogli oneri vostri le deboli pecorelle, e colle vostre corna le gettavote per oria, fino a
  - tanto che fosser cacciate fuora, e disperse; 22. Io salverò il mio gregge, ed el non
- core, tra arieti, e montoni, cloè tra' buoni, e i entitri, ed è quello, che disse Cristo Matth, xxx. 23. Quando verrà il figliando dell' somo nella sea maestà, egli separerà gli uni dagli aftri, come il pastive separa le pecorelle da capretti, e suellerà le pecorelle alla sua destra, e i curretti dal subistra.
- 18. Non hadere rgil, a roi di consumer; I honzi pocoli e. C. Paria a quelle peccueli, colo a que sudditi in quieli, e entitvi, e particolarmente que 'gramii, i quali turndo apendintensien non inclusano aver bene d'pleci disalgare il hero superfino, che lasciario per sostentamento del poverelli, e culle lor percolorara turbas ano in pace. Nella tiena guilas Cristo nel sono giuditio condimento il disanguer del ricchi, e de posicial del secolo. Netifia.
- 3.3. 1. 2. le mie pecorelle . . pascefunti, ce. Non lasclavale alle unie pecorelle per sonientaria e non l'ustiri rifiulti. 20. 21. Troi piuque bettieme, e il magro. Tra' ricchia oppressori, e i poveri oppressori, e l'averio impessi da icro. Liberroi i meschia dagli strapazzi, e dalle vessazioni, che soffrono dai loro tiranni.

765

tra in rapinam, et iudicabo inter peens, et peens.

23. Et suscitabo super cas l'astorem munu, qui pascat cas, servum meum David: ipse pascet cas, et ipse erit eis in pastorem. \* Isol.

40. 11. Osc. 3. 8. Joan 1. 45. el 10. 11. 14. 24. Ego autem Dominus ero eis in Deum; et servus nicus David princeps in medio corum:

servus meus David princeps in medio eorum : ego Dominus locutus sum. 28. Et faciam enm eus pactum pacis, et cessare faciam bestias pessimas de terra : et qui

habitant in deserto, securi dornient in sattibus.

26. Et ponam eos in circuitu collis mei benedictionem: et niculusam imbrem in tempore

suo: pluviae henedictionis erunt;
27. Et dabit lignum agri fructum suum, et terra dabit germen suum, et erunt in terra sua absque timore: et scient quia ego Dominus, cum contrivero catenas iugi corum, et eruero eos de manu imperantium sibi.

28. Et non erunt ultra in rapinam in gentibns, neque bestiae terrae devorabunt eos: sed habitabunt confidenter absque ullo terrore,

29. Et suscitabo eis germen nominatuni: et non erunt ultra imminuti fame in terra, neque portabunt uttra opprobrinm gentium.

 Et scient quiu ego Dominus Deus eorum cum eis, et ipsi populus meus domirs Israel, ait Dominus Deus.

 Yos autem greges niei, greges pascuae meae homines estis: et ego Dominus Deus vester, dieit Dominus Deus.
 Joog, 10, 11.

23. E susciterò ad esse l'unico Pastore ... Davidde mio servo. Gli Ebrel, e i Cristiani sono d'accordo nel riconoscere per quest'nnico Pastore Il Cristo, cui è dato Il nome di Davidde, perchè figura, e padre di loi fu Davidde (secondo la carne), e perchè Cristo à Insieuse lsuon pastore, e buon re. Quesi unico pastore è contrapposto si molti nastori della Sinagoga, i gunii furono molti (come dice l'Apostolo), perché la morte non permetteva, che molto durazzero. Mo questi, perché dura in eterna, ka un sacerdozio, che non passa; ande ancora può in perpetuo salvare coloro, che per mezza suo si accostano a Dio, Heb. vtt. 23. 24. 25. A questa parole di Esechiele alludeva Cristo quando disse: Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecorelle, e quelle, che sono mie mi conoscono, Jean. x. 11. Cristo è detto servo di Dio per ragione della umanità assunta da lui, come altrove el disse 24. Sará principe (a mezzo di esse. Sarà la mezzo alle pecorelle come loro pastore, loro re, e signore

23. Con case fervi alleanar di pare. Cristo è l'antore di nottra pera, mail è egli isseso la nostra pere, come è detto da Paclo 1. Cor. v. v. 2a., z da Wicher v. 5., e il suo Vangelo è Vangelo di pere, Rom. x. 15. Epère. v. 15., ed egli fit, che riconcitiò il cielo colla terra, git unmil cui loro Dio, e la vera pose proporarò at mondo mediante questa riconciliazione operata da kel per mezzo del sangue son, Color. 1. 10.

sangue sno, Color. i. 10.

E sterminerò . . . te fere crudeli. Turrò a' demoni la potesta, che si erano usurpala sopra il genere umano, e il caccerò da quel irono, sopra del quata erano adorati dagli comini l'enuli da cesì im miserabile schiavito.

lagli uomini tenuli da essi in miserabile schiavilu. 25, 27. E li farò benedizione intorno al mio monte. Il

sarà più depredoto: ed to forò giudizio tra hestiome, e bestiame.

23. E susciterò ad esse l'unico Postore, che le governi, Davidde mio servo: egil le posterà, ed el sarà il loro pastore.

24. Ed to il Signore sarò toro Dio, e il mio servo Davidde sarà principe in mezzo

mio servo Davide sara principe in mezza di esse: lo il Signore ho partata, 28. E cua esse furò allennzo di poce, e stermiaerò dollo lar terra le fiere crudell . e

stermiaero dollo lar terra le fiere crudell, e quegli, che abitono nel deserto, dormiranno quietamente pe' boschi.

26. E il farò benedizione intorno al mio nuonte, e manderò a suo tempo la pioggia : le piogge saraa di benedizione;

97. E gli alberi della compagna produrranno il lor frulio, e la lerra i suol germi, e nella lerro loro slaranno senza imore, e conseceran, ch' lo sono il Siguare, quando arci speziole le calene del giogo loro, e gli orrà soltratti al poter di colora, che ii dominuona.

28. E non soron più predo delle vazioni, uè li divoreronno le bestie della terra; ma riposeranno ironquillamente seuzo verun timore,

29. E farò nancer per essi il germe rinomoto, e noa soran più consunti dalla fame nella lor terra, e più non parteraano l' obbrotrio delle nostoai.

broirto delle nozioni.
30. E conosceronna, che io il Signore Dio
loro sarò con essi, el eglina, casa d'Israele, saron mio popolo, dice il Signore Dio.

te, suran mia popolo, are u signore 170.

31. E voi, o nomini, voi siele i miel greggi, greggi posciuti do me, ed io il Signore Dio vostro, dice il Signore Dio.

monile di Dio è la Caliesa per allusione al monte, mi quale era fondato il tempo di Germosimeno. Pomente Dio, che le perceptile del suo mono garega suran ricolme nella Chiesa di tiute le benedicioni del ciclo, latamente che non soio sien benedrelle, ma quasi la siesas benedicione. E sopra questo monte arganismo pin, chi el piorente benedizioni, e piegge di fertillità, e di lecconditi che sarrebisamo in e salme di qual gratale, si e di qual vitta, gerebisamo in e salme di qual gratale, si e di qual vitta, gefetti simili a quelli, che le piogge del cieleo produciona migli atteri, è in tante le poduziono della lerra.

Cosouceran, ch' io sono il Signore, quando arrò spezzole c. Conosocranno la mia bontà, e suplenza, e possanza quando arrò spezzate le catene di lerro, ossie erano legati al giogn del demonio, e gli avrò liberati dal potere di questo inquisso, e crossele dominato.

20. E foré nouver per essi il germe risometo, Quardo germe risomato, nobile, illustre egil è il Citolo proposto ili dal principio del mondo, come l'unica speranas degli unonio, i, cammentalo in tottle è Scritture, prodetto da tutti il profeti, dal quale dorea aver none il nouvo popolo; germe di giuntizia, come chiamolio Baia, a germe di puce, come si lenge in questo tuogo ne' LXX, e in attra michia versioni.

Non suran più consanti dalla fame. Non mancherà alle pecorelle del nuovo gregge giammal il cibo della celesie doltrina.

E pia non porteranno l'obbrobrio delle mazioni. E da questo popolo sarà sempre lontano l'obbrobrio delle nazioni, vale a dire il culto de fatsi del , l'idolatria , la gratilesca superstitione.

### CAPO TRENTESIMOQUINTO

L' Idumea sará desolata, perchi ha perseguitato il popolo di Diò.

- Et factus est sermo Domini ad me, dicens:
   Fili hominis pone facient tuam adversum montem Seir, et prophetabis de co, et dices iili:
- Haee dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te mons Scir, et extendam manum meam super te, et dabo te desolatum, atque desertum.
- A. Urbes tuas demoliar, et tu desertus eris: et scies quia ego Dominus.
- Eo quod fueris inimicus sempiternus, et concluseris filios Israel in manus gladii in tempore afflictionis eorum, in tempore iniquitatis extremae.
- Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus: quoniam sanguini tradam le, et sanguis te persequetur: et cum sanguinem oderis, sanguis persequetur te.
- 7. Et dabo montem Seir desolatum, atque desertum: et auferam de eo euntem, et rede-
- intem.

  8. Et implebo montes eius occisorum suorum, in cottibus tuis, et in vallibus tuis, atque in torrentibus interfecti gladio cadent.
- 9. In solitudines sempiternas tradam te, et civitates tuac non habitabuntur: et scietis quia ego Dominus Deus:
  10. Eo unod dixeris: Duae gentes et duae
- terrac meae erunt, et hacreditate possidebo cas: com Dominus esset ibi: 11. Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus, quia facism iuxta iram tuam, et secundum ze-
- Folgi la tua faccia verso il monte di Scir. Verso Il moole di Scir, dove abitò Essu, e i sooi discendenti, vedi Gen. xxxv. 8.9. La desolazione della Idunea fu predetta
- anche da Geremia, XV. 21. XVII. 3. XXX. 7.

  b. Perche ta se' stato armiro eterno, e rolla spoda alta
  mano chiudesti ee. La nimistà di Esai cootro Giacobbe
  parve, che comincissase fin dal seno della loro madre,
  Gen, XXX. 22., e ne' loro poterti conlinsò mai sempre, e
  nel tempo dell'asserdio di Gerusalemme gi'idumei erano
  nell'esercitic di Subuchodonosor, e dopo presa la cilita di
- misert Giude', i quali fuggendo dal nemico passarano pel loro parse, daran la morte.

  Nel tempo di estrema catamitia, Abblam vedulo molis volte, come la parota inquisite posta tatora significare la pena dell'loiquita, e la tai seuso è usata la questo togo. Fu adunque sooman la barbarie degl'ilumei contro gli Ebrel loro fratelli, mentre in tempo di tanta calamità non also non ebber veruna compassione di esti, pua aggarta-
- roon la born miseria.

  6. Fe ii sphaedurei of assague, ell sangue til prezeguiteru. Si der sodintendere dopo la parcia assague la voce
  teru. Si der sodintendere dopo la parcia assague la voce
  teru. Li talbanderen le namo degli Lerei, che sono luce
  tratelli li preseguitera; e siconas tu colssoli li too sangue,
  to la perseguitari ci colsientele, così sono tempo il los
  sangue il preseguitera; i siconas tu colssoli li too sangue,
  to preseguitaria ci colsientele, così sono tempo il los
  sangue il preseguitera; l'otto fistelli, gli Eleri ti prese
  guiterano. La ilora quella preseguitaria la portere
  terio, a sonotissemono gli ridami. Violi i. Marcha ir. 16.
  v. 3. Que-la spanistime, che è accentanta da s. Gijishoni,
  v. 3. Que-la spanistime, che è accentanta da s. Gipishoni.

- 1. F. il Signore parlommi, dicendo:
  2. Figliuolo dell'uomo, volgi la tua fac-
- 2. Figliuoto dell' nomo, volgi la tua faccia verso il monte di Seir, e profeterai intorno ad esso, e gli dirai:
- Queste cose dice il Signore Dio: Eccomi a te, o monte di Seir, ed io stenderò la mia mano sopra di le, e ti renderò desolalo, e deserto.
- to, e deserto.

  h. lo demotirò le tue città, e tu sorai disabilato, e conoscerai , ch' io sono il Signore.
- Perché lu se' siato nemico eterno, e colla spada alla mano chiudesti n' figliuoli di Israele lo scampo nel tempo della foro affitzione, e nel tempo di estrema calamità;
   Per questo fo giuro (dice il Signore Dio),
- che io li abbondonerò al sangue, e il sangue li perseguiterà, e, avendo lu odinio il sangue, il sangue li perseguiterà. 7. E renderò desolato, e deserto il monte
- E renderó desolato, e deserto il monte di Scir, e farò, che uon vi sia più chi vada, e chi venga.
- 8. E i monti di lei empierò de' suoi uccisi: su' tuoi colti, e pelle tue valli, e pe' torrenti caderanno uccisi di spada.
- 9. Ti ridurrò in solitudini eterne, e le tue città non saranno abitate; e conoscerete ch' io sono il bignore Dio:
- O. Perché tu dicesti: Due genti, e due regioni saranno mie, rd io le possederò in retaggio, quando ioi si stava il Siguore; 11. Per questo io giuro, dice il Signore Dio, io ti tratterò come merita la tua ira.

sembra sesser la vera. Perocchi dus diverse calamità sono predelle in quera ho lango cantro l'Holmena, i prima, che divesa loro venire di la non molti anni dallo sieso Nabothodonomo, come detto piu solte da Geremini; la seconda s'empi de Maccabet, i quali feere vendetta delle crusditta anticher amore, essectitata dell'i diomi control terateso. 37 radarrol in activalmi cierras. Il no para sera loiscata della solte della solte della solte della della della Nabuchodonora ruiti. Calden, veli Nabuchodonora ruiti. Salden, veli Nabuchodonora ruiti.

10. Perché lu dicesti : Due genli , e due regioni saranno mie . . . . quando ici si staro il Signore. Tu, n Idumea dicesti : lo possederò it parse di due nazioni , e le regioni di due popoli, sale a dire il mio proprio paese, e quello di Giuda, e elò lu dicesti mentre il Signore, che diede quel paese al suo popolo, nello siesso paese abitava, avendovi tultora il suo tempio, che era in piedi, onde a lui stesso facesii oliraggio, presumendo vanamente di tua possanza, e credendoti tanto forte da vincere non solo li popolo di Giuda, ma anche lo siesso Dio. I temerari disegni degl'idumei furon dissipati dal Signore, il quale allorché per man de Caldei puni il popol di Gloda, e desolò quet parse, non permise, che gi'idomei se ne rendesser padroni, ma il condannò ad essere soggiogali, a menati In enitivita dallo stesso Nabuchodonosor. Così se per qualche poco di tempo dopo la ruina di Gerusalemme gl'Idumei usurparono qualche parte della Giudea, non poleron averne stabil domioio, ne possederla lo relaggio, ma e quella, e il proprio paese perdettero. 11. lo ti trattero come merita la tua ira, ec. Ti trat-

terò come merita l'ira ostinata, e l'invidia, e l'odio, che

ium tuum, quem fecisti odio irabens eos: et notus efficiar per eos cum te iudicavero.

- 12. Et scies quia ego Dominus audivi universa opprobria tua, quae locutus es de montibus Israel , dicens : Descrti , nobis ad devo-
- 13. Et insurrexistis super me ore vestro. et derogastis adversum me verba vestra : ego

randum dati sunt.

- 14. Hace dieit Dominus Deus; Laetante universa terra, in solitudinem te redigam.
- 18. Sienti gavisus es super hereditatem domus Israel, eo quod fuerit dissipata, sic faciam tibi: dissipatus eris mons Seir, et Idumaea omnis, et scient quia ego Dominus.

tu hai sempre avulo contro questi tuoi fratelii, e si co scera la cura, che io ho dei mio popolo auche quando lo affliggo, e lo gastigo, si conoscera dal severo giudizio, che io escreiterò contro di te per tulto il main, che allo

stesso popolo tu facesti. 12 Sono dati a noi , perché ti divoriamo. I fertill monti di Giuda, e le loro delizie saranno tutte per

e la tua invidia, o l'odio contro di essi; est io sorò conosciuto per mezzo di essi, quando

avrò fatto giudizio di te. 12. E conoscerai, che io il Signore ho uditi tutti gli obbrobri, che tu hai detti coniro

i monti d' Israele , dicendo : Sono in abbandono, sono dati a noi, perchè li divoriamo. 13. E vi siele aizati contro di me colla vostra lingua, e gettaste contro di me le vostre

paroie: io le udii. 14. Queste cose dice Il Signore Dio: Con giubbilo di lutta ia terra lo ti ridurrò in so-

18. Siccome tu facesti festa sopra l'eredità della casa d'Israele, perchè era dissipata, così io farò a te: tu, o monte di Seir, sarai devastalo, e tu, Idumea tutta quanta: e conosceranno, ch' lo sono Il Signore.

noi, ora che Giuda se ne va prigioniero nella Caldea.

14, 15. Con giubbilo di lutta la terra ia ti ridurri in solitudine. Siccome in facesti festa cc. Renderò a te se-condo li tuo merito. Tu dimostrasti somma allegrezza, quando l'eredità della casa d'israele fu devastata, e in farò, che il tuo paese sia devastato ugualmente, e tutte le vicine azzioni goderanno, e farau festa di tua rovina.

#### CAPO TRENTESIMOSESTO

Il Signore non pe' meriti del suo popolo cattiro, e disperso, ma per effetto di sua bontà la ricondur-ri nel suo paese, e sopra di lai verserà un'acquo unonda, e farà ch' ei cammini nei suoi co-mandamenti dendogli un cuor nuovo, ed un nuovo spirita.

- 1. Tu autem fili irominis propireta super montes Israel, et dices: \* Montes Israel audite ver-\* Supr. 6. 3. hum Domini
- 2. Haec dicit Dominus Deus: Eo quod dixerit inimicus de vobis: Euge altitudines sempiternae in hereditatem datae sunt nobis:
- 3. Propterea vaticinare, et dic: Hacc dicit Dominus Deus: Pro eo quod desolati estis, et concuicati per circuitum, et facti in hereditatem reliquis gentibus, et ascendistis super labium linguae, et opprobrium popuii:
- 4. Propterea montes Israel audite verbum Domini Dei: Haec dicit Dominus Deus montibus, et coliibus, torrentibus, vallibusque, et desertis, parietinis, et urbibus derelietis, quae depopulatae sunt, et subsannatae a reliquis gentibus per circuitum.
- B. Propterea haec dicit Dominus Deus: Ononiam in igne zeli mei locutus sum de reliquis gentibus, et de Idumaea universa, quae dede-
- I. Profetizza intorno ai monti d'Israele. Annunzia quel-lo, che lo farò riguardo a' monti d'Israele, riguardo aija Giudea desolata adesso, e spopolata, e ridotta in orrida sollindine. 2. Perché il nimico ha detto ec. L'Idumeo, l'Amm
- il Moabita, hanno detto: la cosa ya bene per aoi, Gino è stato condolto in ischiavitii: I monti posseduti da lui,

- i. Or iu, figliuolo dell' nomo, profetizza intorno ai monti il' Israeie, e dirai: Monti d' Israele, udite la paroia ilel Signore.
- 2. Queste cose dice il Signore Dio: Perche il nimico ha dello di noi: Bene sta: oli atti monti sempiterni sono stati dati a noi in retaquio ;
  - 3. Per questo profetizza , e di': Queste cose dice il Signore Dio: perchè voi siete stati desolati , e conculçati per oqui parte , e siete divenuti eredità ili attre nazioni, e siete nelle bocche di tutti, e siete lo scherno nel voigo;
- 4. Per questo , monti d' Isracie , udite la parola del Signore Dio: queste cose dice il Signore Dio a' monti, a' colli, a' torrenti, e alie valii, e a' deserti, alle mura diroccate, alle cità dereffile, e rimase senza popolo, e schernite da luite le nazioni oll'intorno.
- 8. Ecco quello, che dice il Signore Dio: Nel calor del mio zelo io ho parlato delle altre genti , e della Idumea tutta , le quali si

que'monti, a'quali egli dava il nome di sempiterni , quasi dovessero essere sua stabilissima, e sempiterna eredità; questi monti sono nostri, noi gli occuperemo come nostra eredità, ora che sono privi di abitatori.

a. E siete nelle bocche di tutti, ec. E di voi ai parla da totti per derisione, e per ischerno, narrandosi in qual misero stato siele ridotti.

runt terram means sibi in hereditatem cum gandio, et toto corde, et ex animo, et elecerunt eam ut vastarent:

- 6. Ideireo vaticinare super humum Israel, et dices montibus, et collibus, iugis, et vallibus: Hace dicit Dominus Deus: Ecce ego in zelo meo, et in furore meo locutus sum, eo quod confusionem gentium sustimeritis.
- Ideireo haec dicit Dominus Deus: Ego levavi manum meam, ut gentes, quae în circuitu vestro sunt, ipsae confusionem suam portent.
- 8. Vos autem montes Israel ramos vestros germinetis, et fructum vestrum afferatis populo meo Israel: prope enim est ut veniat:
- Quia ecce ego ad vos, et convertar ad vos, et arabimini, et accipictis sementem.
- Et multiplicabo in vobis homines, omnenque domum Israel: et habitabuntur civitates, et ruinosa instaurabuntur.
  - 41. Et replebo vos hominibus, et iumentis: et multiplicaluntur, et crescent: et habitare vos faciam sicut a principio, bonisque donaho maioribus, quam habuistis ab initio: et scietis quia ego Dominus.
  - 12. Et adducam super vos bomines, populum meum Israel, et hereditate possidebunt te: et eris eis in hereditatem, et non addes ultra ut absque eis sis.
  - 45. Haec dieit Dominus Deus: Pro eo quod dieunt de vobis: Devoratrix hominum es, et suffocaus gentem tuam:
  - b. E. se han occiait gli eredi per saccheopistra. Nos olo gli diumel, ma ancie i Noshihi, gil Ammonili, retin l'aliesana, che avvano falta con Sedecia contro i Caidei, di Girosalema, come si accesso i motti togghi ila Gerrosalema, come si accesso il motti togghi ila Gerrosalema, come si accesso il motti togghi ila Gerrosalema, come si accesso accesso di controle qui di dire, chi e cacciarema dalla loco terra i Giadel per saccheggiata, e appropriata propriata di controle di contro
- a, e appropriarerea.
  7. Hu strate la mano min. Vale a dire, ho glarato. Si
  è veduta piu volte questa frase alzar la mano per signiticare una mariera di giuramento. Ho giurato, che questa
  genti nemicha porteranno is ioro ignominia, e pagheranno
  il iio del harbaro piacere, con cui insultarono alle calamità della Ciuden.
- 8. Perocché egli è vicino a ternare. A tornare dalla sna calitità. Questa profezia fu fatta aigunati unni dopo la rovina di Gerusalemme, a dalla rovina di Gerusalemme fino al primo auno del regno di Ciro in Babilonia, si contano cinquantadue anni.
- 11. E beni più grandi a roi donorà, di quel che avuele de prema. En il Profeta non partime se non della felicità, e della grandazza temporale del popolo Ehren dopoli chi, e della grandazza temporale del popolo Ehren dopoli chi con della grandazza temporale del popolo Ehren dopoli chi con anticolo della continuazioni di tutti quelli, che eche pell'avunii, mentre ogguno as, none sodo Davideic, e sodos Salomone etiti. Ri sesal pui grande, e podente: ma quil, secondo il cotto del predetti grande. Proporti con quil, secondo il cotto del predetti persono etiti fareste dalla cattitati dal Babilopia, si a nollera restanore d'Insecti dalla cattitati dal Babilopia.

sono appropriala per suo dominio la mia terra con gaudio, e con tutto il curre, e eon tutto l'unimo, e ne han caeciali gli eredi per saccurgglaria;

6. Per questo profetizza lu sopra la terra d'Israele, e diral a monti, e a' colli, a glophi, ed alle valli: Queste cove dice il Siynore Dio: Ecco che lo nel mio zelo, e nel mio furore ho partoto, percete voi sofferti avte n'insulli delle nazioni.

7. Per questo così dice il Signore Dio: Io ho attala la mano mia, e le nazioni, che vi sianno d'intorno, porteranno la ior confusione.

8. Ma voi, o monti d'Israele, date fuori i vostri germogli, e producele i vostri frutti pel popolo mio d'Israele; perocchè egli è vicino a fornare:

 Imperocché eccomi a voi, e a voi mi rivolgo, e voi sarete arati, e sarete seminati.

10. E molliplicherò a voi gli uomini, e iutta la casa d'Israele, e le città saranno abitate, e si ristareran le rovine. 11. E vi riempirò d'uomini, e di giumen-

ti, i quati moltiplicheranno, e cresceranno, e farò che state abitati come ai principio; e beni più grandi a vol donro di quei che aveste via prima; e conoscerete, ch' lo sono ti Signore.

12. E a voi condurrò uomini, il popolo

mio d'Israele, ed egit vi possederà in retaggio, e voi sarele sua eredità, e non sarete ma più senza di essi. 13. Queste cose diec il Signore Dio: Perchè dicono di voi, che voi salete una terra, che dicora gli uomini, e strozza la sua

gente ;
coi soo spirito a considerare, e descrivere un'alira migiore llierratione, e la felicità dello spirituale incesie anciare llierratione, e la felicità dello spirituale incesie anficialen aneque, nella Giuderis predicto, settla Giuderi nece
intercoli, mont, risoucibi, e fondo la sua Chieva, a lequafo bro presto modificiale cia, e lagrandità dalla pienera
fo bro presto modificate con la quache modo può conmagnifica prefetta quello, che il quache modo può con-

veolre alla ferrena Gerusalemane, à fo un senso nigliore, e più adepuato covince alla Chesa, e queito, de salla soia sera cettà di Dio el convince, alla mislica Gerusalema. La companio della considerazione della considerazione di proposito della considerazione di teste di tratti dalla lore cattività e alla Chiesa condune Dio per Gena Cristo gli Appotoli, e un nomero condicientali summe di teste di tratti dalla lore cattività e posito di considerazione di teste di tratti di dalla lore cattività e per considerazione di trattivi di della considerazione di tratti di trattivi della considerazione di tratti di trattivi di di continuo di considerazione di trattivi di di continuo di considerazione di considerazio

popolo, e rimase desertà; ma in nuova Geruaniemme fontata nopra in pietra, che è cirinto, durerà in elemo, mon restera giammai senza citadini, e seuza popolo, percite; con essa è l'istesso Cristo inon alla consumazione dei secoli. Questa perpetuita della Chiesa e ancor descritta, e ilustrata ne respuntal versetti.

13. Dicono di voi, che voi sirie una terra, che divora qii mosmia, e. c., la tante calamita, e dissabri, co'quasi è qii mosmia, e. c., la tante calamita, e dissabri, co'quasi è

stata percosa da Dio la tua terra, o Israelo, Isamo dallo occasione di dire, che lo questa terra non posson vivere

- 14. Propterea honsines non comedes amplins et gentem tuam non necabis "ultra, ait Domi? uns Dens:
- 48. Nec auditam faciam in te amplius confusionem gentium, et opprobrium populorum nequaquam portabis, gentem tuam non amit-
- tes amplius, ait Dominus Dens. 16. Et factum est verbum Domini ad me, dieens .
- 17. Fili hominis, domus Israel habitaverunt in humo sua, et pollucrunt eam in viis suis, et in studiis suis; iuxta immunditiam menstruațae facta est via eorum coram me.
- 18. Et effudi indignationem mean super cos pro sauguine, quem fuderunt super terram, et in idolis suis polluerunt eau.
- 19. Et dispersi eos in gentes, et ventilati sunt in terras: iuxta vias eorum, et adinventiones corum iudicavi cos.
- 20. Et ingressi sunt ad gentes, ad quas introierunt, et \* pollucrunt nomen saucium meum, cum diceretur de eis: Populus Domini iste est, et de terra eius egressi sunt.
- Isai. 52, 5. Rom. 2. 24. 21. Et peperei nomini sancto meo, quod polluerat domus Israel in gentibus, ad quas ingressi sunt.
- 22. Ideireo dices domui Israel: Baee dicit Dominus Deus: Non propter vos ego faciam, domus (srael; sed propter nomen sanction meum, quod polluistis in gentibus, ad quas intrastis.
- 23. Et sanctilicabo nomen meum magnum, anod pollutum est inter gentes, quod polluistis in medio earum: ut sciant gentes, quia ego Dominus, ait Dominus exercituum, cum sanctificalus fucro in vobis coram eis.
- 24. Totlam quippe vos de gentibus, et congregabo vos de universis terris, et adducant vos in terram vestram;
  - 28. Et effundam super vos aquam mundam,
- gli abitaoti, che ella'li divora, e li consuma, benché veramente non dalla terra, ma da' flagetii meritati pelie loro Iniquità aleno siati consunti. Non sarà così della terra , în cui le întrodurre li nuovo spirituale Israele , ne di essa dirassi, che ella divori gli abitanti, i quali nel seno di lei viveranno tranquilli e felici.
- In. A motivo del sangue, che nvenno sparso. Avenno sparso il sangue innorente de'toro figlicoli, e delle figlia sacrificate alli del loro ( Ezech. xvs. 36. ) e di stragi , e di sangue aveano imbraltata la loro terra. Ezech. vii. 23. 13. 9. ec.
- 20-21. Disonorarono il nome mio santo, mentre di lor ai diceva : ec. Disperso Israele tra' Caldei pelle sue Iniquità diede occasione al Gentill di parlar male di me, e-di disonorare Il santo nome mio; percerbè dicevano quelli: questo è il popolo det Signore , e il Signore lo protegge come suo Dio, e contuttoció gorsto popolo è stato vinto; soggiogato, e cacciato dal suo paese: il loro Dio adunqui non ha potuto salvario, e indarno lo adornso, e in ini rano i Giudei. Tale credo essere il vero senso di au sto luogo, senso piano, e semplice ; ma oscurato dalle di-

Burma Pol. II.

- 14. Per questo tu non manyerai più gli uonini, e non ucciderai più la tra gente, dice il Signore Dio:
  - 15. E farò, che lu phi non ascotti qi'insulti delle nazioni, e non avrot da tolierare gli scherni de' popoli, e non perderal più ia tua genie, dice il Signore Dio.
    - 16. E il Signore parlommi, dicendo:
  - 17. Figlinolo dell' uomo , la casa d' Isrnele abitò nella sua terra, e la contaminò colle opere sue, e co' suoi costumi: la loro vita era dinanzi a me simile ail' immondezza di donna impura,
- 18. Ed io scaricoi la mia indepnazione sopra di essi a mollvo riel sangur, che avenno sparso sopra la terra, e dei loro idoll, coi
- quali l'aveano contaminaja, 19. Ed io li dispersi traile genti, e Il traportai qua e là a tutti i venti: li giudicai
- secondo le vie loro, e secondo i loro ritropamenti. 20. E nudarono trolle nazioni , lu mezzo alle quali ebbero luogo, e disonorarono il nome mio santo, mentre di lor si diceva: Questo è il popolo riel Signore, e dalla terra di lui sono audatt fuora.
- 21. Ed io ebbi riguardo al nome mio santo, eni la casa d'Israele disonorava presso le geuii, tralle qualt era andnin.
- 22. Per questo lu diral alla casa d'Israele: Queste cose dice Il Signore Dio: Non per nmor di voi io farò, o casa d'Israele, ma per amore del nome mio santo, cui disonoraste roi presso le genti, tralle quali erapate andati.
- 23. E glarificherò il nome mio grande, che è in disdoro presso le genti, ed è profunato da voi suoli occhi loro: affinchè conoscan le genti , ch' io sono il Signore , quando sopra di voi avrà fallo conoscere la mia santità in faccia ad esse, dice il Signore degli eserciii ; 24. Imperocché io vi trarrò di mezza alle
- genti , e vi rauverò da tutte le terre , e ri \* consurrò alla vostra terra;
- 25. E verserò sopra di voi acque monda,

verse sposizioni degl'interpreti. Si duole Dio, che Israele avendolo, per così dire, costretto a cacciario dalla sua terra per mandario ia callività tralle proti idolatre, sia una continua occasione alle stesse genti stolte di parlar male dello stesso Dio, a di sua possanza, e tale è il disonore, che fa a Dio lo stesso popolo nella sua cattività come si fa manifesió per quelle parole : Disonorarono il nome mio santo, mentre di lor si dicera: questo è il po polo del Signore, e dalla terra di lui sono undati fuora. E non si parla qoi ne punto, ne poco de vizi e precati co'utali nella stessa cattività i Giudei scandalizzasser le graff, della qual cost altrose si fa paroia. Quindi (1072. 23. 24.) dice il Signore, ch' et renderà al nome suo la gioria, che gli è dovuta col trarre lo atesso popolo dalla callivith, e ricondurlo nel suo paese-

23. Quando sopra di voi arro fatto conoscer la mia santibi ec. Quando mi sarò fatto conoscere per quel Dio santo, ch'io sono, primo, col punire le vostre iniquita ; secondo , col liberaryi per effetto di mia bontà, e misericordia.

25, 25. Fi trarrò di mezzo alle genti, e vi rannerò da tutte le terre... E versero sopra di voi acqua monda, e: 97 -

et mundabinini ab omnibus inquinamentis ve- e sarete mondait da tutte le vostre sozzure, e stris, et ab universis idolis vestris mundabo ti purgherò do tutti gl'idoli vostri.

26. \* Et dabo vobis cor novum, et spiritum povum ponam in medio vestri: et auferam cor lapideum de carne vestra, et dabo vobis cor

\* Supr. 11. 19. 27. Et spiritum meum ponam in medio ve-

stri : et faciam ut in praeceptis meis ambuletis, et iudicia mea enstodiatis, et operemini. 28. Et liabitabilis in terra , quam dedi patribus vestris: et eritis mihi in populum, et

ego ero vobis in Deum. 29. El salvabo vos ex quiversis inquinamen-

cabo illad, et non imponam vobis fament. 30. Et multiplicabo fructum ligni, et genimina agri, at non portetis ultra operobrium

famis in gentibus. 31. Et recordabinini viarum restrarum pessimarum, studiornmque non bonorum: et displicebant vobis iniquitates vestrae, el scelera

32. Non propter vos ego faciam, ait Dominus Dens, notum sit vobis: confundimini, et erubescite super viis vestris, domus tsrael.

33, ttace dicit Domlnus Dens: In die, qua mundavero vos ex omnibus iniquilatibus vestris, et inhabitari fecero urbes, et instauravero ruinosa,

Gil Ebrei , i quali per quest'acqua monda vogliono intendere l'abbondanza de'heni lemporati, dovranno mostrare, che questa abbondanza cancetti le immonderze de' peccati. Si parla adunque di un'acqua, la quale effettivamente dia una vera interiore mondezza (come tedrassi anche meglio in appresso) a differenza delle aspersioni, e lavande ordinate netta legge, le quali non potevano dare, se non una mondezza esteriore, e legale, ed eran figure dirquel sagramento di rigenerazione, e di rinnocellamento, nel quale Cristo monda, e parifica la sua Chiesa colla lavanda di acqua per la perola di vita, come dice l'Axostolo. Til, pp. 5. Mediante questa lavanda I fedeli riquiti da tutte le parti della terra in no solo corpo, in una sola Chiesa divergamo, acores creature, gente conta, la quale rinuoziando a' vecchi errori , e alle immondezze della idolatria,

sarà degna di adorare il Padre in ispirito e verità. 26, 27. E darorvi na nuovo cuore, e poerò in mezzo a noi un nuovo spirito, ec. Il cuore nuova è effetto del nuo-10 spitito: La carità di Dio diffusa nel caure de fedeli per mezzo dello Spirito Santo, che ad essi fa dato, cia-gia il cuore di pietra in cuore di carne, docile, obbediente alle dolci Impressioni della grazia, e nel quale possano seriversi i precetti di saiute, come dice s. Girolamo. Vedi Rom. v. Che queste grandiose promesse al Nuovo Testamento appariengano, il dimostra egregiamente in tal guisa s, Agostino: « Che della muova alleanza tall » cose sieno predette, alla quale alleanza ha parle non · solo la nazione Ebrea co' suoi avanzi, ma anche tutte le altre grati , non ne dubita chiunque peserva e la lavan-» da di rigenerazione, che è qui annunzista, la gnole noi » veggiamo fatta comune a tutir ir nazioni, e guello, cise » disse l'Apostolo, quando sopra l'Autico Testamento esaltava in grazia del Nuovo ; nostra dettera siete voi . . . » scritta non con inrisiostro, me per lo spirito di Dio » vivo, non nelle tavole di pietra, ma mile lavole di care ne del cuore (2, Cor. iii, 2, 3, ). Le musti parole daile a parole stesse del Profeta son derivate, e dello spiritua26. E darovoi un nuovo cuore, e porrò in

mezzo a voi un nuovo spirito, e torrò dalla vostra carne il cuore di pietra, e darorni un cuore di carne. 27. E li mio spirito porrò in mezzo a voi

e farò, che camminiate ne' mtei precetti, ed osserviate le mie leggi, e le pratichiate. 28. Ed abiterete nella terra, ch' lo diedi

a' padri vostri, e sarete mio popolo, ed io zarô vostro Dio. 29. E vi libererò da tatte le postre sozon-

tis vestris: et vocabo frumentum, et multipli- . re, e farò venire ti frumento, e lo moitiplicherò, ne farovvi patir la fame.

30. E moltiplichero t frutti delle piante, e i germogli dei campi, affinche le genti non vi rinfaccino più la fame.

31. E vol vi ricorderete del pessimi costu-'mi vostri , e delle non rette inclinationt : e dispiaceranio u voi le vostre iniquità, e le vostre scelleralezzer

32. Non per amor di voi io lo farò , dice il Signore Dio, sta ciò noto a voi : confondetevi, e veryoynotevi de' costami vostri, o casa d' Israele,

33. Queste cose dice il Signore Dio: nel alorno, lu cui lo vi monderò da tatte le postre iniquità, e popolerò le città e ristorerò le rovine,

» le faraele formano il carattere. Or questo spirituale » Israele dal carnale distinguesi non per la nobilta della patria , ma si per la novità della grazia. E il sublime
 spirito dei Profeta , mentre allo spirituisle Israele volge - Il discurso, mostra guasi di parlar tuttavia all'Israeli - carnale, non perche invidi a noi la intelligenza delle: . Scritture, ma per esercitare atilmente il nostro inielletto; onde aucura dice : e 11 condurrò nella vostra terra, e dipoi quasi ripetendo la stessa cosa, soggiun ge, e abitercie nella lerra, ch'io diedi a' padri vostri; le quali parole non carnolmenie (come fa il carnole » Israele ) ma spiritualmente collo spirituale Israele deto-» biamo intenderie ; perocché quella Chiesa senza mac-- cisia, e senza ruga, composta di tutte le geuti, la qual « der in cirrito regnat con Crisio , ella è la terra de isra-» ti , la terra de' vivi , e questa dec Intendersi data a' p » dri, quando per certissima e tmmatabil volontà di Dio o fu ad esal promessa.... come delta siessa grazia, che » a' Santi concelesi, dice l' Apostolo, che ella fu data prima, the cominclassero I secoli ( t). Ton. 1, p. ) per-» che nella perdeslinazione di Dio era già fatto quello , cise a auto tempo fare si doren. Possono però intender si mueste cose anche della terra del secolo futuro » nella quale non potranno avere stanza el'ingiusti : e a molio bene è detta terra de' buoni quella, che non tocche-» ra giammai a veruno degli empi, de Doctr. Christ. 111-34. ». 29. 3s. E foro venire il framtulo, cc. Vi daro l'abbon-danza di lutti i beni spiritusii, delle grazie celesti, e della dottrina di salute, e non patirrie la fame, ne alcuno potra a voi rinfacciare, che mancht a voi il sostentato necessario a conservare la vita dello spirito

32-36. Sig ciò noto a vor. Abbiete ferma nel vostro coore questa verita, che per pura miscricordia mia dallo stato del peccato, e di dannazione siele stati condotti ad aver parte al regno della giustizia, e della sentita. E guando lo 31 avró purificali da lutte le iniquità, e rialorando le rovine spirituali del genere umano avro popudam erat desolata in oculis omnis viatoris.

58. Dicent: Terra illa inculta, facta est ut bortus voluntatis: et civitates desertae, et destitutae, atque suffossae, munitae sederuni.

36. El scient gentes quaecumque derejictae fuerint in circultu vestro, quia ego Dominus aedificavi dissipata, plantavique inculta, ego Dominus locutus sin, et fecerim.

37. Haec dicit Dominus Deus: Adhue in hoc invenient me domus tyrael ut faciam eis: Multiplicabo eos sicut gregem hominum.

58. Ut gregem sanetum, ut gregem Jerusa-Jem in solemnitatibus eius: Sie erunt civitates desertae, plenae gregibus kominum; et scient quia ego Dominus.

late molte illustri chiese di momini pii, e fedeli, e qua do la incoita gentilità, la terra deserta sarà stala da me arricchita di ogni bene, di ogni graria, di ogni virto, talmente che dicasi divenuta come un giardino di detizie, e quando in vece degli antichi orrori, e rovine, si vedran sorgere dappertutto spirituali edilizi formati pietre viva, fondate sopra la pietra angolare, che è Cristo; allora il mondo tutto conoscerà, che opera tale non può essere se non opra mia, e a me daran gieria, a me, che le ruine ristoro, e i deserti riduco a coltura; lo lo promisi, ed lo lo farò.

27, 38. Questo pure otterrà da me la casa d'Israele... io li moltiplichero, ec. Promette qui Dio moltiplicare, e

54. Et terra deserta fuerit exculta, quae quon-3h. E sarà collivata la terra deserta, dove il viaggiatore non altro veden, che deso-

35. Diranno ailora: quella terra incolta è divenuta come un giardin di delizie: e le città deserte, e vuote, e rovinale son ora in piedi

fortificate. 36. E conosceran quelle genti, che rimarranno Intorno a vot, che ia il Siguore riedi-fico le rovine, e gl'incolli lunghi riduco a coltura, che io il Signore ho partato, ed ho falto.

57. Queste case dice il Signore Dio : questo pure otterrà da me la casa d' Israele, ch' io faceta per ici: io li moltiplicherò, come un gregge di nomini,

58. Come gregge santo, come il gregge di Gerusalemme ne' suot di solenni: coni saranno le deserte città piene di greggi d'uomini. e conosceran, ch' to sono il Stanore.

ropagare lo apirituale israele, come per ordinario si nolUpilca un gregge di pecorelle; così (dire il Signore) lo moltiplicherò li gregge santo, la cui moltitudina sarà simile a quel gran nunero di persone, che a Gerusalem-me concorrono da tutta la Giudea ne' di solenni della Pasqua, della Pentroste, a de' Tabernacoli. In queste tre feste tutti gi' Israeliti si presentavanu al Tempio, e con essi anche un nunero granile di quegli Ebrei, che abitavano in altri paesi, onde nissuna cosa poten dirsi agli Ebrei piu propria a dare idea di una turba immensa di popolo, che il paragonar questo popolo colla mollitudine di gente, la quaie ne bel giorni della repubblica si adunava la Gerusalemme in quelle solennità.

## CAPO TRENTESIMOSETTIMO

Colla figura delle ossa aride, che riprendono vita, dimostra, come i figlivoli d'Isrnele, che sono senza speranza, saranno ricondotti nella loro terra; e colla unione de' due legni annunzia, che un solo regno si formerà di Giuda, e d'Israele, i quali sotto un solo re, e pastore; Davidde, osserveranno i comandamenti del Signore, il quale fermerà con essi eterna atleanza.

1. Faeta est super me manus Domini, et eduxil me in spiritu Domini; et dimisit me in medio campi, qui erat plenus ossibus:

2. Et circumduxit me per ea in gyro: crant autem multa valde super faciem campi, siccaque veliementer.

5. Et illxit ad me: fiti hominis putasne vivent ossa ista? Et dixi: Domine Deus, tu nosti.

4. Et dixit ad me: vaticinare de ossibus i-

1. La mano del Signore fu sapra di me, e mi menò fuora in ispirita ec. Visione profetica celebrata, a famosa in tutte le Chiese Cristiane ella é questa, dice s. Groia-mo. Or con questa visione viene il Profeta a confermare le stesse promesse, che gia al lessero nel capo precudente, e colla hellissima immagine della risurrezione da' morti dimestra la futura liberazione d'Israele, come osservò lo stesso santo Dottore, e solto li tipo della liberazione d'I-raele adombra il risuscitamento degli nomini, i quali sendo morti pe' loro pecenti, sono vivificati mediante la grazia di Cristo. La risurrezione adonque de' morti è qui

1. La mano del Signore fu sopra di me, e mi menò fuora in ixpirito del Signore, e mi posò in mezzo di un compo, che era pieno di ossa :

2. E mi fece girare intarno ad esse: or elle erano in gran quantità sulla faccia del campo, e secche grandemente.

3. E (il Signore) disse a me: figituolo dell'uomo, pensi tu, che queste ossa sieno per riavere la vita? Ed to dissi: Signore Dio tu to sai.

4. Ed ci disse a me: profetizza sopra que-

tanto più evidentemente stabilita , perchè cita'si fa servir d'argomento della futora liberaziona e del carnale, a del-to spirituale Israele. Il Profeta adonque vien traportato ossa, a il Signore e coi fatto, e colle sue parole gli fara un di risorgere tutti gli uomioi, e riusirsi l'asima di ciascheduno di essi al proprio suo corpo, molto piu facilmente potrà ravvivare il suo popolo schiavo in Babilonia, rappresentato per queileossa, e potra ancora colla onnipotente sun grazia risuscitare gli ucmini giacenti pelle tenebre, e nell'ombra di morte. stis: et dices eis: ossa arida audite verbum

B. Have dicit Dominus Deus ossibus his: ecce ego intromittam in vos spiritum, et vivetis.

- 6. Et dabo super vos nervos, et succrescere faciani super vos carnes, et superextendam in vobis cutem: et daßo vobis spiritum, et vivetis, et scietis quia ego Dominus.
- 7. Et prophetavi sicut praeceperat mihi: factus est autem sonitus, prophetante me, et ecce commotio : et accesserunt ossa ad ossa . nnumqnodque ad iuncturam snam.
- 8. Et vidi, et ecce super ca nervi, et carnes ascenderunt: et extenta est in eis cutis desuper, et spirilum non habebant.
- 9. Et dixit ad me : vaticinare ad spiritum . valicinare fili bominis, et dices ad spiritum; haec dicit Dominus Deus: a quatuor ventis veni spirilus, et insuffia super interfectos istos, et reviviscant.
- 10. Et prophetavi sient praeceperat mihi; et ingressus est in ea spiritus, et vixerunt, steteruntque super pedes suos exercitus grandis nimis valde.
- 11. Et dixit ad me: fili hominis, ossa haec universa, domus Israel est: ipsi dicunt: arue-"runt ossa nostra, et periit spes nostra, et abscissi sumus.
- 12. Proplerea vaticinare, et dices ad eos: haec dicit Dominus Deus: ecce ego aperiam tumulos vestros, et educam vos de sepulcris vestris, populus meus, et inducam vos in terram Israel.
  - 13. El scietis, quia ego Dominus, cum ape-

5. Ecco, che lo infonderò in voi lo apirito, cc. Come ucità risurrezion generale della carne Din farà che ogni anima torni a vivilicare il primiero suo corpo, così per ristorare il sno popolo oppresso, e poco men elie estioto sotto in tirannia dei Caldei, gl'infondera spirito di consolazione, di fidanza, e di vigore, e lo spirito di grazia infondera neile anime morte per lo peccato affin

di risuscitarie alla vita spirituale.

7. Nel mentre, ch' to profetava, udiasi uno strepito, cr. Lo strepito delle ossa, che si moveano tutte a un trat-to, andando ciascun osso dai luogo, in cui si irovava, a rereare le ossa compagne per riunirsi tulte, e formare i corpi distinti. Questa bella immagine grandiosamente rappresenta l'operazione della onnipotenza, al cui cenno le parti di ciascun corpo separate, e divise anche per lungii spazii, ed anche ridotte in polvere si porteramo alla lor riunione, e a collegarsi di nuovo insieme per formare gli siessi corpi, che erano innanzi. Simile a questo strepito sara il romorio del popoio d'Israele caltivo in Babilonia, quando annunziata a iui la sua liberta tut-lo si mellera in movimento per disporsi ai ritorno nel suo paese, ai ritorno alla diletta Gerusalemme: e simile ancora sara la commozione, che seguirà tragli uomini, quando questi alla predicazione degli Apostoli comines ranno a detestare, e plangere i propri falli, ed a prepararsi colla penitenza a ricevere o spirito di vita 9. Dai quattro venti rieni, o spirito, ec. Perché e l morti , che debbon risuscitare nell'ultimo giorno , son

dispersi per tutte le parti della lerra, e per tulie le parti

ste ossa, e dirai toro: ossa arlde, udite lu parola del Signore. 5. Queste cose dice il Signore Dio a que-

ste ossa: ecco, che to infonderò in voi lo spirito, e avrete vita.

6. E sopra di voi farò nascere i nervi, e sopra di voi farò crescer le carni, e sopra di voi stenderò la pelle, e darò a voi lo spirito, e viverete, e conoscereie, che io sono il Signore.

7. E profetat com' el mi ovea ordinato; e nel mentre, ch' to profetava, udissi uno strenito , ed ecco un morimento, e si accostarono ossa ad ossa, cioscuno alla propria giuntura.

8. E mirai . ed ecco sopra di esse venner i nervi, e le carni, e si siese sopra di esse la pelle, ma non uveano spirito.

9. Ed ei disse a me: profetizza allo spirito, profetizza, figliuolo dell' uomo, e dirai \*allo spirito: queste cose dice il Signore Dio: dai quattro venti vieni, o spirito, e soffia

sopra questi morti, ed ei rtsuscitino. 10. E profetal , com' egll m' avea comandato, ed entrò in quegli lo spirito, e riebbero vita, e si stetter su' piedt loro, exercito grande formisura.

11. Ed ef disse a me : figliuolo dell' uomo , tutte queste ossa sono la famialia d' Israele: essi dicono: le ossa nostre son aride , ed è perija la nostra speronza , e noi siaus

(rami) troncoti. 12. Per quesio tu profesizza, e dirai loro: questo case dice il Signore Dia: ecco, ch' ia aprirò i vosiri sepoleri, e da' sepoleri vosiri vi trarrò fuora, popolo mio, e vi condurrò nella terra d'Isruele.

13. E conoscerete, ch' io sono il Signore.

erano dispersi i caltivi d'Israele, e tutta quanta la terra non era piena se non di uomini morti a Dio, e alla vita dell'anima, che è la graria, per questo Dio fa venire dal qualtro venti lo spirito: rito nel primo senso alguilles l'anima di ciascun uomo, che tornerà in quel corpo, cui già animo; e nel secondo senso significa la consolazione, la fiducia, la letizia, che Dio darà allo smarrito, e umiliato Israele, perche ritor-ni all'amata saa patria; e nel terzo alguitica lo spirito di grazia, che risuscita i peccatori.

11. Tulte queste ossa sono la famiglia d'Iernele: ec. Dio stesso fa l'applicazione di questa bella parabola, cui (come si è detto) sotto la figura della universale famiglia degli comini, che risusciterà nell' nitimo giorno, ha voluto adombrare si li nuovo felice stato della famigiia di Israele tralta dagli orrori di sua schiavitu, e si ancora la piu mirabile, e felice risurrezione, di cui par-lava l'Apostolo, quando diceva che, arndo noi morti-come peccalori Dio ci rendelle vila con Cristo condo-

nandoci tutti i delitti, Colona. II. 13. 12. Vi condurrò nella terra d'Israele. La terra d' I-

spacie carnale cila è la Giudea; la terra dello spirituale Israele è la Chiesa: così il Profeta non solo anima il suo popolo abbatiuto, a quasi senza speranza ad aspettare l'adempimento delle promesse dei Signore, e il suo ritor-no nella terra de' padri suoi; ma conforta, e consola inaleme gli uomini di qualunque nazione, promettendo ad essi la grazia dello spirituale risorgimento, e di essereascrilli cittadini nella Chiesa di Cristo.

mulis vestris, popule mens,

- 44. Et dedero spiritum meum in vobis, et vixeritis, et rennjescere vos faciam super humum vestram: et scietis quia ego Dominus lo-
- culus sum, et feci, ait Dominus Dens. 18. Et factus est sermo Domini ad me , dicens :
- 46. Et tu fili hominis sume tibi lignum unum, et scribe super illud: Judae, et filiorum Israel sociorum eius: et tolle lignum alterum, et scribe super illud : Joseph ligno Ephraim . et cunetae domni Israel, sociorumque eius.
- 17. Et adinnge illa, unum ad alterum tibi iu lignum unum: et eruut in unionem in ma-
- 18. Cum autem dixerint ad te filii populi tui loquentes: nonne indicas nobis quid in his

tibi velis?

- 19. Loqueris ad eos: hace dieit Dominus Dens: ecce ego assumam lignum Joseph, quod est in manu Ephraim, et tribus Israel, quae sunt ei adiunctae: et dabo eas pariter cum tierunt unont in manu cius:
- 20. Erunt autem ligna, super quae scripseris in manu toa, in oculis coruni.
- 24. Et dices ad eos: Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego assumam filios Israel de me-
- 16. E tu, figliuota dell' nomo, prenditi un legno . . . . e prends un altro legno, ec. i due pezzi di legno, i quali riuniti insieme vengono a formare un solo pezzo, simbolo de' due regni, nel quali si divise il popolo Ebreo dopo la morte di Salomone, quando Robosmo resto re della tribu di Gioda, alla qual tribu stette unita anche quella di Beniamin, e quella di Levi, e Geroboamo cibe il regno delle dieci tribu, delle quali la principale era quella di Ephraim , donde era osto lo stesso Geroboamo. E perché Ephraim fu ligituolo di Giuseppe, per questo si dice, che Giuseppe è verga (o sia scettro i di Ephraim, perchi da un uomo della iribu di Giuseppe (da Groboamo) principio il regno di Ephraim, e della casa d'Israele, cio: il rezno delle dieci tribu opposto a quello della casa di Giuda. Dio comanda al Profeta di riunire insiezne questi due legni portanti tale iscrizione in presenza dei popoio, e di fargii sapere, ehe nella siessa guisa saronno un di riuniti i due regol di Giuda, e d'Israele, e sara tolta l'antica olmista, e discordia, che era tra loro, e dell'uno, e dell'aliro popolo se ne formerà uno solo, che avra uo solo re. Nel ritorno dalla catilvità di Babilonia molti ancor degli Ebrel delle alire tribu tornaron a Germalemme insieme con Gluda, e con esso formarono un solo popolo, una sola repubblica, che da Giuda ebbe oome, a fu chiamata la repubblica dei Giudei; a ciò viene a significarsi dai Profeta colia unione di que' doe pezzi di legno; ma da tulto il discorso apparisce che egli qui non si ferma, ma annunzia di pie un avvenimento infinitamente più grande, ed importante, vale a dire la riunione de'doe popoli, Ebreo e Gentile, in una sola chiesa, sotto un solo capo, che è il Cristo tizlinolo di David secondo la carne, il qual Cristo (come dice l' Apostolo | delle due case ne fece una soin, onenitando la parele intermedia di separazione, le nimistà, per mezzo della sun corne, Episcs. II. 14.; talmenie che in inj. non è Greco e Gindeo, circoneiso e incirconeiso, barbano

ruero sepulcra vestra, et eduxero vos de lu- quando avrò aperti i vostri sepoleri, e dal sepoleri nostri vi avro tratti, popolo mio,

- 14. Ed avrò infuso in voi il mio spirito . e viverete, e nella terra vostra vi avrò dato riposo : e conoscerete, ehe io il Signore
- ho parlato, ed ho fotto, dies il Signore Dio. 13. E il Signore parlommi, dicendo:
- 16. E tu, figliuolo dell' uomo, prenditi un tegno e serivi sopra di esso: a Giuda, ed a' figliuoli d' Israele, che sono con lui : e prendi un altro legno, e scrirt sopra di esso: a Gluseppe verga di Ephralm, e a tutta la
- casa d' Israele, ed a que', che sono con lei. 17. E aceosta l' uno all'altro per fartene un solo legno, ed el nella mano tua si conqiungeranno.
- 18. E allora quando is figlisoli del popolo tuo parleranno a te, e diranno: non ci dirai tu quel che tu voglia significare con que-8/0 2
- 19. Tu dirai loro: queste cose dice il Signore Dio: eeca, che lo prenderò il legno di Giuseppe, che è nella mano di Ephraim, e le tribù d'Israele, che a lui sono unile, e le gno Juda , et faciam cas in lignum unum: et . enngiungerò insieme col legno dl Giuda e ne farò un legno solo, e saranno un solo nella mia mano. 20. Ed ovral dinunzi a toro nella tua ma
  - no I leani, sopra de' quoti tu hai scritto. 21. E dirai toro: queste cose dice il Siquore Dio: ecco , che io prenderò i figliuoli

e Scita, servo e libero, mo Cristo (i) ogni cosa, ed è in tetti, Coloss. III. 11. 19. E saranno un solo nella mia mano. Convien tradurre to tal guisa, perché il relativo eise si riferisce alla voce Dio. Per la malizia, e perversità degli nomini, e dei demoni on solo regno, che era mio regno, in due fu diviso: ma la min potenza riunirà tutti gli nomini in un solo corpo, in un solo ovile, in un solo gregge, di eni il mio Davidde sara re, e pasiore. Notisi, che siecome la iribu di Giuda rappresenta il popolo depositario della vera religione, e delle Scritture, così le dieci tribu non solo scismatici ma imbrattate di pubblica idolatria fin dal tempo della loro separazione sono poste molto propriamente a significare il popolo delle genti. Notisi ancora, come tutto quello, che dicesi dell'unico re a pastore, Davidde, che governerà in perpetno (vera. 25.) il nuovo popolo, e della mondazione da' peccati e dell' alleraza di pace, e della stabilità dello siesso popolo nella terra promessa a sauti Patriarchi (che a la Chiesa), tutto questo dimostra come il Cristo, a la sua sposa, la Chiesa cristiana composta di Ebrei, e di Gentili, sono il vero obbietto di questa nobilissima profezia. Perocché Zorobabele, che ri condusse all Ehrei da Bahilosia a Gerosalemme, non fu mai loro re, ne li governo (se pure in qualche tempo li governo) in perpetuo, a la remissione de peccati, e l'aliennza di pace con Dio, e la immutabile fermezza nei felice suo'stato, sono tali caratteri, else convenir non pos sono se non alla Uhiesa di Gesu Cristo. Questa Chiesa é chiamata Tabernacolo di Dio (27.), Santuario di Dio (36 28.), Santuario, a Tabernacolo permanente, perché la Chiesa non sara giammai separata da Dio, onda s. Giovanni alludendo a questo luogo, anzi ripetendolo dice di iei : Ecco il Tobernacolo di Din con gli nomini, e abite rà egli con essi; ed si saranno suo popolo, e lo stesso Dio sarri con essi Dio toro, Apocul. xxt. 3. Il Santuario, e il Tempio Ebraico a questo nuovo Tabernacolo cedette il juogo.

\* Joan. 10, 16.

bo eos undique, et adducam eoa ad humum

- 22. \* Et faciam eos in gentem unam in terra in montibus tsraet, et rex unus erit omnibus imperans: et non crunt ultra duae gentes, nec dividentur amplius in duo regna,
- 23. Neque polluentur ultra in idolis suis. et abominationibus suis, et cunctis iniquitatibua anis: et salvos cos faciam de universis sedibus, in quibus peccaverunt, et emundabo eos, et erunt mihi populua, et ego ero eis Deua.
- 24. \* Et servus meus David rex super cos, et pastor unus erit omnium eorum; in iudiciia meis ambulabunt, et mandata mea custodient. \* Isal. 40. 11. Jer. 23. 5. et facient ca.
- Supr. 34. 23. Dan. 9, 24, Joan. 4, 45. 25, Et habitabunt super terram, quam dedi servo meo Jacob, in qua babitaverunt patres vestri : et habitabunt auper cam ipsi, et filij eorum, et filii filiorum eorum, usque in sempiternum: et David serçua meus princeps eo-
- rum in perpetuum. 26. \* Et percutiam illis foedus pacis, pactum sempiternum erit eis: et fundabo eos, et multiplicabo, et dabo sanctificationem nicam in me-
  - \* Ps. 109. 4. dfo corum in perpetuum. . el 116. 2. Joan. 12. 54. 27. Et erit tabernaculum meum in eis: et ero eis Deus: et ipsi erunt mihi populus.
- 28. Et scient gentes quia ego Dominus sanctificator tsrael, cum fuerit sanctificatio mea in medio corum in perpetuum.

dio nationum, ad quas abierunt, et congrega- d'Israele di mezzo alle nozioni, tralle quali se ne andarono, e il raunerò da ogni parte. e ricondurrolli alla loro terra.

22. E faronne una soln nazione nella lor terra sul monti d'Israele, e un solo sarà il re, che a lutti comanderà, e non saran più due nazioni, ne saran più divise in due reant. 23. E non si contamineranno più cogl' i-

doli loro, e colle loro abominazioni e colle loro Inlavità ; e Il trarrò salvi da tutti i luoghi . dov'ei peccarono, e ll monderò, e sgranno mio popolo, ed to saro loro Dio. 24. E il mio servo Davidde sarà il loro

re, e un solo sarà di loro tutti il pastore, e osserveran le mie leggi, e custodiranno i miel comandamenti, e li metteranno in opera.

23. Ed abiteranno la terra, ch' lo diedi al mio servo Giacobbe , nella quale abitarono i padri vostri, ed in essa abiteranno eglino, e l loro figliuoli, e i figliuoli dei figliuoli fino In sempiterno : e Davidde milo servo surà il

toro principe in perpetuo. 26. E farò con essi alleanza di pace, che sarà un patto sempiterno per essi; e darò loro stubilità, e li moltiplicherò, e porrò in mezza ad essi il mio santuario per sempre.

27. E presso di loro snrà il mio tabernacolo, e sarò loro Dio, ed el saranno mio popolo.

28. E conosceranno le genti, ch' io sono il Signore , il santificatore d' Izraele , quando il santuario mio sarà in mezzo ad essi in perpetuo.

#### CAPO TRENTESIMOTTAVO

- ". Abitando i figlinoli d'Israele tranquillamente nelle loro città dopo il ritorne dalla loro schievità, il Signore negli ultimi tempi farà venire contro di essi Gog can grande escreito: ma egli ancora colla sua gente sarà sterminato dal Signore.
- 1. Et factus est sersuo Domini ad me , di-
- 2. \* Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog, terram Magog, principem capitis Mosoch, et Thubal : et vaticinare de eo.
  - \* Infr. 39. 1. Apoc. 20. 7.

2. Verso Gog, verso la terra di Magog, ec. Tutti gi' luterpreti dichiarana, che questa è una delle profezie piu difficili del vecchio Testamenio, donde viene ancora la moltiplicits delle sposizioni. Lascio da parte i sogoi dei rab-bini, i quali dicom, che Gog, a Magog sono nazioni della Solzia nascoste tra' monti Caspi , di dove usciranz alia venuia del Messia per combattere contro di lui , ma saranno vinte, e sterminate nella Giudea; a da questa loro supposizione argomentano, che il Messia non è ancora ventto, non essendo ancora scappate fuori quelle nazioni : lascio ancora da porte la sposizione de' Milli de' quall si parlo nell' Apocalisse, cap. xx. 2., ed altre più antiche opinioni, secondo la quali Gog fu creduto o Alessandro II grande, od Antioco Epifane, e solamente 1. E il Signore parlommi, dicendo:

2. Figliuolo dell' uomo , volgi la tua faccia rerso Gog, verso in terra di Magog, verso il principe e capo di Mosoch , e di Thubal, e profetizza intorno ad essi,

dirò, che in questi nilimi anni un dotto interpreta cre dette di poter sostenere, che Gog è il re di Persia Cambise, il quale in tornando dalla guerra di Egitto s'incammino verso il paese d'Israele, a mori a Echatane della Siria : ma siccome in argomenti di tanta oscurità egli è ancor più facile il distruggere, che l'edificare non è, co-si questa opinione è stata combattuta con tall, e si chiare ragioni, che sembrano averle tolta tutta la prima apparente verosimiglianza. Vedi la Bibbia Latina colle annotazioni dei Vatabio, e di aitri spositori, stampata in Parigi, ediz. nil. 1745. S. Girolamo crede, che Gog si-goifichi tutti gli cresiarchi, e Magog tutti i loro aderenti, e seguaci: s. Agostino poi, e con esso molti altri suppon-gono, che la profezia di Ezechiele debba intendersi delle

- 5. Et dices ad eum: Hace dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te Gog principem capitis Mosoch, et Thubal, 4. Et circumagam te, et ponam frennn in
- A. El circumagam te, et ponam frenun in maxilis tuis: et educam te et onnem exercitum tuom, equos, et equites vestitos toricis universos, multitudinem magnam, hastam, et
  - clypeum arripientium, et gladium.

    8. Persae, Æthiopes, et Libyes cum eis, omnes scutati, et galeati.
  - 6. Gomer, et universa agmina eius, domus Thogorma, latera Aquilonis, et totum robur eius, populique multi teeom.
- 7. Praepara, et instrue te, et omnem multitudinem tuam, quae coacervata est ad te, et
- esto eis in praeceptum:

  8. Post dies multos visitaberis: in norissimo annorum venies ad terram, quae reversa est a gladio, et congregata est de populis multis ad
- montes Israel, qui fuerunt deserti iugiter: hace de populis educia est, et hàbitabunt in ea confidenter universi. 9. Ascendens antem quasi tempestas venies, et quasi nubes, ut operias terram tu, et omnia
- agmina toa, et populi multi tecum.

  10. Hace dicit Dominus Deus: in die illa a-

persentated dell' Andreirdo, e della garrea crediele , ride della falla della collessa (come sgrimmo della falla della collessa (come sgrimmo della falla della collessa (come sgrimmo della falla collessa (come sgrimmo della collessa (come specia) come sgrimmo della collessa (come specia) come della collessa (come specia) come della collessa (come sgrimmo della collessa (come specia) come specia (come specia) c

Folja is tou focus verno (ing., verno la terra di Miego, Gong, secondo alcus), ejul de o l'isso, Anticrish; secondo col sult et nos del principali ne sugarità a lai, overno il no secondo di sult et nos del principali ne sugarità a lai, overno il no secretto di 101, il quale sarà composto di ferreli, ci bariara renti, come sono gli Setti, i. Tariari re. Perce-de, c'he Magaga isti il pene degli Setti il no fierno ficini della considerata della composita di servici. Il propieto del Ispetto di Capitali degli della comi sono di Ispetto della comi sono di Capitali della considera della comi sono di Tabata. Lo sissono Gier della principa Cerco poi di Monocia, e di Tabata i Monocia ha significa di Capitali della capita

4. To il aggirerò, e imbrigüerò le tue muscelle, ec. Parla Dio di Gog come di un cavallo ferce, cui egli metterà e morso, c briglia per governario a suo talento, talmenta che non possa fare, se non quello che Dio vorra, o permettera, en' egli faccia, ne di alcumo possa nouerre con tutta la sua possanza, se non gli sara permesso dal medersimo Dio.

b, 6. Con essi saranno i Perssoni, e gli Etiopi, ec. 31 noverano le nazioni onda sarà composto l'esercito dell'Anticristo. Gomer (secondo Giuseppe Eireo, u Tendo-

- 3. E dirai a lui: queste cose dice il Signore Dio: eccomi a ie, o Gog principe, e capo
- di Mosoch, e di Thubal; h. lo ti aggirerò, e imbriglierò ie tue masceile, e menerò fuori te, e il tuo esercilo, è cavalli, e i cavalleri coperti tutti di corazze, turba grande, che darà di pigtio all'asta,
- alla zeudo, e nila zpada.

  8. Con essi zaranno i Persiani, e gli Etiopi, e quei della Libia, tutti provveduti di
- scudo, e di cimiero.

  5. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Thogorma, e le yenti settentrionali, e tutte
- Thogorma, e le genti settentrionali, e tutte te toro forze, e molti altri popoli teco. 7. Preparati, e mettiti in ordine con tutta
- la tua moltitudine affoliala iniorno a te , e da loro i tuoi ordini: 8. Dopo moltt giorni tu sarai visitato: nei
- fine degli anni tu anderai in una terra, che fu liberata dalla spada, rd è stota radunnta da molte genii a' monti d' Isruele, che furon sempre deserti: eila fu tratia da molti no-
- poli, e vi si abita tranquillamente.

  9. Tu vi anderai, e vi entrerai come una tempesta, e come una nube per ingombrare la terra, ta, e tutie le tue schiere, e i moiti popoli, che son teco.
- 10. Queste cose dice il Signore Dio: in quel

reto) significa i Galati. Thogorma alcuni credono essere gli Armeni, altri i popoli della Frigia. 7. Preparati, e mettiti in ordine ec. È qui una ironia:

rocche vuol dire : preparati a comballere , a a fare totil I tuol sforzi per vincere Dio, e il popolo degli eletti, ma sappi, che nella baltaglia lu periral con lutto il tuo esercito B. Dopo molti giorni in sarai visitato: nel fine degli onni tu anderai in una terra, ec. Dopo che Dio ti avra permesso per on dato numero di aoni d'imperversare, a di far molti mali, tu sarai punito e distrutto. Nel line del tempi, quando si avvicinerà la fine del mondo tu ti moveral per andare a far crudelissima guerra contro la Chiesa. Notisi, che Gerusalemme, e la terra d'Iscacle sono qoi simbolo, e ligura della Chiesa, a altadendosi agli Ebrel solvati dalla cuttività di Bablionia si dicc, che questa terra fu liberata dalla spada, cice fo liberata la Chie sa dalle persecuzioni, che ebbe da soffrire da' nemici della fede, a della pieta, ed ella fu adunata da molta genti, erche ricese nel suo seno i credenti di qualunque po-oio, a linguaggio. Abbiam gia vedoto celle annotazioni all' Apocalisse cap. x1. come l' Anlieristo In Gerfisserii sua sede, e vorrà esser ivi adorato come Messia.

off Apocalism Copp. Xx. come T Alastricko in Expressioners of the Copp. Xx. come T Alastricko in Expressioners of the Copp. Xx. come T Alastricko in the Copp. Xx. come T Alastricko in the Intelligence of the Copp. Xx. come T Alastricko in the Copp. Xx. come T A

Fi entreral conse una tempetto, e come una una enhe ec.
 Colle due metafore, e similitudini della tempetta e della nube viene a significare la possanza dell'esercito dell'anticristo, e la moltitudine delle sue schiere, che ingombreranno la term.

- scendent sermones super cor tuum, et eogitahis cogitationem pessimant:
- Et diees: ascendam ad terram absque muro: veniam ad quiescentes, habitantesque secure: hi omnes habitant sine muro, veetes, et portae non sunt eis;
- 43. U diripias spalia, et invadas pruedam, ut inferas manoun toam super cos, qui deserti fuerant, et postea restituti, et super populnar, qui est coagregatus ex gentibus, quia possidere coetit, et esse habitator untilité terrae.
- 45. Saba, et Dedan, et negoliatores Tharsis, et omnes leones eius decent tibi: unmoquid ad saluenda spolia tu venis? ecce ad diripiendam praedam congregasti multitudinem tnam, ut tollas argentum, et aurum, et auferas supetietiem, atque substantiam, et diripias manobias infinitas.
- 14. Proplerea vaticinare fili hominis, et dices ad Gog: hace dicit Dominus Deus: numquid non in die illo, enm habitaverit populus meus tsrael confidenter, scies?
- 45. Et venies de loco luu a lateribus Aquilonis tu, et populi multi tecum, ascensures equorom universi, coetus magnus, et exercitus velteneus.
- 16. Et ascendes super portulum menm Israel quasi nubes, ut operias terram. In novissimis diebus eris, et adducam te super terram meant ut sciant gentes me, cum sanclificatus fuero in te in oculis corum, o Gog.
- 47. Haec dieit Dominus Deus: In ergo ille es, de quo locutus sun in diebus autiquis, in dianu servurum neorum prophetarum Israel, qui prophetaverunt in diebus illurum temporum, ut adducerem te super eos.
- 11, 1.2. "Intermentario verso nos forra manufellos a congra di anterna e amongiación po las impresa, considerando. Con el anterna e amongiación po las impresa, considerando. Interna la China senta difera, como quella, che un peria tentra la China senta difera, como quella, che un peria su peria del presenta del considera del considera del properto, quando del verso incon acusa tentados, su quella espera del peria del presenta del presidente del peria del peria del peria del peria del peria. Quella da tunta le peria del mendio, en la tutte le perial. Quella da tunta le peria del mendio, en la tutte le perial. Quella da tunta le perial del mendio, en la tutte le perial. Quella da tunta le perial del mendio, en la tutte le perial. Quella da tunta le perial del mendio, en la tutte le perial. Quella da tunta le perial del mendio, en la tutte le perial. Quella da tunta le perial del resulta da tunta la considera del considera da tunta la considera del consid
- 13. Salos , é Befon , c'i merculonil (il Turne, t built insul principie en lango di morretanti di Turne si potrebbe tradure merculoni del morre davo pol la Volanti fila como, abbiam tradutto in principi, come sta nel Caldron , populi di Salos, e di Dechan estana Araba, e mengali come mendi deli muora populo del Salonov, e della muora Libina di Cristo, e se essi insieme nei merculoni di narce, e ce il tropo principi.

- glorno tu la discorrerai in cuor tuo, e coverai pessimi consigli; 41. E diral: to m' incamminerò verso una
- terra smanteilata: anderò contro gente, che dorme, e vice senza sospetto: tutti costora abilanu in luoghi non murati, non hanno serrature, ne porte:
- 12. Coà lu rapiral le spoglie, e l' impadroniral della preda, e metteral le mani addosso a colora, i quali reano stati dispersi, e poi furono richiemati, e adi un popolo raunato di mezto alle genti, il quale cominciò a possedere, e ad abilare l'umbilico della terra.
- 15. Saba, e Dedan, e i mercatanti di Trano, e tutti i snoi principi di diranno: l'initu a far acquisto di spoglit? Certo che tu la tua moltu gente hai radmnata per far gran preda, per portar ria l'argento e l'oro, e le asppellettiti, e le cose preziose, e portar via réclesze infinite.
- 14. Per questo profetizza, o figlivoto deil'uomo, e dirul a Gog: Queste cose dice il Signore Dio: In quet giorno, quando il popolo mio d'Israele se ne starà quieto e sicuro, non le ne acvedrai tu altora?
- 13. E li partirai dal tuo paese dalle parti setteutrionuli, lu, e molti popoli teco, tutti i soldati a cavallo turba grande, esercito possente.
- 46. E anderal contro al mio popolo Israele come navola, che ingambri la terra: Ta sarai olla fine dei giorni, e io ti condurro nella mia terra, affinchi mi conoscono le genti, quand' io farò spiccar in te la mia gioria sugli occhi di esse, a Gog.
- 17. Queste cose dice il Signore Dio: Tu se' adunque colvi, di cui iò ho parlato uei giorni anticht per mezzo dei servi miel, f profeti d'Israete, i quali in que' templ profeltzarono, com' to ti averel fatto venir contro di luro.
- e lo esorteranno a servirsi di sua possunza per rubare alla Chiesa le conquiste, che eran frulto delle vittorie di Cristo.
- 14. Non te ne avvedrni in allora? Non ti avvedrni tu allora, che le cose predette ora da me avranno il loro ef-
- Dalle parti settentrionali, Aicuoi intendono dal passe degli Sciti; altri dai passe di Babilonia. Vedi i Apocalisse.
   Quand'io farò spècar in le la mia gioria. Le genti
- tutte consocration la mia pientità, e la mia amittà, e a me dignino pierie, quandio il 11 ava positi e servici, quandio 11 ava positi e proprio de proprio ni amittà per mezza del'arvei uniel, il profetti er, lo son posso cercider, e le quanti profeti, e la previnte me giarri proprio del proprio della distanta persecusioni, e la sofitiva la Chiras dall'Antientica; prevecho mo potra alemos di quel queleti direl ambro riginario ad Develucir, una cercito del proprio della della proprio della della della didel pada il pero numbi er de rissos. Polita lettera di Gianda Aprolio e riginettata suo profetta di Docel, la quale elcita della de

- Et erit in die illa, in die adventus Gog super terram Israel, ait Dominus Deus, ascendet indignatio mea in furore meo.
- 19. Et ln zelo meo, in igne irae meae locutus sum. Quia in die illa erit commotio magna
- super terram Israel:
  20. \* Et commovebuntur a facie mea pisces
  maris, et volucres coeli, et bestiae agri, et
  omne reptile quod movetur super lumuni, cunetique homines, qui sunt super faciem terrae:
- et subvertenter montes, et cadent sepes et omnis murus corract in terrant.

  \* Matth. 24, 29, Luc. 21, 25,
- Et convocabo adversus eum in eunetis montibus meis gladium, ait Dominus Dens: gladius uniuscuiusque in fratrem suum dirigetur.
- 92. El ludicabo eum peste, et sanguiue, et imbre rehementi, et lapidiblus immensis: ignem, et sulphur pluam super eum, et super exercitum eius, et super populos naultos, qui sunt eum eo.
- Et magnificabor, et sanctificabor, et actus ero in oculis multarum gentium, et scient quia ego Dominus.

mente contro di lai. Sella civitere profusia di Ganobies a la neurone una persilicani, in quale in soli l'Indire i nienza la marcine una persilicani, in quale in soli l'Indire i nienza 18-20. Scoppiera l'Indeparatione mia . . . E set sia 18-20. Scoppiera l'Indeparatione mia . . . E set sia chia di consideratione di consideratione di consideratione di pol mito, possible presentativo, che albre in lain Calina sia pol mito, possible presentativo, che albre in lain Calina sia sinti di Gio, Quidani che presentativo del productione soli di Gio, Quidani che presentativo di productione soli di Gio, quidani con persona persona sia sono con consideratione al presentativo di productione presentativo di presentativo di presentativo presentativo di presentativo di presentativo pre

- 18. E in quel giorno, nel di dell' arrivo di Goy nella terra d' Israele, dice il Signore Dia, scopplerà l'iadegnazione mia, e il mio furore.
- 19. E nel mio zelo, nel calor del mio sdegno io parlerò. Grande sarà in quel di la commoziane nella terra d'Israele: 20. E dinanzi a me saranno in agitazio-
- ne i pesci dei mare, e gli uccelli dell'aria, e le bestie ule'campi, e tutti i rettiti, che si muovono sulla terra, e tutti gli uomini, che abitano la superficie della terra: e i monti saran rovesciati, e caderunno i baluardi, e
- tutte le mura precipiteranao per terra.

  21. E chiamerò contro di lui su tutti i mici anonti la sputa, dice il Signore Dio: dirizzerà ognuno la spada contro il propria fratello.
- 22. E lo punirò colla pestilenza, e colla strage, e con pioggia furiosa, e con pietre sterminale: pioverò sopra di lui, e sopra del suo esercilo, e sopra i molti popoli, che son con lui fuoeo e zolfo.
- E farò conoscere la mia grandezza, e la mia santità: e mi farò conoscere da motte nazioni, e sapranno, ch'io son il Signore.

ramo in acitazione per l'ira del Signore; el monti stessi, el labiandi, el en mun delle città saramo sconse, e neveciate per terra, talmenteche luogo di sicurezza non resil in veran luogo per gli ouosili. Dore la nostra Volgata ha sepes, mell'Elero si ha furrez, ovvero (cone tradoce s. Girolano) manificores; percio abbiam iradotto batuardi, perché questi serio con di difesa alle città, come le sept a "ampli.

31. Chiampel contro di lui ... lo spada ... dirizzeri opanne la spada contro il proprio fratello. Fato, che parligiani stesal, e I soldadi dell'Anticristo impognobe la spada l'an contro dell'altro, e si distruggano tra di tori. 22. E con pietre sterminate ! Osvero: con pietre di grandine, come tradussero I LAX, cioè con grandine grossa come le pietre. Vedi Aprocal. XVI. 21.

#### CAPO TRENTESIMONONO

- Il Signore farò vesire Cog contro Ieraele, ma poi lo sterminerà con tatto il two esercito, a seppellaril quole s' impiegheranos sette mesì, affise di superpore la levra. Il Signore mando sa ischiavitu i suoi figlinoli pe' loro peccati, ma a gioria del nome uno il ricondurria nella loro terra.
- t. Tu autem Fili hominis vaticinare adversum Gog, et dices: Hace dicit Dominus Deus: Ecce ego super te Gog principem capitis Mosoch, et Thubal; 2. Et eircumagani le, et educam te, et ascen-
- dere te faciam de lateribus Aquilonis, et alducam te super montes Israel.
- Et percutiam arcum tuum in manu sinistra tua, et sagittas tuas de manu dextera tua deliciam.
- Super montes Israel cades tu, et omnia agmina tua, et populi tui, qui sunt tecum:
   E apezzerò il tuo orco nella sinistra tua mano, ec.
  - Con questa bella figura vuol dire: distrogerro la lua possanza; perocche, rotto l'arco, e strappate di mano le frecce ad un arciere, egli resta Impotente ad Biania Vol. III.

- t. Or tu Figliuolo dell'uomo profetizza cuns: Iro Gog, e dirui: Queste cose dice il Siguore Dio: Eccomi a le, o Gog principe, e capo di Mosoch, e di Thubal;
  - Ed io li aggirerò, e li trarrò fuori, e farotti partire dalle parti di setteulrione, e ti candurrò sui monti d'Israele.
  - condurrò sui monti d'Israele.

    3. E spezzerò il luo arco nella siaistra tua
    mano, e farò cadere dalla tua destra le tue
  - sactte.
    A. Su' monti d' Israele coderai tu, e tutte le tue schiere, e i tuoi popoli, che sono can
  - offendere. Nell' Apocalise al dice, che l'Anlicristo, e il suo esercito sara divorato dal fuoen, che verra dal cielo. Vell Apoc. XX. 9. Vedi ancora qui appresso erra. 7.

feris, avibns, onnique volatili, et bestiis ter- te; la ti ho dato alle fiere, agli nécelli, e a rae dedi te ad devorandum,

- 5. Super faciem agri cades : quia ego locutus sum, ait Dominus Deus
- 6. Et immittam ignem in Magog, et in his. uni habitant in insulis confidenter; et scient quia ego Dominus.
- 7. Et nomen sanctum meum notum faciam in medio populi mei Israel, et non polluam nomen sanctum menm amplius; et scient genles quia ego Unminus sanctus Israel.
  - 8. Ecce venit, et factum est, ait Dominus Deus: haec est dies, de qua locutus sum.
  - 9. Et egredientur habitatores de civitatibus tsrael, et succendent, et comburent arma, elypeum, et hastas, arcum et sagittas, et baculos manuum, et coutos: et succendent ea igni septem annis,
- 10. Et non portabunt tigna de regionibus, neque succident de saltibus: quoniam arma succendent igni, et depraedabuntur eos, quibus praedue fuerant, et diripient vastatores suos, ait Dominus Deus.
- 11. Et erit in die illa: dabo Gog locum nominatum sepulcrum in Israel; vallem viatorum ad orientem maris, quae obstupescere faciet practereuntes: et sepeliant ibi Gog, et omnem multitudinem eius, et vocabitur vallis multitudinis Gog.
- 12. Et sepelient cos domus Israel, ut niundent terram sentem mensibus.
- 43. Sepeliet antem eum omnis populus terrae, et erit eis nominata dies, in qua glorificatus sum, ait Dominus Deus,
- 14. Et viros ingiter constituent Instrantes terram, qui sepeliant, et requirant cos, qui remanserant super faciem terrae, ut emundent eam: post menses autem septem quaerere in-
- cipient. 15. Et circuibunt peragrantes terram: cumque viderint os hominis, statuent iuxta illud titulum, donec sepetiant illud pollinetores in

valle multitudinis Gog.

- 16. Nomen autem civitatis Amona, et mundabunt terram.
- 4. Ti ho date alle fiere, ec. I cadaveri degli empi saranno pasto delle fiere, degli ucceiji rapaci ce. 6. Che senza timore abitano le isole, I puesi confederati
- con Magog, fautori, c seguaci della empietà.

  5. Ecco il tempo, e la cosa è fatta. La cosa è vicina, e lanto egli è certo, che cila avverrà, che è come se gia fosse fatta. Mille anni sono dinanzi a Dio come un solo giorno, 2. Pet. 111. 8.
- 9. 10. Usceranna delle città d'Israele ali abitatori . . . r bruceranno le armi, gli sendi, ce. Tutta questa fortissima iperbole serve a dare un'idea dell'Immenso numero degli
- empi guerrieri uccisi insieme col lor condottiere l'Anticristo. 1). Assequero a Gog per sepolero un luogo famoso in

- tutti i volatili, e alle bestie dello terro perché II disorino.
- 5. Tu coderoi in mezzo del campo; perocche in ho parlato, dice il Signore Dio-
- 6. E scanliero fuoca contro di Magon, e cantro di quelli , che senza timare obitano le isole, e conosceran, ch' io sono il Signore. 7. E il sonio nome mio forò conoscere in
- mezzo ul popol mio d'Israele, e non lascerò più profanare il nome mio sonto, e conosceranno le genti , ch' to sono il Signore, ti Santo d' Israele.
- 8. Ecco il tempo, e la cosa è folta, dice il Signare Dio: quest' è il giorno, del quale to parlai.
- 9. E usciranno delle città d' Isroele gli abitatari, e getteranna al fuaco, e bruceranno le ormi, gli scudi, e le aste, gli archi, e le saelle , e i basioni da mano , e le picche : e uli arderonno col fuoco per selle anni.
- 10. E uon porteranno legna da' campi, e non ne taglieranno ne' boschi ; perocche faran fuoco stelle armi, e goderonno la preda de' loro predatori , e le spoglie del saccheggiatori , dice il Signore Dio.
- 11. E in quel giorno io assegnerò a Gag per sepotero un lungo famosa in Israele , la valle de' passeggert all' oriente del mare, la quale furà rimonere stupefalti i passeggeri, e iri seppelliranno Gog, e tulta la sua mallitudine: e sarà chiamata la vulle delle schiere di Gag.
- 12. E la cusa d' Israele li seppellirà in selle mesi, nffin di purgare la terra.
- 13. E tutto il popolo del paese caucorrerà a ilar loro sepoltura: e sorà per lui famosa la giarnato, in cui to nei sono glorificato, dice il Slanore Dio.
- 14. E deputeronno degli uomini, che girino pel paese, e seppelliscono, e cerchino que', che fosser rimasi sopra terra, offine di purificario, e cominceranno a for ricerca dopo i sette mesi.
- 13. E gireranno, e scorreranna il paese, e quando vedranno un osso di nomo, porranno vicino od esso un segnale, per fino a tanto che i beccamorti lo seppelliscano nella valle delle schiere di Goo.
- 16. E il voine della città sorà Amonn: ed ei purificheronno lo terra.
- Irrarle, la valle de passeggieri all'oriente del more. Secondo il Caldeo questo mare è il mare di Genesareth, altrimenti mare di Tiberiade. In una valle a oriente di questo mare sarà sepolto l'Anticristo con tutte le sue schiere, c la valle discrra quindi famosa, e recherà stupor grande a'passeggeri l'immenso numero de'sepoleri
- 15. Porranno vicino ad esso un segnale, ec. Quelli, che vanno così in traccia delle ossa de' morti , non le raccol gonn, ne le toccano per non contrarre immondezza, ma vi mettono un segnale, affinchè i beccamorti possano vec raccostierie
- 16. E il nome della città sarà Amona. La ciltà vicina al luogo dove si seppelliranno tanti morti, sara quindi

- 17. Tu crgo Flii hominis, bacc dicit Dominus Deus: Die omni volueri, et universis artus, cunctique bestiis agri: Conrenite, peoperate, concurrite andique ad victimam meam, quam ego immol vobis, victimam grandem super monles Israel: ut comedatis earnem, et bibatis sanquimem.
- Carnes fortinm comedelis, et sanguinem principum terrae bibelis: arietum, et agnorum, et hircorum, laurorumque, et altilium, et pinguium omnium.
- Et comedetis adipem in saturitatem, et bibetis sanguinem in ebrietatem, de victima, quam egα immolabo vobis:
- quam ega immolabo vobis:

  20. El saturabimini super mensam meam de equa, el equite forti, et de universis viris bel-
- latoribus, ait Dominus Deus. 21. Et ponam gloriam meam in gentibus, et videbunt omnes gentes indicium meum, quod fecerim, et manum meam, quam posucrim sa-
- per eos.

  22. Et scient domus Israel, quia ego Dominus Deus corum a die illa, et deinceps.
- 23. Et scient gentes quoniam in iniquitate sua capta sit domus Israel, eo quod dereliquerint me, et absconderim faciens meam ab eis, et tradislerim eos in nanu lostium, et ecciderint in gladio nniversi.
- 24. Iuxla immunditiam eorum, et scelus feci eis, et abscondi faciem meam ab illis.
- Propterea haec dicil Dominus Deus: Nunc reducam captivitatem Jacob, et miserebor omnis dunus Israel, et assumam zelum pro nomine sancto mco.
  - 26. Et portabunt confusionem snam, et omnem praevaricationem, qua praevaricati sunt in me, cum habitaverint in terra sua confidenter neminore formistation.
  - minen formidantes:

    27. Et reduvero cos de populis, et congregavero de lerris infinicorum suorum, et sancticalos fuero in cis, in oculis gentium pluricalos fuero in cis, in oculis gentium pluri

marum.

- chiamata Amona, come chi dicesse cimitero i come iradussero I LXX), ovvero moltifudine di colui, indicando con questo nome le molte schiere dell'Anticristo sepolte nel vicinalo.
- Vicinasion 17, Di tu a tutti i volatili . . . . concarrete da tutte le porti alla mon vittima , ec. A disprare le carol de' mini nemici, che sono rimasi vitilma di mia giustista. Vedi Apor. 333. 17. 18.
- B. Le carni de forti . . . degli arieti, ec. Yal vi airierete, e. v'inebrierete delle caral, e dei sangue de Capitali, de condoliteir, e de magnati di quell' esercito come del sangue de fantaccini, e de s'emplici sotdati.

  90. E alla mensa mia ec. Alla mensa, chie o vi limbusdicio colle carali di questa villima granda, cioc dell' esercito degli engli ucerio di me coi suoi condolitati.
- 23-25. E conosceranno le genti come la casa d'Isracie per la iniquila sun ec. Si fara manifesto a tutta la terra,

- 17. A le alunque, o figlinolo dell'uono, queste cove dicei i Signoro Dio: D'in a lor queste cove dicei i Signoro Dio: D'in a letti i colatiti, e a letti gli uccelli, e a tutte le bestie del cumpo: Raumetoi , uffrettalet, concorrete da tutte le parti alta mia vittima, a quade lo insmolo per voi , vittima grande, sui monti d'Irenèle, affinche ne mandite la carne, e besiate it sangue.
- 18. l'oi mangerele le carni de' focti, e berete il sangue de' principi della terra; degli aricti, e degli aquetti, e dei montoni, e del tori, e degli animati di serbatolo, e di tulle le grasse bestie.
- E mangerete la pingaedine a sazielà, e berete fino atl' abbriachezza il sangue della vittima, ch' io scanno per vol:
- E atta mensa mia vi satollerete di cavalli, e di farti cavatieri, e di latti yti uomint battaglieri, dice it Signore Dio.
   E farò mostra della mia gloria trotte
- nazioni, e le genli tulle vedranno la vendrita, che lo acrò falla, e la possanza min esercitata contra coloru.
- esercitata contra colora.

  22. E la casa d' Israele conoscera, ch' lo
  sono il Signore Dio loro, da quel di, e la
- appressa.

  23. E conosceranno le genti come la casa
  d'Israele per la iniquità sua fu posta in ischiavità, perché ella peccò contro di me, ed
- to ascort a let ta min faccia, e gli diedi in potere de' nemicl, e takli pertrono di spada. 24. Secondo la immondezza toro, e le scelleralezze io il troltai, e ascosì loro la min
- teratezze io U trottai , e ascosi loro la min faccia.

  25. Per questo cosi dice U Signore Dio: to adesso ritornerò gli schiavi di Giacober , e
- autesu ritoraero gli schiavi di Giacober, e avrò pietà di tutta la casa d'Israek, e mi armerò di zela pet mio nome santo. 26. El ei porteranno la tor confasione,
- e lutte le prevarionitosi commesse cantro di me, quando vella loro terra abiteranno tranquittavenie senza paven d'alcuno: 27. E quindo lo gli averò tratti di mezzo a popoli, e dalle regiani de'toro nemici git
- arro rangalt, e avrà fatta in essi conocere la mia sautità dioanzi agli occhi di multissime genti. che la cava d'Israele fu desolata, e ridotta lu ischiavito di Romani, e la massima parte della nazione peri di spa-
- sia flormati, e la massima parte della nazione peri di apada, perchè i a isana casa di rande pecci contro di me rigettando il suo Craite; sua lo la quelli ultinal tempi richiamenti i siglicali di Glacobbe, il listerro dalla cattirità, in cui viscoo, anvi di esti pieta, e zelo grando della loro studio non per loro mertiti, una per amore del nono mio, e per far conoscere com'in sono misericordino, e fedirle.
- 35. Ed el perferenno la for confusione, ec. E quando gli agni nicrodoli il adplata perificiamento nella nia Chiesa, en discolori il adplata perificiamento nella nia Chiesa, e ad esarre nonramento mio papiolo, essi avranno gran mente di essere stati irraditori, e nemiri del loro Messia. 37. E enro platto ne nesi monterere in mio nantatti. E avvo fatto enconcere a totti i popoli con'i o sono un Dio santo per essura, e a sutificatore delle naine pentirenti.

- 28. " Et scient quia ego Dominus Deus eorum, eo quod transtulerim eos in nationes, et congregaverim eos super terram suam, et non dereliquerim queniquam ex eis ibi.
- \* Supr. 26. 53. 29. Et non abscondam ultra faciem meam ab eis, eo quod effulerim spiritum meum suner omnem domum Israel, ait Dominus Deus.
- 29. Lo sperito mio ho diffuso sopra Intta la casa d'Itracle. Il Caldeo lesse: Io Spirito aunto ho diffuso ec. Il senso della Volenta è lo stesso, intendendosi certamente lo spirito di grazia, di giusticia, di santità, ti quale spirito sarà diffuso sopra la casa d'Israele, allorche lo stesso
- 28. Ed ei conosceranno, che io sono il Signore, perché il trasportal tralle genti, e li radunai nella loro terra senza lasciar colà un solo di essi.
- 29. Ed to non asconderò ail essi il mio volto; perocché lo spirito mio ho diffuso sopra iutta la casa d'Israele, dice il Signore Dia

Israele si volgera a mirar con fede, e amore colul, che egli crudelmente trafisse, vale a dire alla fine de'tenpi , goando la pienezza delle genti sara entrata nella Chiesa, e Istarle otlerrà misericordia, e salute. Vedi Ross. XI-

#### - CAPO OUARANTESIMO

E mostrata al Profeta la ristaurazione del tempio del Signore, del qual tempio sono a lui fatte intradere le misure, come pur le misure degli appartementi pe sacerdoli, e pe cantori.

- 1. In vigesimo quinto anno transmigrationis nostrae, in exordio anni, decima mensis, quartodecimo anno postquam percussa est civitas, in ipsa hac die facta est super me manus Domini, et adduxit me illuc.
- 2. In visionibus Dei adduxit me in terram Israel, et dimisit me super montent excelsum nimis; super quem erat quasi aedificium civitatis vérgentis ad Austrum :
- 3. Et introduxit me illuc: et ecce vir, cuius erat species quasi species aeris, et funiculus lineus in manu eius, et calamus mensurae in manu cius: stabat autem in porta.
- 1. Il rentesimo quinto anno della nostra trasmigrazione.
- Vale a dire l'anno del mondo 3430. E menomini colo. Vale a dire a Gerusalemme. In Isolrilo fu condotto il Profeta al moule, sopra del quale era gia il famoso tempio, tempio, che allor non era, se non una massa di sassi, e di rosine, come tulta la santa città. Questa è quella ultima parte della profezia di Ezechiele piena di tanta difficolta a oscurità, che lo stesso s. Girolamo avrebbe voluto lasciaria intalta, a quello, che violentato per così dire dalle istanze della sauta Vergine Eustochietta sopra questi nove espitoli el lasció scritto, si protestò di dettarlo come per semplice congettura, noo per certa, e indubitata dieblarazione: e s. Gregorio Magno dicera aneh'egli: oscura è la materia, che noi prendiamo n maneggiare, ma melliamoci bene in testa, che camminiamo di notte: resta adanque, che cerchiamo tratani la strada, dierndo al Signore: Togli il velo dagli occhi miei, e io considererò le meraviglie della tna legge. Veramente in questi ultimi tempi hanno scriito, e faticato molti dotti nomini per lilustrare questo argomento, ma contuttoció non possismo vantarei di aver faito tanto acquisto di lumi, che sia sufficiente a dissipare le tenebre, nelle quali el ritroviamo. Senza legarci a veruno scrittore ne a verun sistema particolare noi anderemo notando tuito quello, ehe el parrà pia ragionevole, e piu aerosto alle parole del nostro. Profeta. Egli adunque dono avere predella, e dipoi raccontata, e descritla la distruzione del tempio di Salomone, siene adesso a dare il disegno del medesimo tempio esppresentato a lui in visione da Dio, il quale volen, che egli ne l'asciasse per iscritto la memoria al suo popolo. Questa descrizione dovea servire si a

- 1. Il ventesimo quinto anno della nostra trasmigrazione, al principio dell'onno, al direi del mese, quatiordici anni dopo la ruina della città , in quel medesimo giorno la mano del Signore fu sopra di me, e menonimi colà
- 2. In una visione divina mi condusse nella terra d' Israele, e posounul sopra un monie molto elevato, sopra di cui era come la fabbrica di una città volta a mezzodi:
- 5. E inirodussemi colà dentro, ed ecco un nomo, che era a vedersi splendente come bronzo, e orea in mano una corda fatta di lino, e nell'altra mano una canna da misurare, ed ei stavast sutta porta.
- risvegliare nello stesso popolo i sentimenti di penitenza, ben sapendo egli come pelle sue iniquità avea Dio alchandonato alle fiamme quel miracoloso edifizio, di cui andavan superbi gli Ebrei ; e dovea servire a risvegitare lu essi Il desiderio, e la speranza di sederio uo di ristorato insieme colla repubblica Ebren, e finalmente la strssa descrizione servir dovea di modello per la futura ristorazione dono i settanta aoni della cattivila.
- 2. Sopra di cui era come la fabbrica di nna città volta a mezzodi. Il tempio eon tutti i suoi annessi era eome uoa eittà, e Davidde gli dà il nome di città del re gran de, Ps. xxvii. 3. Riguardo a Ezechiele, che era stato là condotto da settentrione, cioe da Babilonia, il tempio restava a mezzodi; ma riguardo a Gerusalemme II templo era da setlentrione. 2. E introdussemi cola dentro. N'introdusse pella grap
- Ed erco nn nomo, che era a vedersi splendente come bronzo. Intende di quello siesso rame, di cui pariò, cap. z. 2., rame lucidissimo, e di gran pregio. Quest'oomo era uo Angelo mandato da Dio a dare al Profeta le misure, e ti disegno della gran fabbrica. Egli ha in una mano la corda, di cui si servivano gli aotichi per misurare le lunghezze, e i piani di grande estensione, e la canna, colla quale misuravansi le altezze. La canna era lu pga sei cubeti , e un palmo (come è detto nel versetto b. ), lo che vuol significare, che questa canna era di sei eubiti, e ancora di sei palmi, aggiunto eloè un palmo a estseuno di sei cubiti. Così spiegano gli Ebrei, e ancor molti de'nostri Interpreti, e eio si inferisce ancora dal capo

XLIII. 13.

- 4. Et locutus est ad me idem vir: Fili hominis vide oculis tuis, et auribus tuis audi, et pone cor tuum in ommia, quae ego ostendam tibi: quia ut ostendantur tibi adductus es lanc: annuntia omnia quae tu vides, domui terael.
- 5. Et ecce murus forinsecus in circuitu domus undique, et in manu viri calamus mensurae sex cubilorum, et palmo: et mensus est latitudinem aedificii calamo uno, altitudinem quoque calamo uno.
- 6. Et venit ad portam, quae respiciebat viam orienlalem, et ascendit per gradus eius: et mensus est limen portae calamo uno latitudinem, id est, limen unum ealamo uno in latitudine:
- Et thalamum uno calamo in longum, et uno calamo in latum: et inter thalamos, quinque eubitos.
- 8. Et timen portae luxta vestibulum portae intrinsecus, calamo uno.
   9. Et mensus est vestibulum portae octo cu-
- bitorum, et frontem eius duobus cubitis: vestihulum autem portae erat intrinsecus. 10. Porro thalami portae ad viam orienta-
- lem, tres bine, et tres inde: mensura una trium, et mensura una frontium ex utraque parte.
- 1t. Et mensus est latitudinem liminis portae, decem cubitorum: et longitudinem portae, tredecim cubitorum.
- t2. Et marginem ante thalamos cubiti unius: et cubitus unus finis utrinque: thalami autem, sex cubitorum, erant hinc, et inde.
  - 43. Et mensus est portam a tecto thalami,
- s. Un muro tutt' all' intorno della casa. Questa grandissima muraglia chiudeva il tempio con tutti i suoi annessi, girando attorno al monte. Missro la laradezza dell' edifizio, ec. L'allezza, e la
- Mistro la larghezza dell'edifizio, ec. L'allezza, e la larghezza di questo muro da edificarsi erano della stessa nisura di una caona. 5. Andò alla porla, che guardura all'oriente. Il tem-
- pio area qualtro grandi porte, la orientale, la occidentale, la settentrionate, e queila di mezzodi; e suli lo suo scalinate: aldi atrio de Centilli era una salita per arrivare a quello degli Ebrei, e un'attra salita per giungere a quello de sacerdoti; l LXX mettono qui una salila di sette gradini.
- Misurò il limitare della porta ec. La soglia delta poeta avea la larzhezza stessa del muro, che era di una canna, come è delto erez. b. 7. E ogni camera neve uno canna di lunghezza, ec. Da clascun islo della porta erano tre camera, o stanze della
- ingheza e iungheza di una canna, co na atanza en disia dall'altra con mungia di cinque cubit il grosseza. In queste stanze (le quali servizano anche ad ornare il vestibolo) si stanzano i Lexii instatoli delle porta. Il zinata stanza i Lexii instatoli delle porta nel se zi il limitare della porta presso al vestibolo dentro alla porta e. Passato il vestibolo, cel quale erano le stanze già delle veniva ia porta interiore, in cui soglia era di laralizzaza nona come il soglia della porta rederiore,
  - vers. 5.
    v. Misurò il vestibola della porta, che era di atta cu-

- h. E lo stesso uono mi disse: Figlinolo deli uomo, mira coi luoi occil , e ascolta coi luoi orecchi, eti uppita il cuor luo a lutte le cose, che io il farò vedere; perocché, affinché il fosser dimotre, lu qua se' stato condolto: e annunta iulto quello che vedi, alla casa d' straele.
- B. Ed ecco at di fuori un muro tutt' aii' intorno della casa, e l' uomo, avendo in mann una canna della mituara di sei cubiti, e un pnimo, misurò la larghezza dell'edifizio, che era di una canna, e l'alteza pure di una canna.
- 6. E andò alla porta, che guardava all'oriente, e sali la sua scalinala, e misurò il linilare della porta di una canna in larghezza, vale a dire, ognuno de limilari era largo nna canna.
- 7. E ogni cumera avea una canna di lunghezza, e una di lurghezza, e ira una camera e l'altra vi erano cluque cubiti.
  - 8 E il limitare della porta presso al vestibolo dentro alla porta era di una canna.
  - E misurò il vestiboto della porta, che era di otto cubiti, e la fronte di due cubiti: ii vestibolo della porta era ai di dentro.
- 10. Or nilu porin di oriente erano tre camere da una parle, e tre dall' altra ; e le tre camere avenu ia stessa misura, e la stessa misura aveano le fronti dall' una parte, e dall' altra.
- tt. Eci ei misurò la larghezza del limitare della porta, che era di dieci cubili, e la lunghezza della porta di tredici cubili.
- 12. E lo sporto davanti alle camere era di un cubito: un cubito facea tutta la sua misura dall'una, e dall'altra parte, e le camere di qua e di là erano di sei cubiti.
  - 13. E misurò în porta dal tetto di una
- biti. Di otto cubiti di larghezza. Questo vestibolo doves eserce coperdo con volta, che andava da una porte all'altra. Questi parole: il resistioni della porte era al di detro, significano, che cull cra all'ingresso del tempio, e destro di esso tra la prima, e la seccoda porta. S. Girlamo lo chiamò, atrio coperto. E la fronte di due cubiti. Questa irente la formavano
  - le colonne, le quali dice, che aveano due cubili di grossezza, l'illalp.

    11. Misurò la larghezza del limitare della porta, che
- or to the control of the control of
- za, cloè l'altezza della porta era di tredici cubiti.

  12. E la sporto darcatti alle consere era di un cubito.

  13. E la sporto darcatti alle consere era di un cubito.

  15 potrebe tradurre, il sedite davanti alle camere, ec.; perceche quello, che abbiam detto sporto, era un muric
  ciosolo davanti a' due ordini di camere. Alcuni preò pre
  trudoco, che colla voce morpinen siasi voluto intendere.
- lo spazio, che restava tralia porta, e ciascheduno de' duordial di camere. 13. E misurò in porta dal teito ce. Col nome di portà è qui inteso tutto il vestibolo, che restava tralie due por-

usque ad tectum cius, latitudinem viginti quin- camern fino ol tello dell'altra, di larghezza que cubitorum: ostium contra ostium.

- 14. Et fecit frontes per aexaginta cubitos: et ad frontem alrium portae undique per circuitum.
- 48. Et ante faciem portae quae pertingebat usque ad facient vestibuli portae interioris, quinquaginta cubitos.
- 16. El fenestras obliquas in thalaous, et in frontibua corum, quae erant intra portant undique per circultum: similiter autem erant et in vestibulis fenestrae per gyrum intrinsecus. et ante frontes pictura palmarum.
- · 17. Et eduxit me ad atrium exterius, et ecce gagophylacia, et pavimentum stratum lapide in atrio per circuitum: triginta gazophylacia in circuitu pavimenti.
- 18. Et pavimentum in fronte portarum, secundum longitudinem portarum erat inferius. 19. Et meusus est latitudinem a facie por-
- tae inferioris usque ad frontem atrii Interioris extrinsecus, centum cubitos ad Orientem, et ad Aquiloncos.
  - 20. Portam quoque, quae respiciebat viam Aquilonis atrii exterioria, mensus est tam in longitudiue, quam in latitudine.
  - 24. Et thalamos eius très hinc, et tres inde: et frontent eins, et vestibulum vius secundum mensuram portae prioris, quinquaginta cubitorum longitudinem clos, et latitudinem viginti
  - quinque cubitorum. 22. Fenestrae aulem eins, et vestibulum, et sculpturae secundum mensuram portae, quae respicielat ad orientem; et septem graduum erat ascensus eius, et vestibulum ante eam.
  - te . di cui la larghezza dal fondo del tetto di una delle camere al fondo del tetto della camera dirimpetto, era (come dice) di venticinque cubiti.
  - 14. E fece le facciate di sessanta cubiti. Le facciate delle due porte, e il portico, o colonoato delle stesse porte avenno sessenta cubiti di altezza. Questo parmi il senso di luito questo versetto.

    15. Della focciata davanti della porta cc. Tutto lo spe-
  - zio, che restava compreso tralla facciata anteriore della prima porta, e la l'acciata Interiore della seconda porta. era di cinquanta cubiti. 16. E (fece) delle flaestre oblique ec. S. Girolamo ne
  - finestre oblique, intese finestre chinse con priorie. Al-tri interpretano finestre larghe dalla parte interiore e anguste al di fuori, delle quali se ne vede lultora nella chiese intiche di struttura gotica. Vedi. 3. Reg. vi. 9. Queste imestre sono coma quelle, che da'nostri scrittori si chiamano balestriere. Queste finestre erano non solo so-pra le camere, ma anche alle facciate, e intorno a tutti gli altri vestiboli, i quali aveano le siesse dimensioni, a cli Messi ornati.
  - E davanti alle facciate (erano) pulme scotpite. Questa palme erano colonna, ovvero pilastri, e i capitelli delle colonne rappresentavano i rami della palma, come il fusto della colonna roppresentava il tronco di una palma.
  - 17. E menosami all'atrio esteriore, e vide le stanze. Vidi l'atrio circondato dalle sue stauze, onver camere In queste camere avenno Il loro albergo i sacerdoti, e i

- di venticinque cubiti: la porta dell' una (camera) era dirimpetto all'altra. th. E fece le facciote di sessanta cubiti, e
- alla facciata fece ( corrispondente ) l' atrio della porta tutt' oll' intorno.
- 18. E dalla facciata davanti della porta fino olla facciata interiore dell'oltra porta del vestibolo, cubiti cinquantu.
- 16. E (fecr) delle finestre oblique nelle camere , e nelle fucciate , che eron dentro la porta d'agni parte all'intorno: e similmenle eranet ancora nel vestiboli delle finestre al di dentro tutt' nll' intorno, e daranti alle facciate (erano) polme scolpite.
- 17. E menommi all'atrio esteriore, e vidt le stanze, e il pavimento dell' atrio era laatricato di vietra; erana trenta atanze intor-
- no al pavimento. 18. E il pavimento in faccia alle porte era più basso secondo la lunchezza delle porte.
- 19. E misurò la larghezza dalla soglia della porta inferiore sino al principio dell'atrio taleriare per di fuori, cento cubitt all'oriente, e (altrettauli) a settentrione.
- 20. Misurò eziandto tanto la lunghezza, che la lurghezza della porta dell' atrio este-
- riore, che guardava a settentrione. 21. E le aue comere tre da una, e tre dall' altru porte, e il suo frontespizto, e il suo vestibolo secondo la misura della prima porta, ella era cinquanta cubitt lunga, e
- larga venticinque cubiti. 22. E le suc fluestre , e il vestibolo , e le sculture avean misure similt a quelte della porta, che guardava ad oriente. Vi si saliva per sette scalini, e vi eva nella parte anterio-

re un vestibolo.

- Levill , e in molte di esse si custodivano le cose necessarie pel servigio del tempio, le legos, il sale, l'olio, il vino ec. Dicesi ancora , che in quest'atrio stesser le donne ne portici del secondo piano, come gli uomini ne portici del piano di terra: perocche dinanzi alle stanze a appartamenti già detti erano i portici sostennti dalle colonne disposte per ordine come noto a Girola-
- Il pavimento dell'atrio era lastricato di pietra. Secon do l'Elero pare, che debba intendersi piuttosto che il lastrico fosse di mormo di colore di fuoco.
- Eruno trenta stanze intorno al parimento. Questa maniera di parlare sembra, che dimostri come le stanza erano non solo al secondo piano, sopra i portici, ma anche al piano di terra-
- 18. E il patrimento in faccia alle purte ec. Ovveto: mi lats delle poete, come altri traducono l'Ebreo 19. E misuro la targhezza dalla soglia della porta inferiore sino al priacipio dell'atrio interiore ce. La lar-ghezza, pivero l'ampiezza dell'atrio del popolo dalla porta orientale lino alla porta dell'atrio interiore ( cioè dell'atrin de'sacerdoli ) era di cento cubiti senza la lunghez-
- za del vestibolo sopra descritto: e similmente l'ampiezza dello stesso atrio misurata da mezzodi a settentrione era di cento cubiti. 20-22. Miserò eziandio cc. La porla sellentrionale del-
- l'atrio del popolo aven le stesse dimensioni, ornati, ca mere ec. come la porta orientale dello stesso atrio gia descritta r. 6, 7, 8, 16,

- Et porta atrii interioris contra portam Aquilonis, et Orientalem: et meusus est a porta usque ad portam centum cubiles.
- 24. Et eduxit me ad viam Australem, et eece porla, quae respleiebat ad Austrum: et mensus est frontem eius, et vestibulum eius, iuxta mensuras superiores.

25. Et fenestras eins, et restibula in circuitu, sicut fenestras ceteras: quinquaginta cubiturum longitudine, et latitudine viginti quinque cubiforum.

que cubilorum.

96. El in gradibus septem ascendebatur ad cam: et vestibulum ante fores eius; et caela-tae palmae erant, una hine, et allera inde in

fronte cius.

27. Et porta atrii interioris in via Australi:
et mensus est a porta usque ad portam in via

Australi, ceutum cubitos. 28. Et introduxit me in alrium interius ad portam Australem: et mensus est portam iu-

portam Austraiem: et mensus est portam iuta mensuras superiores.

29. Thalainum eius, et frontem eius, et vestibulum eius eisdem mensuris: et fenestras

eius, et vestibulum eius in eircuitu, quinquaginta eubitos Ingitudinis, et latitudinis viginti quinque cubitos. 50. Et vestibulum per gyrum longitudine vi-

 Et vestibulum per gyrum longitudine viginti quinque cubitorum, et latitudine quinque cubitorum.

 Et vestibulum eius ad atrium exterius, et palmas eius in fronte: et oeto gradus erant, quibus ascendebatur per eam.

 St. Et introducit me in atrium interius per vian orientalem: et mensus est portam seeundum mensuras soperiores.
 Thalamum eius, et frontem eius, et ve-

stibulum eins, sieut supra: et fenestras eius, et vestibula eius in circuitu, longitudine quinquaginta eubitorum, et latitudine riginti quinque cubitorum.

34. Et vestibulum eius, id est atrii exterioris, et palmae caelatae in fronte eius, hinc, et inde: et in octo gradibus ascensus eius.

38. Et introduxit me ad portam, quae respiciebat ad Aquitonem: et mensus est secundum mensuras superiores.

36. Thalamum cins, et frontem cins, et veslibulum cius, et fenestras eius per circuitum, longitudine quinquaginia cubitorum, et latitu-

dine viginti quinque cubitorum.

37. Et vestibulum eius respicichat ad atrium exterius: et caclatura palmarum in fronte eius hine, et inde, et in octo gradibus ascensus eius.

38. Et per singula gazophylaeia ostlum in

21. E le porte dell'atrio interiore ec. Alle due porte, orientale, o settentrionale dell'atrio del populo rispondevano due altre porte nell'atrio interiore, cioè de'sacerdo-

e lo stesso intendasi della treza porta.
 Ed eranvi le palme scolpite, ec. A'lati delle porte,

23. E le parte dell' ulrio interiore eran dirimpelto ulle parte (dell' atrio exteriore) a settentrione, e ad oriente, e dall' una parta all' altra misurò cento cubiti.

24. E menommi dalla parte di mezzodi e vidi la porta, che guardava mezzodi, e misurò il suo frontexpizio, e il suo vestibolo

ugualt in misura agit attri.

28. E le sue finestre, e i vestiboli att' intorno eron coure le attre finestre, einquantu eubiti lunghe, lurghe venticinque.

26. E ad essa (porta) si suliva per sette scolini, e dinonti ad essa ero il vestibolo, ed eranvi te paime seolpite, una da un lato, una dell'altro per davonti.

27. E la porta dell'atrio interiore era a mezzodi, e misurò da una porta all'altra a

mezzodi cento cubtti.

 E mi condusse nell' otrio interiore alla porta di mezzodi, e misurò la porta, simile nella misura alle precedenti.

29. La suo camera, il suo frontespizio, e il suo vestibolo, e le finestre, e il vestibolo dil'intorno avcavo le siesse misure, einquanta cubiti gli lunghezza, ventieinque di larghezza.

 E il vestibolo, che girava ail'intorno, era lungo venticinque eubiti, e largo cinque.

 E il vestibolo menava all'airio esteriore; eranvi le palme davanti, e otto erano li scalini per soltre ad essa.

52. E fecemi entrare nello (stesso) atrio inieriore per la parte orientale, e misurò la porta avente le misure di sopra.

33. Le sue cumere, e il suo frontespizio, e il suo vestibolo, come sapra, e le finestre e il vestibolo di essa all'intorno, eubiti cinquanta in lungo, venticiaque in largo.

34. E il suo vestibolo guardara l'atrio exteriore: e sul suo frontespizio scolpile le poine di suo, e di là, e per otto gradini salivasi ad esso.

 E mi condusse alla portu, che guardava scilentrione; e misurolla secondo le precedenli misure.

36. Le sue camere, e il suo frontespizio, e il suo vestibolo, e le finestre all'iutorno, einquanto eubiti di lunghezza, vouticinque di larghezza.

37. E il suo vestibolo guardava l'atrio

esteriore, e le paime scolpite nel frontespizio di qua, e di lù, e ad essa salivazi per olto gradini.

38. E ognuna delle camere a' lati delle

e a'lati delle camere erano le colonne o pilastel rappresculanti la figura di tante pelme. Vedi v. 16. 23. La sun conseru. Cioè ognuna delle sue camere.

28. E agnuna delle comere a' leti delle (grandi) porte erre una porte. Ho procurato di schiarire il nostro testo frontibus portarum; ibi lavabant bolocaustum.

- Et in vestibula partae, duae mensae hinc, et duae mensae inde: ut immoletur super eas halocaustum, et pro peccato, et pra delicta.
- 40. Et ad latus exterius, quod ascendit ad ustium portac, quae pergit ad Aquilonem, duae mensae: et ad fatus alterum ante vestibolum portac, duae mensae.
- 41. Quatum mensae hine, et quatuor mensae inde: per latera portae acto mensae erant, super quas immolabant.
- A2. Quatuor autem mensae ad holocaustum, de lapldibus quadris exstructae: longitudine cubiti unius, et disnidii: et labitudine cubiti unius, et dimidii: et altitudine cubiti unius: super quas ponant vasa, in quibus immolatur lolocaustum, et victima.
- 43. Et labia earum palmi unius, reflexa intrinsecus per circuitum: super mensas autem carnes oblationis.
- 88. El extra portam interiorem, gazaphylacia cantorum in atrio interiori, quod erat in latere portae respicientis ad Aquiloniem, et facies corum contra viam Australem, una ex latere portae Orientalis, quae respiciebat ad viam Aquilonis.
- 48. Et dixit ad me: Hoc est gazophylaejum, quad respicit viam Meridianam: saccrdatum erit qui excubant in custodiis templi.
- A6. Porra gazophylacium, quod respicit ad viam Aquilonis, sacerdotum erit, qui excubant ad ministerium allaris: isti sunt filii Sadoc, qui accedunt de filiis Levi ad Dominum nt ministrent ei.
- 47. Et mensus est atrium longitudine centum cubitorum, et latitudine centum cubitorum per quadrum: et altare aute faciem templi.
- colls giunts di una parola assolutamente necessaria: partili Profeta dei vestibilo della porta seltentrional dell'atrio del atrio del atrio dell'atrio del atrio avea come gli altri le sue caser comprese tralla due porte grandi dello stesso vestibolo: e queste camere aveano come le altre ciascuma la sua porta, ma "i suo di queste camere del vestibilos settentrionale si era di lavare in esse i piedi, e le interiora dettil animali da trucciarsi in obocusato.
- 39-41. E sel resibile delle porta e: Chiama qui resibile della gran porta queble apato, che retata a caperto sello a desa porta, e dividerati in due parti, l'una riteriore, i altra restriore, dove cena quatto mense nell'una, e quattro mense nell'altra parte di delto spazio; e sopra queste mense si escanavano le villune da offerirat per lo peccalo, o per lo delilto; code erano in l'illo ollo mense, copra le quali si scanavano le villune.
- 42. 43. É le quattro sense per l'edecuato ec. Le qualtro mone già dette (clo le quattro, che rara destro, e le quattro, che eran faori della porta) erano di pietra, ovver di marmo, e quodre, avendo la alessa fundecara, c la alessa larghezza di no cubito e mezzo, e aveano un cubito di saldezza; e sopra di sese sitanon gil arresi, e strumenti necessari sia per urcicior la vittima, sia per raccoglarren il sanque ec. Ella aveano una cornece all'infor-

( grandi ) porte avea una porta: ivi lavavano

59. E nel vestibola della porta eran due mense dati' una parte, e due dali altra, per innualare sapra di esse l'olocausto, e per lo peccato, e per lo dellito.

h0. E dalla parle esteriore, che va all' ingresso della parla, che guarda settentrione, due mense, e dall' altra tata, duvonti al vestibolo della porla due mense.

- Al. Qualitro mense da una parle, e quattra mense dall'altra; a' iati della porla eruno olla le mense, sulle quali facevansi le immolazioni.
- A2. E la quattro mense per l'olocausto eran fatte di pietre quadre lunghe un cubito e mezzo, e larghe un cubito e mezzo, et alte un cubito per metervi sapra i vasi, che it usano nett' immotare l'olocausta, e la Villima.

  A3. Elle avano tutte ail intorno una cor-
- nice, che si piegara versa la parle interiore, e sopra le mense (poneansi) le carni dell' obiazione.
- Ab. E fuori della porta interiore eran le camere del cantori nell'alrio interiore, che era attato alla porta, che guarda settentrione. La faccla tara era votta verso mezzadi. Una ven'era attato alla porta orientale, ta quale guardava settevirione. Ab. E quegli disse a me: Ouesta camera,
- che guarda mezzodi, sarà pe' sacerdoli, che vegliano a guardia del tempio. h6. La camera poi, che guarda settentrione, sarà pe' sacerdoli, che vegliano pel ser-
- vígio detl' altare. Questi soma i figliuali di Sadac, i quali sano pasteri di Levi, e si appressana ad Signore per servire u lui. AT. Ed ei misurò l' alrio, di lunghezza
- centa cubiti, e di larghezza centa cubiti in quadro; e l'attare, che era stinanzi altu facciatu del tenspio.

  10. che serviva a far sì, che non cadesser per terra gli
- strument), ovver qualche parts delle vittime.

  4. E fineri della porta interiore e. Ovvero: e passata
  în porta interiore, e.e. Entralo choi Il Profetta nell'interiore
  dei ascredid, o ala ariso interiore, equi' tide subblo cui
  into, è adil' altro della porta settentironale ic camere delle
  contect. Lexili, Questi cantori albiavono parta al delle
  contect. Lexili, Questi cantori albiavono parta al distinuo
  interiore della contect.

  Il possibilità della porta settentironale, e le bore camere
  al rinola sona il impagio di chie alti, criestale e settlestifo-
- nole.

  45. Questa comera, che guarda mezzodi, ce. Vuol dicre: guest' ordine di comere ce. Le eamere, che erano dal
  il lato meridionale ella porta orientale, erano pe sacodoll che regliano a gwardia del tempio, vale a dire, custodivano le cose più sonti della casa del Signore.
  - 46. La camera poi, ec. cioe l'ordine di camere ce. Che vegliano pei aerzigio dell'altare : l'Ebreo dice : che custodiceno l'altare, ciole i altare degli olocatuli, manteuesdoci il fuoco, offerendoni le viltime re. i discendenti di Sodor etchere posielle a l'impai di Satomora avenno l'uffizio di offerire i sacrifizi su quell'altare, come si dice
  - anche la appresso cap. x1.11. 19. x1.1v. 15. ec. 47. E l'altare . . . dinunzi alta foccuta del tempto.

- 48. Et introduxit me in vestibulum templi: et mensus est vestibulunt quinque cubitis hinc et quinque cubitis inde; et latitudinem portae trium cubitorum hine, et trium cubitorum inde,
- 49. Longitudinem autem vestibuli viginti cubitorum, et latitudinem undecim cubitorum, et octo gradibus ascendebatur ad cam. Et columnae erant in frontibus; una bine et altera,
- L'altare degil olocausti era allo scoperto poli atrio de sacerdoti dinanzi al Santo.
- 48, 49. Nel scatebolo del tempio. Nel portico ancesso alta parte del tempio delta il Santa. Questo porlico co perto era largo undiel cubiti, lungo venti; il muro, che chiudea questo portico da destra e da sinistra avea cis que cubiti di grossezza. De'venll cubiti, che era la lun-
- 48. E m' introdusse nel vestibolo del tempia, e misurò il vestibola, che avea cinque cubitt da una parte, e cinque dall' altra, e la larghezza delle porte tre cubiti da un tato, e tre dail' altra.
- 49. E la lunghezza del vestibolo di venti cubiti, e la larghezza ili undici cubiti, e vi st montava per otta scaliui. E la facciota aven due colonne, una da una parte, unu dall' altra.

ghezza del portico ( da settentrione a mezzodi ) lasciasso tre cubiti di muro da una parte, e tre dall'altra, restano quattordici cubiti pella larghezza della porta del tempio la qual targhezza noa è qui espressa, ma trovasi ne' LXX. Due colonie una da una parte, ana dall'altra. Sono queste le grandiose colonne di brouzo descritte 3. Reg-VII. 15. , 2. Paratip. III. 15.

### CAPO OUARANTESIMOPRIMO

Descrizione del tempio, cioè del Santo de santi , e delle stanze annesse al tempio.

- 4. Et introduxit me in templum, et mensus est frontes, sex cubitos latitudinis hinc, et sex cubitos inde, latitudinem tabernacuti.
- 2. Et latitudo portac, decem cubitorum eral: et latera portae, quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde; et mensus est longitudinens eius quadraginta cubitorum, et latitudinem vi-
- ginti cubitorum. 3. Et introgressus intrinsecus mensus est in fronte portae duos cubitos : et portam, sex cubitorum: et latitudinem portae septem cuti-

torum

- 4. Et mensus est longitudinem cius viginti cubitorum, et latitudinem eius viginti cubitorum, ante facieni templi: et dixit ad me: Hoc est sanctum sanctorum.
- . B. Et mensus est parietem domus sex cubitorum : et latitudinem lateris quatuor cubitorum undique per circuitum domus.
- t, 2. M'introdusse nel lempio. Nel santo, nella parte di quello, che propriamente dicesi tempio: la seonda parte era il Santo de sauti.
- E misaro gli stipits (che avenaa) sei cabiti di latitadine ec. Cioe misuro la grossezza della moraglia, che separava'il saoto dal vestibolo, aella qual muraglia era uoa porta larga dieci cubiti. Da ambedue I tati seila porta restavano cinque cubiti di muraglia da una porte, e cinque dall'altra parte, onda questi dieci cubili uniti a'dieci cubiti della porta facevaso tulta la larghezza dei santo, la quale era ili venti cubiti, come la lunghezza era di quarants enhits Faano oscurità quelle parole del primo versello, latitu-
- dinem tabernaculi. Ma sembra, che dee latendersi ripetuto: Et mensas est: e uneado ció col verso seguente il senso correrà assal chiaro: E muserò la larghezza del labernacolo: ar la larghezza della porta era di dicci cubili, e i lati della porta cc.
  3, 4. Ed culrato dentro aclla parte interiore cc. Entrato
- nei Sauto de'santi misuro ta muragita, dove era ta porta, la quel muraglia avea di grossezza due cubili : la larghezza Bianta Vol. II.

- 1. Ed ei m' introdusse nel tempia, e misurò gli stipiti ( che uveano ) sei cabiti di latitudine dall' una parte, sei cubiti dall' altra, larghezzu del tabernacolo.
- 2. E la iarghezza della porta era ill dieci cabili, e i talt della porta avcano agnuno cinque cubiti. E misurò la lunghezza del Sanlo di quaranta cubiti, e la larghezza di venti cubiti.
- 3. Ed entrato dentro nella parte interiore misurò una stipite della porta, che era di due cubili, e la porta di sei cubitt, e la larghezza della porta di sette cubiti,
- h. E misarò la sua langhezza, che era di venti cubiti, e la sua larghezza di veuti cubiti davanti al tempio; e mi disse: Questo è il Santo del Sauti.
- 5. E misurò la grossezza del muro della casa, che era sei cubiti, e la larghezza del lati dappertutto intorno alla casa era ili quattro cubiti.

della porta era di sei cubiti, e vi erano apcora selte cu biti di muraglia da un lalo della porta, e sette dall'altro lato, e questi qualtordici culsili uniti co'sei culsili della porta facevano venti cubiti , larghezza totale del sanluario. La lunghezza parimente era di venii cubili ; onde li santuario era quadrato. Quelle parole: davanti al tempio, ovvero, davanti alla faccia del tempio, significano, che per larghezza del santuario s'intende la estrusione ili quella muraglia dello stesso santuario, la quale guardava Il tempio, cioè il santo.

5. E la larghezza de'lati dappertuito intorno alla cusa

era di quattro cubiti. Non ho voluto mulare la significazione letternie della voce tatas, benche qui sembra evi-dente, che ella non tanto significa i tali della muraglia, quanto le camere annesse agli siessi latt, le quali camere dice, che avenno quattro cubiti di larghezza, e latende certamente delle camere dei primo piano ; peroceliè quelle del secondo crescevano di uo cubito, e quelle del terzo di un attro cubito. Nel tempio di Salomone clascun piano avea un cubilo di pin, che nel tempio del nostro Profeta. Vedi III. B. Q. 31 5 6

- Latera autem, latus ad latus, bis triginla tria: et erant eminentia, quae ingrederentur per parietem donus, in lateribus per circuitum, ut continerent, et non attingerent parietem tembli.
- 7. Et platea erat in rotundum, ascendens aursum per cochteam, et in coenaculum templi deferebat per gyrum: idcirco latius erat templum in superioribus: et sic de inferioribua ascendebatur ad superiora in medium.
- Et vidi in domo altitudinem per circuitum, fundata latera ad mensuram calami sex cubitorum spatio;
- Et latitudinem per parietem lateria forinsecus quinque cubitorum: et erat interior donus in lateribus domus.
   C. Et inter gazophylacia latitudinem viginti
- cubitorum in circuitu domus undique: 11. El ostium lateris ad orationem: ostium
- 11. Et ostium lateris ad orationem: ostium unum ad viam aquitonia, et ostium unum ad viam australem; et latitudinem loci ad orationem, quinque cubitorum iu circuitu.
- 12. Et aedificium, quod erat separatum, versumque ad viam respicientem ad mare, latitudinis septuaginta cubitorum: paries autem aedificii, quinque cubitorum latitudinis per circuitum: et Jongitudo cius nonaginta cubitorum. 15. Et mensus est domus longitudinem, cen-
- tum cubitorum; et quod separatum erat acdificium, et parietes eius, longitudinis centum cubitorum. 14. Latitudo autem ante faciem domus, et eins quod erat separatum contra Orientem, cen-
- tum culitorum.

  48. Et mensus est longitudinem redificii con-
  - 6. E i lati uniti l'umo all'altro ce. Ne'tre lati della casa (al lato ocientale, siove era la porta, non erano camere) si trovavano le camere, che erano lo latto seissutassei. Le prominenze lasciate nel muro del lempio servivano a sostenere le travi di queste camere, ic quali iravi non renno incastrate uri muro, aè pendramano il.
  - vivano a sostenere le travi di queste camere, le quali Iravi non reano incastrate uei muero, sel penetrasno il muro, come porta il Caldeo. Vedi ini. Reg. vi. 6. 7. Ed eruvi into apratio rodondo. Lo spazio della scala a chiocotola, per cui salivasi a' piani delle camere.
  - Quanti il lempie salle parti sepreirei ren più lempi Il more del tripolo di rificatigna sallendo in sa, e lo edata situation salpiera per le cassere Vedi di concenta in considera salpiera per le cassere Vedi peri come la voce lempia a presudo per lutti il parti di quel grazibilisto redictio, e per lutti il assensi dei sedecia, sul cassere della periodi della considera di considera della considera della considera di considera di considera della considera di concenti della considera di considera di condica di considera di condica di considera di condica di condica di condica di condica di condica di condica di condi condica di condi con-
  - 9. E la terghezza della maruglia di fuori (cro) di cinque cubiti. Il muro esteriore de tre piani di camere, che crano ne'tre lati dei tempio avca cinque cubili di grossezza.
    E la caza interiore era cinta ce, il tempio da'tre inil.
- E la casa interiore era cinta ec. Il tempto da tre init, di settentrione, occidente, e mezzodi veniva cinto da quel tre piani di camere, ed era, per così dire, dentro a quest'aitra fabbrica.

- 6. E l lait uniti l'uao all'altro facevano due volte trentatré (camere), ed eracu' le promineaze aella purete della casa a' lati all'intorno, offinché sostenesser (le camere), senza che si loccasse il muro del tempio.
- 7. Ed eravi uno spazio rotondo, e una scala a chiocciola, che conduceva in alto, e girando portava olla camera più alta Guiadi il iempio nelle parti superiori era più largo, e coti passando pel polco di mezzo sativasti dal più basso ai più alto.
- 8. E osserval l'aitezza della casa all'iatorno; i suoi tatt aveano in fondo la misura d'uaa canna, sel cubili.
- E la larghezza dellu muraglia di fuori (era) di cinque cubili; e la casa interiore era cintu du que' lati della casa.
   C. E tralle camere una estensione di venti
- cubili da ogai parte della casa.

  11. E le porte delle comere (eraco) per
  andare all'orazione: una porta a sellentrio-
- ae, e una a mezzodi; e lu larghezza del luogo per l'orazione di cinque cubili per ogni parte. 12. E l'edificio, che era separato, e volto verso la parte del mare, era in larghezza di sellanta cubili, e la muraglia dell'edificio
- di cinque cubiti larga per ogni parte, e luaga novanta cubili. 43. E misurò la lunghezza della casa, ceato cubiti, e l'edificio, che era separato, e le
- sne mura, aveaa cento cubiti di lunghezza.

  14. E lo spazio, che era dinaazi alla casa,
  e dinaazi all' edificio separato, verso oriente,
- era di cento cubiti. 18. E misurò la luaghezza dell'edificlo,
- Iu. E trolle camere una estensione re. Tralle camere del portico de sacordoti, e quelle, che erano attorno al traspio erazi uno spazio vacou di venti cubiti, che girava attorno allo stesso lempio da tutte le parti. 11. E le porte delle comere (erano) per andere all'o-
- 11. Le porte dette camere (erano) per instere att orazione. Sembra indicarà, che quelle camere del portico aveano due porte, per cui al anissa a quelle camere, che erano altrorno al templo, a che la queste seconde al audava a fare orazione; c la larghezza di questo luogo destinato per l'orazione era di cinque cubiti; perocche tade era la distanza iral muro del tempio, o li muro di separaalone, di cui si paria vers. 0, 10.
- All IF culfies de ma parais, cvolo versa la parte del saure, en la mara (Smitterneon) è posito per l'occidente. Questo réfigio pio probabilmente egil e l'edition delle camere, overco rotatori, editio andesso al templo, na separato dal templo, e al stendeva do nérinde no celérate per settanta cubil: e la muragia di questo edificio avea citaque cubili di largheza, e noranta di 18, l'autro del na la mapheza del taca can, cento cubili, e.
- Proliferio, ec. Il tempio da oriente la occidente avec cento cubil di l'ungheriza. Quanto ai l'efférie seperato, che avea cubil d'i unghezza dessa di cento cubil di comprese le sue mana atemni evoluono, che voglia significare le comere dei elemente dei settempo, le quali dalle porte di settempo, ci quanto di cimpetti al tempio, le quali dalle porte di settempo.

  19. El le spazio, che cre dissonzi alla cona, ec. Lo spazio, porte la porte di settempo, ci di magniza trat tempio, e, quali dellito eveno l'olo, o ta la piazar trat tempio, e, qualificatio eveno l'o-
- riente era di cento cubiti.
  15. E misuro la lunnhezza dell'edificio, ec. Anche In.

- tra faciem cius, quod erat separatum ad dorsum: ethecas ex utraque parte centum cubitoruin: et templum interius, et vestibula atrii.
- 16. Limina et fenestras obliquas, et ethecas in circuitu per tres partes: contra uniuscuiusque limen , stratumque ligno per gyrum in circuitu: terra autem usque ad fenestras, et fenestrae clausae super ostia.
- 47. Et usque ad domum interiorem, et forinsecus per omnem parietem in circuitu intrinsecus, et foriusecus, ad mensuram
- 18. Et fabrefacta Cheruhim et palmae: et palma inter Cherub et Cherub, duasque facies habebat Chernb.
  - 19. Faciem hominis iuxta palmam ex hac parte, et faciem leonis luxta palmam ex alia parte, expressain per omnem domum in cir-
- 20. De terra usque ad superiora portae, Cherubim, et palmae caclatae erant in pariete tem-
- 2t. Limen quadrangulum, et facies sanctuarii, aspectus contra aspectum,
- 22. Altaris lignei trium enbitorum altiludo et longitudo eius duoram cubitorum, et anguli eius, et longitudo cius, et parietes eius lignei. Et locutus est ail me: Haec est mensa coram
- 25. Et duo ostia crant in templo, et in sanctuario.
- questo luogo sembra, che la voce edificio, significhi una muraglia, onde il senso meà tale: il muro ebe correva tra settentrione, e mezzodi dietro al tempio, e dietro alle abiliazioni de'sacerdoti, e i suoi portici, ovez cento cubiti di lunghezza.
- E il tempio iuteriore, e i vestiboli dell'utrio. E misurò ancora il tempio interiore ec. Queste ullima parole del verselto 15, sembra, che vanno unite col versetto se-
- 16. I limitari, e le finestre oblique, ec. Ovvero le porte e le finestre ec. Misurò le porte, e le finestre, e i portici, che crano attorno al tempio da tre lati; perocche dall parte di occidente non eravi portico, ma semplice muraglia. Dirimpetto n cioscuu limitare, che era ricoperto di te-name nil'intorno. Queste perole fanno qui molta oscurith, se non si vuole staccare le uitime parole: stratumque ligno per gyrum in circuita, e riferirle al templo, traducendo la tal guisa: E (misuro) il tempio, che eru rivestito di legname di cedro da ogni tato. Ma ripetendo tutte queste cose , delle quali ha parlato nel capo percedente, non ripete quello che ivi ha detto delle loro mi-
- E la terra fino nelle finestre. E fu misurata la terra, cioè li pavimento, e l'alterza fino alle lipestre-E le finestra sopru le porte eruno chinse. Le finestre aveano le loro gelosie, che le coprivano al di fnora. Altri
- intendono, che avessero come un piecolo tetto nella parte superiore, il quale le difendesse delle piogge ec. 17. E fino alla casa interiore, e nl di fuori ec. La casa interiore ella è il santo de' santi; il di fuori è il santo. L'Angelo misuro le mura tutte dell'uno, e dell'altro-
- 18. 19. E le sentture de Cherubini, ec. Nel terzo libro de' Regi vi. 23, 24, 25, ec. si vede, che il sauto, e il

- che era dirimpetto a quello, che era separato, e che gli stava per di dietro, e i portici da ambe le parti, cento cubili; e il tempto interiore, e i vestiboli dell' atrio.
- 16. I limitari, e le finestre oblique, e i portici (che erano) all'intorno da tre parti dirimpetto a ciascun limitare, che era ricoperto di legname atl' interno: e la terra fino alle finestre, e le finestre sopra le porte erano chiuse.
- 17. E fino alla casa interiore, e al di fuori misurò tutta la muraglia all'intorno e dentro, e fuori.
- 18. E le sculture de' Cherubini , e delle palme: conclossiache tra Cherubino, e Cherubino ri era una palma; e ogni Cherubino aven due facce .
  - 19. La faccia d' uomo verso una palma da un lato, la faccia di lione verso l'altra palma da un altro lato, scolpite per tutto il giro della casa.
- 20. Le scutture de' Cherubini, e delle palme erano nella muraglia del tempio da terra fino a tutta l' altezza della porta.
- 21. La porta (era) quadrangolare; e la faccia del santuario corrispondente ( a quella del
- santo) in prospetto l'una dell'altra. 22. Dell'altare di legno l'altezza era di tre cubiti, e la lunghezza di due cubiti: e l suoi angoli , e ta sua superficie , e i tati erano di legno. E quegli disse a me: Ecco la mensa
- ( che sta ) dinanzt al Signore. 23. E due porte erano nel tempio, e nel santuario.
- santo de' santi erano ornati di colonne tactiate, e scoluite in figura di una palma, e ira colonna, e colonna eravi un Cherubino. Questi Cherubini non aveano se non due facer, in Incola d'uomu, e quelta di lione; con l'una faccia guardavano la palma che avento a destra, coll'ajtra la palma che restava alla sinistra.
- 20. Le sentture de Cherubini , e dette palme ec. I Cherubini, e le paime si alzavano da lerra quanto si alzava ia porta, cioè per quattordici cubiti, Ezec, xt., 48. Da li in su cominciavano la finestra, l'altezza del tempio essendo di trenta cubiti , IN. Reg. vi. 2 21. La porta (era) quadrangolare. Taluno ha volnio tra-
- durre : bi porta era quadrata ; ma eio non può stare. Il Profeta adunque vuol dire , che la porta non era di figura rotonda nella sommità. Le due porte del santo, e del sanbiario, erano perfettamente simili l'una all'altra, cogli stessi ornamenti ec., e volte l'una verso dell'altra, mirando ambedue verso la stessa regione. 23. Dell' uttare di tegno ec. Descrive l'altare del profe
  - mi, di cui gli angolf, cioè i corni, la superficie ( o sia la mensa), c le parti laterali, eran tutte di legno prezioso, coperto dipoi di lamine d'oro. Vedi l'Esodo XXX. E quegli disse n me : Ecco la mensa ec. Penso con qualche dotto loierprete, che queste parole dell'angelo si riferiscano non all'altare dei profumi , ma alla mensa dei
- pani di proposizione, la qual mena di passangio è mo-strata a dito dallo stesso Angelo al Profeta. 23. E dec porte erano uel tempio, e nel suntuario. Le porte tanto del santo, come del santuario, ciescuna avea doppie importe, a al cisindeva di dentro, e di faori. Ov-
- vero la porta, che conducea dal santo nel santuario, era chiusa con imposte doppie, delle quali le une si aprivaun verso il santuario, e le altre verso il santo.

- 24. Et in duobus ostiis ex utraque parte bina erant ostiola, quae in se invicem plicabantur: bina enim ostia erant ex utraque parte ostiorum.
  - 28. Et caelata erant in ipsis ostiis templi Clierubim, et sculpturae palmarum, sicut in parietibus quoque expressae erant: quamobrem et grossiora erant ligna in vestibuli fronte fo-
  - 26. Super quae fenestrae obliquae, et similitudo palmarum hine, aque inde in humerulis vestibuli, secundum latera domus, latitudinemque parietum.
  - 23. E nelle due porte crano dall' une c. Il vero seno di questo huogo sunica esser tale cogia porta sava le imposte, delle quail classenta costava di due parti, che si ri-piegnano una parte sopra l'altra, e aprendosi uso di questa parti da un lato, l'altra dall'altro, veniva ad aversi una quota pieccia, per cui pasare dal santo nel annuario, senua che fosse necessario di aprire tutta la porta quanti c'ella era langa.
    - 25. E nelle siesse porte ec. Le porte del santo, a del santuario, erano ornate di Cherubini, e di palmo, come si è detto qui innanzi dello pareti dei tempin, e questi

- 24. E nelle due porte erano dall'una parte, e dall'aitra due piccole porte, che si ripiavano una parte sopra l'altra, sendovi doppie imposte dall'una, e dall'altra parte delle vorte.
- 2h. E nelle stesse porte del tempio erano scolpiti de' Cherubini, e delle palme, come eran anche nelle mura: per la qual cosa eziandio il tegname nella fronte del vestibolo di fuora avea maggior saldezza.
- 26. E ai ili sopra (erano) le finestre oblique; e le figure delle palme di qua, e di là nelle fiancale del vestibolo, lungo i lali detia casa, e nella estensione delle mura.

Cherubini e le palme erano scolpite nel legname delle stesse porte, il quale era preciò di una grossezza tale da potersi cavare simili figure. 26. E le figure delle palme di qua, e di là ce. Sendo

39. E le figure delle palme di qua, e di ila ce. Sendon nelle porte sienes cocipile le liguere del Chervidia), e delle nolies porte sienes cocipile le liguere del Chervidia), e delle palme, no vivilva, e he chiane lo porte si del santo, come del santorio, al redeca collo atesso ordine (come delle mura si è dello v. 18. 19.) una palma, o poi nin Chervidion, chal un'altra palma, e dipel nun nitro Chervidion, ban nelle porte, come ne fianchi del vestibolo, e in tutto Il giro delle mura del santo, a del anno de santi.

## CAPO QUARANTESIMOSECONDO

Delle camere, che erano nell'atrio de accerdoti, e dell'uso di esse.

Dimensioni dell'atrio esteriore.

- Et eduxit me in atrium exterius per viam ducentem ad Aquilonem, et introduxit me in gazophylacium, quod erat contra separatum aedificium, et contra aedem vergentem ad aquilonem.
- In facic longitudinis centuru cubilos ostii aquitonis; et latitudinis quinquaginta cubitos,
   Contra vicinti cubitos atrii interioris, et
- contra pavimentum stratum lapide atrii exterioris, ubi erat porticus iuncta porticui triplici.
- 4. Et ante gazophylacia deambulatio decemi enbitorum latitudinis, ad interinra respiciens viae cubiti unius. Et ostia corum ad aquilo-
- nem,

  8. Ubi erant gazophylaela in superioribus
  humiliora: qula supportabant porticus, quae ex
- 1. Nell artio exteriors. Si potreble tradurre: Nell artio di fugori, cia più ratio, che venis innonciatamente from del templo, nell'atrio dei secredoli, il qual atrio de distrio dei sincerco del complo, nell'atrio dei secredoli, il qual atrio dei templo, quello, che editamati edificia experione, pell el secreto templo, speritori, o divise di tutti di fradicia, merimate il mono, con di con di tutti di di radicia, merimate il mono, perito di secreto della di merconi le revisione di concere, che e qui descritto.
  2. In peccia (14 quandfario) area cento cabili re: Que-tale dellicio delle comere, o une que crotto calle con concere.
- sto editicio delle camere, ovvero quest'ordine di camere dalla porta settentrionale di quest'alrio avea cento cubiti di busghezza, e cinquanta di larghezza. 3. Derimpetto all'atrio interiore di venti cubiti, e di-
- rimpello al pavimento tastricato dell'atrio esteriore. La liancata settentrionale di questo edificio avea dirimpello

- 1. E mi condusse fuora nell'atrio esteriore per la strada, che mena a settentrione; e m' introdusse nelle camere, che erano dirimpetto all'edifizio separato, e dirimpetto alla casa, doce ella guarda a sellentrione. 2. In facta (il gazofilacio) avea cento cu-
- biti di tunghezza dalla porta di settentrione, e cinquanta cubiti di targhezza,
- 3. Dirimpetto all' atrio interiore di venti cubiti , e dirimpetta al pavimento iastricato dell' atrio esteriore, dove era il portico unito
- al triplice portico.

  4. E dinanzi alle camere un passeggio di dieci cubiti di larghezza, il quale avea davanti una strada di un cubito: e le toro porte erano a rettentrione,
- B. Dave erano le camere nel piano di sopra più basse, perchè ell'erano sostenute dai quello spario vacuo di venti cubiti descritto nel capo pre-
- Cedente r. 10., e l'atrio esteriore, cioe l'atrio del popolo, che era instricato.

  Love era il portico unito al triplice portico. Dova era il portico, else si univa co'tre portici, che erano da tre
- iali dell'atrio de sacerdoti, cice da sell'untrione, oriente, e mezzoli.

  4. E dimunzi alle camere un passeggio di dieci cubi
  ii. il quale ec. Dinand alla camere era come un gravylale largo dieci cubilit., e quant'era tango questo viale,
- st era accanto ad esso come un muricciuoto largo un eubito.

  Le loro porte erano a settentrione. Le porte di queste camere erano dalla mate di settentrione.
- exmere crano dalla parte di setlentrione.

  6. Dove crono le camere nel piano di sopra più basse, perche ell'erano sostennte ec. la un edificio di tre piani

- Illis eminebant de inferiorihus, et de mediis aedificii.
- acdificii.

  6. Trislega enim erant, et non habebaut columnas, sient erant columnae alriorum: proplerea eminebant de inferioribus, et de mediis

a terra cubitis quinquaginta.

- Et peribolus exterior secundum gazophylacia, quae erant in via atrii exterioris ante gazophylacia: langituda eius quinquaginta cubitorum.
- Quia langiluda crat gazophylaciorum alrii exterioris, quinquaginta cubitorum: et longitudo ante faciem templi, centum cubitorum.
- 9. Et erat subter gazophylacia hacc introitus ab Oriente ingredientium in ea de atrio exte-
- riori.

  10. In latitudine periboli atrii, quod erat contra viam orientalem, in faciem aedificii separati, et erant ante aedificium gazophylacia.
- 41. Et via ante faciem corum, iuxta similitudinem gazophylaclorum, quae erant in via Aquilonis: secondum longitudinem corum, sic et latitudo corum: et amnis introitus corum, et similitudines et ostia corum:
- 42. Secundum ostia gazophylaciorum, quae erant in via respiciente ad Natum: ostium in capite viae: quae via erat vestibulum separatum per viam orientalem ingredientibus,
- 15. El disit ad me: Gazophylacia aquilenis et gazophylacia austir, quae sunt ante actie et gazophylacia austir, quae sunt ante actie, in quibus vescuntur sacerdotes, qui propinquant ad Dominum in sancta sanctorum: nib ponent sancta sanctorum; et obtaindum pra peccato, et pra delicto: locus enim sanctus est.

le stanze superiori debbooo esser piu basse, che quelle del due ordini di mezzo; i portici dell'ordine superiore erano meno alti, e men larghi, che que'di mezzo, e quel di mezzo men larghi, che que'di terra.

6. Peroceht erano tre piani, e quelle (camere) non auvono colonee, ec. Ne'due piani di sopra vi erano davanti alle camere solamente i portici, ma uno i colonnati i, i quali colonnati erano noi portici, o sia dinanzi alte camere del piano di terra.

7, 8. É la cinta esteriore ce. Ovvero: Il mano, che ciagora, e separona ce. Questo maro era lungo quando lo erano le camere tutte instinue, cicie riquonia cubili.

E la lunghezza disanari al tempo era di cente cubili.
Dopo misurato il lato setterironale, possa a quello di mezroti, e misura la lunghezza dell'editicio drile camere dinanti al tempio, la quale era di cento cubili.

 Ed cravi sotta queste comere ec. Queste comere nel mezzo della loro lunghezza avento un vestibolo, e una porta, ebe conduceva dall'atrio esteriore nell'interiore dri saerdoli.

"ito. Nilla larghezza della sinta dell'atrio, che era verso oriente, ec. Vuolsi, che in questo luogo il parti del muro alto tre cubili, il quale separava l'atrio de'asserpdoti dall'atrio del popolo; del qual muro parta diuseppe Elero;

- portici, i quali sporgevano più in fuora nella parte infima, e media dell'edifizia:
- 6. Perocché erana tre piani, e quelle (camere) non avamo colanne, quali erana le cotonne del porticali; per questo si alzavan da terra cinquanta cubiti, compreso il piano
- infino, e quel di merzo.

  7. E la cinta esteriore lunga le camere, le quall erano verso l'atrio esteriore, che stava ad esse davanti, avea di lunghezza cinquanta cubiti.
- 8. Perché la lunghezza delle camere dell'atrio esteriore era di cinquanta cubili, e la lunghezza dinanzi al tempio era di cento cubii
- 9. Ed eravi sotta queste camere un ingresso da ariente per chi ad esse andava dall'atrio esteriore.
- trio esteriore.

  10. Nella larghezza della cinta dell'atrio,
  che era verso ortente, dirimpetto all'eillfizio
  separalo, erano comere dinanzi a quest'esti-
- ficio.

  11. E il passeggio dinanzi ad esse simile a quello delle camere, che erano da settentrione; la lunghezza di queste come la lunghezza di quelle, e la larghezza come la largheza (cossi) i foro ingressi, le figure,
- le porte:

  12. E quali erano le porte delle canure, che erano verso il mezzodi; una porta a capo della strada, la quale strada era dinanzi al vestibolo separato per chi veniva da o
  - 13. E disse a me: Le comper all settentrione, e te comeré al metzodi, che sona dimantal all'edifirio separato, elle sono camere sonte, nelle quati si cibano i sacerdota quati si accostana al Signore nel santuario: vi metteranno le cose sonitissine, e l'obtatione per lo peccalo, e per lo dellito; perrocché sonte è ouel luovo.

onde verrà a dire; la larghezza di questo muro nella parte nerridionale si avanzava da oricole lo occidente dirimpello al lato destro dell'edificio separato, cioè del tempio; ed ivi eraco le camere, come nel lato setteotrio-

11. E il pesseggio dinonzi ad esse simile a quello delle camero, ce. Vale a dire: tutte le camero di questo lato erazo lo tutto, e per tutto simili a quelle del lato settentriocale, e avenno gli atresi annesi, la stessa lungitezza, la stessa largivezza ec. Vedi v. 4. cc.

13. E puell crasso le porte delle comere, che erune rero il mezcolo; ce. Querle printe parole il el c. 15. est docunjampramio culle utilino del versetto precedente, il isti como procedere con chiarzara in la giusta, E il similitudires et ostio coruna serundum ustia ec. E alla figurari, e dile porte il quelle camere ramo simili quelle figurari e utili porte il quelle camere insuma simili quelle care erano in tutto simili alle porte settentrionali. Indi segue: Una porta era e capo della trationa.

Unu porta era a capo acità ilriuda ec.

13. Le cimere di sellaritione, e le comere di unezzodi, ec. Queste camere, che sono dianni al tempio, e le
piu vicine al tempio, saraono il loogo, dore si ciberanno
i sacerdoti, che sono di settimana, o servono all'allare
degli obscantali nel santo: ivi porteranno le cerni annilicate, cioci le carni delle viltime afferte sopra l'altare, delle

- 14. Cum autem ingressi fuerint sacerdotes, non regredientur de sanctis in atrium exterius; et ibi reponent vestimenta sua, in quibus ministrant, quita sancta sunt; vestienturque vestimentis aliis, et sie procedent ad populum.
- 45. Cumque complesset mensuras dontus interioris, eduxit me per viam portae, quae respiciebat ad viam orientalem: et mensus est eam undique per circuitum.
- Mensus est autent contra ventum orientalem calamo mensurae, quingentos calamos in calamo mensurae per circuitum.
- Et mensus est contra ventum aquilonis quingentos calamos in calamo mensurae per gyrum.
- Et ad ventum australem mensus est quingentos calanios in calamo mensurae per eircuitum.
  - tom.

    49. Et ad ventum occidentalem mensus est quingentos calamos in calamo mensurae.

    20. Per qualuor ventos mensus est murum eius undique per circuitum, longitudinem quin-
  - gentorum cubitorum, et latitudinem quingentorum cubitorum, dividentem Inter sanctuarium, et vulgi locum. quali solamente i sacerdoti, e solamente net templo pote-
  - quan isolatente i succerui, è solamente sei vitigio; pues della consenie e vefete, la corridar, accidente della consenie e veteta, la corridari, accidente della consenie e sono sente della consenie e con moisteno e non usciranno con esse nell'attio esteriori, ma le deportranno nette foro camere, e si vestimano degli ordinardi foro vestifi quiodo susciranno fonora conversare, e trattare e opposible. Petit Leziv. vi. 11.

    ——19. E missaro della parte d'oriente. . cioqueccato
  - 16—15. E misuro della parle d'oriente... cinquecento came ce. Il mouro esteriore dell'atto d'israele, misurato dall'Angelo in tutti rsuoi quattro lati, aven per ogal lato cinquecento came di esteriono, come al dice in questo, ent tra seguenti versetti. V'ha ria pritende, che queste cinquecento came sieno la misura non di clascamo de' lati.

- 48. E quaudo soranno entrati i socerdoti, non uscironno dal santo nell' atrio esteriore: ma ici riporranno le loro vestimenta, che portano nel toro ministero, e prenderanno attro vestilo, e così usciranno a trattare col popolo.
- 18. E quando ebbe finito di misurore la casa interiore, mi contusse faora per la porta, che guardava a oriente, e misuronne da tutte le parti il circuito.
- 16. E misurò dolla parte di oriente collo canna da misurare, cinquecento canne di misura all'intorno.
- 17. E do settentrione misurò colla canna da misurare conne cinquecento all' intorno.
- E do mezzodi misurò colla canna da misurare ounne cinquecento all'intorno.
- E da occidente misurò coita canna da misurare, canne cinquecento all'intorno.
   Da' quattro venti misurò il suo muro
- 20. Da' qualtro venti misurò il suo muro da tuite le parti all'intono, cinquecento cubiti di lunghezzo, e cinquecento cubiti di larghezza; il qual (muro) fa la separazione tral soutuario, e il luogo profano.
- ma di tutto il circuito della muraglia. Mi sembra pero evidente, che questa spasticine con può stare in verun modo coll'espresse parole del nostro testo. Così tutto insienze il muro facca in misura di canne due mia, e la canna avea sel cubili e uo palmo.

  30. Cienceccate cubili di famalerea e cienceccato ci-
- na sven ser cutini e uo paino.

  Ma sven ser cutini e uo paino.

  Ma sven ser cutini e uo paino.

  Ma si di forsperso. Cosi sta anche nei L'AX; ma s. Greismo avverti, che è uno sbagilo, e in veca di cubiti des regiered corae, come sta neila Giosa ordinaria, e lo vari tutto quetto, cite venisa indicato col nome di tempto data lungo prodano. a cui potessera constarta gli strannieri, i Gentili, e quelli, che avvesero qualche immondazza; escella.

  Inagli constanti al Stagore di resò della della constanti di strannieri i destina della constanti di strannieri.

### CAPO QUARANTESIMOTERZO

Apparisce la gioria del Signore al Profeta. Descrizione dell'altare degli olocausti, e come si purifichi lo stesso altare.

- Et duxit me ad portam, quae respiciebat ad viant orientalem.
   Et ecce gloria Dei tsrael ingrediebatur per viam orientalem: et vox erat ei quasi vox
- aquarum multarum, et torra splendebat a maiestate eius.

  3. \* Et vidi visionem secundum speciem,
- quani viderani, quando venit, ut disperderet civilalem: et species secundum aspectiut, †
- E mi condusse alla porta , che guerdava l'ariente.
  Alla porta dell'atrio esteriore, dove nel capo precedente comicció a misurare tutto il: giro del muro di
- 2. Ed ecco la giorio del Dio d'Israele ec. Il Signore

- 1. E mi condusse alla porta, che guardava l'oriente.
- Ed ecco la gioria del Dio d'Israele eutrava dalla parte d'oriente, e il romore, che veniva do esso, era come romore di gran mossa d'ucqua; e dello maestà di lei risplendeva la terra.
- 3. E vidi una visione simile a quella, che io avea veduta, quando egli venne per rovinore la città, ed egli era quale to l'uvea
- apparisce sal suo cocchio sopra I Cherubiol, come altre volte qil apparre cap. 1. 111: 13. E il romore, che revissa de casa, ec. Il romore, che ventra dalla gioria, cicè dal movimento dei giorioso cocchio dei Sinnere.

- quem videram itixta fluvium Chobar: et cecidi super faciem meam. \* Supr. 9. 1 + Supr. t. 1.
- 4. Et maiestas Domini ingressa est templum per viam portae, quae respiciebat ad orien-
- 8. Et elevavit me spiritus, et introduxit me in atrium interius: et ecce repleta erat gloria Domini domus
- 6. Et audivi loquentem ad me de domo, et
- vir qui stabat luxta me, 7. Dixit ad me: Fili hominis, locus solf mei, et locus vestigiorum pedum incorum, ubi
- habito in medio filiorum Israel in aeternum: et non polluent ultra domus tsrael nomen sanetam meum, ipsi et reges eorum in fornicationibus suis, et in ruinis regum snorum, et in excelsis.
- 8. Qui fabricati sunt limen suum iuxta IImen nieum, et postes suos inxta postes meos: et murus erat inter me, et eos: et polluerunt nomen sanetum meum in abominationibus, quas fecerunt; propter quod consumpsi cos in ira mea. •
- 9. Nune ergo repellant procul furnicationem suam, et rninas regum suorum a me: et habitabo in medio eorum semper.
- 10. Tu autem fili hominis ostende domui Israel templum, et confundautur ab iniquitatibus suis, et metiantur fabricam:
- 11. Et erubescant ex omnibus quae fecerunt : Figuram domus, et fabricae eius exitus, et introitus, et omnem descriptionens eins, et universa praecepta eius, eunctumque ordinem eius, et omnes leges eius ostende eis, et scribes in oculis eorum: ut eustodiant omnes descriptiones eius, et praecepta illius, et faeiant ea,
- 12. Isla est lex domus in summitate montis: Omnis finis eins in eireuitu, sanetum sanetorum est: hacc est ergo lex domus.
- 5. E mi condusse nell'atrio interiore. Nell'atrio de' saa. 7. E lo udii parlare a me della cusa, e l'uomo,
- che sluvami acconto mi disse; ec. Il Profeta ode la vocae del Signore, che gli pariava dal tempio, ma Exechiele abigottito dalla vista, e dal romor grande dello spettacolo, non iotendendo le parole del Signore, ha bisogno che l' Angelo a lui le ripeta. Dio adunque dice ai Profeta, che nei tempio e particolarmente nel propiziatorio egli ha il suo trono lo mezzo al suo popolo, ed ivi ha eletto di risedere per sempre-
- La casa d'Israele non profonera più il nome mio san-to, cc. La fornicazione significa l'idolatria. Dio adunque dice, che in Israele non si vedrà più esempio di questa obbrobriosa fornicazione ne nel popolo, ne in quelli, che governeranno lo stato; e cost fu , perche I Giudet dopo li ritorno dalla cattività non adorarono mai piu I simulacci.
- E co'cadaveri de' toro regi. Dando sepoitura a questi cadaveri presso ai mio tempio istesso. Quanto a'Inoghi ecerlsi, se n'é parlato piu volte.

- veduto presso il fiume Chobar : e io eaddi boccone.
- 4. E la maestà del Signore entrò nel tempio per la porta, che guardavu l'oriente.
  - S. E lo spírito levommi in alto, e mi condusse nell'atrio Interiore; e vidi in casa ri- +
  - piena della gioria del Signore. 6. E lo udii partare u me della casa, e l'uomo, che stavunit aecanto
- 7. Mi ilisse: Figliacio dell' uomn, ecco il luogo del mio trono, e il luogo, ove posano I miel piedl, e dov' to fa dimora in mezzo a' figliuoli d'. Israele in elerno. La casa d' Israele non profauerà più il nome mio santo, ne ella, ne i suoi regi colle loro fornicazioni, e coi eadaveri de' toro regi, e coi luoghi loro eccelsi.
- 8. Eglino hanno edificato la loro porta presso alla mia porta, e ta toro facciata vicino alla mla facciata, e sol un muro era tra me, ed essi, e profannrono il mio nome colle abbominazioni, che commisern: per la qual cosa nell' ira mia gli sterminal. 9. Ora adunque tengan lungl da me la
- loro fornicazione, e i cadaveri de' loro re: ed lo farò mla dimora in mezzo ad essi per semnre.
- 10. Ma is, figliunio dell' uomo, mostra alla cosa d' Israele Il tempio, e si confondano delle loro iniquità, e misurino la fabbrica.
- 11. E si vergogniun di tutto quel che han fatto: (mostra loro) la figura della cosa, le useite, e gl'ingressi, e tutto il suo disegno. e lutte le sue cerimonie, e l'ordine da osservarsi in essa, e tutte le leggi fatte per essa. falle loro vedere, e scrivile sotto de' loro occhi . uffinché osservino tutto il disegno dato di essa, e le cerimonie di essa, e le mettano in esecuzione.
- 12. Questa è la legge riguardo alla casa (che sarà ) sulla cima del monte: Tutto intiero il suo reelnto è sucrosanto. Tale è adunque la legge riguardo a questa casa.
- 8. Eglino konno edificato la loro porta presso alla mia porta, ec. Nel capo xvi. del libro quarto de Regi si racconta di Achaz, che tralie aitre empieta fece anche qui sta, che il posseggio del re (per andare al templo dal palazzo regio) to trasportò nel tempio del Signore. I re predecessori di Achaz per andare nel tempio passavano per la porta comune esterna, ma Achaz si fece un passaggio, per cui dalla propria casa andava a dirittura pel l'atrio non del popolo, ma piu probabilmeole de sacce-doti. Così Achaz avea quasi fatta una sola casa della sua, e di quella dei Signore, e le sue abominazioni commetteva, per così dire, sugli occhi di Dio medesimo residente nel suo luogo santo.
- 10. Mostra alla casa d' Israele il tempso, e si confondano cc. Leggi al tuo popolo la descrizione del templo fatta da te per ordine mio, e i Giudei si confondano, si vergognino, e si pentano delle loro iniquita, per ragion delle quali lo ho atterrata, e distrutta questa mia casa; che era ii piu augusto, e superbo edificio, che si vedesse sopra la terra.

- 45. Istac autem mensurae altaris in cubito verissimo: qui habebat cubitum, et palmoun: in suu eius erat eubitus, et cubitus in lalitudine, et definitio eius usque ad labinun eius, et in circuitu, palmus unus: haec quoque crat fossu altaris.
- 14. Et de sinu terrae usque ad crepidinem novissimanu duo cubili, et latitudo cubiti unius: et a crepidine minore usque ad crepidinem maiorem quatuor cubiti, et latitudo cubiti mius.
- 18. Ipse autem Ariel quatuor cubitorum: et ab Ariel usque ad sursum, cornua quatuor.
- 16. Et Ariel duodecim cubitorum in longitudine per duodecim cubitos latitudmis: quadrangulatum acquis lateribus.
- 17. Et erepido quatuordecim cubitorum longitudinis, per quatuordecim cubitos latitudinis in quatuor angulis eins; et corona in circuitu eius dinidii cubiti, et sinus eius unius cubiti per circuitum; gradus auteu eius versi ad orientem.
- 18. Et dixit ad me: Fili hominis, haec dicit bominus Deus: Hi sunt ritus altaris in quacumque die fuerit fabricatum: ut offeratur super illud holocaustum, et effundalur sanguis.
- Et dabis sacerdotibus, et Levilis, qui sunt de seutine Sadoe, qui accedunt ad me, sit Dominus Deus, ut offerant mihi vitulum de armento pro peccato.
- Ét assumens de sanguine cius, pones super quatuor cornua cius, et super quatuor angulos crepidinis, et super coronam în circuitu; et mundabis illud, et expiabis.
- 13. S cubiti profetti, che ovenno un cubito, et un paluto. Ai cubiti breti, che erazo un polmo uvver qualton politici più tangbi dei cubiti di Bublicata. Il zeco di lan arce un cubito. Si disputa sopra quel, che sia quasto arceo, che ho tradetto cons per lasciari il son isogo alle altre opinioni, beuche io per un creda, che sia la fossa profenda un cubito, ci larga un attre cubito, nelle qualte cobavi il sangue delle vittune, che si

isio, nella quate conva il sangue actie vittime, che a scannavano appie dell'allare, donde per canali solterranel lo stesso sangue andava nel torrente Cedrou, cap. AANI: la E la corona dello stesso seno, cc. Sul margine stella

fosa, e intorno ad essa per ogal parle is ajava come nas corone, o piccola spalletla, dell'alteza di un palma, la quale potea servire a diversi litali perimo a far si, che il soogue si contenesso nella fossa, a non si spandese pell'altro: econdo allinche nissono anche per accidente mettesse i piedi in quella fossa consacrata dal sangue delle villuto.

A. J. det Care, che ere in terre fino ce. Dal margine delle fonce qui delle, che era a plano di terra i l'ordice fonce qu'elle fonce qu'elle che et delle fonce qu'elle de l'estre del flatter, le qual base aven m cutilo di larghezza, e giran Interno a tutto l'allare; e de questa base minore, che inferiore, timo alla base amagier i che superiore; vi erano quattro cubiti di altraza, e questa base delle con la difficiare per costi poère.

15. E lo stesso Arrel era (alto) quottro cubili; ec. Si

- 13. Dell'altare poi tali son le misure a'cubili perfetti, que abcano un cubito, ed un palmo. Il seno di lui area un cubito, ed era largo un cubito, e la corona aletto stesso seno, che si afrava sul suo margine tull'ail'inforno, era un palmo. Tale adunque era la fossa dell'altare.
- 13. E dai seno, che era in terra fino alla base uttima due cubiti, ed un cubito di larghezza: e dalla base minore fino alla maggiore, quattro cubiti, ed un cubito di larghezza.
- 15. E lo stesso Ariel era (alto) quattro cubiti; e da Ariel si aizavano in su quattro
- 16. E Ariel ava dodici cubiti di tunghezza, e dodici cubiti di targhezza: un quadrangolo di lati uguati.
- 17. E la buse avea di lunghezza quattordici cubiti, e quattordici di larghezza di quattro suoi angoli: e inborno ad esso una sponda, che giravogti intorno, di un mezzo cubito; e il sno seno è di unezzo cubito dil'intorno: e i suoi gradini eran volti a oriente.
- 18. E quegli mi disse: Figliuolo dell' uomo queste cose dice il Signore Dio: Queste sono le cerimonie riguardanti l'altare, allora quando sarà edificato, affinche sopra di esso offeriscasi olucausto, e sparausi il sonone.
- 19. E tu la insegnerai ai sacerdoti, e ai Leviti, che sono della stirpe di Sadoe, e si uccostano a me, dice il Signore Dio, per offerirmi un vitello di maudra per lo peccato.
- 20. Tu prenderui del saugue di esso, e ne getterai sulte quattro corna dell'aitare, e sopra i quattro angoli della base, e sopra la sponda all'intorno, e purificherni, ed espierai l'altore.
- alran, quatro cubili sopra l'alterza delle basi glà delle; a quatra angoli di eso carno quattro coro, o piccole piramidi, come al è veduto Enrol. xxvv. 2. Il nome di Ariel (montagna di Bio overe l'une di Bio jè datin all'altere degli colecusati o perche si alrana in mezza all'altere degli colecusati o perche si alrana in mezza all'altro da s'accertodi a quisa di piccolo colle, overo perché ditorana le vittime, che in esso abbruciavami. 17. El o base neve en. La base, tanto la inferiore, come
- la superiore (vers. 14.) si stendra duc cubiti più dell'altare la lunghezza, e in larghezza o' quottro svoi aspoti; vale a dire, misurandota da un angolo all'altro : e sopra l'altare era una sponda all'intorno alta mezzo cubito.
  - E il sao seno è di soczzo cabita all' interno. Ella è la fossa gia descrilta vers. 13. È i saoi gratini eron volti o oriente. Si saliva all'altare per una scalinata, che andava da oriente verso occidede, talimente che il sacerdote all'allare avea la sun
  - Incela verso lo stesso occidente. 18. Queste sono le cerimonia riguardanti l'oltare, ec. Riguardanti la consacrazione dell'altare per offerirsi gli
- olocousti, e le vittune.

  10. A Socredoti, e o' Leviti, che uono dello stirpa di
  Sador. Nei testo originale si legge: LA socredoti Leviti della
  stirpe di Sador; onde nella nestra Volgala ia particella et
  non dovrebbe reservi. Il sommo succerdorio paran nella
  faniglia di Sadoc a'tempi di Saul, a la quella faniglia di
- conserva.

  20. Tu prenderus del sangue di esso, ec. Vale a dire:
  Tu prescriveral al sacerdote, che preuda del sangue del

- 21. Et tolles vitulum, qui oblatus fuerit pro peccato: et combures eum in separato loco do-
- mus extra sanctuarium. 22. Et in die secunda offeres hircum caprarum immaculatum pro peccato; et expiabunt
- attare, sicut expiaverunt in vituto. 23. Cumque compleveris expians illud, offeres vitulum de armento immacutatum, et arie-

tem de grege immaculatum.

- 24. Et afferes eos in conspectu Domini, et saittent sacerdotes super eos sal, et offerent eos hotocaustum Domino.
- 28. Septem diebus facies kircum pro peccato quotidie: et vitulum de armento, et arietem de pecoribus, immaculatos offerent.
- 26. Septem diebus expiabunt aftare, el man-
- dabunt illud: et implebunt manum eius. 27. Expletis autem diebus, in die octava, et ultra, facient sacerdotes super attare holocausta vestra, et quae pro pace offerunt: et placatus ero vobis, ait Dominus Deus.
- vitelio, e ne metta sopra i comi dell'aitare rc. Vedi Exed. XXX. Levit. XVI. XVIII.
- 21. In un luogo appartato della casa. Fuori del recinto dei tempio, ma però sullo stesso monte, dove è li tem pio. Doven esservi li luogo a ciò destinato sopra quel
  - 24. Sparocrango del sale sopra di essi. Vedi Levit. II. 13.

- 21. E prenderai quel vitello offerto per to peccato, e lo brucerni in un luogo appartato
- della cusa fuori del santuario. 22. E il secondo giorno offrirai un capro senza marchia per lo peccato, e si espierà
- l'altare, come si espiò col vitello. 25. E quando averai flotta l'esninzione di esso, offrirai un vitello di mandra senza macchio, e un ariete del greque senza nmcchia.
- 24. E gli affrirai nel cospetto del Signore; e i sacerdoti sparveranuo del sale sopra di essi , e ali affriranno in olocausto al Signore.
- 25. Per sette giorni offerirai un capro ogni di per la peccato; e un vitello dell'armenta, e un ariete del gregge gli offertranno scevri dl macchia.
  - 26. Per sette di espieranno l'altare , e la purificheranno, e lo consacreranno.
  - 27. E finiti que' glorni, l' ottavo di, e in appresso i sacerdott immoleranno sopra l'altare i vostri olocausti, e quello, che si offerisce per la pace, ed lo placherommi con vol. dice U Signore Dio.
- 26. E le consacreranse. La formola : empiere le mens del sacerdote, significa consacrario, Erod. xxvni. 41.; tu-Reg. XII. 33. Jad. XVII. 5. ec., e questa formola é qui trasferita a significare la consacrazione dell'altare. 27. E quello, che si offerisce per in pare. Le ostie pa-cifiche, che si offeriscono o per un bene, che si domnada, o per un bene gia ottenuto in rendimento di grazie.

# CAPO QUARANTESIMOQUARTO

La porta orientale del santuorio sta chiuso, perchè il Signore solo entra per esso. Gl'incirconcisi di carne e di cuore non entreranno nel scatuario, ne i Leviti, che hanno adorati i simulacri. Fi entreranno i sacerdoti figlinoli di Sadoc. Leggi, ch'ei dovranno osservare.

- t. Et convertit me ad viam portae sanctuarii exterioris, quae respiciebat ad orientem; et erat clausa.
- 2. Et dixit Dominus ad me : Porta haec clausa erit: non aperietur, et vir non transibit per eam: quoniam Dominus Deus Israel ingressus
- est per eam, eritque clausa
- 3. Principi. Princeps ipse sedebit in ea, ut cerdoti. Or qui é detto, che ciò più non avverrà, e che que-
- 1. F'erso în porta del santuario esteriore, ec. Verso la porta orientale dell'alrio de' sacerdoll. A questa porta fu condutto il Profeta per un' altra porta : perocché convico ricordaral, che egli per assa entro dietro al Signore, come è detto nel capo precedente vers. 1. 2. 4. Om poi l'Angelo lo conduce dinanzi zila porta stessa, che si vede chiusa. L'atrio esteriore egli è (come abbinm detto) l'atrio dei sacerdoti, che era fuori del tempio, eicè fuori del santo.
- 2, 3. Ella sarò chiusa pel principe. Il principe stesso arderà ec. Nel capo xLVI, vers. I, 2. vedremo in qualt giorni questa porta si sprisse. Qui si dice, ch' ella sarà eblusa anche pel principe: perocché e da notarsi, che talora sicuno de re non contento del posto distinto assegnato ai medesimi re nel mezzo dell'atrio del popolo, e davanti s quella porta, dove era per essi una specie di residenza , dovette arrischiarsi di entrare nell'alrio de' sa-BIBBIA Vol. 11.

- 1. E mi ricondusse verso la porta del santuorio esteriore, la quale quardova a levante, ed era chiusa.
- 2. E il Signore mi disse: Questo porta sarà chiuso, e non si aprirà, est uomo per essu non passerà ; perocché il Signore Diu d'Israele è entrato per essa, ed ella sarà chiusa
  - 3. Pel principe. Il principe stesso sederà

sta porta sarà chiusa anche pel principe, il quale si porrà fuora di essa presso ai suo vestibolo, e sempre nell'atrio del popolo, perchè il Signore è entrato per essa I Padri generalmente in questa porta dell'oriente, che si tien chiusa, perché il Signore è entrato per essa, videro una bella figura della Vergine madre, nel seno di eui il Verbo di Dio prese la nostra carne, e per cui egli entrò nel mondo, salva e nel concepimento, e nel parto la di lei verginita. Ed cila fu trono, e templo di lni, che è sole di giustizia, ed è chiamato l' Oriente, Zachar. His. Co' Padri vanno d'accordo tutti i Cattolici Interpreti-Il principe stesso sederà sopra di essa ec. Il principe atatà presso al limitare di questa porta, dove partecipe-rà a sacrifizi pacifici, maogiando il pane, a le caroi dei-le vittime socrificate, delle quali faceasi banchetto sacro davanii ai Signore. La voce sedere presso gli Ebrei signi-001

comedat panem corani Domino; per viam portae vestibuli ingredietur, et per viam eius egredietur.

- 4. El adduxit me per viam portae aquilonis in conspectu domus: et vidi, et ecce implevit gloria Domini domum Domini: et eccidi in faciem meam:
- 8. El disit ad me Dominus: Fili homlnis pone cor tunm, et vide oculis tuis, et auribus tuis audi omnia, quae ego loquor ad te de universis caeremoniis domus Domini, et de cunetis legibus cius: et pones eor tuum in viis templi per onnes exitus sanctuarii.
- 6. Et dices ad exasperanteni me doinum Israel: Haec dicit Dominus Deus: Sufficiant vobis omnia seelera vestra domus Israel:
- 7. Eo quod indueltis filios alienos incircumcisos corde, et incircumeisos earne, ut sint in sanctuario meo, et pollunal domuni neem, et uffertis panes meos, adipem, et sanguinem: et dissolvitis pactum nieum in omnibus sceleribus vestris.
- Et non servastis praecepta sanctuarii mei: et posuistis custodes observationum mearum in sanctuario meo vobismetipsis.
- Haec dicit Domiuus Deus: Onnis alienigena ineircumeisus corde, et ineircumeisus carne, non ingredictur sanctuarium menm, omnis filius alienus, qui est in medio filiorum Israel.
- Sed et Levitae, qui longe recesserunt a ine in errore filiorum Israel, et erraverunt a me post Idola sua, et portaverunt iniquitatem suam:

fica sovente stare, esser presente, e tale è il senso, che ha la questo luogo; perocchè gli Ebrei nel tempio non sedevano, ma stavano la piedi. Egli entrerà per la porta del vestibolo, e per la stessa

matrin. Etil entrerà, e uscira per la ports esteriore dell'atrio del popolo. Si concede adunque sotsmente al principe di star più dappresso all'atrio de' sacerdoti, vicino alla porta orientale, per indi vedere (quand'ella si apriva) le funzioni de' sacerdoti.

Le costmonne del tempio, e inito il governa del

». Le costamonze del tempio, e lutto il governa del sontuario. Considera totto quello che si fa nel lemplo, tolti i riti, le cerimonie. l'ordine finalmente, che si tiene nel sactuario riguardo a tutto il cuito di Dio.

7. Introducete geste atroniero incirconeina di conere, ce incirconeina di corne. Voi literoducete nel min lemplo, nell'attio di Ieracie degl'infedeli incirconeisi non solo di carne, ma sone bei di cuore, cici como ini scellerati, indegni di consparire dissanzi a me conse doppiamente internoccial. Tra' ferutti potezzone sesereri degli uconizio di bason costeme, edi anche che tenessorio il ibu d'i teracle, ma ora neltro ineppara queretti di entirere nell'attio d'i l'ancie.

E a me offerite i pani, e il grasso, e il sangue. E nel tempo stesso che violato slaccialamente la mia legge, voi vi presentate a offerimi il vostro culto, offerendoni li pane, il grasso delle ostie ce. Alcuni circalono, che Dio si lamenti, che costoro offerissero a loi 1 pani, il grasso ce. riecvuli dagli straniera nominait, so che era probibio ce. riecvuli dagli straniera nominait, so che era probibio.

sopra di essa per mangiare il pune davanti al Signore: egli entrerà per la portà del vestibalo, e per la stessa uscirà.

h. E mi coudusse (per la strada della porla sellentrionale) in vista del templo; e vidi, et ecco, che la gloria del Signore ovea ripiena la cuso del Signore, et iv caddi boccone.

5. E il Signore uni stisse: Piglinolo itelli vomo, consistera in cuor tuo, e osserva cuoi o mo, consistera in cuor tuo, e osserva secolia tutto occhi tuoi, e colte tuo arrechie ascolia tutto quello che in divo at intorno a tutte terrimonie della caso del Signore, e intorno a tutte le teggi, che la riguordano; e consistena la cuor tuo le costimanze del templo, e tutto il operno del sontiario.

6. E diral a quella, che a sdegno m' induce, alla casa il Israele: Queste cose dice il Signore Din: Bastino a voi tutte le vostre scelleratezze, o casa d' Israele;

7. Perocché voi introducete gente straniera incirconciso di cuore, e incirconcisa di corue a star nel nita antitorio, e a combambar la mia cosu, e a me offerile i pont, e il grasso, e il songue; e rompete il mio patto cou lutte le vostre scellerateze.

 E non arete osservate le leggi del talo sociuorio, e vi siete eletti i custodi delle regale prescritte da me pet tulo sontuario.

 Queste cose dice il Signore Dio: Nissunu straniero incirconciso di cuure, e Incirconciso di carne, e nissuno figliuolo straniero, che fa sua dimora tro' figliuoli d' Israele, non entrerà nel mio santuario.

10. Ma di più i Levili, i quali nella deserzione dei figliuoti d' Isroele si allontanaron forte da me, e andaron lungi da me dictro oi loro idoli, ed han pagoto il fio di loro iniquità,

nella legge: Non offerirete al vostro Dio de' pani presentati a coi da umon atrantero, ni qualunque tiltra cisa, nece questi voglio dare; perceche tintle le cosa toro sono contemunate: non le accettate, Levil, XxII, 20. 8. E si siret eletti i custodi ellet regole e. Nella destinazione de' ministri, a' quali si appartiene di mantienere il bono ordine nelle funzioni del mio santavio, avele

seguito il vostro capriccio, non le regole stabilite da me-10. I Leviti, i quali nello deserzione de figlinoli di Israele ec. V ha eli per questa deserzione latende lo scisma di Jeroboamo, il quale trasse a se que sacredoti, e Leviti, che potè, e questi seguirono l'idolatria del regnante, e delle dieci tribu; ma è motto meglio d'intendere con s. Girolamo, che il Profeta parli di que'sacerdoti, e Levili, i quali a' tempi di Manasse, e degli altri re, che promossero l'idelatria cel reame di Gioda, Imitarono la empieta degli stessi regi, e del popolo. Questi adunque, dice Dio, che saranno esclusi dal sacerd e ridotti a contentarsi degli utici di lesorieri, portinal ec. Ecco la sposizione di s. Girolamo: in vece dell' ufficio superdotale quelli, che solevano offerir gli olocaust villime, e ogni specie di sacrifizio, saran ridotti all'ul-timo grado, e saranno portinni della casa con eterna loro ignominia, effenché de tutto il popolo, che cutra, ed esce , as vegga da quanto aublime dignità all'infimo grado sieno ridotti.

Ed han pogeto il fio di loro iniquata. Coll'enerre meneti schiavi a Babilogia insieme coi popolo.

- 11. Erunt In sanetuario meo seditui, et lanitares portarum damus, et ministri domus: ipsi mactabunt holocausta, et victimas populi: et lpsi stabunt in conspectu corum, ut ministrent eis.
- 12. Pro eo quod ministraverunt illis in conspectu idolarum suorum, et faeti sunt domui Israel in offendiculum lulquitatis: ideiren levavi manum meam super eos, ait Dominus Deus, et portabunt infaultatem auam:
- t3. Et non appropinquabunt ad uie, int sacerdotto fungantur milii, neque accedent ad omne sanctuarium meum iuxta sancta sanctorium: sed portabunt confusinnem snam, et acelera sua, quao fecerunt.
- Et dabo eos ianitores domua in omni ministerio cius, et in universis quae fient in ea.
- tb. Sacerdotes autem, et Levitac filii Sadoc, qui eustradierunt cacremonias sanctuarii mic, cum errarent filii Israel a me, ipisi accedent ad me, ut ministrent mihi: et stabunt in conspectu meo, ut afferant mihi adipem, et sanguinem, ait Dominus Deus.
- 46. Ipsi ingredientur sanctuarium meum, et ipsi accedent ad mensam meani, ut ministrent mihl, et custodiant caeremoniaa meas.
- t7. Cumque ingredientur portas atrii interioris, vestibus lineis induentur: nee ascendet super eos quidquam laneum, quando ministrant in portia atrii interioris, et intrinsecus.
- Vittae lineae erunt in capitibus eorum, et feminalia linea erunt in lumbia eorum, et unn accingentur in audore.
- 19. Cumque egredientur atrium exterius ad populum, exuent se vestimentis suis, in qui-bus ministraverant, et reponent ea in gaza-phylacio sanctuarii, et vestient se vestimentis atiis: et nou sanctificabunt populum in vestibus suis.
- Caput autem sunn non radent, neque camam nutrient: sed tondentes attendent capita sua.
- 15. Ma que' accredoti, e i Leviti, Inginosi di Sodee, ec. I saccrecoti poi della attipe di Levi, e della famiglia di Satico saccredoti fedeli a me terranno il loro posto, e la loro dignilia, e ne faranno le funtioni. Sono detti fificiali di Sodoc, tutti i saccredoti, che si mantenner fedeli a imitazione di questo saoto pootefice.
  16. Si ercostranno olla min mensa ce. Metteranno se-
- pra la mia mensa i pani di proposizione a offeriranno l'incecso sull'olfare d'oro nei saoto.

  17. E quondo entreranno ... dell'airio interiore, ec.
  Entrando di servizio, e di settimana nell'atrio de saoredotti si entreranno restilli de loro abiti di lino : vedi
- Entendo di serizio, e di settimana nell'atrio de sacerdoti, vi entrenno vestiti de'ioro abiti di lino: vedi Ezzot xvvii. 40. La inan era probibla nell'estratio de' mioisteri di religione, sia perche ha iana potra essere di uoa pecora difettora, sia perche potesa essere di pecora morta, e in ambedur i casi la lana era immonda.

- 11. Saranno nel mio santuario lestrieri, e custodi delle porte della casa, e ministri della casa: eglino scanneranno gli viocausti, e le vittime del popoto, e siaranno dinanzi alai per servirlo;
- 12. Perocché lo hanno servito davanti agl'iduti toro, e furon d' inciampo d' iniquità alla casa d' Israele: Per questo ia aizal contro di essi la muno min, dice il Signore Dio, e pagheranno il fio della toro iniquità:
- 3.5. E non si appresseranno a me per fur funzione di miei sacerdoti, e non si avvicineranno a miei santuori presso il sonto de' santi, ma porteranno la lor confusione, e in pena delle seelleraggini da lor commesse.
- 14. E faralli portinat della casa, e minisiri di essa in tutto quello che vi si farà.
  - VS. Ma que'sacertalit, e i Lextit figituali di Sadoc, i quali hanno asservate te ceriminie del unin santuario, quando i figituali d'Israete si dilunguran da me, questi si acconsteranno a me per servire a me, e starantali di min presenza per offerire a me il grasso, e il sanque, dice il Sionore Dio.
- 16. Essi entreranno nel mio santuario, ed .
  essi si accosteranno alla mia mensa per servire a me , ed essere custodi di mie cerimonie.
- 17. E quando entreranno nelle porte dell'atrio interiore, si vestiranno di abiti di ilno, nè entrerà loro indosso cosa atcuna di lana, quando servono alle porte dell'atrio interiare, e deniro di esso.
- 18. Averanno alle loro teste le mitre di lina, e n' lorn fianchi le brache di lino, e non si cingeranno in yuisa da muovere it sudare. 19. E quanda usciranno nell' airio esterio-
- re, dove sia il popola, si spoglieranno delle vesti, che usano nelle loro funzioni, e le riporranno nella camera del saniuario, e si vestiranno di altre vesti per non santificare il popolo col contatto di quelle loro vesti.
- 20. El non si raderanno la lesla, e non nudriranno la chinma, ma necorceranno i capelli, laglinndoii.
- 18. Le mitre di lino ..., le brache di fino. Vedl Exod. XXIX. S. XXXIII. 42. Levil. vin. 13. E non si cingeranno in guisa da muovere il zudore.
- Non al cingeranno la veste con la lorza, che li costringo sodare, e li renda meno spediti pelle loro fanzioni. 10. Per non assificera il popolo col constalto di quella laro vesti. Si è nolato in qualche altro luogo, che il conlatto delle cose sante rendeva immondi quelli, che erano indegni di loccatte. Vedi Exod. 333. 29. La vose santi-
- store vale qui il suo contrario, cicè rendere immondo. I laici toccando le vesti di un sacredote, erano lo ocessi tà di purilicarsi. 20. Non si raderanno la lesta. Vedi Levil. xxi. b. Non nudriranno lo chiono: noo porteranno però i capelli
- nudrizanno lo chiomo: noo porteranno però i capelli lunghi come il popolo, ma li taglieranno di taoto in tanto.

psorum erit.

- 21. Et vinum non bibet omnis sacerdos quando ingressurus est atrium interius.
- 22. El viduam, et repudiatam non accipient uxores, sed virgines de semine domus Israel: sed cl viduam, quae fuerit vidua a sacerdote, accipient. Levit. 21. 14.
- cerdote, accipient.

  25. Et populum meuni docclunt quid sit inter sanctum, et pollutum, et inter mundum, et inmundum estendent eis.
- 24. Et cum fuerit controversia, stabunt in indiciis meis, et indicabunt: leges meas, et praecepta mea in omnibus solemnitatibus meis custodient, et sabbata mea sanetificabunt.
- 25. Et ad mortuum hominem non ingredientur, ne polluantur, misi ad patrem, et matrem, et filium, et filiam, et fratrem, et sororem, quae alterum virum non habuerit: in quibus contaminabuntur.
- 26. Et postquam fuerit emundatus, septem dies numerabuntur ei.
- Et in die introitus sui in sanctuarium ad atrium interius, ut ministret mihi in sanctuario, offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus.
- 28. Non erit autem eis hereditas, ego hereditas eorum: et possessionem non dabitis eis in israel, ego enim possessio eorum.

  \*\*Num. 18. 20. Deut. 18. 1.
  - 29. Victimam et pro peccato, et pro delicto ipsi comedent: et omne volum in Israel i-
- 30. \* El primiliva omnium primogenitorum, et omnia libamenta ex omnibus, quae offeruntur, sacerdotum erunt: et primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdoti, ut reponat bene-
- dictionem domui luae. \* Exod. 22. 29.
  51. \* Omne morticinum, et captum a bestia de avibus, et de pecoribus non comedent sacerdotes. \* Levit. 22. 8.
- 22. Non isposerá nna vedova, ec. Questa prolibitione era una volta pe soli Pootetiel, Levil. xxx. 13. 14. 25. E non si accusteranno ad nomo morto, ec. Vedi Levil. xxx. 1. Il Pontetice non poteva assistere al funerale nemmeno del proprio padre. Levil. xxx. 11.
- le nemeroo dei proprio podre Levis. Nesse un establica dei proprio podre Levis. Dopo che il scieredor si sarà purificato dalla immondezza contratta en endi assistrea di funcrale del padrer, o della madre ce, ei resterà anceca esciuso per sette giorni dall'atrio de' arcedoli, e sarà inable per tutti que' giorni agli uffici si-cerdotali. Si argiunge qui alla legge di Mosè, Ness. XIX.
  - 27. E il giorno, nel quale egli entrerà nel santnario,

- 21. E nimus sacerdote berà visto, quando see entrare nell'atrio interiore.
- 22. El non isposerà una vedova, nè una ripudiata, ma una vergine della stirpe d' Isroete: ed anche una vedova, che sia stata modie di un sacerdote.
- E iusegneranno al mio popolo a discernere tral santo, e il profano, tral mondo, e l'immondo.
- 24. E ove accadano litt, sederanno ne' mici tribunalt, e giudicieranno: osserveranno le mie leggi, e i mici precetti in tutte le loro solennità, e sautificheranno i mici sabati. 25. E non si accosteranno ad uomo mor-
- to, affine di non restarne contaminati, eccetto il padre e la madre, e il figliuolo, è in figlia, il fratello, e la sorella, che non abbia avuto secondo marilo: e per questi contrarranno immondezza.
- 26. E dopo, ch' et si surà purificato, si conteranno per lui seile giorni.
- 27. E si glorun, nel quale egli entrerà nel santuario, e nell'atrio interiore per servirmi nel santuario, farà oblazione pel zuo peccalo, dice il Signore Dio.
- 28. Ed ci non avranno eredità: loro eredità son io, e non darete loro porzione alcuna in Israeie, perchè ta loro porzione son io.
- 29. La vittima pel peccato, e per lo delitio eglino la mangeranno, e tutte le offerte fatte da Israele per voto saranno loro.
- 30. E de sacerdoti aaranno le primizie di tutti primogeniti, e le libagioni tutte di tutto quel che è offerio: e al sacerdole dorete le primizie de vostri cibi, affinchè egli alle case vostre renda benedizione.
- I sucerdott non mangeranno ne di uccellame, ne di bestia, che sia morta da se, o sia atnia uccisa da altra bestia.
  - ec. E quando dopo la san parificazione, e dopo i quattordici gluroi, che è stato fuora dell'atrio de sacretoti; egil si rientrari, dovia offerir sacrificio pel suo percato. Gii Ebrei dicono, che questo sacrifizio è di una decima di un cebi di farins.
- 25. Ed ei nou atranno eredità: ec. È notissimo, che la triba di Levi non elbe portione nella terra di Chanan. Vedi Num. XXIII. 12. Deuter. XVIII. 11. I socerdoli, a l'Levill erano mantenuti delle obsisico datte ai tempio, delle decime, primitie ec. 30. Le primizie dei vostri cibi. Facendosi il pane, da-
- vasi a' sacerdoll una porzione della pasta, Niem. xv. 20. al. Non manperonno nè di uccellane, nè di bestio, che sia morta da se, cc. i Questa legge, che era per tutto il popolo, doven anche più gelosamente osservarsi da' sacerdoit, Levil. v. 2.

### CAPO QUARANTESIMOQUINTO

Nella divisione della terra, separate le primizie pel Signore, si asseguerà una certa porzione ai sacerdats, a' Leviti, alla città, e al principe: equità ne' pest e sosare. Sacrifizi delle feste principali.

- Cumque coeperitis terram dividere sortito, separate primitias Domino, sauctificatum de terra, longitudine viginti quinque millia, et latitudine decem millia: sanctificatum crit in omui termino eius per circuitum.
- Et erit ex omni parte sanctificatum quingentos per quingentos, quadrifariam per circultum: et quinquaginta cubitis in suburbana eins per gyrum.
- Et a mensura ista mensurabis longitudinem viginti quinque millium, et latitudinem decem millium, et in ipso erit templum, sanetumque sanctorum.
- 4. Sanctificatum de terra erit sacerdotibus ministris sanctuarii, qui accedant ad ministerium Domini: et erit eis locus in domos et in sanctuarium sanctitalis.
- 8. Viginti quinque autem millia longitudinis, et decem millia latitudinis erunt Levitis, qui ministrant domui: ipsi possidebunt viginti gazophylacia.
- El possessionem civilatis dabitis quinque millia latitudinis, et longitudinis viginti quinque millia, secundum separationem sanctuarii, omni domui Israel.
- 7. Principi quoque hine, et inde in separationem sanctuarii, et in possessionem civitatis, contra faciem separationis sanctuarii, et contra faciem possessionis urbis: a latere maris usque ad mare, et a latere orientis usque ad orien-
- 1. E allorché voi comincerele a dividere a sorte la terra, separatene le primizie ec. Si dice dividere a sorte la terra, quantunque la divisione di essa debba realmente farsi secondo quello ehe è goi prescritto da Dio, perche veramente riguardo agli Ebrei la distribuzione era come fortuita, essendo a ciascuno assegnata la sua porzione se condo l'arbitrio del supremo Signore della terra, e degli uomini. Si ordina adunque, che la distribuzione della terra dopo il ritorno dalla cattività s'incominci col senarare le primirie della stessa terra, vale a dire una soccial parte di essa, che sara consacrata al Signore. Si senarera in prime lucigo uno spazio luogo venticioque mila cubiti, e largo dieci mila; e tutto questo spazio sara terra santa. Quantunquie il Profeta non diea, che la misura di qu sto spazio sin a cobiti , contuttocio, seguendo Teodorei e molti moderni interpreti , supponghiamo , che di cubiti, e non di canne si parli, perocché parrebbe eccessivamente ampio il sito separato pel tempio, come potra vedere chiunque lo calcoli secondo quella misura
- 2. Di Iulio questo sarà consacrata un quadrato ce. Vedi cap. XLII. 16. dove al templo ai di un quadrato di cinquecento cubili. E interno a questo spazio dovra restarun sito vacuo di ciriquanta cubiti, ia qual cosa è ordinata per riverenza del luogo santo, a per bellezza, affinchò il templo fosse distiluto da tutti.
- 3. E con questa siessa misura misurerai ec. Colla siessa misura, colla quale hal misurato in spazio delto nel

- E allorche voi comunerote a dividere a sorte la terra, separatone le primizie pel Signore, una parte della terra, che si consacri al Signore, di langhezza venitinque mila misure, di larghezza delci mila misure; questa sará santa in tutto il sno giro per ogni purte.
- 2. Di tutto questa sarà consucrato un quadrato di cinquecento misure per tutti i quattro tati, e cinquanta cubili di sito vacuo all'intorno.
- E con questa stessa misura misurerai la lunghezza di venticinque mila cubiti, e la larghezza di dieci mila, dove sarà il tempio, e il sunto dei santi.
- h. Questa parte santificata della terra surà pel sacerdoti ministri del santuario, che entrano nel ministero del Signore, e sarà il luogo per le (loro) case, e pel santuario di santità.
- 8. E venticinque mila misure di lunghezza, e dicci mila di larghezza saranno pe' Leviti, che servono alla casa: ed eglino avranventi camere.
- E pel sito della città asseguerete cinque mita misure di targhezza, e venticinque mita di lunghezza ( di contra alla porzione separata del santuario ) per tutta la casa n' israele.
- 7. Al principe aucora (darete sua porzio, ne) di qua, e di là fin dove si stende la a porzione separata pel santuario, e la pore zione dala alla città dirimpetto al santuario separato, e dirimpetto alla porzione della cit-
- versetto precedente, si misurerà ancora lo spazio de'venticioque mila cubiti di lunghezza, e de' dieci mila di larghezza.

  4. Questa parle santificata della terra sark pe' succr-
- doti ec. lo questa porzione della terra, porzione a Dio conserrata, si dellichera il tempio, e la distanza di ciquanta cubiti dal medesimo si edificheranno la case dei saccredoti.

  b. Ed celuse surem venti consero. Queste camero ragio-
- a. En egrous sent insurer. Queste cauter raguenecimente cerdeal, eth drbbano esser date a' Levill oell'atrio dei sacerdoit, da dover servire a que Levill, ebeerano la attual sersigio dei brapto; percochè quanto ad allogiare la moltitudine degli stessi Levill, pòca cosa sarebbono state votati ole camero.
- e. Di contre alta porziove separala del sactuario. Tale: è il vero serso di questo luogo, cone apparica dal testo crigiosle. La porzione, lo spazio di terremo destinato per la elità sera didinepte al luogo santo, cola qual denominazione vien compreso tutto il terremo occupato dal templo, e dalla sabitazio di «accredoti, e del Leviti.
- 7. Al principe ancora (durete sus porzione) di qua, e di le ce. Il principe arra sua porzione della terra da dun lati a destra, e a sinistra, a occidente, e a levante del tempio, e della porzione data alla sittà, code la porzione di lui chiudera da' due lati le altre porzione assensate ai tempio, a'sacerdolt, ec. Il fato del suore e il lato occidennite, secundo l'ou delle Scritture, ossersato gia altre volte.

ten: longitudinis anteni luxta unamquamque partem a termino occidentali usque ad lerminum orientalem.

- 8. De terra erit ei possessio in Israel: et non depopulabuntur ultra principes populum meum: sed terram dabunt domui Israel secundum tribus cerum.
- ttaec dieit Dominus Deus: Sufficiat vobia principes Israel: iniquilatem, et rapinas internittlie, et iudicium, et iustitiam facite, separate confinia vestra a populo meo, ait Dominus Deus.
- 10. Statera iusta, et ephi iustum, et batus mstus eril vohis.
- tt. Eplii, et balus aequalia, et unins menaurae erunt: ut capiat deeimam parteui cori batus, et decimam partem cori eplii: iuxia mensuram eori erit aequa libratio eoruni.
- 42. \* Siclus antem viginti obolos habet. Porro viginti sieli, et viginti quinque sieli, et quindecim sieli, minam faciunt.
- Exod. 50. 15. Levit. 27. 28. Num. 5. 47. 13. Et hae sunt primitiae, quas tolletis: sextam partem ephi de coro frunenti, et sextam parteni enli de coro hordei.
- t4. Mensura quoque olei, batus olei, decima pars eori est: et decem bati corum faciunt: quia decem bati implent corum.
- Et arielem unum de grege ducentorum, de lais, quae nutriont Israel in accificium, et in holocaustum, et in pacifica, ad explandum
- pro eis, ait Dominus Deus. 16. Odinis populus terrae tenebitur primitiis his principi in tsrael.
- 17. Et super principem erunt holocausta, et s. Egli avrà una porzione di terra cc. Se gli assegnera
- una parte della terra, affinche non abbia ragione, o pretesto di aggravar la mano sopra del popolo. Vedi vers. 13. 14. 18. Distribuiranno la terra... tribis per tribis. Questa distribuzione della terra è rimessa a'capi della repubblica, che na assegneranno la parte suna ciassuna tribis.
- che ne assegneranno la parte sun a ciascuna tribu.

  9. Separate i vostri confini du que' del muo popolo. Non
  dilatate i confini della vostra porzione, non invadete le
  possessioni de' sudditi confinanti.
- 10. Gireto il vestro ephi, e il bato. Tanto l'ephi, coma il bato erano la decima parte dei coro, come è deito nel versetto seguente, e il coro può fare circa ottocento libbre Romane, o poco più.
- her Boussne, o poco più. Il 2.1 si sich o poco più. Il 2.1 si sich a sersi i obeli, ec. Il sicho (coma si disso aidrove) cootsnera merzi onela d'argunio, e i sessania si disso di facerano is mina. Vi ha chi periende, che si (sano moneta d'estricangue sieli, una di venti, e ma cun moneta d'estricangue sieli, una di venti, e ma ci ma coma moneta d'estricangue sieli, una di venti, e ma di venti, e ma ci ma con moneta mera de ma con si ma con moneta mera il nome di mina, onde vi fosse i mina gramete arves il nome di mina, onde vi fosse i mina gramete, e ni peccia, e questa di tre secti, e di diverso va-
- 13. Le primizie poi, che toi offerirete, ec. Non sono daccordo gi interpreti intorno a queste primizie, le quali hav-

- tà do un loto del more fino all'oltro, e da un loto orientale fino all'altro orientale: e la lunghezzo della porzione sarà uguale in cioscuna delle due parti dal ano termine occidentale fino al termine orientale.
- Egli avrà una porzione di terra in Israele, e i principi non saccheggeranno più il mio μοροίο, ma distribuíranno la terra alia casa d'Iaraele, tribu per tribù.
- 9. Queste core dice il Signore Dio: Principi di Israele, basti a voi questo: ponete da parte l'iniquità, e le raplue; fate giustita, e diportatevi con equità; separate i vostri confini da que' del mio popolo, dite il Signore Dio
- La stadero sia giusta, e giusio il vostro ephi, e il bato.
- 11. L'ephi, e il bato sarauno uguali, e della alcasa miaura, talmenie che il bato irrrà la parte decima del coro, e l'ephi la decima parte del coro: il loro peso sarà uguale paragonalo olla miaura del coro.
- 12. Il sielo ha venti oboli ; e venti sieli, e venticinque sicli e quindici sieli, fanno la mina
- 13. Le primizie poi , che voi offertrete , son queste: Da un coro di frumento la sesia parie di un ephi, e la sesio parte di un ephi da un coro di arzo.
  - 14. Quanto pol alla misura dell'olto, (si stari) un bato di olto, la decima porte di ogni coro: dieci bati funna il coro, e con dieci bati è pieno il coro.
  - 15. E di ogni gregge di dugento eapl, che sia mutrito in Israele, un oriete pel sacrifizia, pell'olocausto, e pell'oblazione di puce per loro espiazione, dice il Signore Dio.
  - 16. Tutto il popolo dello terra sarà debitore di queste primizie al principe d'Israele. 17. Ed il principe sarà tenuto ogli olocau-
- ii. 1. Quanto poi otte missen dell'olio, (ii derò) su beto d'olio, ce. Prendendo atrettamente la parole del nontro a testo, sembte evidente, che riguardo all'olio le primizie erano la decima, un bato d'olio per ogni coro di olio. 16. Al printipe d'Israele, Queste parole dettero occasione ad alcuni di credere, che le primizie già delle losli ser dovute al principe secolore, ma non ai 4 reduto giamti per dovute la grincipe secolore, ma non ai 4 reduto giam
  - sione ad aleuni di credere, che le peiniste gla drite loasee doute al principe secolare, ma non ai è veduto glammati in tutte le Scrillore, che ai desser primizie fuori che a Dio, e a ministri dei saouterio. Il principe d'isselte adunque egli è in questo lougo il sommo Sacerdott, il quale ricevera le primiste, e avra il pen di offerire gli olocaualt, e le vittime no sabali, nelle calende, e nelle allre fesee per tutto il popolo.

sacrificium, et libamina in solemnitatibus, et in calendia, et in sabbatia, et in universis solemnitatibus domua Israel: ipse faciet pro peccalo sacrificium, et holocaustum, et pacifica ad expiandum pro domo Israel.

- 18. Hace dicit Dominus Deus: In primo mense, una menais; sumes vitulum de armento immaculatum, et explabis sanctuarium.
- Et tollet sacerdoa de sanguine, quod erit pro peccabo: et ponet in positius domus, et in quatuor angulis erepidinis altaris, et in postibos portae atrii interioris.
- 20. Et aic faeies in aeptima mensis pro unoquoque, qui ignoravit, et errore deceptus est, et expiabis pro domo. 21. In primo mense, quartadecima die men-

 In primo mense, quarladecima die mensis, erit vobia Paschae solemnitas: septem diebus azyma comedentur.

 Et faciet princeps in die illu pro se, et pro universo populo terrae, vitulum pro peccato.

23. Et in septem dierum aotemnitate faciet holocaustum Domino septem vitulos, et septem arietes immaculatos quotidie acptem diebus: et pro peccato hircum caprarum quotidie.

- Et sacrificium ephi per vitulum, et ephi per arietem faciet: et olei hin per singula ephi.
- 28. Septimo mense, quintadecima die mensis in solennitate, faciet sicut supra dicta aunt per septem dies, tam pro peccato, quam pro
- \*Inolocausto, et in sacrificio, et in oleo.

  18. Il primo mesc. Il mesc di Nisan.
- 19. Del sangue dell'ostito offerta per lo peccato, ec. Sembra, che questo sacrifitio co 'rill, ond' è accompagnato, fosse indiritto a preparare il popolo alla reiebrazione della Pasqua, che era a quattordici di quei mese. I cordini
- della cosa; dei templo.

  20. E il simile farai o' selle del mese. Offerendo il sa-

sti, a' sacrifici, e alle libagioni nelle solvanità, e nelle calende, e nei soboti, e in lutie quante le feste della casa d'Israeli: egli offerirà il sacrifizio per lo peccato, e l'olocausto, e le vill'ime pacifiche pell' espiazione della casa d'Israele.

18. Queste cose dice il Signore Dio: Il primo mese, il di primo del mese prenderal dall'armento un vitrillo senza macchia, ed expirrai il sontuorio.

19. E il sactrdote prenderà del sangue dell'ostia offerta per lo peccalo, e ne aspergerà t cardini della casa, e i qualtro angoli della sponda dell'aliare, e i cardini della porta dell'atrio interiore.

20. E il simile faral al selte del mese per tutti quelli, che furon nell'ignorouza, e per errore peccarono, el espierai la casa.

21. Il primo mese, a' quattordici del mese avrete la solennità di Pasqua: per sette giorni si mongeronno gli azzimi.

22. E in quel giorno il principe sacrificherà per se, e per lutto il popolo della lerra

un vitello per la peccata.

25. E nella solennità del sette giorni of-

friri in olocausto al Signorr selte vitelli, e sette aritti senza macchia ogni giorno pei sette di, e prr lo precato un capro ogni giorno. 2A. E per ogni vitello offerirà un enhi di

arina, e un ephi per ogni ariete, e un hin di olio per ogni ephi. 23. Il settimo mese, nella solenuità, che è

ai quindici del mese, farà per sette giorni, come si è detto di sopra, tanto pell' espiazione del peccato, quauto pell'olocausto, e pelle obblazioni, e per l'olio.

crifizio per lo peccato, e ripetendo le slesse cerimonie. 23. In quel giorna il principe ce. Farà offerire dai saccrdoti il saccritici di un vitelio e per se, e pei san popolo. 25. Fara per sette giorni, come si e dello ec. la quetata festa de' tabernacoli fara tutto quello, che ho detto riguardo elle vilime, e alle obblazioni da faral per la festa di Pacone.

## CAPO QUARANTESIMOSESTO

La porta orientale si aprirà in certi giorni. Olocausti, che debbona offerirsi dal principe. Per qual porta ed egli, e il popolo debbono entrare, e uscira dal tempso. Luoghi, ne quali si cuocono le carni delle vittime.

- Haec dicit Dominus Deus: Porla atrii interioris, quae respicit ad Orientem, erit clausa sex eliebus, in quibus opus fit: die autem sabbati aperielur, sed et in die calendarum aperielur:
   Et intrabit princeps per viam vestibuli
- portae deforis, et stabit in limine portae : et
- La porta dell'otrio interiore, ec. La porta dell'atrio de' sacerdoti posta a levante, di cui parlo cap. xuv. 2. 5.
   Ed entrerà il principe pel ventibola della porta di fuo-
- Queste cose dice il Signore Dio: la porta dell'atrio interiore, che guarda a levunte sarà chiusa per sei giorni lavorativi: il sabato poi sarà aprita, ed aprirossi anche nei giorni delle calende.
- 2. Ed entrerà il principe pel vestibolo della porta di fuort, e si fermirà sul limitare
- ri, ec. Questa porta orientale avea come le altre il suo vestibolo, nel quale era prima la porta, che dava nell'atrio del popolo, e dipol l'altra porta che menava nell'atrio

facient sacerdotes holocaustoni cius, el pacifica eius: el adurabit super limen portae, el egredietur: porta autem non claudetur usque ad vesperam.

- Et adorabit populus terrae ad ostium portae illius in sabbatis, et in calendis, coram Domino.
- Holocaustum autem hoc offeret princeps Domino: in die sabbati sex agnos immaculatos et arietem immaculatum.
- B. El sacrificium ephi per arietem; in agnis autem sacrificium, quod dederit manus eins: et olei hin per singula ephi. 6. In die autem catendarum vitulum de ar-
- 6. In die autem catendarum vitulum de arnento immaculatum: et sex agni, et arictes immaculati erint.
   7. Et ephi per vitulum, ephi quoque per
- arietem faciet sacrificium: de agnis autem, sicut invenerit manus eius; et olci hin per singula ephi.
- Cumque ingressurus est princeps, per viam veslibuli portae ingrediatur, et per eanudem viam exeat.
- 9. El cum intrabil populus terrae in conspectu Domini in soleministibus: qui ingreditur per portam Aquilonis, ut adorel, egreditur per viam portae Meridianae; porre qui ingreditur per viam portae Meridianae; opre qui ingreditur per viam portae Meridianae; egreditur per viam portae, per quam ingressus est, sed e regione tiltus egredieur.
- Princeps autem in medio coruni cum ingredientibus ingredietur, et cum egredientibus egredietur.
   Et in nundinis, et in solemnifatibus erit
- sacrificium ephi per vitutum, et ephi per arietem: agnis autem erit sacrificium sicul invenerit maous eius: et olei hin per singula ephi.
- 12. Cim autem fecerit princeps spontaneum holocaustum, aut pacifica voluntaria Domino: aperietur ei porta quae respicit ad Oricalem; et fariet holocaustum suum, et pacifica sua, sicut fieri solet in die sabbati, et egredietur, claudelurque porta posiquam exierit.
- El agunm einsdem anni immaculalum faciel holocaustum quolidie Domino: semper mane faciel illud.
- de'saccrdoti : fino a questa seconda porta, ma dentro di essa, si avanzava il principe, il quale da quel posto vedeva le fonzioni socre.

  3. dile spolia de cuella porta. Restando però anche es-
  - Alla soglia di quella porta. Restando però anche esso dentro il suo atrio, a dietro al sito dove era il loogo
    del principe.
     Chi entra ad adorere per la porta aettentrionale.
- 8. Chi entra ad adorare per la porta settenirionale, esca per la porta di mezzodi; ce. Il popolo dovon offluscire dal remplo passare per la porta opposta a quella, per cui era entrato. Così chi era catralo per la porta di vellentinone, uscha per quella di mezzodi, e vienvensa, lo che fiu probabilimorio ordinato per logliere la confessione, el il tumutto alle porte. E venita anocar con quell'ordine a finale.

della porta, e i sacridott offeriranno per lui.

l'olocausto, e i sacrifizi di pace. Egli farà
sna adorazione sul limitare della porta, e
se n'andrà; e la porta non si chiuderà fino
alla sera.

- 3. E il popole farà adorazione alla soglia di quella porta i sabati, e le calende dinanzi al Signore. • .
- h. E questo è l'olocaustu, che il principe offerirà al Signore: il giorna di sabalo sci agnelli senza macchia, e un ariete senza matchia.
- 8. E l'offerta di un ephi (di farina) coll'ariete, e cogli agnelli ne dia quanto a lui pare, e un hin di olio per ogni ephi.
- 6. Il di poi delle calende, un vitello d'armento, che sia senza macchia, e sei agnelli, e sei arieti senza macchia.
- e sel arieti senza macchia.
  7. E un ephi (di farina) per ogni vitello, e un ephi pure offerirà per ogni ariete: quanto
- poi agli agnelli, darà quello che gli parrà, e un hin di olio per ogni ephi. 8. Ogni volta che il principe dee entrare, entri per la strada del vestibolo della porta
- (d'orient), e ne esca per la medesina via.

  9. E quando il popolo della terra entrerà ol cospetto del Signore nelle solemnità, chi enira ad adorare per la porta stituntriona-le, cata per la porta di mezzodi, cito per la porta di mezzodi, ceta per la porta attentionale: non uscria alcuno per la porta stituntrionale: non uscria alcuno per la porta, per cui è entrato, ma per quella, che la sta dirimpetto.
- E il principe in mezzo di essi entrerà con quei che entrano, e uscirà con quegli che escono.
- E nelle stere, e nelle sotennità si offerirà un ephi (di farina) per un vitello, e un ephi per un ariete: costi ognelli poi uno darà quello che gli parrà, e un hin di olio per ogni ephi.
- 49. Ouando poi il principe offerirà niccaustu volontario, o volontario sacrifizio di pace al Signore, se gli aprirà la porta, che guarda a levante, e offerirà il suo olocaudo, e il sacrifizio di pace, come suol farsi nel giorno di sabato, e se n'andrà, e, uscito lut, lu porta si chiudrà.
- Egli offerirà ancara ogni giorno in olocausto al Signore un agnello dell' anno: l'afferirà sempre la mattiva,
  - significarsi, come nel cuito di Dio conviene non tornar mai indierior, an avanzaria secondo l'insegnamento di Paolo, 10. E il principe in mezzo di casi ec. il principe entreta nel Templo, iche nell'attio dei popolo per una delle oporte, pelle quali cotra lo alesso popolo, e uscirà pell'altra intième con esso.
  - 11. E melle fiere. L'Ebreo porta: Ne'giorni festivi. Vedi
- 12. Quando poi il principe offeriri olocusto rolontario, e. Quando vora lar offerire sacrifizio quo comandato dalla legge, ma di sua chetione, e per puro movimento di pieta, se gli apriri la della porta ntieniale, che sta chiusa lutta la selliman.

- 14. Et faciet sacrificium super eo cata mane niane sextam partem ephi, et de oleo tertiam partem hin, ut misceatur similac: sacrificium Domino legitimum, iuge, atque perpetuum.
- 18. Fariet agnum, et sacrificium, et oleum cata mane mane: holocaustum sempiternum. 16. Haec dieit Dominus Deus: si dederit princeps donum alicui de filiis suis: hereditas eius filiorum suorum crit, possidebunt eam hereditarie.
- 17. Si autem dederit legatum de hereditate sua uni servorum suorum, erit illius usque ad annum remissionis, et revertetur ad principem: hereditas autem eius, filiis eius erit.
- 18. Et non accipiet princeps de hereditate populi per violentiam, et de possessione eorum; sed de possessione sua bereditatem dabit filiis suis: ut non dispergatur populus nieus unusquisque a possessione sua.
- 19. Et introduxit me per ingressum, qui erat ex latere portae, in gazophylacia sanctuarii ad sacerdotes, quae respiciebant ad Aquilonem: et erat ibi locus vergens ad Occidentem.
- 20. Et dixit ad me : iste est locus ubi coquent sacerdotes pro peccato, et pro delictu: ubi coquent sacrificium, ut non efferant in atrium exterius, et sanctificetur populus.
- 21. Et eduxit me in atrium exterius, et circumduxit me per quatuor angulos atrii; et ecce atriolum erat in angulo atrii, atriola singula per angulos atrii.
- 22. In quatuor angulis atrii atriola disposita, quadraginta cubitorum per longum, et triginta per latung mensurae unius quatuor erant.
- 23. Et paries per circuitum ambiens quatuor atriola; ct culinae fabricatae erant subter portieus per gyrum.
- 24. Et dixit ad me: hacc est domus culinarum, in qua coquent ministri donus Domini victimas poputi.
- 15. Ogni giorno. Si è qui ritenuta col latino mane una voce greca catà, che vale per, e si puo tradurre: per mal-tina, per ogni mattine, nissuna eccetivata. 16, 17. Se il principe donerà ec. La porzione della ter-
- ra data al principe non potra alicaarsi se non in favore delle persone reali, de tigli cioè dello stesso principe. Onindi se per esempio il principe donasse a qualche nuo cortigiano una parte di essa terra, questi non ne godera, se non fino all'anno dei giubileo, e allora la pos nera al principe. Vedi Levil. xxv. to. 11.
- 10, 20. E quegli per un ingresso, ec. Dalla porta settentrionale l'Angrio mi fece entrare per una porta , che era accanto, mi fece entrare nelle camere spetianti a'sacerdoti, e al fondo di queste camere osservai dalla parte
  - Binnia Pol. II.

- 14. E darà con questo mattina per mattina ia sesta parte d'un ephi ( di forina ), e di olio ia terza parte di un hin per essere mescolato colla farina: sacrifizio ai Signore irgittimo, perpeluo, d'ogni giorno.
- 15. Offerirà l'agnello, e la farina, e l'olio ogni giorno: olocousto sempiterno. 16. Queste cose dice il Signore Dio: Se il principe donerà quaiche cosa ad alcuno dei suoi figliuoli, questa passerù in erestità di

questo, e de' suoi figli, e la possederanno per gius ereditario. 17. Che se egli fa dei suo un legato a uno dei suoi servi , questi ne sarà padrone fino

all'anno del giubileo, e allora la cusa legata tornerà al principe : il dominio poi de' suoi beni sorà de' suoi figliuoli.

18. Il principe non prenderà per forza alcunu cosa dell' eredità dei popolo, e di quello, che questi possierte : mu darà dei suo unu eredità ai propri figlinoli, affinche nissuno dei mio popolo sia diseaccialo dalle sue pus-

19. E quegli per un ingresso, che era accanto ulla porta, m' introdusse nelle camere dei santuurio , che speliano a' socerdoli , e guardovano a sclientrione, ed ivi era un luogo, che guardava a ponente.

20. Ed ei mi disse: Questo è il luogo, dove i socerdoti euoceranno le vittime offerte per lo peccalo, e pei delitto, dove cuoceronno quel che si sacrifica, affinche non le portino neil'airio esteriore, e il popoio ne resti santificato.

21. E mi condusse fuori nell'atrio esteriore, e menommi a' quattro angoli dell' atrio; e vidi, che un piccol recinto era ad ogni angolo dell'atrio: un piecoi pertico ad ogni angolo dell'atrio.

22. Questi piccoli portici eron disposti pei wattro ongoli, in lunghezza di quoranta cubiti, e trenia in iarahezzu. La stessa misura avea conuno de' oucitro.

25. E v' era una muraglia, che cingeva intorno i quattro piecoli portici, e sotto t portici erano fabbricate cucine oli' intorno.

24. E quegli mi disse: Questu è la casa delle cucine, nella quale i ministri della casa del Signore euoceranno le villime del pupoio.

di ponente un luogo, dove si cuocevano le carni delle vittime offerte per lo peccato, a per lo delitto. Queste non poteapo portarsi fnori dell'atrio de sacerdoti, ma nel juogo stesso doveano mangiarsi, Lavit. vs. 26. Num. xviii. 2. Ed era proibito di portarie nell'atrio del popolo, perche il toccamento, a la sola vista, e l'asvicinamento di esse farebbe contrarre al popolo immondezza legale, da cui dovrebbe purificarsi. La voce suntificare e qui posta a significare il suo contrario. Vedi cap. aliv. 10 22-24. Piccoli portici eran disposti ec. In questi por-

tici erano le cucine per ivi far cuocere le carsi delle ostie pacifiche offerte dai popolo, delle quali carni si faces ban chetto sacro dinanzi al Signore co' parenti, e amici, e col poveri, e colle vedove, o couli orfani , secondo il costume.

# CAPO QUARANTESIMOSETTIMO

Acque, che sgorgano di sotto la porta del Tempio. E scorrendo dol destro lato di esso direntano un sorrente grossissima, il quale sana tutto quelto che tocco, cd ha de' pesci, e delle piante frattifere. Termini della terra santa da distribuirsi agl'Iraceltil, e agli stranieri.

- El convertit me ad portam domus, el ecce aquae egredichantur subter limen domus ad Orientem: facies enim domus respiciebat ad Orientem: aquae autem descendebant in latus templi dextrum ad Meridiem altaris.
- Et eduxit me per viam portae Aquilonis, et convertit me ad viam foras portam exteriorem, viam, quae respiciebat ad Orientem: et ecce aquae redundantes a latere dextro.
- Cum egrederetur vir ad Orientem, qui habebat funiculum in manu sua, et mensus est mille cubitos: et traduxit me per aquam usque ad talos.
- 4. Rursumque mensus est mille, et traduxit me per aquam usque ad genua:
- 5. Et niensus est mille, et traduvit nie per aquam usque ad renes. Et mensus est mille, torrentem, quem non potui pertransire: quoniam intumuerant aquae profundi torrentis, qui non notest transvadari.
- 6. Et dixit ad me: certe vidisti fili hominis. Et eduxit me, et convertit ad ripam torrentis
- rentis.
  7. Cumque me convertissem, ecce in ripa
  torrentis ligna multa nimis ex utraque parte.
- Et ait ad me: aquae istae, quae egrediuntur ad tumulos sabuli Orientalis, et descendunt ad plana deserti, intrabunt mare, et exibunt, et sanabuntur aquae.
- 1. E fecemi tornore alla parto della casa, ec. Alla porta orientale del Tempio. Sotto il limitare di questa porta aveano la loro sorgente le acque vedute adesso dal Profeta, le quall scorrevano lungo Il lato destro del Tempio a mezzodi dell'altare degli olocausti. Quesie acque sono appuo to quelle, delle quali pariò il nostro Profeta, allorche introdosse il Signore a dire : Verserò sopra di voi ocque monda, e sarele mondati da tutte le vostre sozzure: e dare o voi un nuevo cuere, e perre in mezzo a voi un nuovo spirito , XXXVI. 25. 26. E delle stesse acque dicesi In Zaccaria : Da Germalemme scathriranno acque vive , XIV. N. Elle adunque son simbolo e della dottrina evan gellea , e delle acque del santo battesimo, la grazia del quale si stenderà a totte le parti della terra insieme colla dottrina , e colla grazia del Salvatore. E a queste acque alindendo lo stesso Cristo diceva : Chi ha sele venga do me , e beva , Jo. vii. 38. , e di queste ancora pario Isala.
- 3.—5. Ozaril nome poi andondo erros oriente... misurri er. 1. augrio misura la lunghezza di Inilie cubiti del cores di queste acque dalli levo sorgente, e facerado passar per esse il Proteta, si vede, cha l'acqua arrivava alla noce del piede: misura altri millie cubiti, e Proqua allora arrivava a'ginocchi del Profeta; e mille cubiti piu innazi l'acqua giuogna a'fanchi, criescondo cosi sempre la

- 1. E fecemi tornure alla porta della casa, e vidi acque, che scuturivano di sotto al timilare della casa a levante; perocchè la facciala della casa guardava a levante: e le acque seculevano verso il destro lato del tempio a mezzodi dell'allare.
- no a mezzoa neu atare.

  2. E mi condusse favor per la porta setlentrionale, e fecemi fore il giro di fuori fino
  alla porta esteriore, che guarda l'oriente: e
  vidi le acque, che sgorgavano in copia dal
  lulo destro.
- 5. Quell'uomo poi andando verso oriente, avendo in mano la corda, misuró mille cubití, e mi fe passare per l'acqua, che arrivava fino alta noce del piede:
- A. E ne misurò altri mille, e mi fe' passare per l'acqua, che arrivava a' gluocchi: B. E misuronne ancor mille, e mi fe' passare per l'acqua, che arrivava a' reni: e mi-
- sare per l'acqua, che arrivaen a rent: e nisuratine altri mille, (trovò) un torrente, ch' lo non polel valicare, perché si erano ingrossate le acque di questo torrente profondo, che non si può passare a guazzo. 6. E disse a me: Tu certamente, figiluol
- dell'uomo, hai veduto: e fecenti uscire, e mi fe' rivolgere alla ripa del forrente. 7. E rivoltomi, fo vidi sulla ripa del tur-
- renie un numero più che grande di alberi dall'una, e dall'altra parie. 8. E dissemi: Queste acque, che scarrono
- verso i mucchi di sabbia a oriente, e zendono alla pinnura dei deserio, entreranno nel mare, e n'estimano, e le acque del more ne soranno addolcile.
- gente, telescene che è quattro min cuilit di distana son polescino piu passaria agaido. Ella limasighe de incranigiori progressi della dottrion erançelica, la quate da piccio i principi alla a somma grandera, e celerità, e da la lerra, portando de un mare all'attro la gloria del Crocilino, e la siate precurato di al a tette le genti! 6, 7, 2m certomatar, glorinal dell'issono, Asi cedeno. In crescida grande, che lu goso tempo, e in piccolo spia-
- no hamon falla queche arque.

  8 feccesi success. Il Profeta restava juttors in qualche parte del torrente, dove l'acqua cen bassa. Lo fecc useine l'Angelo per considierare a parte le rige dello alesso torrente, le quali fipe enno tutte veuille, c emute di stancoltarsion montre di delinistime piante; tale era in la dettrina evangellea produccion negli usunini figurenti le ielle vittu, dalle quali vegono copiosi firtiti di bason-
- opere.

  n. Queste acque, che acorrono verso i nuncchi di sabbos
  er. Vale a ilire: queste acque, che scorrono verso il mare orientale, verso il mare del deserio, verso il mare nordo, enterannu oello stesso mare, e se addoctiranno nordo,

- Et umnis anima vivens, quae serpit, quocumque venerit torrens, vivet: et erunt pisces multi satis postquam venerint illuc aquae istae, et sanabuutu, et vivent omnia, ad quae venerit torrens.
- 40. Et slabunt super illas piscatores, ab Engaddi usque ad Engallim siccatio sagenarum erit: plurimae species erunt piscium eius, sicut pisces maris magni, multitudinis nimiae:
- In litoribus autem eius, et iu palustribus non sanabuntur, quia in salinas dabuntur.
- 42. El super torrentem orietur in ripis eius es utraque parte onne tignum pomiferum: non defluet fótim ex eo, et non defleiet fructus eius: per singulos menses afferet primitiva, quia aquae cius de sanctuorio egredientur: et crunt fructus eius in cilium, et fólia eius ad medicinam:
- 43. Haec dicit Dominus Deus: Hic est terminus, in quo possidebitis terram in duodecim tribubus Israel: quia Joseph duplicem fimiculum habet.
- 44. Possidebitis antem eam singuli aeque ut frater suus; super quam ievavi inanum meam, ut darem patribus vestris: et cadet terra haec vobis in possessionem.

Una atsus coas ella è il mer coincial», e il mare dei deserto, citel il mare motro a sil i layo di Soloma, Questo more pirno di marezza, e di acredina persiona agli aniania, , alle piante, al addederi quando in suo orizinania, il addesi di acredina persiona di suocepto del Giordano entrando in quel marr., il fancoso in un altro versiono sexuo la casper acampielhe ni gior mare del mondo indede, in col roulla di tidas potes aver loroso, procche il sengeramo e l'apseire, e gli addititiono, procche il sengeramo e l'apseire, e gli additino il anile si della discontina di considera di contro il anile si lorosa faranno spontare i presi della sultari vitini.

9, to. E ogni animal vivente, che guizza, ec. E laddove le aeque dei mare morto son mortifere per iuiti gli animeli , questo stesso mare cangiata natura per virtu delle nuove acque, che in esso antreranno sara pieno di pesci, e questi saranno pirol di sanità, e di vita, perche queate acque hanno miracolosa virto non solo per conservar-ii, me anche per molUplicarii all'infinito, onda i mistici scalori starenno altorno a questo mare, a faraono pesche abbondanii. Questi pescatori, ognun veda, che sono quelli , clae Cristo fece pescatori degli nomini , vale a dire gli Apostoli, e i predicatori dal Vaoccio, Math. IV. 10. Engoddi era verso l'estremità meridionale dei mare morto; Engallim dalla opposta riva setteoirionale, come noto a. Girolamo. Il Profeta edunque dicendo, che da Engaddi Ano ad Engallim si ascingheranno reti, vuol dire, che la pescagione farassi abbondante in lutte le parti del mare valo a dire, la predicazione Apostolica, e la con quiata de' popoli a Cristo non avrà altri termini, fuori che

Quantitum contion dei mondo.

11. Me fare dei mondo.

12. Me fare dei moi dia, e ne padali man haran ame
te acque. Nella traduziona di questo tuogo ho seguito i
te acque. Nella traduziona di questo tuogo ho seguito i
senso, che il di aa. Girolamo. Stando sempre nell'alleretria dei mare morto, il Profeta dice, che fuora dei idiciquesto mare: cangisto, e rionorelisto dalla nonce acque,
come ha giri detto, fuori di questi idil le acque dello alesso
mare pon anarano salotri, percele fuori della chiesa non

9. E ogni animal vivente, che guizza, dovunque passerà il torrente, avrà vita; e saravvi quantità grande assai di pesci dovunque arriveranno quest' acque, e tulio quetto, che sarà locco da questo torrente, avrà sanità, e vita.

40. E presso queste acque si terranno i pescatori: da Engaddi fino ad Engallim si asciugheranno reti: vi saranno moltissima specie di pesti in grandissima abbondanza, come sono i pesti nel gran mare:

11. Ma fuor de suot lidi, e ne paduli non saran sane le acque; perocchè serviranno alle saline.

12. E lungo il torrente nascerà nille sue rice dall' una parte, e dall' altra ogni nell' altra ogni call' altra ogni call' altra ogni call' altra ogni calle da d'arbora fruttifero. Non cadrà foglia da esti, et moncherano mai di frutti: ogni estimate appunteran fuori i primatteet, perché la caque, che gl' innofflano, useriranno dal anaturate, e i loro frutti serviranno di cibo, e le foglie per medicina.

13. Queste cose dice il Signore Dio: Questi sono i termini, dentro i quali vol possederete la terra divisa alle dodici fribù d'Israele: perocche Giuseppe ha doppia porzione.

14. Or voi possederete ognuno ugualmente, che il suo fratello questa terra promessa da me con giuramento a padri vostri, e questa terra sarà il vostro retaggio.

e saline, e tuita la dottrina de grailli, e degli restici è come acqua di pubule, lorbida, e sanar; ma siccome secondo l'ordine di Bio le cose tatte sono per șii eletri, coi di queste astese secue potrude ne fare Do qualche cosa, perocele se ne trerra dei sale, vale a diresanaron David della Chiesa, servira a prodere più cauti, e prudeuti, e ferrorosi f giusti, e fedeti. Yeli s. Girolano.

12. E lungo il torrente nascerà sulle sue rive . . . . con soria d'arbore fruttifero: ec. la vece di arbore fruttifero f LXX tradussero ogni specie di cibo, tulto quello, che può mangiarst, che da nutrimento salubre, come noto a. Girolamo. Ma la nostra traduzione latina va allo stesso senso. Dice adunque ti Profeta, che intorno al torrente dall'una, a dall'aitra parte si alzano arbori d'ogni sorta, arbori sempre verdi, e frondeggianti, e sempre ricchi di oiUmo frutto, fruito, che è cibo sanissimo, frutto, che ai rinnovella ogni mese. Le divina Scritture dell'uno, a dell'altro To-atamento sono figurate in queste mirabili fruttuosissime plante, come osservo a. Girolamo; di queste piante non solo i fruiti, ma aoche le semplici foglie sono di grao pregio, e di gran virtu: perocché la lettera stresa, e il senso letterale (che sono le (oglia), serva all'anime di medicina er curare tutte le lor maleitie, a i fruiti nascosti sotto le foglie (vale a dire lo spirito, e il senso nascosto della atesse Scritture) è cibo di vita per nudrire, e conservare li vigore delle anime, a l'ardente amore de beni spiriluali, a celesti.

13. Perocché Ginergue ha doppie porciues. Rende ragioce di quel che quil ha detlo, cicè che la terra si dividera traile dodici Triba; perocché tolta la triba di Levi resterebbono solamente unifici, ma in triba di Giuseppe ché doppia porsione, perché Giacobbe stabili. Che Ephraim e Manasse figli dello stesso Giuseppe fosser capi clascuno di una Triba.

14. Ognuno ugualmente, che il suo fratello. Ogni Tribu avra porziona uguale alla porzione di un'altra.

- Ilic est autem terminus terrae: ad plagam septemtrionalem, a mari magno via Betialon, venientibus Sedada.
- Ematli, Berotha, Sabarim, quae est inter terminum Damasci, et confinium Emath, domus Tichon, quae est iuxta terminum Auran.
- Et erit terminus a mari usque ad atrium Enon terminus Damasci, et ab Aquiinne ad Aquilonem: terminus Emath plaga Septemtrionalis.
- 48. Porro plaga Orientalis de medio Auran, et de medio Damasci, et de medio Galand, et de medio terrae Israel, Jordanis disterminans ad mare Orientale, metiemini etiam plagam Orientalem.
- Plaga autem australis meridiana, a Thamar usque ad aquas contradictionia Cades: et turrens usque ad mare magnum: et hace est plaga ad Meridiem anstralis.
- Et plaga maris, mare magnum a confinia per directum, donec venias Emath: hace est plaga maris.
- est plaga maris.

  21. Et dividetis terram istam vobis per tri-
- 22. Et mittetis eam in hereditatem vobis, et advenis, qui accesserint ad vos, qui genuerint filios la medio vestruna: et erunt vobis sient indigenae inter filios Israel: vobiscum divident possessionem la medio tribuum Israel.
- In tribu aulem quacumque fuorit advena, ibi dabitis possessionem illi, ait Dominus Dens.
- 15. Dal mar grands. Dal Mediterraneo.

  16. Essath, Bereba, er: Da questa parte sarano le città di Essath er: Vata de l'ought qui nominali sono poco, o millo. Da l'artico estato de la companio de la companio del la companio
- ture. Vedi Num. XX. 12.

  22. Per eredità vostra, e de' forestieri. Se questa divisione della terra promessa non si dovesse rilerire, se non a

- Ecco adunque i lermini della terra: A settentrione dal mar grande venendo da Hethalon, a Sedada,
- 16. Emath, Berotha, Sabarim, che è a' confint di Damasco, e i confint di Emath, e la casa di Tichon, che è a' confint di Auran. 17. E suoi confini, dai mars fino all'atrio
- di Enon, confine di Damesco da un lalo del settentrione fino all'altro. Emath sarà il confine di settentrione.
- 18. La sua regione orientale sarà per mezzo di Auran, pel mezzo di Danuasco, e pel mezzo di Galuad, e pel mezzo di Galuad, e pel mezzo della lerra di Israele. Il Glordano sarà sua confine versu il mare orientale. Voi misurerele ancora la parte orientale.
- 19. E la parts meridionale sarà da Thamar fino alle acque di cantraddizione in Cades, e dal torrente fino al mar grande: Questa è la regione di mezzodi.
- 20. E la regione del mare surà li mar grunde dal suo confine in linea rella fino che giungasi ad Emath: questa è la regione del mare. 21. E questa è la terra, che dividerele tra
- 21. E questa e la terra, che avviaerete tra voi per ciascheduna delle tribù di Israele; 22. E la tirerete a sorte per eredità vostra, e de' forestleri, i quali si uniranno a voi, c
- e de porestieri, i quan si uniranno a voi, e genereanno figliwoli ira vul: e vol il terrele come della stesso popolo co' figliwoli d' Israele: el divideranna con voi le possessioni in mezzo a' figliwoli d' Israele. 23. E in oualunque tribù sarà il forestlera,
- lvi darete a lui sua porzione, dice il Signore Dio.

qualic risk fit fatte softe Edwa, e Nebrenia eri Historia dalla cuttilità. Il Profito dalla cuttilità. Il Profito dano avrebbe mi aggiunte quelle paride pri Persitiri, inc sapendosi cone questi non chber mal parte verna alia recettia data de Bio al suo popolo. Ma cella chiesa di Grena Cistio aggiunte lo la conditatore dell' Edwa, a del Grena Cistio aggiunte lo la conditatore dell' Edwa, a del Grena Cistio aggiunte la gliscolo, el creda, red che dittica a tili. La contra di aggiunte del contra del cont

## CAPO QUARANTESIMOTTAVO

Divisione della terra santa alle dodici tribà. Sito del Tempio. Luogo destinato a' sacerdoli , e Leviti. Misura della città Porzione assegnata al principe. Porte della città.

- 4. Et haec nomina tribuum a finibus Aquilonis iuxta viam Hethalon pergentibus Emath, atrium Enan terminus Damasci ad Aquilonem iuxta viam Emath. Et erit ei plaga orientalis mare, Dan una.
- Or ecco i nomi delle tribù ec. Vale a dire: ecco i nomi della tribu collocati secondo la possessione assegnata a ciascuna di esse, cominciandu dalla estremità settentrionale della terra di Chansau, lungo la strada di Bethalon,
- mità settentrionale lungo in strada di Rethalon per andare ad Emath; l'artrò di Enne è cunfine dalla parte di Damasco a sellentrione lungo la strada di Emath; e la regione orientale, e il mare termineranno la portione di Dan.

  e andando verso Emath. L'atrò di Enan sarà li coofice dilla piete di Danneco verso estrettrione, e la regione dillo piete di Danneco verso estrettrione, e la regione di Dan. Nila parte estimitatorale e sempsata la portione di Dan. Nila parte estimitatorale e sempsata la portione

4. Or ecco I nomi delle tribis dall' estre-

- Et super terminum Dan, a plaga orientali usque ad plagam maris, Aser una:
- tali usque ad plagam maris, Aser una:

  5. Et super terminum Aser, a plaga orientali usque ad plagam maris, Nephthali una.
- Et super terminum Nephthali, a plaga orientall usque ad plagam maris, Manasse una.
   Et super terminum Manasse, a plaga orien-
- tali usque ad plagam maris, Ephraim una. 6. El soper terminum Ephraim, a plaga orien-
- El soper terminum Ephraim, a plaga orientali usque ad plagam maris, Ruben una.
   Et super terminum Ruben, a plaga orien-
- 7. Et super terminum Ruben, a piaga orientali usque ad plagam maris, Juda una. 8. Et super terminum Juda, a plaga urien-
- El super terminum Juda, a plaga urientali usque ad plagam maris, erunt primitiac, quas separabitia, viginti quinque millibus latitudinis, et longitudinia, sicut singulae partes
- a plaga orientall usque ad plagam maris: et erit sanctuarium in medio eius. 9. Primitiae, quas separabitis Domino: longitudo viginti quinque millibus, et latitudo de-
- cem millibus.

  10. Hae autem erunt primitiae sanctuarii sacerdntum: ad Aquilonem Inngitudinis viginti quinque millia, et ad mare latitudinis decem millia, ed et ad orientem latitudinis decem millia, et ad meridicem longitudinis viginti quincu millia; et et riti sanctuarium Domini in menue millia; et et riti sanctuarium Domini in menue millia;
- dio cius.

  11. Sacerdotibus sanctnarium erit de filiis
  Sadoc, qui custodierunt caeremonias meas, et
  non erraverunt cum errarent filii Israel, sicut
  erraverunt et levitae.
- 12. Et erunt eis primitiae de primitia terrae sanctum sanctorum, iuxta terminum Levi-
- 45. Sed et Levilis similiter iuxta fines sacerdotum viginti quinque millia longitudinis, et latitudinis decem millia. Omnis longitudo viginti, et quinque millium, et latitudo decem millium.
- Et non venundabunt ex eo, neque mutabunt, neque transferentur primitiae terrae; quia sanctificatae sunt Dominn.
- 48. Quinque millia autem, quae supersunt in latitudine per viginti quinque millia, profana erunt urbis in habitaculum, et in suburbana: et erit civitas in medin eius.
- a sette tribui, Dan, Aser, Nephthali, Manasse, Ephraim, Ruben, e Giuda: netla meridionale Beniamin, Sinson, Isanchar, Zabaton e Gad. Notisi, che il mare è sempre posto per l'occidente.
- posto per l'Occasion di Giuda, da oriente fine al mare, noranno le primizie, ex. Le primizie, o sia la portione sacra destinala pel Signore, e pi sacredoit, e Leviti. Questa poaione fa già descritta nel capo xiv. Questa porzione stara di mezzo trafte porzioni di Ciuda e di Benkamia; e in messo di essa sara il sito del Santuario.
- 10. Or queste saran le primizie del luogo santo dei sacerdoti: ec. E qui, e nel versello seguente la voce sanctaq-

- 2. E da' confini di Dan, da oriente verso il mare, una porzione per Aser:
  - 3. E da' confini di Azer, da vriente fino al mare, una porzione per Nepitball.
  - 4. E da' confini di Nephihali, da oriente fino al mare, una porzione per Manasse.
    - S. E da confini di Manazze, da oriente
    - fino al mare, una porzione per Ephraim. 6. E da confini di Ephraim, da oriente
  - fino al mare, una porzione per Ruben.
    7. E da' confini di Ruben, da oriente fino
    al mare, una porzione per Giuda.
    8. E da' confini di Giuda, da oriente fino
  - al mare, saranno le primizie, le quall'voi consacrerele, venticinque mila misure di larghezza, e di lunghezza (averanno) secondo che hanno ognuna delle porzioni da oriente
  - fino al mare: e il sanluario sarà nel mezzo. 9. Le primizie, che voi separcrete pel Signore, sarauno di venticinque mila misure in lunghezza, e di dieci mila in larghezza.
  - 10. Or queste soran le primizie del luogo vanto del sacrdoli: senticinque mila misure di lunghezza a setientrione, e dieci mila di larghezza rerso il mare: e ad oriente dieci mila di larghezza, e venticinque mila di lunghezza a metzodi: e nel metzo saravvi ti sautuario del Signore.
- is 11. Tullo questo sarà luogo santo pe'saet cerdoti figliuoli di Sadoc, i quali hanno oseti servale le mie cerimonie, e non caddero in errore allorche erravano i figliuoli di Ieraele, come errarono anche i Levili.
- come errarono anche i Levili. 12. E delle primizie della lerra avranno prinizia santissima a' confini di quella de' Leviti
- 45. E similmente i Leviti dopo la porzioude sacerdoll avranno centicinque mila misure di lunghezza, e dieci mila di larghezza. Tutta la lunghezza (di lor porzione sarà) di venticinque mila misure, e la larghezza di dieci mila.
  - 14. E di questo non potranno far vendita, nè permuia, nè faranno possaggio ad altri le primizie: perocchè sono consucrate al Signore.
- 15. E le cinque mila misure, che rimangono di larghezza delle venticinque mila saranno spazio profano per le abitazioni della città, e pe sobborghi, e in mezzo di questo spazin sarà la città.
  - rium significa il luogo separato, e santificato per esser dalo a sacerdoli, e percio ancora la stessa porzione separato a successioni e percio ancora la stessa porzione separato di obbatione fatta a Dio nella persona de sacerdoti 12. Tatta la lumphezza ( di lor porzione sará) di sienticinere mela ec. la lor provinone avid da cincumo dei due
  - licinque mila ec. La lor perzione avrà da ciascuno dei due lati venticinque mila cubiti di lunghezza, e dieci mila di larghezza da ciascuno degli altri due lati. 11. E di questo non potranno for vendita, ec. Tutta que-
  - sta terra non potra mai altenarsi. Vedi Lev. xxv. 32. 33. 15. Le cinque mila misure, che rimangono cc. Delle venticioque mila misure di larghezza dicci mila erano nei sa-

- 46. Et hae mensurae eius: ad plagam sepiemtrioniem quinigenta, et quatuor millia: et ad plagam meridianam, quingenta, et quatuor millia; et ad plagam nrientalem, quingenta, et quatuor millia; et ad plagam occidentalem, quingenta, et quatuor millia.
- 17. Erunt antem suburbana civitatis ad Aquilonem ducenta quinquaginta, et ad ineridiem ducenta quinquaginta, et ad orientem ducenta quinquaginta, et ad suare ducenta quin-
- t8. Quod autem reliquum fuerit in longitudine secundum primitias sanetuarii, decem nillia in orientem, et decem millia in occidentem, erunt sicut primitiae sanetuarii: et erunt fruges eius in panes his, qui serriunt cirilati.
  - 19. Servientes autem civitati, operabuntur ex omnibus tribubus Israel.
- Onnes primitiae viginti quinque millium, per viginti quinque millia in quadrum, separabuntur in primitias sanctuarii, et in possessionem civitatis.
- 21. Quod autem reliquum fuerit, principis erit ex omni patre primitiarum sanctuari, et possessionis civitatis e regione viginiti quinque millium primitiarum usque ad terminum orientalem: seed et ad mare, e regione viginiti quinque millium usque ad terminum maria, similiter in partibius principis erit: et erunt primitiae sanctuarii, et sanctuarium templi in medio eius.
- 22. De possessione autem Levitarum, et de possessione civitalis in medio parlium principis: erit inter terminum Juda, et inter terminum Beniamin, et ad principem pertinebit.
- 23. Et reliquis tribubus: A plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Beniamin una. 28. Et contra terminum Beniamin, a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Simeon una.
- El super terminum Simeonis, a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Issachar una.
- cerduti, dieci rolla pei heviti; le rimanenti cinque mila erano un terreno destinato per la città c pe' suoi sob-
- borghi.

  16, 17. Ed ecco le sue misure: a sellentrione qualifro mila, e simpurcunto; cc. Tutti i quattro lati della città a sentestrione, a mezzodi, a levante, e a occidente avanue
  ciascuna misure quattro mila cioqueceoto, e i sobborghi de della città da ciascuno del cella myramo ducento cienuanta
- 10. Anderanno egpirisso alle primitire mete, e il frutti di quel terrono e. Più significare, cha quel tereno nari, edit sulla sussa catura di quello appartisente propriamenta ai celta slassa catura di quello appartisente propriamenta ai celti di contra di contra della slassa catura di quello appartisente propriamenta quali dice, che servizanno di sonteotamento per que', che servizano di sonteotamento per que', che servizona di sonte contra di contra

- 16. Ed ecco le sue misure: a seltentrione quattro mila, e cinquecento; s a mezzodi quattro mila, e cinquecento, e a oriente quattro mila e cinquecento, e ad occidente quattro mila, e cinquecento.
- 17. E i sobborghi della città, a settentrione dugento, e cinquanta, e a mezzodi dugento, e cinquanta, e a ortente dugento, e cinquanta, e dalla parte del mare dugento, e cinquanta misure.
- 18. E quello, che rimarravel la lumphezza presso alle primizie del luogo santo, dicte mila mitaura a oriente, e dieci mila a occidente, anderanno appresso alle primitie sante, e, i frutti di quel terreno serviranno al natrimento di coloro, che servono ulta città. 19. Or quei, che s'impigheranno al servijo della città, saranno di tutte le tribù d'Israele.
- Tutte le primizie di venticinque mila misure in quadrato zaran separate per esser primizie del santuario, e (per esser) la porzione della città.
- 21. E quello, che vi rinarrà all'intorno al di lutte le primitie dei santuario, e della portone assegnata alta città dirtamento alle venticique una confine orientale, sarà del principe; e similente dalla parte del mare ditrimpitto alle venticique mila misure della parte del mare ditrimpitto alle milente della parte del mare ditrimpitto alle metalo mare sarà assegnata al principe, a le primitire, a le primitire del santuario, e il santo luogo del tempto resterano nel bel meczo.
- 22. E la possessione del Levitt, e la possessione della città surà nel mezzo della porzione del principe: quel, rhe è tramezzo tral confine di Giuda, e il confine di Beniamin apparterrà al principe.
- 23. Quanto all'altre tribù, da oriente fino a occidente una porzione per Beniamin. 24. E da confini di Beniamin, da oriente fino in occidente, una porzione per Sineone.
- 28. E dal confine di Simeone, da oriente fino in occidente, una porzione per Issachar.
- 31. E perlo, che ri rissurs e. Il principe aven ma propriora è destra a sindirta, a rottette, e a codrella escanto alla porzione de Levili. Il mure è sempre posto per l'occidente. Ces ils der lui la persione del principe de l'accidente de la companio de l'accidente de settentince, ci la persion di Benlamin posta la perina delle claque dalla parte di inexcide, come segue.
- 33. Quanto all'altre tribi, ec. Viene a parlare adesso delle altre cinque tribu, a ogouna delle quali assegna la sua porzione, e terrilorio, come fece già alle altre actte vers. 1. 7. Queste pozzioni banno la stresa misura delle provedenti da oriende la occidente, e sono tutte quali.

26. Et super terminum Issaeliar, a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Zabu- fino in necitente, una porzione per Zabulon. lon una.

27. Et super terminum Zabulon, a plaga orientali usque ad plagam maris, Gad una.

28. Et super terminum Gad, ad plagam Austri in meridie: et erit finis de Thamar usque ad aquas contradictionis Cades, hereditas contra mare magnum.

29. Haec est lerra, quain mittelis in sortem tribubus tsrael; et hae partitiones earum, ait Dominus Deus.

30. Et hi egressus civitatis: A plaga septemtrionali quingentos, et quatuor millia mensurabis.

34. Et portae civitatis ex nominibus tribuum Israel, portae ires a septemtrione, porta Ruhen una, porta Juda una, porta Levi una.

quatuor millia: et porlae tres, porta Joseph nna, porta Beniamin una, porta Dan una.

33. Et ad plagam meridianam, quingentos, et quatuor millia metieris: et portae tres, porla Simeonis una, porta Issaehar una, porta Zabulon una.

34. Et ad plagam occidentalem, quingentos, et quatuor millia, et portae corum tres, porta Gad nna, porta Aser una, porta Nephthali una.

38. Per eircuitum, decem, et octo millia: et nomen civitatis ex illa die, Dominus Ibidem.

28. E dal confine di Gad è la regione di mezzodi. Vale a dire: la porzione di Gad termina, e finisce te altre porzioni, che sona dalla parte meridionale.

E il suo confine roli è da Thamar fino alle score di contraddizione, in Cader. E una linea tirata da Thamar fino a Cades é l'ultimo confine tanto della Iribu di Gad, co-

me della terra santa da mezzodi. La sua eredita dirimpetto al mar grande. Le porzioni assegnate si a Gad, come alle altre tribu hanno per termi-

ne da occidente il mare grande, cioe il mare Mediterraneo. 30. E tals sono i lats della critte. Ognuno de'isti della citta avea la lunghezza di quattro mila cinquecento misu26. E dal confine d'Issachar, da oriente

27. E dui confine di Zabuton, iln oriente fino al more, una porzione per Gnd.

28. E dat coufine di Gad è la regione di mezzodi: e il suo confine egit è da Thamar fino alle acque di contraditizione, in Cades: la sua eredità dirimpetto al mar grande.

29. Questa è la terra, che voi distributrete a sorte alle tribù d'Israele, e queste sono le loro porzioni, stice Il Signore Dio.

30. E tali sono i lati della citià: a seltentrione misurerai quattro intla, e cinquecento

misure 31. E le porte della città prenderan nome dalle tribù d'Israele: a setienirione tre porte, una porta di Ruben, una di Giada, una

32. Et ad plagam orientalent quingentos, et 32. E a oriente misureral quattro mila, e cinquecento misure, e vi sarauna tre porte. una di Giuseppe, una di Beniamin, una di

> 33. E a mezzodi misurerat quattro mila, e cinquecento misure, e vi saran tre porte, una porta di Simeone, una d'Issachar, e una

> di Zabuton. 34. E all'occidente misurerat quattro mila, e cinquecento misure, e vi saran tre porte, una porta di Gad , una porta di Aser , una porta di Nephthali.

> 35. Il suo circutto sarà di diciotto mila misure, e il nome della città dopo quel giorno: Quivi sta It Stynore. ,

> re, ovver cubiti, e da ogni lato eranvi tre porle, come è ani delto. 35. Il suo circuito sorà di diciotto mila misure. Questa somma risulta dalla dalla misura di ciascuno de'quattro

> lati riunlU Insleme. Quivi sta il Signore. Questo nome, che non poté co venire se non imperiettamente, e sol per un tempo a Ge-

> rusalesame, conviene maravioliosamente alla Chiesa, di Cristo, la quale ha seco il Santo d'Israele, ha seco l'Emmanuele, che vuoi dire, Dio con noi, e lo avra tino alle consumazione de'seroli secondo la promessa fatta da lui medesimo. Metth. XXVIII. 20.

### PREFAZIONE

# ALLA PROFEZIA DI DANIELE

Daniele era della tribis di Ginda, e della stirpe reale di Davidde, e fu uno de' prigionieri Giudri condotti da Nobuchodonosor u Babilonia quando egli prese Gerusalenime l'anno primo del suo regno, che fu il quarto di Joachim re di Giuda, Doniele era alloro di poeo etò, e fu scelto con tre altri giovanetti di pari nobiltà, i quali, dopo aver imparota la linoua, e le scienze de' Caldei, doveano essere implegati nella corte al servizio del re. Ivi adunque Dio comunicò a Daniele lo spirito di profezia, di cul diede egli il primo saggio nell' aver conosciula, e fatta a tutti paiese la innocenza di una castissima donna Ebrea, di Susanna moglie di Joachin, accusala da due prepotenti, e scellerati seniori, e per operu di essi già condannata alla niorte; la qual cosa il rendelle illustre, s venerabile presso de'suoi fratelli viventi nella stessa callività. Ma oloria ancor più grande acquistò egli nel concetto di Nobachodonosor, e di tutti t Culdet, allorchè con lume profetico, e veramente divino, seppe dar conto al re di un sogno, che questi avea avuto, e di cui non avea più alcuna distinta memoria, e seppe esporre a parle a parte la misteriosa significazione dell' istesso sogno, nel quale di quattro grandissimi regni era predetta la condizione, la successione e la sorte. Per la qual cosa a somuil onori fu innalzato da quel re, e fu caro anche a' successori di lui, e a Dario il Medo, s a Ciro, presso de' quali fu egli in grandissima considerazione, avendo voluto il Signore, che l'invidia stessa degli emoli servisse a far sempre più conoscere quanto egli fosse amato dal cielo, come si vede manifestamente allorche per due rolte gittato nella fossa de' lioni, ne fu tratto solvo ed illeso. Avendo Ciro permesso a' Giudet di ritornare alla patria, Doniele preferi alla consolazione di rivedere la terra natia la necessità di assistere il suo popolo presso de' re di Persia, e difendere la causa dello stesso popolo perseguitato dall' invidia , e gelosia delle nozioni confinanti , le quali di mai occhio vedeano il suo risorgimento. Imperocché ardentissima era la carità di questo Santo verso de' suoi fratelli, onde fu detto dall' Angelo l' uomo de' desiderit , s per questa sua carità eati meritò non solo di

vedere ristabilità la nazione nell'antica sna sede ; ma ancora di intendere , e di annunztare il preciso tempo della venuta del Cristo, gloria e speranzu di Israele, e di tulle le genti. Nel tempo stesso Dio gli rivela per mezzo dell' Arcanuelo Gabriele la passione . e la uccisions del Cristo per opera del popolo, che lo rinnegherà, e non sorà più popolo di Dio, e la fondazione del suo nuovo reuno. abolila già colla morte del Messia la prevaricazione, e introdotta nel mondo la vera giustizia, e compiute le profezie tutte, le quoli in lui hanno fine. Questi grandi misteri annunziati con tanta evidenza da Daniele, e omal visibilmente adempiuti, e particolarmente la predizione del ripudio della Sinagoga, furon la vera caglone, per cui i modernt niaestri Ebrei, voglio dire i rabbini posteriori a' tempi di Crislo hanno voluto escluder Daniele dal coro de' Profeti : perocché quanto all'anlica Sinagoga, e ai dottori di essa non sol Profeta, ma Profeta massimo fu da lor creduto Daniele. Abbiom veduto in quali termini di lui tuttor vivente parli in due luoghi Ezechiele xw. 14. 20. xvm. 3. , e quanto a' posteriori tempi mi contento di riferirs la testimonianzo di Giuseppe Ebrea, Antiq. x. ult., dove dice : D' incredibili doni fu arricchito Daniele come uno dei massimi Profeti ..., perocchè egli non solo predisse le cose future, come fecer anche gli altri Profeti , ma di più fissò il tempo , in cui doveano accadere. E non è da dubitare, che le ultime parole di Giuseppe riguardino specialments il tempo della venuto del Messia. Le ragioni pol , colle quali I rabbini credono di poter dimo strars, che non si convenga a Daniele il litolo di Profela, sono tanto meschine e insussistenti, che parrebbemi tempo perduto il fermarmi di propostto a confutarle. Non ordiscono di negare , che il libro di Daniele sia libro canonico e divino; che la esso contengansi molle predizioni gravissime di cose future; quand' el lo negossero, il libro stesso lo dice apertamente : poste le quali core , se oli Ebrei dottori vorranno tuttavia affermare . chs Dantele non è Profeta , potrem noi pure con tutta ragions affermare, ch' ei sono ciechi, e degni di essere guide di ciechi.

Alcuni Scrittori Ecclesiastici antichi ebber

del dubbio intorno nd alcune parti di questo libro, e sono il cantico dei tre fanciulti, la storia di Susanna, e quella di Bel, e del Dragone, e questo dubbio nato dal vedere, che tall cose non fossero nel testo Ebreo, fu abbrneciato avidamente, e audrito dagli Ere-Uci, l quali amaron meglio iti seguire in questo il gindizio de' rabbini, che la fede della Cattolien Chiesa, ia quale con tutta ragioue anche queste parti di storin ricevette come Scrittura saera e cananica. E veramente la Chiesa nan ignorava, che queste ne' codtci Ebrei non si leggono, nin sapeva insieme, che certamente vi si leggevnun una volta, e che dagli stessi codici certamente le trassero e i LXX Interpreti, e Aquiln, e Teodoziane, e Simuaco, i quali tutti dall' Ebreo nella Greca Unqua traslutarono i libri Santi, ed essendo Ebrei di origine vengono ad essere a noi textimoni della cretenza della Sinagoga uon solo ne' tempi più rimoti, ma fino a tutto il secondo secolo della Chiesa: perocché Simmaco circa l'anno 200 di Crista fece la sua versione delle Scritture, S' arroge ancora, che i frequenti ebraismi, i quali, s' incontroun in quei luoghi di Daniele , ngthi ben dimastrano anche a' meno oculati da qual fonte e le Greche , e le Siriache , Arnbe , Latine versioni sieno derivate. Per le quali core Origene ( Hom. 8. in Levit. ) ci fe' sapere, che la storia di Susanna, e quella di Bel, e del Dragone . e l'orazione di Azarin . e il cantico de' tre fanciulli andavano attorno per tutte le Chiese, e in tutte le Chiese leggevansi , e con Origene vanno duceardo s. Ignazio M., e Didimo , s. Cipriano , e generalmente tutti l Padri Greci e Lalini.

Abbiamo altrove accennato, come un autico capitale nemico del Cristianesimo, e stelle Scritture, pretese, che quella ehiamata da noi Profezia di Daniele altro non fosse, se non una storin de' fatti di Antioco Epifane, scritta da autore, che visse dopo i lempi di quel re, onde con gran diligenza, e falica andò raccogliendo dagli storici profuni tutto quello , ch' ei vide esser conforme alle coss , che in Daniele si leggono: per la qual cosa, come ben notò s. Girotamo, la censura di Porfiria venne ad essere solenne testimanianza della verità, mentre non polenda egli negare, che molte cose predette fosser già di fatto ndempiate, si travà enstretto a ricorrere a questo ripiego di dire, che di tali novenimenti la storia in quel tibro fasse tessata. Così quello, che doven fargli canoscere, e ammirare la sopieura altissima de' Profeti . e la divinità della Religione, servi all'incredulo di pretesto a colorire con grande apparato di erudizione una incredibile, e svergagnata calunnia contro la Religione e la Chiesa. Ma a Porfiria chinsero la bocca con le lura celebri apologie Metatio, Ensebio di Cesaren, BIRBIA Vol. II.

e Apollinare, e dopo di essi s. Giralnmo, il quale ne' suoi Commentari non lascio di for vedere tatto il debole dell' artifiziana filanofia con cui gunsi per via di prestigi tentò di tooliere il chinro lume deali occhi a' let-

Ma qui non sarà fuor di praposito il riu ntre in poche parole l'amplissima materia delle profezie di Danlele. Dio adunque a lui fa vedere dipiati co' loro propri caratteri quuttro grandissimi imperi, che doveano essere l' uno dopa l'altro da Nabuchodonosor fino a Cristo, l'impero Caldaico, il Persinua, il Greco, il Ramano. Egli vede l'impera Caldaico soggiugato da' Medi e sta' Persiani, indi le vittorie di Alessandro sopra di questi e i quattro reyni, ne' quali dopo la morte di quel conquistaiore è diviso l'impero de' Greci ; indi le querre , che suranno tra due di que' re , il re d' Egitto , e il re della Siria; e vede in particolare il furore cal quale uno de're della Siria perseguiterà il popolo del Sianore; e riquardo ni quarto regno egli predice, che questo dicorerà tutti i precedenti renmi, e nel tempo di questa egli fissa la precisa epoca della venuta del Messia, e la fondazione di un nuovo regno spirituale, ed eterno, che si stendern per tutta quanta la terra, e il rigettamento d'Isrnele che non sarà più popolo di Dio , e l' nholizione dei riti e dei sucrifizi carnati, la stistrazione di Gerusalemme, e del tempio, e la desolazione, che durerà fino ni fine ; e dipoi egli vede finalmente il requo dell' Anticristo, il ravvedimento, e la canversione d'Israele, il futura gludizio, e la ploria de santi, che regneranno eternamente con Cristo. Cusi a Daniele (secondo il pensiero di s. Girolamo) fu munifestata da Dio la storin di Intti i tempi, e di tutti i grandi avvenimenti, che saranno sino alla fine de' secoli. Mo in questa generalilà di fatti, e di avvenimenti quante cose st tropano tutte drane di riflessione, per le quali si rende, per così dire, evidentemente visibile quello spirito, dal quale solo poterono essere conneciute, e rivelnte? Regnante tuttorn in Babitonia Nabuchodanasor , Daniete predice la rovina del suo impero, e che a questo succederà immediatumente un altro regno, che sarà fondato da due iliverse nazioui , an' Medi e da' Persiani : che questo sccando sarà distrutto, e farà longo a un terzo, a quello cioè di Alessandro. E chi mal mostrò tanto tempo avanti al Profeta la incredibil celerità, colla quale Alessandra conquisterà si gran parte del mondo, e chi gli insegnò a deseriverta con quella forte espressigne: Egli non toccherà terra? chi gli mostra che Alessandro non avrebbe successori, che fosser della sua stirpe, ma solo di sun nazione, e che il sua impero si spartirebbe in quattre grandi regai, onde l' Egitto, e in Si-

ria (provincie dell'impero Caldaico a' tempi di Daniele ) avrebbono i loro re, e questi Greci dl Nazione? chi mostrò n lui quei regi in discordia armott l' uno contro dell' altro con-- cluder la pace, e stringer l'amicizla per mezzo di un matrimonio, che avrà poi effetti tutti contrari alla espettazione, e dolorosissimo fine? chi ali mostrò il carattere d'impudenza. di sfrenuta superbia, di crudeltò di uno de're della Siria , persecutore degli Ebrel , e della vera Religione, di Antiaco Epifane, degno di essere rappresentato nelle sue azioni come una profetica ramogine di quell' ultimo nimico , il quale si armerà alla fine de' secoli contro la Chiesa , e contro i Santi di Dio? chi finalmente (per tacere tante altre cose) ad un uomo così amante di sua nazione deltò il grande, il terribilissimo annunzio del ripudio della Sinagoga, e della desolazione di Gerusalemme, e del tempio per ragione della morte

idia dal popolo Ebrea al suo Cristo, al Santo del santi Pasta quetta solo vertià, che da Danitel Profeta furono acritte le cose, che in questo suo libro si legono, errità intestata da un popolo di testimoni, e di testimoni, che sono notri menti, posta il restimoni al la Religione di Cristo di altri argomenti non ha biogno, che ne dimostrino la ceteta crisgine di lei, e la insuperabil saldetta de' suoi fondamenti.

Debo finalmente avertire, che pretinadat latorità nelle annotazioni la versione dei AZA affine di llustrare il tenso della nostra Valgata, in ono cito quella versione di Daulete, che trocasi nella cutzione Greca delle Scritture, la qual errosno e di Teoloticone, mo bensi la traduzione del LXX, venuta utilinamente ila traduzione del LXX, venuta utilinamente dal latace, e stampata in Roma sotto gli auspici di Clemente XIF., dil gloriosa memora, l'anno 1772.

# PROFEZIA

# DI DANIELE

### CAPO PRIMO

Daniele, Anonia, Minnel e Azoria netta cattività sono istruiti nella tingua de' Caldai, affachi sticno dinanzi al tr., e sono ad essi cangiali i nomi. Ottorpono di cibersi di Irguni, e di Nera arqua, e compariscono più vogeti che gli altri che si cibavano de' cibi del re. Dio da ad essi la sopienza, e a Daniele anche l'intelligenza de' songli.

 Anno tertio regni Joakim regis Juda, venit Nabuchodonosor rex Babylonis in Jerusalem, et obsedit eam:

 Et tradidit Dominus In manu eius Joakim regem Juda, et partem vasorum domus Dei: et asportavit ea In terram Sennaar in domum dei sui, et vasa intulit in donum thesauri sui.

3. Et ait rex Asphenez praeposito eunuclin-

1. L'anno terzo del regno di Jenchim re di Giude, rome Nalmodonnore re. la opticine di Nalaghodonos rome Nalmodonnore del superiore di Nalaghodonos ro contro Gerusalemme fu sulla tire del terzo anno, e il cominciamento del quario anno del regno di Jonchim; perocche Naladendononor al mosee contro i Giudei nel Panno terzo, de espanolo a cità il ramo quarzo di quei re, il quale fu da lui lasciato nel regno, ma colia conditione di pagne tribulo.

zione di pagare tributo.

2. E una porte de' rasi della casa di Dio, ec. Nabu-

1. L'anno terzo del regno di Joachim re di Giuda, venne Nabuchodonosor re di Babilonia sopra Gerusalemme e l'assediò;

2. E il Signor diede nelle sue mani Joachim re di Giudo, e una parte de'vosi della casa di Dio, e il trasportò nella terra di Sennaur nella casa dei suo dio, e i vasi ripose

nella casa del lesoro del suo dio.

3. E il re disse ad Asphenez capo degli eu-

chodonosor si contento di prendere allora i vasi più beili, e di maggior pregio, che erano nei tempio, i quali cili portà a Sisbionia. La terra di Senaner cila è ii panse di Babilonia. Vetil Gen. x. 10. Il dio, a cui quei re feco offerta del vasi portati via dat tempio del Signore, si crole, che fosse Bei, ovvero Belo, il quale avva nella ciltà di Babilonia un famositamio tempio.

città di Babilonia un famosissimo tempio.

3. Capo degli cumuchi. Presso 1 re dell' Oriente la voce
cumuco significava comunemente un servo del re, nu cor-

rum, ut introduceret de filiis tsrael, et de semine regio, et tyrannorum,

- 4. Pueros, in quibus nulla esset macula, decoros forma, et eruditos omni sapientia, cantos scientia, et doctos disciplina, et qui possent stare in palatio regis, ul doceret eos litteras, et linguam Chaldacorum.
- 8. Et constituit eis rex annonam per singulos diea de cibia suis, et de vino unde hibebat ipse, ut enutriti tribua annis, postea alarent in conspectu regis.
- rent in conspectu regis.

  6. Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda, Daniel, Ananias, Misael, et Azarias.
- 7. Et imposuit eis praepositus ennuchorum, nomina; Danieli, Balthasar; Ananiae, Sidrach; Misaeli, Misaeh; et Azariae, Abdenago.
- 8. Proposuit autem Daniel in corde suo, ne pollueretur de mensa regis, neque de vino potus eius: et rogavit eunuchorum pracpositum ne contaminaretur.
- 9. Dedit auten Deus Danieli gratian, et miseriordium in conspectu principis eunachorum. 10. Et ait princeps euuschorum ad Danielem: Timeo ego dominun meom regeu, qui constituit vobis cibum, et potum; qui ai viderit tultus vestros macilentiores prae ceteris adolestibus cosevis vestris, condemnabitis caput meum regi.
- 11. Et dixit Daniel ad Malasar, quem constituerat princeps eunucliorum super Danielem, Ananiam, Misaelem, et Azariam:
- 42. Tenta nos obsecro servos tuos diebus decem, et dentur nobis legunina ail vescendum, et aqua ad bibendum:
- Ugiano, un ucono, che area Impiega, a digulia nella reggia, cu filo lesso secto è usale qui, ci ni altri luo-ghi della Scrittura, e particolarmente in Isala XXXXX. 7. E del maganti. La vore i yravanua in senso di persona potente, a di grande estrazione si trova anche negli Scrittori profasal. Sembra aducque cele Axpinente. Rosse (come diferenton not,) maggiordomo della corte di Nabuchodonosor, e da Ind dispondessers gil altri cortigiani.
- 4. Insegnouse foro le lettere, e la lingua dei Caldel. Bissognava che que giorinetti sapesarro e leggere, a pariare il Calden per istruirri dipoi nelle acienze di quella nazione. 5. A stare danvali el re. A servire il re negli uffici, ai quali fosser da lui destinali nella corte.
- 7. A Deniele, di Balthauer, ec. Daniel vnol dire: Dismoj giudec, ovvec giudizio di Dis: Balthauer, nvere Beltheasaer, teorro di Beati, Misset, uno, che è di Disc. Maschauer, teorro di Beati, Misset, uno, che è di Disco, Masch, uno, che è di Sene, la quale rera una dea adorata da Babbionesi, Jerem. XXV. 16. Anoxio, nomo accito a Dis. Il simificato di Sidera non è certe. Aseria, vale Die mise sinte; Abdenesyo, che altri promuziamo Abdenesyo, error del dio Augo, che vool dier il sole,

- nuchi, che gli conducesse davanti alcuni dei figliuoli d'Israele, e di stirpe de'regi, e dei mannoti.
- §. Giovinetti senza difeito, e si bell' ospetto, e istruiti in ogni maniera si sepienza, ornati di seienza, e ben educali, e che fosser degni di stare nei paiazzo del re, affinchè insegnasse loro le lettere, e la lingua dei Caldei.
- 5. E il re stabiti, che fosse loro dato ogni di da mungiare di quei ch'egli stesso mangiava, e dei vino ch'egli stesso bevea, affinché dopo tre anni di questo scuola fosser a-
- bilitati a stare davanti al re.
  6. Tra questi adunque vi furono de figliuoli
  di Giuda, Daniele, Anania, Misael, e Aza-
- 7. E il capo degli eunuchi pose loro i nomi; a Daniele, di Balthasar, utl Anania, di Sidrac, u Misael, di Misaeh, e ad Azaria, di Abdenago.
- 8. Or Daniele determinò in cuor suo di non volersi contaminare col cibarsi di quello che il re mangiova, nè col bere del vino, che quegli bevea; e pregò il capo degli eunuchi, che gli permettesse di non contaminarei.
- 9 Or Dio fe' si, che Daniele tronò gracia, e misericordia presso il capo degli eunuchi.
  10. E disse il principe degli eunuchi a Daniele: 10 ho paura del re mio Signore, il quale lua assepnota a voi cito, e beconda; e s' ei viene a vedere i vosiri volli più macicienti, che que' degli altri giocantiti vostri colemie, voi mi farcie reo di morte dinanzi al re.
- 11. E Daniele disse a Malasar, a cui il capo degli eunuchi ovea commessa la cura di Daniele, di Anania, di Misaele e di Azaria:
- 12. Di grazia fa' questa prova sopra di noi tuoi servi per died giorni, e ci sia dato da mangiore de' legumi, e da bere dell' ac-

secondo alcun), o la stella del mattino, come altri pensano.

8. Determino in cuor suo di non volersi contaminare col cibarsi cc. Alla mensa de're Caldel, non è dubbio, che si mangiasse e della carne di porco, ed altre cose proibile agli Ebrel nella legge: oltre a ciò Teodoreto, a opo di lui vari altri osservaronn, else fu costume de Gentili il consecrare i joro cibi agli dei, e ciò faccasi coi mettere un poco di pane, e un po'di vino suti'altare degli stessi dei, nvver nel fuoco. Per ambedue queste ragioni Daniele , il quale co'suoi compagni davea cibarsi di quel cha era portato alla mensa del re , prego , a onne di avere altro vitto. Non è ella adunque una in soffribil temerità quella di uno de' patriarebi degli ultimi Eretici, il quale non ebbe ribrezzo di affermare cha puerit timore fu quello del santo giovinetto, e superaliziosa, e indiscreta la sua astinenza? Tanta è l'avversiona di que' lamosi riformatori della Chiesa per tulto quello che sente la mortificaziona della carne, che non la guardano n d'intaccare la legge stessa di Dio, n di screditarne la osservanza!

- 43. El contemplare vultus nostros, et vultus puerorum, qui vescuntur cibo regio: et sicut videris, factes eum servis tuis.
- (4. Ou), audito sermone buluscemodi, ten-
- tavit eos diebus decem. 15. Post dies autem decem, apparuerunt vultus eorum meliores, et corpulentiores prae omnibus pueris, qui vescebantur cibo regio.
  - 16. Porro Malasar tollehat cibaria, et vinum potus eorum; dabatque eis legumina.
- 17. Pueris autem his dedit Deus scientiant, et disciplinam in omni libro, et sapientia: Danieli autem intelligentiam omuium visionum,
- et somniorum. 18. Completis itaque diebus, post quos dixerat rex, ut introducerentur: introduxit eos praepositus ennuchorum in conspectu Nabucho-
- donosor. 19. Comque eis locutas fuisset rex, non sunt inventi tales de universis, ut Daniel, Ananias, Misael, et Azarias : et steterunt in conspectu
- regis. 20. Et onne verbum sapientiae, et intelleclus, quod sciscitatus est ab eis rex, invenit in eis decuplum, super cunctos ariolos, et magos, qui erant in universo regno eius,
- 2t. \* Fuit autem Daniel usque ad annum " Inf. 6. 28. primum Cyri regis. 17. E diede Dio a questi giovinetti scienza, e perizia
- di tutti i libri, ec. Dio rimppero la fedeltà nell'osservare la legge, rimunero la temperanza, e la mortificazione di questi giovinetti coi dare ad essi gran facilità d'intendere tutti i libri de' Caldei, ne' quali libri si conteneva la scienza, e le invenzioni di quella nazione. A Daniele poi l'intelligenza di tutte le visioni , e de' soqui. Ebbe da Dio la grazia di saper distinguere i sogni
- mandati da Dio, da quelli che sono accidentali, e fortuiti , e di vedere quello, che lo stesso Dio volesse con essi significare. 18. Passato adunque il tempo, ec. Finiti i tre anni,
- de' quali parlò vers. 5. 20. Tutti gl' indovini, e i maghi. I Maghi erano i filosofi della Caldea. Quanto agl' indovini (i quali furono an-

- 15. E osserva i nostri volti, e i volti dei giovinetti, che si cibano delle vivande del re. e secondo quel che vedrai, il regolerai coi tuoi servi.
- 14. Quegli, ciò udito, fece sopra di essi la prova per dieci giorni, 15. E dopo i dieci giorni le loro facce com-
- parvero di miglior colore, e più piene, che quelle di tutti i giovinetti, che si nutrivano coi cibi del re.
- 16. E Malasar prendeva i cibi , e il vino, ch' ei dovean bere, e dava lor dei legumi.
- 17. E diede Dio a questi giovanetti scienza, e perizia di tatti i libri, e di ogni sapienza: a Daniele poi l'intelligenza di tutte
- le visioni , e de' sogni, 18. Passato adunque il tempo, dopo del quale avea ordinato il re, che gli fosser condotti davanti, il capo degli eunuchi li pre-
- seatò a Nabnehodoaosor. 19. E avendo il re discorso con essi, non si trovò tra tutti chi uguagliasse Daniele, Agania, Misnel, e Azaria.
- 20. E in qualunque parte d'intelligenza, e di sapleaza, che il re gli disaminasse, trovò, ch' ei superavano dieci volte tatti gl' indovint e i maghi, che eran in tutto il suo re-
- 21. E Daniele stette a' servigi del re fino all' anno primo del re Ciro.

ch' essi in onore presso quei popolo ) erano probabilmen-te gli astrologi , i quali dalle osservazioni del cielo si stuse pa ascoregi, i quan unne usservazioni del trito il siu-diavano di predir l'avvenire, e di fare gli oroscopi. Si sa, che trafie altre scienze, l'asironomia fu coltivata as-sai in quella nazione, e l'abuso di questa condusse quei filosofi tino alla vanissima professione di astrologo. Molto bene pero disse s. Girolamo, che dove nella dottrina dei Caldel era errore, e peccato, Daniele, a i compagni lo appararono non per seguitario, ma per farne giudizio, e confutario: perocelo se uno solesse disputare contro gli astrologi senza essere istruito de' loro principii, si esporrebbe alla derisione. Enlino adunque collo stesso fine studiarono tutte le dottrine de' Coldei, con cui Mosè imparò tutta la sapienza degli Egiziani.

### CAPO SECONDO

- I supienti dei Caldei non sanno indovinare il sogno del re, e son condannati a morte: Doniele fa che il Dio di Dantele t il vero Dio.
- 1. In annn secundo regni Nabuckodonosnr, vidit Nabuchodonosor somnium, et conterritus est spiritus eins, et somnium eins fugit
- 2. Praecepit autent rex , nt convocarentur ariok, et magi, et malefiel, et Chaldaei, ut
- 1. L'anno secondo del suo regno. Quest' anno egli è il secondo, ore si contino gli anni dei suo regno dalla morte di Nabopolassar suo padre, ed è il quinto, ove si con-tino dal tempo, in cui fu dal padre istesso associato al-
- t. L' anno secoado del suo regno, Nabuchodonosor ebbe un sogno, e ne fu atterrito il suo spirito, e fuggigli dalla memoria il suo soono 2. E il re ordinò, che si convocussero ali
  - indovini, e i maghi, e i malefici, e i Cal-
  - l'impero: ggesto anno ancora è il quarto della cattività, e corrisponde secondo l'Usserio all'anno 3401. 2. E i malefici. S. Girolamo tradusse così, perebè credetle, che la voce Ebrea debba intendersi di quelli, che

indicarent regi aomnia sua: qui cum venissent, steterunt corani rege.

- 3. Et dixit ad eos rex: Vidi somnium; et mente confusua ignoro quid viderini.
- A. Responderuntque Chaldaei regi ayriace: Rex in sempiternum vive: dic somnium servis tuia, et interpretationem elus indicabimua.
- B. Et respondens rex ait Chaldaeis: Sermo recessit a me: nisi indicaveritis mihi somnium, et coniecturam eiua, peribitia vos, et donus vestrae publicabuntur.
- Sl'autem somnium, et coniecturam eius narraveritis, praemia, et dona, et honorem multum accipietis a me: somnium igitur, et interpretationem eiua indicate milit.
- 7. Responderunt secundo, atque dizerunt: Rex somnium dicat servis suis, interpretationem illius indicabimus.
- 8. Respondit rex, et ait: Certe novi quod tempus redimitis, scientes quod recesserit a me sermo.
- 9. Si ergo aomnium non indicaveritis milit, una est de vois sententia, quod interpretationem quoque fallacem, et deceptione plenam composeritis, ut loquamini milit donce tempos pertranseat. Somnium liaque dicite milit, ut sciam, quod interpretationem quoque eius veram loquamini.
- 40. Responientes ergo Chaldaci coram regedicerant: Non est hono super terram, quiser-unonem taum, rex, possit implere: aed neque regum quisiquam magnus, et potens verbum iniuscençudi siscitatur ab omni ariolo, et mago, et Chaldaco.
  41. Sermo enim, quem tu quaeris, rex, gra-
- vis est: nec reperietur quisquam, qui indicet illum in conspectu regis: exceptis diis, quorum non est cum inminibus conversatio.
- rum non est eum inminibus conversatio. 12. Quo audito, rex in furore, et in ira magna praecepit, ut perirent omnes sapientes Ba-
- Et egressa sententia, sapientes interficiebantur: quaerebanturque Daniel, et socii eius ut perirent.
- si serviciono delle vittime, e dei here sangue, ed anche dei endavert manné per face operationel il magit. El c'ad-dei. Questo fouse era dato a noa setta di filosofi di quel dei dei que face dei questo fouse era dato a noa setta di filosofi di quel la coccopia negli butol delle cose altarali, e perificalemente dell'astronomia, e nel collo degli dei: questi an-core reclerata monto data lia perdir i cose future. Para con ereclerata monto data lia perdir i cose future. Para perita dei Caldel, il discorno dei ne on esta, la spositione perita dei Caldel, il discorno dei ne on esta, la spositione dei sogno ec. la lingua siriana, overvo caldea, e in find nel comitatione dei capo viru.
- 8. Foi volete guadagnar tempo. Yol volete prendere del tempo per fabbricare qualcha impostura, e gabbarmi con uma risposta artificiosa.

- dei, affinché sponessero al re i suoi sogni; i quati vennero, e si presentaron dinanzi al re.
- al re.
  3. E il re disse inro: Ha veduto un sogna
  e per la confusione della mente non so quei

ch' io abbia veduto.

- h. E i Caldei risposero al re in siriaco: Semplterna sia la tua vita, o re: racconta il sogna a' tuoi servi, e noi te ne daremo la spiegazione.
- B. E il re rispose, e disse ai Caldei: La cosa mi è sjuggita: e se voi non mi esporrete il sogno, e la sua interpretazione, voi perirete, e le vostre case saran confisrate.
- 6. Se poi mi ridirete il sogno, e ti suo significata, avrete da me premi, e doni, e onori grundi: narratemi adunque il sogno,
- e la sua spiegazione.
  7. Risposer quegli un'altra volta : Dica il re a' suoi servi li sogno, e noi gne ne dire-
- mo la interpretazione.

  8. Rispose il re, e disse: Io ben m' avveygo, che noi volete guadagnar tempo, mentre sapete che la cosa m' è [uggita di mente.
- 9. Se voi adunque non mi direte quel ch' io ho sognato, i uno penserò altra voi, se non che inventrette ancora una faliace interpretatione, e pienn d'inganon me la spaccerte, finn a tanto che ti tempo pensi, Ditemi adunque il mia sogno, gibe chè io conacca, che voi lo interpretate secondo la verità.
- 10. Risposer adunque i Caldei al re, e dissero: Non è uomo sopra la terra, che possa eseguire, o re, il tuo comundo; e nissun re grande, e possente damanderelbe cosa si falta da alcun indovino, mago, o Cal-

den ?

- 11. Imperocché greve cosa è quella, che iu richiedi, o re: ne alcuno si troverà, che ue possa dar lume al re, eccetio ii dei, i quali nan han commercio cogli uomini.
- Udita ciò il re, pien di furore, e d' ira grande, ordinò, che perissero tutti i sapienti di Babilonia.
- E promuigata questa sentenza, si uccidevano i sapienti: e si andara in cerca di Daniele, e de' compagni per farli morire.
- 11. Greve cost è quello, che lu richiello, or c: rei ciccus er Coose e dicessero: Fino dare la spositione di un cogno, il quale ci sia vestato, e proposto da chi lo ebbe, porta arrivari un sono; ma vedere, e dire quello che un nono abbia sognato, la costa è sopra la capecita d'uno, qualinque egil ata, e de triserbata a' sommi det, a quegli del, che non si comunicano all'ucono.
  13. Si societtemos i espicati, Non mi par meessario di
- dire, che effettivamente si occidensero, ne che alcuni restmente fossero succiai. Si radinavano besul per faril morire tutti Inatenz, mentre si occava anche di Baniele, a de companji per lo ateso fior. Credesi, che i Caldei persoispirito di galosia, e d'invidia impediasero, che Daniele non fosse chiamato con essi dinanzi ai re per timore, che al non togliense loro la gioria d'interpretare quei sogno.

- t4. Tunc Daniel requisivit de lege, atque sententia ab Arioch principe militiae regis, qui egressua fuerat ad interficiendos sapientes Baluylanis.
- 18. El interrogavit eum, qui a rege potestatem acceperat, quam ob causam tam crudelis sententia a facie regis esset egressa. Cum ergo rem initicasset Arioch Danieli,
- 16. Daniel ingreasus rogavit regem, ut tempus daret sibi ad sotutionem indicandam regi.
- 47. Et ingressus est domum suam, Ananiaeque et Misaeli, et Azariae sociis suis indicavit
- negotium; 48. Lt quaererent miscrieordiam a facie Dei coeli super sacramento isto, et non perirent Daniel, et socii elus cum ceteris sapientibus Bahvlonis.
- Tunc Danieli inysterium per visionem nocte revelatum est; et benedixit Daniel Deum coeli,
- Et locutus ait: Sit nomen Domini benedictum a seculo, et usque in seculum: quia sapientia, et fortitudo eius sunt.
- 2t. El ipse mutat tempora et actates; transfert regna, atque constituit; dat sapientiam sapientibus, et scientiam intelligentibus discipti-
- 122. " Ipse revelat profunda, et abscondita, et novit in tenebris constituta: et lux eum eo est.
   1. Cor. 4. 8, Joan. 1. 9. et 8.12., t. Joan. 1. 6.
   25. Tibi Deus patrum nostrorum confiter.
- teque laudo: quia sapientiam, et fortitudinem dedisti mihi: et nune ostendisti mihi, quae rogavinus te, quia sermonem regis aperuisti nobis.
- 24. Post hace Daniel ingressus ad Arioch, quem constituerat rex, ut perderet sapientes Babylonis, sic ei locutus est: Sapientes Babylonis no perdas: introduc me in conspectu regis, et sotutionem regi narrabo.
- Tune Arioch festinus introduxit Danielem ad regem, et dixit ei: Inveni hominem de filis transmigrationia Juda, qui solutionem regi annuntiet.
- 26. Respondit rex, et dixit Danieli, cuius nomen erat Balthasar: Pulasne vere potes milii indicare somnium, quod vidi, et interpretationem eius?
- Et respondens Daniel coram rege, ait:
   Mysterium, quod rex interrogat, sapientes, magi, arioli, et aruspices nequeunt indicare regi.
- 28. Sed est Deus in coelo revelans mysteria, qui indicavit tibi rex Nabuchodonosor, quae
- 11. Qual fosse questa legge, e questa sentenza. Chiama legge ii decreto dei re, e la seotenza data contro i maghi. 18. Sopra d'un tale arcano. Sopra l'arcano misterioso

- 11. Allora Daniele domandò ad Arioch capitano delle milizie del re, il quole era stato mandato ad uecidere i sapienti di Babilonia, qual fosse questa legge, e questa sentenza.
- 45. E a lui, che tal commissione avea ricevulo dal re, domandò per qual motivo pronunziata avesse il re si crudele sentenza; e d avendo Arioeli raeconiato il fatto a Daniele, 16. Daniele andò a trovar il re, e lo pre-
- Daniele ando a trovar il re, e lo pregò, che gli desse tempo per dare lo scioglimento.
- 17. E andossene a casa sua, e raccontò la cosa a' suoi compagni, Anania, Misael, ed Azaria:
- 18. Affinché chiedesser miserieordia dal Dio dei cielo sopra d'un lale arcano, onde nou perissero Duniele, e i suoi compagni cogli altri sapienti di Babilonia. 19. Allora fu rivelato la notte a Daniele
- l' areano in una visione: e Daniele benedisse il Dio del clelo,
- E pariò, e disse: Sia benedetto dall' eteruttà, e fino a tutta l' eteruttà il nome del Signore, perchè di lui è la saplenza, e la fortezza.
- 21. Ed ei mula i templ, e l'etadi, trasporta, e fonda i reamt, dà la sopienza a sapienti, e la scienza a que', che hanno intelligenza:
- 22. El rivela le cose astruse, ed ascose; e conosce qu'el che sta nelle lenebre: e la luce é con esso.
- 23. A le, Dio de' padrt nostri, io rendo grazie, e a le io do laude; perocchè sapienza, e forteza hai daia a me, ed or hai dato a conoscere a me quel, che eercavamo da le, ed hai sveiato a noi quello, che il re domanda.
- 2h. Andò postia Daniele da Arioch, eui il re avea dato l'ordine di sterminare i sapienti di Babilonia, e gli parlò in tal guisa: Non isterminare i sapienti di Babilonia: introducimi al cospetto del re, e io esporrò a lui lo scionimento.
- 23. Allora Arioch frettolosamente condusse Daniele al re, e gli disse: Ho trovalo tra'figliuoti di Giuda esuli chi darà al re lo sciodimento.
- 26. Rispose il re, e disse o Daniele, eui si nava il nome di Balthasar: Ti pensi tu veramente di voter dire a me il sonno, che
- to vidl, e quello ch' ei voglia dire?

  27. E Daniele rispose al re, e disse: L'arcano, di cui il re va in eerca, nol possono.
- velare al re i sapienti, i maght, gl' indovini, e gli aruspiet; 28. Ma è in ciclo un Dio, che svela i mi-
- steri, e questi ho annunziato a te, o re Na-

sogno veduto dal re, di cui lo stesso re non avea piu se non confusa, e oscura memoria. 27. E gli aruspici. Erano quelli, che predicevano il futuum et visiones capitis tui in cubili tuo huiuscemodi sunt:

29. Tu rex cogitare coepisti in strato tuo . quid esset futurum post hacc: et qui revelat mysteria, ostendit tibi quae ventura sunt.

30. Mihi quoque non in sapientia, quae est in me plus, quam in cunctis viventibus, sacramentum hoc revelatum est: sed ut interpretatio regl manifesta fieret, et cogitationes mentis

tuae scires. 31. Tu rex videbas, et ecce quasi statua una grandis: statua Illa magna, et statura su-

blimis stabat contra te, et intuitus eius erat terribilis: 32. Huius statuae caput ex auro optimo crat, pectus autem et brachia de argento, porro ven-

ter, et femora ex acre. 33. Tibiae autem ferryae, pedum quaedam nars erat ferrea, quaedam autem fictilis.

34. Videbas ita, donec abscissus est lapis de monte sine manibus : et percussit statuam in pedibus eius ferreis, et fictilibus, et comml-

35. Tune contrita sunt pariter ferrum, testa, aes, argentum, et aurum, et redacta quasi in favillam aestivae areae, quae rapta sunt vento: nullusque locus inventus est eis; lapis autem, qui percusserat statuam, factus est mons magnus, et implevit universam terram.

36. Hoe est somnium: Interpretationem quoque eius dicemus coram te, rex.

37. Tu rex regum es: et Deus coell, regnum, et fortitudinem, et imperium, et gloriam dedit tibi:

38. Et omnia, in quibus habitant filil hominum et bestiae agri : volucres quoque coeli dedit in manu tua, et sub ditione tua universa constituit; tu es ergo caput aureum,

59. Et post te consurget regnum alind minus te argenteum: et regnum tertium aliud aereum, quod imperabit universae terrae.

ro, mediante la isperione delle viscere degli animali sa-

crificati agli dei. Vedi Ezech. xxi. 21 30. Non per una sapienzo, che è in me. Ovvero, che sia in me. Preferisco questa traduzione non solo perchè conveniente alla modestia, ed umiltà di Daniele, ma ancora perché il fine di Daoicie si è d'innaizare l'animo del re alla cognizione del vero Dio, dal quale solo può venire, come egil dice, la lotelligenza di tale arcano, il quale per umano sapere, od industria non poleva svelarsi da verun uomo. A me poi (dice il Profeta) e stato concedolo da Dio di scoprire , e intendere questo arcano , perché Dio to, the tu pe avessi l'intelligen 37. Tu se'il re de'reni. La vastità dell'impero amplia-

to graodemente da questo principe, le sur insigni villorie

ventura sunt in novissimis temporibus. Somnlum buehodonosor, le ense, ehe avverranno negli ultini tempi. Il tuo sogno, e le visioni, che

avesti in capo nel letto, son tall: 29. Tu, o re, cominciasti nel tuo letto a pensare quel che dovesse essere pell'avvenire :

e colul, che svela i misteri, ti fe' vedere quel, ehe è per avvenire.

gloria:

30. Ed a me pure è stato svelato questo areano non per una sapienza, che è in une più, che in qualunque altro uomo vivente, ma affinehe avesse il re una evidente interpretazione, e affinehè tu riconoscessi i pensieri della tua mente.

31. Tu, o re, avestt una visione: lu vedevi come una grande statua: questa statua grande, e di statura sublime, stuvu dirimpello a te, e terribil era il suo squardo:

32. Il copo di gaesta statua eru di finissimo aro: il petto pai, e le braccia di argento; ma il ventre, e le eosee di bronzo;

33. E le gambe di ferro; dei piedi una duta parte era di ferro, un' altra parte di

34. Questo vedevi tu, quanda non per mano di aleuno si staccò una pietra dal monte, e percosse la statua ne' piedi, che uvea di ferro, e di terra cottu, e li ruppe. 35. Allora si spezzarano uqualmente il

ferro, la creta, il bronza, l'argento, e l'aro, e si ridussera come i briciali della paglia all' estate sull' uia, I quali Il vento disperge: così non rimase nulla di essi; ma la pietra, che avea dato il colpo atta statua, diventò un monte grande, e riempiè tutta quanta la terra.

36. Tale è il sogno, e l'interpretazione di lui esporremo ancora dinanzi a te, o re. 37. Tu se' il re de' real , e il Dio del ciclo ha dato a le regno, e forlezza, e linpero, e

58. E al tuo potere ha soggettato i luoghi tutti, dove abitano i figilioli degli umnini , e le bestie del eampo, e gli accelli dell'aria ha dati in tuo poters, e sotto il tuo dominio ha posie tutte le cose: lu se' adunque il eapo d'oro.

39. E un altro reame si alzerà dopo di le, da meno di te, che sarà d'argenta; e un altro terzo reume di bronzo, che comuniterà a lutta quanta lu terra.

contro molle nazioni (delle quali viltorie si parla taute volte nelle Scritture), le magnitiche opere fatte da lui per ornare Babilonia, sede dell'impero, tutto questo gli fece dare questo superbo titola di re de' regi, cioè di principe il piu grande, che fosse allora sopra la terra-

38. Tu se'adunque il capo d'oro. Il tuo regno adunque è significato pel capo d'oro della statua veduta lu sogno da te. Il regno sie' Caldel per la sua grandezza, e per la gloria delle armi, e per le immense ricehezze messe insieme colle spoglie dette vinte nazioni, e molto bene paragonato at più nobile di tutti i metalli

49. Un altro reame si alzera dopo di te, da meno di te, ec. Questo secondo impero, che verra dopo quello dei Caldri, Impero minore di csicusione, e di durata, que40. Et regnum quartum erit velut ferrum : quomodu ferrum comminuit, et domat munia, sic comminuct, et conteret omnia hace.

44. Porro quia vidisti pedum, et digitorum partem testac figuti, et partem ferream: regnum divisum erit, quod tamen de plantario ferri orietur, secundam quod vidisti ferrum mistum testae ex luto.

42. Et digitos pedim ex parte ferreos, et ex parte fictiles: ex parte regnum erit solidum, et ex parte contritum.

85. Quod antem vidisti ferrunt mistum testae es luto, commiscebuntur quidem linnano semine, sed non adhaerebunt sibi, sicuti ferrum misceri non potest testae.

44. In diebus autem regnorum illurum, suscilabit Deus coeh regnum, quod in acternum non dissipabitur, et regnum eius alteri populo non tradetur: comminnel autem, et consumet universa regna haee: et ipsum stabit in acternum;

sto Impero comparato all'argento, egli è l'impero de' Persiani, di cui il fondatore fu Ciro, e l'ultimo re Dario, detto Codomano, il quale fa vinto da Alessandro.

E un attro terzo-reame di bronzo, che comanderà, a

tutta quanta lo terra. Il terzo regno è quello de Greel, o sia di Alesanatro il Macedone, il quala visto Dario, e soggiogate tutte le provincie dell'impero presiano, sitee le use conquiste tino di là dal fiume indo. Egil possedette inlera il Asia, e lessona parte dell'Affrica, e una considerevol porzione dell'Europa: così non senza ragione si dice, che questo regno comandera à tutta quanta la ter-

re conceiled to qual furspoo.

On II quarter insura save come if Jerre. Il quarte laupress salini se l'erre, che lotte donn, e little relieve
per salini se l'erre, che lotte donn, e little relieve
per salini se l'erre, che lotte donn, e little relieve
per salini se l'erre, che lotte donnée de l'artice, e
lotte l'erre de l'artice, e l'erre de l'artice, e
lotte l'erre per del Tarrego, nell'Ani, e e sil' Artice, e
lette delle Siète no per, che possano convernedancies
statiste le perior del nosino Prédix: quantizaque aloni
statiste di ser a quescle le resiliente in angalere
spaperara di vertin sine hanno postio. Imprecede non
speciment del vertin sine hanno postio. Imprecede non
speciment del vertin sine hanno postio. Imprecede non
mentati dal Predix, ne di questi de imprei poò dest,
per possa fareser une, che sia il quori del quali rammentati dal Predix, ne di questi de imprei poò dest,
rier, che abilica mossibilità titti qi dai resul, che

erano pell'avanti. 41, 42. Ma quanto a quello, che hai veduto, che una parte dei piedi, ec. L'Impero Romano, tino ch' el fu pel sao pieno vigore, poté compararsi al ferro, come si è delto; ma negli ultimi lempi le ricchezze eccessiva, il insso, e tutti i vizi inondarono la repubblica, la quale passò finalmente sotto il governo di un solo coi tilolo d'Imperadore, titolo, che non significava presso i Romani, se non un supremo comandante dell'esercito, ma di fatto venne ad essere un nome significante l'assoluta polesia usurpata prima da Giulio Cesare , Inili da Augusto. L'uno, e l'altro però, distruggendo l'antico governo di Roma, ritennero molle cose della sua aristocrazia, il senato , I consoli, ed altri magistrati , e elò per rendersi meno odiosi. L'Impero adunque di Roma, che era stato impero di puro ferro fino elle duro nel suo vigore l'aristocrazia, diventò un misto di ferro, e di terra cotta, dopo ehe all'aristocraria succede la tirannide, e con essa si mescolo. Ne alcuno si meravigli se noi dielamo, che la lirannide che oppresse la Romana lerrea repubbli40. E il quarto reame sarà come ii ferro. Siccome ii ferro spezza, e doma tutte le cose, così (questo reame) spezzerà, e stritolerà tutte queste cose.

k1. Ma quanto a quello, che hai veduto, che una parte del piedi, e delle dita era di creta, e una parte di ferro, il regno, che per altro avrà origine dal ferro, sarà diciso, conforme vedesti, mescolato il ferro colla creta:

42. E (come) i diti dei piè parte di ferro, e parte di creta: d' una parte il regno sarà saldo, e d'altro parte sarà fragile.

43. E come hai veduto il ferro mezcolato coi fango della creta, si uniranno per via di parentele, ma non faran corpo tra loro, come il ferro non può far corpo colla creta.

44. Ma net tempo di quei reami farà sorgere il Dio det clelo un regno, ehe non surà discolto in eterna: ei trgno di lui non pusserà ad altra nazione; ma farà in pezzi, e consumerà tutti questi regni, ed esso sarà immobile in eterno;

ca, al paragoni alla cepta; perocchi ognom sa, come la siessa lirannide, preche siocinta, no ma forma susi-stenata, el goò durar inugamente, e pel suo peoprio stato destata, el goò durar inugamente, e pel suo peoprio stato durante del composito del cepta d

One of some Animal region of Jeron secretaries of Jerope or International of the Green Conference of Jerope of London Conference of Lon

comini jenei di veglia di desistare.

1. Me ni derive di qui comi ci vi la la disso, che la ci di ci

dalla intinita possanza del nuovo re. Questo re è Gesu

48. Secundum quod vidisti, quod de monte abscissus est lapis sine manibus, et comminuit testam, et ferrum, et aes, et argentum, et aurum, Deus magnus ostendit regi quae ventura sunt postea : et verum est soninlum, et fidelis interpretatio cius.

46. Tunc rex Nabuchodonosor cecidit in faciem suam, et Danielem adoravit, et hostias, el Incensum praecepit, ut sacrificarent ci.

47. Loquens ergo rex, ait Danieli : Vere Deus vester Deus deorum est, et Dominus regum et revelaus mysteria, quoniam tu potuisti aperire hoc sacramentum.

48. Tunc rex Danielem in sublime extulit, et munera multa, et magna dedit ei : et constituit eum principem super omnes provincias Babylonis, et praefectum magistratuum super cunctos sapientes Babylonis.

49. Daniel autem postulavit a rege, el constituit super opera provinciae Babytonis, Sidrach, Misach, et Abdenago; ipse autem Daniel crat in foribus regis.

Cristo: egli è queita pietra, la quale non per opera d'uomo staccossi dai monte, perche egli come uomo fu conceputo nei sen della Vergine non per opera d'uomo, come osservarono s. Girolamo, s. Giustino martire, s. Ireneo, s. Epifanio, Agostino ec. Questa piccola pietra atterro, a annichilo tutta la possanza del demonio, il gran tiranno dell'uman genere, a soggettò a Dio, a alla chiesa tutta la genti. E molto bena il Cristo, che venne a combattere contro del forte armato non colla conipotenza sua, ma nella nostra infermità, è paragonato alla pietruzza, che orta, e melte in poivere l'oro, il bronzo, il fer-ro, a la creta dei gran colosso; nella qual cosa si dimostrò, come : la stottezza de Dia é più saggia degli nomini, e la debolezza di Dia è più robusta degli uomini, 1. Cor. 1. 25. Non mancano presso gli anlielti maestri Ebrei delle testimonianze, onde impariame come la Sinagoga intessa vida qui grandiosamente predetto, e dipinto li regno del Messia, Bereschib. Robba ad Gen. XXVII. 10. 46. Si prastrò boccone per lerra, e adorò Daniele. I Gentili aveano una gran facilità a tener come dei gli uomini, ne quali vedessero qualche cosa di straordinario, a miracoloso. Vedi quello, che succedette a Paolo, e a Barnaba orila Licsonia, Atti xiv. 10. L'avare manifestato al re quello, che egil aven veduto nel suo sogno, sogno, di cui lo stesso re non avea piu distinta memoria, a l'a-

45. Conforme tu vedesti, che la pietra, la quale staccatu dal monte senz' overa d' mo, spezzò la crela, e il ferro, e il bronso, e l'argento, e l'oro; il grande Iddio ha fatto conoscere al re le cose, che poscia avverranno; e il sogno è vero, e l'interpretazione di

esto è fedele. 46. Allara Nabuchodonosor si prostrò boccone per terra, e adorò Daniele, e ordinò, che si offerisser a ini villime e incenso.

47. E Il re parlò a Daulele, e disse: l'eramente il vostro Dio è il Dio degli del , e il Signore de're, ed è rivelator de' misteri, dapoiché tu hai potuto svelar questo arcana.

48. Allora il re innaizò a sommi onori Daniele, e gli diede molti e grandi donativi, e lo costitui principe di tutte le provincie di Babilonta, e capo de' manistrati, e sopra tuitt i savienti di Babilania.

49. E Duntele impetrò dal re di deputure per gli affari della provincia di Babilonia Sidrach , Misach , e Abdenago: Daniele poi stara alla porta del re.

verne spiegato l' altissima significazione , tuito quesio empiè il re di tanta ammirazione, e al'apore, che si prostro dinanzi a lui per adorario , e ordino , che se gli offerisser vittime, a incensi. Ma se Daniele non potè impedire quel primo atto di venerazione rendutogii dai cieco re, il quaie non ebbe tanto spirito di salire subito fine alla prima cagione della celestiale sapienza, che egli ammirava, non è dubbio, che Daniele non permise, che si eseguis sero i comandi dello stesso re riguardo alle vittime, a agl' lucensi. 47. Feramente il vostro Dio è il Dia degli dei, ec. Que

sta riffessione dei re pare, cha delba esser nata dal ve der, che Daniele colla sua umità non approvava, anzi rigettava gii poori che quegli volca rendere a lui come a Dio. Ma questa riflessione non va piu in %, che a riconoscere il Dio degli Ebrei per superiore a tutti gli dei adorati dal Gentilesimo, ma non per solo, unico vero Dio. 48. Altera il re innalzò a sommi anari Duniele, ec. Queste parole ancora dimostrano, che Daniela avea rigettati gli onori, che a lui voleano rendere, come a Dio; il re adanque pensa a ricompensare, e oporsre il Profeta la alten enaniera

40. Daniele poi steva alla porta del re. Daniele stava nel palazo del re, presso alla persona del re, come sun consigliere, e come intimo confidente.

### CAPO TERZO

Anania, Misael, e Azaria non voglione adorare la statua di Nabuchodonosor, e son gettali nella force ardente, dove restano illesi, e danno laude a Dio. Il re pieno di siupare benedice il loro Dio, e ordina, che si uccida chiunque la bestemmi.

1. Naturchodonosor rex fecit statuam auream altitudine cubitorum sexaginta, latitudine cubitorum sex, et statuit eam in campo Dura provinciae Babylonis.

1. Fece una statua d' oro. La Serittura non dice se la atatua rappresentasse lo stesso Nabuchodonosor, ovverc ( come alcuni credono) il padre di ini Nabopolassar, o fipalmente il famoso Dio de' Babtionesi, cioè Belo. Mi sembra più verisimile, che la statua rappresentasse il sovrano istesso, perocché il re parlando a Misach, e a'suol compagni, si duole e rimprovera ad ensi, ch'ei non rendon calto a' suoi dei, e non adurana la statua d'ora:

BIEBIA Vol. 11.

1. Il re Nabuckodonosor fece una statua d'oro alta sessanta cubiti, larga sei cubiti, e la fece alzare nella compagna di Dura della provincia di Babilonta.

sembra adunque, che la statua fosse immegine non d'alcuo degli del , ma si del regnante. Vedi s. Girolamo, Pererio ec. Da quelio, che leggesi vers. 32. 33. sembra assai manifesto, che quesio fatto avvenne negli ultimi tempi del regno di Nabuchodonosor, onde Sidrach, Misach, e Abdenago erano già nomini fatti. Nella campagna di Dura, Una clità di Dura e rammen-

tata da Ammiano Marcellino lib. xxix. It.

- Itaque Nabuchodonosor rex misit ad congregandos satrapas, magistratus, et iudices, duces, et tyrannos, et praefectos, omnesque principes regionum, ut convenirent ad dedicationem statuae, quam erexerat Nabuchodonosor rex.
- 5. Tune congregati sunt satrapae, magistratus, et ludices, duces, et tyrami, et optimates, qui erant in potestatibus constituti, et universi principes regionum, ut convenirent ad dedicationem statuse, quam erexerat Nabuelodonosor rex: stabant autem in conspectu statuae, quam posuerat Nabuelo-donosor rex:
- 4. Et praeco ctamahat valenter; vohis dicitur populis, tribubus, et linguis:
- 8. In liora, qua audieritis sonitum tubae, et fistulae, et citharae, sambneae et psalterii, et symphoniae, et universi generis musicorum, cadentes adorale statuam auream, quam constituit Naluchodonosor rex.
- Si quis autem non prostratus adoraverit, cadem bora mittetur in fornacem ignis arden-
- 7. Post hace Igitur statim ut audierunt omnes populi sonitum tulae, fistulae, et citharae, sanhucae, et paslterii, et symphoniae, et omnis generis musicorum: cadentes omnes poputi, tribus et linguae, adoraverunt statuam auream, quam constituerat Nabueladonosor rex.
- Statimque in ipso tempore accedentes viri Chaldaei accusaverunt Judaeos:
   Diversintone Nabueledentes segi i per in
- Dixeruntque Nabuchodonosor regi: rex in aeternum vive:
   Tu rex posuisti decretum, ut omnis ho-
- to. Tu rex posuisa oceretini, ut omnis nouio, qui audierit sonitum tubae, fistutae, et citharae, sambucae, et psalterii, et symphoniae, et universi generis musicorum, prosternat se, et adoret statuam auream.
- Si quis autem non procidens adoraverit, mittatur in fornacem ignis ardentis.
- 12. Sunt ergo viri Judaei, quos constituisti super opera regionis Babylonia, Sidraeli, Misseh, et Abdenago: viri isti contempserint, rex, decretum tuum: deos tuos non colunt, et slatuami aureani, quam erexisti, non adorant.
- Tune Nabuchodonosor in furore, et in ira praecepit, ut adducerentur Sidrach, Misaeh,
- 2 Manth a redname i astepsi, e i mogistrati, co Ottimsmente noto a Girolano, che sono admud i principi, e i grandi a render culto alla statoa, afficchi coll'esemplo di cesi sia indotto il popolo a far i i-istaco; pe nucche i ricchi, e i potenti pel timor di non predere la rechezze, e la potenta sono piu facili ad cesar selotti; e sedotti questi magnati, dictro ad essi va il popolo, e cu cesi si perci.

- 2. Il re Nobuchodonosor mandò a radunare i xatrapi, e i magistruti, e i giudici, e i capitani, e i dinasti, e i prefetti, e tutti i governatori delle provincie, affinché tutti insieme andassero alla dedicazione della statua atrata dal re Nobuchodonosor.
- S. Alloru si ranuarono i surapi, i magistrat, e i giadici, I capitani, e i dinati, e i grandi, dec eran costituli in alguitò, e tutti i governatori delle provincie, per andore tutti insteme alla dedicazione della statua eretta dal re Nabuchodonosur: e stavano ia faccia alla statua alzan dai re Nabuchodono-
- sor;
  4. E il bonditure gridava ad altu voce: s' ordina a voi , popoli , tribù , e lingue ,
- 8. Che ael punto stesso, in eai udirete il suono della tromba, del flauto, dello cetra, della sampogaa, del sattero, del limpano e degli stramenti musicali di ogai geaere, prostrali adoriate la statua d'oro cretta dal re Nibuchodossor:
- Che se aleuno non si prostra, e adora, netto stesso punto sarà gettato in una fornace di fuoco ardente.
- 7. Dopo di ciò ndunque tosto che i popoli tutti udivono il suono della tromba, del flauto, e delin cetra, e della snupogna e del saltero, e dei timpuno, e degli strumenti musienti di ogni genere, prostroti tutti i podi, le iribi, e le lingue, adorarono la statua di ora alzata dal re Nabuelodonosor.
- 8. E subito nel punto istesso alcuni nomini Caldei andarono ud occusar i Giudei;
- 9. E dissero al re Nabuchodonosor : vivi, o re in elerno.
- 10. Tu, o re, formasti decreto, che quinlunque uono, che evesse udito il suono della trombo, e del fianto, e della cetra, della sampogun, e del soltero, e del timpono, e de' musicali strumenti di ogni sorto, si prostrasse, e adorasse la statua d'oro.
- Che se olcuno non si prostrasse, e adorasse, fosse geliato in una fornace di fuoco ardente.
- 12. I'i sono adunque tre nomini Giudei, i quali la deputasti sopra gli nffari della proviacia di Bobilonia, Sidrach, Misoch, e Abdenago: questi uomini, o re, han dispregiato il tvo decreto, non rendon culto a tuoi dei, e non adorono la statua di oro alzata do te.
- Allora Nubuchodonosor pien di furore, e d' ira ordinò, che gli conducessero Sidrach,
- 8. E subile nel punto isteno aleuni uomini Culdei re. Alcumi interpreti non senza ragione hanno sospettalo, che questa idea di far questa statua, e di faria adorare fosse suggestina ir edi Culeite per l'intidia, che avezao di onorti fatti a que tre Ebreti, e specialionele a Banicio. Questo Profeta forne era assente, o verceo per la miliarità, i e cui era presso il re, uon fu egil inquiemiliarità, i e cui era presso il re, uon fu egil inquiemiliarità.

et Abdenago; qui confestim abducti sunt in conspectu regis. 44. Pronunciansque Naturchodonosor rex, ait

14. Pronuiciansque Naluchodonosor rex, ait cis: verene Sidrach, Misach, et Abdenago, deos meos non colitis, et statuam auream, quam constitui non adoratis?

t8. Nune ergo si estis parati, quacumque hora audicritis sonitum tubae, fistubae, citharae, sambucae, et pesiterii, et symphoniae, omnisque generis nussicorum, prosteruite vos, et adorate alatuam, quam feci: quod si non-adoraveritis, eadem inora milienmini in fornacem ignis ardentis: et quis est Deus, qui eripiet vos de manu mea?

- 46. Respondentes Sidrach, Misach, et Abdenago, dixerunt regi Nabuchodonosor: Non oportet nos de hac re respondere tibi:
- Ecce enim Dens nosicr, quem colimus, potest eripere nos de camino ignis ardeutis, et de manibns tuis, o rex, tiberare.
- 48. Quod si noiuerit, notum sit tibi, rex, quia deos tuos non colimus, et statuam auream, quam erexisti, non adoramus.
- 19. Tunc Nahucholonosor reptetus est furore: et aspectus faciei ilius immutatus est super Sidrach, Misach, et Abdenago, et praecepit, ut succenderetur fornax septuplum, quam
- Et virla fortissimis de exercitu suo inssit, at ligatis pedibua Sidrach, Misach et Abdenago, mitterent eos in fornacem ignis ardentis.

succendi conaueverat

- 24. Et confestim viri illi vineti, cum braccia auis, et tiaris, et calceamentis, et vestibus, missi aunt in medium fornacia ignis ardentia:
- 22. Nam iussio regis urgebat: fornax autem succensa erat nimia. Porro viros ittos, qui miserant Sidracii, Misach, et Abdenago, interfecit flamma ionis.
- eit flamma ignis.

  23. Viri autem hi tres, id est, Sidrach, Misach, et Abdenago, ecciderunt in medio cami-
- Quae sequuntur in Hebraeis voluminibus non reperi.

no iguis ardentis, colligati.

- 24. Et ambutabant in medio flammae laudantes Deum, et benedicentes Domino. 28. Stana autem Azarias oravit sic. aperiens-
- que os suum in medio ignis , ait :

  18. Che s'ei son vorrà, ec. Tuita la risposta di questi
- Senti e piena di mirabili appienza, e reassegnazione: ila tuono di estimiliamenta alla risposta data da Pietro a Giovanoi al si-nediro il Germaniemme, qui anundo si volera ad essi probber di predicare al popolo cel nome di Gesu Cristo, Alfii II.

  21. Le Jose Procedo. Desenta francia il Gesu Cristo, alla 12.
- 21. Le loro brache. Questa brache si formavano di fasce a vari colori, colie quall si clogevano le cosce. Vadi il Brissonio, De Regno Perser. lib. 1. Le Tiare:

- Misach, e Abdenago: i quali tonto furon menati al cospetto del re.
- 42. E Nabuchodonosor re parlò, e disse loro: è egli vero, o Sidrach, Misach, e Abdenago, che vol non rendele culto a' miei dei, e non adorate la statua d'oro eretta da me?
- 48. Or adungue, se vol siete a ciò disposif, in que l'punto, in cui mitrete il sson della tromba, det flauto, della cetra, della sampogna, e del saltero, e del limpno, e de inusicali strumenti di ogni igenere, prostratevi, e adorate la statua, che io ho fatta: che se non i dadorrete, nello sieto punto siarete gettati in una fornace di fuoca ardente; e e quali è il Dio che i sottarrata a funo poter?
- 16. Risposero Sidrock, Misach, e Abdenago, e dissero al re Kabuchodonosor: non è necessario, che sopra di ciò noi ti diamo risposta:
- 47. Imperocché certamente il nostro Dio, che noi adoriamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente, e sottrarci al poter tuo, o re.
- 18. Che s'ei non vorrà, sappi lu, o re, che noi non rendiam culto alli tuoi dei, e non adoriamo la statua di oro eretta da te.
- 49. Allora Nabuchodonosor entrò in furore, e la sua foccia si cangiò di colore verso Sidrach, Misach, e Abdenago, e comandò, che si facesse fuoro alla fornace sette volte più di quel che solea farsi.
- 20. E ad nomini foritssimi del suo esercito diede ordine, che, legati i picili a Sidrach, Misach, e Abdenago, il gettawero nella fornace di fuoco ardente. 21. E tosto questi tre nomini legati pe' pie-
- di, avendo le loro brache, e le tiare, e i borzacchini, e le loro vesti, furon gettati in mezzo alla forunce di fuoco ardente: 22. Imperocche il comandamento del re era
- pressante: e la fornace era straordinoriamente accesa. Or la fiamma repente uccise coloro, che el avevan gettato Sidrach, Misach, e Abdenaco.
- 23. Ma questi tre, cioè Sidrach, Misach,
   e Abdenago cadder nel mezzo della fornace ardente legati.
  - Quello che segue, nol trovai nei testo Ebraico.

    24. E camminavano per mezzo alle fiam-
- me laudando Dio, e benedicendo il Signore. 28. E Azaria stando in piesti orò in questo modo, e, aprendo lu sua bocca in mezzo al fuoco, disse:
- La tiars 6 un berretto, ouver cappello a piccoli veni.

  3. £ cemmismono per mezo cale flusamer ec. 5. Girdanno osserro in questo togos, che questo venetto, c.
  tutto quello che segue ilso ai v. oi. col rituro oli Ebero; ma lo prose da Teodostone, il quais d'ortelt tercaràn nell' Euro, dal quais fect a una version il greo,
  razio nell' Euro, dal quais fect a una version il greo,
  razio nell' Euro, cid quais fect a una version il greo,
  in Roma, e la Chiesa ha ricevuto anche questa parte di
  Daniele come Scrittura sacra e canonica.

propter peccata nostra.

- 26. Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum , et laudabile , et gluriosum nomen
- innin in scenta.

  27. Quia instus es in munibus, quae fecisti noliis, et universa opera tua vera, et viae tuae rectae, et omnia iudicia tua vera.
- 28. Iudicia enim vera feeisti iuxta omnia, quae induxisti super nos, et super eivitatem sanetam patrum nostrorum Jerusalem: quia in veritate, et in iudicio induxisti omnia haee
- 29. Peccavimus enim, et inique egimus reeedentes a te; et deliquimus in omnibus:
- 30. Et praecepta tua non audivimus, nee observavimus, nec fecimus alcut praeceperas nobis ut tene nobis esset:
- Oninia ergo, quae induxiati super nos, et universa quae fecisti nobis, in vero indicio fecisti:
- Et tradidisti nos in manitus inimicorum nostrnrum iniquorum, et pessimorum, praevaricalorumque, et regi iniusto, et pessimo ul-
- tra omnem terram.

  55. Et nunc non possumus aperire os: confusio, et opprobrium facti suntus servis tuis,
  et his, qui colunt te.
- 54. Ne, quaesumus, tradaa nos in perpetuum propter nomen tuum, et ne dissipes testamentum tuum:
- 58. Neque auferas miserieordiam tuam a nobis propter Abraham ditectum tuum, et Isaac servum tuum, et Isaacl sanctum tuum:
- 36. Quibus locutus es pollicens, quod multiplicares semen eorum sient stellaa coeli, et sieut arenam, quae est in litore maria:
- Quia Domine imminuti sumus plus quam onnes gentes, aumusque humiles in universa terra liodie propter peccala nostra.
- 38. Et non est in tempore hoe princeps, et dux et proplieta, neque holocaustum, neque sacrificium, neque oblalio, neque incensum, neque locus primitiarnm coram te,
- neque locus primitiarum coram te, 39. Ut possimus invenire misericordiam tuam: seti in animo contrito, et spiritu humilitatia

suscipiamur.

- 40. Sieut in holocausto arietum et tauro-
- 27. Tatte le apere tue sono seraci. Le opere di Dia sono veraci, princ, perché conformi alla sua giustifia; terzondo, perché conformi alla sua giustifia; terzondo, perché conformi alla sua giustifia; terzo, consideri tatto di verettio, e si vedra, che questi Santi prena la conformi per per perché con si consideri tatto di verettio, e si vedra, che questi Santi prena li loro peniero alla certa antilo turo pairia, la quale vengeno derelitta, prist di essate re, del reporte re. Que decessión, es accipitos, de dodaction er. Essi ben superiocussio, esse cargintos, de dodaction er.

- 26. Benedetto se' tu, Dio dei padri nastri, e laudobile, e glorinso è il tuo nome pe' se-
- 27. Perocchè giunto se' tu in tutto quello, che hai fatto a noi, e tutte le opere tue sono veraci ; e rette le cie tue, e tutti i giudizi tuoi sono giunti.
  28. Imperocchè giunto fu il giudizio tuo, secondo il quale tutte queste cose cader facenti
- n sapra di noi, e supra lo città santo de' padri e nostri, Gerusalemme: perocchè con verità, e con giustizia lutte queste cose venir focesti pei peccati nostri. 29. Imperocchè noi peccanmo, e cosa ini-
- 29. Imperocché voi peccaumo, e cosa iniqua fueemmo, ullontonandoci da te, e in ogni cosa mancammo:
  - 30. E non porgemmo le orecchie a tuoi precetti, né gli osservammo, né facemmo secondo quello che tu ci uvevi ordinato, perché noi fossim felici:
  - Tutta quello odunque, che hai mandoto sopra di noi, e tutte quante le cose, che hai falle a noi, con vera giudizio tu le hai fatte;
  - 32. E ci hoi dali in balia de' unstri nemici inglusti, e pessimi, e prevaricalori, e di un re ingiusto, e il peggiore, che sia su tutta
- la terra.

  33. Ed ora noi non possiamo aprir bocca: siam divenuti argomento di confusione, e di obbrobrio pe servi tuoi, e per quei che ti adorano.
- Non abbandonarci, di grazia, în perpeiuo per amor del luo nome, e non dissipare il luo lestomento:
- 38. E non ritrarre da noi la tua misericordia per amore di Abramo diletto tuo, e di Isaeco tuo servo, e di Israele tuo santo,
- 56. A' quali parlasti, facendo loro promessa di moltiplicare la loro stirpe, come le stelle del cielo, e come l' areno, che è sul lido del
  - 37. Perocché noi, o Signore, stom divenuti più piccoli di qualunque altra nozione, e adesso siomo umiliati per tuttu la terra pe' nostri falli. 58. E non è in questo tempo nè principe,
- ne condottiere, ne profeta, ne olocausto, ne sacrifizio, ne obblazione, ne incenso, ne luogo, ove presentore a te le primitie,
- 39. Affin di poter trovore misericordia presso di te: ma ci ricevi tu contritt di onima,
- e umiliati di spirito, 40. Come in virtù dell' olocausto degii arie-
- vano, che olocausio, sacrifizio ce. non polea offeriral se non in quel tempiu, che cra distrutio. Così queste esperasioni non escludono i priocipi della nazione, che cesi chbero neila cattirità, e questi rivestiti di una certa autorità, ne escludonn i Profeti, che Dio diede a consolazione del misero loro stato, come diede Daniele, ed Exe-
- chicle.

  30, 40. Ma el ricevi tu contriti di anima, e umiliati
  di spirito, come in virtà dell'olocusato ce. Roi non abhiam luogo dove offeriril i soliti sacritizi; ma tu con beni-

rum, et sient in millibus agnarum pinguium: sie fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi: quoniam non est confusio confidentibus in te.

 At. Et nune sequimur le in toto corde, et timensus te, et quaerimus faciem tuam.
 A2. Ne confundas nos: sed fae nobiscum iu-

42. Ne continuas nos: sed tae nobiscum iuala mansueludinem tiam, et secundum multitudinem misericordiae tuae.

43. Et erne nos in mirabilibus tuis, et da gloriam nombii tuo Domine: 44. Et confundantur onnes, qui ostendunt

servis tuis mala, confundantur in omni potentia tua, el robur corum ennteratur :

45. Et sciant quia tu es Dominus Deus solus , et gloriosus super orbem terrarum. 46. Et non cessabant, qui miserant eos, mi-

nistri regis succendere farnaeem, naphtha, et stuppa, et pice, et mallcolis;

47. Et effundebatur flamma super fornacem cubitis quadraginta novem :

48. Et erupit et incendit quos reperit iuxta

fornacem de Chaldaeis.

49. Angelus autem Domini descendit cum Azaria, et sociis ejus in fornacem, et excussit flammam ignis de fornace,

80. Et fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem, et non tetigit eos omnino ignis, neque contristavit, nee quidquam molestiae in-

tulit.

51. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant, et glorificabant, et benedicebant Deum in fornace, dicentes:

52. Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum: et laudabilis, et gloriosus, et soperexaltatus in secula: et benedictum nomen gloriae tuae sanctum, et laudabile, et superexaltatum in omnibus seculis.

 Benedictus es in templo sancto gloriae tuae: et superlaudabilis, et supergloriosus in secola.

54. Benedictus es in thrnno regni lui: et superlaudabilis, et superexaltatus in secula.

88. Benedictus es, qui intueris abyssos, et sedes super Cherubim: et laudabilis, et superexaltatos in secula:

56. Benedictus es in firmamento coell, et laudabilis, et gloriosus in secula.

gnità rimira la contrizione del nosiro cuore, e la umiliazione del nosiro spirito, e placati con noi, e la no imisericordia, accettando quei solo sacritizio, che noi possamo offerirti, come se II offeriasimo olocausto d'arieti, e di lori, e di migliala d'agnelli.

 Con bitume. Propriamente Nophihe era una specie di bitume, di cui abbondava il parse di Babilonia. Vedi Plinio p. 108. ti, e de' tori, e come pel sacrifizio di migliaia di grassi agnelli. In tal gulsa, il sacrifizio nostro si adempia oggi nel luo cospetto, che a te piaccia, dappoiche confusi non restano guel, che confideno in te.

41. E ora con tutto il cuore te seguitiamo, e temium te, e cerchiam la tua faccia.

42. Non volerci confondere, ma fa' con noi secondo la tua mansuetudine, e secondo la molta tua misericordia.

\$3. E facci salvi co' tuol prodigi, e glorifica il nome tuo, o Signore,

44. E sieno coufusi fulli coloro, che sclagure minacciano a' servi luoi; sien confusi da tutta la tua possanza, e sia annichilata la loro fortezza;

45. E conoscano, che lu sei il Signore Dio

solo, e glorioso sopra la terra. 46. E l ministri del re, che ve gli avean geltati, non rifinavano di accrescer fuoco al-

la fornace con bitume, stoppa, pece, e sarmenti; \$7. E la fiamma si alzava sopra la fornace

quarantanove cubiti; 48. E al dilatò, e abbruciò que' Caldei, che

trovò vicini alla fornace.

49. E l' Angelo del Signore era sceso con

Azaria, e coi suol compagni nella fornace, e allontanava da essi la fiamma del fuoco nella fornace, 80. E fece zi, che nel mezzo della fornace

soffiasse come un umido vento; e il fuoco non toccògli in verun modo, nè gli affiase, nè dirde loro molestia alcuna.

51. Allora questi tre quasi con una sol bocca laudavano, e glorificavano, e benedicevano Dio nella fornace, dicendo:

83. Benedetto se tu, Signore Dio de padri nostri, e laudabite, e glorioso, ed elecato sopra tutte le cose pe secoli: ed è benedetto il nome della tua gloría santo, e landabite, ed esaltato sopra tutte le cose per iutti i se-

coli.

33. Benedetto ze' tu nel tempio santo della
tua gloria, e sopra ogni lode, e sopra ogni
altezza pe' secoli.

5h. Benedello se' tu nel trono del tuo regno, e sopra ogni lode, e sopra ogni altezza pe' secoil.

 Benedeito se' tu., che penetri col tuo sguardo gli ubissi, e siedi sopra de' Cherubini, e se' laudabile, ed altissimo pe' secoli.

56. Benedello se' lu nel firmamento del cielo, e laudabile, e giorioso pe' secoli.

48. Abbrució que'Caldei, ec. I soldati, che aveano gittati quei Santi nella fornace.
50. Come un muido cento. Letteralmente come, cente di renindo, cioè rinfrescanto.

di regiado, cioè rinfrescante.

S3. Nel tempio sonto della ina gioria. Nel cielo, tempio toto non manofatto, tempio giorino, trono del tuo recono, come è dello nel versetto sectionie.

regno, come è detto nei versetto seguente.

55. E siedi sopra de Cherubini. Veill Ezech, x. J. 2. ec.

- Benedicile omnia opera Domioi Domino: laudate, ci superexaltate cum in secula.
- 58. Benedicite Angeli Domini Domino: landate et superexattate cum in secula.
- 89. \* Benedicite coeli Domino: laudate, et superexaltate eum in secula. \* Psalm. 148. 4.
- superesaltate eum in secula. \* Protin. 148. 4.

  60. Benedicile aquae omnes, quae super
  coelos sunl, Domino: laudate, et superesaltate
  eum in secula.
- Benedicile omnes virtules Domini Domino: landate, et superexaltate eum in secula.
  - Beuedicite sot, et luna Domino: landale, et superexaltate eum in secula.
  - Benedicite stellae coeli Domino: laudale, et superexaltate eum in secuta.
  - 64. Benedicite omnis imber et ros Domino: landate et superexaltate cum in secula.
  - 68. Benedicite omnes spiritus Dei Domino: laudate, et superexaltate eum in secula.
  - 66. Benedicite ignis , et aeslus Domino , landate et superexaltate eum in secula.
  - Benedicite frigus, et aestus Domino: laudate, et superexaltate eum in secula.
- 68. Benedicite rores et pruina Domiuo: laudate, et superexatlate eum in secula.
- 69. Benedicite gelu, et frigus Domino: laudate, et superexaltate eum in secula.
- Benedicite glacies, et nives Domino: laudate et superexaltate cum in secula.
- Benedicite noctes, et dies Domino: laudate, et superexaltate eum in secula.
- 72. Benedicite inx, et tenebrae Domioo: laudate, et superexaltate eum in secula.
- Benedicite fulgura, et nubes Domino: landate, et superexallate eum in secula.
- 74. Benedicat terra Dominum: laudet, et superexaltet eum in secula.
- 78. Benedicite montes, et colles Domino : laudate, et superexaltate eum in secula.
- 57. Opere del Signore benedite tutte quante ec. Le opere di Dio lo benedicono non colla lingua, ma col tatto, dice s. Girolamo ; e primieramente, percebe colla loce bellezza, grandezza, varietà, utilità e obbedienza agli ordini del Creatore dimostrano la compionaza di ini, la sapienza, la provindezza samirabile; secondo, perebe a lodare, e benedire los stesso Creatore enortano, e che a lodare, e benedire los stesso Creatore enortano, e

- 87. Opere dei Signore benedite tutte quante il Signore, laudatela, ed exaltateia sopra tutte le cose pe secoli. 88. Angeli dei Signore, benedite il Signo-
- re, laudatelo, ed esaltatelo sopro tutte le cose pe' secoli. 59. Benedite, o cieli, il Signore, laudate-
- lo, ed esaitatelo sopro le cose tutte pel secoli. 60. Acque tatte, che siete sopro de'eieli, benedile il Signore, laudatela, ed esaitatelo
- sopra le cose tutte pe'secoti. 61. Polenze del Signore, benedite voi tutte il Signore, taudateto, ed esattateto sopra tutte
- ie cone pe'necoli.

  62. Benedite voi, Sole e Luna, il Signore, induderio, ed enaltatela sopro tulte ie cone pri continue.
- pe'secoti.
  63. Stelle del cieln , benedite ti Signore , loudaieto , ed esaltatelo sopra tutte le cose
- pe'secoli.
  64. Pioggie, e ruglode, benedite voi il Siguore, iaudatelo, ed esaltateio sopra tatte le cone pe'stecoli.
- 68. Venti di Dio, benedite tutti voi il Signore, saudotelo, ed esastatelo sopra tutte le case pe'secoil.
- Fuochi e colori, benedite voi il Signore, laudatelo ed esaltatelo sopro tutte ie cose pe' secoli.
- 67. Freddo e caldura, benedite il Signore, laudateio, ed excitatrio sopra tutte ie cose pe' secoil. 68. Rusiade, e brine benedite il Signore.
- loudatela, ed esaltatelo sopra tutte le cose pei secoli. 69. Gelo, e freddura benedite il Signore,
- loudutelo, ed esattotelo xopra tutte le cose pe'secosi. 70. Ghiacci, e nevi benedite il Signore, loudatelo, ed esattatelo sopra tutte le cose
- pri secoli.

  71. Notti, e giarni benedite il Signore, laudalelo, ed esoliotelo sopra tutte le cose pei
- secoli.

  72. Luce, e tenebre benedite il Signore, laudateio, ed esoliatelo sopra tutte le cose
  - laudoteio, ed esoitatelo sopra tutte le cose pei seculi. 73. Folgora, e nuvole benedite il Signore,
- loudateio, ed exaltatelo sopra tutte ie cose pe secoti. 74. Benedica ii Signore la terra, io lan-
- di, e so esolti sopra lutte le cose pe'secoli. 75. Monti, e colline benedite ti Signore, loudoteio, ed esaliatelo sopra tutte le cose pe'secoli.
- stimoluno chiunque con occisio un po'attento le mira et. Potenze del Signore. Ovvero Esercito del Signore. Gli astri, e i pianeti sono detti soveote nelle Scritture l'esercito del cicio.
- l'esercito del cielo.

  67. Freddo e cuidara, ec. S'iotende il freddo dell'inreno, la caldura dell'estate in molte edizioni della nosira Volgala, in vece di acutus leggral acutus.

76. Benedicite universa germinantia in terra Domino: laudate et superexaltate eum in secula.

- 77. Benedicite fontes Domino : landate , et superexaltate eum in secula.
- Benedicite maria el fluncioa Domino: laudate, el superexaltate cum in secula.
- Benedicite cete, et omnia quae morentur in aquis Domino: laudate, et superexaltate eum in secula.
- Benedicite onmes volucres coeli Domino: laudate, et superexaltate eum in scenta.
- 81. Benedicite onines bestiae, et pecora Domino: laudate et superexaltate eum in secula.
- 82. Benedicite filii lominum Domino: laudate, et superexaltate eum in secula.
- 83. Benedicat Israel Dominum: laudet el superexattet eum in secula. 84. Benedicite sacerdotes Domini Domino: laudate el superexaltate eum in secula.
- 85. Benedicite servi Domini Domino : landate el superexallate euro in secula.
- ' 86. Benedicite spiritus, et aoimae iustorum Domino: laudate et superexaltate eum in se-
- Domino: laudate et superexaltate eum in secula.

  87. Benedicite sancti, et humiles corde Domino: laudate, et superexaltate eum in se-
- 88. Benedicite Aoaoia, Azaria, Misael Domino: laudate et superexaltate eum in secula;
- Quia cruit nos de inferno, et salvos fecit de manu mortis, et liberavit nos de medlo ardentis flammae, et de medlo ignis eruit nos.
- 89. Confitemini Domino; quoniam boous , quoniam in seculum misericordia eius.
- Benedirite omnes religiosi Domino Deo deorum: laudate, et confitemioi ei, quia in omnia secula miscricordia eius.
- Hucusque in Hebraco non habelur, el quae posulmus, de Theodollonis editione translata
- 91. Tune Nabuchodonosor rez obstapuit, et surrexit propère, et ait optimatibus suis : Nonne tres viros misimus in medium iguis compeditos ? Qni respondentes regi, dixerunt : Vere

sunt.

92. Respondit, et ait: Ecce ego video quatuor viros solutos et ambulantes in medio ignis,

- 76. Germi, che dalla terra spuntate, benedite tutti quonti il Signare, laudatelo, ed exaltatelo sopru tutte le cose pe'secoti. 77. Fontane benedite il Signore, laudate-
- lo, ed esultatelo sopra tutte le cose pe'secoli.

  78. Mari, e fiumi benedite il Signore, tan-
- Mari, è fiumi benedite il Signore, landalelo ed esuitatela sopra tutte le cose pei secoli.
  - 79. Balene, e pesci tutti, che guizzote pelle acque, benedite il Signore, lundaleto, ed esultatelo sopra tutte ic cose pe' secoli. 80. Uccelli dell'aria benedite tutti il Si-
  - Uccelli dell'aria benedite tulti il Signore, laudalelo, ed esoltalelo sopra tutte le cose pe'secoli.
- 81. Eestle tutte e selvagge e domestiche benedite il Signore, laudatelo, ed esaltatelo sopro tutte le cose pe secoti.
- 82. Figliuolt degli nomini benedite il Signore, laudatelo, ed esattotelo sopra tutte le cose pe'secoli.
- 83. Isroele benedica il Signore, lo lauti, e lo esalli sopro tutte le case pe'scolt. 84. Benedite il Signare, voi socerdoti del Signore, laudatelo, ed esaltalelo sopra tutte
- le cose pe'secoli, 85. Servi del Signore benedite il Signore, laudatelo, ed esaltatelo sopra tutte le cose
- pe'secoli.

  86. Spiriti ed anime dei giusti, benedite il
- Signore, laudotelo, ed esaltatelo sopra tutte le cose pe' secoli.

  87. Voi santi, ed umili di cuore benedite il Signore, laudotelo, ed esaltatelo sopra lutte
- le case pe' secoll.

  88. Fol , Anania , Azaria e Misaele , be-
- ; nedite il Signore, loudatela, ed esaltatelo sopra tutte le cose pe' secoll; i Perocché egli ci ha tiberati dall'Inferno, e ci ha salvati dalle mant di morte: e ci ha
- tratti di mezzo dell'ardente fianima, e ci ho cavoti di mezzo al fuoco. 89. Rendete grazie al Signore, perché egli
- è buono, perchè la misericordia di lui è eterna.

  90. Foi tutti, che onorale il Signore, be-
- nedite il Dio degli del , laudolelo, e rendetegli grazie, perocchè la misericordia di lul dura per tutti i secoli.
- Fin qui manca nell'Ebreo, e quel, che albiam messo è del volgarizzamento di Teodozione.
- 91. Allora il re Nabuchodonovor rimase stordita, ed olizasi in fretta, e disse al suol cortigiaut: non abbiani noi falto gettore legoll in mezzo al fuoco que' tre uomini? I quali risposero, e dissero: cosi è, o re.
- 92. Ed egli rispose, e disse: ecco, che lo veggo quattro uomini sciolti, che camminano

et nihit corruptionis in eis est, et species quarti similis filio Dei.

- 93. Tunc accessif Naturchodonosor ad ostinum fornacis ignis ardentis, et ait: Sidrach, Misach et Abdenago, servi Dei execlsi, egredimini, et venite. Statimque egressi sunt Sidrach, Misach, et Abdenago de medio ignis.
- 94. Et congregati satrapae, et magisiratus, et iudices, et potentes regis, comemphasantur viros illos, quoniam nihil potestatis habuissel ignis in corporibus corum, et capillus capitics corum non esset adustus, et asrabal acerum non fuissent inmutata, et odor ignis non transisset per cos. \* Lee. (1, 2, 7, et 3, 1, 18, 18).
- 93. El erumpens Nabuchonodosor, alt: Renedictus Dena corum, Sidrach videlicct, Misach, et Abdernago, qui misit angelum suum, et eruit serros suos, qui crediderunt in cum, et verbnan regia immutaverunt, et tradiderunt corpora sus, ne servirent, et ne adorarent omnem deum, excepto Devo suo.
- 96. A me ergo positum est hoc decretum, ut omnis populus, tribus, et lingua, quascumque locuta fuerit blasphemiam contra Deum Sidrach, Misach, et Abdenago, dispereat, et domus eius vastelur: neque enim est alius Deus, qui possiti ila salvare.
- 97. Tunc rex promovit Sidrach, Misach, et Alıdenago in provincia Balıylonis.
- 98. NABUCHODONOSOR rex, omnibus populis, gentibus, et linguis, qui habitant in universa terra, pax vobis multiplicetur.
- 99. Signa, et mirabilia fecit apud me Deus excelsus. Placuit ergo mihi praedicare
- excetsus. Placuit ergo mihi praedicare 400. Signa eius, quia magna sunt; et mirabilia eius, quia fortia: et regnum eius regnum sempiterium, " et polestas eins in ge-
- nerationem , et generationem.

  \* Infr. 4. 51. et 7. 14.

- pei mezzo al fuoco, e nuita hanno patito, e ii quarto è a vederio simile oi figliuaio di Dio.
- 93. Aliora Nubuchodonosar si accostò alla porta itella foracre ardente, e disse: Sidrach, Misach e Abdenago servi dell'allissima Dio, uscile fuori, e ventte. E tosto userron di mezzo al fuoco Sidrach, Misach e Abdenago.
- 98. E affolialisi i soiraji, e i magistrati, e i giudici, e i cortigiani dei re, slavano a contempior questi suomini, perchi ne' corpi loro nissum potere acea avuto il fuoco, e inssum copetia della lor testa era arao, e i lor borzacchini non eran congiati, ne otiore di fuoco gli aven tocchi.
- 95. E Nobuchedonavar proruppe in queste prote: benefectie ilser Bio, il Dio di Sidract, di Misach, e di Abdenago, il quale ho spedito il suo Angelo, e ha ilberatil terre vi suoi, che hanno creduto il tul, e non hanno obbedito all'ordine dei re, ed hanno sacrificati scorpi ioro per non voler render culto, ne advorare dio alcuno fuori del Dio loro. 95. Questa adunque e il dicerto, che io ho
- fatto, che quaiunque popolo, tribu, n lingua, che proferirà bestemmia contro il Dio di Sidrach, di Misoch, e di Abdenago, perisca, e sien devastate le cose loro: imperocche altro Dio non è, che possa sulvare in lai guisa.
- Dio non e, che possa salvare in tai guisa. 97. Allora il re innaizò Sidrach, Misach, e Abdemago al governo della provincia di Bubilonio.
- 98. Il re Nobuchodonosor, a tutti i popoli, nozioni, e tingue, che abitano in tutta quanta la terra: sia sempre pur perfetta puce
- Segni, e prodigi ha fatti presso di me i' altissimo Iddio: a me adunque è paruto di inanifestargli:
- 400. I segni, perchè sono grandi, e i prodigi, perchè sono stupendi: e il regno di lui è un regno sempiterno, e la possanza di iui per tutti i secoli.
- leggri su Assylo di Dio, a similarate in Troducione ec. 80. E è in Franceschoi. La vace nariada presso in experiente a su a similarate i il significato, che le abbiam dato. Carrollamente el imperarbenen. Vedi Harichio. 90. 487re Die 100. degl. Ebret pri pri grande, e possibilità della principacia i Dio degli. Ebret pri pi grande, e possibilità della principacia di Dio degli. Ebret pri pi grande, e possibilità della principacia di Dio degli. Ebret pri pi grande, e possibilità di pri pi de grande, e possibilità di principacia di disconnere, nel problèsee, che gli alle tri dei siena adentati; ma solamente, che nissiona deventi qui anche di disconnere, che nissiona deventi qui anche di disconnere, che nissiona deventi qui anche di disconnere che nissiona della disconnere di disc
- di parlar male di quel Dio.

  sc. Il re Nobachodonosor, a tulli i popoli, ec. Comincia qui na editta dei re filerito dai nostro Profeta nella
  stessa liugua, in cui fa scritto, il quale editto farse fu
  pubblicato subito dopo il gran predigin operato da Dio
  in favere de' tre Ebrei. Matti antichi da questo versetto
  cominciasano il cano rr.

### CAPO OUARTO

Sogno di Nabachodonosor interpretata da Baniele. Il re eneciato dal regno sta per sette anni colle beste: tadi ricogosce la meno di Dio, e risole sul trono.

- 1. Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo nica, et florens in palatio meo:
- 2. Somnium vidi, quod perterruit me: et cogitationes meae in strato meo, et visiones capitis mei conturbaverunt me.
- 3. Et per me propositum est decretum ut introducerentur in conspectu meo cuncti sapientes Babylonis, et ut solutionem somnii indicarent mihi.
- 4. Tune ingredichantur arioli, magi, Chaldaci; et aruspices, et somnium narravi in conspectu eorum: et sotutionem eins non indica-
- verunt mihi. B. Donec collega ingressus est in conspectu meo Daniel, eni nomen Batthasar secundum nomen Dei mei, qui habet spiritum deorum sanclorum in semelipso: et somminm coram ipso
- locatus sum 6. Balthasar princeps ariotorum, quoniam ego scio quod spiritum sanctorum deorum habeas in le, et omne sacramentum non est impossibile tibi: visinnes somniorum nicorum, quas vidi, et solutionem earum narra.
- 7. Visio capitis mei in cubili meo : Videbam, ct ecce arbor in medio terrae, et altitudo eius niınla.
- 8. Magna arbor, et fortis: et proceritas eius contingens coelum : aspectus illius erat usque ad terminos universae terrae.
- 9. Folia cius pulcherrima, et fructus elus nimius: et esca universorum in ea: subter eans liabitabant animalia, et bestiae, et in ramis elus conversabantur volucres coeli : et ex ea vescebatur omnis caro.
- 10. Videbanı in visione capitis mei super stratum meum, et ecce vigil, et sanctus de coelo descendit:
- 1. E fetice netta mia reggia. Egli conquistata la Siria, la Fenicia, la Giudea, l'Egitto, l'Arabia ec. tornato a Babilonia godeva tranquillamenie il fruito di sae viitorie, scodo rispettajo, e temulo da tuila ja terra
- Il collega Daniele. Questa parola collega può rife-rirsi o a Sapienti, Magi, Caldei, de quali dicasi collega Daniele, ovvero allo stesso re, il quale dia al Profeta II titolo di collega per averio jo certo modo associato al regoo dandogli li governo della provincia di Babilonia. La somiglianza tra due voel greche, delle quali uoa significa, il compagao, l'amico, il collega, e l'altes significa un attro, ha daio luogo alla diversa lezione, che trosasi presso Teodorelo, ii quale lesse: Fino a tanto, che fa introdotto dinanzi a me un ottro, Daniele ec. Vale a dire, un altro Indovino, un altro sapiente; e a questo senso, che è conforme ai Caldeo, si riduce la nostra Volgata rifernido la voce collega agli nitri sapienti, come si è dello.

  Balthozar dal nome del mio Deo Vedi cap. 1. 7.

Binnia Fol. II.

- 1. In Nabuchodonosor vivea in pace nella mia casa, e felice nella min reggia:
- 2. Vidi un sogna, che nei spavento, e i miei pensieri, e le visioni, che mi passarone per la testa nel mio letto, mi diedero turbamento.
  - 3. E fu fatta da me un decreta, che fosser condotti dinavzi a me tutti i sovienti di Babitonia, offinché mi desser la spiegazione del min sogno,
  - 4. Allora furon introdotti gl'indovini, i magi, i Caldei, e gli arvspici, ed to esposi il neio sogno dinnuzi ad essi: ed el non me
- ne diedero la spiegazione. B. Fino a tanto, che il collega Daniele ( che si dice Balthasar dal nome del mio Dio, il
- quale ha in se lo spirito degli dei santi) venne al mio cospetto, e davanti a lui io esposi il mio soono. 6. Balthasar, principe degl'indovini, per-
- chè io so, che lo spirito dryli dei santi abita in te, e nissun arcano è impenetrabile a te, sponimi le visioni, che io ho vedute ne' mici sogni, ed il loro significato.
- 7. Ecco la visione, che lo ebbi in testa nel mio letto: Io vedeva repentinamente un albero di eccedente grandezza nel mezzo della
- 8. Un albero grande e robusto, l'altezzu del quale loccava il cielo, e Inceosi vedere fino ai confini di tutta la terra.
- 9. Le sue foglie eran bellissime , e seuza numero i suoi fruiti, ed ernvi da mangiare per tutti: sotto di esso abitavano animali, e flere , e su' rami di lui facean nido gli necelli dell'aria: ed ogni animal vivente do esso aven il sun ciba.
  - 10. Questa visione l'ebbi in testa nel min letto. Ed ecco il Vigilante, ed il Santo scrse daí cielo :
  - Ha in se lo spirito degli del scati. È stato osservato da molti, che il Caldeo potrebbe ugualmente tradursi : Ha ia ae lo apérito di Deo sonto; com pure nel v. seguente. Questo spirito è lo spirito di profezia
  - s. E faceast vedere fino ai confini di tatta in terra. Si faceva vedere, cioè si siendeva per tutto la terra coll'ampiezza de' suoi ram
  - 10. Il Vigilante, ed il Santo scese dal ciclo. Il l'igilante egli e l'Angelo, e colia voce Angelo è tradotia la voce Caldea Her ne LXX; daila quai voce Caldea noto a. Girolamo, che i Geotili trassero la loro dea Iride portatrice delle ambasciate de loro del. Questa parola vigilante viene a lodicare la oalura incorporea degli Augeli, i quali sendo puri spiriti mal non dormono, e la loro sollecitudine nell'eseguire i comandi di Dio, vegliando essi lucessantemente all'opea di lui, onde soggiunge a. Girolamo, che i monaci passando sovente le notil nell'orazione lmitavono la vigilanza, e la sollecitudine degli Angeli.

- 11. Clamavit fortiter, et sie ait: Suecidite arborem, et praecidite rannos eius: excutite folla elus, et dispergite fruetus eius: fugiant besliae, quae subter eam sunt, et volucres de ramis eius.
- 12. Veruntanien gerinen radicum eius in terra sinite, et alligetur vineulo ferreo, et aereo, in herbis, quae foris sunt, et rore coeli tingatur, et eum feris pars eins in herba terrae.
- Cor eius ali humano commutetur, et cor ferae detur ei; et septem tempora mutentur super cum.
- 14. In sententia vigilium decretum est, et sermo sanctorum, et petitio: donce cognoscant viventes, quonism dominatur Excelsus in regno hominum, et cuicumque valuerit, dabit illud, et humillimum hominem constituct super eum.
- 13. \* Hoc somnium vidi ego Naturehodonosor rex: tu ergo Ballinsar interpretationem narra festinus: quia omnes sapientes regai mei non queunt solutionem edicere mihi: tu autem potes, quia spiritus doorum sanctorum in tee cat. \* 1. Reg. 2. 8. el 16. 41. seq.
- 16. Tune Daniel, euius nomen Batthaar, copil Intra senetipsum Iacilus cegitare quasi una hora: et coglitationes elus conturbabant enum. Respondens autem era ait: Batthasra, somient et interpretatio eius non conturhent le, Respondit Batthasra, et disit: Domine mi, sominie mi his, qui te odernut, et interpretatio eius hostibus tuis sit.
- Arborem, quam vidisti sutilimem, alque robustam, cuius attitudo pertingit ad coclum, et asocclus illius in omnem terram.
- 12. Sia legato con catene di Jerro, ec. Valea dire, l'uomo di cui e figura quest' alhero sia legato, e si lasci fuora all'aperta campagna esposto alle logiurie dell'aria, a pascre l'erba colle losale.
  13. Cangasia dui il corre di uomo, e se gli dia un
- Cangusi a lui il cuore di nomo, e se gli dia un cuore di fiera. Il cuore è posto per gli affetti, le inclinazioni, la maniera di pensare.
- E sette tempi passina (cosi) per lui. In tale stato viva egii per sette nani. Così l'intesero i LXX, e comunemente iutti gl'interpreti. Vedi Dan. vu. 25. ec. Intorno a quetutti gi interpreti. vezi zezo. 18. ac. ve. sta famosa trasformazione di Nabuchodonosor dirò , primo, else secondo in piu semplice, e piu proissbil sen-tenza tenuta da s. Girolamo, da Teodoreio, da s. Tommaso, e da moltissimi Interpreti , il re per ginsto gastigo di Dio, che volle punita la sua superbia, divesto maniaco, e per effetto di gunsta immaginazione comincio a eredersi non più uamo, ma bestia ; secondo , in un certo senso poté veramente dirsi, eli'el non fosse plu nomo, ma bestia , perché e il cuor di lut, e anche il temperamento fu cangiato in tai guisa, che divenne simile a bestia, e si credette ua bue, e come bue anilava carpone valendosi delle mani come di piedi, e pasceva l'erba, e latteriva col corno e cercava la campagua, e lasciava erescere l rapelli, e le unghie. la tale stato veggendolo ridollo l suoi lo tegarono, come è dello dal nostro Proieta; ma egli si fuggi, e ando a sivere lungi dagli uomiot all'aria aperta, soffrendo per seite acci il freido, e il caldo, a tuite le ingiurie delle stagioni. Di questo grande avveniento ua barluse , ed ua cenno si trova in un passo di Megastene storico della Caldea, il qual passo e riferito

- 11. E gridò ad altu voce, e disse covi: Troncate l'albero, e recidete i suoi rami, e gellate giù le foglie, e spergete i suoi fruttifuggan le bestie, che vi stanna all'umbra, e gli uccelli dai rami di esso.
- 12. Lasciale però nella terra una punta di sue radici: sia legato con catena di ferro, e di brunzo tralle erbe all'aperto, e sia bagnuto dalla rugiada del cielo, e colle bestie ubbia comune l'erba de'campi.
- 13. Caugist a lui il enore di uomo, e se gli dia un cuore di fiera; e selle tempi passino (casi) per lui.
- th. Per senteaza de l'igilanti è stabilito così, e giusta le purole, e la pelizione de Sanli, fino a lanto che i viventl comstano, che l'Altissimo ha dominio sopra il reguo degli uomini, e daralto a chi gti parrà; e sopra di esso porrà l'uomo più abbiello.
- 18. Questo vidi in sogno to re Nabuchodonosor. Tu adunque, o Balthaar, dimni tosto la sua interpretazione; perocché i sopienil tulli del mio regno non posson dirmene la spiegazione: ma tu il puot, perché lo spirito degli del santi è in te.
- 16. Allora Daniele, che diceast Balthasar, stelte sopra di se pensao e in silenzio qua si per suo ore in silenzio qua si per suo ore: ei suoi pensieri lo conturbavano. Ma il re riprese, e disse: Balthasar, una faccia penu a le li sogno, e la sua silenzione. Bispose Balthasar e disse: si-guor mio, questo sogno cada sopra quegli; che a le vogitau male, e la sua interpretazione sopra del 'unoi nemici.
  - 47. L'albero, che in hai reduio sublime, e robusto, l'allezza del quale tocca il cielo, e il quale è visibile per tutta la terra.
- da Alfro presso Eusebio Proeper, Eveng. 1x. Uo dotto medico Inglese moderno riferisce, che un contadino del contorni di Padova cadoto in simii malattia s'immaginò di esser lopo, e assali, e trucido molti nella campagna, e finalmente sendo stato preso sosteneva costantemente sè essere lupo vero colla sola differenza della pelle co pell a rovescio. Rieardo Mend. Medica sacra, E di simili esempi ne ha molti la storia della medicina. Ma quello, che in molti altri unmini potè succedere per effetto di natural malattia, avvenne repentinamente in questo re per monifesto volere di Dio, il quale, quasdo a lui piacque, tolse lo uo momento a questo principe il cuore d'uono, e gli dié un cuore di bestia, e quando a lui placque Il sano, rendendogli Il cuore di uomo, e richiamandolo dal viver ferino , alla conversazione degli nomini, e al vitto umano: lo quel punto , lo cui al fa sentire la voce del elelo, Nabuchodonosor (secondo la predizione di Daniele) alterata, e sconvolta la sua immaginazione, senza cessare di esser uomo prende le lochioszioni di bestie, e come bestia fugge il consorzio degli uomini, e colle bestie va a viver pe'campi, e in questo stato si rimane per quel determinato spazio di tempo, che dallo stesso
- Profeta era stato predetto.

  14. Per sentenza de l'igitanti è stabilito così, ec. Una
  stessa cosa signilicano qui le due voci, vigidanti e santi, vale a dire gli Angrii depulati da Dio al governo
  degli tomini, e degli lasperi.
- degli tomini, e degli imperi.

  16. E i zuoi pessieri to conturbuenno. Pel dolor, clie
  sentisa di dover anutuziare a un re benevolo, e amico ai
  strane cost.

- 48. Et rami eius pulcherrimi, et fructus eius nimius, et esca omnium in ea, suhler eam habitantes bestiae agri, et in ramis eius commorantes aves cueli;
- Tu es rex, qui magnificatus es, et invaluisti: et magnitudo tua crevit, et pervenit usque ad coelum, et potestas tua in terminos universae terrae.
- 20. Quod autem vidit rex vigilem, et sanctum descendere de cede, ed dierer: Succidite arborom, et dissipate illam, atlamen germen radicum eins in terra dimittite, et vinciatur ferro, et aere in herbis foris, et rore coeli conspergatur, et cum feris ŝti pabulum cius, donce seplem tempora mulentur super eum.
- 21. Haec est interpretatio sententiae Altissimi quae pervenit super dominum meum regem:
- 22. Elicient te ab hominibus, et cum bestiis, ferisque erit habitatio (ua, et " foeunm ut bos comedes, et rore coeli infunderis, septem quoque tempora mutabuntur super te, donec scias quod dominetur Excelsus super regnum hominum, et cuicumque voluerit, det illud.
- 25. Quod autem praccepii, ut relinqueretur germen radicum eius, id est arboris: regnum tumm tibi manebii, postquam cognoveris potestatem esse coelestem.
  24. Quam ob reuu rex consilium meum pla-
- ceat tibi, \* et peccata tua eleemosynis redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum: forsitan ignoscet delictis tuis. \* Eccil. 3. 33. 25. Omnia haec venerunt super Nahuchodo-
- 25. Omnia tace venerunt super Nanuchodonosor regem.

  26. Post finem mensium duodecim, in aula Babylonis deambulabal.
- Responditque rex; et ait: Nonne haec est Babylon magna, quam ego aedificavi in domum regni, in robore fortitudinis meae, et in gloria decoris mei?
- Cumque sermo adhuc esset in ore regis,
   vox de coelo ruit: Tibi dicitar Nabuchodonosor rex: Regnum tunn transibit a te:
- 29. Et ab hominibus eficient te, et cum bestiis, et feris erit habitatio tua: foenum quasibos comedes, et septem tempora mulabantur soper te, donce scias, quod dominetur Excelsus in regno hominum, et culcumque voluerit, det illud.
- 23. Il tao regno resterà a te, ec. Tu sarai rimesso sul trono passato il tempo di sette anni.
- 26, 27. Dodici seci dappos ec. Dio differi per un anno l'esecuzione della sentenza; e s. Girulamo crede, che veramente il re atterrito dalla predizione, e mosso and da'consigli di Daniele comiuciò a fare il bene, e ad eser-

- 18. I rami di cui sono bellissimi, e senza numero i frutti, e da cui tutti hanno toro cibo, e sotto di esso abitano le bestle del campo, e su' rami snot fan nido gli uccelli dell'aria;
- 19. Tu se' (l'albero), o re, che se' divenulo grande, e robusto, e lu tua grandezza è cresciula, e si è alzala fina ol cielo, e la tua possanza fino all'estremità di lutto la terra.
- 20. umațio a quello poi, che II re ha reduto il Figilanie, ed II Santo acendere dal cielo, a dire: Troncate l'aibero, e fatelo în pezzi, ma lasteide però în terra una punta di sue radici, ed ei siu legato con ferro, e bronzo, e stia all'aperto sull'erba, e sia asperso dullu rugiada del cielo, e colle fiere abbia comune il pascolo fino a ianto, che selle tempi passino per lut cosi:
- 21. Questa è l'interpretazione della sentenza dell'Attissimo pronunziato contro il re mio Signore:
- et cum bestiis, 122. Ti caccranno dallo compagnia degli focum ut bos uminis; colle bestii e colle figure avera ico, is, seplem quete, donec cissi regum homiti (tilled. a fine, c dallar rapidad del cello areri asperitriguam homiti (tilled. a fano de fu conocac, come l'Alissimo ha
  "bofr. S. 21. donizio sopra il repno degli uomini, e lo di
  acti oli pare.
  - 23. Quanto poi all' ordine dato di loxciare una punta delle radici dell' nibero, il tuo regno resterà a le, dopo che avrui conosciuto che una polestà è in cleto.
    24. Per la qual cosa. o re, sia accelto a
  - te il mio consiglio, e riscalla colle limosine i tuoi peccali, e le tue iniquità eoi far misericorila co' poveri: forse che egli perdonerà i tuoi peccali.
  - 25. Tuite queste cose avvennero a Nabuchodonosor re. 26. Dodici mezi dappoi paszeggiava egli pel
  - palazzo di Babilonia.
    27. E il re prese a dire: non è ella quesia la gran Babilonia, che lo ho edificata per sede del regno colla robusta fortezza mia, e collo splendore delle mia alorin?
  - 28. E il re non avea finito di dir questo, quando venne repentina coce dal cielo: a le si dice, o re Nabuchedonssor: il luo regno non sarà più luo; 29. E il discaceranno dalla compagnia de-
  - gli womini, e abiteral tralle bestle e tralle, flere, e qual bue mangerai dei fieno, e sette tempi passeranno così per te, fino a tanto che tu conosca, che l'Allissimo ha dominio sopra il regno degli womini, e to dà a chi gli pare.

citare le opere di carità; ma lasciatosi trasportore dalla superbia perde a cagione di questa il bene della misericordia, e alicea si adempié tutto quello che era stato predetto. Quante alia magnificerara di Baltinolai grandissime cone sono state sertite da motti storici. Vedi Giuseppe, Antig. X. II., e Cont. Appiesa. I. Euste, Prospor, II. sult. ec. 50. Eadram hora sermo completus est super Nabuchodmosor, et ex hominibus abiectus est, et foenum ut bos comedit, et rore coeli carpus eius infectum est: donec capilli eius in similitudinem aquilarum crescerent, et ungues eius guasi avium.

51, tgitur post finem dierum, ega Nabuchodonsor oculos meos ad coelum levavi, et sensus meus reiddius est mihi: et Altissimo benedixi, et viventem in sempiternum laudavi, et glorificavi: "quis potestas eins potestas sempiterna, et regnum cius in generationem, et generationem." Supr. 5. 100.

generationem.

32. Ei omnes habitatores terrae apud eum in nihitum reputati sunt: iusta voluntatem enim suam facit tam in virtutibus coeli, quam in habitatoribus terrae: et non est qui resistat manui eius, et dicat ei: Quare fecisti?

33. In ipso tempore sensus meus reversus est ad ine, et ad honorem regni mei decoremque perveni: et figura mea reversa est ad me, et optimates mei, et magistratus mei requisierunt me, et in regno meo restitutus sum: et magnificenti a amplior addita est milit.

S4. Nune igitur ego Nabuchodonosor laudo, et magnifico, et glorifico regem coell: quia omnia opera cius vera, et viae eius iudicia, et gradientes in suuerbia potest humiliare.

31. Aftai al'viclo gdi corki miri, ec. Da tella quallo, elle leggini la quello, e si s'appardi vertelli creditero parreccio delli interpreti di potente inferire, che Nalor-todoscove renimente ei convertu, adalencio la vera religione. Na tutto quello, rhe egli alter, sobben dimostra, che egli avez conceptu una grande inde delli bright libert, non pure certamente, rhe serva a dimostrare, re, et er gil reministra e sociatamente la culto degli discontrata e della considerazioni della considerazioni della considerazioni di saviranza potenza in totto quello, che gli erra avvenuto. Anni in questo stasso capitolo, in cui eggi descrive la cari ggi descrive la cui ggi descrive la cui ggi descrive la con gili descrive la cui ggi descrive la contra di contrata di

30. Nello stessa punto si adempié sopra Natuchodomosor questa parola. e la cacciato datla compagnia degli nomini, e mangió fieno qual bue, e il suo corpo fis bagnato dalla ragiada del ciclo, talmente che creborro a lui i capelli come penne di un'aquila, e le unquico me qui unortili dei volatiti.

31. Ma finiti que' giorni, io Nabuchodonoor alzai al ciclo gli occhi miei, e mi fu rendula la mia mente, obredissi l'Altisimo, e lodal, e glorificai colui, che vive in empilerno; perocchè la possanza di lui è eterna, e il regno di lui per tutte le gene-

rationi;

32. E utili gli abitatori della terra sono
83. E utili gli abitatori della terra sono
81 mati davanti a tul un niente; perocchè
secondo il voler sun ogli dispone tanto dili
siviriu del ciclo, come degli abitatori della terra, e non è chi alta mano di tui resista
tilica a tui: Per quat motivo hai tu fatto
questo?

33. In quello stesso punta ritornò in une la mia mente, e rientrai nell'onore, e nella magnificenta del mio regno, e tornò a me la mia prina figura, e i miet magaati, e i magistrati cerearau di me, e fui rimesso nei mio regno, e la mia grandezza si accrebbe.

34. Or adunque to Nabuchodonosor lodo, e celebro, e glorifico ti Re del cielo, perché le opere di lui sono relle, e le sue vie sono quastizia, ed egli può umiliare i superbi.

sua mularione non cejl dia 2 hel il listo di 1800 Dio? vers. Cio von di lin, che egli Incen i Dio degli Enrej non sua premo, più grande di lotti gli altri, senza risunziare per querio agil altri von dei Comidi e, che quegli siscol serlitori, i quali hanno pariato piu fivorevelorenta della positienza di quevito ve, nono cortetti condenare, e loi si sua conversione è almono locerta el locerta in sua salute. 22. Delle vivita del cioli. La tria del ciolo con di la della vivi quali non meno de gli comità sono seggetti della ferra. Comitanti del Signere, c. Ceralore del ciolo.

### CAPO QUINTO

Ballassar nel conusto beve co' suoi convitati a' vasi sacri del tempio del Signore ; e apparisce una mano, che scrive nella parele, e il solo Daniele legge lo scritto: ende questi è osorato dol re.

f. Baltassar rex fecit grande convivium aptimatibus suis mille: et unusquisque secundum suam bibebat aetatem:

2. t'raecepit erga iam temulentus, nt affer-

1. Il re Ballasser foce un gran contrile se; Questo re Ballasser a non consisterare son quello, che legiciamo nel nostro Profeta, parrebba, che docesse essere figlio di Nalarishomoro, mentre Danele da Rabacchodonoro passa Inamediatimente a discorreri di Baltasser e molte torde in obiliamo figicado di Nalarishodonoro, con passa di la contra di profeta della contra della contra

 li re Baltassar fece un gran convilo a milie de' suoi grandi, e ognuno bepea secondo la sua età;

2. Ed essendo egli giù zeppo di vino , or-

soggette a Nahuchodonozor, e al figlio di lui, e al figlio di dei quiodi e, ehe molti interpreti dicono, che Baltassar fu tigliodo di lui silimendori, a olpote di Nabachodonozor. Ferniamoci qui senza enirare in altre questioni concernorui la steria, e la cronologia delle Gere Caldei, a la maniera di conciliare colin Scriitura gili scriitori profani.

E opunso beven accomb la ana eti. Essendo tulli quel mille di ugual dignita, erano assisi secondo la distinzione dell'eta e bevenno prima i piu vecelsi, indi i piu giovani. reniur vasa aurea, et argentea, quae asportaverat Nabuchodonosor pater eius de templo, quod fuit in Jerusalem, nt biberent in eis rex, et optimales eius, uxoresque eius, et concubinae.

- 3. Tunc allata sunt vasa aurea, et argentea, quae asportaverat de templo, quod fuerat in Jernsalem: et biberunt in eis rex, et nptimates eius, uxores, et concubinae illius
- 4. Bibelant vinum, et laudahant deos suos aureos, et argenteos, aereos, ferreos, ligneosque, et lapideos.
- 8. In eadens hora apparuerunt digiti, quasi manus hominis scribentis contra candelabrum in superficie parietis aulae regiae: et rex aspi-

ciebat articulos manus scribentis.

- 6. Tune facies regis commutata est, et cogitationes eius conturbabant enm: et eompages renum eins solvebantur, et genua eins ad se
- invicem collidebantur. 7. Exclamavit itaque rex fortiter, ut introducerent magos, Chaldaeos, et sruspices. Et proloquens rex ait sapientibus Babylonis: Quienmque legerit scripturam hanc, et interpretationem eius manifestam mihi fecerit, purpura vestietur, et torquem auream habehit in collo, et tertius in regno meo crit
- 8. Tunc ingressi omnes sanientes regis, non potuerunt nec scripturam legere, nec interpretationem indicare regi.
- 9. Unde rex Bultassar satis conturbalus est. et vultus illius immulatus est: sed et optimaics eius ierbabantur.
- to. Regina autem, pro re, quae acciderat regi, et optimatibus eius, domum convirii ingressa est: et proloquens ait: Rex in acternum vive: non te conturbent cogitationes tuae neque facies tua immutetur.
- 11. Est vir la regno tuo, qui spiritum deorum sanctorum habet in se; et in diehus patris tui scientia, et sapientia inventae sunt in eo: nam et rex Nahuchodonosor pater tuus, principem magorum, incantatorum, Chaldaeoruni, et arusoicum constituit eum, pater, înquam, tous, o rex.
- 12. Quia spiritus amplior, et prudentia, intelligentiaque , et interpretatio somniorum , et ostensio secretorum, ac solutio ligatorum inventac sunt in eo, hoc est in Daniele : eni res
- 5. Come di mano d' somo, ec. Parla così , perché la mano veramente era mano di un Angelo. Il re eredesi , che fosse assiso soto a una mensa avendo davanti ad es-sa un gran candelabro, che iliuminava tutta la stanza reale, e nella apposta muraglia vide la mano che serivea. 10. Na la regina a motivo di quello, che era avvennto ec. Origene, e Teodorelo vogliono, che ella fosse la madre "di Baltassarre; altri la credono sua avola, e ció sembra

dino, che fosser portati i vasi d' oro, e d' argento, i quali il padre sua. Nobuchodonosor avea portati via dal tempio, che fu in Ge-rusalenme, affinche ad essi bevessero il re, e i suoi grandi, e le sue mogli, e le concuhine

3. E furon portati i vasi d'oro e argento portuli via dal tempio, che era stato in Gerasalemme, e bervera ad essi il re, e i suoi cortigiani, e le sue mogli e le sne concubine.

4. Beveano il vino, e celebrovano uli dei loro d' oro, d'argento, di bronza, di ferra, di legno e di pietra.

5. Nello stereo punto apparvero delle dita come di mano d' uomo, che seriveva ull'impetto al candelabro sulla superficie della muraglia della sala reale: e il re stava usserpando le dita della maño, che scrivea

6. Attora il re cangiossi in faccia di colore, e i suoi pensieri lo conturbavano, e se gli stemperavano i reni e le sue ginocchia si battevano l' uno coll' altro.

7. E il re fortemente sciamò, che facessero

renire i magi, e i Caldei, e gli aruspici. E Il re prese a dire a' sapienti di Babilonia: Chiunque leggerà questa scrittura, e mi renderà inteso del suo significato, sarà rivestito di porpora, e avrà una collana d'oro al suo collo, e sarà la terza persona del mia regno.

8. Allora andareno tutti i sapienti del ree non poterono ne leggere la scrittura, ne dirne at re il significato.

9. Per la qual cosa il re Ballassar ne restò conturbato altamente, e sfigurato in volto, ed anche i suoi cortigiani erano conturbati.

10. Ma la regina a motivo di quello, che era appenuto al re. e a' suoi cortigiani, entrò nella sala del convito, e presa la parola disse: Pivi in elerno, o re: non ti conturbino i tuoi pensteri; ne si alteri la tua fac-

t1. Nel tuo regno havoi un uoma, il quale ha in se lo spirito de santi dei; e a tempo del padre tua fu in lui riconosciula scienza. e sapienza: imperocché to stesso re Nabuchodonosor padre tuo to costitui principe dei magi, degl' incantatori, de' Catdei, e degli aruspici , il padre luo , io dico , o re.

12. Perché fu scoperto in lui uno spirito superiore, e intelligenza nell' esporre i sogni, uell'investigare gli arcani, e nello scinglimento di cose intrigate, voglio dir in Daniele,

più probabile; perorché tutti sappongono, ch'ella fosse stata da sposa di Nabuchodonosor. Ella adunque chiamavasi Amylth, ed era figlia di Astlage, e sorella di Derio detto il Medo, e zia di Ciro.

11. Nel tuo regno havri un uomo, ec. Sembra . che Daniele non losse più ne governatore della provincia di Babilonia, or capo de' Magi. Nel capo VIII. 2 si vede, che l'anno terro del regno di Baltassar egli stava a Susa.

posuit nomen Balthasar : none itaque Daniel vocetur , et interpretationem narrabit.

830

- 13. Igitur introductus est Daniel coram rege. Ad quem pracfatus rex ait: Tu es Daniel de filis captivitatis Judae, quem adduxit pater neus rex de Judaea?
- pater meus rex de Judaca? 14. Audivi de te, quoniam spiritum deorum tabeas et scientia, intelligentiaque, ac sapientia ampliores inventae sunt in te.
- 18. Et nune introgressi sunt în conspertu neu sapientes magi, ut scripturam hanc legerent, et interpretationem eius indicarent mihiet neugiverunt sensum huius sermonis edicere.
- 16. Porro ego audivi de te, quod possis obscura interpretari, et ligata dissolvere: si ergo vales scripturam legere et interpretationem eius indicare mihi, purpura vestieris, et torquen auream eirca collum tuum habebis, et tertius in regnu meo primeteps eris.
- Ad quae respondens Daniel, ait coram rege: Munera tua sint tibi, et dona domus tuae alteri da: seripturam autem legam tibi, rex, et interpretationem eius ostendam tibi.
- O rex, Deus Altissimus regnum, et maguificentiam, gloriam, et honorem dedit Nabuchodonosor pairi tuo.
- 19. Et propter magnificentiam, quam dederat ei, universi populi, tribus, et linguae tremebant, et metuebant eum: quos robebat, interficiebat, et quos volebat, percutiebat et quos volebat, exaltabat, et quos volebat, linnitiabat.
- Quando autem elevatum est cor eius, et spiritus illius ofifrinatus est ad superbiam: depositus est de solio regni aui, et gloria eius ablata est:
- 21.º El a filis hominum eicetus est, sed et cor eius cum bestiis positum est, et cum onagris erat labitatio eius: foenum,quoque et bos comedebat, et rore oceli corpus eius infectum est, donce cognosceret quod potestatem haberet Allissimus in regno hominum: et quemeum-oue voluerit suscitabit suore illud.
- \* Supr. 4. 21. 22. Tu quoque filius eius, Baltassar, non humiliasti cor tuum, eum seires haec omnia:
- 25. Sed adversum Dominatoren cochi clevatus es: et vas domus cius allata sunt coran te: et tu, et optimates tui, et usores tuse, et ct oncetinose tuse, vinum bisisti en ei: et doss quoque argentess, et aureos, et aereos, ferros, igineoque, et lapideos, qui non vident, neque audiunt, neque sentiunt, Japadasti: porro Deum, qui label fattam tuum in nann sua, et onnes vias tuas, non glorificasti.
- 24. Ideireo ab eo missus est articulus manus, quae scripsit hoc, quod exaratum est.

- cui il re diede il nome di Balthasar: chiamisi adunque ora Daniele, ed el darà l'interpretazione
- 15. Fu perianto condotto Domiele dinanzi al re: e il re prese a dirgli: Se' tu quel Daniele de' figliuoli esuli di Giuda condotto dal re padre mio dalla Giuda?
- In aentito dire di te, che tu hai lo spirito degli dei, e che scienza e intelligenza e appienza si trovino in te in grado auperiore.
- 15. Ed ora sono venuti davanti a me i sapienti, e i mogi per leggere questa scrittura, e spiegarmene il significato, e non hnano potuto dirmi il senso di queste parole.
- 16. Or in ho aeutito dire, che tu puoi interpretare le cosa oscure, e aciogliere le intralciate. Se adunqua lu puoi leggere la scriltura, e durmene la spiegazione, sarai ricestito di porpora, e avrai una collana d'oral tuo collo, e sarni la terza persona del mio regno.
- 17. Alle quali cote Daniele rispose, e disse al re: I doui luoi si restino a le, e da al altri gli onori della tua reggia: ma lo ti leggerò, o re, la scrittura, e te ne darò l'interpretazione.
- 18. O re, l'Altissimo Dio diede a Nabuchodonosor padre tuo il regno, la magnificenza, la gioria, e l'onore.
- 19. E per la grandezza, che egli avea a lui ilato, lo temecano, e tremavan dinanzi a lui tutti i popoli, le tribù, e le lingue: egli uccideva chi gli pareva, e gastigava que'che voleva, e quel che voleva esaltava, e uniliava quei che rolevo.
  - Ma quando il cuore di lui si elevò, e lo spirito di lui si ostinò nella superbia, fu egli deposto dal trono dei suo regno, e tolta gli fu la sua gioria;
- 21. E su cacciato dal commercio degli ununiai, e di più ebbe ucur sinule a bestia, e conversiò cogli niaini salvatichi: e steno anoro mangiara qual bue, e di rugiada del cielo su bagnato il auo corpo, sino a tanto che conocesse, che i'Altissino ha dominio sui regno degli uonini, e ad esso innalza chiunque a lui pare.
- 22. Tu pure, o Baltassarre suo figliuolo, non hai umiliato il cuor tuo, mentre queste cose tutte saperi.
- 23. Ma contro il Dominatore dei cielo il se'innoitato; e loul fatte portree dinanta te i vasi del l'empire di lui, e ad essi hai levuto il vino lu e i luoi cartigiani, e le tue mogil, e le lue concubine; ed ini ancor etelorati gli dei d'orgento, e al 'uro, e di ferro, e di legao, e di pietra, i quali ne veggono, né odono, né banno seno: una quel Dio, in mono al cui e il luo respiro, e ogni luo motono di cui e il luo respiro, e ogni luo mo-
- lo, non lo hni tu glorificato. 24. Per questo da lui fu mandato il dito di quella mano, la quale ha scritto quello, cheè vergato,

- 28. Haec est autem scriptora, quae digesta est: MANE, THECEL, PHARES.
- 26. El liace est interpretatio sermonis: MA-NE: numeravit Deus regnum Juum, et complevit Illud.
- 27. THECEL: appensos es in statera, et inventus es minus habens. 28. PHARES: divisum est regnum tuom, et
- datum est Medis , et Persis. 29. Tunc lubente rege indutus est Daniel purpura, et circumdata est torques aurea collo
- eius: ct praedicatom est de eo, qood haberet potestatem tertiua in regno suo. 50. Eadem nocte interfectus est Ballassar
- rex Chaldaeus, St. Et Darius Medds successit in regnum an-
- nos natus sexaginta duos. 28. Ed è stato dato a' Medi , e a' Persiani. Dopo la morte
- di Baltassar Dario ii Medo, e Ciro re di Persia si divisero l'Impero de' Cablel. 30. La stessa notte fu ucciso Baltassar sc. Senoloute
- scrive, che il re di Babilonia fu ucciso dagli amici di due

- 28. Or tole è la scrittura disteso: MANE.
  - THECFL, PHARES. 26. E aneste parale s' interpretano cosi: MANE: Dio ha contato i di del tuo reono .
  - e gii ha posto termine. 27. THECEL: Tu se' stato pesato sulla sta-
  - dera, e sei stato trovato scarso. 28. PHARES: È stato diviso il tuo regno,
  - ed è stato dato o' Medi , e a' Persiani. 29. Alloro per comando del re fu Daniele
  - vestito di porpora, e gli fu messa at collo uno coliana d'oro, e fu notificoto a tutti com'egli dovea avere il terzo grado di potestà net suo reono.
  - 30. La stessa natte fu ucciso Baltassar re de' Caldel;
  - 3t. E Dario il Medo gli succedette nel regno in età di sessanta due anni.

grandi della corte, Gadata, e Gobria, i quali erano andati a trovar Ciro: Indi l'esercito di Ciro entro in Bebilonia, ed ebbe tine la guerra colla distruzione dell'impero de Caldei. Di questa guerra non parla Daniele, ma cila è rammentata, e descritta da Isala, e da Gerenia.

# CAPO SESTO

Daniele è fatto superiore a tutti i satrapi del regna, ma essendo stato accusoto di aver fatta orazio-ne al Dio del cuela, è gettato nella fossa de liani, donde esce salvo, e itteso, e son puniti gli accusatori. Il.re comando, che sia rispettato il Dio di Daniele.

- 1. Placuit Dario, et constituit super regnum satrapas centum viginti, ut essent in toto regno suo.
- 2. Et super eos principes tres, ex quibus Daniel unos erat : ut salrapae illis redderent rationem, et rex non sustineret molestiam.
- 3. Igitur Daniel soperabat omnes principes, et satrapas : quis spiritus Dei amplior erat in
- 4. Porro rex cogitabat constituere eum super omne regnum : unde principes, et satrapae quaerebant occasionem ut invenirent Danieli ex latere regis: nullamque caussam, et suspicionem reperire potuerunt, eo quod fidelis esset, et omnis culpa, et suspicio non inveniretur in eo.
- 8. Dixerunt ergo viri illi: Non inveniemus Danieli huic aliquam occasionem, nisi forte in
- lege Dei sui. 6. Tune principes, et satrapae surripuerunt regi, et sie locuti sunt ci: Dari rex in seter-
- num vive: 7. Consilium inierunt onnes principes regni tui, magistratus, et satrapae, senatores, et iudices, ut decretum imperatorium exeal, et ediclum: ut omnis qui petierit aliquam petitin-
- 1. Piacque a Dario di deputare pel governo ec. S. Gicolamo e Giuseppe Ebreo dicono, che Dario, presa Babilogia, se ne torno nella Media con Daniele, e ivi sup pongono avvenute le cose, che qui si narrano. I cento

- 1. Piacque a Darlo di deputore pel governo del regno cento venti satrapi, che stessero in
- ogni parte del suo regno; 2. E tre principi, che soprintendessero a quegli , e uno di questi era Daniele, affinche
- a questi rendessero conto i salrapi, e il re non fosse inquietato, 5. Daniele adunque ondava avonti a tutti i principi, e satropi: perchè in lul più spic-
- cava lo spirito di Dio. h, Or il re pensava di dare a lui l'autorità sopra tutto il regno: per la qual cosa t principt, e satrapi cercavano occasion di tendere insidie a Daniele presso del re: e non poterono tropar cagione, nè sospello; perocchè egli era fedele, ed era lontano da bani
- delitto, e sospizione. 8. Dissero adunque coloro: Noi non troveremo onde accusar questo Daniele, se non
- forse rignardo alla legge del suo Dio. 6. Allora I principi , e i satrapi ordirono inganno ol re, e gli parlaron così: Dario re, vivi eternamente.
- 7. Tutti i principi del tuo regno, e i magistrati, e i satrapi, e t senatori, e i gindici son di parere, che esca un decreto, e un editto imperiale : che chiunque domanderà qual-
- venti satrapi corrispondevano al numero delle provincie di quell'Impero-
  - 7. Che chiunque domanderà quatche cora a qualunque dio, ec. Per arrivare al loro fine di far perdere a Dani

nella fossa de' levul.

nem a quocsimque deo, et homine usque ad triginta dies, nisi a le rex, mittatur in lacum leonna.

- 8. Nune itaque rex confirma sententiam, et scribe decretum: ut nun immutetur quod statutum est a Medis, et Persis, " nec praevari-
- 9. Porro rex Darius proposuit edictum, et statuit 10. Quod cum Daniel comperisset, id est, constitutam legem, ingressus est domum suam; et fenestris apertis in coenaculo sno contra Jerusalem tribus temporibus in die Bectebat genua sua, et adorabat, confitebaturque coram
- venerunt Danielem orantem, et obsecrantem **Дении знива**.
- 12. El accedentes locuti sunt regi super edicto: Rex, numquid non constituisti, ut omnis homo, qui rogaret quemquam de diis, et hominibus usque ad dies triginta, nisi te, rex. mitteretur in lacum leonnin? Ad quos respondens rex, ait: Verus est sermo iuxia decrelinn Medorum , atque Persarum, quud praevaricari non licet.
- 13. Tune respondentes dixerunt coram rege: Daniel de filiis captivitatis Juda, non curavit de lege tua, et de edicto, quod constituisti: sed tribus temporibus per diem oral obsecratione sua.
- 14. Quod verbum eunz audisset rex, satis contristatus est: et pro Daniele posuit cor ut tiberaret eunz, et usque ad occasum sotis lahorabat ut ergeret illum.
- 18. Viri autem illi intelligentes regem , dixerunt ei : Scito rex, quia lex Medurum, atque l'ersarum est, ut omne decretum, quod constituerit rex, non licest immutari.
- 16. Tunc rex praecepil: et adduxerunt Danielem, et miserunt eum in tacum teonum. Dixitque rex Danieli : Deus Luus, quem colis semper, ipse liberabit te.
- 17. Allatusque est lapis unus, et positus est super os laci: quem obsignavit rex annulo suo et annulo optimatum suorum, ne quid fieret eontra Danielem.
- 18. Et abiit rex in domum suam . et dormivit incoenatus, cibique non sunt allati eoram eo insuper et somnus recessit ab eo.

Deo suo, sicut et aute facere consueverat. chia focera astorazione, e rendeva grazie al sun Dio, come era solito di fare pell'avanti. 11. Viri ergo illi curiosius inquirentes, in-11. Ma coloro, che stavano attenti a Inito trovaron Daniele, che orava e supplicova il

suo Dia

12. E andati dul re ali rammentaron l'editto, dicenda: Non bal tu ordinato, o re, che quainnque persono, che per trenta giorni facesse preghlera ad alcunt degli dei, o

che coso a qualunque dio, od nomo per tren-

In glorni, fuori che a te, o re, sla gettato

8. Or adunque, o re, conferma questa pa-

rere, e scrivi l'editto, che sla immujabile.

come firmato da' Medi , e da' Persiani , ne sia lecito ad alcuno di traspredirio.

9. E ll re Dario pubblicò, e firmò l'editto.

10. La qual cosa avendo saputa Daniele.

vale a dire, come era stata fatta tal legge.

se n'andò a casa sun: e aperte le finestre del-

la sua camera, che guardavan verso Gerusa-

semme, tre volte at di piegate le sue ginoc-

- degli wondat, funri che a te, o re, fosse gettata nella fossa de'leoni? A'quali rispose li re, e disse: Questa è vero secondo l'editto de' Medi, e de' Persiani, il quale non è lecito, che sia violata. 13. Alioro queglt risposero, e dissero al
- re: Daniele del figliuoli esull di Giuda non ha fattu caso della tua legge, ne dell'editto firmato da te, ma tre volte al di fa sua orazione.
- 14. Ciò udito il re ne rimase molto affilito, e per amur di Daniele ebbe desiderto di liberario, e fino al tramoniar del sole si adoperava per trarlo di pericola,
- 15. Ma coloro avendo compreso l'animo del re, gli dissero: Suppl, o re, che è legge de' Persi, e ste' Medi, che qualunque decreto fatto dal re sia Immutabile.
- 16. Atlora Il re dicile l'ordine, e condusser Danicie, e la gittaron nella fossa dei teont: e li re disse a Daniele: il tuo Dio, cul tu sempre adari, egit ti salverà.
- 17. E fu recala una pietra e fu posta sull'apertura della fossa: e il re la sigillò col sno anello, e colt'anello de' suoi cortigiani, affinché non si facesse nulla contro Daniele. 18. E il re se ne tornò a sun casa, e an-
- dà a dormire senza aver cenato, e non fu portaia vivanda dinanzi a lui, e di più aun poté prender sonno.
- la grazia del re, e l'autorità, di coi egli godeva, mostrano di voler fare alto stesso re un onore, che in sostanza veniva ad agguagliario a uo dio, anzi a metterio al di sopra degli attri dei. Ed è molto verisimile, che Dario, e altri de're Gentill , i quali ambirono gli onori divioi, avessero per principio di buona politica il far ricre-scrre anche per tai mezzo pello spirito de popoli la loro
- to. Che auardaran verso Gerusolemme, ec. Di questa costunuoza degli Ebrei di fare orazione rivolti verso il tempio di Dio, quando si trovavano în terra straolera , si
- è pariato alire volte. Vedi Ezech, viii. 26.; 3. Reg. viii. 48. 19. Tre volte of di. Alle ore di terza, di sesta, e di nona, che erazo nre di orazione per la sinàgoga, e furono, e soco ancora per la Chiesa Cristiana. Vedi Atti 11. 15. III 1. 1. 9.
- 17. Affinche non si facesse aulla contro Daniele. Il reavea speranza, che Danieie sarebbe salvato dal suo Dio; ma conosceva il cattivo animo di guelti, che avenoo strappato a lui l'ordine di gettario in quella fossa, e dovea temere, che se i ivosi lo inciassero illeso, i suoi cortigiani stessi pon lo uccidessero.

Leoni?

19. Tune rex primo dilueulo consurgens, festinus ad lacum leonum perrexit:

20. Appropinguansque larni, Danielen voce lacrymabili inclamavit, et affatus est enm: Daniel serve Dei viventis, Dens tuns, cui tu ser-

vis semper, putasne valuit le liberare a leonibus 1 21. Et Daniel, regl respondens all; Rex in acternum vive :

22. \* Deus meus misit Augelum suum, et conclusit ora leonum, et non nocuerunt milii: quia coram eo institía inventa est in me : sed

et coram te . rex . delictum non feci. \* Mac. 2, 60.

23. Tunc vehementer rex gavisus est super eo, et Danielem praecepit educi de laeu; educlusque est Daniel de lacu, et nulla laesio inventa est in co, quia credidit Deo suo.

24. Iubente autem rege, addueti sunt viri illi, qui accusavernnt Dunielem, et in lacum leonum missi sunt, ipsi et filli, et uxores eorum: et non pervenerunt usque ad pavimentum laci, douec arriperent eos leones, et omnia ossa eorum comminuerunt.

28. Tunc Darius rex scripsit universis po pulis, tribubus, et linguis habitantibus in universa terra: l'ax vobis multiplicetur.

\* Supr. 3. 96. 26. A me constitutum est deeretum, ut in universo imperio, et regno meo, tremiscant, et paveant Deum Danielis. Ipse est enim Deus vivens, et acternus in secula: et regnum eius

non dissipabilur, el potestas eius usque in acternum 27. Ipse liberator, atque salvator, faciens signa, et mirabilia in coelo, et in terra: qui li-

beravit Danielem de lacu leonum.

28. \* Porro Daniel perseveravit usque ad regnum Darii, regnumque Cyri Persae.

\* Sup. 1. 21. et Infr. 13. 68. 24. Furon gettati netta fossa de'leoni eglino, e i figli,

parentela. Ognun vede, che la sentenza di Dario per quel e le mogli toro. Simili rigore di giustizia era secondo le leggi de Persiani , dave (come dice Ammiano Marcellino lib. xxIII. ) per la colpa di uno si focea morire tutia la

19. Quindi alla prima punta del di il re nizatosi andò in fretta alla fossa de' leoni:

20. E appressandosi alla fassa, con voce lacrimevole chiamò Daniele, e ali parlò, e disse: Daniele servo di Dio viro, il Dio tuo, cul ta servi sempre, ha egli potuto liberarti dal

21. E Daniele rispose al re,'e disse: Fivi. o re, in elerno.

22. Il nelo Dio ha mandato il suo Annelo. e questi ha chiuse le bocche de' leoni, e non mi hanno fatto male; perocchè dinnnzi a lui è stata travata giusticia in me: ma anche in verso di te, o re, io non ho commesso delitto.

23. Allora il re grandemente si rnllegrà per amore di lui, e ordinò, che Duntele fosse tratto fuori della fossa; e funne tratto Dqniele, e non si vide+lesione alcuna in lui; perché ebbe fede nel suo Dio.

24. E per comando del re, furon condotti coloro, che aveano accusato Daniele, e furon gettati nella fossa dei teoni eglino, e i figli, e le mogli loro, e non arrivarono fino ai piano della fossa, che furon presi da leoni, dai quali furon fatte in bricioli tutte le lora

25. Allora Darlo scrisse a tutti i popoli . tribà, e lingue, quanti ne abitano per tutta la terra: Sia a voi abbondanza di vace.

26. È stato decretato da me che in tutta quanto il mio regno sia temuto e riverito il Dio al Daniele: imperocché egil è il Dio vivo , ed elerno pe' secoli : e il regno di lai non sarà disciolto, e la possanza di lui è in

27. Egli Liberatore, e Salvatore, che fa segni, e prodigi la cielo, e in terra; culi. che ha liberato Daniele dalla fossa de' leoni. 28. Or Daniele fu sempre in onore pei

tempo del regno di Dario, e nel regno di Ciro Persiano.

che riguarda i figliuoli, e le mogli degli accusatori di Da-niele sarebbe stata inglusta, tolla che e i figliuoli, e le mogli avessero avuto parte alla colpa de padri, e de marill.

#### CAPO SETTIMO

Fisione di quattro bestie, figura di quattro monerchie. Dell'antico de' giorni. Potesti eterna del Figlinolo dell' nomo. Della quarta bestia, e delle sur corna.

1. Anno primo Baltassar regis Babylonis, Daniel somnium vidit; visio autem capitis eius in cubili suo: et somnium scribens, brevi sermone comprehendit : summatimque perstringens, ait:

1. L' anno primo di Baltassar re di Babilonia, Daniele ebbe visione in sogno, e la visione l'ebbe essendo nel suo letto, e scrisse, e registrò in brevi nole questo sogno, e compendiosamente riferendolo, disse:

<sup>1.</sup> L'anno primo di Ballassar ec. Cominciana qui le grandi profezie di Daniele. Binnia Vol. II.

- Videban in visione mea nocte, et ecce quatuor venti coeli pugnabant in mari magnu.
- 3. Et quatuor bestiae grandes ascendebant de mari diversae inter se.
- Prima quasi feaena, et alas habebat aquilae: aspiciebam donec evulsae sunt alac cius, et sublatu est de terra, et super pedes quasi hono stetit, et cor hominis datum est ci.
- B. Et cece bestia alia simitis urso in parte stetit: et tres ardines erant in ore eius, et in dentibus eius, et sie dieelsant ei: Surge, comede earnes plurinas.
- 6. Post have aspiciebam, et ecce alia quasi pardus, et alas habebat quasi avis, quatuor super se, et quatuor capita erant in bestia, et potestas data est ei.
- 7. Post hace aspiciebam in visione noctis, et ecce bestia quarta terribilis, atque miralilis, el forlis nimis, dentes ferreos habebat magnos, consedens, atque comminuens, el reliqua pedibus suis conculcans: dissimilis autem
- 2. I quattro reali dell' aria combatlevano nel gran mere. Pel mare è significata la terra, e pe' seuti e significato lo sconvolgimento, che dorea succedere nel mondo al tempo, la cui si dovenno fondare le monarchie, delle quali pariera il Probeta.
- 4. La prima come una lionessa, e avva le ali di aqui ta. ec. Queste bestie erano mostruose; peroccisè sendo totte bestle terrestri aveago insieme del genere de'volatili essendo armate ili ali. La prima di esse è una lionessa, e per essa viene indicato l' impero de Caldei : la liouessa illesi aucor piu feroce del lione, ed ella ben rappresenta il carattere di Nabuehodonosor, dal quale fu ingrandito formisura l'Impero Caldalco. Le all di aquita significano la rapidità delle conquiste di quel sovrano; per in qual cosa troviam qui riuniti ambedue i simboli , sotto de' quali abhiam veduto rappresentarii lo atesso re da Isaia e da Geremia: perocché cot nome di lione, e con guello di aquila le hanno caratterizzato più volte que due profeti , e anche Ezechiele. Furono svelte le ali a questo lione, allorché Dio umilió Nabuchodonosor, e lo ridusse alla condizione ili bestia; ma dipoi egli si rialzò, e tornò ad essere uomo, e non etibe piu il cuor di lione, ma eucerdi tromo, e di nomo che avea conosciuta la miseria, e la infermita umana. Lo stesso Baltassar, in cui cide line la monorchia de' Caldei, nel tempo, in cui insultava al Dio di lurarie profunando i vast dei sno tempio, atterrito alla vista della mano, che scriveva il ferale annunzio di sua nivina, si può ben dire, che perde il cuore di lione; ed ebbe cuore di unmo, umiliato altamente, e finalmente neciso urlla sua reggia.
- 5. Dr. attra betral fe actre atlato simile of no orno. Depo I limpto de Calelei vole il Predicta scare l'impero del Persiani, di cui ei simbolo l'orno, besila ferroce, e cuita del productione de l'actre de l'actre de l'actre de l'actre de termodo barbare riganto a' gastiphi de' rei, come ouservis Tecolorno, e come pois vedera preso il Bérosolo. S'arroge, che l'orno patther con prin cordinam la fatien, e il facile del l'actre de l'actre de l'actre de l'actre de l'actre de gall antiche l'Persion per tertimoniquaz di Secolosco.
- dres nella nes becen tre patchi di detali. Tale ceredo verser li seno della Valgata. Nella versione di Prodoviane via legge: tre custole, e così ancora nel testo originale. Ambolute le lestoni annon allo sisso areas, e diustana la vorzittà della bestia, e il numero di tre si riferince ai la vorzittà della bestia, e il numero di tre si riferince ai tre reggi risuiti in tuto, cotò del Caldel, de Presiana, e del Volt: la vancella delessa e espressa con quelle partie; mengia delle cura un arbiondario. Cito, e il suoi successioni della contra contra della contra

- 2. Io ebbi una notte questo visione: i quattro venti dell' ariu combattevano n:t gran
- E qualtro grandt bestie uscivan dal mare tra lor diverse.
- 4. La prima come una llouessa, e uvea le ali di aqutta. lo la riguordava, ed ecco che le furou svelte le ali, ed ella fu alzata da terra, e su' plé suoi si stelle come un uomo, e le fu dato un cuore di uomo.
- B. Ed ecco un' altru bestia te stette alluto simile ad un orso, e aveo nella sua bucca tre palchi di deult, è dicevana a lei cosi: Sorgi, mangia delle carui in abbandanza.
- 6. Dopo di ciò io guardavo, rd eccone un'altra come un leopardo, e avea. nella parte sua superiore qualtro alt come di uccella, e la bestia aveo qualtro capi, e fu dato a lei la possanzo.
- 7. Dopo tali cose io stava astervando nella noltura visione, ed ecco una quarta bestia, terribile, e prodigiosa, e forte straordinariamente: ella aveu grandi denti di ferro, mangiava, e sbranava, e quel che restava, lo
- sori portarono la desolazione, e la strage lu una grau parte siella terra, ed è celebre il fatto di Tomiri region degli Sciti, la quale, cuelco Ciro, e troncatagli is tosta, la fece meltere in un otre pieno di umano sangue, di cendo, azziati del sangue, di cui accali tanta sete. di Eccome via altra conse un teopardio, c. Il pardo piu
- pircini del linore nos e da men del Jence quanto dalle mes, o da par sua periora altifolia di correr con e mes, o da par sua periora altifolia di correr con e ge anore qualito ale, onde quand levità non corre solo, sua con contra di consultato del la contra del del Baria, e del Pereista, il qual lo introlation tempo, e del Baria, e del Pereista, il qual lo introlation tempo, e con percola fene conquella quel volabilom lapera, e al mencila nella periora del lispatch posson significar la condizione della politica di general e significar la condizione della politica di general e productiono del della periora della di lispatch posson significar la condizione della politica di general e della periora della di lispatch posson significare la della periora della di lispatch posson significare la della periora della di lispatch posson della di della periora della di periora della di lispatch posson della di periora di lispatche possone della della periora di lispatche possone di della periora di lispatche possone di periora di lispatche di periora di lispatche della periora di lispatche di periora di lispatche della periora di lispatche di periora di periora di periora di periora di lispatche di
- dree questro capi. L'impero di Alesandro fi ditione dopo la sua morti- in quattro parti; perocche Tottome erbe l'Egillo, Seisuco la Siria, Antignon l'Asis, a Antigatto la Maccionali. Possano foese ancora per queste quattro ieste inienderes i quattro imperi rimiti in uno Media, e quatto della Greca: una la prima sposizione e pin comuno.

  7, s. Ed ecco une quarta lexita, terribile, e prodigio-
- ac, er. La massima parte degli antichi, e de'moderni interpreti per questa bestia terribile, prodigiosa ec. intrasiono l'impero Romano, e ciò (per quanto a me sembra) con molla ragione; perocche nella successione degl'imperi, i quali ebbero relazione col popolo Elero, nou è credibile, che il Profeta non dovesse parlare de' Romani, i quali dosean soggiogare lo stesso popolo, e tinalmente, secondo I decreti di Dio, sterminario, e disper-gerio. Veramente non pochi molerni scrittori, e ancora qualche antico spositore in sece dell' impero Romann supposero, che il Projeta pariasse de're, che succedetiero ad Alessandro; ma non appartenzono forse questi re alla terza monarchia de' Greci ? Come adquique nuovamente trevansi urila quarta? E come sarà egli vero quello, che dice l' Angrio (vers. 17.) le quattro grandi bestie, sono quattro regni ? Certamente Baniele distinse molto chia ramente ciascusa delle qualiro bestie, dicendo che econo tra for directe (vers. 3) e di questa quarta bestia aggiunse, ch'ella era distante all'altre. Aggiungero aucora che i caralteri soccasti dal Profeta a questa bestia, ch'el

erat ceteris bestiis, quas videram ante eam, et babebat eoruma decem.

- 8. Considerabam cornua, et ecce cornu aliud parvulum ortum est de media corum; et tria do cornibus primis evulsa sunt a facie vius; et et ecce oculi quasi oculi hominis erant in cornu isto, et os loqueus ingentia.
- Aspiciebam donce throni positi sunt, et antiquus dierum sedit: vestimentum eius candidum quasi nix, et capilii capitis eius quasi lana muda: Ibroqus eius flanımae ignis: rotae eius ignis accessus.
- Fluvius Igneus, rapidusque egrediebatur a facie sius: millia millium ministrabant ei , et decies millias centena millia assistebant el : iudieium sedit, et libri aperti sunt.
- 11. Aspicielam propter vocem sermonum grandium, ques cornu illud loquebatur; et ridi quaniam interfecta esset bestla, et periisset corpus cius, et traditum esset ad combureudum igni:
- Aliarum quoque bestiarum ablata esset potestas, et tempora vitae constituta essent eis usque ad tempus et tempus.

chiama terribile, prodigiosa, straordinariamente forte; e il regno significato per essa, di eni si dice, ch' ci suri il maggiore di tutti i regai, e impoierà tutte quanta fo terra, a la calpestarà, e in stritolerà , tutti questi caraiteri quanto sono adalli a dipingere l'impero Romano, altreitanio mal si convengono a' regni di Selegos nella Siria, e di Tolombo nell'Egilio, e de' lor successori; e fa maraviglia il considerare come nomial di molta dottrina, e dell'antien storia peritissimi abbian poluto contro le rigiare, ed espresse parole del Profeta, contro lutta la tradizione degli antichi maestri, contro la fede della storia, sostituire al Romano Impero i regni de Lagidi, o de' Seleucidi, i quali regni il piu, che ebbero di mirabile, si fu il continuo ostinato impegno di cousumarsi, e divorarsi l'un l'aitro. Il Profeta con espresse di quale specie fosse questa bestia, ne qual fosse il suo nome. perche il governo di Roma fu nuovo, e vario, e quasi un composto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, ed ebbe per capi prima i re , indi i consoli , poscia i decemviri , indi nuovamente i consoli , e i diffatori , e linalmente gli Imperadori; a non un solo impero, ma tutti gi imperi, e i regni della terra abbraccio Roma, onde lu delta da a. Cipriano un mondo in compendio, Ep. 45. Del rimanente streome una alesa cosa e significata neila visione delle quattro bestie, e nel sogno, o visione della celebre statua composta di differenti metalli, così e da vedersi quello, che abbiam detto nella sposizione del E aves dieci corna . . . un nilro piccolo corno spun-

de et. Queste direct occus sono diect per come si diver serv. Set, e il pieccio corco, il quale in appresso divisuale proposedie di tutti il prevedenti, eggli e partimente un altre re- Tanto il diere re, come anelle radictions sograzione. Ma la qual tempo dobblismo noi crediere, chia strusseno no veriel rosca questi dierie re, e il underenno per Cito nen e delto repressamente da Dissider, nat considerando attentamente questi, este qui un diese da nome Prodita Indicontamente per considerando attentamente questi, este qui un diese da nome Prodita Indicontamente questi, este qui un diese da nome Prodita Indicontamente questi, este qui un diese da nome Prodita Indicontamente que su deserva de la considerando attentamente questi, este qui un diese da nome Prodita Indicontamente que su deserva de la considerando attentamente que su del considerando attentamente que su del considerando attentamente del considerando attentamente que su del considerando attentamente que del considerando attentamente que su del considerando attentamente que del considerando attentamente que del considerando attentamente del

calpestava co piedi: ma ella era dissimile alle altre bestle, che io aveva vedute prima di questa, e avea dicci corna.

8. lo considerara le corna, quand' ecco che un altro puccolo corno spanto in unezo a queste, e tre delle prime corna le farono svelte all' upparire di questo; ed ecco che in questo corno erano occhi quasi acchi di uomo, e maa bocca, che spacciara cose grandi.

9. Io mi stava osservando fino a lonto che furono atzoti de' froni, e l' ontiro de' giorn i assise: le sue vestimenta cantide come neve, e i capelli della sua testa come lana lavatu. Il trono di lui fiamma infrate: le ruote del trono rono wiro fuoco.

 Rapido fiume di fuoco usciva dalla sua faccia: i suoi ministri erano migliala di miglicia, e i suoi assistenti direi milu volte cento mila. S' assise il giudizio, e i libri furono aperti.

11. lo stava osservando a molivo del rumore di quelle grandi cose, che quel corno spaccinva: una vidi, che questa bestiu era stata uccisa, ed era perito il corpo di lei, ed era stato gettato ad ardere nel funco:

12. Come onche all'altre bestie era siulo tolto il potere, e fissalo lo spazio della lor tita per un lempo ed un lempo.

san Girolamo) insegnarono, che questi re dovranno es

sere alla line del monda, è dipol si levera su l'underime, r, il quais vincere it red que r'ere, uccidi quali anche gli altri pirgheranno il collo E, questo re, secondo gi portugili erecere in istermenta i possansa, gli occidi de quale sono occidi di nono, ma fa force sporeri cose gran di perché l'adiscribe (dies e, feregorio) surà non un distrido, ma co nomo, ma celle sue probe a s'antiredi perché l'adiscribe (dies e, s'eregorio) surà non un distrido, ma co nomo, ma celle sue probe a s'antirecome in segun l'Aporlolo, 2. Thevail. n. è, ai adere, come in

to Fernis school de front e Fantis- de journi d'asis de la commandation de la commandation des la commandation des la commandation des la commandation de la comman

11. I. S. de stime enterworks a motive del remove de entre grande con est per como parcerar e e. il a genera latta de quel como, a colo del Radiccio del Romo, e cala me chen al Portes, che e me discolo del Romo, e cala me chen al Portes, che e me questo brerilla preventor de l'asalt, vote alexes vote questo brerilla preventor de l'asalt, vote alexes vote portes de l'asalt de production de portes de l'asalt de l'asa

- 45. Aspicicham ergo in visione noctis, et ecce cum nubibus coeli quasi Filius hominis venichat, et usque ad antiquum dierum pervenit: et in consuectu eius oblulerunt eum.
- th. Et dedit et potestalem, et honorem, et regnum: et onnes populi, tribus, et linguae ipsi servient: potestas eius, potestas aeterna, quae non aufereiur: et regnunt eius, quod non corrumpetur.
- \* Supr. 5. 100., et 4. 51. Mich. 4. 7. Luc. 1. 52. 15. Horruit spiritus meus, ego Daniel territus sum in his, et visiones capitis mei con-
- turbaverunt mc.

  16. Accessi ad unum de assistentibus, et veritatem quacrebam ab eo de omnibus his. Qui dixit mihi interprelationem sermonum, et doenit me:
- 17. Hae qualuor bestiae magnae, quatuor sunt regna, quae consurgent de terra.
- 18. Suscipient autem regnum sancti Dei altissimi, et obtincbunt regnum usque in seeulum, et seeutum seculorum.
- 19. Post hoe votui diligenter discere de bestia quarta, quae erat dissimilis valde ab omnihus, et terribilis nimis: dentes, et ungues eins ferrei: comcalebat, et comminuebat, et reliqua pedilus suis conculcabat;
- 20. Et de cornibus decem, quae habebat in eapile: et de alio, quod ortum fuerat, ante quod ceciderant tria cornua: et de cornu illo quod habebat œulos, et os loquens grandia, et mains erat celeris.
- 21. Aspieiebam, et ecce cornu illud faciebat bellum adversus sanctos, et praevalebat
- Donec venit antiquus dierum, et iudicinm dedit sanctis Exeelsi, et tempus advenit, et regnum obtinuerum sancti.

13. 14. Ed ecco colle nubi del cielo venire come il Fiolo dell' uomo, cc. Vaic a dire na personaggia simile al Figliusio dell'uomo, cioè a Cristo, personaggio non ignoto al Profeta, come quello, che egli avea veduto rappresentato per la mistica pietra, di cui pario nel capo II. Egli vede questo Fgliuoin del Padre divenuto nella sua incarnazione Figliuolo dell' nomo, cioè vero nomo, lo vede sulle nubi dei cielo presentarsi corteggiato dagli Angeli dinanzi si Padre, il quale da a lui potesta, onore, e regno, potesta cierna, regno, e osore immortale, regno, che da lui non passerà ad un altro, ne mai sara a lui toito. Cristo a per propria notura come Dio, e per concessione del Padre come nomo ebbe fin dalla sua locarnazione assoluta potesta sopra tutte le cose, come si legur. Luc. x 22. : lette le cose e me sono liete date dal Pudre mio: questa polesta fu nuovamente confermata a lui dopo la risurrezione, aliorché egli disse : è stata deto a me tutto potesta nel cielo, e nelta terro, Matth. NAVIII. 18., e come dice l'Apostolo: e accessario, che egli regas fino a tanto che (Dio) gli abbia posti sotto de piedi tutti i semici. Ed ora è confermata a lui dal Padre la stessa potestà, si perchè egli dee far giudizio di tutti i vivi a i morti, si perché egli soggettati, e posti sotto i piedi di lui i nemici, e i ribelli, che noi vollero

- 13. Io siava adunque osservando nella visione notturna, ed ecco colle nubi del cielo venire come il Figliuolo dell'uomo, ed ei si avanzò fino all'antico de' giorni: e lo presentarona al cospetta di ini.
- 1% Ed ei gii diede potestà, onore, e regno; e tutti i popoli, tribu, e lingue a ini serviranno: la podestà di lui è podestà eterna, che non gli sarà tolta, e il regno di lui è incorruttibile.
- L'orrore mi prese: lo Daniele rimasi atterrito per tali cose, e le mie visioni mi conturbarono.
- 16. Mi appressai ad uno degli assislenti, e a bui domandare la verità di tutte queste cose: e questi mi diede la spisgazione delle cose: e m' istrui:
- 17. Queste quatiro bestie grandi son quattro reani, che si alzeranno dalla terra.
- Pui riceveranno il reyno i santi di Dia ultissimo, e regneranno sino al fine del secolo, e pe' secoli de' secoli.
   lo bramai dipoi di essere informato
- minutamente della quarta bestia, che era molto dissimile da tutte le altre, e fuor di modo terribile: i denti suoi, e le nughie di ferro: manginva, e sbranava, e quel che restava, lo catpestava coi piedi suoi:
- 20. E (di esser informato) intorno alle dieci corna, che ella avea sulla testa, e ali altriche era spuntato, ali appari del quale erano cadute tre corna, e come quel corna avesse occhi, e bocca spaccioule cose yrandi, e fosse manoipre di lutti oli altri.
- 21. lo stova asservando, ed ecco che quel corno faceva guerra contro de' sunti, e li supernou;
- 22. Fino a tanto che venne l'antico dei giorni, e sentenziò in favore de'santi dell'Allissimo, e venne il tempo, in cui i santi ottennero il repno.
- per loro re, avrà adesso pacifico possesso di quel regno, nel quale non sara più avversarin, che a lui si opponga. 15. L'orrare su prese: ec. Questa prodigiosa visione cagiono in me orrore e terror grande.
- 16. Demandero in revită di lutte queste case. Prepal uso degil Angeli, che siavano attorno al trono, che ni arciasse d vero significata di-lutte queste figure. 17. Quattro reami, che si alteranso della terre. De quattro uno era gia principisto, quello cice de Căldei: ma il Profesta paria in futuro reistivamente ai tre, che
- vean sorgere dopo di quello, a l'un dopo l'altro.

  18. Poi riccurranno il regno i sonti ec. I santi, che
  veranno coe Cristo al giodicio, e ptedichranne con luj
  le nuzioni, prenderanno intieme con iui il possesso pieno e perfetto dei suo regno, allorche lo stesso Cristo
  dira ad resi: rettrafi in possesso del recuo preperato a
- voi dalla jundezime del meede. 1970 Preprinto de investi del producción del consenta de la effecta querie bestia, e.c. IP Petels mande ministencetario querie bestia, e.c. IP Petels mande del pere che sieno le dicci corras, e il piccolo corror, cel à a taltato teler come il piccolo corror, ciel Patteristo depo aver simi irre de dicci rer, e soggiogati gli attristte form correra d'ssatir, a la Chirca di Cristo; e il viste form correra d'ssatir, a la Chirca di Cristo; e il vis-

- 25. Et sie ait: Bestia quarta, regnum quartum erit in lerra, quod maius erit omnibus reguis, et devorabit universam terram, et conculcabit, et comminuet eam.
- 24. Porro cornna decem ipsius regni, decem reges ernut: el alius consurgel post eos; el ipse potentior erit prioribus, el tres reges luosiliabit.
- 28. El sermones contra Excelsum loquetur, el sanctos Altissimi conteret: et putabit quod possit mulare tempora, et leges, et tradentur in manu eius usque ad tempus, et tempora, et diniidium temporis.
- 26. Et iudicium sedebit, ut auferatur potentia, et conteratur, et dispereat usque in finem.
- 27. Regnum antena, et potestas, et magniludo regni, quae est subter omne coelum, detur populo sanetorum Altissimi: cuius regnum, regnum sempiternum est, et omnes reges servient et, et obedient.
- Hucusque finis verbi. Ego Daniel multum cogitationibus meis conturbabar: et facies mea mutata est in me: verbum autem in corde meo conservavi.

perava, perché e co' terrori, e colle iusinghe, e co' falsi prodigil l'Anticisio vincera moltissimi de fedeli, e gli alleuces da Cristo; ed egli conlinera la terribili guerra sino a Lanto, che l'antico de' giorni sestenziando in favore de' santi non solo il tragga salvi dalla persecuzione, ma dia ad essi il regno promesso.

45. Ed e parteira male contro l'Alfrainne, ec. Questo Rigillordo di pertitivo bettemmiera il Signere, fain pareza atroccisma a sunti, cion al popol federe, e molti ne vinorra, a il caloptente, a el recelera di potera attenue le confunanze sucre riguardanti il rempi, e il giorni destinati più specialmente al critti diviso, o i ercelere di potera mittare tatte le leggi, ed eggi avan gran possonaz, possonaz quanta storbita, ma vitertuta dientro il precisio di tre sunti della considerazione di confundamente del mante di confundamente del nano, mode ana reappe, que deep e de navio de un tempo, qual direj un proposita di transita.

- 25. E quegli così mi disse: La quarta bestia sarà il quarta regno sopra la terra, il quale sarà maggiore di tutti i regni, e ingoierà tutta la terra, e la colpesterà, e la stritolerà.
- 2h. E i dieel curni dello stesso regno, saran dieci re; e ua aliro si alzerà dopo di essi, che sarà più possente de' primi, e umilierà tre regi. 25. Ed ei porlerà male contro l' Altissi-
- 15. La et portera mate contro è Autosimo, e calpesterà i santi dell'Altissimo, e si crederà di poter caagiare i tempi, e le leggi, e saronao poste in muao a lui tutte le cose per un tempo, due tempi, e per la metà d'un tempo.
- 26. E il giudizio sarà assiso, offinche si tolga a lui la potenza, ed ei sia distrutto, e per sempre perisea. 27. E il regno, e la potestà, e la mogni-
- ficenza nel reguo, quanta è sotto tutto il ciclo, sia data al popolo de santi dell' Altissimo, il regno di cui è regno sempiterno, e i regi tutti a lui serviranno, e l'obbediranao.
- 28. Qui egli fini di parlare. Io Daniele era conturbato forte ne mici pensieri, e il mio volto si cangiò: e uel cuor mio feci conserva di queste parole.

anno, due anni, e un merz'anno. La stessa durazione è assegnata alla persecuzione dell'Anticristo da a. Giovanni Apocal. XXX. 4. 6. XXII. 5. 28. 27. E il ossolizio corri anziso, ec. Indi al terra giusizio

Sach 2 or generally some status, etc. tales a territ general some status, etc. and contained a gertical in electric resployang bears, ed condamnative agertic in electric, a allors all popolo del sanal, electra di Cristo sora deche e sotta del cicla, con tutti i regal si rimaria nella dece delle genti tutte si fart, ma sola celte sotto sono digenti tutte si fart, ma sola celte cotto sono digenti tutte si fart, ma sola celte cotto con sola parella containe della containe di containe di condicentamenta del coli containe di consistenti della containe di consistenti della containe di consistenti della containe di consistenti della condella consistenti della consistenti della consistenti della con-sistenti della consistenti della con-sistenti della consistenti della con-sistenti della con-si consistenti della consistenti della consist

# de au le cose; cloè la Visinne, e la spiegazione, che mi diede ire un l'Angela delle cose vedule da me.

## CAPO OTTAVO

- triete con due cereo : copro, che ha un sola cerma, e dipsi ne ho qualtro, e vince l'ariete; il primo dinota il re de' Medi, e del Persiani ; il secondo il re de' Geect. Proficzia di un re impattute, e delle isrannic di lin, e delle sue frudi, e della una superbia.
- Anno tertio regni Baltassar regis , visio apparuit mihi. Ego Daniel , post id quod videram in principlo.
   Vidi in visione mea cum essem in Susis
- castro, quod est in Elam regione: vidi autem in visione esse me super portam Ulai.
- Nel castello di Sasa, che è nel parse di Elam. Suna era cella provincia detta Elam, ovvera Elimaide. Ivì i re Caldei aveano un famono palazzo.
- L' anno terzo dei regno di Baltassar re appares a me Daniele una vizione dopo quel che avea veduto al principio.
   Pilli la mia vizione trovandomi nel ca-
- stello di Susa, che è nel paese di Elam: e nella visione parvemi di essere supra la p**ori**a di Ulai.
- Sopra le porte d'Ulai. É conosciuto da geografi il fume Euleo, che scorreva nell'Elimalde, onde si può cerdere, che una porta di Susa portasse il nome di Ulai, perche

- Et levavi oculos meos, et vidi: et ecce aries mus stabat ante patudem, habens cornua excelsa, et annun excelsius altero, atque succresceus. Postea
- Vidi arieteu cornibus rentilantem contra accidentem et cantra aquilonem, et contra meridiem, et annes bestiae non poterant resistere ri, neque liberari ile manu eius: fecitque secundum voluntalem suam, et magnificatus est.
- 8. El ego infeltigetam: ecce autem hirrest caparanus vunicata la occidente super facien totius terrae, el non tangebat terram: porro hirrus habebat cornu Insigne inter oculos suos. 6. El venit usque ad arietem illum cornutam, quem videram stantem ante portam, et cucurit ad enum in impetta fortituinis suse.
- 7. Cunque appropinquasset prope arietem, efferatus est in eum, el percussit arietem: el comminant into corma elus, el non potera aries resistere el: cunque cum misissel in terram, conculcavit, el uema quibat liberare arietem de manu eius.
- 8. Ilircus autem caprarum magnus factus est nimis: emmque erevisset, fractum est cornu magunui, et orta sunt qualuor cornua subter iltud ner qualuar ventos coefi.
- De una autem ex eis egressum est cornu
  guariava verso l' Euleo. Sopra quella porta fo trasportato
- guariava verso l' Eulro. Sopra quella porta fu irasportato in ispirito il Profeta, quando chbe la visione, che egli adesso descrivc.

  3. Dinonze alla palade, Onalche marazzo, che rea
- person a quel liume.

  To arrive ... od area allissime cerna. Questo ariete egli è il re dei Percinti, e de Medi, e/ac Cles, fondare egli è il re dei Percinti, e de Medi, e/ac Cles, fondare na passono algiliare e i dine regul, de 'quiti il Percinto era il piu grande, covern le due famiglie, che possolere quell'impere, procede depos la metre di Canada-tero quell'impere, procede depos la metre di Canada-tero quell'impere, procede depos la metre di Canada-tero di un'il non famigla, e de rgli, e i suoi une consecue con di un'il non famigla, e de rgli, e i suoi une consecue per molto in possonata, e l'en questifi la polentissimo quel
- ber molto in possenza, e ira quevali fia polentissimo quel Dario detto Codomann, a cui fere guerra Alessandro. 4. Fidi l'ariete dare de'colpi ....condro l'occidente, contro il tettentrione, e. I. successori il Ciro fecre guerra dalle parti il'occidente contro i Genci, da sellentrione contro gli Sciti da mezzogiorno contro l'Egitto, e
- I' Flionia 5. Un expro dell' occidente scorreva ec. Da un paese \* occidentale, rispetto alla Persia, e all'Asia, seniva questo espro, la cui ericrità è mirabilmegte dipinta dal Profeta coi dire, eh' el non toccara terra. Quest' e Alessan-dro il grande. Egli in cià ili venti aoni eletto cano ile' Greci per far guerra a' re di Persia , in meun di qualtro anul scorse, e cooquisto lulto quel saslissimo impero, e dopo la soorte di Dario portò la guerra sino all'Indo. È noto, ehe questo principe volle farsi crestere liglisolo di Giove Ammone, il quale dio era ligarato in un capeo, onde egli pur si fareva dipingere colle corna di capro. Cost se Duniele fosse visuato a' tempi siessi di Alessandro, e lo avesse conosciuto personalmente, non avrebbe notuto dipingerio piu ai naturale di suello, che ha fatto tanto leppo prima, come si vede in tutto onesto capitolo. Or il couro avea un insiane carno tra' due occhi. Omesto como unico puo indicare, che Alessaniro non ribe successore di sua famiglia, e di quelli, che si disisero il suo impero, nissuno lo agguaglio in felicita, e so pos-

sanza Ossero questo como posto tra' due orchi puo al-

- . 5. E atzaí gti occhi miei, e osservai: ed ecco sua ariele stava dinanzi alla patude, ed avea attissime corna, e una più alto dell' altro, e che andava cresceado. Indi
- h. I'idi l'ariete dare dei colpi colle sue corna cnatro l'occidente, e coatro il settentrione, e e contro il mezzodi, e tutte le bestie non poteva a resistergli, ne tiberarsi dalla sua possanza, e free quello che volle, e si fece grande.
- 8. Ed io stava in attenzione, ed eccoti un capro dall'occidente scarreva tutta la superficie della terra, e mo loccava la terra. Or il capro avea un iasigae carao tra'due occhi. 6. E si masse contro quell'ariete ben armato di corna, cui in acca veduto stare ri-
- cino alla porta, e corse sopra di fui can lutto l'impeto della sua forza:
  7. E avvicinatori all'ariete, lo attaccò furiosamente, e lo percosse, e gli ruppe due corsa. e l'ariete sun potea resistroji, ed egli
- avendolo gelinio per terra, in calpetò, e nissnao potes liberare l'ariete dal suo potere. 8. E il capro divease grande formisura,
- e, cresciulo ch'ei fu, ii sno graa corna si ruppe, e aacquera quuttro coraa in tuogo di esso volte ai quattro venti del cieto. 9. E du uno di questi scappò fuori na pic-
- gnificare la vigilianza, e la sagacità ili questo conquistatore.

  6. 7. E si souse contro quell'ariele .... e corse co. Si
- mosse, and ands corrected in cerea di Dario; lo vinte a lesce, indi a Gaugianela, dore foron rette da foi le dor coma dell'ariete, else lu vinta, e superato l'impero risnito de Persiani, e de' Medi. 8. Bierane grande faormiana. E col none di grande è
- consciola orbit shorts. If we pres error at regar, Mexically to go and should be self in great or fine of the should be should
  - L'anno sedo vinse per la seconda volla Derio, e quesio re essedo stato uceira da soal. Alexandro diverlor unico sorano della Peraia e dell'Ada. Negli altri selanol di sua vila soggiogo molte narioni, peretrando da al Gaoge, e fino al mare Indo. Vedi Giustino, Curzio, Diodone et.
- Narquero quattro corna in tuopo di esso. Quattro del suoi capitant si divierro l'Impero, e Toloneo ebbe l'Egilto, Antigono l'Asia, Seleuco la Babilonia, e poi la Siria, Antigotro la Grecia, Vett cop. Vil. 6.
- 9. E da mo de queste arappo fuere un pércal corno, er Qui antico pércal cumo é lipara all Anticos Epilaco ligitude di Anticos delta Il Carante, e umo de vaceressori di Seriuco re della Siria, esame si e della. Fuese e delto pércal corno, perché era secondocento del grande Anticos. Egil fa lamoso pelle guerre, che chie coutro Telomor Filometore re d'Estilo, che » exono il merzodo rigaurdo a Sua.

- 10. Et anagnificatum est usque ad fartitudinem cocli : et deiecit de fortitudine , et de stellis, et conculcavit eas.
- 11. Et usque ad principent fortitudinis magnificatom est; et ab eo tulit inge sacrificium, et deiecit locunt sanctificationis eius.
- 12. Robur autem datum est ei contra iuge sacrificium prapter peccata: et prosteruetur veritas in terra, et faciet, et prosperabitur.
- 13. Et audivi unum de sanctis loquentent : et dixit unus sanctus alteri nescia cui loquenti: Usquequa visia, et iuge sacrificium, et peccatum desolationis, quae facta est : et sauctuarium, et fortitudo conculcabitur?
- 14. Et dixit ei: usque ad vesperam, et mane, dies dua millia trecenti : et mundabitur sanctuarium.
- 18. Factum est autem cum viderem ego Daniel visionem, et quaererem intelligentiam: ecce sletil in conspectu meo quasi species viri, 16. Et audivi vocem viri inter Ulai : et ela-
- mavit, et ait : Gabriel fac intelligere islam vi-17. El venit, et stetit iuxia ubi ega sta-
- bam : cumque venisset , pavens corrui in faciem meam, et ait ad me; tutellige fili hominis, quoniam in tempare finis complebitur visia. 18. Cumque loqueretur ad nie, callapsus sum
- pronus in terram: et tetigit une, et statuit me in gradu meo; 19. Dixitque milii: Ego ostendam tibi, quae
- futura sunt in novissimo maledictionis: quoniam habet tempus finent suum.
- dore scrivea Daniele , e contro Artaxia re dell'Armenia, che può dirsi orientale riguardo o Susa. E verso la terra forte. Ovvero contro la fortezza. La Giudea difesa dalla protezione di Dio, e de' suoi Angeli, è qui indicata con questo nome di fortezza, cioè di ter
- forte, contro la quale nissuno potea prevniere, quando era fedele ni suo Dio 10. E s' innalzò anche contro la milizia del cielo: ec. Contro Dio, contre il popol di Dio, contro i Giudei, che aveano per re, n conduttiere il Dio del ciclo, prese in guerra Antioco Epifane, e gli riusci di abbaitere colla violenza molli de' forti di quel popolu, anzi di arrivar fino a conculence delle stelle del cielo. In tal guisa accen-
- na il Profeta que' Giudel Illustri per nobilta, per riputazione di pletà, per in distinzione del grado sacerdotale, I quall per non soffrire i lormenti, violarono in legge, e obbedirono agli empi comandi del tiranno. Vedi t. Machab. 1. 48. 55. ec., II. Mochab. IV. 14. ec. 11. Contro il principe de forti. Pugno abdirillura con-tro Dio, da cul viene ogni fortezza, e ogni polenza; pugno enotro di lui , profanando il suo tempio , e i' altare ,
- Interrompendo I sacrillai , Introducendo l' idolatrin , ec. 12. E la verità sorà abbattuta sopra la terra. La vera religioue sara oppressa dall'empio. Convien leggere i due libri de' Maccabel, particolarmente ne' luoghi Indicati, per vedere il pieno, e puntuale avveramento della profe-zia. Notero solamente come per quello parola rezisti si

- unum modicum: et factum est grande contra cola corna, e s'ingrandi verso il mezzo giormeridient, et cantra orientem, et cantra forti- un, e verso l'oriente, e versa la terra forte;
  - 10. E s' innalzò anche contro la milizia del cielo: e gettò a terra ste' forti, e delle stelle, e le canculcà.
  - 11. E s'innaizò fin contro il principe de for-Il, e loise a lui il sacrificia perenne, e avvili il sua luoga santo.
  - 12. E fa a lui data possauza cantro il sacrifizio perenne a mativo de' peccati: e la verità sarà abbattuta sopra la terra: ed egli intraprenderà, e sarà prusperata
  - 13. E vdii um de santi, che parlava; e un santa disse all'altro una canosciato da une . che parlava: Quanta tempo, averà luogo la visione intorna al sacrifizio perenne, e intarna al peccula, cansa della desaluzione, e ulla conculcazione del santuario, e della terra farte?
  - 14. E quel gli rispase: Per due mila trecento glorni da sera a mattina: e poi sarà mandato il santuario.
  - 15. E mentre la Daniele apra questa visinne. e cercava d'intenderta, ecco she mi fu davanti come una figura di uama,
  - 16. E udii la vace di un noma dentro l' Ulai. il quele sclamo, e disse: Spiegayli, o Gabriel, la visione.
  - 17. E questi venne, e si stette dave io mi stava: e arrivata ch'el fa, io caddi boccone per lo limore, ed el mi disse: Comprendi, o figliuoin dell'uama, come nel tempo definita
  - la visione sarà adempiula. 18. E mentre ei mi parlava, in caddi boccone per terra: ed ei taccommi, e fe'rizzarmi su' miel pledi ;
  - 19. E mi disse: la ti dimostrerò le cose . che avverrango nell'ullimo della maledizione; perocché questo tempo ha il suo fine.
  - può intendere in giustizin, come l'intesero i LXX; e veramente dalla Storia apparisca, come quello fu un tempo, in cui parve, che sparisse dal mondo la sincerita . ia fedeltà nelle promesse, e ogni gigstizia.
  - 14. Per due mila trecento giorni da sera e mattino. Ovveto: Fino alla sera, e al mattino: vole a dire fino n quel giorno (che vien formato dalin sera , e dal mattino), in cui tinira la desolazione di Antioco. lo però preferisco la prima versione piu semplice, parendomi, che voglia Il Profeta Indicare, ch'ei paria di giorni comuni composti delle due loro parti , in notte e il giorno. I due mila trecento giorni fanno sei aoni, e mezzu lunari, e si contano da vari futerpreti dall'anno 143 de' Greci, quando Antioco invase Gerusalemme tino all'anon 149, egli si mori. Vedi 1. Machab. 1. 21. VI. 16. Hu delto anni lunari, benehè non sia certo, che tali fossero gli nnni de' Caldel, secondo i quati è probabite, che calcoli il nostro Profeta i suoi nani: nitrimenti i 2300 giorni farebbero sei anni solari , tre mesi , e diriotto giorni
  - 16. Dentro l' Uloi. Dentro in porta detta Ulai. Quegli. che ordina all' Angelo Gabriele di spiegare in visione ni Profeta, secondo Teodoreto ed altri, egli è il Figliuolo dl Dio. S. Girelamo però, e gli Ebrel credon, che el fosse s. Michele Arcangelo, specialissimo protettore della Sinagoga, e di poi dello Chiesa di Cristo
  - 19. Nell'altemo della maledizione. Ovveto, come la l' Ebeco : sell'estresso dell'ira , clor quando l'Ira di Dio

20. Aries, quem vidisti habere cornua, rex Medorum est, atque Persurum.

21. Porro bircus caprarum, rex Graccorum est, et cornu grande, quod erat inter oculos eius, ipse est rex primus.

 Quod autem fracto illo surreverunt quatuor pro co: quatuor reges de gente cius cousurgent, sed non in fortitudiac cius.

23. Et post regnum corum, cum creverint iniquitates, consurget rex impudens facie, et intelligent propositiones.

intelligens propositiones:

28. Et roborabitur fortitudo eius, sed non in viribus suis: et supra quam credi potest, universa vastabit, et prosperabitur, et faciet.

Et interficiet rubustos," et populum sauctorum

1. Mac. 1. 53. seq.

28. \* Secundum voluntatem suam, et dirigetur dolus in manu eins: et cor suum magni incabit, et in copia rerum annium occided pinrimos: et contra principem principum consur-

gel, el sine manu conteretur. \* 2. Mae. c. 6. et 7. et al.; 1. Moe. 6. 8. seq.; 2. Mac. 9. 8. seq. 26. El visio vespere, el mane, quac dicta est, vera est: lu ergo visinnem signa, quia post multos dies erit.

27. Et ego Daniel langui et aegrotavi per dies: cumque surrexissem, faciebam opera regis, et stupebam ad visionem, et non erat qui interpretaretur.

offeso scoppiera la severa e atroce vendetta contro il suo popolo, e di poi contro i persecutori dello siesso potolo.

E intettigrate di enurum. Purbo e malizioso, e pieno delle sottigliezze, e de raggiri di una lodegna politica. Tale si dimostrò egli sempre con tutti, e in tutte le occasioni dal principio dei suo regno fino alla line. Vedi Livio lib. 44. 85. Questo è il secondo carattere di questo

emplo re.

24. E la possanza di lui si fortificherà, ma non pelle
sue forze. Se egli saltra sul trono, se invadera l' Egilto,
se si fara pofenore di Gerusalemme, tutto questo sarà
rdietto non del suo valore, ne de'suoi consigli, ma solsmente di ona combinazione di circostanze, e quali
condurranno a divenie grande e potente, perche di lui
Dio vuoi estravia a punte i peccati dei popo la
Dio vuoi estravia a punte i peccati dei popo la

20. L'ariete, che la hai veduto, che avea le corna, egli è il re de Medle del Persiani.
21. Il capro poi egli è il re de' Greet, e il corno grande, che egli ha trai due occhi, questi è il primo re.

22. Que' quattro corni, i quoli, rotto quello, sono spuntati in sua vece, sono quattro regi, i quali s' innatzeranna stalla sua nazione, ma non avranno la foriezza di lui.

23. E dopo il regno di questi, quando suron cresciute le iniquità, si leverà su un re impudente, e intelligente di enimmi:

24. E lu possanza di lui si fortificherà, ma non pelle sue forze. E oltre ogni credenza, devusterà tutte le cose, e otterrà il sso intento, e sarà intraprendente: e ucciderà i valorosi, e il populo de santi

28. Conforme a lui piacerà, ed egli sarà orditore d'ingonui, e si gonferà in cuor suo, e nell'abondanza di luttle le cose darà morte a moltissimi, e s'inalbererà contro il principe de principi, e non per opera d'uomo sarà annichitato.

26. E la visione della sera, e del mattino, che è stata esposta, è verità. Tu adunque sigilla la visione; perocehé ella avrà luogo dapo molti giorni.

27. Ed io Daniele mi stetti languente, e ammolato per de glorni. E risanato trattava gli affari del re; ed era stupefatio della visione, e non era ehi la interpretasse.

25. Contro il principe de' principi. Cootro Dio, Ra de' regi, e Signore de' dominanti. E non per opera d' somo sarà menichilato. La mano di Dio sarà quella, che in percuoterà, come egli stesso riconoscera. Vedi I. Morcho. V. 10. 11. 12.

26. E in visione della sera, e del mattino ... è vertifi. La visione, che si adempirà tralla sera e il mattioo del giorno utilimo de'due mila trecento (come a ta è stato dimostrato), questa visione è verissima, ed indubitata. Vell vera. 14.

Tu odunque sigilla la visione; ec. Serivi a sigilla questa visione; percechie ella noo è da pubblicarsi adesso, come quelle, che rignardano avvenimenti vicini; questa che è di cose assai rimote, onu potra essere intesa, prima che vega ad effettuarsi. Vedi a. Girolamo.

n che venga ad effettuarsi. Vedi a. Girolamo. 27. E ammalato per de giorni. Vale a dira: per molti orni, come sta ne LXX.

Trattava gli affari del re. Si vede , che sotto il regno di Baltassar egli avea tuttora gl'impieghi datigli da Nabuchodonosor. Vedi capo n. 40.

E non era chi la interpretone. Anche dopo la generale interpretazione daia dall'Angelo, resiara utitora mottato cocordia in quella visione intorno a molta circostanze, la Ebro, e i ILXX pare piutotaio, che vogliano significare, che missiano era informato di questa visione, avendola Baoiele teotuta a tutti nascosta.

## CAPO NONO

Ornzione di Daniele. Rivelozione delle settanta settimone fino alla unzione del Santo de santi, e alla morte di Cristo, dapo in quale sara sterminato il suo popolo, e l'abbominazione della desolazione sara nel tempio.

- t. In anno primo Darii filii Assucri de semiwe Medorum , qui imperavit super regnum Chaldaeorum;
- 2. Anno uno regni eius, ego Daniel intellexi in libris " numerum annorum, de quo faclus est sermo Domini ad Jeremiam prophetam, ut complerentur desolationis Jerusalem septua-\* Jer. 28. 11. et 29. 10. ginta auni.
- 3. Et posui faciem meam ad Dominum Deum meum rogare, et deprecari in iciuniis, sacco, et cinere;
- 4. Et oravi Dominum Deum meum, et confessus sum , et dixi: " Obscero , Domine, Dens magne, et terribilis, custodiens pactum, et misericordiam diligentibus le, et custodientibus
- \* 2. Esd. 1. B. nrandata tua. 8. Peccavinus, iniquitatem fecimus, impie egimus, et recessimus, et declinavimus a man-

datis tuis ac indiciis.

pulo terrae.

6. Non obedivinus servis tuis prophetis, qui locuti sunt in nomine tuo regibus nostris, principibus nostris, patribus nostris, omnique po-

\* Buruch, 1, 17,

- 7. Tibi , Domine , institia: nobis autem confusio faciei, sicut est hodie viro Juda, et habitatoritus Jerusalem, et omni Israel, his qui prope sunt, et his qui procut in universis terris, ad quas ejecisti eos propter iniquitates eorum, in quibus peccaverunt in te.
- 8. Domine, nobis confusio facici, regibus nostris, et principibus nostris, et patrilius nostris, qui peccaverunt.
- 9. Tibi autem Domino Deo nostro misericordia, et propitiatio, quia recessimus a te:
- 10. Et non audivinius vocein Domini Dei nostri, at ambularemus in lege eius, quam posuit nobis per servos suos prophetas.
- tt. Et onnis tsrael praevaricati sunt legem tuam, et declinaverunt ne andirent vocem tuam, et stillavit super nos maledictio et detestatio, " quae scripta est in libro Movsi
- 1. L' anno primo di Dario ec. Egil è Dario il Medo, di cui è padato capo v. 31., e il primo anno dei regno di questo re era l'anno terzo del regno di Ciro in Persia, secondo la miglior eronologia,
- 2. Considerni ne' libri ec. Dantele (come gli altri Ebrei) nelle sua cuttività l'eggeva i libri santi, e particolarmen-te le profezie di Geremia, nelle quali era stato predetto più volte, che settanta unni doven durare la desolazione di Gerusalemme e della Giudea.
- 3. Ne' digiuni , nel cilizio e nella cenere. Danjele arma ser così dire, la sua orazione colla mortificazione, e colle umiliazioni della penitenza.
- 1. Mantieni il patto, e la misericordia ec. Mantieni
  - BIBBIA Vol. 11.

- 1. L'anno primo di Dorio figliuolo di Assuero della stirpe de' Medi, il quale governò il reano de'Caldei ;
- 2. It primo auno del regno di lui, io Daniele considerai ne'libri il numero degli anni, di cui partò il Signore a Geremia profeta che doveau essere settauta onni completi del-
- la desolazione di Gerusalemme. 3. E rivolsi la mia faccia al Signore Dio mio per pregarto, e supplicarlo ne' digiuni,
- nel citizio e nella cenere;
- 4. E feci orazione al Signore Dio mio, e a lui diedi laude, e dissi: Invoco te, Signore, Dio grande, e terribile, che mantieni il potto, e la misericordia con que', che ti ama-
- no, e osservano i tuoi comandamenti: 5. Not abbiam peccato, abbiam commessu l'iniquità, abbiamo operato empiamente, e ci
- siamo tiroti indietro, e siamo usciti dalla strada de' taoi comandamenti, e de' tuoi giudizi. 6. Non abbiamo obbedito a'tuoi servi, i
- profeti, i quali in nome tuo partarono a' nostri regi, e a'nostri principi, e a'padri nostri, e a tutto il popolo della terra.
- 7. A te, o Signore, la giustizia, ma a noi il rossore del volta, come avvien ora agli uomini di Giuda, e agli obitotori di Gerusalemme, ed a tulto Israele, a quei, che sono dappresso, e a quei, che sono lontani in tutti i luoghi, dove tu gli hai dispersipelle lo-ro colpe, colle quali han peccalo contro di le.
  - 8. A noi . Signore . il rossore del volta . a' nostri regi , a' nostri principi , e a' padri uostri i quali peccarono;
  - .9. Ma a te, Signore Dio nostro, misericordia e propiziazione, perché noi ci riti-
- rammo da te, 40. E non abbiamo ascoltatu la voce del
- Signore Dio nostro per camminare nella sua legge datu a uni dai serci di lui, i profeti. 11. E tutto quanta Israele è stuto prevacicatore della tua legge, e si è sviato per non udir la tuo voce, ed è piovuta sopra di noi la unledizione, e l'analema, che sta scritto
- con fedeltà degna di te le promesse fatte per puro mise-
- 7. A te, o Signore, în giustizia. A le deesl la lode di pura, e incorrotta giustizia, perché ci punisci non solo se condo i nostri pecenti, me meno encora di quel che si
- meritano I nostri peccati 9. A le ... misericordio e propizinzione. Ma è cosa degna di te, e usata de te, l'avere misericordie, e l'esser propisto a' peccatori, quand' el riconoscono le loro colps, e le plangono.
  - 11. La maledizione, e l'anatema, che sta scritto nel libro di Mose. Allude alle meledizioni pronusziale sostro I trasgressori della legge, Denter. xxxII-13. ec. 106

- servi Dri , quia peccavinus ci. \* Levil. 26. Dent. 28.
- 12. Et statoit sermones suos quos loenlus est super nos, et super principes nostros, qui indicaverunt nos, ut superinduceret in nos magnum malum, quale numquam fuit sub omni coelo, secundum quod factum est in Jerusalem
- 43. \* Sieut scriptum est in lege Moysi, ome malum hoc venit super nos: et non rogavinus faciem Iuam, Domino Deus noster, ut reverteremue ab iniquitatibus nostris, et cogitaremus verilatent Iuam. \*\* Deut. 92. 4.6.
- laremus verilatent tuam. \* Deut. 27, 48, 14. Et vigilavit Dominus super maliliam, et adduxit cam super nos: lustus Dominus Deus noster in omnibus operibus suis , quae fecit;
- non enim audivinus vocem eius.

  15. Et nune, Domine Bus noster, qui e-duxisti populun tuum de terra Ægypti in manu forti, et fecisit tibi nomen seeundum diem haue: peccavinus, iniquitatem fecimus.

  Bor. 2, 11. Ezod. 18, 22.
- 16. Domine in omnen insitiam tam: avertatur obsecro ira tua, et furor tuns a evitatur obsecro ira tua, et furor tuns a evitate tua Jerusalem, et monte sancto tuo. Propter peccata enim nostra, et iniquitates patrum nostrorum, Jerusalem, et populus tuns in opprobrium sunt omnibus per circuitum nostrum.
- 47. Nune ergo exaudi Deus noster uralionem servi ini, et preces eins: et ostende faciem tuam super sanetoarium tuum, quod deserium est, propter temelipsum.
- 48. Inellina Deus mens aureor trann, et andi: aperi oculos tuos, et ride desolationem nosteam, et civitatem super quam invocatum est nomen turum: neque enim in iustificationibus nostris prosternimus preces ante faciem tuam, sed if miserationibus tuis multis.
- Exaudi, Domine, placare Domine: attende el fae: ne moreris propter temetipsun Deus mens: quia nomen lumm invocatim est super civitatem, et super populum tuum.
- 20. Cumque adhire loquerer, et orarem, et confiterer peccala mea, et peccala populi mei strael, et prosternerem preces meas in conspectu Dei niei, pro monte sancto Dei mei:
- 21. Adhue me loquente in oratione, ecce vir Gabriel, \* quen videram in visione a principio, cito volans tetigit me in tempore sacrificii vesperlini. \* Supr. 8. 16.
- 16. Per tutta la tra giustizia. La voce giustizia e qui posta a significare la fedrità di Dio, il quate promise al penitenti il perdono, e secondo questa propuessa non manca mai di concreterio alla stocera penitroza.
- 17. E per le mederimo ce. Non pe' meriti nostri, ma per quel che tu sei, per la lua misericordia, per la tua immensa bonta. Ovvero, per la tua propria gloria, per la gloria del uome luo, che sara esaltato nella nostra lilerrazione.

- nel tibro di Mosè servo di Din, perchè noi ubbian peccato contco di tui. 12. Ed egli ha adempiula io parola pco-
- nunziato sopca di noi, e soprà i principi nostri, che el reggerano, mandando sopra di noi un male grande, qual mni non fu sotto il cielo, e quale è avvenuto a Gerusalemme.
- 13. Secondo che era scritto nella tegge di Mosè, tutto questo male è venuto sopca di noi: e noi non stamo ricorsi a le, o Signore Dio nostro, per ritrarei dolle nostre iniquità, e meditore la tua verità.
- 4h. E il Signoce fa vigilante al gastigo, e lo fe'cadere sopra di noi: giusto è il Signore Dia nostro in tutte le opere, ch' egli in folte; perocche noi non ascoltammo la sua vace.
- 13. E ora, Signoce Dio nortco, che tcaesti il tuo popolo dall'Egitto con mono forte, e facesti a le un nome, qual tu l' hai adesso, noi abbium pecento, abbiam commessa l'iniquità.
- 16. Signore, per tutto la tuo giustizia ia iti prego, cimanci l'ira, e il furor tuo dalla tua città, Gerusalemme, e doi tuo monte santo; imperocche per ragiou de mostic pecali, e pelle induptià del padri nostri, Gerusalemme, e il popol tuo sono lo scherno di tutti guali. Se he ci stamo all'Informo.
- 47. Adesso adunque, exaudiset, o Dio nosico, l'ocuzione del tuo servo, e le suppliche; e per te medesimo mostra ilare la tua faccia sopra il tuo santuario, che è deserto.
- 18. Porgi, Dio mio, il iuo arecchio, ed accolta, opri gli occhi inoi, e mira 4a nastra desdazione, e la elità che ha avuto nome da te: imperocchi sulla fidanza non tello nottra giustita, ma delle molte tue misricordie queste preci umiliamo davanti alla jua focta.
- 19. Exaudisci, o Signore, placati o Signore: mira ed opeca; pec amoc di le slesso, nan esser tento, Dio mio, perché in città, e il
- nan esser tento, Dio mio, perché in città, e il popol tuo hanno nome da te. 20. E mentr' io tuttor puciava e arava, e
- confessava i percati miet, e i peccati dei mio populo d'Israele, e unilima ie mie preghiere ni cospetto del mio Dia a favoce del monte sonto dei mio Dia:
- 21. Mentre in tuttora orando pachara, ecco che l'uomo, ch' to a principio oreo veduto nella visione, Gabriele, subitamente voluuto mi toccò nel tempo del sacrifizio della seca.
- 23. Nel tempo del servidato delle arro. Nel tempo in oni soles a dierini l'aboratoto dell'agarila, verso il tracon soles a dierini l'aboratoto dell'agarila, verso il trato, con estato dell'agarila, verso il trato, con estato dell'agarila, verso dell'agarila, verso più non al offerisse aliera. Inalete previono insciava si consecrare quel lempo a Bio, e il dieritgiti i solo voli, e le prephirre, è le adorazioni, come arrebbe fatto, se il assonoscitato si fosco offerico, el quil fosse stato pre-

sente.

- 22. Et docuit me, et locutus est mili, diaitque: Daniel nunc egressus sum ut docerem te, et intelligeres.
- 25. Ab exordio precuni tuarum egressus est sermo: ego antem veni ut indicarem tibi, quia vir desideriorium es: In ergu animadverte sermonem, et intellige visionem:
- 24. Septuaginta hebdomades abbreviates unt super populum tuum, et super urbem sanetam tuam, at consumetur praevaricatio, et finem accipiat peccatum, et deleatur iniquitas, et admicuatur tustitia sempiterua, et Impleatur visio, et prophetia, et ungatur Sanetus sanetorum. "Matth. 24. 15.
- 25. Scito ergo, et animadverte: Ab exitu sermonis, ut lierum aedificetur Jerusalem, usque ad Christum ducen: hebdonades septem, et hebnomades sexaginta duae erunt: et rursum aedificabitur platea, et niuri in angustia temporum.
- 26. El post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus: et non crit elus populus, qui neum negaburus est. El eivilatem, et sanchusrium dissipabit populus cum duce venturo: et finis eius vastitas, et post finem belli statuta desolatio.

#### 27. Confirmabit antem pactum multis helido-23. Tu se' nomo di desiderii. Vale a dire, momo pieno di ardenti brame della gioria di Dio, e del bene de' tuoi fratelli. Non credo, che possa conventre in questo banga altro senso a queste parine. Vedi Hierca. Theodor. ec.

24. Sono state fissale settouta settimane pet popoi tuo,

to datio Spirito santo in Sacerdote, Re, Profeta, Doitore,

Legislatore, e Redentore degli nomioi. Noi vedremo, con

di nasce della ventta del Messio.

25, 20. De gonado sacria l'editto per la riedificazione
di Gerusalemme ce. Tutti convengono, cha le 70 settimone sono di noni. Di queste settimane l'Angelo ne fa tre
parti, uno di sette settimane, una di sesantadose settimane, la terra di una settimana, alla meta di cui ili Mession sura ureiso. La città sarte ierdificata nelle selte settimana con la considera dell'accio delle selte settimane.

- 22. E mi istrui, s parlommi, e disse: Daniele, io son venuio adesso per istruirti, e perché tu abbi tutelligenza.
- 93. L'ordine su dato (a me) sin dal cominciamento di tua orazione, ed io zon teuuto a dare a le cognizione ; perocché tu se' womo si desiderii. Tu adunque bada alle (mie) parole, e comprendi ia visione:
- 28. Sono state fissale settania settimane pel popul tuo, e per la iua città santa, affinche la prevarienzione sia tolta, ed abbia fine il peccolo, e sia caucellata l'iniquità, e renga la giustizia sempiterua, ed abbia adempinimento ia visione, e la profezia, e riceva l'unzione il Santa de'sonii.
- 25. Sappt aslungue, e nota atteniamente: Da quando usciril l'editio per la riedificazione di Gernsalemme fino al Cristo principer ri saranno sette settimane, e sessantudue settimane: e saran di nuoro edificale le piazze, e ie uniraglie in iempo di anusutta.
- 26. E dupo arsunladue sellimane il Cristo ară uccino, e non sară più suo Il popolo, che lo riunegheră. E la ciltă, e il santuario sară distrutto da on popolo con su cousoliere, che verră, e ia sua fine sară il devastatione, e dopo che la guerra arră fine, sară le desoiazione, e dopo che la guerra arră fine, sară le desoiazione stabiliti.
- 27. Ei confermerà il testamento con molti

mape, anni quarantanove, else cominceenno dall'editto con cui il re di Presia darà la permissione di riedilicarla; indi correranno sessantador settimane (anni 434) fino al tempo, nel quale il Cristo sarà unto. L'anno ventesi mo del suo reuno il re Artaserse dicde la permissione di riedificare la città, n. Esd. u. 1. 5. 6, e ne' capi IV. VI VII. dello siesso libro sono descriite le contraddizioni del nemici degli Ebrei, e come usaroun ogni arte per Impedire, o almeno mandare la lungo il lavoro, e qui do riusci loro, onde quarantanove anni si nasegnano n tulia l'o peea di ristorae la città , rialzarne le mura , n renderio assai forte per sostenersi contro i nemici; opera, che fo fatta in tempo di ongustio. Vengono indi le sessantalue settimane, che si conducono lino all'anno quindicesima di Tiberio nei qual anno Cristo fu battezzato, e unto dollo Spirito santo, li quale discese sopra di lui, quando ni vide asverata in predizione di Isaia : Lo sperito del onore sopra di me: perche coli mi unic, mi mondò od evangetizzare a' poreri ec. Vedi Luc. IV. 18. Cristo dopo over perdicato tre anni e mezzo, fu uceiso nella metà dell'ultima settimana; e fin d'aliora l'ostia, e il secrifizin carnale divenne inutile, e fu come w gth non fosse benehe si continuasse dagli Fhrei fino nlla distrusione del tempio. Ecco brevemente in qual modo può formaral questo calcolo senza entrare nelle varie questioni cronologiehe, neile quali il mio intituto non mi permette d'in colformi

in (presta pistudiosa profesia, la venetta del Crisio, in polificani.

Tricita sersi servino, e suos acris più seo il popolo, sai lore acad divernicaliti e questio, cha indi sa curina cia le princapiere. Sant adesque albres adempioli la presta di administrato di adminis

- poposo di Isto. E lo cultà, e il santuerio sarà distrutto cc. In pena dell'orrecto dellitto la città, e il tempio arrà distrutto da Tito, e da' Bomzni, n la line di Gerusalemine sorà il totale di lei estreminio, e in questa desoluzione, e discr-
- tamento è stabilito, che ella si rimanga per sempre.

  27. Ei confermerà si testamento con motti in uno settimonn. Il Cristo preditando il suo Vangrio, e dando il

mada una: et in dinnidia hebdamadis deficiet hostia, et sacrificium: et erit in templo abominatio desolationis: et usque ad eonsumationem et finem perseverabit desolatio.

sángue, e la vita per la salute degli uomini nell'ultima settimana, fermera, e stabilirà la nuova alleanza con molti, che con lutti i credenti.

E sara nel tempio l'abbominazione della desolazione. Sopra queste parole ripetute da Cristo, vedi quel che si è delto Matth. XXXII. IS. Gommenmente il telende qui predetta in profinazione del tempio fatta dagli stessi Ebrei; e particolarmente da quelli, che si dicesano relatori, I quali qui sotta di ecresso commensero nel tempio i in una seltimana, e alla melà della settimana verran meno le ostle, e i sacrifizi, e sarà.uel-tempio l'abbominazione della desolazione, e la desolazione durerà sino alla consumazione, e sino al fine.

stesso, quando Tito ebbe posto l'assectio alla città-E la devolucione durreit ...sion o flare. Ella direttàtione secondo questa prodesta, e l'avvezamento pireissimo de resu, e di lutti le particicatità momentate da basiele lutorno al Wessia non hopolito finora servire a libraria nare il popolo, che lo rimego: ma nache questa laccedinare il popolo, che lo rimego: ma nache questa laccedistato presente del mediestimo popolo diviene un'inviscibil dimostratione della vertila della religione Cristiana.

#### CAPO DECIMO

Digiuno di Daniele, il quale dipoi vede un nomo vestito di vesti di lino, da cui gli vien fatto animo. Resistenza del principe del regno dei Perziani. Del principe de' Greci. Di Michele principe de'Giudei, il quale solo reva neccorno.

- Anno tertio Cyri regis Persarum, rerbum revelatum est Danieli eognomento Balthasar, et verbum verum, et fortituda magna: intellexitque sermonem: intelligentia enim est opus in visione:
- In diebus illis ego Daniel lugebam trium liebdomadarum diebus;
   Panem desiderabilem non eomedi, et ea-
- ro, et vinum non introierunt in os meum, sed ueque unguento unclus suu: donce complerentur trium hebdomadarum dies. h. Die autem vigesima, et quarta mensis pri-
- mi, eram iuxta fluvium magnum, qui est Ti-
- Et levavi oculos meos, et vidi: et ecce vir unus vestitus lineis, et renes eius accincti auro obrizo: "Apoc. 1. 45.
   Et corpus eius quasi chrysolithus, et fa-
- cies eius relut species fulguris, et oculi eius ut lampas ardens: et brachia eius, et quae deorsum sunt usque ad pedes, quasi species aeris eandentis: et vox sermonum eius ut vox nutlitudinis.
- Vidi autem ego Daniel solus visionem: porro viri, qui erant mecum, non viderunt: sed terror nimius irruit super eos, et fugerunt in absconditum.
- E una fortezza grande. Vale a dire, la a loi falla vedere una forte milizia, cioè gli Angrii, i quali sono detti sovente milizia celeste, esercito del cielo.
- 3. Pel cerus di le suttimum L' Elevo propriamente dice: per le stitusme di giorni, distinguendo di sidice per le stitusme di giorni, distinguendo di sidice per le stitusme di giorni, di soldi, per ciu il settima di colori, per cui il settima di colori, per cui il colori, per cui il colori, con constituta di c

- L'anno terzo di Ciro re di Persia fu ricelala una parola a Daniele cognominato Ballhasar, una parola vera, e nna fortezza graude: ed egli comprese la cosa; perocchè necessaria è per questa visione l'intelligenza.
   In que' giorni lo Daniele mi staga pian-
- gendo pel carso di tre seltimane;

  3. Non mangiai pane fino, e non entrò
  nella mia bocca carne, nè vino, nè mi unal
  di unquevio, finche non furon passati i ajorni
- di tre seltimane.

  4. Ma il di ventiquattro del primo mese
  io me ne stava vicino al gran fiume, il Tigri;
- Ed alzai gli occhi miei, e vidi, ed ecco un uomo vestito di abiti di lino, e i suai fianchi eran cinti di fusciacca di fino oro;
- 6. E il suo corpo era come il crisolito, e la sua faccia avea la somiglianza di un folgore, e gli occhi di lai come lompana ardente, e le braccia, e le parti all'ingli stuo a piecii erano simili ad un bronzo rovente; e il tuona di sue parole come il romorio di unn gran urba.
- E vidi sol io Daniele questa visione; ma coloro che eran con me, non la videro, ma un eccessivo terrore entro in loro, e fuggirono a nascondersi.
- può esser vera; e Dio nel suo dolore consola Daniele colla visione descritta in questo, e nel due capi segurati. 3. Non mangiai pane fino. Ovvero pane delicato. Mangiai cibo grossolano, pane duro.
- Il Togri. Corzio, e Plinio affermano, che Tigri presso i Medi vuol dir ssella, e che questo nome fu dato a quoi fiume, perché nella celerità agguagliava il volare della saella.
- c. Come ît crisolito. Questa pietra ( come porta Il suo nome: ) ha un helitasimo color d'oro, che luccica in guisa tale, che l'oro al paragone di essa par che biancheggi. Così Pinio XXXVII. 2.
- 7. Non la videro, una un eccessivo terrore entrò in loro, ec. Non vider l'Angrio, ma udirono il rumore, e forse anche videro la luce e il fulgore grande, ch' ei

- B. Ego autem relictus sotus vidi vistonem grandem hane, " et non remnasit in me fortludo, sed et species mea immutata est in me, et emarcui, nec habul quidquam virium.
   Supr. 8. 47.
- 9. Et audivi vocem sermonum eius: et audiens iacebam consternatus super faciem meam, et vultus meus haerebat terrae.
- to. Et ecce manus tetigit me, et erexit me super genua mea, et super articulos manuum mearum.
- 41. Et dixit ad me: Daniel vir desideriorum, intellige verba, quae ego loqunr ad te, et sta in gradu tuo; muc enim sum missus ad te. Cumque dixisset mihi serauonem istum, steti tremens.
- 12. Et ait ad me: Noli metuere Daniel; quia ex die primo, quo posuisti cor tuum ad intelligendum ut le affligeres in conspectu Dei tui, exaudita sunt verba tua: et ego veni propter sermones tuos.
- 43. Princeps autem regni Persarum restilit milii viginti, et uno diebus: et ecce Michael unus de principibus primis venit in adiutorium meum, et ego remansi ibi iuxta regem Persarum.
- 14. Veni autem ut docerem te quae ventura sunt populo tun in novissimis diebus, quoniam adhuc visio in dies:
- 18. Cunque loqueretur mihi huiuscemodi verbis, deieci vultum meum ad terram, et tacui.
- 16. \* Et ecce quasi similitudo filii hominis teligit labia mea: et aperiena os meum locutus sum, et dixi ad eum, 'qui stabat contra me: Domine mi, in visione tua dissolutae aunt compages meae, et nihil in me remansit vi-
- rium.

  \* Isai, 6. 7.

  17. Et quomodo poterit servus Domini mei loqui cum Domino meo? nihil enim in me remansit virium, sed et halitus meus interelu-
- ilitur.

  18. Rursum ergo tetigit me quasi visio hominis, et confortavit me.
- mandas n dat suo corpo. Vedi un simil fatto Atti XXII. 9. ec., 10. Una mano toecommi. La mano dello stesso An-
- a). Not il principe del regue del Provissi il appuar ane ce. Non illo dei a riferire le opiniste il di social some ce. Non illo dei a riferire le opiniste il di social some cen si Giudano, a riferire le opiniste il di social some cen si. Giudano, l'inconso, edito di Du contació a rigno di dei un saque homo, edito di Du contació a rigno di di restatare cen ceno T CII A quell bacchi untili tra hon con personale del regio del restatare cen ceno T CII A quell bacchi untili tra hon con personale regionale del restatare cen ceno T CII A quell bacchi untili tra hon con personale regionale del restatare cen sono T CII A quell bacchi untili tra hon con personale regionale del restatar del regionale del restata del regionale de

- Ed io rimaso solo vidi questo visione grande, e non rimose la me vigore, e si alterò la mia faccia, e caddi in deliquio, e non ebbi più forza.
- 9. E lo udiva il suono di sue parole, e giaceva boccone tutto sbigottito, e in min faccia era attaccota alia terra:
- 10. Quand'ecco una mano toccommi, e fecemi alzar suite mie ginocchia, e sulte dita delle mie mani.
- 11. Ed ei disse a me: Daniele, uomo di desiderii, intendi le parole, che lo ii dico, e stn' su' tuoi piedi; imperocchè lo sono stato spedilo a le: e quando egli mi ebbe delle queste parole, io mi stelli tremante.
- 12. Ed et disse n me: Non temere, o Daniele: perocché fin dnl primo giorno, in cui, uffin di ottenere intelligenza, it mettesti in cuore di affliggerti al cospetto del iuo Dio, furono esaudite le tue parole, e per ragione di tue orazioni son'io venuto.
- 43. Ma il principe del regno de' Persiani si oppose a me per ventun giorno: ma Michele, uno de' primari principi, venne in mio soccorso, ed io rimasi colà presso il re de' Perriani.
- th. Or io son venuto per ispiegare a te ie cose che avverranno al popol tuo negli uttimi giorni; imperocche questa visione va a' giorni rimoli.
- E nel tempo, ch'ei mi diceva queste parole, abbassai a terra il mio volto, e mi tacqui.
   Ed ecco che colui, che era simile a un
- figituolo di womo, toccò le mie labbra, c aprindo lo la mia bocca parlai, e disti n lui che stavami dirimpetto Signor mio, al veder le si sono sciolte tutte le mie giuniure, e non mi è restato vigor alcuno. 17. E come portà egli il servo del mio Si-
- guore pariare col Signor mio? Imperocché non è rimaso vigore in me, ed ancor mi manca il respiro.
- Di nuovo adunque toccommi colui, ch'io vedea simile ad uomo, e rendettemi lena;
- anima alia cognizione del vero Dio, e gli Angeli Gabrile, a Michele poterono desiderare, e domandare, che lutte le poche reliquie della nazione Ebrea tornassero nella loro patria a promouvere la ristorazione del templo, e della cilia. Veggast a Tommano prima parte quest. Hisart. 7. 8., dove con chiarissimo, e saldissimo ragionamento disnottra, che nulle e qui, che rigugai alla cari-
- mento dimostra, che nulla e qui, che ripugni alla carità degli Aogeli, che alla perfetta lovo felicita. Uno del primari principi. Uno degli Angeli principali; ovvero ti primo de primari principi. Rimasi cola presso ti re de Persioni. Per instrare a
- Circ seutimenti sempre più favoreroli verso gli Ebrei. 14. Fa a' siorai rissoli. Solamente dopo lungo apario di tempo si adempiria quello, che lo ti faro vedere e intendere. Ciò riguarda le cose, che si leggono nei capo
- Colui, che era simile a un figliuolo di uoma. Quegli, che era un Angeln, ma si era fatto vedere a me in ligura d'uomo.

- 19. Et divit: Noli timere vir desideriorum: par tibi: confortare et esto gobustus. Camque loqueretur mecum, convalui, et dixi: Loquere Domine mi, quia confortasti me.
- 20. Et ait: Numquid seis, quare venerim ad te? et unne revertar, ut practier adversum principem Persarnm: cum ego egrederer, appacuit princeps Graecorum veniens.
- Comporiva il principe de' Greci. L'Angelo custode del regao de' Greci, eioè de' Macedoal. Non è delto queiio, che questo Angelo domandasse.
- che questo Angelo domandasse.
   Nello Scrilluro di urrila. Cioe ne' decreti di Dio, i quati sono stati oramai a me manifestati.
   Vichele rostro prucipe. Si è gli dello, come l'Arcangrio

- E disse: Non temere, o uomo di desiderii: pace sia a le: ripiglia vigore e robustezza. E mentre egli pariava meco, io mi rinvigorii, e dissi: Parla, Signor mio: perocchè tu mi hol riconfortato.
- 20. Ed el disse: E non soi lu il perchè to sona venulo o le? Ed ora io tornerò a combaltere contro il Principe de' Persioni. Quando io partiva, compariva il principe de' Greci, che venva.
- 21. Ma io annunzierò a le quello, che sta espresso nella Scrittura di verità: e nessuno mi dà ajuto in tutto questo, se non Michele vostro principe.
- a. Michele fu aempre riconosciuto per proteitore speciale delis Siangoga, e poscia della Chiesa di Gesi Cristo. E la tutto questo capitolo ci sien dimonitanto, con quanto amore, e soleritadine gli taggil di Dio si adoptino pel bene degli uomi nia se ura dei quali destinolli il divina bonta, e quanto percia essi unertitino il nostro rispetto, e la nostra riconoscenza.

#### CAPO DECIMOPRINO

Profezia intorno a' re di Persia, e al re de' Creci. Delle guerre tra' re del mezzodi e del sellentrione; e di un re, il quale non fara nusum conto del Dio degli dei : provincie, che gli serunno noggelle, o si soll'orrumno al dominimo di lui.

- t. Ego autem ab anno primo Darii Medii stabam ut confortaretur, et roboraretur.
- 2. Et nunc veritatent annunliabo tibi. Ecce adhue tres reges stabunt in Perside, et quartus ditahitur opibus nimiis super omnes: et cum invaluerit divitiis suis, concitabit omnes adversum reguum Graeciac.
- Surget vera rex fortis, et dominabilur poteslate mulla, et faciel quod placuerit ci.
   A. El cum stelerit, cunteretur regnum ejus, et dividetur in quatuor ventas coch; sed non
- in posteros ejus, neque secundum potentiam illius, qua dominatus est: lacerabitur enim regnum eins etiam in externos, exceptis his.
- Et conforlahitur rex Austri: et de principilms eius praevalebit super eum, et dominabitur ditione: multa enim dominatio eins.
- Or io fin del primo nano di Dario il Medo lo nazistera, ec. Egli el angelo Gabriele, che contiana il ragionamento del capo percedente e diea , cha per amore degli Ebrei egli assiste Dario il Medo, e per conseguenza anche Ciro, affanche divrenuti padroni di Babilionia favorissero, e il berassero il prossero per conseguenza.
- 2. Tre roranno acces nella Persia, el quario ec. Depo Ciro atrano te re nella Persia, elio Cambies, Smerdi, e, Ciro atrano te re nella Persia, elio Cambies, Smerdi, e, nosse guerra alla Greela com un escretio di circa un miliose di soldati, secondo il computo piu moderato. Vell Justin. 10. Revoldos Vin. 0. 87., e con un'armata navale di mille evato sette iriremi, e di un infinito numero di harche. Egli cottingrapa gli ablatteri de paesi,

- 1. Or io fin dal primo anno di Dario il Medo lo assisteva, perchè si fortificasse, e si corroborusse.
- Ed ora io annunzierò a le la verità:
   Ecco che tre re saranno ancor nella Pertia,
   e il querto sorpasserà gli oltri tutti in ismodala poleuza, e quondo sarà cresciuto in ricchezze; inciterà tutti contro il regno della Greciu.
- 3. Ma sorgerà un re forte, il quale dominerà con possonza grande, e farà quel che vorrà.
- h. E. quand' egli sará nella sua evallezione, costrà il suo regno, e sarà dicino el quattro venti del ciclo, ma non a' suoi discendenti, nè acrà potenza simite a quella, con cui egli dominò: imperochè altre a quegli (quattro) il nuo regno sarà smembrato ancor de, esteri.
- 8. Il re di mezzodi sarà possente: ma una de' principi di quello sarà di questo più furte, re sarà signore di molte genti, perchè grande sorà il suo dominio.
- pe'quali passava a prender le armi, a unirsi seco per distranzer la Grecia.
- ascragger in Green.

  2, 4. Ma sogrem in re forte, ec. Alemandro II grande,
  la cui gloria ebbe coeta vila; a morto lui II suo impero
  fia diviso in quattro parti, come si disse viii. 22, e non
  passò a suoi discendesti, ma oltre i quattro, che ebbero
  l'Egitto, la Greeia, l'Asia, e la Siria, molti altri memni di quel vastissimo corpo funono preda di vari d'auoi
- capitasi di diverse nazioni.

  5. E il re de seczació sere posacete. Paria di Tolomeo,
  il quale cible l'Egilio, la Libia, e il parse di Circoc, che
  sono al mezzodi della Giudea.
- Na uno des prancipi di quello ec. Ua altro de espitani di quel re forie (sers. 3.) sarà piu forte di Tolomeo, n

- 6. Et post finem annarum foederabuntur : filiaque regis Austri veniet ail regem Aquilouis facere amicitism, et non ablinebit fortitudinem brachii, nec stabit semen eius: et tradetur ipsa, et qui adduxerunt eam, adolescentes ejus, et qui confortabant esm in temporilus.
- 7. Et stabit de germine radieum eins plantatio: et veniet cum exercitu, et ingredietur provinciam regis Aquitonis: el abutetur eis, el obtinebit.
- 8. Jusuper et deos coruna et sculptilia, vasa quoque pretiosa argenti el auri, cantiva ducet iu Ægyptum: ipse praevalebit adversus regem Aquilonis.
- 9. Et intrabit in regnum rex Austri, et revertelur ad terram suam.
- 10. Filii antem eius provocabuntur, et congregabunt multitudinem exercitumus plurimorum: et veniet properans et inundans; et revertetur. el concitabitur, el congredietur cum robore
- 11. Et provocalus rex Austri egredietur, et pugnabit adversus regem Aquilonis, et praeparabit multitudinem nimiam, et dalitor multitudo in manus eius.
- 12. Et capiet multiludinem et exaltabitur cor eius, et deiiciet multa millia, sed non praevalebit.
- 13. Convertetur enim+rex Aquilonis, et praeparabit multitudinem multo majorem quam
- più grande. Questi è Seleuco Nicatore che fa re della Siria, della provincia di Babilonia, della Media, e di altri paesi, e anche di Gerusalemme, e detta Giudea. 6. Faranno lega, e la figlinola del re di mezzogior
- cc. I due re dell' Egilio , e della Siria, Tolonico Fi-ladello, e Anticco delta il Dio ebber guerra tra loro, la quale fo terminata col matrimosio di Berenice figlia di Tolomeo sposala ad Antioco con ricchissima dote, e questi ripudió per amor di lei Laodicea sua moglie. Ma egli dipoi abbandonata Berenice riprese la prima sua sposa , la quale temendo , che Antioco o prima . o dopo non tornome ad amore la sua rivale, avveleno l'incostante marito, e fece morire un figlio nato a lui dalta stessa Berenice, e mandò grute a uccidere questa disgraziata principessa, come finalmente le riusci, e fece satir sul trono Seleuco Callinico figliuoto suo, e di Antioco. Vedi s. Girolamo , Giustino, lib. 33311. t. Faler. Max. 13. 10. Cost si avvrrò quello, che dice Il Profeta; Berr-nice perde ben presto l'affetto dello sposo, e # suo figlio non ebbe lunga vita, ed ella atessa fu messa a morte innieme colle persone affezionate a fedell , cioè con quelle, che l'aveano accompagnata quando era venuta dall' Egitto.
- 7-9. Ma dalla radice di lui sussistera un germe, ec. Uccisa Berenice, e veguto a morte il padre di lei Filadeifo , sorgerà un fratello di lui detto Tolomen Evergete , il quale vendicherà la morte di Berenice sua nipote, entrando con grande esercito nel regno di Seleuco, occupando la Siria, e la Cilicia, e quasi tutta l' Asia, e saccheggera quel regno di dave porters via quaranta mila talenti d'argento, e infiniti vasi preziosi, a molti simulacri deali dei, tra' quali ne erano di quelli, che Cambise, occapato l' Egitto avea portati nella Persia Questa circostanza di aver riportati in Egitio que' simulacri mosse gii Egiziani a dare a questo Tolomeo il nome di Evergete.

- 6. E passati moiti anni furanno lega, c lu figliuala del re di mezzogiorno anderà sposn del re di settentrione pegno di nmicizia: ma ella non avrà siabile, e ferma sorte. në la sua stirpe st manterrà; e sarà messa a morte elta, e la gloventà, che l'avea accompagnata, ed erale stata di conforto in quei tempi.
- 7. Ma dalla radice di iui sussisterà un germe. Ed el verrà con un esercito, ed entrerà negli stati del re di scitentrione, e ti
  - desolerà, e ne diverrà padrone. 8. E condurrà prigionteri in Egitta i lora det, e le statue, ed anche i vast prezinsi d'argento, e d'oro. Euli trionferà del re di arttentrione
  - 9. E rientrerà nei suo regno il re di mezzodi, e ritornerà nellu sua terru.
  - 10. Ma i figliacli sti quella piccati raunerango escreiti namerosi, e uno priocemente verrà, innuderà, e ritornerà, e con grande tmpeto atlaccherà la mischta colle forti squa-
  - dre di lai; 11. E il re di mezzodi propocato uscirà in campo, e combatterà contro il re di settentrione, e metterà in ordinanza un exercita for misura erande, e caderanno molti sotto
    - Il suo braccio. 12. E farà moltitudine di prigionieri, e s' innaizerà il cuore ili lui, e farà mucello di molte migitata, ma nan andera più avanti;
    - 13. Imperocché ritornerà il re del settentrione, e metterà insieme un eserciio molto
    - cioè Benefattore. Vedi s. Girolamo. I 40000 talenti faono piu di sedici millioni di scuti romani. 10. Ma i figliuoli di quello zierati ce
  - to Seleuco Callinico, I figlipoli di lui Seleuco Ceraunio, e Antioco dello Il grande per vendicarsi del re di Egitte rauneranno un esercito a faran guerra contro Tolomeo Filopatore figliuolo, e successore dell' Evergete; ma Srieuco Cerupalo essendo stato ucciso il terzo anno del suo regno , toccò ad Antioco il grande l'impresa , e ripresa la Siria si preparò a portar la guerra nell'Egitto. Il Profeta, che non iscrive una storia, pon tocca, se non in gene rale certi fatti grandi, omettendo molte particolarità; ma (come notò s. Girolamo) con motta pur detto, che ambedue i fratelli ligliuoli di Seteuco Callinico aspireranno alla vendetta , ma uno di essi , Antioco verra con molta celerita , Inondera la Siria , e vincera le truppe, e i generali di Totomeo. Questa battaglia segui presso al monte Libeno.
  - 11, 12. E il re di mezzodi prococato ce. Tolomro Filopatore sars un principe molle, ed elleminato, onde appena nell'ultimo pericolo si movera, ed andera incontro ad Antioco arrivato gla tino a Raphia. Ivi l'esercito di Filopatore, nel quale erano molte squadre di Greci, eb be la vittoria , e tal vittoria , che avrebbe polulo farsi po drone degli stati d'Antioco, se avesse saputo valersi della occasione, e aintare la fortuna col valore, dice Giustino liè. xxx. Ciò viene indicato, e predetto dal nostro. Profeta con queste parole : non andera peu avanti ; come in quelle s' innulzera al cuore di tui egli ha voluto accennare la superbia, e la crudelta, colla quale tratto gi Ebrel dimoranti nell'Egitto. Vedi Il terzo libro de' Maccabel.
  - 13, 14. Edornerà il re del settentrione, ec. Diclassette ami dopo la battaglia di Raphia Antioco si preparo nu

prius: et in fine temporum, annorumque, veniet properans cum exercitu magno, et opibus

- t4. \* Et in temporibus illis multi consurgent adversus regem Austri: filii quoque praevaricatorum populi tui extollentur ut impleant visionem, et corruent. \* Isai. 19. 16.
- 15. Et veniet rex Aquitonis, et comportabit aggerem, et capiet urbes munitissimas; et brachia Austri non sustinchunt, et consurgent eleeti eius ad resistendum, et non erif fortitudo.
- 66. Et faciet veniens super enun insta placitum sunm, et non erit, qui stet contra faciem cius: et stabit in terra inclyta, et consumetur in manu cius.
- 17. Et ponet faciem suam ut veniat ad tenendum universum regnum eins, et recta faciet eum co : et filiam feminarum dabit ei, ut everlat illud: et non stabit, nec illius erit.
- 18. Et convertet faciem suam ad insulas, et capiet multas: et cessare faciet principem onprobrii sui, et opprobrium eins convertetur in
- 19. Et convertet faciem suam ad imperium terrae suae et impinget, et corruet, et non invenietur.

patore, si uni egli con Filippo re di Macedoula per ispogliare Tolomeo Epifane fanciullo di quattro anni, a viuse in baltaglia l'esercito di Epifane, e eiò in tempo, ehe l'Eritto era scuosoito da domestiche discordie, e le nesvincie soggette all' Egitto si erano ribellate. Vedi s. Girolamo.

I figlinoti eziandio de' prevaricatori del popol tuo ec. Da un passo di Polibio riferito da Giuseppe Eleco XIV. 2. venghiamo a sapere, else in quel tempo i Giudei di Gerusalemma si soggitarono a Antioco, ribellandosi an-eh'essi contro il re d'Egisto; e in que' primi giorni do-vettero essere molto contenti de' buoni trailamenti, ch' el ricevevano da quel re: ma el non sapevano, che soggettandosi al re della Siria preparavano le vie all'adempi mento della profezia, secondo la quale il Signore volca per mano di Antioco Epifane figlianto di Antioco ii grande gastigare le loro iniquità, come vedremo anogoriato in appresso. Nel linguaggio delle Scritture prevaricatore vuol dir ribelle. Questi ribelli adunque senza saperio adempieranno la profezia, e periranno.

18. E fará assedii, ec. É indicato l'assedia di Sidone nella qual elità si era chiuso Scopa generale di Tolomeo che fu costretto datta fame a rendersi prigioniere di Anlioco, e l'assedio di Gaza, e della cittadella di Gerusalemme, e di molte altre fortezze. Vedi Livio bib. xxxv., e s. Girolamo. Toloneo mando contro Antioco tre illustri capitani, Eropo, Menocle, e Damosseno, i quali non poterono ne liberare Scopa dall'assedio, ne far argine alle conquiste di quel re.

16. Si poserà nella terra illustre, la quale ec. Si pose ra nella Giudea, terra amenissima, e fertifissima, nella quale farà grandi disordini perseguitando que'Gindei, I quali tenevano intiavia il partito di Scopa, a del re d'Egitto 17. E dirizzero le sue mire a venire ad occupare tutto il regno di lui, cc. I Romani avendo presa la protezione del giovipetto re Tolomeo, il re Antioco per assieurarsi dell'Egitto nel tempo della guerra, ch' ei meditava contro i Romani, tralto la pare, e diede per moglie a Tolomeo la sua ligliuola, dandola in dote la Celeseria, la Fenicia,

più grande di prima, e passalo lo spazio di alcuni anni verrà in fretta con grande armala, e con somma possanza.

14. E in que' tempi si moveronno molti contro il re di mezzogiorno: I figiliuoli eziondio de' prevaricatori del popol luo si leveranno su per adempire la visione, e periranno.

18. E verrà il re di sellentrione, e farà assedi, e prenderà le città meglio fortificate, e il valore di metzodi non potrà stargli a pello, e i suoi campioni anderanno ad opporsegli, ma saran senza forza.

16. E quegli venendo sopra il re di mezzodi farà quello che gli parrà, ne sarà chi regger possa davanti a lui, ed egli si poserà nella terra illustre, la quale sotto il potere di lui surà desolata.

17. E dirizzerà le sue mire a venire ad occupare tutto il regno di lui, e tratterà con lui di cose giuste, e la figlia bellissima dara a lul per rovinarlo; ma non gli riuscirà, ed ella non lo favorirà.

18. E si rivolgerà perso le isole, e molte ne occuperà; e farà restare ozloso l' autore della obbrobriosa sua guerra, e il suo obbrobrio ricaderà sopra di lui:

19. E larnerà indietro nelle provincie del suo regno, e troverà un inclampo, e caderà, e phi non sarà.

e la Gludea, paesi tolti già fiz lui all'Egitto, colla inte zione di aver dipoi occasione, o pretesto per Invadere di nuovo quel regno finita la guerra co' Romani. Ma i ministri di Tolomeo furono sottiii, a cauti, quant'egli era malizioso, e la figlia Cleopatra leune le parti dei marito, e non quelle del padre, onde il re dail'Egitto si sostenne coll'amicizia de Romani Quelle parole : nec illius eril : si intendono di Cleopatra.

18. E si ripologra perso le ssole, er. Sotto Il pome d'isole s'intendono sovenie nelle Scriiture i paesi, a'quali non potra andarsi dalla Giudea se non per mare; onde alcuni qui per le isole intendono la Grecia, l'Asia minore, e le costiere, dose Antioco fece delle conquiste. S. Girolamo espose queste parole delle isole di Rodi, Samos, Colofone, ed altre dell'Arcinelago invase da quel re. E fore restore azioso l'autore della obbrobriosa sua querra, cc. Nella interpertazione di muesto oscurissimo luozo ho seguitato il parere di un dotto teologo autore dell'esercitazioni sopra Daniele. Applibale fu il principale autore della guerra tra Antioco, e i Romani. Egli non solo ineijo il re a questa guerro, ma gl'invegno ancora la maniera di faria utilmente, e con gran vantaggio. Ma i consigli di Annibaie non forono eseguiti, e Antioch si diporto malissimo, e si disenoro in molte ma niere nel corso di essa. Aunibale duvea essere mandato con un corpo di truppe nell'Italia, nel tempo, che il re doves starsene colla sua armata navale nella Grecia, lacendo mostra di voler passare anch'egli in Italia. Ne qui sta, ne alcun'altra delle cose proposte da Annibale fu fat-ta, e il re si vide ben presto nella necessità di finire una guerra disonorata, con una pace molto vergognosa. Vedi Livio lib. XXXVII

19. E tornerà induetro nelle provincie del suo regno, ec. Anlioco per mettere insieme il iributo, ch'el doves paga re a' Romani ando in giro pelle più rimote provincie del suo regno, e avendo sentito dire, che in un tempio del-l'Elimaide vi erano degl'immensi tesori, andò, a lo sac-cheggio; ma i harbari de'vicini paesi si uniron contro di lui , e lo assalirono , e lo uccisero insieme colle sue schirre. Vedl Strabone, Giustino re-

- Et stabit in loco eius vilissimus, et indignus decore regio: et in paucis diebus conteretur, non in furore, nec in praelio.
- 21. El stabit in loco eius despectus, et non tribuetur ei honor regius: et veniet clam, et obtinebit regnum in fraudulentia. 22. El brachia pugnantis expugnabuntur a fa-
- cie eius, et conferentur: insuper et dux foederis. 25. Et post smicitias, cum eo faciet dolum:
- et ascendet, et superabit in modico populo.

  24. Et abundantes et uberes urbes ingredietur: et faciet nuse non fecerunt natres eins.
- tur: et faciel quae non fecerunt patres eius, et patres patrum eius: rapinas, et praedam, et diritias eorum dissipablt, et contra frimissimas cogitationes inibit: et hoc usque ad tempus.

  25. Et concităbitur fortitudo eius, et cor eius
- adversus regem Austri în exercitu magno: et rex Austri provocabitur ad bellum multis auziliis, et fortibus ninis, et non stabust, quis inibunt adversus eum consilia.
- El comedentes panem cum eo, conterent illum, exercitusque eius opprimetur: et cadent interfecti plurimi.
- Duorum quoque regum cor erit ut malefaciant, et ad mensam mann mendacium loquentur, et non proficient: quia adhue finis in aliud tempus.
- 20. E succederà e lui en vilizzimo sono, cc. Quesli è Selveco Nopalore igliuolo maggiore di Anticco, il quale Selveco lu principe di aissum merito e valore, a suro e sacrilego, che mandò Eliodoro a Gerussiamme, perche pi-gliase quello, che si trovan nei tesco del Templo, 2. Machab. III. 23. Egli fu ucciso dallo stesso Eliodoro, che vode usurere il trono.
- 21. L'origent il rea lospe as principe tilipes, e aus la testa, perpeliale de figliade d'Attento, crespà i le spie, la prepiale de figliade d'Attento, crespò il repuso delle fiste no pri sino di Attale, e di Emmer pei della principale dissolutioni della considerazioni di plin statica cresido, pericolorizzoni errori in sanora l'Emrigia in principale dissolutioni pericolorizzoni certa di gili mentino della considerazioni di siliconi di principale di della principale di siliconi della considerazioni di con molta modernio di littica di ricordi, e sono contra di principale di littica di sono contra di principale di littica di sono contra di principale di la considerazioni sono contra di principale di la considerazioni sono contra di principale di la considerazioni con e di di siliconi con la contra di con, e di stati siliconi con la contra di con, con la siliconi con la contra di con la contra di con la contra di contra di con la contra di contra di con la contra di contra di con la contra di con la contra di con la contra di con la contra di contra di con la contra di con la contra di con la contra di contra di contra di con la contra di contra di contra di contra di contra di contra di con la contra di contra di
- no debettale. Eliodoro da vinto dalli date re collegati con Anticco. E di più il capo dell'atteaza. S'intende, sarà distrutto. Tolomeo Epikane cognato di Anticco fa ucciso da' suci
- fo. Tolomeo Epilane cognado di Anticco fu ucciso da succiso da succiso da succiso di totto mi tempo, che si preparava a far guerra aila Siria: così fu totto di mezzo un grande oslacolo, che avrebbe postuo opporni alla susupazione di Anticco. Tolomeo Epilane è detto copo dell'allonaza, perche contratto il matrimonio Hanna Vol. II.

- 20. E succederà a lui un vilissimo nomo, c indegno dell'onore di re: e in pochi giorni finirà von di morte ciolenta, nè in battaglia.
- 21. E occuperà il suo luogo un principe vilipeso, e non sarà dala a lui l'onore di re: e verrà di nascosto, e si impadronirà del regno con frode.
- 22. E le forze di chi combatterà contru di lui saronno debeliate, e distrutte, e di più ii capo dell' alleanza.
- 23. E dopo aver falla umicizia con iai, userà frode, e anderà innanzi e vincerà con piccolo esercito.
- 23. Ed entrerà nelle città grosse, e piene di ricchezze, e farà quel che non freer mai i suoi padri, ni li padri de padri suoi succheggierà, e spoglierà, e dissiperà le lora ricchezze, e formerà disegni coutro le più
- forti, e ciò fino e un dato tempo. 35. E ia sua fortezza, e il suo coraggio lo istigherà ad andare contro il re dei merzogiorno con grande esercito: e il re di merzogiorno si farà anismo alla guerra, mediante i molti e grandi siuti, ma non gli varranno, perchè si snaccbineranno insidie coniro di lui.
- 26. E que', che mangiano alla sua mensa, saranno la sua rovina, e i' esercilo di iui sarà appresso, e mollissimi saran gli uc-
- 27. Ed anche li due re uon penseranno ad altra, che a far del male, e staado insieme a mensa parleranno con finzione, e non arriveranna a' ioro fini, perocchè la fine è differita ad altro tempo.
- con Ciropatra figlia di Antioco il grande, strinse alicanza tral reune d'Egitto, e quello della Siria.
- In the flower plate matrice can fast, servifore, e. Depois never for the matrice rate for e. Depois never for those positions, achieve value could of settle savir, and Italies a Lower instinct of tracellerence, etc. resistants positions in Eligibia to Chardra, the Chardra of the Chardra of the Chardra of the Chardra, the Chardra of the Chardra of the Chardra of the Chardra of Figida, Talmone often savin service value of the prills, etc. and the Chardra of the prills, etc. and the Chardra of t
- 20., 26. E la ma fortezza, a il suo coraggia lo istigherà er. Egli riporto istoria contro Tolomo Evergete. Vedi 1. Mackab. 1. 71-7. 48. 10. E sembra accennarii, che in que sta guerra l'Evergete fu mai servito, od inche tradito da suoi da que', che mangiano alla sua messa. 27. Ed anche li due re non penseramo ad altro, che a
- far del mole, ec. Antioco pensava a gabbare Tolomeo Filometore, e questi a gabbare Antioco, trattando di far in pace col firalcini, la quale fa poi tra loro conclusa; ma nei Antioco arrivo a farsi er dell'Egisto, nei Filometore oltenue di liberarsi da Antioco, il quale relenue Pelusio, che 107

- 28. Et revertetur in terram suam cum opihus multis: et cor elus adversum testamentum sanetum, et faciet, et revertetur in terram suam.
- 29. Statulo tempore revertetur, et veniet ad Austrum: et non erit priori simile novissimum.
- 50. El venient super eum trieres, et Romani: et percutietur, et revertetur, et indignahitur contra testamentum sanctuarii, et faciet: reverteturque, et cogliabit adversum eos, qui dereliquerunt testamentum sanctuarii.
- 5t. Et brachia ex eo stabunt, et poltuent sanctuarium fortitudinis, et auferent inge sacrificium: et dabunt abominationem in desolationem.
- S2. Et impii in testamentum sinvulabunt fraudulenter: populus autem sciens Deunv suum, obtinehit, et faciet.

   S3. Et docti in populo docebunt plurimos:
- et ruent in gladio, et in flamma, et in captivitate, et in rapina dierum.
- 54. Cumque corruerint, sublevabuntur anxilio parvulo: et applicabuntur eis plarimi fraudulenter.
- 38. Et de eruditis ruent, ut conflentur, et eligantur, et dealbentur usque ad tempus praefinitum: quia adhuc aliud tempus erit.
- era la chiave di quel regno, e vedendosi dipoi buriato dal due fratelli, che si erano riuniti tornò di nunvo nell' Egiito, come è detto vers. 22. Vedi Livio lib. 45.
- 28. Coverá pravi disegni contro il Istatowento nonto, ce. Anticco torno dell'Ettlo cel covero pieno di mal Istento contro gli Ebrel. Vedi I. Markato. I. Per la qual riona narivato, che fu a Gerusalemme esvecilio contro di essilmente crusdeltà, pordano il Tempio, e porto via il vialore di millio elincento talenti ilo vasal, e suppellettili perzione. Jarche di N. 22., e en ne torno da dell'estato delle dell'estato dell'estat
- Antiochia 29, 30. Nel tempo simbilito ritoracció, ec. Anlicco torne-rà di poi nell'Egitto; ma le cose non andersano per lui taute bene come l'altra volta: perocebe quando era già vicino ad Alessandria vennero i legati di Roma a ordinargli di ritirarsi dall'Egitto, e avendo egli detto, che avrebbe consultato coi suol amici intorno a quetin che avesse da fare, uno de'legati Gaio Popilio fece coi suo bastone na cerchio intorno a'piedi del re, e prima (disse) che lu esca di qui, rispondi se cuoi la guerra, o la pace. Sha-locdito Il re a questa intonalura rispose : se I Romani in voglicao convien rilirarsi. I legati Romani dovettero andare da Delo ad Alessandria sopra una trireme di Macedonia. Vedi Livio liè. 45. Antioco poi sfogò la sua rabbia sopra Gerusalemme, e sopra gli Ebrei, maadando colà Apollonio, il quale vi fece totti i mali, che sono descritti s. Machab. 1. 30., 2. Machab. v. 24. ec. Folgerà l'anima contro coloro, che abbandonarono il testamento santo. Non risparmiera quelli tra'Gludet, i quali avranno violata la legge, e abbandonata la vera religione, sperando di esse-re da lui favoriti, e ianalzati. Vedi 2. Vochob, iv. 9. cc. 31. E i suoi strumenti ec. Chlama braccia di Antioco I ministri atrumenti di sua crudeltà ed empieta. Tali ferromo

- 28. E quegli tornerà nella sua terra con molte ricchezce, e coverà pravi disegni contra il testamenio santo, e gli eseguirà, e riiornerà nella sua terra;
- Nel tempo stabiliio ritornerà, e verrà rerso it mezzodi, ma questa ultima voita non avverrà come netta prima;
- 30. Perocché verranno a lui le navi, e i Romuni, ed ei sarà in eosternazione, e sa ne ritorneta, e si accenderà d'ira contro il testamenta santa, e la sfogherà: e se ne anderà, e volgerà l'animo contro coloro, che abbandonarna il testamento santo.
- 31. E i suoi sirumenti si presenteranno con andaria, e contamineranno ti santuario (di Dio) forte, e toglieranno ii sacrifizio perreune, e vi porranno l'abbominazione della tesolazione.
- E gli empi useranno fraudolenta simulazione caniro il tesiamento, Ma il popoio, che conosce il suo Dio, si terrà fermo ei gairà.
- : 55. E gii scienziati del popolo litumineranno unolla gente, e correranno incontro alla spada, e otie flomme, e alia schievitii, e ollo spogliamento delle sostanze per molti giorni.
  - 58. E nella ioro oppressione soran solievati da piccoi soccorso: e un gran numero si unirà con essi con frode.
    - 58. E codranno degli scienziati, affinche sien provati col fuoco, e purgati, e imbianrati fina ai tempo già siabililo; perocchè rimane tuttora attro tempo.
  - Il seaator di Antiochia, Apollonio, Filippo ec. Fi porranno Labbomiazzione della desolazione. Alzarono nel Tempio la statna di Giore Olimpid, dopo aver profanalo lo stesso tempio, e abollio il cutto dei Signore. <sup>8</sup>
  - 32. E gli empi merenno fraudolenta simulazione ce. Clò si applica agli apostati Etrel, i quati usavano ogni arte per indurre gli altri ad obbedire a 'comandi di Anticco. Vedi 2. Machab. VI. 21. ec. Ma il popolo, che consace il ano Dio, cc. Ma quegli

  - 38. E nella loro appressione saran sollevali da piccolo soccorso. I Maccabel con piccolissime forze latrapresero di vendicare l'onore di Dio, e di ristorare l'oppressa nazione, e Dio coronò con miracolosi successi in loro virtu e co-
  - E us gran numero si untri con cui con frode. Macchel arrano modili tatidoi et los fratelli, i quali danono loro non poca laquietadine, perché fingendosi del icro partito non peneramon da distre, che a tractili. 35. E corienna digit sireniesis, affacide e. Molti de plui immorali perinano, e saranos penal est fuece della perderà odie degne di Blo Ma la tribolacione ha un termino; e depo questa verra il tempo della poce.

- 36. Et faeiet iuxta voluntatem suum rex, et elevabitur, et magnificabitur adversus omneni deum, et adversus Deum deorum loquetur magnifica, et dirigetur, donce compleatur irzenndia; perpetrate quippe est definitie.
- Et Deum patrum suoriim non reputabit: et erit in concupiscentiis feminarum, nec quenquam deoriim eurabit: quia adversum universa consurget.

 Deum autem Maozini in toco suo venerabitur: et Deum, quem ignoraverunt patres eins, colet auro, et argento, et lapide pretioso rebusque pretiosis:

 Et faciet, ut muniat Maozim cum deo alieno: quem cognorit, et multipliesbit gloriam, et dabit eis potestatem in multis, et terram dividet gratuito.

- 40. Et in tempore praefinito praefiabitur adversus eum res Austri, et quasi tempestas veniet contra ilunu res Aquilonis in curribus, et in equitibus, et in classe magus, et ingredietur terras, et conteret, et pertransiet.
- 44. Et introibit in terram gloriosam, et muttae corruent: hae autem solae satvaluntur de mann elus, Edom, et Moab, et principium filiorum Ammon. 43. Et mittet manum suam in terras: et terra

Ægypti non effugiet.

43. Et dominabitur thesaurorum auri, et argenti, et in omnibus pretiosis Ægypji: per Lybiam quoque, et Æthlopiam trastibit.

44. Et fems turbabit eum ab Oriente, et su Aquilohe: et veniet in multitudine magna ut conterat, et interficiat pturimos.

- 30. E questi fará tutto quel el vi vorria, ve. Antileocorde, hei intile gli risueirà, e questo surrità a renderio quel più oraquiloso, onda non rispetterà nel aleuno degli di el del Certileiron, nei il vero Dio. Da l'olitò saspalamo, chi estoreggiò un gran nomero di tempit dei fali del empiamente il vero Dio e, i tuttiggioresio durrari iliano i tanlo, che il Signores abbia soluta in giusta ira accessa di procati del popo il suoi percocho Dio ha voluto, e atabilito
- così.

  37. Sarà dominato dalla libidine. La afreciataggine di questo principe in tal materia andava all'estremo. Vedi 6. Girolamo, e Ateneo lib. v. 6.
- The Management of Management o

Egli metterà nella fortezza di Gerusalemme questo dio straniero, di nuova invenzione, vi matterà la propria imma36. E quegli farà tuito quel ch'ei vorrà, e si leverà in superbia, e insolenitrà contro tutti gli dei, e parlerà arrogantemente contro il Dia degli dei, e tutta gli anderà bene, fiuo a tanto che siasi sfogoto l'ira (di Dia); imperocche sta fisso il decreto.

37. Egli non farà stima del Dio de'snoi pairl, e serà daminato dalla libidine, e non terrà conto d'alcuno degli dri, perchè si metterà at di sopro di tuite le cose.

38. Ma renderà onore al dio Maozim nella sua residenza, e questo dio igaola u'padri suoi onorerà con doni d'oro, d'argento, di pietre preziuse, e di ricca suppellettle:

39. E porrà a difesa della cittadella un dio straniero; e chiunque riconoscerà questa per dio, e lo ricolmerà di onori, e daragli potesià sopra moiti, e distribuirà a questi gratuitamente la terra.

80. E nel tempo stabilito farà a lut guerra il re di mezzoli, e il re di aettentrione si unoverà contro di lui come un turbine, co' suoi cocchi, co' suoi cavelieri, e con grande armata navale: ed entrerà nelle sue provincie, e distruggerà e passerà avanti.

§1. Ed entrerà nella terra gloriosa, e molte genti saranno oppresse; e dalle mani di lui queste sole si zalveranno, Edom, e Moab, e le fronitere de figliuoti di Ammon.

 k2. E si approprierà le provincie; e la terra d'Egitto non si saiverà da lui.
 k3. E si renderà padrone de' tesori di oro.

«3. E si remera paurone de tesori di oro, e di argento, e di tulte le cose preziose dell' Egitto: e passerà anche pella Libia, e pell' Etiopia.

84. E daranno a lui turbamento le voci, che rerran dall'oriente, e dal setientrione, e partirà con grande eserciio per devastare, e per far grande strage.

gine, e quelli, che l'adoreranno saranno onorati, e innalzati, e arricchiti da lui. 40. E nel tempo stabilita forà a lui guerra il re di mezzodi, cc. Ritorna l'Angelo a pariare della guerra di An-

tioco enetro Totomeo Evergete indicata già vers. 29. 41. Entrerà nella terra gloriosa, e. Andando verso l'Egitto entrera nella Giudea, ma non toccherà gl'idumei, ne i Monbiti, ne le frontiere degli Ammoniti. Vedi s. Girolamo.

Non si salvera da lui. Egli saccheggerà, a desolerà
 pnese d'Egillo, fin dove giungerà col suo esercito.
 Pusserà anche pella Libia, a pell' Etiopia. La Libia,

e l'Elispis occidentale appartenevano al regno del Tolo nett, a Livio, e Polibio affermano, che antisco area occupato tutti i paesi apettanti al re d'Egitto, tolta Ariesandria, quando giunero i legitti di Roma, che lo coatrinaero atornareno indietro. Meraviglia adunque non è, che aien qui rummentate e la Libia, e P Eliopia, come inuase da Antisco. 14. E d'aramene a lui furbamento le voci, che verrau dai-

44. ¿ acramas a tui arromento se vez, car verran activiriaria, l'oriente, e dal sittentrione. Le nouve di quello, ebe accadeva nelle provincie orientali, a nell'Ameria, cha era a settentrione, messero in grande agitazione il re Anlicco, sentendo come depperutito si macchinavano ribellicol come otto di lui. Alcuni per l'orienti intendono la Giudea, dova Giuda Maccaleo facea continuì progressi, a dava molio da periare di sa.

- 88. Et figet tabernaculum suum Apadno inter maria, super montem inclytum, et sanetum: et veniet usque ad sunmilatem eius, et nemo anxiliabitur ei.
- of F. pictures if professions of two paleaces from users and manufact littlers or such a. La translatore, the abilities and manufact littlers or such a. La translatore, the abilities with the proper such and proper such and proper such and proper such and proceeding on the procession of the proceeding of the proceedi
- no. E planterà il padiglione del suo palazzo trai mari sui monte illustre e santo, e satirà sino allo sun cima, e nissano gil recherà atuto.

11. In per, come dette dell'Angelo Galerie Intéres alle interes alle alle Andre Egiliero Colte in sinagen, etce intere, e pignito da molt e mittel e moderni della estate i tene intere, e pignito da molt e mittel e moderni della mange dell'antiero dell'antiero dell'antiero dell'antiero dell'antiero dell'antiero della mangelo dell'antiero della mangelo della mangelo della mangelo della illustrationare applit della mangelo della mangelo della della mangelo della mangelo della della mangelo della mangelo

#### CAPO DECIMOSECONDO

Dopo una tribolazione grande le reliquie de Giudei saronno satrate: de morti atcuni risorgernuno alla vista, altri all'obbrobrio. I dotti, e i maestri risplenderanno. Di due nomini nonti presso le rire di un fame, e di non cestito di abili di ilno. Spazizione della vissone.

- t. In lempore autem illo consurget Michael princeps magnus, qui stat pro filis populi tui: et veniet tempus, quale non fuit ab eo, ex quo gentes esse coeperunt usque ad tempos ilind. Et in tempore illo salvabitur populus tuus, omnis qui inventus fuerii scriptus in libro.
- 2. Et multi de his, qui dormiunt in terrae palvere, evigilabunt: \* alii in vitam aeternam et alii in opprobrium ut videant semper. \* Math. 25, 46.
- Qui antem docti fuerint, fulgebunt quasi spiendor firmamenti: et qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas arternitates. \* Joan. 8. 29. Sop. 5. 7.
  - tates. \* Joan. S. 29. Sop. 3. 7. h. Tu autem Daniel claude sermones, et si-
- 1. E in quel tempo sorgerà Michele principe grande, ec. L'angelo Gabriele continuando a istruire il Profeta , dopo aver descritta nel capo precedente la persecuzione di Antioen, nella quale era un tipo della persecuzione dell'Anticristo, viene adesso a parlare di quello che dee avvenira negli ultimi tempi, quando ascirii fuori questo figlianio di perdizione a far guerra alla Chiesa. Così l'Angelo conginnge due tempi tra lor distinti, e la figura col ligurato. F elò pur fece Cristo , il quale colla descrizione della rovina di Gerusalemne conginne la predizione delle cose, che accaderanno alla fine de'secoli, Matth, xaiv. Noi se-guiremo perianto nella sposizione di questo capitolo la comune sentenza de'Padri, e degli Interpreti, perchè, come noto già s. Girolsmo, non par, che possano le parole profetiche in altra guisa spiegarsi con precisione e verila. L'Angelo adonque annunzió, che in quel tempo di iribolazione, e d'affanna sorgerà l'Arcangelo s. Michele r combattere contro il re di settentrione, cioè contro l'Anticristo; sorgerà in aiuto de Fedeli questo gran prin cipe, ovvero Angelo grande (come lessero i LXX.) Il quale fu sempre protettore specialissimo della sinagoga, e poscia della chiesa cristiana; e ben saravi hisogno di taje aluto, perché allora sarà tribolazione grande, quale non fu dal principio del mondo, come disse Cristo alludendo a questo luogo, Natth, XXIV. 21,

- 4. E la quel tempo sorgerà Michele principe grande, il quale sta a gnardia del popol lao i perocchè verrà un tempo, qual mai son fia, dacchè cominciarono a desistere del sozioni fino o quell'ora. E altora sarà distivoto il popol tuo: tutto quello, che sarà trovoto stritto net tibro.
- 2. E la mollitudine di quei, che dormono nello polvere della terra, si risveglieranno, altri per la vita eterna, ed altri per l'Ignominia,
- lu quale si redranno sempre davanti.

  5. E quegli, che hanno la scienza, rifulgeranno come la luce del firmamento; e quegli, che insegnano a molti lo giustizia, come
- stelle per le intiere eternità.

  4. Ma tu. o Daniele, chiudi queste paro-
- E allora sera sateuta il popol tuo ; ec. Allora crederamo la Cristo, e si saiveranno lutti gli Ebrel, che sono sertiti nel libro della terna perdestinazione. Perocché questo è il tempo delta congresione del Giodalsmo, quando se non Lutti, alimeno Islimassima parte de Giodal volgeranno lo signardo a colut, è he ei gla cruderimente trafsi-
- 3. E la motifintine di que', che dormons cc. È annontista la generala risurrezione de'morti, de'quali gil uni triorgenano per passare alla vita eteras, gil altri per andare all'eterna ignominia, o (come porta is nostra Volgala) alla ignominia, che avranno mal sempre disnasri agli occidi loro.

  3. E questji, che hanno la scienza, rifulgerenno ec. Una
- stessa cona sono quegli, che hamno ila scienza ... a que qii, che inergonno a molti la qiustizini , e una stessa cosa è detta nella prima parte, e nella secconda del versetto, come sonorrio s, Girolanno; e a consolatone del profetti, e degli uomini spontalei, i quali i particolarmente in tempo di tanto bisogno i sicrottano nella lega del Signore i Fedeli, e ggli animeranno all'osservanza del divini precettil, e qui profetti la gioria, no oi saranno innatati di
- 4. Chiudi queste parote, e sigitta il libro ec. L'Angelo vuol significare, che le cose dettate da lui al Profeta ben-

ad effetto.

gna librum usque ad tempus statutum : plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia.

B. Et vidl ego Daniel, et ecce quasi duo alli stabant : unus hinc super ripam fluminis , et

alias inde ex altera ripa fluminis.

- 6. Et dixi viro, qui erat indutus lineis, qui stabat super aquas fluminis: Usquequo finis horum mirabilium?
- 7. Et andivi virum, qui indutus erat lineis, qui stabat super aquas fluminis, \* cum elevasset dexteram, et sinistram suam in coelum, ct inrasset per viventem in aeternum: quia in tempus, et tempora, et dimidium temporis. Et eum completa fuerit dispersio manus populi sancti, complehenter universa baec.
  - Apocal, 10. B.
- 8. Et ego audivi, et nou intellexi. Et dixi: Domine mi, quid erit post haec? 9. Et ait: Vade Daniel, quia clausi sunl, si-
- gnatique sermones, usque ad praefinitum tem-10. Eligentur, et dealbabuntur, et quasi ignis probabuntur multi: et impie agent impil, ne-
- que Intelligent onnes impii, porro docti intel-11. Et a tempore cum ablatum fuerit iuge
- sacrificium, et posita fuerit abominatio in desolalionem, dies mille ducenti nonaginta.
- 12. Beatus, qui exspectat, et pervenit usque ad dies mille trecentos triginta quinque,
  - 13. Tu autem vade ad praefinitum: et re-
- ebe certissime, avesno molta oscurità, e non sarebbono intese perfettamente prima del loro adempimento; perocchè (come dice s. Ireoco) la profezio che non è ano adempinta, é un entremo, Tu adonque (dice l'Angelo a Danieje) sigilieral la profezia per indicare la sua infallibil certezza, e chiuderal la stessa profezia, cioè la proporral con figure, ed enimmi, i quali ne asconderanno li senso fino a tanto, ehe questo sia discifrato dall'evento
- Moltissimi lo scorreranno, e ne trarranno molta dottrino. Quelli, che leggeranno lo stesso libro, darunno alle profezie, che qui si contengono, chi una, e chi no'altra interpretazione. Quando Daniele scrisse tutto quel che si è letto intorno alla guerra, ed alla persecuzione d'Antioco, nissuno potes lotenderle, ma dopo la verificazion cominciarono a potersi comprendere, e quello che egli dice rigusedo all'Anticristo, s'intenderà negli ultimi tempis. E vidi, come due altri stavono, ec. Questi duc per-sonaggi dei quali uno stava sopra una delle ripe del fiume, l'altro dirimpetto sull'altra riva, sono due angeli. Vedi s. Girolamo. Il fiume credesi il Tipri. 6. E dissi a quell'uomo, che era vestita di vesti di li-
- no, rc. Gioè lo dissi all'Angelo Galriele, Quest'Angelo slava sopra le acque, pelle quali è significata la inondante tribolazione. Domanda adunqor Daniele quonto Lempo sie-no per durare le strane vessazioni della chiesa, e il regno erodele dell'Antieristo.
- 7. Alzota lo destro , e la sinistra ec. É l'atto di uno , cha fa solenne giuramento.
- In un tempo, e in (due) tempi, ec. Vedi cap. vn. 25-E quando in dispersione ec. Sembra, che vogila intendersi di quella dispersione, di cui è pariato nell'Apocu-

- le, e sigilla il libro fino al tempo determinato: moltissimi lo scorreranno, e ne trarranno molta dottrina.
- 8. Ed lo Daniele osservai, e vidi, come due altri stavano; uno do una parte sulla riva del fiume, e un altra dall'altra parte sull'al-tra riva dei fiume.
  - 6. E dissi a quell'uomo, che era restito di vesti di lino, il quale si stavo sulle ocque del fiume: e quando avrau fine queste cose portentose?
  - 7. E udii colui, che era vestito di vesti di tina, che stava suite acque del fiume, che alzata la destra, e la sinistra sua mano verso del ciela, giurò per colui, che vive in eterno, e disse: in un tempo, e in (due) tempi, e uella metà di un tempo. E quando la dispersione della moltitudine dei popol santo sarà compiuta, tutte queste cose saranno ridatte
  - 8. Ed to udil, mu non capit. E dissi: Signor mio, dopo queste cose, che sarà egli? 9. Ed ei disse: va', o Daniele; perocchè
- queste sono parole chiuse, e sigillate per fino al tempo determinato.
- 10. Molti saranno eletti, e imbiancati, e purgali quasi coi fuoco: e oli empi opereranno emplamente: e nissuno degli empi capirà, ma ali scienziati capiranna. 11. E dal tempo, in cui sarà tolto il sa-
- crifizio perenne, e sarà innalzata l'obominazione della desalazione, saranno mille dugento noranta giorni.
  - 12. Beato chi aspetta, e giunge fino a mille trecenta trentacinque giorni. 13. Ma tu va' fino al tuo termine, ed avrai
- lisse xII. 6. quando una gran parte de'Fedeli andera a nascondersi ne'deserti, c nelle spelonche.
- 10. Moiti saronno ciciti, ec. Allora, in quel tempo la persecuzione servirà a provare la elezione di moiti, a mondargli, a purificarli, e a rendergli degni della eterna felicità, gli empi poi nella persecuzione seguiteranno ad opeture emplamente, e per essi sarà intelligibile anche dopo l'evento questa profezia; ma i pii e fedell, che hanno la scienza della pieta, ia capiranno.
- 11. E dal tempo, in cui sará folto il secrifizio peren-ne, ec. Si è veduto molte volte, come i profeti sono usi a parlare de misteri della chiesa di Cristo colle espressioni tolte da'riti della chiesa Giudaica. Così s. Girolamo, Teodoreto, Ireneo, ippolito martire, e molti altri non dubitano, che pel sacrifizio perenne sia qui loteso il sacrifizio della Eucarestia, eui l'Anticristo vorra togliere dal moncome per l'obtominazione della desolozionesintendono l'idolo, eloè l'Anticristo stesso, il quale vorrà essere adorato come dio. Vedi 2. Tessal. II. 4. Dal tempo adunque, lu cui queste due cose avverraono sino al line della rsecuzione, resteranno tre anni e mezzo, e ancor do-
- persecuzione, resteranto tre anni e mezzo, e autore un dici, o tredici gioral. Vedi Appont. 3. 1. 12. Beato chi aspetta, e piunge Ano a mille treceni trestocioque giorai. Vala a dire: Beata chi dopo la mor-te dell' Anticristo, aspetta in peziesza, oltre il munero sepra detto, per giorni quaranta cinque, dentre i quali il Si-gnore, e Salvatore verrà nella sua Maestà. Così s. Giroamo. I 1335 giorni fanno quarentacinque giorni oltre i 1390. del quali è parlato nei versetto precedi
  - 13. Fa fino al tuo termine, ed avrai requie, ec. Ecco ia lezione de' LXX, che liiustra, a spiega la nostra Volgata:

quiesces, et stabis in sorte tua in finem die-

. rum Hucusque Daniclem in Hebraeo volumine icglmus, Quae sequentur usque ad finem libri, de Theodotionis editione translata mini. .

Ma lu va'e ripose, perocché (restano) amouru dei giorni cose, che a le sono atale rivelale, ma anderaj a riposan all'adempimento della consumazione, e arrai requie, e gisorgerai nell'ordine luo alla consumazione dei giorni. Tu morral, o Daniele, molto prima, che si adempiano le XV. 22.

requie, e goderai di tua sorte sino alla fine de giorni

Tutto questo abbiam letto nel codice Ebreo di Daniele: le cose che seguono sino alla fine del libro sono prese dall'edizione di Teodo-

nel seno di Abramo, e risorgeral nell'ordine tuo, cioè in quel grado di gioria, che è per le preparata. Vedi I. Cor.

## CAPO DECIMOTERZO

Susanna è accusata d'adulterio, e condannata ingiustamente, ma è tiberata da Daniele.

- t. Et erat vir habitans in Babylone, et nomen eina Joakim: 2. Et accepit uxorem nomine Susannam .
- filiam Helciae, pulcram nimis, et timentem Denm:
- 3. Parentes enim illius, cum essent insti, erudierunt filianı suam secundum legem Moysi.
- 4. Erat aulem Joakim dives valde, et erat ei pomarinm vicinum doniul suae: et ad ipsum confluebant Judaei, eo quod esset honorabilior
- B. El constituti sunt de populo duo senes iudices in illo anno: de quibus ioentus est Dominns: quia egressa est iniquitas de Babylone a senioribna iudicibus, qui videbantur regere \*populum.
- 6. Isli frequentaliant domum Joakim, et venichant ad eos omnes, qui habebant iudicia.
- 7. Cum autem populus revertisset per meridiem, ingrediebatur Susanna, et deambulabat in pomario viri sui.
- 8. El videbant eans senes quotidic ingredientem, et deambulantem, et exarserunt in con-
- cupiscentiam eina: 9. El everterunt sensum suum, et declinaverunt oculoa suos ut non viderent coelum, neque recordarentur judiciorum inslorum.
- 10. Erant ergo ambo vulnerati amore eius, nec indicaverunt sibi vicissim dolorem suum; 11. Erubescebant enim indicaro sibi concupi-
- scentiam suam, volentes concumbere cum ea. 12. Et abservahant quotidie sollicitius videre eam. Dixitgue alter ad atterum:
- t5. Eamus domum, quia hora prandii est. El egressi recesserunt a se,
- 1. Era un uomo dimorante in Babitonia ec. Ne' codici. greci, a nella Sinopsi attribulta a a. Atanasio, e nella versione Arabica, questa storia è posta avanti alla profezia di Daniele, e tiensi per certo, che il fatto qui descrit-to avvenne in uno de'primi tre anni della cattivita di
- 5. Furona in quell'anuo eletti giudici del popolo due

- 1. Era un uomo dimoranie in Babilonla per nome Josehim,
- 2. E prese per moutic una donna chiamata Sesonna, figlia di Heleia, grandemente bella, e timorala di Div;
- 3. Imperocché i genitort dt lel, che erano giusti, avevanu istrusta la figliuola secnado la legge di Mosè.
- 4. E Joachim era nomo assai ricco, ed avea un giardino presso alla sua casa, e da iui andavano in gran numero i Giudei, perchè eali cra il più ravonardevole di tulti.
- B. E furono in quell'anno cietti giudici dei popolo due scoiori di quelli, de' quali disse ti Slanore, che in Babilonta cra venula l'intquità da recchi giudici, i quali sembravana rettori del\*popolo.
- 6. Quesil frequentavan la casa di Joachim, c vi andavono a trovarii tutti quelli che avea-
- 7. E quando il popalo sul mezzogiorno se uc andava, andava Susanna a passeggiare nel giardina di suo marito. 8. E i recchioni la vedevano ogni vi an-
- dare a passeggiare, e arsern sti cattivo desiderlo perso di lei: 9. E perderono il lume dell'intelletto . e qli
- occhi chiusero per non vedere il cielo, e per non ricordarsi de' suoi severi gludizi 10. Erano adunque tatti due presi dali' amo-
- re di lei, ne si comunicarono l'uno oll'oltro la loro pena; 11. Imperacché si vergognovano di svelarsi la propria passione, cui bramavano di sfogare.
- 12. E con maggior sollecitudine si studiavano agul di di vederia. E um di cesi disse ali'akro: 13. Andiamo a casa, che è ora di desina-
- re. E se ne andarono, e si separarono, senieri ec. Da questo luogo apparisce, eta i Caldel per-
- mettevano a'Giudei di avere nella loro cattività de'Giudiel, i quali decidesser le cause tra Ebrei, a Ebrei B. E gli occhi chiusero per non vedere il cielo. Per non pensare piu a Dio, nè alla sua legge, nè a'suol severi
- · 13, 14. E se n'anderena, e si separarono, e ritornaro-

7



Noi siamo accesi di te: fa' adunque a modo nostro, e cedi a' nostri desiderii:

Donielo Cop. 13. v. 20.

DANIELE, GIONA E CANTICO DE' CANTICI



Il Signore fece comando al pesce, e questo romitó Giona alla vira.

Goose Cop 2 v 41



Tutta bella se' tu , o min diletta , e macchia nov è in se. Contice de'Cantei Cop. 4. v. 7

- 14. Cusiquo revertissent, venerunt in nnum: et seiscitantes ab invicem eausum, confessi sunt concupiscentiani suam: et tune in communi statuerunt tempus, quando cam possent invenire solam.
- 18. Factum est autem, eum observarent diem aptum, ingressa est aliquando sieut heri et nudiustertius, eum dasbas solis puellis, voluitque lavari in pomarios sestes quipoe erat.
- 16. Et non erat iki quisquam, praeter duos senes absenditos, et contemplantes eam.
- 17. Dixit ergo puellis: afferte mihi oleum, et smigmata, et ostia pomarii elaudite, nt la-
- 18. Et fecerunt sieut praeceperat: elauseruntque ostis pomarii, et egressae sunt per posticum, ut afferrent quae insserat: nesciebantque senes intus esse absconditos.
- . 19. Cum autem egressac essent puellae, surrexerunt duo senes, et accurrerunt ad eam, et dixerunt:
- Eccu estia pomarii elausa sunt, et neuio nos videt, et nos in coneupiscentia tui sumus: quam ob rem assentire nubis, et commiscere nobiscum:
- 21. Quod si nolueris, dieemus contra te testimonium, quod fuerit tecum invenis, et obhane causam emiseris pnellas a te.

  22. Ingennit Susanna, et alt: angustiae sunt
- mihi undique: si enim hoe egero, mors mihi rst: si autem non egero, non effugiam manus vestras. 23. Sed melius est mihi absque opere inei-
- dere in manus vestras, quam peccare in conspectu Domini.
- 24. El exclamavit voce magna Susanua: exclamaverunt autem et seues adversus cam. 25. Et encurrit unus ad ostia pomaril, et a-
- peruit.

  26. Cum ergo audissent elamorem famuii domus in pomario, irruerunt per postieum ut vi-
- derent quidnam essel.
  27. Postquam autem senes locuti sunt, eruluerunt servi vehementer: quia numquam di-
- tus fuerat serm vehementer; quis numquam dictus fuerat sermo huluscemodil de Susanna. Et facta est dies crastina; 28. Cumque venisset populus ad Joakim vi-
- rum cius, venerunt et duo presbyteri pieni iniqua eogitatione adversus Susannam, ut interficerent cam. 29. Et dixerunt coram populo: mittite ad
- no, ec. Ci al dipinge l'inquietezza d'una mainata passione. L'uno cercandu di nascondere all'altro I suoi caltivi disegni, fingono tutti due di ritirarsi, ma la passione stessa gli scuopre, facendoli ambedue tornare a casa del marito
- 17. L'unguento, e i profunti. Propriamente Smigma è una composizione fatta per astergere. Si è notato altre

- 18. E ritornarono, e si trovarono insteme, e domandatosi l'uno all'altro il motivo, confessorono la proprio passione, e allora convennero del tempo, in cui polesser trovarla sola.
- 15. E mentre siovono aspettando il giorno u proposito, entrò una volta Susanoa nel giardino come sempre sulva, con due sole fanciulle, e volte lavorsi nel giardino, perche era calda.
- 16. E non eravi alcuno, eccelto i due vecchioni nascosti, i quali lu contemplavano.
- 17. Disse ella odunque alle fanciulle: portalemi l'unguento, e i profumi, e chiudele le porte del giardioo, offinché to posso ba-
- 18. E quelle fecero come ella ovea comandoto, e chiuser le porte det giardino, ed uncirono per una porta di dietro per portarle quello che ella avea chiesto, ed elle ignoravoon, che i vecchioni fosser dentro nosconi.
- E parlite che furon le fanciulle, si leverono i due vecchioni, e corsero a lei, e dissero:
- 20. Ecco chiuse le porte del giordino, e nissun ci véde, e noi siomo accesi di le: fo'adunque a modo nostro, e cedi a'nostri desiderii:
- Che se negherai, noi renderemo testimonianza contro di te, e diremo, che era teco un giovinolto, e che per questo hai falto ondar via te faociulte.
- 22. Sospirò Susanna, e disse: to mi trovo in istrellezze per ogni parte: imperocché s'io fa questo, è morte per me, e se nol fa, non iscaninerò dalle vostre moni.
- 23. Mo è meglio per une il cader nelle moni vostre senza over fotta tal cosa, che peccare nel cospetto del Signore,
- 23. E Susonna gettò un forte strido: ed alzoron la voce unche i vecchioni contro di lei.
   25. E un di toro corse alle parte del giar-
- dino, e le aperse.

  26. Ed avendo i servitori di casa sentito
  rumore nel giardino, vi accorsero per la porta di dietro per veder quello che fosse.
- 27. Ed avendo parlalo i vecchioni, ne restarono i servi grandemente confusi, perchè i mai cosa tale non era stato detta di Suzonna. E venulo il di sequente.
  - 28. Ed essendo concorso il popolo alla cusa del marito di lei, vi andarono anche i due vecchioni pieni d'iniqui disegni contro Susanno ver ucciderla.
  - 29. E dissero olla presenza del popolo:
  - volte, che l'uso da'bagni nei puesi caidi era ereduto di necessità, ed era gran mortificazione l'astenersene. S. Girolamo loda s. Paola perche vivendo colle sue religiose non si accostò mai al bagno, se nou nell'ultima neces-
  - 313.1. 22. S' io fo questo, è morte per me. È morte dell'anima mia l'acconsentire à vostri voleri.

Susannam filiam Heleiae uxorem Joakim. Et statim miserunt,

30. Et venit cum parentibus, et filiis, et universis cognatis suis.

3t. Porro Susanna erat delicala nimis, et pulcra specie.

32. At iniqui illi iusserunt ut discooperiretur (erat enim cooperla) ut vel sic satiarentar

Fiebaot igitur sui, et omnes qui noverant eam.
 Consurgentes autem duo preshyteri in me-

dio populi, posueruat manus suas super caput cius.

58. Quae fiens suspexit ad-coelum: erat enim

cor eius fiduciam habens ia Domino.

56. Et dixerunt presbyteri: cum deambularemus in pomario soli, ingressa est hace cum duabus puellis: et clausit ostia pomarii, et dimisit a se puellas. 57. Venitque ad eam adolescens, qui erat

absconditus, et concubuit cum ea. 58. Porro nos cum essemus in angulo po-

marii, videates iniquilatem, cucurrimus ad cos, et vidimus cos pariter commisceri.

59. Et illum quidem non quivimus compre-

59. Et illum quidem non quivimus comprelendere, quia fortior nobis erat, et apertis ostiis exsilivit:
40. Hanc autem cum apprehendisseuus, in-

terrogavious, quisnam esset adolesceus, inluit indicare nobis: huius rei testes sumus. 41. Credidit eis multitudo, quasi senibus et iudicibus populi, et condennaverunt cam ad

mortem.

42. Exclamavit autem voce magna Susanna, et dixit: Deus aeterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia antequam fiant,

A5. Tu scis quoniam falsum testimonium tulerunt contra me: et ecce morior, cuar nihil horum fecerim, quae isti malitiose composuerunt adversum me.

48. Exaudivit autem Dominus vocem eius. 48. Cumque duceretur ad mortem, suscitavit Dominus spiritum sanctum pueri iunioris, cuius nomen Daniel:

cutus nomen Daniel:

46. El exclumavit voce magna: mundus ego
sum a sanguine buius.

87. Et conversus omnis populus ad eum, dixit: quis est iste sermo, quem tu locutus es? 48. Qui cum staret in medio corum, ait: sic fatui filii Israel, non iudicantes, neque quod

verum est cognoscentes , condemnastis filiam Israel ?

34. Posero le loro mani aul capo di lei. Rito, che si

usava dagli accusatori, e da testimoni. Vedi Levet. I. s. tv. 24. xvr. 21.
41. La condanasrono alla morte. Il popolo la condanuo ad essere lapidata come adultera.

mandale a chiamare Susanna figliuola di Helcia moglie di Joachim: e tosto mandarono,

rono,

30. Ed ella venne insieme co' suoi genitori,
e co' figlinoli, e con tutti i suoi parenti.

Or Susanna era molto delicata, e motto bella.
 Ma quelli iniqui ordinarano, che si

scoprisse (imperocché ella avea il suo velo) per così almenn saziarsi di sua bellezza, 33. E piangevano i suoi, e tutti que', che

la conoscevano.

34. E alzalisi i due vecchioni in mezzo al

popolo, posero le loro mani sul capo di lei. 38. Ed ella piangendo alzò ol cielo gli oc-

chi; imperocché il suo cuore avea fiducia nel Signore: 36. E dissero i vecchioni: mentre noi passeggiavamo soli pel giardino, venue costei con

due fanciulle, e chiuse le porte del giardino, e licenziò le fanciulle. 37. E si accostò a lei un giovinollo, che

vi era ascosn, e peccò con lei. 38. E noi essendo in un angalo dei giar-

dino, e veggendo l'opera rea, corremmo verso di loro, e li vedemmo peccare. 39. Ma colul non potemmo nol pigliare,

perché egli ne poteva più di noi, e aperte le porte saltò fuora: 40. Ma avendo presa costei, la interrogaumo chi fosse il giovinotto, e non volte mani-

festarcelo. Di ciò siam noi lestimoni.

\$1. La moltitudine diede relta a costoro,
come vecchi e giudici dei popolo, e la con-

dannarono alla morte.

12. E Susanna ad alla voce sciomò, e disse: Dio eterno, che le occulte cose conosci,
che sai tutte le cose, prima che sieno avvenute.

43. Tu sai, come costoro hanno dello falso i testimonio contro di me: ed ecco che io muoio, mentre non ho fatta alcuna di quelle cose, che costoro hanno inventate contro di me

§ E il Signore esaudi la sua voce.
 § E mentre era condotta a morire, il Signore suscitò lo spirito santo di un tenero giovinetto chiamoto Daniele:

46. Ed ei gridò ad alla voce: lo son puro dal songue di lei.

47. E rivoltosi a lui tutto il popolo, disse: Che è quello, che lu hai detto?

h8. Ed egli stando in mezzo ad essi, disse: Così vol stolli figliuoli d' Israele senza maturo giudizio, e senza conoscere la verità, condannata avete una figliuola d' Israele?

45. Succité le spirile sante di un tenere giorinette. Le spirite sante e le spirite di profezia, e d'institigenza delle cose occulte, del quale spirito Il Signore riempie altora Baniele, che poteva essere di cia circa di dodici

- Revertimini ad iudicium, quia falsum testimonium locuti sunt adversus cam.
- Stimonium loculi sunt adversus cam.

  50. Reversus est ergo populos cum festinatione, et dixerunt ei senes: veni, et sede in medio nostrom, et iadica nobis: quia libi

Deus dedit honorem seneclutis.

- 81. Et dixit ad eos Daniel: separate illos ab invicem procul, et diiudicabo eos.
- 82. Cum ergo divisi essent alter ab altero, vocavit unum de eis, et dixit ad cum: inveterate dierum malorum, nunc venerunt peccata
- tua, quae operabaris prius; 83. Iudicans iudicia iniusta, innocentes opprimens, et dioittens noxios, dicente Domiuo: innocentem et iustum non interficies.
- \* Ezod. 23. 7.
  54. Nunc ergo si vidisti eam, dic sub qua arbore videris eos colloquentes sibi. Qui ait: sub schino.
- 88. Dixit autem Daniel: recte mentitus es in caput tuum: ecce enim Angelus Dei accepta sententia ab eo, scindet te medium.
- 66. Et, amoto eo, iussit venire alium, et dixit ei: semen Chaosan, et non Juda, species elecepit te, et concupiscentia subvertit eor
- tuum. 87. Sic faciebalis filiabus Israel, et illae timentes loquebantur vobis: sed filia Juda nou sustinuit laiquitateur vestram.
- Nane ergo dic mihi, sub qua arbore comprehenderis eos loquentes sibi. Qui ait: sub prino.
- 89. Dixit antem ei Danlel: recte mentitus es et tu in caput lunm: manet enim Angelus Dumini, gladium habens, ut secet te medium, et interficiat vos.
- Exclamavit itaque omnis coctus voce magna, et benedixerunt benn, qui salvat sperantes in se.
- 61. Et consurreverunt adversus duos presbyteros (convicerat enim cos Daniel et ore suo fatsum dixisse testimonium) feceruntque eis sicut male egerant adversus proximum,
- 62. \* Ut facerent seeindum legem Moysi: et interfecerunt eos, et salvatus est sanguis inmoxius in die illa. \* Deut. 19. 48. 63. Helcias autem, et nxor eius laudaverunt Deum pro filia sua Susanna, rum Joakim
- 30. Fieni, e siedi în mezzo îra noi , e însegna a noi , cr. Sembrani assal nalurale di crefere, che questi che parallano, sieno gil stessi linimi accusatori di Susanna , e di cano questo per motteggiare, e sciernire , e screditare Donleic, burdandost delia sua cià.
- 54, 55. Solto un lentisco ... L'angelo di Dio .... Il dividerà pel mezzo. Nel grecu è qui un'allusione tralla voce, che significa il tenlisco, e tral verbo, che significa dividere, spaccare.
  - Biggia Vol. 11.

- 49. Tornale în giudizio ; perocchè costora han detto testimonio foisa contro di lei.
- 50. Tornò adunque indietro il popolo in fretta, e i vecchioni dissero a lui: vieni, e siedi in metto tra noi, e integna n noi, doppoichè Dio ha dato a te l'onore della rec-
- B1. E Daniele disse al popolo: separate costoro l'uno lontan dall'altro, ed io gli esnminerò.
- 52. E separali, che furono l'un dall'altro, chiamò uno di laro, e gli disse: recchia di giorni rei, ora son venuli al palio i luoi peccall fotti per l'addietro.
- 83. Dando nentenze ingiuste, opprimendo gl'innocenti, e liberaudo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai l'innocente
- il Siguore ha detto: non uccideroi l'innocente ed il giusio. 54. Or adunque se tu l'hai veduta, di'tu sotto qual pianta gli abbi veduti confabular
- tra loro? É quegli disse: solto un leatisco. 38. E Daniele disse: certamente a spese della tua lesta tu hai della bugla: impreocché ecca, che l'Angelo sti Dio per senten:u
- di lul ti dividerà pel mezzo.

  56. E rimandato questo, comandò che venlsse l'altro, e gli disse: stirpe ni Canaan,
  e non ni Giuda, la bellezza ti affascinò, c in
  passione sovverti il cuor luo;
- 57. Così voi facevale alle figliuole d' Israele, e queste avendo paura parlavan con voi: mn una figliuola di Giuda non ha sofferto lo
- mn una figliuola di Giuda non ha soffertu lo vostra infquilà. 58. Or adunque di'a me xotta qual albera li trovasti a discorrer lusieme? E quegli tiixe-
- solto ua'elce.

  59. E disse Daniele a lui: veramente in
  pare a spese della toa testo hoi dello menzogna: imperocchè ti aspetta l'Angelo del Signore cau in mano la spada per fenderti pet
  mezzo, e forti morire.
- Schimò ultora tutta l'adunanza nd atto voce, e benedissero Dio, il quale salva quegli che in lui sperano.
- 61. E si lecaron su castro i dae recchi, i quali Daniele ovea di propriu tor boccu canviati di aver utetto faiso testimanio, e frcero ad essi gaello che eglino arean malumente fatto contro i prossimo toro,
- Mettendo in escazione la legge di Mosè, e gli uccisero, e fu salvato il sangae innocente in quel giorno.
   Ed Helcia , e la sua maglie diedera in
  - de a Dio per la figliuola loro Susauna insie-
  - 57. Arendo paaro parlepan con noi. Si dice il metto, e s'intende il piu. Ma si tocca insiena il sommo riguardo, con cui custodiuma il fancielle, alle quali non si prenel teva, che alcun nomo pariame almeno privaiamente. Sa, 88. Sollo nai elec... per fenderii pel mezzo. Anche qui e un'almisono iralia toce greza, che significa i el prenene del emitto del emitto del con prenene del prene
  - ce, e trai verbo greco, che significa separe, fendere. az. E gli secisero. Probabilmente li Inpidareno, facendo leco subire la pena della del taglione.

marito ejns, et cognatis omnibus, quia non esset inventa in ea res turpis.

- 64. Daniel autem factus est magnus în conspectu populi a die illa, et deinceps. 65. Et rex Asiyages appositus est ad patres
- suos, et suscepit Cyrus Perses regnum ejus.

  65. E il re Astioge andò dietro a podri suoi, e Ciro ce.
  Questo versetto (il quale ne LXX sta alla tine del capo XII), appartiene per sentimento di moltissimi Interpre-

me con Joachim suo marito, e con initi i parenti, perché non fu trovalo in lei nulla di men che onesto.

 E Daniele da quel di in poi divenne grande nel cospetio del popolo.

gramae net cospetto des popono.

68. E il re Aslinge andò dietro a'padri
suoi, e Ciro Persiano gli succedette nel regno.

ti al capo segorate, il quale da questo versetto inco-

ne del camineia in alire antiche versioni, e in vari manoscritti i Interprede'LXX.

#### CAPO DECIMOOUARTO

Furberie de sacerdoti di Bel scoperte do Daniele: Ei fa morire un drogone adorato in Bobilonia, ed è gittato netta fossa de tioni, ed e tiberato dal Signore.

- t. Erat autem Daniel conviva regis, et lionoratus super omnes amicos eius.
- 2. Erat quoque idolum apud Babylonios nomine Bel: et impendebantur in co per dies singulos similae artabae duodecim, et oves quadraginta, vinique amphorae sex.

 Rex quoque cotebat cum, et ibat per singulos dies adorare cum: porro Daniel adorabat Deum suum. Dixitque ei rex: Quare non adoras Bel?

- A. Qui respondens ait el: Quia non colo idola manufacta, sed viventem Deum, qui ereavit cnetum et terram, et babet potestatem omuis carnis.

  5. Et dixit rex ad eum: Non videtur tibi
- esse Bel vivens Deus? An non vides quanta comedat, et bibat quotidie? 6. Et ait Daniel arridens: Ne erres rex: iste
- enim intrinsecus luteus est, et forinsecus aereus, neque comedit aliquando.
- Et iralus rex vocavit sacerdntes eins, et ait eis: Nisi dixeritis mibi, quis est qui comedat impensas has moriemini.
- 8. Si autem ostenderitis , qunniam Bel coneclat hace, morietur Daniel , quia blasphemavit in Bel. Et dixit Daniel regi: Fiat iuxta verbim tunm.

9. Erant autem sacerdoles Bel septuaginta, exceplis uxoribus, et parvulis et filiis. Et venit rex eum Daniele in templum Bel.

- Et dixerunt sacerdotes Bel: Ecce nos egredimur foras: et tu rex pone escas, et vinum misce, et clande ostium, et signa annututo:
  - 11. Et cum ingressus fueris mane, nisl in-

- E Daniele era un di que', che munyiavano nila tavola del ve, e onorato sopra a tutti gli nmici di lai.
- E i Bublionest aveano un idolo chiamaio Bel: e si consumava per lui ogni di dodici arinbe di fior di farina, e quoranta pecore, e sci anfore di vino.
- Il re stessa gli rendeva cullo, e andava ogni di od adorarla. Ma Daniele adorava il suo Dio. E ii re gli disse: perché non adori iu Bel?
- Ed egli rispose a lui: perché in non rendo onore agl'idoli manofatti, ma a Dio vico, che creò il cielo, e la terra, ed è Signore di tuiti gli animali.
- tuiti gli mimali.

  8. E il re disse a lui: Non sembra a te che
  Bel sin un dio vien? Non vedi tu quanto egli
  mangin e beve ogni giorna?
- 6. E disse sorridendo Daniele: Nan ingannarti, o re, imperocché eyll al di dentro è di fango, e al di fuora è di bronzo, e nou manaia mat.
- 7. E il re montò in collera, e chiamò i sucerdoti di Bel, e disse toro: Se voi nun mi dite chi mangi inito quello che io spendo, vol morrete.
  8. Se poi farete vedere, che queste cose se
- le manyi Bel, morrà Daniele per aver bestemmiato contro Bel. E Daniele disse al re: Sin futto secondo la tua parala. 9. Or i sacercioli sil Bel eron settonta seu-
- Or i sacerdoti il Bel eran settanta senza le magli, e i figliuoti. E il re si portò con Daviete al tempio di Bel.
- E dissero l socerdati di Bel: Ecco che noi andiam vin: e lu, n re, puni le vivande, e mesci il vino: e chiudi la porta, e ponvi siallo col tuo unella.
  - tt. E quando ta entreral dimattina, se non

2. Un stolo chiamato Bel: ec. Bel era alato un antico re di Babilania concrato depo la morte da suoi sudditi come dio, cui era stato eretto nella stessa citta un famosismo templo. Ciro breche, come persano, assase differenei idolatria, contuttorio si vede, che andoraza anche Bel secondu il sistema comune de Gentili, che si

adattavano a render culto alle esterne divinita. Frez. a. Podici estado di for di farina. L'arthan è misura Persiana contenente sesanta due sestari, o sia dedici congi romani, cioè circa cento vendi llibrer comane.

E sei anfore di vise. L'anfora romana conteneva otto librer di vise.

veneris omnia comesta a Bel, morte moriemur, vel Daniel qui mentitus est adversus nos.

- Contemneiant autem, quia fecerunt sub mensa absconditum introitum, et per illum ingredichantur semper, et devorabant ea.
- 43. Factum est igitur postquam egressi sun lili , rex posult cibos ante Bei : praecepit Daniei pueris suis, et attulerunt cinerem, et crihravit per totum templum coram rege: et egressi clauserunt ostium: et signantes annulo regis abierunt.
- Sacerdotes autem ingressi sunt sub nocle iuxta consuetudinem suam, et uxores, et fili corum, et comederunt omnia, et hiberunt.
- 18. Surrexit autem rex primo dilucuio, et Daniei cum co.
- El ait rex: Saivane sunt signacula, Daniei? Qui respondit: Salva, rex.
   Statimque cum aperuisset ostium, intui-
- tus rex mensani, exclamavit voce magna: Magnus es Bel, et non est apud le dolus quisquam.
- Et risit Danlel: et tenuit regem ne ingrederetur intro: et dixit: Ecce pavimentum, animadverte cuius vestigia sint haec.
- 49. Et dixit rex: Video vestigia virorum, et mulierum, et infantium. Et iratus est rex. 20. Tunc apprehendit sacerdotes, et uxores
- ostioia, per quae ingredichantur: et consumebant quae erant super mensam.
- Occidit ergo itles rex, et tradidit Bei in potestatem Danielis, qui subvertit eum, et templum eius.
- 22. Et erat draco magnus in ioco illo, et colebant eum Babylonii.
- 23. Et dixit rex Danieli: Ecce nunc non pates dicere, quia iste non sit Deus vivens, adora ergo eum.
- Dixitque Daniel: Dominum Deum meum adoro: quia ipse est Deus vivens: iste autem non est Deus vivens.
- 28. Tu autem rex da mihi potestatem: et interficiam draconem absque giadio, et fuste. Et ait rex: Do tibi.
- 26. Tulit ergo Daniel picem, et adipem, et pilos, et coxit pariter: fecitque massas, et dedit in os draconis, et diruplus est draco. Et dixit: ecce quem eoiebatis.
- Qood cum audissent Babylonii , indignati sunt vehementer, et congregati adversum re-
- 22. Ed era in quel luogo un drogone grande, ec. Un grosso serpente. Il demonio, che si era nascotto in un serpeuto per ingannare la prima donna, fee si, che i Gentili ebbero sempre un gran rispetto a questa sorta di anj-

- vedrai, che Bel abbia mangiato ogni cosa, noi morremo; altrimenti morrà Daniele, che ha detto il falso contro di noi.
- de 12. Or ei si burlavano, perchè aveaua fatla sollo la mensa un'apertura segreta, e per questa entravano sempre, e mangiavano quella roba.
  - 13. Uscili adunque coloro, il re pone dinanzi a Bel le vivande. Mo Dnuicle diede ordine a suoi servi, che gli portassero della cenere, e la sparse col voglio per tutto il tempio alla presenza del re: e ne n'andarono, e chiuwer la porta, sigillandola coll'anello del re.
  - Or i sacerdoti andarono di notte tempo secondo il lora costume eglino, e le mogli, e i loro figliuoli, e mangiarono tutto, e bevero.
  - 15. E si levò il re al primo albore, e Daniele con esso;
  - E it re disse: Son eglino intalti i sigilli, o Daniele? Ed ei rispose: intalti, o re.
     E subitamente aperta la porta, il re
  - vedula la mensa, con voce grande sciamò: Tu se grande, o Bel, e in caen lua non è frode alcuna.
  - 18. E Daniele sorrise, e trattenne il re, che non entrasse deutro, e disse: Ecco il pavimento, osserva di chi sieno queste pedate
    - E il re disse: Veggo pedate d'uomini, di donne, di ragazzi. E il re si adirò.
       Aliora fece pigliare i sacerdoli, e le
  - mogli e i figliuoti loro: ed egliuo fecero vedere a tui te piccole porte, per le quali entravana, e consumavan quel che si trovava sulla mento.
  - E il re li fece morire, e diede Bel in potere di Daniele, il quale lo distrusse in un col suo tempio.
  - Ed era in quel luogo un dragone grande, e i Babilonesi lo adoravano.
     E disse il re a Daniele: Ecco tu non
  - puoi dire, che questo non sia un dio vivo: lu adunque adoralo. 24. E Daniele disse: lo adoro il Signore
  - Dio mio, perchè egll è il Dio vivo, ma questo non è il Dio vivo.

    28. Ma tu, o re, dammene la permissio-
  - ne, ed io senza spada e bastone ammazzerò il dragone: e il re gli disse: Te la do. 26. Prese adunque Daniete della pece, e del grassume, e de'peti, e cosse ogni cosa insieme, e ne fece bocconi; e il vettò in bocca
  - al dragone, e il dragone crepò: e disse ecco quello, che voi adoravale. 27. La qual cosa udila avendo i Babilonesi, ne presero grandissimo sdegno e aduna
    - mali, arrivando fino a credere, che il serpente fosse di natura immortale e divina, e alzandogli altari e templi senza numero. Vedi Eliano atoria degli animali XI. 2. 16. 17. XII. 30.

gem, dixerunt; Judaeus factus est rex: Bel destruxit, draconem interfecit, et sacerdotes occidit.

ridit.

28. Et dixerunt cum venissent ad regem : Trade nobis Danielem , alioquin interficiemus te ,

et domum tuam, 29. Vidit ergo rex quod irruerent in eum vehemenler: et necessitate compulsus tradidit

vehemenler: et necessitate compulsus tradidit eis Danielem. 50, Oui miserunt eum in lacum leonum, et

erat ibi dicbus sex.

5t. Porro in lacu crant leones septem, et

dabantur eis duo corpora quolidie, et duae oves: et tune non dala sunt eis ut devorarent Danielem.

32. Erat autem Habacue prophela in Judgea,

et ipse coxerat pulmentum, et intriverat panes in alveolo: et ibat in campum ut ferret messoribus.

55. Dixitque Angelus Domini ad Habacue: Fer prandium, quod habes, in Babylonem Da-

nieli, qui est in lacu leonum. '
34. Et dixit Habacue: Domine, Babylonem

non vidi, et lacum nescio.

et non dereliquisti diligentes te.

53. Et apprehendit eum Angelus Domini in verlice eius, et porlavit eum capillo capitis sui, pusuique eum in Babylone supra lacum in impelu spiritus sui. Erch. 8. 3. 36. Et clauavit Ifabacue, dicens: Daniel serve Dei, tolle pranilium, quod missi tili Deus.

37. Et ait Daniel : Recordalus es mei Deus.

38. Surgensque Daniel comedit, Porro Angelus Domini restiluit Habacuc confestim in lo-

co suo.

59. Venit ergo rex die septimo ul lugeret
Danielem: et venit ad lacum, et introspexit,
et ecce Daniel sedens in medio leonum.

40. Et exclamavit voce magna rex, dicens: Magnus es Domine Deus Danielis, et extraxit eum de lacu leonum.

41. Porro illos, qui perditionis eius causa fuerant, intromisit in lacum: et devorati sunt in montento coram eo.

42. Tunc rex ait: Paveant omnes habitantes in universa lerra Deum Danielis: quia ipse est salvalor, faciens signa, el mirabilia in terra: qui liberavit Danielem de lacu leonum.

27. Il re è diventato Giudro. Ovvero: un Giudro e diventato re; e questa seconda traduzione sia meglio col greco, e fa un ottimo senso: un Giudro la fa qui da re-30. Lo gettarono nella fossa del fonsi. Come vi era stato gettato altra volta vi. 10., un allora vi stette nol una notto.

notte.

32. Il profeta Habacuc atava ec. Si disputa tzagli Interpreti, se questo sia lo stesso Habacue, di cui si hanno le profezie, e così credelle s. Girolamo, e s. Egifanio, e tisi contro del re dissero: il re è diventato Giudeo, ha distrutto Bel, ha necisa il dragone, e messi a morte i succrepti.

28. E andati a trovar il re, dissero: Da' nelle nostre muni Daniele, altrimenti uccideremo te, e in lua famialio.

mo te, e in lua famiglio.
29. Vide ndunque il re, che lo assalivana
con impelo, e forzato dalla necessità, diede

con injeto, e jorzato datta necessita, diede loro Daniele. 30. Ed ei lo gettarono nella fossa de'ieoni, e vi stette sei glorui.

31. Ed erano nella fossa selle leoni, e davansi ad essi ogni di due cadaveri, e due pecore: ed allora non furono dale loro, affinche divorasser Daniele.

52. Or il profetu Hobacuc stava nella Giudea, ed egli avea colta una polenda, e fatte delle stiacciale in una leglia; e ondava al

delle stiacciale in una teglia; e ondava al campo per portarle a mietitori. 53. E l'Angelo del Signore disse ad Habaeuc: Porta il desinare, che hai, in Babilonia

a Daniele, che è nello forza de' leoni.

3h. E Habacuc disse: Signore, non ho veduln Babilonia, e non ho notizia della fossa.

duin Habitonia, e non ho notizia della fossa. 35. E l'Angelo del Signore io prese alla cima del suo capo, e pe' capelli della sua testa, e portulio colta celerità del suo spirilo, e posolto in Bobilonda sopra la fossa.

 E Habacuc aizò la voce, e disse: Daniele servo di Dio, prendi il desinore, che Dio li ha mandato.

 E Daniele disse: tu ti se' ricordato di me, o Signore, e non hai abbandonato color che ti amano.

 E si alzò Daniele, e mangiò: e l' Augelo del Signore restitui tosto Habacuc at suo iuogo.
 I'enne adunque nel settimo giorno il re

per plangere Daniele, e arrivò alla fossa, e gellò dentro gii occhi, e vide Daniele a sedere in mezzo a' leoni. 40. E gridò ad alla voce il re dicendo: Gran-

de sei tu , o Signore Dio di Daniele: e lo trasse fuori della fossa de leoni.

41. E quelli, che erano stati causa di sua perdizione, li fece gettar nella fossa, e in un momento furono divorati alla sua presenza. 42. Allora il re disse: Tutti gli abitanti di

tutta quanta la terra temano il Dio di Daniele: perocchè egli è Salvatore, e fa zegni e prodigi sulla terra, e ha liberato Daniele dalia fossa de' leoni.

molil altri, e non veggo come possa rigitlarsi lanlo francamente questa opinione, quando ai diea, che a questi tempi egil era già în età avanzalissima. Ottimamente a questo passo a. Lopiano de Grat. Dona: Concessionale di Dio sono latte le cose, nicanoa ne mencheri a chi ha Dio, con latte le cose, nicanoa ne mencheri a chi ha Dio, comendo del re nella fasta del liso it mendado de Dio onde ciberrii, e l'usono di Dio i pascinto traffi forre, che polatescono la fame, e mon l'affondore.

#### PREFAZIONE

SOPRA

# I DODICI PROFETI MINORI

La brevità degli seritti di questi Profeti fu l'unica cagione, per eni fu doto loro il titolo di Minori : che del rimanente in nissuna cosa si differenziono dal precedenti: non nelta santità e net mertto della vita, non netto spirito di profezio, non nella grandezza e sublimità delle cose per essi annunziate, non finalmente nella forte, e grande, e veramente divina eloquenza con cui te trattarono. La molerio ezlandio de' loro ragionamenti ella è non soto simile, ma quasi generolmente l'istessa: tuonano come i primi contro la idolatria, e contro le scetteraggini del popolo, e a lut minacciano i futuri gastighi ; promettono alta penitenza, e al ravvedimento la ristorazione della Repubblica , ed ogni felicità colla depressione delle nemiche nozioni ; ma soprattutto si atzano sovente a descrivere la satute, ta grazta, i beni spirituali, che dovea recare agli uomini il Cristo, il Cristo espettazione d' Israele, e benedizione di tutte le gentl, di cui tutti i misteri ci pongono davanti tator coperti sotto il veto de' temporali avvenimenti, talor con più chiaro sermone espressi e dipinti. Quindi nell' intraprendere tt volgarizzamento, e la spostzione di questi Profett to ho detto dentro di me colle porole dell' Ecclesiostico: Rifioriscano di là dove giacciono le ossa dei dodiel Profeti, perocche essi ristorarono Giacobbe: xux. 2. Sorgano questi Santi, e colla forte, e possente lor

voce venyano a sostenere la fede, e ad avvivar la pietà, e a ristorore lo spirito del Cristianesimo in tempi di tanto bisogno ; propongano a confusione degli empi la fermezza de' profetici oracott, onde ta verità della Religione si fa manifesta : spandano la luce della purtssima celestiate toro dottrina a conquider gli errori, e i troviamenti del secolo; e finolmente al fedett insegnino a conoscere e amare quet Salvatore, che fu it toro modello e il toro amore. E giacche, secondo l'insegnamento dell' Apostolo Pietro, non per loro stessi , ne solamente pel tempi loro portarono, e scrissero, ma principolmente pei templ della Chiesa di Cristo, e per noi, ci Impetrino essi di penetrare nell'altissima toro sapienza, e di profittarne, 1, Pel. 1, 12, L' ordine col quate netta nostra Volgata,

L'orint cut quale neita nostra rospata cut et l'abro a disposit questi rrofitt, è di cutti Brot ossi aliposit questi rrofitt, è di con con collocal prima di Isaia, di Germia, al Excellei, e di Danilei, ma di più trovoi verteia nel potto de primi test, che sono contoi in lai guissa: Osso, Amos, Micka, Joel, Aklia, Glona, rimanendo pi di altri sei come stamo netla Polguia. Cuvuenpono però lutil più l'altripreti, che ordine dei tempi son è stato ne qua pai di conservato, la quoi condicio pri quello de di circon a fira è esti-ducido per quello de dicreno a fira è est-decido per quello de dicreno a fira è est-decido per quello de dicreno a fira è est-

#### PREFAZIONE

# ALLA PROFEZIA DI OSEA

Tiene adunque ii primo luogo Osea figliuolo di Beerl, e se fosse certo, come insconano i Rabbiui, che questo Beeri fosse l'istesso, che Bera rammentato nel primo libro de' Paralipomení (v. 6.) ne verrebbe, che Osea sarebbe stato della tribu di Ruben, di cui quei Bera era principe. Egli profetò ai tempi di Ozia, di Joathun , di Achaz , e di Ezechia regi di Giuda, a di Jeroboam II. re di Israele, e negii stessi tempi vissero Amos , e Michea , e Nahum , e Isaia ; ma s. Girolamo , e moiti altri non senza fondamento pretendono, che prima non sol di questi, ma anche di tutti gli altri Profeti cominciasse Osea ii suo ministero, e scrinesse le sue profezie. Egli predisse la cattività delle quattro tribù condotte nell' Assirla da Theglathphalasar , ed anche la espugnazione di Samaria, e la distruzione dei regno di Israele sotto Salmanasar, e dei suni oracoli vide l'adempinento. Non avea cessaio giammal il nostro Profeta dal predicare con gran libertà, e con ardentissimo zelo contro te iniquità ond' era inondato quel requo , contro la idolatria propagata per ogni parte, contro le ingiustizie de grandi, e contro in corruzione dei costumi di quel popolo, esortandolo continuamente a cercare nella penitenza, e nella emendazione deila vita il modo di ripararsi dai gostighi del cieto, in cambio di mendicare inutilmente gli aiuti stranieri. Non era però risiretto il ministero di Osea dentro i confini delle dieci tribu .

onde egli parla anche di Gluda, e vivamenle dipinge i mali anche di questo reono, annunzia la venuta di Sennacherib nella Giudea, fa sapere, che le due tribù resteranno ancora per qualche tempo netta loro terra . ma finaimente ne saranno schiantate, e struscinate nella Caidea , donde le trarrà un giorno il Signore per ritornarle nella laro antica sede. Ma le temporali vicende di quei due popoli non occupano talmente la spirita di Osea, che non si rivolga di tanto in tanto a partare dei misteri di quell'unico Capo, di quel Davidde, il quale, totte le nimistà, riunirà in un solo gregge iutte le genti, perchè egli avrà misericordia di lei, che era la non compassionata, e dirà a quello che non era suo popolo: Tu sei mio popolo, n. 23, 24. Cosi la riprovazione dell' Ebreo incredulo . troditore e omicida del suo Cristo, e la sua conversione alla fine de' tempi fu da iui aununziata (m. 4. 8.), ed altre cose riguardanti ia vila del Salvatore copertamente accenna-te da lui , sono svelute neti Evangelio. Pedi Matth. u. 13. Le profezie di Osea hanno non poca oscurità si per ragione delle scarse notizie, che abbiamo delle case di que' tempi, e si ancora per ragione dello stite di tui stretto sommamente e conciso, onde sovente piuttosto, che dir le cose, le accenna; ma in questa brevità, e strettezza grande si ravvisano nobilissime sentenze, comparazioni bellissime, e un ragionare pieno di forza e di energia.

## PROFEZIA

# DIOSEA

#### CAPO PRIMO

In qual tempo profetò (hen. È comandato a tui di aponare una donna di mala vius, la quale gli pertorisce du figliandi e una figlia, e' quali gli è ordinato di imporre nomi corrispondenti al quello, che Dio vuol fare requardo al suo popolo. Comersione de' Gentili. I Giudri e gli Ieracliti saranno sotto uno straso capo.

 Verbum Domini, quod factum est ad Osee filium Beeri, in diebus Oziac, Joalhan, Achaz, Ezechiac, regunt Juda, et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israel.
 Principium loquendi Domino in Osee: et

dixit Dominus ad Osee: Vade, sume tibi uxorem fornicationum, et fac tibi filios fornicationum: quia fornicans fornicabitur terra a Domino.

3. Et abiit, et accepit Gomer filiam Debelaim: et concepit, et peperit ei filium.

4. Et dixit Dominus ad eum: Voca nomen eins Jezzahel; quoniam adhuc modieum, et visitabo sanguinem Jezzahel super domum Jelu, et quiescere facian reguum domus Israel.

1. d'ivayî di Özin . . . ri fernijî di Lerbolom Jejûnko di Joan c. Cono situe end reguso îl Inscite, e cono tre questo reguso principalmente egli podelo, anda nella Berbel, Belbarro c. oğuali noni ê sigalitedo îl reque delte diret trita; e consuitorio per determanent il trapo, la cui profelo, egli bo segna cel noni der rej. c. felaproboam, di cui legil în sensione, non e quel leroboam, îl quelle fil il giron cel linrade, e principalment delte del di giron cel linrade, e principalment del cele ma delte dietei triba; nas Taltro Jeroboam, che venne quarantone.

2. Il Signor cominciò a partare ad Osea. Queste paro le possono aver due sensi, primo, che Osea fa il primo di tutti quelli, a'quali Dio pario per mandargii a profe-tare, e così le intesero a. Girolamo, s. Bosilio, e molti altri; e non e dubbio, che Osea cominciò il suo ministero prima di tutti gli altri profeti, che furono al tempi dei re rammentati nel versetto primo; cominció prima di Isala, di Joel ec. E questo senso combina meglio coll'Ebreo Il secondo senso sarà: Il Signore cominció a parlage a Osea, con fare a lui II comando, che segue: Fa', prendi per moglie una peccatrice. Con questo straordinazio comando fatto al santo Profeta di sposare una serdida donna, la quale era stata di scandalo nella precedente sua vita, Il Signore ed esercita la pazienza, e la ubhidienza di Osea, e provvede alla salute spirituale di guesta donna, e principalmente indirizza questo falto profetico a rinfacciare a tutta Samaria il suo obbrobrio, mentre abbandonato il Signore suo sposo ai era immersa in turpissima fornicazione, amando, e onorando i simulacri. Imperocche il vedere, come un uomu di giovenile eta, di santi costumi,  Parola del Signare della a Osca figliuolo di Beeri a' tempi d' Ozia, di Joathan, di Achaz, di Ezcebia, regi di Giuda, e a' tempi di Jeroboam figliuolo di Joas re d' terate.

 Il Signore cominciò a parlare ad Osea, e gli disse: l'a', prendi per moglie una peccatrice, e fatti dei figliuoli della peccatrice; peroechè la terra maneherà indegnamente di fede al Signore.

3. Ed egli andò, e sposò Gomer figliuola di Debetaim, la quale concepi, e partori a lui un figliuola.

h. E il Signore disse a lui: Pongli nome Jezzahei: perocché tra poco so sarà vendetta del sangue di Jezzahei sopra la cosa di Jehu, e sarà sparire si regno della casa d'Israele.

e di vita lifibala si abbassava a tal erguo di proudere per modile usa denna di impora vita, e di pessimo none, il vedere usa bal coss dovus servire a riavegliare negli locacione di usa grande ammirazione, e conducti a riflettere sopri la mostruosa, e sfacciata ingratigoline loro verso il

La terra mancherà indegnamente di fede al Signore. Il luturo può benissimo Intendersi e tradursi pel passaln. Ha moncato di fede ec.

4. Pungle nome Jezrahel. Anche i figli che nascono al Prof-ta da tel matrimonio ludicano co loro nomi quello, che Dio ha decretato intorno al principi, e intorno alla casa d'Israele. Notisi che la città di Jezrabel era in questi tempi come la metropoli, e città reale di quel regio, e presso a gnesta città Jehn , figliuolo di Namsi ribellatosi contro Joram, uccise questo re, e il re di Gioda Ochozia, e fece tagliar la testa a sessanta figliooli di Achab, e fece gettare dalin fioestra la regina Jezabele. Vedi iv Reg. 1x. x. E tutto questo fu fatto secondo la predizione di Elisco; ed avendo Jehu faite le vendelte del Signore enl punire la casa di Achab, e coll'uccidere tutti i faisi profeti di Baal. Dio diede a lui il regno di Israele fino alla quarta generazione : Or ecco totta la discendenza di Jebn : figliucio di Jehu fn Joachaz , di Joachaz fn figliucio Joss, e di Joas su figliucio Jeroboam, a' lempi di cui Osca fece la predizione, di cui ora si parla; dopo Jeroboam salito al trono il liglipolo di lui Zaccaria, fu privato del regno, e delta vita da Sellum. Dio adnoque manienne a Jebu la promessa fattagli per Elisco; ma non lasció invendicata la crudeltà esercitata da Jehu contro Ochovia re d Giuda, ne la sfrenata ambiricore, che lo porto alla ribei lione, ne la empirita, e la idolatria di lui, a de'suoi discendenti, e dopo essersi sersito di lui a punire degli en-

- Et in illa die conteram arcum Israel in alle Jezrabel.
- valle Jezrabel.

  6. Et concepit adhue, et peperit filiam. Et dixit ei: Yoca nomen eius: Absque misericordia: quia non addam ultra misereri domui Israel,

sed oblivione obliviscar eorum.

- Et domui Juda miserebor, et salvabo eos in Domino Deo suo: et non salvabo eos in arcu et gladio, et in bello, et in equis, et in equititus.
- 8. Et ablactavit eam, quae erat Absque misericordia. Et concepit, et peperit filium.

   9. Et dixit: Voca nomen eius: Non populus
- Et dixit: Voca nomen eins: Non populus meus: quia vos non populus meus, et ego non ero vester.
- 10. Et erit numerus filiorum Israel quasi arena maris, quae sine mensura est, et non numerabitur. Et erit in loco ubi dicetur eis: Non populus meus vos: dicetur eis: Pilii bet viventis.

  \*\*Rom. 9. 26.
- Et congregabuntur filii Juda, et filii Israel pariter: et ponent sibimet caput unum, et ascendent de terra; quia magnus dies Jezsetter.

pi. posi lo siesso braccio, di esi si era servito a tal popo e, getti sul fosco il lassione, col quale rava percosi i suol nemiel. Dice admugue Dio, ch'ei izara sendetta de fingue sparso da lebu presso a leciralet, ne fira vendetta sopra la insulgita di Jehn, ciceclandida violentemente dal roco. Il nome del primo iglio di Ocea rammenta ta iniunato del presso di Jedus, e ora montana il gastigo. La Spersona di Jedus, e ora montana il gastigo. La considera del pressona del pressona del pressona di La conlare di Benella el similare il nomenta resis, che sura allolare ol Benella estinicia il nomena resis, che sura allo-

- ra sulla testa di Zaccaria. Questo re stelle soli sei mesi sul trono, e fu neciso da Sellum come si é detto; ma elas egil perisse netta valledi Jezrahei, non è detto in altro luogo. 6. La non compassionate. Ecco una nuova pittura (dice a Cirillo) di un altro terribile avangimento. La liglia nata in secondo luogo dal matrimonio del Profeta avra nome Lo Ruchamach, la non compassionata, quella, che non troperà pietà, ne misericordia, ed ella è figura di tutto Israele, di Israele divernto omal per la incredibil sua corruzione indegno di ogni misericordia. Dio pertanto dice, che si scordera della casa d'Israele e l'abi duoerà. Sellum dopo aver neciso Zaccaria regno un solo mese, a fa ucelso da Manahem, il quate dovette pagar tributo a Phul re dell'Assiria; dopo Manahem Phacela regnó due anni, e fu ucciso da Phaces a tempo di cui Thegial hphalasar menò in cattività la gente, cire abitava nelta Gatilea e nel parse di Galand, e di Nephthali, e linaimente Salmanasar l'anno nono di Osea nitimo re di Israele prese Samaria, e distrusse quel regno, condotto
- In inchastitu tetto II popolu.

  7. Me arriv cumparisson della casa di Gioda, e li solrevi ce. Salvò Dio la casa di Gioda dal poter degli Assiri
  non per mezzo de loro archì, në delle loro spade, në
  de loro cavalli ec., ns cella supossanta divina, mandando l'Angelo, II quale la una notte uccise cento di
  tantalenquemiai soddati di Semanherbis. Vedi s. Giodamo,
- Troductio ec. 17.

  J. Posigi nomez Yon popol min ec. Quesio figliado
  p. Posigi nomez Von popol min ec. Quesio figliado
  che porta il nome di Lo-Ammi, Yon popolo mio, perdice, che Itarele, pirvado della misericcolla di lito, non
  sara piu popolo del Signore. Israele abbandonato nella sua
  callività, e sperso in fontanti poresi, non foraren anal più
  in corpo all'antica ma sede, non sarà più un popolo, e
  non sara posio del Signore.

- Ed to in quel giorno spezzerò l'arco d'Israele nella valle di Jezrabel.
- 6. E quella concepi di nuovo, e parturi una figliuola. E (il Signore) disse a lui: Poulo nome: La non compassionala; perocché in non avrò più compassione alcuna della casa d'straele: ma mi dimenticherò affutto di loro.
- d'Israele: ma mi dimenticherò affatto di loro, 7. Ma avrò compassione della casa di Giuda, e ii salverò per mezzo del Signore Divloro, e non per mezzo degli archi, nè delle spade, nè per mezzo delle battaglie, o di cavalli, o di cavalteri.
- 8. E la donna divezzò la non campassianata, e concepì, e partori un figliuolo. 9. E (il Signore) disse: Pongli nome: Non
- E (il Signore) disse: Pongli nome: Non popol mio: perocché voi non (siete) mio pupoio, eil lo non sarò vostro Dio.
   Ma sará il numero dei figliuoli di 1-
- sraele come l'arena del mare, la quale è immensurabile, e non può numerarsi. E avverrà, che done fu dello foro. Non sicle voi mio popolo, si dirà ad essi: Vol Figliuoli di Dio vivo.
- 11. E si raguneranno insieme l figlinoli di Giuda, e i figlinoli d'Israele, e si elegyrranno un sol capo, e si rialteranno da terra; perchè grande è il giorno di Jetrohel.
- 10, 11. Ma sarà il numero de figliuoli di Israele ec. Chi al sarebbe aspeltato, ehe il Profeta dopo tutto quello che ha predetto contro Israele, dopo aver delto, ch'ei sara abbandonato senza misericordia, e non sara più popolo di Dio, venisse adesso a descrivere la propagazione immensa di Israele, il ritorno di Israele ne'dritti di popolo di Dio, di figliusto di Dio, e la sua riunione con Giuda setto un solo capo, e un solo pastore? È però cosa ordinaria nei profeti il vedere mista la figura col tigurato; così qui dopo aver parlato della sorta infelice del carnale Isracie, passa Osea a discorrere di quell'Israele spirituale, voglio dire della chiesa di Cristo formata principalmente di popoll idolatri, di grute già abbandonata da Dio, indegni di misericordia, esclusa dalla alleanza : e questi, de' quali Il nomero sarà senza numero, diverranno figlipoli di Ahramo, e di Giacobbe secondo lo spirito, e secondo ta fede, e conseguiranno la misericordia, a la benediziona nel seme di Abramo, che è Cristo, e diverranno popolo di Dio, ponolo privilegiato, riunito insieme co Giudei, che crederanno in un solo eorpo, il cul espo è lo stesso Cristo Dice adunque il Profeta, che sebbene il carnale Israela sarà rigettato, e strutto, non manchera per questo la promessa fatta da Dio ad Abramo: moltiplichero la tua stirpe, come le stelle del cielo, e come l'arean, che sta sul lido del mare, Gen. XXII. 17.; perocché nella famiglia di Abrama saranno adottati i Gentill, ehe abbraeceranno la fede, I quali insieme co'Giudei fedeli faranno una sola chiesa erede delle promesse . e delle benedizioni divine. Sopra questa bella profezia se-
- ul questo, che si è cicto finos. A: 25., dove ella r Fiplia. e, l'illustrata dall'Apotolo. Archi, Irazulori illustrata, ellastrata dall'Apotolo. Archi, Irazulori illustraperta, sitre di Bin ; men di Bin ; conde ; percodo s. Gicolono, vora di nei il Percita quanta grande, angusto, felce sent il giorno, la cui il figlioshe di Dio versa a fare popolo di questi cherio di Grattili, qualta adazono sepera aggardo la corresione del proprio essore, ed erazo senza come il Paricia coppora a mail, e all'en civolista comenzanità sulle di Jerurale I lori infiniti; pertati de Grisio verso l'arrale di Percita di Cartini di Percita di Cartini verto. Jezzale perceta filta intarizza di line, e stitti contri-

#### CAPO SECONDO

- Dia minaccia a Israele il rippatio come a domm adultera, e chiude con agine le vie di lei, proche berni il ano papo, e secondochi ella una riplette de chi le sun deste l'abbundanza de beni, dere, che le torri tutto quello, che è a lei di deletto, e finalmente la farà turnare a ar, e faralla felice. Focazione delle genti.
- Dicite fratribus vestris: Populns mens: et sorori vestrae, misericordiam consecuta.
- Iudicate matrem vestram, iudicate: quoniam ipsa non uxor mea, el ego non vir eius: anferat fornicationes suas a facie sua, et adulteria sua de medio uberum suorum.
- Ne forte expoiiem eam nudam, et statuam eam secundum diem nativitatis suae: et ponam eam quasi solitudinem, et statuam eam velut (erram inviam, et interficiam eam siti.
- 4. Et filiorum illius non miserebor: quoniam filii fornicationum sunt :
- B. Quia fornicata est mater corum, confusa est, quae concepit cos: quia diait: Vadani post amatores meos, qui dant panes snihi, et aquas meas, tanam meam, et iinum meum, oleum meum et potum meum.
- Propler hoc ecce egu sepiam viam suam spinis, et sepiam eam maceria, et semitas suas non inveniet.
- 7. Et sequetur amatores suos, et non apprehendet eos, et quaeret eos, et non inveniet, et dieet: Vadam, et revertar ad virum menm priorem: quia bene mihi erat tunc magis, quam nunc.
- Dite a'vostri fratelli, (ch'ei son) mio popolo, ec. Questo versetto, secondo la sposizione di s. Girolana. lega colla fina del capo precedente. Si è detto, che i tre figliuoli di Osea significano in primo luogo le dieci tribu rigettate, e abbandonate da Dio per la loro empieta, e io secondo luogo I Gentili empi aoch'essi, e idolatri convertiti dipoi, e ricevuti nella chiesa di Cristo, come gii Iseaeliti. Ecco danque il pieno seuso di questo inogo in questo parole di s. Girolamo: O somissi di Giuda non disperata della salute delle dieci tribii, ma ogni di colle parole, a co'voti vostri, ed esortazioni provocatele o penitenza, serché quelli sono chiamati fratelli vostri, e sorelle ; fra telli, perchè di essi si dice: popolo mio; sorelle, perchè ce, che han conseguito misericordie. E dipol: Foi, che in Cristo credete, e siete o del numero de Giudei, o del numero dei Gentili, dite ni rami spezzati, e ull'an tico popolo, che è stato rigettato, popolo mio; perchè egli è tuo frutello; e dite: O tu, che hai consequito minericordia; perché ellu è taa sorella: conciossinché entrata che sia la pienezza delle genti , allora tutto Israele sarà
- 2. Giolicate la matire noutre, ec. Qui on nuovo rapido, manesto incomiciota, e aicuni suglissos, e he questa made sia Gerusalemme, altri, elbe elia sia Sameria, o sia in repubblica della firendit. Ni semina però, che e i' uno, e l'altro popolo posa infendersi. Voi, unmois richel di Goda, e di l'arcelet, e-himante in giodinio la vontez maneste della come dell
  - BIBBIA Vol. II.

- Dite ai vasiri fratelli, (chè ei suu) mio popolo, e olla vuiru sorella, che ella lia trovato misericordia.
- Giudicate la madre vostru, gindicutela; perocchè ella non è mia sposa, ed io non sono suo sposo. Tolgasi ella dalla sua faccia le sue fornicazioni, e dai suo seno i suoi adulterii.
- 5. Affinché to non abbin a spogliarla, e iguudarla, come era nel giorno, in cni nacque, e non abbin a ridarla come una terra deserta, s come una terra inabitabile, e a farla perire di sete.
- Non avrò compossione dei suoi figlinoli perch' si zono figlinoli di fornicazione.
   Perocchè la madre luro è una adultera .
- colei, che li concepi, è rimasa svergognata; persechè ella disse: Anderò dietro n' sniei drudi, che sni danno il sulo pane, lo mia acquo, la mio ionn, li sulo lino, il mio olio, e le snie beconde.
- Per questo, ecco che to le chiuderò la sua strada con siepe di spine, la chiuderò con una muraglia a secco, ed ella non troverà passoggio.
- Ella anderă dietro at suoi drudi, e non li raggiungeră, il cercheră, e non fi traveră e diră: Anderò, e tornecă al primo mio sposo, perch' io stava allura meglio, che udesso.
- Telpasi ella dalla un faccia la sur funcioni la sur furzioni su, ex-Percele paria di con spou, e sposi oficiele, e chiama fornicazioni, e adulpreli in idolatria e tutti gii atti di cutto rendello al simulateri, pel qual culto questa sposa infelica si separa da Dio, e la lega coi demonio. Tolgani dalla laccia la limpolenza, gi a facciataggine, con cui ella va perdota dietro a' suoi idoli, e si levi dall'amore de' suoi soluttri.
- 3. Come era nel giorno, in evi norque, ec. Il primo ratan di querta donna lonalanta da Dio all'innor di sua sposa, quei primo stato di noulità, di mieria, di defecimità, di abbeisone è patetteinemente descritto da Ezechie le 11. 5. e. e. Vedi anche Jeresa. il se ella soni si convettira, lo cide il Bignore il a priveto d'ocoli beso, la ridiorio come terra deserta, isobiololie, e priva di acque, el dia perim artio appliamento della perimo d'ocoli beso, la cida perimo della perimo ratio appliamento totale di opi grazia, e el dia perimo ratio appliamento totale di opi grazia, e
  - Sono flylandi di fornicazione. Sono fornicatori, e imitaco la foro madre, onde son degni dell'ira mia non mez della madre.
- 5-7. È rimana avrepopanto; proceche cità dissu: equata impraisamis spona ha eficie in amero i misi deva di, i anie simularei: questi sono quelli, di quali horirei riscontino di riscontino con quelli, di quali horipercedabi lo i risconderio con loco calamili, e-difficioni e sciaggre, che cila non travera in strata per corrediero a que sono amatori, e di pla se andera a certa di resi, non il trovera; se implerera l'atto de soul ibicali della di disposizioni di contra di con

- Et hace nescivit, quia ego dedi ei frumentum, et vinum, et oleum, et argentum multiplicavi ei, et aurum, quae fecerunt Baal.
- deireo convertar, et sumam frumentum meum in tempore suo, et vinum meum in tempore suo, et liberabo lanam næam, et linum meum, quae operiebant ignominiam eius.
- Et nune revelabo stultitiam eius in oculis amatorum eius: et vir non eruet eam de mann mea:
- tt, Et cessare faciam onne gaudinm eius, solemnitatem eius, neomeniam eius, sabbatum eius et omnia festa tempora eius.
- 12. Et eorrumpam vineam eius, et ficum eius: de quibus dixil: Mercedes hae, meae sunt, quas dederunt mihi amatores mei: et ponam eam in saltum, et comedel eam bestia agri.
- 15. Et visitabo super eam dies Baalim, quibus accendebal incensum, et ornabatur inaure sua, et monili suo, et iluat post amatores suos et mei obliviscebatur, dicit Dominus.
- Propter hoe, ecce ego laetabo eam, et dueam eam in solitudinem, et loquar ad cor cius.
- 45. Et daho ei vinitores eins ex codem locu, et vallem Achor ad aperiendam spem: et canet ibi inxla dies iuventutis suae, et iuxla dies ascensionis suae de terra Ægypti.
- nalmente, elte non ha, në può aver altro rifugio, ebe di lorasre all'auon mio.

  8. Ella però non sopras, cc. Questo versetto lega exidentenente coi versetto 3., onde potrebbon chindersi in una parentesi i versetti 6. e 7.
- Che offerare a Reaf. in coure di Basi, ne' accridit, e nel cuito di Basi impieganco totti il neid doni. B. É liberca in mia Inna, e il mio Inna, e. E. Indiv. como in ceresitare in cerimono sintratamente, e nel control consultation del como individuale del consoluta control del control d
- 10. La sua stoltezza. I suoi eccessi viluperosi.

  12. Da'mici amatori. Gli dei ( dice ella ), ehe lo ado
  ro, hanno dato a me tutto questo la premio dell'amore,
- ch'io porto ad essi.

  13. De giorni socrati ai Bantim, ec. Bo lasciata nel numero plurale la vore Bantim, la quale cerdo qui posta a significare non il solo dio Baal, ma lutti i faisi nunal naturali dogli Elerei ari giorni consarrati ai loco reillo.
- adorati dogli Elerei sei giorni consacrati ai loro cuito, ne'quali giorni questa impudica spona si ornava per andere ad adoratil, come fu sempre uso di fare ne'di festivi.

  14. Ma io . . . Paccarezzerò, ec. Avanti a questo ver
  - setto dovrebben mettersi il sesso, e il settimo, e alicea tutto il discorso sarribte piano, e siniziatimo. Puolta da an dei soti veggiosi i tascorei, losto, che idi comincerà a pressere a me, e a rioredarsi dell'amor mio, io l'accarezereo, l'alleliero, perche torni a me, ia tearrò fuori del lumulto, e della dissipazione, la condurrò in un lugo, done e ila non vegga, non oda, non accolli altri,

- 8. Ella però non sapeva, che io fui quegli, che le ullesti il grano, e il vino, e l'olio, e la copia d'argento, e d'oro, che offersero a Baal.
  9. Per questa io cangerò sistema, e mi ri-
- piglierò a suo tempo il mio grano, e il nuo vino, e libererò la mia lana, e il mio lino, che cuoprono la sua turpitudine. 10. Ed ora manifesterò la sua stoltezza
- 10. Ed ora manifesterò la sua stoltezza dinanzi agli occhi de' suoi amalori, ne uomo alcuno la trarrà dalle mie mani.
- 11. E porrò fine alle sue allegrezze, alle sue solennità, alle sue nuove lune, a' suoi sabati, e a lutte le feste, e a iutte le sue
  - 12. E schianterò le sue vigne, e le ficoie, delle quall ella disse: Elle son queste la mercede pagata a me da' miçi amaiori. El ia ne farò una macchia, e la disoreranno le fiere selvanne.
- 15. E sopra di lei farò veudetia de' giorni sacrati ai Baalim, ne' quali bruciava gi incensi, e si adornava de' suoi orecchini, e dei suoi vezzi, e andava dietro n' suoi drudi, e non pensava più a me, dice il Signore.
- 14. Ma io poscia l'accurezzerò, e la monerò nella solliudine, e parlerò al cuore di lei,
- 13. E a lei darò i suol vignaiuoli del medesimo luogo, e la valle il Achor per comincimueuto di speranza: e quite la canterà come ai giorni di sua glovinezza, e cosue ai giorni di sua uscila dolla lerra di Egilto.
- ehe me, gio al cuare di lei pariero, Quasto lungo è la Chiesa (come appariere da tuith quello, che segue), è in quevia e à most loi pariere de l'accident de l'accident de l'accident e involve de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident a mome di solitatione allode a lutte quelle cose, els Biots fee pei pepolo Elero a di destro, le quali cose con lorstimabil vantaggio sono fatte da lui nella ehiesa a favore de rescient.
- \* 13. É a fei don i suoi rispaniunii del medesimo lungo.

  Come nell'escita dell' Editio n dei di lata Sinangua per

  issuoi coltivateri, e conduttieri Moni. Arome, e Giossi
  con el son ritorno dalli cuttivita di Rabilonal darbillionio

  Escita, Neternia, Aggeo, Matchia; e molto piu alla ve
  unta del Cristo decelle per suoi capie, pastori gli Aposti
  il, che sarramo dello stesso (nogo, e)ce della siessa na-
  - E la reile di .debe per consistences del spersors. Se consiste la quella vicini la quella consiste la quella vicini le quella consiste la quella vicini le quella consiste la quella consiste la quella consiste la quella consiste del quella quella quella consiste del quella qu
  - camminamento alla propagazione del Vaagelo.

    E quiri cità conterè ec. Come ari tempo, in cui giovina

- 16. Et erit in die illa, ait Dominus: vocabit me Vir meus: et non vocabit me ultra Baali.
- Baall.

  47. Et auferam nomina Baalim de ore elus, et non recordabitur ultra nominis eorum.
- 48. Et percutiam cum eia fordus in die illa, cum bestia agri, et cum voluere coeli, et cum reptili terrae: et arcum, et gladium, et belium conteram de terra: et dormire eos faciam fiducialiter:
- Et sponsabo te milii in sempiternum: et aponsabo te milii in iustitia, et Indicio, et In misericordia, et In miseralionibus.
  - 20. Et sponsabo te milii in fide: et scies quia ego Dominus.
- 21. Et erit in die illa: Exaudiam, dieit Dominus, exaudiam coelos, et illi exaudient terram.
- 22. Et terra exaudiet triticum, et vinum, et oleum: et haec exaudient Jezrahel.
- 25. Et seminabo eans mihi in terra, et miserebor eius, quae fuit Absque misericordia.
- 24. \* Et dicam non populo meo: Populus meus es tu: et ipse dicet: Deus unens es tu. \* Rom. 9. 25., 1. Pet. 2. 10.
- tultora sotto la condotta di Moré nell'uncita sua dall'Egitto dopo il passaggio del mare Rosso ella cantò il celebre canicto, in cui rendette a Dio grazie della sua liberaalone, così lo stesso canicco ella ripetera nella liberazione da una pegiore, e più fonesta schiavita, di cui quella era una debole figura, schiavitu, da cui sarà ella sciolta per opera di Gesu Cristo, Vedi Zzod, Xv.
- 16. Nos chiomeranumi più Basti. Questa spota rinnita ni sto Dio, e suo spoto, arrà talmente in odio i fahi det, che ella adorò una volta, che pariando al suo spoto non gil darà mai il nome di Bactins, che vuol dire, suo signore, moi morito, prethe questo nome fu profasato coll' usario a indicare lo faise divinità; ma dirà faci, mio Sposo.
- 18. Allonza tra loro, e le fiere selungor, ec. Queste sière, accelli, retilli ec. foros vedut la quel gra o lenuo-tom ostata all' Apostolo Pietro, che udi nas voce, cha a lui dicera: Uccidi, e mangia, e algaliteavansi per esti gli uomini truci, a barbari, i quali doveano aver parte alla pace, ed all'allenza Cristillaca. Vedi Mit.
- B. Farco, e la spada... leverà se. Yedl Insi. 31. 6. 7. 10. E meco li spacerò in eferno. Sullto, che si pada di spossilito perpetuo, indissolubile, eferno, un tale sposilitio non poò essere, se non quello di Cristo colla chiesa, onde la chiesa non poò mancare, come mance la sissappa. Mediante la giuntizia e il giurizio, er. Ti spozzo fire. Ti spozzo fire.

- 16. E quello sarà il giorno, dice il Signore, in cui ella chiamerannii suo sposo: e non chiamerannii viù Boali.
- re, in cui etta chiamerannin xuo xpono: e non chiamerannii più Baali. 17. E leverò dalta bocca di lei i nomi di Boolim, ne dei nomi loro avrà più me-
- 18. Ed io farò in quei giorno alleanza tra loro, e ie fiere selvagge, e gli uccelli e lutti i retittii della terra: e l'arco, e la spada, e la guerra leverò dalla terra, e farò che ripatho in sicurezza.
- E meco ti sposerò in eterno; e meco ti sposerò, mediante la giustizia e il giudizio, e mediante la misericordia, e la bentquità.
- 20. E meco ti sposerò con fede, e me conovcerai per Signore.
- 21. Ailora sarà (dice il Signore), che io esaudirò i cieli, e questi esaudiranno la
- lerra;
  22. E la terra esaudirò il grano, il vino,
  e l'olio: e questi esaudiranno Jezrahei.
- 23. E io me lo sporgerò qual semenza per terra; perocchè io avrò compassione di lei

che era la non compassionato.

- 24. E dirò a quello, che non era mio popolo: Tu sei mio popolo; ed egli dirà: Tu sei mio Dio.
- vestendoti della vera giustizia, a liberandoti da'luol nemici, o coronandoti di misericordia, a di grazia. Tulto questo è come il perzo dato dallo sposo per comperanquesta sua sposa. Vedi Tit. 3. 5.
- questa sua sposa. Vedi Tit. 3. 5.

  20. Con fede. Adempiendo con invariabile fedeltà tulte
  le promesse faita da me in tuo favore.

  21, 22. Ia esuadirò i cieti, ec. in questa bellissima gra-
- dazione e nierabilmente apiezato il concerto di tutti e creapere sotto l'erolize della Pervetteraza: i celli divisiferazio di verazare le pionge a benedicio della terra, il quale chie, o dendori a i stansa poggica; c in a terra escudira: il di lei a benedicio degli tonolio, e il vino, il grano, e Piolio consolicaziono, e utifirano l'erarbid, cioli il grano, e Piolio consolicaziono, e utifirano lerarbid, cioli il grano, e Pioti di lei a benedicio degli tonolio, e il vino, il grano, e Piolio consolicaziono, e utifirano lerarbid, cioli il signito, e Pioti perpole di Dio. Con queste ligare vien significato, cono tatti i besi significati, tutti e grazzi di statte, e
- como tatil i beni spirituali, totte le grazie di salute, e lutti i doni celesti haranno comunicati in gran copia al credenti per Gesu Cristo. 23. Me la sporgero qual semenza per terra: ec. Questa spora, e. a suoi principi, gli Apostoli, saranno da me
- sta spoza, a l suoi priocipi, gli Apostoli, saranno da me sparsi per intita la terra qual preziosa celesia semera, onde gremoglierà messe grandissima di fedeli, e di santi. Pravechi in aurò compusazione ec. Queste parole, a quelle del versetto seguente sono chiare per quel che si è detto di sopra, e moito piu per l'appilicazione fattane da Paulo 8 86m. 18. 25.

# CAPO TERZO

- È conundato al Profeto di amore una adultera, la quale però lo aspetti per motti giorni, perchi i figliatti di Israele per motti giorni si staranno senzo re, e senza sacrifizia, e finalmente torneranno al Siguare.
- Et dixit Dominus ad me: Adhuc vade, et dilige mulierem dileetam amico, et uno donno omala dall' amico, e adultera:
- Fa'ancora, ed ama una donna ce. Questa donna di-Profeta, secondo alcuni rappresenta le due tribu di Giuversa da quella, la qualo per ordine di Dio fu sposata dal da, e di Brolamia, ma forse meglio noi diremo, che ella

adulteram: sicul diligit Dominus filios Israel, et ipsi respiciunt ad deos alienos, et diligint vinacia uvarum.

vinacia avarum.

2. Et fodi cam mihi quindecim argenteis, et coro hordei, et dimidio coro hordei.

 Et dixi ad eam: Dies multos exspectabis me: non fornicaberis, et non eris viro: sed et ego exspectabo te:

 Quia dies multos sedelmut filii Israel sine rege, et sine principe, et sine sacrificio, et sine altari, et sine ephod, et sine theraphim:

B. \* Et post hace revertentur filir Israel, et quaerent Dominum Deum suum, et David regem suum, et paveluut ad Dominum, et ad bouum eins in novissimo dierum.\* Ezech. 34, 23.

è figura delle dodici tribu, lo che sembra e idente per quello, che diesi vers. 4. 5. Iddio adunque dice al Profeta, che ami, cicè penda cura di una doona amsta dall' assico di lei , cicè dal marito, ma infedere, a adultera nella siessa gnisa, che il figlicolò di I sraele sono amati da Dio, e contuitociò volgendo a lui emplamente le spati-

le, il rivolgono verso i faisi dei.

di anosao fi elianere. Cioci il vino fatto col pigiar le vinacca mellendovi dell'acqua, donde ne veniva quello,
che da noi dicesi seguerello, e ecquello. Vedi Plino sav.
to. E sviloperata la stottezza degli Ebrei, i quali arcedu
in casa il vico puro dei cuito dei vero Dio, vanno a cercar fuori on vino di nesuna nestanza. com' èli cuito de-

gii dei stranieri.

2. Ed to me la comperni per quindici monete se. Per ritraria dalla sua cattiva vita, je dà il Profeta quindici sicili d'argento, e il redo. Questa non e is dote, con cui egli si comperi costel per sua moglie, perocche egli mo la spone, ma tutto questo a creci data o note il pet vitto di una anno, e tutto questo a creci data o note il pet vitto di una anno, e tutto questo messo losieme è si poca cosa, he dimantra ia vile condizione di essa, e forzo servina.

per pane delle persone piu meschine.

3. Ta mi sapelterai modii geerai, ee. Tu starai sotto ta mis cautodia per modit tenpo, non anderai vagando come prima dietro a'tuoi amatori, e starai iontana da ogni suomo; ed io prer aspetterò, che ilu i converta, e prenda sentimenti di vera penitenza, per riconolitarii, e riunurii cot ium matto. Vedi Cald. Hieros. ee.

4. Peroché molti pierai starona i faginoli d'Irrade sezua rr., er. Predicell Profetta la dispersione degli Exrel, a la rovina del regno quasi colle stesse parole, con qua la protenta da Azaria Profetta. Parad. 3. 7., dore poò vederal quello, che si desto. Eco adunque il presente orrible stato a col è ridotta il Socaogos. Ella com ha re, ne principe di son natione, non ha vecefizió, ne latare data distruzione del tempo fino a questo di, cla non ha redata distruzione del tempo fino a questo di, cla non ha

appunto came il Signore ama i figliuoli d'Israrle, ed eglino volgon gli sguardi agli dei

stranieri, ed amono le vinacce.

2. Ed lo me la comperal per quindici monete d'argento, e un coro di orzo, e mezzo coro di grano.

3. Ed lo le dissi: Tu mi aspetterat molti giorni, non commetterai adulterio, e starai senza uomo: ma io pure ti aspetterò.

h. Perocché molti giorni staranno i figliuoli di Israele senza re, senza principe, e senza sacrifizio, e senza altare, e senza ephod, e senza theraphim:

B. E dipol torneranno i figituoli d' Israele a cercare il Signore Dio toro, e Davidde toro re si necosteranno con temenza at Signore ed a' suoi beni alla fine de' giorni.

enhed, ne theraphim. L'enhed, ornamento proprio del pontelice, di cui rivestito egli coll'Urim c Tummim rispondeva a quei, che lo consultavano, viene in questo luogo a significare non lanto il Pentificato, quanto la prolezia, di cui non avranno più esemplo gli Ebrei. S. Cirillo, Teodoreto ec. La voce theraphini lo questo tuogo e posta a significare i Cherubini, e gli altri ornamenti del tabernacolo per sentimento di s. Girolamo; onde abbiamo qui predetto, come gli Ebrei saranno privi per longo tempo di tutti i privilegi, e di tutti i segni della religione. Ma theraphim vuol dire statue, simulacri, e questa parola è usata nelle Scritture anche a significare i simolacri de'falsi numi, come quelli rubati al padre da Rachele. Gen-XXI. 19., e quelli di Micha Jud. XVII. 5. Per la qual cosa molti altri supponendo, che i theraphim sieno qui di'idoli, vogliono, che si accenoi, come la lunga separazione degli Ebrei dal loro Dio, non sarà effetto (come lo fu altre volte) della loro idolatria, da cui veramente stetter Iontani costaniemente dopo il ritorno dalla cattività; ende s'el saranno dispersi, e rigettati da Dio, e senza con Incione, questo rigettamento avrà lutt'altra cagione che l'idolatria; ne altra cagiune saprebbono esal stessi trovare se non il rifluto, e la uccisione del Cristo, come pure no-

### CAPO OUARTO

Minaccia contro il paese d'Ieraele pe' molti peccati di quel popolo, il quale rigetta la buona dottrina , ed è dedito all'idolatria. Dio abbandonerà Ierarle nelle sue iniquità , e desidera , che Ginda non lo imili.

 Audile verhum Domini, filii Israel, quia indicium Domino cum habitatoribus terrae: non est enin veritas, et non est misericordia, et non est scientia Dei in terra.

1 Foi , figliuoli d'Israele. Parla alle diesi tribu. Perchè non e scienza di Dio sulla terra intende la scienza Utille la parola del Signore volt, figliuoli di Isrnele, percochi il Signore viene a far giuditio siegli ubbitatri si guesta terra; percochi noi è verità, e ma è misericordia, perché non è scienza di Dio sulla terra.
 pratica, per cal Dio non soi il conoce, ma si verene, e si our accile oper anche più, che colle parole.

- Maledietum, et mendacium, et homieldium et furtum, et adulterium inundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit.
- Propter loc lugebit terra, et infirmabitur omnis qui hatitat in ea, in bestia agri, et in volucre coeli; sed et pisces maris congregabuntur.
- buntur.

  4. Verumtamen unusquisque non iudicet, et non argustur vir: populus enim tuus, sicut hi nui contradicunt sacerdoti.
- B. Et corrues hodie, et corruet cliam propheta tecum: nocte tacere feci matrem tuam.
- Conticult populus meus, co quod non labuerit scientiam: quia tu scientiam repulist , répellam te, ne sacerdotio fungaria mihi, et oblita es legis Dei tui, obliviscar filiorum tuorum et ego.
- Secundum multitudinem eorum sie peccaverunt milii: gloriaus eorum in ignominia commutabo,
- 8. Peccala populi mei comedent, et ad Iniquitatem corum sublevabunt anlmas corum. 9. Et crit sicut populus, sie sacerdos: et visitabo super cum vias cius, et cogitationes cius
- Et comedent, et non saturabuntur: fornicati sunt, et non cessaverunt; quoniam Donninum dereliquerunt in non custodiendo.

reddam ei.

- 11. Fornicatio, et vinum, et ebrietas auferunt cor.
- 2. El esque incutar il sesque. Ollimamenta l'Calèno, e c. Giròlano olo nome di assure interero con percoto, perche il sangue, che res immondo per gil Eberi secondo i tegni. el era albonitarenie, vie posto a significare e contanto i tempo de la significare e contanto i tempo del contro il seniore. Il semo adunque si è re rella visa e contanto i tempo. Il semo adunque si è re rella visa di costoro il sangue inelezia il sangue, un pecculo incaina l'altro; agglongono peccata a peccati, e accumulano semi-raltro; agglongono peccata i specto, e Per questo la terra per-
- Nissuno però faccia rimprovero, ovver correzione ad alcuno; ec. E loutile II pensare a far rimproveri, o coerezione a costoro.
   K come chi sta a tu per tu coi sacerdote. Si potrebbe
- ancorn tradurre: Il popolo tuo è quello, che eta a lu perlu ec. L'avverbio sirui non è sempre segno di somignaza, un talvolta anche di verità. Vedi Josse. I. ti. Il toopopolo è tanto indoctie, o ostinatamente freso nei maioclie se un sacerdote gli paria per ammonirio, si metterà a illigare con esso.
- 5. Ma lu oggi anderai in revina, ec. Ma lu, n Isroele, ben presto caiserai nell'ultime sciagure, e teco i tuoi falsi Profell, i tuoi adulatori. In quella notte di calamità, e di miseria (parla della cattività, nella quale sazanno con-

- 2. La bestemmia, e la menzogna, e l'omicidio e il furlo, e l'adulterio la hauno inondata, e il sangue incalza il sangue.
- 3. Per questo la terra sorà in pianto, e ne litti i suoi abitanti soranno in tanguore, e le bestie della campagna, e gli uccelli dell'aria, e i pesei siessi del mare periranno.
  1. A. Missuno però faccia rimprovero, ovver
  - correzione ad ulcuno; perocche il popol tuo è come chi sta a tu per tu col sacerdote. B. Ma tu oggi anderai in rovina, e teco
  - B. Ma tu oggi anderai in vovina, e teco andera in rovino ii profeta. In quella notie forò taeer ia madre tua.
     B. Il mio popolo è rimano muta, perche
  - era privo di scienza. Perehe tu rigettanti la scienzo, per questo io li rigetterò, affinehè lu mon eserciti il mio sacerdozio. Tu pol ti se' scordata della legge dei tuo Dio, ed io pure mi scorderò de' tuo fiattuoti.
- 7. Più si son eglino moltiplicali, e più son eresciuti i loro peccali: io cangerò in ignominia la gloria loro.
  - 8. Mangiano i pecenti del popol mio, e mentre egli pecea, gli fan coraggio. 9. Onde qual é il popolo, lat sarà il sa-
  - cerdole, e io punirò sopra di lui le sue azioni, e renderò a lui la mercede de' suoi pensamenti.
- 10. El mangeranno, e non si satolleranno; hanno prevarieato senza darsi mai posa: hanno abbandonoto il Signore, non ostervando la tegge.
  11. L'impudicizia, il vino, e l'ubria-
- ehezzu tolgono il bene dell' intelletto.
  - dotti) lo ridurro ad un mesto sitenzio in nazione, in cui un ser ante. Egil e tito, che parta alla repubblica di Israeli. a. E rimaso maio. È ridotto al silenzio, come un unmo gli morto, perchè era peivo della vera scienza, della scienna di sabute.

    Perchè ta ripettusti in scienzo, ser. Tu rigettanti la scien-
- a za di salute, è perdesti per sempre il sacerdosto istitutto de me Sappiamo, che Jeroboam autore dello scisma errela accerdosti edgi sonuisi igitati delle piele, che non crasse dello sirpa di Levi. Vedi III. Bep. XII. 31. 32. Cosi Samaria disenticio anche in questo la legge del Signore, e questi dell'aggi di lei si dimentico, a gli abbandono alle para locitazzioni del loro coore.
  - 8. Masjiano i preceti del pspol mis. I ascredol di quatto topole mandiano in carati datio celte, che differissono per la pocazi della della stesso popolo. È piu che creditile, che il apposal incerdoli, che ertano sette discle tribu per tener quiefa la concienza del popole nello neisma, rifenerero tra elarre cose annole i sarcritti di negliazione, i quali veni-paratico della concienza del popole nello neisma, rifenerero tra elarre cose annole i sarcritti di negliazione, i quali veni-paratico, che toccasa lacro della vittime. Quiedi soggiunzi, che la recet di pignera al pescatori coli do notto il precipio.
- calo, facevano ad essi coraggio.

  2. Onde qual è il popolo, tat anni il sacerdote. Tratterò
  nella sicasa munitra i ascerdoti , è la plebe : la sorte degli uoi, e degli altri sara l'istessa; anderanno schiavi
  nell'Assiria i sacerdoti, ed il popolo.
  - tu. Vangeranno, e non si satolierenno. Ottimamente s. Girolamo: Siccone la giustista natolla, cost l'anquile, che non ha contara, delude fruudocintennet quelli, che di sun ei cibano, e muto laccia il seno di chi la divora. Perocche la cupidità è insazziabile, e quento più cerca di nodisforzi, leuto più diriene effamata.

- 870
- 12. Populus meus in ligno suo interrogavit, et lueulus eius annontiavit el: spiritus enim fornieationum decepit eos, et fornicati sunt a beo suo.
- 13. Super capita montium saerificabant, et super colles accendebant thymisma: sublus quercum et populum, et terebintham, quia bona eral unibra eiua: ideo fornieabuntur filiae vestrae, et sponsae vestrae adulterae erunt.
- tå. Non visitabo super filias vestras eum fuerint fornicatae, et auper sponsas vestras eum adulteraverint: quoniam ipsi eum merefricibus conversabantur, et eum effeminatis sacrificquant, et populus non intelligens vapulabit.
- 48. Si fornicaria tu tsrael, non delinquat saltem Juda: et nolite ingredi in Galgata, et ne ascenderitis in Betkaven, neque iuraveritis: Vivit Dominus.
- 16. Quoniam sicut vacea lasciviens declinavit tarael: nunc pascet eos Dominus, quasi agnum in latitudine.
  - 17. Particeps klolorum Ephraim, dimitte eum.
- 18. Separatum est convivinm eorum, fornicatione fornicati sunt: dilexerunt afferre ignominiam protectores eius.
- miniam protectores eius.

  19. Ligavit eum spiritus in alis anis, et confundentur a sacrificiis suis.
- 13. Un pezzo di legno. Un idolo, che non è altro, che un pezzo di legno. Coni motiti Interperti. Ma molto imeglio a. Girodamo per questo legno latende le bacchette, delle quali si facera uno per indovinare. Se ne è pariato, e veduto l'exemple Ezch. xx. 31. La fornazione è qui la passione di questo popolo pel ritil empi, e per le superatizioni dell'idolaria.
- 13. Per queste le vastre Apliante Jerens gette del trescerer, ex. Anche l'Apottolo dinomtro, che la gistat pera el questi, che rispittaziono il vero Dio, per adocare i ladi est. il la l'epottate i trasco. Dio, chi ci cadesareo di est. il la l'epottate i trasco. Dio, chi ci cadesareo la dei, al la li percente i trasco. Dio, chi ci cadesareo la dei, al la ligitate di cadesareo del cadesareo, chi la Proccide costereo comercarazione ec. Do lascere, chei glia e le sposa di costerio, perceta eggli continuo esta chiato, e il discottrito, perche nertitano resil ancha quecon tomicial associa peggiori di questi di mala vita, e con usonital associa peggiori di questi di
- con nominal abstrat progiect di sportet.

  \*\*The state of the state of

- 12. Il mio popolo ha consultato un pezzo di legno, e le sue bacchelle hon predetto a lui il faturo: perocché lo spirito di fornicazione git ha offascinati, ed hanno voltate le spolle al Dio toro.
- 13. Sulle vette dei monti offersero sacrifizi, e sulle colline abbructorono i timiami, e sotto la quercia, e sotto il pioppo, e sotto il tercivinto, perché i' onsbra di essi era gradita: per questo ic vostre figliuote faran getto del loro onore, e le vostre spose saranno abultere.
- 18. lo non castigherò le voatre figlinole, quando areramo peccato, nè le voatre sposse, quondo saran dicentate adultere: perocché castoro conversavamo colle meretrict, e andavamo a far sacrifició con gil effenniani. Per la qual cosa questo popolo senza intelletto sarà percosso.
- 18. Giaeché tu, o Israele, li se' dato alla fornicozione, non peechi almeno Giuda. Or non vogliche entrare in Galgal, e non salite a Belhaven, e non fule quel giuramento: Vive il Signore;
- Perocchè Israele è uscito di strada come una vacca indomita: adesso il Signore lo menerà a patecre come un agnello in spaziosa compagna.
- Ephraim ha fatto società engl' idoli: lasciolo stare.
- 18. Egli ha a parte i suoi conviti, è caduto nella più orrenda fornicazione: i suoi protettori hanno amota la sua ignominia.
- protettori hanno amota la sua ignominia. 19. Li porta il vento legati alte sue ale, e i lor sacrifizi saranno la loro vergogna.
- né Dio, nè la fede in lui avessero piu nel cuore; onde vooi dive: guardatett dall'imitare quegli empl, i qua adornado gii dolt, colla alessa locra contaminata colla lancazzione di quelli, proferiscono il nome mio, e giunno, proferendo l'incomunicabile nome mio, e dicado: Vive II Signore. Nell'Ebreo è qui ii nome Jerborah. Ils. Adesso ii Signore los meneria a pacere ec. Poiché
- leracie quasi vacca indomità ha acoso il giogo, e se ni e ilo dose il tirava la sua ferenzia, rgil ben presto sarà renduto limido, quieto, umale come un aportio, quando cioè soggiogalo dagli Assiri, il Signore lo farà andare a pascere nelle vasie campagne degli siessi Assiri. 17. Lesciolo stare. Ron il impacciare con israele, o
- 17. Lusciolo store. Non ti Impacciare con Israèle, o Giuda, non ti impacciare con questo popolo, che ha fulta società cogli idoli, e della loro mensa è divenuto parlecipe.
  18. Egli ho a parte i suoi conviti. In vece de' sobri, c
  religiosi convitti di carità, cha si fanno dinanzi a me nel
- unio tempio, turace ha i suoi convili a paria, convili piessi di indemperanza, e di craposa, e di disonesia, i quali conviti rgli fa dinanti al suoi del.

  I suoi protetteri hanno essuiu la sua i panoninia. NelPièreco i ha 1 suoi avuli, che è ottimamente tradotto:
  I suoi protetteri, cioè i suoi principi: questi dice, che
  hanno amatio di ridurre l'arace io istato d'ignominia.
- locitandogli all'idolatria, e a tutti gli eccrsi, che ic van dieiro.

  18. Li porta il vento legati alle suc ale. Saranno condotti via a precipizio nell'Assiria colla tiessa rapidita, con cui anderebbono, se il vento se il portasse. V'ha

### CAPO QUINTO

Dio pnairà Israele, e anche Gindu, ne varra loro l'ninto degli nomini, gnanda ad essi Dio è avverso.

- 1. Audite hoe sacendates, et atlendite domus Israel, et domus regis auscultate : quia vobis iudicium est, qunniam laqueus facti estis speculationi, et rete expansum super Thabor.
- 2. Et victimas declinastis in profundum: et ego eruditor omnium corum.
- 5. Ego scio Ephraim, et Israel non est absconditus a me: quia nune fornicatus est Ephraim, cuntaminatus est Israel.
- 4. Non dalunt cogitationes suas ut reverlantur ad Denm suum; quia spiritus fornicalianum in medio corum, et Dominum nan cognoverunt.
- 8. Et respondebit arrogantia Israel in facie cius; et tsrael, et Ephraim ruent in iniquitate sua, ruet cliam Judas com eis.
- 6. In gregibus suis, et in armentis suis vadent ad quaerendum Dominum, et non iurenient: ablatus est ab eis.
- 7. In Domino praevaricati sunt, quia filios alienos genuerunt: nunc devorabit eos mensis eum partibus suis.
- 8. Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama: ululate in Bethaven, post tergum tuum Beniamin
- 9. Ephraim in desolatione erit in die correptionis: iu tribubus Israel ostendi fidem. t. Udite adesso, o sacerdoti. Sono I faisi sacerdoti, ebe

erano istiiuiti da Jeroboam

ali idulairia.

- 1. Udile adesso, o sacerdoti, pon mente in, o casa d' Israello, e tu, casa del re, ascolia: perocche di voi dee farsi gindizio, mentre in cambio di sentinelle stele divenuti incciuolo, e rete tesa zul Thabor.
- 2. E le vittime faceste cader neil' abisso. to però vi ha istrutti tutti.
- 3. la conosco Ephraim, e non è a me ignoto Isrnele: so come adesso Ephroim è farnicatore, e Israele è contaminato.
- 4. Ei non rivolgeranno i loro pensieri a tornare al Dio laro; perchè lo spirtto di fornicazione li domina, e non conoscono il Sianore.
- 5. L' arroganza, che Israele porta sulla faccia deporrà contro di lui; e Isrnele, ed Ephraim andernano in rovina per la loro iniquità: anderà fu rovina con essi anche Giuda.
- 6. Anderanno cercando il Signore coll' offerta de' greggt iaro, e degli armenti, e nol troveranno: egli se n'è tto da loro.
- 7. Han mancalo di fede al Signore; perocché han generati de' figliuoli bastardi: adessò un mese il divorerà colle lor possessioni.
- 8. Suenate la buccina a Gabaa; la tromba a Rama: st alzin le urla a Beiknven dietro
- alle tue spalle, o Beniamin, 9. Ephraim sarà desotato nel di della vendelta. Mi son dimostrato fedele riguardo alle
- da' loro armeoti , cercheranno di piacare Dio, quandu saranno ridolli in miseria, ma inullimente
- In cambio di sentinette. In vece di vegliare al bene del-7. De figlinali instardi. Bastardi, cine riguardo a Dio, padre degli Ebrei: perocché questi figliuoli di genitori ia repubblica, vai sacerdoti, e tu, casa dei re, rioè tu, o re , e vol principi di Israele siete divenuti occasione rversi ne Dio conoscono, ne sono riconosciuti da Jul. d'inciampo, e di rovina silo stesso popolo, come lo è per gii uccelli ii larciuolo, e la rele; dice rele lesa sul vere sposale donne infedeli, colle quali era proibito agli Eleri di contrar matrimonio. Ezod. 33317, 16. La cosa Tiabor, perché il Thabor doves esser juogo di moita caccia. Vedi s. Girolamo e Teodoreto.

tribù d' Israele.

- pop è incredibile. 2. E le vittime foceste cader nell' abisso. Allade a Adesso no mese li disorerà ec. Se si prende la voca un' aitra maniera di caccia, quella delle fosse cieche. Voi mese per un curto spazio di tempo , il senso è chiaro: in avete faiii cadere nella fossa deil' empietà, e nell'abisso brevissimo lempo periranno con tutle le loro facoltà. Altri, senza discostarsi molto da gnesio senso, vogiono, della vostra falsa politica, e della vostra ambizione. Jo che si spieghi in voce menais per ogni mest, come se fanore perdelle in irvaneni scorrerie de' nemici nei parte però vi Ao istruiti tutti. In però non vi bo Insciati uell'ignoranza: vi ho mandati i mici Profeil ad istruirvi, e a di Israele a'tempi di Phui, di Thegiathphalasar, e di
  - 8. Suenate In buccinn a Gabna, In tromba n Roma: ec. Rams , e Gabas erann deila tribu di Gluda : Bethaven era a' coofiul di Benianin dietro a Beniamin, verso fa tribu di Ephraim. Si suonera la tromba, e la buccina ne la terra di Giuta; quando verranno gli Assiri contro li parse delle dieci tribu, si suonerà (dico), perchè in tanta vicinanza anche Gioda, a Beniamin avran da temer grandemente, e si prepareranno alla difesa; ma in urla grandi saranno a Bethaven, cioè nella casa dell'iniquità,
  - suita quale piomberà l'ira divina. Vedi espo IV. 16-S. Mi son dimostralo fedele riquerdo ec. Ha faito vedere, ch' io son verace, gasligando la dieri iribu, come lo avea tante e tante volte predetto.
- be tradurre ancora: La impudenza di Israele deporrà contro di esso in faccia a lui; viene a dire la sfrontataggine, eon cui egil si abbandona ad ogni eccesso, sarà un testimone invincibile, che lo accuserà in faccia, senza ch' ei possa risponder parola. A. Coll' offerta de grengi toro, e degli armenti, ec.
- Colle vililma di agnelli, lori ec. prese dai greggi loro, e

de mali gil uomini infelici divenuti vittime sclagurate

faryi conoscere li maie, che facevate tutti quanti a voi alessi 3. lo conosco Ephraim, e non è n me ignoto Israele.

Per Ephraim, tribu principale, è inteso la siesso, che per Israele, cice il popolo delle dieci tribu.

4. Lo spirito di fornicazione. Il furore, che il porta

5. L'arroganza, er. Ovvero: La impadenza. Si poirel

872 OSEA CAP. V

- Facti sunt principes Juda quasi assumentes terminum: super cos effundam quasi aquam iram meanı.
- aquam iram meant.

  44. Calumniam patiens est Ephraim, fractus
  indicio: quoniam coenit abire nost sordes.
- 12. El ego quasi tinea Ephraim: el quasi putredo domui Juda.
- 45. El vidit Ephraim languorem suum, et Juda vinculum suum: et abiit Ephraim ad Assur, et misit ad regeu uttoreu: et ipse non poterit sarner vos, nec solvere poterit a vobis vinculum:
- 48. Quoniam ego quasi leaena Ephraim, et quasi catulus leonis domui Juda: ego ego capiam, et vadan: tollam, et non est qui erual.
- 48. Vadens revertar ad locum meum: donec deficialis, et quaeralis faeiem meam.
- 10. Son come quelli, che manorene i termini. L'an probibi severamente dalle leggi so innocere i bermini poli per diviliogene le possessioni. Berder. Alla 16. 1376. Tr., e ai vined as florbe 1377. 2., che il fact ora considerativa di la companio di la companio di la companio di cere di la companio di la companio di la companio di cere di trasferire segli fedel l'enorce devoto al solo vere Dio. Son di trasferire segli fedel l'enorce devoto al solo vere Dio. Son di trasferire segli fedel l'enorce di consoli di la companio l'erroris del con s'etnic. Son un salto laterpreteferente cont acque sopre di cesi il nis degna. Ner seque, serche investinationi un suo d'aguaza, con l'a
- resta quata trepout una genera.

  11. Ephraim patriare opprassione, et é soverchinto ec.

  Ephraim sarà opprasso, e soverchinto dagli Assiri logiostamente, percobe questi sono veramente litamati (Vedi
  Isai. XVII. 3. 4. 5. 1m. 4.). Ma questo è giostamente faito
  a loti, perchè si diede ad concrer le sozzore, eloè gli
  aboninerosi si simulacri.

resta quasi neppure uoa goccia.

abominevoli simulacer.

12. E io (ara) come tignunda ec. Gli Assiri adunque saranno mandali da me a punire l' Idolatria di Epiralm., a a ponire dipol anche Giodai, da me, che arci per Epiralmi come ligouola, che in poco tempo fora, e roda un modie panno di lana, e per la casa di Giuda sarci come tario.

- I principi di Giuda son come quelli, che smuovono i termini: verserò com' acqua sopra di essi ii mio sdegno.
- Ephraim patisce oppressione, ed è soverchiato in giudizio; perchè si diede a sequire le sozzure.
- 12. E io (sarò) come lignuola per Ephraim, e come tarlo per la caso di Giuda.
- 13. Senti Ephraim la sua flacchezza, e Giuda il suo male. Ed Ephraim ricorse all' Assiro, e (Giuda) chiamò un re in sua difesa. Ma questi non potrà rendervi sanità, nè liberarci dal vosiro male;
- th. Perocché to son come una lionessu per Ephralm, e came un giovin lione per la casa di Giudo. Io, io farò mia preda, e me n'anderò, la prenderò, e a me nissuno la ritorrà.
- 18. Me n' anderò, e tornerò al mio luogo, per sino a tanto che siate ridoitl atl' estremo, e cerchiate di me. che consuma un po' piu adazio, e coo un po' piu di tan-
- po uo legno dopo.

  1. Senti Epirarius la sua fiacebezza, er. Dopo la morle di Zeccaria occiso da Seliuma, a di Seliuma occiso da
  Manahem, questi per asistemera i suo respo, comproi la
  protezione di Phol, er dell' Austria colio schero di militi
  cherciti er. Rey, x 16, 32. Achte e di Giuda cerce la
  protezione di Targhaltphilamera er. Rey, x 17 (1014), este
  gli enaceritamono, e intamente distinuareo ambidosi presa
  ni. Albiana suppilito la voce Gieda con s. Girolamo, ci
  militari e de escolitacioria in seconariamento, percio
  militari e de escolitacioria insecratamento, percio
- è visibile, che il Profeta in tutto il versetto parla altercativamenta dell'uno e dell'altro popolo; e così pare nel versetto seguente.

  14. Perocché in son come una tionessa cc. Nessuno potrà assare, nel liberare Ephralim, e Giuda, percie lo soon il vero terribili nemico di ambedue il regni.
- 15. Tornerò al mio lasgo. Abbandonata la terra di Istuele, e di Giuda, abbacdonato il mio tempio, me o' andero al cello, losgo di mia reidenza, donde saro spettatore delle vostre calamità, oe tornerò a visitarvi, se non quando strelli da' mani vostri, tornerda a cercar di me colla penitenza.

# CAPO SESTO

Nella tribolazione tornano al Signore , e da lui sperano fermamente la salute. Doglianze e minaece di Dio contro Israele, e contro Giuda.

- tu tribulatione sua mane consurgent ad me: Venite, et revertamur ad Dominum.
- Quia ipse cepit, et sanabit nos: percutiet, et curabit nos.
- Vivificabit nos post duos dies: in dle tertia suscitabit nos, et vivemus in conspectu
- 1. Al mottino si alzeranno ce. Posti sella tribolazione, e nella cattività hen presto si volgeranno a cercar di me, o si eserteranno i un l'altro a non frapporre dimora in iornare a me colla penitenza. Paria di israele condotto nell'assiria e di Giudo condotto a Babilpolia.
- 2. Ci ha rapiti. Alfude alla similitudine della lionessa, e dei giovio leone; cap. v. 14.

- 1. Nella loro affizione al mattino si aizeranno per venire a me. Su via torniamo al
- Signore:
  2. Perocché egli stesso ci ha rapiti, e ci
- salverà; ci ha percossi, e ci guarirà.

  3. Egli ci renderà lo vita dopo due giorni, e il terzo giorno ci risusciterà, e vive-
- Egli ci renderà la vita dopo dne giorni, e il terzo
  giorno ci rissociaria. Conviso premettere primo, che due
  giorni significano un tempo breva. Così Ness. In. 32. M.
  13. Isali. xvii. 6. ec., in secondo lougo la calitività Baltilouica e sovente rappresentata come una morti. Nell Den.
  M. 1. 2. Ezech. XXXV. 11. 12. 25. ec. e molto più la
  spirituale cultività degli unmit sotto la potesti deri de-

cius. Sciemus, sequemurque, ut cognoscamus Dominum: quasi diluculum praeparatus est egressus cius, et veniet quasi imber nobis temporancus, et serotinus terrae. \* 1. Cor. 15. 5.

- 4. Quid faciam tibi Epiraim? quid faciam tibi Juda? misericordia vestra quasi nubes matutina et quasi ros mane pertransiens.
- Propter hoc dolavi în prophetis, occidi cos în verbis oris mei, et iudicia tua quasi lux egredientur.
- 6. "Quia misericordiam volui, et non sacrificium; et scientiam Dei , plusquam holocausta.
  \* 1. Reg. 45. 22. Eccles. 4. 17. Mattb. 9. 13. ct 12. 7.
- 7. Ipsi autem sicut Adam transgressi sunt pactum, ibi praevaricati sunt in me.
- Galaad civitas operantium idolum, supplantata sanguine.
   Et quasi fauces virorum latronum, par-
- ticeps sacerdolum, in via interficientium pergentes de Sichem; quia scelus operati sunt.

onio. Si aliude adunque lu questo iuogo alla cattività Babilonica, a aila liberazione degil Ebrei da questa cattività a' tempi di Ciro; ma si predice solto questa figura una liberazione, e redenzione migliore, che è quella operata da Cristo, il quale dal peccato, e dalla morte eter-na liberò i credenti, e ad essi rendelte la vita della gra-zia, e meritò ad essi tuiti gli aiuti per giungere alla vita della gloria. Il Profeta adunque melte in boeca al popolo computto, e convertito nell'afflizione questa dolce speranza: parientiamo, aspettiamo con longanimità, e con fode, perocché tra poco il Signore egli stesso verrà a li-berarei, e a risuscitarei. E con gran senso si aggiunge: Il terzo giorno risusciterà : accennando la risurrezione di Cristo il terzo giorno dopo la sua passione, perché la risurrezione di questo nostro Lapo divino ella e il modello, e la cagione del nostro risorgimento, come si vede so venta nelle Lettere di Paolo, e particolarmente Epites, II. 5., dove dice: Essendo noi morti per i peccati, ci convivifică în Cristo (per la grazia del quale siete stati salvati). E con lui ci risuscità, e ci fece sedere ne' cieli

ia Cristo Gerá.

E viorermo dinanzi a tui. Avrem vera vita, la vita dell' anima, perchè lo consocermo, per la fede, e lo acquirezso colla obblidienza i vuoi santi insegnamenti per sempre più conoscerio, e amario lo questa vita, a vederio dipoi a facela a facela nella son gioria.

E proporato in troute di fai, come l'aurore, c. Le veutu del Crisio sopre la terra anté come una bella anrora, foriera di licitation giorno, per ciara di laccitata le tendre della costra ligneanza, e gii errori della lunga notte, in cui remo sopra di noi il peccia. Vedi Parlor, cx. 2. Ell verar cost desiderato dagli somini, condicara la delle pioglia d'autono, e quella di primavare della della discontina di contra di primavare della della discontina di contra di caracteria della discontina di contra contra della discontina di contra di contra di contra di contra contra di di contra di

a. Che fort in a te, a Ephraim Fee. Torna a partare acil. Berri dal tempo, in cul vives il Profeta. Popolo della disci tribia, o popolo di Giolat, che faro in per te? Se voi talera vi volgeta al bree, la vostra bontà e per così di moneratonea, cila è conse una di quelle nebbette, che operatione si mattino, e sa sinatono di al'arari dei so-queritoneo mi mattino, e va sinatono di al'arari dei sono di mattino di sono di conservatori dei sono di mattino di sono di sono di conservatori dei sono di s

remo diuanzi a lui. Lo conosceremo e seguiremo il Signore per conoscerio. È preparata la vennta di lui, come l'aurora, ed egli verrà a noi, come vien alla terra la ploygia d'autunno, e quella di primavera.

 Che farò to a te, o Ephraim? Che farò a te, o Giuda? La vostra bontà è come una nuvola mattutina, e come rugiada, che al mattino sparisce.

 Per questo to messi la scalpello in mano al mici profell, dava lo ad essi la morte colleparole della mia bocca. Così la lua condaunazione verrà fuori come la luce;

6. Perocche la misericardia io amo, e non il sacrifizio; e la setenza di Dio più, che gli olocausti.

- Ma contoro han violato il patto u unitazione di Adamo, lvi hanno prevaricato contro di me.
- Galaad città di fabbricalori di sinulacri inondata di sangue.
- Sue fauci son come quelle di nomini latroni, si è unita co sacerdoli, che uccidono la gente, che si muove da Sichem: secllerate cose hanno fatte.

versetto è posta in vece della voce giustizio, ovver suntità, come apparisce dal testo originale.

5. Messi lo scalpello in mano ai miei profeti. Per questa

vostra ostinazione nei male, lo per mezzo de miri profeti vi minacciai con perole terribili, messi fuora lo acalpello, il fuoco, i consterii, effanchi ercudumi vu disprezzato quand'io sono stato clemente, mi temiate quando mi veder adepando. Hieron. Dara io od casi la morte colle perole della mia becco,

e. Col meltere ad enal lo bocea condinue minaccee, conceituri, de actentari interpretari, condituri, el actentari interpretari, lo staneas, actentaria concessaria, en encidera i miei profeti. Così la tua conceituri dannangiose vera fiora chiara, e imagnate como in jueneza vedendosi, come ta sei insecunabili nella tua ostinazione dopo tatto quello, che lo ho falta per ritrarti dalla via drila perdicione.
8. Percoche de minericordiia io omo, et. Percobe costoro.

for protection in materials and other, et. Petrole consumers for the form of t

 Ivi konno prevaricato contro di me. Ni., cioè nella traggressione del mio patto hanno prevaricato contro di me, violando, come fece Adamo, I precetti dati a loro non da un uoma, ne da na Angelo, ma da me.

8. Geloud città di fabbricatori di sinualerri. I monti di Galand oftre il Giordano sono celebri rulis Scritture, rei lei remo la città, Maspha di Galand, Ramodh di Galand, Ramodh di Galand, Ramodh di Galand, sel vede dalle procede del Profetta, che i se primara città di di sapure. Intende cretamente il sinque de giunti, che non potevano adottaria a soffirer il idulatria.
9. Sue funci sono come quelle di nomini fedrorei. Ella

ha aridità, e seta dei anigue, come i pubblici assassimi di stradu. Quosta cilib, cioci, i noti cittadini banno inpra co'fanatici accredoti di Bethaven, e quando alcuni Gin dei timorati per la via di Siebena andavano a Gerusalemme, e al termin nei lempi di Pasqua, della Pericente, e del Talerancoli, tendevano inaldie a quella povera geute, e la uccidevano. Così s. Girohamo.

- In domo Israel vidi horrendum: ibi fornicationes Ephraim: contaminatus est Israel.
- 11. Sed et Juda pone messem tibi, cum convertero captivitatem populi mei.
- 10. Iri le fornicazioni di Ephrasan. La vergognosa idolatria, e i vitelli d'oro falti da Jeroboam della tribu di Ephrasan, e adorati prima dagli Ephrasimiti, e dipoi da iuite le dieci tribu, da tutto israele.
- E anche In, a Ginda. Queste parole legano colle ultime

- for- 40. Orribil cosa ho veduta nella casa d'Israele ; ivi ie fornicazioni di Euhraim: Israele
  - è contaminato.

    11. E anche lu , o Giuda , preparati alla
    messe , finchè io riconduca dalla cativolià il
    mio popoio.
  - del verseito perendente. Preparati alla messe, ec. Tu pure sarai mirtuto pe'luoi molti peccati, onde se contaminato come israele; ma dopo la mietitura il tempo di misericordia verrà per in, quando to mio popoloì dopo averti lo mandato schiano traille genti; ti faro trorare alla iua antica fote.

#### CAPO SETTIMO

l'atenda Dio sanare Irraele, furona di astacolo le sue iniquità : perocchè seguenda la malvogità de' loro re si dellero totalmente alla 'idadetria', e, abbandonato il Signore, ricorsero all'assito degli Egiziani, e finalmente furono trasportain nell'Assiria.

- Cum sanare vellem Israel, revelata est iniquitas Ephraim, et malitia Samariae, quia operati sunt mendacium: et fur ingressus est spolians, tatrunentus foris.
- 2. Et ne forte dicant in cordibus suis, omnen malitiam corum me recordatum: nunc circundederunt cos adinveutiones suse, coram
- In malitia sua lactificaverunt regem: et in mendaciis suis principes.

facie mea factae sunt.

- Omnes adulterantes, quasi clibanus successus a coquente: quievit paullulum civitas a commistione fermenti, donec fermentaretur to-
  - 8. Dies regis nostri: coeperunt principes fu-
- 1. Mentre in volten risanene Intenti, ai scoparre ce. Mentre to volten carriergi fannishe mali, e speciali de pspede di coloni carriergi fannishe mali, e fencio del pspede di Righerian e, e di Samanier. Une resu volten estipare della Righerian e, e di Samanier. Une resu volten estipare della reduci del Baul, e fice morbre quanticeration ciargonizate maniera della reduci del Baul, e fice morbre della reducio della reducio della partico i colonia anno sensi datti il riddici di cono, per lo stenon principio ledia bascio in psedi vittili di cono, per lo stenone principio ledia bascio in psedi e totto della reducio della reducio
- Perocché honno dato opera alla menzogna. Hanno volato servire alla idolatria, al culto de' bugiardi dei. Come Dio è verità, così i falsi nomi si chiamano menzogna nelle Scritture.
- I ladri vanno in casa, e gli spogliano, e fuori gli azasasini. I tiranni donnestici rubano, a divorano il misero popolo nelle sue città, e al di fuora i nemici colle loro scorrerie.

  2. E non istieno n dire ec. Nè mi accusto di soverchini ricore con dire, che lo vo rammentando tatte le passate
- iniquita e di essi, e de padri loro: le Iniquita, ch'ei fanno di presente, queile, ehe sono sotto degli occhi miei, posson essi forse scusarie, o difenderie?
- 3. Cotta toro perversità hanno dato poncere al re, ec.

- 1. Mentre io volca risanare Israele, si scoperse l'iniquità di Ephraim, e la malvagità di Samaria; perocchè hanno dato opera alla menzogna; i ladri vanno in casa, e gli spogliano, e fuori gli assassini.
- 2. É non istieno a dire in cuor loro, che io rappello la memoria di tutte le loro malragità; di presente son essi circondati dalle loro empie invenzioni; queste sono sotto i
- miri occhi.

  3. Colla loro perversità hanno dato piacere al re, e a' principi colle loro menzogne.

  8. Son tutti adulteri, son came un furno
  acceso dal fornalo: la città fu per un poco
  tranquilla dopo mezcolato il licvilo, finche il
- tutto non fu lievitato.

  5. È il giorno del nostro re: cominciarono
- O si parti di Jebu, o di alcun altro di que' regi, egli è certo, che tutti quanti sosiennero l'idolatria, e che il popolo per amore, e rispetta, di sovrani la coltivò.

  4. Son intti adulleri, son come un forno acceso di prenoie. Tutti gli Intrafili sono acceso da venentissima passione verso de' loro idoli ; e il fuoco, onde artinos per questi impuri obbietti dei loro amore, posì paragonarsi
- all audere di un herno loftoscian.

  Le ciù le pie veu poco transpulle depo secrelate il
  terito, er. Alsi similitatine del jerco aggiunar questio
  terito, er. Alsi similitatine del jerco aggiunar questio
  terito, er. Alsi similitatine del jerco aggiunar questio
  terito del proposito del proposito poposito di terrele dalli detti
  terito mene per coni dire un prid il licrito sulla pasta, er
  gone la vituili d'oco senza inberitate associatione del proposito del proposi
- socifial, che le van deletro di imposersoi di tutto il passe, e e il accese quel fuoco, che ai divora larsele.

  5. E il giorno dei neutro rez ce. Si cottiniende: dicono gl'i Immedii: e ciò essi dicono appinadendo al lore re nel giorno anniversario dei suo istaliamento sul trono. Può cerderal, ele in quel giorno particolarmente is ricorresse a' vitelli d'oro, offrendo loro de'sacrifial per ottenere peuspera e lumpa vita ai sorrare.
  - Cominciarona i principi ad impazzire er. Ma questo giorno era poi celebrato co sontuosi banchelti, ne quali la nobilta, e i grandi bevendo senza misura davano in

rere a vino; extendit manuni suam cuni illu-

soribus 6. Quia applieuerunt quasi clibanum cor suum, cum Insidiarelur eis: tota nocte dormivit caquens eos, mane lpse succensus quasi ignis

flammae.

coetus corum.

- 7. Omnes calefacti sunt quasi clibanus, ct devoraverunt iudices suos: omnes reges eorum ceciderunt: non est qui elamet in eis ad me.
- 8. Ephraim in populia ipse commiscebatur: Ephraim factus est subcinericius panis, qui non reversatur.
- 9. Comederant alieni robur eius, et ipse nescivit: sed et cani effusi aunt in eo, et ipse ignoravit.
- 10. Et humillabitur superbla Israel In faeie cius: nec reversi sunt ad Dominum Deum suum, et non quaesicrunt eum in omnibus his.
- 11. Et factum est Ephraim quasi columba seducta non habens cor: Ægyptum invocabant,
- ad Assyrios abjerunt. 12. Et cum profecti fuerint, expandam super eos rete meum: quasi volucrem coeli detraham eos, caedam eos secundum auditiones
- 13. Vae eis, quoniam recesserunt a me: vaatabuntur, quia praevaricati sunt in me: el ego redemi eos, et ipsi locuti sont contra me mendacia.
- pazzle, e ll re, meno iutemperante di essi, e piu accorto, facea loro buon viso, a animava que' buffooi, I quall riscaldati dal vino non avenno più verun rispetto ne alla religione, ne a Dio. La voce illusor, e la ebrea, che le corrisponde, significa sempre nelle Scritture un libertino. un empio, che si buria di ogni cosa, che la religione, e la pietà a la saviezza tiene per un nulta
- 6. Apersero a lui si cuor toro come un forno, ec. Il re non prusava se non a gabbare I principi ed II popolo e ad paril nella idolatria, ed essi apersero, a mostraron a lui il loro cuore acceso come uo forno; per la qual cosa vegrendo edil il loro furore, con ebbe piu verun timore, e lu tranquillo riguardo all'esilo del suo disegno, e tranquillo dormi lutta la notte, mentre quelli trai vino, a le crapule si accendevaco sempre più, e si cuocevaco
- come la pasta lievitata si cuoce nel forno. La mattina cyti fu acceso ec. É qui un passaggio dal plurale al siogolare; perocché delle stesse persone, cioè degli israelili si paria, imbriacati non tanto dal vino, quanto dal furore della idolairia; ciu si rende manifesto per quello, che segue: furono tutti ardeuti come un forno.
- 7. Divorarono i loro giudici: tutti i loro regi ec. Giudici probabilmente son qui delli gli anziani dei popolo, che avevan moita parte nel governo. Questi (dice il Pro feta) furono aneb' essi consunti dal fuoco stesso, che si era appreso a tuita la nazione. Tutti i regi di Israela caddero nelle stesse indegolta, e seguirono la politica di Je-roboam figlicolo di Nabal, cha fece peccare Israela, a nissuo pensò piu a invocar il vero Dio-
- 8. Ephroim si mescolò colle nazioni : ec. Isrsele rinunriò all'onore di popolo del vero Dio, e diventò un popolo profano come le allre genti. Ephraim divanto come una di quelle schiacciate, che si cuocon sotto la cene le quail se non si rivollano, restano abbraciala: così

i principi ad impazzire pel troppo bere : ed egli porse la mano a quei buffoni. 6. Apersero a lui il cuor loro come un

875

- forno, mentre eali ad essi tendeva insidie: enli riposò tutta notte, quand' ei si cuocevano, la mattina egli fu acceso come ardente flamma. 7. Furono luiti ardenti come un forno, e
- diverarone i loro giudici: tutti i loro regi caddero per terra: non havvi tra toro chi alzi la voce verso di me,
- 8. Ephraim si mescolò colle nazioni: Ephralm direntò come un pane messo soijo la cenere, e non rivoltato.
- 9. Diporarono gli atranicri le sue ricchezze, ed ei non se n'è accorto ; anzi è venuta ben presta a lui la canizie, ed egli non vi pon mente.
  - 10. E Isracle co' propri occhi vedrà umiliata ia aua superbia: e non torneranno al Signore Dio loro, e dopo tuite queste cose
  - pon cercheranno di lui. 11. Ephraim è divenuto come stolta cotomba priva d'intciletto, Invacarono gli Egizlani, andarano a trovere gli Assiri.
  - 12. E quando saranno andati, io stenderò la mia rete sopra di essi, e li trarrò abbasso come un uccello dell'aria, ne farò strane come hanno udito a dire nelle loro adunanze.
  - 13. Guai a costora, che al son ritirati da me , suran distrutti , perche hanno peccaio coniro di me: io fui ii loro liberatore, ed eglino proferirono menzogne contro di me-
  - Ephraim non ritornando a Dio colla penitenza saria arso e consunto da' suoi pemici. e eoesanno uz suon nemer.

    9. Beporurono gli stranieri le sue ricchezze, ec. Gli
    Assiri, I re della Siria, e di Damasco ec. sono venuti a
    saccheggiare le terre di Ephraim, e questi non ha dato segno di accorgersi ne dei mala, ch'ei pativa, ne delle cagione dello siesso male; anzi Ephraim incanutisce, in-
- vecchia, è victou al suo fine, oed egil vi pensa, ne divico più saggio 10. Dopo futir queste cose. Dopo tulti I mail, che igon dano il loro paese. 11. Come stolta colomba ec. É notissimo, che la colomba
- tra tutti gli soimali è la piu imbelle, e oleote scaltra onde è facil preda e degli uomiol e degli animali. Paragona adunque Ephraim ad troa stolida e imbella colomba: Ephraim per salvarsi dagli Assiri ricorre all'Egillo, per salvarsi poi dall'Egitto ricorre agli Assiri, e l'Egitto non lo salverà, e gli Assiri dopo aver piu volte devastato, a spogliato II suo paese, distruggeranno quel regno. Epistalm fratianio quasi insensata colomba , la quale sola tragli animali non difende, ne protegge I suol, e se le son Iolii. non se or affligge, oè il cerca più; così Ephralm non bada al presente suo stato, nè si affligge, o si sveglia in veggrado come or in questa, or in quella parte e deva-stato il suo paese, a ucciso, o condotto schiavo il suo
  - 12. E quendo saranno andatt, ec. E quando sarr andati a cercur soccorsi stranieri, li prenderò colla mia rete quasi stolte, e deboll colombe, e li abbettero, a li uecidero. Come hauno udito a dire nelle igro adunanze. Come è stato predetto da' miei profeti al popolo adunato la molte occasioni, osvero come lo stesso popolo admiato esso al Sina udi gia predirsi dal suo legislatore Mosè.
  - Vedi Deuter, XXVII. XXVIII. 13. Proferirono menzoene contro di me. Dicendo come

876 . OSEA CAP, VII

- 14. Et non clamaverunt ad me in corde suo: and ututabant in cubilibus suis; super tritienm et vinum ruminabant, recesserunt a me
- 18. Et egu erudivi eos, et coofortavi brarhia comm: et io me cogitaverunt malitiam.
- 16. Reversi sunt ut essent absque iugo: facti sunt quasi arcus dolosus: cadent in gladio principes corum a furore linguae suae. Isla subperiranuo di spada, colpa della furiosa lor sannalio corum in terra Ægypti. lioqua. Tali furono i loro scheroi nella terra d' Egitto.

gia nel deserto: questi, o Israele, sono i tuoi del, che te trasser fuoro della terra d' Egitto, Exod. xxxIII. 14. Urlavano nei loro fetti: ruminavano ec. Urlavano nelle loro angustie come i Gentili implorando l'aiuto de'loro dei perchè cresiono di farsi esaudire co' loro ciamori. Ma luiti i loro pensieri non andavan più insù, che a domandary abbondanza di page e di vino, non presando se nun

16 Tornarono a voler essere senza giogo. Senza legge, senza cognizione del vero Dio come erano prima che to

14. E non olzarono verso di me la voce del toro cuore, mo urlorono nel toro letti: ruminavono sul graco, e sul vico. Son ill lungi da me.

15. Ed in fut loro istitutore, e io alle braccta loro diedi rigore, ed eglico pensarono a

mal fare contro di me. 16. Tornarono a voler essere senza giovo. sionili ad un arco infedele, I loro priocipi

in Abramo, e pol in Mose li chiamassi ad essere mio po-polo. Simili nd un arco infedele; avendoli io elelli per opporuli agli errori, e alla corrultela delle altre nazioni idolatre, si sono rivolli a nffendermi, e bestemmiarmi co-

me arco, che la cambio di ferire il nemico, fa male al padrone Colpa della furiosa lur linguo. Perchè emplamente chiamarono dei i simulacri, e i vitelli d'oro. Tati furono i loro scherni er. Così glà ab antico si burtaron di me nella lerra d'Egitto, dove adorarono il dio Apl.

### CAPO OTTAVO

Samario sarà distrutta cot suo vitello d'oro. Non sono accetti i sacrifizi di quello gente. Anche le città di Giuda saranna date alle fiamme.

- 1. to gutture two sit tuba quasi aquiiz super domum Domini, pro eo quod transgressi sunt foedus meum, et legem meam praevaricati suot.
- 2. Me invocabunt: Deus mens cognovimus te Israel.
- 3. Projecit Israel bonum, inimicus persequetur enm. 4. Ipsi regnaverunt, et aoo ex me: princi-
- pes extiterunt, et non cognovi: argentum suum, et aurum suum fecerunt sibi idoia, ut interirest.
- B. Proiectus est vitulus tuus, Samaria, iratus est furor oreus in eos: usquequo noo poterunt coundari?
- 6. Quia ex Israel et ipse est: artifex feeit illum, et non est Deus: quoniam io aranearum teias erit vitulus Samariae.
- 1. Sta la tuo gola una tromba. Per annunziare a tutto il nondo che verra il nemico com'aquila, e si gritterà repentinamente sopra la casa del Signore. Questo nemico non poò essere se non Salmanasar, quando queste parole si applichino al solo regno delle dieci tribù, come sessbra doversi applicare per quello che segue; ma siccome il nostro Profeta parla dipoi anche della distruzione di Ginda, e dall'altro lato coi nome di casa del Signore si intende ordinariamente il tempio di Gerusalemme, possiam perciò dire, che egli voglia qui in una parola accennare il Iema di tuito il suo discorso, e riunisca insieme Salmanasar, e gil Assiri, e Naltuchodonosor ro'snol Caldei, de' quali il primo distruggera Israele, il secondo menerà schiavo Giuda, e incendierà il tempio. 2. Ti obbiam conosciuto ec. Slamo figlianti anche noi
- di Giacobbe, e suoi errell, e della sua fede; e li abbiame

- 1. Sia la tuo gola uon tromba com'oquila sullo caso del Signore, perchè costoro han violata la mia alleanza, han trasgredita la mio legge
  - 2. Mi invocheronno, dicendo: Dlo nostro: noi popolo d'Israele ti abbiam conosciuto. 3. Israele ha ripudiato il bene, e i suoi
- nemitci lo strazieranno. 4. Quelli regnarono, e non per me; furon principi, e io non li riconobbl. Del loro argento, e dell' oro si farmoron degl' idoli per
- loro morte. S. Il luo vilelio, o Samaria, è siolo getlato per terra. Il mio furore è acceso contro costoro. E fino a quando sará impossibile la
- lor quariglone? 6. Opera d' Isroele fu pur quel (vitello), e formollo un ortefice , ed ei non è Dio , e il vitella di Samario sarà come tela di ra-
- adorato come nostro Dio, non siamo popolo profano, e incirconciso. Non è da dubitare, che nelle dieci tribu losse costante lo strano mescolamento della idolatria col culto del vero Dio, almen quale potea serbarsi in un popolo privo di legittimi sacerdoli, di templo ec. 4. Quelli regnarono, e non per me ; ec. I re d' Israele,
- cominciando da Jeroboam antore dello scisma delle diret triba, lurono usurpatori. Il regno di Jeroboam fu predetto da an Profeia (3. Reg. 35H. 22.) e li regno di Jehu da un alleo Profeta (4. Reg. 13.-2.); ma con questo non venne Dio ad approvare quel nuovo regno, come arppure approvò lo scisma.
- b. É stato pettato per terra. Dio ha geltati per terra i tuoi dei , I tuoi vilelli d'oro , o Samaria, Gil Assiri presa quella cillà si portaron via que' simplacri.
- a. Faré come telo di rocco. Ouesto ricco vitello ado-

- Quia venlum seminabunt, et turbinem metent: culmus slans non est in eo, germen non faciet farinam: quod et si fecerit, alieni comedent eau.
- Devoratus est Israel: nune factus est In nationibus quasi vas immundum.
- Quia ipsi ascenderunt ad Assur; onager solitarius sibi; Ephraim munera dederunt amatorihus.
   Sed et cum mercede conduxerint natio-
- nes, nune congregabo cos: et quiescent paullisper ab onere regis, et principum.

  tt. Quia multiplicavit Ephraim altaria ad
- peccandum: et factae sunt ei arae in delictum;

  12. Scribam el multiplices leges meas, goae
- Scribam el muttiplices teges meas, qoae velut alienae computatae sunt.
- 43. Hostias offerent, Imusolabunt carnes, et comedent, et Dominns non suscipiet cas: nunc recordabitur iniquitalis eorum, et visitabit peccata eorum: ipsi in Ægyptum convertentur.
- 14. Et oblitus est Israel Facloris sui, et aedificavit delubra: et Judas multiplicavit urbes munitas: et mittam ignem in civitates eius, et devorabil aedes illins.
- rato come un dio avrà la susistenza che lia una tela di ragno, che si dissipa con un soffio della becca di un uomo: così ad un soffio di Dio sarà gettato a terra, e ridotto in polvere quel vostro dio, o israelili. 2. Semieramo del vento, e raccoglieramo tempesta ce.
- E una maniera di proverbio, la quale generalmente significa, che di mai semo monto di firmi se montotivo, e adattata al caso presente uno di firmi se in montori de mpio culto del lor simulacci non mieteranno gli Ebret se non tempeste, e lurbini come effetti dal vesto, cui
- Non vi saria apiga, che ritia in piedi; ce. Equi ana hellistisina gradazione in queto naovo proverbio, cel quale il precedente si apiga; le spighe del campi magre, a stentate non avran sipero per reggersi; se avrano qualche granelia, non se ne caverà nicelle di farian, e se farina se ne trasese, in mangaranon i nemieli e vuol dirre: rimarranno privi d'ogni sostegno, d'ogni consolazione, di ogni bene.
- 8. Egli è direnulo adesso traite nazioni cosse ce. Egli è talmente apprezato, e villopeo nel concetto degli altri popoli come s' el fosse un vaso sordido, e lummondo. Anche prima della fono caltivita gli lorgeliti furnos stransmente vessati e dai propri tiranoli, e dalle vielne na-
- 9. Asino salvatico, che vive a se, ec. Ephralm così su-

- 7. Semineranno del vento, e raccoglierauno leupesta: non vi sarà spiga, che stia in piedi; i suoi granelli non daranno farina; e, se ne dessero, la mangerebbero gli stranieri. 8. Israele è mangiato vivo: egli è divenuto adesso traile nazioni come un vaso d'im-
- mondezza.

  9. Sono ricorsi agli Assiri: Ephraim, asiou solvatico, che vive a se, ha offerti doni a' suoi amatori.
- 10. Ma dopo che avranno n caro prezzo procurati gli aiuli delle nazioni, to adesso li riunirò; e respireranno alcun poco dalle gra-
- riunirò; e respireranno alcun poco dalle gravezze, che pagano al re, e ai principi. 11. Perché Ephraim moltiplicò i suoi aitari per fore il maie; e i suoi aitari furon
- principio dei suoi delitti, 12. Moltoplicherò to per tui le mie teggi , le quait hanno stimate come se non fosser
- per essi.

  13. Offriran sacrifitt, immoleraono, e mangeranno delle vittime non gradite al Signore. Egli adesso ha in memoria le loro iniguità.
- e puairà i laro pecati. Si rivolgeranno verso l'Egitto. 14. Si è scordato Isruele dei suo Fattore, ed ha eretti dei templi. Giuda si è fatte moite
- fortezze; ma to appiecherò il fuoco alle sue fortezze, da cui saran divorati anche i suoi palazzi.

  perho, che non volle giogo ne di Dio, ne di legge, si è
- avvilito lino ad offerire grandiosi doni a quelli, che egli credera suoi amatori, a dovean ensere suo fingelio. Phul ebbe da Manahem milit talenti, onde questi dovette imporre a' sudditi cinquanta sicil per testa. 10. Io adesso li rismiri c; respireramo, c. E qui una
- amara ironia. Dopo ebe gli israeliti per pagare gli Assiri non attai aggravati da' (oro principi di eccessivi tributi, lo il sollevero, il riunico tutti insieme, e il condurro nell' Assiria, dore respireramo dalle gravezze, che pagano si loro re, e si principi.
- proportione della moltiplicita degli attari eretti da Ephrain alle gentilesche dristită, moltiplichreo lo e mai leggi cioè le legaj penalt contro di ha, moltiplichreo i severi decreti di mia gustini simali, e temuti da tia cosi po, come se pri toli non fonerro fatti. Alubia alle terribili pree minacciate si trasgressori della legge. Dester. XVII. XVIII.
- Si rivolgeronno verso l' Egitto. Dopo espugnata Samaria molti Israeltti fuggirono nell' Egitto, dova morirono. Vedl cap. 1x. 3., e a. Girolamo, Teodoreto ec. 14. Guda si è fotte molte furtezze; ec. Gloda confida
- nelle sue città ben fortilicate, e non in me, ma io desojerò le sue elttà forti, e i suoi palazzi coi fuoco, che vi metteranno i Caldei.

### CAPO NONO

Dio punirà Israele colla fame, e colla cattività, ni necellerà i for sacrifizi, e perchi sono ostinati nel mate, rigettati per sempre da Dio saranno spersi tralte nazioni.

- Noli lactare Israel, noli exsultare sicut populi: quia fornicatus es a Deo tuo, dilexisti mercedem super omnes areas tritici.
- 2. Area, et torcular non pascet cos, et vinum menlietur eis.
- 3. Non habitabunt in terra Domini: reversus est Ephraim in Ægyptum, et in Assiriis
- pollutum comedet.

  4. Non libabunl Domino vinum, et non placebunt ei sacrificia eorum, quasi panis lugentium: omnes qui consedent eum, contaminabuntur, quia panis eorum animae ipaorum, non intrabit in domum Domini.
- Quid facietis iu die solemni, in die festivitatis Domini?
- Ecce enim profecti sunt a vastilate: Ægyptus congregabit eos, Memphis sepeliet eos: desiderabile argentum eorum urtica hereditahit, lappa in labernaculis eorum.
- Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis: scitole Israel stullum prophetam, insanum virum spiritualem, propter multitudinem iniquitatis tuae, et multitudinem amentiae.
- Speculator Ephraim cum Deo meo: proplieta laqueus ruinae factus est super omnes vias eius; insania in domo Dei eius.
- 1. 2. Nos for nota fosts, e.e. Questa protests fore to presentate & trough far-boson seconds (gande branch and present contention). The content of the conplex present contention of the content of the content bande of the content of the content to coner of this did e. 1 tepodates, e. cregulars, is part of the content of the content of the conplex content of the content of the conplex content of the content of the conplex content of the content of the
- 3. É tornato le Egitio, cr. E posto il passalo pel fusico. Espariam perte andre l'inguisco mell' Egitio, parte, cio il inaggior nomero condotto schiavo nell' Austra, dorta, per non movire di fame chiesti di cose problet dalla lenge, e di carri offerte agi' Idoli. Non e da dubi-tre, che in quoi popoli con tutta ia islolatiria, e con in acterna corrazione de concercame l'antichalmon trito defini della compania della concercame l'antichalmon trito defini della compania della consecuence persono gii Ezzed alla della concercame l'accessi legge.
- 4. Non faranno le libagioni del rino al Signore. Non faranno plu le libagioni usate del vino nei lor sacrilizi, perché nell'Assiria, dove anderanno schiavi, non potranno avere le uve per fare essi stessi il vino, di cui

- Nou far tanta festa, o Israele, non tripudiare come fanno le genti; perocché tu hai ripudiato il tuo Dio: hai amuto per tua mercede le aie (piene) di grano.
- ceae le ale (piene) di grano. 2. Nè l'aia, nè lo strettolo daran loro il sosteniamento, e la vigna deluderà la loro espellazione.
- 5. Non abiteranno nella terra del Signore: Ephraim è tornato in Egitto, e mangerà tragli Assiri vivande impure.
- 8. Non faranno le libagioni det vino al Siguore; e le loro oblazioni non saranno gradite a lui: i lor sarrifiti saran come il pane del funerali; chiunque ne mangerà si renderà immondo: il loro pane sia per loro: non euferà nel tempio del Sinore.
- E. Che farete voi nel di solenne, nel di
- della festa del Signore?
  6. Imperacché eccoll che fuggono dal devastato paese. L'Egitto li raccoglierà, Memphi darà loro la sepoltura. L'amato argento loro rimarrà sotto le orliche, nelle lora case
- cresceranno le lappole.
  7. I giorni di visita son venuti, son venuti i giorni di vendelta. Soppi, o Israele, che il (tuo) profeta è uno stolto, un mentecatto è l'uomo ispirato, per ragione delle molle tue iniquità, e della tua somma stol-
- La sentinelia (che dovea star) col mlo Dio in Ephralm, il profeta è diventato lacciuolo teso in tutte le sue strade per far cadere; stollezza nella casa del suo Dio.

servirui per le siesse libagioni, e tutto quello, che vorranno offerire in un parse idolatra, non potra piscere ol Signore, perché tutto ivi è immondo per essi. Gil Ebrei ancha oggi giorno vogiloo fare essi alessi il vino, cho debbono bere, e sogliono ne loro conviti versare qualche porrion di vino in osore di Dio.

Come il pune de funerali. È noto come secondo la legge era immondo per sette giorni chi interveniva ai funerali, Num. xix. II. 13. 14.

H lore pane sia per foro: e:. Si cibino essi dell'immondo loro pane, che non è degno di essere riceruto nel tempio del Signore, ne di essere i al i offerto. Col nome di pane intende le vittime e i sacritati, de' quali fece menzione paragonandogli al pane immondo.

. Che ferite voi sed di selemer, ec. Potrette vol ceie-

a. Che furete voi aci di soleme, ec. Potrete vol cetebrare nel poese, dove sarvie condotti, le feste solemii di Pasqua, Penitrocole ec. come annate di fare adesso, bencie le celebrate fuori del tempio di Gerusalemme? 7. Sappi, o Izroste, che il (Iua) profeta è uno stodto, ec. Non ti lanciare lingunnare, o Isroele; i giorni di

- valita, e di vendetta nono vienia e i falsi tuoi profetti, de Il peoponisieno feiticità sono stoditi, a quelli, che fanno da ucenini ispirati, sono mentecatti, e Dio ha permesso, che lu avesa presso di te questi ingannatori, perchè così meritava la tua molta iniquita, e la lua voiontaria coetta e sioltezza.
- 8. La sentinella (che doven stare) col mio Dio in Ephraim, il profeta er. li profeta, il sucerdote, che doven

- 9. \* Profunde peccaverunt, sieut in dicbus Gabaa: recordabitur iniquitatis eorum, et visitabil peccata eorum. \* Jud. 19. 28.
- 40. Quasi uvas in deserto, inveni Israel: quasi prima poma ficulneae in cacumine-cius, vidi patres corum: ipsi autem intraverunt ad Beelphegor: et abalienati sunt in confusionem, et facti sunt abominabiles, sicut ea, quae dilexirunt.
  - Ephraim quasi avis avolabit, gloria corum a partu, et ab ulero, et a conceptu.
- 12. Quod et si enutrierint filios suos, absque liberis eos faciam in hominibus: sed et

vae eis cum recessero ab eis.

- Ephraim, ut vidi, Tyrus erat fundala in pulcritudine: et Ephraim educet ad interfectorem filios suos.
- 14. Da eis Domine. Quid dabis eis? Da eis vulvam sine liberis, et ubera arentia.
- 45. Omnes nequitiae corum in Galgal, quia ibi exosos habui cos: propter malitiam adinventionum corum de domo mea eiiciam cos: non addam ut diligam cos, omnes principal.
- cipes corum recedentes. 4. Reg. 8. 16. Percussus est Epbraim, radix corum exsiccata est: fructum nequaquam facient. Quod et si genuerint, interficiam amantissima uteri
- eorum.

  17. Abiiciet eos Deus meus, quia non audierunt enm: et erunt vagi in nationibus.
- servire alla causa di Dio nei popolo delle dieci tribu, è divenuto occasione continua d'inciampo, e di rovinsa colle sue adquirosi, e co' suoi fatsi prognostici è divenuto stoltezza, cior fautore della stoltezza e iniquità d'israele, che pur era famiglia di Dio.
- 5. Come or sum di 3. Guilmonti. Accessas il fatto della conqui del l'evits, a quella di disconsist, a sectas da compile del l'evits, a quella di disconsist, a sectas da compile del l'evits, a quella disconsisti di consiste del l'evit del l'ev
- II. La giorna di Epdraime è sperita ec. La gioria di questo popolo elli è la sua moitiludine, la numerosa hgiluolanza dei padri di famiglia: questa gioria sparirà in un attimo, sparirà subito dopo il parto mocendo i ilgliuoli appena nati, sparirà nel seno delle madri, le quali

- Hanno peccaio profondamente come nei suoi di i Gabaoniti. Il Signore si ricorderà della loro perversità, e visiterà i loro peecati
- 10. Trovai Israele come un grappolo d' nvo in uezzo al deserlo, i padri loro mirat come i frutti și runotieci sulla vetta d' una ficaia. Ma eglino nelia eazu entrarono di Beciphegor, si consacrarono all' obbrobrio, diventarono abbominevoti come le cose, che amarono.
- La gloria di Ephraim è sparita come un ucceilo subito dopo il parto, nei seno materno, fin dal concepimento.
- 12. É quand' anche rilevassero i loro figliuoli, to farò, che rimangan tragli uomini senza figliuoli. E oltre a ciò gual a coloro, quand' to gti avrò lasciati in abbandono.
  - gii arrò iasciati in abbandono. 13. Ephruim, qual io lo vidi , era simile a Tiro piantata in florido luogo: ma Ephraim darà i propri figliuoli nelle mani dell'ueci-
- 14. Da' loro, o Signore. Che darai loro?
  Da' loro uleri infecondi, e vizze mammelle.
- 13. Il sommo della loro malvagità fu a Gulgal, ivi to il presi in avversione: li cae cerò datia mia casa a motivo dei perversi loro pensamenti: non avrò più amore per essi: tutti i loro principi son tanti ribelli.
- 16. Ephraim è stoto percosso: secca è la ioro radice: non produrranno più fruito: e i quando divengano padri, io ucciderò loro i fiolinoli più cari.
- 17. Rigetteralii il mio Dio, perchè non lo hanno ascoitato, e saran vagabondi traile nazioni.
  - non condurrance a termice i iero parii, a aberitrance; sparirà fin dal concepimento, perch'io faro diventare steriili ic spose iero. Che se lo permetterò, che rilevico de' ligiluodi, si aggiungera ioro il dolore di perderili rilevali, perch'i ogli ucciderò colla fame, colla spaña ec. Ma che sarà poi quand'io ia nazione tutta abbassdonerò ai meritado selvernalio?
  - 13. Eshraum . . . ere simile a Tire ce. Paragnon I tracle a Tire no esho per riguardo alla beliezar, e riccherza soman di questa città, ma molto piu per significare, che mella stessa guiss, che Tire ora difera dal mare, che rrodevala quasi inespagnabile; coni I tracle difeso dalla prodezione del suo Dio era sioritto contro tutti i nemici. Ma Iscarie, che abbandonò il suo Dio per darni all' doloratione degli del stracieri, dara i suoi figli agli Assiri
- ad essere ucrisi, o menati în schiavitu. 14. Da' lore utrri infecosti, et. Le loro donne o non partoriscano, o, se partoriscano, nou abbiano latte da nutrire i loro bumbiol.
- A Galgal. Ivi erano degl'idoli. Vedi cop. Iv. to-Li caccero della mia casa. Ei non saran più mio popolo, mia famiglia.

### CAPO DECIMO

Per la sua idolatria Israele è dato in potere degli Assiri; e seguendo egli le sue vie nel tempo che il Signore a sè lo richiama, serà distrutta tutta la sua possanza.

- Vitis frondosa Israel, fruetus adaequatus est ei: secundum multitudinem fructus sui multiplicavit altaria, iuxta ubertatem terrae suae exuberavit simulaeris.
- Divisum est cor corum, nune interibunt: ipse confringet simulacra corum, depopulabilur aras corum.
- 3. Quia nune dicent: Non est rex nobis, non enim timemus Dominum: et rex quid faeict nobis?
- Loquimini verba visionis inutilis, et ferietis foedus: et germinabit quasi amaritudo iudicium super sulcos agri.
- B. Vaccas Bethaven coluerunt habitatores Samariae: quia luxit super enm populus cius, et aeditui eius super eum exsultaverunt in gloria eius, quia migravit ab eo:
- Siquidem et ipse in Assur delalus est, munus regi ultori: confusio Ephraim capict, et confundelur Israel in voluntate sua.
- 7. Transire fecit Samaria regem suum quasi spumam super faeicm aquae. 8. Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Israel: lappa, et tribulus ascendet super aras
- corum: et dicent montibus: \* Operite nos; ct collibus: Cadite super nos. \* Isai. 2. t0. Luc. 23. 30. Apocal, 6, t6. Jud. 20.
- 1- Fits frondens Braude, re. Ba paristo nel capo precedente rev. 11. El. de diss multitudine grande del propolo di Intrale, e desi gran namero de' soni indicato quindi peragona aleano la sievo hereste a una hela sifequindi peragona characia la sievo beresa a una hela sifepistata del que popolo. Na sie Pil il guenta Secondila revapistana di que popolo. Na sie Pil il guenta Secondila revadette eggi grazie a Dio Luesele? Anni quanto più creiche il momero de' distiliali, sation creiche il mesero degli altari dei fish smail, a quanto piu fo feccola i sua tierra, delle concerni learni, con contra con contra con contrati dei della smail, a quanto piu fo feccola i sua tierra, delle concerni learni, quali resultata delle concerni learni.
- Costoro Annos il cuore diviso. Vogliono congiungere: ili dito dei vero Dio coi culto dei loro simulacri, e sante re Dio, e i simulacri; cosa impossibile perche non vuole Dio, ne può soffrire un cuore diviso.
   Noi sisma senza re, perché non temisomo il Signore:
- A tys time feeting re, prices non instance to adjunct control to an addition re, che et sixtly il nother re Ossa control no non addition re, che et sixtly il nother re Ossa è come es non fosse, e noi meritiamo questo, perché mo un re prode, e valoroso, che polrebè egli fare per mo un re prode, e valoroso, che polrebè egli fare per mo, es libo ci la abbandonati? Possocon anoxa queste parole esser delte dagli Insediti conduiti più in Sebahylio e rimasi amera re. Sia la prima postolore combinjie e rimasi amera re. Sia la prima postolore combin-
- 4. Ripetete pur le parole di una fatsa vizione. Parla di qualche buona promessa di aleuno de falsi profeti, else dicerano avere avuto rivelazioni da Dio. Stabilite par l'altenna: intende probabilmente l'alleanza, e amietzia

- Vite frondosa Israele, la quala ebbe frutti proporzionati. Quonto egli più abbondò di beni, lanto moggior numero ebbe di attari, e quonto la saa terro fu più feconda, maggior copia egli ebbe di simulacri.
- 2. Costoro honno il cuore diviso, e tosta anderonno in rovino. Dio spezzerà i tor simulacri, e atterrerà i loro ultori.
- 3. Perocebé or ora diranno: noi siam senzu re, perehé non teniomo il Signore: e un re, ehe farebbe egli per noi?
- h. Ripetete pur le porole di una falsa visione: e stabilite pur l'alleanza: ma la veudeta di Dio pullulerà come l'erba amara za solchi del campo.
- 3. Gli obitonti della Somoria renderon culto alle vacche di Bethaven: e quel popolo, e i suoi sacerdoti, i quali già facevano festa per la gloria di quel vitello spargono laerime, perchè egli ne resta spogliato;
- Imperocché egli [u trasportoto nell' Assiriu in dono ol re difensore. Ephroim resierà avergognato, e Israele ritrarrà confusione de' suri consigli.
- 7. Samaria ha fatta sportre il suo re, come una bolto, che galleggia sull'acqua. 8. E sarauno distrutti i tuoghi eccetsi di quel simulacro, il peccolo d'Israele, Lappole, e stecchi spunteranno sopra de'loro altari, ed eglino dironno ai monti: cuoprileci;
- e olle colline ropercialeri nogra di not.

  con Phul re degli Assiri, a cui deltren gran nomna di
  deratto, come all'ore al dias. Pais totto quel che poderatto, come all'ore al dias. Pais totto quel che polinen per vio, come ui erito vicenosa puota ripoglicada maa terra grassa è beo preparata.

  5, 6. delle pocche di Belherra, e. Da a que' vitelli II
- nome di vacche per derisione. El sum accessione del vacche per derisione, currolli del vitatio, relativa della consistenzia del vacche della valuta donnia a Phul da Manachem re d'Israrle, che volte tat giuta comparali is proteinen dell' Assirt, e averia per sun diffusione. Il problemo dell' Assirt, e averia per sun diffusione. Il problemo dell' assirt, e averia per sun diffusione. Il qualifere tetta variable, e prive di oppi sun gioria, mentre e dato il regalo a chi non fara conto se non del mettallo, di evil è forma della della confessione dell'assirta in vere di suo diffusione sun accessione dell'assirta in vere di suo diffusione sun anno ti-
- reane, code tutto cospierta a rendere con solo instilli, and spin olderbrois e fausati I consigli if learnet.

  7. Samera ha fatto sparire if un ex, ex. I pectali di Samera sono la copione, per cell consignitation de copione, per cell control service de la control de la control del control de la control del control de la control de la control de la control de la control del la control de la control de la control del la control de la control de la control del la control de la control de la control del la control del
- Birmano ai monti: cuopriteci; ec. Rappresenta i seutimenti dello sclagurato popolo di Samaria nel tempo dell'allimo soo sterminio. Cristo ripcic queste parole appli-

- Ex diebus Gabaa, peccavit Israel: ibi steterunt: non comprehendet eos in Gabaa praelium super filios iniquitatis.
- tuxta desiderium meum corripiani cos: congregabuntur super eos populi, cum corripientur propter duas iniquitates suas.
- Epiraim vitula docta diligere triturani, et ego transivi super puleritudinem colli cius: ascendam super Epbraim, arabit Judas, confringet sibi sulcos Jacob.
- 42. \* Seminate vobis in institia, et metite in ore misericordiae: innovate vobis novale: tempus autem requirendi Dominum, cum venerit qui docebit vos institian. \* Jerem. 4. 3.
- Arastis impictatem, iniquitatem messuistis, comedistis frugem mendacii: quia confisus es in viis tuis, in multitudine fortium tuorum.
- Consurget tumultus în populu tuo: et omnes munitiones tuae vastabuntur, sieut vastatus est \* Salmana a domo cius qui iudicavit Baal in die praelii, matre super filios allisa.
   \* Jad. 8. 11.

candole agli Ebrel, che dovean Irovarni a vedere assediata, espugnata, e nessa a ferro e a fuoco la Giadea, e Gerrassienme dal Romani, Luc. v. Valt. 20., e s. Giovanni le applicò agli empi tutti nel tempo del finale giudizio, Apocal. V. 10. Vedi anche Isoi. B. 19.

b. Det (empt) (del fatto) di Caban Irmete (pec il percore et Accennia I Profesta, che i cittalinia di Gaban ettaco et e. Accennia I Profesta, che i cittalinia di Gaban ettaco et del fatto del controlo del controlo del fatto del controlo del control

fatto il regno delle dicci tribu.

10. Della doppia toro iniquità. Per queste due iniquità
s. Girolamo intese il disprezzo di Din, ed il culto de si-

13. Fields average a fore in Inditiver; e. 8. is vedeted after volte notion tells Sertifier il consissed if the comindare! I best sopra i grant, afficiels personale is epigleminate. I best sopra i grant, afficiels personale is epigleticer dagli stessi politicer per a productive and a di legion armati di ferro. Era ordinato di non mettere in monoliera al lost, investe ficerios que los insurs, difficieltar de la companio de la companio del conmoniferation del consistente del productivo del contragiona adonque fenede ad lesa vitetia, in quale el avueragiona adonque fenede ad lesa vitetia, in quale el avueragiona doloque fenede ad lesa vitetia, in quale el avueragiona del productivo del consistente del productivo del plono, e a tierne l'artico. Vedi qui avunti, vi. 16. Dio suppositione del productivo del productivo del productivo.

Salirò sopra Ephraim. Domerò Ephraim come un forta e destro cavaliere si rende soggetto un feroce cavalio. Giuda porrà la mano all'aratro, Giacobbe romperà ec. Con queste similitudini vaole Dio significare, che gli

Israeliti avvezzi al culto degli idoli, nei quale ponevano tutto il loro piacere, erano allenissimi dall'adattardi a portare li giogo della legge dei Signoee; nude in pena della lor cautansseia porrà Dio sopra del luro culti il gio-

BIBBIA Vol. 11.

- Dai templ (del fulto) di Gabua Israele fece il peccoto: in esso han perseverato: non sarouno esposti u una guerra, come quella fatta a Gabaa contro que' figliuoli d' iniquità.
- Secondo la nela volontà saranno puniti da me: si aduneranno le geuti contro di loro, altorchè saranno puniti della doppia toro iniquità.
- Ephraim , vllella avvezza a fare la battitura ; ma lo domerò la sua bella giogaia; satirò sopra Ephraim, Giuda porrà la mano ull'aratro, Giucobbe romperà le zolle co' suoi solchi.
- 12. Spargete vol semenza di glustizia, e mieterete copiosa misericorilla; rompete la vostra inculla terra: ed e tempo di cercare il Signore, fino a tanto che venga chi insegnerà a voi la giustizia.
- 43. Araste per la empietà, avete mietuta Iniquità, avete mangiati frutti mendaci. Tu mettesti la tua fidanza nel tuol ritrovamentt, e nel numero de' tuol campioni.
- 18. Si alerranno le strida nel vostro popolo, e tutte le vostre foriezze sarunuo xuantellate, come fu distrutto Salmana in quella battaglia dalla schiera di colai, che fe' vendetta di Baal, fu infranta lu madre sopra i suoi figli.

go (giopo senza comparariane più gravovo) dreji Assiri, demandoli come si doma non siferanto cavalio, e da questo ne averrà, che e il popolo di Giorda porra mano alranten, ripiglieria il reulto del vero Dio cotto Il plo re Ezechia, e molti dreji liscritti dizziri dalle mani degli Assiri si unizzamo codio stesso Gluda a Istorare nella vipini del Signore, e adoreranno insiemen il Dio del partidi Carione macrocordia; e c. Tale credo esarre il sento da: Carione macrocordia; e c. Tale credo esarre il sento

 Copiosa misericordia; ec. Tale creda essere il senso di quelle parole: in ore misericordiae cioè secondo l' ampiezza della misericordia di Dio.
 Rompete la matra invulta terra. Per puraria dalle

Rompete la vostra inculta terra. Per purgacia dalle male erle, che sono le peave aficzioni, a renderia capace di produr frutti di vera pieta. Ed è tempo di cercare il Segaore, ec. Ed è omal tempo,

che abbandonato il peccato, a l'idulatria vi audiate preparando alla venuta di colui, che sara per voi Mestro di vera, e perfetta giastizia, e della stesa giustitia verrà a civettirvi. Tale è la comune sposizione degli antichi, e moderni interpreti.

civolte a cottivare l'empirtà, dalla quale ne venne odio-sa, e vejenosa messe di alabondante iniquita, e i frutti di questa, sebben dolci ai guasto palato, luroco privi di sostanza per nutrirel, e satollarvi; erano frutti mendaci, incapaci di controtarvi. E perche lu popesti lidanza nelle tue invenzioni, e negli táult, che eran i tuol campioni, orribite sara lo spavento, e la coufusione nel tuo po polo, o israele, quando verranso gli Assiri, e saranno sman-lellate le lue fortezze, e lu sami distrutto come fu distrutto Salmana re de Madiantti da Gedesne, e dalla schiera di Gedeoue. In quello, che è detto dai Profeta, che Gedeoue fece vendetta di Baat, allude alla distruzione dell'altare di Basi, e at nome, che da cuo riporto Gedeone. Vedi Jud. vi. 31. Quanto poi a quelle patole infranta la madre sogen a suos fiole, y' ha chi crede, che attuda Osea at gastino data da Gedeone ai cittatini di Soccotti, e di Piuanci (Jud. 118. 15. 16.), dai qual gastigo voglia dire Osca, che non furono escuti le model co' leneri loro ligh; e questa sposizione mi sembra la migliore; altrimenti converta dir<sub>s</sub>che  Sie fecit vobis Bethel, a faeie malitiae nequitiarum vestrarum.

si alluda a quaiche fatto, di cui non si ha più altra memoria.

15. Ecco quello, che ha fatto n voi Bethel, cc. Ecco

45. Ecco quello, che ha fatto a voi Bethel, a motivo delle pessime vostre malvagità. quello, che recherà a voi di fruito Bethel co'vitelli d'oro, che lvi si adorano.

## CAPO DECIMOPRIMO

Il Segacre dimostra, che egli ha sempre nuado Israele, un per le sue scelleraggini lo de in potere degli Assiri: e nondimeno per la sua misericardia egli lo fatò tornare al suo pacse, affinche serva ol Segucor inscine colle notoni convertito.

- 1. Sicut mane transiit, pertransiit rex Israel. 1. Come post Quia puer Israel, et dilexi eum: " et ex Æ- d'Israele. Israe gypto vocavi filium meun. " Matth. 2. 45. e datt' Egitto r
- Vocaverunt eos, sic abierunt a facie corum: Baatini immotabant, et simulacris sacrificabant.
- El ego quasi nutrieius Ephraim, portabant eos in brachiis meis: et nescierunt quod curarem eos.
- A. In funiculis Adam traliam eos, in vineulis caritalis: et ero eis quasi exaltans fugum super maxillas corum, et declinavi ad euni ut
- Non revertetur in terram Ægypti, et Assur ipse rex eius: quoniam noluerunt converti.
- Coepit gladius in civitatibus eius, et consumet electos eins, et comedet capita corum.
- 7. Et populus meus pendebit ad reditum menni: iuguni autem imponetur eis simul, quod non auferetur.
- 8. Quomodo dabo te Ephraim, protegam te Israel? quomodo dabo te sicut Adama, ponam

- Come passa un mallino, passerà il re d'Israele. Israele era bambino, ed io l'amai, e dall' Egitto richiamat il mio figliuolo.
- e dall' Egitto richiamat il mio figliuolo. 2. Lo richiamarono , ed egli si alienava da essi. Honno immolato vittime a Baat , e
- offerti socrifici ai simulacri.

  5. Io feel da batio con Ephraim; to portai
  tralle mie bracela; ed ci non conobbero, che
- io son quegli, che ho cura di lor salute.

  4. Io li trassi co' vincoli propri degli uomini, co' vincoli della carità: lo fui, che tolsi
  li capestro, che stringeva lor le mascelle, e
- porsi tor da mangiare.

  8. Ei non torneranno nella terra d'Egitto,
  ma Assur sarà il toro re; perchè non han
- voluto convertirsi,

  6. La spada ha cominciato ad andar in
- giro pelle toro città, e sterminerà i cittadini migliori, e divorerà i loro capi. 7. E il mio papolo aspetterà ansiosamente
- il mio ritorno; ma il giogo, che sarà imposio a tutti loro, non sarà tolto. 8. Che farò io di te, o Ephralm? Il proleugerò to. o Israele? ma in qual modo po-

pende, come tali vincoli sono possenti a guadagnare i

cuori unani.
In fui, che totai il capestro, ce. Yuol signilicare la cura nuncora, che ebbe di Israele nel tempo di use faitlene, travagii ori pellegriangigo dei deserto, e elle, che ilecome il recoladino, che ara, teglie di toto in tanto il 
presenta di presenta di presenta di presenta di presenta di 
presenta a quel popolo giorni di consolazione, e di ritorro, e porse a sio dicho da reboliliaria, col qual elho

d viece accensals la manna.
5. Ei nou formerano nella terra d' Egitto, re. La les gralibadine, con cui Israele corrispose alla mia carità, è degna di cierno blasimo, e di gastigo sonoro. I' Egitto, i non auri Il iece refugio, e là non potranno andare a salvari di li le mia; e perché non lamon voluto formara.

me, lo darò ad esal on altro padrone, cioè l'Assiro.

a. La spedis ho comincialo ec. Alcuni elò riferiscono
alle guerre intestine del regno d'Israele dopo la morte di
Jeroboan II.; alliri alle ripeiote scorrerie degli Assiri. Vedi Vr. Rep. Xv. XvI.

7. Aspellera ansionamente il mio ritorna; ec. Aspellerà ch' lo ritorni a lui, a visitario, a liberario. Ma il loro giogn sara perpeluo. s. Che farò io di le, a Ephraim? li proteggerò io, ec.

Fa qui Dio quasi la ligura di dor persone, di padre appassionato, e di glodice; onde i sentimenti e di padre, e di giudire alternazio nel cuore di lui. Ti proteggero lo, di o israele, a disgello delle tue iniquite? Ti tratterò io coant Adama, e Schoim incrediate col fuoro dal cello; li

1. Come passa un matina, passarà il re di Irrade. Ossa ultimo re d'Israele, que re que popolo come ona bella satora, dopo una fosca e teira notie, perché egil diode biona aperança di e. e, e lata allesana col re d'Égilto, parte, elle avesa procurato un boso sodegno alla saciliate repubblica: ma l'autros peroto passo, e le aperancia del parte de la companio de la collegio del collegio

Israele era bambino, ed io l'amai, ec. Israele era piecolo, imbelle, senza difesa nell'Egitto, e lo l'amai, e perché lo smai , lo richiamai dall' Egitto. L' Evangelista s. Mattro dice, che quelle parole dall' Egitto chianci il mio figlinolo, si adempierono nel ritorno di Cristo da quel poese, nel quale era stato portato nel tempo della persecuzione di Erode, Israele, eui Dio stesso diede il nome di liglitud suo, e di figlinol primogenito (Exod. 14. 22. 23.) quando ordino per horca di Mosè a Farsone di lasciarlo andar libero da quei paese, Israele dico, in tale occasione fu una ligura di Cristo fanetulio ricondotto dall' Egitto, e figura tanto piu propria, perche a Cristo pin veracemente si conviene il nosoe di figlinol primogenito di Dio, e percis egli fa secondo l'umroa natura la pin nobile parie di quei popolo, da cui volle nascere. 2. La richiamarono, ec. Mosé e Aronne trasser questo popolo dall' Egitto, e questo popolo iu vece di star unito con essi si alieno da loro, mormoro, al ribello, al diede al

culto de' falsi dei.

3. Io feci da balio con Ephraim. Vedi la stessa similitadi
ne. Deuter. 1. 3.

 foi rincoli propri degli nomini, ec. Procural di fratgli a me co'miel benefici, e col mio amore, ben sa-

- Line Coll

te ut Seholm? Conversum est in me cor nœum. pariter conturbata est poeuitado mea.

- 9. Non faciam furorem irae meae: non converlar ut disperdam Ephraim: quoniam Deus ego
- et non homo; in medio tui sanctus, et non ingrediar civitatem. 10. Post Dominum ambulabunt, quasi leo rugiet: quia luse rugiet, et formidabunt filii maris.
- 11. Et avolabunt quasi avis ex Ægypto, et quasi columba de terra Assyriorum; et collocabo eos in domibus suis, dicit Dominus.
- 12. Circumdedit me in negatione Ephraim, et in dolo domus Israel: Judas autem testis descendit eum Deo, et eum sanctis fidelis,
- traiterò lo così con tutto l'amore, che so ti porto tuttora? (Vedl Gew. xxx. 24.). Mi ripento quasi della sentenza
- data contro di te, e nello siesso ripeditimi non mi trovo contrato, perché lu non pensi ancora a convertirii. 9. Perché io son Dio, e non su nomo. Non insocrò li-bero li campo ni forcore dell'ira mia, perchè lo non sono un uomo, che sovente non sa contenere il giusto suo sdegno, ma come Dio, io so con solo contenermi deniro I limiti dello giustizia nei gastigore, ma di più tempero
- con grau misericordia le mie vendette. Il santo in mezzo a te. Il Dio della santilla è stato adorato da te, ed é adorato tuttora da non pochi uomi ni pil, e religiosi, che sono in te. E la non entrero nella città. È molto difficile il trovare no senso conveniente a queste parole: Il meno inversimile mi sembra questo: Nnn entrerò coo furor di oimico ocile tue città per distruggerle con tutii gli abitatori, come feci di Adama, Seboim, Sodoma, e Gomorra. Lostile di Osea stretto, pieno di allu sioni, e copioso di sensi più, che di parole, dà talori
- occasione d' lodovioure pluttosto, che di accertare quello, che abbia voluto dire il Profeta-Eglino seguiranno il Signore, egli ruggirà qual lione. Si volgeranno a Dio, quaodo egli, quasi forte irato
- lione, co' suol ruggiti gli atterrirà E ne arranno spavento i Agliuoli del mare. I figli del mare sono gl'idolatri, ovvera gli occidentali popoli. Ab-biam già notato altre volte, che israele ingolfato nella

trò to trattarti come Adama, e ridurti come Seboim? il mio euore alterna deniro di me,

io mi ripenio intieme, e mi conturbo. 9. Non lascerò agire il furore dell'ira mia ; non mi indurrò a sperdere Ephraim, perché io son Dio, e non un uomo: ti santo in

883

- mezzo a te, e to non entrerò nella eittà. 10. Eglino seguiranno it Signore, egli ruggirà qual iione, ruggirà egli stesso, e ne
- avranno spavento i figliuoli del mare. 11. E voleran dall' Egitio come un uceel-
- io, e dall' Assiria come una colomba, e ic It rimetterò nelle case loro, dice il Signore.
- 12. Ephraim mi ha circonvenuto con rinnegarmi, e ia easa di Israele colie sue frodi; ma Giuda è venuto a rendere testimonianza a Dio, ed è fedele co' santi.
- queste parole la predizione della conversione e degli Israeliti dispersi , e de' Gentili alta predicazione di Cristo, e de' snoi Apostoli. Ed è adombrata la efficacia di gnesto predicazione coll'effetto, che fa in un uomo il ruggito di un lione, ruzgito, che infonde timore, a tremore, e commove tutto l' pomo
- 11. E volerau datl' Egitto come un uccello, ec. Coniioua la siessa predizione. Voleranno da tuite parti gli uo mini alla chiesa di Cristo, il quale il rimettera ne' diritti di popolo di Dio, li rimetterà nella vera loro patria, nelirituale casa, da cui furono separati per la idolatria e per le iniquita, che la accompagnano. Ma il Profeta, che pariava agii israeliti, de' quali molti si eraco dispersi per l' Egitto, a il massimo nomero nell'Assiria, nomina per ciò que' due paesi, da' quali verranno gli siessi Israeliti, cioè i Gentili, alla chiesa.
- 12. Ephraim mi ha circonrenute ec. Torna il Profeta a' suoi israeliti idolatri, a infedeli, a' quali Dio dice, ch' el lo hanno tradito col rinnegario, e più ancora colla lore ipocrisia, peroccisè facevan mostra di adorar sempre il vero Dio, quaodo erano perduti dietro al loro vitelii
- Na Giudo è venuto ec. Ma mentre Entraim mi rinc Gluda rende testimonianza alia verità, ed al vero Dio, e conserva il suo cuito, e a iul è fedeia insieme co' santi Patriarchi, e Profeti, de quali imila e mantiene la fede. Poò essere, che il Profeta alinda alia solenne ristan-Idolairia è molte volte se' profeti tipo, e figura dei Genrazione del cuito di Dio, che si fece nei popolo di Giuda till, Quindi e all Ebrei , a s. Girolamo riconoscono in solto il nio re Ezrchia, IV. Rev. XVIII.

## CAPO DECIMOSECONDO

Israele in vano spera nella protezione dell'Egitto. A lui, e a Giuda il Signore darà la mercrde che è dovuto alle apere loro; e contuttoció offerisce ad essi la pace : idoli di Gataad , e di Gatgol.

- 1. Ephraim pascit ventum, et sequitur aestum: tota die mendacium, et vastitatem muttiplicat: et foedus eum Assyriis iniit, et oleum in Ægyptum ferebat.
- 2. Iudieium ergo Domini cum Juda, et visitatio super Jacob: iuxla vias eius, et iuxta adinventiones eius reddet ei.
- 1. E na a respirare un' aura ardente. Nell' Ebreo propriamente al dice: Il vento d'ovieuse, vento, che brucia in que pacal, e caglona molti mali. Il popoio di Israele si pasce di vento, quando spera negli Assiri, e va a re-
- 1. Ephraim si pasce di vento, e va a respirare un'aura ardente; tuttodi accumula le sue menzogne, e le ragioni di sua rovina; ed ha faita confederazione eogli Assiri, ed ha portato ti suo olio in Egitto. 2. Or il Signore vetrà a giudizia con Giu-
- da, e visiterà Giacobbe: e renderà a lui mercede secondo le opere sue, e secondo le sue invenzioni.
- spirare un'aura micidiale, quando si rivotge all'Egillo, portandegli io dono il suo olio per farselo amico. 2. Or il Signore perri a giudizio con Giuda, ec. Si potrebbe ancler tradurre: Il Signore verrà a proporre la

- 5. \* In ntero supplantavit fratrem suum: et in fortitudine sua directas est cum angelo.
- \* Genes. 25. 25.; 52. 24.

  4. Et invaluit ad Angelium, et confortatus est: flevit, et regavit eum; in Bethel invenit
- eum, et ibi loculus est nohiscum.

  8. Et Dominus Deus exercituum, Dominus memoriale eius.
- 6. Et tu ad Deum tuum converteris; miscricordiam, et indicium custodi; et spera in
- Deo tuo semper.
  7. Chanaan, in manu eius statera dolosa, ealunniam dilevit.
- Et divit Ephraim: Veruntamen dives effectus sum, inveni idolnu mihi, omnes labores mei non invenient mihi iniquitatem, quam necessi.
- peccavi.

  9. Et ego Dominus Deus tuus ex lerra Ægypti, adluuc sedere te faciam in tabernaculis,
  sient in diebus festivitatis.
- Et locutus sum super prophetas, et ego visionem multiplicavi, et in manu propheta
  - rnm assimilatus sum. 11. Si Galaad idolum, ergo frustra erant in Galgal lobus immolantes: nam et altaria eorum quasi acervi super sulcos agri.
  - use querte, e le sue eccues. Da qui la poi Ossa partiqualmente a Galoia, e ad herade.

    3, 6. Giovolde nel sen unterno nepplanti e-S i rammentano l'heredi di Dia siavore di Giacobbe, heredit, chetano l'heredi di Dia siavore di Giacobbe, heredit, chepolerrita di quel patricrea. La maniera, code venze la lucce Giacobbe, trembos cio pi etilisso Esta, era listità, che, secondo il volere di Dio, Giacobbe si sarrebe acquistati il diritti di promograture, cosi e qui Barrebe preirita le consegnatore di Companie del Companie del Companie del propositione del consegnatore, cosi esperanti prolo per para miericorella a l'assu, e i sost, posteri arrebbotto con gran feritzazo col'Angolo, e se imperio la letotto con gran feritzazo col'Angolo, e se imperio la le-
  - ordibinos, Gen. v. v. 35. x. v. x. 24. x. x. 24. Z. Egil le Irrorio a Bielett, ex. Rammesta come a Checob-Egil le Irrorio a Bielett, ex. Rammesta come a Checob-Egil le Irrorio a Bielett, ex. Rammesta va il fradelle Essu, gil appure sopra in misteriona strala. Flaqueto, che pottante in Essura di Dio, code il Bios, quanto della comparata di Ricci, service della comparata di Bios, quanto le presenta del mare, di Carlo in terra di Cananan, p. v. p. v. quanto del mare, di Carlo in terra di Cananan, p. v. p. v. p. v. quanto di Bios, quanto del mare, di Carlo III. Ce. Esco (delle tellicitamente il Prodes), quel, che di galo per nol il losgo di Bethel, dilventio soleno longo lindene per la linguittimo di linene, de va si adsorrario.
  - 5. a. E. il Siguore .... Dio degli exerciti; il Siguore e be egli in stemoria ee. El vero Bo, il Siguore bio degli exerciti fu sempre quel Bio, cui Giacobbe ebbe sempre presente, e lo adoro, e lo ano. Tu adunque convertiti n Dio, che è il too Dio, all misericordioso, e giusto, e spera in lei.
  - 7. Va questo Chanoneo ha nelle sue muni ce. Dà agli bracili il inome di Channel, per dire, ch'esal erano stirpe noti di Giacobie, ma di Cianana, perche erano non meno empi, che I Giannel, e sicome ia parola Channano, vuoi dir mercodente, dice, che, come caliti un ercadenti, gli isrardii non persano se non a rabbiere, e adi inganure i prossimi, anche coi far moi di falta staterchie; vai Channele furno obti gli Ebret a orbe da Escribie; vai c.

- Glacobbe nel sen materno supplantò il fratello, e colla sua fortezza lottò coll' An-
- E su superiore all' Angelo, e vinse: e con lacrime a lui si raccomando. Egli lo trovo a Bethel, ed ivi quegli parlo a not.
- E il Signore rgli è il Dio degli eserciti;
   il Signore ebbe egli in memoria.
   Or tu convertiti al tuo Dio, osserva ta
- unisericordia, e la giustizia, e spera sempre nel Dio tuo.
- 7. Ma questo Chananeo ha nelle sne manl una falsa stadera, egli ama iti soverchiare. 8. Ma Ephraim va dicendo: Io però mi
- son fatto ricco, mi son acquistato un idolo: non si troverà, che in tutte le mie fatiche io abbia commessa inginstizia.
- Io però fin dalla terra d' Egitto sono il Signore Din tuo; farò, che luttora lu tl stia nelle tue tende, come mei giorni di quella soleunità.
- Io son quegli, che ho parlato a' profeti, moltipticai le loro visioni, e me stesso dipinsi per mezzo de' profett.
- 11. Se quel ili Galaad fa un idolo, dunque incano si immolavan de' bovi a Galgal; dapoichè già gli altari di quelli son come que' mucchi di sossi, che son su' solchi del campo.
- 8. Ni son fatte rices, mi sono aequisatelo un idela re-Correctà discano contro di me i prodeti, che un seriodano per la cuitta feda sel mercalantare, lo sono arricchilo, con establica del controlo del controlo del controlo del dere sogno totte le altre cose; questi fedo sono le ricchezar. E ersono potra dire, chi lo abbla batto unda di una in tutte i sun industrie sunte per arricchire. Cost dumi in tutte i un industrie sunte per arricchire. Cost la più potente impiestiria, quando si tratta del loro giadiogno.
- Fin dulla terra d'Egitto sono il Signore Dio tuo.
   Fin dal tempo in cui dall'Egitto ti irassi, e frei con to alleanza presso al Sina, fin da quel tempo lo sono il tuo Dio.
- Fars, che intiren la ti sito nelle tue tende, ce. Aspetlando la tua conversione io differito il gastigo, e farc'eche intiren to abili nell' antica tua sede, dore in il rammennita del tubernaccii, che fu intitutta in memoria dell' uncinità de' tubernaccii, che fu intitutta in memoria dell' uncita dell' Egitto, e del tuo pellegrinaggio pel deserto, dove fosti con tanti prodigi sostemnio, e confortato da me. Vedi Levia. Vaxi. 38.
- 10. E me etens depinn per mezzo de prefet. Per merso del miel Predict, celle lors similitaris, e celle varialors ligare una cessal all farti conocerce quel ch' lo sono, quello che lo segolo, a quello ch' lo pesso riguardo a lor. In un altro senso egualmente vero, e piu sublime la che. In un altro senso egualmente e rece, e piu sublime la predicazione, la metri, la lordicazione in sur vitta annuniali, e predicti sono solo colle parole, non anno colle astoni lor odigi antiche predicti, engl, che el Il medicazione, piuda in sulla mentre, conce lessopa nache l'Appotich.
- 11. Se quel di Catand fu un idolo, ce. Se quello, che ndoravasi in Galand, non era altro, che un idolo, che cona vana, innolite, ed anni cattiva, cone si vede dail l'essere stali distrutti quegli, e ridotti in un mucchio di pierte; danque invano, e stoltamente quegli di Gloda imandano bosì a Galgat a simili falsi del. Galand era del espos di lierzele, Galgad del regno di Giosalo, e questa

- 12. \* Fugit Jacob in regionem Syriac, et servivit Israel in uxorem, et in uxorem servavit.
- \* Genes, 28. B. 15. \* In propheta aulem eduxit Dominus Israel de Ægypto: et in propheta servatus est.
- \* Exod. 14. 21. 22. 14. Ad iracundiam me provocavit Ephraim in amaritudinibus suis, et sanguis eius super enm veniet, et opprobrium eius restituet ei Dominus suus.

profezia debbe essere stata pronunziata dopo che la città. e la regione di Galand era stata devastata da nemici. mentre dice il Profeta, che gli aliari ereiti in quel luos agli idoli , erano aliora come que' mucehi di sassi, che un vignatuolo cava dalla terra, e aduna in qualche perie del campo. E veramente Galand fu invasa da Thegiaihphalasar, e spoglinta de' suol abitatori, come sta scritto Iv. Reg. xvi. 29. Ginda adunque (dice il Profeta) poté vedere a che sienn buoni gl'idoli, potè vederio dal irotto elie ne hanno ritratto queiti , che gli adoravano a Galand. E perché dunque Giuda, imitando la frenesia d'Israele, gli adora a Gaigal?

12. Si Inggi Giacobbe nel passe della Siria, ec. Torna Osea a parlare di Giacobbe, il quale fuggendo l'Ira del fratello Esau, se n'andò nella Mesopotamia, e al suo ri-

12. Si fungi Giacobbe nel paese della Siria, e Israele servi per una moglie, e fu guardiano di pecore per un' altra moglie.

45. Indi il Sionore trasse Israele d' Eaitto per mezzo di un profeta, e salvollo per mezzo di un profeia.

14. Ephraim con fieri disqusti a sdeano mi provocò : sopra di lul caderà il suo sangue, e il suo Signore rendera a lui all insulfi, che ad esso egli fece.

torno eresse a Galtad un monumento della sua gratitudice verso Dio, a Galand (dico) dove I saol indegni figliuoli adorarono dipoi i simulacri. Vedi Gen. xxxi. 46. 47. Giacobbe servi a Lahan, e fu guardiano de' greggi di Lahan per avere le due mogli, Rachele, e Lia. Gen. xxxxx. 13. Indi il Signore trasse Israels d' Egitto per mezzo di un profeta. Questo Profeta egli è Mosè. E solvollo per nezzo di un profeta: cicè per mezzo di Glosse, che fece la conquista della lerra di Chanaan, c a Gaigal celebrò la prima pasqua, ed isl fe'eirconcidere il popola, lvi (dien) dove tu, o Glude, adori I hisi del. Vedi Jos. v. 14. Renderà a lui gli insulti, che ad esso egli fere. Il Signore faragil pagare il fio degli insulti a lui faiti col dare l'incomunicabile nome di Dio a' vani e sacrileghi simulacri.

#### CAPO DECIMOTERZO

Le abbominazioni d'Israele saranno cagione di sua rovina. Dio è il solo liberatore. Benefizi fatti al popolo nel deserto, e ingratitudine dello stesso popolo, la quals sarà punita. Nondimeno promette di liberarli dalla morte col vincere la morte stessa e l'inferno.

- 4. Loquente Ephraim, horror invasit Israel, et deliquit in Baat, et mortuus est. 2. Et nune addiderunt ad peecandum: fe-
- ceruntque sibi conflatile de argento suo quasi similitudinem idolorum, factura artificum totum est: his ipsi dieunt: Immolate homines vitulos adorantes 3. Ideirco erunt quasi nubes malutina, et
- sicut ros matutinus practeriens, sicut pulvis turbine raptus ex area, et sieut fumus de fu-
- A. " Ego autem Dominus Deus tuus ex terra Ægypli: et Deum absque me pescias: et salvator uon est practer me. \* Isai, 43, 10,
- B. Ego cognovi te in deserto, In terra soli-
- 6. Iuxta pascua sua adimpleti sunt, et saturati sunt: et levaverunt cor suum, et obliti sunt mei.

vo re pariò di introdurre il culto del falsi dei, Israele

- 1. Alle parole di Ephraim si inlimidi Israele , e peccò onorando Baal , e peri.
- 2. E adesso hanno aggiunto peecalo a peccoto, e del ioro argento hanno fatte di geito figure d' idoli: tuito è lavoro di artefici: riquardo ad essi dicon costoro: Voi, che adorate i viicili, immolate degli uomini.
- 3. Per quesio saranno essi come una nuvola sul far del giorno, e come la rugiada della mattina, la quale sparisce, e come la polvere, che un turbine alza dall' aia, e co-
- me fumo, che esce da un camino. 4. Io però fin dalla terra di Egiilo sono ll Signore Dio tuo; e altro Dio non conoscerai fuori di me : e non v' ha Salvatore
- fuori di me. B. Ed ebbi cura di le nel deserto, nella
- terra di solitudine. 6. Presso alle loro pasture si son ripieni, e si son satollati, e in cuor ioro si inalbe-

rarono, e si scordaron di nie.

- si vero Dio i vitelli in saerifizio, adesso i vitelli son di-1. Atte parole di Ephraim si intimidi Israele, ec. Col nome di Ephraim si Inteode o Jeroboam 1., che era di veniali dil; si offerivano adunque agl'idoli vittime umaquella tribu, ovvero la tribu stessa, ehe era la prima, e ne, giacche i vitelli sono innalzati alla dignità di numi la piu potente delle dieci. Quando Ephralm col suo nuo
  - da questa stolta nazione. 3. Come una nuvola sul far del giorno. Vedl capo
- eble paura di opporsi alla voiontà di chi ne poteva più , e prevaricò , e adorò Baol , eicè gl'idoli, i vitelli d'oro, e perì , perchè si fece reo di morte e lemporale ed eierna. 5. Presso alle toro pasture si son ripieni, ec. Nel fer-tile e delirioso paese dato loro da me, si sono ingrassatt e insuperbill, e si sono scoriati di me. Vedi Deuter. 2. Foi, che adarate i vitelli, immolate degli uomini. Mette in vista la sinpidità di quegi idolatri. Si offerivano XXXII. 15.

7. Et ego ero eis quasi leaena, sieut pardus in via Assyriorum.

8. Occurram eis quasi ursa, raptis catulis, et dirumpam interiora iecoris corum: et consumam eos ibi quasi leo, bestia agri scindet

eos. 9. Perditio tua Israel: tantummodo in me

auxilium tuum. 40. Ubi est rex tuus? maxime nunc salvet te in omnibus urbibus tuis: et judices tui, de

quibus dixisti: Da mihi regent, et principes.

1. Reg. 8. 8. 11. Dabo tibi regem in furore meo, et anferam in indignatione mea.

42. Colligata est iniquitas Ephraim, absconditum peccatum cius.

13. Dolores parturientis venient el: ipse filius non sapiens: nune enim non stabit in contritione fillorum.

14. De manu mortis liberabo cos; de morte redimam eos: \* ero mors tua o mors, morsus tuus ero inferne: consolatio abscondita est ab \* 1. Cor. 15. 54. Heb. 2. 14. oculis meis.

48. Quia ipse inter fratres dividet: \* adducet prentem ventum Dominus de deserto ascendentem: et siccabit venas eius, et desolabit fontem eius, et ipse diripiet thesaurum omnis vasis desiderabilis. \* Ezech. 10. 12.

7. Sarò per essi qual lignesso, e qual leopardo salla strada, ec. Non solo li farò condurre schiavi nell' Assiria, ma il perseguiterò lo stesso, e gli strazierò.

 La perdizione è da le, o Irraele. Tu solo, o Israele, se'la cagione di tue sciagure: perocebé dal canto mio to non pensal, se non al tuo bene, al tuo soccorso, alia tua salute, e tu solo polevi colla tua ingratitudine sforzarmi a dar di mano al flagello.

10, 11. Dov' è il tao re ? ec. Ti salverà forse dalle imminenti calamità il tuo re? Ti salveranno forse i tuoi magistrati , e i tuoi graudi? perocché lu volesti un re , e de principi a parte, quando ti separasti da Giuda; e siccome per gastigarti io ti diedi nell'ira mia il primo re Jeroboam, così adesso nell'ira mia torrò a te Osea, che sarà il tuo ultimo re. 12. Ho messe insieme le iniquità di Ephraim, ec. lo

tengo conto di tutte le iniquità di Ephraim, nessuno de suoi peccati si perde, o si dimentica; perocehé jo ne fo conserva fino al lempo di manifestargli a tutta la terra, e di farne conoscere la gravezza co' tremendi gastighi, ond'io faronne vendetta. 13. Nan si sosterrà adesso nella strage de' figli. Ephraim

abbandonato da Dio per la sua empietà non reggerà al

dolore di vedere i suoi figli Irucidati dagli Assiri-14. Io li salverò dal poter della morte ; ec. Dopo tanje,

7. Ed to saro per essi qual tionessa, e qual teopardo sulta strada, che mena in Assiria.

8. Anderò loro Incontro come orsa, ent sieno statt rapiti i suol parti, e sbranerò fino al cuore le toro interiora; ed ivi li divorerò qual tione, e le fiere gli strazleranno.

9. La perdizione è da te, o Israele, da me

10. Dov' è il tuo re? adesso è il tempo. che le, e le tue città satri egli, c i tuoi giudicl ; perocrhe tu dicesti: Danimi un rc , e de' principi.

11. Ti diedi un re nei mio furore; e nel-

l'ira mia tel ritorrò.

soio il tuo soccorso.

12. Ho messe insieme le iniquità di Ephraim, i suoi peccati son custoditi in tuogo 13. Lo sorprenderanno i dolori, come una

partoriente: call è un figliuolo non saggio: el non si sosterrà odesso nella strane de' fi-

14. Io ii salverò dal poter della morie; ii riscatterò dalla morte; n morte, lo sarò la tua morte: tuo strazio sorò io, o inferno: i miel occht non veggano consolozione;

15. Perocché egli divide tra loro I fratetti. Il Signore manderà un vento ardente, che st leverà dal deserto, e asciugherà le sue sorgenti, e seccherà le sue fontanc. Egti farà preda del tesoro di tutti i vasi preziosi.

e si gravi minaece. Dio propone argomento di somma consolazione dicendo: lo, che annuazio lo sterminio alle dieci tribu, ed ai peccatori, sono quell' istesso, che il salverò dalla schiavitu , dalla morte e dall'inferno. Così a Cristo convengono letteralmente queste parole, il quale colla sua morte trionfo della morte e dell'inferno; trionfo della morte risuscitando a puova vita gloriosa, trionfo dell'inferno, Iraendone le anime de' santi; e questo trionfo del nostro capo divino sarà perfetto, e inlicro nella universale risurrezione gloriosa di tutti i giunti. Vedi Apocal. xx. ta., e la prima lettera ai Corinti xv. 50., dove è citato questo luogo da Paolo secondo la versione

dei LXX. I miei occhi non reggona consoluzione, (vers. 15.) perocché egli divide tra toro i fratelli, ec. Sembrami di dover prendere queste parole come dette da Osea. Io frattanto non so darmi pace, ne trovar consolazione, pe-rocche lo veggo, che Ephraim autore dello scisma, per cui le dieci tribu si separarono da loro fraieili Giuda e Beniamin, sarà terribilmente punito per la sua empiela; perocche Dio manderà contro di Ephraim un vento ardente. Il quale asciugherà, e abbrucera ogni bene nel paesa di Ephraim. Questo vento d'oriente (così l'Ebreo) è Salmanasar, il quale condusse in ischiavitu il popolo, e porto via tutto quello, che cravi di prezioso in tutto il paese.

### CAPO DECIMOOUARTO

Distruzione di Samaria, e d'Israele, cui Dis invito a conversione con promessa di grandissimi beni.

4. Pereat Samaria, quoniaus ad amaritudi-1. Perisca Samoria, perché ha esacerbato nem concitavit Deum suum: in gladio pe- ll suo Dio: periscono di spada coloro, e i

1. Perisca Samaria, ec. Predice il Profeta la giustissima terribil vendetta di Dio contro gl'Israeliti. Perira Sa-

maria, else la esacerbato II suo Dio colle suc empletà; i liglinoli di questi empi saranno Infranti sul suolo, e sareant, parvuli corum elidantur, et fetae eius discindantur.

2. Convertere Israel ad Dominum Deum tuum: quoniam corruisti in iniquitate tua. 3. Tollite vobiscum verba, et convertimini

ad Dominum; et dicite ei: Omnem aufer iniquitatem, accipe bonum; et reddemus vitulos labiorum nostrorum.

4. Assur non salvabit nos: super equum non ascendemus, nee dicemus ultra, dii nostri opera manuum nostrarum: quia cius, qui in te est, misereberis pupilli,

8. Sanabo contritiones corunt, diligant cos spontanee: quia aversus est furor meus ab eis.

6. Ero quasi ros, Israel germinabit sicut tilium, et erumpet radix eins ut Libani.

7. Ibunt rami cius, et erit quasi oliva gloria eius, et odor eius ut Libani, 8. Convertentur sedentes in umbra eius: vivent tritico, et germinabunt quasi vinea: me-

moriale eius sieut vinum Libani. 9. Ephraim quid mihi ultra idola? ego exau-

diam, et dirigam eum ego ut abietem virentem: ex me fructus tuus inventus est. 10. Quis sapiens, et intelliget ista? intelli-

gens, et sciet haec? quia rectae viae Domini, et lusti ambulabuut in eis: praevaricatores vero corruent in eis

ranno trueldate le mogli coi bambioi, che elle portano net loro seno. 3. Prendete con voi parole. Parole di pentimento, di dolore, di affeituosa orazione

Accelta questo bene, ec. Il nostro dolore, le nostre la-crime, che è un bene venuto a nol da te. E noi în vece de' sacritizi offeriremo a te le lodi, e i rendimenti di grazie pel perdono, ehe riceveremo dalla tua carità. 4. Non sara nostro salvotore l' Azziro, et. Noi abbia-mo imparato a non isperar pin nella prolezione degli Azsiri, e non far conto della cavalleria dell'Egitio, piu non daremo il nome di nostri dei agl'idnii fatti per mano d' nomo, perehè tu ci dal lume, ed hal pietà di un pupillo, qual è il povero Israele, peivo di ogni umano soccorso, ma conlidato, e rimesso nelle tue mani-

5. Io annerò le loro pioghe, ec. Qui comincia la rispo-sta di Dio, ed ella è tale, che visibilmente dimostra anunnziarsi in essa la liberazione d'Israele del peggiore di tutti i suoi mali, cioè dai prenato, angunziarsi il Cristo, e gli effetti ilella Redenzione operata dal Cristo. Sanero le piaghe delle anime penllenti, perebè gratuitamente le amero per mia sola misericordia, e perché ne ira ne sdegno lo non ho piu contro di esse

8. In saro come rugiada ec. Come la dolce reglada ltriga, e feconda le piante, essi lo colla mia parola, e colla mia grazia irrighero le anime fedeli, e le rendero feconde di buone opere. Quindi il popolo fedele spanterio come hianchissimo, e udurosissimo giglio, e si alzera lino al cirlo a somiglianza de' cedri del Libano

7. Sara bella come un ulivo. La sua spirituale bellezza, la sua lecondita, e la sua hella verzura sam come quella dell' ulivo. 8. Si convertiranno, e sederanno all'ombra di Ini. Al-

loro bambini sieno infranti, e sventrate le donne gravide.

2. Convertiti, o Israele, ai Signore Dio tuo ; perocchè per ie tue scelleraggini ti sei precipitato.

5. Prendete con voi parole, e volgetevi ai Signore, e ditegit : Toglt tutie le iniquità . accetta questo bene, e noi ii offeriremo le ostie delle nostre labbra.

4. Non sarà nostro salvatore l'Assiro, non saliremo sopra i cavalti, non diremo mai più che nostri dil sieno ie opere di nostre mani, perchè lu avrai pielà del pupillo rimesso nelle tue mani.

S. Io sanerò le loro piaghe, gli amerò gratuitamente, perché st è placato con essi il mio sdegno.

6. lo sarò come rugiada per Israeie, ed egli spunterà come giglio, e getterà sue ra-

dici come una pianta del Libano. 7. St diffonderanno t suoi rami; ei sarà

bello come un ulivo, e odoroso come l'incenso. 8. Si convertiranno, e sederanno alt' ombra di lui: viveranno di frumento; si propagheranno quat vile: ii loro nome sarà come it vino del Libano.

9. Ephraim ( dirà ): Che ha io omai da fare cogli idoli? io l'esaudirò, io lo farò andare in alto come un verde abete: da me verranno i tuoi fruiti.

10. Chi è ii saggio, che iali cose compren-

da? chi ha intelielto per peneirarle? perocché le vie dei Signore sono diritte, e i giusti le bationo, ma i prevaricatori vi ricaderanno. l'ombra di lui, che è loro salvalore, all'ombra di Cristo

verranno a posarsi i popoli convertiti. l'everanno di fru mento. È qui accennata la divina Eucaristia, elbo di vita. Pane disceso dal cielo, affaché chi ne mangia non mucia, Joan, 91, 50. Si propagheranno qual rife. Si moltiplicheranno i fedei all' infinito per tutta quanta la terra con felleita ancoi

piu grande di quella, con cui una rigogliosa vite stende per ogni parte i suoi tralel Il loro nome sarà come il vina del Libano. Il nuovo spirituale Israele, a somiglianza del vino odoroso, ehe s

Sa spi Monte Libano, avrà tutta la fragranza della virtu Cosi Trodorrto. 9. Ephraim (diré): Che ho io amni da fare cogl' ido

li ? ec. Ephralm non adorerà , non amerà , non conosceri più se non Il suo Dio , il sno vero Dio e vero Salvatore: e Dio lo innaisera a grande allezza, come un altissimo abete. Ma questa pianta non porta frutti , e il nuovo Israele sarà rieco di frutti apirituali, i quali saran tua ricchezza , o Israele , e mio dono , perché effetti della mia grazia. Così dice il Signore 10. Chi è il saggio, che lali cose comprenda? ec. Pro-

fondi sono questi misteri, e inintelligibili agli uomini carnali, e ai soli saggi, cicè a' soli giusti saran disvelati; perchè le vie del Signore, le vic, else conducono a lui sonn diritte, e i giusti le amano, e le baltono; ma le anime curve, depresse verso la terra, non solo non amano tali vie, ne le bationo, ma vi trovano occasion di caduta : perocché il giogo del Signore, cha a la consolazione, e la sicurezza de giusti, diviene occasione di precipizio, di'morte per gil empl e stolti figlipoli di Adamo, che amano la vanita, e seguono la menzogna-

FINISCE LA PROFEZIA DI USEA.

### PREFAZIONE

# ALLA PROFEZIA DI IOELE

Sappiamo, che Joeie era figliuolo di Phatuel; ma di qual tribù egli fosse, non pos-siam dirlo con certezza, facendolo alcuni della tribù di Rubem, altri di quella di Dan, ma e questi, e quelli senza sicuro fondamento. Joele nei principio di sua profezia ci dà la viva e paletica descrizione di una carestia, cagionala principalmenie da una grande inondazione di locusie, e da questo avvenimento si sono stadiati gli Interpreti di stabilire in qual tempo eali profetasse. Alcuni pertanto ponendo per cosa certa, che la profezia di Joele è indiritta al solo regno di Giuda, ed è posteriore alla cattività delle dieci tribii , osservano, che una simile carestia, che affilsse quel regno, trovasi descritia da Geremia (xiv. 1. ce.), onde ai tempi stessi di Geremia, e precisamente al principio del regno di Joakim fissano il ministero di Joele, perchè suppongono, che allora avvenisse quella desolazione. Convien però osservare, che la fame descriita da Geremia fu effeilo della siccità, come al legge nello stesso Profeta; la fame poi, di cui parla Joele, venne dalle locuste, e ne Geremia fa menzione ili locusle, ne Joele di siccilà. Gli Ebrei, e con essi vari Interpreti credellero, che i quattro flagelli descriții da Joele, l'eruca, la locu-

sta, il bruco, e la ruggine sieno simboli di qualtro Imperi, che devastarono in diversi lempi la Giudea. Ma tenendoci anche alla lettera senza abbandonar la figura, come diremo a suo laogo, potremo in cosa assai dubbia, ed oscura tenerci all'opinione di quelli , che dicono aver profetato Joele ai tempi di Geremia; perchè sebbene ciò da quel faito non possa inferirsi, non abbiam però nella profezia siessa di Joele veruna particolarità, che non possa unire con que' tempi. Dopo la pitiura de' mali presenti, e di quelli, che sovraziavano alla Sinagoga, Il Profela passa a rappresentare una nuovu felicità di Gerusalemme, cui sarà mandalo da Dio il Dottore della Giustizia; e ullora sopra i fiali di lei, e sopra le fialle, e sopra tutti ali uomini sarà diffuso lo Spirito del Signore . onde chiunque ( Ebreo, o Gentile, Greco, o Barbaro ) invocherà il nome del Signore avrà salule : le quali promesse (come speilanti alla Chiesa di Cristo, e riguardanti i doni dello Spirito santo, de' quali ella fu ne' suoi principii come inondaia, e ia prapagazione di lei per tutta quanta la terra ) sono citute dai due grandissimi Apostoli Pictro, e Paolo, che ne dimostrarono l'adempimento, l'edi Atti n. 16. 47; Rom. x. 13.

# PROFEZIA

# DITOELE

### CAPO PRIMO

Colla parabola dell' eruca, della tocusta, del bruco e della ruggine predice i flagelli, che desoleranno la Giudea, ed esorta ognuno, e particolarmente i sacerdoti a piengere, diginnare e orare.

- 4. Verbum Domini quod factum est ad Ioel filium Phatuel. 2. Audite hoc senes, et auribus percipite o-
- 1. Parola di Dio rivelata a Iorle figlinolo di Phainel. 2. Ascoltate, o vecchi, e voi abitatori della
- 2, 3. Ascoltate, a vecchi, e voi abitatori della terra ec. cosa muona, inaudita, degna di essere trasmessa alla me-
- Questo esordio , con cui il Profeta dimostra , com'egli di moria de' posteri è per parlare; questo patetico esordio ,

, ciebus vestris, ant in diebus patrum vestro-

- 3. Super hoc fibis vestris narrate, et filii vestri filiis suis, et tilii eorum generationi al-
- A. Residuum ernene comedit locusta, et residuum locustae comedit bruchus, et residuum bruchi comedit rubigo,
- 5. Expergiscimini ebrii, et sete, et ululate omnes, qui bibitis vinum in dulcedine : quoniam perint ab ore vestro.
- 6. Gens enim ascendit super terram meani, fortis, et innumerabilis: dentes eius ut dentes leonis; et molares eius ut catuli leonis.
- 7. Postit vineam meam in desertum et ficuiu meam decorticavit; nudans spoliavit eam, et projecit: albi facti sunt rami elus.
- 8. Plange quasi virgo accincta sacco super virum pubertatis auae. 9. Periit sacrificium, et libatio de domo
- Domini: Inxerunt sacerdotes ministri Domini.
- 10. Depopulata est regio, luxit humus; quoniam devastatum est triticum, confusum est vinum, elanguit oleum.
- 11. Confusi sunt agricolae, ululaverunt vinitores super frumento, et hordeo, quia periit messis agri.

condo me, dà non piccolo peso alla opinione di s. Girolamo, di Teodoreto, e di molli altri antichi e moderni, i quali eredono, che Joele non tanto prenda a descrivere la desolazione presente del porse di Giuda, quan-to le future calamita dello straso parse. E tale fu il sentimento degli Ebrei, i quali (come attesta a. Girolamo) pel primo flagello Intesero significarsi I Caldei, pel secondo I Persiani, pel terzo i successori di Alessandro, e massimamente Antioco Epifane, pei quarto I Romani. Ma di piu lo stesso Profeta sembra a me, che dimostri assai chia ramente, come ad avvanimenti futuri, e ancor piu terribill mirava egli nella sua descrizione, come quando in mezzo alla stessa descrizione egli paria dell'avvicinamento del di del Signore vers. 15., e nel capo secondo vers. 2. Non neghiamo pertanto, elle possano letteralmente spiegarsi questi flagelii , ma erediamo apeora , che secondo la mente del Profeta sieno portati come tanti simboli delle future calamita.

4. Quel che era granzato atl'eruca. Ho voluto laseinre questa voce, la quala è usata anche da nostri Scrittori. e significa quello, ehe noi comunemento chiamiamo bruco. Quello poi, che si è detto qui bruchus, à una specie di cavalletta, che dai Latini fu chiamata ettetabo, cavai letta, che ha le ali men lunghe delle cavallette, ovver locuste ordinarie. Cost generalmente gi'Interpreti. Quanto alla ruggine è flagello notissimo del grani e delle biade, e sono aocora notissime le uitime scoperte falte da illuatri filosofi intorno a questa terribil peste delle campagne. 5. Che allegramente ben te il rino. Ovirro, che berete il tino dolce.

Benny Pol. It.

mues babitatores terrae; si factum est istud in terra quanti siete, ponete mente. È ella mai avvenuta tal casa ai vostri giorni, od a' tempi de' vostri padri?

3. Discorretene voi co' vostri figliuali , e i vostri figliuoli co' toro figliuali, e i figliuoli

di questi colla generazione che verrà dopo. 4. Quel che era avanzato all'eruca, lo mangiò la cavalletta, e quello che era avan zalo alla cavalletta, to mangiò il bruco, e quello che avanzò ai bruci, lo divorò la

B. Risvegliatevi voi , ubbriachi , piangete; e alzate le strida voi tutti, che allegromente bevete il vino; perocchè vi sarà levato dalla

6. Perocché si avanza sopra la mia terra una forte nazione, e senza numero; i suoi denti sono denti come di llone, e come i denti

di glovine tioncello. 7. Ella ha desolato la mía vigna, ha rosa la corteccia delle mie ficale, le ha lasciate iguade, e spogliote, e sfrondate, e i toro ra-

mi biancheggiano. 8. Mena duolo, come una giovine spora vestita di sacco piange il morito di sua prima età.

9. Sono sbanditi i sacrifizi, e le libagioni della casa del Signore; i sacerdoti ministri del Signore sono nel pianto.

10. Il paese è devastato, la terra è squallida : perché è stata dato il guasto a' seminati, la viana fa orrore, e l'ulivo lauqui-

11. I lavoratori della campagna sono mesti, i vignaluoli gettan le strida, perchè è mancata la raccolta delle campagne, e il grano. e l'orzo.

6. Una forte nazione, e senza numero. Questa nucione in un senso sono la locuste, in un altro senso sono i nemiei, i Caldei, i quali verranno a disertare la Giudea. Le locuste sono dette una nazione, come delle formiche disse Il Savio, che elle sono un popolo, Prov. xxx. 25. consto an epiteto di forie dato alla nazione delle acuste, convien sapere esservene tale specie, per testimoria, n di Plinio, che hanno fino a tre piedi di lunghezza, e stin-chi si della che con conserventi di lunghezza, e stinchi si dari, che se ne facevano delle seglie, quand'erano secchi, e banno apcora denti si forti, che una di esse strozza uo serpente, pigliandolo per la gola. Vedi Pline XI. 20. Vedi ancora Apocal. IX. 8. .

7. E i loro rami biancheggiono. Le locuste rodrado la

corteccia delle piante, particularmente dei lichi , lasciano I rami bianchi, e senza sugo, e ben presto secciul total-

s. Mena duolo, ec. Parla a Gerusalemme, e le dier, che la veggendo, come Il ano protettore e sposo, Iddio, la abbandons senza soccorso in tanta desolazione, ella ha ben ragione di piangere inconsolabilmente, come una gio vinetta sposa plange l'amato suo sposo

p. Sono sbanditi i sacrifizi , ec. Queste parole dimostra no, che la devastazione del paese era tanto granda e universale, che non si potenno trovar le cose necessarie per offerire li sotiti sacritizi, e le solite libagioni. Le locuste, i bruci, la ruggine se guastano e distruggono quel che è alla campagna, non potevano pero predare, a consumare Il vino, l'olio, le farine, che si tenevano in serbo, pariscolarmente pelle dispense dei tempio. Ma tutto questo poteron fario, e lo fecero i Calder.

- Vinea confusa est, et ficus elanguit: malogranatum, et palma, et malum, et omania ligna agri aruerunt: quia confusum est gaudium a filiis hominum.
- 43. Accingite vos, et plangite sacerdotes, ululate ministri altaris: ingredimini, cubate in sacco ministri Dei mei: quonlam interiit de donio Dei vestri sacrificium et libatlo.
- 44. \* Sanctificate iciunium, vocate coctum, congregate sones, et omnes habitatores terracin domum Dei vestri: et clamate ad Dominum. \* Infr. 2. 48.
- 18. A, a, a, diei : quia prope est dies Domini, et quasi vastitas a potente veniet.
- 16. Numquid non coram oculis vestris alimenta perierunt de domo Bel nostri, lactitia et exultatio?
- Computruerunt iumenta in stercore suo, demolita sunt horrea, dissipatae sunt apothecae; quoniam confusum est triticum.
- cae; quoniam confusum est triticum.
  18. Quid ingemult aoimal, mugierunt greges armenti? Quia non est pascua eis: sed et greges pecorum disperierunt.
- 19. Ad te, Domiue clamaho; quia ignis comedit speciosa deserti, et flamma succendit omnia ligna regionis.
- Sed et bestiae agri, quasi area sitiens imbrem, suspexerunt ad te; quoniam exsiceati sunt fontes aquarum, et ignis devoravit speciosa deserti.
- Fenite a giacer nel cilizia, ec. In vece de'vortri lunghi abili bianchi, vestilevi, o sacerdott, di uero sacco, e venite a prostarrei dianosi al Signore.
   Admate i seniori, e lutti gli abitanti ec. Si condecavano al templo in sissili oceasional auche i bambini di latte per mettere davanti a Dio anche quella cià innocente, i e cui grida unite alte voci, e alle prepiatre di tutti.
- io il popolo, facesar quasi dolce violenza al cuore dei Signore.

  10. dali ..., che giorno! Il giorno del Signore i vicino, er. Questo giorno, giorno orrendo, che verta ben presto, e verra come furiosa tempesta spedita dall'Onnipotente, pare non possa essere se non il giorno, in cui Gerusalemme sara espugnata, e poi data alle fiamme.

  10. Non arete evolta cogli cochi rostri cei. Il passato può

- 12. La vigna fa orrore, le ficate sono languenti; il melogranuto, e lu palma, e il meto, e lutte le piante dei caupt son secche: e lungi è ito il gaudio da' figliuoli degli uo-
- 13. Vestitori di sacco voi, sacrdoli, el menile duolo, getate sirida, o ministri dell'altare; cenite a giacer nel ellitio, o ministri del mio Dio, perocchè è bonatito dalla cossa del vostro Dio il sacrifizio e le libagioni.
  18. Intimale il digiuno santo, chiamate il popolo, adunate i seniori, e tutti gli abbianti
- del paese nella casa dei vostro Dio, s alzate le grida al Signore. 18. Ahl, ahl, ahl, che glorno! Il giorno
- del Signore è vicino, e verrà come tempesta spedita dali' Onnipotente. 16. Non avete veduto cogli occhi vosiri ve-
- nir meno nella casa del vostro Dio tulti gli alimenti, e la letizia, ed il gaudio? 47. I giumenti marciscono sul loro litame.
- son distrutti i granai, le dispense son vuote, perchè il grano è mancato. 18. Per qual motivo gemon le bestie, e mu-
- giscono gli armenti? perché non hanno pastura: e i greggi ancor delle pecore vengon meno. 19. Signore io alzerò a te le strida, perché il fuoco ha divorato tutta la bellezza delle di-
- sabitate campagne, e le fiamme hanno abbruciate tutte le plante del paese. 20. E le bestie stesse de' campi alzano gli occhi a le come la terra, che ha sete di pioggla; perchè secche son le fontane, e il fuoca
- ha divorato tulta la bellezza delle campagne.

  prenderal, secondo l'uso profetico, in vece del futuro.

  Voi stessi vedrete nella casa di Dio, nel tempio, i sacerdoti
  mancare da necessari alimenti, e la jettica, e il gaudio,
  che regnava nello stesso tempio si giorni festivi, comer
  te regnava nello stesso tempio si giorni festivi, comer-
- liri in Iristezza, e dolore. 17. I giumenti marciscona sul toro litame. Ciò potrà ascor rifettra i giumenti, etne si troveranno nella città io tempo dell'assedio, i quali, con essendovi che dar loro da mangiare, languiranno, e si consumeranno nelle loro
- stalle.

  30. Alzano gli occhi ai le come ec. Le pecore col belare, i
  bovi col muggire, gli animali totti colle meste uria, che
  mandano, pel tormento, che soffrono per la fante e per
  la sele, impiorano la tua pietà, a a te pure si raccomanda
  la terra assetata, priva di ogol umore.

### CAPO SECONDO

Crudeltà dei nemici sandati da Dia contro i Giudei. Esortazione alla penitenza. Prosperità promessa da Dia a quelli, che si convertiranno. Egli diffunderò il suo spirita supra Intiti gli mmini. Prodigi grandi prima del giorno grande e terribite del Signore. Chi invocherà il nome di tui sarà satvo.

- t. Canite tuba in Sion: ululate in monte sancto meo ; conturbentur omnes liabitatores terrae : quia venit dies Domini, quia prope est.
- Suonate la buccina in Siou, ec. Date a tutti l'avviso della imminente seunta dell'inimico, non taoto perche tutti si armino a difesa, quanto perche il popolo ricorra
- Suonate la buccina in Sion, atzate le strida sul mio monte santo, zieno lu movimento tutti gil abitanti della terra, perchè viene il di del Signore, perchè egli è vicino.
- ai iempio per impiorare la misericordia del Signore colla penitraza e colla orazione.

  Perché viene il di ce. Il giorno grande, il giorno ier-

- 2. Dies tene-carmii, et caliginis, dies nubis, et turbinis: quas mane expansum super monites populus multe et fortis: similis ci non fuit a principio, et oost eunt non erit usque in annos generationis. 4 generationis.
- 5. Ante faciem cius igni, vorans, et post eum exureus flamma: quasi sortus voluptatis terra coram eo, et post eam suitudo deserti, neque est qui effugiat eum.
- A. Quasi aspectus equorum, aspectus sorum: et quasi equites sie current.
- B. Sieut sonitus quadrigarum super capita
  montium exsilient, sieut sonitus flammae ignis
  devorantis stipulam, velut populus fortis prae-

paratus ad praelium.

- 6. A facie eius erueiabuntur populi: omnes vultus redigentur in ollam.
- Sieut fortes current: quasi viri bellatores ascendent murum: viri in viis suis gradientur, et non declinabunt a semitis suis.
- Unusquisque fratrem suum non eoarctabit, singuli in calle sno ambulabunt; sed et per fenestras cadent, et non demolientur.
- 9. Urbem ingredientur, in muro enrrent: domos conscendent, per fenestras intrabunt qua-
- si fur.

  10. A facie eius contremuit terra, moti sunt coeli: \* soi, @ luna obtenebrati sunt, et stei-
- lac retraxcrunt spiendorem suum.

  \* Isal. 43. 40. Ezech. 32. 7. Inf. 3. 48.

  Matth. 34. 29. Marc. 43. 24. Luc. 21. 28.
- 11. Et Dominus dedit vocem suam ante faciem exercitus sui: quia multa sunt nimis ca-

2. Giorno di tenebre, e di caligine, giorno nuvoloso e tempestoso: un populo numeroso e forte per tutta la nontagna si spande come la luce del mattino. Simile a lut pell'addietro non fu, e non vi sarà per generazioni, e generazioni.

891

- Innanzi a lui un fuoco divoratore, e dietro a lui un' ardente fiamma: la terra, che al venire di lui era un paradiso di delizie, la lascia devastata e deserta; e nissuno da tui può salvursi.
- 4. Il toro aspetto è come di cavalli, e correranno a guisa di cavolieri.
- B. Salteranno sutte vette de' montl con rumore simile al eocchi, con rumore simile a quello di una fiannan, che brucia le pagtie, e come una mottitudine di gente armata ordinata in battaqtia.
- 6. At loro arrivo si atterriranno le genti, e le loro facce diverranno del colore di una
- 7. Correranno come campioni, come forti guerrieri saliranno sulla muraylia; ogni uomo si avanzerà uella sua fila, e non usciranno mai fuori della loro ordinanza.
- Non si daranno impaccio l'uno all'altro; clascuno tirerà diritto al suo cammino; ed entreranno anche per le finestre, senza palirne lesione.
- 9. Giungeranno nella città, correranno sulle mura, si gelteranno per le case, salteran come ladro dentro le finestre.
- 10. Al loro arrivo scuoterassi la terra, i cieli saranno scommossi; il sole, e la lunu si oscurano, e le stelle perdono il loro spiendore.
- 11. Perocchè il Signore ha fatto udir la sua voce all'arrivo del sno esercito: peroc-
- e. Diverranso del color di una pignatta. Del colore di una pignatta obbronzala; diverranso i e facce degli uomini luride, e fosche per l'eccessivo spavento. Vedi Isoi. N. 1. Saliranso sulla muruglià; ogni nomo si avanzerà ce.
- 5. Girolamn avea vednto co' propri occhi nella Palestina, come gli eserciti delle locusie marciano con bellissimo ordine. Vedi anche il Bochet de onimal, parta acconde.

  B. Entireranno anche per le finestre, c.. Elle penetrano dapperintito, dice a. Girolamo, anche nelle camere giu segrete. Le inestre in Levante non hanno altra difesa, e he le ericole.
- To. Securerasi la terra, l'itili seramon economosi, re. Tutti questa postici pitture pois nerto modo vretilenta regaurche site locoste, debe quili gli immeni enerciti ve-tori modo presidenta del considerato del considerato
- 11. Peroceké il Signore ha fatto udir la sun voce er II

- ribile della vendelta di Dio non sol verrà , ma egli è imminente.
- E. Cu popule warmers e forts. . . . . . is practe come in the old mellino. Come is here del plearino. Come is here del plearino. Come is the cell plearino in the tillusor of the cell per trail il modil della Golden il popule del remele, por trail il modil della Golden il popule del remele, popule comprene se first. Se per questio a traver supporte, por cell per rese indendisson significant il Caldel. Vedi i contanto. In fall question, del della question popule della comprene della
- 3. Danazi a lui un fuoco divoratore, cc. Dovunque passa questo popolo, ri fa gli atesta effetti, che ri farebbe un fuoco divoratore, che tutto arde e consuma. 4. Il loro aspetto è come di cavalli, cc. A'cavalli messi in ordina per la battaglia soco paragonale le locuste da s. Giovanni Apocal. 13, 7.
- Con remove simile at cocchi, ec. Plinio recconta, the le locuste nei lor volare fanno tanto streptio col baltere delle ali, ehe si crederebbono altra specie di grossi valatili: lib. 11, 29.

stra eius, quia fortia, et facientia verbum eius: \*magnus enim dies Domini, et terribilis valde; et quis sustinebit eum?

\* Jerem. 30, 7. Amos B. 18. Soph. 1, 18.
12. Nunc ergo dicit Dominus: Convertinini

ad me in toto corde vestro, in iciunio, et in fletu, et in planetu. 43. El scindite corda vestra, et non vestimenta vestra, et convertimini ad Onminum

Denni vestrum: \* quia benignus, et misericors est, patiens, et multae misericordiae, et proestabilis super malitia. \* Psal. 88.8. Jan. 4. 2. 44. Quis seit si convertatur, et ignoscat, et relinquat post se benedictionem, sacrificium in

18. Canite tuba in Sion , sanctificate ictuuium , vocale coctum . Supr. 1. 18.

libamen Donnino Den vestro?

tó. Congregate populum, sanetificate ecclesiam, caadunate senes, congregate parrufos, et sugentes ubera: egrediatur sponsus de enbili suo, et sponsa de thalamo suo.

17. Inter vestihulum, et altare plorabunt sacerdntes ministri Domlni, et dieent: Parce, Domine, parce populo tun; et ne des hereditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes: quaro dicunt in populis: Ubi est

Deus corum?

18. Zelatus est Dominus terram snam, et pepercit populo suo.

19. Et respondit Dominus, et dixit populo suo: ecce ego mittam vobis frumentum, et vinum, et oleum, et replebimini eis: et non dabo vos ultra oµprobrium in gentilus.

20. Et eum, qui ab aquilone est, procul faciam a vnbis: et expellam eum in terram inviam et desertam: faciem eius contra mare

Signore è egli stesso quasi il grao coodolliere di questo escribo, cui egli conduce a punire il suo popolo nel giorno di suo vendette, rei egli ha gia dati i suoi ordini; a questi ordini asamaco puniualimente eseguiti.

13. E spezzate a cueri mottri, e son le mottre mesti. È mot il continuo dani l'Embri di atrancimali a vanti lo accontinuo dani l'Embri di atrancimali a vanti lo accontinuo dani l'Embri di atrancimali a vanti lo accontinuo.

13. E spezzate a cueri vostri, e non le vostre vesti. E noto ii costume degli Ebrel di stracciaral le vesti lo segno di gran dolore; ma questa, che era soveute una cerimonia esteriore, vuole Dio, che si trasferisca al vero, e sincero spezzamento del casore pre effetto di siucera con-

trizione delle colps.

15. Cai sa, .che egli son si casgi, ec. Came se dicesse
li Profetz. Nei sibiamo offeso, e lettiado il Siguere coo
metiere, che i nocate profetzata in plachera; sas lo lo
spero, lo spero, ch' ei mutera la sentenza, spero, che egli
e proinere, e el in laoque della sudictione, de cui siano
degai, el lascera in breaditione, e el dara sancora di putanta la lascera in breaditione, e el dara sancora di puero.

10. Il lilagione, che ma siano avvezzata do dirittali secondo la

legge.

16. Suonate la tromba. Col suono della tromba annunziavansi le feste, e le adunanze religiose del popolo.

Num. x. 7.

18. Purificule tutta la gente, La coalloenza era una delle priparazioni per comparir dinanzi al Signore in certe occasioni, come è anche intimato nella fine di questo versetto.

17. Tral vestibolo, e l'altare ec. Tral vestibolo del saato, e l'altare degli olocausti, il qual allare era nell'atrio ché moltissime son le sue schere; perocché sono forti, ed eseguiranno i mundi di lui: perocché grante, e motto cribite egli è il di del Signare; e chi potre reggeroi?

12. Adesso adunquo, dice il Signore, convertitevi a me eon cuito ii cuor vostro, nel digiuno, nelle larime e nei sospiri;

aguno, nelle lairente contri, e non le vo-13. E spezzae l'mori vostri, e non le vostro, perché egli è braigno, e misericordioso, e e paziente, e di molia clemenza, e poriato a rincare si gastigo.

44. Chi sa, che egli non si cangl, e ci perdoai, e diciro a se lasci benedizione, e vade offerir sacrifizio, e libagione al Sigaore Die vostro?

15. Suonate la tromba in Sion, ialimate il digiuao sanio, convocale l'adunanza:

16. Raunale il popolo, purificale ivila la geale, raunale i seniori, fale venire i fancivili, e i bambini di latte: esca to sposo dal

letto nuciale, e doi talamo suo la sposa, 11. Tral vestibalo, e l'altare piangano i sacerdoli umistri del Sigaore, e diemo: Perduaa, o Signore, periona ai luo popolo; e uon abbandorare all'obbrario la tua eredità sotto il dominio delle nacioni, sevann' ellev a poter dire i egniti: Il Da loro dov'

18. Il Signore ba amore per la sua terra,

ed ha perdonato al suo popolo.

19. Ed ha pariato il Signore, ed ha detto al suo popolo: Ecco, ehe io manderò a voi grano, e viao, ed olio, e ne apreie abbondanza; e non permetterò piue, che voi siute io seherno delle nazioni.

20. E caerrò lunol da voi rolui, che sta

da settentrione, e lo getierò in un paese disabliato e deserto: la vanguardia verso il dei sacerdoli. lo questo longo prostrall per terra i sacerdoli rivolli verso il sauto, e verso il sauto de'sauti, pian-

doll rivolli verso il sauto, e verso il santo de'snati, piangeranno, pregheranno ec.

11 Dio loro dov'é? Nou permeltere, che le aazioni infedell, vedendo noi omiliali, avviliti, oppressi, nella loro

cecità abbiano a dire, che noi siam miseri, perchè tu non bal potuto salvarei.

18, 18. Il Signore ha amore ec. Dopo l'amonuto de gassight, il Précite passa a consocier il son popolo smilisto e convertito ostito il peo de'finerili, a'quali condanatolo ferra dala già da sini al non popolo, terra, che è la sorie della vera religione, e dei suo tempio nanto, ed gall'eracier in questa ierre in sua feccodini, e il sua satica fecier in questa ierre in sua feccodini, e il sua satica fecier in questa ierre in sua feccodini, e il sua satica fecier in questa ierre in sua feccodini, e il sua satica fecier in questa ierre in sua feccodini, e il sua satica fecier in questa ierre in sua feccodini, e su il resultato della perrisolo di delle consta.

20. E cocreto longi de voi colo; che sta da activatrione, e lo geltero i un parse dissibilità e denerio ce. Vine a dire: vi liberro dali re di Babliosi: perceccie si e resoluto, come sovoreila i Caline si suplicates pel parse. Venezio, i la composito i Caline si suplicate pel parse. Jeros. 1. Li. X. 32. ce. Na continuando ia sua pratolo delle lecutate l'appropriate da l'inceptate publicate del del copteste l'appropriate da l'inceptate publica del contra saranos prottes da l'inceptate e deservi distinatati, patte rel mare el coriente, o att nave motio, e parparistitanno, e galettamo fattere inocifishi. E noto que prisifizanno, e pellezamo fattere inocifishi. E noto que prisifizanno, e pellezamo fattere inocifishi. E noto que orientale, et extremum eins ad mare novissimum; et ascendet factor eins, et ascendet putredo eins, quia superbe egit.

- 21. Noli timere terra, exsulta, et laelare: quoniani magnificavit Dominus ut faceret.
- 22. Nolite timere animalia regionis : quia germinaverunt speciosa deserti, quia lignum attulit fructum auum, ficus, et vinca dederunt

virtulent suam.

- 23. Et fili Sion exsultate, et lactamini in Domino Deo vestro: quia dedit vobia doctorem instiliae, et descendere faciet ad vos imbrem matutinum, et scrotinum, sicut in prin-
- cipio.

  24. Et implebuntur areae frumento, et redundabant torcularia vino et oleo.
- 23. El reddam vobis annos, quos comedit locusta, bruchus, et rubigo, et eruca : farti-
- tudo mea magna, quam misi in vos.

  26. Et comedetis vescentes, et saturabimini, et laudabitis nomen Domini Dei vestri, qui fe-
- cit mirabilia vnbiscum: et non confundetur populus nieus in sempilernum.

  27. Et scietis quia in medio Israel ego sum: et ego Dominus Deua vester, et non est am-
- plius: et non confundetur populus meus in acternum. 28. Et erit post haec: \* Effundam spiritum meum arper onnem carnem; et prophelabout
- fili vestri, et filiae vestrac: senes vestri somnia somniabunt, et invenes vestri visiones videbunt. \*\* Isui, 44, 5, Act. 2, 17.
- 29. Sed et super servos meos, et ancillas in dichus illis effundam spiritum uscum.
- molil Scrittori, che gli eserciti delle locuste sono talora portati via da qualche coipo di vento, e gritati nei mari, donde i loro cadaveri ensendo poi portati alla riva, cagionano talora strocissime pestilenza coi loro pestifero odore Veill s. Agostino de civ. 1v. 31. În simil maniera colla punizione dei suoi tiranni liberera Dio II popol suo dal re di Babilonia, il quale con somma arroganza e crudeltà ha traltato lo stesso popolo. Alenni furono di parere, che sia predetta qui da Joele la dispersione, e la strage dell'esercito di Oloferne; ma converrebbe prima provare che questo fatto sia avvenuto dopo la cattività di Babitonia. Vedi Il libro di Judith. Egli è però vero, che ad altri avvenimenti posteriori comincia qui il Profeta a rivolgere il suo discorso, avvenimenti feticissimi, che egli vela sotto la figura della uberta, e felicita della Giodea, come vedremo. 23, 24. Perchè cali ha dato a voi il maestro della giustizia, e manderà a voi le piogge d'autanno, ec. Ponto. che la lettala, e la consolnatone de figlipoli di Sico viene dall'avere ottenoto da Dio II maestro della vera giustizia, nol venghlamo subito a conoscere qual sia la piogche essi aspettano, o riceveranno dal cielo, a quali sieno i frutti, de' quali è promessa la ridondanza. La pioggia adunque ella è la dottrina di sainte pr

dicata da Cristo; I frutti, de' quali sarà ricca la mistica terra, cioè la rhiesa, sono i doni spirituali, e

- mare di oriente, la retroguardia verso il mare più lontano; ed egit impuiridirà, e tramanderà tetro odore, perchè ha agito con arroganza.
- 21. Terra, non più lemere, esulta, e rallegrati; perocchè grandi cose ha fatte per te il Signore.
- 22. Vol animati della campagna, non più temete: perocché ripullulano i campi deserti, le piante danno i lor frutti, il fico e la vigno, hon messa suora la toro virtù.
- 23. E voi, figliuoti di Sion, esultote, e rallegratevi nel Signore Dio vostro, perchè egli ha dato a voi il moestro della giustizia, e manderà a voi le piogge d'autunno, e di primavera come in antico.
- 24. E ie ale saranno piene di grano, e le cantine ridonderanno di vino e di olio.
- 25. E compenserò gli anni renduti steriti dalla locusta, dai bruco, datla ruggine e dall' ernea, terribili eserciti mandali da me contro di voi.
- 26. E mangereie allegramente, e sarete satolli e celebrerete ti nome del Signore Dio vostro, che ha fatte mirabili cose per voi, e il hio popolo non sarà confuso in sempiterno;
  - 27. E conoscerete cam' lo risiedo in mezzo ad Israele, ed lo sono il Signore Dio vostro, ed altro non v' è; e non rimarrà giammat confuso il mio popolo.
- 28. E dopo latí cose avverrà, che lo spanderò il mio spirito sopra lutti gli uomini, e profeteranuo i vostri figliuoli, e le vostre figliuole; i vostri recchi averano de sogni, e la vostra gloveniù averà delle vistoni.
- 29. Est auche sopra l'servi miei, e sopra le serve spanderò in quel giorni il mio spirito.
  - ie grazie, nude sarà ricolma la congregazione de' fedeli. 25. E compenserà gli anni et. Alla lunga sterilità della Sinangon larò, che succeda la prodigiona fecondità della nuova chiesa, la quale sarà coronata da immonsa turba di ligili, e decorata dall' altissima loro virtu.
- 26. 27. E il mio popolo non zar

  confuso in sempiterno

  Promessa grande della indicitabilità (per usar questa vo

  ce) della chiesa crisima, che non manchera giammai,

  ne può mancare; perche il Signore Dio è con essa, e ic

  essa per semper.
- 20. E dispo dali cone exvervia, che in apanderio e. Negil Alti, quando versetto de risportato in tal aginite : Enververia, che sepli ulfimi piorni in apanderio e. Ned è lectito di dubitare despo l'applicazione di questo bellitation longo initia daide per l'applicazione di questo bellitatione longo initia daide servivere la prodigiona inondazione (per così dire) delo dipitica santo sospe i credeniti, innondazione in ben dipitata in tutto li liline degli Atti Apostoliri, a relie Lettede della disposizione di produccione di produccione in
  la proposibi da seconda si Corisi (capo 111.).
- E profeteranno i realei figliandi, e le noster figliande ; ec. 1 veri figli, e le figlie d'Israele fedele, figli ancor plu se condo lo spirito, che secondo la carse. E alla strasa grazia avran parte que Gestili, i quali pella loro fede sarano aservili talla famiglia di Alexamo.

\* Rom. 10. 13.

30. Et dabo prodigia in coelo, et in terra, sanguinem, et ignem, el vanorem fami.

51. \* Sol convertetur in tenehras, et luna in sanguinem: antequam veniat dies Domini magnus, et horribilis. \* Supr. 2. 10. Math. 24. 29. Murc. 15. 24. Luc. 21. 28.

52. Et crit: omnis qui invocaverit nomen Domini, salvus erit: quia in monte Sion, et in Jerusalem erit salvatio, sieut dixit Dominus, et in residuis, quos Dominus vocaverit.

30, 31. E farò apparire prodigi in ciela . . . senga quel giorno grande, ec. Il Grisostomo, Ecumenio e con essi qualche moderno Interprete supposero, che pel giorna grande dovesse intendersi il giorno delle vendette di Dio sopra la ingrata Gerusalemme, rea del sangue del suo Messia, giorno, che fu preceduto da molti prodigi rac-contati da Giuseppe Eleco, De B. vii. 12. Ma Teodoreto, e prima di lul Tertulliano, e molti altri antichi, e moderal per quel giorno Intesero II di del giudizio, finale; onde I segni slessi, ehr son qui predetti, sono quegli, che precederanno questo gran giorno, e de quali è parlato si nel Vangelo, e si ancora nell'Apocalisse. Ne dec lar meraviglia il vedere, come in quelta sposizione vengono e dal Profeta nostro, e dall'Apostolo Pietro negli Atti, congiunte le cose operate da Dio nella prima venuta del Cristo, e quelle, che avverranou nella seconda venuta: perocche ciù frequentemente si vede fatto e ne vangeli , e in initio il muovo Testamento, portandosi frequente-mente come motiva grande per indurre gli uomini ad ab-

 E farò apparire prodigi in cielo, e sopra la terra, sangue, e fuoco, e globi di fumo.

31. Il sole si cangerà in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga quel giorno grande, e orribite del Signore.

52. E avverrà, che chiunque invocherà il nome del Signore, avrà saiute; perocchè nel monte di Sion, e in Gerusalemme troveran saivamento, come ha detto il Signore, gli avanzi, che saran chiamati dai Sianore.

bracciare la penilenza, a la fede, il ritoro di Cristo aggiadare la terre, a e alleder conto aggi unonial di tutti in inraccii di misrefocolia, a di carlia fatti per loro sal-zolone nella pigira a vontia per la qual cosa gli inereda-li, e i peccatori redrianno perceduto quell' utilino gloro dal tremenda prodiji, che saranos aggemento dell'rac, che quel giorno, che giorno aggemento dell'rac, che quel giorno, che giorno di Cristo Giudice, e giorno orribile proprecato per la contrale produce di contrale di contrale

while proportion.

3. £ enverse, che chiusque introderà ne. Artà salute
in quel giorno elli con fode, a amore invocherà il nome
di Cristo Sassisser, e utulico cui la sara mindi codà ichiusa di Cristo, nella quale sola e salute, e avran salute gli
avanta di Stareh, i quali prima di quel gran giorno alia
sessa chiesa auranno chiumuti, a agregati dal Signore.
Non credo molto mescano di averette, che il misidro
monte di Sism, e la misitra Germalimane significano la
control colle colle Cristano, e Teodorette. Veda accessorate

averante del colle collegato, e Teodorette. Veda accessorate

averante del collegato del collegato, e Teodorette. Veda accessorate

averante del collegato del collegato, e Teodorette. Veda accessorate

averante del collegato del collegato, e Teodorette. Veda accessorate

averante del collegato del collegato, e Teodorette. Veda accessorate

averante del collegato del collegato, e Teodorette. Veda accessorate del collegato del collegato

### CAPO TERZO

Minacce del Signore contro le genti, che aflisgano il suo popolo. Egli di tutti farà giudizio nella valle di Josephal. Fontana, che agorghera dalla casa del Signore. La Giudea sarà abitata in eterno.

- Quia eece in diebus illis, et in tempore illo, cum convertero captivitalem Juda, et Jerusalem:
- Congregabo onnes gentes, et deducam eas in vallem Josaphat: et disceptabo cum eis ibi super populo meo, et hereditate mea Israel quos disperserunt in nalionibus, el terram meam diviserunt.
- Et super populum meum miserunt sortem: et posuerunt puerum in prostibulo, et puellam vendiderunt pro vino nt biberent.

1—3. Quanti is north illurius Ginda , Gernaleman data scheimin , comerci latti te grid i... will e mille data scheimin , comerci latti te grid i... will e mille data scheimin , comerci lattice, and the miller grid of manghat to the come of lince, and come statisticate deptine, qualitative partial of the comercial control of the comercial contro

- Imperocché in que' giorni, ed in quel iempo, quand' io avrò liberato Giuda, e Gerusalemme dalla schiavità:
- 2. Adunerò tuite le genti, e le condurrò netia valle di Josaphat, ed ivi disputerò con esse riguardo al mio popolo, e riguardo ad Israele mia eredità, cui cileno han disperso in questa e in quella regione, essendosi spar-
- tita tra loro lo mia terra.

  3. E st sono diviso a sorte il mio popolo, ed hanno messi i giovinetti ne postriboli, ed han vendute te fanciulle per tanto vino da bere.

- h. Verum quid mihi, et vabis Tyrus, et Sidon, et omnis terminus Palaestinorum? numquid uttionem vos reddetis mihi? et si ulciscimini vos contra me, cito velociter reddam vielssitudinem vobis super caput vestrum.
- Argentum enim meum, et aurum tulistis: et desiderabilia mea, et pulcherrima intulistis in delubra vestra.
   Es fista.
   Es fistos Inda. et Glios Jerusalem vendidi.
- El fitios Juda, et filios Jerusalem vendidistis filiis Graecorum, ut longe faceretis cos de finibus suis.
- Ecce ego suscitabo eos de loco, in quo vendidistis eos: et convertam retributionem vestram in caput vestrum.
- Et vendam filios vestros, et filias vestras in manibus filiorum Juda et venundabunt eos Sabaeis genti longinquae, quia Dominus locutus est.
- Clamate hoc in gentibus: sanctificate helinm: suscitate robustos: accedant, ascendant omnes viri beliatores.
- 40. Concidite aratra vestra in gladios, et ligones vestros in lanceas. Infirmus dicat: Quia fortis ego sum.
- Érumpite et venite omnes gentes de circuitu, et congregamini: ibi occumbere faciet Dominus robustes tuos.
- Consurgant, et ascendant gentes in vallem Josaphat: quia ibi sedebo ut iudicem omnes gentes in circuitu.
- 45. " Mittite falces, quoniam maturavit messis : venlte et descendite, quia plenum est tor-
- queix grott dispersero ismala, a il diviscro is una terra, in quali cone, come notà a. Girdano, motto here al appicano agli Erettici, i quali dissipano il poposi del Signopo di propieta di propieta di superiore, et al cristo il militare di bio, che al casa appareitare, et al cristo il militare di sispatari in quel giudicio il Signore contro di quetti, i quai giunti il con avrano cavato ripanacio alla innocenza del giovalio en avrano cavato ripanacio alla innocenza del giovagii uni, a per le altre pietro di prano, a sara mon stati pregii uni, a per le altre pietro di prano, a sara mon stati prelore alla cavatività di Bablionia, a sullo opprosiono, c. the
- sofferse la naziona Ehrea dai Caidei 4-8. Ma che è quello, che io ho da far con vot, o Tiri, e Sidoni ec. Come ne'due versetti, che precedono pose alcone delle acelleraggini per esempio della condanna, che dee farsi di Lotte nei giorno estremo, così pone adesso alcune nazioni iufedeli, come figura di tutti gli empi, de'quali farà vendetta allora il Signore. I Tiri, I Sidoni i Filistel furono mai sempre avversi al popolo di Dio, e usarono contro di esso soveute ogni specie di crudeltà. Vedl Isni, xIV. XXIII. Jerem. XLVII. ec. Dice adunque Dio: Per qual motivo, perseguitando vol il mio popolo, avele voluto perseguitare me stesso, che sono suo Protettore, e suo Padre? Avete voi riorvuto qualche torto da me, di cui vi vogliate vendicare? Ma la temeraria presunzione vostra ricadera sopra di voi stessi; perocche io ilberero il mio popolo, e darovai in potere di esso, ed egli a durissimi padroni vendera i vostri figli e le figlie, da' quali in rimoto paese ( nel paese di Saba ) saranno condotte in Ischiavitu. Pe' Sobri è qui intesa una pazione iontana, e barbaba. De'Sabri , come di ladroni assal noti è fatta mencione nei libro di Giobbe 1. 15; forse erano quegli, che

- b. Ma che è quello, ch'io ho da far con voi, o Tiri, e Sidoni con Inite le regioni de Filiate? Volete forse vendicarei di me? E se voi vi vendicate di me, renderò lo ben presto con celerità il contracoambio a voi sopra le voatre teste.
- 8. Perocché voi avete rubato il mio argento, ed il mio oro; e le cose migliori, e più belle le ovete trasportate nei vostri templi.
- 6. E avele venduti a' Greci i figliudi di Giuda, e di Gerusalemnie per tenerli tontani dal toro paese. 7. Ecco che to il trorrò fuora dal paese,
- dove vol li vendeste; e renderò a voi il contraccambio sopra le vastre teste.
- 8. E darò i vostri figliuoli, e le vostre figliuole in potere de' figliuali di Giuda, ed essi li venderanno a' Sabel, nazione rimota, perchè il Signore ha detto così.
- Dite at alta voce alle genti: Preparatevi alla guerra, suscitate i campioni: vengano, si pongono in marcia gli uomini battaglieri.
- Trasformate in spade ti vostri aratri, ed in lance i murroni; il debole dica: Io ho della forza.
- Uscite fuora, e venite, e ragunatevi insieme da tutti i lott, o nazioni quante vol siete; colà il Signore farà cadere sut suolo i vostri campioni.
   Muovansi le genti, e vengano alla val-
- le di Josaphat; perocché ivi io sarò assiso per giudicare le genti, che verranno da tatte parti.
- 13. Menate în giro la falce, perchê la messe è matura: venite, scendete; perocché lo
  - abitavano nei fondo dell'Arabia. Tutto questo viene a facci intendere, come gli empi in quei giorno saranno abbindonati da Dio neile mani dei demoni, e per essere tormentati in eterno.

    —11. Dite ad alta vocc alle genti; Preparatevi alia
- powers, e.c. \$1 Sections obsessment intender this conposed in the product of the product of the product of the root per product on given on the manichel popul only, at all other particles, the all progenities a consistent control since the section, as possa resort love of resistent as since poleer, ro, off other size has been seen to produce the size of the section of the product of the crackets make the product of the product of the crackets make the product of the crackets make the product of the product
- Il debote deca: Io ho della forza, Anche I piu deboti prendano ardire, e superbamente presumano di pugnare, e di vincre. Il Profeta esprime mirabilimente il tempo di una guerra generale con dire, che si trasformino in ispade gli aratir, e i marroni lo lance.
  - 12. Jei so saro nasso per giudicare te genti, che verranno da laste pării. 14i (die Cristo) lo giudichero luct te le autou), le quali d'egni intorno (così l'Ebreo), cior da lutti i presi del moselo sorgendo dal loro sepoicri, verranpo a comunire diantal a me.
- Menole in giro la falce, perché la messe è maiuru: ce.
   Cristo stesso spiego questo luogo quasi ripetendolo, Matt.
   XIII. 32., v facendori sapere, che la messe (cior il tem-

cular, exuberant torcularia: quia multiplicata est malitia corum. \* Apocat. 14. 15.

14. Populi, populi, in valle concisionis: quia iuxta est dies Domint in valle concisionis.

- 45. \* Sol, et luna obtenchrati sunt, et stellae retraxerunt splendorem suum.
- \* Sup. 2, 10, 31, Jerem. 28, 30, 16. \* Et Dominus de Sion ragiet, et de Jerusalem dabit vocem suam; et movebuntor coeli et terra: et Dominus spes populi sui, et for-" Amos 1. 2. titudo filiorum tsrael.
- 17. El scietis quia ego Dominus Deus vester, labitans in Sion monte sancto meo: et erit Jerusalem sancta, et alieni non transibunt per eam amplins.
- 18. Et erit in die illa: "stillabant montes dulcedinem, et colles fluent lacte, et per omnes rivos Juda ibunt aquae: et fous de domo Domini egredietur, et irrigabit torrentem spi-\* Amos 9. 13.
- 49. Ægyplus in desolationem erit, et lilumaca in desertum perditionis: pro eo quod inique egerint in filios Juda, et effuderint sangui-
- 20. Et Judaca in acternum habitabitar, et Jerusalem in generationem et generationem.

nem innocentem in terra sua.

po della mietitura) ell'è la fac del mondo, i mietitori sono gli Angeli . . . l quali torranno del regno di lus tutti gli scandali , e tutti coloro , che esercitano l'iniquità , e li setteranao netta fornace di fuoco. Vedi ancora Apocal. 11v., dove gli Angril mistoro, e vendemmisno. Quind agil Angeli stessi si dice, che vengano a premere e calcare le uve raccolte, eloè i peccatori, i quali saranno piglati nello etrettoio dell' ira di Dio Onnipotente, come di

ce s. Giovanni Apocal. 313. 15. 14, 15. Popoli, popoli, alla valle ec. Egli è come se dicesse: Quaoti mai sono i popoli, quanto immensa ed intinita sarà la turbe, che si vedra raunata in quella valle, valle di eccidio! Quella, ch'ei chiamo valle di giudizio, la chiama adesso valle di eccidio, retall'amente all'eccidio degli empi in quel giorno; giorno, la cui acerbità non potranno vedez senza orrore il sole, la luna e le stelle, unde nasconderanno il loro spiendore, quasi non abbiano ardire di mirare la severita del Giudice Onoipotente, cha rendera a ciascheduno secondo le opere suc.

16. E il Sienore rusoirà da Sionne ec. Cristo (che è quel lione della tribu di Glada, di cui è paristo nell'Apocalisse v. s.), Cristo stando dirimpello alla valle di Josaphat sopra Sionne, e Germalemme, spirando fuoco ed ira contro degli empi, fulminera contro di essi la tremenda sentenza di condannazione. Per Sionne, e Gerusalemme si può anche intendere l'adunanza degli Angeli, e de Santi, in mezzo al quali verrà questo Giudio

E I cieli, e In terra soron commossi. Sarà taoto terribile la voce di questo lione, che ne saranno scossi e l cardini del cieio, e I fondamenti della terra. Ma lo stesso Signore, severissimo contro dei rei, sarà mito oltre modo, e benigno verso il suo popolo, verso il popolo de'santi, verso Israele fedele; ed egli bara la speranza di questo popolo, e la fortezza di questo popolo: perche da lui Israele spererà la salute, e la gioria eterna, e da lui sara rivestito Israele d'Immortalita, e di fortezza sempiterna e nello spirito, e nel corpo.

17. E conoscerete, the io sono il Signore Dio vostre, the abito ec. Il monte saolo di Sion, e Gerusalemme sono in

- strettoio è pieno, i tini rigurgitano, perocche la toro malpayttà è giunta at colmo 14. Popoli , popoli , alla valle di eccidio ;
- perocché vicino è il giorun del Signore nella patte di eccidio. 13. Il sole, e la luna sono oscurati, e le
  - stelle han perdulo il lora splendare. 16. E il Signore ruggirà da Sionne, e da
  - Gerusalemme alzerà la sua voce: e i cicli e la terra saran commossi. Ma il Signore egli è la speranza del popolo suo , e la fortezza de' figliuoli d' Israele
  - 17. E conoscerete, che io sono il Signore Dio vostro, che abito nel mio monte santa di Sion , e Gerusalemme sarà santa , e gli stranieri non vi metteranno più piede.
  - 18. E in quel giorno avverrà , che i monti stitleranno dolcezza, e le catline sgurgheranno latte, e tutti i rivi di Ginda saraune pieni di acque, e dalla casa del Signore zampillerà una fontana, la quale irrighero la valle delle spine.
  - 19. L' Egillo sarà abbandonalo alla desolazione, e l'Idumea diventerà un orrido deserto i perché eglino trattarono inlanamente i figliuoli di Giuda, e sparsero ne loro paesi il sangue innocente.
- 20. Ma la Giudea sarà abitata in eterno, e Gerusalemme per tutti i secoli,

questo lungo la Sionne, e la Gerusalemme crieste, a trionfante, nella quale riuniti totti i santi col loro capo divina, Gesu Cristo, proveranzo, e conosceranzo per tutta l'eternità, come in essi ahita il loro Dio, che loro compnica totti i suoi beni, tutti i suoi tesori e tutta la sua felieltà. Lo straniero non porrà piede in questa città, sella quale non entrerà nulla d'immondo. Apocal. 211. 27 Di essa io stesso Giovanni, copiando quasi il nostro Pro feta, dice che ella è il tebernacolo di Dio con gli uomi-ni, ed egli con essi abiterà . . . e lo stesso Dio con essi

sare Dio loro. 111. 3. 16. I monti ctilleranne dolcezza, ec. Se della terra santa fo scritto, che ella scorreva latte e miele, in un senso migliore, e più sublime i monti della celeste Sionne, stilleranco dolcezza, e intie, e miele d'inefiabili, purissime, e spirituali delizie.

E tutti i vivi di Giude serenno pieni di acque ec. Tutte le parti di quella terra benta, e tutti i cittadini di esse saranno irrigati e inebriali dalla pienezza dei gaudio eterno, perchè dalla casa del Signore ( cioè dal trono di Dio , e dell'Agnello, come dice s. Giovanol xxtt- 1.) sgorgherà un fiume di pace, un fiume di beni, che inondera tutta la valle delle spinc, viene a dire, riempirà i cuore di tutti gli eletti di criestiale beatitudine, onde ogni amapezza, ogni dolore, ogni pena sara tolta da essi. Vedi Apoc. XXI. 45. Nell Ebero in vece di valle, ovver torren te delle spine si legge, valte di Setim, che può qui esse re nome proprio di una pianura, che era di la dal Giordano, e per qualche-allusione può essere usato dal Profeta a significare la mansione de benti 12, 20. L'Egitto sara abbandonato alla desolazione, ec

L'Egitto, a l'Idumea sono qui tigura degli empl, i quali saranno la eterna desolazione e miseria nel tempo, i santi, e fedell saranno con gran liberatita arricchiti di totti i beni, e chiamati ai godimenti del regno eterno; questi santi viveranno in quella terra, che sara eterno loro abitazione, e in quella Gerusalemme, la quale non perdera giammai Il suo popolo, ma sara da questo abstata per ligiti i secoli

21. Et mundabo sanguinem eorum , quem non mundaveram : et Donnius commorabitur in Sion.

21. E pare presentas del ture nosque, ec. Tutte le malita le versicol conferenzo il strove, che abbiana qui seguito notia nostra. Il signore prometire, che uno il fara egil rossibili que vinedita, che in servete non fa notia vita resoluta (qui servete no fa notia vita loro menici, fara vendetta delle ingiustizire, delle perpenae, che noffenno quaggiu gli innocenti, di tutto fara qui vendetta in quel giornot: nel qual gierro il signore delle de

Non debbo lasciar di dire, come tutto quello, che è detto dai nostro Profeta dopo il vers. 16 ino al line, viene esposto da alcunt della primitiva Chiesa, e del chani deilo Spiritto Santo versati nopra la stessa Chiesa; ma in primo luoga remni parato, che siccome la quel che prevede parto il Profeta della dannazione de'cattivi, coni abbia

21. E farò vendetta del loro sangue, del quale non avev' to futto vendetta, e il Siquore farà sua dimora in Sion.

În questa seconda parte valuto descrivere la beallilicazione degli relili, in secondo Baopo la somiglianza grandistima che si oscerza nei sentimenti di Jodec colto descrizione fatta da s. Gioranni nella Gerusalemme dei cieto, questa somiglianza el può dia, salar rendere persuasi, c., de la questa baopo l'Apocalisse e una illustre nobilissima sposizione della pofezioni.

Nom ni fermerio poi a discoveree della nasal diversa miera, unde luito quanto capitoli di forei vices piegalas da alcuni dotti, ed eradili interpretti il questo titulia tita, per percite il inso latituto obbigandami a proporre acii anastari della divina parcia quello, che depo matura poternizzo, e dopo aver domandabili il imme del ciebi, nil operazione, e dopo aver domandabili il imme del ciebi, nil opisioni, le opasi ilo, see teon le adolto, neppur le disperzzo.

HANKE LA PROPERTA DI 1011E.

### PREFAZIONE

# ALLA PROFEZIA DI AMOS

Amos Pastore di armenti, imperito quanio al parlare, ma non quanto alla sopienza, come dice s. Girolamo, fu nativo di Thecun nella tribu di Zabulon, ovvero di Thecua nella tribù di Aser, perocché non sembra, che possa approvarsi la opinione di quelli, che lo fanno di un' altra Thecua della tribù di Giuda, mentre sappiamo, che nel paese di Samoria egli ricevette lo spirito di profezia, ed ivi predicò specialmente alle dieci tribù, e di là cacciato da Amasia sacerdole dovette passare nel parse di Giuda. Fu egli adunque mondato dal Signore a quel ministero mentre regnava in Somaria Jeroboam II., due anni prima di quel tremuoto, di cul parla anche Gluseppe Ebreo (Antiq. xn. 11.), il quale però ne fissa l'evoca verso la fine del regno di Ozia, quando è assai più probabile, che avvenisse in uno dei primi anni di questo re di Giuda. Amos pertanto fu contemporaneo di Osea, e di Isaia, e declamò fortemente contro le seelleraggini , e le empietà di Israele, cui non solo predisse la totole sua dispersione tragli Assiri, ma anche le più vicine gravissime seiagure, nelle quali dovea cadere dopo la morte di Jeroboam. Nei due primi capitoli sono stote poste le predizioni contro Domasco, contro i Filistei, e altri popoli confinanti colla Giudea , e contro lo stesso Giuda; vengono dipoi quelle, che riguardano Israele, dalle quali apparisce, che oltre l'idolairia regnavano nelle dieci tribù tutti quei vizi, e tutte le corruttele, che sono frequentemenie sequela di una lunga prosperità (quale fu quella, di cui gode Israele sotto il lango regno di Jeroboam), ove lo religione, e la sincera pietà non raffrenino la depravazione del cuore umano, inclinolo sempre ad abu-

sare dei doni di Dio. In mezzo però alle minucce, in mezzo agli annunzi delle calamità, che opprimeranno prima Israele, e dipot anche Giuda, il Profeta non si scorda delle promesse falle da Dio ai discendenti di Abramo, e le stesse promesse chiaramente ripete a nome del medesimo Dio. Non isperderò totalmente la casa di Giacobbe, dice il Signore, ristorerò in quel giorno il taliernacolo di Davidde, che è per terra, e acconcerò le fessure delle sue mura, e riparerò tutte le sue rovine ix. 8. 11. Quindi la libertà, la pace, la felicità dei tempi del Re Messia nello stesso luogo con bellissime figure delineata. Abbiam detto con s. Girolamo, che Amot é imperito quanto al parlare, e ciò vuoi dire, che il suo stile noa ha quella sceltezza , e purità di frasi e di parole , che in altri de' nostri libri santi si ammira, ma quonto alla grande e forte eloquenza, s. Agostino la ravvisa in questo stesso Profeta vastore, e riportondo quel ragionamento del capo vi., dove Amos inveisce contro la mollezza, e lo sfrenato lusso dei cittadini di Sion e di Samaria, francamente domanda, se uno. the avesse a dire quello, the dice il Profeta, potesse mai esprimerlo con vivacità , e con maggiore enfosi di questo Profeta, il quale uon si studiò certamente di essere eloquente, ma ebbe alla sapienza seguace e compoona quello facondia, che ulla diquità di tal ministero si conveniva. De Doctr. Christ. IV. 7.

Anos è morato dalla Chiesa come martire, e la memoria di lui si celebra ai 51. di marzo; na intorno allo precisa cagione, e e alla maniera della sua morte, non abbiamo sicure memorie.

# PROFEZIA

# DIAMOS

## CAPO PRIMO

In qual lempo Amas profetasse. Fendette di Dio contro Domasco, contro i Filistei, Tiro, la Idumea, e gli Ammoniti, i quali alla quarta iniquità non troveranno pictà.

- Verba Amos, qui fuit in pastoribus de Inecue: quae vidit super Israel in diebus Oziae regis Juda et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israel, \* ante duos aunos terraemotus.
   Zach. 48. b.
   Et dixit: \* Dominus de Sion rugiet, et
- de Jerusalem dabit vocem suam: et luxerunt apeciosa pastorum, et exsicatus est rertez Carmeli. \* Jerem. 25. 50. Joel. 5. 16. 5. Haec dicit Dominus: Super tribus scele-

 Haec dicit Dominus: Super tribus sceleribus Damasci, et super quatuor non convertam eum: eo quod trituraverint in plaustris ferreis Galaad.

 Et mittam ignem in domum Azael, et devorabit domus Benadad.
 Et conterant vectem Damasci, et disper-

 Due anni prima del fremvolo. Di questo tremuoto parla anche Zaccaria capo XIV. 3. Giuseppe Ebreo serive, che questo tremuoto la effetto dell'ira di Bos alegnato contro il re Otià, che avea voluto susprari il ministreo sacerdotale, a offerire l'inconso nel tempio di Dio, Anta-Tr. 11. Vedi anche s. Gioliano.

Jeroboam, a' tempi di cui profetò Amos, è Jeroboam u. figliuolo di Joan. 2. Il Signore ruggirà da Sion, ec. Il Signore, che

ha abilatione, e (troto, e templo lo Sionne, il verò Bio, da cui vi ribellata vio, e Israelli, di quel uno hospo sinto farà udire per mezzo da' suol profedi le terribili suoi minacceroli voci, voci come di teore l'izio, e fremente, e di là egil verra a far vendetta da' suoi cemici. E saranno in latto le più belle poatere, e-Amos pistore prende ordinariamente le similitardio, e le melalore dalla cose passonali, e dalle con della campagna. Le

re state come pastentil, e dajie come della compagna. Le più hell'e pattere mon in queste longe le belle dividicationi della come della come della come della concidenti di propositi i terrete, e delle vittine ammandi, la quando Dia mandern contro di eve i minacesti flaggini, conde citamerano devolate, e vuode di abbitato, II carsoname fertillate, del chiciosolame. Pella cii, XII, io. XII, I. Del framerate due monti di questo nome sono estiette, con o mezcola, con siato Natio marchi di Alaquitico, con concessi, con siato Natio marchi di Alaquisicare, co ottente la pioggia. Vedi s. Givistono, e m. Sep. XVII.

2. Dopo le tre scelleraggini . . . e dopo le qualtro so ec. Amos principiando dalle minacce contro le genti nemiche di Esraele, lo primo isogo dimostra, come Dio continua tuttora ad aver cura di questo popolo; in secon-

 Parole di Amos, che fu un pastore di Thecua, ricelate a lui intorno a Israele a tempo di Ozia re di Giuda, e a tempo di Jeroboam figliuolo di Joas re di Israele, due anni prima del tremuoto.

2. Egli disse: il Signore ruggirà da Sion, e da Gerusalemme aizrà la sua voce, e saranno la lutto le più belle pasture, e secche le cime del Carmelo.

5. Oueste cose dice il Signore: Dopo le tre scelleroggini di Damasco, e dopo le quattro io non la richiamerò, perchè ella ha infranti solto i carri ferrati quelli di Galand.

4. Or io metierò ii fuoco alla caza di Azael, e saran dirorate le case di Benadad.

5. E spezzerò le porte di Damasco, e sperdo luogo col terrore degli attrui mali peocura di inspirare alio strsso Israele II giusto timore, ch'el debbe avere per se medesimo, riflettendo a quel, che egii ha meritato colla sua siacciata idolatria, e colle nitre sue iniquità, Tre, e quattro sono qui posti come numeri indefiniti, to the si costuma anche presso I Latini, the dicono, Try, e quattro volte beati ec., e noi il imitammo pei postro Volgare. Dice adunque il Signore, che dopo le moltiplicate scelleeaggini di Damasco, egli non la richiamerà a ravvedimento, ma la abbandoncei al gastigo meritato particolarmente per le crudelta esercitate contro gli Israeliti di Gaiaad; e questa ella è la scelleraggino quarta, cioè l'ultima, la quale agglonta alle altre molte faen che il Signore dia di mano al flagelto. Da tempi della ribellio ne di Razon contro Salomone, ed egli, e i suoi succ ri regi di Damasco furon sempre ormici di Israele. Vedi m. Reg. x. 25. xvi. 20. 21. 22. xx. ec. Quello poi, che colmo la misora delle iniquilà di Damasco si fu di aver pestati , e tebbiati quelli di Galead sotto le ruote ferrate, a dentate di quelle tregge, colle quali sull'ala si tribbiavao le paglie dopo che n'era uscito il grano, affinché servissero di cibo a' bestiami in mancanza di fieni , de' qua-Il noo abbondava la Giudra. E ciò fu fatto sotto Azzel re, o piuttosto usurpatore dai regno di Damasco, con a iul stesso fu predetto da Elisco. Vedi IV. Reg. VIII. 12.

ce. 1116. 4. 7.

4. Metters' il fuoco alla cosa di Azorl . . . . le case di Brasalad. Il facco algallen la gurra, a la desolazione diefito della gorra; e con tal facco, dice Dio, che distruggra il rezno di Azorl, e il regno di Brasada figliono di Azorl. Tregialithphistara sessolio, e prese Brasaco, e i cittadini di lei trasportò a Circore, come sta scriito v. Rey, 1117., o alia a Kir.

Iron

dam habitatorem de campo idoli, et lenentem sceptrum de domo voluptatis: et transferelur populus Syriae Cyrenen, dicil Dominus.

- f. llaec dicit Dominus: Super tribus sceleribus Gazae, et super quattor non convertam enm: eo quod transtulerint captivitatem perfectam, ut concluderent eam in Idumaea.
- 7. Et mittam ignem in murum Gazae, et devorabit aedes eius.
- 8. Et disperdam habitatorem de Azolo, et tenenlem sceptrum de Ascalone: et convertam mannum meam super Accaron, et peribunt reliqui Philistinorum, dicit Dominus Deus.
- Blace dicit Dominus: super tribus sceleribus Tyri, et super qualtuor non convertam cum: co quod concluserint caplivitatem perfectam in dumaca, el non sint recordati foederis fra-
- 10. Et mittam ignem in murum Tyri , et devorabil aedes eius.
- 41. Haec dicit Dominus: Super tribus seeleribus Edom, et super quatuor non couverlam eum: co quod persecutus sit in gladio fratrem suum, et violaverit misericordiam eius, et temerit ultra furorem suum, et indignationem suum servaerit usane in finen.
- Nitlam ignem in Theman: et devorabit aedes Bosrae.
- 13. Itsee dicit Dominus: Super tribus scelerilus filiorum Ammon, et super quatuor non convertam cum: eo quod dissecuerit praegnam les Galand ad dilatandum terminum suum.

- derò gli abitatori dalla campagna dell'idolo, e dalla casa di delizie colvi, che ha in mano la scettro, e il popolo della Siria sarà trasportato a Cirene, dice Il Signore.
- Gueste cose ilice il Signore: dopo le tre scelleroggiai di Gaza, e ilopo le qualtro to non la rirbiamerò, perché hanno condotta schiava tutta la geale per rinchiulerla nell'Idumea.
- 7. E la manderò fuoro contro le mura di Gaza, il quale ridurrà in cenere i suoi palazzi.
- E sterminerò gli abitatori di Azoto, e colui, che porla in mano lo scettro di Ascatone, e farò seatire ad Accaroa il peso della mia moan, e farò perire gli avanzi de' Filistel, dice il Signore Dio.
- Queste cose elice il Signore: Dopo le tre scelleraggini sii Tiro, e dopo le quattro lo non la richiamerò, perchè ella ha riachiusa in ischiavità tutta quaata la gente netl' Idumea, e nou ha aruto memoria dell' alleanza del fratetti.
- E io maaderò fuoco contro le mura di Tiro, il quale ridurrà in cenere i suoi polazzi.
- 11. Queste case dire il Signore: Dopo le tre sedieroggiai di Edom, e dopo le quatiro io aoi richiauserà, perché egli ha investito colla spoida alla mono il sua fratello, e ha aegata a la ila dovula pietà, ed ha covato pritiaacemente il raacore, ed ha conservala l'odio iastina al fine.
  - Maaderò fuoco contro di Theman, il quale ridurrà in cenere le case di Bosra.
  - 13. Queste cose dice il Signore: Dopo le tre scelleraggiai de' figliuoli di Aamon, e dopo le qualtro io non li richiamerò; perocchè egli per dilalare i suoi coafini ha sventrale le danne gravide di Galani.

5. Lis abstators dalla compagna dell' della. Nell' Eferobiegge: gli abitatori di Berd-Aren; la voce Aren; la quilta (navero inttillita), è posta sovenie per significare orta sissuitare, e percia la brionic della Volgata Concoda cell' Biero, se non che la questa si è appraso quello, che era indicato nell' Efero con quel theido di dioperato, onde si hierade e qui, e, i à personicitata bispersione, onde si hierade e qui, e, i à personicitata bispersione. Periodi della considera della considera di periodi di mobert, e i tutto decidi sai cutto di mol.

E dalla casa di delizie ce. La nostra Voignia ha interpretato così la voce composta Beth-den, che credesi nome proprio di una città sella Stria di Damasco. A Cirene, intendesi non il paese di Cirene, confinante

A Cirene, intendesi non il paese di Cirene, confinante coll'Egillo, ma di Cirene, ovvero Kir nella Media superiore. Vedi Giuseppe Antiq. 18. 13.

g-s. Perchi hannu candotta grisima tatta in gente per intendender ne. Eminaccia las regolità a Cana, città marittima dei Filindei, ed ancie sai Azoto, Aucalona, e Accaron, perchi Filindi ename condutta in isclasiva li gorde di benele, che avvano pototo permidere, arran distinzione di che, odi isson, e il avano pototo permidere di consultata di bibanti, divo serura speranza di liberità mentaner que mierel breniti una vita pegiere della morte. Vell que mierel breniti una vita pegiere della morte. Vell Na havena hann encle Settitura, chi perso Giosoppe Elmo. Na la avena hann encle Settitura, chi perso Giosoppe Elmo. Signore è dimostralo sovente ne'libri santi. Vedi la predizione di Geremia contro Gaza, e contro I Filisici. Jerem. MARI, NAV.

a. E sono ha carata memoria dell'attionne del Fastelli, Chi si intende commemente della stretta ambietta, che fa tra Salomone, « Hiran, re di Tiro, i quali si fraita che si sull'attionne della sull'attiona della sull'at

Tiro xxvit. xxvii., ed Ezechiele xxiv.

- 11. Ha corolo pertinocemente il rancore, ec. L'odio di Esan contro Giacobbe duro inel discendenti della stasto Esan. Assu. 33. 18. Nella espagnarione di Gerusalemme gii litumel erano nell'esercito di Nalucchodonosor; ma da questo alesso principe furono essi sirsat soggiogali, e ridotti in ischiavitu secondo la predizione di Gerenia xxv. VIII. Vedi Esch. xxvii.
- 12. Contro di Theman . . . . le case di Boera. Theman , e Boera erano due citta principali della Idumea. 12. Per dilolore i suoi confini ha sventrale et. Ammon
- e novez erano une cuta primeipau uran tuumen. 12. Per dilulare i suoi confini ha srentrate ec. Ammon rbbe sempre deile preiensioni sopra il paese di Galaad. Vedi Jud. x1. 12. Non sappiamo in qual tempo preciso

- 14. Et succendam ignem in muro Rabba: et devorabit aedes elus in ululatu in die belli, et in turbine in die commotionis.
- 18. Et ibit Melchom in captivitatem, ipse, et principes eius simul, dicit Dominus.
  gli Ammoniti escreitassero contro le donne Ebree di Ga-

land la orribite crudeità, che è qui descritta. 14. Mellerò il facco ulle mura di Rabba, Questa città, Rabba, era la capitale degli Ammoniti. Isaia, e Geremia predissero la distruzione degli Ammoniti nella guerra, che

- 48. E metterò il fuoco alle mura di Rabba, il quale divorerà le sue case in mezzo alle strida nel tempo della baltaglia, e in mezzo al lumulto nel giorno della distruzione.
- 45. E Melchom anderà in ischiavità, egli, e i suoi principi insieme, dice il Siguore.

ad essi fece Nabuchodonosor. Vedi Isai. xv. Jerem. xlix., ed Ezechiele xxv. 15. Melchom andera in ischiavitti. Melchom è lo stesso, che Moloch, famoso Dio degli Ammoniti. Vedi Jer.

### CAPO SECONDO

Dio furà vendetta di Moab, di Giuda e di Israele, e li punirà come ingrate a' suoi benefizi, e ribelli alla sua legge.

XLIX. 12.

- Haec dicit Dominus: super tribus sceleribus Moab, et super quatuor non eonvertam enun: eo quod incenderit ossa regis Idunaeae usque ad einerein.
- 2. Et mittam ignem in Moab, et devorabit acdes Cariolli; et morietur in sonitu Moab, in clangore tubae:
- Et disperdam iudicem de medio cius, et omnes principes cius interficiam eum co, dicil Dominus.
- 4. Hace dicit Dominus: Super tribus sceleribus Juda, et super quatuor non convertam eum; co quod abiecerit legem Domini, et mandata cius non custodierit: deceperurt enim cos idola sua, post quae abierant patres corum.
- 8. Et millam Ignem in Juda, et devorabit acdes Jerusalem.
- Hace dicit Dominus: Super tribus seeleribus Israel, et super quatuor non convertam eum: pro eu quod vendiderit pro argento lustum. et naanerem pro calceauentis.
- Qui conternnt super pulverein terrae capia pauperum, et viain humitium declinant: ét filius :ac pater eius ierunt all puellam, ut violarent nomen sanctum menm.
- 1. Ha obraciate le assa del re di Edon, en. Gil Escepesos. A Cirobano Glesno, e he dopo la guerra fatta dal re di Giada, di Israele, e di Edon contro Mosh, della are di Giada, di Israele, e di Edon contro Mosh, della consignare a justo parti la Fign. 117, 11 Moshili, avuto il dita lumanila lo abbrusiarono fino a ridurre le cosa in ditta lumanila lo abbrusiarono fino a ridurre le cosa in correr. Possissono tetreveri a questa laderpretiacone benebid di lal latio nose si abbis memoria nelle Scritture.
  Li Li Li Marcharono fino di Carono del Propositi delle di La Li Li Marcharono generale del del la latio nose si abbis memoria nelle Scritture.
- cutá.

  Perirá con fracesso. La roviná di Moab sara strepliosa, perché succederà mediante l'espagnazione della sue forti clita, e al vuono delle trombe guerriere.
- Il giudice. Questa voce signitica il capo della repubblica. Così I Cartagiorsi chiero i suffetti, cioc giudici, e lo stesso popolo di Dio chie del principi di questo nome. Veili Jerm. MATH.

- e1. Queste cose dice il Signore: Dopo le tre
  m scelleraggini di Moab, e dopo le qualtro nol
  e richiamerò, perché egli ha abbruciate le ossa
  del re ili Edom, riducendolo in cenere.
  - Or ia manderò fuoco coniro di Moab, il quale divorerà le case di Carioth, e Moab perirà con fracasso, al suono della trouba.
  - 3. E sperderò di mezzo a lui il giudice, e ucciderò con esso tutti i suoi principi, dice il Signore.
  - A. Queste cose dice ii Signore: dopo le tre scelleraggini di Giuda, e dopo le quatiro lo noi richio nore p, perché egli ha rigitata la legge del Signore, e nou ha osservati i suol comandamenti : perocché lo hanuo sedolto i suoi (doi), dietro a quali andarano i padri loro,
  - Ed io manderò fuoco contro di Giuda, e divorrrà le fubbriche ili Gernsalemme.
     Queste cose dice il Signore: Dopo le tre scelleraggini di Israele, e dopo le qualtro io
  - scetteraggant at stracte, e aopo te quatro io nol richiameró, perché egli ha rendulo a prezzo d'argenta il giusto, e il povero per un paio di scarpe. 7. Schiacciano nella polvere della terra te
  - teste dei poveri, e schirano di trattare coi piccoli. Il figliuolo, e il padre si accostarono nllu stessa fanciulla, disonoranda il mio santo nome.
  - Dictro a' quoli audarano i padri loro. Da Salomone
    fino al tempi di Amos, e fino alla revioa all Gerusalemme per mano de' Caldel, 1' idolatria regoò in Gerusalemme, come al è vetuto isole volte.
  - 6, 7. Ha rendulo a prezzo d'orgento il giusto, ce. Pecta per razione della roviona di liracel le inglutile istito, che el commette sano in quel popolo contro gl'ionocenti, e particolarmente contro i poveri, i diritti del quali erano venduli per amor di un vile guadagno ai prepotenti dagl'incipui giudici.
  - E schievao di trattare co' piccoli. In questa versione ho seguito s. Girolamo. Sono taoto superbl, che sdegnano di conversare, e di parlare colla povera gente, e di considerare i piccoli come uomini.
  - Il figlinolo, e il padre si occasiarono ec. Simili incesti del padre colla nuora, o del liglio colla madrigas furono in esectrazione anche presso i Genlili; code Dio aggiuoge, che per simili abbominazioni commisse dagli Istatili

- El super veslimentis pignoratis accubuerint iuxta omne altare: et vinum damnatorum bibebant in domo dei sui.
- 9.º Ego autem exterminari Amorrhaeum a facie corum: cuius allitudo, cedrorum allituda clus, et fortis ipse quasi querens: et contrivi fructum cius desuper, et radices cius subter. º Num. 21. 25. Deut. 2. 25.
- t0. \* Ego sum, qui ascendere vos feci de terra Ægypti, et duxi vos in deserto quadraginta annis, at possideretis terram Amnrrhaei. \* Exod. 14, 21, Deul. 8, 2.
- 41. Et suscitavi de filiis vestris in proplietas, et de iuven/bus vestris Nazaraeos: numquid non ita est filii Israel, dicit Dominus? 42. Et propinabitis Nazaraeis vinum: et proplietis mandabitis, dicentes: Ne propheteis.
- 43. Ecce egn stridebo subler vos, sicut stridet plaustrum ozustum focuo.
- 44. Et peribit fuga a veloce, et forlis non obtinebit virtutem suam, et robustus non sal-
- vabit animam suam. 18. El tenens arcum non stabit, et velox pedibus suis non salvabitur, et ascensor equi
- non salvabit animam suam.

  46. Et robustus corde inter fortes nudus fugiet in illa die , dicit Dominus.
- veniva ad essere disonorato il suo nome presso de' popoli Infedeti.

  8. È presso a qualunque de' loro altori si adaplarano ec.
- Contro la legge di Mosé, che ordinava di rendere al porero prima del tramoolare del sole il pegno da loi ricevulo, costore sei rileverano, e anzi lacredo i loro banchetti diannzi al loro idoli si servivano delle vesti, o ali delle coppere ricevule in pegno di poseri, per sederzi sopra o mensa. Vesti Exod. Mili. 16., Deuter. XXIV. 25. E. . deverano ol viso di quelli, che avevano conden-
- sopra o mensa, Vedi Exod, XXI., 10., Dender, XXIV. 25., E. . . bevevano si vino di quelli, che nevvano condomnati. Fracesano ne' delubri de' laisi dei liete crae, e conviti a spese di quelli, che aveano condannati, de' henì de' quali si facevano padroni.

  9. Stermingi dinnesti a foro eli dinorrei, ec. Fui pur
- lo, che per far luogo al mio popolo sterminal dalla terra di Chasoan gli smitchi abitatori, tra'quali eraovi molti uomiol di statura, e foriezza da giganti. Vedi Num. xu. 34. lo guestoi mell' alto i anoi pratti, ec. lo distrussi quegli atti cedri, a quelle forti quere da sonano a imo, e i figli, e i padri di quella gente furono da me aterninati.
- aterminati.

  11, 12. I Nozarei. Rimprovera Dio agi Israeliti tra i
  benefizi piu insigni l'avere eletto dello atesso popolo un
  considerevo numero di persone consacrate più special-

- E presso a qualunque de loro altari si adagiavano sopra le vestimenta ricevute in pegno: e nella casa del toro dio bevevano il vino di quelli, che avevano condonnati.
- 9. Ma ful pur lo, che sterminal dinanzi a loro gli Amorrei, l'altezza de' quali agguogliava i cedri, e la forlezza era come di una quercia; lo guastal nell'allo i suoi frutli, e al basso le sue radici.
- 40. Io son quegli, che vi trassi fuora dalla lerra d' Egitto, e vi condussi pei deserto per quaranta auni per darvi il possesso della terra stegli Amorrei.
- 11. E de' vostri figliuoli sceisi i profeti, e della vostra gioventù i Nozarei. Non è egit così, o figliuoli di Israele, dice ii Signore?
- E voi presenterete il vino a' Nazarei, e intimerete, e direte a' profeti: non profetate.
- 43. Ecco che lo sotto di voi striderò, come stride un carro sotto il peso del fieno. 44. E l'uomo snella fuggire non potrà, e
- ii forte non conserverà sua fortezzo, e il valoroso non salverà la sua vita.
- 18. E quelli, che maneggiano i' arco, non si reggeranno su'piedi, e il cavaliere sul suo cavalio non potrà mettersi in salco.
- 16. E il più franco di cuore tra i campioul si fuggirà ignudo in quel giorno, dice il Sianore.
- mente al suo cullo, e con hepetall favord distillate da haj, come ermo i Prodell, e i Nazarel, Quodon è prodeti libo non larcho mai senza di essi il popolo idolatra, e di empia delle dicei tribir, e i similiamele dobblamo credere, e dei non porth fosser que igioran farastiti, i quati sprati da l'ibi loggiatazamente adolatero a Girrandamena personale prodesi della distribuzione di prodesi di similiario di solica di acti al tribir da cui al saferereano il Nazarely i printi tari, ol anche siorientari la presariozere, e comandianno ai podetti di non profesare.
- 73. Ecro che lo sollo di voi striderò, come ec. Espressione vivissima, e piena di gran senso: il vostro peso, il peso delle vostre scelleratezar, mi si rende insopportabile, e mi sforza a gridare, e ad annunziarvi estreme schagure.
- e mi sforza a gridare, e ad annunziarri estreme schagure, appunito come un carro aggravato da soverchio peso stride, e fa noloso romore nel muoversi. 14. E l'asomo sactio fuggire non potro, ec. Ecco quello. che annunzia il grido del Signore. Ne l'usono snello,
- ne l'uom valoroso, ne l'uom possente troverà modo di salvari dall'ira mia. 1a. Si faggirà i jondo ec. Gittate le armi, e aoche le vesti per esser più libero, cercherà colla fuga di salvarsi dalle mani degli Assiri.

### CAPO TERZO

Rimprovera le loro scelleratezze agl' Israelili, popolo elelio, e amato da lui, de'quali dire che pochi si salveranno dalla tribolazione, che verra.

- t. Audite verlium, quod locutus est Dominus super vos, fili lerael: super omnem cognalinnem, quam eduxit de terra Ægypti, dicens:
- Ascoltate, o figlinoli di Israele, la parola detta dai Signore sopra di voi, sopra tutta quella famiglia trattu da lui dai paese d'Egitto. Egit dice:
  - 2. Figliuoli ec. Il discorso è sempre rivolto al popolo delle dieci tribu, benché possa estendersi anche alle altre due tribu.

- 5. Numquid an/buiabunt duo pariter, nisi
- convenerit els ? 4. Numquid rugiet lco in saltu, nisi halcuerit praedam ? numquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo, nisi aliquid apprehende-
- B. Numquid cadet avis in laqueum terrae absque aucupe? numquid auferetur laqueus de

terra antequam quid ceperit?

- 6. Si cianget tuba in civilate, et populus non exparescet? si erit malum in civitate, quod Dominus non fecerit?
- 7. Quia non fecit Dominus Deus verbum, nisi revelayerit secrelum suum ad servos suos prophetas.
- 8. Leo rugiet, quis non timebit? Dominus Deus locutus est , quis non prophetabit?
- 9. Auditum facite in aedibus Azoti, et in aedibus terrae Ægypti: et dicite: Congregamini super montes Samariae, et videte insanias muitas in medio eius, et calumniam patientes in penetralibus eius:
- 10. Et nescierant facere rectum, dieit Dominus, thesaurizantes iniquitatem, et rapinas in aedibus suis. 2. Voi soli he to conesciuti ec. Voi soli per unu gratul-
- ta miscricordia lo clessi all'onore di mio popolo, e di mici amici, a figlipoli, ma essendo voi tanto ingrati verso di me, lo son costreito a punirvi a proporzione delle vestre injenità. 3. Posson elleno andare insieme due persone, ec. Con se dicesse: lo nna volta stava, e camminava con Israele,

perchè egli seguiva le mie direzioni, e la mia legge; ma egli adesso, volte le spalle a me, cammina dietro a' suoi simplacri: lo dunque non posso esser con itti, ne andar daceordo con lui, ma anzi contro di ini anderò come nimico.

4. Ruggisce forse il lione, quand' egli non trova pre-da? ec. În questa parabola li lione è Dio, il ruggim del lione sono i minacorvoli annunzi de'suoi profeti, la preda, per cut ruggisce il tione, è israele. Il tione ruggisce, allorche vede la preda, e sta per assaliria; così Dio grida, e minaccia per bocca de'suoi profeti a terrore d'israele, cul egil assalirà ben presto coll'esercito Assiro fatto venir da lui a sterminare lo stesso Braele. E di più siccome il leone, a ii giovine lionerilo non ruggiscono invano, ma prendono, e lacermo, e divorano; cost non Invano ruggirà il Signore; conclossaebé se dal iloce ebe rugge, e dal lioncello ebe rugge, non è ehi possa sai varsi, chi sarà, che salvare si possa dalla onnipolente mano di Dio?

a. Cadera forse nel laccio sc. L'ucceilo, che è preso al laccio, non è preso per virtu dello stesso laccio, ma per industria dell'uccellatore, il quale tese lo siesso lacelo. Così voi sarete presi dagli Assiri per opera del Signoli quale tal preparè laccio per voi.

Si toglie forze di terra il laccio prima che ec. il laccio si tiene teso fino a tanto che vi sia restata la preda; così Dio non solo condurra gli Assiri nei vosiro paese, ma ve li terra tino a tanto che abbiano predato, devastalo, distrulio egni cosa. Potevano forse pensare gl' Israeliti : può anch' essere che gli Assiri vengano contro di noi :

2. Voi soli ho io conosciuli di tutte le famiglie della terra, per questo io vi punirò

903

di tutte le vostre iniquità. 3. Posson elleno andare insleme due per-

sone, se non son daccordo tra loro? 4. Ruggisce forse il lione, quund'egli non trova preda? e il giovine lioncello alzerà forse le grida dalla sua tana, senza ch' el prenda

qualche cosa? B. Caderà forse nel laccio sopra la terra un uecello, senza l'opera dell'uccellatore? Si to-

glie forse di terra il laccio primache abbia fatta sua preda? 6. Suonerà ella la tromba nella città , sen-

- za ehe il popolo si commuova? Vi surà egli disastro nella città, che non sia opera del Si-7. Perocchè il Signore Dio non fa queste
- cose , senza rivelare i suoi segreti u' profeti suoi servi. 8. Rugge il leone: ehi sarà senza paura?
  - Il Signore Dio ha parlalo: chi riterrassi dal profelare? 9. Fale sapere alle case di Azoto, e alle
  - case del paese d'Egitto, e dite : Ragunatevi sulle montagne di Samaria, e osservate le molte strane cose, che sono in mezzo a lei, e le oppressioni, che si commettono dentro
- 10. Non han saputo quel, che si fosse il far giuxtizla, diee Il Signore : hanno adunato tesoro di iniquità, e di rapine nelle loro cuse. ma che arrivino a soggiogare il paese, ad espuguare una

eitla così forte, come è Samurla, questo non sara mai, il Profeta a nome di Dio va incontro a luite le caviliazioni di questi ipereduti, i quali se non si buriavano apertaente della profezia, volevan almeno interpretaria a mo-8. 7. Suonero ella la tromba ec. Ai suono di una troi

ba guerriera, che si oda nella città, il popolo tutto vedesi testo in movimento, e in agitazione; e ai terribii suono delle minacce di Dio annonziate per borca de' suoi profeti, voi non vi commoverete? Or voi sapete, che lutti l mali di pena, tutti i gastighi vengono da Dio, che punisce con essi le iniquita degli uomini: e se voi di cio dubitale, voi ne avrete una prova evidente dal vedere come Dio stesso ha rivelali i mali, che verranno sopra di voi, al suoi Profeti, affinelle gli annunzino a voi; velazione, e annunzio fatto da Dio, primo affinche inescusabili siate voi dinanzi a iul, quando dopo gli avvertimenti, e le minacce vi restate nella vostra impenitenza; secondo affinche l'avvenimento, che succederà alle minucce, vi facela conoscere come è pena delle vostre iniquità ello, ebe avrete da soffrire.

8. Il Signore Dio ha partato: chi riterrassi dal profetare? li lione ruggisce, e intti debbon temere, ma pariicolarmente temer debbono i profett, ebe sono i pri udire I russili, a le minacce di Dio, e debbono guardarsi dai lacere quello, che Dio ad essi rivela, perché lo annunzino ; altrimenti sarebbon essi i primi preda di questo jione. Gl' Israeliti non volevano, che Amos profetasse. Vedi vn. to.

9. Fate sapere alle case di Azoto, ec. Vol non volete, ehe i miei profeti parlino, e riprendano le vostre iniquità, e minaccino, a lo ehiamero dalle case loro i Filistei di Azoto, e dalle case loro gii Egiziani, affinche vengano su' colli di Somer a vedere le strane cose, che si fanno in Samaria, e le tirannie, di cui è piena questa cilla.

- 44. Propterea hace dicit Dominus Deus: Tribulabilur, et circuietur terra: et detrahetur ex te fortitudo tua, et diriplentur aedes tuac.
- 12. Hacc dicit Dominus: Quomodo si cruat pastor de ore leonis duo crura, aut extremum auriculae: sic cruentur filii Israel, qui kabitant in Samaria in plaga lectuli, et in Damasci grabato.
- 43. Audite, et contestamini in domo Jacob, dicit Dominus Deus exercituum.

14. Quia in die eum visitare coepero pracvaricationes Israel, super eum visitabo, el super altaria Belhel: el amputabuntur cornua allaris, el cadent in terram.

- 48. Et percutiam domun hiemalem euu domo aestiva: et peribunt domus eburneae, et dissipabuntur aedes multae, dicit Dominus.
- 11. Sorá percossa tutta interno la terra, ec. É qui un'aliasione alla maniera, onde lusties il grano in molti presi facerdo giene altorno oprin- i corond iditesi i lovi, orvero i cavalli: nella stessa guisa (dice Amos) sarà pestata la terra delle dieci trisis per ogsi parte, e lu, o Somaria, sarai umiliata e ridolta in estrema deboleza, e.

a miseria, a saccheggiala dall'Astro.

12. Come se su pastor telepa di locce al lione co: Solamenta pochi de join miserabili Interellit saramon sahi
dalla strane, e dalla cattitula, come tisora avvinen, dedalla strane, e dalla cattitula, come tisora avvinen, dedalla strane, e dalla cattitula, come tisora avvinen, dere tolora deman pircola, e insuli porte di essa; cond sara
re tolora deman pircola, e insuli porte di essa; cond sara
maria, dormendo in sei isone initi, e riposando franquilli
unifi antienza, e sa isla core di Diameno. Questo repros
sili antienza, e sa isla core di Diameno. Questo repros
Samatin, li li tatto popole abilitate seil repro d' forete,
ce cotenno dalla popole abilitate seil repro d' forete.

- Per questo dice il Signore Dio: Sarà pereossa lulla intorno la terra, e sarà tulta a le la tua fortezza, e le lue case saran saccheggiate.
- 12. Queste cose dice il Signore: Come se un postore tolga di bocca al tione due Alinchi, n un pezzo di orecchio; così sarramo salvati i figliacii il Israele, che abitano in Samaria in un angolo di lello, e nel letto di Daniasco.
- 13. Udite, e falene protesta alla casa di Giacobbe, dice il Signore Dio degli eserciti;
- 11. Imperocche la quel giorno, quand' la comincerò a punire le prevoricazioni di 1sraele, punirò lui, e gli ailari di Beliel; e saran ironcate le corna dell'altare, e anderanno per terra.
- 48. È atterrerò i palazzi di inverna co'palazzi d'estate, e anderanno in rovina le case di avorio, e saran distrulle le case in gran numero, dice il Signore.

to popolo pochissimi salveranno la vita, e la liberta , c questi saranno i poveri, la feccia della piebe , che meriterà la non curanza , e il dispezzo dei penici. 13. Udite e fatene protesta cc. Parla Dio a' profeti, a'qua-

- il ordina di anounziare a nome suo tali cose a Israele.

  1a. Gli attori di Bethet; e. 1. Vielli di cor furon portati via da Simanssar. Vedi Deca vin; 5. e. 1 corni, che
  crano a'quattro angoli dell' altare, forse erano anch' essi
  di persiono melallo. L'altare fu poi atterrato, e distritto
  affatto da Giosia.

  1. In selazzi d'incorno. La delicaterza. e l'ocolesza.
- 15. I palazzi d'interno. La delicatezza, c l'opolenza de'gran signori era in Samaria tale, che avevano a diverse esposizioni palazzi da abitare nell'inverno. Vedi a. Girolamo. Case d'avorio. Acabbo aven un palazzo deito cese d'a-
- Case d'avorio. Acabbo aven un palazzo dello esse d'uvorio, o perchè le stanze fossero lacrostate di avorio, o perchè molti fossero i lavori d'avorio nelle stanze di quella casa, 3. Reg. XXII. 30.

### CAPO QUARTO

Vacche pingui di Samaria: 9l'Ieracliti, che non si sono emendati dopo i diversi gnetighe del Signore, saranno mnovamente fingellati. Esortazione alla penitenza.

- Audile verbum hoc vaccae pingues, quae estis in monte Samariae: quae calumniam faeitis egenis, et confringitis pauperes: quae di-
- citis dominis vestris: Afferte, et bibemus.

  2. turavit Domiuus Deus in saucto suo: quia ecce dies venient super vos, et levabunt vos in contis, et reliquias vestras in ollis ferventinis.
- 3. Et per aperturas exibitis attera contra al-
- 1. Foi, presse receive del monte di Samuriac. Noi creditmo con a. Giriamo, che il Proteite parti a principi el 1 errate, e al grandi delle dicel lritia deritti alla respectia non meno, che alla busuria, affarebi accestione la prescio del Siguere, a intendano, che i non non lorsi, bosso rentere, mo granza evenche metrite a pracole di Basser, arteritari, prescribe esta con la pracole di Basser, el Siguere del Barso, con lor vece di trocta granza, si ha sucche di Basser il parce di Bassa era fertilissimo di dlima pastura.
- Udite questa parola val, grasse vacche dri monte di Snmaria, vol, che opprimete i deboli, e straziale i poveri, vol, che dite a'vo-
- stri padroni: portale, e beremo.

  2. Il Signore ha ghirato per la sna santità, ecco che viene il lempo per voi, in cui vi inflizerauno nelle aste, e il resto sarà messo nelle bollenti caldate.
  - 3. E per le brecce uscirele l'una da una
- Voi, che dite a vostri padroni: portote, e beremo. Voi, che dite ai vostri re, ai vostri principi, daleci facolta di fare quel che vogitamo, e noi beremo, cioe ruberemo, e saccheggeremo ogni cosa. Vedi a. Girolamo.
- Per la ma santità. Ovvero: pel mo nome annto.
  Vi inflarranno nelle aste. Continua la similitudine del
  le vacche, delle quali le carral dice, che saranno inditante
  nelle lungho aste per arrostric, e il resio sarà messo a
- bollire nelle caldoie.

  3. E per le brecer succèrete ec. E., presa Samaria, vi la-ranno nessare non per le porte, ma per le brece faite.

ans. AMOS CAP. IV

teram, et proticiensini in Armon, dicit Domi-

4. Venite ad Bethel, et impie agite: ad Galgalam, et multiplicate praevaricationem: et afferte mane victimas veatras, tribus dielius

decimas vestras. 8. El sacrificate de fermentato laudem : et vocate voluntarias oblationes, et annuntiate : sic enim voluistia fitii Israel, dicit Dominus

Deus. 6. Unde et ego dedi vobis stuporem dentium in cunctis urbibus vestris: et indigentiam panum in omnibus locis vestris; et non estis reversi ad nie , dieit Dominus, -

7. Ego quoque prohibui a vobis imbrem cum adbuc fres menses superessent usque ad messent : et plui super unam civitatem , et sn-, per alteram civitatem non plui : pars una compluta est; et pars, super quam non plui, armit.

8. Et venerunt duae et tres civilates ad nnam civitatem ut biberent aquam, et non sunt satiatae : et non redistis ad me, dicit Dominus,

9. \* Percussi vos in vento urente, et in aurugine: multitudinem hortorum vestrorum, et vincarum vestrarum, oliveta vestra, et ficeta vestra comedit eruca : et non redistis ad me . dicit Dominus. \* Agg. 2. 18.

10. Misi in vos mortem in via Ægypti, percussi in gladio luvenes vestros, usque ad caplivitatem equorum vestrorum; et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras: et non redistis ad me, dicit Dominus.

11. Subverti vos, \* sicut subvertit Deus Sodomam, et Gomorrham, et facți estis quasi

alle mura; passerete uno per una breccia, l'altro per la breccia opposta per essere lutti gettaji la misera schiavi tu nel poese di Armon. Questo poese e l'Armeala. Fedi Jerem. XI. 27. 4. Andate a Bethel ... o Gulgata ec. Bethet, e Galgaia

eraa luoghi famosi pei cuito de' faisi dei. Continuale puri I vostri sacrilegli, e le vostre empietà, andate a Bethei e a Galgala conducendori je vostre vitlime con gran solleciludice, e diligrara. Al mattino credè qualche laterprete, che possa significare il solenne perpetuo sacrifizio olito ad offerersi ogni mattina a Gerusalemme secondo la legge, la qual coslumanza avesser ritenota questi idoiairi. Emmi però paruta piu sicura la interpretazione di a. Girolamo, che prese questo avverbio nell' allro significato secondo il frequenta uso delle Scritture. Vedi Ps. v. 5. XLV. 9. ec. Prov. vit. 17. Eccli. XI. 6., Issi. v. 11. E le vostre decime ne' tre quorni. Questi le giorni sono I giorni della Pasqua, della Pratecoste, e de Tabernaccii ne' quali era comandato a lutti gii Ebrei di presentarsi al tempio, e ne quali questi idolatri aadavano al loro adoratorii di Bethel, e di Galgai. Quanto alle decime egli paria probabilmente di quella decima, che portabasi ogni anno al tempio, a di cui faceasi hanchetto sarro, e di carila dinazzi al Signore, Vedi Deuter, xiv. 22. Tob. 1. 6. 7.

6. Sacrifizio di laude col fermentato. Sacritizio di laude vuoi dire sacrifizio di readimento di grazie. Ed e qui actato, che costoro offerivano il pane fermentato mentre BIRBIA Vol. 11.

parle, l'aitra dall'altra, e savele gettate nel paese dl Armon , dice il Signore.

4. Andate a Bethel a fare dell'empletà: a Galogia a moltiplicare le prevaricazioni: conducetevi ol mattino le vostre vittime e le vo-

stre declare nei tre giorni, 3. E offerite sacrifizio di laude coi fermentato, e nununziate, e fate note le obblazioni volontarie, docché con a voi piace, o figlinoli di Isrnele, dice il Signore Dio.

6. Per la qual cosa ho io falto si , che si allegassero a vol i denti in tutte le vostre elltà: e che il pane maneasse in tutto il vostra paese: ma voi però non siete tornati a me . dice il Signore.

7. 10 pure impedii che non venisse a vol la pioggia, quando tre mest aneor rimanevano sino alla mielitura: e feei plopere in una città , e in un'altra non feci piopere : una parte fu rinfresenta, e un' altra parte pati l'ascluttore, perch' to non le diedi la piocoin.

8. E due e tre città concorsero ad uno per aver arqua da bere, e non si dissetarono; ma vol non tornoste a me, dice il Signore.

9. Vi affliasi en' venti secchi, e colle ruggini. I molti vostri giardini, e le vostre vique, e i postri uliveti, e i luoghi piantali di fiehi furon divorati dotl' eruca; ma voi non tornoste a me, dice il Signore

10. Mandol la morte sopra di voi nella strada d' Egitto, feel perire di spada la nostra gioventù, e gli stessi vostri cavalli furono prest: feci giungere al vastro odorato il fetore della putredine del vostro compo, e voi non tornaste a me, dice il Signore.

11. Io vi ho messi a terra, come Dio messe a terra Sodown, e Gomorra, e siete rimusi

ne' sacrifizi del Signore non si offeriva se non pune nou Bevilato. Levil. H. 11. vil. 12. E annunziate, a fate note le obblazioni volonterie. Come si costuma nel tempio del Signore riguardo al sacrifizi , c obblizzioni volontarie, e di pura divorione, che si saannziano al suono della tromba; così voi annunziate gli impuri vostri sacritizi, Vedi Num. x. 10.

6. Ho io fotto at, che si allegassero n roe i dente ec. Per queale sostre empieta io si mandoi gia la carvelia, e la fasor, per cui si allegazono a voi i denti-7. Quando tre mesi ancor rimenevano sino alla muele-

turn. Impedii, che non venisse per voi la solita si utile, e aeressaria pioggia, che suoi venire verso la fine di Aprile. Ne tre mesi seguenti, maggio, giugno, e luglio s. Girolamo attesta, che non vedeasi piovere nella Giudea. 10. Mandai la morte sopra di voi nella strada d' Egilto, ec. Tuito quel che segue la questo versetto mi persuade, che ii Profeta vuoi pariare di un avvenimento re-licente, a di gnalche rotta, toccata dagli Israeliti in una grossa buttaglia, ma di cui non abbiamo altro lume, se non si volesse che si alioda alla atrage degli Israeliti fatta dai Soriani sotto Joachaz (4. Reg. 331. 7.); and non potremmo dire ii perché sia scritto, che questa strage suc-

11. Fi ho mesti a terra, come Dio ec. Può alludere alle scoofitte deali Israrliti sotio Achah, e solto Joachar, per le quali quel regno fu ridotto in pessimo stala dai Soriani, e foren quasi annichilati gli ferseliti; e se stasi-

cedesse nella strada d' Egitto.

torris raptus ab incendio, et non redistis ad me, dicit Dominus.

906

\* Gen. 19. 24. 12. Quapropter haec faciam tihi Israel: postquam autem haec fecero tibi, praeparare in occursum Dei tui Israel.

13. Quia ecce formans montes, et creans ventum, et annuntians homini eloquium suum, faciens- matutinam nebulam, et gradiens super excelsa terrae, Dominus Deus exercituum nomen eius.

brucisto, che /uma initora, e si irva dal fuoco, perché non diventi affatto un carbone.

12. Queste cose adunque faró io a te, o Israele. Poiché iu dopo tali avvertimenti, e gastighi ti se'anzi indurato nel male, lo larò a te adesso queste cose. Na non esprimesi quel, che Dio sia per fare, e si inscia al peosiero, e alla coscienza di questi ostinati il temere tutti i piu spavectosi flagelli.

Na quando le avrò fatte a te, preparati, ec. Farò a te, a te adunque larò quello che negli arcani miei decreti ho stabilito. Tu necidesti i miei servi, th'io maodal a a te: manderò da utilimo il mio Figliuolo, e iu secondo ii tuo costume di resister sempre alla mia volontà, preparati a contraddire, e lar guerra al ino Dio. Tale secondo a Girolamo, e molti altri è il senso di questo luogo, dove Dio parla non comandando, ma predicendo, e rimpro-verando a Israele quello, ch'egli è per fare contro del Cristo; e questo senso sembra il vero secondo la lettera.

come un tizzane levalo dal funco ardente, e voi non tornaste a me, dice il Signore,

12. Queste cose adunque farò io a te, a Israele; ma quanda le avrò fatte a le, preparati, a Israele, per andar incontro al lua Dia:

13. Peracché eccoti colui, che farma i monti, e crea i venti, fl quale annunzia agli uomini la sua parola, egli, che produce la nebbin del mattino, e cammina sapra i luoghi più alti della terra ; il suo nome egli è , fl Signore Dio degli eserciti.

Ma lo stesso s. Girolamo, e un gran numero di Interpre ti prendono ancora queste parole come una esortazione a Israele, affinelit riavegliato e convertito sotto il peso de gaslighi del Signore, si prepari a ricevere con affetto, e avidità grande il suo Saivalore; e dà peso a questa spo sizione l'uso fatto dalla Chiesa di queste parole di Amor nell'uffizio della festa della Puriticazione

13. Annunzia agli nomini la ma parola. Ana nomini (per mezzo de' profett) i suoi consigli, i suoi c creti, la seprema sua volontà. O pintiosto annoccia agli uomini la sua parola, il suo Verbo, il suo Cristo come principio di ogni broe, e salute per l'uomo; e questo senno lega offinamente con quel che precede, e con tutto Il ragionamento del Profeta, il quale celebra grandiosamente la potenza, e la magnificenza di Dio, e tralle opere di questa potenza annovera la missione del suo Verbo a opera la liberazione, e la salute dell'uomo. I-LXX lessero: tu, che annunzi agli nomini il two

### CAPO OUINTO

Piange le future calamità d'Israele, e la esorta a cercare il Signore, affinche possa schivare i meritati gastighi Il Sienore ha in odio le loro solennità, e i lor sacrifizi.

- 1. Audite verbum istud, quod ego levo super vos planctum: Domus Israel cecidit, et non adjiciet at resurgat.
- 2. Virgo Israel projecta est in terram suam,
- 3. Quia haec dicit Dominus Deus: Urbs, de qua egredictantur mille, relinquentur in ca centum: et de qua egrediebantur centum, re-

non est qui suscitet eam.

erit inutilis.

- linquentur in ea decem in domo Israel. 4. Quia haec dicit Dominus domui Israel:
- Quaerite me et vivetis. 8. Et nolite quaerere Bethel, et in Galgalam notite intrare, et in Bersabee non transibitis: quia Galgala captiva ducetur, et Bethel
  - 6. Quaerite Dominum, et vivite: ne forte
- 1. Ascollate queste parole, ec. Il Profeta, che vede cogli @ occhi del suo spirito ii fuiuro siermioio di Israele, co mincia qui a depiorare con mesto caotico la irreperabil rovina di quei popolo. Simili caotici di duolo sopra future calamità si sono già veduti in altri profeti. Issi. xiv. Ezech. 33VI. 33VII.
- E non tornerà a risorpere. Condotte le dieci tribu pell'Assiria ebbe fine il regno di Israele, e que pochi, che torparono dalla cattivilà, non fecero piu casa a parie, ma furono incorporati al popolo di Giuda-

- 1. Ascoltate queste parole, colle quali in tesso inqubre cantico sopra di voi : la casa di Israele è cadula, e non tornerà a risor-
- gere. 2. La vergine di Israele è gettatu per ter-
- ra, e пон havoi chi la rialzi. 3. Imperocchè così dice il Signore Dio: la città, che dava mille nomini, rimarrà con cento, e quella, che ne dava cento resterà
- con dieci nella famiglia di Israele. 4. Ma il Signore dice alla casa di Israele: cercatemi, e vivrete.
- S. E non cercate di Beihel, e non andate a Galgala, e non passate a Bersabea; pe rocche Galgala anderà iu ischiavitù, e Bethel sarà cosa vuota:
  - 6. Cercate il Signare , e vivrete : affinche
- 3. La citta, che dava mille nomini, ec. La decima parte appena di Israeie salvera la vita nelle calamità im minenti di quel reame, e questa decima parte andera in dischrsione neil' Assiria
- b. E non passate a Bersabea. Da questo luogo apparisce, che aoche a Bersabra dovenno esservi de simulacri. e che gl' Israeliti vi andavano ad adoraril.
- Bethel sarà caso runte. È il vero senso della nostra Volgata, come dell' Ebreo, che porta: Bethel sura raniin , sara Beth-fren , casa vana , e vuota.

comburator ut ignis domus Joseph, et devorabit, et non crit qui extinguat Bethel.

 Qui convertitis in absinthium indicium, et institiam in terra relinquitis.

8. Facientem Arcturum, et Orionem, et convertentem in mane tenebras, et diem in noctem mutantem: "qui vocal aquas maris, et effundit eas super faciem terree: Dominus nomen est cius." Infr. 9. 6.

men est eius. \* Infr. 9. 6.
9. Qui subridet vastitatem super robustum,
et denomilationem super potentem affert.

 Odio habucrunt corripientem in porta: et loquentem perfecte abominati sunt.

11. Ideireo, pro eo quod diripiebatis pauperem, et praedam electam tollebatis ab eo;\* donios quadro lapide aedificabitis, et non labitabitis in eis: vineas plantabitis amantissimas et non bibetis vinum earum. \* Soph. 1. 13.

 Quia cognovi multa scelera vestra, et fortia peccata vestra, hostes iusti, accipientes munns, et panperes deprimentes in porta:

15. tdeo prudens in tempore illo tacebit, quia tempus malum est.

14. Quaerite bonum, et non malum, ut vivatis, et erit Dominus Deus exercituum vobiscum, sicut dixistis.

18. Odite malum, et diligite bonum, et constituite in porta indiciom: si forte miscreatur Dominus Deus exerciturm reliquiis Joseph.

\*Psal. 96. 10. Rom. 12. 9.

46. Propterea haec dicit Dominus Deus exercituum dominator: In omnilus plateis planctus: et iu cunctis, quae foris sunt, dicetur vae, vae: et vocabunt agricolam ad luctum, et ad planctum eos, qui sciunt plangere.

 Et in omnibus vineis erit planctus: quia pertransibo in medio tui, dicit Dominus.

48. Vae desiderantibus diem Domini: ad quid eam vobis? dies Domini ista, tencbrae, et non lux. \* Jerem. 30. 7. Joel. 2. 41. Sophon. 4. 48.

6. La casa di Giuseppe, Giuseppe fu padre di Ephraim, onde è qui lo stesso, che se dicesse la casa di Ephraim, per cui si intensiono le dieci tribu, tralie quali primeggiava la tribu di Ephraim.

7. Cas convertis: il giudizio in amerzza, e. Vol., che di giudizace in cambio di adiolette, e conociere la mieria dei postera il cambio di adiolette, e conociere la mieria dei poveri innocevali perreguitati, gli amaraggiate colle violenza, e colle ingientità e, e permettere, anzi facie in modo, che read abbattula, e coneciotati a giunitati. S. Gercate inte, che creo Artruro e. Carcatas noni con la compania dei proportione dei proportione del Circle, che dei la treza. Per querte due contientationi la prima settretriconale, la seconda meridionale.

sono lotese tutte le alire.

Cangua le tractre in mattino. Ordinò ta vicissitudine
della notle, e del giorno: e parimente sila notle della
avversità può far che succeda l'aurora della consulazione,

e della fellettà.

Chiama le acque del mare, e le versa sopra la terra.

per disgrazia non arda come fuoco la casa dl Giuseppe, e non divori Bethel, senza che

sinvi chi la estingua. .
7. O voi, che convertite il aiudizio in ama-

rezza, e lasciate la giustizia per terra.

8. Cercate lui, che creò Arturo ed Orione, che cangia le tenebre in mattino, e mula il<sup>®</sup> giorno iu notte, che chiama le acque del more, e le versa sopra la terra: il suo nome egli è il Signore.

9. Il quale scherzondo manda per terra i robusti, e fa, che sieno saccheggiati i potenti. 10. Hanno odiato chi alia porta gli correggeva, ed hanno preso in avversione chi

porlava con rettitudine.

11. Per questo, siccome vol spogliavate il povero, e gli togliavate il meglia, voi edificherete delle case di pietra quadrato, mo non le abilerete: e piunterete vigne deliziosissime, ma non ne berete il vino.

42. Perocchè sono note a me le motte vostre scelleraggiui, e i forti peccati vostri, o nemici della giustizia, amanti del doni, oppressori dei poveri alle porte:

 Per questo il prudente in tempo tale si lacerà, perchè è tempo cattivo.

 Cercate il bene, e non il male, affine di aver vita, e il Signore Dio degli eserciti sarà con voi, come avete dello.

1 15. Odiate il male, e amate il bene, e rimettrete in piedi la giunticia alla porta, e il . Signore Dio degli eserciti ovrà forse misericordia delle reliquie di Giuseppe. 16. Per quento così dice il Signore Dio de-

gli eserciti, il Dominatore: In tutte le piazze farnn lamenti, e in tutti i tuoghi di fuori dirossi: Guat, guai, e si inviteranno ai pianto gli agricoltori, e ai dvolo tutti quelli, che sanno far dvolo.

17. E in tutte le vigne saranno lamenti, perché lo passerò per mezzo a voi, dice il Signore.

18. Gual a quelli, che desiderano il di del Signore. Perché lo bramate vol? Quel giorno saran tenebre e non luce.

Dalle acque del mare fa, che si alzino le acque assottigliate in tenussimi vapori, onde poi, a benefizio della terra, si formano le piogra. 10. Hanno odiato chi alla porta gli correggra, ce. Han-

no odiato i profeti, i quali pubblicamenta, senza rispetti umani, il correggerano. Alle porte era il grain concorso del popolo, ed ivi al ture-ano i magistrali ec. 14. Il Signore... aura con voi, come arrie detta. Se voi cercherete il bene, allora sark Dio con voi, come ditte adesso, ch'el sia. ma falsamente to ditto, perche

non può egli stare con gente, che quasi altro non ama, che il male c l'iniquità. 17. Passerò per mezzo a voi. Passerò per mezzo a tol

17. PátisPP per mezeo u vor. Enserto pr. mezeo a voc come fulmine, che tutto devasta, e atterra. 13-90. Guai a quelli, che desiderano il di del Signore, c. Gli Israellu, deridendo le minasce del prodeti, diecvano: Venga, venga pure una volta quel di del Signore, di cui costoro non rifinano di parlare: Ah stolti più ancora che empi, vol, che heramgie il di del Signore' Sappiate, che empi, vol, che heramgie il di del Signore' Sappiate, che 908 AMOS CAP. V

19. Quomodo si fugial vir a facie leonis, et occurrat ei ursus: et ingrediatur domum, et innitatur manu sua super parieteni, et mordeat eam coluber.

20. Numquid non tenebrae dies Domini et unn tux, et caligo, et non splendor in ra?

21. \* Odi, et proieci festivitates vestras: et non capiani odorem coctuum vestrorom." Isai. 1. 11. Jer. 6. 20. Mal. 1. 10.

22. Ouod si obtuleritis mihi holocautomata. et munera vestra non suscipiam, et vota pinguium vestrorum non respiciam.

23. Aufer a me tumultum carminum tuorum : et cantica tyrae tuae non audiam.

24. El revelabitur quasi aqua iudicium, el

institia quasi torrens fortis.

28. \* Numquid hostias, et sacrificium obtulistis mihi in deserto quadraginta annis, domus Israel? Acl. 7. 49.

26. Et portastis tabernaculum Moloch vestro. et imaginem idolorum vestrorum, sidus dei vestri, quae fecistis vobis.

27. Et migrare vos faciam trans Damascum, dicit Dominus, Deus exercituum nomen eius.

quel giorno, sarà giorno di schiette e mere teneige, giorno, nel quale chi fuggirà la vista del lione s'imbatteri In on orso, cisa lo stranerà, e nella stessa casa peopris l'uomo appoggiandosi colla mano alla parele vi troveri uo serpe vetrooso, che lo ucciderà : per tutto troveri l'uomo in quel di miseria e morte, perché il di del Signore sarà giorno di tenebre, e non di luce, giorno pieno di calamità, e privo d'ogni consolazione. E questo giorno voi desiderate, che venga?

21. Le rostre solennità. Ritenevano insieme colla loro idolatria la criebrazione de' giorni solecci stabiliti nella legge, come si è già veduto.

22. Offerte per voto da voi. Sono le ostie pacifiche offere per divozione, e per voto, o la ringraziamento di un benefizio già ottenuto, ovver per impetrario.

23. Lo sconcerto de' vostri curmi. Si vede, che costoro ritenevano l'uso di cantare i salmi di David, a le altre sacre canzoni ocile ioro religiose adonanze ; ma qual pia cere potevan recare a Dio i sentimenti, e le voci de' santi in bocca di uomini corrotti e perversi?

24. l'errà fnori com' acqua, ec. Com' acqua di gor e violento forrenie verrà fuori la mia vendetta, e la mia giustizia a sepoellirvi io uo mare di miserie. 25. Vi offeriste voi forse per quaranto onni ec. In tutto

il tempo del pellegrinaggio nel deserto si offersero sacrifizi presso il Sinal nel confrarre, e fermar l'alleanza

19. Come un nomo, che fugge la vista del tione , e s'imbatte in un orso : od entrando in sua casa, e appoggiandosi colla mano alla parete vien morso da un serpente.

20. Non sarà egii giorno di tenebre, e non dl fuce il di del Signore, e mera caligine senza splendore?

21. Io odio, e rigetto le vostre solennità, e non gradirò git odori delle vostre adunanze.

22. Che se mi offerite gli olocausti, e i doni vostri, to non gli accettero, e non voigerò gli occhi alle grasse ostie offerte per voto da vol.

23. Lungi da me lo sconcerto de' vostri carmi, lo non ascollerò le canzoni cantate da fe sulia lira.

24. Ma la vendetta verrà fuori come acqua. e la giustizia come Impelnoso torrente.

25. Ml offeriste voi forse per quaranta anni ostie, e sacrifizi nel deserto, o casa d' Israele?

26. E voi portavate il tabernacolo del vostro Moloch, e le figure de vostri tdoli, e ia stella del vostro Dio, cose fatte da voi.

27. Or lo vi farò passare di là da Damasco, dice il Signore; ti suo nome egil è, Dio degil eserciti.

( Exod. xxiv. ), e per la dedicazione del tabernacolo (Num. vu. 13.), e per la consacrazione de sacerdoti ( Lev. vui 1.): ma nou si vede dalla storia, che in tulto quel tempo si offerissero altri sacrifizi, o almeno furon questi assai rari, e Dio oon li richiese; così Dio dimostra, che non I sacrifizi esterni, ma l'interiore giustizia, e purite dell' uomo principalmente ei desidera. Tale è il senso di guesto luogo secondo la nostra Voigata, che è perfettamente conforme all'Ebreo, I LXX colla gionta di uoa negazione lessero lo altra maniera, e questa maniera da un senso, che veramente meglio combina con quello, che segue: non mi offeriste voi per quaranta anni delle ontie! Si, voi me l'offeriste appunto, come adesso me le offerite, col cuore diviso tra me, e I faisi dei, perorcise vol anche allora portorate il tabernacoto del vostro Molock or

26. E voi portavete il tabernacolo ec. Nel deserto se voi onoraste me, onoraste ancora i falsi, dei quanto me, e plu di me

Negli Atti de santi Aposioli, dove è riportato questo luogo di Amos abbiam dello, come era cosa ordioaria trai Gentiil il portare i simulacri de loro dei sotto ricchi padiziioni, e che la costellazione del Dio adorato dagli

Ebrel piu probabilmente era la costellazione di Salurno; 27. De la da Damasco, Nell' Assiria. 4. Reg. XVII 6, 23.

### CAPO SESTO

Moloch poi era Baal.

Engi a' superbi, e a quelli, che vivono nelle delizie, e a tutto il popolo d'Israele pieno di orroganza.

t, \* Vae qui oputenti estis in Sion et confi-

L. 4 yes, the in Sion anotate well abbondanza, I LXX, e aitre aotiche versioni portano: a noi che desprezzate Sconne: ma all'Ebreo è conforme la nostra Volgata, e di Giuda.

1. Guai o voi , che in Sion nuotote nelditis in monte Samariae; optimates capita po- l'abbondouza, e a roi che vivete senza ti-

> quantungor Amos parti continuamente al popolo delle dieci tribu, non Jascia di tanto in tanto di parlare anche

pulorum, ingredientes pompatice domum Israel. \* Luc. 6. 24.

2. Transite in Chalanc , ct videte et ite inde in Emath magnam: et descendite in Geth Palaesthinorum, et ad optima quaeque regna horum : si latior terminus corum termino vestro est ?

3. Qui separati estis in diem maluna: et appropinquatis solio iniquitatis.

4. Qui dormitis in lectis eburneis, et lascivilis in stratis vestris: qui comeditis agnum de grege, et visulos de medio armenti.

B. Qui canitis ad vocem psalterii: sieut David nutavernnt se habere vasa cantici.

6. Bibentes vinun: in phialis, et optimo unguento delibuti : et nihil patiebantur super contrictione Joseph.

7. Quapropter nune inigrabunt in capite transmigrantium: et auferetur factio lascivientium. 8. \* turavit Dominus Dens in anima sua,

dicit Dominus Deus exercituum: Detestor ego superhiam Jacob, et domos eius odl, et tradam civitatem cum habitatoribus suis; \* Jerem. 51. 14.

9. Quod si reliqui fuerint decem viri in dome una, et insi morientur.

to. Et tollet eum propinquus suus, et conburet eum, nt efferat ossa de domo : et dicit ei, qui in penetralibus domus est: Numquid adhue est penes te?

11. Et respondebit: Finis est. Et dicet ei: Tace, et non recorderis nominis Domini;

12. Quia ecce Dominus mandabit, et percutiet domum maiorem ruinis, et domum minorem scissionibus.

2. Andate a Chalanne, e considerate, ec. Chalanna cr desi quella, che fu delta Circifonte sul Tigri. Emath è sal llume Oronie. Geth fa una delle primarie città de' Filistei. Andate (dice Amos) a vedere queste città, e i priocipati ad esse soggetti, e a disamianre se elle abbiano più spazioso terreno di quello, ebe io per mia kon-tà a voi donai.

3. Siete serbuti al giorno cattivo, ec. Voi però disprezzando i miel avvertimenti, e continunado a vivere nella vostra empietà, siete gia come vittime messe a parte per ipgressare, e destinate ad essere immoiste nei giorno dell'estermiaio, e si appressa per voi il tempo di essere soggetti ad ua trono iagiusto, oppressore, tiraunicu, cioè al Immo Assiro

4. In tetti d'avorio. Iu letti ornati d'avorio, u de' quali le tavule e le colonne eranu lacrostale d'avorio. 5. Egli hanno stimato di avere ec. Banno stimato d'imitare Davidde nei far uso degli strumenti musicali , ma Davidde gli uso per onore di Dio, e dei suo tabernacol ed essi li fanno servire alla loro tascivia, e a nudrire le

6. Dell' afflizione di Giuseppe. Dell' afflizione, e delle iserie di tanti poveri del toro stesso popolo, e di tanti

Israeliti figliuoli di Giuseppe non men di essi.

8. La città latende Samaria , città dominante.

mori sul monte di Samaria; a voi ottimati capi di popoli, che entrate con fasto nelle

adunanze d' Israeie,

2. Andate a Chalanne, e considerate, e di la passate ad Enjuth la grande, e serndete a Geth de' Palestini, e oi regui migliori

dipendenti da queste città. Hann' elleno più spaziosi confini de' vostri? 3. Voi però siete serbati al giorno cattivo,

e vi appressate ai trono dell' iniquità.

4. Poi, che dormite in letti d'avorio, e vi sdraiate ne' vostri soffici letti; voi, che mangiate gli aguelli più grassi, e i vitelli scetti da tutto l' armenio.

5. Poi, che cantate al suono del saltero: egli hanno stimato di avere gli strumenti di musica come David.

6. Eglino bevendo il vino in ampie ciolole, spirando ottimi unquenti, veruna compas-sione non hanno dell'afflizione di Giuseppe.

7. Per questo anderanno adesso alla testa degli altri nella trasmigrazione, e sarà dispersa la combriccola dei lasciri.

8. Il Signore Dio ha giurato per se medesimo, il Sianore Dio deati eserciti ha detto: lo detesto la superbia di Giacobbe, e odio i suot palazzi, e dorò in polere di altri la

città co' suoi abitatori. 9. Che se dieci nomini restassero in una casa, periranno anche questi.

10. E un parente ti prenderà l' una dopo l' altro, e gli abbrucerà, e porterà fuori della casa le ossa, e dirà a colui, che è nel fondo della casa: P' ha egli ancora qualcheduno con le?

11. E quegli risponderò: è finito: e quegli dirà a lui: taei, e non far menzione del nome del Signore;

12. Perocchè ecco che il Signore lo ha deeretato, ed el manderà rovine alla casa grande, e fessure alla casa minore.

9-11. Che se dieci nomini restassero ec. Di dieci uomini, che si irovino allora in usa casa, nissuuo potrà saivarsi. Il Profeta parla di una gras pestileaza, sel qual tempo dice, che questi uomiai morrauno l'un dopo l'altro, e un parente aaderà, e abbrucerà il primo, e por-terà fuori di casa le sue ossa, e così farà degli altri fino ati' ultimo di quelta famiglia, a finalmente tornando a quella casa domandera a quest'ultimo, s'egli ha altro morto da abbruciare, e seppellire, e questi rispondera: è fiultd: alfora quel pareate dire: tari, e uou mi atere a nominare ii nome di Dio nelle querele, che tu volessi fare per ragion de'tuoi morti. Diplage vivamente li profeta la diabolica ostinazione di questi empi, i quali, essendu uso presso gli Ebrei di invocare Dio nei funerati, e in simili afflizioni, non volevano adesso nemmeno in si atroce mortalità sentire parlare di Dio, Così s. Girolamo, Altri, come Teodoretu, a. Cirillo ec. credon piutiosio, che quei parente dica all'aitro smaalante, pei dolore di aver perduli tutti i suoi, taci, soffri in pazienza in perdita di coloro, non lamentarti dei Signore, non attribuire a lui ia trista loro morte, la quale è piutiosio effetto de joro peccati. La prima sposizione è certamente più conforme alla lettera sia della nostra Vulgata, ala dell'Ebreo. 12. Ed ei mandera rovine alla casa grande, e fessure

ec. Per la case erande intendeal il regno delle dieci tribu:

- 43. Numquid currere queunt in petris equi, aut arari potest in buhafis, quoniam convertistis in amaritudinem iudicium, et fructum iustitiae in absynthium?
- 14. Qui laetamini in nihila: qui dicitis: Numquid non in fartitudine nostra assumpsimus nabis cornua?
- Ecce enim suscitabo super vas domus Israel, dicit Dominus Deus exercituum, gentem: et conteret vos ab introitu Emath, usque ad torrentem deserti.

per la casa minore il regno delle due tribu. La casa grande secondo il decreto di Dio patirà generale, assoluta, irreperabil rovina: il regno di Israele anderà in perdizione, ne mai risorgerà ; la casa piccola patica grandi rotture : una parte considerevoie degli Ebrei del regno di Giuda perirà di spada, di peste ec.; ma no certo corpo della nazione sarà salvato, e sussistera nella schiavilia tral Caidel; e finalmente la fessure di questa casa saranno ristorate colla liberazione de' Giudei, e col loro ritorno a Gerusalemme, dove prenderà nuovo vigore, e nuova vita la loro repubblica. Alcuni vorrebbono, che per la casa maggiore, e per la minore si intendesser le case grandi , e le piccole, o sia le grandi , e le piccole città drila Samaria; ma noi ci attenghiamo a s. Girolamo, e al Caldeo. 13. Posson forse correre i caralli salle pietre? I cavalli in quri tempi non si ferravano, ed era perciò impossibile il farli correre in luoghi sassosi senza che si

stroptiateure, e hen pretio, \$\tilde{S}\$ pao of \$\tilde{g}\$ come of bight \$\tilde{t}\$ ll boths \$\tilde{t}\$ naturalmente animal firm, e sishalito, onde un porta inition olice, if bught afrace. In agents seconds part det verestle moli introdono ripetute in parole, sulle pieter; ma bendè la cons sia non insultant nelle Seriliture, constitucció non mi sembra qui accusaria. Persocial il Protetta uno diser: Vor. I mellis, pretio il mono di quello, pela lasti tiura, la raginore, e Dio vi limegan. Vai soble correre a casallo per loughi pietal di suale e secone, i a reado accusatio per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal di suale e secone, i avendo per loughi pietal sua

- Posson forse correre i cavalli sulle pietre, o si può egli arare co' bufall? Or voi il giudizia arcte cangiata in oppressione, e il frutta della giustiziu in assenzio.
   Val fondale la vostra allegrezza sul
- nulla, e dite: Non è ella stata la nostra fortezza, che ci ha renduti patenti?
- 18. Ecca che io, a casa di Israele, moverò contro di voi una nazione, dice il Signore Dio degli eserciti: e questa vi struggerà dalle gole di Emath fina al torrente del deserta.

po in cues cêt mos é rous. To lisodate le vouler sperante, in votars souperfise en votat léssi, et he soon un mais in votars souperfise en votat léssi, et he soon un mais trait sous et le les des les des légis de votar possanza. Or voi vedrete less persis quant le man-dere costre di votal palanier, i quait intracerement de activation de la comme de les les des les

### CAPO SETTIMO

Finoni di Anne, selle quali sono mostrode a lui le sciogure, che corrastano n'Irraele. Egli implere la misrivordia di Dia a faver del suo popolo. Profettizza la ronivo del reguo, e Anasia nacerdote lo cuoria ad ondarrene nel pacse di Giuda, ed egli predice quella, che avverrà ad Anasia, e la caltività di Irraele.

- Haec ostendit mihi Dominus Deus: et ecce fictar locustae in principio germinantium serolini imbris, et ecce serolinus post tonsianem regis.
- I, good if prisine stells forward on. Even, the let welfer all Spages classes, a conclude diffe location. Il Profess and Spages classes, a conclude diffe location. Il Profess consideration of the principal stells are provided an admitted to the principal stells some consideration of the principal stells are considered to the principal stells are considered principal stells are considered to the principal
- 1. Queste sono le visioni mandate a me dal Signare Dio: Ecco il facilore delle loruste nel principio, in cui la pioggia serotina facea spuntare i germogli, ed ecca la pioggia serotina dona la scaatura del re.
- di meraviglia non è, se all'avvicinarsi della primavera, si frorasse l'erba assai alta, e brona, e da segarsi per servigio delle souderie resi, prima elle venisse la pioggia anai qual ŝeno cerseiuto prima della pioggia dovea esser migiliore. Le locuste poi amano l'erba tenerina, e i freschi germogli, e vi si gritano sopra con grandissima
- Adhlemo alteres cotato, come è dispute tragil interpreti intorno alla piospes mersina, volendo atenut, interlui ai a piutosto ia pieggia automatie; ma querie parole del Profeta secondo ia coutra Volquata: in prin-ripis perminantisme, e l'autorità di a. Girchamo, a di quasi totti pri finterpreti in lamon tali forza, che mon diubto doversi intendere ia pioggia di primarera. Nur interpreti per quaterna della propositione della primare al proprimare di protato della proprimare di proprimare di prola tame portata nel preser di quelle bestia, delle quali,

- Et factum est: cum consummasset comedere herham terrae, dixi: Domine Deus propitius esto, obsecro: quis suscitabit Jacob, quia parvulus est?
- Misertus est Dominus super hoc: Non erit, dixit Dominus.
- Haec ostendit milit Dominus Deus: et ecce vocabat iudicium ad ignem Dominus Deus: et devoravit abyssum multanı, et comedit simul parten.
- B. Et dixi: Domine Deus quiesce, obsecro: quis suscitabit Jacob, quia parvulus est? 6. Misertus est Dominus super koc: Sed et
- istud non erit, dixit Dominus Deus.
  7. Haec ostendit mihi Dominus: et ecce Dominus stans super murum litum, et in manueius trulla caementarii.
- 8. Et dixit Dominus ad me: Quid tu vides Amos? Et dixi: Trullam eaementarii. Et dixit Dominus: Ecce ego poeam trullam in melio popull mei Israel: non addiciam nitra superinducere eum.
- Et demolientur excelsa idoli, et sanctificationes tsrael desolabuntur: et consurgam super domum Jeroboam in gladio.
- 10. Et misit Amasias sacerdos Bethel ad Jeroboam regem Israel, dicens: Rehellavlt contra te Amos in medio domus Israel: non poterit lerra sustinere universos sermones eius.

e dei devasiamenti, che fanno nelle campagne, si è parlato nella profezia di Joele; ma molto migliore mi è paruto Il sentimento di molti altri i quali suppongono, che gli eserciti delle locuste sieno simbolo degli eserciti nemici, i quali rosero, consumarono, distrussero li regno di Israele. Vede adunque Amos l'erbs dei prati assai alta al cominciamento della primavera, e veda, ebe quest'er-ba è segata dal re; e questo re egli è Benadad ra della Siria, il quale sece del male assai a laracie, e lo afflisse ( vedi Reg. IV. VII. ). Ma i' erba ripullula , e vien su rigo gliosa dopo la pioggia di primavera, a ció vuol dire, che li regno si ristorò, si riebbe, riacquistò vigore, e por za sotto Jerokoam II. Vedi IV. Reg. XIV. 25. Ma ecco gli immenal selami delle locuste, che vojano a pascere l'erbe novelle; e queste locuste sopo le schiere di Phul, re As siro, che invada il regno di Israele a tempo di Manabem. Allora Il Profeta implora la misericordia del Signore ( vers. ii Signore promeite, che Giacobbe non sarà di-strutto da questo fiagello (vers. 2.), e in fatti Phui, persi mille talenti datigli da Manahem, se ne torno nel suo regno. Vedi A Castro, e tv. Reg. xv

Or quando (la locusta) ebbe finito di mangiare ce.
 Questo mangiamenio significa ta preda porlata via da Phoi del mitte laienti d'argento, per trovare i quali Manabem dorette metiere una impostione di cioquanta sieli per testa.
 Ebbe pictà di guesto. Di questa miseria. E dizze il Signore: Non sara. Non sara quello, che in temi. Israe.

Signore: Non sara. Non sara quello, che ta temi. Israele non perirà per questo flagello.

4. Io vedevo il Signore Dio, che chiamara la vendella

c. Ecco la seconda visitore. Il Profeia vede il Signore, che spedisce la vendelta, osver l'ile sua a dard il nano a un fuoco divoratore. Questo fuoro cila è la guerra di Theighthphalasar contro Israele, e questo fuoro asciogio un grande abisso, o sia lago di acque. È note, che le

- Or quando (la locusta) ebbe finito di mangiore i erba de campi, io dissi: Signore Dio, abbi, ti prego, misericordia; chi rialzerà Giacobbe, che è si stenuato?
- Il Signore ebbe pletà di questo, e disse il Signore: Non sard.
   E il Signore Dio mi fece vedere anche questo: lo vedeva il Signore Dio, che chia-
- mova la vendelta a dar di mano al fuoco, e questo asciugò un grande abisso, e consumova insieme una parte;
- 8. Edio dissi: Signore Dio, placati, le ne prego: chi riolzerà Glacobbe, che è si stenuato?
  6. Il Signore ebbe pietà di questo, e disse
- il Signore Dio: Neppur questo sarà.
  7. Il Signore inandò n me questo visione:
  10 vedeva il Signore, che ziava sopra una
  muraglia da arricciare, ed avea in mano la
  mestiosa da muratore.
- 8. E il Signore diere a me: Che è quello, che lu veedi, o Amon? E lo dissi: Uno metola da muralore. E il Signore diese: Ecco che io getterò la mestola in mezzo al mio popolo di Israele, ne più la adopererò per arricciare le sue mura.
- E i luoghi eccelsi dell'idolo saranno aiterrati, e i iuoghi sonti di Israele saran desolott, e darò di mano alla spada contro in casa di Jeroboan.
- 10. Ma Amasia sacerdote di Bethet mandò a dire a Jeroboam re d'Israele: Amos fa ribellione contro di te in mezzo al popolo d'Israete: la gente non può sopportore tutte le cose, ch' ei dice:

acque sovente nelle Scritture sono simbolo della moltitudioe del popolo, e una gran parte del popolo di larade fa menata via da Thegidalphalasar, come sta scritto IV. Bep. XV. 28., code una hella parte del regno di Inraele rimane consunta; e la sieson sarchie a revenuta aliora del rimanende, se Dio non si fosse plegato alle preghiere del Profeta.

- 7.8. Federa il Signave, che ateus aspre une surropiae.

  To sposta visione Die si mottra al Prodeta solto il lipo di
  un murolore, che sin altorna di una muralia, e colia
  un murolore, che sin altorna di una muralia, e colia
  un merida in intervistando colia caleita si unurgila di
  che Dio abbandona il sun lavero, petra cicè quel popole
  di una prezione, e della una paterna assisienza, e lo
  abbandona al fonce dei venti, e delle procette, le quali
  obdetteremon in anni difena muralia, a, in ridurremo in
- 9. E. i loophi recrisi dell' idelo aerano atternoti, re Uma atenac cano noo i loophi cercisi dell' idelo, s' i loo phi enan' di Iranieri, cion enoo i loophi (abo e la docro succi labil del , landatari (come i ichimavane gil leneluti) delle gratifice-the diviolia, i quali loophi tutti perluti) delle gratifice-the diviolia, i quali loophi tutti pernanare, re digla Assiri. Erco il significato della terra visione Il regno di Israele abbandonato da Dio sarà annichilato dal re Assiri.
- E deri di mono alla spode contro lo casa di Jeroboan. Il regno sati tatto viloritamente alia sitirpe di Jeroboan. Il. In falli Zacharia figliusio di Jeroboan fu ucciso di Sellum. Vedi IV. Sep. xv. 8. 5. 10., e alloce la derispitia la parcià del Signore data a Jehu di far regnare la sua la miglia fino alia quaria graveratione: percocciè Zaclaria era il quario re di quella famiglia dopo Jehu. Vedi V. Rey x. 30.

- Haec enim dicit Amos: in gladio morietur Jeroboam, et Israel captivus migrabit de lerra sua.
- 12. Et dixit Amasias ad Amos: Qui vides gradere, fuge in terram Juda: el comede ibi paneni, et prophetabis ibi.
- Et in Bethel non adilcies ultra ut propheles: quia sauctificatio regis est, el domus regni est.
- 14. Responditque Amos, el dixit ad Amasiam:
  Non sum proplicta, et non sum filius proplietae:
  sed armentarius ego sum vellicans sycomorus.
  18. Et tulit me Dominus cum sequerer gre-
- Et tulit me Dominus cum sequerer gregen: et dixit Dominus ad me: Vade, proplieta ad populum Israel.
- 16. Et nunc audi 'verbunt Domini: Tu dicis: non prophetalis super Israel, et non stillabissuper donum idoli. 17. Propter hoc hace dicit Dominus: Uxor lua in civitate foruicabitur, et filit tui, et fi-
- liae tune in gladio cadent, et hunnus luz funiculo melietur: et tu in terra polluta morieris, et israel captivus migrabit de terra sua.

  11. Ama dice cosi: Jeroboss perme di spodo. Nos dec lar meraviglia, che un sacerdote di Bethel dica una so-
- 11. Ama dice cui: Jerobosa perce di spofe. Non de las mersicija, le con sacordor di Helei dice una societar di Helei dice una controle di Helei dice una societar mersugna per leriare l'endosm costro l'olitorizatione della regionale della comparata della controle della controle della controle della controle della controle di la controle della controle di la controle di successi della controle di remonitare di la controle di la controle

- 11. Prrocché Amos dice così: Jeroboum perirà di spada, e Israele se n'anderà schiavo
- dal suo paese.
  12. E Amasia disse ad Amas: O Veggente, pariili, fuggi nel paese di Giuda, ed ivi
- mangia il tuo pane, ed ivi profeteral. 13. Mn non profeteral mai più a Bethel, perchè è il luogo santo del re, e la tede del
- 14. E. Amos rispose nd Amasia: io non sono profeta, ne figiivolo di profeta, ma sono custode di armenti, e bruco i sicomori. 15. E di Signore mi prese mentri la segui-
- E il Signore mi prese mentr' la seguiva l'armento, e il Signore mi disse: Va', profetizza al popolo mio d' Fracle.
- 46. Or ascolla in ndesso la parola del Signore. Tu dici n me: Non profeteral sopra Isroele, e non gellerai oracoli sulla casa dell'idolo.
  17. Per questo il Signore dice così: La tua
- moglie sarà disonorala nella città, e i tuoi figlinoti, e le tue figlie periranno di spada, e la tua terra sarà sportita a misura, e tu in una terra profana morrat, e Isroele se n'anierà schiarn fuori del suo paese.

potrebbe tradural: E pungo i aicomori, cicè i fruiti dei sicomore, i quali fruiti nos majurano, se nos cono punti cos unghia di ferro, come dice Pilalo sur. 7. il Profett descrive con moita semplicità, e umittà la povera sua condizione.

18. Nos getterai oracoli. Fedi Ezech. Xx. 46. Xxi. 2.

Nich. u. c., dove lo siesso verbo stillere è usato in queto medesimo seaso.

17. Le tou ferra unri speritie a misura. Dal nemici, dagli Assiri, i quali la asseprezano al nonvi abitatori, che stranno masdati nel parse d'Israrie, dopo che questo popolo asara stato condotto lo iscilairi dei.

### CAPO OTTAVO

Sotto la parebola di un uncino da coglier i frutti è predetta la fine del regno d'Isracle a motivo della apprassione de poccei. Atrocità degli imminenti fiagelli. Le feste si cangeranno in lutto. Famdella parto di Dia.

- Ilace ostendit mihi Dominus Deus: et ecce tracinus pomorum;
- 2. Et dixit: Quid tu vides Amos? Et dixi: Uneinum pomorum. Et dixit Dominus ad me: venil finis super populum meum Israel: non adiiciam ultra ul pertranseam cum.
  - El stridebunt cardines templi in die illa, dieit Domiuus Deus: multi morientur: in omni loco proifcietur silentium.
  - 1. for refox us useries ex. Alle allev visioni profeticles aggiunga Dio anche querda collò quada vimi tatimado avsibilimente il prossitoni sterminto della asistore, se ella attata misacce, con attata misacce, con attata di prossitoni sterminto della asistore, se constanti il tierra a sei rami della mode i praccio constadini il tierra a sei rami della mode il menioni votto del Profetio votto del Profetio asisticana, che se si suppo di copitere, attata di aggiunto della consistenza della significana, che consistenza di segmenta di copitere, con consistenza della significana, che consistenza di segmenta di consistenza di consist
  - 2. In nol lascero più langamente impunito. Non posso

- 1. Il Signare mandoumi questa visioue: Io
- vedea un uncino da cogliere i frulti;
  2. E dissemi: Che è quel che tu vedi, u
  Autos? E lo dissi: Un uncino da corre i frut-
- Autorie per disse o me: È venuto la fine ti. E il signore disse o me: È venuto la fine pel mio popolo di Israele: lo noi inscerò più lungamente impunito.
- In quei giornò, dice il Signure Dia, strideranno i cardini del templo: molti priranno, e la ogni luogo sarà vasto silenzio.
- pid dissuminiare le sue empirida, no lanciarle surra gastiqui.

  Stridermont of cordinal del frampic: ec. I cardini del tempic di Betheri al scuolermone con gran romore, quando il inlanico activario destro videntementa per saccher; giaria. Via chi cerder, che parti Amos alet tempio di alla dicci tricto. Vodi vera. 75. come alla casa del vero Bio to Gerusalemme si dava il nome di iempio, e di balazioni, con il neiseno nome si dava dagi trantità il solita, con il neiseno nome si dava dagi trantità il continuo.
- ai profani adoratorii delle loro divialta.

  E sa ogas luogo surà vasto silenzio. Desolato, e de-

- Audite hoc qui conteritis pauperem, et deficere facitis egenos terrae,
- denecere nacuta egenos terrae,

  5. Dicentes: Quando transibit mensis, el venundabinus merces; el sabbatum, el aperiemus frumentam: ul imminuamus mensuram
  el augeanus siclum, el suppotamus slate
  - ras dolosas.
    6. Ut possideamus in argento egenos, et pauperes pro cateeamentis, et quisquilias frumenti veudanus?
- Iuravit Dominus in superbiam Jacole: Si oblitus fuero usque ad finem omnia opera eorum.
- Numquid super isto non commovebiturtera, et lugebit onnis habitator cius: et ascendet quasi fluvius universus, et elicietur, et defluct quasi rivus Ægypti?
  - Et erit in dic illa, dicit Dominus Deus: occidet sol in meridie, et tenebrescere faciam terram in die luminis:
- 10. ° El convertam festivitates vestras in luctum, et annia cantica vestra in planetum: et inducan super omne dorsum vestrum saccum, et super onnec caput calvilium: et pouam ean quasi luctum unigeniti, et novissima eius quasi diem anarum. ° 700. 2. 6. 5 1. Aoc. 4. 81.
- Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et mittam famem in terram: non famem panis, neque sitim aquae, sed audiendi verbum Domini.

vasiato il paese, vi regnerà dappertutto un cupo è meato allenzio.

- 5. Ozando passerà il mese, e venderemo le merci, ec. Pel mese molti Interpreti dopo s. Girolamo, e Trodoreto lotendono il primo giorno del mese, e pel sabeto intendono la festa del settimo giorno. Il primo giorno dei mese era di festivo, e quantunque non fosse comandain dalla legge di astenersi in quei di dalle opere servill, non dimeno era costume degli Ebrel di astenersene. Così i ricchi d' Israele si iamentann de' moiti giorni festivi. ne' quali non potevano far pegori , vendere le merci , e i grapi. Veramente il pome di mese si da nelle Scritture al primo giorno del mese, alla Neomenia come s. Reg. xx. 5. Osro. H. 11. 3.; ma se in questo luogo si volesse in quei cambio intendere il settimo mese, che era pienissidi feste, il senso sarà sempre l' istesso. Dipi il Profeta molto al viva la turpe ingordigia di tal mercadanti, i quali vendendo i loro grani. Il vendevano a misura più piccola, e si farevano pagner a sicli di mag-gior peso, usando false bilance. Non essendovi allora moneta coniata, li comperatore dava l'argento, a l'orn per le merci, che comperava, lo dava a peso, a qui gi ingiusti a crudell venditori avrano il comodo di gabare i poveri, e te persone semplici , tenendo pesi faisi. Si vede accora da questo luogo, che gi Israeliti avea-no ritenuta la caservanza delle feste stabilite nella legge
- del Signore.

  6. E ci farem pudroni de' miserabili col denaro, e.

  E iniserabili saranno costretti a vendersi a noi per ischisvi, o a venderel i loro figliuoli, e noi avremo uno schiavo pr un pain di scarpe; a vendereno con riputazione
  anche in vagliature del grano al bisognosi.
- Contre la superbia di Giacobbe. Contre quesil indegal liglicoli di Giacobbe, i quali con inumana superbia Bibbia Vol. II.

- h. Ascoltate ciò voi, che straziate il povero, e strungete i miserabili del paese,
- 5. E dife: Quando passerá il mese, e vendereno le merci, e (passerá) il sobato, e mellerem fuora il grano, farem più piccola la misura, e ricresceremo il pesa del siclo . e adopreremo bilancin folsa;
  - 6. E ei sarem padroni ilei miserabili coi deuaro, e dei poveri con un paio di scarpe, e venderemo le vagliature det grano?
- 7. Il Signare ha fotto questo giuromeuto contro la superbio di Giucobbe: lo giuro . che nan mi scorderò giammat di tutte le opere loro.
- 8. E dopo lall cose nou sarà ella scommossa la terra, e i suoi abitaiori non sarann' eglino in pianto? La soverchierà quosi un fiume, ed ello sarà desolata, e sparirà come il rivo di Egitto.
- E avverrà in quel giorno, dice il Signare Dio, che il sole tramonterà o mezza il di, e farò, che si oscuri la ierra in piena luca:
- 10. E congerò in lutto le vostre solomid, e in piauto tutte le vostre canzoni, e a lutti voi metterò intorno agli omeri il socco, e vi farò radere la testo; e il sma dunol farò che sia qual suot essere per la perilla d'un unigenito, e che il sun fine sia come giorno di anarezza.
- Ecco, che viene il teopo, dice il Signore, quandi io manderò sopra la ierra la fame, non fame di cibo, ni sete di acquu, ma di ndire una pavola di Dio.
  - calpestano, e opprimono i poveri, il Signore fa gluramento di non iscordarsi giammai di tali opere loco, e di punirle per sempre. Vedi i LXX, c s. Girolamo. 8. E dopo tali cose cc. E a vista di taote, c si enormi
  - 8. E dopo tali cose ce. E a vista di trote, c si enormi scelleratezze, non debbe ella pell'orrore tremar la lerra? non debbon forse gridare, c piangere initi i suoi
- Le neverbiera quasi un finne, ce. Alinde qui il Profeta alta violetta linoniatorio dei Nilo. il quale dopo acne ricoperta la terra, facendovi anova sovende de guasilnon pieculi, va pin riignatori, a torna a coverre nei sov porti per la compania dei per la compania dei per la abitatori sana inondata dei censiel, i quasil la devasterane, e, menta in behavita tutti gli uomini, foramon si, che cila quasi sparinca degli occisi degli uomini, como che cila quasi sparinca degli occisi degli uomini, como per la compania della della della della continua di per la compania della della della della continua di per la compania della della della della della della della della per la compania della del
- la costernazione degli ucomini serà allori tunin grande, che perduto il iume degli occhi, parri loro cangigiata in trenbre la tuce del giorno, e che la terra sia tulta oltenbrata, mentre el illusinata da sicel. Vedi Jerra, xx. v. y. e Jorle III. 11., e s. Girolamo, Teodoreto ec. Vari Parti in un altro senso sejegazon queste parede della miraculosa cestisse del sole, che fu nel tempo della passione di Cristo. Vedi anche l'Usersio sil nano 3213.
  - 10. E a tatif wei metteré informa agli omeri it ancco, c. Sarà duolo generale dimotrato col portare il ellicio, a raderal la testa, e il duolo di inita ia vostra ierra serà verementisulmo, e senza consolazione, come è quei di nan motre, che pianoge ia mette dei sou unigenillo. In una parola gli dilimi lempi d'arrate saranno ictopi di nameraza, e di affanno, e di Igafo.
  - 11, 12. Non fame di cito . . . ma di ndire una parola di Dio. A costoro, che odiavana i profeti, e prolitivan 115

- 12. Et commavebitur a mari usque ad mare, et ab aquilone usque ad arientem : circuibunt quaerentes verbum Domini, et non invenient. ,
- 43. In die illa deficient virgines pulcrae, et adalescentes in siti.
- 14. Qui iurant in delicto Samariae, et dicant: Vivit Deus tuus Dan, et vivit vla Bersabee: ct cadent, et non resurgent nitra.

. loro di pariare e di ripetere quello , che Dio ad essi manifertara, a costoro è predetto, che ne l'empi delle loro immineuti calamita paliranno fame grande di udire per consolazione loro qualche parola di Dio. In questa terri-bile dolorosissima fame cadder le dicel tribu nella loro cattivita, e dispersione; vi cadde dipol miseramente la Sinagoga depo li riliuto del suo Messia, quando disperso israele per tutta la terra seoza profeta, e seuza sacerdo te, si trova ancor seoza lume, e senza guida per Intendere la parola scritta, perche avendo rigettato il suo Cri-sto, line, e chiave delle Scritture, queste sono per lui inintelligibili. Gireranno gl'infelici (dice a. Girolamo)

- 12. E lutti saranno in iscompialio de un more all' altro, e da settentrione fino a levante. Anderanno attorno bramosi di udire una parola del Sianore, e non la traperanno.
- 13. In quel giorna verran meno per la sete le fanciulle avvenenti , e 1 giovanetti.
- 14. Coloro , che giurano per lo peccato di Samaria, e dicono: Vira, o Dan, il tuo dio, e viva il peilegrinaggio di Bersobea: anderanno per lerra, e non si rialzeranno mai più.

cercando la Parela di Dio, né la troveranno perchi negarono, e rigellarono la Parola del Signore, che fu nelle mani di lutti i profeti, quella Parola, che da principio era presso del Padre, quella, che s'incarnà e abità tra di noi. 14. Coloro, che giurano per lo peccato di Samaria, ec. Glurano per Bual, adorato sacrilegamenie in Sameria. Glurano pel vitello d'oro, che è a Dao. Giurano pel pelle-grinaggio di Bersabra, dove erano altari eretti agl'idoli. Costoro perció caderanno, e periranno senza speraoza di risorgere. Samaria a il suo regoo piu non sara, e il suo opolo non si riuntra mai più dopo la sua cattività, a dopo la sua dispersione.

### CAPO NONO

AMOS CAP. VIII

Desolazione degli empi, de quali nissuno avrà scampo. Tabernacolo di Davidde, che sara ristorato; cattivi d'Israele liberate, a renduti fetici.

- t. Vidi Dominum stantem super altare : et dixit : Percute cardinem , et commoveantur supertiminaria, avaritia enim in capite omnium et novissimum corum in gladio interficiam : non crit fuga eis. Fugient: et non salvabitur
- ex eis qui fugerit. 2. \* Si descenderint usque ad infernum, inde manus mea educet eos : et si ascenderint usque in coclum, inde detraham eos.
- \* Psal. 138, 8, 3. Et si absconditi fucrint in vertice Carmeti, inde scrutans auferam eos: et si celaverint se ab oculis meis in profundo maris, ihi mandabo serpenti, et mordebit eos.
- 4. Et si abierint in captivitatem coram inimicis suis, ibi mandabo gladio, et occidet cos, et \* ponam oculos meos super cos in matum, \* Jerem. 44. 41. et non in bonum.
- B. Et Dominus Deus exercituum, qui langit
- 1. Io vidi il Signore, che stara sopra l'altare, e dis-se: ec. Il Profeta vede il Signore, che sta sopra l'altare del lempio di Gerusalemme nella stessa guisa, che egli stesso stando nel paese delle dieci tribu ci descrisse (capo 1. 2.) lo stesso Signore che ruggiva da Sionne, e alzava sua voce da Gerusalemme. Il Signore ordina al Profela, ovvero a un Angelo, che balla alla porta, perchè lo stesso Signore sta per uscire, e per andare a puntre gli empi delle dicel tribu. Vedi s. Cirillo cc. Fino all'ultimo di essi. Anche la plebe piu abbietta, di cul suole aver pietà il nimico, oco sarà risparmiata. 2, 3. Quando ei scendessero fino all'inferno, ec. Cop
- tuita questa fortissima iperhole suoi significare, che nè i piu cupi nascondigli, e le caverne della terra, e del

- 1. Io visti il Signore, che stava sopra l'alture, e disse: Percuali la soglia, e si scualerà l'architrave; perocché tulti son dominati dall'ovarizia, ed to farò perire di spada fino att' ultimo di essi: non averanno scampo: fuggiranno, e vissuno si salverà colla fuga, 2. Quando ei scendessero fino all'inferno. di là in li trarrò funri colla mia mano, e se sulissero fino al cielo, di lassi lo li pre-
- 3. E se si nasconderanno sulla cimo del Carmelo, io n'anderò in traccia, e ne li farò venir funri ; e se auti occhi mici si ceteran-
- no nel fondo del mare, ivi ordinerò al dragone, che li morda. 4. E quanda saran condotti in ischiavità iunnazi a' loro nemici , ivi ardinerò alfa
- spada che gli uccida , e gli occhi miei terrò sopra di essi per loro male, e non per bene. B, E il Signore egli è il Dio degli eserciti.
- mare, oè i monti altissimi, che quasi tocchino il cielo, potrao salvare costoro dall'ira, e dalla mano del Si-
- gnore Ordinerò al dragone, che li mordo. Ordinero a qualche mostro marino, che il divori. Gli Ebrei tenevano i pesci come dei numero dei rellili, e de' serpenti: per questo la nostra Volgata tradusse al serpente, lo che abbiam mutato in dregone col LAX per maggior chia-
- 4. Per toro mate, e non per bene. Terro fissi sopra di essi gli occhi mici non per fare giammai alcun bene a costoro, ma per affliggeril sempre, e paoietil. Non saro piu per essi un Dio benefattore, ma vendicatore inesorabile delle loro empieta.

terram, et tabescet: et lugebunt omnes habitantes in ea: et ascendet sieut rivus omnis, et defluet sieut fluvius Ægypti.

- 6. Qui aedificat in coelo ascensionem suam, et fasciculum suum super terram fundavit: \* qui vocat aquas maris, et effundit cas super faciem terrae, Dominus nomen cins.
- " Supr. 5. 8.
  7. Numquid non ut filii Æthiopum vos estis milti, filii Israel, ait Dominus? numquid non israel ascendere feci de terra Ægypti: el Palaesthinos de Cappadocla, et Syros de Cyrene?
- 8. Ecce oculi Donini Dei super regnum peccans; et conteram illud a facie terrae. Verumlamen conterens non conteram douum Jacoli dielt Dominus.
- rumtainen conterens non conteram dosuum Jacob, dicit Dominus. 9. Ecce enim mandabo ego, et cencutiam in omnibus gentibus domum Israel, sicut con
  - cutitur triticum in cribro: et non cadet lapillus super terram.

    10. In gladio morientur omnes peccalores
- populi mei, qai dicunt: Non appropinquabit, et non venict super nos malum. 11.\* In die illa suscitabo tabernaculum David, quod cecidit : et reaedificabo aperturas murorum eius, et ea quae corruerant instau-
- rabo: et-reaedificabo illud sicut in diebus antiquis. \* Act. 15. 16. 12. Ut possideant reliquias idumeae, et omos nationes, eo quod invocatum sil nomen
- mnes nationes, eo quod invocatum sit nomen meum super eos, dicit Dominus faciens haec. 45. Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et
- La soverchierà quasi un pieno fiume, ec. Ripete la atesa similitudine, che si legge cap. vui. 8.
   L'aggregato delle cose. Il sebso, che abbiam dato
- alla parola fossiculus e giustificato dalla significazione della vocu Ebrea, che si trova ripetata u. Reg. u. 25., a significa la conglobazione, l'aggregazione ec. Chiama le acque del mare, ec. Vedi capo v. s.
- Non islate adunque più a gloriard di avere Abramo per padre, meotre quanto a' costumi siete simili agli Eliopi; non vi gloriato enemeno de' mici benellat, i quali rendono piu mostreona la vostra ingratitudine. Notò a. Girolamo, che in tutte le Sertiture i' Eliope è portato per esempio di uomo immerso oc' vizi.
- sempio di uomo immerso ocivizi.

  Non isperderò (otalmente la casa di Giocobbe. Salverò
  lo ogni tempo le reliquie del popoio Ebero secondo le mie
- Come si senote il grano nel unglio, ec. Il popolo d'Israele sarà disperso, e aglialo, e scosso traile nazioni, co-

- nt tocco di cui si sirugge la terra: tutti gii abilotori di essa saranno in pianti: la soverchierà quasi un pleno fiume, ed ella sparirù come il rivo d'Egillo.
- Egli si è fabbricalo nel cielo il suo soglio, e ha fundato sopra la terra l'agyregato delle cose. Egli chiamn le acque del mare, e le spande sulla superficie della terra; il suo nome egli è il Signore.
- 7. Non siete vol per ine, a figliuali di Israele, come i figliuali degli Etlopi, dice il Signore? Non feci ia uscir dalla terra d' Egitto Israele, come i Paiestini daita Cappadocia, e i Siri da Cirene?
- Ma gli occhi del Signore Dio sono aperti sopra il regno che pecca, ed to lo torrò dul mondo; ma non isperderò totalmente la casa di Giacobbe, dice il Signore.
- as Gracocce, ace il Signore.

  9. Perocchè ecco che al mio comando sarà
  zossa in mezzo a tutte le genti la casa di
  Israele, come si scuote il grano nel vogito,
  e non anderanne per terra un graneltino.
- Periranno di spada tutti i peccalori dei popol mio, i quali dicono: Non ci si accosierà, nè verrà male alcuno sopra di noi.
- 11. Io ristorerò in quel giorno il tabernacolo all Davidde, che è per terra, e rassetterà le aperture delle sue nurra, e riparerò tutte le sue rovine; la rimetterò in piedi, quai era ne' termi nnichi:
- 12. Affinché eglino sieno padroni degli avanzi dell'Idumea, e di tutte le genti, perché essi hanno nome da me, dice il Signore, che fa tali cose. 13. Ecco, che viene il lempo, dice il Si
  - me si scuole il grano nel vaglio; viene a dire sarà scosso lino che tutto quello, che e in lui di guasto, e di cattivo,
  - uso cere tutto queino, cue e in tot ul guasto, e di cattivo, sia separato dal biano. Non andername per terra un granellino. Le poglie, la loppa anderà per terra, un non alcun granello di buon frumento per piccolo, che egli sia.
- 11. Io ristorerò in quel giorno il toternacolo di David-de, che è per terro. Ecco il perche Dio salverò le re-liquia della casa di Giacobbe. Notial che quando Amos scriveva, la casa di Davidde, e il regno di Davidde non era ancora caduto, benchè fosse diminuito colla separa zione delle dieci tribu. Anzi egli sussistè ancora per on tratto di tempo, a quando le dieci tribu furon condotte nell'Assiria, il buou re Ezechia accolse ne'suoi stati tutti guelli, che polerono schivare la morte, e la schiaviti. Na li Profeta vedea, ehe quel regoo doven cadere, e vedeva per anco, che dovea essere ristorato, e dovea riunire non solo gli uomini d'Israele, e di Giuda, c gl'Idumei loro fratelli, ma anche tutte le genti sotto oo solo re, e pasto re, che è Gesu Cristo nato della stirpe di David secondo la carne, e nel quaic solo questa profezia poté pievamente adempiral. Vedl quello, che sì è detto Atti xv. 16.; dove sono riferite queste parole di Amos, e applicate al regno di Cristo, il quale ( secondo la promessa fatta dall'Angrio alla Vergine) dovea regnare sopra la casa di Giacobbe ia efermo, cioè sopra la chiesa composta di tutte le grati, perché le dodici tribu discese da Giacobbe eraon figura dell'universalità delle proti, e dello spirituale
- Israele.

  12. d'fluché eplino sieno podroni ec. Il nuovo Israele.
  la chiesa avrà a se soggetto tutto le geoti, perché ella
  porta il nome del suo re, del suo rapo, del suo sposo di
  vino, el è detta chiesa di Gesu Cristo.

comprehendet arator messorem, et calcator uvae mittentem semen: \* et stillabunt montes dulcedinem, et omnes colles culti erunt.

44. Et convertam captivitatem populi mei Israel: et aedificabunt civitates desertas; et inhabitabunt, et plantabunt vineas, et bibent vinem earum: et facient hortos, et comedent fructus eorum.

18. Et plantabo eos super humum suam: et nan evellam eos ultra de terra sua, quam dedi eis, dicit Daminus Deus tuus.

13. L'aratore verrà aubita dietro a quello, che miste, coferedata on minibile fertilia, e nebrta della herra. Vi sarà latio da mietere, che appesso finito di mietere, sisogorera mettre mano all'aratro per seminare, e, le a copa delle ute sarà tale, che appena avrai lempo di seminare, pressandoi in noccastia di fini e mediemita. Vedi Levit. XXVI. S. Coto Utili ligare è significata la indefesso fatto celli Aprodiol. e del primi oppera l'asquelet per ragiono delcetti avanta del primi oppera l'asquelet per ragiono del-

l'immenso numero di nomini, che si convertiranno alin fede.

I monit stillerossuo dolezza. La dottrina Evangettea, e
i doni dello Spirito anoto sparsi sopra tutte le chiese sono
spalificati pel dolce miele, che stillerà da tutti i monti:
percoche nissuna parte dei mondo restra, che non sia

gnore, quando l'oratore verrà subilo dietro a quello, che miete, e quello che pigia le uve dietro al seminatore. I monti stilleranna dolcezza, saran cottivati tutti i colit.

th. E tarrò di schiavitù il mia popolo di Israele, e riedificheranno le cillà abbandon nate, e vi abilrenna e pianteranno vigne, e ne beranno il vino, e faranno de giordi-

ni, e ne mangeranna le frutto: 15. Ed to li pianterò nella loro terra, e

verace. Dice il Signore Dio tuo.

non gli schionterò mai più dalla loro terra dato ad essi da me, dice il Signare Dio tuo. collivata, e o prima, o dopo insilista dai sudori degli uomioi Apostolici.

18. É torrà di achierirà ec. Questa schiavità ella equita sotto di cui genera tutto il genere tutto il genere tutto il genere tutto il genere tutto al criato, che na libero dal femonio, e dal peccalo.
18. La compara di considera di considera

PINISCE LA PROFEZIA DI AMUS

### PREFAZIONE

### ALLA PROFEZIA DI ABDIA

Intorno a questo Profeta sono tanto diperse, e tanto incerts le opinioni si degli antiehl, come de' moderni scrittori, che funoa e inuttl cosa sarebbe il riferirle a una a una. Quello, che sembra potersi inferire con fondamento dalle parole della sua brevissima profezia si è, che egli vivesse, e profetasse intorno ai tempi della rovina di Gerusalemme, e della cattività di Babilonia, Perocchè la profezia di fui è indiritta agil Idumei , ai quati ie divine imminenti vendette demunzia, adducendone la ragione in tul guisa: Per le uccisioni, e per le ingiustizie commesse contro Giacobbe tuo fratello tu sarai coperto di confusione, e perirai in eterno, in quel giorno, in cui lu portasti le armi contro di lui, quando gli stranieri facean prigioni i suoi soldati, ed entravan nelle sue porte, e sopra Gerusalemme gettavan le sorti, tu pur eri come uno di loro: vers. 40, 41,

Egili è ancora evidente per quello, che sicri erra. 1, es erra. 18, che llo tode punire gli idunni del levo barbaro collo contro il fratilo Giocobe il per mano delle genil, cici del Cisido, e il ancora per mono depil tessa poteri di Giocobe, cici per mano del Maccobe; comi direno a sua logo. Dopo li nieta sulle il periodi del gili e si consi di Giocobe dalla sua cattività, e delle prosperità temporii, cand e sara fatornio da Dio, dipinga secondo lo sille degli attir Profett, fa fetticià di nosco spirituate traveta el tempo di Cristo.

S. Girolsmo scricendo sopra questo Profeta, e anche nell'epitafo di s. Poolo fa menzione dei sepolero di Abdie, che si onorava a tempo suo in Sebaste (che è l'antica Samaria), con quelli di Elizeo, e di s. Giovanni Batista, illustrati da Din con frequenti e instigni miraculi.

### PROFEZIA

# DI ABDIA

### CAPO PRIMO

Predice la rovina degli Idumei, i quali aveano affitto, e insultato i figliuoli di Isracle. Questi, liberati dalla cattività, avvanno dominio di sopra quelli, che gli affissero.

- Visin Abdiae. Haec dicit Dominus Deus ad Edom: \* Auditum audivimus a Domino, et legatum ad gentes misit: Surgite, et consurgamns adversus eum in praelium.

  \* Jerem. 49. (4.)
  - icit Dominus Deus
    1. Visione dl Abdia. Gueste cose dice il Sivimus a Domino, guore Dio ad Edom : (Noi udimmo già dai : Surgite, et congraelium. nile genti: Venite, pndiamo a fargii guerra).
- Visione di Abdia. Proiezia di Abdia. (Noi udrumo...com'ei mandò ec.) Abbiam chiuso in parvatesi dai principio di queste parole sino alla fine del versetto per maggior chiarezza, peroccibè le perce-
- denti: Queste cose dice il Signore, Uniscono col vertetto 2. Il Profeta adunque prima di esporre quello, che Dio vuol, ch' ei faccia sapere a Edom, ci rappresentà lo sfesso Signore, il quale ha già mandato ambusciadore alle penti

- Ecce parvulum dedi te in gentibus : contemptibilis tu es valde.
- S. Superbia cordis thi extulit te, habitantem in seksuris petrarum, exaltantem solium tuum: qui dicis in corde tuo: Quis detrahet me in terram?
- 4. Si exaltatus fueris ut aquila, et si inter sidera posueris nidum tuum, inde detraham te, dieit Dominus.
- 5. Si fures introissent ad te, si latrones per noctem, quomodo conticuisses? nonne furati essent sufficientia sibi? si vindemiatores introissent ad te, numquid saltem racemum reliquissent tibi?
- 6. Quomodo scrutati sunt Esau, investigaverunt abscondita eius?
- Usque ad terminum emiserunt te: omnes viri foederis tul illuserunt libi: invaluerunt adversum te viri pacis tuae: qui comedunt tecum, ponent insidias super te: non est prudentia in eo.
- 8.º Numquid non in die illa, dicit Dominus, perdam sapientes de Idumaea, el prudentiam de monte Esau ?
  - \* Isai. 29. 14. Cor. 1, 19. 9. Et timebunt fortes tui a meridie, ut in-

tereat vir de monte Esau.

 Propler interfectionem, et propler iniquitalem in fratrein tuum Jacob, operiet te confusio, et peribis in aeterniin.

\* Genes. 27. 42.

r muoverle ad andare con lui a far guerra a Edom. Egh ha faito dire alle genti : venile, andiamo a far guerra a Edom. Edom sono gli idumei; le geuti, che Din fa andare contro gl'Idumei sono I Caldei: perocche si paria qui della guerra fatta da Nabuchodouosor alla Idus ad altri popoli vicini alla Gludea, guerra che lu faita cinque anni is circa dopo la espugnazione, e l'incendio di Gerusalemme, guerra descritta da Geremia, e da Ezechiele. Vedl Jerem. xxv. xxvii. ec. Ezech. xxv. xxxv. ec.; e alle predizioni di questi potrebbe attudere Abdia, quando dice; noi udimmo dal Signore, Intendendo, come non a lui solamenta, ma auche a quei profetì avea Il Signore rivelata la stessa guerra. L'ambasciadore mandato a far muovere i Caidei contro l'Idumea, non è altro, che la stessa mozione degli animi di costoro a eseguire la ad essi ignota volonta del Signore nel tempo stesso, ch'el credono di non far altro, che servire alla propria gioria, e al proprio

3. 3. Ta weld, com't at the fuller pictules or. It Signore dampes dies as Edon: to It feet and piccol, or abstruction dendunges dies as Edon: to It feet and piccol, or abstruction comparations desgli Edition, de Soriani, et auche de-diversale grande und pictule des la comparation de la comparation de

- 2. Tu vedi, com' io ti ho failo piccolino irație nazioni, che lu se' azad dispregevole. 5. La superbia dei lno cuore ti ha levato in altura, perche iu abili neite buche de'massi, e în iuoghi alti hai collocolo il luo trono e dici în cuor luo: Chi di augusti tire-
- rammi ai basso?

  h. Quando lu ti innaizassi com' aquila, e traite stelle ponessi il luo nido, di lassu to ti caverei, dice il Signore.
- B. Se i ladri, e gli assassini fomero entroli di notte tempo in tua casa, come saresti la stato cheto? Non è egli vero, cite avrebber rubato quanto laro bastasse? Se fossero entrati tella tua vigna a tendemmiare, non ovrebbon almeno lasciato per le qualche grappolo?
- 6. Ma in qual modo costoro han frugata la casa di Esnu, e son Iti cercando nei luoghi più riposti?
- 7. Ti hanno caccialo fino ai confini; tutti i tuoi confederati si son burloit di te: i tuoi amici si son alzali contro di te, quelli, che mangiavano alla tua mensa, ti lesero iusidie. Non è in Edom prudenza.
- 8. Non torrò lo in quel giorno i saygi all'Idumea, dice il Signore, e i prudenti al monte di Esou?
- E i tuoi campioni di mezzogiorno sarauno paurosi, onde non resterà uomo forte del monte di Esau.
- 10. Per le uccisioni, e per le inglustizie commesse contro Giacobbe luo fratello, tu sarui coperto di confusione, e periroi in elerno.

In buon numero, son e egil vero, clie tu pella puur non arretti flatato? Quanto piu dovra! tu e temere, e star cheto, quando vi evera per rubari tu grasso escretto di Califorti El inder elizando in ina cosa, si sercibano contende de la companio del compan

- no facts and that passes, Qualit, che in cerviert tool andcit, e considerati, Liddet, coi qualit t units a far genral Gindel, e a foressiemme, si non bushal di ta quetat aniest, questi los pervanos tool famighter a foto conleveranno a tool dassol, e il tenderanno insidie per farti cadere. Edom on so spervidere qualiti, che gli avveranperche Edom e pervo di universa, to in fatti faro, che in quel tempo il bushane non abbie plue uno ono sapiente, e il il montat di Dana retti seran tono. Che chilar prodessi, sapienti si romonali. Vedi Arren. 3111. 32. 3 per solo sappenti si romonali. Vedi Arren. 3111. 32.
- 9. E i luoi campioni di mezzogiorno arrenne perrenti, c. L' Ebrero die: i Campioni di Theman, ciltà Inmoia del l'Idunea, ed el l'Idunea seto della Velgata, supponendo, che questa ciltà fossa la piu meridionale di quet pares. E se Dio empirrà di poure i cuori dei campioni di Taman, questo vote dire, che uno reterèra dei monti di Esun nella Idunea, un ucono forte, un ucono di petto da resistere a'Cadale.
- sistere a' Caldel.

  10. Per le accisioni, e per le inginatizie ec. Gli Idumel

- 11. In die com stares adversus eum, quando capiebant alieni exercitum eius, et extranei ingrediebantur portas eius, et super Jerusalem mittebant sortem: tu quoque eras quasi unus ex eis.
- t2. Et non despicies in die fratris tui, in die peregrinationis eius: et non laetaberis super filios Juda in die perditionis eorum: et non magnificabis os tuum in die angustiae.
- 43. Neque ingredieris portam populi suei in die ruinae eorum; neque despicies et tu in matis eius in die vastitatis illius: et non emitteris adversus exercitum eius in die vastitatis illius.
- Neque stabis in exitibus ut interficias eos qui fugerint, et non concludes reliquos eius in die tribulationis.
- Quoniam inxta est dies Domini super omnes gentes: sicut fecisti, fiet tibi: retributionem tuam convertet in caput tuum.
- 46. Quomodo enim bibistis super montem sanctum meum, bibent omnes gentes ingiter: et bibent, et assorbebunt, et erunt quasi non sint.
- sint.

  17. Et in monte Sion erit salvatio, et erit sanctus: et possidebit domus Jacob eos qui se possederant.
  - 18. Et erit domus Jacob ignis, et domus Jo-
- più, e più votte escreliarono la loc crudellà contro I Giudel (vedi particolarmente n. Pored. XXVII. 17. 18.); ma sopratiutto nella guerra del Caldri, e nella espognazione di Gerusalemmo. Per quarto il Prodeta dice, che Edom sarà coperto di confusione, e perirà in sterno; viene a dire: sanà ridotto a tatat mbestia, che appena dopo ionphissimo tratto di tempo potra riaversi, e rialtarsi. Vedi perz. 18. Zeod., XXVI. 9.
- 11. In guel gierro, in cai lu portanti le armi contre di lari, er. To feat tendele veno i figlicoli di Giacobie al pari di quationque Calelon in quel giorno, i o cui questi inguiare dalla infectie città resto. Priro, e quando quegli stranieri entranono ondie porte di Gorensiemme, e le soggita di di tilenza ala socie. Il qui molla forza il nocopita di di tilenza ala socie. Il qui molla forza il incopita di di tilenza ala socie. Il qui molla forza il indi di controli di controlo di Ciacobbe, il quale fu emplo, e citadie control il nomial dei suo steno nagge.
- 13. Or is now pour ferril of allo in hance it no practige or. Vern is logorou, is cut opposesso de sciegare none
  più grandi, to coo svrui più voglis di farti tede delle
  Glada. Questa spositione et di s. Giromano, di Trechero,
  e di modi attri. Un'attra pierribae essere: cet uno doveri massdar d'allo basso il tuo fractio dee, procedu
  na, che non ai fara, maniera di pariare son affato imaista contenta della control impassi e questa seconda spositione
  poù ancora cilimanease conventre a tutto questo, che
  no della control della control della conla E anna serval appelies contre le sea relièrer e. Sio-
- sarai spedito dietro alle schiere fuggitive degli Ebrel. Ît. E. non chiuderni i suoi neuazi ce. Ovveço: Non chiuderni in stradu agli oronzi. Io vece di dar ricetto a'miseri Ebrel, che fuggivano, gli idumei gli uccidevano, ci il facevao prigioni.

t1. In quel giorno, in cui in portasti le armi contro di lui, quando gli stranieri faeevano prigioni i suoi soldali, ed entravano nelle sue porte, e sopra Gerusoiemme geltuvan le sotti, iu pur eri come uno di loro.

919

- 12. Or tu non guarderai d'alto in basso il iuo fratello, quand ei sarà in afficiono quand ei se n' anderà pelegrino; e none ti aliegrerai della sorie de figilinoli di Giuda nei di della lor perdicione; e non insulferai superbamente ad essi nel giorno di angoscia.
- 13. E non entrerai nella porta del popolo mio nei giorno di sua rovina; e non li farai beffe de' suoi mali anche iu nel giorno di sua desolazione; e non sarai spedito coniro le sue schiere nel giorno di iora scon-
- 14. E non isiaroi ai posti per uceidere i faggitivi, e non chiuderai i suoi avanzi nei di deti afflizione;
- 18. Perocehè vicino egli è il di dei Signore per tutte le genti: quello, che tu facesti, sarà fatto a te: sulla iua testa farà Dio cadere ta tua mercede.
- 16. Perocchè come bevesie voi, che siale sul mio monie santo, così beronno iuite costantemente le genii: bevanno e tracanneran-
- stantemente le genii: beranno e tracannerauno, e saranno come se non fossero. 17. E sul monte di Sion sarà salvazione
  - ed el sarà santo; e la casa di Giacobbe sarà signora di quei, che la signoreggiarono. 18. La casa di Giacobbe sarà fuoco, e la
    - 15. Ficino celli è il di del Signore per tutte le genti: ce.
- Naintehodonosor portò ia guerra nello stesso tempo contro gl'idunel, contro i Monhill, e Ammoniti, e contro Tiro ec. Vedi Jerem, xxv. xxvii. 10. Come bereste voi, ec. Si intende: come bereste al colice dell'iro solo. Vedi la stessa frase Jerem. xxix. 12. Il
- mio popolo, ehe abitava il mio moste santo, ha bevulo, benche fosse meno rro, e peccatore delle altre genti: beranno admujes anche queste genti, a beranno a proporzione della maggiori toro iniquità, e saranno quasi nuochilate. 17. E sul monte di Sion saria solvazione, ec. Da questo luopo lino al lioe la fellettà promessa agli Ebrel dopo il
- incide the oil till cell indicate portful and opportunity of the large of the approximate felfetiles portful and opportunities for the large of the approximate felfetiles portful and opportunities for the large of the portful and opportunities of the large of the l
- le catività ai rendetter padroni del panes degli Idamed.

  Mobilli, Ammonili (Piliaté, Culthe). Vedi il. Mechelo.

  x., e. s. Girdaino. Ma non questi roll non grandissimi popoli, ma e l'Egitto, e ia Sirie, e la Caldes d'onde uo

  volta sucivano i tiranni degli Eberi e tutte is geni della

  terra furuno soggettate a Cristo, e gali Apsobiti, i quali

  usciti da Sionne, riunirono nel nono regno, nella nuova

  Chiesa gogi specie d'omnila.
  - 18. La casa di Giacobbe sarà fuoco, e la casa di Giu-

seph flamma, et domus Esau stipula: et succendentur in eis, et devorabunt eos: et nonerunt reliquiae domus Esau, quia Dominus locutus est.

- Et hereditabunt bi, qui ad austrum sunt, montem Esau, et qui in campestribus Philisthiim: et possidebunt regionem Ephraim, et regionem Samariae: et Beniamin possidebit Galaad.
- 20. Et transmigratio exercitus luius filiorun Israel, omnia loca Chananacorum usque ad Sarcptam: et transmigratio Jerusalem, quae in Bosphoro est, possidebit civitates austri.
- 2t. Et ascendent salvatores in montem Sion iudicare montem Esau: et erit Domino re-

seper c. Gili Ebert latto della richa di Giloda, come dellealter biba; i parila troversano sello Giloda da Balbiolas. Alla richia i parila troversano sello Giloda da Balbiolas. melteransan a fluoro e siamana l'ildumes, e la ridurrance all'esternatico, Quella forte depressione; E anesses sone reatorie della Giloda Maccalos, il quale aveolo consette gil ridumes riceverse la circoccisione, no fece tassi Giloda (anolto segilos si intendera del cambiomenso servation evita stesso gilos si intendera del cambiomenso servation avita stesso por si intendera del cambiomenso servation avita stesso sa di Cristo, dors non e distinatose ira Gilosto e Cestite. Greco e la barbora, na Cristo e qual cons, e di la ritti con-

quelli, che credono in lui. 19. E quelle, che stanno da mezzodi, ec. Specifica il Profets I diversi paesi, che saraono occupati dagli Ebrei secondu la diversa loro posizione; perocche quegli Ebrei, che abiteranno la parte più meridionale della Palestina, occuperanno le vicine montagae dell'Idumen, ed ivi si stenderauno; e quelli, che abitano nel piano (nella pianura detta Sephala), che si stende da Eleoleropoli fino al mediterraneo, occuperanno le terre de' Filistel si, che furon del regno di Ephraim, tra'quali la Samari e la tribu di Beniamin si stendera nei vicino paese di Galazd. Ed è certamente cosa mirabile il vedere, come i profeti del Signore scendoso fino a particoleggiare l'ordi-ne, e il modo di eventi tanto rimoti. Riguardu poi all'altro senso piu sublime, ecco la sposizione del dutin A Castro. Gli Apostoli , e gli uomini Apostolici si divideranno I paesi circonvicini per acquistarli a Cristo, e quelli, cha anderanno verso il mezzodì, convertiranno l'Idumea, que', che auderanao a occidente, porteranno la fede a

casa di Giuseppe sarà fiamma, e la cusa di Esaù sarà paglia, e questa sarà bruciata da quelle, e divorata; e avanzo non resterà della casa di Esaù, perchè il Signore l'ha della.

- 19. E quelli, che stanno da mezzoti, occuperanno il monte di Esai, e quelli della piannra si faranno signori dei Fiŝstei; e possederanno il paese di Ephraim, e la provincia di Samaria; e Beniamin sorà padrone di Galand.
- 20. E l'escroito de' figiliacii di Israele, che fu menato in ischiavità, averà tulti i luoghi de' Chonanei fino a Sarepla: e quelli di Geruvaienune menati schiavi nel Bosphoro possederanno le città di mezzoniorno.
- E saliranno al monte di Sion i salvatori a giudicare il monte di Esaŭ. E il regno sarà dei Signore.

tulto il paese de Filistel, quelli, che anderanno verso il seltratrione, fonderanno le Chiese della Galilea, e della Samaria, e quelli, che anderanno a levante, ridurranno a Cristo i Galaaditi e gli Arabi.

30. Acret tutti i loughi de Chananei fiso a Sarrpta. Averanno gli Ebrei tornati dalla cattività tutto il paese del Fenici fino a Sarepia del Sidoui. Ciò avvenne sotto gli Assamonei.

E quell di Gerandemme mendi arbitari nel Buphoro et. Non abbiano vivue cerlo lume, onde poter sapere, se s' intenda qui il Bosphoro Tracto, avvere quello, rhe si dello Climerico, come aceva interno al trasporto di questil Giudei nell'uno, o nell'altro di que' porsi. Invece di Bosphoro nell'Expe è Spharod, e i moderni Ebret vogliono che s' intendano le Gallie, aliri le Spagne; ma non è da fare gran capitale sopor l'eruditione di tali

### PREFAZIONE

### ALLA PROFEZIA DI GIONA

Gioua (dice s. Girolamo), columba vaghissima, col suo naufragio fignra la passione del Salvatare, invita il mondo alla penitenza, e sotto il nome di Ninive, la salute annunzia alle genti. E non solo la passione, nua anche la risurrezione di Cristo nel terzo giorno (domma principalissimo della Cristiana credenta) fu rappresentata e predetto da questo Profeta col faito; e con forza, e chiarezza maggiore la annunzió egli col fatto, che se con aperio ragionamenio ne avesse portaio, onde il fatto stesso di Giona su portato dai Salcatore medesimo in argomento della stessa sua gioriosa risurrezione, Mall. xu. 29. 40. Giona fu figliuolo di Amothi, nativo di Geth-Opher nella tribu di Zobulon , città rammentata nel libro di Giosuè, xix. 13. Onde egli è quello siesso Profeio Giona , di cui si fo menzione nel quario libro dei Re (xiv. 25.) dove sia scritto, che Giona figituolo di Amathi che era di Geth-Opher, avea predetto a Jeroboam figliuolo di Joas re di Israele, che egli avrebbe rimessi i confini di Israele nel prislino siaio dall' ingresso di Emath fino al mare del deserio; profezia che uni non leggiamo in questo brevissimo libro di Giona , oude probabilmente non fu mai messa per iscritio da lui, come dobblam credere non essere siaii scritti molti altri oracoti de' nostri Prafeti. Giona adunque dopo il suo naufragio, e dopo il suo risorgimento va a Ninive, e predica a quella città grandissima, e corroltissima la penitenza, e i Niniviti lo ascoltano, e si convertono, e placano l'ira del Signo-

re, e la minaccia del loro extermiulo nan ha effeito, e Ninive allor fu solvaia, appuuta come il Crisio risorto da morte fe' predicare do suoi Apostoli a tutte le genti la penitenza, e la fede nell'unico Salvatore, e le gruti eredellero, ed ebber solule. Ma Giona si affligge in veggendo non adempiute le sue minacce, e come i Gentili trovano grazia negli occhi di Dio, e col suo stesso fallo ci dipinge ia gelosia degli increduli Ebrei, i quali tanto più si alieneranno da Cristo, e dalla sua Chiesa, perché vedranno ammesse in questa , ed accolle le surbe delle nazioni , ch' ei non credevano poter esser gianimai messe a parte dei privilegi conceduti alla famiglia di Abramo , onde furono scandalizzati i fedeli stessi del Giudaismo quando seppero, che Pieiro era entraio nella casa del Centurione; e allorche questo Apostolo ebbe dimostrato come Dio gli aven faito intendere, e colla celebre visione, e can aliri prodigi, non doversi nei fatto della salute porre distinzione veruna ira Ebreo , e Geniile , per gronde amuurazione sciamarono: Dunque alle genli aucora ha dato Dio la penitenza perchè abbiano vita? Atti xi. 18. Giana non dice chi fosse il re di Ninive quand'eqti vi andò a profetere; ma comunemenie credesi, che fosse Phul, di cui è fatta menzione iv. Beg. xv. 19. e ancoro t. Paral. v. 26... e il viaggio di Giona a Ninive rogionevolmente si pone ne primi anni del regno di Jeroboam II. Vedevasi a' iempi di s. Girolamo il sepoiero di questo santo Profeta nella Palestina, ed egli è anoralo dalla Chiesa oi 25, di Settembrr.

### PROFEZIA

## DI GIONA

#### CADO DRIMA

Giona mondato dol Signore a predicare a Ninivo Jagos sopra una nuve a Thersis. Il Signore manda una tempesta, e, gettate le sorti, Giona è gettato in mare, e la tempesta si catma.

- t. Et factum est verbum Domini ad Jonam filium Amathi, dicens:
- Surge, et vade in Niaiven eivitalem grandem, et praedica in ea: quia ascendit malitia eius curam me.
- Et surrexit Jonas, ut fugeret in Tharsis a facie Domini, et descendit in Joppen, et invenit navem euntem in Tharsis: et dedit navlum eius, et descendit in eam ut irel edm eis in Tharsis a facie Domini.
- Dominus autem misit ventum magnum in mare: et facta est tempeslas magna in mari, et navis periclitabatur conteri.
- navis perictitabatur conteri.

  8. Et timucrunt naulae, et clamaverunt viri ad deum suum: et miserunt vasa, quae erant itt navi. in mare ut alleviaretur ab eis: et Jo-
- 1. A Gione folimoto di Amethi. Cli Encei vollor, che Giona Guos que que figliacio deita vedora di Sarapita, il quale cascado morto, in risusciato de Elia, e la regione si è, perché Amethi voud dir vertita, a la vedora il vegendo- si davanti il figlio risorto, disse ad Elia: Adexno de para ta ho conocciata, che la sei sumo di Dio; e la seva parola di Dio è rella tun hecca. Tale è la maniera di argomentare di certi rabbiati.
- gomentare in seria ringuana.

  2. Fo's Nivine citisi grande. Ella iu foodata da Nemrod. Gen. x. 10. II., ma ingrandita, e abbellita stopendamente da Nino. Vooisi, che il inno eleratioi fosse di qualtrocento oltanta stadi, cioè circa senanta miglia romane. Della rovina di questa città è pariata nei libro di Tobla xiv. I., e nella profezia di Nabusu iu. 8. 10. Sophon.
- In 1.3.

  Met si prefice. Il Signore, e de d'One se d'Original (Res. In. 70.), ann lexich difficultate of prefice de l'America (Res. In. 70.), ann lexich difficultate in opel torque i care, cles qil la se popul anne su necroli : limere e di conservini. Albánu sobite melle protte C'inal. Original (Res. In. 70.), ann lexico de di conservini. Albánu sobite melle protte C'inal. Original (Res. In. 70.), and conserve de di conservini. Albánu sobite melle protte C'inal. Original (Res. In. 70.), and conserve de disconserve de destructura de l'America (Res. In. 70.), and conserve de disconserve de l'America (Res. In. 70.), and conserve de l'America (Res. In. 70.

- 1. Il Signore partò a Giona figlluolo di Amalhi, e disse:
- 2. Alzati, e va'a Ninive città grande, ed ivi predica; perchè il clamore di sua malvogità è salito fino a me.
- 3. E Giona si mosse per fuggirsene a Tharsis dalla faccia del Signore, e andò a Joppe, e itorò una nave, che facca vela per Tharais, e pagò il suv nolo, ed entrò in essa cogli aliri per andarsene a Tharsis, fuggendo
- dalla faccia del Signore.

  L. Ma il Signore mandò sul mare un gran
  vento, e si fece gran tempesta di mare, e la
  nave era in pericolo di essete fracassaia.

  L. E i marinari erano sbigottiti, e alcò le
  grida ciascuno al suo dia, e geltarono in mare
- Il carica della nave per alleggiaria: ma Gio-20. Il peccaso con clamore egli è quello, che si commette con libertò, esos senza rossore, e senza ribrezzo. Greg. 2. p. Pest. cap. 22.
- 2. Per foggirsene a Tharsis, Città capitale della Cilicia. Vedi Gen. x. 4. Ma per qual motivo ricusa il Profeta di andare a Ninive, e tenta di foggire » Tarso? il Profeta alesso lo dice capo IV. 2. No effectici di fuggire a Therais; perocché in so, che tu se'un Dio misericordioso. e elemente ec. Temè adunque Giona, che i Ninivili, fa-cendo penilenza, sarebbono accolti da Dio con misricordia a dispetto di totte le loro orribili scelleralezze, e Ninive sarebbe saivata dalla ruina, code ed egli, e la sue minaeciose predizioni sarebbon derise dagi'infedeli. Un'altra ragione ancora è portata da a. Girolamo, e da a. Gregorio Nazlanzeno ; ed è , che Giona era disquatoto di vedersi elelto egli solo a predicare agli Assiri nemici d'I-sraele, e allo città capitale de nemici, dove l'idolatria, dove l'ignoranza del vero Dio; e quel che è più, egli te-meva, che ridotti a penitenza collo una predicazione i Gentili, non fosse abbandonalo totalmente Israele. Dalla faccio del Signore. Dal luoga , dove Dio gli avea aristo: perocché certamente Giona non ignorava, che Dio è per lutto, ma sperava, ebe, andando lontano, e
- in lungo affatto rimoto e diverso, il Signore non avrebbe ripetato il comando.

  A Juppe. Porto celebre della Giudea, e città anlichiata.

  N. Vell Pice, v. 13, n. 1, Porti, 11, n. 1, n. 1, d. d. 11, n. 1, b. Alto le pride cioscune el sue dio. Erano idinàtri, e avesso chi un dio, e chi un altro, e ciascuno invocava il sun dio. Osservà s. Girolamo, che per la disubbidienza di Giunas sono questa volta in periodo anche il marinari, ad di Giunas sono questa volta in periodo anche il marinari,

che l'avran riceltato.

nas descendit ad interiora navis, et dormiebat sopore gravi.

6. Et accessit ad eum gubernator, et dixit ei : Ouid tu sopore deprimeris? surge, invoca Deum tuum, si forte recogitet Deus de nobis,

et non percamus 7. Et dixit vir ad collegam suum: Venite, et mittamus sortes, et sciamus quare hoc malunt sit nobis. Et miserunt sortes, et cecidit sors super Jonaiu.

8. Et dixerunt ad eum : indica nobis eulus causa malum istud sit nobis: quod est opus tnum? quae terra tua, et quo vadis? vel ex

quo popnio es tu? 9. Et dixit ad cos: Hebracus ego sum, et Dominum Deum coeli ego timeo, qui fecit ma-

re, et aridam. to. Et timperunt viri timore magno, et dixerunt ad eum : Ouid hoc fecisti ? (cognoverunt enim viri quod a facie Domini fugeret, quia

indicaverat eis). tt. Et dixerunt ad eum: Quid faciemus tibi, et cessabit mare a nobis? quia mare ilsat

et intumescebat. 12. Et dixit ad cos: Tollite me, et mittite in mare et cessabit mare a vobis: scio enim ego quoniam propter me tempestas haec gran-

dis venit super vos. 13. Et remigabant virl, ut reverterentur ad aridam, et non valebant : quia mare ibat, et

intumescebat super eos. 14. Et elamaverunt ad Dominum, et dixerunt: Quaesumus Domine, ne percamus in anima viri istius, et ne des super nos sanguinem Innocentem : quia tu Domine, sieut vuluisli, fecisti.

18. Et tulerunt Jonam, et miserunt in mare: et stetit mare a fervore suo. t.6. Et tintuerunt viri timore magno Domi-

num, et immolaverunt hostias Dontino, et voverunt vota.

Dormina profondamente. Per eccesso di abbattimento di apirito, e di tristezza. Tale era il sonno degli Apostoli nell'orto di Gethsemani. Mati. XXVI. 40.

7. Tiriamo le sorti. La tempesta dovette essere tanto repention, e fuori di ordine, e senza alcun precedente indizio, che questi nomini pratichi dei mare la eredono effelin di soprannaturale cagione, e di qualche grave iniquità d'alcuni di quelli , che erano nella nave. E (come notò a. Girolamo) è tropato il fuquilive Giova, nou per effetto della sorte, mo per volonta di cottui, che governa-vo la sorte. Vedi anche il Grisostomo hom. 3. in. Ep. ad. Tit.

10. Rimasero sbigottiti orandemeule, Vedevano co'propri occhi la potenza del vero Dio, che puniva il disubbidiente Profeta, e ne restarono grandemente commossi.

12. Prendeleni, e gettaleni in more, ec. Magnanima caritit, e mirabile penitenza ell'è quella di Glona, il quale, per soddisfare a Dio, chiede di perire egli solo. Non osso qui traitenermi dal riferire sopra questo faito le riposso qui traltenermi du riterire sopra qui financia del Grisosiamo: Giovo fuggira la ierra, e son fuggiva l'ira di Dio: fuggiva la terra, e portò la tempesta nel mare , e ridusse all'ullimo pericolo quelli , che la avena ricellato, uffaché tu vegga, come a chi è in pec-cato ne nave, ne altra cosa può servir di ricovero, e quand'egli ha deposto Il peccato, nou lo fa perire il mare, e na era sceso nel fondo della nave, e dormiva

prafandamente. 6. E il piloto se gli necostò e gli disse: Che fai tu darmiglione? alzati, e invoca il tuo

Dio , se a sorte Dio st ricordasse di noi , e ci sottraesse alla perdizione. 7. Indi dissero l'un uomo all'altro: l'enite, e tiriamo le sorti per sopere donde ven-

ga a noi questa sciagura: e tirarono a sorte e la sorte cadde sopra di Giona.

8. E dissero a lui: Fa' lu sapere a noi il perché el troviomo in tal miseria; che mestiere è il tuo? di dove set, e dove vai, e di qual nazione se' tu?

9. E quentt disse: Io sono Ebreo, e temo il Signore Dio del cielo e della terra, che fece more e la terra.

10. E coloro rimasero sbigottiti grandemente, e gli dissern: Perchè hai tu fatto questo? (Imperocché dal suo racconto avean compreso, com' el fugylea dalla faccia del Signore).

11. E gli dissero: Che farem noi di te, affinche il mare si piachi con noi? perocche il

mare si andova ingrossanda. 12. Ed el disse lorn: Prendetemi, e gella-

tenui in ninre, e il mare si acquieterà ; perocché to so, che per mia cagione vi ha assaliti questa tempesta.

13. E la gente s'aiutara co' reini per tornare a terra , ma non potevano , perchè il mare si andava gonfiando sopra di loro.

14. E alzaron le orida al Sionore, e dissero: Signore, tl preglioma, che non abbiam noi a pertre per aver data la morte a quest' uomo, e non porre sopra di noi il sangue innncente; perché tu, n Signore, fal quelto,

che ti piace. 15. E preser Giona, e io messero nel mare, e il furore del mare cessò.

16. E quelli concepiron timore grande del Signore ; e immolarano ostie al Signore , e fecer dei voti.

le bessie non lo cousumavo; e da tutto imperava il Profeta ad esser mansueto, e non più duro degli stolti marineri, e delle onde fiere, e delle bestie. Tornò egli in se stesso, predicò, minacciò, persuase, saltò. Per questo Dio nol condusse subito dallo nave a quella città, ma i nocchieri la diedero al mare, il more ulta batena, la b lenn a Dio, Dio ai Niniviti, e per luugo giro il fugfitivo fu ricondotto alla virtu. 12, 14. S'aiulava co'remi per toruare o terra. Non vo-

levano geltare il Profeta nel mare, ma riporio sol ildo; ma se il Profeta non è gittato nel mare , nissuno può salvarsi, onde ogni sforzo de' marinari è inutile. Lo gettano perció nel mare, me prima pregano Dio, che non impuli loro la morte di Giona, il quale era innocente riguardo ad essi, benebè reo dinanzi a Dio 15, 16 E il furore del mare cesso. E quelli concepi

timor grande del Signore. Videro un ouovo segno della onnipotenza di Dio nella bonaccia, che succedette dopo che in messo Giona nei mare; quindi offerirono a Dio le spirituali ostie delle loro laudi, e ringraziamenti, a promisero di offerire a lui cotte di animali in Gerusalemme, secondo it voto, che allora fecero. Gli Orientali per antica tradizione tengono, che Giona fu gettato nel mare pe ad Antipalride in distanza di non molte miglia di Jo-

### CAPO SECONDO

Giona e ingoialo da un gran perce, deutro di ens egli uta per tre di, e tre nolli, ed en fa orazione al Signore, il quale fa, ch'es sia renduto ulta terra.

- Et praeparavit Dominus piscem grandem, ut deglutiret Jonam: \* et erat Jonas in ventre piscis tribus diebus, et tribus noctibus.
- \* Motth. 12. 40. et 16. 4. Luc. 11. 30.
  2. Et oravit Jonas ad Dominum Deum suum de rentre piscis.
- 5. Et dixit: \* Clamavi de tribulatione mea ail Dominum, et exaudivit me: de ventre inferi clamavi, et exaudisti voceu meam:
- \*\*Psal. 119. L.; 1. Cor. 15. 4.

  4. Et proiecisii me in profundum, in corde maris, et flumen circumdedit me: omnes gurgites tui, et fluctus tui super me transierunt.
- Et ego dixi : Abiectus sum a conspectu ocutorum inorum: verundamen rursus videbe templum sanctum tuum.
- 1. Il Signore area preparato un gran pesce. I LXX dettero a questo pesce il nome di celo e così pure è chianalo Matt. xit. 10., il qual nome sebbene da alcuni naturatisti si restringa a quella specie di pesci, i quali mettono vivi alla luce i loro parti, e respiranti veramente, come dotall dell'istrumentu della vera respirazione, che è il poimone, comucemente pero a tutti i grandi animali marini è dato lo stesso nome di ceto. Questo gran pesce, che ingoio il Profeta, da moltissimi si crede che fosse ria, cioè cane: da'osturalisti, e dagli Italiani, lamia; n questo pesce, che non è propriamente del genere de'celacel, è pesce grande, vorscissimo, che mangia gli nomini, ed ha horea e gola assai sasta, come può vedersi presso l'Aldovrandi, De pusciona lib. 3, cap. 32. Ne è stato vednto alcono, che avea nel suo veotre un uomo inliero. A credere, che fosse piuttosto un cace marino, che una balena , inclinano i naturalisti , non perche le balena non sieno pesel ugualmente vasti, e voraci, ma perchè dienn essi, che la balena lui gola, e ventricolo meno am pio del cane marino. Converrebbe però vedere, se ciò si verifichi in primo luogo nelle maggiori balene, e lo secondo targo ancora se e, la gola, a il ventricolo della balena non possa dilatarsi, e dilatarsi anche molto, come succede riguardo a queste parti negli altri animali. Ma o fosse halena, o fosse lamia quel gran pesce, da cul Giona fu ingolato, a chi domandasse a not in qual modo egli in primo luogo cel ventre di un lai pesce non fosse consunts, secondo come lei potesse vivere tre di, e tre notti, terzo come in quella scomodissima, e dolorosa pri gione egli potesse non solo vivere, ma essere in se, e col cuore almeno lodare Dio; nol risponderemo con s. Giro lamo, etre tutto cio fu opera di Dio, come fu opera di Din il conserfare illesi e sivi, e pieni di spirituale letizia tragli ardori di violenlissimo fuoco i tre fanciulli di Babilouis. Quanto a' tre giornt, nei quali Giona strite nel ventre del pesce, è molto probabile, che questi giorni debbano introdersi come quelli; ne quali Cristo (dt cul (iiona fu ligura , come diremo) si stelte nel sepolero , viene a dire, ch'el vi stette una parte dei primo di , e jutto Il secondo, e ona parte del terro. Giona adunque geltato pel mare, e sepolto nel seno della balena, profetò coi fat to, quel che dovea esser del Cristo sommerso nelle acque della passione, e per tre giorni sepolto nel seno della terra, e dopo i tre giorni risuscitato; e come Giona rendoto alla terra, va a predicare la penitenza a un popolo di Gentill; così il Cristo risorto da morte pe'ssoi Apostoll

- E il Signore avea preparato un gran peste, offinché questo ingoianne Giona: e Giona stette nel ventre del pesce tre di, e tre notti.
  - 2. E dal ventre del pesce Giona vicorse nl Signore Dio suo;
- 3. E disse: Nella mia tribolazione ho nizala la mia voce al Signore, ed egli mi ha esaudito: dal seno del sepotero ho gridato, e tu hai esoudila la mia voce.
- h. E in mi hai gellato nel profondo, nell'abisso del mare, e le aeque mi circondorono; tutti i tuoi gorghi, e tutti i tuoi flutti mi han ricoperto.
- E io dissi: Sono stoto gellato lungi dal gunrdo degli occhi tuoi: confuttociò io vedrò di bel nuovo il tuo tempio sonto.

predica, e annuncia a tulte le genti il Vangelo della saluic. Ed ecco una delle ragioni, pelle quali volle Dio operare si gran miracolo, anzi un complesso di miracoli nella persona, e nel fatto di Giona; volie ajoè dare a no una bella, a viva figura della risurrezione del Salvatore. e degli effetti, che ne seguirono, e insieme una bella e viva figura della risurrezione di lotti gli nomini, delle quale lo stesso risorgimento di Cristo fa Insieme il modella, e il principio; onde la futura risurrezione della earne quindi ne inferironn s. trenco cont. Aseres. v. 5-, e Tertulismo de reser. corn. 58. Un altro fine ancora che pole avere in questo grandissimo avvenimento il providenza, si fo di dispotre con tal meravicia il Ninisiti ad ascoltare, e credere alla predicazione del Profe ta. Imperucché opair impressione dovea fare su'euori di quella nazione .ti vedere e mire na uomo, il quale uscito dal suo tetro sepolero, nel quale con inaodito prodigio era stato serbato la vita, invitava alla penitenza, e minecciava i gastighi del cielo agl'increduli? Imperocche non dobbiam dubitare, che dello stesso avvenimento si spargesse ben presto la fama per ogni parte, a ne abblamo assal chiaro argomento in quello, che del loro Erco le favoleggiarono I poeti Gentill, dicendo, che egli fosse ingoisto da una balena, e dal ventre di essa usclise vivo. a sano dopo i tre giorni : perocché ognun sa, come spes volte le autiche storie, e I fatti stessi nelle sagre lettere registrati, furono mascherati, e trasportati al loro ero da'Greci Scrittori, portati mai sempre ad alterare colle oro finzioni le verchin tradizioni e memorie. Vedi Trofi-

lalto, a il capo m. s.

2. E dal reutre del pesce. Giona ricorse al Signore. Dio
sovente mette nelle angustie i suoi servi, affinche con
maggiore affetto ricorrano a lui, e tosto gli siuta, e gli

- 3. Ed spil mi he reseditio. Gloss, dopo che ha invocato il 100 lios, si trora glis pieme di si dode e ferma speranea in bal, che lo riegnatia, e lo benedice pel lucricitie grande della sua conservazione; proveche spil tiene per certa, che lo quella sua prigione, in quell'orrida expolere (bio lo manterra vivo e santo, n lo condurra all'adempiarento de' soul disease). Questo camite di Glosse di consultata della consultata del productione del contra qualche lucro el stat.
- 5. Fedré di lel moro il tuo tempio santo. Non è dubbio, che Giona benche fosse nato, e xivesse tralle dieci tribu, frequentasse aordimeno il tempio di Dio In Gerualemne, come da molti pii nonitol ilello stesso regno si costumava.

6. \* Circumdederunt me aquae usque ad aninum: abyssus vallavit me, pelagus operuit caput meum. \* Psal, 68. 1.

capit meum.

7. Ad extrema montium descendi; terrae vectes conclusemint me in aeternum; et sub-levabis de corruntione vitam meam. Dominie

Deus meus.

8. Cum angustiaretur in me anima mea,
Domini recordatus sum: ut veniat ad te ora-

Domini recordatus sum: ut veniat ad te oratio mea ad temptum sanctum tuum.

9. Qui custodiunt vanitates frustra, miseri-

tordiam suam derelinquunt.

10. Ego autem in voce laudis immolabo tibi: quaccumque vovi, reddam pro salute Domino.

 Et dixit Dominus pisel: et evomuit Jonam in aridam.

6. Mi hou circondato fino all'anima le acque. Quello, che Davidde Ps. LAVIR. 2 dice la senso allegorico, à dice la senso allegorico, è dice la senso ietterais. Giona, perocebé le acque e dentro e foori lo assedivamo, per così dire, quasi fino ad aonegario, a sopraffarlo, e ucciderto.
7. Sino ai fondamenzi delle invostanue: le sbarre della

terra en. Diecal the I grandi mostif sacidal sitieso per lo previo le partid most mandra del grandi mosti, pole pole vero le partid mosti, al grandi mosti, pole pole vero le partid mostif, che gali and venire del prece sono albergatior è discono con a con a

 Al Ino tempio santo. Al cialo, donde tu mi ascolti e mi escudisci.

8. Coloro, che inutilmente rispettana le vanità, ec. Le

ad a- 6. Mi han circondato fino all' anima le spersit acque; l'abisso mi ha serroto, il pelago ha

arque; l'abisso mi ha serroto, il pelago ha sepolto il mio capo: 7. Sono sceso sino ai fondamenti delle montagne: le sbarre della terra mi hanno rin-

chiuso per sempre; ma tu dalla corruzione trarrdi la mia vita, o Signore Din mio. 8. Nelle angustie dell'anima mia mi son

ricordato del Signore, per rivolgere la mia orazione a te, al luo templo santo. 9. Coloro, che inutilmente rispettano le va-

9. Coloro, che inullimente rispellano le vonità, abbandonano la loro misericordia.

 Ma io la voce di laude offerirò a te in sacrifizio: renderò al Signore tutti i voti falti per la mia salvazione.

11. Or il Signore fece comando al pesce, e questo vomilò Giona olla riva.

vanità sono i falsi dei, i simulaeri, a'quali inutilmente rendevasi onore. Quelli, che a tali dei rendon cuito, alhandonano il vero Dio, che è misericordia e benignità, a carità degli nomini. Sembra aliudere a quelle parole di Davidde: Dio mio, mia miscricordia. Ps. CXLIV. vers. nlt. Altri piu generalmente interpretano: Abbandonano la misericordia di loro stessi, sono crudeli verso se stessi. Ed è cosa degna di ammirazione, che il Profeta nei profondo del mare, nel ventre della gran bestia, coperto di tetra notte peusi ancor piu, che a se medesimo, alla cecità gli uomioi, i quali lasciato il vero Dio, ponevano i loro affetti in cose si inutili, e si spregevoli; e quello che si dice degli idoli de Gentili , molto bene si applica ancora alle vape, e ree cupidità degli nomini, per la quali perdono Dio, e la sua misericordia. 11. Fomito Giong alla riva. Come se con Giona a

se di essere in quella prisione, ma il pesce pultare di isner Giona, e ne fonea aggravato; conda deficio, che lo remissio. È quanto bene ciò si adatta a colsi, che in Giona fu figarno, e il quala disse i O morrie, averi de issa morrie ce, Osea xiii. 11., perchè egli datoli volocatriamente traile mani di morte, non solo la costrinea e ratilitti se alla vita, ma nocise la alessa morte, e divenne per noi valote, vite e risurrezione.

### CAPO TERZO

L'iona è mandato a Ninive a predire la rovina di quella città. Si concertono a Dio i Niniviti, e danno grandi segni di penitenza, e Dio perdona alla città.

- Et factum est verbuin Domini ad Jonam secundn, dicens:
   Surge, et vade in Niniven civitatem ma-
- gnam: et praedica in ea praedicationem, quam ego loquor ad te. 3. Et surrexit Jonas: et abiit in Niniven iu-
- Et surrexit Jonas: et abiit in Niniven iuata verbum Domini: et Ninive erat civitas magna itinere trium dierum.
  - 4. Et coepit Jonas introire in civitatem iti-3. Città grande, the area tre giorni di rammino. Città
- prodigioamente grande era Ninive per testimonianza anche degli storici profant. Ella avae circa diciotto miglia di lunghezza, come neconia Diodoro Siculo Bibliot. Elò. II.; e ticcome ciu der intenderei di quello, ciu e rila fia nella sua fondazione, gili socrescimenti dei sobborgalt, ribe potron fired da indi in poi sivo a t'empi di Giona, dovenno aver ricreccida anal questa maura. Per la qual con dovo dire il Profeta, che Ninive geno tere siderati di

- 1. E il Signore parlò la seconda volta a Giona, e disse:
- Alzatt, e va'a Ninive città grande, ed ivi predica quello che lo dico a te.
   B Giona si mosse, e andò a Ninive se-
- condu l'urdine del Signore. Or Ninive era nua ciltà grande, che avera tre giorni di cummino.
- h. E Giona cominciò a scorrere la città
- caumiao, intendiamo con molli dotti inierpetti, che per traversaria per diritto starda, vi volevano tre giornale per un ucono a piedi, e particolarmente per un ucomo, il quale avesse dovuto scorreria con oziosamente, ma predicando, come doves fare il Profeta.
- Cominció a scorrere la città pel cammino di un giorno. Giona adunque entrato in Nintve, predicò in quella prima parte della città, ch' el potè scorrere in un giorno.

nere dici unius: et clamavit, et dixit: Adhne pel cammino di un giorno; e gridava, e diquadraginta dies et Ninive subvertetur,

B. \* Et crediderunt viri Ninivitac In Denin . et praedicaverunt ielunlum; et vestiti sunt sae-

cis a maiore usque ad minorem.
\* Matth. 12. 41. Luc. 11. 32. 6. Et pervenit verbum ad regem Nintve :

el surrexit de solio suo, el abiecit vestioientum suum a se, et indutus est sacco, et sedit 7. Et clamavit, et dixit in Ninive ex ore regis, et principunt eins, dicens: ttomines et

inmenta et boves et pecora non gustent quidquam: nec pascantur, et aquam non bibant: 8. Et operiantur sarcis homines, et inmenta, et clament ad Dominum in fertitudine, con-

verlatur vir a via sua mala, et ab iniquilate quae est in manibus corom. 9. \* Onis scit si convertatur, et ignoscat

Deus : et revertatur a furore irae suae , et non perihimus? \* Jerem. 18. 11. Joel. 2. 14. 10. Et vidit Deus opera corum, quia conversi sunt de via sua mala: et misertus est Deus super malitiam, quam locutus fuerat, ut

Ancera quaranta giorni, e Ninive sarà atterrata. Questa minaccia avrebbe avuto il suo effetto, se i Niniviti non fosser ricorst alla penitenza, onde la profetica parola si intende secondo tal condizione.

faceret eis, et non fecil.

5. Credettero n Dio, ec. Il prodigia operato da Dio nella persona di Giona, col farto divorare dal pesce, e trario faora vivo ed Illeso, fu il segno, che ladanse l Niniviti a credere alta predicazione di lui, come el tesegna la stesso Cristo, dicenda: Come Giona fu un segno pe' Niniviti; cosi il Figlinolo dell' nomo sorà un segno per queeta generazione. Luc. x1. 30. Era adunque precorsa a Nizive la fama del gran prodigin, il quale dispose que git infedrit ad asculture la voce di Dio, e la grazia di lui operando sul loro cuori , er formò de' modetti di vera e sincera pesitenza, degal di essere lodati e propositi alia imitazione de' Giudri da Cristo. Matt. xit. 41. Cosi secondo la bella riflessione di s. Agostino si avverò mollo bene, e utilmente per essi la predirione di Giona, e la cattivo Ninive fu distratta, e la buona Ninive fu distratta, e la buona Ninive fa edificata, e, anive le morn e le case, farono niterrati nella citta gli scellerati costumi. De civit. XXI. 26

6. Al re di Ninive. Credesi da molti, ch'el fosse Phul, padre del famoso Sardanapalo, del qual re Phul è pariato plu volte ne' libri santi. Vedl 1v. Reg. xv. 19. 1. Parni. v. 28 7. Quest' ordine fatta dal re, e dai auoi priacipi. Si nto più volte, come i re di Oriente nelle cose grani nuila risolvevano, ne ordinavano senza il consiglio, e

ceva: Aurora quaranta giorni, e Ninive sarà

S. E i Miniviti cresettero a Dio, e intimarono il digiuno, e si vestiron di sacco i grandi, ed i piccoli.

6. E fu portata la nuova al re di Ninive, ed egli si levò dal suo trono, e gettò via le sue vesti, e si vesti di sacco, e si assise so-

pra la cenere. 7. E pubblicò, e intimò iu Nintve quest' ordiae fatto dal re, e da' suoi principi: Uomini, e bestie, bori, e pecore non manajan

niente, non vadano at pascoio, e non bevano acqua; 8. E si cuopran di sacco gli nomini, e gii

animali, e gridino con tutta la loro forza verso il Signore, e si converia ciascuno dalla sua cattiva vita, e dalle sue opere inique. 9. Chi sa, che Dio non si ritratti, e ci

persioni, e calasi il furore dell'ira sua, onde non ci faccia pertre? 10. E Dio vide le opere loro, e come si

erano convertiti dalla mala loro vita; e Dio ue ebbe coarpassione, e non fece loro il maie, che avea detto di fure.

senza l'approvazione de' grandi dei regno. Esther, 11. 19. viii. 8. Dan. vi. 8. ec. Uomini, e bestie, bovi, e pecore ec. Osserva Teodore-

to, ehe facendo digiunarr aoche gil snimali, si vnica ri-avegliar sempre più negli uomiai i sentimenti di penitenza, facendo udire agli stessi uomini le strida, e i gemiti di quelle creature, che non avevano potuto peccare; onde si movessero alle lacrime i peccatori, e ricorresser con tuita il cuor loro alla misericordia del Signore. Iniurno a questa mirabile penitenza de' Niniviti sono da vedersi Il Grisostomo Aom. vn. de poenit., r s. Basilin Aom. vn. de aruros, e arad. v. de poenit. Il digiuno de Niniviti iu imitato in tuite le sue parli da Cristiani della Palestina, I quali se ottenner da Dio una miracolosa vittoria. Vedi il Boronio all'anno 1124-

9. Chi ea, che Dio non si ritratti, ec. Chi sa, che Dio, movendosi di noi a pirta, son cangi la sentenza della nostra distruzione? Non voglion presumer tanto della propria compunzione, che si dieno per sicure la ritraliazi delle tremende minacce, e questo dubblo stesso, dice s. Girolamo, il sollecita a far più rigida penitenza, e a pro vocere Dio n misericordia. Del rimanente, Din lacendo predire le sciagure, e i mali, che sovrastano al peccatore, evidentemente dimostra, ch'el nou vuole, ne ama di fare questi mali al peccatore; così minacciò l' inferno, per non avere a mandare alcun uomo all'inferno. Vedi Chrisost. hom. I. de poenit.

### CAPO QUARTO

Giann offlitto, perchè in sua prafezia contro Ninive non ern adempinta, si brama la morte, ma è re preso dal Signore, il quale gli fo conoscere, come la sua iadignazione è ingiueta, mentre avea di-spiacere dell'ellero iaaridita, e poi non voten, che Dio perdonaese n Ninive città grandissimo, dove erana cento venti mila naime, che non aveano peccato,

t. Et afflictus est Jonas afflictione magna, 1. Ma Giona si afflisse molto, e n'ebbe et iratus est: dispetto:

1. Si affliere molto, e n'ebbe dispetto. Il vedere, come niviti secondo la minaccia fatta per bocca di lui dallo slesso Dio, r il timore di essere da il in poi creduto un passati I quaranta giarni, il Signore non gastigava i Ni-

- 2. El oravit ad Domisum, el dirit: Obsector, Domine: namquid non hoc est verbum neum; cum adluse essem in terra snea? Propter hoc praeoccupari, ut fugerens in Tisaris: \*scio enim quia tu Deus telemens, el misericora es, patiens, et multae miserationis et ignoscons super malifia.
- Pr. 88. S. Joel. 2. 13.

  5. Et nunc , Domine , tolle quarso animam meam a me; quia melior est mihi mors , quam vita.
- 4. Et dixit Dominus : putasne bene irasceris tu ?
- Et egressus est Jonas de civitate, et sedit contra orientem civitatis: et fecit sibimet umbraenlum ibi, et sedebat subter illud la umbra, donec videret quid accideret civitati.
- El praeparavit Dominus Deus hederam, et ascendit super el put Jonae, ut esset umbra super caput cius, et protegerel eum (laboraverat enim): et laetatus est Jonas super hedera, laetitia magna.
- 7. Et paravit Deus vermem ascensu dilueuli in erastinum: et pereussit hederam, et exaruit.
- 8. Et cum hortus faisset sol, praecepit Doninus vento calido, et urenti: et percussit sol super caput Jonae, et aestuabat: et petivit animae suae ut moreretur, et dixit: Melius est mihi mori, quam vivere.

falso Profeta, lo fa restar confuso, e afflitto. Tale è la ragione della tristezza del Profeta, secondo un gran numero di Interpreti. S. Girolamo però crede piuttosto, che Giona vedendosi mandato da Dio a predicare la penitenza a Gentili nel tempo, che il popolo del Signore era im-merso nel suoi peccati, e nella idoiatria, e vedendo come aila sua predicazione gli atessi Gentili avenno abbeneciata la penilenza, e meritata la misericordia, si persuase, else fosse glà vennto il tempo, in cui si adempiesse la profezia di Mosè, riguardo a Israele: Egtino mi propocarono per amore di uno, che Dio non era . . . e io li protochero a invidia per mezzo di un popolo, che non è popolo. Deuter. XXXII. 21.; e veggendo ridotta gia a Dio tal mol titudine di Gentili, disperò della salute di Israele, e da acerbo dolore fu preso, e quasi condotto fino alle agonie della morte, quasi dicendo al Signore: Ecco quel eb'io temera, ecco, ebe io tra tanti profeti tuni sono stato eletto, e destinato da te ad annunciare nella altrai conversione e saiute il rigeitamento, e la perdizione del popol mio. Ne dee far meraviglia ii vedere per tai ragione abbattuto, e attristato altamenie il Profeta; mentre lo alesso Cristo pianse pella stessa ragione sopra Gerusalema e Paolo hramo di essere anatema pe' moi fratelli. Vedi Luc. xix. 47. Rom. ix. 3. Si duote adunque il Profeta non della salvazione de'Niniviti, ma della rovina di lacarie ch'el crede già abbandonato da Dio, mentre alla grazia della conversione sono chiamate le genti. Questa aposizione, la quale ancora da ogni ombra d'indisereto zeio assoire Giona, mi sembra assai probabile, a la sola autorità di un tal maestro, qual è a. Girolamo, mi indur-rebbe a darie la preferenza, Contuitoció non laserrà di dire per l'una, e per l'altra parte quello, ehe può con-venire all'intelligenza del rimanente della profesia.

2. Jo so che in se'na Dio elemente, ec. Prevedesa ben

 Io so che in se'na Dio elemente, et. Prevedesa ben io, che per grandi che fossero le acelleraggini dei Niniviti, subilo ehe avessero cominciato a pentirsi, e a far

- 2. Efec orazione al Signore, e disse: Dimmi, i preya, o Signore, non è egli questo quello, che in discre, quando era antora nel mio paese? E per questo mi afferitai a fuggire a Tharist, Percoche io no che tu se' un Dio chemele, e misericordioto, e pariente e molto companionerole, e che perdoni il jund faro.
- Or lu, Signore, ripigliati di grazia l'anima mia, perchè è meglio per me il morire, che il vivere.
- A. E il Signore disse: Credi tu di aver ragione d'indispettirti?
- B. E Giona si parti dalla città, e si pose et a sedere da levante deita città; ed ivi at fora mò un frascalo, e siava al coperto solto di esso, per istare a vedere quel che avvenisse alla città.
  - 6. E il Signore Dio avea preparato un'ellera, la quale si altò a coprire la testa di Giona, e a fargli ombra, e custodirlo (perocchè egli era scalmonato). E fece grandis-
  - simo piaeere a Giona quell'ellera.
    7. E il Signore alla punta del di seguente mandò un vermicciuolo, che punse l'ellera, ed cila si secch.
  - 8. E noto che fu il sole, il Signore ordino, che si levare un vento endo, che abbusciava: e il sole botteva sul capo di Giona, ed ei veniva meno, e si desiderava la morte, e disse: È meglio per me il morire, che il vinere.

penilenza, tu ti saresti placato, perchè la te la misericordia prevale.

4. Credi tu di over randone ec. Notò s. Girolamo, che

6. L'rea au ai ener ragione ec. Noto a Girenano, ene il Profetta non risponde a questa interropazione del Signore, a coi suo alienzio la approva, percibè conoscendo i a chemenza del Signore, non dovea eglia titristarsi della misericordia usata da Dio verso I Nisivitt.
6. Si porti delle cirit. Dopo aversi predicato per un

5. Si porti della città. Dopo avervi predicato per un numero di giorni: ma parti prima cha fosser finiti i queranta giorni, mentre si dice, che fuori della città atava a vedere quei che di lei avvenisse.

8. Aven preparate un'ellera, ec. S. Girolamo tradusse un'ellera a imitazione degli Interpreti Greci anteriori a lul, i quali nella stessa guisa avean translatata la voce Ebres kikason, non perché ignorassero, che questa voce non significava nu'elicra, ma perché non aveano altre voce propria da scrilliulre, per essere quella nna planta non conosciuta ne da Greci, ne da Latini. I LXX in vece di ellera avena messo una zucca, e così leggevasi nell'autica versione Italica tratta da quelli. Or avvenna, ebe portala nell'Affrica la nuova traduzione de'profeti fatta da s. Girolamo, ed avendo questa incontrato il genio di molti, un Vescovn di quella provincia, facendo iesgere nelle adananze della chiesa questa versione, allorche il lettore a questo passo di Giona lesse effera, dova prima leggevasi zuccu, il popol lotto si mosse a romore per ragione della nuova voce sostituita all'antica, ed esaradosi consultati alcu ni Eberi, e questi n per mulizia, o per ignoranza, avendo detto, che l'antica versione era in vera, fu necessario di tornare all'anties iezione, se il Vescovo non volle vedersi abbandonato dal suo grecce. Tale era in certi tempi non solo la cognizione, che aveano i semplici fedeli della parola di Dio, ma ancora la religiosa sollecitudine di vederne conservata nelle cose anche men gravi tutta la integrità. Questo fatto è molto piu amplamente descritto de a. Aposlino in una lettera allo stesso s. Girolamo, Ep.

- Et dixit Dominus ad Jonam: Putasne bene irasceris tu super hedera? Et dixit: Bene irascor ego usque ad mortem.
- Et dixit Dominus: Tu doles super hederam, in qua non laborasti, neque fecisti ut cresceret: quae, sub una nocte nata est, et sub una nocte periit.
- 11. El ego non parcam Ninive civilati magnae, in qua sunt plusquam centum viginti millia hominum, qui neciunt quid sit inter dexteram, et sinistram suam, et iumenta

LXXV. Oggigiorno si crede da'datti, che l'arbusto, di cui si parla, sia quello, che chiamasi lo Levaole Palma Chrishi, ovvero ricino.

suitable to the receiver from the continuence of th

telli emissero a percierai.

Secondo l'altra sopotissone il Profetta affilitio, percibe side nalivati Nisiviti, a non credicate le use minacre, si
inquieta ancro pia, perche nella sua silizione folio giuli todice quel pieculo rebigario, ch' si itrovata all'ombra di
quella piata. E doi adi disputo, che esigi persa persorieta piata. E doi adi disputo, che esigi persa perperita piata. E doi adi disputo, che esigi persa perperita piata. E doi adi disputo, che esigi persa perperita, piata perita di perita di perita di
perita di perita di perita di perita di
perita di questo sissono vole Dio, che il Profetta gammenti, sei il Cerulore, e Signore misricordiosistimo di
tutti gli comital derorae ucua dispisarere, edotre indopia.

- Ma il Signore disse a Giona: Credi tu di aver ragione di disgnutarti per ragion di quell'eliera? E quegti disse: Mai si, che lo son disgnutato fino atla morte.
- E il Signore disse: Tu ti inquieti per l'ellera per cui non hai avalo fatica alcuna, nè ia hai falta crescere, ed è nata in una notte, e in una notte se n'è andata.
- 11. E io non averò compassione di Ninive, città grande, nella quale sono più di cento venti mita uomini, i quali non sanno discernere tratia mano destra, e ia sinistra, e gran numero di giumenti.

a distruggere una gran etità, nella quoie erano cesto reni mila persone, che non sapruno ancor discererre tralla destra mano, e la sinistra, cioe erano ancor privi, per la iceo tenera età, dell'uso della ragione. Ma le querele del Proteta rappresentano le querrie, e

la gelosia di Israele contro il popolo de'Gentiti; code di ce l'Apostolo, che gli Ebrei eras nemici al Vangelo per cagion degli stessi Gentili, non potendo patire, che senza circoncisione, senza le opere della legge, si aprisse a quegli la porta della chiesa, e non solo si agguagliassero ai figlicoli di Abramo, me andassero avanti nel regno di Dio coloro, a quali oon era dato da essi quasi akto no me, se non quello di peccatori. E le querele, e la tristerza deil Ebreo carnale crebber a dismisura, aliorchè quel ia debii pianta , all'ombra della quale trovava egli tuttora qualche conforto, voglio dire le cerimonie, e i sacrifizi le gali gli furon tolti; e distrulto il lempio, e perduto il sacerdazio, si restò l'iofelice popolo in ono stato di deso-lazione, e di disperazione. Ma con ragione può dire a isi il Signore: È egli giusto, che sia cattino il tao occhio, perch'so aon buono, e lo misericordia al popolo grunde delle nazioni convertite, quando la ostinuta durezza d Israele ha rigettata la grazia del mio Vangelo? Vedi Moll. XX.

### PREFAZIONE

## ALLA PROFEZIA DI MICHEA

Non dee confondersi questo Profeta con un altro dello siessa nome figliuolo di Jemia di eui è parlato nel libro terzo dei Re (1311, 8, 9. ee.), il quale visse ai tempi di Achab re di Israele, e di Josaphat re di Giuda, e di lui uon sappiamo la patria, e non abbiamo altra memoria. Ma il nostro Michea era di Morasthi, piccol borgo vicino a Eleutheropoli nella tribu di Giuda, come impariamo da s. Girolamo, e da Eusebio di Cesarea, e lo stesso Michea et fa sapere, ch' et profetò a' tempi di Joathan , di Achaz , e di Ezcehia regi di Gluda; e aggiungendo egli, ehe le sue profezie riguardano Samaria, e Gerusalemme (cap. i. i.), viene a farci sapere, ehe Samaria era tuttora in piedi, ed ella fu presa e distrutta l'anno sesto di Ezcehia da Salmanasar re degli Assiri. Questa ealantità di Samaria , e delle tribit di Israele è aununziata da Michea come gastigo delle empietà, e delle scetteraggini di quel popolo; ma egli nel tempo stesso si duole, che Gluda non è più saggio, ma anzi ha imitate tutte le iniquità di Samaria, onde anche a lui predice simile zcempio, e dopo avere annunziala la invasione di Seunacherib, profetizza finalmente in tal quisa: Voi, che edificate Sionne col sangue, e Gerusalemme a forza di iniquità ... per eolpa vostra Sionne sarà arata come un campo, e Gerusalemme sarà come una massa di pietre, e il monte del tempio come un'altissima selva; profezia celebre, notissima a tutta Gerusalemme, rammentata ai tempi di Geremia, quando n'era già imminente l'adempimento, e quando la ripeteva il medesimo Geremia. l'edi Jerem. xxvi. 18. Ma a Gerusalemme diede Dio la speranza delle

promesse, e queste promesse sono riconfermate dallo stesso Dio per boeca di Michea. Gerusalemme eadra, ma dopo un dato tempo risorgerà, e risorgerà quando la nemica di lei Babilonia sarà devastata; allora Gerusalemme risorgerà , allora Gerusalemme sarà città di grandissimo popolo; Gerusutemme sarà felice, e beata quando il Signore stesso sarà il suo pastore; quand' egli, mosso a pietà del suo popolo, cancellerà l peccati degli avanzi di sua eredità e adempirà le promesse fatte a' padri, liberando i figituoti per mezzo di miracoli simili a quelli , eh' ei fece nel trar quelli dalla terra di Egitto, In tal quisa Michea nei temporali avvenimenti ritrova l'occasione di adombrare i tempi del Messia, e il unovo regno del Cristo, di quel Cristo, di cui predice la nascita nella piccola Bethlekem, di quel Cristo, la cui divinità egli ei manifesta, dicendo, che in Bethiehem egli nasce come figlio di Davidde secondo la carne, ma la generazione di lui è da principio, fin dai giorni della eternità. v. 2. Quesie grandi cose, e queste grandi verità essenzialissime alla Religione Cristiana , stabilite eon tanta ehiarezza dal nostro Profeta sono degne certamente di essere con grande applienzione di cuore considerate . e ponderate da ogni Cristiano.

S. Girolumb nell'epitajio di S. Paola di se, che il sepotero di Michae vedevasi a dise, che il sepotero di Michae vedevasi a divattaj, e Sozomeno racconta, che il isogo, dov'era sepoto il corpo di tul, fu lindicato can superna rivelazione a Zebenno Fescodi Elentheropoli, regnando Tecotasio il grande. Egli è onorato come martire dalla Chiesa ai 18, di Gennaio.

### PROFEZIA

## DI MICHEA

### CAPO PRIMO

In qual tempo profetasse Michea, Minacce contro Samoria e Germalemme per la toro idolatria, Il Profeta piange ll loro estermino.

- Verbum Domini, quod factum est ad Michaeam Morasthiten, in diebus Joathan, Achaz, et Ezechiae, regum Juda: quod vidit super Samariam, et Jerusalem.
- Samariam, et Jerusalem, 2. Audite populi onnes, et attendat terra, et plenitudo eius: et sit Dominus Deus vobis in testem. Dominus de templo saneto suo.
- \* Deut. 32. 1. Isai. 1. 2.

  3. \* Quia ecce Dominus egredictur de loco
  suo, et descendet, et calcabit super excelsa
  terrae.

  4. El consumentur montes subtus cum: et
- valles scindentur sicut cera a facie ignis, et sicut aquae , quae decurrunt in praeceps.
- 8. In seciere Jacob omne istud, et in peccalis domus Israel: quod secius Jacob? nonne Samaria? et quae excelsa Judae? nonne Jerusalem?
- Et ponam Samariam quasi acervum lapidum in agro cum plantatur vinea: et detraliam in vallem lapides eius, et fundamenta eius revelabo.
- 2. Ascoltate popoli quanti voi siete, ec. A udire le giu ste quercie di Dio, e le sne minucce chiama il Profeta tutti gli uomini, e tuita la terra con tutte le creature, on-d'ella è ripiena. Vedi Deuter. xxxii. xxxiii., e Amos iv. 3. E il Signore Dio sia testimone contro di voi. Il Signo re, ebe mi ha imposto di predicare, di correggere, di sgridare I peccalori, sia testimone egli stesso, com'io ndempio l'ufficio, a cui mi chiama, e come non è mia parola, ma parola dello atreso Dio quella, che lo annunzio. 3, 4. Il Signore uscira dalla sun residenza, ec. Si dica che Dio eser fuori, e scende dal cielo, quando si muove a fare qualche nuova cosa, e maravigliosa, com'è l'atterrare repentinamente i potenti, e caipestare le grandezze della terra, e nmiliare e distruggere le superbe mo tagne, e ridurie alla condizione delle valii, che saranno anch'esse consunte; e con queste figure vuol dire ii Pro-feta, che i grandi e i piccoli, i ricchi e i poveri di Israele cadranno nella stessa rovina, percossi a un tempo da Dio. +
- 5. E donde la scelleraggine di Giacobbe, se non da Samaria 2 cc. Giacobbe la questo luogo significa le dieci triliu, Israele, le due tribu. Samaria capitale delle dieci

- Parola del Signore sopra Samaria, e Gerusalemme rivelata a Michea Morasthite a' tempi di Joalhan, di Achaz, e di Ezechia regi di Giuda.
- Ascollate popoli quanti voi siele, e ponga mente la levra, e tutto quello che in essa contiensi, e il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo tempio santo.
   Perocchè ecco, che il Signore assirà dalla sua residenza, e scenderà, e calpesterà le la sua residenza.
- grandezze della terra.

  h. E le montugne si squaglieranno sotto di lui, e le valli si consumeranno come cera di-
- lui, e le valli si eonsumeranno come cera dinanzi al fuoco j e come le acque, che seorrono per luogo declive. 3. Tullo guesto per la scelleraggine di Gla-
- cobbe, e pei peccali della casa di Israele. E donde la scelleraggine di Glacobbe, se non da Samaria? E donde i luoghi eccetsi di Giuda, se non da Gerusalemme? 6. El lo ridurrò Samaria come un mue-
- Ed lo ridurrò Samaria come un muechio di pictre in un campo, dove si pianta una vigna; e le sue pictre getterò nella valle; e scuoprirò i suoi fondamenti.

tritu, It il pincipio, e l'origine delle sodèmeggiol di Gincobè, cie dei disolatire, e di tutti mini, che vanno con essa. E Grusslemme fu quella, che direli li principio, e l'esemplo del logdit reccisi, de quali fi ber estito, e l'esemplo del logdit reccisi, de quali fi ber voticio nel litel del, Ita come in Grusslemme, e mil'intorne areuni di quali teopic reccisi, originali si dorana il vere lio, e questi fiscino tuberati talora anche del bospiencigi di Cattile, regione del mini literati tubera pincipi di quali esemplo per soni utrate in ma ilierati dividuali del, e questi erano distritti dal bono ir n, e rimessi lo perio di actatili e, quali famo la maggio partel i que s'e-

NEGO Came un mucche di pietre in un campo, deve a pienta sen origine. Nel piatari e vigno il loughi isasoni sì levano, e al mettono issienze di parte le pietre. Sameria, la superha e grandiosa Samania, vara ben pesto ridotta nde sisere un mucchio di assai, e il sassi saran gettata rella valle, che le sta ai di sotto, fatimente che ai tatta rella valle, che le sta ai di sotto, fatimente che si atta rella valle, che le sta ni di sotto, fatimente che mucchi lo, potra ercive a pinnitari una tigna. Col Figui sotto Salimanane, riv. Rey. 211. E

- 7. Et omnia sculplilia eius coneidentur, et omnes mercedes eius comburentur igne, et omnia idola eius ponam in perditionem: quia de mercediffus meretricis congregata sunt, et usque ad mercedem meretricis revertentur.
- 8. Super hoc plangam, et ululabo: vadam spoliatus, et nudus: faciam planctum velut draconum, et luctum quasi strulhionum.
- draconum, et luctum quasi strulhionum.

  9. Quia desperata est plaga eius, quia venit usque ad Judam, tetigit porlam populi mei usque ad Jerusalem.
- In Geth nolite annuntiare, lacrymis ne ploretis, in domo pulveris pulvere vos conspergite.
- 11. Et transite vobis habitalio putera, confusa ignominia: non est egressa quae habitat in exitu: planetum domus vicinae accipiet ex vobis, quae stetit sibimet;
- Quia infirmata est in bonum, quae habitat in amaritudinibus: quia descendit malum a Domino in portam Jerusalem.
- 43. Tomultus quadrigae stuporis habitanti Lachis: principium peccali est filiae Sion, quia in te inveuta auut scelera Israel.
- 8. Per questo is rospierrà, e urierà, andere spoglindo, e ispundo, e. C. Sirucciate le vesti, come si suoi les lempo di acerbo lotto, me ne andero gemendo, e urinado come il rasgoni, e come gli struzzoli. S. Girolsano didee, che l'artagoni, ciois serpenti, nell'India combattono gli elefanti, e quando si veggon periodati, gettano uria termende: degli struzzoli ancora si dice, che hanno un grido assai messo, c liquolire.
- a. La pieça di Semeria è disperato, ec. La piega di Semeria el Pricholatta, a l'empleta, e questo male quasi ortibil giangrena si offiliatio, e ai è imposemato mande di Giola, e perelo a Giodia accora arrivera l'Illagette di Citale, e perelo a Giodia accora arrivera l'Illagette i tribu da Salmannaar, poco dopo Semancherib uso successere portò la guerra, e i descinazione aella Giodea.

  Jo. Non si seppia o Gefa) ec. Pestiero simile a quelo Giocata: Non ai portà fai messe da Gefa); me si portà fai messe da Gefa); me si portà fai messe da Gefa); me si porti fai messe d
- Gloodzi: Non si porti tal suova a Geth; non si porti tal suova nelle piazze di Accolano, percèb non ne foccian festa le figliacle de Filistei, e non esultino le figlie degl'incirconcisi. Il. Reg. L. 20. Aspergeirei di polvere nella cesa di polvere. Viene a
- Aspergelevi di polvere nella casa di polvere. Viene a dire nelle vostre città, le quali ben presto saranno ridolte la polvere. Nell'Ebreo si ha: Nella casa di Aphra,

- 7. E intte le sue statue saranno spezzate, e tutte le sue mercedi saranno gettate alle fiamme, e sperderó tutti i suoi idoli, perché sutti i suoi averi zon messi insieme di mercedi di meretrice, e torneranno ad essere paga di meretrice.
- 8. Per questo io sospirerò, e urlerò, anderò spogliato, e ignudo; urlerò came i iragoni, e farò voci fiebili come lo struzzolo.
- Perchè la piaga di Samaria è disperai la, e si è siesa fino a Giuda, ha penetrato fino alla porta del popol mio, fino a Gerusalemme.
  - Fate, che ciò non si sappia a Gelh; non piangete tanio: aspergeievi di polvere neila casa di poivere.
  - 11. Vattene vergognosa di iua ignominia, o abidairice del bel puese: quella, che abita al confiui, non è partita: la casa vicina, la quale si stelle da se, averà in vol argomento di plauto;
  - Perocchè è stata impotente a far bene queltà, che abita nelle amarezze, perchè il Signore ha mandata i'affiizione alle porte di Gerusalemme.
  - 45. Allo ŝtrepito de' cocchl rimarra siupido l'abitatore di Laciús: ella fu cagion primaria di peccato per la figliuola di Sion: perchè in lei si irovarono delle scelleraggini di Israele.
- che preudent ancelte per nome di citta. Neul Jude, N. n. II. 1 Vietter evergenous di ten ignormia, a cubitativa del del parce. S. Citchiano ha qui come nel versito pretere del del parce. S. Citchiano ha qui come nel versito pretere del versito previone del consolo del legione del 
  Spaliri, inlevelencio qualta città detta noche Suphera o la 
  Spaliri, inlevelencio qualta città detta noche Suphera o leSuphera nalla Callella, Ma. a. Circhiano ha credata Indicata così pure il Callello. Ma. a. Circhiano ha credata Indicace così pure il Callelo (a versanelle Sanaria, e il I poire di 
  Sanaria mell'assono lode di gran vagleraz. Vallence 
  che noderal bon preudo in beliavito, igunda, e careca di 
  quantità o il chia, e finnosi Sanaria. Con Ostifica, chessi di 
  Spalino del controlo del preudo del 
  Spaliri del Callello del 
  Spaliri del Callello del 
  Spaliri del Callello del 
  Spaliri del 
  Spali
- victoria, cue distila di coiglia. Un'etto i questa, cue disvictoria cue di cui di cu
- ope nome all citis (a not pero ignosts), everyop is pare visions, aquain de older ammendation in geneto verselon. In the citis of the c
  - 13. Rimarra stupedo l'abitatare di Lachis. Sennacherih

- th. Propterea dabit emissarios super hereditatem Geth: domus mendacii in deceptionem
- regibus Israel.

  18. Adhuc heredem adducam tibi quae habitas in Marcsa; usque ad Odollam veniet glo-
- ria tsrael.

  16. Decalvare, et tondere super filios deliciarum tuarum: dilata calvitium tuum sicut aquila: quoniam captivi ducti sunt ex te.
  - mossa la guerra a Ezcebia verrà ad assediare la città di Lachia, la quale sara in terrore e scompiglio al romore di gran namero di cocchi, cici il re Assiro ha con se. Vedi IV. Rep. XVIII. Il Profela soggiugar, che Lachia ben si merita di essere la prima a sentire il force di nemici, percibè questa città fu la prima ad abbracciare l'idolatria di bracle, cicò il culto di Bao.
- di Israele, cioè il culto di Bahl.

  14. Per questo ella spedirà ec. Lachis, ovvero la figlia
  di Sion spedirà ambasciadori a Geth per chieder soccorso, ma inulimente, perchè ta easa di Geth, e i Fillstei
- gabbaron sempre, e gabberanno i re d'Israele.

  18. Lo meneró norce un aucor padrone o fe, o obitatrec di Marcan ce. Nell'Ebreo è una alinione e del nome di erede, ovver padrona, e del nome della cilità di Mareas. Tu cambierat di padrone, o Marea, perche sarai
  soggiogata dall'Assiro. Maresa era distanta poche miglis
  da lachia.
- Fino a Odollam arriverà la gloria di Jerocle. Odollam ciltà distante circa dirci miglia da Elemberopoli per testimonianza di Esasebio, e di s. Girolamo; a questo s. Doltore crede, che in questo imogo ia voce gioria sia posta nel suo contrario, ciole per l'infamia, dissonre e., La voce

- 4h. Per questo ella spedtrà emissari alla casa di Geth, casa di menzogna, da cui saranno gabbati i re di Israele.
- 15. 1o menerò ancora un nuovo padrone a te, o abitatrice di Maresa: fino a Odollam arriverà la gloria di Israele.
- am arrivera a goria a reacea.

  16. Strappalt i capelli, e tosati a motivo
  de' cari tuoi figliuoli: levali tutti i peli come aquila, perchè i tuoi sono menati in ischlaviti.
- Ebera può significar tanto la gioria, come il peso, e la gravezza; onde il senso sarà: l'infamila, ovvero il peso de flagelli del Signore giungerà, e al fara sentire fino a Odollam, che sarà desolata da Sennacherib, come fu desolalo il parse di Iranie. Non abbiamo nella storia lumi sufficienti per intendere molte particolarita, le quali sono sufficienti per intendere molte particolarita, le quali sono
- accennate come di faga dai profeti. 16. Stroppati i copelli . . . levati tutti i peli com' aqui-Ia, perché ec. Nel duojo era cosa solita di radersi, o strapparsi i capelli, e il Profeta parlando a Samaria, dice che cila si strappi i capelli nella perdita di tutti i suoi figil, uccisi, o condotti in ischiavilù ; e soggiunge (per din strare la grandezza de'mall, che cila dec piangerr), che ella si sveila fino all'nilimo pelo, com'aquila, che grita tutte le sue penne, perocché così sarà ella spogliata di tutti i suci cittadini. L'aquita quando muta le penne diventa tanto debole, e timida, che va a nascondersi, e ben tungi dal pensare a far preda con facilità vien presa dal enceintori. Cosi Samaria si resterà senza forze , vita, quando Salmanasar avendola espuenata a falta vuota de' suoi abitatori, la ridurrà ad essere un mucchio di pietre. Vedi Teodor.

### CAPO SECONDO

Ingiustizia, e scelleraggini di Israele, delle quali sarà punito ben presto colla caltività. Gli avanzi saranna riunili e salvati.

- Vae qui eogitatis inutile, et operamini malum in cubilibus vestris: in luce matutina faciunt illud, quoniam contra Deum est manus corum.
- Et concupierunt agros, et violenter tulerunt, et rapuerunt domos: et calumniabantur virum, et domum eius; virum et hereditatem eins.
- tdeiren haec dieit Dominus: Ecce ego cogito super familiam islam malum: unde non auferetis colla vestra, et non ambulabitis superbi, quoniam tempus pessinum est.
- A. In die illa sumetur super vos parabola, et cantabitur canticum cum suavitate, dicentium: Depopulatione vastati sumus: pars po-
- 1. France alle invilitità. E qui una figura concrata altre volle, per coi dietei il meno, e si intende il più. Caul a vol. che siete tutti intenia come, che non vi porternano utile vereno, ma ana vi I faramo det male, e male grande i gual a vol., che ne' votati icili non pessate tundo artipostre, quanto a recuire relati, linguita, oppresario di la composita di la composita di la constanta di siri citti, lo eseguita subito che il giorno e venuto, e non considerate, che vol u la pigilare contre Bio, e il vostra possanza volete far prosu contro di iui medesimo. Pella seconda parte di verevitu il Profeti passe dalla

- 1. Guai a voi, che pensate alle inutilità, e ne vostri telli divisate cose malvage: e le eseguiseono eostoro alla luee del mattino,
- perehè si son fatti contro Dio.

  2. E desiderarono i poderi, e se gli usurparono con violenza, e invasero le case; e calumniarono questo per aver la sua casa,
- e quell'altro per le sue possessioni.

  5. Per questo così dice il Signore: Ecco, che lo penso a mandare sciagure sopra questa famiglia, dalle quali voi non potrete sottrarvi, e non commigerete viù altieri, per-
- chè quel tempo è cattivissimo. h. In quel giorno sarà composta sopra di voi una parabola, e si canterà questa fiebile conzona, e dirassi: Noi siamo stati saccheg-
- seconda persona alla terza, passaggio, che ha molta forza.

  3. Quel tempo è callivissimo. Cioè sarà tempo caltivis
  - simo, pieno di calamiti.

    4. Sari composta sopra di rei usa parrebela, re. Abbiamo reduto altre volte simili cantici di tulto fatti diai
    profeti sopra fa fusire calamiti di questo o di quella
    nazione; argomento grande della infainibile certezza della
    loro predificato, certezza, per cui considerando e come
    già verificate, piangono, e deptorano la sciagura di quel,
    te le meritarono, La voce poresho significate in questo

puli mei commutata est: quomodo recedet a me, eum revertatur, qui regiones nostras divi-

- 8. Propter hoc non crit tibi miltens funiculum sortis in coetu Domini.
- 6. Ne loquamini loquentes : Non stillabil super istos; non comprehendet confusio.
- 7. Dicit donus Jacob : Numquid abbreviatus est spiritus Domini, aut tales sunt cogilationes cius? Nonne verba mea bona sunt eum eo, qui recte graditur?
- 8. Et c contrario populus meus in adversarium consurrexit: desuper tunica pallium sustulistis: et eos, qui transibant simpliciter convertistis in bellum.
- 9. Mulieres populi mei iecistis de domo deliciarum suarum, a parvulis earum tulistis laudem meam in perpeluum.
- 10. Surgite et ite, quia non habetis hie requiem: propter immunditiam eius corrumpetur putredine pessima.
- 11. Ulinam non essem vir habens spiritum, et mendacium potius loquerer; stillabo tibi in vinum, et in ebrietatem : et erit super quem stillatur populus iste.
- 12. Congregatione congregabo Jacob totum le: in unum conducam reliquias Israel, pari-

luogo una grave, malinconiosa lamentazione, un cantico

Il retaggio del popol mia ha cazgiato (di padrone): me si ritirerà colui da me, ec. Si canterà adunque a Samazia, a nel popolo delle dieci tribu questo cantico di do lore: la parte, la porzione, il relaggio assegnato già da Dio stesso al popolo di Samaria , noo è piu nostro retag-gio. Come mai i falsi profeli mi hann'eglino detto, cha l'Assiro sarebbe vennto, ma avrebbe aucor dato indictro, lasciando della nostra terra a noi il dominio, mentre ecco, che torna nei paese l'Assiro conducendo molta gente di diverse nazioni, a cui dividerà i lerreni, che eran nosiri? È noto, come i re d'Assiria mandarono i Cuthel, e oftre genti ad abitar la Samaria. IV. Reg. XVII. 24.

b. Per questo lu non ovrai chi minuri ec. Son taltora parole dei cantico, nelle quali la infelice Samaria parie do a se stessa dice: Tu adunque non avral chi divida (misurando colla corda) le porzioni al popol luo, al popoio del Signore : viene a dire : questa terra data già da Dio al popolo di Israele non tornera mai piu in potere dello stesso popolo, ne ad esso sarà nuovamente divisa, come lo fu ai tempi di Giosue, perche gli Israeliti menait schiavi, a dispersi pell' Assiria, non lorneranno mal piu in questo parse. Finisce qui il cantico di duolo.

6. Nan istate a far tante parole; etle non cadronno sopra costoro, ec. O Michea, o profeti dal Signore, non istate a pariar tanto, e si sovente a Israele de futuri suoi mali: le vostre predizioni non il bagneranno qual pioggia ulile, e saiutifera, ne vergogna, e pentimento il prende-ra delle accileraggini, per le quali si accumulano tesoro d'ira pei giorno del Signore.

7, 3. E egli forse abbreviato lo spirito del Signore, e

son eglino ec. Dicono gli Israeliti : Lo Spirito del Signore, spirito di carità, e di bontà è egli onzidi ristretto, dive nuto angusto, e diverso da quel che era una volta? E può egli esser vero, che Dio oggidi non pensi, se

gtatt, e desolați: tl retaggio del popol mio ha eanyiato ( di padrone ): come si ritirerà eolut da me, mentre ritorna ehi dividerà i nostri terreni?

8. Per questo tu non avraí eht misuri colla eorda le porzioni all' adunanza dei Sianore. 6. Non istate a far tante parole: elie non cadranno sopra costoro, ne vergogna li prenderà.

La casa di Giacobbe va dicendo : E 7. egit forse abbreviato lo sptrito del Signore, o son' eglino tali i suot pensieri? Ma non parlo to con bentgnità a quelli, che camminano nella rettitudine?

8. Ma per lo contrarto il mio popolo ha alzata bandiera di nemieo: voi avete rubato e tonaca, e mantello; e queili, che passavano senza far male, gli avete costretti a far

9. Le donne del popol mlo discaeciaste daile case, dove viveano contente: e a' loro pargoletti ehiudeste la bocca, perché non mi lodasser mai più.

10. Alzatevi, e partite; perocehè non è qui

vostra requie : perché questa terra è renduta immonda, e corroita da orrenda putredine. 11. Fossi io un uomo, che non avessi lo

spirito, e piutiosto dicessi io la buaia. Io verserò a te vino ed ebbrezza: e questo vino su quesio stesso popolo si verserà. 12. Io ti ragunerò tulto insieme, o Gia-

cobbe; rimetierò tusieme le reliquie di Israe-

non ad affliggere, e flagellare il suo popolo? Ma Dio risponde, che buono, e misericordioso egli è co' buoni : co'ribeili poi , e eo'cattivi non può egli esser buono; or Israele aizò già tempo bandiera di ribellione, e a Dio stesso intimò sacrilega guerra.

Voi avete rubuto e tonaca, e mantello; e quelli, che passovano ec. Voi siele stail erudeli contro i vosiri fratelli, rubando loro anche le sole vesti, che aveano da coprirst, e assalendo gli nomini migliori, e più paeifici, gli avete costretti a combattere per difendersi dalle vostre violenze. 9. Le donne del popol mio discacciaste ec. Ripudiavate

anche senza ragione le vostre mogli , cacciandole dalle vostre case, dove viveano contente, onde a' loro figliuoli desta occasione non di celebrare is mie lodi, come sareb-be avvenuto, se in una famiglia concorde fossero stati educati, ma di gridar vendelta contro di voi per la erudeltà usata verso le povere madri loro.

 Alzatevi, e partite; ec. Inquieti, inriolanti, come voi siete, non meritate di abitare in questa terra, terra data da Dio a' padri vostri, come luogo di lore riposo: questa terra Inondata dalle scelleraggini, onde voi la contaminale, non può piu soffrirsi, e vi rigetta.

11. Fossi io un nomo, che non ovessi lo spirito, ec-Non fossi lo vero Profeta del Signore, fossero le mie parole non oracoli del Signore, ma investioni e menzogne; a fosse falso tutto nuello, eli lo predico dell'estreno miserie, nelle quali si perdera Israele.

la verserò o te vina ed ebbrezza. lo , come ministro del Signore ti presento il callee dell' ira del Signore, calice pieno di vino potente, che ti dara alla testa, e ti inebrierà, e di questo vino lo ne verserò a le, perché lu ne bevn. Si, dico lo, di questo vino berà questo popolo, a non sol ne bera, ma si versera sopra di lui il o calice delle vendette, e de' flagella del Signore

12, 13. Io ti regunero tutta insume, o Giacobbe; ec.

ter ponam illum quasi gregem in ovili, quasi pecus in medio caufarum, tumuftuabontur a multitudine hominum.

13. Ascendet enim pandens iter ante eos: divident, et transibunt portam, et ingredientur per eam, et transibit rex eorum coram eis, et Dominus in capite eorum.

Ecco uso profesta, lá qualer non pao assolutamente intenderad di tratte carnale, perceche como potrebbe dirsi, che il Signore erune Italio inscene Giacobbe quando miscoreo degli Zerde dalla catilità soloto la condella di non totero degli Zerde dalla catilità soloto la condella di recono conte Giuder? Me ID Profesta vede un altro riserro roco ceita Giuder? Me ID Profesta vede un altro riserro del Izrada, che anter riscroro piene di comuni letita, e naria altone, quando tetti gili Expeti, cliventul vedi Izrada, che achieva con contenta del profesio del respecta del professa del contenta del respecta del sua chesa, e c'utilo l'imperie sextà alabeto. In

ie, io porrò come in un ovile, come in un branco di pecore, nell' ovile la moltitudine della gente cagionerà del tunullo;

detta gente cagionerà del tumulto; 13. Imperocche anderà innanzi a toro colut, che aure la strada; sforzeranno la por-

la, e la passeranno, ed entreranno dentro; e il loro re passerà davanti a loro, e il Signore alla testa di essi.

qual cosa el ademptes alta fine de l'empi (Vydi Rom. 1).

S. Li licia Tancale avra l'usopo est' unico oviri governato da un solo pastore, cioè da Crésto. La motitura con la compania de la compania de la compania de tramunito, el 1900 pastore sur la marcale de la compania de loro la strada cola sua grazia, e romprende la porta della corce, in cui gialevano encharia violto podestà del demonio, corcerno, in cui gialevano encharia violto podestà del demonio, compania della compania della considerazione della mistale del considerazione del considerazione del mistale Gernalemme, gridati dai toro, e principio di lor salote.

### CAPO TERZO

## Per i peccati de' principi, de' giudici, de' fatsi profeti, e de' sacerdoti, Dio terribilmente punirà il popolo di Israele, a distruggerà Gerusalemme.

- Et dixi: Audite principes Jacob, et duces domus Israel: Numquid non vestrum est scire iudiclum?
- Qui odio habelis bonum, et diligitis maium: qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis, et carnem eorum desuper ossibus eorum.
- 5. Qui comederunt carnem populi mei, et pellem eorum desuper excoriaverunt: et ossa corum confregerunt, et conelderunt sicut in febete, et quasi carnem in medio ollae.
- Tune clamabunt ad Dominum, et nou eraudiet eos; et abscoudet faciem suam ab eis in tempore illo, sicut nequiter egerunt in adinventioulbus suis.
- B. Hacc dicit Dominus super Prophetas, qui seducunt populum meum: qoi mordent dentibus suis, et praedicant pacem: et si quis uon dederit iu ore eorum qnipplam, sanctificant super eum praellum.
- Propterea nox vobis pro visione erit, et tenebrae vobis pro divinatione: et occumbet sol super Prophetas, et obtenebrabitur super cos dies.
- 1, 2. Principi di Giocobie, a sui carporioni dello casa d'irraretic en l'approjați di Giocobie sono I grandi difi-died tricl, (rapocioni della inasa d'irraretic sono I grandi del-died tricl, (rapocioni della inasa d'irraretic sono I grandi del-died tricl, (rapocioni della inasa d'irraretic sono I grandi della districtura del propositi del la companio della companio della companio della companio della companio della companio della sopre va la cella citta della sopre la companio della companio l'accompanio della companio della

- E io dissi: Ascoltale, o principi di Giacobbe, e voi caporioni della casa di Israele: Non apportien' egli a voi il sapere quel che è giusta?
- Or voi odiate il bene, e amaie il male: voi strappate violentemente la pelle da dosso atla gente, e la carne di sopra te loro ossa.
- Costoro si mangiano la carne del popoi mío, e lo scorticano, e gli tribbiano le ossa, e lo fanno in pezzi come le carni da mettersi nella caldaia, o nella pignatta.
- b. Alzeranno un di le strida al Signore, ed ei non li esaudirà, e ad essi nasconderà la sua faccia in quel tempo, come eglino hanno indegnamente operato secondo i loro
- B. Queste cose dice il Signore contro i profeti, che seducono il mio popolo, i quali mordono co' loro denti, e predicano pace: e se uno non melte loro niente in bocca, gli muovono una guerra santa.
  - Per questo in cambio della visione avrete buio, e lenebre in vece di rivelazioni: il sole tramonterà per questi profett, e ti glorno si oscurerà per essi.
  - no delle vendette di Dio coo alle grida lo lovochezanno, ma ioutlimente.
  - b. Mordone co' loro derul, e predicano pare. Visera dire, se hanno da mociere, se é dato loro da modrer co' loro derol, se è dato loro da mordere co' loro deol, se è dato loro da mondare co' loro deol, e se è dato loro da mondare, annonatiano la pore, predicitano, e premiettono opial brea e da loro de' doci; e pet conterrio si dichiarano ornici di chi loro de doci, e pet conterrio si dichiarano ornici di chi anti contento della predicita per della contento cono. Ce nono fa siliand de' predict, è predicti finano guerra, nascondendo sotto il mento della predi le mannie dalla loro varattia.
  - 6. In cambio della visione avrete buio, e tenebre ec. Le vostre visioni, le vostre predizioni erano predizioni

- 7. Et confundentur qui vident visiones, et confundentur divini, et operient omnes vultus suos, qoia non est responsum Dei.
- 8. Veruntameo ego repletus sum fortitudine spiritus Domini, iudicio, et virtute: ut annuntiem Jacob scelus soum, et tsrael peccatum suum.
- 9. Audite hoc principes domus Jacob, et iudices domus Israel: quia abominamini iudicium, et omnia recta pervertitis:
- 40. Ooi aedificatis Sion in sangoinibos, et Jerusalem in joiquitate.
- 11. Principes eius in muneribus iudicabant, et sacerdotes eius in mercede docebant, et prophetae eius in pecunia divinabant: et super Dominum requiescebant, dicentes: Numquid non Dominus in medio nostrum? non venient super nos mala.
- \* Exech. 22. 27. Soph. 5. 5. 12. Propter hoc, causa vestri, \* Sion quasi ager arabitor, et Jerusalem quasi acervus lapidum erit, et mons templi in excelsa silva-\* Jer. 26. 48. rum.
- di pace, di felicità, di giorni lieli per vol, a pel popolo: e voi non vedrete se non bujo, e tenebre di orrende afflizioni: tramonterà il sole per vol, e non rinascerà, e tenebrosa sara per voi la luce stessa del giorno. Vedi Jerem.
- X. 9. Amos. VIII. 9. 7. E si copriranno la faccia. Cominceranno allora a vergognarsi della impudenza, o della lemerità, con cui spacciavano per oracoli di Dio ie loro menzogne, e ai copriranno li volto per la vergogna
- 8. Ma io sono stato ripieno dello spirito forte del Signore, ec. Contrappone al faisi profeti se stesso, o dice, che egli è stato ripieno di quello spirito forte, di cui ha bisogno il vero Profeta, è stato ripieno di amore della siustizia, a di costanza per pariare liberamente al popolo delle sue lolquita, e sgridarlo e riprenderlo.
- 10. Foi, che edificate Sionne col sangue, ec. Voi, che ornate, abbeliite Sionne colle ricchezza acquistate a forza di opprimere, e scorticare i poveri, vi fata superbe case, ed editizi la Gerusalemme col denaro, che è frutto dello vostre iniquita.
- 11. Giudicano in grazia de regali. È grande inginstizia in un giudice, primo il vendere le sue sentenza; secondo il pronuociarle senza badare a quello, che è giusto, ma a quello che è piu fruttuoso pel medesimo giu-dice, onde si assolverà li reo, a si condannerà l'inno-
- I suoi sacerdoli predicano per gundagno, ec. E non redicherebbero, se non ne ritraessero utilità: perocchè non alla giorie di Dio sono intesi , ne al bene delle ani-

- 7. E saranno svergognati costoro, che vedon visioni, e saranno svergognati questi indovinatori; e si copriranno la faccia, perché le loro risposte non sono di Dio.
- 8. Ma lo sono stato ripieno dello spirito forte del Signore, di giustizia, e di costanza per annunziare a Giacobbe le sue scelleraggini , e a Israele il suo peccato.
- 9. Ascollate queste core , o principi della casa di Giacobbe, e voi giudici della casa di Israele: voi che avete in abbominazione la giustizia, e sovvertite ogni equità:
- 10. Voi, che edificate Sionne col sangue, e Gerusalemme a forza di iniquità.
- 11. I suoi principi giudicano in grazla dei regall, s i suol sacerdoll predicano per quadagno, e i suoi profeti profetizzano per danaro, e si riposano nel Signore, e dicono: Non è egli il Signore in mezzo a noi? non verrà sopra di noi verun male.
- 12. Per questo, per colpa vostra, Sionne sarà arala come un campo, e Gerusalemme sarà quasi una massa di pietre, e il monte del tempio quasi un' attissima selva.
- me, ma al loro interesse. È giusto, che chi serve ali'el-tare, viva dell'allare: ma è orribile abuso del ministero l'aver per fine nell'esercizio di esso i soli umani a tempo-
- E si riposano nel Signore. E questi avari socerdoti, e profeti, contenti di loro stessi, quando avean faiti buo-ni guadagni, si mostravano tutti pieni di fidanza nei Signore: e dicevano: Dio è con noi; non verrà male alcuno sopra di noi. Così questi sciagurati a il popolo lagan-navano, e se stessi con tale iniquissimo pressuziono.
- 12. Sion sera erate come un cempo, ec. Questa si forte, e si chiara profezia di Michea fe rammentata di poi 'da' seolori de' Giudei , quando i cattivi saccrdoti, e i fal-si profeti volcao far morire Geremia , cho prediceva le stesse cose intorno alla citta e al tempio. XXVI. 6. 18. Ed è certo, che tanto Miebea, come Gere mia, predissero la distruzione di Gerusalemme, e del templo, che segui per mano de Caldei, beaché qualche antico Scrittore abbie pensato, che le perole di Michea debban piuttosto inteodersi dell'uitimo eccidio di quelia citta per opera de Romani : ma como al é detto altre volte, la prima rovina fu figura della seconda, e in questa le, la prima rovina fu figura della seconda, e in questa seconda piu pienamente, e perfettamente fin adempituto a danno di quella nazione tutto quel ebe leggesi della prima, Ed è particolarmente de notare, che tanto la prima, come la seconda, ebbe per cugione principalisalma l'ava-ritia o l'iniquità de'cattivi sacerdoti, e di quelli ebe a ome di Dio parlavano al popolo, e lo seducevano. Vedi Eusebio Demonstr. Evang. 11b. viii. 8.

### CAPO QUARTO

- Il monte di Sion, figura della Chiesa di Cristo, alla quale si uniranno molte nazioni. Felicità di Sionne liberata dalla sua cattività: i zuoi nemici sarunno puniti severamente.
- 1. " Et erit: to novissiou dierum erit mons donus Domini praeparatus in vertice montium, nl ll monte della casa del Signore sarà fondato et sublimis super colles, et fluent ad eum po- sulla cima de' monti, e si alzerà sopra i colli, puli.
- 1. Ma egli avverrà, che alla fine de' gior-\* Isai. 2. 2. e là correranno in gran numero i popoli.
- 1. Ma egli aucerra, che alla jine de giorni ec. Abbiam nuova legge sono detti ullimi tempi, fine dei giorni , per-veduto gia altre votte, come i tempi dei Messia, a della che al Messia, e alla nuova legge non succedera ne al-

- 2. Et properabunt genles muitae, et dicent: Venite, ascendamus ad montem Domini, et ad domum Dei Jacob: et docebit nos de viis-suis et ibimus in semitis eius: quia de Sion egredictur lex, et verbum Domini de Jerusalem.
- 5. Et iudicabit inter populos multos; et corripiet gentes fortes usque in longinquum: et concident gladios suos in vomeres, et baslas suas in ligones: non sumet gens adversus gentem gladium: et non discent ultra belligerare.
- 4. Et sedebit vir sublus vitem suam, et subtus ficum suam, et non erit qui deterreat : quia os Domini exercituum locutum est.
- 8. Quia omnes populi ambulabunt unusquisque in nomine dei sui : nos autem ambulabimus in nomine Domini Dei nostri in aeternum, et ultra:
  - 6. In die iila, dieit Dominus, congregabo

tra legge, në nuovo legislatore, come all'antica trage succede la nuova, e la antica succede alla legge di natura; e gli stessi tempt det Messia furon gli ultimi della Sinagoga rigettata da Dio, e condannata all'esterminio in pena del rifinto del suo Messia. Miehea adunque secondo l'uso del profeti di mescolare ai tristi annunzi delle sciagure di Isracie la consolazione delle promesse riguardanti il Messia, dopo aver detto, che Sionne sara arata come un campo, e Gerusalemme ridotta in una massa di pietre , viene adesso a descrivere grandiosamente la leiicità della nuova spirituale Sionne, alla quale concorreranno, non i soli Gludei, ma tutte le genti. Dice adur que, che negli uitimi tempi it monie, soi quale sarà edi-ficata la casa del Simone. cata la casa del Signore, sarà fondalo sulla velta de monti, e la sua altezza sorpasserà tutti i colli, e vnoi dire, ehe la chiesa di Cristo, la quale chbe suo cominciament to, e, per cost dire, sua culls in Sionne, colla sublimità, e santità di sua dottrina sorpasserà tutto quello, che si insegno o nelle scuole de Filosofi, o nelle sinagoghe de'Gludel, ed elta a se tirerà i popoli, e le nazioni pie ne di ammirazione ai vedere le prerogative e le doti altissime, onde questa sposa di Cristo sarà ornata, e arriechita dal cielo.

Do Sionne servit de legge, et. Do Sionne avri principo plo in mora legge, e da Gerusalemme et spanefer la parola del Signore, perché da quel longo all'Apodoli, recperante del proposition del proposition del propositione de le guell la tessa parche di salute. Del rimanerate queste parole: perché de Sionne ce possono intendenci como detcentina o correr sita Chiesa, o vevez como dette dallo stesso Profeta, elle predice come da Sionne verzi la montagge, e la Sionne avez piersolpo la muon Chiesa. Vesur profesa de la come avez piersolpo la muon Chiesa.

 E giudicherá molti popoli, cc. Giudicare vnol dir regnare, secondo l'uso delle Scritture. Il Dio di Giacobbe

- 2. E a lei correranno in fretta moite genti, e diranno: Venite, andiamo al monte della casa del Siguore, alla casa del Dio di Giacobbe, ed agli el insegnerà le sue vie, e noi seguiremo i suoi sentieri: percebè da Sionne uscirà la legge, e la parola del Sionne da Gerusalemme.
- 5. E giudichera molti popoli, e correggera nazioni potenti, ancor rimote; ed elle spezzeranno le spade per farne de' vomeri, e te aste per farne delle vanghe: non impugnaranno la spada un popolo contra l'altro, c
- non istudieranno più il mestiere dell'armi.

  h. E ciascuno sederà sotto la sua vite, e
  sotto il suo fico senza aver timore di alcuno, perchè il Signore degli eserciti di sua
  bocca ha parlato;
- 8. Perocchè tutti i popoli cammineranno ciascuno nel nome del suo dio; ma noi cammineremo nel nome del Signore Dio nostro in eterno, e di là dell'eterno.
  - 6. In quel giorno, dice il Signore, io riu-

regnerà sopra molti popoli, e correggerà te nazioni ancor più rimote, pargandote dagli errori, e dalle prave opinioni, e da vizi, ne' quati erano immerne, condacendole alla cognizione dei vero, e all'amore dei bene, e della virtò.

Spezzenamo le spode per farme de 'nomeri, ec. Fondaindo la nouva tegne nell'amore, per cui ella si ademple, come dice l'Apostolo, il Cristo torra da cuori degli uonini la fercota, a la mutui odi le tel discordie, e inspireria loro sentimenti di nramciti, a di pace, della quat poecenloro sentimenti di nramciti, a di pace, della quat poecenloro sentimenti di nramciti di cui godea tutto to orbesto. Romano allorchè venne Cristo sopra la terra. Vedi Josia JUVI, Jeef. III.

4. E ciaceuso sederá sotta la ma vite, ec. Questa maniera di proverbio spiega annora il senilimento del verso precedente. Vedi I. Machola. Xvi. 12., ili. Reg. 1v. 2b. Perché il Signore...di sua bocca ha partato. Perchè te promesse del Signore sono veraet, e per lui è la stessa cona il dire, e il fare.

5. Perocché tutti i popoli ec. Se gli altri popoli hanno seguito ciascuno il loro dio, o piuttosto il loro errore, poi Fedeli, noi Cristiani arguiremo li Signore Dio nostro per tutti i secoli, e di la ancora da totti i secoli, Michea parla di se, e di totti i Giudei pii, a fedeli, come appartenenti alla Cristinua società, mediante la fede a la speranza nel Cristo venturo, come per lo contrario (dice s-Agostino ) al vecebio Testamento appartengono, e di esso tono figliuoli quegli nomini, che credono in Cristo, ma la legge osservano per effetto di timore servile: perocchè sesto timor carnale, e la capidità li fa servi, questo timor carnate, e su caprone la fede, e la speranza, e la carità Evangelica fa nomini liberi. Quelli poi che sono sotto la grazia, e sono dallo spirita vivificati, la legge osservano mediante la fede, che opera per la dilezione, salla spernaza de'beni non temporali, ma eterni, credendo speciolmente nel Media-tore, per cai non dubitano potersi toro somministrare la apirito di grazia per fare il bene, e potersi der loro il perdono, quando vengano a peccare. Questi al naovo Testamento oppartengono come figli della promessa, generali da Dio Padre, e di libera madre. Di tal sorta fnrono initi gli antichi giusti, e lo stesso Mosé ministro del vecchio Testamento, erede del auovo; perocché della stessa fede vissero di cui noi pur viviamo, la incarnazione , e passione , e resurrezione fatura di Cristo credendo, ta quate noi crediamo qui ovvennto, Cont. duas Ed. Pe Sag. 111. 4.

6. Ia rismirò (succo) colci, che zappiceva, ec. Questa donna, cise zoppicava da due parti, volgendosi ora verso il suo Dio, e ora verso Baal, la qual donna fu perciò rilemme.

claudicantem: et eaur, quam eiereram, colligam, et quam affixeram:

- 7. \* Et ponam claudicantem in reliquias : et eam , quae laboraverat in genlem robustam:† et regnabit Dominus super cos in monte Sion, ex hoc nune et naque in aeternum.
- ex boc name et usque in aeternum.

  \* Soph. 3. 19. † Dan. 7. 14. Luc. t. 32.

  8. Et in turris gregis nebulosa filiae Sion
  usque ad te veniet: et veniet potestas prims.
- 9. Nuuc quare mocrore contraheris? numquid rex non est tibi, aut consiliarius tuus periit, quia comprehendit te dolor sieut partu-

regnum filiae Jerusalem.

- rientem?

  10. Dole, et satage filia Sion quasi parturiena: quia nune egredieris de civitate, et hahitabis in regione, et venies usque ad Babylonem: ibi liberaberis, ibi redimet te Dominus de manu inimicorum tuorum.
- it. Et nunc congregatae sunt super te gentes multae, quae dicunt: Lapidetur: et aspicial in Siou oculus noster.
- 42. Ipsi autem non eognoverunt cogitationes Domini, et non intellegerun eonsihum eius; quia congregavit eos quasi foenum areae.
  43. Surge et tritura filia Sion; quia cornu
- tuum ponam ferreum, et ungulas tuas ponam podiata, a percossa severamente da Dio, questa donna, che Dio riunirà seco alla venuta del Cristo ella è la Sinaspoa, come meglio accora apparisca da quel che se-
- 7. E a lei, che zoppicava, darè deali avanzi. Di questa donna infelice salverò la reliquie, e a lei che è stata in affanni (o come l'Ebreo porta, è stala espuisa), a lei daro de' figliuoli , che formeranno oa popolo di fortissimi e invitti campioni della frde : e tali furono quelle molle miglinia di Ebrei (Atti xxi. 22.) de quali si formò la prima Chiesa in Gerusalemme; e particolarmente gli Aj atoli , e gli uomini Apostolici di quella nazione, dottori , a domatori del mondo. S. Girolamo crede, che quando il profeta da a que figli della zoppicante, e della ripodiata il titolo di gente robusto, vogita alludere alla sovru-mana fortezza dei martiri, i quali non polerono esser vinti ne dalla spada, ne dai faoco, ne da tutti I tormenti. Cost il Signore regnerà e sopra le molte nazioni, e sepra gli avanzi della zoppicante, a della ripudiata, regnera la Sion, cloe nella Chiesa di quelle grati composta, e di questi avanzi, vi regnerà dal tempo presente fino a totta la futura eternità: perocché l'impero di Cristo, che co-mincia nel tempo d'adesso sopra la Chiesa militate, dura per tutti i secoli sopra la Chiesa rionita con lui ne'cieli.
- s. É fu terre del giogne coliquanes, figitande di Sim, ec. Dass II Problem, che il Bignor reparen in Simon v. 7. c dio eggl spiega più ampliamente dievado i O figliosio. Le conservation del proposition del conservation del cons
  - n, to. Perché adesso ti raggrinzi per la tristezza i for-
  - Burna Val. II.

- nirò (meco) colei, che zoppicava, e richiamerò colei, che era stata espulsa, e umiliata da me: 7. E a lei, che zoppicava, darò degli a-
- vanzi, e di tei, che era stata in affanni, ne farò una nazione robusta, e sopra di loro regnerà il Signore nel monte di Sion, da questo punto fino all'eternità.
- 8. E tu torre del gregge caliginosa, figliuola di Sion, fino a te verrà, verrà il primo impero, il regno della figlinola di Gerusa-
- Perchè adesso ti raggrinzi per la tristezza? forse non hai tu re, od è mancuto il tuo consigliere, onde il dolore ti strazia
- come una partoriente?

  10. Soffri, ed affannati, a figliuola di Sion,
  come una donna di parto; perocché adesso
  tu n'anderal dalla cittò, e abiterai in altro
  paese, e passerai fino a Babilonia: ivi sarai
  liberata, ivi ti riscotterà il Signote dalle mu-
- ni de'tuoi nemici. 11. Ma adesso si son radunate contro te molte genti, le quali dicono: Sia lapidata costei, e i nostri occhi veggano la rovina di
- Sion.

  12. Ma a costoro sono ignoti i disegni del Signore, e non conozcono i suoi consegni, ed
- ei gli ha ragunati come nell'aia la paglia. 13. Sorgi, figliuola di Sion, e tribbia: perocchè io darò a le corno di ferro, e unghic
- as non Ani iu rr., ec. E adesso, o Grauslemure, perche in abandoni alla tristezza, mentre tal Re, e. tal Consigliere tu aspetti? Ti sarras tolli il too re, a i tool principil rei un aspetti? Ti sarras tolli il too re, a i tool principi cin andersia Babilonia; med lis farotti torrare, a. dipol on re potentissimo, e un sapiratissimo consigliere di Sarri da de me Questo re, e questo consigliere dil è il Messia detto Angelo del gran consigliere dal Sarrado il LAS.
- Tutto questo, come quello che segue fino alla lior dei capitolo, può anche intendersi come detto dal Procita al la chiesa di Cruito, affilta cruzderimente e primi tempi dalle persecuzioni dei remici della Prote. Patti ami di processi della non il abbandonera siannasi, nel il priverà del consigli, e delle consoluzioni del son Sagito aprilio.
- Abitrai in altro paese. Ovvero: Abitrai all'aperle compagna: che è il senso dell'Ebreo. Riguardo al secondo senso gli esilii, le deportazioni dell'isole ancor deserte furono prajente dai tiranai contro il Crislianesimo.
- 11. Si son radweste contre le molte synti, en. Cho a landen consonents della vessetta di Seaacherib con grante esercito di varie nazioni el assalire, a a baltere il todatti, a specch antitere riquante al sono lito, è molto le menosta la parola di lapidazione, pena cordinata della edularia. La parola di lapidazione, pena cordinata della edularia. Il una altre senso il Deciti, il Riociteriala ec. dicerano della chessa di Cristo avversa al lere idoli. Representa della esercita della consonenta della consonenta
- 12. Ed et gif he requestic come nell'asia la popila. L'excited di Semancheris, che supirava a distruggere Gerusiemme, sarà hattoto, calpestato, sterminato dall'Americo del Signore, come ai hatte, e al tital la posizia nell'ain. E il simile avverra di tuttil nomele della chiesa di Cristo al 12. Io dara di accorne di jerro, e supplie di bronzio c. C. Secon qui risonite due similiapidali il ma perus degli aminali, che constillation colla hora da lesso coma, i lainati, che constillation colla hora da lesso coma, i lainati, che constillation colla hora della concena, i laination della collaboration.

terficies Domino rapinas eorum, et fortiludinem eorum Domino universae terrae.

tra presa dalla maniera di battere ii grano, toccata altre volte, coi lar passare sopra le spighe distese i bovi. Figliuola di Sion tu vincerai tutti I tuoi nemici, perch'io daro a te corno di ferro, potenza, e virtu Irresistibile: tu conculeherni, r pesterni tutti gil avversari, perché lo ti daro unghie di bronzo; to stritolerai moiti popolt, e moleral al Signore la vittime drgli anisnali, ch'ri gia rapirono ad altri, e tutte le loro sostanze consacreral al

aereas: et comminues populos multos, et in- di bronzo; e lu sirilolerai molie genii, e offerirai al Signore le loro rapine, e le loro sosianze al Signore di tuita la ierra.

> Signore di tutta la terra. Ciò fu fatto dagli Ebrei riguardo alle spoglie degli Assiri uccisi dall' Angelo, come racconta Giuseppe, Antig. x. 3. Ma molto meglio vedesi ciò adrespinto nella chiesa di Cristo, la quale coli efficacia della predicazione si rende soggette intie le nazioni, riduss în polvere gli idoli, e i profani tempii, e le sostanze de'pop convertiti offerse, r consacro all'onore della Religione, a giorio di Cristo Salvatore, e Signore di tutta la terra.

#### CAPO QUINTO

Gerusalemme ben presto sarà desotata. Il Cristo nascerà in Bethleem : gli avanzi di Israele saranno glorificati: i nemici saranno vinti: l'idolatria sarà distrutta.

- 1. Nunc vastaberis filia latronis: obsidionem posterunt super nos, in virga percutient maxillam indicis Israel.
- 2. \* Et tu Bethleheni Ephrata parvulus es in millibus Juda: ex te mihi egredictur qui sit dominator in tsrael, et egressus eius ali initio, a diebus acternitatis.
- \* Matth. 2. 6. Joan. 7. 42. 3. Propter hoc dabit eos usque ad tempus, in quo parturiens pariet: et reliquiae fratrum cius convertentur ad filios tsrael.
- 4. Et stabit, et pascet in fortitudine Domini in sublimitate nominis Domini Dei sui: et con-
- 1. Adesso lu sarai desolata, o figliuola di ladrone. Le promesse fatte a te, o ligliuola di Sion, saranno nn di ma adesso tu sarai desolata, e devastata, come hal meritato pe'tuoi peccati, pe'quali ti se'renduta indema dri nome di mia figliacia, e con ragione puoi esser chiamata figlia di ladrone , perché dentro di te i poveri , e gli innocenti sono spogliati, ed oppressi. Mi è paruto, che questo versetto misca col precedente discorso del Projeta, a con quello che segue, ondr lasciando da parte le op nioni di quelli, che hanno crednto esser questa figlia di ladrone, o Babilonia, o Damasco, o Ninive, ho seguito la sposizione di s. Girolamo assal semplice a plana, come vedremo. Eglino ci honno assediati , hanno percosso con verga ec. I nemiei Caldei assedieranno, ed espugneraeno nn giorno la nostra città , foranno mille oltraggi a Sedecia giudice, cioé re di Israela, eni di pin saranno cavati gli occhi. Vedi Jerese, Lis. 9. 10. Gerusalemme adunque avrà da soffrire e la erudeltà, e i barberi insul Il de'suoi nemici , ma il suo Liberatore verrà , e quello che è degno di molta riflessioni si è , che egii non nascera nella citta reale, nella superisa Gerusalemme. 2. Ma tu , Bethleem Ephrata, tu se piccolina ec. Belh-irom, ed Epirata sono la stessa cons. Gen. xxxv. 1c. Mi-
- chea è il solo Profeta, chr ci abbia predetto il inogo, in eni dovea nascere Il Cristo, e da Itii lo Impararono gli Scribi quando Erode ne domando per darne notizia al Magi, Matth. 11. 6., a il Caldeo, e vari Rabbini anche tra' moderni sono 4' accordo in questo iuogo co' sentimenti degli Ebrei dei tempi di Gesu Cristo.
- Tu se' peccolina rispetto ai capipopoli di Giuda. To non se' da annoverarsi traile Chitarchie di Giuda, traile ritta capitali: piccolina se'tu riguardo sile città piu popolate piccolina se si considera l'ambito delle murs , ir case , il umero de cittadini, ta riputazione, le ricchezze; ma non piccola sei tu , nye si consideri , che tu desti al re-

- 1. Adesso tu sarai desolata, o figlinola di ladrone ; eglino ci hanna assediati , hanno percosso con verga la guancia del giudice di
- 2. Ma in, Beihleem Ephrata, iu se' piccolina rispetto ai capipopoli di Giuda: da te verrammi colui, che dee essere dominaiore in Israele, e la generazione di lui è da prin-
- cipio, dai glorni dell'eternità. 3. Per questo il Signore li lascerà fino a quel tempo, in cui colei, che dee pariorire,
- pariorirà : e gli avanzi de' fratelli di lui si riuniranno co' figliuoli d' Israele. h. Ed egli slarà, e pascerà il gregge colla fortezza del Signore, nel nome allissimo del
- gno di Israele un Davidda, e darai di piu anche il Cri-
- erazione di lui è do principio, dai giorni dell' eternità. Michea previene l' Evangelista s. Giovanni , che scrisse: Nel principio era il Ferbo. Il Cristo anscerà in Bethleem, ms enardati percio dal credere, ch'al non sia se non un puro uomo, quale apparira nri suo nascere in Bethieem; perocché io ti dico, che egli da principio, ab eterno, fino dai giorni deff' eternita egli fu generato consustanziair al Padre , coeterno al Padre. L'eternità , e la divinità di Cristo è qui dimestrata evidentemente: Cristo ha due generazioni; secondo i' una egli nasce nella piccola Bethleem, accondo l'aitra esti usci dal seno del Padre fin da principio, fino dai giorni dril'eternita: egli è adunque figliuoto di Davidde secondo la carne, e perciò nasce in Bethleem, ed è figlioulo di Dio, a Dio come il Padre, perché generato da ini ah eterno.
- 3. Per questo il Signore li lascera fino a quel tempo, ec. Il Signore Inscern, ebe abilino nel loro paese gli Ebrei, fino a tanto che la angusta genitrice, la Vergine partorira il suo figlio in Bethierm, e fino a tanto che git avanzi degli Ebrei tratelli dri Cristo secondo la carne si riuniscano in una medesima fede co' Patriarchi, e co' Pro-Acti, ligliuoli d'Israele; ovvero, cogli Apostoli del Cristo, che saranno i veri tigliunii d'Israele piu secondo to spirito, ehe secondo la carne. Vedi s. Girolamo, ed Eusebio
- oustr. VII. 2. 4. Ed egli stara, e pascerà il preope ec. Il Dominatore di Israele siara con somma provvidenza, a viglianza, r costanza al governo del suo gregge, lo governera con lortezza divina, salvandolo da Intti I nemici, i quali nissuna delle pecorelle date a iui dai Padre suo potranno strappare daile sue mani , Jo. x. 27., il governerà nel nome altissimo del Sionore Dio suo, viene a dire, con quella possanza, e con qurita gineia, chr a lui si conviene, come ad Ambasciadore del Padre, anti come a Ficlipolo del medest-

vertentur, quia nune magnificabitur usque ad terminos terrac.

- 5. Et erit iste pax : eum venerit Assyrius In terram nostram, et quando caleaverit in domi-
- pastores, et octo primates homines. 6. El pascent terram Assur in gladio, el terram Nemrod in lanceis eius: et liberabit ab Assur cum venerit in terram nostram, et cum cateaverit in finibus nostris.
- 7. Et erunt reliquise Jacob in medio populorum multorum quasi ros a Domino, et quasi stillae super herbam, quae non exspectat virum, et non praestolatur filios hominum.
- 8. Et erunt reliquiae Jacob in gentibus in medio populorum multorum quasi leo in jumentis silvarum, et quasi catulus leonis in gregibus pecorum: qui cum transierit, et concul-
- caverit, et ceperit, uon est qui eruat. 9. Exaltabitur manus tua super hostes tuos, et onnes inimici tui interibunt.

io Padre. Federamo la gloria di lui, gloria come di Unigenito del Padre. Joan. 1. 14. E (a lui) al rivolgeranna, ed egli adesso arrà glorifi culo ec. Cristo predicherà, istruira, a governerà gli us

mini e per se stesso, e per mezzo de'suoi Apostoli, e gil comini a ini ai rivolgeranno, come all'unico nome dato loro dal cirto, nel quaie possono aver salute (Atti IV. 12.: e lo questa mirabile, e pronta conversione degli uomini sara gloriticato il Cristo tino all' ultime estremità della terra. Adesso (dice il Profeta) in questo giorno di Criato, che è dato a me di vedere, come fu dato ad Abra-, in questo giorno sarà giorificato il Cristo pel mondo tutto pella conversione di tutte le genti, tratte alla fede dalla efficace grazia di lui, a dal segni, e prodigii, cha saranno operati nel nome di Ini da predicatori del Vangrio.

 E questi sarà (nostra) pace. Ho aggiunto la voce mostra con Paolo, Efes. H. 14., dova ripete queste parole, e grandiosamente dimostra , la qual modo nostra pace sia Cristo, Vedi ancora Ross. xv. 33. Colos. sp. 15. ec. Isaj.

Ouando l'Antiro narà venuto nella nostra terra , ec. L'oscurità di questo inogo è dimostrata dalle molte, varie Interpretazioni. Gli Ebrei per testimonianza di s. Girolamo, dicevano, che tutto quello che è detto qui, e net versetto seguente, sara adempinto letteralmente alla venuta di quel Messia, ch'essi aspettan tuttora, ed il quale si fingono secondo la lor maniera di pensare bassa, e carnale. Ma lasciando i loro sogni da parte, dico primieramente, che quel numero di sette pastori, e di otto principi, ovver uomini primarii, è preso assal comu ente da'nostri interpreti per un numero indefinito. esoè di molti Pastori, e di molti principi. Vedi Eccles. xa. 2. dova una simile frase si incontra pello stesso senso. In secondo luogo alccome a quello che precede, e quelto ancora che segue dopo il verso 6. da quegli stessi, eha qui adottano altre opinioni, si considera, come detto da tempi di Cristo, e dei vangelo, mi sembra perciò, che più al vero si accosti chi con a. Girolamo crederà , che per gli Assiri sieno qui da intendersi i nemici della eblesa di Cristo, I Neront, I Decil, I Diocleziagi ec., I quali invaderanno con orribil furore la stessa chiesa , coune già fecer git Assiri alla terra santa, contro dei quali salteranno a difesa della fede i sette, a gli olto paatort, e principi dei popolo Cristiano, quali sono o I pre-

Signore Dio suo; e (a lui) ni rivolgeranno, ed egli adessa sarà glorificata fino agli ultimi confini del manda.

S. E questi sarà (nostra) pace: quando l' Assiro sarà venuto nella nostra terra, edavrà entpestate le nostre case, nat manderem bus nostris: et suscitabimus super eum septem

contra di lui sette postari, e olla principi. 6. E apperneranno la terra di Assur colla spada, e la terra di Nentrod cutte lora tanee: ed el ci libererà dall' Assira, quando questi sarà renuto sulle nostre terre, ed avrà

devastati i nostri confini. 7. E ali avanzi di Giacabbe saranno nella moltitudine de' popali , come rugiada man-

data dal Signore, e come la piaggia sull'erba la quale non attende l'aura dell'uomo. e nulla aspelta da' figliuali degli uomini. 8. E qli avanzi di Giacobbe saranno tralle

nazioni in mezzo a molti papoli, come lione tralle bestie selvagge, e come un linncella trul greggi delle pecore, il quale invade, colpesta, fa preda, senza che alcuna gitela ri-

9. La tua mano sarà esaltala sopra i tagi avversarli: e tutti i nemici tuoi periranna.

lati della chiesa, o gli Angeit del Signore destinati alla custodia, a difesa di lei. S. Girolamo per sette Pastori intese i santi del vecchio testamento, per gli otto principi 1 sant) del auovo. 6. E governeranno la terra di Azaur colla anada .

Viene a dire gli Apostoli, e i lor successori armati deita divina parola, quasi di spada, a di lancia, governeranno, debelleranno, e soggetteranno all'Impero di Cristo Il parse degli Assiri, e il paese di Nemrod, cioè la Caldea, e tulti i regni della terra avversi al Vangelo. Così surà liberala la chirsa da tatti i armici , dopo che questi con inaudito furore la evranno combattuta, e devastata. 7. E pli ovanzi di Gincobbe narenno ec. Questi avanzi

over reliquie di Giacobbe sono gii Apostoli, e gli eftri Ehrel, che credeltero in Cristo nelle generale ribellione di guel popolo contro del suo Messia. Questi Ebrei, che furon pochi in comparazione della massa, che si perdè, ma furon tanti di namero, che di essi si formarono illustri chiese, a detiero molti, e molli insigni predicatori e pastori alla chiesa; questi Ebrel spargendost per ogni parte della terra , particolarmente dopo l'eccidio di Ge rusalemme, saranno come una dolce plova, o come rugiada gratissima alta terra , perchè colla loro dottrina , e colla santita de loro costumi, renderanno feconda di ogni virtu, e di luone opere la stessa terra ( cioè gli uomi terreni a carnali ) terra , che non aspelta la sua fecondita dalla mano dell'uomo, opera de' figliuoli degli uomini. ma dalla efficacia delta graria divina.

8. E gli avanzi di Giacobbe sarauno . . . . come lione

tratle beatie selvagge, sc. Paragonò qui innanzi la predicazione degli Apostoli alla ragiada , e alla minuta pi per dimostrarne la soavita; paragona adesso gli stessi pre dicatori a' forti, e generosi lioni, a' quali non solo il mi-nuto bestiame, ma nissuna altra belva, per ferore, ebe ella sia, può resistere. Così la sapienza divina arriva da una estremità all'altra , con possanza , e con soavità le cose tuite diapone. Sap. VIII- 1.

9. La tua mona serà esattota sopra i tuoi esperantii: ec. La tua mano, o dominatore di Isrâele (sers. 2, 4.) domera gli infedeti, e i Gentili , ne'quati stocerà l'eme i vizi, che l' accompagnano. Peò ancera in parola del Profeta Intendersi, come indiritta ad Israe sali avanzi di Israele , cioè sali Apostuli , ed al fedeli del Giudaismo, I quati spargendosi per tutta la terra, ne operaruna la conversione

- 10. Et erit in die illa, dicit Dominus: Anferan equos tuos de medio tui, et disperdam quadrigas tuos.
   11. Et perdam civilates terrae tuae, et de-
- ti. El perdam civilates terrae tuac, et destruam omnes munitiones tuas et auferam maleficia ile manu tua, et divinationes non erunt
- in te.

  12. Et perire faciam sculptilia tua, et statuas tuas de medio tui: et non adorabis ul-
- tra opera manuum tuarum. 43. Et evellam lucos tuos de medio tui: et conteram civilates tuas.
- th. Et faciam in furore, et in indignatione ultionem in omnibus gentibus, quae non audie-
- tio—13, lo form di mezzo a le i fost cerafili, er figil è
  ridirette che con sublio passagoio li Protist ai riviaça alli
  Gredillia, di cui doves formari, el esser composita in
  grandissima parte la Calma di Cristic, coi Cirio) e el i
  grandissima parte la Calma di Cristic, coi Cirio) e el i
  menti più adorati in letraise depo la cattività. Bies admique il Signore; ropolo delle grati i, oi tiorno i caratili
  e i cocchi, e la armi e la forteza, delle quali cose tu facri loso pri fa grare a Cristio, e a la sona sungio. Esterno a le i todi malediri, e giu interazzanti, è i similarer
  più più prediazzante addette, e ripossatte pie cipilo delle menpia specializante ala delle e, primossate pie cipilo delle men-

- Iu quel giorno, dice il Signore, io torrò di mezza a te i inui cavalti, e sperderò i inoi
- E rovinerò le città del tuo paese, e aiterrerò tutte te tue foriezze, e tarrò dalle tue mani i maieficii, e tu non averai più indovini.
- 12. E manderò in perdizione i simulacri, e le sialue che sono presso di ie, e non adorerai viù le opere delle tue moni.
- E sierperò di mezzo a le i tuoi boschetti: e ridurrò in polvere le tue città.
   E con furore, e indignazione farò ven
  - detia di iuite le genii, che non hanno ascailato.

    zognere divinità: perocchè la vittoria del Vangelo di Crisio sarà piena, e perietta, e non resiera traccia, o vesulpo della già dominante idolatria ne popoli, che piu la

amatron, e. la collivation, quand'ind avranno alberociata in fed el Cristo. Sono criebt unella Steria profuna motte etta pel distinto conore, che int rendevasi a questo, o a quel dio di Gentili; con l'Esso per la sua Diana, Dello pel son Apolto.

11. Farri venetta di sinte le genti, che non hanno assotciato. Quelle genti poi, che non vorranno residere, e obbiedire con l'estamo della considerazione di con-

#### CAPO SESTO

Il Signore rimprovera n Israele la sua ingratitudine: Dice quel ch'ei domandi dni popol suo, n cui predice motte affizioni per la sua ingiustizin, e per nitre scelleralezze.

- Audite quae Dominus loquitur: Surge, contende iudicio adversum moutes, et audiant colles rocem tuam.
- Autiant montes iudicium Domini et fortia fundamenta terrae: quia iudicium Domini cum populo suo, et cum Israel diiudicabitur.
- 3. \* Pripule meus quid feci tibi, aut quid molestus fui tibi? responde mihi. \* Jerem. 2. 4.
- Quia eduxi te de terra Ægypti, et de domo servientium liberavi te, et misi ante faciem tuam Moysen, et Aaron, et Mariam?
- 1. Su via, disputa in giudizio contro i monti, ec. Sal monti, e sulle colline si adoravano i faisi dei, e sì commetteva ogni sorta d'infamità. Per questo è ordinato al Profeta di fare le parti di avvocato nella causa del Signore, e di disputare per lui contro i monti, e contro i colii; e certamente non erano questi i rei, ma bensi it popolo, che ivi peccava; ma perche il popolo di dura orrsice, e ostinato nel male non voleva ascoliare, perció è ordinato al Profeta di rivolgere il suo discorso a citare, e accusare i monti stessi e I cotti , I quali non saranno tanto ipsensibili alle voci dei Signore, li quale con incredibil honta non isdegna di trattare coi popol suo, come può fare un uomo con un nitro uomo suo egunie, e di prendere a giustificarsi, e a far conoscere le sue ragioni. 2. E i fondamenti fortissimi della terra. Le radici profonde dei monti sono come le fondamenta detia lerra. I LXX tradussero: e voi valle, e fondamento della terra.

- Ascoliate quello, che dice il Signore: Su via, disputa in giudizio contro i monti, e i cotti ascoltino la tua voce.
- Ascutino la disputa dei Signore i monti, e i fondamenti fortissimi della terra: perocchè il Signore viene a disputare col sua popolo, e farassi giudizio tra di lui, e Israele.
- 3. Popolo mio, che è quello, ch' io ti ho fatio? Od in qual cosa ti ha io disgnelato? Rispondi a me. 4. Porse perchè ii trassi dalla ierra d' E-
- gitto, e ti liberai dalla casa degli schiavi, e mandai innanzi a le Mosè, e Aronne, e Maria?
- La Volgada potreble introderni anche in tal gina: monti, che avvet siabili fondamenti rella terra.

  3. Che 4 quello, ch'e is the finite / ee. Qui comincia in circe, e paticios degosti del Signere costro il iso popolotori, e paticio algosti del Signere costro il iso popoloha grandistina forza noto sol per convincere, nas per conquiérer a, cilera quasti annichilare i peccatori, i quali
  nel finiste giudido a tali rimproverei dell' agorito chiedracolloste, che il seppetiticanzo. sosper di fore, e alle
  colloste, che il seppetiticanzo.
- contre, ene ii seppetiiscano.

  4. Dalla cam degli schiavi. Ball' Egitto, cha era per voi ergastolo di miseri e infelicissimi schiavi.

  Mose, g. Aronne, e Maria. Il Caldeo: Mandai innanzi
- Moie, e Aronne, e Naria, Il Caldro: Mandai innanzi a le tre profeti, Nosi, Aronne, e Maria; Mosè per insegnorti la tradizione dei precelli; Aronne per l'espiazione del popolo; Maria per istruire le donne Vedl s. Grolamo.

- 8. \* Pripule mens memento quaeso quid cogitaverit Balach rex Moab, et quid responderit ei Balaam filius Beor, de Setim usque ad Galgalam, nt cognosceres institus Domini.
- 6. Quid dignum offeram Domino? curvabo genu Deo excelso? numquid offeram ei holocautomata, et vitulos anniculos?
- 7. Nuniquid placari potest Dominus in millibus arietum, aut in multis millibus hircorum pinguium? Nunquid dabo primogenitum meum pro scelere meo, fructum ventris mei pro peceato animae meae?
- 8. Indicabo libi, o homo, quid sit bonum, et quid Dominus requirat a te: Utique facere iudicium, et diligere unisericordiam, et sollicitum ambulare cum Deo tuo.
- 9. Vox Domini ad civitatem clamat, et salus erit timentibus nomen tuum : Audite tribus , et quis approbabit illud ?
- Adhuc ignis in domo impli thesauri infquitatis, et mensura minor irae plena.

5. Sovvengati dei disegni di Balach re di Moab, ec. Balach lemendo, che gli Israeliti non si facesser padroni del suo paese fece venire Balaam a maledirii ; ma Dio fece che Balsam II benedicesse. Vedi Nam. xxir. xxir. xxiv. Da Sethim fino a Galgala. Sethim era nella pianura di loab, e a Sethim erano gli alloggiomenti di Israela, quando Balsam lo benedisse, e annunzió le viltorie, ch'el dovea riportare sopra de' suoi nemici. Galgala era dall'altra parte del Giordano, e a Galgala, passato il Giordano furono trasferiti gii alloggiamenti circa un mese dono da Giosue. Posto ció non si vede in qual modo leghino con quel che preceda queste parole, da Sethim fiso a Galgola: a quanto a quello, che alcuni dicono accennarsi nelle parole, che precedono il consiglio dato da Baisam a Balach di mandare le fanciulle di Moah agli alloggiameoil, perche inducesser gli israeliti a peccara, lo primo luogo pare a me assai chiaro, che in questo luogo rimprovera Dio al suo popolo, non tanto i suoi peccali, quanto i benefizii da se fattigli; in secondo luogo il pec-cato di Israele colic figlie di Mosb fu pur a Sethim, c non a Galzala; così non può sostenersi la sposizione, ch'el danno: sovvengati del pravo consiglio dato da Balanm, per cui Israele peccò da Sethim ilno a Galgaia. Ma siccomc a Sethim fo insigne favor di Dio, il far st, che Balasm chiamato per maledire benedicesae Israele, e ne pre dicasse i privilegii, a le grandezzo, così nell'andare da Sethim a Galgala nuovo insigne favore di Dio si fu il fare, che a piedi asciutti passassero il Giordano, c a Galgala si rionovellasse la grande alleanza di Dio cogli Israeliti , alleanza , sulla quale posavano tutti I vantazzi . che avea questo popolo sopra ogai altra nazione. lo adunque intenderel ripejuto avanti a queste parole il verbo: souvengati: suvengati da Sethim Ano a Galgala, viene a dire di quel che fa, di quel ch'lo feci per te da Sethim fino a Galgala, a questa maniera di accessore in poche parole i grandissimi hesefizi, co quali Dio accompagno da un luogo all'altro il suo popolo, mi sembra molto nobile, e grande, e degna di Dio.

Afficehé la conoscrati la ginatizia del Signore. Cioè, le misericordia di Dio, come spiega s. Girolamo, ovvero, la fedelfa, e venetta di Dio nalle suo pronesse, come inlese Teodoreto: perocché e oell'µno, e nell'altro senso irovasi usata nelle Scritture la voce giustizia, quando si parta di Dio. Vedi Pr. S. VIII. 5. C. U.

- 8. Popolo mio, di grazia sovvengati dei disegni di Batoch re di Moab, e di quello, che a lui rispose Bataam figlianto di Beor, (sovvengati) da Sethim finn a Gatgata, affinche lu conoscessi in giustizia del Signore.
- pinene tu conoscessi in giustizia dei Signore, che 6. Che offertrò di Signore, che sia degno di tul? Piegherò te ginocchin dinanzi nll'Allissimo Iddio? Offerirogli olocausti e vitelli d'un anno? 7. Può egli forse placarsi il Signore per
- metto di mitte arieti, a con malte migliai di grasti capi ? Secrificherò forre a tiu fuel di grasti capi ? Secrificherò forre a tiu mi dittito il min primogenito, od alcuno dei mici figliuto i pet peccato commeno di metto figliato i pet peccato commeno di metto pet e ben fatto, e quello, che il Signare cerca di cerca a dire, che tu faccia giutitito, a mi a uniseriorità e communi con solleritutta.
- oen jatto, e quetto, cae it Signore cerca aa te: viene a dire, che tu faccia giudizio, e ami la misericordia, e cammini con sollecitudine dietro at tuo Dio. 9. La voce det Signore rimbomba sopra ta
- ciità, averanno salute quetti, che temono il nume tuo: Ascottate voi, o tribù; mn chi sarà ubbidiente? 10. Come fuoco sono tuttora in casa del-
- Come fuoco sono tuttora in casa dell'empio i texari di iniquità, e la misura scarza ripiena il'ira.
- 6, 7, Che afferirà di Signore, sc. 11 popolo riconocca, se conciensa la somma honta, c entri di 10b e, a domanda che posi 'io fere per dimostrare a lui la mia gralitosilore. Sen regli controlo, se lo esteriormente uni unilitero di-sentire di consultato del cons
- Che la faccid picilità, e. O semo la cercacia gatilia.

  Che la faccid picilità, e. O semo la cercacia gatilia che la devaza diprire da Barilla, el manica. Offencia de la faccia de la faccia del picilità picilità maisca. Giunti del picilità della picilità de
- E. ami la miseriordia, Qui cono iotate lutte le opere di cartia vene il pressione. E e mamini can sulceivinde dierra al l'un Dio. Tal è qui prescribi. I' alteratione, a la vigilazza del propositi del propositi del propositi del propositi del Dio procursando il placergli in tutte i cone, come on baco figlicado con grao rispetto diportata sotto gli occhi del parder. El è il nguesto tango miralibronele espresso lo spirdere. El considera di propositi del propositi del proginistità del cuore, giustità poco leiesa dall' Elero canoci, brache ovorcio collante, a altamente crichenta nelle condi, brache ovorcio collante, a altamente crichenta nelle
- o. La voce del Signore rimbomba sopra la citta, ce. Il Signore grida a Gerusalemme, grida alle doe tribu, di Gioda, ed li Beolamia, e dice, che avramo salute, o Dio, quelli, che temano il tuo santo nome. Ma chi sarà, che assotti con attenzione e docilita?
- 10. Coma fucco some futtora ec. Abbiam supplilo l'avverbio di amilitudine, che voveste al sollintende nell'Ebreo. I tesori mal acquistati, i tesori acquistati col vendere il

mei portabitis.

- 11. Numquid iustificabo stateram impiam, et sacelli pondera dolosa?
- et saceiii pondera doiosa ? 12. In quibus divites eius repleti sunt iniquitate, et liabitantes in ca loquebantur mendacium, et lingua corum fraudulenta in ore corum:
- Et ego ergo coepi perentere te perditione super peccatis tuis.
- t4. Tu comedes et non saturaberis : et bumiliatio tua in medio tui : et apprehendes, et non salvabis : et quos salvaveris, in gladium dabo.
- t8. \* Tu seminabis, et non metes: tu calcabis olivam, et non ungerio oloc; et mustum, et non bibes vinum. \* Deut. 28. 38. .4gg. 4. 9. 16. El custodisti praccepta Amri, et omne nus domus Achab, et ambulasti in voluntaibus corum, ut darem te in perditionem, et habitantes in ca in sililum: et opprobrimm papali

grano a poveri a informa scarsa, e minore del giusto, questi testri sono come un fisco, che divorrea l'emplo avaro, e le sue sostanze, perchè questa misura sara ripiena, e ricolina d'ira del divin Giodico. O avaro, le tue mal augurate riccherze saranono il fisco, che il abbrucera i tu veodi a misura scarsa, e Dio Il pongirà a misura.

piena, misura d'Ira, e di savero giudizio.

11. La stadera empia, e i pezi falia del sacco? Questo
peso erano le pietre di peso diverso, che si portavano is
un sacchetto dai negocianti insieme con in bilance. Avvano pietre di una lilibra, di due ec. Gli ingiusti mercanti
portavano peri faisi, e gabavano i semplici.

14. În mezza a le sară (la cagione) di tue calamită. În le, cioè ne tuoi peccati è ii vero principio e l'origine

di tue scingure.

Avrai fecondità, ma non salverai i figlinoli; er. Tale

11. Dovrò io aver per giusta la stadera empla, e i pesi falsi del sacco?

12. Pe' quati i suol ricchi si sona ripieni d'iniquità, e i suoi abitanti dicevan bugie, ed hanna iu bocca una lingua ingannatrice.

13. Io pertanto ho cominciato a flagellarti, e a desolarti per ragiane de' luoi peccati.

14. Mangerai, e non potrai satollarti: e in mezza a le sarà (la cagione) di tue calamità Avrai fecondità, ma non satorrai i figliuoli; e se li salveral, to li farò petire di spada.

e se u savverar, so u jaro pertre at spada.

15. Semineral, e nan mielerai; pigerai ie
utive, e non ti unaerai coil'oito; e le uve.

ma aon berai del vina

46. Perchi tu hai osserouti gli insegnamenti di Amri, lutte ie moniere di vivere della casa di Aciao, e hoi fatto quei che ad essi piacean, a ffinche la obtandonassi te alla perdicione, e i tuai abitanti agli acherni; e vai porterete l'abbrobrio del popoi mio.

e il vero senso di questo luogo secondo moitissimi interpresi Eteri e Cristiani. La tua mogile concepirà, ma non porierà a tempo, abortirà, e se porterà a tempo, io farò perire di spada i tuoi figli.

#### CAPO SETTIMO

- Si duole il Profete, che vi restino pechiesimi, che non sirno ingiusti. Non confider nell'uomo, me in Dio solo Salvatore, che avrà compassione di Sion, a, svergognoti i nemici, o se la farà tornare, adempiendo le promesse falte ai padri.
- Vae milti , quia factus sum sicut qui colligit in autumno racemos vindemiae: non est lotrus ad comedendum, praecoquas ficus desiderarit anima nea.
- Periit sanctus de terra, et rectus in hominibus non est: onnes in sanguine insidiantur, vir fratren suum ad mortem venatur.
- Mainm manuum suarum dicunt bonum: princeps postulat, et iudex in reddendo est: et magnus iocutus est desiderinm animae snae, et conturbayerunt cam.
- 1. 2. Gasi e me? Ovvro: Mores me? to sono come un porcero, che un cella signa dopo atta la rendemnia per vedere a "el trosa quadete cosa da raspollare; cosà io spari che dopo una tinua predicazione, dopo tante minacce latte da me a nome del mio 100; apprei di tevure a lameno tatte non consultare del consultare consultare con consultare c

- i. Guai a me! che son divenuto come coiui, che in autunno cerca di raspollare dopo la veodemmia: non v'è un gracimalo da mangiare: ha desiderato i' anima mia de' fichi primalicci.
- 2. Non v'ha più un santo sopra la terra, e non havvi un giusto tragli uomini: tutti tendono insidie alia vita attrui; il fratetto va a caecia del fratello per ommazzario.
- 3. Ii male delle toro mani lo chiamano un bene. Il principe domanda, e il gludice rende il suo debito; li grande manifesta il desiderio dell' anima sua; hauno messa in iscompiglia la terra.
- cuno di que field primaticei, che maturano di buon ora. La signa è spoglista di ogni hene; non è piu un giusto, non è piu un uomo retto sopra la terra: tutti sono perversi, tutti crudeli verso de prossimi.
- 3. Il principe domendo, e il giudice rende il suo debita. Tale mi è partio, cha aia qui il vero seno del nostro Proleia: il principe, il aignore, i' nomo possente chiede un'ingiustizia, a il giudice, cha è debitore del principe per ia proiezione, onde questi lo sostiena, a lo mette

- Qui optimus in eis est, quasi paliurus: et qui rectus, quasi spina de sepe. Dies sperulationis tuae, visilatio tua venit: nune eril vastitas corum.
- B. Nolite credere amico, et nolite confidere in duce: ab ca, quae dormit in sinu tuo, cu-
- stodi rlaustra oris tui.

  6. \* Quia filius contumeliam facit patri, et filia consurgit adversus matrem suam, nurus
- adversus socrum suam: † et inimici hominis domestici eius. \* Matth, 10. 20. † ibid. 10. 56. 7. Ego autem ad Dominum aspieiam, expeetabo Deum salvatorem meam: audiet me Deus
- etabo Deum salvatorem meum: audiet me Deus meus. 8. Ne laeteris inimiea mea super me, quia
- cecidi: consurgam, eum sedero in tenebris, Dominus lux mea est. 9. tram Domini portabo, quoniam peccavi ei, donce caussam meam ludicel, el facial iu-
- dicium meum: educet me in lucem, videbo iustitiam eius.

  40. Et aspiciet inimica mea, et operietur confusione, qoae dicit ad me: Ubi est Domi-
- nus Deus tuis ? Oenti mei videbunt in eam: nunc erit in coneulcationem ut lutum platearum. 41. Dies, ut aedificentur maceriae tuae: in die illa longe fiet lex.
- 12. In die illa, et usque ad te venient de Assur, et usque ad civitates munitas; et a eivitatibus munitis usque ad finmen, et ad mare de mari, et ad montem de monte:
- al coperto, fa il suo docrer, e paga la protezione collonigioste sentanee a donni del miserabili. Il grende sensificia ce. Il granda sensa vergona, e senza ribrezzo o ilmore alcuno la vederea tutti il sua passione, e conce egli vuol, che sia lectio tutto quello che a lui piace; cosi tutti costrore hanno messo suosopra la terra. Il relativa com si ribrisca alla voce terra del versetto 2. 4. Il misfero di costrori come un patimo; ce. il mi-
- 4. It migliore di costoro è come un politore; cc. Il migliore, cioè il men cattivo, e il più giusto, cioè il meno inginito tra tulti costoro egil è come on palluro, o come una spina di alepe: legno iuulila, non buonn se non a far fuoco, e che non lascia di pungere, di fertre chi se gil necosta, e di far dei male.
- E venita la giornata di lue sentinelle, c. Sentinelle sono delli oleli Seritiore i principi, i magistrati, i profeti. Dice adunque Michea: viene il giorno in cui queste tor sentinelle, ma particolarmente i faksi profeti, ebe non ti annovano se non felicita e grandezer, stranno puotta, e tu sarai visitata e finerilata da Dio, come tu merili, e quelli seranno mandati in predicione.
- a, a. Not create all names, e. E this is likelella, il, distance, la perfidi feed comita, che ane piu da le finance, la perfidi feed comita, che ane piu da le finance, la perfidi feed comitate de la perceia modification del la mettro più star ricuro dell'affetto della prepia modifica promote la missi di cele più san-proceda in anissi di della modification della mettra della m

- A. Il migliore di costoro è come un paliuro; e il più giusto è come la spina dette siepl. È venuta lo giornota di lue sentinelle, e la tua visito: odesso quelli «aranno spersi. 5. Non credete all'omico, « non vi fidate
- di chi governo: tieni chiusa la tua bocca con quella, che dorme con te. 6. Perocchè il figliando fa ottraggio al padre, e la figliuola si ribella contro lo madre, la nuora contro la suocera: nemici dei-
- l'uomo sono quelli di sua famiglio.
  7. Ma io volgerò il mio sguordo ol Signore: aspetterò Dio mio Salvotore: mi ascolterà
- re: aspetterò Dio mio Salvotore: mi ascolterà il mio Dio. 8. Non rallegrarti di mio caduta, o mia
- 8. Non rattegrarti di mio caduta, o mia nemica: io mi rialzerò, e mentre sorò nelle lenebre, il Signore è mia luce.
- Porterò l'iro del Signore, perche ho peccalo contro di lui, fino a tanto ch'egli giudichi la causa mio, e sentenzi in mio favore: egli mi ritornerà in luce, e io vedrò la mia giuntizia.
- 40. E vedrà ciò lo mta nemica, e sarà coperta di confusione, ella, ehe dice a me: Dov' è il Signore Dio tuo? Io lo guarderò d'allo in basso: ella adesso sarà conculcota rome il fonco delle viazze.
- 11. Il giorno, in cut saran risiorate le fue rovine, in quei giorno anderà iungi lo
- 42. In quel giorno verranno dall' Assiria fino a te, e fino alle città forti; e dalle eittà forti fino of fume, e da l'un more fino all'altro, e dal monte fino all'altro monte.
- però, che la prima sposizione mi sembra e più semplice, e più vera, perché adattata molto piu alle parole di Nichea. Vedi Matth. x. 34. 36: dave è citato da Cristo questo inoco. 7. Ma io volgerò il mio aguardo al Signore: ec. Ecco
- In tanta calamita il migliore, anzi l'unico buon consiglio: rivoigersi a Dio, confidere in lui, a non in alcun como, impiorare in sua misericordia, e aspettare il sun aisto, perchè egili è nostro Dio, e nostro Salvatere.

  8. O mis memica. O superba, o manica Babilonia, non
- ha tunta festa delle mie calamita: lo codrò, mn dopo i settada anni ancor mi rialereò, e mè iempo delle maggiari mie miserie, nel tempo, che lo stavi iralie tenebre della cattività, il Signore sarà mia ince, e mia consolariche, ed egli linaimente mi ritornerà alla letizia, alla libertà, alla vita.
- 9. 10. Fino a lessio sele eqti giustichi la essua mai, e-ferensalemne era degna del fingili di Dia, percib aves peccelo; ma quinto al Caldel son avenino col rigione di quinto para la colori del marcina del composito del caldel son avenino col rigione di consultata del Cervaniemne seran liberati, a balsionia co' soci figlicoli atterme cara liberati, a balsionia co' soci figlicoli atterme con la colori del colori
- e [1]. Anderà lungi la tirannia. Ovurro: la legor: clob la legge imposta a te dal crudele ino vinetiure. È predetnta in questo luogo non solo la liberaziona degli Ebrei dalla cattivita, ma anche la ristorazione della rittà santa, il c del lempio.
  - 12. Ferranno dall' Assiria fino a te, ce. Terneranna a le i inoi figli dispersi pel vasin impero de Caldei, e tor-

lasil juxta dies antignos.

13. Et terra crit in desolationem propter habitatores suos, et propter fructum cogitationum eurum.

tores suos, et propter fructum cogitationum curum.

14. Pasce populum tuum in virga tua, gregem hereditatis tuae, habitantes solos in saltu, in medio Carmeli: pascentur Basan, et Ga-

1B. Secundum dies egressionis tuae de terra Ægypti ostendam ei mirabilia.

to. Videbunt gentes, et confundentur super onni fortitudine sua: ponent manum super

omin in tituline sida ; point mainin super os, aures corum surdae crunt. 17. Lingent pulvereu sicut serpentes , velut reptilia terrae perfurbabuntur in aeditus suis: Dominum Deum nostrum formidabunt , et time-

bunt te. 18. \* Quis Deus similis tui qui aufers iniquitalem, et transis peccalum reliquiarum hereditatis tuae? non immittet ultra furorem suum,

qunniam volens misericordiam est.

\* Jerem, 10. 6. Act. 10. 43.

19. Revertetur, et miserebitur nostri; depo-

net iniquitates nostras, et proiiciet in profundum maris omnia peccata nostra.

 Dabis veritatem Jacob, misericordiam Abrahant; quae iurasti patribus nostris a diebus antiquis.

neranno a ripopolardi, a ripopolare le citta forti, a da quesfa suno all'Eufrate, e dal mare mediterraneo ino all'Oceano, o sia dal mare di Galilea fino at mare di occidente, e dat monte Libano sino al monti dell'Arabia Petrea. Tutto questo pesce sara novoamente occupato dagli Eleri dopo il loro ritorno dalla cattività.

(il prese di Babilonia) sarà ridotta lo desotazione da Ciro.

14. Geoverne in mezza al Cermelo e. É qui una bella contano del Profesio In favore dei Ciudio ternati dalla Prodei to individa il poverna, o Signore, quasti in mezzo a un dell'action, e richiest Carmello, governa culto patiente las avecano, e richieste Carmello, governa culto patiente las teste gruppe, che è tan crediti, c abbita violo e vinna difera in mezzo a austico empire, a idottare, che lo circondoso, come no gruppe, che à tan crediti, c abbita violo e vinna difera in mezzo a austico empire, a idottare, che lo circondoso, come no gruppe, che si tenna nella foresta circondisto dal prefezio di frie fore e vistagore. Israel qui gruppe firte periodi delle fore e vistagore. Israel qui gruppe firte periodi delle periodi esta con e vistagore, i considerati della proportio di propieta della propieta della periodi de

15. Farogli veder prodigi, come ec. Nel titorno de gli Eleri da Babilonia si veda veramente la mano di Dio si nell'avere disposto l'animo di Cira a favorirgil, e nel condurgii felicemente senza alcun disastro ai termine del loro viaggio, e si nel frenare l'odio delle vicine nazioni, perché non potessero impedire la ristorazione della città. Ma certamente maggiori assai furono i miracoli fatti da Dio pel trarre Israete dall'Egitto: per ta qual cosa noi dobbiam riconoscere, cha quando i profeti dicono cose si grandi di quel ritorno, hanco essi in mira tutt'altra cosa, e nella liberazione di quel popolo voglico rappresentarci la liberazione di tutti gli uomini dalla schiavitu del diavolo, e del peceato, liberazione effettuata per via di miracoli infiniti della sapienza, possanza, e rarità del nostro Dio: così i profeti mentre una cosa accennano, ne dipingono un' altra, e la piena intelligenza delle loro espressioni non puo aversi se non applicandole a Cristo, e alla rhiesa di Cristo. Vedi quel che si è detto Isri. xi. Il-MUII. 16. 17. 18. 19.

 Equella terra sarà desolata per colpa dei suoi abilatori e per frutto de'loro pravi pensieri.
 Governa in mezzo al Carmelo colla

tua verga il tuo popolo, il gregge di tuo retaggio, che solingo abita nella foresta: pascoleranno in Busan, e in Galaad come nei giorni nutichi.

18. Io farogli vedere pradigi, come nel tempo di ioro uscita dalla terra d' Egitio.

16. Ciò vedranno le genti, e saran confase con tutta la lor possanza; si metteravno il dito alla bocca, e diverranno sarde le loro orecchie.

17. Leccheranno la terra come le serpi, e quasi insetti delin terra saranno sbigoitite nelle ior case: temeranno il Signore Dio nostro. e apran paura di le.

18. Chi, o Dio, è simile a le, che logii l' Iniquità, e passi sopra il peccato delle reliquie di lua eredità? Egli non darà più libero il corso al suo furore, perchè è amante della misericordia.

 Egii si volgerà a noi, e avrà pietà: seppeilirà ie nostre iniquiià, e getterà tutti i nostri peccali nel profondo del mare.

 Tu li mostrerai verace a Giacobbe, misericordioso ad Abramo, come giurasti a' patiri nostri ab antico.

16. Ció vedratino le genti, ec. Le genti saranno così stupetatte, e attonite per tutto quel ebe vedranno operaria da Dio a favore del suo popolo e priuripiamento del popolo Cristiano), ebe nou ardiranno di aprir bocca, restreann mote, e sbigottite, e quasi prive non soi di loqueta, ma anche di udito.

17. Lecheramo în terra come le sergi, ce, Questo prasiver comidia, c. ouine con quoli di Isla 1413. 31. 31. pratriata la forcia per terra il adoreramo, lo dei interdedi aldia riversa, con cul le grafi ligarderiamo insitudi di considerata, con cul le grafi ligarderiamo insimenta al piedi degil Apoidoli per otterore la grasia della rigorazzione. Onne nella situes none cogizione. Michae, the queste grafii celle for casa sacan ripieres di sacro or rec, e timore; come i misudi institt treasmo alla situe dell'icono, e diagnoso a nascondersi; coal le grafii treascoale situata. Con considerata dell'icono dell'icono di servica dell'icologo, e rispettenano le, popolo feder, e c. popolo feder, e c.

in. Chi., o Dio., è simile n le., ec. 11 Profeta quasi fuori di se alia considerazione non tanto di quel chi ei dice, quanto di elo, che egli vede co si un spirito, prorempe in questa bella landa, celebrando la misericordia del Signore, che loglie le iniquila, e caica, e cancelta i peccati ilelle relissue di l'icanel per Cristo.

Getterà tutti i nostri peccati nel profondo del more.
 Allusle certamente ni nemiei di Israele sommeral nella acque dei mare rosso, pei qual fatto era significata ta abiuzione del peccati degli uomini nelle acque dei santo.
 Rattesimo.

30. Ti mestreral reroce a Giacoble, uniericorduse ed Arenne, ex. Mempris secondo la tux vereità fe cidità a favor di Giacobbe ta gras promesa del Cristo, promesa latta da te per pura meriercircida ad Arena, To dicesta tata da Latera del Cristo, promesa del Cristo, premesa reco che le grati tatte fi fermose, esci il adorano, vere, 72., e ta rimetti il non peccata pi tuto Cristo, che e loro benedizione, e in tal guisa tu con vertia e fedetta estquicia a favore del mono optimate l'estre quello, de predeficie di tui botta promettetti ad Alenson; e guil altri reconcerno del consideratione del consideratione del promette pre-esco.

#### PREFAZIONE

## ALLA PROFEZIA DI NAHUM

Nahum era Elcesite, cioè nato in Elcese piccol borgo della Galilea, del quale vedevanst ie rovine a tempo di s. Girolamo; aitra cosa di lut non sappiamo. Tutta ia saa profezia é contro la città di Ninive, e siccome in essa egii parla delle calamità di Giacobbe (capo n. 2.) st tiene perciò comunemente, che egii profetasse quando Samaría era giá stata dngli Assiri distrutta , e s. Girolamo , sequita da moiti de' nostri Interpreti, suppone, che egli vivesse, e scrivesse, mentre nella Giudea regnava Ezechia , e dopo la guerra di Sen-nacherib contro l'Egitto, e contro la Giuden, della quai guerra, e delle bestemmie di Rabsace contro Dio , e contro Gerusalemme , e dello sterminio di quell' esercito, credesi, che eali parii nei capo n. vers. 13., e nei capo 1. 9. 11. 15. 18. Poste tali cose la espuguazione di Ninive predetta da Xahum viene ad essere quella stessa, di cui è parlato nel iibro di Tobia (xiv. 6.) quando questa città fu presa da Nabopolassar padre di Nabuchodonosor, e da Astiage avo di Ciro l' nnuo dei mondo 3378, secondo l' Usserio, dopo il qual tempo Ninive non alzò mai più la testa e il zi reggono.

suo impero passò ai Caidei, ed ai Medi. Aita projezia di Nahum, ed nuche a quella di Sophonia ( che predisse anch' egli la distruzione di quella saperba città ) alludeva il vecchio Tobia, quando trovandosi vicino n morte diceva ai figliuolo, ed ai nipoti: Ella è imminente la rovina di Ninive, imperocché non cade per terra la parola del Signore. Varie circostanze di quest' ultimo assedin di Ninive sonn segnate dal nostro Profeto.

Notò già s. Girotamo , come tutto quella , che è detto da Nahum contro Ninive, città sanguinaria, e fornicatrice, figurativamente si applica ni mondo, onde a consolazione dei giusti vien predetto l'eccidio" di esso , affinche tutte ie cose , ch' ei veggon nel mondo, come passeggiere, e caduche le sprezzino, e al giorno al preparino del finate giudizio , quando dei veri Assiri fara vendetta il Signore. Del rimavente tutto iu profezia di Nahum è di uno stile nobile e grande, e piena di pitture vivissime, per le quati le cose ch' ei dice, non sol coila mente st intendonn, ma quasi cugti occhi stexsi

## PROFEZIA

# NAHUM

#### CAPO PRIMO

Zeto di Dio contro i suoi nemici. Egli è paziente e grande in fortezza, e all'ira di lui uissuno puo rezistere, ed è liberatore di quelli, che confidano in lui, e sterminerà i nemici del popol suo.

- t. Onus Ninive; Liber visionis Nahum Elcesaei. 2. Deus aemulator, et uleiseeus Dominus:
- 1. Annunzio grave contro di Ninive. Libro della visione di Nnhum Eicesco. 2. Il Signore è un Din zelatare, che lu
- 1. Elesso. Elkesai patria di Nahum era un piccolo bor-
- 2. Il Signore e un Dio zelatere. Lo zelo di Dio egh e hi somma cura, che egil ha di proteggere i suoi amici,
- go della Galilea. Vedi la prefazione-Binnis Pat. 11.
- 119

tributatio

utciscens Dominus in hostes suos, et irascens ipse inimicis suis.

- illimicis sins.
  5. Dominus patiens, et magnus fortitudine, et nundans non faciet innocentem. Dominus in tempestate et turbine viae eins, et nebulae mulvis neulum eius.
- A. Increpans mare, et exsiceans itlind: et nomia flumina ad desertam deducens. (nfirmatus est Basan et Carmelus: et flos Libani elangnit.
- gnit.

  8. Montes commuti sunt ab eo, et colles desolati sunt: et contremuit terra a facie eius, et orbis et onnes habitantes in eo.
- 6. Ante facieni indignationis cius quis stabit? et quis resistet in ira furoris cius? indignatio cius effusa est ut ignis: et petrae dissolutae sunt ali co.
- 7. Bonus Dominus, et confortaus in die tribulationis, et sciens sperantes in se.
- 8. Et in diluvio praetereunte, consummationem faciet loci eius; et inimicos eius perse-
- quentur tenebrae,
  9. Quid engitatis contra Dominum? consummatinnem inse faciet: non consurget duplex

i giustii e la ginstiata, e percio ancora di reprimere e gastigare i nemici della giustizia, c della piria, onde il Proteta dopo aver detto, che il Signore è un Bio relalore, soggiunge, che egii fa vendetta, fa vendetta de' spoi nemici. E con tal prividio prepara il Proteta gii anni de' lutori all'annunzio di quello che Dio fara per punieri Niniviti.

a. Il Signore pariente e grande la passaca. Canvendu di apsepare come avenga, che il Signore essendi di apsepare come avenga, che il Signore e sessioni di Dio rislatore, rosintitorio si veggino (talora ancies per loquo tempo) impuniti i percatica. Il Signore i passioni, con di contra contra para di contra contra para di contra contra para di per impulo d'ira corre a partigienti, na contiene lo viccio, prebié traile, se gil nomini di ravvedoso, una contra contr

fare le sue renérite.

Ye orra diezono per mondo, e per innocente. Se lilia è
patiente, e rattiene il sun sérguo, ciò non dee far credere, che rall col suo tacere dissimulate voga ad assolvera i peccalori: fara ben egil vedire a suo tempo,
com' ei non sonn stall assoicità, ne riguardati come innocenti da loi, ma riserbati al tempo dell' ira e dei suo severo sidulico.

Commina tra le tempeste e i turbini, er. Diplingrei Dio quosi grande e terribii campione, il quale si moore, e va contro i suoi nendel con gran fracasso, e all'andazdi lui si sollera demo e vasdo globo di polvere. Es alcade alle proceite e al turbioi, de' quali egli si servi pio volte a terrore e sterminio de' nioi nemici.

 Rende sterile el Bason e il Carinelo, ec. Quando eggli parla sdegosto, i paesi pio feccodi e relicuti divengono sterili e privi di ogni frutto e vaghezza. Il Basan, il Carmelo e il Libsno sono cilati socrette come bogghi di somna fertilità e delizia. Vedi Ind. XXIII. 9., Jerm. 1.

 L'indequazione di lui dirompa qual fuoco, e da esso ec. I LXX spiegando in parte la figura, tradussero il

- vendella; il Signore fu pendella, e si arma sti furore; il Signore fu vendella de' suoi nemici, e serba l' tra pe' snoi nemici.
- Il Signore paziente e grande in possanza, në avrà alcuno per mondo, e per innacente. Il Signore camunina tralle tempeste e i turbini, e solto i suai piedi una nebbia di potere.
- h. Egit sgrida il mare, e lo asciuga, e f fiumi tutti cangia in arida terra: rende sterite il Basan e it Carmelo, e languiscono i fiori del Libano,
- Per tui zono scosse le montagne, e le colline son desolute: dinanzi a lui trema la terra, e il mondo tulto, e tutti quei che lo abiluno.
- 6. Chi sussister potrà all'apparir del suo sdegno? E chi potrà n lui resistere trato e in furore? L'indeguazione di lui dicampa qual fuoco, e da esso i massi sono squa-
- 7. Buona il Signore, e consola nel giorno ni tribolazione; e conosce quelli, che sperano in lui:
- 8. Egli con impetuosa inondazione distruggerà la sede di lei, e i nemici di lui dalle tenebre saran persegnitati.
- Che andale voi macchinaudo contro il Signore? Egli fará fine: non verrá dappia tribolazione.

suo furure strugge i principoti, e i massi sono stritolati

- 7. Busno il Signore, e consola ce. Alla terribil plitura di quello, che Din fa fare, e fa nel suo siegno contro dei peccatori, successo na bella discribilino dei tenero amore e della paterna cura di Dio verso de buoni. Dio è fusco, e consola i buoni nelle loro all'iniconi, e conosce, cicie approva, ama, e prolegge quelli, che apprano lo lui, e da loi solo sostituno consolazione e salute.
- 8. Egli con impetuosa inoutlazione ec. Non è costi nnova nelle Scritture, che l'invasione di un grande esercito al rappresenti come una inondazione di acque. Veil Jan. viii. 7., xvii. 12. 13., Jerem. Lxiii. 2. ec. Cosi adunque Dio manderà contro Ninive una rovinosa inomiazione di schiere nemiche, le quali la desoleraono , e l Ninivili nemici del Signore saranno perseguitati dalle trochre, cioè involii in opni sorta di sciagure. Non debbo però tacere, che quando Ninive fu presa dopo due Intieri anni di assedio, regnando Sardanapalo, il Tigri che-usei dal suo letto, e abbatte la lunghezza di venti stadii della maraglia, fu quello, che apere al nemici la ciita. Ma tulti convengono, che Nahum visse dopo quell'assedio. Siccome però Giustino, Orosio e altri parlando di quel sordesimo assedio non fanno motto di quella inondazione, non sarebbe perció cosa incredibile, che Diodoro confondendo un po' i tempi avesse dato per avvenuto la un tempo quello, che succedette in un attro, cioe nell'ultima distruzione di Niniva , di cui paria Nabum , e aliora sarebbero da prendersi ielteralmente le sue paro

ie. Vedl Diedore 11., a neche Ateneo xu.
5. Čle andele vei suncchianello cautra il Signore? Parla agil Assifi e a Senacherbi loro re e a Rabotec notra del assifi e a Senacherbi loro re e a Rabotec nocicl Link. XXXI. is 10., XXXII. 20. Die fore fuel
likelity aguitancia la ma empirità. Non cerra doppia 17holoziore. Die non permeitre nel gil Assiri, i quali hirano distratia Sameria, e menalo in bediritti una parte
del con traita. Vedi san Gillio e redici. Allri i rifericono quadue traita. Vedi san Gillio e redici. Allri i rifericono qua-

- Quia sicut spinae se inviceni complectuntur, sic convigium eorum pariter potantium: consumentur quasi stipula ariditate plena.
- tt. Ex te exibit cogitans contra Dominum malitiam: mente pertraetans praevaricationem.
- t2. Hace dicit Dominus: si perfecti fuerint, et ita plures: sic quoque attondentur, et pertransibit: affixi te, et non affigam te ultra.
- 13. Et nunc conteram virgam eius de dorso tun, et vincula tua disrumpam.
- (4). Et praecipiet super le Dominus, non seminabitur ex nomine tuo amplius: de domo dei tui interficiam sculptile et conflatile, ponam sepulcrum tuum, quia inhonoralus es.
- 48. \* Ecce super montes pedes evangelizantis, et amuntiantis pacem: celebra Juda festivitales tuas et redde vola tua; quia non adiiciet ultra ut pertranseat in te Belial; universus interiit. \* Isni. 82. 7. Rom. 10. 18.

ste parole alla siessa elità di Nioive, e allora verrebbero e a significare, ehe alla prima invasione de oreniei quella sarà percossa in tal guisa, ehe non vi sara bisogno di muovo flagello per aonichilaria.

11: Colui, che mul pensa contro il Signore, ec. Parla di Semascherib e di Robsare, che parlavana empiamente contro Dio, e diseguavano di atterrare Gerusalemmo e il templo dei Signore.

templo del Signore.
12. Quantunque ei sieno fortissimi, ec. Quantunque

l'Assiro sia piu che forte a in grandissimo numero, contuitorio saranno recisi inti costoro colla stessa facilità, con cui si tagliano i capetti dalla testa di un uomo, e passerusmo, cioè, piu non saranno.

pesteranno, cioè, più non saranno.

Io ti ho efficito, ma ec. lo ti ho percossa, o Gerusalemme, per mano degli Assiri, i quali hanoo fatto molti mali nella Giudea, na piu non ti affliggerò per man di

13. E la verga di lui romperò ec. Questa verga ella è la tirannide esercitata dagli Assiri contro la Giudea. Presa elus fu Ninive da Astinge e Nabopolassar, i re di Giu-

10. Peracché costoro, che ne' convili sbevazzano insieme, saran consunti come le spine, che tra toro si tutrecciano, e come aridissima paglia.

11. Da le uscirà colui , che mai pensa contra il Signore , che ha in lesta iniqui di-

12. Queste cose dice il Signore: Quantunque el sieno fortissimi, e anche in maggior numero, contuttoció saranno recisi, e passeruuno. Jo ti ho affitto, mu non ti affiageró

di più.

13. E la verga di lui romperò infesta al

tuo dorso, e spezzerò le lue calene. '
14. Il Signore pronunzierà contro di le

questa sentenza: non rimarrà più seme del tuo nome: sterminerò le statue e gli idoli di getto dalla casa del dia tuo, farolla tuo sepolero, e tu sarai disprezzato.

(8. Ecco sui monti i piedi di colui, che onnunzia la buona novella, annunzia la pace: cetebra, o Giuda, le tue sotennità, e sciogli I tuoi vott; perocchè non passerà mol più Belial per le lue terre: egli è perito interamente.

da furon liberali da quella tirannide, a cul erano siati soggelli da Achaz in pol. 17. Rep. xvi. 7. 8.

14. Now rimarrà più sense det Ino nome. Il famoso nome di Nino e dei re Assiri ilnirà, e perirà netla reviani di Ninte, il cui l'impero passerà al Bablionesi. Così Teo-

doreto, Tequi. ec. E questa sposizione mi sembra migliore; perocele non posson queste parole latendersi di Sennachirita, il quale ebbe per successore nel trono il figlianlo Avarindon.

lo Assartinddon. Farolla face sepolero. La casa del tuo dio sara Il sepolero tuo, o re degli Assiri: isi tu finiral insieme co' tuoi falsi dei. Semancherib veramenle fu sectoo da' figlioni pel tempio di Nesroch, ma la Scrittura non dice, che isi egli fosse sepolto, ne il a cosa è versimile. Vedi Issi.

XXXVII. 38. 15. Ecco su' monti i piedi ec. Il Profeta vede sul monti le sentinelle . le quali portano da un inogo all'altro l'annunzio della strage seguita dell'esercito di Sennacherib, e fan sapere a Gerusalemme e a luito Gluda, che da ora le poi potranno celebrare le loro solennila, e sciogliere I voti fatti a Dio per la loro liberazione; perocchè quell'empio nomo, quell'uomo senza legge , infesto a Dio e agli uomini non metterà piu il piede nella Giudea, perchè la sua svinza è distrotta interamente. Vedi s. Girofamo. La voce Betial, che vale nomo aenza giogo, può algulficare gene-ralmente l'Assiro e l'Impero degli Assiri : onde Il senso di queste parole può essere nacora : Ninive è cadula, è caduto l'impero degli Assiri, ed è passato al Caldel: Gerusolemme è liberata dalla tirannide : eelebri ella le sus fe ste sacre, e renda a Din I suoi soleuni ringraziamenti. Così Teodorelo.

#### CAPO SECONDO

Assedio di Ninive devastato da' Coldei, perchè ha trattoto superbamente il popolo del Signore.

 Ascendit qui dispergat coram te, qui custodiat absidionem: contemplare viam, conforta lumbos, robora virtutem valde.

 Si mette in viaggio colut, che sotto gli occhi tuoi devasterà, e stringerà l'assedio: osserva tu i suai movimenti, rinforza i tuot fianchi, accresci grandemente te tue forze.

1. Si mette in viaggio colui, che sotto gli occhi tuorec. co Parla il Profeta a Ninive, e le dice, che già si muova de

contro di lei li nemico, il quale sotto gli occhi di lei devastera le sue campagne, e verra a porla strettissimo

- Quia reddidit Dominus superbiam Jacob, sicut superbiam Israel: quia vastatores dissipaverant eos, el propagines corum corruperant.
- 3. Clypeus fortium eius ignitus, viri exercitus in coccineis: igneae habenae currus in die praeparationis eius, et agitatores consopiti sunt.
- A. In itineribus conturbati sunt: quadrigae collisae sunt in plateis: aspectus eorum quasi lampades, quasi fulgura discurrentia.
- Recordabitur fortium suorum, ruent in itineribus suis; velociter ascendent muros eius, et praeparabitur umbraculum.
- 6. Portae fluviorum apertae sunt, et templum ad solum dirutum.
  7. Et miles captivus abductus est: et ancil-
- Et miles captivus abductus ext: et ancillae eius minabantur gementes ut columbae, murmurantes in cordibus suis.
- El Ninive quasi piscina aquarum aquae eius: Ipsi vero fugerunt: state, state, et non est qui revertatur.
- Diripite argentum, diripite aurum: et non est finis divitiarum ex omnibus vasis desidera-
- Dissipata est, et scissa, et dilacerata: et cor tabescens, et dissolutto geniculorum, et defectio in cunctis renibus: et facies omnium eurum sicut nicreto ollae.

ausding confer à less necessaries, che effits il actique a menistre, e accresse, a feditidel i use subtente. menistre, e accresse, a feditidel i use subtente. me facesoble, et. La tata terra sun devastità, e tu antitata di ausdies, o bisite, perchia I Siguini volo gianti terbita i land er. Pholi. Theighthablane, e Salmanuse estatoros, e distancent il regio di Salmarie, a Sensicationo, per subtente il regio di Salmarie, a Sensicationo, per subtente il regio di Salmarie, a Sensicationo di seguita della della regiona di sundi ci suppositi di qualita meneri valua, nelebodie di nundi ci schairtia. La prima perti di questa versatio, che o comschairtia. La prima perti di questa versatio, che o comcenti di seguita di seguita di seguita di seguita (Salmaria calla seguita di Salmaria di Salma

- de Gierchès come la Ignomina di Iterelle.

  3. 4. Le redelt de sone empien grittona flutture. Mi serulta, ele intito quello, che leggesti lino al serectto service e le leggesti lino al serectto della propositiona flutture della d
- te, che note e il sone ai di poi serriti.

  I moi soldati hanno retal di porpora. Il color rosso, e principalmente il color di porpora era particolarmente il color militare. Vetil Senolonte Cyroped. Ilb. ili.: ed era conveniente allo opulenza di Ninive, che i suoi primari guarrieri fosser vetili di porpora.
- Le redini de' cocchi tono finmmanti ec. I morsi di

- Perché il Signore farà vendetta della superbia contro Giacobbe, come della superbia contro Israele; perocché questi distruttori ii spersero, e guastaron le loro propagini.
- 3. Le rotelle de' suoi campioni gettano fiamme, i suoi soldati hanno vesti di porpora: le redini dei cocchi sono fionmanti net giorno, in cui ella si mette in ordine (per la battoglia), e i loro cocchieri sono addormentati.
- h. Si scompigliano per istrada: i loro cocchi si infrangono nelle piazze: i loro occhi sono come accese faci, come folgori, che strisciano.
- 8. Ella farà rassegna dei suoi bravi ; si urteranno per le strade; correranno in fretta alle mura, e si prepareranno da stare ol coperto.
- 6. Le porte de fiumi zono zpalancate, e il tempio è atterrato fino ai fondamenti. 7. E i zuoi zoldati zono menati via pri-
- no come colombe, e si querelano in cuor ioro.
- 8. E Ninive colir sue acque è come un paiule: quelli sono fuggiti: fermatevi, fermatevi: ma nissuno si volge indietro. 9. Succheggiale l'argento, saccheggiale l'oro: la ricchezza de' suoi preziosi vasi è senza fine.
- 10. Ella è devastata e squarciata e lacerata: cuor languente, ginocchia tremanti, fianchi spossoti, face di tutto la gente abbron-

zate come uno piquutto.

oro sono rammentati da Corzio come una delle magnificonze dell'esercito di Dario. Vedi anche Virgilio £

E i loro cocchievi sona addormentati. 11.XX tradusaero, i lor carelicei seranso in iscomplelin. Tutta la mapili-cenza, e i chectza delle arrai, onde sono ornati I querrieri di Niniva, a che varra? I suoi cavalieri o perche ubbriachi, o perche molli, e noo escanti demiranno saul loro cocchi; I corchi urtandosi l'un coll'altro relico.

- scompiglio si infrangeranno.

  I loro occhi sono come necre fuci, ec. La rabbia, il furore, onde sono agitati i soldati di Ninive, che corrono
  alla rassegna, fa si, che i loro occhi sembrino access
  lacelle, e lolgori.
- lacelle, e lolgori.

  o. Le porte de fuemi somo apalanente. Ninive è presa, perebè il Tigri uscendo dal suo letto ha aperta un'ampia porta a se, e li nemiel di Ninive. Vedi quel, che si è detto cep. I. 8.
- E il tempio è alternato. Vedi cop. 1, 8.
  7. Gemono come colombe e si quereleno in cuor toro.
  Bella descrizione delle donne di Ninive, le quali cadute in
  mano del cumico non ban corraggio, ne i inato in tanta
  caismità di altare le sirida, ma gemono, e si querelano
  in cuor loro della lor misera sorte.
- 8. E. Ninive colle see acque è conse un pagnie: ec. E le acque del Tigri uscite dai son letto banno cangital in on padnie la superpa citta di Ninive. I suoi soldati, suoi difensori si danno alla luga, e lavano i loro capi gridano: fermatevi, lermatevi; perocché nissuno ascolta il comanto.
- 10. Facce di lulta la gente abbronzale come unn pignatin. Vedi Jori. 11. 8., Isai. XIII 7. 8., Exech. XX. 46. L'Ebreo similimente traducesi: Hannus preso il colore di unu pignatta: Il colore di piombo, e di filiggine.

- 11. Uhi est habitaculum leonum, et pascua catulorum leonum, ad quam ivit teo, ut ingrederetur illuc, catulus leonis, et non est qui exterreat?
- 12. Leo cepit sufficienter catulis suis, et necavit leaenis suis: et implevit praeda speluncas suas, et cubile suum rapina.
- 13. Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et succendam usque ad fumum quadrigas tuas, et leunculos tuos comedet gladius: et exterminabo de terra praedam tuam, et non andietur ultra vox nuntierum tuerum.

11, 12. Dov' e la tana 'de' Ironi, ec. Dov' è andala quella feroce Ninive, spelonca già de leoni, reggia di indroni, e di liranni? Che è stato di quella cilla, dove i re crudeli, Salmanasar, Sennacherib ec. andavano a riporsi dopo aver desolate provincie e regni, a dove si alicvavano i lor successori, a'quali si ispirava lo stesso genio feroce, e barbaro di saccheggiare, di devastare, di opprimere le nazioni? Cola il lione Asal-

11. Dov' è la tana de' teoni, e i paschi dei lioncelli, dave andava a riporsi il lione, e i suoi lioneint, senza aver chi li disturbasse?

12. Quel lione , fatta preda sufficiente pei suot lionciul, fece strage per le sue lionesse; e di uccisi animali empie la sua tana . e tt sua covile di rapine.

15. Eccomi a le , dice il Signore degli eserciti. Ia darò fuoca a' tuai cocchi, e ridurrolli in fumo : e i tuoi lioncini saran dirorati dalla spada , e tarrò dalla terra le tue rapine: e nan si udirà mai più la voce dei tuni ambasciadori

ro portava la preda , preda si abbondante do poter contentare non solo i figli , ma anche le mogli , e le con-

13. E non si udirà mai più la voce de' tuoi ambasciadori. Aliude a Rabsace mandalo da Sennacherih a Gerusalemme a intimare la resa di quella cillà, il quale pario con tanta arroganza, ed empieia, come si legge 4. Reg. 35Ht. 27. ec., Isai. 33331.

#### CAPO TERZO

Ninive città di sangue, e di fornicazione sarà devastata come Alessandria dai Babilonesi; ed ella non avrà chi abbia di lei compassione, e la consoli.

- 1. \* Vae civitas sanguinum, universu mendacii, dilaceratione plena; non reredet a te ra-Ezech, 24, 9, Hab, 2, 11,
- 2. Vox flagelli, et vox impetus rotae, et equi frementis et quadrigae ferventis, et equitis ascendentis:
- 3. Et micantis gladit, et fuigurantis hastae, et muititudinis interfectae, et gravis ruinae: nec est finis cadaverum, et corruent in corporibus suis.
- 4. Propter multitudinem fornicationum meretricis speciosae et gratae et habentis maleficia : quae vendidit gentes in fornicationibus suis, et familias in maleficiis suis,
- S. \* Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et revelabo pudenda tua in facie tua, et ostendanı gentibus nuditatem tuam, et re-\* Isai. 47. 5. gnis ignominiam tuam. 6. El projiciam super te abominationes, et contumeliis te afficiam, et ponam te în exempium.
- te, et dicet: Vastata est Ninive: quis commo-
- 7. El erit: omnis, qui viderit te, resiliet a
- 1. Guni a le, citta di sougue, ec. Accenan in poche parole le ragioni della distruzione di Niniva. 2. Romor di sferza, romore di ruote ec. Il Profeta vee descrive, anzi vivamente dipinge i coechi, e i cavaili, a l'esercito di Cianare, e di Nabopolassar, che vanno contro Ninive.
- 4. Ha fatte schiave di sue fornicazioni le genti , ec. Ha soggettati i popoli al culto da' suoi dei , gli ha cosiretti a imitare la sua idolatria, e le sue vergognose prostituatoni, e alle famiglie delle genti ha insegnati i suoi in-

- 1. Guai a te, città di sangue, tutta menzogne, piena di strage, e d'incessante ra-
- 2. Rômor di sferza, ramore di ruote precipitose, e di frementi cavalli e di cocchi ar-
- denti e di cavalleria, che si inoltra ; 3. E di spada, che lampeggia, e di lancia folgoreggiante, e di turba, che è uccisa, e
- di grave ruina : sono seuza fine i endaveri , gli uni cadano su' corpi degli ultri. A. Per ragion delle molte fornicuzioni della meretrice avvenente e graziosa, che ha l'arte degli incantesimi, che ha fatte schiave di sue
- fornicaziani le genti , e le famiglie de' suoi incantesini. B. Eccomi a te , dice il Signor degli eserciti, e io svelerò sotta i tuoi occhi le tue ignominie, e farò vedere alle genti la tua nu-
- dilà, e i tuoi obbrobrii a tulli i reami. 6. E sopra di te getterò le (tue) abbominazioni , e ti caricherò di contumelle , e furotti un esempia.
- 7. E allora tutti quelli che ti vedranno . si tireranno indietra lungi da te, e diranno:

contesimi. Gli Assiri erano famosi nella vanissima , e scalleratissima arte degli incantesimi. Vedi Teodoreto, 5. Svelerò sollo i tuoi occhi le tue ignominie, ec. Manifestero a te stessa, e a Initi i popoli i Iuoi viluperii, la ina brullezze, le vergognose, e orribili tue infamità , e ti esporrò agli insulti di tutti quelli, che furon da ic sedotti colle lue lusinghe, e co'tuoi incautesimi. Paria sempre di Ninive come di una infame donna, la quale dopo aver falto per inngo tratto di tempo assai bella figura, si trovi poi ridotta in ischiavitu, e in miseria.

vebit super te caput? unde quaeram consolatorem tibi?

- Numquid melior es Alexandria populorum, quae habitat in fluminibus: aquae in eircuitu eins: cuius divitiae, mare: aquae, muri eius?
- Æthiopia fortitudo eius et Ægyptus, et non est finis: Africa, et Libyes fuerunt in auxilio tuo.
- 40. Sed et ipsa în transmigraționem ducta est în captivitatem: parvuli cius etisi sunt în capite omnium viarum, et super inclytos eins miserunt sortem, et annes optimates eius confixi sunt în compedibus.
- 41. Et lu ergo Inebriaberis, et eris despecta: et lu quaeres auxilium ab inimico.
   12. Omnes munitiones trae sicut ficus eum
- grossis suis: si concussae fuerint, cadent in os comedentis. 45. Ecce populus tuus mulieres in medio
- tui: inimicis tuis adapertione pandentur portae terrae tuae: devorabit ignis vectes tuos.
- Aquam propter obsidionem hauri tibi, exstrue munitlenes tuas: intra in lutum, et calca, subigeus tene laterem.
- ca, sungeus tene latercm.

  48. Ibi comedet le ignis: peribis gladio, devorabit le ut bruchus: congregare ut bruchus: multiplicare ut locusta:
- 46. Plures fecisti negotiationes tuas quam stellae sint eoeli: bruchus expansus est, et avolavit.
- 17. Custodes tui quasi locustae: et parvuli tui quasi locustae locustarum, quae confidunt 2. Chi scuotero il capo sopra di le? In segno di com-
- passione teorasi usalo questo pesto Jeb., xvi. s., Jerem. Xviii. 66. Altrove è posto per segno di dispersato, Jani. Xxxviii. 22., Pr. xxiv. 15., Melle. xxiv. 20. ec.

  N. Dello popolona diesandria. Nell' Elero si tiegar No-dumon, e non solo s. Girolamo, ma anche il Caldon, a recrealizacing del Eserie per No-dumon intendono in famona Alexandria, perche pretendono, che questa fu fabbricato da Alexandria (18 Mexchore, dove era nel piu rimotil
- In da Alessandro il Marcolore, dove era ne' più rimodi Impi No-Ammon. Altri ono sono di lai secilimento; ma checchè sia di questo, si vuole, cha o lo stesso Semasherib, ovvero Assarhaddon suo successore distraggrassa No-Ammon, o sia Alessandria. Così il Profeta dirb: tu, o Nolive; riceri quello, che hal dato: i tuoi re desolarono l'Egillo, e distrassero Alessandria, e tu ora se' distrutta da 'Ladi-l' Vedi Jasi. Vutt. XX.
- Il di cui tesco è il mare, ec. Alexandria da lavaule, e e da pomente ha il Nio, il quales di sicide in piu rana, be baganno la citta, a settentrione il mare, a mezzodi il iago marcolloc: e veramense il mare è il suo tesco, perché dai mare ella evia tutte le sua riecchezze. D. Sun fortezzo fa E Biopia. Cloè il passes di Chassels
- detto in oggi l'Abizsinio confinante all'Egilto, e una volta soggetto all'Egilto. E l'Egilto, che non ha fine. Che è infinito, immenso nella sua popolazione; e così fu veramente in tujta l'ac-
- 11. Berui fino all' còbrezzo. Berul al enlice dell'ira dei giusto giudice, frasc ripciula piu volte ne' libri sonti. 12. Tuite le luc fortezze suranno ec. Caderiuno per terra le tua fortezze colla steva facilità, con cui un fico

- Niuive è desolata. Chi scuoterà il capo sopra di te? donde cercherò lo un cansolatore per te? 8. Se' tu forse migliore della popolosa A-
- lessandria, che risiede in mezzo a fiumi, ed è cinta datte acque, il di cul tesoro è il mare, e le sue mura sono le acque?
- 9. Sua fortezza fu l' Etiopia e l' Egitto, che non ha fine: l' Affrica e la Libia le diedero aiuti.
- 10. Ma ella pure fu menata schiuca in parse straniero: I suoi pargoletti furono infranti negli angoli di tutte le sirade: et suoi nobili furon tirati a sorte, e i suoi grandi conficcati ne ceppi.
- 11. Così anche tu beral fino all'ebbrezza, e sarai conculcula, e ainta chiederai dal nimico. 12. Tutte le luc foriezze saranno come quei fichi primoticci, i quali ad una scossu cadono in bocca di chi se li mangla.
- 13. Ecco che in mezzo a le il tuo è popolo di donne. Savanno spalancale le porte tiel tuo paese, e le sbarre savan consumate
- dal funco.
  14. Attingi acqua per l'assedio, ristora le
  tue fortificazioni, metti i piedi nel fango, e
- pestato, e impastandolo fanne mattoni. 13. Altora ti consumerà il fuoco, ti sterminerà la spada, la quale ti divorerà, come fa il bruco: ragunu genle in tonto numero
  - come i bruchi, e come le locuste.

    16. Avesti più mercatanti, che non sono le stelle del cielo; ma il bruco ingrassato vo-
- la via.

  17. I tuoi custodi simili alle locuste, e i
  tuoi piccoli come le tencre locuste, le quali
- primaticeio, e maluro, appena toccata, o scossa leggermente la pianta, cade, ed è cibo del passeggiero, che se lo mangia.
- 23. Il luo è popolo di donne. Sono donne imbelli gli uomini, che iu racchiudi dentro le tue mura. 11. Altingi ocqua per l'assedio. Fa'gran provvisione di acqua per quando lu sarai assedinia. Vuol dire: non
- sarà in maucanza di acque, che ti ridurra in potere de Caldei.

  Fanne molioni. Si lulcode per ristorare le lue mura,
  - e farne al bisogno delle nuove. 15. Come fa si braco. Come le schiere da'.bruci divorano la verdura delle eampagne, e lutti i germogli, Vedi quel che si è detto Jori, 5. 4.
  - 16. Me il bruce imprassion pule vis. I tuol mercanii liberti, e limono pieri kore richerzar al primo romor di guerra il abbandoserzano, come lan le locute, le quali aggrandica a prese delle campquen en visiono altrove, la presenta delle campque en visiono altrove, han devastalo. Quello, che srella nostra Volgata è detto bare divenda e ma caccuda specie di locuste, come si diase nel citado inoco di Jodes una nod non abbano mella nori fingui (sino mel rio sappal) una vore, che corrironi fingui (sino mel rio sappal) una vore, che corri-
  - 77. I tuni custodi simili alle locuste, Custodi chiama i capitani, i magistrati, i reltori della cilia, e questi dice che sono come le locusie, mangiano cioè, e si lagrassano delle ricchezze di Ninive, ma non son buoni a custodiria, a ben povernaria, e a difenderia.
  - diria, a ben governaria, e a dilenderia.

    E i tuoi piccoli come le tenere lucuste, ec. Locuste
    delle locuste è detto come agnelli delle pecore, copretto

in sepibus in die frigoris, sol orlus est, et avolaverunt, et non est cognitus, locus earum ubi fuerint. 18. Dormilaverunt paslores tui, rex Assur;

18. Dormitaverunt pastores tui, rex Assur: sepelientur principes tui, lalitavit populus tuus in montibus, et uon est qui congreget.

49. Non est obscura contritio tua, pessima est plaga tua: omnes, qui audierunt auditionem tuam, compresserunt manum super te: quia super quem non transiit malitia tua semper?

defice organ, e.e., percibe dotte Serillum quando ai vagal vestilierare on alianta and il proce irrape, sel agginesimilare produces and of proce irrape, sel agginesates benefitzes and facilità, neuer alexant. Questi vestos defere alle tem melri, che gil altituno. Cost defered conditiones cogniti a quelli, che gil channo rantefered conditiones cogniti a quelli, che gil channo rantefered conditiones cogniti a quelli, che gil channo ranteli i lavagnanta gli certa, e i neueri tecniti, i quall notali reducto cre della notte si possono sonite sarel, ma nato che ve si e-ramo fermati. Con il rodo citalità, i quall notali ve si e-ramo fermati. Con il rodo citalità, o altica, e i tuta cittadudi il albendonoramo alla prina occosione, ve si e-ramo fermati. Con il rodo citalità, che no constanti per conscioli.

18. Dormono, o rr di Assur, i tuoi pastori; cc. Quelli, che tu, o re di Nioive, avevi posti, come pastori, a guardia, e goneran del tuo gregge, cicé del luo popolo, sono negligenti, e trascurati, e dormono senza prosicro, e i tuol principi, i tuoi primari condoliteri sono spolili

si posano sulle siepi-nel freddo tempo: ma nato ii soie volano via, e non si sa dov' elle si fosser fermaie.

si fosser fermaie.

18. Dormono, o re d' Assur, i luoi pasio-

rl; sono sepoiti i tuoi principi. La tua gente va a nascondersi per le montagne, e non v'è chi ia raduni. 19. La tua ferita non è segreta, gravissi-

19. La ua jerita non e segreta, gravistima ell'é la lua piaga: tulti quetit, che samno udite nuove di te, han baltuto palma a pama per l'allegrezza: imperocchè a chi non fece male in ogni tempo la tua matizia?

oel vino, e nel sonno, e Il popolo fugge disperso a nascondersi nelle montagne, dove cerca rifuzio al romore della vennta de Caldei, e nissuno si prende il pensiero di raunare i fuggitivi, e riunirii a difender la patria.

the La ton Jertin most é appris, etc. Parls al re di Asrett. In las réligence anni les moments doctions as des rett. In las réligence and les controls des la control de doctunque ne arreit la correla si faris festa, perche lutil si réligencemen, des nocho la tallo se lutil estat, la mareit de l'apprisson della granderra di Native, di une pricles qui lagamo della granderra di Native, di une prichere di su postenza, della reno della religionale del control della control della control della control della concisiona della control della control della control della concisiona della control della control della control della concisiona della control della control della control della control estate della control della control della control della control sengieri, e di cui la labelle control voltence dalla fine, oce della control della cont

FINISCE LA PROFEZIA DI NABL'SI

#### PREFAZIONE

## ALLA PROFEZIA DI HABACUC

Di Habacuc , detto Ambacum nella versione det LXX, non abbiamo altre notizie fuori di quelle, che dagli scritti di lui possiam ricarnre; perocché quanto nile cose, che di lui (come degli altri Profeti) trovanzi scritte in certi libri, che portano il nome di Epifanio, di Dorotea ec , ogni uomo mediocremente ver-zato in questi studii za qual canto si possa farne. Habacuc parln con grande zelo contro ie iniquità del popolo di Giuda, e predice i gastighi, con cui il Signore punirà lo siesso popolo per mano de' Caldel: per le quali cose hassi ragion di credere, che Habacuc profetasse al principio del renno di Joachim , e che si annunzi da lui precisomente la prima invasione de' Caldei, la quale fu l'anno terzo di quel re, o (come altri dicono) ii quarto; e secondo questa assai verisimil supposizione potrà il nostro Profeta esser quello stesso Habacue, il quaie per ordine di Dio, con insigne miracolo , portò da mungiare a Daniele chiuso nella fossa de' lioni ; e così credette s. Girolumo, ed altri antichi scrittori. Il Profeta adunque si affligge oltre modo in veqgendo l'iniquità dominante, e impunita nel popolo del Signore, e si affliane ezigndio per-

chè egli sa, che quando questo popolo sarà punito, il sarà per mano di un altro popolo non migliore, ne più giusto, ma anzi scellerato al sommo, e abbominevole, il quale si inalzerà , si ingrandirà , sarà prosperato. Il Signore perciò gli fa vedere quello, che dovea avvenire a Nobuchodonosor, tiranno de Gludei, e di tonti altri popoli, e quello, rhe dovea accadere ni re di Giuda, e finulmente gli mostru il futuro sterminio degl'idoli, e de' loro adoratori. Allora il Profeta intuona un magnifico cantico, cantico pieno di altissimi mistert, nel quale, dopo aver messo in bella veduln tutto quello che Dio avea fatto . ed era uncora per fare a favore del popolo Ebreo, annunzia i prodigi maggiori della bontà , e mizericordia divina a favore dello spirituale Isroele, cioè della Chiesa Cri-

La storico Sozomeno racconta (lib. vn. 29.), che il corpo di Habacue fu scoperto a Cella, luogo distante dodici miglia da Eleutheropoli ai lempi del gran Teodoslo; come leggesi anche ni Martirologio Romano ai 18. di Gennaio, nel qual giorno è onorata la sun memoria.

### PROFEZIA

## DI HABACUC

#### CAPO PRIMO

Ammira il Profeta, che l'empio abbia prosperità, e prevalga contro il giusto. Il Signore contro i Giudei manderà il Caldeo, il quale la sua villoria attribuira non a Dio, ma a' suoi idoli.

- 1. Onns quod vidit Habaene propheta.
- 1. Annunzio grave rivelnto ad Habacuc profeta.
- 2. I squequo Domine clamabo, et non exan-
- 2. Fino a quando, o Signore, griderò io,
- 2, 3. Fino a quanda, o Signore, graderò io, ec. Si lamenta il Profeta della grandissima corruzione de' costuli bo pregato, o Signore, e molte volte, e istantemente

dies? vociferabor ad te vini patiens, et non salvahis?

- 3. Quare ostendisti mihi iniquitatem, et laborem, videre praedam, et iniustitiam contra me? Et faetum est iudicium, et contradietio po-
- 4. Propter hoc lacerata est lex, et non pervenit usque ad finem judicium: quia impius praevalet adversus iustum, propierea egreditur iudicium perversum.
- B. \* Aspieite in gentibus, et videte: admiramini, et obstupescite: quia opus factum est in diebus vestris, quod nemo credet eum nar-\* Act. 13. 41.
- 6. Quia ecce ego suscitabo Chaldaeos gentem amaram, et velocem, ambulantem super latitudinem terrae, ut possideat tabernaeula non sua.
- 7. Horribilis, et terribilis est: ex semetlpsa iudicium, et onus eius egredietur.
- 8. Leviores pardis equi eius, et velociores iupis vespertinis: et diffundentur equites eius: equites namque eius de tonge venient, volalunt quasi aquila festinans ad comedendum.
- 9. Omnes ad praedam venient, facies corum ventus urens: et congregabit quasi arenam, captivitatem,
- ti bo pregato, anzi a te ho alzate le grida dell'angustiato mio cuore, affinche tu reprimenti, e raffrenassi le protervia , e la malvagita di questo popoio, e non mi audisci; lo patisco gran violenza a dover vedere quello, ch' io veggo, perchè io zeio dell' onor tuo mi consuma, e in ancor non rechi salute; e per taoto tempo tu permetti, che io abbia di continuo sotto degli occisi l'iniquità dominante, i dolori, le rapine, le inglustizia, on-de si affligga il povero, e si opprime; e ch'io vegga co-me i conferziosi, e quelli, che amano le risse, ne poso plu dei giusti semplici, e quieti-
- E i contenziori, e i rissosi prevalgono. La voce indicium dee prenderal lu senso di lite Ingiusta, come appa-risce dall' Ebreo; onde il Caldeo parafrasò: io ho davanti a me i ladroni, e i rapitori, ed essi colla toro contenzione, e superbia prevalgono.
- 4. E non arriva al suo fine il giudizio. La fine del giodizio è la vittoria della giustizia; ma la potenza e la perversita del cattivi è tale, e tanta, ebe trovan modo, che o non si giudichi secondo il giusto, o non abbia esccuzione giammai una giusta sentenza. Querele simili a quelle di Habacue abbiamo vedote di Mosè Exed. XXXII. 22. di Giobbe , tn. 3. 11-, di Elia , 3. Reg. x1x. 4. 10-, di Davidde, Ps. XII. 1. XLIII. 24., di Geremia XX. 14. 15. 86.
- 5, 8. Gettate gli occhi sopra le genti, e asservate : ec. Il Signore risponda alle querete del Profeia, e dice, che se per un tempo egli tollera la prepotenta iniquita, e le ingiusticie de callivi , egli però nei tempo stesso, in cui sembra, che chiuda gli occhi a totto li male, ch' ci fanno, prepara la lor punizione, e la sua vendetta. O voi, elie vi dolete della mia parienza, mirate queilo, ebe io fo delle diverse nazioni, mentre di nna nazione inginsta mi servo a ponire la inglustizie di on'altra: mirate come io lo muoversi i Caldei , gente cruda , e veloce , in-elinatissima per sua propria Indole a latrockili : mirate rom' lo per mano di costoro farò cosa tale a giorni sostri, che vi shalordira, e quando da mici profeli sara Binny Fol. II.

e tu non mi esaudirai? getterò alte strida per le violenze, ch'io patisco, e la non darat salute?

- 3. Perché mi fat tu vedere dinnazi a me iniquità, e dolori, rapine, e inglustizie? E i
- h. Per questo è straziata la legge , e unn arrivn al suo fine il gludizio; perocche l'empio ne può più che il giusto; per questo i giudizi sono corretti.

contenziosi, e i rissosi prevalgono.

- 5. Gettate gli occhi sopra te genti, e osservate: resterete numirati, e sinpefatti; perocché è avvenuta una cosa a'vostri giorni, la quale da nissuno sarà creduta, quando si annunzterà:
- 6. Perocchè ecco che to furà munversi i Caldet, gente cruda, e agile, che scorre tutta quanta la terra per occupare le ense altrui.
- 7. Ella è orribile, e tremenda: ella da se stessa sentenzierà, e gastigherà.
- 8. I suni cavalli son ptù leggeri dei pardi, e più velaci che i lupi sul far della notte; e i suoi cavalli si spanderauno per ogni parte; i suoi cavalieri verranno da lungt, voleranno com' aquila a far suo pasto.
- 9. Verranno tutti al bottina: ta loro presenza è un vento, che arde: e metteranno insieme als schlavi come l'arena.

annunziaia, nissuno vorra crederia. Io faiti veggiamo da Geremia, che quando egli non facevo aliro, che ripelere a nome di Dio lo sterminio della Giudea, l'espugnazione e l'eceldio di Gerusalemme, e l'Incepdio di esso, e del tempio per opera dei Caldei , I Gindei si burlavan di lui. Vedi Jerem. xx. E lo stesso avvenne, quando Gesu Cristo in termini chiarissimi predisse l'ultimo assedio della città , e la sua distruzione , e la rovina totale di quell'infelice popoio; la qual rovina colle parole stesse del noairo Profeta fo predella anche da Paolo al Giudel, mentr'el predicava in Antiochia. Vedi gli Atti cop. ant. 4., dore il verseito 5. è portalo dall' Anostolo secondo ta versione dei LXX. Perocche la cattivita di Rabilonia, m iutte le sue eireostanze furon figura della ultima catilivith, neila quale vivon tuttora gli Ebrei.

7. Ella da se stessa sentenzierà, e gastigherà. Ella farà insieme da giudice, e da esecutore della sentenza : ella condannera gli Ebrei ai gasilgo, e di sua mano il ponira. 8. I suoi cavalli son più leggeri de' pardi. Il leopardo è agilissimo tra tutti i quadrupedi, e gli scrittori pro-fani dicono meraviglie de' cavalli Caldel. Vedi anche Jerem. Pt. 13 Più veloci che i lupi sul far della notte. Sul far della

notte il inpo (che è stato ritirato tutto il giorno nella sua tana) è piu agile, ed è affamato, e per consegueoza ancora più fero, e audace. Havvi ehi erede indicata In questo iuogo quella razza di iupi, che chiamansi Hyenac, i quali vanno in giro solamente nei cuor della nolle, e non sulla sera come i jupi ordinari. Ne parla Oppiano Cyniag, lib. 81.

Voleranno com' aquila ec. Vedì Jerem. XLARI. 40. ec. Thren, IV. 9.

p. Ferranno tutti al bottino: cc. t Caldei verranno tutti con animo di saccheggiare, e di desolar la Giudea: la loro presenza è come quel vento orientale, che brucia le campagne, e fa male anche acti comini. Vedi Jerem. IV. 11. ec. Gen. XII. 27. Osen. XIII. 1.

Metteranno insieme gli schiari come l'arena. Faranno 120

- El ipse de regibus triumphabit, et tyranni ridiculi eius erunt: ipse super omnem munitionem ridebit, et comportabit aggerem, et capiet cani.
- 11. Tunc mutabitur spiritus, et pertransibit et corruet: hacc est fortitudo eius dei sui.
- 42. Namquid non tu a princípio, Domine Deus nicus, sancte nicus, et non moriemur? Domine in iudicium posuisti eum: et fortem, ut corriperes, fundasti eum.
- 45. Mundi sunt oculi tui, ne videas matum; et respicere ad iniquitatem non poteris: quare respicis super iniqua agentes, et taces devorante impio iustiorem se?
- 18. Et facies homines quasi pisces maris, et quasi reptile nou habens principem.
- 45. Totum in hamo sublevavit, traxit illud in sagena sua, et congregavit in rele suum. Super hoc laetabitur, et exsultabit:
- Propterea immolabit sagenae suae, et sacrificabit reti suo: quia in ipsis incrassata est pars eius, et cibus cius electus.
- 47. Propter hoe ergo expandit sagenam

un' inimità di schiavi, e con quella facilità il faranno, con cui si ammassa un numero innumerabile di grandili

di arena 11. Allora si cangerà il suo spirito, ec. Dopo tante vittorie, dopo aver soggettato ai suo impero non soin la Giudea, ma anche molte altre genti, Nabuchodonosor tornato a Babilonia, considerando la propria grandezza, e la bellezza di quella grandissima citta ornata, e arricchita da lui colle spoglie dei popoli vinti, egli di pri denia che era , diventera insolente, e superbo , onda udira dal cicio quella voce, che a lui dirà : il tuo regno non sarà più tuo: e ti discacceranno dalla compaonia degti uomini, e abiterai tratte fiere ... e sette tempi passeranno coni per te, fino a tonto che lu conosca, che l' Attissimo ha dominio sopra il regno degli nomini, e lo da a chi gil pare. Vedi Dan. IV. 27. 20. Tale e la possanza di quel suo Dio: viene a dire: tanto poco varrà a questo gran conquistatore la protezione di quel falso dio, a cui egli si crede debitore di sue conuniste, e di tutta la sua gioria. Questo dio è il famoso Bel, o sia Belo del Caldei. Vedi qui a Girolama, la cui aposizione abbiam seguitato , benché non manchi chi altrimenti interpreti queste parole, supponenda qui un ebraismo non insolito di due relativi in vece d'uno, ande tal senso; tale è la possanza di lai, che è suo dio: tanto può fa-re, e aperare colui, che è Dio, e Signore anche di Nabuchodonosor; ciet tante posso far to ec.; perocché parla gui lo stesso Din.

13. Me nes et la fia de principia, ec. Depo la dolor-sa prediction della rovina al Gersatiamen il Predicti perio di anneto cortoglio a libo si rivologe, e lo perga con gran lemerezza di laver pelchi dela suo popolo inno rie, qui noi ali antico como di mino, quel loco derene, cui noi ali antico persone di mino, quel loco derene, cui noi ali antico persone di mino, quel loco derene, cui noi ali antico persone il mino, quel loco derene, cui noi ali antico persone il la podri notifi, e il conservata il to cualizo conta la la loco posterità, codel (purche tu ci produgga) noi no morrene O Oppone di ul l'Producta primu il vero Dono norrene O Oppone di ul l'Producta primu il vero Dono all idali. o agli tomini secondo il Dio, che e de prisa-cie poco durren o mone all'identi locolisi in end. Dono a. ce il producti loco della contacta della mino di contacta con contrare non contrare non all'identi locolisi in end. Dono a. ce il producti locolisi in end. Dono a. ce il producti locolisi in end. Dono a. ce.

- E quegli trionferà dei regl, e si farà beffe de potentati: egli si burlerà di lutte le fortezze, e alzerd la trincera, e le espuquerà.
- Allora si cangerd il suo spirito, e svanirà, e coderd: tale è la possanza di quel sno dio.
- 12. Ma non se' tu fin da principio, o Signore Dio mio, mio Sonto, e noi non morremo? Signore tu hai destinato costui a far vendetta, e per correzione nostra lo hai fondato in postanza.
- 13. Gli occhi tuoi son mondi, nè tu puot vedere il male, e tu non potroi mirare in faccia l'iniquità. Perché volgi tu lo squardo a que', che fanno det male, e toci altorché l'empio divorasi chi è più giusto di lui?

  14. Ett farai degli vuomini, come de' pesci
- del mare, e come degli insetti, che non hanno re. 13. Quegli ogni cosa ha tratto fuora coll'amo, tira colla sua sagena, e ammassa
- colla sua rete. Di questo egli si goderà, ed esulterà: 16. Per questo offerirà vittime alla sua sa-
- gena, e socrifizi alla sua rele, perchè per mezzo di queste si è accresciuta la sua porzione, e il suo cibo gradito. 17. Per questo stende la sua sagena, e non
  - 17. Fer questo stenae ta sua sugena, e nor

corta durata; terzo II Din santo agli idoli Impuri, a agli uomini cattivi, e perversi com'erano i Caldel. Signore tu hai destinado costar ec. In so, o Signore (soggiunge II Profeta), che Nabuchodanosor è lo strumento, di cui tu il serviral per far vendetta degli oltrag-

gi, che noi abbiam fatti a te, e in hai fatto non percirè egli ci distruggesse, ma affinchè uni per mano di lui fossimo gastigati, e corretti.

lo aminio altamente în cio la condotta di tun provviciona.

1.6. E la farei depli monini, come de parci del more.

1.6. E la farei depli monini, come de parci del more.

Parc, che tu kuci, che pli unmini simo esposti alle inpairio depli alfri tonnini, coma se fosser pecci, perceche tral pecci i piu peccio ison divursati dai grandi, e il sesciono poi prende confusamente e pieccii, a grandi. E difficia, se proteinore, che si ape prino. Coli Natuccholonosor tratta gli unaniei come se fosser pecci, e insetti, un matritatalinolgi, o coprimendogli a suo cesprécio.

13. Quești oșai coa ha tratle form cell amo, et. Na bachadonose qual caperio, e dolto peaclore ha peravlotutio il perablie; pesca all'amo, praca con picole ret, pesca con etii randi, e di tulto fa prefu. La agena è una specie di piccola rrie; e con questa parabola vien significato, chi quel principe a conquistare i regni si servirà nos sol della forza, ma anche di totte le arti, e di totti gli strattagermai.

1a. 17. Per questo offerirà vittime alla sua sagena, ec.
A se stesso attribuira, al suo valore, alla sua scienza
militare, alla sua politica attribuira la felicita delle sue

suam, et semper interficere gentes non par- si resta giammai dal fare strage de' po-

cet imprese e l'abbondante, a ricca sua pescagione : e a se stesso socrificherà, e al suo proprio merito, e non ad al-tro Dio in riconoscenza de'suo! ingrandimenti. Così un

empio presso Virgilio Eneid. x. diceva: la mia destra è il esse die La sua porzione, e il suo cibo gradito. Parzione di Nabuchodonosor cra l'impero lasciatogli dai padre, e questo impero egil lo accrebbe, e lo dilatò grandemente,

e suo cibo gradito crano le nazioni grandissime, e opolentissime, le quali egli tirò nella sua rete. Quindi l'avi-

poli.

dità di andar sempre innanzi gli fara intraprendere delle ngove spedizioni a rovina di molte, e molte nazioni, onde una gran parte del mondo avra da gemere, e da delestare Il genio crudele di guesto harbaro conquistatore Notisi, ebe queste siesse prosperita concedute a un uomo Il quale oltre ad essere sanguinario, a crudele verso degli nomini ero anche emplo, queste stesse prosperità sono notale come lante muove difficolta, che il Profeta ri trova a poter intendere i misteri delta Provvidenza, che

tali cose ordina , o permette sopra la trera,

#### CAPO SECONDO

Mentre il Profeta aspetta risposta do Dio, gli è comandoto di scrivere la visione, e di aspetterar l'e-vento la pazienza. Babilonia distrutta per le molte sue scelleratezze. I suoi idoli non seranno buoai a difenderla.

t. Super custodiam meam stabo, et figam gradum super munitionem: et contemplabor, ut videam quid dicatur mihi, et quid respondeam ad arguentem me.

2. Et respondit mihl Dominus, et dixit: Scribe visum, et explana eum super tabulas, ut percurrat qui legerit eum.

3. Quia adhuc visus procul, et apparebit in finem, et non mentietur; si moram fecerit, expecta illum: quia veniens veniet, et non

tardabit.

4. Ecce qui incredulus est, non erit recla

t. Io starò vegliante a far la mia sentinella , pianterò il piede sul forte per vedere quello, che a me dirassi, e quel ch'io abbia a rispondere a chi mi riprende.

2. E il Signore mi rispose, e disse: Serivi la visione, e stendiia sopra ie tavolette, affinché chi la legge, ia scorra agevolmente;

5. Perocché la visione è di cosa ancor lontana; ma apparirà nel fine, e non sarà menzognera. Se differtrà, tu aspettalo; perocchè il venturo verrà, e non tarderà

4. Ma chi è incredulo, non ha in se un'a-

1. Io starò vegliante a far la mia sentinella, piaaterò il siede ec. lo mi starò vigilante, e attento all'ufficio di Profeta, come una sentinella, cui sia affidata la custodia di un posto importanta, così io starò saido al mio posto, aperti gli ocela, porgendo le orecchie per vedere, e udire se Dio mi mandi o mi faccia seniir risposta alle mie querele, e preparate quello, eh' lo abbia a replicare a lui, quando mi riprenda, e mi hiasimi, com lo temo, per quello, ehe ho detto. Molto bene notò s. Girolamo, che il Profeta elegantemente, e coa graa senso dipinge la umana impazienza, che si da a consscere nelle dispute, mentre prima che l'acversario risponda a noi, e prima che sonniamo quel ch'esti voetia in aoi riprend ci prepariamo a rispondere: dande appariare, che bon la ragione, ma lo spirito di contraddizione è quel, che risponde: perocché se ragion rispondesse, doven prima aspettursi l'altrus risposta e così vedere, se convenisse rispondere, ouver orquietarsi, e dersi per viato.

L'ufficio profetico abbiam vedote anche altrove paragonato all'utficio di una sentinella. Vedi Issi. xat. e

bossolo la visione, che lo ti darò a vedere, a scrivila con bello e ebiaro carattere, e con espressioni chiare, e di facile intelligenza: scrivila sulla tavoletta, o piutti sto incidila sopra la tavoletta, che dura un pezzo, perocché l'adempimento della visione è loniano, come sog gjungesi vers. 3. Scrivavano gli antichi sopra tavolette di bossolo, o ineldendori i caratteri, al eha era altissima ta molfezza di quel jegno, ovvero distesavi sopra la cera 3. Na opporira sel fine, e non sarà menzogaera. La visione apparira negli ultimi tempi; nell'ultima ora ella sarà adempiuta, a senza alcun dubbio ella sarà verilicata, e si vedra, com' cila è visione non menzognera, ma verace e divina. Se differira, tu aspettato. Dove nelle precedenti parole si parlava di una cosa, che apparira ari flac, qui di una persona si parta, in aspettato; ma la cosa, che dee apparire nel fine, cila è la stresa persona,

che è adesso Indicata. Ma chi è clia questa persona? Molti credono aecennato Ciro, il quale distruggerà l'Impero de' Caldei, la erudeltà, ed empietà de' quali dette occasione alle querele del Profeta, ma auche questi interpreti convengono, che Ciro è figura di Cristo. Io per me mi alterro al sentimento di s. Girolamo, di Essebio, di Teofilaito, e di molti dotti anche moderni, i quali credono, che questa persona è Il Cristo. E In primo luogo se vorrem dire, che Ciro sia il primo obbletto di questi profezia, non saprem dire, che la questione del Profeta ata risoluta; perocché ecco, che all'impero di gente empia , com' erano I Caidri , sucrederà Ciro , e I suol Peraiani, poco o nulta migliori di quelli. In secondo bospo quelle parola: Il rentero (ovvero, colai che viene) rerra, visibilimente si riferiscono a' molti luoghi delle Sertiture, dove Il Cristo dicesi il venturo, colui, che dee venire. Ved! Matth. xt. 3. Gen. aux. In., Heb. a. 36. ec. Finalasente l'Apostolo applicò a Cristo questo luogo di Hahacue, e non solo della prima venuta di lui, ma anche della seconda intese le sue parolo, e veramente della seconda venuta si perta assaj amplamente nel capo III. Que-2. Scrivi la visione, ec. Serivi sopra una tavoletta di sti adanque, che dee venire, sebben riguardo al desideril, a al bisogno degli pomipi sembra che tardi, verra però certamente, ne oltre al lempo stabilito ne divini consigli, e segnato ancor ne profeti, egli tarderà. Ecco aduoque la adequata risposta alle doglianze del Profeta. Verra il Messia, il quale ai giusti affiitti, e tribolati nella vita presente porterà consolazione, e saipie, affinche Ilberati dal timor de'nomici, a lui servano nella santilà, e purità della vita; ma piena e perfetta consola-zione, e salute dara loro nella vita fujura, mando i suoi e I loro nemici avrà posti sgebello a' suol piedi. Quindi a confermazione di quello, che dee avvenire ne lempi più remoti, cioù a' tempi di Cristo, c alia fine del mondo, si predice, che gli oppressori non auderanno esenti da gaalighi di Dio anche nella vita presente.

4. No chi è incredulo, non ha in se ne' anima giusta.

È storta, ed iniqua quell'anima, che non erede, a non

anima eius in semetipso: " iustus autem in fide sua vivet. " Joan. 3, 56, Rom. 1, 17, Gal. 3, 11, Heb. 10, 38.

- 8. Et quomodo vinum potantem decipit: sic crit vir superbus, et non decorabitur: quia dilatavit quasi infernus aninam suam: et ipse quasi mors, et non adimpletur: et congregabit ad se omnes gentles, et concervabit ad se omnes populos.
- Nunquid non omnes isti super eum parabolam sument, et loquelam aenigmatum eius: et dieetur: Vac ei, qui multiplicat non sua? nsquequo et aggravat contra se densum tutum?
- Numquid non repente consurgent qui mordeant te: et suscitabuntur lacerantes te, et eris in rapinam eis?
- Quia tu spotiasti gentes multas, spoliabunt te onnies qui reliqui fuerint de populis, propter sanguinem hominis, et iniquitatem terrae, civitatis, et onuium habitantium in ea.
- Vae qui congregat avaritiam malam domui suae, ut sit in excelso nidus cius, et liberari se putat de manu mati.
- Cogitasti confusionem domui tuae, concidisti populos multos, et peccavit anima tua.
  - Quia lapis de pariete elamabit: et liguum, quod inter iuneturas aedificiorum est, respondebit.

ai idia deile prossesse di Dio. e particolarmente delle pomoses, che debidon essere adempiate per Gess Cisti. Di da somo non piaceria a Dio. Il giusta poi nella fest sun vieva il giusto pella fest ancienta di sulla delle propositi di sulla della giusta dei propositi di viva telle en Crista veolure, avea la vita della giustita, e della giusti nel della propositi e per la stessa festa avea ia vita cierca nel secolo si venire.

5. Ma siecome il vina ingunun chi lo beve, ec. Avendo detto, che verra alta fine coiut, ii quale dec render la dosuta mercede agli ingiusti oppressori, e a tutte le iniquita degli nomini, quando verra a giudicare i vivi, ed i morti , vuoi mostrare adesso (come gla accennammo ch' el non lascia impuoiti , anche nel tempo d'adesso i malvagi. Siccome adunque il vino, che si bee con piacere, e con gusto da un uomo intemperante, lo inganon, percise aita fine gli fa perdere la ragione, e la sanita, e la ripotazione, e la sfima altrai, così l'ambizione e l'avarizia inebriando i' uomo superbo , fa , che egli corra quasi privo di mente alla propria rovina, e perda anche quella falsa gioria, eli ei bramò tanto avidamente. Egli e visibile, che si parla di Naburhodonosor, la cui losaziabile cupidità di dominare, di conquistare, di opprimere la terra è paragonata all'inferno, che mai non si empie, per quanto immensa sia la turba, che vi discende, e alia morte, che non ritina giammal di far nuove prede-Vedi Prov. XXX. 16 Isni. V. 14.

6. Aus contentumo forse ce. Parabola, e proverbio aigaillen in questo iuogo un earme lusobeve, carmer, che sicantera non per onorre, ma per ischerron dali popoli oppresal, sopra la caudota di Nabuchodomosor, e sopra quel rulta del suo imprero. Vedi un simil cantico sopra quel prinelpe Isai. 31V 4. Canteranno adonque i popoli, an idranno: Guai a questi lidgrardati conquistationi, che acnimu giusta. Il giusto poi nella fede sua viverà.

B. Ma siccome il vino inganna chi lo beve, cosi sarà dell' uomo superbo, il quale resterà senza onave. Egli, che ha le voglie ampie come l'inferno, ed c'insazinidie come la morte, c' solto di se riunir vorrobbe tulle le genti, c' tutti insieme onimissare i popoli. 6. Non conterouno forse tulli quetti sopra

di lui la loro parabola, e i loro proverbi, e non si dirà egli: Guai a chi accumula roba non sua? c fino a quando mette cgli insieme iu nuo danno il denso fongo? 7. Non ni leverà egli su repentimmente

chi il morderà; e non verrà fuori chi il sbranerà, e tu sorai loro preda?

8. Perché lu hoi spogliute molte genti, spoglieranno le lulli coloro, che stranno rimasi di quelle mazioni, a motivo del sangue degli uomini, e per le iniquità fatte contro la lerra, cantro la città, e tulti i suoi abitotori.

9. Guni a chi raguna i frutti di un' avnrizia perniciosa alla propria casa, affinchè si più in alto il suo nido, credendo di salvarsi dagli artifili del male.

10. Tu hai studiato il modo di disonoror lo tua casa; hai straziati molti popoli, e l'anium tua peccò. 11. Perochè i sassi alzeran le voci dalla

 Perocché i sassi alzeran le voci dalla muraglio, e il legname, che sia nelle giunture della fabbrica, replichera.

cumulano le ricelezze co lor latrocioli, e ammassano per loro diamo la terra indursia a corolit. Così e chiambo l'oro e l'argento, libro, si ana denne, perchè questa terra indursia e coloris, esseria e contra della composita della colorista di colorista della composita della colorista di colorista della colorista di colorista di

Persiani sono quelli, i quali invaderano e l'appetidato, è o morderano e l'appetidato, e o constituire de consultato la lecrerano, e conquistata Babionia, ne diversano assoluli padrosi. E dice reperimente, perchi Babilonia la pres per istettiagemma, e non per forra, e quando meno se l'aspettava, come si vestojo plur vosite.

n. Tulti coloro, che anriano rimani di quelle nazioni. Tutti gli uconini delle genti oppenea di te, i quali avran putto noltraria al fione per sin tua apada, si onirano con Ciro, a cia per sin tua apada, si onirano con Ciro, a cia per si con con con cia per con con Ciro, a cia per si con con contro con per la resulta escribita contro i a Giudea, contro Gerusalemari, e contro tutti i suoi abitanti. Vedi s. Giradamo.

 Affisché sin più in alla il suo nido. Persuadendosi, che quanto più ei sarà ricco e potente, tasto meno sarà espasio al paricolo di esere spogliato dagli sitri. E aliude ali aquila (a coi paragono qori re cap. t. 8.), la quate in isoghi aliissimi fa ii suo oldo. Vedi qoei che egii stesso dice presso Daolele iv. 27.

egli siesso dice persso Diniere IV. 27.

11. Perocché i sossi alzeran le voci dalin muraglin, er.
Maoiera di proverbio, cui quale vien significata l'ingiu-

- 12. Vac qui aedificat civitateui iu sanguinibus, et praeparat urbem in iniquitate.
- \* Exech. 24. 9. Nah. 3. 1. 13. Numquid non hace sunt a Domino exercituum? Laborabunt enisu populi in mullo igne, et gentes in vacuum, et deficient.
- 14. Quia replebitur terra, ut cognoscant gloriam Domini, quasi aquae operientes mare.
- 48. Vae qul potum dat amico suo mittens fet suum, et inebrians ut aspieiat nuditalem
- eins.

  16. Repletus es ignominia pro gloria: bibe
  tu quoque, et consopire: circumdabit te calix dexlerae Domíni, et vomitus ignominiae super gloriam tuam.
- 47. Quia iniquitas Libani operiet te, et vastitas animalium deterrebit eos de sanguinibus hominum, et iniquitate terrae, et elvitatis, et omnium labitantium in ea.
- 48. Quid prodest sculptile, quia sculpsit illud fielor suus, conflatile, et imaginem falsam? speravit in figmento fictor eius, ut faceret simulaera multa.
- 49. Vae qui dieit ligno: Expergiscere: Surge, lapidi taeenti: numquid ipse docere poterit? Ecce iste coopertus est auro, et argento: et omnis spiritus non est in viscerihus eius.
- stitis pubblica, enceme. che non può la versus modo pulliera, nà accondent. El il rigenume, che sta selle gianteri del prime del prime del prime del prime del prime del prime del regione entre lors labeleche. Vedi in. Rep. vr. 36. I sans stesse, e i lescono delle fabbliche prideranno, e faranno impre a tutti, che le danse labeleche prime del prime del prime del prime del prime del 12. Imprecedo i al giancemano in suno i popoli, ec. Ecco quotto, che predice, e fa sapera il Signore i I poponi, e portiui di labelace, a sistello pri ecquilatte le gran-
- no, e soffriramo fatiche, e stenti per acquistare le grandi ricchezza, delle quali è pieca la loro citta, me si alfanorrano per dare alimento a un gran facoro, che consumera ogni cosa. Tale è li senso di questo luogo paragonato con quello di Gerenia, Li. 58. 14. Le terre serà inondelse ce. La Cables sarà inonde-
- La di "emicia", come l'airvo del mare e lucodato dell'ence, e cui sirare conocatta la pirotta del Signore, e la giustialina sua Provvidenza, e come egli dopo aver baction, che gif result per quatche lempo grevidenza.

  In comparate del compa
- 15, 16. Casal a color, che dis da here al asse smise, et. Ovveo, dis da her et alse prossione, perceolte late è il sigoliècato della voce assice ils moitil lossphi delle Serititus i goliècato della voce assice ils moitil lossphi delle Serititus non fece alcons bortis. Gasì a chi il suas prossiono presenda here alcons lorita, della chi il suas prossiono presenda l'elevato pri spoglierite, e radiorio latin notifiate. Eggi sara ponito della sua empitati, da cui non riterara gioris, me ignominio: sara puntito, perche da oli si dirra: hevi anche

- 12. Guai a chi edifica una città a forza di sangue sparso, e la fonda sull'iniquità. 13. Queste cose non son elleno (predette)
- dai Signore degli eserciti? Imperocché si affanneranno in vano i popoli, e le genti per un gran suoco, e verran meno.
- 14. Perocchè la terra sarà inondata, come l'alveo del mare è coperto dail'acque, offinchè sia conosciuta la gloria del Signore.
- 18. Guai a colui, che dà da bere al suo amico, mescendovi il suo ficie, e lo imbriaca per vederlo ionudo.
- 16. In vece di gioria, tu sarai ricolmo di ignominia: bevi anche tu, e assopisciti: starà intorno a te il calice della destra del Signare; e un vomito obbrobrioso (verrà) sopra la tua gloria.
- 17. Concionsiaché le iniquità fatte sui Libano il sommergeranno; e la distrucione fatta da queste feere le atterrirà, per ragione del sangue degli womini, e per la iniquità contro la terra, e la città, e tutti i suoi abitatori.
- 48. 4 chr giova la statua fatta dal suo artefice collo scaipello, e la fatsa figura di getto? Pur i' artefice pone speranza nel suo lavoro, e fa dei nuovi simulacri.
- 49. Gual a coiui, che diee ai legno: Svegliati: e alia morta pietra: Alzatl. Può elia forse insegnare a te? Ecco, che cila è coperta d'oro e d'argento; ma spirito aicuno nelle viscere di lei non è:
- in quello, che nd altri hai fatto bere; tu berai, e ti addormiral la morte sempiteras. To in eterno avral davanti il calice d'ira e di furcre, che sarà in te presentato dallo mano del Sunorer, e lo berai fino alla fondata.
- meso del Signore, e lo beral lino ella fondeta.

  E sa comito obbrobrino (nerrà) sopra la tsa gloria.

  Vomileral le toe ricchezze, le spoglie del popoli vinti,
  e lo bal guisa sara evvilita, e sporcalo la precedente tua
- 17. Le insquité fatte sul Liènne er. Pel monte Libane s. Gircianno laisse il templo di Saimone, come tutto ricoperto di ceden del Libano. Teodoreto, Eusèbio ec. iniendoso Gerusalemne. Cadranno copar il too capo i ciliquità commesse contro Gerusalemne, e contro il templo del Signore.
- E la direzzione fatte de queste fore e. Arrech figuratamente nominato II lilano, vegerorie questa ligra relatamente nominato II lilano, vegerorie questa ligra relatamente nominato II lilano, vegerorie questa ligra relatamente relatame
- dei, i quali si confidano negli idoli loro o scolpiti, o di getto. Vedi Jerem. 1. 2. 19. Sregliati . . . Alzati. Sono termini, co'quali un ido-
- 19. Sreglini . . . . Alzati. Sono termini, coi quali un idotta invoca l'eiato di un din di legno, di pietra, di ore ec., che non he oreochie per odire, ne spirilo, or mani per alotare se stesso. Può ella forse insegnar a tri Poò ella questa morta statos insegnarti quel che tu abbi fare. o de schiyare nei funo pericoli, se manca affaire.

20. \* Dominus autem in templo sancto suo: sileat a facie eius omnis terra. \* Psalm. 10. 5.

di senso, e di spirito, a se nuita ella può sapere, o in-Leodere'

20. Ma il Signore è nel suo lempio santo, Così Bavidde: Il Signore nel suo tempio sunto, e spirgando qual sia questo templo, soggiange: Il Signore nel cieto ha sua rele Paalm. x. b. Dinagri a lui si toccia la terro. In

20. Ma il Signore è nel suo tempio santo, Dinanzi a lui si taccia la terra.

profondo slienzio si ammiri dagli tromini, e si adort la sua Provvidenza riguardo al cattivi, come riguardo al buoni: si lemn la sua giusitzia allorquando pare, che egli chinda gli occhi sopra l'iosquita, e si confidi nella bonta di ini, quando sembra, ch'ei si scordi de'giusti, e alta perversità degli empi gli abbandoni.

#### CAPO TERZO

- 1. Orazione di Habacuc Profeta per le i-1. Oratio Habacuc Prophetae pro ignorantiis. gnoranze.
- 2. Domine audivi auditionem tuanı, et tiebbi timore. mui. Domine opus tuum, in medio annorum vi-Signore, a quell' opera tun da'esistenza nel
  - vifica illud. In medio annorum notum facies: eum iralus fueris, misericordiae recordaberis,
  - 3. Deus ab Austro veniet, et sanctus de monte Pharan:
  - 1. Per le ignarenze. I LXX tradussero: orazione con cantico, cioè orazione, e cantico. Ma Aquila, e Simuneo, e la quinta edizione, e il Caldeo sono simili alla nostra Volgata; e quanto al senso alcuni vogliono, che il Profeta voglia con questo cantico offerire a Dio una soleune riparazione dell'aver osato di disputare sopra la sua Prosvidenza; nitri ch'ei chiegga, che le ignoranze, cioè i peccali del popolo sieno tolti , a perdonati , affinche non sia differita la sua liberazione. Gli Ebrei, e l moderni luterpreti in gran numero , inteser significato colia voce Eleva o uno strumento musicale, che una si sa quello che fosse, ovver il tuono, e l'aria, secondo la quale dovesse

cantarsi questo salmo. 2. Udii , a Signore , 11 Ino annunzio , er. La liberazione del Giudei dalla loro cattività di Babilonia, fu per tutti i profeti una ligura della salvazione degli uomini per Cristo, e la distruzione dell'impero Caldaico è soventa portata come tioura della vendetta, che farassi un giorno da Cristo di tutti gli empi. Per questo adunque di Cristo viene adesso a parlare ii Profeta, soddislacendo cosi pienamente alla difficolta proposta riguardo alla Prosvidenza divina. Perocche qui con tutti gli antichi cerdiamo, che altro non si cootenga in questa orazione di Habacuc, se non uoa magniticeutissima, e manifestissima professa di Cristo, come dice s. Girolamo. E chi volesse chiaramenta conoscere, che il volere intendere le parole, e i sentimenti di Habacuc della liberazione dalla schiavitu Babilonica è quasi un voler far forza in piu lucuhi alle sue espressioni, bastera, che legga le sposizioni di quegli Interpreti, che banno abbracciato quei siatena, e ii soto vedere, com'elle sono dissonanti tra loro, e discordi, e fredde, anzi che no, potra servire a persunderio, che nella interpretazione delle Scritture, il meglio, che potremo fare, sara sempre di seguitare i Padri della chiesa, e la chiesa stessa, da cui le abbiam ricevute. Or vari igoghi di questo caotico sono, come ognun sa, nella bocca della chiesa che all' applica a Cristo. Vedi l'ufficio, e la messa det venerdi santo. Egli è però vero, che quegli stessi, i quali veggono qui dipinta secondo la leticra la liberazione degli Ebrei, confessano, che in un senso allegorico la profezia va intesa di Crisio, ma s. Girolamo non volca, che dore abbiamo manifesta predizione delle cose future, si estenni questa, e in certo modo si indebolisca colla incertezza dell'allegoria. Vedilo in cap. 1. Malach, vers. 10.

Dire adunque il Profeta: Signore io udii da te, coma quegli, che dee venice, verro. Cap. II. 2., e questo an-

- 2. Udii, o Signore, il tuo annunzio, e ne
- mezzo degli anni. Nel mezzo degli anni tu la farai manifesta: quando li sarai adirato, ti ricorderal
- della misericordia. 3. Iddio verrà dall' Austro, e il santo dal monte di Pharan.

nunzin m'empie di riverenzial timore, e ammirazione. considerando la grandezza dell'opera 1 LXX tradussero : Consideral l'opere tue, e uscii fuori di me; e che per queste opere di Dio, intendessero l'opea della rismovazione del mondo, e delle misericordie di Dio, come parla il Caldeo, apparisce da quello che segue nella loro versione, e leggesi nella chiesa, come diremo

Signore, a quell'opera tua da' esistenza ec. Quest' opra grande, ipeffabile della locaroazione del Cristo si adempia, o Signore, nel mezzo degli anni, vale a dire, nella ienezza de tempi, nel tempo stabilito, e preordinato da te. I LXX: All'approximarsi degli anni tu sarai cono-sciuto. Nel mezzo degli anni la farai manifesta: In mezzo a due animali sarai conosciuto: le quali parole ripetute dueli aptichi Padri, solamente del quinto secolo in noi cominciarono a intendersi di due animali, che fossero nella crotta di Bethichem, lo che ne trovasi nel Vang lo, në da veruno anlico Scrittore fu detto, onde in varie guise forono intrae queste parole, e piacemi la sposiziope di Teofilatto, il quale pe'due animali intese i due Cherubini, che erano sopra il propiziatorio, il quai propiziatorio era figura di Cristo; appariral, e saral conoscioto, o Cristo, tu, che fosti figurato nel propiaistorio, che era

in mezzo al due sacri animali-Quando ti sarai adirato, ti ricorderai ec. Dopo che ta trato pei peccati degli nomini, avrai permesso, che essi haltano le storte vie loro, to ti ricorderai della tua mi-

sericordia, e verral a salvarit. 3. Iddio verrà dall'Austro, e il santo dal monte di Pheren. Allude il Profeta a quello, che diresi da Mose Deuter. XXXIII. 2. Il Signore è venuto dal Sinai, e dal Seie egli si è levato per noi, è apparito dal monte di Phorum. E unol dire Habacuc, che quel Dio istesso, i stude con tante meraviglie si diede a conoscere sul Sina, sol Pharan, Inoghi australi riguardo alla Giudea, apparirà nuovamente da mezzodi, cloc in Bethlebem, che è a mezzogiorno di Gerusalemme, e volge verso l'Idumea, e verso Il monte Pharan. Così s. Girolamo , Ireneo , Teodorein , Cirillo , Teofitatto ec. Si e notato in quel luogo del Deuteronomio, come il Sina, dova fu data la legge, era tigura di Sionne, dove la nuova legge ebbe principio II di della Pentecoste, e Pharan, dove furono cietti I giudici di Israele, a quali Dio comunicò ii suo spirito, veniva ad esser figura della missione dello Spirito santo sopra gli Apostoli, e sopra la nascente chiesa di Cristo. È qui aggiunto nell'Ebreo la voce Selah, che trovasi solamente ne salmi, a in questo cantico, e secondo quel-

- Operuit coelos gloria eius: et laudis eius
- piena est terra. 4. Splendor cius ut lux erit: eornua in manibus eins:
  - Ibi abscondita est fortitudo eius:
  - 8. Ante faciem eius ibit mors,
  - Et egredietur diabolus ante pedes eius. 6. Stetit, et mensus est lerram.
- Aspexit, et dissolvit gentes, et contriti sunt montes saeculi.
- Incurvati sunt colles mandi, ab itineribus acternitalis eius.
- 7. Pro iniquitate vidi tentoria Æthiopiae, turbabuntur pelles terrae Madian.
- 8. Numanid in fluminibus tratus es Domine? aut in fluminibus furor tuus? vel in mari indignatio tua?
- Qui ascendes super equos tuos: et quadrigae tuae salvatio. 9. Suscitans suscitabis arcum tuum, iura-
- menta tribubus quae locutus es.

to, che dicemmo nei saimi vorra qui significare: considerate, ponete ben mente a questa altissima degnazione, e beneficenza del sommo Dio verso di noi, il quale è disceso fino a noi per essere nostro fratello, a nostro Salvatore.

La gloria di lui ricuopre i cleti. Gli Angell nella na-scita di Cristo cantarono: Gloria ne' luonhi allissimi a Disc dimostrando, come il verbo fatto carne fece incomparabilmente rispiendere la gloria della sapienza, della possanza, e della bontà di Dio, cui egli ancora giorificò colla santità della vita, e della dottrina, e co'grandicei miracoli, e colla risurrezione, e colla sallta al cielo, e colla conversione delle genti, onde e il cielo, c la terra

si empiè dalla gloria del vero Dio. A. Roti earli splendente come la luce. Lo splendore ineffabile della dottrina di tui dissipera le dense orribili tenebre dell'errore, a della infedeltà: Nelle sue moni le corna i ivi è ascosa la sua fortezza. I LXX tradassero: Nelle sue mani le corna, ed egli fore fortemente amobile la sua fortezza: La qual versione la valentieri riporto, perchè illustra molto la nostra Volgata, e nnisce co'sentimenti de' Padri riguardo al senso della profezia. Le corna significano ordinariamente ja potenza, e il regno; e qui significano la croce, ovver la fortezza della eroce, per cui da Cristo fu vinto il demonio, e la morie; e per esse Cristo divenne per nol corno di zalate, cioè forte, e possente solute. Luc. L 69. I corni adunque della croce, a cui furono affisse le mani di Cristo, furon le armi, colle quali egli debellò i suoi, e i nostri nemici, e nella croce, cioè nella infermità della passione si ascose la immensa forza, e possanza di lui, possanza, che si rendetta così amabile a noi, perchè egli pati per amore di noi, talmente cha sua fortezza, e sua possanza în l'amore, e l'amore fu per lui fortezza e possanza a vincere tntti i dolori, e le ignominie della croce. Vedi Trodoreto, Trofilatto ec. 5. Innanzi a lui anderà la morte, ec. Cristo debellerà ta morte, e il demonio, e quella e questo egli condurrà nel suo trionfo; ma particolarmente il demonio cacciato dal corpi di molti nomini per virto del suo nome, cac-

ciato dalla anime di innumerabili Ebrei, e Gentili, fagcira lunci da lut. 6. Si etette, e misurò la terra. Il vincitore della morte, e del demonio divise a'suoi Apostoli ta lerra, allorche

disse: E stata data a me tatta la potenti in cielo, e in terra, andate adunque, e intruite tatte le genti ec., Matt. XXVIII. 18. 20. Miro, e conquise le penti. Con sguardo di misericordia si voise alle genti, e conquise in pertinace loro ostinazione nella iniquita, e nella antica idolatria, dando loro lo spirilo di penitenza, e cangiando i cuori

La aloria di lui ricuopre i cieli, e delle suo locti è ripiena la terra.

- 4. Egii sarà spiendente come la luce: nel-
- le sue mani le corna; Ivi è ascasa la sua possauza.
- - 3. Innanzi a lui anderà la morte. E il diavolo precederà i suoi passi.
  - 6. Si stette, e misurò la terra. Mirà, e conquise le genti, e le vetuste mon-
- tagne furono stritolate. Furon depressi i colfi del mondo, altorchè
- si messe in viaggio l'Eterno. 7. Per ragione dell' iniquità ho veduto le tende dell' Eliopia, e sconvolti i padiglioni
- di Madian. 8. Forse contro le onde se' tu adirato, o Signore? o i tuoi furori son contro i flutti,
- o contro del mare si rivoige il tuo sdegno? Tu , che mouti su' tuoi cavalli , e la tua quadriga è salvazione.
- 9. Tu metterai fuora risolutamente il luo arco, secondo i giuramenti fatti a quelle tribii.

loro , e inclinandoli all'amore della verità , e della virtit-E le vetuste montagne furone stritolete, ec. Per queste montagne, e colline si intradono e i principi del secolo, e i sapienti, e i filosofi, e tutto il fasto mondano: e que ste montagne, e queste colline furono mmiliate ( come è detto , Lec. m. 5.) alla venuta di lui, che è eterno, si mediante gil esempi della vita di Cristo, e ai ancora me diante la grazia di loi, per cui fu stritolata la superbia degli uomini, ed essi furono amiliati nel tempo, perché potessero altarsi, e divenir grandi in eterno

2. Per regione dell'iniquité ec. fi pacse di Madian è detto Chuschine, ovvero Etiopia, Exod. st. 15. 21. Num. xn. L.; onde una stessa cosa è significata per le tende dell'Etiopia, e pri padiglioni di Madian, e I Madiantii sono qui nominati la qualità di nemici del popolo di Dio. Ho veduto, dice il Proieta, gli alioggiamenti degli empi adu-nati per combattere in difesa della iniquità, cioè della idolatria, e della dominante superstizione, ma bo vednti I padigiicol di questi nemici del Cristo messi in iscompipaugusson ut questa tremet ur tresto mesta in incomp-gilo, e in confusione. E si alinde al fatto di Gedeone, perché come egil colle trombe, e colle faci accese, dissi-pò i Madimiti, così Cristo colla prell'enzione dei Vangelo, e collo spirodore della fede vinse i Gratili, n ti soggetto alla chiesa.

s. Forse contro le oude se'tu adireto, ec. Forse come una volta tu ascignasti il mare, a il Giordano, e sommergesti Faraone, e gli Egiziani nel mure, così in questa tua veguta faral simili cose per dimostrare il tuo lurore contro I tuoi nemici? Ma tu adesso non se'venuto a condannare il mondo, ma a salvario; e tu monti su'tuoi cavalli, e il tuo corchio, e la tua quadriga è corchio e quadriga, che porta non guerra ed esterminio, mu sal-vazione. Questi cavalti, dice a Girniamo, non sono altro, che le anime, le quali portano la divina parola, pri cui a se stesse, ed a molti aliri danno salute; sono gli Apostoll, che portarono ti nome di Cristo per tutta la terro; e la quadriga molto bene figura i quattro Evangelisti del Signore, per mezzo de quali la parola di salute fu scritta e notificata a tutta la terra.

9. Tu metterai fuora risolatamente il tuo arco, ec. De scrisse di sopra la vennta di Cristo pacifico per salvare; adesso poi cri dipinge come un forte terribil guerriero. che viene a punire i peccatori, e a sterminare gli empi e aliora tu adempiral quello, che tu giarasti alle tribii di Israele, vale a dire di liberare un giorno tutti i tuoi servi dalle mani de'nemici, e di stabilirli nella terra di vera e perfetta pace, nella terra de'vivi, cioè nel cirlo. Que sta promessa sembrava quasi dimenticata, mentre l'em pio (come sovenie accade nella vita presente) si divorava Fluvios scindes terrae:

10. Viderunt te, et doluerunt montes: gurges aquarum transiit.

Dedit abyssus vocem suam: altitudo manus suas levavit.

11. Sol et luna steterunt in habitaculo sno: in luce sagittarum tuarum, ibunt in splendore fulgurantis bastae tuae.

12. In fremity conculcabis terram: in furo-

re obstupefacies gentes.

13. Egressus es in salutem populi tui, in salutem eum Christo tuo.

Percussisti caput de domo impii: denudasti fundamentum eius usque ad collum.

14. Maledixisti sceptris eius, capiti bellatorum eius, venientibus ut turbo ad dispergendum me. Exultatio eorum, sicut eius qui deverat pau-

perein in abscondito. 18. Viam fecisti in mari equis tuis, in luto

aquarum inultarum: 16. Audivi , et conturbatus est venter meus: a voce contremuerunt labia mea.

Ingrediatur putredo in ossibus meis, et subter me scateat. Ut requiescam in die tribulationis: ut ascendam ad populum accinetum nostrum.

il giusto; ma sarà adempiuta nell'ultimo giorno; e allora Dio armerà tutte le creature a far vendetta de'ssoi ne-mici, e combattera tutta la terra contro gli insensali, come è significato la quello, che segue. Vedi Tertulitano.

Tu dividerai i fumi della terra. I humi della terra, rotti da te i loro argini, incoderanno con impeto grande, e desoleranoo le campagne.

10. Te videro le montagne, e tremarono; ec. Alla tua venuta dal cielo saranno in terrore, a movimento gra da, a spavento gli stessi monti; i fiumi gonti, a i torrenti si ritirerzono indietro, ne correranno a perdersi nel mare; l'abisso delle acque soverchisati la terra alzera voci di orribil fremito, e il mare stesso profondo steodera le mani , vale a dire , gonfierà , e spingerà in alto i suoi flotti. Tutta questa portica descrizione combina con quello cha Cristo predisse intorno a' segni, che precedera oco il ficale

giudizio. Luc. XXI. 11. Il sole, e la luna si stettero ai loro poeti. Non cerdn, che si alluda al miracola avvenuto al tempi di Giosuè, quando il sole al comando di lui si lermò; ma penso piu sto, che sia qui lo stesso sentimento, che leggesi Jud. v. 20., dove, criebrandosi la vittoria conceduta da Dio al suo popolo contro Sisara, si dice: Le stelle stando nelle loro ordinunze, e nel corso loro, combatterono contro Sisara; laociando cioè contro di lui grandine, bufeta, tuooi, fulmiol ec. E quella che segue, mi persuade, che tale è il pensiero del nostro Profeta; mentre egil dice, che gil empil se n'anderanco al lampeggiare, e al chiarore da fulmini, e delle saetta scoccata dal Clelo contro di essi. Si poragoni ancora quello, che è detto Sap. 21. 22. 15. Ti movesti per salvare il tuo popolo, ec. Ecco li fine di tanti guerrieri apparati, e di tanta guerra. Tu vuoi o Dio, liberare il tuo popolo dalle mani, e dal potere degil empl, e lar di questi vendetta : e per questo ti se'mosso Insieme col tuo Cristo, cui tu, o Padre, desti potesta

assoluta di far giudizio, Joun. v. 27. Percuotesti il capo della casa dell'empio. La lamigila dell'empio ella è la famiglia dei demooln, cice tutta la gean massa de' cattivi; il capo di questa l'amiglia, e il suo Tu dividerai i fiumi della terra: 10. Te videro le montagne, e tremarono;

le gonfie fiumane si ritirarono; Gli abissi alzaron le voci loro, il profondo mare stese sue mani.

11. Il sole, e la iuna si steitero ai loro posti : se n' andranno quelli al chiarore di tuc saette, al lampeggiare dell' asta lua fol-

goreggiante. 12. Tu fremente conculcherai la terra, c nel tuo furore renderai stupido le nazioni,

13. Ti movesti per salvare il tuo popolo, per salvarlo tu col tuo Cristo.

Percuotesti il capo della casa dell'empio, discopristi i fondamenti di lei da imo a sommo. 14. Maledicesti il suo scettro, il capo dei

suoi guerrieri, che venivan qual turbine per isperdermi. La loro burbanza come di chi si divora il

povero nascosamente. 15. Facesti strada nel mare a' tuoi cavalli

per metro al fango delle acque profonde. 16. Udit, e le mic viscere si commossero: a tal voce tremarono le mie labbra.

Entri la putredine nelle mie ossa, c pulluli dentro di me; Perché to abbia riposo nel giorno della tribolazione, e vada ad unirmi al nostro po-

pole accinto.

dietta elttà. Cep. xx. 6. 9

condoitiere sarà l'Anticristo, il quale sarà ucciso da Cristo col fiato della sua bocca. Vedi 11. Thessal. 11. 6. Discopristi i fondamenti di lei ec. Distruggeral quella casa dell'empie tino agli ultimi fondamenti perocche quel capo dell'empia casa spoglieral di tutti gli aiuti, e di tutta le forze, per le quali faceasi temere; così leggesi nell'Apocalisse, che il fuoco caduto dal clein divoro tutti quegil, che avean circondati gil alioggiamenti de'santi, e la

14. Meledicesti il suo acettro. La tirannica potestà del demonia. Il capo de suoi guerrieri; l'Anticristo capo di tutti i campioni dei demonio; i quali animati da lui, e guidati dali' Anticristo, si scaglierango qual turbine impetuoso contro il popolo di Dio nella breva, ma crudellasima persecuzione, ch'ei faranno alla chiesa pegli ultimi tempi

La loro burbanza come di chi ec. Costoro eran tutti allegri, e superbi, perché si credevano di poter divorare i tuoi poveri, i tuoi giusti, seoza che lu il sapessi, ne ti genonessi al tentativi.

15. Facesti strada nel mare a' tuoi cavalli ec. Le acque, il mare, il fango si pongono sovente per le tribolazioni e persecuzioni, che soffron I giusti, e la chiesa. Vedi Pr. LXVIII. I. 2. 15. Per mezzo a queste acque tu facesti sirada a'tuol cavalli, su'quali tu venisti a liberare gli eletti tuoi dalla tribolazione che gli assediava. Simile escrcito di cavalieri si vede Apoc. XIX. 14.

te. Udii, e le mie riscere si commossero. Udii ta tua voce, che mi aonunziò cose si greadi, e portentose, a pel timore delle terribili cose, che avverranno, si cor mossero le mie viscere, e mi tremaron le labbra. Tal lu Il sentimento, che in me cagionò la vista delle atroci divice vendette

Entri la putredine nelle mie ossa, ec. Volentieri patiro lo quello ebe pati il santo Giobbe, e in desidero, che non soin le carni mie, ma anche il midolin delle ossa si imputridisca, e coperto di putredine ii min corpo sia pasto de' vermi, purche dopo aver putito nel tempo pre-sente, lo abbis riposo, a salute in quel giorno di tribolariane, e vada a unirmi coi popolo nostro, col popolo

- 17. Fiens enim non florebil: et non crit germen in vincis.
- Menticlur opus olivae: el arva non afferent cibum. Abscindelur de ovili pecus: et non erit ar-
- mentum in praesepihus.

psalmis canentem.

- 18. Ego autem in Domino gaudebo: et exultabo in Den Jesu meo.
- 19. Deus Dominus fortitudo mea: et ponet pedes meos quasi cervorum, Et super excelsa inca deducet me victor in
- de'glusti acciuto, vale a dire coi popolo, che combattè sel buon certame, che pugno, e viose, come spiega s. Girolamo, e pugnera, e viocerà giudicando le nazioni nel-
- l'ultimo giorno. 17. Perseche il fico non fiorira, cc. Dimentra, che ha avuto ragione di desiderare quello, che ha desiderato, col dipingere i mati, e le sciagure, onde sara inondata la
- terra alla tine de tempt. 18. Ma io mi rullegrerò ec. Gli assiel di Dio tralic rovine del secolo, e tralle nuserie, e desolazioni del mondo, alzano le loro teste, perché la redenzione lo-

- 17. Perocchè il fico non fiartrà, e la vigna
- non butterà. L'utivo non manterrà fede cat frutto, e le campagne non daranna da mangiare. Saran rapite dall' ovile le pecore, e le statte
- saran senza armenti. 18. Ma io mi rallegrerò nel Signore , ed
- esulterò in Dio, mio Gesit. 19. Il Signore Dio , min fortezza: ed egli
- mi darà piedi come di cervo. Et ei vincitore agti eccelsi tuoghi miei mi condurrà cantante dei salmi.
- ro è vicina, Luc. xxi. 28. Vedi s. Cipriano ad Demetr. 19. Mi dará predi come di cerco. Mi fara agile come cervo, affinché lo possa altarmi con lui fino al cielo. Egli é Cristo, che ripetendu al cuore de'santi quelle dolci pa-
- role: abbiate fidunza, perch'so ho vinto il mondo, Joan. xvi. 33., il riempie ili ineredibil fortezza, e alacella, e questo vincitore celeste comunicanda ad essi il fruito di sua vittoria ii conduce a que baughi eccelsi che sono la vera patria de' santi, li conduce tiuo alla celeste Sionne, dove cutrano cautando isude, e ripetendo a gran vece Leterpo attelno, Vedi Tob. XIII. 22.

HARSE LA PROPEZIA DI HARSCUC

## PREFAZIONE

## ALLA PROFEZIA DI SOFONIA

Di Sofonia verreaumo a sapere la patria e to tribu, se fosse certo, che quell' Ezechia, che è nominato da lui stesso come suo triiavo, sin il buono e sanio re di Giuda Ezechia. Ma veramente la coso è incertissima, quantunque non sia moncato chi a' nostri giorni abbia tentajo di dar corpo a quella opinione dicendo, che non si saprebbe vedere il perchè fino a quest' Ezechia sia condotta ta sun geneulogia dai nosiro Profeta, quanito quell' Ezrchia non fasse stato personaggio iti gran distinzione. Ma chi è un po' pratico delle Scritture, conosce subito, che questo argomento è debole assat; ed anche se fosse vero, che non si usasse di porre tragti antenati di un uomo se non persone di gran merito, potè quetl' Ezechia essere persona di gran merito, senza che fosse re. Sofonio profetò aci tempi di Josia alle due tribit di Giuda , e di Beniamin , esurtaadole fortemente ad abbandonare l'idolatrio, e a convertirsi al Signore, e a far penitenzo, affin ill sottrarsi a' flagelii, co' qualt Dio avrebbe punita io ostinato loro empietà per mono de' Coldel. Dalle quali cose, e dolla prestiziane dello rorina di Niaire , alcunt hanno voluto inferire, che Sofoaio profetosse nel primi anni di Chiesa ai 3. di Dicembre.

Giosla, e prima che questo re togliesse affotto dal sua reano l'idolairia. Egli è però verissimo, che quaniunque Josla purgasse il suo regno dol pubblico culto de simulacri . non poté però toglierlo totalmente dalle case private, e molto meno dal cuore degli Ebrel, come notò s. Girolamo. Finaimente il nostro Profeta, dopo la descrizione delle calamità, onde sarà oppressa Gerusalemaie, e il popoio prevaricature, conclude la sua profezia colle grandiose promesse della futura sua liberazione, e della felicità che è destinata dai Signore a Sionne: promesse, che konno per loro obbletto priacipalissiam una miglior redenzione, e un altro popolo, o su'aitro Chiesa, composta non di soll Gindei, mo di tutti i popoli della terra. A questi il Cristo recherà ia salute, e la copia di tuiti i beni spirituali , pronsulgata la nuova legge Evaagelica , sotto la quale viveranno santomente, e piamente le genti sino alla fine dei tempi, e sino ol giorno del gindizio di Cristo, quando pieaa, e perfetta sarà la giorta de' figliunii di Dio, e all'eterno supplizio sarou condannati gl'increduii e t peccatort.

La memorio di Sofania si celebra nella

## PROFEZIA

# DI SOFONIA

#### CAPO PRIMO

Tempo, in cui profeto Sofonio. Minacce contro i Ciudei : quorno terribile del Signore.

1. Verbum Domini, quod factum est ad Sophoniam filium Chusi, filii Godoliae, filii Amariae, filli Ezechiae, in dielrus Josiae, filli Amon regis Judae.

1. Parola del Signore rivelata a Sofonia figliuolo di Chusi, figliuolo di Godolio, figiluolo di Amaria, figliuolo di Ezeckio, a' tempi di Glosia figlinolo di Amon re di Gluda.

- Congregans congregato unnia a facie terrao, dicit Dominus.
- rae, dicit Dominus.

  3. Congregans hominem, et pecus, congregans volatilia coeli, et pisces maris, et ruinae impiurum erunt: et disperdam homines a fa-

eie terrae , dicit Dominus,

- 4. Et extendam mannin mean super Judam, et super omnes habitantes Jerusalem: et disperdam de loco hoc reliquias Baal, et nomina aedituorum cum sacerdotibus;
- na aedituorum cum sacerdotibus;

  B. Et cos qui adorant super tecta militiam
  coeli, et adorant, et iurant in Domino, et lurant in Melebon:
- 6. Et qui avertuntur de post tergum Domini, et qui non quaesierunt Dominum, nec investigaverunt enn.
- vestigarerunt enni.

  7. Silete a facio Domini Dei: quia iuxta est dies Domini , quia praeparavit Dominus hostiam, sanclificavit vocatos suos.
- 8. Et erit: in die hosliae Domini visitabo super principes, et super filios regis, et super ouncs qui induti sunt veste peregrina:
- Et visitabo super omnem, qui arroganter ingreditur super limen in die illa: qui complent domuni Domini Dei sui iniquitate et dolo.
- Et erit in die illa, dieit Dominus, vox clamoris a porta piscium, et ululatus a seeunda, et contritio magua a collibus.
- Ululate habitalores t'ilae: conticuit omnis populus Chanaan, disperierunt omnes involuti argento.
- 2. la sgombreré di ogni cosa la terra. Torrò, e consumerò totto quello che emple e orna la terra, come negne.
- 4. Gli areani di Beal, e i soni de'portinal, e di-necrotidi. Sterninerò da Grussiame balle le necueriche proprieto da Grussiame balle le necueriche possono ancor ristarri di Basil, e del suo cuito, al int., staine, adorateri, portinal, e secredidi di quella Inia ad dividati. Il cuito de'laisi dei la totalemette distributa da Cional Tanon diredicisimo dei suo rego, Nr. Riy, xutta. 4.5. Glosal Tanon diredicisimo dei suo rego, Nr. Riy, xutta. 4.5. de Glos altri anticoli estima dei suori dei suori di su
- to. Gole gli astri, il sole, la luna ce. Vedi v. Rey. XIII. b. Adorana, e giurano pel Signore, e giarnano per Mrichou. Meleboun è lo siesso, che Moloch, dio degli Ammoniti. E tale era il reo costone della maggior parte degli Elere, di voter coltre il cuito dei vero Dio col prolano cuito degli Idoli.
  7. State in silenzio dinanzi ol Signore ce. Temeta, a-
- 2. Since a silvatio dissassi di Siguere e. Tessata, p. contenta al Historio, etc. personale contenta anticolore, despersiono etc. personale contenta, questiono del recordio del contenta del content

- Io syombrerò di ogni cosa la terra, dice il Signore.
- Ne sgombrerò gli uomini, e i bestiami; ne sgombrerò gli uccelli dell'orio, e i pesci del more, e andranuo in rovina gli empi, e dispergerò dalla foccia della terra gli uomini, dice il Signore.
- E sienderò la mia mono sopro Giuda, e sopra lulli gli abilanti di Gerusalemme, e sperderò da questo luogo gli avanzi di Baul, e i nomi dei portinai, e de'socerdoli;
- B. E quelli, che adorano su i solai lo milizio del cielo, e quelli che adorano, e giurano pel Signore, e giurono per Melchom;
- 6. E que', che hanno lascioto di ondar dietro al Signore, e que' che non cercano il Signore, e non vanno in traccio di lul. 7. State in silenzio dinanzi al Signore Dio,
- perché il giorno del Signore è vicino: il Signore ha preparola la villima, ha preparali i suoi convilati. 8. E in quel giorno della villimo del Si-
- gnore io visilerò i principi, e i figliuoli del re, e lulli quelli che sono vestiti di obito straniero.
- E visiterò in quel giorno lulti quelli, che entrono con fasto nel limitare, e la casa del Signore Dio loro riemplono di ingiusitzia, e di frode.
- 40. In quel giorno, dice il Signore, saronno voci, e strida dalla porta del pesci, e urto dolla seconda, e grande affizione sulle colline.
  41. Getate urti, o abitatori di Pila; iuto
  - il popolo di Chonoan è ammulolito ; sono periii lulli que' , che erano rinvolti nell'orgento.
  - e condotio a Bahilonia da Nabuchodonesor, furono in continui travagli, come tutti i grandi, e tutto il popolo drile due tribo.
- E tutti quetti, che sono vestili di abita straniero. Quelli, che adegoando la ordinaria maniera di vestire, usata sempre dalla nazione Ebrea, prendevano le mode de popoli stranieri, e prendevano cogli abili anche i loro cosiumi. Vedi Ezech. XXIII. 12.
- 9. Entropo con fasto nel limitare: I superbi, e 1 riccio il 3500, i quali entropo con fasto nella caza di Iraccio, come dice Amos v. 1., e questi stessi facendo grandiose offerie di quel che hanno rubato ai prossimi loro, la casa di Dio riempiono di l'acquità, e di frasta.
  - 10. Dalla porta de pesci. Questa porta guardava II mare. V'ha ehi erwda, che per questa porta fosse portata usuova della morte di Giosia, ed havi chi vuole, che anche per questa porta entrassero i Caldei. R. "dalla excossia. Disessi accasido una considerevol par-
  - to della dità, ia qual parte era siala edilicata da Mansae, e tenvas dalla porta de preci airo ad Ophel i orde le grida e le uria, che conincetarono dalla porta del pest, a dell'uno, e formo rigigliate dalla seccada, c al sparsro lesa presto per lotta quanda la città, e per tutte e colline, sopra le quali possa o Grunalemme. La seconda era lu una valle. Vedi u. Parral. xxxxii. 14. 11. Aditatri di Pila, Pila; cice mortalo era un rione
- Abitatori di Pila. Pila y cice mortalo era un rione di Gerusalemne. Tutto il popolo di Chaunam è ammutotito. Abibiam veduto aitre volte l'odicso nome di Chanamei dato ai Giudei, perversi imitatori dei costumi di quali nazione maledetta da Dio. Vedi Dan. XIII, 56. Esech. XVI.

bulabitur ibi fortis.

- 12. Et crit in tempare illa: scrutabor Jerusalem in Incernis; et visitabo super viros defixes in fecilius suis: qui diennt in cordibus suis: non faciet bene pominus, et non faciet make
- t3. Et erit fortitulo corum in direptionem, et donnis eorum in desertum: \* et aedificabunt domos, et non habitabunt: et plantabunt vineas, et non bibent vinum earum.
- \* Amos B. 11. 14. tuxta est dies Domini magnus, inxta est el velox nimis: vax diei Domini amara, tri-
- 18. \* Dies irae dies illa, dies tribulationis, et augustiae, dies calamitatis et miseriae, dies tenebrarum, et caliginis, ilies nebulae et turbinis. \* Jerem. 30. 7. Joel. 2, 11. Amos B. 18.
- 16. Dies tubae, et clangaris super civitates munitas, et super angulos excelsos.
- 17. Et tribulabo homines, et ambulabunt ut cacci, quia Domino peccaverunt, et effundetar sanguis corum sicut humus, et corpora comm sicul stercora.
- 18. \* Sed et argentum eorum, et aurum earum nan poterit liberare eos in die irae Domini: in igne zeli cius devarabitur omnis terra, quia consummationem eum festinatione faciet cunctis habitantibus terram.
  - \* Exech. 7. 19. Infr. 3. 8.
- 3. Osca. XII. 7. Il popolo di Giuda, popolo di Chrosen non ha plu fiato; sono periti que' riechi , che nuotavano nella opulenza. 12. Sarà altora, che io anderò ricercando Gerusalem me ec. Allora i Caidei ministri dell'ira mia anderanno a cercare degli anlianti di Gerusalemme ne luoghi piu bul,
- r solitari, e lino ne' inoghi piu immondi, perchè nessuno possa irovare scompo, i Romani, presa Gerusalemme, andavano fino nelle cloache e ne' sepoleri a cercarvi gli Ebrei, molli de'quali ivi si erano nascosti. Vedi Giuseppe de B. vn. 16, 11, 14. Dirono in euor toro : Il Signore non fora del bene , ec.
- Coss lo gauligherò questi empi, che negano la min prov-videnza, e dienno, che lo non fo bene al buoni, nè fo male ai calilyi; e che la fortuna regola il mondo. 15. Amaro è il suono del di del Signore. Tulte le voel,
- che si udiranno in quei giarno, saranno soci di gemito, di dolore, di disperazione. I Padri con molta ragione applicana al giorno del finair gludizio iulio quello che li Profeta lelleralmente dice intorno al di stella espugnazio-

- 12. Sarà allora, che la anderò ricercanda Gernsalemme cnila lucerna alla mana, e anderò a cercare gli nomini fitti nelle laro immandezze, i quali dicona in cuar loro: Il Signare non farà del bene, e non farà del male.
- 13. E le loro sostanze saranno saccheggiate , e le iaro case un deserto ; e faran dei palazzi , ma non gli abiteranno ; e pianteranno vigne, e non ne beranno il vino.
- 14. È vicina il giorno grande del Siguore, egli è ricino , e si aranza con grande celerità ; amaro è il suono del di del Signore ; allora i patenti saranno in affanni,
- 18. Giarno d' ira egli è quella , giorna di tribolaziane , e di angustia , giorno di calamilà, e di miseria, giorno di tenebre, e di
- caligine, giorno di nebbia, e di bufera: 16. Giorno della tromba sirenitante contro le città farti, e contro le eccelse tarri.
- 17. Io tribolerò gli nomini, e cammineranno come ciechi, perchè han peccato con-tro il Signore, e il lora sangue si spargerà come polvere, e i loro corpi saran actiali come sozzura.
- 18. Ma nè il loro argento, nè l'oro non potrà liberarli nel di dell' fra del Signore : dal fuoco della zelo di lui sarà divorata intla ta terra , perchè egli farà prontamente stermimo di lutti quelli, che l'abitano.
- ne ill Gerusalemme. S. Girolamo dice, che leggendosi Sofonia, e paragonando con esso la storia di quel che avenne nell'oltimu eccidio di quella città per le moni del Romani, si avrà una piena e lercibli pittura delle calamilà sofferte da quel popolo. I Caidei non erano certamenie plu umani.
- 16. E contro le eccelse torri. Tale è il senso delle parole: super angulos excelsos. Forse perché le torri si solevano alzare agli angoli delle porte, e de'paiazzi. I Caldel ai suon della trombe guerriere invaderanno, e occuperanno le citta forti , e le torri più eccelse.
- 17. Come polyere. Si avra tanto riguardo ai sangue degli pomini , quanto se ne ha per la polvere delle strade, che si calpesta. 18. Dal fuoco dello zelo di lui ec. Se Dio pon amasse
- tuttora quel popolo prevarientore, ed emplo, non direbbe li Profeta, che il fuoco onde sarà arsa Gerusalemme. e la Gludea, è fuoco dello zelo di iui; ma con queste parole egii dimostra, che Dio è quegli, che punisce in tal guisa i delitti di una sposa infedele e adultera.

1. Fenile tutti, raunalevi insieme, popolo

#### CAPO SECONDO

Esorta il popolo a convertirsi, prima che venga il giorno dell'ira del Signore. Distruzione de' Filiatei, de' Monbili, Ammoniti, Etiopi, e Ansiri.

- 1. Convenite, congregamini gens non amabitis:
- non amabite. a orare, a impiocare la misericordia. Così Dio dimostra,
- 1. Popolo non amabile. Vuoi dire, popolo indegno di amore, popolo degno dell'ira mia. Benche iali voi sine, come non sarebbe sua volontà di mandare i flegrill, mench'io dovrei già avervi rigeltati lungi da me, contuttocio tre escria a prendere i mezzi di evitarli. Vedi a. Giroio al esorio a uniral tuiti, e a esgunaral sollecitamente lamn.

- Priusquam pariat lussio quasi pulverem transcuntem diem, antequam veniat super vos ira furoris Domini, antequam veniat super vos dies Indignationis Domini.
- Quaerite Daminum omnes mansuett terrae, qui iudicium eins estia operati: quaerite iustum, quaerite mansuetum, si quomodo abscondamini in die furaris Domini.
- 4. Quia Gaza destructa crit, et Ascalon in desertum, Azotum in meridic elicient, et Accaron eradicabitur.
- B. Vac qui habitatis funiculum maris, gena perditorum: verbum Domini auper vos Chanaan terra Phllisthinorum, et disperdam te, ita ut non sit inhabitator.
- Et erit funiculus maris requies pastorum, et caulae pecorum.
- Et erit funiculus eius, qui remanserit de domo Juda: ilii pascentur, în doniitus Ascalonis ad vesperam requiescent; quia visitabit cos Dominus Deus eorum, et avertet captivitatem corum.
- 8. Audivi opprobrium Moab, et blaaphemias filiorum Ammon, quae exprobraveruut populo meo, et magnificati aunt auper terminos corum
- 9. Propterea viva ego, dicit Dominus exercium Deus Israel, quia Moab ut Sodoma erit, et filit Ammon quasi Gomorria, aicetas spinarum, et acervi salis, et desertum usque in aeternum: reliquiae populi mei diripient cos, et residui gentis meae possidebuni iltos.
- 3. Tutil voi, voiit della torra, ro. Tan particolare escalazione e fista la bosoni, a fissatti, perche colle iconcasione e fista a bosoni, a fissatti. Derche colle iconcasione e fista a lossificationes della constanta del liberazione dalle immirrati classimia. Deve abbilami relationa credette point i tradistra: cressat al pissata, contratore presenta della collectione della collectione della constanta credette point i tradistra: cressat al pissata, conricompensarà le opere di giustitati, faite da voi, a come manastrico è benigo, a recogliera con bostati proficiera.
- 4. Proceché Gaza sará distrutta, ce. Viene a dimostrar, come l'ira di Dio sta per isterninare nos i noli Giarde, ma anche le vicine nazioni, e nazioni potenti, e e a queste alienate gia ha antiro da lui men prodocerà il Signore, perdonera egli a en popolo favorito e bursfecto si aliamente, e dipod divenuto simile nelle empletu alle più corrente, e dipod divenuto simile nelle empletu alle più corrente de la completa di di altrettutate natrapie del Filiates, seministrate propositi del propoli bizvo.
- s, 6. Guai a voi, che abilate la corda del more. I Filistel abilavano in coultrea del Nell'Irramo de Joppe fios a Gaza, a direndo la corda del morr, a ilabeta all'imo di minutre colis corda i lervati. Popolo di prelizione di minutre colis corda i lervati. Popolo di prelizione Nell'Erro al legar i Popolo di Crechim, a in Exchinie XVIII. Estro al legar i Popolo di Crechim, a con Exchinie XVIII. Estro al legar i Popolo di Crechim, a con peopolo di positione di Crechim al della di Crechim, a con peopolo di la marione, ma cone titolo appropriato al giudi piro sunchima di Crechima di Crechima di Crechima di Crechima del marione, ma cone titolo appropriato al giudi piro sunderi, distrutti e grandi città, condotto il popolo in inchina.

- 2. Prima che il comando di Dio produca quel giorno quasi turbine, che sperge la polvere; prima che venga sopra di voi l'ira furibonia del Signore; prima che a voi sopravvenan il di della indepnazione dei Signore.
- 5. Cercale il Signore, tutti voi umili della terra, voi che avele prulicati i suoi precetti: cercale la giustizia, cercale la mansueludine, se mai poleste mellervi ai coperto nel di del furore del Signare:
- h. Perocche Gazo sarà distrutta, e Ascalone sarà un deserto, Azota sarà gettata per terra in piena mezzogiorno, e Accaron sarà estirpata.
- 5. Gud a voi, che abitale la corda del mare, popolo di perdizione: la parola del Sigaore è per le, o Chavaan, lerra de Plistei: so ti devasterò in tal guisa, che non il resterà
  - abitatore.

    6. E la corda del mare sarà luogo di riposa pe' pastori, e stalla di pecure.
- 7. E quella corda sarà di quei, che rimarranno della casa di Giuda: (vi avran le loro pasiure, e riposeranno la sera nelle case di Ascalon; peracche il Signore Dio loro li vistierà, e faralli tornore dalla schiavità.
- 8. Io ho udito gli scherai di Moab, e le bestemmie vomitale contro il mio popolo dai figliuoli di Ammon, i quali si sono ingranditi coll' luvasione de' suoi confini.
- 9. Per questo lo gluro (dice il Signare Dio degli esercili, il Dio d'Iracle), che Moodo sard come Sodoma, e i figituoli di Ammon come Gomarra, spine secche, e mucchi di sale, e solitudine eterna: le reliquie del popol mio il saccheggeranno, e gli avanzi della mia gente saranno i loro signori.
- vitt, rimarrà inogu nun boune ad altro, che per alberras collatari di pastori, e per giantari statia di bettanni, che vi trovamano buone pastura. Deve il Profeta chiama con conce di Chemana il paese del Filiatei, di nome gli da per disperzao, perocché essi quaniunque abliasero na parte della Chanane, vi e cano però venut da altro pese, e non erano di origine Chananei. Vedi Gra. 3. 15. 7. E quella corda sara di que; che rimarramo della
- 7. L. queria corru auru ur, que, c. ce / resorrimono estra al d'indel. Il paese de l'filistel auru un di occupato da Giudei, che saramo avanzali alla cattività di Babi-lonia, e alle crudeii perceutorioi dei re di Siria; e elo si adempir a' tempi da' Maccabel, 1. Mechab. V. 62; Il. Mechab. 1. 62.
- A. The softing of schemal of Mook. e for Suttannies.

  A. Standing of schemal of Mook. e for Suttannies.

  A. Spilmed of Account, e. N. Moodil is of Ammonial toolsements of the Suttannies of Suttannie
  - u. Le recique des popos mio il saccneggeranno, e... saranno i loro signori. Si è già detto, come letteralmente ciò fu adempiuto a l'empi de Maccabel; ma Teodoreto

- Hoc eis eveniet pro soperbia sua: quia blasphemaverunt, et magnificati sunt super popolum Domini exercituum.
- 11. Itorribilis Dominus super eos, et attenuabit omnes deos terrae: et adorabunt eum virí de loco sao, omnes lusulae gentium.
- 12. Sed et vos Ælhiopes interfecti gladio meo critis.
- Et extendet manum suam super aquilonem, et perdet Assur: et ponet speciosam in solitudinem, et in invium, et quast desertom.
- 44. \* Et accubabunt în medio eius greges, omnes bestiae gentium: et onocrotalus et cricius in liminibus eius morabuntur: vox cantantis in fenestra, corvus in superliminari, quoniam attenuabo robur eius. \* Isai. 34. 14.
- niam attenuado robur cuis. Zeat. 34. 14.

  18. Hace est civitas gloriosa itabitans in confidentia; quae dicebat in corde suo: Ego sun et extra me non est alia amplius: quomodo facta est in desertum cubile bestiac? omnis qui trausit per cam, sibilabit, et movebit manum suam.

mon dubita, che le apirito dei Signore abbia qui voleto principalmente predire, che le reliquie di Israele saivaie, e fedeli a Cristo, visco a dire gil Apotoli, e i predicatori Apostelici soggetterano alla Chiesa, e a Cristo queste vicina nezioni, e quello, che argua dà molta luce a questa laterpretazione. Vedi ancha s. Ciro-

and. Termilis and on real \$1 \text{ injure}\$, a underd consequent and \$1 \text{ injure}\$. Another for mervicille, the post-mode and \$1 \text{ injure}\$ of \$1 \text{ on the first mervicile, the post-mode and real section \$1 \text{ injure}\$ of contract and mode of related all the Collect and merters one herrithic contract and the Collect and merters one herrithic real section \$1 \text{ injure}\$ of the collection \$1 \t

- Avverrà questo ad essi per la loro superbia, perchè hanno bestemmiato, ed hanno involentito contro il popolo del Signore degli
- Terribile sarà con esai il Signore, e anderà consumando tutti gli dei della terra; e lui adoreranno gli uomini ciascuno nel auo paese, e le isole delle genti.
- Ma voi ancora, o Etiopi, caderete sotto la mia spada.
- 43. Egli stenderà la sua mano verso aettentrione, e sterminerà gli assiri, e la apeciosa città convertirà in una solitudine, in un paese disabilato, e quani in un deserto. 48. In mezzo a lei riposeranno i grequi.
- e tutti i bestiami delle genti, e l'onocrotalo, e il riccio ablieranna ne'suoi cortili: a untiranno canti sulle finestre, ei corvi augli architravi, perchè io annichilerò lo sua postanza.
- 1B. Questa è quella città gloriosa, che di niente temeva, e diceva in cuor auo: Lo son quella, ed altra non o'ha dopo di me: come mai è ella diventata un deserto, una tona di fiere? Chiunque passerà per mezzo di esso, farà le fischiate, e batterà mano con mano.
- 12. Ma voi ancora, o Etiopi, ec. Ripiglia il discorso riguardante i popoli, a 'quali si estenderanno i fiagelli del Signore. Questi Etiopi sono tanto i Medianti, come quegli, che propriamente dicevansi Etiopi; e gli uni, e gli altri furuon assal maltrattatti da Nabuthodonosor. Vedi Jerem. XII. 9. Ezech. XX. 4.
- 30. Apid therders is, as more were estimateurs, exposed in the control of the control of the control of the Distance in the control of the control of the control of the sarts, is quote serve consistent in breishability in production (or (160)); if we species, in assential twice sear disciplination of the control of the control of the control of Gadas, Vegand informs of the fact, is, is follows: if it of Gadas, Vegand informs of the fact, is, is follows as all a Vidada pel sear significant. Deserving of II Forders and its Vidada pel sear significant. Deserving of II Forders and the confirm of the control of the

#### CAPO TERZO

Minacce contro Gerusalemme, e contro i suoi rettori. Promessa di Dio a favore di lei: felicità della nuova legge: moltiplicazione de' credenti.

- Vae, provocatrix, et redempta civitas, columba.
- Non audivit vocem, et non suscepit disciplinam: in Domino non est confisa, ad Deum suum non appropinquavit.
- Cillii, che provochi l'ira, e fosti risentiata, o co-tomba. Colomba sedutta fu già detto il populo delle dicci tribu da Osca VII. II. La stessa similiudine usa Solonia contro Gerusalemme, ciltà redenta, e ilberata da Dio da
- 1. Gual a le, città, che provochi l'ira, e fosti riscattata, o colomba.
  - Ella non ha ascoltuto chi le parlava, e non ha abbracciate le ammonizioni; non pone sua fidanza nel Signore, e non si accostò al suo Dio.

molte caiamità, e confultoció sempre pronta a provocare l'ira del Signore colla sue iniquità.

2. Non ha ascottato chi le partava. Non ha ascollato la voci
di Dio, ne quelle de profeti, che a nome di ini la partavano.

- Principes eius in medio eius quasi leones rugientes: iudices eius Iupi vespere, uon relinquebant in mane.
   Frech 99 97 Mich 3 44
- relinquebant in mane.

  \* Ezech, 32, 27, Mich. 5, 41.

  a. Propietae eins vesani, viri infideles: sacerdotes eins poltuerunt sanetum, iniuste egerunt contra lecem.
- B. Dominus iustus la medio cius non faciet iniquitaten: mane mane iudicium suum dabit In lucem, et non abscondetur: nescivit aulent iniquis confusionem.
- Disperdidi gentes, et dissipati sunt angult carum: desertas feci vias corum, dum non est qui transcat: desolatae sunt civitates corum, non remanente viro, neque uilo habitatore.
- Dixi: attamen timebis ue, suscipies disciptinant: et non peribit habitaculum eius, propter omnia in quibus visitavi eam: verumamen diluculo surgentes corruperunt omnes cogitationes suas.
- 8. Quapropler expecta me, dieit Dominus, in die resurrectionis meae in futurum, quia Indicium meum ut congregem geotes, et colligam regna: et effundam super cos indignationem mean, omnem Iram furoris mei: \* in igne entni zeit mei devorabitur omnis terra. \* Swp. 1.48.
- Quia tune reddam populis labium etecium, ut invocent omnes in nomine Domini, et serviant ei juntero uno.
- Come lioni, che mandun ruggiti: ec. Sempre Intenil a perdare, e spargere il sangue. Lupi della sera, non loscion nulla pel di di poi. Diveran tutto, e fino è osas; tanta è la rapacità de'ghodici di questo pepolo.
   I soci profetti, uvoranii foricui: infedeli, la vere dil
- furiosi poirebbe tradural, fanatici, perchè agilati da caltivo spirito, uneivan fuori di se, ed erana iofedelli, perchè spacciassono le loro menagene per vere penfezie. I suoi necerdoti... hanne faito violenzo alle legge. Ho voluto esprimere il vero senso di questo luogo secondo l'Elorco, e secondo anche la Volgata; collè storte loro
- splegationi prevertono la legar, e le fin violenza per picula nervire del horo capilla. Ved Mort. v.g. a. v.g. st. picula nervire del horo capilla. Ved Mort. v.g. a. v.g. st. picula nervire del horo capilla. Dia, che sta la mezzo alla città, e a vede tatio il i male, che in exas a fia, non fira cosa legatista, ma anal picutissiama, quando renderia a bei quel che esta al merita attendado del mante del ma
- 6. 7. In his dispurse le gentil, e lous rissues attenute le tomo flortezzer e no Verenz: sono acid silențial i lour principii. In querba serou è natala lu veçe ampeil lod. Yx. 2. Il replacamento pel è leis le loi Indiversal trengli positi in la replacamento pel è leis le loi Indiversal trengli positi in la resultata la lu popul mio, cost posti gil Ambierità i riemali di sono, il rilistri o dotto braidre, gil Espel sotto Au. Ni positi colo popular, gil Assiri con Semancherih socio Executiva. E con quebeto to volli liesgenzia e i memmel, e loi delle: certemente questa chia, vegamino quali da la sectione delle controlle positi in la sectione delle controlle positi in la sectione delle controlle positi delle controlle positi delle controlle positi delle controlle positi della sectione delle controlle positi delle controlle positi della sectione delle controlle positi della sectione della sectione della controlle positi della sectione della sectione della controlle positi della sectione d

- I suoi principi in mezzo a lei come lioni, che mandan ruggiti: i suoi giudici lupi della sera non lasciano nulla pel di dipoi.
- 4. I suol profett , nomini furiosi e infedell: i suoi sacerdoti banno profannto il santunrio , hanno fatto violenza nila teore.
- 8. Il Signore giunto, che è in mezco a let, non forà cona ingiusta: di buon mattino, di buon mattino egli metterà nila luce il suo giudzio, e quento non narà ancoso: ma l'infiguo non na, che sia aver rossore.
- 6. Io ho disperse le geuti, e son rimane atterrate le loro fortezze: ho rendute deserte le loro contrade, në anima omai vi passa; son devolute le loro città, non restandovi festa, në nbitafore veruno:
- 7. E dissi: Tu pur mi temerai, e abbraccerai l'ammontione, affiuchi non vada in rovina la lua casa per rogion di tutte le colpe, per le quali ti visitai. Questi però ogni studio posero in corrompere tutti i loro afletti.
  - 8. Per la qual cona, aspettanti, dice il Siperocc, al giorno futuro di mia risurrezione; perocchè mia votonià si è di congregare le geuli, e di riunire i reumi, e sopra costoro verserò di mio sategno, e tutta l'ira; e il furor mio; perocchè dal fuoco del mio zelo sarà discorale tutte in terra.
- Allora renderò a' popoli pure le labbra, affinche tutti invochino il nome del Signore, e a lui serrano sotto un sol giogo.

abbiano ad essere egualmente distrutte per le coipe, a cagion delle quali lo l' ho affilita altre volte; ma custoro a tall avvisi, cei quali lo gli invilava a peniterara, cori aposero coll'airarsi in fretta, e correre a far ogni male con manziori studio, ed invesco di prima.

8, 9. Per la quat cosa , aspeltami , dice il Signore , a giorno futuro di mia risurrezione; ec. Or dappolché la vano lo vi ho avvertill, e la vano ho procuralo per mezro de miel pedell, cie vol ritornate a me, c vol nor vi siete emendati dei vostro mai fare, per questo aspetta. o Gerosalemme, che sia venuto quel giorno, che pur verrà, nel qual giorno lo ho risoluto di chiamare a me, e di riunire nella mia chiesa tulte le genti, e lutti l'regol, e allors purifichero le labbra delle genti, affinché invochino il nome del vern Dio, e lo servano tutte unanimi. e sotto un solo giogo; e altora extandio sopra costoro cioè sopra gli Ebeci estinali, e inerretuli verserò tulto I mio sdegno, e saranno sterminali per opera de' Romani, e tutta la loro terra sarà desolata. Il giorno, in cui ho stabilito, che si facciano tutte queste grandi cose, egli è il giorno, in cui lo risuscitato da morte, avrò ricevoto dal Padre assoluta polestà in cirio, e lo terra. Allora, tolto ii culto, e dimenticati i nomi delle profane divinità, tutte le lingue degti uomini cospireranno nel puro linguaggio della vera feda, e con uno stesso spirito serviranno a me, ed al Padre mlo. Tale è la chiara, e semplire spostrione di questa bellissima profezia, sposizione tenuta già da Eusebio, Demoastr. II. 17., da s. Agostino, de Cir vom. 32., da a. Girolamo, e da molti altri; e gli antichi Fheel, per lestimonianza dello siesso a Girolamo, videro anch' essi, come del tempi del Messia dovea inlendersi questo luogo, e quel che segue il dimostra. Dove la Vol-cata porta: èssucro suo, abbiam tradolto sotte un sol cio-90, seguendo la versione de LXX, la Sirlaca, e l'Arabica.

- 40. Ultra flumina Æthjopiae, inde suppliees uici, filii dispersorum meorum deferent minus mihi. •
- 11. Iu die illa uon coufunderis super cuuclis adinventionibus luis, quibus praevaricata es in me: quia tune anferau de medio tui magniloquos superbiae luae, et non adicices exaltari amplius in monte sancto meo.
- El derelinquam in medin tui populum pauperem, et egenum: et sperabunt in nomine Domini.
- 45. Reliquiae Israel non facient iniquitatem, nec loquentur menlacium, et non invenietur in ore corum lingua dolosa: qunniam ipsi pascentur, et accubabunt, et nun erit qui ex-
- 48. Landa filia Sinu: lubila Israel: laetare et exulta in omni corde filia Jerusalem:
- Abslulit Dominus iudicium tuum, avertit inimicos tuos: rex Israel Dominus iu medio tui, non timebis malum ultra.
- In die illa dicetur Jerusalem: Noli timere: Sion non dissolvantur manus tuae.
- 17. Dominus Dens tuus in medio tui fortis: ipse salvabit: gaudebit super te in laetitia, silebit in ditectione sua, exultabit super te in
  - 18. Nugas, qui a lege recesserant, congre-
- 10. Di lo dai Junii dell' Eloipie ec. Da' paed di la dai Nilo, che nasce nell' Eloipa, di la le dalle ultime estremità della terra verraono gli uoniol ad adoraral. Il Nilo co suoi selve terra di lodicia lor questi fioni dell' Elispia. Vedi una simile predictione Paril. LXXI. 5. Il Calero La properatione della dispersa di loppopo porterano a nei loro doni. L'Apostolo 8. Giovanni el loograo, che 1 fygli di Dio disperi resso tutti quel Gentill. 1 quali libe volce.
- chiamare alia grazia della fede. Joan. xt. 5. 11, 12. In quel giorno la non averai da arrossirli ec. In quel Jempo to non aveal piu, o Gerusalemme, da vergognarti della idolatria, e delle altre iniquità, che il rendono deforme, e odiosa negli occhi miel : tutte le profane novità, enlle quali corrompesti il mio culto, a la dottrina di verità anderanno lungi da te. Parla alla nuova Gerusalemme. Io torro (dice il Signore) dal tuo popolo quei maestri di orgoglio, ehe altro non facevano, se non andrire la tua superbia, celebrando la tua magnificenza, la tua sapienza, il luo culto ec, e insegnandoti a disprezzare tutte le altre genti. Questo era il fare degli Seribi . e de Farisci, ma tu allora impareral a non insanirti stoltamente di avere dentro le tue usura il monte santo a me eunsaerato, e li tempio dellicato al mio culto, ne il erederai, che questo solo privilegio possa renderii degna dell'amor mio lo in vece di que superbi lascerò a le un no polo di poveri, un popolo di umili, i quali la loro speranza porranno lutta nel Signore Questo popolo e il popolo de primi Credenti, de quali aliudendo a questo luo go diceva Paolo: Non molti sapienti, secondo la curne, uen molti potenti, non molti nobili; nia le cose stolle del mondo elesse Dio per confundere i sapienti, e le cose debols del mondo elesse Dio per confondere le forti, e le

ianabili cose del mondo e le spreocroli classe Dio, e quelle

che non sona per distrugger quelle, che sono. 1. Cor. 1.

26, 27, 28,

- Di hi dai fiumi dell' Eliopia verroumi i miei adoratori, i figliacii del disperso mio popolo porteronno u me i loro doni.
- 11. In quel giocuo tu non nveroi da orrosvirti per tutte le nomiti, colle quali oltragguati me; perocche altora io turrò di mezza a te color, che uatriscono il tuo orgoglio, e non anderni più superba per rogione del mio monte sonlo:
- 12. E in mezzo a le lascerò un popolo povero, ed umile, il quale porrà sua speranza nei nome del Signore.
- 43. Le reliquie di Israele non faranno ingiustizia, e non diranno bugio; e non overunno in bocca una lingua ingannatrice; perocché elle avran buone pasture, e godernono riposo, uè alcuno farà ad essi paura.
- 14. Canta inni, o figliuota di Sion, ginbila, o Israele, rollegrati, ed esulto di tutto cuore, o figliaota di Gerusaicmme.
- 45. Il Signore ho totta via la tua condanuagione, ha discocciali i luni nemici. Il Signore Re di Isroele sta in mezzo o te, ta uon temeral più verun male.
- 16. In quei glorno si dirà o Gerumlemme: Non temere: non si inflacchiscano le tue broccia, o Sinnne.
- 47. Il Signare, il Dio tuo forte sta in mezzo a te: egli ti solverà: in ie egll troverà il suo gaudio, e la sun ollegrezzo: sará fermo nella suo dilezione, esulterà, e celebrerà le tuo lodi. 18. Raounerò aut' vani nominii, che aveann
- 13. Perocché elle avvan buone partiere, et. Le reliquie di Israèle saivale da me nella generale apostasia della nazione saranna un popolo glusto, un popolo di santi, perchè avranno un isuon Pastore, e saraono pasciute della vera scienza di Dio, e non avranno da imenere le iosidei dei inpi solto un tal Pastore, ebr è tutta la foro speraoza, e la loro pase.
- 11, 15. Canta inni , o figlinola di Sion , ec. Chiesa di Cristo , formata delle reliquie di Israele , e Ingrandita oltre modo colla aggregazione de' popoli del Gentilesimo, celebra le bonta del tuo Dio, esulta per la misericordia grande, con cul cell ha inita, e cancellala la jua concianna zione, toglicado e cancellando i tuoi peecali, e ii ha li berata da'tuol nemiel , vale a dire dalla misera schiavltu dei demonio e del precalo, sollo di cui geniesti si lungamente. Il Signore è troo, e teco si starà fino alla consumazione de' secoli , a solto le ali , e sotto la protezione di lui. Re dello spirituale Israele, lu non avral da iemere verun soa le, ne che le porte dell'inferoo prevalgano cooiro di te. 16, 17. Si dirà a Gerusalemme : Non temere : ec. Non lemere le perseuzioni de tiraoni, la polenza del secolo, ali sócri di Salana; lu hai con te il Dio forte, ed cali il salverà; peroccité egli il ama come sua cara sposa, e In te è ii suo gaudio, e la sua dilezione è stabile, ne mai verrà meno; ed egli sirsso lodera, e celebrerà la lua pazienza ne' patimenti, la tua fortezza nelle vittorie, le vir-In. e la grazia, onde tu se adorna per benefizio del Padre suo. Non può esprimersi con maggior vivezza di colori il tenerissimo amore di Cristo verso la Chiesa, e cio der luseumere ad ouni Crisliano a veneraria e amaria , e a tenere in pregio l'altissimo becellizio, per cui di tal socleta fu fallo membro.
- 18, 10. Ragnarré que rani nomini, ce. Richianerò a nse molti di que inoi figlinoli perduti dictro alle vane lor tradizioni, e veri diseriori della legge, il elifamero, e li raguneria, perché furono mendri di lua societa santa, o

gabo, quia ex te erant: nl non ultra habeas super eis opprobrium.

- 19. Ecce ego interficiam omnes, qui afflixerunt te in tempore illo: et salvabo claudicantem: et eam, quae ciecla fuerat, congregabo: et ponam eos in laudem, et in nomen, in omni terra confusionis eorum:
- 20. In tempore illo, quo adducam vos; et in tempore, quo congregabo vos: dabo enim vos in nomen, et in landem omnibus populis lerrae, cum convertero captivitatem vestram coram oculis vestris, dicit Dominus.

Shoon, e. in per capin di quodi ion avrai più di arressi, condomicale convertili, a assistiati, diverzono e-semple di agni virti. e. currenta a le di coore, conse più di capi virti. e. currenta a le di coore, conse più con con la contrarte, i di di terrimino per sente con del formata. E astrori aprella, che impraren, e reclamacci profita. E astrori aprella, che impraren, e reclamacci profita di discontrario di contrario di contrar

abbandonata la legge, perchè erano de' tuoi, affinchè tu non patisca più confusione per causa loro.

- 19. Ecco, che io porrò a morte tutti quelli, che in quei tempo ti hanno data affitione : e suiverò quella, che zoppicava, e richtamerò quella, che fu ripudiala : e darò loro gloria, e nome in tutti que' tuoghi, dove ebbero ignominta.
- 20. In quel tempo, quand' io vi avrò ricondati, e quando vi averò ronnati, farò che abbtate un nome, e abbtate iuud da tutti i popoli della terra, allorchè dalla zchiovitudine vostra vi vedrele disciolti da me, dice il Simore.

portare il nome min, il nome di Cristo, e di esser po pelo Cristimo, ande saranno amati, e rispettati in tutti i paesi, dare adesso sono disperal, e dore sono vilipesi, e avuti in abbominazione per la loro infedelta.

30. In quel tempo, quand'in ei aver riccundelli... jara che abdaie un nome, er. Parla a titult in Chiera, la quale ne'prini tre secoli ebbe a soffrire i dispersat, a le duce premeration de Cremi i littlererie e la poer, e saria gloriesto, a celebrato il sono Cristiano per tutta la terra. Pera imigaisa dopo i patimenti, e i dobori, e le avvenita dei ta vita prevente. Cristo, che già colita sua gratta el chia vita prevente. Cristo, che già colita sua gratta el chia coli proportione del controlle del

FINISCE LA PROFEZIA DI SOFONIA

#### PREFAZIONE.

## ALLA PROFEZIA DI AGGEO

Credesi comunemente, che Aggeo nascesse nella Caldea, mentre stava cotà il popolo nella sua cattività, dalla qual cattività tornò egli con Zorobabel, e cogli altri Ebrei quando Ciro rendelle ad essi la libertà. Questi subilo che furon giunti a Gerusalemme, applicarono a ristorar l'altare, e il tempio. e dal libro di Esdra (i. Esd. in. ec.) noi veggiamo, come si cominciò ben presto ad offerire gli usati sacrifizi. Ma pel maneggi, e per · le calunnie dei nemici del popolo fu svolto l'animo di Ciro, per comando del quale bisognò soprassedere alla fabbrica, e la proibizione stessa continuò ad essere in vigore anche sotto il suo successore Cambise. Finalmente però l'anno secondo di Dario figliuolo di Histaspe, il Signore ordina ad Aggeo di esortare fortemente tanto i capi della nazione, come tutto il popolo a dar di mano con prontezza, e costanza al gran lavoro, facendo loro sapere, che la siccità, e la sterilità della terra sofferta negli anni avanti era stata la giusta pena della negligenza, e freddezza toro, riguardo alla ristorazione della casa di Dio, alla quale quasi più non pensavano, dicendo sempre tra di loro: Non è ancor tempo, nou è ancor tempo. Le esortazioni di Aggeo, e quelle di Zaccaria furon tanto efficaci, che si i capi del popolo, come tutta la gente si messe attorno a quell'opra, cui gli stessi Profeti prestavano la mano, come sta

scritto, t. Esd. v. 2. Allora il Signore consolò, e premiò la sollecitudine, e l'ardore del popolo con un grande annunzio fatto a lui per bocca del nostro Profeta, il quale fece a tutti sapere, che questo secondo tempio, inferiore al primo quanto alla ricchezza, e alla magnificenza, sarebbe assai più glorioso di quello, perché avrebbe la sorte di accogliere Colui, che era il desiderio delle nazioni. Il nuovo tempio adunque, men grandioso di quello, che fu fatto da Satomone , non avrà nemmeno l' Arca del Testamento, che era in quello, nia in vece di questa figura, verrà a questo tempio la vera Arca del Testamento, l' Arca vivente, in cui la vienezza della divinità abiterà corporalmente, il Verbo di Dio fatto carne verrà a questa nuova casa, e la empierà di maesta e di gloria. La fondazione di un'altra casu spirituale, la fondazione della Chiesa di Gesu-Cristo è anch' essa indicata da Aggeo, e questa nuova Casa succederà alla antica Sinagoga, e il popolo delle genti al popolo Ebreo, mettendo Dio in movimento e ciclo, e terra, e i popoli tutti colla predicazione dell' Evangelio, per condurre gli stessi popoli alla sua Chiesa.

#### PROFEZIA

## DI AGGEO

#### CAPO PRIMO

In qual tempo Aggeo profetaze. Sgrida i Giudei, perche negletta la cusa di Dio erano tutti intenti a rifabbricare le proprie case : e per questo Dio mandò loro la sterillià. Zarobabel capo del popolo, e Gesi sommo socredele insieme col popolo danno principio alla fabbrica della casa di Dio.

4. În anue secundo Darii regis, în mense seato, în die una mensis, factum est verbuia Domini la manu Aggaei prophetae ad Zorobabel filium Satathiel, ducem Juda, et ad Jesum, filium Josedec, sacerdotem magnum, dicens: "4. Ezdr. 6. 4.

Haec ait Dominus exercituum, dicens: Populus iste dieit: Nondum venit tempus domus Domini aedificandae.

- Et facium est verbum Domini in manu Aggaci prophetae, dicens:
- 4. Numquid tempus vobis est ut habitetis in domibus laqueatis, et domus ista deserta?
- B. Et nunc haec dicit Domiaus exercituum:
  Ponite corda vestra super vias vestras.

   6. \* Semiuastis multum, et intulistis pa-
- rum: comedistis, et non estis satiati: bibistis, et non estis inebriati: operuistis vos, el non estis calefacti: et qui mercedes congregavit, misit eas in sacculum pertusum.

  7. Hane dicit Depunya consciluum, Ponita
- 7. Haee dicit Dominus exercituum : Ponite corda vestra super vias vestras :
  - 8. Asceadile in montem, portate ligna, et

1. L'awas reconde del re Barles, et. Il secondo amo di Durio figlicolo di Ristaga recita se descre Il selectione depo il ristoro dalta calviria, e il quattoricristo di Ristaga recita se del con e deposito del recita del con e deposito del recita sopra per codine di Camète. Vedi i. Est. rt. s. Zorobbel en principe della tribu di Citalez, e deposito del recita del calviria del proposito del con e deposito del somo secretado Gose qui era della sirpe di Estago. e il Ristolo di Ilondez, e terra somo Baccardo del con e del

2. Non è encora venuto il tempo di rifabbricare la casa del Signere. Gli Ebrel, che aven veduto come era alaza lor proibito di continuare quella grao fabbrica, credettero, che Bio ancora non voiesse, ch' el vi accudisero, c tanto più percebe veramente non erano ancora compiati

- t. L'anno secondo del re Dario, il sento mese, il di primo del mese il Signore pariò per mezzo di Aggeo profeta a Zorobabete figituolo di Saiathiei principe di Giuda, e a Gessi figituolo di Josedec sommo sacerdote, ed seli disse:
- Queste cose dice il Signore degli eserciti: Questo popolo dice: Non è ancora venuto il tempo di rifabbricare la casa del Signore.
  - 3. Ma il Signore ha parlato ad Aggeo profeta, ed ha detto:
- 4. È egli adunque lempo per voi di abiiare in case di belle soffilie, e questa cusa è deserta?
  5. Ora adunque così dice ii Signore deati
- eserciti: applicalevi col vostro cuore a rifleitere, sopra i vostri andamenti. 6. Voi avete seminato molto, e fatta tenue raccolta: avete mangiato, e non vi siete
- saziali: avele bevulo, e non vi siete esilarali: vi siete coperii, e non vi siete riscuidali: e colui, che ragunava i suoi salari, gli ha messi in una latca rolla.
- 7. Così dice il Signore degli exerciti: Applicalevi cai vostro cuore a riflettere sopra i vostri andamenii.
  - 8. Salite ai monte, preparate i legnami,

interamente i setianta acoi della decolazione del templo secuolo la predicione di Geremia Xxv. II. 2, ; na. Dio vedeva, che quesie loto ragioni non erano se non preisist per nancondere la loro negligenar, e il limore della faitea, e det dispendio, e il desiderio di penage frattanto a titrar su le propele lor case, e di ornarie ancora più del convenerole. §, o. Applicateri cel vestro cuore ce. Disaminatetti ben

5. a. Applicative out restrict cover etc. Dissimilated bene, afin di concorre qual is il vero motive, per cui non vi movreta por la mano a questa edificazione di restrictorio del concorre del conco

 Salite al monte. Al mnote Libano a tagliare i legnami per questa fabbrica. Vedi 1. Esd. III. 7. Di la pure glorificabor, dicit Dominus:

9. Respexistis ad amplins, et cece factum est minus; et intulistis in domum, et exsufflavi illud; quam ob caussam, dicit Dominus exercitumm? quia domus mea deserta est, et vos festinatis unusquisque in domum suam,

10. Propter hoc super vos prohibiti sunt coeli ne darent rorem, et terra prohibita est ne daret germen suum:

tt. Et vocavi siccitatem snper terram, et super montes, et super triticum, et super vinum, et super oleum, et quaecumque profert humus, et super homines, et super inmenta,

et super omnen taborem manuum, 12. Et audivit Zorobabel filius Salathiel, et Jesus filius Josedec sacerdos magnus, et omnes reliquiae populi, vocem Domini Dei sui, et verba Aggaei prophetae, sicut misit eum Do-

minus Dens earnm ad cos: et timuit populus a facie Domini. t3. Et dixit Aggaens nuncius Domini de nunciis Domini, populo dicens: Ego vobiscum sum

dicit Dominus

poca farina. Vedi s. Girolamo-

14. Et suscitavit Dominus spiritum Zorobahel filii Salathiel, dueis Juda: et spiritum Jesu filii Josedec sacerdolis magni, et spiritum reliquorum de anni papula: et ingressi sunt, et faciebant opus in donte Domini exercitum Dei sui.

trasse Salomone i cedri , e altri alberi per la edificazione del primo templo. E su essu so mi conspencerò, e sarà giorificato. La espressa permissione data poco dopo da Dario, dimostro come Dio voleva , che il tempio fosse ristorato e in stessa permissione faces vedere, come in maoo di

lui sono i cuori dei re-9. E la portaste a casa, e io lo feci sparir con ua sof-60 : ec. Voi speravate copiosa racculta : la racculta scenso grandemente; e il grano, che raccoglieste, portato nelle vostre case io lo feci sparire, perche non dette se non

aedificate domum: et acceptabilis mihi erit, et e rifabbricate la casa, e in essa io mi compiacerà, e sarò glorificato, dice il Signore.

9. l'oi speravate il più, ed evvi toccato il meno; e la portante a cana, e la lo feci sparir con un soffin: e per qual ragione, dice il Signor degli exerciti? perchè la mia casa è deserta , e ciascuno di voi ha avuto oran fretta per la cosa prapria.

10. Per questo fu proibito a' cieli di darvi rugioda, e fu praibito alla terra di produr-

re i saoi frutti.

tt. E mandai l'asciuttore sopra la terra . e sui monti, e a' danni del grano, e del vina, e dell'olia, e di tutti i prodotti delle compagne, e degli uomini, e de' bestiami, e di tutti i lavori mannatt.

12. E Zorobabel figituola di Salathiel, e Gesii figliuoto ili Joseilec sommo socerdole, e tatte le retiquie del popolo udiron la voce del Signore Dio toro, e le parole di Aggeo prafeta mandoto ad essi dal Signore Dio loro, e il popolo temè il Signore,

13. E Aggeo, una del nuazi del Signore. ittsse of popolo: Il Signore ha dello: lo sono

con voi. th. E Il Signore avvivò la spirita di Zorobabel figliuota di Satathiel principe di Gluda, e lo satrito di Genis figlinala di Josedec sommo sacrritote, e lo spirito di tutto il rimanente del popolo, e andarono, e lavoravano ottorno alla casa del Signore degli exercitt di Dio loro.

11. E di tutti i leveri menueli. Mancaodo l'acque pe vennero a patire gran danno non solo i prodotti delle campagne, ma anche molti mestieri, e molte opere delona industria. 13. Uno dei neazi del Signore. Vale a dire, uno de' pro

fell: sembra che il Profeta voglia indicare, come era altri Profeti del Signore; e questi predicavano le siesse cose. I LXX tradomero: Una degli Angeli del Signore, che è lo stesso, perche Angelo vuol dir ounzio. Origene dubito se Aggro fosse tromo, ovvero Angelo, e ció egli hevve dagli Ebrei, i quali dissero, che Aggeo, e Malachia erano veri Angeli.

#### CAPO SECONDO

Il movo tempio, benché inferiore al primo, sará ripieno di gloria maggiore di avella che ebbe il primo, altorché verrà il Messia. Prima che si desse mono alla fabbrica i sacrifizi degli Ebrei erano immonds, e venne la sterilità, ma dopo cominciala la fabbrica tutto rinsci bene per essi.

t. In die vigesima et quarta mensis, in seyto mense, in anna secundo Darii regis. 2. In septimo mense, vigesima et prima men-

sis , factum est verbum bomini in manu Aggaei prophetae, dicens:

5. Loquere ad Zorobabel filium Salathiel ducent Juda, et ad Jesum filium Josedec saeerdotem magnum, et ad reliquos populi dicens:

1. Al ventiquottro del mese sesto, l'onno seconda del re Dario. 2. Il settimo mese, ai ventuno del me-

se , il Signore parlò ad Aggeo profeta , e disse:

3. Parta a Zorobabel figliuolo di Salathiel principe di Giuda, e a Gesu figliuolo di Josettec sommo sacerdote, e al resto del popota , e di' loro:

precedente : Lavoravena atterna atte casa del Signore ... 1. Ai ventiqualtro del mese sesta, l'anno secondo del re Dario Queste parole uniscono colle ullime del capo a ventiquattro del mese sesto ec.

- a. Quis in vobis est derelictus, qui vidit domum istam in gloria sua prima? et quid vos videtis hane nunc? numquid non ita est, quasi non sit in oculis vestris?
- 8. Et nune confortare Zorobabel, dicit Dominus: et confortare Jesu filit Josedec sacerdos magne, el confortare omnis populus terrae, dicit Dominus exercituum: et facite (quoniam ego vobiscum sum, dicit Dominus exercituum)
- Verbum quod pepigi vohiscum cum egrederemini de terra Ægypti: et spiritos meus erit in medio vestrum, notite timere.
- 7. Qoia haec dieit Dominus excreitunm: \*
  Aihuc unum modicum est, et cgo commoreio
  coelum, et terram, et mare, et aridam.
  \* Hebr. 12. 26.
- 8. Et morebo omnes gentes : et veniet Desideratus cunclis gentibus : et implebo domom istam gloria, dicit Dominus exercituum.
- 9. Meum est argentum, et meum est aurum, dicit Dominus exercituom.
- Magna erit gloria domus istius novissi Chi è rimaso di voi, che abbia veduta questa casa ec.
   Erann poco meso di settanta anoi, che il tempia era sta-
- to distribute constitutée non maneixes de versé, de se information de partie et le galez activa silec, de quando si geltarmon l'ondamenti di quasio muvo tempio qualtordiel sami prima; l'activa i les constitutés que son cetta li primo, plangerano: III. Est. III. 13. E conlatación questo secondo l'emplo acenco la tersian per una odde marsaigle el monda. Che dovitte adeque ensere il primo 7. vero peró, che nostili balemienti turno silt al secondo tersigo che la fabbrica in se stessa era delle più solide, e granchos Vell Merce, x. III. 1. 2.
- a. 6. E. ademptie (percechi in sense con res. ...) La parada fermata con ros en. Queste parade ferror des con sen. Queste parade ferror des in once con soi, dece il Signore degit cerecti) debian chialiera tara la parada della parada del
- sidie del vicini invidiosi del vostro bene. 7, 8. Ascora un pochetto, ec. Non poteva Dio rinfran-care in miglior modo gli animi degli Ebrei avviliti pei lunghi mali della loro catiività, che coll'annuntiar loro la venuta di quei Cristo, che era l'espettazione di Israele da tanti secoli innanzi, e in gioria, ebe verrà a que-sto secondo tempio dallo stesso Cristo, il qualc in questo tempio sarà presentato, ivi predicherà, farà molti miracoli ec. Così ancora viene a indicarsi, come lo stesso temio sussisterà indubitatamente almen sino alla venuta del Messia, e pon hanno da temere gli Ebrei, che questo ancora possa soggiacere assai presto alla disgrazia dei pri-mo. Dai tempo, in cui questa profezia fu pronunziata da Aggeo fino ella nascita di Cristo vi restavano poco piu di cinquecento anni, e questo è delto un pochetio di tempo, si rispetto alla eternita di Dio, presso di cui tutti i tempi son come un punto, e si ancora rispetto ai molti secoli gia trascorsi dalla prima promessa fajia da Dio ad Adamo di dare agli nomini questo Redentore. L'Apostolo, citando questo luogo Heb. xII. 26., il riferi secondo in edizione del LXX, i quali lessero: Ancora una volta, e io metterò in mesimento ec. Vedi quello, che si è delto in quel luogo. Dio adunque metterà la movimento e cicio, e

- h. Chi è rimnso di voi, che nbbia veduta questa caso nella prima sua gloria? e quale vi sembra ella adesso? Non è ella agli occhi vostri come se non fosse?
- 8. Ora però fatti cuore, o Zorobabet, dice il Signore, e fotti animo, o Gesù figliudo di Josedec sommo socerdode, e tu fatti animo, o popolo quanto sei, dice il Signore degli eserciti, e adempile (perocchè io sono con voi, dice il Signore degli eserciti)
- 6. Lo porola fermata con voi quando uscivate dolla terra di Egitto, e il mio spirito sarà in mezzo a voi: non temete:
- 7. Perocchè così dice il Signure degli exerciti: Ancora un pochetto, e to metterò in movimento il cielo, la terra, il mare, e il
- E metterò in movimento tutte le genti, perchè verrà il Desiderato da tutte le genti, ed empirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti.
- 9. Mio è l'orgenta, e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti.
  10. Maggiore sorò la gloria di questa ul-

terra, e iulio l'universo per isvegliare co'suol prodizi l'attenzione degli Angcii, e degli nomini all'open grande della Inearnazione del Verbo. Il cielo fu messo lu movi mento, perché dal cielo vennero gli Angeli ad annun ziare ai pastori la nascita del Salvatore, e a cantare le lodi di Dio, ehe mandava agli nomini la pace; fu messo in movimento, perché una nuova stella comparve, che invito i Magi a venir dali' Oriente ad adorario; e perche dal cielo scese lo Spirito santo sopra di lui in figura di colomba, quand'ei fu battezzato da Glovanni, e dal cielo si udi la voce, che dichiaro com'egli era il diletto Figlio del Padre, cul tutti gli uomini doveano ascoltare, e per ché nella passione di lui il sole si oscuro, e fo coperto di tenebre li cicio. La terra fu in movimento, non tento perche nella morie di itti ella si scosse, e si spezzarono i massi, e i sepoleri si apersero; ma molto più, perchè alla prima quova della pascita del nuovo Re rimase altamente com mosso Erode, e jutta Gerusalemme, figura di quello, che doves acendere alla predicazione del Vangelo, quando le potesta della terra furono in grandissima commozione, e fecero coni sforzo per dial ruguere la chiesa pascenta: e contro ogni umana espettazione si vider le genti , deteatando t'antichissima dominante superstizione, correre in folia ad abbracciore la fede. Il mare finalmente fu in movimento, perché a' comandi di Cristo fu ubbidiente, ed egli ne calmò le tempesie, e camminò a piedi asciutti sopra le acque, e lo stesso cancedette di fare a s. Pietro. In una parola i cauglamenti insuditi, che si videro in tutta la terra, e nei ciclo, dimostravano, che quegli che era venuto, egli era il Desiderato da tutte le genti, vale a dire. Colui, che dovea essere l'amore, e is delizia di tutie le genti. Quanto grande adunque sarà la gioria del nuovo tempio, che accoglierà questo Salvatore, e sarà in tante guise onorato da lui?

... Mis el d'argents, e mis el l'arre. Vai non patrie agguagliare in magniticenna di Salomone, il quale che inlinita copia d'ero, e d'argento: ma quaste non sono le cone, ch'io cerca o desidero, prorecte tatto e mis, ma la magniticena della mis consentante della compania. Il mano soccodo l'ordine da mentione di mismo Socredolo magno secondo l'ordine di Merithette, il quale colla ma perenta, colla una doltrira, co' unoi miracoli dara a questo lempio giera, e cercamolo infinitamente pia graide, e perperole, che uno pote dare all'auto da prodissona dell'ore, e considera la perference, ch'io de na questa casa sopra la prima-

## PREFAZIONE

## ALLA PROFEZIA DI ZACCARIA

Zaccaria (come già accennanimo) fu contemporaneo di Aggeo , tornato come quegli dalla cattività di Babilonia con Zorobabel in virtù del celebre editto di Ciro, e due soli mesi dopo Aggeo fu innalzato da Dio al ministero profetico, l' anno secondo di Dario figliuolo di Histaspe. Egli è detto figliuolo di Barachia, e perciò non pochi Interpreti, e prinia di essi il Grisostomo (hom. 1. in Luc.) hanno creduto , ch' ei sia quello stesso Zaccaria rammentato da Gesù Cristo (Malth. xxut, 55.) come ucciso dagti Ebrei tral tempia, e l'altare; e questa opinione è stata ultimamente messa in bella luce, e assai bene sostenuta da un dotto Scrittore, talmente che se non affatto certa, e indubitata, parrà almeno la più probabile a chiunque attentamente la esamini, e cotte nitre la paragoni. Vedi Acta ss. Boland. 6. settembre. La uccisione di Zaccaria tral templo, e l'altare potè avvenire nel tempo, in cui gli Ebrei lavoravano attorno a quella fabbrica, e prima che ne fosse fatta la solenne dedicazione, dopo la quale non ad altri, che ai sacerdoti poteva esser permesso di penetrare fino a quet luogo. Or noi non abbiamo verun fondamento per crestere, che Zaccaria fosse di stirpe sacerdotale, benché alcuni l'abbiano detto. E quanto at racconto di Sozomeno (ix. 17.), e di Niceforo (xiv. 8.), i quali scrissero, che il corpa di Zaccaria fu trovato vestito dell'abito bianco usato dai sacerdoti; col quale più secoli avanti era stato sepolto, si vede manifestamente, che in quel racconto Zaccaria Profeta fu confuso cott' altro Zaccaria figliuolo del sommo sacerdote Joiada. Di Zaccaria si porla net libro primo di Esdra (v. 1.). dove è chiamato figliuolo di Addo, che vuol dire nipole, dandosi nelle Scritture, come ognun sa, il nome di figli ai discendenti ancor più rimoti.

Zacaria adunque în primo luogo estria con grandistimo zelo i suoi fratelli a convettiră; e larnare con sincerità al Signore, e a non seguire l'esempio de' padri loro, gastigati già più volte da Dio per la loro indocilità e pervicacia. Aleune visioni mundate da Dio al Profeta gli fanno intendere, che Dio esaudisce le sue preghêrer e i suoi desi-

derii, che Gerusalemme sarà ristorala e ingrandita, e talmente ingrandita, che i suoi abitatori non potranuo stare ristretti dentro delle sue mura , ma Dio stesso sarà per la nuova città santa muraglia di fuoco, che la circonderà, e la renderà insuperabile. Il popol di Dio è invitato, ed esortato a fuggire da Babilonia; dal paese della cecità, e dell'errore, e la moltitudine delle genti a tati inviti verrà a popolare la nuova Gerusalemme, cioè la Chiesa. Il sommo sacerdote Gesti (figura di un aitro Gesù assai maggiore di lui ) apparisce dinanzi all' Angelo dei Signore in sordida veste, e Satana combalte contro di lui, ma Gezu riman viltorioso, ed è di splendide vesti arricchito, e allora si annunzia dall'Angelo la venula dell' Oriente, o sia di quet Germe promesso per cui sarà cancellata la iniquilà di Israele, e recala agli uomini tutti la pace. Gerusalemme sarà una città fedele, e regnerà la pace dentro di tei, e vi abiterà il Signore istesso, perchè egli la nma, e la riempirà d'ogni bene , e i popoli più rimoti verranno a questa Gerusalemme ad adorare con lei il Signore, e i nemici di lei saranno percossi, e cadranuo a' suoi piedi. Il Profeta vede lo stesso Signore, il Re di questa figlia di Sion , giusto e Salvatore , che fa suo ingresso nella città in povero nrnese, perche egli è povero ed umile, e se ne viene sedendo sopra un'asina, e sopra un asinello; ma egli che sperderà i cocchi di Ephraim, porterà parola di pace alle genti, e nel sangue dei suo Testamento trarrà i suoi prigionieri dal la fossa, in cui non è acqua, e a' suoi amici darà a gustare il pane degli eletti, e il vino. che fa germogliare le Vergini. Dio si accende di sdegno contro i cattivi pastori, e viene egli stesso a visitare il sno popolo, e a trarlo dalle lor mani. Allora il Profeta , porlante la figura del Cristo, racconta, che il Signore gli ha ordinato di pascere a nome suo le sue pecorelle, e nel tempo stesso annunzia, che i cuttivi pastori con tutte le pecore stolte, che anderan dietro a loro, saranno abbandonati da Dio, perchè non voglion riconoscere il vero loro Pastore; saranno adunque abbaudonati, e la Giudaica Gerusalemme cot suo tempio sarà data alle fianime. Perocchè ZAPRANIA PARE





stamo. A vedera na neme sepra un cavalli - che stava en un large apia bapo e dutor a lus com die covalle voza .

il Pastore ha spezzata la verga, ha rotto il patto, ed ha rigettato quel gregge, che non avea più per lui obbedienza, ne affetto. Egli, il Pastore, avea chiesta la mercede di sue fatiche, e gli avean dato la bella mercede di trenta denari, e questi Dlo gli ordinò di portarli nel tempio, perchè fossero impiegati a comperare il campo di un vasaio. Quindi Il popolo ingrato, e incredulo è dato in mano di pastori insensati, ma lo spirito di grazia, e di orazione sarà diffuso sopra la casa di David , e sopra la mistica Gerusalemme, Il vero Pastore sará percosso, e saran disperse le pecorelle, ma il Signore le riunirà, e le consolerà, e allora due parti della terra saran recise, e periranno; la terza parte, cioè l' adunanza del popol fedele, la Chiesa di Cristo sussisterà; ma ella doprà passare pel fuoco della tribolazione, e della persecuzione , il quale la purificherà , le darà lucen- eessero tulti i suni misteri.

lezza e splendore, e questo popolo conoscerá, adorerà, amerà il suo Dio, e questi lo favo-rirà, lo amerà, lo esatterà come suo earo popolo: i persecutori di questo popolo saranno umiliati, mu la Chiesa sarà Ingrandita e glorificala, e nissun Chananeo entrerà a profanare la casa del Signore.

Ho voluto riunire in poche parole almen te eose principali riquardanti il Cristo, e la sua sposa, la Chiesa, contenute in questa nabilissima, e allissima profezia, dalle quali cose ogni lettore un po'allento potrù conoscere con qual proprietà di colori, e con qual vivezza di immagini abbia parlato della nuova alleanza il nostro Profeta, e quanto debba adorarst, e benedirsi da noi quella amabile Providenza, la quale volle, che quanto più s' andava avviciaando it tempo della venuta del Cristo, taato più chiaramente si predi-

## PROFEZIA.

# DI ZACCARIA

## CAPO PRIMO

In qual tempo profetò Zoccaria. Egli esorta il popolo a penitenza, e a non inutare i padri loro, » quali disprezzarono i profeti, e farona puniti. Con due figure si fa refere come il Signore gata ghera le genti, che Annua offitto il uno popolo; questo popolo tornerà a Gerusalemme, dore suredificato un tempio al Signore.

- 1. In mense octavo in anno secundo Darii regis, factum est verbum Domini ad Zachariam, filium Barachise filii Addo, prophetsm, di-
- 2. Iratus est Dominus super patres vestros iracundis.
- 3. Et dices ad eos: Hace dicit Dominus exercituum: \* Convertimini ad me, ait Dominus exercituum, et convertar ad vos, dicit Dominus exercituum. \* Isai. 21. 12. et 31. 6. et 45. 22. Jerem. 5. 12. Ezech. 18. 30. et 20. 7. et 33. 11. Ose. 14. 2. Joel. 2. 12.
- 1. Il mese ottavo dell'anna seconda del re Dario, ec. Zaccaria adunque cominció a profetare in Gerusalemene due mesi in circa dopo Aggeo. Vedi Aggeo cop. 1. 1.

  2. Il Signore si adiro altamente co padri vostri. Si adiro, e fece sentire il peso dell'ira sua col suoi flagelli, colla callività ec.
- 2. Tornate a me . . . . e io tornerò a voi. Ecco la bella izione di Gregorio sopra queste parole: Dio, che ri Binnia Vol. 11.

- 1. Il mese ottavo dell'anno secondo del re Dario, Il Signore parlò a Zachariu figliuolo di Barnehin figliuolo di Addo, profeta, e gli
- 2. Il Signore si adirò altamente co' padri vostri.
- 3. Tu però dirat a costoro: Queste ense dice It Signore degli eserciti: Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e to tornerò a voi, dice il Signore degli exerciti.
  - getta il delinquente, al penitente revolgeri, chiama anche gle avversi, rimette le colpe ai convertiti, anima i pigri, consola gli affitti, istraisce gli studiosi, ainta que', che combattone, conforta i deboli, esandisce que' che alzuno a lui le voci del cuore; perocchè egli dice per bucca del Profeta: tornate a me, ed io tornerò a voc. Ma perche a las sar non possiamo senza di lui, gridiamo a las agni di col Profeta: Non revolger da me la tua faccia. In Psal. 7. Pornit.

quiescit.

- h. Ne sitis sieut patres vestri, ad quos elanabant prophetae priores, dicentes: Hace dicit Duminus escreticum: Convertimini de viis vestris malis, et de cogitationibus vestris pessimis: et non audiernut, neque attenderunt ad me, dicit Dominus.
- 8. Patres vestri ubi sunt? et prophetae numquid in sempiternum vivent?
- 6. Verumtamen verba mea, et legitima mea, quae mandavi servis nieis propiletis, numquid non compreheneruni patres vestros, et conversi sun1 et discrunt: Sicul cogitavit Dominus exercituum facere nobis secundum vias nostras et secundum adinventiones nostras, fecil no-
- In die vigesima et quarta undecimi mensis Sabatti, in anno secundo Darii, factum est verbum Domini ad Zachariam filium Barachiae, fitii Addo, propletam, dicens:
- Vidi per noctein, et ecce vir ascendens super equum rufun, et ipse stabat inter myrteta, quae erant in profundo: et post eum equi rufi, varii, et albi.
- Et dixi: Quid sturt isti, domine mi? et dixit ad nie Angelns, qui loquebatur in me: Ego ostendam tihi quid sint kaec.
- tO. Et respondit vir, qui stabat inter myrleta, et dixit: Isti sunt, quos misit Dominus ut perambulent terram.
- 11. Et responderunt Angelo Domini, qui stabat inter myrteta, et dixerunt: Perambulavimus terram, et ecce omnis terra habitatur, et
- 12. Et respondit Angelus Domini, et dixit: Domine exercituum usquequo tu non misere-
- 7. Dell' mudecimo muse di Sabalh. I nomi de'inest il presero dal Caled dal tempo della foro cattletida, e il ri-tenner senapre fino al giorno d'oggi. Queslo undecimo mese lunare corrisponde al genando, o almeno a parte del genando, e a parte del dicembre, ovvero a una parte del genando, e a parte del febbrasio.
  Il Signore parto ce. Parto colla visione, che è qui de-
- scritta.

  n. Io vedeva un nomo. Cice un Angelo in figura di uomo, e comunemente credesi, ch'el fosse l'Arcangelo a.
  Michele, protettore della Sicagoga. Vedi Dan. x. 21. xn.
- 1. e a. Girolamo. In un luogo assai basso piantato di mirti. Il Catdeo ha voluto accessnare, che il Profeta in questa visione fu trasportato in Ispirito a Babilonia, mentre dice: Egli atres un sezzo alle piante di mirta, che anni in Babilonia. E

- h. Non state simili a' padri vostri, a' quali i profeti precedenti dicevano ad alla voce: Queste cose dice il Signore: Convertitevi dalle vostre male opere, e dalle pessime vostre intenzioni, ma eglino non m' ascollarono, e non
  - mi dettera retta, dice il Signore.

    8. E i padri vostri dove son' eglino? e i
- profeti viceranui eglino eternamenie?

  6. Ma le mie garde, e i miel decreti intimati per mezzo de profeti miei servi, non venner forse a cadre sopra de padri vostri? ed ei si convertirono e dissero: Il Signore degli eserciti ha fatto quello. He sue penare gli eserciti nei mie condo le opere nostre, e secondo i nostri traviamenti.
- 7. Ai ventiquatiro dell' undecimo mese di Sabath, l'anno secondo del re Daria, il Signore pariò a Zachoria figliuolo di Barachia figliuola di Addo, profeta, dicendo: 8. Ed lo ebbi di notte tenno questa visione:
- 8. La to cool at notte tempo questa visione: lo vedeva un uomo sopra un cavallo rosso, che stava in un luogo assai basso piantato di mirti, e tiletro a lui eran de' cavalli rossi, e chiazzati, e blanchi. 9. Ed to dissi: Stonor mio, chi sono co-
- storo? e l'Angelo, che parlava in me, dissemi: lo ti farò vedere quel che sieno queste cose.
- E colui, che stava trai mirti, rispose e disse: Questi sono quelli, che il Signore ha spediti a scorrere la terra.
- E quelli risposero all' Angelo del Signore, che stava trai mirti, e dissero: Abbiamo scarsa la terra, e abbiam vedulo, che tutta la terra è abitata, ed è in quiete.
  - 12. E l' Angelo del Signore rispose, e disse: Signare degli eserciti, fino a quando non
- ciò pare, che possa intendersi anche dall'Ebreo, dove dicesì, che que' mirti erano Inngo le' acque copiore. Si sa, che Bablicola era in paese molto unidia vicina al Tigri, e all'Eufrate, che la bagnava. De' carolli rossi, e chiazzati, e bianchi. Sopra questi
- cavalli, erano altrettanti personangi, choi Angelli, i quali aveano faito il giro della terra. E notò a. Girolano, che il diverso colore di que' cavalli indicava il carattere dei diversi regni, e nazioni, delle quali avea cura clascomo di questi Angeli, e particolarmente la buona, o cattiva disposizione degli animi di quelle nazioni verso il popodo Ebroo.
- S. E. l'Angelo, che parlava in me, dissemi. Ho tradotto così letteralmente, perché quest' Angelo, secondo s. Girolamo, non era s. Michele, una bensi l'Angelo cusho de del Profeta: Teodoreto poi, c gli Ebrei cerdono, ch' ei fosse lo stesso a. Michele, onde in tal supposizione doverbeb tradurii E. l'Angelo, che mi parlava.
- In it foro vedere quel che siono queste cose. Farò, che l'Angelo Michele le spieghi, e ne faccia a te capire il significato.
- 10, 11. Sono quelli, ehe il Signore ha spedili cc. Vale a dire: questi sono Angeli, che presidenon al vari paste, e sono andati per ordine di Dio a visitarili. Infatti questi Angeli dicono a s. Micheis, che totta in errera e abiliati ed ha quiete e riposo, lo che si intende de'regni, e paesi confinanti colla Giudea.
- continanti colla Giudea.
  12. E l'Angelo del Signore rispose, e disse: ec. L'Angelo s. Michele, protettore del popolo Ebreo, dalla risposta di quegli Angeli prende occasione di pregare istanic-

beris Jerusalem, et urbium Juda, quibus iratus es? Iste iam septuagesimus annus est:

- Et respondit Dominus Angelo , qui loquelsatur in me, verba bona, verba consolato-
- ria. 14. El dixit ad me Angelus qui loquebatur in me: Clama, dicens: Hacc dicit Dominus e-
- xercituum: \*Zelatus sum Jerusalem el Sion zeto magno. 13. Et ira magna ego irascor super gentes opulentas: quia ego iratus sum parum, ipsi
- vero adiuverunt in malum.

  16. Propterea hace dicit Dominus: Reverlar ad Jerusalem in misericordiis: et domus mea aedificabitur in ea, ait Dominus exercituum: et perpendiculum extendetur super Jerusalem.
- 47. Adhuc clama, dicens: Hace dicit Dominus exercituum: Adhuc affluent civilales maae bonis: et consolabitur adhue Dominus Sion: et cliget adhuc Jerusalem.
- et eliget adbuc Jerusalem. 18. Et levavi oculos meos, et vidi: et ecce
- quatuor cornua.

  19. Et dixi ad Angelum, qui loquebatur in me: Quid sunt baec? et dixii ad me: Haec sunt cornua, quae ventilaverunt Judam, et t-srael, et Jerusalem.
- 20. Et ostendit mihi Dominus quatuor fa-
- 21. Et dixi: Quid isli veniunt faeere? Qui ait, dicens: ttaee sunt cornua quae ventilaverunt Judam per singulos viros, et nemo corum levavit caput sunm, et venerunt isti deterree ca, ut deiiciant coruna gentium, quae levave-
- mente II Signore a finite all ristorare la Gialeta, e Cerusalemen, e il suo templo, ristoratione, ribe non avva sociato di allora effettuaral pienamente, patre per le contraddizio di evitini popoli, a patre per le soccurigamente e medigeran de medienta liberi, come fia ad essi disporezioni da Agore ogi. 1. Aldesso, o Signore, che in peta versioni da Agore ogi. 1. Aldesso, o Signore, che popola di poter ripatra intiernamente in sur rovine. Questo è già si statularismo assoni. Solisil, che altra cosa
- Vaccio e ya u seinasterano amio. Nonta, ede airra cosa, sona i settanta anni della cattivita preditti da Germia xxxx. 16., e altra i settanta anni della desolazione di Gernasterane, a del templo: quelli erano terminati l'anna prinn di Caro: questi finivara in quest'anno secondo di Dario figliozio di Histaspe, ed ebber principio dall'assedio di Gerusasterane.
- 14. 13. He sevals zelo grande ec. Questo tetti di livi verso Gerusialemme indicisi il lesero, e intaino amore di lai verso questa sua spona, e dall'altro lato, lio, ho, perede ama Gerusialemme, odia quelle nazioni, delli qualiti ai e servico como uli altrossetti per pastigata ne'mot eccessi; pere in incradello concorti. Il suo popolo senza legge, e senza misura, ed hanno stranamente aggravate le sue sciegure, senza arreme mai compassione.
- Si tenderă l'archipenzolo în Germaelemme. Sark ri storata, e riedificata la ciltà, come il mio tempin.
   Eleggeră di bel amoro Germaelemme. Germaelemme.
- che è stata lin qui enme una sposa ripudiata, e negletta, sarà di muovo richiamata, e onorata da lui coi mnee, a co' diritti di sposa.
- 18-21. E vidi quattro corna, ec. Alcuni per queste quattro

- averoi misericordia di Gerusolemme, e delle città di Giudo, colle quali tu se' sdegnoto? Questo è già il seltontesimo onno.
- E il Signore rispose buone porole, parole di consolazione all'Angelo, che poriova in me.
- 14. E l'Angrio, che pariova in me, dissemi: Atza la voce, e di': Il Signore degli eserciti dice cusi: Ho avulo zelo grande per Gerusalemme e per Sionne.
- 18. E grond' ira ho io contro quelle potenti nazioni, perchè lo era odiroto un poco, nua quelle hanno aggravato il male.
- 16. Per questo così dice il Signore: Mi volgerò con misericardia verso Gerusolemme, ed in quella ciltà sorà riedificato lo mio caso, dice il Signor degli eserciti, e si tenderà l'archipentolo in Gerusalemme.
- 17. Alza ancora lo voce dicendo: queste cote dice il Signore degli esercili: Le mie ciltà ridonderonno ancoro di beni, e il Signore dorà ancoro convoluzione a Sionne, ed eleg-
- gerà di bel nuovo Gerusolemme. 18. E olzol i miel occhi, e osservoi, e vidi quattro corna.
- 19. E dissi oll' Angelo, che parlovo in mo: Che è questo? Ed egli mi disse: Queste sono le corno, che hanno getloto in oria Giudo, e Israele, e Gerusalemme.
- 20. E il Signore mit fece vedere qualiro fobbri.
- 21. Ed lo dissi: che vengono a for cosioro? E quegli disse: Quelle sono le corna, che gettaron oll'orio gli uomini sli Gituda uno o uno, e nissun di essi aizò la sua tesia, e questi sono venuti o meitere terrore

ena injendono qualtro regni, i quali geltarono per aria I Gindel, come un loro forioso cella in aria totto quello che se gli fa davanti; e questi regni sono l' Assiro, l'Egi-alano, il Caldro, e il Persiano; ma per verità quanto a quest'ultimo non sapremmo dire quel che avesse fatto contro Gioda, e Israele, e Gerusalemme: a Ciro fece del bene a'Giudei , a se sotto di lui fu interroita la ristor. zione della città, e del tempto, ciò non venne da cattivo anima, else egli avesse contro di loro, ma dalle suggestioni, e raggiri de'loro nemici; e quanto a Cambise, chec chè si dira di lui, egli non potè far loro del male. Posta ciò, mi sembra più ragionevnie il sentimento di Teodoreto, di s. Cirilio, e di altri Interpreti, I quali per queste qualtro corna intesero le diverse nazioni, le quali dai quattro lati di nriente, occidente, mezzodi, e settentrione cingevann la Giudea, a vessaronn in diversi tempi il paese: da oriente erano gii Ammoniti, e i Monbiti cidente i Filistei, da mezzodi gli Idumei, e gli Egirlani, da seitentrione gli Assiri , e I Caldei. Contro tulte queste potenze sono preparati da Dio quatiro fabbri, cioè quattro Angell, I quali armeli di gran forza e valore empieranno di terrore que perpetul nemiei del Giudaismo, I quali fecer tanta paura , e tanti mali a' Giudei , che nissumo di cesi osava più di alzar la testa per opporsi ai loro cattivi disegni; e di poi gli stessi fabbri stritoleranno finaimente le ferree corna di quelle genti, che fecero il possibile per interminare in Gludea.

Dove abbiam tradotto: E nissue di esri alzò la sen testa, latendendo I Giudel avvillii, e rimanti senza coraggio, dopo i replicati colpi sofferti da essi, le parole della Volgata polrebbero ancora riferirsi a quelle coras le qua980 ZACCARIA CAP. I

runt cornu super terram Juda ut dispergerent. In esse, ad abbattere le corna delle genti, le eam.

quali alzarono il corno contro il paese di Giuda per exterminarlo.

li non poterono alzar la testa , perché venner que fabbri e le corna stesse furon da essi abbattute. lo pero preferia riempire di terrore le grati significate per quelle coras, sco il senso, che ho espresso nella Versione

#### CAPO SECONDO

- Un Angiolo misura la lunghezza, e la larghezza di Germalemme. Ella sara ripiena di abitatori, e Dio sara ma muraglia. Uniliati i Caldei, e gli altri nemici di Isrzele, molte centi verranno a servire il Signore con Sionne, ed egli le aecoglicri come suo papolo.
- 1. El levavi oculos meos el vidi: el ecre vir. et in manu eius funiculus mensorum.
- 2. El dixi: Quo tu vadis? El dixit ad me: nt metiar Jerusalem, et videam quanta sit la-
- titudo eius, et quanta longitudo eius. 3. Et ecce Angelus, qui loquebatur in me, egrediebatur, et Angelus alius egrediebatur in
- occursum eins, 4. Et dixit ad eum: Curre, loquere ad puerum istum, dicens: Absque muro habitabitur Jerusalem prae multitudine hominum, et iu-
- mentorum in medio eius. 5. El ego ero ei , ail Dominus , murus ignis in circuitu, et in gloria ero in medio eius:
- 6. 0, o fugite de terra aquilouis, dicit Dominns: quoniam in quatuor ventos coeli di-
- spersi vos , dicit Dominus. 7. O Sion, fuge quae habitas apud filiam Babylonis.
- 8. Onia hace dicit Dominus exercituum : post oloriam misit me ad gentes, once spoliavernot
- 1, 2. Ed ecco na nomo, che aven in meno una corda ec. È una visione nuova, colla quale al confermano le promesse di consolizione, che si sono vedipte nei capo precedente. Zaccaria adunque vede un altro Angelo che ha in mano una corda da misuratore, di cui cioè si servivano gli architetti per misurare la inoghezza, e larghezza di una fabbrica; e quell'Angelo dice al Profeta, che egli dee misurare la larghezza, e lunghezza dell'aren, sopra la quale sara edificata la ngova Gerusalemme.
- 3, 4. Usci fuori l'Angelo, che parleva in me, ec. Il mio Angelo si mosse, come per andare a domandare all'Angelo misuratore quello ch'el volesse indicare con quella corda, a coi suo misuratore; e allora l'Angelo misuratore andò incontro a quello, e gli disse di far sapere a Zaccaria ebe forse egli s'ingannava, credendo ebe Gorusalemme dopo le perdite fatte di tanti suoi cittadini. dovesse essere piccola cosa, mentre la moltitudine del suo popolo doven esser tanta , da non potere essere contenuta dentro il recinto delle sue murs. Gerusalemme infatti crebbe in tanta, e si smisurata populazione ne'tempi sequenti , che enevenne di agginngere una nuova ciità all'antica, chiudendo con altre mora I sobborghi grandissimi, che si erann aizati interno ad essa. Vedi Giuseppe de B. vz. 6. Ma ciò, che dicesi della vastita della terrena Gerusalemme, molto meglio conviene alia spirituale città di Dio, alla mbilea Gerusalemme, cioè alla Chiesa di Cristo, a cui correranno in folia le genti, talmente cha na mondo intiero di popolo saranno i suoi cittadini. Perorche anche in questo luogo, come in tutie le Scritture

- 1. E alzal i miei occhł, e stava osservando: ed ecco un nomo, che avea in mano una corda da misuratore 2. Ed io dissi: Dore vai tu? Ed egli mi
- disse: Fo a misurare Gerusalemme per vedere quanta sia la sua larghezza, e quanta la sua lunghezza.
- 3. Quand' ecco uscì fuora l' Angelo, che parlava in me, e l'altro Angelo andò incontro a lui,
- 4. E gli disse: Corri, parla a quel gloviue, e diali: senza mura sarà abitata Gerusalemme per la gran quantità di nomini, e
- di bestle, che avrà nel suo seno 3. Ed io sarò ad essa , dice il Signore, una muraglia di fuoco, che la circonderà; ed to
- sarà glorificato in mezzo a lei. 6. O, o fuggite dalla terra setteutrionale,
- dice il Signore, dapolché io vi ho dispersi ai qualtro venti del mondo, dice il Signore. 7. Fuggi tu, o Sionne, tu, che abili presso la fiella di Babilonta,
- 8. Perocché così dice il Signore degli eserciti: Dopo la (rostra) gloria egli mi spedirà Gerusalemme porta l'immagine e la figura della Chiesa
- di Cristo, che ivi che il suo nascimento. 5. Io serò ad esse . . . . una muraglia di fuoro, ce. Sua muraglia, sua difesa saro lo stesso, dice il Signore sourcella non di pietra, pè di maltone, ma muragia di fuoco, il cui solo aspetto atterrirà e terrà ionisni i nemici, ed ella sarà inespagnabile, e le meraviglie stesse, che lo lo per essa, saranno a me di molta gioria. Tutto quesio ognun vede, come mirablimente spieghi l'amore, la vigilanza e la profezione costante, e possente, colla quale Dio sarà sempre a difesa di quella sua amala citta, di cui oloriose cose furon scritte, come dice Davidde Pa.
- 6. 7. O. o fuquite dalla terra settentrionale, ec. È qui ona beila esortazione a'Giudei, perchè da'paesi dell'As-siria, e della Caldea, pe'quali Dio gli avea fatti dispergere, vengano a ripopolare la Gludea, e Germalamme; ed è insieme un dolce invito a tulti gil nomini, perché dalla antica aupersilzione corrano a farsi ascrivere nel numero del cittadini della spirituale Gerusalemme : micite di mezzo a una nazione prava e perversa, abbandonate Babilonia, cilta di confusione, d'errore, e di ogni bruttura, e venite a quella elita, ebe dee essere la comune

LYTTYL S.

patria di totte le genti. 8. Casi dice il Signore degli eserciti : Dopo la ; vostra) gloria egli mi spedira ec. Sono anche queste parole dell'Angrio, cioè dell'Arcangrio a. Michele : dopo che lo per mezzo di Zorobabele, di Esdra, di Nehemia avrò ristorata eloriosamente Gernsalemme, il Sicoore mi mandera

vos : qui enim tetigerit vos , langit pupillam oculi mei: 9. Quia ecce ego levo manum meam super

eos, et erunt praedae his, qui serviebant sibi : et cognoscetis quia Dominus exercituum misit

to. Lauda, et lactare filia Sion: quia ecce ego venio, et habitabo in medio tui, ait Dominus

11. Et applicabuntur gentes multae ad Dominum in die illa, et erunt milii in populum, et liabitabo in medio tui : et scies quia Domione exercituum misit me ad te

12. Et possidebit Dominus Judam partem suam in terra sanctificata: et eliget adhuc Jerusalem.

t3. Sileat omnis caro a facie Domini: quia consurrexit de habitaculo sancto suo.

alle genti, ahe vi affilssero, e vi saccheggiarono, e le puniro, e a voi le soggettero; e asranno vostra preda gli Idumei , I Filistei , gli Ammoniti , I Moabiti ec. , perché io vi amo, a chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio mio. Na per avere il pieno e vero senso di questa proferia. convien ricontarst, the Dio per bocca dell'Angelo, ha detto eff'el serà gloriticato in mezzo a Gerusalemme vara. 5per ragione delle meraviglie, cha farà in lei, e per lei, cul sarà egli muraglia di fuoco: dopo adunque, cha Dio sarà stato giorificato colla fondazione della puova spirituale Gerusalemme, cioè della Chiesa, che fu nel principio composta di soli Giudei, ecco quello, che voi dovete aspettarvi. Il Signore degli eserciti, cloè il Cristo, Signo re, c Dio come il Padre, dice così: Il Signore, il Padre mio, mi spedirii alle genti, vale a dire, mi manderà a convertire le nazioni a le vicine, e la rimotr. Questo senso chiarissimo è tanto piu indubilato, a constante, perchè anche da questo luogo l Padri provarono la divinita di Gesu Cristo contro gil Ariani. Dicasi adunque, che secondo la scorza della leltera si accessino qui le vittorie del popolo Ebreo sopra le vicine avverse nazioni, c la gioria, che si acquisto l'antica Gerusalemma dopo la tipe della caitività, e dopo li suo risorgimento, purche confessiamo, che sotto on tal velo sono chiaramente descritte le vittorie di Cristo, e degli Apostoli sopra la cieca Gentilita ridotta per essi alla feda, e soggettata alla Chiesa. Cristo adapone per mezzo da ssoi Predicatori andera a istraire. a illuminare le genti , le quali si accosteranno a Gerusalemme, cioè alla Chiesa (vers. 11.) e quelle, che a lei saranno ribelli le sterminera , come nemiche di quella sua sposa amata da lui piu, che non si ama dall'uomo la pupilla dell'occhio. Ma siccome i Profeti talmente toccano le cose future, che non trascurano te presenti, e le prossime ad avvenire, non debbo tacere, che la esortazione del Profeta agli Ebrel dimoranti tuttora nella Caldea di fuggire da que paesi, a di tornare a Gerusalemme era molto a proposito, perché veramente era vicina la guer-ra, che Dario figliuolo di Histaspe dovea portare contro Babilonia , la quale era stata nnovamente occupata dagli Assiri, come scriva Giustino, e dopo an assedio di venti mesi fu presa non per forza, ma per intraitagemma da Dario due o tre enal dopo la esortazione di Zaccaria. Vedi Erodot, m. in fin., e Ginstino lib. t., e l'Usserio

alle genti , le quali vi spogliarono : perocché chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio mio.

9. Ecco, che io stendo sopra di loro ta mia mano, ed elleno saranno preda di quelli, che furono schiavi ioro, e voi conoscerete

come il Signore degli eserciti mi ha mandato. 10. Canta inni di laude, e sta' llela, o figliuola di Sion; perocché ecco, che to vengo. ed abiterò in mezzo a te, dice il Signore.

11. E si accosteranno molle nazioni al Simore in quel giorno, e saranno mio popolo ed to abitero in mezzo a te, e conoscerai come il Signore degli eserciti mi ha manda-

to a te. 12. E il Signore possederà Giuda sno re-

taggio nella terra santa, ed eleggera di nuovo Gerusalemme. 13. Tutta la carne si stia in silenzio dinanzi al Signore, perché egli si è svegliato.

all'anno 3480. Così venive ancora ad adempiersi la pe dizione dello siesso Profeta riguardo alla vendetta, che Dio farebbe delle nazioni nemiche di Gerusalemme, perche e gli Assiri, e i Caldei furono con un solo colpo della mano di Dio flagellali a puniti. Delle vittorie poi di Giuda, e de Maccabri sopra le vicine genti sempre avverse agli Elsrei, si è porlato altre volte; a a questo plu strei tamenta si allude secondo la lettera.

e mosso dalla sua mansione santa.

10, 11. Canta inni di laude . . . ecco , che io vengo , ed abitero in mezzo a te . . . e si accosteranno molt nazioni al Signore ec. Qui il velo è talto del tutto, perché Sionne è invitata a celebrare le taudi del suo Dio, che viene a lei, a corporalmente ablierà in mezzo a lei, e a lui si appresseranno molte pazioni, che in lui crederanno, e saranno suo popolo non meu de Gindei fedeli. onde Sionne sempre plù conoscera, come il Padre, Signo re e Dio degli eserciti, ha mandato a ici quel Cristo pro moso tante volte nelle Scriiture tutte, a in tuiti I Profett. 12. E il Signore pessedera Giuda sua relaggio nella terra santa, ec. Una speciale predilezione avra il Cristo per Giuda, e per Benlamin unito a Giuda, perché egli che specialmenta sarà mondato alle pecorette disperse della casa di Israele, Matth. xv. 21., da quel popolo sceglierà gli Apostoli, e i suoi primi discepoli, e I fedeli onde si formerà la prima Chiesa, madre di tulte le altre, a quella terra, e Gerusalemme, santiticata dal passi, dai miracoli, e dalla predicazione di lui medesimo dara a lul la eletta porzione de primi credenti, come di tanti primograili a lui consacrati, che saranno ed essi, e la loro posterità vero relaggio, ed eredita del Signore. 13. Tutta la carne si stia in silenzio ec. Adori la terr tutta in profondo, ed umli silenzio i misteri di Dio, il quale dopo on longo sonno, dopo di avere abbandonati gli uomini per molti secoli sotto il potere dei loro tiranno. Il demonio, a solto la schiavito del precato, si e finelmente ricordato di loro, si è svegliato, e si è mosso dali cielo per ventre a illuminargli , c a salvargli ; egli stesso in persona è venuto ; e una tal degnazione , e misericordia non può agguagliarsi e parole, ma dee adorarsi, ma dee considerarsi, e confemplarsi con riverenza infinita, e stupore, come opera trascendenta ogni umano pensiero, a nella quale gli Angeli stessi, a i principati e la potesta vider nuovi argomenti della moltiforme sapienza divina.

## CAPO TERZO

Ceva sommo sacerdole è spogliato delle vesti sordide, ed è rivestita di muore, e prezione. Egli sarà giudice della casa del Signore, se camminerà aelle vic di lui. Il Signore fara venire il 1800 servo l'Oriente, pietra, nella quale sono atte acchi.

- Et ostendit milit Dominus Jesum sacerdotem magnum stantem coram Angelo Domini: et Satan stabat a dextris cius, ut adversare-
- 2. Et dixit Dominus ad Satan: increpet Dominus in te Satan: et increpet Dominus in te, qui elegit Jerusalem: numquid non iste torris est crutus de igne?
- Et Jesus crat indutus vestibus sordidis: et stabat ante faciem Augeli.
- A. Qui respondit, et ait ad eos qui stabant coram se, dicens: Auferie vestimenta sordida ab eo. Et dixit ad enm: Ecce abstuli a te iniquitatem tuam, et indui te mutatoriis.

   E. E. dixit: Denite adderim munden appropriate propriate propri
- Et dixit: Ponite cidarim mundam super capit eius, et posierunt cidarim mundam super caput eius, et induerunt cum vestibus: et Angelus Domini stabat.
- 6. El contestabatur Angelus Domini Jesum, dicens:
- .7. thee dicit bominus exercitum: Si in viis meis ambulaveris, et custodiam meam custodieris, lu quoque indicabis domunt meam, et custodies atria mea, et dabo tihi ambulantes de his, qui nunc hic assistunt.
- 1. M. for volume lives summes sourchele, per II Signors in or dister visions for comparing distant all Profess Great comparing distant all Profess Great states in principal comparing distant and principal comparing distant and principal comparing of the Minister, e. questiful comparing distant and principal comparing distant and principal comparing distant principal conference on convergence in the original leaves from the conference of the distant principal comparing all conference convergence in lower distant in which is a second of the conference of the confere
- util i presult del pupilo.

  2. El Aguera des pupilo.

  2. El Aguera del pupilo.

  2. El Aguera del Capital del Capit
- tefice di Grussiemme, ciltà etetta da Dio. Non è cpi questo su fizzane tratto del fasco. V Voll Amos ry. 11., dove la stresa similitudine del tizzone è portata per significare li Giodel sottratil per misericordia all'incendio onde fu consunta Gerussiemme, e il templo, e la massima parte di quel popolo. Alcuni rifericono quesie parole a Gerussiemme, ma è meglio l'intenderile di Gessi stesso, e il senso non varia, percibe rappresentana

- E il Siyuore mi fece vedere Gesu sommo sacerdote, che stava in piedi dinanzi all' Angelo dei Signore, e Satan stava alla de-
- stra di lui per fargli contro. 2. E il Signore disse a Saian: Ti reprima il Signore, o Saian, e ti reprima colui, che si è eletta Gerusalemme: non è egli questo
- ua tizzone tratto dal fuoco?

  3. E Gesù era vestito di sordida veste, e
  si stava dinanzi all' Angelo.
- b. Il quale disse a quelli, che stavano alla sua presenza: Levategli la sordida veste. E disse a lui: Ecco, che to loo tolta du le la tua iniquità, e ti ho rivestito di abito da festa.
- tua iniquità, e li ho rivestito di abito da festa.

  5. E soggiusse: Meltetegli in testa una tara monda, e gli messero sulla testa la tiara monda, e lo rivestirono: e l' Ingelo del Si-upore stara in pieli.
- 6. El'Angelo del Signore fece questa protesta a Gesù, e disse:
- Queste cose dice il Signore degli eserciti Se tu camminerai nelle mie vie, e osserverai le mie cerimonie, tu pure sarai gludice della mia casa, e sarai cusiode dei mio tempio, e darò a le alcuni di questi, che sono ora aui vresenti, che sadan testi.
- Gerusalemme, e totta la Sinagoga, di cui era capo. Gesu adunque è come un tizzone tratto fisora dall'inerndio, che divoro una gran parte degli Etarei: e tu, o Satana, vorresti finit d'abbructario, e ridurio in cesare? lo nol permetterò, i lo toalereo, percebe col ministreo di ul ho siabilito di ristorare la citta, e la religione, e il mio cutto.
- 3. E Geni era pestito di nordida neste. Si perché egli era tornato da Babilonia ju veste sordida, e squallida, e la gran poverta, e si perché stava come rro, e aggravato del peccaji del suo popolo.
- 4. If quate diase a quetti, ec. L'Angelo s. Michele da ordice ad altri Aogèti, cile erano virini a loi, e. a liut ubbiolivano, che tolgann da dosso a Geu quella sociida veste, perche con questo veoga a intendersi, come sono totte da fui le sue iniquita, vale a dire, e la iniquita del popolo, che egil porta sopra di se, e per ragion delle quali il demolo volta furi condannare.
- Ti ho rivestito di abito da festa. Dell'abito prezioso conveniente al sommo sacerdate, particolarmente ne'giorni di soleonila; Festi mulatorie vand dire vesti, che non si vertino ceni di sepre la cell'arcia.
- portano ogni di , come le ordinarie. 5. Una liara monda. La tiara propria del sommo sucerdole , cioè quella berretta di bisso, sopra di cui metteasi la liamica d'orto. Exod. xxviii. 4. 36.

- 8. Audi Jesu sacerdos magne, lu, et amici tui, qui habilant coram te, quia viri portendentes sunt: "ecce enim ego adducam servum meum Orientem. "Luc. 1. 78.
- 9. Quia ecc lapis, quem dedi coram Jesu: super lapidem unum septem oculi sunt: ecce ego caelabo sculpturam eius, ait Dominus exercituum: et auferam iniquitatem terrae illius in die una.
- In die illa, dicit Dominus exercituum, vocabil vir amicum suum subter vitem, et subter ficum.

II., che erano presenti, prechè col toro consiglio, e col toro aluto in assistano, e lo difendano da egni mule. Nella siessa guisa a Mosè promise Dio un Angelo, che in dirigrase, e lo confortasse nel gravissimu incarion di governare quel popolo. Vedi Zavd. XXM. 20.

the formation is a of index market — the cases seemind any protective. Operating market only protectives and as the protective of protectives and as the case of t

che mi sembra anche il migliore. Ecco, che io farò venire il mio servo, l'Oriente. Non i qui diversita veruna di sentimenti intorno a colui , che è detto l'Oriente, ovvero il Sol nascenie ; perocche tutti e gli satichi Ebrei, e t Cristiani, e gli satichi e moderni interpreti generalmente confessano, che con questo nome è dimostrato quel Salvatore, il quale assunta le forma di servo venne qual sole senza macchia dal seun della purissima Vergine a rischiarare le tenebre, nelle quali il mondo totto era involto; che se alcuni Eberi degli uitimi tempi hanno trovato altra persona da sostitoire in questo luogo a Gesu Cristo , non ne resteremo ammirati , per chè sappiamn, con quanto studio sogliano adoperarsi per oscurare, e stravoigere le piu lampanti profezie, ti chiaror delle quali gli nffende, e li mortifica. Vedi il Caldeo, il quale in vece della parcia tradutta nella nostra Volga-ta colla voce Oriente pose addirittura il Messio. Non debbo però tacere, che la voce Ebrea Tarmach può significare un germe, che spunta, che nasce, a pulluis da una pianta; e forse piuttosto e un germe nascente, che al sole nascente vollero elludere nella loro versione l'LXX; ma il senso è sempre l'Istesso, e secondo questa significazio ne al siindera al famoso luogo di Isala: Spuntera su pol-lone dalla radice di Jesse ec. xi. 1. Vedi Suida alla voce αίναπλή. Il Caldeo anche lo questo luoga la vece di pollone pose il Messio

O Questa é la priera, che lo ho poste inassari: a Grair. Ce Ecco un'alte ne la figura dei Chisco, che liu fa surée de al nomos socretiols Gens. Alhoisedos adauque ella fabbedos più latignesa del templo el time a partirea di Chiso, in latignesa del templo el time a partirea di Chiso, in latignesa del templo. Di questa pietra partirea partirea partirea filiata, quando per bocca di lati di Signore. Ecco che in pongo ne fundamenti di Sian una pietra, priera della, appartire, preziona, radiatamo fundamento. Ecco che in pongo ne fundamenti di Sian una pietra, priera della, appartire, preziona, radiatamo fundamento. Le con la considera della considera presenta della considera pietra della considera presenta della considera di considera della co

8. Ascolta, o Gesú sommo sacerdote, tu, e i luoi amici, che abitano presso di te, che sono uomini da portenti: perocché ecco, che io farò venire il mto servo, l'Oriente.

9. Perocché questa è la pietra, che io ho posta innanti a Gesti: sopra quest' unica pietra somo selte occhi: Ecco, che io collo scalpello la lavorerò, dice il Signore degli eserciti: e in un giorno torrò via l'iniquità della terra.

 In quel giorno l'amico inviterà l'amico ad andare sotto la sua vite e sotto il suo fico, dice il Signore degli eserciti.

le Chiesa di Cristo, come è indicato dallo alesso Zacca-ria IV. 10. : e guesti sono i sette occhi dell'Arnelin, veduti da s. Giovanni, Apoc. v. 6. Ecco, che io collo sculpello la lavorero. Si aliude nila prima pietra, che si grita ne' fondamenti di une fabbrica , nelle qual pietra si incide il nome del fondetore, e lo stemme di lui ec.; la prima luogo si può intendere, come in Cristo, pietra fundaentale della Chiesa, impresse il Pedre le sue perfezioni divise, onde dice a. Ireneo: Questa pietra è dalla terra, ma è formata per arte, e virtu di Dio, le che vuol dire, che da terra vergine nacque il Cristo, ma fu lavorato con somme eric della virtu della Sperito sento. In secondo luogo questa pietre fu lavorata nella passione, e questo senso sembra piuttosto indicato nella nostra Volgata, e nell'Elero; procché nelle passione principalmente si vide consumata la pazienza, is ubbidienza, la czella, ia fortezza di Cristo, onde tal pietra fregiata di tali Inse gue di novrumana viriu , fu conosciuta degna di essere posta da Dio per fondamento delle grandiosa fatòrica, che è la Chiesa; e la quel giorno, la quell'unico giorno per mezzo di questa pietra lavorata in tai guisa, promette Dio, cir'el toglierà, e cancellerà le iniquità de' Gludei, quelle iniquità, le quell coi sangue delle ostie legali trott aveano mai potuto esser totte. Notisi, che si paria delle iniquità de soli Giudei, perchè ad essi principalmente era stato promesso il Cristo, e e Giudei parlava il Profeta, ma si intende ancora, che Cristo torrà le l'ulquiti-anche di tuite le zitre genti, le quali (come è detta capo st. tt.) si eccustrzano al Signore, e saranno suo popolo. to. In eur I giorno l'amico inviterà l'amico ec. Il Criato non solo torra i pecceti degli uomini, ma portera ad essi la pare, e la concorde qualità, e l'abbondanza

de' beui temporali. Molti Padri hanno creduto, che Geut, di cui si paria in questo capitolo, direttamente sia li Cristo, e che per ciò non singli dato il titolo di figlinola di Jenedec, a ciò essi intendono certamente di tutto quello, che e del-to fino a tutto li versetto 5.: perocche l'antico Gesa e Insieme figura viva, ed evidente del nuovo, ed è insieme li sommo sacerdote della Sinagoga, onde a lui dicesi: Se canemineras nelle mie vie ... In pur sarai giudice ec. vers. 7. Ma certamente al Salvetore dei mondo couvengom quelle parole: Gesù stava in piedi dinanzi ol-l'Angelo, e Salan stora alla destra di lui per faryli contro: perocchè Cristo fu tentato in ogni maniera senza peccato, e nei Vengeio veggiamo, come il tentatore cerco sovente di contrariario. E quei Gesu era vestito di sordida veste, perché il Cristo, che non conobbe peccato, fu fatto per noi peccato, come dice l'Apostoin ( II. Cur. v. 21. ), ed egli portò le nostre infermita, e fu addoinrato per noi, e fu ferito per le nostre iniquita, che sono la veste sordida, di cui per amore di noi egli fu rivestitn, affine di rivestit noi delle candide vesti della giustizia, e drita salute. Ma quel Gesu, il quete per aleun poco fu fatto inferiore agli Angeli per la passione della morte, lo peggiamo coronato di gloria, e di cnore. Heb. H. S. Vedl Origene hom, S, in Levil., hom. 14. and Luc. s. Giustino martire cont. Truph., Tertull. cont. Jud . Lectont, IV. 14.

## CAPO OUARTO

Candelliere d'ora co' due ulivi. Sette occhi del Signore. Il tempio di cui Zorobabel ha ostituli i fondamenti, sarà compiuto da lui.

- Et reversus est Angelus, qui ioquebatur in me, et suscitavit me, quasi virum qui suscitatur de somno suo,
- 2. Et dixit ad me: Quid tu vides? Et dixi: Vidi, et ecce candelabrum aureum totum, et lampas eius super caput ipsius, et septem lucernae eius super illud: et septem infusoria lucernis, quae erant super caput eius.
- 5. Et duae olivae super illud; una a dexteris lampadis, et una a sinistris eius.
- Et respondi, et aio ad Angelum, qui ioquebatur in me, dicens: Quid sunt haec, Domine mi?
  - 8. El respondit Angelus, qui loquebatur in me, et dixit ad me: Numquid nescis quid sunt isacc? Et dixi: Non, Domine mi:
  - Et respondit, et ait ad me, dicens: Hoc est verbum Domini ad Zorobabel, dicens: Non in exercitu, nec in robore, sed in spiritu meo, dicit Dominus exercituum.
  - 7. Quis tu mons magne coram Zorobabel? in planum: ct educet lapidem primarium, et exacquabit gratiam gratiae eius.
  - Et factum est verbuin Domini ad me, dicens:
  - t. E tomo P Angelo, ec. L'Angelo, che avea lateialo il Profeta dopo le visioni mostrare a fui nel copo precedente, toron adesso a comunicarne a ini uo fatta, e toron il Profeta, il quale pel grande sluppor delle con vedinie era come immerso in professio como, conde ilo sveglia, e io richiama ail'applicatione della mente necessaria per lotradere quello ch' el vuole adesso rappresentargii.
  - 3. Un candelabre taste et over, et. Il condelabre che le qui discretito eji è differente da quello inhiberiado per ordine el 100 da More. Ernd. xxv. 31. Vedi questo losso. Cel 10 no de marso in crisa, et e in cina ció e dell'atas. Asserba de conserva de conserva de la conserva del la conserva del la conserva de la conserva del la conserva
  - A. It spore all cross due utilier 2... does differ references to the control of conditions of conditions, and it during a control of conditions of conditions.

    Operate 2 in person del fifteers, the direct Zerocheler, and the control of the contro

- E tornò l' Angelo, che parlova in me, e mi svegliò come un uomo, che è svegliato dal sonno.
- 2. E dissemi: Che è quel, che tu vedi? Ed lo dissi: To veggo apparirmi un candetabro tutto di oro, che ha una lampana in cima, e ha sopro di se sette lucerne, e sette canalelli per le lucerne, che erano sul candelliere.
- E sopra di esso due ulivi, uno a destra,
   l' altro a sinistra della lampana.
- k. E dissi oll' Angelo che parlava in me: Signor mio, che è questo?
- 5. E l'Angelo, che parlava in me, rispone, e dissemi: Non sai lu quel, che sieno queste
- cose? Ed io dissi: Signor mio, no, 6. Ed egli rispose, e disse a me: Questa è la parola del Signore, che dice a Zoroba-
- bel: Non per mezzo di un esercito, nè colla forzo, ma per virtù del mio spirito, dice il Signore degli eserciti. 7. Che se'tu, o gran monte, dinanzi a Zorobobel? una piantra: egli imporrà la ple-
- tra primorio, e ogguagliera questa o quello grazia.

  8. E il Signore parlò a me, e disse:
- tronco del candelabro, sommioistra a tutte le altre l'olio, cioè lo apiradore, e la luca somministra a tutti gli spi riti, a lilumina anche i due ulivi, che sono accanto a andelabro. Così vengono ad animarsi e Gesu, e Zorobabei, perchè con animo, e risoluzione ferma, e costante si adoperino intorno alla fabbrica del Jempio, la quale sara condotta a fine non mediente la forza di uu grande esercito, che si opponga al tentalivi dei Samaritani, e delle aitre nazioni, che odiano la pace di israele, ma sara condotta a fine per virtu dello spirito del Signore, ii quale dirigerà, e conforterà tanto il sommo Sacerdote come il capo del popolo nella gravissima Impresa. I doni di questo spirito significati anch'essi per le sette lampane sono annoverati da Isala xs. 12, cioè , spirito di sapienza e d'intellette spirito di consiglio, e di fortezza, spirito di scienza e di pictà ... e spirito di limor del Signore. E la pienezza di questi doni fu la Cristo, come dice lo atesso Profeta, a di lui pure fa figura questo candelabro; di lei, dice che illumina quegli spiriti celesti, i quali sono da lui
- spedill a governare la sua Chieso.

  7. Che se' ha, o gran monte, dimanzi a Zorobabel? una
  pianuru. Questo monte, che diventa una agevole, a commoda pianura diasosi a Zorobabel, significa isttil git
  emoli, iutti i nemeli dei popolo Ehero, i quali facevano
  ogni sforo per opporsi alla fabbrica del templo.
- E agrimplire questa a quella grazia. Excebables, che ha grittali i fondamenti dei tempio, porri ad esso anche la pietra primaria, cioc ultima, a la grazia, e la ficilità dei tempio perfesiona to ande quale alla grazia dei tempio incomincisto a fondarsi da lui. Zorobbett travni dalle ruine dei tempio antico a lutima pietra onde coronare la tabbetca, e questa grazia sura resulta a questi presento e il mistrato, e sudemo dai virretto i. Questo versetto è il lustrato, e sudemo dai virretto.

- Manus Zorobabel fundaverunt domum istam, et manus eins perficient eam: et scietis quia Dominus exercituum misit me ad vos.
- Quis enim despexit dies parvos? et laetabuitur, et videhunt lapidem stainneum in manu Zorobabel. Septem isti oculi sunt Douini, qui discurrunt in universam terram.
- tt. Et respondi, et dixi ad eum: Quid sunt doac olivae istae ad dexteram candelabri, et ad sinistram cius?
- 12. El respondi secundo, el dixi ad cum: Quid sunt duae spicae olivarunt, quae sunt iaxta duo rostra aurea, in quibus sunt suffusoria ca auro?
- 43. Et ait ait me, dicens: Numquid nescis quid sunt hace? Et dixi: Non, Domine mi.
- th. Et dixit: tsti sunt duo filii olei, qui assistunt Dominatori universae terrae.
- to. Chi è quegli, che disperzare i percoli germit è relicent piecoli sono quelli, nel quali i fian piecole cone, come pei contrario giorni grandi nelle Scritture sono i giorni di grandi avvenimenti. Chi e tra ci, o Libre, di elimperzo i piecoli cominciamenti della labbrira del contrario di presenta del sono a poco, a becumente i altratrava altorno ad resa? Costoro, che albrea facevano si revino da prieri pieto di contra i allegeramento vivindo la prieri pieto di contra di altrativa di laborato di percondi di producto di producto di di Zorobabel, il quale accordire con solicitissime alla fabbrita, a la ridirera alla sua perfetora.
- Questi sono i sette ecchi del Siguore, che scorrono bacte quanda la terra. Queste parole uniscono coile penedenti in tal guisa: le sette lampane, che ta hai vedute, sono i sette primari spiriti del Signore, i quali scorron tatta la terra ad eseguire gli ordini di sua provvidenza,
- tatta la terra ad eseguire gli ordini di sua provvidenza, e e asisteranno, e aiuteranno in modo parlicolare l'avantamento, e la perlezione del templo di Dio. 12. Che son eglino que'dne rami degli ulivi, ec. Ovvero: che sono le due spighe degli ulivi; procoche le ulivi sono paragonate qui ai granelli del grano, e i rami dell' ulivo alla selio del l'unenato. Duesta acconda inter-

- Le mani di Zorobabel han gettati i fondamenti di questa coza, e le mani di lul la ridurranno a perfezione; e voi conoscerete, che il Signore degli eserciti mi hu mandato a voi;
- a voi;

  40. Imperocché chi é quegli, che disprezzò
  i piccoli giorni? El si rallegreranno, e vedranno la pietra di piombo in mano di Zorolobel. Questi sono i sette occhi del Siguore, che scorrono lutta quanta la lerro.
- 41. Ed lo soggiunsi, e dissi a lui: Che son eglino questi due ulivi a destra, e a sinistru del candeliere?
- 12. E replicai ancora in seconio luogo, e gli dissi: Che son eglino que' due rami degli ulivi, che son presso ai due beccucci di oro, dove sono i canaletti di oro?
  - 43. Ed egli disse a me: Non sai lu quei che sieno queste cose? Ed to dissl: Signor mio, no.
- Ed egli disse: Questi sono i due unti, i quali stan dinonzi al Dominatare di tutta la terro.

rogazione e simile tolalmente, anzi la stessa in sonlanza che quelli del versello II., se non ciue sembre qui indicarsi, che i due rami delle due piante di ultro fosser penderali sopra due bocche, che avesa il recipiente i tutte i lucerra, e da queili due bocche inferiormente si partivano i ranaletti di oro, che manienevano il olio a tutte i sette lampane.

It doesn't some if we cost , i qualit or. Le due piant de titus, a li lar mis d'de acht in report-citate l'her distin, a l'alte mis d'de acht in report-citate l'her de consideration de la compare de la consideration de la compare de la consideration de la considerat

## CAPO QUINTO

l'olume, che vola, segon del quale saranno giudicali i catteri. Donna assisa in un visio con unu massa di piombo : ella è l'empleta, e due donne alate alzano il vaso in aria.

- t. Et conversus sunt, et levavi oculos meos: et vidi: et ecce volumen volans. 2. Et dixit ad me: Quid tu vides? Et dixi:
- Ego video volumen volans: tongitudo eius viginti cubitorum, et latiludo eius decem enbitorum.
  - 5. Et dixit ad me: Hace est maledictio, quae egreditur super factom onnis terrae: quia o-
  - allora lungke membrane, che si avvolgevano a un bastonetio, quando erano aperti, e svolil trann agitati da ogni piccolo vento, code parea che volassero. 3. Questa è la matefizione, ce. Vale a dire: in questo
    - Bibbia Vol. 11.

- 1. E mi voltai, e alzai yli occhi, e vidi un volume, che svolozzavo.
- E quegli disse a me: Che vedi tu? Ed io dissi: Io veygo un volume, che vola, lungo venti cubiti, e largo dieci.
- 5. E guegli disse a me: Questa è la maledizione, che si spande sopra lutta quonta

libro e scritta la condannagione, e il supplizio, a cui sono destinati i peccatori di tutta quanta ia terra, condannagione, che torto anza eseguita. La maggiori parte degli interpreti suppongono, che per intin quanta la cerra, debba intenderal tutta la Giudea; e veramenia

mnis for, sicut ibi scriptum est iudicabitur; et omnis iurans, ex hoc similiter indicabitur.

- 4. Educam illud, dicit Dominus exercituum: et veniet ad domum furis, et ad domum iurantis in nontine meo mendaciter, et commorabiltur in medio domus eius, et consumet eam, et ligna eius, et Iapides eius.
- B. Et egressus est Angelus, qui loquebatur in me, et dixit ad me: Leva oculos tuos, et vide quid est hoc, quod egreditur.
- vide quid est hoc, quod egreditur.

  6. Et dixi: Quidnam est? Et sit: Haec est amphora egrediens. Et dixit: Haec est oculus

corum in universa terra.

tur ihi super basem suam.

- 7. Et ecce talentum plumbi portabatur, et ecce mulier una sedens in medio amphorae.
- 8. Et dixit: Hace est impletas. Et proiecit cam in medio amphorae, et misit massam plumbeam in os eins.
- 9. El levavi oculos meos, et vidi: et ecce duae mulicres egredientes, et spiritus in alis carum, et habebant alsa quasi alas milvii: et levaverunt amphoram inter terram, et coclum. 10. Et dial ad Angelum, qui loquebatur
- in me: Quo istae deferunt ampliorani?
  44. Et dixit ad me: Ut aedificetur ei donus in terra Sennasr, et stabiliatur, et pona-

sicrones trai condisonali il pongono quelli, che giorno il falon set nome di Dio vere. A, semineretale perito, che a Giodel solamente fance diretta la minaccia del Sinche di Giodel solamente fance diretta la minaccia del Sinno di Consegnito del Consegnito del Perito di Consegnito del nei consegnito del perito del perito del perito di Percenti contro Dio, come il indronoccio per esempio del peccati, che commentonali contro il prosino, code piotribo de le commentonali contro il prosino, code piotribo di a tutti Il peccatori della terra. Un simile illino di gla veduto da Excelde copi. n. n. Ma la prima sentirana è più

probabile per quel che dicesi 1072, 9, 10, 11, 4. Io lo metterò faora, cc. Vale a dire, quel rolume, to sia la maledizione scrilta in quel volume, la qual maledizione si posera sopra le case del peccatori, e le atrug-

G. Ell'è un'anfora, che vien fuora: cc. In vece di anfora nell'Ebreo è un epha, misura, che conteneva la decima parie di un coro, ci è qui posta come no vaso, in cui voglia meltersi qualehe cosa. Ella e quella, ch'è i respono in Italia la terra. La mal-

vagita degli comini in tutta la terra è tale e tanta, ch' ei non veggono altra cosa, nou badano ad altro, che a empiere questo vaso, e a colmario se possonu delle loro iniquita.

7, S. Ed cco un talento di pionito. Ovvero un globo, una nassa di pionito. Il peso del pionito (come notò s. Girolamo) dinota la gravita delle colpe, e parimente de suppliti, co' quali Dio vuol punirie.

E una donna, che sedeva in mezzo all'aufora. lo quel-

- la terra; perocche tulti i ladri, secondo quello, che ivi sta scritto, saran condannati, e tutti quelli, che spergiurano, saran per essa equaimente condannati.
- 4. lo in metterò faura, dice il Signore Din degli eserciti, e caderà sulla casa dei ladro, e sulla casa di quelli, che giurann il falso nei nome mio ; e si poserà nei mezzo delle loro case, e le consumerà col legname, e col
- B. E usci fuora l'Angelo, che parlava in me, e mi disse: Alza gli occhi tuoi, e vedi, che sia quello che comporites
- che sia quello che comparisce.

  6. E io dissi: Che cosa è mai? Ed egli
  disse: Ell' è un' anfora, che vien fuora: e
- soggiunse: clia è quello, ch' el veggono in lulla la terra. 7. Ed ecco un toleuto di piombo tenuto per aria, e una donna, che sedeva in mezzo
- all'anfora. 8. E guegli disse: Questa è l'empletà. Ed
- el gettolia nel fondo dell'anfora, e sulla bocca di essa pase la massa di piombo. 9. E alzai i miei occhi, e osserval, ed ecco
- che venner fuora due donne, e il vento movea le loro ati, e avevano le oli come di nibbio, e alzaron l'anfora tra terra e cielo. 10. Ed io dissi all'Angelo, che parlava in
- me: Dove portan elleno l'anfora?

  11. Ed ei disse a me: Nella terra di Sennaar, affinché ivi siale edificata una casa, e ivi sia collocata e vosta sulla sua base.

l'anfora assai graode sedvis mas donna, che aves il petto, a la testa loro dell'anfora, e il rinancetto del corpo deutro di essa. Questa donna era l'empirtà, e l'Augelo fece, che la donna con tutto il suo corpo cadesse nell'anfora, e sopra la bocca dell'anfora pose il globo di plombo, e la ture; procche sessendo già piena la misura del peccali venna sopra i peccalori il pesantissimo, e irriparabili galletto.

9-11. Venner fuora due donne, ec. Queste donne alate, che banno ale di nibbio, uccello rapacissimo, pare, che possano essere figura di Nabnehodonosor, e di Nabuzardan , I quali rapidamente trasportarono l'anfora dell'empietà, eloè i Giudei empi e peccatori, nel paese di Sennar, o sia a Babilonia; o forse più veracemente queste due donne posson esser figura di Tito, e di Adriano, che spersero gli Ebrei traditori, e omicidi del Cristo per tutto l'impero romano; perocché siecome per Babilonia Intendesi nelle Scritture auche Roma pagana, così pella terra di Sennaer può intendersi l'Impero Romano, e li mondo lulto divenuto per gli Ebrei terra di Sennaar. E la durazione di questa ullima cattività degli siessi Ebrei, è molto bene significata mentre si dice, che questi empi ostinali, e quasi rinchiusi pella loro stessa incredulita avranno casa, e base stabile nella terra del loro esilio. cacciati per sempre da quella terra data da Din a' padri loro per essere retaggio perpetuo di Israele, a' ei non fosse stato infedele al suo Dio, e non avesse colmata la misura delle sue injunita coll' uccisione del suo Messia. Terra di Sennar vuol dire terra di scaotimento, di sbattimento.

## CAPO SESTO

(mattro cocchi, che escoa di mezzo a qualtro montagne di bronzo, e vanno in diverse parti del mondo. Corona da malfer sul cupo di liccis sommo Soccedote, e di bri che si soma l'Oriente, il quale edifichria un lemplo al Siguere, e regueri, dal 100 terno.

- Et conversus sum, et levavi oculos meos et vidi: et ecce quatuor quadrigae egredieutes de medio duorum montium, et montes pontes acroi
- nontes aerei.

  2. In quadriga prima equi rufi, et in quadriga secunda equi nigri.
- Et in quadriga tertia equi albi, et in quadriga quarta equi varii, et fortes.
- Et respondi, et dixi ad Angelum, qui loquebatur in me: Quid sunt haec, Domine mi?
- 8. Et respondit Angelus, et ait ad næ: Isti sunt quatuor venti coeti, qui egrediuntur ut stent corau Dominatore omnis terrae.
- In qua eraut equi nigri, egrediebantur in terram aquilonis, et albi egressi sunt post eos: et varii egressi sunt ad terram Austri.
- Qui autem erant robustissimi exierunt, et quaerebant ire, et discurrere per omnens terram. Et dixit: Ite, perambulate terram: et perambulaverunt terram.
- Et vocavit me, et locutus est ad me, dicens: Ecce qui egrediuntur in terram Aquilonis requiescere fecerunt spiritum meuns in terra Aquilonis.
- 1. Quottro cocchi dalla gola di due montagne, e la montagne (eran) montagne di bronzo. Il senso di questa visione (secondo la comunissima interpretazione de Padei, a degl' interpreti ) egli è l'istesso, che quello delle due visioni di Daniele cop. st. vss.; onde sono qui pri attro cocchi indicate le quattro monarchie de' Caldei . de' Persiani, de' Greci, a de' Romani. Questi quattre cocchi sono tennii come rinchiusi tra due montagne di bronzo, dal seno delle quall son escono se non nell'ora, e nel punto stabilito da Dio al nascere dei vari Imperi. che al succedono gil uni sgil altri sopra la terra secondo gli ordini di sua provvidenza. E siccome a queste monarchie diede l'origine la guerra, percio sono elle Indicate per questi corchi, i quali come simbolo della guerra sono posti sovente nelle Scritiure. Vedi Pa. xix. s. Nakem. 111. 2. Exech. 1. Cant., 8. 8. ec.
- 2. Al primo cocchia cavalli rossi. L'Impero da Caldri, impero sanguinario, e crusiele nos som per gli Ebrei, ma anche per molle sitre nazioni, è mostrato in questo cocchio tirato da cavalli rossi.
- Al secondo coccido cavatti neri. S. Girolano dice, che questo colore nero è dato al cavalli del corchio, per cul rappresentati l'impero Persiono, perché questo impreo he-ché mon facesse danno agli Ehrel, diede però ad essi materia di lutto, come quando fu impedita la isbèrica del iempio, e quando Assocro marito di Eubre Impannato da Aman
- di lutto, coma quando fa Impedila la fabbeira del tempio, e quando Assuero marito di Esiber Imgannato da Aman condanno a morte lutti 1 Giudei.

  Al Itero cocchio covatti bioneki. Il fondatore della monarchia de' Greci, Alessandro Magno, favor molto la martene Edwa, onde al cavalit il di questo terro cocchio e dato.
- Il color hianco, color di lelizia.

  Al quorio cocchio caratti perzati, e risponsai. L' impero
  de Romani ebba motta varietà di governo, e lu ora amico degli Ebrel, come al tempo dei Maccabel, e sotto Giulio Grazre,
  e Augusto, e cera ha de sesi contrario, ne melico, come a' tempi
  della spedizione di Pompeo in oriente, e dipoi a' lempi di
  Calisola, di Norone, e di antamente di Tito, e ali Adriano.

- 1. E mi volsi, e alzai gli acchi, e vidi apparire qualtro cocchi dalla yola ili due montagar, e le montagne (eran) montagne ili bronzo.
- Ai primo cocchio cavalli rossi, al secando racchia cavalli ueri.
   E al lerzo cocchio cavalli biqueli, e al
- quarto cocchio covalli pezzali , e vigornzi.

  4. E io dissi all' Apprio, che parlana le
- 4. E io dissi all' Angelo, che parlava in me: che cose son queste, Signore mio?
- 5. E l'Angelo rispose, e dissemi: Questi sono i qualtro veati del cielo, che vengon fuora per presentarsi dinonzi al Dominatore di tutte la terra.

  6. Quello, che avea i cavalli neri, si ma-
- veu verso la terra di sclientrione, e i cavalli bianchi gli andaron dietro; e i pezzati ondaron verso il paese di mezzodi.
- 7. E questl, che erono fortissimi, usclii che furano, bramaran di scorrere la terra lutta. E quegli disse: Andale, scorrete la terra; e quegli scorser lu terra.
- E queglt mi chiamò, e mi parlò, e disse: Ecro che quelli, i quali vanna nella terra di selientrione, haam falta, che si posasse il mio spirito nella terra tiei settentrione.
- s. Questi sons i pretiro centi dei cini, che respon fine e. De equi siliutioneri l'arveni di mutilizioni conesso nell' Enro, i nella soltra Vidgala, come a ontre l'arren, i nella soltra Vidgala, come a ontre les vetti procedule qualita monorità con della contra di c
- 6. Quello, che eres i caralli seri, si succe tveso la ierra di attientirone. E da notaral come della prima monarchia de Caldet suo paria il Profeta, perche questa era gia distrutta. I Persiani luruo quelli che portarsono il fuoco della guerra nella Caldea, che a sempre segnata nelle Scritture per poese settentrionale riguario alla Giudea.
- E i pezzati anderseo verso it paece di mezzodi. I Procigli non toccomo le cone spettorità alle altre nationi se con in quanto elle humo retazione alla storia del popolo di Bio. Gli afferi dell' Egitto condussero i Romani verso in Giudea, e la conquista, ch' ei fecro finalmente dell' Egitto, fi il prictegio dei soggettimento della Giodea sil'inpere di Roma. L' Egitto e a mezzodi della Giodea. 7. E ganzia che errapo finalmenia, menci che formoso, re-
  - 7. E. quetti, che evado perinaman, menti che juricono, re. Ripette qui l'espetto di vigeori, e robusti diato al cavaliti del cocciun reppersentante l'impero di Romas 1272. E. Quetti cavaliti robustissimi ebber hamosti di scorrere, e di neggiogne totta la terra, e Bio permise loro di soggiogne totta la terra, e Bio permise loro di soggiogne. Lotto e prodelto, che anche la Giodeia stara soggettia. Così e predelto, che anche la Giodeia stara soggettia al Bomani La versione del LXA dimostra, che queval rebustissimi sono i cavalli del quatrio coccho.
    - 8. Quelli, i quoli vanno nella lerra di settentrione, hau-

cens:

- 9. Et faetum est verlum Domini ad me, di-
- 40. Sume a transmigratione, ali Holdai, et a Tohia, et ab Idaia: et venies tu in die illa, et intrabis domum Josiae, filii Sophoniae, qui venerunt de Bals/Jone.
- venerunt de tiabylone.

  11. Et sumes aurum, et argentum: et facies coronas, et pones in eapite Jesn tilli Ja-
- sedee sacerdotis magni.

  12. Et loqueris ad cum, diceus: Haec ait Dominus exercituum, diceus: "Ecce vir Oriens nomen eins: et subler eum oriclur, et aedificabit templum Dumino. "Luc. 1, 78.
- 45. Et ipse extruet templinii Dominn: et ipse portabil gloriam, et sedebit, et dominabitur super solio suo; et crit sacerdos super solio sun, et consilium pacis crit inter illos duos.
- 14. Et coronae erunt Helem, et Tobiae et Idaiae, et Ilem, filio Sophoniae, memoriale in templo Domini.
- 43. Et qui proeul sunt, venient et aedificahunt in templo Domini: et scietis quia Dominus exercituum misit me ad vos. Erit autem hoc, si auditu audierilis vocem Domini Dei vestri.

an faits, o de si possersi d'uni gràvitico e il Persisto, che hanna eregisti i servir ellerviti di insi giutiti sogni i l'ambana eregisti i servir ellerviti di insi giutiti sogni i l'ambana eregisti i servir ellerviti di inservizioni di consiste di serviri ellervite. Na ma silto vene prefettio di ci di ci serviri ellervite. Na ma silto vene prefettio di ci cilitato, al qual senso lo violetto lincute longo solita specifica el sono possiri sogni il cilitato i la consistenzi la proderire i sono possiri sogni il cilitato i la cilitato i la proderire i sono possiri sogni il cilitato i la cilitato di la cilitato di l'ambana di la consistenzi di la consistenzi di la sogni determinato di me le key profetta, si sono sono esegni la cilitato di la consistenzi di la consistenzi di la consistenzi di la consistenzi di cantina di la consistenzi di la consistenz

in it. Present i dessi di quelli dalla transsipazione, expresenti revo, e i septimo mandoni de quill Errel, cele revoluti revo, e i septimo bandoni de quill Errel, cele seco, e argento lo hamon peritato fieldat. Todia, e idani, i qualità in aderisi a la trorre i sat algieroni cano di Josa bandoni della considerazione di considerazione di consioner dei, una di cres, i'atte di argento, benebb attendi solo espati d'insulamenta di con- e di argento, benebb attendi inistene, e tale fe il parece della Darel presso ». Cilegio, per Zezodabele, fernatari di con- e di argento, benebb attendi inistene, e tale fe il parece della Darel presso ». Cilegio di Arcelinaleri, e i tale il discroso del Protesta d'infrisia a Granti gistono di Zezodec somos Storredote, a lui discroso.

13. Eco l'assens, il est nome e l'Orieste. Anche qui li Caldeo la vece di Orieste pase addiriltura il ilvassia e reco l'ausno che nomasi il Messa. Onde il seaso e come se qui si ordinasse al Profela di dire a Gesti questa comma, che lo ti pospo sollis terba, o Gesti tigliocol di Josefer, il e dala non per te stesso, ma per riguardo a quel Gesu, rui ito e al nome, e nella digioli arpopresenti.

- 9. Ell Signore partà o me, e disse:
- Prendi i doni di quelli della trasmigrazione, da Holdoi, e da Tobla, e do Idaia venati da Babilonia, e onderai in tal giorno, ed enteval nella cosa di Josia figliado di Sofonia.
- E prenderal l'oro, e l'argento, e ne faral corone da meltere sulla testa di Gesù figlinolo di Josedec, sonimo suverdote.
- pgunon at Joseace, xommo sorrante.

  42. E parleroi a lini, e gli diral: Queste
  cose dice il Signare degli eserciti: ecco l'uomo, il cui nome è l'Oriente: ed ei germiuerà da se stesso ; ed egli culificherà il tempio al Signare.
- 13. Egli villicherò il tempio al Signore, ed egli sarà ammuniato di gioria, e siederà, e regnerà sul suo trono, e il sacerdote si starà sul suo trono, e sorà tra questi due mnione di parce.
- 1h. E le enrone suranno un monumento per Helem, e Tobia, e Idoia, ed Hem figlinolo di Sofonio nel tempio del Signore. 15. E i più ioniani verranno, e lavore-
- ramo attorio ol tempio itel Signore ; e voi emoserete che il Signore degli chercili mi hi monialo a voi, or questo avverră, se voi ascolterete con docilità la voce del Signore Dio vostro.

ne vicae ad aeceaaarsi Il miraeoloso coaceplmeato del Crislo, il quale senz'opera di uomo veane da una Vergiae come na polione da sua propria radice, Isai, xi, I, E si sa , che il terapio , il quale sarà edificato da quest' O-ricole culi è la Chiesa delle groti riunite nella fede di Cristo. Ma siccome la stessa frase : enli edificherà il tempio al Sionore, è riprinia immediatamente nel vers. 13 . di è, ehe s. Girolamo credette senirsi a Indicare la Chiesa militante, e la trionfante; quella, che combatte sopra la terra nella buona mitiala, e quella che regna pe' cieli con gioria. 13. E siedera, e regnera sul suo trono, e il sacerdote si sterii sul sue treno. In Cristo sarà riunito li principato, e Il sacerdotio, ed egli sedera al governo della Chiesa a come Re, e come sommo Sacerdote, e l'una dignità noo pregiudichera all' alira, e con somma pace, e per-fello concerto si uniranno in lui ambedue. Notisi, che il relativo illos si riferisce al troni, perchè la voce Ebro significante li soglio è di genere mascolino, benche ael

latiao sia di genere neutro.

14. Le corone suranno un monammenta per Helem, ec.
S. Girotamo cerde, che i nomi del quattro Ebrei, che
avean purtato l'oro, e l'argento fossero ineisi nelle corone, le quali così doveano serbario seel tempto per loro memorta. Non possiam dire di certo come sia avventto, che
morta. Non possiam dire di certo come sia avventto, che

Holdal sin qui séries Bétem, e Josis sin dérito Béres, Li, £ i pui noisse d'avranue, e l'averanue adirene al Li, £ i pui noisse d'avranue, e l'averanue adirene al più resosti verenne mollissain degli Elevi pertendo deci er ce, e agrapto per avez parte aini alloberte del templo del Signore, e aliera sonosceranue come Dio ba mandato perioder la grandi opra; cande chiento assistate con decilità le veri di Dio. Così alla spirituse evilicacione delta Chesa conoscerato di cogi parte i Cestili bolissai lina con l'accidi del con la Chesa conoscerato di cogi parte i Cestili bolissai lina Delateri, e Misistri del Signore, I quali colla parola, e coll Cemplo carazono, e propagazone la tessa Chiena.

## CAPO SETTIMO

l digiuns fatti dagti Ebrei pe' settunta nuni della estliciòi non piacquero a Dio, perche eglino si restaveno nelle loro iniquatis. Escritzione alla penilenzo. Essa faron dispersa tralle nazioni, perche non accoltarono i loro profeti, e per le loro migratio fin decastato il loro paese.

1. Et factum est in annu quarto Darii regis, factum est verbum Domini ad Zachariam, in quarta mensis moni, qui est Caslen.

quarta mensis noni, qui est Caslen.

2. Et miserunt ad donum Dei Sarasar, et Rogommelech, et viri qui erant eum eo, ad deprecandam faziem Domini:

3. Ut dicerent sacerdotibus domus Domini exercituum, et prophetis, loquentes: Numquid flendum est mihi in quinto mense, vel sanetificare me debeo, sicut lam feci multis annis?

4. Et faetum est verbum Domini exercituum ad me, dicens:

B. Loquere ad omnem populum terrae, et ad sacerdates, dicens: \*\* Cam ieiunaretis, et plangeretis in quinto, et septimo per hos septuaginta annos: numquid ieiunium ieiuuastis

mihi? \* Isai. 58. 5.
6. Et cum comedistis et bibistis, numquid non vobis comedistis, et vobismetipsis bibistis?

7. Nunquid nou sant verba, quae locutus est Dominus in manu prophetarum priorum, cum adhuc Jerusalem habitaretur, et esset opulenta, ipsa et urbes in circuitu eius, et ad Austrum, et in eampostribus habitaretur?

8. Et factum est verbum Domini ad Zachariam, dicens:

 Hace ait Doninus exercitumm, dicens: ludicium verum iudicate, et misericordiam, et miserationes facile, unusquisque eum fratre

40 ° Et viduam, et pauperem, et pupillum et advenam nolite ealumniari, et usalum vir fratri sua non engitet in corde suo.

\* Exod. 22. 22. Isoi. 1. 25. Jer. 5. 28.

1. At a partire del mese none, cier di Centino. Questo nono mene contrionalem partir al notire no commente, a partir al dicembre. L'anno quartir di Dierio ligituolo di llibitatoperes al dicembre. L'anno quartir di Dierio ligituolo di llibitatoperes al companio del composito del composito del contro di Centino di Composito del composito del contro, mandromo er. Non direndosi da qual lungo veolumer i menti di Samara, e el Baponameteri, e silo ad alto occurio minite, che quei che li maniarano fosure Diezi alltirimite, che quei che li maniarano fosure Diezi alltirimite che quei contiene con conservatori di capata del rismiti intiron contiene. Calcine, e provensari da Samara, e da Rosponametet, che dovenon estree quast i capit di qualta liberta data por da Circo si rivestorio i puri parce.

3. Deble in pinnger if quarte meet, a deble to purificarrant, c. Portilleari vool die in questo loogo initizer l'adilenna de' Nazerel, come appariece dal leno ceigliant la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie de

1. L'anna quarto del re Dario il Signore parlò a Zaccaria ai qualtro del mese nono, cioè di Casteu;

cioc ai Casteu;
2. Quanda Sarasar, e Rogommelech, e la gente, che eruno con iui, mandarono alla casa di Dio a far ovazione dinanci al Signore:

casa di Dio a far ovazione diuanzi al Signore: 5. E ad interrogare i sacerdoli della casa del Signore degli eserciti, e i profeti, e dir loro: Debbo io piangere il quinta mese, o debbo io purificarmi, come ho fatto già per

molti anni?

h. E il Signore degli eserciti parlò a me

 E ii Signore degli eserciti parlò a me e disse:

8. Parla a tutto il popolo del pacse, e ai sacerdoli, e dirai toro: Quando voi digiunaste, e faceste tutto il quinto, e ii settimo mese ia questi settanta avni digiunaste voi forse per me?

6. E quando orete mangiato, e bevuto, non avete mangiato forse per voi stessi, e

non avete mangialo forse per voi stessi, e bevuto per voi?

7. Non son elleno queste le cose dette dal Siguore per mezzo de profeti, che precedet-

tero, quando Gerusalemme era abilala tultora, ed era piena di ricchezze ella, e le vicine città, e la parle del mezzodi e le pianure erana abilale?

8. E il Signore partò a Zaccaria, e disse:

 Queste core dice il Signore degli exerciti: Giudicale secondo la verità, e fale clascuno di voi frequenti opere di misericordia co suoi prassimi.

 E guardatevi dall' opprimer la vedova e ii pupilio, e il forestiero, e il povero, e nissuno macchini in cuor sua contro ii praprio fratello.

5. 6. Digievante val ferre per met Prassate val a nod-dibere la mis giudina, a rigarcare la logidare fatta qui digiera. Il digiera del me quando per inditi a estanta anno oucer-note querel digiera? Voi digimante per dobte el aver perceluta is patria, a versi de compatible a compatible a versione coglicari. Il averta inschain di commetterne, avvincia congulari il rationna copronice cull articlessa dello spirito. E ora, che voi vi siste ruita, a sexta mangino a levuto, lo avede fatto per la ricia a sexta mangino a levuto, lo avede fatto per la prinzi del vuotto preventi antia, aventa pensare a nee, ne ferita del vuotto preventi antia, aventa pensare a nee, ne ferita del vuotto preventi per la preventi per la preventi del preventi del signere.

Non vi ho lo sempre predicate in stesse cose per hocca de inici prositi, quali dicevano a voi, che i digiuni, e se altre opere esteriori non coodite dallo spirito di pieta mi dispiacciono, e non mi onorano? Vedi Janie LVIII. 4. Jerem. 131. 12. ec.

E la parte del mezzodi e le pianure erono abitote? Vale a dire, erano abitate in pace, e con sicurrezza la parti paco difice, e men sicure del paces. 2. Giudicole secondo la verità, ec. Ecco quello, che do-

 Giudicole secondo la seritá, ec. Ecco quello, che doveano fare se volevano veramente placere a Dio, e non ingannare se alexa.

- Et notuerunt attendere, et averterunt scapulam recedentem et aures suss aggravaverunt ne audirent.
- 12. Et cor suum posierunt ut adamantem, ne audirent legem, et verba, quae misit Dominus exercitaum in spiritu suo per manum prophetarum priorum: et faeta est indignatio magna a Domino exercituum.
- 43. Et factum est sieut locutus est, et non audierunt: sie clamabunt: et non exaudiam, dicit Dominus exercituum.
- 14. El dispersi cos per omnia regna, quae nesciunt: et terra desolata est ab eis, eo quod non esset transiens, et revertens: et posuerunt terram desiderabilem in descrum.
- 14. Ed to li dispersi per fatti i reami ec. Oltre il grao numero di quelli che furono condotti in ischiavita nella

11. Ma eglino non vollero dar retta, e ribetti voltarona le spaile, e ingrassaron l'udito per non intendere.

12. E si fecero un euor di diamonte per non axcaltare la legge, n' le parote messe dal Signore degli eserciti per mezzo det sua spirito in bocca ai profeti, che precedettero. E ne venne ira grande dal Signore degli e-

13. E ne avvenne quello, che egli avea predello, sensa che essi dessero retta. Casi eglino alzeranno le strida, ed in non gli esaudirò, dice il Signore degli esereiti.

14. Ed io li dispersi per lulti i reami ignoli ad essi, e la loro terra restò in desolazione, non essendort chi ondasse, e venisse: eosì una terra di delizia cambiarono in un deserto.

Caldea , moltissimi Ebrei si fuggirono nell' Egiito , nella Siria e ne'più remoti paesi.

## CAPO OTTAVO

- Il Signore offiese il suo popolo a motivo di sue iniquità, e rendette vuota di abitanti Gerusalemme; e adesso ella tarà popolatissima, e soran fifeici i suoi ciliadini, purchi servano il Signore. Nazioni stranhere, che si universano son essa sectora il Signore.
- 1. Et factum est verbum Domini exercitumm, dicens:
- 2. Haee dicit Dominus exercituum: Zelatus sum Sion zelo nugno, et indignatione magna zelatus sum cam
- tlace dicit Dominus exercituum: Reversus sum sd Sion, et habitabo in medio Jerusalem: et vocabitur Jerusalem civitas veritatis, et mons Domini exercituum mons sanctificatus.
- A. Haec dicit Dominus exercituum: Adhue habitabunt senes, et anus in plateis Jerusalem: et viri baeulus in manu eius prae midlitudine dierum.
- Et plateae civitatis complebuntur infantibus, et puellis, Indentibus in plateis eius.
- bus, et puellis, Indentibus in plateis eius.
- 2. Jo ho evalo was zele grande per Sionne, ec. Questio signicia: I more prisoce, a retired di Dio verso la sinagues sua sposa, di cui puni egli severamente le infecienza per sua supera del puni egli severamente le infecienza. Per per su per su
- 3. Gills device nervis. La rena religione, il culto del vero Dio nara lo Geruslarema. Non vi saranno più idoli, ne prolliesche supersitionol, e Dio solo sara adorato la quesa città. Questo attributo, che iqui passegero riguardo alla Giodalca Gerusalemane, e attributo contante, invariabile della Chica ad Gesu Cristo, colennar, è base di verito, come dice l'Apostolo I. Tron. III. 15; percectiq questa Chiesa è siata sempre, e siama nella vertia, da cui non

- 1. E il Signore degli exercili pariò, e disse :
- Queste cose dice il Signore degli eserciti: Io ho avuto uno zelo grande per Sionne, e il mio zelo per lei accese in me grande indegnozione.
- 5. Queste cose dice il Signore degli esercili: 10 sono tornalo a Sionne, e abiterò nel mezzo di Gerusalemme, e Gerusalemme sarà chiamala città della verità, e il monte del Si-
- gnor degli eserciti, monte santo.

  h. Queste cose dice il Signor degli eserciti:
  Pi saranno ancora dei vescchi, e delle vecchie
  donne nelle piazze di Gerusalemme, e degli
  uomini, che porteranno il bostone per la molta
- età loro.

  8. E le piazze della cillà saron piene di fanciuili, e fanciulle, che scherzeranno nelle sue piazze.

può deviare glammal, perchè ella ha per suo Maestro Gent Cristo, che è via, verità e vità, e ha seco lo Spirito sanlò, che è Spirito di verita. E il monte del Signore degli eserciti. Sembra quasi ri-

sauto, cur e operato in verta.

E il monte del Signore degli eserciti. Sembra quasi ripetere quel lougo di Isala II. 3. Fenite, andiamo al monte
del Signore e alla cosa del Dio di Gancobe. Il monte di
Sioo era santo, è consacrato a Dio, perche ivi era il suo
tempio.

a-d. Il seranno accors de vecchi, ex. É descrito qui, en de due seguent versetti l'ingracoliemo de dicrenazione, e la moltitudine, e prosperita de suoi estitudia. Queil de seveno vecitoria. Queil de seveno vecitoria. Queil de seveno vecitoria. Queil de seveno vecitoria. Queil de seveno vecitoria de seveno vecitoria de seveno de seveno. La compara disciple ad vecino, che queilo, che a guddirio degli umoto jurar dilicirle ad versoria, sara fadili coda per lui, e el el la fara perche la versoria, sara fadili coda per lui, e el el la fara perche la versoria, sara fadili coda per lui, e el el la fara perche la

- 6. Have dicit Dominus exercituum: Si videbitur difficile in oculis reliquiarum populi huius in diebus illis, numquid difficile crit, dicit Dominus exercituum?
- 7. ttaec dicit Dominus exercituum: Ecce ego salvabo populum meum de terra orientis, et de terra occasus solis.
- 8. Et adducam eos, et habitabunt in mediu Jerusalem: et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum in veritate, et in iustitia.
- 9. Haec dicit Dominus exercituum: Confortentur manus vestrae, qui auditis his diebus sermones istos per os prophetarum, in die, qua fundata est domus Domini exercituum, ut templum aedificaretur.
- 10. Signidem ante dies illos merces hominum non erat, nec merces immentorum erat; neque introcunti, neque excunti erat pax prae tribulatioue: et dimisi omnes homines, unumquemque contra proximum suum.
- faciam reliquiis populi Innins, dicit Dominus exercituum. 12. Sed semen pacis crit: vinea dabit fru-
- ctum suum et terra dabit germen suum: et epeli dabunt rorem suum, et possidere faciam reliquias populi huius universa haec.
- 43. Et erit: sicut eratis maledictio in gentibus domus Juda, et domus tsrael : sic salvabo vos, et eritis benedictio: nolile timere, confortentur manus vestrae.
- 14. Quia haec dicit Dominus exercituum: Sient cogitavi nt affligerem vos, cum ad iracundiam provocassent patres vestri me, dicit Dominus,
- 18. Et non sum misertus : sie conversus cogita-

- 6. Queste cose dice il Signor degli eserciti: Se questo parrà difficile in quel tempo nell'extimazione di quelli, che rimarranno di questo popolo, sarà egli difficile per me, dice il Signor degli eserciti?
- 7. Queste core dice il Signor deali exerciti: Ecco the io trarrò salvo il mio popolo dalle terre di orienie e dalle terre di occidente.
- 8. Ed to li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme: ed ei saranno mio popolo, ed io sarò loro Dio nella verità, e nella giustizia
- 9. Queste cose dice il Signor degli eserciti: Prendan vigore le vostre braccia, o vol, che in questi giorni ascoliute queste parole dalta bocca del profeti, ora che si son gettati i fondamenti della casa del Signore, a della fabbrica del tempio.
  - 10. Perocché prima di questi giorni ali uonini lavoravano senza pro, e le bestie lavoravano senza pro; e quelli, che andarano, e venirano non gregno pace a motivo di quella tribolazione, e io lasciapa, che tutti gli uomini si inquietassero gli uni gli altri.
- 11. Nunc autem non iuxta dies priores ego 11. Ma adesso non farò io come per lo putsato alle reliquie di questo popolo, dice il Signore degli eserclli.
  - 12. Ma saranno progenie di pace : la vigna darà il suo frutto, e la terra darà i suoi germi, e i cieli daranno le loro rugiade; s di tutte queste coss darò il possesso a questa popolo.
  - 13. E opverrà, che siccome voi, o casa di Giuda , ed o casa di Israele , eravate muledizione presso le gentli cust to pi salverò, e sarete benedicione; non temete; prendan vigore le vostre braccio.
  - 18. Perocché queste cose dice il Signore deail eserciti: Siccome la risolvei di percuotervi, perché ad ira mi provocarono i padri vostri, dice il Signore,
    - 15. E non ebbi compassione: così volgen-
- 7. 8. Ecoche in trarri salvo il mio popolo dalle terre di oriente ec. Non può il Profeta parlare delle felicità della terrena Gerusulemme senza volger Iraito tratto gli ocebi alla Gerusalemme spiritnale, alla Chiesa di Cristo; perceche non è da dubitare, che il popolo, che viene dalle ter re d'orirute, e da quelle di occidente, non sin quello di cui pariò con simili termini Cristo dicendo agil Eberi: Verranno molti da oriente, e do occidente, e suranno ossisi a mensa con Abrumo, e Isucco, e Giacobbe nel reque de'cieli, Malth. vitt. 11. E questi saranno popol di Dio. ed el sara loro Dio nella verità e acila giustizia, perchè essi a lui renderanno culto, con fede verace e sincera, e co'giusti, e santi loro costumi, ed egii con verità, cioè con fedella, adempierà a favor loro le sue misericordiose promesse, le adempiera con lealtà, e giustizia.
- to. Prima di questi giorni gli nomini lavoravano senza pr cc. Prima che voi foste tutti risoluti , e daccordo nell' intraprendere la fabbrica del mio tempio, nissona cosa vi riusciva felicemente. Gli uomini , e i giumenti lavoravano a coltivare la terra, ma le fatiche, a l sudori degli nomini e de giumenti non erano ricompensati dalla terra , che era sterile; onde e voi , e i vostri giusscuti patiste la fa-
- me. Vedi dosco II. 16, 17, ec. La pace non eta tra vol, si percise i vicini Samaritani, i Moabili cc. invidicei del vosiro bene men lasciavano occasione di dervi pois, e disturbo, e tribolazione, e si perchè nella vostra stessa affiitz, e strucata repubblica, lo permetteva che fosser dis sensioni, e discordie, onde vi turbaste, e vi inquietasta gli uni cii altri. 12. Saranno prograte de pace. Vale a dire progenia di
- benedizione, progenie, che avra tranquilità, prosperita, e abbondanza di ogni bene. Il noma di pace comprenda ogni sorta di felicita. Tatti i beni temporali prom questo popolo da Dio sono figura dei beul spiritueli promensi dal medesimo Dio a tutti quelli , i quali dalle vie deil'errore, a dei peccato tornano a lui, e divenzono vive pietre di quello spirituale editizio di cui egli stesso è l'architetto, e il padrone, cioè della Chiesa.
- 13. Siccome voi . . . erevate matedizione ec. Vol potevate per l'addietro esser proposti come esempio di un popolo maledetto da Dio, e sarete citati pell'avvenire come esemplo di popolo benedetto, a ricolmo di tutte le fe-licita, perché fedele ai suo Dio, e da lui amato, e protetto costantemente.

vi in diebus istis ut benefaciam domui Juda, et Jerusalem: nolite timere.

16. Hace sunt ergo verba, quae facietis: " Loquimini veritatem unusquisque eum proximo suo: veritatem, et iudicium paris iudicate in portis vestris." Ephes. 4, 25.

17. Et unusquisque maluni contra amicim suuni ne cogitetis in cordibus vestris: et iurainentuni mendax ne ditigatis: omnia enim haec sunt, quae odi, dicit Dominus.

18. Et factum est verbum Domini exerci-

tuum ad me, dicens:

19. Raec dicit Dominus exercituum: leiunium quarti, et ieiunium quinti, el ieiunium septimi, et ieiunium decimi erit domui Juda in gaudium, et laetitiam, et in solemnitates

pracclaras: veritatem tantum et pacem diligite.

20. Haec dicit Dominus exerciluum: Usquequo veniant populi, et habitent in civitatibus

multis,
21. Et vadant habitatores, unus ad alterum, dicentes: Eanus, et deprecemur facien Domini: et quaeramus Dominum exercituum: vadam etiam ego.

22. Et venient populi multi, et gentes robustae ad quaerendum Dominum exercituum In Jerusalem, et deprecandam faciem Domini.

23. Ilaec dicit Dominus exercituum : in diebus illis in quibus apprehendent decem honines ex omnibus linguis gențium , et apprehen-

douti a voi ia questi giorni, ho risoluto di beneficare la casa di Giuda, e Gerusalemme non temete.

16. Questo adunque è quelto, che voi farete: Parli ciascuno di voi verità col suo prossimo; fate alle vostre porte giudizi di verità, e di pace.

versa, e as pace.

17. E nissuno macchini în cuor suo ingiustizia coniro il suo prossimo, e abbiate avversione ai fatsi giuramenti; perocché iulie queste sono cose odiose a me, dice il Signore.

18. E il Signore degli esercili parlonumi,

49. Queste cose dire il Signore degli esercili: Il digiumo del quarto, e il diglumo del quinto, e il digiumo del settimo, e il digluuo del decimo mere saranno per la casa di Giuda giorni di gaudio, e di lettica, e di insigne solemità: solo che voi muiate la verità e la pace.

20. Queste cose dice il Signore degli eserciti: Verranno aucora i popoli, e abiteranno

molte città; 21. E gli abitanti dell'una anderanno u dire a quei dell'altra: Andiamo a fore orazione dinanzi al Signore, e cerchiamo il Si-

gnore degli eserciti; verrema anche noi. 22. E rerranno multi popoli, e nazioni possenti a cercare il Signore degli eserciti in Gerasalemore, e a fire orazione dinanzi al

Signore.

23. Queste cose dice il Signore degli escriti: (ciò sarà) quando dicci uomini di ugni lingua, di ogni nazione prenderanno pelle

Parli ciascino di voi verità cel suo prossimo. Questo pererale precello, col quale si esclude ogni doppiezza, ogni menogna, ogni simulazione, è ripetto sovente ne libri santi del Vecchio, e del Nuovo Testamento. Vedi Eoder. IV. 25.

Fate alle vostre porte giudizi di verità, e di pace. Alle porte, dove stanno i voirti magistrati, si giudichi secondo la verità, e senza accertitazione di persone, e senza riguardo al favore, od all'interesse; e si abbia lo mira di ristabilire la pace tra que' che conterodono.

ristabilire la pace tra que' che contendono. 19. Il digiuno del quarto, e il digiano del quinto, er. Ecco in qual modo gii Ebrei a'tempi di s. Girolamo rendevan ragione di questi digiuni. Ii digiuno del guarto mese al diciassette dellu stesso mese si usservava, si perche in tal giorno Mosé scendendo dai Sina getto via, e spezzò le tavole della legge, Exod. xxxii., e si perche la quello stesso giorna cominciaropo a far breccia le mura della citta assediata da Caldei, Jerem, Lu. Nel quioto mese osta sedizione nel popolo per colpa degli esploratori mandeti a visitare la jerra santa fu condannalo il popolo ad essere per quaranta anni pellegrino nel deserto, dove perirono tuill I mormoratori, Num. xiv., e in questo stesso mese fu incendiato il tempio prima da Nabuchodonosor, indi da Tito, e tiunimente sotto Adriano fu espurnata la città di Bether, dove erano molte michiaia di Giudei, e sorra ti luogo, dov' era il tempio, fu fetto passare l'aratro da Torappio Bufo. Nel settimo mese fu ucciso Godolia, e fuen no dissipati gli avanzi di Gerusalemme, Jerem. xxxix. xxx Nel decimo mese Exechiele, e lutto il popolo, che era nella caltività a Babilonia ebber la osova della rovina del pio. Gli Ebrei moderni, I quali osservano tultora que all digiuni, ue portano altre ragioni; ma cerderemo poi piuttosio a questi, che a' loro maggiori, i quali in cosa tale non potrvano aver molivo di voler gabbare s. Girolamo, e ne sapevan forse qualche cosa di piu, che i loro

Il Signore adunque dice, che que giorni di digiuno, e di duolo, diverzano pei popoi suo giorni di letizia, e di festa, perche egli ha risoluto di cancellure con movi losigni favori suoi la memoria delle pussate calamita.

 Perranno nacora i popoli, ec. Le città di Gioda rimase llo qui deserte, saran popolate di abitalori; di quelli, che torneranno dal vari paesi, pe' quali furono dispersi.

23. E șii sătinați dell' van audreana ev. Notia, che colla Volpata dence al-lege commenter: vederal Arbitatere wass of alterana, dee leggeral: et vedeal Arbitatere wass of alterana, dee leggeral: et vedeal Arbitatere van se de leggeral: et vedeal Arbitatere van de leggeral et vedeal Arbitatere van de leggeral et vedeal Arbitatere van de leggeral et vedeal de leggeral de leggeral et vedeal de leggeral de leggera

23, 23. E cremans mall popul, e nazione jonarul ervemmote i Gipel dopo la cullivila ebber un cominderval numero di procelli di varie nation); na qui si parta lo la Grousena, e a lui porpramuo le loro pergluire; e quanto a lotter nazioni, i soli Idunel sappiano che abbenezione in profession del Giudalisso, e lin cicontisione, ma per lorra, e contretti a farti da Giuda qui aci veggiano popul modi, e anaioni possenti cercare qui aci veggiano popul modi, e anaioni possenti cercare vobiscum : audivimus enim puopiam Deus vobiscum est.

il Dio degli Ebrei, e cercarlo con tanto ardore, che un numero di uomini diversi di patria, e di lingua si metteranno altorno a un Gindeo tintorno a Pietro, intorco a Giovanni, o aitro degli Aposioli ) e pigliandolo pelic frange del suo mantello lo pregheranno, e lo scongioreranno, che gli introduca nella Chiesa, li faccia membri di quel popolo, col quai ei gia sanno, eise si sta il Signore. Ed e

dent fimbriam viri Judaei, dicentes: Ibimus frange della veste un Giudeo, dicento: Noi verremo con vot; perocché abbiamo inteso come Dio è con vot.

> dimostrata la pronta, e immensa propagazione della Fede. onde si vedra avverato appuntino quello, che diceva Cristo: La messe e molta, e gli operaj sono pochi. Luc. 1. 2. Intorno alle frange, che gli Ebrei avevano al loro manteili, vedi Num. xv. 38. Del rimamente gii Atti Aposiolici, e le lettere di Paolo mostrano ad evidenza l' adempimento di questa profezia.

## CAPO NONO

Profezia contro le città della Siria, e contro i superbi Filistei. Il Re Cristo verrà a Sionne sedenda sopra un azinella, e., talte le guerre, reguerà in piena pace. Egli mediante il sangue del suo testa-mento ha tratti fuori della forsa i prigionieri. Il popola di Dio godera somma prosperità, ° perch-Dia sara suo protettore.

- 1. Ouns verbi Domini in terra Hadrach, et Damasci requiei eins: quia Domini est oculus hominis, et omnium tribnum Israel.
- 2. Emath quoque in terminis eins, et Tyrus, et Sidon: assumpserunt quippe sibi sapientiam valile. 5. Et aedificavit Tyrus munitionem soam,
- et concervavit argentum quasi limmim, et aurum ut lutum platearum: 4. Eece Dominus possidebit eam, et percu-
- tiet in mari furtitudinem eius, et hace igni devorabitur. B. Videbit Ascalun, et timebit; et Gaza, et dolebit nimis, et Accaron, quoniam confusa
- est spes eius: et peribit rex de Gaza, et Ascalon non habitabitur.
- 6. Et sedebit separator in Azoto, et disperdam superbiam Philisthinorum.
- t. Per la terra di Hadrach, e di Damasco, sopra di cui quella si riposa: Vale a dire in cui Hadrach confida. Non abbiam otilia di sicuro intorno al paese di Hadrach, ma si vede da goesto luogo, ch'egli dovea essere nelle vicinsoze di Damasco, mentre si dice, che Hadracli confidava nelle forze di Damasco. Le profezie, che qui si leggono cootro la Siria, t Filistel ec. ebbero li loro adempimento pella spedizione di Alessaudro il grande, il quale soggiogo tuiti questi parsi. Perorché l'occhio del Signore mira ec. 1 LXX, e lotte le aotiche versioni hapno il senso espresso nella postra versione. Dio tiene gli occhi aperii sopra tutti gli uomini come sopra le triiru di israele suo popolo; e punisce i peccatori, e rimunera i giusti di qualunque nazione. 2. Anche Emath è dentro i termini dell'onnunzio, e
- Tiro, ec. La profezia si estenda anche ad Emesa citta famosa della Siria, e a Tiro, e a Sidone citta della Fenicia. Tuita la Siria in brevissimo lempo, e con somma felicità fu conquistata da Alessandro: Tiro gli dette molto da fare, a l'assedio duro sette mesi, e finalmente la città fu espegnata, e totti gli uomini furono trucidati, eccettuati due mila, che furono impiccati, e le donne, e i ragazzi furono venduti schiavi. I Fenici, e particolarmente que di Tiro, e di Sidone, erano rinomati per la loro industria , e sapienza (vedi Ezech. xxviii. 8.) e le ricchezze acquistate col floridissimo loro commercio da quelle due città, erano immense
  - Binnix 1'ol. 11.

- 1. Annunzio pesante del Signore per la terra di Hadrach , e di Damasco , sopra di cut quetta si rtposa; perocché l'occhio del Signure mira gli uomini, e tutte le tribu di Israele.
- 2. Anche Emoth è dentro i termini dell'annunzio, e Tiro, e Sidone; perchè si orrogano gran sapienza.
- 3. Tiro ha fabbricati i snoi bainardi , ed ha ammassoto orgento come se fosse terro,
- e oro, come si fa del fanno delle piozze. h. Ecco che il Signore se ne impadronirà, e sommergerà nel mare la sua possanza, ed
- ella sarà divorata dal fuoco. 5. A tal vista Ascalon rimarro sbloottita: e Gaza st addolorerà , ed onche Accaron , perché è spanita la sua speranza; e Gaza
- perderà il suo re , e Ascalon surà disubi-6. E Azoto sarà la sede dello straniero , e io abbatterò la superbia de' Fitistei.
- 4. Sommergera nel mare la sua possanza. Le navi erano la ricchezza, e la possanza di Tiro, e queste Alessan-dro le fece tutte sommergere. Vedi Currio tib. IV. Ed ella sarà divorata del faoco, La città fo consumata, e distrutta col fuoco messovi dal Macedoni. Vedi Arriano,
- 5. A tal vista Ascaloa rimarrà sbigottita; ec. La espe mazione di Tiro empiera di spavento i Filisiei di Ascalon, di Gaza, e di Accaron: perocche non avran piu speranza di sostenersi contro le forze del vincitore di Tiro. Gaza, che a jui chiuse le purte dopo due mesi d'assedio, fu presa, e Beti, ii quale la governava sotto i re di Persia, attaccato pe' piedi ad un cocchio fu stra-scinato interno alla città. Prima dell'assedio di Gaza Alessandro andò a Gerusalemme, a fu ricevuto da Jaddo sommo Sacerdota, a traitó amorevolmente gii Ebrei. Giuseppe Antiq. 31. ult. Ascalon dovette essere rovinata anch'essa da Alessaodro, come dice il Profeta. Vedi Sonkon, H. A. G. 6. E Azoto surà sede dello stramero, ec. La voce Ebrea
  - tradotta da s. Giroismo con quella di separator, propriamente significa un bastardo, e alcuni i' intendono di Alessandro, che voleva esser creduto figliocio di Giove : ma ella significa anche uno straniero, uoo di alira casa, di altra famiglia, di altra gente; e questo sembra il miglior senso in questo ittogo, onde verra a dire li Profeta, che Azolo sara popolala da nomini di altra pazione, carciati 125

- Et auferam sanguinem eius de ore eius, et abominationes eius de medio dentium eius, et relinquetur etiam ipse Deo nustro, et crit quasi dux in Juda, et Accaron quasi Jebusaeus.
- 8. Et circumdato donum meani ex his, qui militant mihi eintes, et revertentes, et non transibil super eos ultra exactor: quia nunc vidi in oculis meis.
- 9. \* Exulta satis filia Sion, intila filia Jerusafem: Ecce Rex tuns veniet tibi instus, et Salvator: ipse pauper, et asceudens super asinam, et super pullum filium asinae:
- \* Inci. 62. 11. Matth. 21. S. 10. Et disperdam quadrigam ex Ephraim, et equum de Jernsalem et dissipabitur arcus belli, el loquetur pacem gentibus, et potestas eins a mari usque al mare, et a fluminibus usque ad fines terrae.
- Tu quoque in sanguine testamenti tui enisisti vinctos tims de lacu, in quo non est aqua.
  - 12. Convertimint ad munitionem vineti spei:

ne i Filistei, sara popolata da Giudel, o da uomini di diversi paesi. Il Caldeo paralraso: La com di Israele orric abiliazione in Azolo, e questi saranno iri come stranieri, che non hanno padre.

7. Torro dalla bocca di essi il sangue, ec. Quello, che dice qui il Profeta ci dà gran motivo di credere, che il separatore, o sia lo stranicro del versetto precedente sia non Alessandro, come alconi pensarono, ma bensi I Giudef, e Gionata fratello di Giuda Maccalseo il quale prese Azoto, e vi messe ii funco, onde delle viltorie de' Maccabel si parli da Zaccaria, e di quello, che a' loro tempi avvenne a' Filistei, dopo che di sopra ha descritto quella che fece contro di essi Alessandro. Gli aldtatori adunque di Azoto non offeriranne piu ostle a Dagon , e non mangeranno II sangue slelle bestic immolate, e non mangeranno fe loro carni. Si sa, che per gli Ebrei era cosa abbominevole il mangiare il sangue degli animali o separatamente, o misto nelle carol degli stessi animali. Quando I Maccabel saran divenuti padroni di Azolo, e del paese tutto de Filistei, questi abbandoneranno il culto degli idoli, si soggetteranno al Signore, e i Filistel saranno una stessa cosa cof popolo di Giuda; Azolo, e Accaron saranno come le altre città di Giuda, saran membei della stessa repubblica, e saranno siefla stessa religione, come l'Jebusco abitante nella eitta, che fu poi detta citta di David, espugnata questa citta, fu incorporato nel popolo di Giuda. Quell' Arcona Jebusco, di cui si paria 11. Reg. XXIV. 16. doven essere uno di quegli abitanti di Jebus divenuto Giudeo di religione. Quello che Giuda Maccabeo fece riguardo agli fdunsei, si vede, che lo fece rgii, e i suoi fratelli riguardo ad altri vicini popoli vinti da loro, e questo stesso era una ligura di quello che con elfetto assai piu grande dovean fare i predicatori del Vangelo di Cristo usciti da quella stessa nazinur. E a questo fine certamente sono tali cose acconnate come di volo da Zaccaria, cioe per avvictuarsi a Cristo, e a parture delle sue conquiste.

avveiliars' is Craide, e is partiare orite user conquisies.

s. E a differe delle unic une porrico cotore, c. C. Questil
Microstri istramoni i differenti delle inni casa, sarramoni i
differenti interimenti il mani casa, sarramoni il
differenti interimenti il mani casa, sarramoni il
differenti interimenti interimenti il mani casa, sarramoni il
pin gli castiori di que're venire a riscondere dagfi Ehrel
Il tributo come pell'i losanda atvenita, il Giudei, porticolaramente dopo Giovanni Hircano l'uttimo de' Maccaber,
fronto il istato di liberta.

7. E torrò dolla bocco di essi il snague, e le loro abbominazioni di solto ai loro denti: ed eglino pure rimarranna soggetti al Dio nostro, e saranna come un capopopolo in Giuda, e Accaron sarà come l'Iebasco.

8. É a difrea della mia casa porrò coloro, che vanno e vengono, militando in mio servigia, e l'esattore non comportrà più tra di toro: perocché in adesso il miro cogli occhi natel.

 Esulta grandemente, o figlinola di Sion, giubbita o figlinola di Gerasalemme: Ecco che viene a le il luo Re giusto, e Solvatore: egli è procero, e cavalco un'asina e un asinella:

10. Ed to tarrò via i cocchi di Ephraim, e i cavoliti di Gerusalemune, e gli orchi guerrieri saronno spezzati; e quegli omnunzierà la pace olle genti, e il suo domino sarà da un mare all'altro, e dal fiume sino alla e-

us pace oue gent, e u suo aoamno sara da un mare all'altro, e dal fiume sino alla estremità della terra. 11. E in stesso medionte il songue del tuo lestamento hai falli uscirc i tual prisionieri

dalla fossa, che è senz'acquo.
12. Movete il passo verso la città forte, q

Perceché in adesso li miro cogli occhi mini. Tutto questo so averra, perche lo adesso con occho fanoreole a lenigno li miro. E la prova granie di questo amore, e di questa bonta di Dio verso il suo popolo e messa lo bella vista de Zaccaria nei verselli sepuenti.

9, 10. Esulta grandemente, o Aglinola di Sion, ec. B Profeta adunque vede la massima delle felicita promesse a Gerusalenine, vede il giorno di quei gran Re aspettato, perche promesso da tanfi secofi, vede if giorno di Cristo, e coolondendo le storte immaginazioni del Giudeo carnale, dipinge questo re conquistatore, che viena non sopra ricco docato cocchio, cinio d'armi, e di armati; ma fa sua entrata nella superba Gerosalemme sedendo sopra un'asina, e sopra la reda di un'asana. Ecco aduoque in qual forma verrà a le , o Sionoe , questo tuo re , Il quale circa cento anni dopo che tu sarai siata liberafa daf giogo de' Soriani , verra a recare a te , e a tutte le genti una liberta, e una salute infinitamente piu pregesole, e piu custante: perocefie egil è ginatizia armpi-terna, egli il Santo de' Santi, egli Il Salvatore degli uomini, venuto a por fine al peccuta, e a cancettare l'ini-queta. Dan 1x. 24. Ma questo gran Re egli è povero, e povero ha volulo essere per far noi ricchi di sun goverto, e in tale stato ha voluto comparire nel mondo per farci conoscere come spirituale è il son regno, il quale da un mare all'altro si stenderà , e dall'Eutrale sino agli ultimi contini del mondo. Per la qual cosa a stabilir que sto regno al servira non de cocchi di Ephraim, de'cavalii, che anzi da Giuda, e da Israele torra tutti gli strumenti di guerra , perchè if suo reguo e regno di pace, e le suc leggi Insegnano la giustirta, la concordia,

polec, e e use rigido vedi frent, 11. 5. Michael v. 30. 11.

11. E in atensio mechanici di suagne dei fun festionentio et. Il Profeta si volge a questo re di pace, e dies, che egil in virtue del sangue soo, io victu di quel sangue, col quale in termate, e sigilitata in mora atlemna, vinta i amorte, il peccato, e l'inferiore, terrare dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, charra dalla fossa, in cui mora esqua di consolatione, e scon in combarra como primitate del suo fronto.

12. Movete il passo rerso la città forte, a voi prigionieri, ec. È una bella esortazione, e ua dotei mivi del Profeta a tutti all uomolo, che giacciono in misera schiaviin, ma sperano la liberazione, perche vadano alla citta forte, alla chiesa, a Cristo: e con reposition trasporto hodie quoque annuntians duplicia reddam tibi.

t3. Quoniam extendi mihi Juda quasi arcum, implevi Ephraim: et suscitabo filios tuos Sion super filios tuos. Graecia: el ponam te quasi

gladium fortium.

- 14. Et Dominus Deus super eos videbilur: et exibit ut fulgur, iaculum eius: et Dominus Deus in tuba canet, et vadet in turbine Austri.
- 45. Dominus exercituum proteget eos: et devorabunt, et sublicient lapidibus fundae: et bibentes inebriabuntur quasi a vino, et replebuntur ut phialae, et quasi coruua altaris.
- Et salvabit cos Dominns Deus eorum in die illa, ut gregem populi sui: quia lapides sancti elevabuntur super terram eins.
- t7. Quid enim bonum eius est, et quid pulcrum eius, nisi frumentum electorum, et vinum germinans virgines?

volgendos a uno di questi schiavi gli dire: o nomo chionque tu sil, se tu sapria i perare nei vero Dio, tu non solo avrai libertà, sarai sviolto dalle catene, onde il precato, e il demonio il teame ravinto, ma il nomunio, e ti prometto grandissimi beni per Cristo. Degli in ti amunzio, che dario a te beni grandi? Orvero:

Oggi io ii ahumzio, che darro a la bras grandi; Orvero: ti doro i beni grandi, che oggi io ti annunzio. 13. Io ho fatto di Giuda come un arco ce. Allude alle viltorie de' Marcabei, ma con queste vuole accenture le

without an "Maccales", and can insured vasion accordance by Appacheller, I qualitations good relationship of Critical, physicaller, I qualitation good relationship of Critical, relationship of the Critical Control of Charles I grad I deal I Product for page original in Critica consistent in predictations (edg). Appachti incoming our specialization of the delations (edg). Appachti incoming our specialization of the delation (edg). Appachti incoming our specialization of the production of the production of the control of the control of the production of the control of the production of these consistency is under the product of these, come dies? Appatish. Ved is Critical for production of these, come dies? Appatish. Ved is Critical production of these come dies? Appatish. Ved is Critical Section (edg).

gnore dall'alto dara virtu, e forza grande a questi predicatori della parola di salute, e porra orbio foro boreca dardi penetrantissimi come folgori: il Signore steso gli accendera col suo spirito, suonera la trosabi per coninciare la guerra spirituate, e anderà inanazi a locqual turbior, e he viene da mezzodi per abbatiere le potestà avverse a Crisin, e al Vongelo.

1b. É divocreanie, c absoluteration o' nasi della fundar. ce. Seguita a devertiver con queste ferti metadore le luitorie delle Chiesa i divocreanion i loro nemiel, gil abbalteranno costi is toro fonda, come Distidore abbatti il unperto gipuote, figura della empieta; beranno il sancue de mesale, e ne assemno intruguiti, i chail come le cope de sacrelta, ende quali si mette il sanque delle misuali il sanque alevos il verse. costiliuminente. Tutte queste representa i verse. costiliuminente. Tutte queste representa into metaferto, come quanto urche, particlemente per quel de-

voi prigionieri, che avete speranza: aggi io ti annunzio ene darò a le beni grandi.

- 15. Perocché io ho fallo di Giuda come un accepti ceso per mio servisio, ed arco leso per me egli è Ephraim: e a luoi figliuoli, o Sionne, darò lo valore sopra i luoi figliuoll, o Grecia: e le renderò lo come una spada d'uom valoroso.
- 14. E sopra di loro si redrà il Signore Dio, che laucerà come folgori i suoi dardi: e il Signore Dio suonerà lo tromba, e si muoverà co' turbini del mezzogiorno.
- muoverà co' lurbini del mezzogiorno. 18. Il Signore degli esercili sarà loro prolellore: e divoreranno, e abballeronno esi sossi della fionda: e bevendo si inebrieranno come per vino, e se ne empieranno come le
- coppe, e come i corni dell'altare. 46. E il Signore Dio loro Il salverà in quel giorno come gregge del popol suo, perchè nella lerra di lui sorgeranuo come pietre sunte.
- 17. Ma che è il buono di lui, e il belio di lui, se non il frumento degli eletti, e il viuo, che fa germogliare le vergini?

riganthal langue du cui si attenuer sempre fil Direccomo di la longue du Carte pro de la particola del consoli de la particola del composito del consoli del con

17. Che è il bronn di lui, e il bello di lui, ec. Notisi, che il relativo rius tauto nell' Ebreo, come nel Greco è mascoliao, node indubitatamente si riferisce ai Sonore Dio del verselto precedenie. Dopo aver descritte le gloriose batteglie degli Apostoli, e del santi contro l'idolatria, contro II demonio ec. concluie il Profeta, e dice: Ma qual' è la sorgente del sovramano vatore di questi santi ? Che è quello, onde sono essi ripleni di tanto ar dore, e di tanta cosimpra? Dio (risponde il Profeto) da mi essi lutto quello, ehe ha di buono, e di bello: egli da loro quel frumento e quel pane, onde si fa valida, e forte contro il nemico la eletta gioventu; egli dà loro quel vino, ehe fa le vergini, quel vino in cui e ensilta e purita, a differenza dei vino della terra, in cui è lusia. La divina Escaristia adunque è per gli eletti principio di fozza, di viriu, e di valore per viaecre nei buna certame, onde coa essa muaivansi sempre i fedeli ogni volla che vedeasi imminente la persecuzione, abbreviandost per tal ragione il tempo della penitenzo per chi si trovava trai penlienti : elia è principio di castita, principio d'incorrazione, e d'immortalità : onde da s. Igna-zio Martire è detta : Farmaco di vita eterna, antidote contro la morte, che dà vito per Cristo Gesu, medica mento, che purpa i cizi, e raccia agni mate. Ep. ad

#### CAPO DECIMO

Il solo Dio da tutti i beni, ed egli consolero il suo popolo, e avendo pietà di lui to ragnuerò nella sua terra da tutte le parti, dove era in collicita; e umilierà i suoi nemici.

- Petite a Dominn pluviam in tempore serotino, et Dominus faciet nives: et pluviam imbris dabit eis, singutis herbam in agro.
- Quia simulacra locuta sunt inutite, et divini viderunt mendacium, et somniatorea locuti sunt frustra, vane consolabantur: ideireo abducti sunt quasi grex: affligentur, quia non est eis pastor.
- Super pastores iratus est furor meus, et super hircos visitabo: quia visitavit Dominus exercituum gregem suumt, domum Juda, et posuit eos quasi equum gloriae suae in belto.
- Ex ipso angulus, ex ipso paxillus, ex ipso arcus praetii, ex ipso egredietur omnis exactor simul.
- 8. Et erunt quasi fortes conculcantes lutum viarum in praetio: et bellabunt quia Dominus cum eis: et confundentur ascensores equorum.
- 6. Et confortabo domum Juda, et domum Joseph salvabn: el converlam cos, quia miserebor corunt: el crunt sicut fuerunt quando non proiecerant cos: ego cuim Dominus Deus corun, et exaudiam cos.
- Et erunt quasi firites Ephraini, et laetabitur cor eurum quasi a vino: et fifii corum videbunt, et laetabuntur, et exultabit cor enrum in Domino.
- Sililabo eis, et congregabo illos: quia redemi cos, et multiplicabo cos sicut ante fuerant multiplicati.
  - 9. El seminaho cas in populis, et de longe
- Domandate al Signore la pioggia ec. Domandate a Dio, e non agli dold (come fecero i padel vostri) quelloc che vi abbioggia, a Dio ye lo daria generosamente.
   Per queste cose quelli furon secanti via ec. Pee l'Idolatria loro, e pelle supersitioni loro andarono in misera, e lugga schiavitu i padri vostri.
- 2. Fisitora i coprenti ce. I rapi del popolo. Questi di co Dio, cha sano puntil da tiu come quelli che sono stati pel popolo capione di esandalo, e di pecciala. Ne fant come il anno carello di rivegitti di fregione di percenti per sono di considerati di percenti di percenti di considerati di percenti di Profesia (come noto di considerati di Profesia (come noto).
- s. Girolamo, e Teoloreto ) del Maccabel I quali combalteranon a dilesa de Giudel contro Antioco, e contro i eaplatoni di quell' emplo re. 4. Da Ini il angolo, ec. Dal gregge stesso uscleanno uomial, che satasson come pietre angoleti dell'idinto, e saranno come chioli, i quali iliti nella parte sostengono.

- Domandate al Signore la pioggia serotina, e il Signore manderà la neve, e darà a voi nuove pioggie, e a ciascuno di voi erba ne' campi.
- 2. Imperocché l'simulacri hanno dato risposle vane, e gli indovini hanno visioni bugiarde, e gli interpreti del sogni parlano senza fondamento, e danno consolazioni vane: per queste cose quelli furan menati via come pecore, perché erano senza pastore.
- Contro i pustori si è acceso il milo furore, e visiterò i caproni; perchè il Signore degli esercili averà cura del suo gregge, della casa ili Giuda; e ne finrà come il suo cavallo di rispelto nella querra.
- h. Da lui l'angolo , da lui il chiodo , da lui l'arco guerriero , da lui parimente uxciranno gli esatiori.
- E saranno i campioni, che calpesteranno in baltaglia (il minico) come il fango delle piazze; combalteranno, acendo seco il Signore, e i domatori de' cavalli saranno sergognati.
- 6. Ed io farò forte in casa di Giuda, e saiverò la casa di Giuseppe; e farolli lornare, perchè nurò pietà di essi; e saranno com'erano prima che lo il rigellassi: concionsiachè la sono il Signore Dio loro, e gli esmultrò.
- 7. E suranna come gli eroi di Ephraim: e saranno ilari di cuore came chi bevve vinu; e i lora fgli in veggendosi faranno fe-
- sta, e si allegrerà il cuor toro net Signore. 8. Io il radunerò con un fischio, perché io gli ho riscallati, e ti moltiplicherò, come to
- erano pett' avanti.

  9. E li syargerò tralle gentt, e anche nei
- gli arnesi, che vi s'appendono; e saranno gli archi guerrieri a trafagare, a debellare i neuolei, e saranno insiene gli esattori dei tributi necessari a difendere, e fa sussistere la repubblica. La nazione sara governata da suoi propi capi, e non vi sara ne titramo, ne esattore stra-
- E i domatori de carolli ec. Saranou vinti da questi campioni (che combatteramo a piedi) le achiere di Antioco, ehe hanno numero grande di cocchi, e di cavalli. Vedi i libri de Maccabel.
- E farelli ternore, ec. Dal puesi, dove molti restano tuttora dispersi.
   E sarano come gti eroi di Ephraim: ec. La tribu di Ephraim ebbe sempre gran noma pel valor militare. Vedi quello, che di lei predisse Mosé, Parier. XXVIII. 17...
- e anche Ps. LXXVII. 5. 8, 9. Li roduseré ons un fischio, ec. Come un pastore col fischio aduna le pecorelle sparse qua e la pee il prail, così a un mio cenno si ruiorinno da faute le parti, e e si ricoccieranno di me, e icoreranno nella figuea, quandu avranno udito, come Gado vi avra ristabilito il mioculto, e risioranta la religione non meno, che la repubblica.

recordabuntur mei: et vivent cum filiis suis , et revertentur.

- Et reducam cos de terra Ægypti, et de Assyriis congregado cos, et ad terram Galaad, et Libani adducam cos: et non invenietur eis locus.
- locus:

  14. Et transibit in maris freto, et percutiet in mari fluctus, et confundentur omnia profunda fluminis, et humiliabitur superbia Assur

et sceptrum Ægypti recedet. -

- 12. Confortabo eos in Domino, et in nomine eius ambulabunt, dicit Dominus.
- E non si troverà luogo per casi. Totneranno alla natia loro terra, a saranno in lanto numero, che appena vi potranno capire.
- II. E passersano lo stretta del mare, ce. Con queste epressioni vio dispilicare II Profat come agli Ebrel ; che tornerano nella Giodra, concederà Bio di passare no leticità grande i mari e i suoni, a di superare tutti gli ostacoli, e tutti gli impedimenti, che si oppongano ai loro rittorne. E al allude al passaggio del mare rosso, e al passaggio del Giorniano; conde dice II Signore: potro ben lo far sì, che venano a Germaelemne i utti III Ebrel

- luoghi più rimoli si ricorderanno ui me, c viveronno insieme co' ioro figli, e faranno ritorno.
  - 10. E li ricondurrò dalla terra d'Egitto, e dall' Assirio li ragunerò, e li menerò netta terra di Galand, e del Libano, e non si troverà luoyo per essi:
- 11. E passeranno lo stretto del mare, e percuoterà il Signore i flutti del mare, e tutti i fiumi profondi saranno abbassati, e sarà umillata la superbia di Assur, e la tirannide d' Egitto passerà;
- 12. E forti ii farò nel Signore, e nel nome mio anderanno avanti, dice il Signore.

dispersi per lutie le parti della l'erra, poton far si, che il lecon ritorion con sia impedito de degli opposti mart, ne dal grossi liumi, io, che una volta apersi ioro libero li varco per metro al more rono, e per nezzo al gendo Giordino, e potrò ancora unsiliare tutti i suoi nemici, corde unsiliar l'errore, e la nazioni di Chansana. Così se tatta forza con la regiona del propieta del que del propieta del que empre il Signore, che parla, ma simil motanose de frequente presso qui Errori.

#### CAPO DECIMOPRIMO

Mali, onde saranno oppressi i Gindei negli ultimi tempi. Distruzione del tempio, Il pastere di Irraele Spezza le due verghe. Tre pastori in un mese. Nercede dei trento denari d'argento gettoti a un vazaio. Grego dato in potere d'uno alto pastore.

- Aperi Libane portas tuas, et comedat ignis cedros tuas.
- Ulula abies, quia cecidit cedrus, quoniam magnifici vastati sunt: Ululate quercus Basan, quoniam succisus est saltus munitus.
- 3. Vox ululatus pastorum, quia vastata est magnificentia eorum: vox rugitus leonum, quoniam vastata est superbia Jordanis.
- 4. Haec dicit Dominus Deus meus: Pasce pecora occisionis:
- B. Quae qui possederant, occidebant, et non
- 1. Apri, o Libano, le tue porte, ec. il tempio di Ge-rusalemme è indicato col nome di Libaso Ezech. XVII. 7. Jerem. XXII. 33., sì perche fondajo in Igogo molto elevato, e si perchè era ornato di molta colonne di cedro del Libano. Il Profeta adnoque avendo descritte le prosperità di Giuda dopo il loro ritorno dalla cattivita, a ne' tempi de Maccabei , veda repenjinamenta mostrarsi ai suo sguardo profetico un attro templo, in cui Dio sdegna to giustamente contro la sinagoga per cagion dei rifioto faito da lei del 100 Messia , rigettera questa sposa infedele, e si ritirerà da lei, e condannera alle tiamme quel templo, in cui l'Ebreo carnale poneva tanta fidanza. Dice adunque li Profeta, o piuttosto per bocca di iul il Si-guore: Tempia, apri le tue porte. Giuseppe racconta, che poco prima dell'assedio la porta orientale del lempio interiore, che era di bronzo, e si granda, e massicela, che vi volevano le braccia di venti nomini per dischiuderia, si aperse reprotinamente da se stessa, e i Rabbini aggiungono, che uno de' piu ilinstri uomini della nazione in reggrado tal cosa grido: O casa, o casa santa, che vuol dire, che tu sei spaventata? lo ben so, che tu hai da es-

- 1. Apri, o Libano, le tue parte, e il fuoco si divori i tuol cedri.
- 2. Gettate uria, o obeti, perché i cedri sono caduti, perché le allissime planic sono state olterrate; gettate uria, o quercie di Ba-
- son, perchè la forte selva è stata recisa. 3. Rimbombano le strida dei pustori, perchè la loro grandezza è distrutta : rimbombano i ruggiti de'lioni, perchè la superbia
- del Giordano è devastata.

  h. Queste cose dice il Signore Dio mio:
- Pasci queste pecore da macello;

  B. Le quali coloro, che le guidovano, le
- ser bes presto distrutto, e che di te fu pronunziata quella profezia: apri, o Libano, te tue porte, I cedi possoa significare i principi, i capi dei popolo, e i pontefeci. 3. Gettate urla, o abeti, ce. Le piante inferiori piangno, e urlino, prechè le piu alte, e forti, e robuste sono
- 00, e urlino, perché le piu alte, e forti, e robaste sono ile pre terra. La forte setou e stota recisa. Questa seina è Gerusalemme clità fortissima, e quasi inespagnabile, se Dio non il savase condannata egli siesso ad essere espugnata, e distruita. Tito stesso riconobbe, e confrasò questa verità.
- Le strida dei pestori, perché ec. I pastori sono i sacerdoti, la gioria dei quali, e la grandezza era il loro tempio magnifico, e totto l'apparato dei cuito sacro, che lvi al esercitava.
- La superbia del Giordano è devastata. Introduce il Profetà le siesse Bere a piangrera la desolazione della Gioden. I lecoli lanno stanza presso le rive del Giordano, nel boschi, ebe sono all'intorno, e la superbia del Giordano, non ce à altro se non l'ammon, e fertili paece, per con ono e à la live se non l'ammon, e fertili paece, per con
- 4, 5. Parri queste pecere da macello; ec. Dio, che ha com-

dolebant, et vendebant ca, dicentes: Benedictus Dominus, divites facti sumus: et pastores eorum non parcebant eis.

- 6. El ego non parcam ultra super habitantes terram, dicit Dominus: ecce ego tradam homines, ununqueunque it manu proximi sun, et in manu regis sui: et concident terram et non eruam de manu eorum.
- El pascam pecus occisionis propter lue, o pauperes gregis. El assumpsi milhi duas virgas, unam vocavi Decorem, et alteram vocavi Funiculum: et pavi gregem.
- Et succidi tres pastores in mense uno, et contracta est anima mea in eis: siquidem et anima eorum variavit in me.
- Et dixi: Non pascam vos: quod meritur, moriatur: et quod succiditur, succidatur: et reliqui devorent unusquisque carnem proxi-
- mi sui.

  10. El tuli virgam meam, quae vocabatar
  Decus, et abscidi cam, ut irritum facerem foedus meum, quod percussi cum omnibus ponulis.

particle deptil Devi, votilas al Profes, che con tui sacunsil Merica, samonior, a l'attal è profesent il un commissione de la commissione de la commissione de rei I terrento autilipi, che gli non preparati. Queste pcon indici hama vani importisi error, il consus, che con indici hama vani importisi error, il consus, che queste profesent de organizare si globratico, e rendequelle pratiquo, con deparatere si globratico, e rendequelle pratiquo, con deparatere si globratico, e rendenomento della commissione della consusione della contra della consusione della consusione della consusione della consusione della consusione della contra della consusione della consusione della consusione della consusione della consusione della contra della consusione della consusione della contra della consusione della consusion

ment di Bun.

(In the Company of maint (a parry Free Cott & Cott & Cott (a parry Free Cott & Cott & Cott (a parry Free Cott & Cott & Cott (a parry Cott (a p

E in patere del toro re. I Giodei riconobbero soleonemente per loro re l'imperadore di Roma: non obtonore fuori di Cestre, dissero a Pilato, che parinas tero in favore del re Nesia; sursono adunque dati in balia di mento re. dei di trettire come meritano.

favore del re Messia; sarsono adunque dati la baha di questo re, ed el il trattierà come meritano. E io non li trarro dalle moni di coloro. Divenuti schiavi de Romani in tale stato si resteranno per sempre, e la loro cattività non saria sciolia da me come fu sciolia quel-

la di Babilonis. Coloro significa i nemici.

7. E per questo io , o pocera del gregge , pascero ec. li
Probles ubbidhoe al conando dabugii dai Signore di paserre questo gregge infelice destinato al macello (1922. 4.)

e tal cura egli si assume per amore specialmente dei poveri, degli unili, dei giusti, che sono tottora in questo

mettevano a morte senza averne pietà, e le vendevano dicendo: Benedetto il Signore, noi ci siamo arricchiti. E quei loro pasiori non ne aperano campassione.

6. Or io non perdanerò omai più agli abiani di questa terra, dice il Signore: Ecco cha ni abandouerò questi uomini in potere l'uno dell'altro, e in potere del lora re, e sarà desolato il loro paese, ed io non il trarrò dalle mani di colora.

7. E per questo to, o poveri del gregge, pascerò queste pecore da macello. Ed to mi presi due verghe, l'una dette quali chiamai la Speciosa, l'altra la chiamai la Funícella: e pascolni la greggia.

8. E recisi tre pastari in un mese, e si ristriuse riguardo nd essi l'anima mia, perché anche l'anima loro variò riguardo a me.

ché anche l'anima loro varió riguardo a me. 9. E dissi: Ja non saró vastro postore: quello che muore, si muoia: quel che è sbranato, sia sbranato; e quelli che restano, si divorino ciascheduno la carne del loro vicino.

 E presi la mia verga chiamata la Speciosa, e la ruppi per rompere il patio fermato da me con lutti i popoli.

grage, e per amore de' quali l'istesso Dio differirà lungamenta di far piombare sopra degli empi i e ser vendette. Ei ou a aliro senso è qui dimostrata la carita di Cristo, il quale venne egli stesso in persona a pascere le pecuerlie disperse della casa di l'arcie.

Ed in an perel dur crepte. er. Il Profet mettendota de di patter prende due verpte, una, cui quil da il nome di apresione, e per essà è signifirato il gourne dotte, benigno, amenovo, col quale flor trese lampamente il mor benigno, amenovo, col quale flor trese lampamente il mor cabel e di Cristo, prima cire la maisone ingrate rigettame questos non rei l'altra verge datte de famiricia significa il governo di severità, e di ripore, coi quale lloc comici giorne di severità, e di ripore, coi quale lloc comicità e delle superiori appare per continuo di positione di positione

l'uitimo lora esterminio. S. S. E recisi tre pasteri in un mese, ec. Oursta maniera di pariare, ia un mese, si prende comunemeole quasi voglia significare uno spazio di tempo assal corto; ma non piccola difficultà si trava a spiegare, chi sieno quesil tre pastori, e couvleu confessare, che accenna il Proleta qualche fatto, di cui non è stata tramaudata noliria a nol dail'istoria; se pure non voglism dire, che voglisa significarsi i tre postefici che la un solo anno ebbe Gerusaiemme, Ismseie tigliuolo di Phabea, Giuseppe detto Cabei , e Anann figlipolo di Anano, lo che avvenac poco tempo prima dell'assedio. In adunque ( dice li Profeta pastore rappresentanie lo stesso Dio ) iliedi tali segni ilell'ira mia, recisi que' tre cattivi pastori in brevissimo tempo, e il mio cuore si restrinse riguardo ad essi, perchè auche il cuor loro cangiò di sentimenti riguardo a me : e suoi dire gii abbandonsi, perchè essi I primi abbaodonaron me, e icisi ad essi il mio amore, perebe eglino si alimarono da me. Quindi il terribii decreto: io non arri restro pastore. Voi son mi voleste, mi rifiutaste soleunemente, e io si abbandono, oè più penserò a soi, se non per punirsi, o piultosio per lasciare alla vostra superbia, alia vostra durezza, e sil'inuasano vostro carattere, in cura di tirarvi addonso tuiti i flagelli, che sono per voi

preparati.

to, ii. E preci la mia serga.... e la ruppi per rompere il patto cc. Quelle parole con tutti i popoli significacana tutti e tratta. le questi anche attrove son delle popoli. Alcumi vogliono, che il patto di llio con Aleamo

- tt. Et in irritum deduetum est in die illa: et cognoverunt sie pauperes gregis, qui custodiunt milai, quia verbum Domini est. 42. Et dixi ad eos: Si bonum est in oculis
- vestris afferte mercedem meam: et si non, quiescite\*, Et appenderunt mercedem nteam triginta argenteos. \* Matth. 27. 9.
- giuta argenteos. \* Matth. 27. 9.
  13. Et dixit Dominus ad me: Proitee illud ad statuarium, decurum pretium, quo appretiatus sum ab eis. Et tuli triginta argenteos, et proieei illus in domum Domini ad statua
  - rium.

    14. Et praecidi virgam meam secundam, quae appellabalur Fimiculus, ut dissolverem germanitatem inter Judam et tsrael.
- 45, Et dixit Dominus ad me: Adhue sume tibi vasa pastoris stulti. 46. Quia ecce ego suscitabo pastorem in
- to. Quia etc ego sixtano pasoren in terra, qui derelieta non visitaliit, dispersum non quaeret, et contritum non sanabit, et id quod stat non enutriet, et earnes pinguiom comedet, et ungulas eorum dissolvet.
- 17. O pastor et idulum, derelinquens gregem: gladius super brachium eius, et super oculum dextrum eius: brachium eius ariditate siccabitur et oculus dexter eius tenebrescens obscurabitur.

possa dirsi fatto con tutti I popoll, perche ad esso potenn tutti nver parte ricevendo la circoncisione, e soggettandost a tatta in legge, ma lo per me preferisco la prima sizione. La verga adunque fu rotta, fu rotto il patto, e l'alleanza di Dio colle dodici tribu , ed elle non foron piu popolo del Signore; fu rotto allora il patto, e I poveri, gli omili, i giusti dei gregge, che nicoltarono la voce min, conobbero, che questa è in paroin dei Signore: vnle a dire i Giudei fedelt convertiti a Cristo conosceranno nel gastigo dello nazione l'avveramento di sue parole nonnuziate glà pe' profeti e ripeinte da Crista. Vedl Matth. xxiv. 1. 2., Luc. xix. 20. 21. Un grnn ne dl Giudel Cristiani si ritirarono n Petin di ta dal Giordano prima che fosse posto l'assedio n Gerusalemme, come si notò in aitro luogo. Dove la nostra Valgata dice : qui custodiunt mihi, i LXX portano : qui custodiuntur mihi: che sano serbali, custoditi per me.

12, 13. Ma io dissi a coloro: Se vi par gineta, ec. Secondo me la bellezza, e la grazia, che è in questa pambola, o sin visione profetica sorpassa tutto quello che può immaglisarsi di belio e di grande. Ecco adunque il pastore, che si ritira dal governo di un gregge indocile, e protervo, a non per bisogno, ch' egit ne abbis, ne per alcuoa speranza, ma per rendere sempre piu manifeste le disposizioni del cuore di queste stolide pecorelle, parin con esse, e dice: lo sono stato per tanto tempo vostro pastore, e orn non posso più esserlo, perché voi per pastore non mi votete; voi adunque se é giusto, e se giusto n voi pare , datemi la min mercede : veggtamo quale stima vol faccinte delle mie fatiche, de'miei sudori, anzi della mia vita; perocche per le mie pecorelle lo do noche la vita min , Jo. x. 11. ec. Allora quegli empi noi deltero per mia mercede la somma vile di trenta sieli di argento. Ognun sa , che a tal prezzo fu messa la vita del buon Pasiore veuduta a' suoi ormici da un iliscepolo. Ma Dio la intendere al Profeta, che questa bella somma sara

- E fu rotto in quel giorno, e i poverí del gregge, che mi ascultano, han conosciuto, che questa è parolo del Signore.
- 12. Ma io dissi a coloro: Se vi por giusto, datemi la mia mercede: e se no, non ue fale attro. Ed ei mi pesorono per mia mercede trenta monele d'orgento. 15. E il Signore mi disse: Getta a quello
- statuario questa bella sommo, a eni mi han prezzolato. Ed io presi le trenta monete di argento, e le gettai nella casa del Signore, perche si dessero allo statuario.
- 14. E ruppi l'altra mio verga chiomata la Funicella, affin di rompere la frolellanza fra Giuda e Israele.
- E il Signore disse a me: Prendl aneora i segnali di un pastore insensoto.
- 16. Perocché lo giá faró uscir fuora sulla terra un pastore, che nou wisiter à le perce abbandonate, non cercherà à edisperse, non sancrà le ammalate, e a guelle che stonne picdi uon daró nutrimento, e si mangerà delle grasse la carne, e romperò od esse già stimchi.
  17. O matore, od idolo, che losci il oreso
  - in abbandono! La spoda lo colpiró nel braccio, e nel suo destro occhio: il suo braccio inaridirà, e si seccherà, e il suo destro occhio ottenebratosi si oscureró.

gettata via do cotoi, nelle mmi del quale ella fa alocata, e sarà data a uno statuirio, cicè ad uno, chi fa vasi, e ligore di terra cotta per prezzo del suo campo, nel quale i prilerrini sana sepolit. Vedi Matth. xxvii. 3. Il Profeta predice, che il denoro sarà gettato nelle casa del Signore, dove fa rimesso ai principi del Socretodi. 18. E runa il Tatte sui a cresa c. Il salores sesza ante-

1b. Preediti . . . is reputi di un pattore insensato. Ve le a dire di un pastore entitore, crediele, repore, il quole in vece di pascere le pecore le scortichi, e le uccida. Rigitato il loro vero, e bom pastore gli Esteri ebbrev per pastori un Caio Caligola, un Cloudio, un Nerose, e, in qual modo fosser trattati da questi loro nauvi pastori, o piuttosto tiranni è descritto da Gioreppe Ebrec; um Il Profeta prima il hui lo dice nei verectio segono:

16. O pastore, of idudo, ev. Vale a dire o pastore, and o ldelo, cole fantama for in protect. La speak della divina sendetta ferira il braccio erudele della statica, quie a dire speatra, e manichilera ta sus passanaa; la stessa spada ferira il suo ecchio destro, ed e restera cicco, vale a dire perfecta il lume dell'indellet la o, e sara un forsenanto, e uso stolto, che correra vasco la lasso presipito. E notal il tragico fine di que tre imperatori.

## CAPO DECIMOSECONDO

Profezia contro Giuda, e contro Gerusalemne; mo ricondotti gli Ebrei nella toro terra prevarranno nopra quelli, che gli affluyro. Spirito di grazia diffuso sugli abitatori di Gerusalemnie. Diolo arrade ser casion di colui, che fi tradita do cessi.

- Onus verbi Domini super Israel: Dicit Dominus extendens coelum, et fundans terram, et fingens spiritum hominis in co.
- 2. Ecce ego ponam Jerusalem superliminare crapulae omnibus populis in circuitu: sed et Juda erit in obsidione contra Jerusalem.
- 3. El erit: În die illa ponam Jerusalem lapidem oneris cunclis populis: omnes qui levabunt cam, concisione lacerabuntur: et colligentur adversus cam omnia regna terrae.
- A. In die illa, dicit Dominus percutiam omnem equum in stuporem, et ascensorem eius in amentiam; et super domum Juda aperiam dculos meos, et omnem equum populurum pereutiam caecitale.
- 8. Et dicent duces Juda in corde suo: Confortentur mihi habitatures Jerusalem in Domino exercituum Deo corunt.
- 6. In die illa pouam duces Juda sicut caminum ignis in lignis, et sicut facem ignis in foeno: et devarabunt ad dexteram, et ad sinistram omnes populos in circuitu: et habitabitur Jerusalem rursus in loco suo in Jerusalem.
- El salvabit Dominus tabernacula Juda, sicut in principia: ut non magnifice glorietur domus David, ut gloria habilantium Jerusalem contra Judam.
  - In die illa proteget Dominus kabitatores
     Doc il Signore, che stende i cicli, ec. Dio Crentore
- completion and tolds, a definit terra, det complete designification of the specific period of the specific period
- to the row inference of the second of the se

- 1. Annunzio pesante del Signore contro Israele: Dice il Signore, che stende i cieli, e dà i suoi fondamenti alla terra, e forma nell'uomo il suo spirito.
- 2. Ecco che io farò ill Gerusalemme un luogo di gozzoviglia per tutti i popoli circonviciui; e lo stesso Giuda si troverà a meltere assedio a Gerusalemme.
- 5. E io in quel giorno farò, che Gerusalemme sia uno pietra di peso grande per lutti i popoli: tutti quelli, che cercheranno di alzarla, rimarrenno alla stiaccio: contro di lei si raguneranno tutte le nazioni della terra.
- h. In quel giorno, dice il Signore, renderò di sassa i cavolti, e senza spirito i cavalieri; e aprirò i miei occhi sopra la casa di Giudo, e torrò l'uso degli occhi a tutti i eavalli delle nazioni;
- 8. E i capi di Giudo diranno in caor loro: Si confidino gli abitatori di Gerusalem en el Signare degli eserciti, nel Dio loro. 6. In quel giorno farò, che i capi di Giu-
- da sieno come carboni di fuoco sotto le legua, e come flaccola accesa nel fieno: ei di voreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circonvicini, e Gerusalemme sarà di nuovo abitata nel luogo stesso, dove fu Gerusalemme.
- 7. E il Signore proteggerà i labernacoli di Giuda came ol principio, affinchè non si glorifichi maynificamente la casa di David, nè i gloriosi abitanti di Gerusalemme contro di Giuda.
  - 8. In quel giorno il Signore proteggerà gli
- mal provveduti di armi, come aaranno l noldali de Maccabel. Vedi. Machab. Lib. 11. cap. x. 50. dove si paria dell'Accecamento del mentel per ona appuritione mandata da Dio a conforto, e incoenggimento de Maccabel. 5. E i capi di Gindo divanno ce. La speranza lo Dio, e la fervente orazione forno no la armi, colle quali i Mac-
- e là fervente orazione forono le armi, colle quali i Macabel si preparavano a combattere, e a vincere. Vedi la préazione de libri de Maccabri. a. El dirocteramo a destre s a sinistra ec. Da principio I Maccabri combatterono solamente per difesa boro, e della natin, ma dibol ravivialo il corazcio della na-
- rione, portaron la guerra a destra contro gli Idumet, a simistra contro i Samaritani.

  E Geravalemme sara di nuovo obitato ce. La citta era rimana talmente deverta, che nei templo erano unti degli arboscelli i. Machab. T. 38. III. 45. Ma cila fu lo poco

tempo ripopolata, a ristaorata.

7. Affinche non si généfichi ec. Perche l posteri di Inside non consumeration de la consumeration de la consumeration si del consumeration de la consumeration de illa quasi David , ct donos David quasi Dei , sicut Angelus Domini in conspectu carum.

- 9. Et crit in die illa : quaerant conterere pmnes gentes, quae veniunt contra Jerusalem.
- 40. Et effundam super domum David, et super leabitatores Jerusalem, spiritum gratiae, et precum: et aspicient ad me, quem confixerunt : et plangent eum planctu quasi super unigenitum, et dolebunt super eum, ut doleri solet in marte primogeniti. \* Joan. 19. 37.
- 11. In die illa magnus erit planetus in Jerusalem, \* sicut planetus Adadremmon in campo Mageddon. \* 2. Par. 35, 22.
- 12. Et planget terra: familiae, et familiae seorsum: familiae domus David seorsum, et mulieres eorum seorsum.
- 13. Familiae domus Nathan seorsum, et mulieres corum scorsum; familiae donus Levi scorsum, et mulicres corum scorsum; familiae Semei searsum, et mulieres corum scorsum.
- 14. Omnes familiae religuae, familiae et fafamiliae seorsum, et mulieres corum scorsum.
- 8. E quelli tra loro, che staran male in piedi, ec. Det soldati, ehe militeranno co Maecabei, I piu deboti fantaccini saranno forti come David, che uccise il lione, l'orso, ti gigante; talc sara il valore, cha Dio ispirera a questi nomini di Giuda eletti da lui a liberare Gerusalemme. E la casa di Darid sarà . . . come ( casa ) di Dio , ec. Non posso indurmi a eredere , che il Profeta abbia voluto chiamare casa di Davidde la famiglia de' Maccabel, perche questi allora aveano il principato in Gerusalemme; oude credo piuttosto, che vociasi indicare, come la stirpe, e la easa di David, che era priva d'impero, sarebbe sempre riguardata con riverenza grande, perche da lei doven uscire il Messia vero Dio, e vero nomo, e Angelo del gran consiglio, come lo chiamò Isaig-9. Mi studierò di abbattere tutte le centi, ec. lo furò

in modo, che le genti osmiche di Gerusalemme restino

conquise da' Maccabei , affinche questa citta goria una paca quasi non mai interrotta sino alla venuta del Cristo, nuovo Salomone, principe, e padre della pace. Vedi Teodor. 10, 11. E spanderò sopra la casa di Davidde... lo spirito di grazia, ec. Questo spirito di grazia, e di orazione fu diffuso sopra gli Apostoli, e sopra tutti i fedeli il di della Pentecoste. Dopo la venuta dello Spirito santo gli Apostoli cominciaron lo stesso giorno a predicar Gesu Cristo, a un gran oumero di quetti stessi, che lo avean trafitto, e coolitto sopra la croce, al volsero a mirario con sentimenti di pietà, e di amore, e credetter in jui, ed ebber salute. Anzi quegli stessi, che furon presenti alla sua morte, veduti che chiero i prodigi, che allora avvenuero, ae tornavano battendosi il petto, Luc. XXIII. 48. E lui pinageranno, ec. Pinageranno la morie del Salvatore, come una tenera modre pionee la morte di un primogenito: la piangeranno, come fu pianta sella citta

Jerusalem, et crit qui offenderit ex eis in die abitatori di Gerusaleunue, e quelli tra tora che sturan male in ptedi, saranno in quel di tanti Dovidi: e la caso di David sorà nel loro cospetto come (casa) di Dio, come un Angeto itel Signore.

9. Ed to to quel giuruu mit studiero di abbottere tutte le genti, che si mnavono contro Gerusalemme.

10. E svaoderà sopra la coso di Davibbe.

- e sapra gli obitatori di Gerusulemme lo spirito di gruzia, e di orazione: e volgeraona In sguardo o me, che hon trafitto: e lui piaugerauno, come suol pionyersi un unico figlio, e meneran duoto per lui, rome si fa duoto alla morte di un primogenito.
- 11. In quel giorno surà gron duolo in Grrasalemme, come il daolo di Adustremmon nello piaouro di Mageddoo.
- 12. Sarà in duolo la terra : uon famiglus o parte, e a parte un' oltra fumiglia ; o parte le famiglie stella casa sti Duvist, e u parte le stanue toro.
- 13. Le fumiglie della casa di Nathan a parte, e a parte le doque luro : o parte le famiglie della casa di Leri, e a parte le donne loro; a parte le fomiglie di Semel, e a parte le donne loro.
- 14. E tutte le altre famialie, ciuschedana di esse a parte, e u porte le donne loro.

di Adadremmon la morte di Giosia ucriso nella pianura di Mageddo vicina a quella citta. Giosia era amato incredibilmente dal suo popolo, e Geremia stesso compose lamentazioni sopra la morte di lui, e il duolo si rinnovellava ogni anno il giorno to cui suli meri. Similmente il lutto della morte di Cristo fu celebrato dagli Ebrel, che credettero in lui pe' tempi seguenti, e si rinnovella ogni volta, che alcuno di loro si converte, ed e rianovellato

ogni anno nella Chiesa al tempo della passione 12-14. A parte le famiglie della casa di David, e a parte le donne loro. Sono qui nominate specialmente le famiglie di David, di Nathan, di Levi, e di Semel, e dipoi tutte le famiglie Ebrec la generale, daite quali tutte farassi gran duolo sopra la morte di Cristo, separate le ane dagli nomioi, come nel tempo di duolo, e di pubblica orazione soleva fursi dagli Ebrei. La casa di Nallian era un ramo della famiglia di Davidde, e ramo principale, il quale pero non ebbe parte giammal al trono. La casa di Semel era uo ramo della famiglia di Levi, ma non era entrato giammai in quella casa il sacerdozio. Sombrami adunque, che il Profeta, coi nominare quelle quattro famiglie voglia indicare, come Cristo sara pinnto da quegli stessi, i quali, come aventi molta autorità nella repubblica, aveano contribuito specialmente alin sua crocicome l magnati di Giuda, e particolormente quelli della casa di David, e di Nathau, e i Leviti rutti, e specialmente i dottori della legge significati per la fa-miglia di Semej, come dice s. Girolomo. Dagli Ajti Apostolici noi sappiamo, che fin da primi giorni del Vange lo, nna gran turba di sacerdoti ubbidiun alla Fede, vi. 7. E ognus sa, come questi fossero avversi a Cristo. lotor-no alle faniglie di Nathan, e di Semei, vedi 2. Parat. 101. 5. 17. 17.

#### CAPO DECIMOTERZO

Fontana, che lava i peccali della cana di David. Gli idali saranno tolti, e i falsi profeti saran lapidati dai loro più cari anvei. Percono il pastore, si spergono le pecorelle. Due parti degli nomini disucese per tutta la terra, e la terza pronta cod fosco.

- t. In die illa erit fons patens domui David, et habitantibus Jerusalem in ablutionem peccatoris et menstruatae.
- 2. \* Et erit in die illa, dicit Dominus exercitumn: Disperdam nomina idolorum de terra, et non memorabuntur ultra: et pseudoprophelas, et spiritum immundum auferam de terra.
- S. Et erit: cum prophetaverit quispfam ultra, dicent ei pater cius, et mater eius, qui genuerunt cum: Nou vives: quia mendacium locutus es in momino Domini: et configent eum pater eius et mater eius, genitores eius, cum prophetaverit.
- t. Et erit: tn die illa confundentur proplietae, unusquisque ex visione sua cum proplietaverit: nec operientur palho saccino, ut men-
- B. Sed dicet: Non sum propheta, homo agricola ego sum: quoniam Adam exemplum neum ab adotescentia mea.
- 6. Et dicetur ei: Quid sunt plagac istae in medio mannum tuarum? Et dicet: Ilis ptagatus sum in domo corum, qui diligebant me.
- 7. Framea suscitare super pastorem meum, et super virum colaerentem mihi, dicit Dominus exercitumm: \* percute pastorem, et dispergentur oves: et converiam manum meam ad parvulos. \* Matth. 26, 31, Marc. 44, 27.
- I. Stravel una fautam apreta per le cass di Duvid, et. Di questa fondas, che valuriore per la cassi di Duvid, per per tolti cittadia della navan Gerusdemus parlo gia Ercheller XIAI. I., el anche Jor III. 10. Questa fondana, ale cul seramon lavati i pecatori, e sarra tolte i più schilore immondere dello quirio, cio letti e seedresguit degli usonita, questa fontana ella equella delle esque labilismitali, arbei guali l'immo riasse in Cristo Gera, e diven membro della sprintana: Garrandemuse, cice dici Dubea, e Gigliobod di Duo, el reste e, e correcta di Dubea, e Gigliobod di Duo, el reste e, e correcta di
- 2. Sterminerò dalla terra i nomi degli idoli, cc. E gl'idoli, e gli uracoli degli idoli, e i sacceloti degl'idoli, e i isono faisi profett, e lo spirito immondo che pariara negli idoli e ne' faisi profett, illatto questo fu tolio dalla trra mediante la predicazione del Yangelo.
- A. I. F. or afterna acroscop projector, e. E. dissoutation begands or always and revealt, come unfail. Glass all Gid-squares, e. e. "control revealt, come unit Glass all Gid-screen colonians, a law oil verifit. Cit is a dismost credit speaked, a language and pionosis feet distribute halo oil distribute and control reveal to the colonians, a distraine, et all even of morte, e. t. e. and distribute and supervision explicit services and supervision, e. distrained and project services and experimental colonians, et al. (2014) and project services and experimental colonians, et al. (2014) and project services are supervision of the colonians of the colonians and passions come sint volta, or flower, mas and acree experimental colonians, and applications of the colonians and positions of the colonians and positions of the colonians and positions of the colonians and colonians and colonians are applicated to the colonians and colonians and colonians are applicated to the colonians are appl

- 1. In quel giorno saravvi una fontana aper-Ja per la casa di David, e per gli abilatori di Gerusalemme per lavanda del peccalore, e della donna immonda.
- 2. E in quel giorno (dice il Signore degli eserciti) ia sterminerò dalla terra i nomi degli idoti, e non se ne avrà più memoria, e leverò dalla terra i falsi profeti, e lo spirito immondo.
- 3. E se alenna ancora profeterà, diranuo a lui suo padre, e sua madre, che lo generarano: Tu morrai, perchè nel nome del Signore spacei menzogne; e la trafiggeranna il suo padre, e la sua madre, che lo han generato, quando egli profeterà.
- h, E in quel giorno rimarranno svergognati i profeti, ciascuno della sua propria visione quando profeteranno, e non si copriranno di sacro per dire delle lugie;
- Ma ognuno di essi dirà: Io non sona prafeta, sono un contadino: Adamo è stato mio modello fin dalla mia adolescenza.
- 6. E dirassi a lui: Che son elleno queste piaghe nel mezzo delle tue mani? Ed egil dirà: Queste mi sono state fatte nella casa
- di colora, che mi amavano.
  7. O spada, esci dal fodero contro il mio
  pastore, e contro l'umo unilo con me, dice
  il Signore degli eserciti: percuoli il pastore,
  e le pecorelle della greggia saran disperse,
  cd fa stenderò a piccoli la mia mano.
- re, e non portrrango piu il sacco, solito abito de' profeti. 5, 6. Ma ognuno di essi dirà : Ia non sono profeta, ec. Anzi questi tali, che già si spacciavano per profeti, asseverantemente diranno: lo non son profeta , non ho frequentato le scuole de Profeti, non mi sono applicato allo studio della legge, e alla orazione com'essi, perché il mio mestiero è di fare il contadino, ho imitato fin da giovinetto la vita di Adamo, il quale nel andore della una fronte mangiò il nuo pune, Gen. 111. 19. Ma taluno dirà a ini: se tu non se' profeta, e non hai falto il profeta, che vogilon dire le piaghe (ovvero le cicatrici) che tu liai nelle luc mani? Allora quegli confuso, dirà: queste piaghe mi furon fatte da persone, che mi amavano; non dira, mi foron fatte dal mio stesso padre, e datta mia atessa madre, vergognandosi di confessar ciò apertamente, ma pur confesserà che bene stanno a iul queste pisghe, e che ne fu degno, e gli furou fatte non da gente uemica, ma da persone, che lo amavano. Si vede, che al falsi profeti si facea un bollo, o marchio nelle mani, per-che fosser riconosciuti, come al accenno vers. 3. E tale è il senso di questo igogo secondo a. Girciamo, a. Cirillo,
- Teodoreto, è tulli gineralmente gli Interpreti.
  7. O spada, reci del federe contra il mue patore, re.
  Questo reposition possaggio, e questa ecchamatone del
  recibio ad non anone graviosiam porteira. Egli esqui il
  Padre, il quale peconanzia l'estreno suo decreto, e crisia
  in morte di Cristo per saiste, e vista di tutto il proumanta La vece formen, vece harbara, propriamente altore del contra del contra

- Et erunt in omni terra, dicit Dominus: partes duae in ea dispergentur, et deficient; et tertia pars relinquetur in ea.
- 9. Et ducam tertiam partem per ignem, et uram eos sicut uritur argentum, et probabo cos sicut probatur aurum. Ipse vocabit nomen meum, et ego exaudiam eum, Dicum: Papulus meus es: et ipse dicet: Dominus Dous meus.

aduages II Padre: Spoda, ecci dal fodreo, fericia ciosi, elei lo de data agli sumili per Loro Padreo; personal I' Losso milito inseparalalmente con me, cie è nan sicosa con eccurio que de Patro, e il spegeramino le peccerite; i limidi sudi disergoli; i quali ranti, nas-fepredetto a questi discopali poro pilara, che in quella molta predetto a questi discopali poro pilara, che in quella molta sarriberta sdemipinta questa profesia. Hod. erro. 31. Mol Il Signore siende i tan unamo ai percoli, e dopo la navitariarrationa riminisce il pieccio presge col suo Patrore nella Collina, secondo in promessa dello sissos Patrore. Hod.

8, v. In tutta la terra . . . due parti saran disperse, ec.

9. E fari passare questa terza parte pet fucco, e li brucerò, come si brucia l'argento, e li proverò, come si procasi l'oro. Eglino invocheranno il name mio, ed to gli esaudirò. Io dirò: Papol mio: ed el diru: Signore Dio mio.

Se per haito le serva il talendo il Giudeo, verra a chia Birricka, cia di tra porti di quel popo di se i rederinaso nella licei licericalità, e sanano dilevere, la terra para shaberera la Refe, e ara saudio. Na posì accono para shaberera la Refe, e ara saudio. Na posì accono che petti peritamo. I Giudei colinati, e i Cestili, i si tran parte de l'Cristiani vostili e di Giudinione, e di Gentlelimo, i quali avranos saltori. Ma questa berra prete della perecuzione, de planteselli. Così i pravata e porificata i chiera Cristiana coda perecuzione di pie di tre Cristiani, che vaggio patente livere in Cristiani, che

## CAPO DECIMOQUARTO

Dops the Grunstrome auch afferta la catività, ed attre tribalezioni dalle genti, verri il di noto al Signore, i coi suriroma de Grunstrome acque vive; e i pipinoli el travete tornerano ad abtore transpilli in Grunsdrome; e il Signore flagelleri i popoli, che huma fatta il in sperra, ele reliqui di quetti anderano ad adovere il Signore in Grunsdrome.

- Ecce venient dies Domini, et dividentur spolia tua in medio tui.
   Et congregabo omnes gentes ad Jerusa-
- lem in praelium, et capietur civitas, et vastabuntur donus, et nutieres violabuntur, et egredietur media pars civitatis in captivitatem; et reliquum populi non auferetur ex urbe.
- Et egredietur Dominus, et praelialitur contra gentes illas, sicut praeliatus est in die certaminis.
  - 4. Et stabunt pedes eius in die illa super montem olivarum, qui est contra Jerusalem ad orientem: et scindetur mons olivarum ex media parte sui ad orientem, et ad occidentem, praerupto grandi valde: et separabi-
  - 1. E al Joné en seczio e le la pratezione delle les conlonarios de la fermidante del la conlonario del la fermidante del la conlonario del la compositione del la conpositione del la conpositione del la compositione del la contrata del rigore, del la compositione del la contrata del rigore, del la compositione del la contrata del rigore, del la compositione del la conlonario del la conlonario del la constanta del la contrata del la conlonario del la contrata del la contrata del la conlonario del la fallo contro la desse città da lacia del conpositione, e qual se perio del productione del perio, che la devolución del Cornadionne del la collonario del la devolución del Cornadionne del la citada perio, che la devolución del Cornadionne del la citada perio, che la devolución del Cornadionne del la citada del considera del considera del contrata del la devolución del Cornadionne del la citada del contrata del la devolución del Cornadionne del la citada del contrata del la devolución del Cornadionne del la citada del contrata del la devolución del Cornadionne del la citada del conlonario del la devolución del Cornadionne del la citada del conlonario del la devolución del Cornadionne del la citada del conlonario del la devolución del Cornadionne del la collonario del la conlonario del la collonario del la collection del la co

serta cann Uniesa nei primi secoli.

2. Rauserò tutte te penti ec. Dio manderà contro Gerusalerme l'esercito di Ablicco composto di varie nazioni, a questo fara in Gerusalerme ogni sorta di mala: E la meta de' cittadini naderà in ischastriti, e il resto del

- Ecco che vengono i glorni del Signore, e si farà in mezzo a te la spartizione delle lue spoglie.
- 2. Ed to rauserò tutte le genti a combattere contro Gerusalemme, e la ciltà sarà espuguala, e alterrate le case, e violate le donne; e la metà de' cittadini anderà in ischiavità; e il resto del popolo non sarà tolto dalla città.
- E il Signore apparirà, e combatterà contro quette nazioni, come combatte nel di di quetta battaglia.
- h. Egli in quel di poserà i suoi piedi sul monte degli utivi, che sta dirimpetto a Gerusalemme da tevante; e si spaccherà il monte degli utivi nel suo mezzo a tevante, e a ponente in grandissima voragine; e la metà

popole (il quale si arrenderà al vincitore) non sora totto dalla esta: anzi sappiamo dai libri de'Maceabri, che molti Ebrei apostati foron daccardo con Antiono, e fecero maggiori danni, che non vi fecero gli stessi Gentilli. s. Machab. 1. 60. ec.

 Il Signore apparirà, e combalterà, ec. Acceuna le hattaglie dei Maccabei contro i capitani di Antioco, nelle quali si vide Dio stesso combattere a favor del suo popolo per mezzo degli Angioli, che apparirono visibilmente. It. Mackab. 2, 22, 33, 18, 37, 12.

Come combatir and di di quella hattaplin, Intende la grap battaglia di loc contro l'Egitto, e contro l'araone. 4. Posere i suos piedi sul monte degli virei . . . e si specchera il monte degli virei . . . o ma habiamo verina memoria sitorica, che el conduca a spiegare quello che dicic il Presich el di agriri, che fec il monte degli ultivi dicic il Presich el di agriri, che fec il monte degli ultivi tremudo, che altora avvenine, e così credon motticani interpreti, e questo combina con quello che segue: E tur medium montis ad aquillonem, et medium eius ad meridiem.

- 8. Et fugiclis ad vallent montium corun; queniam contiungetur vallis montium usque ad proximum: et fugiclis "sient fugistis a facie terraemotas in dicbus Oziae regis Judae: et veniet Dominus Deus meus, omnesque sancti cum co. "Amos, 1. 1.
- 6. Et crit in die illa: Non crit lux, sed frigus, et geln.
   7. Et crit dies una, quae nota est Domi-
- Et erit dies una, quae nota est Domino, non dies neque nox, et in lempare vesperi erit lux.
- 8. Et erit in die illa: Exibunt aquae vivae de Jerusalem: medium earum ad mare nrienlale, et medium earum ad mare novissimum; in aestale, et in hieme erunt.
- Et erit Dominus Rex super omnem terram: in die illa erit Dominus unus, et erit nomen eins unun.
- 10. Et revertetur omnis terra usque ad desertum, de colle Reinnom ai austrau Jeruselmei, et evaltabilir, et habitabili in loco suo a parta tienlamin iisque ad locum portae prioris, et iisque ad porlam angulorum; et a turret tatalnael iisque ad porlam regularia regis.
- 11. Et habilabuut in ca, et anathema non erit amplius: sed sedebit Jerusalem secura.
- 12. Et haec erit plaga, qua pereutiet Dominus omnes geules, quae pugaaverunt atwestens Jernsalem: tabescet earo minisculosque statis super pedes suos, et oculi cius contabescent in faraminilus suis, el lingua eorum contalescet in ore suo.
- vos progierte alla rulle di que monti, perceche cia suoi farsi quando si sente il trenunto. 5. Perché la rulle di que monti sersi congiunta col (monte) riccino, ce. La valle fatta colta spacestura del unotte Oliveto (Il quale saria allora non più un sol monte, na due; glusquera fino al monte vicino, cio al monte
- Moria, male in questa valle potrete starvene sicuri. Quanto al Irramoto, che fo n tempo di Ozla, ne paria anche Amos capo 1. 1.

  E vera il Signore Dio mio, e con lui tutti i santi. Verra Il Signore n combattere per Gerusalemme coalro gil empi, e contro il capo degli empi, Antioco. Vedi in Lucle mas simile immazine di Dio, che corode coi santi
- sual a combattere contro i nemici di Gerusalemme. 6. E in quel giorno non sara luce, ma freddo, e gelo. Giorno scuro, freddo, di gelo, vuol dire giorno di tristezza, e di miseria.

- del monte diviso caitrà a settentrione, e l'altra a mezzodi.
- 5. E voi fuggirete alla ralle di que' monti, perchè la valle di quei monti sorà congiunta coi (monte) vicino, e fuggirete come fuggiste dai tremuoto a' tempi di Ozia re di Giuda. E verrà il Signore Dio mio, e con lui (alli i santi.
- 6. E in quel giorno non sarà luce, ma freido, e geto.
- 7. E vi sarà un giorno, che è conosciuto dal Signore, che non sarà nè giorno, nè natte; e snila sera sarà la luce.
- E in quel giorna sgurgueronno da Gerusalemote arque vire; la metà di esse versa it unre orientate, e l'altra metà verso it mare d'occidente: vi saranno di stale, e di verso.
- 9. E il Signore regnerà sopra tuttu la terra: in quel giorno un solo sarà il Signore,
- e un solo il suo some.

  10. E la terra toraerà ad essere abitala
  fino ni deserto, doi colle a Remmon a mezzoni il Gravalenum; e i e ila sarà estato
  e sarà abitata nel suo sito, dalla porta at
  Erninnia fino al luogo dell' antica porta, e
  fino alla porta degli angoli; e dalla torre di
  Havancel lino agli stretti del re.
- 11. Ed ella sarà abilata , e non sarà più nastema ; mn Gerusolemme siederà tranquilla.
- 12. E questa sarà in pinga, calla quale percuoterà il Signore tutte le genti, che han l'iratu la spada contro Gerusalemne: si struggeranna le carni di ciaccheduno, menti el si starà ritta su'unoi piedi, emorciranno i lora occhi ne' loro forami, e si infradicerà nelle loro bocche i la lingua.
- 8, 6. Ja guel purmo apropherazano da Gernandeman encono acremola dal Proble su e papa percentest sera, 1, e digitation, como di dise, il linicitano, e gii alti caremondi, e si distribui kraspitta, e la gratis di Craido e digitation, como di dise, il linicitano, e gii alti caremondi, e si distribui kraspitta, e la gratis di Craido verso l'escitate verso l'escitate, e per litta la terra, in quale riconocera altere, e adverra su colo los, uno dol. In In. Lida civile e missono, civiverso di dolla de la resimon data non sentiata, ee, l'utuo quei cles il dee delli in considerazione della colorazione di considerazione di considera della colorazione di considerazione di considerazione della colorazione di considerazione di colorazione di contra della colorazione di colorazione di contra di colorazione di colorazione di colorazione di la colorazione e i trisono di distituta di Dos, deldella colorazione e i trisono di distituta di Dos, della grappoptoria e i trisono di distituta di Dos, deltario di colorazione di colorazione di colorazione di colorazione di colorazione di la colorazione e i trisono di distituta di Dos, deldella di colorazione di colorazione di colorazione di colorazione di la colorazione di colorazione di colorazione di colorazione di la colorazione di colorazione di colorazione di colorazione di la colorazione di colorazione di
- la chiras di Cristo estesa a tutte le parti della terra. Il. E non sorà più anettema. Non sara sottoposta la nuava Germalemme ad rescre rovinata, e distrutta, cone le città condonnata all'anatema. Nell Levil. xxvii., 21, 29, Num. xxi. 2, ce. La chiesa admoque non perira, e con poò perire, perché è dondata sopra la pletra, a nopra le immutabili promesse del suo sposo divino ella siede Irannuilla.
- iii. S. questes será les piagas, ce. Dio sovenile ha adeministration de la piaga profesta sopra i nomeia della sua chica. Ende Agripos persecutore del Cristianesimo nascettle, mort cossumo dal venna, dei v. 13, Sono note le tengiche morti di Nerone, e di Domitiano, Massiano fontoso per l'inaudili semueltal dimostrata contro il Cristiani, per comundo da un'uterra interna, che di Cristiani, per comundo da un'uterra interna, che di colera totte le binetrora, e a Suntanino, initiatore della nitore della controla della controla

- 43. to die illa erit tumultus Domini magnus in eis; et apprehendet vir manum proximi sui, et conseretur manus eins super manum proximi sui.
- 48. Sed et Judas pugnabit adversus Jerusalem et congregabuntur divitlae omnium gentium in circuitu, aurum et argentum, et vestes multae satis.
- 43. Et sie erit ruina equi, et muli, et eameli, et asini, et omnium iumentorum, quae fuerint in eastris illis, sieut ruina hace.
- 46. Et omnes qui reliqui fuerint de universis gentibus, quae venerunt contra Jerusalem, ascendent ab anno in annum, ut adorent tegem, Dominum execituum, et celebrent festivitalem tabernaculorum.
- gem, Dominum exercituum, et celebrent festivitalem tahernaculorum.
  17. Et erit: Qui non ascenderit de familiis ferrae ad Jerusalem, ut adoret regem, Dominum exercituum, non erit super eos imber.
- 18. Quod et si familia Ægypti non ascenderit, et non veuerit, nec super eos erit, sed erit ruina, qua percutiet Dominus omues gentes, quae non ascenderunt ad eelebrandam festivi-
- tatem tabernaculorum.

  19. ttoe erit peccatum Ægypti, et lioc peccatum onnium gentium, quae non ascenderint ad celebrandam festivitatem tabernaculorum.
- to die illa crit: Quod super frenum equi est, sanctum Domino: et erunt lebetes in domo Domini quasi phialae coram attari.
- barbarie di Massimiano, e suo collega schizzaron gli occhi suoi fuor della testa, e pel poco tempo, che dipoi visse, si riduse come uno scheletro, e come un fantasma, piutiosto che uomo vivo. Vedi Euseb. Fist. Constant. 1. 57. 49. c.
- 13. Serà da Dio compiglio grande ce il Signore permette, a, che la sua Chiesa, e i suao fiedali sileno turbati grandemente, perche grande sarà allora la tribolazione; el Ceitani percedendosi l'uno l'altro per la mano, cerchenno di faral coraggio, e di sosienersi aei furore di si fiera tempesta.
- 14. E Giuda istesso combalterá contro Gerusalemme. Gli Ebrel lurono i più violenti, e accanili persecutori dei crisilianrismo, come si vede dagli Atti Apostolici, a dalle lettere di Paolo, e da tutti i monumenti della storia Ecclesiastica.
- E si ammarserua le ricchezze ec. Ma la Chiesa non solo non aura abbaitinis dall'impeto di tall', e tauli aemici, ma ingrandita colia conversione delle prati, sora da queste arricchita de'ioro beni', che saranno liberalmente offerti dalle siesse genti alla aussisienza de'poveri, e al decoro della Religione.
- 15. E i cavalli, e i muli, ec. Vaie a dire, le bestie islesse, che servivano a memici della Chiesa per aiularii a a furie guerra, periranno di plaga simile a queila de loco signori. I persecujori periranno, e periranno anche le loro sostante, delle quali si servono per combaltere contro Dio, e coatro il suo Cristo.
- 16—18. Anderanno ogni anno nd adorare il Signore ce. I Gentili cuonoceranno finalmente la verita, e la abbracceranno, e si uniranno al populo fedele, e celeberanno coa esso nella Chiesa le feste sacre, itstilutte in memoria de' beaetizi di Dio, come una volta presso l'anlico populo ai celebrava ia festa de' tabernaceli, e le ai-

- 13. In quel gierno sarà da Dio scompiglio grande tra toro, e l'uno stringerà la mano dell'ultro, e si attaccherà colta mano alla mano del suo frutello.
- 14. E Giuda istesso combattera contro Gerusalemme, e si ammasseran le ricchezze di tuite le genti all'intorno, l'oro e l'argento, e copia grande di vestimenta.
- E i cavalli, e i muli, e i cammelli e gli osini, e inile le bestie, che saranno in quel cumpo, soffriranno quella medesima viana.
  - 16. E tutti quelli, che resteranno di tutte quante le geuti, che si mossero contro Gerusalemme, anderanno ogn' onno ad adorare il Signore Re degli eserciti, e a celebrare la festa de' tabernacoli.
- 17. E qualunque sia delle famiglie della lerra, che non si porti a Gerusalenume ad adorare il Re, il Signore degli esercili, non vi sarà piagoja per lei.
- 18. Che se qualche famiglia di Egilio non si muoverà, e non verrà, neppur per lei vi savà pioggia; ma rovina grante il Signore farà soffrire a tutte le genti, che non anderanno a celebrare la festa de' labernacoli.
- Questo sarà il gran peccato dell' Egitto, e questo il peccato sii iulle le geuti, il non andore a celebrore la solennità de' labernacoti.
- 20. In quei giorno quello che orna la briglia del cavallo, sarà consacrato ai Signore, e le caldaie nella casa dei Signore saranno come le coroffe dell'altare.

tre comandaje aelja jegge di Mosé. Ma per quai motivo insiste tanto il Profeta sopra questa festa de'tabernacoli, coma si vede ne' due seguenti verseili? Questa festa ogaun sa che era siata istituita per memoria di lutto quel tempo, nel quale il popolo fu pellegriao nei deserto, abitando sotto le trade, proteito dal Signore, il quale lo accompaganya ael lungo viaggio di quaranta anni. Questa festa pertanto veniva ad essere una figura di quello che Dio fere pel popolo Cristiano, mandando li suo Figlinolo, Il quale pose tra noi un tabernacolo ( come dice il Gre co testo), e abitò tra di noi, Joan. 1. 14, per essere com pagno, e consolatore de Fedeli, i quait pel deserto di questa vita camminano verso in terra di promissione, verso la terra de' viventi. Così celebrare la festa de'tabernacoli sarà il credere colla Chiesa , ehe Gesti Cristo è venuto a farsi nomo per noi per liberarci, e saisarci, e il corrispondere con sincera, ed effeitiva gratitudine alia carità di Cristo verso di nol. Quindi la pioggia delle grazie spirituali sarà negata a quelle genii , che non celebrerappo la festa de tabernacoli; anzi la rovina, e la distruzione sovrasta a iutii quelli ( sieno essi o Giudei, o Egiziani cioè Geatili), i quali non celebreraano quella solennità. 19. Questo sarà il gran percato ec. Il non credere in Gesù Cristo fatto nomo, e divenuto nostra giustizia, sentificazione, e redenzione; questo sarà il gran peccato dell'Eglito, e di tolle le nazioni, che resteranno prila loro infedelià, e questo sarà il priacipio di ogni male per esse. Vedi s. Girolamo.

esse. Vedi s. Girolamo. 20, 21. Quello che orna la briglia del cavallo, sern conservato ce. I principi, i capitani cristiani consacreranno ai Signore le cose piu care, come gli ornamenti delle brigle del foro cavalli. Gli antichi svenno briglia prezione

d'oro e d'argento al loro cavalli.

E le caldaire : saronno come le caraffere. Le caldaire, nelle

21. Et erit omnis tebes in Jerusalem, et in Juda sanctificatus Domino exercituum, et venient omnes immolantes, et sument ex eis, et coquent in eis: et non erit mercator ultra in domo Domini exercituum in die ilto.

quali si concerianto le carul de sateritati pacifici per fareabanderito, astrono tatte di numero, quandi sono i conada di per la carulta del proposito del proposito del caritta del proposito del proposito concervo della cetifica e del carulta del proposito del proposito del proposito del concerco sono atto, che tratte le calidad di Gioda, e del Goronoccoso sono atto, che tratte le calidad di Gioda, e del Goronoccoso sono atto, che tratte le calidad di Gioda, e dal discocoracione converta, che si portico si tempo per farettarianto consectiva per reservo al lisposito.

E non naru più in quel giorno nilcun mercatante ec. Nella Chiesa Cristiana son si farà negozio delle colombe, sie vitelli, de capretti ec. per offertigli in socritizio, perché il nostro sacritirio differentissimo dagli anlichi consitia nella incruenta oblazione del corpo, e dei sangue deil'Agnetio immacolato, sacritizio, di cui tutti quegli della

21. E tutte le caldate di Gerusalemme, e di Giuda saron consacrote al Signore degli eserciti, e tutti quelli che offeriron sacrifizio, verranno, e le prenderanno per cuocreti le carni e non sarà più in quel giorno alcun mercalante nella casa del Signore degli escreti.

regar from ombers mera, e ligure di ascrifacio, e tutto adonpte fiditivamente quoto cire per essi essignica. Nell'Estre, e le 73.3. la liquo di mercinate legarda con la comparazione del consideratori del consideratori del consideratori del consideratori antico mercalina; una siconen equalita core posi entido con esterno i entido, sono centrono, con esenzo i chiada il laso commento sepra Zacratia, e la chiada in sono con la finali di parter completaria, che del rerepicho con la finali di parter completaria, che del rerepicho con la finali di parter completaria, che del rerepicho con la finali di parteri della considerazioni della resultazione di la especializzazioni della servazione della resultazioni della

HINISCE LA PROFEZIA DI ZACCARIA

## PREFAZIONE

# ALLA PROFEZIA DI MALACHIA

Il nome di questo Profeia , che in Ebreo suona Angela del Signore, dette occasione a Origene di credere, ch'egli fosse non un puro uomo, na uno spirito Angelico, il quaie si incuruasse per essere una figura del Verbo di Dio inearnata, e per aununziare agii Ebrei gli oraeoli del Signore; ma l'opinione di Origene non ebbe seauaci, e se al nostro Profeta si conviene quel nome, non per aitro titolo gli conviene, se non perchè il nome di Angelo (eioè Nunzio) di Dio si dà ai Profeti. Vetti Aggeo i. xm. Malaeli. m. 1. Malaeliia profetò dopo Aggeo, e dopo Zaccaria, terminata già la fabbrica del templo, e probabilmente intorno u quel tempo, in cui fu rinnovellata da Nehemia la alleauza del popolo con Dio. Egli parla più vaite contro i sacerdoti, che profannvano il nome dei Signore, biasima i Giudei, che aveano sposate donne straniere, crano crudeli verso de' ioro fraicili, correvano a furia a ripudiare le loro mogii, pagavano mole le decime, ed erano inclinatissimi a mormorare, e a lagnarsi dei medesimo Dio , e tutte queste cose si veggono rimproverate ai Giudei di quel tempo da Nehemia. Ma oltre a ciò Malachia con gran chiarezza predice la venuta del Precursore di Cristo, e la venuta anche dei Cristo, e questi ( dice egli) sarà come un fugeo, che purificherà, monderà , renderà puri e risplendenti quegli nomini, che saranno eletti da lut al sno sa-

certlozio. Perocche un nuovo saerifizio esiac un naoro ordine di sacerdoti, e un nuovo saerifizio sarà offerta in ogni tuogo, e da tutto le genti, dalle quali il nome grande dei Signore sarà conosciuto. Un' oblazione sempre monda, sempre sonta, sempre gradita a Dio, terrà luogo di tutti i saerifizi carnali, che si offerivano da quell'antico popolo in quell'unico tempio, che Dio avesse sopra la terra; saerifizi, ehe non furono necetti a Dio, quando furono aecetti, se non perché di quest' unica oblazione divina erann figura. In questa gravissima predizione di Malachia si vede evidentemente eantrapposto ii nuovo sacrifizio della Chiesa Cristiana ai sacrifizi legali: debbe pereiò ii nuovo sacrifizio essere sacrifizio esterno e visibile, e non può essere sacrifizio solamente interno, e spirituale, perchè il sacrifizio interiore non sol potea, ma dovea sempre audar congiunto anche col sacrifizio levitieo; e eiò apparisee unche da quello che dicesi, daversi cive il nuovo sacrifizio offerire in tutti i luoghi della terra, e da iuite le genti. Si vede adunque eziandio, ehe questo sacrifizio è dato come un segno generale, visibile, e manifesto della riunione delle genti nel eulto del vero Dio: Da levante a ponente grande è il nome mio tralle genti, e in ogni luago si sacrifica, e si offerisce al nome mia oblazione monda; perchè grande è il nome nio tralle genti.

## PROFEZIA

# DI MALACHIA

## CAPO PRIMO

- Il Signor rimprovers ad Jaraele la sua ingratitudine, perche non consocca, come du Dio era stato amata epil metla persona di Giscobbe, quando Essi col suo popolo fur injetitato. Si immeda perció che Jaraele non lo norva, siè lo teme, e che i soccedati non rispettino il nome del Signore: epil rigetto i lo noceiptai, a graciale e l'obsizione supudo, che in opui lango ai degrisca.
- Onus verbi Domini ad Israel in manu Malaehiae,
   Dilexi vos., dicit Dominus., et dixistis:
- 2. Dilexi vos, dicit Dominus, et dixistis: In quo dilexisti nos? Nonne frater erat Esau Jacob, dieit Dominus, et dilexi Jacob;
- Rom. 9. 45.
   Esau autem odio babui? et possii montes eius in solitudinem, et hereditatem eius in dracones deserti.
- Quod si dixerit Idumaea: destructi sumus: sed revertentes aedificabinus qua de structa sunt: Haee dicil Dominus exercituum: Isti aedificabunt et ego destruam: et vocabuntur termini impietatis, et populus cui iratus est Dominus usuue in aeteruum.
- 5. Et oculi vestri videbant: et vos dicetis: Magnificetur Dominus super terminum Israel.

- 1. Annunzio pesante del Signore ad Israele per Malachia.
- 2. In vi anal, dice il Signore, e voi avete delto: Dov'è, che tu ci omasti? non era forse Esui fratello di Giacobbe? ed io amai Giacobbe,
- E odiai Esaù, e abbandonai olla solitudine le sue montagne, e il suo retaggio ai dragoni del deserio?
- 5. Che se dirà l' Idumea: Siomo stati distrutti, ma torneremo, e ristoreremo e nostre rorine, ecco quello che dice il Signore degli eserciti; Costrore edificheronno, est odistruggerò, e saron chiamati regione di empicià, popolo, contro del quole il Signore è sdeanato in eterno.
- Val ciò vedrete co' vostri occhi, e voi direte: Sia glorificoto il Signore oltre i confini di Israele.

2, 3. Io vi amai, dice il Signore, e voi avete detta: Doe's, ec. Il Signore dice a Israele, ch'ei lo ha amato, e con questa parola gli meite davanti juiti gli antichi , e i recenti favori, i quali dalla dilezione di Dio verso que-sto popolo, ebbero origine, e non da alcun loro merito. Ma Dio legge nel cuore di questo popolo, od almen dei-la maggior parte di esso una orribile Ingratifudior, per cul dimentichi di tutto, dicono: E che ha egli mai fatto per nol il Signore? Ma Dio chiude toro la bocca con queato breve e forte ragionamento: Esau, e Giacobbe erano fralelli, figliuoli di un uomo caro a me: Esau era primogenilo, e amato dal padre, e lo contuttorio preferii Gia-cobbe a Esau, a lui feci passare le ragioni di primogenito, e la famiglia di lui, cloè voi, o Israellti, le elessi in mio popolo, e con una serie non interrotta di benetizi, a di grazie, vi dimostrai la mia predilezione nei tempo stesso, che lo privava Essa dei diritti della primogenitura, e a lui, e alia sua posterila lo dava un paese lagrato, e infecondo, e gli stessi posteri di lui a voi rendeva soggetti, a voi pianiati da me in una lerra, che scorrea latte e miele, e moltiplicati, e ingranditi secondo le mie promesse come le arene del mare, e come le stelle del cielo. L'Apostolo riferi queste parole: Io amai Giocobbe, candole al grandissimo mistero della predestinazione, e della riprovazione, mirando in questi due fratelli una ligura vivissima degli eletti, e de reprobi. Vedi quello, che

si noto in quel luogo.

E abbandonas alin sottindina le sue montagne, ce. Nabuchodonosor divasto l'Idumea cinque amil dopo la espugnazione di Gerusalemme, e percio dice Dio, che i monti dell'Idumea furon da lui ridotti in un orrido deserto,

- to dell'rotation de las richitti in un ceretico neservit, in Chief se del Tell'Romero, Simon sidei distratti, ex sia che è qui di singulare per noi? Pières dire l'Elerce i L'Idianne è siata devisatata e di satta accondensatata la rera d'herole: la ierra d'herole si ricquisò dejos il riberno ra, dire l'Isparee I. La Giudea ripopolisò dejos il riberno ra, dire Il Isparee. La Giudea ripopolisà ansistrat, il facione par quando avra principisto a ristanzi, a ristoreral, to charactera la distraggiare. Naccella soggettero di charactera la distraggiare. Naccella soggettero di principio di socie ve veni il Nocchela ve, 2, 2, 5, 11. Nocchela reggia di More. Verdi I. Nocchela v. 2, 2, 5, 11. Nocchela
- 16. 17., e Giuseppe Antiq. xitt. 17.
   Regione di empreta. Paese maledetto da Dio per la sua empiria.
- S. Sia glorificato il Signore oltre i confini di Iaracle. Diani gioria al Signore, che ha falto connecer la sua persanza anche fuori della terre di itaracle, soggettando alicistesso Israele: l'Idumes. Abbiam tenuto qui il actiso espresso dal LXX, e dal Caldero.

- 6. Filius honorat patrem, et servus doninum suum: si ergo Pater ego sum, nbi est honor meus? et si Dominus ego sum, ubi est timor meus? dicit Dominus exercituum: ad vos, o sacerdotes, qui despicilis nomen meum et dististis: in quo despecimus nomen timm?
- 7. Offertis super altare meum panem pollutum, et dicitis: In quo polluimus te? in eo quod dicitis: Mensa Domini despecta est.
- 8. Si offeratis caecum ad immolandum, nonno malum est? et si offeratis claudum et languidum, nonne malum est? offer illud duci tao, si placuerit ei, aut si susceperit faciem tnam, dicit Dominus exercituum.
- Et nunc deprecamini vultum Dei ut misereatur vestri (de manu enim vestra factum est hoe) si quomodo suscipiat facies vestras, dielt Dominus exercituum.
- 10. Quis est in vobis, qui claudat ostia, et incendat altare meum gratuito? non est niihi voluntas in vobis, dicit Donlinus exercituum: et munus non suscipiam de manu vestra.
- et munus non suscipiam de manu vestra.

  tt. \* Ab ortu enim solis usque ad occasum,
  magnum est nomen menni in gentibus et in
  omni loco sacrificatur, et offertur nomini nuo
  oblatio nunda: quia magnum est nomen menn
- in gentibus, dicit Dominus exercituum.
  \* Pratm. 112. 3.
- 6. If Jafinolo rende onere al paére, ec. A quello, clue alli la latito per esi, contrappue quel ch' est han fatto riguardo a lui: lo vostro Paére, lo vostro Signore: and aste voi restolio l'onore dovoit a ne come Paére, la rivernza dovota a ne come Signore? Questo generale unit patta condiciona stessa della los diguita al escremodello e forma del popolo, come dire l'Apostolo. 7. Offerite at mio attere un poun escre, ce, il nome di
- pone è usato qui a significare lutto quello che si offeriva sull'altare del Signore, sia le carni degli nuimali, sia il fior di farina. Vedi Levit. Ht. 14. 56. Num. xxvnt. 2. 24. Vol mi offerite delle vittime, che sono immonde secondo la legge, e pol dite, lo che cosa ti abbiam fatto dispregio? Sapplate, che vol fate a me disprezio quando dite: La meosa del Signore. l'altare, su di cui si prepara a lui quasi un coovito colle carni degli animali, che ivi si abbruciano, questa mensa, e quest'altare non è più quel che era non volla, e noi possiamo offerirel quel che ci piace Tucca Dio l'origine del male, la poca stima del suo altare, dei suo culto e delle cose sante. Totto questo si applica convenevolmente da s. Girotamo al prelati della Chiesa, a sacerdoti, ed al ministri dell'allare, e anche a tulti i Cristiani, a' quali dice: Noi sozziamo il pane, cioè il corpo di Cri sto, quando indegni ci occostiamo all'altere, e sordidi beviamo il sangue mondo, e diciamo, la mensa del Signore è avvilita : e non è certamente chi ardisca di parlore cost, e di esprimere colla voce si empio pensi ma le opere de' peccali sono dispregio della mensa del Si gnore; perocché quando i sacramenti del Signore sono sozzati , e violati , è sozzato , e violato egli stesso.

- 6. Il figliuolo rende anore al poter, e il servo al suò padrone; se advaque io son Pridre, dori è l'unore dovulo a me? e se lo son il Signore, dovi è il limore davulo a me, dice il Signore degli eserciti? a voi dia, o saccdoli, i quali dispersate il unue mio, e ille: Come obbiam not dispersato il nome unio.
- Voi offertte sul mio altore un pane sozzo, e poi dite: In che il abbiam noi sozzato? In questo che voi dite: La mensa del Signore è avvilla.
- 8. Se vol offeriste ad essere immolato un animale cieco, nou sarebbe covo unal fulta? se si offeriste ano cappo, a unat sano, sun sarebb' ello cosa mal fatta? afferiscila oi lua governatore, e vetil se a lui sarà grola, e se egit il accoglierà braignamente, dicc il Siquore degli essertii.
- E voj adessa pregate dinanzi o Dio, uffinché egli abbio di voi pietà; perocché da voi sono stole folte tali cose: chi sa, che egli uon vi accolga benignamente, dice il Signore degli eserciti.
- 10. Chi è tra voi, che chiudo le porte, e acceada il fuoco sul mio altare grotuitamente? l'affezione nia non è per voi, dice il Signore degli eserciti; ed in non accellerò doni di vostra mann;
- 11. Perocché do levante a pouenté, grande è il nonce uilo tralle geuti, e in ogui luogo si sacrifica, e si offerisce ol nome mio obinzione mondo, perché grande è il name soiu tralle geuti, dice il Siguore degli eserciti.

zopo, mai sato, ardiresti tu di offerirlo al tuo governatore? E se tu ardirel di ollerirgilene, tu vedral com'esti il accogliera, e come gradira in tua offerta, tali Ebrei erano sottoposti allora ai governatori mandali da re di Periat.

10. Chi è tra vvi, che chieda le porte, ce. Nissuno di oli militati del tempio, all serce gratuliamente i tutti ricevele II votro slipendio, vivele, e alet mandemali mano per migrati della mercelo di conseine servizio i costiligiana, e rispetto, l'Ebero, e 1LM, e II Caleo amo un atto serso, che convise meglio, ed unisse con con atto service, dei convise meglio, e di unisee con consecutati di fuere se di conseine servizio i con ci per vive di conseine con con e per vive di conseine con di con e per vive di conseine con di percenta di contra con e per vive di conseine con e per vive di con e per vive di conseine con e per vive di con e per vi

11. Perocché da levante a ponente, ec. lo non voglio più i vostri saerifizi si perché sono impuri, e si perché questi sono ristretti a un piecol paese, a alla vostra sola nazione: coneiossiache lo vi lo sapere, che tuito il mondo sarà mio tempio, che il nome mio sarà conosciuto e adorato da tulte le genil, e la ogni luogo si offerira una monda, e pura oblazione, perelie il nome mio sora grande presso tutte le nazioni, onda offeriranco a me una oblazione degna di me, come per ragione di questa stessa obiazione sarà criebrato, e magnilicato il come mio presso tutte le genti. Tale e il senso semplice, e piano di questa grandiosa importantissima profezia, nella quale si vede predetta prima la abolizione de sacrifizi carnall: secondo, la istituzione di un nuovo sagritizio sempre puro, sempre mondo, sempre accelto a Dio, sacrifizio, che sara offerto in ogni luogo, e presso tutte le gen-ti. Per in qual cosa queste parole di Maiachia evidentemente dimostrano contro gli eretici, che la ouova legga ha un vero, e proprio sacrifizio, sacrifizio, eta non può

- Et vos pollnistis illud in eo quod dicitis: Mensa Domini contaminala est: et quod superponitur, contemptibile est, cum igne qui illud devorat.
- 13. Et dixistis: Ecce de labore, et exsufflastis illud, dicit Dominus exercituum, et intulistis de rapinis claudum, et languidum, et intulistis munus: numquid suscipiam illud de manu vestra, dicit Dominus?
- 44. Malediclus dolosus, qui habet in grege suo masculum, et votum faciens immotat debile Domino: quia rex magnus ego, dicit Dominus exercitum, et nonten menni horribile in gentibus.

stare con que' della legge, ed è sostituito a que' della legge, e perciò sacrifizio esteriore, conclossische il sacrifizio interiore non solo poteva stare con que' della legge, ma dovea sempre accompagnaell, affinche a Dio fossero arceiti. Il contrapporre questo sacritizio ai sacritizi legali, come fa Malachia, i termini di oblazione, di offecta, di sacrificare, ond'egli si serve, dimostrano, che se la vecchia legge ebbe un sacrifizio, lo ha anche la nuova, e lo ha in tal guisa, che egli serve di segno visibile, e indubitato della riunione di tutle le genti nella fede del sero Dio, come I vecchi sacrillzi servivano a fae cosuscere, che Ismele lo adorava, e credeva in lui. Questo socrifizio celi è l'oblazione del Corpo, e del Sangue di Crista, di lui dico, il quale, entrondo nel mondo dice: Non has votuto ostio, ne oblozione, ma a me hai formalo un corpo. Non sono piociuli o le gli oloconsti per lo peccato; allora so dissi: Ecco, ch' io vengo . per fore, a Dio, la 1nn volontà, Heli. x. 5, 6, 7. Questo sacrifizio offerto una volta da Cristo sopra la Croce, si rispovella di continuo nella Chiesa secondo il comando del medesimo Cristo, il quale nell'istituicio disse: Fate questo in memorio di me. Noterò fionimente, come (non a caso certamente ; dove la nostea Volgata porta : oblazione mando, nell' Ebreo si ha una voce, che propeiameste significa offecta di pase, di facina, di grano, di vino; quasi volesse il Profeta rammentare quella offerta di pane, e di vino fatta da Melchisedech, figura issigne del

- Mo voi l'avele profanalo con dire: La mensa del Signore è conteminala, e quello che vi si melle sopra, è cosa vile insieme coi fuoco, che lo consumo.
- 43. E voi dile: Ecco il resto de' travagli, e vi soffate sopra, dice il Signore degli escriti, e portate ostie zoppe, e mai saue, e mi portate obblozione delle vostre rapine: Accelerò io queste cose dalle vostre mani, dice il Signore?
- 4.1. Malcdello l'ingannalore, che ha nel suo gregge un animale senza difetto, ed avendo fatto un voto, ne offerisce uno malato al Siynore; perocchè un Re grande son io, dice il Signore degli eserciti, e tremendo è il mio nome tralle nazioni.

nostro divino Postelice, Gesa Cristo, come è dimostrato dalt' Apostolo , Heb. vii. 12. Ma voi l'arrie profannio ec. Ma questo mio nome vol lo avele profanato indegnamente, mentre con si poco rispetto vi accostate al mio altare, quasi e l'altare stesso, e le viltime, e il fuoco sacro, onde sono consumate, fossero cose sordide, e vill, e profane; e veramente lo conosco, che la enor vostro sal non ne fale altro concetto. 13. E voi dite : Ecco il resto de' travagli , ec. Il seoso di questo luogo un po' oscuro, perché assal conciso, egli è tale secondo s. Girolamo: Voi dite: Siam tornati di fresco dalla cattivita, abbiam consumato tutto nel lungo viaggio, e siamo poveri, offeciamo tulto quel che possiamo, liceno, o cattivo che sia, e vi soffiate sopra mo-strando il poco conto, che fate voi stensi de'vostri saccifizi, e la vostra non curanza riguardo at gradimento. o disgusto, che lo ne abbia. E ciò voi fate, mestre mi offerite oslie zoppe, e maissac, frutto de'vostri ladro-necci, e delle vostre rapine, onde sono dopplamente odlose a me.

14. Un animale senza difetto. La voce masculum vale in questa tonen un sationale interce, sano, non difettoso. Nel sacrifat offerti per voto fatto, fosser essi clocausto, o sacellizio pacifico, si esigera un animale senzo macoria, cioè senza difetto. Vell. Levi. 3 XXII 19, 20, 21, 22. L. Offerta di semplice divoriore pote-a essere di una bestia mandate di unalche membro. Didi. veze. 32.

# CAPO SECONDO

Minocce del Signore contro i Sacredoli, i quali disprezzon la legor, readono cano il patto di Lett. dache Giuda ha pervariocio, posando dome teraniere, conte il Signore navulgera la apparela i loro sacrifiti. Dell'amore la moglie, e del ripudeo. I Gindei humo dota molta peno o Dio co' toro discorsi.

- Et nune ad vos mandatum hoc, o sacerdutes.
- 2. Si nolucritis audire, et si nolucritis ponere super cor, ut detis gloriam nomini meo, ait Dominus exercitume: nittam in vos egoslatem, et maledicam benedictionibus vestris, et maledicam illis; quoniam non possistis super cor. \*\* Levil. 26. 14. Deut. 28. 15.
- Monderó i coi la miserio, e motodiró le contre henedezioni. Benediatoal chiamansi nelle Scetiture i beni, cho si dicevoso dall'uomo per benedizione ditina, e in questo seno dice Bio a questi sacredicti: se via non mi accoltate, si ridurro ia miseria, maledirio i vostri beni, i quali non vi Iaranno alexo frutto, e va ne priverò. Vedi 1. Rgs. AV. 2. XXX. 26, V. Rg. v. V. 15, Cor. 15.

- E adesso per voi è quest' intimazione , o sacerdoti.
- 2. Se voi non vorrele ascoltare, e se nou vorrele mettervi in cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, lo manderò a vol la miseria, e maledirò le vostre benedizioni: o le maledirò, perchè voi non mi avele dato relta.

Cost (dice s. Girolamo) quegit, che abusano della sanità, e le rischezze finno servire intil husurria, e la buomi fama delurpano col mel vicere, questi la benedizione di Dio congismo in moledizione e parimente i sacerdoti, che adulano i peccolori, purché sieno ricchi, e palpano i loro vizi; de quali incerdoti sta arritto; Popolo mio, quegli che vi dicombosh, i i sabbona, e vi supulontano.

- Ecce ego proficiam vobis brachium, et dispergam super vultum vestrum sterens solemnitatum vestrarum, et assumet vos seenin.
- A. Et scietis quia misi ad vos mandatum istud, ut esset pactum meum cum Levi, dicit Dominus exercitum.
  - Pactum meum fuit cum eo vitae, et pacis: et dedi ei timorem, et timuit me, et a facie nominis mei pavelsat.
- 6. Lex veritatis fuit in ore cius, et iniquitas non est inventa in labiis ĉius: lu pacc, et in aequitate ambulavit mecum, et multos a-
- retit ab iniquitate.

  7. Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex orc cins: quia Angelus Domini exercituum est:
- Vos autem recessistis de via, et scandalizastis plurimos in lege: irritum fecistis pactum Levi, dieit Dominus exercituum.
- Propter quod et ego dedi vos contemptibiles, et bumiles omnibus populis, sicut non servastis vias meas, et aecepistis faciem in lege.
- 3. Getter n voi la spalla (dalla viiline), cc. E cone edicresci prendere) spre la spalla delle viiline petiliche vi e seegunda. La spalla destra delle viiline petiliche vii e seegunda. La spalla destra delle viiline petiliche section destra delle viiline destra destra destra destra destra destra destra delle viiline impure, che voi in talla goren il presentate, le quali sono indegne di me, e voi sarrier spera, e caspestali come lo dereco; i' fasoni-special processori spera dell'estra dell'e
- 4. E consecercte, che io feci a voi quel comundo, ec. I miei gastighi vi faranno aprire gli occlit, e vi daranno a conoscree, come lutto goello ch' lo ordinal intorno alla gralita delle vittime, lotorno sila mondezza dei sacerdoti fu ordinato da me come una condizione annessa al patto, ed alla alleanza fatta da me con Levi; perco-ché silora vedrele, come per con avere adempieta la condizione, non solo sarete privi dei vantaggi promessi, ma sarete puniti ancora severamente. Per Levi è qui intesa ta iribu di Levi eletta da Dio al ministero sacro. Havvi chi crede accenoarsi qui non l'antica, ma pinttosto la alleanza ouovamente fatta da questa tribe col Signore. alleanza, che sembra loro indicata in Nebemia IV. 28. x. I.; ma veramente quella fu generale alleanza di tutto il popolo, e i Levill, e i Sacerdoti la segnarono dei pricome persone principali del popolo, e lo la credo posteriore di tempo s questa profezia, perche con essa appunto si volte por fine at disordini, che sono presi di mira da Malachia, come paò vedere chianque paragoni con questo libro il libro di Nehemia.
- If mis pattle can had he di vitae e di parce, ec. A.
  Levi, cicè à l'opticur di Levi, ed. Anome, e a' sund di secredari lo premai vita, e poce, vita feiter nel tempo, levi sund i secredari lo premai vita, e poce, vita feiter nel tempo, levi per le vitari e la vita dell'uni dell'intere cice questi e viverenza, quel lunce santo per cul lutto di impiegasse ad onomermi, e il guardicce da lutto quello interpresso del control e vitari e la vita quelle cice delle regil e quelli cice from degni di succedere a lai non della siensa diquita, i to obbero tetta l'isolan e gili secredati.

  6. La logge della verita fra setta nas hecca, er. Ecco escrete massino di vivrita, insegnare i territa, sologiene.

- Ecco, che io getterò a voi la spalla (delle vittime), e vi butterò in faccia lo sterco delle vostre salennilà, e amierete spersi coni esso.
- h. E conoscereie, che io fect a voi quel comando, perché fermo restasse il mio patto con Levi, dice il Signore degli eserciti.
- 5. Il mio patta con lut fu di vita e di pace, ed io gli diedi il mio tinore, ed egli mi temè, e tremava al mio nome.
- La legge della verità fu nella sua bocca, e sulle sue labbra non si posò ia menzogna: camminò meco nella pace, e nella equità, e motti ritrasse dal peccato.
- 7. Perocché le labbra del sacerdote hanno il deposito della scienza, e dalla bocca di lui apparerassi la legge, perché eglí è l' Augelo del Siguore degli eserciti.
- Na vol siete usciti di strada, e u moltissimi foste di scaudolo a violare la legge: annullaste il patto di Levi, dice il Signore iteali eserciti.
- Per questo siccome vot non avete seguitate le mie vie, e trattandost della legge avete falta accellazione di persone, io pure vi ho renduti spregevoti, e abbietti a tutte le nazioni.

la verila, difendere la verila. Perceccia como die en a patico padre. E meltare della revila non alce dei al las verrilà sutilisies e l'aperto menapon; non anche chi non manufata libermonte la versi, che dei hirmanne inmifentari, o non libermonte difende la verila, che dei bibernomie difenderia, questi pare e troditore della cerilà: concionabel cel centra ei crede a ganatzia, e colla bernomie difenderia, questi pare i troditore della cerilà: concionabel cel centra ei crede a ganatzia, e colla bernomie difenderia, questi pare democratifica dei controli prompiento e a state. L'abere dell'opera la propienta dei accredote a. Ambregio Ep. 27. 18b. 2, and Taccola. Imp.

Commission more settle poere, e self-equilité. Trant accoudtions de finales, conservaire la poer e l'equilité orjennée. Gont de finales, conservaire la poer e l'equilité orjennée des proches e rissanche a questa mi contente di ribera colonnette quales poere parce de la Correptio. Not de aimme chiemati survechina supres i matit, che adelmena sun recolonnetti survechina supresi in matit, che adelmena de proche densi sommis survechines, questa la rengolume supreclet and survechina survechine qualità a rengolume suprecie de la conservation de la conservation de di sondre dista morte, survec che un consideration e su materificate de r. e al quelle fire d'opposte selfer casses, d'amorté, que a cobist, che unsore la vui companya, d'amorté, que a cobist, che unsore la vui companya, d'amorté, que a cobist, che unsore la vui companya.

7. Homo il diposilo della scienza, ec. Qual sia questa scienza è detto dal Profeta; ella e ia scienza dello dial Profeta; ella e ia scienza dello dial profeta; ella e ia scienza dello controlata, como di libro sacrodata, como diese a Anabrogolo Pe feri III. 2 E sarrebon certamenta miseri que'i tempi, ne' quali il libro, che meu si studiasse dai sacredoli, fosse il libro sacredolate, Vedi l'elogio di Aronne Eccli. M.V. II.
Preché egli e l'e degrio del Signore. Il Sacredole è

nunzio, e ambasciadore di Dio agli utomioi. Farciemo di nubericidori per Cristo, diceva Paolo 11. Cor v. 20.; e an ambasciadore dei Irra conoscere, e sapere la mente, e la volonta dei sovratara, che lo spedisce, alla quale noia puo egli nulla auglungere, nè levare. Chrystost. hom. 2. in ep. od. flom.

a. É trattardosi della legge cc. Neil'Interpretare, e nell'eseguire la iegge avele badato piuttosto alla qualita delle persone, che alla precisa dei eminazione, e allo spirito della legge, obbligando i poverì ad adempirla, disobbligando i ricchi, i grandi ec.

- to. "Nunquid non pater nnus omnium nostronn? nunquid non Deus unus creavit nos? quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum, violans pactum patrum nostrorum? "Matth. 23. 9. Ephes. 4. 6.
- 11. Transgressus est Juda , et abominatio facta est in Israel, et in Jerusalem: quia contaninavit Judas sanctuficationem Domini , quam dilexit, et habuit filiam dei alieni.
- Disperdet Dominus virum qui fecerit hoc, magistrum et discipulum de tabernaculis Jacob, et offerentem munus Domino exercituum.
- t3. Et hoc rursum fecistis, operichatis lacryutis altare Domini, fletu, et mugilu, ila ut unn respiciam ultra ad saerificium, nec accipiam piacabile quid de manu vestra.
- 14. Et dixistis: Quam ob eausam? quia Dominus testificatus est infer te, et uxorem puhertatis tuac, quam tu despexisti: et haec particejs tua, et uxor foederis tui.
- 15. Nonne unus ficit, et residuum spirilus cius est? Et quid unus quaerit, nisi semen Dei? Custodite ergo spiritum vestrum, et uxorem adolescentiae tuae noli despicere.
  - t6. Cum odio habueris, dimitte, dicit Do-
- in. Perchi admique cissevas di noi disprezza il propro fratello, ec. E qui improvensi loriemente ai ricchi, e ai prinejti dello sazione il disamore, e ila dinerza, con coi trattavano i poveri, figli dello siesso padre e creature di michemu Bio comi essi; onde violavano la legge, la quale spira dappertotto l'amor dei prossimi.

  11. Coalumnia la amittà del Simpre a manta de Ini-
- er, Santisté del Seguere In questo lisque significa la marione santa, entre sepresta da Intril di altri popoli, e consersita al reidio di Dio, Cinida confaminio questa santilia del Signere, cione quoda naziniere consenzata al Signere, cione quoda nazinere consenzata al Signere, cione di Signere, cione di consenzata al Signere, riconoccono una di astrantere, una dalba e longiate di vintus, come Baal, Meteboure e. Vesi 1 Enf. tr. 1; 11. Ed. (11. 22. 34. doce e partado di questi matrimo cuntretti dagli Expel con dome idolatire dopo il ritierse 12. E Il disreppe, e. il massire, c. colta er. Mollo per
- nies que'll che Insegneranno a for simili matrimoni, a ne daranno l'esempio, e que'll che tale esempio imilitranno, come cuttivi discepui di cattivi massiri, e pusira specialmente i sacretoli i, quelli che offeriscono a lodoni e sacrifizii, che dovrebbono essere piu alterii d'ogni altro da tale Iniquita.

  3., 14. dette riparao l'altare del Signore di Ingrime, ec.
- Parla niervo com gran forza contro il almo od i rpodime i modil spouta de con deni prima cit, e rimandate cradrimente dalle lor case, onde que-le povere donne, ridiu utta, o pre rusure la voce de Prodeia al dischessi, ci metta inuggiti, quali il gritta un bue ferito a mortario, come el loregna 12 mile 1800 Maria, v.a. un contabilno, en esti morgati per el caso de la compania del ritta, particolormente rigiuardo alle mogli spouta celtaria, e particolormente rigiuardo alle mogli spouta celta-

- 10. Nou è cyli uno solo il Podre di tutti mol? Non è egli un solo Dio quegli, che el ba creoil? perchè adunque cianemo di nol disprezza il proprio fratello, violando il putto de' padri nostri?
- 14. Giuda prevarleò, l'abbominazione fu commessa la Isrocle, e in Gerusalemme, perrèr Giuda contominò la santità del Signore umota da lui, e xposò delle figlie di un dio stranieru.
- Il Signore sterminerà da tobernacoli di Giacobbe calut, che avvà fatto tal coso, e il discepolo, e il maestro, e colul che offerisce doni, dice il Signore degli exerciti.
- 15. E di più avete folto anche questo: o-vete ripieno l'ultore del Signore di lagrime, di pianti, e di avuggiti, ialmeate che lo mon getto più lo squardo a cerun sacrificio, entenana coto rivorerà ialle moni vostre, che passa placarani.
  14. Mo noi ditr: E per qual motto? per-
- 14. Ha voi aur: E per quat motteo? perché il Sigaare fa restimone tra tr, e la nuglie presa do te nella prima elà, la quale la dispregianti, ed ella era lua compagna, e tun spono, medionte il tuo patto.
- 15. Non la fece forse quell'uno? E non è ella parzione del eno spirito? E quell'uno, che vuol egli mad, se non una figliotanza di Diu? Custodite adanque il vostro spirito, e non dispregiate le mogli dello vostra prima clà.
  - 16. Quando tu l'obbi in odio, rimondota,

prima gioritarza, e i luccio non si valevano della persona sinee concedita a quel popolo per rigando alla funezza de loro, cunel. Qui si vede, che non pochi Elera avano mante del proposito del proposito del proposito del mante del proposito del proposito del proposito del persona del Signore, il qual contratto reconodo in sua intituticino dovano conver insolubili e (Gra. II. 7.1), ed essi avano intuniamento disperzate queste horo compage, a la Signo del Proposito del Proposito del proposito del S. Nia la fece fuera quel most E non è ella portinor.

or. Feet la donna (la tua sposa) quell' mon Dio, else crov un macchin, e un ferminin, e per conseguenta volle, else l'inomo avesse uni sola meglie, e la meglie avesse che l'inomo avesse uni sola meglie, e la meglie avesse manda datten, mainto asorbe Esa, onder l'interno alletto delbe avest ta moglie verso il marito, s il marito verso la meglie; provocta e questi fine in formata i lo donna di una parte dell' tomo, e le assimata dal mediento spietto, che è attain precessaria di leme del dostifinzosio.

cale e utilis receivant a federe use postpranoune.

2 queff som, che ruod epis sonal, es som som sipplimotonLa queff som, che ruod epis sonal, es son som sipplimotondebbe everami sel coust tra questa socione sonali e decione, e il volor el lisio ? il time di questa sonicione si e di
avere una prote santa, e fedère, e degna di lisio. E quando a questo fine, e non alla passione si serta, il concordia de' matrimoni serà custodita, e vol non correrete a
ripudiare le consecuti.

Custodite aduaque il sostro apirito dalle prave inelinazioni, o dai lemerari, e impetuosi suggerimenti delle ree possioni, e non disprezzate quelle spose, colle quali vi uniste nella giovinezza.

16. Quando tu l'abbi in odio, rimandala. Come se diersse: lo non tolgo pero affatto la permissione del ripudio concedula coare per istamo di un male maggiore: se la donna e divenuta odiova a te, tu rimandala. Sappiaminus Deus Israel: operiet autem iniquitas vestimentum eius, dicit Dominus exercituum: custodite spiritum vestrum, et nolite despicere.

t7. Laborare fecistis Dominum in sermonibus vestris: et dixistis: In quo eum fecimus laborare? In eo quod dicilis: Ounis qui facit malum, bonus est in conspectu Domini, et tales ei placent: aul certe ubi est Deus iudici?

mo pero tutti, ele l'useno, il quale ripudic così sun modic, percib la posso a cilistia, portire sapra di sa l'Ilaquita, i l'alamin, di eni sun ricoperto sui socce, il l'alaquita, i l'alamin, di eni sun ricoperto sui socce, con su metatione di persona da sveribini. Prima lindere, che colsi, che cili la modigi, la ripudi, patentas coler, che colsi, che cili la modigi, la ripudi, patentas quest'i como sam per la salamo caperda i disputta, più che mo e coperto dal nos vestilos, e per questà indiquata quest'i como sam pero un vede, quarta salamines i, a che labe sia il vera reaso di questi lasque, si conocci il permi forza, como como un vede, quarta salamines i, a che labe sia il vera reaso di questi lasque, si conocci il perio. dice ii Signore Dio d' Israele; ma l' huiquità enoprirà il tuo vestimento, dice il Signore degli exerciti. Conservate il vostro spirito, e non vogliate disprezzorte.

17. Foi avete recent affanno al Signore coi vatri discorsi. Mo vol dite: in che gli abbimm noi recoto affanno? In questo che voi andate dicendo: Chiunque mal [a, egli è buto no negli octi del Signore; e cosistro ti sono accetti; o almeno, quel Dia, che su gludicio, dor est.

dove Dio torna a parlare al mariti, dicendo: Custodite il rostro spirito, e non rogliale disprezzare le vostre spose, le rostre compagne.

The Character and Ja. end it home ... a contror a his season exercity. Can be welven or executed dison pooks Berry quantity and present details dalls disperations either control to the c

#### CAPO TERZO

Franka del Processore di Cristo. Il Masia mondreà i fogli di Leri, e gradini i noccifizi di Giudo, e di Granofommo. Minacce contro i antiti, i quati instita a prustaza, promettendo koro beni gene di quambi si convertano. Ingretitudine di Israele, il quole senza ragione si lagna, che lito non ha curo di: suoi adoratori.

 Ecce ego mitto Angelum meum, et praeparabit viam ante faciem meam. El statiu veniet ad temptum suum Dominator, quem vos quaeritis, et Angelus testamenti quem vos vultis. Ecce venit, dicit Dominus exercituum:
 Matt. 11, 10, Marc. 1, 2, Luc. 1, 17, cf. 7, 27.

 Et quis poterit cogitare diem adventus cius, et quis stabit ad videndum eum? Ipse enim quasi ignis conflans, et quasi herba fullonum.

1. Evez, che in sensée il mo risqués, ev. Viene qui l'Irodeia a painte de Citido, porte les consisteurs a l'Irodeia a painte de Citido, porte les consisteurs a vanos: Quell Bee, che fe gentaire, der é l'Or egil n'elle dissonts queste libre, che in pose verse, che in painteixe, perché egil e quel Mosis, di en el denz Erne, che que mon, egil seus pour partie de l'est pour l'arche de l'est pour le l'est pour le la comme de l'est pour le l'est de l'est pour le l'est pour le l'est pour le l'est pour le l'est de l'est pour le l'est de l'est pour le l'est de l'est pour le le l'est pour l

E autici verrà al suo fompio il Dominatire ec. la cambio di dire i. Subito verro io, che sono il Doninatire ec. Ma fall mitaciani di persona sono unitate nelle Seriali delle controli delle controli di sulla superio sono unitate nelle Seriali delle controli elizioni to i stata E Sampietti il Meli. Xi. 10. Merc. 1. 2. Lec. viz. 27.), in tal gaita, che il Padre e questi la ministate e dal Padre, e dal Piglia, e dallo Spetta sono. Il ministro e dal Padre, e dall' Piglia, e dallo Spetta sono. Le treppi di Certalizzame il Cetto, e di il sata presentationi e l'estipo e di il sata presentatione il Cetto, e di il sata presenta

1. Ecro, che lo mando il niio Augelo, il quale preparerà la strada innonzi u me. E sublio verrà ul suo lempin il Dominatore cercata do vai, e l'Angelo del Testamento bramato da voi. Eccola che viene, dice ii Siquore deali eserciii.

2. E chi potrà pensare al giorno di sua venula, e chi resister potrà a mirarto? Perocchè eggi sorà come un fuoco, che fonde, e come l'erba dei guatchieroi.

benebles, cel si dipai prefeiteres, fors i sost misroali menio Sances di solita e con a di latti di sussio, e quello Sances di solita e con a di latti di sussio, e solita di solita e con a di latti di solita di la sossa diretta, cui soi sopitibo, e d'esiderate. Giupere la contra di solita di contra di poste al basco qui dimontrata in divisila del Cristo diernoles: prima di ano impai. Il Januariare ve, et e tanto deficiali di latto tampio, che e qui detto tempio dei Condenti di sono impai. Il pais a di contra di conderica di mos tampio, che e qui detto tempio dei Contra dei Cristo, il quale denes venire al sun broppo, a ta del Cristo, il quale denes venire al sun broppo, a pro di qual avvincia di Cristo li diffi devenire con-

2. E. é hi porie pensare al gierais di sau resulata ... rerecche egii sura e... Chi potra solutrate pensare sila ... ressia , e alio spiendere di hai vaporeta? Come mi la deboteza degli sonsiali potra reggere e tauta possana, la lor cecia a tauta luer, la laro immondeza a tauta più ria a santia? Presencie egii sura come il shocoli divira a santia? Presencie egii sura come il shocoli dirita a santia? Presencie egii sura come il shocoli putare partire di presenta di sura come il sociali dicenti per solutra di sociali di servotto i guintièrenti per togliere si panali i valuneri cattos sara inforcetta .ar-

- Et sedebit conflans, et emundans argentum, et purgabit fitios Levi, et colabit cos quasi aurum, et quasi argentum, et erunt Domino offerentes sacrificia in institia.
- A. Et placebit Domino sacrificium Juda, et Jerusalem, sicut dies secoli, et sicut anni antiqui.
- 8. Et accedam ad vos in iudicio, et ero testis velox maleficis, et adulteris, et periuris, et qui calumniantur mercedem mercenarii, viduas, et pupillos, et opprimunt peregrinum, nee timuerunt me, dicit Dominus exercituum.
- Ego enint Dominus, et non mutor: et vos filii Jacob non estis consumpti.
- 7. A diebus enim patrum vestrorum recessistis a legitimis meis, et non eustodistis. Revertimini ad me, et revertar ad vos, dieit Dominus exercituum. El dixistis : In quo revertemur?

  \*\*Zork. 1. 3.
- 8. Si affiget homo Denm quia vos configitis me? Et dixistis: In quo configinus te? In declusis, et in primitiis.

  9. Et in penuria vos maledicti estis, et me
- tos configitis gens tota.

  10. Inferte omneu decimanu lu horreum, et
  sit cibus in donto mea, et probate me super
  hoc, dicit Dominus: si non aperuero vabis eataractas coett, et effudero vobis benedictionem
  nome in abundantiam.

dente la sua dottrina, e la sua grazia a rompere, e sciogière la durezza dei cuoci degli ucomini, e allissima a render monda, e candida la veste nuziale di quelli che alla cena dell'Agnello sono chiamati.

3, 4. E siedera come a purgare ec. Abbiamo espressi la parola come, che sottintradesi nella nostra Volgata. li Mediatore adunque della nuova allennza sedendo, come la un raffinatore d'argenio al suo grogiusio, moodera, e purifichera i figliuoli di Lesi, e li raffinera come si raf fina col fuoco l'oro, e l'argento, affinche sieno degni di offerire i lor sacritizi al Signore nella vera, e perfetta giustizia, mondati non ai di fuori solamenie, come per le abluzioni legali, ma purgati, e ripposellati i loro cue ri per mezzo dello Spirito dei Sirnore. Questi figlipoli di Levi, questi sacerdoli, e ministri del tabernacolo del Signore sono i sacerdoti della nuosa legge, e della purificazione di questi paria piuttosto, che della purificazione dei popolo, si perchè eminente puezza ricercasi la questi nuovi sterrioli, che offeriscono non i tori, o i ca-pretti, ma il corpo, e il sangue dei Figliusio di Dio, e del Mediatore dell'alleanza, e si perché i sacerdoli son quegli, a' quali si appartiene di purificare lo stesso popolo. E allora I saeritiri di Giuda, e di Gerussiemme, I sacrifizi della Chiesa Cristiana, della nuova Gerusalemme, e del nuovo Giuda, saranno accetti a Dio, come a lui furono accetti i sacriñal degli antichi patrisrehi, Abele, Noc, Melchisedech, e come quelli di Mose, di Aronno ec. Notisi, ehe si paragona il sacrilizio Cristiano agli antichi, non per riguardo ai sacrifizio medesimo, ma rispet to ai sacerdoil, che to offeriranno, i quall pella loro fede, e ardenie carita sarasoo accetti a Dio non meso di que'santissimi uomini, in lede e l'amore de'quali fu ceirbrato da Dio medesimo nelle Scritture. Perocché del-

- E siederà come a purgare e mondare argento, e purificierà i figliuoli di Levi, e gli affinerà come l'oro, e come l'orgento, ed eglino offeriranno al Signore socrifizi di giusticle.
- h. E piacerà al Signore il encrifizia di Giuda, e di Gerusalemme come in antico, e come ne' vecchi tempi.
- 5. Em accosterò n voi per far giudizio, e sarò io pronto testimone contro i malefici, e gli adulteri, e gli apergiuri, contro quelli che fraudano la sucrecele degli operni, e opprisson le vedone, e i pupilli, e i forestieri seura aver timore di me, dice il Signore degli cerrili.
- Perocchè io sono il Signore, e sono immutabile. E voi figliuoli di Gincobbe non siete stati consunti.
   Imperocché fin dal tempo de padri vo-
- stri vol vi ritiraste dalle mie leggi, e non le osservaste. Tarnate a me, ed lo tornerò a vol, dice il Signore degli eserciti. Ma vol dite: enme farenno a tornare?

  8. Deble soli en vonno troficorre Dio? Ma
- 8. Debbe egli un uomo trafiggere Dio? Ma voi mi avete trafitta. E voi dite: Come ti abbiam noi trafitto? Riguardo aite decime, e aite primizie. 9. E voi aveste la maledizione della venu-
- ria, e voi mi trafiggete tutti in corpo. 40. Portate tutta decima alla dispensa, affintiè quelli della sula casa abbinso da sunngiare, e fate prora di me, dice il Signore, se in son spriri de entaratte del cele, per on verserò sopra di voi benedizione in abboudanza.

la sanlità, e purità de' unovi socredoli si paria, e non della dignità dei nuovo sacrifizio, e la saolità di questi si contrappone alle doglicare faile di sopra contro i sacerdoti dell' ordine di Aronne.

5. E mi accosterò a voi per far giudizio, ec. Voi dite: quel Dio, che fa giudizio, dor è ? Ed eccomi, vi dico io, e voi vederte com' lo, mirando i peccati degli nomini, non tacerò, ma il accuserò, li condannerò e colle parole e coll'esempio della mia villa, e finalmente il puniro col gastighi, che banco meritati. Voi vederte, come la severità della mia giostizia si farà sentire ai popolo prevaricatore, nemico della verità, e immerso in ogni sorta di vizi, co'quali si preparerà all'ultimo degli eccessi, che sarà di dar la morte allo stesso Medistore dell'alleanza, 6. Io sono il Signore, e sono immutabile. E voi ec. Che se lo differisco per qualche lempo di punire i malnagi , Il fo lo forse , perché lo abbla cangiata natura , e piu non ami i buoni, com'io gli amsva, e non abbia in odio i cattivi, come per lo passato? No ceriamente; perocché lo sono immutabile, e siccome non mi cambio riguardo all' odio ch' lo porto ai male, così noo mi cambio rignardo alla misericontia, con cul sopporto i percatori : e ne siele voi siessi un esemplo, mentre essendo voi degol di essere sterminati pelle vostre iniquita, con tuttocio non siele siati consunti, ma conservati, e salvati. 7-tn. Foi dite: come faremo a tornare? Debb' egli un nomo er. Voi dite: Che dobbiamo fare per tornare a te? E io vi dico: e egli giusio, che un uomo contristi, e trafigga il suo Dio? Or questa cosa si irragionevole, e la-

giustissima l'avele falta voi nelle decime, e nelle primi-

zie non offerte al mio tempio, e a' miel ministri secondo

l'ordine della legge. E voi siele stati perciò gastigati cot-

la maledizione della careslia, perché tutt daecordo mi

- 11. Et increpabo pro vobis devarantem, et non corrumpet fructum terrae vestrae: nec erit sterilis vinea in agro, dicit Daminus exerci-
- 12. Et beatos vos dicent omnes gentes : eritis enim vos terra desiderabilis, dicit Dominus exercituum.
- 13. \* Invaluerunt super me verba vestra, \* Joan. 21. 14. dicit Dominus.
- 14. Et dixistis: Quid locuti sunns contra te? Dixistis: Vanus est, qui servit Deo: et quod emolumentum, quia custadivimus praecepta eius, et quia ambulavimus tristes coram Domino exercituam ?
- 15. Ergo nunc beatos dicimus arrogantes: siquidem aedilicati sunt facientes impietatem, et tentaverunt Deum, et salvi facti sunt.
- 16. Tune locuti sunt timentes Dominum, unusquisque eum proximo sua: et attendit Dominus, et audivit: et scriptus est liber monumenti coram eo timentibus Dominum, et cogitantibus nomen eius.
- t7. Et erunt milii, ait Dominus exercituum, in die qua ego facio, in peculium: et parcam eis, sicut parcit vir filio suo servienti sibi.
- 18. Et convertemini , et videbitis quid sit inter justum et impium; et inter servientem Deo, et non servientem ei.
- avete trafitto col defraudare le decime, e le primirie, onde doveano sostentarsi i ministri del mio tempio. Pagale tuita la vostra decima e portajela alla dispensa del santunrio, e vedrete, che se vni sarete giusti, e liberali con me, e co' miei ministri , sarò lo molto piu liberale con vol. 11. Sgriderò i divoratori, ec. Sgriderò, e faro fuggire gl'insetti, che si divorano le vostre messi, le jocuste, i bruci ec-13. I vostri discorsi contro di me hanno preso forza. Torna il Profeta all'empie querele, che di Diu facesano molti degli Ebrei, come disse nel capo it. 17. 14. L'aver battute maninconiosamente le vie del Signo-
- re. L'aver camminato nella umità, nella penitenza, nella fuga de' piaceri mondani ec. 16. E tentano Dio, e si salvano. Peccano, e fanno ogol male, appunto per far prova di Dio, e per vedere, a' ci
- sappia, o possa veramente punire citi non abbidisce a' suoi comandamenti, e non ne fa conto. E custoro sono pur salvi da ogni sciagura. 16-18. Allora quelli , che temon Dio, se la discorre-
- rano ec. Tulta questa pillura mi sembra grandemente belle e mirabile. I giusti all'udire tali besiemmie s'inor-

- 11. E per voi sariderà i diparatori, e non quasteranno i frutti ile' vostri terrent, e non sarà rigna sterile nelle campagne, dice il Sianore deali eserciti.
- 12. E beali vi chiameranna tutte le oenti; perocché il vostro sarà un paese invidinbile, dice ii Signore degii eserciti.
- 13. I vostri discorsi contro di me hanno preso forza , dicc ii Signare.
- 14. E voi dite: che abbiam noi sictto contro di te? l'oi avete detto: In vano si serve a Dio: E di quai vantaggio è per noi l'avere osservati i suoi comandamenti, e l'aver battute maninconiosamente ie vie del Signore degli esercitl?
- 15. Dunque adesso noi direm beati i superbi , perché fanno fortuna vivendo da empl, e tentano Dio, e si salvano.
- 16. Aliora quelii che temon Dio, se la discorrevano ciascuno col suo vicino. Ma il Signore vi pose mente, c ascoitò: e fu scritto dinauzi a iui un ilbro di ricordanza per quelli che temono il Signore, c hanno in cuore ii suo nome.
- 17. Ed eglino (dicc ii Signore degii eserciti) in quel giorno, nei quaic io ayiro, saranno mio popolo, ed io sarò benigno con essi, come un nomo è beniano verso di un figliuoio, che lo serve. 18. E voi cambierete sentenza, e conosce-
- rele qual sia distanza trai giusto, e l'empio; e tra chi serve a Dio, e chi nol serve.

ridiscono, e ne sono alterati, ed hanno bisogno di confortarsi i'un l'altro, col remmentarsi scambievolmente le serità insegnale nelle divine Scritture , affinche non prevalgano sopra di loro i ragionamenti degli empi. Ma il Signore ve pose mente. Il Signore pose mente alla temer tà de' callivi, e alla pena, e stilizione recata ai buoni da quelle perfide lingue; e che fece egli? Fece scrivere in un libro di ricordanza il nome, e la opere di quelli che lemono il Signore, e hanno in cuore il nome di lui, e io venerano e lo invocano, affinche nei giorno estremo si faccia nota al mondo tutto, e sia premiata pubblicamente la loro fede, a la loro pieta con elerna corona. E questi (dice il Signore) in quel gioruo, in cui io farò giudizio, saranno mio retaggio, mio popolo eletto, e saro buono, e benigno, e liberale con essi, come un buon padre é benigno, e liberale con un buon figlio. Aliora voi empi vi ricrederete, ma tardi; e dalla nanolera, onde quella saran traitali da me, e dalla sorte funesia, che tocchera a voi , conoscerete quai sia distanza tral giusto e l'empio, e tra l'uomo che serse Dio, e l'uomo che nol serve, o l'offende.

# CAPO OUARTO

Giorno del Signore. Sole di giuntizia, che si leva per quei che temono Dio, da quali sargano calpestati gli empi. Elia sarà mundato prima di quel giorno a rinnere il cuor de podri co figli.

1. Ecce enim dies veniet succensa quasi caminus: et erunt omnes superbi, et omnes fa- me un'accesa fornace, e tutti i superbi, e

La dislanza trai giasio, e l'empio si vedra picanacente, fisoen, e jujii gli empi superis saranno stoppia, che sara

1. Perocché ecco, che viene quel glorno co-

I. Proveché erco, che vicar quel nioras er. Rende razio- perfeitamente nel giorno dei linat nindicio : or questo. ne di quel che ha delto alla line dei capo percedente. giorno, che verra, indubilatamente verra , sara giorno di cientes impietatem, stipula: et inflammabit eus dies veniens, dicit Dominus exercituum, quae non derelinquet ei radicem, et germen.

- 2. Et orietur vobis imentibus nomen meum Sol iustitiae, et sanitas in pennis eius : et egrediemini, et salietis sicut vituli de armento.
- 5. Et calcabitis impios, cun fuerint cinis sub planta pedum vestrorum in die qua ego facio, dicit Dominus exercituum.
- Mcmentote legis Moysi servi mci, quam mandavi ei in Horeh ad omnem Israel, praecepta, et indicia. " Exod. 20. Deut. 4. S. 6. Matth. 17. 10. Marc. 9. 10. Luc. 1. 17.
- Ecce ego mittam vobis Eliam proplictam, antequam veniat dies Domini magnus, et horribilis.
- 6. Et convertet cor patrum ad filios, et cor filiorum ad patres eorum: ne forte veniam et perculiam terram anathemate.

abbruciata da quei fuoco intieramente; saran consuoli colle inor ricchezze, colle loro delizie, colle loro grandezze, colla foro superbia in guisa, che non rimarra loro combra, ne principio di brase per tutta l'eteroità. Il fuoco dell'utilimo giorno egli è l'ira ardenta dei Giolite eterpo, ed aoche il vero fuoco, onde sarà arsa la terra-

- vell i. Cer. III. 13.

  2. Per val. ... amarre ili fort di giunizia, er. Il Sole di 2. Per val. ... amarre ili fort di giunizia, er. Il Sole di 1. Per val. ... amarre ili forti di consenzia di consenzi
- Vedi s. Girolamo.

  E sotto le ate di lui ate salute, ec. Le alli di questo Sone, ciole i ruoci ringgi, a corpi dei giusti datennon risarralasori, inmoratilia i, impassibilita, agnitia, spiedore inefsibile; alle anime daranno istizia inenarrabile, perferiente
  fabile; alle anime daranno istizia inenarrabile, perienteno
  bere, cine di bu. Unternano i giusti dai secolo, e dalla
  vità corratilibile, per entrare in una vita bonta, e immorale, e milla inclui dei coro i lova vanamoa simili al inecri

lutti gli empi saranno stoppie; e quel giorno che viene, gli abbrucerà, senza lasciare ad essi radice, ne germoglio.

- 2. Ma per voi, che temete il mio nome, nascerà il Sote di giustizia, e sotto le ale di lui sta salute, e voi uscirete fuori saltellando come vitelli di branco.
- E calpesterete gli empi quando saran diventati cenere sotto le piante de' piedi vostri nel giorno, in cui io agirò, dice il Signore degli eserciti.
- h. Ricordatevi della legge di Mosè mio servo, intimata da me a iui sull' Horeb per tutto Isroele co' miei precetti e comandamenti.
  - Ecco, che io manderò a voi il profeta Elia, prima che venga il giorno grande, e tremendo dei Signore.
  - Est egli riumirà ii cuore de' padri co' figli, e il cuore de' figliuoli co' padri, affinchè io in venendo non fulmini anotema contro la terra.
  - vitelietti, i quali ben pascinti, e contenti, sallellano pei prati-2. E calpesterele gli cuspi cc. Gli cuspi ridotti in cenere staranno sotto de' piedi vosiri, e ia loro miseria accenderà in vol i sentimenti di gratitudiose, e di amore,
  - dovuti da voi al sostro Liberatore.

    4. Ricordatevi della legge di Mosè ec. Stando adunque
    la cosa, come si è delto, e dovrado alla fioe darsi al
    bossi il bene, al catili il male per sempre, ricordatevi o
    Giodei della legge, amadela, osservatels.
- 5, 6. Mandero a voi il profeta Elia, prima ec. 1 LXX leggono. Mandero Etia Testite. Prima del giorno grande. e terribile del giudizio, lo manderò Elia, il quale ispirera ai figli degli antichi Palriarchi la fede, e l'amore, che questi ebbero verso di Cristo, onde il cuore di questi santi avverso ai figlipoli increduli, si rivolgera ad amarli, quando questi alla predienzione di Ella crederanno, e spereranno nell'unico Saivatore. È adunque predetta la genrale conversione del Giudaismo alla Fede negli oltimi tempi. Affinche in in venendo non fulmini ec. Affioche venendo io a far giudizio, e trovando la terra piena d'incredulità , e di empietà , non abbia a condapnare tutti gli uomini ad un eterno sterminio. Della conversione degli Ebrel alla fine del mondo parlo anche l' Apostolo, 31., e, secondo la tradizione de Padri, in zelo di Elia non solo ridurra alla Fede di Cristo i miseri Ebrei; ma di piu ristorera i costumi, e la disciplina del pocolo l'ristiano, e fara ritiorire nella Chiesa l'antica picta, e il suo nativo splendore.

## PREFAZIONE

# AL CANTICO DE' CANTICI

A rendere compiuta la traduzione, e illustrazione de' libri santi del nuovo e del vecrhio Testamento , non mancava più se non il Cantico de' Cantici tenuto indietro più di quelio che io non pensava, non perchè mi si offacciasse giammai il pensiero di ometterlo, ma per altre cagioni, e principalmente perché del tempo assai mi è costato quest' ultimo libro a tradurlo, ed esponerlo, e non poco tempo ancora l'indice, che ho voluto tessere da me stesso di tutto il vecchio Testamento, il qual indice si dà alla fine di queeto tomo \*. Certamente prima ancora di porre la mano a questo Cantico to conosceva abbastanza la difficoltà orandissima di ben concepire, e diehlarare il tanti profondi misteri in ceso racchiuei: perocehè questo piccolo libro può dirsi con tutta verità similiesimo a quel granello di senapa mentovato nell' Evangetio , granello il più minuto di qualunque altra semenza, che cresce dipoi, e sopra tutte le piante de legumi s' innalza, e arbore diventa, talmente che su' rami di exeo vanno a far loro nido all uccelli dell'aria: così questo libro, strettissimo nel nuniero delle parole, è talmente pieno di altiesimi sensi, che quando uno vuol porsi a svi-Impparlo, per così dire, e a discifrarto offerisee un complesso, e una copia tale di sublimiesina scienza, che a diemisura cresee il lavoro tra mano, e talvolta nell'abbondanza istesea delle cose, che dire si possono l'animo confuso, e perplesso si arresta. Per la qual cosa disse già s. Girolamo , che questo Cantico quanto è più breve, tanto è più difficile a dilucidarsi (Praef. in Abd.). Tulto queeto però non fe' giammai tanta impressione nel mio spirito, che valesse a distogliermi dalla risoinzione di dare all' Italia volgarizzato, e dichiarato anche questo libro, e di non lasciare coll' ametterlo imperfetta la mia fatica. Imperocchè senza presumere delle mie forze, che ben so quanto sieno limitate, sperai, che Dio, la eui provvidenza ulla lunga, e gra-

il corso dell'opera sperimentoi la misericordiosa assielenza, non mi avrebbe abbandonato, nè privato del suo aiuto nel fine; e molto ancora confidai nelle preghiere di lante, e tante persone di virtù, e di pietà grande, te quall da tutte le parti detl' Italia mi dimostravano desiderio grandissino di vedere condotto al suo termine questo laporo. Do adunque finalmente alle pubbliche, e private richieste anche queeto libro, e lo do protestando, che se al mio genio, e a soddisfare me stesso aressi badoto piuttosto, che a contentare le comuni premnre, avrei turdato ancora del tempo a pubblicarlo; lo do illustrato non quanto meriterebbe, ma quanto per me si poteva, e dandolo l'altimo di tutti i libri santi, lo do in un verissimo senso al sua proprio luogo. Imperocché avverti già x. Girulamo, che questo tibro era da leggersi quondo co' lumi, e colle coanizioni acquistate nel meditare tutte le altre parll delle Scriiture zi fosse preparato l'uomo cristiano a gustarlo, e intenderio. Veggasi la lettera del s. Doltore a Leta nobilissima Dama Romana, cui egli integna in qual modo debba condurre ia sua figlia in questo studio delle Seritiure, Ed è assai facile a rinvenirsi la ragione, per cui s. Girolamo stabilisce, ehe uttimo a leggersi di tutti i iibri divini sia questo Contico; peroeché non essendo questo se non una continuata profetica allegoria, fa di mestieri, rhe chiunque si pone a meditarla sia fatto al linquaggio, e allo stile profetico, e dalia Scrittura stessa prenda lume, e direzione, e incamminamento a penetrare in questa oscura selva delle figure allegoriche, dopo la quale viene l'amena, e ridente pianura del seuso spirituale. Ella è tradizione assai nota dei Robbini riferita da s. Giroiamo , e da Teodoreto, ehe presso la Sinagoga la lettura di questo libro era conceduta soiamente ail' età maggiore di trenta anni, e che la stessa limitazione avea luogo rignardo a' primi Capitati della Genesi, e a' printi, ed ultimi di Exechiele , perchè queste parti de' libri santi erano considerate dagli Ebrei come le più oseure, e difficili. La Chlesa eristiana però ben sapendo come tutta la Scrittura divina-

vosa impresa chiamommi, e di cui in tutio

Questo Indice accresciuto anche di quello del TESTANIATO NUOVO lo abbiamo posto alla fine della Bibbla.
L' Edit.

mente ispirata è utile a istruire, a correggere, a formare alla giustizia, affinchè si perfezioni l' uomo di Dio (2. Tim. m. 18. 16.), non ha conosciute simili restrizioni, e questo divino Cantico insieme con tutte intiere le altre Scritture è stata letto nelle adunanze solenni del popolo fedele auche in que' templ, ne' quali le lingue principali, in cui le Scritture stesse furon tradotte, erano lingue del popolo. Si cantinua parimente, e si continuerò a leagere e nell' uffizio divino, e nel tempo del sacrifizia dell'altare questo stesso libro, onde riquardo ad esso noi potrem dire quello, che dei l'angelo di s. Giovanni diceva s. Ayostino, il quale mostrata avendo la difficoltà di porlarne per la sublimità, e oscurità delle sentenze, soggiunge: ma e per questo, lo passerem noi in silenzio? e perchè adunque si legge se non se n' lus da parlare? ovvero perche se ne ascolta la lettura, s'ei non si espone? Tract. 1. in Joan. La Chiesa adunque facenda teggere cosi sovente questo libro, desidera, ch' ei sia interpretato, e spiegato, affinché sia intexo, ed affinché essendo inteso sia utile alla edificazione delle anime. Ouindi si è veduto andare per le stampe tradotto, a piuttosto parofrosata in versi volgari da vari pii, e scienzioti nomini in questi uttimi tempi, e un illustre Preiato ne formò unche un Dramma assai beu coudolto, e impresso in Roma l'aano 1757.

No venendo omai più dappresso a quello, che è propriamente il soggetto di questo ragionamento, nissuno mai dubitò che il Cantico de' Cantici fosse opera di Salomone, tolta quei Talmudisti, i quali con eccesso di temerità vollero attribuirlo a Etechia, ovvero ad Esdra, quondo nell'Ebreo, come nella nostra l'olgata il nome di Solomone si trova nel titolo del tibro, il qual titolo al Testo sacro oppartiene. Tutti però i Rabbini sono in ciò d'accordo con noi, auzi collo istessa Scrittura, ed è cosa notobile, che nè tragli Ebrei, ne tra' Cristiani, non si è messu mai in questione se questo libro fosse ispiroto, se fosse libra canonico, rirestito di autorità divina al pori di qualunque ultro delle Scritture. Veramente tragli ultimi Eretici v'ebbe taluno, che non ebbs rossore di travisore indegaamente, e sfigurare, e stravolgere tutta l'idea di questo Cuntico; ma questa empia temerità fu con arrore riguardota da' Protestanti medesimi : così avesse ella servito a illuminarli, fucendo laro vedere, e loccar con mano i dolorozi effetti di quella sfrennta licenza danata nelle loro sette ad ogni uomo d'intendere, e di spiegare a suo capriccio le Scritture , senza aver riquardo alla tradizione della Chieso, e alle dottrine de' Podri !

Cantico de' Cantici secondo la frase Ebrea

mo, superiore agli altri composti o da Satomane istesso (perocché molti egli ne avea scritti), o da altri Profeti. Così la parte più sacrata dei Tempio, nella quale una sola volta i'unno poleva entrore il Pontefice, era detta il Santo de' Santi ; e noi vedremo conue questo titolo di onore a questo Contico ben si conviene. Imperocché egli è un dialogo, o sia dramnun, nel quale il teneru amore, e i soovissimi ragionamenti di uno Sposo. e delia sua Sposa sono riferiti. I maestri Ebrei supposero, che questi due personaggi fossero Dio, e la Sinagoga, e dalla parafrasi Caldea, s da altri Scrittori antichi di quella naziane noi venghiamo a conoscere in qual maniera colia storia di quello che Dio operò n favore di quel popolo si studiassero i dolti d'illustrare lo stesso Cantico. Di questa parafrasi Culdea si fu autore un Giuseppe detto il Cieco, che visse ai tempi di Gesu Cristo. e prima della ultima rovina di Gerusalemme , s del Tempio , e questi alla Sinagoga applicò li primi sette Capitoli, ma i'ultimo Capitulo lo applica al Messia; e noi vedremo come in più luaghi questa parafrasi di un Ebreo, che seguita la maniera di pensore de' suoi moggiori , concorra co' lumi più sicuri, ed accertati de' Padri a siabilire il senso più vero e più corrente. Ma secondo questi Padri, e secondo i cottolici Interpreti noi per la Sposa intenderemo generalmente la Chiesa, o zia în Congregazione de' fedeli di tutti i tempi, e di ogni nazione, i quali fedeli nel vero Dio credettero, e nel Redentore promesso, e iu ini sperarono ne' secoli, che precedetter la sua venula, e in lul credono e e sperano dopa che call è venula, e ha adempiuli i misleri. Perocche abbiamo avuto più volte occasion di vedere come gli stessi antichi Santi, i quuli nello fede vissero dell' unico Mediotare, allo Chiesa di lui appartennero. Or ella è coso vatissima u chiunque ha qualche cognizione delle Scritture, che la relazione, e la unione spirituale, la quale si forma tra Dio, e i'uomo mediante la fede, e la religione è conliavamente rappresentata colla similitudine di uno sposalizio, per cui la Congregazione de' fedeli con istrettissimi vlacoli a Dio si congiunge, come una Sposa coit' uouso, che la sposò; onde Dio viene ad essere il vero bene, l'amore, la felleità sovrana degli stessi fedeli, i quali sono perciò popolo di Dio, eredità di Dio. Così nel forte delle sue querele contro la Sinayoga il Sianore a lei dice per bocca di Geremia (cap. u. 2.): io mi son ricordato di te svendo pietà di tua adolescenza, e dell'amore del tuo sposalizio, allorchè tu seguisti me nel deserto; perocché nel deserto ricevette la Sinogoga quella legge, per cui Israelle fu consacrato al Signore (Ivi 3.) e si obbligò con patio solenne vuol dire Cuntico prestantissimo, sublimissi- a servirlo, e alloro segui lo sposolizio della

Sinagoga con Dio sotto la mediazione di Mosè. Bella sommamente, e leverissima ella è la deserizione, che si ha in Ezechielle dello stato infellee , in eut trovo Dio nell' Egitto abbandonata, ed esposta questa misera donna (la nascente Sinagoga), quando egli con occhio di pielà mirandola, la sollevò, la ravvivo, e steso sopro di lei il suo patlio all'anore di sua Sposa la elesse, e di bellezza, e di dont grandi l'arricchi, onde il nome di lei tralle nazioni si sparse (Vedi Ezech. xvi.). Quindi stando sempre nella similitudine della Sposa, i peccati, co' quati si viola questa alleanza sono continuamente ne' Profeti ehiamati adulterii. Superba di tua bellezza feori parla Dio alla Sinayoga vers. 15.) li disonorasti quasi padrona di te, ed esponesti la tua disonestà ad ogni passeggero per darti a lui. Con questo titolo si abbrobrioso viene a notarsi non solo il profano culto de' falsi Dei, ma anche ogni ultro trascorso, per cui quesin Sposa infedele sequendo le sue possiont, si alienava da lui, che è un Dio getoso , e non vuole , ne può soffrir rivate net cuore di lei.

Ma la Chiesa cristiana chiamata ad una migliore, e più strella, anzi indissolubile alteanza col suo Dio , ella è principalmente quella Sposa Diletta. Il cui nome in tutte ic Scritture del vecchio Testamento risuona , e di cui principalmente in questo libro si tratta. Tutti i libri santi sono ripieni delle olorie , de' privilegi , delle grandezze di questa Sposa, come dello Sposo di lei Gesu Cristo. It padre eierno egli è quel gran Re, il quale volle dare all' unico Figlio una consorte (Matth. xxu. 2. 3. ec.) e mandò i servi suoi a invitare alle nozze, e i primi incitati furono glt Ebrei , ol rifiuto de quoli faron chiamote, e quasi con dolce violenza tratte le Genti; di tutte queste poi riunite insteme medianie una sola fede, battezzale in un solo spirito per essere un solo corpo ... e abbeverate di un solo spirito (t. Cor. att. 12. 15.) si forma l' unica Sposa , l' unica Colomba , la quale è talmente la Diletta dello Sposo, che altra non può egli amarne, Cristo (dice s. Agostino) ha la sua Sposa, quella eli'ei riscattò, quella eui die per caparra il suo Spirito. Diede egli il suo sangue per lei cui seco congianse nel seno della Vergine; perocchè lo Sposo è il Verbo, e la Sposa ella è la carne umana, e le due cose una sola divengono, e una sola Persona ell' è il Figliuolo di Dio e il Figliuolo dell' Uomo quand' egli diviene Capo della soa Chiesa. Il seno di Maria fu il suo talamo, e indi egli uscì fuora quale Sposo dalla stanza nuziale , Tract. viu. in Jo. Quando Agostino disse: E le due cose una sola divengono, vuoi egli alludere alle celebri misieriose parole proferite da Adamo, altora quando il Signore a lul presentò la donna formata (mentre egli era addormentoto) di una costa di lui: Questo adesso osso delle mie ossa, e carne della mia carne, ella dall'uomo avrà nome, perocchè è stata tratta dall' nomo: per la qual cosa l' uomo . . . starà unito alla sua consorte , e i due saranno sol una carne, Gen. II. 23, 24, L' Interprete sommo de' misteri di Gesù Cristo, l' Apostolo Paolo, ovverti (Eph. v. 31.) che questa strettissima congiunztone dell' uomo , e della donna fu sin da quel punto Saeramento grande come quellu, che rappresentò, e predisse la futura ammirabile unione di Cristo colla sua Chiesa; di Cristo lo dico, il quale, perchè i figliuoli di Dio hanno comune la carne, e il sangue, egli pure partecipò similmente alle medesime cose (Heb. n. 14.) affinche di lut come loro capo, e di esst come suo corpo si facesse una soln cosa. Sopra di che può ancora vedersi quello, che ne' citati luoghi della Genevi, e della leitera agii Efesini si è osservato.

Per le quali cose non fia meraviglia se lo Spirito santa volendo alcuni secoli avanti non di pasenggio, ma specificatamente, e pienamente onnunziare, e prestire, e quast direi dipingere questa divinissima unione del Verbo colla umana natura, e colla Chiesa, e gli effetti di essa; se volendo annunziare a tutti i venturi tempi l'altissima carità della stesso Verbo verso quel mistieo Corpo, il quale dovea da lui aver l'essere, e il nome, ordino, e dispose, che in questo Cantico con bella continuata allegoria, e con immagini prese dalle nozze terrene dipinto fosse questo mistero ; perocehè avvenimento si nuovo, e sopra ogni umana espellazione conventoa (come osservò s. Agostino) che in molte guise fosse onnunziato, affinche ove repentiuamente si effetiuasse, non cagionasse negli uomini stordimento e terrore, ma si aspeitasse con fede, e con fede e amore si abbracciasse quando fosse esequito. In Ps. cix. Quindi prima di Salomone il padre di iui , l'illusire cantore di Isroelle, net Saimo quadragesimo quarlo diede quari un abbozzo, (obbozzo degno di tal mano) dei quadro grande dipinto e finito dipol in questo suo libro dal figlio. Imperocche la stessa allegoria, gli stessi personoggi , le istesse , o simili immagini nell'unu, e nell'altro si osservano, e non sarà certamente fuor di proposito, che la lettura, e la meditazione di quel Salmo, alla lettura, e meditazione di questo libro premettasi. L'ademplmento di questo mistero, ben sa ogni Cristiano come ei fu la sorgente di ogni bene per l'uomo; perocchè aliora si fu, che l'uomo pote accosturst a Dio quando it Verbo all'uomo si accostò, anzi l'uomo uni con se stesso; e come nell' unique degli sposi terreni egli aoviene, che i bent dello sposo divengono beni ancor della sposa, così nella unione di Crisio colla Chiesa, i beni tutti

del Verbo divennero beni di questa foriunatissima Sposa. Ed erca chi sia il Salomone il Re di pace, rhe è il prium personaggia di questo Cautico, ed ecco chi sia quella Sposa, In quale con innto ardore sul bet principio it bacin di lui domanda, vale a dire ta venuta del Verbo istesso sopru la terra ad assumere l'umana carne, e la sua unione con esso. Noi vedremo ancora come standosi sempre netl' attegoria dette nazze, lo Sposo tu degli amici, che lo corteggiano, e la Sposa ha delle fauciulie, che l'accompagnano, e gli uni e le alire anche nel Salmo oià lodato rammentansi come pur nel Vanneto. Lo Sposa divino nel nostro Cautico fa la persona e di maestro rhe isiruisce, e di tenerissimo amante, che a tutti fa note le grazie, i doni, le virlà onde per lui è ricca, e incomparabibmente adorna la vera Chiesu, e pe' quali da tulte le attre società si distingue. La sposa poi o come docile, ed umile discepola ascolta le voci , e gl' inseguamenti di lui , o come maestra ella stessa istruisce e fa conoscere aile anime i caratteri, le grandezze, la sovrumana dignità detto Sposo, onde ne' ragiouamenti dell' uno, e dell' altra targhissimo campo si apre alia edificazione delle figlie di Sion, di Iutte le anime fedeli. Quindt tutto quello che uelle Scritture si legge di più grande, e importante, sia riguardo a' misteri di Crisio, sia riguardo alla perfezione della vita Evangetica, tutto trovnsi qui riunito, e annunziato, ed espresso con immagini uqualmente belle, e grandiose, e con istite pieno di giocondità, e di grazia, e asperso di celeste rugiada

Title I iden di questo libro, secondo la comune sendera de Padri e, del mossimo numero degl' Interpreti e in lal guism no votermo come i libro astruco i strajomo, e a trape, e i siglial dust' spuedo i strajomo, e a trape, e i siglial dust' spuedo i strajomo i la libro, de a la latto appretiene, perche ega fu uccio, e con insultio sessupto di cartis a compario ca no Sangue quella sua Spossa, oggetto del suo tenerissimo amore, crede di conferio con la compario con la compario

Not non ignorismo però exeres degli Scriitori Calledie, i quali lanna asposto, che secondo il senso storico, e letterale qui si rettili della spossalizio del Re salamone colla che questo Spona, e questa Spona sieno figura di Crito, e della Chieu secondo il senso allegarico latcos senza ateun dubbo, e intera di Crito, e della Chieu secondo il senso perioripolarente atalo Sporto del Signare. Mo olfre l'autorità grandiziana dei Pauli di con di purece, che ritanique alfatalmente tegorà quato titro si osservat inti cose dei cioser confessore, che intettra stessa et necessita a vicorrere al sono allegories, e processita a vicorrere al sono allegories, e proditto di teretta, e perché mol possitro si è pistosto di accertare, per quanti io posso, nei sentimenti, di quali mi alempo, che di l'apsugnare gli altrul. Prima, se la figlia qua musicra può cile cuerre anems sacrella dello Spaso? percoche ella diec cap. vm. 1: chi a me il darb l'attello mol E affinche niesuno possa prendere la soce facilio per parte appresmanmelle della mia madre.

Secondo. In altro luogo in stesso Sposa è detta sorelin della Madre del Diletto. Capo s. 12. secondo i LXX.

Terro. Questa Sposa figlia di Re, Regina consorte di un gran Re, nedia città di arresidenza va di notle tempo in cerca del suo Diletto è tronata dalla sentialele, dai cuodi di delle mura, i quali la battono, la ferioscono, le tolopno il suo velo. Le quali contutte latese telteratmente quanto disconvengano sel vede ognuno.

Quarto. La Madre di questa Sposa fu disonorata sotto una pianta, e sotto una pianin fu suscilata dal Diletto la figlia, la nostra Sposa.

Quinto. Le similitudini stesse, colle quali sono espressi i preji dello Sposo, e della Spoa, quanto sono nobili, e piene di seuso uella comune intelligenza de' Padri, attrettanto scadono, e male si adaltano al lerreno Salomoue, e alta moglie di lui.

Ma stabilito una volla il senso vero allegorico, è egli necessaria, che io qui mi fermi a censurare lu empietn e le sfacciate bestemmie di certi o Filosofi, o Gnostici del tempi uostri, i quati incapaci (per usar la parota di Paolo) di nulla intendere nette cose delto Spirito s'immaginarono di aver trovato nella lettera e in qualche frase, od immagine di questo libro assat bella occasione di burtarsi della Religione, e di insultare la Chiesa? Questi Filosofi, questi pensatori grandi nou sono uomini come all altri, da' quali possa chiedersi ragione di quello che avanzano, nè che obbligare si possano a una rigorosa dialettica. Uno, o due tratti, che dien toro nett' occhio in qualche libro delle Scritture, che sembrin loro a proposito per ridere, e buffoneggiure, non si prendono peun se dieci e cento altri passi non leghino, anzi uctino, e muadino in fumo le strane loro inimaginazioni: non si prendon pena neppure se la tettera stessa ben considerata, messa a confronto co' testi originali non dicu, ne possa dire quello ch' ei vogliono farle dire. Noi potremmo con tutta evidenza mostrare, che più volte l'empie derisioni applecate da taluno di essi a qualche luogo di questo libro divino non hanno altro fondamento che una perversa malizia congiunta con una vergognosa ignoranza; oude potremmo getturgli in faecia quel rimprovero del Savio: De mendacin ineruditionis tuae confunderc. Mu noi seriviamo pei veri fedeli, i quali amano, e venerano le Scritture, e da queste sono istruiti a non prendere occasione di scandaio dal vedere, che detta Paroia di Dio, ia quale è spirito e vita, abusi l'empio talvolta, e per propria sua perdizione la depravi , come dice s. Pietro. Imperocché qual è cosa si santu e divina, di cui lo spirito di menzoana e di superbla non sappia abusare? Tutto è puro per quei, che sono puri; per gli impuri poi e per gl' infedeli niente è puro, ma è immonda la mente e la coscienza di essi, Tit. 1, B.

Ma pe' erel Cristiani Infinitamente preziono e cenerando e amabile gili queste libro, le
come quello che i info. Ma petro libro, le
come quello che i info. Ma petro le
come quello che i info. Ma petro le
come quello che i info. Ma petro le
come quello che i info.

Na petro le
come cere i come come con petro

ratere ichia Mastre loro la Chiesa. Per esti

petro le
colia desiriori di Info. cuere, che quanto

rele
colia deviani di loro cuere, che quanto

finitiliganza e olta comune colificazione. Che e ile
ce a fosizzo, che proposoni queste mondezioni oligi
colia brevità e stretterca siel testo, sembras.

fa le
colia deveità e stretterca siel testo, sembras.

fa le
colia deveità e stretterca siel testo, sembras.

Girolamo: else lso detto assai meno, che non esigeva la oscurità e la sublimità della materia, e che della nostra ampiezza potrà chi vuole formarsi un compendio, il quale però alla vera intelligenza nou sarà sufficiente. In Isai, lib, XVIII. E debbo agginngere aneora ehe io suno stota sempre sullecita, quanto è di ragione, di adempiere le prescrizioni della Chiesa, la quale oritiaando, ehe ia Divina Parola netie linque viventi tradotta sia illustrata e spiegata. ha certamente voluto, ehe ia sposizione fosse tale da fissare il vero senso, du aiuture i pieeoli a penetrarne lo spirito, e da rimuovere equi oceatione d' inciampo. Ma terminando cotta pubblicazione di questo libro il lungo lavoro, egli è giusto, che eogli stessi sentimenti lo ternini, co' quali lo incominciai; e pereiò con plenezza di cuore, e con sommessione di vero, e umile figlio della Chiesa io diehlaro, e protesto di soggettare intieramente al giudizio della Chiesa stessa, e del Supremo Capo di essa, tutto quello che ho scritto, e tutta questa falica la quale da un Pontefiee di sempre gioriosa ricordanza ( Benedetto xiv. ) ebhe it primo stimolo , ed eccitamento mediante il eelebre Decreto (13. Giugno 1757.) da lui voluto, e approvato, e da un altro Pontefies ottino massimo il Supientistimo Pio VI. di gloriosa memoria fu benignamente incoraggiota, e coll' aluto del Datore di oani bene finolmente com-

1L

# CANTICO DE' CANTICI

## CAPO PRIMO

1. Osculetur me osculo orls sul; quia melio-

1. Mi bacl egli eol bacio della sua bocco;

1. M. hori epii rel horie ne. Quevine severino piema disfettivo queuri, aminemi di pasiere tutti usuna sevesilia l'aberazione di chiamque lenge, od ascolta; persoche nei si dere chi sia qualita che parin, sia e idei fai pari, quejuri ye che di care di care parin, cui e idei pari, que que su ana locce, donde popriene e l'archattanio desiriori di lei che dommosta, e la grandera del lese che di care delle ana locce, donde min persono che partini, ai rende chi anni anti di commosta, e la grandera del lese che di dommosta, con presente del persone delle consultation desiriori del les che dommosta, e la grandera del lese che di dommosta, de la grande delle consultation desiriori del les che delle consultation persone delle participatione delle consultation delle con

parelle: Né foct qui en. Na la questa crazione civila Sponea e da notaria i primo lango il ferrore, a l'infetta remerilianies, con cui a libra i rivolge. Questo e motio bene inclicate dei volver, come etta non consolta la persona, in consolta dei survivo, come etta non consolta la persona, in riba a di reserri nietra da lai, che vede i mori, etti nei riba a di reserri nietra di lai, che vede i mori, etti nei riba sono di come, che coli represe pareire, e lea venezza del facoto divina, che arde in bis, non la perneanti di labarra a d'episterre pienamente i noi concenti. mata di prima pia con di prima pia superilia di connata. Spica in secondo longo la questa trazione una fide grande, procede estan citaticate, senza lintero di de grande, procede estan citaticate, senza lintero di optimis.

2. Oleum effusum nomen tuum: ideo adolescentulae dilexerunt te:

parer troppo ardita, o di esser tacciata d'imporiuna, chieile tutto, come vedremo, chiedendo il bario dello Sposo. Si dimostra eziandio finaimenie la umilta della Sposa nella maniera di chiedere; mentre fo in lei effetto di riverenza somma verso lo Sposo li non dire: tu mi baci, ma egli mi baci. Conclossiaché la vera carità, siccome considerando la somma bontà, e liberalità di Dio si anima a gran fiducia, così riflettendo alla propria piccolezza, e miseria, nella sommissione al tiene, e nella umiltà. Ora ei sta scriito: l'orozione dell'umile penetrerà le nubi, e non si darò posa fino che si avvicini ntl' Attiszimo, e non ne partirà fino a tanto che a lei volga lo squardo, Eeell, xxxv. 21.

Il hario è simbolo di benevogiimza, e di unione di carità, onde li bacio sonto, maniera di cordinie saluto usata tra' fedeli della primitiva Chiesa pelle sacre loro aduna que per significare la unità de' fedell in un mistico corpo, 1-Petr. v. 14. Rom. xvi. 16. Domandando adunque is Sposa, che il suo diletto le dia questo segno d'amore, viene a domandare, ch'egli seco si unisca, e sè unisca con iui. Ouindi tutti i Padri, e gi'interpreti antichi, e moderni riconoscono in queste parole le brame dell'antica Chiesa di vedere adampiuta una volta la gran promessa fatta da Dio subito dopo la prevaricazione de nostri progenitori, ripetu-ta ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mose, a Davidde, e celebrata da tutti i profeti. Questa promessa, come ognun sa , fu la promessa della Incarnazione della Sapienza increala, dell'unipo figliuolo del Padre, dei verbo di Dio, il qual Verbo in maniera ammirabile si unisse sila umana natura, laimenie ehe una stessa persona fosse e vero Dio, e vero Uomo, e un solo Cristo, il quale rianendo, e pacificando in tal guisa e il ciclo, e la terra divenisse noatra pace. Entrano pure in questa petitione della Sposa gl'infiniti beni derivati a pro degli nomini dalla atessa Inramazione dei Verbo, quali furono la missione dello Spirito santo dato a credenti, perche sia in essi, e in essi diffonda i suoi doni, la legge di grazia insegnata di sua propria bocca dal Cristo, la riconciliazione del peccatori medianta li Battesimo e la Penitenza, li speciali doni e aluti, coi quali si avanzano i ginsti nella perfezione evangelica; nelle quali cose tutte sono tanti argomenti, e mezzi di unione di Dio cogli nomini, a di questi con Dio. Tutto ciò sapendo la Chicas, ed i giusti per futto il tem-po della legge di natura, a della legge scritta non cessarono di chiedere con islanza granda la venuta dell'unico Salvatore, il quale e da mali, oed erano oppressi, doven liberarli, e arricchirli di tanti beni, e nobilitare altamenta l'umana natura, unendosi ad essa, e formando di tutti citi che in ini eredessero un solo corpo, di cui egli fosse il capo , il pastore , il pontelice. Io ti prego , o 3 guore (dicesa Mosé a Dio, Exod. III.), manda quella che tu sei per mandare. E piu fortemente Isain: O se in squarciassi i cieli, e scendessi ! Al luo cospetto si tiquefarebbono i monti, si consumerebbono come in una fornace di fuoco : le acque prenderebbono l'ardore del faoco , LXIV. 1. 2., e altrove: Mandate o cieti di sopra la vostra rugiada, e le nubi piovano il Giusto: si apra la terra, e germini il Salvatore, e nasca insieme la Giustizio, XLV. s. La preghiera medesima sta espressa in queste parola: Mi bacı egli cc , cotin quali domandasi il pegno massimo dell'amore di Dio verso degli uomini. Il mio Sposo a istruirmi, a a consolarmi mando Mose, mando i Profeti, i quali di lui mi hanno pariato, ed hanno acceso sempre piu nell'anima mia il desiderio di sua venuta. Scenda egii adunque finalmente e venga, e si unisca con me come sposo alla sua sposa , come capo al suo corpo , come pastore ai suo gregge, come pontetice ai suo popolo. L'Apostolo s. Giovanai spiego in poche parole i grandi miracoli di carità aspettati dall'antica Chiesa, e adempiuti a somma gloria, e vantaggio nostro mediante l'incarnazio-

ra sunt ubera lua vino, fragrantia unquentis perocché migliori sono del vino le tue mammelle , che spiran fragranza di attimi unguenti.

2. Olio sparso è il tuo nome: per questo le fanciulle ti umarono.

ne del Verbo. Iddio talmente umò il mondo, che diede il suo Figlio unigenito, affinchè chiunque in lui crede, non perisca, ma abbia la vito eterna, Jo. m. 16. L'Unigenito del Padre fu dato dal Padre stesso agli nomini, aftinebe divenuto loro fratello coli assumere i umana natura, della stessa natura divina il faresse consorti, come spiega l'Apostolo Pietro, ed egil fosse il nostro Emmanuele, cice Dio con noi; e affinche gil nomini tutti che erano rei, e figliuoli dell'Ira, a degni di morta pre lui fossero liberati, e vivilicati, e salvati, ed messero la vita eterna. Ed ecco per qual ragione la Sposa con tanto ardore prega, e do manda, che il Cristo venga a darle il baelo di pace, di salote, e di vita.

Perocchi . . . le tue mommelle, ec. La Sapienza increala, la quale doves venire sopre la terra, e conversare cogli uomini per istruirgil , sanargii e santificargii , questa Sapienza si diede il nome di madre, nome indicante li tenero amore di lei verso i figliuoli degli unmini: come una madre accurezza il bombino, cosi io vi consolerò, Isal. LXVI. 13. E altrove: udite me, casa di Giacobbe, e noi reliquie tutte della casa d'Israele, che io tengo nel mio seno, e porto nelle mie viscere, Isal. XLVI. 2. Quindi non sia meraviglia, se con espressione straordinaria diensi le mammeile allo Sposo. Ma che son elleno queste, se non in dottrina di salute, a la grazia del Salvatore? Ed a ciù alludendo l' Apostolo Pietro, si novelli Cristiani diceva: quai bumbini di fresco nati bramate il lotte spirituale, sincero , affinche per esso cresciate a salute. t. Petr. 11 2.; perocché la stessa Sapienza incarnala , che é il solido cibo de' perfetii , eita è insieme il tatte doleissimo , che sostenta, nutrisre, e impingua i piecoli : e questo latte è migliore di qualunque vino, vale a dire sorpassa colla sua soavità qualunque terrena consolazione. Aleuni interpreti antichi presso Teodoreto per le mammelle dello Sposo intesero la divina Eucarestia, nella quale lo stesso Sposo deil' nniose col suo proprio sangue le alistia , e delle su-carni sante le ella. Spirano queste mammelle una ceicstiale fragranza di preziosissimi unguenti, e questi unguenti sono queili, onde fu unto il Cristo da Dro, come dice Davidde, Pani, antiv. 9., e sono i doni dello Spirito santo diffusi in lui senza misgra a preferenza di tutti li suoi consorti, cioè a preferenza di tutti gli nomini giusti direputi consorti di Cristo. Questi nuguenti sparsero per ogni parte della terra il sonvissimo loro odore, e in gran numero trassero allo sposo le anime, euma vedremo lo

1. Olio sparso è il two nosse. Olio è detto in questo luogo, e si ancora in moiti altri delle Scrittare, ogni unguento estratto da materie pingui, e mescoisto con ma-terie acomatielie. Il nome adunque dello Sposo è paragonato a un unguento di gratissimo odore, e di ottima so stanza, perchè tatto quello, che mai trassero di utila. o di dijettevole riguardo al corpo gil uomini da diversi ungurati, io traggono dal nome di questo Sposo riguardo allo spirito. L'uso di questi unquenti presso gli Orientali serviva a curare le ferite, a confortare le forze, e a dare llarità, onde venivano adoperati ne'loro conviti, come dalle Scritture apparisce. Or il nome dello Sposo egli e Gerà, a questo nome è sanita de peccatori, e conforto, e vita, e consolazione da giusti; perocche egli è quel solo nome dato sotto del rielo agli uomini, come principio, e cagione di ogni loro bene, Act. 1v. 12. Qual meraviglia perciò, se le fanciulle, che chber la sorte di adir questo nome, a di conoscere colui che lo porta, dall'amore di lui furon prese? Tre cose sono qui da notare; prino: secondo la maniera di parlare de'libri Santi, che uno sia detto, o sia chiamato con questo, o quei nome, vuol dire-ch'egii è quelto, che tal nome significa. Così il nome dello Sposo, che è Grei, esprime quelto chi lo Sposo à per propria sua condizione, cho Salvatore. In secondo

- Trahe me: post te currenus in odorem miguentorum tuorum. Introduxit me rex in cellaria sua: essultabimus, et laetabimur in te, memores uberum luorum super vinum: recti diliginit te.
- 4. Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem, sicut labernacula Cedar, sicut pelles Salomonis.

luogo dove la nostra Volgata legge le fuscialle, l'Ebero propriamente ha le vergiai, e qualche antico interprete caservo, che non senza mistero i veri fedeli. e i giusti sono indicati coi nome dei sesso più debole, perché quanto niu questi sono persuasi di lor debolezza, e fragilita to piu amano Cristo, e a lui cercano di tenersi nniti colla carita. Le anime adunque, che pure si serbano dalla curruzione dei secolo, a dalle concupiscenze della carne, sono intese generalmente per queste vergini, ovvero fan ciutle. Egli è però verissimo, che l'amore della verginità, della quale poehi si videro esempi nell'antica Chiesa, venne al mondo al venire di questo Sposo. Il quale nato di madre vergine con singulari privilegi distinse, e consacrò questo stato; code meraviglia non è, ehe delle vergiol principalmente si parii, come quelle, che avendo libero il curre seguon l'agnello dounque ei rado, Apocal, xiv. 4. In terzo lunga osserverò con Origene, che l'amore di queste vergini verso lo Sposo nacque da questa, cha egli per esse fu un unquento sparso, anzi profuso senza risparmin, lo che significa la esimpoizione di lui, il quale con liberalita sopragrande per loro amore dieda tuito se stesso: aanichilà sa stesso futto obbediente fino alla morte, Philip. 11. 7., a ancor dopo la morte si da ad esse contiente nel sacramento del corpo, e del sangue suo.

3. Traimi tu dietro a te. Un mistero di grande importanza è significato con questa parola Traimi, ed è quello che Cristo più specificatamente manifratò dicenda : a/arrano può cenire u me, se ei aon è tratto dal Pudre, che mi Au mandato, Jo. VI. Or una stessa cosa ella è l'esser tratto dal Padre, a l'esser tratto dal Figlia, dal Figlio, cha disse: una stassa cosa siamo io, e il Padre, Joan. x. 30. La Sposa adunque, che sa come il principia della nostra giustificazione è da Dio, e ogni sufficienza nostra è da Dio, la Sposa, che conosce la propria infermità, cunosce gl'impedimenti, che a seguire lo Sposo possono esseria frapposti da quella legge della carna, che si oppone alla leage dello Spirito, chiede di essere aiulata per andar dietro allo Sposo, anzi chieda di esser tratta con una apreie di forza a seguirio, forza, a violenza, che nalla offende la libertà dell'arbitrio: violenza che si fu al cuore, non alla corne. Tu mostri alla pecorella offemato la verde erba, e dal suo proprio desiderio slia è trotta ad abboccarla. Ouanto più sara trotta a Cristo an'anima, che umu la perità, amp la beatitudine, oma la ciustizia. ama la vita eterna, mentre Cristo è futto questo? August. Serm. f. da Verb. Ap., et Tract. 16. in Ju. Ma la Sposa tratta che sia da Cristo, e dall'amore di lui, ottenuto else abbia un bene al grande non al contentera di correra disdro lui ella sola, ma la gran numero trarrà le anime a correre le vie di lui, confortate, e animate dall'odore de'suol unguenti, vale a dire dalla cognizione delle gra-zie, del doni, de'beni ineffabili, che sono in lui, e de maii egli è liberalissimo colle anime, che lo seguo Si dimostra adunque in questa Sposa il carattere di un nore tutto puro, e celeste, li quale la porta a valersi delle grazia fattele dallo Sposo per condurre a lui quanta anime ella può, affinchè con essa la amino. Così di fatto gli Apostoli , e la prima Chiesa da essi fondata moltiplicarona a Cristo gli adoratori, a trassero a lui un iniinito popola di credenti

M' a involuese il Re re. fi I Impo passato si può perndere come pusto in liongo del fisturo, seconodo la manifera del profetti ande qualche antico finterpreie traduse: m'introduse, ovveco m'introdusrrà il re re. È dato qui allo 85000 il nome di re, de qui le veramente (como dice l'Apostolo s. Giovanni) Re de' Reps, e Signor de' Domianati, Apocal. Ma. I del 5. Traimi lu dietro a le; correremo noi all'odore dei tuoi profumi. M' introdusse il Re ne' suoi penetrali: esulteremo, e ci allegeremo in le, ripensando alle lue mammelle miatiori del vino: Te amano i giusti.

 Negra son io, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Cedar, ma bella come i padiglioni di Salomone.

f LXX tradussero: M'introdusse il Re sella sun comera, e la voce cellarse della nostra Volgata dee prendersi in senso di luogo recondito, nel quale le persone pin favorite dallo Sposo possona essere introdotte, e perciè abbiamo messo ne'ssoi penetrali. La Spora, che avea domandato di essere tratta dalla Sposo, dimostra adesso che fu esaudita la sua preghiera, mentre dice, che ne'suo peoctrali il Re la introdusse. Questi secondo la interpretazione di s. Girolamo, e di molti altri Padri sono le Scrittore del vecchio, a dei nuovo Testamento. Alla cognizio ne, a intelligenza di esse fu guidata la Sposa dal suo Re. colla qual parola viene ella a commendare l'autorita, a la maestà di colui, dal quale in quest'altissima scienza alla fu addottrinata. Egli è quel Legislatore medesimo, e Re dello Spirituale Israelle, il quale dopo la sua risurrezione apri l'intelletto de'suoi Apontoli, affinche capissero le Scritture, Luc. 11rv. 44. E nou si può ammirare abbastan 23. o piultosto deridere la tenerità di quegli arctici, guali (e ne sanno essi lo 'mperché) voller dare ad Intendere, che le Scritture sono Intelligibili e tatti; e che ciascun uomo mediante la lettura di esse può apparare tutto quello, che dee credere, o sapere per arrivare a salute. Stravagante, e stoita pretensione confutata abbastanza, senza che ne dielamo altra cosa, dalla discordia de' pareri . e dalla varieta . e mutabilita delle dottrine . che regna in quelle Sette , nelle quali si strano principio fu adol tato, secondo il quale ugni privato uomo si erige in doi-tore e maestro. Ma la Sposa umile, e riconoscente con fessa, che alla intetigenza de'illei Santi fu introdotta dal Re; che altrimenti sarebbono stati per lel come an libro sigillato, il quote oce diasi o uno, che sa di lettera, s se gli dico: leggilo, risponderà, ana posso, perché e s gillato, fsai. xxix. 11. lusegna adunque la Sposa, che ad entrare in questi peneirali, a discifrare i misteri nascosti nelle Scritture sotto la scorza della lettera, nissuno nomo può aver lume, e capacita sufficiente se dalla Spirito Santo non è illustrato, e diretto da Cristo nostro vero, ed nalco maestro, fo questi penetrali ebbe la Sposa non solo la cognizione de misteri di Din, e de misteri di Cristo, ma abbe ancora la potestà , e aptorita di gindicare, e determigare qual fossero i libri che al sacro deposito delle Scrit ture appartienment, e d'inscenarge a'suoi tieti il vero senso, code quella celebre parola di Agostino, son crederei al Vangelo, se son m'insegnasse a venerarle la Chiesa Cuttolics. Esalta poi grandamenta la Sposa Il bene, che in quel penetrali trovò, mentre dice: esulterçmo, e ci al-legreremo in te, ripessanda elle tue mammelle migliori del zino. Le due unammelle dello Sposo sono, qui ambedue i Testamenti, nei quali una meraviglinza abbondanza di deleissimo nudrimento appropriato al loro hisogno trova na tutti i fedeli, audrimento migliore del vino, cioè piu utile, e salubre di tutto il sapere mondano. Ed lo (dice la Sposa) a tutte le anime giuste sulteremo per tanto be-ne, e inni di lode canteremo a te, celebrando la tua benelicenza nel comunicare a noi I tuoi pracoli, e manifestarrene li vero senso

Tr amoun i gianti. Come se dicesse, giustamente, rettamente opera eli ti ama, code un antico interprete tradosse: zea retti quei che il amouno (Symum.). E giustilia: l'amarti, dopa ele si aitamente ci bal amati, e ci ina manifestati i l'esori di tua sapienza. A. Negra nassi sa. . . . ma delle ce. In vece di aegra può, a

4. Nepre aon ia, . . . ma belle ec. în vece di aegra poi, a fore meglio, tradeni i bravan, come porta l'antica vresione lialica, e qui appresso vers. 5. Da Cedar lighiuolo di Ismaele vennero i Cedareni, popolo pastore. Vedi Gen. Xvi. 12. Parfa la Sposa di se casie fanciulle, ebe ella chiama figiri d'Geranafenner, percine cile sono le anime che apparente del control del con

- 5. Nolite me considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol : fiiii matris meae pugnavernut contra me, posuerunt me custodem: dre mia mi fecero guerra. Mi dellero a cuin vineis: vineam mean non custodivi.
- 6. Indica mihi , quem diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie, ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum.
- tengonu per viva fede alla spirituale Gerusalemme, cloialla Sposa stessa, alla Chiesa. Ella adunque dice, che è bruna, ma pure è bella, lo che lo vari modi tuiti veri pub intendersi, in primo luogu con a. Agostino de doctr. Crist. 11. 32. pub dirsi, che la Chiesa è bruna insieme, e bella, per essere riuniti nel tempo presente nella stes-sa rete i pesci buogi, e i cattivi (Malih. xiti. 27.), i giusti, e i peccatori, ovvero colin stesso santo diremo che la Chiesa è bruna per ragione della natura corrolta per lo percato, ma bella per virtu della grazia, Serm. 201. de Temp. In secondo luogo le persecuzioni, le tribolazioni, l'eresie, gil scandoli, onde è infestata nel tempo presenie la Chiesa, le danno all'esteriore un aspeito assal tristo, e quasi simile alle povere tende de pastori di Cedar, le quali esposte agli ardori del sole, e a tutte le ingiarie dell'aria sono brutte a vedersi; ma nell'interno ella è bella, e splendida, e magnificamente ornala per l'esimie virtu, per l'umilia, per la pazienza, per la fede, per la invitta carilà, e pe'meriti, che ella aduna nei Cielo, e pei numeroso stuojo de Santi, che ella accoglie; per tutti questi titoli ella è piena di beliezza, e maguificenza, come i padiglioni dei più glorioso tra' Re. E in tal scuso dice s. Ambroglo: la Chiesa è bruna per la polvere de' suoi travagli nel tempo del combattimento, ma ella è grandemente speciosa quando si miri coronata de segni di sue vittorie, De Spir. S. II. Bellezza sovrana, e incorrutifiile è quella della Chiesa, bellezza, che non verra meno giammal, neppur in quell'atrocissima guerra, che farà a lei l'ullimo suo nemico, l'Auticristo; bellezza, che la rende deena dell'amore dello Sposo e dell'amore di tuite queile anime, che sono degne di conoscere, e di apprezzare questa injeriore bellezza; e queste sono quella, che qui si chiamano solie di Gerusalemme.
- Non badate, che io sia bruna; perocché cc. Nan vi meravigliale, nè vi offenda, che lo sia bruna, perocché non è questo il mio proprio colore, nè lo sempre sarò quale voi mi vedele adesso; l'ardor del sole cocrata mi scolori, ma verrà una volta li tempo del eefrigerio, ed to ripiglierò il mio colore, e sarò bella anche all'esterno. Dove la nostra Voigata traduce mi scolori, ovvero come abblama messo mi fe'cambiar di colore, le versioni di Tendozione, e di Aquila portano il sole sui abbrueso, il sole mi arse, È adunque significato pell'ardore del sole Il fuoco della tribolazione, e degli affanni, che iurbano, e vessano la Chiesa. I figli della madre mia ec. Di lutte le iribolazioni, e persecuzioni, che ha avuto da soffrire que-sta Sposa di Cristo, la plu fiera, e l'erribile fu quella, che a lei mossero nel suo nascimento gii Ebrei ; quegli Ebrei i padri de' quali (come noto l'Apostolo) furon anche i progenilori di Cristo, e de'suoi Apostoli, e de' fedeli onde fu composta la Chiesa in Gerusalemme. Di questa perseeuzione suscitata contro di lei dalla Sinagoga, e dagli Ebrei sparsi pel mondo tnito, si lamenta in questo luogo la Sposa di Crisio; e può vedersi negli Aiti degli Aposto-II, e dalle lettere di Paolo quanto fosse atroce questa pern, e daire retirer il rasso quanto iose acroco questa per-secuzione. Vedi in particolare prima Thessal. Il. 14. 15., e quello, che ivi si è nolato. Questi Giudei nemici dei Vangelo ebber la stessa masire co Giudei, che credettero, ma non il medesimo padre, perchè non poteva Dio esser padre di quelli, che bestemniavano li suo figliosio; e Gesti Cristo medesimo a questi lucreduli disse, che il padre loro era li Demonio, Jonn. VIII. 44. L'ostinazione, colla quale i Gludei rigettaron la grazia, fu cagione, che gli Apostoli , e i Ministri della chica pascente si rivol-

- 3. Non badate, che io sia bruna; perocchè il sole mi fe' cangiac di colore, I figli della mastodir delle vigne: la vigna mia non fu custodila da me.
- 6. Famul sapere, o amore dell'anima mia, il lungo dei tuol paschi, il lungo, dove in sul meriggio riposi, perch' io non cominci di andar vanando dietro a' arengi dei tuoi compagni.

gessero piu presio alle genil. È pertanto profetizzato in questo inogo l'accecamento della maggior parte del Giudalsmo, e l'abbandonamento di quella vigna, alla quale principalmente era stato mandato il Cristo, di quella vigna, che doven essere la primaria eredita della chiesa; ed è aucora predeita la conversione delle genti, alle quali dopo li rifiulo degli Ebrel fu portala la Fede, onde lu iutte le parti del mondo si videro sorgere, e formarsi move vigne, e nuove chiese. Dice adunque la Sposa: perché i figli della stessa mia modre. I miei fratelli mi freer guerra, furopo dale a me da eustodire, e collivare altre vigne; ma ben mi afiligge la dolorosa rimembranza di non aver poluto per la ostinata incredulità degli Ebrei custodire, e collivare l'antica mia vigna. Perocchè quelli, che in essa si arrogavano il titolo di coltivatori, e custodi, non solamente banno maltrattati, e uccisi i servi del padre di famiglia, del padrone della vigna, ma non hanna avuin ribrezzo di meitere emplamenie le mani sopra l'unico Figlio, e mio Spiso, e'di contannario a morie ignomiplosa, e crudele. Vedi Luc. xx, 9. Vedi Origene in questo inozo e eli Atti xur. 40. C'insegnò già l'Apostolo, che il delitto, e l'incredulità degli Ebrei fu salute alle genti, perché la parola rigeltata da essi fu predicata senza dilazione a'Gentili; gli Ebrei di più dopo l'eccidio porticolarmente di Gerusalemme dispersi pei mondo, portando seco l libri Santi, I quali jutti rendono testimonianza a Gesu Cristo, vennero ad essere testimoni irrefragabili delle verità della Fede, e servirono senza volerio ad appianare la via al Vangelo. La Chiesa frattanio non lascia di piangere In rovina della Sinagoga ribrlie, la perdita di questa vi-gna, l'indurimento della nazione de' patriarchi, e de' profeti, diveuota nemica della vezità, e del suo Cristo; e non basta a consolaria di tauta selagura li vederia riparata coll'acquisto di tante alire vigne, quante furono le nazion1, che obbedirono alla Fede, Neila stessa guisa l'amico grande di Cristo, e della Suosa, l'Apostolo Paolo, con gran dolore rammenia, e deplora la caduta funesta d'Israele, ma insieme el avverte, come egli è serbaio da Dio alla futura sua conversione, Rom. xi. 25. 26. 6. Fammi sapere, o amore dell'anima mia, ec. Ha ben

ragione questa Sposa di dare al suo Sposo il titolo di amore dell'anima sua; perocché egli il primo l'amò, che diede se stesso per lei, dice s. Gregorio Nisseno. Ella adunque amando ardentemente lo Sposo è ripiena di un santo timore, e di ausiosa sollectiudine di non perderio giommai di vista, di star sempre dove egli sta, e di viver con quelli co'quali egli vive. Quest'amorosa ansicià ha luogo principalmente in que tempi, ne quali-il foror de nemici jurha, e sconvolge agai ordine, e per questo ella chiede allo Sposo, che sia sua luce, e suo maestro, e van guida nel mezzo giorao; perocche come sopra (v. 5) l'ardor del soie è posto a significare la persecuzione, così qui il merzo glorno, cloè il sole nel suo meriggio indica il colmo, e li forte della persecuzione, e della tribolazione; e di quella persecuzione particolarmente pariasi in questo luogo, la quale è fajta ajta verità da' maesiri di errore, e di creste, come ossersò s. Agostino de Unit. Erel. xiv. Dice adunque la Sposa allorchè certi uomini, che si spacorranno pre inoi compagni, ed amici, con temerario ardimento si sforzeranno di oscurare, e di abbattere la verità, sil to sempre meco, e tu mi mostra a discernere quelle, the sono tue provelle da quelil, the il vestito ne opo, ma sono al di dentro lupi rapaci. Chiede ella lo una narola priocipalmente pe suoi pastori, u ministri

- Si ignoras te, o putcherrima inter mulieres, egredere, et abi post vestigia gregnim, et pasce hoedos tuos iusta tabernacuta pastorum.
- Equitatui men in curribus l'haraonis assimilavi te, amica mea.

la grazia di saper sempre discernere i buoni, e salobri pascoll, dove sta Cristo, da'pestilenziali de'falsi dottori Perocché dovesn venire de tempi, na quali l'errorn, e la falsa dottrina mascherala sotto le apparenze di pietà, come dice l'Apostolo (11. Tim. 111.), abbellita con tutti gil oggi della mondana eloquenza, sostenuta dalle passioni degil momini, che la troveranno favorevole a'ioro appetitl, potrà sedurre non solo le semplici pecceelle, ma aucora molti degli siessi pastori. Osservò Trodorcto, che i maestri dell'eresie sono detti compogni dei primo pastore, eloè di Cristo, perchè il primo de' loro artitizi si è di mostrare uno zelo grande della gioria di lui, a un impegno sommo di serbar pura, ed intatta la verità del Vangelo. Con queste arti i finti compagni dello Sposo trovano de' seguaci, e si formano de' greggi, e de' discepoli, perchè, come dice lo Spirito santo, è sempre grande il numero degli stolti, a molti amano di seguire la via larga, a spaziosa, e pochi di culture per la via stretta della umilta, della obbedienza, della mortilicazione delle passioni. Cristo amò grandemente la similitudine del buon pastore usata qui dalla Sposa, onda e ne'vangell, e ne'profeti con essa è descritto. Basti per tutti Ezechielle: Oweste cose dice il Sionore Dio: Ecro che io stesso nadero in eeren di mie pecorelle, e le visiterò: come il postore va edendo il suo gregge . . . così io visiterò le mie pecorelle. Le menero n'peacofi nòbondontissimi, e an'monti eccelsi d'Israele saranno i pascoli toro: ivi riposeranno sull'erbette verdeggianti , e alle grosse pasture si satolleranto so'monti d'Israele. In pascerò le mie pecerelle, e so smarrite, e solleverò quelle, che erano cadate, e fascerò le piaghe di quelle, che ovran sufferta feattura, e ristorero le deboli, ed ovré l'occhio a quelle, che sono grosse, e robuste, e ognana di esse pascerò con sapienzo, XXIV. 11. ec. Vedi Jo. X. II.

 Se in non conosci le siesso, ec. Risponde lo Sposo alla precedente preghiera della Sposa, e questa risposia. come ossersò a. Agustino, è mista di una specie di riprensione e di doicezza, perocche riprendendo quasi la Ignoranza di lei ne esatta insieme con verissimo elogio, e molto a proposito la eccedente bellezza. Se in non conosci te stessa, o bellussima ec. Bellissima è la Chiesa Cattoliea tralle donne, vale a dire tra tuite le società , o sinagoghe , o sette, o adunsaze di nomiul, che professano religione. Tutte queste sette sono brutte, e deformi per la creita, per la limoranza, per gli errori, e pe'vizi, onde secondo il tinguaggio delle Scritture si paragonano alle donne corrotte, e adultere. Ma la vera Chiesa è vergine pura, incontaminata, spesata ad un solo uomo, cioè a Cristo. In lei la vers fede incorrotta, in lei la scienza porissima dri costumi, li deposito delle Scritture sante intiero, e inviolato, I Sacramenti Cristiani, l'unico Sacrifizio. Che se ella nel suo seno contiene anche de' percatori , la joro deformila non offusca il candore di lei, perché i loro perenti ella detesta, ne a lei possono ascriversi come atte altre sette ascriver si possono i percati de loro segunci, perche queste in molle maniere allentano la briglia alle passioni degli uomini, e corrompendo la essi la radice di ogni bene qual è la Fede, aprono largo, e libero campo all'iniquità. Temperando adunque l'agro della riprensione con questa parola, dice lo Sposo: to adonque, o diletta, son sai dove sieno I miri paschi, dov'lo riposi, ec. Ciò sarelibe un dire, che tu non conosci te stessa; perocchè se tu ti conosci, lu dei sapere, che sei li luogo de' miri poschi, il luogo dei mio riposo, mentre aon per altro mo-tivo ti feci io così belta. Rientra adunque in te stessa, e considera tutto quello, che lio fatto per ornarti, e abbelliett. Che se ciò ancor non ti basta, esci fuori di te stesso, a va dietro a greggi di quelli , che si spacciana Bersia Fol. II.

- Se tu non counsei te stessa, o bellissima tralle donne, esci fuora, e va' dietro alle pedale de' greggi, e pasci li tuoi capretti presso a' padiglioni de' pastori.
- 8. A' miei destrieri ne' cocchi di Faraone to ti rassomiglio, o mia diletta.

per miei compagni; considera le parole, i fatti, le divisioni, le confusioni, i costumi di costoro, e se vorral, potral pascere i tuol capretti colà persoo a padiglicol di que lanti pastori. E non é male, che tu vada a conoscerre quello, che sicno que greggi errenti, e que pastori for seonati, e quelle sinsgoghe di Satana, perocché isi tu vedral tanti errori, tanta innoranza, tanta dispensione lanta lalquità, che impereral a stimar sempre piu la tur sorie, e ad apprezzare la tun belta, e ad esser grata a chi te la diè: tu vedral, se è possibile, ch' lo mi stia tra que' figiliadi delle tenebre, e coa quelli, ehe pastari non sono, ma ladroni, e assassini delle anime. Ecco sopra questo lusgo (alquanto oscuro, e oscurato per di piu dalla diversità delle sposizioni ) come ragiona s. Agostino, Se in non cononci le siesso, o bellissima ec. « Per quanto le » altre possano sembrar belle, sono belle al di fuori, a'im-» bancano col nome di giustizia; ma tutta la gioria drila » figlia del Re è al di deutro. Se adunque tu non conosci » le stessa, e come to se'una, e se'casta, e pon puco » esser corrotta dalla conversazione de linti, e callisi - compagni...se tu non ti conosci per taic, esci fuora. » esci fuora, esci dietro alle pedate de greggi, pon del-» l'unico gregge, ma de' greggi erranti, e pasci non come fu a detto a Pietro le mie pecceelle, ms I capretti, e nei padi-» gliogi non dei pastore, ma de' pastori, non nella unita, ma » nella dissensione, perché allora non saresti dote uno e » Il gregge, e uno il pastore ». Sopra queste parola di a. Agostino notero solamente, che la voce capretti è persa sempre in cattivo senso nelle Scritture, come la voce pecorelle in buon senso. Vedi Matth. xxv. 32. 33. Con questa bella ligura è mirabilmente dipinto il misero stato di quelle chiese particolari, che si aliontanano da Cristo primo Pastore, e dall'unico ovile, il cul capo visibile è il Romano Panielier. La Chiesa cattolica pon è possibile, che si separi da Cristo, ne che vada dietro a' faisi pastori, ma riguardo alle chiese particolari ciò noa solo può avvraire, ma è avvenuto di molte, e riguardo a queste te parole dello Sposo sono una vera minaceia, La Chiesa cattoliez nou ignora se stessa, né di quali beni ella goda, e la supposizione dello Spoto: se in non conoari te stesso, ec., tende a far conoscere la somma loro felicità a lutte le anime, che hanno la sorte di stare nell'unità di lei, affinche apprezzino questa felicita, e te-

lei, e da Cristo 8. A miei destrieri ec. Sovenle nelle Scritture Dio , che combatte contro I suot aemici , è rappresentato come un forte campione a cavallo, ovver guidante il suo cocchio. Così in Abacue rammentandosi com'egli sommerse ael mare I cocchi, e l'esercito di Faraone, si dice; focesti strada pel mare n' tuni cavalti per mezzo ol fonco delle ocque projoude, III. 15.; e altrove : /u che monte su' (noi rvalli, e la tua quadriga è salvazione, Ivi 8. Parimente Cristo, il quale per mezzo de'suoi Apostoli va a conquistare la term, fu vednto da s. Giovanni sopra un cavallo blanco: merai, ed ecco na caval bionco, e quegli che ni era sopra asca un arco, e fagli dalo nas corono, e neci vincitore per vincere, Apocal. vi. 2.; e ficelmente presso Ezechlele L: Il Signore, che va a punire Gerusalemme sto sopro un coerkio tirato do' Cherubini. la secondo luogo la vittoria di Dio sopra Farnone nemico del popolo suo fu figura delle vittorie di Cristo, e della Chiesa contro l'idolatria, e l'emplela, e contro tutte l'eresie, come si vede e nel luogo citato di Abacuc, e continuamente ne Salmi, e ne' profetti. Lo Sposo adunque conforta, ed anima la sun Sposa con dimostrare di qual forfezza l'abbia rivestita, nffinché non als sopraffalta da comuni nemici. lo ti rasso miglio, o mia diletta, n quel mio esercito a cavallo, col quale lo combajiei gl'Innumerabili cocclei di Faraone, e

mano come il massimo di tutti i mali la separazione da

- 9. Pulcrae sunt genae tuae sieut turturis : collum tuum sient monilia,
- 10. Murenulas aureas facientus tibi, vermiculatas argento.

viusi il superbo, e colla son grute lo sommersi nel mare, perocche nella siessa guisa lo lo te vineerò il demonin, e l'empieta, c attraverso del mare tempestoso del secolo condurro all nomioi alla terra di promissione, cice al cielo. Ecco lo brevi parole la vera, e solida sposizione di queste parole presso Origene: a' mici destrieri ne'cocchi di Faruone io li rassomiglio, a mia diletta; quanto i de strieri, ehe ho io (che sono il Sognore, e sommergo nei Rulli Farance, e i suoi cavalli, e i suoi cavalieri), quanto i miri destrieri sono da più di quelli di Faroone, tonto tu di agni altra figlia se' migliore, e più farte. E con grac racione è qui animata la fiducia della Chiesa; persechè ed ella, e i suoi membri in ogni tempo avran da combattere, non essendo la vita dell'uomo sopra la terra, se non una continusta milizia, come dice Globbe, a siccome il popolo d'Israele Illierato dalla tirannia di Farsone dovette luttor combattere per l'acquisto della terra promessa; coei in Chiesa, e ogni anima fedele redenta dalla schiavitu del demonio, e del percato, ha ancor da combattere per giungere al possesso della terra de visi. Rammenta adunque Eristo alla Sposa coo questa similitodice quelca, ch'egli ha gia fatto per essa, affinche ella di coraggio si armi, e di santa liduria, onde viene a dire a lei quello, che disse dipoi a'ssoi Apostoli : abbiete fidenzo, io ho vinto il mondo, Joan. XVI. 33. lo, che vi trassi dal polere del demonio, e vi liberal dal peccato, vi larò ancue vincitori di tutti gl'interiori, ed esteriori nemici; perocelse tutto vol potete in me, the sono vostro conforto.

9. Relle son le tue engace ec. Comincia lo Sposo a lodare le parti del corpo mistico della Chiesa, e per queste parti vengono intesi o i diversi stati di essa, ovvez le virtu, che a questo, e a quello stato appartengono, como vedremo. I LXX nella toro versione lessero: quanto bella sono le tue guance come di fortorella, volendo significare in tal guisa la rarità, ed eccellenza del dano, che è qui Indicato. Questo dono per sentimento comune de' Padri è il dono della perietta purita simbolecriato pella fortora. dono assal raro nell'antica Chiesa, comunicato le ispecial modo alia Chiesa cristiana, la quale ehhe sempre un gran numero di persone dell'uno, e dell'aliro sesso degne di seguitare l'agnelle di Dio dovunque egli vada, Apoc. xiv. 4.

Queste anime fuggendo le nozze terrene, il celeste sposalizio contraggono coe un sol oomo, che è Cristo, a lui si conglungono per meszo della carità, a loi serbano fede, a lui solo si studiano di piacere, e nissuna cosa piu ardentemente desiderano, che di rendersi simili a lui. E non senza mistero dopo aver lodata la fortezza della Sposa si viene a lodare la illibata di lei cavilla; perocché di tutti i combattimenti, che ha da soffrire l'uumo crisilano, I più dori , e pericolosi sono quelli della castità , come notò a. Agostino, Serm. 130. de Temp. Per in qual cosa risplende mirabilmente nelle Vergini di Cristo la virtu della grazia, da cui venne a fragili creature la forza di emolare sopra la terra la purezza degli Angeli: soronno come ali Angeli di Dio nel Cielo, Luc. XX. 35., mantenen-

dosi sonte di corpo, e di spirito, t. Cor. viz. 34. Il collo too come i monils. Come le guance, che sono la sede della verecondia, furono poste per la perfetta porita; così il collo, il quale sta sotto al capo, e sta di mezzo tra il copo, e le slire membra del corpo, vienc a indicare quette virtu, per cui principalmenie l'anima sta suggetta a Cristo suo capo, e porta con volontaria soggezione il suo giogo. Sono biasimale altamento da Isala le liglie di Sion, che se n'aodavano a collo interato (Is. III. 26.), e presso Giobbe la confunsace superbia del precalore è descritta con dire, ch'egli contro Dio corse a cello interato (Job. xv. 26.). Per lo contrario il collo pieghevole, e sommesso è simbolo della umije obbedienza, donde quella esortazione dello Spirito santo: piegale al giogo il rostro collo, e l'anima vostro al giogo della disciplino, Erel. 23.; e altrove : metti i luoi pirdi ne' ceppi della sapienza, e porqi il tuo collo alle une cotene, Eccl. vt. 25.

- 9. Belle son le tue guance come di tortorella: il collo tuo come i moniti. 40. Noi li faremo delle piccole murene di
- oro piinteggiate d'orgento,

Il collo aduoque della Sposa è bello come i piu belli , e piu ricehi monili, onde el suole adornarsi, perebe sus gloria cila pone nel portare il giogo della trege, e nell'a dempiere la ogni cosa la volonta del Signore, imitando il son Capo divino, che disse, sé essee disceso dal Cielo nor per fare la son volonta, ma la volonta del Padre, che l'avea mandato: e questa volonta egli adempi fatto obbediențe fino alia morie, e fino alia croce. Questa imitazione, e questa obbedienza, e soggezinne di amore al voleri dello Sposo celesta, è la gioria somma di questa

S. Gregorio, e con esso molil Padri, e luterpreti pel collo della Sposa Intesero significati i pastori del gregge di Cristo, non solamente perchè ad essi appartiror di portare con perfezione, e obbedienza maggiore il giogo della legge di Cristo, e di fare essi i primi quello che altrul debbono insegnare, ms moltn plu ancora perché eglino si stan di mezzo tra Cristo, ed il popolo, e loro ufficio si è di tenere unito al suo Capo lo stesso popolo, e di trasmettere a questo il nudrimento della celeste dottrina-Quindi quelle parole di Paolo: ogni Pontefice preso di tra gli nomini è preposto a pen degli nomini a Intte quelle coar, che Dio riouardeno, Heb. v. I. E certamente nroamento grande della Chiesa sono tali pastori ognivoltache, come sgli altri sosrasiano nella dignita, e nella potesta così eminenti sieno nella dottrina, nella sapienza, e nella

santita della vita In. Noi ti faremo delle piccole murene ec. Come nella crea

ione dell'isomo descritta nella Georgi (s. 56.) si dimostrò il coorono di tutte tre le divine persone con dire: Facciamo l'nome a nostra immegine, e somiglionza; così nell'ornare, e abbellire la Sposa di Cristo si dice : noi ti foresso er per indicare come la potenza del Padre, la sapienza del Figlio, la carità dello Spirito sanio concorsero a forn sesta nuova creatura, e questa nuova upra degna di Dio. I LXX tranero un'alira lezione, e onendo questo versetto con una parte del seguente , tradussero : noi Li farcmo figura dell'ore con lamine d'argento, perfine a tento, che il Re sia al suo riposo. E così lessero Origene, Il Nisseno, ed anche s. Agostino de Trinit. 1. 8. L'oro, secondo questi Pariri, egil è quel lume chiaro, coi quale Dio si vede co me egli è, e a laccia a faccia , e non per enimmi nel riposo, e nella sede della sua gloria. Figure di quest'ero sone le similitudini , e le parabole tolte dolle cose naturall, e tuite le parole dei libri santi, per le quali i misteri di Dio sono manifestati agli uomini; e queste cone non sono quell'oro, che è serbato pe'comprensori heati. ma sono però di molto pregio, e adattate allo stato pe sente, e per questo sono rassomigliaie all'argento. Non doven passarsi sotin silenzia questa versione de'LXX ra mentata sovente da' Padri della Chiesa, e da' più antichi Interpreti. Ma venendo alla nostra Volgata, ella è simile all' Elevo, se non che in sece di peccole murene d'oro ivi si lsa cutrarile d'oro. Ma s. Girolemo tradusse nel modo. che noi leggiamo, perché mieste moreze erano un promento, che portavano le lanciolle nobili a' suoi tempi, e simile ornamento del collo intese significato colla vo Ebera Thore. La murrna é un pesce somigliactissimo al l'anguilla, il quale ha le mascrile ponteggiale, e sparse come di macchie d'un bel colore. Vetil Plin. 13, 23, E quindi ebbe nome quell'ornamento, che formavasi d'una verghetta di oro ridotta a figura circolare; e veggiamo di piu presso Annstasio nella vita di Gregorio IV., che la queste mureue l'oro era talora intersecato da gemme preziose, come qui dall'argento. Qualche Interprete antico credette, che queste morene fouero orecchini d'ero; ma noi el attenghiamo a s. Girolamo, e a' Padri Greel. L'oro, il piu prezioso di tutti i metalii , che iutti li supera in bellezza come in valore, è posto a significare la carita, donde quelle parole di Cristo all'Angelo, n sia vescono della chiesa di Landirea : Ti consiglio a comperere de

one l'oro passato, e purgato nel fuoco, Apocal. III. 18. Al

- Dum esset rex in accubitu sua, nardus mea dedit odorem suum.
   Fascientus myrrhae dilectus meus mihi, inter ubera mea commarabitur.
- collo adquque della Sposa (pel qual collo diormmo significati i pasteri yant dato il preziono ornamento. In plecole muren el 'oro significati i a carità, a queste intersecte, o pentragiste d'arpento, il qual arpento simbeggia il catodore de' colonia, e la lunocersa della Vila. Quindi in Mahesha si legge, e he il Signore perificheri i figliato di della Unana legge ) e pli affettione del colonia della Vila.

nerà come l'oro, e come l'argeato, ed eglino offeriranno al Signore sacrifizi di giastizia, Malachia, m. 3. 17. Mentre il Re stevani ce. Questo Re egli è lo stesso, che introdusse in Sposa ne' suoi penetrali, che celcheù la bellezza di lei, e la ornò di be'doni. Mentre adunque questo Re stavasi alla sua mensa, la Soosa dice, che allors II suo nardo diffuse la sua fragranza. Ognuno può tedere, come si alimie mi a'conviti, e all'uso assai comune presso gli Orientali di ungere i convitati con unguenti preziosi, del qual uso si ha l'esempio nel s. Vangelo, e frequeniemente si fa menzione presso gli nutori profoni. Coi nome di nardo è inteso l'anguento falto, per suo pri mo ingredienie, di nardo; e il nardo è un drutter assal noto nella Siria di colore rossigno adorosissimo, di sepore amaro, come aliesta Pliaio XII. 12., XIII. I. Era poi fa-moso sopra tutto l'unguento fatto della spiga di nardo, e questo adoprò la Maddalena per ungere il Salvalore, Marc. xiv. s. Questo nardo adunque è simbolo della grazia, e delle virto, che da essa derivano, e dalle quali spira il buon odore, cioè la buona fama. Na di chi e questo nardo? Vari antichi Interpreti credono, che la Sposa per teoerezza d'affeito chiami suo nardo lo Sposo istesso, c me dipoi ella lo chiama fascetto di mirra , e grappolo di Clpro; e questa sposizione molto bene si adatta alla no sira Volgata, e assolutamente conviene alla versione del LAX, che lessero : il mio nardo diede l'odore di lui. La seconda sposizione, che rilerisce II uardo alla Sposa, è assai più comune. Vediamo brevenente quello che all'una, e all' allra sposizione appartiene; perocché elle si tengono quani per mano. Paria la Sposa di un banchetto fatto dal suo Re, nel quale dovette egli mostrare la sua grandezza, e magnificenza, banchetto simile a quello, di cui nel libro de' Proverbi si dice : La sapienza si è fabbricata una casa . . . ha immolate le sue vittime, e imbandita la saa persa; ha mandete le sae avcelle ad invitare la gente . . . Featte, mangiate il mio pane, e beretti il vino, che io ho annacquato per voi, Prov. 1x. 1. 2. 3. 5. La stessa sapiraza, il Verbo fatto carne, a nimile hanchetto invito, ferredo dire agli nomini: Il mio convito è que ia ordine . . . . iutto è pronto, renite alte nozze. Malth. xxn. 4. Questo convito nuziale fu allora quando l'Unige-nito del Padre nei seno della Vergine si fabbricò una casa, cioè il corpo mortale, e la natura numana assunse e oso, secondo la quale fu egil (come dice Davidde) unto da Dio di ungorato di letizia , cioe fu ricolmo di tulti i doni dello Spirito santo diffusi senza misura sopra di lui, Peal. VLIV. 9. Grandioso convits & questo, nel quale a consolare, e adempiere i desideril della Sposa l'amore divino le pose davanti in Cristo fatto uomo iutii i beni della casa di Dio , ed ella vide la giorio di lai pieno di gro zia, a di verità (Joan. s. 14.) e di tutte le virtu le quali un soavissimo odore diffusero per ogni parte. Quindi dice la Sposa: il mio nunto (il mio Sposo) sperò il seo odore. Queste virtu furono l'obbedienza di lui al voleri del Padre, la carità, colla quale al fece nustra fratello. la umiltà, con cui si annicisitò, prendeudo la forma di servo, la pazieura, a la fortezza, con cui alle miserie del-

l'ocon si soggettò. Ma un aitro convito ha la Sposa, che è insieme memoria del precedente, ed è pegno di queillo che ella soptita nella vita futura, quando venegto il irmapo delle notze dell' agnello la stessa Sposa diverra sua consorte unita a nui per iutta l'elernita, apeno L'ux. 7. Questo convito egli è la divina Eucaristia, nella quale egil le da il suo corpo in elbo, a il non songui no be-sonda, dandole in Mentre il Re stavasi alla sua mensa,
 il mio nordo spirò il suo adore.
 Mazzetto di mirra (è) a une il mio Diletto: si starà sempre al mio sena.

sieme sliissimi esempli di carità, di umiltà, di pazienza ec., e diffondendo l'odore di queste virto. Di questo contilo preparato dal Paslore delle anime, che di se stesso alle sue perserile, di questo convilo pariò profetteamente Davidde nel Salmn xxn., dave e della mensa imbandita, e degli anguenti, onde i consilati si parono e del calice esilarante si la menzione. Imperoccise questo Re di pore, di cui paria la Sposa, egli è insieme Ponte fice e Sacerdole, Pontefice in elerno, come disse Davidde . e dono Davidde l' Apostolo (Paul. Crs. Heb. VI. 10.) a a somiglianza di Melchisedech offerse il pane, e il vino in sacrifizio al Padre, e lasciò nella Chiesa la notestà di nfferirlo, e al convito, cioè alla partecipazione del Corpo, e del Sangue suo invitò la Sposa, e gli smiej di lei dicendo : renite, mangiate il mio pane, e berete il vino, che io ho anancquoto per roi , Sap. 1x. t. Di quesio sies. so contito, nel quale alle anime giuste al dà anticipalo un saggio delle dell'rie celesti, parlava Isaia quando diste-Il Signore degli eserciti fară a tutti i popoli în guesta monte un convito di grasse cerus; an convito di prademmin, di carai grass midaline, di vina senza feccia, Isal. xxv. e. Nelle quali parole il monte è Sionne, cloi In Chiesa di Cristo, e le carni sostapriose sonn le Carni

strese del Verbo fatto nomo, e il vino scazo feccia è lo strese Songue di lui. Se adunque la Sposa, che nell' nuo,

e nell'altro convito gode gli effetti della beneficenza, e

dell' amore dello Sposo nun vuole essere ingrata, der con

ogal sáezo procurare d'imitare lo Sposo, e di rendersi.

quanto è possibile, a lui somigliante; e allore le viriu

di lei provocale da iali esempli di Cristo si esercitare in

atti non solo interiori, ma anche esterni, ond' cila divicne il buono odore di lui , e può dire nel secondo senso,

di cui parlammo al principio: il mio acrdo spirò il suo

odore : amal lui , che è principio d'ogni mio hene, per-chè egli mi amò, ful obbediente alla sua voce , come egli lo do per me, ful nmile per lui, che la mansuejo, e pmile di encre 13. Nezzetto di mirra ec. Quello, cul diede già due volta il nome di Re, lo chiama adesso suo Diletto per tenerezza di affetin. Della mirra si è anche altrove pariato, Ecrli. XXIV. 20. Ma per quel che riguarda questo luogo, è da notare, che questo arboscello ha corteccia assal ru vida , ed è spinoso , e petta o naturalmente , o per incisione una lagrima odorosa molto stimata per il vari usi . che se ne lanto, ma di amaro sapore. La Sposa adunque pirma di amurosa riconoscenza per tutto quello, che il Diletto sofferse per lei dal momento, in cui fu concepuio nel sea della Vergiar sino a quello, lu cui spirò sulla Croce, dice, che i patimenti di lui, e le umiliaziosi, e i tormenti avra sempre dinanzi agli occhi, anzi in mezzo al suo cuore : ed è come se dicesse : il mio Diletto è divenuto per me un fascritto di miera, perebé sopra di lui reggo riuniti lulli i dolori, e lutti gli obbrobri; ed lo non mi scorderò giammal delle sue pene, e l'immagine di lui crocifisso terro sempre presente; riempiero ti cuor mio delle sue amarezze, porterò il dolore de'suoi dolori, e non altro amerò di sapere, se non Gesu, e Gesti crocifisso. E molto bene, splegando I senlimenti di questa Sposa suggiunge s. Bernardo: Il meditar tati cose jo dissi essere vera sepienza; in queste io stabilisco la perfezione della piastizia, la pienezza della scienza, le ricchezze della satate, i tesori de' meriti. Queste confortano nelle eversità, reprimono nella consolazione, e tra le feliciti, e le appersità della vita presente sono paida a battere la strada reale, rigettondo i mali, che dall' una, e dall' al tra sovraziono. Queste mi fanno amico il Gindice de vivi e de' morti, mentre las, che alle potesta è tremendo, me

lo figuraco unile, e massecto, ni solemente placobile, ma anche imitabile me'l ruppresentoso, Serm. 12. in

Cant. Alle quali parole di s. Bernardo aggiungreò sola-

mente, che siccome la mirra serba incorrotti i cadaveri,

cusi la passione di Cristo è principio d'incorruziona, a

- Botrus cypri difectus mens milri, in vineis Engardi.
   14. Ecce In putera es amica mea, ecce tu
- \* 14. Ecce lu pulera es amica mea, ecce lu pulera es, oculi lui columbarum.
- 18. Ecce tu pulcher es dilecte mi, el decorus. Lectulus noster floridus:

d'immortalifa e per le aoline, e per l'oorph. La versime de l'Ax dons la nostra Voqualta ini il mo Billetto, l'esse il figlio di mio aorellez; perceche (dice Origine) sono fuire screlle, in Sinagoga, a la Gibesa, e il nordre Sainalore talla Sinagoga nacque, e di evas fa figlio secondo la carne, egli che è Spono della Gibesa, Marito e Sigoore della l'inica. Ore la Sinagoga, e la Chiesa sono sorelle, perchè elderno per padre lo siesso libre.

13. Il mio Diletto (e) a me ec. La voce ebrea Capher tradolta nella nostra Volgata cotta voce Cupras fa in questo luogo non piccola difficolta; percerbé dicendosi, ese questo tipro è unto nelle rique d' Engaddi non vien egli nuasi a additarsi il famoso balsamo, onde era cosi rinomalo quel territorio d'Engaddi? E di piu per attestato di Plinio sappiamo, che la planta, o sia frutice da cui veniva il bajsamo era simile alla vite; onde potrebbe es sere, che o i ramoscelli, o la lagrima addensata di quesin frutire si dicesse groppolo. Ma perché non veggiamo mai usata quella voce a significare il bulsamo, e dail' altro lato il Cipro è piaota conosciuta dagli antichi Scrittori, ed anche rammentata da tisuseppe Ebreo de Bello v. 4; quindi é, che sembra piu sicura l'opinione di quegi' Interprett, i quali suppongono, che del Cipro si parli in queste parole: Il Cipro, secondo la descrizione, che ne da un' antico Interprete, è un arboretto di fiore candido, e odoroso, che p-nde a gnisa di chioma arriccioto: se ne fu l'anguento, che e buono a molte euse, e le foyler, e i fori, e i frutti, e i ramoscelli sono di grande uso, Philo Carp. Dalla qual descrizione possiamo intentiere, che furse grappolo si chiamasse il fiore tiel Cipro formante quasi una chioma per la somiglianza col grappolo della vite. Sarebbero adunque in questo luogo le vigne d'Engaddi (famose pel loro balsamo) celebrate an cora per le piante del Cipro, che vi veolvann a perfezione. Mn venendo alle parole della Sposa: Il mio Diletto (e) a me na grappolo di Cipro ec. Conviene Intendere ripetulo a staró sempre al mio seno, come nel verselto precedente, peroccisé lo stesso sentimento di tenerissimo affetto verso tiel suu Cristo paziente crediamo espresso con questa nuova similitudine dalla Sposa. Il mio Sposo divenulo per me l'uomo de'dolori e a me come un mazretto di liur di Cipro di soavissimo odore, lo terro-sempre dinanzi a me, io terro fisso oci min cuore, e ne trarrò frutti di salute, e di vita.

14. Bella veramente sei tu , cc. Celebra nnovamenta in Speso la bellezza della sua dileita, e la celchra con istudiata ripetizione, additando la doppia spirituale bellezza interna, ed esterna. Imperoccine in Chiesa di Cristo Iavala, mondata, e rionovellata nel sangue di lui, non è ornala solamente di quella esterna giustizia, che si ottene va, come dice l' Apostolo, mediante i dant, e le oate, le quali non poteran render perfetto il socrificante, Heb. 1x. 9.; ma è ricca, e splendeote negli occhi di Dio per la vera lpterna ginstizia, giustizia procedente non datta legge, ma dallo fede di Cristo Gesà. E perché questa vera interna giustizia è quetta, per cul l'anima piace a Din, per que sto nella prima parte del versetto, dopo aver detto betta veramente sei to, immediatamente soggiunge o mia diletta : perrisè poi tulla la bellezza dell'opere esteriori proviene dalla purita, e santità Interiore; perciò celebrando nella seconda parte dei verselin la esterna beliezza della Spora non aggiunse quelle aftre parole. Viene adunque in questo luogo mostrato alla Sposa, ad alle anime, che cercano Dio, di amare principalmente quella beltà, che ila Dio solo è vedata, perche egli vede i cuori, e sa quella, che sio negli nomini, Joan, u. 25.; e di pol secondariamenta quella , che è veduta dagti nomini , affinche

- R mio Diletto (è) a me un grappolo di cipro delle vinne d' Enoaddi.
- 14. Bella veramente sei ta, o mia diletta: bella veramente se' tu, gli occhi tuoi son di colonba.
- 15. Bello veramente se' tu, o mio diletto, e pieno di grazia: il talamo nostro è fio-

quals refined for the boson agree, or driven givine at there is see as Cail, Matte, in 10 (See Manne Manne), and part of the gree del Signere has positive delle cast del Signere, per the part of the rest. In part of the part of the part of the part of the risk, i.e. how of the part of the part of the part of the risk, i.e. has often the part of the part of the part of the risk, i.e. has often the part of the part of the part of the cless man to approximate a feet of the part of the part of the cless man to approximate the part of the part of the part of the cless man to approximate the part of the part of the part of the cless man to approximate the part of the part of

Gli occhi adunque dei cuore sonn gli occhi della feda, e uno di questi occhi della fede creda, medila, contempla le verila rivelate: l'altro occhio ordina, e dispone le operazioni dell' uomo a seconda delle regole della stessa fede. Quindi é, che da Padri la feda, e la intenzione direita dalla fede sono dette gli occhi dell'anima. Per la qual cosa e la sincerità del credere , e la purezza dell'intenzione nell' operare viene commendata nella Sposa, quando si dice di lei: gli occhi twoi aono di colomba. Perocchè la colomba è simbola della semplicità, e della purità, onde Cristo diceva: siste semplici come colombe, Matth. x. ts. Siocera é la fede, c puro, a semplice é l'occldo di lei , se al solo Dio indirizza in sguardo , e a Cristo, che è l'unico vero Maestro, e ogoi altra dottrina, e qualunque altro maestro rigetta, che da lui per poco si aliontani. Pura , e schicita sara l'intenzione guandn col lume stesso della fede governisi; perocche sta scriito: il giusto rive di fede, Heb. X. 38., percisè sua guida neil'operare è la fede; oode alla feda attribui l' Apostolo tutto quello, che di grande, di virtuoso, e di santo operarono gli antichi Padri, Heb. xt. Il Caldeo parafraso in tal guisa: i tuoi occhi sana come dne teneri cotambini, che sona mondi, e da offerirsi ant mio attare, alludendo al sacrifizio di questi animali ordinato a purgare la immondezza, e la lebbra. Or dalla feda sta scritto, che ella purifica i cuori , Acl. xv. 9., e fo giuste le anime, Rom. v. 1., come essenda radice, c principio di vera giustizia; e la purità dell'intenzione purifica aoche le opere, onda inito l'uomo viene ad essere perfetto. Vedi quel che si è delto Matth. vi. 2t. Qual meraviglia però, se nella Sposa osserva odo e l'uno, e l'altro pregio quasi in un trasporto di ammirazione, a di amore, esclami lo Sposo: veramente bella se tn . . . . qti

ocidi toni zono di colorato è

1. Rello vermaneti esi n, ce. Gli occidi dei cuore illuminati dalla feste è dei quali fin ornala per donn dello Sponon permettona alla Distita dei d'istantisi per le
lodi dalele, ne di riturrete per se, ma le rifonde timidiatamente in lui, cui de entata se stena. Non orga di
avere quella bettà, che fu ammirata da lui; perocche
dallo spirito di Dio ella apprese a conoccere quello, che

 Tigna domorum nostrarum cedrina, laquearia nostra cypressina.

Dio le donó, 1. Cor. xII., ma rimnosce, che suo non è, ma di Dio tutto quello, che la le può lodarsi. Quindi ella dice: tu anzi se' belio, e pieno di grazia, o mio Diletto, anzi la stessa grazia e bellezza; io mon son bella se non per te, ed è no nulla la mia beita in comparazione della ina eterna celestiale beliezza. Le parole della Sposa sopo dette di Cristo, e in guanto è egil tigliuolo di Dio, splendore della gioria, e tigura della sostanza dei Padre, candore di ince eterna, specchio senza macchia, e tigura della bontà di Dio, e in quanto è egli figliuolo dell'uomo; perocché di lui faito carne fu scritto: speciosa ia bellezza sopra i figlinoli degli nomini, Psat. XLIV. 3. Or quanto all' amanite di ini si dice, che e bello il Cristo st per la unione della umana natura colla divina, ond'egli è bello in se, e principio d'ogni spirituale bellezza per le anime, e nissuna, se non pe' meriti di lui, può
esser bella pesti orchi di Dio; e bello apcora si dice. perché in lui furono diffusi aroza misora tutti i doni, onde ai abbellano le anime, e perciò disse il Profeta: te unse, o Dio, il tuo Dio con olio di letizia sopra i tuoi consorti, Psal. xLIV. 7. Quindi è, che quelli, i quali furono fatti degni di vederio conversante tragli uomini dissero: vedemmo la gloria di tui, gloria come di an aargenito del padre piene di grazid, e di verimi, comi E le turbe stesse non si saziavano di vederio, e in seguinito del padre pieno di grazia, e di verità, Joan. 1. te. vano ancor pei deserti senza pensare al proprio sosten-tamento, prise dalla sonzita, e dalle mirabili attrattiva di ini. Veramente fu un tempo, quando di lui pote dirsi: egli non ha vaghezza, ne splendore, e nos lo abbiama vednta, e non era bella a vedersi ... dispregiato, e l' infimo degli nomini ... ed era quasi ascoso il suo volto, ed egli era vilipeso, Isal. 1311. 2. 3. Ma in questo medesimo stato quaii, e quante betiraza si scuoprono dalla Sposa, e da chi ha com ella liinminati gli occhi dri cuore per rimirarle? Quanto bella è la sua obbedienza nel soggettarsi volontariamente a tali umiliazioni, ed a si atroci tormenti? Quanto ammirabile la costanza nel sopportarii senza aprir bocea, come agnello condotto ad essere ucclso, ehe non apre la bocca? Quanto stupenda la carita, per la quale tutto questo volentieri natisce per noi? Quan to amabili finalmente tutie le virto, delle quali ci diede si grandi documenti, ed esempi sulla caltedra della Croce? La Sposa perciò, che tali cose ha presenti, beilo ritrova in ogni luogo, e in ogni tempo il suo Cristo, bello nel cieta, bello sulla terra, bello ne miraculi, bella ne' flagelli , bella quando depone l' naima sua, bello altorche la ripiglia, bello ant legno, bello ancor nel sepolero , August. Psai. xLiv. Praef. Finalmenta l'amore di questo Dio è la vera beita dell' anima amate da lui guando ella era deforme per lo peccato, e amaia non per lasciarla deforme, ma per cangiarla, e per comunicarie la sua propria bellezza, dice lo stesso santo e Tract. 1x. in. 1. Joan. Il talamo aostro è florito. Questo talamo, questo letto, in cui riposa la Sposa, aignifica la umanita sonte di Cristo, nella quale (come dice Paolo) gesto corporalmente to pienezza della divinita, Coloss. II, 9, Così i' Inteseru il Nisseno, ed altri antiebi Interpreti presso Tendoreto. e finalmente molti moderni. In questo ietto si posò il Verbo di Dio, adempiendo l'opra grande, e a lui tanto 46. Delle nostre case le travi (sono) di cedro, le soffitte di cipresso.

ma al il nostro falomo; perocche la nostra stessa natare, gli assume per risasaria, e anniticaria, code in exuo mi pore della requie, e della fricitie stessa di hii disminiso ceroli. E coletizado la beliezza del tilazion, en insimio recesi. E coletizado la beliezza del tilazion, en tempo sesso la Sposa ad ammonier, ed escriare tutte la trespo siesso la Sposa ad ammonier, ed escriare tutte de anibre, elie bramano di friever Cristo, e di unirsi con loi a perparare, a ornare celle ante virto la lore corciera, a filio di errobrità albriga no la hodepuo di tutta granra, a filio di errobrità albriga no la hodepuo di tutta gran-

dezza, e macata? 16. Delle nostre case le travi (2020) di cedro, ec. Ecco la parafrasi Caldea di queste parole : disse Salomone Profeta: Quanta è bella la casa del Santuario edificala da me con legaque di cedro! ma quanta è più bella la cosa del Santuurio, che sarà edificata ne giorni del Messia! Di queste casa adanque la belicaza, e la gioria è criebrata la questo luogo, quantunque non una, ma piu case si accennano, mentre si dice, le trani delle aostre case; ma sebbeue una sola è la Sposa, ed una sola è la vera Chiesa, contuttoció ella è ancora molte case, e molte chiese l'come una casa grande molte stauze, ed appartamenti contirne) riunendosi in essa, e al centro comune della unite (il Romano Pontefice ; le molte particolari Chiese aventi i propri Pastori; e queste sono quelle case, delle quali diceva Davidda parlando della nuova Sionne : aette cose de lei Dio sorà conoscento, Peal. MVII. 4.: ma v'è ancora di piu; perocche ogni giusto rigenerato in Cristo Gesu, e fedele alla sua vocazione santa, è casa, e tempio di Dio: quindi dice l' Apostolo: Criste come Aglinolo nella casa esa propria, la qual casa siam noi, se ferma sino al fine rilenghama la fidocia, e la gloria della speranza, Heb. III. 6.; e altrove: non seprie voi che sicie templi di Dio ? 1. Cor. III. 16. E similmente s. Pietro: voi nure come pietre vive siete edificati sopra di

Int (Cristo) con aprintante, i. Petr. 11. b.

Il cedro e lego assi dinato principalmente per essere incomutibile, il cipresso e per la incorrutione, e pel significare cone que per la incorrutione, e pel significare cone questi case spiritule ha l'emerca general case spiritule ha ferrenza general case spiritule ha ferrenza general ce e stabilità, ed ornado ammirabile. E seberma sono pode la literate de considerate del propositione del propositio

we I Aparolici, i. Gor, i. i. b.

Ur altro can some on hi Chiese, me cans infinitaUr altro can some on hi Chiese, me cans infinitaUr altro can some on hi Chiese, me cans infinitament to his chie ser da terretare cans di quoda name
di aparolici servizioni, a di aparolici dall'ante, da

Indicato altro del aparolici dall'ante da di aparolici
thelerancho i o da polizione y che non è fino altro que
articori a quall'altra cana giurna sel crime, che e

del discingiamenti qui quine persona, e d'errice, che
articori a quall'altra cana giurna sel crime, che e

del finde me non montre mensioni, Janua 131. 1,

parche diversa iono ri il gradi di ghetta secondo il duren

merzi dei pittali i quali esse artico. Generali del pittali secondo il diventa

merzi dei pittali i quali esse artico del priccioso il sano

merzi dei pittali i quali esse artico di giurnio.

### CAPO SECONDO

1. Ego flos campi, et lilium convallium.

cara, allorche nel sen della Vergine si feca nomo. E non

è meraviglia se la Sposa dice, che fiorito e questo talamo, vale a dire ornato di tutte le grazie, e di tutti i doni del

cirlo. E molto a proposito la Sposa non dice il tuo lalamo,

1. Io fiore del campo, e giglio delle ralli.

1. Io fiore del campo, ec. Quasi tutti i Padri prendonn queste parole come parole dello Sposo, e non della Sposa, e il versetto seguente, che è legato con questo, dimostra, per quanto a me sembra, ehe queste opinione è la vera. Io vece di for del campo, l'Ebrro si traduce: to rosa di Seron: ma la nostra Volgata è conforme a' LXX,

- 2. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias.
- 5. Sicut matus inter ligna silvarum, sic di-

e a questa lezione sembra alludere quel celebre oracolo d'isala: spunterà un pollone dalla radice di Jesse, e un flore dalla radice di lui si alzerà, Isal. xt. 1. E dicendosi in generale, che Cristo è un flore, viene a significarsi, che la lui sono iulti i pregi, e tutte le virtu, delle quali può essere simbolo eiascun fiore, onde egit è fiore candido per la purita, tiore porporina per la passione, ceruico per la sapienza celeste, di vari colori per la unione in lut di tutte le grazie, e di tutti i iloni del cielo: la qual cosa fu dimostrata dallo stesso Profeta col noverare i doni dello Spirito sania, ond'egli fu ripieno, ivi 2. 3. 4. ec. Ed è delta ancora flore del compo, come se dicesse: fiore non di giardino, coltivato per opera d' nomo, ma fiore, che spunta dalla terra fecondata dal sole, e datia pioggia, che vien dai cielo, senzaché mano d'uonn alla nascita di lei abbia parte, onde lo queste parole bassi una profetica promessa della maniera, code Cristo sarà conceputo di Spirito santo, e nascerà dalla Vergine senza aver padre sopra la terra. S. Agoslian, s. Gregorio, ed altri Padri osservarono, che Cristo è dello tiore dell'aperta campagna anche per dinotare come egli doven essere la gioria comune, e la sajuta ili tutti gli nomini, ande di lui si avverasse quella, che fu scritto di poi da Isaia: mi han trovato quelli, che non mi cercarcano LXY. I. Per la quai cosa eziandio fu osservato da Paolo, che Cristo non dentro Gerusalemme, ma fuori della porta pati, e fu croclisso divenuto vittima d'espiazione, e principio di salute non solo per le pecorelle disperse della casa d'Israele, ma anche per tutte quelle altre di numero assai maggiore, le quali non erano di quell'avite. Vedi Joan. x. 16., Heò. xui. 12. È Cristo adunque, per così dire, il hene comme di tutti gli uo-

mini repodo a tutti quelli che vorrano arre perir con tin o poère dei l'incidabile l'arganna di queda forc.

che repoto alle inguere, e a tutti mait l'entere que de l'encere del province dept partie d'increduit, et que tutto que d'increduit, et que tutto que d'increduit que que traven est a tillitar al facce, deve partie preriodation, e abientie, e coloration periorie, e noto a reposition periorie, e devenimento periorie, e mode a provolto estre del province de l'encere de l'encer

venuo nore cei campo, vase a ure ci tuto ii monor, afinché dalla etrana morte ci liberasse, e conservasse a noi il vigor dello spirito, e ci comunicasse di lutta le virtu la fragranza.

E spisio dalla valti. Il giglio nelle valli, dove lu mag-

gior copia discende l'umore, viene piu bello, e più odoroso; in esso oltre la bianchezza mirabile delle foglie si nota il colore dell'oro ne' piccoli fiori al di dentro, e per questi due lati principalmente egli è attissimo ad esser simbolo di Crista: perocche il color candido esprime la purissima umanita di lui, a il colore d'oro l'ascosa divinità; onde osservò eziandin un antico Interprete, che nel giglio si manifesta dapprima sclamente il bianchissimo sun colore, indi a poco a poco li giglio si dilata, e al apre, e allora al fa manifesto l'aureo colory, che era pell'avanti nascostn: e nelta stassa guisa nato nel mondo it Verbo faito carne, prima come uomo ammirabile fu stimato da quelli, che in iul credevano, ma di poi si fe' conoscere vero Dio. E giglio delle valli fu ancor dello io Sposo (dice Origene) quando per me, che era nella valle delle lacrime, seese egli in questa valle, e giglio divenne. Noterò finalmente, che quando lu Sposo esalta le sue divioe virtu, non per altro fine egli il fa, se non

per solicellare la Sposa ad limitarie.

2. Come il giglio in mezzo ce. È certamente gioria grande della Sposa, e argomento dell'amore ili Cristo verso di lei ili darie la stesso titola di onare, ch'el diede a se stesso nel versetto precedenta, venendo così a indicare, come egil ha vultuto faria simile a se nella perfezione.

 Come Il giglio in mezzo alle spine, così la mia diletta tralle fonciulle.

3. Come il melo tralle piante salvatiche,

della santità. Per la que cosa la siessa similitudine del giglin fu usata da Isala in parlando della Chiesa stessa delle narioni : allegrerassi la regione deserta, e non battuta e tripudicrà la solitudine, e fiorirà come giglie, XXXV. I. Ne solamente lo Sposo dà alfa sua Chiesa Il nome di giglin, ma parsgonando con lei tutte la altre societa degli nomini, che sono sopra la terra separate da lei , Genilli , Gindei , Eretici ec. , dice , che ella da tutte queste è lanto diversa, quanto è dissimile il gigito dalle spine, a tulle ella sovrasta, e a tutte è superiore, quanto alle spine il giglio si preferisce : le spine nulla hanno ne ili utile ne di dilettevole, ma e verdi, e secche pungono, e nnocono, ne ad altro son buone, che ad essere ritiale sul fuoco. E così di tutti i nemici della Chiesa principalmenta sta scritto: I prevaricatori saranno estirpati tutti come le spine, le quali non si spiantano colle mani, ma se uno vuol toccarle, si arma di ferro, a di un' sats di lancia, e si gillano el fuoco, II. Reg. XXXIII. 6. 7. Tra queste spine si sta, e si stara la Chirsa sino alla fine de' secoli, e da queste verranno a lei tratitture, e affizioni, e dolori, conservando però ella sempre la sua altissima dignita, e bellezza, e standu al di sopra di tujta le temporali vicende, e presentando agli occhi di chi la riguarda i visibili segni, che la distinguono da tutte le altre societa; e questi segni sono il deposito della vera Feda mantennto incorrotto, e scevro d' agni ombra di faialta, la purita della legge evangelica, che ogni peccato condanna, e tuito insegna quello, che è giusto, santo, ntile al bene spirituale dell'unma; il cuito divino, con cui Dio si enora in ispirito, e verita; i deni di grazia, e d'ogni virtu, che in essa rispiendonn in ogni tempo, e in tutti gli stati di persone, ed eziandio i doni straordi-, de' quali non mancarone, ne mancheranno giammai nella stessa Chiesa gli esempli. Ma la Chiesa cattolica (come si è detto di sopra cap. I. 4.) contiene e i buoni, e i catiivi, onde disse clia di se: negra son io , ma bella , ed in quanto cila è congregazione de' giusti, di lei si avvera, che ella è come giglio tralle spins, e le figlie Indocili, e disobbedienti sono anch'esse le spine, ond' ella è sovenie trafitia , e ( come noto s. Agostino ) trafitta talora assai pencia, che da' suoi dichiarati nemici. Oue ste spine tollerate da Dio nella Chiesa fino al tempo estirparie, e gettarie nei faoco, in prima iuogo rendona niu ammirabile la virtu de' giusti, e servano in secondo luogo a farii e piu virtucei, e piu farti, a perció dezni di pensa maggiore

3. Come il melo tralle piante salvatiche, ec. Come Il melo , planta domestica , e cottivata è piu stimata delle piante salvatiche, e la sua ombra è piu gradita, e salubre, e pe' suoi frutti ancora cila è preferibile a tutta le piante del bosco, così il min diletto in betiezza, in dignita, ed in merito sorpassa tutti i figlinoli degli nomini. Notero, che nn'antica versinne in vece di melo pose melogranata. Lo Sposo avea lodata la Sposa paragonandola, a facendota simile ai giglin, ed ella riconoscente di tanto favore reichra lo Sposo con laude tanto maggiore, quanto a tut ta la beltà, e a tutti i pregi dei giglio è preferibile l'odo-re, l'utilità e la dolcreza de frutti di un melo. Questa similitudioe dello Sposo ad una pianta di melo potra parere al primo aspetto assai difettosa, tratlandosi qui di quella stessa Sapienza del Padre, la quale di se parlando disse : « Mi alzai qual cedro sul Libano , e qual cipresso » sui monte Sion , stesi i miei rami come palma di Cades, » e come pianta di rosa in Gerico: m'innalsai come un » bell'ulivu na campi, e come piatano nelle prazze pres-» so alle acque » Eccl. xxiv. 17. 18. 19. Il melo certamente e pianta assai piccola in paragone di quelle: ma nondimeno (come osserva s. Bernardo) la similitudine del melo è qui molto piu a proposito; perocché non è qui com-mendata la maesta del Verbo del Padre, per cui furon fatte tutta le cose, e senza di cui nulla fu latto di quel , ehe fu fatto; ma è commendata la umilta, e la carità, eon cul la stema Sapienza a' impiccoli per l' uomo; onda

lectus meus inter filios. Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi : et fructus eins dulcis gut-

A. Introduxit me in cellam vinariam, ordinavit in me caritatent.

sta scritto: un piccolo Aglio è nato a noi, Isal IX. S. Le piante salvatiche infrutionse , tralie quali nacque questa piania di grato utilissimo frutto sono gii uomini, i quali per lo percato de' progenitori perduta la giustizia originale furono per così dire sradicati dal giardino di delizie dova piantati presso le acque doveana portare frutio di giustizia, a divennero per loro colpa in questa seiva del mondo plante saivatieha incapaei di produrre alcun frutto, se non cattivo, ed acerbo; ma questi uomini benche in tanta miseria caduti , sono detti figlisoli , ma figlinoli almili a quelli, de qualt lo stesso Sposo per Isala dice (cap. t. 2.): Ao mudriti, ed esoltati de figli, ed eglino mi han disprezzato. Nacque pertanto in gursta selva selvaggia in mezzo alle piante di nissun frutto questa umile, ma fruttuosissima pianta, nacque ed apparve tra i rel figli di Adamo peccatore li Cristo, e nacque a questo sol fine, di cangiare le cattive qualità di quelle piante, e di renderle fruttuose, e feconde; nacque per far si, che gli nomini innestati a ini stesso divenisser pariecipi di sua stessa virtu, e feraci di buoni frutti; e a questa sorte persennero initi quelli, i quali per la feda, e per l'amore si unirono a lui. Vedi s. Gregorio Nisseno. Chi vorrà paragonare la dottrina, e la vita di Cristo, e de' suoi veri figliuoli colia duttrina, e co' costumi de' Gentili per tulto il tempo, eb'el farono senza Cristo, come dice l'Apostolo, intenderà quanto sia ginsta, e approprinta questa similitudine delle piante salvatiehe, le quail potevan forse aver delle foglie, ma non mal i frutti di soda virtu; onde di essi fu scritto: son diventati nonofmente inutili: non havve chi fuccio il bene, non ve n'ha nep r uno , Psaim. xnt. 3. E i giusti atessi , gli atessi figlicoli di Die nissuna buona opera, nissun huon frutto posson produrre senza di lui, cha è il principio di ogni grazia, rreio anche il principio d'oral buona opera

I Padri in gran numero in questa pianta di melo banno ravvisata la Croce di Cristo in mezzo alle piante selvagge, in mezzo a' Giudei, ebe lo bestemmiavano, e particolarmente in mezzo a' due ladroni , co' quali fu crocifisso, e i frutti sajuberrimi della siessa Croce hanno ravvisati nella subitanea conversione di uno di essi, il quale Immediatamente produsse froiti di penitenza, e di fede,

e di speranza e di amore. Vedi Teodoreto. All' ombra di Ini, che è il mio desiderio, ec. Continua la similitudine della pianta di melo, la cui ombra è assai grata, e salubre. Una specie di ombra dei Cristo, e de' misteri di Jul era l'antica legge con tutti i sani riti, e con tutti i suoi sacrifizi carnali, e di essa diee l'Apostolo: la legge avente l' ombra de' beni faturi , non la stessa espressa immugine delle core, con quette ostie, che continuamente offeriocono ogni anno non può mai render perfetti cotor, secrificano, Hebr. x. I. Non poteva perció a quell'ombra trovar vero conforto, e refrigerio in Chieso, ma sostene vavi colla fede, e colla speranza nel Cristo promesso, al la cui venuta quell'ombra ebbe fine. Venne finalmente il desiderio della Chiesa, il desiderio delle nazioni, il Verbo fatto carne, e all'ombra di ini si assise la Chiesa, ed ivi trovò non sol refrigerio, e consolazione, ma perfetta quiete, a salute. L'ombra di Cristo è la protezione di lui e l'amorn, col quale secondo l'antico rito nuziale s'ese egli il suo pallio sopra la sna serva, all'ambra del quale a se l'associó, e in fece sun Sposa, come già Boor con Ruth, nobile figura di Cristo, e della sua Chiesa. Vedi Ruth, m. p., ed Ezechiele, xvi. 8. Da indi in poi e la Chiesa, e l suol fiell dicono a lul : atl' ombra ton noi viveremo tralle nazioni, Thren. IV. 20. Perocebè egil sarà per la Chiesa come Inogo di riparo dol vento, e rifugio dalla tempesta e come rio di ocque in tempo di sete, e come l'ombra di un masso, che sporge in fnora in deserta compagna, Isal. xxxii. 2. All'ombra adunque di questa misterlosissima piania sta assisa la Chiesa, e ne tragge fentti di perfetta salute; Imperoccisé se l'ombra di un Apostolo di così il mio diletto tra' figli ; all' ombra di lui, che è il mio desiderio, io mi assisi, e il suo fratto al mio palato fu dolce.

4. M' introdusse nella conserva de' vini : contro di me pose in ordinanza la carità.

Cristo fu potente a sanare tatti i malati, quanto piu l'ombra di Gesu erocifisso debb' essere efficace a discacciare tutti i mail dell'uomo, e tuiti i languori? Ma non dee laseiarsi di osservare, che questa ombra benebè tanto salubro ed amabile non è l'ultima delle brame della Sposa: perocche ella non dice, che suo desiderio sia quell'ombra, ma bensi che suo desiderio è colul, il quale con tale ombra la cuopre: all'ombra di lai, che è il mio desiderio ec. Le brame adunque di questa Sposa tendono direttamente a tui, che è sua protezione, e sua custodia pella vita presente, ma che dee essere sua felicità, e suo gandio pieno e perfetto nella patria celeste, dove a faccia a faccia il contempli, a non coma di presente a fraverso di uno specebio, e per via di snimmi

I frutti di questa pianta sono in primo luogo l'intelligenza delle piu sublimi verità manifestate da Cristo alia Chiesa: sono in secondo luogo gli affetti di tenera pieta, di gratitudine, e di amore, e in una parola tutti i doni dello Spirito santo mandato da Cristo sopra di lei. Vedi Teodoreto. E qual meraviglia si è, se tali fruiti dico la Spora essere stati dolci al suo palato, mentre ella non altri può amarne? Ma un altro frutto di esimia incomparabil bontà, e dolcezza, a eni può alludere la Sposa, egli è il Sacramento dei corpo, e dei sangue lasciatole dal e di delizie il suo spirito. Sopra di che è stato osser da altri, che il frutto del melo non solamente è cibo dolce, e di ottima sostanza, ma disfatto, a concotto divien salubre bevanda. Qual frutto adunque più dolce per la Sposa, e per qualunque anima può trovarsi di quello, per cui ella ata in Cristo, a Cristo sta in lei (Joan. Iv. 56.), a stando in lei ta rende idonea a produrre cila stessa frutti di vita eterna? Vedi s. Bern. Serm. 48.

4. M' introdusse nella conserva cc. Moito bene dice la Sposa, ehe la questa conserva de' vini non entrò ella per propria elezione, ma dallo Sposo vi fu introdotta; perocchè non avrebbe ella ardito da se medesima di aspirare ad un bene si grande. Il vino nelle Scritture è posto per simbolo dell'amore, e la ebbrezza, else è effetto del molto vino, dinota la veemenza, e la pienezza dell'amore, per cui l'anima senza perdere la ragione (come nell'eb brezza prodotta dal vino materiale) è lonalenta e rapita fuori di se. L'esser adunque introdotta la Sposa nella conserva dei vini , viene in primo luogo a predire quello , che avvenne nella Chiesa nascenta, allorche il di della Pentecosie lo Spirito santo scendendo sopra I fedeli diffuse ne'loro cuori una carità si fervorosa, e ardente, che mosse a stupore tuita Gerusalemme, donde I pemici di Cristo presero occasione di dire, ch'erono ebbri di vino, Act. II. t3. t5. In secondo lungo sono introdotte in questa conarrva del vino apirituale ( dice s. Bernardo) quelle anime, le quall mediante lo siudio della orazione si accendono di amor divino, ardono di zelo della pieta, e in tutte le spirituali occupazioni, ed uffici sono grandemente fervoruse, talmente che possano dire: si accese dentro di me il cuor mio, e un fuoco dirampo nella mia meditazione, Psal. xxxvip. 4.

Contro di me pose in ordinanza la carità. Tale è il vero senso della nostra Volgata, come pure del LXX, e ad esso si riduce ancora l' Ebreo. Parla della carità coma di un esercito forte, e messo in buon ordina per vince re; ed ella è ceriamente la carità dello Sposo quella, che tulte le sue forze indirizzò, e dispose fin ab eterno a guadaguare, e cattivare l'amore della Sposa. Viene adunqu ad accennare la Sposa l'immensa schiera de' benefisi fatlile da lui , che l'amo , e dell'infinito amor suo le dieda pegni si grandi, e senza numero, onde a se la trasse ro' vincoli propri degli nomini, co' vincoli della carità. Oseae xi. 4. Tra tutti però i benefizi divini tre in particolare possono distinguersi, che ne includono molti a molti altri, e nella meditazione de' quali le anime giusta  Folcite me floribus, stipate me malis: quia amore langueo.

sono introdotte a bere il vino dell'amore più forte, e ardente. Questi benefizi sono l'Incarnazione del Verbo illvino, l'atrocissima sua passione, e tinalmente il misiero del corpo, e del sangue di Cristo, nel quale egli sliviene pane di vita, e vico, onde germoglista le Vergini. Tutti uesti tre benefizi, i quali comprendono inbuiti miracoli della potenza, sapienza, e bonta dei Signore, sono espressi in due sole parole dal grande Apostolo, che ilisse : mi amo, e diede se stesso per me ; e con questi Cristo si assicuro di trarre a se i cuori di tutti gli nomini: Irarro a me lutte le cose, Joan. XI. 22., come se dicesse: se gli nomini non sanno amarmi in virtu e della naturale loro obbligazione, ed in virtu del mio comandamento, li forzero dolcemente a riamarmi facendo loro vedere tino a qual segno lo gli ami. La santa doicissima ebirerza. di cui è fonte perenne l'attenta considerazione dell'amo re, e del misteri di Cristo, è dipinta mirabilmente lo queste parole di Paolo; chi ci dividerà adunque dolla carità di Cristo? forse la tribolazione? forse l'anquitie? forse la fame? forse la nudità? forse il risico? forse la persecuzione? forse la spada? ... Ma di tutte queste cose siama più che vincitori per colui, che ci ha amati. Imperocche io son sicuro, che ne la morte, uè la vila, ne gli Angeli, ne i principati, ne le virtudi, ue ciò, che sorrasta, ne quel, che ha da essere, ne la fortezza, ne l'altezza, ne la profondità, ne alcun'altra cosa creata potrà dividerci dalla carità di Dio, la quale è in Gesti

Cristo Signor mostro, Rom. VIII. 35. 39 Non debbo qui finalmente dissimulare, come secondo un' altra sposizione assai celebre, le parole della nostra Volgata dovrebion tradura: pose in ordinanza in me (ovver deutro di me) la carità : intendendosi della cari ta, onde fu inciriata la Sposa introdotta dal suo Dileito nella conserva de' vini , cioè innalzata alla contemplazione de sublimissimi misteri di Cristo, onde si accese in lei formisura il faoco dei santo amore. La carità ha sopra tutte le virtu il primato, anzi, dice s. Agostigo, la vera definizione della vera virtu è questa, che ella è ordine dell'amore, De civit. xv. 22. Quindi in altro luogo più chiaramente spiegandosi ragiona cost: Se la virtù alla vita beata conduce, io direi null'altro essere la virtu, se nan il sommo amore di Dio; perocekt la virtie, che in qualico porti dividesi, da' vari affetti dello stesso amore distinguesi. La temperanza è l'amore, il quale intero, e indiviso si serba a Dio, che si ama. La fortezza è l'amore, che tollera con facilità tutte fe cose pel bene che si ama. La giuslizia è amore, che serve salo a lui, che si ama, e perciò rettamente governa. La prudenza è amore, che sceplie con sagneilà, e discerne le cose che la aiutana da quelle, che gli sono d'impedimento, De morih. Eccl. t. 15. E il grande Apostolo nel grandioso elogio, eh' el Jesse della carità, avea già dello: la carità a tutta si acrommoda, tutto crede, tutto spera, tutto sopporto, i, Cor. XIII. 7. Ovando adunque dice la Spora, che il suo Diletto nose lo ordinanza dentro di let la carila, ella venne a significare la perfezione della vita Evangelica, secondo la quale tulto quel che fa l'oomo, nella carità sia fatio, come Insegna l'Apostolo, I. Cor. xIV. 16., e dalla carita proceda, e al fine della carità sia Indiritto, onde in totte le sue operazioni l'momo ami il suo Dio. Secondo un altro riflesso ancora i come noto Origene) si dice ordinore nella Sposa, e nell'anima perfetta la carità, allorche quest'anima ha in se abilante lo Sposo, il Verbo che è Sapienza; perocche altora la carita è ordinata, e ciascuna cosa al suo lungo si ama. La parola divina il ordina di amare il padre, il figlioolo, la tiglia ; vuole la parola divina , che tu ami Cristo; e non ti dice, che tu non ami l'figliuoli, e i graitori; ma che inordinata non sia la tua carita, che tu non ami prima il padre, la madre ec. e di poi Cristo, che non anil i ge-nitori, e i figliodi più di Cristo: Chi ama il podre, a la madre più di me, non è degua di me; chi ama il figlio, o la figlia più di me, nou è degno di me, Malt. xx. 37. Cost Origene.

 Sostenetemi co' fiori, stivalemi co' pomi, perché in languisco d' amore.

5. Sostenetemi co' flori, ec. Vale a dire: confortatemi coll'odor ricreante de' fiori, e de' meli, perch' lo sopraffatta della vermenza dell'amore do in isfinimento, dove I LXX nello stesso senso fradussero: perch' la son ferita dall' amore, ossero perchè l'amor mi feri. Perocchè ha l'amore divino le sue saette, e ne avea già parlato Davidde, dello stesso Sposo parlando, di cui qui si parla, e dicendo: Le tue penetranti saette trapasseranno i cuo-ri de' nemici del Re, i popoli cadranno a' tvoi piedi. Psal. xLav., e vuol dire: allorchè tu, o Re di pace, e di amore, farai uso di tue saette, saette peneirantisaime a vincere i cuori degli nomini, i tuoi stessi nemici saran feriti profondamente, e vinti dalla tua carità, e gl'interi popoli si soggetteranno ai luo regno. Or queste saette sono la efficace viva parela di lui niù penetrante d'una spada a due tagli , e che s' interna fina ulla divisione dell'unissa, e della spirito, Heb. 17, 12. Quindi per Isala lo stesso Cristo paria, e dice: Dall' utero della Madre il Signor mi chiamo ... E fece mia bocca quasi spada tagliente ... e di me fece quari tersa saetta, Isal. XLIX. 1. 2. E da simil saetta erano feriti quelli , che dissero: Non ardeva egli a noi il cuore in petto, mentre per istrada

ei ci parlara ? Luc. XXIV. 37.

Sono anezea sartte di questo amore I doni, e I benefizi grandissimi, e senza numero, pegni dell'eccessivo amo suo verso I figliuoli degli uomini. Da simil saetia era ferito il cuore di colul , ehe diceva : Bramo di esser disciolto, e di esser con Cristo: chi mi libererà da questo corpo di morte? Fivo io, già non più io, ma vive in me Cristo, E similmente era ferita quella donna, la quale cià percatrice nella ciltà, si petta a piedi di Cristo nella easa del Farisco, in tempo di convito, e colle sue lacri-me bagna i piedi di lui, e gli ascluga co'snol capelli, e versa sul capo di lui un vaso di unguento prezioso e le son rimessi molti peccati, perche molto amò. Onde disse di lei n. Paolina: I piedi di Cristo furono a questa donna come un sacraria, e un attore; ivi fe' sue libegioni col pianto, l'offerta collo spargimento del suo unquento il energiaio colla immolazione dei suoi affetti . Ep. 4. E quai ferite di carità non fa nell'anime giuste la coosiderazione di Cristo ferito pelle nostre suiquità, spezzoto per le nostre scelleratezze? ls. Lin. S. Il languer della carità (come notò s. Tonumaso I. 2. g. 28. a 5.) è la tristezza dell'assenza del bene acosto, tristezza nascente da fervido desiderio del medesimo bene. E nello stesso senso s. Agoslino: Se amiomo, non ovendo quello, che amiamo, è di necessità, che sigmo in dolore; perocché ama, e non è in dolore colui , che ha quello che amn ; ma chi ama, e non ha nacera quello, che ama, uon può non gemere nel suo dotore, e per questo dice la Sposa, che ella languisce d'amore : perocché amaro, e non possedeva, e si affliggera, ed era ferita; ma questa ferita portava con somma referità alla salute la Sposa; e chi di tal ferita non è maluta, alla vero salute non può pervenire. In Psal, xxxvii, Le parole della Sposa: Sostractemi coi fiori, ec. posson essere indiritte o agli Angell di Dio, o al compagni dello Sposa, ovvero alle compagne della Sposa medgsima. Ma che chiede rila quando nel suo stinimento domanda per suo conforto i tiori, e i pomi, vale a dire i fiori , e I frutti di quella pianta medesima , all'ombra di cui ella gia si assise? vers. 3. Quella pianta come gia si disse, era tigura del suo Diletto, figura di Cristo, e di Cristo-crocilisso, e per questi fiori, e pe' pouil ella intende le parole, gli vsempi, i documenti, le azioni del medesimo Cristo, delle quali cose ii pensiero, e la imitazione è il contreto dell' anime giuste sell'assen za dello Sposo medesimo; con queste elle consolano il tesio, e l'amarezza del loro pellegrinaggio, con queste porgon ristoro all'afflitto, ed angustiato lor cuore. La memoria di Cristo, l'imitazione delle sue virto è per un' neima amante la consolazione del suo esilio, e di tutte le tribolazioni , che la accompagnano. È ambedue quesir core sono pere sarie, e l'una senza l'altra non sarebbe sufficiente coniorto, onde sta scritto: Atziamo i

( Townson



timame Le ci scenguire e pylucle di Gerusalemme che nen rempuste il senne della diletta

6. Laeva eins sub capite meo, et dextera itlins amplexabitur me.

7. Adiuro vos filiae Jerusalem , per caprens cervosque camporum, ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam, quoadusque ipsa velit.

8. Vox dilecti mei, ecce iste venit saliens in montibus, transitions colles:

nostri cuori colta nostre mani a Dio , Thren. 18. 41. Or i cuori , e le mani si alzeno a Dio , quando l'orazione , e la meditazione colle opere si accompagna, o si corre-bora; onde e i fiori, e i frutti domanda la Sposa. Non mi diffonderò di piu a spiegare i prodigiosi effetti dell'amore Divino, e le diverse maniere, onde egil opera nelle anime ferite da jul : cosa che non è da me. Se Dio farà eapitare questo libro nelle mani di alcuna di quelle anime fatte degne di essere introdotte dallo Sposo urila conserva de' viui, ella supplirà co' suoi lumi, e colla propria sperienza a quello, che lo non so dire : e da tel vorrei lo poter intendere quello, che non so insegnare : Ipan me docerel potias, quam a me discreti, August.

6. La sinistra di lui ce. Quando la Sposa, che avra
domandalo di essere confortaja coll'odore de' fiori, e col sostegno de' pomi, chiede adesso, che la sinistra dello no sostenti il uno capo , e la destra di lui l'abbracci, ella viene a dire in sostanza, e chiaramente, che suo vero sustegno, e suo conforto, e medicina alla sua feriia, e al suo languore egli è Cristo. Per la amistra adon-que, e per la destra di lui vengono indicate le due nature, che sono in Cristo: la umana nalura con tulto quello, che egli fatto nomo per noi operò, e peti, è algolficala per la mano sinistra ; in divina natura poi è aignificata per la mano destra, la quale nelle Scrillure (quando di Dio, e det Cristo al parla) è simbolo della fortezza, onde Cristo piu volte è chiamato braccio di Dio. Brama adunque la Sposa, che il suo Diletto, che è Dio, ed Uomn sia tutto il suo sostegno, e sua consolazione negli amorosi suoi sfinimenti; la sosienza quasi colla sinistra, colla rimembranza de' misteri operati per lei nella carne mortale, quali sono la sua concezione nel seno della Vergine, la sua onscita, la sua conversazione tragil nomini, la sua predicazione, la passione, e la morte; la sostenga colla destra sua forte, vale a dire colla potessa della Divinità, con cui tutto il corpo della Chiesa egli abiracela, e sosienta. Così questa preghiera della Sposa aggiunge alla preceriente, e la illostra. Questa stessa co-sa fu con simbolo un po' differente significata nella Donna veduta da s. Giovanni, la qual Donos era restita di e sollo i piedi di lei era la luna, Apocal, xu. 1. Il sole fonte perenna di ince rappresenta la divinità di Cristo, come noto s. Agoslino (lo ps. 73, tc.); la luna poi luminare minore, il quale la sua luce riceve dal se le, è figura dell'umanità dello alesso Cristo, il quale falto earne nella nolte del secolo rifolse a illuminare le genti, Luc. n. 31. Questo Sole divino adunque veste, cin-ge, abbracela tutta la Chiesa, cui egli lliustra, oroa, e protegge; la luna poi ala sotto i piedi della mistica donna come sostegno, su di cui si regge la siessa donna. perché Cristo in quanto nomo è il fondamento della Chie-, a pietra, su di cui ella posa Ecro ch'io pongo aci fondoments di Sion una pietra, pietra eletta, angolare reziosa, satdiszimo fondomento, Isal. xxviii. 16. Vedl

Può ancora per la sinistra dello Sposo intendersi la gra-zia, con cui aluta la Chiesa, e la consola, e ravviva nella vita presente, come prila destra può significarsi la felici-tà, e la gioria della vita, che non ha fine, e la questo senso dice s. Bernardo: La sinistra solleva, la destra roteooe; la sinistra medica e giustifica, la destra obbraccia, e fa beati; nella sinistra stanno i meriti, nella destra le ricompense; nello destra le delizie, nella sinialra le medicine, Serm. de Vig. Nat. Dom.

7. lo vi sconginro, o figlinole ec. A lulli i segui, e a

BIRRLY Vol. 11.

pr. Cor. in. 11.

6. La sinistra di lui sotto il mio capa, e la destra di tui mi abbroccerà.

7. Io vi scongiuro, o figlinole di Gerusalemme, pel caprioli, e pe' cervi de' compi, che non rompiole Il sonno della Dilella , e non la focciate svegliore fino a lanto, che

ella Il voglia. 8. Voce del mio Diletto: ecco, chi egli viene sollellando pe' monti, travalicando I colli.

tolte l'expressioni di tenerissimo affello udile dalla lucca della Sposa corrisponde lo Sposo con laconglurare le ligli le di Gerusalemme, che non lurbino, ne rompano il doice riposo, di cui ella gode. E ciò può riferirsi a quel tempo, nel quale gli Apostoli ricevato lo Spirilo saoto comisciarono con grau fervore a predicare Gesu Crocifisso, e a gloriticare il nome di lui operando nello, stesso nome grandi miracoli, quando un solo ragionamento di Pietro aggiungeva alia Chiesa orn I cinque, ora I tremila credenti, quando de' sacerdoti stessi una gran moltitudine si riduceva alla obbedienza della Fede, Atti II. 41., IV. 4. Gode la Chiesa altora per qualche poco di tempo un dolce riposo. Ma lo Sposo ben sapeia, e la Sposa stessa Illumioata da lui lo avea predetto, cap. 1. 6., come i Giudei Incredelli non avrebbon veduto senza displacere, e senza dispetto la molliplicazione del Cristianesimo. Gli avverte percio, e gli scongiura a non disturbare la tranquillità della Chiesa nascente. E al Giudei di Gerusaiemme principalmente rivolgesi, perché in questi maggiore era l'odio, e l'avversione at nome di Cristo, e il scongiura pe'caprioli, e pe'cersi delle campagne, vale a dire pel rispetto, che debbono agli Angeli saoti, i quali cusiodiscono la siessa Chiesa, e vegliano enn occido piu acuto de caprioli, e con referita maggiore di quella de caprioli, e de cervi voleranno a soccorreria, e a puulre chi ta perturba. Siccome però ne' posieriori tempi davena trovarsi nella Chiesa medesima de cattivi figituoli, e de finti Cristiani, i quali la pace di lei, e la preziosa unita erano per lacerare coll'eresie, a colle scisme, a tutti questi la esoriazione gravis-sima, e la severa minaccia dello Sposo è indiritta. E in ciò l'amor grande, e inespiicabile, ch'el porta alla Chiesa si manifesta, amore, ch'ei dimostrò eziandio allora quando vicino a morire nissuna cosa raccomando più fortemente a' suoi Discrpoll, che la mulua dilezione, e nissuna cosa più ardentemente domando al Padre per essi, e per tuill quelli, the erano per tredere in lui, the la costante uniformità degli animi in quei che concerne la fede, e l'amore fraterno; unione tanto perfetta, che rapenti in qualche maniera la perfettissima unione di lui col Padre: Sieno lalti una nola cosa; come la se'in me . o Padre, e io in te, sieno auch'essi nna sola cosa in noi Joan, vitt. 21. Cool de' primi credenti al legge, che un sol cuore crono tutti , e un'anima solo , Act. 17, 23, Nissuna cosa adunque é plu contraria allo spirito di Cristo, e de veri fedell che lo spirito di divisione, di scisma, di eresia, che rompe la pare, e l'unità della Chiesa, Fo di mestieri (disse l'Apostolo) che sienvi onche dell'eresie, affleché si palesino que' che sono di bnoso lega, I. Cor. XI. 19. E Il Salvatore alesso disse esser pressario, che venimero delli scandali; ma soggiunse ancora: No quoi a quell'uesso, per calpa del quale viene lo acandalo, Matib. xviii. 9. Quando pertaulo lo Sposo probbisce con gran solleciindine, e severità di lurbare la pace della sua Sposa fino a lanto, che ella il roglia, viene ad intimore, che oissano ardisca di Iurbaria giammati; perocché non sarà mai alcun tempo, in cui la Chiesa animata dallo api-rito del suo Sposo e Maestro non ami la pace, e la unita, e non abbia in ndio la divisione, e la discordia. Così nel Salmo LXXI. 7. si dice: Spunterà ne giorni di tui i di Cristo) giustizia, e abbondonza di pace fino a tento che non sio più la Ivan, vale a dire per sempre; perecchi-

sempre sarà la luna. 8. 9. Lo Sposo, che lasció addormentala la Sposo, viene repentinamente, e da lungi la chiama, e l'amor sun la riconoscere a lei il suo Diletto alla voce, ed ammira la  Similis est dilectus meus capreae, hinnulique cervorum: en ipse stat post parietem mostrum; respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos.

celerita con cui curre a iroxaria. Qui adonque viene a descriversi, e profetizzarsi secondo lutti i Padri, e Interpreli , l'ammirabile felicissima per noi venuta del Verbo divino nella nostra carne. Foce del mio Diletto. Molte furon le voci, colle quali lo Sposo parlando a'Patriarchi, ed al Profeti la sua venuta angunzio da lungi; perocché in da quando i primi progenitori, trasgredito il comando di Dia, turono cacciati dal Paradiso terrestre, a sostenere la speranza del genere umano fu predetto quel tigliando della Vergine, che dovea schiacciare il capo del pemico serpente; promessa ripetuta dipol tante volte in tutte le Scritture del Vecchin Tesiumento, le quali leggrodosi continuamente dalla Sinagoga erano tante voci, che la esortavano a prepárarsi a questa vennta. Ma questa approssimandosi linalmente, una voce più chiara, e distinta si udi, che fu quella del Precursore. Il quale di se stresdisse: lo voce di uno, che grida nel deserto, preparate ta via del Signore, Luc. nt. 4 , e collo stesso nome di roca fu predeito da Isaia xa. 3. Per la qual cosa molti Padri, e Interprett quando la Sposa disse : Foce del mio Diletto, intesero per questa roce significato lo stesso Giovanni : quasi volesse dire la Sposa: lo non veggo ancora lo Sposo, ma odo nno, che paria, il quale del mio Sposo è la poce; conciossinche questo nome fa dato a Giovanni come suo propriu, dice s. Agastino Serm. 33. de Seact. Vero purole, ed eziandio talora coi faiti; ma nissuno in questo uffizio e da paragonarsi a Giavanal, di cui il concepiaraio, la nascita, ta vita tutta, e la predicazione nei deserto lu un amunzio continuo agli uomini di prepararsi ad accogliere il Messia, che stava gia per venire; fu un dire a tutti: Ecco ch'eoli viene: Ecco che egli viene l'Angelo del Testamento, l'autore della nuova legge, il dominatore assettain, e cercato da voi : perocché in tal modo predi co Giovanni, come fu gia predelto da Malachia II. 1. 1 profell autichi non potevano dire , se non: Ei verrà, ma

Giovanni dice: Egli viene, e quasi cui dito lo acceuna. Ecco, che egli sione, sultellando pe' monti, travalicando cutti. Ricordiamoci, che affine il preparere la via al Signore, Giovanni iliceva: Tutte le valli si riempiras r Intir i monti, e le colline si nbbasseranno, Luc. m. b. Imperocchi ambedne le profezie, quella di Salomone, e quella di Giovanni dicono una stessa casa in termini equivalenti. Che pe'monti, e petti alti coiti sia intesa nella profezia di Giovanni la superbia degli uomini (Inspedimento il piu grande a far ricevere, e adorare un Messia po-vero, umile, crocifisso) il dimostrano s. Agoslino, s. Giovanoi Grisostomo, s. Gregorio M., e geseralmente gi'Interprett, e la cosa è eziondio notissima a chi ha quai cognizione del linguaggio delle Scriiture; e diverra estdeule quando la stessa profezia con altra di Habacue si paragoni. Questi adonque parlando delle viltorie del Cristo dice: Mirò, e conquiac le genti, e le vetuste montagne furono stritolate; furono depressi i colli del mondo, al-lorche si messe in viaggio l'Eterno, Cap. 111. 6. Esi è da notare, che e nell'uno, e nell'altro luogo i monti, e i colli, cioè i superbi si dicono umiliati, depressi, stripoleti alla venuta del Cristo, non tanto preche fossero gli stessi uomini annichilati, a distrutti, ma principalmente perchè lu distrutta la loro superhia, e il fasto mondano, ed eglism di allieri divennero smili e docili, e obbediculi alla voce di Cristo; onde furono come le basse valil, delle quali sta scritto: le valli abbonderan di frumento. Psal. LXIV. 14.; a quelli poi, I quali resistendo allo Spirito santo si maniennero estinatamente contumaci a ri belli, loccò a provare il rigore delle divine vendette, onde furoso sterminali. Venne adunque lo Sposo, venne l'Eterno saltellando pe'monti, valicando i colli, i quali witte I passi di lur s'incurvarono, si depressero, si umiliorono, e veramente pin che insmabile doven essere quel-la superbia, la quale alla vista dell'Eterno, che appariva unde uella carne teodra mortale, non si unullasse. Non 9. Il mio Diletto è somigliante ad un cavriola, e ad un cerbiitto: ecculo che si sta dietro atta nostra parete riguardanto per le finestre, e osservando per le gelosie.

defin katen di maker, eke dore in nostra Vujeta, diserdistribute de "melle "melle eke de di della de

in questa discress del Verion di libr (mistere garmée; revista alla Sasses); i Partic considereme of there garet, clee viction alla Sasses; i Partic considereme of there garet, clee dell' opers, per cut discress separe, in Ferra, Per mon tueller del revisita di ma discress levels, as i resistante a quel, clee dell' opers, per cut discress separe, in Ferra, Per mon tueller dell' opers, per cut discress separe, in Ferra, Per mon tueller clee, clee della versigne per ma mangitudio, in la mangitudio, in la mangitudio, in la mangitudio, in la mangitudio in mangitudio in mangitudio in mangitudio in mangitudio in la m

Ma siccome cuti prima di andare al cielo promise di exsere colla sun Chiesa tino alla consumazione de'secoll . In sua promessa adempiendo cen quella sua liberalità, che ogni desiderio sorpassa, non solo si sta con essa colla sua grazia, col suo spirito, colla sua assistenza, ma viene ancom egli stesso in persona a visitaria, a consolaria, a sostentaria nel sacramento dei Corpo, e del Sangue suo La qual venuta piena d'Ineffabile degnazione, piena di prodigi di carità, non fu occulta alla Sposa, ed ella vuole annunziaria con quelle parole : Ecco, che ceti viene. Egil viene, e la voce, che lo ascolin, è voce del mio Diletto. Egli preso il pane dice: Quest'è il mio corpo; a preso il calice : Quest'e il sonque mio del nuovo Testomento, sarà sparso per voi : Fale questo in memorin di me. Qual voce è mai questa? qual è moi questa venuta? Non fia perció meraviglia, se dopo che la Sposa ebbe detto: Foce del mio Diletto, ella non dice, ne spiega quel che tal voce dicesse: perocché e l'una, a l'altra venuta sono mistero tale d'amore, che puo, e dee credersi, e meditarsi, ma di spiegario, e celebrario quanto egli merita, non e cosa possibile a not.

Econic Let al size direct solls assure parter. C. La totera parterl. derive a sile si let 10 Wroth Units, edit è la nombre curre metalle, està hi quale sines accou la Dicharta del consiste del consiste per de la companie del Alla III. del consiste per del corre più segli assure, in monte ra la curre più segli assure, in mo solo ra la curre più se del l'accou, na Unisame del condiscondi per la curre più segli del consiste di condensate l'accou prescrizio, per cel est vi tiudi, primi in la fina simi si l'ariziditi, come dier l'apostito fich si, tiudi con description que que tra per col dire, a di seconi si modifiante le opere miracchose, che spili forca, e si anome l'accountre del consiste del consiste del consiste del consiste del dels incertipante le servitare, perredi errode di sare ri acti le restripante le servitare, perredi errode di sare ri me le reti territori, appetto mi questi, chi partino in  En dilectus meus loquitur mihi: Surge, propera amiea mea, columba mea, formoșa mea, et veni.

et recessit.

sa dicendo, che la Spaso eta guardando per le finestre, e esservanda per le actorie, dove si alluir all'uso Orien tale di avere le finestre coperte da gelosie, della qual cosa si sono altrove veduti gli esempi. Ella adunque mirava in Sposo occultato nella nostra carne, mirava iui, che si lasciava vedere à traverso delle gelosie, che adombrayano la finestra, lo che vunt dire, che non chiaramente si dava egli a conoscere per quello, che era: ed è ciò indicato nell'Ebreo con una simititudine alquanin diversa dicendosi, che lo Sposo mirava spuntando fuori dai caacelli, onda una piccola parie di se solamente mostrava. Mn dopo che egil fa assunto al cielo, e siede alla destra del Padre, ora che il cielo stesso pone fra ini, e la Chiesa militante un'altissima parein, la Chiesa stessa animala dalla sua fede non loscia di dire; ecro, che egli si sta presso a me colla sua grazia per essere min aiuto, mia consolazione nel tempo opportuno, nella bribolazione. E finalmeate volgendosi a considerario nel Sacramento del corpo, a del sangue suo, nel quale una nuova parele agli occhi de fedeli interamente lo toglie, vale a dire le speele del pane, e del vino, esulta, e festegria dicenda: Ecce, che cyli si sta dietro allo parete, ammirando le in-venzioni della sua carita verso di lei nel lar si, eh'ella abbia il sun Sposo, e il suo Dio Innto vieino, benchè tanto nascosto

10. Ecco, che il mio Diletto ec. Con piocere misto di ammirazione, e di riconoscenza viene a raecontare la Sposa, che il Diletto suo je pario: Ecco, che il mio Diletto mi parie. Pario esti cià alla Sposa, e per assal lungo tempo purò illumiandola lutorno a mistari del regnu di Dio, e insegnandole tulto quello, ch'ella dec fore per placere a kii , e dopo averle parlato egli stesso, mando a lel II suo Spirito in lingue di fuoco, il quale le die la piesa intelligenza di tutto quello, che il suo Dileito avea a lei insegnato. E una degnazione, e un benefizio si grande, e un amore si nuova rende mani estatica in alessa Sposa : onde dice: Ecco, che il mio Diletto mi parle, a tanto pin ne ammira la bonta, perchè non le parla egli, come parlo un giorno al popolo Ebreo di mezzo at fusco ordente, e al tarbint e alla catigine, e olla bufera, e al suon della tromba, e al rimbombo delle parole (Heb. xii. 18. 19.), le parla non come Creatore alla creatura, ne come Signore alla sua serva, ma come Sposo alla Sposa, come Diletto alla Dileila. Queste parole dello Speso sono parimente indiritte alla Chiesa nascente rivestilo gla di virtu dall'alto colla venuta dello Spirito santo; ed a lei, eine a'suoi pasturi, gli Apostoli, è dello, che sorgano, e si affrettino, e vadano non lanto per la Giudea, quanto pel monda tulta aff annunziare a lutti gli uonini il Vangelo, onde per tutta quanta la terra il suom della lor vore diffondual, e le loro parole sino g'confini della terra, Psal. XVIII. 4 E a questi predientori Evangellei è dato li titolo di amici dello Sposo, come in a. Glovenni xv. 14. 15., onde non il proprio vantaggio, ne la propria gioria ricerchino, ma le proprio vanciagas, ne se proprio gioria di Cristo, n la salute de prossimi; e sono rassomi-gliati alle colombe per la semplielta, e pei candore ilella fedella; e si disaustran forniti di virlo tento selendida. che trarranno grau copia di anime a Cristo non solo colla efficacia della divina parola, ma nacor coll'esempio della tor vita. Per la qual cosa di essi eta scriito: Quanto betto sona i piedi di coloro, che evangelizzano novella di punovella di felicità, Rom. x. 15., Isal. Lit. 7.

Ma lo siesso Cisiso parta anche adesso cogni giorno, a mai casserà di parlare sina alla Gae d'a secoli, e, paria colio unione inferiore del suo apirito, e paria nonca al di sori colli etterna periciazione, mittalino le animo al la pratienza, al dispersoro del mondo, ed all'amore delle come delle controlle della materiale del controlle della materiale della controlle della control

10. Ecco, che il mio Diletto mi parla: sorgi, affretiati , a mio Diletto, Colomba mia , Speciosa mia , e vieni.

Speciosa mia, e vieni.
11. Perocchè già l'inverno passò, il tempa piovoso andò via, e spari.

· Sorgi, affectiati, o mia Diletta, ec. Pa già osservata, che queste tre vaci, Sorgi, affectiati, vieni, sono relative a lre generi di persone, che ascoltano la voce di Crisin : perocche sorgi si dice per quei , che cominciano a seguire la Sposa ; offrettati , per quelli che nel servizio di lui si avanzam ; cicai per li perfetti, che sono degni di entrare nella sala delle norre. Egli è verissimo però, che questa stessa esortazione a qualunque grada conviensi; perocché gli siessi perfetti hanno sempre oude avanparel, e di essi sta scritto: andronno di virtà in rirtà. Pail LXXIII. 7., e percio ad essi ancora si dice: Sorgi, affrettati, vicni. Ma egil è da notare il perché nello stesso tempo, ehe lo Sposo dice: sorgi, afrettati, c rieni, al aggiungana i dolei litoli di Diletta, di Colomba, di riose; perocebé elilamandola sun Diletto, dimostra ch'ella si è rià alzata dalla miseria della colna, ed è riconciliata con lui , ed è pronta ad obbedirlo; e chiamandola sua Colomba, esprime la innocenza, e purità della vita, e come ella a lui solo è fedele: e chiamandola sua Speciosa viene a significare com'ella non solo è monda, « ma abbellita colla spiendor della grazia, e delle virtu Ma, come osserva il Nisseno, vuol qui indicarsi l'efficacia della vocazione, la quale opera immediatamente quello, che unole. Allorche il Salvalore diese a quel giovine del Vangelo: Sorgi, egli immedialamenta in quel punto si al-zo; e quanda disse al paralitico: prendi il tuo letticeluolo, e cammina, il paralilico preso il lelto cammino; e a quella voce: virni, siegnini, il pubblicano lo segultò, e divenne un Apostolo, Matth. 1x. 9. E ad una sinil chia-mata non divenne ella e amica, e colomba, a speciosa la Maddalena, gia peccatrice nella eitth? Ed è ancor da riflettere, che per la debolezza, e mutabilità grande del cuore umano, in qualunque stain si Irogi un'anime, ella ha biso gno di udirsi ripelere al cuore questa voce efficace : Sorge, offrettati, vien ; perocche il continuo aiulo di Dio è ne erssarin e per non endere, e per non arrestarsi, e per andare avanil, e correre in guisa da otienere la paima: so-pra di che s. Leone dice: La nostra naturà fine che dara ad esser mortate, sendo mutabile, obbenchè siusi oranzala al sommo studio della virtà, siccome può sempre trovar dove cadere, cosi può sempre avere onde creecere; e la vera giustizia de perfetti sta la questo, che non pre-sumano gianomi di esser tati , offinchi cessoado di esser solleciti actta carriera non ancor terminata, non diena nel pericolo di scopilare ove abbiaa deposto il desiderio di acquistare, Serm. 2. de Quadrag. Quindi lo stesso Apostola delle grati diceva: Featetti io con mi credo di aver toccata la meta; ma questo solo, che, dimentico di quel che ho dietro le spalle, verso le cose stendendomi. che mi stanno deventi, mi avonzo verso il segno, verso il premio della saperna vocazione ia Cristo Gesa, Philip 13. 14. 11. Perseché già l'inverno ponet, ec. Vuol dimestrare le

Spone, the II frompo reportions of venture of receptor of the form of receptor of the first of t

 Flores apparaerunt in terra nostra, tempus putationis advenit: vox lurturis audita est in terra nostra;

15. Ficus protulit grossos suos: vincue florentes dederant odorem suum: Surge, amica mea. sueciosa mea. et veni:

ge, e percio fu egli adombrato, e predetto, e annuuriato io lutti I precriti legali, e in tutti i saeriizi ordinali da quella legge. Ma l'Ekreo esroale, superio pel privilegio concedutogli da Dio, superio dell'onore di essere depositario degli oracoli dri Signore si avvezzo a porre tulta la sua fidanza nelle sue cerimonie, a nel cuito esteriore. (irrenda è veramente la pillura, che ci fu fatta dall'Apo stolo dello stato di tutte le nazioni biolatre, che vuoi dire di tulti gli nomini, eccettuati gli Ebrei, ma tetro aucora e brulto oltre modo e il ritratio, che egli ci deliuco della nazione eletta, del popolo de'sauti patriarchi e de'profett. Vedl Ross, t. 11. Venne finalmente il Cristo, il Riparatore del genere umano, e l'inverno ebbe fine, e cominciò per gli nomini una unova lieta stagione descritta dallo Spirito santo la questo luogo con brilissimi, e vivissimi colori Passo l'inverno, perché il Sole di giustizia a noi si acco-sio, e a quei, che sedevano nelle tencire, e nell'ombra di morte portò luce, e vita, e salute, onde diceva l'Apostolo: Sorgi In, che dormi, e risorgi da morte, perché Cristo l'illuminera.

The Just appearen sells autes leves, ec. Quali los is che sono access print bertil dell' Espaighe, posso significari patrix, e i Sagripia, posso significari patrix, e i Sagripia, posso significari patrix, e i Sagripia, e i Sagripia, sono significari patrix, e sono di perinte del Barri, al statis, che in orien ribitari di suscere dei Sistellore, chego patrix, e i sono di perinte del patrix, e sono patrix, e i sono di perinte del Barri, e sono patrix, e i sono del patrix, che di estati titali di Carto da Forder, o presci gil Aposto, e le livera qualia Vergio, ia quaire con rapisco poi diri Marin con sono di sono di sono si con estato del patrix, e sono la con estato del patrix, e la considera sono estato di considera sono estato della considera sono estato di considera sono estato di considera sono estato di considera sono estato della consider

giardino di vaghissimi, e odorovissimi fiori. Il tempo del potare è cenato. Si potano le viti nel temno ill primavera, onde alla descrizione di questa stagione aoche questo appartiene. E con ciò viene a significarsi quella, che è chiamata eleconcisione del cuore sostituita net Vangelo all'antica circoncisione della carne. Questa circoncisione era insegnala , e prescritta anche nell'anti-ea legge ; onde quelle parole di Dio per Gerenia : Circoncidete i vostri cuori, Irrem. Iv. 9. Ma l'Elero carnatr, superio di quel segno sacro esteriore dell'alleanza fatta da Dio con Abramo, e co'suol discendenti, si avvezzo a for consisterr in questo tutta la sontità, trascurando II sostaoziale, e quello, ehe era (per cosi dire) l'anima della legge. Quindi contro di essi disputando l'Apostolo disse : I circoncisi siom noi , che serviomo n Dio in isnirito, e ci gloriano in Cristo Genic, Philipp. in. 3. Geni Cristo stenso free uso di questa similitudine, allorche disse: lo mao la vera vite: il Padre mio è il collivatore Tulti i tratci, che in me non portano frutto, li toglie via , e tutti quelli , che portan frutto , li rimonderà , perche fruttifichino di rantangio, Joan. xv. 1. È adunque alcato io spogliarsi, che fa il cristiano dell'nom chia, e di lutte le sue prave opere per rivestirsi di Gesu Cristo, come insegna l'Aposiolo, portando l'immagine dell'Adamo nuovo e celeste se prima porto l'Immagine

del Ierreto Adamn, da esti narque percatore.

La roce della tortoretta si siti ec. Il carattere della totoca, secrello mantie della sidi ec. Il carattere della totoca, secrello mantie idela solitualine, e la cel soce è un vero gemito, mi persuade, che per questa tortorella sono intesi i peccatori, i quatti alla perdicazione di Pietro, derestanto i loro peccali, desliberosi di uscire da gravissimi 12. I fiori apparvero sulla nostra terra, il tempo del potare è venuto: la voce della tortorella si udi nella nostra campagna:

15. Il fico ha messo fuora i fruiti suoi primalicei: le vigue fiovile hau dalo il loro odore: Sorgi, o mia Diletta, mia Speciosa, e vieni.
antichi loro mali, pregavano di essere iliuminati, e com-

punti di cuore dissero a Pietro, e agli altri Apostoli: Frutelli, che dobbiomo fare? E Pietro disse loro: Fate penitenza er. Act. 11. 27. 38. Ed ern certamente argomento grande della efficacia del Sangue di Cristo II vedere commotione si grande in un popolo, il quale poche setti-mane avanti avea chiesta con tanto furore la morte di lui a Pitato. Ma l'inverno della ineredulita era passato. 13. Il fico ha messo fuora i frutti suoi ec. I fichl primaticci anche tra noi spuntano, e maturano sopra la piante prima degli altri, ma sono sempre la piccol numero. Questa pianta frequentemente nelle Scritture del Vecchio, del Nuovo Testamento fu posta come tipo della Sinagoga, come note s. Girolamo Cont. Jovin. t. Vedi Luc. xin. 6., Oseneix. 10. ec., ed osserus ancora, che i fruiti primatirei di questa pianta, come multo dolci, e soavi ed auche in minor numero, sono posti a significare i Giusti della stessa Sinagnga, come si vede da Michen: Ha desiderato l'onima mia de' fichi primaticci; non v' ha più un Santo sopra la terra, e non havvi un Giusto tragli uomini, vii. i. 2., e da Geremia dove de' due panieri di tichi fatti a lui vedere dal Signore dice: In uno de panieri erono ottimi fichi, come sogliono essere i primaticci, lerem xxiv. 1. 2. Per le quali cose sembrami assai chiaro, che per questi fichi primaticci sono intesi i Giudei imitatori della fede di Abramo, d'Isacco, a di Giacobbe, i giori sissimi Apostoli, e discepoli di Cristo, gl'illustri Discont. e tanti altri santissimi nomini della Chiesa di Gerosalen me, che furono come i frutti primaticei di questa pianta separali, e staecati da essa secondo l'ordinazione di Cristo , e questi in paragone de' molti increduli furono un piecol numero, dopo di cha la pianta infrite co'cattivi suoi frutti fu condannata, e recisa. Lo Sposo adungne invita la Sposa a mirare con allegrezza que primi frutti, come segno della nuova ridente stagione, come segno del

tempo di grazia.

Le ripne forite han dato ec. Come pel fico, e pe' snoi
fruilli primaticei s'intree la Chiesa di Gerusalemma adunata delle relique della Sinagona, cosi per queste vigore
s'intendono le Chiese del Gentilesimo fondate, e propagate
adi Predictatori Apostolici. In grani Ugne state agia infruitilere ne l'ango verno dell'idolarita, fecodate dalla gratilere tatta in terra sociobila della d

Fiu uni la descrizione della nuova stagione, che fu ef felto della venuta di Cristo sopra la terra, la qual descrizione seguendo i Padri, e gli Interpreti abbiamo applicato a'tempi della nascente Chiesa composta del Giudaismo, e della Gentilità. Ma la parola del Signore per la Chiesa, e pe'fedell di tulli i tempi fu scriita, e per toro istruzio ne e salute; e perció non sarà fuor di proposito l'appli carne ancora a noi questa parte, dopo particolarmente, che gia vedemma, come a noi pure quella chiamata del la Sposo sia Indiritta : Sorgi , affrettali, r vieni, vers. 10. L'Apostolo delle Genti sembra aver riunito , benché con allro ordine, e sotto altra figura, tuito il misterioso sermone dello Sposo in queste parole: Già ell' è ora, che ci svegliamo dol sonno; perocché più vicina adesso è la nostra salute, che quando credemmo: la notte è avanzata, e il di s'avvicina : gettiam via adazque te opere delle tenebre, e rivestiamoci dell' armi della luce, Rnm. xm 11. 12. Quello, che lo Sposo chiamò inverno, è significato dall' Apostolo coll' immagine della unite, e dove lo Spoto dice: i fiori apparereo sopra la nostra terra, l'amico dello Sposo dice: il di s'asvicina ; e l'uno, e l'altro vogliono insegnarei a riconoscere con umile e sincera gratiludine il benefizio di Dio, il quale el ha falti nascere nel tempo della ince dell'Evangello, nel qual tempo sono state

- 14. Columba mea in foraminibus petrae, in caverna maceriae, ostende mihi faciem tuam, sonet vax tua in auritus meis: vox enim tua dulcis, et facies tua decora.
- 18. Capite nabis vulpes parvulas, quae demotiuntur vineas: nam vinea nostra flaruit.

manifestate le vie della giustizia, e la grazia di Cristo Salvatore può renderei idonei a fiorire come viti feconde nelle cristiane virtu, e a spandere il buon odore della edificazione de' prossimi. Ma elo non può farsi, se non risecando le male opere, rigeltando l'opere delle teseber, rigettando le passioni dell'uomo vecchio; perocche il tempo di potare le viti è venuto: e la guesto tempo richiedesi, che la voce della tortorella risusoi nella nostra terra, vale a dire la voce della penitenza. Il gemito del cuore contrito, e umiliato. Ouesta voce, e guesto remito alla sola nostra terra conviene ; perocehé nelta terra de' viven-II, cioè nel cirlo, questo grmito non ha luogo; nella terra poi de'reprobi egil è infrutiuoso e inuille, perché tardo. Non voier adunque, o uomo, esser simile a quei fico dell'Evangello, contro del quale fu dal Padre di famiglia promunziata la sentenza del taglio, perche inutilmente ce-cupava la terra, Luc. xm. s. Sil tu vite fiorita pella misilca vigna; perocchè a questo fine fosti ad essa innesta-to, perchè colle buone opere la spandessi a gioria di sto, e ad edificazione de prossimi l'odore d'ogni virtu. 14. Colomba mia nelle fessure ec. Nelle ultime parola del versetto preordenie lo Sposo invitò, e chiamo nue mente la Sposa : Sorgi, o mia Diletta . . . e rieni. Or lu primo luoga si può spiegaer quell'invito, come se lo Sposo dieesse: Mia culomba, ehe ascosa ti stal nelle fessure del massi, e nelle caverne pel timore de'luoi e miei nemici, ehe odiano il piecolo mio gregge, vieni coraggiosa-mente all'aperto, la vedere a me la lua faccia, fammi udire la tua soce; perocché in non ti feci si bella, e non ti diedi voce così efficace, e soave, perche lu li siesa ascosa, e ta silenzio, ma perche mostrandoti al mondo, e predicando la mía parola, lu a me, e alla mía Fede ac quisti gran numero di anime. Secondo questa sposizione verrà a Indicarsi il ritiro degli Apostoli, e de' Discepoli del Signore nel luogo dove stattero tutti lusieme dall'Ansione di Cristo tino alia senuta dello Spirilo santo Ricciuto che chbero questo Spirito, allora lo Sposo con gran sollecitudine dice alia Sposa , che esca fuora , e senza ritardo si faccia vedere qual'ella è orusta d'incomparabil bellezza, e faccia uille quella voce, voce di virtir, che penetrerà ne'cuori degli uomini, e ne vincerà ogni durezza per fargil obbedienti alla Fede.

In secondo luogo la maggior parte de Padri suppone, ehe dallo Sposo sia aecennato alla Sposa Il luogo piutà sto, dove suole, else ella vada a ricoverarsi, vale a dire nelle fessure della pietra, nell'apertura della macerie. Quella pietra ( Exod. xvii. 6. ), da cui per dissetare il po polo net deserto sporgarono vive a copiose acque, quiesta pielra, come insegnò l'Apostoio, era il Cristo, L. Cor. x. 14. Imperocche, come dice s. Agostino, e molti altri Padri con esso, nella stessa maniera da Cristo percosso, e dri con esto, nella stessa maniera da Cristo percosso, e trasso lu croco e asturirono le sorgenti del Nusvo Testa-mento, Serm. D. de Temp. Specialmente poi dall'apertura-della macerie, cio del letrito costato di Cristo, unel san-gue, ed acqua, simbolo delle fontane di grazia, cioè del Sacramenti, pe'quali sismo mondati, ristorati, e ricolami de'doni del etro. Alladendo adauque allo colombe selvagge, le quali dimorano, e fanno I loro nidi o nelle buche de masseti, o nelle ruiue delle muraglie, invita lo Sposed esorta con graude amore la sua Colomba che vada a posarsi nelle sue piaghe, le quaii furono la sorgente di ogni bene per let; perocché indi scaluri la costanza de Marliri, la purezza, e innocenza de' Vergial, la viriu di totti I Sauli, e per esse posto fine al lungo e tristo inverno, una nuova stagione di fecondita, e di benedizione ebbe principio sopra la terra.

Questa esortazione, e questa ehiamata dello Sposo è di-

- 14. Colomba mia sielle fessure della pietra, nell'apertura della maceria; fammi vedere il suo valto, la ina vac® si faccia sentire alle mie arecchie; perocchè dalce è la sua voce, e bello si tno colto.
- Pigliateci le piccole volpi, che donno il guazio alle vigne; perocchè la nostra vigna è otà in flore.

retta ancora ad ogni aniana, la quale nelle piaghe del Salvatore troverà a luiti i saoi mali il rimedio, e la pro-tezione, e il rifugio ne' pericoli, la pienezza delle spirituali consolationi in Iulii I suoi bisogni. In queste (dice s. Ber nardo) la colomba si mette in sicuro, e mira senza timore il falcone, che vola all'intorno. E veramente do è pe'deboli sicurezza, e riposo, se non nelle piaghe del Salvatore? ivi tanto più io vivo tranquillo, quant' egli è più potente o salvare. Fremo il mondo, prema la carne, il diarolo tenda insidie; io non cado; perocche sto sisso sopra la serma pietro. Peccai peccoto grande, turbasi la concienza, ma non oltre misura si turbera, perché io ricorderommi delle piaghe del Salvatore ferilo per le nost inquità.... E quanta in queele piaghe moltitudine di dolcezza, pienezza di grazia, perfezione di ogni virtu ? ec. Vedi Serm, Lui. Quindi soggiunge io Sposo: Fammi redere il tuo rolto, la tua roce si faccia sentire ec., ed è co-me se dicesse: Tu venendo, o mla Colomba, a posaril nelle mie piaghe, mi farai conoscere la tua fede, e il luo amore, ed ivi mi presenterai i luoi gemiti, i tuoi desideril , la ton riconoscenza a' miel favori , l'ardente tua carità, ed in mirero con piacere lo spiendore crieste, la tua bellezza, e la dolorzza della iun voce mi portera ad esaudire tall! I tank voti.

Dicesi che l'anima mostra al Signore la sua faccia, qui do tutto II suo spirito, a il suo affetto a lui ella rivolge, vale a dire esa tuito il cuore lo ana, a lui pensa, a lui la tutte le cose desidera e cerca di placere. Per lo contratio quando alla propria satisfazione, all' amor delle creature il suo studio rivolga , già l'anima non mostra a Dio la faccia, ma il dorso. Ma non è della Sposa tal disamore, la quale perelle nel solo Sposo ha fisso lo sessardo, lale e tanta na riceve luce, e spiendore, che non può lo Sposo streso non ammirare la somma fiblica-za. La voce poi della Sposa tanto grata alle orecchie del sau Difetto è di molle maniere, const abbiamo accenna Perocche con sommo piacere egli l'ascolfa, aliorete la misericordia di loi ella Implora pe' peccati, e pe' pecca tori, e quando confessa la propria infermita, e miseria e quando nella teibolazione ella lo invoca, e i suoi bisogni gil espone, e lingimente quando pe ricevuti benetici gli offerisce sacritizio di laude, il frutto delle sue labbra, she danno rioria al suo note

of the first proof of the control of

In queste volpi i Pudri generalmenie ravvisano gli Ereliel, e le male arti, e le frodi, colle quelli malliziosi usunito solto apparerna di pieta y introdiscono a corrompere la purità della Fede. Questi (dice il Grisostomo) son vere volpi, non perchè delle volpi abbiano la natura, ma perche ne imitano il carattere tristo, e mo Difectus meus milti, et ego illi, qui pascitar inter litia. Donce aspiret dies, et inclinentur umbrae.

vagis. Lá descrisor con trivismi cobor l'Apostolo, discodor qu'esti ladi plati question sono general stati, è ce il resignamen de Apostolo di Criste, se ciu è da ammerera, mestre cache Solama ai trasferiem il Aspire della lore, son a dissupe gran coss, che mobe i misiatri di lat si la companio della companio della companio di la sito generali colpi e che bi "minica si plati, a la Simpora, ci devesa servene anche la Chiana di Cristo, e fino fai sono primi tengin e ella calince quando ne figil di la fineta pita bella, a rispositesa la fole), come vergiumo dalle conservativa della collega della conservazione di la conservazione della conservazione di

ssieral orient Carass.

Sieral orient Carass.

A the deposition questa specie di nemici discili Chiesa, si è che quories volpi no men al o maici discili Chiesa, si è che quories volpi no men al opini ma mai si adolomenticano, vogito dire, difficilistana è la convenione dell'unon crettico e qualifici l'avvenimento di de correctione di aggine . . . . come quello, che pet sa propria giudicità e condamnate. Le vodi dire i Partolio, che da se stesso si condamna i revilvo, merotre si segaria che di considerato dell'accidente della consideratione di condamnate della consideratione di condamnate della consideratione de

la Chiesa la propris opinione, 74. In. 10.
Un'attra specie di volgi di caraliere anno plu malvagio ferero non pieco ilanna alla vigna di Cristo, o furnno i sapiroli dei secolo, dai quali in sapirara cristiana, aperocche tatto quello, che non quadrava co' principi
della loro filcodo, non pieter assere, secondo coschro,
se non errore, e menzogna, e contro di esai ragiona Paono, il qualue gil obbe alti mani e in Atene, ca altrove. Ve-

dl I. Cor. 1. Di questa razza di nemici della Chiesa ne ha veduti, o ne vede l'età nostra, e non in piecol numero, e tauto più impudenti, perchè laddose gli Eretici hanno almeno delle massime fisse , rispettano le Scritture , e colla caltolica Chiesa convengono in molte cose, i nuovi filosofi non hanno nulla di stabile, non rispettano autorità, non convengono nè tra di loro, e neppur clascuno con se me desimo, concordi, e fissi in questo solo di sradicare, se possifili fosse, dal mondo la Fede, o d'introdurre non sirenala licenza di pensare, di dominalizzara, c di vivere. Ma e riguardo all'eresia, e riguardo a tuito quello, che alla sana dottrina si oppone, cila è di somma importan-za l'esortazione, che la lo Spirito santo a pastori de popoli, e a' Mioistri della Chiesa, di prendere, e di reprimere senza indugio queste fiere quando son piccole, di non lasciare che crescano; perocché ogul momento, ch'el perdano, sara con sianno della signa, con dano particolarmente delle anime semplici, le quali dalle frodi de' nuovi maestri sarunno guadagnate, e induite in errore. E si osservi, come lo Spiello sante con gran senso avverti di custodire la vigna non contro la lorza, e la sesanza de'iloni, nyver degli orsi, delle ligri cc., ma si dall'asturia delle volpi, e drile solpi ancor piccole; imperocebe contro certi nemici manifesti stanno in guardia per lo più le anime giuste; ma non sempre contro le insidie di questi, i quali coll'adulazione, o colla perfidia iono ad alterare , a corrompere la semplicità della Fede.

a rivic.

Padri della Chiesa hamo odervado daria
Panlamanine giante on gravistion a varifianto, deci
di communication con collectualities contro I vizi, e pecuali minori, di non disperzafeli perche giacoli semelateo in paragene di quelli, che l'anima ucelsimo con un salcoli paragene di quelli, che l'anima ucelsimo con un salcoli paragene di quelli, che l'anima ucelsimo con un salcoli paragene di quelli, che l'anima ucelsimo con un salcoli paragene di quelli, che l'anima ucelsimo con un salcoli paragene di quelli, che l'anima ucelsimo con sono, e cacciate fuor della vigna, a luogo andare la guistano, e i a disertano.

16. A me il Birlia mio, ec. Si può sottintendere nella prima parte del versetto il verbo sottantivo in lai gai-sa: it mio Birlia ca a me, vale a dire è mio, ed so suou di lau, come porta una d'elle greche versioni (Sissum.), ma ho vointo iasciar tronco il discorso, come sia nella l'originale, e nella Vojquita; perocché questa maniera di

 A me il Diletto mio, e io a lui, il quale tra' gigli pascola. Fino a tunto che il giorno spunti, e le ombre declinino.

parlare sta molto bene in hocca di tale Sposa, ed esprime con grande enfasi l'altissima condizione dello Sposo. Il quale è per la Sposa tutto quello, che ella può desiderare, Sposo, Padre, Salvatore, Amiro, Maestro, Protettore, e finalmente ogni bene, e per cul la Sposa è l'obbietla del plu tenero, ed eccessivo amore, come ben dimostrò in tutto quello, ch' el fece, e pati per farne acquisto, e in tutto quello, ch' el fa ogni giorno per conservaria. Principalmente però in queste parole è indicata l'indissolubile nuione di Cristo colla Chiesa, unione predetta in lutti i Profett, annunziata fin dal principio del mondo nella unione de' primi nostri progenitori, come osservo l'Apostolo: l'aomo è capo della donna, come Crista è capo della Chiesa, ed egli è Salvatore del corpo suo . . . . nomini amate le vostre mogli , come Cristo amò la Chiesa , e diede per lei se stesso , affin di santificorla , mondandola colla lavanda di acqua mediante la parota di vita, per farsi comparire davanti la Chiesa vestita di gloria senza macchia, e senza griaza, od altra tal cosa, ma che sia santa, ed immacolata ... Chi ama la propria moglie, ama se stesso: or nissuno odió mai la propria curne, ma la rianisce, e ne tien conto, come fa pur Cristo della Chiesa: per questo l'uamo abbandonerà il padre e la madre sua, e storà unito ulla sua moglie i dae sorgano una cerne. Questo Sacramento è grande: lo però parlo riquorda a Cristo, e alla Chiesa, Ephes. 21, 32. Tulto ciò essendo notissimo alla Chiesa con Ineffabli consolazione rammenta in questo itogo il sun sposali-zio con Cristo; e come egil è lutto per lei, ed ella totta per lui, c tale, e si sircita è questa unione, che non può mai essere colla Sposa chi non è collo Sposo, e non sab essere collo Sposo chi non è colla Sposa. Le volpi, gli occulti nemici della Chiesa, i nemici ancor manifesti potranno bensi strappore dal seno di lei un numero di mime talora anche grande, ma di separare la Chiesa da Cristo ne alcuna potenza umana, ne le forze stesse del-l'Inferno noi potranno glammai. Mirabilmente In poche parole un antico interprete : Cristo ha la Chiesa come sua corpo, la Chiesa ha Crista come sua copo, la qual conginazione perché non può mai disciogiersi, per questo ella dice: a me il mia Diletto, ed io a lui, Ed hanno a questo passo motivo di confondersi gli Eretici degli ultimi iempi, i quali per colorire in qualche modo la loro separazione dalla Chiesa, non ebbero orrore di pronunziare una scellerata bestemmia coo dire, che la Chiesa avea prevaricato, avea anostalain da Cristo. Accordino essi, se possono questa empia voce con quello, questo luogo sta scritto, l'accordino collo sposalizio sempiferna descritto lo Osea, 13. 10. 20., o in altri profett, l'accordino colle generali nozioni riguardanti il matrimo-nio de' fedeli, ripcinte da Cristo Nutth. xix. 4. %. e applicate da Paolo come figura all'unione di Cristo, e del sua Chiesa, e finalmente l'accordino coita promessa di Cristo: ecco, che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione del secolo, Mallis, XXVIII. 20., e con quello ancora, che qui si dice in appresso, come vedreme Il quote tra' gigli pascola, vale a dire i suoi fedell, il suo gregge mena ai pascoli pin ubertosi, più belli, e più odorosi, e ricolmi di ogni sonvita. Per questi pascoli sono lutesi i libri delle Scrillure sanje, i Sqeramenti della Chiesa (e les questi principalmente la divina Encaristia), I misteri di Cristo, i suoi documenti, ed esempli; nelle quali cose trova la Chiesa e ogoi anima fedela uo pasco-

  Revertere: similis esto, difecte mi, capreae, himuloque ecrvorum super montes Bether.

hedienza, la purità, e le altre virto, delle quali egil, che di tutte e li principio e il modello, allamente si gode. Fino a tauto che il giorno ec. Abbiam seguito la Interunzione della Volgala, ed anche dell'antica versione Italica, congiuagéndo queste parole del versetto 17. colle precedenti. Aggiungo ancora, che dove noi adesso leggiamo inclinenter umbroe, pella stema aplice Italica si leggeva omoveantur umbrae, ovvero removeantur umbrae, come in qualche juogo lesse s. Agostino; lo che può stare colla versione de LXX, e appiana l' intelligenza di q sto Iuogo. La Sposa adunque avendo detto: n me il Diletto mio, ed io a lui, soggiunge, che questa strettissima relatione sara stabile, sara permanenia fino a tanto, ebe venga a spirar l'aura doice di quel giorno beato, dopo il quale ne ombra, ne notte più non sarà. Questo giorno egli è il giorno della beata eternità, giorno di sempiterno splendore, giorno, nei quale la spirituale unione della Chiesa coi suo Sposo criesie sara confermata, a perfezionata, giorno, nel quale ella lo vedra a faccia a f cia, e sarà assorta in un incendio di perfettissima carita, Questo giorno ella aspetta ansiosamente come il termine di tutti i snot desideril. Ma fino a tanto che venga quel giorno, fin a tanto che dura il tempo oscuro, e teaebroso di guesta vita mortale si consola le Sposa colla sicurezza, che ha neti' amor del ano Sposo, della sua fedelta, con cul culi adempie le sue promesse, si consola co' pa-scoli purissimi, e saluberrimi, che le lua preparati, ed

della fede, che a lui serba, e col moderre la sua cettà con luttil mera; a gli aluti, e da dalle bonta di lui le sono sommilatiratii. Debbo poder, che le parole il quest pre-ippi, porceio della presenta della consensationa della conferencia della

anche colla cognizione dell' amore, che ella ha per ini,

37. Bilovera; si in simile, et l. monti di Bethre i soco ignodi, na non sono essi il sio bono rammentiali nelle Seritture, di coi non sapitat la posizione. La versione Ambien so eved i Bethre ha Bethel, longo reto sione Ambien so eved i Bethre ha Bethel, longo reto si l'egre to qualche masoccitito dell' RAMA, et con pure si l'egre to qualche masoccitito dell' RAMA, et Bethre I Plave, et l'egropo facile lo singilio di no copiata per la tropo germée assistitatura di quieste deu coi, et de più fiche; che che di Bethre diasi sitto Bethre, clus non it contrario, perche di Bethre diasi sitto Bethre, clus non it contrario, perche di Bethre diasi sitto Bethre, clus non it contrario, pervente nel l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pervente nel l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pervente nel l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pervente nel l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pervente nel l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pervente nel l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pertendire della sitto delleri, et l'altri di sitto delleri, clus non it contrario, pertendire della sitto della contrario.

Abbiam reduto come la Sposa si era promesa una stahilità e l'ermezza insuperabite nell'amor del suo Sposo per tutto il tempo della vita presente, e tila a tanto che venpa quel giorno, in cui tolte le onalere, sia fatta degna di entrare nei giorino di suo Sposo e Signore. Or lino e 17. Ritorna: sii lu simile, o mio Diletto, ol capriola, e al cerbiatto sui manti di Be-ther.

tanto che adempinusi le promosse a lei faite, ella, che sa quanto la presenza continua del suo Sposo le sia non solamente dolcissima, e soavissima, ma ancora necessaria, sembra, che prevegga di doverne talor soffrire l'assenza, mentre ella dice: ritorna; e non sol chiede, ch'egil ritorni, ma che ritorni con quella celerità, con cui i ca-prioli, e i cerbiatti saltano da un colle all'altro su'monti di Beiher. Per questi tempi di asseaza dello Sposo si possono intendere i tempi, ne' quali egli per bene di lei, e per esercitare, e provare la sua fede e il suo amore permette, ch'ella sia vessata, e afflitta oltre modo del suoi nemici, e che questi tutto possano contro di lei, onde ella sembri almen per nu tempo quasi Sposa abbandonata, e negletta. E tali furono i jempi della persecuzioni mossele contro dagi' Imperatori Romani, e i tempi delle dominanti eresia ce. In questi tempi adunque ella domanda, che il suo Sposo la visiti, e a lei con celerità a sovente ritorni, e delle benedizioni di sua dolcezza le faccia parte, e ne' travagli suoi la consoli, e un segno buono laccia per lei, affinchè color, che l'odiano, veggauo per loro vergogaa, com' egil è suo aluto, e suo consolatore, Paul. LXXXV. 16.

In simil senso ancora (come notarcom molti Padri) i Giusti nelle tribotazioni, nelle violente tentazioni paresodo loro di essere come abbandonati da Bio, ne impiorano con lacerime, e con artenti pregistere il prusto ritorco, a con tutti o storzo del cuore, colle vod degli Apostoli pericolonti nel mare gridano a lui: torna, o Signerer noi ci pericoloni.

Na un altro ritorno dello Sposo secondo I Padri medesimi è indicato in queste parole, ritorno lietissimo per la Sposa promesso in tutta le Scritture, e singolarmente annunziato dagli Angeli nell'atto stesso, che Cristo compiu ta l'opera della Redenzione degli uomini safiva al cielo: uomini Galilei, perché state mirando rerso il cerlo? Quel Gerà , il quale tolto e voi è assunto al cielo , così verrà come lo uvete veduto andare al cielo, Act. 1. 11. Questo ritorno, e questa seconda vennte di Cristo sopra la terra ella è, come ognon sa , il ventr ch'el fara nella fine del secoli dal cielo con potesta, e maesta graade a giudicare i vivi, e i morti, quand ci verrà (dice Paolo) a glorificarsi ne' Santi suoi , e a reudersi mirobile in tutti coli ro, che hanno creduto, u. Thessal. 1. 10. Questa seconda venuta è aspettata ed è chiesta ardentemente dalla Chiesa , e da' Santi nell' Aporalisse (vs. 9. ), ed é chiesta , affinche presto abbia fine la iniquila, e sia distrutto il regoc dei demonio, e sia stabilito in eterno Il regnu di Cristo, a la Chiesa stessa datla malizia, e da' travagli dei secolo passi alla gioria dei suo trionfo, e alla perfetta, ed eterna sua unione coa Cristo. Per questo e lo Spirito, e la Sposa dicono: vieni, e chi ascotta dica, vieni. E la Sposa, che tal sua venuta promise, e fa fede di tali cose, dice : certamente io vengo ben presto. E con tutto l'ardor del suo quore la Sposa risponde : cosi sia, vient , Signor Geest. Apocal, 3311, 17, 20,

## CAPO TERZO

1. In lectulo suco per nocies quaesivi quem ditigii anima mea: quaesivi ilana, ot non inveni.

 1-4. Nei mio letticciolo le metti ec Grandi capo i misteri a tele mi sono
administrati in questi quatato versetti. (in equali il diversa tatti comesso al en

e êbe mi sono peviissi. La fede, e la speranza nel Messia promesso al genere umano dal tempo della cadota di Adanno, fu l'incia ancera di sabele per gil uomini, e queista fede, e questa speranza sostenne gii antichi Podri I quali bernarcono, e scapirazione, e everazione ia renula di questo Salvatore. Abrano postro podre asopiro di svolere ti mio giormo, disse gia la stesso Cystio sagii Elerti, Jonn.

1. Nel mio letticciolo le notti lui cercai .

che è l'amore dell'anima mia; lo cercai, e

1—4. Nel mio telliceviolo le motti ec. Grandi sopo i misteri adsoubrati in questi quattro versetti, nel quati i diversi stati descrivonsi, pei quali passo la Chiesa, ed i quali ella rammenta per avviare il suo assore, e l'amor de suoi digis verso il divino suo Sposo. Tutte le parole, anal tutte le sillabe, e ogni letteruzza meritano ponderazione. Mi restringero quant'e possibile per pou sacire de l'ermini.)

- 2. Surgam, et circuibo civitatem: per vicos, et plateas quaeram quem difigit anima nica: quaesivi illum, et non inveni,
- Invenerant me vigiles, ,qui custodiunt civitatem: num quem diligit anima mea vidicia?
- 7. Paulfulum cum pertransissem eos, inveni quem diligit anima mea: tenui eum, nec dimiltam, donec introducam illum in domuni matris meae, et in cubiculum genitricis meae.

VIII. 16. E lo stesso desiderio elbero tutti quel Giusti, i quali vissero sotto quella che dicesi legge di natura . come Abele, Henoch, Noe ec., de quali dice l'Apostolo: nella fede morirono tatti questi senza aver consequito le omesse, ma da langi mirandole, e salutandole, Heb. xi. is. Tutto questo tempo adunque su tempo di notie, pet quale il piccolo grecce de' Giosti, pe'quali la tradizio ne del Salvatore futuro si conservò, cercarono, a impiorarono la venuta di quel Medico celeste, il quale a mali lo ro, e a quelli di tutti i loro fratelli in istato pessimo abhandonati porgesse rimedin. Iddio però, il cui giudizi sono ubisso grande, a profondo differi l'adempimento delle promesse. Ed ecco la prima notte, in cui fu creato lo Sposo, ma non era possibile di ritrovarlo. Lo cercui, e sol rai. Iddin però, che volca mantener sempre viva la fede nel Salvatore, ai elegge, e si forma un popolo, n ( come qui dicesi) una città, a cui dà per ministero di Mosè la sun legge, che dicesi legge scritta, nella quai legge tutte le parole, tutte le cerimonie, i riti, i sacritizi prefiguravano ii Cristo, e tuita l'economia della Redenzione del genere umano, che duvea operarsi da lui: imperocché latte queste cose (come dice Paolo) sono embru delle fu ture, ma il corpo (la renità, la verità, la sostanza) è di Cristo, Coloss. II. 17. La Sposa allera hramosa di trovare Il suo Sposo si alza, e va altorno per la città, cerca per ogni dova le vestigie di questo Sposo, ma trova per tutto delle ombre, e delle nude figure, a traverso delle quali ella comprende, che la luce e l'Oriente verrà, ma nun è ancor venuto, e queste ombre, e queste figure (quanto più ella le considera) servir non possono, se non ad accrescere la sua fame, e l'Impazienza de suoi desiderii. E guai a que ligli di lei, i quali iuiti iniesi alia nuda lettera della legge, privi dello spirito di fede nella sola, e unda osservanza delle carnali lor orrimonie cercarono Dio, e la loro saiute: conclossiachè per questi che furono iu gran numero, la legge buona, a santa per se medesima direntò

Irgae of morte, come cite P Apolisho.

Irgae of morte, come cite P Apolisho.

Irgae of March P Apolisho of

one and creed a more love in antimodars mean any interaction. The reference is not to be in antimodars mean any interaction. The reference is referred in discreption, and the result of the request of the result o

2. Mi aizero, e anderò attorno per la città : per le contrade e per le piazze cercherò di lui, che è l'amore dell'anima mia. Lo cercai, e noi trovsi.

3. Mi trovarono le seutinrlle che sianno a guardia della ciltà. Avreste mai vedulo colui, che è l'amore dell'anima mia? 4. Ouand'io le ebbi oltrepassate di poco,

4. Ouand to le ebbi oltrepassate di poco, i trovai l'amor dell'anima mia: to presi, e not lascerò fino a tanto che to to abbia introdotto nella casa di mia madre, e nella camera di lei, che mi generò.

secondo la parola di Davidde mille nani negli ecchi di Dio soan come il giorno di teri, che già passò. Dice aduoque la Sposa, che quando chie oltrepassate le sentinelle, giunta la pienezza de' tempi, la nulte era finita, era venuta ia ioce, il Cristo era comparso, ed ella trova questo amore dell'anima sua, lo prende come cosa sua, perché donntole gia dai Padre, e giacché è stata ai loriunata in trovario, nol lascerà glammai, ne permettera, eh'el si parta de lei, fino a tanto che in abbia introdotto nella casa della madre sua, e nella stanza di lei, che la genero. Ma in queste parole una doppia profezia si con tiene accennata appena, e sol di passaggio, ma però assal chiaramente. Quella che ha trovato in Sposo, elia è certamente la Chiesa composta dai Giodei fedell, a' quali fu principalmente mandato ii Cristo, da'quali egli nacque, e sotto gli occhi de' quali operò i miraenti, predico, pati, e risuscito. Ma la Sinagoga ( la città di cui si parla qui avauti) si divide in due parii, l'una, che riconosce, e adora il suo Messia, l'aitra che la rifigta, e lo bestemmia, unde sta scriita: Fenne nella san propria casa, e i suoi aol ricevettero, Joan. 1. 11. Ed è da notare, che tutto 1sraelle cercò lo Sposo ( come dice l' Apostolo ) , errcò II Messia, ma la gran parin d'Israrile volle un Messia secondo i carnali suoi desiderli, e resto nell' accreamento nel tempo stesso, che-lo trovarono gti cietti: Israelle nos hu conseguito quel che cercava: lo hanno conseguito gli eletti, tulti gli altri pei si uccecarono, Rom. x1. 7. Questa fonestissima divisione è predetta qui dalla Sposa, ma è predetto eziandio, che un giorno verra, uni qual gio la liberazione d'Israelle sarà compinia, ed ella avra la grande, la immensa consolazione di riuntre la Sposo con que fratelli, che lo rinnegarono, e lo crocifissero. Allora adunque la Sposa introdurra il suo Diletto nella casa della sua Madre ( la Sinagoga ) che lu pur madre di Cristo, e degli Apostoli, e la riunione di questa Sposa ripudicta sarà consumata, e perfetta, come accenna la Sposa dicendu : che non sol nella casa, ma nella stanza di lei pin inlima ancora sarà Cristo introdutto. Secondo la minaccia latta per Geremia avea ii Cristo abbandonata la propria casa, a la squ eredità, che aven meritato l'ira, e il riget iamento colla sua ostinata incredullià; ma noi qui lo veggiamo, che non soto si placo, ma ritorna a lei suo Sai-vaiore, ed ancha suo Sposo; e tutto eiò è effeito delle preghiere della Sposa, e dell'amore, che Cristo ha per lei. Ma sara egli forse , che la Sposa ceda ad un' altra il suo Speso, anzi brami di ecderio, e quasi lictissimo av-venimento celebri l'averlo ceduto? No, cita noi cede, ma vuole ehe la madre aprora goda lo stesso bene, e la stessa ventura : e unite ambedue a Cristo non saranno due Spo se, ma una sola mercé di lui, il quale e nostra pace, e de due popoli (Ebreo, e Gentile) un solo ne forma, di eui egli e Capo, e Sposo, e Pastore.

- N. Adiuro vos, filiae Jerusalem, per capreas cervosque camporum, ne suscitetis, neque evigilare facialis dilectam, donec ipsa velit.
- Quae est' ista, quae ascendit per deserlum, sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhae, et thuris, et universi pulveris pigmentarii?

diverso modo ricercasi. Dio è assente da peccatori , nei quali manchi la fede, o la carità, od anche ambedua queste virtu, onda in essi non abita Dio; e questi nello stato di oscurità, a di tenebre, la cui si trovano, cercar lo debbono colla peniteoza, nè darsi posa tino a tanto, che lo abbiano ritrovato, onde dir possano colle parole di Paolo: la notte è passala, n la luce del giorno si è avescina ta. A' giusil pol, che sono abilazione di Dio ai dice: Cercate il Signore, cercata sempre la faccia di lui, Psal. civ. 9. Ma cercandata sempre, quando sara ch' ci si trovi? Questo sempre dinota tatto il tempo della vita presente, lla quale nacorché sia trovato, dee ricercorsi. Trovollo la fede, ma lo cerca tuttavia la speranza; e la carita la possieds già per la fede, n cerca di averto, n goderto a faccia svelata. È questo na cercare sempre la faccia di lui tulmente che alla ricerca fannoa facciasi dopo averlo trovata; ma crescendo l'amore cresca ancora la sollecitudine di ricercarlo; ed ngli è da cercarsi senza fine , perche senza fine è da amorsi. S. August. in Paul. Civ. E ciò volca spiegare l'Apostnio quando disse: Fratelli io non mi crede di over loccata la mela, ma questo solo, che dimentico di quel che ho dietro le spelle verso le cose stendandomi, che mi staano davanti, mi avaazo verso il segno, verso il premio della superas rocazione di Dio ia Cristo Gesti , Philip. III. 12. E quindl e nneora , che in icara increata trasformatasi per amore de suoi figliuoli in cibo, e in bevanda dice di se: Color, che mi mangarno, hauno sempre fame, e color che mi bevoso, has sempre sete, Eccl. xxiv. 29. Uo'auima, che ha trovato Dio in tal guisa, che aspira sempre a più perfettamente Irovario è in stato di dire: l'ho preso, aè lo lascrré, affidata non alle proprie forze, ma alla carità dello Sposo, il quale nella notte del secolo la llium'nera , la guidera e la sosterra contro I nemici di sua salute: ed ella lo terra, ne lo inscerà fino che lo abbia introdotto urita casa di sua madre, nella Gerusalemme celeste, in quella Gernsalemme, che è lassi, ed è nostra modre, come dice l'Aposto lo. Poteva dire ugualmente quest'anima lo terro, e not inscero fino a tanto, ch' el m'introdoca nella casa di mia madre: ma vulte esprimere la fermezza della sua fede. con cui mira in se stessa abitante il suo Bene, perchè ella sa, rhe chi sta actta carita sta ia Dio, e Dio sta ia

6. Chi è contri, che accenté er. La Spona, clir hi trevito lo Spone, è lo livre, e con sempre ouotra ansietà lo rierre ca, è celebrata dallo Spirito santo, il quale con una specie di ammieratione diere chi è contri er. Questo chojo poò intendervi o generalmente della Chieva Cristiana corres operalmente applicarsi alla Chieva delle lanatoni corres operalmente applicarsi alla Chieva delle lanatoni variegito si vider diffusi sopra i novoi cercini i doni Itulii chi Spirito santo in grandissima abbonitura, o code la delle Spirito santo in grandissima abbonitura, code la

8. Io vi scongiuro, o figliuole di Gernsatemme, pe' coprioll, e pe' cervi de' campi, che non romplute il sonno della Diletta, e non tu facciate svegliare fino a tanto, che ella il voglia.

6. Chi è costel, che ascende per lo deserto quasi piccola colonna di fumo dagli oromati di mirra, e d'incenso, e d'ogni polvere di profumiere?

meraviglia de' fedelt del Giudaismo : romasero stapefatti i fedeli circoncisi . . . che anche sopra le geati si fosse diffusa la grazia dello Spirito saato; perocche gli udirano parlare le liague , e glorificore Dio , Act. x. 45, 40. Ella è cosa trequentissima ne' Profett, che la gentilita, priva di ogni lume di vera religione, abbandonata da Dio, e Incapoce di dare alcun trutto di vera virtu si chiami deserto, solitudioe, arida terra. Mi contento di un solo passo di Isaia, che la molte a proposito, perchè in esso descrivesi lo stesso avvenimento, di cui qui si parta: offegrerasse la regione deserta, e non battala, e tripudierà la solitudine, a florira come giulio, ella permogliera grandem te, ed coulterà piena di contentezzo, a cuatera laude; a lei è data la oloria del Libano, la vanhezza del Carmelo, e di Soron .... La terra che già la arida, sarà uno stagna, e la terra sitibondo sará ricca di sorgenti. Dove prima eroso covili di dragosi sascerè la verzura della canna, a del ginaco, Isal. xxxv. 1. 2. 7. Il prodigioso canglameoto avvenuto nella gentilita convertita alla Fede descritio da Isala, e degli altri Profeti fu mollo prima profetizzato dallo Spirito saoto in queste parole: Chi r costei, che ascende per lo deserto? Veramente la gentilita era come un deserto vuoto d'uomini, orrido albergo di tiere, perchè roloro, che vi abitavano, rinunziando ad ogni lume di ragione, e adorando anche le mute bestle, e gli strasi demoni loro nemici , divennero abomiorvoli come le cose, che adoravano. Mn in questo deserto sparsa appena la prima semenza della Freie, comioció ad al-zarsi la Chirsa quasi colonna di fumo, che ciali, e sorga da una composizione di mirra, e di incenso, e di totte le polveri odorifere poste ad archere sul fonco. Ed è qui un'al-tusione a quello che avvenne della peromitazzione della leg-ge, quando, come sia scritto, tatto il monte Sinoi gillusvi uno, perchè il Signore era disceso in mezzo al fuoco, e il funo ne usciva come da usa fornace, e tutto il monte melleva terrore, Exod. xix. 18. Nelle quali cose era dipinto il carattere dell'aotica legge, legge di timore e terzore. Ma la colonna di fumo, che si alza dagli aromi preziosi, è simbolo della soavità, e fragranza della puove irage d'amore, donde la preminenza della Chiesa di Cristo ap-parisce. Quiodi agli Eierel convertiti diceva Paolo 2 aovi siete apprezzati al monte palpabila, e al fuoco ardente, e al larbine, e allo catigine, e olto bufera . . . ma ri siete appresenti al monte di Sina, a atta città di Dia sivo, e alla Gerusalemme celeste, e alla moltifudme di molte migliola di Appeli . . . . e al mediatore della nuova alleanze Grais, Heb. xtt. 18. 22. 24. Quando adunque la Sposa, che per lo deserto s' innatza verso del cieto, si rass miglia alla striscia di fumo, e di vapore, che esala dalle preziose materie qui accessate, viene nel tempo atesso signiticata e la condizione della nuova legge, e la bellezza, onde negli occhi di Dio è adorna la Chiesa. Il funco, per mezzo del quale gli odorosi aromi si sciolgono, e in nito si levano, rappresenta la carita portata nel mondo dallo Spirilo santa, la quale a lutte la buone opere da li meri-lo, e la viriu di salire fino al trono di Dio, e di essere approvale, è rimunerale da lui. La mirra ella è la viriu della mortificazione, e dell'annegazione dell'uomo vec-chio, e corrotto: l'incenso è la santa orazione, e gli altri aromi, o sia polveri preziose, del vapor delle quali si forms la colonna di fumo, dicotano la universellia di loite le altre virtu, delle quali si veggono, e si vedramo mai sempre nella Chiesa gl'illustri esempli, e piu generalmenle, e la singolar muniera si videro ne primi tempi. Talte queste virtu renderon la Chiesa spellacolo neraviglioso non

Ini, t. Joan. IV. 16.

7. En leclulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israel:

7. Ecco, che attorno al letto di Salomone stanno sessanta guerrieri de' più forti d' Israelle:

solo al monda, e agli momini, ma ancien agli Angolo, e, riempierco la terra di una crieditale fragmona, la qual servi grandemente a propagare, e ingrandire da siena chiesa, non potendo gli monissi anche i pia corratti, e i piu caroali non anumierre, a non semitro i radii ad anaze una societa di Santi, pella vida de quali rispiendora mirabilmente la elitocata della grazia di Crista, e l' avvenmento di quella parola di lui : Osmodi o sarei ferento de

terra trarro a me tutte le cose, Joan. xn. 32. E l'ammirazione dovette crescere a dismisura, allore si vide, che in mezzo a' turbini, a alle tempeste, che si levarono contro la Cisiesa anche quasi subito dopo il suo pascere, la piccola colonna di fumo non fu dissipata, e dispersa, ma si sostenne diritta le suo cammino, ed anzi ande dilatandosi, e spargendo fragranza maggiore. Improcciu piccola è detta questa colonna, perchè, come dice Paole, neila Chiesa de peimi tempi forono non moi to supienti secondo la earne, non molli potenti, non molli nobili: non le stotte cone del mando elesse Dio per confundere i sapienti, e le case deboli del mondo clesse Dia per confoadere le farti, e le ignobili coae del mondo a le apreprivoli elesse Dio, e quelle che non sono, per confondere anelle che sono, 1, Cor. 1, 26, 27, 28 E ne as giunge la causa : offinché nissansa cerne si dia vanto dinanzi a lui, lvl 29., vaic a dire, affinché nissun nomo gloriar si potesse di aver contribuita qualche cosa del

suo a stabilire e propagare la Chiesa di Cristo. in un altro senso li deserto, per cui seguendo la sua vocazione s' innaiza no anima Cristiana verso Din, egli è li mondo, dove tanta è la copia del male, a tanta la scarsezza del bene. Ed è certamente effeito degno, effeito ammirabile della erazia di Cristo, che in questo de serio, dove lanti sono gl'inciampi, i lacci, i pericoli si sotlevi l'uomo, e s'innutri con queita facilità, e legge za, con cui nna siriscle di fumo si alza verso dei ciela : la qual cosa non può egli fare se non faggenda collo spirito da questo deserto, disprezzando le cose visibili mediante l'amore a il desiderio delle spirituali ed eterne. Imperocché in questo seuso diceva Cristo: chi non rinna-zia a tutto quel che possiede, non puù esser mio discepolo; e la un altro luogo: eki vuol venir dictro a me rinneghi se stesso, valc a dire i propri affriti; sopra le quali parole molto hene a. Agostino: Cerchi ognan di noi di soggettare le proprie passioni, e slar sopra di esse, e cosi viene a farsi de' gradial per salire is alto; ci alze-ranno se saran sotto di noi; de' nostri vizi ci focciomo

nna scula, se li calchiasso, Serm. 171. de Temp. Le ascensical dell'anima, la quale in questo deserto, e pri disprezzo di esso a'innaiza quasi piccola colonna di fumo degli aromati di mirra ec. crapo state già espe ste da Davidde, quando disse; Begto l' nomo, la fortezza del quale è in Ter coli nella valle di tacrime ha disposte in ettor sno le ascensioni fino al luogo, cui egli si determinò. Perocché li benedirà il Legislatore, anderonun di virth in virtic, si rivelerà (ad essi) il Dio degli Dei in Sionne, Ps. LXXXIII. 6. 7. Ssle, e s' Innulta l' anima verso Dio, mediante l'ardor della carità, come si alza II fumo dell'incenso, della mirra, e degli altri eromati, mediente il fuoca, per cui le parti piu sottili, e spiritose si sprigionano dalla terresiri, e liberamente esalann, e vanno in aita, e la lor fragranza diffondoso. E uella siema maniera la carità è il principio delle ascensioni dell'anima, percisè ella è, che purifica, e perfeziona le buone apere, per cui l'anima va avanzandosi di virtu In virtu. Ella è il fuoco divino, che separa il prezioso dal vile, lo spirituale dai terreno, l'utile dail'instille, n men perfetto. L'anima allura scarca , e leggera nos violentemente, ma con pienezza di affetio si alza verso li suo tite, come il fuseo, e il vapor degli aromi per soa propria Italura sale, e va dirittamente verso dei cielo Sale l'anima giusta verso Dio a Imitazione della Sposa per mezza della penitenza, e della mortificazione della carne, sale

per mezzo dell'assidua, e perseverante orazi per mezzo dell'assidua, e perseverante orazione, sale p mezzo di luite le attre viriu, nell'esercizio delle qu ella non aliro cerca, che lui, a l'amore di ial, second quelle parole di Bavidde: Quol cosa horri mai per me nel cicle, e che volli io da te sopra la terra? Lu carne mia, e il mio cuore vien meno, o Dio del mio tuore, e mie porzione, o Dio nell'eternità, Ps. LXXII. 24. 25. 7, 8. Ecco, che attorno al letto di Salomone ec. Il Salon ne di cui e qui, e in appresso si paria, non è altro, che il Pacifico, il Principe della pace, come è detto in Isali (1x. s.), quegli, che è nostra poce, secondo l'Apostolo, conciousinché fu beneplacita (del Podre) che per lui fos ser riconciliale seco intie le cose, rappacificando, me diante il sangue della croce di lui, e le cose della ter ra, e le cosé del cielo, Colons, 1. 10. 20., ed egli delle dne cose (de due popeli Ebreo, e Geolife) ne ha fatte una solo, annullando la porete intermedia di separazione, le nimistà, per mezzo della sua carne, Ephes. II. 14. Pei letto di Ssiomone ii Caldeo Parafraste intese il Tempio di Dio editicate sia quel Salomone, che fu del nostro figura, e noi con tutti i Padri intendiamo la Chiesa cri stiana, la nuova Sioner, di eni l'antico Tempio era figura, come si vede tante voite in tutti i Profeti. La Chiesa aduoque è il irito non del terreno Salomone, ma del celeste, di cui pure sta scritto: sua sede è nella pece, 2, come ha i Ehren, in Solem, the vnoi dire citta della pare cioè nella Chiesa, Ps. LASV. 2. Ed è da osservare il come di questo letta si parii: Ecco, che il letto di Salomone ec il che vicar a indicare, che la Chiesa è visibile, e nor poù non riconoscersi a' suoi manifesii segni e caratteri da chlunque abbia occhi per rimirarii; perocché son pue come disse Cristo) essere oscosa nan città posta sul monfe, e perciò la Chiesa stessa è sovente rappresentata pei monte di Sion. Questo icito del Re parifico è custodito da due specie di guardie, e di sentinelle, è custodito dagli Angeli, i quati (come dice l'Apostoin) sono spiriti ostministropori mandati al ministero in grazia di coloro che arguistano l'errdité della solute, Heb. 1., ed è custodite queili che sono da Dio cirtii a custodire, e difendere la Chiesa, vale a dire dai prelati, e pastori, a maestri dei Crisilanesiaso. E degli ani, e degli aliri è celebrata la for tezza, di cui sono rivestiti ria Dio per cusiodire la Chiesa contro le issidie, e i tentativi de nemiel e invisibili a visibili, i quail meditano, e si stodisco di e notte di turbarne la pace. La moltiindine poi e degli uni, a degli altri, che è assai grande, viena indicata coi numero di sessanta, sendo posto secondo l'uso delle Scritture un pumero definita per una indeterminato. Il valore, e la perizia di questi custodi nelle guerre spirituali si dimosira dicendo, ch' el sono spertissimi nella guerra. Degli Angell destinati da Dio a difesa della Chiesa sta scritto, che sono potenti in volore, Ps. cm. 20., e la loro fortezza imitar debbono quegli nomini, i quali sono chiamsti a simile ministero: imperocché ( come dice l' Apostolo ) debtono essi considerare, che non hanno da lottare colla carne. e col sangue, ma co' principi, e colle potestà, co' dominonti di questo mondo tenebroso, colli spiriti meligni dell'arin, Ephrs. VI. 12. Debbonn essi adunque per la loro vieta, e fortezza rispicadere nel popolo d'Israelle, nel popolo fedele; nei quai senso nn' antica versione, do ve not abbiamo de' più forti d' Isroelle, mette: de' gigant d'Israelle, Syr. Ed è ancor da notarsi, che a questi custodi si da per arme la spada , e la spada delle spirite seconda l'Apostolo, Eph. vi. 12. ella è la parole di Dio la qual parola come egli dice , è visa, effence, e più pe netronte di qualunque speda a due togli, e con questi principalmente pugno, e vinse it nostro Capo divino, on de a lui fu dello : ciani a' tnoi flonchi la tua speda, o Potentessimo, Paal. xLIV. 3. Fa d'uopo adunque, che questi pastori del gregge di Cristo di quest'arme sieno in cosesso, a l'abbiano sempre prouta, e sappiare ben ma neggiaria, onde dicousi spertissimi nello guerro, affinche

8. Ontnes tenentes gladios, et ad bella doclissimi: uniusculusque ensis super femur suum propter timores nocturnos.

9. Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani

40. Columnas cius fecil argenteas, reclinatorium aureum , ascensum purpureum: media caritate constravil propter filias Jerusalem:

da'notturni timori, vale a dire da tulti I pericoli, che le sovrastano dagli Angeli delle tenebre, e dai loro perversi ministri possa star sicura la Chiesa.

Questi notturni limori sono, generalmente parlanda, tut-te le occulte insidie de' nemici della Chiesa, colle quali procurano d'indurre in errore i Fedeli, e di corrompere la loro fede; e singolarmente allora quanda l'Angelo delle tenebre trasformandosi in Angelo della luce per mezzo dei suoi ministri gli Eretici tenta di sovvertire te anime, e di torie alla Chiesa, e a Cristo. Or non potrebbero e il comune de fedell, a le anime sempliei da tali insidie difendersi , se da questi guerrieri non fosser custodite e dife se. Il valore, a la vigilanza di questi forti serva alia sicurezza, e tranquilita del corpo intero della Chiesa, e alla sicurezza di ciascuna delle anime, le quali alla luro carità sono affidate, e delle quali debbono render conto

al Principe de pastori.

9. Il Re Salomone si fece un cocchio ec. La vere talina ferculum secondo la sua derivazione può significare non sedia portatile, una lettiga, un cocebin; e colla nostra Volunta va daccordo la versione da LXX, nella quale è usata una voce dello stesso significato. Quanto poi all'Ebree la parola corrispondente al Latino ferculum, non trovasi altrove ne libri santi, donde la libertà delle interpretazioni, pon essendo mancato tra' Rabbini chi la tradocesse per palazzo, edifizio, trono, ec. lo ho dello un cucchio, sta parola , come vedremo. Non cessa lo Spirito santo di celebrare, e potre in vista i pregi, e la magnificenza della Sposa di Cristo con ogni maniera di similitudini. Questo cocchio dei Re di pace egli è una nobile, a rieca figura della Sposa stessa, cioè della Chiesa, onde perciò questo cocchin si dice fatto datto ficsso Re di pace, perche ope-re di lui è la Chiesa, e tutte le parti, e tutti i diversi ordini, ond' ella è composta, ed egli per se la fece; concioniache per far conoscere ia sua grandezza, la onnipotenza, la sapienza, e soprattutto la sua carità verso degli uomini, ai formo egli questo cocchio, di cui pariu aucora Davidle, Psal. Lavis. In. E ad un cocchio, che è falto per muoversi è paragonata la Chiesa militante, perche nei tempo presente ella non ha quaggiu sede, e città stabile, cioè elerna, ma cammina verso di quella che le è preparata nel secolo futuro. Or di questo cocchio fatto dal più grande di tutti i Regi, e fatto da ini per se stesso, si dice, che la materia, and'egli è composto, è di tegat del Libono, monte rinomato pelle famose piante di cedro, piante celebrate per la loro eternita , secondo il detto di Plinto; donde la incorruttibile condizione della Chiesa si inferisce, la quale e durerà sino alla line de'secoli, e non sara mai soggetta ad essere corrotta dalla miscredenza, ne

Ma qui non debbo tacere , eome , un antico interprete (Nyssen ) per questi legal , o sia cedri del Libano, iutese le nazioni superbe idolatre immerse ne' vizi , a nelle immondezze, delle qualt nazioni puriticate, e mondate nella lavanda di rigenerazione formossi li corpo grande (per dir cosi) della Chiesa. E quesin fu certamente grandissimo miracolo della grazia di Cristo l'avere apezzati que'cedri, e congiațiii în tai guisa, a trasformațiii da farne di vasi di ignominia , vasi di gioria; onde lo alesso miratolo fu celebrato da Davidde, che dipse: voce del Signore, che spezza i cedri, e spezzerà il Signare i cedri del Libazo, Psal. xxviii. S.

10. Gli fece le colonne d'argento. Questo cocebto quadrato, ebe è assai grande, ha sue colonne, a queste sono

8. Tutti hanno la spada, e sono speriis-simi nella guerra; ognuno ha al suo fianco la spada pe notturni timori.

9. Il re Salomone si fece un enechio di le-

ano del Libano:

10. Gli fece le colonne di argento, il dosso di oro, il conopeo di porpora: le parti di mezzo di care cose ricoperse per amore delle figlte di Gerusalemme.

d'argento, e per esse sono significati I santi Apostoli, e I loro successori nel ministero, ed el sono colonne d'argrato si pel candore, e porità della vita, e si ancora perche portano la parola del Signore, parola casta, argento passeto pel fuoco, provato nel graginolo di terra, affinala sette volte, Prai. XI. 6.

sette voure, gran. M. v.

Il dosse di oro. Come nelle colonne d'argento spicca la
santita e la purezza della parola divina, cosa pri dosso,
ovver postergale di oro si riconosce la fede, la quale nei anti opera per la carità, onde sta scritto, che per essa fede ne cuori de fedeli sta Cristo, Eph. 181.

Il casopeo di porpora. La voce ascensum della nostra Volgata da molti e presa come se dir volesse sedile. In per me eredo, che voglia pinitosto significarsi il compeo, che saliva ad ornare, e coprire il cocchio per di sopra, e dai loti, e questa interpretazione è appoggiata a due untiebe versioni, che leggono la coperta, appure il velo. Questo è di porpora , ed è simbolo della invincibil costanza de' Martiri, i quali in gran numero, specialmente ne' primi tempi col loro sangue abbellirono grandemente a propagarono la Chiesa. Le parti di mezzo di care cose ricoperse ec. Si polerb-

be anche tradurre le parti di dentro, il di dentro, Nei Latino la parola carité è posta per le cose care, e preziose, il termine astraito per to concreto, come dicono i grammalici, e queste care cose sono le gemme, le pietre preziose, che sianno a questo corchio un pregto, ed nas magnificenza reale. In esso adanque dove non era cedenargento, oro, porpora, iuito spiendeva di pietre di diversi colori, pietre rare, a di grandissimo pregiu; per le quali ottimamente intandesi il coro di tutte le altre virtu, la quali infinito ornamento, a splendore arrecano atta cattolica Chiesa. Veggansi le descrizioni magnifiche della nuova spirituale Gerusalemme in Tobia, cap. 101, 13. 14. ec., e nell'Apocalisse XXI. 10. ec.; perocché eliq è la stessa, che è qui descritta come cocchio dello Sposo

Per amore delle figlie di Gerusalemma. Vale a dire per trarre le liglie di Gerusalemme, le anime fedeti ad amare la Sposa, e lui, il quale dimostrò amor si grande verso la stessa Sposa, che ta orno sopra tutto quella che mente nmaua potesse a desiderare, o Immaginare, Imperocebé quantunque tutte le cose, che diconsi adoperate a formare questo cocchio, sieu molto ricche e pregevoli, nondimeno non han niente che fare colla spirituale beilezza, si aplendore delle virtu, e de' doni , che sono per le siesse eose significate; ed è certissimo, ebe la carita di Dio verso dell'uomo non si dimostro mai tanto nella creazione da'cieli, e della terra, quanto orila formazione di questo abilissimo cocchin, nella formazione della sua Chiesa Ed è ben giustizia, che a questo amore corrispondano le anima, le quali hanno la sorte di essere membri della Chiesa, appartenensio a Cristo, ed essenda divenute per mezzo, del bottesimo tiglie della apirituale Gerusalemme. Viene ancora indicato in queste parole un aliro mistero della medesima carità, e questo mistero si è, ebe quantraque tutto suello, che Cristo fece, ala siato fatto da fui per la Chiesa universale, che è la sua nuica Sposa, non lascia però di esser fatto exiandio per ognuna delle anime in particolare, la quale perciò è debitrice a lui di tutto quello che egli free, e psti per acquistarsi l'amore delle figlie di Gerusalemme. Quindi dice l'Apostoto : mi amò, e diede se stesso per me, Gal. 1. 20. Da ciò ancora s'intende, come ozni anima fedeje corrispondendo alla sua vocasione, corrispondendo all'amore dello Sposo può divenire e 11. Egredimini, et videte filiae Sion regem

11. l'scite fuora, e mirale, o figlie di Sion, Salomonem in diademate, quo coronavil illum il re Salomone col diadema, con cui lo in-

diviene, mediante l'escretrio delle eristiane virtu, corchio del medesimo Sposo, glorificandolo, e portandolo nel proprio corpo, come dice lo stesso Apostolo 1. Cor. vi. 20. Molti Padri, e tra questi il Nisseno considerano questo cocchio come ii cocchio del Irinolo di Cristo; perocchi la Chiesa acquistnta da lai col prezzo del suoque sao (Atti . 28. ) e fuito quello , onde è bella la Chiesa negli occhi di Dio, è frutto della viltoria del Saivatore. Quiodi dice il Profeta : perché l'anima di Ini ebbe offanno, per questo il Pudre dicde a lai per sua porzinne una gran mottivaline, ed cali negaisté le spealie de forti, perchè duele l'anima ana alle morte, bal, LHL 11, 12, Fu adun que in premio de suoi patimenti dato dal Padre a Cristo quel popolo, che fu perció delto popolo di acquisto, 1. Peir. 11. D. E gli furon date le spoglie de forti, vale a dire de principali, e delle potestà, le quali egli mead giorinsamente in pubblica mostra, avendo di lor triosfato en se siesso , Coloss. II. 15. Onde de cedri del Libano , eice degli adoratori del demonio tormossi il cocchio suo trionfale, e tutto quello che serviva al culto de faisi del. e del peccato, converti in servigio, a onore della sun Chieva. Ornano, a amplificano ogni giorno questo cocchio di Cristo i predicatori della parola, qualunque volta a lui gua-ilagnano delle anime ; onde con grande affetto uno di questi dicesa: grazie a Dio, il quale ci fa sempre trionfonti in Cristo Gesin, r rende manifesto l'odore della cognizione di Ini ia ogni laogo per mezzo aostro, II. Cor. 11.

14, 15, 11. Uscite fuora, a mirate, a figlie di Sion, ec. Dopo la descrizione siel corchio trionfale di Cristo, che è, cosoe dicemmo, la Chiesa, questa Sposa grata all'amore di lui, e bramesa di trarre tulli ad amario, con grande affetto escria le figlie di Sion , cioè lutte le anime fedeli , anzi lutti gli pomini della lerra ad uscir fuori per vedere lo spettacolo grande del Re di pace, e considerare i misteri della sua carita. Ed è come se dicesse : se una re gina si parti dagli uttimi contini della terra per vedere il Salomoor terreno, e ascoltare la sspienza di lui, cosa assai piu graude lo vi presento da ammirare che quel Salomone, il quale del vero, e celeste ebbe sol la figura. Ma perché siste degne di considerario, uscite fuori, vale a dire aliontavatevi da tutto quello, che puo appaunarsi la viala; i Gindei escano fuora, e laselno da parte le om bre della legge, i Gentili le tenetre della loro idolatria, gif Eretici escano da' nascondigli dell'errore, gil increduii, e i Libertini escano da ciechi laberinti della sapienza della carne, cui nulla è dato d'intendere urile cose dello spirito. Finalmente ad ogoi anima, che brami d'internarsi ne'misteri di Cristo, si dice: aecolia, o figlia, e conside-ra, e porgi le ine orecchie, r scordati del luo popolo, e della casa del padre two, Psalm. XLIV. 10.: sieponi, cioè gli affetti, e le idee della rarne, e del sangue, e sopra le siessa sollevati per contemplare il Cristo nella sua gioria Sono adunque le figlie di Sion Juvitate, e caldamente pregate a vedere il re pacifico ornato del diadema, onde lo corono la sua madre. Poten la Sposa invitarle a contemplario ornalo di quel diadenas, ond'egli, che è vero Dio, fo prima ili tulli i giorni ornato dal Podre, il quale dal suo seno lo generò avanti la stella dei mattino, e comunico a lui la sua divina natura, onde col Pader stesso comune ha il regno. Ma di cio al presente non parla di proposito la Sposa, ma ben lo acceona, invitando tutti a mirare la persona di questo Re: mirate il re Salopsone : perocche nella considerazione de misteri di Cristo, alla divinità di lui debbonsi primarismente riportare i nostri sguardi, secondo quelle parole la vita eterna si é, che conoscano te (o Padre) rero Dio, e Gesia Crasto mandato da te, Joan. XVII. 3. Ma Il Veriso fatto carpe ha molti diademi, onde di lui disse Giovanni: egli area sulla ana testa molti diodemi, Apoc. xtx. 12. Ma quello ill cui in primo luogo si parla adesso, secondo la maggior parte de' Padri, egli è i' umaoità assuota dal Verbo, della quale lu coronato il capo di lui, vale a dire la san divinità, pe-rocche capo di Cristo è Dio, secondo l'Apostolo. Questa

gioriosa umanità fu il tabernacolo del figliuolo di Din, e guesto tabernacolo di carne ricoperse il sole della divinità , onde nel salmo XVIII., 5. secondo l'Ebreo si lence : pose il sole nel suo padiglione, r questi come uno Sposo, che esce dalla sua stonza nuziale. Imperorchè come sovente il sole nel suo nascere sembra una testa coronata de'suoi propri raggi, così il Cristo (cui fu dato da'Profeli il nome di soi nascente), venendo nella\* nostra carne emparve specieso in bellezza sopra i Aglinoli degli nomiai, e della stessa sua tunantta decorato a guisa di Spo so come di bella corona, Psalm. XLIV. 2., Isai. LXI. 10 Conciousinché se per un poco di tempo fu egli fatto inferiore ngli Angeli per la passione; fa perè coronate di gloria, e di onore, e costituito sopra le spere della mano di Dio, Psal. viii. 7., Heb. ii. 6. Questa umanità, onde il Verbo di Dio si ammasto, guesta corona di gioria. e di onore con mirabile magistero, ed arte lavorata dallo Spirito saoto fu posta sul capo di lui dalta madre sua, da quella parissima Vergine, la quale nel suo seno, le concepi, e siccome nel ciclo dai solo Padre ebbe egli come Dio la corona della diviuità, così sopra la terra da questa Madre la nuova corona gil fu imposta, onde la queste perole la verginita di Maria è chiaramente indicata. mentre senza menzione di padre lerreno a lei sola si al-Iribuisce l'avere coronato il Cristo del san diadema. Per la qual cosa dopo la infinita gratitudine, e amore dovuto da noi al figlittolo di Dio, il quale non solo al degnò di rivestirsi di nostra carne mortale, ma ancora di teneria come aua pregiata corona, gratitudine e amore dob a lei, da cul riceremmo un bene si grande, e per la cul intercessione impiorar dobbiamo, e sperare la misericordia di quel Salvatore , il quala in lei , e per lei della nostra

natura divenne consorte Il giorno, lu eni dalla Madre fu imposta al Verbo qu sta cyrona, egli è il giorno della Incarnazione; perocché In quel giorno anzi nello stesso momento fu fatta la unio ne, e lo sponetizio del Verbo colla nesana natura, e lo sposalizio colla Chiesa, ch'el si prese fin d'allora per Sposa. Ed è celebrata altamente la carità del figlimolo di Din, quando si dice, che il giorno di questo auo sposalizio fu giorno di somma allegrezza al cuore di lui, per-chè con ardentissimo amore al uni a questa Sposa, e con alacrità, e proutezza d'aulmo cominció a correre la sue carriera , e intraprese l'opera grande della salute di lei , e di tutti gli nomini , de' quali era divenuto fratello. Della letizio della Sposa in tai giorno qui uon si paria, ma sol possismo comprenderia da quello, che ce ne dicono gli amici dello Sposo, i sauti Profeti, tra'utuli Sofonia così parla: canta inni, o Agliuola di Sion, giubbila, a Israelle, rollegrati, ed contta di lutto cuore, a figlia di Gerusniemme . . . 41 Signore re di Israelle sta ia mezzo n te; tu non temerai più verun mate . . . Il Signore, il Dio tuo forte sta in mezzo a te; egli ti salverà, in te egti troverá il suo gandio, e la sua allegrezza, sorà fermo nella ana dilezione, raulterà, e celebrerà le tue todi, Soph. III. 14. 15. 17. In vece di queste ultime parole : eanitera, e celebrerà le lue lodi, I LXX lessero, si allegrera, a si diletterà in te come nel giorno solrane. Dove è quasi un'aliusione alle parole, che esponghiamo; e di sissili atlusioni a'soisteri del Cristo mollissime in quegl'interpreti si trovan

Ma di aitro diverso diadema fu coronato lo Sposo, come osservano jujti i Padri, e Interpreti, e questo si fu la corona di spine, la quale fu posta a lui sulla testa nel tempo della passione. Corona di scherno, a di dotore, ma ricevuta da iui, e portata con letizia, e coo gaudio per amore della Sposa. Questa corona fo data a lui da una madre assai differente, cioè dalta Sinagoga, dalla eazione Ebrea, da cui egli era nato secondo la carne, ed ella io ritiutò, lo disprezzò, derise il suo regno, e di spine lo corono. Anche a questo grande insudito spettacolo sono chiamate le figlie di Sion e sono pregate, ed esortate a mirario, e considerario, ed a riflettere, che in tal guisa fo trattato lo Sposo, e il Re luro da una madre crudele

die lactitiae cordis eins.

mater sua in die desponsationis illius, et in coronò la mater sua nel giorno dello aposalizio di lui , e nel giorno della letizia del cuor sun.

iu quel giorno, in quel giorno stesso in cui morendo per ta sua Sposa, consumava, e siglilava col sangue suo l'alleanza eterne, lu sposolizio indissolubile contritta con lei. Questo giorno della morte dri Salvatore fu il giorno dei tuo sposalizio, perebè allora riconciliò col suo sacrifizio le Sposa col Padre; allora sborsò il prezzo, con cui la comprò, e per diritto perpetuo se l'appropriò; allora fi-nglmente dal fianca del nuovo Adamo addormentata sopra la croca fu formata Eva, osso delle ossa di lui, e carne della carne di lui. Questo giorno finalmente fu giorno della letizia del cuore di lui , perchè sebbene secondo la parle inferiore sa attristò egli volontariamente, e si attristà sino alla morte; si rallegrò nel cuor suo della morte, e delle spipe, e di tutti i suoi patimenti, patendo ogni cosa non solo liberamente, ma con pienezza di essore si per obbediraza el celeste sun Padre, a si aucora pel vivissimo desiderio, che ebbe in ogni tempo della salute degli nomini. Per ta qual cosa della sua passione, e della sua morte parlando co' suoi discepoli, dicera: Ho se beiteximo, col quale debbo essere battezzato: a qual pena è la mia fino a tento, che sia adempiata? Luc. xu. 10. Excano adunque fuora le figlie di Sion, e considerino il loro Re coronato di spine, e applicandosi le perole dell'A-postolo Pietro dicano: Cristo pati per soi, l'asciando a noi l'esempio, affinché le restigie seguiamo di lui, il quale non fe' percato, ne frode trovossi nella sua boeca.

Pet. 11. 21. 22. Ma quella stessa madre di Crista, la ingratissimo Sina-goga, la quale di spine la coronò, venne senza volerio o ornare il capo di lui di un'altra corona, della quale so-

vente è pariato nelle Scrittore, ed è la corona di gioria, onde fo insignito nella sua risurrezione; perocehe la Sinagoga istessa colle spine, colla croce, e colla morte, che le' soffrire al suo Re, venire a fabiricare a lui lo spiendi-dissimo, e ricchissimo dindema, che egli porto nel suo trionio. Quindi dice l' Apostolo: Quel Gesà, che per aleun poco fu fatto inferiore agli Angeli per la passione della morte, il veggiana coronato di glorie, è di onore, Heb. es. P. E molto prima Davidde, dello stesso Cristo pariendo profetò: Hai posta sul capo di lui corona di pietre prezio-se . . . Gioria grande sgli ha nella solute avuta da te; di gloria s di splendore graede le ammosterai, lo farai

benedizione per tutti i secoli , Ps. 11. 2. 5. 6. Ma in qual maniera il giorno della risurrezione di que sto Re fu giorno del sua sposalizio? Certamente perchi to sponalizio da lui confretto coll'umana natura parve in certo modo se non disciolto, almen sospeso colla sua morte, a colla separazione dell'anima dal suo curpo, ma dopo un brevissimo spazio di tempo rignendo ngovamente l'une coll'altro perfeziono quella unione, ebe non sarà nè rotta, ne alterata lo eterno. Della letizia poi di quel giorni ne parla egli stesso presso Davidde, dose pel tempo della sera intendencia il tempo della passione, a pel mattino la sua risurrezione da morte, la quai risurrezione segui la quell'ura , dice el Padre suo: Te treesti feor dell' inferno l'anima mia, mi salvasti del consorzio di quei, che scendono aelle fossa . . . la sera sararvi pinato , e al mottino allegrezza... Tu caagiasti per me ia gavdio i miei dimenti; facesti in pezzi il mio sacco, s m' inondesti di allegrezza, Ps. XXIX. 3. 5. II.

## CAPO QUARTO

1. Quani pulcra es anica mea, quam pulcra es! Oculi tui columbarum, absque eo quod intrinsecus latet. Capilli tui sicut greges caprarum, quae ascenderunt de monte Galaad.

1. Quanto mai bella se' lu, o mia Dilella, auanto bella se' in! Gli occhi tuoi di colomba, senza quello, che al di dentro si asconde, I tuol capetti come i greggi delle capre, le quall spuntano dal monte di Galand.

t. Quanto mai bella se'tu, a min Diletta, ec. Abbiam veduto lo stesso generale encomio fatto dalla Sposo crg.

1. 14., dave gli occhi ancora della Sposa sono lodati per nere occial di colomba. Vedi quei che ivi si è detto Senza quello, che al di dentro si asconde. I LXX tradussero questo luogo la maniera, che pun ridursi al senso stesso della nostra Volgata. L'Ebreo poi in diversi modi traducesi da' fari Interpreti ; ma seguitiam noi la Volgata. Avendo adunque lo Sposo loctati gli orehi della Sposa come occhi di colomba, perchè i suoi occhi la dimostrano al di fuori semplice, innocente, manueta, aggiunge queale parole : senza quello, che al di deatro auscondesi, per significare, che non può vedersi al di fuori da occhio umano fino a qual segno ella sia semplice, innocente, mansueta ec. E con questo ancora viene insinuato a fedell , che non trascurino la esterior santità, mediente la quale sieno di giovamento a' prossimi coll'efficaeia dell'esempio, ma cerchino, a chieggana a Dio principalmente la sentità interiore, a la perfesione dell'uomo ascoso, del cuore. Laonde è qui una tacita condannazione degl'ipocriti paragonati da Cristo a' sepoleri imbiancati, che compariscosn belli al di fuori, ma dentro sono pieni di morte os-ba, e d'immondezza, Matt. XXIII. 25.

Una osservazione molto importante intorno a questi elo-gi, cha leggonsi si in questo, come ne'capi che seguono, ella si è, che debbono considerarsi, e come un giusto, e vero encomio della Sposa, e dei Santi, che ella lia nei suc seno, ed insieme come una esortazione, ed una istruzio-

na pe'men perfettl. I tuoi capelli come i greggi delle capre, le quali spunteno del monte di Grissel. Ho tradotto così, perchè dove la Volgata dien : quoe ascenderunt de monte Gatead, la slessa voce Ehera è tradotte nel LXX col verbo experueruet, e nella sienza guisa cap. VI. 4 nella Volgata mede sima. È naturale istinto delle capre li salire sulle vette de'monti, e camminare su'precipizi, enda spuntano, a si veggono di lontann. Così i capelli della Sposa spuntano dal capo di lei; perocche a greggi delle capre sono para gonati i capelli della Sposa, e di monte Galasd il capo di lei. Or il monte di Galard è monte altissimo albondante di buoni pascoli, celebrato per la produzione degli aroma ti, tra'quali la medicinale resina fomosa, di cui si parle Gen. XXXVII. 25., Jerem. VIII. 22., Isai. II. 2., e a questo monte è paragossato Cristo, il quale è capo della Chiesa. come integna l'Apostoin , Eph. 1. 22. E a lui conviene li nome di Galaad, che vale moute, ovvero massa delle te stimonianza, perché e lui come fine della legge tutte si riferiscono e le figure della legge antica , e le leslimonian ze de' Profeti. Vedi Act. z. 43., Gea. XXXI. 47. Capelli della Chiesa sono le turbe de'fedeli uniti a Cristo loro capo me diante la Fede; e conciossinche i capelli sono parte assai imperietta dei corpo umano, possono perciò co santi Pa-dei, a interpreti intenderal per il capelli la anime deboli, a imperiette, a i peccalcri penienti, i quali a Cristo ap-partengnoo, e da lui orrezno la medicine pa' mali loro. e per essi egit già disse, che era venuto come medico per gil ammelati, Metth. ex. 12., c de lui sono rissneti, e vivificati, e da lui il pascolo di vita ricevona come i greg gi delle capre sul Galand; perdeché in tai modo egli ama e criebea l'innocenza, e la santita de Giusti, che non la

- Dentes tui sicut greges tonsarum, quae ascenderunt de lavacro, omnes gemellis fetibus, et sterilis non est inter eas.
- Sicut vitta coccinea, labia tua: et eloquium tuum, dulce. Sicut fragmén mali punici, ita genae tuae, absque eo quod intrinsecus latet.
- scia di aver cura grande de debidi, e del peccalcel penieli ; preche come dia articlo: e il precode si grande noto una specie di precode sono una specie di precode sidilezione vegalora preci al preci di loro nonvamente peria rop. vi. 4. predilezione vivamente delinenta nel Vangelo cel il ratto dell'amore del podre vero del ligilo prodigo; amore, che mosse a griodia, e a desgono il ligilo masgiore sempre saggio, e sempre ab-

Da un allro lato s. Gregorio Nisseno considerate alcune proprietà de' capelii credetie poter questi essere lodati nella Sposa come simbolo delle persone dell' uno, e dell'altro sesso, le quail in ispecial maniera a Dio son consacrate. Perocchè i capelli in primo hospo immediajamenie sono naiti al capo, e da lui solo dipendono; in secondo luogo sono privi di ogni senso di piacere , a di molestia , la qual cosa (dice la stesso Santo) è propria de morti. Quindi è. che le anime, che a Dio si consarrano solennemente, e a Cristo si nalscono, e al mondo muoiono per sivere a Dio, onda si avveri in esse quel dell'Apostolo: siefe morti, e la vostra vita è agressia coa Cristo la Dio, queste anime sono molto bene rappresentate ne' capelli della Sposa. Quelli adaaque (dice il Nissenn), i quali per tutte le cose, che più nel mondo si stimano, non honno veran senso, aé per l'onore s'innelzeno, aé per le insignie, e per le ignomiaie si affliggono; ma nell'uan, e nell'altra rircosto aza nello stesso tenore di spirito si mautengono, suno i capelli della Sposa, nei quali l'immogiar di au nomo morto, e insensibile alle cose del mondo si rappre-

sento , Hom. vii. . 1. I desti tuoi come i greggi d'agnette ec. Ammira a questo passo s. Agostina (de Doct. Christ. II. 2.) come lo spirito del Signore ha voiuto spargere selle Scritture sante una certa oscurita, per cui quelli, che leggoso senza molta riflessione s'ingunnano di leggieri, prendendo una cosa per un'altra, ovvero rimangon talora sospesi del inito, e incerti per la densa caligine in eul si trovano involti. Questo artificio mirabile dello Spirito santo ha più fini , dice egli , cioè di domare colle fatica dell'indagare la superbia dell' uomo, e d' impedire la sarietà dell'intelieito, cul divenia vile quello, che lacilmente ritrovasi, e di fare ancora, che s'insinui negli animi con maggior diletto la verità, allorchè viene ad essere intesa. Le quati cose e si verificano in qualunque libro delle Scriiture sanle, e specialmente si verificano in questo, nel quale tanti sublimi misteri, e tanti altissimi documenti sono velazi. Ma venendo alla sposizione di que sto versetto, lo siesso s. Agostino, e s. Girolamo, e s. Gregorio Magno, e il Nisseno pe' denti della Sposa inte sero figurali i predicatori della parola, perchè eglino il pane spirijuale delle divine Scriilure spezzano, e iriturano (per così dire), e la propria lor sostanza il convertono, onde divenir capaci di farne parte a' prossimi loro, come quell'uomo del Vaugelo, di cui si dice: ehe dal baon tesoro cava del bene, Matth. x11. 35., e di piu come amorose nutriel masticano per così dire lo stesso cibo di vita, a ne porgono oudrimento adattato al bisogno del siccoli. Quindi colla stessa similitudine è presentato ad Ezechiele il volume scristo di denleo, e di facei, ed e comandato da Din al Profeta: Mangia Iulio quello, che troveroi, mangio questo volume, e va', e paela a' figlianti d'Isroele, vale à dire trasfondi nel tuo petto le mie parole, fanne ino nutrimento, onde dall'abbondanza del ino cuore parli la lua llogua; perocche non fu dato il liber

ni Projeta, affinché ei solo se ne ciliasse, ma perché se ne

- 2. I denti luoi come i greggi d'agnelle tosate, che tornano dat lavatrio: tulte banno gemelli i parti, nè alcuna tra di esse è infeconda.
- 5. Come benda di colore di scarlatio le labbra tue, e dolce il tuo favellare. Come la scorza della melagranota, tali son le tue guance, senza quello che al di deniro nazcondesi.

elhane egil il primo, è dipoi ne elbasse il suo popolo, Ezech. H. 9., HI. 1. Vedi ancorn un simil laito Apocal. x s. Questi predicaiori sono rassomigliati a'greggi delle agnelle, perchè sono di diverse maniere, come in diverse guise da' ministri della Chiesa il pane della stessa paroli si spezza, e altri colla viva voce, altri cogli scritti, altri In pubblico parlando a tuiti, altri privatamente istruendo clascuno de' fedeli ; altri colla inierpretazione delle. Scrit ture, aitri coll'esporre I rudimenii della Fede edificano la Chiesa, e paseono le anime: e sono rassomigliati alle agnelle, e alle agnelle tosate, e lavate, cloè splendide per duplicata blancisezza arquistata e collo spoglio delta lana immonda, e colla lavanda. E vuolsi con lutto questo dinotare la semplicità, e l'umità, e la mondezza, e purita eccellente di cosiumi, che in lali nomini debbe riendere, onde quelle parole di Paolo al suo Timotro : Studiati di comparire degas di approvazione diannzi a Dio, operato non mai avergognato, che rettamente ma-menti la parola di verità. Il. Tim. II. 15. Sinvolarmente però si osservi prescritto in quelte parole e il distaccamen-to da inito il superfico, e lo spogliamento interiore si essenziale na predicatori evangelloi, affinebé non per alcun fine umano ademplano il lor ministero; e per ragione di questo distacramento si essenziale sono figurati nelle agnelle tosate, e spogliate. Tutte hanno gemelli i parti, ec. L'affetto, a la tene

were all mades it più ferie, a siènce riguarche il it es purplei in certific di mari ricercata si repordicata della generale in certific di mari ricercata si repordicata della generale, a limitata in person bener in queste pencia : e in che il il fante, a città distinata il certificata di certificata, quindi i, citt con degota capera della persona di certificata, quindi i, citt con degota capera, e ainussa di mari a informati, e di massa di mari a informati, e di massa di mari a informati con persona di certificata della persona di certificata di certificata della persona di certificata di certificata della persona di persona della diba, e il masser della tata, e colti di liba, e il masser colti tata, e colti que e conditiona il della della persona della persona della della persona della persona della persona della persona della della persona dell

2. Come beada di colore di scorlatto ec. In vece di benda i LXX pongono usa cordicella di color di scarlatto: volendo probabilmente alludere alla cordicella, che lu II segno dato a Rahab da mejtere alla sua tinesira, mediar te il guale ella colta sua parentela dovea essere salvata nel praerale sterminio della citta di Gerico, Jos. II. 18. Or in guesta funicelia di color di scarialto s. Apostino. Origene, e moltissimi aliri riconobbero adombrato Il sangue di Cristo, per cui ebbe Rohah la salute dell' anima a del corpo. Vedi quel che si è deito in quel luogo di Glusue, Quindi al nostro proposito Teodoreto: Questo segao mara lo Sposo salle labbru della sua Sposa, e dice: la sua bocca ha preso il colore del saspar suio, e la hai parule di verità, colle quali ammollisci, e leghi que che ti accoltamo. Ognan vede, che riguardu al mistero il sene, che riguardu al mistero il senso non varia o leggasi fanicella, o leggasi brida (che forse potremno dire fettaccio) perocché il colore è lo stesso dell'una, e dell'altra, e per esso piu amplamente Il Nisseno intese la fede della passione, e del sangua di Cristo, e l'accesa carità. Le labbra adunque della Sposa pineciono sommamente allo Sposo, perche sono tinte del sangue di toi, cui ella ha sempre sulle labbra, come lo

 Sicut turris David collum tuum, quae aedificala est cum propugnaculis; mille clypei pendent ex ea; omnis armatura fortum.

ha set core , e son accese del fauco di cartis, onde martalgia me , se il favilto di la isa cosi oficie alla martalgia me , se il favilto di la isa cosi oficie alla mercelia della possibilità di la cartista di la cartista di considerata di la cartista di la cartista di la cartista di la colla similitatione del della che trimuno il ello die de l'Idea del predicatori della pereix la compie, a la preferenza alesso con questa ganvas intilitatione procedire te sulle loco ilabera Gesti Croditato, e il facco del santo amore, consolicatori di consolicatori del santo amore, consolicatori di consolicatori di di Cristico i presso, il. Cer. v. 1.1, e di instiliazione didi Cristico i presso, il. Cer. v. 1.1, e di instiliazione didi Cristico i presso, il. Cer. v. 1.1, e di consolicatori cartisti di faviltatori, e Alt. il de della della prisona sante di accessi-

Come la scorzo della melogranata, ec. Abbiamo deltu scorza, perché così è tradotta la alessa vore Ebrea cop. , e così stava pell'antica Italica , e così sta in alcuni MSS, delta nostra Volgata. Ed è da notare, che la comi MSS, Often mentra rougate. 22 c un money a scorza della melagranata debbe essere nella Siria non di un rosso misio di verdasiro come tra noi, ma tatta di un bet rosso, meutre nell' Esodo xxviii. 31. le metegranate che faceanal per attaccare all'estremità della viste latare del pontefice, eran di porpora, e di cocco a due tinte. La melagranata sotto una sola scorza contiene moitissimi granelli uniti insieme, anzi moite cellette piene di granelli separate l'una dall'altra con una sottii membrana; e sono tutte contenute dalla stessa scorza assal forte, di rosso colore, onde cita è simbolo convenientissimo delia Chiesa di Cristo, la guale contiene denleo Il suo seno non solo una gran varietà di nazioni distinte tra loro, ma anche in ciascheduna nazione, ovver Chicas particolare diversi ordini, e gradi distinti pei loro uffizi, e pelle vir-tu e meritt, che a clascuno di essi gradi convengono. Cosi la Chiesa ha avuto, e avrà in ogni tempo gi' invitti martiri, gl'insigni dottori, i confessori virtuosissimi, le vergini pure , i continenti ec. Ma tra tutti questi Santi , i quali la Chiesa accoglie, guance della Chiesa poss dirst molto adegualamente i suoi Martiri, soldati di Criato fortissimi, e rosseggianti si pell'ardentissima carità, e si ancora nel sangue sparso nella confessione della Fede: felici per aver renduto allo Sposo vita per vita, sangue per sangue, e per essere morli per iui, che mori prima per essi! E perche di questa gloria lu a parte non solo il sesso virile, ma anche il più debole, sono essi perciò te due guance della Sposa. E queste guance sparse di rubicondo colore son testimoni ad un tempo e della verità della Fede, e della esimia santità della Chiesa. E molto bene riguardo a questi martiri si aggiunge: senzo quello, che ni di dentro noscondesi; perocché oltre a quello, che comparisce agli occhi degli uomini, molle, e grandi, e sublimi furono te virto note a Dio solo, colle quali a sostenere i duri combattimenti si prepararono, a trionitre del ondu, e di tutti gli amori, e terrori del mondo. Vedi s. Ambrogio Ezum. II. 13.

s. If we colles owns he have of threaders. Durn in the transference of the transfer of the transference of the transfer of the tra

Due diversi pregi percio della Sposa sono qui adombrati

 Il tuo collo come la torre di Davidde edificata coi (suoi) baluardi: mille brocchieri da essa pendono, tutta l'armatura de' forti.

e in primo luogo ta perfezione evangelica è rassomigliata a una Torre , Luc. xIV. 28., onde questo collo diritto, e sublime dimostra (come osservò Teodoreto) che la Sposa tutti i suoi pensieri, ed affetti dirittamente iunalza verso del elelo, ne alla maniera de bruti animali verso la terra el piega; onde lu un altro luogo (Cant. VII. 4.) è detta torre d'avorio pel ano candore, e per la splendida, e forte sua purezza. Ed in ciò da' due viziosi estremi sta tungi ; perocchè ne da' pinceri , e da' beni terreni si lascia tirare al basso come git nomini carnali, ne a indtazione di quel Re superbo ella dice: Salirò su in ciclo, otzeró il mio trono sopro le stelle, Isal. xIV. 12. Ma ne di soverchio si abbatte per piecolezza di euore, ne di soserchto si aiza per presunzione di spirito, ma diritta mantienst nelta misura datale da Din , a sotto at suo capo (ehc è Cristo) sempre a lui soggetta, a sempre obbediente, e sempre propta a portare il suo giogo. Ed è degna perció di essere rassomigliata non a una torre qualunque, ma atta Torre di Davidde, vate a dire di Cristo; perocché con questo nome di Davidde è egli sovente ram entato nei libri santi. Or egil è Cristo istesso la dirittissima, e subitmissima Torre di ogni santità, e perfezione proposto all'amore, ed alta imitazione della sua Spo-sa. Quindi quelle parole di lut: Prendete sopra di voi il mio giogo, e imparate da me, che sono massueto, cd umile di cuore, Matt. x1. 20. In questa imitazione trova la Sposa, ed ogni anima fedele tutte le armi, e tutti gli aiuti per debellare I suoi nemici, e per mantenersi costante fine alla piena vittoria. E perciò dicesi, che que-sta torre è ben munita, e provveduta di ogni sorta d'armi: mille brocchieri da essa pendono, cc. Nelle qualt pa-role sono indicate le virtà, delle quali si armano quel, ehe (secondo l' Apostolo) nel buon certame combattono e, come egli stesso dice, debbon prendere l'armatura di Dio, perché posson resistere nel giorno cottivo, Ephra. rv. 13. ec. Queste armi va egli enumerando con dire: State adunque ciall I vostri flanchi colla verilà, e riveetiti della corazzo di giustizia, n calzati i piedi la pre parazione ol Fongelo della Pocc. Sopra tutto dole di mano ntlo scudo della fede, rot quale possiate estiague-re tutti gli infuocati dardi del maligno, e prendete il clmiero della salute, e la spada dello spirito, che è la rola di Dio, con egni sorte di preghicre, e di suppliche orando continuamente la ispirito, e in questo stesso regliando con tutta perseveronza. Vedi quello, che si è detto in questo luogo

Ma le perole dello Sposo secondo ta comune spos de' Padri, e degl' Interpreti al applicano principalmente ai preiali, e pastori, e maestri del Cristianesimo, I quali so alguidenti per lo collo come altrove dicemmo, ed ai quali appartiene la difesa della pietà , e delta fede , e il combattere contro i nende di tutta l'armatura di Dio debbono essere provveduti. Quindi è, che a imitatione del toro Capo divino fa d'uopo, eli el sieno potenti ia opere, e la parole dinanzi a Dio, e a fatto li popolo, Lue. XXIV. Us. e elò viene a dimostrare, ch'el saranno qual torre uon solo in se diritta, a sublime, ma anche Aorte, a ben manita, come quella, ebe è innaixata a custodta della mistica vigna (Issi: V. 2.) e à alcurezza della città, a dei cittadiut di essa. E non a caso si dice, cha i brocchieri, e le armi tutte non sonu rinebluse nella torre medesima, ma da essa pendono, e son in vista di tutti; perocché fa di mestieri, che quelli, l quali atta sainte degli sitri debbono vegliare, si mostrino sempre armali, a pronti (come dice it Nisseno) a repri-mere gii Eretici, e gii scandalosi, e gii stessi demoni, e a far animo a' buoni, a tenerii costanti uella vera pietà. Hanno essi per loro arme in primo luogo la carita con totte le virto accennate qui avanti , delle quali il vigore e la luce le essi rispienda: hauno dipoi non un'arme, ma molte, a quani infinite nella divina Scrittura, di cui la perfetta intelligenza potenti il rende a intruire nella sana doltrina, e a correggere i contradittori, e a rispingere

- B. Duo ubera tua, sicut duo hinnuli rapreae gemelli, qui pascuntur in liliis. Donec aspiret dies, et Inclinentur umbrae.
- Vadam ad montem myrrhae, et ad collem thuris.
- gli avversari. Per la qual cosa s. Eucherio, s. Gregorio \* M., ed altri Padri per questa Torre di David si ben munita, e provveduta di armi di ogoi maniera intesero la Scrittura sacra. Ella ha i suoi baluardi, che sono le meraviglie, e le opere stupende fatte da Dio a slabilire la Religione, e la Fede, riferite ne'libri santi. Ella ha lauti brocchieri, quanti sono I precetti, gl'insegnamenti, i con-sigli, gli esempi de Santi, che in essa leggiamo, mediante l quali ci difendiamo contro la seduzione dell'errore, a della faliacie della superita carnale lijosofia. Ella ha finalmente ogni sorta di armi , delle quali diceva Paolo: le nrmi della nostra milizia noa sono caranti, ma potenti sa Dio a distruggere le fortificazioni, distruggeado noi le macchinazioni, e qualunque ultura, che s'innutza contro la scienza di Dio, e in servaggio conducendo oga' intettetto all' obbedienza di Cristo, H. Cor. x. 4. 5. Colle armi totte da questa parola di verità pagnò la Chiesa contro la dominante idolatria, pugnò cootro l'astuta sot-tigliezza, a contro la vana scienza de' Filosofi, pagnò contro infinite schiere di Erctiei, che tentarono di corrompere il deposito della Fede, pugno contro i fatsi sapiroti, che intaccavano le massime della vera pieta, e le regole del buon costume; pugno, e vinse, perché in essa ogui campiona deila Chiesa ritrova e scuilo da difendersi , a tulta

l'armatura de torti. b. Le due tue mammette come due teneri caprioli ec. Un dollo Ebreo per le due mammelle della Sposa intese le due tavole della legge data da Dio per ministero di Mosé. E di queste invole ognun sa, che la prima conte-neva i precetti spettanti al culto di Dio; la seconda i precelli, che haono il pressimo per obbletto. Ma egli è da osservare, che quella legge scritta nelle tavole di pietra non dava per se medesima la graria per adempiere questi precelti, ed in questo sta una gran differenza tralie vecchia, e la nuova legge, la quala scritta, a impressa nel cuore degli uomint dallo Spirito santo da loro la propensione, a la virtu per eseguire quello ehe è comandato, per la qual cosa assai migliore mi sembra la sposiziona di quelli , i quali dicono , che le due mammelle nel petto della Sposa sono il due atti della carità piantata nel cuore di lei, cice l'amore di Dio, e l'amore del prossimo, ne quali due amori son compendiati tutti gl' inse-gnamenti, e le massima del Vangelo. Dall'uno di questi amori scaturiscono gli affetti, a le opere di pietà, di gratitudine, di obbedicaza verso Dio; dall' altro la miseri-cordia, la beneficenza, la benignità verso il prossimo. Sopra ill che non sarà foor di proposito il notare, come con una intessa voce nella lingos Ebrea sono nominate le mammelle, a gli amori, talmente che le parole citate potrebboo tradursi stando all'Ebreo: Li due tuoi nunori cono come ec. Ed hanno questi due amori somiglianza grande tra loro, qual sogliono averla i gemelli, sia degli uomini, sia degli aolmali; onde Cristo avendo esposto il primo da' comandamenti : Amerai il Sigaore Dio tuo ec. giunge: Il secondo poi è simile n questo: Ameris il pro simo tuo ec. Nelle quali parole non solo la somiglianza, ma la compessione necessaria, che è trall'uno, a l'altro amore si manifesta. Quindi l'Apostolo a. Giovanoi rifettendo a queste parole di Cristo, dice: Questo comandamento abbiam noi da Dio, che chi ama Dio, nmi ancora il mo fratello, 1. Io. 1v. 22. Vedesi adonque per qual motivo a due caprioli gemelli, cioè di uno stesso portato, e di nna medesimo madre sien paragonati il due amori nascenti da quell'una carità diffusa nel coor della Sposa dallo Spirito santo. Quindi ancora ne segue, che i due amori in uo solo si riuni-cano da Paolo, che dice: Chi ama il prossimo sua edempse la legge, Rom. vitt. 8.; perché amando il prossimo per effetto di vera earita, nel simo stesso tiddo si ama, onde nella dilezinae sia lo prenezza della legge, Gal. v. 14.

- Le due lue mamnelle come due teneri cuprioli gemelli, che tra'gigti si pascolano fino a tanto che spunti il giorno, e le ombre declinino.
- 6. Io me n'andrò al monte della mirra, e alla collina dell'incenzo.

Sono ancora questi due amori paragonati a' due teneri caprioli, che tra gigli si pascolano, vata a dire in uber-tosi, grassi, odoriferi prati vanno a prendere la loro postura; onde oltre all'essere (come ognun sa) questi animali gratissimi a vedersi per la naturale loro beliezza, sono ancora ben nudriti, a pient di sugo, e di lucida pelle. Dove é da notare in primo luogo, che questi caprioli, i quali non poppano il tatte della madre, me vanno già a' loro paschi, sono attissimi a significare una carita adulta, per così dire, e forte, la quala non del latto pe' piccoli si contenta, ne di piccole opre si pasce, ma di azioni difficili, a di maggior merito. In secondo luogo pei puscoli pingui, ubertosi ec., or quali si fa viepin forte, e bella, e spiendente la carità, s'inteoda la considerazione sia di quello che Dio è in se stesso, la considerazione drlia sua sapienza, benelicenza, bonta; sia di quello che egli è riguardo all'uomo, la sua carità, la sua misericordia ec. Nella prima considerazione trova l'anima infinilo nudrimento per crescere nell'amor di Dio, e per bramar di crescere sempre piu: nella seconda poi per crescere particolarmente nell'amore de prossimi

Fino a tapto che spunti il giorao, ec. Per intto Il tem po di questa vita mortale, per fino a tanto che sparite le ombre venna per l'aoima federie il chiaro giorno dell'eterolta , pascoleranno I due gemelli tra' gigli ; la carilà secondo il suo proprio istiuto amerà , e cercherà di andar sempre crescendo, si outrirà ne' paschi della divina pe , nella quale tutto spira carita, e tutto alla doppia carità si riferisce, come dice s. Agostino; si nudrirà eziandio della opere stesse di carità , sell'esercizio della quali vieniu si accende questo fuoco celeste. Ma per non lasciar da parte alcuna cosa, che servir possa alla picoa bitelligenza di queste paroic, egli è da osservare, che seb-brne l'amore di Dio sia tutt'ora nella nuova legge il massimo, a primo comandamento, con tutto rio l'amore dal prossimo è lo essa altamente, e piu frequentemente rac-comoduto, onde anche nell'ultimo sermone fatto da Cristo a' suni Apostoli è rinetuto da lui niu volte, e lasciato qual per testamento al suoi fedeli: Un comandamento auspo do a voi, che vi aminte l'un l'altro, com'io vi ha nmati, Joan. xIII. 34. E di poi : Il comundamento mio è questo, che vi umiate l'un l'altro com'io ho amati vos, xv. 12. E ancora: Ovesto io vi inginugo, che vi emiste l'un l'ultro, lul 17. E può ancora vedersi io qual modo sopra esto precetto ragioni il Discepolo dell' amore nelle sue lettere. Vedi 1. Josn. L' amore adunque del prossimo, questo amore, che viene dalla carita di Dio diffusa nei cuori dei ledell, e per cui si ama il prossimo in Dio, qu sto amore ha per così dire due mammella; perocche diversi sono gli atti, e le opere, con cui la miserieordia nel sovvenimento de' prossimi si adopera, come diversi sono i bisogni, hitri dello spirito, aliri dei corpo, code la dop-pia misericordia distinguesi. Gli esempi, i mottri, gl'iucitamenti, le promesse riguardanti questa doppia carità ad ogni passo s'incontrano nelle Scritture, donde i due gemelli Iraggono salulire fiorito pascolo per crescere fino all'eta perfetta, tino alla pienezza di Cristo, il quale il suo stesso amore el diede per regola di quello che dobbiamo al nostro prossimo: zi assinte l' nn l'altro, com'io ho amate voi : Sinte misericardiosi, come e misericardioso

6. In me a'unéra ni moute ec. Non e du doblare, che que queste anoca a tien ported el fois péons, come credictere totti l'Podri, e quasi totti gi'interpredi. L'ezano poi queste parole eno quelle che precedono, perchá dopo que celebrate le fodi drila Spons, a le virtu, che qu'il ne marco, che dianes lo Spons, che ella el deventia merci crech di menti de significante de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de

il Padre vostro, che è ne ciels.

pardi.

7. Tota pulcra es amica mea, et macula non est in te.

 Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni: coronaberis de capite Amana, de vertice Sanir et Hermon, de cubililus Iconum, de montibus pardorum.

ch'ed i Tavido. În la giula îi monte, e îi celte vous în pless literas con timb în celergio dele me vitor. Led pless literas con timb în celergio dele me vitor. Led pless literas con timb în celergio dele me vitor. Led șinvei preparato îi monte delfic con del Signer entice, cul e del monit, În la . Le Ma siconen en funde di mirra (che è della în Eleve Mer) modif în c. con cele culcita cul e del monit, În la . Le Ma siconen en funde di meri cul e del leccu le presentate il sumo di queste parte del gente, che Cristo chiamo margadore di se alexo, e di gente, che Cristo chiamo margadore di se alexo, al litera della correstante del peccho; e l'utili i biamo di lasgedimenti, che arrestano l'anima no los questro di lasgedimenti, che arrestano l'anima no los operarles l'anima del le confidence del contra la collèssimo del periori del contra la contra del peccho; e l'utili i biamo di lasgedimenti, che arrestano l'anima no los operarles l'anima del confidence del contra la periori e l'utili i biamo del lasgedimenti, che arrestano l'anima and los operarles l'alexo.

D' altra parte l' la censo presso tutte le nazioni si abbruciò in ogni tempo in opore della divisità, ed è ligura perció di lutte le virtu, else riguardano Dio, e la perfezione di queste virtu è molto bene accensata colia similitudine del colle dell'incenso. Per la qual cosa la perfezione tutta della santità della Sposa in queste due similitudiai è adombrata; la quel perfezione fu similmente mosirata da Cristo in quelle parole: Sieno cinti i rustri fiandove nelle prime parole la mortificazione della carne, nelle sitre le azioni virtuose fatte per giorificare Dio, e edificare il prossimo sono comprese; e tanto l'una come l'altre sono di gratissimo odore dinanzi a Dio, e dinanzi agli Angell, e agli pomini, Ed osservaziono i Padri, che la perfeita appegazione di se stesso come più pegosa, e difficile, ed in cui lutta anzi la fetica, e la pena delle vita spirituale consiste, è paragonata al monte, che è più alto del colle, dei qual colle alia cima, cioè sil'acquisto delle altre virto facilmente pervieue chi di quel monte ha superato le asprezze. Possono ancor molto bene consid rarsi quesie parole come un iavito fatto alla Sposa di lui: conclossinché quando dice in Sposo: Me n'andré al monte ec; egli conosce quanto la Sposa lo ami, e desideri di seguitario, ond' è come se dicesse: Noi andreno ec.

Io me n' andro al monte della mirra, ec. In un altro senso è preietta di nuovo in queste parole la passione, e la morte dello Sposo, e la sua gioriosa risurreziane. Perocchè elle significano: andrò nella umana caroe, elsa lo ha assunta; in questa carne palirò, e morrò, e dipoi risorgerò a nuova vita immortale, e sarò ndorata dagli tiomini come loro Salvalore , e Dio. Dove è da notare la potissima volontà di Cristo, che non potè essere raffreddata dalla vista di un monte di afflizioni, di persecuzioni, di dolori, di ignominie, e di tormenti, ch' el dovea superser per adempiere la volontà del celeste suo Padre; onde nell'atto d'incamminarsi verso l'orto, nel quale dovea esser tradito, e preso, disse a suoi Apostoli: Af-Anchi il monda conosco, che io umo il Podre, e come il Padre prescrissemi, così io fa, nizatevi, andiamo, Joan. xiv. 31. Ma questa mirra si amara fu sommamente effi cace a sanare gli nomini, e preservarii dalla corruzione del peccato, onde dice s. Ciprisno: Alle putride anticke pinghe del genere umano non sarebbesi trocato giommoi conveniente rimedio, se col sangue di Cristo non fossero stote asperse, e non ne fosse sinto asperso il veleno infuso nel calcagna del primo uomo, e di Intto la sun posterità dell'antico seduttore serpente. Imperocchè questa mirra, la passione di Crisio fu di tale, e tanta fragranza che piacque sommamente ai Padre, onde per essa si placo il Padre cogli uomini , li benedisse , li riceve come suoi figli, come figli ed eredi, eredi suoi, cocredi di Cristo.

BIBBIA Pol. 11.

7. Tutta bella se' tu, o mia diletta, e macchia non è in te.

8. l'ieni dal Libano, o mia Sposa, vieni dal Libano; sarai coronala, dalla vetta del· l' Amana, dalla cima del Sanir e dell' Her. mon, dolle tane de'lioni, da' monti de'leo-

Per lo Sposo medestimo la steva ma passione la il perioli della sina gioria a, dellis callazione, a cui fi linatatto dal Padre, il quiste gli diete tai nome, che è sa pra qui nome, con code red nome di lin coni ginocchio al properti della missa di coni della missa di coni di coni di monte della missa, e da questo monte sali a concei dell'i locciono, al monte dello perio, e della risur-rezione. Quando admique suli diez: Me si nardara al manver partie no sopo patterniti, diffiche alla giori di liu avverparte n'uno patterniti, diffiche alla giori di liu.

3. Tutta bella se' In, ec. Notisi, che questa frase senza macchio vale senza difetto, seaza vizio, e tale è il signilicato della soce Ebera corrisposiente nila voce macula, come appariace dal Levitico, dove la stessa voce è usula a significare i difetti degli nolinali, pe' quali difetti non potevan questi offerirsi al Signore, e questi difetti non

erano queili del color della pelle, ma iulli i viri, a deformita, che ivi sono notali.

Dopo che lo Sposo è andato al monte della mirra, e al colle dell'incenso, dopo else la Sposo mori per li peccati nastri , e risuscitò per nostra giustificazione , viene molto a proposito questo magnifico elogio della Sposa. Cristo (dice Paola) amo la Chiesa, e diede per les se stesso affin di santificarla, mondondola collo invanda di ocque, mediante la paroin di vita, per farsi comparer davanti la Chiesa restita di giarin senza marchia, e sendasialii la Chicon cessos or gurin senza morconi, e zen-za grinza, od allen lal cosa, ma che sia sonta, ed im-mocolata, Epies. v. 25. 27. Quesia universale assoluta bellezza della Chiesa, e l'essere senza macchia di colpa, è detto di tri in primo luogo riguardo a quello, che ella sarà certamente un giorno allorche Crista trasformerà il corpo di nostra vilezza, perché sia conforme al corpo della sua glorio, come dice lo stessa Apostolo, Philip. m. 21. In secondo luogo quantunque, come nella rete Exangelica i pesei buoui, e i entiivi, cosi neila Chiesa sieno i giusti, e i peccatori, e i giusti stessi non sieno ne imprecabili, ne senza neo di difetti, con lutto cio in un senso verissimo si può dire, cli'elin è intin bella. Perocehé lulto quello che dalla Chiesa a' insegne, lutto quello che elin prescrive, inlio quello che ella ama, tulto è bello, cleè vero, santo, perfetto, e nissuna im-perfezione, a bruttezza, alssuna falsità, nissun peccata-ella approva, el ella lis nei suo seno in ogni (empo, ed in ogni stato ua numero di anime grandi, le quali battendo le vie della santita mostrate da tri, la organo d'incomparabil bellezza, a splendore, e per riguardo ancora n queste nnime, nelle quali egli abita, e le quali dello stesso Sposo crieste portan l'immagine, onde il sgunrdi. e tullo l'affetto di lui a se troggono, è detta la Chiesa tutta bella, e senza macchia. Ed è di piu da considerare, ehe Criste avendo chiamata la Chiesa ad essere santa, e immacolata negli occhi di lui, ed avendola mondata, e lavata nel sasgue suo, ed avendo inscinta alta Chiesa medesima lutti i mezzi si per espiare tulti i peccati, e si ancora per pralicare tulte le virtú eristiane, potrà dirsi perciò tutta bella questa Sposa, alla quale so-la s'appartiene di avere nella grazia di Cristo gli aiuti per fuggir tuilo li male, e per fore tuito li bene. s. Firai dal Libana, ec. La Dileita dopo che fu falta

tutto bella, e senza neo, o difeito, è chiamata, e invitata dalla Spono con granda affetto a non contentrari talmenta della propeia norte, che il pensierre abbantoni deil'altrui salute. Ed è chiamata fino a tre volte pell'ardentistimo zeto, che ino la Spono della salute di tutti, zela, che imitar debbono i suoi ministri cishamati ad essere ssoi comperatori in questo attissimo ministero, nei quali anova i como esservano (talli [1 Padri) non debbe essere  Vulocrasti cor meum soror mea Sponsa, vulnerasli cor meum in uno oculorum tuorum, et in uno crine colli tui.

10. Quam pulcrae sunt mammae tuae soror mea Sponsa! pulcriora suot ubera tua vino.

 Tu hai ferito il cuor mio, o soretta mia Sposa, tu hai ferito il cuor mio con uno ilegli occhi tuoi, e con una treccia del tuo collo.

10. Quanto è bello il tuo seno, o sorella mia Suosa l le fue mammelle sorpussano il

imperfezione, ne macchia, nua perietta, e ben fondata virin. É chiamata adunque la Sposa a insegnare agli altri quello che ella ha imparato, e a far parte a pressimi del bene, di cui cila e gia la possesso. E molto propriamenie dove prima fu delta Amica, e Diletta, adesso dicesi Sposa, perché chiamata a dare a Cristo molil figituoil spiritual). Molto mirabile ancor si è la maniera . onde e invitata, e allettata la Sposa al penoso taboriosis simo ministru; perocche egli non dice: va', monta sui Litano, va' alla velta dell' Amana, va' alle cime del Sa-nir, e dell' Hermou, peneira nelle tane dei liuul, nelle spelonche de' monti, dose hango stauta i leonardi, va', c combatti contre queste liere crudeli; ma promettendole piuttosio la pronta, e certa vittoria le dice: vieni dal Libano , dall' Amana ec. , e saral roronala delle spoglie , che la tulti que' luoghi tu acquisteral. Corono di gioria della Sposa, e de' ministri di lei sono i figli spirituali generall a Cristo pel merzo della porola dell'Evangello, donde quelle parole di Paolo a que' di Tessalonica : Quoi e la nostra speranza, o il anndio, o lo corona di gloria? Non siete forse voi stessi dinanzi al Signor nostro Gesit Cristo? E al Filippent: For mio gandio, e miu corose. E in Isala promette il Signore alla Chiesa, che i figli generati da lei saranno il suo manto reule, ond'ella si vestira, e la corona , onde come Sposa si adornera .

Isai. XLIX. 18. I Gentili abbandonati da Dio alla depravazione del loro cuore sono rappresentati in questo luogo sotto l' immagine de Bont e de leonardi, e delle altre fiere, che abitavano per que' monti, immagine ripetuta di poi molte volte ne' Profeti, ed anche in quel leszuolo veduto da Pietro, in cui era ogni sorta di quadrupedi, e serpenti della terra, e uccelli dell'ario, Alti x. 12. E come fino a tre volte fo ordinato a Pietro di accidere, e di monginre, così tre volte è ordinato alla Sposa di nortare il pomr, e la parola dello Sposo a quei non gla uomini, ma liere selvagge, ed immonde. Con questa repelizione è indicato eziandio, e predelto gul dallo Speso un altro mistero, vale a dire, che nella fede della SS ero battezzati i Gentill, affinche puriticati, e rigene rati da Cristo non fosser piu bestie Immonde, ma nuova creatura, e degni di essere manto, e corona della Spesa. Queste parole dello Sposo si applicano, ed appariengono alta tinesa di tutti I tempi, fino a tanto, che siavi angolo sopra la terra, dove Cristo non sia conosciuto; e noi non ignoriamo, che molti sono tultora i popoli bariari, a quali con è pervenulo il Vangelo, alla conver-sione de quali aspira con tutto l'affetto la Chiesa, e con ogui sollecitudine si fa adito a procuraris. Ed é in ciò ammirabile lo zelo della Chiesa Madre, e Maestra di totte le altre, la Chiesa Romana, la quale con indefessa carita non lasela di spedir sempre nunvi operal, e predicatori Evangellei a cercare le anime pe' paesi piu rimo-

7.7 had juried if core mis, w. Pin enhilicament. These; no mi da hids if core. It allowing a versus These; no mi da hid if core. It allowing a versus the property of the p

(come osserva l'Apostolo), ma anzi la propajó, e la pose egil stesso lo veduta. Cosi in mezzo alla gioria della Risurrezione dice alle donne : andote, oversale i mici fratells , Matth. xxviii. tu; e in un altro luogo agli Apostoli: ascendo al Podre mio, e nl Padre vostro, Joan. 20. 17. Dimostra ancora la vermenza del suo amore lo Sposo con quella repetirione: In hai ferito il cuor mio; lu hai ferito il cuor mio. E ceriamente non ha ella ferito il cuor della Spono, se non dopo che il cuore di lei fu ferito da Iul : perocché dice l'Apostolo dell'amore : qui sta fe canon come se nol ovessimo amolo Dio, ma che egli il prima ci abbia amoti, t. Joan. tv. to. Amb advaque Cristo in Chiesa, e se stesso diede per tei, Epbes. v. 25. Egli è adunque come se dicesse lo Sposo: l'amore, che io ho per te fa cogione, che io fai ferito, e piognite e non solo nelle mani, e ne piedi, e in intio il corpo, ma anche nel cnore colin lancia, che nperse a me il fanco. Or non era in questa Sposa prima che egli per lei si desse alle ferite, e alla morte, non era alcun pregio, per cui potesse egli essere ferito d'amore; ma quello, che ella dovea essere merce del sangue di lui , lo la dare in tall, e si amorosi trasporti. Perché poi un tale accesso di carità era difficilissimo non solo a credersi, ma anche ad immaginarsi prima che el fosse adempiuto, quindi è , che replicatamente è espresso , a confermato : /s Ani ferito il mio cuore, tu hai ferito il mio cuore.

Con uso depli ecchi nesi, ec. Avea lodato la Spoto gli cerbi, avea lodato l'appelli, le labbra, le guance, il rollo; il seno di lei, e certamente tutto questo, ebe egli lodio, lo avea ferilia rua qui aggiunge ascora, che a rua lungii il conce basiava uno solo degli occhi, e una sola teretia dei sooi capellii conde poò argomentari lo smisrato indicibile amore acreso nei cuor dello Sposo da tut-

Il inserse que prest, ehe relà in lei celebro.

Ama aduque Cristo la Chlesa, e dum le virtra di lei,
te grandi, e le minori, le piu soldini, e le piu piccole;
lumani de la compania de la compania de la compania della compania della

Osservarono alcuni interpreti che facendosi menzione di un nolo occhio, può alindersi al costume delle donne Orientali, le quali uscendo di ensa, totta la faccia aveano coperta col velo da un orchio in fuori, che lor sersione di scorta nel camminare.

to Quants & while if the sees, e.e.. Fino a dee wolfel in your version, a dip on moniment on cape in . It will be a seen of the contract of et ndor unguentorum tuorum super omnia aromata.

mata.

11. Favus distillans labia tua, Sponsa: mel,
et lac sub lingua tua: et odor vestimentorum

tuorum sicut odor thuris.

12. Hortus conclusus soror mea Sponsa, hortus conclusus. fons signatus.

tus conclusus, fons signatus.

stessa gli alimentate quasi con fatte, affinche crescano a

andari. 1. Petr. 18. 7.

mammelle diet ib Spool partene il vie- i, deltenas belle mammelle diet Spool partene il vie- i, deltenas belle mammelle diet Spool partene il vie- i, del vie- celle mammelle partene il vie- i delte spool partene il vie- i

risce la vita impiegata nel procurare la salvazione de' prop-

simi

If Culor of their impression supers or. Don distorted at Composition, of the supers of the Composition, will consider the vertice large and a confidence of the Composition of the Compo

.... e sopra tutte queste cone conservete la cerita, che
è il vincolo della perfezione, Colons. III. 12. 14.
11. Favo distitlante ec. Al favo, che silla gocce di sonvissemo, e puriesimo miele sono paragonate le lubbra della Sposa, indi si mirie, e al tatte. Questo miele, e questo latte si dice, che ella lo ha sotto fa sua fraque. Questo franc si legge in Globbe XX. 12., e nel Salmo LXV. 17., a Salmo ix. 30., e dal riscontro di questi luoghi è paruto a qualche interprete, e sembra anche a me, che il vero suo senso sia aver la cosa nel cuore, dell'abbondanza del male (come dice Cristo) parla la lingua. Avea lodato la v ce, a il favellar della Sposa , Cap. 11. 14., 17. 3.; torna a parlarne di nuovo con queste nuove similitudini. Questo favo (come dice Teodoreio) sono le divine Scritture, le quali sono sempre suile labbra della Sposa, a queste contengonu la api, else formano la cera, e il miele, vale a dire i santi Profeti, a gli Apostoli, la dottrina de quali illumina quale accesa facella, e coi nettare di crieste sapienza ricrea, e consols, e fortifica le anime. Vedi ancora Ambros. in Psalm. xvin. 7. La dottrina adunque della Chiesa é favo, che siilla a gocce a gocce il mirle puro, non alterato, non misto con profane novita, non corrolto, non adullerato (per usar la parela di Paolo II. Cor. ii. 27.) col mescolamento di errori, o di umani ritrova-menti, perche la parola di Dio da lei si annunzia schirita, e sipcera

All mider poi si aggiunge anche il latte, per aiguilicare come la Chiesa qual tenem mandre a nutrire, del crisule allimento della sacra dottrina fa porte a tutti i satori igni, anche a quelli, i quali per la latore da, opera in imperfectione della laro virtu sono luttora al latte (cume dice l'Apostolo, Jick- v. 12.), vale a dire non sono idonei a intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono intendere la spotisione degli astrosi misteri, i quali sono di continuo della continuo della

vino in bellezza, e l'odore de'Iuoi unguenti supera Iulti gli aromi.

11. Favo distillante sono, o Sposa, le labbra luc: micle, e latte sotto la tua lingua: e l'odor delle tuevestimenta come odore d'incenso.

12. Orto chiuso, o sorella mia Sposa, orto chiuso, fonte sigilloto.

tino nel deito luogo della lettera agli Ebrei v. 14 Questo miele, a questo laite lo ha la Spura non solo satie san labbra, ma anche nel euore, anzi per quesio in ha sutle labbra, perché ne ha il ouore ripieno, e per islinto di vers carità lo comunica a salute de suoi figliuoli. Per la qual cosa un importante gravissimo documento è dato qui a predicatori della parola Evangelica , I quali non solo annuaziar debbono la sola, vera, e sana, a pura dottrina, ma la dotirina istessa debbono portare nel cuo-re, e aver nelle loro viscere, affioché non avvenga, ebe mentre silrui porgono il cibo di saiuta, rimangano nasi digiuni. Ma le labbra della Sposa si aprono non solo per pariar degnamente di Dio, e de'misteri di Cristo, ma anche per pariare a lui stesso, per lodariu, per brandiria, per rendergii grazie de benefizi gia faiti , e finalmente per chiedergii i suoi doni; e tutto ciò si fa coll'orazione. Ed è certamente una bonta, e degnazione granda di Dio, come dice il Grisostomo, e un unore graode, ch'ei fa a noi : mentre non soi el permette, che parliamo con lui, ma ci rsorta cziandio a fario sovenie, quasi di ai gran bene fossimo degni. E quanto piu dee ammirarsi, che egli in questo luogo abbia voluto con tall similitudini dimostrare, come silo Sposo, a cui s'indirizza, è dolce l'orazione, e all'anima stessa, che ora, e non solo dolce, ma anche d'incredibile ntilita! E tale sara l'orazione deil'anima fedele ogni votta che col cuore si accordi la lingua, e le parole colta vita, e colle opere.

If their oblic has been some often of secons, between the control of the control

12. Orto chimo , cc. Tulte le Chiese particolari del mondo cattolico riunite lo una comune feda sotto un capo visibile Vicario di Cristo, il Romano Pontelice, fanno una sola Chiesa, una sola Sposa, una sola Ditetta: e medesimamente fanno un solo orto ricco di be liori, di amene plante, e di frutti di ogni specie, e irrigato da soque viva correnti, e custodito con gelosa attenzione, ond'egli è la delizia dellu Sposo. Questa similitatine dell'orto, e della fonte fu usata anche da isala per descrivere uo'anima feconda di be'germi d'ogni virtu, perebè doviziosam irrigata daile acque della grazia celesia, Issi. LVIII. 11. E altrove parlando della ristorazione di Sion , dice lu ster Profeta: Il Signore renderà i suoi deserti come tuoghi di delizia, e la sua solitudine come giardino del Signore, Id. 3. E di lei pure Ezechielle: quetta terra inculta è divenuto grardino di delizie XXXVI. 35. Giardino adunque di Dio e la Chiesa, ed è giardino chiuso, cioè custodito gelosamente, onde per due volle si dice: orto chiuso. Questa custodia ha vari, e differenti motivi, come diverse sono le Infestazioni, e i nemici, che possou prendere a

danneggiere to stesso giardina. In primo luogo adunq

chiusa, eice munita, a difesa contro i persecutori mani-

- 13. Enissiones luae paradisus malorum punicorum cum pomorum fructibus. Cypri cum nardo:
- A. Aardus, et crocus, fistula et cinoamooium cuio universis lignis tibani: myrrha, et aloe cum omnibus primis inguentis.
- 15. Fons hortorum: puleus aquarum viveotium, quae flunot impetu de Libaoo.

field, a control of certifit healthint is in Chona a deall financianous, coar apertament debition Backlet (Innancianous, coar apertament debition Backlet (Innancianous, coar apertament debition Backlet (Innancianous, Chona and Chona and

mozer all China, and impediare, the efficient production in accordance in a finite to a facilities of a goodine confidence in a finite confidence in a finite confidence in a finite confidence and house, or estimated the finite confidence and house, or est described the finite confidence and house, or est described the finite confidence and house, or estimated the finite confidence in the confidence in the

Fonte sigilloto. Questa seconda similifudine espone, e conferma la precedente, particolarmente riguardo a quella che nol dicemmo, con s. Agustino, congregazione de giu sti predestinati in quanto dalla moltitudine de peccatori. e dei reprobi dislinguesi per la carità. La Chiesa adunque e tonte siglifato, nel qual fonte sono le vive limpidissime, e purissima acque si della santa dottrina, e si ancora dei santo battesimo, nel qual battesimo tutti generalmente I fielinoli della Chiesa collo stesso sigilio di Cristo sono segnati; ma i cattivi benebè collo stesso sigillo fosser segnati, perché colte male opere l'oscurann e lo deformano, dalla grazis si separano del loro battesimo. I giusti po sono seguali , primo collo Spirita di promissione san ( come dice Paolo Ephes. 1. 13. 14 ), il quole è pequo di nostre credite, ed è custode ancor della grazia, ill cui egli è il principio. In secondo luogo sono segnali col siglito di Cristo, del quale si parla in questo libro van. e. dove è detto alla Sposa: ponmi come sigillo sopra il cuor tao, come sigillo sopra il tuo braccio, lo che significa l'amare, e imitare lo stesso Cristo. In terra imagi Nom segnati coi sigillo della divina predestinazione, nella quale la nostra cooperazione è compresa come effettu della stessa predestinazione, le quali due cose sono significate da Paolo la quelle parole: saldo sia il fondamento di Din, che hu questo segno: comosce il Signore quelli. che sono suor, e si ritera doll'iniquità chinuque invoci it nome del Signore Se molti les figli della Chiesa fatto getto della grazia da Dio si aliontanano co'loro precati , il fondamento però delta Chiesa sta sempre fermo, e immobile, e questo fondamento sono gli efetti segnati, e sigillati si coll'amorusa approvazione di Dio, che gli elesse per misericordia all'opor di liglipoli, e di eredi, e si ancora colla loro fedelta a star uniti con Dio, invocandolo, e supplicandolo coll'orazione, e tenendosi iontani da ogni ccato. Vedi quello che si è detto II. Tim. II. 19.

peccato. Vedi quello che si è dello II. Tim. II. 19.

13, 14. Le tue piantagioni ec. Viene lo Sposo a descrivare l'amegita, e la fecondità grande del chiuso giardiso,

- 15. Le tue piantogioni (fonno) un paradiso di melograni co' frutti de' pomi. I cipri col nordo:
- 18. Il nardo, e il croco, la canno, e il cinummomo con tatti gli atheri del Libano: la mirro, e l'alor con tutti i primi arani. 15. Fonte de'giardini: pozzo di neque vive, che svorrono impetuosamente dal Libano.

noverando lo perte le piante, e i frutti, che vi vengono totti insigni, e di pregio grande, come quelli, che son posti quasi simbolo di que', che sono detti dall'Apostolo frutti della spirito, a differenza di siiri, a quali diede li nome di fruiti, o sia opere della carne, Gal. v. 19. 22 La voce emissiones si è tradotta col Vatablo, e con molt altri Interpreti per piantagioni, benehe siavi chi la intess de'ennali di acqua, che dal fonte sopra descritto si derivano ad irrigare il giardino; ed altri ancora le daono atlri sensi meno probabiti. In vece di tradurre co' frutti de' nomi, si può mettere co' fratti ottimi i ovver deliziosi i e cis s'Intende delle frutta piu delicate, e di eccellente sapree : e in vece di alberi del Libeno l'Ebreo , e il Siro e l'Arabo leggono: alberi, che portano inceuso. Dove la Volgata dice Cupri cum nardo, si è tradotto i Cipri coi aordo, perche la voce Cypri è plurale, come apparisce dal testo originale, che può tradursi le pionte de cipri colle niente de nordi. Del cipro al è pariato altra solta , rome anche del melagrano, pianta assal comone nelle Paleslina, e di bello, e dolce frutto. Le altre piante sono nominate nei libro dell'Ecciesiastico cap. XXIV. 20. 21. Yari Padri, e foterpreti vaona qui ricercando le qualita. e le condizioni di ciascona di apeste piante, od arbusti, per determinare qual delle virto sia per ciascuno di essi significata. Per non diffondermi di soverchio, dirò solamente esser cosa visibile, che lo Spirito sento ha voluto esprimere in questo inogo non no determinato numero di viriu, mo le virtà tulte quante, delle quali il chiuso giardino abbonda, e perciò oltre le piante, e gli arbasti aronatiei specificatamente nominati dice, che in esso vi suno e frutta d'ogni specie, e tutti gli alberi del Libano, a lutti gii aromi piu rari, e piu ricercali, alludendosi ancora ai paradiso del piacere, in cul fo posto da Dio II pelson tromo, dovr erano tutte le piante belle a vedersi, e si gusto sonvi. Quetto, che na'anima aluceramente fedele der farr in leggendo tall cose, si è di riconoscere il beneti zio granda ricesuto dal Datore di ogni bene, per misericordia del quale la guesto giardina della Chiesa si ricco, e ferace di ogni bene fu ella plantata, ed esser grata a questa bonta, e procurare con ogni sollecttudire di non ciò degna di esser recisa, come spella, che occupa senza pro una lerra destinata ad aver solamente piante nou solo utili, nia anche distinte per ispecial merito di santita: grazie readione a Dio Podre, il quale ci ha folli degni di partecipare allu sorte de' Santi nellu luce , il quale ci ha tratti dallu poiestà delle lenebre, e ci ha tre-sportati nel regno del Figlinolo dell'amor suo, Col. 1.

Molti Padri nei chiuso giardino , e nei fonte sigillato vi dero ancor figurata la santa verginità, virtu si rara nel l'anlico lestamento, ma che doven essere urnamento iltastre della Cloiesa di Cristo; e riguardo a questa può vedersi quel che ne dice s. Ambrogio in piu luogist, ma particolarmente lib. 1. de l'irg. dove secondo questa intelligenza spiega, e itlustra questo parole. Io mi contenterò di ossersare, che gli stessi Padri osservarono, come la verginita benchè sia per se medesima di grandissimo pregio, ha hisogno di avere l'accompagnamento delle al tre virtu, sesua le quali sarebbe rigettata, come dice li Grisestomo tom. 79. in Matth.; la qual cosa pella para boia delle vergini stolte fu losegnata da Cristo , come fu inseguata in questo luogo dallo Spirito santo coll'aggiongere al chiuso giardino gli aromi, e le piante, pelle qual le stesse virtu sono significate, come dicemm

to. Fonte de' giurdini : pozzo di ucque vive , ec. La Chiesa , che fu detta di sopra chiuso giurdino , faute sigilla16. Surge , aquilo , et veni auster , per- 16. Sorgi , o aquilone , e vieni lu , o au-

acque diramansi ad irrigare molti giardini. Perocehè la Chiesa cattolica molte particolari eblese contlene, e conliene apcora grandissimo numero di anime, e sile que, e aile altre si dà il nome di giardino del Signore, e alle une, e alir altre tramanila la Chiesa quelle acone, che ella attinge dai fonti del Saivatore. Na per dare piu grande Idea drita copia, e dovizia delle acque, onde è ricca la stessa Chiesa, si aggiunge, che ella è pozzo di acque vive, che scorrono impetuosamente dal Libano. Or lutorno a questa similitudina dee osservarsi, che queste acque ne libri santi sono simbolo in primo luogo della vera ce leste sapienza : e la secondo luoco della grazia santificanie, che ha seco la rarità, e gli altri doni dello Spirito santo, Psolm. XXXV. 10., Jerem. II. 13., Barnek, III. 12., Joan. 1v. 10. 13. 14. A comunicare queste acque vive a'fe deli sono destinate in primo imogo le Scritture dell'uno. e dell'aitro Testamento, per mezzo di cui la sapienza ceieste, la dottrioa necessaria per la salute, e utilissima per tutto il bene, trasmettesi quasi per puro limpidissimo canale a istruire, e fecondare le anime. In secondo luogo i Sacramenti della Chiesa sono l'altro canale, onde le ani me sono irrigate colle acque della grazia. Gli effetti di queste acque viva sono indicati nelle Scritture, e in primo luogo dice Cristo: Chi ha sete, venga a me, e heva, Joan. VII. 37., a cost in altri imoghi; lo che vuol dire, che la sete delle prave disordinale cupidità per mezzo di queste acque o affatto al estingue, o a poco a poco ai va temperando, e diminuendo, acquistando i anima ogni di forza e vigore per superarle tino alia piena vittoria. In secondo luogo di queste acque sta scritto : svrzerò supra di voi acquo monda, e surete mondoti da tatte le vostre sozza re, Errch. XXXVI. 25., e altrove : in quel giorno serverti una fontna a operta per la cosn di Davidde . . . per tarando del peccatore e della donna immonda , Zachar. xiii. t. Lavaco adunque, e mondano l'anima, e pura la rendono negli occhi di Dio queste acque, e non solo ciò fanno I Sacramenti della Chiesa, ma lo fa ancora la parola di vita, e la sapienza celeste, else dalle Scritture si appara, oude disse Cristo agli Apostoli : ros gos siete mondi per la parola annunziota da me a voi , Joan. xv. 3. Ma non è la mondezza il pregio maggiore, che da queste acque ricevano le acime; conclossiache effetto di esse pur è il fecondarie, a renderie atte a producre i fruiti deilo apirito, frotti degni di vita, pe' quali accette sieno, e care allo Sposo; onde unalmente si avveza la esse quella parola di Cristo: l'ocque, ch'io gli derò, diverrà sa lai fontang . the rampillers and alla vita etrena . Joan . 12 13. Dalle quali parole si fa ancor manifesto come da Cri sto suo Sposo tutta proviene alla Chiesa questa copia im mensa di acque vivificanti. Quindi egli stesso dice di se: to lo Saptenza versati de' firma, i o come cavale di acqua immensa derivata dal firme, e come una diromozione del flume, e come un condotto di acque sgorgai dal Paradiso. Io dissi : inafferò il giardino delle mie piante, e darò ocqua a mzietà a' frutti del mio pento, ed ecro, che Il mio canole è divenala assoi ganfio, e il mio fun sta per essere an mare, Eccli. 3x19. 40. 43. Nelle quali parole il prineipio, e la prima sorgenie di questa ac-que, c il corso di esse sei abbrilire, e render recorda la Chiesa, e lo spandersi che fecero in vasta piena a beneficio e salute di tutta la terra, è mirabilmente dimestrato, come vedemmo in quel luogo. Vide pure Earchiele sgorgare dal tempio un torrente, il quale audava semore crescendo lo guisa, che ben presto non poté piu salicaral, a una voce udi, che a lui disse: Queste ocque, che rono verso i mucchi di sabbia a oriente, e scendone olla pianura del deserto, entreranno nel mare, e ne usci ranno, e le acque del mare ne sorauno addalesate. E ogni animale vivente, che gaizza, douunque passera il torren le , avrà vita , e saravvi quantità grande assai di pesci dovunque arriveronno queste acque, e tatto queilo che sará locco da questo torrente, arra sonita e vita, Erech. XI.VII. 8. 9. Da questa grandiosa pittura impariamo, come dalla Chiesa escono le acque della sapienza celeste, e le acque della grazia, e de' doni dello Spirito sanio, e ir-

to, ai dice adesso fonte de giardini ; cioè fonte, le cui

rigano i deserti della gentilità, a arrivano al mare morto, done non è altro, cha amarezza, e corruzione, a morco è acqua inicia, e pestifere di questo mate sono riannale, code i pecci lu case vivono; perocebè per mezzo di queste acque sara tobia la cevita, la inicielità, il peccaio, e i peccatori saranno viviliculi mediante la Fede, a la grazia di Gessu Crittà. Vedi quello, che si e detto in quel

longo.

Mis per listic di spiesare le parch del sottito lestoacco,

Mis per listic di spiesare le parch del sottito lestoacco,

che de la Lilano, Bilissimo, e celebrarism monte, eccu
cutto del sottito del sot

16. Sorgi, o aquitone, ec. Abbiamo qui una bella pre-ghiera, la quale e allo Sposo, e alla Sposa upusimente conviene : il vento settentrionale freddo , e secco di sua natura ascinga, congela, e mortifica le piante particolar mente le più sellente, onde sembrano quasi senza vita; e generalmente nelle Scritture l'aquitone, a il vento aqui mare si prende in senso cattivo, e l'aquiloce piu volte è figura del demonto. L'austro, vento di mezzodi col suo fiato caldo, e umido le vegeta, e le vivilica, e le piante aromatiche gemono, e gettano le prezione loro grece. Traspertiamori un momento a considerare il primo comjeciamento della Chiesa composta allora di dodici Apostnil, r di un numero di discepoli, ma tutti pieni di timori, e ridotti a tal piccolezza di apirito, che uno. primo degli Apostoli, avea rinnegato Cristo, e gli nitri tutti in aseuno nella sua trassione abbandonato. Ci viene duoque rappresentato lo Sposo, il quale dopo aver paria-to dell'amenita, e fecondità del suo futuro giardino, chiese adesso, che il vento aquilionare sorga, e vada lun gi da questo giardino, che sien dissipati i freddi timori, la posillazimità, gli umani rispetti, che trogono rinchio si nella casa gli Apostoli, a i Discepoli, e venga l'austro, il veolo caldo meridionala, cioè lo Spirito del Signore, che il ravvivi, perocche egli verrà, a come sento gogliardo, e lu figura di liaque di fuoco, onde e la torpidezza sarà scossa, e i cuori saranno accesi di ardeule brama di annunziare agli nomini Gesu Crocitisso. E aliora avverra (dice li Nissena) che goesie pionte elette getterapno i loro aromi; gli Apostoli profeteranno, predicheranno i Misteri, losegneranno agli uomini le vie di Dio; le insegneranno e colle parole, e cogli esempi di perfetticalma cantita , a faranno conoscere agli stessi Giudei traditori , e omiridi del Cristo come qurati è quel solo nome dato agli unmini per essere principio, e fondamento unico di salute. Furon ripieni di Spirite santo, e priacipiarono a parlo-

Ma la parola Sergi da luogo ad no altra sposizione, la quale è tenuta sia molti Padri , secondo la quale lo Spo so, e la Sposa non vorranno gia che l'aquilone si parta. ma che si levi pure, e softi a suo talento, colla condizio ne però, che soifi insieme il vento meridionale: Sorgi, o oquilone, e rieni ta, o onstro, e ventila il mio giordino er. Imperocebe in primo inoro le tribolizioni , le afflizioni, e le tentazioni di ogni genere voleva Cristo, che fossero il mezzo, per cui le sua Sposa si fondasse nella umilta, perché nelle tentarioni ella conosco la naturale sur olezza, per cui senza il fisto, e senza il sorcurso del lo Spirito di Dio non potrebbe ella mai sostenersi; ma l'infermité di lei è ointata da questo Spirito, il quale se per un momento solo si ritiri , la virtu divien languida , e al raffredda la carita. Utile, e salutare sperienza, de cui impara la Sposa a non gioriarsi di se medesimo, ma in Dio solo, nel quale ella divien forte, a potente, quanto piu la debolegza sua riconosce. Mi compiaccio nelle mir informita, neeli oltrassi, nelle necessità, nelle per arcazioni, nelle angustie per Cristo; imperocche quande sono debole, allora sono potente, 2. Cor. xtt. In in se-

re. Act. B. 4.

Ha hortum menm, et fluant aromata illius.

condo lungo volle Cristo, ehe le siesse tribolazioni fossepo per la Sposa l'occasione di spargere la fragranza di molte virlu, e di crescere in esse coi praticarie. Pre le quali virto exiandio vengono a manifestarsi gi' iosigni doal di sapienza, e di grazia crieste, code ella dallo Sposo e dallo Spirito di lui fu arriccisita, taimente che per mezzo di jej e gli tromini, e gli Angeli (secondo il pensiero di Paolo) riconoscono la moltiforme sapienza, e la possanza di Dio. Lo Suoso adunque sempre intento al maggior bene della sua Sposa, non soi permette, ma vuole erlandio, che

tentazione venga a provare, e perfezionare la virtu della Spora sistenuta sempre da quello Spirito, che la riuni, e riunila la conserva ; e uno stesso desiderio è quel della

stro, e venilla il mio giardino, e oli oromi di exxo goccioleranno.

Spon, a il medesimo dee essere di ogni anima veramen-te cristiana, la quai si ricordi, che gli Apostoli intieme colle altre verita della Fede annunziavano, che per mezzo di molte Iribolazioni arrivar dobbiamo al regno de' cieli, Act. XIV. 21. Quind! le parole di Davidde: Fa' in suggi di me, o Signore, e pommi alla prova: purga col fuo co i mici offetti, e il mio cuore; perocché sta dinanzi a' miri occhi la taa misericordia, vale a dire l'alplatrice bontà, Paol. xxv. 2. 3. La similitudine è diversa, mei tradori qui il fusco, con cui l'oro, e l'argento si assaggia, e selle parole di Salomone il fredda, e il rigido aqui ione nocivo alle plante dei bel giardino; ma il senso dei l'una e dell'altra orazione è lo streso.

## CAPO QUINTO

1. Veniat dilectus mens in hortum suum, et comedat fructum pomorum suorum. Veni in hortum meum soror mea sponsa, messui myrrham meam cum aromalibus meis : comedi favum cum melle meo, hibi vinum meum cum lacte meu:

1. Fenga il mio Diletto ec. Stando la Sposa nella comparazione dei giardino prorompe in questa hella affeituoan preghtern : Fenga il mio Diletto nel suo gierdino; ed è come se dicesse: venga a me, mi visiti come sua ere dità, e cosa di suo dominio ; perocche tutto quello, che lo sono, per lui, e per dono di lui lo lo sono, e nissuna cosa lo bramo, e desidero fuori di lui: venga, e glacche egli ama, e trova doici i fruiti, che reli di me fere nascere colla sua grazia, di essi egli mangi. Done è da osservare, come la Sposa dopo aver udito le tante lodi date a iri dallo Sposo nel capo precedente non s'invanisce per tutto questo, ma anzi divien piu umile, e la sua umilta dimostra colla maniera code prega: Fenga il mio Diletto ec., e si ancora coi riconoscre, e confessare, che ed Il giardino, e i suoi frutti son dello Sposo, e da lui hanno l'essere, e tutto quello, che hanno di bonia. Così ella viene a dire con Davidde : Signore, tue sono tutte le cose, e quello, che dalla mano tua so ricerei, renda a Ir. I. Parelly. XXIX. 14. I LXX accestandosi piu al mistero tradussero: Descrada la luogo di venya; lo che spiega niu e la grandezza divina dello Sposo, e la umilta di lei, che paria. Debbo notare, che dove noi colla Volgata abbiam delto il frutto de' nome smoi. l'Ehren, che è lo stesso del vers. 13., si può tradurre le fraita di dolcezza,

le frutta delicate. Ma uu altro documento ancora molto importante da la Sposa in queste paroie aite anime, le quall moito han riceruto dallo Sposo , ed è di non fermarsi su'doni di lui, ma di posse lu lui soin, onde le virtu stesse coltivino non per soldislare a se alesse, ma per piacere al Diletto. Pemeché si osservi come la Sposa tutto da a lui , ma mentre tutto da a lui , il meglio , e il tutto riserba per se medesima, serbandosi la umilta, e la gralliudine, e per conseguenza caparrandosi sempre piu l'amore dello Sposo. Questi Irutti sono, come già vedemmo, le virtu, etqtte le opere di virtu, e queste allo Sposo ella offerisce per rui furono fatte, bramona ch'el le accetti, e le rustodisca per fino a quel giorno, in cui serra egli a darne la sua mercede. Di questi frutti perche si elle solenileri io Sposo, non dice ella: Mangi i miei frutti; ma dice: mangi i suoi frutti: perocchè le opere buone dell'uomo dell'approvazione di Dio sono degne, e degne di ricom-prasa non in quanto sono opere dell' nomo, e del soo li-bero arbitrio, ma in quanto dalla grazia di Cristo pro-

Son venuto nel mio giardino, . . . ho recculta ec. La umile, a affeliposa prephiera è subito esandita: aosi to Spuso previene i desiderii della sua Spusa; perucche al

1. Penga il mia Dileito nel suo giardino. e ii frutto mangi de' pomi suoi. Son venuto nel mio giardino, sorelia mia Sposa: to ho raccolia la mia mirra co' miel aromall : ho mangiato il favo col mio miele: ho becuto il

primo invito di lei risponde, ch' egli è già venuto, ed ha zia raccolti de' frutti del suo giardino, la mirra, e gli arosse, vale a dire ha raccolte le opere di mortificazion della carne, di annegazione di se stesso, d'imitazione di Cristo paziente, le quali opere in lei trové. Ocesta mirra dice di aver esceolta lu Sposo, e non sola, perche cor essa gli altri aromi ha raccolti, che sono gli atti delle altre virto, delle quali è quasi radice, e loseparabil compagna la mortificazione, e l'annegazione di se stesso Quando lo Sposo dice; he raccella le mia mirra ec. . i come se dicesse: Ti ho falto recogliere la morra ec. E nella atessa maniera disse Paolo, che lo Spirito santo sol breite per noi con genuiti incaerrabili, Rom. vitt. 26, Lo cue vuol dire: aveglia in poi colla sua ispirazione gli ardenti desideril, ed affetti, co'quati preghtamo. Or con tall especial dimestra le Spose gli effetti mirabili del-la vielta, ch' ei fa alla sua Sposa, Percechi a' ei pon fosse venuto, se colla sua presenza, a colta sua grazia pon l'alutase, non potrebbe trovarsi lo lei tanto bene. Ho mangiato il fovo col mio miele: ho bevuto ec. Oquad

dice: il favo col mio miele, vuol dire: il favo pieno del mio miele; perocché il favo, cioè la cera non è olbo. 1 LXX lessero: he mameiate of mie pane cel mia mirle. e nello stesso modo l'antica Italica, e molti Padri Latini, è nello sermo mono i sanna, sanna, miri oromi, Quella studiata repelizione: Mia mirra, miri oromi, mo mirle, mio rino, mio latte è segoo anch' essa del grande affetto, cun cui lo Spino di tall cosa si pasce, come quelle, che servono a perfezionare e render com-piuta la sunjita della Sposa. Or si ha qui descritto una specie di convito, nel quale non egli solo, ma anche i piu cari amiel di lui mangiano lo stesso cibo, ed hanno la stessa bevanda. Mangiate amici, e bevete ec-

Dopo aver detto, che avea raccolta co'ssoi aromi la mirra, che è amara, aggiungendo adreso, che lis mangiato il favo pieno di miele, vuol dimostrare, come aliorchè egli visita l'anima, le amarezze igite della vita mortificata, e penitrate sono cangiste da lui in grande doicezza, come sperimentava l'Apostolo, quaodo digeva: sono ripieno di consolazione, sonn inendato di geudio in mezzo a Intte le nostre tribolazioni, II. Cor. 111, 4, ; e come i martiri srano listi, e rendevano grazie a Dio in mezzo a'loro tormenti. Perocche come dicemmo di soprarise quelle parole: Ho raccotto la mirra, hanno anche questo senso: ti ho fatto raccogliere, così adesso ho mangiato il favo col mio miele ec. vuol dire: ti ko fatto monoiore ec. Ma egli e anche vero, che secondu la maniera di pariare dello Spuso medesimo, suo spirituale dol-

cissimo cibo sono gil atti di virto prodotti dall'anima.

comedite annici, et bibite, et inebriamini caris-

2. Ego dormio, et cor meum vigilat: vox Di-

lecti mei pulsantis: aperi milti soror mea, ami-

Quindi di se diceva: Mio cibo ei è il fare la voloato di Ini, che me ha mandalo, Joan. IV.; e più chiaramente in altro luogo aplega di questo cibo la qualita: Procesciotivi non quel cibo, che paseo, ma quello, che dura fina alla vita eterno, il quale sarà dato a voi dal Figlinolo dell' nomo . Joan. vi. 27. E segnatamente la opere di misericordia e spirituali, e corporali sono quei cibo, ch'ei irova, ed ama ne' suoi eletti, onde come osservarono vari Padri elle sono qui intese principalmente, e ad essi nel giudizio dirà: Ebbi fattee, e mi deste do mongiare: ebbi sete, e mi deste da bere. Ogni volta, che avete falto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miel fratelli, l'arete fatto o me , Matth. xxv. 36. Cristo adunque ne po veri , e ne' piccoli bisognosi di assistenza o per lo spiril o per il corpo, mangia il miele suo, a beve il suo vino, e il suo latte, e lo essi si ristora, e si dellata egli stesso di tutto quello, che per essi opera la carilla, la qual earità è par dono di ini, e per questo aucora dice, mio mirle, mio vino ec. Il miela pertanto significa la dolerzza della carità, e misericordia verso de prossimi. Il vino poi rappresenta il fervore dello spirito; nel latte finalmente è figurato il candore della innocenza scevra di ogni fraude.

Maugiate, amiré, e bevete, ec. Qualche antico interprete gli omici, che sono qui invitati al convito, credatte essere que giusti, i quali non hanno cura se non della propria perfezione, e salute i carissimi poi sieno gli uomini perfetti, i quali sono chiamati a procurare la santificazione del prossimi , a' quali perciò si dice inebriateri , vale a dire siate ripieni a sazieta di quel miele, e sino, e latte, di cui dovete ispirare il desiderio, a l'amore a'vo-

Non lasciam di riflettere finalmente qual forte stimolo si dia qui alla Sposa , e ad ogni anima fedele per amare, e praticare le virtu col far vedere in qual modo queste piacciano, e sieno gradite allo Sposo celeste, che ne fa suo delizioso cibo, e bevanda, e coll'invitarie a partecipare delle stesse delizie.

2. Io darmo, e reglia il mio cuore. Un dotto mi delta Sinagoga supponendo ehe queste parole sieno della posa, vuole, che ciia le dica parte per se, parte pei suo Diletto in fal senso: In dormo: e il mio Sanso, che e il ewor mio, reglia per me; e questa interpretazione piacque a nen mochi de'nostri moderni Interpreti. Il piu vero però si è d'intendere con tuiti i Padri , che di se atessa perli sempre la Sposa. Riconoseismo adunque con a. Agostino, e con molii altri Padri, e interperti, che in questo sonno el vien descriita dalla Sposa la vita quieta, libera, e seioi ta da'negozi esteriori, ancorché leciti, e buoni, da'quali l'anima si allontana per applicarsi interamente allo studio della celesie Sapienza: ello è (dice ii s. Dottore) peù si cura cosa l'ascoltare la verità, che il predicarta, perche ascollandola si conserva la umilità, laddore chi la predica a mala peus può salvarsi da qualche poco di giattanzo . . . . per la qual cora in quelli, che sanno udir tanto . . . pr sa gara con a volcalieri, e umilmente, e lo gaieta lor vito passano nel dolce, e solutevole etadio della verità, si delizia la Chiesa santa, e dice: lo dormo, e veglia il mio cuore; vale a dire, io talmente riposo, che eto ascoltando, e la min quiete la impiego uon a undrire lo pigrizio , ma ad ap parare la supienza; persoché (come eta scritto) la su-pienza si acquista nel tempo di libertà dagli affari, e chi ha poco da agire, l'acquisterà (Eccli. xxxvIII. 25.). Ic dormo, ma veglia il mio cuore, riposo delle azioni laboriose, ma l'animo mio alle afezioni spiritueli, e divine è inteso. Un'altra specie di sonno non molto dissimile è qui indicata secondo il Nisseno, che dice: il sunno è immogine della morte . . . perocché egli porta seco totale dimenticanza delle collecitudiai, e delle care, che sono nell'nomo, calma le ire, e i timori, e fino a fanto che egli tiene legato il corpo, toglie il senso di tutti i mali

... Ella e aduaque dicenuta maggior di se stessa coles,

mio vino col latte mio. Mangiate, amici, e bevete, e inebriatevi, o carissimi.

2. lo dormo, e veglia il mio cuore: voce del mio Diletto, che picchia: aprimi , sorella

che dice: lo dormo, e veglia il mio cuore. E veramente quando l'enima rive in se sola, e non è turbala da'een , allora i come legata da souno la notura corporco, ed ella puo verocemente dire, che in lei dorme la vista dorme l'udito ec., e ei occupa l'anima nelle cose, che pen superiori alla nuncua ragione. Questa dollrina l'apprese li Nisseno da Paolo, il quale ai novelli cristiani di ceva: Abbiate pensiero delle cose di lassu, non di quelle della terra: perocché voi siele morti, e la vostra vita : sacesse con Cristo in Dio , Coloss. III. 1. E altrove: Cristo è morto per noi, affinché eia che vogliamo, sia che dor-mogno, viviano con lai, 1. Thessal. v. 10.

Osservano aucora i Padri, che in queste parole si da special documento a'pastori della Chiesa, che sono comil cuore di lei, perche da essi la vita dipende de popoli; e ad essi dallo Spirito santo vien raccomundata la vigi lanza, come fu raccomandala dinoi dallo Suoso medesimo. quando al vescovo della Chiesa di Sardi disse : Sii vigilos le, e ristora il resto, che slevano per morire, Apocal.

Fore del mio Diletta, che picchia: aprimi, ec. La solb estudine ammirabile dello Sposo per tutto quello che riguarda il bene della sua Chiesa, e delle anime è lo que sto luogo con vivissimi colori dipinta. La Sposa, che veglia auche quando al suo misterioso sonno si abbandona, ode, e riconosce la voce di jui, che non è mai iontano da iei, voce, che le dice di aprire, e alla voce si aggiungono e li piechiar ch'ei fa alla porta, e le ragioni, che addoce, percisè siagli aperto. In tutto questo si manifesta il carattere di quel Diletto, di quel tenerissimo amanto delle anime, il quale in un altro luogo dice di se: In ale alla porta, e pirchio : chi udire la mia voce, e apr mi la porta, estreró da lui, Apacal, 10, 20. Parla lo Sp. so, e pierhis alta porta del cuore, ogni volta ele colis sua gracia visita, e tocca i enori, allio di procvereli o alie emendazione della vita, o all'avanzamento nella virtu: o linalmente al servizio di carità da rendersi allo Spose stesso nella persona dei fratelli. Perocchè tutte tre queste chiamate si ravvisano in questo luogo da' Padri, e dagli Interpreti, e di tutte tre direno coo brevità

Ed è certamente in primo luogo insigne la bontà delle Suoso, il quale potendo abbandonare il peccatore pei suo profondo letargo, tanto si affatica, e s'industria (per cos dire) affine di risvegliario, e convertirio. Foce del mis Diletto: veramente il Diletto per eccejienza, cioè degne della dilezione di tutti i cuori egli è gorsto Sposo, il quale dovea esser pregato, e supplicato dal peccatore, ela entrasse da lui, ed è egli sempre li primo a pregare, e a picchiare, e a sollecitare il peccatore, perchè gli apra. Imreocché noi sappiamo, che questi ne ascoltare la voce, në aprir il suo cuore non poirribe giammal, se dalta gra aia dello Sposo medesimo pervenuto non fosse, onde sta scritto: Convertici, o Signore, e noi ci convertirento. E a vincere la durezza dell'anima le rammenta con gran tenerezza i titoli a le ragioni, che egil la sopra di lei, chiamandola Sorella, amica, colomba, immacolata. Perocchè egli vuol dire: Apri a me, che mia sorella ti feci, allorché per tuo amore mi feri unmo : apri a me, cha a Dio ti riconcilial, e nella sua amicizia il ritornal co miri petimenti, e colla mia morte: apri a me, che ti feci mia colomba, mandando sopra di le lu Spirito sanjo; e immacolata mia il feci, mediante la partecipazione de' Sacramenti, e di toiti i doni, a grazie celesti, che nella mia Chiesa si dispensano. Viene così ad un tempo a cimetiemisericordia di lui, e quei ch' ei perde per la san ingretitudine. Ma ecco nuovo e siupendo argomento non so s'io dica della eccessiva carità dello Sposo, o della ostinazione dei cuore umann, o piutiosto dell'una, e dell'alira. Lo Spono e chiama, e pienhia, e tenta colle più dolci, a ef-ficaci maniere il cuore dell'nomo; e vi irova resistenza ad aprier, no per questo si parte, ne per questu si ritira. ca mea, columba mea, immaculata mea: quia caput menm plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium.

5. Esspoliavi me tunica mea, quomodo induar illa? lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos?

ma continua a oblemare, a piechiare, ad aspettare; daspetta di Signere per suseroi pieci, Jani. Xxx. 16. Or que al ammérable pazienza, e carita dello Spaco è descrittà quando cgili dire, che pel lango tempo speco da lui nel l'aspettare, che il peccatore gil agrisso enlàs hunga colte, ne cui questi dornes aspera la sus propries morte, Pani. xa., ne cui questi dornes aspera la sus propries morte, Pani. xa., pani per la sulta della presenta di per su controlle della presenta di periore con quanta figura ramonata e qual che pattace qual di pala per la salute de peccatori, e qual che pattace con quanta di periore con quanta figura ramonata e qual che pattace qual della periore della periore della controlla di periore della controlla di periore della controlla di periore della controlla di periore della d

per la loro cherezza, e per le loro ripulse.

In secondo longen Chisana Cristo i justid, e picchià si cuore di essa, affinichè segonoda le sur ispirazioni radano sempre innanza indel tri della vittu, e erresano nella congulicione e nell'amore di lui. Percecha conse dice s. Lorner le a giuntità dei perfetti ata in agranto, che non mai per la giuntità dei perfetti data in quarto, che non mai per serviziando allo successioni ancessi non accessioni e reventanta di essere perfetti, affiniche non avvoga, che «revitationi dallo coras non anore terminata, a li trout e revitationi della coras non anore terminata, a li trout e revitationi della coras non anore terminata, a le revitationi della coras non anore terminata, a le revitationi della coras non accessione della compania della c

Company, a propositio more an IN-to-roy, the lat quell to like of quality of possible the Spin or depret, some indicate II more), per cui elle poi modificate di persi, per cui elle poi modificate III more), per cui elle poi modificate III a red dels Spina acconstrate mod el più a la ci relopsierio modificate III more). Parter mit, che e ce c'elle III accomina anne comminant reversi e consocie i tarti inta colomba, me tra ma ma anne concernatione proce l'antire motor dell'accominant reversi e consocie i tarti inta colomba, me tra ma ma anne consocie i tarti inta colomba, me tra ma ma consocie i tarti inta colomba, me tra ma consocie i tarti inta colomba del dell'accominante della colomba della colo

lozze, che egli darà per conseguicia. La rugiada, e l'umido della notte sofferta della Sposo nel tempo chi e chiama, ca aspetta, a solicetta, rappresentano il disgusio, a la pena dello Sposo nel sopportare un'aslama nella sua itepidezza, e sonocionara; sopra di che vedi quello che è detto ad una di queste aninse nell'Apocalisse cop. III. 14. 18. e. 2.

In terio locos diremo con s. Apostloo, che mentre solla quiete, e nella contemplazione della verita riposa ranquillamente, e socrementa in Chiesa, ecco che il Diletto perta, a piecha, è delle: La piane piano dile quel, ciè i e il so deise all' occurso, e precinate nel belli quel, che nel i e il sono di sono di consolirazione di consolirazione di perta piezamenta da ta nella tsu quiete, impreceche conse embrero in nel consolira della della delle delle propostione, che no a sine relitual diacona, se alcuno a me non gli aper 15 della? Così a, la golissione 1974. Si el commo.

I likely got di servita, di antico, ec. sone di gran force a monorere la Space, a risolatti di il a revirre a Cratto mini. Impereche razione con en el lasti licensi di arriva a Cratto mini. Impereche razione con es. el lasti licensi di cratta, che con es. el lasti licensi di cratta, che con este con estato di cratta, che il segoni di continuo e la la fina colonia, e finalmenta in reparazione: che fecto di di, perrebe lossa colonia, e finalmenta in reparazione: che recon el di con estato con estato di continuo e dell'antico di continuo e con el di con estato con en di lori conse sian colonia di catalità di Direccioni di continuo e con estato di continuo e continuo e con estato di continuo e continuo e continuo e con estato di continuo e con estato di continuo e conti

mía, amica mía, mía colomba, mía imuacolela; perocché il mío copo é pieno di rugiada, e i miel copelli dell'umido della nolle.

3. Mi spogliai della mia tonoca, come farò a rivestirmene? Lovai i miel pledi, come tornerò io ud imbrattarli?

oude debbon essere ornati quegli uomini, che a tal ministero sono mandeti.

materio 2000 materiales del la Sposa, a de malastri di resservono grandemente quelle partes! Il mio cepa hi esservono grandemente quelle partes! Il mio cepa hi eservono del prostato, il militrodamento del carcitia, e le cadote di mobil per la negliperaci di quelli, alcritia, e le cadote di mobil per la negliperaci di quelli, alquali è detto. Sinte rigidistari, e virinorate que<sup>1</sup>, cle ataporcebbe Cristo come capo, e pastore della Chiesa fi suoi propri l'Desi, e l maii lutti delle use peccorelle.

Applicando pol a' giutti questa risposta, la tonca, al cui a paria, ella e qualità dell' unon vecchio, di eni dice l'Apositon; Spopinadevi dell' somo recchio con intite de l'Apositon; Spopinadevi dell' somo recchio con intite de la companio dell' somo recchio con intite della contrata della contrata della contrata della significati i provinciona; de la figurato della contrata contrata della more proprio, ci si quantificami mancomentili per nerzo della positicana acconsolo quella parella di Cristo; l'Ali è stato foruto non da siscono della positicana contrata della contr

ha ispiratione della Spoon, il quale ad una vita più sucta, e più prictita i chiuna; e come i luggo cul'i Aportalina, cità dicc: in non ricci, e doviziona, e non mi nonlea, cità dicc: in non ricci, e doviziona, e non mi nonlea, in mai siava vvo, ce lio louna i rivolturila delle usa affezinii, ha invati i mini piedi, e cretamente non tormora a landaratti, e quota del balsa. Los d'els è conferennos la constanti, e quota del balsa. Los d'els è conferenprati, per quantio a lei pare, essat attentamenta al goarda, a lua si vittu pragnan non col Vapaple, no cilia, in sua vittu pragnan non col Vapaple, no cilia. Con l'archive della significanti della signifi

Un'aire specie poi di giusti vi la, a' quali la piccolarza di coura isoglio il imeriti di obbodie prontamente alla voce della Speco, e sono quelli, i quali initatti da ini a servizio nella colla promotiva di protocoli, che in la miniatero s'incontraso, e per ilmore di non cadere nella cole; dalle quali hamo precentato di particora i seguiandoi di pesideri della terra, a di opsi corta monitana, e si occasione di liberalizza.

In occasion the most of manual Dis verscentiele, conoccamento alla life, into litta la lor sizurezza, Intal la speranta all conservare i doci di Dio, di conservare la purita del consum, e di altrare l'anima propris la non nella loro industria, ne in questa, n. in quella maniera di sita, na nella protezione di Dio, e questa professione agli obbedienti è prunessa, ed a quella principalmente, i quali accesso de harmati de Dio, e formiti percio delle duli un Dilectus meus misit manum suam per foramen, et venter meus intremuit ad tactum eius.

eius.

S. Surrexi, ut aperirem dilecto meo: manus meae stillaverunt myrrham, et digiti mei pleni myrrha probatissima.

 Pessulum ostii mei aperui diteelo meo: at ille declinaverat, alque transierat. Anima mea liquefacta est, ut locutus est: quaesivi.

cessarie, il laborioso gravissimo ufficio di Carità intraprendono per vero zelo della gioria di Cristo, a per amor delle anime da lui anute si altamente.

4. Il nio Diletto panto la non mono ec. Mentre la Sposa tarda nd aprire allo Sposo, e perde il tempo nello seusarsi, il Diletto, che vuol pur vincere in ritroste, e le difficoltà di lel, passa la mano per l'apertura, ovver piecola finestra dell'uccio, e appena sente ella foccado l'uccio dalla mano dello Sposo, si turba, si commove,

Quest' aperiura dell' uscio secondo un antico interprete era un piccol finestrino, per cui messa la mano si poteva aprire la porta, tirandone il chiavistello. Quelle parole della nostra Volgata: ad tactam eius non suno nell'originale, né nella versione de' LXX, né nell'anilea Italica, e sono state aggiuote da a. Girolamo per Ischiarimento del testo. Ma venghiamo al significato di queste misteriose parole. La mano del Diletto è mano poleole; mano, che lutto puo anche su' enori degli nomini. Quandu adunque si dice, ch'egli passa la sua mano per l'aperiura dell'uscio affine di apririo, a intrade che egli con ispirazione più forte, e più efficace togliendo la durezza del cuore, la pigrizia, le ritrosie, che si oppongono nella Sposa all'adempimento di quel che rgli vuole, muove, e deler-mina la Sansa a obbedire, ad alzarsi, e correre ad aprire senza altro rignardo , o ritegno allo Sposo. Ed ella è l'istessa mano dello Sposo quella, che vince ne' pecrato ri la ostinata durezza, ne giusti tiepidi la negligenza e la sonnolenza, negli altri la eccessiva timidita, per cui era Impedita u la mutazione totale de' costumi , o l'avanzamento nel beue, o finalmente la somma delle dimosirazioni d'amore verso in Sposo, la quale si è di implegarsi nel procurare la salute de prossimi. Sono diversi i modi, de'quali si serve lu Sposo delle anime per togliere ció, che la esse si oppone alla sua volonta, e ridurle alla obbedienza, che a lui debbono, e gli esempi son frequentissimi ne libri santi, ma non è questo il luogo di diffondersi a ragionarne.

b. Mi alzai per aprire al mio Dietto. Vedesti in queste purole l'effetto di quella gradia, senza di est unalla poò l'uomo, concionische voce dello Sposo elle è questa sessara di una male poò l'uomo, concionische voce dello Sposo elle è questa regionale del distinction poèriam meditante in faculta dai nottinen attiture. Antiture dell'especiale processi del traversiste processi della processi del revenigioni per distinction antiture. Della processi especiale processi della processi della processi per la processi del pro

chiamata dello Sposo, e va ad aprire. Le mani mie stittarous mirra , e le mie dita ec. La mirra, come si è veduto piu volte, è simbolo della mortificazione dell'amor proprio, a della propria volontà e delle passioni, e degli affetti terreni, la quale con altro nome è detta da Cristo annegazione di se stesso. Quindi l' Apostolo Paolo; murtificate le vostre membra, che sono sopra la terro, Coloss. 3. 6. dove agli rappresenta l'uomo vecchio come un corpo composto di varie membra, che sono le passio nt, e gli affetti, che alia divina legge, a alia obbedienza dovuta a Dio fauno contrasto. Per impuiso adunque dello Sposo medesimo, cha la chiamo, andando la Sposa ad aprire a lui, si provvede di mirra lo gran copia, e di mirra eccellenie, finissima, e di questa mirra ella ha insuppate la mani, e non una sola, ma ambe le mani, aflinche in tutte le opere di lei questa mortificazione rispleoda, e nelle piccole cose aucora si manifesti, lo che suoi ella significare dicendo, che anche lutto io dita di questa

A. Il mio Dilelin passò la sua mann per l'aperiura dell'uscio, e in quel, ch'ei lo loccava, le mie viscere zi commosseru.

B. Mi alzai per aprire al mia Diletto: le mani mie stillarano mirra, e le mie dita fu-

ron piene di squisilissima mirra.

6. Apersi del mio uscio il serrame al mio
Dilello; ma egli si era rilirato, ed era pas
sato aventi. L'anima mia si lique[ece losta

mitra trano piene. Or lutio questo cita fa affue di potre aprice allo Spone, per accoulierio, e acerio accu, e andat, e cutre con lui, impercebe i lius effui merilinazione o entre con lui, impercebe i lius effui merilinazione o re gli imperdimenti, pei quali non polo ralli entre netili anima, o per riterata dalle via del peccolo al envitiro o dei avvia o pre forta avanare notia perferiore, o finalmente tritto per forta avanare notia perferiore, o finalmente candone del badilli. Per la quali consi a certilio x de comunicidente egli in accessa, n chi derie eggi i nettili comunicatore egli alte accessa, n chi derie eggi i nettili regiona el appeti, e cen mi diversati i dellet, a quest.

che sono stoccati dalle mammelle, Isal. xxviit. 9. 6. Aperai del mio uscio il serrome ec. Apre la Sposa al Diletto, a quegli, che tanto desiderio mostrò di calcare, e colle parole, e rogli atti cercò di essere ammesso, allorche ella è tutta disposta a riceseriu, si ritira, e ai allontana. Ma noi abbiam veduta altra volta questa Sposa diletta doleral dell'assenza del suo Diletto, e cercario senza aver la consolazione di ritrovario, se non dopo qualebe tempo di ansiosa rierroa, e di affanno, Cent. 1. 4. ec. Questa assenza dello Sposo può venire da diverse ragioni, le quali da tutto questo racconto possono rilevarsi. In primo iuogo lo Sposo giustamente esige tala obbedien sa, che peppur un momento si differisca di fare quel ch'el comanda, onde, come osserva il Grisostomo, a quei giovioe chiamato da lui non permise Cristo di andare a seppellire il proprio padre, Hom. 14. in Matth. È punila advocace la tardanza della Sposa nell'apeire al sur Diletto, benche colorita con iscuse in apparenza ragionevoli, a le è inse-guato, che oissuna cosa è da preferiesi alla pronta, e leale obbedlenza.

Si assenta in secondo luogo infora lo Sposo anehe quando la Sposa non a la colpa, ed anche quando è preparata a ben accogirirlo, affinche la consolazione felle sue visigi non ascriva ella al propri suoi meriti, ma dalla sola bontà di lui le riconosca, a conservando la umilià, sia poi degna di essere visitata nel tempo del beneplacito.

Si assenta finalmente lo Spoo affine di accender sie piu le brame della Sposa, affinché ella più arcinchmente lo orrella, quando ne avra prosto per ui lempo la lontananza, e come ella si rimene, secondo la parola di Da sidde, quasti terra senza ecqua. Così secondo la parola di Paolo tutto è fatto per gli cletti, perrh'ei conseguiscano la salute. Vedermo come cio si sverifichi nella Sposa.

L'annes mis si lippoples suis cet er., L'Eleve, qui su mis mis si lippoples suis cet er., L'Eleve, qui su mis mis cili populari di si unel fine di si di qui su fine si si di qui su mere una sono pircolni difficulti; percebet sembra, che i mere mis con pircolni difficulti; percebet sembra, che i mismo di prima di si sono avverso di pol, che effa sono i impersione lo lai, come avverso di pol, che effa sono i impersione lo lai, come avverso di pol, che effa sono i lampora con la come per l'appertun dell'acci, lu can priori, in less con per l'appertun dell'acci, lu can priori, de les les sono per l'appertun dell'acci, lu can priori, lu can priori, lu can priori, lu can priori, lu control de la control l'appertun dell'acci, l'acci dell'acci dell'acci

In secondo luogo ove vuglisal, elie parli la Sposa di quelle partie detiche dal suo Diletto: Aprimi sorella ce, confessa ella adesso, a con delore confessa, che all'udir quelle partie piene di benignita e sossità, l'antina sua si liquerice pell'artenibisioni fuoco di carita, che in lei si rorum

et non inveni illum, vocavi, et non respondit

7. Invenerunt me custodes qui circumeunt civitatem: percusserunt me, et vulneraverunt me: tuterunt paltium menu mihi custodes mu-

8. Adiuro vos filiae Jerusalem, si inveneritis dilectum menm, ut nuncietis ei quia amore lan-

9. Qualis est dilectus tuus ex difecto, o putcherrima mutierum? qualis est difectus tuus ex difecto, quia sie adiurasti nos?

acrese, e elò ella racconta, affinció si comprenda quanto estreno sia il suo dolore in vegendo come lo Sposo se n'è andato, e s'intenda con quanta ansietà si porti a cercarto.

contractive and ferent; charman, et la quello, che quello, che s'agenti veretti l'estabuno, il mandelesta nella Sposa un suno grande, collectio, et al si manifesta nella Sposa un suno segrati dispositione della tona carità sono si mante si sun carità si contractiva di quel, che nol orreano, come dier bala, si fererer diala Sposa san, nel a lascia trivarer, a fa chiamere, e non le risposate; le quali cone non sono ordinate dande della Sposa del collectione della collectione de

7. Mi trovoron i custodi, cr. Dove is nostra Volgata porta, it mio poltio, la voce Ebrea propriamente significa gori velo grande, col quale al cuoprivano quasi interamente le donne orientali, a così t'intesero I LXX. A chi legge si faito racconto con sembra egli, che possa la Sposa, usondo le parole del a. Globbe, dire silo Sposo: Atzo a te le mie gridu, e tu non mi nacotti: Sto (a te daventi) e non polei a me wao souardo. Ti se'combiato in crudele per me, e colta dura fua mano mi trutti come nemico, Joh. XXX. 21. Imperocché quantunque sicuui per questi custodi della città, e delle mura intendano gli uni i buoni Angeli, gil aliri i preisti della Chiesa, onde in senso mistico spiegano quelle parole : mi batterono , e mi ferirono ec., sembrami però assai migitore l'interpretazione di Teodorete eronata anche da s. Girolamo epist. ad Loctam, epist. od Eustock, da a. Ambrogio, e da altri, i quali suppongono, che questi custodi sieno diversi dalle sentinelle, di cui si paria cup. m. 3., perocché questi battono, e feriscono la Sposa, e le tolgono il polllo; quelle poi l'aiutarono , c la consolarono , onde ( soggiunge Teodoreto ) quegli erano custodi della Saota spirituale Gerusalemme, della Chiesa; questi erano custodi della città terrena. Permette adunque lo Sposo, che la sua Diletta mentre con grandissimo affetto io va cercando, s'imisatta in uomini nemici, e erudeli, ehe la maltraitano, e la straziano senza aver pieta del suo stato. E dicendosi, che costoro erano custodi della città, e delle mura, pecessaria cosa ella è d'intendere, te potestà o secolari, od ecclesiastiche: im perocchè non sol da principi idolatri avversi alla Fede riste molto da soffrire or lu questa, ora in quella perte la Chiesa, ma anche da molti dei suoi ministri, i qualt di pastori, che dovenn essere dei gregge di Cristo, si cam ono in lupi rapaci, quali furono, per esempio, ne' tem pi del dominante Arianismo, i Vescosi infetti di quella eresia, e in altri tempi molti altri, i quali iuvece di vegliare al bene loteriore della mistica citta, a guardar le sue mura dagli esterni nemici, invece di essere la consolazione, la difesa, e la gioria della Chiesa, farono dolor massimo, e acerbissima tribolazione della Sposa di Cristo, e non solo la spogliarono della sua gioria, ma col pessinoi esempi, a cogli scandali della lor vita, e talor colle prave dottrine gravemente daooegglarono, e ferirono le anime semplici, che cercavano Cristo.

 Figlie di Gerusalemme, lo vi sconquaro, ec. L'Ebreo et L.X.: Figlie di Gerusalemme to vi ho sconquarato...s reverete il mio Diletto, che mai li direte? ch' so son ferita d'amore. Maniera di parlare più cufstica.

ch'egti obbe parlato: lo cercai, e nol trovai, chiamai, e non mi rispose.
7. Mi trovorou i custodi, che vanno uttor-

no per la città: mi batterono, e mi ferirono: mi tutsero il mto paltio i custodi delle mara.

8. Figlie di Gerusalemme, to vi scongiuro, eke se troverete il mio Diletto, voi gli diciate, ch' to d'amore tangnisco.

9. Quol è il tuo Diletto più che Diletto, o bettissima trotte donne? Qual è il tuo Diletto più che Diletto, che tu così ci scongiurt?

È cosa grande, e degna di ammirazione, che ne di tanti mali trattamenti sofferti si duole la Sposa, ne dello stes-Diletto si iamenta, ne si caffredda nelle sue ricerche, ma ogoi altra cosa lasciació da parte, la sois assenza di lui plange, e di questo solo al lamenta. Or in queste poche parole si manifesta e l'amor grande, e fersido della Sposa, e la sua invincibil pazienza, e la fiduela nella carita dello Sposo, cui solo vuole, che si ridica fino a quai segno in ami; perocché questo solo ella contida, che basterà , percist egii non l'abbandoni ne'suoi affaoni; si ma nifesta ancora la sua rassegnazione a'voleri di lui, onda né chiede ch'el toral presto, né che al lasci trovare, purché egli sappia, e sia certificato, e sieuro, che elia io ama sempre, e non altro brama, che di piacergli. Le figlie di Gerusalemme, che ella invoca, e prega di essere sur ambasciatriri presso jo Sposo, sono il spiriti beati, e le anime glorificate, che veggono lo Sposo a faccia a faccia, onde (per dirio soi di passaggio) si ha anche in questo luogo, come in tanti altri delle Scriiture autenticato contro gli Eretici li domma cattolico della invocazione de'Santi. Vedi Job, v. 1. 31. 19. 33311. 23. Apocal. v. 8. vin. 3. ec. Ma che vuol ella significare, quando dice: se trorerete il mio Diletto, mentre le anime beate sono sempre dinanzi a lui? Paria così la umile Sposa, perché ben sa, che Dio takra non permette, che i Saoti in preghino per questa, o per queita persona, onde a Geremia fu delto: Non pregare per questo popoto, perch'io non ti escudiro, Jerem. vit. 16., ed ells memore di sua passata negligenza, e sempre timorosu secondo l'as vertimento dello Spirito santo, Prov. xviii. 24., prega to tal guisa confidando nella carita dello Sposo, ma temendo, che forse pe'suoi demeriti non voglia si presto esaudiria. Ma aggiut giamo aocora, che non mai conviene alla Sposa di volgersi a pregare le anime pie, che sono ancora sopra la ter-ra, perche come amiche carissime dello Sposo a lui rappresentino i suoi desiderii. Abbiamo nelle Scritiure del Vecchio Testamento, attestato da Dio medesimo, il conin, ch'el fa delle preghiere di questi snot servi fedeli. Vedi Gen. xx. 7., Job, xxx. 8. Abbiamo l'esempio de Santi, e tra questi di Paolo in piu luoghi delle sue lettere, e particolarmenta in quella a'Romant, dove egli dice: Fi scongruro, o fratelli, pel Signore nostro Gesù Cristo, e per la cerità detto Spirito santo, che mi nintiate colle vostre orazioni per me dinanzi a Din, xv. 30. Per ta quel cosa e a'giusti heafi nei cielo , e a quelli, che tuttora militano sopra la terra postono intendersi rivolte le preghiere della Sposa. p. Quat è il two Diletto più ec. Nella traduzione di quelle

(che siene) dal Diletto. Se per le tiglie di Gerusalemme intendiamo i Saoti dei Cielo, questa richiesta e molto adattata ailo Spirito di carità, che gli animu, e gli riempie; perocche nou altro

- electus ex millibus.
- 11. Caput eius aurum optimum; comae eius sient elatae palmarum, nigrae quasi corvus,
- 12. Oculi eius sicul columbae super rivulos aquarum, quae lacte sunt lotae, et resident iuxta fluenta plenissima.

vogliono essi, che dare occasione alla Sposa di criebrare, e di far conocere in quai concetto etla abbia il suo Diletto, onde ed clia quel plu nell'amore di fui si accenda, e del suo fuoco medesimo infervori i prossimi ad amario e a cercario. Perocché I Santi amando sempre, e celebrando le laudi dello Sposo godono grandemente, che tutti gii nomini della terra si uniscan con essi a lodario, e a benedicio continuamente

Se poi li glusti della terra intenderemo significarsi per queste figlie di Gerusalemme , noi avremo nella loro riosta un esempio della pia, e santa soliecitudine, e avidità, che debbe essere in un'anima veramente fedele, d'Imparare a conoscere sempre pin lo Sposo, a conoscere l suoi misteri, le sue perfezioni divine, e sopra tutto quella, che ogni scienza sorpassa, sovrumana sua carlia. E questa scienza dalla sola Sposa può essere ad altri comunicata, perche clia è la bellissima tralle donne, l'unica colomba, l'unica amica, cui lo Sposo tutto insegné quel-to, che udi dul Padre, Joan. xv. 18. Vedi Cant. 1. 7. Domandanu aduque, e per due voite domandano queste Saile qual sia questo Dileito, o sia questo amore, amato sopre ogni altro amore, amato, e più che amato, e ne domandano non perchè ne sieno all'oscuro, ma perchè amano di sentirne parlare, e vogliono indur la Sposa a

10. Il mio Diletto candido ec. Ed ecen, che la Spona si nette a dipingere questo suo Diletto, e in primo luogo dice, che egli è candido, e rubicondo. In vece di candido si potrebbe tradurre splendente, come sta in no'aotica versione (Summ.); e questo si dice di Cristo principalmente secondo quella natura, nella quale egli è detto da Paolo: Spicador della gioria, e figura della sostanza del Padre, Heb. 1. 3. E altrove: Condore di luce eterna, specchio seuza rechin , Sap. 711. 26.

Rubicondo pol è detto lo Sposo secondo la umana na tura, pella guale egli è il nuovo, il secondo Adamo, il quale Adamo (dice Teodoreto) ebbe questo nome, perché formato di terra rossa. Quindi con razione sozzionee in Sposa, che egli è eletto tralle migliaia, ovvero, come porta l'Ebreo, e la versione de'LXX, eletto tralle diecine di migliale; ne tra tutti gli uomini , ne tra tutti gli Angeli vi ha chi a lul possa paragonarsi. Può ancora direl candido, e rubirondo lo Sposo in quanto nomo. Candidu perché egli é santo, innocente, immocolato, segregato da' peccatori , e sublimato sopra de'cieli , Heh. vn. 26. Rubicondu, perché linto del saugue, che egli sparse per abolire Il precato. Combinazione ammirabile, e lanto più difficile a intendersi prima che fosse avvenuta; perocebe se egli è camildo, cior imporente, anzi in stesso candore, e la stessa lunocenza, come avvien'egli, ch'ei sia riduito ad essere tutto rosso del sangue sparso, egli, che non ebbe percoto, e frande sella sua bocca non fu? 1. Peir. 11. 22. Combinazione perciò ammirala già dai Profeia dova dice: Chi è questi, che viene di Edom, e di Bosra? . . . Iu sono, che parlo giustizia, a sono il Protettore, che do satute. Ma e perché rosso è lu tua roba, e le tue vesti quari di chi preme le uve nello strettoio? Isal. LXIII. 1. 2. Con ragione perciò dice la Sposa, che egli è eletto tralla migliaia questo Gesu, questo unico Salvatore, ii quale rmette il torchio egli soto, e senza che nomo gli desse aiuto combaite, e vinse i nostri nemici.

l'involto de fori ec. Fanno non mediocre difficolta pella nosten Volgata quelle due voci Elatas Palmarum ; perocche oe nell'Ebreo, ne presso i LXX, ne in vernna antica versione è in questo luogo nominata la palma, e nei greco

- 10. Dilectus mens candidus, et rubicundus, 10. Il mio Diletto candido e rubicondo etetto tralle miglinia.
  - 11. Il capo di lui oro altimo: le chiame del sun capo come l'involto de fiort delle valme. nere come il corro.
  - 12. Gli occhi di lui come colombe tungo o' ruscelli delle arque , le quali son invote col lutte, e si posuno presso otte copiose correnti.

è appunto la voce Etator, la quale sembra essere trasportata nel nosiro testo; onde qualche dotto cattolico interpreie (Titelman) eredette, ebe la voce Polmarum sin stata intrusa in questo luogo de qualche copista, che non sapeva quel che fosser le Einte, e prese questa suce per un aggettivo significante elevate, estese. Il vero però si è, che l'Eluia è una pianta aromatica descritta da Plinio. lib. xu. 28., la quale com'egli dice, avea igogo pella composizione degli unquenti, nasceva lu luoghi aridi, era fragrante, di incrima assai densa, ed a questa pianta verrebbe paragonata la chioma dello Sposo secondo I LXX. Non volendo contuttoció distaccarmi dalla Volgata, abbraccio volentieri il sentimento di vari luterpreli assistiti da' lumi, che abbiamo da altri Naturalisti, I quali Inicroreti dicono, che le Etate sono ancora l'Involto de'nascenti datiiii, dal quoie involto allorche stoccia, scappa fuori come un globo di fila lofinita, a cui stanna appesi i fiori, de'quell escono I dettili (così Prospero Alpino pri Cornelio a Lapide). Ecco quanto può giustificare la tradozione: venghiamo alla sposizione del testo. Il capo dello Sposo è oro ottimo fluissimo, perché questo capo è la divinità, come altrove si disse, secondo quella parola di Paolo: Capo di Cristo è Dio, 1. Cor. 11. 5. Il Nisseno. ed altri applicano queste parole a Cristo anche lu quanto egil è nomo i perocche se oro pelle Scritture è la santenzn., Prov. II. 4., se oro è la carità, Apoent. III. ta., Cristo (dice l'Apostolo) fu fetto per noi Sapienza da Dio, e anntificazione, e redenzione, 1. Cor. 1. 30. Ed egli è espo della Chiesa, la quale è il corpo di lui, è il complemento di fni. Ephes. 1. 23.; onde ha ben ragione questa Sposa di encomiare questo Capo divino, le cui prerogative, e grandezze sono la gloria di lei, e de pregi del quale ella pur si abbellisce, e s'indora. Cost noi veggiamo nel Taeroacolo di Mosé l'Area (ligura della Chlesa) fatta di legan di Seilm , e coperta di lame d'oro; ma il propirlatorin era tutto di oro liniasimo, perchè figura del nostro propiriatore, dalla pienezza del quale e la Chiesa, e l santi iutil ricevono tutto quello, rhe hanno di ornamento, e di pregio. Le chiome del suo copo come ec. A questo capo di-

vinu sta unita tutta la schiera grande de santi, i quali se condu la interpretazione della maggior parte de Padri sono figurali nelle chiome dello Sposo, e la bellezza di questi, la quale tutta dal Capo siesso procede, è di grandissimo ornamento allo Sposo, come quel giobo di tila lonumerabill , da cui pende il fior della palma , orna quella piauta, e la fecondita ne dimostra. Queste chiome son nere. com'é nero il corvu, nel quai colore è significato il vigore della virtu, e per così dire, la perfetta costante virillta de'sauti, i quali imitando li loro espo e condottiere vinsero il mondo, e tutti gli amori, a terrori dei mondo, e copiosi frutti portarono nella pazienza

12. Gli occhi di lui come colombe ec. Dose la uostra Volgata disse : presso alle copiose correnti, l'Ebreo porta nelle (loro) pienitudini, cicè nelle tero carità, le quali cavità essi riempiono, riferendo ciò agli occhi dello Sposo, e non alle colombe, e di questi orchi, direndo, ch'ei riempiono quasi due preziosissime pietre le loro cavità. Si ha una simil maniera di parlare nell'Ebreo, Exod. XXVIII. 17. Ma la versione de' LAX, e l'autien linien si accostono visibilmente alla nostra Volgata, Gli occhi dello Sposo sono simbolo della sua vigilanza, e dell'amorosa provvidenza, con cui governa la Chiesa, e questi occhi per la loro bellezza, e dolcezza, e semplicita, a candore sono come due colombe candidisalme (perocritè sono lavate col laite), le quali voienijeri si stanno presso a ruscelli di  Genae illius sicut areolae aromatum consitae a pigmentariis. Labia eins lilia distillantia myrrham primam.

14. Manus illins lornatiles aureae, plenae

acque vive, e si posano lungo le correnti copiose. Questa trase invote col lotte esprime la mondezza, e la purita somma di queste colombe; ma applicando tutto eio agli octhi dello Sposo, cioè alla sua provvidenza nel goverpare la Chiesa, noteremo, che s. Giovanni vide t'Agnelio di Dio, che avea sette occhi, Apoeni. v. s., e lo stesso Giovanni spiego quel che fossero i sette orchi, dicendo, ch'ei sono i sette spiriti di Dio mondati per tutta la terr la che s'intende o dei sette Angeli primari mandati al ministero per amore di quelli, che acquistann l'eredita della salute, come dice Paolo, avvero de sette doni dello Spirito santo mandato da Cristo sopra i credenti a lusegnare ad essi le vie della sajute. Paragonando adunque la Seven ell oecht dello Seoso alle colombe bianchissime. viene a celebrare la dolrezza, e soavità, e manuetudine, con cui in Sposo gaverna il suo regno, e le anime guida all'aequiato della salute; onde quasi amorosa colomba i tigil suoi nudrisce con sollecitudine di buona, e lenera madre. Dicesi aucora , che queste colombe possani lungo a'rescelli delle acque, e presso le copione acque correnti; perocche tale e l'istituto delle colombe; e per queste aeque s'intende la sapienza, e la grazia, di eul è loute perenne inesausta lo stesso Sposo; perocehe tanto la Sapienza releste, come anche la grazia di Cristu è significata per le aeque, Erri, Av. 3. Joen. Iv. In. 12. 14., Isni. Lv. I. E sa lal proposito osservò gia qualche Interperte, che nell'Ebreo la atresa voce significa l'occhio, e la fonte, unde viene taritamente a significarsi quello, che altrose sta scritto : foate di sapienza il Ferbo di Dio aelle al-

Molti Padri applicano queste parole a' mutici occhi sleilo Sposo, e della Sposa, eioè agli Apostoli, a a' loro successori nel ministero, per mezzo de quali tutto il corpo della Chiesa è istruito, e guidato, e governato secondo In istituzione di Cristo. Ad essi conviene tutto quello, rhe di questa colombe, e delle loco proprietà si dice, onde on risplendere per la sincerita della feda, per la senplicits e purita d'intenzione, per la mansueludine, e umilta, e soprattuttu (dice il Nisseno) se la dignita di esser occhi di Cristo, se il primo gradu di vera gioria desiderano di conservare, amar debbono come le colombe di stare presso alle acque della divina Sapienza, vale a dire di occuparsi costantemente nella meditazione della saere lettere, nelle quali troveranno salubre, e sincera bevanda, treveranco onde lavarsi dalle macchie, che pelle esteriori occupazioni cuntraggonsi, e umor rinfrescante a temperare, e reprimere gli ardori delle concupiscen re, e saranno linalmente queste seque quasi lucido apecchio, in cui vedere, e distinguere i loro nemici per lug ziril, est exitarue le insidia, cume le colombe si dice, rhe stanno presso le acque, perché sempre timide di lor natora al assicurano dagli uecelli di runina, mentre della

tezze. Na di ciò altrove si pariera Cant. vn. 4.

venuta di questi dalle acque stesse sono avvertite. 13. Le sac quance (son) come le arcole ec. Le go le quali nella fiorida eta giovanile sono vestito di bella gine, sono con similitudina molto propria paragona te alle arcole di piante rare aromatiche fragrantissime, quali ne lor giardini le van kemando eon sagu ordine i compositori di unguenti, i quali dalle stesse piante traggono le laerime, a le quintessenze, e i sughi, onde manipolare gli stesai unguenti. Le guance adunque dello Soo so dinotano tutta l'esterna compostezza dell'uomo esteriore, la modestia, la verecondia, la gravita, la doices ra, e lo splendore eriandin, e la maesta, donde non solo la interior santita , ma anche la divinità ascosa trapelava al di faori. Spirava adunque da queste arcole, o sia dalle guance di Crista la fragranza delle interne virta . e per la exteriore ammirabil disposizione la interiore sovrumana bellezza veniva in qualche modu a intenderal seconda quella parola dello Spirito santo: l' nome zi riconosce dall'aspetto, e da quel, che appeciace sal volto,

 Le sue gunner (son) come le areole di orumi piontote do compositori di unguenli. Le sue labbru come gigli stillanti mirra perfetta.
 Le sue mani falte al tornin unvec, pie-

al conosce l' nomo assenneto, Ecci, xix, 26. Imperocche la custante esterior compostezza, e (per cosi dire) la sempre upusic aria del salto non può aversi se non regnano nel cuore tutte le virtu, che reprimano tutti i movimenti delle passioni, e all' come interiore slieno la tranquillità, e lo spirito sioler, e madesto, di eni parla l'Apostolo. Per la qual cosa molto bene lo delta essere il voltu un tacitu intervie del cuore. Tra queste virtu però, che rispiendero in Cristo due sono da lui atesso accennate, per le qual egli si le distinguere principalmente, voglio dire la mas-suctudine, e la umitta, e di queste specialmente si diede egil a' suoi eliscepoli e tigli per maestro, dicenda: empe rate da me, che sono mansurto e amile di cuore; e di queste continul furono gli esempi, che egit el diede nel conversare cogli momini; e per esse egli veramenta merito di esser chiamatu il Diletto sopra ogni Diletto. Perocché l'essere con tutti mansueto, ed umile, affablie, e dolor, peutto a dimenticare le ingiutie, e a far del broc a' nemiri, disposto a prendere sopra di se le altrui miserie per compossione verso de' prossimi , violenta per cost slire I euori anche piu duri ad amare. Tole fu II costante earattere di questo Sposo, onde Infinitamente amabile anche per questo lata si renda a chiunque II co-

Le sue labbra come gioli stillanti ec. La somiglianza delle laiden della Sposo co'gigli sta nella grata ama Iragranza, ed anche nel colore, in quanta la sua estulidezas e simisão della pura, a schietta dottrina. Il primo de' Greci poeti celebrando la facondia di certi ambascia dori disse, che averano mangiato de' gigli. Sono adun que simili a' gigli te inhora dello Sposo , perche tutte le sue parole spiravanu incrediblie sonvita; onde que medesumi, else erano stati mandati da' suoi nemici per pren derio, postist ad ascollario, dovetter dira; eissen some ha perfato mai come quest' nomo, Joan. vil. 46. Ed erano le parole di lui quali le descrisse il Profeta, parole casie, argento passato pel fuoco, prurata nel grogruola di terra, officato sette volte, Psalm. xz. 6. Ella é però cusa mirabile II dirsi dalla Sposa, che queste labbra stillino non mirle, ma mirra, e mirra la piu perfetta. Ma queste streso distingue lo Sposo da tutti gli altri maestri, che etde il mondo, da filosofi, da laisi profeti, da semina-tori di errori, e di crosie. Perocche la dottrina di lo casta, pura, odorosa come la mirra, questa dottrina, ebe spira per ogui parte la mortificazione della carne, c'i annegazione dell'uomo vecchio, questa dottrina è dolce, ed amabile per le anime, che cercano di vero cuore la loro salute, ed é amara come la snirra schietta agil uomini carnali, i quali aman piuttosto la laidra delle cattiva donna (la voletta), che stillano miele, e le sac pa role pia molli dell'olio, ma alla fine ella si trova pri amora dell'assenzia, e trenciente come spoda a due togh., Pros. v. 4. Le anime ledels sonu simili agli Apostoli, I quali (longi dall'essere tentati dall'esempio di certi discepoli, che si ritiraron da Cristo per aver udite delle cose, ehe dure parvero alla corta loro intelligenza i a loi dissero per bocca di Pietro: Signore, da chi anderemo not? Ta hat perole di vita eterna, Joan. VI. 69. La sola gloria d'Imitare lu Sposo è bastevole per un'anima ledele a renderle doici tutte la amarezze della mortificazione, e dell'annegazione di se siesso; perocchè egli pati per nor, forciandoci esempio di seguitare le sae vestigie, 1. Petr. H. 21. Osservarono i Padri come in queste purole è insinuato a' predicatori del Vangelo, che pel vana deaiderio di piacere, e di esser grati agli nomini, non se parises stalla dolorzza delle parole la severità santa della legge, else predichaso non loro stessi cercando gli applaual slella moltitudire, ma Cristo, e il bene delle anime. come dice l'Apostola, con sincerita, come da parte di Die perline dinenzi a Dio ia Cristo, p. Cor. n. 17. 14. Le see meni futte el tornio ec. Le mani dello Spo

hyacinthis. Venter cius eburneus, distinclus saphiris.

15. Crura illius columnae marmoreae, quae fundatae sunt super bases aureas. Species eins

ut libani, electus ut cedri.

so, come noto Teodoreto, e molti altri Interpreti, signi licano le opere falte da lu1; e in lai senso sono piu volte poste nella Serittura le mavi. Lodando adunque le mani, loda la Sassa le onere esimie senza numero del Verto di Dio latto carne. Or ella dice, che queste mani son fatte al tornio, cice sono lavorate esa gran perfezione, nel qual senso proverbialmente anche tra noi si usa questa frase; sono di oro, cioè di pregio infinito, a tutte effetto della inesplicabile usa carità simboleggiata nell'oro; e le dita sono piene di ancila di neo, nelle quali ancila spiendono preziosi giacinti. Perocche la voce giacinto, come apparisce dall' Ebreo e dal Greco, significa in questo luogo, come in aliri delle Scritture, la pietra preziosa di que-sto nome, che è di colore celeste. Si nota ancora nelle opere fatte al tornio oltre la perfexione, la celerità e facilità, con cal si fanno, a differenza di quelle, che con altri atrumenti volessero farsi. Cosi Cristo con maravigliosa facilita, e prontezza, e perfezione fece le stupende opere, che si leg gono ne' santi Vangeli, ilinusinando i clechi, risuscitando i morti, sanando tutte le praiaitie, cangiando le leggi della natura con una parola. Tra luiti però i prodigi della sua maravigliosa posanza e della sua carità, i più ammirabili sono quelli, nel quali dimostrò l'impero, che avea sopra i cuori degli uomini per cangiarii, e tracii a se con una sola parola, come trasse Matteo dal suo banco, ed aliri dalla pesca, e dalle reti all'onnee di suoi Apostoli. Queste opere si grandi, e perfelle eseguite con tanta facilità erano quelle , colle quali dovca farsi conoscere da lutti la divinita di lui : le opere , rh'io fo , queste parlano in favor mio , Joan. x. 25., v. 35. Percoelie la cognizione, e la fede della divinità di Cristo era sommomente necessaria nila sajule degli nomini, e perció sovente cercó egli di far intendere a' Gludel, che le opere vedule, e ammirate da essi erano opere di Dio, perché opere di lui, che era Dio insieme, ed uomo. Quindi ai Padre le altribuiva dicendo: il Padre, che sta in me, egli fa le opere, Joan. xiv. 10. ma Insleme diceva: io, e il Pudre siamo una stessa cosa, Joan. x. 30. -

Auree perciò sono delle le opere dello Sposo , perchè opere di Dio, conclossiarbé i' oro è anche simbolo della divinità, come in altri luoghi dicemmo; ma egli è anche simbolo della carita, come al è detto, e noi sappiamo, ehe tutte le opere di Cristo ebbero per principio l'amore di ini verso del Padre e l'amore verso degli pomini, i preziosi glaciuti , onde sono ornate le dita dello Sposo veugono a indicare (come osservò nn antico interprete) i fini, a i consigli iutii celesti, e divini, per cui ogni

opera esteriore da jul fu falta. Il suo ventre d'avorio cc. Può a prima vista recar maraviglia, che la Sposa celebri nel suo Ditetlo una parte del corpo la più debole, come quella, che è priva di ossa, onde il solo suo nome suona un non so rhe d'impre-fetto: ma appunto in questo noi dovrem riconoscere la sublimissima cognizione data a iei dei carattere dei suo Sposo. Imperocché pel ventre di lut cerlamente s'intende quello, ehe nei Verbo fatto carne spparse agli occhi degli uomini più dehole e infermo; ma, come dice l'Aposlolo, quella, rhe è debolezza di Dio, è più robusta de ali nomini, t. Cor. t. 25. E elò viene significato allorchè si dice, che il ventre di Cristo è di avorio, cioè lulto di osso, di osso forte, e randidissimo ; onde nelle stesse infermita della carne mortale assunta da jui e unita alla nalura divina, una locomprensibil fortezza, ed una maravigliosa possanza si ascose, per cui e la morte, e l'inferno stesso fu vinto. Nel candido colore dell'avorio si manifesta la purezza, r mondezza impareggiablie dello Sposo , la cul questa purezza è per di pia ornala del corleggio di tutte le virtu significate per il zaffiri, de' quati questo avorio è smaltato. Fu adunque in Cristo la carne stessa fragile, e mortale rivestita d'Insuperabil forlezza, rivestita di candore piu che angelico, rivestita di tutto ne di giacinti. Il suo ventre d'avorio smaltoto di zaffiri.

18. Le sue gambe colonne di marmo fondate sopra basi d'oro. Egli a vedersi è come

il Libana, eletto come i cedri.

quelle virto, le quali della stessa purezza sono ornamen-to, e custodia. Onda riguardo a questa si potè dire, che iu lui il corruttibile rivestito fosse della incorruttibilità , e il mortale della immortalità, 1. Cor. xv. t3. 11 zaffiro più stimato nell'antichità era quello punteggiato di piccole macchie di color d'oro, onde rappresentava il cicio

quand' è sereno colle sue stelle. Vedi Exed. XXIV. 15. Le sue gambe colonne di marmo fondale sopra basi d'ero. Il marmo, di cui qui si porta, egil è un marmo prezioso, e ( come portano due antiche versioni Greche) marmo di Paros, marmo bianchissimo, e finissimo celebrain da intta l'antichità. Quella statua veduta in sogno dal Re di Babilonia, perche era un'immagine del-la gloria mondana, avea il capo d'oro, ma i piedi por-te di ferro, parte di terra cotta, Don. 11. 22. Ma nel Diletto non solo la lesla è di oro, ma d'oro son anche le piante dei piedi, sopra de' quali posano le gambe di lui, che sono di bellissimo, e fortissimo marmo. Celebrò ar che Isala i piedi di quelli, i quali doveann scorrere li monto ad acquaziare la pace agli uemini, ad acquaziare i beni, e la salute recata loro da Cristo; ma quanto bio sono da ammirarsi i piedi dell' Autore della pace, dell'Autore, e Consumatore della Fede, il quale scorse le citta, e i castelli della Giudea predicando il regno di Dio, facendo miracoli, patendo persecuzioni, e mini istancan-dosi giammai nell'istruire, nell'illuminare, e beneticare lutti gli uomini. Egil è veramente quello Sposo, di eui fu scritto, che spunto foora qual gigante a correre sua carriera; venne dal sommo cielo, e sua carriera foroi con incredibile amore e fortezza morendo per l'uomo. In questi passi, e in tutti i viaggi di Cristo per totto il lempo della sua vita mortale risplendè ammirabil candore, e purezza d'intenzione, perché egli non cerco la sua gioria, ma la gioria del Padre, e il bene de' prossimi; risplendè una fortezza, e costanza divina insuperabile a tutte le ingratifiadini, e persecutioni degli uomioi; e perelo le sue gambe sono dette colonne di marmo, a si aggiunge, che sonn fondste sopra basi d'oro, perché stabilite sopra la doppia carità, la carità con cui egli amò il Padre, e affine di far conoscere com' el l'amava, ando volentieri alla morte; la carità con cui amò i fratelli, e per essi diede se siesso a' palimenti, a alla croce. Egli a redersi è come il Libono, ec. La manlera, onde si è

tradolta la postra Volgata combina e con essa, e coll' Ebreo. e co' LXX; perocché prende qui la Sposa a celebrare quel tutto, di cui avea descritte, ed encomiale le parti; e vant dire: tutto quello, che nel min Sposo si può vedere cogli occhi e del corpo, e dell'animo, lutto questo forma un'immagine sommamente grande, eccrisa, ciosa, amubile, gratissima a vederal, quale è il Libano, monte altissimo, ricco di altissime, e bellissime piante, ricco di arbori aromalici , ricco di erbe e di fiori pregiati; perocche tutta la gioria del Libano nel mio Diletto emicentemente ritrovasi. E non è che la Sposa non sappia come a tutto questo è superiore in ogni modo it suo Diletto, ma ella non pote trovare sopra la terra nulla di pin grande da farne paragone con esso. Conclossiaché colla figura del Libano, in oui tante rare cose comprendonsi, ella volle significare come nel suo Diletto si riuni see tutto quello, che di virtuoso, e di grande si vide, e si vedra sopra la terra dal giusto Abele fino all'ultima degli cietti; che in lui sono tutte le virtu , totte le grazie, lutli I doni, I quali con misura determinata furon distribulti a lutti , e a clascuno de Santi, ma senza misura furono versati in iui, che dovea essere lo Specioso in bellezza sopra tutti i figligoli degli oomini. E olire a cio, siccome il Libano da l'essere, e il nudrimento a tutte ie piante, a tutte gli aromi, a' llori, all' erbe, che t' ade nano, così da Cristo hanno l'essere, a la vita spirituale, e la loro perfezione tutti i Santi, i quali dalla pienezza di iui ricevono, ed i quali lutta formano la beliezza, e

16. Guttur illius suavissimum, et totus desiderabilis; talis est Dilectus meus, et ipse est amicus meus, filiae Jerusalem.

17. Quo abiit Dilectus tuns, o pulcherrima mulierum? quo declinavit Dilectus tuus? et onaeremus eum teeum:

la gloria della sua Sposa , la Chiesa. Questa Chiesa, dice l'Apostolo, elin e il corpo di ini, e il complemento di lui, ed egli e il cupo, da cui tatto il corpo compaginato, e conursso per via di tutte le giunture di comnaicazione, in rittà dello proporzionata operazione sopra di ciascun membro, l'augumento prende proprio del corpo per suo perfezione, mediante la carità, Eph. 1. 23., IV. 15. 16. Etetto come i cedri. La Sposa non contenta della comparazione fatta da iet del suo Sposo col Libano, monte il piu alto, e celebrato, ebe si conoscesse dagli Ebrei, paragona adesso in Sposo istesso atle piaate piu alte, e pin famose, che abbia lo stesso Libano, quali sono t cedri , del quali e parlato ta ate volte nelle Scritture. Egli aduaque e rietto sublime come i cedri, perché di lui sta scritto, che il Padre lo corozó di gloria, e di onore, e to costetue sopra le opere delle sue mans, Psaim. vps. 6. 6. Ecco ia qual modo di questo Diletto colta stresa figura si parli da Ezechielle: queste cose dice il Signore Dio: in prenderé della midollo del cedro, del cedro anblime, e la porre ; e toglicro dalla vetta de saas rami aa tenera oscello, e pinalerollo sul monte alto ed eminente; sul mante sublime d' Israelle la pinatero, è spantera in orboscella, e frattifichera, e diverra un gran cedro, e sotto di las arranuo albergo tatti gli angelti, e tutte le spece di solutili nil'ombra di lui faranno il luro nida, Ezech, xvii. 22, 23, Questo tenero ramoscello tolto dalla midolla dei cedro, e dalla vetta de rami del cedro, egli e il Cristo nato di nua Vergine della stirpe reale di David. Egli piantato da Dio pella Chiesa sara cedro tauto sublime, che sarà protezione di tutti i rredenti, i quali all'ambra di iui viveranco, e produrracno frutti di buone opere. Vedi quello che si e detto in questo luogo. Egli è però da osservarsi , che non ad uon de cedri sel Libano è paragonato dalla Sposa il Diletto, ma si a' crdri del Libano ; perocche lutto in lui è grande , lutto e

sublime, le azioni, le paroie, i patimenti istessi, e le usaillazioni, alte quali per amor nostro si soggetto. 16. Suovissime sono le sue fauci. Celebra nurvamenta la Sposa il dolce soavissimo favrilare dello Sposo; perocche di questo cila vuoi parlare, parlando delle fauci, per cui musa la voce. Ella adunque previene l'Evángelista, the scrisse: Intti ammiravana le parale di grazia, che uscreano dalla sua bocco, Luc. 1v. 22 Quando nel tersetto 12. la Sposa Iodo le Isbbra deilo Sposo, ella disse, che ella stiltavano mirra squisita, e per conseguenza amarissima; ora por ella aggiunge, che le parole ili jui sono sempre soavissime anche quando o corregge, o riprende, o predica la mortificazione di se stesso, rome quando colle sue consulationi, a colir dolcissime promesse con-

torta le anime. L'Ebreo propriamente dicp: le fauci di

lui (sono) dolcezze. Ed coti è tutto desiderabite. L'Ebreo nello stesso sen ma con più epfasi : ceti è tutto desiderii. Tutto quetto che è la lui fa si, che egii sia il desiderio, e l'amore ardentissimo di tutte le anime, che hanno la sorte di conoscerio. Imperocche qual mai obbietto pin degno degli affetti di tatti i cuori, che quei Verbo di Dio, mistero grande della pieta (come dice l'Apostolo), il quole si è manifestato aello carne, è stato giustificato mediante lo sparito, è stato conoscinto dagli Angeli, è stato predicuto alle genti , è stato assunto nella gioria? L. Tim. III.

16. Soorlasime sonn le sue fauci, ed egli è tutto desiderabile: tale è il milo Diletto, ed egli è l'amico mio, o figlie di Gerusalemme.

17. Dove ondonne il tuo Diletto, o bellissima tralle donne? dove volse i sual passi il tuo Diletto? e tero lo cercheremo.

16. Quindt egil stesso Saplenza del Padre avea detto di se : quelli, che di me mangrana, hanno sempre fame, e ourlli, che di me beono, hanna sempre sete di me, Encl. XXIV. 20. Ma Cristo non è messo amabile, e desidernisile quando e flageliato, coronato di spine, pendente sopra la eroce tra due tadroni, satollato di obbrobri, divenuto finaimente l'uomo de dolori, l'intimo degli uomini. Peroc ebé sezondo la verissima parola di s. Bernardo , quanto ezii fu piu umiliato per amor della Sposa, tanto piu fu utile a lei, e piu caro debbe essere a lei.

Tale e il mio Ditetto , ec. Così finisce la sua pittura ta Sposa, dicendo alle figlie di Gerusalemme, ecco che lo nel miglior modo che seppi, e potei, vi ho descritto qual sia il mio Diletto, l'amore dell'anima mia; gludicate voi se lo bo ragiosa di amario, e di cercario con tanta ansieta, lo non dubito, che voi pure cominciando a conoscerlo, lo cercherete, lo amereto, e sarete amate

17. Done oadoane il tuo Diletto, ec. Se la Sposa col delineare a parte a parte questo ritraito si propose (come dicemmo) di accendere ne' cuori delle figlie di Gerusalemme un vivo, e ardente desiderio di trovare questo Diletto, ella ha molivo di congratolarsi seco stessa dell'effetto di sue parole. Peroccise ecco che queste soime con tenerissimo affello la pregano di dir toro dove sia andato il suo Sposo, bramuse di cercario insirme con tei : tero lo cercheremo. Or in queste parole vien dimostrata la regola , che sice tenere nei cercare di Cristo un'anima, che veramente ami la propria salute, voglio dire dee domandare atta Chiesa, e apparare dalla Chiesa I mezzi, e te vie di trovario; imperocche privilegio costante dell'unica Soosa al è l'avere avuto , ed aver tuttora per san maestro Gesu Cristo, e il suo spirito; ma i semplici fedeli ila iri debbon essere istruiti, e guidati, affinehe non accada, che seguendo il proprio parere, perdano Cristo. mentre credono di cercario, ed anche di averio trovato. E in cio sono degni non so se piu di compassiona, o di biasimo gii uitimi Erelici, I quali scossa l'autorità si antica , fondatissima , venerabile della Chiesa , mentre vagliono, che nel fatto della religione, clascun nomo sia guida a se stesso, che altro fecero, se noa dare un cieco per condoitiere a un cieco? Ne stieno a dire, che la guida di casscuo uomo debbe essere ta divina parola; perocché tolta che hanno una volta di mezzo quella au rita, elle dec giudicare del vero senso delle Scriiture, delle quali la Sposa stessa ricevette da Cristo l' Intelligeaza , che rimane egli piu da aspettersi , se non che ogni uome in particolare secondo i suoi pregiudizi, secondo la sua capacita, secondo il proprio capriccio interpretandoie, una religione, o piuttosto un mostro di religione si formi a suo talento; onde alie acefale società di tutti questi Eretici rimproverare si possa quello, che agli Arriani fu rimproverato da s. Atansio: Gli Arrians non hanno una fede, mo molte. E ciò pur troppo è avvenuto , riguardo a questi uitimi Erctici, discordanti e ne' sentimenti, e nella pratica tra lor medesimi quasi non meno di quel , che discordino dalla cattolica Chiesa. Cerchiamo noi Cristo neile Scritture, ma cerchiamolo colla Chlesa, perché con essa egli e secondo la sua promessa, ed elia è, e sarà in ogni tempo colonna, a base di ve Dilectus mens descendit ad bortum suum ad areolam aromatum, nt pascatur in hortis, et lilia colligat.

Ego dilecto meo, et dilectus meus mihi, qui pascitur inter lilia.

 Pulcra es amira mea, suavis, et decora sicut Jerusalem: terribilis ut castrorum acies ordinata.

1. Il mio Diletto è disceso, ec. Alla Interrogazione delle figlie di Gerusalemme risponde la Sposa indicando Il loogo dove è lo Sposo, e dove potranno trovario. Il mio Diletto, dice ella, non è andato lontano : egli è andato oet suo orio: se volete erreario, venite voi con me e lo trovcrete. Vedemmo già come orto di Cristo ella è la Chiesa caltollea, e in questa Chiesa egli sta sempre per la fede vera, e per la sua grazia, e la questo solo luogo si hanno gli aiuli, e i mezzi per trovar Cristo, la schietta, e pura doltrioa, i saeramenti, il sacritizio, il sincero culto di Dio. Fuori di questa Chiesa tutto è arida terra, e deserta, onde egil stesso avverti i suoi Disce-poli a non fidarsi di ebi volesse insegnar loro altro luogo dove trovario; se vi diranno : Ecco che egli è nel deserto, non vogliate muovervi: eccolo in fondo della casa , non date rette , Matt. xxiv. 26. Perocehê (soggie s. Girolamo) Cristo non trovasi nel deserto de' gentili filosoti , non nella easa de' falsi sapienti , non ne' nascondigil degli Erctici, ma solamente nel suo orta, la questo orto la Sposa nomina in primo luogo l' Arcola degli Aramati, vale a dire nna parte dell'orto istesso piantata di arboscelli aromatici , e eio sembra Indicare tutto le anime, le quali în qualinque stato distinguonal per esimia rfezione di virtu, ande sono il buono odore di Cristo a Dio, e queste anime visita con particolar cura, ed af-fetto lo Sposo. In secondo luogo clia nomina gli orti, cicé il scompartimenti dell'orto assai vasto lo altri cett chee il scomperument uru ruru assau vanto ro muro oru-particolari, che sono le Chiese diverse, nette quali toite fa rell l'ufficio di buon Pasterverso le sue perorelle, e dove rell atesso pascola, defiziandosi delle virità, delle buone pepere, de' sauti affetti, che ivi ritrora: e questisono I gigli, ebe egli raccoglie, a de'quali dilettasi sommomente per l'incredibile amore, che egli ha al bene delle anime. Queste virtu, e queste lasone opere dicesi ancora, ch'el le raccoglie come per riporie nel suo senn e serbarie alla ricompensa, ed al premio, con eul vuol coronarie, d'onde apparisce ancora di qual pregio aleno le siese opere del giosti negli occhi dello Sposo, consi-derale da lui come fruiti degni della sita eterna, perchè sono frutti principalmente della grazia del Salvalore

2. fo al mio Diletto, cc. Il senso di queste perole si è spiegalo esp. 11. 18 Aggiongo solamente, che di qui apparisce, come lo Sposo si è fatto nuovamente vedere alia Sposa, la quale in tali proteste di amore procompe quasi lo addita, dicendo: Ecco la II mio Diletto, lo lo veggo paseolare Ira' gigli. E le stesse proteste di costantissimo, e ferventissimo affelto sono on nuovo invito alle figlie di Gerusalemme, perché allo Sposo si dieno senza riserbo a imitazione di lei, che è tutta del suo Dilejto, il quale è sun porzione, sua errellià, c intto il suo bene. Notò it Nisseno, che l'impegno della Sposa si è di conformarsi in tutto allo Sposo, falmente che chiunque la vegga, ereda di vedere lo Sposo, come a chi vede uo buonn, e fedele ritratto pare di vedere la persona stessa, ch' el rappresenta, e chi l'immagine di un altro nello aperchin rimira dice subito, egli è quel desso. Cori (segue a dire il Nisseno) quando l'anima sarà ben disposta, r di tatte le macchie, e imperfezioni di questa vila sarà purificata, imprimerà in se stessa di quella cierna beltezza l'immagine. Questa sentimento del Nisseno è molto simile a quello di Paolo la dove avendo descriito l'io duramento, e la cecita, in cui cuide Israelle, riguardo  Il mio Diletto è disceso nel suo orto all'arcola degli aromail per pascolare negli orti, e cogliere de' gigli.

2. Io al mio Diletto, e a me li Diletto mio, il quale tra gigli pascola.

5. Beila se' tu, o amica mia, soave, e splendida come Gerusalemme, terribite come un esercito messo in ordine di battaglia.

a' veri Fedell pronuntia: Noi tatil però a foccio avetata, mirrado come in ano apecchio la gloria del Signore, nella stena immogiar siam trenformetti di gloria in gloria come dalla spirito del Signore, 11. Cor. 11. 3. Bella se' la, o amica mira, sonre, ec. L' Ebeco Invere di sonre, ha una vere che similitar amerità serie.

3. Bella as' ta, o amica min, source, or. I' Ebreo in verve di source, ho mas roce, che significa sourida, speciole di verve di source, ho mas roce, che significa sourida, speciole di Thirea, cover Therea, in qual etili fa dipol residenza de' Re di Samarica; questa cilità, como vedesi da vari luoghi delle Sertitture, dover enerre in silo di granda amendia, e da sposte obbei il mome. Codi la Spous surribe reasonaliziata a due bellivsime ettit reali, e direbbesti be rassonaliziata a due bellivsime ettit reali, e direbbesti e disconsistante di consistenza della consistenza di consiste

Piacque talmente allo Sposo lo zelo, con cui la Sposa cercò di trarre all'amore di lui le ligile di Gerusalemme, che repentinamente si rivolge a lodaria più di quello, cha avesse mal fatto finora : bella se' to , c soave , nvvero la stessa soavità, tanto lu se'grata, ed amaidle a chiunque ti mira, Splendida come Gerusalemme: questa fu detta da Geremia: rittà di perfetta bellezza, gandio di tatta quanta la terra, Tren. II. 15., e tale ella fu specialmen-te a'tempi di Davidde, e di Salomone, da'quali fu no-hifitata con molli grandi edifici, e perticolarmente col lemoso Templo miracolo di grandezza, e magnificenza, cut Il simile non vide il mondo; ed anche nei lempi posteriori dono essere stata soppetta a durissime vicendo fu fu più illustre città di tutto l' Oriente, come dice Pliolo lib. v. 14. A Gerusalemme adonque, il cui nome signifiea risione della pare, è paragonata la Chiesa, nella quale lo Sposo aduno, e ripose tutte le viriu, e le grarie, e i dooi celesti, nella quale abila egli stesso, che è sua pace, e sua felicità. Quindi di lei fu scriito: Essifa, e contte inal di lande, casa di Sion, perseche grande è in mezzo a te il sonto d'Israele, Isal. xit. 8.; e altrose: Nostra città forte è Sionne: sua maraglia, e mo pera-petto serà il Salvalore, Isal. XXVI 2. Vedi anche Isa-LIV. 11., e Apocal. XXI. 10. 12. 13. ec., dove e descritta la meravigliosa varieta, e prezionità delle vive pietre, onde si edilica in mistica nostra Gerusalemme. Queste vive pielre sono i fedell ricchi di virta , e di merito. de' quall ancora sta scritto, ch' ei soranco el munto, di cui ella sarà rivestita, e se ne abbigliera come Sposa,

Isla MAT. 18.

Tervible come an exercise er. Quando lo Spoco paragorar la una Dietta ad un cerest de secono con la una Dietta ad un cerest de secono con 
con la una Dietta ad un cerest de secono con 
control e una licano, ergi suppone, e con en exerciso unito 
noto le seur licano, ergi suppone, e con en exerciso unito 
la ded maniel. I quali continuamente le fanone guerra 
impostablle, notale la la da escre wasper in ordice per 
el ancor defisi Spoco, e confror di guesal risultas sotto il 
sono consolibire eriset el la la da Consoliatire fino alla 
piena, e percita vittoria e tabe è pore la condidance di 
conse diversi colle se, via . L'an appea de ferre è adfisira.

come que conuce, viv. 1.
L'arem piu valida in questa pugna ella è l'orazione, e la islanza, o perseveranta nell'orazione, Perocché questa (dice il Gricoslomo) è un'arme ceieste, per cul con usunta locilità al respinge un menico solo, e mille nemici. Ha però singolare efficarla, e siriu la orazione comune, nella quale la cospitazione, e unione de l'edit, i ci chamori dei quale la cospitazione, e unione de l'edit, i ci chamori dei  Averte oculos tuos a me, quía ipsi me avolare fecerunt. Capilli tui sicut grex caprarum, quae apparuerunt de Galaad.

rum, quae apparierunt de Galasd.

8. Dentes tui sicut grea ovium, quae ascenderunt de lavacro, onnes gemellis fetibus, et

sterilis non est in eis.

6. Sicut cortex mali punici, sic genae tuan absque occultis tuis.

Sexaginta sunt reginae, et octoginta concubinac, et adolescentularum non est numerus.

sacerdoti hanno incredibii forza per atterrire, e conquidere i nemici della salute; a per essa principalmenie apparisce la Chiesa come un esercito messo in ordine di

4. Folgi da me gli occhi tuoi, ec. Avea detto, (Cap. IV. 9.) che ella lo avea ferito con uno degli occhi suoi adesso poi esaltando sempre piu la bellezza degli occhi di lei con forte, e graziona iperbole le dice, che altrove Il volga, perché fuori di se lo rapiscoso. Tutto ciò veracemente esprime un eccesso di amore, che parrebbe non solsmenie straordinario, ma quasi incredibile se non fosse ustificato dalle dimostrazioni di carità, che egli diede col faito alla Sposa, e nelle quali parve else egli per amore di lei abbandonasse il neusiero della sna gioria riducendosi a dare tutto se stesso per lei, e a soffrire ogni specie di umiliazioni, e di palimenti. Na tanio tempo prima, che adempiase lo Sposo gli eterni consigli di sua misericordia e bonta formati a favore di lei, volendo lo Spirito santo anticipalamente annunziarii, poteva egli servirsi di espressioni più moderate quando la carita di questo Sposo dovea passere ogni termine, ed ogni misure? Ciò sia detto per quelli, I quali a prima vista restando colpili da tal maniera di pariare, ardissero di dubitare, se questa veramente a un tale Sposo convenga. Imperocche debbono essi considerare, che molto meno secon do le idee della corta mmana ragione conventr potrebbe, che il Verbo di Dio, l'unico tiglio del Padre, vestita la carne dell'uomo percatore, benchè senza precato, in essa patisse a morisse, come pati e mori per amore dell'un-mo, e non per alcuna attrattiva ch'ei vedesse allora nell'uomo, ma perchè di belta, e di virtu, e di ogni bene voleva arricchirlo. Ma tornando alla sposizione di queste parole, non è già, che lo Sposo si annoi, o si disgusti, perché la Sposa a lui tenga rivolti conlinuamente i suoi sguardi, a lui rimiri e la sua voionta, e a lui s'iodirizzi colla viva fede, e col fermo desiderio di piacergli, ms ha voluto anzi con frase si forte, a con termini si espressivi dichiarare quanto un tale smore egli ami, e come per ottenerio stimi bene impiegati Intti gli eccessi di carita, e tutto quello che ha fatto per lei.

I tuoi capelli come un gregge ec. Intorno a questa parte del versetto, e intorno a'due seguenti vedi quello, che si

e detio capo 1. 2. 3.

3. Seconda simo le Repine e, e distante le Spore di serconde cordea, e e, la vesta conglerero colo invenimentali consocio della consocio della consocio della colo della co

 l'olgi da me gli occhi luoi, perch'ei mi fecero sorvolare: i luai capelli come un gregge di capre, che spuntano dal Galaad.

B. Li tuoi deutt come un gregge di pecoreile, che tornavo dal lovatolo, tulle con partigemelli, e sterile tra queste non è.

6. Come la scorza di melagrona, così le lue guance senza quello, che in le si na-

sconde. 7. Sessaula sono le Regine, e ottanta le spose di secondo ordine, e le fancialle sona senza numero.

perpetua purissima carità, come qui pure si dire. Una sola fu, e sarà sempre la vera religione, ed una per conseguenza fu, e sara sempre la vera Chiesa depositaria di questa religione: ma perché questa Chiesa é un corpo graode, ella perció é composta di molte perti: I molte siamo un sol corpa, diceva Paolo, s. Cor. x. 2. 17., e un solo è l'ovile, come un solo è il pastore, ma le pe-corelle sono molte, e questa in molti branchi divise, Jo. x. 16. E veggiamo ancora con lo stesso Paolo, come tutto all'unita si riduca; Un soto corpo, un soto spirito, come siete ancora stati chiamati ad una sola speranza della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, e un solo Dio, Ephes. 1v. 4. 6. 6 Questa corpo, perebè è un corpo visibile dovette avere eziandlo un capo visibile, che fosse come il centro della unita, e questo capo fu dato alla Chiesa da Cristo nella persona di Pietro, e da suoi successori i romani Pontesci: Ta se' Pietro, e sopra questa pietra edifichero lo mia Chiesa, Matt. xx1. 18. Ne debbo lasclar di osservare, che siccome di questa unità, secondo l'Aposiolo, è nna prova quel-'unico battesimo, per cui in questo ovile si entra, ed In questa famiglia, così ne è ancora argomento, secondo lo stesso Apostolo, quel solo pane, di cui tutti i fedeli partecipano: Un solo pane, na solo corpo siemo noi molti, i quali intti della stesso pane siamo partecipi, 1. Cor. x. 17., a finalmente ne è argomento quell'unica oblazione monda, in quale in tutta la cattolica Chiesa si offeriace, Malach. 1. 11. Ed ecco quella unità si essenziale alla vera Chiesa, e al bene di essa, eccola, dico, preconizzata tanto tempo avanti dallo Spirito santo, e Sposo di lei , che dice: Uno è lo mio colomba; a di piu : Unica della sun Madre, eletta alla sua Genitrice. Questa midre della nostra spirituale Gerusalemme ella è la Gerusalemme criesie, come o' insegna l' Apostolo: Quella, che è lassuno Germaglemme , che è nostra madre, Gal. IV se. Percetté dai cielo venne il cano di lai, dal cielo la nuova irgge, che ella professa ed insegon, legge impressa ne' cuori degli nomini dallo Spirito sanio, e dal cielo vide scendere questa Sposa i' Apostolo s. Giovanni Apocal. XXI. 10., al cielo aspirano lutti I desiderii di lei, lutie le sue speranze sono nel elelo. La Gerusalem del cielo ha questa unica figlia sopra la lerra , figlia eletta e cara sopra tutte le cose alla unica madre; e questa figila ell' è l'unica colomba, l'unica Sposa dello Sposo erleste. Questa unica figlia, e Sposa riceve, e accoglie nella sua società un grandissimo numero di anime, e queste di condizion differenti, e di merito. Quelle le quali in questa famiglia granda hanno il primo posto di onore si chiamano regine, perchè sono le anime perfatte sublimi la virio fatte degne non solo di essere nel numero delle spose, ma di avere tra quesie la suprema digoita. Quelle, che hanno il secondo luogo, sono le spose secondarie, e questa classe cila è di que' giusti, i quali sono veramente uniti a Cristo mediante la grazia di lui, nella quale vivono, ms a molta imperfezioni essendo soggetti luttora, formano pereiò il secondo ordine delle spose meno privilegiale, e omrate delle prime. Le fanciulle poi, le quali nella casa grande non sono ne podrone, ne spose, ancelle, sono tutte le anime, le quali mediante la fede, e il battesimo furono incorporate alla Chicsa, ma si rrudettern indegne dell'onore di spose per lo prerato, con cui e la grazia santificante perdettero, e maechiarono la  bna est columba mea, perfecta mea, una est matris suac, electa genitrici suac. Viderunt cam filiae, et beatissimam praedicaverunt; reginae, et concubinae, et landaverunt eam.

9. Quae est isla, quae progreditur quasi aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?

10. Descendi in hortum nucum, ut viderem

veste nuriale. Possono però rieuperare la grasia per mez della prnitenza, e sono sopportate dallo Sposo e perchè si convertano, e perché al bene, e alla santiticazione servano delle nnime elette. Di queste ultime il numero è maggiore di quello delle peime, e di quello delle seconde, e non è qui fissato, quasi sdegnando lo Sposo di nume-rarie perchè troppo a lui sono spiacenti. Similmeste piu piccolo, che delle secondarie è il numero delle Spose perielle, le quali tutto si merijano l'amore, e la predilezione dello Sposo. Vedl August. in 1. epist. Jo. Tract. v. Il numero poi di arasanta, e di ottanta sono numeri tissi e delerminati, posti in vece di numeri indeterminati secondo il frequente uso della Scriffure; una si posse il numero fisso per indicare la certezza della Previsione divina, perocehe Conosce il Signore quelli, che sono suni : Di tulti questi tre ordini di fedelli il forma l'unica Sposa, l'unica colomba, la perfetta, l'unica della sua Wadre, l'eletta della sua Genitrice. Veggano gli Eretici, veggano gli Scismatici, veggano tutte le società divise dalla Figlia se sperar possano di aver giammai società, a com colia Madre.

La videro le doscréle, co. S. gheria grande di questa Spona, che tulti (coleve, bel la viggano l'ammietton, e la celetrico con afetto si grande; e di ossi anima fedrie di coleve de la finalita comercia de la coleve de la coleve de la coleve de la finalita comercia de la coleve de la coleve de la coleve de la finalita comercia de la coleve de

santi, che ella diede al suo Sposo. Quello, che è però di massima importanza per noi si è di apprendere il rispetto dovuto da noi a questa Madre

of appendiere in religious locistis sit del a questa sessera l'acceptant de la companione del la companione de la companione del la compani

p. Chi è coatei, che esce faora ec. Sono mirabilmente dipinti , anzi che annusziati in questo verselto i progressi della Sposa di Cristo. Ella fu come aurora sorgente per tutto quel tempo, nel quale gli Apostoli, e i Discepoli del Salvatore ascollavano la sua dottrina, ed erano a poco a poco illuminati dal Sole di giustizia, il quale discarelava le tenebre della loro ignoranza, e le deboli a timide loro menti svegliava allo studio, e all'amore della verita, e della virtu. Quindi egli diceva loro: Molte cose ha ancoro da dirvi , ma non potete adesso porturle ; temperando ezil la luce delle sue istruzioni per adattarie alla capacità di nomini rozzi ancora, ed imperietti, Ma venuto il giorno grande, nel quale lo Spirito santo secondo la promessa di Cristo venne sopra I eredenti, l'aurora diveniò una pienissima luna, anzi un vero sole. Divenne bella la Chiesa come la luna, perché nel mezzo di un mondo pravo, e perverso, ed accreato dalla idolairia, nella tetra notte di una generale infedeltà cominciò a risplendere per la insigne purezza de' costumi , per la lanocenza , e santita della vita, e per la copia di tutte le buone opere ; divente BIBBIA Pol II.

8. L'no è la mia colomba, la mia perfetta, ella è unica della sua madre, la eletta alla sua gentirice: la videra le donzelle, e bealissima la chiomarono; le reginé, e le spose di secando ordine, e la lodarono.

 Chi è costei, che esce fuora come aurora sorgente, bella come la luna, eletta come il sole, terribile come un esercito messo iu ordine di battagia?

10. Io discesi nell'orio delle noci per ve-

beits, ed rictia come il solo per in non piu udita supiensa, e per l'archivolismi acutis, con el littu al dicite a Illuminare eggil partir della lerra, e ad accordere dapper tutto il fazono elevate dell'archivolismi libraren eli nancia sernite della Forle per in lavitta fortezza, a constanza di con farrivotta dall'alto. Ed ecco qui gram prodigo, il quale con maillenta silundose a questo losgo, fo descritto da . Giornati i. Ger pera prodigo appreva el cele. En col. Xia. 1: Interno alle quali parole uno ripetro adessoquello, che al a sotto qui arantir copi. 16.

Againagere skalmente, ethe la laune e figure delt unes alla di Critco, il son tegres delta divisibil. Si avana sida di Critco, il son tegre delta divisibili. Si avana sida di Critco, il son tegre del sullatione e la considerata con Critico, ciud in come per la sullatione e un consecutione e la large della viru. Bila si motore bretalle conse un cerezio della viru. Si consecutione e il tremine della viru. Si consecutione e la consecutione e l

10. In discesi nell'orto delle noci per redere ec. Queste parole per sentimento quasi comone degl' Interpretti sono dello Sposo. Vedi s. Girolsmo sopra Il cepo xa. 41 Zaccaria. Alcuni per l'orto delle soci intendono un juogo piantale non tante all noci, me ancora di futti questi ar bori, Il fruito del quali solto dura corleccia è ripchiuso Quando lo Sposo dice: Io discesi, viene a ranomemorare la sua incarnazione, nella quale discese dal cirlo, Jo. 11. 38. come disse egli stesso, e si annichilò presa la forma di serro, Philip. H. 7. Quando poi egil aggiunge, che discese nell'orta delle nori, volle dire, che discese nel suo orto, In on orto, ebe era figura di tui medesimo, Imperocelie al frutto del noce è egli paragonato, perchè in lui la divinità era coperta dalla carne, che egli assunse; e di piu , henché seura pecento volle ancor soggetapesta earpe tare a tuite le amarezze di una vita povera, e travaglista, e a tutte le asprezze della passione; onde quasdoppia scorza , a da doppio velame l'essere divino di lui rimanesa coperto, e nascosto. La Chiesa ancora, e l'antica e la nuova, sono paragonate

aff orto delle mott, ma in diverse mantere. L'a titte a titte a norma devit, and a destination arrais, short let level a situation arrais, short let level a situation arrais, short let level a situation arrais and a situation arraisment and a situation arraisment arraisment

poma convallium, et inspicerem si floruisset vi- dere i nomi delle volli, ed osservare se la vinea, et germinassent mala punica,

- 11. Nescivi: anima mea conturbavit me propter quadrigas Aminadab.
- 12. Revertere , revertere , Sulamitis : revertere, revertere, ut inducamor te.

e volendo un Messin a modo loro, restarono nell'accecamento, e anzi della propria loro opinione, e delle vane loro tradizioni si tecero (per ensi dire) un muovo dense velo, per cui nulla più intesero de' misteri nascosti sotto la lettera della legge, i quali solto de loro occhi si adempivano, senza che el vi riflettessero, e senza che si prendesser pensiero d'intenderli. Così nella superba loro Ignoranza con vollero, che polesse essere il Cristo un uomo, che pascondevo la sua grandezza sotto la scorza di una gran poverta, a di qua umilta profonellasima. Mentre però la massima, e più riputata porte della nazione Ebrea rinunziava al Messia, egli andavo a poco a poco piantando il suo nuovo orto delle nori , la nuova Chiesa , nella quale sotto l'amara ed aspra scorza della penilenza, e nella propria annegazione si nascondevano i preziosi frutti della gracia; la qual gracia predelta, e figurala nell'antica legge, effetivamente non si ha se non nella nuova.

Scese adunque II Cristo nell'orto delle noci, venne a visitare la Sinagoga, e a visitare specialmente la pianta fruitilere poste nelle vaili , per le quali piante sono signilicate le anime umili, delle quali non era totalmente priva la Sinagoga, e queste con grande ansieta aspetiavano la venuta di lui. Discese ancora per osservare se la vigua tutta del Signore degli eserciti fosse tiorita, e questa secondo la interpretazione d'Isala (can. v. 7.) ella è la casa d'ternele. Questa vigna quanto alla porzione piu granda non era liorita; ed anzi, dopo che Il Signore con molta mansurtudine, c pazienza, e carità l'ebbe coltivata assai lungo tempo, in vece di une non illede se non lambrosche. Ms nel poveri, negli umili di quel popolo fiori la vigna, e massimamente negli Apostoli, e ne Discepoli, che dicdero aperanze di otlimo truito. Questi sono ancora figurati nelle piante di melagrani, i quali lo Sposo visita per vedere se abbiano germogliato, ovvero (come leggono i LXX) se abbiano gettati i ilori. In questi veramente lo Sposo trovà i llori , travà attimi desiderii , ti trovà pronti a bere it miler, che doven bere egli atesso, ed uno di essi ancor piu tervente gli disse: Sono pronto o ire con te nita corcere, e nila morte. Veco è, che la tentazione dissipò questi primi liori; ma poco dopo e fiori, e trulti esplosi iti carità, di pazienza, di tortezza trovò egli in queste suc elette piante, negli Apostoli e ne Discepoli, I quali nlia cognizione, e all'amore di tui condussero infinito numero di credenti

11. In fui nell'ignoranza: l'unimu mia cc. A quel che disse lo Sposo nel precedente versetto rispondesi in gnesto versetto, net quate per comunissimo parere de Padri e degl'Interprett quella che parla elia è la Sinagoga. Ed e da notare per la intelligenza di queste parole, che dove la nostra Volcata legge in una sola parola Aminadab, nell'Elseen sono due voci Ammi-Nadab, ovvero Nadib. che vuol dire popolo apontaneo, e le difficolta di grammalica, che potrebbono opporsi a ravvisar qui pinttosi un nome appellativo, rhe un nome proprio sono lotte da-gli stessi Rahbini, coi quali si accordano ancora varie anliche versioni greche. Posto ciò la Sinagoga converitta come lo sarà un giorno secondo gli oracoli de' Profeti, e di Paolo) contessa qui la miserabile sua funestissima ignoranza, e questa stessa confessione è gia indizio di molta saplenza. Questa ignoranza cila è quel velo, che at dire di Paolo nache ni di d'oggi quando ai legge Mosé, è posto sal cuore degli Ebrei, e sarà tolto ultorchi ziazi Israete rivotta at Signore, tt. Cor. m. 15. 16. Allora la Sinagoga compunta dirà : Lo Sposo venne nell'orto delle pocivielto la sua vigna, ora lo foi nell'ignoranza, non conobbi lo Sposo , non conobbi il Messia , nun conobbi il tempo della visita, che el mi faceva, e si adempie per mia sciaqua fosse fiarita, e se germogliassero i metaeraui.

- 11. Io fui nell' tanorunza : l' onima mia mi conturbo per racione de' cocchi di Aminadab.
- 12. Ritorna, ritorna, o Salamitide: ritorun , ritorna , affinché noi ti veggiamo.

gura quel terribile oracolo: Acceco il cuore di questo p istupidaci le ane orecchie, e chinda i suoi occhi, tsai. vi. to. Cosi la Sinagoga un giorno confessera con tro se stessa la sua inclustizia al Signore, ed egli le perdonerà l'empletà del suo peccato, vale a dire del gran ritiuto, Pe. xxxi. 6. Questa ignoranza, e questa deplorabile creita fu addotta da Cristo al Padre nella sua orazione pei medesimi Ebrei, affin di muoverio a misericordia: Podre perdona loro, perocche non sanno quel, ch'ei fanno, Luc axiii. 34. Perorche se conosciuto l'avessero, avrebbos rglino mai erocitisso il Signore della gloria? Erano adunque circhi gli Ebrei, e guidali da riechi, che tali erano gli Scribi, i sacerdoti, i capi del popolo. E aoche quando gli eletti uomini ili questa infelior nazione ebber porlala per una gran parte di mondo la parola dell'Evangelio rigeitata da Israelle, e culta efficacia della predicazione, e cogl'infinili miracoli eliber coodotto ad obbedire alla Fede le turbe del Gentili , la Sinagoga non solo non credelle, non solo non riconobbe il Messia, ma anzi nella incredulita si ostinò sempre piu, ma anzi tu maggiormenta lurbata, e disgustata, com'ella dire, dal sedere l'eocchi del popolo gratile, del popolo apontaneo, il quala con gran voga correva nd alibracciare la Fede, e unirsi alla nuova Chiesa. Questo popolo spontanzo e quello, di cui lo Sposo disse per Isaia: Soao elato trovato de quelli che over not cercupono ec. . Rom. vin. 19, 20., Isal. 13.v. I. Onesio popolo correrà con allegrezza, e festa, e soleonità atta Chiesa n confessare, e adorare Gesu Cristo. El eccu la nuova cagione di Jurhamento, e di scandalo per la Sinagoga. Gli Ebrei o non credevano, rhe dovesse essere giammal aperta a' Gentill la porla della salute, o non ere devano che a salule potesser quelli pervenire senza passaro pel Giudaismo, e soltoporsi ulle cerlmonie Jegali. L'ebreo superbo disprezzava i Gentili, i quali per la corruzione somma de'loro costumi som plu volte ne Profeii rassomigliati alle bestie, ed alle liere selvagge. Ma Cristo, com dire l'Apostolo, sa ministro dei circonciei per odempiere le promecer fatte a' Podri; le genti poi onorino Dio per In ana micericontia; prrocebe egli al domestico ulivo innesto la marza dell'ulivo salvatico, come dice lo atesso Paolu Rom. x1, 24. Inpretati lo tal guisa a Cristo I Genlili, non solo divennero nno solo cosa in Cristo Gech; non solo divenner membri di Cristo, ma divennero ano per conseguenza seme di Abramo, quel seme, a cui turoso tette da Dio le promese, come ragiona l'Apostolo: Se voi siele di Cristo, dunque esche il seme di Abramo, eredi eccuado la promesen, Gal. III. 29. La Sinagoga pere ila questo aocora prese moliso di disprezzare la Chie Istessa, e di alienarsi da lei sempre pru, come osservò l'Apostolo direndo a' Gentill , rise per cagion loro all Ebrei erano nemici sletta Chiesa di Cristo: semici per consu poetro. Ed ecro quello, che la Sinagoga prolita, e gemente esprime con queste parole: L'anima mia mi conturbé per ragione de cocchi di Aminodab, Rom. x1. 28

12. Ritornu, ritoren, er. Ma la nazione de Pairlarchi, e Proteti, gli Ehrel, da' padri de' quali vexor anche il Cristo. hunn'egline inciompato sol per cadere? No, dice l'Apostulo; ma il loro delitto è solute ulle genti, und'esse prendono od escularle, e uscendo dolla loro incredutità al naturale utivo aleno nuovamente innestati. Perocche l'induramento è uvvennto in una parte a Israele, perfino a funto che cia estrata lu pienezza delle grati, e cost se sales tatto Israele , Rom. 31. 11. 23. Questa conversione d'temele è repellata della Sposa di Cristo, la muste ardentementa bramando di veder riunita seco, e collo Sposo la ripudiala . ta chiama , la esorta, e om affetto grande la pressa a fornare. Quindi è rhe coi nome di Sulamitide l'ipselle, de voi dies uns, che spectiven al pacient. Proccède couolà la più piùtalibi interpretatione dalls vore Science è derivata questa some off Scientific della vote Science è derivata questa some off Scientifica para e ce de la cientifica della consultata della consultata del para e consultata della consultata della consultata della consultata del los pare ciliares al los Sposo, ritoria, efforma di para e para e

die, che in controlico pieno del Giudiano, no solo consoleri lorcililario dei Collecti, ne errita grando-monier a revisare in certifica pieno consoleri lorcililario dei Collecti, dei spirito di riligico in consoleri a revisare in certifici, dei pieno dei consoleri dei

## CAPO SETTIMO

 Quid videhis in Sulamite, uisi choros castrorum? Quant puleri sunt gressus tui in calceamentis, filia principis! Inneturae femorum luorum, sicut monilia, quae fabricata sunt manu artificis.

Na seguendo ancora la unione fatta nella nostra Vol-

gata col noovo ragionamento di questo capitolo, noi posslam dire, che Sulamitide sia chiamata quella non piccola porzione del Giodalsmo, la quale fin da principio nila predicazione degii Apostoli si converti, e formò la Chiesa di Gerusalemme madre di tutte le altre, e molte alite ancora nella Samaria, nella Galliea ec. Che era ella resta Sulamitida poco lempo ignanzi? Serracijo di lissi. di tori, di unicorni, che circondarono il Cristo per Inbranario, come dice egli siesso, Paalm. XXI. 13 ec. Ma abbracciaia la Fede, uniti questi Ehrel cogli Apostoli, e coi illscrpoti del Salvatore, formarono tanti enri di grole; che altro quesi non facea, se non cantare intil di lode, e di ringraziamento al Salvalore , e comballere per la sua Fede, e patire le persecuzioni, ed ogni sorta di mali trattamenti dagl'increduli, e furiosi loro fratelli, come e dagli atti degli Apostoli, e dalla lettera agli Ebrei apparisee. Vedi Atti vin. t., xiii. 50 ec. Heb x. a 22. ec., t. Thessol, It. 14, 15,

Quonto belli sono i tuni passi er. Per II passi Intendonsi t piedt, ovver l'andatura della Sposa : perocchè secondo la parola dello Spirito santo in muziera di camminare anunnzia l'essere dell'uomo, Eccl. 213. 27. Onie ella è qui detta figlia di principe, cut si convivae colla modestia il siecoro, a la gravità. Queste parole pertanto da' Padri generalmente s'intendono della Chiesa degli Apostolt, e de' Discepoli di Cristo, da' quali disse già Isala secondo la versione dell'Apostolo; quente sono belli i pierli di quelli , che evangelizzano novella di poce, acrello di felirito: Rom. x. 15., Isal. Lts. 7. Nahum, 1. 15. Di guesti profeticamente è qui pur celebrata dallo Spirito Santo la bella andalura, e i piedi ornali di bei calzari. Figlia di Ra è datta la Chiesa di Cristo anche lo quel salmo, che è, come già dicemmo, quasi in sborzo dei quadro, e il modello dell'edificio finito, a compieto da Salomone la guesto suo libro; perocché lei pure furon eriebrate da Davidde le nozze di questa medesima

1. Che è quello che tu vedral nella Sulamitute, se non cori militari? Quanto belli sona i tuoi passi ne' (tuoi) catzori, o figlia di Principe! Le giunture de' tuni fianchi (xon) come moniti lavorati per mano d'arlefice.

Spora detta figlia di Re a di Principe, perchè del Re del Regi ella è non solumente sposa, ma anche ligita. Vedi Panine, XLIV. 12. L'andalura, e i passi di questa Sposa sonn qui lodati altamente, perché per essi sono significati I movimenti della carità, e detin zelo per la gioria di Cristo, e per la salule delle anime, zelo dimostrato dazli Apo stall, e da' Discepoli del Signore nel correre per ogni parte a Istruire, a reartare, a correggere, a convertire le anio Questi passi adunque, a questa costante andalura della Spora placeiono grandemente allo Sposo, amante si tenero delle azime, e perciò dicesi, clus i piedi, strumento di questi passi sono adorni di le' calzari. Di questi calzari fa menrione anche Paolo, Ephra. vz. 15., dove dice: celzeti i piedi in preparazione al Fundelo di pare, e vool signiticare, che citima preparazione a predicare il Vangrio si è l'avere ben composti gli affetti, e ornati, e difesi me diante la omilià , e la poverta di spirito, per cui quelli , che annonziano agli uomini la pace di Din, pace abbiano in loro stessi, avendo mortificata la carne, e resa obbediente allo spirito, come lo spirito a Dio. Tali sono i calzari di gorsia figlia di Re.

Le giunture de tuoi fionchi (son) come moniti ec. Consieo osservare, che si ha in quesie parole ona lacita alinsione alia lutta di Giacobbe coll'Angelo, allorche quest redenda, che non poten superore Giocabbe, torcò il nerbe del floure di tai, et egli soppicone del piede, Gen. XXXII 25. 21. Fu questo un fatto profeileo significante quello che doven avvanire al posieri di Giacobie, i quali avreb bono zoppicato nel culto del vero Din, a doveno meri tare perciò l'aspro rimprovero ili Ella: fino a quande manicale voi da due loti? Se il Signore è Dio tenete da tul. Se por to-t Bent, seguite tui, 3. Reg. xvm. 21. Vedi anche S. Aposlino Serm, LAXX. de Temp. Ma qui della Chiesa si dien: noo solo i luoi pausi sono beiil, n figlia di principe, me anche i nervi che servono a camminure ag no forti, e le giontare del nervi, e delle ossa de' luci finnchi sono talmente stabili, che non è timpre, che te reughi giammal a roppicare nella buona dottrina, e nelle purissime regole de costumi. Conclossiaché queste giunture del fianchi tuti sono come bel monile di vari pezzi formato, uniti, e conpessi con molia arte per mann di perilissimo ariefice. Per la qual cosa è qui encomiata la robustezza de'fianchi, come quella, che serve alla Sposs per comminure dirittamente, serbando totiera la fede, e menocolata la vita. S. Girolomo nella leltera XXII. ad Eustoch, accenna un'altra sposizione tengta anche da alconi de' nostri interpretti , secondo la quale verrebbe qui indicata la mirabile fecondità della Chiesa di Cristo, fe condità, ond'ella è ornata quasi di prezioso monlie fatto per mano d' insigne artelice, perché questa fecondita à donc di lui, il quale atla sterite dié modificami figli, e  Umbilicus tuus crater tornatitis, nuuquam indlgens poculis. Venter tuus, sicut acervus tritici, vallatus liliis.

 Duo ubera tua, sicut duo hinnuli gemelli capreae.

capreac.

A. Collum tumm sient turris eburnea. Oculi mi sient piscinae in Hesebon, quae sunt in porla filiae multitudinis. Nasus tums sieut turris Libani, quae respicit contra Damaseum.

la sterile fa , che abiti nella casa , lieta madre di figti ,

2. Le tue eiscere (sono) un suppo er. La voce latina umbilicus e usata nei senso, secundo il quale l'abbiam Iradotta, Proverb. III. 8., e la voce Ebrea corrispos ha lo atesso preciso significato. La fecondità siella Sposa accennata forse ( come dicemmo ) qui innanzi , è adombrata adesso colla similitudine del nappo, che non manca mai di bevanda; perocelté con simil figura la propaga rione de'tigliuoli anche in altri luoghi delle Scritture è siauticola , Pror. v. 15, 16 , 13, 17., Ecel. xxvi 5, Onde dove la postra Vaigata dice, che questo nappo non monca mai di bevondo, una versione Latina assai celebre portu: non è mai senza fecondità. E la stessu fecondità neiunta collu candidissima purità è significata nel monte di frumento circondato da gigli. Il nappo adunque fatto al tornio, nel quale perció nolla di superfluo, nul che sia luor di regola puo osservarsi, dinota la parola di verita, la porola dell'Evangelio, alla quale nulla può aggiungeral, ne levaral, per la quale la Sposa genero e ge-nererà sino alla fine de' secoli de' figli apirituali al suo Sposox donde quelle parole di Paolo: in Cristo Gesis per mezzo dell'Evougetio 10 vi general, 1. Cor. IV. 15.; e altrore: ci generó per la parola di verità , offnché siamo quas primizie delle sue creature, Jacob, 1. 18. Ad esprimere questa grande fecondità fiella Sposa si aggiunga che li seno di lei è uo monte di frumento, d'innumerabili granelli composto, i quali formano iusieme un tutto assal grande. Quindi nelle Scritture la atessa Chiesa è rap sentala talora come modre di moltitudine grande di fi gli, talura poi si dice, che partorisce un solo figlio maschie (Isae. LXVI 7., Apocat. xII. 2. 5.), e con questo è significata la unione di iulii i figli della Chiesa in un medesimo corpo. Na questo monte di frumento è eircondato dal gigil, e con ciò ogni idea di carnele generazione si esclude, e li cundore, e la fragranza di questo fiore preso dallo Sposo per suo proprio simbolo (Cant. st. 1.) ci dipinge ancora la perfetta continenza de' Ministri Evangrilci, sirgii amici, e cooperatori dello Sposo, I amili quanto piu da ogni pensiero, e da ogni cura ierrena son liberi, tanto piu sono idonei a propagare il regno di Cristo. Questa prodigiosa frenndita della Chiesa, specialmente stella Chiesa de' primi tempi fu con sensi di allissimo stupore predetta ne Proieti ehe venner dappoi come è profetizzata in questo luogo da Salomone; ed i la Chiesa delle nazioni, ella è la auosa Sionne queila, di cul si unnunzia la incredibile, e quasi islanianea propegatione. Non sara egts detto regnordo a Sionne: nomeni, e nomini in lei sono nati, e lo slesso Altissimo è quegli, che l'ha fondata? Psalm. LXXXVI. 5. Ecco come dopo Davidde ne paria Isaia : rullegrati, o sterile, che nou partorisci, cauta inui di londe, e di gioia ta, che non eri fecunda: perocché molti più sono i figlinoli dell'abbandonata, che di colei, che avea marito. Prendi più am pio sito per le tue teude, e dilata senza risparmio le pelli de'tuos padiglioni; perorché tu ti farui largo a destra e a sinistra, Isal. Liv. J. 2. 3. E con quanta celerita mol-Uplicavsero I figil di lei , ecco come lo esprime cun vi-vissimi colori lo stesso Profeta: prima d'aper le doglie ella ha partorilo, prima del tempo di partorire ella ha partorito na maschio. Chi udi mai cosa tale? E chi vide cosa simile a questa? La terra partorisce ella in un gi no' orvero è cali partorila un popolo tutta insieme? Ma

 Le tue viscere (sono) un nappa fatto al lorno, che non manca mai di bevanda. Il tuo ventre come un monte il frumenta circondalo dai usoti.

3. Le due tue mammelle come due leneri

carrioli genelli.

4. Il lun collo come turre d'avorio. Gli nochi tud come le poschiere di Hesebon, che sono alla porta di questa figlia popolosa. Il luo naso come la torre del Libano, che guardu cauro Dunasco.

Siouwrui senti gravida, e partori i suoi figli, Isal. 1881. 7. 8. Quindi la Chiesa delle nazioni non sarà pin detta la ripudiata, e la terra di lei non sarà detta la desoloto, mu vila sara drita l'omato da Dio , e la sua terra sorò drita la popolata , e come il guudio dello Spose e dellu Sposu, con ella sarà il gondio del sno Dio, Isal. 1.311. 4. 5. Ho voluto riunire almena la parte I grandiosi oracoli d'Isala su tal proposito, affinchè veggasi come lo spirito del Signore nnico Insiema , a multiforme (Sap. VII. 22.) , gli strasi misieri in diverse guise per le diverse bocche annunzia, e conferma. Questa fecondita della Sposa non fu un dono passeggero, ma atalitie, e permanente, e sino alia fine de secoli elle pon cessera giammai di ampliare li regno di Cristo. La Sinagoga cadde nella aterilità, le sette, che si divisero dalla vera Chiesa, crebbero un tempo, e periron di poi, a apprua ne resta il nome, e lo alesso avverrà di quelle, le quali negli ultimi tempi strapparco dai seno di lei molti e molti figli. Ella però non solamente sussiste, ma le perdite fatte in una parte del mondo ripara cogli acquisti cootinui, che fa in sitre porti, dove per lei li nome di Cristo risuona, e trionfa la Fede

2. Le due tue mammelle come due teueri caprioli gemetti. Vedi can, IV. S. 4. Il two cotto come torre d'avoriu, Vedl cap. 15. 4. Gli occhi Insi come le peschiere di Hesebon, che sono alla porta di queste figlio popoloss. Quelle parole della Volgata fluor multitudinis ho creduto doversi riferire piutionto alla città di Hesebon, che alla porta di essa citta. Elia e pol cosa frequente nei linguaggio degli Ebrei li dare li nome di figtie alle citta ; così figlia di Ge-rusalemme vale Gerusalemme, e figlia popolosa di Heartos vale Heselson la popolosa, piena di gente: che tale donne essere in que' lempi. Non abbiam verun lume neile Scrillure intorno a queste peschiere di Heschon, e solumente leggiamo nell' Ecclesiaste, che Salomone dice di se : mi formai delle peschiere di scope per annellore la selva de genvaux arbascelli , Eccl. H. G. Ma non possiam dige, se ne facesse in Heselson, città una volta dei Mosbiti , parrechie miglia ili la ilai Giordano. Ma da questo luoga sufficientemente a' Intende, che doveano essere molto ceirbri queste peschiere. Dice adunque lo Sposo: io paregono la chiarezza, e vivacità degli occhi tuol, o mia Diletta, alle cristalline limpidissime acque delle peschiere, che sono in Hesebon presso alla porta di quelta popolosa eiità. Si è altrove accennalo come nell'Ebreo una stessa soce significa l'occisio, e la fonte; le acque poi nelle scriiture sono sovente nimbolo della vera sapienza, di quella sapienza, che viene du Dio, e della scienza ape culativa a pratica della salute. Sono adunque iodati gli occhi della Sposa, come quelli, a'quati è stata data perspicacia, a acutezza grande per penetrare nella cognizione de'misteri divini , e nella cognizione della celesie dottrinu, di cui ella e piena, come le peschiere di Heschon sono ripiene delle loro salubri chiarissime acque. Per la qual cosa come quesie servivano a dissetare, a refocillare il numeroso popolo di quella citta; così le mistiche acque, delle quali per dono del suo Sposo è ricca le l'hiesa, saranno per l'Immeoso stunio de ligli di lei come fonte di acqua viva, che sa resi zompittere fino ulto vito eler-

na, Joan. IV. 14. La perspicacia degli occhi, e le chiera,

a distiota intelligenza di tutto quello che e vero, di tutto

quello che e santo, di tutto quello, che e utile per la sa-

- S. Caput tuum ut Carmelus: et comae capitis tui, sient purpura regis vincta canalibus,
- 6. Quant pulcra es, et quam decora, carissi-
- ma, in deliciis! 7. Statura tua assimilata est palmae, et ubera tua botris.

lute, rende sicura da ogni errore la Chiesa ne'suoi giudizi qualunque solta si tratti o de'principii della Fede, ovver delle regole de costumi cristiani. Perocche gli occhi di lei ne da nebbia d'ignoranza, ne da torbida, e caliginosa passione potrumo essere appannati glammal, e le sue determinazioni avranno sempre Il siglilo di quello spirita di sapienza, e di verità, il quale secondo la promessa di Cristo con lei si sia, la mazione del quale di tatte le cone la istruisce, Joan. II. 27.

Il Caldeo, e molti ancora de'nostri interpreti applicano queste parole a' Prelati, e Pastori della Chiesa, I quali sono come gli occhi di lei, ed i quali a somiglianza delle some gu ocem di its, cu i quali a somigianza delle peschiere di Hesebon, debbono essere ripieni delle acque pure della scienza di Dio attinta dalla fonte inesausta delle divina Scritture, affinche possano abbeverarue le pecorelle , a come eletti da Dio a essere luce degli altri , rulla dottrino glorifichino il Signore, Issl. XXIV. 15.

Il lao noso come la torre del Libono, ec. Questa torre doven essere siata fabbricata (forse da Salomone) in quel tuogo, per quindi scoprire i movimenti de Soriani soliti a fare delle scorrerie pella Giudea per bottloare : per che il Libano, mente altissimo, era conline della Giudea italia parte di Damasco. Cio supposto vedesi quello, cia significarsi quando a questa torre paragonasi II naso della Sposa: vuole cioè esaltarai l'altissima sua prudenza, e discrezione. A questa virtu tralle cardinali si da il primato, come quella, che alle altre preserive i mezzi, e i contini, fuori de quali non sarebbon virio. Così adunque la Sposa per mezzo della prudenza quasi da luogo etevato mira tutte le cose, che sono da farsi, e da fuggirst, e veglia a discoprire le trame, e le Insidie dei suoi nemici; perocche, come notò s. Gregorio, alla prudenza de giusti si applica quello, che del ravallo sta scritto in Giobbe: sente da langi l'odore della battaglia, Job, xxxix. 25, Due parti principalissime della prudenza nonu qui specialmente indicate, voglio illre la previdenza, con cui gl' imminenti mali da lungi prevedonsi per ischivaril, e la discrezione, per cui le virto dai vizio, la ispirazione di Dio dalle suggestioni del demonio, lo spirito di carita dallo spirito di amor proprio distinguesi. Per ragione di questi doni conferiti alla Sposa da Cristo, il naso, cioe la prudenza di lei e paragonata a quella torre, che guardava dai Libano contro Damasco, ed era la quiete e la sicurezza della Giudea-

Questa virtu è necessarissima a julti quelli, i quali son posti come sentinelle a custodia della casa di Dio, e del popolo del Signore, a quali si appartiese di vegliare, e avvertire, e alsar la voce ne pericoli , affinche non abhiano essi a render conto de'mali, che soffrir potrebbe lo stesso popolo per la loro disattenzione e negligenza. Vedi Ezech, XXIII, 2, 3, 4, ec.

5. Il luo copo come il Carmelo, Il capo della Chiesa i Cristo, come si a detto altre volte secondo la parola di Paolo, che dice, che il padre costitui las capo sopra latta la Chiesa, che è il corpo di lui, s il complemento di lui, Ephes. t. 22. Questo capo è molto bene paragonato al Carmelo, monte eccelso, amenissimo, feracissimo, onde una terra ripiena di ogni bene e significata nelle Scritture col dire , ch' alla è un Carmelo. P' introdussi nella terra del Carmelo, affinché mongioste i frutti di essa, e le sue delizie, Jerem. II. 7.; e la Isaia : Il Carmelo direnterà nu bosco; per ilire, che la Gindea, paese tanto privilegiato da Dio pell'avanti, diverrebbe un paese orrido, secco, e privo il ogni buon frutto, xxix. 27. E. non e necessario certamente dopo quello, che in altri lgoghi si è veduto, di dimostrare come in questo mistico Carmeio . In questo capo divino piu eccelso de' cieli istessi si riuniscono tutte le grandezze, tutle le grazie, e tut-

B. Il tuo capo come il Carmelo, e le chiome del luo capo come la porpora del Re lenala nei capali.

6. Quanto bella se' ta, e quanto splendida nelle (tue) delizie, o carissima!

7. La lua statura è somialiante alla palma; e le tue manimelle a' grappoli.

ti i dont, de' quali egil è fonte perenne, e de' quali con gran liberalita arriechisce cull ta Sposa,

Le chiome del tuo capo come la porpora del Re legata nei cenali. Nella traduzione di questo luogo ho seguito il senso, che mi è paruto il piu naturale secondo la nostra Volcata. Il cual senso è stato ancora tenuto la non versione Latina rammentata altre volte. La porpore era Il colore dei re, come è notissimo. Ma dicendosi come la porpora legata ne' canali (de' tintori), sembra volersi intendere un color porporino vivissimo, quale è quel della porpora non ancor portata, ma tenuta per del tempo ne' canali de' tintori , dove se le davano fino a due tinte, e allora chiamavasi dibapho. Si è detto altrove (1v. 1.), che i capelli, e le chiome del capo della Sposa sono i fedell, i quali cingono questo capo divino, e questi sono tinti del Sangue di Cristo loro Re, del qual sangue la virlu è ad essi comunicata ne' Sacramenti della Chiesa, e particolarmente nel santo battesimo, dov' el gli stessi fe dell lava, e monda de' loro percati nel sangue suo, come dice l' Apostolo.

Alcuni Interpreti per questi capelli rassomigliati alla porpora reale piu lirila, e spiendida, a di vivacissimo colore, interer significati gli Apostoli, i Discepoli di Cristo, a t cristiani della primitiva Chiesa, ne quali fu grandemente acorso il fervore della carita; a di poi tutti quegli uomini perietti, i quali imitando gli Apostoli si net distaccamento dalla cose terrete, e si ancora nel procurare con vero zelo la salute delle anime, una strettissima, e fortissima unione conservano con questo loro capo, onde piu da vicino lo seguuno, e a lui si assomigliano.

6. Quanto bella se' tu, ec. Quanto bella se' tu, o mia Sposa diletta, e quanto splendida nelle virtu, e nelle ope-razioni sante, le quali sono la tua delizia! Con questa esciamazione concludesi l'elogio tessuto fin qui delle membra della Sposa; ed è veramenta questo un nuovo grandioso elogio di tel quando si dice , che ella non soin è bella , e spiendida grandementa per ic virtu , di cui è ripiena, ma che queste virtu ancora sono sua delizia, a suo gaudio, come sono la sua gloria. Egli è certamente vero che non si da, ne può aversi sopra la terra deltria, e dilettazione maggiore, ne piu soave di quella della buona coscienza, e di avere cercato in tutte le cose di piacere allo Sposo delle anime; dilettazione, la quale altrove da Salomone Istesso fu paragonata alle letizia di perpetuo convito, Prov. xv. 15. In questa sela poneva il suo vanto l' Apostolo dicendo : Questo è il nostro vanto . la testimonionza della nostra coscienza, dell'esserci noi diportati con semplicità de cuore, e colla sincerità di Dio, e non colla servezzo della carne, ma colla grazia di Dio in questo mondo, 11. Cor. I. 12. Ne queste delizie sono tolte alla Sposa dalle affilizioni, a tribolazioni, per cui dee passare nel tempo di questa vila; che anzi delle tribolazioni stesse si gioria, e lungi dal contristarsene conformandosi alla voiontà, e agli esempi dello Sposo, e saprado quali sieno i preziosi frutti della pazienza, Ac come argomento di pero gandio le varia tentazioni, colle quall è provata, ed esercitata a suo gran pro; e dall' altro canto ella conosce, come sa lo Sposo e temperare il fervore della tentazione, e aspergera colle spirituali consolazioni i palimenti sofferti per amore di lui.

7. La tua stotura e somigliante alla palma, È proprietà della palma il crescere a grande altezza, dirittamenta, e di ditatarsi nella cima quanto piu si alra, senza però Ingrossarsi nel tronco, o fusto, piu di quello, che era da principio. Rassomigliandosi adunque la statura della Sposa alla palma , viene a indicarsi il suo progresso nella virtu fino alla più sublime perfezione. Possiamo percio con s. Gregorio Nisseno intendere predetto in queste pa-

- 8. Dixi: ascendam in palmam, et appreheuilam fruclus eins: et erunt übera tua sient botri vineae: et odor oris tui sient malorum.
- Guttur tuum sient vinum optimum, dignum dilectu meo ad potandum, labiisque, et dentibus illius ad ruminandum.

sale il novatalitico varantento di lei dopo la venda colle Spiria soltro per all' qualità il cere tetta in chies farini soltro per all' qualità il cere tetta in schiera dei Biorpoli del Saltatere, nel qual lempo la Chiera (feverità il pierza delle prefettore l'a seriora per della si supresso grada della prefettore l'assentire, prefettor, si manti il poi deputa l'abbission palma cerribbe relli grasezza del tencro, percebe sissona assità in la appresso della pia deputa della sissona della pressona di la cia, na crebto nosi estestoro, e applicationa di con rani e dei sodi frutti; concionische dilatata con progressionisco asperci di soniali lisaliga per la fore vietto.

che imitaropo, ma non sorpassarona gli Apostali. E le tue mammette a' grappoti. Qualche Rahhinn segni-tato da alcuni de' nostri interpreti credette, che questi groppoli fossero la piece de' dattill, o sia quegl'involti, ne' quali sono contrauti i dattilt, ed i quali hanno somiglisnza co' grappoli dell' uva. Ma la opinione più enmone, e più vera si e d'intendera veri grappoli della vite, e parmi, else il versetto seguente ne sia una prova indubitata; e si arroge, ehe come tra noi agli olmi, a' pioppi, ec., così nella Palestina alle palme si legano, e (secon do l'usata meniera di lavellare) si maritannile viti, donde viene a intendersi per qual metiva e relazione si uniseano in questo itogo alla halma i grappoli dell' uva. Ma venendo al nostro testo la particella congiuntiva può qui pure prendersi per causale, e siccome dicemmo alirove. che la mammeile della Sposa sono la doppia estità , quindi è, che il senso viene ad esser questo: le tua statura è simile a quella di una bellissima, e altirsima paima; tu se' pervenuta all' altezza somma della perfezione, perché il tuo petto simile a crappoli della vite è pieno dei vino di soavissima, a perfettissima carità. Imperocehè, come fu detto piu volta de s. Agostino, la misura della virtu ella è la misura della carita.

8. Io dissi: salirò sopre le palma, ec. Due sensi po no avere queste parole, prese sempre come parole dello Sposo. În primo luogo nella stessa guisa, ehe vedemma lo Spino (cop. v. 2.) scendere pel suo orto a reconglierne i lrutii, e di questi pascersi, e deliziarsi, perché egli de' bent, e delle virtudi delle anime grandemente dilet tasi; rosi in questo luogo dice, ela sopra la palma (cui paragonò la Diletta) ascenderà egli, portandole colla sua visita nuovo augumento di grazia, e di virto, e ne cogliera i frutti, e ne farà erescere de ouovi; per-ochè tale è il fine delle visite di lui. Quindi ne avverrà , che la doppia carità sia nel petto di lei , come il sugo doler. ed esilarente dell'uve, a il suo parlare sarà odoroso, ricè edificante, salubre al prossimi, e di gioria a Dio, perché Il coore avoulo pieno d'amore, dell'abbondanza di esso parierà la sua lingua, come chi avendo mungiato meie odorose, spira col flato lo stesso odore Ma secondo II comune sentimento da' Padri la palma in questo versetto è figura della eroce di Crisin : a vaglia per tutti s. Ciprisso, che dice: Salista Iw. o Signore, sopro la palmo, perché quel leguo dello luu Croce presugira, che la ovre sti triusfulo del demonio, e de praecipate, e delle pole-sto, e delle spirituali nequizie. Dove adonque nel precedente versetto la polma figurava la somma perfezione della Sposa, In questo biogo alla viene a significare il prinelpio, e la sorgente della stresa perfezione di lei, e di ogni suo bene, clor la croce di Cristo Con molta grazia lo Sposo dopo aver relebrata la statura della sua Biletta. comparandola a un' altissima palme, la invita a ricordarsi di quell' sitra palma, sulla quale egli sali per grao bece della mèdesima Sposa : lo dissi : lo mi determinal secon8. Io dissi: saltrà sopra la paima, e cogilerò i suoi fruiti, e le lue mammelle saronno come grappuli dello vite, e l'odore della lua bocca come l'odore di mete.

 Le tue fauci come ottimo vina degno di esser bevuto dol mia Diletto, e delle labbra, e de'denti di lui per ruminario.

do il eterni decreti del Padre min di saltra sopra la Cro ce per cogliere i fruiti di essa. Di questi il primo si fu la sittoria contro il comune nemico, vittoria predetta da lui quanda diese : Adesso si fa giudizio del monde, adesso il principe di questo mondo serà carciate fuore. Jo. 111. 20. Il seconda la pur predetto da lui medesimo, allorche dinse: cusud' io sarò fevato da terra trorrò tutto u me, Joan. xx. 22.; e piu apertamente era stato glà acquaziato da Isala, che disse: se egli dera l' uvimu sue ostic per lo peccalo, sedek una discendenza di Inngu darata . . . . darê a îni per suu perzioue una gran mollitudiur, Isai, I.II. 10. 12. Finalmente questi frutti sono tutti i beni spirituali, de quali è debitrice a Gessi eroci lisso la Sposa, quali sono la remissione de' precati, le iwaedizioni celesti, e particolarmente la carità di Dio dif lusa ne' cuori de' Fedeti per lo Spirito santo, che ad essi fu dato. Questi frutti egli colse, e ne arricchi la sua Sposa, onde il petto di lei fu come i grappoli della site ripieno di soavissimo liquore, cioè di relo della gloria dello Sposo, a della salute delle anime, e sonve fragranza spirò la hocea di lai nelle parole di vita per l'edificazio ne della Fede, e per confortare le anime nella vera pieta Vedl Enber, 1v. 29.

B. Le to fast cour offine pion et. La tone guille à pous piu pou de la forillier cons a tremmio del route, case, et a 10s a fix cells soce, Ps. CALTA. 6. Proc. viru. 7. Ma la cerzione, et le fa cella vore pos à per 16th, as non è acompagnant dails crustore della merit, et del route y cala qui d'insister cere is certion et la fiscon. Improvedir di rout direit, et le critico viru. Carden, a traite de l'antière à tale fait non au deried, et le critico viru. Cardent, autriter dutti l'auson intériere, le conferna de bree, e accorde in lui sempre più il desidrio delle conectesi.

celesti Drowo di esser beruto dal mio Diletto, ec. Diletto, e amieo dello Sposo è ogni giusto; perocche suppongo colla mamima parte degl' Interpreti, che queste aucora sieno parole dello Sposo, quantunque siavi ehi ha voluto derle alia Sposa, e (per quanto mi sembra) con poca ragione. Ma amiel carissimi dello Sposo sono i giusti , i qual a lui, e al sun mistico Corpo sianno uniti, mediante le fede siva operante per la earità. Per questi è fatto il sino ottimo della buona e perfetta orazione, onde ad essi pure fu dello: levele, e suebrinlevi, u cariasimi, esp. v. I.
Percochè essi sunno lu qual muniera debta beversi que sto vino, affin di gustorne la meraviglicas soavità, e goderne I grandissimi effetti: sanno ette questo vino è intto pou tanto per beversi, quaoto per gustarsi, e assaporarsi colle labbra, e per ruminarsi ezlandio, e quasi masticars co' denti. Imperocché se è vero che è necessario di oras sempre, egli è aucha vero esser necessario, che sia sempre nel cospetto di Dio lu medituzione del nostro cuore. Ps. xvnt. ts. Vuole adquque insegnare lo Sposo a quele sia per l'anima la virtu a la forza della orazione, a co me perché ella sua veramente utile fa di mestieri, che e nell'orazione medesima, e depo di essa posatamenta a considerino le verita, che alla mente si presentarono, afline di ben ruminarie, a trarne nuovo gusto, a nuovo sare, e ngovi lumi per avanzara nelle vie dello spirito Tale sia la maniera di orare di tutti i fedell: sia tale porticolarmente la pratica di que' ministri della Chieso, I quali per la condizione, e obbligazione dello stato lore son destinati ad essere quasi le famet, a la bocca di le nella pubblica orazione; sia la loro orazione ottimo vi no degno dell'approvazione dello Sposo, a utile a confortare e nudrire la loro pieta, e quella ancora del po-

- 10. Ego dilecto preo, el ad me conversio cius
- commoremur in villis.
- 12. Mane surgamus ad vineas, videnuus si floruit vinea, si flores fructus parturinut, si florurrunt scala popica: ibi dabo tibi obera tora,
- so di me è rivolto. 11. Veni, ditecte mi, egrediamur in agrum,
- 10. lo (sono) del mio Diletto, ed culi ver-11. Fleni, a mio Diletto, ondinnue fuora alla campaqua: facciom nostra dimora per le ville.
  - 12. Al mallino alzlomaci (per andare) alle rigne: reggiamo se la rigna è fiorila; se i fiori vou partorendo i frutti: se i melagrant sono in fiore; ivi darò a te le mie unnmette.

10. Io (2010) del mio Diletto, ed egli ec. Anche la puesto luogo la particella di congiunzione si suppone posta per la causale, onde può tradursi: la sono del mio Diletta, perché egli verso di ner è rivolto. Imperocché la Sposa umile, e riconoscente a tutte le todi dalele dal suo Diletto risponde coi protestare, clic elia è tuita del suo Sposo, opera di lui, fattura di lui, creatura di lui, per-chè egli a lei rivolse benignamente i suoi sguardi, e la tree quello, che cila è.

Si rivolse il Dilcito verso questa sua Sposa, allorchè assonta l'umana carne per lei diede tulto se stesso: e che non diede cgli a lei quando diede tutto se stesso? Si rivolse ancora a lei quando prima d'andare alla morte, istilui il Sacramento del Corpo, e dei Sangue suo, nel qual Socramento al detto, per così dire, in potesti della Sposa, taimente che obbelendu egli atta voce di lei, dal cicin venga a nascondersi sotto le specie del pane, e del vino, in qualunque porte della terra da' legittimi Ministri della Chiesa si celebrino i Sacrosanti Misteri: lasciando alla siessa Chiesa l'autorita di offerire ogni giorno al Padre lui siesso in sacrificio di esplazione, e di rendi-

mento di grazic. Rivolgesi continuan penic verso la siessa Sposa ad esaudire ic sue preghicre, a consolaria nelle affilizioni, a soccurrerla ne' pericoli; perocché l'amore, che egli ha per lel in si, che non solo alle voci di lei prontamente risponsia, ma I desideril stessi di lei presenga, algiatore fedele

nelle opportunità, nelle tribolazioni, 11, 12. Fieni, a mio Difetto, ec. Avea dello la Sposa, che ella è tutta del van Difetto. Or ella da qui una hella prova dell'amore, che ha per lui, dice Tendorein, menire non vuole essere ella sola a godere di si geon bene, e per questo gli dice : Ficai . . . ondienne ec. Ma overvisi, che quest' invito fa ella allo Sposo dopo che dallo Sposo stesso la invitata: Sorgi, offrettoti amira mia ec. cap. n. to. Imperocché l'onore di servire Dio aella sanlificazione dell'amime nissono da se stesso sel prende, ma chi è chiamato da Dio, Heli, v. 4. Ta (dice la Sposa me ordinati di vesire, e di metri fuora; me viesa tu meco, perché quegli se'ta, che dui la parola a coloro, che annunziano con virla grande la bassa novella . Pa. LAVII. 12. Vieni adonque, audianne tuora alla campagne perocché quantunque difficile, pericoloso, territole sia il ministero, io non temerò di mia debolezza mentre sii to con me, tw che alla alanco dai gaglinedia, e o que' che non sono doi fortezza, e volore, Isal. xt. 29. La campagna dove ella brama di andare collo Sposo ella e il moss do, Matt. xiii. 32.; ed cila sa come è voicre dello Sposo, che in bella questa campagna la divina parola sia semi nala. Audate pel moudo tutto predicando il Fongelo, Marc. avi. 16-: vale a dire, andate per la incotta sicrii campagna piena di bronchi, e di spine, e di bere piena ancora, e di dragoni, angli che di pomini. Ma lo Speso promise, e disse per Isala; Deranno eleria a me le hestie antratiche, i dragoni, e gli struzzoli, perche ha fatto scalurire acqua nel deserto, e flumi nella terro disabitata. Isal. XIII. 20. Brama adunque la Sposa, che tut-it gli nomini in qualuoque parte della terra odano la soce della predicazione, obbediscano aita Fede ed abbiano salute: Facciomo nostra dimora per le ville. A questo parlare della Sposa ben riconoscesi lo spirito del suo Sposo e maesiro, il quaic ebbe per segno caratteristico di sua missione la predilezione verso da poveri, e la cura particolare d'Istroirii: Mandommi (la Spirito del Signa-

re) ad annunziare il Fangelo a' poreri, Ital. LXI. I. A poveri si annuazio il Faagelo, Mail. x. 16. Vuole adusque la Sposa a imitazione di lui occuparsi a istruira per le vilic la gente ruzza, e incoita, ignorante insieme c semplice. Esemplo grande pe' Ministri di Cristo, e della Sposa, affinché divunque la divina vocazione il guidi, distingione non tacciano tra aniena, ed anima; ma sapendo, che il piccolo e il grande sono initura di Dioche ciascuna ili queste nolme lo stesso prezzo costo a Crisio, con sincerità, come nel cospetto di Dio, cerchino li bene di tutte, e non la propria loro gloria.

Al mattino alziamoci (per audare) ec. Al mattino, alla punta del giorno nel visiteremo le vigne, cioè le anime, ovver le Chiese particolari collivate da noi, e vedremo se questa e quella signa liorisce, per ajutarla al bisogno a fiorire. Or egli è qui dimostrato come la sollecitudina del pastore delle anime non è ristretta al solo fine di ridurie dalin stato del peccajo alto stato di grazia, ma si estende ancora a procurare, che fioriscano nelle viriti; e molto bene dice la Sposa : Se la vigua nostra florisce , quaniunque veramente la vigna sia dello Sposo, perchè i veri ministri di Cristo fanno proprio loro bene ii bene delle anime, e la gioria dello Sposo. Egli è pur da notare come soon con molta grazia, ed eleganza notati li tre gradi, o ordiul di persone, delle quali ad ogni vignatuolo spiriluale è commessa la cura. Percochè dicendo: se le rigno è in fore, indicò lo slato di quelli, che a battera le vie di Dio lucomiociano, onde in essi i fiori apperiscope, che sono i buoni desiderii, a i piccoli atti di virin, i quali e danno buono odore, e speranza di trutto migliore. I fiori, che allegano, e partoriscono frotti rappresentano le animo, che si nanzano nella virtu, e non aza strnio, e fatica portano sodi trutil, riducendo ad effetto I buoni desiderii; e finalmente quando del fio-rice de' melagraul si parla , suolal additara lo stato de' perfetti : perocche pel fiore delle melagrane intendesi quella quasi corona, che hanno in cima a guisa di fiore; per la qual cosa un'anilea versione Greea traduce: Se le melagrane si sono aperte, lo che succede quando sono mature, e nella loro pienezza. Abbiam pol vedolo altre volte come la meiagrana è simbolo de' trutti della vita perfetta, nella quale lotte le virtu con bell'ordina sono disposte, e solto dura eneleccia una dolcezza nascondesi sommamente grata allo Sposo. La vigna, e i melagrani, che son già in fiore, totta quoiche esterna cagion contraria, danno costanicmente i loro frutti; ma ia mistica vi gna, cioè l'uomo, benche prevennta dalla graria e cotti vata con ogni attenzione dalla carita del vignaturio, per effetto dei proprio libero arbitrio inclinzio al male, può on sol rimanere senza buon truito, ma ancora p delle spine in vece di ficei, e inmbrusche lo vece di bao ne uve: a gorsto timore tien sospeso, a in pena il vignaiucio, e questo timore è bra dipinto con questa ma

niera di pariare: vedioma se la vigna è florite, ac i flori In darè a te le mie memmelle. Ivi le mie mammelle piene di tua celesie dottrina porgreò a' tuol piccoll, ser-vendo te la essi, perchè, iu hai detto: Oyni volta che nuete fatto quelche cosa per uno dei più piecoti di questi miei fratelti , l'avete fatta per me , Malih. xxv. 40. Così la Sposa il tenero materno suo affetto dimostra verso le anime, e invita i Minisiri suoi e dello Sposo, a quasi al loro cuore fa forza, perche imitino la sua ca

van partorendo i frutti er.

 Mandragorae dederunt odorem. In portis nostris omnia poma: nova et vetera, dilecte mi, servavi tibi.

13. Le mandrogore spirano odore: ec. Ho riteouto la interpunaione della nostra Volgata, nella quale questo versetto ha ire membri. Vari sollehi Padri ne faisno due soll, leggendo la tal guisa: Le mandragore spirano odore alle nostre porte: Tutti i pomi nuovi, e verchi ho serbati a ta, o mio Diletto. Di queste mandragore è parlato pella Genesi cup. xxx. 14., dal qual luogo apporisce, eha questo frutto dovea essere piuttosto raro nella Mesopotamia, perocché se fosse stato comuoe, e facile a ritrovarsi, non avrebbe Rachele domandato con tanta premura alla sorella Lia, ehe le facesse parte delle mandrago-re trovate da Ruben. Da questo luogo però possiamo ar-gomentare, ehe ne avesse copia la Palestina. Questo frutto per testimonianza di a. Agostino (Coaf. Frast. XXII. 36.) è bello, a di odore soave: dicesi buono a conciliare il sonno fino a togliere il seuso di ogni percossa, o ferita; come narra Teodoreto, e finalmente che sia olile a dare fecondità : ciò viene altestato da varil scrittori ontichi, e moderni. Per totie quesie ragioni le mandragore sono qui poste per segno di perfetta virtu; onde queate parole legano colle precedenti, nelle quali fu pariato dell'opera di esimia earità, quale è quella di occuparsi nella conversione, e santificazione delle anime. Viene adunque a dire la Sposa: lo porgerò a'tuni piecoli le mie mammelle, tua mercè, già ripiene della tua celestiale sa pienza, perchè to mi hai ornata di saida virtu, la cui fragranza si farà sentire per ogni parte ; perchè iu mi hai dato di essere quasi atopida a tutti gli affetti carnali, e quasi morta a tutto il sensibile, onde le tribolazioni stesse, ehe lo dovro soffrire per la giustizia , non sentiro , od anzi le riputero mia gloria, e mio gaudio: perchè fi nalmente to dandomi tutto questo, mi hai renduta capaee di partorirti contionamente anovi tigli secondo lo spi rito. La Sposa ben sa , come il suo Diletto ami una tal carità, ed ella perciò si esibisce proata a secondare i suoi desiderii, e col Profeta a lui dice: Eecomi, monda me. Nelle nostre porte . . . . tutti i pomi. La voce porta vale

 Le mandragore spirano odore: nelle nostre porte (son) tulti i pomi: e i nuovi, e i vecchi a te, o mio Diletto, gli ho serbati.

qui lo cieso, che casa, come la mollitatani lossibi delle Serifitare, i la voce posi significa coni specie di lossome frailia, per le quali la quete lo losso (come anche qui l'emandi V. 13), sono indicate le virtire, o qui specialmente quelle, che al ministero, sono in la come della conquelle, che al ministero, sono in la come di concesso della come di come della come della contra della come di come della come accionata della connella come di come proposte, e prepartata a ercerea la aquelle versial table, i qual meptidano i cercare cendere per andare incontro allo Spoto, code mentre vanno a provovienen, lo Spoto i ricare, ci effe dalla salla

detle nozze restano fuora I nuovi, e i recchi n te, n mio Diletto, gli ho serbati. Pe'veceli frutti sono significati i doni naturali, per li nuovi sono intesi i doni di grazia ; e questi di grazia come senza paragone piu nobili, ed anche come piu diretiamente utili pel miaistero sono nominati i primi, preferendosi l'ordine di dignità all'ordine di tempo. Ecco adunque la Sposa simile al boon Padre di famiglia, il quale mette fuora dalla sua dispenso robe nuove, e recrhie, Matth. Till. 62.; e tutto offerisce al serviçio dello Sposo, perchè tutto ebbe da loi, a lotto serba per lui, ne per altri vuote impiegaelo. Tulto quella, che nella mia casa può trovar-al di buonn, di utile, di pregerole, lo lo serbo per le. o mio Diletto: nulla lo ritengo pre me siessa : non la mia satisfazione lo cerco, ma la tua volonta, non la mia gloria, ma la toa; e se lo desidero di andar teco alla campagna, ili esercitarmi nel seculgio delle anime, ella è la tua enrilà quella che mi muove, e mi pressa, perch'io so fino a qual segno lu ami che sieno amate le anime. Del rimanente secondo il luo beneplaelto lo farò uso de' dont tuoi; secondo il tuo beneplaelto farò parte agli altri di quello, che hai dato a me: così predichero non me stessa, ma te, o mlo Diletto: Noi son predichinmo noi stessi, ma Gesù Cristo Signor nostro; noi poi serri

## CAPO OTTAVO

1. Quis milti det le fratrem meum sugentem ubera matris meae, ut inveniam le foris, et deosculér te, et iam me nemo despicial?

1. Chi ti durà u me, fratella mio, ec. Osservo Teodoreto come la questo uttimo capitolo si ha uoa conclusione, n ala perorazione di lutti i precedenti ragionamenti. Ed e piena di vecmentissimo affetto la maniera di partare di questa Sposa: Chi Il darà a me, fratello mio, cc. ; onde generalmente i Padri grect, e latini in queste tenerimime espressioni hanno ravvisate le brame dell'aotica Chiesa di vedere nelta carne umana quel Cristo, nella fede di cui ella vivea, e cui da tanto tempo aspettava. Quindi è, che queste parole banco senso simile a quelle del principio di questo libro: mi baci egli col bacio dello sun bocce; ma varie cose sono qui ouovamente spiegate, ta considerazione delle quali serviva ad accendere i deside-rii degli antichi Padei. Il Messia adonque avrà la natura stessa dell' como, e perció ta Sposa lo chiama suo fra-tello: Egli (dice Paolo) non ausumerà gli Angeli, mu assumera il seme di Abramo, Hebr. II. to., assumera la natura dell'uomo, e nascera del seme di Abramu, del seme di Davidde. Per la qual cosa come un Bene app tenente più a lei, che ad altri chiede la Sposa, ch'el venga a lei: Chi li darà a me, fratello mio? Ma notisi come ella a lui parla, a lui espone i suol desiderii e ii o amore, quando ella non sa ancora quanto tempo egli debba tardare a venire. Ella adunque lo riconosce, e lo con1. Chi il darà a me, fratello mio, succhiante le manmelle della madre mia, onde to fuori ti ritrovi, e ti baci, e nissuno più mi disprezzi?

vostri per Gesis , 2 Cor. IV. 5.

fessa vero Dio, che è ab eterno, nelle cui mani sta di farsi suo fratello, e suo frajello al farà, perchè egli per misericordia ha promesso di farsi. Ciò viene pio chiaramente indicate In un'antica versione greca, la quale dice : Chi n me ti dará come fratello.2 (Aq.) perocehè come suo Dio ella già la avea, e lo adorava. Questo Dio fatta uomo sarà conerputo nel seno di Donna, e da lei sarà partorito bambino, e alle mammelle di lei sarà allattato. A questa Madre la Sposa dà assai convenientemente il nome di Madre sua: succhiante le mammelle della Modre mia, nelle quali parole dee ravvisarsi profetizzato quello che piu chiaramente fu predetto da Isaia: Ecco, che uno Fergune concepira, e parterira un figlianto, e il sno nome se-rà Emmanuele, Isal. VII. 14. Or in on senso verissimo questa Vengine Madre del Cristo è della Madre ancor della Chiesa, perocche da lei i Fedeil di lutti i tempi riceverono l' Autore, ed il Prioripio di loro salute avendo ella partorito l'Emmanuele, per cui in figliuoli ed eredi di Dio furono adottati e quelli che in ini con fede viva credettero prima ch' ef fosse venuto, e quelit, che in bai credono, e crederanno dopo che egli nalo di questa Vergior ha adempiute tutte le profesie, e lutti I misteri. Na quando la Sposa dice, che il suo Cristo succhiera le mammetie della madre, ella viene a predire che di tulie le

2. Apprehendam te, et ducam in domum matris meae: ibi me docebis, et dabo tibi poculum ex vino condito, et mustum malorum gra-

nalorum meorum. 5. Laeva eius sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me.

4. Adiuro vos filiae Jerusalem, ne suscitetis, neque evigilare faciatis dilectam, donec ipsa velit. 5. Quae est isia, quae ascendit de descrto,

deliciis affluens, innixa super dilectum sumn? infermita, e miserie dell'uomo nsortale sara egli a parte: soffrirà al'incomodi dell'età infantile, soffrirà le pene,

e gli affaooi della carno passibile; perocché debbe egli essere in tutto cimits o' fratelli, como dice l'Apostolo. Egli è adunque anouaziato lo stesso mistero, che fu dipoi significato per Isaia : Un pargoletto è nato a noi, e el figlio è dato a noi, ed ha sopra gli emeri moi il Principato, ed ri si chiara per nome l' Emmanuele, il Consigliere, Dio, il Forte, il Padre del secolo futuro, il Principe della pace, IX. 6. Imperocché seguita a spiegarsi anche piu la Sposa iotorno all'essere divino di questo pargoletto frotello dicrado: ond' io fuori li ritrovi, vale o dire, fuori de'eicli dove cogli occhi della sua fede eila II vedea, fuori del seno del Padra, dov'ei si sta come suo Unigenito. Brama adunque, che egil squarci i cicli, e discrada (Isal. LXIV. f.) e si faccia vedere sopra la terra, offinche possa ella baciario. Abbiamo altrove osservato come il bacio fu sacor segao di adorazione, onde nei Salmo II. 12. dove, secondo l' Ebreo, s. Girojamo tradusse: Adorate il Agliaolo, una più settica versione greca (Aq.) legge: baciate il Aglinolo, Brama adunque la Sposa di vedere sopra la terra questo suo Dio divenuto suo fratello per adorario, e a lui dimostrar la sua fede, e il suo amore, come da Davidde le fo ordinato. E non a caso tra tutte ic espressioni, coile quali potra significare il cuito, che a kil volca rendere, scelse questa, and io ti bari, acita mie il carattere della puova alleanza viene indicato, che è l'amore; ed oltre a ció dopo aver nel priacipio di que sto cantleo domandato il bacio di ful come principio delis sun felicissima unione con esso, chiede adesso la veanta di lui, affinebe possa cila baciario, onde compinto resti il suo sposalizio con lui. Allora (dice ella) aissuno ardirà piu di disprezzarmi, come fanno adesso tanti increduli, I quali tutto giorno mi dicona: il Dio tuo dov'e Pa x14- 11.) , e dova sono le tue promesse? Peroceité emmi rimproverato, che da tanto tempo lo aspetto uno Sposo, ehe mal non viene, desidero uno, eh' io non conosco; ed emmi sacora rimproversio, che la vera, e schietta virlu è si rara nel popoi mio, che la fede di Abramo, la obbedienza d'Isacco, la pazienza di Giacob-be non banno quasi più Imitalori. Vieni adunque, o mio Dio, mio Sposo, a mio fratello, a da queste pietre fa' tu sorgere dei figli d' Abramo, affinehe nissuno per la mia sterilita mi disprezzi. Fu esaudita questa Sposa ajia venota del Cristo, a del oumero dei suoi figlicoli furoa gli Apostoli, e i Discepoli, da quali furoao fondate le chiese nella Giudea, a ad essi (dopo il rilinto det maggior ansero degli Ebrei) si unirono i Gentili degat per la loro feda del nome d'Israele, e ligliuoli di Abramo non secondo la caron, ma secondo lo spirito, Rom. IX. 6. 7. Tutto questo in termini chiarissimi fu dipoi predetto da Isala: Oneste cose dice il Signore: come quando ia un grappolo si trora un granello, e si dice: nol mandar male, perchè è ana benedizione; così farò io per amore de mier servi , a di Giacobbe trarro semanza , e do Giuda chi avra de' miei monti il dominio, e Gernantemma sara eredità de' miei sletti , e vi abilernano i miei servi, e le campagne saranno ovili di greggi . . . . di que', che hanno cercuto di me, Isai. LAV. S. 9. III.

2. Io ti prendero, s ti condurro ec. Quand' io per mis BIBBIA Pol. 11.

2. la li prenderò, e ti condurrà nella casa di mia madre: ivi tu sarai mio maestro, e ia darotti bevanda di vina aromatico, e tl mosto delle mie melagrane.

3. La stutstra di lui sotto il mio capo, e la destra di lui mi abbraccerà

4. Io vi scongiuro, o figliuole di Gerusalemme, che non rompiate il sonna della Ditetta, e non la facciate svegliare fino a tanta che ella Il voglia.

8. Chi è costei, che ascende dat deserto ricolma di delizie, appoggiata sopra del suo Ditetto?

grau venjura ti avro trovsto, io ti prendero, e li con durro per tutto il paese d'Israelle, ti condurro nel Tem-pio, il condurro nelle Sinagoghe, dove parlano Mosé, a i Profeti: perocché tutti questi luoghi appartengono alla nazione Ebrea; e siccome de soli credenti Ebrei era cusaposta l'antica Chiesa, quindi è, ehe a questa nazione ella da il titolo di Madra sua. Fuori di metafora vuoi qui intendersi come tutta la Giudea e la Galilea udira la predicazione di Cristo, ed egli da turbe grandi di popolo sara ascoltato. Ma la Sposa toglia qui ella stra ogni velo dierado; Ivi la sarni mio maestro; e elo molto a proposito per far intendere una volta apertamente, come queilo, che con tanti simboli, e figure diverse elis ha voluto edombrare , non he che fer sulla colla carae, e col saague, me è cosa tutta spiritusie, e dal solo spirito può essere jatesa e spiegata : Ivi tu sarai mio moestro, m' insegnerai la tan nuova legge, legge di perfezio ne, s di amore, la insegneral a me, cioè ni mio pap to, perche lu se mandato primariamente alle pecorelle disperse dello casa d'Israells , s la surai per tatto il tempo della tua predicazione il mio maestro, perché io so, me in to sono ascasi tutti i tesori della sapienza, i della scianza. lo noi nos sero ingrata alla tue carità, as senza frutto saranno le fatiche sofferte da te nell' istruire la easa d'Israele. In darotti bevanda di vino aromatico, e il mosto delle mie melagrane: Ti darò no numero di eletti uomini, che saranna fatti da te tuoi Apostoli, tuoi Discepoli, de' quali l' amore fervido, e forte, o la pienezza di tutte le virtu formeranno bevanda così grata ai tuo gusto, quanto può essere altrui na nappo di vino generoso condito con aromi, a quanto il mosto dolcissimo delle melagrane.

Noa debbo larera, como in questi due versetti sono ancora ravvisate da vari laterpreti le voci, e le preghiere de Giusti, I quail nel seno di Abramo aspettavano, e sospiravono la vennta del Solvatore. Questi nel loro carerre non solo bramevano, ch' el discradesse dal cirin sopra la terra a latruire la aazione, alla quale era stato promesso, e di cui dovea auscere secondo la carne, ma bramavano ancore, else compiuta l'opera della redessione, partendo della lerra si lasciasse vedere ad essi, onde avesser la sorte, o la consolazione di adorario come loro liberatore, o dalla presenza di lui fossero ripieni di letizis , o di gandio, Furono esauditti i loro voti, quando Cristo dopo la sua morte discese all' inferno, e illumino i dormienti , che speravano nel Signore , come era stato predetto, Eccli. xxiv. 45. E dipol dopo ch'el fu risorta lo corteggiarono quasi trofeo, e pompa nobile del suo trionfo, a quand'egli sali al elelo lo accompagnarono, e lo introdussero dentro le porte della Madre comune di tutti I santi, la celeste Gerusalemme. Vedi Ps. LAVII. 19. Ephes. 1v. S., 1. Pet. 111. 19. 3. La sinistra di lui ve. Intorno a questo versetto ve-

di quello, che el é detto cap. a. s. 4. lo vi econgiaro, c. Vedi cap. a. 7. 5. Chi e costei, che ascendo ce. Vedi cap. 111. s. Net primo, e nel secondo versetto di questo capitolo la Sposa in un trasporto d'amore avea domandate cose grandi, e graadi cose avea promesso di fare , quandu fossero sta-

ta esaudite le sue preglière ; ella adesso quasi correggen-135

Sub arbore malo suscitavi te: ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genilrix tua.

6. Pone me ut signaculum super cor tuum.

dosi , e riconoscendo la son piccolezza , e come ella sou è da tanto di poter prendere lo Sposo, a lotrodurio nella ensa di sus madre, viene a meglia spiegarsi, e dice: anzi egli mi prenda, e mi conduca, e colia sinistra, e colta destra sua egli sia min soslegno: percecbé non la me stessa, ne la aleun potere, che jo mi abbia è riposia la mia tidanza, ma in lui. Or lo so, che egit e brono, e benigno, e sara per me più ancora di quello, che lo ardisca di chiedere, o di bramare (rers. 3.).

Vedesi infalli ( sers. 4. ) che cila otticae quello, che non ardiva apertamente di domandare; vedesi, che appoggiato il capo sulla sinistra dello Sposo, sostenuta della destra di lui ella è presa da dolcissimo sonno, onde si ode in Sposo stesso, che proibisce alle figlie di Gerusalemme di risvegliaria, donde ancora apparisce, che questo sonno è a lui molto gradito: Io vi acongiaro, ec. Questo misterioso sonno non è un interrompimento delle aperazioni dell'anima, ma un'elevazione di lei, allorche ilbera da ogal g interiore, od esterior turbamento, in Dio solo ella si occupa, e nella sublimissima cognizione de' suoi mister si paser, onde un ardente amore in essa si accende, per intimamente si suo bene si unisce. Gii effetti ammirabill di questo riposo (che non è ordinariamente conceduto se non alla Sposa, cioè alla anime assate singularmente dallo Sposo), sono indicati in termini generali, ma ron molta enfasi in queste parole: Chi è costri, che ascrade del deserto ec. La Sposa adunque, la quale piens di amore, a di zelo della gioria del suo Diletto, ogni suo studio pose nei firio conoscere a molte anime, la Sposa fatta degna, mediante il mistico sonno, di conoscere sempre piu il suo bene, e di crescere formisura nell'amore di lui , dallo stesso amore è sollevata sopra sè stessa , e con ammirazione degli Angeli atessi, dai deserto di que sto mondo s'innalra ricolma di tutte le spirituali delirie, a a' lanelza non sola, ma appoggista al suo Brietto, il quale si sta con lei per operare con essa, per ionalizaria, per ingrandiria, a per conduris line alla teera de'viventi, fine alla Gerusalemme dal ciclo. Secondo la comune spesizione dei Padri, sono qui descritti i progressi stopendi della primitiva Chiesa ingrandita in hervissimo tempo coll'aggregazione delle genti, sopra le quali si vida diffusa con istraordinario pienezza la grazia dello Spirito santo, onde apparve la Chiesa ridondaote di totte le delizie e di totti I doni del medesimo Spirito, contenendo clia nel suo seno un popolo di credenti ripieni delle virtu evapordiche. preparati a dare alle Sposo la massima testimonianza del loro amore coi soffrire volentieri per fui la persecuzione e la morte. Per la quai cesa a'Corinii diceva Paolo: Rendo grazie al mio Dio continuamente per voi per la grazia di Dio, che è stata a vol dela in Cristo Gera, perche in tutte le coss siele divenati ricchi in lui di oqui dono di parola e di scienza ... di modo che aulta manchi di grazia alevaa a voi , che aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesis Cristo, J. Cor. J. 4.

Sotto l'arbore di melo ec. Notisi la primo luogo, che il melo è posto per qualunque pianta che porta fruito. In secondo luogo quantunque gli Ehrei, e qualchedano ancora de'nostri Interprati, dienn quesie parole alia Sposa, i Padri però tutti quanti, e quasi tutti gl'inierpeet cattolici le attribuiscono allo Sposo, e versmente sembra. che così richiegga la serie dei ragionamento. Lo Sposo, ch'è ancora l'union Marstro della Sposa (Matth. XXIII. 10. ) nel tempo dalla maggior gioria di lei sia per teneria nella umillà , sia ancora per vieppiu accendere il suo amora, le rammenta quello, eh'ella fu per la sua prima origine. Abbism già detto, che nella pisota di melo i Padri videro ligarsta la eroce di Gesii Cristo (Cant. II. 2.), e così pare la stessa eroce è qui indicata per la medesima pianta, ma peraronata a quell'altra pinata del Paradiso terrestre, della quale fu proibito a'acetri progenitori di gustare il frutto. Esa, madre di lutti i viventi, disobbedi al comando di Din, a sotto quell'arbore rimase violata e

Satto l'arbore di melo io li suscitai : lvi fu corrotta la madre tua: ivi fu violata la tua genitrice.

6. Pommi come sigillo sopra il cuar tuo .

corrolla per in sua colpa, e pella siessa corruzione fa' ca-dere il marito, donde la corruzione passo in lutta la loro infelice posterità. Dalla donna ebbe priacipio il peccato, e per lei muniumo tatti, Eccli. xxv. 35. Doppia fo la cos ruzione in cui cadde aliora la madre di tulti I viventi, a I viventi tutti con essa, la corruzione della colpa e la corruzione della pena, a sia la morte dell'anima e la morte del corpo. Ma la divina bonia ordinó e dispose, che sotto un aliro arbora (sotto la croce) la figlia, cioè la Chiesa trovasse la sua liberazione, la sua risurrezione dalla morte dei peccato, e la speranza della besta immortalita. Que ato adungue è il mistera ch' è posto dinanzi agli occhi della Sposa in queste parole : Sotto l'arbore della mia croce s te io diedi vita e salute, a te, la cui medre sotto un altro arbore troco la corruzione e la morte, lo presi il chirografo del decreto, ch'era contro di te, e lo totsi di mezze offigeradolo alla min croce, Coloss. H., 14. Cosi in fosi liberata e salvata. Mira l'una e l'aitra pianta , e rifletti , che sotio l'una la disobbedienza della madra tua il rendette infelice, adious al tuo Creatore a degna di eterna morte; solto l'altra per la obliedienza mia fino alla morte tu w'falta amica e figlia di Dio, ed innaisata alla digniti di min Sposa. Sil lu grata alta mia carità, e lo sarsi se alia considerazione di quello, che tu sei per min favore, lu congiungeral is memoria di quello elie fosti. Da tutto questo apparisce con quenta ragione dicesse Paolo: La parola della croce è elottezza per quei, che si perdono; per quelli poi, che sono selvati ella è la virtà di Dio . . . Noi predichiomo Cristo crocifisso scandalo pei Giudei, stollezza pe' Gentili, per quelli poi che sono chiamati s Giudei e Gentili , Cristo virtu di Dio, e sopienza di Dio ,

t. Cor 1 18 97 94 6. Pommi come sigillo sopra il cuor tao, ec. Continu in Sposo a istruire come amanta maestro la Sposa, a le insegna la leggi dei vero a perietto amore. Quel precetto grande della carità verso Din ( Deut. vs. 5. Matt. XXII-37.): Amerai Il Signore Dio two con tutto il two enore, a con tatta la mente tua, e con tutte le forze tue, questo percetto è raccomandato, e spiegato con questa bella me tafora: Pommi come sigitlo sopra il tuo cuore, come sigille sopra il tuo braccio; perocche nel nome di cuore, la surate, e l'azima resta compresa: il braccio pol è posto a significare le forze dell' pomo. Lo Spoto adunque, che suscità la Sposa sotto l'arbore della Croce, ebiede in corrispondenza da lei, ete coi sigilio dello Sposo ella si con-trassegni, e dentro pell'anima, e al di fuori nel corpo. o sia nelle operazioni esteriori, talmente che e ne pensis-ri, e negli affețti, a nelle parole, e în tutte le szioni sua cila porti l'Impronta del medesimo Sposo. A questa impronta ella debb'esaere riconoscinta come fida Sposa, e leale non solo dinanzi a Dio, ma anche dinanzi agli nomini. Da vari luoghi delle Scriiture veggiamo l'antichissima uso tra gli orientali d'imprimersi o sui ignecio, o sulla fronte, od anche aui petto li nome, ovver qualche simbolo delle divinità da essi adorate, e simile uso tenevasi rignardo alla persone plu care ed amate, per averie così in qualche modo presenti Vedi Issi, xuv. 5. Anceni, xui, 16. vii, 2. Avrà adun que la Sposa e sul cuore e sui suo braccio il sigilio di Gesu crocifisso, e in tal guisa darà a conoscere, com'ella è tutta dei suo Sposo, e lui solo ama con tutto il cuor suo, e a lui solo serve coll'adempiere in totto la sua vo lontà, perocché ella ben sa, che non possono servirsi e amarai insieme due padroni, Matth. vi. 24. Porterà im-presse nel suo cuore ic parole di lui, gli esempi, la eccedente carità, affine d'imitaria; porterà ancora nei proprio corpo la mortificazione di Iti. La Sposa, che si ricarda come sotto la Croce la per sua gran ventura suscitals da Cristo, allora quando portava la immagine del primo Adamo, e non era degna se non dell'Ira, conosce perciò la necessità di portare l'Immagine dei muovo celeste Adamo: Abbiem portato l'immegiae del terrene (Adamo), portiemo anche l'immegine del celeste. Il print signaculum super brachlum tuum: quia fortis est ut mors dilectio, dura sicut infernus aemulatio: lampades eius, lampades Ignis, atque flanmarum.

 Aquae multae non potnerunt exstinguere caritatem, nec flumina obruent illam: si dederit homo omnem substantiam domus suae pro dilectione, quasi nihil despiciel cam.

mo nomo dalla terra (fu) terrestre, il seconda Uomo dal vielo, celeste. Perocehè la carne e il sangue non pi sono ereditare il regno di Dio, ne la corruzione rec l'incorrattibilità. t. Cor. xv. 47. 48. 49. 50. Per la qual cosa non conoscerà più la Sposa se nou Gesu, e Gesu eroeifisso, nè si giorierà se non nella eroce di Gessi Crocifisso. Perocché forte come la morte ella è la ditezione. Come se disesse in Sposo, la legge, la condizione, la natura del vero amore è quesfa, ch'el ala forte, come la morte, e lo zelo dell'amore sia duro come l'inferno. Per questo lo ti ho defto, efie lu mi ponga come siglilo so pra if fuo cuore, come sigilio sopra il iuo hraccio. Zelo dicesi apeli'affeilo vermente dell'amore, che sente pena e indennazione de torti, che soffre la persona che si ama, e al muove con gran risoluzione a cercare di ripararii. Tal era lo zelo dell'anore di Din in Mosé, in Phinees, in Ella, in Paolo, ec. Tale, anzi infinitamente piu grande fu lu zelo di Cristo per la gloria dei Padre suo, e pel hene della sua Sposa, onde egli disse: Lo zelo della tua cosa mi divorò, e al'inzulti di coloro che l'insultavano son ricadati sopra di me, Ps. LXVIII. 10. Propone adunque lo Sposo Il grand'esempio della sua carita, la quale fe' si , ch'egli si veatisse di carne passibile e mortale, patisse, e morisse per la sua Sposa. Così in morie, a l'orror della morte non ebbe in ini potere di fargli abbandonare l'opra intra-presa pell'amore, che lo indusse a far tutto, e illito potire per la Sposa. Per tal esempio ella è invitata, el esortata a manienersi fedele a loi anche in faccia alia morie, qualunque volta si dia l'occasione di daver dare a iui questo cerfissimo segno di corrispondenza, e di smo re. Non ti scordare dei beneficio fatto a te dal ina Malierudore, perché Egii no caposta per le la ava vite, dice lo Spirito santo, Ecci. xxix, 20. Questo nostro Maileva-dore fu il Verbo del Padre, il quale, falto nomo, si aggravo de nostri debiti, e il pago col prezzo grande dei san-gue suo e della sua vita, la quale egli diede per essi in mezzo alle ignominie, e a' piu terribili formenti. Per la qual cosa dimostrò egli ancora col faffo, come il suo zelo della casa di Dio, ch'è la Chiesa, lo reio della liberazione di questa sua Sposa, era io iui più forte e inflessibile del-l'inferno. I dolori acerbissimi sofferti da Cristo sono paregonali da lui medesimo a' dolori dell' inferno anche presso il reale Profeta dov'egli dice: Dolori d'inferno mi circonducono, Ps. xvii. 6.; perocchè offre all'éssere la morie di eroce per sè siessa acerbissima e al sommo lun nima, per molte attre razioni appera i dolori di Cristo superarono tutti i dolori di questa vita, come ben dimostre s. Tommaso 3. quorat 46. 6.; ed egii in andaudo a patire si dichiarò, che davasi in balla delle polesia delle mebre. Lne. XXII. 63. Or ecco in qual modo, secondo s. Agostino , dalla Sposa venga a imitarsi quesin fortissimo e invitto amore dello Sposo : La difezione è forte came ia morie; perocehè elli resiste alla morte? Si resiste al l'acqua , al fuoco, al ferro, alle potestà , a' regi; ma alla sola morte, chi è che resista? Per questo alla fortezza di essa è paragonata la carilla, perchè anche la carllà ue-elde quello, che noi glà fummo, affinche diventismo quello che non eravamo. La dilezione fa in noi una speele di morte, e di questa morte era già morto coloi, che dicera: il manda è crocifino per me, ed io pel mondo; e quegli erano morti, a'quali dicesa: Foi siete morti, e la rostra vita è ascasa con Cristo in Dia, Ella è adenque forta come la morte la carifà, perché come la morte naturale distacca l'anima dal corpo e da sensi, così la carità distacca l'anima dail'amore delle cose seusibili, dalle concupiscenza della carne. Lo zelo poi della carita è forta

come sigillo sopra il tuo braccio: perocché forie rome la morte ella è la dilezione, duro lo zelo quanto l'inferno: le tampadi sue sono lampadi di fuoco e di fiamme.

7. Le molte ocque non poterono estinguere la corità, né le fiumane la soverchieranno; quando un uomo desse per la dilezione tutte le sostanze della sua casa, le disprezzerebbe come un nicate.

e duro e inflessibile conce l'inferno, perché la vera carità qualunque cosa, e lo straso inferso softir vorrebbe piottosto, che l'offesa di Dio e il peccato. Tala fe lo relo dei Martiri, i quali a somiglianza del saoto vecchio Estazzo erann disposti ad essere prima gettali nell'inferno, che rinunziare a Criato, e rinnegar la sua fede. Vedi 2. Mechela, vi. 12.

Le tempodi sue sonn ec. L'Ebreo può tradural. I su carboni sona carboni di fuoco e di flomma divina , dor' è da notare , che flomma divina vuol dire tiamma grandissima, come in altri luoghi si legge cedri di Dio, monti di Dio, per significare cedri grandissimi, monti grandissimi. SI paregona la carità nuovamente al faoco, al fuoco, ch'è fortissimo tra gli elementi, e di grandissimo uno per moltissimi bisogni, ed opere e lavori degli uomini. Iddio nette Scritture è paragonato più volte al iuoco: Il nestro Dio e un faoco, Denter. IV. 24. XXXV. 2. ec., particolarmente perché egli alle anime comonica la sua luce, il suo solendore, il suo calore, come fa il fuoco materiale riguardo alle cose a cui si appressa. Quindi lo siesso Cristo disse se esser venuto a portar fuoro sopra la terra, il qual fuo co bramava che si accordesse, a si dilatasse per ogni parte, Luc. xs. 40., ed egli pure sotto la figura di acces face è rappresentato da Isaia: Per amore di Sionne io non tacerò, e per amore di Gernsalemme io non mi darò posu fino a tanto, che il una Giusta nasca come ince del di e il suo Salvatore quat face ardente risplenda , Isal. txit. 1. Po adunque Cristo accesa face a portare, e dilatare sopra in terra li fuoco divino della carita , perche le infinite cose ch'el fece, e pati per gli uomini con tanto amore, un simile amore dovenn riavegliare, ed accendere in tutte le anime: onde tutti i benefizi di lui, e tutt'i misteri sono come tente faci, o carboni ardenti di fiamma divina, cioè potentissima ad iofiammare tutt'i euori. Quindi chiaramente appariere la relazione di queste parole con quelle che precedano i Pommi come siglita sopra il Ino braccio. ec. Peroccisè dice la Sposo : la dilezione mia non nolo fu forte come la morte, e il mio zelo inflemibile come l'ioferan , ma le iampadi della mia carità sono tampadi di fuoco e di fiamma ; conclossache tutto quello che lo feci per le dalla mangiatola, in cui nacqui, fino alla croce. sulla quale rendei lo spirito, fo Indirifio ad accepdere nel tuo ettore il fuoco del santo amore, e tu ogni volta cire attentamente lo mediti, sentiral in la crescere questo fuoco, a Insieme II desiderio di corrispondere alla mia carità, coll'imitare i miei esempli, onde mi porrai come sigilio sopra il tuo cuore, come sigilio sopra il ino braccio, Perocchè tu diral : La carità di Cristo ci strione, consideranda noi questa, che se uno e morto per tutti, adnaque tutti sono morti. E per tutti Cristo mort, ande quelli che vivono, già non vivono per loro alezzi, ma per colui, che per essi mari, e risnacitò, Il. Cor. v. 14, 15. 7. Le molle acque non poterono estinguere la curità, ec.
Le grosse acqua, e le impetuose fiumane sono ue nostri
libri sanfi frequentemente simbolo delle tribolazioni; onde lo stesso Cristo pel suo Profeta dice: Salvassi, o Dio, perocché le acque son penetrate fina all'anima mia . . son venuto in allo more, e la lempesta mi ha sommerso, Praim. LAVIII. 1. 3. Ma le mole e l'impeto di queste acque, e la violenza delle tiumane poleron forse o estinguere, o raffreddare la carita dello Sposo, che pativa per la carila? Prega sulla croce pe' suoi careellel e erocifissori, e gli scusa; converte uo indrone, che prima in beslemmiava, e gli promette per quel giorno stesso li paradiso. Possiamo ancor ragionare nella stessa guisa riguard a fuffu quellu che Cristo soffre dagl'increduli, e da' mali  Soror nostra parva, et ubera non habet: quid facienus sorori nostrae in die, quando alloquenda est?

eritiani nei steramento dell'amore, nella divina Encaritia, e riflettere come tutta la quasi inmensa mole delle inglurie e de'caltivi traltamenti degli comini non la po-

tuto estinguere, ne sovereinare la carita dello Sposo. La Spesa ancora, a somiglianza di lui, fu soggetta a innghe, e gravissime tribolazioni e persecuzioni, dalle quali usci vittoriosa; perchè come dice l'Apostolo, la carità non trende eigenmar, I. Cor. xtit. 8. Ed ha anche la Sposa in queste parole medesime dello Sposo pna stabile dolessima promessa per tutti i tempi avvenire. Le acque , ue le humane non poteron giammai soverchiare la Chiesa fundata nella carita, e sostrouta dalla mano potente di im, che mai non l'abbandona, a le acque e le fiumana son potragno in fuiuro giammai quello che non poterono nei tempi che precedettero. Consolazione simile a prodata ai giusti, i quali stendo cella carsta stanno in Dio, e Dio sta in tero, 1. Joan. sv. 16; per la qual cosa l'Apostolo s. Giovanni promette loro la vittoria di tuit' i nemici, perché Dio, che sta in essi, è piu po-leute di lutt' i loro nemici; t. Josa. 17. 4.

(pande na soon deese per le difension et. 10 noon, che na e cooxie el prepo lutificio (celle cartia, se per acquistata, o per conservará doverse dare tutto il hene dels sun casa, o cua la festista e proservará d'anion lo dera, coma es si tristanse el dare un nicula. L'acomo chetalizarios, equi el Tricto, il quade ellerie tutto sa stense, tutta sa péria, botti gil contre i sutto questo che arrebto postato arres ospes in terra nilipperso e ritutta, e since postato arres ospes e i terra nilipperso e ritutta, e since carta porerta, unella unulta, negli allianta, e mori supra perzandi caso correstitibili, que cel ese assuper perzanso conse-

di agnello immecolato e incontaminato, 1. Petr. 1. ts. tv. Con tal esempio pertanto è raccomandato alla Sposa e a tuit't fieli di lei, che per acquistare e conservare la çarita sieno sempre pronti a perdere lutie le cose del mondo, a la vita tstessa. Perocche saranno sempre piu ricchi senza paragone avendo Dio, il quale è carita, che se perduta questa, ottener potessero tuite io cosa deila per la quale il sice a. Agostino) quella perla prezioso, per la quale il suggio mercatante vende tatto quello che ha, e la compra. Perocché senza di questa autta ti gioverebbe tutto quello che tu avessi, e avenda questa sola ella li basta, onde volentieri impiegar dessi per averla, tatto quello che uno ha , Tract. v. in epist. Joan. Si da ancora in queste parole un documento utilissimo di umilla, rd è, che quando l'uomo asrà fatto tuito quello, che mai far possa per la carità , non-dee credere ill aver fatta qualche gran cosa , ma dee dar lode alla divina bonta, la quale ha disposio, che con si poco, anzi con un niente, possa egli compraesi un bene si grande, e inestimalile, onde dicesa l'Apostolo: Ho giudicato va de scapito tutte le cose, e le stima come spazzatura per fare acquisto di Cristo, Philipp. III. S. E i veri discepsii di Cristo Impararon da lui, che quando abbian fatto iutto quello che mai pote ano per la carità, debbon sempre pensara, a confessare, ch'et son servi iautiti, a quello che doverano fare, konno fatto, Luc. xvii. 10.

As a suriety service is grower, ex, Sono qui divisi given repertificaçuo da la proma a, cut debina attivitoria qualet parko. Sonbrania però assi semplere e assirenquelle parko. Sonbrania però assi semplere e assirendettree Cassistorio, e basis, e Gergerie, e molti attifi. Lo Spono attorgor, il quale finore inacezo alla Spona i perdettree Cassistorio, basis, e Gergerie, e molti attifi. Lo Spono attorgor, il quale finore inacezo alla Spona i però a la ritoria ri gazzota e quella mansata opporte della certifi, in quale comita nel particire de ficilizati aprilicati a contrata del parcer i perio della certifica della certificati perocette pio debelli e informe, il sitrociago atsuague contrata, o et parcer il quella certificati della respectativa, del parcer il qualette ettodi della risca, sovere incoto, che parti così pi discrettorio della risca, sovere inco8. La nostra Sorella è piccola, e non è giunta a puberlà: che farem noi alla nostra Sorella in quel giorno, in cui dovrà farsi purola con lei?

dell'antica Cisiesa, e paria come grandemente soliccito dei bene della sua novella Sposa. Questa è anche sua sorella per la partecipazione della stessa natura umana, ed anche pel consorzio, ch' cità ha colla natura divina, avendo ella per padre lo atesso Padre del Cristo, che l'adoțio în liginola. Parla egii adunque della Chiesa . quaie ella era ne'suoi principii, e quando non era ancor venuto sopra di lei lu Spirito Santo. Questa nostra Sorella (dic'egli) è piccola e pel numero, e riguardo alla virtu e alle forze dello Spirito, e non è ascora in istato di erorre spusata, ne di avere, e allevare da figil spirifuali ; ella cioe non ha tal capi e maestri, che sieno atti a nudrire i piccoli col inite della divina parola, nè che abbiano la piena intelligenza delle Scritture saole, nelle quall e il latte pe' pieroli , e ti soltdo cibo per elt adotti ritrovasi. Chiama adunque sorcila piecola quella, cut dittle alirove il titolo di peccolo gregge, Luc. Mt. 32. Ma menire ei dice, ch'ella é piccola, e non é in stato di essere fatta spesa, dimostra, com'el desidera, e vuole che cila diventi grande e di tai perfezione, qual si conviene ad una, che di lui stesso debb'essere sposa. Ma a chi tu quello stato l'avesse considerata, sarebb'egli mai caduto in pensiero ch'ella disenir potesse quai disenio, e disenirio quasi repentinamente? Chiunque considerera la debolezza, la jimilita, la rozzezza di quelli, ch'erano i primi nei piccolo gregge, e leggera dipoi negli atti degli Apostoii quei ch'esst divennero, potrà egli comprendere, come donde un esmisamento si prodigioso avvenisse? Che farem noi adunque a questa piccola Sorella nel giorno sa cui si dovrà far parolo con lei ? Sembra con questa ma piera di pariare che lo Sposo consulti; a dicasi pur ch'el consulta e interroga, come una volta interrogo uno de suoi discepoli, diendo: donde comprereno pase, perché mas-gino costoro? Joan. vi. 5., lo che egli diceva per far prova di lui, perocché egli sopera quello ch'era per fore. Nella stessa guisa parla egli adesso come Principe dei Pasiori, dimusirando l'amorosa soliecitudine, che ha del suo gregge, e domanda quello, che sia da farsi in quel giorno, nel quale si parlera con questa Sorella per fermare li suo sposalizio; usa insieme nelle atesse parole accen na quello, che si fara. Questo giorno egli è quello, nel quale lo Spirito santo scendera sopra gii Apostoli e sopra la Chiesa nascente, giorno, in cui lo atesso Spirito le parlera. Conclossiache quelle lingue di fuoco furono segno non solo del dono delle lingue, che dovea servire a fare lotendere alle varte aszioni la predicazione della perola, ma indicavano aucora, come lo Spirito santo avreibe pariato al cuure della Sposa, e l'avrebbe ripiena della scienza e supienza di Dio, i' avrebbe ripiena di ince e di ardore; e di piccola l'avrebbe fatta grande, e di sterile l'avrebbe fatta feconda : tanto è potente rd efficace la virtu e la parola di questo Spirilo. Ecco che to (dice s. Gregorio) aperti gii occhi della feda osservo Davidde, Amos, Daniele, Pietro, Paolo, Matteo, a voglio consi-derare quale artetice sia quesio Spirito, ma pella siessa mia considerazione mi perdo. Perocche emple egli di se un giovineito suonatore di arpa, e ne fa un Salmista, emple un postore di armenti, e ne fa un Profeta, emple uu fanciullo temperanta, e ne fa un Giudice de seniori, empie un precatore, e ne fa un Apostolu, empie un per secutore, e ne fa un Dottor delle genti, empia un puis biicano, e ne fa un predicatore della Feda, ed Evangeli sta. Qual mai artetice è guesto, il quale tosto che illustra

le anime, le tranforma ?
Per questin jornon, in cui dovea farsi parola colla piòcola Sorella, atenni interpreti credono indicate le occasioni, celle quali dalle potesta e da jundici della ferra
rainisti della Pede sarrellano interrogati e i predictiori si
consecutari in celle informa di atenna Peri. Cista
consecutari in celle informa di atenna Peri. Cista
consecutari in consecutari in consecutari di atenna
peri. Cista
consecutari di atenna peri di atenna peri.
Le consecutari di atenna di atenna peri.
Le consecutari di atenna di atenna peri di atenna
peri consecutari di atenna di atenna peri di atenna
peri consecutari di atenna di atenna di atenna
peri consecutari di atenna di atenna di atenna di atenna
peri di atenna di atenna di atenna di atenna di atenna di atenna
peri di atenna di atenna

- Si murus est, aedificemus super enm propugnacula argentea: si ostium est, compingamus itlud tabulis cedrinis.
- Ego mirus: et ubera mea sicut turris, ex quo facta sum corani eo quasi pacem reperient.
- periens.

  11. Vinea fuit pacifico in ea, quae habet
  populos: tradidit cam custodibus, vir affert pro

fructu eius mitte argenteos.

condo questa sposizione la risposta sarebbe lutta nel versetto, che segue; la prima pero mi sembra piu semplice e piu piana.

o. Se ella è una muraglia, edifichiam ec. La particella se in molti luoghi della Scritture vale lo stesso che la causale perché, giacché, cc., e nello stesso senso è usala ancha nella nostra volgare lavella. In questo versetto adunque alta sua Sposa, piecola pell'avanti e timida a di poche forze, prometta Criato in primo luogo, eb'ella sara come forte e ben foudata muraglia, a di piu che questa muragita sara con maravigliosa arte fortificale e abbrillta da lui ; a tale rila si fe' conoscere, allorchè rivestita di virtu dall'alto, divenne quasi muraglia di bronzo e' principi di Giada, a' sucerdoti e al popolo delta terra, i quati le fecer guerra, ma non la vinsero, Jerem. 1. 18. I baluardi d'argento, onde questa muraglia sara ornata e fortificata, sono (come dice s. Gregorio) gli stopendi miracoli, dal quali fu accompagnata a sostenuta la predicazione della parola, a dei quali è partato negli Atti. In secondo luogo questa Chiesa sara la porta per entrare nel regno di Dio; similitudine amata da Cristo, ed a se stesso applicata da ini piu volta: Jo sono la porta, chi per me passera, sarà salvo, ed entrerà, e wacirit, e trovera peacoli, Joan. x. 9., e altrove: lo sono porta atte pecarelle. Or egli è porta per entrare nell'ovile, perchè la sola grazia di fui in esso introduce le pecorelle; a la Chiesa è porta, perché per mezzo di essa so no condotte le perorelle alla cognizione dell'unico ovile e dell'unico Pastore. Per la qual cosa viene a significarsi con questa similitudine, che la Chiese avra affluenza grande di popolo, che per essa entrera ad unirsi all'ovile di Cristo, ovile piccolo da principio, ma accresciuto in breve tempo quasi all'intigilo. Questa porta, che dee esser chiusa agi' increduil, a a quelli cha Cristo chiamo ladroni e assassini delle preorelle, e dee essere aperta al eredenii, sara ornate e fortificata con tavole di legno prealoso, incorruttibile, odoroso qual a il eedro, simbolo delle belle virtu e de' doni dello Spirito santo, pe' quali seranno traite soavemente le genti ad unirsi alla Chiesa. Or not dopo tall promesse di Cristo possiamo dir col Profeta : Gloriose cose sono state dette di te, a città di Dia, o Sposa di Cristo, Psalm. LXXXVI. 2. Imperorche essen-do egli la muraglia e il fondamento e l'unica porta, per cui si cuira nei suo regno, ha voluto comunicar questa gioria istessa alla Chiesa renduta da kui tanto bella e spicadida, e foete, che non può essere ne ottenebrata dall'errore, ne vinta dagli siorzi della empieta, ne soverchiata dalle porte d' inferno.

 Se ella è una muraglia, edifichiam sopra di essa baluardi d'argento: se è una porta, fortifichiamola con tavole di cedro.

10. la muraglia, e ii mia petto qual iorre fin da quanda dinanzi a lui son io come quella che ha trovata la pace. 11. Il Pacifica ebbe una vigna nella popo-

losa (città): la diede a'vignatuolt: l'uomo porta dei frutto di essa mille sicli d'argenia.

pace, di riccondilazione e il anore. Tulto chi lo adengato pretitazione la discordia Chiena ni giorno, in cui in Spirito assato fu mondato da Crisio a pariare a lei, a desere sun Amstero, a n'impelio de deol sooi. Dia que l'espo in poi chia divenne maraglia, e lorra a se alessa, some avendo kisago di altra dilesa, perchè ha seco lo ma vacció kisago di altra dilesa, perchè al seco lo ma vacció kisago di altra dilesa, perchè al seco lo revo de l'acco, che la circosda, perchè al seco le va con avendo ache lo altra dilesa, a le per sun maraglia, avendo anche lo altreso Spoon, onde le pla pure lu seriolo. Notere città forte è Sionate: sun maraglia, e auto perapetto meri il discontro, tala. 137.1.

11. Il Pacifico ebbe una vigna nella popolosa (città) ec. Nell' Ebreo e ne' LXX leggest : Il Pacifico ebbe una vigna in Bual-Hemon, come nome proprio di luoga, ovvero di citta: e una citta di questo nome è rammentata i. Perel. VI. 75. Alcuni traducono nella pianura popolata, nella pianura di meltitudine. Ciò basil intorno alla let-tera. Nella sposizione di questa bella parabola mi attengo al comun sentimento de' Padri e degl' interpreti, i quali suppongono, che di una sola vigna si paril, a non di due, com' è paruto ad alcuni : certamente dicendosi, che questa vigna dal Pacifico fu pianiata nella città (ovvero nella regione) dei popoli, sembra aperiamente indicata la nuova Chiesa composta di Ebrei e di tutti i popoli del Gentilesimo, differente perciò dalla Sinagoga, ch'ebbe un solo popolo. Ne dee fare specie, come diremo, che quella vigna istessa. La quale è della vigna del Paellico nel versetto ti, sea detta dalla Sposa men vigna nel versetto seguente. Alta muova Chiesa fino dal giorno, In cui fu mandato a lei lo Spirito sanio , furono invilata tutte le genti mentra fu comunicato agli Apostoli il dono di totta le lingue, e la loro predicazione lu udita da uomini di diversissimi linguaggi, Parti, Medi, Elamiti, ec. i quali si trovarono allora in Germalemme, È adune gnificala in queste parole la cierione della nuova Chiesa piantata dal nostro Re di pace in regione spaziosa e piena di popolo, perché sino agli ultimi contini del mondo, e la mezzo a tutte le genti doven stendersi e propagarsi le Chiesa. Questa vigna adunque fu dala in custodia ad uomini cietti amiei della Sposo , a questi s' intende , che dovenno non solo custodiria , ma ancor cottivaria , affinche producesse i suoi frutti. Ma la Sposa, che lien sa coma non è analche cesa ne avesti che pianta, ne quegli che ianoffia, sua Dio, che de il crescre, l. Cor. 81. 7, la Sposa, che sa come lo stesso Padre dallo Sposo è il coltivatore di questa vigna, Joan. xv. 1, la Sposa percio II chiama solamente castodi, affinche si ricordino come non sono le loro fatiche e i loro scalori quelli, che fanno prosperare la vigna, ma la grazia di lui, senza dei quale la vigna asrebbe strrile, e sarebbe infruituosa la falica de' vignalpoli. Per la qual cosa di se e degli altri Apostoti dice Paolo: Noi siamo cooperatore di Deo, cuttori di Dea siele soi, voi edificia di Dio, t. Cor. 111. D. Ed è grande la bonta dei Padre di famiglia e del Padrone della vigna nel prendere per augi conperatori degli uomini ad opera ai grande, quale è quelta della santidicazione delle anime a della salvazione degli eletti di Dio. Questi sustodi adun que sono I ministri della Chiesa chiamali all'ufficio di sustodire la vigna e d'impiegarsi nella cultura di essa. de' quall dicesi : L' nome porta del frutto di essa mille di argento. La voce somo veramente in molti luoghi delle Scritture si mette per qualunque uomo; ma in molti altri ancora ella significa nomo forte, egregio e quasi divino, e tale e il senso ch' elta ha in questo luogo : perocelia a questi custodi conviensi di avere animo, e petto virile per la custodia e cultura di questa vigna, affinche

42. Vinea mea coram me est. Mille tui pacifici, et ducenti his, qui custodiunt fructus eius.

45. Quae habitas in hortis, amici auscultant: fac me audire vocem tuam.

possano presentare al Pacifico I mille sielt di argento, che sono il pieno frutto di essa, cioè tutto ti bene che hannn fatto pelle anime, richiamandole dalle vie dett' errore e del peccato, e conducendole nella perfezione evangelica. În queste parole ancora vico dimostrata una dife-renza granda tra questi eletti custodi della vigna, e quel-Il ch'ebbe negli ultimi suoi tempi l'antica Chiesa, la Sinagoga, gli Srribi, i Sacerdoti e i Capi di quella cazione. Perocchè di questi si legge ( Natth. xxs ), che quanda ti Padrone della vigna mandò t suoi servi, e ultima mente il suo istesso Figlipolo a chiedere i frutti, malirattamno ed uccisero I servi, e non rispettarono nem Il Figlinolo, cui diedero la morte. Qui noi veggiamo de' servi fiuoni e fedeli , de' quali ciascuno non solo si affatica perché dia buon frotto la vigna, ma ti Irutto stesso di ensa lutieramente a volontariamente al Padrone offeri-

12. La mia vigna mi sta devanti, ec. Elta è sempre la Sposa, she parta, cioè la Chiesa in persona de' ministri e custodi della mistica vigna, ed ella viene a dimostrare l'affettuosa soliccijudine ch'etta ha per tutte le parti della vigna, perebé questa é porzione, eredità e bene del-lo Sposo; come a'ella dicesse: la vigna del Paeilleo è tutto, e il solo mio prasiero, ed lo l'ho sempre dinanzi agli occhi, a non la perdo di vista gtammai, che tale so essere l'obbligarione de' buont e teuli eustodi, a' quati e stato detto: Abbi esetta conoscenza delle tue pecorelle, e bada attentamente al tuo gregge, Proverb. XXVII. 23. este pecorelle che sono mie , perchè alla mia custodia affidate, sono tue pecorelle, a luo è tutto il preppe, come tua è la vigna i lo be davanti eziaodio ti frutto, che debho renderne a te, t mille slelt di argento, o mio Re di pace, e mi studio e mi affatico per rimetterti questo irut to, la qual cosa larendo, quello eh' a tuo io ti rimetto; perocehé e il fondo e il trutto del fondo, tutto è cosa tua, perché tuo dono è anche qualusque merito nostro. Ma tu con genérosità degna di ta rimuneri la laticha da custo e degli operal , rimuneri ta toro vigitanza e fecieltà, e dai loro il premio abbondante promesso da ie. Osservano varil Interpreti, che non il centopio, ma il centupia dupilcato è qui promesso a' custodi dalla vigna, i quali se stessi serbanu puri e irreprensibili dinanzi a Dio, a a lui guadagnano le anime; ed e certa che ne dugento sicii un premio soprabbondaute viene significato. Nello stesso senso dissa l'Apostolo: I accerdois, i quali bea governano debbon ripaturei meritevoli di dappro onore, cioe di doppia mercede , I. Tim. v. 17.

Osservisi finalmente come in quelle parole : La min ruqua mi sta doranti, si contiene un gravissimo ed Importantissimo documento per ogni unmo in qualunque state di vita, ch' ei si travi, affinche ta propria vigna, il proprio stato e il proprio ministero, gli obblighi della sua vocazione, in una parola, l'anima proprie abbta sempre davanti; perocche queste è la particolere ma vigna data-gii da coltivare, e di cui dee rendere e Cristo i Irutti, che sono le buone opere.

13. O in, che abiti regli orti, ec. Questo e il segueute recretto contengono l'ultimo colloquio, o sia dialogo dello Sposo , a della Sposa che noi potremma anche dire l' nitimo cantico. Avez egii già lodata altre volte la voce della Diletta, e mostrato gran desiderio di ascoltaria, Cont. 11. 14.; sila fine adesso rionovella con affetto maggiore la stessa esortazione e lo stesso invito, perche di grande importauza agli è per lo vantaggio della Spost a di clascun' animo. O tu, che abiti negli orti. Fa sua dimora la Chiesa cattolica come madre in mezzo ai suot figli, fa sua dimora nella Chiese particolari, che sono come tanti oril a giardini dello Sposo, coltivati e fecondati da tal colla celeste sua grazia. Vedi cap. vi. I. Alia Chiesa adunque in generale, ed anche ad ognuna delle particolari società e Chiese del mondo enitolico, dice lo

12. La mia vigna mi sta davanti. Mitte ( sicli sun ) tuoi , o Pacifico , e stugento per quelli che ne custodiscono i frutti.

13. O tu , che abiti negli orti , gli amici ascoltuno: fa', che oda fo la tua voce.

Sposo: fa' ch' to ascolti la tua voce. Na quando? me in qual circostanze? Ciò dallo Sposo noo è spiegato, e per allissima ragione non è spiegato; percechè in ogoi tempo brama egit di udir quesia voce , perché questa voce ella è in primo luogo la voce dell'orazione, ed egli stesso ri-pete sovente quell'insegnamento: Bisogna orar sempre, e non istancarsi giommai: regliate ed orate. Questa cenzione è di molte maniere, e di molte maniere ella è detla Sposa la voce. È nella Chiesa la voce di gemtto, a di dolore dei peccati commessi, pe' quali a Dio si offerisco-no i singulti dal cuore contrito e umiliato; è nella Chirsa la voce d'invocazione degli aluti divini, senza de qua-ll ella sa, che non può sostenersi nelle lentarioni, nè combattere frutiuosamente nella buona milizia; havyt la voce di esultazione a di rendimento di grazie pegli antichi e suori benetizii, i quali ella dal suo Sposo riceve; havet timalmente la voce di laude, con cui le grande di Dio si celebrano, e soprattutto i misteri altissimi della carita di Cristo, che sono l'obbietto piu doire e piu frequenta delle sciennita e de' festivi cantict della Chiesa. Tutte queste voci sono gratissima alle precchie dello Spo-so, e inite egli desidera di ascoltare: fa', che oda lo la tus voce. Quindi se nuli eltra cosa la totte le Scritture fosse stata detta in commendazione della orazione, non potrebbe forse bastare questa sola esortazione dello Sposo a laria amare ardentemente da tutte le anime, che aicur poco lo Sposo atesso e il proprio loro hene conoscano? In ispecial maniera però è qui insinuata a raccomandati da Cristo la pubbitca orazione, la cul efficacia, e il gradimento con cui è udita da Dio, apparisce da quelle parole di Cristo: Dove sono due, o tre congregati nel nome mio, ivi son io in mezzo ad essi

Ma siccome in questo gilissimo libro l'esortazioni tutte e li documenti, benché utili per tulle le soime e per tutti I particolari membri del corpo di Cristo, sono pulladimeno piu specialmente indiritti a quetli, I quali nella Chiesa lengono l'ufficio di maestri e pastori dei gregge, con dobbismo perciò insciar di accessare un'altra voce, ch'è nella Chiesa, voce, che lo Sposo desidera di ascoltar sempre, ed è la vote d'istruzione, di esortazione, di predi enzione. Questa voce si necessaria alla edificazione del popolo di Dio , quesie voce, medianie la quale lutil i figli della Chiesa debbono essere istruiti e coitivali con pasienza e dottrina la lutto quello che apportiene alle Feda, e In tutte le saintari massime del Vangelo, questa voce, la quale non può tacere nella Chiesa senza gravissimo danno del gregge e senza certissimo pericolo delle anime dei pastori, questa voce ancora desidera, e quasi prega lo Sposo, che uelle orecchie di lui risuoni continuamente : Fa'. ode io la tue voce.

Gti assici escoltono. Otresti amici sono in primo luogo gli Angeli ed i santi, che regnano gia con Cristo. Quanto agil Angeli del Signore, sono essi amirt dello Sposo a della Sposa, essendo essi, come dice Paolo: Spiriti amministratori , che sono mandati al ministero in grazia di quelli, che acquisteranno l'eredità della selate, Reb. 1. 14. Ed essi perciò assistono alle orazioni della Chiesa a de fiell di lei, e le orazioni stesse presentano dinanzi al trono di Dio, e con molto piacere escollano le voci de pestori della Chiesa, e gli aiutana nel loro ministero. I santi poi già giorificati nel cielo, amanti di Cristo. amenti delta Sposa di Cristo, di cui sono membra gioriose, questi pure le vori di lei ascoltano con gran piacere, quand'ella con essi si unisce a cantare le lodi di Dio. Imperocche una medesima Chiesa è quella, di cui una parte trionia nel cielo, l'altra sulla terra combalte; l'una è tuttora in mezzo al mare, l'altra è tranquilla, e saiva a besta nel porto: e quella ch'è tassa roottnuamente dice a noi : Esaltoie meco il Signore, ed evaltiamo insieme il nome di lui,

Psaim. xxxm. 3. In secondo tuogo questi amici sono anche i booni figli  Fuge, dilecte mi, et assimilare capreze, hinnuloque cervorum super montes aromatum.

1h. Fuggi, o mio Diletto: sii tu simile al carriolo, e al cerbiatto su' monti degli aromati.

della Chiesa medesima, che ici amano, perche amano i perche amano promo del volentiri ascoltan in voce di resa, e con lei si uniscono guando ella a lib operta nella cersione, e vobente il rascoltano quando ella paria per istraviri o confortati nel bene. La Chiesa ha veramente degli alri figil, igli d'amonetti, i quali poco, o unila sissono la teria sua roca, a nel domanda il ravvedimento, e sorreste alla carità di lei e concedata la loro emendazione.

alls cartie di jul el concedetà la loro comenziazione.

"La constanti di più di concedetà la loro comenziazione di constanti con la constanti constanti con la constanti constanti con la constanti con la constanti continuazioni constanti con la constanti constanti constanti cons

rono i caprioli e i cerbiatti su'monti di Bether Ma i Padri georgimente, e dietro a questi i piu dotti interpreti combinando queste parole con quello ehe dallo Sposo in detto qui innanzi, vider qui annunziato il mistero dell'Ascensione gloriosa di Cristo al Cielo. Ecco come questo senso fu espresso nella più volta citata para-Irasi Caldea, l'autore della quale, come dicemmo, riportando quello ch'è detto negli altri capitoli alla Sinagoga e alla storia del popolo Ebreo, suppose che in questo ca-pitolo, dei Messia e de suoi misteri si parli: Fattere, Diletto mio, Dominatore de' secoli, da questa immonda terra, e abiti la lua marstà negli allussimi cicli, e nel tempo della tribolazione, quando l'invocheremo, tu sarai simile al cavriolo, il quale, in dormendo, un occhio tiene chiuso e ano aperlo; e al cerbiatto, il quale men-tre fuone, riquarda indietro. SI è adunque veduto, come lo Sposo avea renduta la vita alla Sposa sotto la Croce, dove le avea dimostrata poa difezione forte come la murte, e uno zelo inflessibile come l'inferno : le avea insegnato il modo di esser grata ad amore si grande : Pomm ome sigillo sopra il two enore, come sigillo sopra il tuo braccio. Avea detto dinoi com'egil volta e ornaria, e fortificaria, a renderla superiore a tutt'i nemici, col quali ella avea da combattere, e le avea insegnato a tenere con lui un perpetuo dolcissimo commercio mediante la orazione: Fa', che ada io la fun voce. Tutto ciò con viva. e confiale riconoscenza avea polito la Sposa, a sentendosi incapace di lodare e benedire lo Sposo, e rendergli gra-zie per la sopraeminente sua carità, desiderosa di vederio giorificato quanto egli merita per tutto quello, eb'egli ha fatto e patito per lei , trasportata da ardentiasimo affetto gli dice: Faggi, affrettati, corri velocemente colà, dove altri todatori tu troversi più degni di te. Ascendi corteggiato dagli Angeli sopra de'ciell, e dopo di esser disceso con tanta bontà al mio picciolo orto, all'arcola degli ara mi (Cant. vi. I.), compluta omai l'opra grande, per cul scendesti, ritorna al monti eccelsi della Gerusalemme celeste, monti degli aromati, dove il cantico nuovo, e l'odoroso sacrifizio delle loro laudi a lo offriranno gli Angeli santi, a le anime giorificata condotte teco nel tno trionio E eantino questi, che più di me ne son degni, le gioria dell' Agnello, e incresantemente ripetano; è degno l' Agnel-, ch'é stato ucciso, di ricevere la virtà, e la divinità, t la sepienza, e la fortezza, e la gloria, e l'onore, e la benedizione, Apocal. v. 22. Fuggi adunque, o mio Diletto, corri velocemento ad ocrupare il posto di onore meritato da ta alia destra del Padre tuo, il quale, perchè ti ha dato no nome ch'è sopra ogni nome, onde nel nome tno ogni ginocchio si pieghi lo cielo, in terra e nei-l'infarno. Tu di lassu manderai a me il tuo Spirito, il quale mi consoli di tua assensa, m'insegni tutto quello che to debbo fare per te e per la tua gioria, e mi aluti per fario: per me egli stesso preghi coi suoi gemiti int narrabili, per bocca mia egil parli mentre lo annunzierò la tua Fede a tutte la genti, e con me sia egli sempre fino a quel giorno granda, nel quale totti di mezzo tut-t'i nemici del tuo regno, tolta di mezzo la morte, lo sia riunita interamente , ed eternamente con te pella tua stessa celesta Gerusalemme, e con tutt' i miel figli riscaltati e glorificati aci Sanyue tuo, io canti l'eterno

FINE BEL GANTICO DE CANTICI-



## POESIE BIBLICHE

PARAFRASATE

# DA CELEBRI ITALIANI

CON NOTE E DISSERTAZIONI

- ...

156

### DISCORSO

SULLA

#### POESI SACRA

DEL

### CARDINALE BOISGELIN

ARCIVESCOVO DI TOURS E MEMBRO DELL'ISTITUTO DI PRANCIA

Fu già laudevol costume degli antichi patriarchi, trasinesso pol di mano in mano ai capi e condottieri del popolo eletto, il celebrar con cantici e con inui i più gravi ed importanti avvenimenti: lo che facevan essi volgendo or le lodi, or le grazie, ora i lamenti loro a Colui dal quale solo dipendono tutte le umane vicende. Così i salmi del Re Profela nati in un corso variabile di prosperità e di sventure, erano destinati ai canti solenni; e quelli che in private circostanze furono ispirati, vennero in appresso consacrati essi pure alle cerimonie del tempio.

Ezechia fece poi da mani fedeli raccogliere ed unire i salmi in un sol corpo: ed è noto con quanta cura eran essi conservati nell'interno del tempio; di che abbiamo in Giuseppe Ebreo un'aperta testimonianza. Nè è da credere che questo prezioso lesoro fosse dai sacerdoti e dai leviti dimenticato ai tempi della conquiata det re di Babilonia, poichè un siffatto tesoro era appunto la più cara parte delle ricchezze loro, la più dolce occupazione de loro giorni. Ora implegavan essi le mani a trascrivere I sacri cantici, ora le voci à cantaril. Alla venerazione comune non bastava trasmetterli alla posterità sopra monumenti inanimati; ma voleva ehe la memoria stessa degli uomini in ogni generazione ne fosse una specie di regiatro sempre vivente, un fedel deposito che non potesse loro esser tolto dalla mano atruggitrice di un conquiatatore, nè consumato dalla voracità delle fiamme. Un popolo intero li ripeteva or nelle vie, or sotto le tende, or tra le domestiche mara; di che abbiamo una commovente prova nel cantico dell'Israelita assiso sulla aponda del finme di Babilonia. La tradi-

zione non mai interrolla degli Ebrei lia conservati e trasmessi d'una in altra età i Sacri Salmi fin dal tempo in cui Esdra Il depose nel secondo tempio dopo la Babilonica cattività... Lo stesso Esdra ristabilì l'antico uso della salmodia ne'giorni solenni: ei fece rivivere i canti coi quali David accompagnava la santa Arca nella sua traslazione, e che furono poi conservati per opera di Salomone dopo che il tempio fu edificato, e l'Arca entro al medesimo collocata,

Fin dai primi tempi della Chiesa fu religioso costume de'fedeli l'unire i canti alle sante cerimonie; e dice a. Agostino, che il canto dei Salmi era consacrato dagli ammaestramenti . dagli esempii e dai precetti di Gesti Cristo e degli Apostoli.

Se in ogni lingua si trova per un tacito e comune consenso stabilita una specie di favella più elevata e più nobile, che si distingue da ogni altra, e in cui consiste la poesia, più sublime ancor di tutte l'altre è la poesia sacra: vergine, dirò così, a noi discesa dal cielo, che aembra nei canti nostri risalire alla sua patria celeste. Comincia ella ad intonar quaggiù quel cantico immortale che den poi nell'eterno soggiorno continuar senza fine; e dall'umil valle che il tempo sottopone ai nostri sguardi, ammaestra l'occhio dell'uomo a sollevarsi fino alla volta dei cieli,

Quali sono le immagini sensibili, le metafore ardite, le energiche espressioni che gli uomini dallo Spirito Santo ispirati non abbian versato a larga mano per farci anche in tanta distanza raffigurare la sublimità dell'Ente incomprensibile? Da quanto l'ordin del mondo può offrire di più nobile e risplendente hanno

1. Questo Disc, su premesso dall' Aut. ad una sua tradu- nel 1799 col titolo Il Salmista, Francesco Vental lo volgariz-

zione di alcuni Salmi in versi francesi pubblicata in Londra zò, e lo pose in fronte ai Salmi e Cantici da lui tradotti.

essi tratte le analogie e similitudini loro, sempre deboli nondimeno, e non mai all'altissimo oggetto abbastanza corrispondenti.

Iddio la posto nel sole il suo labernacolo: es s'atza somigliante a quell'astro infammato, quando l'occhio del maltino lo contempla; ci 'uffre allo sguardo come lo sposo sfavillante che esce dal latano nuriale. Qual superbo gigante ci s'inmultra in aua cardera a gran pasi; conincia, continua il suo corso melle vie sublimi del ciclo, e su tutti gli abitatori della sublimi del ciclo, e su futti gli abitatori della

terra versa la luce, il calore e la vita « Oh! quanto è grande (sclama il Salussta), quant' è ammirabile, o Eternu, il tuo nome! come l'universo è dalla tua magnificenza abbellilo! In contemplo i cieli, centro splemiente ili tue meraviglie; contempto gli astri, cui le tue leggi han seguato e prescritta il corso solvune, Che è dunque l'uomo a'tuoi sguardi, perchè ei viva nella lua memoria? Che sono per le, o Signore, tutti i deholi mortali, perchè sopra lorn in degni versare un raggio della tua gloria? Gli angeli del cielo, enti puri e perfetti. ban trasmessi all'nomo, angelo di secondo ordine, i larghi tuoi doni: la tua bontà lo colma di nossanza e d'unore; greggi innumerabili ben riapondenti alle sue cure fecondano il suolo coltivatu dalle sue mani: e gli angeli del cielo e i muti osniti erranti nei vasti mari sono una preda a'suni hisogni serhala. Tuttu è sommesso all'nomo; i Inoi beni han prevenuti i suoi desiderii; la terra è il suo impero, ed il cielo sua curona. »

« E quando gli inviati di Dio vogliono agli occlui nostri manifestare il tremendo apettacolo della sua irritata ginstizia, qual'è il potente monarca, quale il superbo vincitore, cui possano applicarsi gli emblemi, altribulrsi gli effetti della natura intera sconvolta dalla mano di Colul che comanda agli elementi? Il Signore ha fatto ndire il grido ilella sua collera, e la voce dell' Allissimo ha Innato nell'aria. La lerra ne ha sofferti lunghi scolimenti, le monlagne han Irentato dalle loro hasi profonde. La sua matio ha spezzati i canali del grande abisso, e lo suirito della tempesta è volato sull'acque. Lo Dio terribile ha comincialo il suo tremendo corso; ei si fa volar dinanzi la neve e la grandine come la polve alzata dal piede; abbassa i cieti sotto i suoi passi: col fulmine in manu chiama a se i venti, ed i venti obbedienti la portano altre gli estremi confini della volta celeste, tin'acqua Jenebrosa forma la densa e opaca nube, che nel suo passaggio lu asconde, ed il cupa nero del suo tabernacolo ugnaglia la vasta oscurità della notte. Già il lamno precursore gli è uscito dagli occhi, già lancia il fulmine, già versa il vapore infiammato; e la natura intera è l'istrumenin delle vendetle di un Dio, »

a Che posson mai tutte le deboli creature di un giorno e di un momento contro il Signore, e contro

il suo Cristo? Odo i muggiti di una mollitudine sollevata, i suoi capi da furore accecati hanno ordite orribili trame; il consiglio degli empii ha meditati e disposti i suoi delitti, ed il tuo popolo. o Signore, nhimè il tuo popolo è la lor preda, i tuoi santi sono le loro vittime! Pera, essi han dello, pera questo popolo priva d'ogni difesa, ed il nome d'Israele non s'ascolti più sutla terra. Ed eceo che seco trascinano alta battaglia i popoli sommessi alla Jor colpevole alleanza. Gebal e gli Agareni han beslemmiato il Dio d'Isacco e di Giacobbe, Amalecco ha seguitato Moabbo, Amone segue Amalecco; veggo l'Idumeo al fianco dell'Israetita, riconosco i figliuoli di Tiro. Assur armato contro il cielo ne vien con loro, e tutti questi tiranni delle nazioni lian dichiarato la guerra a Dio stesso ed al suo Cristo, Facciam cadere, dicon essi, le catene che ci tengono avvinti, e liberiamo i creduli mortali dal pesante giogo dell'avvenire. Dicoun: Ma Il Cristo, ma l'Unto del Supremo Monarca è immortale. Una voce che vien dall'alto rivela il nuovo Testamento. O mio figlio, essa dice, n tu che prima di totti i tempi fosti nel mio sen generato, parla, annuncia il giodizio dello nazioni : nè forza, nè tempo posson limitare il tno impero. Se il braccio dell'empio s'arma detta verga di ferro. spezzala tu, come la mano che ha fatto il vaso lo infrange. O Dio terribile! sciagurato colni che ardisce irritarti! Se tu sorgi nella tua forza, qual altro Din simile a te potrà opporsi alla tua irresistihil potenza? Endorre ha veduti sparire obbliali i suoi capi Salmana, Zcho ed Orehbo, st che ili torn non resta più memoria; e quelli che superbi dell'agitità de'loro destrieri scherzavan volteggiando, da qual mano possente anno ora renduti immobili? E tutti quelli che nel loro cieco delirio contro il vero Dio dicevano: Nostra preda siano i tesori del suo tempio , futli son passati come un carro trasportato in mezzo alla polve, come la paglia fatta preda dei venti che la disperdono. Frema il malvagio agli accenti della lua voce ; voce che scende nel fondo dei enort, or' è l'istromento di tua ginstizia. Tu versi nel sen de'tiranni il terrore e il sospetto, infattibiti e segreti presagi della cadula, che gli aspetta, quando slanco di tanti delitti, e pronto a fissarne il termine, tu dei placare il sangue che grida al cielo vendetta, e rendere alla terra il riposo ».

La religione di la trasmesso un genere di possis dei ci sarebbe inegnito seura il aun urezza. Al., se l'idea d'un fibi potesse giammi sranir del lutto dallo spirito umano, qual sarebbe albre zi destino della virità 3 Se può concleria che i viriti non la un asti nel cietio, ella non ne la più alcuno sutila terra. Non l'a più ricompana per le bouse a zioni diviri più ricompana per le bouse a zioni ditienti della suntini i più pera ped delitto che tiennis, e pei vivin che si assennie, La men-

zognera apparenza de' prosperi e de' funesti avvenimenti è la sola regola che resta a' nostri vani giudizii. A che si riducono le amorevoll minacce dell'avvenire, le amare e sempre larde ricordanze del lempo che più oon è, e la voce presente della coscienza e del rimorso? A che si ridoce la dolce e tenera poesia della quiete e della felicità gustate net seno della virtù e dell' innocenza? La barbarie irreligiosa, sebben direttamente contraria al fanatismo de' primi Musulmani, tende non men di quetlo a disseccare le più feconde sorgenti delle produzioni dello spirito uniano. Strappate da tutti i mocomenti letterarii, impressi dalla mano degli nomini, i membri dirò così della religione sparsi dappertutto ed in ogni età conservati ; e poi ditemi quali possan essere le opere immerse per modo nelle nozioni terrestri e nello grossolane impressioni dei sensi, che non debbano in alcuna lor parle esser tocche, e possan andare immuni dal supposto saccheggio. L' idea dominante d' un Dio creatore e d'una tutelar provvidenza, è penetrata nelle opere atesse consacrate alle seduzioni profane; e la più nobil letteratura, e la più betla poesia degli antichi templ e de' moderni son fondate su questo pensier sublime, stampato dalla natura nel cuore di lutti gli uomini, nia reso più aensibile ancora allo spirito dei profeti dal soffio della santa ispirazione, e divenuto di generazione in generazione l'oggetto quasi unico del linguaggio, ed il più grato interteniorento della criatiana pietà.

Nella poesia sacra tutto è aentimento; nè altre sono le idee che l'alinento della para e celeste fiamma da cui l'anima cristiana è consomata. Si preentano queste senza aleun ordine filso, senza aleuna studiata connessione, a varia intervalli di tempo: sembano talor contraddirsi; ma nelle contraddirsioni loro s'arcordano, e sono in vertila semper unite, perchè da un solo e medesimo interesse nascono così le opposizioni loro, coue le connessioni.

In tal guisa, le ideo ora sono sviate, ora ricondotte al loro corso dal sentimento che le sipira e può dirsi che segnano il pendio della sorgente da cul sono emanate. In questo linguaggio sempre affeltuoso non viba mai ne esposizione fredda, ne racconto indifferente: ogni fatto produce la sua emozione; nulla è senza interesse: l'idea è sentimento, la parola azione. Ouando Mosè con una giusta indeznazione

sollevandosi rimprovera al popolo eletto le ane infedellà, ei sale all'epoca delle promesse, rammenta i longlii patimenti di quel popolo errante nel descrto; lo segue in tutti i suoi progressi fin dal primo uscir d'Egitto ne descrive le prosperità, funesta origine di aua ingratitudine e d' ogni aoo sviamento; e di là cominciano co'sacrifici offerti a'falsi idoli le predizioni ancor lontane, ma fedelmente compiute in appresso dalle sconfitte, dalle disgrazie e dalla Giudaica cattività. Tutti gli avvenimenti sono o annunciati o raccontati, ne son fissate le epoche; e con quale Intensità d'affetto e di sentimento! Scnte Mosè fin nel fondo del cuore tutto ciò che la fantasia gli presenta: ed il cuore esala poi quel che sente.

Come aquila che escreita le ali ancor lenere de'auoi aquilotti a tibrarsi nel vuotu aere, incoraggia volando ad essi intorno i loro primi sperimenti, ne avvalora gli sforzi, ne regge l primi corsi: così it Signore ha egli medesimo preso per mano il suo popolo, se l'è recalo in braccio; indi fatto aua guida, gli ha segnato il cammino nell' ardente suolo di un deserto, Passo passo lo condusso all'alta e fertil terra. i cui colli si incoronano di messi e di frutti; ed il latte delle pecore, ed il butirro de' pingui pascoli, e la vite feconda loro han fatto ben presto dimenticare tutti i mali sofferti; ed ora preservati da tanti pericoli, nutriti in dolce riposo dalla pinguedine della terra, ora più non conoscono lo Dio che li lia salvati. Ad iddii Incogniti e agli avi loro ed a lor medesimi hanno essi prosliluiti gli omaggi e le adorazioni, Alti popolo ingralo! Quello che tu poni in dimenticanza, é pore il tuo Dio, il luo Crealore; quel che il tuo core abbandona, è purelo Dio che ti ha generato. « Vedro i loro ecressi (egli disse), e da quelli torcerò il volto ed i ciechi già nella via del delitto innoltrati seguiranno a loro agio il rorso della loro orribile fortuna. Ahi popolo imprudente e sconsigliato! l'otessero almeno gl' infelici illuminali dagli- occisi siella sapienza vedere, sebben da Ioniano, il luro ultimo sole giunto atl'occaso! Viene, sì viene il tempo ... tutti I flagelli uniti lian preparata la ruina; il dolore e la morte hanno esauriti tutti i loro dardi: la guerra succede alla fame, la spada alla legge, il terrore alla pace. Il delitto usurpatore si circonda di tutti i delitti; il vile assassino trionfante confonde le vittime de suoi furori, il giovane e il vecelio, la vergine ed il fanciollo. Mirate quel popolo schiavo, dalle sue penose faliche abbattuto ed oppresso, privo d'ogni onore, a fronte ignuda, sdrajato netla polvere; mirate il tagliente coltello che ne sminuzza le carni , ed it suo sangue che fa rosseggiare il ferro omicidal » E nel corso di tutte queste animate narrazioni non ha luogo neppure un momento di riposo, in cui la fredda niémoria e l'esattezza laboriosa esercitino l'attenzione senza rispondere al sentimento.

Nè i ragionamenti di Mosè son diversi dalle sue ricordanze. Per quanto giusti e conseguenti essi sieno, pure non si svolgono mai nel loro progresso, ne mai nella connession loro si legano per attra via, che per quella d'una successione sempre varia di movimenti e d'immagini. « Il sangue versato dalla mano de' malvagi risale alla sua sorgente, e Dio lor chiede conto delle grida di un popolo oppresso. Imperciocche l'innocente al fine sommerso in fundo all'abisso non dee sempre esser posto in obblin; e quando senza lagnarsi ei soccombe sotto la grave soma de' suoi mali, la lunga sua pazienza è l'onorevol prova di sua saggezza. Perche ritiri tu dunque, o Signore, il tuo braccio proteggitore, c abbandoni il tuo popolo nel colmo de' suoi patimenti? Il giusto è in pianto, l'empio trinnfa, e il buon successo ne aeeresce i delirii insensati. Nella sua confidenza orgogliosa egli ha detto al tempo: L'opera mia è superiore alle tue forze: vivrà in tutti i secoli la mia gloria, e il mio nome immortale al par di te sulla terra non debb'essere soggetto alla legge delle generazioni che si succedono e passano. - Il Signore, culi ha pur detto: dimentica od ignora, non esamina o non cltiede alcun conto. Dio regna nondimeno. Dio empie l'eterna durata: e i capi delle nazioni. strappati dal seno dei Inro Irionfi, periranno sotto la terra, non lia guari abbandonata ai lor furori. Dio regna, e dall'atto del suo trono, splendente seggio di sua giustizia, proclama la solonne sentenza che giudica i delitti e lo

virtů. »

Ognun vede quanto tutti questi ragionamenti sieno ben connessi e legali; ma in essi ogni expressione è viva e sensibile, ogni giru di parole è vario ed improvviso, nan v'ha frase che sia priva di moto e di vita, perché non v' la idea che non nasca da un sentimento.

Ogn' innn, ogni cantico ha il suo oggetto, ha il suo scopp principale e dominante Assai volte sembra però che un versetto precedente non sia col seguente ben collegato, ma altora il cuor parla palpitando, ed ogni palpitazione altera una voce animata, e dà alla parola una più toccante espressione.

Fra tutte le opere dallo Spirilo Santo Ispirale, i Santis formano quella che pi di titute le altre sembra caratterizzare quello spirilo di conficenza ed timore, cie da all'i nomo la vera supienza. O cualtante nella vittoria siti Davidde al cielo il grido del trionide e della giota, pel escon dell'avversiba consolidate, il imore di consolidate del consolidate, il imore di lot terribile resultate, il imore di libo terribile resultante soni moderati trasporti; ta fidanza che ha nel suo Dio protettore, gii da la forza celli corgajo, que-

sti sono i sentimenti che le anime virtuose debbon provare ne grandi cangiamenti della fortuna. Non e d'uopo cercare allusioni nelle circostanze; che la vera allusione è quella della virtù e delle affezioni medesime esercitate dalle

vicende degli nmani avvenimenti, L'anima fedele che teme l'aspetto di un Dio severo, cerca il suo rifugio nella bontà det Signore. « O arbitro e giudice de'miei torti , s'io t'ho offeso con qualche delitto, se perseguitato dai malvagi lio contr'essi praticata la inginstizia, fammi cadere vittima destinata a' piedi dell' nomo che di me si lamenta, incaleni egli il mio debil braccio, e faccia, qual polve trasportata dal vento, volar lungi da me la felicità e la pace. E fino a quando perderai tu la memoria del mio lamento? E finn a quando non degneral di un tuo sguardo il mio oscuro avvenire? Ah! chi potrebbe alla tua presenza sostenere il conto rigoroso de' giorni suol ? Lasciali intenerire dai rimorsi, come dell'innocenza ti compiaci; e nei trasporti di tua coltera non mi giudicare. Ti sovvenga che debole è l'anima dell'uomo, e soccombe al dotore: calma il sangue agitato che nelle mie vene

fermenta, c rendimi la forza e il riposo. »
Na poi dal fondo medesimo di quest'abisso
di tristezza e di malinconia s'alza l'anima rictele piena di condenza verso bio, suo fermo
appoggio e suo salvatore, tode quel buon Dio
sopri calcali in mezza agli affamili, o gli
sopri calcali in mezza agli affamili, o gli
notic, e l'anima affilita, partivinta dei segreti
minimoti che secondo dall'alto, si riposa deliziosamente nel seno di Colni che era pocanzi
la caglima del'asolo terrori.

a lo abilara (dice ella) ia terra deseria senza actuo, senza rie, senza astio, e nelle mie lungite e penose fatiche scavara l'utilma rovina a me stessa. Ma anche in merzo all'utilma rovina a me stessa. Ma anche in merzo all'utilma rovina a me stessa. Ma anche in merzo all'utilma rovina de me stessa di la la disconsidada di la la disconsidada di la miserioria di a li perdono.

a Anor mi roordo, o siguere, del mio deplurabil destino, mi rorand nel alto ri diceva: Delt' sii tu il mio sosteguo: ti soni o dunque ascita dalla memoria, e dei tu sessua aleun termine e senza pietà prolungar le nile peser la superiori del si soni del soni del soni del superiori del mio curo biennella, al roce della mia riconoscenza osa innalazari fino al pie del tuni trono cel lo traquelli, al cuperto della tempeta, ti volgo il canito d'amore in mezza al altensio della nelle. O anime mia, so anore confidarmi nello filo silvistore, nel più di paec, el imporrer lo sguardo di sua bonti

su'mici giorni futuri. »

La pace del Signore è indipendente dalle
untane vicende. « Felice colui che Iontann dai
malvazi. libero da timore e da orgogiju, ha

seguita la via calcata da pochi; che ha sdegnati i consigii degli empii, e sull'a papestata cattedra non si è assiso giammai! Ei segue la scorta del Signoro che lo guida, e sommesso si anti insegnamenti medita di e notte ta legge nella solludine e nel silenzio. Felico colui che, superiore alle umane vicende, la saputo gusta-

re la pace del Signore! » Ohl con che dolce affezione si sollevano nel core del prigioniero Israelita le amare rimembranze della santa città I « Sulle sponde del fiumo di Babilonia, immobili, seduti al piè delle canne, colle arpe a' salci sospese, noi pensiamo all'autica Sionne, e piangiam taciturni la sua svenlura e la sua gloria svanita. Ed i barbari, le cui leggi superbe hanno trascinate le nostre lribù nell'esiglio e uella catlività, que'barbari stessi domandano alle nostre voci lamentevoli I sacri cantici, alle nostre corde non tese i diviui conccuti. E come, o Sionne, lungi da le, lungi dal tempio, iu terre straniere al Dio che tu servi, come possiamo noi ripetere i cantici sacri, i divini concenti? Possa io, o Sionne, pria di scordarmi le lue disgrazie, scordarmi la mano stessa dal mio braccio strappata! Possa morirmi in bocca la lingua inaridita, se tu non sei più l'unico obbielto de' mici sospiri; o se io, benchè pieno della speranza de' beni che ti furono promessi. oso gustare verun'altra gioja prima del tempo prescritto! "

E quanto più dolci ancora esalan dai seno di una celestial confidenza le predizioni consolatrici di un più fortunato avvenire! « L'allegrezza (dice ancora il prigioniero Israelila) mi è stata nel cor ricondolla dalle parole della pace; della pace che spiana le vie di Sionne, della pace che ci torna al seggio dei re discesi da Davidde, al sanlo tempio del Signore. Pregate per la salute di Sionne, o tutti voi che siete istruiti nella sua legge santa. Nelle sue mura rientri ancor l'abbondanza, e colmi per sempre il Signore di Intti i suoi beni la nazione che solto alla sna legge si riconduce. E noi e voi tutti amici e fratelli mici, ora uniti dalle pregliiere sole e dai voti, deli possiam noi sollo le sante ali del Dio di pace raccolti riunirci nel suo santuario al culto de' nostri padril »

No disceptil della mora legge, appositi del passicio Redentore del genere umano, ammasirati da altri combattimenti, ad altre vittorie incognite ai mondi, quando lo Bio della guerincognite ai mondi, quando lo Bio della guerproclamare i suoi tremendi giuditi, noi sotto le ai del Bio di pasce chicisma soli sopirilo Santo che fere già discendere sul cenacolo le lingue labbra discendere il dono di combattere colta parola e di vincere colla persuasione. La legge di grazia fu data per perferionare la unana intelligenza. Purson revesciale le sharre che un considerativa di considerativa di considerativa di "appreno le puri tendi colta per periori con le mania intelligenza. Purson revesciale le sharre che un "a sprimo le puri ted le cupio, e le nazioni fis-

ron chiamate alla solennità del culto unico, universale, che dee unir tutti gli uomini; ed i discepoli dei discepoli, di generazione in generazione esercitano in mezzo alle più giuste guerre e legittime lo spirito di persuasione, di unione e di pacc. Davidde guerriero era altresl il re profela; Davidde combattente contro Saulle ed Assalonne: Davidde vincitore de' Filistei, e de' Moabitl e de' Sirii era il Salmista, e diceva: « Tu li converti, o Signore, di cui Imploriamo la potenza; tu fa che la tua legge sia nel cnor loro, e possa tu, senza spiegare il braccio sempre vittorioso, render sleuro il trionfo del buon consiglio e della sapienza. » - Mosè condottiero del popolo di Dio, che spezzava le catene dell' Egitto, che guidava le tribù nel deserto; Mosè atzando le mani al cielo per implorar la vittoria, componeva i cantici di pace per l'Istruzione d'Israello e per la gloria del Signore. E quando el minacciava al popolo le divine vendette: « Possa (egli diceva) questo popolo, oggetto per si lungo tempo delle tue compiacenze, conoscere il suo traviamento, e ricondursi alla sua vocel Renda egli onore all' Unto della tua desira; renda giustizia a' tuoi servi fedeli, e possa eziandio aver sempre dinanzi come modello le loro virtù | Possano un di le nazioni spettalrici e testimonie della prosperità del tuo popolo esaltare a gara, o Signore, la tua beneficenza e la tua miserieordial »

Dal piè de' santi altari gode il Signore udirsi rivolgere le querele ed i ringrazlamenti ; ma le virtù stabili e costanli possono sole avvalorar la preghiera, ed alle sollecitazioni aggiungere una santa violenza. Il cieto è sordo alta parola che dalle azioni non è confermata. Qual è l'uomo degno d'ascoltar la voce dell'oracolo? Chi è colui che sotto il ricovero del santo tabernacolo si riposa soddisfatto e felice? L' nom netto di macchie e di vizii, sollecito del ben che fa, pronto a dare nell' equità il suo giudizio, nimico della menzogna, ed il di lui cuore senza malizia è fedele custode della verità. Egli sempre innocuo a' suoi vicini, non ne ha mai provocali con alcuna ingiuria i lamenti. Fugge il malvagio la sua presenza; ed egli onora chi segue Dio con amore e con lema. Ei non Inganna con false testimonianze; non s'arricchisce opprimendo l'innocenza con usure crudeli; non mai corrotto dai doni ha fatto un iniquo mercato del deslino dell' innocenza. Tale è l'uomo degno d'ascoltar la voce dell'oracolo. Tale è colui che sotto il ricovero del santo tabernacolo si riposa soddisfalto e felice.

Dal santo colle di Sionne veglia il Signore sopra l'anima fedele; ed il suo tempio è un asito Iutclare per lei. Egli che mai non cessa di richiamaria, ama conversar seco lei nel segreto dei santuario, ama conservata vicino all'Arca santa, e faria riposar dolocemente sotto la custodia della sua mano. Qual'è di voce che l'invita, come augel fuggilitro, a volar lungi da luj? » lo andró (dice ella) su duiri 1088 DISCORSO

la mia voce al cantico della lode; andrò secondo l'antica costumanza a far la mia offerta all'Eterno. Te l'ho pur detto, o mio Dio, ch'io per te non son nulla. Qual bisogno hai tu di tutti i beni de quali abbonda la terra? I tuol beni sono noi cuori che aman la tua legue e il tuo culto, to ho poste no'tuoi santi le mie delizie: i cantici ehe suonan nel sacro templo. i sacrificii degli amici del Dio che io servo. sono i soli ehe mi dilettano. »

« Unico obbielto de'miei desideril, ineffabil sorgente di delizie, deli! possa io vedere nella casa del Signore tutti scorrere in parte i mici giornil possa il suo tempio da lui medesimo abilato concentrarmi nella presenza sual possan lo mie labbra alla eoppa della celesto voluttà abbeverarsil » Questo è il colloquio senza fine della virtù tranquilla e contenta colla bontà e colla giustizia divina. L'anima fedele interroga la grazia che vive la lei; libra il proprio vigore, i suoi sforzi, le sue fragilità; si esamina .

ai correggo o si perfeziona.

Util cosa si è giudicata il trasmetter l'intelligenza della poesia sacra, per così dire nel lor proprio linguaggio, alle anime sensitive d'ogni condizione, congiunte dallo stesse disgrazie e dagti stessi affetti; ed a quello principalmente cui non è dato intenderne la versione consacrata dalla Chiesa: ed a quelle d'nn sesso più tenero nella sua pietà, di cui Dio sembra aver disposti i cuori a sentir meglio le soavi impressioni con cui egli addoleisce le disgrazie e e amarezze della vita. Vergini sante strappate

dal chiostro solitario che racchiuse le prime prove, i voti della vostra tenera età, trasportate ora dalla tempesta in una terra straniera, voi non avete nel vostro esiglio gustata altra consolazione, che di poter cautare in pace le lodi del Signore. A voi è dato più ehe a tutti gli altri d'intendere il linguaggio, d'aver parte ne' trasporti, o di gustare anche i languori e gli abbandonamenti della sacra poesia. Trovasi uella sua elevatezza non forzata, nella sua inalterabile semplicità un ineanto puro e celeste, che sembra accordarsi con tutti I moti della grazia nella sua energia, e della natura nella sua innocenza; e quelli eziandio cho ne ignoranu o non ne cercano la sorgente, si lasciano trasportare dalle suo dolci affezioni. La poesia sacra, uniforme nel suo principio e varia nelle sue espressioni, par che dia alle nostre idee il moto ad un tempo ed il riposo; e nell'effusione e nel raccoglimento dell'anime pie II canto che l' accompagna, sembra la voce stessa dello Spirito Santo, di cui le parolo del Salmista sono altrettante divine ispirazioni

Possano quelle che furono il primo oggetto d'un' opera edificante como ello sono, vergini sante, spose fedeli e virtuose, madri lenere e ragionevoli, vedovo sommesse ai decreti della Provvidenza, forti nel lor dolore, ma non consolate; possano a' piedi de' sacri altari ricordarsi di Colui che vollo associare la sua memoria alle più pure emozioni della religione o della virtů!

### PRÍMI SAGGI

## POESIA EBRAICA

#### TRATTI DALLA GENESI

TRADOTTI

#### DA ANTONIO EVANGELI

#### LAMECH

Lumch consola le sue mogli disperate per la notizio ad esse giunta d'un omicidio da lui commesso. Non c no consolico chi fosse l'ucciso da Lumeth; alcuns lo credono Caino. (Gen. IV, 23).

O Ada, o Sella, onde si fier spavento? Dehl m'udile, e ponete al dolor freno. Lasciate, Spose mie, ch'lo parli almenn, E poi piangete pur; eh'il vi consento.

E ploy plangete par, en i vi consento. Un uomo, è ver, per la mia man fu spento: Ma primiero ei plagommi it dosso, il seno. E steso avriami esangue in sul terreno, S' l'era l'empio a trucidar più lento.

E voi temete pur, che oppresso lo resti Da colpl micidall? All! che 'l timorc De 'fulmini d' un Dio fia che gli arresti. Se ultor ei fia dell'uccisor d'Abele, Qual, chi tronca miei dl, dal sun furore Aspettar non dovrà strazio crudele;

# NOÈ Cham, the appearachermito Noi nella qua ebbrezza.

è matedetto net figlimola Canana stipite de Cananei. Ma Sem e Jafet, o Giafetto, che avevano coperta la nudità del padre briaco, sono da Noè benedetti. (Gen. IX, 25).

Canaán sia Al cielo in odio:

1. Il Defiggialore di Nos briaco fu, seccodo le Servico Cocca, Deserve de auguer, la cambio di questo for de Novi malerietto il di la figlianto Conanzi Chi si credi di Novi malerietto il di la figlianto Conanzi Chi si credi del Novi malerietto del consentato del consentato producto del malerietto del m

 Questa beneditione, che Noi da al Dio di Sem, dinota che questi cogli Ebrei suoi disceodenti avrebbe adorato il vero Dio.

BIRRIA Fol. 11.

Ei sempre fia Ai voler suddito De' suoi german 1. Di laude, o Semo, tuni al tuo s'offrano Nume supremn 2; Ed a te suddito Sia Canaán. Del buon Giafetto todio moltiplichi tl seme cletto. E 'l regno stendane Assai lontan: Di Semo un giorno Ne' tabernacoli Faccia soggiorno 3: E ad ambi suddito Sia Canaan.

#### ISACCO

Giacobbe, confortato dalla madre, ottiene in benutzione la luogo di Essui, e per farri rredere tale iavolge le maai nelle pelli dei capretti, onde esse at toco padre fossero pelose al por di quelle del fratello. (Gen. XXVII. 27).

Oh come dolce nlezza Il figlio mio 1! Tal odor campo dà,

3. Quante panele da notili Inderpreti vecono applicata a Marti, ci oli pateri, che fermo I Centilia, i timpedemismo delle regioni possedute diagli Ebrel figit di Sem. Nei Filmentone di No., chi esser dovera, conce organi veciti di attounitate ulcrome a labet, così sanche a Sem. non etterio partice di attounitate ulcrome a labet, così sanche a Sem. non etteriorismo non a labet, mas i late la sudifica gameta el labet, così sanche a Sem. non controli di attounitate di della colta di increditate, anno latta la sau vita, mortate fra all Ebrel<sup>2</sup> Azzionagani, chi esendo questa cosa a Sem olimone.

4. Quando Giacobbe si presento ad Isacco per furargis 1.57

A cui dagli astri Iddio Placido gira il volto, E intorno rider folto Di frutti tutto e d'erhe e fiori il fa. Quanti a te fian suggetti e piani e colli

Il benigno Signor D' onde aerie satolli; E cosl li fecondi,

Che gl' innostri ed imbiondi Di grappoli e di spiche ampio tesor. Suddite a' cenni tuoi le genti sieno, A te curvinsi i re:

De' tuoi fratelli il freno A luo voler governa Ed umil si prosterna

Di tua madre la prole innanzi a te. Chi di vederti alle miserie in fondo Albergherà desir,

D' ogni mal soffra il pondo: E chi lieti e sereni

Godrà, che I di tu meni, Suoi glorni vegga ei pur caudidi gir.

Isacco pregato dal Aglinolo Esau di dargle la bened zione, gli predice la sorte che aspetta lui e tutta la sua porterita, (Gen. XXVII. 30).

Secco il anolo, ove stanza a fermar hai, E di biade fia povero e di poma. Ricco però fia che te renda assai Più d'una gente dal tuo ferro doma. Al Ino germano, è ver, ligio sarai; Ma scossa al fine la pesante soma, Che reso avratti stagion lunga tristo. Lieto farai di libertate acquisto.

### GIACORRE t.

Giuseppe vinta l'infermo Giacobbe, e questi adotta e enedice i due figliuoli di lui, Manasse ed Efraim. (Gen. XLVIII , 15).

Quel Dio, dinauzi a cui mai non fur rei Abraamo ed Isacco, i padri miei; Quel Dio, che fu a me, dal di che fuore

Del matern'alvo uscii, sempre pastore; Quel sommo Re, che col possente braccio Me in tutti i rischi miei trasse d'impaccio,

Degnisi alzar dal seggio auo sorrano, Questi fanciulli a benedir, la mano. Da me d'essi ciascuno il nonse pigli;

D' Isacco detti e d' Abraàm sian figli; E, qual de' pesci la famiglia suole, Si moltiplichi ognor l'ampia lor prole.

la benedizione dovula ad Essu, fra gli agrificii che, a suggestion di Rebecen sua madre, adopreò, per farsi da cieco patre ereder li suo primogratto, uno si fu quello di porsi indosso i vestiti del fralello Esau, che spiravano

una fragranza soavisalma I Intima ad essi la dispersione. In latti la Iribo di So

Il moribondo Giacobbe benedice alcuni dei suoi Auli li ; altri ne riprende con severità , ed a tutti predice la

future vicende. (Gen. XLIX, 1). Congregatevi, o figli: a voi far note Le vicende vogl' io, ch' al vostro seme

11

In stagionl avverranno aneor rimote. Venite, o figli di Giacobbe, e insieme Qui tutti accoiti udite d'Israello, Il vostro genitor, le voci estreme,

Odi, Rubeno: a le primo i' favello, Che la primiera forza mia e'l primo Effetto sei del mio vigor novello A le dovuto il più fra gli altri opimo Dono saria; de' frati a te l' omaggio: Ma tu dal sommo, ahime! cadesti all' imo.

Languido fia della lua gloria il raggio, Perché del padre tuo salisti il letto E ad esso festi di rea macchia oltraggio. Insiem giunti con larcio, alti! troppo stretto Simeon furo e Levi, ed il lor brando

Troppo d' iniquità prese diletto Deli1 me del loro oprar empio e nefando Conscio non creda alcun, nè venga ascritto Ciò che aoli egli ordiro, al mio comando No, quando un prence al suol cader trafitto Fèro, e dier tutle a reo furor le vele,

Me nou ebber compagno in lor delitto. Detesto quella lor rabbia crudele, Di lor empia amistà detesto i nodi: Spersi in Giacobbe sian e in Israele I Te orneranno i tuoi german di lodi O Giuda; e quando fia che l'acciar pigli,

Scoloriran le gote anco i più prodi. Come a loro signor, a te miei figli Ossequiosi chineran la testa A giovine leen tu t'assomigli

Ecco, alla preda ei move. - Ecco, s'arresta; Simil si corca a leonessa truce. Delt! non s'appressi alcun. Guai a chi 'l desta! Quella, ond'el aplenderà, fulgida luce Non fia che mai a' impallidisca o abbui; Ne verrà meno a' suoi vessilli un duce,

Finche di pace Il Re non ginnga, a eni 2 Trarran le genti, e coll'orecchia intenta Mute il suono beran dei detti sui. Della vite al troncon la sua giumenta

Legherà Giuda: egli nel vine il manto, E tutte laverà sue vestimenta 3 Al più eletto vin tolgone il vanto Sue vaglie luci; e il latte, il latte ancora, Perde il candor a' suol be' denti a canto. Fermerà Zabulon la sua dimora

Lungo il mar, e sevente ei del suo pino meone ebbe la sua parte tra'figli di Gluda in qua e iu la

e poi al disperse vie più cercando altra sianza: quella poi di Levi si sparse per tolte l'altre fribu 2. Gesti Cristo, che doveva nascere dalla attrpe di Giuda 3. Intende ch'egli abilerà , rome in fatti abitò , un pae-

er pieno di eccelienti uve.

Sespingerà fino a Sidon la prora.

Para a giumento vii, tardo al eammino, il nobusti isascir pose fat che'i pieden.

All i nobusti isascir pose fat che'i pieden.

All i nobusti isascir pose fat che'i pieden.

All i che d' suis è vago, e pinqui rode

Ses suble, solto il pose inchina il derso, il ses suble, solto il pose inchina il derso.

B tributo non niega a chi gliel chiede.

Che l'attrib precie in audia straca il orso.

Qual cerasta ei sarà sopra un sentiero.

Qual cerasta ei sarà sopra un sentiero.

B dal dosso gli scote il cavaliero.

Spesso altrui con sua bellica virtute
Ei salverà; ma da te'l mondo aspetta,
Da te solo, o Signor, vera salute.

Da te solo, o Signor, vera sainte.

Contra Gad, gente in denso globo stretta
Morer vegg'io; ma con sue schiere ardite
Ei sovra d'essa a fulminar s'affretta.

Aserre di soavi olii condite 3

E si gioconde pasceran vivande, Che fian pur anco a' sommi re gradite. Te, Neftali, vegg'io simile a grande Robusta quercia, che di bella fronda

Ornati e rigogliesi i rami spande. Qual rampollo è Giosef d' arbor feconda . Che di bel frutti a meraviglia altera Sorge di rio perenne in sulla sponda. Ei, benchè quasi estremo in fra la schiera Sia de' mici figli, il capo enge si alto, Che, son che a loro, a me pur anco impera 3.

Ochl perché armata il cor di duro smallo A lui bieco l'invidia il guardo volse, E fiero mosse all'innocenza assalto?

Ma de' sunt avversarii all'ira il tolae Quel Dio, che sovra i buon mai non assonna; E a lui l'indegne aspre catene et sciolse, Di che cinto l'avea l'impura donna;

Ond' ei nel duro d' Israel periglio 4 Ad esso poi pastor fosse e colonna. Gioseffi, il Dio, che lleto al padre il ciglio Sempre girò, lunge pur d'ogni affanno

Viver farà e appien bealo il figlio.

Piogge il ciel, fonti il suol, latte daranno
A te le mamme in larga vena, e 1 seno
Le madri tutte a le ferendo avranno

Le madri tutte a le fecondo avranno. Sì, tuol giorni de' miei più lieti fieno: E tu che su' german si allo poggi, Sì vedrai ubertoso il tuo terreno:

Che appagherà quante in cor brame alloggi Con sue ricchezze, e farà 'nvidia e scorno A quanti v' ha più celebrati poggi,

Qual lupo rapitor snl novo giorno Fia, che i nemici orribilmente fieda; E quando a sera il sol farà ritorno, Ne partirà Benlamin la preda.

1. Aliade a Sanome, gludice d'Israele, e flagello de Fi
 18. Come viceré d' Egitto, ora allor Giacobbe si ritroliable.
 2. Dillocatisatim erano gil ofil del pares che toccò ad Aser,
 4. Aliade si soccorso ch'el dieda agli Ebrei nel tempo
e con est s'impastrano i pasi e le paste giu deliciose.

## RAGIONAMENTO

SULLA

## POESIA PROFETICA DEGLI EBREI

TRATTO DALL' OPERA

### DEL DOTTOR ROBERTO LOWTH

Nessuno potrà negare clie i libri dei Profeti sieno detlati in uno stile veramente poetico ed esimio nel suo genere, allorquando ponga mente agli esempj che abbiamo desunti da essi nel Ragionameuto generale sulla sacra Poesia degli

Ehrei. Ma ben ci accorgiamo che non si concoderà facilmente che questi libri sieno composti di numeri e di meiri al par di quelli che si chiamano libri poetici. Lo negano gli Ebrei <sup>1</sup>: lo nega S. Girolamo (Praef. io

Abarbanel stabilisce tre specie di Cantici: la prima è dagli Arabi; ma essa è del tutto ignota ai sacri scrittori, ritmica ed usata dei moderni Ebrei, che la impararono La seconda è accumodata alla munica melodia, affinche

Described Group

tolano) Migente discepole degli Ebrei; dopo i quali non è prezo del'Oper il fir memoine dei moderni, che, o negano i metri a tutti gil estitu betaria, o la que i soli l'ocoredono che volgarmente si chianuano poetici, e da pochi cantici qua e il diapersi. Ma nesuno si laserrà sumovere dall'autorità di costoro prima di conocere se casi sinon giudici dioneci in quetato argonunto, e quanto si debba concedere atla loro testimoniamo in ma silicita quisione.

Gli stessi Ebrei confessano che già da molti secoli perdettero l'arte dell'antico metro, e la memoria del medesimo, fin da que tempi cioè in cui la lingua eltraica cessò di essere veruacola e cadde nell'obblio. Non v' ha dubbio (dice lo stesso Abarbanel) che i Cantici sacri della seconda specie abbiano avute melodie certe, che per la lunghezza del tempo e della catlività andarono in oblivione. Sembra verosimile che quei Masoreli, di qualunque sorta si fossero, i quali poseia distinsero i sacri volumi con accenti c con vocaboli come ora li abbiano, fossero forniti di si tenue ed imperfetta cognizione intorno a ciò, che non potessero sceverare il metro dalla prosa. Imperocché per una certa qual particolare ragione essi notarono cogli accenti come metrici i libri che non meno certamente son composti ili metri, quali sono il Cantico di Salomone ed i Treni ili Gerenna ; onde ad essi applicarono soltanto i comuni e prosastici accenti, Gli Ebrei se ne slanno paghi al giudizio di que'Masoreii; e perciii negano che la cantica ed i Treni sieno metrici, e che si debbano porre nella stessa classe dri tre superiormente notali. Uiconoscono bensi che il Cantico di Salomone è una poesia, non già per la struttura e pel metro, ma perché è parabola; onde Abarbanel la riferisce alla terza specie dei Cantici.

Né in ciò si dee credere che il discepolo fosse più istruito de'suoi maestri. Perciocchè nuantumue S. Girolamo molte cose vaila disputando intorno ai metri chraici, molte ne rammemori intorno ai tetrametri, agli esametri, ai giambiei ed ai saffici; pure la materia medesima ci chiarisce che non bisogna farne gran conto, e che egli mal si appone quando cerca nei metri ebraici nna certa qual similitudine coi greci, spiegando con oscure immagini il snggetto da lui medesimo non abbastanza inteso e mostrandosi poco coerente a se slesso. Imperocché afferma in un luogo (Praef. in Chron, Eusebii) che il cantico del Deuteronomio è composto di versi esametri, seguendo in ciò Giuseppe ed Origene; ed altrove (Epist. CLV ad Paulani Urbicam) dice che la atessa poesia fu

si canti colla modulata voce, e si accoppii anche agli stromenti musicati; e di tale specie vono i Cantici di Mosè, di Debora, di Davidde. Le parabole costituiscono in terza specie; ma Abarbanel esclude da essa quelle del Profeti, ammettendo la distinzione di Malmonide tra la profera e lo Spirito Santo; e diremdo siu esse non sono

stea in gambiei letrametri: ed a provare la verità della sau sentenar fa uso della testimonianza di Filone, di Ciusoppe, di Origene, di Basebio (Practali in Jub) che al par di lui ignoravama il metro chraico. Can pace adonque e degli Elarie e di S., Girisalmo ci an Iteola di e degli Elarie e di S., Girisalmo ci an Iteola di con molti vacioni del roboti, al par degli altri monumenti dell'ebratca poesia, formuo pubblicati in versi, e artetti si suumer.

Per provare che i vaticini dei Profeti sono metrici, dobbiamo usare degli stessi argomenti con cui ci sforzammo ili chiarire che la poesia ebraica é in generale composta da qualche sorta di metro. Tutte quelle prove possono essere anche qui addotte, tranne quello che si desumeva dalle poesie alfabetiche. La materia istessa ci insegna a non cercare escupi di un siffatto artificio nella profetica poesia, essendo esso alienissimo dalla ana natura, essendo un effetto più dello studio e della diligenza che della concitazione e del movimento, e giovando più alla memoria che all'impulso degli affetti. Ben degne di attenta osservazione sono qui le altre doti; come il linguaggio poetico. lo stile, la costruzione aliena dalla prosa ed altre qualità di simil fatta, che molte si presenteranno ad un leggitore diligente, e che non si possono spiegare coll'uno o coll'altro escunpio, Imperocché ciascun passo sembrerà per se ili lieve momento; ma presi tutti insieme hanno una gran forza. Si aggiunga la conformazione poetica delle sentenze, che noi ci sforzeremo di spiegare un po'più ubertosamente ; perché essa, come ci sembra, è una parte principalo del metrico artificio, ed è quella sola che ora chiaramente si mostra. Si vogliono però premettere alcune idee elle pajono dischiudere il cammino a provare la nostra opi-

nionimonth de la casa detti da Dio medesima, eda shabondervilamente provravelsi di colse era necessario a compiere il lor ministerio; ma per lo più revirano tatti dal numeroti coloro che fin stalla prima età si crano sottopesti ad una conveciali primi eta il crano tottopesti ad una conveciali primi tenpi dell' etrazio gorernanente cisisterna calcuni calega di Problita, inmente cisisterna calcuni calega di Problita, inpicarano agli studi el agli cererti, di religiciali primi tenpi dell' cereriti di religiciali primi tenpi dell' cereriti di religitica cano agli studi el agli cererti, di religiciali di somuna autorità, e compreso dal santo Spitrito di companio.

altramente Cantici, perchè non dipendono dall'operazione dello stesso Profeta, bensi dall'assoluto vaticiolo. Montissa, Dissert. ad Lib. Corri, pas. 413. — Come mai si possa distinguare il Profeta dal Santo Spirito che gli detta i vaticini, in sa il solo Malmonide, e con ini Abarbanel. – L' Editore Fenzismo.

e di passaggio faccia menzione dei loro istituti e della lor disciplina; pure sappiamo che essi erano, e molto e spesso, occupati nel celebrare le laudi di Dio con inni e con allre poesie, e col suono delle tibie e delle corde. Ci si presenta un luogo insigne in questo genere nel lib. I dei Re: a Saulle già designato monarca, e per comando di Dio già consucrato colla solenne unzione si fa incontro (come già gliclo aveva predetto Samuele, 4 Reg. X , 5-10) il consesso dei Profeti, che discendevano dal Monle di Dio (così nomavasi il loogo In cui era situato il sacro collegio), e vaticinavano col salterio, col timpano e colla cetra. Nell'odirli Saulle si senti Investilo dallo Spirito del Signore, e profetò in mezzo a loro. Lo stesso avvenge a lui ed a' suoi messaggieri mandati a Najoth per pigliar Davidde ( 1. Reg. XIX, 20-24): veggendo eglino i profeti che vaticinavano, e Samuele il quale presiedera al coro, compresi anch'essi dal divino Spirito, si posero a vaticinare. Gl'interpreti sono concordi nell'affermare che questi vaticini consistevano nel celebrare le lodi di Dio con carmi e con cauli ispirati; e questa concordia ebbe origine o dall'aver essi seguita l'autorilà dell'interprete caldeo, o dall'essere piuttosto stati indotti dall'evidenza della cosa medesima. Imperocché nello stesso modo si dice che i figiliuoli di Asaph, di Heman e di Idithun-furono trascelti perchè profetassero (Prophetarent . Vulg. I. Paralip. XXV, 1-3), o cantassero le lodi di Dio al suono delle cetre, dei salteri, e dei cimbali. Coi quali esempy si chiarisce che la voce usata davli Ebrei in queste occasinni può esprimere un profeta, un poeta ed un musico divinamente ispiralo. A questi si debbono aggiungere le Profetesse, Maria sorella di Aronne, e Debora, Insignite di questo titolo, come pare, non solo perchè Dio ha parlato per mezzo di esse, ma anche per la facoltà poelica e musica, che eraoo sempre congiunte presso gli antichi così Ebrei come stranieri. Salomone poi, od almeno il ricoglitore e l'editore delle sue parahole, ben due volte per esprisoere lo stile poetico adoperò un vocabolo solennemente usato per significare la profezia propriamente detta. Imperciocchè egli chiama le parole di Agur e di Lemuele (Prov. XXX. 1; XXXI, t) ona visione (che così traduce s. Girolamo) ovvero una profezia; mentre quel luogo nulla contiene che sia proprianiento profetico, ma è una certa qual rapsodia di sentenze composta di versetti suscettivi di jutto l'adornamento poetico, ed assai eleganti in quel genere. Così gli Ebrei, colla comunanza di un solo vocabolo, connettevano due cose per natura finitime Ira di esse: e la medesima ambignità di nome che esprimeva l'nomo valente tanto nel profetare, quaoto nel poetare, prevalse anche nelle lingue araba, greca e latina in forza di una certa quale opinione negli antichi tempi adottata. (Muttenabbi προφητικ

vates. Vid. Jos. Medt Oper. p. 58). Nè si dee credere che la profezia benignamente ricevesse la poesia e la musica la società del nome solamente; mentre sappiamo che non isdegnò di avere un'iotima relazione colla musica, e di chiederne il soccorso. È insigne l' esempio di Eliseo, il quale dovendo rispondere ai duo Re di Giuda e di Israele, che gli cercavano l'oracolo di Dio intorno all'avvenire (4. Reg. III, 48): Conducetemi, disse, un sonatore di arpa; mentre il sonatore arpeggiava cantando, la mano del Signore fu sopra di iui e disse, ec. Da molti s'Interpreta ch'egli volesse giovarsi della musica per sedare il turbato suo animo. Checche ne sia di questa opinione, è certo che il profeta cantò o pronunziò gli oracoli al suon della cetra, e che lo stile e le sentenze della sua risposta non sono aliene dal cauto.

Per le quali cose è abbastanza chiaro che giusta il sentimento degli antichi Ebrei la profezia era congiunta alla poesia con una certa lal quale stretta società e parentela. Lo stesso era il nome di amendue le facoltà, uguale l'origine, ed un solo e medesimo autore, lo Spirito Santo. Quelli principalmente erano chiamati a sostener gli uffizi di profeta, i quali prima si eran molto esercitati nella sacra poesia. Ad essi spettava II dettar versi per uso dei fedeli ed il pubblicare oracoli; nè v'ha dubbio che una gran parte degl' inni sacri oon sieno vaticinj propriamente detti; e che molti dei vaticini non siego in fatto inni. Ne' primi tempi poi essendo il principal fine della poesia, ed il singolare suo vaolaggio, quello di altamente imprimere negli animi degli nomini e di tramandare alla posterità i detti dei sapienti che riguardavano la fede ed i costumi, nessuno si dee maravigliare che la profesia, la quale in questo genere ottiene il primo luogo ed è di sommo momento, non abbia volulo ricusar l' opera della poesia, e spregiarne il ministero accomodato principalmente a'suoi usi. Del che ci vien somministrato un illustre esempio dall'ode profetica di Mosè (Deuter, XXXIII) che egli scrisse per comando e per ispirazione di Dio, onde gli Israeliti l'imparassero a memoria (Deuler, XXXI, 19, 20), « Scrivete, disse » il Signore, questo cautico, e insegnatelo a' fi-» gliuoli d'Israele, affinche lo imparino a me-» moria e lo cantino; e questo cantico sia una » testimonianza per me tra i figliuoli d'Israe-" le. Perocché io gli introdurro nella terra = che scorre latte e mele, promessa da me » con giuramento ai padri loro. Ed eglino » quando avranno mangiato e saranno satolli » e ingrassali , si rivolgeranno agli Dei stra-- nieri, e li serviranno, e parleranno contro » di me, e violeranno il mio patto. Ed allora - quando saran caduli sopra di lui molli mali » e sciagure, parlerà di essi qual testimone " questo cantico, il quale essendo nelle boc" che de' loro figliuoli , non aarà mai dimen" ticato. "

Per vero dire, sicconte questo stesso carnie di Mosè è sovrattutti un chiaro ed insigne monumento nel genere profetico; così dall'altra parte melli sono i vaticini che particolarmente si distinguono nel genere poetico. Ci resta bastevol urateria negli scritti dei profeti per poterne desumere alcuni esempj da proporre. Abbiamo altrove fatto già un cenno di antichisaimi vaticini che esistono nella storia di Mosè, e che presentano un chiarissimo saggio dell'ebraica poesia; quali sono il vaticinio di Noc, le benedizioni del patriarca Giacobbe, e gli oracoli di Balaam: dei quali tutti, e apecialmente di questi ullimi, io non so se più chiari esempi si possano estrarre da tutta la raccolta dei sacri codici. Essi sono notati nel più eminente grado di tulti i caratteri poetici, in guisa che coloro i quali riconoscono qualche metro nella poesia degli Ebrei, sono costretti ad annoverarli fra i metrici, se pur vogliono confermare colle prove la loro sentenza. Fra i vaticini di Balaam poi ai dee numerare quell'elegantissima poesia che il profeta Michea trasse dall'obblio: il soggello, lo stile, la costruzione, la forma stessa ed il carattere del componimento concordano a maraviglia cogli altri monumenti dello atesso autore, in guisa che sembra semplicemente cilato come una risposta data da Balaam al re dei Moabiti che lo consultava ( Mich. VI, 5-9 ). « Che offeri-» rò al Signore, che sia degno di lui? Pieglie-» rò le ginocchia dinanzi all'altissimo Iddio? " Offerirogli olocausti e vitelli di un anno? » Pnò egli forse placarsi il Signore per mezzo » di mille arieti, o con molte migliaia di grassi » capri? Sacrificherò forse a lui pel mio de-» lilto Il mio primogenito, od alcuno de' miei » figli pel peccato commesso da me? to t'in-» segnero, o uomo, quello che è ben fallo, e » quello che il Signore cerca da le, viene a » dire che tu faccia giudizio e ami la miseri-

« al tuo Dio. » Ne ci mancheranno escupij se ci accosleromo alte altre parti della sacra storia. Si detello stasso Men, non dico già quell'ode profette che spesso, con tai nome fio appellata. ma l'altima hencidione del divino personaggio mori-baedo, con cui vengono significati i propositi della considerazione del divino personaggio mori-baedo, con cui vengono significati i propositi della considerazione della considerazione della consocia della consocia della casconi del

» cordia, e cammini con sollecitudine dietro

cic di poenic la risponta con cui Sanueler rimprovers a Sulli la contunencia, cgi lintina che per divino decretto anti privato del regonicio del composito del composito del considera composito del composito (18 pg. Ny. 12-13). Domandas forse il Sipnore degli ciocauti e cetto dille sittine, e son piutotto che si obbeticere ulti anti costi l'arcecche pri custi e che delle vittine, e son piutotto che si obbeticere dilla nun costi l'arcecche procede più custi e distributiva e come il peccato delle diennatidi distributiva e come il peccato delle diennatine, el in no totto espogliari e come il delitto di lottorica. Proche attorque sa lata delle distributiva. Proche attorque sa lata ha ripetato dall'esser Re.

Un altro evidente ed illustre esempio ci vien offerto dalle estreme parole di Davidde (2 Reg. XXIII) che abbiamo altrove riportale, È scatirosa però e difficile l'interpretazione di questo vaticinio per la parte che riguarda lo stile. Finalmente credo che ai avranno bastanti esempj tratti dalla atoria, se si aggiungerà l'oracolo d'Isaia Intorno a Sennacherib (A. Reg. XIX, 21.): Ella ti ha disprezzato, ti ha schernito la vergine figliuola di Sion: dietro a te ha scosso il capo la figlia di Gerusalemme, ec. Il qual oracolo ci si presenta anco fra le profezie di Isaia (XXXVII, 22), e ci avvisa di passare dai volumi storici ai profetici che ci somminiatreranno gran copia di esempj, co'quali si possa dimostrare che la composizione dei vaticini è veramente poetica, e con una sola opera si può illustrare questa stessa

composizione. 1 II. È manifesto che l'ebraica poesia nacque e fu nutrita nel ministero della religione mentre fin dal principio le venne affidato come particolare uffizio quello di celebrare con inni le laudi di Dio ; di rendere , congiungendosi colla musica, la religione più santa e più augusta, e di agginngere agli affetti pii degli nomini religiosi una certa tal qual forza efficace ed un ardore apirante ceiesti cose. Queat' uso primitivo degli inni nelle sacre cerimonie fu di grande momento, come si dee eredere, per formare il caraltere generale di questa poesia, e per darle quella forma, la quale benché principalmente si adatti a questo soggello, pure si conserva anche negli altri. Ma perche con maggiore chiarezza si spongano queale idee, è necessario fare alcune osservazioni sulla maniera degli Inni degli antichi Ebrei.

units maniera eggi nini oggi anicim böre. Quantunque poco si sappa chiaramente intorno al castume ed al risp presso di essi inrodolto di cantar le poesie, ed ocerar ed sessi infriedu sia quistione informo alla mucata di canta di cantara perso gli inni sacri con corì alternati (Edr. ilb. II, XII, 54. Titul. Psal. LXXXVII). Glò si focra sono.

<sup>1</sup> Lowth Practic. XVIII. Prophetarum scripta pleraque esse puetica

volte in questa foggia: l'un coro cantava l'inno, e l'altro frammetteva a certi inoghi il distico intercalare. Così ci vien narrato che Mosè cantasse cogli Israellii l'ode in sulle sponde del mar rosso (Exed. XV, 20.): Allera Meria profetessa, sorella di Aronne, prese in mana un limpano; e tutta le donne le andoron dietro co' timpani, tessendo carole: che è quanto dire che essa colle donne cantava in mezzo al coro degli uomini. Tra le quali ella intonava elicenelo: Diama lauda al Signore, perocché egil si è gioriosamente esaltato; ha gettato net more il cavallo e il cavoliere. Il che si scorge anche in alcuni salmi modellati sulla stessa forma. Ma in altre occasioni era così disposto Il canto, che di due cori l'uno cantava con singoli versetti , e l'altro sogginogeva sempre lo stesso versetto, che in qualche modo rispondesse al primo: del che abblame un solenne esempio in quel noto distico (Esdr. lib. I, cap. III, ft. e 19.) che Esdra ci dice che i sacerdoti ed i leviti cantavano con alterni cori secondo le prescrizioni di Davidge: Contate il Signore perchè è buono , ed eterna è la sua minericordio verso Isroele. La stessa notizia si può raccogliere anche dal salmo CXXXV. in cui il versetto posteriore cantato dall'altro core forma ciò che i Greci chiamano epodo. Uguate è il tenore di quella femminile canzonetta intorno a Saulle e a Davidde (1 Reg. XVIII, 7): mille ne uccise Saul, e diccimila Davidde; cloè con alterni cori cantavano un carme ameheo, e dicendo le une, Saulle ne uccise mille, rispondevano le altre, e Davidde dieci mila. Nello stesso modo Isaia (VI, 3.) descrive I Scrafini che cantavano alternativamente dicendo: Santo , Santo , Santo , il Signore Dio degli eseretti ; della gloria di lui piena è tutto la terra. Bagli Ebrel derivò poi nella Chiesa eristiana fin dai primi secoli il costume di cantare alternativamente (Plin. lib. X. epist. 97). Si chiamayano responsorj, quando divisi in due cori cantuvano a vicenda un salmo ripetendone i singoli versetti; e quando l'uno dei cori cantara solamente la seconda parte del distico, dicevasi acrostichia (Bingham, Antiq. Eccl. christiange XIV, 1.).

Che se questo costume di canhar inni fa primittro, come è assai crediblie, scoegiame in esso ma causa pressima, per cui quaste posicino della compania della compositi di crestili prazielli. Essendo ciò datto alla sussiciale maprarielli, Essendo ciò datto alla sussiciale maprarielli, essendo ciò datto alla sussiciale maprincipio si coltinò in particolare, ed cassendo sussi confirma di indode della illigna ed al tenore dei numeri, trapsasò cen facilità softia atra specia, le qual inon erano dettanta alla tutta la poesia degli Ebere; onde ad essa più tutta la poesia degli Ebere; onde ad essa più che a qualsunque altra si pob appiezere quel mente di Virgilio: amant alteran tamenna. Si dee andia notare che la sece chrile, a Si dee andia notare che la sece chrile, a suale propria mente partando significa rispondere, si adopera la più largo semo per esprisiere qualunque cansona (Exod. XXII, 18. Nun. XXI, 17. Hon. J. H. de. Fs. CXIV.), 75, o percibe il vezabolo si trasporta dalla specie principale alla calire, o percebé presso gil Ebrei quasi ogni poesia avera in certo tal qual mode la forma di responsorio.

di regionatoria. Ils poetica composizione della resissazione. La poetica resissazione alla resissazione altra resissazione della resissazione della resissazione della resissazione della resissazione della resissazione di particolori della resissazione di produce che or ora abbiano citati. Ci resto era a disnesterare che accessione di territoria della resissazione di resissazion

man an emplation de profession de sentione è riposta principalisme in ma certa la quale equiposta principalisme in ma certa la quale equiposta principalisme periodo in gais etci el i più delle volte nei dee membri le cose rispondam alle cose, le parte alle parte, quasiché forsero pari e miserate. Il qual metodo ha certamente motti grafi e molta varietà, in geissi che una riecce pià economic e più matiento che una riecce pià economic e più matiento sembra che tre all'intetto ne temo te seccio.

i sinonimi paralelli cestituiscono la prima

apecie, quando proposta una qualunque siasi

sentenza, si esprime di nuovo la atessa con

altre parole aignificanti quasi il medesimo:

Quest'ornamento è forse infra tutti il più fre-

quente, e spesso presenta gran cura ed acconcezza. Ne sono evvi qua e là gli esempi. nè si ha duopo di faticare nella scelta: onde addurreme quei passi principalmente, che per altre cause sono a tutti notissimi (Ps. CXIII, v. 1-9). « Allorche dall'Egitto usel Israele , e » la casa di Giacobbe al parti da un popolo » barbaro. -- La nazione giudea venne consa-» crata a Dio, e dominio di lui venne ad es-» sere Israele. -- Il mare vide e fuggì, il » Giordano si rivolse indietro. - I monti sal-» tellarono come arieti, e i colli come gli » agnelli delle pecore. --- Che hai to, o mare, » che se' fuggito; e tu, o Giordano, che in-" dietro ti se' rivolto? - E voi, monti, che " sallaste come gli arieti, e vol, colli, come » gli agnelli delle pecore? --- All'apparir del » Signore si scosse la terra, all'apparir del

» Die di Giacobbe. --- Il quale In stagni di

» aeque cangia la pietra, e la rupe in sorgen

» ti di acque. » Nè con minore accuratezza è

composto l'andamento della profetica poesia; onde Isaia così si esprime nel cap. LX (v. 4-4): « Sorgi, ricevi la luce, o Gerusalemme; pe-» rocchè la tua luce è venuta, e la gloria » del Signore è spuntata sopra di te. -- Impe-» rocchè ecco che in tenebre sarà involta la » terra, e in oscurità le nazioni; ma sopra » di te nascerà il Signore, o la gloria di lui » si vedrà in te. - E alla tua luce cammine-» ranno le genti, e i regl allo splendore che » nasce per te. » Illustre del pari è il vaticinio dell' umiltà e delle peue espiatorie del Messia (LIII, 4-6). « Chi ha creduto a quel cho » lia udito da noi? E il braccio del Signore a » chi è stato rivelato? -- Perocchè egli spun-» terà dinanai a lui qual virgulto, e quasi » tolto da sua radice in arida terra. Egli non ha » vaghezza nè splendnre, e noi l'abbiamo ve-" duto; e non cra bello a vedersi, e noi non » avemmo inclinazione per lui. - Dispregiato, » e l'infimo degli pomini; pomo di dolori, e » cho conosce il patire. Ed era quasi ascoso » il auo volto, ed egli era vilipeso, onde noi » non ne facemmo alcun conto, --- Veramente " i nostri languori gli ha egli presi sopra di » sè, ed ha portati i nostri dolori, e noi lo » abbiamo reputato come un lebbroso, e co-» me flagellato da Dio ed umiliato. - Ma egli » è slato piagato a motivo delle nostre ini-» quità, è stato spezzato per le nostre scelle-" ratezze. Il gastigo, cagione di nostra pace, " cadde sopra di lui, e per le lividure di lui » noi sianı risanati. »

Isaia è per vero dire eccellente in questo genere, ma non singolare; giacchè abbondano gli esempi anche presso gli altri profeti. Ma noi ne addurremo un solo tratto da Osea, che però è pieno di bellissimi affetti (XI, 8, 9). « Che farò lo di te, o Efraim? ti proteggerò » io, o Israele? Ma in qual modo potro lo » trattarti come Adama, e ridurti come Se-» boim? Il mio cuore alterna dentro di me, " io mi ripento insieme e mi conturbo. - Non » lascerò agire Il furore dell'ira mia; non » m'indurrò a sperdere Efraim, perchè io son » Dio, e non un uomo, il santo in usezzo a » te, e lo entrerò nella città, » È grande in questi sinonimi paralleli la varietà delle forme, delle quali non increscerà il vederno qui alcune notate. Si fa talvolta il paralellismo iterando qualche parte del membro anteriore. Così nel salmo XCIII (vers. 1.) si legge: Il Signore ė Il Dio delie vendette. - li Dio delle vendette opera liberamente (ver. 5.), Fino a quando, o Signore, fino a quando i peccatori andranno fastosi? E nei Gludici così parla Sansone (XV. 46): Con la mascella di un astno ali ho sconfitti. - Con la mascella di un asino ho uccisi mille uomini. Nella stessa guisa Naum dà principin al suo vaticinio (1, 2.): H Stanore è un Dio zelatore che fa vendetta e st armu dt furore. - Il Signore fa vendetta de' suoi nemici, e serba i'ira pe' suoi nemici. Spesso nel membro posteriore manca qualche cosa che si dee ripetere dal primo per compiere la sentenza (Ps. CIV. 49); H Re mandò a scioglierlo; il principe de popoli lo liberò. Similmente Isaia (XLIX, 7): I Re e f Principi al vedertt st aizeranno a cagion del Signore, perché egli è fedele, e a cagion del Santo d'Israele che ti ha eletta. Spesse volte il membro posteriore del distico risponde soltanto a qualche parte del primo (Ps. XCVI, 4): li Signore è nel suo regno, esulti la terra e in molle isole si rallegrino. Ed Isaia (LX. 4): Sorgi, ricevi la luce, o Gerusalemme; perocchè la luce tua è venuta - e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Rare volte quelli che si chiamano tricott (od i periodi composti di tre membri) hanno più di due sinonimi paralelli. Il membro dispari o dà principio al periodo, o picnamente lo chiude, e spesso si può riferire agli altri due; come nel salmo XCII (3, 4). I fiumt hanno alzata, o Signore, i fiumi hanno alzata, la loro voce. - I flumi hanno alzato i flutti sopra la strepito di molte acque. -- Mirabii cosa le elevazioni del mare; più mirabile il Signore nell'alto. Ed Osea (VI, 4, 2): Nella ioro afflizione al mattino si alzarono per ventre a me. - Su via tornianto al Signore. - Perocché egli stesso ci ha rapiti e ci salverà. - Ci ha percossi e ci quarirà,

Nei pentacoli (periodi di cinque membri), di cui quasi simile è il metodo, talvolta un membro dispari occupa il luogo medio tra i due distici; come si può vedere in Isaia (XXXI, 4): In quella guisa che un iione -- od un tioncello rugge sulta sua preda - e benché vada contro di lui una jurba di pastori -non s' impourisce pei loro strepitt - nè teme il laro numero: così, ec. I tetracoli (periodi di quattro membri) si compongono quasi sempre di due distici: quando però in essi v' abbia un certo qual particolare artificio nella distribuzione delle sentenze (Psal. XXXII, 45, 44): Dal cleto mirò il Signore - vide tutti i figliuolt degli uomini. - Da quella mansione sua ch' et preparò - gittò lo sguardo sopra tutti coloro che abitano la terra. E nel Deuteronomio (XXXII, 42): Inebbrierò di sangue le mie saelte - del sanque degli uccist e de' prinionieri -- che hanno if capo tosato -- s la mía spada divorerà le loro carni. In amendoe queste sentenze gli ultimi membri si debbono alternativamente riferire ai primi, Con bella eleganza disse pure Isaia (LIV, 5): Tuo Sianore sarà colui che ti ha creata. - Il nome suo è Signor degli eserciti. - E il tuo Redentore è il Santo d'Israele - Sarà chiamato ii Dio di tutta la terra. In questi versetti si alternano i sentimenti, mentre è la forma della costruzione che si alterna in quel che seguono (Isai. II. 7. 8). Il loro paese è

pinn di argento e di oro — e i suoi tenuri.

Tono Inessutti. — Il toro passe è pinno iti
canelli — e i suoi cocchi son sente numero.

E forne di singulare esempio anche i seguente
tetracolo (Ns. CXII, S. 0): Chi è come il 18grone Illo nutri7 — che abilia nell' allo — e
delle base cose lien cara — la cleba el in
unica parliamente ai dise prini, come se dicesse: Egli che abilia nell' allo guorda olle
base cose che sono in terra.

Le antitesi paratelle formano l'altra specie, quando s' illustra la cosa coll' opposto, o coi contrarj. Nè si adopera così in una sola maniera; perelocchè e le sentenze si oppongono alle sentenze, e le parole alle parole, e le singole cose alle aingole, e le dopple alle dopple, e le semplici alle semplici; delle quali maniere tutte notiamo qui gli esempj. (Prov. XXVII, 6, 7): Sono migliori le ferite che vengono da chi ama - che i faini baci di chi odia - L' anima satolla calpesta il favo di mele - ma l' anima affamata prende per dolce anche l' amaro. (Ib. XIII, 7): Uno la fa da ricco e non ha nulla - un altro la fa du povero in mezzo a molte ricchezze. (lb. XXVIII, u): L' uomo ricco si crede sapiente, ma il povero dotato di prudenza lo smaschererà. Si forma talvolta un contrapposto di parti nella medesima sentenza, come si può vedere in uno de' superiori esempi, ed in quel che segue (Cant. Cantic. 1, 8): Negra son lo, ma bella come le tends di Cedor, come i padiglioni di Salomone: qui la senteoza si potrebbe dividere anche in questo modo: Sono negra come le tende, e bella come i padialloni. Così viene anche nell'enimma di Sansone, che abbiamo altrove riportato (Jud. XIV, 14): Dal divoratore è venuto il cibo, e dal forte è venuto

il dolce. Tutto questo genere conviene principalmente ai proverbj ed al detti arguti; onde si scorge, più che in altri libri, nelle Parabole di Salomone, la cui forza ed eleganza consiste spesse fiate in questo contrapposto di parti. Non è però alieno dalle altre specie dell', ebraica poesia, ne Anna ricusò quest' ornamento nel sno cantico (1. Reg. II, 4): L' arco dei forti si è superato, e i deboli si sono cinti di robustezza. - Quei che erano prima nell' abbondanza si sono allogati per aver pane; e quei che pativan la fame ebbero da satollarsi ; fin la sterile ebbe molli parti, e quella che avea molti figli, perde sua virtù.' - 11 Signore da morte e rende la vila; conduce al sepolero e fuori ne tragge. E il Signore dà la povertà e la ricchezza; umilia ed esolta. Questa stessa antitesi viene adombrata nell' inno della B. Vergine Maria (Luc. I, 52, 83). La più sublime poesia poi suol far uso più parcamente di queste figure; ma Isaia non si diparte dalla sua dignità in mezzo alla stessu BIASIA Vol. II.

doleczza (I.IV, 7, 8): Per un punto, per poco tempo ti ho abbandonata, e con grandi misericordie ti accogliero. — Nel momento dell'ira ascosi per poco a te il mio volto, e con sempiterna misericordia ho avuto di fepicia; dice il Signore, che t'ha redenta.

La terza specie di paralelli si dà allorquando le sentenze si corrispondono a vicenda, non iterando la stessa idea, o contrapponendone diverse, ma colta sola forma della costruzione. Alla quale specie si possono riferire tutti i paralelli che non cadono sotto le altre specie, e che ci piace di chiamare paralelli sintetiei. Ne addurremo qui aleuni più insigni esempj. (Ps. XVIII, 8); I precelti del Signore sono retti, e rallegrano i cuori; il comandamento del Signore è lucente, e gli occhi rischiara. - Santo il timore del Signore che sussiste per tutti i secoli: i giuditj del Signore son verità, giusti in se stessi - Più desiderevoli che l'oro e la pietre molto prezione, e dolci più del mele e del favo di mele, Sembra che questo sia un genere di versi un po' più lunghi, di cui non mancano molti esempj presso i Profeti. (Isai. XIV, 4-10): Come mai non si vede più l'esattore? è finito il tributo? - Il Signore ha spezzato il bastone degli emij, la verga de' dominanii - la quale sdegnosamente percuoteva i popoli con piaga irremediabile - tirannenajava furiosamente le genti, le straziava con crudeltà.-La terra Inita è in silenzio ed in pace, e gode ed esulta. - Gli abeli ancora e i cedri del Libono fanno festo sopra di te.- Dacché tu ti sei addormentato, non verrà nicuno a tagliarci. — L' inferno taggiù ai tuv arrivo si è commosso - ti ha mandato incontro tutti i giganti, ed i principi della terra - fece alzare da' loro troni tutti i re delle genti.

Per vero dire molti paralelli di questo genere sono tricoli. (Ps. LXXVI, 16, 17, 18): Romor grande s pioggia - le nuvole hanno dato fuori le loro voci - le tue saette scoppiano-la voce del tuo tuono ruola per l'ariu - l tuoi folgori illuminarono il giro della terra - la terra si scosse e tremò. Ed Osca (XIV, 6, 7): Io sarò come rugiada per Israels - Ed egli spunterà come giglio - E gelterà sne radici come una pianta del Libano - St diffonderanno i suoi rami - Bi sarà bello come un ultro - E odoroso come l'incenso. Havvi poi una figura di cui spesso fanno uso in questo genere, e ebe sembra essere all'intutto poetica: pongono cioè il numero definito invece dell' indefinito a motivo principalmente, come pare, del paralellismo Impereiocché addiviene talvolta che a questi numeri corrispondano con minore esattezza le cose che sono poscia enumerate. Giobbe così si esprime nel cap. V, v. 19: Alle sei tribulazioni egli ti libererà, e alla settima il male

138

non il loccherà. E nel salme LXI, v. 14: Una volta ha parlato Dio: queste due cose io udit. È pur noto anche quel motto di Amos per alcune volte ripetuto (1, 3): Dopo le tre scelleraggial di Damosco, e dopo le quattro to non la richiomerà.

Grande è la varietà delle forme, e quasi intiniti sono i gradi della somiglianza in questi paralelli sintetici, in guisa che talvolta riesce sommamente aottile la ragione del paralellismo, e dipende più da una certa qual arte e diligenza nel dividere i membri delle sentenze, nel formar gli incisi, e nel supplir da una parte ciò che manca dall'altra, di quello che appaia dall' ovvia forma della costruzione. Quanto si possa estendere questa dottrina, e quanto raffinata ed insiem difficile ne aia la spiegazione, ai può comprendere da un solo esempio. Monocolo (o di un sol periodo) semlira essere il seguente versetto, e lo è per verità se tu guardi la nuda sentenza (Ps. II. 6): lo da tui sono stato costituita re sopra Sionne, sopra il monte santo di lui. Ma tutto il contesto di questo salmo ci avvisa di fare una dislinzione nel mezzn, e di distribuire il concelto in due parti così: Da lui sono stato costituito Re - sopra Sionne, sopra il monte santo di tui. Il che ed in questo luogo ed altrove sembrano avere osservalo i Masoreti.

Noi siamo d'avviso che in questa singulare conformazione, noi in questo partellismo di sessemente consista in gran parte l'avvilles desentente consista in gran parte l'avvilles desentente consista in gran parte l'avvilles quinta l'ouserrana dei numeri, od anche di alconi piedi, Ma così occure è un cosifiatta distanta, che indamo cercherenno; e solo colsidera, che indamo cercherenno; e solo colsidera, che indamo cercherenno; e solo colsidera, che indamo cercherente con leggi più accuratamente definite. Riflettendo poi che questo di altri qual dimensione con leggi più accuratamente definite. Riflettendo poi che questo di altri generale si solo di avvine di consistente del consist

che. E perchè non sembri che noi attribuiamo alla composizione delle sentenze ciò che nessuno finora le ha attribuito, e che abbracciamo a caso un'opinione raccomandata da nesauna autorità bastantemente idonea, noteremo qui la sentenza pronuuciata su questo soggetto dall'ebreo Azaria, autore non antico, ma tenulo in gran conto. « Esistono senza alcun dub-» bio, dice egli, misure e proporzioni certe » nei Cantici sacri; ma esse non consistono » già nel numero delle sillabe, ovvero de' pie-" di perfetti ed imperfetti, giusta la forma dei " versi moderni; bensì nel numero delle cose » e delle loro parti, cioè del soggetto e del " predicate, e di ció che fra di essi li accop» pia in ciascuna sentenza » (Mantissa Dissert, ad librum Cosri, p. 418). Le quali parole di Azaria si debbono intendere con qualche temperamento, e non secondo le formole più strette dei dialettici; perocché egli prosiegue in questa sentenza. « Così il verso è cont-» posto di due misure, ossia delle due parti » della proposizione, a cui se aggiungi un secondo verso se ne formeranno quattro. Havvene un altro composto di tre miaure, alle quali se ne aggiungi un terzo se ne formeranno sei; giacchè non si debbono numerare le sillabe o le parole, ma i sensi. Dexte-ru tua, Domine (Exnd. XV, 6), per esempio, sono due misure od intere parti di una proposizione, giusta la sentenza di Azaria; due pure magnificata est in fortitudine: le quali conginute formano un tetrametro, Simile è la seguente proposizione: Dextera tua, Domine, percussit inimicum. Cost in ambeilue queste proposizioni, tre aono le mi-" sure (Deuter. XXXII, 2); Stillin qual pioggia i miel insegnamenti, scendan come rugiada i miet sermoni: onde esse congiunte » formano un esamelro, »

Octimente ne tutte ne nessuna di queste cote sono conformi al rerzo posciabre di ni molti losgii biogna ricorrece ai un altro prin- molti losgii biogna ricorrece ai un altro prin- delle sentenze e poso fin di cese si corrisponsiono addivien anche ne salani; e dove sono ben odinate e composte in estereze, officialmente si unuque su ciù no poggi tutta in amerita, pure re crediamo che tutti colorni quali arranno con un po' di attendone tetti i tibri poetici, e fra questi tran gran parte del profetici, concernitare in simplere i nomeri del versi.

On ex aleano atinore tutta questa oscerrasione di menti le me di nicisi tempe, inclut aci intuite, ai ricordi che nulla è più in uso e giorevole per investigare i sensi di qualche sortitore, che l'intendere ed osservar bone il carattere generale e le particistri qualità del suo sitte Sappia altresi che per nessun'altra causa gli interpreti cadero speso in errore, se non per la trascurama di queste osservaciali. e dei nulla promette più bateria in risecurata e sollecità diligenza in ciò adoperata 1,

III. Abbiann finora esposte le ragioni per le quali I vaticini dei Profett si debbmo annoverare fra i monumenti poetici. Parliamo qui della maggior parte, non già di tutti gli scritti dei Profetti giacchè essi comprendono alcune cosc che non sono altrimenti profesie; ed altre se ne trovano, che ouantunque sieno veri tre se ne trovano, che ouantunque sieno veri

<sup>1.</sup> Lowth. Potsem propheticam esse sententiosam. Practical. MA.

vaticinj, pure non appartengono alla poesia. Primamente bisogna togliere dal numero dei componimenti poetici i racconti pressochè storici delle imprese che diedero occasione ai vaticini, e la cul sposizione serve ad introdurli, a spiegarli, ad illustrarli. Alcune di siffatte narrazioni si leggono in Isaia e molte in Geremia. Tutto quello che si chiama vaticinio di Giona è una nuda spiegazione dell'avvenimento e nulla ha di poetico, tranne la preghiera del Profeta, la quale è un'ode. Si debbon poi eccettuare le profezie gravi per avventura ed elevate, ma non composte con istile e con sentenze poetiche; del qual genere molte ne ha Ezechiello, che forse è da noverarsi più spesso fra gli oratori che fra i poeti. Per ambedue queste eause, cioè per essere un racconto di cose, parte operate, parle da operarsi, esposte con semplice stile, escludiamo tutto il libro di Daulele dal numero dei poetici (tranne il Cantico dei tre Fanciulli). Per vero dire, in esso si fa molto uso di paraboliche immagini; rita quel Profeta significando le cose e gli eventi per mezzo di visioni e di ombre allegoriche, non usa di alcun colore di stile poetico. Gli Ebrei negano anche che Daniele sia Profeta, ma confermano la loro sentenza con argomenti futilissimi. Dopo aver delle vane parole sulle qualità di un Profeta, e sulla diversità che passa tra la vera profezia e lo Spirito Santo, essi aggiungono che Daniele non fu allevato fra l'uso e i precetti della disciplina profetica, e che poscia non condusse la vita secondo il tenore dei Profeti: il che non vegglamo come potesse impedire che egli fosse compreso dal divino afflato. Porse tutto ciò serve sollanto a dimostrare lo imperché la elocuzione di Daniele sla tanto diversa da quella degli altri, e sia tanto lontana dal poetico carattere che quasi tulti gli altri hanno comune, e che in qualche parte attinsero dalla disciplina e dalle schole

Per verila si trovano nei Profeti alcuni szrisiti che sono pestici, ma appartengono ad altre aperie di posie; giacche sono oddi, ed olegie aperie di posie; giacche sono oddi, ed olegie aperie di periodi periodi periodi periodi del profeti (alcuni de'quali già da noi menò-rati esistono nei libri siorici) costiliziono quel-la aperie di posisi che in chiamo profetica. Nei entercemo di deservireta in mode che si possa dalle il profeti periodi per

È d' uopo investigar l' indole della poesia profetica dalla natura e dal fine della stessa

profezia. Ora il prossimo fine di essa riguarda il vantaggio di coloro che coll'elà precedono l'evento vaticinato; ed è o il terrore, o la consolazione. Per incutere terrore o per recar conforto è necessaria l'amplificazione di cose tristi o liete; sono necessarie descrizioni diffusc., Immagini variate, grandi, sublimi : è queste non troppe determinate, ne aggirantisi nelle singole parti e negli aggiunii, ma piutlosto vaghe c generali, esprimenti solo l'universale natura del tutto e la sua grandezza; giacche la profezia di sua natura ha congiunta qualche oscurità, e come dice elegantemente l'Apostolo S. Pietro (Epis, I. I. 19) dell' Agnello immacolato: Esso fu preordinato prima della fondazione del mondo, manifestato poi negli ul-

timi lempi. Havvi anche un fine ulteriore della profezia che riguarda coloro I quali verranno dopo l'annunciato evento; cioè la dimostrazione ed il testimonio della divina verità. Sembra che questo fine richiegga un diverso modo di esprimersi, e che ad esso gioverebbe principalmente un'elocuzione propria, immagini adatte, enumerazioni di aggiunti e descrizione delle singolarità. Ma siccome una manifesta sposizione di queste cose toglierebbe al vaticinio ogni velame di oscurità; così un più parco uso degli speciali attributi sommamente conduce a questo fine; posciachè riaplendendo assai più chiaramento l'espressione dell'uno e dell'altro aggiunto e la proprietà delle universali immagini, si ha un'incredibile evidenza come si potrebbe dimostrare con molti esempj. Lo stile profetico pertanto si arresta apecialmente ad amplificare le generali idee, e discende con parsimonia e con cautela agli speciali attribuli ed alla narrazione delle circoatanze,

and special reconstants. Proprio, the score in the state of the score inside multi arreniment (signati di nature e di tempo, e quasi per diversi gradi arriza ill'utilino e principal termine. Anche per questo moliro suol seguire apecialmente le dece universal; de esprimente con comuni immigria perché possano comprendere tutto il concetto del divino consiglio, de compagnare le singule propressioni delie cose e degli errani, je quali s'obbiono riterire a di un qualcura discrittie e ponderate per raggitignere la grandezza e la grarità dell'utilium fine.

Se questa è l'indole della profezia medesima; se solamente nel formare gli estremi lineamenti delle cose, e nel descrivere ed amplificare i generali affetti essa principalmente si aggira, si può con facilità comprendere,

<sup>1.</sup> Il Michaelis fa qui un cenno del deterioramento della lingua ebraica, che nella cattività di Bablionia perdette quasi tutta la sua pocitica venustà. Ne si debbon far le maraviglie er in mezzo a si gravi maii del popolo mancava animo ed ocio ai poeli, e se queila lingua, che ormali non si portava piu che da una piegua, che ormali non si portava piu che da una pie-

be mendica, non poteva esprimere idee sublimi, e formar vati degoi di questo nome. Colui che ne ha La lento paragoni gli scritti posieriori ed anteriori a quell'esilio, e troverà nell'idiona ebralco una decadenza non minore di quella che si scorge nel ialtico de' bossi

1.º con quanto suo vantaggio faccia uso della pnesia come di una aintatrice e ministra, e quanto a Intti I suoi bisogni sia accomodato lo stile parabolico che di sua natura sommiuistra una grande copia e varietà d'immagini comuni, colle quali si può in ogni modo ed ampiamente ornare una materia; 2.º quale esser deblia il proprio rarattere della profetica nuesia.

La poesia profetica pertanto è più ornata, più splendida, più florida di verun'altra specie di sacra poesia; è più ubertosa e più folta di immagini, di quelle cioè che sono comuni e come di pubblico diritto nello stile parabolico, e che si trasferiscono dalle cose certe e definite ad esprimere le nozioni infinite ed universali, conservata però una qualche anatogia. Ed anche fra queste immagini sceglie più spesso quelle che si desumono dalla Storia sacra e dagli oggetti naturali, abbondando sovra ogui altra poesia di melafore, di allegorie, di comparazioni ed anche di ampie descrizioni. Ha anche di sua natura uno schiello e sincero entusiasmo; onde nelle fantasie e nell'energia sommamente si distingue: dal che ne nasce un'esimia sublimità. Imperò addiviene che spesso s'aggira felicemente nell'esprimere gli affetti, quantunque più costanlemente sia occupata nel destarli ; giacchè essendosi essa proposto apesto fine, vi tende come spinta dal proprio dovere.

Per ciò che riguarda l'ordine e la disposizione delle cose, e la forma legittima che costituisce un intero poema di questa specie, nulla in generale si può stabilire. Per lo più questa poesia è sciolta e libera come dee essere; vien trasportata dal auo proprio impeto, non osserva leggi, ma segue la natura delle materir e l'impulso dello Spirito divino. Non poche però sono quelle poesie profetiche che sono belle anche considerate secondo le regole dell'arte; e tali appaiono le sentenze di Balaam nei brevissimi suoi valicinį, ciascuna delle quali ha una forma propria ed una giusta descrizione di parti. Cominciano con elegante esordio; scorrono con acconcia e continuata serie d'idee e terminano con hella chinsa. Molti passi di simil sorta si trovan anche presso gli altri Profeti, e specialmente presso Isaia, che perció meritano lode, e si posson mettere nel mvero delle vere poesic. Dagli scritti di quest' ullimo elegantissimo Profeta sceglieremo un esemplo ornato di tutti gli splendori dello slile e della composizione poetica, il quale non solo dimostri che la profetica poesia conserva cun summa accuratezza l'ordine delle cose, ed una acconcia distribuzione di parti: ma possa anche spiegare più chiaramente la natura e

l'indole già accennata della poesia medesima: e tanto più ci piace di così adoperare, quantoché eio che abbiamo detto in generale e nudamente su questa materia, per se alessa recondita e sottile, temiamo non sembri alquanlo involuto ed oscuro.

I capi XXXIV e XXXV di Isaia contengono un insigne vaticinio. Questa poesia è semplice, una, intera e composta di due parti secondo richiede la trattata materia, la quale per quanto appartiene alla generica sua natura, viene esposta con multa chiarezza ed evidenza. Imperocché si anunneia in primo luogo un certo qual notevole, assoluto ed estremo eccidio contro tutti i nemici della Chiesa di Dio: poscia si promette come conseguenza di questo evento una piena e perfetta restaurazione della Chiesa medesima. Il poeta fa uso di un maguifico esordio, chiamando la natura tutta ad udir quelle cose che appartengono a tutto l'universo (Isai, XXXIV, 1.): Accostatevi, o nazioni, ed ascoltate: popoli, ponete mente: oda la terra e le cose tutte che la riempiono, il mondo e tutto quello che egli produce. Propone poscia II decreto di Dio, col quale si ferma di sterminare tutte le genti empie ed a lui esose; ed amplifica quest'eccidio con assai scelta varietà di aplendidissime immagini, che tutte son di quel genere cui ricorrono non pochi de' poeti in tali materie, e che esagerano la forza , la grandezza , l'atrocità ed il peso della cosa espressa; ma nulla determinano interno al medo, al tempo, al luego ed

alle miqute circostanze dell'evento. Primamente espone quel flagello, come se fosse una sconfitta ed una strage guerresca, con cui il vincitore colpiace il nemico (Ibid. v. 3): I loro uccisi saran gettati al campo. e si alzerà la puzza dut loro cadaveri: i monti coleranno del loro sangue, insorge poscia con maggiore ardimento, e desumendo le immagini del Caos Mosalco (che si sogliono usar solennemente per esprimere qualunque eccidio di genti e di regni) va amplificando quella rovina, come se parlasse dello stesso scioglimento del mondo. Verrà meno tutta la milizia dei cicli (cioè il sole, la luna, le alelle), e i cieli saranno ravvolti come un libro, e tutta la lor milizia cadrà, come cade la foglia della vite e del fico 1, Subito dopo s'introduce un'altra immagine, e si celebra un gran sacrificio, ed un'opima e larga uccisione di vittime; si fa una prosopopea dello stesso Iddio, e si sottopone la cosa agli occlii (Ibid. v. S. 6.): Pevocché la mía spada si é insanguinata nel cielo: ecco che essa piomberà sopra l' Idumea, e sopra quel popolo che sarà ucelso da me per ajusta vendetto. - La spada del Si-

avvezza a contemplar quest'albero, paragonò la rovina dei cielo e delle stelle ai dalteri maturi e cadenti dalla

patma.

<sup>1.</sup> Il Michaells e d'avviso che qui si debba interpretare non del Reo, ma del dattero che code ifalta palma. Ne ci dobbiamo maravigliare se il poeta di una nazione

gnore è lutta sangue, tuita unia di grasso. di sangue degli agnelli e dei capri, dei sanque dei grassi arieti; perocche la vittima del Signore in Bosra, e un grasso macello nella terra di Edom, I capri, gli arieti, i tauri, I giovenchi e gli altri animali, di cui e qui e dopo ai fa menzione, sono di quel genere che comunemente ai usa, e ai sogliono adoperare per esprimere i capitani delle genti a Dio nemiche, ed i tiranni crudeli, superbi, feroci, insolenti. Nella alessa guisa la città di Bosra e le genti dell'Idunea nemicissime del popolo di Dio son lievemente e quasi di passaggio accennate per significare tutte le città e le genti reprobe; e questo è un'appeliazione trasportata dal proprio genere all'universale; o, come già detto abbiamo, è un traslato da una cosa certa e definita ad esprimere coll'analogia una nozione infinita ed universale: nel che la forza delle stesse voci ha la aua proprietà. Si orna poi la descrizione della stessa cosa cou colori nuovi e splendidissimi, trasportando ad essa le immagini dell'eccidio di Sodonia, che come abbiamo altrove notato, è uno dei luoghi comuni (Ibid. v. 8. 9. 10): Giorno è queato della vendetta del Signore, anno in cui renderassi giustizia a Sionne. — E i suoi torrenti si cangeranno in pece e la terra in zolfo, e i suoi campi diverran pece ardente. - Ne di ne notte cesserà l'incendio: salirà in eterno ii fumo di lei; sarà desolata per generazioni e generazioni, non vi passerà anima per tutti i zecoli. Alla fine lo alesso avvenimento si adombra sotto l'immagine di una più che deserta solitudine, e di una spaveotosissima devastazione, a cui per divino decreto è dannato quel paese (Ved. v. 11.) Prosiegue il poeta formando una descrizione più diffusa, e notando con varietà, con cleganza, con piagnificenza molti aggiunti dei quali però comune e generale è la natura.

L'altra parte di questa poesia è trattata nello stesso modo, e presenta una scena che serve di bel contrapposto alla superiore. Le immagini che variamente e splendidamente l' adornano sono pur tutte universali ed ampie; ma nota è la forza di esse, e manifesto il aignificato. Molte delie idee sopra riferite si desunsero dalla storia, ma queste pressoché tutte sono tolte dagli oggetti naturali (Isai. cap. XXXV, 1, 2.): Allegrerassi la regione deserta e non battuta, e tripudierà la solitudine, e fiorirà come gigito. - Elia germoglierà grandemente ed esuiterà piena di contentezza, e canterà laude; a lei è data la gioria del Libano, la vaghezza dei Carmelo e di Saron; ei vedranno la gioria del Signore e la grandezza del nontro Dio. Abbiamo già altrove osservato quali

sieno le figure che renginos somministrate dal Libano e dal Gramdo, e donde si trigga l'immagine della gioria e della annesità divina. La collura e l'irragione di una terra discerta e siticoda si adopera e sempre e ademunementa collura e l'irragione di una terra discerta e siticoda si adopera e sempre e ademunementa fa d'un possibilità di si adoptato della discerta fa d'un possibilità di la considera di considera di che soni al des fare nommeno di tutte le altre immagini affini el antiophe, che servano ad persona di considera di considera di considera di persona di considera di considera di considera di persona di considera di

Più chiaramente risplenderà l'ordine delle idee agli occhi di chi leggerà tutto quel luogo poetico; mentre colle nostre osservazioni potrà chiarirsi abhastanza delle immagioi di cui specialmente va in traccia la poesia profetica, e vedere quai colori ami, quali ornamenti; come nell' ornare un qualche subbietto si aggiri in modo da spiegarne chiaramente la generale natura, da illustrarne la grandezza e l'importanxa : nia nasconda in certo qual modo le particolarità, i più minuti aggiunti, i segni di ciascun grado intermedio, e le piegature quasi ed i aeni, per cosl esprimerci, delle cose universali che si debbono poscia svolgere appieno nello alesso evento. Nella prima parte e forse anche nella seconda di questo vaticinio si potrebbero mostrare alcune delle apeciali circostanze, ma nelle altre non è peranco conceduto di andare indagando nè gli aggiunti nè i progressi dei singoli avvenimenti. Imperciocchè sembra che questo vaticinio sia del numero di quelli che non ancora pervennero all'ultima meta delle vicende annunciate, essendo esse ancora riposte negli arcani decreti di Dio 1.

E perciès i possa come in un prospetto scergre gió da vicino e piesamente tuttu la forma e l'intera specie di quatten pessa presentatione de la compania de la compania de la val. 1), e di cui apesso facciano mensione inprececcio multi a la possia cheria in nessua perceccio multi a la possia cheria in nessua specialmente che abbiam notato nel 1 volume abbonda di licinisme e spiendistime immagini tolte dalla natura, e riluce in particolare per decusione e al varied il figure? qual fore di censione e al varied il figure?

escalante è li vistraca di agure-oprie qualità, IV. Opni Profeta ha le sua pradicia Proprieti di proprieti della consultata di proprieti di la consultata di principi di consultata di principi di consultata di proprieti proprieti di proprieti proprieti di proprieti 

Il Lowth è d'avviso che fullo ciò che si legge nei v. 4, 5, 2, a del cap. XXXV si debba riferire ai primo arrivo del Messia, ai miracoli da iui operati, alla predicazione del Vangrio, ed all' effusione della grazia divina. Così la intendenn

anche i più assennali chiosatori, a lascian solo li Michaella, che nulla trova qui dal guasto della Idnmea in fuori. 2. Lowih. Pacsos Propheticae generalis character. Prantec. XX.

tsaia, il quale per ordine e per dignità è primo fra tutti i Profeti, ridonda di tali e tanti pregi, che nulla in questo genere si può concepire di più perfetto. Egli elegante e sublime ; egli ornato e grave; egli mirabile così per ubertà e per copia, come per forza e per ponderazione. V' ha nei sentimenti un' incredibile elcvatezza, maestà, divinità; nelle immagini somma dignità, vagliezza, fecondità e varietà sceltissima; nello stile una singolare eleganza, ed in mezzo a tanta oscurità di cose una chiarezza ed un candore mirabili: nitre a ciò havvi tanta dolcezza nella poetica composizione delle sentenze (sia pur questo un effetto o di felicità o d'artificio) che se restano ancora ai versi ebraici vestigia della pristina giocondità e vaghezza, io crederei contenersi specialmente oegli scritti di tsala, e chiaramente poterveli scorgere; iu guisa che ad esso lui si possa a buon dritto applicare quella sentenza di Ezechiello (XXVIII, 42): Tu sigillo di somiglianza, pieno di sapienza, e perfetto in belfezza.

tsaia si distingue altresì nella giusta disposizione delle parti, e nel facile congiungimento ed ordine delle idee; quantunque si dehba sempre qui aver riguardo all' impeto profetico, che con precipitoso salto sbalza dalle prossime alle remote cose, dalle umane alle divine. Si debbono inoltre, per quanto si può, osservare i confini dei singoli valicini spesso insieme pubblicati senza alcun segno di divisioni, il che ingenera talora gravi difficoltà. Abbiamo or ora addotto l' esempio di un' intera poesia tolta da questo vate disposta con lucido ordine: se ne potrebbero facilmente desumere altri dalla prima parte del suo volume, ove ogni vaticiuio è spesse volte nolato con maggior distinzione. L'altra parte che, giusta la nostra sentenza, comincia col cap. XL, e che è forse uno de' libri sacri più sublimi e più eleganti, sembra aver qualche difetto a questo proposito; giacchè essa forma un certo qual corpo di motti oracoli che trattano argomenti simili, e che, essendo infra di essi continuati, difficilmente si possono dislinguere 1, L' universale argo-

essendo intra di essi continuati, difficilmente si possono dislinguere 1. L'universale argomento poi di finta questa parte è la Chiesa i. Michaelis è qui d'avviso che il Lowth si esprima con qualche oscurità; e soggiunas che molti argomenti

tratta Issia, ma cello slesso carme

2. Il Michaelis disconda molto dai Lowth lostomo alia sublimità di Erechietio; e, quantunque afferni di esercial di sforzato di conformare in ciò i suoi secolimenti a quelli dell' satore, pure no) poti, e da altossai con se medesimo, con perchè fosse discorde in riò che dipende del tatto dai senso e dal guato poetico. È prezzo dell'opera l'utiler come egli vada ragionando.
Mi sempes non doversi fodare in Exrebielio la subli-

milk, meno dot unevers notice in accretion in an inmilk, meno planta che propris di Isala; anal diver che egli ha maggior arte, e passereggia nell'oranza nell'ampificare le immagia più di quello che si richioça per conservar l'impeto e la sublimita della posta, poqualche parte egli è un perpetto militatore, e ciò noliadiameno couvo si mostra ed accurato, e se non grande, certamenta laggraposa. Imperiocche agil perfaciona totte restaurata. Vi si espongono con sufficiente or-. dine la tiberazione dalla cattività; la vanità e l'eccidio degli idoli; i giudizi della possanza e verità divina; la consolazione, l' invito; l' incredolità, l'empictà, la riprovazione degli tsraeliti; la vocazione delle genti; le reliquie conservate; la gloria e la felicità della Chiesa perfettamente formata, e l'estremo sterminio degli empi, Le quali cose chi attentamente andra leggendo, e penserà all'allegoria mistica altrove da noi esposta, riflettendo Insieme che tutti questi argomenti furono spesso trattati in varie profezie, certamente non fia chi desideri nè una più lucida disposizione delle parti nel tutto, nè un più facile ordine d'idee nelle parti medesime. Per vero dire noi stimiamo poetica tutta l'opera di Isala, tranne poche pagine, ehe prese insieme non oltrepassano forse sei o sette capitoli.

Quantunque Geremia non manchi nè di eleganza nè di sublimità, pure e nell'una e nell'altra è inferiore ad Isaia. S. Girolamo (Praef. in Jerem.) sembra rimproverargli una certa non so qual rustichezza di elocuzione, della quale confessiamo di non aver potulo scoprire alcun vestigio. È molto meno elevato nel sensi, e soventi volte più largo e più sciolto nelle sentenze; come quegli che spesso si aggira intorno ad affetti più benigni, e principalmente si compone al dolore ed alla misericordia. Ciò appare specialmente nei Treni, in cui dominano solamente questi affetti ; ma spesso anche si scorge ne' suoi vaticinj, e sovrattutto nella prima parte del volume che il più delle volte è poetica (cap. IX, XIV, 17, ec. XX, 14-18). Il mezzo è quasi tutto storico; e l'ultima parte composta di sei capi è all' intutto poetica (il cap. Lli apparliene ai Treni, cui serve di proemio). Si contengono in essa molti oracoli distinti, nello sporre i quali si accosta il Profeta assai da vicino alla suttimità di Isaia, in generale poi di tutto il libro di Geremia crediamo che una metà soltanto sia poetica,

Ezechielto è molto inferiore a Geremia per eleganza, ma uguale ad Isaia per sublimità; quantunque in un genere assai dissimile 2 tmperocchè si mostra fiero, veemente, tragico, lut-

qui-lie immagini alie quali molto tempo prima era avvaza l'enhela poccia, e, che firoro trovate da aliri, ma dai mortenisi usate a guisa di Impo : coni piranamei e con tataa copia qui le dispiare, che noisi dirretti potervisi aggiongere, coulla inaciara nella menta dei legatiore. Così adoperendo e di a coquita e eratemente inde d'ingrano adoperendo e di a coquita e eratemente inde d'ingrano ligirata degli anticia porti; ma colpiace meno e dettà micore ammirazione.

Ne addurreno un solo esemplo, moltre la lettura effois lessos porfecta ne porge molta. Errepuera ne marce la moralora che gli ollimi poell sociion fare degli toccili meniora, illoquenion deservinou noi grande straça. E. chi ignora quella senienza di Dimero nel principio dell' litiader ci ci casi e d'asspili cirrido pato le ratire abbondeno? Presso gli Elevie i proprio della prona, ed anno cheli micro della produccio della prona della contra della micro della produccio della prona della che ce della letro. E. Moci mai produccio della prona della fine fee della ferro. E. Moci della produccio della

to intento all' energia; elevato nei sentimenti; fervido, acre, sdegnoso, fecondo d'immagini, magnifico, accigliato, e talvolta quasi deforme; nello stile magniloquente, grave, austero, duro e qualche volta incolto; e frequente nelle ripetizioni non già per ornamento o per eleganza, ma per indegnazione e per violenza. Qualtunque cosa egli abbia Impreso a trattare, diligentemente la segue; in essa unicamente si arresta, e rare volte devia dalla proposta meta in guisa che appena tu cerchi la serie ed il congiungimento delle idee. Nelle altre qua-Iltà venne forse da molti poeti superato; ma in quel genere at quate sembra unicamente falto dalla natura, cioè nella forza, nell' impeto, nella gravità, nella grandezza, nessuno fra tutti gli scrittori lo ha giammai uguagliato. Il suo stile è abbastanza chiaro, e l'oscurità è pressochè tutta riposta nelle cose. Le visioni principalmente sono oscure, quantunque sieno esposte con ignuda e quasi storica narrazione; come addiviene anche presso gli altri profeti Osea, Amos, Zaccaria. La parte maggiore di Ezechiello è poetica, se si ponga mente alle cose ed allo stile; ma nelle sen-

ed il Saimista ed Isaia usano di quest' immagine, la quala però è ancor più sublime in Habacuc (ili, 5), là dove egli paria di Jehova, il quale debellera i nemici: Januazi a lui giva la pestilenza, e ne seguivan le orme gli uccelli quasi a certa preda. Ma Exechicito volendo abbeneciar tutte le idee degli altri profeti, e siudiandosi di nulla intralaselare, non le adoperò quali erano, no lussureggistido con una certa quale fecondita d'ingegno, le amplifici con quove finzioni: e mentre cantando esauriva tutte quelle idee che si posson veellicaee in una granda strage, le rendette in certo qual modo e nuove a tuite sue pe prie. Imperciocché predetta primamente la strage di Magog (cap. XXXIX) vede la sui campi prostrso un si grande apparato di guerra e d'armi, che per sette anni dee ba-atare agl'israeliti per outrire il fuoco: vede il luogo deslinato al sepolori degli uccisi, che perciò dovrà avere un nome eterno da jul espresso (cioè la valle delle achiere di Gog); narra il modo di nolare i cadaveri insepolti (metlendo vicio ad essi un segnale finché i heccamoeti li seppelliscano); finisee gii accessorj e tutti gii scherzi di un pittore in guisa che sembri lasciare appena qualche cosa da pensare al lettori; poscia aggittage queste parole dette audacemente, ed in certo qual modo con novita (v. 17-21): - A te adun-» que, o figliuolo dell' nomo, queste cose dice il Signore » Iddio: Di'a tutti i voistill e a tutti gli uccelli e a tot-» te le bestic del campo : Itaunatevi , affrettatevi , concorv cete da tutte parti alia mia vitlimo, la quale lo immole v per voi, vitlima granda, sui monti d'israele, affinche » ne mangiate la carne e heviate il sangue. Voi mangree » te le carai del forti e berete li saogne dei principi del-» la terra , degli aeleii e degli agnelii , e de' montoni e » de' tori, degli animali di serbajojo e di tutte le grasse » bestle. E mangerete la pinguedioe a sazietà, e berete » sino all' ubbriachezza il sangue della vittima ch' io scan-» no per vol : e alia mensa mia vi satolierete di cavalil » a di forti cavalleri, e di totti gli nomini battaglieri. » dice il Signore Dio. » Mi sembra qui di leggere un porta che non vuoi abbandonare tutto ciò che di figurato e di finto concepi nell'animo, e che crede mancare ai suo carme tutte quelle pitture che verosimiliasenie vi si posso-no aggiungere. E per questa stessa cansa per cui nulla trascura di bello egli è più vicino al mediocri che ai somml. Ecco come l'antor dell' Apocalisse, imitatore anch'esso, ma fornito di divino jagegno, abbrevio queste idedi Ezechiello (XIX, 17-18); « E vidi un angelo che sta-

tenze è spesso così durn ed incolto, che non sappiamo stabilir nulla di certo a questo pronosito.

Non senza ragione collocherai Isaia, Gerennia, Ezechiello in quel luogo presso gli Ebrei, che presso i Greci occupavano Omero, Simonide,

Alla testa della schiera de' minori Profeti sta Osea fra tulti anlichissimo (eccettuato forse Giona); onde il suo stile sente la velustà. Egli è acre, acuto, conciso e contrassegnato da una certa quale eminente impronta di poetica composizione; ritiene cioè quella pristina brevità e compressione del dir sentenzioso, da cui alcun poco si allontanarono i vati posteriori. Una tal qualità notò principalmente S. Girolamo dicendo, che egli è breve, e parla per sentenze (Praefal, in XII Proph.). Ma a questa dole, che in sul principio ebbe senza alcun dubbio la sua forza e la sua particolare eleganza, venne in seguito fra le rovine della lingua ebraica una sì grande oscurità, che quantunque l'intero argomento di questo Profeta sia bastantemente manifesto, pure il suo dire riesce si difficile e tenebroso che a stento

» va nel sole, e gridò ad aita voce, dicendo a tutti gil » ucceili che volavano per mezzo il cielo: Venite e radu-» natevi per la gran cena di Dio, per mangiare le carni » del Re a le carni dei tribuni, a le carni dei potenti, a » le carni de' cavaiil e de' cavaileri, e le carni di tutti » I liberi e servi, e piccioli e grandi ». Quest'autore è anche pieno d'arte in ciò, che ha espresse quest' idee prima della battaglia, onde accrescere l'aspettazione del leggitori, e mentre era già certo della vittoria; quasi nella stessa guisa che gli storici narrarono e tennero qual augurio che le aquile presaghe della strage seguissero gli esercili destinati allo sterminio. Ma Ezerbizilo s'innoltra talmente dilettandosi di questa immagine, ed è così intento a poere il piede ove non esista l'orma di aicuno. che dà în preda agli ucoriii anche le planie poste învece degil imperi, e manda all'inferno le loro ombre; il che è nuovo e non tratato dagli strssi porti biblici (XXXI, 13-17). « Sopea la rovine di lui poseeanno gli nocelli del-» l'aria, e sul rami di tui sederanno tutte le bestic della » lezra. Per la quai cosa nessuno degli alberi posti inn-» go le acque s' innairerà alla sua grandezza, e non eleverà la sua cima tra i densi rami e fronzuti ; nè stean fermi nella loro alterra tutti questi alberi inaffiati dalle acque; perocché tutil sono dati in poter di morte nel-" I infima terra insieme co' ligituoli degli nomini tra co » loro che scendono nei sepolero . . . Coi fracasso di sua - rovina feci tremar le nazioni , quand' lo lo feel cader nel-» i' Inferno con quelli che calavano in quella fossa; e nel fondo della terra ai consolarono tutte le piante dell' orto di delizia insigni e famose del Libano ; le quali erano jutte innaffiale dalle acque : perocchè nell'inferno tra quel che periron di stado disceser con jui totti quelli i quali, essendo li suo braccio all'ombra di lui, sede-» vano tra le nazioni ». In queste idee non siamo già coipiti della schlimità, quantunque vi ammiejamo la novità dell'invenzione, la varietà di nu'arte moltiplice, la fe-

condità dell'ineggo.

- Ni era quasi uncilo dalla memoria di avvertire che
Ezrebiello vince in quei tempo in cui già avvertire che
Ezrebiello vince in quei tempo in cui già avvea cominciato a decadere in mentata i l'elegana della lingua cheida,
ed a sucondere all'età dell' con quetta dell'orgento, che
diversa bistolosi foruchiar seco in terra della ferra. Pi
verson escreli libriodità una sonigliante verdierra di por
sia lita gardi di l'estrassiane. « Notre Editorius del Prancia.

Talia l'archivatti della consideratione della c

se ne troveră un altra uguale. V ha un altra cuasas per cui II uso stila embra coni arcane egii audo vaticinando nei tempi dei quattro Re di Giudo, One, Juntium, Achas, Escebia, cide per lo spazio di lunghisimi anni, qualunque si il il modo con cui esi reagno computati. Eppure le sue prefezie sono ristrette in un pieco di volume che, come sembra, ne contiene le principali, ed anche quote nou sono fra de contiene le principali, ed anche quote nou sono fra de array de la regionali qui argonenti; quod enon v'ha marariglia se legendo Osea ci sembra taivotta di scontrari nelle disperse fogglie di una Shilly.

Joele è molto diverso nello stile da Osea: ma poetico del pari, benchè in genere differente, è il carattere dello stile e della composizione. Primieramente egli appare elegante, chiaro, diffuso, scorrevole, ed anche molto aublime, forte e fervido. Nel capo primo e nel secondo egli mostra quanto valga la poesia profetica nelle descrizioni, e quanto ami le metafore, le comparazioni, le allegorie. Nè la connessione delle idee è meno chiara del colore dello stile: amplificazione dei mali; esortazione alla penitenza; promessa dei beni così celesti, come terreni ai penitenti; restaurazione dello atato israelltico; supplizi dati ai nemici. Ma e qui ed altrove lodando la chiarezza dell'elocuzione, e la lucidezza dell' ordine, non neghiamo trovarsi talvolta una grande oscurità che si può notare anche sul fine del vaticinio.

S. Girolamo appella Amos rozzo nel parlare, ma non nella scienza (Proæm. Comment. in Amon) usando in ciò della modesta confesalone di S. Psolo (Il Corin. XI, 6.). Molti seguendo l'autorità di lui così parlarono di questo Profeta, come se fosse rozzo all' intutto e privo di elogoenza e di qual si voglia adornamento. Ma ben altramente va la bisogna: un equo giudice si ponga a svolgere gli scritti di lui col divisamento di far ricerche solle cose e non sull'autore; ed allora crederà che egli possa dire come Profeta ció che S. l'aolo diceva di se medesinio come Apostolo nel luogo citato (v. 8): Io mi penso nulla aver fatto di meno de' grandi Apostoli. Egli uguaglia quasi i sommi Profeti per la elevatezza dei sentimenti, e per la magnificenza dello spirito, ed è sppena inferiore ad alcuno nello splendor dello atile e nell'eleganza della composizione. Lo stesso celeste Spirito ispirò Isaia e Daniele nella corte, e Davidde ed Amos ne' preseni de' pastori; scegliendo sempre idonei interpreti della sua volontà, e traendo talora is iode dilla bocca niedesima degli infanti, ora fa uso dell' eloquenza degli uni, ed ora rende eloquenti gli altri.

Michea è spesso breve, stretto, conciso, scu-

 Leggendo Habacuc con molta attenzione (dice li Michaelle) lo troval grande imitatore degli altri Profett, in guisa però da aggiungere qualche cosa dei sun e di movo, e di esser brese ed assai sublime; oud'egli e dito; talora si accosta all' oscurità di Osea, ed in molti luoghi si mostra elevato, fervido ed assai poetico.

Ma fra tutti i Profeti minori nessuno sembra oguagliare la sublimità, l'ardoro e gli induci spiriti di Nalum. Aggiungi che il suo vaticini è ori intera e giusta poesia: l'esordio è magafico e sommencie augusto: l'apparalo del l'eccicio di Ninire, e la pittura e l'amplificazione dell'eccicio modesimo sono espresse con ardentissimi colori, e fornite di mirabile eridensa e eravità.

É pur poético lo sille di Habacoc, ma principalmente ia quell'ode che si può a buon dritto annoverare tra le più perfette in questo genere 1. Lo stesso si dec dire di Sofonia; ma costui nulla sembra aver di singolare o di esimio nella disposizione delle cose, o nel colore della dizione.

Arremno paristo a suo luogo di Abdia, se piccolo non fosse ill monumento del suo ingegno che ancora esiste, e se quest'i siesso on 
fosse compreso in gran parte nel vaticini on 
Geremia (Si confronti Abdis t. 9 con Geremia 
XLIX, 14, 18, 16, ec.). Abbiamo gli notato 
che i commentari di Giona e di Daniele sono 
meramente slorici.

Restano Aggeo, Zaccaria e Malacila, il primo de quali del lotto prossios, come anche il accordo per la maggior parle. Vero la fine maggiori parle. Vero la fine del (IIX) al traveno aleme fote e positide ed assal orisate ed ance abbastana chiare per esce di un predesi infra intili gila intili più occure te del predesi infra intili gila intili più occure ta qual media genere di dire che sempre per la pessio abraica, percità dopo la cattirità di Babilonia andasse perdendo pia la cattirità di Babilonia andasse perdendo il fine, e decliando nell' ela travegacia in erio.

Queste cose informo agli seriti del Profetti e alle diverse parti dei medesini, che si debono on considerare come pocifiche, abbliano poste colla maggiore chiareza che per noi si é potolo, onde spegare la nostra conspicitora. Giacebe non osisumo dir di più linterno alla prefetica pessia. La qual complicitora benefe maggiore di proposito del profetica pessia. La qual complicitora benefe parte, ca multe lider pipoles dosa nell'opiainore, parte parte i partice lider pipoles dosa nell'opiainore, parte sportiamo di aver fatto si che in generale sembir poggiare su qualche fondamento.

Sarebhe questo Il luogo di far qualche ricerca intorno a questo genere di poesia presso i Greci, se pure qualche cosa a noi pervenne dei celebralissimi toro oracoli. Nè affermianto che ciò far si dovrebbe per paragonaril a quelli dei Profeti, veramente dettati disi divino Spirito; mentre quelli dei Greci furnon P effetto

verso da Ezechiello; perebé mentre questi per troppa ridondanza rimane spesso Indietro di coloro che imita , Rabacue u li supera, o pareggianioli dice alcun che di dell' impostura degli nomini; ma solo perchè l'argomento istesso sembra richiedere che se ne faccia menzione. Nessuna poesia greca in questo genere esiste al presente, nè mai ebbe esistenza; solo rimangono pochi versetti, ed anche questi mediocri e non di vena. Percioceltè quell' Apollo Pizio (se crediamo agli stessi Greci) elibe spesso le sue Muse medisime irate ed avverse in guisa, che divenne il ludibrio degli uomini saggi ed accorti, non solo pe' suoi ambigui e dolosi indovinelli, ma anche per l'ignoranza dell' arte metrica, Gli stessi plebel rozzi e superstiziosi, che le credevano un egregio indovino, confessavano che era stato un cattivo poeta (Vid. Mercur. apud Lucianum in Dial., cui titulus Jupiter Tragoedus - Plutarch, in Comment, Cur Puthia nunc non edat oracula metrice).

Ma cistis presso i Latini assai nobile e bela poesta in quesco guerre, la quate riesce mirabile tanto per l'etegana e chiarezza dei rersi, quanto per l'oscarità delle cose e dell'argomento l'bario della IV geloga di Virgitio.

Ceta sarche grave colpsi di pissar qui sotto sitentice, mentre fin dai primi secoli dell'aro

quatte relazione colle profesti dei un parliamo, cel abbia aruto l'origine da sacro fonte.

Edifficie a spiegarsi come chi si abultivanto,

1. Si poteva proporre come esemplo anche il vaticinio che lo siesso Virgilio sitribusice alla Sibilia cei VI dell' Endée di la cui cosi bese si esprime l'estro profetico, che l'arte e l'imitazione di questo pota può giorar moltissimo a far conoscere la natora della poesia apprupriata al vaticinii. — Nicheelii.

2. Questa singolare opinione del Lowth, che non si ossa spiezare l'euloga Virgillana seuza ammeltere che l'autore fosse divinamente ispirato, parve cost singolore che e l'Heyne ne fece menzione, e Sam. Heniey la confutò le un ilbretto particolare. - Generalmente si creda che questa egloga sia stala scritta nell'anno di Roma 714, essenda consoli Asinio Politone e Gneo Domizio Salvino. In quest'epoca erasi, mercè l'opera di Politone e di Mecenate, conchiusa la pace di Brindisi tra Anionio e Cesare Ottaviann; e quasi pegno della fermata concordia erapi data Oitavia sorella di Cesare in Isposa ad Anjonio. Questa donna era incinta del primo marilo, a partora dappol quel Marcello che divenne si celebre pel versi di Virgilio (Eneld., lib. VI, 861 e seg.), e sposò Giotia fi-gliuola di Augusto. Di quesin parto di Ottavia credono che canti Virgilio; altri della nascita di Giulia; aliri di Salonino figliuolo di Pollione, nppure di Asinio Gallo secon-dogenito di costul. Ma il Michaelis in una lunga nota al Lowth è d'avviso che non si parli nè punto nè poco di Salonino o di Asinin Galio figliacii di Pollione, o di Marcello, n di Giolia, l'uno nipota, e l'altra figlia di Angusto, o di Druso figliastro del medesimo. A Druso non si adalta ne la età, ne la persona; a Marcelin si adalterebbe la eta, ma non la persona; a Glulla pol tutto si attaglierebbe, purche si stabilisca che quest'egloga fu acritta nel puerperio di Scribonia, a prima del parto, glarché nella stessa s' lovoca Lucina (Casta fare Lucina), Ma nou si può eredere che a questi trupi il poeta volesse parlare con tanto estusiasmo di un fanciulto della casa di Ottaviano, che non era ancor principe, ne Augusto signor dell'impero. D'altroude la egloga ebbe sempre scritto in fronte il nome di Pollione; e questo personag gio era avverso anziche no a Cesarr Oilaviana, e settatore di Antonio, » Non si passi sotiu silenzio il falio ed ancorché si ricorra alla versione greca delle sacre Scritture già divulgata, ed alle profezie da esse estratte, e dagli Ebrei ellenisti espresse in grechi versi che giravano solto il nome delle Sibitle (Ved. Chandleri l'indiciae Relig. Christ. cap. I. et Grotium in Matth. II. 1.). Che però la cosa sia cosi, esistono tanti e sì manifesti indizi nella poesia medesima, che la semplice lettura di essa facilmente alloniana e distrugge tutti gli ostacoli che si oppongono a questa opinione. I sentimenti, le immagini, lo stile istesso mirabilmente concordano coi sacri vati: l' argomento medesimo od è in sè stesso così elevato e magnifico, od è dal poeta (elte pur fra tutti si distingue per verecondia e per severità) innalzato a tanta aftezza che non ci possiamo in vernn modo persuadere che nulla nasconda di mistico. Imperò si diede valore alfa prima ipotesi, secondo la quate non sapendolo e non pensandoselo nemmeno il pocla ispirato da Dio, introdusse in tutta l'opera colori quasi alieni dal soggetto, ed una magnificenza elle formisura ed oltre ogni credere superava l'argomento 2.

Qual fosse il consiglio, quale la mente di Virgilio, ne ancor crediamo si sappia, quanlunque su di ciò i dotti abbian molto disputato, nè abbiamo speranza che un giorno chiaramente si scorga. Nè la storia, nè lo stato di

orabile di Asinio Pollione (dice Velirio Patercolo lib. 11, 8); glacche questi dopo la pace di Brin disi si trattenne lo Italia, ne vide mai la regina (Clevpatra), ne si mischio coi partito di Antonio dopo che lo vide invischiato in questo amore. Pregandolo duoque Otlaviano ad andar seco alla guerra d'Azio, rispose : « lo lu · falto assai più per Antonio di quello ch'egli abbia faia to per me; ma I beneficj che ho da lui ricevuti sono » assat più noti de'mici ; onde mi sottrarrò al combattimento « di voi due, e saro la preda del vincliore ». Non è per tanto probabile che Virgillo abbia voluto porre il nome di Politone in fronte ad una poesia la quale era unicamenta consacrata alle laudi di Ottaviano ed all' onore della sua famiglia. In mezzo a tall a tante incertezze il dottissimo Hevne ha voluto presentare una sua opinione non senza aver prima dato un' accurata annilei dei carme. In principio si canta esser vennta l'ultima età rammemorata nella Sibilla: si prosiegue mostrando dover nascere un nuvei-lo ordine di secoli, nua unova schinita d'uomini, un'eta migliore pel genere umano: tulti questi esenti debiono aver luogo dopo la nascita di un fanciulio sotto il consolato di Pollione. Quel fanciulio diventera on eroe, a sarà il dominatore del piacido universo. Ma quell'eta migliore somigliante all'aurea di Saturno andra a gradi in guisa che abbia i primordi nell'infanzia di quel fanciullo, l'incremento nell'adolescenza, la pienezza od il comento nell'eta virile. Tutti gli altri versi sonu consaerati alle letizia, al voli, alle congratolazioni. Ora il poeta con lutto etò non può forse aver avuta altra intenzione che quella ili significare e di rallegrarsi che ai lempi caiamitosi delle guerre civili dovenno succedere tempi lieti da lui simboleggiati colle idee mitologiche dell'eta dell'oro. Ma siccome il funesto e ferreo secolo non si potrebbe subito mutare in aureo con inversa ragione, do veite ad esso salire per gradi, e far succedere alta dege nera silrpe dei mortali una generazione migliore, la quale ha origine col fanciallo che dee nascere. Con con anova e bellissima invenzione li Pocia vica celebrandu la tanto suspirata pace conchiusa in Briodisi. Vedi Heyse of Eqlog. IV Argum. — L'Editore Veneziano.

Roma e la coodigione dei tempi ci mostrano od una cosa od una persona che sembri conforme alla natura ed agli aggiunti dell' argomento, o che abbia in qualunque modo potuto dare occasione a cosl magnifiche predizioni. Suole a me accadere ehe alloragnando medilo da questa parte un tal componimento, e più spesso lo leggo, lanto meno lo intendo. Tale è il candore dello stile, tale l' eleganza della poesia, che l'oscurità delle cose si nasconde quasi e si sottrae al leggilori. Quando poi vo considerando più dappresso le singole parti, e pondero la ragionevolezza e l' importanza delle immagini e delle espressioni, mi si presentano tante idee contrarie al coslume romano , e così aliene dal concetti degli uomini di quell' età e di quella nazione, che appena mi posso persuadere come questo carme potesse essere inteso anche nel momento in cui fu pubblicalo. Ma tutte queste difficollà posson essere tolle agevolmente da una certa tal peregrina interpretazione tolta dalle idee e dai muoumenti degli Ebrel, la cui forza tutta e grandezza non potè certamente essere abbracciata od attinta dall' animo del Poeta, lo non so quanto oil concederanno a questo proposito gli eruditi, ed appena oso proporre ció che ne sento; ma dirò esser questa per me una vera maraviglia, e simile ad un portento in guisa elle talora sono quasi indotto a credere scriamente eiò che Socrate presso Platone diee dei porti (Piato in Ione), che Dio ior togiiendo la mente si serve di essi come di ministri, di messaggieri, di oracoli e di vati divini, in guisa che noi i quali gii ascoltiamo, siam fatti accorti non esser essi che annunciano si grandi cose, mentre le lor menti non kanno la signoria di sè medesime; ma parlar Dio stesso per loro bocca, e con questo mezzo farci quelle rivelazioni.

IL

# CANTICO DI MOSÈ

SPIEGATO SECONDO LE REGOLE DELLA RETTORICA

DA HERSAN E DA ROLLIN 1

Questo eccellente Cantico può essere rignardalo a buon dritto come una delle più eloquenti composizioni dell'antichità. Ogni cosa vi è grande: nobili I pensieri; sublime e maguifico lo stile; ardite le figure: tutto vi è pieno di cose e di idee che fanno nna profonda impressione nella mente, e si impadroniscono della fantasia. Questo componimento che, secondo la sentenza di alcuni, fu composto da Mosè in versi ebraici, supera tutto ciò che i profani hanno la questo genere di più bello. Virgilio ed Orazio, che sono i più perfetti modelli dell'eloquenza poetica, nulla hanno che ad esso si possa dir somigliante, Nessuno più di me nutre una grande stima per que' due poeti, di cul ho studiate le ope-

 Questa dissertazione è traita dall'opera di Rollin: Della maniera d'insegnare e di sissilare le belle lettere, ec., 10mo II. « La spiegazione di questo canilco, dice Rollin, e dei sig. Hersan, gia professore di Rettorica nel Collegio du

re per lo gasio di più anni con gruete applicatione e piacere. Espore all'engenado leggio ciù elle Virgilio dice in lode di Angusto nel principio dei III libro delle Georgicie e nel fine dell' VIII dell' Esselde, o ciò che qgli fia delle controlle di serio dell' selessi delle controlle della resolutione, in controlle control

Ciò che sembra favorire questi dne poeli e gli altri profani, si è il numero, l'armonia e la eleganza dello stile, che non si ritrovano nella sacra Scrittura. Ma questa, tal quale l'ab-

Piessis. Il suo nome e la sua rinomenza ci mettono in aspettazione di qualche cosa di eccellente. Si è creduto opportuno il fare in questo scriito alcuni cangiamenti, che l'autore approvereibe seuza difficoltà se fosse ancora tra'vivi ». biamo, è una traduzione, e ben si sa come i migliori volgarizzamenti di Cicerone, di Virgillo e di Orazio deformano le loro opere. Ora è pur d'uopo che si riuvenga una grande eloquenza nel lingusggio originale della Scrittura, poichè ce ne resta ancora nelle sue copie più che in tutta la letteratura antica di Roma, o nella greca di Atene. Quest'eloquenza è ristretta, concisa, scinita dagli stranieri adornamenti, i quali non servirebbero che a rallentare il suo impeto ed il suo fuoco. Nemica di tunghi circuiti di parole, tende al suo fine per lo più breve cammino; ama di chiudere molti pensieri in poche parole, per farle entrar come saette. e di render sensibili gli oggetti più inntani dai sensi con immagini vive e naturali: in somma essa è fornita di grandezza, di forza, di energia accoppiate ad una maestosa semplicità, che la rendono superiore a tutta l'eloquenza dei Pagani. Per persuaderci della verità di quanto affermo, basta paragonare i lunghi sopra citati di Virgilio e di Orazio colle considerazioni che stiamo per fare.

Il gran portento che Iddio operò nel passaggio del mar Rosso, diede occasione a questo Cantico. Lo scopo del Profeta è quello di abandonarsi al trasporti di gioja, di ammirazione, di gratitudine pel gran miracolo, di cantare le landi di Dio tiberatore, di rendari grazie pubbliche e solenni, e d'Inspirare al popolo gii atessi sentimenti.

Cantemus Domtino, gioriose enim magnificalus est. Equum et accessorem déjecti in mare. Mosé, pieno d'ammirazione, di gratitudine e di gioja, potera forse manifestare i moil del suo cuore meglio che con quest'esordio impelnoso, che dimostra la viva gratitudine del popolo liberato, e la grandezza terribile del

Dlo liberatore?

Quest'escráio é una semplice proposizione di tutto il componimento; è come il santo di esso od il principal punto di vista al quale si riferiscono tutto le parti del quadro. Bisogna sempre aver fermo nella mente questo concetto nel leggere un silfatto Cantico, per comprendere con quale artificto il Profeta cavil tutti bellezza e tanta dovisia da una proposizione che sembra gos semplice e così sterile.

Nell'ebraico Invece di Cautemus si legge Contation, cie è molto più cengrico, più incontation, che è molto più cengrico, più incontationava, quassa vittona degli bri primate
Contationava, quassa vittona degli bri primate
popolo riporta centro un altro popolo, il frutto
delle quali è generale, indeterminato, comune,
quassi imprectitibile ad orgai privato. Ma qui
tutto è proprio d'orgai irazella; itatto è perporri ferri paesarali, ognomo recede di veder
propri ferri paesarali, ognomo recede di veder
il pregio della sua propria libertà, che per
sempre gli è assiranta, terefancie de confirme

alla natura del ruore umano il ridurre tulto a sè nei pericoli estremi, ed il numerar sè solo per tulti.

Ha gellato nel mare il cavallo ed il cavaliero. L'usar qui il numero singolare, cavallo , cavaliere, che abbraccia la generalità, la totalità dei destrieri e de' combattenti che li montavano, è molto più energico di quello sarebbe stato il plurale. Dall'altra parte questo numero singolare è molto più acconcio a mostrare la facilità e la prontezza della sommeraione. La cavalleria egizia era numerosa, formidabile e copriva Intere pianure; sarebbe stata necessaria una vittoria continuata per molti giorni onde sconfiggeria e tagliaria a persi. Ma la sua sconfitta non costó a Dio che un Islante, che uno sforzo, che un sol colpo: egli tutta la rovesció, la annegó, la inabissó, come se non fosse stata che un sol cavallo, un sol cavaliere.

Vers. 3. Mia fortezza e oggetto delle mie bodi epili éti Signore, ad è autor mio soleatore. Questa figura è energica; e quel fortiudira, do mra (che sta invece di cousa fortiudira, che sarebbe piano e languente) la sentire del idido solo fece le veci del coraggio negli estaliti, e il dispensò dall'usare del loro proprio. Lous mea è figura della sessa energia, Egil

Lossa mea e agura ceria stessa energia. Egil
è l'innico oggetto di mie loci; non le divide
seco lui stromento di sorta alcuna: la possanza,
la sapienza, l'industria umana non vi possono
essere aggiunte; solo egli merita tutta la mia
gratitudine, poiché egli solo tutto ha ordinato
e tutto escaulto.

Factus cat mihi in aqiutem sarebbe stato espresso nel secolo di Augusto con un me aervavit. La Scrittura dice molto di più: Iddlo prese a far da se quanto era necessario per salvarmi; formo della mia salute un affare proprio e personale; e ció che è molto più espressivo, è stato mio satvatore. - Iste Deus meus: íste è enfatico, e signitica molto più di quello che sembra significare: non esprime già gli iddii degli Egizj e delle nazioni, iddli senza forza, senza parola, senza vita, una colui che ha operati tanti prodigj in Egitto e nel nostro passaggio: egli è mio Dio; a lui solo darò gloria. Il meus aggiunto al Deux può avere una doppia relazione, l' una a Dio e l' altra all' tsraelita. Nella prima Iddio sembra non essere potente, non esser Dio che per me: quasi distratto dal rimanente dell' universo, non si occapa che de' miei pericoli e della mia sicurezza, ed è pronto a sacrificare a' miel Interessi tutte le nazioni della terra. Nella seconda vuol significare: io non avrò mai altro Dio; unisco in lui solo tutti i mei voti, tutti i mlei desiderj, tulta la mia confidenza; egli solo è degno del mio culto e del mio amore, egli avrà in sempiterno tulti miei omaggi,

Egli è lo Dio del mio padre, ed io lo esaltero. Questa ripetizione è assai lenera; colui del quale ora innalio la grandeza non è uno Dio stranicro, ignoio ino a questo ignoro, proteltore per una transilorio occasione, e prouto a concedere lo senso socorono al oggi al l'arc; un, egli è l'antice proteggiore della mia famiglia; qui a l'antice proteggiore della mia famiglia; argoneni del suo cossiante anore renduto perpetuo di silrpe in istirpe fino a me. 1 ruoi mittib lemedir grano iltui e pegni che mi assentaramo di avenue ad ottenere di unovi, l'a lo bid di mi pudere, i Dio di cesi è moculare, i por la considera di considera di grandi promese cal late "mi al anticumie le grandi promese cal late "mi ai anticumie la grandi promese cal late "mi ai anticumie."

Vers. 3. Che ha egli fatto per questo? Si è mostrato come un guerriero: Dominus quasi rir pugnator, e nell'ebraico testo Jehovn vir belh. Poteva ben dire che egli è lo Dio degli eserciti; che ci ha liberali dall' esercito di Faraone: ma era un dir troppo poco. Considera il sun Dio come un guerriero, come un capitano; gli mette, per così dire, in pugno le armi e la che egli combatta pei figliuoli d' lsraele. Mosè insiste sopra il termine Jehova perchè megtio si senta per mezzo di questa ripetizione qual sia lo straordinarlo guerriero che pel popolo ebreo si degni combattere. S' intende forse bene quello che io dico? Si comprende in tutta la sua ampiezza questo portento? Sl, lo ripeto: egli è il Dio supremo in persona, il Dio unico; e per dir tutto, colui che si denomina Jekova, che porta il nome incomunicabile, che solo possiede tutta la pienezza dell'essere (Qui est); egli è quel desso che si rendette il campione d'Israele: egli medesimo fu soldato in sua vece: solo ha presn a sostenere tutto il peso della guerra. Il Signore, diceva Mose agli Ebrei prima della battaglia, combatterà per voi, e voi rimarrete in silenzio (Esod. XIV, 34); cioè ve ne starele in riposo senza combattere.

Vers. 4, 5. Egli ha precipitati nel mare i cocchi di Faraane, il suo esercito; i migliori suni condottieri sono stati sommersi net mar Rossa. - Sono sepolti negli abissi, son caduti nel profondo qual pietra. Bella gradazione! Mirabile amplificazione! Voi vedete in tutte queste parole una scrie di immagini che si succedono e crescono a grado a grado. Submersi sunt è più che projecit che gli sta davanti: in mart Rubro è una circostanza la qual dice di più che semplicemente mare. Pare che Mosè voglia dar risalto alla grandezza del potere che tddio mostrò in un mare che era parte dell' impero egizio, ed era posto sotto la prolezione degli Dei d' Egitto (Beelsephon), Electi Principes sono i maggiori fra i principi di Faraone, cioè i plù superbi, e forse I più furibondi contro gli ordini del Din d'Israele; in fine i più disposti a salvarsi dal naufragio sono sommersi come i minori soldati. Abyssi aperuerunt eas. Qual' immagine? Sono coperti, inhissati, spariti per sempre. Finalmente, per dar l' altima mano a questa pittura, fernina con una similitudine che è come l'espressione principale la quale rappresenti la cosa: descenderuna in profinatum quan l'apis: tuttoche sieno alteri, non fanno più resistenza, nè si sforzana di ventre a galla contro il hracticò di Dio che il sonuerge, a guisa di sasso che cade nel fondo dell'acque.

ac net todos dell'acque.

de net todos dell'acque.

(che dire? E uni delle regule più importanti
della rettorica da Gerenne non violata mai, che
dopo il racconto di un'azione supronda, ovvero anche di nna circostanza atranchinaria, addebta unicre dallo sato tramquille e padicio
delta marzaione per difinodorai in affetti piò
monto il che suo firari quala compre per
via di apatrofa, d'interrogazioni, di esciamaunii figurera conore a risvegliare edi distoreso e l'indirec, tu tal guita allopera Mode fin
titto questo Casticco con una imintabile matitto questo Casticco con una imintabile ma-

Vers. 6. Dextern tua, Domine, magnificata est in fortitudine. Poleva ben dire Mosè; Deux maunificavit fortitudinem suam percutiendo Pharaonem. Ma quanto altora sarebbe stato debote e languido per esprimere una sigrando azione? Si slancia verso Dio, e gli dice, con una specie ili entusiasmo, dextera, ec. Poteva dire altresi magnificasti forlitudinem: ma ciò non desta molte idee, e nulla ha di sensibile, mentre nell'espressione di Mosè vedete, distinguete, per così dire, la mano di Dio che opprime gli Egizi. Dal che io conchiudo in una sola parola che la vera cloquenza è quella che persuade, che non persuade, per t' ordinario, se non commovendo, che non commuove se non per mezzo di idee sensibili, e che per tutte queste cagioni la eloquenza della sacra Scrittura è la più perfetta di tutte; perchè le cose più spirituali e più metafisiche vi sono rannresentate sotto immagini sensibili e

"Martera tun, Donntes, percunsi Intindomibella riputtiono e necessaria per meglio far consocre la possana del braccio di Dio. Non avencio il primo nembro (le rostre destre ha gitto palese la sun forza) espresso l'avvenimento dei ne generale e in contiso, il Profemento dei presenta e in contiso, il Profemento dei proportio del presenta del presenta per mostrare il modo di quest' asione reputea ad un tratto: la costra destre ha ratto di nemico, Questo è il genio de grandi affetti, ripetere ciò che servera di allimentali. La scorgiamo in tutti i longiti affettuosi dei più ceterale della della della della della della della contine della della della della della della della della della contine della della della della della della della della della contine e nel Salmi-

In multitudine gloriae tuae deposuisti adversarios tuas, nel testo ebraico suona così: In multitudine elationis tuae destruxisti insurgentes contra te. Grandi bellezze sono celate in questo testo, le quali meritano chiose. Colle parole in multitudine elationis tuae l' Autore sacro vuol dimostrare l'azinne di un Signor grande che si mette in contegno, assume un' aria altera e feroce, si alza a proporzione che un vile inferiore osa insorgere contro di esao, e si compiace nel metterlo in uno stato di altrettanta umiliazione. Gli Egizi avevano un' alta idea di sè medesimi; cozzavann collo atesso Dio, e domandavano con allerezza: chi è questo Signore? (Esod. V, 2.). Ma a misura che gli insolenti ai ergevano a tutta possa, Iddin parimente si alzava, ed asanmeva contro di essi Intta la elevazione di sua grandezza înfinita, Iutla la eminenza della auprema maestà; e con ciò ha rovesciati i suoi nemici tanto pieni di sè alcssi, gli ha non solo atterrati, ma giù spinti negli abissi più profondi del mare, Insurgentes contra te. Gli Faizi non si sono dichiarati contro tsraele, hanno osato assalire voi atesso, vi hanno trattato con disprezzo. La nostra contesa era la vostra: a voi faceano la gnerra. Questo modo di esprimersi è delleato ed affettuoso per interessar lo stesso Dio nella causa d' taraele.

Vers. 7, 8, 9, 10. Node ritorna alla aua narrazione non come ne' vernetti à e B con una semplice descrizione, ma continuando la suna apostoria e Dioci și che e rende più affettuo soi li racconto: nel che la disposizione di questo Canlico mi sembra superiore all' ordinaria che questo quenza. Quanto più si altontana dalla sempli-ce ce proposizione che gli servet di esordio, lanto più si rede aumentare la forza delle aue ammificazioni.

Misisti iram tuam. Qual figural qual espressione I Il Profeta dà all' ira di Dio azione e vita: la trasforma in un ministro ardente e zelatore, che il giudice tranquillo manda dall'altezza del suo trono ad eseguire le sentenze di sua vendetta. I re lianno bisogno, per debellare i loro nemici, di cavalleria, di fanteria, d'armi e di molti arnesi di guerra. A Dio basta la aola sua ira per gastigare i colpevoli: apele mandata l'ira vostra, Quante cose rinchiuse in un sol motto, che lascia al lettore il piacere di numerare da sè e nella sua immaginazione i fuochi, i balenl, i fulmini, le tempeste, e tutti gli altri stromenti di quell' irat Si sente la bellezza di quest' espressione meglio di quel che la si possa significa-re: vi si trova una certa profondità; vi si scorge un non so che, da eni è occupata e riempita la mente. Orazio pose mente a questa figura nel suo iracunda fulmina (Od. III, lib. I), e Virgilio anch' esso se ne giovò nell'ingegnosa composizione del futmine che descrive nel lib. VIII dell' Eneide:

Miscebant operi flammisque sequacibus iras.

Che ha dunque fatto quell' ira lerribile? Li

carle ci possone presentare somiglisali immagini. Procurismo di leu esamiarar questa pensiero, e vedremo Pira di Din che divora mo sarenterole estretica somini, caralli, carri, tutto è calpestato, consunto, inabissato; deboil sionnimi: tutto è divorato. Sarebo gia questa una piena capressione del subbietto; ma las-initidatie che vine dappoi, termina l'irizatto, perchè nella parola direzare concepte un'azione che diura qualiteie tempo, in entome pagifia un cervito si nomerono è divorato a quita di pagita? Ponderela bene queste lebe penque si terri-

In qual modo e cià avvenuto? Iddio col mezso di un vento forizoo ha admate le acque che ai alazono a guisa di due monti in mezzo al mare. I signini di 'assete vi passrono a picci asciutti; gli Eggis re li localzono, e furnon carvolti nell'onde. Ecco un raccoule semplice e sensa ornamenti: ma quande hetlezte, quanda doritia nell'espressione del ceto Italio il Cantico mi altelta; ma questo ma ma presione del ce-

passo mi rapisce. In spiritu furoris tui congregatae sunt aguae. Il Profeta pobilita il vento col dargli Dio atesso per principio, ed anima le acque col rappresentarle capaci di apavento. Per megllo descrivere lo sdegno divino ed i anoi effetti desume la immagine dall' ira umana, i vivi trasporti della quale sono accompagnati da una respirazione precipitata che cagiona un soffio impeluoso e violento. Ed allorchè quest' ira, che bolle in una persona potente ai volge contro una limida plebe, la costringe per liberarsene a cedere il posto, ed a rovesciarsi tumultuosamente gli uni sopra gli altri. Così al soffio del furore di Dio le acque atterrite ai ritrassero con precipizio dal Inogo lor naturale, e si ammucchiarono in fretta l'una sopra l'altra per lasciar che passasse quell'ira aenza opporvisi; mentre gli Egizi che altraversarono ad esso il cammino, ne rimasero divorati come paglia. Questa descrizione dell' ira divina si trova spesso nella Bibbia: Il mare la vide e prese la fuga (Sal. CXIII, 3.) ecc. E farà maraviglia che una lale ira rovesci ed inabissi ogni cosa?

Stellt under flæren, Virgilio ed Oracio Istano forse un'e specisione più delicata e più cieganici Stellt flæren. Compregenten med object in mentio mari quarti la in prellitione ed a fun mentio mari quarti la in prellitione a considerati della considerati della considerati di considerati di considerati di considerati della considerati di considerati del considerati del considerati del considerati del considerati del considerati del cierco della considerati del cierco della considerati del cierco della considerati del cierco della cierco della considerati del cierco della cierco della

rassodati in mezzo al liquido elemento.

I due aeguenti versetti (9, 10) sono forniti
di una vagliezza che non si può aufficientemente ammirare. In vece di dir semplicemen-

te, come già osservasmo: Gli Egitj sono entratin lei mare incitando gli Israeltii, il Prol'eta entra egli stesso nel cuore di que barbari, assume la lor persona, si vete dei loro affetti, o li fa parlare; non già che in fatto abbiano parlalo, ma prechè il desiderio di vena detta e la foga di incalare gli Israeltii crano il linguaggio dei loro cuori, che Mode loro se in bocca onde variare la sua narrazione, ed accoppiarla collo loro passioni.

Ogni altro si sarebbe qui fernato; ma Nuo anore più si nionile. Impleblier natione men invece di dividimi spolia, et itia me Implebo ce lo rappresenta soprecario di spoglie e nuovamente nella gioja. Spuniarrò le misa spolia; sun consultata di spoliarii regismo ora come locchi quello di spogliarii reggismo ora come locchi quello di spogliarii reggismo ora come locchi menti propi arceito moi de mon aprolio: gil necentrò; ma questo sarebbe stato un colpo momentane; vuo diunque procurare al guerriero il piacere di una lunga vendeltas esrierio il piacere di una lunga vendeltas esrierio il piacere di una lunga vendeltas esti impressione sanche sugli colci del leggiare.

Il monus mee interficiet è di una belleas che nan si pol soprimere. Vi si sorge un soldata isiarro della vittoria, che considera, che mante, che missari il suo birectio. In treno munet, che missari il suo birectio. In treno mente di superiori della visiona di superiori di superiori di superiori di superiori di sull'altri di sull'altri della visiona di sull'altri d

tradition insecs di interfecte la partidere facette; ciche la mis mano me li renderè di hel naoro negetti. Questa lezione è più conforma alle intensioni di Faranone (Esod. XIV, 8) e de sooi offiziati, che non rolerano uccidere e sterminare gli interelli, perciel in lat guia avrebhero adoperato contro il loro interesse; am pensavano di contringeri colle armi in pugno a ricultare in la schiziati, cia a torante presidenti di controlo di controlo di controlo di era vantalo di l'arre il suo popolo dalla prigionia degli Egiaj, e di liberarlo dalla dura servitù colla forza del suo braccio (Esod. VI, 6): aveva fatto dire più volle a Faraone, che egli avrebbe stesa la sua mano sopra di lui . sopra i suoi servi, sopra le sue campagne, sopra i suoi bestiami ; che ben gli mostrerebbe che egli era il padrone e il signore, alendendo la sua mano sopra tutto l'Egitto, e liberando Il suo popolo dalla schiavitù (Esod, VII, S.). Qui l'Egiaio, che si crede già vincitore insulta al Dio degli Ebrei; sembra rinfacciargli la debolezza del suo braccio e la vanità delle sue minacce; oppone la sua mano a quella di Dio, e dice a se stesso, ebbro di una gioja insolente e trasportato da una folle confidenza: checché ne abbia detto il Dio d'Israele, la mia mano me li renderà di nnovo soggetti,

l'oi avete soffiato, e il mare gli ha inobissati: Polea meglio Mosè esprimere la possanza di Dio? Non fa altro che soffiare per inabissare a un tratto innumerabili truppe: ecco ciò che si nomina il vero sublime. Nel fiat luz et facta est v'ha forse qualche cosa di più elevato? Operuit cos more. Qual sobriela di terminil Qual folla di idee | Qui si può applicare quanto disse Plinio del pitlore Timante: In omnibus eius operibus plus intelligitur quum pingitur . . . ut ostendat etiam quae occultat. Ogn'altro, di Mosè in fuori, avrebbe lasciato libero il freno alla sua immaginativa; ci avrebbe fatto una lunga ennmerazione di cose e descrizioni insipide ed inutili; avrebbe esaurito tulto l'argnmento, e con pomposo cicaleggio e con isterile abbondanza avrebbe impoverita la sua materia e atancato il lettore. Ma cul Iddio soffin; il mare obbedisce, cade sopra gli Egizi: eccoli tutti ingolati. Vi fu mai idea si piena, si viva, si animata? Non vedere intervallo tra il soffio di Dio, ed il tremendo prodigio ch'egli opera per salvare Il suo popolol Affondaron qual piombo nelle acque preeinitose. Si consideri bene quest' ultima espressione, che ajuta la fautasia e dà l'ultima mano al racconto.

Vers. 11, 12. Quest' ammirabil racconto é seguito da un ammirabil contraccambio di lodi. La grandezza del miracolo richiedova questa vivacità di sentimento e di gratitudine. E come niai non esclamare e non nacir come fuor di sè alla vista di tanto portento? Interrogazione, comparazione e ripetizione sono tutte figure adatte alla maraviglia ed all'estasi. Chi dei forti è simite a te, a Signore? Chi è simile a te glorioso nella santità, terribile e laudabile operator di prodigi? - Tu stendesti la mano, e la terra ti ingoiò. È impossibile imitare lo atile vivo e conciso del teslo, che ha tre piccoli membri separati gli uni dagli altri, senza unione, e ciascun do' quali è composto di due parole assai brevi: Magnificus in sanctitate , terribilis atque laudabilis, faciens mirabilia. Non è si agevote il renderne il senso, per quanta ampiezza si presti alla versione; il che per altro ia rende fredda e languente, mentre il testo ebraico è pieno di fuoco e di vivacità.

Vers. 13, 14, 18, 16, 17. Questi cinque versetti sono un vaticinio della protezione patente ebe tddio doveva prestare ai suo popoio dopo averio tratto dall' Egitto. Tutto vi è pieno di immagini vive ed affettuose; nè ai sa quello si debba ammirar di più in questa predizione: o la tenerezza di Dio verso il suo popolo, di cul diventa guida e condottiero, conservandolo in tutto ii suo viaggio, come io dice in aitro iuogo, a guisa della pupitia dei suo occhio, e portandojo sopra i augi omeri, come l'aquila sostiene aulie sne ali gti aquilotti; o la sua formidabile possanza che facendosi precedere dai terrore e dallo spavento sparge il gelo nelle vene di tutti i popoli eise potrebbono opporsi al passaggio degli Israeliti, e li rende immobili come un sasso; o finalmente la eura maravigliosa di Dio nel farii abitare in una maniera ferma e permanente nella Terra promessa, o piuttosto nel piantarii iu essa: plantabis in monte haereditalis tuae: espressione energica, e che sola riduce a memoria quanto ia Scrittura dice in tanti iuoghi della cura che tddio si era presa di piantar questa vite diletta, di ionaffiarla, di farla crescere, di cingerla di fosse e di siepi, di moitiplicare e di dilatare i suoi tralci fecondi.

Vers. 18, 18. Nela conclusione di tutto il pocalisse (XXV, 8) fi un attrocation, Mosé promette a bis in nome di tutto is avrenimente, nontaradoci coi il popilo un'eterna grattutulire pet arguatato isanas vinta la besila, tescado in conclusione sementeri forne troppo semplice in successione delle cose precedenti; nas io ricanosco conda liberazione appraraoni infinita per lo meno tanta arte in questa semplicità, il delle prima, en cancellarono a prima in tutto il reata. In attu dopo di aver moriz; così si poò giudicare che capitato di prima per concellarono a considerato di propositi di prima per concellarono a capitato di prima per concellarono a prima per concellarono a capitato di prima per concellarono a capitato di prima per concellarono a per morizono di prima per concellarono a prima per concellarono a per morizono di prima per con per concellarono a per morizono a per morizono di prima per con per concellarono a per morizono di prima per con per concellarono a per morizono di prima per con per concellarono a per morizono di prima per con per concellarono a per morizono di prima per con per concellarono a per morizono di prima per con per co

misura deil'arte voieva che egli terminasse ii suo Cantino con una sempitee e chiara esposizione, Lanto per dare riposo agli animi, quanto per fare ad essi comprendere senza figure, senza giri di parole, e senza intoppi la grandezza dei olti racolo che bio avera operato in ior favore.

L'acutia degli Ebrel dall'Egilia è il predigio più marrigliono che tidio abbia operato nell' antico testamento. Egili to rammemora in milie concassioni; se agrata, se codo ci lico di espriciare della properato della properato come la prova più manifesta della forza omipotente dei suo braccio. In fatto non è questo un soi prodigio, mu una tunga serie di porcetta, gli un più ammirativi degli altri. Enrato, più ma si tunga serie di porcetta, gli un più ammirativi degli altri. Enrato a conservar in memoria di quel miracolo corrispondosca illa grandeza dell'arcuminento; c dò non poleva accadere in altro modo, percorrispondosca illa grandeza dell'arcuminento, c do non poleva accadere in altro modo, perdigli, lo rea pariente del Calinio.

Ma quai bellezza, quai aublimità, qual magnificenza non vi scorgeremmo, se ci fosse conceduto il penetrare ne'sensi misteriosi nascoali sotto il velame e sotto ia corteccia del grande avvenimento: E perchè non si potrà ammettere che l'uscita dell'Egitto copra e rappresenti altre liberazioni? L'autorità di S. Paolo (t Cor. c. 10) e di tutta ia tradizione, e le preci della Chiesa ci obbligano a scorgervi ia libertà che ii Criatiano acquista coii acque dei batteslmo e la sua liberazione dal giogo del demonio. L' Apocalisse (XXV, 4) fa un aitro uso di questo avvenimento, mostrandoci coloro i quali nanno vinta la bestla, tenendo in mano l'arpa di Dio, e eantando ii Cantico di Mosè. Ora siccome, giusta la Scrittura, i miraeoli della seconda liberazione superarono infinitamente quelli della prima, e ne canceliarono affatto la memoria; così si può giudicare che le bellezze del senso apirituale di questo Cantico cancei-

# CANTICO DI MOSÈ

#### IL PASSAGGIO DEL MAR ROSSO

La portentosa liberazione degli Ebrei dalla schiavità dell'Egitto; il passo aperto od essi es mezzo al mar Rosso, su cui Nost aveva stesa la prodigiosa sua vergu; le onde sospess u foggia di due mar totale, and the second of seppellirono soldati e cavalicri, carri s cavalli : ecco te all'imime maraviglie che formano il sablime urgomento di questo Cantico. Mosè, che era stato to stromsato di cui Dio erasi giovato per operare tenti portenti, formo in sulle aponde del mare, che volgero me' moi fiulti i coloveri de gli Egiziani, e cado di fede e di gratitadine, compose questi inso universo, in cui rendere gra-zie a Dio, a magnificavo la sea ossipotenza. Il popolo occompageò questo Cautico, che e il più casico di tutti, coll'intercalvore detta primu totaza; giacche nell'Estodo il legge (XF, 20, 21); Allora Maria profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano; e tutte le donne le andaron dietro co'timpani, tessendo carole, tra le quali ella intonava dicendo: Diamo laude ai Si-gnore, perocché egil ai è gioriosamente esaltato; ha gettato nel mare il cavallo e il cavallere.

Questo Cautico, che è considerato como il più natico monumento di Livica sublime che ci sin rimasto ul mondo, non appertiene, strellaments parlando, alla semplice Lirica, ma bensi alla Lirico-Drammiticu, ed è, secondo il parer di Saveros Mattei, una cantala u più voci.

### TRADUZIONE DI NICOLÒ TOMMASEO

Su cantiam, cantiam la gloria, La vittoria di quel Dio. Che nell' onda seppellin tl cavallo e il cavalier. Tu mio vanlo e mia virlute, Mia salute, o Dio, tu sei: Canto il Dio dei padri miei. Canto il Dio de' miei pensier. Guerrier santo è 'l Dio ch' iu canto. Jehova ha nume, ha nome Invitto. Faraon col fior d' Egitto, Cocclii ed arme in mar balzò.

Come sasso grave al basso, Piombar tutti in seno a murte. Del Signor la destra forte, La gran destra gli schiacciù. In tua gloria gli stidasti, E mandasti alla battaglia L' ira tua, che, quasi paglia, L' oste immensa tranghiotti. Come rupe, la profonda Onda stette in sè ristretta,

Al soffiar di tua vendetta L'alto abisso il grembo apri. " Già gli inseguo, già li serro; » Già I mio ferro ne fa scempio. " Avrà spoglie, disse l'empio,

» La mia rabbia, e sangue avrà ».

Tu spirasti: e il fiottu altissimo Con lungbissimo rimbombo S' avallò. Cadder qual piombo, Che gittato affonda, e sta. Or qual forte al tuo cospetto, Re perfetto, Immenso e Santo? Te tremando adoro e canto, De' miracoli Signor.

La man tendi; e il suol gl'inghiotte. Noi, condotte in tua pictate, Salve usciam, da te portate, Fide schiere, a ciel miglior. Palestina ormai con ira

Ne rimira; Edom pur s' ange; Moab trema, e Il fero piange Cananéo, elie sente il tuon. Lo spavento in lor trabocchi

Da' tuoi occhi, e come sassi Stieno immoti, insin ch' io passi, Popol tuo: che luo pur son. Del tuo monte in su la vetta Già m' aspetta eterna stanza: Ouivi alzó la tua possanza

A me'l seggio, a te l'altar. Jehova eterno impera e regge. L' empio gregge Egli ha distrutto; E i suoi figli a picde asciutto Camminaro in mezzo al mar-

### CANTICO

## DEGLI AMORREI

For continue the lattic le anticle, national de framandore rake positritis per mezzo degli sana la normana delle più primori imprese, Armalo Shour et degli Amerori presa la città di Rechour e quella di Ar. Inframedra si Mondril, frec comperre un Cantico, se cui si ciclerara questo trimojo, che len nota un sili sutti laborita di tutti di Amerori. En anocce recenta in mercoria del conquisto fatto de lechin, quentale Mondrillo quales monarene, Pracque al nerro Intrince di conservere una parti del delle delle delle delle delle delle delle conservere una delle procupato per configurate i Robello. (Dans 333, 17).

#### TRADUZIONE DI G. GRANELLI

Rifabbricatela; Risorga l'inclita Città di Sehon. Uscito è d' Eschon Fuoco di guerra: La fiamma rapida Scorso ha la terra. E il moabitico Ar consumò, Salì sugli ardui Gioglii d'intorno, Ond' è il non umile Arnon adorno, E i fier' monticoli Ne divorò 1. Guai a te, misero! Tu se' distrutto: Moabbe, copriti D' amaro lutto.

Venite in Eschon.

Adorator. Grida e rimprovera Al femminile. Tuo Dio, che i giovani Diè in fuga vile, Preda le vergini Al vincitor. Disperso ha d' Eschon Sino a Dibone Del tuo imperio Ogni ragione, Vinto lasciandoli Perir cosi A Nobe e a Medaba Lasso, anelante Lontan ricovero Popol Iremante. Avesti al compiere Del fatal di.

Popel di Chanos

 La Vuigata con al esprime letteralmente: Un fueco conne fuori da Hesebon; una famuna dalla città di Sehon; e diurci Ar dei Monbiti, e gli nibilaroi dei Iunghi eccelsi dell' Arnou. Era questo un fiume del Deserto, e stava sui confini degli Amorrei e de' Monbiti. Persos gli Ebrei era passato come in proverbio : Come rifecco il ma.

Rosso, cosi farà nel torrente Arnon. I sossi dei torrenti si rototano per fermarsi in dr., e ponarsi sui confini dei Mosbili: che è quanto dire: Il portento del mar Rosso veine rianovato nell'Arnon, i cui sassi fermandosi nella corrente, diciero al popolo d'Israelio un agevole passo, onde riposar si potesse in A sui costitoli dei Mosbilli.

## CANTICI

# DI BALAAM

Boloom dalla cema d'un monte benedice ql' Israelite. (Num. XXIII., 7 e seq.).

#### TRADUZIONE DI ANTONIO EVANGELI

Da' Sirii monti sudditi Al mattutino sole Fin qui Balacco trassemi !: Vieni, diss' ei, la prole Bestemmia d' Israel. D' Israel contra il popolo Debi chi sarà si audace, Ch' empie parole mormori , Mentre sovr' esso tace Il Regnator del ciel?

Balaamo, Indoxino o mago della Siria, era siato lin dischimanto da Balaccor e dei Woolbil, Allacche mitemato da Balaccor e dei Woolbil, Allacche mitemato de Balaccor e dei Woolbil, Allacche mitemato and de la companio del la companio

Ch' io le prospere cangi in Iriste cose.

Pur da quest'alto vertice <sup>2</sup>
Gli sguardi in esso intenti
l'terrò, — Ecco un popolo
Che scevro dalle genti
E solo ognor vivrà.
Delt! chi fia mai che 'I numeri?
Oli destra pur mia sorte,
Se de'suoi giusti simile
Alla beata morte
La morte mia sarà!

ser riputato Profeta del teco Dío, increme ancela per quelle ce del quarto di questi usol componimenti si leggeno.

2. Perche le maledizioni producessero si levo effetto, credeval necessivo aver sotto si locchi coloro chi correctiva in cersonio aver sotto si locchi coloro chi coloro con consernantediti, Percio il fet del Moshill condusero mentionale del profesio del

Forza contro Israel, e d'arte maga

#### 11

Balaam benedice per la seconda volta gl' Israeliti dalla sommita del monte Fargo. (Num. XXIII, 18).

## TRADUZIONE DI ANTONIO EVANGELI

Sorgi, Balacco, sorgi, Irresistibil forza E dell' umil tuo servo alle parole A mal mio grado a benedir mi sforza. Facile orecchio porgi, Di strali armato e d'onte O regia di Seforre inclita prole. In van contr' a Giacobbe altri si scaglia; Credi tu ch' all' uom vile Il suo Signor tien pronte Sia delle stelle il Regnator simile? Mai sempre l'armi a far per lui battaglia; Non di menzogne fabbro, E di festevol tromba Nè in suoi voter mobile è Dio, qual fronda. Trionfal gride ognor fra' suoi rimbomba. Schinderà dunque il labbro. Dio fu, che gli aspri nodi, Ne fia che il core a' detti suni risponda? In elte stretto il tenea la dura Egitto, Dirà, e suoi accenti Franse in mirabil modi. Per l'aria voleran scherzo de' venti? Ei divenir il fen prode ed invitto Lieti e felici auguri Di quella belva al pari, Ei di recare ad Israel m'impose. Che di terribil como arma le nari. Indarno, o Re, procuri, No, d'incanti non ginva

E in lui vana ogni prova. Oh quali, oh quai la mente mia presaga Nobili palme vede, Onde farallo il Re de' numi erede! Quest' è un popol ehe a forma Surgerà di leon; nè la sua rabbia Fia che tranquilli e dorma Finchè della sua preda egli non abbia Fatto crudele strazio, Nè di sangue ebbro sia, di carni sazio.

## ш.

Balaam per la terza volta benedice gli Eberi dall'alto del monte Fagor. (Num. XXIF, 1).

## TRADUZIONE DI FRANCESCO VENINI

Oh come grale splendono
Le tue lende, Giacobbe, agli occhi miei?
Quanto, Israel, piacerole
Le lua largorle ablishe a me cei?

In tue baracche belliche a me sei? Ferme son esse e slabili Qual se la man d'Iddio le avesse alzale;

Son degli occhi delizia Come le valli da grand' elci ombrale; Come begli orli irrigui

Verdeggianti de' fiumi in sulle sponde, E cume cedri vegeli Dall' amico nutriti umor dell' onde.

Non temer, fido popolo, Ch' acqua manchi al luo seme. A mille a mille I figli vedrai crescere,

E in numern del mar vincer le stille. Trionfator sacrilego D' Agag, e obbietto del divino sdegno, Perderà, dall' Altissimo Riprovato il luo Re, la vila e il regno l Te dalla terra Egizia

e dalla terra Egizia Il braccio irasse dell'Eterno; e al fiero Rinoceronie simile

Crescer ti fece di gran forze allero. Tu quante osin offenderti, A le nemiche e a Dio, straniere genti.

Peroce, invulnerabile Divorerai, strilolerai co' denti. Dormirai qual terribile Leone in suo covile, e qual rabbiosa Linnessa Numidica

Cui l' uom dal sonno risvegliar non osa Quei ehe con cor benevolo T'ameran, dal Signor fian benedetti; E quelli che le in odio

Avrannn, dal Signor fian maladetti.

t. Parla qui di Saulle riprovato da Dioper aver tenuto in vita Agag re degli Amaleciti contro il suo comando. (1 Reg. XF)

IV.

Bolaamo predice la venuta del Messia e le vicende di varj popoli. (Num. XXII' , 17).

#### TRADUZIONE DI ANTONIO EVANGELI

In vano te di densn Vel copre l'avvenir. Ti veggio, Astro di fulgida Immortal luce adorno, Che dalla slirpe un giorno Dèi di Giacobbe uscir 4. Veggin sul tronco sorgere Inclilo d' Israello La Verga che flagello Delle genti sarà; Che di Moabbo a' principi Farà i dorsi vermigli, E dell' orgoglio i figli Tutli disperderà. Ad essa fia che inchinino Gl' Idumei l'alte fronti; E di Seirre i monti

Ti veggio: in van te spazio

Da me diparle immenso;

Terribil cimenti, Cd' israello non tenti, O ch' egli itenti in van? Re da lui veggio nascrez ? Per cui da' patrii tetti Fian l' Idemeir costretti, Miscril in baudo a gir. Non superbir, se sfolgora Tra le genti qual sole, Amalecco, tua profe: Essa par dee perii. Cime, incepaguabile Cime, incepaguabile critica profesi per dee perii. Perché posta la vedi Su curvo doros alpin.

Relaggio suo saran.

Quali fian mai sì ardui

Par delle fiamme pascolo Fiena tuoi dolci nidi, 2 Davide che conquistò l'Idumen. Et e in lor patrii lidi Trarran gli Assiri al fin. Che sento?...Oh quali assordano La terra orrendi guai! Wiseri lor, che i rai Vedran del sole allor! Vegno su pin veliferi Scior dall' Ausonie spiagge! Gente che seco tragge

Così Iraduce la Vulgata II vocabolo Cettimi; na sotto di esso alcuni, in vece d' Halla, introdonni la gliati.

Naccedonia. E per verità si può egualmente applicare a questa cire a questa cire a questa cire a questa cire a questa cire.

Morte, calene, orror. Quanto gli Assiri gemere Farà sua gran possanza! Quanto lor cli' ebber slauza Oltre l' Eufrate un di l'<sup>2</sup> Na siasi pur indomita: Al fine la proterva Fia else diventi serva Di chi già a lei servi.

il Grande, quanto del Romani furono gli Assiri travagliati.

2. Gli Ebrel al lempo di Esiber tutti ancora abitavano

## H.

# TESTAMENTO DI MOSÈ

lore, vicino ad addormentarsi co'sunt padri, portousi con Gianne mo successore innonzi at Tabernacolo del l'estamento, ove il Signore gli enumero le grazie fargite al popolo di Irraello; la ingrattiudine con cui questo popolo gli avrebbe corrisposto nell'avvenire; l'estolatria in cui sarebbe codutu; i tremendi gastighi co'quali ci lo ovrebbe punito. Gli ordini doppoi di acrivere tatto questo e di comparne un Cantico che si donesse contare do tutti gli Israeliti (Deuter. XXXI): Scrivele questo Cantico, ed invegnatelo a'figliuoli d'Israele, affinché lo imparino a memoria e lo cantino; e que sto Cantico sia nna testimonianza per me tra i figlionii d'Israele. - Perocche io gli Introdurro nella terra che scorre latte e mele, promessa da me con giuramento ai padri loro. El eglino quando avranno mangiato, e saranno satolli e ingrassati, si rivolgeranno agli dei stranieri e li serviranno: r parferanno contro di me e sioleranno il mio patto. — È altera quando saran caduti sopra di lui (Israele) molti mali e sciagure, pariera contro di esso qual testimone questo Cantico, il quale essendo nelle boeche de' lor figliuoli, non sarà mai dimenticato. Imperocché lo so i suol pensieri ; e quello ch'el farà nggi, prima ch'io l'introduca nella terra che gil ho promesso. - Scrisse adun une Mosé II Cantico, e lo insegno a figlicoli d'Israele. - Il principio è elegonie e sommamente magnifico; tutta la disposizione delle sidee è giusta, facile, adolta alla natura dell'argomento, che richialera un ordina aunai istorico: vi si scoros una mirabile varietà di ultissime cose; la verità e lo giustizia di Dio, l'amor poterno, ed una benignissima propensione verso il popolo elei lo; all'incontro l'animo ingrato e ribelle di questo popolo; l'ardor dell'ira divinn, le gravissime minacce esposte con un'insigne prosopopea, di cui nulla v'ha di più maquifico ne' più eletti tesori della poesia; lo stesso fuoco dell'iracondia temperato dalla misericordia e dalla benignith; unde si termina colle promesse e colla consolazione. Tatte queste cose sono espresse con grande clevatezza di sensi, con impeto di affetti, cun forca di figure e di locuzione. (Dauter. XXIII).

#### TRADICZIONE DI SAVERIO MATTEI

Odi, o ciel, dell'alma mia t, Odi, o lerra, i sensi arcani: Sia rugiada, o turbin sia

1. In questo Cantico è più sensibile il genere lirico che id-ramantico, e dan lirico discostileo, che talora per che nos sia adattatile attabilene: ma siecone l'idea di two era di fare una Cantata firene dermanutira, giuta que che s'è espillo intorno al Cantitro precedente, così ao con vive inmusgio il patricipe e con tratti di eloquenza ta più grande ravivisto quella perdica continuaci d'indicata della contrata della c

La mia voce ad ogni cor. Sia rugiada, elle ravviva Ogni finre ed ogni pianta; O sia turbine che schianta Ogni pianta ed ogni finr<sup>2</sup>.

grande sublime; ed ha interestia questa predica o decimanione del principale attore, or no qualche risposta del Coro rappersentante il popolo, cen cell' intervento del Rome, mando il solido artificio deramento. La mancanza di questa rificcione ha resi oscura buoca parte del vesetti presen tutti gl'interpreti, i quali si unon ditiniuti di spiegar ciscona vevon ad un att une, poco la Seldence al Euro replicitivo con diversa locutione. E chi inspira i miei detti? Iddio: lo chiamo, E in soccorso mi vien. Qual Dio, qual Dio,

E pure il nostra? Ah! lo confessi ognuna,

Din magnifico e grande, Dio vero, Dio fedel, senza difetto: Ei solo è il giusto e il retto; Ogni opra sua sempro è perfetta e buona;

Quanto egli pensa, o fa, tutto è uniforme Alla giustizia. Or questi ingiusti iniqui Pieni di colpe esser potran giammai Figli di questo Dio? Par che una stirpe

Si malvagia, si trisla Mai non sia de' suoi figli. Ali sconsigliali! Van contro al padre, indegul figli ingrati!

Ali I stolto popolo, tu non comprendi Tutte le grazie del tuo Signor. Ali questo è dunque quel che gli rendi Compenso misero per tanto amor! Egli è tuo padre, padre amoroso, Che ti conserva, che li ereò.

Di tue miserie sol ei pietoso
Da man dei barbari ti ricomprò.
Se questo, che a te dico, opra e successo
Dei tuni giorni non è, prendi e rivolgi
i vecchi annali, a' padri, agli avi tuoi

Domandane, e saprai fin da qual tempo Al suo popol diletto il nostro Din Di pietade e d'amore Prove a dar cominciò. Quanto eran pochi,

Quanto meschini d'Israello I figli Di tante genti a fronte, a cui confini Assegnava il Signor II Da quei divide Questi popoli, e parte, e nascon nuovi

Imperi e nuovi regni Di lante stirpi al propagarsi. Ei solo

and according consistent to design a settlement det printer, personal relation from the complete operation for the complete operation for the complete operation for the complete operation for the complete operation of the complete operation for the complete operation of the complete operation operation of the complete operation operation on the complete operation on the complete

maggior fedelta:

Nie voci ascolto e serba,

O Terra, e voi non men, Cieli, le udite:
Scendan come gradite
Goece di pioggia sopra l'orid' erba,

I miel concetti, e mia facondia cada, Come sui grazi stille di rugado. L. Questo è un passo difficile da sè, c gli interpreti han fatto niu diffelle con promotere tante questioni.

Phin fatto piu difficile con promovere tante questioni. Molti de Padri e de l'ambieli octi suppositione che setianta fossero le famiglie disperce per tutto il mondo, riirovano settania ira sigli a nipoli di Glacobbe che entrarono in Egibto, e settanta i capi delle famiglie derivalPer sé sceglie quei pochi, e sua li chiama Diletta eredità. Su di essa ei versa Tai grazie ognor, che a ogni altro più potente O numeroso popolo nel mondo,

1117

Questo popol ristretto 2 Sia di stupor e sia d' invidia oggetto.

Ne' più fieri perigli
Non l'abbandona, e qual degli occhi suoi
Cara pupilla it custodisce e il guarda
D' ngni periglio e d' ogni insulto, e rende
Con l' insegnargli a tollerar men gravi
Del gran cammino i mali 3. Ei per dirupi,
Ei per halate e per valli.

Ei per balze e per valli Illeso lo conduce, e dell'infida Strada deserta ei si fa scorta e guida. Così di rupe altissima

L'aquila in sulle cime Figlio inesperto e timido Addestra al vol sublime, E impavido a resistere L'avvezzo in faccia al Sol. Ella veloce ed agile S'affretta, e in alto sale; Ei sul materno esempio

Vuol remigar coll' ale: Corre, ma poi s'arresta, S'abbaglia in mezzo al vot. Sollecita di presta

Sollecita gli presta La madre il dorso alatn, Solleva il pegno amato

Di nuovo a' rai del dì. E per l'etereo calte Col figlio in sulle spalle In faccia al sole intrepido Segue il suo vol così.

dai figli di Noè, e così credono che la seilanta porzioni fosse stata divisa la terra. Ma Waiton ne' Proleg., 11, num. 12, dell'Apparato, dimostra aereo quesio caicolo, e senza alcun fondamento. Altri, restringendo il pensiero agli Ebrel, credono che voglia qui diral che nel distri-bulre i parsi alle grati avesse iddio assegnata agli Etel, Amorrei ed altri abitatori della Cananilide tanta estensio ne quanta sarebbe basiaia per gli Israeliti che dovevau coi tampo abitar quei luoghi. Crescono le difficoltà queu-do si dia loogo alia versione del Seitaoia, che invece di Filiorum Irrael ha Angelorum Dei. Chi può ridire da Origene lu qua quanti misteri siaosi trovati lu tai parole? Li troverà raccalti chi ne ha voglia nel trettato De Angelia, Ilb. 11, cap. 8, del gran Petavio, che giustamenie confuta tal versione che nasce da una lezione corrotta. A me sembra che la porafrasi del Caimet sciols tutta la difficoltà. Cum singulis nationibus distribuit Altissimus harreditatem, cum dispersit filios Adam, et cuilibet populo suo fines constituit; tunc filii Israel pauet Jacob factus est hacreditas ejus. — Mattei.

2. Neila Vujania si lesge: Jacob Juscienha heereditotis rjus; e quest' espressione, secondo il Mailel, altro non ditota che il restensione dei beni ereditar; che si dividevano collo seheno, sorta di misura che con termine generale si rende juscienti.

3. Il testo presenta maggiori bellezze, perché dipinge Iddio che Irova Il suo popolo lu una terra deserta, lu on luogo d'orrere e di vasta solltudioe, e lo fa girar qua e la, e lo lltumina e lo custodisce come la pupilla dell'occhio soo. Invenit enni in terra deserta, ia loro horroris et vastar solttudinia; circumduzit enni el doruit; et custodivi quasi appillomo colti sui. L' eterna Proyvidenza Tal fu con Israele, Altro soccorso Ei fuor che dal ano Dio, dal suo Signore Non ebbe mai. Per lui pur giunse alfine Le fertili colline A riveder promesse un tempo, e a parte Delle ricchezze entrò, elle grati i campi Prometteano fecondi. Il verde ulivo Per le sassose apriche balze il biondo Liquor gli somministra, e il mel soave L'ape ingegnosa: i frutti

Del gregge e dell' armento ognor più scelti Gli ornan le meuse, armento e gregge tolti Al ricco Basanita, al suo nemico Di quei felici prati Antico abitator. Su' campi ondeggia

L'aurata spiga, e il pampinoso tralcio All' industre e contento agricoltore Rende il sanguigno, il porporino un Eppur, chi il crederebbe? in mezzo a queste

Delizie ed agi il popoio diletto, Ogni desio poichè sfamò, contento. Le grazie, i beneficj Obblio del suo Dio, Non volle udirlo. Strada cambió; regolatrice usata Voce non basta a contenerlo: ardito Con temerarin piè chi vi s' appressa, Insulta, scaccia, ed allontana e fuga; E pasciulo così, di sè ripieno. Në morso più, në vuol sentir più freno

Di dei stranleri allor s' intese il nome Tra' figli d' Israel, e indegno e sozzo Abominevol culto S' introdusse fra lor. Vittime a Dio Alcun più non offerse, a nuovi ignoti Numi, a' lor padri sconosciuti e agli avi. Rivolsero II pensier; e il Dio potente, Che uscir gli fe' dal nulla, Lascian negietto, inonneato. Alfine La lunga tolleranza e la pietade

Del Signor ai stanco; l' Ingrato euore De' traviati figli L'accese di furor, di duol l'afflisse; SI erneciò, si sdegnò, pensò, poi ilisse:

Basta cosi: non voglio Più rimirar gl' ingrati: lo punirò l' orgoglio, lo li farò pentir. Lasciar un padre amante!

Contender eol sun Dio! Chi adì pensler più rio. Chi udi più folle ardir? S' attenda il fin, si vegga

Senza nie elie faranno, Empi! pospormi A un falso nume! a un vano Suon di nome inventato! Ed io lo stesso

Parò con lor: gli vo' posporre a tutti, Anche al più ignoto popolo e più atolto. Che s' esiste, s' ignora. Ah! l' ira mia

Resister più non può. Divanipa il fuoco, L' Incendio è già vicino, e le più cupe Profonde della terra interne valli Ne risenton gii effetti: ivi a' accende Dal mio furor divoratrice fiamma. Che scoppia, e s'apre a forza ignoti varchi Da' lati della concava montagna La verde ad inondar fertil campagna,

Vôlerò di saette L'arco ripieno, e tutte contro gli empi Le scaglierò: non resterà dei mali Un sol, che non lo versi Sulla lor testa: a indebolirgli a voio La pallida smagrita orribil fame Spedirò contro a lor: farò che tutti Gli laceri, gli sbrani e gli consumi

L'artiglio, il rostro, il velenoso dente Dell' augel, della ficra e del serpente. Non grado, non età potrà salvargli Dal mio furor, tutti perversi e rei; O giovine o donzella, O vecchio o ancor bambino, involti vanuo Nell' eccidio comun: dei padri il fallo Ne' figli puniro, Vinti, confusi, Avviliti così, non sai se il ferro Più ne opprima, o il timor. Se qualche avanzo Vi resterà, negli ultimi confini Lo spargerò, siceliè sen perda ancora La memoria nel mondo. E pur trattengo Lo sdegno ancor, pur di afogarlo attendo Tempo miglior. Non vo'ehe poi sen vanti

L' ineredulo nemico, Che non al braccio mio delia vittoria, Ma al suo valore, ascriverà la gloria. Potrà sperarsi intanto Che Israel si ravvegga? Ala no: consiglio,

Senno non ha. Da tanti esempi antichi Non antivede ancora Qual sarà la aua fine. E forse ignora Che nulla può senza di me? Qual forza. Qual umana potenza Farà che strugga o che rivolga in fuga

Mille armati sol uno? Iddio potca Tai meraviglie oprar, che in man vi diede I nemici, e gli chiuse. Il vostro Dio, Ditelo ingrati pur, è come i numi Dell' altre genti?

contr

No. Gli altri non hanno Al nostro in vero un Dio simil: ne sonn, Se provan l'ire sue vendicatrici, Giudiel e testimoni anche i nemici.

Quale a noi, qual diversa Sorte ad essi è toccata i Ecco i lor campi Son di Gomorra e Sodoma le sparse Roriue al snol, e in quegli inariditi Soiehi fansi per lor crescer le viti. Fiel di drago è la bevanda

Onde il calice è ripieno. E degli aspidi veleno

Vi s' unisce a fiele ancor. Questo a' rei, questo a' nemiri: Ma serbati ad Israele Rivi son di latte e mele, Se ubbidisce al sun Signor.

Effetti si diversi

Onde del popol mio, delle altre genti

Onde si veggou nel governo? lo forse Non son, che tutto veggo. Che segno e noto ne' votumi eterni Ogni più retto, ogni pensier men giusto, Ogn' opra di ciascun? Se il popol mio Si pentirà de' falli, e a me pentito Ritornerà, vedrà del fier nemico Qual vendetta io farò. Non è lontano Il di funesto, no; tutto minaccia Lutto ed orrore, e la fatal ruina (Nè sfuggirla potranno) è già vicina. Si, sì, del popol mio, se al fin si pente. Avro pietà, rammenterò de' fidi Servi l'amor, e sì gli altrui demerti Compenserò: tutti da nie perdnin, Tutti otterran, perchè ridotti alfine Alle miserie estrenic, e presi e vinti Fin ne' luoghi più chinsi, il grand' errore Conosceranno, c a me rivolti umili Pietà ne chiedcranno, lo d'insultargli Avrò ragione allora. - Ove pur sono Que numi in cui fidaste? a cui le pingui Vittime offriste, ed il liquor più eletto. Gustandone gli avanzi? Ad ajutarvi, A dar soccorso al vostro stato oppresso. Vengan quei numi pur, vengano adesso.

to son solo, ed uno è il trono, Ne son Din, se sol non sono, Nè altro nume esser potrà. to do morte ed io do vita. to ferisco, e la ferita

La mia man risanerà. 1. In questo passo cercisi indarno il bellissimo se ocuero ut fulgar gladeum meum del testo. Il Venini non lo ombse: se prendo ad aguzzar, come fulmeneo teto, mia spada. Në trovi traslatato nel Mattei il sublimissimo inc-

Per questa mano istessa, Per questa mano, o popol mio, per quella Eternità che mi circonda, il giuro, Che se l'ingrato e duro Tuo cor pentito a me rivolgi umile Vendicar ti saprò de' tuoi nemici: De' tuoi nemici e mlei Aspro farò governo; io di saelle . Di trifide saette e feritrici. E di striscianti folgori tremende Armerò la mia destra: arme son queste Che furibonde tingersi, lordarsi Godran nel sangne ostil: fra l'addensata Catasta di cadaveri insepolti Se vivo alcun ne scampa, eccol senz' armi Già prigionier; ecco tra ecppi ei resta Con rasa e nuda inonorata testa !.

#### MOSÉ

Genti', udistc? A Dio fedele Sia ciascun, Dio solo onnri, E s' unisca ad Israele Chi felice esser vorrà.

E s' unisca ad Israele Chi felice esser vorrà.

#### MOSE

L' empio abbatte, e de' suoi scrvi Vendicar ei sa l'offese: Ei prutegge il bel paese Che Israello abiterà.

#### CORO

Ei protegge il bel paese Che Israello abiterà. briabo sagillas meas sanguine, et gladius meus dévorabil

Vici dardi inchbriero di sangue; il brando Nio morrera le carni dicorando.

## LA

# BENEDIZIONE DI MOSÈ

Prossimo Nose ad abbandonare per sempre il popolo a lui affidato, ne du a ciaschedina tribu
ta benedizione (Deuter. XXXIII, 2).

#### TRADEZIONE DI ANTONIO EVANGELI

Viene il Signor dal Sina, Dal Seirre a nui sorge !

E la sua balenar luce divina Fa dall' alto Farann.

Pa 0311° 2110 Parann. Da un nembo egli ne vien d'anime giuste <sup>2</sup> Con ignea leggé in mano <sup>3</sup>. Chiuso il suo anner non è lra mete anguste:

Cari a lui sono i popol lutti, e tutti Son di sua grazia frutti

Quanti vera virtute Di quaggiù trasse a soggiornar fra i divi. Ei dell' eterna sapienza al funte <sup>4</sup>

Già non furono schivi D'attigner l'acque, onde si trae salule;

Anzi lor soavissimo diletto La mente ognor fii d' irrorarne, e 'l petlo.

lo fido al ciel ministro Una legge a voi diedi, Che chiaru vi mostrasse il cannuin dritto;

E d'Israel le torme, S' indi mai tôrle non avesser l' orme, Promisi far di gran ricellezza eredi <sup>5</sup>.

Ma quando poscia i prenci, E del popolo i duci, e tulto insiente Del buon Giacolibe il sente

Si volgeran del vero Sole al raggio <sup>6</sup>, Allora in Israello,

Tutto cangiato al fin da quel di pria, Un Rege vi sarà, che a voi di quello <sup>7</sup> Ch' i' già promesso v' aggio,

Ben altro donerà miglior retaggio 6. Viva Rubeno pur: ah! no, non pera; Anzi più folta eresca

Anzi più folta eresca De' prodi figli ognor a lui la schiera Gran Nume, i caldi prieghi

1. Cò che in questa prima stanza dice Moré, lecende sembri edi pariari di cosa o provente o passata, e lutilo futtori, e risquarda priscipalmente ia riencollisatione dei Esteri con Bio, deria quale si pero cana partito. I tre monti Sina. Serirre e Farano eraso ire monti Insidesi e stanzieri alla terre promessa, dal quali modifiames verbera, mo giorno il lume che ricondurra alla Chiesa gli Elevi.

Del tno lunn Giuda ascolta: Fa' che d' accorto il popol suo non nieghi. D' alto valore armato Qualunque lui contrasta A soggiogar ei basta; Ma lu ancor contr' ogni ostile assalto Noro vigni g'i infonderai dall' alte.

Novo vigar gl'infonderai dall'altu. Signor, ecco il tuo Levi: Ecco l'uomo che sacro a te volesti, L'uom cui gli alti e celesti

Di confidar li piacque
Di tua scienza e santità tesori.
Questi, di eni tu prova in Massa festi,
E di Meriba all' acque;
Questi, ehe già per te i genitori,
I gernani ed i figli,

Gli slessi figli suoi pose in non cale; Quesli i tuoi cenni rallo Ad eseguir melterà a' piedi l'ale, E fido serverà sempre il tuo patto:

E fido serverà sempre il tuo patto: Questi palese altrui Farà l'alta tua legge e i voler tui. s'avverrà giammai, Che vampe di furor t'ardano in seno,

Peredi elle estinte sieno, Egli a te umlic offerirà profuni, E di pingui olocausti Onusta l'ara ina farà che fumi. Debi Siguor, a te piaccia Ch' a lni sereni e fausti Lucan mai sempre i di: con liela faccia Sempre soni doni accogli.

Se turba infesta, a cui di te non caglia, A lui darà battaglia, Ad essa incalzi il tuo furor le terga,

- Dalla Chiesa cattolica, madre feconda di Sanli.
   La legge evangelica, legge d'amore. Ignem veni miliere in terras, Luc. XIII. 49.
  - Del Vangelo.
     Della terra promessa.
  - 6. Rijerneranno a Dio.
  - 7. Il Messia. 8. Il Paradiso, di cui la lerra promessa e tigura.

E al suol la stenda si che più non s'erga 1. On di che vaglii rai

Splender del buon Benlamino l' veggio L'altera sorte ! Ei caro Al Monarca del ciel, più ch'altri mai,

A lui da presso locherà suo seggio 2. Ivi del suo Signore, Che fermo a lui sarà scudo e riparo, Sotto I' ali nascoso

Della sua vita l'ore Scevro da rie veoture

Ei tutte passerà liete e secure Che di Gioséf dirò? Propizio giri Iddio mai sempre il guardo

A sue terre, e lor destro il cielo aspiri-Non di rugiade, non di fonti inopia Soffran esse giammai, nè d'alcun frutto, Cui della luna pasce

E del sole il favor. In larga copia Ne' solchi suoi di germinar non lasce Quanto su' poggi nasce, A cui l'onor delle fiorite spoglie

Unqua per get non manca; Quanto si miete e coglie Ove la terra di produr mai stanca Suo ricco seno ognor altrui spalanca.

Colui che già del Sina in sulle cime Dal pruno ardente a me mostrar si valle, Di sue grazic ad ogn' ora un largo nembo

Piova a Gioseffo in grembo; A Giosef, che sublime Sovra i germani tutti il capo estolle:

Leggiadro a rimirar, qual esser suole Una di tauro eletto Primogenita prole.

Ma di rinoceronte Egli ha le corna in fronte. Queste qualor ei vibrerà, del mondo

Fino agli estremi liti I snoi nemici fuggiran smarriti: Tanto, si, tanto bellicose ficre

Pian di Manasse e d' Efraim le schiere 3. Vanne pur, Zabulone, e i salsi flutti Coi curvi abeti solca;

E tu lunghesso il mar sotto a lue lende, O Issacár, ti colca; Chè in sì vario destin non varia scerno

Ch' entrambi un di felicità v' attende , I popoli remoti,

Al sacro monte in vetta, essi all' Eterno Trarranno a porger voti: Ivi elette al gran Dio vittime intatte

tmmoleran devoti. Ei del mar, quasi latte. Succeran le ricchezze, e i preziosi

Tesor de' fiumi in fra l'arene ascosi. Benedetto colui che di si vasto

Binaia Vol. 11.

1. Nel testo ebraico fra le benedizioni che da Mose al-

Suulo a Gadde fe' grazia. Gadde sta qual leon ch' alla sua preda L' umero e 'l capo strazia. Ei pien di nobil fasto Gode, che, prima d'Israel conquista,

1121

Un paese a lui tocche Di città sparso e di munite rocche. Gadde col brando i suoi german protegge: Ei l'adorabit legge

Del Re superno adempie, Ed ognor a sua voce È più che strale ad ubbidir veloce. A fero lioncel simile Dano

Da Basan esce, ed a lontane sponde, Di ricca preda vago, Corre, ne corre in vano. Di quanto uniano core a pien fa pago

Fia che Neftali abbonde: Tutti, tutti benigno Fix che'l gran Padre i voti suoi seconde.

A meriggiosil suo nido E del mar ei porrà lunghesso il lido. Sia pur sempre di bella

Numerosa progenie Asér giulivo: Del cor de' frati suoi sempre le chisvi Volga come gli abbella; E nel puro licor di pingue olivo

Le piante immerga e lavi: E ferro e bronzo egli calzar vedrassi,

E tutti lia che passi Del par ridenti e d'egual luce adorni Dell' età prima e dell' estrema i giorni.

T' allegra, o popol mio: pari o secondo Al gran Dio di Giacobbe, a quel gran Dio, Che su di te con occlio Veglia amoroso e pio, No, non v'ha nume al mondo.

Egli sovr' aureo coccisio L' eterce vie rapido corre, e sono A lui le nubi trono. Nel più alto de' cieli egli ha sua stanza;

Ma dell' eterno braccio Fino in quest' ima valle Fa sentir di lassù l'alta possanza. Non temer: fiero ei manderà spavento,

Ch' agli avversarii tuoi prema le spalle; E tutti in un momento Gli farà dileguar, qual nebbia al vento. Lunge d'ogni periglio,

E da tutt' altri popoli disgiunto Vivrà Israele; e con giocondo ciglio

Lussureggiar adorno Di grappoli nettarei, e d'auree spiche, E di rugiade amiche

Tutto stillante ognor vedrà d'intorno Il suol felice ov' ci farà soggiorno. Oh Israel bcato!

se in una sola benedizione entrambi gli abbia comper le tribu d'Israele, niuna menzione si trova di Simeu-ne. Si dee credere col Duguet, che siocome Giacobbe nella sua maledizione uni Simeone e Lesi, così Mo-2. Si allude al Tempio eh'era nella porzione di Beniamino 3. Manasse ed Efraimo , fistigoli di Giuseppe , forma rosso, in luogo di quelta del toro genitore, due tribuOb fra tult' altre al ciel cara famiglia! Qual altro mai popolo a le simiglia? A te mai sempre a lato Stassi il tuo Dio, di tua salvezza scudo, Spada della tua gloria. Sperino pur gl'insani tuoi nemici Aver di te vittoria: Domi cadran dall'armi tue vittrici, E tu ne calcherai l'alte cervici.

# CANTICO DI ANNA

L'information en un'informe per le deune bette, e utilis souvezze dell'Intermension del Massimon de Massimon de un'in di un attaigne de la deprese de la partie d

#### TRADUZIONE DI PAOLO BARALDI

tel mio Signor di giubilo
Sento cite il cor mi balza ¹;
Esso ne fu l' origine:
La gloria mia s' innalza
Su Lui, ch' è mio Signor.
Vergan confusi gil emnii
A dileggiarmi intenti;
Di salute e di gaudio
odaino questi accenti,
Cite son del mio Signor.
Di santo e d' invincibile
Citi fia cite il nome porte?
Citi fia cie il nome porte?

Alcun non harvi simile;

1. Night die regulation eige erme swom in Downer, sole entlette eig gleren son in Downer, sole entlette eig gleren son in Downer it bewen, sole entlette eig gleren soll entlette eigen gleren soll entlette eig gleren soll entlette eigen gleren soll entlette das festen auch die festen auch die festen sindt. Econ in entlette das festen auch die festen sindt.

Santo non v' ha, nè forte Siccome il mio Signor. Alt! non vogliate spargere Tanto di grandi cose Siccome a' tempi veteri Parole ambiziose: Sa tutto il mio Signor.

Sa tutto, e impersorutabile Negli alti suol disegni, Ei con giustizia adempicli, E tutli grandi e degni Sono del mio Signor. Cadde lo scudo inutile 2

agii altri; coi II corno diveone simbolo, col tempo, della gioria, della fortezza e dell'imperio. — Saverio Mattet.

2. Ci sembra che impida e fedele sia la versione di questo passo nei Grancili:

L' arco de' forti è infranto.

L'inferma è fatto forte.
L'anno per pane intenta
(Ahi miserabil sorte!)
I già pingui e salati
I già pingui e salati
I già pingui e salati
D'ogni deltizia è pieno,
Finchè la danna infame,
Per infecondo sena,
Du gloriona schiera
D'ogni del giala altera,

De' gran guerrieri incarco; S' invigoriro i deboli. E di corazza e d' arco Armolli il mio Signor.

Onei ehe pingui scialavano. Il pan qua e là mercaro; E que' ch' eran famelici, Il venire satollaro. Mercè del mio Signor.

E fin le donne sterili Ebbero molta prole, Ed altre la perdettero Fatue reslando e sole

A un cenno del Signor. Di vita e morte l'arbitro. Dar quella o questa egli ama. Scote i sepoleri taciti, E a nuova vita chiama

Quindi solleva il misero E di spiendore e porpora

La voce del Signor.

Dalla polve e dal fimo. 1. Nel testo si legge in tenebris conticescent, od in

ebscwritate silebant, che aggiunto agli empi ha fatto pen-sare a sepolero e ad inferno. Questo sarà un secondo

senso. Il letterale qui da no immagine continuata di un

giusto e d'un reo che camminann per boschi, e son sor-

presi dalla tempesta: e ci esprime i sentimenti dell'in

versarii ejus, ci super ipses in coelis tonabii. Dominus judicabii, etc. Il super ipses c'è chi l'unisce all'emi-

stichio precedente, Dominum formidabunt adversarii

ocente e del reo nello stato di pericolo e di timore. Mattei 2. I contrasti degli interpreti in questo passo son materia d'un volume in fogilo. Dominum formidabunt ad-

Egti to cinge primo Il possente Signor. Spoi della terra i cardini.

E di sua man son opra, E fabbro sapientissimo Vi poggiò il mondo sopra,

E il regge il mio Signor. Egli saprà dirigere L' orme de santi sui:

Ma della mente i reprobi Entro i consigli bui

Muti farà il Signor. 1

Ah! non fia mai che gli uomini In lor virtù sien forti: Sarà dat etel terribite 2

Sutte avverse coorti E tonerà il Signor Esso padrone e giudice

Sara del mondo intero. E cingerà di gloria,

E ne darà l'impero Al Cristo mio Signor.

super ipsos: vi è chi legge nei singolare nei testo e nei le versioni super ipsum, e intende super ipsum Samue lem; o contra ipoum Deum. Tutte queste conțese se venute dal non essersi capita la connessione dei verse to; l'Immagine è una : Si fa notte, la tempeste sorpede ii glosto e l'empio; il giusto va sicuro, l'empio che prima non credea, al sentire il tuono, al vedere il lam-po, crede e tema Dio, Dominum formidabunt adversarii ejus, si super ipsos in coelis tonabit. Ecco con un si invece di un et renduta facile e adattabile al nostro g la connessione ; a il sentimento è simile a quel di Orazio: Coclo tonantem credidimus Jovem regni

## ANALISI

# DELL'EPICEDIO DI DAVIDE

ESPOSTA

## DA ROBERTO LOWTH

Il poeta tratta in modo non volgare due luoghi assai comuni nella vera elegia, cioè in quella elie è destinata a celebrar le esequie degli estinti; manifesta il suo dolore, e forma l'encomio dei defunti. Nello stesso esordio si serve all'uno ed all'altro scopo, in guisa però ehe vinca il dolore, come ben si conveniva; e

con gemito e con esclamazione così si proronipe: Gli eroi d'Israele sono stati uccisi sopra i tuoi monti: come son eglino morti questi

Timido e sospetloso è il dolore; con facilità ricorda le cause, colle quali tormentar sè stesso, mal sofferendo di esser negletto, ed al tatto intolterante del tudibrio e della contiesi. Sosì presso derenta (Timen., 31) si querela Gerusilenme amplificando le sue misere. Binno udilli indel granti. e nexuso menere della contienta della contiena della co

Lo stesso affetto è difficile, querulo, ingiustn. sfrenato nell'ira, e prarompe in escandescenze contro tutto quello che gli si fa incontra. Utinam ne in nemore Pelio necuribus caexo cecidisset abiegna od terram trobes . sclama quella vecchia nella Medea di Ennio (Apud Cieer, de Futo). Altri inveisce con veemenza contro il monte che non ha colpa; e così adopera il nostro vate: Monti di Gelboe, ne rugiodo, ne piova cada sopro di voi! Delle quali cose intte, se le sottoponi al regolo della fredda ragione, che cosa havvi di più assurda? Ma che cosa di più vero, di più evidente, di più bella, se guardi la natura ed ll movimento degli affeiti? L'ammetter come causa eiò che non è tale (non causo pro causo), che è grave vizio nella dialettica, talvolta è pregio nella poesia, perchè in quella domina la ragione, in questa l'affetto.

Davide non si querela saltanto, ma amico degli estinti ed erede del regno minaccia vendetta 1. Dalle parole ebraiche in qualunque favella traslalate apparisce else il poeta fa una imprecazione contro i campi su cui erana caduti Saulle e Gianata, onde non fossera bagnali në da pigggja, në da rugjada, Aggjunge poi : Ne compi abbiote, onde offerir si possano le primizie. Secondo il testo si dee tradurre eaunni soerl; che cioè nan si polevano coltivare, onde un tempo il consacrare i campi e le case era come una pena nell'Oriente. Ben notu è l'anatema degli Ebrel, che victava di seminare i campi e di edificar città (Jos. VI, 17, 19 ec. Num. XXI, 3. Deuteron. XIII, 16, 17). Volevan poi gli Orientali che que' campi in eui si fosse commessa una strage, non fassero hagnati dalla rugiada finchè qualche Dio o mortale meditasse la vendetta del sangue. Comune presso gli Arabi è la frase sonque cosperso di rugioda, per sangue elle nessuno imprende a vendicare. Si intenderà ora perehè Resfa. la madre, stendesse un cilicio od un panno in tutto il tempo della mietitura sulla pietra su rui erano stati uccisi sette figliumo I di Statle, finalistoche non cadese acqua dal cielo; e ciò fu riferire a Davide come dego di osserzano, perche mostrava una sperana di vendetta (2 Reg. XXI, 10, 41). Hart i dalunque anche in questo laguive carne ena promette un vendicatore; e perchè egli stesso se ne vendicè sopra i Filister, casa è più farte e più termenda di quella di Didone nel-l'Encide:

Exoriore oliquia noatris ex osaibus ultor

Qui Inte Dordonies, ferroque sequere colonos. Exemelos già alquanta assistato il dobre, si disconde pià ageroimente ad onorare i designata della proposita di constanti di per le impresa, poi per l'amore e la carità vicendevale, finaimente per la celerità e la robustraz. Vice neconiato specialonne Suutle, perché con agni ricchezas e dellas abbia vanniana cleganza, giacché aconociamente vi si introduceno le donne siracitie, e tutto si adorna con immagini adattie al muibber essos. Si onora finaimente Gianata ron un singulare chinoma di mania con a siracità della congrecondistiona una mierità.

L'intercalare è assai conforme alla natura dell'elegia, giacchè il Intto ama di fermarsi nelle sue querimonie, ed anco di ripeterle e d'iterarle. Così dolopera il poeta la mentazione: quest'intervalare però ha mas forma speciale; posciachè non è interposto semi-pre, come si suol fare, colle slesse voci, ma con qualebe cangiamento, e con una gioconda varietà di elocuzione e di ordine ripetuta tre volte; in principio, nel mezo e nel fine.

Ne temerò di proporre ona mia considerazione, quantunque essa non paggi che sopra di una congliiettura. Questo cantico lugubre mi sembra avere aleun else di singolare nelle misure de'versi, eloè un uso più libero ed una varietà di melri, in guisa elle non consti ne di lunghi solamente, o dei brevi, che sono più usali, ma d'entrambi fra loro transescolati ed artificiosamente disposti in guisa, che fino ad un certo segno si moderi quel genere fuso e lenemente scorrevole dello stile elegiaco, coll'acume e coll' aggiustatezza del parallelismo: il ehe mi sembra di scorgere anche in alcuni salmi. Per verità nella poetica conformazione di questi periodi appare qualche cosa di assai delicato e finilo; e perchè nulla mancasse alla eleganza di questo poema, è esimia la chiarezza di tutta la elocuzione, il nitore e la bellezza.

<sup>1</sup> Opest' osservazione pop è altrimenti del dott. Lowth, ma del suo chiosatore Michaelia.

## EPICEDIO

## DIDAVIDE

IN MORTE

## DI SAULLE E DI GIONATA

ellorquando Davids riseppe la morte di Saulle e di Gionata, si stracció le vesti, pianse , gemetts e di giunò infino alla sera. Quantunque egli fosse sempre stoto da Saulle perseguitato, pure gli ren-dette un tributo di lagrime, come al suo re; e lamentò la morte di Gionata che era stato il suo delte un tribbe di lagrane, come el mo re ; e lamenti la morte di Cionicia che crie stato i surtivo del come del come del come el mo re ; e lamenti la morte di Cionicia che crie stato i sutra del quali del prosicio, "mili trensactione appareti in normene i la manle di quali del prosicio, "mili trensactione appareti in normene i la prime come prosici che i su monicio
del quali del prosicio, "mili trensactione del prosici in normene i la prime come del militari ca a stande di mandi appareti del prosici con la come del prosici con prosici con a stande con
en a fazioni del l'accidente come del prosici con la come dell'era con el della derivante appareti con
encarrera di commenzato epullata ne contata cel sano dell'era, e della derivante appareti con
encarrera di composito con con la consissioni prosici della consicio, prorta i si transicio.

Le del presente Castine è una del più los composimenti dell'eracio presia, come si recept della
entrescribe del della Cantili co l'accidente a una del più los composimenti dell'eracio presia, come si recept della
entrescribe della cantili cantili cantili cantili cantili. I a l'agran, l'a

## TRADUZIONE DI F. MARTINETTI

Mira, tsrael, qual inclito Sangue i tuoi colli asperge! Morte s'applaude ed erge La sanguinosa man: E de'guerrier tuoi laceri Sopra l'osse insenulte. Le squallid'ombre inulte Ti accenna di lontan. Dunque le belliche anime E fra gli allor nudrite.

Dunque le prodi vite Spegner costei potè? Ne vibrar d'asta o folgore Vale di spada e tisbergo, SI che l'ignobil lergo Volga, e'l foggente piè? Un'atra notle immobile

Su lo spietato monte Prema i tuoi danni e l'onle Di tenebroso orror; Onde l'antica gloria Tra gli Ascaloni insulti

Non pera, o fra i tumulli Del Getico furor: Nè su le imbelli celere Oda tra gli elibri amanti Le filistee Baccanti Gli ollraggi soscitar.

In te, Gelboe, in te cadano L'ire temute e i torli,

Dove langui de'forti Il difensore acciar: E dove la barbarica Vittoria, ahi scorno! ignudo Far del sacrato scudo Il regal braccio ardi. Su le sue cime inospite tl ferrugineo Cielo Densi un perpetuo velo Che ti contenda il di: E l'alba inesorabile

Al tuo favor non pieghi, Ed ogni stilla nieghi Al micidial terren. E se germe fortuito Aspre poma nutriche O malcrescenti spiche

Nell'avaro tuo sen : Non fia giammai che pendano Alla sant' ara avante, Il sereno sembiante Usa di Dio a veder!

Ma dove son, mio Gionata, L'aurea faretra e l'arco, Non oxloso incarco All' omero guerrier?

E i dardi non fallibili Ritrovator' de' cori. I dardi spregiatori Di volgar sangue e vil? Ah imonorati giacciono Presso il brando paterno. Cui mai non fece scherno Naglia, ne squamma ostil. Leggiadre vite amabili: Se già l'amica sorte Vi strinse, or la ria morte Disgiunger non osò! Na olmè! due impavid' aquile Det par forti e veloci, Ma duo lion ferco: L'undomita flaccò.

O desolate vergini, Le trecce d'or sciogliete, E di gioja pingete La ridente bellà: Ché no di gemme, e scriche Gonne predate e d'auro, No di stranier tessuro

Lieta più non andrà.

La gentil man vedetela,

La mano predatrice

In quell'erma pendicc Fredda ed inerte alfin. lo su le belle ceneri Di Gionala i dolenti

Occhi aprirò in torrenti Che non avran confin. Quale uno sposo i vedovi Lumi di pianto inonda Su la deserta sponda Del letto grafici.

Del letto gental:

O qual pende una lenera
Madre col molle ciglio
Del moribondo figlio
Sil pallido guancial.
Sposa, nè figlio accendere
Poter si caldo affetto,
li guanto m'area il petto

Potér si caldo affetto, Di quanto m'arse il petto Il hel regio garzon. Oinné! gli amor più candidi. Le dolci grazie, il fiore Di fedeltà e valore, Oinné! suenti cià sou.

## PIANTO

# DIDAVIDE

SULLA MORTE DI ABNER

Piange la morte d'Abner ucciso a tradimento da Giocobba. (2 Reg. III, 33).

#### TRADUZIONE DI A. EVANGELI

(i) d'israel campione inclito e forte, Tu giaci, altimé! ma nnn però simile A chi 'n petto non chiude alma virile Cadesti, Abnér, d'ingloriosa morte. A te non già l'invitte mani attorte Da laccio fur obbrobrioso e vile; Nè i liberi tuoi piedi unqua servile Salma gravò di ferree ritorte. Cadesti, o chiaro di fortezza esempio, Ne le valse a sottrar, benchè terrore De nemici, tua destra ai duro scempio. Alt qual è più aggliardo alto valore Non giova contro ad uom malnato ed empio. C'ha sulle lalabra met, losco mel core.

## H

# TESTAMENTO POETICO

## DIDAVIDE

Vel secondo libro dei Re ci riferisce il sarro Storico il Testamento politico di Davide, in cai parlan a Salomone la ammonisce e gli insegna come debbs conducti, e do tutti quegli ordias relativi atte cesa ed al regno, che da an al sopiente principe si potronna aspetlare. Ma primo di atendere questo Testemento politico ne aveva già composto un altro , che il Nattei chiema poetico. In esse si contiene il pià bello e chiaro roticivio dello perpetutti del regno di Davide continuato vel re quo aperituale di Graà Cristo. Ed una tate professi una e solo registrato nella Bibbio, ma es si dice che tate essa e ornamente: La spietto del Signore per une parlo, eciama Davide, a la parcia di lui fu sullo mia lingua. Rapperentimenci odangar il samb Profeta che viccione a morire da di piglio per l'uttima volta all'arpa, ande vaticionre il futuro. (2 Reg. XXIII).

#### TRADUZIONE DI SAVERIO MATTEL

lo omojo, udite amici: il figlio in sono ! D'Isai, il sapele? io vostro Re già fui,

E fui vostro pastor, Arpa soave Consolatrice degli affanni miei, Arpa mio dolce peso, ove pur sei? Ti lascio ad altri: io manco. Ah! pria ch'io spiri, Ahl recatela a me. Sento una fiaminia

Che m'accende improvvisa, altimo sfarzo Dell'estro antico: il solito già scende Spirlo divino ad infiammarmi: udite, Più non son io che parlo; è d'Israello Il saggin, il giusto, il forte, il Dio potente,

I. Sebbene al parti la terza persona, è l'istesso Davide che parla, e fa questa prefazione ella sua poesia. Sicci me aol per lo piu parliamo la terza persona a chi dirimo Il discorso , così per opposto gli Ebrei saettevano la terra persona colui che parlava con un contrario cerimoniale. Io prego Fostra Signoria, o F. E., diciam noi; la mia bassezza prega fe, diceau gil Ebeel, e perciò i relativi dovevano essere aucor così. - Soverio

2. Questo oscurissimo passo serve a mostrare, quanto sia conciso, mozzo, apezzato lo stile lirico degli Ebrei, specialmente aelle comparazioni, la cui smente lesciano la seconda parle, o sia l'appropriazione, e passano senza connessione ad un'altra cosa. Sient lux aurorae, oriente sole mane, absque naliibus rutilat, et sicut pluviis germinal herba de terra. Nec tanta est domus mes apud Deum, ec. In queste parole si osservano due e forse tre comparazioni sospese, con sapeadosi a chi riferirle, e tre periodi cosi spezzati, che noa si sa come debbanal uaire. Le varie conghieiture, lerioni ed emendario-ai degli laterpreti sono molte; ma basta li dire che il dolto Calmel saviamente ha veduto che dee suppliesi, come egli ha falto, il secondo membro del paragone; sicut lux aurorae futget, et sicut Sol mane obaque nubibus, et sieut herba terrar irrigata plurita germinat; talis fuit regni mei, et felicitatis domuse more falgor. Crede pero ehe Davide a bella posta avesse lasciata II serso sospeso per umiltà, soggiungrado, quasi ia atto di correggere l'ardita proposizione, non est telis domus men. Na questa e una falsa conghietlura, poiche queste stesse

Il lerribil Signore,

Che a me muove la mente, i labbri e'il core. (Inal risplende in ciel sereno Vaga aurora, o sole adorno

Di bei raggi, allor che il giorno Viene al mondo a riportar;

E qual'erba a cui diffonde Rugiadella amico il cielo, Verde sorge in sallo stelo, E comincia a germogliar 2

Tal del regno mio finnra Fo la gloria, e tale aocora

interruzioni e sospeusioni occorrono spesso la citri lu ghi, per avviso anche del Calmet, il quale dice che rieace vago agli Ebrei un tal parlare; e gocado Davide noo avesse voluto ciò dire , l'evrebbe ommesso all'intutto. poco glovando che l'esprima o si Laccia, queudo neces sariamente dee supplirio il leltore.

Ma oos ha vedulo il Calmet che il sentimealo è pieac d'umiltà, quando si unisce col versetto segurate, so che al Iraducano bene le particelle, quantunque la mie casa rispleude come il sole, ec.; pure non è depro delle gran promessa che Dio mi fece, cioè che dalla mia stirpe dorri escire il desideroto Messia. Con tutto ciò po s' uniforma al volere di Dio che così l'onorava, aperando che per lai promessa son si asesse do estinguere lo sue stirpe, che è la forza di quelle parole, ner est quidquen ez eu, quod uou germinet, che troppo liberamente ti Sacy leuduse : ja u'ai rien derire qui n'ait reussi

La mostra traduzione è lu vero alquanto diffusa e le gisetta: ma sperimenti le soe forze chi voglia, e traduca us tal passo is qualunque lingua ed lo qualunque metro rd eziandio in prosa stresa; supplisca tolte le tre sor comparazioni con unire ancora le nitre seutenze interrot le; e poi vedrà se può farsi una traduzione piu breve. che sia nei lempo alesso chiara e continuata, come in aostra. Or chi noa ben s'essede da questo che lo elle di Pindaro e de' Lirici ebrei è coaciso, etretto e leconico e noa già, come han creduto i nostri Italiani, che ci staurano cou nuo stile piu diffuso di quello degli asiatic pagegiriati? - Saverio Mallei, Disseri. Des preși interni della Porum Ebraica.

De'uniei figli e de'nipoti Fiorirà la stirpe ogner. Pur con lanti pregi e tanli Nulla sono a le davanti. E da te la gran promessa to non merito, o Signor; La promessa a cui pensasti Fin da' secoli remoti, La promessa che giurasti Ne'miei figli di compir. Ma tu il vuoi? Lo voglio anch'io,

I. Gli Ebrei che sono così scarsi a brevi nell'adattar le comparazioni, ahe spesso neppur le adaltano, e lascia-no del lutto il secondo membro, come abbiam veduto nella comparaziona dell' Aurora, son così prolissi poi ad adornare la comparazioni medesime, ahe giungono a replicar piu volte con varie frasi le medesime cose, ciò che è al nostro gusto spiacrote. La Cautica abbonda di simi-

E m'accheto, e spero, o Dio; Spero, sì, che la mia pianta Mai non lasci inaridir. Ma la stirpe de' malvagi , Che al Signor manco di fede. Non avrà più al mondo sede, Non avrà più al mondo ouor. Sarà svelta come spina Che è da falce altrui recisa.

Che del foco si deslina

Come inutile at furor I. litudini di tal sorta, cha voglion essere giudiziosamente tradotte, altrimenti son piene di poia. Sicul spine quee folce recidilar et mittelnr in ignem , si sarebbe detto da un Launo, o da un Italiano; l'Ebreo non si contenta ma dice: Sicul spince quae non tolluntur manibus, sed si quis tangere volneril ous, ormabitur ferro el ligno tances

## CANTICO DI TOBIA

Tobia schiaco in Nenire es era tenato lontano dell'idolatria e dagli altri vizy e dato allo esercizia di ogal più bella viris. Na piscope a Dio di melleres alla prove la pazienza cogli sprimenti più dari o più fori; anda cercalo a morte da Senanchribòn, dovetti foggiva p ordere tutta vi suo avere; poi divenna cicco, a bealmente credelle morto il figliando che aveva per sas bospe mandato a Rager. All'improvios la arcena si capis; il figliando di robia, reduce del no viaggio, ridona al padre la vieta; in tol gnuo costul pab vedere lo nuora (she dopo sells giorni dall'arrivo di Tobiuzzo sopravviena) e la fomiglia de esoi servi, e le gregge dalle pecore, e pli armenti e de' buoi a de' cammella. Prosperato così sopra ogni sua aspellazione, allenta il freno alle rea religiona allegrezza, el manctea a terrapercuro con segre somo assermandos, alcunta in protes atua rea religiona allegrezza, el manctea a lanta homità di Dio un isan di lande, in cui spopa i riboc-cante effetto dalla una gratifudina. Trappa il principio della mospificraza di Dio grandi in er-steno, grande prima di testi i i sempi che pierono, grande depo telli i scoti che naranno. Si vologposcia egli Isroeliti, e gli esorto ad esallere questa divino grandezza presso le nazioni idolatre: loro saccana che appuato colà li conduser Iddio, perché note facessero le maraviglie di lui, a le eccita a bra considerarla. Con bella apoatrofe conforta gli Assiri a convertirsi, ed i suoi a relle grarsi salla eperanza del ravvedimento degli idolatri, e su quella del risorgimento di Gerusalemme, alla quale predice che tornera ad ammontarsi dell'antico splendore. (Tob. XIII).

#### TRADUZIONE DE LUIGI PELLEGRINI

Sei pur grande, o Signor: nè meno l'eri Nell'infinito spazio ehe alle spalle Lasciossi il Sol, quando i restii corsieri Spinse sul nnovo calle:

Né meno nol sarai poich'ei ritorni Dal segnar stanco col suo giro i giorni. ti regno tuo dei secoli suggetti S'erge sul dorso, e loro impon le leggi.

Di quinci traggi il nover degli eletti. Che or flagelli, or proleggi. Oggi li serri tra le inferue porte; E diman le apri, e li ritogli a morte. Nè la terra, nè il ciel, nè la sals'onda

Ponno l'empio sottrar da te Inntano. S'anco l'abisso in cupn sen l'asconda,

Trarlel non può di mano.

Tu la distendi: ed ei già sente come Lo afferra inevitabil per le chiome. O Israel, lunga slagion pensoso

Sugli anni amari di servil catena. L'alto consiglio non ti sia nascoso, Che a infedel snol ti mena. Qui dei narrare quei prodigi tanti,

Che ognor seguiro I nostri passi erranti. Narrar qui dei ch' alle natle contrade Non ci rap) dei re superbi l'ira; Che non ci spinser qui l'aste e le spade Della vittoria assira: Qui ci trasse quel Dio ehe qui volea

Mostrarsi grande su la gente ebrea. E se lo sdegno sun prima l'incarco

Prese a punir dei nostri gravi errori.

La sua pietà gli spezzerà poi l'arco, Se mai sarem migliori: E la faretra vuola di saette

Non verserà su noi che grazie elette. Ponete dunque mente alla stupenda Che già svolse su noi serie di cose: Al contemplarla un sacro orror vi prenda Di sue tracce amorose:

E la bouth di lui che in voi si scopre Siavi di sprone alle magnanim'opre. lo per me dalla terra, dove vivo

tn servaggio crudel, lui solo invoco: Di aver, di libertà, di patria privo. Tutto ini sembra poco

A vista de'visibili portenti, Di che fa pompa ad idolatre genti. Oh I danque voi dal tenebroso fondo Levate oggi le man supplici a Dio:

L'are inique lasciate, e Il culto immundo Del cieco suol natio. Ei non sarà, credetelo, pol tardo Ad inchinar su voi pietoso il guardo.

Intanto sento che sin d'or nell'egra Di questo corpo fral sdruscita salma A lui si leva, e vegeta si allegra Su tal pensiero l'alma. Ne gioite voi pure eletta schiera; Gioiten meco da mattina a sera.

E tu, Gernsalem, città sì cara A Dio già tempo, ed or sì acerba, in loro, Ch'esuli piangi, il mal tessuto impara

Delle lue man lavoro. Tu stessa armasti col peccar l'Assiro

1. Piacciavi di dare un' occhiata a Tobia, che il rimirarin non vi sarà meno aggradavole detl'udirio. Gli occhi gli si avvivano di luce più scintillante; il volto gli si arcende di più infiammain colore; gli brilla tutta ina-nimita più la persona. Osservatelo che spira in verità salche cosa di non mortale. Tal credo che nella tacita nolte apparisse glà prima Davide, quaodo la mano posta sull'arpa, e volto la sguardo alle sielle, di là gli ploveva superna luce, di cui avidamente irroravane il peito ad infiammar poi le voci che varcando gli interposti secoli iliomissrono i piu tardi posieri sino a nni. Di falto come Davide prevedeva allora la Chiesa, così la Chiesa prevede ora Tobia : a all' estro poelico aggiungendo il profetico eniusiasma, arma di maggior forza quell' inno, con cui vibra i non vani augori dell'enfatico vaticinin. -

2. Quando I profant scriptori ed 1 poeti singolarmente ci pariano degli indovini, che parecchi ve n'ebbe aci gentilesimo, talvolta ce il dipingono in cavernosa spelonca contorcential da capo a pledi per iscuotere da se l'entusiasmo che il flagetia; qual saria di non domato destric-

ro che ricusasse il freno dei cavaller che gli è sopra: . . . . . . Immanis in antro Bacchatur vales, magnum si pectore possit Excussione Deum :

come della Sibilia di Cuma diese Virgilio. Tal altra volta ce ii ritraggono, sparsi le ispide chiome, a crolianti l'inquieta testa qua e là correre pei vacui atril del templo, rovesciando tripodi a vasi; qual saria d'infuriato inroche rotte le funi , al coltein si sottrarsse dei socritirio :

Arrectis discussa comis per inania templi Ancipiti cervice rotat apargitque vaquati

Obstantes tripodes: come della Pitonessa di Delfo serisse Lugano. E semore ce il rappresentana stralunali negli occhi, spumanti la BIBBIA Fol. 11.

Dell'aste ultrici, che il peccar puniro. Eppure se dal lezzo e dalle ghiande A lui confusa ed umile ritorni. Anco sarà ch'io ti riveggia grande A più felici giorni:

E tu pur rivedrai dai ceppi sciolli Orar nel Tempio i figli tuoi raccolli 1. Oh qual di luce in grembo, Gerusalem, ti pinve

Auro-fiammante nembo. Che di lontano move!

La lerra il vede, e attonita si prostra Al fulgor nuovo che t'imperla e inostra 2. Già dai confini algenti

E dalle piaggie aduste A te corron le genti Di ricchi doni onuste: E dei sozzi lor dei le slalue infrante

Baciano umlli le tue soglie sante. È il soln nome grande Quelln che in le si adora;

È il solo che si spande Dall'occaso all'aurora: E a cui risponde con festevol eco

L'indica rupe e il Mauritano speco. Oh quanto arde nel ciel, per quei disdegno

Che ti fer segno - a temerari insulti! Miser, se inulti - speran la vendetta Fuggir che affretta - e loro incontro scocca Lo strale in bocca - giusto in quel che sfama L'iniqua brama - a bestemmiarti intesa. In vece resa - a quel sarà mercede Che l'alma Fede - ad innalzar trascelse

bocca, ansanii dai petto, trepidi nella persona, e dive-nuti alle sembianze, agli alli, alle voci, fanalici e furi-bondi. O verita che queste si fossero, n piu verazzente Imposture, certo è che non si dee pensare lo stesso dei profeti di Din, come el Insegna la Chiesa, all'errore op-ponendosi del Montanisil: sebbene di loro pur anco s' ab-bia a pensare, che investiti dallo spirito del Signore in altri uomioi si trasformassero da quel di prima, di piu vive immagini caldi la mente, sciolti la lingua a più ardenti parole, e spiranti dal inro viso zelo e ferv pluttosto animo ed estro piu vivido ed Infocato. Di qui e, ch'egilno stessi assai volte il sermon della prosa coli sille della poesia mutarono piu volentieri : e Tobia, che di questo stile usava gia prima, al cresesi subitano pro-leta, in poeta sollevasi più sublime. Tanto è vero che gli lospirati da Din Il Din scolono che gli inspira; e che u è, senza artificio di apparato nessuno trasfondon negil altri quell'arror sacro che da sè solo fa fede di queilo che el prenunziano. - Pelteorini

2. Già vedete che non segun lo slesso metro come allora che la parle traduces non profetica di questo Cantico. lo bo creduta che la libertà stessa del verso abbia da se medesima a palesar meglin l'estro. Pure a me place serbar la rima : në a voi non dispiscela ehe la disersa armonia del tradurre ai diversi sensi si accomodi del profetare. E lasciando di dire che la poesia degli Ebrei non era forse d'altro genere che dilirambico, certo le impri cazioni fatte ai besiemmiatori della Chiesa, che sol col nome pur chiama di Gerosolima, non si avavano a espor cosi, per mio avviso, o come le promesse con elle la interpella da prima , o come le benedizioni con che la felicita adesso; e la felicita singolarmente sa quella pace di che sariasi rallegrata ricca pol di segunci, a lei e dalla pre-dicazion degli Apostoli e dal sangue dei martiri compistati. Pellegrins.

Le torri eccelse — su cui tieta guardi t tuoi atendardi — e con ragion gti apprezzi Di tutto il mondo a trionfare avvezzi.

Oli si riadòrnati, Gerusalemme, Che in capo tòrnati

ti serio apor.

Ma più che il gravido
Serto di gemine,
Pregia l'impavido
Dei figti amor;
Di que'che annidano

La Fè vivace
E prodi afidano
L'empio furor:

Di quei che mercano Cot sangue pace, E sot la cercano Al tuo splendor.

Atma risorgi datta potve lorda, In che ti stai sepolta: Parta il Signor, l'ascolta; E a quel parlare accorda

Un inno armato di festosi augùri, Che a vol li porti ai secoli futuri. Gerusalemme ancora

Gerusalemme ancora

Il prisco onor racquista;
Già rivolge in attegre
Le beude osrure e negre;
Ne mai più betta in vista

1. Gis non penso d'avere a giusiliteze ne l'avere in questo Cantito tradotte no mettro, ne l'aver lo serito l'un metro piattosto che l'altro a tradurci. Che gill Exere servero versi, pia nessus non l'ipporen a'di nostri, per averen versi, pia nessus non l'ipporen a'di nostri, per messi parcechle volte realis horce de' suel preditt, non regido perbe gil testel cantier non ai possano dei suoi ministri. Qual versi pol finosero quoi degli Exeri, anno ministri. Qual versi pol finosero quoi degli Exeri, anno 1. Con possono, per molto the tretti poesia da to reconsidera.

It seno e il crine infiora. Oh qualcun del mlo seme Sì vagheggiar ta possa! Gioiran di tat apeme

It muto cener mio, le mie fredd'ossa. Quelle non aon le porte Che ai dì di miglior sorte — a noi si aprirol

Ve' sopra cardin satdo Com'ardon di smeratdo — e di zaffirot Oh le superbe mura Che a renderti secura — ergonai in atto!

Pietre sorgen lucenti — ergona in atto.

Pietre sorgen lucenti — ostite assatto.

Le niavee tuo pomino

Le piazze tue persino

Tersissimo cammino — offron di marmi.

Là pendono raccolte

Mille ai Gentiti totte — insegne ed armi.

In ogni strada intanto
Echeggia allegro canto — a te di lode;
E ta turba giutiva
Gridar erviva evviva — ovunque s'ode.

Or mille grazie at mio Signor si dieno, Che a le con occhio di piela s'inchina; E se non soffre più che sul terreno Sui potverosa e colla fronte china; E se di nuore e immense genti il freno In man ti pone, e ancer ti ruol reina, Egli cou leco il regno luo gereni Per tutti gli arvenir servo giverni Per tutti gli arvenir servo giverni

e come parevand che al senso si conveniuse. Or senan furpospa su questo di usa ficili e croditione, qual si posterre dal Cierce dal Gonsten e anglio dal Cappello, che contra il primo, e dal Bedford, che servise contra il secondo; lo passo a conchisadere che a da deplorar veramente che quest' arte divina, i cui monumenti primi el imparano la religione, sinal poi profanata fisio a sollesitare colin moltraza delle expensioni impodiche la laccitia con contrara della contrara della contrara di contra

piu dissoluta.

Pellegrans.

## CANTICO

# DEBORA

Gli Israeliti gemerano cotto il giogo di Jahin, re di Canuan, e di Sisara condottiero del suo esercito chi invatin purvaise until gippe și Juliu, re di Canau, e di Stance conditione del no mercito de-me anni autorea proprie de la compania del compan Ebbene, lo verrò teco, ma per questa volta non sarà sttribulta a te le vittoria; perocchè Sisara Ebbere, lo verro treo, na per questa volta non sara statiouta a le la villoria; perocche blassa antida no elem and di ona doma. Le penti di Barre debenglierone e perce a pezzi fererini di Siarre, e questo condottiero fingenolo piane ella tenda di Jari, a Giuste, moglie di Hober Cinno, che lo institto di entarere, già porre del latte per dessentolo, e lo exprese coi au monatelo. Ne mostre dermico Siarre pera Disarie un c'hode el un martelda, con uni pand fuer fueri le inneatre dermico. Siarre pera Disarie un c'hode el un martella, con uni pand fuer fueri le rimano codificio unita terre. Deletto per retribera questo trisnic compana un del Giercette, che rimano codificio unita terre. Deletto per retribera questo trisnic compana un del Giercette, che rimano codificio unita terre. Deletto per retribera questo trisnic compana. Castico che sa colennemente cautato da lei e da Barac. In tre porti principali esso è divino. Nelle prima a nell'esordio invitati i guerrieri Israeliti a benedire Iddia, ei volge ai Re ed ai principi delle vicine geati, e lauda il Signore non pel recente beneficio sottanto, ma comincia dai prodigi operati nell'uscita dall' Egitto. Nella seconda parte descrive le più nelevil ciscostanze che a pre-cedettero o conseguitarono la viltoria; e nella terza dipinge la morte di Sisara, e le sperenze della madre di lui deluse. (Ind. F, 2).

## DEBORA

TRADUZIONE DI SAVERIO MATTEI

CORO Libertà, non più ritorte i: Dio ci rende lu libertà. Deli chi espose il petto a morte, Chi perigli or più non ha. Dio sol lodi invitto e forte. Che ci rende in libertà.

1. Ceciarrual Debora et Barar filius Abinoem ia illa die, dicentee, et narra il testo, dopo che ci ba raccontato il fatto d'arme e la celebre vittoria, e prima d'inserir questu Cantico che è sull'argomento appunto di tel vittoria. Ora nelle nostre osservazioni al titolo dei salmo Diligam te Demuse e del Miserere abbismo dimostrato che il quando, in illa die non dipoli nella Bibbia un certo tempo fissamente stabilito, ma solo i occasione, e perciò leggendosi qui nei testo che Debora e Barac cantaronn in quel giorno questo Cantico, non el sia necessi-tà di credere che Debora e Barec avessero improvvisando allora cantati questi bei versi, potendo quell'espressione comodamente interpretarsi che questa cantata fu rappresentata in quella occasione. Ci siamo serviti di termini di rappresentazione, perebè se tutti i Cantici non sono che piccole cantate drammatico-liriche, questa è una vera cantata drammatica; e l'artificio, la disposizione delle parti è così chiara, che l'oscurita maggiore di questo qualunque sinsi intrigatissimo composimento è nata dal mon distingueral gli attori, e dal crederal un lirico componimento continuato, ciò che alla sollta apparente sconnessione orientale ha accresciuto un altro grado di tenebre. Basta leggere li tomo a parte che su que sto Cantico ha scritto Gerardo Lette, ripieno delle più

recondita notizie ebraiche, enldaiche ed arabe, per veder

Udite, o re, principi, udite; io sono, to son che canto, io vincitrice rendo Al gran Dio d'Israele L'onor della vittoria : Ei fu il duce, ed è sua, non mia la gloria, Sempre la tua comparsa,

quante sieno state le difficoltà promosse dagli antichi a dal moderni, a con quanto poca felicità si sieno sciolte dai Lette a dispetto della graode orientale suppellettile di cui era ben provveduto. Che giova quest'apparato di libri e manoscritti, che l'un si copia dall'altro? Un'ora di meditazione seria sulla cosa stessa val piu anni di letto ra di migitaja di volumi. Noi abbiam trovati ali elogi di questo Cantico in tutti gli scrittori, ed in verità è uno de più belli monumenti dell'antica orientai poesia: ma non restava il nostro solmo coniento dell'interpretazioni finora date. Il buon poeta Lorenzini con una magnifica ma eterna parafrasi ci ha dato nn altro bei componimen to, ma non questo di Debora, is cui bellezza riman tuttavia piuttosto nella nostra menta ammiratrice idee astratte, che praticamente esposte, a verificata si redessero, si toccassero, si gustassero da desiderosi let-tori. Questo da soi scoperto artificio drammatico nasco-sio per la mancanza delle nota marginali che accompagnano i libretti drammatici, di che a lungo si è discorso nella nostra dissertazione de' Tragici Greci, è stata la chiave per entrare ne' piu remoti ed interni aditi senza difficolts. Qualche ajuto ancora abbiam ricavato dal sai mo Exerget Deve, che è una copia di molti squarci di gnesto Cantico.

Mattei.

Gluriosa, magnifica, o Signore, Fu per te, fu per noi : quando l'ombroso Seir tasciasti, e per te serche arene D'Edom passando, sull'attere cime Del Sinai, o Dio, satisti, intimidita Tremò la terra, e le condense nulti Si disciolsero in pioggia; il Sinat stesso Cogli allri monti intorno Al fulgor det tuo volto, al maestoso Severo balenar ili tua pupilla, Non resiste, vacitla, t'ar che mancando vada, e net terreno Par che rientri impicciolito in seno 1. Sangar del prode Anat figlio più prode 2 Invan resiste, invano Jacl s'oppone al Cananco furore; Ogni cosa è scompiglio e tutto è orrore; Solitarie le vie; da un luogo all'altro 3 Più commercie non v'è: timide l'orme tmorime il passeggiero Per qualche oscuro incognito sentiero. t campi desolati invan s'affanna tl hunn villano a coltivar; ché tutto A strugger va del predator nemico La sfrenata licenza: Infin che surse Debora affin , Debora d'Israele, Della patria la madre, tddio, che solo Pugnò, vinse per noi, de' suoi portenti Me scelse esecutrice e fu concesso

 Pier Domenico Brini nello versione di questo Cantico ha traslalato con una tal quale energia il presente luogo assal sublime.

Gran Dio, che per l'aperta
l'aslo Idameo deserto — i luai più fidi.
Nocendo, Idai orribilmente intorno
Tremar la terra, e fin le nubi e i cieli
Stillar le pioggie, liquefarat i monti,
Siccome ua tempo al balemar severo
Della possente maeta divina,
Tremò, si scouse mormoranda il Siaa;
In questa pugan accor con ugual lena.

Noi per logicati alta servil catena.

Sangar o Sangar la li terno Giodice d'Ieroèc, il coi governo fa susab herve e riterito, come credono alcunt, aite sole tribu di Glodo, di Sinecon e il Dan, che erano pi pu prossine e l'ilistet. Dopo Ado fa Samper, foficacio di Anath, il quale secies seccalo sonnai Filitati con un vomere; el cepi pure fui difensor d'Ieroste. ( Jud.

111, 213. 3. Il quievernat semitor della Vulgata non è nel seno, ciu le rie even nivere e quirle, ma la coniratia, perche con ceran dicure, non erno babblati e chi avera premure sisegne il poeta i andara deliando di que del la per non cisegne il poeta i andara deliando di que del la per non la bettore i lemportata, comprenda dill'attibio diviso; nonnona si debboco lora le marriejle se custina nache se siessa, appellando il mardre il l'inentici; cichi na la dignifa,

l'avera iddio chiamata.

5. Traducono i moderni punteggiando diversamente Il testo: Avera Bera elegat: brilam in portis; eloè appena che il popolo abbandonò il suo Dio e si elesse nuova Dei,

texto: Neron Bera elegit i bellam in pertia; e che appranche il pupola nhandunoli il mo Dio e a cleara more Del, saldar verse la aprara, sono puo prederat quanta neallina tandia proventi il aprara, sono puo prederat quanta neallina S. Gledamo. Eva e pero lando antica, quanto 1 Settanta Iraducano appundo così, e S. Ngollino se ne fa carico, mni facendino noi un collec corrotto el di Dens muaze per Bosa novas. Sia la versione al S. Girlamo, che contendino della della contrata della periodica di sulla collega, e concliente un periodro più vapo. Qui non al parla Altorn onor si grande al deloi sesso 4.

Non v'e fira cento e cendo
in'asta ed uno scudu:
Tutti nel gran cimento
Corrono a petto ignudo,
Corrono in faccia a morte,
Fidano in Dio cosi,
Questa d'ineme guerra
Nuova inudita sorte,
Mosita d'el spare a letra
Sol te nemiche porte,
Che alla vittoria il campo

Libero ei sol ci aprì 5.

Elbertà, non più ritorte; Dio ci rende in libertà. Deli chi espose il petto a morte, Chi perigli or più non ha, Dio sol todi invitto e forte, Che ci rese in ilbertà.

#### BARAC

titulici, o delle leggi tuterpreti fedeli, a voi mi volgo, A voi che in nobil cocchio ite sicuri <sup>6</sup> Al gran consesso in sulle porte, n in pace

of sictions foliation, as we as quested in laugue of meritary is or a review as with instanced in partners, number largue conceive, a metablical periodis, psychiaterist some sictions professional periodis, psychiaterist some sictions professional periodis, psychiaterist some siction deliveral foliation procession and spin observable for professional periodistrial procession and partners of professional periodistrial periodistrial periodistrial foliation foliation procession and periodistrial periodistrial periodistrial periodistrial periodistrial periodistrial periodistrial periodistrial periodistrial of rests carietti di compare del "Hindel gli d'ensentir periodistrial del periodistrial periodistrial of rests carietti di compare del "Hindel gli d'ensentir periodistrial del periodistrial periodistrial of rests carietti di compare del "Hindel gli d'ensentir periodistrial del periodistrial periodistrial of rests carietti di compare del "Hindel gli d'ensentir periodistrial del periodistrial periodistrial of rests carietti di compare del "Hindel gli d'ensentir periodistrial" periodistrial del periodistrial of rests carietti del compare del "Hindel gli d'ensentir periodistrial del periodistrial del periodistrial periodistrial del periodistrial del periodistrial periodistrial del periodistrial del periodistrial p

sarcalum, (t. Regum XIII, 21). - Mattel. 6. Gli interpreti qui vi caricana di erudizioni inutili sopen gli asini nitentes o Zehoroth come ha l'Ebreo, asini coloriti, dipinti p vari colori ; ciò che può riferiral nli'ammanto chiotzalo, o o colori a posticelo, con cui tingono i peli delle asine che envalcano, come il Tavernier ci attesta onni denil Arabi, e il Chardin del Persiani. Qualche cosa se o'é detta nuche da noi nella Dissert. Prelim. IV portando dello comparazione di Ajace all'osino usata da Omero. A nostri vecchi che si ricordano i nostri ministri andare in toga ne' tribusali sopra una mula, farebbe meno vile comparsa quella de'Gindici chrei sopra l'asina; ma noi che siam nati in tempo di inteo nunzato, nen soffriamo di buonn voglia in una poesia serin questa descrizione, e el siam perciò serviti del termine generale di cacchis. Non han però avvertito gli interpreti percise qui Barae si rivolga a'Giodici , e qual connessione abbin questo coll'intreedente e col segurate versetto. Ninno fuori del Calmet si è data briga di ciù. Al dotto interprete parve di vedere qui l'allusione a quel che al era detto nel versetto sesto e seltimo, cioe dell'agricoltura, dell'interesse, de'paesi abbandonall, del commercio interrotto. Che facevate attora voi, a Giudici? I vostri tribuacli eran

chius. — Mattei.

Al qui ascenditis super nitentes assess della Vulgata
cualrapponiumo quel passo di Omero in cui paragona

Decide del popolo che acorre
Le contese, le gare. Alti vol parlate.
Andinn, voi dite; il breccio
Quant'e del nonte. Dio forte e possente!
Quant'e del nonte. Dio forte e possente!
One de coccil infranti
Nouan te schegge, ore l'undoos perpo
Del trucidato esercito nemico
Sorbe e mosce gil avania. A late in faccia
Terribite spottacolo si cunti
Germania del proper ammirande, e verga
Chi reuse, chi guido del nontri deci
Le destre in campo, e chii del fee litranno

Domò l'orgoglio altero, E at popot nostro assicurò l'impero. Alt finisca it duolo, ii pianto, E risorga ii core oppresso: Alt ripiglia ii suono, ii canto; È già tempo di goder.

DEBORA

Ali! risorga oppresso il core, Torni in te la ginja usata, Goda li duce, it vincitore. Pianga it vinto, it prigionier.

BARAC Che poteva ii braccio mio?

Ajace ad un asino (Iliade, itb. XI1, che mise in gran subuglio il regno delle lettere per difendere o per riprovare questa comparazione.

E quele interno
Ad un pipro nouvir che nella messe
Si feci, « arrabattano i fenciuli
Notice verghe respondegli uni terpo
Notice verghe respondegli uni terpo
Notice verghe respondegli uni terpo
Notice in competenti del propositiono
Alliantanor poicht autolita ha l'epa:
Non attriuentà l'exerci el conso
Collègate invergiona serza: rippor
Lance nel messo di l'erium lo scredo.

Trad. di V. Monti. Questa comparazione parse bassa, abbletta, indecorosa ad un tanto eroe: ma il Bitaubé, Mad. Dacier, il Ter-rasson, il Cesarotti la difesero coi qui sotto notati argomenii. Si giudica dell'asino sull'idea che se ne ha al tempi nostri : tuttoché l'eloquente elogio lattone dal celebre Buffoo dovrebbe riabilitario nel nostro spirito. Noi ora lo risguardiamo come una bestia vile, tarda, nala sollanto a portar some e a riorver buve, Ma gli antichi ne avevano nn'idea beo diversa. Era questa la montura del principi e dei re, ed inolire l'asino risquardavasi coma il simbolo della fortezza e d'una invitta pazienza. Le sacre carte ci rappresentano i Giudici e i personaggi piu autorevoli della Pairstica salir con brio sopra gli asini, a andar boriosi di questa pompa : qui ascenditis super nitentes arinos et sedetis in judicio. Così parlandosi di Jair | Jud. cap. X , 3, 4 ) , che per ventidue anni fu Giudice di bresele, si dice che egli aveva trenta figli tutti sedenti sopra trenta puledri di asine, e principi di trenta città; il cha è lo siesso come se ora ai dicesse tra noi che tutti e trenta avevano la loro carrozza secondoché convenivasi alla for dignita. Che poi la foriezza e la tolleranza fossero raffigurate dall' asino, lo mostra ad evidenza il detto di Gla-

cobbe vicino a morte, il quole nel lare a ciascheduno

DEBORA

Che poteva il mio consiglio?

a due.

Venne Dio dal gran periglio Il suo popnio a salvar. DEBORA

Ei fu guida.

BARAC

Ei fu soslegno.

DEBORA

Al mio braccio.

BARAC

A'miei pensieri:

a due.

Ei pugnò co' duci aiteri , E li venne a debettar.

de suoi figli un vatielnio di prosperità, dice ad uno di loro: Issachar anima fortia, occubans inter terminos (Gen. XLIX): vale a dire, che egli a guisa di quell'ani-male manterrebbe con forza e terrebbe difesi i coolini del paese assegnato a iui netta divisione della terra promessa. Anche al tempi nostri ne paesi caldi gli asini sono infinitamente superiori a quelli de'nostri climi, a sono apezzati poco meno del cavalli e dei muli. Non si scorge adunque come possa riprendersi Omero d'aver falto uso di questa comparazione di cui non poteva esserci nulta di piu appropriato a rappresentare e dipiogere con vivi colori la costanza di Ajace, il quale fermo e inconcusso ricettava cello scudo un nembo di dardi scagliati contro lui, solo a quei modo che un asino resiste ai colpi da' bastoni, co'quali una torma di fanciulii fa prova di cacciarto dai pascolo. Confessiamo che quest'immagine non può andar a grado di coloro che ignorano gli antichi costumi; ma ciò non debbono questi critici impulare ad Omero ma a loro atessi, che non sanno o non vogiono guardar le cose nel loro lome.

dice il Cesarotti, che in progresso egil venne a perdere anche fra i Greci molto della sua dignilà. Ciò sì può raccogliere da un passo della Rettorica di Aristotele, nei quale egli ioda Pindaro, che abbia chiamato le muie fglie di padri generosi per celere in tai guisa la ignobilità delle asine madri. Così Aristide in tempi piu bassi paragona un uomo di cenio al cavallo, e un pedante all'asino comparandone d'un'aggiustatezza mirabile. La moitiplicasione de cavaill, e il loro uso negli esercizi più nobill avrà fatto che i poveri asini si relegassero alla cam-pagoa, ove occupati tutto giorno nel portar some. e negli altri servigi di persone viti, parteciparono dell'avvilimento dei lor padroni, e a poco a poco restarono degradați nell'opinione del pobblica a segno che li loro nome è divenuto un'infamia. On incertezza delle umane cose? Contuitoció la loro sorte non è del totto dispersta, e non è raro di vedere anche a' tempi nostri qualche asino nobilitato e salito in grandezza jure postliminii.

Se l'asino era la decoro al tempi di Omero, è certo,

DEBORA

Blacharo Amaleciia, intelli ancora I Bais col popolin eletto ancor corregio Di cimentarili E delle lure aconitte Alla menora il I cor non trema? Al nome, Al nome soi de successor: illustir Al nome soi de successor: illustir Non engli il pità Y'è de denjota necra Ferrido nelle rene il asuque istesso Pegli avi invitti; e chi in man, chi il semio A diblatare o a conservar l'impere Cauto e inpovini odopra. Or chi ma l'eggi Provvide stabili de figit a paro provide stabili de figit paro processigli.

#### CORO

Forte Issacar, e forti Sono i posteri suoi: Debora II dice; Corrono tutti intrepidi e costanti Di Baracco sull'orme, ogni periglin Pronti a incontrar; non è d'inciampo al roro-La via acoscesa, il tortuoso calle, O l'erta rupe, o la profonda valle.

### RABAC

E In , Ruben , in ozin? E tu non corri De'fratelli al periglin? In guerra , in pace Son pur fra te principi illustri , e inlanto De'tuoi strettl confini appien contento Stal neghittoso a pascolar l'armento?

Se chiudi al sonno i rai, A Inslugar ti viene Di pastorali avene

Il dolce sibilar; E nel tuo languid'uzio Non vien così giammai Il suon di tromba atridula Il sonno a funestar?

Di Gad la stirpe attenta i campi inculti Lasciar non vuole, e della pace i frutti

Lasciar non vuole, e della pace i frutti

1. Giosub che ruppe gli Amaleciti, Aod che uccise Eglone re de' Moabiti, a confederato cogli Amateciti, son gli

combit Historit discreteful de Richine « da Declaratio», "qual qui al abilet. — Mattat.

i "qual qui al abilet. — Mattat.

i "qual qui al abilet. — Mattat.

gir a cei qui al abilet. — Mattat.

i proprie de la companie de la compani

Di là dal bel Giordano Gode sicura, e al suo commercio intenta D'Aser, di Dan la gente industre, il porto Di legni ha ingombro, e appena L'anre a spirar cominciano seconde, Scioglie dal lido, e corre in seno all'onde.

#### DEBORA

Di Zahudon, di Nellali più prosti Correro i figli di Incontrar la morte Per balae e per dirupi. I Re s'uniro in fornidabili lega, i Re di Canasa, Possenti Re: venuer, puguaro, invano Puguari co'nostri, e di Magado di l'acque Cadiero in Tana oppressi. I ricelti avanai Non cura il vinioter: ei non d'argento, Non cura il vinioter: ei non d'argento, Ma sol di saque ha sete e non s'arcesia Fin che in sen l'armi ultrici

A tutti non immerga i suoi nemici.

Ma contro il perfido nun sol la terra,
È il ciel che l'agita, che fa la gnerra;
Schierate in ordine pugnan le atelle,
E su dell'empie squadre rubelle

Saette e folmini scagliano allor <sup>2</sup>. E a tanti assalti tu ancor non cedi? Il precipizio tu ancor non vedi? Sisara, Sisara, tu speri ancor?

#### conc

Tatio tuto è distrutto; a nol non resta Oggetto di lunor: cadero i prodi ba sa precipitando all'ine valil Somiti, irradiati, e gl'inespolit Gripi non onorali, il sottopatto Tree, volve, assorbe, or caccia col precipitati comprete la vita con figa vergoponesa: altro non v'era Contro il faror dell'armi vincirici Sompo per lori, per halze e per diruji Paggon precipitosi, e qual d'incode Capite de'nalidisimi cavalli.

Al cupo calpostio suonan le valli?.

combetituto, se stelle operanono in fauore, come il Solor per Gioma, sobito ne qui e stelle simo retate a topos lore.

Questa à freeda conservazione di un interprete, noce esta la immagico del posta. L'esperosione e qui nel atenta di namagico del posta. L'esperosione e qui nel atenta di noma con conservazione e di la litta fossitati via del posta, maza neresti che ci alsano stati nel resno letterarie quirtali prodi-

ni.— Methel.

3. Il Calmed dimontra che la forza del testo rècre sia quata: l'angula equorma purm reddidi fragornes incuella mullea percasse perceptish notine page, qui co attinucione; pa paragona questo versetta a quel di Virgilbei. Verso marcalighou, a cui per alim non cede l'evictore per chi custa quel si lique. Sebbene pol ordinariamenta gil antichi, a pendicianne gli di ricentali non cussere di la dichi, a pendicianne gli di ricentali non cussere di cultificatione di previo in cuttili di comer, e gil ha recogni lo rettore (calmet.) Methel. Outror, e gil ha recogni lo rettore (calmet.)

#### NENZIO

Pera, pera Merose, e peran tulti 5 Gli ingrati abitatori: eran vicini Spettatori indolenti Della guerra fatal, e alcun soccorso Nel periglio non diero al prodi, al forti Che sosteneano in campo Di Dio la causa. Alı viva e gloriosa Viva sempre Jael fra quante donne Son del paterno tetto L'ornamento e l'onor. Arse ha le labbia Lo stanco Duce, e languido, un ristoro Di fresche onde le chiede: una spuniante Colma di hianco latte 2 Tazza appressa Jaele. Egli a gran sorsi L'ingoja e vuota, ed a seder già lasso S'abbandona cost. S'arma Jaele; Fermo chiodo ha una man. l'altra pesante Martelln impugna, e l'opportune al colpo Luogo ricerca; alza la destra e tira, E batte impetuosa, e il ripercusso Chiodo penetrator trafigge e passa Le tempie al Duce. Ei della donna a'picdi

Si sónza, e la sínistra in sul terreno Appoggia e preme, onde a risorger torui Contro a lei, che il rebinge: ei vaciliante Ondeggia, e dubbio inforno il passo gira, Poi cade e si prostende e l'alma spira. Del tardato ritorno a La madre impaziente alla finestra S'arvicina, e spiando agunza i rai

Precipita stordito; indi a enrvarsi

 É ignota la situazione di Meroz; se è la alessa di Merom, non era lontana dall'azione della hattaglia di cui si paria. Dovra certamente essere un paese vicios di giurisdizione israelitica, cha negò l'ajuto impiorato. Na chi e questo Angelus Domini che maledice, e che rac-conta la sua maledizione? Chi ricorre a S. Michele, chi a S. Rafaele, chi a qualche profeta o sacerdote, detti anche angeli del Signore. Ma da quale improvvisa macchina acende qui il nume a sciogliere il nodo? Tutto è un racconto della morte di Sisara: Debora, Barac, Jaele, che l'uccise, sapran tutto : che bisogno ci era o dell' an gelo, o del profeta dopo seguito il falto, e nel meglio del trionfo per tal fatto seguito? Gli interpesii antichi e modernt el opprimeno: il Lette ha questo passo per un di quelli che sigillo Dei clausi sunt. lo ci ho meditato molto invano. Son ricorso alline al mio sistema, che la chiave de' componimenti drammatici è la meditazione sulla tessitura de' medesimi: finora ha pariato Debora, Barac e it coro, esponendo le acelamazioni popolari, l ringraziamenii a Dio, e le lodi de' capitani: sopraggiunge ora il Nunzio, parte interessocie di lutte le antiche tragedia, e racconta minutamente il fatto e le circostantr, e il di piu che dopo la rotta segui fea i nemici. Questo Nunzio e l'Angela nel suo vero letteral senso, e cost si chiama con vocaholo teorico persso i tragiel greci, ne altra significazione ha presso gli Ehrei: e per dinotar quei che presso di noi suona, v'è binogno dei dislintivo Au-gelus Domini; altrimenti Angelus solo non dioota che uo nzio, un invisto. Qui c'era solo Angelus in margine; confuso poi cei testo, e credendosi che si parli di spiriSu'più Iontani oggetti, e l'aspettato L'occhio del figlio non discerne ancora, E smania il cor presago, ed ondeggiando Fra mille Idee. Che fia? Quat' importuna Dimora è questa? Onde i destrier sì lenti? Secoli al gran desio sono i momenti. Una fra molle, che maggior godea Di Sisara il favor, saggia ed accorta Più dell'altre compagne: - Eh ti consola: Han trovato, han predato, ora le prede Dividonsi fra lor: le più squisite Trapunte vesti, e le più belle e ricche Collane al vincitor scegliendo or vanno, Frutti di sue vittorie, e le più belle Dell'ebree prigioniere Si presentano al Duce; ei contemplando Sia le nuove beltà: forse è pur questa Ah! la vera cagion ehe ancor l'arresta.

O fallace speranta,
Vano aspettare! Inutile disegno!
Ei più non è, non torna più l'audace,
D'una donna svenato a piè seu glace.
Questo esempio d'orror, di venetta
Se i nemici non frena, non scuote,

Prendl l'arme, ferisci, saetta, Torna pure a signarti, o Signor. Ma chi t'ama, chi solo è a te fido, Fa'che splenda qual lucido sole, Quando sorge dall'ultimo lido, Ed al mondo dà luce e color.

to, a agrinor il sollio diligijo. Domini, che sarebbter vollio lin u neutro, che dite con ale letto: Sarebiter vollio lin u neutro, che dite con ale letto: Sarebicia Meruz, nii Angelus Jelovare, maledicis Anbidanilam çiu: qui non vereruni de curiliem Jelovare di emziliam Jelovare in fueriban: tanto è vero che la Vulgata ha commenci l'ultimo Jelovare per ont replicarbo tre ta ha commenci l'ultimo felovare per ont replicarbo tre deven à novretho, e il diciri Angelus è nota del libertio, e non des michalists elle fritor.— Materi.

e non des mischiarși nei treto. — Maitei.

2. Il tevlo dice apune peinii, loc delit; în creitere nobilium obsulii cremorem înctis. Se si parlante di un complimento al guno la listina, si direche : chiere ne pol d'acqua, ed alla şii diede sus rinfreace, am peido in ana pierra d'arpento: sill'Olandesce el troveremon meglio; chiere am pol d'acqua, ed ella şii offri del latte s thè in una tatze di procellanta. — Matiei.

was status of perceitans. — Martin state have been depth first, retained to the state of the first of the fir

## CANTICO

# DI GIUDITTA

Nabendonner, deliberate a conspictor tolto il mode, jo ne signate appreccio di rumari el comi sittà il commodo di Origera. Esta il politabeto ditti città della provinci colora a questi lari. Intervince e neli pii liberi ricusso di autimettri. Siepusto Origera attivpe Bebila di esta della provinci colora a questi lari. Intervince si colora si colora esta della provinci colora estato della provinci colora estato della provinci della provinci della colora della provinci della colora d

#### TRADUZIONE DI P. BARALDI

De'timpani allo strepito lodate Il Signor d'Israele, o fide schiere, E de'cimbali al suono il celebrale; Fra nuovi salmi di festa e preghiere invocate il terribile suo nome.

E coll'orbe n'echeggino le sfere. Ed un tanto Signor dite siccome Gli eserciti nemici al par di tampo Urta e sbaraglia, ed il Padron si nome.

Ei fra il popolo suo si unise in campo Colle agguerrite tende, e dalle mani C'involò del nemico, e avenino scampo. Lasciò l'Assirio barbaro I lonlani

Gioghi della Cilicia, e molte e forti Le schiere fur d'armati e capitani; E tante e nunerose le coorti, Che i fiumi disseccir fanti e cavalli.

Nè vestigio restò di lidi e porti.
Tutte eoperte fur campagne e valli:
Poi giuro fe' quell'inumano e fiero,
Che al foco i miel terren tutti daralli:
E si mostrossi in tracolanza altero.

1. Si legge not tester £100 ai wase com angunoto le forcia, e i suo capitali interecia dila mitter; a pose indicazio e anna merca revia per ingonarele. Solto none dil sue parate gli antichi lottedenano non solo l'appetimente-con il efetti ingeneti, na mecra tittie le acque oforme, le i efetti ingeneti, na mecra tittie le acque oforme, le conqi abbilimo necelta la significazione più centale per none matrona, che essendo ledis da se, ed arredole anche lo in quell'eccosione acceresione la bellitara come il sitte ent espa. X, avra biseçulo di pierel spilati. Lusa el titte ent espa. X, avra biseçulo di pierel diplica Liusa dell'eccosione con el sitte ent espa. Na arra biseçulo di pierel spilati. Lusa sono di a latta ente grara a proprio tech espaina con di l'acqui acqui per la proprio delle espaina con di monte delle per gara e proprio che espaina con di el atta ente per gara e proprio che espaina.

Che I miri garzon, della sua spada al taglio, Duvrano il suolo far sangniguo e nero; Che a ruha dovea mellere e sbaraglio Gl'impocenti fanciulli, e le donzelle

Gl'imocenti fancium, è le donzele Fatte schiave, a sue brame esser bersaglio. Ma il nostro Dio punì le voglie felle Di quel Duce superbo, e in poter diello,

E spento fu per man di donna imbelle. E non è già, che il Condottier rubello Preda fosse di giovani gnerrieri Avvezzi al brando ed all'ostil flagello;

percosso non fu da figli alteri D'un immane Titano, e contro tui Non mossero giganti eccelsi e fieri;

Ma la figlia di Merari a costui Sola ardita avrentossi, e lo conquise Calla bellà del volto e i vezzi sui. Le redoviti insegne in bando mise; Si ornò di nuove vesti, e gaudio infuse tu Israello, ch'esultonne e rise. Su pel rolto e sul capo al crin diffuse i Enguenti preziosi, ed abbigliossi

versa immagine la cosa «lessa: la parie superiore de'sandali era scoverta in modo, che lasciava vedere il pio cudo; ma il piede stesso era coverdo dalle stole, n sies vesit lumghe orientali. — Il notarsi qui nel tesin che Oioferne si lanamoro de'sandali, giuntifica la costra iraduzione. — Mollei.

zione. — Moltet.
Nel esp. X lo storico ti destrive piu amplamente gli
adornamenti di Giaditta usali lo questa occasione. Chinmò la sun famence a serse in sue carsa, e si levi di citizio e si apoglio delle vesti sur redoniti. E lavo il suo
corpa, e si usase di unquendo preziono, e scomparte si
copelit del suo capo, e si pose in lesto lo mirra, e si

Di nuova pompa, e quel fellon deluse. De sandali al fulgor ne fur commossi Gli occhi del Duce, e la bellà straniera Prepotente a quel cor tutta mostrossi.

vesti delle sue vesti di comparsa, e si mise n' piedi s sandali, e prese i braccialetti co'gigli, e oli orecchini, e gli anelli, e non lasciò indietro verona de suoi orna-menti. E il Signore eziandia le accrebbe splendore, perchè tutto questo abbigliamento non proveniva da brutta passione, ma da fine virtuaso; e perciò il Signore diede nuovo risallo alla sua bellezza, affinche negli ocche

di tutti ornata apparisse di grazia incomparnbile. Non ci è cosa di cui si faccia piu frequente memoria ne'sacri libri, che degli abbiglismenti donneschi. Sun questi quasi di non minore antichità che le donne siesse, a sin ne' tempi più semplici a' incontrano esempi dei insen troppo avanzato. Eligzer inviato da Abramo a dimandar per moglie di Isacco la tiglia di Batuele, incontratosi con Rebecca lo un fonte, per un complimento di acqua fresca da lei ricevuto le regalò on pajo d'orecchini ed uno di amaniglie di molto valore. È quantunque non sia ciò da maravigliarsi per parte di Eliezer, che pensava di on meraviguars per parte un Entere, cue penneu un cercarla per laposa dei suo padrone, è però da stupirsi che una giovinetta, che affatto non sapeva la pretensione di Eliezer, senza alcun contegno, ne ammiraziona, si ri-cevè da un forestlere un sì ricco dono, come fossero cose da nulla, senza che neppure lo ringraziasse.

Ma molto piu e da ammirarsi che una persona di tai qualità , a cui si faccano si preziosi donativi, andasse so la col vaso in testa ad attigner acqua sila fontana. A' detti cio pop riesce ponyo, che sampo che Nausicae figlia di Alcinoo re de Feaci andava a lavare i panni nel fiume. E quel che è da notarsi , Minerva , che le comparisee in sogno (Odissea VI, v. as ), la rampogna come pigra, che essendo vicino il tempo delle sue nozza, non curava di fare un buon bucato della sue robe; a poi soggiungs : Che si solleciti di far apprestare il cocchio per andare al fisme, non convenendole affatto di andare o piedi. Onda si vede che era in quel tempi più vergogna l'andare a piedi, cha il fare il bucato. Da ciò si conferma la vera interpretazione dei versetto 5, cap. Il dell'Esadu: Ecce antem descendebat Alia Pharaonis, ut lavaretur in finmine. L'Ebreo dice più propriamente che era discesa a lavar nel frume, e l'esemple di Nausicae non ci

permette di intenderio aitrimenti, dovendosi credere che la figila di Farnone fosse andala ancora per tal mestiere. Or se io quel primi tempi di lanla semplicita s'ersno gia inventati gii ornamenti donneschi, che sara ne secoli posteriori, quando gli Ebrei menavano una vita più enita e piu delicata sotto i Giudici e sotto i Rc? Ecco come s'abbiglia la gran Donna di Betolla per andare ad Oloferne: Lavit corpus suum, ec. Il testo ebreo già di sperso di questo libro non ci permette di gustare la bel-lezza originale di questa descrizione. Anzi nelle varic opinioni degli interpreti, e nella discordio della greca o delia iatina versione non ban saputo i critici quai via dovessero tenere. A me sembra che gran luce può darsi ad un tai passo da ana consimile descrizione che fa Omero nell'Illade della maniera con cui s'adornò Ginnone nel suo

gabinetto:

Con ambroria licor tutta si terse " Pria l'amubile corpo, e d'aleosa Essenza l'irrigò , divina essenza Fragrante si , che negli eterni alberghi Del Tonante agitata e ciela e terra D' almo profuma riempia. Ció fatta, Le belle chiome at pettine commise . E di sua mano intorno all'immortale Augusta capa le compose in vaghi Ondeggianti cinciani. Indi il divino Peplo s' indusse, che Minerva avea

\* Abbiamo sostituito alla versione del Mallei quella pen elegante del cav. Monti. (Illad. c. XIV., v. 206 c

Brenia Vol. 11.

E d'Oloferne già la testa fiera Troncó l'imperturhabile Giuditta, Ebbro di sonno, e più d'amor, qual era Al grido della suluta sconfitta

> Con grand' arte intessuto , e cun anrate Fulgide fibbie assicurotlo al netto Poscia i bei Kunchi d'un cintialio a molte Frange ricinac, e ni ben forati orecchi I cemmati sospese e rilucenti Snoi ciondali n tre gocce. Una leggiadra E chiarn come sole intatta benda Dopo questo la Deva delle Dive Si ravvolse alla fronte. Al pie gentile Alfin legassi i bei coturns, e tutte Abbigliate le membra naci pomposa

Primicramente quell'unzit se myro aptimo nel passo del libro di Giuditta mi è non poco sospetto. Leggevasi anticamente myrto aptimo: ma nella romana correzione si conobbe esser queste un errore de' copiatori, ed il testo greco usa la voce stessa ecrissita myro. Non si conobbe però da alcuon, che ugualmenta è error de' copiatori queil' aptimo , dovendosl leggere opimo. Cl è gran differenza fra gli unguenti liquidi , e quelii più densi : dell' uno e dell' altro servivansi per diverse ragioni. Omero ci sgom bra ogni dubbio. Giunone prima si lava con ambrosia, per pulirsi d'ogni sozzura ; ecco l'unquento liquido, ossia l'acqua odorosa: poi a'nnge di pingue olio; econ l'unguento denso e grasso. Giuditta nel modo stesso pri ma lavit se: ecco l'ambrosia Omerica: poi nazit se myro animo; ecco il pingni alco, apimo unguenta

Discriminatel crinem capitis sui, l'abbiama in Omero quad colle stesse parole. Induit se vestimentis jucanditatis suor; a questo corrisponde il pepto Omerico, di cui vestissi Giunone. Induit sandulio; l'abbiamo ancora in Omero, il quale si diluoga nella descrizione de' pendenti, che brevemente si accennano dal sacro Storico, assumpsit inaures. Su di che si avverta che la voce triglena si a da noi tradotta in Omero per un traplicata giro de gem me, alludendo a' vaghi orecchini che a' di nostri si fanno in forma di rosa rotondi, il qual uso lu penso esserci stato anche a' tempi antichi, i qualt ancora soleanu fare un cerchietto rotondo intorno all'orecchie, come al presenie costumano molti degli Orientali. Altri Interpreti sogliono che la pietre pradevano da tra parti, avendo avanti gii occhi l'aitra soria di orecchini: ma essendo la voce triplena di incerta origine a di molto generale signiticazione, potra giustamente tradursi da chi sapra quali erano gli orecchini al tempo di Omero.

Sulla testa Giuditta dicesi che imposnit mitram, e Giuoune si copri col credemno, che corrisponde allo stesso ornamento. La zona solamente e in Omero, di cui non si paria nel libro di Giuditta, e in questo per contrario ci sono deztratiola, litia, et annii, di cui non si paria in Omero. La voce lilia non ha significazione alcuna: a il sospetto di Grozio, che sia qualche vezzo per lo collo, non ha fondamento: nel greco al legge psetiu: può essere che avesse S. Girolanni serbato la voce atessa parlia, che i copiatori cambiarono in lilia: c pruserel ancora che fosse una ripetizione drite oltima sillabe della voce precedente deztraliola; il che soglion fare spesso i copiatori. Del resto, avendo il S. Dottore fatto la sacra traduzione dal testo ebreo già disperso, non possismo ben giudicare. Ci insimphianso però, che se ci fosse oggidi il perduto originale, coli ajuto di quest'Omerica descrizione, avremmo trovato il sacro ed li profaco Scrittore del tutto simili, senza neppur queste piccole diffe-

Dono lunga descrizione degli oroamenti di Giuditta suggiange il sacro teste (cap. X, 4) che iddio la accrebbe ta solita bellezza: Cui etiam Dominus contuiti splendarem, ec. Gli Scrittori profani spesso ancora fanno che i numi accrescano la bellezza a' lory eroi. Minerva nell'Odissea (VI, v. 230) rende Ulisse più bello e ben composto prima di comparire avaoti Nassicae. Virgilio nei I i Persi e i Medi impallidir tremanti, E il coraggio ammiràr di Donna invitta. Diè grida orrende non più intese innanti

Il campo degli Assiri, e i fidi miei Meschini sitibondi usciro ansanti. Delle giovani spose i figli hei

Han sconfitti i nemiei e messi a mnrte, Quai fuggenti garzoni irti i capel. Nelta pugna Il Signor mostrossi forte; E a questo Dio si generoso e grande

Dunque un muovo di laude inno si apporte.
All che l'opere tue sono ammirande,
E magnanimo sei, Signor mio Nume,
E d'omni intorno il tuo poter si spande.

Tratte dal nulla di possanza al lume Ubbidienti a te le cose sono, E folle è chi di vincerti presume. Della tua voce al prodigioso suono

dell'Enride (v. 580) dice lo stesso di Enea per opera di Venere : Os hamerosque Deo similis ; aamque ipsa decoram

Caesariem nato genttrix, tamenque javentae Purpurcum, et luctos oculis adflarat honores. Intanto amo che s'avverta che questa Giuditta, la quale s'abbigiiò con iusso nguale a quei di Ginnone, dicesi nel cap. VIII che era moglie di Manasse; il quale mori ia tempo della mietitura dell' orzo, perocche mentre ei sollecitava quei che legavano i coroni nel campo, il caldo lo prese ol capo, e si mori in Betulia sua patria Questo è tulto i elegio che fa il sacro Scrittore dei sac marilo che mori per in troppo raldo nell'atto che presiedeva alla mietitura. Ecco l'idea che dobbiamo avere degli uomini di quell'età in quei parsi. Non possiamo ligurarci che fossero stati meno cuiii dei nostri, o che si menassi una vita rustica; che ci si fa avanti Giuditta abbigiiata la maniera che niuna delle più ricche e nobili donne e di gusto delicato di nostra eta potea meglio adornarsi. Non possismo all'incontro credere che menassero una vita delicata o nobile, come i principi de'nostri tempi, deducendolo dai iusso e dagli ornamenti, perche tali per sonaggi li vediamo impiezati nelle rustiche faccende della campagna, in maniera che per lo caldo e per la fatica ne morivano in modo poco onorevole e conveniente. Gli eroi d'Omero non sono d'aitri costumi; e questa

e que la incestatata di caretturi rigerea da cruici di poso aspere, cervicio de appreso. Genero di presenta alcuno in qualità di Re, percis es l'abbis a dipirarre come i l'estato del presenta del presenta alcuno con la companio del presenta del presenta del presenta del perponenti del presenta del presenta del presenta del più no della d'abbis del presenta del presenta del presenta del più no della d'abbis del presenta del presenta del presenta del più no della d'abbis del presenta del presenta del presenta del più no della d'abbis del presenta del presenta del presenta del più no della persona della persona della persona della persona della dell

atom jel overnje. Og på overnje de state i gje overnje og på overnje de state forme og på di år nede Oberbere restasse skuple: a sudedne sjær rejærrest orsåne i kryte ( $V_{\rm i}$ ,  $V_{\rm i}$ ,  $V_{\rm i}$ ) at  $V_{\rm i}$  overnje overnje

Chi resista non v'ha: furone i monti Scossi siccome da terribil tuono; E mari e valli e pietre ed acque, e fonti Si struggono qual cera al tuo cospetto, Ed i prodigi di tua man fan conti.

Color però, che serbano nel petto
Per te, gran Nume, riverenza e tema,
Sempre saranno di grandezza obbietto;

Sempre saranno di grandezza obbietto; Na quetta nazion palpiti e tema, Che ardisse al popol mio farsi rubella, Del di falal nella giorna estrema.

Del di fatal, nella giornata estrema.

Su d'essa scoccherà le sue quadrella
Dall'infatlibil arco, e la vendetta
Farà del suo poter prova novella.

Sarà la carne sua da'vermi infetta,

E pioverà su lei vorace fuoco, Che in sempiterno l'arderà, ristretta De guai nel truce irremeabil loco!.

Casarbono (in Alber, lib. X, c. 1) Intellet di Arianta re della Cappadola, en di alvano lattico cred di Nazione di conse di Casarbono d

Ma non c'è chi descrive così scolpitamenta tutti gli mamenii delle donne ebree, come Isala (cap. III, v. 18): il qual passo giova qui interamente riferire, per vedersi di quante noticie s' averbbe bisogno per la vera interpretatione degli antichi Scrittori : in dae illa auferet Dominus ornamentum calceamentorum, et lunulas, et torques, et monitie, et armillos, et mitras, et discriminolia, et periscelidas, et murenalas, et offactoriola, et inoures, et analos, et gemmas in fronte pendentes, et mutatoria, et petliole, et lintermina, et acus, et spectocule, et sindones, etc., villus et theristro. Ove noi fossimo certi di questa traduzione fatta da 5. Girolamo, pure ognun vede quanto studio el sarebbe necessario per soli sapere come erano questi ornamenti. Che sara poi se le voci ebree sono d'una significazione Incertissima, coma confessa lo stesso S. Girolamo, a tutte la versioni sono differenti, si che bisogna in tante tenebre camminare quasi a tentone? (Nattei, dissert. VII., Contrauazione delle notizie intorno al vitto, e ricerca del guato nel vestire degli Orientali).

t. Fra gli oratori servi del gran Metatasio Ces Il volgo no vud chiamera eacer tagedie, perché nou vede la divisione lo cieque atti) non merita. l'utilime inosquesito di ciolitta, in cui marva glionamera i ristringe riuto il i ma con questo Ciatico espresso dal nostro Porte con tace corgià, che lo avrei dispersolo di instari a stessa fatica, se non fosse che rgli appena he la dala sun meta, vano al sono proposito. "Mattre non che pone giovavano al sono propositio."

GIUDITTA, CORO.

Lodi at gran Dio che oppresso Gli empj nemici suoi, Che combatte per noi, Che trionfo cost. GUDETTA Fenne l'Assiro, e inforno

Fenue l'Assiro, e interno Con le falongi Perre Le valli ricoperse, I fiami inaridi. Parse oscurato il giorno, Parve con quel crudele Al limido Israele Giunto l'estremo di. CORO Lodi al gran Dio cc. GRENTTA Fiamme, catene e morte Ne minocció feroce;

Alla terribil voce
Belulia impallidi.
Ma inaspellata sorte
L'estinse in un momento
E come nebbia al vento
Tonto furor spari.

cono Lodi el gran Dio ec

Dispersi, abbandonali
I barbari fuggiro;
Si spavento l' Assiro,
Il Medo inorridi.
Né far giganti usali
Ad avulir le stelle;

Fu donna sola e imbelle Quella che gli atterri. CORO Lodi al gran Dio ec.

Lodi al gran Dio ec. Metastasio, Betulia liberata, P. II.

## LETTERA

. .

# **UBERTO GIORDANI**

AD EVASIO LEONE

SUI TRADUTTORI DEL LIBRO DI GIORDE E SULLA SONIGLIARZA DI QUERTO LIBRO COL POERA DI DARTE

Nel tempo della mia convalescenza visitandomi diversi amici assai colti e di vol ginsti e nullameno caldi estimatori, e ripetendosi, come accade tra noi sovente, gti elogi delia vostra versione felicissima del Cantico de' Cantlei, passò taluno a riflettere per qual motivo apecialmente abbiate voi, senza ogni altro, rinacito nella maestria, eleganza, aggiustatezza e insieme fedeltà di questa traduzione. Chi ne 'lodava principalmente lo stile dignitosamente facile e molle senza bassezza, elii l'armonia de' versi ben adatta alla musica senz' onta deila poesia, elsi l'innesto felice delle frasi orientali alle nostre, e ehi piuttosto l'acconcia attemperatura delle prime al nostro gusto; e tutti avevan ragione. Ma io a questi encomii uno eredetti doverne aggiungere, a eui per avventura non abbadavano quegli altri, e senza di cni io stimo che i più bei pregi dell'opera sarebbero o diminuiti di molto, o anche scomparsi. Questo si è l'avere voi con certezza colpito nella vera qualità di componimento a cui appartiene l'originale, e a eni dovevasi ridurre o piuttosto conservare nella versione. Cantate divise e differenti tra sè nella disposizione, nella lunghezza, nel metro furono l'opera

di Salamone, come accortamente roi il primo i avvisate, come à bene cei ternelate tra-ducendeie. Chi volte farne un dramma regonere continue, àsagli di sprimo passo e silgurò l'originate; e comeche comme accordinate de la comeche comme contrate de la comeche comme contrate de la comme contrate de la comme comme contrate de la comme contrate de la comme contrate de la comme contrate de la comme comme contrate de la comme contrate de la comme comme contrate de la com

Coal (ooggiunsi) è avvenutu di altri libri poci idel della Biblia, i quali siccome certifi in tempi e preso popoli e di costumi e di gusto tampi e preso popoli e di costumi e di gusto tambi di contra di con

rato nell'applicare la massima al fatto, e confermato molto altramente dall'intenzion sua lo stesso parere. Non hn mai saputo, a dir vern, enniprendere come altre gl'immensi elogi che ha di se stesso fatti in ogni occasione questo Scrittore, tanti pore ne abbia riscossi, e in tanti Inoghi, e con tante belle edizioni, e con si grande spaccio di esse. Oltre lo stile, che è ben di raro tollerabilmente poetico, oltre i barbarismi di vocaboli e di frasi, oltre i versi o languidi e stentati, o duri e prosaici, oltre le prolissità insoffribili, le stravaganti espressioni 1 , e quelle si frequenti e il più delle volte superfine da lui introdotte continoazioni, di cui egli mena gran vanto, ma che sarebbero attissime a troncare il volo alla più sublime lirica poesía: oltre tuttoció, io dico, ha egli shagliato assai nel genere di poesia e di metro di cui s'è valso nella sua tradozione, facendo de'più elevati eninponimenti Davidici tante cantate sul gusto di Metastasio. Nessuno poi sarebbesi alteso di vedere il nobilissimo Salmo Regli immaculati ridotto a nojosissimi martelliani, e il grave patetico Miserere ad una canzonetta. Qualche volta l'ha egli però indovinata; e malgrado gl'incessanti difetti di lingua e di stile, piacciono e devono piacere, perchè acconce al soggetto, e però probabilissimamente conformi ai componimenti originali, le versioni dell' Eructavit cor meum, e del Super flumina Babytonts. -

Convennero agevolmente meco di tutto questo i miei dotti amici, e dai Salmi passai a Giolibe, Di questo Libro, il quale, quantunque letto nella prosa della Vulgata, mi ha sempre rapita l'anima e ferito il cuore, non conosen per intero altre versioni che le due in ottava rima di Zampieri e Rezzano, L'uno e l'altro, a mio credere, e chinnque ha creduto di rinvenire nel Globbe un poema sul gusto degli Epici latini, o dell' Ariosto e del Tasso, l'hannn sbagliata altamente. E questo errore io stimo abhia più pregindicato a quelle traduzioni che non il langunre de versi e la farraggine di episodi in quella di Zampieri, e le ardite e le scorrette espressioni ed altri difetti in quella di Rezzano

Come, difetti nella version di Rezzano? (sclamò qoi uno degli amici innamorato di questa traduzione) non è ella una delle più felici versioni che abbiamo? Non ha meritati gli elogi di tutti i conoscitori? Non ha resi mirabilmente i più eccellenti e dificili passi dell'origina-

1. Non ceredo che da pessoa d'useso sia mai caduta la più tierras repressione el quella contentata in mi verso del Mattei, con cui ha inteso tradurre Il sobline versalio ti i del Salomo XVIII - Acendit (Dominius) super Cherabine el trolorit; vodenti super pennas vendorum; cho cierdo i il Mattei. Per occision ha su Cherabin ; constita e vola: e nel versi che segonos liggeti che i regiona del propositi d

le? Vaglia per tutti la bellissima descrizione del cavallo, indata qual felticissima imitazione tal Cesarolti nelle note ad Omero, canto VI. not. 14. Resto ammirato come possa disprezzarsi un'opera si malagerolo e si felicemente riuscita.

Adagio, amico (io risposi); per iscorgere dei difetti nella traduzione di Rezzano, e crederlo errato nella scelta del genere di poema, non ho già inteso spregiarla. Multe parti ben degne di alta lode lo v'ho scorte. Essa è generalmente poetica davvero, e in più luoghi non inferiore all'originale; e questo, a parer mio, è sommo pregio. Ma non si può negare che assai versi e modi vi s'incontrino non eguali al restante, e molto al di sotto del testo, con altre imperfezioni. Lo stesso passo del cavallo, certamente stimabile, non n'è senza, e Cesarolti medesimo nel citato luogo fa rificttere non essere nure da paragonarsi gli ultimi versi di quel tratto alla divina frase procul odoralur bellum, e all'altre a cui è unita, verso le quali sono ben meschina cosa quelle di Rezzano: Colà, dice tra sè, ferre la guerra. Il verso tanto da voi, e non a torto, lodato (soggiunsi parlando sempre collo stesso amico), Sbuffa terror dall' organiose nart, ha un fallo di lingua, non essendo sbuffa in questo significato verko attivo; ma qui vi sento sclamare al pedante, e forse non mi accorderete nemmeno la censura del secondo verso dello stesso capo eirca le parole: Spose dell'irco setraggia, non essendosi giammai usata la prima di esse in proposito di bestie 2. Ma chi potrà perdonare a Rezzano l'esanque mostro in luogo di codovero nella descrizione dell'aquila, mirabile tanto nell'originale nel medesimo capo XXXIX? e l'immensità che rugge nella seconda ottava del capo XXXVII, e Il dirsi da Dio a Salanno per indicare la nostra terra, nel apazio ch' è tra Battro e Tile, cap. 1, ott. 7, ed altrettali non rare espressioni indegne affalto di qualsisia nomo ragionevole, non che di un poeta? Torno però a dire: l'error principale è stato nella scelta del metro e del componimento. Dovendo ridurre ad ottave i concisi e rapidi sensi del testo, è stato d'uopo allungare e in conseguenza Illanguidire molte espressioni, come perfino nella prima stanza, con cui comincia il poema, cotanto decantata, è per elò stesso riuscito assai infelice il verso gointo, l'olgendo dall'errore il ptè lontono; e perciò pure il quartu: Come spirto celeste in velo umano.

fore, il assectavi tu mai on tale ridiction signarmendo. 2. E giunisticino l'uso di non vateri di roccabio aposa trattandosi di bruti. Querta voce detiva dal latina possesi participio di spoordere, che lignitica patteppiere, premetere, e quindi non conveniente agli irragionevali. Pottrabei qui pure notare come strano el inestito il piurale spose omita al singulare dell'erico. La versione di Renano dei territo il produccio di deveniente aggine dell'erico. La versione di Renano dei territo im nomonigità.

contiene una perifrasi niente conforme alle idee di Giobbe, ne allo stite orientale.

Comunque ciò aix (ripidiò l' amiro), la versine di Rezano ha grandi belteza, e i nei che vi il riccontrano possono ben condonari alla rapidità con cin fi certita, di O l'arvi semrapidità con cin fi certita, di O l'arvi semusa migiore. Mi tacqui per non più spiacere a quel valcutuomo, nei introdurre la noja di una disputa, e si passò ad altri piacconò insieme ed reutili rapionamenti, in e quali rivennero sorcate le occasioni di fare osorca te venero sorcate le occasioni di fare osorca e o cilce o neillo.

Partiti gli amici, e rimasto solo, specialmente ne' lunghi intervalti delle veglie notturne, mi feci a pensare a quale specie di poema apparlenga realmente il Libro di Giobbe, e a quale de'poeti conosciuti possa cun verità asanmigliarsi. Mi sovvenne quindi aver tetto presso Mattei (diss. XXIV. tomo B. ed. Torin.) essere parere di più autori autichi e moderni c del Mattei stesso che il Giobbe appartenga alla Drammatica, e sia una vera tragedia, Mi sovvenne pure che lo atesso Mattei nomina una versione di Giacinto Ceruti In verso sciolto, di cui ne riporta uno squarcio nella diss. XX, tomo sud.; ma nella della diss. XXIV la taccia di nscura e carica di ebraici idiolismi 1. Checchè ne sia però del merito della version di Ceruti, mi pare che lo sciolto non convenga di più al poema di Giobbe che le ottave. Che poi aia desso una tragedia, forse ad esempio del greco Prometeo, rispetto assai il parere de'dotti uomini; ma gli amatori del teatro nell' età nostra non ve la sapranno mai ravvisare, ne troveranno giammai un dialogo tragico nel lunghi discorsi di Giobbe e de' auol amici, ne un protagonista da tragedia in un numo ignudo, infermo, steso aopra di un letamaio,

Riconsociuis pertanto l'incastienza di talte e opinimi dei addetti aturi rimorro al Libro di Giobbe, prosegui ad occuparmi dello tatte pesaren, l'intentité de dell'accionatori de siste pesaren, l'intentité de l'intentité de l'indute dello Scriitore, suita dispositione, suil'indute dello Scriitore, suita dispositione, suisiniglianze cei divino poena del nostro Bané con l'intentité averi a detraren esigunato al merito dell'inventione Danlesca, potendo averle l'allipiric conceptia l'idea sulle tracce del malineosino ed immaginion brefetà. Ecco leotrata simite conclusione.

Il prolagonista del poema di Giobbe è l'autore medesimo senndo la comunissima sentenza de'sacri Interpreti. Prima strettissima somiglianza col libro di Dante. Egli inconiucia il

 Mallei taccia ivi pure la traduzione del Rezzano come un gran poema che è cente volte aimeno più lungo dell'originale, e differince da esso come l'anutiliara da

suo poema col più funesto avvenimento accadutogli circa la metà de' suoi glorni, come è forza conchiudere, se egli era altora padre di dicci figlipoli di già adulti, ed in istato di radunarsi liberamente a convito, e d'altrettanti il divenne dopo la sua disgrazia, e potè vedere sino la quarta generazione. Tre nunzi delle sontme perdite instantanee accadute a Giotibe nel primo capo si succedono a conquidere l'animo dell'infelice; appunto come per Dante le tre belve medesimamente poste nel primo canto dell' inferno, il qual canto è il prodromo del poema Dantesco, come i due primi capi di quello di Giobbe. Ora incomincian le dolenti note, può dirsi con Dante al cominciare del terzo capo di Giobbe. Spiega i suol lamenti il sacra Poeta sulla propria miseria e sulle miserie umane in generale, e nelle prime dispute co'tre suoi pesanti consolatori discorre lungamente aulle infelicità dei peccatori, sulle oppressioni che accadono anche ai giusti, sul breve corso e la fugacità della vita umana, e sul generale fine degli uomini che è la morte. Onesta dolente parte del poema, che è la prima, è totta di pianti e d'orrori, come l'Inferno Dantesco. Poi la mesta poesia risurge al capo XXI, e fa Giobbe pentire i suoi tristi amici degl'insensati loro contrarii discorsi, mostrando come l'umano spirito ai purga nelle avversità, ed è più invidiabile il giusto nella miseria che l'empio nella prosperità. Il silenzio de'vinti oppositori e gli ardili parlari del giovane Elin preparano Giobbe ad innalzare il proprio discorso direttamente alla divinità del Creatore; cosicche questo secondo tratto del poema pareggiasi nel corso e nel fine al Purgatorio. Entra tddin stesso a parlare nel capo XXXVIII sino alla fine del poema tutto in questa parte ripieno della gloria di Colui che tutto move, la quale nell' universo penetra e risplende; e nell'opere sue viene sì anbilmente esaltata da Giobbe, il quate colta ginalificazione propria e colla riduzione a stato felice termina la sua opera.

Totto il poema di Giobbe, come quello di Dante, è ripiron odi dispute. Si aggirano esse in Giobbe nggli errori degli momini, sulla vera e falsa fenicia, sulla giustizia divina, sulla rea e falsa fenicia, sulla giustizia divina, sulla contra di possibili di disputati di possibili di possibil

Ovidio. Questa censura e stranamente iperbolica rispetto a Rezzano, a converrebbe appena a Zampieri, la versione del guale non è. ch'io sappia, nemmeno citata dal Mattel. gomenti. Ho detto e sostengo esservi tra le due opere e i due Autori analogia somma e somiglianza, ma non identità; e se devesi ravvisare in Dante un imitatore di Giobbe, non era egli certamente atto a divenirne un copista.

La grande somiglianza che appare nelle due opere circa l'economia e le materie, più viva ancora si riconosce nello stile e nelle éspressioni, e, se può darsi, anche nel metro. Un linguaggio vibrato, franco, limpido, succoso, evidente; pitture brevi e concise, e nultadimeno esattissime; fantasia sempre fervida e scinpre giusta; un incanto d'immagini che si seguono con somma rapidità seuza confondersi, sono i caratteri e i pregl di amendue. L' capl di Giobbe non sono mai più lunghi, anzi spesso più brevi de' canti di Dante. I sentimenti sono d'ordinario conformi all'estensione di una terzina, talora di due, rare volte di tre. Ben si devono essere di ciò avveduti quelli che hanno voluto formarne dell'ottave, alle quati per ridurre l'originale sono stati costretti sovente a servirsi di languide perifrasi, o ad aggiungervi espressioni straniere o insulse, e talvolta poi ad omettere qualche idea del testo tuttochè bella e necessaria 1.

t. È prezzo dell'opera il riferire come il Leone la pensasse intorno a queste opinioni sul Libro di Giobbe. Notiamo pertanto qui le sue parole traite dalla leitera con cui rispose al Giordani. « E da principio lo non debho tacervi che diciro l'autorita di Clerc, di Grozio, di Calmet de'migliori Critici sacri non pure lo credetti il Libro di Giobbe una tragedia, ma voltandolo, dopo la Canilea, la ilaliano, a forma Iragica il ridussi, a questa è appunto quella mia versione di Giobbe, della quale l'abate Robbi diè un cenno nella general prefazione al suo Parrasso de Traduttori. Io aveva in una dissertazione preliminare raccolto quanto favorir poteva li mio sislema, e con varii confronti mi era sforzalo di porre la vista la somiglianza del poema di Giobbe colle tragedie de'Greci, Alcuna io ne vedeva nei Prometeo; grande ocil'Edipo Tiranno; gran-dissima poi nell'Edipo Coioneo. Questo re dicaduto, che viene in iscena cieco, esule, carico di miserie; che si diffoode in lamenti contro la sua non meritata sorte : cha accusa Il fajo , gil nomini e gli Del ; che finalmenie dalla voce dell'oracolo è dichiarato innocente, mi offriva un paralello si analogo al Globbe, che a primo colpo d'occhio mi parve aito a far trionfare la mia opinione. Ma in lettura dell'ammerabile opera di Roberto Lowth , in cui ira l'aitre cose con particolare dissertazione ei dimostra. Porma Jobi non esse jestem drema, mi convinse aillan che lo aveva trovato nel libro di Giobbe una tragedia, in quella guisa che l'inglese Du-Tems aveva rinvenulo nelle Melamorfosi d' Ovidio le elettriche scoperte di Franklio

Man.

Televo pomo con poly em maiore Jacon della montragalla perfetta, non y ha dubba (tatala; non el la moderino Lavrit, ampianente dimontes, che, traitate i moderino Lavrit, ampianente dimontes, che, traitate i moderino con la montragani entreproposale de Articinete ce degli altri precere per la companie de la companie de la companie della compa

Avendo così deciso della qualità del poema di Giobbe, e dello stile del poeta fra i nostri che più gli è conforme, voglia mi venne di farne pratico esperimento. Sapete ch' io sono da gran tempo veneratore sincero del primo Padre della nostra poesia, maggiore d'assai delle stolide censure di alcuni moderni, aiccome dei profusi elogi de'suoi perpetul adoratnri. Le mie terzine fatte su quello stile, poichè furono dai conoscitori bene accolte, e massimamente poichè a voi non dispiacquero, anzi le onoraste a segno d'inserirne alcun tratto negli ammirabili vostri ragionamenti, non esigono più da me l'affettata modestia di chiamarle caltive. Dunque a terzine Dantesche ho io ridotto Il capa XXXIX di Giobbe, che è appunto quello ov'è la tanto celebre pittura del cavallo, a cui valentissimi Poeti 2 si sono le tante volte provati. L' ardimento non è lieve. Come ne sia riuscito, vni lo vedrete e ne darete giudizio, siccome vi prego, messo un istante da parte il pregiudizio dell'amicizia. Ne vi cadesse in mente che potesse giammai essere intenzion mia di assumere io stesso la versione in tal metro di tutto il Giobbe, qualora questo che si volesse credere un saggio

Alighieri, Il conte Gozzi, all'udire Il vostro insudito alstema avria ancora sostenuto che dal sesto dell' Eneide ala traito e l'argomento e la divisione della Divina Commedia. Ma so che dopo avere sprejudicatamente ponderale le conglictiure vostre e la sue, veggio, o parmi di vedere, nel Dantesco poema le traccic di Giobbe ovunque Gozzi ritrova l'orme di Virgilio. Una sola difficoltà mi fe'nascere in mente la da voi asserita somielianza dello atile d'Alla chieri con guello di Globbe : lo mi sovrenni tosto di anel versi col quali Dante dice a Virgilio: Tu ac'aolo coltri do rui io tolti - Lo bello stile che mi ho fatto onore. Rammental la moite imitazioni innegabilmente Virgiliana, che non di rado s'incontrano nella Commedia, e temetti sulla prime non lo stesso Dante rovesclasse in quesia parte la vostra teoria. Ma ogni dubbio dileguossi aliorche mi si affacció il pensiero che ben poteva Alighieri aver preso a modello il poema di Giobbe senza esciudere per questo le parziali imitazioni di Virgilio, come pote Virgilio medesimo calcare le orme di Omero, e pure ricopiar nell'Enelde le bellezze che ritrovava in Ennio. Quanto ai versi poi nel quali Dante protestasi che dal solo Marone ha toito Lo bello stile che gli ha fatto onore; in essi ravvisai no portico complimento ollo suo Duca e nulta più. Certo non vezgio lo allle di Virgilio nel Pope Saton, Pape Satan Alcane : pè pel Fezillo regis prodeunt inferni : pè pel Summor Deus clementiae; ne nel Firum non cognosco; ne netta luce del Salmo Delectarti : ne in quelle terrine che incominciano Ton m'abbellis vostre cortes demon ; ne, per tacere d'innumerevolt aitri tuoghi, in quelle infinite dispute scolasticise, colle quali provò assai meglio la vaalita della sua mente, e la forza che ha su i genli pier sublimi li mal gusto del secol loro, che non l'imitazione ild solo Virgilio, e dell'alta suo Tragedia che Dante sapeve, com'el dice, tutta quanta ».

2. Nella suddetta disa XXI, tomo 5, pag. 111, edit. Torini, riporta II Mattel alcune terrine di un poema di Jacopo Viselli, nelle quali al conlicne l'immagine dei cavalo peres di Gibbert. Quantinauge nee abbis questo fautore conservate fiselemente in questa versione del tratto des conservate fiselemente in questa versione del tratto del cavalo del ca

metro con quello di Giobbe.

del rimanente, non fosse riputato degno di biasimo 1. La nuova mia carica laboriosissima mi rende assolutamente impossibile un tale assunto, e molto farò, se giungerò a sottrarre qualche settimana da uno o più anni, in cui compire e rivedere i piccoli componimenti che sapete aver io intrapresi. Altro lo non avrel di mira, se fossi pure da tanto, che eccitare colle ragioni e coll' esempio un amator di Ginbbe e imitatore di Dante a darci una versione di quello nello stile di questo. Fungar vice della sacra e dell'italiana poesia?

colis. Se i miei detti arrivassero a promovere sì bell'impresa; se si ottenesse di leggere quel sublime ispirato poema in istile e metro conforme in nostra lingua, cosicchè avessimo una traduzione non solo da preferirsi alle altre (come dice l'Amico mio sopra nominato, parlando di quella di Rezzano), ma assolutamente degna dell' originale; se, per dir tutto in una sola parola, giungesse Giobbe a conseguire it sno Evasio Leone, sarei in di poco benemerito Parma, 30, Maggio 1802.

L. Fedesti cerve a capriole in atta Di Agliar intra i greppi, o i mesi hai conti Di lor concetta, e il di che fuor n'è tratto? Curvonti, ruggon, a matnri e pronti Escon lor parti, e van scevri d'imparcio

Senz'esse a parcer pe'notivi monti. Chi l'onogro fs' tibero, s di laccio Sgombrigli il collo ? Io su rimote spiegge In terren salso diedigli covaccio 'ampie ciltadi ci sprezza, e in le selvagge Erte dimore il banditor non sente, E quata e scorre per le verdi pingge. Fenir a te, starei al tuo ovil consente Forse il rinoceronte? d'aggiogarto,

Si che il vomero tragga, se' possente? In tua fortezza el vali fidarlo Ch' ei per te sudi ? s a franger l'uspre zolle, O in sull'aja n trebbiar puoi tu guidarlo? Penne qual di cicogna o Inteo estolle Anche lo struzza; ei l'ovu sue neglige; Le coverà per le sabbia che bolle? O triteralle infra l'arene bige

O belva o passegger ? Di ciò non cura Madre cui ferreo cor in petto rige. Salla sua prole, qual non fosse, indura, E parte, ne spovento indi la mena: Tal dielle il Facitor rozza naturn. Poscio addivien ch' in la pennutu schienn L'ali dispiegn ; e in che ne dirai Quando il corsier derida , e chi la affreno? Forse at cavatto in force darai? O per la collo gli porrai'l nitrito, O di locuste n guisa il disteras? Fregio è il terror di sue novici : ardito

\* Parta Iddio a Giabbe.

Cal piè ferrato il suol batte, e festonte Fasti incentra lo stual d'armi manito. Paura sprezza; né di trarre nuante Ristà per lampeggiar d'necinro nudo; O se faretra socro lui sononte Scuote il buon envalier, ed asta e scudo. Ferve sgli s freme; ed il cammin divorn Senza invito di tromba al fera ludo. Ode le trombe poscia s si rincora All'esortar de'duci, all' niulata Della battaglia ch' ei dn Innge odora. Forse per senno tuo snrà pinunto L'urduo sparvier, a colle penne prime Incontra l'Austro si terra librato? L'aquita forse per lo cist sublime Spaziando andrà sol perchi tu'i vogla, E mettrà nida sull'accelse come? Riman tra'sassi e ne'dirotti scogli, Fra rupi inoccessibill sconcese, Finchi brama di pasto il cor le invogli. Gira dintorno le pupilla accese Lenta asservando, e se cadneer mira Giacer nel sottoposto ampio paese, Tosto v'è sopra, e seco i pulein tira; Ciascun u'infigge il rostro e l'unco artiglio, E d'atro sangue lordo lo ritira. Poi Dio songinnee: O della terra figlia, Sazia es'dnique di contender meco, O di risponder anco arrai consielio? -Ma Giobbe diese: Si , parlai da circo , Porrò la mana sulla muta bocca. E a novella risposta i'non m'arreco. Parola dissi , e fa parola seiocca,

E piu fu l'oltre ch'io v'agginnzi, ond'in

Ben m'adduce ni silenzio che mi tocca.

Uom non s'arroghi disputar con Dio.

## ł L

# LIBRO DI GIOBBE

TRADOTTO

## DA FRANCESCO REZZANO

Job, exemplar patientiae, quae non mysteria complectitur! Prosa incipit, versu labitur, pedratri sei mone finitur, omnesque leges dialecticae, propositio assumptione , confirmatione, conclusione de gula in co verba plena sunt sensibus

5. Hieronymus Paul

## PREFAZIONE

## DEL TRADUTTORE ITALIANO

L'opern che vi presento, cortese lettore, ha avuto quel principio che sogliono avere ie poeliche composizioni, le quali soventemente s'incominciono per diletto e si proseguogo per impegno. Negli ozii delia viila ore pare che ia poesia più volentieri soggiorui, che fra i tumulti della città, vaghezza mi nacque di trasportare in versi qualche capo de' più spiritori del Libro di Giobbe a mode di mio prirato intertenimento. Il che giunto a notizia di alcune letterale persone , e fra queste del marchese Aiessondro Botta - Adorun , egregio cavallere, di elevatissimo ingegno e di nobilissime dott fornito, presero etleno a incoraggiarmi, e a fare che seriamente vi ci attendessi per daroe al Pubblico una esposizione compiuta. Confesso liberamente di aver avuto non poco timore di avventurare il nome mio alle indiscrete censure de' Critici ; perocché la poetica facoltà quella non fu tra i mici studii, di cui più ne sia stato amatore; ma poiche, per mio avviso e per altrui, potena essere questa un' opera ad ogni sorta di persone di gradimento e di profitto, mi determinai di compirla e di pubblicarlu. Oquun sa essere questo un libro sacrosanto e divino, e fra quonti nelle sacre carte si leggono, uno dei più misteriosi e più sublimi. Siane Mone l'autore, come moiti pretendono, xin Salomone, come oltri vogliona, certo è che chi lo scrisse fu gran filosofo, gran teologo e gran poeta, del Guidi, col mezzo delle parole si scoipi-

La scienza dell' nomo , unica sorgente delle più chiare e distinte cognizioni della natura nostra , de' nostri vizii e delle nostre virtù , vedesi in esso con nuravintioso chiarezza adoperata e con samma profondità e purezza maneggiuta la scienza di Dio, e tuttociò netla maniera più acconcia a trattare le cose pellegrine e celesti, qual è la poesiu, al dire del Quadrio; imperocche, toltine il primo ed il secondo capo con alcuni versetti deil' ultimo, il Libro di Giobbe metricamente fu scritto, e tra le ebraiche poesie questn è a nessun' altra seconda. Per ciò adunque che riguarda l' utilità, chiartesima cosa è che scegliere non polevasi più utile argomento di questo, il quale oltre a tant' altri suoi pregi, maestone immagini ci presenta della pietà, deila giustizia, deila grandezza di Dio, e un eroico esempio ei propone d'integrità ne'giudizii, di moderazione nelle friicità, di costanza nelle disarventure, di cui, come scrisse Diodoro Siculo nel proemio alla Biblioteca . ricavansi li necessarii ammoestromenti della vita nostra: Cognitio ex aliorum tum secundis tum adversis rebus percepta doctrinam habet ad omnia valde necessariam. Per ciò che riguarda il diletto, esporre non dovensi in altra guisa, che dalla soavità di alcun metro addolcita non fosse ; poiché , come scrisse ii Gravina in un discorso sopru l' Eudimione sce nella fantasia ii vero essere delle cose, e per mezza dell'armonia, che du esse ne nasce, l'animo nostro maravigliosa diletto ne trae. Lo stesso pensiero che iu ebbi di giovare attrui nello scegliere l'argomento, ebbi attresi nel truttarto. Quiudi è che non bo stimato di dare al Pubblico una rigurosa e letterale traduzione; il perchè attro non aerei fatto che trusportare nel nostro idinma una oscurissima serie di senst e di misteri ridondante di espressioni orientati ed ebraiche; ma ho credulo che siccome il fine dell'opera era di fare comune ad ogni genere di persone la fettura di un tal Libro, così dovesse essere, per quanto comportuva la teauità mia, a Intti intetligibile. Per tul fine oftenere non era bastevote che to mi fossi appiglioto ad un solo commentatore; richiedevasi anzi che, per connettere gli uni cogti nttri versetti nelta miglior muniera che possibit fosse, ora att' esposiziane di uno, orn di un altro mi attenessi; or ricorressi olla fonte del testo ebraico. or penetrossi nello spirito del lesto medesimo, splegandone le allusioni ed ampliandone i sentimenti: nazt era mestieri che or lasciassi qualche tenue reptica di parole, ed ora per più chiarezza le replicassi; or continuassi le atlegorie, or ricorressi alle figure, or lemperassi le expressioni : or il seuso letterale sequissi, or l'allegorico ed il morule. Troppo difficile cosa era senza questa fation il dare unn esposizione di questo Libro, la quale non fosse sinchevule traduzione ne diffusa parufrasi, e consequentemente oscura non riuscisse o degenere dallo spirtto del testo. Questo metodo istessa procurai di touere nelle annotuzioni; nette quati una soverchia voglia sti comparire erudito non mi fece prolisso, e una soverebiu libertà il'interpreture n mio senno non mi tolse la siima all'autorità degli Interpreti, e la premara di giustificare la mia espasizinae appresso del Pubblico. Parrà forse a talano che, trattandosi d'una storia lugubre, non troppo neconciamente abbia in

tralasciata il metro elegiaco n' detorosi casa dicerole, per usare piuttosto i' eroico esi il sublime; ma chi per poco disamina questo Libra , comprenderà facitmente ch'egli e un eroico poemo, perche nepuata suite ozioni si aggira di un magnanimo eroe. Quindi, siccome presso de' Greci e de' Latini fu sempre il versu esometru usato nell'epica poesia, così appresso ili noi ella par legge, che le oitave si udoprino. Aggiungasi, che assai più sonu i luoubi in cui Giobbe e uli amici suoi della grandezza e della mugnificeaza di Dio, per rapporta att'apere da lui fatte, fovetiano, the quetti in cul il santo Patrinren delle sue miserie si duole: anzi i suoi lamenti medesimi sono così enfalici e grandi, che mot espressi sarebbero nel metra del passero di Catulto. In quetta guiza però, che a narma del testo avvisat di scrytiere il metro, stimui di usore pur onco lo stite, e spartire i cupitolt, non mi volendo prendere la libertà di animare più del davere i ragionamenti famitiari e dimesti , e di dare una unova siarnsetria alla materia già divisa in più capi Se disuanule pertanto sembrosse la frase e disugunti i capiloti, avvertosi che non a mio totento, ma sulle alirui tracce cummino. Ed ecco quanto conveniva ch' lo premettessi per tua notizia e min discolpa, o cartese leitare. So che presso tatoni ie discolpe istesse non valoono per difendere un' opera datte toro occulte saette: se così pure a quest' opera addireaisse, dirà con Diomede, quando fu ferito datla saetta di Paride: Ούε άλέγω ώσει με γυνή βάλοι ή παι; άρρων,

Kupis yap filo, indpis, individuo olitikuvin. In nou erro la lode, ma non la rifulo : spiacemi il biasimo, ma nou mi spomenlu. Quod antem al hominum de nobis existima, tionam attinet, it a nimo comparati suomi, si quideon contingat, non iltitenter accepturi simus (at lumani aliquid dicam); sin autem

in contrarium cadat, valere jubelimus.

S. Greg. Naz. Oral. XXVII.

# LIBRO DI GIOBBE

## CAPO PRIMO

Origine di Giobbe; suo virtà, sue ricchezze. Dio permette al Demonio di tentario.
Giobbe perde ogni suo avere ed i anoi figlianti

Gulà, dove all' aprica ampia hlumea 1 lugna l'autuso fasneo il bet Giordana 2, Purissimo, innocente un uom vivea, Come spirio cleste in veto umano: Questi era Giob, che il suo Signor temea, Volgendu dall' errore il piè loulano, Di sette figli e tre figlie leggiadre, Al ciel diletto, avrenturoso padre.

Erano i campi suoi d'inturno sparsi E popolati d'infinito armento 3; Cammelli a mille ivi potean contarsi, A mille i figli del servil gimmento: Vedesai il suo terrano ampio solearsi Da mille bini; di cento servi e cento liceo e grande signor, fra quanti allara Fiorian ne' vasti regni dell' Aurora. Al Iornar delle litet albe novelle

D' ogni anno, o d' ogni mese, o del gradiln

1. Testo: terro Hus. Avvi non poco disparere tra gli scrittori e tra gl'interpreti su questa terra di Rus, abitata da Giobbe, Ma ii più del Padri antichi, principalmenie greei, tra' quall Origene, Gio. Grisostomo, Teodoreto, Olimpiodoro ed Eusebio, furonn di opinione che Giobbe aliri non fosse che Gioabab pronipole di Esau, e conseguentemente idumeo. La coloro sentenza molio rinfrancasi da una autichissima addizione siriaca in caice del Libro di Giobbe, ove la d1 lui genenlogia si tesseva così : Gioabah Zara, Rhavel, Esou, Isaac, Abraham, tracodo Giostab II quinto da Abramo; il che con l'epoca di Globbe a un dipresso concorda. E tottoche da tale sentenza dissenta lo Spanemio con molti altri da esso citati nella sua Sioria, il Pinedo però ed il Calmet a tutta prova ia sosì gono; e schbene Luigi Morerio non reputi ia terra di Hus essere l'Idumen, il P. La Martiniere nei suo Dirimario lo afferma in guisa da non potersene ragionevolmente dobitare. - Rezza

3. Si scorge da Gervala (Tren. IV. 21) che il passe di l'inst formato parte devi l'idimes e; que mi titti gli antichi hanno credita che Giobbe avvev Manta nell' Aodie, fonela. Il testo destino avani lordinativate para copia di armenti, di cameli e di svevi: e quando anche tale no fone il talere di tribo subletto, quon sa che secondo mero certo per l'appeare un numero indeterminato, come a la piepopolio conser: il L'imano: in manifor prederito punitar mauresa determinata pre indeterminato, sical epispagnie replete. - Bertano. Ginna in eni nacquer sotto amiche stelle, Graude i figli alternar solean cunvito <sup>5</sup>. E in quel bel di le vergini sorelle Erano ambi esse con solenne invito Gliamate a mensa dal fraterno affetto, E all aver parto nel comun diletto. Ma de convil i le festise gare Cessale, e i lieti di giunti alla sera, Chiamava i figli al preparato altare <sup>5</sup>

Chiamava i figti al preparato attare 5 De' comandi di Gibb lurba foriera. Ilstanto il genitori dinanti all' are Traca di bianchi agnelli eletta schiera. È pria che ardesse la dirruta face, Offria per etascini d' essi ostie di pace. Poiche dieca tra sè: Forse i mini figli Di candida onestate bau scinto il freno

Di candida onestate han scintto il fren O contra il giusto cieto empii consigli Con incanto pensier nodriro in seno <sup>6</sup>.

6. Banderitavano I figil di Giobbe, secondo il parere di mell' espesiole, o una valio I raman, o nell' esclave di diastena mese, o nel lecro di natalitio, gioral entrambia opposibilità di melli di similità di similità di mantine di melli di similità di similità di melli di similità di similità di similità di similità di similità di similità di di dibbe e Pilone Elero siano di contrario optione, petti la loro sectoria a un'un'arcalante di optichia. Per sopti la loro sectoria a un'un'arcalante di optichia.

5. Sebbene alcuoe puriticazioni fossero in uso anche nella legge di natura, con v' ha pero nulla di certo circa la maniera con cui si purilleassero le persone nell' idumea a'tempi di Giobbe. Quindi è che noi abbiamo preso ia parola senctificabat in senso di semplice chiamata al sa crifizio. La nostra esposizione si appoggia all'aotorità del Parafraste caldeo e dei Psucda, le di cui parole son que-ste: Ad huac vero expositionem invitor a Chaldeo, sic hunc locum elacidante: Mittens invitabat cos. - Rezzano. a. La parola Benedizerint è qui presa nel suo senso conirario. Frequentissimi esempi di questa maniera di dire abbiamo nelle Scrittore. Fu costume scrupoloso degli Ebrei quando alcuna cosa narrar deverano, che ingintiosa fosse a Dio, ji valersi de vocaboli opposti. Erano somiglianti parole così delle loro religiose orecchie offensive, com'erano in orrore agli Ateniesi i nomi di earcere e di carnefice; onde d'altre maniere di dire facevan uso che delie proprie per nominagil. Tantus est horror blasphemine diMa non fia che vendella il ciel ne pigli: Villime, voi che su l'allare lo sveno, Sacre, ogni giorno, all'oltraggiato Nume, Voi o'esplate il lor profao costume.—

Quando ecco un di tra le beale schiere, Che si pascon di elerna immensa luce 1, 1 E son ministre del divin pensiere Che a man le sorti di quaggià canduce. Lo apirto entrar, che su l'empiree siere 2 Pu della pugna il teaserario dince; Coi Dio disse: Onde vieni? — El, Palla lerra, Rispose; e vidi quanto in ser rinserra.

À cui rivolto l'immortal Signore: Che d'il ud et mio Giob ? Urità sinille Alla viriù di lui vedesti in core D'altro uom nel spazio chi è tra Battro e Tile? Fede incurrotta, e sempice candore Fan sempre all'opre sue scorta gentile; E della colpa a l'abberrita faccia

Arde di sdegno, e di timore agguiacia. — A rincentro Staha: Forse ti code Invan Giobbe, o Signor? To lo cirrondi Del too targo favor; tu la sua prole Protoggie guardi, e il sun terrem fecondi; Tu compi l'apre sue; tu quando ei vuole di dàl nel mondo. e fai che d'agi abbondi. Se di beni il vestisti, or oe lo spogtia. — Circ udrat quande da labbro inquire selogia. 3—

Si faccia (Istalo rispose): a le consegno Di Giob casa, pastori, arment e campi: Qual più ti piace adempi il tao disegno; Sol ch' el dat Itoo furor libero scampi. — Ratto parte Satàn colmo di sdegno, E par che l'aria dove passa avrampi. De' figli i oltanto i' tlare d'arappetto.

Sedeasi a mensa det maggior fratello.

Ouando un nom di sudor baguato e molle,

Giobbe, esclamò, il tuoi giumenti, a paro be il "armento arator, dal parto al colle Givan cogitiendo il lor pasco più caro; Ed ecco armata turba il ferro estolle, l'astori atterra, e abbatte ogni riparo; Ecco tori e giumenti agli occhi mici turolarsi dai barbari Sabel 4. Signor, percibè ti ul sappia, is oli rimasti, --

Dicca: quand'ecco altr' nom che il passo affretta Forico di noretti arversi casi.

, iniobbe, disse, dat ciet cadde saetta <sup>5</sup>, E. scosse le capanne datte basi, Con i passto tutta la greggia eletta Fin io no gorgo di fiamme arsa ed assorta; Semapis sol chi tal nova ora ti porta. —

Parlava il nunzio ancora, e un altro giunos Pieni di affanno sclamadot. Ali che si feo Padron de' luol cammelli, e gli raggiunos Forte in tre squadre il rajitor Caldot! Në gli bastò: piaga atla piaga aggiunos, E sotto il suo rrundel bracch cadeo Ogni tuo servo alta lor guardia assivo. Giobbe, sol lo fuggii per darti arviso. —

Novra le laibra ancor, quando anciación Nutro messo di dinol vocene, e grido<sup>1</sup>: Nello stuol de' tuoi figti chrifestante Impelinos turbine soffio, Che, dal deserto issenado, in un istante Sessos le mura, e la magion selsianto: Tutti son morti, ed to qui sol mor venni, onde il teaso crudet, Giotibet, ti accenol. —

Tat cose udite, il manta egil squarciossi. E le mani si pose entro a rapelli, E loccon sul terreno rovesciossi 7, Quasi bacinodo i rigidi flagelli 8: Pal disse: Nuda lo nacqui; e il ciel degnossi Vestirmi: o se gli piace, el rinnovelli

viai nominis, qued in Sacra Seviptura frequenter exponitur per verbum oppositum, acidicel beneficionis. Casi U Lirano. - Rezzono. I. Vero è che col nome di figli di Dio appellaronal nella Genesi i ligli degli monini iltustri e potenti, e non gli

Rezzano.

2. Il testo dice Satas, che significa arversario, ed è il nome che la Scrittura soni dare al Demonio. — B. di Vesce,

 T. Braedizerit: preso nel suo sepse contrato, come abbiemo scriito di sopra. — Rezzazo.
 Questi popoli discendevano da Saba nipota di Abramo e di Cetura ( Gen. XXV. 2), ed abilavano nell'Asbia Deserta all' ociente del passe di Bes. — B. Asbia Deserta all' ociente del passe di Bes. — B.

5. T. Ignis Dei ceridit e corlo: Origene e s. Gio. Grisostomo fareno di parere che questo facco non fosse sero, ma fantastico; di che noi non entriamo a decidere, ma, attenendoci al salore del testo ebraico, lo spieghismo per faintion dal ciel discreo; e perciò appunto che dicesi dal ciel discreo, si scorge non da naturale, ma da portestona cagione prodotto, come, secondo il suo sistema, razionercho il marches Maffei.— Rezzano.

e. Suppiamo che il vaieral delle rime tronche mell' ollate va poò ripotario una soverebia lleona: na errodiamo al tresi che quenta prender si possa senza delitto quando ona tasa amainera di verso aggiones peso al sevilimento che si espose. Mollisalmi sono gil esempil che si potrebbero da ol qui rezare, che per hervita al traisectiono. — Rezzase. 7. 1 sepal del dolore presso gil larasfili constiturano del linearera le vestimenta fontoche dolissero una cuttiva noti-

illottre de Versasero presenti a qualche gran male, come da, o si trorasero presenti a qualche gran male, come della comparata della compara

a. T. Corruens in terreus adoravit. Si sottomise alla divina volocità, ed omitional al dividi fiagelli : potchi sabbene il rovereciari a terra el la seder nella polivere si anie Seritture un cootrassegno di lutto e di dolore, però è ia questo longo no particolore contrassegno dell'unilia sione e della sommissione di Giobbe alla divina volonta Varie funono le esterre maniere di adorare Dio, come or. L'antica nudità; farò ritorno

Nudo alla terra, antico mio soggiorno 1. En il ciel benigno; e come poi gli piacque, Tolse goanto mi diè largo e cortese: Benedelto il mio Nume, e il duol che nacque

serva Agostino; ma la piu esprimente e religiosa fu quella ili prostrarsi a terra, come si vede specialmente di Aliramo nella lienesi. - Rezzaeo.

1. Sotto il nome di madre viene qui intesa dagli espo silori la terra. Non solo i poeti, ma ancora altri geotili acutam matri tuterit. - Rezzano.

Dalla man forte che su me distese. -Così Giobbe qualunque ingiuria tacque, Nè co' suoi labbri il giusto cielo offese; Gasì non mormoro stolle querele, Benché infelice, al suo Signor fodele,

scritteri diedero alla terra un tal nome. Livio fa menzione della risposia data dall'oracolo al Tarquinii, in cui la terra appellossi col nome di madre : Imperium summum Romac habebit qui vestram primus, o jurenes, o-

### CAPO SECONDO

Giobbe è colpito da una sparentosa malattia : la une moglie la susulta : tre amici . renuti per consolario, rimangono presso di lui senza far motto.

Degli spirli messaggi il coru eletto Lo di tornando al divin soglio innanti, Tornò pur anco l'angiol maledello Che il fonte aperse degli eterni pianti; Egli i suoi passi a rivelar costretto, E il lugiardo color de'suoi sembianti, Narrò come girasse il destro e il manco Del vasto mondo più riposto fianco.

Cui Dio suggiunse: Hai tu Giobbe veduto, Ginlihe mio servo; cui non vive uguale, Seliben col latte di pietà cresciuto, Nel grendio della terra alcun mortale? Mirasti qual ei faccia alto rifiuto Delle malnale arti e ricchezze, e quale Nodrisca odio del mal, di me timore, E d'innocenza almo natio candore?

E tu, mostro crudel, mi provocasti, Nou offeso da lui: pur sempre invano Di non mio sdegno la mia destra armasli 1. -Satanno allor: A on nom libero e sano Di nemica fortuna ire e contrasti 2 Non son grave dolor: stendi la mano. Mano che acerba tocchi e carne ed ossa, Ch'ei saprà maledirti a tal percussa 3. -

Ed cyli: La mia man Giolibe abhandona: Fa pur, qual di lui brami, empio e tiranno Gaverno; solo al viver suo perdona. -E già il ministro dell'eterno danno

1. T. Cammonisti me adversus eum, at offigerem eum frustro; eice: frustra induzisti me, ut affigerem Job: cosi spiegano Origene, Olimpiodoro e s. Tommaso. Senza ch'egli mi abbia dato razione legittima di punirio come colpevole: così il Grisostomo e Gregorio Magno. - Rez-211790

2. Quesio è scritto a modo di proscrbio, il cui salore altro non e, se non che l'uomo piu agricolmente comporta la perdita de beni di foriuna che della sanita: Valabio. il Tirino ed aliri parecehi. E così pure intendono questo versello I Padri greci nella loro Calena, e Origene e Gregorio e il Parafraste caldeo. -- Rezzana 3. T. In facient benedical tibi : nello slesso senso con-

trario accessado di sopra. - Rezzana. 4. T. Ulcere pessimo. Qual fosse la malsitia di Giobbe puo vedersi in Origene. Satan, serive egli, meltem dere-

liquit supplicium, nique pornem, neque deborem; putre-dinem, vermes, passum divisionem, membrorum debililationene, atque totius caruntis compaginis pessionem el delercus. - Rezrano.

Fiera contra di Giobbe ira sprigiona, E di lal piaga il colnia, e lanto affanno 4 Gli piove in sen, che esangue a terra cade: Qoindi il patrido umor dal corpo rade. Onde a lni vôlta l'iraconda moglie 5 Folle, disse, il tuo Dio pur anco adori, Ch'ur ti grava d'immense acerbe doglie?

Va, benedici il tno Signore, e mori, --E Giobbe a lei: Sposa, il furor li loglie Il senno, e stolia parli, e stolia pleri: Se godemno dal ciel le amiche sorti, Convien le avverse tollerar da forti. -Così Giolibe parlò sempre innocente:

Affar che, udite sue novelle amare, A consular l'amico egro e dolente Vennero Elifaz, Baldad e Sofare e. Concordi essi credean che dolcemente Potrian l'asprezza del suo mal temprare; E ognun partendo dal natio terreno. Pensò recargli alcun conforlo in senu

Ma da lungi lo sgoardo a lui rivollo, Oh rista! Oh fiero caso! Oh ria sventura! Così piagato ha il sen, squallido il vollo, Che niun d'essi per Giobbe il raffigura. Ed ecco che gli amici, il fren disciolto Al pianto, o tolta a'gridi ogui misura, Squarciano il manto, e di polve funesta Spargono il crine e la turbala testa 7.

5. Alcuni deliranti ratbini scrissero che la moglie di Gioèdic altra non fosse che la celebre Dina figlia di Giacolde, deflorata da Sichem, di cui parlasi pella Genesi : ma l'addizione antichissima che leggesi in caice del Libro di Giobbe net testo greco el assienza che prese egli In isposa una femmina dell'Arabia. Vi fu inoltre tra i Padri chi pensò che il Demonio istesso sotto sembianza della moglie rempognasse il santo Patrierca della sua tolleranza. La maggior parte pero, came Tertulliano, Cipriano, Gregorio Nazianzeno, Agostino, ec., sono di contrario senti-

6. Elifaz, discendente dalla stirpe di Esau, abitatore anti, secondo i Seitania, re della citta di Theman nell'Idumea, Baldad, discendente dalla stirpe di Soc, principe nell'Arabia deserta; e Sophar, discendente da un altro Sophar, come inclina a credere Il P. Calmei, signore d'alcuni popoli chiamati Minel, abitanti non fungi da Theman. Rezzano.

7. Legge l'Elsreo: Projecerant palverem in aira, wi super caput summ relaborator, ande esprimere, come

Sette dì, sette notti ognun si giacque Steso con Giobbe sull'immonda arena, Maravigliando del dolor che nacque-Per inondarlo con si larga piena 1.

vuole il Pineda, cisi il cielo non era loro sereno, ma torbido e nuvoloso. Era questa un'alia dimostrazione di dolore, e ne abbiamo esempli ne Trent di Geremia a in Glosuė. - Rezzano.

1. Maraviglianda del dolor che nocque. Atloniti o confusi alla vista di Globbe, ilt tanic e si strane piagha copertn. E ben esser tali doveano per istraordinaria sanniera, ande giacere sette di c sette aotil con esso tacendo. Gregorio, seguito da Ugoac e da Dionigi, non è di narere che tanti giorni e taate notti accanto di Giobbe si tratteCiascun pensoso al suo tacer si tacque, Per non doppiargli al core affanno e pena. Finch'ei le labhra sospirando aprìo Il crudo a maledir giorno natio.

nessero. Origeae, o sia l'autore del Commentario nel Libro di Giobbe, vuole che nemmeno cibo prendessero o bevanda. Ma ne l'una ac l'altra opinione a noi sembra verisimile. Non la prima ; poiché troppo chiaro è il sacro testo, e perchè il grave inito durava almeno per sette giornt, come osserva il Pineda: septenarius numerus luetut dictatus. Non la seconda; poiche di un tale digiuno la Scrittura ne avrebbe fatta parola, avvegoache sarebbe stain di mestieri che iddio fosse concorso con un miracolo n seriaril la vita. - Rezzano.

### CAPO TERZO

Giobbe maledice il giorno del ma naccimento, e deploca la esta miseria.

In cui si disse che fu un uom enneetto 1; Quel giorno tra le oscure orride grotte . Non chiamato dal ciel, abbia ricetto: Cadano l'ali sue tarpate e rotte; Luce nou vegga, e il suo ferale aspetlo Coprasi di mortal ombra funesta,

1. Per questa espressiona l Talmudisti accusarono Giobbe di empieta, quasiche egli credesse che l'infinenza delle stelle fosse la sola engione di quaoto accade nel mondo. Brenzio, gli Anabattisti ed aliri eretici lo accusaronn di bestemmia; ma i Santi Padri e i più saugi commentatori lo scussao per pin ragioni, anzi la Scrittura medesima gliene fa l'apologia, dichiarandolo giusto e pariente. Oltracció chluaque sa bilanciare il valore delle maniere di dire usale dagli Orieniali potra far feda che somiglianti espressioni, le quali alle orecchie aostre pare che abbiano ua suono soverenjamente violento, alle orecchie loro l' haaao piu mite e piu moderato. Quindi è che, avendo gli Orlentali uno stile plu vivo ed elevato dei nostro, fa d'uopo di detrarre, dirè così, alcuna parte della significazione de loro vocaboli per tajenderne la forza del sentimento, Geremia ed Abacuc, favellando dat giorno della loro nascita, adoprarono maniere di dire tulta simili a questa; e basta leggere la Scrittura, per conoscere che questo tinguaggio, il quale sembra gagli do ed Iperbolico, fu apposto il liaguaggio de profeti. Una somiglievule espressione abbiamo ancora in una tragedia di Seneca, nye introduce Ercole Etro a faveitare cost :

Converte, Titan clare, anhetantes equos, Emitte noctem; perent hic mundo diec. Rezzano

A questo luogo è in tutto simila quello di Gerenia (XX. 15): Maledictus vir qui ununtiavit patri mee dicens : natus est tibi puer masculus , et quosi gandio taetificavit eum. Lattanzio (iib. III., c. 19.) ci ba conservata una sentenza pressochè uguale di Cicerone, che si leggeva nei libro, ora perdato, De Camodatione: - Non masci tonge optimum, nec in hos scopulos invidere vitae. Proximum autem, si natue sit, quomprimum mori el tamquam ex incendio effugere fortunae. La stesso Clcerone altrove (De Finibus II, 31.) nega esservi alcun giorao nataltrio traane quello in cui propriamente nom nacque, e da la baja con molta argniezza ad Epicuro, perche nel suo lestamento raccomandasse con lanta cura a' suoi discepoli di celebrare il giorno suo natalizio « Hacc » ean aon posetto dicere non esse hominis et betti et a humani; sapientis vero nullo modo, physici praesertim, - quem se ille esse vult, putare ultum esse cujusquam . diem natalem, Ouid? verene potest esse dies saepius,

Pera il ginrno in eh'io nacqui, e quella notte E di amarezza e di squallor si vesta 2 ! Turbine pien di larve, e pien di affanni Quell'odiata notte assalga e prema; Esule fatta dalla via degli anni, Sola, raminga, inonorata gema. Maledite voi, popoli tiranni 3, E giorno e notte di mia doglia estrema.

> - qut semet fuit? certe aon potest. An ejusdem modi? » ne id quidem , nisi cum multa annorum latercesserini » millia, ul omnium siderum codem, unde profecta siat, tiat ad noum tempus reversio; nollus est igitur cujus-quam dies natalis. At babelur. Et ego id scilicet nescieham. Sed, at sti, ctiamna post mortem coletur? » idque testamento cavebit is, qui vobis quasi oracujum » ediderit, aibit post mortem ad nos pertinere? Hart. » non erant ejus, qui innumerabiles mundos, infinitas-» que regiones, quarum nulla esset ora, nulla extremi-» tas, mente peragraviaset. Numquid tale Democritus? » ut alios omittam, hunc appello, quem ille unum secu-- tus est. - Quod si dies notandus fuit, eumne potius » quo natus, aa eum quo sapiens factus est? Non potuit, » inquies, fieri sapiens, nisi natus esset. Et, isjo modo, » ne si avia quidem ejus nata aon esset .... Tantum dico, - magis fuisse vestrum agere Epicuri diem natalem, quam » Illins, testameato cavere ut ageretur. » Lo stesso Cicerone maledice il suo nascere in quella leltera ad Attico (XI, a) nella quale lamenta la sua trista condizione dopo la battaglia Farsalica , e manifesta Il suo dolore per lettere che il fratcilo Quiato aveva acritto piene di neggizia contra di se. » Queste cose scriso il giorno mio nata » tizio, nei quale fosse piaciuto agli Dei che lo nen fossi - stato ricolto, ovvero che dai medesimo corpo non fos-» se pol uscito punto altro! (cioè non fosse nato il fra-» tello Quinto) » Haec ad te die natali meo scripsi: quo utinam succeptus non cesem, aut ne quid ex cadem mq-

> tre poetea natum reset!. 3. Tole è la spiegazione di questo versetto: Oue popoli barbari che maledicono il giorno, e tanto audaci sono, che sveglian dal sonno il coccodrillo, quelli maledicano la antte ancora dei mio nasoimento. - Erano questi cer-Il popolt dell'Etiopia, o sia dell'Egitto superiore, che odiavano e maledicevano il sole quando appariva sull'orizzonie; come affermano Straboae e Pilnio. Di alcuni barbari populi convicini all' Eliopia chiamati Atlanti, che il sole nel nascere e nel tramontare maledicevano, fa menzione Erodoto. Essi, per testimonio di Plinia stesso e di Seneca, diversi nel costume dagli altri Egiziani, non solamente non adoravano il coecodrillo, ma l'andavano cercando a morte artimentos) e feroci. Ecco le parole di Seneca: Nec illos (parlando de' coccodrilli) Tenturitae orneris aut sanguines proprietate superant, sed contem

Voi, che ardite feroci al gran conflitto Il crudele svegliar serpe d'Egitto <sup>1</sup>.

Notte, maligua notte, atre procelle 6 dense unbi sat tuo capo immote Tolganii II Imme delle aniche stelle: Lasie le lunghe ine speranse vote L'alba che imprime in ciel fulgide e helle L'orane del suo camunii con l'aurere rote: Che nou chiudesti a me II materno grembo, Ne del nio mat spombrasi II fotto nembo 2;

Deh perché culla e tomba io nou trovai, Misero I nel malerno alvo fecondo? Ne I rovai morte, or sospirata assai, Uscito appena ad albergar nel mondo? Verché di madre al sen latte succhiai, E fui di sue giuocchia amabil pondo? Ch'or, sjursi gli occhi di mortal sopore. La faccia non vedrei del unio dolore 3.

Quando fora per une miglior ventura, Tacito in solitaria ernia quitete Esser unel greinbo di grand'urna oscura, Regi; ed illustri eroi, come voi siete! Se voi, l'arte stancando, e la inatura Tombe alte e preziose agli astri ergete 4. Ali foss'io sol qual vite ascosa aborto; O bambinello concepite e morto!

Non gridano a le sode urne d'interno Gli empii, e de'stanchi erol svegtiano l'ire; Nè son costrelle entro crudel soggiorno

pta et temeritate. Ultro enim insegnantor. Jas-missique injecta trabunt laqueo: pierique percent, quibso minus prosesse missus al preseguendum futt. — Rezano.

\*1. Globbe paria qui degli Etlopi o dei popoli dell'alto Egitto noti agli antichi pei loro odio contro il sola. e per l'ardimento con cui avegitano il coccodello ebe dorne.

1. Chilongoa ha gasto alonno di porsia sentira visumente le beliezze di questi lasenti. Sentira quanto sia visumente le beliezze di questi lasenti. Sentira quanto sia visumente la que, e, deita notte in cui se concetto; quanto entre ce e varia la fecondita delle imprecazioni contro il giorno a pia anoneo contro in notte linaviate; e pia cohe toti vistro, quanto patriche in espressioni con cui diominista preribe con controlle della precazioni controlle della precazioni con cui diominista preribe con productiva di proceche dei cinerette all' utilere 1 vagi:

una donna lo accolte nascente nelle sur braccia, lo fr' delce peso dei suos fignocchi el interenta all' udirne l'agiti, gli offri le poppe a lo notri dei suo iatto.

\*\*Yenini.\*\*

3. Noi non abbianso di qui trasportato col assessguente testo latino il verbo alferene, affine che il sesso dei versettesto latino il verbo alferene, affine che il sesso dei versetto sossesso non rissanesse. Pel resso un late sileuzio erre Genti sepolte at creditor servire 5; Non odon la sua voce, e far ritoruu Nol veggou picuu de l'usato ardire; Picciolo, o grande, e datla tomba accolto,

È l'unit servo dal padron disciollo. Pereliè veder la vital luce ingrata È dato a un infelice, e innami sera Non compie del suo dunl l'aspra giurnata! Oli Morte, sorda a giusta altrui preghiera, Morte, cinue tesoro invan cereata Per travagliosa di sudor carriera! Morte, giola e nercè d'ouni fatica.

Come seavala ricea lomba antica;
Ascolta un infelice, e tendi l'arco,
Cli io nou so di conforto aprir la strada;
E quelle, onde men vo confuso e careo,
Dat ciel sparemi intorno, ombre dirada.
A' profondi sospiri aperto il varco
Di duol mi pasco, e qual d'onda che cada
Precipitossumente dat pendio,

Tate è il forte rumor del pianto mio. Temera io già di forni al cele rivale Nel sen della mia dolce autica sorte; Na lo stesso timor ora ni assale, bagii acerbi mici guai fatto più forte. Olt come agli occhi altrui l'aspro mio male Celai col velo di maniere accorte, E lacqui, e il ficro colpo il cor sosteme! Pur sopra me l'ira del cile sen venne.

I dates asseguede; e pero da, sol qui non luipeau, et il desialo da lui sono (speciera. Pedra del mella de lui sono (speciera. Pedra desse sana se. 1. Cup possibrel norren et repital denne sana se. 1. Cup possibrel norren et repital denne sana propriosi di fricor de facilità los losses. Il prefer est containe del-Fanticità (s, finose per contone specier), di ripper gamerino di fricor dell'unido servici (società del dell'unido dell'unido servici (società dell'unido dell'unido servici (società dell'unid

cato da Giobbe nella quiete del sepoloro vien esposto nel-

libro de Riti funciei di Roma pagasa. — Rezeno.

b. Leggnon I Settanta: Lib requieverant fizigizi cerpore, perlambo degli evol che han posto finz alle giorisse loro fatteles. Poi rivolgendosi Giobbe a favetilene della misera piele, dice che quelli che inroco, in isconto di che bili, curcerati e contrelli di revirre sila itrannia del creditore, morti che sono, più non ascoltano la sua voca e più noni parendano. Così apirga questo versetto il i Corcivali.

#### CAPO OUARTO

Etifaz acensa Giobbe d'impazienza : egli sostiene che l'uomo non può essere trevagliato per altro motivo che per le sue colpe, e che Giobbe non ai dec credere innocente al cospetto di Dio.

Elifazzo rispose: to ben mi avviso, Che forse il mio parlar ti sia molesto; Ma se it concetto già dal enor diviso Aucor su i labbri tacilurni arrestu,

t. Il Crisostomo e Policronio così appunto apiegano que ato versetto, come noi lo spieghiamo: Tu fosti forte per avvalorare aitrui alla tolleranza del male, saggio per richiamarii al bene; ora quei d'esso non sei. — Rezanno. Duro peso mi fia: qual improvviso, O Giob, qual strano cangiamento è questo? Tu, forte e saggio negli altrui perigli, Come male a te stesso ora somigli !!

Il testo dice: Ecce dornisti multos, et monna lassas roborosti: Il che signilica che egli avera ammaestrati gli altri, e fatto coraggio a coloro cha nella disgrazia s'invilirano. E questo è pure un modo comune de ulsiato di Per te chi vaciliò slette costante, Per te sorse a magnanima fortezza Chi giacque sul canunin lasso e Irenante: Ed ora del tuo duol piangi l'asprezza? Or riveli col labiro e col sembiante, Che alla vil li abbandoni egra trisfezza? Dor'è il prisco valor e la primiera Segnala di vittà nobil carriera?

Rammenlall: chi mai perl innocente,
O qual de'giusli il clei pose in oliblio?
Ci'anzi sol quei che rea spargon semente
Coglier frutti di dnol sempre vid'io:
E vidi sol la scellerata geote
Conquisu a un soffio dell'irato Dio<sup>1</sup>;

E percossi e consunti la un momento Gli empii, e il cenere lor sparso dal rento. Qual lion che rugglii alti e dolenti Accoppii ai stridi della fiera spissa, Mirando 1 figli con infranti i denti <sup>2</sup> Nello alesso cogil done rinosa <sup>2</sup>:

Mirando I figil con infranti i denli 3 Nello slesso coril dove riposa 3; Qual ligre che digiuna uri e spareni L'intere selve, e in volin ègra e sdegoesa Per cruda fame al suol Iraluocchi estinta; Fia dal Ciel l'empicià panila e riuta 4. Oli Pascoso anmirabile mistero

Che, qual lieve rumor d'anta soave, Pencirò per le orecchie al mio pensierol Uscia la uotte dalle oscure cave s' Per ingombro di larve atro sentiero, A man traenilo il pigro sonno e grave; E un improvviso gelido timore mi cercò l'essa e mi distrinse il core.

consider; onde leggiano le segionii parele nell'Egistida di Solpitio Indiritta a Cicerone delente per la morte della figlitoth. Noli te abbivisti Ciceronem sere, et cum qui altis conservera proceigere, et deur consilion; seque insulari matos medicos, qui in ulienia morbis profiterator as clearer medicina circulatus, qui e curare non posanti ; acel potina quae altis tate praecipera soles, en fate trib subject, atque aqual unismus propose.

1. Florias Deo periisse, dice Giobbe con molta sublimiia. Molto simile o quell'idea che si legge ned Misz Gririoras di Platoli ci cipia in legione difficiali aperila. Quasiventes fofia una prasichum fectorium.

2. Rugitias lessis el voz lessane, el denies catalorum feonum centriti sunt. Cosi in Vuigata. L'Attilo si giora trono sorbe della voce greca regioname lovere di celalas;

romo notro cetta voce greca seysmus invece cu cannas; oda laggiamo in Luerciu, jih. V. 1055: Al cuiuli pontherarum, reymnique leonam Ungaibus ur pelilus, jam lum moraque repuyanni, Fix dum cum ipsis sunt dentes unquerque creati. 3. Sappismo esseri molti inierpreti cui piacque d'io-

lendere solto i nomi della tigre, del lecne a de'suoi figli, Giobbe e la sua famiglia: così Agostino, Gergorio, Policronio e Beda. Ma noi abbiano qui creduto opportuno esporre questo versetto per rapportu alla punita empietà, tacendo il noma di Giobbe, avvegnache dai testo istesso si taccia. ... Mezzano.

section i actività.

Transportini programmi programmi del l'exposicione del proposicione di questione di constanti, para aventono qui decertifi largianeli e disporta, como pere che accessa il senso internet del testa. Il falto è che Tili-tata indeveni di cervivere una bestà dele pia fiere nodo stata pia vidento di ferocia e di distore. In pross di rioi ratto del vidente di ferocia e di distore. In pross di rioi raranto fia kondi diverse, poiche tutte e creazione di septimere un astissate del pia terrelliti. Serinor l'ebres Labela, che da «. Girchano ti indeve pia proprio : i festicata Virrello. Con da «. Girchano ti indeve pia prepir : i festicata Virrello.

Spirio Irascore inoanzi al min osspetto 6. E mi sallo Porro fio Ira I capelli, Il fresilo orror, che mi sedea sal petto. Falto signor delle min forze imbelli: E un unum mi apparre in portentoso aspetto, Che dirli non asprei come si appelli, E qual se lieve e placid'arun uscisse. Necottal rocc che coal mi disse:

Forse lia glusto l' nom posto al paraggio Di loi cui sempre la ginstita piacque; O più puro sarà del dirin raggio. O più puro sarà del dirin raggio. Onde ogni eletta pura coso acque? Spirti in cielo creali al sano scrraggio. In voi pure virin apena si giacque ?; E roi vi scolorale a Dio d'avanti. Angellei purissimi sembianali!

E a vai, del galudoso mana soggiorno Niseri abialito, chi allo vi ergede. Su fragil base, del cui sangne un giorno Avranno i crudi vermi ingorda sele "i, Nun punge il to or giusta vergogna e scoruo, Ne vi imiembra omai, che al suol cadrele, Forse prima che il sole i mar si chiuda; Qual suzza polve e gelel'ombra ignuda? Infelice colui che al ver uno credel.

intelicé coin che at ver non creuci Allo d'eternità pianto lo aspetta: Se alcan fia mai di ugual delitto erede, Vedra contro di lui cume s'affretta, Sregliando lampi, ovunque volga il piede, La crieste terribile vendetta. Gli empii morranno, ed i asagnigni e biechi Occlii forcedo, moriran da cicchi ».

colona e non fu anglunta la circostanza del disaipaturato del ligid, so non per esprimere un tai mostro qualunque sinal relicio atato del maggior farore ; pociche al ligit di Globbe morti sotto le rovine altade il testo basterolmente di sopra, dicendo: Dentes catalorum leonam contribusad. — Rezano.

5. T. Ferbans absomáticas is horror vicionis necturnes; er. Parto para Eliza cono el un mistora a lol rivata. Di quede rivatacion la tempo el notir no abbitono percebi censoli selés brittare, Questa seles 100. como presente la censoli selés brittare, que se el como el como el como pia necessarie, els nos fernos el queste vision el rivatacion outrare como el crem anal frequenta. S. Commans pued non extra a decision e outra reguerada. S. Commans pued non extra a decision e como el como el

ziono dei loro patere. — Rezzano.

8. Spierio Inseranore, en Alexani Settilori, letri quali il

8. Spierio Inseranore, en Alexani Settilori, letri quali il

8. Spierio Inseranore, en Alexani Settilori di Inserano

8. Spierio Inserano Inserano Inserano Inserano Inserano

8. Spierio Inserano Inserano Inserano Inserano

8. Spierio Inserano Inserano

8. Spierio Inserano Inserano

8. Spierio Inserano

8. Spier

S. T. Qui habitant domo talees, qui terrenum hubent fundamentem, ec. Paria qui degli nomiol cone di colore che sono d'inferior conditiono degli angeli e pel longoli cui dimorano e per la maleria code sono compotti.—Rezzano.

3. T. Morientur non sa nopientia, Mortanon arilia loro imprensua e rolla loro cecilia. — Rezzuno.

#### CAPO OUINTO

Elifaz sostiene che la prosperità negli empli è sempre con prestezza dissipata. ed esorta Giobbe a ricorrere o Dio colta penitenza.

Grida dunque, se v'ha chi a te risponda 1: E I giusti chiama, e miglior lume implora 2: L'ira del folle è di dolor feconda, E l'invidia le vili alme divora 3, Con radice vid' io ferma e profonda Crescere l'empio su la terra, e allora Maledetta da me fu la beltate

Del suo gran tronco, e di sue frondi ornate. Ai di lui figli a la miseria nati Non splendera pur di salvezza un raggio, E proscritti saranno e condannati 4, Ne sa ch'altri li tolga al giusto oltraggio: Le fameliche turbe e i fieri armati Divoreran sua messe, ed in servaggio Traendo lui dal caro albergo fuori,

Beveran aitibondi i suoi tesori. Non caso o snrte degli umani eventi 5 -Han ne la destra il freno: affanni e duolo Non germoglia il terren: nasce agli stenti Ogni mortal, come l'augello al volo. Per te dunque n'andrau miei voti ardenti A îni che regge l'uno e l'altro polo; Per te chiederò pace a lui che immensi Prodigii opra nalesi, e ascosi ai sensi,

Ei sulla faccia della terra piove,

1. Il Michaelis è d'avviso che a torto gli interpreti riprendano Elifaz, il quale osa confortar Giobbe con grande verecondia, adducendo quegli argomenti co quali i nostri Ecclesiastici soziono il piu delle volte alleviare il dolore dei miseri. Si maraviglia che Globbe, avvezzo a dar conforto ed naima ault altri, ora abbisogni di conso lazione: lo avverte che sono a noi impenetraisili le sie della diviaa provvidenza; che Dio percuote i buoni, ma per lor vantaggio; ne lascia che a lungo essi sieno miseri. 2. Nell'antica Votgata, cui aderirono moltissimi Padri, si leggeva cool: Ad aliquem angelorum convertere. S. Tom-

maso intende questo versetto come spiegante l' intercessione del Santi. V'è chi crede parlare Elifazzo delle pie vivenit persone. Quiadi è che noi abbiamo esposto: I ginati chiama, per dar luogo ad catrambe le opinioni. Rezzano. 3. T. Parrulum occidit invidia, ec. Suppone gul Elifaz che Globbe invidiasse nella sua miseria l'altrul fortuna. Però abbismo luterpretato la parola parredum la senso di vilta d'animo, onde ha per lo piu origine l'iuvidia. Chi ha l'animo grande, non solamente è forte, ma

generoso e superiore alla roba, ec. Così il Muratori nella sua Filosofia morale al cap. 32. In parvuto pusillum unimum significari dicit , atque cum inena homini invido , qui de sua felicitate desperat dum alios felices videt. Cosi Olimpiodoro presso Pineda. - Rezzano. 4. T. Conterentur in porta. Ognun sa che in quei tem-

pi alle porte della città sedevano i giudici. Ivi al ascollavano le accuse e le suppliche; ivi si proferivauu la seatenze. Onde origine avesse tale consueludine, lo scrive Girolamo nel libro d'Amos. E quantusque alcuni Padri greci con i Settanta intendano le porte de privati aliceght, non quelle della città, i piu moderni espositori, tra'quali II P. Calmet, sono di parere che la questo iuo-go di pubblico giudizio si favelli. L'ab. Firury nel suo libro De costemi degli Izrarliti fa una distinto meuzione di un tai giudizio. Il susidelto celebre scrittore osserva che anche in Europa eravi anticamente una costumanza

E inaffia di dolci acque ogni sua parte; Dal basso loco gli umili rimove, E li solleva con mirabil arte: Egli rallegra con dolcezze unve L'alme di lutto e di dolor ensparte: E agli nomini rapaci e menzogneri 6 Frange le braccia, e dissipa i pensieri.

Ei coglie i saggi ne'lor seusi astuti 7, E il ennsiglio de'rei scopre e dilegua; Ei li manda tentoni, erranti e muti Nel Inr meriggio che la nntte adegua: Di maledica lingua ai strali acuti, E al ferro che l'oppresso incalzi e segua, tidio fa scudo; e l'innocente in pace Cresce, e l'iniquità lo vede e tace. O beato quell'nom cui Dio corregge!

Però sua voce non li sembri acerba. Ch'ei con provida mano il tutto regge; Ferisce, e le ferite disacerba : Percunte sì, ma con soave legge Alle percosse sanità riserba; E on di 'I vedrai spezzar l'arco e gli strali, E liberarti da'sofferti mali 8.

Da ria fanic che al fianco abbia la morte, Da rie spade che l'occhio empian di lampi,

che al congresso della porta si somigliava. I rozsatti, dice egli , di ciascun signors si ndunavano nel cortile del ano castello; e di là traner l'origine le corti de principi. - Rezzano. 5. C'est la providence qui a permis tout ce que vous

avez souffert. Calmet. Non casu main nobis occidant, neque de terra germinant, at solent herbae mutto jacto semine. li Pineda. - Rezzano a. Ils ne réussirent dans aucune de leurs entreprises. Calmet. La voce ebraica tusiah spona fermezza, forza e

abilita di operare ; imperocche deriva dal sostantivo ice , che significa essere e aussistere , onde ebbe origine la parola eus presso I Latini. Però nol abbiamo esposto che iddio frangerà le braccia agli montui rapaci , per ispiegare che togliera loro la forza e l'abilità di rapire. -- Rezzono 7. Il Metastasiu alla tine del suo Giuseppe Riconosciuto ha espressa quest'idea di Gioble; Falle chi oppone i znoi

A' consigli di Dio. Na' lacci stessi , Che ordisce a danno altrui Al fin cade e s'intrica il pin sugace ; E la virtà verace Ouasi palma sublime

Sorge con pru vigor quando s' apprim s. Mollissime sono le ingeguose luterpretazioni date dai Padri a questo versetto. Na la più acconcia riputiamo essere quella del Crisostomo , di Otimpiodoro e del Gaetano: Si in sex , idest in multis tribulotionibus atque molestiis te constantem proebuerss, tandem sa hac vita oliqua tibi illurescet faticitatis et requiei dies. Intatti 11 nero sei non significa lu questo luogo che un numero indeterminato. I Pitagorici valevansi ili questo numero per esprimere mollitudine e fecondità ; e Filose nel suo libro De mundi opificio esserva ne'sei giorni della creazione la moltiplicità e la fecondita delle cose errate significarsi. li P. Calmet è pure di questo parere: Le nombre de ata el sept est mis ici pone un grand nombre. - Rezzanu.

Da ria lingua che danno e ingiuria purte, Fia che pronto e benigno il ciel ti scampi. Trionfatore dell'avversa sorte Pianger d'intorno udrai gli alberghi e i campi Degti altrui regni desolati, e intanto

Tu riderai felice in mezzo al pianto.

Delle fiere al velenu ed al furore
Resisterai con generoso petto:

A te i sassi perlin, pieni di anure <sup>1</sup>,
A gara offeriranno albergu e tetto:
A te le belve, conice al propassore.

1. T. Cam Inpidibus regionem, ec. Per chiarire quesdo seno, riferico: Il Fined che era costume degli abitatori dell'Arabia di porre cerie pietre negli altrui cangi, le quali erano un costranego della rendetta che pensava di fare chi la poorea contro il padrone de' campi acciamit; e viene a dire che Giobbe con avrebbe avuto motivo alcuno di temere coieste pietre di fernii note segnate Ma a no piaque di espore questo versetto porticamente,

Verrammi innanzi con ginlivo aspetto; E, caru al rielo, avrai nel too soggiorno L'abbondanza e la pace a te d'inforno <sup>2</sup>

Lieto padre di bella amabil prole, Spuntar figli redrai quai flori ed erhe; Carro di lustri sotto un'alla inole. L'armi di morte non saranti acerhe, Qual messe in sua slagion, dal caldo sole Riposta entro l'albergo, urue superbe: Ti accoglieramo in seno. Ecco i veraci Presagi del min our: pensaci e taci.

alfrasendoci, cio non ostante, alla interpretazione del Calmel, Repes ogri fe, cede ameriem, ceripient.—Rezandi. 2. Vedera juena di finedezza e di poce la las fineste del e la lisa cusa, e pos avrai modire di dolerti con percaparado di done da del propositi più al solo periodi di done di partido di done da ca que de reverbo, appesalia più al testo denitro che alle divere spiegazioni degli espositel.— Rezando.

#### CAPO SESTO

Giobbe guatifica i suoi lamenti: egli desidera di morere per tema di perdere la pozienza; e rimprovera a' suoi amici l' inginstizzia delle loro necuse.

Allor Giobbe rispose: All chi fia mai, Che tutti i falli mei degni di pena Or mi bilanci co'sofferti guai! Si vedrian questi, più gravi che arena Ond'è il mar cinto, traboccar d'assai. Però la voce ho di dolor ripiena; E in faccia al ciet, di fulminar non stanco,

Geme il eore trafitio, anela il fianco.
Ahi che ho fitte nel sen fiere saette
tl cui sdegmo crudel l'alma mi sugge!
Pugna a miei danni il Dio delle vendette
E la forza del c'eté contro mi rogge.
Se fin le belve a dora fame astrette
L'itan, l'onagro freme, il tauro mugge i,
E taccion sol l'aspro lamento usato,
La dolce assaporando esza el prato;

La dotce assaporando teca uer piratos,
Comí lo tacer potró lasos e digituno?
Come a mensa seder, che ini bormenta?
Come gustar, senaz conforto alcum,
Pasto, che ingrata sorte mi presenta ??
Come tosco ingoiar, ehe d'acr bruno
Gli occhi riempie, e morte al core avventa?
Dura necessità pur milo coarito

1. Parts qui dell'esseps, sonts dell'isbos s'existic. Bit suggiore develucion contra procession and bette della volta de se develucion della contra della contra

BIRRIA Pol. 11.

È l'amaro dulor sompre abborrito.
Deb chi un ottien che adempiansi i mici vuti.
E il ciel prosta risponda a'mici sospiri (
Grau lbio, no, mon ti arresta; anni percuoti,
E la man stendi, e trunca i mici respiri.
Siegui, e da questo sen l'alma riscuoti,
Ch'io godrò che fian paphi i tuoi desiri;
Siegui, e vagana le acerbe oblime deglie,

Ch'io non contrasto le tne giuste vogite 3, Quale ho forza a soffri? Qual dia funesii Gorphi mano vegg'io sless a salvarmi 4? Fors' è la mia fortezza, oppur son questi Membri miei lassi al par di bronzi e marmi 3? Che più posso sperar, se son molesti 1 miei sospiri a chi dices di anarmi? Quanto dat ben oprar lungi ne ambale boi che l'amico al suo dutori lasciale!

t più cari da me lungi sen vanno. Came per valle rapido torrente; Ma fuggendo it mio pianto incontreranno, Qual chi fugge dal gel, verno più algente; E sofferio il ripor del gelld'anno, balla stagion più fredda a la più ardente

per l'appendo è l'inferpretatione che levo danno nou pocho interé, che pri revitai al tristation. — Rezzone 2. 1. Sermonèna Saucti, Sobiti qui la religiona espera since di Giobbe. Conseble tristal quada a morte di viso misferi e spisto a desideraria per porre fine al formesti, nondimeno, anti che ingenari di Dio, gi di uno de romi pio degni di lai, che quelco che gil conviera per retenti per la consecue della consecue per retenti della consecue di consecue della consecue per reteni per della consecue della consecue della consecue per la viar reila, incensionalisatio e secue colps. — Rezzone 4. 1. Qui fini menu, al patienter agona ? Oce: Qua pini informe, qual caziliene is ferbare? Così mollitaina

Interpreti. — Rezzano.

5. Non ci seminera qui molto fedele la versione dei Rez
2. Ron approva Gloidre la orgogliosa ed indolente pazienza dello stolco: Nec fortitudo lapidum fortitudo mea,
me carse ma area cali.

tas

Faran passaggio, e su l'arena sparsi Saran dal sole annichilati ed arsi 1. Eccoui in abbandono, e più non apero Veder chi mi consoli al suo ritorno 2. Del vicino oriente in sul sentiero tiene, e i sguardi rivolgete intorno: Ditc, se v'ha corlese passeggiero, Che per pietà si volga al mio soggiorno; O se alcun giunge, che in orror non abbia Di amico il nome udir dalle mie labbia. Perché abborrir con sì crudel disdegno Mc per i mali miei? Doni e tesori Forse vi to chiesto, o la metà del regno? Cercai forse soccorso, agi ed onori? No , che per mia difesa e mio sosteguo Non vi chiamai tra i bellici sudori:

Cheto, e nel mar delle mie pene assorto

1. T. Opi ilineat praisem, e.e.— Opi malnes of general, si media majoris ordinata (Ladini. Na alabimo cometa continuata di cispose ordinata (Ladini. Na alabimo come e continuata da Girbob. Per Indiatria pero dal regio del come e continuata de Girbob. Per Indiatria pero dal regio del come e continuata de Girbob. Per Indiatria pero del cometa del continuata del continua del continuata del continua del

Sol sperai lume e sospirai conforto 3. Perché dunque, perché negarmi aita, E roc chiauarmi di non mio delitto? Perché garrir su la mia scorsa vita, Sol per piacer di più vederni affitto? Lasso de egro son in: perché ferita diungermi al cur già dal dolor trafitto? Vostro annico son io: perché tradire

Le leggi di amistà con tanto ardire 4? Ma pur seguiti e arcudele impresa: Sol chieggio che mi udiate, e si deelda Se chiamerò menzogne in mia difesa, Posto freno ai liligit ed alle grida. Tu, bella verità, che sempre illesa Serbai per mio sostegno e per mia guida, Movrari la mia lingua, e folli o rei Non saran, tua merch, gii accenti miei.

- 2. T. Iuvolutae ruut semitae eorum, rc. Splegato I Seltaola: Ahi che lo sono abbandonato da lutti! — Rezzano.
  3. T. Expectabam n vobis opportanam doctrinam, qua refrigerarer. Pineda.

Per mia danno minor sospiro il giorno;

La scorsa notte a desiar ritorno 3, D'immonde orride piaghe i membri onusto.

E da maligno ardor la pelle adusto.

Omai trascorso han la vital carriera;

E, quai fila leggiere insiem conteste,

Caton recisi dalla lor primiera

Speranza ordita dal favor celeste. Sovvengati, Signor, che passeggiera

E, il nuovo di più per mia doglia uscito,

t mici giorni con penne agili e preste

# CAPO SETTIMO

Miseris comuni a tutti gli nomini. Giobbe rappresenta u Dio in sua sventura e la sua debolezza, e supplica di perdonargli il suo peccuto.

É la vita dell'uom sopra la terra Duro stento, e fatica acerba e ria, Al par di quella di un soldato in guerra <sup>1</sup>, O di un lasso arator ch'ombra desia. Com'uou cui servil laccio il piè rinserra, Sospira il di che libertà gli dia, Così di e notte coluu di marliro, E voto d'oggli ben, piango e aospiro <sup>2</sup>.

Cedo del sonno al Insinghiero invila, Se notle sparge piacid'ombre intorno; Ma poi, riscosso, e dal dolor ferito,

1. An now braistic est vita hominis super terrom, et rola surhal, che corrisponde si verbo inlino habere, si tampama mercenarii quatidinia vita (pis? nai sivest guillea acquitate o posselere alcana coas per cerelliario reversus insura domanum sum et consequente submens.)
4 milita be depreterario aciusi laterprete de Giobbe si aud iampama mercenarias sepredusa surereden suma? delesse percele gil matestrono quate le emporali inlicità del sopicamo quate le temporali inlicità del sopicamo quate le temporali inlicità del sopicamo quate delle per carella con deles retargios den deles retargios delle delle partici colle sopicamo quate delle percela dell'acius suma della percela dell'acius suma della percela della perc

aul imiquam mercearins expectinus mercedem suam ? Cost spiegano questo lesto i Padri greci nella loro Catena. — Rezzano.

Dopo questa sentenza di Giobbe la vita mortale venone di spesso e da molti considerata come una milizia; onde

l'Alighieri usa di questo tropo, Par. XXV, 26.
Però gli è conceduta che d' Egitto
l'egua in Gerusalemme per vedere,
Auxi che il mittar gli sia presevitto.

Cloé prima che sia terminala la sua milizia e la sua vita. 2. T. Habui menaes puenos, Nell'ebraica favella la pa-

gailles arquistare o possidere aleuna cons per ereditario diritto. Da di prelevera sinua interprett che fiobbe al diritto. Da di prelevera ciuna interprett che fiobbe al diritto. Da considere al considere al considere al considere al considere al considere di considere al consi

quibus e90 offigor malis, case non injustitiae tontum culpa, sed noturos necessitate contingit. — Rezzano. 3. Espongeno 1 Settanla: Quando dies ? si surrezero, rurrus: quando resper ? — Rezzano. Qual vento è la mia vita, e gli occhi miei Noo vedranno alcun bene andar con lei. D'uomo lo sguardo verso me rivolto

Me non vedră, le tue pupille anch'esse Se torneranto a rinitarmi in volto, Me non vedran le tue pupille istesse. Già mi dileguo qual vapor disciolto; Già ho dal sonno feral le riglia oppresse; Già vo di morte alla magione oscura <sup>1</sup>, Nè più vedrami le paterne mura <sup>2</sup>.

Però non fia che le querele io taccia: Ma in suon Ingubre sciogiierò la voce; Starò dolente ragionando in faccia Delle mie pene all'amarezza atroce. Son io forse qual mar cil "urta e minaccia, O quatelte del suo sen mostro feroce, Onde il cielo mi stringa io career frale

Sotto l'incarco d'infinito male? Se dirò; col tranquillo ozio del letto Le tempre addulciró de'mici dolori, E darò pace a l'angoscioso petto.

- 1. T. Sie qui descenditi ni inferni, son succudir. Calvisso Benzila presence che la france in infernant directuder lightlicase penilare el fradicira interier. Na avaradera lightlicase penilare el fradicira interier. Na avaraderi lightlicase penilare el fradicira interier. Na avaraderi la decendita del consumento de la financia deriraligare animara en con in inferna, el capacida de Silvado. Riccira, el capacida del financia in esta del consumento in infernance en del Silvado. Riccira, el Capacida del Silvado. Riccira, el capacida del consumento in infernancia consumento del Silvado. Silvado del capacida del
- Anno. Ner reverbete ulter in denne menne. Erzenopolitier de legende little en genet verselte per emporte all failma separata dal corpo ; a ogian vede quaporte all'asima separata dal corpo; a ogian vede quato exarda sia questa interpretajone, partando Giobbe della riburzzione in sarti laughi di questa Libre con della riburzzione in sarti laughi di questa la contra della riburzione della riburzione della riburzione per sanone statum ; cioè, come spirga il soldetti pitoda, ad primato dipitalisi di hamoria grantam, al fatenta, ad primato dipitalisi di hamoria grantam, al fa-
- miliae, et rei familiaris administrationem. Rezzano.

  3. T. Terrebis me per somnia, ec. Chi avesse in grado di vedere descriiti i noliural terrori di Giobbe, polei legge-

Verran sopra di me nolturni orrori 3, Spettri e larve, e del cielu ira e dispetto A spargermi di gelidi sudori: Però, cercando il cor l'ultima sorte, Chiaman le travagliate ossa la morte.

Già spenta di mia vita è la speranza i Miserere, Sigoor, che un'ombra sono I giorni di quel tempo che mi avanza. L'aomo cos' e? pur la tua destra in dono Gli porge libertà, senue possanza, E l'amante tuo cor pace e perdono; E tua pietà ver lui pronta si more,

E la regiada di sua grazia piore 5. Dunque fin quando Lus pictà non na Di sue dolci maniere, ond'io respiri? Peccai: ma che farō? l'alma è confusa Nemica a le că'ogni mortal rimini: Ella è grave a sè sicsas: ah non delusa Yada di Lus clemenza! I mile iosopiri Mi han posto in fondo di miseria e lutto: Se tarda il tuo faror, sarō distirutto.

- re Filippo e Beda ne' commenti che fanno a questo versetto. — Rezzano. 4. T. Depressi, ec. La voce originale mose algnifica aven a fastidio e rigettare nua cosa. Ond'è che questa dimenzazione di Giolobe, un cui ferco tanto ciamere all
- aver a fastidio e rigettare nua cosa. Ond'è che questa disperazione di Globbe, su cui feccero tanto clamore gli eretici, altro poi non fu che un fastidio della vita, come appare dal testo ebraico, o una disperazione di poter vivere, come appare dalla Volgata. — Rezzaso.
- b. T. Aut quid apponis erga eum cor tuum? Appo nere cor noi l'interpretiamo in senso di benevolenza e di parzialità; come altresi la parola visitare, comunque il più delle volte sunoi correzione a castigo. Vero è che il Pineda ed li Calmet sonn di contrario sentimento; ma l'esposizione che fanno di questo versetto i Padri greci uella loro Catena è tanto chiara che nulla più. Noi abbiamo procurato nel decorso di trueste annotazioni di appigliarci alle opinioni piu sode, e molto piu in questo paragrafo, essendo uno di quelli adoprati dalla Chiesa per suffragare i defonti. Ecco le parole del Padri greci : Onid est koma, quia magnificar eum? ant quid intendis ani mum in cum? aut vitiles cum usque mans, et in requiem judicabis eum? Intendis animam, ec. Eximia betignitote mirifice illiam ipeum extulisti. Vieitas eum, ides) illi opitularis. In requiem judicubis, ldest judes in quiets considere. Sonn parole di Olimpiodoro diacono, autore della Catena de greci Padri da noi accennata, - Rezzeno.

## CAPO OTTAVO

Boldad sostiene che le sventure di Giobbe sono una pena de suoi peccati: egli tratta di ipocrisia la virtà di Giobbe, e la esorta a ricorrere a Dia.

Fin quando udrò sì strani seosi, e queste Smanie di furibonda aima incostante? Forse, disse Baldad, il Re celeste 1 Prostesa ha t'equità sotto le piante 2? O chi turbini affrena e le tempeste

1. Baldad non mositando per nulla quella verecondia che abbisno euromiata la Elifar, invisce aereneche contro di Giobbe, cordicado che eggil negla la divina giastizia. Gli oppone le tramandate sentenza degli avt; grida che i suni ilgiluoli hanno giastamenela pagato il ilo delle loro scelleraggia, e nos sa che cosa stabilire intorno allo slesso Giobbe. — Michaelis.

È di perverse arti e discordie amante? Se peccaro i tuoi figli , e al lor reati Fur quai vittime sozze abbandonati 3. Tu sorgi, o genitor, e pronto accorri 4 L'irato Nume a disarmar co'prieghi;

- Namquid Dominus injuste aget fudicens, out qui annie fecit turbobit justitiem ? I Seltanta. — Rezzans.
   T. Dimini our poi spieghlama questo versetto colla parola abbadonare, avvegnaché nei testo obratico la voce
- enlach ciò appunto signilica. Rezzono. 4. T. Si diluculo consurreperis. — Si vone vone empressez Caller à Dieu. Calmet. — Rezzono.

Sorgi, e il cammin dell'innocenza corri. E non fia mai che il Ciel grazia ti nieghi !. Ferme vedrai, come robuste torri, Le patrie mura, se a ben far ti pieghi: E godrai pace, e nell'età future, Fanste, più delle prime, alme venture.

Interroga le sagge nmbre onorate Degli avi, e le lor chiare opre rammenta 2. Oh danno, oh scorno della nostra etale, Che dell'esempio antico il apron non senta! Dileguano come ombra le giornate; La vital luce, appena nata, è spenta 3, E la virlù s'ignora. Ah chiedi agli avi 4 Senno, che da l'error l'alma ti cavi!

Giunco lungi dal mar dissecca e mnre, E canna fuor della natia palude, Manta prima di ogni erba, e il huon culture, Che aspetta il sno fiorir, morta delude: Cosi l'empin, Iontan ilal suo Signore, Di fior, di frutti avrà le frondi ignude; E aduste languiran le sue radici, Sebben poste su floride pendici. Oh di stolta empielà stolta baldanza 6,

1. Evigilabit. - Deprecationem tham exaudiet. I Settanta. - Rezzano.

2. T. Diligenter investiga patrum memoriam. S. Tom-maso e il Gartann, citali dal Pineda, pretrodono che Baldad consigli Giolibe a consultare gli scritti lasciati da suoi maggiori. Ma quali scriiti potessero esser questi, noi noi sappieno, Imperocche quelle antichissime colonne da Adamo, da Seth a da'loro nipoti scolpile, alcun punto di sioria non Indicavano, e soltanto portavano incise alcune matematiche e simboliche figure per rapporto al corso degil astri, a guisa delle piramidi egiziane, i cui geroglifici dottamente spiegansi dall'autore della Storia del cielo. Pensano alcuni che questo versetto alluda alle profezie di Enoch. Altri suppongono che Baldad favelli della storia del diluvio, la quale scrive il Beroso nel suo libro delle Antichità, che fosse scololta da Noc., onde permoe memoria se ne serbasse. Ma tutte queste sono opinioni che non hanno alcun luogo presso le persone fornite di buon eindirio. -- Rezzano.

Che al ciel si rende abbominato obbietto! Oh di aragna la fievole speranza, Che onlisce e nutre il peccator nel petto! Crolleran gli archi, e la superba stanza Ove ebbe ooni suo ben fide ricetto: E per quanto le opponga il curvo dorso, Non fermerà delle rovine il corso.

Felice il giusto cui rugiada piove a , E si celeste qualità gl'infonde, Che allo spuntar del sole anch'egli move Da' bei rami gentili e fiori e fronde. Pien di vigor ferme radici e nuove Getta ancor nelle rupi aspre infeconde; E a qualunque terren faccia passaggio, Porta la sua virtù seco in retaggio 7.

Pare che l'allegrezza e l'aure molti Seguan le alrade sue; sì tosto alligna E bei rami germoglia, e bei rampolli. Ma quella man che al giusto è si benigna Sveller saprà dai più riposti colli L'odiata de' rei stirpe maligna 8. Tempo verrà che tu avrai gioja in viso, E scorno il peccator dal suoi reciso.

3. T. Hesterni quippe sumus : cloè : Sumus veint homines qui hers dumtazat nati sunt. Così il Calmet. E apesto è scritto per rapporto all'ignoranza dell'uomo. - Rezzan-4. T. Docebnat te; cloè: fac ut te doceant. Così alcuni greel interprett. - Rezzono. 5. T. Fecordia sun, L'ebraica voce casal significa ap-

punto una specie di pazzia, ma congiunia coll'incostanza. - Rezzana. 6. Descritta la sciagura dell'emplo, volgesi Baidad a

descrivere la felicità del giusto sotto l'allegoria di un florido e vigoroso arboscello. Espone II P. Calmet; Telle sera In prospérité du juste : il sera comme une plante saine et riponreuse plantée dans un endroit qui ne manque inmais d'era , et qui prend nisément racine , même dans un ter-rain stérile et inomi de lai même .-- Rezzano. 7. T. Dicit: non novi te; vale a dire: Ut antea ai niscno solo germinabit. Legge l'Ebreo. - Rezzano. 8. T. Non porrigit manam malignis. — Ad nmiciliae fordus incusulum perlinere videlar. Placeda. — Rezzano.

### CAPO NONO

Giobbe riconosce che Dio è infinitamente ginato ne'anoi giudizia: egli ne predica la sapienza e la possanza: si nbbassa e si confonde innanzi a lai; lo sapplica di durgli quniche posa.

So, disse Giob, che ogni più eletta e bella Anima a Dio dinanzi immonda appare 1 : E se con lui contende, ogni favella Suol di eloquenza e di vigor mancare; Ei sapienza ha in fronte, e ln man quadrella, E sulla terra ha un piè, l'altro sul mare; E niun guerra gli mosse, e fen ritorno Di pacifico ullvo il crine adneno. Olà, Dio grida ai monti, itene altrove; --E i monti nel furor del ano comando

1. T. Compositus Dec. Commenta Il Planda: Non pe test tibs homo respondere, neque consurgere in the judicio unt justus, innocensve apparere. - Rezzano-2. T. Stellas claudit quasi sub signocula. Leggono i Settanta: Contra sidera signo-nium ponit. Tale era de-gli anticlai il costume per custodire le preziose suppelletSentono il sunl che gli urta e li rimove, E si stanno tra lor maravigliando. Scintiti, dice, o terra: - ella si move Dall'ime sue colonne alto tremando. Férmati, dice, o sole; - e il sol si arresta,

E ogni astro inchina l'ecclissata testa 2, Egli d'intornn alla sua eterna reggia Solo distese i cieli in largo giro, E su i vasti del mar flutti passeggia : Dalla sua destra fabbricati usciro

till, pria che fossero in uso le chiavi. Noi, ciò non ostar te, abbiamo esposto: Ogni astro inchina l'ecclissata fests, atteso che parecchi espositori intesero questo versetto per rapporto alla venerazione ed al timore che hanno i cieli ed i pianeti della divina maesta. - RezL'Arturo, o l'Orion, e l'aurea greggia <sup>1</sup> Delle Jadi, che al Tauro in ciel si uniro <sup>2</sup>: Del polo austral nella più interna parte Egli ha le stelle di sua man cosparte <sup>3</sup>.

Oh prodigii do misteril oli strani eventi!
S'ei vien, non veggio la sua chiara faccia;
Se parle, seguo in van con gli occhi intenti bel suo cammino l'invisibili traccia.
Se chiama, ai labbri miei mancan gli acceni;
Se viole, al suo voler convine chie laccia;
Se si adira, il ciel trema, e il mar profondo,
E treman gli astri, c il portator del mondo 4.

Misera mel chi snno dunque io mai Per ragionar con lui? No, non potrei, Se giusto fossi più d'ogni altro assai, Con coraggio srelargti i sensi miei 5! Picinso al suon di dolorosi lai,

E mio giudice amico anzi'l vorrei; E a lal dolcezza, sua pietà, cred'io, Lo moverebbe più del planto mio <sup>2</sup>. Se ugual modrissi all'innocenza proc

Se ugual nodrissi all'innocenza orgoglio. Sarci spinto e balzato, auzi conquiso Dal. divino furor contro uno scoglio Col fallo in seono, e l'innocenza in viso 7. Quanto le acerbe piaghe, ond'io mi daglin, Sarian piò crude allor... Alli Itch detriso Mi umillo, e piango, e il cor pace non gode, El'amsrezza l'anima mi rode.

Gran Bio, che tutto reggi e tutto crei. Tu, che saggio concelle e justa vieti , Nella fortezza insuperabil sei; E son di equità pieni i tuoi decreti s. Chi dir potrà, che in giorni amari e rei A torto mi caugiasti i giorni lieti? Se dirò che i miel di colpa non hanno,

i. La significanza precisa del termini originali è assalineceta; ma per lo meno queste voci significano criamente costellazioni, e senza alcun dabbio le primaria, quali sono la grand' Ora, l' Orione ed li Toro, di cil le Jadi formano por parta della siessa costellazione. — B. di Pener.

3. Siano queste le stelle chiamate nell' etraica. (aveila Chimach, che dalla pinggià il nome trassere; siano, come lengono Simmano ed altri, le Plejadi che a quel tempo o papariscono in cui la navigarione incominecia, vero sempre sari: che al Tauro sieno congiunte; concionalarchie le Jadi nel di Iul capo, e le Plejadi adstrittion nel di Iul petio, ovrero nel dorso, come serisse l'abata Vallemont.
— Rezano.

3. T. Interioro autri. Le alelle del polo antartico chimate da Globbe interiori; polohe, essendo egli mell'Idomen orientale, veder ono poteva il polo antartico, ab le stelle a lui vicine, perche nacceste setto l'orizonte. Servie il Calmet che il Grozio crede il contrazio; ma inpanna ggii cidee il dotto benedettino), e non ha cha a vedere, per distingamarsi, la sfera, omia il giobo terrettre. — Rezzano.

Con le stesse mie labbra in mi condanno. Ben pasti por mio ingreppo ornala e pura Offririti agli occhi la mia scorsa vita; No pro-fi far che non rassembri impura De tuoi squardi alla luce atma infinita; Né far ch'ella trapassi unqua secura D'essere a me di gioja, e a be gradila; Quanto si allunga più, quanto più cresce, Per timore che a le spiacia a me rincresce.

Già lo diss' io che la divina mano
E de'giusti e d'ere l'orige e d'isserra
Tulle le sorti cou poler sovrano ?.
Na tu, destra di Dio, che mi fai guerra,
E tal scuoti fagello orrida e strano,
Chè non mi accidi, e ancor mi lasci in terra?
In reo non sono, e s' alzo al ciel le grida
Par che del mio dolore il ciel si rida,
Veggio gli empii all'incontro chebri d'orgoglio

Negle tere usurpale, e di error cinti; Veggio i giudici lor starsi sul soglio Quasi con gli occhi il'atte bende avvinti. Talor Dio lascia i giusti dal cordoglio, E gl'empii dal piacer errar sospinti: Oh di mia vita rapidissim'anni. Che duol finggite, ed incontrate affanni!

On liert giorni miei, che m'involaste L'antica gioja ed i pensier sort. E tosto agli occhi miei vi dietquaste Come di dotci frutti nauste navit voi come rapità aquila radiaste, Me Iasciando tra deglie acerbe e gravi; Tal che se di tacer mi riconsiglio.
Parla il dotor dal mio turbata ciglio.

to m'era di me stesso in guardia posto Per temenza, o Signor, del luo disdegno

rabbini i quali immaginarono il mondo portarsi dagli omeri delle balene. — Rezzono. 5. T. Si haburro quidpiam jastum, ec. Sebbepe avessi otlime ragioni per comprovare la mia innocenza: Calmet,

Quomeis factorum fertanse justiliam fuero consequistus, dictorum tamen condemnationem minime vitererim: si caim justam euse me dicere audeum, si d demam diere puto euse impietatus. Olimplodoco. — Rezumo.

2. T. Non credo quad audierii vocem meom; clob: Li-cet prece meos econdirel, non cribitrarer tamen ipsum dispuntum fuiser vocem meom percipere. Così inco pooli

espositori. — Rezzono.
7. T. Multiplicabit vultura mea etiam sine causa, cioè.
Sine rotione quoe homizibus perspecta sit. Calmet. —

8. T. Nemo oudet pro me testinonium dicere; ctoè: Nemo volet pro me contra Deum testis esse in mos counaquare, ctiam si Deum provocem, velique ille mecum decendere in judicium, nibil proficiam. Pineda. — Rez-

8. T. M. insucestors et insplans type consensit. Isldore Claric trows graved effection first jusquarione di quotien terrettire, parandogii che Giobbe dir volvere che inguide del control control del control control del c

GIOBBE CAP. IX

Fra i raggi di pietà forse nascosto; Pur non mi fece la tua grazia degno, E vivo ancor nel fiero stato opposto A lel, mio desiato almo sostegno; E a tale di virtii lunga fatica Tu la faccia rivolgi ancor nemica 1.

1158

Sia il candor di mie membra a neve uguale, E pura e monda la mia man sfavilli 2; Tale dinanzi a te lebbra mi assale, Che par odio di me nel manto instilli, Gran Dio, tu puoi oltre il poter mortale;

I. T. Onid mihi entractar vitar labor profuit, si supplicits accipior lamquam impins? Così moiti interperti latini. - Rezzono. 2. Osservano qui il Crisostomo e Otimpiodoro l'antico costume di dichiarare la propria innocenza con l'ablu-

Nè com'uom che mi turbi i di tranquilli Mi affaccio, e mi cimento a far contesa Con armi nguali, e con ugual difesa. Gindice aleun non v'ha che li riprenda. E sopra entrambi noi, giunti a conflitto. La man dal soglio imperiosa stenda. Delt riponi lo stral che m'ha trafitto, E fa che dal tuo ciglio io non comprenda Della mia morte balenar l'editto l Parlerò allora: or che di tema agghiaccin, Risponderti non so, ma piango e taccio,

zione delle mani. Di che ne abbiamo parecchi esemple principalmente quello di Pilato. Illud item in priscis moribus fatt ut., cum probare vellent alicujus sceleris socie-talcus ad se haudquequam perlinere, manus lavarent ec. - Bezzone.

#### CAPO DECIMO

Giobbe dirige o Dio la sus proghiere; si umilio innonzi nd esso lui, e lo supplice di concedergli qualche sottievo prima della morte.

mani a

La vita omai mi annoja; aspri lamenti Per l'amarezza che mi sta sut core . Farò che il labbro a me medesmo avventi. A Dio dirò: Pon legge al tuo rigore 1; S' io reo non son, perchè al mio mal consenti? Forse a te, mio Fattor, torna in onore 1, Me, già grave a me stesso, ergere obhietto Delle accuse degli empii e del dispetto 3 ?

Hai tu forse gli umani occhi maligni 4. O hai vista, al par dell'uom, frale ed oscura? O I giorni e gli anni tuol rinchiudi e strigui Tra i confini che morte all'nom misura? Perchè dunque indagar se colpa alligni Entro il mio sen, con sì molesta cura 5.

Se sai ch'emplo non sonu, e l'nomo invano Fugge l'alto poter della tua mano 6 ? Le tue mani m'han fatto e m'han formato 7. E sì ratto mi struggi? Ab! ti rimembra, Che poco io fui da le fango animato; E se il forte tuo sdegno or mi dimembra, Tornerò poca polve al primo stato, Oneste istrese, o Signor, lasse mie membra Nou fur da te custrutte, anzi vestite Di pelle e carne, e a nervi e ad ossa unite 8 ? Tu largo mi donasti e grazia e vita 9, E ensiede vegliasti a me d'intorno. E benche si foggiasca e si romita 10 Pietà mi celi il suo bel viso adorno,

1. T. Noli me condemnare. Spiegano alcuni talini interpretl: Noti me peragere reum, ant soutem pronunciare. Ma s. Tommaso i' intende la guisa di nao che prega il Man gludice aginche lo tratti con clemenza a mon con ricome noi ablitamo esposto. - Rezzeno. 2. T. Indica milis car me sta fadices. - Indica milis

cur me itu punias. Pineda. - Rezzono. 3. T. Si calumnicris me. Leggono alcuni: Si calumniotus fuero, la somma il senso dei versetto si è: Quai van-

taggio torna a le , o mio Dio , che lo sia oppresso e maitraliato? - Sezzano. 4 T. Oculi curner: cioè occhi inclinati a mai giudicare e ad esaminare maliziosamente la condotta altrui, con gli occhi degli nomini. Sono parole dei Calmet. - Rez-

5. T. Peccatum meum scruteris. Bali' ebraica radice doras la parola scruleris intendere si potrebbe per giudizlale disamina. - Rezpano.

6. Il Mattei ha dato un senso diverso ad alcuni Juoghi di questo capitolo. Ne notiamo qui la versione da lui fatta in prosa. " Io questo stato mi rincresce di viver piu-Lasciate, n Signore, che in parii un poco la stessa mia causa: la parierò forse con soverchio ardore; ma si per metta una slogo ad us' anima amarezgiata. Signore, vi diro, volete voi condannarmi? Condannatemi pure: ma ditemi di grazia, quai maniera di procedere è codesta 'mai, che volete usare nella mia causa? lo sono un'opera delle vostre mani: tulta l'equita vostra dovrebbe esser per me. Pare intanto che voi diate troppo corso alle calunnie de' miei nemici, i guati non capiscono la sostra

maniera di giudicare, e credono ahe favoriate la loro in tenzione. Del resto voi per la mia lonocenza non avete bisogno di tante prove eslerne. Voi la saprie da voi sterso: I vostri occhi non son di carne, le vostre vista non son limitate, come quelle degli uomini; i vostri giorni ed anni non son come i giorni ed anni degli nomini ; ne avete bisogno de' giorni a degli anni per indagar s' to abbia n no commesso alcun failo, n pure se sie lonocente. O reo o innocente che lo sia, voi lo sapete senza tante pruove; a ad ogni vostro cenno in son nelle vostre

7. Gregorio a con esso altri talini Padri impugnarcon questo testo l'errore de Nanichei, come coloro i quali valevano che il corpo dell'uomo fosse dal cattivo rincipio, outa dal nume cattiva, costrutto a formato. Altri Padri di questo testo puranco si valsero contro gii errori di Filone, il quale nel suo illeo De opere sez dic-rum scrisse che il corpo umano fu prodotto dagli ange-H. - Rezzano.

s. T. Praccipiles me? Questa parola , come derivante dalia radice ebraica balogh, propriamente spiega distrug-pere, assorbire, divorare, ec. — Bezzano. 9. Ecco la parole visitatio in senso di cirmenza e di grazia, come noi l'abbiamo intesa di sopra nel capo VII.

- Rezzono. 10. Ouari tutti I ialini inlerpretano questo versetto cosi: Fiderus certe benevolentiam hanc benignissimi nnimi, qua me prosequebaris, nunc longe dissimilibus ergn me operibus dissimulare rolaisse.

Rezrano.

Pur ella sa che un di mi porse aila, Che diè pace al mio cor e al mio soggiorno. Se peccai, e mi assolse: or come invulto Son tra que'falli onde ne andai disciolto 1? Guai se malvagio io fossi! anche innocente

Il capo al ciel levar non ardirei; Satollo io son del suo furor possente: Qual superbo lion atretto sarei, E, più ch'ora non sono, egro e dolente Solto novi flagelli al suol cadrei:

1. Cur non mecum nois, tamauam cum innocente a seccato? Immunem poenaque liberum cur non declaras? Pineda. - Rezzano 2. Le riprove e i testimonii della lua collera sono i ma-Il che io soffro. Calmet. - Rezzuno

Lo so per prova, or che più forte io sento 2 Che dentro me guerreggia il mio tormento.

Perchè m'hai tratto dal materno seno? Ah foss' io morto, e non veduto mai! Perchè d'indi alla tomba in un baleno, Qual uomo che non nacque, io non passai? Che se pur brevi son mici giorni, almeno Lascia ch'io sfoghi i dolorosi lai, Pria che per sempre io vada a quella terra Cli'ombre, miseria, morte e orror rinserra 3.

questa lerra di miserie e di percer accennata da Giobbe Airuni intesero questo versetto per rapporto al limbo ed all'inferno; a tale opinione non dispiacque ad Agoslino, a Olimpiodoro, a Beda, a s. Tommaso e al Gaetano. Altri poi, come Policronio, il Lirano, ec. l'Interero per 2. Nasce qui una gran quistione tra gi' interpreti sopra rapporto allo stato della morte e dei sepoicro. - Rezzano.

### CAPO DECIMOPRIMO

Sofar accusa Giobbe di presunzione e di orgaglio, e lo esorta a convertirsi a Dio.

Allor disse Sofarre: Odimi e taci, Assai parlasti, n Giobbe: al tuo delitto ! Scuse non li torran proute e sagaci Com dunque non verrà teco a conflitto. E ognun, tacendo, de'tuoi labbri audaci Dovrà temer l'ingiurloso editto? Non hai tu detto baldanzosamente:

Retto è il mio favellar, sono innocente? -Oli I se Dio a te per la sua hocca aprisse Della sua mente l'intimo pensiero, E que'decreti che il suo braccio scrisse 2 Moderator del gemino emiafero; Intenderesti che al fallir prefisse

Di pena e di dolor pondo leggiero, E che degli anni tuoi l'eninia baldanza ti mai sofferto di gran tunga avanza. Ma come nel terrestre oscuro velo Indagar l'orme del divin consiglio 3,

S'egli è più eccelso che a' tuoi gnardi il cielo, E più profondo che de'rei l'esiglio? Se ottre i lidi ove alberga il caldo o il gelu Oltre ogni plaggia ove approdò navigtio, Col piede imprime portentosa traccia, E con sommo poter stende le braccia?

Se il cicl, la terra, il mar, l'aere e il foco, I gelidi, i soavi, e i caldi mesi

Insiem mischiasse, o per dilelto e gioco Stringesse In fascio l'un dall'altro offesi. Chi il primiero vigor e il primo loco Loro darebbe, e potria trarli illesi Dalla sua man che rende ogni arte vana, E it crine afferra a la superbia umana 4?

Il capo estolle, e il ano Signore obblia L'uom stolto, qual selvatico giumento Lietn e superbo in libertà natia. Tu pure al ciel, senza cangiar talento,

Alzi la man che monda esser dovria Del sangue sparso e del rapito argento: Ahl se del prisco error saggio li spogli, Nè più la frode nell'albergo accogli; La fronte or trista, aller licta e serena

Fermo e sicuro al ciclo erger potrai; Ouindi obbliando ogni sofferta pena. Tal soltanto di lei memoria avrai, Qual di presto trascorsa ondosa piena: Chiaro in notte meringio uscir vedrai: E quando to spento ti creda, allora Risorgerai come la bella aurora. Dolce dalla tua speme avrai conforto,

Ch'ella per mano ti trarrà sul lido, E alfin sicuro dormirai nel porto 5. Ivi non forza, o doloroso strido

1. Sofar poco benignamente e quasi con disprezzo rimprovera a Globbe la loquacità e la vana moltitudine delle parole, con sola la quale egli ardisce di affrontare 1 sapienti. Loda anche la Infinita sapienza di Dio, ma ne mostra i consigli ben diversi da quelli che Giobbe aveva volulo. Perciocché egli è d'avviso che Dio conosca i peccati ciandestini di Giobbe, che egli crede ipocrita, e che gliene faccia pagare severamente il fio, onde gil allri da lui imparino a rinsavire. A Globbe, se si pente delle com messe colpe , mostra la speranza di restituirali la felicità in questa vita, a di largirgiiene una più beata neil'altra. Primo adunque costui, trasportato dai fervore della disputa, tratta come reo di occuita scrileraggine Giobbe che un po' imparientemente gli contraddicera , e gli intima i supplizii di questa vita non solo, ma anche dell'ai-

Ira, come dovuti a' sgol delilli. - Michaelin. 2. Noi abbiamo qui esposto: i decreti che il suo brac-

cio acrisse, ec.; ma non siamo di troppo persuasi che il sacro testo favelli della legge divina da Nosè ricevuta; sebbene li P. Calmet lociloi a credere che Giobbe non la ignorasse, e che ad essa aliuda il presente versetto. -

3. T. Ad perfectum Omnipotentem reperies? - Num poteris cognoscere a principio neque od finem divinae pro-videntice rationes? Pineda. — Rezzano.

4. T. Fident Iniquitalem, nonne considerat? Alcun interprett, presso il Pineda, Intendono questo versetto cost: Non impunita relinquit quae considerat scelera. Il qual senso fu da noi esposio porticamente. - Rezzano. b. T. Defourus securus dormies. Questo senso non pare che debba intendersi del sepolero, come fu inteso da molti ; poiché nello stato naturale , di cui per lo piu nel Libro di Giubbe si paria, non vediamo perchè a un nomo sepolto si debba far sicurezza di non essere svegliato, 1160 GIOBBE CAP. XI

Te scuoteran nel grato sonno assorto, E udrai di molti il supplichevol grido:

quasi che accader potesse di fatti che alcun lo svegliasse: Dormiral nel porto della tua saive Non erif qui te exterreut, Ond'è che noi abbiamo seritto: turbi il dolce riposo. — Rezzone.

Ciechi a l'incontro , e a fronte e a tergo oppressi Gli empii dovranno abbominar sè stessi.

Dormiral nel porto della tua salvezza, senza che ti si

### CAPO DECIMOSECONDO

Giobbe rimprovera a' suoi emici la falsa confidenza che essi avevan riposta ne' loro tumi, ed esalta la sovrena possanza di Dio,

Saggi dunque voi soli e soli croi? Solo in vot, disse Gloh, vive e dimora La sapienza, e morirà con voi? Ho core anch'io nel sen, che mi avvalora Co'forti e generosi impulsi suoi; Splende alcun raggio alla mia menle ancora: Chi fia colui che al par di voi non abbia Per così raginnar pronle le labhia?

Sia pur schernito il giusto, e, qual son io, Degli amici al livor misero obbietto: Che farà forza al Ciel di pianto un rio, Onde avrà molle il suo doglioso aspetto. Sia l'innocenza altrui posta in oblio 1 . E ai graudi il suo squallor mova dispetto; Chè spander si vedrà luce novella, Quanto negletla un di, tanto più bella 2.

Quanti malvagi, nr ch' io le guance aspergo 3, E pielà co'sospir tento ed imploro, Slau baldanzosi nel tranquillo albergo, D'empietà modulando inno canoro? Folli! che se rapina alzò sul lergo Le lor mura superbe ornate d'oro, Or le vedrian crollar, se il Nume offeso Su lor premesse del suo sdegno il peso. Chiaminsi in testimon del suo potere

Dell'occaso e dell'orlo ambe le sponde . E degli armenti le diverse schiere, Gli augelli e i muti abitator dell'onde. Risponderan la terra, il mar, le ficre: Noi siam del divin braccio opre feconde. Di quel braccio che intongna alme infinite, Arbitro delle morti e delle vite. -

Conse il suono all'orecchio, e il cibo al labro Cose ignote non son; così al creato

1. T. Deridetur justi simplicitas: - idest, spiega Grisostomo, virtus, tonganimitas, innocentia, ec. - Lampas contempta, legge l'ebreo, in cogitationibus hominum, qui secundo rerum statu quadent. - Retzano.

 Cosi spiega, dopo molte aitra interpretazioni acces-nate, questo versetto il Pineda. Educci enim Dominuo justi justitiam ex tenebris et caligine, et lumen sanctitatis tamquam meridiem tam claram tamque fulgentem, ut omnem invidiae et dectrationis umbram tenebranque disjiciat. - Rezzano,

3. S. Tommaso intende questo versetto per rapporto agli empli prosperati in questo mondo, i quali, immera ne loro piaceri, vivono dimentichi di Dio. — Rezzano. 4. Da questo versetto pare che inferir si possa che Globbe fosse piu glovane di eta degli amici suoi; e di tal parere farono Policronio, e Olimpiodoro. Ma la contraria opinione di Didimo è la piu seguitata dai moderni espositori. Dal conto che fanno alcuni greci Padri con i Set-tanta rilevasi che Gjobbe prima delle disavventure accaMondo ignoto non è che Iddio fu faliro: E sebben splenda di prudenza ornato 4 Chi delle gole il giovanil cinabro. E per volger di lustri ha il crin cangiato; Por il vero saper, e il valor vero Slan sol di Dio nel braccio e nel pensiero. Chi fabbricar polria, se ogn'opra ed arle

In confusa ei volgesse ampia rovina? Chi la perduta libertà comparte A quei ch'alla prigione egli destina? S'ei l'acque rinchiudesse in erma parto, Arderebbern il prato e la collina; Se gli argini togliesse, alti torrenti Andrian veloci a inabissar le genti.

Picn di fortezza il ciglio, e pien di luce, L'ingannator e l'ingannato osserva 5; Cieclii fra l'ombre-i consiglier conduce, E ai giudici la mente abbaglia e snerva: E l'insegna real d'altero duce 6 Cangia in vil fune, onde si umili e serva; E col viso, che imprime orma nel calle, Trae ministri ed croi dietro le spalle 7.

Ei lascia che menzogna alle veraci Labbra si appigli, e a' vecchi il senno toglic, E versa in capo ai principi rapaci Vergogna e lutto, e finme ampio di doglie: Ei pietoso da'ceppi aspri e tenaci L'oppressa genle in libertà discioglie, E de'profondi abissi apre le porte,

E volge in chiari rai l'ombre di morte. Per lui feconda e numerosa cresce L'umana genle in questo hasso esiglio; Per lui vien meno e sol per lui ricresce. Egli i principi accieca, ed il consiglio

dutegli giunio fosse all'anno settungesimo dell'eta sua. - Rerrano 5. Simmuo: Adducit cos qui prudentia deliberant in

consilii inopium: tdest, privat consilia. - Rezzano. 6. T. Balleum regum dissolvit. Intende il latino interprete insegna reale. Fu parimente chiamata con tai nome l'insegna degli ordiul equestri e de' magistrati, come appare dalla I. unic. 111. Nulli licere, C. lib. 11. Luca Penna ne'suos commenti alla suddetta costituzione intende per battes una specie di veste, ma scrive altresi che intendere si possa per cingolo , « cita quesin istesso lesio di Giobbe. Di tale insegna chiaramente scrissero Virgilio e Varrone, ma plu diffusamente Samuele Pitisco nel 1820 Lessico delle Romane antichità. — Rezzano. 7. Serive il Pineda che sotto il nome de' sacerdoti ab biansi in questo imogo ad intendere i principi e gli lilustri personaggi, secondo il parere di molti Interpreti. Il Calmet scrive the abbinus ad intenders anche i ministri sacri, i quali per lo piu, con lea i Greel, come tra i De'saggi con t'error confonde e mesce; Oude sen vanno ad incontrar periglio

Romani, o erano i re n i piu prossimi alia dignità realé, come si può vedere in Dionigi d'Alicarnasso ed in Piularco. — Rezzano. n

t. Tutto questo capo, pieno di sublimi idee, è tansla-

Nel meriggio tentoni e vacillanti Come di notte, e a fuggia d'obbri erranti!.

tato qui con grande energia, e ne possono esserte un sotenue escapio questi ultimi versi che corrispondono alle parole dei trato: polpubuni quazi es incobra el non infine, el crurar cos faciet quani chero.

#### CAPO DECIMOTERZO

Giobbe continua a difendersi contro i rimproveri de suoi amici; mostra la sua confidenza, ed indirizza a Dio le sue querele

Tutto mi è conto, e tutto udii l'altero Ragionar vostro; e ragionar del pari La mia llingua saprebbe e il mio pensiero, Senza che, ai delli altrui tacendo, impari, in suono anchi po potei grare e severo Formar concetti peregrini e rari; Ma di bramo altarmi oltre il valor natio, E non con vol, ma ragionar con Dio !

Bramo d'innanzi a quel superno soglio Mostrar gl'ingnani e l'arti onde mi assalse Vostra cruda amistà piena di orgoglio, Dietro la scorta delle immagin false 2. Se temprar non vi placque il, mio cordoglio Taccudo, e saggi d'apparir vi calse, L'ulte or le mie voci allo silegnate, E sentenza d'armiel labbri aspettale.

Forse l'eterna Verità divina A far fede di sè tra noi discesa, Se le vie d'o'reinet oggi cammina, Teme di ostile incognita sorpresa, E si afifica alla vostra empia dottrina, « E chiama le menzogne in sua difesa; E tante dona a voi di sua sembianza, Che abbiate altriri di gindicro baldanza?

Forse a lei, che mantien forme si chiare, d'impano scourre non pomo ombra ed inganni. Saranı le vostre frodi accette e care, O far potrag, che ella quat nonş si ingami? No, che non sone le sue pupille ignare. Delle trame che ordiste, Ecco già i vanui Spiega, e contra di voi fiera si slancia, E vi ricopre di orssor la guancia.

Chiuderete l'estreme ore fatali, Come per la deserta ampia foresta Cener portato d'aquilon sull'ali, Di cui ne avanzo ne memoria resta. E le vostre cervici al suolo uguati Saran qual fango che ogni piè calpesta. Lasciatemi svelar quanti mi crea Confusi affetti l'agitata idea.

Co'deati afferro i menturi mici, fremendo Fer forza di dolor intensa e viva, E sulle fredde man, ch'alzo e distendo, Porto l'alum tremante o fuggitiva. Pur di nuova speranza il core accedo, Schben l'ira del ciel seigni ch'io viva; E pria ch'io moia, d'ogni error commesso. A bio rivolto, accuserò me stesso %.

A te, Dio di salvezza e Dio di pace Verro; ma non a le, com'io, verranno Quei che fan pompa di pietà mendace. Udite il mio parlar scevro d'inganno, E le voci d'afflitta alma verage, . Che destar maraviglia în voi sapranno: So che come innocente il ciel mi assolve, Se de'scorsi anni mici l'opre rivolve. Dov'è, dov'è chi meco scenda in campo, E senlenza dal ciel moto mehiegga? A che più taccio, e di rossore avvampo? Veuga...ma al gran eimento ond'io poi regga, Signor, nascondi de' tuol strali il lampo, E a te in viso il terror fa eh'io non vegga, Poi parla, ch'io rispundo, o almen consenti Che a te rivolga i miei dogliosì acceuli.

Ove son le mie colpe, ove i nefandi Da me oprati deliti? Ah! mi rispondi Quanto sian essi numerosi e grandi. Perchè il dolce tuo volto a me nascondi. E star lungi da te fier mi comandi . E qual contra un nemico ira diffondi?

 Loqui, scrive il Pineda, est vicissim respondere et audire. — Retzano.

Giobbe nel capi XII, XIII, XIV espone con maggior fa-

Giobbe ari capi XII, XIII, XIV sepuse com maggior facondital dique che fisiona abbias adopteralo is versimis del condital dique che fisiona abbias adopteralo is versimis del del solo bossit, an gromitentamente fastiga acher a missicia. I capital di formati un mange della beren e che facilitàgi. I capital di formati un mange della beren e che facilitàgi. I capital di formati un mange della beren e che facilitàgi. I capital di formati un mange della beren e che facilità di con crediri i como finginiste verpono della bastira spicial a pasceral della carus delle più manuste. Ne questa si apaceta como dettrin songella, sessono di gio richierta dal carusi degli antichi. "Vi-haprin."

 Josanaso e S. Gregorio creciono que Giologo rimproverasse i suoi amici per la loro faisa dottrina circa la divina providenza e la vita fetura. Altri poi, come li Pi-Binbia. Vol. 11. neda ed alcuni autori da esso citati, non si sanno presundere che quei sapientissimi uconita siano cadutt in labe errore. Il istino interprete cavò dall'etenzio radice Etili ia parola dommai perversi. Ma il testo chraico spiega vanita, faisità, immagine non vera e cone simiti, onde potrebbe dar luogo ad una interpretazione assal mite. — Restranse.

2. T. Ferendames vias meas in conspects give organizary Venameira II Prodeta, apoggiata all'antoriat di alcuni Padri greci, Iniende questo venetto toni: Folo corvas give consom some dierer. Ma no tono la secreta di Valido, di Didimo, di Filippo e spechimento di a. Toufmasso abblamo interpretata diversamente; ia quale intergrafazione connette assas piu della succennata col portagrido usseguente: El ippe erti Sefentiro mens en. – Rezzatos. chai. - Rezzano.

E con arida paglia e licve foglia Il tuo gran braccio di pugnar s'invoglia? Perchè contro mi scrivi amare note, E co'miei falli antichi il cor mi fiedi.

E tieni in ceppl le mie pianle immote 1. t. Il testo ebratéo suona ció che noi chiamiamo censo. e così Intendono il rabbleo David e il rabbino Mardo-2. Elegantemente Policronio: Nihil est in mess actioniE tutle del mio piè l'orme rivedi 2? Non sai che polve io sono, e d'alma vuote Saran quest'ossa, e di mia salma eredi Saranno i vermi, ondo corrosa e smunta. Come veste dal tario, andrà consunta?

bus quod non carrorsus perseruterus: tum causas, tum initia, tem fibras corum quae a me in vita aguntur observas, el senuissimo quarque itineris mei vestigia indaour, nt me supplicio constringus. - Rezzano.

### CAPO DECIMOQUARTO

Giabbe espone la brevità e le meserse della rata dell' noma in sulla terra. e si conforta colla speranza della rientrezione.

Ogoi mortale che di donna nasce. Nella sua breve travagliosa vita Di largo pianto e di dolor si pasce. Spunla e langue qual fiore, e in far partita Disciolto appena dalle anguste fasce, Ombra somiglia in un balen sparita, E per le vie degli anni afflitto e lasso Corre con inegnale instabil passo.

E tir a sì frale e a sì caduco obbietto Non disdegni, o Signor, volger le ciglia, E giudice lo chiami al luo cospello? Egli è vil creta della colpa figlia; Se lu sot non adempi il suo difelto, Teoppo alla madre il misero somiglia. Tu solo, per cui man splende ogni slella, Puoi far d'anima immonda, anima bella.

Brevi sono i suoi di; brevi ed incerli I mesi e gli anni, e, chiusi, ad occhio umano, Sono al luo solo occhio divino aperti, E numerati sol dalla tua mano. Ta li cingesti di sicuri e certi Confini e leggi: ed ogni sfnrzo è vano A superare le prefisse mete Ove gli arresta la mortal quiete.

Lascial dunque, a Signor, chindere in pace Gli occhi suoi lagrimosi alcun momento: Splenda al fine quel di che al servo piace. Quel dì che gli ricambia ogni suo stento. Tronco di pianta che recisa giace Spera il primo vestir vago ornamento, E rigermoglian tosto e rami e fronde Le vedove radici ancor feconde. Se invecchian le radici, il Ironco muore;

1. Favella qui Globbe dello stato naturale delle cose; e in questo senso noi non crediamo di errare esponendo che l'uomo perde per morte ogol speranza. Ubi, quaeso, est? mullibi est , serive it Pineda , nt inde redire possit ad comdem vitam quam semel reliquit: non enim , sicut arbor, transplontatur, ut alio in loss renasci st germinare possit. - Bezzano

2. Suppiamo che al P. Calmet non aggrada d'interpri tare questo versetto per rapporto alla risurrezione de corpi , conglossiaché dica Il lodalo scrittore che l'interpretatione sarebbe di soverchio ingegnosa e sottite, quando non v'ha mestieri che sia tale; poiché di questo domma chiarissimi documenti altrove si trovano. Noi pero, cui Ma all'arrivar del ruscelletto amico Risorge, e pien di giovanil vigore Ripiglia il faslo, e il verde manto antice, E pare un arboscel che il primo fiore Mova, piantato appena, in suolo aprico: Ma l'uom perde per morte ogni sueranza 1. E snl di loi la nuda polve avanza. Come mare senz'acque, o qual spoglialo

Della ricca sua piena arso torrente, L' uomo è per morte in basso oscuro stato Pien di sonno fatal gli occhi e la mente, Finchè scossi dall'uno all'altro lato Crolleranno l'occaso e l'oriente; Chè solo allor dall'urna sua funesta Maravigliando inualzerà la testa 2.

tieli chi mi apre la terra, e chi m' impetra 3 Che nel seno di lel nascoso io giaccia, Finchè, vuota di stral la tua faretra, Ricordarti di me, Signor, ti piaccia! Quando fia mai che i vivid'occhi all'etra Alzl a godere di tua amica faccia 4 ? Tuttor de'mali miei l'aspre falangi Combatto, e spero che il destin si cangi,

Forse verrà quel di che con dolcezza Mi chiamerai: risponderutti, e il firaccio Stenderai, o Signor, per mia salvezza, Se pur, di tua man opra, a te non spiaccio. Ti è contra, è ver, mia folle glovanezza, Che forse restò presa a più d'un laccio; Ma a vista delle mie colpe passale

Tempra lo sdegno, e vincati piglate. Ma tu segnasti, come in fascio avvolti 5, Col custode suggetto i mici reali,

l'esposizione circa la risterrezione de corpi parve la più acconcia in questo luogo e dagli interpreti la più sostenuta , abbiamo stimato di poria in uso. - Rezzano. a. T. In Inferno prolegos me, ec.; cice; In anbierronea mortuorum statione; videlicet et animam in timbo at receptaculo justorum, et corpus in seputero: vet indiscri-

minatim statum mortuorum intelligit. Pineda. Protegas me, cloè: abscondas, custodías, asserves: cost Il suddetto commentatore. - Razzuno. 4. Cloë: posso lo sperare di sorgera dalla miseria, In cui giaccio, simile più al moril che al vivi? Quando fia mai

che cio accada? Calmet. - Rezzone 5. Legge l'elreo; Insquitas men signata cel sa fascicula, Tutti dalla tua man stretti e raccolti: E al par d'infranta rupe e di balzati Sassi talor da forte ondo disciolti, O della terra cui gli inermi lati Fiune con lento morso apre e divora, Vorral che l'uont cada, si strugga e mura.

Dinique su questa terra il suo vlaggio Sarà si breve e con si scarsa lena, E eternamente ei dovrà far passaggio Pet cieco abisso alla finnesta arena? Oh qual gli fan le rughe al volto oltraggio!

per mostrar la diligenza colta quale avva fddio tenuto conto de nosì peccati. Pa lo fatti cosiones degli altichi legare in fascio le piccole verbe di argeoto pris che si coniasse in monete; anal le cose istesse di milaro prezzo, quando il padence vice guardarie, co, gli aretti socionale costolite. Fascene fede Plinko, il quale scrisse: Quor fasti ilin priscorrum vita, qualti minocentia, is que midal siQual gli si legge in frunte ambascia e penal oli come la tun ovoce allo rimbomba, 6 par che dica a lini: Vanne alla lomba 14 vin ono più redri gli orfani e cari -"Palli, ne più potrà farsi lini dice; ve sapràs se fortuna orni e rischiari e se si si considerati di considerati d

gnabatur? At nanc cibi quoque uc potus annulo vindicandur u rapiso.

1. Jezgono i Settaota: Impulisti eva in florm, et abibit. Retzano.

2. T. Siec mobilio. . . sive ignobilis cc. — da filispaini in ampin fortuna sint, et quum anqualin prenuntar. Cosa la Parafragi Tiggirina. — Retzano.

### CAPO DECIMOQUINTO

Elifuz accusa Giobbe di bestemmia, e sostiene che i matragi sono incessantemente l'accusantemente l'accusante l'accusantemente l'accusantemente l'accusantemente l'accusante l'accusa

Disse Elifazza allor: Forse è da saggio Fremere, vaneggiar, empir di ardore Urgor auctante sen, coluna ri ultraggio Chi per somma grandezza è a te maggiore? Troppo, alt troppo farcli in reo linguaggin Per ritrovar pietà del tuo dolore; E le preci con tanta ira accompagni, Che superbo il mostri anche se piagni.

Oh dalla iniquità lingua erudità,
Di saeriteghe linque imitatricet
Ch'empla tu sia, e contro il cielo ardita
Pria che il colle si ergesse e la pennice?

Oni consigli di Dio firso ascolissi,
Onde per allo senna a lia posmatali

Quale è la tua virth, che ella non sia Ornamento dell'alma a noi comune? Di qual scienza pascersi potria La lua mente, e le nostre andar diginne? Nella nostra altresi terra natia, Per volger d'anni e variar di Inne, Senno si acquista, e più degli avi (uoi Vissero ancor tra noi eanuti eroi ).

È ver che per elemenza inclito e grande Può Din temprarti le sufferte doglie; Ma si arresta alle tue voci nefande La sua pietà sulle beate soglie.

I. Allode Filiar a suci abitatori di Themno, in alta grado di estimazione per sapieras asiliti presso pli Orientali. Della loro sapienza a e în meulono il dottierimo P. Scianda et suo Previeriri interio Ultimameta stampato. Accorocimente per acco. Il Pineda: Forte Elphaz suci maliquisa, quam aguel Hazatra, comune ndure coluit, num sexierum et percutum uspellolio codem, quor magistromu est. — Betzano.

2. Alcuai Padri greci interpretano questo verselto per rapporto ad Adamo , ad Abramo ed a Mosé, co'quali ,

Perchè lant'nitre il tun furor si spande, E a'superbi sospiri argine, inglie? E, qual uomo che seco si consiglia,

Tieni immote ed altonite le-rigina;
Percule rontro di Dio, gonfio d'orgogio, «
Il luo sipirto rubello alza la fronte,
Lante al giusto autor del tuo cordoglin
Morono le tue labbra ingiurle ed onte?
Cosa è l'immo, cos'è, che al divin soglio,
Della vera purezza unico fonte «
Speechiar si possa, e in quelle limpid'acque

Mando apparire chi di doma nacque? Se voi che in reò tumuno cleit e phri Cari al Gidi per virite, sprilt, virete, Se di chi per mitte, sprilt, virete, Se di chi per mitte sprilt, virete, Se di chi per si chi per si chi per si chi per Geli che lincidissimi aplendere, Quanto da Bio sarà l'empiri escerala, chi coma capita internata il ano percionolis, le conta capita internata il ano percionolis, E credi alle mie voi e agli occiti miel. Lo virito degli avi io vidi in tel. Data al saggi e la terra; e non fa tolta Loro giammati da folli utmini rei; Turbar la pace e la lor glaria anica 3.

series Pollerodo, russ at Dua slipando iraci. Alto, in alti per rapport odd Angel de nepreselerono. Na la gia comune e la piar chiara inicitigaza di questo pia ragrato i de d'Salai, ouda degli unotal gianti, che della finale persovienza coa sono siceri.— Rezamo, quando de d'Salai, ouda degli unodi d'Theman, quanti famos di septe de la piade e legil la george de la piade de la piade de la piade e legil la george de la piade de la piade de la piade e legil la george de la piade de la piade e la piade e

Schbene al reo liranno è il fine asceso he'superbi anni, në il flagello suparo, thue all'orection ha un suon fero odiso, Ch'ode sempre tremante, o udir gli pare <sup>1</sup>: Sembragli di veder che il suo riposo Turbino insidic e larre e notti amare; che più bruna per lui nasca la sera; Che il varo al di gli chilud asta guerriera.

Se al cibo la man stende, in man rimira ti sua vita l'oscuro ultimo giorno; Vede angoscia, e dolor, se il guardo gira, Che aninaccian col dilo il suo soggiorno; Se miove il passo, ovunque egli si aggira lia il sospello e il terrore a se l'informo; E l'affauno in un vallo allo lo serra,

E l'alfanon in uvale allo lo serra, "
Qual re disceso in campo a ordif la guerra.
Follo, che aizà la scellerala desta la morte
Contro chi tal i lono sui glabro e in mana la morte
Del padrou corse a minacciar le porte!
Del padrou corse a minacciar le porte!
Dalla più pingue region letrorista,
Dal grembo di un'opina e licta sorte 2
Eccol passare alle deserte arene

E a cave grotte di squallor ripiene 3, Ninto e senza gli usali agi e tesori Sarà di ogni terremi ingralo peso, ... Qual arhor senza fruiti e senza fiori Nelle radici dalla scure offeso:

grentibus data est terra quam possidemus, sullis praedomus incursionibus infestatom.— Reztano. 1 Il Metaslasio ha linitata questa sentenza la dove mette la bocca a Glojada questa sentenza. Gloss, P. 1.

#### ..... Sai che i saspetti L'eterna aganpagnia son de' tiranhi.

bestiis ferisque erit habitatia tua. - Rezzano.

a.) Descritione di piagnetine da nei applicata di lungo, one alla persona dell'unglo, per con tipa acconsimente forto pagarce agli cerciti e destalti abilitti. - Rezzone.

3. Hadistrati in civitatifun devolatia: Valabbo, Indicoro, Ilario, il Gestape e molti altri intendono questo reverbio diversamente di quiti e dei mil albibino: caporio. Ma a. rie di Banile civilosi suo somiglierivole minocela falti da Do a Nalagoredonoro: Efficiente de abominiba; el cum Bo o Nalagoredonoro: Efficiente de abominiba; el cum

Staran sopra di lui gli eterni orrori; Sarà il suo Ironco da gran fromma acceso,. E succhieran voraci atre faville Del suo vitale umor l'ultime stille.

Pieno la mente di funesto inganno, Non volgerà lo sguardo a fida scorta Che furo lo tragga dal sofferio danno, E la sua spene avvivi oscura e morta 4. Innanzi lempo con l'estreuno affanno Sarà la morte ad assairio accorta; E vista la crudel squallida faccia, luardiri si sentirà le braccia,

Conte vigna, nel giorno in eui fioriva, Spogliata della sua tenera fronda, E come scossa verdeggiante oliva, Sporsi i bei fiori sull'arena immondaç Così involarsi fis sua jimmagin viva, E ogil bella eader speme infeconda L'ipocrila vedrà, cui Dio destina Far de'l'eneri figli aspra rapina 5.

Foco vendicator, foco omicida, Apportator di estremo gigrino amago, Diroferà l'albergo in cui si annida il reo signor d'ingiusti doni agaro; E fia che dal suo seno alfin divida il delitto che sempre a lni fu caro, E le frodi cui diede empio ricetto Nel cieco abisso dell'ingordo pelto %

 Non speribil se naquam a pericula evasurum, neque videbil quomodo ex tot malis possil emergere. Calmet. — Rezzano.
 Familia hypocrifae erit deserta et absumpta, Così

Februs.—Rezzano.

E. Ellin in questo capa al monira moito più actre di prima; rimigrovera a Giobèb iomide parcise di mi intelle prima; rimigrovera a Giobèb iomide parcise di mi intelle monta di prima; rimigrovera a Giobèb iomide parcise del mi intelle monta di prima di pri

#### CAPO DECIMOSESTO

Giribbe si querela della dirrezza de' suoi amici; espone i suoi atali, e melle tulla la sua confidenza in Dio che è testimonio della sua innocenza.

Tai detti io pur nella memoria porto: Date omal fine agli orgoglinia cecuti ; O ministri di amaro aspro conforto, O amici gravi a inici linghi iornenti. Agevol opra è avvalorar dal porto chi va naudrago in mar scherzo de venti: lo pur così farci, se parte almeno Dre godesi tile vuotro ozio servo. Anch'io sapret gridar, anch'io disciorre Ce coraggioso coi, anch'io la fronte

1. T. Suscitatur falsiloguus Interpretano alemni: Extenuatia mea elevatur contra me. I malori che dal mio vol-

Piegare in alto di chi altrui soccorre, O usar parole ardimentose e pronte. Or che farò? se parlo, in sen ini scorre Violento del duol l'amaro fonte; Se faccio, non si accheta e non mi lascia tiu sol momento l'estinata ambascia.

Alto e grave martir mi opprime il core, Ond'in tutto mi struggo al erudo pondo: Il volto accusan del perduto onore! Le ruglie che vi fan soleb profondo;

to trapelano mi fan credere aktrui pin grave d'anni che io non sono. — Rezzono.

Spento ho degli appi il giovanile ardore. Qual lasso e antico abitator del mondo; E il mio nimico i sdegni suoi raccoglie. Digrigna i denti, ed ogni ben mi toglie.

El gira le terribili pupille A me, come a sua preda, e gli altri Intorno Stan contro me vibrando ingiurie mille, Avidi del mio pianto e del mio scorno L'alma ho tra lacci che il maligno ordille, Ed alzato tra gli empj è il mio soggiorno 1 : Ed to sì grande un di... fletil memoria! Deh come cadde, akimè, l'alta mia glorial

Gran Dio, le man mi hai posto entro le chiome 2, E il mio capo frangesti a duro scoglia; In i miei membri, il mio spirto ed il mio nome Obbietto alzasti di nemico orgoglio 3; To le mie forze, incatenate e dome, Di quell'aste cingesti ond'io mi doglio'i Tu m'hai ferito in cruda orrida guerra, E m'hai sparso le viscere per terra.

Piaga a piaga agginngesti, e in un istante Mi assalì, mi percosse e al suot distese 1. T. Conclusit me Deus apud iniquum ; cloè enme spiega Policronio, tradidit me Bominus in manus injustorum; e Simmaco: in manus impiorum projecit me. - Rez-

 T., Tennit cervicem meam. Policronio: Et tenens me coma divellit. Ambrogio: Accipiens me capillus evuluit. — 3. Pasuit me in signum annibus. [] Pipedo. Deus. ti tuo strano poter, quasi gigante: Ed in per farti il mio dolor palese. Di cenere e di sacco egro e tremante Coprij le membra dal tuo braccio offese; Sulle gote versai di pianto un fiame,

E si oscurò degli occhi il vivo lume. Questa è l'acerba tormentosa strada, Ch'io trascerro anelante e quasi erangue, inseguito, o Signor, dalla tua spada; Pur l'antica innocenza in me non tangue 4 tl mio clamore, o terra, al ciel seu vada; Tu non esa coprir lo searso sangue: Se son reo e se a torto io mi querelo, Il testimon della mia vita è in ciclo.

Mirate, o amici contro me loquaci. Qual da'mier lumi al ciel pianto s'invia: Se voi thi giudicaste aspri e sagaci 8. Più di voi giudicarmi il ciel potria, Passano gli anni mici breri e fugaci, Langi portando ogni speranza mia; Ed io men corro ad albergar con morte. Che al mie ritorno chiuderà le porte.

splega Olimpiodoro, me tamquom signum propossit, qui cunctorum juculu et ictus exciperem. — Rezzapo. 4. Cum mandus at innocens essem. Cos) alcuni interpredi prega il Pineda. - Rezzuso. s. SI cum komine ogsrent miki nequalis parisone con ditionis, nemo me peccats convinceret; at divinum judicium reformidandum mihi est.ll Phoeda; il quele serive che

# CAPO DECIMOSETTIMO

Giobbe si querela deali insulti de' find amici, a li conforta a rinsavire.

Già mia forza vitale è al cor ristretta: Saran brevi i mici di; fanereo sasso Oneste mie membra travagliate aspetta: Colpa non ho; pur se i mesti occhi alibasso. Fitta veggio nel seno aspra saetta; Onde men vo doglioso ad ogni passo. Signor, tu al sen mi stringl, e poi combatta Contro me solo ogni nemica schiatta.

Il cor dell'empio in tenebroso speca Senza lume tu lasci e senza guida 1 : Virtù nol chiama ad albergar più seco, Stassi con lui sol·la speranza infida; Di lei si pasce, ed ingannato e cieco, Sembragti di veder che il ciel gli arrida 2: Ma it ciel grandi snl capo ire gli aduna, E la sua prole languirà digiuna.

Misero mel che dell'iniqua gente, Come fossi rampollo infame ed empio, Favola son del vulgo, ed innocente

1. Ils ne sont point de ces êmes nobles et générouses ne vous ilevez au souverain degré de verlu. Calmet. -2. T. Proedam pollicetur sociis. Ebraica maniera di di-

Il desiderio ch'egli notrisce d'essere prosperato in questo mondo, - Rezzeno,

re, per esprimere la lusloga colla quale sive l'empio, e 3. Poiché, veggendomi così punito, maisagio mi creSon de'malvagi abbominato esempio 3, E poiché il cor l'enorme ingiuria sente D'aspro e ciero furor eli occhi riempio E per strano dispetto ardo ed aggluaccio. E dolorosamente mi disfaccio. Que'che pet calle di virtù senyanno 4,

Maravigliando inarcheran le ciglia, o Quando turbati gli occhi miel vedranno: Ma l'unni giusto, che a sè sempre somiglia, Mostrerà, sgombro dal primiero affanno, Ai rei la faccia del suo zel vermiglia, E segnirà il magnanimo cammino, Qual franco e ristorato pellegrino.

Deh l'orgogliose fronti al ver piegate. E venite a veder s'io veggio e trovo Alme tra voi di sapienza ornate! Dinauzi all'arco del dolor ell'in proyo Furon proute a fuggir le mie giornate In un col mio sperare antico e nnovo;

dono, e me come esempio producono dell'empietà castigate. Calmet. - Rezzeno. 4. Justi super hoc minerebuntur, alone stupebunt me hoe in squotage jacentem intuiti. Così non pochl espost-

lori. Monibus addst fortitudinem: perció che egli è giusto , avra piu di folleranza , e di coraggio per la strada delle tribulazioni.

E del luogo desir nulla mi resta, Fuor che amara nel cor fiera tempesta.

Riposa alcuo non ho: la notte è giorna i . Luce alcuna nun veggio: il giorna è notte: La magione del 'duolo è il mio soggiorno; . E il duolo è quello delle inferre grotte. Steso fra l'ombre ho il letto; ombre ho d'intorno, Ombre da' mici sospir solo interrotte; . E no' vermi che ho al seco in veggio esbressi

1. Afficiones mose diem verternal in noctens, et dies anote pon differt. Così multi altri interpreti, lo somma il seno di tale versetto si è che Giobbe pei suni dotori di notte non ha ripono, e di giorno peros piu termenti che non sperimento quando passó in notte per ambmela vegitancio. Così Olimpiodeco: Zimm faz: ipas, pres main onpore dapse molestio, Anna proceta misi in escelvia un oppore dapse molestio, Anna proceta misi in escelvia.

nti ospore aspar moverana, nama precu massa e receversidebater. Realano.

2. Nol qui lasciamo da parte le lagragnose riffissionil del Pineda sol nome di padre che dà Giobbe alla patrellor.

4 e di madre e sorella all'vermi, pretsodendo egil di dire che Giobbe cerease ansionamente la morte, e perciò con questi vocabil di amore i vermi e la patredite nominali. Di sorella e di madre i stretti amplessi 1, bov'è dunque, dov'è la mia speraora, E chi Il mio luogo sopportar misura? N'aodri nella profonda orrida staosa. N'aodri nel scon della tomba oscura: Meco mi porterii quel che mi avaoza De'doòi di fortuna e di mutura 3; Avrao poi pace alfin, pace quest'ossa, Quando fen chiuse in obblita fossa?

se; imperocché pare a noi che più acconciamente intender si possa she i vermi lo gircondassero e lo abbracciassero, come fossero i suoi più amorosi congiunti. — Rezzero.

E come mai si sarribbe potuto raggiongere quella futeri-

nea raphitia e l'arditta elevaterza del lesto: Patrochini digi: poler meus es: maler meu el soror meu versitius. L'à prima parte del verselto è ominamente perditta nella versione.

2. Spé' mea descrudel in enrecrem aspuleri. Così l'elevo: Spes meu nome in lumalism veniet mecum? Nome simuti in sequiterum deproductus el Così l'eletatus. Re-

#### CAPO DECIMOTTAVO

Baldad accusa Gobbe de disperazione, e vivamente rappresenta le sventure e la misquitoto fine dei malvagi.

Fin quando, o amici, i sapienti e chiari Vostri concetti aodrauno al vento sparsi? Fate che Giobbe miglior seono impari, E roglia alfin di vero lume ornarsi; Poi di consiglio ono gli siate avari, Ond'ci possa dall'ombre alto levarsi i: Così pien di senleaze aspre orgogliose Baldad di Giobbe al lameotar rispose. Duoque saremo odi utrias servile

Di slolidi giunonti al suo paraggio? È alla nostra onòrsta età scolle Paranoo i labbri snoi scuroo eli oliraggio? Un cieca oet tuo sitegno, anima vile, lodegoa del teleste anico raggio! Forse per fe calirà la terra, e pronti balla lor sede partiramo i monti?

Sià il fulgore dell'emplo in veggio estinto; bi sua famma l'ardor più mon sfavilla. E nel suo albergo di mere norbre ciuto Del primier lume nun appar scintilla. Ahi che il bel raggio alla sua chiono avvinto Fra l'uno e l'attro ciglio or più mon brilla!

Ecco a cader la sua virtù costretta, L'urta il coosiglio, e il precipizio aspetta Di fatal rete il cioge alta corona,

Di Bal rete il cioge alta coreau, in in in raviori dei coloration designation in rei in raviori dei coloration della coloration. E fiera costro lui sete finamengati.

E fiera costro lui sete finamengati.

Fiera costro lui sete finamengati.

Guella terra sa cui vive e passeggi;

Guella terra sa cui vive e passeggi;

Cada il prisco valure affilito e stanco. E rivisco il ma poli larree a parsoni il.

Cada il prisco valure affilito e stanco. E di spisco per fante informo o fract;

E il vernigito gli sugga unuer vitale: Vada consunoli di larccio deslore e il mano Per forta di delles strano e mortale <sup>2</sup> sevegati dal sun altergo quali prisrana.

Sian soggioroo di mova altrui dimora Le illustri e a lui si care avite mura \*; Sia zolfo, che le macchie arde e divora, Suarso a moodar la sua magione impura \*;

T. Intelligite prins, ec. L'Ebres : Edocet- illum atque disciplinae precipiendae idonemi effeite.— Rezzano.
 Il Metalisalo ha attitute le lidea quenta sorgente, al lorquando rolle introdurre Atalia agitata dai rennesi a dagli oreori che la colpa suol destare e matrier. Geora.
 Se, penultima

Ah l'nria d'intorno
Lampoppa, yfavilla;
Ondeggia, vacille
L'infdo terren;
Quot notte profonda.
D'orpor mi circondo;
Che lorre fanente
Che smonte son queste;

Che fiero spevento Mi sento - nel sen

 Per morte primopenito nitro non hassi ad intendere che un mortaic dolore per acerbezza squisido. Il Pinedo.
 — Rezpano.

 Priria l'empio, espone Il Calmet, e i suoi compagal de suoi beni s' imadroniranno. — Rezpano.

gal de suoi beni s'impadroniramo. — Aczzeno.

3. Vervo e cie il testo non dice cie il 100lo, di cui avelbesi a spargre la masigan dell'empia, doresse essere sparso affine di mondatta; e vero è altresi che sconio altani eleziazzoti intendera il infantore, che ndor di rollo diffonde. Pare, se si pone mente al contone del "anlichità, chiano apparisce che il I sofilo mare solcasi

La sua radice inaridisca e munra, Sia recisa sua messe anche immatura; La sua memoria in terra estinta giaccia, E ogni contralla di ana gluria tacia i, Cià ruolas sognio la sponiata in alto

E ogni contrala di sna gluria taccia I, Già ruolar veggio la vendetta in alto, Già gil piomba sul capo, e già lo incalza; E a dar nell'ombre il formidabil salto Funri del chiaro di l'arta, e lo sbalza. Già delicilato dal superno assalto, Dalla terrestre region trabalza,

per purgare dalle sozzure un albergo od alira cosa che immonda fosse. Così abbiamo lo Omero. Hue mihi fer, anna o corisama, salphur

Afqui igochi, praceras tetri meticanas, odoris: Nun lustrure domos, Inesugue ndolere penates Ipse peru, qu: Cosi Otidio e molti altri posti e scrittori. Era, il rolis in uso partmetti a piotto di religione, e Piliais lo senise chiarmenti: Salphara Ande in religionitu in tetro se chiarmenti: Salphara Inde in religionitu in tetro chiasima lin tra gii Ediji per testinonio di Strahore; odi e chi-serve i potena altrevi tra gii Arabi e riza odi e chi-serve i potena altrevi tra gii Arabi e riza

gi' Idumei. - Rezzuao.

E ai reggii soui e al popol suo min laccia Ré memoria di eè, eli figlio in faccia. Stupide, o voi che il suo squallor vedele, Ne ma di il vedeste di alla gioria ornato, E voi che il suo primiero onor sapete, Mirate con orro, quanto è cangialo 2. Empli, quest'è l'abisso a cui correte, E questo è il vostro luttono stato; Quest'è l'albergo ore in ctrono obbilo Sta chi gli omori volge ingrato a Dio.

1. You ait ci nomes no gazir platerarus s'oligier de mercrie popula", con interpreta aquellon. Ern in con pressa gil Edgi II recitate le oper gircino de' offenti de la consecución de la consecución de la contar rete justa lavadonte. Osdir e che ilino a' contri tensi della liocetta, eggianguadoni: delationa accruidore, mofair rete justa lavadonte. Osdir e che ilino a' contri tensi della liocetta, eggianguadoni cocionament decree. La pieda della da il Valerio Pindiciona celta morte di Bestin. - Rezuen. 5. dispusciona i pionar che mo los videre unita una dei suglica, ma soltado nella prevende indevia liamentalcia presença di liocetta sua granderna. Collect. - Rezuen.

#### CAPO DECIMONONO

Giobbe si logna della durezza de suoi amora; deservire le sue prire.

e cerca aa conforto nello speranza della risurrezione.

Allora Giobbe sospirando disse:
Fin quando sarà mai che i crudi (orti,
Le ingiurie acerbe e l'inslinate risse
Questa, che voi ferite, alma comporti?
Non basta il vario duol che la trafase 
Non l'esser lei si lassa e vni al forti,

A far che il volto di rossor vi avvamni, E dal vostro furor libera scampi? Se favellando errai, lorna a mio danno

Se lavenando etral, tonta a limo damo L'errir del labbro che il mio senno oscura: Ma ognun favella per recarni affanno, E il mio delitto dal mio, mal misare, Sgombrate dalla mente il folle inganno, E credete maggior la mia sciagura Di mla costanza, e de commessi errori

I flagelli che ho intorno assai maggiori?
Per forza di dolor alzo le grida;
Uomo non v'è che il mio lamento accolgà:
Levo al cielo più forti e pianti e strida;
Uomo non v'è che al mio dolor si delga. »
Oli strada, oli sirada tortuosa infida!

In non so per conforto ove mi volga:
Oh nembo che mi cigni orrido e fero,
E veder non mi lasel aleun sentiero!
Spoglialo in son della mia gloria e lulta

Spogliato io son della mia gloria, e tolta Dal mio capo è la bella anrea cosona;

- T. Decies confunditis me. Especasione dell' elgules favella per Ispiegare la continuazione di un atto. Ne abbiamo evempi nel Levillo, in Zaccaria e nell'Apocalisse. — Rezanno.
   Mois rous rous relevez contre moi, et rous prelendez
- que l'élat hamiliant où je suis est une prence que je suis roupable. Calmet. — Rezzano.

  2. Credono alcuni interpreti che Giobbe favella de ra-

Mia vila io veggio tra l'ambasce avvolla, Veggio morle'che a lei più non perdona. Qual svelto arbor da terra amica e collo Ogni licla-speranta or mi alibandona; Fjero balena il ciel pien di minaccia, E mi riguarda con nemica faccia.

Ecco giungierni al cor doglie e martira i Che fin d'agni nio bea cruta rapina; Ecco ciato il mio albergo in varii giri Da morte cito-Zasalto mi dealita. I. tu fuggi formo di malio giori vicina? E voi genii con une per sanghe unite, Voi, mici carse mini fidi, ancor fuggire? Void mici carse mini fidi, ancor fuggire? Void mici carse mini fidi, ancor fuggire? Cione fin mil filinocol canglulo aspetio. Autore non faccio per pidal deberri.

Come fia mai th'io-col canglalo aspetto.
Ancor non faccja per picilà dolervi.

E aia tra-vol come stranier negletto?
lo grido, e al mio gridar fieri e protervie
Tàccion gli schiavi miei per mio dispetto;
E con queste anie lathira use al comando
lupran mi struggo per doltor pregando!

L'alito min la stessa moglic abhorre, Segnano il mio lamento anco i nipoli 4: L'empio a rapire la mia gloria corre: E dielro me la lingua avvien che runti.

pitori caldel, ec. Nr. I Settanta lengono chiaramente: Tentationas ejas unuaimi consensu irruerunt super me, che è quafito dire I mall del corpo e le affisioni dello spirito da Dio mendategli. — Rezano.

4. T. Filio uleri mek Comunque I Setlanta, e con essi moliistimi interpreti, siano di parre che Giobbe faccia menzione de' figli delle sua concultine, lotendono perè Simmado ed altri, i, nipoti, cioè i figli de' ligli.—Rezzono. Que c'he soleano il cue meco discintre, Stan nell'dici im fasi sel immost; E il mio più dulce e più immorso aniro or è il più amaro e il più ender-tumino. La mia carne è consunta untul appena ani carne è consunta untul appena E sol del labeli i solti giro affenno. L'evenni miei denti in sorar fosso. Pietà, anirei, almore voi, della mia pena, Percibe, al pari del ciel, vi alletta e pasce Il duol peremo che nel cor mi nance?

Deh! chi inl ottien the it mio parlar si scriva? Chi di lui serba in onorati fogli Alla futura età memoria riva? Chi nel piombo lo Incide, o chi ne' scogli !? Iu te mia speme, o Redentor, si avviva, Che vieni, e i lacci della marte sciogli;

1. T. Celle sculpontur in nilice. L'ebreo: Cutil alibérero, et super plumbo in semplieraule. A elerna mes moris benansa Globbe che o nel pionho o nejali scull s'incidessero le sue parole, le quall persagivano che il figliand di Dio Redestore giulper far allesaria con l'unano genere, il quale d'ovrebbe un di risongre a vederio availlo

Per le segendo nell'extreme giorno, so che a vita migite rafori itoro. Giuln di questo nin lerreno ammanto, Maner vida vecidende e nuori send, sono di accidende e nuori send, se recita de la comparazione del periodi di la giorni immensi. In sessa, in sistema di la giorni immensi. In siessa, in sistema al una gran aggila accanio Volris quel che in sei, quel che iu pensi giunto in periodi di la giorni immensi. Questi la spene che nel seno io perfo. Perché dinque sandirari, e erada guerra Creder citi lo pogga in questa lassa, terra, certa del control i cor, sei di ejiugi gene?

Perché dunque assalirmi, e cruda guerra Morera i detti mie! Perché opni speme Creder ch'io ponga in questa bassa, terra, E E ereder empio il cor, se il ciglio geme? Puggile, o iniqui, che giustizia afferra Spada vendicatrice; e all'ore estrème , Tremark, chè verran ruggendo in campo I giudizi di Din con tuono e hmpo.

della siessa sua caroc. Così le alleanze de Romani con gli altei popoli scolgite in bronzo si conservationo in Campidoglio, come narrano Pollibo, Tollio e Listo; e così il Romani strasi existero ia levo confederazione co Maccalei in Lavole di bronzo, come abbiano dalla Settiura, ombe pretene memorita se ne serbasse. — Accasao.

#### CAPO VENTESIMO

Sofar continua a descrivere i gastighi con cui Dio punisce gle umper.

Più nou può il mio pensier star si risierda. Ne l'angunois confin che lo imprigiono; Disse Sofarre, e d'uno in altro obbietto Rapidissimamente andro lo sprouz. Parla, che ndrò, parla, re dai cal·lo petto Sfoga l'asper rampogne, e a me ragiona; Cd'io chiamerò nella crudel contena Lo spirto del mio semno in mis-tificas ì.

Lo apriro der ingo senno in miss nitesa 1lo so che fin dal primo austreg giornu Che di piede mortal vestigio, apparre Su questo henchésou mana sogiairuno, Furno gli onor degli empii ingaanii e larre. So che la gloria, ondie siperbo e adorus Lipocrita n'andò, losto disparre, Sebhene al ciel lucide corna allere Ergesse, e il capn ad emultar le afere.

Ergesse, e il capa ad emular le sfere.
Ab che qual fango abbominato e pesto
Fia l'altero de rei zelo bugiardo,
E il suo finigore sparirà si prestio.
Che, in van cercarlo tenterà lo sguardo!
Fia qual sogno che fingae, e affitti e desto
Lascia alle piume l'amafor conderdo;
O qual notturna farodosi immago,
Che va perduta in grembo all'aër vago.
Più non vederan gli occià i gell popol folio

L'empio che un di vedean pieno di annore;

1. Non lascrò di risponderti con tutto il vigure della

 Non Isserrò di risponderti con tutto il vigura della mia dottrina, cosia, Respondeto tibi, aique entendam sermonet fina raccas cue appeticià. Caliuri. – Rezumo.
 Nonsa qualva adiena dona rapui vervetti facciati ad ipuna dolorem, quem atija intilit. Pineda. – Rezumo.
 T. Cum co in pulvere domaingi. – Adharcatosit

E le stanze superbe in cui fu accolto Tra lor diranno: Ov'è il primier signore? E i figli soio, miseri figli in volto L<sup>a</sup>inopia avranno, ed il mortal pallore; Ed ei, misero padrel orrida messe Di diolo avrà dalle sue mani istesse <sup>2</sup>.

De'suoi verdi anni in mal oprare industri t scollerati affetti e i perdiffusi Cresceranno col crescere de'iustri. Quasi nell'osso e nelle vene infusi: E quai soglion giacer vernii palustri Col lor naffo terren misti e confusi, Staran cinti d'eierna onbar notturna

Col other some nella gelid runa?
Che se fin al labbri suis diebe il delitio,
ge la lingua il naicuse e sen complacque,
Guapado facra some al cer tragitio.
Tompo verrà che dal dobre traitio
Constrai life che dalla colpa neque,
Fiete d'aspidi atree, in cui cangisto
Sesiò il fiche matziga a lai si granda generale
Le verira dia some di mundo el consegui.

Per man di Dio strapparsi argento ed oro: jutie cum el simut cum eo dormient. I Settanta. Etiom cadener ipsum conilandra ullie el peccata que vivosa sanosel. Il Pirino. — Bezzono. manyel. Il pirino. — Bezzono. sanosalidi serlos consplicatore; una areas quem morramo morramo milimo la fascalsa contared, loccia. — Bezzono. morramo milimo la fascalsa contared, loccia. — Bezzono. Succhiar vedrollo di pestifer angue La lesta in cui fa il tosco atro lavoro 1; E vipera vedrò, vipera ardeute Al cor vibrargli il furioso dente.

Voi di latte e di mel torrenti e fumi Fuggirete i suoi sguardi; e lu arderai, O grand'ira di Dio, tu i rei costumi De primieri suoi di vendicherai 2: E senza che al tuo ardore e i ai consumi 2 Posto nel fondo d'Imfiniti gual, Così virvà all'eterne acerbe doglie,

Come già visse alle profane roglie.

E dritto è ben; però che ingiuslo e crudo infranse ai scogli le piebee cervici,

E errar fece gemendo il popol nudo Degli oltraggiall squallidi menilei:

Perfidot cin non tenne argine o scudo,

O lamento d'oppresse alme infelici,

Quando di lor magion ne for rapina

Ē poi lastolla nella uu ruina 4, 0md è ch'ie grido: Sì, che un di vedrolin Assiso al preparato empio convilo: Na partir noi vedrò pago e satollo 10 quel ch'egli imbandi pasto gradito. Stretto piegando a duro giogo il collo E vedrà il cibo tra e man amarito E l'antiche ricchezao fuggitive Volar dai patri ilidi ad altre rive.

Votar dai patrii lidi ad altre rive. E se azaio da mensa jalfin partisse a., Vada, che il core la sen gll atringeranno Porti interni tumulti, occulle risse, Crudele ardor, irrequicio affanno: E con l'aste ver lui rivolte e fisse Ratto movemodo Il pie à socalieranno

 Suni qui dévuel quod in capide aspidis est renenum aut toxicum, et propierre appelleri Ros, quod caput siguificat. Così il rabbino David a il rabbino Mardochal Intendono questo versetto. — Rezumo.
 Dabit poenas pro Labore atque molestis quam altis

inflicit. Coil P elero. — Rezano.

2. T. No: Innea consumetre. Tra lutte is espositioni
di quisto versetto in più accoesia riputtiano quella che
di il Pinoda dopo verrer inferite in gran copia. L'emplo,
dice egli, sarà destinato agli aterni supplicii, e non mai
sara cosounto di end. — Rezano.

4. T. Non sofificanti, cioè, eccetti domum pauperia; unanterni diffee usatissima nell'i ciente la verta. — Rezano.

4. 1. Non acapearest, cooc, eversta someon paupera; maniera di dire usatissima nell' ciralica favella, — Rezzano. 5. Bepleat ventrem quod velit. Calmet. Esto ut impleat ventrem suum; Dens tamen immittet fervorem trae. Li Parafrasi Tigurina. — Rezzano. Tutte a schiera le doglie aspre e maligne

Irle i capegli e i fieri occhi sanguigne.
Vada, e più ancre l'ingordo sen riempia,
Che il gran Dio, col suo sdegno uscendo in canno.
Fia che il desir della giustitia adempia.
E mova a fargli guerra il tunno e il lampo e.
Invano allora, soltracado l'empia
Sua testa, il reo fellon ecreherà scampo;
Poiché fuggendo aspetteralli al varco

Fuso di bronzo Insupentili arco 7.
Oh ill elerna vendetta orrida spada,
Che sgusinata Isunpeggi alle inie ciglia!
Tu quella sei che li apriral la strada
Nel cor dell'empio, e n'ascriai vermiglia:
Per te fia che il superbo a terra cada,
E di mostri un'indomita famiglia 3.
Vada e venga imprimendo orribil orme

Sul tralito cadavero deforme.

Anima rea, dove si giacque ascoso
Con sue grand'ombre alto delitlo antico a.
Foco diverator sempre orgoglioso,
Foco di elerna forza io ti predico:
Nella atessa magion del luo riposo
Serai libera preda al tuo nemico;
Farà il cielo a'tuoi falli aperta guerra.
E ad accusarti songrà la terra.

E il diletto tuo germe esposto all'ire Sarà degli inclementi euri rapaci, Nel giorno in cui vedrai fibra apparire La man di Dio acuolendo accese faci. Quest'è il retaggio dell'umano ardire, E de'mortali d'empletà seguaci: Tale ai detti malvagi il ciel prometle Guiderdone di sdegno e di vendette.

 Combaite il ciclo contro dell'emplo con le pioggie.
 co' venil, co' impi, co' taoni a con le nobi terribili. Il Pineda. — Rezenno.
 L'arco di bronzo nei linguaggio della Scrittura signi-

ten per lo più levilla loferina. Passión si ercen se vens levados suas, existus il Salinialo.—Bezzano. s. L'ebro legge: Hiniu resional seper caux Vezanculla partial Riniu sonos giztuli e, copon an che tal setta di gente quel paese un tempo abliava, che di poi appartamos e Modelli, sono longi dilla crientità informe. Ai trapotici sicual interprell interdenzo il dersolti, dell' superturio della discontinuale della seguita di maggia di model.—Bezzano.
L. Quest' cobre altre.—Bezzano.
L. Quest' cobre altre. Description se sono che la montel cestidili empie: Deministrate tenerice dell'internati i protincia.

animae illius, Calmet. - Rezzano.

### CAPO VENTESIMOPRIMO

Giobbe sosticue che gli empii godona spesso di una lunga prosperità, e che solo dopo la toro morte Dio escretta ordinariamente contro di essi le sur vendette.

Udite, n amici, i miei veraci accenti. Rispose Giob, le mie discolpe ndite; E, al ver piegando l'orgogliose menti, Dell'inganno primiero ur vi pentite: Date orecenio al mio dir scarsi niomenti;

 Nam satis magane mihi suppetnut quereudi canuse, quoniam homines alloqui debeo, quibus alle mente prac-Binnia Vol. 11.

Poi, se vi aggrada, i sensi miei schernite. Fars'io, parlando a gente aspra ostinata, Non avrò in sen l'alma a ragion turbata 1? Porgete orecchie, io grido, e maraviglia Nella fimute v'imprima orme impensate;

judicia insidere, ils penilus, quae asserere cogor, opposila? Calasel. — Rezzano. E, come chi il allenzio all'rui consiglia, Il dito al labbro tacitumo abate. to pure inareo per stupor le ciglia, E mi scuote un tremor l'ossa gelate, Se gli areani che aprir medito e bramu Pensoso alla memoria ora richiamo.

Perché mai viron gli empi in lielo stalo, E su emmio d'agi e di teorio Altan tra i pianti atteni soglio bealo. E e edono cinti di sapretio none? Sen dolce obbietlo al lori felici ameri; E vezzoni nipoli in amera cuna. Can cui veggos scherzar grasia e fortuna. Stansi tranquili tra le avie mura, Come in sen di sumola chia castello, Nel 1 sono il turba del dirin fingelio:

Dalla lor greggia a partorir matura Veggono pullular gregge novello:

Veggon l'armento di portar non atanco II caro peso del fecondo fianco.

Miran sovente pellor patril tetti Giorani figli in revide plaggia erranii.
Come truppe d'agnelli, e pargoletti Sciolte le fasce, alte le man, scherzanii; E viron tra gli armondei diletti,
Tra celre, organi e timpanii sonanli; E mojon carchi ild dovizie e d'annii,

Nepjur soffrendo del morir gli affanni i. Pur quelli son, ele ingiuriosi, alteri Dissero a Dio: Va da noi Inngi, e togli Al nostri occhi il fulgor de'ituoi sentieri; Vanne, e tu stesso i tuoi consigli accogii. Chi fia costui che per diritto imperi, O per mercede ad obbedir el invogli? Quale al prieghti favor, qual ricompensa Agil omaggi dell'inomo alfin dispensa?

Agui omaggi dell'nomo alini utspeissa ? Ma poiché opra non è della aus mano La sorte onde talor giolece l'empio, Sia il consiglio de'rei da nee lontano, Che di tanta haldaoza il, cor non empio. Quauti, oscurato il chiaro onor profano, Son dell'ira di Dio misero esempio, E, assorti d'improvvisa onda di pene, Spinti e balzati a disperate arene!

Parmi vederli come al vento paglic. O quali semivive ultime faci Di cadule sul suolo arse muraglie Sulle penne de'turbini fugaci; Parmi veder in orride gramaglie

 Come specie di felicità descrive qui Giobbe la repentina morte. I Settanta leggono ancor piu chiaramente: Complerunt vitam saam in felicitote, et in requie tamuli quicenni. — Rezzano.

2. T. G. our orderfers, there exict, etc. Cost interpretating to verteit do multi Barli, specialments gred. For Reseas.
2. T. Quis arguet, etc. Nol abbiamo totto dal Piesde tatta is spienzisone di quesdo versito. Interim, servic qili, impane vivil impira, nemine enudenti illus section computer di palam exproherra, nemine etimo piesate computer di palam exproherra, nemine etimo piesate computer di palam exproherra, nemine etimo piesate di Chairetti anche di Polampiamo del Calmetti anche de polamenta il l'interpretatione del Calmetti anche deposita morte ha l'empto signore longo distilier fra gil dopo la morte ha l'empto signore longo distilier fra gil della propositione.

Ravvolti i lor desir vani e fallaci, E in atto di vibrare il crudo artiglio

Il castigo del padre in sen del figlio. Ben sa quell'infelice alfin per prora Quali il ciei gli serbasse ine e vendette 2: Piega in sguardo, e morte in sen ritrova; Che armota crudelissime sestuti; Alza gli occhi a veder se alcun gli giora: E Dio il liten per le cliome in pigno alrette, E il preme e sforza a immergere le labbia; E il torrente a ingojar della sua rabbia.

So che cortoglio al genior sepolato Nou reclerà di sua magion l'ambascia, Benchè il fior di sua stripe in lei sia còlto E il caro unico erede estinto in fascia, Ma chi può Dio chiamar giudice stollo, Quando al placer gli empi abbandona e lascia, E pieni il rolussi anni felici Mojon soaremente i suoi nemici?

asopui sortenente i auto itenere;
E con viscere pingul e lungidossa
Ul midolla irrigale cutran con fasto
Nel cupo sen della funerea fossa;
Quasud'altri in fiere di dolor contrasto
Lasciano la lor vita egra e percossa
Nada sul campo alla miseria pasto,
E del pari nell'urano agunu s'imorter
Tra immoodi vermi e sozza arida potre?
Ma già vezgio unal inacea in vio pensiero.

na gia veggio qua niasca in voi pensero E qualca li mio parlar guerra prepari: Dov'è, dite, dov'è de'rei l'impero, Dove sono i palagi eccesi e chiari? So che chiamale in testimon del vero I. 'esperto pellegrin: so che gli amari Giorni con man tremante egii vi addita, Serhati a chie trasse in piacer la vita. Ma intanto il neccalur franco edi uvitlo 8

Voce non ode mai che lo riprenda; E in trionfo portando il auu delitto, Pena non v'è che sopra lui discenda: Al cenere senil l'industre Egitto Tomba prepara, che col ciel conlenda, Ove par che vegliando alto sovrasti Ai corpi de'pichei configui e guasti 4.

E par che ai menthri suoi sian molli i sassi <sup>b</sup> E insuozi e a tergo con immensa corte La di lui baldanzosa alma traposa! Al regni dell'abisso e della morte. Qual dunque ai spiril miel dolenti e lassi Sotto l'incarco di nemica sorte, Bistoro, o amici, in favellar porgete, Se mostral ethe dal ver tungi voi siete?

altri cadaveri. Il di lui sepsicro è magnifico e ricco, e il suo cadavero in alto elevato pore quasi sugli altri defunti vegliante. — Rezueso.

The Consumptie s. Circulano, cell fa una lunga spolegia. Il Pinded, al possa firer consiguio a esporte in questio lucio la facció del finuse Cocilo, de esso listradotto sella violata, cel probablemo prisato di trabacciónta, e el-volgata, cello probablemo prisato di trabacciónta, e el-volgata, cello probablemo prisato di trabacciónta, e el-volgata, cello probablemo del probablemo cocido nota el sego, percoche è sievola, modificación del como Cocido nota el sego, percoche à favola, modificación del probablemo del sego del probablemo del sego del probablemo del sego del probablemo del pr

#### CAPO VENTESIMOSECONDO

Elifaz rimprovera n Giobbe i delitti di cui la anppone colpevole, e lo esorta n rivolgersi a Dio.

La mente adorai di scienze eletle; Chè mm fia mai, disse Elifazzo, uguair Ne' pensieri e nell'alte opre perfette ! Al suo saggio Fattore aleun mortale. Che torna a Jul, se immacolate e rette Strade trascorri di virità sull'ale? Fors' egli da te aequista un movo lume, E nuora qualità dal tuo costume ??

Bross vera con piè chelo e iremante
D'alcan liere fallir teco a dolersi,
E a disputar se sienu inique o saule
Tue voglie, e gli atti tuoi giusti, o perversi?
E son piuttosto giudiei toni
Tuoi gravi a vendicar falli diversi,
E il tuo peniser che di nalinia abbonda,

E l'immensa empietà che ti circonda? Tu scellerato usurpator logilesii All'altrui povertà l'unico peguo 3, E ai freddi osneri altrui l'uniche vesti 4; Tu all'altrui sete, ebbro il'ingiusto sdegno. L'amabil fonte di pietà chiudedti; Tu lor negasti ogni vital sostegno, E con braccin invasor, braccio liranno. La tera empiesti di servile affanno 5. La tua sordo pietate udir non volte

E volse il lergo, e in povertà lasciolle Con guance anuncie e con speranze viòle. La lua destra di sangue aspersa e molle Tinse ai pupilli di dolor le gote: Però tra mille inciampi e mille lacci Per improvviso orror tremi ed agglisaevi. E credevi lattor delle ferati

Le vedove piangenti in meste note a .

Tenebre non veder l'irato nembo, E speravi alla forte unda de' mali Sottrarti, e star di sicurezza in grembo,

pignes corum qui insontes eruni. Sine canna, cloè, come splega s. Tommano, sine comu necessaria; quisi de fratribus tris sine pignore confidere potersa. Ma l'Ebrec legge: Sine cunua abstuliati, idest abstulisti immerito.— Retzano.

- Act. 2006s spoliasti vestions. Entra qui Origene: Nudos spoliare qui Deferal? Nudos işilur valde; suoper coşilare debemas, qus non alteram habent vestom.—Bazzano. 5. Possidere terram hoc loco îgransidem et rapinam sonat. Pincha. — Rezzano.

2. T. Viduas diministi vacuas, ec. Pertem bosorum cum vidus non commissionas criminis datar, como caserus Neeta; n Flippo: Umnegomeque caram vacuam diminiti; quonium id quod n le postulabot impetrare non potail. — Reziano.

 Espressione vivinima per ispiegare la grandezza di Dio. Questa latessa grandezza di Dio pensarono gli antichi Egiziani di esprimere ancora nelle loro pitture. Eusebio.

Sexus tenuer del regai alti insmortali II Il gran Nossurz, odi crii massi i Il Il gran Nossurz, odi crii massi i Il Ilenbo Noss girsuguto a lucciu gii astri e le sfere. Nos girsuguto a lucciu gii astri e le sfere Nossurz, odi con lucciu gii astri e le sfere i Nossurz, odi con lucciu gii astri e la continui gii astri e li confin del ciclo. Ce se verso i sonotali ili guardo siende. Quai pun dari leggi e moderar vicende (Ciani i capo di sushi e il ever di gelo, E Insigi dagli alberghi cottori e lusai 1. Palle, che parti il da che lossino dal vero a Palle, che parti il da che lossino dal vero a

Segui il cammin degli avi a Dio nemici, E dell'elà aperbe il rio pensiero, Che pol l'ira del ciel rese infelici. Videro gli empii, innanzi tempo, il fero Volto di morte, e orribil' onde ultrici <sup>9</sup> Travolgere, ingojar, recar sui tergo Le ferme basi del lur fido albergo.

Va ala noi lungi, diesan essi a Diu, E il sun sommo poter credrano imbelle, Quand'ei di beni le lor case emplo E su ior volse le più amiche stelle. Ma sia questo lonian dal labbro mio Gridn di scellerate alme rubelle, E rimembrando I secoli vetusti

Schernite gli empii, ed esultate, o giusti. Schernite gli empii, it ci resciulo orgogino Giocque per man di morte al suol reciso; Cui fin gli aranzi del caduto anglio Celeste direrò foco improvisa. E tu, Giobbe, pon freno al tun cordoglio, E al ciel il umita, elle poi gioja e riso, Come adole verizi frutti spuniare il Dalla radice di lue pene amare.

III. De prasparat, erung, cap. III, coni sectiva: Spypiorum Decremo graphola India and. Censtorem S.P.F.P. Seppsim appellunt, cejan innogiuem in forma hominis facina, opportungen convent internation al exprise, convent internation al exprise, ceian in capite pranam pantut, significantes difficiliem inventus capita in comitation and complex pranam pantut, significantes difficiliem inventus capital contractions of munici campitumus viseificam statum et argent si ministelligibili mota circumstatum. — Retzano. 3. T. Sentitam socculorum. Filippo: Fort de sitla pec-

celoribus dicii qui asperioribus sacculis fuerant, no credesta Deum hamena cutare. E il Pineta : Fin et se mita pro vivendi itatitato frequentissimo occurrii in seco sermone. E così idondono Gregorio il Angelico. Antii il Iodato Filippo ristrioge l'Intelligenza di questo ersetto and coran rivendi sensitam qui in dituvio et Sodonia et cremo periorunt. — Rezzano. 9. Parle qui Elitat dell'universale diluvio. Così Inten-

Paris qui Elifat dell'universale diluvio. Così Intendono I piu moderni espositori, tra I quali II P. Calmet.
 - Rezzaso.
 T. Erectio corum, ec. dii subbinatiom, niii enbaistentium, niii consistentium nni primitatesi intelliguna.
 Pineda. M. Filippo Intende le parola erectio per soperbia.

Rezunno.
 11. Ti sollevera dal fondo di tun miseria. Abbiamo onn simile espressione in Geremia: Ædificaberia, nirgo filia larael: adduse nembera hymponia (nia, ec. — Rezzano.)

Dalla bucca di Dio legge ricevi, E in niezzo al core il suo parlar riponi. Che se ti volgi a lui, fia ch'ei sollevi Te dal tuo affanno, e al tuo faltir perdoni. Quante ila povertà piaghe rilevi Avrai dalla sua man dovizie e doni 1; Sarà de' tuoi nemici ei lo spavento,

E serberatti ampio ammucchiato argento. Mille tesori allor, dellaie mille Al fianco, al piè vedrai sparse e diffuse 2; Si alzeran tiele allor le tue pupille, Ch' or si abbassano al suol molli e confuse.

1. T. Dabit pro terra silicem. Molto tra loro discordi sono gli interpreti di questo versetto. Omnia tibi succedent meliora, ut tanto stabilior fatura sit secunda fortung, quanto durior, et firmior est silez minatizzimo nulvere : ignio clium preliosior, quanto aurum preliosius est petra aut silice. Il Pineda, Ma Olumpiodoro serive: Si le poenituerit . . . haud a felicitate dimovebere, sed tuto alque constanter in terra commorabere, atque ex Sophir, abi anrum gignitur procesantissimam ac lapides pretiosi, aurum cum omne fluens ad le permanabit. Il che fu da noi brevemente espresso con Se tunghe chiederai l'ore tranquille. Le tue preghiere non andran deluse; E al tuo voler obbediente e chino Spargerà il ciel di raggi il tuo cammino. Oh qual corona cingerà la chionia A chi il vano del cor fasto incatena, E a chi degli occhi la snperbia doma 3 Lascia dove col piè stampa l'arena! Alı che, deposta dell'error la soma,

Arriva al guiderdon, fugge la pena

Delle belle virtù l'inclita luce 4 !

Soltanto anima saggia, a cui sia duce

dire: Avral dalla sua man dovizie e doni. - Rezza 2. T. Super Omnipotentem; Ideal: innizus Saddai taraitori amnium bonorum. Omnipotens te molliter el delitiose tractobit. Pineda. - Rezzeno. 3. T. Inclineveril oculos, ec. - Habitus est erubescer tiz, el timentis, sient contraria omnia affert extollentia ant superbia oculorum. Come abbiamo in moltissimi luoghl de Salmi, ne Proverbi e nell' Ecclesiastico. ... Rez-4. In munditin menuum suorum, ec. -- In puritate o-peram suorum. Pineda. -- Rezzano.

#### CAPO VENTESIMOTERZO

Giobbe desidera di poter presenterzi al tribunele del Signore, e di apporirri sostenuto dal Mediatore, nel quale ha riposta la sua speranza: egli si mostra tocco dalla fiducia, dal timore, dalla ricomorconza.

Altimé, Globle rispose, altimé ch'io sento Di amaro fiel tuttor le labbra asperse ! . E più grave è il mio duol del mio lamento 1 ! Quante pene vegg'in crude e iliverse, Piene di silibondo aspro talento Starsi col volto nel mio pianto immerse! Chi toglie agli occlii miei l'oscura benda, Chi fa che al piè del divin soglio ascenda?

Vorrei, giodice Iddio, la strada aprirmi 3 A querele si acerbe e si prolisse 4 Che udir potessi alfin quanto sa dirmi. E finor disdegnoso a me non disse, Na vorrei luogo ancor nude schermirmi, E non entrar con la sua forta io risse; Nè la grandezza sua sentir vorrei Premer sopra gli stanchi nmeri miei,

L'equità che con lui vive immortale 6 Vengami incontro, e del min oprar decida: S'ella viene a veder ogni min male,

1. T. Manns plagae; cioè, serive Gregorio, fortitas percassionis; e nell'Islessa maniera l'intende s. Tomma-10 Re22000. 2. T. Aggravata est saper gemitum meum. Pineda: Gra-

vior et vehementior est gemita meo. - Rezzano, 3. T. Ponem corem re judiciam. La voce originale gherer significa disporre, comporre, apparecchiare, dirigree: Judicium, cice, judiciarium telam, come serive Il Gaelano, inter swas affectiones atque percote. - Rezzano

4. T. Os meum replebo increpationibus. Interpreta Il Pineda: Plena ure fidenter et constanter pro me dicam; dilatabo os nieum et non contraham, quippe nallina mihi sceleria consciua aum. E II Griscolomo intende deploraționem aerumnarum, acerbitatumque snarum, iis quae gessal et pertulit uno tempore expositis. - Brzzano

Quanto ne' snoi begli occhi il eor confidat O non visto giaomiai da alcon mortale. Gran Dio, chi fuor dell'ombre a te mi guida? Dunque non ti vedrò per mio conforta, Sebben vntassi dall'occaso all'nrto? Quando a sinistra mi rivolgo, esclamo:

Duve sei? che farò, s'io non ti trovo 6 ? Quando a destra mi aggiro, invan ti chiamo. lavan gli avidi sguardi interno mava; Ma tu sai quel che lo penso, e quetch'io bramn, E vedi il mio cammino antico e novo: E, al par dell'oro che nel foco affina, La mia virtù provasti ancor bambina Dietro le tue bell'orme in me n'andai. Nè torsi dal sentier che mi segnasti; Ogni tun cenno ad eseguir veglial; Fit lesoro al mio sen quanto parlasti 7. Tn solo tutto vedi, e tutto sai:

Pensi, e non v'ha chi al tuo pensier contrasti 8; 5. T. Proposal acquisatem, ec. Commenta Il suddetto Pineda: Judicis aequitas sanctissimi non adimit, facit potins mibi enimum, affertque robar ad causam in judicio constanter sustinendum. - Rezzano

5. Intende II P. Calmet che Giobbe gal accenni le quaitro parti del mondo. - Rezzano. 2. Era costume presso gli anlichi di riporre in seno le

più prezione cose; e a Lal costome alludendo scrisse il Saggin nei Proverbi al cap. XVII: Munera de sina impius accipit, ut pervertat semilas judicii. Questo stesso costume si mantiene tottora ne' Maomettani , i quali , come scrive il Thevenot, si servano del lor seno quasi di custodia slelle cose plu pregiate. - Reszano.

B. Neme stling constationers avertere ant infectore a constituto fine potest. Pineda. - Kezzano.

Opri, e non v'ha ehi ti resisla, e vano Renda l'alto poter della tua mano <sup>1</sup>. Sia vòta la faretra, e infranto l'arco

Sia vota la laretra, e infranto l'arco Per lunga s'danni mied guerra e fatica, Tu puoi tornar di nuore frece carco, E nuora asta vibrar, oltre l'antica? Però colme d'orror le ciglia inarco Alla faccia che volgi a me nenuica; E a quella fonte di terribili fra

1. T. Anima ejus, ne., cioè volontà, beneplacito, desiderio, ce. Nelle Scritture abbiamo moltissimi esempi di lai maniera di dire. Nel libro i de' Re ai cap. XXIII ieggesi: Sicui desidernei anima ina ui descenderes, descende. È lu Geremia ni cap. Il. Onaper, assatesa is solitudire, in dei-derio animae suor attrazii ventum amoris sui.—Rezzano. 3. T. Atia mutta... practos sunt el. Dopo che egili mi.

Mi si aggliaccian le vene, e il cor sospira. to pense, e il mio pensicro il cor mi frange 3, Potché seupre norella ira parenta; Né dé miel mai i Forrita falange. Così questo mio sen preme e lormenta, Non l'alle piaghe, non il duol che m'ange, Non degli occiti la lince, ra quasi spenta, "Non tauto m'han d'intorno orror raccoto, Onanto un tale pensier, l'ombre d'ibi ni rollo Onanto un tale pensier, l'ombre d'ibi ni rollo.

avrà percosao, non gil mancheranno maniere per più percuoterni. Pineda e s. Girdamo i Cum jom me quibu socuini tormenti offecerii, et nici adhuc, quanti svotserit, mihi infigere potati. — Rezzano. 3. T. Moltivi cor meum, ec. Agostino e Vataldo: Deua mellicit cor meum in verita affictionibus. Pineda: Trmidum reddidit. — Rezzano.

#### CAPO VENTESIMOOUARTO

Goobbe sostione che il delitto è spesse valte impunito in questo vita, perché Dio ne riserra ordinariamente la nondetta nell'altra.

Nomi ignoti non sono ira e vendetla Al gram Motore delle umane sorti; E il di Ini braccio lungo e lempo aspetta Per sactuara ele funeste morti i: Pur sembra ai rel che l'equità negletta to pace ei vega, e il danno altrui comporti; E sin tra i solchi de pastor vicini vè chi ardisce ampliar terre e confini 2.

V'è eli dagli altrui telli il bianco armento, Per popolar le sue capanne, invola; V'è eli scaccia il pupillo e il ano giumento, Che stan per fame cani l'aperta gola; E chi per pegno dell'iniquo argento Toglie il solo giovenco a donna sola; E chi per via la gente oscura e bassa Utta rigondo di supertita, e, passa.

Quanti, a chi il core ha in sen molle e benigno, Son di baldanza insopportabil peso! Quanti al pasco, qual vil gregge ferigno, Corron con più evloce a colo teso <sup>3</sup> I E con il minascioso occhio sangnigun, Occhio da longi alte rapine inteso, Fan delle viste prede ampio destino Al I oro ingordo erede ancor hambino!

Altri in non suo terren la non sua messe Miete con falce usurpatrice, e tutti

1. T. Ad Omaigneente son aand abronedist rempore, exl' Birocka, il quine nell' espositione di questo versetto agramente condittà il cardinale Gestano, commerta così toria della comparazione di conservato della conservato così sonira tempora, seque tentiana se continera nabiami latibato, and certo decernere et countibuere certos temporatericiale et opportranistate est puesentel impica ori milicriciale si caporramistate vel puesenti impica ori militresi la parola dies titius per giorno di giustizia e di veneletta. — Rezano.

 Gran delitto fa sempre contro il gius delle gonti l'atterrare a il distruggere gli altrul cosiini. Furono questi dagli antichi tenuti per sacri ed invisiabili. La legge di Mosè missacciava maledizione a chi rimossi e trasportati gli avesse, come abbiamo al esp. XXVIII del Deutrono-

Dalle altrui vigne, con la forza oppresse, Araito rapitor vendennnia i fratti. Altri spogitato delle vesti istesse Rimira il passeggier con occhi asciutti; Altri al gel l'abiasnolosa, altri gli toglie Quelle ch'ei può vestir lacere spoglie. Oli sinultaren luttuoso orrendo!

Vederlo in vêr degli antri ascosi e bassi, L'immonrata povertà piangcado, Volgere a inudo piè trenuli i passi, E il monte sul suo dorso acque spargendo, Ei eon le fredde man stringersi ai sassi, Perch'essi adempian i pietosi uffici

Del manto onde il spogliarn i suul nemici! L'ira de'rei, cui non il pianto ammnza, Alti quante valle il tenero pupillo Spogliò di beni, e con acerba forza Strappò dal senn in cui vivea tranquillo!

E tra genti cui faine al giogo sforza tnalberò tirannico vessillo, E ai nudi passeggier delle enntrade, E a chi inedia sofri tolse le biade.

Biade infelici, che, ammucchiate in alto, Faceste di vui stesse nubra soave Al rapiture che vi dié l'assalta, Steso al piè sul meriogio in sonan grave!

mio: Maledicina qui transfert termunos proximi sui. E Numa Pompilio, al rifertre di Dionigi d'Alicarnasso e di Festo, stabili pena di morte a colul che aresso casto di violatti: Numa stutuit eun qui terminum exarasset, et ipsum et boors socres esse. — Retzino.

a. T. Alti quois enegri in deserio. Furona i alcuni che presero questo na issue contario dell'antecedrario veneto, opignandolo del porcero il quale e vuod laurel di boso mattino increminasi per gasiangera il villo. Na not. Ila dell'emplo che corre a deprendare le altrai fortune. In dati la commissiona il accessi di compilario del corre a deprendare le altrai fortune. In dati non matessa tal socia di compila alcenga di Giobbe nel l'Arabie e sui comini dell'il blumes, come confessa il Californio dell'emplementa dell'emplementa dell'emplementa dell'emplementa delle confessa il Californio della confessa il Californio d

Ma d'avaro signer, che ha il cor di smallo, Voi più infeliei, o turbe afflitte e schiave. Che quando le sue insmense uve calcale, Grande di accrba sete ardor portate!

Voi our d'incliti eroi inclite vite. Cni non valse il soggiorno avito e chiaro, Non la prode virlù che in sen nodrite A far degli emuli al rio furor riparo, Veggio che l'aite piaghe al ciel scoprite, E alzare ascolto il forte grido amarn; Ma i vostri affanni ed i sofferti insulti Tempo verrà che non andranno inulti.

Chi volge il tergo alla celeste gnida, Erra nel far parlita e la far ritorno: Ond'è che sorge il barbaro omicida Di sangue ingardo all'apparir del giorno 1; E chi merta pietate e pietà grida, Caecia di morte nel crudel soggiorno: Poi, se il nollurno vel la terra copre, Qual ladro auela ad escerabil opre.

Cosi l'insidiator degl'imenei Si affida all'ombre della notte amica, Dicendo: Occhio non vede, e i falli miri Rivelar non potrà Ince nemica. -Onindi scende ne'inoghi ascosì e rei, Meditati con lunga arte impudica, A far la palteggiata empia dimora

Lungi da'rai dell'odfala aurora, Ma l'aurora già veggio in ciel diffusa, Che qual fiera di morte ombra il spaventa; Poiche improvvisa Il suo delitto accusa, Cui più la luce che l'orror sgomenta 2. Or si, mente dell'empio, andral confusa, Chè del tun error l'immago a te si avventa;

1. T. Meae . . . consurgit homicidu. Segue a spiegare il contume dell'emplo , il quale è sempre inteso a mai fare. Beda scende più al particolare e spiega questo versetto per rapporto agli ingiusti giudizi de prepotenti. — Rezzono. 2. Universis spais (coal la Parafrasi Tigurina) lux acque invisa est ac densissima catigo mortis. — Rezzono.

a. T. Levis est super fuciem uquae. Gl'interpreti greci ano questo lesto per rapporto alla grande facilita con cul l'emplo rimane vinto all'attacco di ngni leggiera ten tazione. Alcuni de' Latini diversamente in intesero. Noi ci siamo attenuti alla senienza di coloro che in interpretano dell'incostanza e dell'interna agitazione del peccatore; perchè isala, di questa stessa parlando, adopera quasi la medesima espressione: Impii quasi mare fervens, quod quiescere non polest. - Rezzano.

4. T. Per viam vincarum. Che che dicana gli interpreti di questo oscurissimo passo, noi crediamo col Pipeda che sia questa una minaccia fatta all'empio, la quale spieghi che a lui verrà toito il piacere di godere de campi e delle vigne. Nallam habeat impins partem in agris locisque fru-

E qual sull'agitate onde naviglio, Tal n'andrà fluttuante il tuo consiglio a.

Maledello quaggiù misero erede Vedrai con gli occhi dispettosi e molli Tanto loglierti il ciel, quanto li diede Di apriche vigne, e di fioriti colli 4. Già fero gel a fero ardor succede 6 Nelle tue messi, e i lieti giorni e folli Te strascinando pel superbo manto Seendono all'ima region del pianto.

Ei si querela e freme, e non lo ascolta La divina nietà; chiede salvezza, Chiede quella che al cor pace gli è tolta . E i vermi son l'unica sua dulcezza. Sta ia memoria sua con lui sepolta, E quai d'arbor che al suol cade e si spezza Snu le radici sue svelte dal mondo,

Come a ferlile terra inntil pondo, Or pensi alle languenti orfane spose 6 . Cui sosteguo non fean consorte n figli, Viste di sua lierezza andar dogliose; Pensi, eh'egli stringenda entro gli artigli Larghe ricchezze di città famose, Par Dio to feee immaginar perigli 7; Che i giorni dell'emenda e del cordoglio

Lui concessi dal ciel, furon di orgoglio. Per prava Intenda, elle di Dio lo sguardo Del suo piè le malvage orme seguiva; Che a lempo ei sa vibrar terribil dardo, E i rei di vita e inslem di gioria priva, E al suol gil ngnaglia al par d'Eoro gagliardo Che abbatte e alterra altera messe estiva. Or s'io vi narro li ver, chi innanzi a Dio

giferis , ex quibus nllum fructum percipere possit. -5. Crederono Gregorio e l'Angelico che questo succedi-mento di calda a fredda altro non indicasse se non di-

Gridar potrà che mentitor son io?

versi generi di peccali, che certamente è una pena di quatunque altra maggiore. Il Lirano però , cui placque d terpretare plu leiteralments, lo spicga per isterilità di ogni bene. - Rezzano, 6. T. Pavit enim sterilem quae non parit. È difficile a eredersi che gli amici di Giobbe pensassero con tanta ma-

lizia, come il Gaetano pretese nell'interpretatione da loi data a questo versetto. Però nai ci siamo attenuti a quella del Calmet, che dice così: L'empio afficac le femmine miserabili che appoggio non avevano nè difesa. - Rezzano. 7. T. Non credet vitne sage. Descrive gul i sospetti e le inquietudini di un tiranno, il quale teme sempre che gli afflitti da lui contro di lui non si armino. Nell'ass se mentum immune u metu habent, scrime Taelin. E il morale Filosofo: Tanium metnuni, quantam nocent.

#### CAPO VENTESIMOOUINTO

Baldad sostiene che l'uomo non può senza presunzione pretendere di giastificarsi iannazi e Dio.

Ha nel braccio il terror, ed il potere Ha, disse Baldad, ne' savrani accenti,

Chi lempra l'armonia dell'auree sfere, E concordi tra lor tien gli elementi i :

1. T. Qai facit concerdiam in sublimibus sais. Alcunt li; altri l'equilibrio degli elementi: noi abbiamo voluto interpreti presso il Pineda intendono il movimento de'ele-acconarce entrambe le opinioni. — Rezzane.

- Chi fia che di sue immense armate schiere Il numero e il valor sappia e rammenti ! ?
- A qual terra rimota, a qual pupilla Il suo lume non ginnge, e non sfavilla? Porse potrà del divin lume a fronte Giusto l'uomo apparir, e puro e mondo
- sitori crederono che per le milizie di Dio lutendere si do-

Sembrar chi nacque da un'impura fonte? Ecco del cielo il luminar secondo, Ecco ogni astro del Incido orizzonte Si ecclissa, e par a Dio dinauzi immundo! Se si abbaglia e scolora ogni pianeta, Quanto più l'uom vil verme e sozza creta?

1. T. Numquid est numerus militum ejus? Alcuni e ero lu questo luogo lutti i corpi criesti; altri intesero gli Angeli. - Rezzano.

### CAPO VENTESIMOSESTO

Giobbe innalza la grandezza e la presenza del Signore

Oh schernitore del mio sparso sangue, Giob disse, oh d'alto ardir tamido germe, Chi pensi avvalorar? Forse un esangue? Chi pretendi agguerrir? Forse un inerme? Credi tu di svegliar mente che langue Nell'uzio vil con le potenze inferme. E far fede tra noi che ecceisa e rara Saplenza ti adorna e ti rischiara?

Quel Dio cui d'erudir voglia il nacque L'alma imotorial creò , che il cor ti move !: Quello tuffo i giganti in fondo all'acque, Dve hanno i rei del suo rigor le prove 2, Nudo l'inferno innanti a lui si giacque; Egli tutte le cieche ombre rimore, Onde gli vegga in volto il fiero pianto, Cui vel non copre di pietoso ammanto.

Ei fu che il ciclo borcal distese 3 Sulle aperte regioni immense e vole, E di sua man la terra in alto appese, Che sta sul nulla con le basi immole, Acqua ei strinse infinita, e la sospese Delle nubi nel sen, d'onde la scuote Con tal legge di tempo e tal misura, Che non trascorra ad affogar natura.

1. T. Oni fecit spirowentum, Il Gaetago intende la narois spiramentem per l'aulma ragionevole da Dio creala-Legge l'ebreo: Cujus est spiramentem? e commenta il Pineda : Nonne sui auctoris el creutoris, a quo inspiratur in komine spiroculum vitae? - Rezzano.

 T. Ecce gigantes genunt sub aquis; alcuni rabbini intendono questa parola giganti per marini mostri; allri per certe plaole che crescono sotto le acque; altri tra i cattolici intraiono i demoni. L'opinione però piu comune a più soda si è che debba introdersi de gignuli icticralnie. I quali farono sotto l'acque del diluvio sommeral. Che a que tempi persone vivessero di smisurate grandezza, è costante sentimento degli storici, e sialia Scrit tura stessa ricavasi. Così il Profeta Baruch al cap. Ill: Ibi fuerunt gipentes nominati, qui ab initio fuerunt sta-tura magna, scientes bettum. Che fossero questi solto tura magna l'acque sepoiti, fu autichissima tradizione, fin da'gentiil celi adottata. Omero li ripose fra densissime tenebre all'estremità della terra e del mare; e Virgilio scrisse cosi :

Hic genus antiquum terras, Titania pubes, Fulmine dejecti fundo volvuntur in imo.

Chieramente Matteo Polo nella sua Sinonai : Gioantes natedituvionos, qui, licet aquas dituvii effugere nisi sint, tamen ittis submersi sunt. — Rezzano.

2. T. Qui extendit agnilonem, ec. Considera qui Giobbe il ciclo disteso sopra la terra a guisa di un vasto padiglione dai polo settentrionale, come da un punto immobile sostenuto; a descrive la terra qual palla senza verun so-

Ei con la man trattiene i raggi, e ingombra 4 Del suo soglio la faccia aurea screna; E linché dureranno e luca ed ombra, Chinderà it mar tra limitata arena. Egli da lungi il suo potere adombra. Quando il ciel dal suo piè scosso balena, E treman l'alte ane colonne, e unando Rumoreggia il fragor del suo comando 5.

Il suu braccio adunò flutti e tempeste, Schiacciò il suo senno al mar la fronte altera a; Chiara ad aprir amenità celeste Carse il suo spirto d'una in altra sfera. Ei feo guernito di trisulche teste Folgor rumoreggiar per l'aria nera, E fuor del sen materno uscir stridente Turtuese pel ciel quasi serpente 7

Se queste ch'io segnal tra sue grand'opre San le minori, e son minute stille D'un mar che al guardo di lontan si copre, l'ur empionn la mente e le pupille; Che fia se al guardo nman tutta si scopre La sua grandezza, onde i portenti a mille Sgurgan, come rigonfie onde sonanti, Ad irrigar le region stellanti?

stegno librata in alto. Una consimile idea ci da Ovidin ne Fasti:

Terra pilae similis , unllo fulcimine niza. - Beztano. 4. T. Qui tenet vuttam solli mi. Per esprimere vivasente l'immensa luce del trono di Dio , dice Giobbe, cha Iddio stesso ne trattiene i raggi , affinché non offendano la debolezza degli occhi nostri: Iale è la comune interpreone di questo versetto. - Rezzano

5. T. Columnas coeli contremiscunt. Varie sono le maniere con cui si spiegano degli interpreti queste colonne dei cielo. Alcuni intesero per esse il cielo medesimo, sodamente formato come egli è: aitri le montagne più alta; a finalmente Gregorio, Beda e l'Angelico lurono d'opiuione che per queste colonus intender si debbano gli Angeli, a cui gli antichi attribuirono il governo a it movi-meolo de ciali a del corpi celesti. — Rezzono.

6. T. Prudentia ejne percussit superbam. Alcuni inter-erti intendono sotto il nome di superbo Lucifero seneciato dal cirio; altri pensano che Giobbe favelli dei mar Rosso, in nui fu sommerso li Ra d'Egitto: ma la piu semplice e chiara interpretazione si è del mare Indefinitamente, cui Dio he posto freno e misura. La Parafrasi Tigurina intende cost: Sua potentia scindit mare, et intelligentia zna compescit ejus ferociam. - Rezzano.

7. T. Coluber tortuosus. Credono alcuul interpreti che questo sia inzigne aliquod sydus Syris notum; altri quell'aggregamento di stelle che noi chiamiamo Fia tottea. Ma ii Pineda c Malteo Polo nella sua Sinopsi intradano il lulming, come poi abbiamo esposto. - Bazzano.

#### CAPO VENTESIMOSETTIMO

Giobbe persiste nel sostenere la una innocenza, e spone le sventure che minacciano l'empio e l'ipocrita.

Vive quel Dio che tolse ogui difesa All'innocena di quest'alnus affitita. E già l'ebbe in sua man stretta e compresa Amaramente dal dolor traftita! '¿ Ch'ei non vedrà questa di rabbia accesa Lingua avventarsi allar sua destra invitta; E benché io gitoga alla stagion più larda, Non sarà ne suoi detti empia e, lougiarda.

Vive quel Dio, né sarà mai che io croda, Che raggio di equità l'alma vi adurni. Starò, finchè la morte In sen mi fieda, Alla difesa dei miei scosi giorni <sup>3</sup>. Farò che l'insocenza mia si vola Nelle querele mie, nei vostri scorni; Poichè meco fu sempre a viver usa, Nè d'averta perduta il cor mi accusa.

Se alcun vuolmi tuttor da lei diviso, Un mio nemico, un peccator lo appello 3: Na invan tenta rapirmi il suo bei visu, E di lei mio tesoro ci si fa bello 4. SI chiaro acquisto non ha il ciel deciso Per chi servo d'error nierta flagello; Chè quando angoscia gli starà sul core, li chinderà le orecchie al suo chamore.

Non pace, non conforto e non dolcezza Troverà in sen del Creator sdegnato; Ne potrà del suo mal len prar l'asprezza, Spesso invocando il nome suo beato. Ma invan, braccho di Dio, la lus fortezza, Invan svedò de'rei l'ultimo stato, Se que'che il tuo valore odono e sauno, Nova, senza cagion, pena mi danno.

Di amara terra la più amara parie s. L'ercellià del pianto e dei lamenti, È il guiderinon elie il giusto ciel comparie All'iniquo opuressor ilegli ianocenti. Vegga pure in più torane intorao sparie Crescrer i figli quai fecondi armenti.

1. T. Field Deux, gai shafall judicions, chè che non mh a premeso di pusilificare la nais Innocenza, e oil ha abbasolusta agli Ingiusti godilgi dei miel amiet, tuttuché a bit appetitato nai fosci. Caineri, Questa e una formola assuverante; ne abbismo esemplo da Samorée, i, 20 e 70 e equesta lestasa formola di giunturmio e maillesia oil e questa lestasa formola di giunturmio de maillesia improcedo estre la propieta del propieta

2. T. Dance defeisam, som recedem. Per limgamente the to tvia seguici a diffunden la purerza de miel costomi. Così il Pineda. Impereccibè, se, vinto dalle vostre mezone, in facellassi affiniente, il realistic questi funoccosa que proderra, il disc lequerre aigue sontieras. Così Ticca de Mercrio e Scullero interdono justificariomes mense, ce., de merbas quibas in dichas meis gent. — Berzano. 3. T. di ri algunas. e C. Trelettero aisona Dischi generale.

3. T. Sit uf impina, ec Credetiren alcuni Padel gerei, Ira'quali Grisostomo e Olimpiodoro, che losse questa un'imprecusione di Giobbe, quasi che ezil dir votesse: Perenti isiriaci mei, quaudoquelen me culumnienter. Ma alcuni interpreti latini espangono come uni esposiamo; e

Che veilrà ancor un improvviso acciaro inunterso nel lor sangue a lui sì caro. Sparsi i nipoti in miseri drappelli

Sparsi i nipoli in miseri drappelli Pane non avran mai che li satolli, E della stirpe che nscirà da quelli Coglierà morte gli ultimi rampolli. Ne far ingiuria al volto ed al capelli, Ne far che di dolor suonino I colli, Ne in bruno annuanto si velran le spose

Sopra l'estinite nozze andar pensose. Dovitité immene egli abba e auonti d'oro, Come ha di arena la marina spisagia; Largo calpesti serico laroro; Come sul fango il passeggier viaggia; Che un di si vestirà del suo tesoro La unda povertà ch'ei tanto ollraggia; E l'unan seguace dell'oneste vuglie Dividerà le praziose spoglie.

Qual tarlo che inquieto erra e serpeggia, Sarà senza riposo e senza tetto; E, nual lieve capanna che volteggia. Sarà scherzo de' venti il suo ricetto. Regni pure opulento in aurea reggia; Nulla seco trarrà, quando dal letto Passerà nelle elerne probre di morte 6 . Ne vedrà un raggio dell' antica sorte. Orrida di dolor piena inondante, Di miserie e di affanni orrida schiera, Orrida notte in orrido sembiante Compierà sua giornata innanzi sera; E fiero vento, fiero ardor vibrante Lo loglierà dalla vital carriera Qual turbo che improvviso si disserra, E una nube di arena alza da terra Già parmi di veder l'empio elte giaccia Prosteso al suol con la trafitta salma. E Dio col piè che lo calpesta e schiaecia;

E colpi a colpi aggiunge, e non si calma 5: molto si accosta alla loro sentenza la Parsfrasi Tigorina, in cui al legge cosi: Qui mihi adversatira hec in custa, mipias: ¿ de uja e mihi opponit, inipuna hebendus.— Rezzano.

1. T. Si evere rupint. Noi abbiamo Inteso questo ver-

simpius ; el qui se mihi opposit; iniquus habendus. — Retzano.
4. T. Si evere rupiaf. Roi abblamo Inteso questo versetto in tal guisa, poiché el parve che esprimere vulesse lo spirito del sacro testo; e alla nostra interpretazione, esbème possa sembera nuova, assiste in qualcie maniera

a. Girolamo. — Rezono.
5. Egreçia così nel tesdo, come nella versione è la pil-tura dell'infeliata dell'emplo, che comincia con questo verso e va a terminare col capo.
6. T. Dires cana dormicris, ce. Siano pur ampil i testor del ricco: apogliato e nudo di ogal bene scenderà al re-

gal della morte, ove nulla Iroverà delle sue antiche diviria. Calanet. — Rezzono.

7. Per vessio alderaciante legge l'ebreo Cadim, cha propriamente significa il vento di oriente, il quale soffias noieva ardentissimo nell'Arabia deserta e nell'idumea.

Vergasi il cap. X ed il cap. XIV dell'Esodo. - Rezzeno S. T. Willet apper com et non percet. Sembrerauno a Vorria fuggir, slende a pietà le braccia 1;

Giustizia il vede, e batte palma a palma <sup>2</sup>, primo aspetto uo po'troppo caricate simili espressioni: ma converrebbe essere più che novizio negli studi delle naere carte per ignorare che in cento altri luochi si adoprano, a che lade per lo uie è lo alile unato di groefett. Mez-

zano.

E, sibliando sul suo mal, rimira Con diletto il soggiorno ov'ei sospira.

T. Fugiens Ingiet. — Non effugiet, and effugere condition. Matteo Polo. — Rezzano.
 T. Stringel super cum manus suna. Questo deve Intenderal in senso di derisione ed scherno. Coni Mercerio. Una egual frase trovasi ne Treni di Geremia. 2, 15.—Rezzano.

### CAPO VENTESIMOTTAVO

Giobbe ricerca l'origine, il principio e la sorgente della sanienza.

Nell'interna de'monti ombra più tetra, bore l'argento in chiase vene indura, L'industre opra dell'nom giunge e penétra 1, E sa vincer con l'arte la natura. Gioghi, balze, macigni infrange e spetra; L'oro divide dall'arena impura, E dalla madre antica il ferro toglie, Ed i metalli con l'ardor disciocile.

La I metant con l'arvor discigni.

Scopre quai abbian spazio e quai confine
Alteroando în lor l'ombre e la luce;

Di quanto il ciel, la lerra e il mar produce:
Scopre genme nascoste e pellegrine,

Di cui menomo raggio non traluce,

Rupi affronlando, che nel sen, nel ciglio
Portan sempre la notte e di periglio 3.

De'lorrenti all'immensa orribil onda, Che la speranta al passeggier rapia D'imprimer l'orme nell'opposta sponda 3. Quedia terra che aterile fu pria Incende e ol suo cenere feconda; Volge sagace a strane piagge i passi, Che han d'ne le zolle, e di zaffiro i sassi 4. Come gli augelli per gli elerei regni. Van d'una in alter region volando

Segna novo confine e nova via

Van d' una in altra region volando Senza che alenn sentier loro si segni, Così vanno i mortali il mar solcando; E al pari dei fion, senza che insegni Loro la madre, in varie parti errando, La via ben sanno che gli addrizza e guida Agli aniri lor fuor della selva infida.

Agil antri for finor della selva infida. Incider nelle selci e nelle rupi Con mano che il pensier nel sasso esprime. E scavar fonti, e volgere ai dirupi Le lor ferme radici ove han le cime; E tesori indagar, e gli alti e cupi

Alvei de'flumi, e le lor spoglie opime Trar dal fondo dell'alta onda corrente, È il minor pregio della umana mente. Pur lo deggio gridar: Dimmi ove sei,

O Sapienza, e dove fai dimora? Il tuo prezzo non san gli nomini rei, Nè chi del reo piacer l'esca assapora o.— Dice l'abisso: lo non mi sto con lei; Il mar mi dice: lo non la vidi ancora.— Dove aci, o celeste almo tesoro,

Cui non adegua in prezao argento ed nor? A te gll osti delle indicte narremne Cedono in preglo, e al paragon son vili Pure, lucenti e prezisos gemme. Tersi eletti cristallil, aurei monili °; E vaso d'or che di zafir a'ingemue, E Tirie merci nel valor simili Non sono a le, che sè sola somiglia, l'alta ascosa cagion incittà figlia. Non I tolpasti dell'adutsol lito ?

Che corona la fronte al Rosso mare,

1. T. Hebet argentum, ec. Comunque quegli interpreti atreal che hanno preteso di escorre letteralmente cuesto capo, non tutti lo intendano per rapporto alla sagacità dell'uomo, nol colla scorta del P. Calmet stimiamo di doverlo intendere così, per togliere quelle disconvenienze e ripugnanze di sentimenti, nella quali incontreremmo, interpretando diversamente. Tra i primi effetti dell'industria dell'momo ommera Giobbe lo scoprimento delle mi niere e la minifattora de' metalli. Cadmo fu il primo che ne' monti della Tracia, molti anni prima che fondasse Tebe, scoprisse miniere d'oro. Vero è che l'uso di queato metallo era di già introdotto nel mondo, ma non traevasi per l'addietro dalle miniere, bensi dalle arene de fiumi. Le miniere di ferro furono scoperte tino a tempo di Tubalchain. Le miniere d'argento forono ritrovata da Mercurio pochi anol prima della morte di Noè. Il metallo fu composto per la prima volta nell'isola di Cipri dal liglio di Agriope per nome Cinira; e Midacrito da certa itola detta Gassisteride portò il piombo, sino allora nella Grecia non conosciuto. - Rezzano.

nella Grecia non conosciuto. — Rezzano. 2. T. Lapis solutus culore in aes vertitur. Similmente scrime Plino, XXXVI, 27: Igne lopides in aes solvantur, chiamati percio da Platone e da Teofrasto lapides fusiles. — Rezzano.

A. T. Dividit torress, ec. Questo e uno del versetti pur Binuia Pol. II.

difficili a spiegardi. Nol. per la qualche gotta achiarrido.
abbam halta pricoso al testo brataco. Un finumo uso torreste gil uni dagli altri separa i popoli e le lerre; ma
questo finumo to torrente non di hastronto ill arrestara l'iusmo. Sa egli travolgardo e disseccarlo, e aperisti un sicimo
passaggio per mezzo dei suo molesium selta. Ila exandat
sta pritonitar el dividualuri incolare cusì Mercerio presso
Mattoe Polo. – Bezzano.

4. T. Locus suppliele lugides que. Pare questa una espresione lepréclules : ció non odaste alcunil pasei vi sono in cui, ai pari delle ordinaria, comuni sono le piètre preduce a benechi con alano tatti giammi si frequentil ver i miliri, pore non è impresiona: il reverere cha se sia abbonizationino il puese che il pesdatere pietris quanti del cui anche venoliminente presero il nome, come apare da Erodolo. In futti lo Scaliere legge: Stal terus.

cujus tapides suni zaphiri. — Retzana.
5. T. In terra sunviier viveratium. Expone II Plaeda;
Outa appiratia inimica set carni et noluptati. — Retzano.
6. T. Aurum obrizum. Intendono Vatabio ed altri oro
mondo, Il listetano oro parissimo en Fel virtum: alcuni
leggono cristalio; cosi Mercerio presso Matto Polo.—

Rezzano.
7. T. Non adaequabitar el topatras de Etiopea. La pa-

Nou il manto più mondo e colorito Si bello appare, come il tuo volto appare. D'onde vieni' ove volgi il piè romito! Alli che al guando profan l'Erorito e chiudi, e finda di abisso sulle ferree porte! Com centrambe le mais elerto le chione Che lei non vide, e solo utiline il nome: Grida premenno la funesta morte Mille spoglie e api pi di anime dome, Che sollanto all'orecchio le rimbomba Grida premento la funesta morte Mille spoglie e api pi di anime dome, Che sollanto all'orecchio le rimbomba Gran Do, i tao lo le sue strafe intensi, Gran Do, i tao lo le sue strafe intensi,

rola Allopia, che leggesì nella Volgata, esprimeni nell'elère col some di Ciau. E. questo un pere che steodesi sulla parte circitati dei mar Rosso e il avana viven l'Estito inferiore Diodero Siculo, Strabore, Piniole nel Epithosi concodenneni e l'esprasso che il topari trovino i particularmenie in un'inica dei mar Rosso nelle vicinante di questo puere, il quale riconorce da quete genera marte di questo puere, il quale riconorce da quete generale chiamata Catalit fin mentino e Piliola, Questa sono esser ricca di logga e il evenimile fre di quas apponto en

sacor Testo favilist. — Rezano.

1. Perdiise ri soro dicresst. Noi abbiano seguito l'esposizione del Castano. Ecco le sue parole: Ignorezi substanti del castano. Ecco le sue parole: Ignorezi substanti del castano. Ecco le sue parole: Ignorezi si susta se famona demicardi lilius audiza: el verifica si susta se famona demicardi lilius audiza: el verifica si susta se famona demicardi lilius audiza: el verifica si susta se famona demicardi lilius audiza: el verifica si sustanti de carroll. Assumeda democarque audizano del demica substanti de carroll. Assumeda de la substanti de demicator, en quel exhiburata si substantia si substantia de demicator, en quel exhiburata si substantia si substantia del substantia de la substantia de la

Tu sol ravvisi nre fermò le piante; Tu, che da Batten a The il guardo atendi, E vedi quanto copre il ciel stellante; Tu, che dàli peso ai vente, i en alto appendi <sup>2</sup> Con inisurar l'immensa acqua inondante. Che dai legge alle piogge, e orribil aucoo. Tu, quando ornari i nuovi ciel e i vasti Tu, quando ornari i nuovi ciel e i vasti La redesti, ti piacque, e innamoranti La redesti, ti piacque, e innamoranti All'aconisiós di lei l'uman lienzagio <sup>5</sup>

Tu, quando ornavi i nuovi cieli e i vas Eterei campi del diurno raggio a. La vedesti, ti piacque, e innamorasti <sup>4</sup> All'acquisto di lei l'uman lignaggio <sup>5</sup> E all'umo diesesti: Chei itu Dio sovrasti e Al tuo voler, che tu gli renda omaggio, E i falli abborra, e la lov via funesta E i falli abborra, e la lov via funesta Fugga il tuo piè; la sapienza è questa.

no, ideo famam illius audisse fatentur. — Rezzano. 2. T. Quando ponebat pluviis tegem. Dissa alterore; Oni ligat aquom in mubblus suis; a somiglianza di Salomone or Proverbi: Qui colligavii aquas, quasi in vestimento. — Rezzano.

a. T. Tune vidit illum. Intende Riccia della slessa divina Sapienza, che risplende nvile cose creale, 10 quel senso in cui leggesi nella Genesi: Fidit Dominus anicersa quae fecera; et cenni rudele bona. – Rezasso.

4. T. Et enarravii. 1 Settanta leggoso: Exposuit esm. Il Gaetano: Revelavir emm. - Rezasso.

b. T. Et praepararil. Flippo: Praepararil cam cordibus fidelium futurorum; e Dionigi: Praepararil, idest hominibus dare disposast, corumque corda ad illam aplavit. — Rezzano.

a. T. Et investigavit, Mest, quaerivit cam, lotende Il Guetano, il quale conclude così l'Interpretazione di tutto questo verentto: Prima combinatio agit de is quae a Deo per se ipsum fiunt; seconda autem de iis quae en homină bas et ab homisibus exgist.— Retzano abas et ab homisibus exgist.— Retzano.

# CAPO VENTESIMONONO

Giobbe descrive il primiero suo stato.

Dek chi få mai che il dolee otio rimeni pegli andati misi formi el mesi e gill ami Per me un tempo si lieti e si seceni, vi valenti e si conti di picia ripriori.
E inamani ai guardi anoli fuggian gli affanni; E inamani ai guardi anoli fuggian gli affanni; E incolare era chiaro il min viaggio i l'a Tal era io ii cumpo di mai frence clate, volume di mai respectatori di min viaggio i l'a Tal era io ii cumpo di mai frence clate, volume di mai frence clate, volume di mai consposi mai continua di mai continua di continua d

1. Il lume di Dio, il quale dice Globbe che spiendava sai suo capo, significa la fellettà che relii uo tempo godeva; polchè nel linguaggio delle Serilture così mona bene spesso la parola fume prosperita, come le tenebre disavventura e sorte infelice. — Rezane.

2. Sono iperiodiche, e vero, simil espressioni; non isselano però di dinodare la grande abbondanza in cui vivea Giobbe una volta. Moise adopre quasi la medesima frace per ispiegare la maravighosa ferlilità della Terra Prossessa: Constituit cum truper terram, at consederat fenutus approxem, et suspere mel de petra oltempar de

Scorreva latte, e i sassi a larghi rivi Versavano liquor di pingui ulivi <sup>2</sup>. Se alla gran porta del giudizio e al foro Il maestoso passo allor volgea,

Mi ergevano le genti un seggio d'oro 3; . La giorentu confins al accondea, in piè sorges de vecchi il sisggio coro; Clasenn de' grandi al mio parlar Luces : Anzi al mutole labbro il dito alzando, Fea di tacere altrui cenno e comando. I più celebri duei in aurei manti

I più celebri duei in aurei manti Mi cingerano il destro e il manco lato. Stupidi nella lingua e nei sembianti: Me dicea padre all'uopo altrui serbato,

saxa darissimo: Deuler. XXXII, vers. 13. Abbiamo poi inteso la parola bulgrum per latile, perche la maggior parle degli interpreti cerdono che così debba intendersi in questo inogo. — Rezzano.

3. T. Quando procedebum ad portom. Da questo e da moili aliri luoghi del Libro di Giobbe chiaramente discernesi ch'egli oltema il primo posto nella ssa città; onde può nominarei tra gli antichi re che povernazioni a terra di Ras melli filumea, poliche nel testo chratco la parola cite il lalino interprebe luisse per cuttedra esprime sede giudicitaria e soglio reale — Rezzono. Chi udia mie leggi di giustizia amanti <sup>1</sup>, E dell'oppresso in povertà di stato Consolar il dulente egro pupillo, Che in grembo accolsi, e mia pietà nodrillo.

Liberator di chi era tratto a morte <sup>2</sup>, Consolator di vedova piangente Sut cener freddo del fedel consorte, L'equità parve il manto mlo lucente: Quai reali ghirlande al capo attorte I consigli splendean della mia mente; E povertà sempre nil vide ir seco Sosteno al vaciliante ed occibio al cieco.

Steis quat padre le amorose e pronte Braceia, e strinsi al mio son misere genti, E del lor piando n'indagai la fonte 2; Soffocai le crueddi ire fremeli Di chi lor fea malvagio ingiurie ed onte; D'Ingordo rapitor infransi i denti; Quind dicea: Norrù net nido mio Qual palma grar ed' anni in suol natio 4. Già si dirama e moresi feconda Di mia vita la Borida radice.

1. T. Auria audiera . . . ceulas zidesa , e.c. : cio quelle che mi emo pesendi ezano latimono dalli ma pirila della mia giutatia. Con molli interpreti. . . . . Rezano. 2. T. Resculcito periuri et. . . Leggano i Settuatia: Brasiletto persuatia. E. Matteo Polo: Benericito in della properti della persuatia. E. Matteo Polo: Benericito in della persuatia. E. Matteo Polo: Benericito in della persuatia della persuatia della persuatia della persuatia della persuationa della persuatio

— Rezano.

A. T. Deirebemper: la aidalo men moriar, ec., ciot tra:
l miel agi e in mie davistr. Et sicut patnon multiplictol
dines: Il mablion Solomone, regotto dalla Parnitara Tipetran e dal Garatano, e Terdellismo De reverereino ed capXIII legge così: Seria placeira multipliccol dine. Pilipo
rerive; cie a mi' circato i relo i tanto si pon introdere il
protono Goure, no dali Errola a Leccolores. Abbitano repodos emplicionente annono paina. Vegazali l'errolla dissertantono cha fia Pic Calent si quepto verretto. La piama

D'acque dulci e celesti in sulla sponda; E pioverà rugiada alma beatrice Per ingemmarne la canuta fronda Giunto della mia messe il di felice, N'andrò d'eterna e nova gloria carco, E avran più di vigor la mano e l'arco.

E avran piu di vigor la mano e l'arco. Pendeami dalla hocca il popul folto, Suggendo aridamente i mici precetti; Clascun del mic onosiglio in seno accolto Facca tesoro, e de'mici saggi detti . Non a' udian lai, nè cruccioso un volto Pur si vedea; qual pioggia i mici concetti Lor stillavan sul capo, e qual rugiada <sup>la</sup> Cui sitain le labbia ad aspettar che cada.

Invano altrui con placido sorriso 6 Farmi compagno in amistà tentai; Tal era allor la maestà del viso, Che non cademo in terra i suoi bel rai. Principe fui quasi sul soglio sasiso, Quandn tacqul tra lor, quando parlai; E sedendo qual re cinto d'armati, pur serenava gli animi turbati.

a usa delle plaste di maggior durata per l'estimonin di Trofrasto. Pilita, XYI, 44, service dei Diebo vi fiu una paima che dal tempo di Apolline dero siena a sonol giorni, cicle istos seni. Noi pere alle maraviglie reconstata da Pilalo, tuttoché nostro concittatino, prestiamo quella feda che prestare loro dave un giunizioso sertitore. — Rezzano. 8 T. Quari od imbrem servolissum. È questa una somi-

glassa di cui molte volte si viagiono. I saeri stuteri per impierpre una ramacan eviditi e un articulte desierico di alcona cona; potchis in piesga, costa in requista dull'i attureno, che propriamente significa interventirara, al assistata avidamente per mitigare più archeri dell' estida a tenche. Il considerate della considerate della contractiva di a. T. Se quando ridebena, etc. Tottiche lo vestitui attarita ridette, non onavano di renderai meco familiari, no persuaderi al pottama cell'a robessal tutto abbassarani. Il rabbiato Germon a il i rabbiato fanto abbassarani. Il rabbiato Germon a il rabbiato chiam Eura troppo male fintire. — Rezano.

#### CAPO TRENTESIMO

Giabbe descrive lo stato deptorabile in cus è caduto.

Ed or, misero mel ludibrio e gioco son di vil giorentò che mi dileggia. Cni un di non arrei dato pur loco i Pra gli stessi mastin della mia greggia. Quand'io prezzara di lor man si poco L'abbietta serviti nella mia ryegia. Quando eran popolar turba sehernita, Indegna della luce e della vita. to li vedea per fame e ria fortuna Roder le labbia e ricerca foreste

1. T. Quorum non dignobor partes pourre, ec. lotonde Nicola: Iufmi et propter ignobilitatem adolescentiamque contempti, qui nutlius frugis nutliusque pretii propter improbitotem suul. E il Grisostomo: Qui videbantur iedigai ul cones curarent et agerent. — Rezzano.

2. T. Et mandebant harbas et arborum cortices. Qual force la pianta di cui costoro realmenta pascevansi, lo Col duolo sulla faccia egra r digiuna, Squallidi nelle membra e nella veste. Vedeali, dnve più il deserto impruna, Divorar erba e dura fronda agreste <sup>2</sup>, Scorze immature d'arbori e di vepri, Radici d'anarissimi ginerri.

Era di una tal gente alta ventura Dalle valli rapir germe o virgulto; E solean, giunti a ritrovar pastura, Correr tutti a destar gioja e tumulto;

additano I Settanta, I quali initandono l'arba Motrach, cha I Greel chiamano diima. E questa una pianta atta ad appagare la fame, se crediamo a Solinus Herba (idett, quar Aliana deliber se adomena distarema fenome probibett. — Alman, serive Niceta, Arrba est quardem quae ceirriter espel convolentame ej ajusti anticatara. Coai pure Galeno: Aliman in Cilicia essi deservire caseque quatus solit el substriziogostis. — Rezzano que quatus solit el substriziogostis. — Rezzano Ed abitar sassosa piaggia oscura, O il scavato del monte alvo più occulio, O sul margin de'finmi umide grotte, Ove sedean compagni orrore e notte.

Questi erano i lor etiiari altl palagi, in eui potean regnar lietl e superbi, Ed al lor fianco eran delizie ed agi trsuti bosehi e fotti pruni acerbi: Figli infeliei sol nati ai disagi Da stotti padri, eui non lia che serbi Per avita grandezza o nobil stato

Questa terra giammai nome onorato!

Pur questi, oh Dio! quasi in canzon rivutto
Narrano al volgo ll mio caduto onore.

E favola mi fanno al popol folto,
Ond' io soffra del dual scherno maggiore:

E favola mi fanno al popol folto, Ond'io soffra del duol scherno maggiore; Questi l'ambaseia elte mi sta sul volto, Lungi da me fuggendo, lianno in orrore; Questi osan caricar d'ingiurie e d'onte <sup>2</sup> La mia dimessa travagliata fronte.

Gran Dio, tu il sai, ehe la farcira apristi, E tosto usci veloce ogni mia pena, E tosto i giorni tenebrosi e tristi, E il duro morso che i lamenli affrena 3. Lampi intorno vici'lo di sangoe misti, E di mali sgorgar si larga piena 4, Che al piè la via mancommi, e orribili onda

Voragine mi apri vasta e profonda <sup>b</sup>. Vestigio aleuno la pletà non stampa <sup>d</sup>, Come un tempo soleva, a me d'intorno, E l'insidia eradel vegita ed accampa, Ovunque io segua i chiari rai del giorno. Già veggo la menica ira che avvampa, E montre difenda il mio soggiorno; Già frange ogni riparm... ali ch'lo son vinto,

E nell'abisso del mio mal sospinto i Gieloi l'ardente stral che mi vibrasti Tutto mi strugge, e il respirar m'invola; Lungi sul tergo del furor portasti 7 La speme cb'un'affitita atma consola: Tu, come nube, d'agil ale armasti

1. T. In terra penitus son parente, Spiega il Gartao. Pilli millipa nominia, vere insupum contaita i erra cerenda omus nomin, es ei summuom fuissent. — Rezano. 2. T. El facier meram compare nou serceitra. Centra espoilori iniuscra internationale questo veresto; moit espoilori iniuscra internationale que de la comparimenta del comparimenta

3. T. El freuum poniti iu os meun. Abbiamo dalle storie che a coloro I quali conducevansi al supplicto mettevasi un freno in bocca; e i Perfedi hanno piu di una voi ta accronato un tal contune. Ponom frenum su mazilite mis: coal Eschelle al cap. XXIV. Ponem erpo circulum in maribus tuis et freuum iu mazilita tuis: così Itala al cap. XXXVII. Brazano.

 T. Ad dexteram orientis, Allro non vuole significare che l'improvviso nascimento delle sue disgrazie. Il Pineda. — Rezzano.

b. T. Dissipaverunt titura men, ec. Niceta: Mene feticitatis viae sublatee unit omnes. — Rezano. 6. T. Pedes mese subverterunt. Altade Giobbe all'improvvina copia delle sue disavventure, onde fa precipliato in un abbos di miseria e di delore.

2. T. Abstutisti, quasi ventus, desiderium meum.

La mia salvezza che da me sen vola, E su quest'anclante anima esangue Fai gli amari seder giorni di sangue.

Fiera è la notte, e fiero è il milo ripeso, E un perenne dolor l'ossa mi fiede; Fiero veglia il tormento in sen nascono, E le fibre del cor semper rivede è; E fiero è il braccio elte in un mar dogliono ° Si forte a traboccar spinta mi diede, E, qual veste elte in ceretito il collo stringe, Sol d'amarezza e di furor mi cinge.

lo sono ormai d'ingiuriosa gente Vii faugo immondo alli superbi gguardi; Atra favilla e cenere dolente, Aranzo di celesti accesi dardi. Grido, e la tua pietà, Signor, non sente; Sto dinanzi al tuo volto, e non mi guardi: Ali clie in crudel mi il cangiasti, e in pene L' aspra tua man rivotso ogni mio bene!

To m'innatzasti sulle instabil penne Di fortuna legièrea al par del vento, Che il pondo del tuo sdegno non sostenne, E rovino dall'alto in un momento. So che di morte alla feral bipeane 19 Debbo cedere anch'io; so che allo stento Naequi, e all'albergo andrò dell'ombre ignude, Ore cisasenn che vire alfin si chiude: Pare non tutti di tal peso aggrera <sup>11</sup>

Che se alcuno trabocra, cgli il sollera, E alla sua prima libertà lo rende.

Andrè lo con quest'istessi occhi phangeva ?

Sulle altrui miserande aspre vienende,

E alle quernite altrui vori angosotose
(quest'atma andre dessa per piela rispose.

Poi, di beni aspettando un auror finne,

E portando feite antico lune.

Ni assalsero lunprovvise ombre ferali.

No, che non più di riposar estame

Ban le mie membra: in sen, nelle vitali

L'alto tuo braccio ch'or mie forze offende;

Desiderium meum, quo rensuvereliues luus pre monde derma lineran cutodinis praetalolee, profere com a lute, quasi venti inspetu el quasa translationis mubic ce teritate rapasiti, quiu ubrisi praemisti.— Berzano. 8. T. Osu me comeduat unu dorminest. Alcuni luterpeet l'Intendino de vermini, una il leso devincio assiste alsa mostra interpretazione. Nel testo suelebita si legge così l'evant meu anni picchunit: così l'ema meue non quiete l'evant meu anni picchunit: così l'ema meue non quiete n. T. In multiliseline cerram consumitar vastimentom. Per la diversità e la moltilische dei doire insat consumi

ja è la mia spoglia corporen. Così alcuni interpreti. — Rezzono. 10. Leggono i Settanta; Scio quio more me conterei, —

Rezzone.

1). T. Ferunitumen won ad couramplienem corum, ec.

Liest plerique mortalen ut e percunsi pronternantur,

chamen gons pronternis or deficie, volut ia cumulum aliquem ant ocervum dissipatorum iapsiam vedarios, out

is cumulum et appress multioum cadorvem soziamque

congestos, cum prinum elemencen upon implorontium

congestos, cum prinum elemencen upom implorontium

conditirs, eripis atque solvano. Bildustamenta ii Plancha.

Rezzono.

12. Legge l'ebreo: Gemui videns virum in necessitutibus, et unima mea contristata est. --- Rezzano.

Fibre e nell'ossa e fin nelle midolle La superna avvampante ira mi botle.

to non credea vedervi, eppur vi reggio i, Barbari giorol, che quest'alma avvinta Tracie al vostro imperioso seggio D'alta ignominia e di squallor dipinta. Mirate come fra la turba ondeggio, E come piango ta mia gloria estinta; Cle uguaglio ne'almenti e nell'immago

 T. Praevenerunt me, ec. — Occurrerunt obviom mihi nihit tale suspicanti, el occuparunt incantum et securam homnene. Pineda. — Rezono.
 T. Prae canmale. É questa una voce greca che significa ardore e artidib. Gioranni Gorreo cool definisce quefen artica e artidib. Gioranni Correo cool definisce queSirazzo deforme, e aisitante drago. Discolorato ho il volto, e sol mi avanza Della serena venutsli primiera Un'oscira è englusa egra seminiana. Un'oscira è englusa egra seminiana. Abimè consuota ho la vital sostanza Da famma che in sem n'arde lintensa e fera <sup>2</sup> | Abimè rivolta è la mia cetra in pianto, E in voce di dolor cangiato è il cantot

sta malattia: Cawma, sunt qui interpretantur apud Hypocratem febrem, quam et Pyr appellavit. Alii vero aera ambientis fervorem, alii canteria et escharas; quos omars verum docere notat Galeaus in Aphorism. XIII. lib. FII. — Rezano.

#### CAPO TRENTESIMOPRIMO

Si giustifica Giobbe collo sporre le partibolarità della sua condotta

Voi sapete, occhi mici, qual io giurassi Patto con voi di rigida fermezza, Per far che al mio pensiere unqua non passi Raggio neppur di verginal beltezza. Qual avrebbe tra immondi affetti e bassi L'amor superno d'albergar vaghezza 1 ? Qual loco avrei nel ciel, s'egli discaccia, E perde l'uon che il reo costume abbraccis?

V'è un Dio che le mie strade e i passi miel Numera e osserva com mirabil curra. Se vanità seguendo il cor perdei Dieiro Il hen di quaggiò, che il senno oscura: Se audai per calli insidiosi e rei Vago di frode e dell'altrini sentura, Gludice ginsto el nui bilanci, e a prova <sup>2</sup> Vegga quale innocerna in me si trova.

Se fur compagni del desir gli aguardi, Se fur compagni del desir gli aguardi, Se macchia ebbi alle mani immonda e nera, Venga ingordo ladron, venga, e non tardi La bionda a divorar nesse, che altera Crescerà col mio stento, e me non guardi; E di mia stirpe l'ultime radici 3

 T. Quam enim partem haberet in me Deus, ec. Chiramente il Pineda: Quod mihi divinae praesestina atque familiaritatis et habitationis in suo animo et corpore praemium politicrer, in turpiter cogilarem, turpiterque viverm ? — Rezisto.

5. T. In statera justa. Legge F Ekrev. Appendies nei chestera justifica. Quarte appendios di Giobbe, a nul che sacre lagigation a Dio, se len si osacra, è religiona e serie linguiriona a Dio, se len si osacra, è religiona e propieta e resente promoco che sono a metro de giudicalo da bui como riu giudicalo da bui como riu giudicalo da sul como la riu giudicalo da la la riu giudica da la riu g

4. Con vien dire che questa fosse un'espressione comme ai popoli dell' lidume, come fu comune ai Lacettemoni, al riberire di Sulda: scrive egli: Lacedaemonicament escaratia est. Ulinam suro tun maechum habbat: Verannente l' Ebreo legge: Molat olteri suro meno, le quali parde intendet il Valalho in proprio molenda senara; solebut enim, scrive egli, mutieres in familiis, in quiban ermi servi, molere et panem conficere; mia la Volgame me muti servi, molere et panem conficere; ma la Volgame.

Svelgano crudelissimi nemici.

So amor di donna mi sedusos il core,
E di amico alle porte luo insidie posto,
Violatrice del pudico amore
Serva mis sposa ad un amore opposto 4;
Opra che al sol pensar m'empie di orrore,
E qual foco che ingordo erra nascosto,
Fino all'ultime ceneri divora
Outl'albergo infedice in cul dimora ».

Quelt'allurgo infesice in cui dimora. S. Se i mici quernil servi a me d'inforne Ho salegnato soffrir meco in contesa, Dobbl'ando colui che nel gran giorno Giudicheranuni, e non arrò difesa; Quel che di donna il sen fe' mio soggiorno, Anni fe'il seno onde la carne ho presa; Quello che coi suo sol braccio superno Mi formò nell'occulto alvo materno;

Mi formò nell'occulto alvo materno; Se fui scarso alle altrui vogile digiune, O ai languid'occhi d'umil vedovella, Povera di soccorso e di fortune; Se solo a mensa mi cibai, nè quella Col pupillo mi fu mensa comune, Poiche dalla mia trima età novella

In troppo chiaramente si espelma, a dal lelierale senso di casa ben pochi commentatori si sonstano. Ecco tra gli altiti le parole del Pineda : Si sungana suditerari, grenissamani tilam acque co justisimam adulterii et stupriporcana suberna, et asputitate quadam allus quispemmenun toram politud, ac mense azorem in siupruns titticiat. — Reziano.

. Questi tratio cortros l'adolerir è assal rivolant con trata l'acceptant de l'a Cresciuta è meco, anzi ad un parto nacque Meco pietà , che poi sempre mi piacque; Sc uomo in turpe povertà schernito Fu da'miei sguardi inginriosi e franchi; Se il nudo poverello shigottito Non strinsi al sen, nè gli coversi i fianchi; Nè fu il gelido corpo inliepidito Co'velli del mio gregge oscuri e bianchi,

Se alzai sopra il pupillo ardita mano, Quand'io sedeva in giudicar sovrano 1; Cadan gli omeri miei dal dorso infranti, E con l'ossa spezzate anco le braccia. Ah che mi parve ognor dagli stellanti Chiostri a me vôlta la divina faccis!

Parvemi in lei veder gorghi spumanti Di fiume alter, che d'inondar minaccia, E ognor d'esser mi parve a terra steso Sotto il suo immenso insopportabil peso. Se mis forza riposi e mia fidanza

E nell'oro e nell'ostro, e i mici tesori Mi destarono in cor gioja e baldanza, Perché for grandi e all'uopo mio maggiori; Se mai vidi del sol l'aurea sembianza, E della luna i bei notturni errori,

E qual lor fabbro la mia man bacisi, E Dio di sì bell'opre autor negsi 3; Se de'nemici miei sulle rovine N' andai cantando, o sul doglioso stato;

Se pregai morte che funesto fine 1. Manifeste, serive Pineda, ad malum pertinet iste habitus levandi manum, et ad minas iatentas contra pupillum referri potest. - Rezzano.

2. T. Et osculatus sum manum meam ... quae ast ... negatio, ec. Mostra qui Globbe la sua religione verso Dio scevra da qualunque superstizioso calto: Osculari massess dalla originale voce Nasah lotendono i Setiania adorazioar. Olimpiodoro suppone che Giobbe dir voglia di non essersi complaciuto dei doe maggiori tuminari celesti, come s'egli na fosse stato il creatore e l'artefice ; impercechè scrive il suddetto : Sarpe aumero noggulli, cum sua facta offerunt, manus osculantur suas. - Osculari manum fu apcora on atto di adorazione, in fatii fu costumo degli antieli idolatri baciar la propria mano in segno di culto a loro numi, e massimamente in passando di prospetto a loro tempj. Minutelo Fellce serive: Caccilius zimulaero Seropidis denotato, ut vulgus superstitiosum solet, manum ori admovens, esculum lebis pressit. Lo stesso scrivono Apulejo e Lucieno; e il più volte lodato Matteo Polo nella sua Sinopsi osserva che questo culto verso degli astei ancora usar solevasi: Eos codem pestu

honorem exhibebant astris, teste Hieronymo in hunc tocum. - Rezzano. 3. Il Grisostomo ricava da questa espressione il somm amore che per Giobbe nodrivano i suoi servi; e molti altri interpreti intendono l'odio con cui lo risguardavano nella sua miseria. Per tal discordaoza di sentimenii ci slamo avanzati noi pure ad esporre il nostro parere,

Recasse al lor vital corso odiato; Se l'esche mie più grate e pellegrine Furono ai servi miei cibo vietalo 3; Se al lasso passegger rivolsi il tergo, E non gli apersi sul cammin l'albergo; Se in cor nascosi meditate imprese. Ministre di livur, figlie d'inganno Con smica sul volto aria cortese 4; Se alto rumor di popolare affanno Di mia stanca pietà l'orecchio offese 6, O se mi piacque de'vicini il danno; Se la lingua arrotai, se in sulle porte

L'altrui corsi a schernir misera sorte: Chi mi ottien che i aospir che al cielo invio, E il mio clamor dall'alto seggio ascolti, E scriva gli slti miei giudice Iddio? Vorrei, que' fogli sul mio dorso avvolti, E qual serto piegati al capo mio, l miel aensi spiegar liberi e sciolti , Ripetendo ogni nota, e offrendo a lui Come a re le mie gesta e l scritti sni. Se al cicio contra me la lerra escianta 6 l'e' suoi tolti confin sacri alle genti;

Se alcun suo solco usurpator mi chiama. E levs anch' egli al ciel pianti e lamenti; Se corsi a saziar l'ingiusta brama Degli altrui frutti, se lascisi dolenti I miseri bifolchi; in ogni elade Dale spine, o miei campi, anzi che biade.

daodo ona interpretazione che nè all'ona nè all'altra delle suddette si accosta, ma che molto connette co' versetti aptecedenti e posteriori, in cui Globbe accenoa la sua benignita cogli stranieri e coi pellegrini. Imperocché se alla sua mensa ammelteva i mendici viaggialori, molto più al deve supporre che non avra lascisto languire d'inedia i auoi familiari, in guisa che dovessero ebledergli ciho per satoliarsi. Ond' è che noi interpretiamo coni: Se non ho fatto in maniera che i mici servi non fossero giammai la necessità di chiedermi cibo, negando lore parte delle mie stesse vivande. A questa nostra loterpretazione assiste lo qualche parte lo Scuttero, il quale in-tende quelle parole: - Si non dixerunt vivi tabernaculi mei - cost: Nec passus sum ut dicerent viri tabernaculi

mei, ec. - Rezzano. 4. T. Quari home precutum meum. Spiega Matieo Polo: Innatum enim est homisibus vitium, ut in peccatis excusutiones et subterfugia quaerant, vel, quoqua modo pos-sunt, es celent vel Deum vel komines. Molti loterpreti per altro intendono questo versetto per rapporto all'ultimo malvagio e simulatore. - Rezzano. 5. Cosi intende questo verseito ii Mercerio. - Rez-

6. Espressione viviasima, di cui abbiamo altri esempi nella Scrittura: Genes. IV, 10.: Fox sanguiais fratris hel ctomat ad me de terra. Habacue, 11, 11.: Lopis de pariete clamabit, et lignum quod later juncturas aedificiorum est respondebit. - Rezzano.

### CAPO TRENTESINOSECONDO

Eliu necusa i suoi amici perché abbinno difetto di sapienza, ed immiza il suo proprin sapere.

A tali accenti, con le labbra immote 1 I tre smici l'un l'altro si guardaro;

1. T. Eo quod justus sibi videretur, ec. Non è che gli cenza di lui, ma perchè egli conlicuava a dichiararsi amici di Giobbe tacessero per essere persuasi della inno-

Ms al tacer loro, con più scerbe note D'Elip l'ire faconde incominciaro: giusto, l'abbandonarono come incorreggibile. Così esponCostui, di Barachél figlio, e nipote Di Nacor, per grand'avi illustre e chiaro I, Arse di sacro sdegno allor che udio Che Giob retto chiamossi innanzi a Dio.

Che Giob retto chiamossi innanzi a Dio Pria degli amici sul confuso ingegno Crollò il capo orgoglioso, e ne sorriso, Poichè niun fece alla ragion sostegno, E sol di Giob, come d'un reo, decise. Finché parlò uom per età più degno, Al suo gondo saper argine mise; Ma d'ognom viste animutolir le labbia, Ruppe Il sitenzio e ridono di rabbia;

É disse: Non il folto onor del mento, Amici, al par di voi mi adorna il petto; Onde non posi ad inegual cimento Il senno giovanil con il provetto. Ma s'io credea seutir quel che non sento Di matura virtù linguaggio eletto, Or credo che sun noi spirto si aggiri.

Ed il saper in chi gli piace inspiri <sup>3</sup>. Sotto un crin bianco ed una crespa fronte Non sempre elegge sapienza albergo: Date orecchie al mio dir amiche e pronte, Che su me stesso e i miei verd'anni io m'ergo. Glà tacqui, ed aspettai; palesi e conte

Mi son le tempre di quel vano usbergo gono il Calmet » Matteo Polo con altri molti interpreti.—

I. T. Etiu filius Borachel, ec. Era Elio della famiglia di Buz, figlio di Nacco, di cui si fa menzione nella cocesi XXII, 31. S. Girolamo, Beda, il Lirano ed alcuni rabbini credono che questo losse Balanm l'indovino; ma a questa opinione niuno si appiglia de' critici scriitori ed interpreti citati di Matteo Polo. — Rezzano.

2. T. Ui video, spiritus est in homistibus. Lo spirito
di Dio non riguarda ne eta, no sesso, no lougo, e dove e
in chi vonde difficade i suo doni. Così Matteo Poico Mercerio: Scientia est donum Dei, el is sine delectu personarum dividil singulus, pront vult, spiritum zunm. —
REZZANO.

Ricto insuper addatur afficito. — Cest assez que Dieu l'affise, sans que uous atlions recore augmenter ses donleurs en le controlisuat el en refutant ses manusis discours. Calmet. — Rezzum.

4. T. Correctu sue spiritus uteri mei. Gagliaria manie-

Che vi guernì: so quai ragioni armaste, Quando con Giobbe, e ancor tra voi pugnaste.

Anime imbelli! finché i labbri apriste, Finché sperai veder ragione ed ira Di bocca uscrir, soffoca le triste Querele che or disciorre il cor desira. Così dunque si aringa, e si resiste Per castigo d'un uom ch'erra e delira? Ahl non dite esser saggi è Giobhe affilito Abbastana per man del suo delitia 3!

Abbastanza per man dei suo delitto \*! El meco non partò: pur fia ch'io tenti Vincer un'atma del mio senno schiva: E se inerti languiro i vostri accenti, Saprò aggiungere ai inlei forza più viva. Aspettal, non parlaste: ecco i momenti n cui, schiuso lo zei che il cor nodriva, Mie parti adempio: già di voglia onasto E al concepilo ardor lin il seno angusto v.

Ho il sen qual vaso che vendemmia cletta In vivace liquor seiola rinchiuda, Quando bolle, urta i lati e sale in vetta, E per ogni spiraglio cace e Irasuda<sup>3</sup>. Vo'respirar parlando: ad altri accetla <sup>5</sup> Sia la grazia dell'uom; da me si escluda A confronto di Dio; cité troppo io temo

Quel ch' ha di morte il fren, braccio supremo 7.
ra di dire, usaia da Gerenia e da altri profeti. Espone
il Gartano: Spiritum, idest, impulsam animi ani od propellendam concepti verba. Gregorio: Spiritum elationis;
e a. Tommano: Spiritum uteri, idest voluntatum quan

hominem impellit. Rezzano.

5. Il Tradutore ha qui con molta maestria espressa
ona similitudine che nel testo è appena con grande rapidita accennata: En venter mens quasi mustum abaque
aprimento, quod lagamenta novas disrumpit.
6. Pariero liberamente, senta premura di acquistarmi

6. Parleró liberamiente, senra permura di acquistarma la grazia di alcuno e senza timore dell'altrai autorità. Imperocché, espone il Pineda, quameis two dispitiali multium debere me futuere, acci multo plus Deo, plus veritati debeo ... el non crit mihi homo sicut Deus. — Rezzano.

7. T. Si post modicum tollet me Factor mesus Mercerlos Timerem posema Dei si tale quidpium forerem, iden si adularer, etc. Tollet me: Iruse della Scrittura, che esprime mortee decidio. Tollere aniama, ident situan silecipius: veganti IIII de' Ru, 1, 4. Tollere, ideat insferre capast ille IIII de' Ru, 1, 4. Tollere, ideat insferre capast ille IIII de' Ru, 1, 4. Tollere, ideat insferre capast ille IIII de' Ru, 1, 4. Tollere, ideat insferre capast ille IIII.

### CAPO TRENTESIMOTERZO

Eliu occusa Giobbe di essersi sollevato contro Dio, e di absuure des differents mezzi di cui Dio stesso si giova per riprendere gli uomini.

Odimi dunque, o Giohbe; odi i precetti Che già sciolgo dal labbro, odi i consigli <sup>I</sup> Che mia lingua ti dà puri ed eletti Del mio candido amor candidi figli <sup>2</sup>:

1. T. Ecc operai or meum. Questa è una frate dell'ebraica favelia Indicante che grave, serio e rispettabile è l'arzomento di cui si prende a parlare. L'osservazione è di Matteo Polo: Aperire os apad Rebruros dicitare de in qui institutu sermomen aerium et de ce gravi. Leggani il salmo LXXVIII, 2. Proverb. XXIV, 7. Matt. V, 2; XIII, 35. — Rezano.

2. T. Simplici corde meo sermanes mei. Quasi tulti gli

Colni che mi creò, m'inspira i detti <sup>3</sup>, E fa che il suo valor mostri e somigli; Se puoi, Giobbe, rispondi, e ardito e franco Sorgi e inarca te braccia alte sul fianco.

interpretti citati nella Sinopai del Polo Interdono: Sentina perma tabis mei lopucature, etc. – Reztano.

2. T. Spiritan Dei freit me. Mercerio con atomi altri intende questo versetto per rapporto ad sepientimi impirationem ex Spirita Sanote; e Matter Polo col Pinetta intende ia creatione dell'i umo. Ecco le use parole: Perma nel creationem respiet, from verba span, hum cersaculan extende del creationem respiet, from verba span, hum cersaculan extende dell'intende positi c'ellu eche mi cree

Son fango, opra di Dio, come tu sei; Qual mostro sorraman non li confonda i il senno che uscirà dai labbri miei; Nè ti sia grave, se di forzo abbonda. Dicesti: L'innocenza io non perdei, L'alma ho nel sono immacolata e monda. Perchè in amaro stil piango e ragionn, Rassembro al ciel nemico, e non in sono. –

Diccuti: Iddio tra'coppi il piè mi stringe, E veglia ani sentieri si, chi i ono scaupi, — Ecco la rea cagion onde li cinge Tultur d'ombre la colpa, e il ciel di lamqi<sup>3</sup>. Ali che contro il Tonante invan si spinge Ardir che chisos in ouana pelle avvanpi, E invan contro di lui, Giobbe, contendi, E di sue voglie la ragion pretendi. Dolce ci parla alcun lempo e dolce invita <sup>3</sup>, Ma I dolci uniti soni canto noisva:

Ma i dolci inviti suoi cauto misura.
Talor, quando la notte è in ciel salita,
E il sopor lega i sensi, e gli occhi oscura,
Manda in sogno una larva anguierinita

Che il sen aparge di gelida paura, O una voce che al cor mormora e dice: Cangia, cangia pensier, alma infelice 4. — Ouesla è la voce che unal padre amante

Onde rivolga le fuggiasche piante, E deponga l'ardir che in cor gli è nalo: Voce che In note preziose e sante L'alme rileva dall' immondo alato <sup>5</sup>, E fa che scampi per aicuro calle

Invia al disleal figlio ostinato,

E fa che scampi per aicuro calle L'empio cui spada ostil fischia alle spalle. La aua medica mano affanni e doglie Talor qual ferro e fuoca al corpo avventa,

E sozzo morbo che il sapor gli toglie D'ngni esca più gentil che lo alimenta;

m' inspira i detti, per shbracciare entrambe le opinioni.

 T. Miraculum meusu, etc. Legge l'ebreo: Terror meus. formido mea. — Rezrano.
 Ecco la caglione per e cui sel circondato dai divini flagelli e sel fra le tencire dell'ignoranza. Così alcuni Padri greci. — Rezzano.

3. T. Semel loquetar Deus. Iddio parla una sola vuita. Ma se ben si considera il lesto obraico, secondo il pare za ancona del Claimet, duce così: Iddio parla una a due volte al peccatore, onde convertasi. Però uoi abblamo serillo: Dolce ei parla alcan tempo e dolce invita.

4. Elio in questo capo riferisce le tre manière colle quali Iddio ammuni-ce gli uomini prevaricatori. La prima co sogni e colle visioni notiurne, che a que l'empi soleva Iddio comparire frequentemente, come altrova abbàno scritto; is acconda con le malattie e con de tribolazioni; la terza col miolièreo degli ampri i o degli uomini saggi, che loro invia per itsurini. — Rezzano.

5. T. Ernenz animam ejus a corruptione: per liberarlo dalla morte meritata co' suoi peccati: Caimet. Ut avertat animam ejus a fovea, a sepulcro vel a morte: Mercrio. Noi chi non ostante abbiamo inteso lo stato immonPiaga talor che le vitali spoglie E perfin l'ossa imputridite addenta; Onde presso a morir palpita e langue, E vivo ancor par freddo corpo esangue <sup>6</sup>.

Talvolla, a suo piacer, uno fra mille fidi ministri auoi chiama ed elergge, Onde mostri dell'empio alle pupille Dell'equità la violata legge. Felice se, versando amare stille, I prischi falli auoi vede e corregge! Ali che l'araldo in sunn lieto e vivace Turnerà a Dio gridanda: Pace, pace ?!

Dirà: Signor, pictoson omai rimira Cangiar l'empino d'aspello, e i suoi pensieri Di grazia degni, e non di pena e d'ira, Di cui porta nel sen segni si fieri. Egli nel lello del dalor sopira: Tu gli ridona i licti di primieri; Odi i sooi voti...ala che il bel guardo giri. E i suoi pianli rallegri e i suoi sosqiri...—

Ed ecco in on momento e pace e riso 8 Seculared al cielto, e, come in propria sede, L'una fermarsi in cor, l'altro sul viso Al peccalor fatto di grazia erede. Brrai, lice egli, e nelle membra inciso L'effetto ho dell'error; ma il ciel mi diede Lieve la pena, e morte nom an'assalse; Luce ancor veggio, e la pietà preraise. — Queste son le tre guide onde riduce

value and the guide of the control o

do in cui trovasi un'animo che sia in peccain. — Rezzano.

a. Sa chair est tellement diminute qu'on ne pout ir régarder sons frimir; et acs oa, qu'on se vogoil pes auparatount, sont à prisent presqu'aussi découverts que ceux d'un aquelette, Caliont. — Rezzano.

7. Il Calmet con molil alfil intende le pancie — massrelitar que at devit Libera ems — com delte pre loca di Dio medestano. Na Natter Poin con atenni altri le pongono in bocca dell' ampire, cone od isbilano esposta: Saspificat engelsa: Der que gratio qui derabult; preccio autri qui sequiture. Libera cem. Vero è deall' angels in questo senso si darribe qui crastiere di deve, interna qual propiatione attributa di l'angels deve intendersi minoleristice dericamitia, non originarie autoritativa. Energone.

n. T. Fidebit facions cjus in jubilo, ec. Molti interpreti espongnon che il pecatore convertito vedrà la facela diba serena ed ilare a se rivulta; altri poi serivone che il peccatore ravvedato avra il giudio in volto, effetto dell' interca pacceditamino. Negnata il Sinopol el Poin.—Rezamo. 9. T. Folo raim te apparere justima. Vogito che tu abit tutta la liberta di giustificarti, se puol. Cost la suspenitation.

mor parte degli espositori. - Rezzano.

#### CAPO TRENTESIMOOUARTO

Elsu necum Gmbbe di bestemmia: egli innalza la giustizia infinita di Dio, i snoi lumi e la sna possanza.

A vol. saggi, mi appello: inclili ingegni, Qual suole il labbro per occulti segni A niensa giudicar l'esche più grate, Tal l'orecchio de saggi ora nou sdegni, Dopo lante finor discordie nate, Di giudicar con rigoroso esame

Qual di noi vince la singolar certame l. Giobhe disse: Son giuso: Udido sovrette Le strade d'equità; colpe nun vere 2 In me trova e condanna, e in seno aperte Mi ha con gli strall suoi piagle severe. — Qual uom bere com'acqua le softerte Rampogne, a la par di Giob, che il reo sentiere Balle, e pieno di ardir frange ogni morso Con gli empili a fianco, e l'empides sul dorso;

E dice: Invan l'oppressa umana prote Corre anelanto di virti la strada <sup>3</sup>; Ché adempier i suoi voli il Ciel non vuole, Nè il suoi sudor ai divini occhi aggrada. — Ma voi state ad sudir le nie parole, Chiari spirit, e in pensier non mai vi cada, Che sieda orgoglio, o croro di Dio sul truno, E non anzi virtiù, crazia e perdono.

Egli all'opre dell'unm giusta mercede, E quai son le sue vie le mete assegna; Ei non condanna, se l'error non vede 4, E al di lui fianco la giustizis regna. Sebbene il tutto può, move, e prevede, Pur giudicar con equità non sdegna; Qual v'è, fuori di lui, Nume che regga.

E quel, ch'ei fabbricò, mondo possegga? Se l'ira del suo cor per le pupille 5

 Mercerio, Scultero ed altri espongono così: Rem totam ogomus judicii more, justam formalam judicii sequemus et veram censaram. E Malleo Polo: Etigrer judicium dicitur pro explorare quid vere statui possit.
 Rez-

3. T. Justice was, of Does subswell jedicies seems, very a che Globel designable parels, be 10 mll 10 ml prices in general parels, and the policy in property in the control parels in property in property in property in property in property in property in the control parel was been controlled projected to a needle on particular of the fall failed mandeled justiced he needle on particular parels of the property in the property in the property in the parel parels of the property in the parel parels of the parel parels of the property in the parel parels of the parel parels of the parel parel parels of the parel parels of the parel parels of the parel parels of the parel parel parels of the parel parels of the parel parels of the parels of the parel parels of the parel parels of the parel parels of the pare

 T. Dizil onim: non placebit vir Bro, etienusi cucurrerit rum vo. Elin intende di iltre che Giobbe malamente parlato avesse della divina equita. Non placebit Bro. Dalla chraica radice coom commerciano alcuni: Von proderit limita 1761. III. Vibrase un lampo sull'umane vite, Mille sgorgar finmi di sangue, e mille Vedriansi in un sol culpo alle ferile: Per l'aria si vedrian finmo e faville, F iumense da'lor corpi alme rapite, E la terrestre maechina disciolta, Ed ogni salma in cenere rivolta.

O Giobbe, se d'altrui prezzi i consigli, Il comun grido e le mie voci accogli. Come fan nai che al tuo miginor ti appigli ; Se da le il falso immaginar mon togli? Se da le il falso immaginar mon togli? Se cinto di delitti e di perigli; Pur quanto puoi di sua giustizia spogli f Caltai che può colunar d'obbrobrii e d'onte L'auree coronne, e chi le porta in fronte?

Egli è che in franco viso i duci appella Infidi de cupii, e non la gloria e il fasto Posson sopra di lui, non la rabella Forza d'alcun regnante in popol vasto. Egli i noni di cre dal ciel cancella, Se movon crubo a porerlà contrasto °; Poichè a tulti del pari il guardo gira. E ogni nom qual opra di sua man rimira.

E ogn' nom qual opra di sua snan rimira. Id oli quale ci prepara alla vendetta Sugli offati harbari tiranni! Morran d'impinata appra secta, Morran d'impinata appra secta, Morran d'impinata appra secta, Morran d'imbeni ed improvvisi affanni. Di mezza notte la ciltà seggetta Sergento griderà: sul fior degli anni, Per anan di Dio, non di fellona eccorto º, Il tiranno crudel dormendo è mortni occhi divini, che il cannaimi redete

E il vario corso dell'umana gente,

homini si encurrerit cum Deo, cloè: Si encurrerit vua Dei. E Filippo: Etiamsi ita faerit quispiam magnas et summus, ut Deo in omnibas jussionibus adimplendis oc currat. — Rezzado.

4. T. Non condemnabit frustra. I Scitania. Putas Dominum absurda facturum? I filolo non condanna senza glusto motivo di condannare. Così quani tutti finterpreli.— Rezzano. 5. T. Si direzerit nd cum cor summ. Grecorio con moili

 I. Si directrit nd cum or summ. Gregorio con molli altri inlerpreta questo versetto in senso di benrodenza, ma s. Tommaso, il Tilemanno ed altri mollissimi l'intendono in senso contrario, come noi abbiamo esposto. Rezzono.

T. Eura, qui justus est, in tantum condemnos? Commenta Il Pineda: Tam pertinaciter atque temere illi attingis injustitiam. — Rezzano.

 T. Qui dicit repi Apostata. Legge l'ebrec: Qui dicit repi Bilini; tois premicatore, ingloulos, scelleralo, ec.
 Saxilio nois quani in medesiam franc chianamado i precatori fall di Bellal, quin srienter precabant. — Rerrano.
 T. Com disceptaret contra panaperem. — Com fremeret adversus pauperem. Pineda. — Rezzano.
 La Giustini divina ha riserrato soltanto a se stessa

v. La Giusilia divina na riservato soltanto a se steva, di giudicare soi costumi de Hranni e di recidere le iero vite. Anferent violentama abaque manu. La parola monna e qui presa per la parola ministerium, o, per meglio dire, per forta, opera, ec. Spiega s. Tommaso: Abaque manu armaforam. — Reziano.

E per somma virtù l'ombre scioglicle, Ond'aver sempre il peccalor presente; Ben io ravviso in lui quel elle voi siete, Se quando in core penetrar vi sente, Convien ch'ogni più ascosa opra rivele, Nè può far forza, o mormorar quercle 1;

Se a un vostro sguardo popoli infiniti Cadon proslesi al suol l'alma versando; S'altri chiamate da stranieri liti Per essi ad occupar regno e comando; Se i pensieri più occulti e più romiti, E le ignote e sepolte opre destando, L'empio lasciate in un'orribil sera, Onde confuse e disperato pera 2.

Vide i Grandi morir, come gl'infami à Esposii alla sua faccia il giorno chiaro, Potoche le vie, Signor, che insegui el ami, Seguaci dell'error sempre odiaro '. così sciogliciti i harbari legami, Così accollasti l'alto grido amaro Delle misere genii al giogo strelle, Gran Re de'Regi e Dio delle vendetle. Se tu vuoi pace, chi porti far guerra?

 T. Noque enim ultra in hominis potestate est ul veulat da Deum in judicinm. Tra le diverse laterprelazioni date da Padri a questo versatto abblamo stimato di seguire quella di Niceta. Ecco le sue parole: Referri debet ad Dei oculum omnia confuenten, et propterea nultum esarre lum abductum eupra res lumanua quod Dei tuminibus

obstruere possit. — Rezzano.

2. T. Ideiro: inducet usedem, et conterentur. La parola notte etenebre, come altrove abbiamo scritto, significa nel linguaggio della Scrittura per lo piu affiliato i
disavventure. Hiorum gelendorem et feit-iniatem in usedem

unaverenture. Horum eponouvem ez pepersagem in nocuem moeroremque canvertit. Nicela. — Rezzano. 3. T. In loca vidertium. — In loca videticet erlebri et iu multorum epectatorum frequentia. Pinedz. — Rezzano.

Chi il tuo volto vedrà, quando lo celi? Tu sei, gran Dio, che reguar lasci in terra Per castigo de rei scettri crudeli — 5. Or però che io parlai, tu pur disserra, O Giob, le mute labbia, e omai dal Cicli Chiedi mercè: s'ho errato, a te mi appello;

Se parlando peccai, più non favello. Non degli accenti miei, ma di te stesso Giudric Iddio ragion li chicide: or siegui 6, Giacchè lu il primo bai dalle labbra espresso L'alle sentenze onde 1 bei spirti adegui: Parla, se sai di più... Voi, voi concesso Mi sia di uldire, o saggi; ah si dilegui Di error col lame vostro ogni ombra oscura; Che Giob stollo favella, e Dio no cura!

Mio Diol mio Padrel fino ai giorai estremi Gema quest'empio dal tuo braccio affilito; Scuoti l'aspro flagello, ergili e freni; Onde in grembo non giaccio al suo delitio; Bestemmie aggiunge ai falli, e i tuoi supremi Pregbi calpesta. Andiam tutti ai confitto Contra lui solo, e se ancor nutre ardire. Il ciel ce' delti suoi provobi all'ire.

4. T. Recover and ab vo, et omnes vias ejue intelligere nobermut, elt. — Fias Domini contempore tyrans; or, negue massneti, negue integri . . . . negue nellec evis popularibus jurrani, adre ut congerint illos opir et existis causa vociferari. Così Il suddello connecilatore. —

Rezzeno.
5. T. Hominem hypocritam. Iuleodesi per empio, inglusto, ec. — Rezzeno.
6. Num morum verborum, inquil, tibi poena cet per-

abrende? Ne igilar omittax, ard quoe mihi dicte eust reprehendas: tuum esim est deligere elique judiener eede en, an occus Juerim locatus, non mesm, qui disti: Ergo, si quid amplius intelligis, ipse reeponde. Coil Olimpiodoco. — Bezzano.

### CAPO TRENTESIMOQUINTO

Etta continna a calumnar Giobbe, e natione entere pel ventaggio stesso dell'uomo che Dio attende a recompensare il bene ed a punire il male. Egli esorta Giobbe a prevenire la severita della giustizia di Dio.

Del suo saper ambilatoso e rago
Di Nacor l'iracondo aspro nipote,
E de'fatti clamori anco non pago,
Queste sciotse dal labbro altere note:
Globe, se in te riman del ver l'immago,
Se di ragione il fren l'alma non scuote,
Ben reder puoi con qual superho errore
Chiami di te men giusto il tuo Signore.
No no, dicesti, le bell'oppe oneste

Troyar negli occhi suoi grazia non sanno; Qual cresce onor al regno suo celeste, Se reo mi chiamo del sofferto affanno—1? Tuonar dunque mi udrai contro di queste Veci, e gil amici ancer teco m'udramo; Ma pria lo sgaurco alta all'eteres diera, ché più grande é di te chi in essa impera. Qual dano e jusé seniri da tuo delitio 2, Qual potrai con più colpe a Dio Bra guerra? Va, rendi alt' somo cel tuoi fatti affiito. E nocci a chi in valor l'aguaglia in terra. E con pietà soccurri alcun mertale. E con pietà soccurri alcun mertale.

1. T. Quid tibi proderit si ega precavero ? Legge l'ebèto: Quid prodero a percato meo? Commentano il Gaetano ed il Pineda: Quid prodero recedendo a precato meo? — Rez-

Non solum uno aut attero peccato nihil diminnis de divina potectale el sempiterna illa bealituline, sed nequa si inignitale tune, praevariationes, reb-titanes, qua cum Rei et divinat legis contemptu committauter, infinites sur - Rezzano

Da maligni e feroci urli e tumulti;

<sup>2.</sup> T. Se perceveris, quad es nocebus? Espone II Pineda:

Sotto braccio lirannico depressi Contro la forza grideranno inuiti 1. Follil che del castigo i segni espressi Ognor scorgendo ne' sofferti insulti, Niun disse mai : Dor'è il mio Dio che desta Inni di pace in nolle di lempesta -- 2!

Pure egli è quel buon Dio che il senno inspira, E che più de'giumenti e degli angelli, Del suo paterno amor, con cui ei mira, Fa che ognuno di noi pensi e favelli. Misera gente elic per duol sospira, Ma con sensi di sdegno al Ciel rubelli! Alı che voci superbe atle non sono A ritrovar pietà, non che perdono 3!

Non perché il Ciel sia sordo, o udir non voglia 4 1. Difficil cosa è il connellere questo con gil antreedenti versetti; cosi parve a Filippo, il quale scrisse: Obaruram esse niminm sermonum int um consequentiam, S. Tom-

maso è di parere che Elio cio dicesse per contermare quello che antecedentemente disse, cioè: Homo homini nocere potest. - Rezzano. 2. T. Oni dedit carmina in nocte ? S. Tommaso, Il Gae tano e molt'altri eredono che Eliu parii delle visioni e

delle rivelazioni notinene. Attri, come Osorio, Vatablo, ec., introdono le atelle, quae ad curmina et ad divinas laudes invitant. V'è chi spiega questo versetto fin per rapporto agli usignuoli che la noite trapassano soavemen cantando. Ma Gregorio, Filippo ed altri non pochi saggiamente loterpretano l'allegrezza e la pace che Dio nelle tribolazioni a'suoi servi comparte: Carmina in nocie, idest lactitia in tribulatione. Sotto il nome di natte intese il iodato Filippo, come noi pure in altri tuoghi abidamo scriilo, le afflisioni a le disgrazin : Consequenz est ni en res use obscuram reddit mentem hominis nox dicatur, sicut et prosperitas oliquando dies dicitur ; quoniam qui in pro-

Il clamor di un'oppressa alma dolente, Ma perché ei vede d'ogni umana doglia E d'ogni pianto l'intima sorgente. Tu stesso ell'nsi dir che Dio non soglia Agli affanni dell'uonio unqua por mente, Di'che degno è il tun error di sua vendetta 5. E i dolei frutti di sua grazia aspetta.

Ei non ti grava ancor quanto polria Con le tempeste del furor più fiere. Nè li punisce ancor quanto dovria Con eguali al fallir pene severe 6: Quindi tu puoi veder che stolla ardia La lua lingua narrar cose non vere, E raddoppiar parole a un lieve cenno, Spogliale di virtù, vuole di senno,

speris est quasi quadam felicitate illuminatur — Reztan 3. T. Non exaudiet propter superbiam malorum S. Tom maso: Petunt quidem, sed non accipiant, eo quod mele petant. - Rezzano.

4. T. Non ergo frustro oudset Deus, S. Gregorio. Cla manten non frustra audiet; et tomen quod patitar resp cit et audire voces dissimulet ; et quod nausquisque tollerat, non ignoral. - Rezzano

5. T. Judicare coron illo, et experta eum. Il citato s Gregorio espone lutto il sentimento di questo paragrafo cost: Cam iderreo Deus considerare non creditur, guis tarde miseretur, intima cogitationis ingredere, atque ibi coram ejus oculis cansor inor judicium suscipe, et quoe ipae vicendo conteliati, vel quoe misericordiler percepi-ati, discerne, el tunc ad spei fiduciom redibis.- Rezzano. 6. T. Nec niciacitur scrius vuide. I Settnota: Non co-gnovit delicinus vehementer. Spiega II Pineda: Iddio non U castiga come meriterebbero i luoi enormi delitti, e teco ai porta cosi come se avessi leggermente peccato. - Rez-

# CAPO TRENTESIMOSESTO

Prosegue Etin a difendere la equità dei gindizii di Dio. Esorta Giobbe n trar profitto dalle pene con cui Die le ha castigate, ed innalza la devina possanza.

Per poco, o Giobhe, il favellar comporta, Che in difesa del Ciel restami ancora 1; Ch'io del mio senno con l'usata scorta Retto farò veder chi mi avvalora. N'andran mie voci a te, non con l'accorta Menzogna che il ver copre e discolora, Ma allato del saper elle le consiglia, Luce iutorno spargendo e meraviglia.

Sebbene il Dio de're vince ed avanza In sovrano poter qual più si estime Famoso e grande per real possanza, Pur i principi giusti ei non deprime 2. Sol de'tiranni la erudel baldanza, E del lor soglio le dorate cime Abbatte, onde salvar l'oppresse genti, E vendicar de' miseri i lamenti.

1. T. Quad pro Deo loquar. Espone Il Pineda: Ut illius causem el justitiom adversus team lemeritatem tueri passim. - Rezzano.

2. Legge l'ebreo: Ecce EL potens, et non nhominabiinr potentem robore cordis; che è gonnto dire, come spiega il Gaetano: Iddio è potentissimo, pure non abborre i poteoti della terra , nè li soperchia. - Rezzano.

3. T. Indicabit eis opera corum. Vatablo: Rennatint

Voi di vera virtù felici amanti, Oh come con seavi occlii pietosi Dolce ei rimira, e voi lieti e regnanti Fa per le vie degli anni andar fastosi i E se talor cangiando atti e sembianti Vi stringerà in catene, o ne'dogliosi Ceppi di povertà, saggi intendete 3 Che ingrati, ingiusti ed oppressor sarete. Allor del suo flagello ai primi fischi

Che udirete all'orecchio, ed al vicino Ferale annunzio de'futuri rischi 4, Pronto torcete il piè dal reo cammino Non più la sconsigliata alma si arrischi L'augusto a violar cenno divino, E chiuderete con letizia i giorni E gli anni vostri di alta gloria adorni.

apera corum esse mola, affinché si emendino; onde disse Isala: Feratio dabit intellectum. - Rezzano 4. Reseinre aurese , lotende Valablo le ammonizioni fatte all'orecchio: Filippo e Gregorio lotendono la secrete intrene ispirazioni: Eveluia arre nnueptisque corripiter, quanda intrinsecus acternorum bonorum desiderium per ipit, et quae main extrinsecus perpetravit agnoscit. -

Che se fian sorde vostre precchie, ahi quale Poich'in mi avveggio che il tuo cor si pose Fulmineo stral divideravvi il petto, E di vostra stoltezza al ciel rivale Provar dovrete tormentoso effetto! Arde l'ira di Dio, se in cor mortale Vede empietà che ha di virtute aspetto, E le braccia dell'empio incatenate Non mai rivolte ad implorar pictate I.

Sì, che vi veggio, empii ostinati, e fera Odo sopra di voi ruggir tempesta; Veggio d'angeli armati orrida schiera 2, Che vi afferra, vi uccide, e vi calpesta: E alla gioconda libertà primiera Veggio da'sciolti lacci alzar la testa. Chi lo stridor di sue catene udio. Che dicevagli al cor: Volgiti a Dio.

Tu pur, Giobbe, d'affanno uscir potresti 3, Ché omai ti manca ogni vital sostegno, E di pace gustar frutti celesti A mensa opima in ubertoso reguo. Ma lemo, olmè, che i fieri di fian questi, In cui, di pietà tolto ogni ritegno, De'tuoi sudditi oppressi oda le grida, E della tua condanna il ciel decida.

Ma se forza di sdegno, e forza d'oro 6 Non viuser mai la tua magnanim'alma, E tra le risse e it querelar del foro Giustizia ottenne la dovuta palma; Il ciel ti cinga d'immortale alloro, E ti ridoni la perduta calma; Dolce li arrida, e con la destra amica T' innalzi al soglio della gloria antica.

Perchè lunghe vegliar notti angosciose 5, Ambir fortune, e sospirar vassalli? Nutri voglie innocenti e generose, E fuggi di empiciate i torti calli:

1. T. Neque elemabant, cum vincti faerint. Filippo: Sanctum Job apertius videtur Elin quam ex abliquo percutere, quod collide et nequiter ageret; qui cum esset vinctus plagae hujus compedibus, clamare ad Deum, nl a taqueis solveretur, minime curaret. - Rezzano 2. T. Vita corum inter effeminatos. Not nell'interpre tazione di questo versetto ci siamo attenuti ai Settanta, I quall serissero così: Moriatur in juventute anima co-

rum , et vita corum vutnerata ab angelis. Così pure serisse Nicela: Immature decedent, ab angelis mortem inferentibus sauciati. - Reszano 2. T. De are anguelo lalissime. Espone Il Pineda: De

angusties, minime angustis, sed latissimis atque amplissimis. Ha a noi parse d'interpretare: Lalissone salvabit te de ore angusto. - Rezzann

4. Tuita l'interpretazione di questo versetto noi l'abbiamo nesa dal Calmet, il quale, dopo avere ben bene considerato il testo ebraico e le varie esposizioni ded'interpreti, finalmente scrisse cosi: Si cam impium judicasti gequitas el justitia praefuerunt judicio tno; misi furoris excessus to seducit, neque studium et gratia in neutram Sconsigliato a seguir la via de'falli. Dal di che la lua gioria estinta giacque, E a te d'inlorno la miseria nacque. Leva lo sguardo alle cerulee porte

Della superna luminosa reggia, E un Regnante vedrai si saggio e forle, Che altro legislator non lo pareggia. Non pupille, sebben chiare ed accorte, Puon quelle vie scoprir ch'egli passeggia . Ne lingua può narrar che ingiusto editto In alcun tempo abbia il suo braccio scritto.

Pon mente alle sue sagge opre ammirande, Chiaro argomento delle prische lire 6. Ben può ogni uomo veder quant' ci sia grande, Sol elie alle sue grand'opre erga le mire; E veder può che il suo valor ai spande 7 Oltre i confini dell'umano ardire, E che degli anni suoi l'immense schiere Giungon dove non giunge uman pensiere.

Veder può che, lui solo a servir use, Or fuggono le pioggie, or fan ritorno, E sciolto il denso vel che le rinchiuse, Scorron ruggendo per le vie del giorno: Che al par di tenda militar diffuse Stendere ei può le nubi a sè d'inturno, E con nembi di lampi il destro e Il manco Coprir dell'Ocean turgido fianco;

E far elie da que nembi orribil esca s La sua ginstizia a desolar reami, Ovver la pace a recar vita ed esca Ai fidi servi snoi digiunl e granii; E in man spegner la luce, o far che cresca Di rai più adorna ognor ch'ei la richiami De'anoi cari a conforto, onde più preste 9 Volgan le piante alla ellià celeste.

partem deflexit, deducal potentiam twam sine tribulatione, et anidanid confirmat le realebitur fortifidine. -Bezzar

5. Ne inquietus esto nocta . . . ne suspires post nocten cum populi singuli domos suas dilabuntur . . . sed animum adverte ut iniquitatem fugias; nam illi nimis hactenus adhaesisse visus es propter impatientiam tuam in molis tuis. Così Il citato P. Calmet. - Rezzano e. S. Tommaso: Hoc loco intelligentur viri atli prisci, theologi alque poetae, qui curminibus cecinerunt divinas lander. - Rezzano.

7. T. Unnaquisque intuetur procul. Cloè: Unuaquisque ntuetur Deum in erenturis , quae infinite ab illo distant. Pineda. - Rezzeno.

8. T. Per baccenim judicat populos, etc. Chiaramenta || Caimet: Pluviae, fulgura, procellae Des sunt instrumenta quibus utitur ut homines vel puniat vel remuneretur. - Rezzano.

9. T. Annuntial es amico sue, etc. Simmaco coi Settanta: Deus harum rerum cogitationem suis amicis impertitur. - Rezzano.

### CAPO TRENTESINOSETTIMO

Etiu continua a descrivere gli effetti del potere e della impieuza di Dio.

Oh qual mi assale gelido spavento, Qual tremore improviso il cuor mi tocca <sup>1</sup>, Or che il fragor delle sue voci io sento, E il sonante terror della sua bocca <sup>2</sup>! Negli occhi ha folli rai che il firmamento Passano, e come dardi al suol gli sococa, E volano a svelar quanto s'asconde Nelle ignote del mondo ultime spoude.

A tergo il segue immensità che rugge <sup>a</sup> . E voce di grandezza allo rimbomba ; Voce che, udita, rapida seu fugge, Nè si sa la sua culla o la sua tomba. Al piè con cento bocche il tuon gli niugge; Al fanco con sonora alzata tromba.

Gil vien l'Onnipotenza, e fa palese Le sue grand'opre e le sublini imprese. Tremule al cenno suo per l'aria vanuo Sparse le nevi ad albeggiar sul suolo, E obbedfenti le stagion dell'anno Corron veloci al destinato polo. Nembi e procelle intorno al crin gli stanno na atto di spiegare il fiero volo;

E il suo braccio in ciascun'alma che crea Il senno imprime e la celeste idea <sup>3</sup>. Mosse per sua virtute anco le fiere <sup>a</sup> Van timide e anelanti a far dimora Nel sen delle spelonelte ascose e nere, Quando Austro II lieto di turba e scolora:

Quando Austro II lieto di turba e scolora: Mossa da lui pel borcal sentiere Esce la brina, e i bei campi divora, Ed al suo soffio aggliaccia l'onda, e moite Discende in più torrenli II gel dal colle. Perfin le nubi con la pioggia smica <sup>6</sup>

1. T. Emotum est de loco suo. Lo spassento mi ha cosson li core, quant dalla sua sede. Così Agostino: Substituti practimere, submittel practimere sed miratione. Così l'Estro. — Rezzono.

2. T. Audite auditionem. Expressione vivistima per ispirace che egil udiva il sucono della divica granderza. Mos est seare sloquii, set cum audite idipair per auditum insuat, metire semmen auditem dical. Così o. Greccolo.

sinuat, audiri cumdem auditum dicat. Così a. Gregorio.

— Rezzano.

3. Tutto questo capo è pieno di concetti sublimi, che danno un attissima idea della Diviottà. E che cosa è mai

Il Giove di Omero a fronte del Bio di Giobbe? 4. T. Qui in manu omnium komikum signa Francesco Valesio nella sua Socra filosofia , cap. XXXII porta questo testo per dimostrare che l'uomo dalle sue medesime mani covosce l' obilita di operare di cui fu da Dio fornito. Suas spaius manus inteens homo, agnoscit se esse natum ad omnes artes exercendos. Aliri . come il Tilemanno, intendono: Quad in manu hominum Deus insculpscrit et expresserit vi operativa naturales inclinationes; e taluol arrivano a giudaizzare per modo che egano questo versetto per rapporto ad alcune regoli di favolosa chiromanzia. Noi abbiamo vointo seguire i'esposizione dell' Angelico Dottore , il quale latenda il lume di ragione infuso da Dio negli nomini, onde possano discernere II bene dal male. - Rezzano. 6. Noi non prelendiamo di qui adottare l'opinione del

c. Noi non preiendiamo di qui adottare l'opinione dei Cartesio, n dei Malebranche, il quale suppona che fiddio produca tutti i movimenti nelle macchine de bruti, co-

Bramano che la messe ampia risponda Dello stanco aratore alla fatica; Poi si spargon di luce alma e giocouda, E erranti intorno alla campagna aprica, Spinte dalla divina aura seconda, Clascuna ivi si spiega e si dirama Dove il voler del suo Signor la chiama.

Altre con l'ali rugiadose e brune, D'una Iribû clie arse per lunga estate Rallegran le campagne e le fortune; Altre fan velo al suol d'onde son nate; Ma tutte alle languenti erhe digiune Recano le amorose acque aspettale in quella parte dove il guardo gira Del Creator più la pietà che l'ira.

Ascolta, o Gioli, le saggie mie parole, Ergi la fronte, c alla mirabil vista llella ceteste portentosa mole Chiaro di verità l'unne racquista. Sai tu quando la luce aurea del sole Tra i nembi apparve imprigionata e mista,

Che, scarchi dalle torbide tempeste, Ergean le belle colorate teste ?? Sai le immense lor strade e i varii giri Nel lor medesmo error perfetti e saggi? E conic il vento austral, se avvien che spiri,

E conic il vento austral, se avvien cite spiri, Ti colina il grembo di focosi raggi? Hai tu formata la magion dell'Iri, E fatti al tempo estace eterni oltraggi, Stendendo i cieli col Fattor sovrano, Come bronzo diffuso in largo piano?

Di si bell'opre eccelse al vivo lume <sup>8</sup> Geme il mio oscuro travagliato ingegno,

me porta l'occasione degli oggetti. Ma avende seriori-Most per sus reintra, gabisson lisson di accennacionile moticui sponiane, arcessarie e medie di cui furuodottale le bestie dai sommo Cresore. Insprenche un delle cagioni delle moticui medie de bruti e appento il soprentali dalla seque l'aggiono e ricovarani. Veggasi lo soprentali dalla seque l'aggiono e ricovarani. Veggasi lo finestratane sull'animo dei bruti dei chiaristimo Antonio Genoresi, al cui alatema nol pure aderisson. Antonio

6. T. Frementum desiderat suches. Molti degli interpreti danno alla messe il dedictrio delle molti, e notti alla mabli il desiderio della messe. Noi osservando che nel secreta testo veogoto e molt descritti come ministra della divina Provsidenza, abbiamo applicato ad asse la brana di far crescere le biade con la pioggia che sul terretto diffondono. — Rezzasse.
7. Parla dell'iride che dalla refrazione della loce si

forms. In plo Inophi delle sacre carte accessosi l'iride non solo come segno di pece, ma ancora come oggetto di maraviglia. Fide arcem, acrisse l'Eccelesalloc, et benedic eum qui fecit illum: valde speciosus est in decore sua, gyravit colum in circuitu sporiae suse! manus Exectis apersarint illum. REZEMO.

n. T. Ostende wobis quid dicomus itti, ele. Serive Fllippo che questo verestto intender si debba in senso irondo ed institucio. Dai saccennato interprete noi abbiamo totto quasi lutti i sentimenti espressi in quest'ottava. — Rezanno. Poicide non la roluste arillic pinme Per innalizari a si femos seguet, Ma tu, la di cui mera ela lo presume, Sorela i iffetti de superan regue. Sorela i iffetti de superan regue. Sorela i fetti de superan regue. Sorela elematica superan Patro, Sorela elematica superan Patro, Sorela del mise impelsosa e rasi Pori del sus uneste, e duro e scalvo fi il sor cassensio, e fotta l'aria e nera, Come a noi sunoda suro l'incela reguera.

 T. Aér cogetur in nubes. Molto si accosta la nostra esposizione al parere di Pineda, il quale scrisse: Divinorum judiciorum alque providentise rerum Annonerum ratio nobis peroberura est et ignorato; solo in chè è diversa, che egli intende il vento apportatore di serenità, e noi l'intendadama apportatore di tempesta. — Rer

2000.
2. T. Ab aquilone annum craif, etc. Al tempo di Globbe, di Mose, di Salomone ed anche dopo, l'eco traeva-si da certi panes istnati ain parte boreale defils Giude ed dell' Idumea, ia qual parte boreale frequentementa nella Scrittura oli noma di Settherifone si chaigan. Tutto que-

La borcele prediosa pioggia; Così der feri il lumer e fra la spenc Lodi al crieto instra suima siggia. Così pela, qual del così pela consistenti Chi pela, quando di te scorta mon iggia, Delli gindizzi tosi scoprir l'alaisso, Fe di che tua giostiana lin in ciel predisso? Qual pupilla reder, come tu regol? Qual prapilla reder, come tu inasgun? Gual pracipo più crear, come tu inasgun?

sto versetto, secondo espone il P. Calmet, intender si deve così: Quadistet et proprietates suas habet proprisaque characteres quibus distinguitur. Avenn e. g. ex borestibus terris adfortur: ils toubles, quos Deo Girnutur, cum terrore ac tremore debut esse conjunctae: hic est illarum character. Bezzano.

E non osan mirar con sguardi alteri

Le maraviglie de'suoi gran pensieri.

3. T. &f cuarrazi nos potest. Dalla parola plannah, che da latima interpreta fu espressa col verto carara, abbiama tratti i sentimenti de' primi qualito versi di quest' ottava. Impercoche nell' elevalenta tavella plannah significamento di piu che semplice narrazione di alcuna cosa. — Rezanno.

# CAPO TRENTESIMOTTAVO

Il Signore mostra a Giobbe qual distanza v'abbia tra la creature ed il Creatore.

Qual si ode per lo ciel turbo sonante, Tal udi Giobbe formidabil suono Balla hocca di Chi sotto le piante Romoreggiar fa la procella e il tuono. A le, cie a ruzuo stil mesci codante Sagge senienze, disse, a te ragiono: Fa pur che alto valor ti orni e circondi Foro dell'insto il fianco, e a me rispondi <sup>1</sup>.

Dov'erl allor ch'lo di mia mano ergea in piè la noda terra ancor bauthina? Dillo, se il sai, dov'eri allor ch'io fea il bel cerchio che intorno a lei cammina? Chi di sua mole il pondo sostenca, Qual base ora trattien la sua rovina? Su qual pietra angolar sorge sì altera L'opposta a vapheggara genna sfera?

Boy'eri allor che in portentosi accenti Cantavan le mie glorie a me d'intorno Gli angeli, di mia mano opre lucculì <sup>2</sup>, E le stelle che son nunzie del giorno? Quando al mar, che con gonfie onde frementi

Uscia, come d'angusto erto soggiorno, Gran sponda alzai che il suogran flutto abbraccia. E gran porta fatal gli chiusi in faccia? Pianse cgli allora in servitù ristretto, Ed io sopra di lui qual largo ammanto Fulta nube spiegai, che avea nel petto 3 Chiuso il vapor del suo medesmo pianto: Poi, qual picciol hambino in fasce stretto Da fida ancella die gli veglia accanto, Per man della caligine tenace In quel velo lo involsi, in cui si giace. Indi în giro segnal mete e confini, Posi cardini forti, alzal ritegni, E dissi: Flutti, olà, flutti marini, Nessun trapassi i collocati segni. Qui vo'che ognun di voi la fronte inchini, Qui vo'che infranga | procellosi sdegni: E al mio voler fedele il mare infido Baciò il comando che stampai sul lido Forse vestisti le terrene spoglie,

I. Interviene Iddio per impor ime a questa immodenta conteas, am nig irrendeno regione dei suad consigit, il che sarcibo dato agevaie, ma avvertirada i mortali che to questi per la contenta dei superviene dei superviene dei contenta contenta con que prevente alla creasione dei mondo, ed activa con tabilimento delle leggi del moto e del coept, contenta contenta contenta con contenta contenta con contenta contenta con contenta contenta con contenta contenta con contenta contenta con contenta con contenta con contenta con contenta contenta contenta con contenta contenta con contenta con contenta con contenta con

Pria che di rai si ornasse in ciel l'aurora 4, to, è stolto chi va balbettanda ed incesptoando ad ogni piè sospinto listorno a materie così occure e così difficili, a vuole esserue da Dio perfettamente Instruito. — Micherii:

- 2. T. Felii Dei. Leggons 1 Settanta. Londarerunt me voce magna omnes angeli mei. — Rezzeno. 2. Circumvolvi illud unbibus, velut vestimento. Niceta. — Rezeno.
- Mezono.
   Aderas ne, scrive li Grisostomo, quando dixi: Fiat lux, fiant luminaria? I Seltanta Intendono per la paro-

O la chiamasti sulle eteree soglie Dagli anni eterni non veduta ancura? Fors'ella nibediente alle tue voglie Scelse il fución albergo in cui dimora? O della lerra l'uno e l'altro lembo

Stringendo, hai scosso i rai che avea nel gremto? Forse da sterli polve e da vil creta! Formasti un animal facondo e vago, cui sia albergo la terra, e il ciel sia meta, Del Fabbro, che il creò, fatto ad immago? O la vita derri aptendida e lieta ter te fu spenia, e il mio furor fu pago, Viste le hraccia unorpatrici infrante.

E del sparso lor sangue il suol fumante? Se dir puoi che nels end tergen nudoso I luoi piedi imprimesti immoli e fissi; Cite uel regno dell'ombre orrido accoso Scendesti a passeggiar gli ultimi ahisai; Che vedesti di morte il tenebroso Speco, che a le l'atra sua porta aprissi; Che sai quanto la terra ampia si stenda, che sai quanto la terra ampia si stenda,

raria, e la cite it uo esnos aneiri o compres Se puoi la via seguar, e l'aurea porta Del bel soggiorno in cui la luce albeggia, E dore il fianco sonnacchisos e suorta. Posa la notte allor che it di fianmeggia; Di'che di entrambe sei ta fida scorta, Che lu guidi ciascuna alla sua reggia, Che per nuan la conduct al suo destino. Arbitro del riposo e dei camaino 3.

Tu che ne'prischi di neppur sapevi Se vivere dovessi, e vivi incerto Di quelli che da me giorni ricevi, Da folte d'ignoranza ombre coverto, Forse il tesor del ghiaccio e delle nevi Avrai con destra imperiosa aperto, E la magion delle tempeste ullrici. Che serbo per far guerra a mei nemici 2?

O saprai come nasce e si diffonde Sall'emisfero il mattutino raggio? Come del mondo aull'opposte sponde

la dilucalo la stella Lucliero: El cognorit Lucifro, el este pleciali lecum asum P. Quiodi è che noi abbiano infeso la parola diluculo e la parola autora per una cosa medientos.— Rezzuno.

1. Difficilistano a interpretarsi è questo verselto. Varia lezioni espongono così: Avral tu potere di ridurre l'uon , su qui è segnato il l'une divino, al primo son famon, o su qui è segnato il l'une divino, al primo son famon,

mo, su cui è segnato il lume divico, al primo suo fango, e di togliere dagli empli o spendro e delle loro diglila a delle loro ricchezza? ec. Ma i Settania interpretarno: Asi la sumena terra lutam plasmati animat, e i idoneum ad logacadum cam possisti super terra? La quale intrepretazione, come una delle plu acconco, fu da noi seguittata.— Rezzumo.

Nercero, citalo da Mattro Polo, spirga cod: : An he poteria adducere lucen vol tembera: diliugue terminame constituere, quasi sciena semidam per quam ducendar anal da limitem suum? e lo Scattlero: Ul tucen et tembera in auis sedibus constituas, et in domum suom duces. — Rezabus constituas, et in domum suom duces. — Rezabus constituas.

a. In die pugnae et belli. Pineda. Deus de coelo progner solitus his armis adversus hostes zuoa, grandlus scilicel, pluvia et lapidibus, quae praeparata disposit, et servota habet opportune tempore adversus hostes ex promptavitis producenda. — Rezzano.

t. T. Ut plucret super terram absque homine in deserto.

Alternar suole col decembre il maggio? Come sboccan dal ciet folgori ed onde, E fan precipitoso al suol viaggio? Come del tuono la superna strada Trema al forte rimbombo e par che cada?

Saprai come sull'arida foresta, Che di piede mortal orma non serba <sup>4</sup>, Da sè stessa piegar l'unida tesla Suol la nube che in cielo erra superba? E cone, caque psaprando, avvita e desla t flor, le frondi ed i virgutti e l'erba, E della pioggia e del notturno umore Saprai qual si P occulto gentiore?

Né ignoto ti sarà l'alvo fecondo Che il gliticcio partori, né ti sen che il greto Formò, produsse e rovesció sul mondo Dalle incognite at sol strade del cielo; Sotto il di cui crudel rigido pondo Impietran l'acque, e un cristallino velo Copre il volto rugoso inonorato Delta velova terra in mesto stato?

Se tutte intendi e puni, va', corri, e piglia Le Plejdia ple rine auro-luceute, E insiem le accozza e a tuo piacer le imbriglia, E fa che pianga la stagion ridente "2, e, e il bel giro dell'orsa in ciel scompiglia "1, va, e, il bel giro dell'orsa in ciel scompiglia "1, va, e il tel giro dell'orsa in ciel scompiglia "1, va, e il tel giro dell'orsa quanta generale dell'ambana gente (recon dalla lus man fluiglie e belle Dell'alba e della sera ambe te stelle. Natra l'ordin de'cieli e il vario moto.

Marra I ordini decelle il vario moso
Che fan l'eterce sfere alto rotando,
Sebben lu giaccia în un seniter remoto
Bal calle che van cesa în ciel segnando:
Scuoii denso vapor sull'ali immoto,
Grida, e squarciagli il sen col tuo conando,
Onde tanto sprigioni umor discioilto
Che largo scenda ad irrigarti il volto.
Tu dunque, al par di me, stridule faci.

Potrai vibrar, e da te spinte andranno E torneran più fiere e più vivaci tn un baten dall'eseguito danno?

La parola midbar, che nel testo ebraico leggesi, su prate, morte e cose simill , ec. ; ond'é che questo verseito spiegar si deve per rapporto a un deserto ove per limore di estremo disagio e di morte gli nomini non so-gliono albergare. Che di pieds snorial erme non serba. Bellissima idea ci dà il sacro testo della divina Prosvi denza col dimostrare che ella manda le nubi ad inaffiare anche i più orridi deserii, affine che possiamo inferire quanta maggior cura ella si prenda di noi. - Rezzano. 5. Mercero con moll'aitel : Potes ne impedire exertum Plejadum , ulque ita delicias quas sidus illud exortu sua effeit dum terram uperit et aerem calejacit? Allti pei 4a tu constringes viacula astri Plejadum? Sono questa le stelle nell'ebraica favella chiamale chima, che appariscono al cominciare della primavera. Legge Il Colmet: Pourrez-vous lier les delices da Chima? Quindi é che noi abbiamo scriito: E fa che pinaga lu stagioa ridente; avvegnaché il senso del sacro testo secondo Matteo Polo st è: Num impedias ne tempas vernum umoenum sit, et ne fores emergant, etc.? - Rezzono.

6. Arctarum, oell' braica favella Chenit, Inteso dal Calmel per l'Orione che apparisee nell'esolonzio del l'autunno, ossiu per l'Ora; come vogliono alcuni, chiamaia maggiore, o, come altri seriosero, Inteso per l'Orto Minore. Veggosi la Sinopol di Maitee Polo. — Reztano Tu avrai posto nell'uom l'idee sagaci, E môstro at gallo avrai quante nell'anno to posi aurore, onde co'canti arguti, Si tosto che son nate, ei le saluti 1 ? Tu a parte a parte raccontar potrai

Del ciel le ascose forme e la struttura, E a un sol suo cenno ammutolir farai Degli astri l'armonia che eterna dura 2 ? Fors' eri al fianco mio quando formai Fertil terra da potve inerte e impura 3.

I. Gli antichi Ebrei, allorché sull'aurora udivasi il canto del galio, solevano quasi con questa medesima frase insegnare di lodare Iddio, come riferisce Matteo Polo. Feteres Hebraei quum gallus canit, dicendum docuerunt: Laudetur qui galla dot intelligentiam. Vero è che il Bochart inclina a credere che la parota chraica scobni altro non esprima che cuore, oppure sede de pensieri; onde legge: Quis posuii in renibus sapientiam, nul dedit se-chui, idest cordi intelligentiam? Ma s. Girojamo saggiamente interpretò gello, polché così iragono il Caldro a quasi tulti gli Ebrei. — Rezzeno. E zolle non ancora il curvo solco Use a soffrir dall'arator bifolco?

Paghe farà per te l'avide brame Lion, che i boschi co'ruggiti assorda Stretto ne'fianchi da rabbiosa fame, O la insatolla sua famiglia ingorda. Quando giace negli antri, e ordisce trame, Onde preda che passi assalga e morda? Chi il cibo al corvo dà, quando i snoi bruni Figli gracchiando vanno al ciet digiuni?

2. Chi spiegherà la disposizione de' ciell, e chi fara cessare la loro armonia? Caimet, Gli aotichi molto per larono di questa armonia del cicli , paragonandola a un musicale concento ben ordinato. Veggani Tullio Iu soma. Scipion-, e Filone De somniis-

3. Où éliez vous au commencement du monde, lorsque je donnais la consistance à la terre, et que separant les parties promières et pesquies d'avec celles qui sont tiquides et aérèes, je composais l'élément aride? Calmet. -Rezzano.

# CAPO TRENTESIMONONO

Il Signore prossegue a mostrare a Giobbe qual distruza possi tra la creatura ed el Creatore. Riconosce Giobbe In ana bassezza e si condunna al silenzio.

Forse il tuo sguardo di lontan penétra, Quando stan del setvaggio irco le spose-Entro le cave di scoscesa pietra Gl'ispidi figli a parterir nascose 1? E quando per l'amica ombra più telra . L'aria empiendo di voci egre e dogliose Corre del suo vicin parto presaga Gravida cerva, e quando amor l'impiaga?

Appena Il fianco dalla doglia offeso Languida incurva, e sulla nuda sabbia Depone, alto ruggendo, il caro peso, Senibra che il parto suo madre non abbia; Già in libertà sen fugge al pasco inteso, Già l'erbette a gustar move le labbia, Giá più non volge il guardo e più non riede Al sen che con dolor vita gli diede.

Chi fu che spaziar libero e scarco Fe'l'onagro pel prato, e chi gli tolse tl comune a giumenti amaro incarco, E it servil laccio ch'altre belve avvolse? Chi lo sollrasse de'guerrieri all'arco, Chi tanta intorno a lui pace raccolse? Chi per suo albergo destinò foreste

1. T. Partus ibicum, etc. lolendono il rabbino David e il cabbino Mardochai je capre selvatiche. Comunque queste siano molto note, ci piace nondimeno di qui riportare la descrizione elegante che fa Strabone di questi animall: Alpes gignunt peculiaris formae belluam habilu quidem ad ceres staturam, collo diminzal excepto, el villis, iu quibus capro per quam similis est, geritque sub mento globum od palmoe unquitudinem enpillosum, crassitudinem pro equins pulli cauda habentem .- Rezzano. 2. T. In terra colonginis. [atendono aicuni in terra di sterilità , aliri in terra dove nascono erbe di suso acre e salso; ma la più parte degli espositori leggono in terru anlitudinia, come noi abbiamo esposto. Forse la tiursto passo viene lodicata dal sucro testo i Arabia deserta , ove

Sgombre delle plebee grida moleste 2 ? Non turba il suo riposo urlo o tunulto. Non il rumer delle città superbe; Fragor non ode e non paventa insulto, Ne di avaro padron minacce acerbe: Ove più trova il verde maggio adulto, lvi soggiorna tra le frondi e l'erhe, E or corre a rintracciar il pasco aniato Dal prato al colle, ed or dal colle al prato.

Forse il rinoceronic, orrida immane 3

Belva, non usa che a servir sè stessa, Con maniere vedrai dolci ed umane Prestarti omaggio dal tuo braccio oppressa? E la vedrai poco da te lontane Imprimer l'orme a duro giogo messa, E aratro trascinar dietro le spalle, E franger zolle d'un'incetta valle? Perch' ella è di fortezza alto noriento Forse avrai spenie che i tuoi beni accresca,

E lascerai che adopri a suo talento, Che che de'campi tuni poscia riesca? O folle, crederai che col sno stento La lua sparsa seniente altera cresca,

gli onagri erano abbondantissimi, come scrive Senofonte De expedit. Cyri lib. 111 .: Per Arabiam , Euphrate ad dezteram relicto, ster per deserta loca fecere. In his ouagri cursu eques facile superabant; cumque jam ad cos equites proxime accessissent, ad cursum illi incimbantur; restitebaut deinde, enm abessent longins, atque ita sacpeus iternte fuga equitem fellebant. — Rezzano. 3. Paria qui dei rinoceronie. Strabone, Plinio, Eliano

e Anio Gellio ne faono copiose ed eleganti descrizioni. Il Bochart ne fa una lunga menzione, come attresi il P. Calmel ne'ssoi Commeoli al capo XXIII de'Numeri, ver. 22. Noi non abbiamo stimato di qui estenderci nell'accrunare la struitura di questa bestia, atteso che pochi anni sono nella nostra Italia lu veduta. - Bezzono,

E che possa tornar entro il tuo albergo Con gran fasci di spiche alti sul tergo? Se lo struzzo vorace erge le penno <sup>1</sup>

Lievi quai di cicogna e di sparviero, E per sdegno erundel che in cor gli venne Lascia l'ova obbiliale in sul sentiero; Tu a fomentarie andrai, quando sostemie D'althandunarie il genitor severo, Nè più di loro si ranmenta, o grue Se helva, o passeggier col pie le preme?

Così contro de figli il core indura, Che par ch'ei non sia padre, essi non figli, Fuggendo dalla sna prole immatura,

1. T. Penna struthionis, etc. Leggono Mererro, Scul-tero ed altri molti presso Matteo Polo: Ala vel penna paronum facta est, vel lactitia perfandilar; ma il Bochart De animalibus, da noi esamioato per l'Intelligenza di questo versetto, sostiene che debba iutendersi dello , ed oltre il penetrare che ei fa nella eigniticazione deil'ebraica parola Renanim , aggiunge anche la ragione: Errant tola coelo qui parones hie intelliqual, el huie versioni repuquat non solum teztus series, sed et historias fides ; quin Jobi aeco parones in India latebant, nec ante Salomonem in Judacam allats sunt. Con il suddetto Samueie Bochart nella prefazione al leitore alla pa-gina 5. — Similie est pennie haerodii et accipitris. — La plume de l'autruche est semblable a celle de la cigoque et de l'épervier. Calmet. Ma it chiarissimo Boelsart legge: Lo struzza si atza sull'ali ul pari della escogna, - Rezzano 2. T. Frustra laboravil. 11 Coccejo: Labor ejus evane

seet per incurium — E non gl infuse atti e consigli. Per teslimonio di Straboro, illi. XVI, cap. 4., correva nei-P. Arabia per proverbio: Strubino: stuttior. Malteo Polo: Deus non dedit illi intelligentiam servandi et fovendi ora La supidezza di questo noimale ci vien descritta da Ciandiano:

Stat Immine clause, Referedum revoluta caput, creditque Intere Quae non ipus videl, etc.

2. Il Valinieri chiana lo Jruzzo il gignite degli cecrili, e Bubon lo dice l'elelate del medenini. Quatto annihe la dedinentica agrevioneria, e più alciato il biacomine la tedinentica agrevioneria, e più alciato il biatano, e gil aggiogno, e il carlemo di grandi posì nel modo se piu ne mono che nod i nodiri castili. L'inglese Monor, citato dai Bufon, racconta di aver veduto a lora redi Arlem unite che vinggiano di pereci in pare ospen uno divazzo. Vedi uno delle lettre del cax. V. Chemos di Eleracore ci lo situzzo.

Casolia de perrance è lo sirgizio.

A. Era hen d'ittli or he la piu bella descrizione dei ravalfo el veniuse prescotata da un poeta che vivera nell'abia, o ce questo solitata forma la gloria del parse, ed ovebia, o ce questo solitata forma la gloria del parse, ed ovei l'eggliori della verita di quanto afferniamo, non dobbiamo far altra venta di quanto afferniamo, non dobbiamo far altra venta di quanto afferniamo, non debbiamo far altra venta di quanto afferniamo.

Omero, tiliade VI, v. 506.

Umero, Hinde VI, v. 606.
Με δ΄ δ' σε της επικό, έποιος εκαστάσει όπι φάτνη, Διημόν απαχέρεξαι. Σεί η πιόδιας εκτούνων. Εκαδιακε καιστακει Ελέβλια του αμείο. Κνέισω το μόνο δ΄ επίχαι ξεργεί δ' επί τως "Ομος αίσσοντονι δ΄ επίχει δην επικολικέ." "Εμημα έγουνα μέρει μετά το ξεία και νομέσ<sup>ο</sup>πτω.

Come destriero che di largo cibo Ne presepi passessio, ed a lacurar Del finne avvezzo alla bell'onda, alfine Rolli i legami, per l'aperto corre Scherzan sul dono i crini, alla d'estolli La superba cervec, ed esillando Britis l'al. II. Sexua cagion onde a fuggir si appigli 7.
Ma sehlem Dio non digidi accorda cura
Del nido, e non gl' infuse arti e consigli.
Signite in tempe he prode all regigere,
Signite in tempe he prode all regigere,
Forse il destriero per fun sian guernite
I fancite i il colle di vitir o'notto.
Mostervia col magnanimo nitritin
Da penerosa sender l'asima adulta 10.
Fuggiria come celere loccola?
Quanda avrice che alla pugna ei si prepari,

Di sna bellezza as noti paschi ci vota, Occ amor d'erbe o di puledre il tira Trad. di V. Monti

Shuffa terror dall'orgoglinse nari \$2

Enoio fu il primo fra i Lalini che cerre di servirsi dell'Omerira comparazione. Ecco i mui vrevi artificiali servirsi del prime prime del prime prime artificiali sedi esperazione del prime prime artiferi e se cumpi per carrita, lordique prada, coli Celu pectore, anoge jubum quasari ainum datum, Spiritus ex natum cuttela apumus agri albas. Wire, Enoid, M. v. 1922.

og, como. At., v. do Qualis ube abrupits jugit praesepia vinctis Tandem liber equus, compoque potitus aperto Aut ille in pastas, aresentague tendi equarum; Aut assuelus agnas perfandi filmine nato Emical, arrectisque fermit cervicious, alte Luxurians, ludunique judas per colla, per armo

Montenamento E y quella guina
Bulla roca accude che di procety
Sciollo destrera esc e razzondo sa compo.
O ch' omor di giumente, o che vaghezza
Di verde preto a per desio lo tragga
De lando funce; c che bulginoso ferme;
E ringhia e drizza il collo e aquanta il cente.

Taxon, Gerasoli, IX., v. 75:
Cone deriver see daile regic stelle.
One all won dell'arons in riserba.
Pagge e libero affa per largo catle
Fa ira gli armenti, o al fiunce mate a nil'erba;
Scherzan sul collo i crini a unite apule.
Si senate la cervice alla e superba.
Si senate la pin el corno, e par che uvrampe,

Di sonoti nittili empiendo i campi Osservate, dice il Mattel, che niuno de'tre poeta ha potuto dire quel che ha detto Omero del cavalto, rice stato; ed sasstatat, perché ne la lingua italiana ne la latina lan termini che con sien bassi per esprimere il cavallo di statta e il cavallo ben pasciuto d'orzo. Virglilo con quel tandem tiber couss e coll'aggiunto di aperto dato al campo, fa captre che prima stava rinserrato nella stalia ; ma dell'orzo non ha potuto far meszione. H Tasso ha seguito fedelmente Virgilio; sol che ha preso da Omero, sucueno i piè nel corso, lascisto da Virgilio. Emilo fu men sersile, e la spussa dell'ultimo suo verso fu una sua bella giunta, che non so percise fu lasciata da Virgilio e dal Tasso. L'epiteto di regie dato alle statte da Torquato ingrolilisce questo termine, che è un poco basso Ira noi, e giova ad acerescere il pregio di valoroso cavallo. Il Metastasio dovelle restringere questo paragone in uo'aria dopo Omero, Ennio, Virgilio a Tasso, e pareva che non el fose più che dire. Si ritrorò nelle angustie di non potere to uno stretto lirico metro nominar ne statle, ne orzo, në compagnia di giumenti, che la nostra musica non lo soffre. Con tutto riò la sua pitiura io uo picrol quadro non è men bella di quella di Omero, di Ennio, di Virgilio e del Tasso, sebbene avessero avulo costoro maggior liberta, specialmente nella seconda parte, che è uoa giunta tutta sua e tutta nuova, che oon r'e in Omero, In Ennio, in Virgilio e nel Tasso.

Destrur che all'armi usato

Percente II stol eon la ferrala zampa, Morde II fren, seutoci II ciri, g'incurva e s'alza, In un luego medesmo orma non slampa; Ardimento e freno l'agita e sladza; Corre e affronta l'ostil schiera che accampa, Sprezza il timor, armi el armati incalza, E sonar fa nel violento corso Scudo, faretra e stral scossi sul dorso.

Soulo, fortra e stral econi sul dono. Impaciente e di sudor finanzia. Coi precipiton si discera ... Coi precipito di coi pre

Fuggi del chiuso albergo, Scorre la seira e il prato, Aglia il criu sul tergo, E fa co'suol sitriti La valle risuonar. Ed ogni suon che ascolta Grede che sia la voce Del cavalter feroce

Del cavalier feroce

Che l'anima n pugnar.

1. Questa è nna delle descrizioni più vive e più immaginose che leggonsi in questo libro. Parrà ad alcuni alquanto iperbolica; nna il chiatrisimo Bochart fa vedere

Ella sul ciglio d'erti gioghi alloggia, E tra dirupi che natura aprille; Di là alla proda, come d'alta loggia, Gira e vivacissime pupille: Vanno i figli a lambir de'enni a foggia Del sangue sparso le purpuree stille; E la madre, ove giace esangue mostro, Ratta si slancia, e immerge artigli e rostro. Così dieze degli astri e de' virenti

Mal pub la forza delle menti umane Risponderti, o Signor: chiuse de limmole Terrò le labbra mie; se aperte furo Dolgomi, non più aprirle ora ti giuro 3. che non "vha nutia di esagento, perecote i cavalli arabi, de'quali dee crefersi che il sacro testo favelli, sono per levo natura spictiossimi el feroni. - Rezavov. S. Commetta li Cainet: T.N., qui Jave Intervisidanti ut Landeri all'ignossi dicense lesse il li soboliteri? Ter estanderi all'ignossi dicense lesse il li soboliteri? Ter es-

Oh mie scorse parole inette e vane,

Ch'or mi tingete di rossor le gote l

tioubus meis victum fateberis nd supremne potentifs ne infinitum empientiam edspectum » Atti pol commentano coni: Qui cum Domino contendit, illum ne edocrbit? — REZEADO. 2. I Settanta: Semel tocutus sum, et secundo non tocuar. — Rezeano.

### CAPO QUARANTESIMO

E desso ancora il Signore che continua o mostrare a Giobbe la distanza dalla creatura al Creatore.

Descrizione del Behemoth e del Leviathan.

Sorgi, o Giobbe, e da forte il fianco cingi (Disse l'Onnipotente), e a me rispondi; I mici strali, se puoi, spezza o respingi, Gettali al vento, e il mio saper confondi! : Va, e, per giusto apparir, crudo dipingi Me tuo Signore, e nila pietà nascondi; Va, stringi al pari dime fultuline atroce, Mostra se puoi tuonar con egual roce. Sorgi, e di luce ti circonda, ed ergi

Sorgi, e di luce ti cironnda, ed ergi L'altera fronte d'alta gloria adorna, E di belle rugiade il manto aspergi, Come aspersa l'aurora in elel ritorna: Sorgi, e i superbi con furor dispergi, Fiacca all'ardita iniquità te corna; Perenoti, abbatti, empi orgogliosi atterra Esangui in grembo alla lor patria terra.

1. Me ne damnabis, ul tucarie tuom innocentiam?
Caltaret. — Rezzano.
2. Bekenoch. Quasi da tutti gli interpreti intendesi l'e-ielante. Vero è che il testo chralco pare che con questa parola accensii una copia di bestie; una rifiette doltamen-

Poi tutti in fascio i freddi corpi abbraccia, E ad na sol colpo entro il terreno inmnnedo, Lungi da'rai dei di, gettali e caccia, Squallido, informe ed escerabil pondo; E la lor guasta innorosta fascia D'alta fossa nel cupo alvo profondo Immergi e premi, e allor dirò che puoi Da es stesso sottrarti al mail tuoi.

Mira il forte elefante, opra superba <sup>2</sup> Della mia destra, onde tu pur respiri; Qual lauro el va pascendo arbusti ed erba, Ma nutre in cor magnanimi desiri. Nel seu, nel fianco allo valor riscrba Rabusto al par d'un cedro, e in varj giri D'aspri nervi tenael il ventre ordito, Imprime maraviglia in ogni ilito.

te il Calmet che spesse volte gli Ehrei si valgono dei numero del più per esprimere qualche cosa maravigliosa e straordinaria: Hebraci snepius multitudinus numero numero ul aliquid mirifice mognum alque praestana designent. — Bezzano.

L'ossa tubi di bronza e la lor cute Ferrea lastra diresti: Il ciel guernillo Di strane forze e di maniere astule ! : Per portento de'boschi il ciel nodrillo, Erbe gli offrono i monti, e le minule Belve scherzangli intorno; orrido squillo Di tromba marzial turbar non osa La cheta ombra solinga ov'ei riposa

Dove più si odon susurrar le fonti. Caro albergo di pace a sè destina; Gode negli ozi suoi l'umbre dei monti, Quando s'innalza il Sol, quando declina; Ed i salici in giro ergon le fronti, E con la verde chioma al ciel vicina Assicuran cortesi il suo soggiorno Dai vivi raggi del più calilo giorno.

Talor del finme, ove il desio lo mena, Par che assorba in un punto il vasto flutto. E per l'onde ingojar respirl appena, E a ber si affretti per vederlo asciutto 2: Pare che del Giordan la larga piena Aspetti entro la bocca, e par che tutto Ne'sttoi gorghi raccolto in sen lo brami, E con l'aperta gola inviti e chiami. Ma alfin con l'esca di gradito obbietto 3.

Che amore alli suol sguardi offra e diplnga, Per viver sempre in servitù ristrello Code degli occlil alla fatal lusinga; E il cacciator, che porsegli diletto, Fa che morso crudel poscia lo stringa,

Bekemoth, secondo la etimologia, vuol dir bestia, e Leviathen significa la società del dragone. Alcuoi interpreti foron d'avviso che il primo di questi animali fosse l'elefante, ed il secondo la balena; ma essendo e l'uno e l'aitro poco noti nell'Arabia, giacebé questa non si trova che nei mari sellentrionali , a l'altro nelle regioni dell'Asia e deil'Africa, si cercarono questi due mostri in contrade più vicine alia patria di Giobbe. Il dolto Bo-chart ha credoto di trovarii sell' Egitto sulle sponde del Niln, ed affermò, che il Behemoth corrisponde all' Ippopotamo ed al cavallo marino, ed Il Leviathan al Coccodritto. Ma ii P. Calmel, dopo aver esaminale ben bene queste doe opinioni, ha preferito di dire colla come ne degli interpreti che il Behemoth è l'elefante, ed il Leviathan II coccodrillo. Chi avesse vaghezza di conoscere il senso così letterale come simbolico di questo capo di Giobbe , può leggere celta Bibbia di Vence l'am-pia dissertazione sul Behemoth e sul Levinthan.

t. T. Qui fecit com , applicabit gladium ejus. Legge l' ebreo: Qui feclt illum, dedit illi gladium suom. Quest'arme, di cui fu fornito da Dio l'elelaote, altro no che le strane sue forze. - Bezzano. 2. T. Et non morabitur, et habet fiducium quod in-finat Jordanis in os ejus. — Hace est hyperbole, commenta

Il Calmet, ad invnendum elephantum plurimum et maguis haustibus bibere, perinde ac omnem finninis aquam esset deglutitures. — Rezzmo.

3. T. In oculis cius quasi hamn copiet eum. Scrissero alcuni essere l'olefante di deliolissima visia; altri scrissero che alcuni serpi negli occhi lo feriscono, onde sen muore. Ma questo versetto deve intendersi molto diversamente. Per prendere l'elefante formasi una specie di steccato in cui non v'è che un solo adito per entrare. Dentro questo steccato viene rinchiusa la femmina, alla cui vista egli pure vi cotra e s' imprigiona, cd ivi la lunga fame lo rende mansueto. In oculis quasi hama capiel cam, etc.: manura di dire usalissima nella Scrillora, come osservano I commentatori, ad innecedim cum qui amore cupius cet. - Rezzano.

E tratta da fallace avida spene Venga la sua virtù posta in catene.

Forse con l'amo adunco, in cui s' innesta Dell'onde al muto gregge insidia e morte, Trarrai sul lido l'aggrancita testa Del serpe nuotafor stretto in ritorte 4 ? Col ferreo cercisio, che alle belve arresta I denti e chiude del furor le porte, Gli potrai forse sull'ignuda sabbia Forar le nari e imprigionar le labbia?

Forse fia ch'ei ti pregiti? cterna fede Qual servo giurerà? Per giogo un laccio Gli porrai forse al vagaliondo piede, Onde i suoi passi moderar col braccio? Qual se fosse augellin che volar crede, E sente a mezzo il volo al piè l'impaccio Che gli annodò per suo maggior trastullo La man d'una donzella o d'un fanciullo 5 ?

Sovra lui forse i trionfanti amici Imbandiran mensa di sangue impura 6 ? O diviso tra i popoli Fenici 7 Sarà qual merce d'opulenta usura? O di sue spogiie i pescator mendici Ricolmeranno con letizia e cura L'umide corbe, e di sue tempia infrante Le nasse appese alle oziose piante 8 ?

Su via, stendi la man forte e guerriera, E fa del tuo valor la prova estrenta: Ma ti sovvenga ch'è di te più fiera Ouella belva che uccide e par che gema 9.

4. Schbene Plioio e Solino narrino che ori fiume Gnoge molti serpenti vi siano di smisurala grandezza i quali albergano nelle acqua, noi qui totendiamo coi nome di serne nuotatore di accennare il coccedeillo. Serive il Calmet che il coccodrilio suoi prendersi in questa guisa. S'inesca un amo fortissimo di carne porcina, e si getta nel Nilo. Il pescatore, che sulla sponda tiene la fune attaccata all' amo, fa grugnire on porco di latte, alla qual voce accorrendo il coccodrillo trova nelle acque l'esca gradita, e con l'amo se la divora. Tratto sull'arena gil vengono sparsi gli occhi di fango, onde presto sen muore. Convien dire però che al tempo di Giobbe questa maniera di prendere coccodrilli noo fosse ancor in uso, o fosse rarissimamente usata, polche temerario sforzo vien riputato il cimentarsi con questa fiera.-Rez-

5. Alligabis ne illum veluti passerem qui dono datur puero? I Selianta. - Rezzano. 6. T. Concident ewm amici, etc. Mollissimi Interpreti

presso Mattro Polo leggono: Num epulabuntur super co socii? - Rezzano. 7. T. Divident cum negotiatores? Nella suaccennata Sloopsi del Polo alcuoi leggono: Divident eum Chananai;

ma la più parte: Divident eum Phoenices? popoli a quel tempi molto dediti alia mercatura. - Rezzano 8. T. Implebit sagenas. - Idest canistrum vimine Mattee Polo: El nassam piscium. L'istesso Mattee Polo: Sant enssiem genera quibus pisces capinatur. Cleer. ad Allie. Ilb. XV, epist. 20: Ex hac nassa exire constitui,

non ad Jugam, and ad spen melioris mortis. - Rez-9. T. Pone super cum manum luam, etc. Mercero ed allel: Injice in eum manum tuam, si undes, et memen-to belli ab co tibi imminentis. — Quella belva che uccide e per che gema. Caolò uo poela :

> Empia serpe d' Egitto, Che piange l' nomo quando l' ha trafitto

Bezzano.

1196 GIOBBE CAP. XL

Misero ehi in sue forze ardisce e spera . E dal einnento non trattiensi e trema!

 T. Ecce spes, etc. Matteo Polo: Expectatio illins qui manum in illum injeccrit frustrabitur et praecipitabitur. Rimarra percosso e conquiso neome di alcuni, che

Cadrà, cadrà preda svenata, e tutti ! La sua murte vedranno ad ocelii asciulti.

il coccedrillo assalirono , narrano Eliodoro e Celio Aureliano.

# CAPO OUARANTESIMOPRIMO

Continua la descrizione del Leviathan

Se per quanta fortezza in cor rinserra <sup>1</sup> Crudel guerriero che fenocia spira, Par il serpente dell'egita terra Non osa provocar quando si adira, Qual mm, qual braccio uni potrà far guerra? Se il turbato mio vollo accendo d'Ira; Chi potrà sostener seuza periglio Del labbro il tuono ed il balen del ciglio?

Nel laboro II unono en II balen det egino? A chi nel mondo debito son io <sup>2</sup>, Se quanto il ciel ricopre, e il mar elronda Per questa destra crestrice usclo Fuor d'una eternità vòta, infeconda? Mio è l'uom, mia la terra, il teleò è mio; Mia la luce, l'ablisso, il lido, e l'enda; Nè potrà chi fe'il tutta, e a tutti impera Derider la minaecia e la prechiera <sup>3</sup>?

Qual è l'arcier che il coccodrillo affrena, E il vede per sua man di squame ignudo Evangue palpitar sopra l'arcna 4? Chi l'antro di sua bocca informe e crudo Ardirà penetrar, e schiuso appena Parà ai deuti voraci immobili seudo: Ai denti, cui d'intorno in doppin giro Accamban lo savento ed il martiro?

Par di bronzo la scabra orrida vesta Di quell'orrida belva: orrido intaglin Ila di squama addoppital nisem contesta, Strella così, che non appar spiraglio; E si profunda al dorso e al sen s'innesta, Che a forti colpi di ferralo maglio Par nella carne fermamente impressa, Anzi con lei quasti una cosa sitesca.

 Nemo est tam crudelis, tam nudaz, ant nemo tam concilatus onimo et ira adversus hostem alignem, qui excilet illum, qui provocet ad certauem et austi locessere. Cosl Vatablo, Isldoro e quasi tutti gli Ebrel. — Rez-

2. Il Pineda fo quelio che el dieda lume per concalenare i sentimenti di questo paragrafo. Se pressuno ardisce, servic egil, di cimentarsi coi coccodrilio, ed lo solo posso abbattere e conquidere una bestia si trever, chi potra resistere al poter milo e ai lampi del mio volto sieguado? — Bezzano.
3. T. Non parcus ei verbis potentibus et ad deprecas-

dam compositis, Quegli interpreti che intendono questo versetto per rapporto al ecocodrillo, anzi che dar chiarviza al svatimento, l'occurano e lo cosfondano. Conviendunque intendere queste perole come dette da Dio e couse indienati la sua sovranifa e il suo atto dominio sopra le cevalure. — Rezenno.

4. T. Quis revelobil facieni indumenti vjus? Valahio,

 T. Quia revelabil facient indomenti vjus? Valalilo, Osorlo, Isidoro leggono: Qui accedet ud eum exceriondum? — Rezzano.

5. T. Mittel contra enm falmina, et ad locum alium

l'iorou dalle sne nari accese stille; Sou conie gli occhi della sata aurora Le rutiianti fulgide pupille; Quai di face che accende, ante e dirora, Escungli dalla bucca atre faville, E fuma che di urror l'aria colora, Pumo qual di spanusa urna ferrente, Che il volto appanua al lucido Oriente. Aridi irondii eol fisto accende,

Versa liamme dai lahbri; alta fortezza

tili riuge il (vullo, e alore il corno stemie Precorrano il cammin fame e ferezza: Stretto in sè stesso impeneirabil ronde il petta all'armi, en oggi dariba prezano, reribili dariba, che non soccas inrano 3. Cor duro, anal di selecti inse rinchitude, E più valor dalle percosse arquista; Gome ai celpi del fabbro immata incude, Osi all'assalto ostil par che resista; una sortio in piè con l'ira sen piò reude una sortio in piè con l'ira sen piò reude una sortio in piè con l'ira sen piò reude

I minacciati ardimentosi atteti \* ,
E ai densi fugigran lussdi secreti.
Se infuria il erudel, uslserghi ed aste \* 7,
Ferro e bronzo non hau lempra si dura,
Cha non sien come pagife e fronde guaste,
Quand'ei eon 1'armi il suo furor misura.
Non ha il saettator freccia che lassie
A telstargli in eso in frolda puntra,
Nê fischia per lo ciel flonda che possa
Segdiargli un asso feritura rull'osa \* .

non ferentur. L'armi divine non sono come quelle degli uomini; i suoi strali non secocano senza ferire e secza mandar ad effetto il rolpo prefisso. Una simile espressione legarsi nel libro della Sapienza: Ibunt directe emissiomes fichiimme.— Rezzano.

6. T. Translowi aspoil, et ierrili pargobanter. Solto II come di caperi li intende ilidore di jumini ribotate i bera aggorrili. Noi abbiam sepuito questa espositione, questionejare. Transmo, Dioulia de Nicolao intendano questionejare. Transmo, Dioulia de Nicolao intendano parto del citato Indero: Com in atlant capet exercit e celolima substituiri, fortissimi supiene central unispere el sure a tento discrimine repedite. — Rezano.
7. T. Com apprendencia van goldan, etc. Pineda: Si quite com judicio appetita ditriguatav, rechardere stating, momento discrimine reputational del productiva del producti

neque ad lardendum neque ad defendendum valebit gladina. — Rezano.

3. Espresione sperbolica per dimostrare else anche un'acula pietra dalla Bonda vibrata non puo penetrare le sue durissime membra. — Rezamo.

Print Garge

Non, se colpo robusto alcun gli slancia. Trema il mostro feroce, auzi deride Il vibrator e la vibrata lancia, E le sue adagia al suol membra omicide; E par che i rai del sol sotto la guancia Spuntingli, e par che l'iro i vi si annile i.

E l'arena ove el giace offre al suo pettn Di vago aureo color fulgido letto. Se dal marga vicino in mar si sbalza, Qual se in vaso liquor bolla e ridonde, Agitato da lui gorgoglia, e s'alza Il mar sommante a flagrellar le sponde:

I. T. Sub ipso crunt radii solis. Legge il rabbino David: Sub ipso crunt margaritae, ut sol splendentes. Ma noi intendiamo le squame del occodelilo rilocenti; onde abbiamo esposto: E por che i rai del sol solto la guando.

cia spuntingli. - Rezsano.

Se galleggiando i lieri dutti incalas, L'orma del suo cammin stampa nell'onde; Se di inuovo s'immerge, occo l'abisso Pare un segionno al suo piacer prefisso Non set'aggis fiereza, e non minaccia, o sirana posta il suo valore atterra; Mostiro non v'è che parentar lo farcira. Mostiro non v'è che parentar lo farcira. Il and petto il furre, l'aproglio in faccia, E con gli occhi avvanpanti al sol fa guerra. Superbo re delle sunerbe heive.

Dell'onde abitatrici e delle selve 2.

2. T. Ipse est rez super universos filios superbiae. Simmaco: Ipse est rez sonnis noturae violentae: e il rabbino Abram, il rabbino Mosé, Vatablo ed i Settanta: Ipse est rez annium quae in aquiz.

Rezzano.

### CAPO QUARANTESIMOSECONDO

Giobbe si umilia innanzi al Signore; questi rimprovera i tre amici di Giobbe, il quale prega per essi. Giobbe è ristabilito nel primiero suo sinto: sua morte.

Gran Dio, lo so che il tuo polere è immeuso. Che immenso è lo spleudor del tuo consiglio, E che l'uman pener velo sì denso Nun ba a celarsi, o ad offuscarti il ciglio ¹. Qual non saggio può dirsi 7 Ab che s'io penso Al sciolti accenti, il nin sapper somiglio A chi per strania via con l'ombre in faccia Vuol gran cose abbracciar e l'aria abbraccia

Odini dunque, e parlerò, Rispondi Prietoso ai detti miei. Solo per fama Pria ni eri conto; or lume agli occhi infondi, E ti veggio, e il tuo labbro ora nii chiana 3. Però mio core con sospir profiondi Sò stesso incolpa, e il tun voler riama, E nii spargo di cenere l'aspetto 3. E stringo il tardo pentimento al pello.—

Allor Dio volse i suoi sorrani accenti del Bifazzo, e disse: A sdegno hai mosso Me, tuo Signore, e detti sspri e pungenti De'tuoi due amici m'hanno ofiso e scosso. Oli foste al par di Giobbe alme innocenti! Ei mio servo fedel, nudo e percosso, Pur fu di voi più giusto, e al par de'sni

Non fur saggi ed onesti i delli altrui.

Ula prendete sette tori, e sette
Arieti orgogliosi, e a lui n' andate:
Bilegii che mi fian care ed accette
Queste talla sua mano osite srenate;
Bilegii che mi fian care ed accette
Volino a lusingar la mia pietate;
Onde io mi scordi del sofferto oltraggio 4,
Poiché ugual non fu il vostro al suo linguaggio.

Corser gli amici obboferdini all'ara

Il cenno al eseguire, e bio rivolse La sua dal ciel faccia amoresa e chiara Al pio ministro, e il sacrifizio accolse. E allor dolce si feo la vita amara bi Giobbe, e il cicle allor quanto gli tolse boppio gli ridonò: dal duolo oppresso Pregò per gli altri, e prosperò se stesso.

Ed ecco intorno a Giob fratelli e suore, E amici, e tutti que'elu il vider pria, Assisi a meusa in sua magion quell' ore ttammentar per diletto, in cui languia. Già festoso rimbomba allo elamore, Già elamor d'allegrazza al ciel s'invia.

 Quari lutti i greci z i latini interpreti intendono cosi: Neminem ease tom stultum qui sibi persuadeat arcanat sui animi cogitationes Deum latere posse. — Rezzano.

2. T. Audits unte audici te r une autem cestas mesa siede le Eusbols III. 1. De demanter, enespei, esp. 4, opertamente soulitere che Giodele sevene una specifia vi-apertamente soulitere che Giodele sevene una specifia vi-apertamente soulitere che Giodele sevene una specifia vi-apertamente de la comparation de la principa de proprie magnification et internation, toderor, oblica de deviction il 11 Terminante, toderor, oblica deviction il 12 Terminante, toderor deviction il 12 Terminante deviction

3. T. Morros ne reprobande, ch. Moli infert vaginos da quele parche de Gobie nonocence di nei processo da queste parche de Gobie nonocence di nei processo del quele parche del Gobie no concente del processo più benjamente in quali a Tomane Godi en un reviere di chiana re-rea nun demontrati. Altri praestoro più benjamente in quali a Tomane Godi en un reviere di chiana per respecta del Gibble person cente. Ma se leva si pon motte si ascrete. Chiana del Gibble person cente. Ma se leva si pon motte si ascrete. Chiana del Gibble person cente. Ma se leva si pon motte si ascrete. Chiana della concentrationa della c

4. S. Tommaso e il Gaetann intendono la parola stuttifia per infedeltà; Alberto Magno e Dionigi per ignoranza colperole. — Rezzano. Già Iripudia ciascuno, e un hianco agnello Offregli, e un aureo prezioso anello. Pelice più che innanzi i di crudeli.

Pelice più che innanzi i di crudeli, Furon due rolle sette nille i suoi l'ingui agnelli, sci mille i suoi cammeli, Mille i giumenii, e in mille coppie i buoi. Pelice più di quanti al ciel fedeli Vissero in quell'età ne l'idi Eoi; Sette furo i suoi figli, e Ire le belle l'iglie, e deliale sue, care donzelle.

Die di Aromo, che i cori avviva e desta; La terza pel tesor dell'auree chiome

1. Gregoro Nisseno sell'oexistoes Ex not Cantilei suppone che 1 noui dai da Giobbe alle figlie septimenvo la loro belizzat; na Niecta crede che con cus espriner roma de la companio Aurea, che alguide giunto que del companio de la companio Aurea, che e quanto der la Albore del Sporno. Nomes nesendor Causiona, in cherica tavella Krelajiola, del da Arono Lerino Cervattilia, costa Kreta-Krelajio. Redi Arono Lerino Cervattilia, costa Kreta-Krelajio. Re-

ren, quod significat cornu; Kaphue, quod idem est ac

Gemma appelló, che a fulgid'or s'innesta. Giacquer l'altre bellezze affiitte e dome Da si nuova bellà chiara ed onesta, Polchè volti più bell e più bei rai Non fur visti apparire in terra mai.

Fu di Giobbe il tesor sparso e partilo Del par tra i figli , ed el dopo le peue Ventoto lustri del Giordan sul lito Respirò di contento aure serene. Vide a sposa genili fatto marito Fino il quarto nipote, e d'anni piene Chiuse al giorno le luci in man di morte, Santo in auite ed in averera sorte.

rithium. Quilstill è che aixona Interpretia Inteservo II como di Ametico, onsia dell'abbodonare, ritamato volgarmente Cormosques, Voi, chi ono ostante, lo abbiano biano trediccio della compania della c

Rezzono

FINE DEL LIBRO DI GIORRE

# IL LIBRO

# DE'SALMI

### TRADUZIONE DI SAVERIO MATTEI

SALMO L.

SALMO II.

Il solo savio è felice.

Sol puoi dir, che sia heato Qu Chi fuggendo da' perigli Freni

Chi fuggendo da' perigli Non asculta — i rei consigli Della stolla — gloventù: Chi de' perfidi, e degli empj Non cammina in su gli esempj, Chi de' semplicl, e de' buoni Non deride la virtù.

Quel che Dio comanda, e vuole, Vuole anch'egli: e la sua legge, O tramonti, o nasca il sole, Sempre ha in mano, ed ha nel cor. E sarà qual arboscello

Sulle sponde d'un ruscello, Che piantò l'industre mano Dell'accorio agricoltor. Pieni ha sempre i rami tutti Di frondose opache chionne: Ed a tempo i suoi bei fruiti

Opportuno el darà.

Tal è Il giusto, e a suo favore.
Par chie tutto ognor cospiri:
Non così del peccatore,
Tal dell'empio non sarà.
El di se uno mai contento,
Degli affetti è scherno, e gioco;
Come polve, che del vento
Sparge e dissipa Il furor.

Sparge e dissipa Il furor. Ah meschinol in qual estremo Giorno infausto Iddio l'aspetta, Giorno d'Ira, e di vendelta, Di giustizia, e di rigor! Ad un Giudlee sovrano

Vano è opporsi. A suo dispetto È costretto --- da lontano I feliel a rimirar. Troppo è ver: fra le tempeste

Dio del giusto è scorta, e guida: Di se slesso il reo si fida, E sen corre a naufragar. Il renno del Messia.

Qual tumulto è mai questo, onde le genti Freniono impazienti? il reo disegno Qual è della congiura? o vane idee De'superbi mortali!

I re potenti, I principi s'uniro,

principa dunio, contro al real suo figlio Van cospirando, e nell'impresa ardita Cosl l'un l'altro a ribellarsi invita: Frangansi omai le barbare Durissime rilorie, e il giogo indegno Del nuovo ingjusto regno

Deb et scaola, o compagnt, e non viciamo Miseri in scrottà. Di tal follla Si riderà chi è sulle sfere, e a' loro Inutlli disegni

Schernendo insolterà. Di giusto sdegno

Alfin s' arma, e s' accendie, e sì sdeguato la minacecco li tuno I suoi sensì tracondi agli empi spiega, E disciolta in un punto è l'empia tega. Altor del mio Signore Così il figlio dirà: son fo, son to Qual, che Dio sal Sionne a tui già sacro, Re destinò, L'eterno scritto (udite) Inmutabil decreta

Vi leggerò:

Mi disse Iddio: Tu sci
Il mio figliuol diletto,
Oggi t'ho generalo.

A me sollonto
Chiedi, e otterrat. Ti cederò l'impero
Tutto in eredità del vasto mondo
Da boren ad austro, e donde il sole ha cana
Fin dove imbruna il ciel.

Di daro ferro Lo scettro in mano avrai Aspro governo a fur degl' infelici . Finche in misera polee ridurrui Come vasi di creta i tuoi nemiel. Udiste, o re superbi? e voi, eui Dio Ita posto iu mano il freno, onde sien relle L'alte eitlà? L'arte apprendeste ancora Di regnar sulle geni?

Il fonte è Dio D'ogni arte, e d'ogni scienza : a Dio servite Timidi, e riverenti, e fra il timore

Speme consolatrice avvivi il core.
Servile a bio, servile ancora al figlin,
Adoratelo umili, ed imprimete
Sul regio piede un rispettoso bacio,
Ch'è figlio del Signore, e la sua leege
Riverenti accettate. Al mai non sia,
Ch'ei si sdegni una volta, e che vi chiuda
Il bet cammin della yrite.

Ben tosto Certo il suo giusto sdegno S'accenderà, divamperà. Tre volte Beato allora è sol chi giusto, e pio Ogni speranza avrà riposta in Dio.

### SALMO III.

### Preghicra nella persecuzione.

Mira, o Signor, come crescendo or vadano t mici nemici; incontro a me già sorgono

Da ogni parte ribelli,
e dileggiandomi
Orgogliosi: eh! che Dio ili lui, mi dicono
Più non cura sul ciet, e mal si fondano
Le sue audaci speranze.

Ah no: hastevuli Prove ho, Signor, di tua bontà: mia gloria Tu sei, tu mio sostegno, e impenetrabile Mio scudo: io fra nemici oppressi, e domiti Per te la tesla innalzerò.

L'augurio Vano non fia. Gridai, già supplichevole Chiesi pietà dal mio Signore, e rapide Giunser mie voci al sacro monte, e furono Ben tosto accolte.

Or così bella, e vivida Speute senza limori, e senz'angoscie Dornir mi fa fra le tempeste orribiti. Così placido io dormo, e placidissimo Mi desto ancor, perche t'ajuto assistemi Sempre del mio Signor.

Son fra l'insidic Son fra gti agguati: ah! qual numerosissima Turba erndel mi cinge intorno, e assedia? Pur non ta temo. Ali sorgi, o Dio, difendimi, Salvami tu:

So nell'ugual pericolo Come battesti i mici nemici, e i pertidi Opprimesti, domasti.

Or tu, deli salvaci, Che puoi tuttu, se vuoi: già licto it popolo Nuove grazie da te, da te la gloria Aspetta aucor d'un' immortal vittoria.

# SALMO IV. Moderazione nella persecuzione de Assalonne.

Da te fra tanti affanni Pielà sperai, Signore, Da te, che vedi il core, Che mi conosci almen. Edisti i voti miei:

Udisti i voti miei:
E già godea quest'alma
Per le l'usata calma
Belle tempeste in sen.
Sii pur sempre benigno, e le preghiere
Ti muovano così.

Ma voi miei fidi, Invitti duei, onor det regno, e mio, Deh per pietà non fate. Che arrossisca per voi. Perchè vi piace Lusingarmi così? Perchè adularmi Con si vane menzogne?

Ah, la vittoria Tutta è del mio Signor. Sappiate al fine, Ch'ei difende chi al trono Balla greggia lunalzò: che i preglii miei Sempre ascolta pietoso.

Ah, se fra l'armi

Bella famma di onor vi scalda il seno, Dalla ragion sia regolato almeno Lo sdegno, ed il furor: no, sotto il velo Di pubblico riposo, Principi, duei, ah non coprite, oh Dio! Di privata vendetta il vii desio. Pria non aggravi il sonno i stauchi lunti, Che non ritorni al cor la pace. In petto

Se impedir non poteste Di nascervi lo sdegna, ivi a morire Obbligatelo almen.

Candido, e puro In sacrificio offrite Il vostro core a Dio: sperate in lui, Pidate pur. Molti vi son, elie stolti Si van tagnando: e quando adempirai Le tue promesse o Dio! L'eià sen fugge, Nulla intanto vediam: son queste pure Le promesse immancabili, e divine? Qual de' nostri sudori è it premio affine? Folli! increduli! indegni! Quel elie chiedon non sanno. A me sol basta La tua grazia, o Signor: con un tuo sguardo, Con un tua squardo solo Mi fai per gioja, e per contento il core Balzare in sen. Sol che sereno io miri Il luo bel ciglio, e son più linto assai, Che se di frutti adorne

Le pampinose viti, e i verdi ulivi, E se la bionda messe Ondeggiar ne' suoi campi altri vedesse. Or che amico a me tu sei, Traggo in pace i sonni muei, E d'immagine funesta

Non mi desta... il rio timor. No. mio Dio, più non paventa. Lieve parmi ogni cimento: Vuoi, che in te sot fidi, e speri? Si di speme ho pieno il cor.

### SALMO V.

### Preghiera sulla mattina.

Le mie voci, te dulci aperete. I sospiri d'un misero core Deh tu accogli, pietoso Signore, Deli tu ascotta, mio Padre, mio Re, Ne' perigti, ne' gravi cimenti A te corro, soccorso a te chiedo: So per prova, lo sento, lo vedo, Che pietoso sei sempre con me. Forse in cielo non mirasi ancora Rosseggiare la fulgida aurora, Ed io sorgo, m'accingo, m'appresto, Ed aspelto i luoi cenni, o Signor. So che il giusto sol ami, o mio Dio, So che sdegni di accogliere il rio: E non soffri l'aspetto odioso Di un intido, di un pertido cor. Mai non speri vederti placato Chi a'tuoi ceuni resistere ardisce, False voci chi sparge e mentisce Contro un'alma innocente, e fedel. Sì che tu odii chi simula, e finge Licto volto, cortesi parole, E le mani poi macchia, e si tinge Dell'amico nel sangue, crudel, Ah, che forse non merito anch'io Starti appresso: pur vengo, e non temo, E in le spero, che serbi, o mio Dio. Per me sempre la stessa bontà. Questa speme, che vive nel petto, Nel tuo tempio mi guida, e conduce; Entro dunque, e con umil rispetto tvi adoro la tua maestà. Ah, che corro per tubrica via, E it nemico mi veggo vicino: Tu mi reggi, che il giusto cammino Non smarrisca, o vacitli it mio piè. Di chi posso fidar ne'perigli? Un sot core non trovo sincero: Con me tutti son perfidi: il vero Ne'tnr tabbri si cerca, e non v'é. Qual' aperta voragin profonda Tutto assorbe, consuma, e divora, Tal la bocca de'pertidi è ancora, E mai sazia non è d'ingojar. Come contro d'un misero oppresso, Come aguzzan le lingue mordaci! Tu, Signore, gli tolleri e taci! Tant' orgoglio non vieni a domar? Gli condanna, che perfidi sono, Fa, che vano riesca il disegno, No, non mertan le colpe perdono, Di clemenza più tempo non è. E tu calma frattanto lu sdegno,

Binnia Pol. 11.

Ed i giusti ti veggan placato, E abbian lieti difesa e sostegno Quei, che solo riposano in le. Det tuo braccio coverti dall'ombra Godan onesti sicuri, e contenti, Traggan sempre felici i momenti, Le tue glorie canlando, o Signor. Ed in danze festive e carole Vedrò intorno già scioglier le piante Ogni giusto, che è fido, ch'è amante, Det tuo nome che brama l'onor. Troppo è vero, che at giusto, che al pio Le ore, e i giorni fai scorrer felici, E la piena de'tuoi benefici Sul suo capo vuoi sempre versar. La tna grazia, l'amico favore, Come sendo to cinge d'intorno: Ei si copre: nè il forte suo core Lancia o dardo può mai penetrar.

### SALMO Vt.

### Proghiera nelle malattic.

Se vuoi, puniscimi; ma pria, Signore, Lascia che sfoglii, che almen si moderi Il tuo terribile sdegno e furore. Vedi la pallida, la scolorita Mia guancia inferma? Signor, deb sanami, Tu puoi: lu porgimi soccorso, aita. L'ossa mi tremano, mi batte in seno Appena it core: quando è possibile Tuo ciglio torbido mirar screno? Se un guardo volgimi, pietoso Dio, Se da'tormenti quest'alma liberi, Sarà lua grazia, non merto mio. Pur vivo io lodoti: se vuoi, ch' io mora, Forse potranno cantar tue gtorie t.e fredde ceneri dall'urna ancora? Non fo che piangere; non soto il giorno, Ma pur la notte, quando attri dormono, to veglio, e misero m'aggiro intorno Scorre, fra gli argini non più ristretto, Da'miei dolenti lumi con impeto Fiume di lagrime, che inonda il letto. Alı qual caligine, quat nube mai Mi toglie il giorno, ta mente ottenebra! Par che vacilline confusi I rai Intumidisconsi gti occlii infelici Per troppo sdegno, sempre mirandosi Intorno perfidi , fieri nemici No, più non tollero nemici a canto, Partite iniqui, fuggite o barbari, Cessin le lacrime, finisca il pianto. La voce flebile del pianto mio, Le mie preghiere già volle accugliere Il pietosissimo miu earo bio. Che dunque allendono? Mesti, e dipinti Di vergognoso rossor sen fuggano, Fuggano i perfidi confusi, e vinti.

### SALMO VII.

La confidenza ne' perscole.

Signor, le mie speranze Tutte ho riposte in te. Salvami, o Dio, Dal nemico feroce,

Che m'insegue, e m'incalza. Ah, mai non fia Che contro a me s'avventi

Qual rabbioso leon, ehe a brano a brano Un misero agnellino Lacera, e ingoja, e alcun non r'è, che accorra

L'infelice a campar nel gran periglio Della belva crudel dal fiero artiglio. Signor, tel giuro, io reo non son, a torto

D' un infame delilto Creder mi vonno autor. Se il feci mai. Se colpa è in me,

se mal per bene al earo Amico io resi (mai possibil fia! Se chi ingiusto m'opprime ancor pielosn Dalla morte salvai)? più eruda allora

De'nemici la turba M'insegua e prenda: e ml calpesti ardita. Finché riduca in polvere

Il mio onor, la mia gloria, e la mia vita. Ma s'io nol feei, il trattenuto sdegno Sii pur pronto a sfogar: alza il possente Braccio fulminator, e i miei nemici Abbatti, e struggi.

Alı tu, Signor, giurasti Di salvar l'innocente: il tempo è questo Di compir le promesse. Ecco qual densa Turba v'accorre, e da'tuoi labbri attende La senienza final.

A le ne vengo, Sul trono ascendi, e siedi: esser tu dei tl Giudice supremo:

in questa causa Pictà non vo': ehiedo giustizia, e voglio, Che l'innocenza mia, verso gli amici tl mio bel cor qual sia, tu vegga:

Del cor gli areani a te son noti. Udite ttai le ragioni? è tempo nemai, risolvi, Il reo condanna, e l'innocente assolvi. Non temo io no: la mia difesa è Dio the un cor fedel sempre protegge: Iddio.

Ch'è un giudice severa, Ch'è giusto, e sempre a vendicar è pronto Ogni giorno i suoi torti.

Indietro II passo Se non volge il nemico, ecco già sauda L'acciaro, e corre a mia difesa. Alt

orribil arco, e gravido

Di mortali saelte, eil inforate Contro a'nenrici. A partorir vicina

Come s'ange una donna : ah! tal l'indegna L'odio già concepilo, il reo disegno S'affannava a sfogar: ma già deluso

Alfin restò, tulto è svanito. Tramar cercò l'insidie, ei cadde oppresso Nel tradimento stesso. -

11 mal già tutto, Che rovesciar volea sulla mia testa,

Ricadde in sull'autor. la lieta assai Canto la tua ginstizia;

Le tue glorie, o Signor, e il tuo gran nome. (Nome, ebe sempre di lodarsi è degno), Al mio salterio a risonare insegno.

### SALMO VIII.

L' Uomo oggetto dei pensieri di Dio O Dio, che noi governi, e reggii oh come Chiaro nel mondo tutto è il tuo gran nome! Ognuno al cielo innalza

La tua polenza, il tun saper Gli stessi Innocenti fanciulli. Che suggon dalle poppe il latte ancora, Snodan la lingua a tuo favore: e gli empj

E gl'increduli arditi Restan muti, confusi, ed avviliti. Quand'io rimiro il cielo, Il ciel, delle tue mani alto lavoro. E della luna il candido Lucente globo, e le raggianti stelle, Onde l'elereo chiostro Adornasti d'intorno, io da stupore,

Da maraviglia oppresso Ragionando così vo tra me stesso: Che cosa è l'uomo al fine. Che cosa è mai, che si gran parte ei sia De' tnoi pensier, delle tue cure? E voglia

Tu coll'uomo abitar? Se ben minore Degli Angeli ei rassembri, or qui vivendo, Pur di gloria, e di onor appien ricolnio D'ogni parte l'hai tu. Signor di tutto So che il facesti

A lui soggetto è quanto Usel dalle tue mani: armenti, e greggi, Feroci belve, e fin dell'aria i figli.

E fin del mare ondose I muti abitatori.

Alt mio Signore.

O Dio, che noi governi, e reggil oli come Chiaro nel mondo tutto è il tuo gran nome!

# SALMO 1X.

Iddio giusto Gudice.

Di tc, di te cantar vogl'io, Signore. Per te m'accende il core

Insolito estro; io vo'ridir le tuc Opre maravigliose.

Oh qual contento Inusitato io sento! - io per la gioja Son fuor di me: recatemi la cetra; La toccherò per te, Signore, e il tuo Nome alle corde adatterò.

Che l'esercito indegno De'miei nemici indietro torni, e aperto Mi lasci il varco. Oh! come già sen fugge Baltuto, e vinto, c il tuo sdegnato aspetto Non vale a sostener! Tu sul tremendo

Tuo tribunal sedesti, e la mia causa Decidesti, o Signor, e la giustizia Ti stava allato a mio favore.

Il torbido Irato ciglio agti empj altor volgesti, E già gli condannasti: ecco si ascondono, E più fra i vivi al mondo Ardir non banno a comparir: finio Tutto il fasto, e la gloria,

E sepolto è il lor nome in cicco obblio. Ove sono i trionfi? ove quel nembo . Che minacciava aspra tempesta? o fotti! Giaceran dunque oppresse ognor le nostre

Città reine, e la memoria ancora Nelle ceneri oppressa? Alı l no: vi è Dio; la stessa Sapienza, che noi resse finora,

Ne reggerà. Di che si teme? Aperto Per tutti egli ha suo tribunal; del mondo Egli è il giudice solo, e delle genti I torli, e te ragioni in giusta tance Appende, e poi decide.

Egli è l'asilo . Ove corron gli afflitti, e negli affanni Opportuno l'ajuto

Non niega a chi lo chiede. Alt1 hen ragione Ha di sperare in te chi adora, e teme

Solo il tuo nome, o mio Signor, che mai I tuoi seguaci abbandonar non sai, Prendansi dunque al fine Le cetre abbandonate, ed al gran Dio, Che sul Sionne ha sede, inni di gloria Cantiam giulivi, e fin ne' più rimoti Popoli il chiaro suon de'nostri carmi

Giunga, e penètri, e le suc grandi eccelse Opre sien manifeste. Il sangue sparso Del suo popol diletto ei vede, e giusta Vendetta ne farà: chè i prieghi ascolta

Di chi chiede pietà. Delt, tu mio Dio, Di me non ti scordar: vedi a qual seguo Mi ha ridotto l'indegno

Io son già presso

Mio nemico erudel!

Nel sepolero ad cutrar: tu puoi: mi salva, E nii vedrai confuso Fra la piche più vil coll'arpa in mano Gir per Sionne, e le tue grazie a tutti Lieto cantar.

Da te la vita in dono Ricero, e grato ti sarò : non odi Che già comincio a cetchrar tue lodi? Sl, negli aggnati stessi t'reparati per noi, cader si vede

L'astuta gente: e nelle reti il niede Di chi l'ordi preso già resta.

O immuenso Saper d'un Dio! Pronto ciascun confessa Che veglia su nel ciel provvido Nume, Se gli empi gia dalle lor armi osserva Vinti, oppressi, puniti:

Se costoro impuniti Morranno poi, non ci sarà chi pensi Che Dio v'è in cicl.

Rammentati, o Signore, De'miseri talor, e fa, che vana La speranza non sia.

Di giusto sdegno Accenditi una volta, e abbassa, e doma De' tiranni l'orgoglio. A te davanti Chiama le genti tulle; a te ragione Rendan del ben, del mat,

e impareranno, Che sono nomini al fine, e non son Dei, E che solo nel mondo il re tu sei.

### SALMO IX.

Dio abbatte i superbi.

Perchè, perchè, Signore, Lungi da noi ten fuggi? ed or che assai Il bisogno è maggior, tu ti nascondi, Sicche in vano io ti cerco?

Alı l che l'affifto ' Tuo popolo in catene, il ficro orgoglio Del tiranno crudel, che preme il soglio, Più tollerar non può. Deli l vieni, e colti Nell'atto sien, che d'eseguir si tenta Il barbaro disegno.

Eppur si vanta, Pur l'empio si compiace, e di se stesso Gode it ricco, e l'avaro, e già non teme

Nemico un Dio. Tullo di sdegno, e d'ira Arde, ed avvampa, e di saper non cura, Che fa il Signor.

Fra tante cure, e tante, Che gli destan tumulti in mezzo al petto, Mai Dio non è del suo pensier l'oggetto. Per vie sicure, e fra custodi ei sempre Franco cammina,

e i tuoi giudizi eterni O non pensa, o non crede: o sol s'appaga, Che quasi debol piuma i suoi nemici

Fa svolazzar con un respiro:

e seco Va dicendo così: Chi mai l'audace Snrò, che dal mio trono Tenterà di cacciarmi? I di contenti

Trarrò sempre sicuro.

O indegni accentit
Come la lingua lia sempre
A'spergiuri, agl' inganni, alle calunnie
Pronta così? Non sa parlar, che pieno

Il suo parlar non sia di rio veleno. Del barbaro tiranno Ogni ministro ad insidiar s'affretta Il misero innocente, ed egli ha parle

In quelle insidie ancor.

Intenti ha sempre
Gli occhi sull'infelice, e qual rabbioso
Leon di preda ingurdo in sulle fauci
bi orritiile caverna
Appiattalo si stà, misero scempio

A far del passeggero; ei tali ordisce Contro agli oppressi occulte insidie,

e tenta Di trargli alle sue reli: e quasi stanco Si fioge, o morihondo, e a un Iratto poi Salta ruggendo dall'ascosa lana,

E il povero innocente uccide, e sbrana. E qual fia mui stupor di tanlo eccessol lo so, che fra se stesso Così ragiona: eh, Dio! che Dio! contento, Cheto ei si sta nelle superne sfere, E stegna qui di volpera.

Alle cose mortali il suo pensiere. Sorgi, sorgi, o mio Dio: del tno gran brarcio Veggasi omai qual sia L'infinito poler. Troppo finora

L'infinito poler. Troppo finora Troppo sofferto abbiam: di noi sovvienti, Vendica i torti. Ad irritar non basta

Il tuo sdegno terribile, e severo Dell'empio la baldanza? ei si figura, Che lu no'l pensi, e giudicar no'l dei.

All! so, min Dio, chi sei: So che ben vedi i falli suoi, le nostre Calene, onde siam cinti; e che altro allendi? E la man contro all'empio ancor non stendi?

Chi lo protegga al mondo Il povero non ha; spera in te solo, Fida in te la sua causa, e sol difese, E ainto aspetta ognor da te.

L'orgoglio
Deli fiacca, e doma ad un de' più superbi,
E malvagi nemiei, e poi vedrai,
Che Irovar non potrai
Chi dichiararia ardisca
Più Ior seguace, e delta scuola indegua
La memoria nel monda
Appena restevia.

Tu sol, tu sempre Fra il tuo popol diletto Regnerai, mio Signor; ne mai polranno Gli empj aver luogo in quel too regno. Udi I prieglii degli paperessi, e i giusti voti.

I prieglii degli uppressi, e i giusti voti, E tai loro ispirasti affelli in seno, Che sien bastanti almeno

A muoverti a pietà. Si, dal tuo braccio L'aspettato soccorso Avran gli affitti. e terminar vedranno Il fasto insopportabile D'nn uomo vii, d'un barbaro tiranno.

### SALMO X.

Confidenza in Dio.

Non temo io no: nel mio Signore io spero, Ei mi difenderà. Tacete: ali saggio Il consiglio non è. Davide, ah! fuggi, Mi dite ognor, nascondill ne'monti Qual augelletto:

e l'arco, e le quadrella Non vedi tu, che gli empj Preparano a ferir? In campo aperto Già non sfidano alcun: tra i foschi orrori S'appiattan della notte, e gl'innocenti

Corrono ad assatir. Non c'è più fede,
Più legge non s'intende : in mezzo al barbaro
Degli empj, che il circonda, audnœ stuolo:
Che mai, che potrà fare un giusto solo?
Taccle . . Ah qual consiglio!

Non partirò, non partirò. Sol Dio Basterà in mia difesa: ei dal suo trono, Che ha nel Ciel, ehe ha nel tempio, a noi rivolge

Pieloso i rai: di tutti Ei vede il cor:

di un'anima innocente So che approva il candor: so, che l'iniquo Sdegna, ed abborre, e chi nudrisce in seno Rei consigli e perversi. Oh qual regg'io

Di mali aspra tempesta Tutta già scaricar sull'empia testa De'perinti ribelli! e lampi e tuoni, E venti e nembi, orridi nembi! Oli quale Colma di amari succhi e velenosi Bever dovranno ingrata tazza! Elil troppo

Giusto è il Signor, e la giustizia ei hrama, E altri, che il giusto, ei non protegge ed ama.

### SALMO XI.

Protezione deali oppressi.

Soccorso, aita, o Dio: più fra'mortali Fedreltà non si Irova. Un giusto solo Si cerca in vano.

Ognuno il suo compagno Tenta ingannar con ree menzogne: il labbro Pien di dolcezza asconde L'odio interno crudet; due cori insieme Par che chiudan nel sen.

Par che chindan nel sen.

No, no, che aspetta
La divina giustissima vendelta

A qual eccesso

Non giunsero finor? Tatuno ascolto

Spesso gridar: di nulla to temo, io penso

Quel che a me piace, e palesar per lutto

Vo' con liberi accenti il mio pensiero:

Chi mai, chi avrà su i labbri miei l'impero? Non è cost (risponde Iddio dall'alto Gel); de' poveretti, De' miseri, ed affiitti

Questi empi, e menzogneri.

Qui glungono i sospiri, ed il mio core A pietà si commove. Or or vedrete Quel ch'io so far. In un sicura asilo

Guiderò gl' innocenti,
Ove non può de procellosi venti
Giugner l'orribil fischio.

È Dio che parla,

Mentir non sa : le voci sue divine Son pure al par dell'oro e dell'argento Provato al fuoco, e raffinato, e mai.

e mai, Mai non potran per variar di lustri Le promesse mancar.

Verrà quel giorno, Che i più miseri, e vili a' sommi onori Innalzati saranno: e gli empi in vano Urlando andranno orribilmente intorno, E si vedran per rabbia, Che sfogar non potran, morder le labbia.

### SALMO XII.

Speranza in Dio nelle tribolazioni.

Chi sa, chi sa se mai Di me ti sovverrai? Quaudo un tuo sguardo amabile Mi volgerai, mio Ben? Sempre in tormenti il core Fra speme, c fra timore, Sempre dubbioso, e languido tio da sentirmi in sen?

E fin a quando
Gemer delle catene al duro peso
Mi vedrà il mio nemico? Ali, mio Signore,
Volgi quel ciglio: e i prieghi mici benigno

Ascolta per pietà. Fra tanti orrori

O Diol qualche baleno
Dell fa, ch'io vegga, e mi consoli almeno.
Non fa, non fa, ch'io muoja
In si misero stato. Alt tolga il ciclo,
Che il nemico fastoso
Vantar si possa un giorno, e a me rivolto
M'insulli, e diea: ecco sel vialo, al mio
Palor giá ced; il vincilor son fo.

Se mancar mi vedesse
La tita grazia, o Signor, oh qual contento
Proverebel il tirannol Ahl son già queste
Vane lusinghe: io so per prova omai
Qual sia la tua bonhā. Si, già ti veggo
Seender in mia difesa, e de'ribelli
Abbattere, e domar l'empia baldama:
Ecco se m'inganno la mia speranta.
Per te, per te, Signore,

Per te, per te, Signore Mi balza in petto il core, Oggetto di contento Sempre sarai per me. Tu frangi le ritorte, Tu mi ritogli a morte: Tutto il piacer, che sento, Tutto mi vien da te.

### SALMO XIII.

L' incredule.

Fra se stesso, e nel suo core Va dicendo it peccatore: Elt lethe Dio di noi non cura, O pur Dio nel ciel non v'è. Sl, di perfidi, ed empj Tutto il mondo è già pieno: affetta oguuno Ad arte l'empietà. Sembra un costume L'esser malragio.

tiddio dall' alto cielo
Bassó i lumi alla terra, e guarda, e cerca,
S'è fra'mortali alcuno,
Che pensì a fui, che sen ricordi almeno
Nel ragionar fra sè.
No, disse al fine,
Un sol fedele io non ritrovo. Ignoto

È del giusto il sentier. Son tutti insieme Compagni al mal, tutti infedeli. E dunque

Il mio popolo oppresso
Sempre terra neili Gil lascio in vita,
E poi la man, che gii ha luor aerbati,
No conocono accor? Tomini imgrat!
Pur troppo è ver, bis uon si cura. Elt sempre
El pictoso mo è. Verd quel giorno,
Clec un gelide r'opprins
Improvenso terror: chi la trotta
Improvenso terror: chi la trotta
Polia confusa ingemberch, che fone,
Or'esser non dorreble alcun timore.

Tremante in sen vi sentirete Il core.
Dio sempre i giusti, i buoni
Proteggerà. Del misero, ed oppresso
Voi vi ridete invan: la sua speranza
E il Signor, che non manca.

E quando al fine

Il tuo liberatore, Quando, o Israello, di Sion dal monte Perrà i luoi torti a vendicare e l'onte? Sì, verrà: tacete indegni: Questi affanni, e queste pene,

Quest' arror di ree catene Già lo ninovono a pietà : E con rabbia, e maraviglia Tutta allor festosa, e lieta Di Giacobbe la famiglia Voi vedrete in libertà.

# SALMO XIV. L' nomo onesto.

Il viver teco, o Dio, Il trarre i giorni in pace a chi si serba Nel tempio, ove tu stai? Se la pregliiera mia non è superba, Dimmelo per pietà.

Udite! ci già risponde: Chi del giusto è seguace, e nel cammino Della vita mortale

Caulo regge i suoi passi, a me vicino, Solo costui godrà. Dunque aspirar dee solo

A tanto onor chi non ha doppio il core, Chi ad ingannar non mostra

Su i labbri menzogneri un finto amore, E chiude l' odin in sen: Quei che al sun fido amico Torto non fia , nè ch'altri il faccia ci vuole.

Nè contro a lui pur soffre, Che aleun con false orribili parole Vomiti il rio velen.

Del peccator non anna La compagnia, ma di spavento oggetto É a lui così, che mai Di comparir non osa al suo cospetto,

Ma volge altrove il piè. Sprezzator di se stesso, Dell'opre sue, vuoi solo amar quel pio,

Solo onorar quel giusto; Dal cui petto fedel del nostro Dio Lungi il timor non è.

Se giura al suo compagno, Il giuramento eseguirà fedele: Non vende i beneficj, Nè l'innocente opprimerà crudelc, Se oro gli s' offrirà.

Chi tal sua vita mena, Entrerà nel tuo tempio: ivi, o Signore, Fra'tuoi più cari amiei Gli scorreran felici i giorni, e l'ore E lieto ognor sarà.

### SALMO XV.

### Davide in angustie, figura di Gesii Gristo nel sepolero

Conservami, o Signnr, Tutto io spero da te. Sempre il confesso, E giova il replicar, tu sei il mio Dio. lo senza te non posso Mai sperare aleun ben.

Sai pur, che ad altri, Che a'tuoi servi io non volgo i miei pensieri. Degli empj menzogneri Numi cresce la turba, e a venerargli Cresce lo stuol de'sciocchi.

Ab! sacrificj Si sanguinosi io non approvo, e mai Altro che il luo gran nome, eterno Dio. Profferir non s'aseolta il labbro mio. Nella tua mensa io seggo, e tu dividi,

Tu a ber mi porgi, e non permetti mai, Ch'altri segga in mio luogo. A me la sorte

È pur troppo felice: I più graditi Fertili canipi ameni Ebbi in eredità.

Grazie, o mio Dio, Sempre tí renderó; tu m'ispirasti Sorte si bella ad acceltar. Gl'interni Moti del cor lu mi reggevi, e in mezzo De'notturni silenzi unqua non ebbe Pace l'alma agitata, e non m'increbbe Il meditar giammai, finebè non giunsi La grande opra a compir.

Sempre i miei sguardi In te, mio Dio, teneva intenti: a'fianchi Mi stavi ognora, e mi porgevi aila Alt! nell'aspro cammin della mia vita. Però di gioja, e di contento il core Mi balza in sen, e fin la morte stessa

Oggetto di terrore Non è per mc. Quasi traessi un placido Dolce sonno, in riposo, e non m'inganna La mia speranza lo so, che nel sepolero Lunga stagion già non mi lasci, e sdegni

Che il tuo diletto, e caro Sia de' putridi vermi esca infelice. Ah! no: qual più feliee M'insegni, e nuovo insolito cammino Di ritornare in vita! lo già ritorno, Veggo il tuo volto fulgido, e raggiante, Che appaga del mio core ogni desio. Che vuoi, che vuoi, mio Dio? Che alla tua destra in sieda? Ubbidisco; sedrò. Sì, teco allato

# Sempre, o mio Dio, sempre vivro beato. SALMO XVI.

### L' innocente persequitate.

Odi un giusto, che prega, e le mie voci, E i voti ascolta: al fido cor sinceri Corrispondeno i labbri.

In questa fronte Guarda, se trovi scritto Alcun delitto, - e tu, che giusto sei,

Poi mi condanna. Ah! tu per prova il sai

Qual core in sen racehiudo: in tanti affanni,

Quasi nel foco, e nel croginolo, appieno Di affinarmi cercavi, e non trovasli Macchia, o immondezza,

Io già non curo al mondo Ouel , che fanno i mortali: In questo stato Son, perchè lu mel comandasti: ahi lassol Vo tra selve vivendo ognor di prede.

Ah! tu reggi, o Signor, l'incerto passo Tu fa, che mai non mi vacilli il piede. La lua boutà mi rende audace: io lorno A pregarli, o mio Dio, perchè ti veggo Facile, e pronto a darmi aita: ascolta,

Porgi pietoso orecchio

A' giusti voti mici. Grave è il periglio, Non hasla no l'usajo

Tuo benigno soccorso: assal più grandi Prodigi attendo. Io so, che lu difendi Quei, che corrono a le, l'odio fuggendo Di chi non teme il luo gran braccio. In sono I'n di costor:

difendimi, E sii geloso in eustodirmi appunto Qual pupilla degli occhi:

a le ne vengo. Stendi le tue grandi alc, E mi copri, e m'ascondi, ond'io non tema De' barbari nemici

La rabbia furibonda, e l'ire ultrici. Cinlo son d'ogni parte: ove io mi volgo, Veggo nemici imperversali, ed empj, Che ben paseiutl, e ricchi, ormai degli altri

Non curan più. Con ampollose voci Spiegan parlando i sensi loro, Chiudono in petto un'alma vile, e tulti

Son traditori, a investigare intenti Ogni ombra, ed ogni passo. Io ben mi avveggo, Gli riconosco al bieco Girar delle pupille

Sempre fisse nel suol

Qual si rinlana Leone ingannalor, che ingordo, ed avido Di preda è sempre, entro l'orror di cupa Caverna informe, ed ogni suon, che ascolla, S'erge, urla, e rugge orribilmente, e sbuffa, E già si lancia . . Ahl tu Signor, dall'alto

Cielo scendi in soccorso, e l'aspra zuffa Previeni, e il sanguinoso orrendo assalto. Fiacca il tumido orgoglio, e la mla vita Salva dagli empj, e da color, che sono Arme del tuo furor.

Folli, e perversil

Che altro sperar non ponno, Che il ben spesso fallace, e passaggiero Della vila mortale. Comini indegnil Sol nali a saziar le ingorde brame Di ciò, che raro, e pellegrino asconde La terra, e il mar-

to non l'invidio: ognora

Abbondine contenti

E di campi, e di armenti, - c passi a'figli, Ed a' nipoli ancora La pingue eredità. D'altro ni accende

Ineslinguibil fame. Io sol desio Di presentarmi a te sicuro, e franco Senza rimorsi tormentosi in core. Alil che se un giorno io vedo Onel Juo vago sembiante, o mio Signore, Son già pago, e contento, altro non chiedo.

### SALMO XVII.

### Il trianfo.

lo l'amo, e t'amerò: da te, Signore, Riconosco il valor: mio gran sostegno, Mia difesa, ed asilo,

in te m'appoggio, Tu sei Il mio Dio, Ju sei la mia speranza, Lo scudo mio, della mia vita il solo Riparalor.

Basta, che all' arpa io stenda La mano, e del Signor le glorie io canti, E lo chiami in soccorso, e già son salvo, Già l'ajute mi perge, e l'ire ultrici

Più non temo, e il furor de'mici nemici. Udite, udite. Inconfro a me de' perfidi Correa lo stuolo imperversato, e barbaro, Come lorrente impeluoso, e turgido, Che da scoscese rupi in giù precipita, E lutlo inonda, allaga, nrta, e ruina. Della morte vicina

Già cominciava i barbari deleri A sentirmi nel sen: Già fra catene

Gemea suo prigionier. Parca ch'io fossi Fra l'ombre impenetrabili, e crudeli Della tomba rinchiuso. In si dolente

Miscro stalo a Dio mi volsi, e il suo Gran braccio onnipotenle In seccorso chiamai: le mie pregleiere

Ginnser del ciel nelle superne sfere; Già Dio l'accoglie, e di terribil giusto

Sdegno il cor gli s'accende e avvampa. Ed ecco, Ed ecco oime l mugghia la terra, e pavida Trema, mugghian le valli, e i monti ondeggiano Dall'estreme radici. E chi resistere Allo sdegno potrà del mio Signore? Fuoco divoratore

Spira già d'ogni parte: un globo io veggo Caliginoso alzarsi D'orribil fume, e viva brace accendersi Per tutto II cicl. Ah! che sarà?

Già scende, Scende egli stesso ad ajutarmi. I cardini

(Vedete!) abbassa ei delle sfere: e coprono I veloci suoi piè le dense nuvole. Per cocchio ha un Cherubin: cavalca, e vola,

Vola pe'ehiostri lucidi, e stellati

Sull'ali infatigabili de'venti, Che quai destrier frenati Traggono il suo gran cocchio nbbidienti. Ecco si ferma, ed erge Gran padiglione, in cui s'asconde. Inturno Lo circondan caligini densissime,

E un fosco vel di tetre nubi, e gravide D'acque, e di nembi il sen.

Ma già sen fuggono
A un istante le nubi, e più resistere
Non ponno al balenar del ciglio torbido
D'un Dio sdegnato, e sciolgonsi in funeste
Nembose orribilissime tempeste;

Di grandine durissima Cade una pioggia, e cadnno Cocenti brace, e vivo fuoco.

Oupo spaventosissimo rimbombo S'ascolla in ciel: fu del gran Nume irato La voce minacciante, oude più cresce Della sallante grandine Lo strepitoso orror, e più frequenti Cadon gli accesi in ciel carboni ardenti,

Un grave

Allor le sue più aguzze, o feritiri Sectie ci prende, e scaglia, e formidabili Vibra fulnia tremendi. A replicati Dell'instancabil detra Colpi funesti, ecco in scompiglio, e timide in vergognos figa Volte le schiere, e sbaragliate, e tutto L'eserchio in un punto ecco distrutto. A tal tumulto orribite Il suola ingolator si fende, e mostra

Aperto il sen: già della terra appajono I fondamenti, e le profonde, ed ime Dell'acquo interminabili voragini,

Spaventate, e commosse al caso strano, A'prodigj, mio Dio, Dell'alta tua vendicatrice mano.

Dell' ana tua vendicarrice mano.
Fra tempeste si crude.
Dell'onde in mezzn a'vorticosi flutli
Attonito ne stava. Ecco un alato
Celeste messaggier, che a me dall'alto
Seende, e la man mi porge, e dall'insane
Onde mi campa,

e dal furor de'miei Fortissimi nemici, e inveleniti, Che a soverchiarini erano intenti. Il tempo Ben colsero gl'indegni, e ne'momenti Più a me penosi, e infausti, ad assalirmi Venner glà tutti. Elni elne non temo. Iddio

È il mio liberator.

Più non son io
Fra valli, e fra diripal. Ove rapito,
Ove rapito iu sono? In largo campo
Trasporato mi veggo, e senzi a' fanchi
I perfidi, i rihelli. Ah! son già ilbero:
Grazie al mio blo. Ben lo conosco, e in questa
Si gran prova io ravviso un certo, e chiaro
Segno, clie m'anna, e dr'in il is sun pur caro.
Si, giì son caro: ed ei conosco, e vede
La mia ginkizità, il fidi cor, il emani

Dell'incerto cammin di nostra vita , Non fin da me sinarrita La dritta via. Contro al Signor ribelle L'arme già non rolai.

Lorde non mai di rei misfatti.

Sempre su gli occbi I suoi giudizi eteroi Sempre mi furo, e mai non scossi il giogo

Della legge divina.

A conservarmi
La mia iunocenza, ad evitar ben caulo

Col buono Tu sei buono, o Signor: ne male aspetti Da te, chi mal non fa.

Ti rende il giusto, Giusto, e pietoso, e a incrudelir l'astringe L'iniquo, il peccator. Quindi è, che spessa

Degli empj ancor potenti il vano orgogios Abbatli e domi, ed un vil serm oppreso, Purchè a te aia fedele, innatzi al sogliso. Fra l'ompre incerte e pallide Di oscurissima notte, a me tu sei Sicuro condottier, elte schiari il fosco Caliginoso orror co'raggi ardenti Della tua luce.

Penetrerò l'ostile

Esercilo addensato. 10 sol, sol io Con petto audace, e duro Rovescerò nel tuo gran nome un muro. Noo la, non la di che temer ebi mai Dalla vla del Signor non torce il piede: El cel promise, e i suoi non mai fallaci Santi detti, e veraci Manacar non ponno: El prento accoglie ognuno.

lo col tuo ajuto, o Dio,

Mancar non ponno: El printo accoglie ognimo. Che a lui ricorre, e lo difende. E dunque Di che temer poss'io?

Forse v'ha foor del nostro un altro Dio? V'è rifugio, v'è asilo Altro già, che il Signor? No: queste forze

No: queste forze Ei mi diede a resistere, e m'ajuta A mai non incespar.

L'ali alle piante Par che m'aggiunga: nguaglio al corso, e supero Velocissimo cero, e balze, e rupi Scoscese, ed insalibili Vinco, e de monti in sulle cime affretto

Andace il piè.

Tu il balenante acciaro
M'insegnasti, o mio Dio,

A maneggiare, ed a rotar. Tu il min Braccio si forte, ed invincibil rendi, Che un ferreo, e valid'arco in mille schegge A un colpo io ridurrô.

Donde il limore? Se mi si vibran dardi, il tuo mi copre Impenelrabil sendo: ave non regge La mia mano, in soccorso Pronla è la lua.

Qual non aggiunge al core Spirlo, e maschio valor la cerla speme Ch'esaudisci i miei voti?

Ab, qual mai prendi
Di me provvida cural Ovio cammino,
Tu mi precedi, e i calli angusti e stretti
Tu spianando mi vai, che alfin già lasso
Non vacilli, o non urli in qualche sasso.
Dunque all'armi di nuovo: enliramo in campo,

lo vo' pugnar: de' mici nemici il misero Avanzo combattulo Inseguirò, debellerò: dall'opra

Desistere non voglio, lufiu che tulti Non vegga estiuli. Il fulminante hrando Lordo vedrò del sangue lor. Piagati

Mi cadran solto i pledi, e mai risorgere Più non polranno. Oh qual mi sento in pello Bellicoso furor! Tutto mi viene,

Bellicoso furor! Tulto mi viene, Signor, da te: ehe al nome luo la gloria Della nobil villoria S'ascriverà.

Tu i perfidi ribelli
Domasti, e parte in vergognosa fuga
Sbaraglissti, o mio Dio, parte già morti
Caler facesti in mezzo al campo. Ah! semproCusi, così ti provino
Saleznato i contumaci.

Al lin ridotti
Alle miserie estrente,
Forse ti chiameranno, e il tuo gran none
Disperali in soccorso
Invocheran: ma lin sercro, e giusto

Non curi i preghi, e non rispondi, e vuoi,
Che gli sperda, e gli dissipi,
Come agliata polve e rivolubile,
Ginoco del freddo borea allor che lischia.
E con austro già lulla in ermla mischia.

Invan gli eccitatori
Del popolar tumullo insano informo
Andran fremendo, e sbufferanno a scurno
De' rei disegni: altro più nobil regno
Mi prepari, e più vasto.

Ignoti populi Saranno i mici vassalli, e ulibidiranno Al mio cenno real.

Ma I light indegni, I light... ah I non più miei... Vane speranze Nudrii finor . . . son tulti In sterite terreno

Arbori senza fronde, e senza frutti. Tempo non è di rammentar sventure Dopo i trionfi. Al gran Signor fesbesi Di gloria inni vantiam. Viva il mio Dio, Bibbly Fol. II. DE SALMI

Il mie rifugio, il mie Riparator:

che i gravi lorti, e l'onte Sa vendicar con stragi irreparabili Di eserciti, e di schiere. E viva il mi« (Mi piace il replicarlo), il mio possente Liherator, che all'odio, all'ira, al barbaro

Liberator, che all'odio, all'ira, al barbaro Furor de'conlumaci, e de'ribelli Mi biglie, e vano ogni disegno, ogni otra

Rende già de' protervi.

O quale a' miei
Inni sul bel salterio alto argomento

Inni sul bel salterio alto argomento Queste cose saranno! Il suon de'carmi Fin ne'più inculli popoli lontani Penetrerà col tuo gran nome:

Come sul trono il pastorel Davidde Alzasti, e come il proteggesti, e sempre Fosti a lui si pieloso, o mio Signore, Che delle grazie lue, de'beneficj Non solo ci già godrà, ma i figli, e aucora N's secoli rimuli

I suoi, che nasceran, tardi nipoti.

SALMO XVIII.

La pubblicazione della legge Par, che gli eterci chiostri e fiammeggianti

Risnonin delle glorie Del nostro Dio, Se il ciel rimiro, il clelo Par che mi dica: io son della sua mano Mirabi? qura.

II chiaro di, la bruna Pallida notte ognora Cantan sue lodi, e nel partirsi, il canto ttipiglia il di che viene, e la seguace

Notte, né cessan mai.

Non hanno in vero

D ciel, la notte, il giorno

Eppure assai facondo È quel mulo silenzio, e ognun da quello bel gran braccio divino Le naraviglie apprende, il mondo tulto Stupido ammira e attonito La celeste armonia: ne glunge il stuno Alle barbare genti, ai più rimoli

Favella, a voce atta ad mirsi:

Popoli abilatori
Dell'extremo odorifero oriente,
Ove II gran Din del sole
La reggia fabbircio di genme ardente.
Il sole! O qual dell'alta omipotenta
Wirabil'opar è il soll qual aloce e vago
Spettucola ci si offre, altor ell'ei lascia.
Le trennil'onde dell'azurro vunta.
E syunta lielo e maestosol El pare
Sposor real, che sorge.

Dal letto nuzial.

L'eteree vie

Con agil rapidissimo tragitto Scorrendo va. Par che si muova appena, E qual gigante a larghi passi iotaotu Tutto trasvola il gran cammin!

Da un lato el surge, e gira, e mai oso cessa, Se all'upposto del cielo estreno lato Non giunga alfin. Ne v'ba si opache valli. O cruni puggi, o solitarie falde, Ch' ei co' suni raggi non indori, e scalde.

Tal del Signore appuolo.

La legge è ancor, lucida, e bella, e senza
Macchia, o difetto: ella le già smarrite
Alme richiama, e sapienza infonde
A'più sempliei, e vili: ella è verace
Testimonoi fedel della divina

Immulabil promessa:

è giusta, è buuon,
E di dolce contentu apportatrice;
Legge, che la caligine infelice

Dissipa, e schiara co'lucenti rai: Legge custante, e mai Per vulger d'anni, o vailar di lustri, No, cambiarsi oon può: di esterne prove l'opo oon la; quanto confiene, appare Esser ver, esser ginsto.

a me dell'oro Più cara assai, del nobil uro islessa Che dal Fasi mi vien; e a me più dolm De'più grati, e soavi

Di dolcissimo mel grondanti favi.
Così parla , o Signor , così, il tuo servo .
Che per prova lo sa , che ad asservarla 
È sempre intento , e quanti
E quai frutti raccoglic!

E pure, o Dio, Ogoi cura è già vana. O come spesso Incespo, e non m'avvedo! Ah! In Signore, Da queei, elle non conosco, Falli ripurga il ever inmondo: e mai Non far, elle degli errori in pena io serva A stranieri nemici,

In dolce pace Così Irarrò i miei di: così l'usata Calma non perderù; così il mio core Puro sempre sarà, nè mai d'immondi Vizj il vedrò già pieno, e sozzo.

Allora Suoderò la mia lingua, e in dotei accenti Sempre a le cari, io le tue lodi, o mio Liberator, mio gran sostegno, io sempre Vorrà caolar. E nou verrao giannoai Cure importune ad ingombrarmi il petto:

Chè tu, Sigoor, sarai, Tu sol de'mici pensieri nuiro oggetto.

# SALMO XIX.

l'ots nelle spedizions.

Vanne, o Signor, ne'di funesti e gravi Ti esandiră pictuso Il gran Dio di Giacobhe, e nel suo noore Triooferai de'Inoi nemici. O come

Dall'augusta Sionne, uv'ci dimora, Celeste ajuto a te darà, che possa Difenderti sicuro!

Accelli, accelli Le offerte, e i sacrifici, e le svenale Tue vittime sien grale A lui cusì, che a incenerirle il fuoco

Maudi dall'alto cicl.

Quel che desia

Quel che brama il luo cor, tutto ci pietoso

Quel che brama il luo cor, tutto ci pietose Pur ti conceda, o prence, e i tuoi consigli Vani nun renda. Il gran trionfo intanto

Noi prepariam, ché la villoria è certa Nelle lue mani, e lieti, e gloriosi Dispiegando le insegne, e le bandiere, Ricaolerem le glorie Del gran Dio ch'esandi le lue preghiere. Si, l'esandi; ben certi segni iddio

Ci dà, che il nostru re ne' gran perigli Uscir farà salvo ed illeso. In mezzu Alle mischie erndeli, ei dalle sfere

Gli ocehi a lui volgerà: del core i vuli Paglii saran, ch' ei l'invineibil braccio Distemlerà in soccusso, e d'ogni colpo Difenderhi saprà. Venga ii nemico,

Venga la sua poleura: Superbo ad nasclear: venga d'armati Un furtibondo stuol: questi si fidi A'suni destricri, e quegli a'cocchi snot; Il sol nome di Dio Basta per oni, Si, basterà contro a'neunici. Al suolo Già prostesi gli veggu, e fina le ruole, E fra'carri rarvolli. Ecco che i nostri G'incalzan sopra, e di più ardente il petlo

Valore accesi orrido scempio al line Già fan de'vinti, e restan vincitori Su del libero campo. Alil tu veraej Rendi gli augurj, eterno Dio, tu salva Il re d'ogni periglio,

Nè mai fia, che sdegnato a noi ti mustri. Ma con pietoso ciglio Guardaci secondaodo I voli nostri.

### SALMO XX.

Grazie per il ritorno dalle spedizioni.

Miu Dio, vincenino: ecco ritorna il nostro Principe Irionfaole! Al tino grao bracciu La vittoria s'ascriva: ei le tue glorie Canta lieto, e festoso, e da te solo Riconosce, a Nignore. La salvezia comini.

Tu del suo core Le giuste brane ardenti Appagasti benigno, e non lasciasti, Che vani preghi inntili Spargessero i snoi lahliri.

Anzi la mano, Quasi pria ch'el pregasse, alzi pieloso A benedirlo, ed a versar la piena Delle tue dolci grazie Sul suo capo, o Signor. Del generoso Tuo magnanimo eor segno ben chiaro

B l'immortal enroua Di preziose gemnie, e di oro intesta, Che per te gli risplende in sulla lesta. Tal fosti ognor con ini: sol la sua vila In don ti chiese, e tu non sol gli accordi

Generoso la vita, Ma vuoi che viva ancor nel lungo corso Dei secoli rinoti Nei figli, e ne'nipoti, E in quei che poi verranno.

Or chi può mai I benefici tuoi, Chi può mai nuncrar? Dei grandi erui A paro ei va cinto di glorie,

e tutti I posteri saran nei di futuri Benedetti per Ini. Se alcun affanno, Se soffre alcun periglio, Dolce gli volgi a consolarlo il ciglio.

Ond'ei si fida in te; tanto è sicuro Del tun favor celeste; Che resiste qual sasso immohil, duro Agli urti, ed al fragor delle tempeste. Sempre sil pur benigno A'ltioi fidi cosi. Ma i tuoi nemici, Ma quei che te non amano, silegnato Ti provio sempre: il traccio fulminante Vibri agunze saetle

Sul Inr capo, o Signor.

Ira acceso il tuo volto, e gli occhi tuoi Torvi spirar vendicatrici fiamme. Onde come in fornace aridi ranii Gli diveri a gli stragga:

Veggan di giusta

Gli divori , e gli strogga; e alcun rampollo Non germogli giammai; nia la memoria Con loro insiem perisca,

E dal tronco la pianta inaridisca. Quai malvagi disegni Contro di te non medilar gl'iniqui! È ver, che oou potero I disegni esegnir; ma fu il tuo braccio, Che gl'impedi, che i colpi

Invitto riparò.

Ben giusto or lia.

Che veggan qual tu sei potente, e forte
Istancalole arciero: i tuoi tremendi

Dardi vibra si spessi, Che una ferrea tempesta Piova di acuti strali in sulla testa: Talché all'impeto il volto Resister più non possa, e sien costretti Voltarsi altrove, e assientara fuggendo Della vita l'avanzo.

Opre si helle Ali! compissi, o Signore,

Degne del tuu valore, Delle tue salde ed invincibil armi, Ch'io prepara la cetra a anovi carmi.

### SALMO XXI.

Gezà sulla Croce, profezia.

Mia Dio, mio Dio, volgimi un guardo almeno, Perchè m'alibandonasti? in che mancai? Non c'è per me salvezza, e son pur vani, E inutili i lamenti:

Pure altre volte

Mio Dio . . . ma tu non senti! lo tulto il di ti chiano, e fra il comme Silenzio della notte, io mai non cesso D'invocarti, ma invan.

Acrogliesti pietosa Le lodi, i prieghi, i voti Del popul d'Israello.

A'padri nostri Qual non porgesti aita Da'perigli ad uscir?

Fondar sicuri Salo in te le speranze, e le preglitere Sparsero aranti a te, ne mai deluse Fur le speranze, o le preglitere escluse. In qual misero stato

lo souo oiměl Tal de'peccati altrni
II sanguigo funesto orriuli manin
Totto mí lin ciuto, e ricaverto, e oppreso,
the un souo, ou peccalor più non rassembro,
Ma del peccato stessu
Rappresento l'inmago. E v' lin chi chinde
Gar si inunano in pello,
Che a piela nou si moora l'i osa l'oggetto
Del pubblico deriso, io della plebe
II ristuto, io la favalo del volgo,

Non per mia colpa.

Ognun bicco mi guarda,
E m'insulta, e la testa
Dimenando mi dice:

E ben l'ajuto
Del ciel non viene! Il tuo Signor, se vnole,
Può liberarii: o inntili, e fallaci
Vane Insinghe! o tue speranre andaci!
Alı, nn: tu sei il mio Dio. Tal dal materno
Seno già mi traesti, ed a sperare

Appresi in te lin dalle poppe.

In chiuso
Ancor nel ventre istesso,

Te conobbi, te solo
Per mio padre, e mio Dio. Tu, poi che naequi,
M'accoghesti qual figlio,
E or vuoi lasciarmi in così gran periglio?
Alti non lasciarmi no, troppo è vicina
Il moneylo falat. Se tu mi lasci

Il monento fatal. Se tu mi lasci A chi ricorrerò? Non c'è chi aita Mi porga in lanti affanni. Che quai ferori lori ingelosili Ni circondan d'intorno. Ecco che irali

Si scaglian contro a me, come da fame Sindiata leon, che impetuoso Salta ringgendo dall'osciria tana, E l'agnella innocente uccide e sbrana. Oime, l'usate forze Lominicamo a mancar, to d'ogni parte

Cominciano a mancar. Io d'ogni parte Grondo qual'acqua il sangue: io già mi sento Le ossa slogar. Debole il core appena Può palpitarmi in sen: appoco, appoco

Dilegnando si va qual cera al foco. L'anguide inaridisconsi le membra Più che in fornace arida creta, e manca Tutto il vigor. Resta raccolta, e stretta Tra le fauci la lingua, E non si muore, in tal penoso assalto

E non so muove. In tal penoso assalto Di barbari marliri Io non so, se più viva, o se respiri.

lo non so, se più viva, o se respiri. Eppur condenta ancora L'empia turba non è: come non stuolo Di rabbiosi mastini mi circonda,

E la mia morte aspella.

Ecco le mani,
Ecco i pie' mi Iraforano, erudeli!
E mi squarcian cusi, che le ossa igunde
Può numerar,

Spetlacolo si alroce
Chi non pianger farebbe? E pur ridenti,
Pur festosi i neutici
Ni guardano, e misultano, e davanti,
bavanti a me le misere mie speglie
Si dividon fra loro: e se pur resta
Qualche lacero avanzo, al gioco esposto
Voglion che sia: voglion per più brmento,
Per ludibrio maggiore.

Che la sorle decida il vinctore. In questo estremo passo il mio martire Muoverti al fin dovria. Perchè si tardi A soccurrermi, u Dio? Perchè gli ajuli Differisci così? Se altro non vuoi Darmi, o Signor, se già morir degg'io, theli! per pietà del mio Ginstissimo dotor, fa' che s'affretti

Il colpo almen.

Della giustizia elerna.

Sotto la fulminante acuta spada.

Fa'(se scampo non v'è) elie presto in caila.

Pa'(se scampo non v'è) che presto in cada. Gresce agli empj l'orgoglio e il fasto, e cresce La crudeltà. Chi di orridi latrati, Come istizzito can,

Come linn na'assorda, e chi miruggiti Come belva feroce, a cui di aculo Corno e armata la froule. In laccio intanto, Ma tollerar non sa più l'alma oppressa: Deh! fa', Sigoor, che questa Fragil vita io deponga, e la prontessa Nuova vita e più fiella alfor ricesta. Allor già vincutore a'miei fratelli Le tue glorie io dirò: fra il popol denso to snoderò la lingua A lodarti, o Signur. M'udrà ciascuno Così parlar:

Chiara progenie, e voi, che a Dio servitr. Inni festusi al suo gran nome augusto Cantate pur.

Tulto Israel rispetti Il suo Benefattor. De' più meschini, De'più vili ei le suppliche ed i voti Accoglie, ed esaudisce.

Egli a' mici pianli S' intenert pictoso: ci fu, che il ciglio Rivolse a me nel mio maggior periglio. Così delle tue grazie Così delle tue grazie il nameroso Popolo spellator: e poi davanti

Testimonio io saro fra il numeroso Popolo spellator: e pol davanti A'tuoi fedeli adempio il già promesso Sacrificio, o Signor. Alla mia mensa

I poveri sedranno, e sazi poi Grazie li renderanno, e fia che sempre Parlin di Ie. Gli sosterrà lo scelto Cibo per sempre, e non morranno.

Fia che popol Iontano ,
D' incognito emisfero
Popolo abitator al fin rilorni
Al caumin già smarrito, e il tun gran nome ,
Il lno gran nome igoto
A risonare imparerà divoto.

Sì, sì, già veggo avanti a Diu prostrarsi Unili e riverenti Fin le barbare genti: e giusto fia

Che Iddio sol regni, e sopra Intli il vasto Impero interminabile Glorioso distenda. I più potenti

I grandi ancor vegg'io con rispettoso Volto adorarin, e avvicinarsi ancora Alla mia nensa, e del gran eibo eletto Gustar sovente. Appoco appueo al fine Ognur che spira anre mortali, a Din Currer duvrà supplice, umlle.

Eterni i di beati
Con ini trarrò là fra le sfere: in terra
A servirlo, a onorarlo
Hesteranno i mici ligli:

La sua legge ginstissima, I profligi Della sua man racconferanno, e fia Di Im la gloria a' popoli lontani Varj di lingne, e varj di paese Nelle folure etadi aucor palese.

SALMO XXII.

Il ritorno alla patria. Mia guida è Diu: di Iulto abbondo in mezzo

e le grand'opre.

A' verdi praticelli. E accanto a'freschi, e placidi ruscelli

E accaulo a'frescht, e placidi ruscelli Col mio gregge ei mi mena. Al fiatrio suolo, Alla sede de' giusti al fin pietoso De'nostri affauni ei mi conduce.

Appieno Or conosco chi sei: teco, mio bio, Fra'sassi, e fra' dirupi, Tra'l fosco delle valli ombroso orrore, Teco verrò, senza tremarmi il core.

Questa, che a me donasti Picciola verga, il vacillante picde Sosterrà nel cammino.

Ah mio Signore, Quanto con me sel pur benignol In mezzo Alle miseric estreme, over ridotto Il nemico mi avea, splendida mensa Ecco In mi prepari.

Ecco d'unguento Spargi sol capo mio soavi odori, E di vin generoso

Porgi colnia la tazza a une pictoso.
Al 1 mio lio, cosò benigno
Se tu fosti a une finera,
Al 1 non fia, chi to provi ancora
Qualche giorno il tuo rigor.
Reggi tu qual astro amico
Il cammin, finchi o ritorni
A goder unel tempio antico
La tua gioria, il tun spiendor.

### SALMO XXIII.

L'entrata del giusto nel tempio; e l'ascensione del Signore in cielo.

Dio del mondo è Signor: la terra, e quanto Essa contien, la terra, e i suoi diversi Popoli abitatori,

Tutto è di Dio.

Ben è ragion: ci solo
La creò con un ceuno, e su de'mari,
Su de'fiumi innalzolla.

Alt, ci spaventa
Tanta del nnstro Dio
Ammirabil potenza: e chi nel monte,
E chi mai cor fra tanti avrà nel sacro
Monte a poggiar? Chi core avrà fra tanti
A comparir sicuro a lui davant!?

Sento, the Dio risponde: io gl'innocenti, Sot gl'innocenti accolgo: a me sen wenga Chi le memi, chi'l cor di rei misfathi Mai non lordò: chi at mio gran nome umite S'inchina e riverente: e chi l'amico Cou ree menzoque e orribili spergiuri Non traditee infedet.

Udiste? or tale Esser dovrà chi dal Signore aspetta E grazic, e benefici.

Ali, sul Sionne Al grau Dio di Giacobbe, ali mai non fia Che si presenti alcun, che tal non sia. Ma glà siam ginnti al desiato loco, Eccu il tempio, ecco il tempio. O sarre porte, O porte incorruttibili, tarilate A dischiudervi ancor? Vien della gloria, Vien della gloria il Re.

Questo Re della gloria? È il prode, il forte Signor che sfida i suoi nemici a guerra, E lutti solo ei gli conquide e atterra.

Alı sacre porte elerne Dischindetevi par: già della gioria

È giunto il de.

Ma chi sarà costoi?

Il Signor degli eserciti: egli stesso,
Aprile, ei vien. Si rironosce: è desso.

# SALMO XXIV.

Desiderso di veder Dio.

Te solo io bramo e di veder desio:

Quandn sarà, che il mio Vuto s'adempia? to spero in te, Signore, Non mi sgomenlerò.

Di più selternirmi Cesseranno i nemici: il tuo soccorso Mai non attese indarno alcun. Gl'Indegni

Che opprimon gl'innocenti Senza ragion, di scorno e di vergogna Coprirannosi il volto.

Ah, fra costoro Quasi smarrii la retta via. M'insegna, Signor, un'altra volta, Qual sia il giusto sentier.

Della tua legge
Fa' che intenda i precetti, e fa' che appieno
Tutti gli adenpia. I frutti alfin raccolga
Della mia spene. Ognor tu fosti il mio
Riparator, e abiandonar mi vuoi
In questo stato? in si finnesti e rei
tiorni affannosi? ... Al, si crudel non sei.

Ricordati, o mio Dio, Quanto cogli avi nostri Fosti pietoso,

e la memoria obblia De'falli vergognisi, onde il mio core, Lasso! io macchial nel giovanile errore. Scemi la mia ignoranza Alle colpe l'orror,

e a muover giunga La tua elemenza, e la bontà.

Sci giuslo, Ma sei pictoso aucor. So che richiami Il peccator, e alla smarrila via Lo riconduci.

E se al tuo giogo il collo Sommette umil, se le tue voci ascolta Docile e ubbidiente, oh quai gli porgi Nuovi ajuti a non più dal bel sentiero Torcere il passo!

Oh fortunato appieno

Chi brama sol quel che la lua promette Amabil legge! il suo rigor pietoso Raddolcisci co'premj, e le promesse Serbi a'giusti fedel,

Alt, non son io Già di questi, o Signor: de' falli miei Non é picciolo il peso, é ver, ma quanto In me di lua pietà maggior è il vanto! Ma c'è fra noi chi giusto Teme il Signor? Felice Ini i qualunque

Lo stato sia, che sceglier voglia, Iddio Gl'insegnerà ne' più fimesti incontri Come debba guidarsi, e nella fredda

Vecchiaja estrema ancor della promessa Terra godrà: quasi in retaggio i figli L'avraune poi.

Che più? gli areani stessi tie' divini derreti a lui rivela, Come a nn amico, il nostro Dio. Che dolre,

Che amabile Signor! Sì, gli occhi miei Sempre a le volgerò; co' preglii e voti Ti stancherò, finche da'lacci il piede

A sciogliermi non vieni. Abbandonato

Miscro prigioniero

Merto pietà. Volgimi un guardo, e mira Come di pene in pene io passo, e al vecchio Succede il nuovo affanno: e non affretti L'aila intanto, e che altro dunque aspetti?

Il misero mio stato, i miei travagli Impetrina il perdono De' miei falli, o Signor.

Vedi ov'io suno! Vedi de' mici pemici L'orgoglio, il fasto, il fero sdegno ed empio,

Con cui m' odian crudelil Alt! questa misera,

Questa misera vita, Salvanii almen da tai perigli. In sempre In te sperai: non fia Ch'abbia il ressor di esser deluso

Non son, che prego: i più innocenti e booni Speran ron me: s'uniscono Meco a pregarti. Alt! libera il too caro Popolo d'Israello: è lempo ormai: Assai già si penò, si pianse assai.

## SALMO XXV.

Non teme chi ben opra.

Odi le mie ragioni, e mi condanna, Se vuoi, Signor: ma in che son reo, se ognora Coll'innocenza allalo Camminando men vo? Se in te sperando Credei di mai non vacillar?

Chi l'afferma, chi 'l dice? Ecco al crogiuolo, Ecco al fuoco il mio cuor: venga alla prova; Resiste? () massa impura in lui si trova? No. non si trova, to la tua santa legge Ebbi sempre su gli occhi, e le prumesse Grazie a chi è fido, e il bel cammin, ch' io tenni, Approvasti, o Signor.

Co'falsi, ed empj

De'ridicoli numi Indegni adoratori

lo mai finor parte non ebbi, e mai Non entrai - colla turba ebbra, ed insana Nei nottorni sacrileghi congressi,

Lungi da me la gente empia e profana, Lungi da me: no, non ho core in pella Che basti a tollerar de'rei l'aspetto. Altri templi, altri riti. Oh! fia, che un giorno De'tuoi santi ministri in mezzo al coro Possa io lavar le mani, e nel tuo sacro Allare a'già prescritti usati uffirj Di nnevo riternar!

Oh! la mia voce Fia che sciolga in tua lode, e le tne glorie Canti, e a totti palesi!

to ani non posso Itesister più. Nel tempio, Alla lua sede accanto io pur soleva

Trarre i dolci miei giorni. Altro non bramo, Che là nel tempio stesso, ove tu sei, Alfin chiudere in pace i giorni miei.

Alt! non far, ch'io finisca Gli anni infelici or qui fra gente iniqua Barbara, e sanguinosa, e che coll'oro

S'apre la strada a' più crudeli ed empj Orribili misfatti. lo pur fra questi Sempre innocente il cor serbai. Non dei Cosl lasciarmi : abhi di me pietade,

Fa' ch' io disciolto acquisti L'antica libertà. Cosl nel tempio Porrò di nuovo il piede, e il luo gran nome Ricantando, farò che al suon rimbombe De' gravi corni, e dell'acute trombe.

### SALMO XXVI.

Confidenza in Dio.

To palpiti, o mio cor! donde il timore Se Iddio m'é scorta, e goida? Ei mi difende,

Ei da' perigli illeso Mi salva, e mi protegge. E c'è elti possa

Farmi tremar? No, non fia ver: gl'indegni Mici barbari nemici Quante volte finor, come lioni,

Non corsero a shranarmi? Eppur già caddero Indeboliti in mezzo all'opra.

Or venga

io Irramo

De' forti innumerabili guerricri Un furibondo esercito, e s'accampi Incontro a me: non temeró.

Si schieri In campo aperto, e a sanguinosa guerra Mi sfidi pur: l'alma battuta, oppressa Saprà sperare in questa guerra istessa. Asprissimo governo

Facciasi pur di me! nol curu:

Solo nua grazia, e questa ognor richiedo, Questa richiederò finchè esandisca I miei prieghi il Signor. Finir vorrei Questo ile'giorni miei Misero avanzo entro il suo tempio,

ed ivi Mirar sua gloria, e pascermi di quelli Soavi interminabili piaceri, Che gode ognun, cui toccherà la sorte

Di porre il piede in quelle sacre porte. Dolce memoria è il ricordar qual era Nel suo tempio io sicuro: e in quel tremendo Sacro asilo nascosto i giorni rei Come passai senza timor, difeso Dallo slesso Signor,

che m'innalzò Su d'insalibit rocca, e mi salvà, Così or de'miei nemici. Che m' insidiano intorno.

Farai che al fin vittorioso io possa Erger trofei. Così farai ch' io rieda Nel tuo tempio, o Signor, e i sacri carmi,

Più di vittime pingui a te graditi . Iticanti, e gli altri a ricantare inviti. Questo che mi trasporta Quasi già fuor di me vivido acceso Nobil desio di rivederti, ormai

Tempo è ch'appaghi, o mio Signore: è tempo Che ti muova a pietà. Sento il mio core Che in sen ini balza, e mi rampogna: e che attro

I'ai guardando quaggiù? Fa' che i tuoi lumi Possan reder l'aspetto Del tuo Signor. Alt | che non altro io bramo, Che lui veder, ed ottenerlo ancora

Ah! non sdegnarti, ah! se mel nieghi Tornerò co'miei prieghi A stancarti, o miu Dio.

Nan posso.

Pronto lu fosti Sempre ad aitarmi: ed or perché mi lasci Nel hisogno maggior? Perchè gli effetti Dell'usata clemenza oggi non provo? Se da te nun la trovo, Da chi aita sperar? In questo stato Da tutti abbandonato Non he chi mi soccorra:

il padre, il padre Fugge da me, fugge la stessa madre.

Cosi dolcute e misero Me accoglicati In solo.

or tu m'insegna La tua strada a calcar. Tu dagli agguati Tesi in mezzo al cammino Salvo mi guida.

la se ricado in mano De'pertidi tiranni, Poco vivrô: perversa gente insorge Contro a me con menzogne, e con maligne Calunnie a rovinarmi.

Eppur la speure Non perderò. Fra tanti affanni ancora Vivo sicuro appien, che la diletta Patria, sede de giusti, Tornerò a rivoler, che a Dio vicino lvi godro della promessa a'buoni Felicità.

Non avvilirti, ardito Resisti in mezzo a tante Pene, o mio cor: o presto, o tardi almeno Iddio ti esaudirà: soffri costante, Povero cor, non palpitarmi in seno.

SALMO XXVII.

La preghiera coaudita

lo grido, e grideró, soccorso, arta, Signor . . . Ah! dove sei? Rispondi a'prieghi miei: Intendimi, se vuoi: se non rispondi, lo son già morto.

Alt I di esandire i voti È tenno al fin: in verso il tuo bel tempio Tendo le mani, e riverente, umile Grazic ti chieggo,

A che la slessa sorte Tormenta, e affligge e l'innocente insieme E il peccator, che maschera fallace

In sembianze di pace L'odio che occulta, ed allettando inganna Il semplice compagno?

Alt, corrisponda Agli artifici indegni Il tuo giudizio,

ed il gastigo, o Dio, Le colpe uguagli, e restino

Nel tradimento stesso oppressi, e colti Restino i traditori. O folli, o stalti!

Non s'avvedono ancor, che mi protegge Il braccio onnipotente Del nostro Dio? prova maggior vorranno? L'avranno pur. Si, con quel braccio stesso Gli abbatte, e gli distrugge: altra speranza

A'miseri nun resta

Di\*sorger più, di più innalzar la tesla. Nol dissi? Ecco adempinto tl non fatlace augurio. Ah! sii per sempre Benrdello, o Signor, che de'mici voti Esandisci il Jenor.

Ben lo diss'in.

Che mi protegge tehlio. Che mi difende in ogni incontro; in lui Mal fondate non sono

Le mie speranze. A sì impravviso e nuovo Soccorso jo già mi sento

D'insolita vigare Animarsi le membra, e in petto il core Balzarmi, e d'estro accendersi. Di fervid' estro, Dv'è la cetra? Alt, presto A me si rechi: io vo'cantar le lodi Del nostru Dio. Dirò con dolci carmi.

Che il sun Re, che i vassalli ei solo, ei solo Salva, protegge . . Alt? mio Signor, compisci

Opra si bella: il popol tuo diletto Da te la ricca attende Promessa eredità: reggilo intanto. E fa' che possa un giorun De' snoi nemici infelloniti e rei Vittoriosi eterni erger trofei.

### SALMO XXVIII.

La tempesta.

Che si tarda? agnelli, agnelli I più belli

Deli I portate al gran Signore. E svenateli ad onore Del suo imme, e veneratelo Qui dall'atrin, onde si vede

L'immortal sua santa sede. È sdegnato: mlite i tuoni! Alt, con iloni Lo plachiamo, O qual funesta Sopravviene aspra tempesta! Veggo le acque già commoversi, Al rimbonibo orrendo e fiero

Del gran giudice severo. Con qual voce i sdegni suni Spiega a nni Furibondo il Re dell'etra!

Voce acuta, che penètra, E che spezza i cedri allissimi, Si del Lihano gli stessi Cedri al suol caggion oppressi. Trema il Libano, e l'Ernmne

Di aqoilune Al grand'urto, e vanno errando, Van pel bosen saltellando Rolli i sassi già dal fulmine, E rassemhran lascivelli

Liocorni, o pur torelli. Alı, di muovo, aki l mugghia il cielo: L'atro veto

Delle nubi ecco già aperto: Alti! di Cades nel deserto, Nel deserta ombroso orribile Piomba il tuomi, e par che tutta Sia la selva arsa e distrutta.

Ove son le tane asense?

Ch'ei ci flagella irato, Na ci salva placate, -

e lungo il corso Del suo sdegno unu è. Se afflitti ed egri Ci lascia il sol cadente, Lieti e sani ci trova il sol nascente. Nel min felice stato appien contento Dicea, che l'aspra sorte

Per me non fosse, e mi pareva, o Dio, Che sicuro per le schernir potessi Gune su di alto inespugnabil nionte Del nemico furor l'ingiurie e l'oute Ah! m'inganni, Signore,

La mia speranza andace,

Del Signor cantan le Iodi. Dicon tulti: Ah , troppo è vero, Che l'impero Sorra i nembi, e le procelle Ha il Signor, che su le stelle

Le cervelte al gran fracasso

Van girando inecrte il passo.

E ricetto alcun non trovano:

Che le copra, e le nasconda.

Al tuniulto, al ficro scempio

E a placarlo in cento modi

Tutti al tempio

Non v' ha ramo, non v' ha fronda.

Correr veggo. Ah si, che il tuono

Gli ha commossi, e già perdono

Gridan tutti, e prieghi spargono,

Vive . e reana . e pien di gloria Sempte noi governa e regge, E alle sfere, e al ciel du legge Non si spargon prieghi in vano,

No: la mano Alza Dio nou più sdegnato, E il sun popol già placato Benedice, e da' pericoli Salvo il rende, e fa che gli anni Tragga in pace, e senz'affanni.

### SALMO XXIX.

Il pericole superato.

Grazie, o Signor, alfin respiro, alfine Dal mesto orror profonda

Per pietà mi traesti, e i mici nemici Più delle mie sventure Non lasciasti goder;

fu un punto solo Il chiederti soccorso E il salvarmi, o mio Dio.

Più cogli estinti Non son nel cieco mondo: alfin ritorno Per le salvo ed illeso a' rai del ginrno. Sciolgan la voce al canto, e il unstro Din Lodin gli altri con me, che a parte aucora

Son de favori e benefici-

Ov'è l'antica pace? Più non la trovo in me. Or che da me fuggisti, D'affanni lio pieno il pello: La gioja, ed il diletto Fuggi, mio Dio, con te.

Torna, torna, o Signor: i prieglii, i voli Ascolta per pietà: dimmi, che giova Ch'io muoja, e nella tomba a'vermi io sia

Misero pasto? Ah! le tue lodi in poi, Cosi in cener ridotto

Come potrò cantar? A questi accenti lo ti veggo di nuovo

Intenerir: eccoli al fin placato, Eccoti in mio soccorso. Ab! son pur salvo: Grazie, o mio Dio. Questo, che mi copria

Sordido manto e luttuoso, è tempo Già di lasciar: tu di allegrezza il core Mi colmi, e di piacer: il duolo, il pianto Tu cangi in dolce riso, in licto canto. Canterò: se cade il giorno, lo terrò la cetra in mano.

Se riuasce, e fa ritorno lo terró la cetra ancor. Cantero: ma non fia poi Che la cetra altro risuoni, Che il tuo nome, i pregi tuoi, Le tue glorie, o mio Signor.

### SALMO XXX.

Il divino ejuto ne' pericoli.

Non mi sgomenterò: spero in te solo, Mio Dio, che giusto sei, da te sol chiedo La libertà.

Con sordo orecelio i prieglii Non disprezzar: sollecito mi porgi L'aspettato soccorso.

lo non ritrovo Altro asilo, che te. Tu sol, se vuoi, Dal periglio erudel salvar mi puoi. Sarò , sarò sicuro Vicino a te, più che se chiuso io fossi

in salda rocca, e ben difesa, lo solo Ove andrò? per qual via? Tu sei mia guida Ovunque io muova i passi to col tno ajuto

Uscir saprò da'lacci indegni occulti, Che nii ordiro i nemici lo la mia vita Nelte tue mani, o mio Signor, ripongo, Che sei fedel, die adempi Le promesse, e non manchi. Ah, tu dagli empj

Deli vieni a liberarmi!

I miei nemici BIRBIA Pol. 11.

Sono ancor tuoi. Vedi che a te non mai, O grande Autor del tutto, alzano i lumi, Mentre i bogiardi numi Van consultando, e i lor dubbiosi oscuri Oracoli fallaci, e i vani augurj. lo non così: la sorte mia, Signore,

Sol fido a te: ben lo preveggo, il core Di qual contento inonderà!

Di tua pictà son già le prove. In volto Tu mi leggi qual fiero Mi strazia e mi tormenta aspro pensiero! Sai che vivo in affanni, e non minori

Son di prima i perigli. lo cinto e stretto Da'nemici attre volte

Per te fuggii, per te lasciai delusi I traditori, e per sicure e larghe Strade i passi rivolsi.

Alı, elie gli stessi Tiranni ora m'opprimono, e fra tante Pene più non resisto, e i torti, e l'onte M'accendono così di sdegno il core, Che la benda ho sul ciglio,

E disprezzo e non curo alcun periglio. Ma poi m' arresto, e penso: io tal morire Forse dovrò, qual vissi: i miei più dolci

Floridi anni, o Signore, Passai finora in pianti ed in sospiri; A sì strani martiri

Non reggon più te forze, e lasse, e stanclie tl solito vigore Non lian le membra.

Ecco de'miei nemici, Ecco del popol mio l'obbrobrio io sono: Ne pietà, ne perdono Trovar saprei. Lungi da me fuggio Degli amici la turba; alcua se resta Teme scoprirsi, e il nominarmi aucora

Saria delitto. tn altra parte i lumi Volgon per nou mirarmi, Se m'incontrano a caso. Alt, non v'è dunque Chi più di me si curi? ognuno oliblia La fè, l'amore, e par clic morto io sia.

Come tra via calpestasi Vaso di creta vite, infranto e rotto, Tal è di me: della città, del regno La favola son io: spargendo ognuno Va contro a me novelle infami.

Sazj non sono, e tentano i nemici Onesta, che sol mi resta Misera vita, a insidîarmi.

Che si vuol niù da me? Non so, ne posso Difendermi da loro: a replicarlo Torno, o Signor, che solo To sei it mio Dio, che nel tuo braccio io fido. Che m'assiste, m'aita, e mi difende: Tutta la sorte mia da te dipende.

Se credi giusti i prieghi, ad esandirli 183

Tardo non sii. Difendimi dal fiero Nemico, che m'insegue:

un sol tuo sguardo A consolarmi basta. Ali! per pietade Salva it tuo servo, e nou permetter mai Ch'abbia il rossor di esser deluso al fine, E di averti in soccorso

Chiamate in van. Copra ed opprima cterna Vergogua i peccatori, e taccian gli empj, Se qui tacer non sanno, entre l'orrore Di chiusa tomba: ad un perpetuo e duro

Silenzio, ali, tu condanna il labbro infido Di chi con fasto, e con superbia insulta A un misero innocente, e contro al giusto

Ordisce in cente modi Orribili calunnie e nere frodi.

Ma sia qual più ti piace Del peccator la sorte. Ob quante poi, Quai son le riserbate a'scryi tuoi Dolcezze altrui nascose!

in mezzo al corso Degli affanni molesti, alı tu gli fai Sempre goder la pace lu seno, ad onta Del nemico crudel.

Longi da' yani Inutili rumori, Nelle più interne e sotitarie sedi

Gli conduci, e gli ascoudi, ove tu siedi. lvi sicuri all'ombra Della lua grazia, o Dio, del tuo favore, Di lingua invelenita

Sprezzano i colpi. lo son tra quetti ancora

Sol tua merce, mio Dio, che in ben murata Città sicuro asilo Aprisli alla mia fuga. Ali, ben da questo Qual sia con me la tua bontà comprendu, E todi, e grazie, o mlo Signor, ti rendo.

Cosl de'miei martiri Mi trasportò la furibonda piena, Che mi mancò la lena. Resister non polei; fuggii, ma in quella Sì sconsigliata fuga io fui vicino

A disperar: della lua grazia, o Dio, Credeami privo, e abbandonato, io dissi. Son dal Signer. Ma nacque appena, e tosto

Svani il timor. Di mie pregliiere il suono Pronto udisti, e appagasli. Ah, voi che amate Si gran Signor, l'esempio mio vi accenda A più amarlo, ch'è degno

Del vostro amor. I suoi sinceri amici Ei protegge e difende, e il vano orgoglio De'ribelli e superbi abbalte, e doma. L' insopportabil soma

De'mali, alı no, non vi sgomenti: arditi Proseguite il cammin, c non si tema Quat più fiero periglio a voi sovrasti: In Dio sperate, e questo sol vi basti,

SALMO XXXI. Il penitente consolato

O colui ben tre volte fortunato, A cui perdona i falli, e ricoprendo Sparge I delitti suoi di elerno obblio. Në mai più gti rammenta il nostro Iddio? O lui felice appien, qualor con vero Pentimento sincero

A tal è giunto. lo non così : tardai Troppo a penlirmi, e tacqui: alı! ben or piango Di, e notte it fallo mio. Debole a segno to son, che inaridite Languon le niembra.

Ove n'andò l' usato Mio florido vigor? Manco, mio Dio, De'tuoi-gastighi all'importabil pondo, Qual langue erbetta, o fiore Dal caldo oppresso in sull'estivo ardore.

Tardi, ma pure al fine it mio delitto Scoversi a te, nè di scusar la mia

Iniquità teutai: Signor, ti dissi, errai,

Pietà, perdono, e a perdonar in fosti Di me a pregarti assal più pronto. Or che caro a te sono, or che pentito Mi veggon già, per me supplici, umili

Ti pregueranno: ah! di pietade è tempo, Solvoci il nostro re: si sfoghi in noi, Non fia che cada mai sulla sun testa. Tutta si sfoahi in poi l'ospra tempesta. Cosl ti pregherannn;

Tu gli udirai, mi guiderai sicuro Dalle tempesle in porto: ond' io la cetra, La cetra abbandonata Riniglierò, nè di cantar già salvo

Cesserò le tue glorie.

Alı quanto sei Pictoso a me , Signor! Odo le tue Paterne voci: Ah, non temer, l'usuto Cammin prosiegut intrepido, chê tutti Del cammino i perigli Farò che tu prevegga, e io stesso il fido Tuo condottier sarò: gli occhi in te fissi

Terrò: deh non vi sia fra voi chi stolto Senza ragion non curi, o non conosca, Come un destriero indomito e feroce

Del cavalter l'imperiosa voce. Eppur v' ha di costoro, e infierir vonno Con morsi contro a te. Delil tu gli frena, Fa' che senta, o Signor, del ferro il peso Impedita la lingua, e non verranno Contro a te ficri ad avventarsi.

Qual di belve feroci, il nostro Dio Farà degli empj aspro governo; e i suoi . I fidi servi, ali! con paterna ei seoipre Clemenza accoglie e regge.

Oh ben fetici

Voi giusti e buonil avete — Pur ragiou di goder: d'ogni allegrezza L'inessiccabil fonte è solo Iddio: Siate a lui fidi, e ben godrele appieno Senza timor, senza rimorsi in seno.

### SALMO XXXII.

# Inno a Dio.

Lodi a Dio: ma il ginato, il binono A lodarlo io solo inivilo: Delle Iodi il dolce suonn Sol da'ginsti è a Ini gradito. Su canliamn; or'è la celera? Ori è l'arpa ed il salterio? Oni si rechi, e le soe glorie

Si prepari, e a un nuovo cantico Si prepari, e a aunni aggiungasi Lunga tromba, e non già stridula, Ma con finta voce e tremola, Occupata e dolce: e fia Così grala l'armonia.

Su cantiamo.

Quanto pensa il gran Signore, Quanto pensa, o dice, o fa, Sempre è giusto, e a tutte l'ore Sempre stabile sarà.

Trittn esamina, e considera II suprema, e savio Giudice Con a' fianchi la giustita: Ma giuste, ma le rigide Sue sentenae non a' esquono Tall ingnor: chè, poi le modera La sua gram misericordia, Di che il mondo è pienn, e in tempi Nuovi e anticini abbiam gli esempi.

Nuovi e antichi abbiam gli esempi Quanto puole il nostro Iddio! Vedi il cieto! vedi quelle, (Ah, s'abbaglia il ciglio mio!) Che fiammeggiano, auree stelle! Eppur tulte ei fece, e un sniffio, l'na voce a lui coslarono:

Vedi il marl par che raccolgansi Entro un vaso le vastissime Acque nalose: ed al suo nrdine E s'innalzann, e a' abhassano: El di lor dispone, e ln carcere Quasi strette e chiuse ei l'ave,

Ed ei sol ne tien la chiave. Tremi il mondo, e riverente Dio sol veneri ed adori : E chi è mai, che non pavente Il Signore de' Signori?

Che sol parla, e-dice: facciasi, Ed è fatlo, e tullo adempiesi Quanto ei sol comanda ed ordina. O potenza! Invann i popoli

E disegnano, e consigliano. S' ei non vuol, farà che inutili I disegni a lerra cadano: Sol s' esegue quanto ei vuole, E cangiarsi ei mai non auole. Fortunato popol min,

Che un vil nume, o ciero, o monco Non adori, o un sasso, o un tronco, Ma conosci il vero Dio! Per suo erede ei volle sceglierti, Pupol mio: l'adora e venera:

El dal cielo, e dall'altissimo Soglio I guardi abbassa, e agli nomini Gli rivolge, e tutto esamina Quanto fanno, e quanto pensano,

E quai sensi in cor nascondono; Ben lo sa, chiè il creatore È d'ngni alma, e d'ogni core. Della guerra, e della pace Egli è l'arbitro sovrano:

Egli è l'arbitro sovrano: Schieri pure in campo audace Nobil truppa II capitano: Esca pur gignate altissimo, E fortissimo a combattere: Altri prema II dorso a rapido Buon dealriero velocissimo: Cavalier, gignate, e principe Pugna invano, invan difendesi, Pugge invan, se ha Dio contrario; Pende soi da lui la sorte.

In sua mano è vita e morte. Sol aicuro è chi lo teme, Ch' ei dal ciel lo reggo e guida: Sol felice è chi aua speme In lui sol ripone e fida. Ei da morte ognor ci libera,

Ei ci toglie alle miserie: Sol da lui soccorso attendasi. Per lui soln il cor ci giubili,

E la apeme in lui ripongasi. Ali 1 le tue miserienrdie Fa', Signar, che corrispondano De' tuoi popoli divoli

Alla speme, a' prieghi, a' voti.

### SALMO XXXIII.

Chi stda in Dio è contento.

Cantiam le glorie, cantiam le lodi Pel mio Signore amabilissimo, E replichiamote in cenlo modi. I giusti godano, se i pregi sui Cantar m' udranno; per chi si ferrido Estro in me accendesi, se non per lui? Ma come reggere potrò, ma come la nolo? meco tutti anero cantino, Di Din si celebri l' amabil nome. Cille, io supplice piedè gridati,

Udile, to supplice piela gridai,
Benigin ei volle miel preghi accogliere,
E già sin libero da lanti guai.
A folla corrono lutti al Signore.

Gli accordie ei pronto, nè alcun mai videsi Da lui tornarsene pien di rossore. Basti l' esempio del caso mio: Misero, afflitto pregal: già subito D' agoi pericolo salvommi iddlo. Quei che lo temono, saran felici: Avraono allato per guida un Angelo,

Ed ei gli libera da' lor nemlei. Chi io lui confidasi, limor non ave; Dolce è il Signore: provate, e ditemi,

Se non è amabile, non è soave.

Ah voi temetelo, eli' esser temulo
Ei vuole, o giusti: nelle miserie

Ei vuole, o giusti: nelle miserie Ei sempre porgevi ben pronto ajuto. Son fra dovizie spesso i potenti Meschini: e quelli, che Dio sol cercano, Di tutto abbondano, vivon contenti.

Avvicinatevi, parlarvi io vo': Saper volete come Dio temesi? Figliuoli, udilemi, v' Insegnerů. V' ha pur de 'sarj, che in pace, e choti

Passar sicura la vita ambiscano? E i giorni braulino sereni e lieti? La lingua frenino: co' menzogneri Labbri non spargano nere calunnie,

Nè gli altri insultino fastosi, alteri. Il mal del, fuggano, di affanni e pene Sorgente infausta: la pace vogliono? Pace sol possono trovar nel bene A' giusti, a's sempliei dall' alte sefere Iddio suoi sguardi volge doleissimo: De' giusti ascollansi sol le pregliere.

Ma come orribile riguarda, e come Gli empj atterrisce! vuole anche struggere La lor memoria, lo stesso nome.

Chi è giusto pregliilo: lo esaudirà: E se ben cioto fia di miserie, Ei pietosissimo lo salverà.

À quei, elle passano turbati gli anni, Dio sempre è appresso, purchè con umile E dulce spirito soffran gli affanni. Ben molte, e varie de' giusti sono Talor le pene: ma Dio gli libera,

Né vuni, ehe restino in abbandono. Venga ad opprimerli, venga un tiranno, Dio loro aceresce valore e spirito, Coslanti, intrepidi resisteranno. Guai per quel barbaro, che il ginsto affisse!

Stragi e ruine per lui preparaosi, E ostinalissimo morrà, qual visse. Di tai pericoli non la timore

Di tai pericoli non ha timore Chi in Dio sol spera. Dalle miserio I giusti lihera sempre il Signore.

### SALMO XXXIV.

Costanza nelle avversità.

Signor, le mie ragioni Difendi tu contro a' nemiei: a Intti Resister io onn so. Tu solo iu campo. Tu combatti per me:

Corri in ajulo, Preodi l'armi, o mio Dio, prendi la scuto. Il rilucente acciaro Snuda, impugna, e la via Chindi cost, donde il nemico stuolo Passa a inseguirmi: alla doleote, afflitta, Sconsolata alma mia Di' pur: no, non temer, son io, son to

Il two liberator.
Rompi, sharaglia

Chi del mio sangue ha sete:

E chi fallace

A Insidiarmi ne viene, ah sì deluso. Alterrito e confuso Sen torni Indietro.

E come un picciol mucchio Di poca polve, di aquilone irato Al soffio ed al furore,

Al soffio ed al furore, Così dispersi fuggano, Fuggan tutti io vederti, o mio Signore. Fuggan per valli, e per dirupi, e sia

Sdrucciulovol la via, Ovunque passeranno: un de' più forti Tnoi ministri, o Signor, col ferro in maon Gl'incalzi, e non permetta

Che si ritiri indiciro II plede.
Or duoque
Che feci io mai? perehè lacciuoli occulti,
Perehè lendeanmi Insidiose reti

A far barbara preda D'un'anima innoceole? Eli no, quel giurno Verrà, verrà, che non prevista iniqua Sorie crudele abbalterà si altero Superbo orgoglio, e reslerà tradito

Il traditor nel laccio stesso ordito. Allor festoso e licto Esulleró: del mio Signor possente, Del mio Liberator i vanti, i pregi lo pur diró: eli mai

Chi nual somiglia a te? Chi puù, mio Dio, Dalla man de' superbi

Nemiei insiliatori
Un misero campar, come tu fai?
Tu il sai, Signor, to il sai,
Se reo son io. Tentan con false accuse
La niia fede incolpar. Voglion ch' io renda
tlagioo di ciò, ch' io mai noo feel: indegni!

Questa de' henefiej È la grata mercede! Eppnr l' Impresa Non lascian ostinati, e fineh' lo mora N' insultan sempre, e non son sast ancora. to non così: se alcun de' mici nemici

Crudo morbo opprimea, sordido ammanto Vestia dolente,

e con diginoi, ed aspri Cilici Iormentosi Ti placava, o mio Dio. Così adempinti

lo me quei voti stessi Vegga, eh' io fei per lor. Come un amieo. Come un fratello a visitargii andai.

Come un fralello a visitargii andai, E i lumi aneor haguai Di mesto pianto, più ch' un' infelice Madre già non farebbe.

E poi ridendo Ne' mali miei givan contenti; e quando Senza sospetto io più sienro andava, Unissi allora, allor l'iofida gente

Ad opprimer sen venne un innocente. Tutto in van già lentaro; eppur de' falli Non s' emendano ancor; con detti amari, Con sorrisi crudeli

Mi stauno ad insultar, Più non poss' io

Si fesiosa, o mio Dio, Empia baldanza or tollerar. Debl quando Ti moveranno i mici sospiri? Ah! sgombra. Sgombra dall'alma mia

Di si gravi perigli Il contiuno timnr. Vedi qual turba Di rabbiosi leoni

Mi spaventa e m'insegue? Ali I per pietade Tu mi salva , o Signor. E pol vedrai

Quel che a' tuoi benefici Non ingrato io farò: ne' di solenni Come tra il popol tutto

Saprò lodarti, e come
Per me risonerà chiaro II tuo nome.
Tutto forò purellà gli consi panici

Tutto farò, purchè gli empj nemici Più non vadan superbi. Alı, che mi sentu Roder il cor, quando talor fallaci

Col placido e pietoso
Occluio fingon mirarmi, e parlan dotci
Con parolette accorte. E poi gl'indegui,
E poi m'ordiscon tradimenti, e soti
Van tra loro pensando, e tal gli punge
Invido duol, che spesso

Sfogan lo sdegno, ed alle pietre, a' tronchi Sparlan di me. Poichè eseguiro al fine

I rei disegni, ecco scovertu il core, Ecco esclaman contenti: Oh beo! ne' lucci Collo è il nemico. Oh qual vittoria è questa! Che più, che mai più di veder ci resta? Siguor, gli vedi, e gli comporti? Il tuo

Soccorso, ah! più non ritardar; decidi Al fin la causa mia: che reo non sono

Sappiasi almen : trionfi

La giustizia una volta. E fin a quando Dovran gl' iniqui irne contenti? e lieli

Gridar: vincenimo? e dir che m' hanno al fine, Come volcano, oppresso? Ah! de' matvagi

Il gastigo, o Signor, serva d' reempio A chi approvava i lor misfatti, e seco Si godea de' mici mall, e ree novelle Di me spargea tra 'l popol tutto. Avranno Qualche rossor; più timidi saranno, Saran più cauti atmen.

E i buoni, e i giusti, Che difendean la mia innocenza: a Dio

Lodi, diran giojosi, al nostro Dio (he de' suni servi ha cura.

Ed io di tutti
Più lieto, e più contento, il dolce suonn
Sveglierò del salterio, e di le sempre
lo vo'cantar, o che le vette a'mnnti
tudori il sol nascente, o che tramonti.

### SALMO XXXV.

Il peccatore ostinato.

Più che sperar non resta: il peccatore lla risoluto al fine Di esser sempre malvagio: a Dio non pensa,

E nol teme, e nol cura:

avanti a lui

De'più alroci delilli autor si rende

Sicuro, e par che si lusinghi e creda

Ch'ei non odj il peccalo, o che nol veda.

Se parla, iniqui ognora e frodolenti Sono i suni detti: il bene Saper nun vuol per mai non farlu.

De'nolturni silenzj il sonnu ancora Funcsto gl'interrompe

Il pensier di vendella. Ei s'Incammina Per ugni via che guida Lungi dal ben: non brania Alfro che il mai, altro che il nial non ania.

Là su nel ciel fra gli stellati chiostri Pensa, o Signor, che si restringa solo La tua pietà, la fedeltà. Troppo aita,

Lungi (ei dice) è da noi la tua giustizia: Ed i profondi tuoi giudizi occulti Non cadan già sull'opre nostre. In viia

In viia
Gli nomini ne' palagi, e nelle zelve
Ugualmente tu zerbi oncor ie belve.

Non è così. Qual su di noi risplende La tua misericordia, o mio Signore! Come le tue grand'ali

Distendi, e copri i miseri mortati, Che supplici ed umiti Corrono a te! Tempo verrà, che poi

Saran nella tua reggia Introdotti a goder. Qual di piaceri Dolcissimo torrente Non sgorgherà, che colla gonfia piena La reggia inonderà! Come l'ardente Sete qui spegneranno, e mai non stanchi, E mai nna sari, e tutti ebbri d'amore S' inunergeranno in mezzo all'onde!

Cosa a veder già della vita il fonte Nascer da tel veder la luce istessa In te, che della luce origin scil Ah I felici occhi miei? Ma serbata a me fia

Ma scribata a me ha Tanta felicità? Mio Dio, In spero: La spenie appaga.

to ciel non sia ristretta La Ina misericordia, e la giustizia, Ma quei, che le runoscono, prolegga, E premj i giusti,

e non lasciar inlanto Che il superbo m'opprinta, e mi calpesti; Fa che dell'empio resli Ogni sforzo deluso.

Alt, ben prereggo, Che ove lento farmi cader prosteso Cadra l'indegno traditore alfine, Ne risorger potrà dalle ruine.

### SALMO XXXVI.

Ammoestraments morals.

Deli non segnir de'perfidi, E de' malvagi i perigliosi esempi: Delt non l'accenda invidia lu rimirar felici i folli e gli empi: Saran da crudelissima Falce recisi in breve tempo, come

L'erba si miele, o cadran soli estinti, Qual nasce appena, e muore Ne' praticelli un fiore. Se vuoi la bella e fertile Terra abilar, se vuoi che al tuo desio

1 frutli corrispondano Vivi da saggiu, e sol confida in Dio Se vuoi che tutti adempiansi I voti del tun cor, quel che a lui piace Sal desidera e brama, ed il Signore

Sia d'ogni tno diletto L'ultimo, c il primu oggetta. Godi il presente, e lascisi A Dio la eura del futuro eventu:

Sulla sua fe riposati, Ei penscrà per le, vivi conlento. Oppressa fra le tenebre Non lascerà la tua innocenza ascosa: Risplender la farà, qual sul meriggio

Splende di raggi adorno L'apportator del giorno. Gli arcani adora e venera Del sommo Iddio enu umiltà, con fede E spargi a lui continue

Pregliiere, e voti, e ne otterrai mercede. Tel dissi, e vo ripeterlo. Se mai vedrai che lieli i giorni suoi

Tragga in delizie ed agi ognor contento Un oppressore indeguo. Delt, non t'accenda sdegno. E se l'acceude, ab modera Gl'impeti dello sdegno e del farore . Che si non ti trasportino La sorte a desiar del peceatore.

Aspetta pazientissimo Dal ciel l'aita; e la promessa alfine Terra godrai, degli empi anche a dispello:

Ché l'incostante, e lieve

Sua sorte ha corsu brieve. Ferma un fantino, e l'empio Se puoi saper dor' è, trovami tu : Spari, neppur ritrovasi

Il luogo slesso, e non pnoi dir: qui fu Ma i buoni, e quei che soffronc L'ingiurie de' tiranni, ab! la diletta Patria vedranno, e passeranno ognora In pace, e senz' affanni

Contenti i giorni e gli anni. Pien di veleno e rabbia

Ita gli occhi al giusio il peccatore intenti: E freme, e par che rodere

Se'l voglia già cogli arrabbiali denti; Ma de' snoi sforzi inutili Iddio si burla e ride in su gli eterei

Lucenti chiostri: ei sa che presso è il colpo, Che il giorno suo non tarda, E lace, e aspella, e guarda.

La spada impugna il perfido, E l'arco tende il peccalor rubellu A saettare, a uccidere

L'innocente, l'oppresso, il poverello. Ma l'arco in man già rompers Vedrassi in mille schegge, e disperato

Il feritor lo sdegno in se rivolgere. Sicchè trafitto ei cada Dalla sua slessa spada.

Poco ha, ma contentissimo Vive il giusto del poco, e ne'disagi: Benche di tutto abbondino,

Vivon gli empi inquieti ancor fra gli agi: Chè la fatal preveggono Ruina estrema, onde saranno oppressi Ma il giusto sa che lo protegge il eselo,

Ed è sicuro appieno, Senza timori in seno. Die tutte sa: nen perdane Per desio di vil ben la pace interna

1 giusli. Oh qual preparasi Fredità per lor ricca ed eterna! Intanto il male opprimere Non gli potrà, benche gli affligga: e quando

Di fame allri morrà nelle penurie, Si troverà per loro Bastevole ristero

Verra quel tempo, e asprissimo Governo si farà de' neccatori. E del Signore i perfidi

Nemici, benche alzati a'somni onori, Con più rovina orribile Cadrauno, e svaniran, come nel foco Delle vittime il grasso, che sen va

Già tutto in famo, e appresso Svanisce il funn istesso, Al sobrin, benchè povern, Soverchia e il dà pietoso. I percatori

Consuman tutto: al vizio Bastanti mai non vi saran tesori. Chiedon l'altrui, ma inabili Rendousi a soddisfar: quindi inquieti,

Maledetti saran: ma benedetto

Il giustu in terra è ognora E poi nel cielo ancora. Il bel cammin del savio Approva tddio, che il ben conosce e vede:

Per le scoscese lubriche Anzi ei lo scorta e lo conduce: e il piede Se inciampa mai, se sdrucciula,

Offender non ai può: pronto è il sostegno, Stende le braccia Iddio: tra le sue braccia, Non già cader, ma sembra Posar le stanche membra.

Vecchio già son: ma giovane Fui dianzi, e mai non vidi alibandonato Un uomo giusto, e miseri Girar per fame in si mendico atato

I figli suoi: con prestiti, Con doni ei aempre il povero solleva: Quindi grazie dal ciel continue piovuno Sulla sua testa, e poi

Sopra de figli suoi. Vuoi pur che sempre scorrano Contenti gli anni tuoi? Deb fuggi il male

E siegni il ben, e credini Che vivrai feticissimo, immortale, Un giudice giustissimo

È it nostro Dio, nè i fidi servi suoi Può abhandonar. Ah, chi può dire a quali Eterni di beati I giusti son serbati!

Chi può mai dir più noblle Quanto di questa terra allor sia quella, Che in sorte felicissima Per sempre a'ginsti toccherà? Sì hella

Sorte non è per l'empio. Non è pe'figli suoi. L'alta giustizia. Che temer mai non voltero superbi, Punirà gl'infelici

Con duri aspri supplici. Ama il silenzio il savio,

E se parlar vorrà, cauto, ed attento, La lingua pria di sciogliere Ogni voce hilancia ed ogni accento.

Non mai smarrirsi, o perderst Potrà tra via, chi del Signor la legge Va meditando, e l'ha nell'alma impressa:

Sol questa legge è fida Sua condottiera e guida. Chi vuol cosl pur vivere, Di nulla teme: il peccator in vano

Gli trama Insidie, e opprimerlo Tenta con sforzi. Il Gindice sovrano Solto il suo giogo gemere No'l lascerà: degli uomini mendaci

il decreto ingiustissimo e crudele Ei rivocar saprà. E il giusto assulverà.

Soffri frattanto, e tollera, E fa sol ciù che Dio comanda, e dice: Saran, saran brevissime Le pene: è già vicino il di felice, Che tu la bella patria

N' andrai a goder, e si farà degli empj

Strage crudel: vedrai s'io dico il veru, Vedrai come per rabbia Si morderan le labbia.

Passava un giorno, e l'empie Vidi di se superbo e gonfio andarsi . E come già sul Libano

Nobilissimo cedro al cielo alzarsi. Tornai a passar, non eravi Più il cedro, ci cadde: lo mi rivolgo, e almeno

Ne cerco un ramo: in van, delle ruine

Del già cadnto legno Nè pur si serba na segno. Vnoi ben morir? al vivere

Corrispunde il morir. Se teco allato Innucenza, e giustizia

Fur sempre, in pace oh! ten morrai healo. Ma non potranno i pertidi Morir in pace. Ah, periran gl'indegni!

E l'inquieto e rovinoso fine Cangiar farà già tutto Il riso e il canto in Intto.

O ben fortunatissimi Per sempre i giusti i Oh qual soccorso avranuo Dal Signor, che difendegli,

E dolce gli consola in ogni affanno! Ei spargerà continue Grazie per tor, tinché di man degli empi

Gli sottragga una volta, unde impariamo Che mai non s'inganno

Chi nel suo Dio sperò.

# SALMO XXXVII.

Iddio ci offligge, e ci da forza a resistere nelle afflizioni.

Sei sdegnato a ragion, ma i tuoi gastighi Sospendi, o mio Signor, finchè il tuo sdegno Si sfoghi in parte, o moderato io vegga

Onel furor che l'accende. Ah! non son poche Le peue, in cui già son: mira de' tuoi

Pungentissimi strali Le ferite mortali! Eppur tua man vendicatrice invitta

Stanca non è di più scogliarne: e che altru Più vuoi da me?

Tutte mi treman l'ossa. Languon le membra, un solo

Non ne ho pur sano. A qual estremo passo M'ha ridotto il tuo sdegno ... ali!-no, pinttosto Le colpe e i falli miei, Chè sdegnato a ragion, Signor, tu sci.

Quasi d'onde una piena, i miei peccati M'opprimon, mi sovrastano la testa,

Ond' io battuto e scosso Resister più non posso Al grave peso:

tivide le piaghe E imputridite per mia colpa sono.

Ah! che pietà, perdono Non trovo in questo stato. Ognuno i segni Scorge del duol: sordido mapto e nero Mi copre e involve, e muover posso appena Il dubbio piè tutto tremante e chino Per le putride aperte

Piaghe, onde i lombi ho pieni, e tutte quasi Gnaste le membra. Or così afflitto e oppresso,

Come i sospiri, o Dio, Come più il pianto or trattener poss'io? Signor tu sai perchè sospiro e gemo. Sai che voglin da te.

Più in me non sento

Il solito vigore:
Dubbioso in seno il core
Con movimenti languidi interrotti
Mi batte appena: ecco m'ingombra i lumi
Caliginosa nube, SI che cieco rassembro.

Ah! per mio duolo Veggo però che contro a me gli amici Veugono, e i figli ad assalirini: e i pochi,

Ch'cran meco, sen fuggono, e da lungi Spettatori indolenti Miran la scena, nr che de'miei nemici Con violenza aperta altri già tenta D'opprimermi, d'uccidermi:

con frodi
Altri e con neri inganui
Mi ordisce insidie, e di non mai sognati
Falsi delitti autor mi vuole.

Eppure
Le villanie, le ingiurie
Tollero in pace, e l'innocenza mia
Lascio indifesa, e taccio,
E par che sordo, e par che muto io sia.
Vo' che tu mi difenda, e che il soccorso
Tutto venga da le: debbomti al fine

Se vuoi, la ti dissi, puniscimi, e il gastigo Riceverò contento Dalla tua man: na barbaro torneuto tnooffribie è a ne, che i miei neunici Godan di mie sventure: umai cresciuta E la ballanza, or che a cader vicino

Le mie preghiere intenerir.

Mi veggon già. Ma fa' quel che ti piace, Ubbidirò, son pronto t tuoi flagelli a tollerare in pace; Ben so che i falli mici

Ne son caginne, e e lo confesso, e a tutti e Protesto, o Biu, che avanti a le son recu Protesto, o Biu, che avanti a le son recu Quanto del mio pecco è il tuo rigore. Par ti dirà, grand è l'ardir, perdona, Ma tel'a dirò. Tutti innecenti il core Ma tel'a dirò. Tutti innecenti il core ma di que di ma di al'alem di que i falli. Che al punisci in me? Vivono intanto, Vivon robasti e forti; e creve o guora

De'malvagi la turba, Che m'odia, che mi'offende Senza ragion, che mal per ben mi rende,

Che con nere calunnie Infamando mi va. Ma perchè mai? Che feci? In che mancai? Perchè son buono, e vivo cheto in pace,

Perchè mai non gli offesi.
Ali, tu ben vedi
Tutto, o Signor, non mi lasciar: se parli,

A chi mi volgero?

Tu sol, se vuoi,
Salvami tu, che tu salvar mi puoi.

### SALMO XXXVIII.

La vita è breve, e piena di miserie.

Tacerò, tacerò: risolsi al fine,

Non cambierò consiglio: io la mía lingua Non vo' che rea pur sia Di alcun picciolo fallo: altro rimedio, Che il silenzio non v'è. Ben l'uscio io veglio

A custodire attento, Che non esca dai labbri un solo accento, Mentre con mille ingiurie

Un suddito ribelle M'insulta, e mi schernisce. Io tutto in pace Tollero umil: solo e pensoso aborro

Ogni conforto, e meditando io stesso Vo' l'onte e i torti. Ab I più così inuasprisce La piaga, e scoppia il cor, che m'arde in petto,

E'l chinso fuoco e stretto Con impeto divampa. Alfin io sciolgo

La lingua, e il mio dolore Tento sfogar, ma sol con te, Signore. Son pur stanco, io ti dico, ni viver più: per mio conforto almeno Dimni se lungi è il fin della mia vita:

Dimmi pur quanti sono i giorni mici, Se molto tempo ancora Mi resta a soperar. Ah! d'un afflitto Ben hai pictà.

Tu in pochi giri avvolgi
Tutto il fil de' mici giorni, e tu lu svolgi:
E lo svolgi a momenti,

Che brevissimo è il filo. Ali, così fatti

Totti gli nomini son.

Passan veloci

Come ombra, o sogno: eppur s'affannan sempre,
Vivon sempre in angosce,

e mai non sazi

Son d'acquistar, e pare mai non hanno;

Ma di tante ricchezze

Chi mai Porede alfin sarà? nol saune.

Chi mai l'erede alfin sarà? nol sauno. lo non così : tu sol, tu sei l'oggetto Del mio sperar.

Per te sarii già salvo Da ogni mal che m'affligge. Io de' più stolti Fui l'obbrobrio finor:

Tutlo soffersi, ché dalla tua mano Riconobhi il gastigo. Ah basta, basta: Quello che mi sorrasta, Quello che mi sorrasta, Quello che mi miniaccia, Gastigo io veggo e tremo, e l'atto solo Di ferir mi sapventa, e m'avvilisce, Mancar mi fa. Di quanti mati, o Dio, Il peccato è cagino! Perciò battuto,

E afflitto è l'uomo,
e quasi
Ne roda il meglio ognor tignola edace,
A poco a poco el si consunta e strugge:
Alt troppo è ver, che siamo
Un'ombra, un fumo van, clie passa e fogge;
Dunque m'ascolta almeno,

Dunque m'ascotta almeno E l miei gridi e i lamenti, Le lagrime e i sospiri

Le lagrime e i sospiri Pietoso accogli: io son qui in terra, il sai,

Come fur gli avi mici, quasi stranicro Ospite, o passeggiero. Deli tu quel ciglio Irato Lungi lungi da me rivolgi altrore: Lasciami, in fin ch'io partirò veloce, Lasciami, in fin ch'io svanirò qual vento,

# Per pietà respirar qualche momento.

### Il Redentore.

L'aspettar non m'incresce: Il mio Signore Volgerassi una volla , e I miei lamenti

Pictoso ascolterà: dalle frementi Torbide onde fia pur che alfia mi tragga, Fia pur ch'io possa atfine Con piè più fermo e fido Orme certe segnar su stabil lido.

Grand'argomento, e nuovo Sarà questo a'miei carmi,

onde le genti Così a lodare e venerare insieme Impareranno il nustro Dio, sperando In lui sol, che la speme

Puote appagar.

Oli se sapesser quanto
Felice è mai chi nel Signor confida,
E de' potenti e ricchi inganuatori

Non aspetta, o non chiede Inutile mercede! Quanti, o mio Dio, prodigi Non oprasti finor! chi mai potrebic Pensar ciò, che dell'uomo a pro tu solo

Pensar potresti? Io ben a tutti imprendo I luoi gran beneficj

BIABIA Vol. 11.

A narrare, e a spiegar: ma resto oppresso Dal gran numero immenso;

a le son poco
Grate le offerte, e i sacrific, e in vano
I popoli a pleazeri
I popoli a pleazeri
I ripare non basta al comuno:
Tal ripare non basta al comun danno.
Un corpo a me formasti,
Eccoani io son già protto, acciò s'adempia
Ne tuoi santi volumi; ecco men vengo
Ad esequir ciò che prescrivi, io vogito,
lo vogito soli che tu vuoi, Sinore;
E sai che la tua logge ho sol nel core
E sai che la tua logge ho sol nel core
E sai che la tua logge ho sol nel core
A spiegar qual tu sei; m' adi la tua el manora
A spiegar qual tua sei m' and la tostichis

quanto sei buono, Quanto fedel nelle promesse, e quanto Pronto a salvar chi a te ricorre, e sempre Pieloso, e giusto insiem.

Turba spesso ridir:

Picloso, e giusto insiem.

Or fa'ch' io provi
Gli effetti ancor di quesla, ch'esallai
Misericordia e fedeltà: nel mio

Barbaro affanno estremo Mi sostengano almeno. Io gelo, io tremo. Qual di mali funesta orribil turba Mi circonda, m'assale!

Alla vista fatale,
O Dio, di tante colpe, e tante pene,
Che son più de capelli, lo non resisto,
Regger non so.
Piacciati al fin, mio Dio,

Di scamparmi una volta, e darmi aila, E consolar quest affannosa vita. Così sia che di scorno, e di rossore Fuggan dipinti in volto i mici nemici, Che del mio sangue han scte, ed istizziti Mi perseguon feroci, e dileggiando Minsultano con scherni;

Fia ch' esaltin festosi i tuoi fedeli, Che da te solo aspettano Soccorso, e dican lieti: Inni al gran Dio Nostro liberator.

Misero io son, da tutti abbandonato, Ma son lieto abbastanza, In pensar, che di me provvida cura, Signor, tu prendi.

In non ho dubbio, il reggo, Che mi proteggi, e che m'ajuti, e solo Pregoti, o Dio, che affretti

L'aspettato soccorso, Ch'io già debol non manchi in mezzo al corso. SALMO XL.

> Iddio è pietoso con chi ha pietà de' poveri e degli ammalali.

Dirai ch' e felicissimo

155

e cost ancora

Quei, che ha pielà d'un misero Da morbo afflitte, e languido: Ch' ei poi se un di ritrovasi Forse in equal miseria, Iddio, ch' è potentissimo, Verrà l'aita a porgergli.

Ei gli dà forza a reggere. Ei lo conserva e liliera Da'mali e da' pericoli, Ei fa che possa vivere In pace, e contentissimo, E de nemici restino

Tutti i disegni inotili. S'ei giace in lello, e opprimelo Morbo ostinato e perfido, Scende il Signore amabile, E sulla sponda assidesi A consolare il misero: Auzi (oli bonlà!) s'adopera, Per raddolcir gl'incomodi, Colle sue mani a rendere Il letliccinal più morbido. Alt1 se pieloso e tenero Ver gli altri io fui, soccorrimi, Signor, ti prego: ajutami Ne' mali miei gravissimi . Benchè la multitudine Di lanti falli, orribili Pena minor non merili.

O Dio! di quali ingiurie Le genti insolentissime Finor mi caricarono! Quando morir, diceano, Pur lo vedremo, e perdersi Con tui ta sua memorio? Talor se alcun mi visita.

Con parolette lenere Cerca ingannarmi, e medita Vendetta occulta il perfido: Esce poi fuori, e vomita tl rio velen: s'uniscono Tulti i nemici, e sparlam,

E contro a me calunnie Le più crudeli ordiscono, E orribili bestemnie Nell'insultarmi aggiungono: É morto, è morto, dicono, Forse polrà visorgere?

L'antico mio medesimo. Tante di cui fidayami. Che alla mia slessa tavola Meco a mangiar sedevasi. Ah! mi Iradi ingralissima, E alzò la testa, onendosi Cogli altri anche ad opprimerim. Ma In, Signor, consolami,

Deh! fammi alfin risorgere, Acció possa difendermi Da quei, elie si m'insultano. Questa del luo amor lenero

Prova sarà chiarissima, Se fai che più non godano

I perfidi avversarii De'mali, ehe m'affliggono, Al barbaro spetlacolo,

Tu sai che già colpevole Non son, ma innocentissimo Di ció che mi rinfacciano: Perció per man deli! prendimi . E fa' cli' in sorga: e valido, E si robifsto rendimi, Che in questo slalo misero Mai più non possa io riedere.

# SALMO XLL Desiderio di veder Dio

Come le limpide onde Desia d'un ruscellino Cerva, che dal cammino É oppressa e dal calor;

Cosi quest'alma mia Te brama, e te desia: Quando sarà che al fine Ti vegga, o mio Signor? lo qui mi pasco intanto

Di lagrime e di pianto, Fra gente iniqua e perfida Così Ionian da le. E gli empi miei nemici,

Che qui mi veggo inlorno, M'insultan ogni giorno: Questo tuo Dio dov'e? A così indegni accenti Quasi rimango oppresso,

E torno a' mici lamenti, E più parlar non so. Sol mi consola allora, E sol mi dà costanza L'amabile speranza, Ch'un di li rivedro.

Ah! che di nuovo il piede Par che nel tempio io punga. Parmi che la lua sede

le torni a rimirar Parmi che ascolli il suono Già delle Irombe, e parmi Che io pur gli usati carmi Cominci a ricantar.

Ma In sperar non sai, Tu palpiti, e min core: Deh! sgombra il tuo timore, Non palpitar cosi. Perché lorhar mi vuoi? Spera nel Ino Signore, Che i vanti, i pregi soci Noi pur diremo un di. Spera che il nostro Dio

lu questo amaro esiglio A noi pieloso il ciglio Al fin rivolgerà.

Ei sgombrerk quel duolo, Ch' or ci ricopre il volto,

Salvi ei guidera. Così consolo almeno Il misero mio eore, Che la sua pace in seno Or più non sa Irovar. Finché di le poss'io Sul mouticello Ermone, O sul Giordano, o Dio. Libero alfin cantar. Oui sono in mar turbato Fra nembi e fra procelle: Già squarcia il luono irato Dell'aria il fosco vel, Cadon le pioggie, r acrrescono Le torbite onde amare,

Ei nella palria, ci solo

Quindi m'ingoja il mare, Quindi m'insulta il ciel. Si fosco nembo oscuro, Si barbara lempesta Tulta sulla mia testa Già si sfogò finor. E pur fra tauti atfanni

Di le non mi scordai, E notte e di cantai Le lodi lue, Signor, Ascolla i prieghi, ascolla, lo ti dire, mio Dio. Tu sei soslegno mio, Speranza mia sei tu. Perché di me non curi? t'erché fra'tnoi nemici

Onesti anni miei infelici lo vivo in servitu? Ma nell'avversa sorte Gli affanni miei non curo: Le barbare ritorle

Non lianno orror per nie. Mi cruccia sol, che gli empi, Che qui pri slanno inforno M'insullau ogni giorno: Questo tuo Dio, dov'e? Ah! tu sperar non sai, Tu palpiti, o nilo eore, Delt! lascia il rio limore.

Non palpitar così, Perché turbar mi vuoi? Spera nel luo Signore: Chè i vanti, i pregi suoi

Noi pur diremo un di. Spera, chè il nostro Dio In questo amaro esilio A noi picloso Il ciglio Al fin rivolgera. Ei sgombrerà quel duoto.

Ch'or ci ricopre il volto, Ei nella patria, ei soto Salvi el guiderà.

SALMO XLII. L' innocente sicuro. Siedi, o Signore, ascoljami,

Giudica e fa' conoscere La mia innocenza, il candido Mio core e semplicissimo Alla maligna incredula Gente, elie contro un misero Macchina, ordisce, e semina Menzogne, e ree ealunnic. Ah! da sì iniqui e perfidi Nemici erudelissimi Tu per pietà dehl salvami. Tu sei, lu sei il fortissimo

Sostegno, e mio rifugio. E nt'abbandoni? e Initeri Che lulluoso e sordido Mante così ricoprami. Mentre il furor de'harbari, Che fremono e m'insultano. E il fasto insopportabile Tanlo già vedi accrescersi? Deh! fa' che in queste tenebre

Risplendano e c'illustrino La Inec tua chiarissima. Le certe ed infallibili Promesse lue verissime: Onesle per via mi guidino, E queste mi conducano Al monte tuo santissimo. Al sacro Tabernacolo.

lvi entro contentissimo. Ed all'allare appressomi: Tu quel vivor deli! rendimi. E l'estro focusissimo, Che avea negli anni giovani: Ch'io loccherò con giubilo L'armoniosa ectera,

I pregi luoi più nobili Cantando, e le tue grazie. Questa è la bella e vivida Sperauza, onde or accendomi: Perché mio eor si languido? Perché si nicslo, o timida, Oh Dio! sospiri e palpiti? No, non leiner, consolati, Verrà quel di faustissimo, Quando vedremo il fulgido . Volto di Dio chiarissimo.

E canterem le glorie Di Ini, che illesi e liberi Ci ricondusse in patria.

SALMO XLIII. Non manca mas l' asuto divino.

Del braeclo Ino divino e potentissimo L' opre maravigliose

Chi mai non sa? Viva è la fanta ancora Di ciò che a pro del popol luo diletto Facesli, o Dio, ne primi lempi antichi, Ne la fama menti: da'nostri padri L'udimmo noi: quelli dagli avi.

Il luo braccio non fu, che i più crudeli Forli nemici dissipò, conquise,

E il popol d'Israele al regno amnise? tnutili slrumenti Eran le armi e lo scudo. Il tuo gran braccio

Gli salvò dagl'insulti: e del tno volto Il fulgido splendore Gli guidò nell'ameno

A lor promesso ampissimo terreno. Tanto facesti già, perchè gli amavl, Perchè t'eran si cari:

e noi non ami? Noi cari a te non siamo? Alt! tu pur sei Lo stesso Dio, lo stesso Potentissimo re. Di' che vuoi salvo Il popol di Giacobbe, E sarà salvo:

e uoi nel tuo gran nome Del feroce orgoglioso assalitore Gl' insutti ed il furore Disprezzeremo, e il campo, tt campo ostil andrem costanti audaci A dissipar, come stizzito toro, Che la testa cornuta or cala, or alza,

E mugghia, e tutto urta, rovescia e shalza. Ben gravida di strali al fianco mio La faretra già pende, e un nuovo pese Nou è l'acciaro alla mia man: ma intanto Che giovan senza te?

Fuggir vedemmo

lo niù felici lemni Per te di scorno e di rossor coperti, Quei che inseguianci audaci, e noi restammo Salvi ed illesi;

ond' è che le tne lodi Sempre tra noi già ricantar s'udiro, E s' ndiranno, e resterà nel mondo Di si grandi opre l'immortal memoria, Perché s'accresca al nome tuo la gloria. Ed or nel maggior uopo, ah! ci abhandoni,

Ed or ci scacci! e soffri Che i nemici non già, ma noi restiamo Svergognati e confusi l Il nostro campo Capo or non ha. Tu, come pria solevi, Delle truppe alla testa, o gran Signore, Non marci a regger gli altri: anzi permetti

Che sbaragliati in fuga Noi siam da gente iniqua, e delle nostre Spoglie arricchita.

Oh qual macello, oh quale Strage crudel fecer di noi, qual fassi Detla greggia più umil: per tutto sparsi Furo i miseri avanzi.

Ah t siamo al fine

tl popol tno, Siguor: come in si vile Stato den l ci hai ridotti, e a si vil prezzo, Quasi merce penluta, o Dio, ci vendi A chi 'I primo v'accorre, e non aspetti Che venga e al venditore

Altri agginnga per noi prezzo maggiore! L'obbrobrio delle genti a noi vicine, Il comun di deriso e scherno oggetto Tu vuoi che siam: ciascun di noi si ride, C'insultan tutli; e resteremo al mondo Funesto esempio in ogni età. Dal snolo

Non osiam per vergogna i bassi lumi Alzar per poco: affronti, inginrie, scherni Soffronsi tutto il di.

Chi può resistere All'insulto, al furor della potcute Già vincitrice a noi nemica gente? Questa di tanti mali aspra tempesta Tulla sopra di noi si rovesciò:

Eppur si tollerò. Eppur di te non ci scordammo, e attenti Osservammo il gran patto, e dal cammino

Che c'insegnasti tu, non mai si volse Altrove il piè: fra tante pene e tante Sempre il cor resistea fido e costante. Chi vacillato non avria fra l'ombre Della pallida morte, onde coverti Gemeamo afflitti, e nelle oscure ed atre Di barbari leoni

Caverne tenetirose? Alı no (ciascuno

Dicea fra sé), se un altro nune alziamo Le mani a venerar, se al nostro Dio Manchiam di fè, forse ingannarlo almeno

Potrem per poco? Ah lo saprà ben tosto Ch'ei d'ogni cor già penetra Nella più occulta e più riposta sede, E inosservato esamina

Tutto, e da lungi ancor conosce e vede. Questo pensiero el mantenne ognora A te fedeli; ond'è che a mitte morti Pel tuo gran nome offriam costanti il petto,

E qual vittime atl'ara Andiani della bipenne al grave colpo Prenti il colle a piegar.

E tu non sorgi, Tu dormi ancor, mio Dio ? nè più li curi Del popol tuo? Destati al fin.

Dal sonno In ti desti, e ci guardi, e altrove irato A volger torni il ciglio!

E a muoverti non giugne il nostro stato, E la minaccia di maggior periglio? Ma qual periglio! Omai

Non resta che morir. Di polve lordi Prostrati, o Dio, ci mira: a sorger siamo Inabili dal snol. Che aspetti, o Dio,

E non ci ajuti? Ah! non guardare i merti. Chè in uoi nou son : ilch! fa' che qui risplenda La Ina miscricordia,

Che al fin ei salvi, e in libertà ci renda.

SALMO XLIV. Per le nozze di Salomone: s'adatta alla Chiesa, alla S. l'ergine, e ad ogni anima sposa di G. C.

Più resister non posso, il foco acceso Già scoppia alfin: d'insolilo mi sento

Estro agitar: nuori, e più helli carmi Alle corde sonore Adatterò. Deli qual fecanda vena Scorre, e m'inonda i petto! alı, la mia lingua Penna soniglia di seritim veloce, Che rapida trascrive: io già nou sembro Sparger rime improvise; to canto, e parmi

Di ricantar già meditati carmi; Ah! non son io che canto: Ah! che il divin furure Totto m'accende il enre, Mi fa maggior di me, Ei, che mi holle in seno, El fa che in thich modi Canti così le Indi

Sulla mia cetra al re.

Che amabile sembiante! Ov'è nel mondo, Sposo gentil, chi a le somigili Oh quanta, Oli qual grazia e dolecza. Piore da' labbri tuoi! Lo stesso Din Giungi ad innamorar. Qual meraviglia, Se da lui hencletto Sempre fosti, e sarai?

Su via l'acciarn Prendi, e al fianco l'adatta, Potentissimo croe: vedrem fra l'armi, Fra lo sdegno guerrier più belli assai Scintillar del tuo volto i dolci rai,

Sii felice, qual bello: ecco già viene Il cocchio: ascendi, e vengan teon allato L'affabile dolcezza,

L'incorrotta ginstizia, La nuda verità. Che non farai Così col senno, e cnll'invitta mano! Giammai saetta in vano

Non scoccherai: vedrem cader già vinti Sotto il tuo piede i tuoi nemici estinli. Stabil sarà, nè mai per volger d'anni Vacillerà il tuo soglio: in man lo secttro

Signur, terrai, ma per difender solo La giustitia, che egnora Proteggi ed anni, e nel tuo regno albergo L'ingiustitia non trova. Oud'è, Signore, Che te fra mille seclse, E versò di sue grazie Iddio la piena Sulla tua testa, e più che i tuoi fratelli Te colmò di bei doni. In qual tu sei

Felicissimo statol Oh qual l'adorna Vestic real, che spira Soarissimo odar! Di avorio e di ostro Splende la ruggia, ove tu stai. Qui lielo Godi il favor uli amica sorte, in mezzo Di cento e cento amahili e vezzose Tutte di regio sangue elette snose.

Ma cedan tutte a questa Sposa real novella, Dell'altre assai più bella, Clie siede accanto a te. Ben la distingue il serlo Che le risplende in tesla, E d'òr la ricca vesta Che scende infino al piè.

CORO DI DONZELLE

Ascolla, o figlia, ascolla In consiglio felici. Fiù non i'affligga Del tuo popol diletto, Della casa paterna a te al cara, Lasciata or già, la rimembranza amara. Di mou'a lafficti ii core Accenderal dorrà: per te scopira, con consiste della consiste della consiste della per la consiste della consiste della consiste della Pendi da' cenni suoi, serba a lui solo Costante ii cor.

Vedrai le Tirie donne

Le porpure sanguigne
Offiriti in dono, e i più potenti al piede
Tutti inchinarsi ad implorar mercede.
Ma non la porpora, che già l'abbiglia,
Benché si splendida d'argento e d'òr,
Non é il più unbile tuo vanto, o figlia,
Che la mèzzo a tauti fors' è il minor.
Ma la bell'anima che chiudi in petlo,

Ma l'innocenza del tuo bel cor, Sono la delizia del caro oggetto, Sono il tuo nobile vanto maggior.

CORO DI GIOVANETTI

Ecco il felice islante! Alı già s' appressa Drl re la sposa, e di trapunto velo Orna le chiome. Oli qual la segue indietro Di nobili donzelle Un numeroso coro!

A te festose
Tutte vengono, o prence: ascolta il suono
Del plauso popolari Alla tua reggia
Son giunti al fine. Ecco, o felice amante,
Eccn la sposa, ecco il brannato istanto.

CORO DI DONZELLE

Ahl se perdi, o bella sposa, La tua madre, il genilore, Figli avrai, che il gran dolore Basteranno a compensar.

CORO DI GIOVANETTI

Figli avrai, che a te le cure Scemeran del vasto impero: Tutti, o re, nel mondo injero Gli farai con te regnar.

A DUE CORT

Passerà da' figli tuoi A' tardissimi nipnti, E ne' secoli rimoti

La Ina fama ancor vivrà. Finchè all' uno e all' altro polo Snieghera fastosa Il volo, E ogni lido al luo gran nonie Risonando applaudiră.

### SALMO XLV XLVI.

### l'ittoria e pace.

Ecco il porto, ecco il porto. Il nestro Diu Fra le tempeste orribili Pronto ci accoglie. Oh qual sicuro asilo Trovammo già!

Tremi la terra, e tremino De' monti entro le ondose acque spumanti Immersi i piè:

fremano i fintti, e torbidi S' innalzino orgogliosi , onde agitati Si rompano gli scogli e si royescino: Or siam sicuri, e a tal funesto aspelto Non ci palpita o Irema il cor nel petto. Si barbara tempesta il picciol rivo

Non giunge a interbidar, che delce e lenlo Scorre con piè di argento, E bagna la città che Dio già scelse

Per sua sede immortal. Di che ella ormai Temer potrà, s' è Dio fra le sue mura, Se veglia intento a custodirla, e sorge Prima che il sol si desti, allurchè indora La terra e il ciel la rosseggiante anrora?

Fremono indarno le nemiche genti. Rotle son le colonne, e a terra sparse, Che agli alti imperi antichi eran sostegno: Di giustissimo sdeguo

Si accese il gran Signor, muggir ei feo Per l' aria un tuono, e all' improvviso orrore Quasi già per timore Mancò la terra.

E in si graml' opre e rare Chi a conoscer non gingue Del gran Dio di Giacobbe

L'invitta sempre ed instaucabil mano, Che i ligli aila, e non gli aita in vano? Tulti venite, cd inarcate il ciglio I portenti in niirar, che oprò per noi

Si gran Signor: nelle da noi rimote Ed estreme del mondo ignole parti La guerra rilegò. Spezzo gli strali,

Franse gli archi e gli scudi, e fin le schegge Gittò nel foco e le bruciò. Cessate,

Vi dice Iddio, debl respirate mnai Dalle aspre cure: io vi difendo, io sono Signor del tutto, e pende dal mio cenno Il mondo obbediente.

Udisle? Or donde Avrem di che temer? No, questo Iddio the opra così, che parla in tali accenti, Questo è colni che noi governa e regge, E la bella Sionne ama e prolegge. Battano dunque or lieti, Batt:m tutti le palme, e diasi il fiato Ai sonori metalli, e dolci carmi Si cantino al gran Dio:

l'alto, il possente, Il terribile egli è, che il vasto regno Dall' un termine all' altro Della terra distende.

Ai nostri předi Ei cader fece e debellati e vinti t popoli stranleri,

e noi, noi scelse Ereili suoi, che siam bel germe eletto Bel buon vecchio Giacobbe a Dio diletto.

Già delle trombe il suon festoso e striduto Le orecchie mi ferl. Sento un giuliyo Indistinto rumor: Viva. Chi è mai? Viene il Signor, viene il Signor.

Cantale pur del nostro Re, del nostro Gran Dio le glorie:

il più leggiadro e vago Inno si scelga, e ilican tutti: viva Il Regnator dell' universo.

Ei sopra l'alto immobil soglio eterno Siede, governa, e regge

Le genti dome.

Ah! de' potenti or cede La folta turba, e al popolo si unisce, Al popol ch' è sì caro al Dio d' Abramo, Che difende Sionne, e che non puote Compagni tollerar nel vasto impero; Solo dà leggi, e solo

Ha in mano il freno e regge il mondo intero.

# SALMO XLVU. Le lodi di Gerusalemme.

Grande è il Signor : chi mai la sua grandezza Pno col canto uguagliar? Epnur benigno Ascolta i carmi e gl'inni, e del suo nome Risnona il tempio, e il sacro monte, e tutta L' alma città.

che al rigido aquitone Opposta, in dolce clima, in sull'apriche Del Sionne amenissime colline Gode sereno il ciel: fin dagli estremi Confini della terra a rimirarla Vengon le genti, e restan prese e oppresse Da meraviglia e d'allegrezza, e, quanto E grande il Re (va ognun pensando e dice) Che in si bella città regna felice! Gli alti edificj immensi, e le sublimi Torri alle nubi eguali, a chi non fanno

Fede che abita Dio fra queste mura Che prolegge e difende? Ecco si forma Di re polenti una gran lega, e insieme

Marcian fastosi ad oppugnar la bella

Real città:

ma fissan gli occhi in lei Da lungi appena, e da stupor coofusi, E da terrore oppressi, indietro il piede Ritorcendo sen foggono, e non sanno Perchè teman così: tremano intanto Senza saperlo.

e un'improvisa anguscia, Quasi di donna a partorir vicina, (dii assale, e gli cuntorec: e già sen (aggono A gran passi alle nar), e a ricovarsi (sciogno dal lido, e a dispiegate vele Parton veloci. Ecro, o Signor, tu fai Sorger vento improvviso in orezzo al corso, (che già spezza le aoteone, e intimidita (or s' alza, or eala, e inferreriser l'onda, E le altissime navi sasorbe a affonda,

Diracoo allur le cooservate genti Già liete: ecco adempirsi appien si vide, Quanto da' nostri padri a noi fu detto Delta fovte città, che delle schiere Il gran Dio fabboricò, në moi, ni mai Delle scosse nebuiche avvà timore:

Allor pietà gridinamo a te, Signore: Correnuno al lempia, e n'esaudisti; el ecco Chiaro però mrà il luo nome, e il mono Giangrei glorioso di the lodi Del moulo infino a l'idi estreni, ed ivi Imparerà del broccio luo potente La giuntini, o tran l'Ignola genle.

Lieta adori Sionne, adorin liele Tutte della Giudea l'alme cittadi Gli allissimi giudizi, onde si giusto Ne governi e ac reggi. Or qual timore logombrar ci notrà?

Mirate, è questa L'invincibil Sionne, è questo il furte Giro de' muri suoi, l'eccelse torri Quelle già san:

esaninate appiena
Quanto é sicura, e quanto é bella, e tutla
Di superbi edifici oroata latorno,
E si dirole a' vostri figli un giorno:
Di lante merarique il solo autore
È Dio, che abita qui: sperate, o figli.
Sperate pur, non mancherà gianumoi
L'apportuou da lui prouto soccorso,

Finché si compia de' nostri anni il corso. SALMO NLVIII.

Il disinganno.

Udite, o genti tulte, ascolti ognuno. Che vive al moodo, o sia d'illustre e chiara.

O sia d'oscura stirpe: utili al ricco E al povero i miei detti esser potranno. Di limghe notti già vegliate è frutto Quel che a scoprir verrò: quanto dall' alta Sapienza divina al eor m' ispira; Tutto vi spiegherò.

Mi accende if petto

Improvviso furor. L'arpa ov' è mai?
A me l'arpa recale: il tuon più grato
Ricercherò: vi adatterò miei carmi,
Carmi divini: als voi lacrte intanto:
L'estro glà seende: lo sciolo i labbri al caoto.
Intendami chi può.

Nel giorno amara,

Nel numento fatal chi sarà mai. Che tremar mi farà? de falli il pondo Che m' opprime in quel di. Che duoque or giova

Che altri nel suo valor, nelle ricchezze
Altri fidi sua speme?
Alt! che la vita

Ricomprarsi non può. L'anico invano, Invano anche il fratello o prega, ad offre: Prezzo onn v' è che basti il gran decreto A rivocar d'un Din, S'affaoni, e pensi A prulungar suoi giorni, ed albias il fine La sua vita col mundo: il copo atroce Forse evitar potrà?

Muojono i saggi,

Lo staltu non morrà? Ma chi resiste All'assalto fatal di cruta morte? Cedon tutti, e per tutti è ugnal la sorte. Si, si, morraono:

Noo del suo sangue, in uo sol giorno sparge Giò che unito in molti anti avean gli avari Vecchi insensati. Lo picciol sasso angusto Gia le ceneri accoglie, e sarà questa La perpetua magiou,

donde non mai Per variar di lustri uscir potranno, Mentre i lor nomi indarno invocheranno. Quasi di nnovi dei qui, sulla terra Ingannati i mortali.

Ah! chi snoi giorni Tragge così, troppo alle fiere stesse, Troppo è simile a' bruti. Eppur dell' nomo Nell' istante primier la bella sorte Qual' era, o Dio! ma s' avvili, ma poi.

Ali stolta't non connible i pregi snoi. Si inganoevol sentiero in quai non gnida Precipizi e dirupi! E l'empia scuola Fiorita è intanto, ed a' consigli indegni Applande il mondo, e sull'antico esempio I posteri sen vanno.

Alti lassi i a turme .

Onne agnelle al macello, andranno pui
Nell'oscura prigione, ore la norte
Gli guiderà.

Ma qual sorpresa, oli Diol.
Qual sorpresa, è il mirra val nouvo giorno
Assisi in alte e gleriore sedi
Del cielo i giusti, i buoni! E le lor alme
Sciolte da' lacci del corporco velu,
Già destioate al aspra sorte e dura,
Erlare iovan nella ¡rirgione oscura!
Da lal sorte infelice il cel mi guanti,
Nè quando fia che il mio già lasso-spirto
Inhiio si chiami, alle tartere grotte

Lo destini a penar.

Tu impara intanto, E non l'accenda invidia, il gran patagio, La nobil pompa in rimirar del ricco,

E del potente; ei, se morrà, partirsi Nudo dovrà, ne la sua pompa appresso Seguir lo può nel gran cammino.

All! troppe Goder nel mondo ei volle, ed all' infida Turba di amici adulatori il folle Troppo fidò, che gli applaudiano allora Che fra delizic ed agi i giorni suoi Lieto traca...

Ben or gli sta, se privo Del suo tesor, ne audrà de' padri ed avi A visitar le tombe, e sempre in pene Infelice vivrà giù nel profondo Funestissimo orror del cieco mondo.

Ah! chi vive così, troppo alle fiere, Troppo è simite a' bruti. Eppur dell' uomo Nell' istante primier la bella sorte Qual era, o Dio! ma s'avvilì, ma poi, Ali stotto i non conobbe i pregi suoi.

### SALMO XLIX.

### Il giudizio universale.

Udite, è Dio, che parla: egli è colui, Che sopra i superbissimi tiranni, E sopra i numi tutti impera e regna: Quanti v'ha fra' mortati a sè davanti Ei chiama, e cita.

E dove in mar si tuffa, e il ciel s' imbruna: Ectol già da Sionne, ecco già scende Cinto di luce, e maestoso: è desso? Si, non m' inganno, è il nostro Dio, che viene A vendicar le ingiuric.

Ah! lo ravviso A quei globi di fumo e di faville, A quel turbini e nembi, ond'è d'intorno Circondato e difeso.

Olà, si chiami In testimonio il ciel: venga la terra, E al gran giudizio assista:

i glusti, i buoni Si dividan dagli empj, e s'avvicini Pcima il popol fedei, che la mia legge Accettò ricerente, ed al mio nome Vittime offerse.

Io vô d'ognun la vitu
Examinar. Oda la terra e il cielo,
E dicaa s' è pur glusto il mio rigore:
Tremin gli empi una volta al mio furore.
Con più placido aspetto a le raglono,
Popol mio caro: ascolta, io sono, ascolta,
Io sono il tuo Signor.

No, non mi lagno Che di villime pingui al mio cospetto Non famin l'are: io ciò da te non chiedo, Né del tuo gregge o armento lo mai bisogno. Tutte son mie sulle borcose vette Le crude bettee, e i manuschi agnetili Che van pascendo in sulle collinette: lo so il munero ancor de' vaghi augelli, lo su de' prati vascer fo l'erbette; E verdeuntuit crescer ni orboxecili.

Sia pur che di ristoro obbia desio, Noi chiedo a te, ché tutto il mondo è min: Ma chi mai crederà ch' io beva il sangue Degli arièti, o che le carni io mangi De' tori a me svenati?

Ah! non son queste Le vittime ch' io chiedo: io vo' che ni offri Lodi, voti e pregulere:

Satto ii grave de' mali orribii ponito
Geni e sospiri, il mio gran name intoca,
lo ti soccorreto, ne puoi name intoca,
lo ti soccorreto, ne puoi naggiore
Di questo offrimi e più gradito naore.
Al peccato poi si rivolge, e dice:
E beni tu come ardiste i miei precetti
Al popolo spiegar con quegl'i integni
Audacissimi labbri, e le promesse
Fotte a' servi miel fidi?

Or tu non sei
Quel che già, rotto ogni argine e rilegno,
Le mie leggi posterghi?

Il sai chi sonn

Color, con cut tu passi i giorni in festa? Il ladro, il sozzo adultero impudico È il tuo compagno, il tuo più caro omico. Che non usci dalla lua bocca, e quall Non vonttò bestemmie orrende! e come

Con infedell e lusinghieri accenti 1 semplict ingannasti? Il tuo fratetto, Che sorti teco ancora ugual la cuna, Di te non è sicuro, e contro a tul Mormori e sparti ngnor ne' tuoi congressi,

Mormori e sparti ngnor ne' tuoi congretti, E' insidit e il diffinit. Or se lo puol, Regalo pur. No, sel convinto, a tale Giungesti Indegno; io lo sopea, ma tacqui, Ma non parlui finor. Credevi, o stolto, Ch' io fossi a te simil? no, t' ingannatti;

Ch' io fossi a te simil? no, i' inganasti; Pedrai cht son, vedrai che in giusta tance L' opre tue peserò, de' tuoi misfatti La tarba innumerabile e funesta Farò che a te schieruta incontro atta, Emplo, per tuo rossor, per gioria mia.

Edisti? E il cor non trema? Ah! tu che Dio Non enri, o peccator, a questi detti Scuntiti almeno: ombreggian questi appena Quel ch' egli allor farà, quando è pur vano Ogni rimedio, e non sarà chi accorra A involarti al suo sdegno.

Or solo è tempo Di placarlo con lodi e con preghiere, Non con vittime e sangue; e si deposto Il sno furor, ti additerà qual sia Il più facil cammino e più sicuro Per la patria diletta, ove godras Dell'amabil suo volto i dolci rai

### SALMO L.

### It percutor pentito

Pietà, pietà, Signore: Se grande è il fallo mio . So che non è minore,

Mio Dio —, la tua bontà. Fosti da' primi tempi Sempre con noi pietoso, Rinnovi i vecchi esempi In me la tua pielà.

Qual macchia il reò peccato Nel cor lasció funesta ! Tergila, e al primo stato lo tornerò così.

Ah I che sugli occlii ho sempre-La colpa, e fra me slesso Penso qual sono adesso,

Penso qual era un dl. È ver peccai, ma solo Pende da le mia sorte: Tu dammi o vita, o morte, Giudice il Re non ha. Tu sei potente e giusto,

E l'appellarne è vano: lo bacerò la mano Che mi condannerà. Peccai; ma che speravi, Se generommi il padre,

Mi concepì la madre Nel fallo e nell' error? Eppur ti piacque un tempo Tanto Il mio cor sincero,

Ch' ogni tuo gran mistero A me svelasti ancor. Or to nelle acque immergi Un verde ramoscello.

Lavami, e assai più bello Di prima lo tornerò. Tergi l'immonda piaga Che in petto ha il fallo impressa,

E della neve istessa l'iù bianco allor sarò. Parlami in dolci accenti. Consolami, o Signore, Ritorni al mesto corc

La pace che perdè. Non più sdegnato ah! logli Ogni cagion di sdegoo, Fa' che non resti un segno

Più del peccato in me. Deli! dammi un altro core. Caogiami il core infido, E fa' che sia più fido, Più bello il nuovo cor. Non mi scacciar severo.

Non far che perda almeno L'estro, che acceso hu in seno

Binnia Pol. II.

Dal sacro ino furor. Deli! se sanar mi vuot. Fa' che il color già tolto Ritorni il mesta valto Di nuovo a rallegrar. Debol rimasi il sai.

Auoro vigor m'agginngi, Sicché non sia giammai Costretto a vacillar.

Cosl il mio esempia istesso Gli empi a pentirsi invita, Ed alla via smarrila

Rilorneran con me. Già reo di morte io sono,

Ne merito perdono: Ma salvami, e m'udrai Sempre cantar di te. Ma pria che torm, o Dio,

Al dolce canto antico, Tu snoda il labro mio, Che più cantar non sa.

E si con dolci modi Al popolo che ascolta Ricanterò tue Iodi, Dirò la tua pictà.

To vittime non vuoi, Ma se ti son pur grale, Ben cento a le svenale Villime in posso offrir:

Ma vittima a le cara È un cor che umil si pente, Un cor che già dolcute Detesla il suo fallir.

Pace, Signor, ti chiede Sionne abbandonata: Deh! la tua grazia usata Rendile e il primo amor.

E Solima dolente Ah I di sue mura un giorno Sorger si vegga intorno

Il già perdulo onor. Accetterai benigno Dal popolo divoto Il sacrifizio, il volo Che a sciorre allor verra

Allor verrà nel tempio Tutto Israello a gara, E incenerir sull'ara Le villime farà.

### SALMO LL.

### La tragus maledres

Qual vanto è questo mail girne fastoso Sol perchè sei malvagiol e non conosci Che il braccio ounipotente Di Dio pietoso in si felice stato T'esaltò, li conscrva? E questa poi Mercè în rendi a'bencficj snoi? Gran fabbro di calunnie, altro non sai Pensar che nuove maechine ed accuse

188

A opprimere il compagno. Ormai la tua Lingua più non rassembra, è una crudele Aculissima furbice, che Intio Taglia e recide.

Il hen ti spiace: il male T'è caru assai : nè mai s'ascolta II vero Dal tuo perfido labbro e menzognero. Alt lingua inganualrice! ecco di quale Orribile rovina

Tu sei la rea cagion!

Poi non lagnarti, Se stanco al fin di più soffrirti, a terra Dio cader ti farà, dal patrio tetto Farà ch' esule sempre e peregrino Ramingo giri, e qual maligna pianta Ti sterperà d'onde allignavi, e mai In questo, ove ancor sei regno de'vivi, In questo suol felice Mai non germoglierà la lua railice.

A spettacol si fiero Dell'eterna giustizia, i bnoni, i ginsti Confusi tremeranno, e poi rivolti Al peccator:

Eh! ben li sla, diranno Chè in Dio mai non sperasti, e ogni tua speme Ponesti sol nel tuo tesoro, e in quelli Che beni indarno, fulsamente appeiti.

lu uon così; la mia speranza è solo Il Signor, che non manca: a lui vicino Nel suo tempio vivrò: qual verde ulivo Crescerò, che non mai per rea stagione Il manto suo depone.

E le tue glorie, e le tue grandi imprese, Signor, su questa cetra Sempre a cantar m'incilerà l'ardente Nobil estro, che il cor per te m'infiamnia. E dal tuo nome a' scrvi tuoi diletto Nnovo soccorso e unove grazie aspetto,

Si loscia il Solmo LII. Dixil insipiens, che è lo stesso dei Salmo XIII., eccesso alcuni piccioli cambiamenti di espressioni, a cagione del differente autor della musica per cui a Davide convenne cambiare quotche parola.

### SALMO LUL

#### L' ainte sollecite.

Delt! mio Signor, delt! salvanti Pel tuo gran nome: io più che far non so. La cansa mia glustissima

Gindica tu: no, else timor non ho Ma non sii tardo: io pregoti Che sia pronto il soccorso: il mio pregar Ti muova al fin, soccorrimi, Vieni a porgermi aila e non lardar.

I miei fratelli or sorgono Quasi nemici, e corron contro a me: E opprimermi ; ed uccidermi Tentan crudeli, e colpa in me non v'è!

Ma costor che m' insultano.

Sai poi chi son? son tuoi nemici ancor,

Che mai di le non curano, Non hanne avanti gli occhi il tuo timor. Ecco che a questi fervidi Miri prieghi alfin t'intenerisci almen,

E nii seccorri, e tornami A sperar già più lielo il core in sen. Le tue promesse adempiansi, Salvisi il giusto, e pera il peccator, Spergi ed abballi i perfidi, E fa' che il mal ricada in su l'autor.

Con qual piacer le villime Allora io grato a le farò svenar! Sempre il tuo nome amabile Sul mio salterio, o Dio, m'udrai cantar. Dirò che dai pericoli

Tu mi salvasti, ed io mi vidi a' piè Tutto il nemico esercito, Onasi custretto a domandar mercè.

### SALMO LIV.

Deside perseguitato, figura del Redentore nella passione.

Questi sospiri almeno Ti muovano, o mio Diol perché non odi?

Perché le mie preglilere Sprezzi e non curi? il solito soccorso Deli I non negarmi alfin Tu sai qual sia

L'infelice mio stato. Als che in pensarlo Mi s' aggliaccian le vene! O qual confusa Folla d'idee funeste La mente ingombra i urli indistinti ascolto, S'avanzano i ribelli:

ognun m'accusa, Ownus di rei misfatti

Mi crede autor, e la congiura iniqua Casi approva e difende. Ecco i nemlei Fremon di sdegno: e un innocente a torto Tulti opprimono a gara . . . oimėl son morto. Alt sento-il cor già languido

Di morte al ficro aspetto, Tremo, pavento-, e palpito, Fosco mi sembra il dì

Le penne al dorso Delt! chi mi adatterà? Che non poss'io Spiegar rapido volo, e qual coloniba In più sicuro nido Nascondermi e fuggir!

Nel più rimoto Luogo n'andrei,

dove non giunge il crudo Sibilante aquilon, che si funesta Mnove d'intorno orribile tempesta.

S'eseguiranno dunque Si barbari consigli? Alı! no, Signore; Vedi qual reo tumulto t perlidi ministri

Van suscitando, e qual discordia indegna Per la città? dell tal discordia ancora Dismisca ed irriti

l congiurati alfin: caggiano oppressi Dal lor consiglio i consiglieri stessi. Alt misera città l come or ti veggio

Cambiata a un tratto! Ah! l'innocenza antica Più le tue mura or non difende, e solo Delle porte è custode L' injunità , che alle virtu nemica Impedisce l'ingresso: altro non vedi Che rapine, che spogli, e i figli luoi D' altro parlar non senti. Che d'insidie, d'inganni e tradimenti.

Ahl se un nenneo indegno M' oltraggiasse così, forse potrei Tollerarlo e soffrir.

L'armi ribelli Se contro a me rotasse Chi già sempre m'odiò, l'assallo inginstu Forse evitato avrei . . . .

Ma, traditor, to sei Quel che m'insidi, alt l tu fra i miei più fidi Tu compagno ed autico,

a cui solea Svelar de'miei pensieri Tutti gli arcani, e che sedevi a mensa Ancor con me, che il popolo seguace Spesso vedea mech venir nel tempio,

E poi tradirmi! . . . . o nuovo Di strana crudeltà barbaro esempio! Ah! a'affretti, ov'è la morte? Ah! gl'inghiotta aperto il suolo:

Cangi aspetto alfin la sorte, Non è tempo di pielà. No . che attendi invan, Signore, Che s'emendin dell'errore: Empi sono, e son contenti

Di morir nell'empietà. lo non così: da' prieghi Mai non desisterò, finche una vnita Libero non mi vegga,

O a mezzo corso ei splenda, o in mar si tuffi, lo sempre pregherò, sì che il Signore Stanco alfin m'esaudisca

o nasca il sole,

Ah lutti in vano S'avventan contro a me, la numerusa Schiera de' miei nemici Alterrir non mi fa: vi è chi combatte

A mio favor:

Muover l'armi tentò:

L'eterno Idilio saprà l'altero orgoglio, Saprà domar, giacchè del suo furore

Non teme, e non paventa il peccatore. Contro a'più cari amici. Che passavano in pace i dolci giorni,

non c'è più fede, Legge non c'è : dolci parole accorle Escon dalla sua bocca, Come di latte e mele Un dolce rio, ma barbaro veleno

Nasconde in quelle, e chiude l'odio in seno.

Ma qual ili cure alroci Funestissima turba opprime il mio Povere cor! Non più timor: in Dio ltiposiamoci pur, di noi la cura Ei prenderà. Se lorlida procella Sconvolge il mar, alfin calma tranquilla Succede al tempestar, e in porto un giorno Iddio lo guiderà.

Delt! non t'accenda Dell'empio invidia mai, se a gonfie vele, Se con aura seconda Va solcando del mar la placid'onda: La tempesta è vicina, S'oscura il ciel, cambla quell'anta, avversi Vengon su i flulti a contrastare i venti. Freine il mar, lungi è il porto,

Ecco più non resiste, eccolo assorto. No. non avrà mai pace Un empio, un cor fallace: Troncarsi a mezzo il corso I giorni suoi vedrà.

> Ma lieto, ma heato Chi spera in te, Signore, Non ha rimorsi al core. Di che truier non ha.

### SALMO LV.

Il genato desidera la vita per maggiormente alorsficare sl Signore.

Contro agli uomini indegni in mio soccorso Iddio rerrà: sl , mio Signor, consola Oneste andaci speranze, ed il mio stato T'intenerisca alfin:

o vuoi ch'io cada Vittima al rio furor de'miei nemici . Che insultan lutto il giorno In gran truppa schierati a me d'intorno? Togli l'augurio, ah! togli, l'otentissimo Iddio.

Per me sicure Son ilel soccorso, e ne' più infausti giorni. Quando a ragion palpiterebbe il core, Allor la speme in me sarà maggiore.

Che far potrammi un uomo vil, se Dio Mi protegge e m'aita? io non lo curo; Nè cesserò dal ricercar soavi Dolci modi sull'arpa, onde mi accinga La mia lingua in sue lodi a sciorre al canto.

Fremano gli empj intanto, Sparlin di nie, calunnie ordiscan sempre, S'appiatlin fra gli agguati, e i miei vestigj Spiando accorti ad insidiarmi ognora

Stiano pur pronli, e cerchin sitibondi Il mio sangue, crudeli. Ah! la divina Terribile giustizia

Eviteranno forse Con inganni sfuggendo? Alı no, mio Dio, Tu compirai quanto giurasli: acceso

Di sdegno furibundo, alle superbe Genti indomile e crinde inseguerai Come sdeguarti e vendicar li sai. Tulti del cor gli arcani, A te lulti son noti, ed ogni passo Ch'io mova, è già ne'libri tuoi divini Scrillo e segnato: osserva

Ch'in mova, è già nc'ilitri tuoi divini Scritlo e spenalo: osserva Che di lagrime amare ah! l'urna è piena. L'nrna ove lu raccogli Ogni stilla che cade Lal mio ciglio, o Signor. Non paril aucora Tempo di cousolarmi, e i mici nemici

Di abballere e fugar? Pronto soccorso Quando imploro da te, dall'esaudirmi Conoscerò che il sol mio Dio Iu sei.

All the se i voli mici Alfin vedrò compiti, e dal tuo semlo Coperlo, o Dio, potrò schernir gl'insulli D'un uomo vil, a' henefici tuoi Ingralo non sarò:

l'arpa, la cetra
Pronic pur sono, è pronic
II nuovo inno di lodi a le promesso.
E nirò fra nen estesso:
Sai lu perchè il Signore
II dubbio piede a non cader mantenue,
E dalla morte ti salvò 7 Tu sai
Perchè sul led Sionne aure più liete
Ti lascia respirar? Perchè coslante
E folo in tule! Ore

# Sii tu sempre, a Davidde, al tuo Signore. SALMO LVI.

La preghiera esaudita.

Del mio non degno affanno Abbi pietà, Signor: qualunque sia Dell' affill'alma mia La cagion di sperar, d'ogni speranza Sii lu cale l'avestio

Sei In solo l'oggelto.

lo solto l'ombra

Delle luc ali a ricovrarmi or vengo,
Finchè l'oscuro nembo e minacciante

Dilegualo vedrò.

Afflitto e mesto:

Di vendicarmi Chi è solilo finor , l'alto , il potente Signor del cielo esandirà miei voti , In soccorso verrà. Così pregava

eceo in nn punto scende Ital ciel chi mi soccorre: i miei nemici Son di scorno coperti e di rossore, to salvo d'ogni duol, d'ogni timore.

Ma chi in mia aita Iddio spedi? La sua Nisericordia e la giuslizia: e queste, Queste da fieri artigli, E dalle fanci ingorde Ni tolser già de' barbari leoni.

Ma quanto

D'ogni leon peggiori Son questi nomini in verl Lance e saette Sono i lor denti, ed hau di lingua in vece Tagliente spada: e tu alla lerra, al cielo

Un terribile esempio ancor non dai? Si vegga alfin che vendicar ti sai. Qui un laccio ecco a'miei piedi; L'eviterò per le: quivi una rete;

Collo vi resterà l'insidiatore. Lo no: Signor, son pronto, Che vuoi da une? Vaol che tue lodi io canti, Che a le grazie pur renda? Olà la cetra, Mi si rechi la cetra e al rineordi?! Nuor'inni lo canterò: remper vogl'io Gli alli sileuzi della nolle ancora: Si avegli al sono de carmi mici l'aurora. Ne qui della mia cetra.

Ne qui della mia cetra Il suon restringerò: quanti nel mondo Spirano aure di vita, udran nici carmi, Udran tue lodi: e che dirò? Che tuito

Il ciolo, il mar, la terra Della giustizia, e della Ina, Signore, Misericordia è pien, questo degl'inni L'argomento sarà. Cost qui in terra

Gli uomini aucor lodar sapranno, come Lodan gli augeli in cielo il tuo gran nome,

## SALMO LVII.

l'endetta divina contro a' giudici ingiusti.

Perché, perché di giudici Portate in fronte il nome, e non sapete, E non volcle il giusto Mai giudicar?

Quella hilancia in mano Che dunque val, se in quella parte inchina Ove un ingiuslo affelto Seco vi Irae?

Fuste da che nasceste Sempre iniqui così, perfidi, ingiusti E menzogneri.

Una sorda aspe avrebbe Men di furor, ini'aspe, Che al mago incantalor l'orecchio tura. E de'snoi carmi il gran poter non cura. Ma stritolare i denli

Idilio saprà.

Vedi quel gonfio e pieno
Torrente che d'intorno i campi inonda?
Con piede asciulto il vareterai fra poco.

Come la cera al foco Dileguando si va vedesle mai? Tal fia di lor, chi del hel sole i rai Forse linga stagion, no, non godranno: Ne seagliera dardi infocati invano L'alta di Dio vendicalrice mano.

A si feroci orribili serpenti

Né lascerá che la funesta pianta Crescendo vada, e spieghi i rami ed erga; Montre è tenera verga, La sterperà.

Ben ha ragione il giusto Poi di goder, quando a torrenti il sangue Del peccalur svenatu Scorrer redrassi al piè.

Dirà eiascuno,
Dirà tra se: non senza premio il giusto
Qui travaglia e fatica: è pure un Nume,
Che noi governa e regge,
Un Nume che alla terra e al ciel dà legge.

### SALMO LVIII.

Davide perseguitato.

Salvami, o Dio: qual numerosa turba Di gente a me nemica, e sanguinosa D'ogni parle mi cinge?

Oimé! son coltu Nel laccio insidiator: come resistere Cuntro a tanti io potrò?

Ma fossi almeno, Fossi pur reo, lo soffriei. Qual colpa In me punir ai vuole? in che manca? Tu sai, Signor, tu sai Cli'innocente son io, che il buon sentiero Non smarrii, non lasciai. Ma che mi giova L'indicesa innocenza?

Alt sorgi alfine , Corri , u Signnr , difendimi , Tu sei il Dio d'Israel , tu delle schiere

Potentissimo Iddio, Ma che s'aspetta! Nè vieni a far vendetta

Dell'empia gente? Ah! tutti rei già sono, Nè degni più di meritar perdono. Vengon fra le ombre, e nel comun silenzio Giran per la città, quai eani ingordi.

Chi può ridir quel che l'indegna bocca
Sparlando va? Par che abbiano fra i labbri

Acutissimo ferro, e par che al fine Non ci sia chi l'intenda. Ah tu Signore, Che tutto sai, che tutto asculti e veni.

Ti riderai di lor, e i vani sforzi
Delle genti non curi.

lo di me stesso

Non fido: il mio valor, la forza, n Dio, Tutta da te dipende: Fuor di te chi m'aita e nu difemie?

Chi fuur di te, mio Dio, che le pregliere Del tun servo previeni, ed il soccorso, Pria che il chieda, mi mandi? Ah! tu gli allari

Non mi strappar di man, fa' che i nemici Cadan vinti a' miei piedi. Io già non chiedn Che la misera vita Perdano ancor, mio Dio. Vivan gl'indegni, E al min popol sien pure eterno esempio Del tuo rigor. Vadau raminghi e sparsi,

Il luo braccio gl'insegua: a me sol basta, Che fiaccato degli empi il folle orgoglio. Si veda alfin, nè seggan più nel soglio. Ogni accento è un dellito, e mai non sanno l'arlar senza ferir. Superbi, alteri,

Spergiuri e menzogneri . . . . Alı gli confondi e struggi, ogni memoria Perisca del lor nome,

e veggan tutti Che il gran Dio d'Israello È il regnator dell'universo, Invano (Ginva il ridirlo) invan, quai cani ingordi, Nell'ombre e nel silenzio

Giran per la eittà: non trovan preda, Su elte sfogar non hanno La rabbia ed il furor: si afoghin pure

Latrando, urlando. lo canteró, son desto Dal sonno appena, e loccheró le eorde Del mio salterio, e in tuon festivo e ficto

Dirò: che forte sei, Che dagli affanni mici Mi traesti tu sol,

che a me pietosu Fosti sempre, e sarai, che in te riposo.

### SALMO LIX.

Sicurezza di vittoria per l'ajuto divino.

Durevole il tuo sdegni, Signor, non è: so che altre vulte iralo Ci scacciasti da te, ci abbandunasti, Sicchè a perir funmo vicini, e poi So che placasti alfin gli sdegni tuoi. Scossa Iremò la terra

Dal tuo furor; quasi da te ferita
Con orrende seatte, aperto il seno
E impiagato mostrò, ma poi la stessa
Man le piaghe saldò che aveala oppressa.
Quali esempi non vide
Il tuo popol finor del tuo rigore!
Oh Dio! di quale amaro e reo liquore
Il calice da te per noi ripieno
Fumno a sorbir eosiretti!

Se a lomerti, a pregarti G vedevi tornar, lu c'insegnavi Come fuggir da'tuoi flagelli, e in alto La bandiera spiegavi, a richiamarci

A quel segnu in sicuro! I luoi fedeli Salva, e gli antichi esempi ormai rinnova, E abbian di tua pietà quesi'altra prova. M'inganno? o è la voce Del min Signor quella che ascolto? Ali parmi Che dal tennio esaudisca i voti mici.

E poi tu stesso,

Che risponda benigno. Eh, non m'inganno, Ei m'assienra, nude temer? È certa, Si. la vittoria, i lieti applansi ascollo Del popol vincitor: par ch'io divida Già le prede all'esercito, e misuri L'opaca valle, e i fertili Campi del Sichimita.

È mio Galadde, Manasse è mio: del regno

Non è forse Efraimo e mio sostegno? Nella real tribù di Giuda il soglio Stahilirò, qui reguerò, conquiste Nuove sempre all'antiche Aggiungerò, Del fiero incirconciso Barbaro Filisteo domai l'orgoglio, E mio suddito è già; resisteranno Il Moabita e l'Idnineo? No. tutti Gli ahhatterò, saranno Fra i miei scrvi più vili: ono i coturni A cacciarmi già vien, l'altro nell'acqua Stanco e di polve lordo il piè m'immerge, E lo rasciuga, Eccn . . . non è già vero L'augurio! O vane immagini Queste son che nudrisce il mio pensiero?

No, troppo è ver, ne lungi Son sì felici ginrai, Alı! chi mi guida Nell'Idumea, nella città regina Ad abbatter le piazze e l'alte mura . Ond'è cinta e difesa,

Se tu ci lasci, o Dio? Deh! torna amico,

Torna con noi. Se tu da duce invitto Alla testa, o Siguor, di nostre schiere Non esci in campo, ove n'andrò? Nell'uomo

Vano è sperar: In dacci aita:

il braccio Nostro è, tue l'armi: a te l'onor s'ascriva Dell'immortal vittoria, E del campo disfatto a te la gloria.

### SALMO EX.

S'implora dal ciclo il soccoreo ne' travagli

Signore, ascoltami: perché non senti, Perché non senti pietà d'un misero, Che assorda l'aere co'suoi tamenti? Nel mesto esilio così gridai Pietà chiedendo, finché pur muoverti Potè la serie di tanti guai.

Qoando afflittissimn trava la vita. Quando il mio core stava in angustie, Venne prontissima dal ciel l'aita. Liete or mi scorrono l'ore felici, Che m'innalzasti su torre altissima

Inaccessibile a' miei nemici. Or che ritiromi dal mesto esiglio, Vivrò contento nel tuo bel tempio, E sicurissimo d'ogni periglio. E se alcun pertido qui ancor m'assale ,

Qual augellino saprò nascondermi · Sollo il ricovern delle tue ale.

Come esaudiscimi già veggn, e come Tnoi soli eredi chiami quri ch'amano E il tuo rispettano terribil nome. Un fil lunghissimo di giorni in donn Al re concedi: la sua progenie Fia pur che stahile segga sul trono. Se dell'oraculo la verità Non mai vacilla, non è mai dubbia,

Se sempre assistemi la tua pietà, Ben felicissimo regnar saprò, E innanzi gli occhi tua legge amabile, Toa legge amabile nel core avro. Miei voti sciogliere potrò così, E andrò cantando sempre tue glorie, Se il di nascondesi, se nasce il di.

# SALMO LXI.

Consseli morali.

Deh taci, e tollera, non più querele, Se Dio l'affligge, mio cor rassegnati, In Dio fidaniloti che 1'è fedele Se Dio dichiarasi già in tuo favore, Se ti protegge, se vuol difenderti, Di che più palpiti? donde il timore? Volete opprimere tutti un meschino? Correle un muro sdruscito a spingere Al precipizio eli'è già vicino? Con qual' audacia, con quant' orgoglio Contro a me intii corrono, e tentano Di farmi i perfidi cader dal soglint E già non curasi violenza aperta, Ma sol la frode, che sotto un placido Volto ingannevole tengon coperta, Ma faci, e tollera, non più querele, Se Dio l'affligge, mio cor rassegnati, In Dio fidandoti che t'è fedele Se Dio dichiarasi già in tuo favore, Se ti protegge, se vuol difenderti. Di che più palpiti? donde il timore? Ei sempre ajotaci: gli affanni sui Ciascun gli narri, le sue miscrie, Ei sempre ajutaci, speriamn in lui.

luyan negli uomini ti fidi e speri, Son, came un vento, vani e volubili, Son tutti perfidi, son menzogneri. Metti in hilance la vanità. bull' altra parte sien tutti gli uomini, È più pesante la vanità.

La guerra seguasi con Dio nel cure, Non colla frode: ne mai trascorransi Predando i limiti dal vincitore. Dell' ingiustizia non sieno effetti, No, le ricchezze: che anzi, se althondano,

Alı! non allaccino del cor gli affetti Due cose è fama che Dio spiegò (E le lu pur fisse nella memoria) A' nostri padri quando parlò: Che ha la giustizia, che ha la pietà, E ch' ei d'ognuno le colpe e i meriti.

Ben sa premiare, punir ben sa.

SALMO LXII.

Deuderio di veder Dio, e fiducia in lui. Mio Dio, mio Din, già son con le, del sonno Rompo i silenzj , e all'apparir dell'alba Comincio a sospirar.

L'arido spirto Sete ha di te, l'arida carne ancora Sol la lua grazia allende Che innaffiarla polrà.

Fra queste arene, Qui nel aecen deserto e solitario (Chi'l crederà?) parmi che il lempio io veggia, Par che l'arca io rimiri, e a le vicino Quasi fossi, di gioja inonda il core:

Tanto può far l'amore! Che fia dunque, se un giorno il tempio antico Torno a veder? Il viver che mi giova Cosl Iontan da tel Frenar nen posso La lingua impaziente

Tue lodi a celebrar: finchè mi regge La lena in petto, io vo'lodarti, e voglio Alzar le mani al cielo,

E il tuo nome invocar.

Oh come l'alma Del tuo soave e delicato cilio Sazia mi restal Argine angusto è il core A tauta gioja, e del placer trabocca La piena impetuosa, e fa ch' io sciolga t labbri, e mai non cessi

Di lodarti, o Signor. Tal è il contento, Tanto è il piacer ch'io sento! Fra i perigli più erudi in pace il sonno Traggo e riposo, e fin ne'sogni stessi tlo te presente, e nel destarmi io seguo A meditar la tua polenza. lo veggo

Che m'aitasli, e che m'aiti,

Tue ali, e mi difendi. So che l'amn, e a te solo in saldo nodo D'affetti unita è l'alma mia, chè sempre t.a tua man mi sostiene A non cader: con tai pensicri io scendo Senza timor pien del tuo nume in campo.

Chi contro a mel Mi assaliranno invano, Non cadrò, non cadrò: de' miei nemici t'arte inghiottirgi' il suolo, Parte vedrò svenati: io non desisto, Non cedo, infin a tutti il cor non passi, E i cadaveri infami a'corvi io tassi.

Ma non fra le vittorie Superbo andrò; ehi mi conserva il soglin Ben io conosco: è il mio Signor: contento Son pur che adoran tutti Il suo terribil nome, e che l'infame

Bocca è già chiusa al reo nemico appresso. Che più parlar non osa, Ma freme indarno, e taeera se stesso.

SALMO LXIII. Prophiera nette persecuzioni. S'io ti prego, m'ascolta, ho ben ragione

Di pregarti, o mio Dio: chi può mai salvo Rendernii dal Ilmor de' miei nemiei, Chi può mai fuor di le,

che da' maligni Sempre mi proteggesti, e dagl'insulti Di gente iniqua? Or questa iniqua gente S'avventa furibonda Contro di me.

Come una suada aguzza L'empia lingua e mordace, e l'arco lende, Di frecee avvelenate Il gravid'arco A coglicimi improvviso, e già non cura Che innocente son io:

le basta il core Un innocente a opprimere, Si la rabbia l'accende ed il furore.

Turba ostinala e folle! A che pur vai Ordendo lacei, e credi

Che poi restino occulti? tovan disegni Macchine, insidie e tradimentil Alfine

Non hai più che pensur Alı sconsigliata! Quando a scoppiar comincia L'occulto foco, e del maligno e doppio Core il veleno a vomitarsi, Iddio

Sul comineiar dell'opra Fulmina, opprime, atterra L'empia genle perversa. Ah! queste in vero,

Oneste son piaghe. Ad addentar s'accinge, Va il colpo in vano, e morde La sua lingua rabbiosa. Ognun sorpreso

Resta e atterrito,

ed il poter sovrano Ammira e loda.

Oh qual contento il giusto, Qual giola avrà! enme più viva in petto Gli s'accende la spemel e allor si vede Quanto è sienro un cor fedele, e quanto Bello è nell' nom dell' innocenza il vanto.

# SALMO LXIV.

Beneficj spirituali e corporati nel corso dell'anno.

Tacete: inni al gran Dio, qui aul Sionne Seiogliamo i voti:

odi, o Signor, miei prieghi, E il popol, che a le corre, Accogli e benedici.

È ver, siam rei, Peccamino è ver: ma vince i nostri falli La tua pietà.

Ben fortunato è questo l'opol che lu acegliesti, e che vicino Può goderti, o Signor. Qual sorte è mai

L'entrar nella tua casa! Ah I oni veggianto

Delle felicità sgorgare il fonte,

E la piena innondarci. Ognuno ammira Il luogo augusto e sacro. Che fede e amor, che riverenza inspira. La grazia è certa: il nostro Riparator lu sei: de' più rimoli Angoli della Icrra, E delle isole ignote i più lontani Abitalori in te sperar dovranno,

Di le solo temer. Tu 'seuoti e fai Dalle radici estreme

Gli alti monti ondeggiar: tanto, o Signore, Possente è il Ino valore! Tu dal profondo sen del mar tranquillo Svegli lempeste in un momento, e fai Che i rigogliosi flutti Tumidi e furibondi S' alzino al ciel.

Opre stupende, or v'è da borea ad austro Chi non tema di te, le non adori, Non veneri, o Signor? V' è chi non lod Il luo lerribil nome? V' è chi non senta i benefici tuoi Da' lidi d' occidente a' lidi Eoi? A consolar l'afflilla Arida terra, ad innaffiarla appieno Tu slesso, o Dio, scendesti, ed il suo senn

A tai prodigj, a tali

ecco i gran fiumi Gonfi di nnovo umor: così la speme Più non inganna, e corrisponde a'voli . Altro non v' è che il nostro Dio, Dell'aurea messe il frutto, or che opportuno L' ajute non mancè.

Veggnusi l'acque Scorrer ne solchi, e si riveste il suolo Di nuov'erbe: e le piante Verdeggian liete.

Ecco ricco e fecondo:

A una stagion succede L' altra non men feconda, e sì vedrassi Benedelto da le compir suo corso L'anun felice: ovunque passi, ovunque Tu cammini, o Signor, rugiada amica Slilla dalle lue pianle, e fertil rende

La selva amena, e colmi d'allegrezza Balzano i celli

al rimirar di biade Le più profonde valli Piane, e uguagliate agli alli monli, e saltano Liele le gregge ben lannte, e vanno Belando, e par che in lor favella ognora Le Ine lodi, o Signor, cantino ancora.

# SALMO LXV.

Ringraziamento dopo le disgrazte. Cetre, carmi, ove siete? ognun di gioja Esulti, e canti, ed al gran nome applauda Del Signor delle sfere: a celebrarlo Meco uniteri,

e dite: n come, n Dio, Son lerribili, c grandi

Le minaece, i disegni e la baldanza. Ma v' è chi te non veneri? V'è chi a le non inlessa inni di lode, Signor, nel mnndo tulto? Alı, s'è pur vera t luoi prodigj, e quanto pensi e fai

Son l'opre lue maravigliose! O quanto

Cedna confusi indietro i Iuoi nemici,

Di rinforzarsi or non han più speranza,

Chi può, chi può resistere?

E vane furo e inulili

È il tuo poter! Contro al tuo braccin invitto

Che alcun vi sia, meco a mirare ei venga Gll uomini in governar! Ma chi può mai Gli arcani penelrar dell'infinita Tua sapienza? Ah, le cagioni ignole Ci sono, e solo i portentosi effetti Lice mirar. Non sei lu quello, o Dio,

Quel non sei che rendesti arido piano L'acque spumanti, e poi Passar facesti asciutti i figli tuoi? Qual maraviglia or fia, se tu gli antichi Prodigj ormai rinnovi: e se festosi Noi sol godiamn in te, che in man l'impero

llai sol del mondo intero? Non comprendono ancora i contumaci Che tutto puoi, elic Iulto sai, elie gli occhi Ilai su di noi dall'alto cielo intenti. E reggi sol le soltoposte genli?

dovrannn Confessarlo malgrado: ei di lodarsi Ei solo è degno. Ali! perchè dunque or meco Non vengon lutli a cclebrario, e il suono A sparger di sue lodi?

Ei da' perigli, Ei fu che ci salvò, che ne mantenne Ne'precipizj a non cader.

Signor, ma il pur dirò: volesli esporre t tuoi servi a gran prova, a gran cimento: Tal nel crogiuol l' argento Sul vivo fuoco ancora Affinando si va.

Veder ili lacci tl collo, i fianchi circondali: e quali Soggiogali cavalli

Chinar la lesla al grave pondo a trarre Sul cocchio a forza il rin nemico andace! Ali l tollerammo in paec Tulto, o Signor, nè ci atterri la via, Ne arrestar mai ci fece il caldo o il gelo, Sol per vedere il palrio amico cielo.

Siam gimdi al fin: qui respiriam più liele Aure felici. Or entreró nel tempio Con villime e con voli. O quante, n qual-

Fur le promesse che a le feci, o Dio, Fra gli affanni e perigli!

Ah! dissi allora.

Se libero sarò, se un di vedrommi Salvo dalle tempeste. 'io dalle greggie. Lo cora avrò di senglier dagli armenti

Le vittime più pingui, E a te le sveneroù di gralo fumn Ricoprirà nube odorosa il tempio, E tutti poi con me Irarrà l'esempio. Si, tutti al tempio alti meco par venite Voi che temete il nostro Dio: vo'dirvi Quel che ei fece per me: di maravigna

Immobili le ciglia Vi resteran, di tante grazie e tante Al benefico aspetto.

O che alte e aperte Fosser le mie preghiere, o basse o chete, Se in ajulo il chiamava, Sempre m' udia! sempre a soccorrer pronto Il suo servo feled! . . Se infido io fossi, Se lordo avessi il or di rei misfalli, No, non m'odrelibe.

Ah! questi prieghi, n Dio, S'escon però da un innocente, o almeno Pentito cor, tatto è tuo dono, e tutto Di tua bontà, di tua elemenza è frutto.

### SALMO LAVI.

Giubilo per la venuta del Redentore

Signor, per pietà Perdona al tuo populo; Un guardo tuo futgido, Che degni di volgerli, Già salvo sarà.

Già salvo sarà.
Tua strata qual'è?
Per essa incamminaci:
Delti fa' totti i popoli
Gbe presto ricevano
Salute da te.
A te diano ognor
Le genti pur gloria.
E godan vedendoti
Giustissimo giudice.

Ma dolce Signor.

Il frulto a noi diù.
Che tanto aspettavast,
La terra già fertile:
Il mondo ne giubila,
Esalta il suo re.
Deh! versa quaggiù,
Signor, le lue grazie;
Le genti ti lemano,
E sappian che l'unico

# Dio nostro sei Iu. SALMO LXVII.

Nella solenne processione, trasportandosi l' area

Sorgi, o Signore, e dissipa E spargi i tnoi nemici: ognun che t'odia Bunna Vol. II. Fugga da tc, manchin qual nebbia al vento.

Qual cera al fuoco avanti il tuo cospetto Gli empj, gl'indegni: e al luo cospetto avanti

Brillin di gioja e di contento i giusti , I fidi tuoi. Su via , che più s'allende?

Cantiam, ne giunga il suono infino all'etra. Cantiam: dov'è? recatemi la cetra, Nuovi carini giulivi, inni festosi Al forinidabil nome

Al formidabil nome
Del nostro Dio: sapete
Com'ei si chiama? Onnipotente. Ei marcia

Com' ei si chiama? Onnipotente. Ei marcia Per le nostre campagne: olà, ciascuno Segua il suo cocchio: olà, l'erta e scoscesa Alpestre via s'appiani, Ovanque ei passa, e agevole si renda,

Sicché il piè non incespi e non offenda. In lictissima danza

Tutti sciogliete il piè, Questi è colui, Clie gli oppressi pupilli, Le vedovelle abbandonate e meste Difende e regge.

Or nel suo tempia, in mezzo Di voi l'avrete: egli è delle famiglie Cadenti il sol ristorator, e allora

Che vicine a perir quasi le vede,
Alle sterili ancor prote concede.

Y'è ehi in prigione oscura
Vive ristretto? egli è che al prigioniero

Suo popolo disciolse Gl'indegni lacci. Ah, s' abusaron poi Dell'acquistata libertà: gl'ingrati L'irrilarono a sdegno, ond' è che tulti Giacquer dal suo furore oppressi, e colli

Nel deserto cadaveri insepolti.
Gran cose in quel deserto
Tu facesti, o Signor, quando alla testa
Del popol tuo duce marciavi, e quando

Sol Sinai comparisti.

Allor la terra
Tremó commossa allo spavento, e il monte.
Il Sinai stesso, ove lu stavi, allora
A oudeggiar cominció. De l'unoi al grave
Orribite fragor tutte si sciolsero
Le nubi in pioggia: e chi valor bastante
A lullerar l'aspetto
Del gran Bio d'Israel, chi aveva in petto?

Ma del too sdegno, o Dio, ministre ognora No lo pioggie nos son. Vi fu pur lempo Che la terra languiva arida e secca, E lu con dolce pioggia Le innaffiasti il bel seno, onde di verdi Spoglie si rivesti,

nè più le greggie,
Nè più patir gli armenti: e a chi la dolce
Rugiada è ignota, in cui de' servi tuoi,
De' fidi servi il coro
Trovò saporosissimo ristoro?

Ma voi, donzelle amabili, Avete ancor di che vantarvi: oli quale Grande argomento, e gran materia a vol Dié per cantare il nostro Dio! La truppa Numerarsi non può:

si uniro insieme tn lega stretta i più potenti e forti Principi e duci: ed una donna intanto, Che il piè non mai dalla paterna casa Rivolse altrove, or trioufante altera Vince, sbaraglia, uccide,

E le spoglie, e le prede ella divide. Voi, colombelle, intanto Le candide ale, e le dorate piume Timide raccoglicate

Nel vostro nido, e non usciste il volo Altrove a dispiegar.

Pur quai prodigj Pel braccio d'una donna Non oprò il nostro Dio? Fugò, disperse I duci, I regi, e il loro orgoglio, e il fasto Mancò, svanì, qual suole Sul Selmone la neve a' rai del sole,

Ma ecco il monte, o popoli, L'alto monte, il gran monte del Signore, Monte fertile e pingue, a eui corona Fan tutti i colli intorno: ove si trova

Un monte a questo ugual? Questo è quel monte Che per sua sodo Iddio già scelse, e Iddio

Oui abiterà, nè mai La sua sede immortal cambiar vedrai. Qual numerosa turba

Segue di Dio l'altero cocchiol È tutto Qui il popolo raccolto, e in mezzo all'onda Della gente affoliata, o gran Signore, Vai trionfante. Ugual comparsa un giorno Sul Sinai già facesti,

allorché in alto Glorioso salisti, ed in trionfo Teco portasti i prigionieri: e i popoli, Che non credeano in te, che il giogo indegni Scotean del nuovo a loro aspro servaggio. Già vinti, e tributari

Piegaro il collo, o ti prestaro omaggio. Rinnova i bei prodigi, e fa' che sia Nou men felice e glorloso il nostro Cammin per te, Signor, e tutto il giorno Inni a te canterem. Da te dipende La nostra pace e la salvezza.

Tu sol dar vita, e sol tu puoi dar morte, Ed è nella tua man la nostra sorte. Veggiam di vita in noi Nobili esempj, e gli veggiam di morte Ne' nostri e tuoi nemici: a che lor giova Che alzin la cresta, e baldanzosi e trunfi Vadan per vic da te victate, a tno

Dispetto, o mio Signor? L'altera cresta Fiaccar saprai , già timidi Cadranti a' piedi, e alibasseran la testa. Si avvenne attor che il popol tuo tremante

Consolasti, o Signor, con amorose Vori piene di spenie: I che, mia popolo, Dell' empio Basanita (Dicesti) a che temer? Io ti campai Dail' onde e dal faror de flutti insant, Ed ora to stesso, ed ora Salvarti non saprò datte sue mani? Ti salverò; de' tuoi nemici uccisi

A torrenti farò che scorra il sangue: Tu pusserai fastoso, E vincitor nel gorgo sanguinoso Immergerai il colurno, e i tuoi seguaci Veitri, anelanti a disfogar la rabbia,

Del sangue ostit si tingeran le labbia. Vider la tua pomposa Magnifica comparsa allor, mio Dio,

Che l' arca, ove tu stavi in mezzo al folto Popolo spettator, già trionfante Dai nemici tornò, Che vago aspetto l Cantando un lieto coro ecco precede, Eeco un altro succede Che del primiero il canto Accompagna co' suoni, e in mezzo a questi

Si distinguon le amabili donzelle, Che van battendo i timpani Festose e liele. O figli d' Isruello.

Unitevi (dicean), tuiti venite A lodar Il Signor. Dcl giovanetto

Amabil Benjamino La tribù vi era allo spettacol nuovo Di tai prodigi attonita, E fuor di se.

V' eran di rosso ammanto Vestiti i grandi, i principi Di Neftali, di Giuda e Zabulone. Signor, è ben ragione Che appien l'opra compisca, e che rinnovi I bei prodigj antichi a pro di noi Contro all' indegna a te nemica gente, Chè tu non sei di prima or men potente. Ah! quando fia, Signore,

Che si vegga spuntar quel di felice Che sull' alta pendice Del bel Sionne il tempio sorga alfine, E riverenti i regi Vengan doni ad offrirti?

Ah! sì bell' ogra Non fia chi giunga a disturbar. Ma vedi, Signor, fra quelle canne Del flume in sulle rive il fiero arrendo Coceodrillo nascosto? Alt| tu lo doma, Che sol domar lo puei. Onello ravvisi Popol, che di giovenche e di lascivi Tori rassembra un numeroso armento? Superbo il piè d'argento Copre, e sprezzante il suol calpesta!

Ali! lascia, tascia, o Dio, che costor, che sol di sangue ttan setc, e intio il di minaccian guerra. Provin la forza un giorno Del brarcio tuo fulminatore invitto, E al tuo giogo vedrai l'Etione audace

Tosto il collo piegar, e dall'Egitto Venir gli araldi a dimandar la pace.

Luogo non sia, benetiè da noi rimoto, Ove del nostro Dio Non ginnga il nome, ove noo s'oda il suono Delle sue gtorie. Egti è fra noi, ma è certo Ch' egti è quel desso ancora, Che l'immobil suo trono ha sulle sfere, Che stende il suo potere Sulla terra e sut ciel, che glorioso Sul cocchio ascende, e va dall'oriente Per le ampie eteree vie

è quello, Che fa scoppiar dalle squarciate nulti Il rimbombante orribil tuono. Appare, É ver, lassù più grande La sua potenza e maestà, ma sempre E lo stesso Signor,

Fino alle opposte ultime melo,

nè men tremendo È qui fra noi nell'arca. El sla qui pronto A darci aita ognora,

E altro che inni di gloria a noi non chiede. E qui si cessa, e qui si tace intanto! Ah! no: si lodi, e si ripigli il canto.

### SALMO LXVIII.

L' nomo giusto ne' travagli, figura del Redentore.

Salvami, o Dio: per me non c'è speranza: t rigogliost flutti Mi copron già: mi s' impedisce il libero Uso di respirar, chè l' onde amare Entran nelte mie fauci:

in quali io scendo Voragini profonde? Una sdrucita Tavola, a cui m'appigli, un fermo e certo Sostegno, ove posar io possa almeno Il vacillante piè, non trovo, o Diol Che debbo far?

tn alto mar già sono, Mi si celan le sponde, e cielo ed acque Sol mi veggo d'intorno: io manco: al nuoto Più non resisto, e la terribil' onda Ecco già cresce, ecco m' ingoja e affonda.

Stanco pur son gridando, ed bo le fauci Inaridite e roche: al ciclo i lumi Tanto è che ho fisi, ed il promesso aspetto Soccorso invan, che indeholiti appena Reggon del giorno a' rai. Quando vedrassi Questo ajuto, o Signor?

Ho più nemici Che capelli sul capo, e m' odian tutti Senza cagion.

Cresce degli empj intanto La truppa, e si rinforza, e giá m' assalta. Ma in che son reo? Dovrò pagar sol io Del male altrui, ch' io non commisi, if fiol Tutte le mie tn sai

Debolezze, o Signor, e se ho delitti, Son noti a te.

Di me non curo, io temo Cho gli altri non vaciltino Che in te fidan la speme,

e seguon pronti Le tue leggi, dal mio Esempio indotti: in rimirarmi pol

In sl misero stato, in tanto affanno, Signor, che mai diranno? Ogni martir che m'ange, ed ogni affronto Che di rossor le gote

Tinger mi fa, tutto è per te, Signore, Tutto è per te.

L' oggetto Son dell' odio comun: m' odiano i mici Fratelti stessi, e come un pellegrino,

Come stranier foss' io, Mi guardano, e sen passano, Ma sai

Perchè, mio Dio? perchè m' infiamma e strugge Un caldo zelo, eil un getoso amore Che ho del tuo tempio e del tuo santo opore. Le Ingiurie de'nemici, Che a te si fanno, a vendicar son pronto, Come l' offeso io fossi. Ecco degli odi La sorgente qual è. Questo, o mio Dio, Questo è il delitto mio.

Che far potea così battato? a piangere Incominciai me stesso, e ogni ristoro Aborrii, non curai, di nero manto Dolente mi coprii. Crebber gli affronti, Più crebber gli odj, ed lo divenni in breve La favola del volgo.

Or va'nel foro. Par che più non vi sia contesa alcuna; t.a gente vi si aduna Per parlar contro a me. Gira le piazze, Vedi il popol più vil, con tazze - in mano Di vin colme e spumanti, ebbro ed insano Danzar cantando, e de lascivi canti L' argomento son io.

Sordo qual sasso Par ch' lo non gli oda, e non rispondo e passo. E sfogo sol con te, mio Dio, l'affanno Che mi lacera Il cor: tempo è già questo D' esaudir le preghiere:

un nuovo aggiungi Di tua miscricordia a' tanti esempj Onde il mondo è ripieno, e ognun conosca Che le promesse altendi, e a darci aita Che ognor sci pronto. (i vuoi

Che de' venti io sia gioco, e che m' ingoj L' onda e si chiuda, e senza speme alcuna Di più camparne io vi rimanga assorto? Ah! no: qualche conforta In tanti affanni. È mal possibil dunque Che si cambi il tuo cor così pietoso, E sol per me crudel si renda? Un guardo,

tl tuo servo a salvar, c it nieghi? c il tasci, Signor, dalla tempesta

Basta un tuo sguardo amabile

Batter così? qual criidellade è questa! Ali! trascorsi, perdona. In so che sei Giusto, o mio Dio: se m'abbandoni, è certo Cli' io non merto pietà; ma i miei nemici Son tuoi nemici aneor, e son niù rei: Non far elie vadan tumidi e superbi Nel vedermi si oppresso.

Ah! tu hen sai Quali affennti lio sofferto, e qual finora Vergognoso rossor coprimini il volto. E se ciò sai , se ogni pensier t'è noto Di chi m' insulta e affligge, e s' è pur tutto A le presente, e il raccontarlo è vano, Ali! si risparnii all' affannato core

Questo di rammentario altro dolore. Chi erederlo notria? Questi aspri affanui Aleun non vi ha che compatisca, invano Sperai elie qualelle amico alfin venisse A consolarmi, a piangere

Meco, e addolcir l'acerbo min martiro: Ma invan, non venne alcun, tutti fuggiro. De' miei nemiei intanto

t,' empia turba crudel mi porge il fiele A ristorarmi, e a spegner la mia sete M' offre l'aceto. Ove si vide mai Si barbaro ristoro! Alt, tale un giorno Il loro ancor sarà.

Sedranno a mensa Compagni, amici in festa, e avvelenarsi Vedranuo ogni piacer. La mensa istessa Di risse e tradimenti Campo sarà: nè niù l'antica fede Si serherà, ne più l'affetto antico,

Che auzi l'amico ingannerà l'amico. Come privi di lume (alti lassi!) e elechi Resteranno, o Signor, poichè i tuoi raggi Più risplemler non fai! Come trarranno Sempre il giogn servil, poiché ritiri tl tuo ajuto agl'indegni!

Alı, tulto io veggio Sfogarsi il tuo furor, tutto il tuo sdegno Sulla for testa! Ov' è l'alta cittade?

t'alta città regina, onde superbi Vannn e fastosi! Alı che la veggio al suolo Fra le rovine involta! Alı che la vennio in cenere Ridotta alfin: në volge il suo cammino t'er lei, se non smarrito, il pellegrino.

E con ragion: battnto Da te mi vider gli empj, e corser tosto Tutti a battermi anch' essi, e piaghe a piaghe Agginnsero suietati.

Ond' è che indegni

t'iù della tua pictà. Ne' tuoi volumi De' lor delitti è pienn il foglin; un' opra Giusla nnn v'è fra tanti falli, all'uno Più reo succede altro misfatto,

Scancellati dal liliro Della vita saraum,

Si remleranno ormai

Alfine

Në più luogu fra' giusti aver potranno, Da me che vini, Signor? I giorni rei, Senza troyar merceile. Meno in affanni afflitto e sennsolato: Da si infelice stato

Se togliermi tu vuoi, se tu mi rendi ta libertà penluta, io per le licto

Ripiglierò la polvernsa cetra. Di nnove corde io l'armero: mio Din, Loderò il tuo gran nome, e un de' più In-lli Inni ti canterò.

che assai più gralo Ti sarà d' un ginveuco allor che al tempio Vittima a te si tragge, ed ei muggendn Vien col bifido piè spargendo arena, E la cornuta fronte alza e dimena. Quel dolor elie vi strugge. Temprate intanto, o miei compagni, at pari Di me infelici: avrete in breve, avrele Di che goder: del braccio onnipolente

A Dio fedeli Se ngunr sarrte, in servitù non fia Che vi lasci morir. De'servi suoi Avrà pietà, ché al suo celeste trono Non giunge invan delle preghiere il sunno tl ciclo, it mar, la terra,

Vedrele i gran prodigi,

Quanto in essi pur vi ha d'abitatori Esultar per contento Tutti lieti vedremo, e la bontade t.odar del nostro Dio, che dall'ascura Prigion ei lia tolti, e nel felice stato

Ci lia rimessi pieloso. Ei di Sionne Avrà la cura, e nuove Fabbricherà cittadi

Pel suo popol di Giuda: Ei la promessa Eredità sicura

Darà ai suoi cari amici, a' servi suoi, E fia che passi nell'età futura Da' figli a' figli, e a elii verrà dipoi.

### SALMO LXIX.

ti titolo nella Folgata è questo: In finent, psalmus David, in rememorationem, quod salvnnı fecerit eum Dominus. Ne' codici antichi Ebroici non si legge tal titolo, ad avviso di Tendorelo, e solamente in alcunt v'è la prinui parte, in rememoralionem, senza la giunta, nust salvam fecerit eum Dominus. In fatti nel sulmo XXXIII, ove occorre la prima volta tal titolo, non v' è quella glunta, e noi nell' argomento di quel salmo abbiamo confessato di non aver potuto ritrovare una interpetrazione verisimile di fuli parole, giacchè si trovano apposte a quello ed a questo picciolissimo salmo, che non sono nel poetico me-, rito maggiori degli altri, siceliè si dovessero rhiannir memorabili, e degni d'impararsi, e replicarsi con più distinzime. Come si legge in questo salmo, il titolo è facitissimo a spiegarsi , perché dinoterebbe , in memoria di averlo salvato il Signore; ma ognun vede che queste parole si sono aggiunte apposta per non saper comprendere queil' espressione sospesa, in rememorationem, senza dirsi di che. Io vedendo che questo salmo non è altro che una replica di sette versetti del salmo LX, non già un salmo nuovo, suppongo che il titolo del saimo sieno ic sole prime parole, tn finem , psalmus David: cioè le parole e la musica son di Duvide; e che quei in rememorationem sia un annertimento dei compilatore, che dinota: questo salmo è una replica. Anche il salmo XXXVII contiene lo stesso argomento del saimo VI, un poco più dilalato, e comincin collo stesso versetto: Domine, ne in furore tuo arguas me, onde vi s'appose, salmo replicato: ed è da osservarsi, che tal avvertimento si ritrova sempre non la prima, ma ja seconda volta che ji solmo s' incontra. Come d' una cosa replicata io neile edizioni antecedenti uon avea creduto necessario d'interessarmene: ma per non lasciar da parte un breve formulario di preci, ne darò una nuova traduzione.

Soccorrimi, se vuoi, Soccorrimi, o Signor, ma venga presto L'aspeltato soccorso.

Ecco il nemico
Avido del mio sangue, ecco insultando,
Come della vittoria omai sicuro,
Contro un misero oppresso.

Alı! non richiedo

Vendetta egual: viva, ma ravveduto Riconosca i suoi falli: a me conecdi Cl'esca dal gran periglio, ed il nemico Sia salvo ancor. Perdonalo, o Signore, E viva per tua gloria e suo rossore. Così la mia salverza.

Così il rossor di chi m' insulta esige Inni da' tuoi divoti; e mentre ognuno Da' primi in fin del giorno a' raggi estremi Cantando va quanto sei giusto e buono, Nuovn argomento alle tue Iodi io sono.

Netl' affanno e nel periglio llo perdula la costanza:
D' un soccorso e d' un consiglio llo bisogno, o Dio, da te. llo bisogno: il unal s' avanza. Non tardare a darmi alia:
Per la misera mia vita Attro scampo, n Din, non v' è.

# SALMO LXX.

Preghiera del giusto.

E fin a quando il percator, l'iniquo, Lo sprezzator della tua legge, σ Dio, M'inseguirà, n' opprimerà? Deh! vieni; nou fia che in vano aspetti Da te soccoso: io sempre in fe sperai In fin degli anni miei dal verde aprile, E la preghiera umile Pronto sempre esaudisti:

i beneficj
Della lua mau provava in me fin quando
Non conosceagli ancor. Tu dal materno
Seno uscir mi facesti, e da quei lacci,
Ond' era io stretto e circondato inlorno,
Libero mi traesti a' rai del giorno.

Come crebbi in età, così ta piena Crebbe in me di lue grazie: ognun mi guarda Come un portento in rimiraroii in Irono, Ove tu m' innalizasti.

Or qual è mai Maraviglia, o Signor, s' io canto ognora Sol le tue lodi, o nasca il giorno o muora? E fia poi che non curi Più di me? che mi lasci, e mi abbandoni

Or che son veglio e traggo infermo il fianco, Rotto dagli anni e dal cammin già stanco? Mel dicono i nemici,

Ma crederlo non so. M' insidian sempre, Spiano i mici passi, e pol s' uniscon tutti, E consultan di me: questa è l' indegna

Consulta alfin: L'abbandonó it suo Dio, Non ha più che sperar : in suo soccorso Non c'eshi accorra: or che s'atlende? ab presto, Ah s'insegua e si coiga: it lempo è questo. Ma se tale ancor sei, qual fosti ognora. Mio Dio, più che lontano Ti finguou da me, più a me vicino

Mostrati ad ajutarmi:
onde confusi
Di scorno e di rossor reslin gl' indegni:
Sfogliin pur contro a me, chiedan vedermi
Vinto, avvililo, oppresso:

lo fido in te, sempre sarò l'istesso. E di cantar lue lodi Non cesserò con nuovi carmi,

e d'altro Risonar non s' udranno i labbri mici.

Che della lua giuslizia, Onde un oppresso, un misero salvasti. Arte io non lo che basti, Ne mai l'appresi ancora, Co'carmi a pareggiar l'alto argomento:

E pur medito e tento

Come meglio poss' lo spiegar cantando La lua potenza e la giustizia, e dico

Quel che appresi da te: se più sapessi, Più direi: quel ch'io son, per te lo sono. Tu fin dagli anni acerbi M'insegnasti, o Signor, come lodarti, E mai finor, e mai Di cantar le tue lodi io non cessai.

E canterò finchè tremante e noca Nella gelida elà manchi la voce, Non il desio, purchè quell'estro in seno, Che or mi bolle e m' infiamma, in mezzo a tante Angosce e affanni alfin non si raffreddi, Se lasci tu di porgere Nuova esca al fuoco.

A' secoli futuri

Saran di tua potenza Eterno monumento i carmi miei:

Ma lasciar non mi dei Sul meglio, o Dio: non ho finito ancora Di raeconlar tutti i prodigi. Ah! quanto Sei potente, o mio Dio! Fede ne fanno Il cielo, il mar, la terra

Che tu si giusto ognor governi e reggi: Dov'è, dov'è chi il tuo poter pareggi? Basta, non più, che ho tollerato assai, Nè poche son, nè lievi son le angosce Che mi struggono il eor. Vedi ove io sono?

Che mi struggono il cor. Vedi ove 10 sono Rendimi pur lo spirto antico: io quasi Oppresso giaecio, o morto tn oscura prigion: fa' che rivegga Liberi i rai del giorno,

e il generoso
Tuo magnanimo cor si manifesti:
Splenda un baleno in questi
Caliginosi orrori,
Tornami a consolar,

Come, o Dio d'Israello, alla mia cetra Tuo santo augusto nome Saprò adattar,

e come In tua lode festosi

in tia lode resion Scioglieransi I miei labbri: ed io già salvo Per te, Signor, che non farò veggendo Confusi ed avviliti i miei nemiei? Bilancerò gli accenti,

Canterò tutto il di tue lodi sole, Nè formerà mia lingua altre parole.

#### SALMO LXXI.

Per la nascita di Salomone, voti del pedre.

Per l'erede del trono e figlio mio, La tua giustizia, o Dio, la sapienza lo elifedo in dono, e altro non chiedo: ond'exti

Savio e giusto così prenda il governo Del tuo popol diletto, e gli a te cari Poverelli ben regga.

Oh! fia cho un giorno
Gli eccelsi monti e le profonde valli
Sol risuonin di pace, e ognun sicuro
Goda di pace i frutti, e benedica

La giustizia del re.

Non vano evento
l voti avran: de'poveri ed oppressi
Difenderà la causa, e del potente,
Che sol macchine inventa a'danni altrui,

Fiaccar saprà la eresta e l'alto orgoglio, Onde non mai vacillerà il suo soglio, Finché il sole il bel di, finché la bruna Notte rischiarerà l'argentea luna. Come a un arido campo, in cui la prima

Come a un arido campo, in cui la prii Erba recisa a germogliar s'affretta, Grata è la pioggia, o la rugiada amica, Sarà la sua comparsa A' popoti cosl:

vedransi allora A' giorni suoi nel mondo La giustizia e ta pace, e non vedransi Partir, se pria nou tolgansi dat cielo

Gli astri che bello il fanno,

Meta già non prescrive Più dell' Eufrate il corso: il mondo tutto Penderà da' suoi eennl: un mare e l' altro Del vastissimo impero

Ai regni suoi

Ognor protetto

t termini saranno:
i suoi nemici
Baciar vedransi il suolo a lui davanti
E fin l'adusto indomito Etiope

A inchinarsi verrà.

Tributi e doni
Ognun gli recherà, elii a Tarso impera,
Chi ha l'isole soggette,

Chi gli Arbbi potenti,
thi felici Sabei governa e regge.
E tutt' re l'adoreran: le genti
Piegheran tutte il edolo alla sua legge.
Man perché mai si chiaro il suo gran nome
Sarà net mondo! Ecco perchè: del debole.
A cui manca ogni apopgojo, ogni sostegno,
Ei prenderà le parti, e dal potente
Opprimer nol farà. Padra al meschino,

Sarà, non re: né lascerà elie muoja Solto di altrul gravezze tnsopportabil pondo: e non men cara D' un solo a lui, d' un povero vassallo,

Che d'un grande è la vita.

Quel povero coal vivrà contenio, E a soddifarii soțili tribuit Abil si renderă: voii e preghiere Spargonis ob per lui: de suoi vassalit A se trarră l'affetto, E del plause coman sark l'oggetto. Fioriran del suo regno. Come nel prato i fiori. Fioriran del suo regno. Come nel prato i fiori. Come nel prato i fior

Qual maraviglia è poi, Se il suo gran nome a'secoli rimoli Passerà glorioso ? Infin che al sole I rai non mancheranno, Durerà la sua fama:

Risponderà.

ei de' felici Sarà l' esempio, e a chi sorte beata Augurar si vnrrà, di lui la sorle Si augurerà. Quindi per tutti i popoli Si apargeranno, e resteran sue glorie Ne' pocusi immortali e nelle istorie.

# SALMO LXXII.

Pensieri sulla felicità apparente degli empj

Pur è coal: nou può negarsi: Iddio Troppo è pletoso al popol d'Israele, Quando la sinecro il cor, quando è fedele. E intanto io quasi ho vacillato! lo fui Vicino ad Incespar!

perchè contenti Trarre i giorni vedea gli empj, e gl' indegni

Viver robusti, e poi morir felici Fra gli agi e fra gli onori.

Inver non pare Che aien nati a patir. Quei mali stessi, Della fragile spoglia, onde siam cinti, Indivisi compagni, Non son per loro, e l'empio solo io veggio

Nell'orribil fragor di ria tempesta, Che gli altri affonda, illeso abzar la testa. Qual meraviglia or fa, se di se stesso Superbo va, se di delitti è quasi Coverto, e come di bei fregi illustri Sen vanla, ed orgoglisso

Segue il canimin?

Yedi quel Irrio? Non mai
Scolorite le guancie in lui vedrai:
Mira gli ocebi ridenti
Lieti brillar, ne mai di pianto aspersi

Mesti e confusi; è come no? se appena A desiar comincia un bene, e tosto Pago l' ottien, e auperati spesso I suoi voll rimira.

Or nel suo core
Più non medita il mal: sparla e racconta
Libero in ogni loco i auoi delitti,
Nè sol contento è contro a noi mortali

La rabhia di afogar, bestemmia ognora, Bestemmia il ciel che pur lo soffre ancora-Or chi del popol mio Può la lingua frenar? Questo pensiero

Già mille volte e mille Va meditando, e sempre i giorni agli empj Trova che lieti scorrono o sereni, Nè il vespro nè il mattin funesta e adombra Un nembo passeggier.

Or queste, ei dice,
Possibil fia, che queste cose Iddio
Vegga, sappia, e non curi?
e softra intanio

Che quanto et già di vago e pellegrino, Ouanto di ricco in questo mondo ha posto Tutto serva per gli empi? E che mi giova

(anch' io con lor dicea)
Che mondo il cor, che monde

Sien le mie mani! Eccone il premio:

Per me auccede un nuovo e più angoscioso
Aspro martir: fra 'l di che fugge e quello
Peggior che viene, un languido riposo
Se la nolte framezza, oppena io veggo
Spuntar del giorno i rai,

E di nuovo cominciano i miei guai.

A tai voci, a tai sensi, io già ridolto
Quasi m' era a lasciar l'antica via,
E la tua gente abbandonar oppressa
E abbattuta così.

Mi avvidi poi Che troppo a me fidava, E che stancava i mici pensieri in vano,

Ch' era maggior di me si grande arcano. E a te ricorsi, o mio Signor, e chiesi Lume da te, ue' tuol riposti, occulti Consigli entrai. Quasi una fosca nube Dagli occhi mi si tolse, la veder poi qual fine Gli empi aspettava.

All troppo è verl elle giova Lasciar che in snolo infido e vacillante

Innalzino edifizi? Ab! più eho s' alzano, Cader gli fal precipitosi. O Diol

Ove son? cadder gia, Come in un punto Tutto cambiò! Par che mai stati al mondo Non sien gl' iniqui: ecco apariron tutti, E lor felice sorte, Come di chi si aveglia

Un sogno fu: eliè tu nel meglio, o Dio. Che stan sognando, allora Gli desti, e fai elie perdano Quelle felicità sognate ancora.

Eccomi già sereno, ecco già cessa
L'angustia, onde il mio cor da quel pensiero
Abbattuto ne stava. Alfin m' accorgo
Di mia ignoranza, ed a sapere io giungo
Che nulla io so,
ehe avanti a te son quasi

Simile a un brulo. Or che farò? Te atesso, Te seeglicrò per duce, o mio Sigonee: Tu guidami, tu prendimi Per di la compania de la compania con Cal'io sempre a le vicino Moorecò il passo, e orunque val, seguace Il piè verrà. Te solo Bramo goder: della fua gloria a parte Fa' pur che alfine io sia; questa a te chiedo,

Sol questa grazia, o Dio:
che fuor di questa,
Che cosa in terra o in ciel bramar mi resta?
Qui l' alma langue intanto: ahl qui vien meno
Nel pensar che lontana

Vive da te. Del debole mio core Dolce soslegno, alti quando è mai quel giorno Ch' io ti vedrò, nè a me da' lacci sciollo Pia che il sempre vederti nuqua sia tollo? Verrà pur si bel giorno

Or quanto posso

M'appresso a te. Chi lungi va, seu corre Cerlo a perir; struggi ed opprimi i folli Che tradiscon la fede, Che non serhan eostanti

L' amor promesso.

In son sieuro, in sempre
Treo unito vivrò, nè in allri io fida

Le speranze che in tr..

della mia fede,
Della mia speme e dell'amor ben chiare
Prove darò ; del mio salterio al sunno
Canterò cusì spessari o le tne lodi,
Che udrà la fama, e dispiegando il volo
e sparqerà dall' mio all'altro polo.

# SALMO LXXIII e LXXIV.

La serie de beneficj dispensatici da Dio, dimostra che non ci abbandonera.

G abbandonasti! e perché mai, Signore? Perché lo sdegno alfin non plachi? Alel pensa Contro a chi sfoghi il luo furor: lo sai, Siam pecorelle erranti, Na siam della tua greggia.

All li sovvenga the questo affillo popolo e meschino È quel popolo stesso Che luo fu semure.

Or desolali, eran la tra promessa Eredità, che un di togliesti agli empj. E il tuo soglio innatasali: e il hel Sionne, or non più bello, e quel più saern monte, È quel monte, o Signor, che tu seegliesti Fra tanti, è quello ore abitar volesti. E soffri ancor degli empj Tanta baldara? e calpestar non vuoi.

Non vooi calcar l'orgnglio e il fasto? Eppure Sai nel tuo tempio stesso, ove soleva Il popolo divoto Inni cantar al luo gran nome augusto, Sai quel che fero i tuoi nemici indegnii.

Che si vantan d' odiarti. Ergon trofei

Sulla cima del tempio, tonie in pubblica via, della vittoria Gonfi e superbi: ad atterrar il antica

Selva i frassini e gli orui Par che vengan co' ferri: a' replicati Colpi veggunsi alfin cader le soglie. Torbido al ciel s' innalza

Globo di funto e di faville, e in focn Erco già il tempio, eces il terribil loco Sacro al luo nome, or profanalo.

Quel che dicon fra lor: Farem che in terra Non fia chi adori e veneri Il name d'Israello: uno a lui sacro Giorno non resterà, fiuchè nel mondo Bi questo giù da lor sognato Dio La memoria ricopra eterno obbito. In si misero stata a chi potremo Volgerei almen? I solili proligi Più per noi tu uno fai: manca ogni aita. Un profeta non c'è, elte ci consoli, Che sappia almen, se stabile e costante Sarà il tenor de nostri mali:

Che angostia è questa! E muoverti non sanno, Nè quei che a nol si fanno, Nè quei che fansi a te, disprezzi, ingiurie, Rimproveri crudeli!

Rimproveri erudeli! .
e lu sen le mani
Languide tient ed oziose?

E dunque
Tu quell' eterno Dio, tu quel potente
Nostro re più non sei, de' eui prodigj
Per salvarei ultre volle.

Piena hai la terra e il mar? Sl, l'onde un giorno To per nni dividesti, e condensate Quasi restar per tua potenza, e poi Le sciegliesti in un punto, e le superbe Testa de'fieri arribili dragoni Sommergesti, affondasti: erran pe' flutti, E insepolli cadaveri sul lido

Reslan per cibo ai mostri, e i lur tesori Restan libera preda ai pescatori. Chi da un arida senglio Di limpide onde un rapido forrente Sgorgar mai fece? e chi l'impetuosa Corso dell'unde turgide Prenò? chi fiumi inaridili e secchi Passar ei fece a piede asciutto? Ahl solu

Tu sei, mio Dio, elie puoi Tutto far quel che vuoi. Tu del bel giorno, Tu della nolle oscura

Regoli il dubbio corso, e giornn e nntle Abbiam per te, chè san già lue bell' opre La luna, il sol.

Questa da borea ad austro.

Da' lidi d' occidente a' lidi Eoi Fertil terra, ove siamo, è ili tue mani Nolil lavoro, e lu succèder fai Al pigro orrido verno La contraria stagion con giro eterno.

Tanto sai, tanto puoi, ne li ricordi Del tun saper, del tuo poterl già pare Che tu nnn sappia i solili prodigi O più non possa oprar! E i tuoi nemici Creilon così: li sprezzano orgagliosi, Bestemniano il tuo nome.

Ali! qual faranno Costor, che le non curano, Aspro governo or già di noi, che siamo Fedeli a le? deli non lasciarci, o Dio,

Nel magginr uopo in abhundono: i patti Nun obbliar che già co' nostri padri Tu facesti, n Signor, Siam la più igunta

Direct Locale

Misera, oscura gente, Che or abbia il mondol eppur nemmeno in pace Ci tascian gli empj; in mezzo a lor pur siamo Costretti ad abitar: che pena è questa 11 mirarci d'intorna

Costretti ad abitar: che pena è questa 11 mirarci d' intorno Sempre gente si real Signor, i prieghi Del povero esaudisei: ei solo appunto

Oggi è che loda il tuo gran nome: i ricchi Più non pensano a te. Non è già nostra, La causa è tua: difenderla conviene, Difendita, o Signor. D'un folle ed empio Popol nemico, al tollerar non dei

Si indegni oltraggi: or son contiani, e il fasto Cresce ogni giorno, ed il furor s'avanza: E impunita ne addrà tanta baldanza? No, possibili non fia. Parmi non lungi Il di che inni festosi a te potremo

11 di che inni fostosi a le potremo Cantar già trionfanti: i lutoi prodigi Fede faran che a noi vicino ancora Slai, per porgerci aila. È ver? m'appougo? È ver (risponde il aito Signor: udite), Verrà, verrà ben tosto tt di futale, E xcorgercie altora

Quet che fare io saprò. La mia giustizia Vedrete altor qual sia, del mio rigore Prove darò: chi mi resiste? Io posso Tullo, se voglio.

Io scuolo li suolo, in ceneve Io riduco la Iera, e quanti in Ierra Spirano aute di vita: lo poi, se vogilo, Ristoro i danui, e soltoposte finatizo Ferme colonne al già cadente mondo, A sostene telle ruine il pando,

Troppo ho sofferto, e di pietade indegni Son resi alfin: quanto sinora in vano Gli empj sgridai! Basta così, tasciate L'esser folli una volta:

a che la cresta Superbi altale, e contro al vostro Dio Sfogar tentale il reo furor con mille Indeani acceuti!

E non vi arresta intanto Il pensar ch' egli un giorno Fostro giudice sta? Contro al suo sdegno Chi et soccorrerà? Ne' più rimoti Lidil, ore il sol riposa, e negli opposti, Onde risorge, e ne' più osturi boschi, Oce non giunge a penetrar, incano

Ei sol che vogiia,

Tullo può: questo al trono
Vuole innoltar? l'innalterrà. Quell'altro
Vuol dai trono sbalzur? a suo dispetto
Lo sbalterà: Due lazze ha in man ricolue
L'una di dolce e puro.
L'altra d'amaro e torbida
Pestifro iliquor.

T'ascandi al suo poter.

Or questo, or quello
Versa, e lo mesce. Ancor d'ingrata feccia
V' e l'avanzo nel vetro, e questo agti empj
Bibbla Vol. II.

Riserbato sarà.

Siguor, fedele
Queste tne voci a tutto it mondo avanti
Repticherò: chi vnole, intenda. Adempi,
E non tardar', le tne promesse: il fasto
Fa' che vegga una volta a' giorni mici
Mancar dell' empio, e fa' che vegga il giusto
Sollevato e premiato, e allor più lielo
Te canterò, che sei l' unica speme
D' Israel, che te solo adora e leme.

# SALMO LXXV.

Iddio sempre vittorioso.

Si sa chi è Dio nella Giudea, pur troppo Si conosce, si teme, e non minore Del suo nome è la fama Nel regno d'Israel:

ma più che altrove Qui si ennosce in questa Alma città, sul bel Sionne ameno, Ove ha sede e soggiorno:

I suoi prodigi Fede ne fan: qui gli archi invan già tesi Franse, e spezzò de' perfidi nemici Gli scudi e le aste in mille pezzi, e tolse Gli strumenti alta guerra. Cadder prostesi a terra

Cavalti e cavalier da un ferreo sonno.

Quanto sei pur terribite,
Signor! chi può resistere al tuo sdegno?

Chi al tuo furor non trema?

Appena in ciclo

S' udi ehe tu marciavi a vendicarti, E la terra tremò, restò la terra Tacita e stupidita, e solo intenta Ad ammirare il tun poter, che i buoni

Proteggi e salvi, e promio in lor accorso Scendi dall' alle sfere De' tuoi nemiri a debellar le schiere. Così dell' oste imperversata ed empia Lo sdegno dei li furor alli argomenti A noi darà, per celebrar tue lodi. Per esaltar del tuo potente braccio L' instancabil valor. Se ancor ci resta

Della fugata orribile tempesta Qualche tumido flutto, Lo domerai.

Ma voi , che de' prodigi Siete già spettatori, e foste a parte Del gran periglio, or non tardate a sciorre I voti, e a offrir vittime e doni al nostro Potentissimo Dio.

Questi i tiranni. Questi i re fa tremar con un sol bieco Girar di sue pupille, ed è in sue mani De principi la sorte:

Ei può dar quel che vuole, o vita o morte.

### SALMO LXXVI.

L'afflitto si consola cogli esempj di altri, che col divino ajuto superarono simili affizioni.

Ne' giorni torbidi, fra pene amare A Dio ricorro, comincio a piangere, E queste lagrime gli son pur care. Se stendo supplice ver lui la mano D' oscura notte nel gran silenzio, Non mai si spargono preghiere in vano. Ali! che quest' anima non è capace Più di conforto, nè in me ritrovasi La mia dolcissima, l'antica pace, Perdulo ho l'unico mio caro bene. Da lui lontano non posso vivere, Non posso vivere ira tante pene, Ali! la memoria già non perdei : Ma del perduto ben la memoria Forse fa erescere gli affanni miei. Per me non requie, non v'è riposo, Non viene il sonno mai gli occhi a chiudermi, Son quasi stupido, parlar non oso. Ove fuggirono quei giorni ed anni, Che non nareva che mai finissero. Scevri d' augustie, scevri d'affanni? E tu, mia cetera, dove pur sei? T'avessi in questa mia solitudine! Almen quest' anima consolerei. Alfin lo spirito stanco pur sente Qualche conforto, mentre un più nobile E giusto sorgemi pensiero in mente. · Dico: è possibile, che il mio Signore Più non mi guardi? ehe si dimentichi Del tenerissimo suo primo amore? Da noi possibile, che atia lontana La sua pietade per tutti i secoli, E che sia inutile la speme e vana? Dunque quel tenero core ei non ha Che prima aveva? dunque è valevole Lo sdegno a vincere la sua pietà? No, no: preghiamolo: sarà felice

L'evento; ei puote cambiarsi, e i fulmini Può alfin deponere la destra ultrice. Ben mi ricordo quel che, o Signore. Per noi facesti : quanto è terribile Il tuo sapere, quanto il valore! Impenelrabili dal guardo mio

Son tuoi consigli, ma aon giustissimi: Al nostro simile v' ha un altro Dio? Tu de' prodigj, tu sei il potente Autor : quai prove da te mirabili Ebbe l'incredula nemica gente!

Del buon Giacobbe fra le catene « Piansero i figli, pianse il tuo popole, Ma per te liberi ne uselr di pene. Le acque ti videro, ti vider l'acque. E s' atterriro : fuggi l' indomito

Flutto, e nel fondo del mar si giacque. Le nubi squarciano l' umido velo. Cadon le piogge, saltan le grandini, Del luono orribile rimbomba il cielo. Di frequentissime l'aria sfavilla Piamme e baleni: la terra timida Allo spettacolo trema e vacilla. Sul mar passeggi: par che a te sia

L'onda un terreno fermo ed immobile: Tu passi, e chiudesi poi quella via. E sol ti segnono, passan con te, Qual gregge, appresso traendo il popolo, Il vecchio Aronne col buon Mose.

### SALMO LXXVII.

La steria del popolo di Dec.

Silenzio, o genti: io vo' parlarvi, udite, Udite pur della mia cetra al suono Ouel ch' io dirò; fin da' primi anni la prova Ne recherò gfi esempj:

i padri e gli avi Gli han raccontați a' figli ed a' nipoti, Celebrando eosì del gran Signore Le glorie, i suoi prodigj, e il suo valore. Volle ei così, fin da elie il patto feo, E dettò la aua legge alla diletta

Progenie di Giacobbe: ei volle, allota Che i padri a' figli, e questi agli altri ascosa

Non avesser tal legge, onde restasse Viva dell' opre sue la fama ognora, E ognun sperasse in lui, nè i suoi precetti

Ohliasse infedel, nè de' primi avi Imitasse gli esempj : indegna gente! Gente sol nata ad irritar lo sdegno

Del suo benefattor, gente, ehe mai ltieonoseer non seppe un padre amante.

Infedele, spergiura, ed incostante! Qual maraviglia or fia, se d' Efraimo I figli ingrati, un di sì prodi e forti, Instancabili arcieri, or nel più fervido Ardor della battaglia in vergognosa Fuga volsero il piè?

Maneò per loro Di Dio l'ajuto, e con ragion, chè al patto Ah! mancaron gl' indegni, e il dolce giogo Scosser della sua legge,

e in tristo obblio Posero i henefici, e i gran proligi Che oprò per lorn: e Tani , anzi l' Egitto Tutto fu gran teatro, e spettatori

I lor padri ne furo, i lor maggiori.
Che far potea di più? Divide e parte
Il tempestoso mar, le onde raccoglic
Come in un vaso, e per la secca via
Gli fa passare a piedi asciutti:

Quindi al suo fido esercito ei precede, E nell'umilia notte e tenebrosa D'ignei raggi vestilo e s'avillanti, E nel cocente ardor di cuiaro giorno tuvolto in deusa umida nunbe oscura Del cammino ci si fa guida sicura.

Tutto questo non ès le asciutte arene Del deserto non bagna un piccol rio, Onda nan v' è elte l' arida ristori Sete del passeggier: percote un sasso, Lo rompe e l' aore.

ed ecco a larga vena Sgorgar le limpid' acque, e a poco a poco Crescer il fiume, e tutta la foresta Bagnar scorgando in quella parte e in ques

Bagnar scorrendo in quella parte e in questa. Eppur, chi 'i crederia? Tornan di nuovo A nffenderlo fra poco e ad irritarlo Là nel deserto stesso, e dall' ingorda

Gola vincer si fanno. E van dicendo: Oh! il Dio che abbiam! Oh! il Dio che

abbient el sacta
D'acqua che scorrer fa dalle percosse
Pietre, e ci segue: e le digiune intanto
Viscere han fame. Ei, s' è pur ver che tutto
Può quanto voude, ai popol suo già stanco
Perchè qui generosn or non dispensa
Cibi più forti su di luuta mensa?

Il suon di questi sconsigliati accenti Giunse al Signer, che di terribit' ira Giustamente si acceode, e dell'offesa Vendicator il funco allora ei seeglie, E 'l manda in Israel: parte, ubbidisce, Vendicatori il funco, e qual fedele Ministro della giusta ira divina,

Tutto abbatte, consuma, arde e rovina.
Folli, inerciuli, iniqui! E qual ragione
Aver potean di dubitar di Dio,
E in lui di non fidarsi?

Ei già quet desso Non fu, che disserrò del ciel le porte, E alle nubi ordinò ehe su la terra Piover facesser di rugiada invece La dolce manna?

Ecco, il bel pan che in ciclo Gli Angeli han preparato, or è dell'umo Continuo cibo I E non son sazi aneora, Gli empi grati non son, non son contenti, E volgon contra al cicl gl'indegni accenti! Il Rettor delle sière allor si chiama Il gelido eno, e gli da legge, e vnote

Che sentendo per l'aria i freddi vanni Non vada più: ma si ritiri, ed austro Venga in sua vece, e de' più scelti angelli

Che ugusgliano del mar quasi le arene Spinga uno stuol qual polveroso nembo; Cada qual pioggia in mezzo al campo, e sopra Le tende il muechio s'alzi e le ricopra. A spellacol si nuoro ecco gl'ingordi Son corrono a sfamar l'ardente brama; E mangiano, e divorao, e già abanchi

e ancora Seguiano a divorar, quando II gran Dio Si sdegnò, su di loro il suo furore A sfogar comineiò:

Forse e non sazj eran di carne,

de' più superbi
Giovani e senza fren fiaccò, conquise
L'altero orgoglio, e i più potenti uccise.
A tante maraviglie, a tai prodigi
Nou cambiaron costume, e a' falli antichi
Ritornaron ben tosto:

onde qual vento
Là nel deserlo i lieti di avaniro,
E su breve per lor degli anni il giro.
Corron talora a Dio, ma in quell' istante
Ch'ei gli stagella, e allo syuntar dell'altra
Sorgon, pietà gridando, il suo gran nome

A venerar:

confessan tutti mmili
Ch'ei solo è del suo popolo l'aita,
E la salvezza,

e offrongli i loro affetti, Ma gli offron sol co' labbri, e al tempo siesso

Mancan gl'infidi at patto antico. Ah! dunque Son menzogneri, i labbri son fallaci, Chè avvaupa Intanto II cor d'impure fact, Eppur di tanti falli al tetro aspetto Non tornò ad irritarsi, a compatingli

Incominció pictoso, e tutti i rei Struger nos volle, e moderò, rattenne L'impelo del aso degos un opportun de la compania del compania del

Abbandonaro II santo, il giusto, il forte, il gran Dio d'Israel, e ad altr' oggetto Volsero ogni pensire ed ogni affetto. Nè mai rammentan più della divina Destra il valor, che liberi, che salvi Gli trasse da ealena;

da ealena; obblian gl'ingrati Netla real città d' Egitto, in Tani Quanto per le rope, di quai produgi Fe' pompa atler, sicchè il nemico atesso. Da maraviglia e da terror fu oppresso. Come non atterristi In fiume scorre Confio non già di limpide acque e chiare. Ma di sangue spanante. Arsa la gente Appressa e talia, e a parventata indiciro Li ritira in mirra nel rosso lago Sanguinosa ondeggiar di se l' immago.

Son dell' ira divina ancor le rane E le mosche istromenti, a torme a torme Van volando e saltando, e onde guardarsi I miseri non hanno.

In preda ai bruchi Diede i bei frutti, e l'aurea messe in preda Alto locuste :

ai replicati colpi Dell'orrida gragnuola inaridisce Ingemmata la vite, ed i nascenti Frutti caggion dat ficu:

arse e distrute
Appajon le campagne, e nelle maudrie
Languide dalla fame e semirire
Le greggie abbandonate, i chiusi armenti
Ne più betar, ne più muggir pur senti.
Il suo furor tutto fagoi: si rolle
Vendicar degli affronti e delle inguirie
Che il suo popol soffriva, i suoi ministri
Dell'ira sua rendicatrice ei feo
Severi esceutione.

apri le porte

Tulte al suo cliniso e Irattenuto sdegno,
Contra l' Egitto allor. Qual netle belve,
Tal negli uomini ei fu, stragi e ruine
Si minacciaro, e s' eseguiro.

Orrendo

Spettacolo crudel I veder di sangue Scorrer le case, e di qual sangue! Oli Diol De' figli a lor più cari, ali I de' diletti Primi del sen materno amati frutti Così srenati! Ali! chi sa dir la pena Delle misere madri in quella scena? Queste fur l' arti onde il suo popol trasse Dalle catene, e qual di sparse agnelle

E il guidò nel deserio.

Ei per le selve
Già sicuro marciava, e non avea
Donde temer, poiché dall' onde ultrici
Vide oppressi e sommersi i snoi nemici.
Compito il gran cammin, nel sacro monte
Iddio lo guida alfin, monte che a forza
Dell' instancabili sua potente mano

indi fugati
Parte da lui, parte compuisi ; e tuttu
Misurando l'ampissimo terreno,
In più parti il divise, e su ciasennu
Fe' decider la surle,

S' acquistò da' nemici,

Una torma smarrita alfin l'unio.

e così alfine

Alle trità del popol suo diletto, tive regnó l'assurpatore alterno. La sede ei stabili del nuom impero. Or chi fia che mel creda? Ad irritarlo Tornan di nuovo, e sprezam la sua legio. Trasgredicono i palti, e sono i figli Peggior de' padri, e indrizzan le saetle, Come un arco già quasto, ad altre nire Dalle proposte assai lontane. In quelli,

In quei monti ch' ei tolse a' lor nemici, clie lor donò, su gli occhi alzarsi ci mira Dal popol suo (popolo ingrato de empio!) Nuove are a Dei bugiardi e nuovo tempio. S' accorse allor che ta pietà fu vana, Che sensibil non era a' benefici

Che sensibil non era a' benefici Il popol duro, e abbandonarlo allora Risolse Iddio, ne più curarlo:

Più dimnrar non volle, e l'area stessa,

Onor del regno, e grande aita, in mano Fr' passar de' nemici, e a fil di spada

Perir lasció quel popol già diletto, Né qual sua eredilà lo volle ei poi, Come pria, più guardar. Ecco i più forti

Giovani alteri, uvo più ferre il campo. L'incendio marzial strugge e divora: Cagginn svenati i saccutoti ancora, Xe di color le verginelle spose, Xe di costar le vedore dolenti Trovan nel duro caso alcun conforta, Non han chi le consoli e le compisanga: Persa ognina 75 sini giuai, comune è il pianto, E consuse il dolor. Alle infefici

Funestissime grda, agti ululati, Dio, che parea che lin'allor dornisse. Alfin dal lungo sonno si destò, E qual guerrier, a cui nuoro vigore Agginge il generoso almo liquore, Surse, e libero e franco in campo entrò. E i nemici percosse, e rergognose Fur le piaghe così, che resteranno Sempre confusioni

Altor, benché di nuovo L'abbandonato popoto ei mirasse Con dolei rai, più in Efraimo appresso Restar non volle, e di fissar risolse Sua sede altrore.

Ecco già quett' infida Turba abbandona, e passa ai più fedeli Figli di Giuda e al suo dilelto monte, Al hel Sionne.

lvi det tempio innatza
La vaga maestosa altera mole ,
Bastanie a contrastar ferma e sicura
Cotta presente e colt'età futura.
D' opre rosi maravigliose ei scegtie
Davide esecutur , Davide il giusto,

It fido, il pio, che pastoral menava Vita alla greggia appresso: indi lo trasse Per pascer, non giù gregge, ma l'etetto Sno popol, di Giacobbe illustre germe, A eni capo lo diè.

Molto ei col senno, Molto oprò colla man: nè mai sul trono Il sincero cambiò candido core, E fin buon re, come fu buon pastore.

# SALMO LXXVIII.

Riflessioni per muover a pietà il Signore.

Signor, che fai? sen vengono Di popoli stranicri armati eserciti. La tua si bella a struggere Ditetta eredità! Vedi il tuo tempio Già profanato! Cercasi

tuvan fra le ruine Gerosolima. Non è più quella: in cenere Quasi è ridotta, e sol di pletre ahi! sembrami Mucchin indigesto.

l barbari Tutti i suoi più fedeti, o Dio, svenarono,

E i miseri cadaveri Preda alle fiere ed agli augei lasciarono, Mentre gli estremi uffici

Non v'era chi lor desse, e il miserabile Onor di tomba, e gonfi

Quasi torrenti del lor sangue altagano Le strade tutte. O miseri!

Siamu a' nostri vicini, e a tutti i popoli Che tian pur di noi notizie, Di scherno oggetto, e al vulgo vil la favola.

Di scherno oggetto, e al vulgo vil la favola. Alt! quando avrà mai termine L'alto tuo sdegno, e ti vedrem più placido? De' tuoi gelosi spiriti

Va ad estinguersi il foco, o sempre a crescere? Sfoga contro de' popoli tl tun sdogno, che mai non ti conobbero,

E la tempesta scarica
Sopra a quei regni ove il tuo nome amabile
Mai non a' udi.

D' abbattergli Itai pur raginn: bastan gli strazj a munverti Che di Giacobbe al popolo Fecer gl'indegni, e la crudel del tempio Alta ruina,

e scordati

Per ora i nostri falli, e le antichissimo
Colpe de' padri ed avoli.
Già ne pagammo il fio: delle miserie

Siam giunti at entino: a porgerci La necessaria aita alil sia sollecita La tua misericordia: D'attri sperar salute è cosa inutile,

Fuor che da te: la gloria Vuol del tuo nome che ci aiti e liberi , Che cì perdoni:

e i popoli

Andran sparlando e moronorando increduli: Questo lar Dio dove abita? Chi è? che fa?

Mostra che sei, che valido È il tuo gran liraccio, e veggano Come de' servi tooi l'innocentissimo Sangue già sparso a rivoti

Chiede vendetta, e tu la prendi asprissima. Dunque i sospiri e i flebili Omei dei prigionieri a te pur giungano,

Ti muovano, ti destino, E de tuoi figli già perduti il giccolo

Avanzo almen conservisi
Dall' alto tuo poter.

E fa' che imparino

Costoro atfin: ricevano

Quelle onte a mille doppj, e quelle ingiurie,
Che a te di fare osarono

Ottraggiando il tuo nome. E noi , che d'essere Ci vantiamo il tuo popolo

E la tua greggia, noi degli anni instabili Per tutto it lungo volgere Canterem le tue lodi e le tue glorie.

# SALMO LXXIX.

La vigna abbandonata dall'agricoltore, figura del popolo abbandonato da Dia.

Ascoltaci, o Signor: tu quel medesinn Non sei, ehe di Giacobbe la progenie Guidi qual gregge ubbidiente ed umite, E governi a' tuui cenul? Ove or nasconditi? Perché non vieni a consolarei?

Aspettano
Efraimo, Manasse, aspetta il piccolo
Beniamino il tuo ajuto. Ah l vicni, e mostrati,
De' Cherubin sui presti vanni ed agili
Cavalca e vola,

e veggan questi barbari Quanto è grande il luo braccio, o come sciogliere L'aspre catene puoi che c' imprigionano. Signor, da questo carcere

Dchí per pietà richiamaci, Un sol tuo sguardo bastaci, E sarem salvi e tiberi. Potentissimo Diol dunque è possibile Che sempre irato esser tu vogila, e chiudere Sempre i'r orecchio alle preghiere, ai geniti

Del tuo popol diletto? Ah! ci fal pascere Di pianto amaro, e servonci te tagrime Di cibo e di bevanda!

tn quale, atti miseri!

Stato ci lasci] ad insultarel vengooo Tutti i vicini, e siam ridotti ad essere De' nemici il trastullo ed il ludibrio. Signor, da questo carcere

Deht per pletà richiamael, Un sol tuo sguardo bastaci, E sarem salvi e tiberi.

D' infedeltà.

Ah I tu la bella vigna, u Dio, ricordati, Trapiantasti da Egittio in questo amabite Fertil tercuo, pria da qul le inutili Piante sterpando, e si opportuno e proprio Rendesti il luogo : eran già profondissime Le sue radici, ed occupò vastissimo Tratto di terra :

i rami pareggiavano l più alti cedri del frondoso Libano, E copria la sua ombra i monti allissimi: Fino all' Eufrate, e fino al mar si stescro

Liete di là, di qua le sue propagini. E saran poi tante fatiche inutili? Rotto è il recinto, e quella ebe cingevala Folta siepe è sdrucita, e la vendemniano

Liberamente i passeggieri ,
e l'ultimo
Guasto le ha dato un fier cignale orribile.
E tu'l vedi, e'l comporti? Ah! torna, e guardala,
Tua vigna è ancor. Deh! per pietà riprendine,

Signor, la cura antica,
e tu medesimo
Che la piantasti un giorno, or tu riparala.
Se continua il tuo sdegno e mai non placasi,
A sacco, a foco alfin già posta a perdersi

Del tutto andrà.

Proteggi almen, conservaci
Quel che sara del braccio tuo valevole
L' istromento, o Signor, quel che prescegliere
Per salvarci volesti, e questo affrettaci

Aspettato soccorso,

Di più mai non lasciarti, e quella in grazia Vita ehe tu ci renderal, continua Per te s' impiegherà; sempre lodandoti Avrem tra i labbri il tuo bel nome amabite.

e noi giuriamoti

Signor, da questo earcere Deli 1 per pietà richiamaci: Un sol tuo sguardo bastaci,

# SALMO LXXX.

### La festa de labernacoli.

Qual silenzio è mai questo? Al nostro Dio, Al nostro difensor, del buon Giacobbe Al Dio potente inni cantiam: s' unisca Dell'arpe e de' salterj al dolce suono L'alta stridula tromba, il grave timpano

In così lieto di: già spunta il uuovo Dell' argentata luna Lucido corno, e le frondose amene Ergonsi ancor misteriose scene.

E sarem salvi e Jiberi,

Tutto s' appronta a celebrar l'antica Festa che stabili del nostro Dio La sapienza:

Volle così che a' figli suoi restasse Di quel ch'ei fe', quando dal fiero Egitto Salvi gli trasse, e gli guidò per l'erma Solitaria foresta. Allor con nuovi Accenti ignoti a quei dall'alta cima Del monte ci parla, e vuole Che faccia a noi ritorno Sempre lieto e festivo un si bel giorno.

Ah! popol mio, deh! ti sovnenga, ei dice, Quel ch' io feet per te; l' ingiusto pondo lo dagli omeri tuoi Tolsi, nè più permisi Che in fallcoso ministero e vile '

S' impiegasser le mani.

In mezzo a lunil,
Che l' opprimeano acerbi affanui, i preghi
Volgesti a me, ii sicolat i lacci, accorai
Pronto all' ojulo, ed eccliai funesta
Al tuo nemico orribbi tempesta.
Pur di Marabo alle acque
Infedel ii conobbi, e quindi appresso
Nuove rovoe aggiungesti

Ma senti , io disci allora , Odi i mici sensi. Ah! se ubbidir mi vuoi , Scaccia da te qualunque

Nuovo Nume straniero.

Io solo, io solo
Sono il tuo Dio, che infransi i ceppi tuoi.
Che ti tolsi all' Egitto. Escan da' labbri.

Escan i voti, io tutti
Paghi gli renderò.
Questi miel sensi
Udir non volle il popol mio, nè mai
A ubbidirmi pensò.

Ouindi risolti
D' abbandonarlo in preda alle incostanti
Sue voglie infami, ed alle folli e ree
Di suoi pensieri ingannatrici idee.
Se ubbidiente a' mici consigli'l capo
Il mio popol piegava, e pel cammino

Ch' io gli segnai seguiva il corso, io sempre Era pronto a difenderlo, e già sparsi Sarebber tutti i suoi nemici, appunto

Qual nebbia al vento, e il mio valevoi braccio Vedulo avria qual fosse.

Or gl'infedeli
Mal riamando il padre amante, ingrati

Furo a me stesso, e mi tradir: son dessi Miel nemici più fieri. Eppur felici Scorrer gli fei tutti i lor giorni!

eppure

De' più soavi e delicati cibi A pascerli ho seguito, e nell'ameno E fertile terreno Gli ho posti, ove da' sassi alpestri e vivi Sgorgan di mel, sgorgan di latte i rivi.

# SALMO LXXXI.

### Abusi de' tribunali.

E giustizia non c' è l Questi che il mondo Quai Nunii adora, alt! s' abusaro ormai Di lor potenza: e chi sarà elec freni, Che punisca l'ardir? Ecco il Signore Scende, e s'asside in usezzo Al gran senalo, e i lor giudzi stessi Pesa, esamina, oserva. Ah! che gli trova Giudici iniqui, ingiustil Ah! che gli vede Senza onor, senza legge e senza fede.

Perfidil ancor la stessa Bilancia in mano ovele? E la giustizia oppressa Sempre per voi sará? Al giusto ognor nemici, Tutti dell'empio amici! Sempre per voi del giusto L'empio trionferà?

L'empio trionfera?

Ah! si cumbj tenor: per tutti eguale
Sia la vostra bilancia: in voi l'astlo
il misero pupillo,
Lo sventurato, il povero, l'offitto
Ritrovi alfin, e dall'ingiusta mono

Del potente oppressore Scampi per voi. Mo porto in van, non vonno Udir consigli, e van fra l'ombre a caso Ove gli guida il cieco

Desio d'acquisto o di vendella: il mondo Volgon sossopra ad oppagar l'insane Brame indiscrete.

Ah miseril non tanto,

Non tanto orgoglio. Io figli miet vl chiamo; Voi quast Dei siele net mondo, è vero, Vel dissi, e vel dirò: ma tat vi rende De'sudditi il limor, che in ogni petto Desto per voi. Ma siete al par di loro

Mortali ancor, ne del cliente oppresso Del giudice la sorte Nel di fatal distinguerà la morte. Ab! mio Dio, tu parli in vano: I superbi udir non vonno; Non nartir da uni lontano

Non partir da noi lontano', Qui tu segui a giudicar. Tutto è tun, perchè non regni, E non giudichi tu solo? Questi tuoi ministri indegni Non si ponno tollerar.

### SALMO LXXXII.

Preghiere in tempo di guerra.

Osservi, e taci? Alt1 non tacer, mio Dio, Chi a le resisterà, se al trattenuto Sdegno dai sfogo alfin? Non è più tempo Di star così della baldanza altrui

Ddi 'l vicino Fragor della tempesta ? I tnoi nemici Turban le acque così. Vedi già gonti Quei che odiano il tno nome?

Spettatore indolente.

E notte e giorno

Van consigliando a disfogar la rabbia Contro al popol fedel, che di tue ali Sotto all'ombra si cuopre.

Diceau fra lor, s' opprima, si calpseti, Si disperga cosi , che più net mondo Guesto un popol non sia, nie mai si parti Più d' Israel: sicche all' età futura Non ginnga il nome, e sia la fama oscura. Qual lega infame, e qual conginra orrenda Fan contro a tel Coll' Iduneo, ch' errante Va con le lende, e non ha fede, uniti Vengon gl' Ismaeltii,

Vengon d'Ammone e di Amalecco i figli. El 'Agareno, e II Mobilia, ce manda Gebel la montuosa i suoi robusti fundurili villani a dar soccorso Di Lot all'empia stirre, e più l'antico Odio a sógar il Filister ribelle Otiros non dorme, e seco in campo Tragge il ricino abitator di Tiro, E al gran rumor si desta ancor l'Assiro.

Signor, tanta baldanza Non ti commove ad ira ancor? Ahl sorgi, Di Sisara e di Jabin Dell'irinuova gli esempi, e quel che un giorno Di Cisson alle sponde allor facesti, Si rivegga, o mio Dio.

Del tuo valore D' Endor il campo intorno Di sangue Madiantiteo ondeggiante, Coverto di cadaveri insepolti, O imputriditi, o già ridotti in polve, Fede ne fa.

Perché la sorte istessa Non incontran questi empi? Dreb e Zebe E Safmana e Zebee, del tuo furore Soli furon l'oggetto! Ed or di questi Perfidi duci osservi Contro a noi, contro a le l'impresa audace,

L'indegno orgoglio, e tu tel soffri in pace? Non son costor che alteri, Il tempio è nostro, ivan dicendo, entriamo, Il Dio qual è che abita qui?

Mostra il valor: fa' che conoscan Intii Affin chi sei. Sol che dal ciglio irato Sfavilli un lampo, e gli vedrem qual ruota Girar confusi intorno, o qual dispersa Paglia agiltata allo spirar uno certo De' venti avversi.

E a scaricar sen vengano Sulla testa degli empj. Or la toa destra Dardi, saette e fulmini Seagli, consumi e dissipi L' aodage stuol, qual d'un gran nonte in cuna L' elace foco opaca selva annesa Mbaltle e doua, incenerisce e strugge. Ed atterrito il pastorel sen fugge.

Non vengon questi voti

Alle tempeste, a' turbini,

Da un cuor di sdegno e di furore acceso, Che vendella sol chiede: alta sorgente Riconoscono in noi. Ci muove solo Il fervido desio Che ritornino a te pentiti, o Dio. Questa è la via di ricondurti. Il volto Poichè di scorno e di ressor corerta Avran per te, vinti, avviliti, oppressi Procureran saper chi sei, che lanto Puoi su di loro, e il tuo gran nome angusto

tmpareranno a venerar, Vana speme non è, se lu conosci Che l'emenda è sicura, affretta, o Dio, Affrelta il colpo, e sien ila te scherniti; E confusi, e avvilili Di più gli altri a schernir non abbian core: Ma in continuo limore

Vivan dall' alta tua potenza invitla Spaventali c commossi.

Allor sapranno Che tu sol puoi chiamarli onnipotente, Che lo sperare è vano Nel finto stuol degl' insensati Dei, Che un Dio v'ha sol nel mondo, e quel tu sci...

> SALMO LXXXIII. Denderso di tornore a Gerusalemme.

Perchè, o Dio, perchè m'è tolla La lua vaga amabil sede? Ali! potessi un' altra volta Rivederla e poi morir!

Pel desin del tuo bel lompro Langue il core, e già vien menn: Quando è mai quel di screno, Che lo senta, o Dio, gioir?

Trova pur la tortorella, Trova il nido il passerino, Ed asconde - fra le fronde Senza piume i tigli aucor. Alil nel dubbio e rio cammino. Nel furor del mare intido. tl tuo allare cra il mio nido Era il purlo, o mio Signor. Nel tuo tempio, o ben felici Quei che in pace, e senza affanni Traggon lieti i giorni e gli anni Le tue lodi in ricantar!

Ah! se vnoi, se tu m' aiti, Sarò lieto un giorno anch' io: Questa speine il core, o Dio. Mi comincia a consolar. Quell' istante fortunale

Parmi giunto: e colla mente Del ritorno sospirato Misurando i passi in vo. Alla patria è questo il calle Che mi guida? ed è pur questa

Delle lacrime la valle?

Patria amata! or ti vedrò.

Qui che giova il viver mai? Nel tuo atrio un giorno solo Mi saria più caro assai, Che mille anni in quest' orror; Sreglierei della tua saglia Un eustude esser negletto

Valle opaca! Ali! dall' eccesso

Del calore, e dal cammino

Un conforte a ritrovar.

Vivi sassi e lagrimanti

A te viene un cure oppresso

Qui da' penduli del monte

Historato il corso affretto:

Veggo il tempiol il mio diletto Veggo già de' numi il Re!

Nulla io veggo: è vana idea Del mio credulo pensiero,

Ah! Signor, veraei almeno

Rendi un giorno i sogni miei.

Mio sostegno ali I sol tu sei,

Allra speme il cor non ha.

Se qui lasci i servi luoi,

Questo re promesso a noi

Ove mai regnar potrà?

Ito tra' lacci ancora il piè.

Passo già di coro in coro:

Grondan l'acque, e fanno un foute La mia sete a ristorar.

Ma chè sogno? Alt! non è vero,

Al tuo re deh! volgi il guardo:

Meglio, o Dio, che in regio telto Ahitar col peccalor. Ali! se in le non spero invano, Se pietosa e fido sei ,

Ali! non è quel di lontano Che a goderti io tornerò. Tornerò da' lacci sciolto, Rivedrò quei dolci rai, Rivedrò quel luo bel volto, E contento appien sarà.

Basta sol che a te non manchi . E per me sienro è il bene : So, min Dio, rhe tutto oltiene Chi mancare a te non sa.

O qui mai non c'è nel mondo, O chi in te sel fida e spera Ritrovar potrà la vera,

### SALMO LXXXIV.

La redenzione è viciua.

La fedel felicità.

Presso è il hel di che a consolar verrai Di Ginda il regno abhandonato e misero, E useir da' lacei il popol tuo farai: Popolo ingralo! I falli suoi, Signore, Quanti e quai sono! è ver, ma se più fossero Sempre saria la tua pietà maggiore. Placa lo sdegno, e rasserena il ciglio E a noi pictoso il volgi , e alfin richiamaci Da questo lungo e doloroso esiglio.

O vuoi che l'ira tua si stenda a segno. Che il danno i nostri figli ancor risentano? Ahl dunque eterno ha da durar lo sdegno? No , richiamaci în vita : è della morte

Questo stato peggior: fa' che il tuo popolo Inni a te canti in più felice sorte. II promesso soccorso invan finora

Altendiamo, o Signor: il pietosissimo Nostro liberator non viene ancora. Ma verrà? Sì, l'afferma ( ed è verace Di sue parole il suon), è Dio che affermalo, E al cor mi parla, ci el vuol dar la pace. Ma della pace il frutto ali! intti po-Godranno inver? No. mi risponde, uditelo,

Dice sol che il godranno i fidi suoi. Chi la via non smarrisce, o la smarrita

Vla chi riprende, e chi lo leme e venera.

Ottener può da lui salvezza e vita. Sarem par tali? Avrà di fede un pegno Da noi sienro? Egli è già pronto a rendere La gloria antica ed alla patria e al regno. I segni ecco vediam; la verità S' unisce alla pietade: e la giustizia Colla pace si bacia, e insiem sen va.

Già l' Innocenza rifiorir si vede In terra, e la giustizia rimirandola Dall' alto ciel, scende e fra noi sen riede. Il desiato frutto alfin la nestra

Terra darà, poiche il Signor rivolgere Non sdegna un guardo in questa bassa chiostra. Anzi viene egli slesso: e nel cammino La giustizia il precede: allor che vedesi

### SALMO LXXXV. Preghiere nelle persocuzione.

Alle nie voci flebili Porgi l'orecchio a' miel lamenti, e ascoltami: Son povero, son miscro, Merto pietà.

Ella venir, sappi ch' è Dio vicino.

Del cor sincero e candido Che serbo in sen, non mancano Prove a te, mio Signor. Deh! tu conservami La vita, e un fedelissimo Tuo scrvo è quel che salverai, che l'unica Sna speme ha in te:

le Iremole Onde se lascia, o in esse il sole ascondesi, Te sempre invoco, e chiamoti In mio soccorso, e intenerirti, e-muoverli Non posso ancor? Consolami, Solo a te i miei pensieri si rivolgono,

Che so ben che ti provano Clementissimo ognor quei che t' invocano. Un Dio to sei dolcissimo Pien di soavità]

Com' è possibile Che i prieghi miei sì fervidi Non ascolti, o non curi?

In tante angustie BIRBIA Fol. II.

Ne' di più foschi ed orridi Sai perchè a te ricorsi? Ali i perchè solito Eri già tu d'accogliermi, Di consolarmi. Or v' è (gli empi ml dicano)

De' falsi Dei ridicoli Fra la turba ben folta uno a to simile? V'è mai chi possa giungere, Signor, a pareggiar lo tue grandi opere? Non lian saputo fingere Un Dio simile a le.

Son tutti gli uomini Per te nel mondo, ed opera Son di tua mano: e vi sarà fra i popoli

Clii non t'adori e veneri, Ch' inni non canti al nome luo di glorie? Chi non si voglia scuotere De' luoi alti prodigi allo spettacolo? No, tutti ti conoscono:

Sei pur grande, e sei solo, e mai non furono Maggiori o uguali, e simili Altri Dei non saran, non esser possono. Per le tue vie couducimi, E fa' che Il piè mai non vacilli o sdruccioli; Mille tra lor contrarii Moli diversi il cor da te distraggono: Alı! mio Signor uniscimi

I 'dissipati affetti, ond' io non palpiti Che sol per le ; desideri, Ami, lema te solo, E oh! la mia cetera Fia ch' io riprenda, e giubili, E canti le tue lodi, e lieto esprimere

Possa, o Signor, quei fervidi Voti ondo ho pieno il cor, e a lulli i popoli La tua misericordia

Dir quanto è grande, e come pielosissimo Me dal profondo carcere Del giorno a' rai salvo traesti e libero: Non ho delle vittorie.

Dubbio non bo. Son tutti iniqui e perfidi l miei nemici, e inutili Saran gli sforzi, ove la tua non abbiano Aita polentissima Seco, o mio Dio: ma come averla possono,

Se a te mai non pensarono, Se le lor mire altrove ognor rivolgonsi, Se cercano d' opprimermi Con violenze?

È ver che benignissimo. È ver che pazientissimo Tu sei, ma sei per me, non per quei barbari, Che mai di te non cnrano.

Nè cureranno. Alla misericordia In te la fida uniscesi Veracità. Déi le promesse adempiere . E questo é il tempo. Ah! volgiti.

Deh! su di me, deh! lascia un de'tuoi placidi Sguardi cader, che rendami Certo del tuo bel cor. Pietade io merito, 158

Merio soccorso, aitami, Che son tuo servo, e d'una a te fidissima Serva snn nato: inutile

Non far che sia la tua divisa, a' perfidi Sia di terror: confondansi In veder che tu m' ami, e che ammirabili Per me tu fai prodigii, E che voli sollecito a soccorrermi,

E mi consoli, e liheri Dagli affanni, in cui gemo, e dalle augustie.

#### SALMO LXXXVI.

#### Le lodi di Gerosolima.

Di che temer dovrà? Stabili e fermi, E cari a Dio son gli alti monti, ov'ella Immobil siede. Alti vi è città simile Alla città reina, Alla bella Sionne? In mezzo a tante, Che abita d'Israel l'ampia famiglia,

Questa del suo Signore Merita sol l'amore. Sion felicel Ei sua città ti chiama,

Ei le tue glorie esalta, o dice: I figli Di Egitto e di Babelle a te, Sionue,

Richiamerò: fia noto Qui a costoro il mio nome:

il Filisteo, L' Etiope, e quei di Tiro al tempio un giorno Co' figli suoi verranno.

E insiem m' adoreranno. Ognun dirà: Sionne opra è di Dio, Ben si conosce: a lei deve i natali

Oual più forte o più savio al mondo apparve: Ne' gran volumi eterni, Ove di lutti i popoli descritti Ha inomi iddin, se un savio, un forte incontri,

Ritroverai notato: Questi in Sionne è nato.

Oueste in Stoane è nato.

Eppur fra tanti il pregio tuo maggiore
Questo non è: ma che un si numeroso
Popol di figli iuoi d' amor costringe
Indissolubil nodo,

Per cui scioglicado al dolce suon di cetra La voce in lieto canto, in giro il piede, Passa conlento gli anni In pace è scuza affanni.

### SALWO LXXXVII.

#### Il giusto abbandonato.

E pictà non ritrovol Alt! mio Signore.

Dell' affilita mia vita unica speme,
Non è ch' io già non sparga
Fervidi priegini avanti a te: lo sai,
Piangendo o Dio! mi lascia
II di che parte: e negli stossi pianti
Mi trova il dì, che viene, a te d' avanti.

Ehl che i miei prieghi infin sull' alte sfere Non giungono, ove stai. Se lor lu dessi Libero il varco, e gli accogliessi, o Dio, Come potresti al fine Non muoverti a pietà?

Sapresti allora
Che t'alma oppressa a cento affanni e cento
Resister più non sa: che già vicina
Veggo la morte, ed alla tomba il passo
Pur non volendo affretto.

Ognun fra 'tri'
Più no mi stitua, e ogni sperma io vego
Edingueris per me. Sta fra gli estinil
Luogo ni meno aver posi l'oci letto.
Par da costoro in solitario campo
Giaco il scoptero, ovo in perpettos sonno
Doemon coloro, a cui le membra immonda
Letbra impigalo ni la tua masi le piaghe
Sanar mai volte, e abbasionati alfine
Editoria propria gli controli del propria gli controli
D'imprinter noto in sulla tomba, il noue
Per addilirare il posseggier;

Già nel careere orrendo Sepolto ancho il lor nome in cieco obblio:

Chi 'I crede? ohimè! qui fra costor son 10. Tu mi vedi, e in questo stato M'alibandoni, o mio Siguore! Perchè vnoi che il tuo furore Tutto, o Dio, si sfoghi in me? Il mio lacern naviglio

Balle solo e scuole ogni onda: Lascia ogni altro ancor la spouda, Tempesloso il mar non è. Gli amici a me più cari -Lungi da me seu vanno, e quasi lo fossi Di spavento e d'orrore immondo occetto

Volgono altrove i rai.

Qui chiuso intanto
Uscir non posso, e ini disciolgo in pianto.
Na questo all' alma mia

Miscrabil conforto or vo perdendo, Che più pianger non posso, e quasi è secca L'umida vena. Ah! pria che agli occhi e al labbro Manchi il piaulo e la vncc, ah! mio Signore

Lascia elie un'altra volta
Stenda a le le mie maui, e in atto umile
Questo (chi sa, mio Dio,
S'è l'ultimo per me?), tutto in pregarti
Questo giorno io qui passi.
Ahl tu ben sai

Che il tuo ineffabil nome

Sol noto è a noi. Del1 noi conserva în vila Per cantar le tue glorie. Ali per chi vive Se i prodigi non fai . forse gli estinti Gli olterranno da te? Tue lodi esigi Sol da chi vive, o de' giganti antichi Richiameral la turla Ai rai del di dalla magion del pianto, E a lodarti, o Signor, seiorranno il canto? Ah! nel sepolero oscuro, Nel meslo orror ealiginoso, oli Dio! Chi lodarti potrà?

Chi può la voce
Sciogliere in dolei accenti, e i tuol prodigi,
La tua pietà, la tua giustizia, i tuol
Oracoli veraci
Può col canto nguagliar?

to, che qui vivo, to ti chiamo, io t' invoco, to ti lodo, o Signor. Quasi a destarti Sul primo albor lo vengo Col soon della mia cetra, e al dolce suono I più fervidi unisco

Pereliè le mie preghiere Scacci e non enri, e ti rivolgi altrove Sdegnoso, irato?

Ah! da che nacqui, io sempre Tal ti provai. Misero met Sereno Un di non vidi, e sempre a me parea Che l'altro di sorgesse Più funesto e più grave. Elibi il timore

Infeliee compagno
Sempre con are.
Sol io del tuo furore
Par che fossi l'oggetto. Or son già vinto,

Eccomi al fin prosteso.

lo non resisto
All' importabil pondo. Eeco in un punto
Di tanti mali, o Dio,

Tutta sulla mia testa,
Tutta sulla mia testa,
Tutta si scaricò l'aspra tempesta.
Chi m'aita, o Dio, se ancora
Tu mi lasci in tal periglio?

Il german, l'amico, il figlio M'abbandonano così. Fido ancor nell'aspra sorte Ne restasse un solo almeno! Corre ognun s'è il di sereno.

Fugge ognun s' é il di sereno,

#### SALMO LXXXVIII.

Il ritardo dell' adempimento delle promesse nella venuta del Messia,

Le tue misericordie Sempre, o Signore, lo canterò:

Giungerà di mla voce anche a' rimoti Secoli che verranno,

l posteri udiranno La fedellà di tue promesse.

In eielo, In cielo, ove tu stai, due sedi aneora Erger facesti, e preparata è l'una Alla miserieordia, L'altra alla verità: queste ti sono

Indivise compagne a canto al trono. Sovrengati, o Signore,

Quel che un di tu dicesti: lo con Davidde,

Col mio earo ed eietlo Servo, patto già fei, stabile e fermo Patto, e giurai: Soglio, ehe mai non possa . Croilare o vaeillar, eterno, immolo Fabbricherò ver te:

e: sedranno in esso

Gloriosi i tuoi figli, E ehi da lor di poi verrà, ni mai Tva nobli pianta isterilir vedrai. Al suon di lai promesse istupidie Restau di maraviglia Quasi lmmote le sfere, e quei beati spirti ele ti circondano, che sanno

Restan di maravigha Quasi immole le sfere, e quei beati Spirti ehe ti eircondano, che sanno Quanto fedel tu sei nelle promesse, Al tuo gran nome augusto Applaudendo dan lodi.

E chi sull'etra, Chi, van dicendo, al gran Signor può mai Uguagliarsi fra noi Che siam suoi figli, o a Dio simile in parte

Chi potrà dirsi?

Il santo, il giusto, il forte,
Il terribile egli è fra quanti accoglie
Questo tucido polo

Spiril immortali, e tulto regge ei solo.
All troppo è ver, mio Dio: son pur costanti
Le tue promesse, e sei fedel, chè puoi
Le promesse compir. Chi mai, chi mai
Potente è al par di te? Tu delle sehiere

Questo di ondosi Flutti eoncavo albergo, Che mar chiamiano, e ei spaventa, è tutto

Dio ti eltiami a ragion.

Regolato a tuoi cenni: il vuoi superbo? Placido il vooi? Sarà qual più ti piace Rigoglioso, o placato.

È viva ancora La memoria fra noi del di, che in mezzo A' vorticosi fiutti Tu l'egizio tiranno Sommergesti, o Signor. Come uom d' aeuto

Pungentissimo strale Ferito ei cadde, e il tuo non stanco braccio L'avanzo sfortunato

De' tuoi nemici e suoi seguari altora Debetlando affondò nell' onde aneora. Il ciclo è tuo, la terra è tua: dal nulla To la terra tu il ciclo.

Il eleto è tuo, la terra e tua: dal nulla Tu la terra, tu il cielo Traesti, e quanto v'ha dal freddo polo Fino all'adusto, opra è delle tue mani: Sei tu del tutto il grande autor.

L' Ermone ,

E il Taborre a ragione Van superbi e fastosi Pel tuo gran nome glorioso, augusto,

Non conosciuto in attri Da noi Iontani inculti monti.

Spesso tu vicui, allor che affiitto e-oppresso tsraelle te chiama in suo soceorso, Te che conosce appieno, e sa per prova Del tuo fulminatore Instancabile braccio il gran valore. Quando tu marci, avanti La giustizia sen va colla vendetta. La verità colla pietà. Da queste Noi soccorso ed aita, hanno i nemici Strage e ruina. On quei felici appieno, Che san l'acute trombe, San le placide cetre Far risonare!

A te vicini, o Dio. Vengon contenti, e i raggi sfavitlanti Del tuo fulgido volto Veggon dappresso, e van cantando insieme Che il tuo gran nome augusto Li protegge e difende, e che sicuri Vivon così di tua giustizia all' ombra,

Che han da te gloria, e forza, e ove lu vuoi, Fai che de' servi tuoi Cresca it valor, s' innalzi il nome,

tmmancabil sostegno

Tu sol del popol tuo, del nostro regno. Lascia che a te le tue promesse io torni Di nuovo a rammentar, quando al tuo caro Servo apparisti, e gli dicesti: Ho scello Chi dalla plebe al soglio Solleverò: robusio e forte, avvezzo Al caldo, al gelo; ogni più grande impresa

Tenterà col mio ojuio. Alfin fra tanti Ho pur trovato un fido cor sincero, Nel mio Davidde io l' ho trovato: è degno Che s' unga, e si consacri, e segga in irono Re d' Israel.

Lo assisterò con questa Mia mauo in ogn' incontro, ed ii mio braccio Suo sosteano sarà.

Non giova in campo Al nemico crudel l'aperta forza, Non ail' iniquo ingannator l' ascose Frodi in città.

Sugli occhi suoi distrutto Cadrà il nemico, e la discordia interna Dissiperà de' traditori il vano Diseguo:

Impegnerò tutta per lui La mia pietà, la mia giustizia, e spesso Si vedrà nel mio nome Di serto trionfai cinger le chique. I più orgogliosi fiumi a lui soggetti Fra le ripe risiretti Scorreran per timore, ed if suo impero L' ondoso regno ancora

Che più? Mio padre Mi chiamerà, mio Dio, della sua vita Sostegno e forza.

Riconoscer dovrá.

Ed io mio figlio, ed to Primogenilo figlio Lo chiamerò. Fra tutti il più potente Re del mondo sarà

Per volger d'anni

Timor non v'ha che possa in suo favore Mancar la mia pletà, stabili e fermi Saranno i nostri patti.

La nobil plania eletta

Non vedrassi per caldo e non per gelo: Sarà eterno il suo trono al par del cielo. Ma dal dritto cammino Se mai torcendo il piede i figli suoi

Sprezzeran la mia legge, e i mici precetti Non cureran . saprò punir ali eccessi.

La verga impugnerò, quai padre amante Di grave sferza a' replicati colpi Emendargli farò:

ma la promessa Misericordia ai padre lor da' fioli Mai non ritirerò: veraci e fermi Saran sempre i mici detti,

E la gran iega Scioglier unn mai, nè ritrattar vogl'io Quei che una volta usci dai labbro mio. Giurai, ben mi sovvien, pel mio tremendo Sauto nome giuroi, mentir non posso. Non so mentir, non mentirò. Davidde Non fia, non fia che resti Deluso ed ingannato.

Il nobil tronco

Nuovi germogli ognor darà, nè mai Estinguersi vedranno i figli suoi. Finchè il fulgor dell'argentata luna L'ombre dissiperà, stabile, immoto Il suo trono sarà, Giurai; tu o luna, Tu o sol, de' detti mici Testimonio fedele in ciel mi sei. Signor, le tue promesse

Queste forse non son? Come or le veggio Oh Diol così neglette? In quale slato Riducesti il tuo re! Non è de' figli Di Davidde ancor questo? e lo rigetti, E lo scacci da te?

Non vuoi più lega Col tuo servo, o mio Dio, la sua corona Avvilisci, calpesti.

Al auol rovinano Di sua città le mura, e fulminate Caggion le rocche, e non ritrova al vares Riparo il pellegrin:

d'ognnn che passa L' infelice città libera preda Giace indifesa, Ognun de'suoi vicini Che la temè, che trionfar la vide Già vincilrice, ora la guarda e ride.

Tutto questo non è: cresce il dolore In rimirar come proteggi, e come Fai trionfar ognun che ruota il brando Contro al prence infelice: a trar contenti, A trar lieti i lor giorni Basta esser suoi nemici: il tuo favore Gli renderà sicuri.

Ah qual difesa Misero avrà! L'indebolisti a segno, Che al primo baleuar d'acciaro oslile È costretto a fuggir, nè può fidarsi All'armi sue più non aguzze, ottuse Auzi rese da te.

Vacilla il soglio, Eccolu al suol precipitato, e in mille Seliegge infranto e diviso: il regio ammanto Più nol circonda luminoso inlorno.

Ma di vergogua e scorno Tutto è covertu, e squallido, e confuso, Già perduto il vigor di fresca etade, Uom canuto rassembra, e affilito, a cui Non sai dir se degli anni

Più importabile è il peso o degli affanni; Ed un guardo pietoso, o Dio, non volgi, E placar già non vuoi quel fiero sdegno Che arde e li bolle in sen?

Qual io mi sia Tu ben lo sai: son uomo frale, e tutti Cosl tu ci creasti.

Ognun che viva Morir dovrà, nè v'ha chi dalle fauci D'ingorda morte avara

Possa campar. Se non si lunghi i mici Giorni saranno, a me che giova estinto Il soccorso che mandi? Or che già siamo Al duro passo ed a perir vicini, Soccorrerci dovresli:

ed or ti spogli D'ogni pielade, e le promesse obblii Fatte a Davidde?

E par cho non ascolti, Par che non vegga queste, ond'io son carcu, Calunnie, affronti, ingiurie Di lingue rie, di lingue insultatrici.

Sai gli empj tuoi nemici Che van dicendo? It re da le promesso, Il re dal giogo barbaro Destinato a salvar l'oppresse genti, Dicon che infermo e debolo Scende dal cielo a passi tardi e lenti.

# SALMO LXXXIX. Brevità della vita.

Sempre, o Signor, l'asilo ed il rifugio Tu fosti a noi:

pria che nol ciel splendessero Tanti lucidi segni, e si gittassero Di questa terra i fondamenti stabili, Su cui de'monti l'alte cime alzaronsi, Pria tu fosli, o Signor: non hai principio, Nè fine avrai:

ma non così degli uomini.
Nacquer da polve, e gli riduci in poltere
Sol che dici: oude nacquero, rifortino.
Sia pur chi o tragga licto e contentissimo
Mille anni: a te davanti alfin che importano
Mille anni; son come ii di scorso, rapido
Che fuggl, che non è.
Par che le guardie

rai ciic ie guardie

Cambin di notte: ognun poche ore assistevi, Vien l'altro, e parte il primo, e il sonno a stendere Le stanche membra il chiama. A ppena uguagliano Un sonno i nostri giorni. Un fior rassembrami

Questa che vita chiannai degli uomini: Bal verde suo apunta il maltin vaglissimo, Dispiega il sen, cade sul vespro, e languido Muore del solo esposto a' raggi fervidi. Così manchiamo in un monento al torbido Balenar de' suoi sguardi. E chi resistere Avanti a te polrà, se tulte esamini

Avanti a te poira, se tune esamini
Le nosire colpe, e conlo vuoi strettissimo
D'ogni occulto pensier?
Tuo sdegno accendono

Poi queste colpe, e a raccorciar U'irrilano Questo de'nostri di corso brevissimo. Fugge del sono a paro il lempo rapido: Sellanta anni è la mela,

Giunge agli otlanta: indi o nor vive, o languido Tragge il resto in dolori ed im miserie. E passa alfin, e si vedrà recidere Suo fragil stance, e sentirà disclogliersi In tenue (mmo.

Ali i chi potrà conoscere

Il tuo séegne fin dore affin può stenderes ? Tutto è increto, e sol certo è cile brevisimi Son nosiri giorni, ancorchè lunghi fossero. Queslo pensiero, o Dio, nell'alma imprimici, Se altro pur non sappiamo: ci, se si medita, Ei solo lasta a farci accorti e savii. Fin a quando, o Signori Tempo è che moderi Il tuo sdegne una volta: il ciglio placido Volgi e screno, e a voli, ci alle suppliche

Non resister de'servi che ti stancano.
Alti non tardi, alti la tua misericordia
Presto venga, o Signor, venga e ci visiti
Il core a sollevar da lante angusile,
E tutti alfora esulterem di giubilo.
A'tollerati affanti, a'giorni torbidi,
In cui sempre d'inforno a noi vedeansi

Le miserie ed i mali, alfin succedano Le gioje, i di sereni. Un guardo ottengano

Picloso i servi tuoi, si ch'essi godano, Godano i figli ancor de'beneficii Che lor farai. Tu del tuo vollo fulgido

Dehl fa' che i raggi su di noi sfavillinu, Che per le alpestri vie salvi ci guidino: La man, la mente, e quanto pensa ed opera Tu regola, o Signor, si che mai perdere Più non possiam la racquistata grazia.

# SALMO XC.

### Il giusto commina sicuro.

Che teme il giusto? Egli in sicuro asilo Vive i giorni felici, e in ogni assalto Lo difende il Signor che tulto puole, E vuol tutto per lui.

Sol ch'ei gli dica: Soccorrimi, o mio Dio, non ho rifuglo, Scampo non he fuor che in te solo, e toslo Vedrà le suc speranze Avverale e conlente.

In me gran prova Ne ho pur di quel che affermo. Ei dalla rabbia De miei nemici, e dalla trama ordita Mi tiberò: son per lui solo in vita.

Se fido a Dio sarai, Intrenido e sereno Non temerai minaccie e Insulti: ei stende Sue ali, e ti difende: Lo promette, e l'adempie:

egli è fedele Nelle promesse, e serve a te di scudo Questa sua fedeltà. Ne andrai sieuro, Né arreslerà il tuo corso

Della notte il rigor, nè i raggi ignoli Del sol, elie a mezzo giorno arde, penetra, Opprime Il passeggier. Larve nottorne, O diurni fautasmi e spettri orrendi Costante sprezzerai. Fra l'ombre ascose A insidiarti con frode o ad assalirti A chiaro di con violenza aperta

La morte non verrà. Se pur verranno Di qua di là mille nemici e mille . T'assaliranno in van: tulto vedrassi Il male in su gli stessi

Antori ricader. Gli sguardi indietro

Rivolgi, e già vedrai L'empia lega disfatta, e l'ire ollrici Di Dio si sfogheran sui luoi nemici. Allor dirai: La mía speranza ah solo, Signor, tu fosti, e tu snrat! Chi puote Venir ove tu apristi a' servi tuoi

Asilo Inaccessibile e difeso? Ivi ti ascondi e offeso Esser non puoi, chè a funestar la calma Del porto in sen non giungerà tempesta: Ne mai sulla tua testa A scaricar verrà turbine o nembo; Rispetterà quel tetto ove tu stai, Onde con ciel sereno illeso andrai

Iddio di te la cura A'snoi ministri, agli Anginli ha fidata, Che spianino Il cammin per cui le piante

Ove a te piace.

Tu volgerai Se periglioso un passo Tra via s'incontrerà, ti prenderanno

Per man, ché nou incespi

Un drago, un aspe, Un basilisco ed un leon se incontri. Che interrompa il cammin, con tale a fianco Guida fedel, catpesterai sicuro

(Se il tuo caninin di prosegnir sei vago) L'aspe, il leone, il basilisco, il drago.

Applaudirà la lerra a'luoi trionfi. Il cielo applaudirà. Lo slesso Iddio Del soccorso a te dato Pur si compiace, ed a ragione, el dice, L'ho protetto e salvato: ei sofo adora Il mio nome, e in me spera, e a me sol voti Forma a prephiere, ed esaudir nol deggio? Sempre l'exaudirò. Nelle sventure

Compagno allato io gli sarò: gli affanni Raddolcirgli saprò, finche lo tolga Da questi chiostri oscuri, e meco a parte Fia delle giorie: ullor vedrà l'interno

Principio. onde dipende e vila, e vera Felicità, vera saiute; e pieno Benché pot d'anni ei nodrà sempre unuale Tenor di stabil vita ed immortale.

#### SALMO XCI.

#### Ringraziamento.

Di Dio le glorie, le lodl io canto, Inni al suo nome da me s'indrizzano': Qual mai ritrovasi più amabil canto? La sua giustizia, la sua pietà Il sol che nasce cantare ascoltanii, Il sol che muore cantar ni udrà. Col mio salterio, colla mia celra l più sublimi carmi s'uniscano, Il suon festevole ne giunga all'etra. Qual' a me porgono grande argomento Delle tue mani le opre ammirabili l Quale in rifletterle piacer io sentol Ma chi ne penetra le alle cagioni Dell'opre stesse? chi di quell'ordine Onde si muovono sa le ragioni? Per me oscurissimi son tuoi disegui. Ma atmen gli ammiro: pur senza intendergli,

O Diot gli sprezzano gli stolti indegni. Empjl non pensano che tosto il verde l'assa: e l'etade, se inaridiscesi, Più non rintiorasi nè si rinverde. Te la verligine non mai degli anni Offende; eterno, non variabile. Tu sei insensibile del tempo a'danni. Parte già cadono sul campo estinli I tuoi nemici, gl'empj, gl'increduli, Parte sen fuggooo confusi e vinti; Ch'io fra gli eserciti qual liocorno Men vado alzando la testa intrepido. In te fidandomi degli empj a scorno. Son vecchio, e giovine d'esser ml sembra, Giovin che in lolla vada a combattere, E di verde olio s'unge le membra.

Da' miei seguaci vinta io n' udrò Parte detl' oste, parle già vittima Delle mie mani cader vedrò. Felice Il savio, che fiorirà Qual verde palma, che qual altissimo Cedro sul Libano s' innatzerà! Ei della casa del mio Signore

t'iantalo ombreggia lleto nell'atrio, Ne di stagione teme il rigore, Nell' età gelida sarà più forte,

Gli cresce intorno de' figli il numero, Verrà tardissima per tui la morte. . E testimonio fedel sarà Che un Din nel cielo v'è, che ci giudica

Pien di giustizia, pien di pietà.

# SALMO XCIL

#### La creazione.

Queslo è il bel di che il gran Signor fra noi A regnar cominció. Più dell'usato Bella il circonda e sfolgnrante veste. E gli orna il fianco un ben temprato e terso Invincibile acciaro, e in maestoso Atto appare cosl. Qual fausta aurora Oggi è questa che splende!

Ecco la terra, il cielo, il mare intorno Mirate! opre son tutte Ch' ei compi glorioso in questo giorno. Si tu, Signor, au cardini ben fermi

Della lerra fissasti il vasto globo, E allor la reggia lua sorger facesti Ne' più lucidi chiostri e più suhtimi, La reggia tua, chè tu fin dall' eterno Incomprensibil giro, e pria del tempo

Tu sei mio Dio: del tempo noi, dell' ore Riconoscer le sol dobbiamo autore. Della tua man le opre ammirande a noi Parlan di te. Onei fiumi al mar che corrone l'bbidienti alla lua legge, al noto

Fragor dell' onde limpide il tuo nome Par ch' esaltinn, o Dio: par che festosi Alzin la voce alzando le acque. Or quale

Spetlacolo più helto tl mar è poi! Quel regolato e vario Molo dell' onde or tempestoso, or placido Chi non sorprende! e nel mirar, chi è mai Che fra sè non raginui: oh! quanto è dunque Più grande e più ommirobile quel Dio Che regna in ciel, che n' è l'autor?

Ah! Iroope Snn sensibili e chiare a noi le prave Dell' allo tuo poter. Al tempio, al tempio Corriamo a venerarli Cn' labbri, e più col cor sincero e puro, Chè sol a te convengon lodi, e il filo Finchè recidi a' nostri di, non mai D'allri, o Dio, che di le cantar ci udrai.

#### SALMO XCIII.

#### La divina vendetta.

Signor, nnn plù pietà: Signor, vendelta, Della vendetta il Dio Tu sci, lu sei che vendicar ti puoi, Sol che vogtia, in un punto. Ah! qui fra noi Vieni, e mostrati alfin.

Tu de viventi Sei giudice supremo; a che la causa Differisci, o Signor? aul tuo Iremendo Soglio ascendi, e decidi, e il meritalo Gastigo abbiano alfin gl' indegni, i rei, E reggan quel che sono e quel che sci. Non finirà degli empj

La baldanza una volta? Ah! fin a quando Ne andran fastosi e tronfi. Di te, di noi sparlando?

A' delli iniqui Corrispondono i falli, e dir non sai Se nell'oprare o nel parlar maggiore É l'empietà.

L' eredità diletta Già tua, Signor, non è più quella: oppresso Geine il tuo popol caro, e ancor contenti Gli empj non aou d'averci alfin ridolti In sl misero stato.

Il nostro sangue Berer vonno i crudeli: e l'impugnato Barbaro acciaro ad arrestar non basta Un' innocente povera orfanelta, Ne mesta vedovelta Misera in veste negra. E se fra noi Un pellegrin ei fin, vario di lingua, Vario di legge e di costumi e riti, . Vittima cadde: il ritrovarsi allora Con noi nel di fatal, nel gran conflillo, L'abitar in Sioone era un delitto.

Eh! van dicendo, eh! Dio Nol vedrà, nol saprà; fa pur che il vegga, Fa pur che il soppia , alfin chi è questo Dio? Il Dio d' un popul miscro, Dio di Giocobbe.

Ah! stolti, indegni! Ah! quando Denorrete una volta il cieco inganno! Non vedrà, non udrà chi l'occhio a voi , Chi l'orecchio a voi diè?

#### Quei donde all' uomo Ogni saper deriva,

Quei punir non saprà vostra baldanza? Vana lusinga! inutile sperauza! Ei ben lo sa, chè tutto Vede e penètra, e sa gli occulti Indegni Seusi dell'alma, e i perfidi disegni. Ben tre volte felice e fortunato Ouei che da te riceve I precelli, o Signor, ond' ei sicuro Calchi il dritto sentier, davanti agli occhi

Tue teggi avendo. Alil queste a lui potranno Ne' giorni rei disacerbar l' affanno: Finché sia pronto Il laccio ove alfin collo

Restera il peccator. Chè il popol tuo Del tulto abbandonar, o Dio, non puoi, Nè soffrir che si lasci ad altri in preda L' credità, ch' è tua,

Lunga stagion. Farai che segga alfine Sul trono il giusto, e non men giusti ancora I ministri saranno a lui dappresso, Nè più esaltato allora Il reo vedreni, nè l'innocente oppresso.

Che difendermi sempre Finor solesti, e senza il tuo soccorso Già sarei nella tomba:

io dissi appena: Manco, il piè ml vacilla, aita, o Dio, E l'aita fu pronta: e ad ajutarmi Venne la tua pietà.

Chi può ridire
Quai faro allora i dolci miei trasporti
Di gioja e di piacer? L'alma già oppressa
Sentia brillarmi in seno, e forse, o Dio,
Del sofferto acerbissimo dolore

Era il piacer, che avea da te, maggiore. I giudici crudeli, Che leggi intollerabili e gravose

Prescrivono superbi, e cospirando Vanno a opprimer i giusti, e il sangue a spargere De' miseri innocenti, Tu gli vedi, gli senti, Gli tolleri finor: ma gli odii, abborri,

Ed a domar l'insano orgoglio e fasto L'arme prepari. lo già scender ti veggo

In mia difesa: ad avverarsi alfine La mia speme comincia. Alil ch' è vicino Il tempo, o Dio, che vendicar ti vuoi, Che quanto fère a noi

Lor renderai, nè gioveran le usate Maligne arti fattaci A scampar da tue mani: a lor dispetto Sbaragliati, dispersi, Trucidati saran. Tu le già tese

Trucidati saran. Tu le già tese Insidie a noi, tu scoprirai gl'inganui, Tu farai la tempesta Rovesciar de'nemici in sulla testa.

#### SALMO XCIV.

Invite a ledar Die sul mattine.

Inal, non più silenzio, Inal i Signore amabile, Al Dio cti è soi de miseri L'asio e di rifugio: Meco venite, o popoli, A celebrar use giorie. Pria che si desti il principe, Ognon sia nella reggia. E pria che sorque di soi dell'ordo termole, Siamo a trovario, e in ordine Siamo a trovario, e in A sono del bel salerio.

Forse Il Signor nol merita? Egli è gran Dio, grandissimo Fra quanti Dei le harbare Genti han saputo fingere,

Gli alpestri monti altissimi, Le valli profondissime, E quanto in esse ascondesi Ei vede, osserva, esamina: Ch'è sua la terra, e fecela Ei con sue mani, e l'umido

Instabil regno ampissimo
Opra è di lui medesimo,
E tutto è in suo dominio.
Dunque venite, o popoli
Al nostro Dio prostriamoci

E tatto e in suo commo:
Dunque venite, o popoli,
Al nostro Dio prostriamoci
Unilli, e supplichevoli
Lodiamo, e veneriamolo,
Ch' ei sol di fece, e l'arbitro
È sol di noi:
sua greggia

Noi siam che ne' suoi pascoli Guida egli stesso a pascere, Se det pastor che guidaci Sappiam la voce e gli ordini Udire e riconoscere.

Eco, i paterni ascollinsi Giustasiami rimproveri: Ah, dice, il cor pieghevole Abbotic, o figli, e l'antmo Fon ostinado e perfido; Siccome in Massa e in Meriba La nel deserti gli avoli Postri a tentar mi vennero, E i perfidi irrilandomi, Sperimentar volendomi, Quel che so far giù clutro.

Gente ostinata, increduta!
Glà quarant' anni corsero,
E sempre in petto il perido,
Lo siesso cor serbavano,
E lo sempre pazientissimo
Ne tolterat l'ingiurie.

Ma che? la via retlissima, Onde a goder guidavagli, Degli anni al lungo voligere Non voller mai conoscere, Ond' lo sdegnato, e sazio Di lanta lor perfidia, Glural: non sla l' Allissimo Dio glusta ed infallibile, Nel mio terren pacifico Se mai costror albergano.

#### SALMO XCV.

La venuta del Messia.

Sempre gli stessi carmi Venite a ricantari quasi argomenti Non ci fosser pur nuovi Per lodare il Signor. Tutta festeggi Lieta la terra, ed un leggiadro e bello Nuovo inno si prepari: in dolci modi

Si cantin le sue lodi, Si benedica il suo gran nome, e a lanto Benefattor grazie ognun renda, ognuno Se ogni di ne riceve Da lui salvezza e nace.

A Ini vicini,
Come noi siam, Intili non sono: è giusto
Che la gente più ignola e più lontana,
Che veder non potrà così da presso
L'alta sua gioria, i gran prodigi suoi
Cli secoliti almen, eli sannia almen di sannia almen

Gli ascolti almen, gli sappia almen da noi Gran Dio ch' è il nostrol e quanto Di lui può dirsi e può cantarsil È grande, È terribite, è forte, è il re di tutti

Quanti numi v' han mai.
Chi sono alfine
Questi Dei delle genti? Un nome vann,

Son miseri iduletti, Picciolissimi Dei. Qual opra han fatto Degna d'un Dio? Questi, onde il ciel risplende, Sfolgoreggianti lumi, Che uli muni i folli adurano quai numi

Che gli empj, i folli adorano quai numi, E il ciclo stesso, opre del nostro Dio Son tutte:

in terra, in ciel quanto v' ha mai Di bello, di magnifico, di grande, Vien da lui salo, e la bellezza istessa, E la magnificenza, e la grandezza, Come in sua propria sede,

Si, nel Signor, nel nostro Dio risiede. E a questo Die si cessa Di tributar omaggio? Ali I no, venite

Tutti fin dell'incegnilo emisfern Rimoti abiatori, e qua recate Pingui vittime in done, e pria di offrirle, Venerate il Signor, riconoscete La sua potenza, e lodi, e glorie offrite M suo gran nome. Eccori il tempio: è questo il grando attro magnifico e superbo: Entrate pur, qui dentro è la sua sede, Inchinateri a lui.

Regna il Signore: Ditelo a tutti, a chi l'ignora, è questo tl regno del Signor. Treoti la terra, Tremi per riverenza e per rispetto

Tremi per riverenza e per rispetto
Avanti al suo Fattor, che la mantiene
Sopra cardini immuli: Iddio già vicue.
Vien Dio! viene egli stesso

Le genti a governar. Qual gliusto avreno Giudice, ed equol II ciel, la terra esuita: Il mare, udite il marel Ei di se stesso Gonfio s'alra e superbo, e par che esprima Con quel roco fragor de' flutti ondosi Il suo giubilo anocra, e ricenosca Il suo Signor nel nostra Din. M'inganno? Veggo più rinverdirsi in un momenta L'ertre sul prato, e biondeggiar la messe; par che' riola anicei il sol.

Nuovon le chiome Le querce, e gli orni, i frassini, e gli abeti.

Chè altri segni non hanno t'er esprimer la gioja. Ond' è nel mondo Si Improvvisa allegrezza? A' hroti, a' tronchi Piace ancor la giustizia, e questa solo Da Dio s' aspetta.

Egli già vien fra noi , Più ingiustizia non e' è. Dio no governa , E Din cou santa ed immutabil legge Giusto giudice ed equo il mondo regge.

# SALMO XCVI.

Il regno del Messia.

Ecco il tempo aspettato: ecco a regnare il nostro Dio sen vien: tutta festeggi Lieta la terra, e fin le più inntane isole sconosciute Dien di giubilo un segno:

Ecco del nostro Dio già questo è il regno. Mirate I ei scende, oh qual lo copre intorno Di caligine densa oscura nube! Verrà, sedrà sul trono, e del suo soglio La giustizia Il sostegno, La sanienta sarà.

Qual gli precede
Nunzio d'orrore e di spavento? Un globo
Di fiamme e di faville i snoi nemici
Strugge, abbatte, divora: e così fia
Libera e aperta al mio Signor la via.
Parmi che un fisco velo
Ci tolga agli occhi il giorno.

Mirasi inforno il cielo
Torbido lampeggiar.
Trema, resiste appena
La terra in tanto orrore,
A si funesta scena
Comineia a vacillar.
Come una cera al foco

Come una cera al foco Si dileguano i monti in faccia a lui, Che del mondo è Signor. Più dubbio alcuno

Non v' ha : già viene a giudicarne: il rielo Chiari segni ne dà. Tutti nel momlo Del glorioso arrivn Testimoni saran. Confusi e mesti

Resteran gl' infeliei , Che idoli vani , Dei bugiardi han sempre Stolti invocato , allor che al nestro Dio

Vedrau gli Angioli stessi Piegar la testa e venerario. Ali! quale. Qual sarà di Sionne allor la gioja, Del suo re, del sun Dio Le glorie in ascollar!

Di Giuda oppresso Finor le figlie, al solo udir che alfine Tu vieni a giudicar, libere almeno Tornano a respirar, chè san per prova La fua giustizia e la poteoza:

il monda

Sottoposto è a' tuoi piedi, e questi in terra Gludici iniqui, indegui Pendon da' cenni tuoi, E i lor giudizi or rivocar tu puoi.

Fuggite, ah! sì fuggite Dall' orror della colpa, o voi, che in seno Rispetto, amor nudrite

Pel vistro Dio. Se un cor sineero e puro Chiudeto in petto, ah! non temete i vani Sforzi d' un empio usurpator tiranno; Dio v'aita e v'assiste in ngni affanno.

Tra l'oscure ombre funeste Splende al giusto il ciel sereno, Serba aucor nelle tempeste La sua pace un fido cor. Alme belle, ali! sì godete, Nè alcun fia che turbi audace Quella gioja, e quella pace, Di cui solo è Dio t'autor.

### SALMO XCVII.

#### La redenzione.

Un nuovo cantico su via preparisi. Tutti al dolcissimo suon del salterio Nuovi inni adattino: tutti le glorie Pestosi esaltino del mio Signor. Mai non si videro, mai non s' intesero

Quei gran prodigi, che il validissimo Suo braccio or mostraci, mentre già dissipa

L'ostile esercito qual vincitor. Ch' è potentissimo, ch' è pictosissimo, Che veglia provvida la sua giustizia, A tutti i popoli mostro, traendoci Già salvi e liberi di servitù.

E ricordandosi della pronicssaci Misericordia fin da più secoli, Del fedelissimo Giacobbe a' posteri Ei fu propizio, verace ei fa. Di tai prodigi le voci giunsero Del mondo agli ultimi confini incogniti, E ne restarono confust e stupidi;

E il nostro videro Signor qual è. Dunque si ginbili, tutti festeggino: Il torto apprestisi corno gravissimo, La tromba stridula, la dolce cetera, E tutti cantino, mio Dio, di le.

Vien Dio, vedetelo! si dia principio A' vostri cantici: quasi sensibile La terra giubila: traveggo? o sembrami " Che i monti ondeggino dattzando ancor?

t fiumi battere le mani (o sognomi?) Veggo, e più rapidi volgere i vortici: Il mar si gonfia: par che eo' fremiti Esclami ( inditelo! ) viva il Signor. Ma perchè il gandio così trasportali, Mio Dio, mirandoti? Perchè ci giudichi Tu stesso, e veilono che l'ingiustizia Nou più sui miseri trionferà:

Tu l' esattissima hilancia regoli,

Tu freni i popoli , tu giusto giudire Punisei e premii: sutto al tuo imperio Tulto è giustizia, tutto equità.

## SALMO XCVIII. Giustizia di Dio.

Fremano pur di rabbia I perfidi nemici, i labbri mordansi, Fremano pur, sconvolgano Tutto il mondo sossopra, è tutto inutile: Dio regna, e ferma e stabile Sarà sempre il suo trono, che sostengono Prostrati a piè sugli omeri 1 Cherubini:

alı I vi sara chi dubiti? Venga in Sionne, e veggalo, E diea poi se può idearsi un simile Nume potente e provvido Che tutti sol regga e governi i populi. Sempre, o Signor, grandissime Sempre fu il nome tuo santo e terribile, Ma erebbe allor che gindice Oni sulla terra i popoli ti videro Pesar gastighi c premii in giusta lance: a sollevar la misera Progenic infelicissima Del Ino Giacolibe, e a trarla dall' angustic. Troppo è vero: il più splendido Ornamento del trono è la giustizia.

Che dunque a piè del soglio Non vi prostrate? Egli è quel Dio medesimo Giusto, santo, e terribile, Che Aron, Mosè, che Samuel, fidissimi

Suoi ministri adorarone, Che in ogni affanno, in ogni gran pericolo Pronto in soccorso aveanlo: Scendea dal ciel, e chiuso in densa nuvola

Loro parlava, e I fervidi Preglii esaudiva; e con ragion, chè stabili

l patti, eustodivano, E mai le leggi sue non trascurarono. Perciò, Signor, propizio

Sempre lor fosti, e ad appagar prontissimo t voti che facevanti: Perciò rendesti contro a loro inutili Le macchine ette ordivausi. Sei lo stesso con noi, se a lor noi simili

Saremo. Alt! dunque, alt! popoli, Venite in sul bel monte, e il Dio santissimo, Il nostra Dio si veneri Tutti, ali! lutti correte, al tempio, al tempio.

#### SALMO XCIX.

L' nome contente quando è in grazie di Dio.

Lungi le cure ingrate. Ali! respirate -- omai: 8' è palpitato assai.

É tempo di goder.

Dio non accoglie Quei voli che dal cor lieto e sincero Liberi a lui non vanno: alfin siam servi D' un Dio si grande, e noi gioir dobbiamo Di questa servitù.

Venile al tempio, Ei ci aspetta, e i bei carmi

Udir da noi gli è grato.

Eppur del tutto
Egli è l'antor: dal nulla Ei sol ci trasse,
Ei sol vita ci diè: delle sue mani,
Non del caso, i mortali opra già sono,

E quel che a lui rendiam, tutto è suo dono. Ma fra tutti i mortali Noi soli Ei sceglie, e sol di noi compone

Un suo popol diletto, Un'aosata sua greggia, ed a'suoi paschi El qual pastor el guida: Alil qual'or fia

Maraviglia , se poi Inni di lode esigerà da noi? Scarsa nercede a tanti doni I Enfrate Dunque nel tempio , e i più bei carnti unite Della eetra e dell'arpa al dotee suono,

E benedite il suo bel nome. Ancora Voi nol provaste: anatelo, e vedrete Poi nel lodarlo come E'dolce il replicar l'amalo nome.

Mancheranno al sole i rai, Manon può mancar giammai, No, min Dio, la tua pietà. Te verace e fido ognora Ebber gli avi, i padri, e. noi: Tal L'avranno i ligli ancora. E chi poi da lor verrà.

### SALMO C.

#### La Corte di Davide.

La tua misericordia e la giustizia Sempre, o Signore, io canterò: non odesi Fuor del tuo nome risonar mai cetera, Ed ogni altro argomento aborro ed odio.

L'averti ognor presente alla memoria, l'averti ognor fra'labbri, oltt come giovami A non cader tra via, ma dritto correre Pel sentier di tua leggel Il labernacolo, Ch'io per te già preparo, ab I quando sembrati Tempo di visilar?

Anzi la ciltà tutta in sul mio esempio A riformar già si comincia: accomodo Le mie voglie così, che nè perturbisi La cara pace del mio cor, nè veggasi Mai nella mia famiglia alcun disordine.

Non soffro a me davanti un' inginstizia, Scaecio da me quei che tua legge sprezzano. Un cor nutigno invan la mia amicizia

Si lusinga ottener, neppur conoscere
lo vo' per nome un infedele, un empio.

Quei che altri a rovinar spargon calunnie Occultamente, e d'ingannarmi tentano, Fo che quei mali e quelle pene soffrano, Che su degli altri rovesciar potevano. Il superbo, l'avaro, e l'insaziabile

Ambizioso non siede alla mia tavola: Seggon meco i sinceri, i fidi, e gli uomini Del mio regno più savj: io vo cercandogli Per ogni parte, e ne fo sectla: ed essere Tutti pur tali i miei ministri deggiono.

L'ingannator ed inventor di macchine, Doppio, mendace, astuto, o non ammettesi, O poco durerà nella mia reggia;

Ché pria che le maligne piante erescano, Penso a sterparte, ed a buon tempo prendona Le mire, acciò per gli empj il colpo affrettiai, Onde gli altri atterriti affin si emendino, O sen fuggan dal regno, e lascin libera Questa città, nè di tornar più pensino. È di bio la etità: gli empj non enirano.

## SALMO CI.

# Fragilità dell'umana vita.

Signor io grido: als! non fia ver che inutifi Restino i preghi miei; se avvien che giungano In eielo avanti al tuo cospetto, accogliti, E i rai turbato altrove non rivolgere:

Ma in ogni tempo che l'affanno opprioremi, Porgi l'orecchio alle mie voci flebili, E se il tuo nome invoco, o Diu, consolami.

A quale stato io son ridottol Passano I mici di come fumo, e ai svaniscono. L' ossa non reggon più, legni rassembrano, Legui dal foco consumati, e de aridi. Il mio cor, come un'erba che recidesi.

E cade al suolo, e impatitisce, e seccasi, Illanguidio appena in sen usi palpita. E come no 7 se il gran dolor che alruggeni Ni trasporta, e piangendo i di sen pussano, Sicchè ancor di cibarmi io ni dimentico? Or di ristoro e l' uso e il desiderio lo alfin perduto, e altro non fo che piangere: Carne non lio: l' ossa alla pelle attaccassi, il votto attro non spira che mestizia.

Un pellican rassembro, che per gli orridi Boschi deserti canta in tuono querulo, O un nero gufo, che su l'alte fabbriche Cadenti, desolate, inaccessibili Lungi s' asconde dal rumor degli uomini.

I miei piauti a interrompere non bastano L'ore fosche e quiete, lo sempre vigilo: Giorno è per me la notte, e vo degli angoli In cerca più segreti e solitaril, Qual nottola nell'ombra e nel silenzio.

I miei nemiei, e quel ehe m' invidiavano, Benchè ognir mi disprezzino e m' insultino, Pur non mi luscian clieto, e aneor congiurano Confro di me:

ma che più far mi possono, Se alfin già mi ritrovo in Ial miseria, Che altro non ho che in vita almen sostengami, Che un nero pane, e rozzo, che di cenere impastato rassembra, e colle lagrime, Che nella lazza anche hevendo scorronmi, Tempro la mia bevanda?

Il tuo terribile Sdegno e furor tutto con me gia sfogasi: Per mano in su m'alzasti, indl lascalaoni Precipitar nii festi, e coo tal impeto Caddi, che quasi nii ridussi in polyere Schiacciato e pesto.

I giorni mici sparirono Come ombra vana, ed ho perduto il florido Vigor, e quei che veggonmi, ad un arido Fascio di fieno intorno m'assomigliano.

Tu non cost, mlo Dio: tu invariabile Sempre fosti e sarai, per tutti l secoti Vivrà chiaro il tuo nome c la tua gloria.

Dell'quando alfin vorrai dal ciclo scendere, Quando, mosso a pictà di Gerosolima, Risolvi di venire, e di soccorrerla? Tempo è già che la tua misericordia Mfin si muova, e delle sue disgrazie S'intenerisca:

ceco è ridotta in cenere, Mucchio indigesto è sot di sassi: osservala, Non si ravvisa. Eppur quei sassi (o misera Condizion de' tuoi servil) eppur le ceneri Amiamo lu lel, nè di veder ci è lecito Ouel suolo almen.

Ahl degli affititi e miseri Se i prieglu ascotti, e se i sinecre i ferridi Voti accogli pietoso, e fai ethe s'alzino Di Sloune le mura, e se risorgenee It tempio si vedrà, sicchè a risplendere It det un bet votto i raggi tornino, Allor vedrai come It tuto nome adorano Le gealt tette, come ii rispettune, Came i reman di te tutti quel principi che ort dopprimo crudell, e come stupidi

Restano al lampeggiar della tua gioria.

Da' padri a' figli passerà l' istoria
Di tai prodigi, c quel che fal risorgere
Sectto, amato da te, novello popolo
Ti loderà:

dirà che dagli eterei Chiostri sublimi il guardo alfin di volgere

Chiostri sublimi il guardo alfin di volgere Non sdegnasti qui in terra, e intanto i gemiti De' miseri prigioni udisti, e a sciogliere

Venisti i lacci alla perduta e misera Gente a morte vicina, onde ritornino Le tue lodi a caotarsi in Gerosolima,

E del tuo nome ne risuoni il tempio: Siceliè a' popoli ancor rimoti, e a' principi Lontani il suon ne ginoga, e lutti corrano A prostrarsi, o Signor, oella tua reggia. Ma cogli altri io verrò? l'ar che le deboli

Ma cogli altri io verrò? Par che le deboli Forze abbattute taolo oon resistano; Temo, o Dio, di mancar! Tu il sai, puoi dirmelo. Se it fii degli auni mici potrà pur stendersi

Fina a quei giorni: cd è in tua man l'arbitrio

A mezzo corso di arrestarmi, o libero Di lasciarmi così, finchè ai compla Tulto intero il cammin. Tu puoi disponere Del tempo a tuo piacer, che al suo volubile Giro non sel soggetto. Eteroi e stabili

Son gli anni tuoi.

Questa, che sul principio
Del tempo, o Dio, creasti, c terra appellasi,
Quella delle tue mani opra ammirabile,
Che ciel si chiama,

scotono l'ingiurie Del tempo edace, e ad invecchiar cominciano Come una veste coll'usar si logora,

Onde, se tuoi, potrai cambiarii, e sorgere Potrai far nuori mondi, come cambiasi, Vestendo in nuoro, il vecchio manto e lacero. Ma tu l'istesso sei: In sei perpettuo, I tuoi anni non ebbero principio, Né fine avranno. Or se per tutti i secoti Tu reguerai, fa' che per tutti i secoti Noi it serviamo.

e servanti con serie Non interrotta ancor nella tua reggia De figli i figli, e quei che poi ne vengono.

# SALMO CU.

I beneficj do Dro.

Destati, anima mia: voi mie poteoze Unilevi a lodar del mio Signore L'amabil nome:

anima mia, ti desla, Lodalo tu, ne di sua man pictosa t benefici oblia.

Questi è colui Che l'accoglie henigno Benchè torda da' falli; è quel che sana Le piaghe onde tu geni:

aure vitali Se qui respirl, e della morte avara Se dall'arco crudel libero scampi, Tulto è suo don: che tutta in te diffuse La sua uniscricordia.

e il luo desio Prouto al doppio appagò; questi è quel Dio.

Come finor traceri, Qual decreptio vecchio, il debil fianco Dehl ti sovvenga. Or si rinverdon gli anni, Torni giovin robusto, e la vivace Aquila imiti che l'annose e stanche Depone, e muoro ed agili Piune riveste.

Al I che il Signor eccede Ne' benefici suoil Ciascun che soffre lugiustizie e calunnie Sen corra a lui. Sa vendicare ei solo Degli oppressori i torli.

A noi tal sempre En da'lempi rimoli; i padri e gli avi

agains Google

Nostri lo san, che videro i produgi Che nell' Egitto ei fé per man del duce, Del gran Mosè, con cui divide e parte I suoi pensieri, i suoi consigli, e quanta A pro del popol suo Medita d'eseguir.

Tollera, e soffre Ei tenero, e amoroso, e quanto è pronto Alla pietà, tanto allo sdegno è tardo.

Ne durar nel suo enore L'ira può mai, che nasce appena e muore. Troppo in punirci egli è pictoso, e a'falli Non corrisponde il colpo Della sferza paterna, oude talora

Per emendarci ci ci gastiga. Il cielo Quanto dell'umil terra è più sublime, Tanto de'nostri falli

Tanto de nostri talli È maggior sua pictà, che tutti accoglie Che rispettosi invocano Il suo gran none. Avanti a lui la schiera

Availt a lui la schiera
Di nostre colpe or più non è, che irriti
Il suo furor. Le rilegò lontane
Da sè, più che da'lidi d'oriente
I lidi son dell' ultimo occidente.

Figlio ch'errò, che si ravvede, e torna Agli amplessi paterni, Come annorso il genitore accoglie, Tal è col peccator, se già pentito A temerio comincia. Ei sa qual velo

Nostr' alma fragilissimo circonda: El si ricorda che di cener vile Un annasso sol fu quel, donde l'uomo El nascer feo, che è un' erha or verde, or secca,

Un lior che sorge vago in su lo stelo:

Mu se del venticel più forte il sibilo
Incomincia a spirare, il fior già languido
Il collo abbassa, e cade, e si calpesta,

E della sua beltà segnn non resta.

Dio non così: non cominciò, në mai
Dio finirà: la sua giustizia è eterna,
La sua misericordia eterna è ancora,
E chi lo teme, e 1 patti antichi osserva,
Sempre fedel ne proverà gli effetti.

E se de'suoi precetti Nnn si scordano ingrati, i figli a parle Saranno aucor de' benefici. Ab! tutti

Conoscano una volta Chi è il nostro Dio che regna in su le sfere, Che indi dà leggi all' universo.

Ahl voi Che il conoscete appien, che a lui vicino Godete, Angeli suoi, ministri eletti, Onde il celeste esercito si forma, Che, ad ascoltar intenti,

Del vostro re gli accenti Pronti eseguite, e it suo volcr v'è legge, Beneditelo voi. Sul vostro esempin

Sul vostro esempin Quanto ei creò, fin dove Il suo impero vastissimo si stende, Benedica il Signor: e l'alma mia Tarda il suo nome a benedir non sia.

#### SALMO CIII.

#### Gli spettacoli della natura.

Alma, che fal, che pensi? Al tuo Signoretuni di lode a che nou canti? o forse Argonienlo uon liai? Basta Il mirarlo, Basta osservar le sue grand'opre. O Din! Quanto sci grande, e quai di lue grandezze Prore ne dai!

Miralelo: alle vesti Si conosce d'è un Dio: tutto il ricopre La gloria, e la bellezza, e i raggi fulgidi Dell'atana luce sfavillante e vivida Gli van tessendo un regio ammanto intorna; Onde il Sigunze adorno Exce dalla sua reggia, e a far comincia Maraviglie e probigi.

Ad un cenno ei lo fê: distende ll cielo Qual padiglione, e l'acque Unite insiem formano il tetto.

, Un cocchio Fabbrica ei poi di densa nobe: e i venti Soggioga alati a trasvolar l'immense Elerce vie;

nnu men de' venti stessi Veloce, e non men agile del foco Penetralor, corre al suo cocchio innanzi, Batte primo il cammin d'Angeli un coro, Che l'addensata intorno Aria divide e fende:

Vien Dio, la terra a visitar già scende. La terra! e questa ancora Opra è sol di sua man, nè men le nostre

Meraviglie richiama: equilibrala Dalla sua gravilà, senz'altra aila, Senza sostegno alcun, come in sè stessa S'appoggia, e mai col variar di lustri Non cade e nou vacilla!

Essa è coverta
Dalle confuse acque ammassale intorno
Quasi da umida vesle, e non dislinguesi
Valle, nè monte, e delle cime altissime
Son già l'onde più alte.

Ad un luo solo tmperioso accento ecco fuggirono L'acque già sharagliate, e al suon tremaro Della tua voce orribite,

Voce orribile, o Dio, del tuono a paro. Allor distinti veggonsi Qui sorger monti, e là stendersi i campi.

Serban le paril lutte il luogo e l'ordine Che tu lor desti nel crearle, e all'onde

Già ritirate e compartite, i limiti Segnasti, e sormontargli non ardiscono, Nè ad inondar la terra Ritornar mai potran:

quaai nel carcere Le hai già ristrette, e solo uscir ne fai Quanto l'aridu basta Terreno ad inaffiar, quanto al diletto. Quanto giova al bisogno: a piè d'un colle Dole'è il mirar limpida vena e pnra,

Che sgorga, e già cresciula in tortuoso Ameno rio le sottoposte valli Come inondando val fra monte e monte Come trova la via!

Stanco ed oppresso

Ogni animal che pasce Nel vicin pralo, a dissetarsi accorre. Accorre ogui più fiera Belva dàgli antri cupi in eui a'asconde;

E delle limpide onde Col soave garrir il canto accordano De' vicini arboscelli

Gorgheggiando su i rami ancor gli augelli. De' monti in su le vette, ove nou ponno t fiumi risalir, cader la pioggia Pronta e opportuna ei fa dall'aito cielo, Ove a'suoi cenni ata: feconda il seno Questa così dell'alma terra, e i dolci Frutti in copia produce:

ecco verdeggia Qui di fresca erba il prato, Che del gregge affamato

Miete l'avido dente: ivi biondeggia Di fluttuanti spiglie il campo intornu, E affaticansi i miaeri mortali Onde ricavin poi

Necessario alimento: in quelle halze Che il sol più euoce, stendesi Un pampinoso ordin di viti: in queste Sorgono i verdi ulivi: indl il purpureo Liquor si trae che il cor rallegra, e quindi L'olio che pronte ed agili Rende le membra ammorbidite.

Inculta Parte se resta, alte selvagge piante Opportuna sarà: queste agli umani Vari usi ancor son necessarie: e i lunghi Cedri perciò aul Libano tu stessu

Piantasti di tua mane: ivi il auo nidu Fabbrica il passerin, mentre sugli alti Vicini abeti attende

L' ingegnosa cicogna A faubricarsi il sno: le rupi inutili, Gli antri non son: qui timidetta osservo Starsi la lepre, e ricovrarsi il cervo. Rialzo al cielo i sguardi, e sempre ammiro

Spettacoti più belli, li sol, la luna Son tue grand'opre, n Dio: con certe leggi Or mostransi, or si celano, e diatinguere Così il tempo lor fai. Segue il suo eorso Il sol, finche del tramontare è l'ora: -Ed ecco ei cessa allora,

E atende it tenebroso umido vein La fosca notte, e tutto copre il cielo. Dalle concave tane Escon le fiere belve; ancor di oneste Chi tutto regge ha cura:

odi i ruggiti De' lioncelli che pel bosco ombroso Giran predando nel notturno orrore? Se l'intendi, al Signore Chiedono in lor favella Gli alimenti ruggendo.

U sol dall' onde Risorge, e già s'adunano, Si ritiran negli antri e si rinscivano, Cedon libero il luogo

All' uoni, che al nuovo giorno esce, e rivede Le campagne vicine, e ripigiiando Gl' interrutti lavori A travagliar segue cost, nell'onda Finchè stanco di nuovo il sol a'asconda.

Sei pur grande, o Signor! la tua grandezza, La sapienza olit come Nell'opre alesse che facesti apparei E appare in tutto, chè delle tue mani Tutto è lavoro, e cicio, e terra, e mare.

Qual magnifica scena Ci presenta anche il mar! Come distende Lunghissime le braccial e quali immense Voragini profonde D'acque contient Che bel veder le navi Solcar i' infido instabile elementol Che bel veder in cento aspetti e cento

Diversi assai, de' muti abitatori

La schiera innumerabile d'intorno Guizzar festival e la balena in mezzu Marciando aitera per l'ondoso regno Dell'irato ocean schernir lo sdegnul Or tutto questo innumerabil gregge,

Che ne' spumosi azzurri campi ha sede, In te sol gli occhi ha fissi, e da te chiede A auo tempo opportuni Alimenti, o mio Dio. Tu par che atai

Dall' alto ad ammirar quel che facesti, E ten compiaci: empi la man, la stendi, L'apri, e divise e compartite il cibe Piove and mare: il replicato giro Dell' onde ripercosse Tutte raduna le squamose schiere, Raccoglie ognun quel che cader tu fai.

Fineliè sazio ne resta.

Il volto altrove Se tu rivolgi, e lasci Quel muto gregge abbandonato, alil tutti Erran di qua di là cercando invano Chi gli nutrisca: eeeogli a poco a poco

Mancare, illanguidir: molti il vigore t'erdon di respirar, tornano al nulla Donde ne usciro. Or se in un punto poi Ripopoiar tu vuoi

tl desoiato regno, ecco il soave Tuo venticello amabile

Spirar Iu fai nella atagion felice,. E degli estinti II danno Co'nuovi parti ogni animal fecondo Compensa, e veste un muovo aspetto il mondo.

Vira dunque il mio Dio, che de rimoti Secoli, che verrano, il lungo corso La fama ad oscurar delle suc glorie Giunger mai nou potrà: parlano assai Vopre chè l'ece, e monumenti elerni Saran di sua potenza: or quanto El feo, Quat usci di stat mano Fia pur che tale ogoor si vegga, ond'egli ba pentirsi non abbia.

Ahl non si sdegni, Chè il suo sdegno è terribile, e uno sguardo Basta che volga in sulla terra irato, Tremar la fa. Se tocca un monte, il senti Cià scuotersi e muggir, scoppiare il vedi, Di fumo e di faville

Globi innatzar.

Con al funeste innnagini
No che turbar non voglio
GP inni festivi. Egli è pietoso, e tale
Lice sperarlo, lo canterò, la voce
Fincliè mi manchi: io toccherò la cetra,
Fincliè la mano inaridisca, e sempre
Del mio Signor le lodi

gli saran grate. Ei vedc Ch'escon da un cor divoto e che ritrova Diletto in sol cantar di Ini. S'unisca

Vo' celebrar:

Ognun meco a lodarti, o mio Signore, E non vi sia nel mondo L'iniquo, il peccator, clue i nostri carmi · Con bestemmie interrompa. Ala l'empio omai O perisca, o si penta. E tu frattanto Perché muta, alma mia, così ti sisti? Benedici il tuo Dio, ripiglia li canto.

#### SALMO CIV.

Gli annali del popolo eletto.

Che fan mute le cetre? Un dolce, un nuovo luno non v'è pel mio Signor? Si lodi il suo nome, e s'invochi, e ananto al mondo Dal nostro al remotissimo emisfero V'ba mal d'aluitatori, ascolli, e impari Da voi le sue grand'opre:

De'suoi prodigi è la fedele istoria, A voi, che soli il auo gran nome augusto Ben conoscete e vencrate, e soli A lui servite, e nel servirlo il core V'inonda di piacer.

Ah! nou cessate Mai di servire a tal Signor, cho v'ama, Che vi difende in ogn'impresa, ed arma Di valor, di fortezza il vostro petto. Avanti al suo cospetto lene dunque, e grazie tmplorate da lui: basta ch'ei volga A voi pietoso il ciglio, E sprezzate sicuri ogni periglio.

Temete? onde il timor? Gli esempi anlichi De'suoi prodigi a pro de'padri nostri Conlro agli empi nemici Obbliaste cosi?

Figli d'Abramo, Progenie di Giacobbe, Ei sol voi sceglie A servirlo fra tanti: ondc il timore? Non è forse il Signore

Il nostro Dio, quegli non è, che Intto Giudica e regge il mondo?

Ei nen obblia

Il patto onde conchiuse
Con Abramo ed Isacco
La sospirata pace: Ei già d'allora
Giurò che fermo resterebbe Il patto
Fin negli ultimi secoli rimoti

Fin negli ultimi secoli rimoti Inviolabil co figli c coi nipoti. Tempo poi fu che con Giacobbe ancora Riconfermò le atesse Sicure irrevocabili promesse,

Sicure irrevocabili promesse,
E a le darb, dicca,
E ai figli tuoi la bella
Ferfilissima terra Cananea:
Come un'eredità fra tutti in parli
Eguali avvien che si divida. Udiste?
Dio non mentisce:
al variar de' lustri

Ecco quei pochi (c numerar gli puoi)
Dalle case paterne
Escon raminghi,
c d'uno in altro regno

Da un popolo in un altro Passano ilicis, e alcun non "ha che ardisca D' opporsi al gran disegno, e se s'oppone, Dio gli resiste, e fa che inutil resti Ogni sforzo e non nuoccia e i in mano impugna Flagello severissimo talora, Onde gaslighi e sferzi i re tiranni

Al suo popol nemici.

Eh! (sgrida irato)

I miei profeti io voglio

Che ognun rispetti, e il braccio mai non stenda, E la gente a me sacra artito offenda. Ma per quai vie non conosciute al regno Promesso Ei gli guidò! chi allor polca Dell'alla provvidenza

Gli arcani penetrari Chiamb la fame; E le corlinio che per quei regni intorno l'especia con consoli a smagrita que l'assofica de la smagrita que l'asso-Girando va le biade inaridiscon; l'est tutto secco unde alimento il misero Mortal tragger potea. Solo in Egitto Sempo r'era e ristore: in strania terra, Fra pepolo infedel, qual mai soccorso Aspettava Israel?

Ecco spedisce Avanti il buon Gioseffo. O arcani, o eterni Gindizi occulti) Ei fu venduto, ci servo Giunse in Egitlo,

Ivi passò con infetice sorte
1 snoi giorni fra ceppi e fra ritorte,
Ma venue il tempo alfine
Ch'ei medesmo predisse, acceso il petto
Dal profetico spirto, e dal divino
Estro che lullo il riempiva;

c sciolte
Gli furon le catene, e il re, tremendo
E fornudabil re, di molta gente
Dominator possente,
A sè chiantò quel misero
Servo negletto:

in lui della sua reggia La custodia fidò: de'suoi tesori La cura in lui ripose: ei su de'grandi.

Su de'satrapi stessi
Il singlio antiveller, sè stesso e gli altri
Il consecre appieno, eran quell'arti
Ond'essi fur dal pellegrino istrutti:
Fu l'esempio e il modello ei sol di tutti.
Allor Giacobbe e l'ampia sua famiglia
Entrò, fiasò sua sede

e numerosi
Vide crescer nipoti, onde Israello
Più degli Egizj stessi
Rispetlabile e forte allor divenne:
Quindi l'Invidia venne,
Quindi l'odio implacabile di tutta

Dell' Egitto ne' regni,

Opportuno gl'invia.

L' Egizia gente, che d'opprimer tenta tl misero Israello.

Ecco sen viene
Aronne, ecco Mosè. Son del Signore
Fidi ministri, ed ei gli sceglie, e a tempo

Oual amida loro
Potestà non concede? A far prodigi,
A far opre ammirabili e stupende
Vengon di Cam nel regno. Olà, da' cupi
Abissi esca la notte, e qui distenda
L' umido suo caliginoso velo:
Pronta è la notte e tulto cuopre if cielo.
Oual si presenta, oli Dio!

Colà fiero spettacolo a' mici lumi! Alti sanguel ald sanguel i fiumi Tumidi veggo scorrer Di rosso umor, e van pel sanguinoso Corso i pesci affogali. Oimel sul suolo

Orma imprimer non puoi, che saltellanti Di quà di là redi le rane, c al locu Più della reggia occulto Giungon audaci: e non è tulto ancora. Qui di picciole mosche, e là di grandi Nero esercilo 7 miseri circonda, Nè resister si può.

Ma qui de'guai La serie non fioù: grandini orribili ° Pievono impetuose, e le accumpagna De lucine i de l'anipi ce trenula. La sparentroi disbialment de linea. La sparentroi disbialment de linea. La compania de la compania del la comp

Ahl che i flagelli Su dl più cara e più sensibil parte A scaricar van cominciando. O Diol I pargoletti figli, Che i primi a rai del sole I lumi apriro, Trucidati, svenati in su le piume,

Delle madri vicine
Bagnan di sangue il sen.
Salvo ed illeso
Nell' eccidio comun già trionfante
Esce Israello, e un sol non v'la fra tanti
O debole, o men sano, e ricca preda

Benelie d'argento e d'or traesser seco, Pur l'Egitto godè, chè troppo omai Di quel misero un di popolo oppresso Già cresceva la forza ed il valore, E del vinto tremava il vincitore. E tremava a ragion: mostrò l'evento Qual l'Egizio infeltee all'onde in preda Restò, qual felicissimo per l'onde

Passo l' Ebreo.

Ne men compi felice
Quel che avanzo del gran eammino: a' raggi
Dell' infuocato sol conlinua nibe
Serve di schermo, ed ignea o sfavillante
Lucida striscia il tenebrio notturno
Precede a dissipar.

Là nel deserto
Volle sfamar le ingorde brame, e cadde
D'augelli un nembo, e fin dal ciel piovea
La cuanna a sostenerlo.

A un cenno solo, De' più duri macigni il sen s'aprìo, E di fresche acque e chiare indi ne usciro Limpide veue, che formandu un rio Seguian del bosco il tortuoso giro.

Tanto è fedel nell' adempir quei patti, Che col suo servo Abramo Feo da gran tempo.

Il popol suo dilotto. Gli clelli figli suoi sgombro quel velo Di tristezza e squallor che gli copriva. Lieti e festanti a luoghi Più felici guidò.

L' ingrate genti, Che possedean da' secoli rimoti Il bel paese ameno, Sconfisse, debellò; di lor fatiche, Straoiero agricoltor ne colse il frutto. Ma tutto, o Dio, ma tutto

Ma tutto, o Dio, ma tutto Per te, per noi facesti: acciò i tuoi servi Sieno felici, e quei che son felici, Sien servi tuoi, che adorin le tue leggi, Che ubbidienti e cheti Pieghin la fronte a' santi tuoi decreti.

# SALMO CV.

#### Serve di beneficj fatti da Dio al suo popolo

Cantiam di thio l'alta bontà, che ogunra Protegge ed ama i fidi servi suni: Del tempo a fronte indebolita ancora Questa immensa hontà non è per ooi: Qual si mostrò negli anni antichi altora, Tal oggi, e tal si mostrerà da pioi. Ma di tanta bootade i pregi, i vanti

Più che un labbro loquace a te dà lode Un core, o Dio, che l' ribbidisce e t'ama, Che fuor delle tue voci altro non ode,

Fuer della tua ginstizia attro non hrama.

Deh! se tale è il mio enr, se a te sol gode
Fido uthidir, in mente alfin richiama
Il mio stato infelice, e parte, e Dio,
Nella comun salvezza or abbia anch' io.

Ahl se verrà (l'affermano i tuoi detti Che non è lungi, e il cor presago il dice) Quel fansto di, che co' tuoi figli eletti Bitornar in Sionoe a me pur lice, E riveder contento i patri telli, E respirar l'antica aura felice, Allor la vocci o scioglierò: ne mai

Funr che di te, Signor, cautar m' udrai. Qui noi paghiaut di nostre colpe il fio, E, finchè ili tal lezzo è tordo il core, Di cantar le tue gloric il labbro mio

Non osa, e perde il solito vigore. È ver, ma fu là nell'Egitto, n Dio, L'età de'nostri padri assai peggiore; È tu saffristi il pupot tun, che vente Del tuo braccio i prodigi e pur nun crede.

Rutti I ceppi Israello, in cui gemea, Era glà presso all'eritro marina, E degli Egizi increduti voicio. Correr la turba e minacciar vicina. Quindi il nemico e quindi il mar fremea, D'ogni parte imminente è la ruma: A insultar cominciò la turba infida Al duce altor, che sì a perri la guida.

E di perir così n' era ben degna, Se disperò della celeste aita. Ma chi là sulle sfere impera e regua, A mostrar la potenza alta infinita, Per suo omur, per sua gioria allor non sdegna Di dar salute ai rei suoi figli e vita: Sgridmune il mare, e timorosi i finiti

Cedono, e passan salvi a piedi ascintti. Più nur rassembra un mar: per la foresta Bibbia Vol. III. Par che calchiu sicuri nu calle ameno. Dal timor di uenico e di teorpesta Salvi eran già sull'arido terreno: Quando degli cinoji all'affondor la testa Tornan t'onde ad mirisi, e un sola atmeno Nell'eccidio comun scampo non trova

Nell'eccidio comun scampo non trova All'Egitto a portar l'infansta nuova. Co'limpani e co'sistri attor si vede Tutto il popol cantar ili Dio la gloria: Nell'atta sua potenza alfin già crede.

Ma non compiuta quasi è la vittoria, Che tosto manca il vincitor di fede, Nè de suoi benefici ha più menoria: E le nulli delizie aotiche ci solu

Ricerca, e i frutti dell' Egizio suolo. Già del Signor colle querete assoria L' orecchio, e nuove io quelle secche arene Prove dooianda:

ed Ei pieloso accorda
Quanto si chiede, e il suo furor tratticene:
Pinvver le carni, e si sfanoi l'ingorda
Turba divoratrice, onde si viene
Quel cibo in treve a fastidir, da tanti
Invan richiesto e desiato avanti.
Al dince, al sacerdote, infido o fello
Livide fu chi volse allor le ciglia:

Lavide tu citi votse allor le ciglia: Ed a Mosè lo scettro, e al huon fratellu La mitra contrastò. Qual ioaraviglia, Se il fier Dalanno ed Abiron rubello

ti suolo ingliotte e l'ampia sua famiglia , Se di fiamme voragine profonda S'apre, strugge, divora , e gli cunj affonda? E questo è poco: un idolo innalizato Fu sull' Orebbe (scornol) e s'inchinarol E per un vil vitello, che sul prato

Di fien si va pascendo, un Dio cambiaro! Un Dio, lor gloris, un Dio che sempre allato Servì loro di schermo e di riparo, Che illesi gli casopò da'rel perigli: Eppur tutto obbiàr gl' ingrati figti! Quanto di Cam nel reguo ei fe' di strano,

Vide del suo poter, fu tutto invano.

All pera, Ei disse allor, il popol reo,
E già stendeva a fulninar la maun,
Se il buoo Mosè, se il saggin duce eletto
Pe' figli suoi unn frapposeva il petto.
Ei s' oppose al gran hraccio fulnimante,

Quanto mai di terribil l' Eritreo

Se stesso a' dardi el fé bersaglio e segun: La mente el screoò del gran Tonante, Ed arrestò sal cominciar lo sdegno, Sicché pel fallo il già promesso innante Non gli negasse allin perduto regoo: Ma quel regno sprezzò, che allor sicuro Iddio gli ofirira; il popol folle e iluru.

Non cede, moriooro, stimo quai finti Sogoi di Dio le voci, o vane fole, Ond' El risolve al fin elle i padri estinti Caggian là nel deserlo,

è nel deserio, e che la prote 160 Poco ancor goda, e presi un giorno e vinti. Altre piaggie a cervar ed altro sole Sien trascinali i miseri nipoli, Di quà, di là dispersi in lunghi ignoti

Di quà, di là dispersi in luoghi ignoti. E von ragion: fin ne' profani ed empi Nisteri cultar del favoloso Osiri; Panser nel falso lulto, e nei suoi lempi Nelle mense sfamaro i lor desiri.

E soffre Dio questi si indegni esempj, Questi a Iradir sua fë strani raggiri? Ahl no: stragi e ruine, e i falli inmondi Lavi il sangue, e a torrenti il campo inondi. Non v'ha ehi della piena il corso arreste, Di Finces so al sargio la solo.

Di Finces è sol argin lo aelo, Ei di sua man dne villiuse funesle Svena e ile' falli offre in compenso al ciclo: Ecco cessan i' orribili lempesle, Si dilegnò dell' aria il fosto velo. Ond' egli in premio il sacerdozio otticne Per sè, pei figli, e per chi poi ne vione.

Ma che? di moro di Merabbe all' oude Toriani del Nume ad irrilar lo sdegno: Fin l'siesso Mosè dinhibi risponde Alle audaci richieste, e appraa il segno Alza con unan reunante, e si cunfindie: Quindi senza sua gnida entrali al regno Non più curan di Dio la legge, e tutti non for gli alintatori allro distrutti.

Perché nou contro a Intti incrudelisce Il ferro altor nel glorisso acquislo? Importuna piradel Ecco s' unisce Di fedeli e d'infuii il popol misto: Nel bunto anece l'antica fe languisce, Agl'idoli inacassli indi fir vislo Piegar la Icala, e voti offrir nel lempio. Tauto µnió far l'o ccasion, l'esempio!

Janio puo la l'occason, l'esempio!
All'iilol Cananeo (che orrendo aspetto!
Qual infelice e luttinosa accna!)
Il suo liglio innocente, il suo ilietto
Soll'empio altare il genitor già svena.
Qual core area l'uonto spietato in petto?
Conte aenza morir polea l'arena
Tinta initara dal sanque suu la madre?
Madre indegna e crustell harbaro padret!

Tulti cambian di fè: Iulti incostanti; Al popol suo più non rivolge il ciglio Pietoso Iddio, nè vuol che più si vanti Erede un traditor, un empio figlio;

Ma, ingralo a lanli benefiej e lanli, Delle belve vicine al fiero artiglio Surà libera preda, e vincitrici Seupre l'armi saran de'stooi nenici. De'tiranni a soffrir la erndellade

Impara, e. servo d'alfrui cenni or µconde: Na la ginistà in cielo e la pietade Contrasta, e Dio, che vool che il reo s' emende, the l'inceppa, or lo rende in libertade, to fulluita, or il fulluine sospende; Tutto è pur vano: e sotto al giogo oppresso più l'irrita ostinato, è egone lo stesso. Alfor hen vide tddio che son µur frati Gli monitii, e fede inzan da tor s'asortla: E si penti, chè i miseri mortali Degno oggetto non son di sua vendetta: Si rammentò del patto, e già da'mati La turba oppressa a liberar s'affretta, E fa che il vinto all'angoscioso affanno

Trori pietà nel vincilor tiranno. Padre del ciel, lu sei l'istesso, e siano Noi pur gli slessi, ingrati sì, ma figli: Perchè invano in soccorso oggi ti chiamo, E non curì gli affanni, i miei perigli?

Te sol desio, te riveder io bramo, Abbian line una volta i noatri esigli. Richiannaci in Sionue, e in più bei nodi Canterem le tue glorie e le tue lodi.

# SALMO CVI.

La gara de' Levili.

# LEVITA PIUMO

Quanto è pietoso il nostro Dio! l'immensa Sua pietà non ha line, e i primi, e questi, E i secoli foturi

San pieca ioni sa une, e i primi, e questi, E i secoli foluri Testimonj saranno. Il dican pirre Quei ch' ei da man dell' oppressor nemico

Ricouppo, liberò: che uni, raccolse ba' straji fidi, ove grueran dispersi, Altri al gelido esposti Rigor di borea, altri al coccule ardore. Bel cicia (apposto, altri ore il sol dall'onde Trecunie spunta, altri ore il sol s'ascinde. Per emi campi e per deserte arene Volgono il passo, ed una rilla, un Icllo Non ritrovan tra via.

Languidi, oppressi.

Alla fame, alla sele alcun ristoro
Onde cercar non lianno.
L'alma vicu meno in si penoso affanno.

#### cono

A Dio l'affillo popolo Rivolse allora il ciglio, E Dio nel gran periglio Elobe di lui pietà.

### LEVITA

Piane le vie scoscese, Dolei gli affanni ei rese, E dalla selva inospita Gli trasse alla eiltà.

#### cono

Alt! fino al cicto innalzino Le conservate genti Le gloric ed i portenti. Le grazie del Signor. LEVITA

Da fame afflitti stavano Languidi appena in vita: Ei l'opportuna aita Mandò dal cielo allor.

#### LEVITA SECONDO -

Nel mesto orror profondo Di carcer tenebroso inforno avvinti Da dure indissofnbili rilorte, Dalla vicina morte Aspetlavano ajulo.

In si dolente Misero stalo eran ridotti allora, Ed erano a ragion, perchè le leggi, Perchè gl'impenetraliili consigli Disprezzaron di Dio.

Perciò quel fasto, Quell'orgoglio a domar, in lanti immerse Affanni iddio le alme superhe. Ali utiseri l Cadon già nel profondo, e alcun la mano Non v'ha che stenda, e gridan tulti invano.

#### CONO

A Dio l'afflitto popolo Rivolse allora II ciglio, E Dio nel gran periglio Ehbe di lui pietà.

### LEVITA

Ei fa sgomhrar le tenebre (Immagini di morte) E, infrante le ritorte, Gli torna in libertà.

#### CORO

Ah! fino al cielo innalzino Le conservate genti Le glorie ed i portenti, Le grazie del Signor.

#### LEVITA

Scosse i ferrali cardini del barbaro soggiorno, Gli richiamò del giorno Al lucido spiendor.

### LEVITA TERZO

Gli condussero mail Languenti ed egri Fra cento mali e cento Tracan miseri i giorni; alcun ristoro

Ove le colpe, i fatli

Non chieda l'alma oppressa: abbandonarsi Volenn tutti così: presso alle porte Stavan dell'aspra inesorabil morte. CORO

A Dio l'afflitto popolo Rivolse allora il ciglio, E Dio nel gran periglio Ebbe di lui pielà.

# LEVITA

Basta un suo detto, e turnano Tutti già salvi in vita; La gnancia scolorita Più quel pallor non ha.

#### CORO

Ab! fino al cielo innalzino Le conservate genti Le glorie ed i portenti, Le grazle del Signor.

#### LEVITA

Venga ad offrir le vittime, Venga a disciorre il voto il popolo divoto Al suo benefattor.

#### LEVITA QUARTO

No, sol non è la terra
Che le divine opre ammirande e rare
Contenga: la grandi esempi ancora il mare.
Quel che fa nell'ondoso Instabili regno
Il traccio omispioente, il dican pure
Quei che su fragil legno,
Altre piagge a cerear, l'unide vie
Soteano artiili.
Un cenno, un cenno solo

Svolge l'onde del mar: fremono i flutti, Sibila il vento infido: al etel s'innalza Ora la nave combattuta, ed ora Precipita agli abissi: al passeggero Già lo spavento impallidi la faccia

Del naufragio vicin che il mar minaccia. Si smarrisce, vacilla, Si confonde la mente, e d'uomo ln guisa Cui tolse il vin d'esensi E l'uso, e la ragion, il buon nocchiero Risotversi non sa: l'arte non giova, Ogni rimedio è vano: altro non resta

# Clie abhandonarsi alla falal tempesta.

A Dio l'afflitto popolo Rivolse allora il ciglio, E Dio nel suo periglio Ebbe di Ini pietà.

# LEVITA

Spira un soave zefiro,

Non è più il mare infido, E al desialo lido

Lielo il nocchier sen va.

Alt! fino al cielo innalzino t.e conservate genli Le glorie ed i portenti, Le grazie del Sigoor.

#### LEVITA

La plehe, i grandi al Jempio Corrano, e le sue lodi Cantino in dolci modi Tutti con grato cor.

#### PRIMO LEVITA

Nel punir, nel premiar nemici, amici Maravigliosa è sempre La pietà, la giustizia Del nostro Diol qui disseceò l'umore A'finmi, e il letto polveroso ed arido

L'armento calpesto: converse in sabbia Il ferlile terren, così punendo Gl'iodegni abilalori:

e qui ne'secchi. Inospiti deserti Feo sgorgar fonti, e scorrer fiumi, e Irasse L'onde fin da'macigni : il suo dilello

Popol così premiò. Misero, afflillo Ivi il condusse a stabilir sua sede, A fondar la città, città regina, Ove il popol beale

Un di regnar doven: la bionda messe Vedi ondeggiar ne'campi, ornano i colli Le pampioose viti, ed al sudore I frulli corrispondono

Dell'industre ed accorlo agricollore. Crescer in breve, augusto Giro d'anni si videro felici E gli nomini, e le greggie, e con paterna Provvida cura Iddio fili reggeva cost

Se tentan mai I re liranoi opprimergli, avvilirgli, Struggerli alfio, perdono Il senno, e senza Mente e consiglio oppressi ed avviliti Restan quei re.

Già vincitor trionfa Il misero ed afflitto, e le disperse Famiglie a guisa di smarrite aguelle Tornano a riuoirsi, e ognor crescendo Vao nunierose:

alzan le voci al cielo l giusti, e del gran Dio cautan l'immensa Islaneabil pietà: gli empj per rabbia,

Che sfogar non potran, mordon le labbia Pensi l'uomo ch'esamina il vero, Quesle voci scolpisca nel cor, E poi dica, pictoso, o severo Per noi sempre se veglia il Signor-

# SALMO CVII.

La vittoria sicura.

Prooto, o Signor, son pronto: Che vuoi da me? Vuoi che tue lodi io caoli? Che a le grazie pur renda? Otà, la celra,

Mi si rechi la celra e si rincordi. Nuovi inni io canterò: romper vogl'io Gli alli silenzi della nolle ancora: Si svegli al suon de'carmi mici l'aurora. Nè qui della mia cetra

Il suon restringerò: quanti nel 100ndo Spirano aure di vila l'drao miei carmi: e che dirò? Che tutto

Il ciclo, il mar, la lerra, Della giustizia e della lua, Signore, Miscricordia è pien: questo degl' inni L'argomento sarà.

Cosl qui in terra Gli uomini ancor lodar sapranno, come Lodan gli Angeli in ciclo il luo gran nome. Ti loderem: ma i nostri preghi, o Dio,

Accetla, e omal rinnova Gli antichi esempl, e salva i tuol fedeli, Che avran quest' altra prova Di tua pietà. M'inganno? od è la voce Del mio Signor quella che ascolto? Alil parmi

Che dal tempio esaudisca i voti miei, Che risponda benigno. Eli! non m'ioganno, Ei m'assicura, onde lemer? È certa Sì la viltoria: i lieti applausì ascollo Del popol viucitor: par ch'io divida Già le prede all'eserello, e misuri L'opaca valle e i fertili

Campi del Sichimita È mio Galadde, Manasse è mio: del regoo Non è solo Efraimo e mio sostegno? Nella real tribù di Giuda Il soglio Stabilirò, qui regnerò: conquiste Nuove sempre all'antiche Aggiungerò, Del fiero ineirconeiso Barbaro Filisleo domai l'orgoglio, E 10io suddito è già; resisteranno Il Moabita e l'Idumeo? No , Iulti Gli abballerò, saranno Fra'mici servi più vili: uno i colurni A cacciarmi già vien; l'altro nell'acqua Stauco e di polve lordo il piè m'immerge, E me'l rasciuga. Ecco. . . . Non è già vero

Queste son che nudrisce il mio pensiero?

L'augurio? o vaoc immagini

Nell'uomo

No: tutto è ver, nè lungi Son si felici ginrai: als! chi mi guida Nell'Idumea, nella città regina Ad abbatter le piazze e l'alte mura, Ond'è cinta e difesa.

Se to ci lasci, o Dio? Delil torna amico, Torna con noi. Se tu da duce invitto Alla testa, o Signor, di nostre schiere Non esci in campo, ove n'andrò?

Vano è sperar: tu dacci aita:

il braccio
Nostro è, tue l'armi: a te l'onor s'ascriva
Dell' immortal vittoria,
E del campo disfatto a te la gtoria.

## SALMO CVIII.

#### L'innocente.

Signor, parla per me: tu sai ch' io sempre Cantai tue lodi: or l'innocenza mia Tu approva e manifesta. I labbri infami A vomitar calunnie

Il peccator contro al tun servo aprio:

La farola son io

D'ogni ridotto, e ovunque giro il piede,

Odo il rumor delle mordaci lingue.

Che aguzza ognun sol contro a me.

Che feci!
Che dissi mail Senza ragion m'insullano,
Ed al mio amor si barbara mercede
Rendon gl'ingrati. Ed io non parlo, e in soffro

Ed offro a të per lore i prieghi miei, Mentre gl'indegni, i rei Compensan cou bestemmie i benefici, E ad insultar chi non gli offese intenti

E ad insultar chi non gli offese intenti Van sfogando la rabbia in tali accenti. Un tironno l'opprima, e sempre alloto Gli stia Satonno, e a disperar l'induca

Di viver più. Sia condannato avonti Al giudice, ove andrà: se parla, nn nuovo Delillo sia la scusa

Che a difendersi oddure.

Ii fil s'accorci
De'giorni suoi: venga a seder un altro
Nel vosta ond'el redrà.

Nel posto ond'ei radrà: muoja, e il pensiero Vedova di iosciar l'amata sposo, E or[ani i figli, oggiunga all'ultime ore

Nuovo tormento al tormentato core. Erranti, vagabonii Padan poi questi figli, e dal paterno Telto scacciali a mendicar ridolli

Gridiu per via mercė. Se mai vi resto Quaiche misero avanzo

Quniche misero avanzo Dell'avite ricchezze, in liti involto Si disvipi, e uon basti A soddisfar del creditore avaro Le ingorde brayne, e delle sue faitche Sia preda il frutta agli stranieri:
e il padre
Se pietà non trovò ne suot perigli,

Se pietà non trovò ne suot perigli , Non ritrovino i figli Nemmen pietà .

Mnojano lutti, e muojano Senza che resti alcuno, Che poi della famiglia il nome spento Ravvisti un di: perciò ta pinnta infaustu

Non s'aspetti che steada i rami ed erga, Ma si sterpi mentr'è tenera verga. La meritota pena Iddia raddoppi Nel rammentar che non men empj e infidi

Farono i suoi maggiari, e della madre Punisca in lui le colpe ancor. Se il tempo

Copre di uero obblio

I lor uomi nel mondo, in ciel rimanga
Sempre vica l'immagine
De'lor delitti, e irriti la divina
Giustizia a fulminar l'iniquo figlio,
Figlio crutel, che messo

D'ogni pietade al uiego, in sull'oppresso, Sul povero ed affiitlo Sfoga la rabbia ed il furore, e piaghe

sjoga ta ravona ett il jurore, e piagne Aggiunge a piaghe infin che l'alma esali A resister giù stanco a tanti mult. Non curò la celeste . Benedizion l'indegno'i e non l'avrà:

Lungi da lui sarà: scende in sna vece La terribil divina Maledizion funesta a lui dovuta, Ch'entra e penetra in lui,

Qual la pioggia uel suol: qual olio giunge Nell'ossa ancora a insinuarsi. Or questa

Di dopplo manto in guisa
Tutto il vesta e il ricopra, e come iunga
Fascia lo cinga e lo circoudi intoruo,
E in ortio al ciel, così vesitlo e cinto
Fisa l'indeguo in fiu che caula estinto.
Queste son le calunnic indegne, e questi
Degli empi mici nemici
Sono i vadi crudeli.

Esaudirli, o Signor: la tua pictade In me trionfi alfin: se in me non trovi Ragion che ti commova, La mia gloria, il tuo onor ti muova almeno; Siceliè oppresso non resti Chi sempre è a le fedel.

Ah! tu non dei

Ma come al solo

Mirarmi affilito, misero, e dolente in questo stato, o Dio, Non hai da inteneriri!! Io non resisto, Cedo al dolor: con interrotto moto Battuto il cor da si crudel tormento Languido palpitarmi appena io sento. Par la mia vita un'ombra

Par la mia vita un'ombra Passeggiera e fugace: io non lio luogo Fermo e sicuro, ed inquieto e vago Qual sallellante instabile locusta, Di qua, di la fuggiasco e peregrino Vo passando i mici dl.

Non posso reggermi Più nel cammin, chè indebolite tremano Inferme le giuocchia, or che alla fame Niego afflitto il ristoro, e i bagni usati Niego alle carni inaridite ed aspre, Ché ogni piacer m'é pena In si misero stato;

i miei crudeli Persecutori indegni

Or mi veggonn e ridono, e la testa Dimenando per selierno, insultan lieti Un affiitto, un meschin. Più non vi resta Contro a me da sfogar dell' odio antico, Servo sol di trastullo al mio nemico. Ah! m' aita, o Signor: mi salvi, o Dio,

La tua pictà:

veggan che sot dipende La mia sorte da te: che in sugli antori

Ricadon le bestemmie: a maledirmi Sciolgon essi la lingua, e a benedirmi Tu stenderai la man: lieto e felice tl tuo servo sarà:

vinti , avviliti Quei che invan contro me sfogan lo sdegno. Chinin la testa, e di vergogna e scorno E di rossor, come d'un doppin mauto, Tutti avvolti e coverti, indietro il passo Volgan da me.

Tutti gli amici altora Radunerò contento, e in sulla cetra (Cetra finora abbandonata) un inno Ti canterò, Signore: Del nemico furore Dird che mentre vittima lo cadea , Te mi vidi alle spalle, e prouto, o Dio, A dar corresti a un infelice aita, Onde lio da to la libertà, la vita.

SALMO CIX.

Il Verbo Eterno.

L' Elerno l'adre al Figlio, al mio Signore, Siedi alla destra mia, siedi, gli dissc: Mentr' io de' tuoi nemici Debetterò la turba, e di scabello

Farò che serva a' piedi tuoi. Lo acettro Dovuth al two valor pria sal Sionne Comparirà: ne' più lontant tidi Indi da me si spedirà: va' tieto,

Io gli dirà , trionfa De' tuoi nemici. Ah! Figlio! or non comincia Questo tuo grande impero: in te fu sempre

Fin dacché dal mio sen Te santo e puro Jo generai, pria che nel cielo ancora

Non cominciasse a rosseggiar l'aurora Ginrò quindi il Signor, giurò, nè mai Potrà pentirsi, e Tu, soggiunse, o Figlio, To di Melchisederco Dell' ordine agrai, come già sei,

Sacerdote in eterno. Or va', combatti.

Urta, sbaraylia, incalza, Va' pur: non scaglierai saetta in vano: lo sarò teco, io reggerò tua mano. Sì disse il Padre: e dei paterni auguri Sicuro il Figlio, esce dei re tiranni Ad abbatter la cresta, e contro a loro Sfoga t' ira ond' è acceso: il ferro impugna, S' apre il cammin col ferro a viva forza Del popol denso in mezzo all'onda. Ei tutto Esamina qual gindice severo. E punisce ogni fallo:

e tal de' vinti. Dei feriti ed uccisi orrida strage Il campo ingombrerà, che il sangue scorrere A torrenti vedrassi, e nel nemico -Sangue gli avidl labbri Cosi disseterà. Va trionfante, Sui vinti innalza Ei vincitor la testa, E altro al suo braccio a conquistar non resta.

### SALMO CX.

Il ravio tranquillo.

Sia nel tetto paterno occulto e tacito, Mio Dio, co' fidi amici, o sia nel tempio, Sempre ti loderò con tutto il core. Ma chi può dir come le tue grandi opcre Agli cterni disegni corrispondano?

Ali! ne godi a ragione, o mio Signore. Quanto esce di tua man, tutto è ammirabile, Tulto è magnificenza. A le possibile Tutto è, se vuoi, ma il giusto sol lu vuoi.

Languiam da fame oppressi, e pietosissimo Ci dai cibo e ristoro, e quei miracoli, the per gli avi facesti, or fai per noi. Cosl il popol vedrà che il tuo valevolo Braccio stanco non è di far prodigii, E che rammenti il patto antico aucora Di dar l'eredità tutta al tuo popolo Tulta agl' infidi, acció la tua giustizia E la tua fedettà trionfi ognora. Quanto prescrivi ha da escguirsi, e stabili Tue promesse son sempre ed infallibili,

Chè prometter che il giusto altro non sai. Perciò i lacci frangesti ai miserabiti Prigioni, e festi tal con noi strettissima Lega, che sciorsi non potrà gianimal: Tremi chi scior la vuol: santo e terribile È Il nome del Signor. Deli I noi temiamolo, Chè vera sapienza è temer Dio.

Tal timor chi seconda, è solo il savio Che noi Iodiam, che Ioderanno i posteri, Ne mai suo nome coprirà l'obblio.

# SALMO CXI

La felicità del giusto.

Invito a lodar De

Fra noi non c' è felicità: se al mondo Un felice esser può, sol è felice (In venera, chi leme, Chi rispella il Signor, chi le sue leggi Adempisce fedele

Per amore, e non già da forza astrello; E così beardello Vedrà crescer de' figli

Numerosa la turba, ed în più rami Distendersi divisa, e assai polenti Formar nel mondo ampie famiglie: il ciclo Benedice ile' giusti La progenie cosi!

Ricelrezze, onnri Tulin vedrà nella sua casa il giusto, Ma per gloria e per oro i suoi custumi Non cambierà. Gode, nè poi s'affanua Se lasciar Intlo un di dovrà: usa forte Con cor tranquillo aspetterà la morte. Nel fosco orror nollurno

Se avvien che il giusto il dubbio passo muova, Din, ch' è pieloso, e l' ania, Si fa sua guida, e nel cammino incerto È l'astro condottier.

Tal nel Signore Trova pietà chi l' usa Cogli altri ancor, chi i miseri sollera Ne' lor bisogni, e chi bilancia altento Ogni delto, ogni accento Che gli altri non offenda: or qual timore Scuolerlo mai potrà?

Se caro a Dio. Se agli nomini ancor caro, a sè richiana L'applauso universal? Alt! che il suo nome Non mai da invidia o da calunnia oppresso Restar potrà: nei carmi e nell'istoria Vivrà scinpre immortal la sua memoria.

Negli uonini non fida, Fida sol nel Signore, e s'abbandona Tulto nelle sue mani. In si tranquillo Placido stato ei dorme, e con ragione, Chè il ciel per lui dispone Il felice momento, in cui sicuro Sorgerà de' nemici A trionfar.

Ne la vittoria il rende lummano o superbo: ei mai dal drillo Cammin non torce il piè: tutto dispensa A larga mano a' poveri , e ristora Gli affamati, gli oppressi. E quindi a' gradi Più sublimi il suo merlo ognor l' inalza, Finchè nella potenza e nella gloria Surpassi ognun che stupido l'ammira.

Freme, si ange, sospira L'invido peccalor, mordesi il labbro Urla in vederlo, ed è a mirar costrello Sempre il giusto felice a suo dispello-

Lodale o giovani lulti il Signore, Il suo hel nome, name dolcissimo, Scolpile, o giovani, nel vostro core. Finché la macchina del mondo ilura

SALMO CXII

Del suo bel nome canti le glorie L' età che volgesi, l' età fulura, Nell' odorifero chiaro oriente Del suo gran nome la fama penetri, E fin nell' ullimo fosco occidente,

Di Intti i popoli l'impero Ei solo Mantiene e regge: suo trono immobile Ha sull' elereo lucente polo. Qual altro principe vantar pnò mai Reggia si bella? Pur di la provvido Quaggiù di volgere non sdegna i rai: Mirando il povero giacer negletto E oppresso al suolo, soccorso porgegli, Siccliè dell' emulo sorga a dispetto Cerle alme misere nel fango assorle

Ei le solleva, le fa risplendere De' re, de' principi fin nella corte. Ei della slerile sposa le ciglia Terge dolenti di molli lagrime E madre remiela d'ampia famiglia.

# SALMO CXIII.

L' uscita dall' Egitto Allor che il giogo barbaro

Scosse Israello afflitto. Ed i suoi figli ascirnuo Dall' oppressore Egitto: Mostro quel di l' Altissimo Di sua potenza un seguo, Fondando nel suo popolo Il sanluario e il regno. Lo vole appran, e timida

Sen fingge l'occano: E rimoutò sollectto Al fonle il bel Giordano. Per gioja allur saltavano i monti e le colline, Come su i prali i saluri Arièti e le agnelline

Del mare io 1' onde interrogo: Perchè v'apriste pronte? E lu, perchè sollecito. Giordan, tornasti al fonte? Monti, perchè lal giubilo. Come saltanti arieli?

E come agnelle leuere. Colli, perchè si lieti? Da ignota voce e tacita Senio ridirmi al core: Trema la lerra e palpita Dinanzi al suo Signore;

Del suo dilello popolo

Dinanzi al Dio, cui piacque Trar dalle rupi sterili Chiare sorgenti d'acque. Signor, la tua non cambino Pietade i fulli nostri; Per te sol fallo , e a' barbari La gleria tua ai mostri: Onde a insultar non vengammi Gli empj con tanto orgoglio: Questo tuo Dio dove abita? Ove ha la reggia e il soglio? Ei regna sull'empireo L' onnipolente Dio . Al cui sol cenno subito Tutto dal nulla uscio. Presso i stranieri popoli. Quei lanti numi loro

Di propria mano gli uomini Forman d'argento e d'oro. Invan nel volto portanu Scolpiti e labbri e lumi: Tutti son eiechi, e mutoli Tutti codesti numi.

Orecchie e nari inutili Han gP insensati Dei; Non odono, non sentono I grati odor Sabei. Il lallo, il moto mancano Al piede ed alla mano, Un suono aspetterebbesi

Dalle lor fauci invano. No, che non son dissimili Da questi numi stessi E chi ne fa l'immagini, E chi confida in essi.

Ma il nostro Dio, eli' esamina Tutto, che tutto vede, Pene dispensa e premii Dalla celeste sede.

In lui ne' suoi pericoli, to lui anerò Israele: Ed ei l'aita, ei rendesi Suo difensor fedele. Ebbe in Ini sol fiducia O' Aronne la famiglia: A custodirla Ei provvide

Volge dal ciel le ciglia. V' ha quei che l'urme imprimino Fra speme e fra timore: Vegtia per toro in guardia

Sollecita il Signore. Egli di nui fu memore, ti con naterno zelo A benedir noi miseri Stese la man dal cielo

Ed all' antiche inginne Ei dato allin perdony. Di benedir compiacquest Il sacerdozio e'l trunu. Che più sospiri e lagrime, Se oggi è il perdon concesso

A futti quei che il temono.

Delit eon noi ferma e stabile La tua pietà si mostri: Oh Diol la man propizia Steudi su i figli nostri; Onella tua man benefiea. Che tutto può, se vuole. Che a un cenno il ciel fa nascere

Ad ogni etade e sesso?

E la terrestre mole. Ahl se hai là su l'empireo Tu grande impero eterno, Di questa terra agli uomini Fidandone il governo, tn vila, o Dio, qui serbaci, E canterem tutt' ora

Oggi, e ne' di che vengono Fino all' estrema aurora Che se la morte assaltaci, Come potrem dipoi Nell' ombre e nel silenzio

SALMO CXIV.

Cantare i pregi tuoi?

L'aita in tempo.

Come avró cor si barharo Di non ansarti, o Dio. Se pronto (appena jo preguti) Appaghi il mio desiu? Ah l se finor lagnandomi

lo l'assordai col pianto. Contento or le tue gloric Vo' celebrar col canto: Sentiva in me le angustic Di chi è a morir vicino. La tomba già aspettavami,

Compito il mio cammino. In questo slatu misero, In mezzo a tanti guai, A te, mio Diu, rivolsimi, Il nome tuo chiantai.

Signor, ti dissi, salvami, Ne più parlar potei . La lua misericordia Accolse i prieghi miei. Ahl lu difendi i miseri,

Tu lor dai pronta aita, Torno per te già libero, Per le già lurno in vita. Anima mia, consolati, E godi alfin di questa

Calma che Dio già rendeti. Dopo sì ria tempesta. Tergesti, o Dio, le lagrime. S' iu piansi, a' mesti rai: Tu sostenesti il debole

Mío piè, s' iu vacillaí: Festi per me sospendere Di morte il fier decreto; Ond' in fra' vivi or lodott . t' at too voter m' acchete.

#### SALMO CXV e CXVI.

#### Renoraziamento.

Credei, fidai nie slesso a le Signore. Prove son di mia fede i detti miei, E quel ch' jo di te canto a tutte l'ore. Ben lo diss' io ne' giorni amari e rei,

Che invan dall' nomo inganuatore attendo Soccorso: il vero amico, o Diol tu sei, Ma qual compenso, o mio Signor, li rendo Per tante grazie? oppresso è il cor, la mente.

Risolvo alfin: in man la tazza io prendo, Di vin la colmo, invoco riverente Il tuo nome: ni appresso accanio all' ara, Bevo in tuo onor:

e il popol tno presente M' ode scioglier i voti, e ognun impara Nel vedermi già salvo dal periglio. Che de' tuoi fidi a te la vita è cara.

Fu tua serva mia madre, è servo il figlio: Perciò mosso a pielà delle mie pene Mi richiamasti, o Dio, dall' aspro esiglio.

Onindi è giusto che, sciolte le catene Ove faceau di me erudele scempio, La vittima più bella a te si svene, E si sveni da me: faru nel tempio Il luo popolo unir, e meco unilo Ti loderà, eli' io ne darò l' esempio.

Cantate, o voi, dall' uno all' altro lilo Quanti mai respirate aura vitale: Tutti a cantar di Dio le glorie invito. Che pieta avendo alfin dell' uom mortale Le sue promesse adempie, e del Signore La promessa fedel cambiar non vale

L'inquieta verligine dell'ore.

SALMO CXVII.

LA FESTA DEL TABERNACOLL.

CORO DI SEGUACI DI GAVIDI

CORO OI SACERDOTI, E LE-

PARLAND

DAVIDDE SACERDOTE

CORD OZI SEGUACI DI DAVIDOR

Lodi a Dio: la sua pietade Ogni popolo, ogni gente, . L'età scorsa, la presente, La futura ammirerà.

UNO OEL CORO Ben può dirlo il buon Giacobbe :

Negli affanni e ne' perigli. Ei per prova un di conolibe Qual' è mai la sua bontà.

UN ALTRO DEL CORO

Ben può dirlo Aronne ancora Binnia Vol. 11.

Fin dagli anni più rimoti: E de' figli e de' nipoti La progenie aucor lo sa.

TUTTO IL CORN

La pietà di un padre amante Alti lodate, o figli suoi: Sempre ei fu pietoso a noi, E pictoso ognor sarà.

#### OAVIODE

Fra gli affanni e le pene in cui gemea, Un fervido sospiro Ginnse al mio Dio: l'aecolse, e dal timore

Mi liberò che mi stringeva il core. Non temo, no: che mai può farmi un uomo, Un uomo vil, se Dio

Dichiarato è per me? De' miei nemici

Le minacce non curo: io le speranze

Ne' deboli mortali Fondar non vo'.

Degli alleati amici Regi l'ajuto io non attendo: è meglio. Meglio è sperar nel mio Signor, elie suole Salvarmi a tempo, e far lo può, se vuole. Ben ne lio prove altre volte : a me d' interno S' affollaro i nemici, ed ogni via Mi chiusero alla fuga. Abbandonato Senz' armi, e senza aita, in giro il guardo Volgea, ma invan: scampo non v' era; al eielo I lumi alzai: del miu Signor l'aita Supplice imploro, e inusitala il core Fiamma m'accende, e a vendicarmi solo Di tutti io basto:

allor, quasi irritato Globo di api addensate, inerudelirsi Tutti in me veggo, ultimi sforzi e vani D' un furor disperato: ardeano, in niezzo Delle spine talor come improvvisa Rapida fiamma e strepitante: a Dio Mi rivolgo di nuovo, e già dispersi Si scompiglian gl'indegni, e il foco acceso Si spegne in un moniento al nome solo Del gran Dio che invocai,

che mi sostenne A non cader agli urli e alle frequenti Seosse nemiche:

ei l'opportuna aita Mi diede, ei mi salvò : della vittoria Sno lutto è il vanto e tutta è sua la gloria.

VOCI DA DENTRO IL TEMPIO

DAVIOUE

Viva il Signor. . . . . Qual liela voce ascolto!

161

Donde viene? è dal tempio? Ali! la conosco A' palpiti d'amore Che mi sveglia nel sen.

Trionfò per noi così.

Colpl, che ad atterrarmi

1282

CORO DI SACERDOTI DA DENTRO

Viva il Signore.

Viva il hraccio onnipotente Del Signor, del nostro Dio, Che dell' empia Infida gente

#### OAVIODE:

Sì trionfò: ne son la prova io stesso, Clie da morte campai, elle qui respiro Aura di vita, e la pietade esalto Del mio Dio, che mi volle Erudir fra gli stenti e le fatiche, Quasi in rigida scuola, e si mi resc Valido a soslenere i piu mortali

Mai non bastaro.

Al I voi della sua sede Fidl ministri, aprite A me le sacre porte: entrar vogl' lo, E gralo al nostro Dio Inni cantar; farò elle del suo nome Licto risuoni e ne rimbombi il tempio, E al popol tutto io ne darò l'esempio.

S' APRE LA PORTA DEL TEMPIO EO ENTRANO I GIUSTI

> Dirò che i voti mici Tu consolasti appieno, Che a te ne' giorni rei Non chiesi invan pietà. Per te respiro, o Dio, Vinto per te non sono, Trilto è, Signor, tuo dono, S' io vanto libertà.

#### SACERDOTE

Quanto fa il nostro Diol Questa, che al suolo Quasi instili giacea pielra negletta, Or dell'alto edificio È la pielra angolar. Alt' vieni, o figlio Invan sperzazio e trascurato in vano Da chi inon ti conobbe. Alti Ili la base, Il soslegno sei tu.

Della divina
Onnipotenza in le le prove ognunn
Riconosce ed ammira. Agli occlii nostri
Un prodigio più gralo
Mai non s' offri.

#### LEVITA

Mai più feliee aurora Spuntar per noi non fere Picloso Iddio: tutli l'interna gioja Mostran nel volto, e tutti Parlan di te: de' popoli divoti Ascolta oggi per te quai sono i voti!

Vivi, o Signore, e viva Chi ne governa e regge. Serba chi a noi dà legge Nel tuo gran nome ancor. Tu dagli eterci chiostri Ascolta I voti nostri: Tutte sul re le grazie

# Si versino, o Signor.

Basta, Iddio v'esaudl: di benedirvi En e'Ispirò qui nel suo templo, e chiari Del suo voler segni el dic: sapete Qual dolce rimembranza un si bel giorno De' tollerali affanni a noi rimuova! Abbia di Signore, o figli, Abbia del grato cor oggi una prova.

'Che si tarda' al cielo ergele Le frondose opache scene, Delle palme all'ombre anene Si festeggi il lieto di Delle villime più grate Scorra il sangue all' ara intorno, Chè per noi più fausto giorno Mai dall'onde non usci.

#### DAVIDDE

Si, già siam pronti, ed io A Iodarti, o mio Dio, Il primo ecco sarò, che più degli altri Deblo a le la mia vita, e sol lu fosti Mio protettor e mio snstegno: ascolla, lo di te canto, il sunno So già che de' miei carni è a te gradito; E lutti meco anele a cantare invito.

#### cono

Lodi a Dio: la sua pietade Ogni popolo, ngni gente, L'età scorsa, la presente, La futura ammirerà.

#### SALMO CXVIII.

La senola morale de' fanciulli.

#### ALEPH 1.

Beato è solo il savio; Egli, o Signor, cammina Per quella via che additagli La legge tua divina. Il tuo voler giustissimo Investigando, o Dio, Altro oon ha nell'animo. Che d'ubbidir, desio.

Si : chi d' uscir hen guardasi Dal tuo sentier prescritto, Non può macchiarsi l'anima Di colpa o di delitto.

La guida é sicurissima, La legge tua gli è gnida, Basla ubbidir, e intrepido Cammina, e in te contida. Basta che il piè non sdruccioli, Basta che le orme ci segni

Là dove lo precedono Della tua legge i segni. O Dio, tua legge assistami, Ed il mio volto, e il core No, non avrà più palpiti,

Nou avrà più rossore: Con cor più retto ed ilare, Con inni assai più lieti Racconterò la serie De' santi tuoi decreti.

E ubbidirò prontissimo. Che lu, Signor, giammai I figli che ubbidiscono Abbandonar non sai.

BETH II. Chi può frenare un giovine Che va per via scoscesa? Sol la lua legge servegli Di freno e di difesa.

Alt! per pietà manllenimi, Non ritirar tue mani. Da' tuoi consigli provvidi Non far ch' io m'allontani. Mi guarda dal pericolo,

Mi guarda ogni tuo detto, Ch' esamino, che medito, E che conservo in petto. Nulla, o Signor, nascondini: Fa' che a me sia pur noto, Se v'e. ch' io mai non sappia,

Altro tuo dello ignoto. Dal labbro tuo veridico Esca un accento, o Dio, Tutto saprà ripetere Fedele il labbro mio. Delle tue leggi il codice

Giuro cli' è a me più caro, Clie d' oro un monte lucido A un sozzo vecchio avaro. Il meditar gli altissimi Tuoi nobili pensieri, E l'avvezzarmi docile Ai santi tuoi voleri, Per me, che alla giustizia He sel le mire intente,

È studio, ed esercizio Del core e della mente. GRIMEL III. I torli, i torti vendica,

Signor, di me tuo servo: Serbami in vita, ed ordina: Quanto prescrivi osservo.

Se la mia vista dehole Vuoi che s' innalzi al cielo. A' tuni giudizi altissimi . Toglimi agli occlii il velo. O mentre io qui son esnle. Gli arcani tuoi m' ascondi?

E i dubbi, che in me sorrena Propongo, e non rispondi? No, qui n'ho d'uopo, aitami, Ché l'alma mia sol ama La tua, la tua giustizia, E altro che te non brama. Degli empi il fasto tamido

Tu a conculcar t' affretti : Quei che da le traviano Da te son maledetti. to che tua legge medito. lo son pur fuor di guai, Ne m' avvilisco timido.

Né m' arrossisco mai. Lascia che pur si seggano I miei nemici a scranna, Che contro a me consiglina: Itido di lor condanna. la l'ubbidisco e taccio, Penso che lu ne reggi. Miei consiglieri e giudici Solo saran tue leggi.

### DALETH IV.

Qui sto sdrajato e languido, Abbandoualg o solo: Mel promettesti, aitami, Sollevami dal suolo, Udisti di mia debole Vita il tenor qual sia, Se non ti piace, insegnami Una più certa via.

Se a me l'insegni, inutili Non resteran tuoi detti. Ché gli altri lo coll' esempio Trarrò ne' tuoi precetti. Qui mi disciolgo in lagrime, Qui languido, ozioso M' annojo del continuo Inutile riposo. O Dio, pietà, m' aita, Di me pietà pur senti:

Chi sa che autor di vizj Quest' ozio non diventi. No: veggo i tuoi giudizi, I tuoi decreti io veggo. Questa è la via sicura, Quest' è la via ch' eleggo: Via che mi gnida al porto,

Guida costante e vera: Non è la mia speranza, Speranza lusinghiera. Da' lacci il cor discioglimi. E mai pentito e lasso

Non mi vedrai ritorcere Dal tuo sentiero il passo.

Smarrirmi in qualche birio Sol per error potrei: Percio, Signor, precedimi, Tu guida i passi miei.

to chiari accenti parlami, Spiega i precetti tuoi, O s' io non so comprenderli, Non incolparmi poi.

Te con piacere io seguito, Costante al gran viaggio, Ho del cammin gl' Incomodi A tollerar coraggio.

Nell' ubbidirti è sulo Tutto il piacer ch' io sento, D' oro non leo desio. Non ho desio d'argento. Per via qualche spettacolo Mi distogliesse mai Nun vo' guardarci; bendami,

Bendami presto i rai. E s' io mi volgo, sgridami, Prendi la sferza e batti . Son servo; adempir debbonsi

I tuoi comandi esatti. Temo, nè invano, avanzasi Il mal, tu'l sai, tu'l vedi. Recidilo, son utili, Sun dolci i tuoi rimedi

to gli desio, prescrivimi, Vorrò quel che tu vuoi, Ogn' altra speme è inutile. Sol tu sanar mi puoi. VAU VI.

lo di sperare lio dritto, Chè tu mel promettesti. E quante volte, o Dio, Ti salverò, dicesti? Se la mia speine è inutite,

Confuso ed avvilito. Come potrò rispondere A chi ni insulta ardito? Dicon: sperasti juvano.

L' oracolo è fallace, () Dio non tel promise, O fosti tu mendace.

Promise, io non mentisco: lo spero, e infin che ho vita Sarú fedele, e aspetto Quando verrà l'aita.

Se nell'orror d'un carcere Catena il piè m'allaccia, L' alma, Signor, vien libera De' tuoi precetti in traccia.

Tu sai, davanti a' principi S' io seppi, e con qual core, La legge tua difendere E non cambiai colore:

Forza d'amor che allora Tutto accendeani il petto, Ch' io fuor della tua legge Nun conoscea dilettu.

Se qualche tuo muov' ordine Si pubblirasse intanto, Ambiva, il primo d'essere Ad osservario, il vanto. ZAIN VII.

E lempo, che savvengati Di quel che a me dicevi, O Dio, di quella grazia Che a me sperar facevi, Vivo per tal promessa,

Nel vivere infelice Fu questa spenie sola La mia consolatrire.

Quai scherni il cor, che ingiurie A tollerar non ebbel Nè mai del lungo correre Per la lua via m' increbbe. Presenti a me pur erano

Tuoi fasti antichi, o Dio: E prove da le simili Sperai nel caso mio. Gli empi vorrebber scholere

Della tua legge il giogo. Ed io mi sento rodere. Ed io mi arrabbio e sfogo.

E canto qui in esilio. E rendo in dolce tuono La legge tua cantabile Della mia cetra al suono. Rumpansi per la rabbia:

Canto se chiaro è il giorno, E canto se le tenelire Si stendono d' intorno. Ah! che tu appaghi facile

Di chi t'è fido i prieghi, E al servo che l'osseguia Nulla, o Signor, tu nieglii. CHETH VIII. Ch' lo non esegua gli ordini

Che il mio Signor dettù? Alt! come fia possibile, Se altri che te non ho Alt! non tardar la grazia. Pietà, pietà Signor. La tua promessa adempiasi,

Consola il mesto cor. La vita scorsa esamino. E trovn che il mio piè Orme seguaci a imprimere Sol corse appresso a te

Prontissimo a risolvere. Ne mai cambiai pensier, Dacché pur volli scerliere Il santo tuo sentier.

Con funi a forza vennero A trascinarmi un di . Ma il piè costante e stabile Di strada non uscì.

Quando i nemici dormono, Sorgn nei fosco orror, E di tua legge vendico Il conrulcato onor.

Con me s' unisce e medita Ogn' alma a te fedel, Che, disprezzando gli uomini, Sol teme il Re del ciel. Il mondu è pien di esempj, Signor, di lua pietà.

Delt! per pietà ni' illumina. E pago il cor sarà. TETH IX.

Colmasti tu di grazie Il servo tuo, Signore, Di tue promesse stabile Serbandomi il tenore. lo fede ho pur sicura

Che i delli tuoi sien giusli, Ma fa' che a poco a poco lo gli assapori e gusti. Errai, se all' aure prospere Troppo lidai le vele, Ma quando venne il lurbine A le lornai fedele.

Tu buono, tu benevolo Sei per natura, o Dio Al tuo volere insegnami Come ubbidisca il miu. Degli empj le calunnie Non mi distolgnn, no:

Te meditai, te medito E te mediteró. Di notte fra le tenebre, Di giorno al chiaro lume, Mentre la gula opprimegli,

E le oziose piume. Peno, ma pon la pena, La colpa è ebe m'affanna, Pronto obbedisco, e bacio La man che mi condanna. Me ricco vuoi, nie povero? Non euro argento ed oro:

Assolvimi, condannami. I luoi decreti adoro. JOD X. Sei lu di me l'artefice. Son di tue mani io l'opra, Fa' ch' io di questa macchina

Le leggi intenda e scopra. Speru în te sol, ne palpito: Muovo sicuro il piede: Tnoi cari amici godono Vedendo la mia fede.

Ch' è giusto il lun giudizio, Signore, io son ben cerlo, La pena elie a me imponesi. Lo so che io ben la merto.

Ma basta! or più resistere L'alma al gran duel non sa: Calma una volta e requie Mi dia la lua pietà

La tua pietà goi rendermi Solo potrà contento, Scevro d' ogni altra angustia, Alla tua legge intento.

Mi lasci in pace, e penlasi L' esle, conosca il torto: Vo' meditandu vivere Ne' luoi giudizi assorlo.

Quei che tua legge adorano Quei che son cari a le, Non più raminghi ed esuli, Na tornan fidi a me.

Tu rassegnato agli ordini, Tu puro il cor così Serbami, ond' io non abbia Ad arrossirmi un dì.

CAPR XI. De' delti tuoi non dubilo, Ma in aspettar soccorso Sento che l'alma languida

Vien meno a mezzo il corso. Scendi, o Signor, l'affretta. Scendi che ho stanchi i rai, Guardando se tu vieni.

E tu non vieni mai. Fuliginosa pelle Al fumo esposta io sembro Da' guai battuto, e intanto

Le leggi tue rimenubro. Di questi giorni torbidi Ne resteran pur molti? Questi empj che m'inseguono Saran da te mai culti?

Di raziocini e calcoli Producono una schiera l Son favole che contano, Sol la tua legge è vera,

Vera , il dirò m' necidann : Inarchi pur le ciglia . Tulta la filosofica Incredula famiglia Vera, il dirò, nè palpito, Ne mai mi cambierò:

M' nocideran quest' atei? Fedele a le morrò Ma che morir I se puoi Salvarmi, o padre amante? Salvami, e a le vivendo Uhhidirò costante.

LAMED XII. Ubbidirò: s'osservann Tue leggi cerle e vere In cielo, ed ubbidiscono A' detti tuoi le sfere. La lerra osserva l'ordine Qual di lua mano usci,

E sempre i padri e gli avoli La videro così. Quelle di luce e tenelire Armoniche vicende

Effelti son dell' ordine, Che ammira chi l'intende Tulto da le si regnia: E l' uomo, ahi! l' nomo ingrate

Sol vive a suo capriccio? Alt ! ch' in sarei mancalo,

Se la tua legge a tempo Non mi porgeva aita: Da questa io riconosco L' avanzo di mia vita.

Son tuo, Signorl conservami, Lascia che pria che io mora De' tuoi decreti io mediti Quel che mi resta ancora A chi m' insulta e insidia.

Per riparar l' offesa Delle tue leggi il codice Oppongo in mia difesa. Me collo scudo ampissimo Della tua legge ascondo,

Eterno scudo; è fragite Ogn' altra cosa al mondo. MEM XIII.

Del mio pensiero è l'unico Oggetto e dell' amore La legge tua santissima . O nasce il giorno o muore. L' eterno tuo giudizio Il meditar sovente De' miei nemici increduli Mi fa uiù assai orndente.

Di meditarlo io sazio Non sarò mal nè lasso, E vinco nell' intenderlo I miei nemici e passo.

Ne vecchio v' è si accorto, Che più di nie comprenda Quanto è profonda, e quanto La legge lua s' estenda.

M' allontanzi d'ogui altro Fuor che dal tuo sentiero: E l' ubbidirti esatto Fu tutto il mio pensiero. Battei quei luoghi soli Che fur da le permessi, Le vie da te prescritte

Solo costante elessi. 1 detti tuoi soavi Se replica fedele. Resta addolcito il labbro Più che se gusta il miele.

Di chi non t'ama e venera In compagnia non vo. Cogli empj non comunico, Mi spetro, e sol nu ato. NUN XIV.

I detti tuoi precedono Quasi un' ardente face, Onde il mio piè non sdrucciola, E vo sicuro in pace. Di slare ognor giurai

A' tuoi giudizi intento, Staro, saro fedele, Ricordo il giuramento. Ah! son perdulo: ah! salvami

Dalla vicina morte. E nella dolce provami

Come nell'aspra sorte.

Il tuo voler deli! sniegami. Ti prega il cor divoto, Itisponde fedelissimo Al cor del labbro il voto. Mi ve portando in mano

La povera alma mia, Salvandola dagli empi Che insidianta fra via. Corsi, c laccioli tesi Trovai dovunque io corsi,

Ma salvo nseii, ma il piede Dal tuo sentier non torsi. Son ricco e son felice: Un enor pien di coraggio Alla lua legge unito Formano il mio retaggio.

Con lei se unito è il core, Lieto e contento è appieno, Né dismuir la vaglia Finché mi batte in seno. SAMECH XV.

Fuorché per la tua legge Non sento amore in petto: Di chi la sprezza ingiusto lo fuggo ancor l'aspetto. Ne' detti tuoi sol fondasi Tulta la mia speranza,

Te difensore e vindice Non perdo la costanza. Empj, da me partitevi, Non mi turbale, no:

Quando la legge medito, Selo restar io so. Spero, ti chiedo aita,

Prego, il mio prego escluso Non far, o Dio, che resti, Non resti, o Dio, deluso. Del meditar tua legge Con umiltă, con fede,

Sia la tua grazia alfine Il premio e la mercede. Empio chi al ciel opponesi: Qual uva si calpesta, Dell' nomo irragionevole Abbatterai la cresta.

Io le tue carte adoro: La turba peccatrice So ch' erra, so che sogna, E favole mi dice.

Amor tue leggi destano, Destano ancor timore, Spera in un tempo e palpita A questi esempj il core. AIN XVI.

Se puro il cor li serbo, Ti serbo Il cor pudico, Non far ch' io cada in mano Del Iraditor nemico. L'empio m' accusi, debole

La mia ragion non é. Puoi contro la calunuia Dar sicurtà per me.

E fin a quando in guardo. E guardero, se viene Il tuo promesso ajuto A consolar mie pene?

Forse pietà non senti, Che tardo i detti tuoi Eseguo? ali! no, son pronto, Dimmi da me che vuoi. Spiegami il tuo volere,

Parla in più chiaro tuono. E ubbidiro fedele, Sai che tuo servo io sono. È tempo da distinguersi. E dar di zelo esempi,

Or elie tua legge sprezzano, Or elie s' abusan gli empj. Tua legge è a-me dell'oru Più cara e più gioconda: Dell' or che vien del Fasi Dalla lontana spouda.

Qual meraviglia, o Dio? Equa ritrovo e giusta Sol la tua legge, ogn' altra . Ogn' altra iniqua e ingiusta." PHE XVIL

Un mare è la tua legge, Tua legge è un mar profondo, lo vo cercando sempre E mai non trovo il fondo. Vivono fra le tenebre I giovani ingannati

I detti tuoi si spieghina, Saranno illuminati. In ascoltargli intenti I labbri miei s' apriro . E non tornò più fuori

Immobile il respiro. to t'amo, e fido, credimi . Sarò fin alla morte. Fa' di color che t'amano Ch' io goda ugual la sorte, Guida i miei passi ambigui, Siceliè non erri e cada, O gli empj mi trascinino

Fuor della giusta strada. Se a' detli tuoi m' appiglio, Se più con lor non vo. Minaeciano, m' insultano:

Come resisterò? Basta un tuo dolce sguardo A consolarmi, o Dio. A richiamarmi basta Un guardo, se travio.

Alı! se a' tuoi detti amabili Non ubbidii talora, Conobbi il fallo, e piansero, E piangon gli occhi ancora.

TZADE XVIII Giusto III sei, giustissimo È sempre ogni tuo detto: Dove trovar un giudice

Signor, di te più retto?

Tu vuoi elie la giustizia, La verilà s'osservi. Che questa ognor adempiasi

Per noi tuoi fidi servi. Na i detti tuoi non curano t tuoi nemiei arditi. Di zel m'accendo, e smanio. E gli vorrei puniti.

Nel seno un fuoco incognito Al tuo parlar mi scende. Mentre d'amor quest'anima Per te, Signor, s'accende.

Tu vedi ch'io son giorane, Ch'io son negletto, oscuro, Ma son tuo servo, e bastami. lo d'altro non nui curo. Tua legge è sol veridica Eterna, ognor l'istessa,

D' un' anima ch' è appressa. to rassegnato ed umile Se a meditarla entrai. Pace allor soln e requie Nel mio dolor trovai. E a meditarla seguito Fineliè per te mi lice,

Consolatrice amabile

E se a'misteri io penetro, Appien sarò felice, COPH XIX Signor, dal cor derivano

I voti e le querele, Le leggi tue desidero Sol d'osservar fedele. Tu per pielà discioglimi tl piè dal duro laccio, Tu fa' che alfin sia libero. E la tua legge abbraccio. Se aleun l'invoca supplice In sul mattin gianimai, Di tutti il più sollecito Son io, elie in te sperai. Non ben dal sonno vigili Le luei apro all'aurora. Che la tua legge medito Fidn e costante ognora. Deli! tu, Signore, ascollami, Signor, tu sei pictoso: lo nella tua ginstizia Confide il mio ripesn. Colui else mi perseguita È mio rivale antico,

lo la tua legge ho in auinio. Ti sento a me vicino, Perchè mi sei di regola, Non erro nel cammino Tu fa' qual da principio. Che il vero ognor discerna.

La legge tua non venera.

Ti si giurò nemico.

E #llor sarà immutabile Per me tua legge eterna. RESH XX.

S' io mal non mi dimentico, Signor, dei cenni tuoi, Tu come mai d'un misero. Come scordar ti puoi?

Tu sei, tu sei mio giudice, A te, mlo Dio, m'appello, Se fido son, soccorrimi: M' odia s' lo son rubello. Lo so, che tu dell'empio

Non curi la ruina, Perchè ostinato abomina La legge tua divina.

Ma il servo tuo non merita Questo crudel rigore. Egli è fedel, soccorrilo, Soccorrilo, o Signore. Per te, per le de'reprobi

Le onte soffrii, gli sdegni, Agli urti io stetti immobile, E non curai gl'indegni. Solo m'affligge e crucia Che instabili, inesatti

Castoro trasgrediscono I tuoi cumandi e i palti. lo non così: ua docile Al tuo voler m'accheto: Son innocente? assolvimi, Esegui il tuo decreto.

Poggia ci sul ver, sul giusto, Nè può cambiar pensiero, Ch' cterno è quel tuo giusio, Eterno è quel tuo vero.

SCHIN XXL Sfoghin con me la rabbia Onegli ostinati e rei, Non temo, ch'io sol palpito Se tu sdegnato sei,

Se a me tu sei propizio, Ben paghe son mie voglie, Come guerrier che carico Torna di vinte spoglie,

De' propri affetti modero La turba contumace, La legge tua santissima

Solo m'alletta e piace. La luce, o pur le tenebro Facciano a noi ritorno, lo le tue lodi celebro Selte e più volte il giorno. Chi la tua legge venera

Ritrova in sen la calma. Se tu sel meco, insidic No, non paventa l'alma. Tu sei, Signore, amabile; I cenni tuoi rispetto,

Esser lu dei mio vindice, Il tuo soccorso aspetto, Deli! per pietà, tu salvami.

Cieca finor quest'anima Fu serva a' luoi voleri.

Da chi vuoi lu ch' lo speri?

E fida, ed immulabile Non manchera giammai. I passi miei tu regola, Tutto Il mio cor tu sai. TAU XXII.

I preglii miei, le suppliche Giungano Innanzi a te: Deli! tu, Signor, m'illumina, Guida l'incerto piè. Non disprezzar quest' umili

Voti d'un fido core, Tu sol, tu sol puoi sciogliermi

Da' lacci dell' errore. Un inno sulla cetera Miei labbri a te diranno.

Se mal la tua ginstizia Sgombra da me l'affanno. lo le tue leggi medito. to le ripeto ognara,

Giusto lu sei, giustissimo Son le tue leggi ancora. Perciò dal potentissimo Tuo braccio lo spero ajulo. Se lu non vuoi soccorrermi,

Signor, io son perduto. Delt1 fa' che io viva libero, Deh! fa' che salvo io sia,

Per questo desiderio Eleggi lu la via. Finch' in respire l'aure Di libertà, di vita,

Ti loderò, chiedendoti Dalle tue leggi aita Deh! tu all'oril rimenami, Son pecorella errante,

E del pastore agli ordini Ubbidíró costante.

SALMO CXIX.

PRIMO GRADUALE.

Il giusto annajato di più stare in una estla corrolta Alzai le flebili mie voci a Dio,

Da' mali oppresso: nè dall' empireo Sdegnò d'accogliere quel pianto mio. Tu da' matedici lalibri ( io dicea Mesto ed afflitto), Signor, difendimi. Tu dall'insidie di lingua rea.

Alle calunnie malvage e triste, Alle menzogne di lingua perfida Chi mai può reggere, chi mai resiste? Quelli che mormora lingiardi accenti, Son quai vibrati dardi acutissimi,

Son quai terribili carboni ardenti O tempi barbaril qual'aura, o Dio, Questa è ch' io spiro? sono in Arahia?

Sono in Moscovia? dove son io? Vorrei fuggirmene: son stanco omai Di più restarmi con gente perfida, Che sempre suscita discordie e guai.

E pur conoscuno che giova, ed è Clil la pace: ma non la vogliono, Sol perchè veggono che piace a mr.

## SALMO CXX.

SECONDO GRADUALE.

Fiducia in Dio.

Verso le cime allissime De monti il guardo io stendo, Donde alle mie miserie Oggi il soccorso attendo.

Ivi ha il mio Dio la slabib Imperturbabil sede, E in cielo e in terra l'opere Ch'ei fece osserva e vede.

Sento di là rispondermi: Vanne, sicoro sel: Dio per te veglia in gnardia, Di che tenter tu dei? Egli è per te sì vigite, Che noi sorprende abblio: Il sno diletto popolo Così difende tddin.

Tu sai, tu sai qual provvida Cura ha di te: col manto Ti cinge ricoprendoti, E nguor l'assiste accaute.

Në il sol co' raggi fervidi Te sol meriggio imbruna. Në mai t' offende l' mnido Influsso della luna. Ogni malor qual siesi, Ogni molesto affanno (Lui difensore e vindice).

luvan t'assaliranno.
Teco sarà l'Altissimo
Per via, nei tuoi sogginrai
Compagno fedelissimo.
O resli, o parti, o torni.

#### SALMO CXXI

TERZO GRADUALE.

Il ritorno dalla villa alla citta.

Già compito è il mio cammino, A ragion mi brilla il cor, Nell'udir che son vicino Alla casa del Signor.

Gerosolima amata! Ah! tu m'accogli, lo vengo a te: sulta tua soglia altine Di porre il piè mi si concede.

O betha agli occhi mici, O fortunata alma città! Deh!; quanto Dalle misere vitte, none partinimo È diverso il tuo aspetto! Inordinati Or qua, or la sparai Ingurj intorno lineas Fal II. Non reggo în le: per regolale vie L' uno all'altro stocede, e tutii insieun: Gerrispondon tra lor gli alti cellifici. ti città vagal 0 ciltulari felici? Qual aumerona turba Balle le stesse viel Tutle con noi Son le tribà, tutle a lodar nel tempio Vanno il Signor: questa è la legge, e grato Ubbidice Isano.

Ma quanti ancora, Quanti le vicendevoli contese Là ranno a terminari I vi il senato Esamina, decide, e premi e pene Al buono, al rec comparte, e di Davidde Tutto così governa il regno.

Alfine Eccoci alla città: madre comune Gerosolima è a noi: formiam divoti Per la madre comun preghiere e voti.

Taccia d'acuta tromha, Taccia il fragore audace. Vivan i figli tuoi, Vivan contenti in pace, Chè son fratelli a noi Totti i tuoi figli ancor. Qual beu non è sieuro Per te, città felice, Finchè del bel Sionne Starà sulla pendice Il tennio del Sieuro!

#### SALMO CXXII.

QUARTO GRADUALE.

Le preghiere del povero

A te rivolgomi, potente e soln, Tutta del mondo che l'ampia macchina Governi e regoli dall'alto polo. Came alla donna, come al padrone

L'ancelle, il servo gli sguardi volgono, Così noi miseri con più ragione, Fra tante angustie, fra tanti guai, A te, Signore, pietà chiedendoli,

Molli di lagrime volgiamo i ral.

Alti si, ii muovano questi, o Signore,
Disprezzi ed onfe, di cui già carico
Nou sa resistere l'affilito core.

A chi ricorrere, mio Dio, nou ho:
I mici memici sou ricchi; e il povero
Mirico hi faccia partar puo può.

Mirico hi faccia partar puo può.

#### SALMO CXXIII.

GLIALO CHABLATE.

La liberta.

Se Dio fra noi non eravi (Questa è cagion sol vera) Dica Israello, e replicht. 162 Sc Dio fra noi non vi era. Ouando correano i perfidi Nemiel inerudeliti, Alı! vivi per la rabbia Ci avrebbero inghiottiti.

Noi per fuggir da' barbari, Esposti a peggior sorte, Gimmo fra l'onde rapide Ad incontrar la morte.

Allor ei avria, noi miseri! Forse ingojati tutti L'insuperabil vortice De' tempestosi flutti.

Ma viva Iddio: de' perfidi Ei dal rabbioso dente Ci tolse, e dalle furie Dell' ocean fremente. E come fugge il passere Talor dal teso intrico. E rende l'arti inutili Del caecialor nemico: Così non più (già rottasi

La barbara catena ) Soffriamo in lidi estranei Di servitù la pena. Gran Dio! per cui l'empireo.

Il mar, la terra sono: Oggi, se noi siam liberi, Tutto è, Signor, tuo dono.

# SALMO CXXIV.

SESTO GRADUALE.

La sicurezza del giusto.

Vedi l'altissimo Signne immobile! Tal è elsi fidasi Nel mio Signor. Resiste impavido, Resiste agli emoli Di Gerosolima L'abitator. L'inespugnabili Montagne in eircolo No, non difendono L'alma città: Ma il Dio d'eserciti, Che intorno vigila,

L'amato popolo Difenderà. Il grave imperio De' rei, de' perfidi, Chi mai, ehi abbattere Potè così? Ei fu: l'esempio

Di gente barliara Polca corrompere L'eletto un di. Quegli che candido.

Che irreprensibile,

Nel petto avrà, Tu dall'empireo, Tu benedicito, Mio Dio, chè merita La tua pietà. Quei elle traviano Da' giusti limiti, Signor, confondigli Col peccalor:

Che il enore semplice

E non perturbino Ouci pochi inereduli Di tutto il popolo La pace ancor.

SALMO CXXV. SETTIMO CRADUALE.

Il prigioniero in libertà.

Quando a sciogliere il suo popolo Vien da' lacel il mio Signor, in diletto allor si cangiano La tristezza ed il dolor.

Né potendo in sen del giubilo Le sorgenti contener, Sulle labbra si diffondono

Il contento ed il piacer. Fra le genti allora attonite Da stupore si dirà: Quanto mai grand' è l' Altissimo, E qual ha di noi pietà! E obbliando le disgrazio

Che ei afflissero finor; I trionfi e le vittorie Cantereino del Signor. Vieni, o Dio, fra queste carceri Delil ei vieni a ennsolar:

Come il Nilo ehe va gonfio L'arso Egillo ad inondar. Troppo è ver: nel verno rigido Chi piangendo seminò,

Nella state contentissimo Dalla messe ritornò. Israele al giogo barbaro Mesto andò fra 'l pianto e il duol, Qual cultor che a forza semina

L'arentso, o magro suol. Ma tornare pien di giubita Alla patria si vedrà. Come quei che lieto e carico Dalla messe tornerà.

SALNO CXXVI.

OTTAVO GRADUALE.

Scuza l'aiuto di Dio tutto è inutile.

La tua casa Il min Signore Se non fonda di sua mau.

Ogni sforzo, ogni valore Sol da te s'adopra in van. S' ei non veglia su le mura A guardar la sua città, Sarà inulite la cura Di chi intorno veglierà.

Faticando se vivete, Ne v'aita il mio Signor, Che vi giova, se sorgete Falicando al primo sibor? Ah! dormite: da' perigli

Dio sicuri vi terrà. Son suo dono ancora i figli, Ei fecondo il sen farà. Grande ajulo in mezzo a' guai Sono i figli al padre in ver:

Arme son plù forle assai, Che gli strali ad un arcier. Ben contento ei poi fra tanti Figli, e intrepido sen va, Ed al giudice davanti Col rival contrasterà.

#### SALMO CXXVII.

NONO GRADUALE.

Il padre di famiglia.

O felice chi di Dio Al gran nome il capo inchina! O felice chi cammina Per la strada del Signor! Sei pur tale? O te bealo!

Nel tuo stato ... ognor vivrai Lieto in pace, e i dolci frutti Gusterai ... del tuo sudor. Qual verdeggia al muro allalo Bella vite pampinosa,

Tale ancor sarà tua sposa Co' be' figli a canto a sè. Figli si leggiadri e belli, Che alla mensa intorno intorno, Come teneri ulivelli. Ti vedrai seder con te.

Chi di Dio rispella il nome, Chi sol sa quanto ei ci dice, Ecco come appien felice Qui nel mondo ancor sarà.

Dà pur fede al canto mio, Tu ben vivi, e dal Sionne Nuove grazie il nostro Dio Sul tuo capo verserà. E non fia che a' giorni tuoi Tenti alcun nemico audace

La sosve e cara pace Della patria a disturbar. Ma da guerra e da perigli

Sarà libero Israello, Tn godrai dei figli i figli Pieno d'anni in rimirar.

SALMO CXXVIII. DECIMO GRADUALE.

Non dura la persecuzione.

Dagli anni mici più leneri (Oggi Israello il dica) Spesso Icniava opprimermi La gente a me nemica. Ma invan; quantunque giovane Al periglioso assalto Mentre lo resisto intrepido. Dio combattea dall'alto. Al giogo sottomettere

Dovemmo il collo ancora, E trar dovemmo il vomere Solcando il suol finora! Ms quelle, onde ci avvinsero, Funi tagliò, recise

tddio ch' è giusto vindice, E in liberlà ci mise. Vinti, confusi vadano,

l'aghino gli empi il fio. Che indarno opprimer tentano L'alma città di Dio. E alfin a loro avvenganc Come su' letti al fieno:

Che pria che giunga a crescere, Arido già vien meno: Nè mietitor si stolido Ivi la falce impiega, Nè folle i bei manipoli tvi affasciando lega.

Chè alcun giammai non trovasi Che a lui passando dica: Amico il ciel li prosperi, Iddio ti benedica.

# SALMO CXXIX.

OFCINOPRING GRADUALE.

Dalla giustizia s'appella alla misericordia.

Dal cupo baratro pietà gridai: Mio Dio soccorrimi fra tanti guai, Abbi d'un misero, Signor, pietà. Il suono ficbile de' miei sospiri, L'aspetto orribile de' miei martiri, Mio Dio, delt I muovano la tua bontà. Se gindicar, se condannar mi vuol, Scampo non lio, le colpe mie son certe, Tu sei giusto e potente: ove poss'io Appellarne, o Signor?

Vengo a te stesso. Ne appello a te: dal giudice severo Corro al padre amoroso, lo ti rammento Che pietà non rigore hai tu promesso Con noi d'usar: e la tua legge, o Dio, D'esempj è piena:

in questi esempi, in queste

Promesse, rhe soggette esser non ponno Delle umane viccule all'incostaoza. to fondo, e con ragion, la mia speranza. Al rosseggiare, all'imbrunir del cielo Cambian le guardie: e il popolo in catene Allo stridor delle ferrate porte Solleva i lumi, e ogni rumor che ascolta Crede che il suo Signore

Venga già trioofante e viocitore. Vincitore e trionfante Sì verrà, verrà fra noi, E da' lacci i figli snoi Trarrà tutti lo libertà. Tergerà pietoso ei solo Quella macchia aocor funesta. Quella macchia che ci resta Dell' antica reità.

#### SALMO CXXX.

DECIMOSECONE O GRADITALE

Dipendenza da Dio. Mio Dio, tu sai Se il cuore in seco D'orgoglio è pieco. Se tuo noo è: O se giamniai Folle d'ardire Volge le mire Lungi da te. Vaoo desio D' alta grandezza No, non apprezza Oucslo mio cor. . Il sai, mio Dio, Ch' io non richiedo Onor, che vedo Di me maggior. Qual pargoletto Dal latte tolto Pende dal volto

Materno ognor: Tale ogni affetto Da me dipende, E ila me attende La norma ancor. A te fedele L'eletta gente Ubbidiente

Sia pur così. Penda tsraele Da' cenni tuoi Oggi, dipoi, Per tutti i di.

# SALMO CXXXI.

DECIMOTERZO GRADUALE.

L' arca errante.

Ahl del luo Davide. Mio Dio, sovrengati:

Mie Die, sorvengati ttel suo bel cuor. Pregė: ricordati De' fidi accenti: Ginró: ricordati De' ginramenti: Or l'opra adempirsi Da nie, Sigoor.

No (ti dicea) nella real mogione Che pur or m'inalzasti. Non entrerà , non prenderà riposo Sulle morbide piume.

Anzi alie mie Già iauquide palpebre Il sonno toglierò,

finche in Sionne Sceptiersi a le la sede, ergersi il tempio, Elerno tempio, immobil sede io negga Che agli urti dell' età non ceda e regga. Assai finor , mio Dio , La lua grand' area errò: beu mi sorviene

Quanto durò tra gli Efratei: l'acrotse Poi la città che dolle setve ha nome, E in quel selvosi campi Io ta trovai : meco la tutsi, e meco

l'enne in Sion: nella città regina

Qui siede almeno, e numeroso accarre Popolo a venerarli; è sacro, è vero. Ogni tuogo per nol, dove tu sei: Ove I area si ferma . La corre ognun divoto e umil t'adora: Ma resta ad inatzarsi il tempio ancara. Si disse il buon Davidde, ed oggi i voti Paterni il figlio adempie. Ah! sorgi, o Dio, Vieni al nuovo soggiorno: il suo riposo Qui l'arca troverà: de' luol ministri

Innanzi a te schierato Qui lieto assista al ministero usato. Ma se vuoi ch' io segga in trono. Alt! difendimi, o Signore; Fu tuo servo il geoitore Servo il figlio ancor sarà. Qual dubbio mai? No, tu manear non puoi: Son certe, son sincere

Il fido stuol, de' sacerdoti il coro,

Le lue promesse, l giuramenti tuol. La tua stirpe, o Davidde, in sul tuo soglio Sederà, gli dicesti:

i miei precetti, La mia legge fedele Se adempirà,

per variar di tustri Immobile, sicuro Sarà de' figti e de' nipoti il trono: Per me stesso lo giuro, io son chi sono. Ben a ragion (poi sogginngestl allora) Faila ho Sion min sede, ed a ragione

In lei mi fermerò: giacchè fra milte L' ho scella ad obitar.

Fertile il suolo

Ont da me benedello Contenterà l'agricultore accorto , Ne al povero il conforto Manear potrà. Sempre felice , e piena Reanerà l'abbondanza.

I sacerdoti Qui beati suran, de' miei ministri Lieto e festoso il coro Inni mi cunterà.

Del mio Davidde Qui stenderò i' impero, e a lui di figli, E di posteri illustri Serie darò non interrotta e lunga, Che nuova luce al suo splendore aggiunga.

Confurl i suoi nemici
Da tema e da spavento ,
Saran qual nebbia al veniu
Tutti dispersi alfin.
E a' secoti rimoti
Vedrassi il regio serto
De' tardi suoi sipoti
Folgoregujar sul erin.

# SALMO GXXXII.

# DECINOQUARTO GRADITALE

Su via, fratelli, uniamoci, Su via l' mı l' altro invili: Che dolce cosa amabile È stare in pace unili! Qui di un piacer che godesi D'aleun di noi talora, Tutti me son partecipi Gli allri fratelli ancora.

Gil altri fratelli anora.
Così, qualor cunscrasi,
Così, qualor cunscrasi,
Per tullo ai diffonde
L'i naguento dostrossismo,
Che il vecchio Aronne infonde:
Pris salla chosma spargesi,
Pris chie soma spargesi,
Finche sorrendo all' ultimo
Lembo del manto giunga:
Così rugioda sciogliesi
D' Ermone in sulle vette:
#i di Sonne innaffia
Anora le ariscee erbette.
Corc di secli i amie!
Quando in tuo nome adunansi.

# Proleggi e benedici. SALMO CXXXIII.

SECIMOQUINTO GRASUALE.

Giaculatoria nello svegliarsi fra la notte.

Inni su via si cantino, O servi del Signore, Il suo gran nome allissimo si holi a tutte l'ore.
Voi di lodarlo datene
Agli altri ancor l'esempio,
Che i giorni felicissimi
Tracle nel suo tempio.
Capre nollario velo,
Alaste ancor lodandolo
Pure le mani al cielo.
Così s'adempia: e grazie
Dal Sion diffonda in te,
E tenedirit degisis

bell' universo il re.

#### SALMO CXXXIV.

Grandezza di Dio

Lodi al Signor: lodi al suo nome: csiga Il Signor vastro, o servi, Di lodi almen da voi Iributo.

Ah! voi
Del lempio in su la soglia immoli inlanto
Vi state, e i labbri ancor chiindete al canlo?
Ah! lodale il suo nome. Ore si trova
Di questo al pari annabil nome? Un altro
Signor dov' è così pictoso?

Il mondo

Tatin è son, son par Inili a hii soggetti Che aure spiran villai. Eppure i socsolle Papol del buen Giscolhe, il solo ei scegle Papol sercie ha qui del grande imperiore. Tatin sercie i solo estri compagni al rego. El li regge ei solo: altri compagni al rego. Non soffre, e a lui chi sui sarrabbe quisile Fra lo sluolo inscusato ber ridicci in amil' Alt solo il nostre El Die, gran Die: ben me n'arviol, il guardo Decicle inforso il revisia, e le amirirande Decicle inforso il revisia, e le amirirande

in ciclo, in terra, In mar, negli ampj abissi Della terra e del mar, quel ch' ei sol volle, Fece ad un cenno, e fa Intlor.

Chi è mai

Sorger le nuble, e di sanguigni launji Pa l'aria salvillar? Chi le asette Accende in ciel? dalle squarciate nubi chi fa di gelle acque lanpetuosi rovinar torrenli? Chi 'l rarco aprir del caro monte ai venli? Questi è colni, che dell' Egizie madri li primi figli, e i pi di diletti, a un colpo Srenò, conquise, e delle belve uguale Strage ne fè:

parli l' Egitto, e l' opre, 1 porleuli, i prodigi Dica del nostro Dio, finchè il superbo Faraone oslinato, e la seguace Turba incredula e ria nella profonda Come una eredità.

Voragine del mar sommerge e affonda, Questi è colui, che i popoli più forti Vinse, domò, che i più potenti audaci Tiranni trucidò.

Vedi Seonne Il Ite degli Amorrei prosteso, e vedi Og di Basan il re! de' Cananei Ve' l' alto autico imperio a terra sparso! Ei di sangue nemico ancor fumanti Divise i campi al popol suo fedele,

Qual per si belle Gesta ammirande, il nome luo, Signore, Qual nero obblio pnò mai coprir nel lungo Corso degli anni? Alil no: della tua gloria Vivrà sempre immurtal fra noi memoria, E vivrà con ragion : di sua giustizia,

Di sua pictà succedono agli antichi I nuovi esempj ognor. Ei ci difende, Vendica i torli nostri, Allontana i perigli,

I numi vani, Di cui le genti insuperbile Indarnu Vantau l'aita, alfin che far mai ponuo? Nulla: son mute immagini D'argento e d'nr dagli uomini Fabbricate cost.

Vedi quei labbri, Quegli occhi, quelle orecchie? Eppur non sanna Nè parlar, nè mirar, nè darci ascollo: Chè non lian senso, e spirito che informi Quelle inutili membra Nelle statue non v'è.

Simil diviene, Stupido è al par di questi nıfmi stessi Chi l'immagin ne fa, chi fida in essi. O fre volte felice l'opolo d' Israel, che un Dio conosci Onnipotente e verol o forinnati Sacerdoti e Leviti a lui dappresso Che servite nel tempio! Ali! voi divoti Beneditelo voi: s' uniscan tutte

t nostri carmi a replicar quell'alme Che temono il Signor. Ei fra le mura Della nostra città con noi qui vuole Sempre abitar. Quella, che là si vede · uel bel Sion sulla pendice aprica Ergersi al cicl mole superba e bella, Ite, del nostro Dio la reggia è quella.

SALMO CXXXV.

Lateria

Inni a te sol si debbono. Il buon tu sei, tu l'otlimo: E mai - cessar non fai, Mio Dio, la tua pietà, Fra quanti Dei si fingono Sei tu sol poleutissimo:

E mai - cessar nou fai. Mio Dio , la tua pietà. I più potenti principi Dal cenno tuo dipendono: E tu mancar non fai Giammai — la tua pielà. Sol tu puoi far prodigi. E gli ordini sconvolgere: E mai - cessar non fai. Mio Dio, la tua pietà. Dal nulla il ciel fe' sorgere

La tua sapienza allissima: E mai - cessar non fai, Mio Dio, la tua pietà. Per le sull'acque istabili Ferma è la terra, e pendula:

E tu mancar non fai Giammai - la tua pietà. A rischiarar lo tenebre Cogli astri il ciolo illumini: E mai - cessar non fai,

Mio Dio , la tua pietà. Il sol costante regola Del giorno il giro lucido: E mai - cessar non fai, Mio Dio , la tua pictà. La luna, e le altre tremole Stelle la notte reggono: E mai — cessar non fal, Mio Dio, la tua pietà,

Tu dello madri Egizle Svenasti i primogeniti: E mai — cessar non fai, Mio Dio, la tua piclà. Scampi da man do' barbari Salvo Israello e libero: E mai - cessar non fai. Nio Dio, la tua pietà.

Tu atterri tutto o dissini Col braccio formidabile: E mai - cessar non fai, Mio Dio, la tua pietà. Ubbidiente agli ordini Già l' Eritreo dividesi: E tu mancar non fai

Giammai - la tua pietà. A piedi asciulti passano Tutti per varebi insoliti: E tu cessar non fai Giammai - la tua pietà.

Ma l'acque unite ingoiano Di Faraon l'esercito: Chè tu mancar non fai Giammai -- la tua pietà. Tu pol deserto sterile Salvo conduci il popolo:

E mai - cessar non fai. Mio Dio, la tua pietà. Per te dal trono shalzano I re potenti increduti: E mai - cessar non fai.

Signor, la tua pietà.

Se ardiscono resisterti, Del tuo furor son vittime: E mai - cessar non fai Per noi la tua pietà.

Degli Amorrei già principe Seonne è testimonio Che mai - cessar non fai Per noi la tua pietà; Ed Og, che indarno fidasi

Di Basan all' imperio: Tu mai - cessar non fai Per noi la tua pletà; De' regni lor tu libero Hal di disporre arbitrio.

E mai - cessar non fai. Mio Dio, la tua pletà. Vuoi ehe al tuo fido popoto Quei regni stessi assegninsi. E mal - cessar non fai Per noi la tua pietà.

Di noi non ti dimentichi Se siamo oppressi e miseri : Chè mai - cessur non fal,

Mio Dio, la tua pictà. Ma di color, che opprinionei. Da man ei vieni a togliere: Nè mai - cessar tu fai, Mio Dio, la tua pietà.

Per te chi vive o vegeta, Respira ed alimentasi: Chè mai - cessar non fai Per noi la tua pietà. Inni a te sol, che regoli

Del ciclo il vasto imperio: Chè mai - cessar non fai Per noi la tua pietà. Inni a te solo e cantici, O Re de' re, si debbono: Chè mai - mancar non fai Per nol la tua pietà.

## SALMO CXXXVI.

Il prigioniero in Babilonia.

Dell' Eufrate sul barbaro lido, Rimembrando l'amata Sionne . Mesto, afflitto, confuso m' assido. E frenarmi dal pianto nun so.

Lungi il canto: di lagrime amare Sol si pasce l'affanne ch' io sento: Ad un salcio, ludibrio del vento, La mia cetra qui pender farò. Deli l lasciatemi in pace: ali l con qual core Chi del mio pianto è la cagion, pretende Licti carınl da me? Da nu infeliec Chiede conforta, o Dio, la gente stessa Che in prigion ml condusse Che in ceneri la patria un di ridusse! Un inno, un inno al suono Della tua cetra , ognor mi dice , un sola Canta pur di quegl' fani, onde in Sionue Il tempio risonava. Ah l qual beato Tempio mi si rammental o Diol non posso, Deh! lasciatemi in pace.

In strane arene

Fra ceppi e fra catene Come si può cantar? Di Dio le todi Non odono i profani, e non risuona Che sol delle sue lodi La mia cetra , ch' è sorda a ogni altro canto: O patrial o tempio l io non trattengo it pianto Ah! Sionne, Sionne.

Se te lascio in obblio, se altro argomento Scelgo a' miei carmi, irrigidisca allora Torbida la mia man, roca la voce Esca da' labbri e mal distinta appena, E del canto e del suomo

Possa io l'arte obbliar. Ah! ch' to rispetto. Gerosolima amata. Fin nelle tue rovine

Le ceneri ed i sassi, e l'amu ancora, Come felice allora Che reguavi io t' amai.

Ma lu, mio Dio, Ma di Sion nella fatal caduta Non obliar de' perfidi Idumei

Qual fu ta crudeltà. Cada Sionue, Codo, dicean gl' indegni,

Restin di sue ruine appena i segni. Ahl si gran fasto, ah! tant' orgoglio insano, Babilonia infelice. Fra poco mancherà: miseri figli!

Desolata città! verrà uen tosto Chi del popolo oppresso i torti e l'onte Ben saprà vendicar: la nostra sorte Allor sarà forse alla vostra eguale, Né forse è si lontano il di fatale. Come feroci e perfidi,

Come crudeli a noi, Cost sara con voi Barbaro il vincitor. E l'innocente figlio Farà svenar sul eiglio Oclia delente madre, Del mesta genitor.

# SALMO CXXXVII

Preghters nel tempio.

Tu le mie voci, lu pietosissimo Pronto esaudisti, Signor, mie suppliche; Con tutto il cuore, con tutto l'animo Lôdar ti debho, ti loderò. Ma i grati sensi non vo' nascondere:

Davanti a' principi che meco assistono, Davanti agli Angioli elle li circondano, A tulti avanti mi spiegherò tn mezzo al tempio, nell'augustissima

Tua nubit sede tocco la cetra: Ivi al tuo nome, nome santissimo, Inni di gloria cantare io vo'. Tu nel promettere pietoso, e facile, Nell' adempire sei fedelissimo: Pereiò il tuo nome fin' anen agli ultimi Contini incogniti già nenetrò,

M' ascolti subito qualora io chiamoti, Ed i miei spirti so oppressi languono, Basta che invocoti, che move aggiungersi Forze nell'animo mi sentirò.

Le tue promesse, le tue terribili Minacce I principi lontani udirono: Che già compirsi tutte si veggono Da me che ascoltino, mio Dio, farò.

Ed ammirando gl' impenetrabili Alti cousigli, diran tue glorie, Che un Dio più giusto, che un Dio più savio,

Che un Dio più eccelso darsi non può. Ma benché eccelso, su d'alta reggia Quagginso i Inni non sdegni volgere, Tutto da lungi vedi ed esamini:

Come nascondermi da le non so. Ben mi sovviene quando io mestissimo Di guai, di pene carco e d'angustie, tol capo chino gla solitario,

E la tua voce mi consolò. Tu richiamasti gli oppressi spiriti, E la tua destra non mai stancabile Me liberando d' ogni pericolo

De' miei nemici già trionfò. So che tu ognora così mi vendichi, Per me compire so che vuoi l'opera. Nella tua eterna misericurdia

lo sicurissimo riposerò.

# SALMO CXXXVIII

La presenza di Dio.

Come, Signor, nascondermi Davanti a te? Tu mi conosci appieno, Qual io mi sia tu sai per prova, e sai Quamlo in disagi, o quando in dolce pace Traggo i miei di

Pria che mi sorga in mente Vedi da lungi il mio pensier, e pria Che intraprenda il cammin, sai per qual via Il piè rivolgerò.

Da' lalibri ancora L'accento non usei, tutto comprendi Quel che dir mi vorrei.

Ben si conosce Che opra io son di tue mani, e che di questa Macchina autor sei tu: perciò la legge T'è nota, onde si muove, onde si regge,

Alt1 che non cape in intelletto umano Tua sapienza, e invan ni affanno, e invano Tento gl' impenetrabili consigli Di ricerear; hen disugnale è il nostro Stato, o Signor: io te non veggio, e sempre Tu vedi me, Non posso lo venir dave sei: tu sci presente Ovunque to son.

Se ili furor l'accendi,

Se volgi i rai sdegnato. Ove n' andrò? dove fuggir potrei Loutan da te?

Su negli eterei chiostri Salirò? Là tu sei: giù nel profondo Orror del cieco mondo

Scenderò? Là sei tu. Le penne al dorso M' adatterò? dal regno dell' aurora Fin d'occidente a' più rimoti lidi

II vol dispiegherò? Folie1 che pensol Quali immagini io fingo! ove celarmi?

Come muover da te lontano il piede, Se moto ho sol da te? sieura e fida Al corsa mio se la tua destra è guida? Poi dissi: ebben le tenebre

M' asconderanno almeno: i miei niaceri lo sfogherò la notte in di cambiando Nel silenzio comun:

ma qual sì fulto Caliginoso velo

Può coprirmi ai tuoi sgnardil A te davanti È ngual la notte e il di: te non oscura La notte, e te già non rischiara il giorno, Chè del dì, della notte arbitro e duce Sei tu, mio Dio, tu sei Il fonte inessiceabile di luce.

Tutto vedi e conosci entro al mio cnore: t'ria che si svegli ogni men puro affetto, T' è noto, o mio Signor, chè agli occhi tuni Nudo apparisce il cor. Tu nel materno Seno il copristi, e mel chiudesti in petto, E la chiave ne hai tu

. Qual argomento Di tue lodi, o Signor, sarà mai questa Macchina, in cui ristretto io vivo! o Diu! Della tua sanienza Ch' eccelsa è questa e che mirabil' opra!

Chi vi è che i pregi mai n' osservi e scopra? Tu solo: io nulla so. Stupisco, ammiro, Ma non conosco appien qual sia l'interna Regolata struttura, e pure un nervo, Pur un osso, una fibra in me non resta Mal curata così, che a te, Signore, Nnta non sia: nel più rimoto loco, Nel più occulto ed oscuro, ove non panno

Penetrar gli attrui sgnardi, a ricamarsi Cominciò questo velo onde son cinto: E informe ancora, e disegnato appena, Ti fu presente, e si notò la nuova Opra nel tuo gran libro, in cui descritte

Tutte son l'opre tue dal di che imprendi Il disegno o formar, benehê non scerna. Occhio mortal in quella macchia nscura L'ombreggiata qual sia unova figura. Ma chi dei tuoi pensieri

Può penetrar gli arcani? O chi mai giunge I tuoi giudizi a meditar?

Vincon l'arenc, e in numerarli ognano Si confonde, s' arresta; allor che l' ombre Il lacito silenzio a noi rimena, Meditando mi seggo, e meditando Sorgo, e il calcolo appena è cominciato Dei tuoi giudizj! E v'è fra noi, respira Chi di tua saplenza Dubita, o mio Sigunr? L' empio pur vive? L'incredulo è nel mondo? e il lasci, e i fulmini Dalle unbi non scagli? Andale iniqui, Fuggite pur dagli occlei mici,

Udir sl indegnl accenti! Invan movete Qui guerra contro al ciel: dal regno mio He lontani, o perfidi,

Senza fe', senza legge, e senza Dio. Questo, o Signor, che sì m' accende il core, Non è furor, non è vendetta: è zelo Per la tua gloria: lo da costor non sono Offeso, no: tu sei, lu sei l'offeso: lo gli odio, perchè l'odiano: lo gl'inseguo, Perchè sparlan di te: son miei nemici, Perchè son tuol.

Ma in pace ho il core, e l' alma É tranquilla, o Signor. Provami, osserva, E se mentisco, e se nel sen ritrovi Qualche men paro affetta. Troncami i giorni mici, la pena accetto.

### SALMO CXXXIX.

Iddio è il solo rifugio nelle affizioni.

Chi mi soccorrerà? Gli empi mi vonno opprimere: I peccatori insultano Un innocente, un misero: Aita, n Dio, lu salvami, Salvami per pictà.

Che nnn pnò fare un cor Barbaro, ingrato, e perfido! Inventano calunnie, Guerre ogni di disegnano, Macchine indegue ordiscono Per assalirmi ognor.

Un aspe, un aspe, no, Al par di questi barbari Non ha di si pestifero Veleno i labbri inmidi, E l'agil lingua bifida Sì aguzza aver non può.

Da chi sperar mercè In tante e lante angustie? Dagli cınpj, oimè, da' perfidi Chi più, chi piò soccorrermi? Tu sol, mio Dio: riposano Le mie speranze in ic.

Ivi una rete, e qui Un laccio ecco mi tendano: Oni il rischio occulto adopranu, lvi una pictra gittano: Passar illeso e liberu Come si può così?

A te mi vnigerò,

BIBBIA Pol. II.

Unico mio rifugio: Tu sei il mio Din: le suppliche A te, Signor, s' indrizzano ; Ascoltami, soccorrimi, Salvami, lo li dirò.

Ricordati, o Signer, Quel fosco nemim orribile, Nembo di strali ferrei Che In me si scaricavann: Tuu scudo impenetrabile

Mi ricoverse allor. Non fare, o Dio, non far Che i miei nemici godano, the I for disegni esegnano, Che le lor voglie adempiansi : Ah! non lasciarmi, sentimi, Così non mi lasciar.

Perano, e sull' auinr, St, tutto il mal rivolgasi: E le hestemnie orribiti Chi le scaglió feriscano: O Dio! giá veggn indizii Certi del tuo furor.

Tl veggo, o Dlo, ferir Con folgari, con fulmini: Fiamma sulfurea i perfidi Arde e riduce in cenere: Gl' ingnja il suol che fendesi,

Nè più potranno uscir. Così finisce i di L' empio fra cento angustie; O Dio! non è durevole Il corso del maledico. Chè tu proteggi il povern, Lo vendichi così.

Ma chi Signor, verra A celebrar tue glorie? Chi mai godrà quei fulgidi Rai del tuo volto amalile? Chi avrà sincero e candido. Chi fido il core avrà.

### SALMO CXL.

Davide dopo la morte di Assalonne.

Dal santuario, Signor, deh! volgimi Un guardo, io pregoti: Signore, ascoltami, A te ricorrere fra le mie angustic Mai vano e inutile per me non fu.

A te s' indrizzino dunque mie supplicbe, Qual, se nel tempio l'incenso bruciasi, tl fumo spargesi, s' innalza e penetra Nel santuario dove stai tu: E nel silenzio di notte tacita Le mani, che umile stendo pregandoti, Ti sien gratissime, qual sacrificio Quando alla vittima si squarcia il sen.

Ma che ti prego? deli! custodiscimi I labliri, e uscirsenc se funri tentano Gli accenti faciti, trovino un argine Che dentro a riedere gli spinga almen. 163

Sincero e candido tu ancor conservami Il cur, né maccline da me s'ordiseano: Gialtri ad opprinere con nere tissidle, No, mai co' peridi non an' unirò. E acciò non movamal si tristo esemplo, Fuggo il commercio: per quante fossero Della gola avida rare delizie, Cogli empj a tavola non sederò. Se vuol correggermi, se il giusto sferzami,

Se vuol correggermi, se il giusto sterzani lo lo ringrazio: ma che adulandomi L'amicu doppio sul capo vengami Unguenti a spargere, non softro più.

Ähl le mie suppliche, no, non s' Intesero; Ahl non perteano, dieceva, e satlenia! Ma in vano: i miseri duci già caddero Precipitanosi da' monti in giù. Perché inoltraronsi più in là degli ordini miei dolci e placidi? perchè non vollero Sentirmi? o barbara stragel o vitloria Funesta e misera pel vincitori

Coure, se rompesi la Ierra arandosi, Le xolle veggonsi pe' solelni spargere, Le ossa de' nisieri disperso giacciono Prire dell' ultimo funcher onor. Mio Dio, che l' intimo del cuore camini, Tu sai quali crano mici desiderii, Quel che pregazati, Signor, ricordati, Quando rolgeami dolente a te.

Pietà, dicevati, pietà del misero Mio figlio: è perfido, ma è figlio: serbami Questa dell' anima parte più tenera, E non dividerla, Signor, da me. Ch' io viva pregoti, ma non desidero

Che gli altri muojano: sol dall'Insidie De lacci orditimi, Signor, difendimi, Ed altra grazia da te non vo'. In quel medesimi lacci che ordiscono

In quel medesimi lacci che ordiscono Gl'iniqui, I perfidi, cadano e restino, Finche io già libero possa scamparmene: S'essi poi scampano, nol curerò.

### SALMO CXLL

Davide nascosto nella spelonca.

Se nel Signor non trovo, Da chi spero pietà? Ben ho ragione · Di sparger preghi avanti a te.

Vien meno
L'alma fra tanti affanni. Ahl chi, mio Dio,
So tu mi lasci, in si crudel cimento,
Chi ajutarmi potrà? Tn sol, tu sai
Le mie pene, i miei guai:

noto è a le solo

Del laccio ingannator l'occulto intrico

Che mi ordi dove io passo il mio nemico.

Chiedo Invano a tutti aita,

Vete invano interne il cietto

Chiego invano a tutti ata, Volgo invano intorno il ciglio, Chi pietoso in tal periglio Mi soccorra, o Dio, non v'è. Ma fuggir potessi almenol Ma trovassi almen la vial
Sventurata anima mial
Non v'è scampe, o Djol per te.
Dunque a te torno, a te, Siguor, dirigo
I miei preght, i miei voti, in te confido:
Bella patria felice
Altro non ho che te.

E da' mali battuto: a intenerirti Il mio misero stato Pur giunga atfin.

Troppo del miei nemici Son cresciute le forze, e numerosa Troppo è la turba, è ver: ma se tu vuoi, Se fia, Signor, che il braccio tuo m' assista, Chi mai, chi è che al tuo poter resista?

All nel son di concara pietra
Qui non posso lodarti, o Signore,
Non ini l'arga, non lo la mia cetra,
Non mi bolle più l'estro nel core:
E non soo — la timida voce
Timoroso — da'labbri spiegar.
Lascia prima che salvo, che vivo
Da' perigli mi liberi omai,
Ed uscilo dall' autro m'udral

Lascia prima che salvo, che Da' perigli mi liberi omai , Ed uscilo dall'autro m'udrai De' Leviti fra 'I coro festivo Del tuo nome le glorie cantar.

### SALMO CXLII.

Le angustie.

Non disprezzar le suppliche Ch' io apargo a lc, Signore: Da un cuore afflitto vengono, Vengon da un fido core. Muova la tua giustizia Un misero innocente, Che tal son io se uguagliomi Colla nemica gente, Se bene, o Dio giustissimo, lo reo pur sono, e quanti Aure mortali spirano Rei sono a te davanti l M' inseguono, m' incalzano Gli empi ribelli, ahl lasso! Ridotto alfin già veggomi Quasi att' estremo passo. Mesto, confuso, attonito Mi sento un gel per l'ossa: Sembro un antico scheletro Chioso In oscura fossa. All' alma afflitta e timida Chi mai darà consiglio? Chi'l cor languente e dubbio Consola in tal periglio? Tu sol, che ne' pericoli, Nell' aspre cure e gravi Sal che a te sol correvano I nostri padri ed avi.

Stendo le mani, e pregoti,

Signor, le grazie affretla:

Guardamit io sono un arido Terren che pioggia aspetta. Basta un tuo sgnardo placido,

Basta per mio confurto; Ma presto, o Dio, soccorrimi, Se tardi, io glà son morto. Sperai, pregai, mie suppliche

La lua pietade udì, Ah l'venga la tua grazia Pria che s'avanzi il dì: Chè dell'aurora al sorgere Forza è che lungi io vada: Ah l'tu, Signor, deh! guidami,

E additami la strada. E i tuoi divini oracoli Eseguirò fedeie, Nè temerò l' insidie

Nè temerò l'insidie Del predator crudele. Coli' aura soavissima Che tu spirar farai, Alla diletta patria Saivo mi guiderai.

Se l'empio per lua grazia Libero mi vedrà, ti nome tuo terribile Forse rispetterà.

Dirà che d'ogni anguslla Sai liberar chi piange; Che tu sbaragli e dissipi La barbara faiange; Ch' lo son tuo servo, c l'empio tuvan con me contrasta, E che sicuro a rendermi

E che sicuro a renderm La tua divisa basta.

# SALMO CXLIU.

Combattere sotto la guida di Dio.

Sotto qual duce a guerreggiare appresi? Chi m' Insegnò l' arme a rotare in campo? Tu sol, mio Dio, tu soio Sci mio duce e maestro:

In campo aperlo Tu mi guidi e m'accendi, Mi proteggi e difendi, Mi copri del tuo scudo allor che densa Rovina in mc tempesta di saette.

Per te, per te soggetle Ai cenni miei, Signor, le genli sono: L'ebbi da te, lu mi conservi il Irono. lo so che la tua cura

Non merito, o Signor: chi è l'uomo alfine l Che oggetto sia de' tuol pensieri? Un' ombra, I

Un' anra, un fumo, è ver.

Ma se si slende
La tna pietà, la provvidenza ancora
Sull' uomo vil, e tanti a me ne liai dali
Grandi esempj finor, volgi uno sguardo
A me nel gran periglio, e a darmi aita

Sollecilo ne vieni. Albassa i cardini Dell' alte sfcre, e scendi, e ovunque passi Tocca i monti, e di fumo e di faville Fa che innalzino i globi, onde s'oscuri L' aria ingombrata.

Il ciel di spesse fiamure Lampeggi intorno, el uno e l'altro polo Rimbombino di orrendo alto fragore; Scaglia saette e fulmini, o Signore, Onde confusi, sbaragliati, attoniti Chi stramazzi, chi fugga, e chi precipiti Per vie scoscese:

e la tempesta orrenda Me non sovrasti: il braccio tuo divino Mi difenda, mi liberi, e ml salvi Dall'orribil tumulto Che muovon contro a me già congiurati

I figli infidi, i cittadini ingrati. Parlano con menzogne, Stendon la destra e giuran con inganno, Nè la fede giurata osservan mai:

Ah! di man di quest'ani mai:
Ah! di man di quest'ani mai:
Di salvarmi, o Signor. Un nuovo, un lieto
Inno tl canterò dell' arpa al suono,
E sarà l' argomento
La mia salvezza.

Onde temer? Tu sei Il difensor de're. Guardami! lo sono Quel tuo servo Davidde, Che dal gigante armato insultatore Salvasti ancor pastore.

Ed or che per te regno, ed or, mio Dio, Che dai nenici rei, dai figili ingrati
Contro a me si congiara, e con menzogne
D' opprimermi si tenta e con sperginri,
Or non m'alli, e in questo
Misero stalo abbandonato lo reslo?
No, non dispere: il tuo favor, la tua
Grazia a me basta. to non invidio i beni
Di che abbondan fastod i mic nemici:

Come arboscelli verdeggianti e lieli Crescon robusti i figli, adorne e vaglie, Piene d' oro e di gemme a' sguardi altrii Sembran tauti idoletti Orgogliose le figlie.

Orna i lor campi Lussureggiante ognor la messe, e luogo Da riporre non v'è la fertil nuova Ricolla, che succede All'altra intatta ancor.

Armenli e greggi Pascon sicuri, e i teneri vitelli, E gl' innocenti agnelli Non lemon dell' ingordo Lupo l' avido dente.

l folli e stolti Chiaman felice un popolo che abbonda Di tanti heni : inganno! alı, non è questa, No, la felicità. Popol felice È quello, o Dio, che tu governi e reggi, È che solo ubbidisce alle tue leggi.

### SALMO CXLIV.

### Il qiusto non si stanca mai di loder Dio.

Mio re, mio Dio, ti loderó: dei secoli ti lungo corso nou potrà già spargere D' obblio miei carmi, onde il tuo santo amahile Anure risuona,

e le tue lodi e glorie, Che lio cantate ngni di sul mio salterio, Ne già di te tutto ho cantato: restano , Restano ancor grandi argonienti e nobili Di tua grandezza, e dell'insuperabile

Potenza, clie cantar potranno i posteri. Quando mal di cautarsi thrirannosi Le stupcude opre tue, gli alti prodigi Di conforto al tuo popolo, e terribili A' suoi nemici? Ali! sei pur grande,

Ou sprezzi intanto, e colla tua giustizia
Pensi, o Signor, a regolargli, a reggerli l
E cune, o Diol gli reggil abbiam gli esempli
Troppo frequenti, e viva è la memoria
Di Ina pictà, di tua dolcezza amabile,
Di tua pazienza in tollerar le ingiurie.

O le follic dei figli ingrati e deboli.

Dolce e soave a tutti, a lutti placido,
E opra non v'è che prova e testimonio

A noi non sia di tua misericordia. Sì, parlan le opre stesse, ed il tuo popolo Ovunque il guardo gira, ha di tue glorie Argomenti, o Signor.

Quindi si replica Sempre il tuo nome in mille hocche, e cantansi Inni festivi, onde a' remoti secoli Inmiortal ne' poemi la memoria Passi del tuo poter, del tun vastissimo Impero glorioso e interminabile.

Gii altri regni cominciano, e finiscono, E per quanto pel mondo si dilatino, Senipre in certi confini si restringono. Ma il tuo regno, o Signor, non arrà termine, Come giammai non ebbe alcun principio, No restringeraj nuò, chè quanto redesi Tutto è della tua man lavore ed opera. Che dirò della ferma ed inmutahile

Verzeità di tue promesse? Adempiesi Sempre, o Siguor, da te nelle tue opere Quel che pietoso a noi prometti. . Il misero

Altra aita non ha: tu sol soccorrere Lo pnoi, tu lo soccorri, e tu del povero, Tu dell' oppresso contro a quei che opprimelo Prendi le parti.

A te rivolti veggonsi Gli occhi di tulli, e dalla tua benefica Destra aspetta ciascuno il necessario Alimento e sostegno,

E partir sai con giusta mano e provvida Come i bisogni di ciascun richiedono. Popoli, che temete? a lui ricorrere Potrele pur sieuri: egli è prontissimo Di chi l'invoca in suo soccorso a scendere, Ma di chi con sincero e puro ed umile Cuore l'invocherà.

Pronto In suppliche Accoglie ed esaudisce del suo populo, Quando è fedele, e tutti i desiderii Compisce di color che lui sol temono:

Ann ha di che mai dubitar chi venera E anna il Signor, chè in sua difesa ei vigila. Ma i peccatori, ma gl' iniqui, alli tremino, Saran dispersi e dissipati: ali! partano, Fuggan da noi, ne a funestar ci vengano il doice suon dell' arpa e del satterio.

Su via cantiam: che più si tarda, o popoli? Inni al Signor: tutti, del meco uniteri, Inni al Signor: del nome suo sautissimo Itisuoni la ciltà, risuoni il tempio.

### SALMO CXLV. Invito a todar Dio.

Alma, che pensi neghittosa e lenta? Destati, e canta un inno al tuo Signore: O quelta forse che t'ardeva il euore Fianima è già spenta?

No, non è spenta: datemi la cetra, Finche avrò vita canterò sue lodi: Il grato suono de' mici dolei modi

Giunga snll' etra.

Folle chi spera nel valnr, nell' arti
D' un uomo vil, d' nn onsero mortale:
Sia pur un re: lo scettro suo non vale,

Non può salvarti: I re son polve, e in polve tornerauno, quando lo spirto manca in un momento Tanti disegni svaniran qual vento,

Ecco l'ingunno! Speriam da Dio: d'altri sperar non lece: Il ciclo, il mar, la terra a un cenno solo E quanto v'ha dall'uno all'allio polo

Dal nulla ei fece. Dio non si cambia: egli è coslante e vero: Salva l'oupresso, e il povero sostiene: Scioglie pictoso i lacci e le catene

Al prigioniero.

Egli a chi cade, a chi vacilla il piede
Dal ciel la mano ad altarlo stende:
Al cieco l' uso della luce ci rende,
Se il cieco ha fede.

Ama il suo popol giusto e la sua terra, Me, il pellegrino, ancor governa e regge, La vedovella ed il pupil protegge, E gli empj atterra.

Vivi, o Sionne, e vivi lieta in pace: Che temi? eterno regna il tuo Signore, Ne può cambiarlo il rapido dell' ore Corso fugace.

# SALMO CXLVI.

# Chi fida in Dio solamente è sicuro.

Bello è il cantar di Dio le lodi : i carmi

A qual polremo consacrar più degno Oggetto, che al Signor? Quai sempre anovi Alti argomenti a' nostri saimi ci porge!

Se Solima risorge Se d'Israello i figli al patrio suoto Tornan contenti, a lui si ascriva.

È delle nostre pene, è degli affanni Consolator, Ci ponirà talora Quando siam rei, ma compatisce intanto, Viene egli stesso a visitarci, e prende Cura dei nostri mali, e se maligna

Piaga mortal ci affliggerà tatora, Ei con medica man la fascia ancora, Gran Dio ch' è il nostro! Or chi la sna potenza,

Or chi la sapienza Può col canto uguagliar? Sa quante i chiestri Eterei ornan vaganti, o certe e lisse Lucide stelle, e sa di tutte i nomi,

E le chiama ai suoi cenni. Or questo Iddio

Forte, savio, potente È quel che ci governa: è quel che giusto L'umit, l'oppresso, il mansueto innalza:

E il superbo dal tron discaccia e sbalza, Popoli, che volete Dal nostro Dio? Tutto otterrete, un inno Cantale a lui con cuor divoto, e al suono

Delle cetre s' uniscano ferventi I vostri preglii, ed ei dall'alte sfere Gli esaudirà.

Son le campagne arsicce? Aridi i munli e sul di secche arene Coverti? Il fiore, il verde è già languente, O scoro e morto? Egli di nubi il cielo Copre a un momento, e l'aspettata pioggia

Farà cader, onde risorga il fiore, E il verde si ravvivi, e abbia l' armento Di che pascersi, e il gregge. Egli di tutti Provvido ha cura: egli le voci ascolta

Fin del corvo che grida e l' aria assorda, E il governa, e gli porge Necessario alimento: In Dio si speri, Egli è l'autor di nostra Salvezza; e invan negli altri, e la vano ancora

In noi stessi fidiam; ne' gran perigti Non chi si apre il cammino in mezzo all'oste Di rapido destrier premendo il dorso, Non chi con agil piede Velocissimamente affretta il corso,

Chi Dio rispetta, Chi 'l venera, chi 'l Ieme, ed in lui solo Confida, ed Innocente ha il core e puro, Sol potrà fra' perigli andar sicuro,

Scamperà, s' ei non vuol

SALMO CXLVII. Il nonolo contento.

Qual silenzio! prendete la cetra,

A Dio fino all' etra Ginuga il suono sull' ale dei venti. Tutti lutti si uniscano meco.

Risponda pur l'eco Dal Sionne, e ripeta gli accenti, Città santa! a' tuoi figli il Signore

Ve' come it favore Sparge tutto dei suoi henefici! Ei difende col braccio suo forte Le invitte toe porte,

Ch' espognare non punno i nemici. Tullo é in pace: no, più non rimbomba Di stridula Iromba

Suon guerriero che assorda le valli: E pe' campi le spighe dorate

Coll' unghie ferrate Non calpestan gli audaci cavalli. Del Signore pur grande è il polere!

La terra, le sfere Eseguiscon suni cenni divini,

Ch' ei veloci spedisce quai venti, E in pochi momenti Van del mondo agli estremi confini.

Ora fiocca, qual cenere ar cade, E l'aride biade Rugiadetta ravviva e consola:

Or si frange l'immensa ch'è in cielo Gran massa di gelo. E ruina l'orrenda gragnola. A tal freddo chi regge?

Dal polo Nuovo ordine a volo

11 Signore spedisce placato: Manda aurette si dolci, si calde, Che giù per le falde

Scinlto corre l' nunore gelato. Pur comuni son questi portenti A tulte le genti .

Anche a un popol che mai nul conobbe; Ma sol fida gli occulti pensieri, Gli arcani misteri A noi figli del caro Giacobbe.

SALMO CXLVIII, CXLIX. e CL.

Cori per musica nelle processioni.

### SACERDOTE

Regna in cielo il nostro Dio: Voi che state a lui vicini, Vol gli offrite il canto mio, Almi spiriti divini, E s' uniscano co' vostri Dolci carmi ancora i nostri.

LEVITA PRINO

Voi che al sol girate intorno, Astri Iucidi e splendeuti, Sole, o tu che indori il giorno, Tu che i foschi orrori algenti

Seltiari, o luna, a tutte l'ore Benedite II gran Fattore.

## LEVITA SECONDO

Chi ereò dal nulla il eielo? E del eiel le moli immense Chi coprì quasi d' un velo Di acque lucide e condense? Ei fu: dunque inni eantate Acque, afere, ancor voi grale.

### CORO OI LEVITI

Chè non pouno gl' ineostanti Urli mai del tempo edace Disturbare i vostri eanti, Funestar la vostra pace: No, chè il vostro ordin superno È immutabile ed eteno.

### CORO OI POPOLO

Breve in vero è il corso e vano Delle cose di quaggiù: Ma son opre di sua mano, Come quelle di lassà. Dunque uscite, uscite fuori, O dell'onde abitatori.

### LEVITA PRING

Quelle grandini, quel gelo, Quelle folgori e quei venti, Onde sembra in terra e in eielo Che combattan gli elementi, Fan elte allor sicuri e eheti Non temiate o canpe o reti.

# LEVITA SECONDO

Voi chi ha fatte, amene piagge? Voi colline, e te di piante E pomifere e selvagge Gran montagna verdeggiante? Dio v' ha fatte: Dio vi regge: Ubbidite alla sua legge;

### I OUR LEVITI

Per la via del ciel serena Voi che alzate, o angelli, il volo, Voi che gite, o serpi, in pena Strascinandovi pel snolo, Greggi, armenti, fere belve Che pascete per le selve.

# SACERDOTE

Solo a tanli benefici Insensibiti, o rossore! Sono i figli, son gli amici, E non Iodano il Signore. Uomo Ingrato e sconoscente! Infedele, indegna gente!

### CORO DI LEVITI

Ah no, tutti al tempio, al tempio, E co'lor ministri eletti Regi e prenci il primo esempio Dieno a' popoli soggetti, Vengan donne e rerginelle, Il fanciullo e il vecchio imbelle.

### SACERDOTE

Vengan tutti, ed il suo nome Esaltando e il suo potere, Benedicano qui come Fan lassù nell'alte sfere: Di quai lodi non è degno Clri di Sion fondato ha il regno?

### CORO OL POPOLO

A cantar già non s' inviti Il gran 'nome' soo divino Il bel coro dei Leviti, Che sta sempre a lui vieino: Nè altro fa ehe Inni divoti Cantar sempre e sparger voti.

### SACERDOTE

Nuovi carmi, nuove rime Al Signor cantate, olà, Giunga Il suono alla sublime Alta reggia ov'egti sta. Sol da voi sua gente eletta El di giorie un inno aspetta.

### LEVITA PRIMO

Sì, l'aspetta sol da voi: Gli altri, no, cantar non sanno Come sanno I figil suoi · Che vicini a lui si stanno: Chè la Sionue el siede e regge Da qui il mondo e gli dà l'egge.

### CORO OI POPOLO

Nuovi carmi al gran Signore, Nuove rime al nostro Re: Vol del timpano al fragore Agglungete un oboè. Ma sostegno al canto sia Pel salterio il'armonia.

### LEVITA PRINC

Volge alfin pletoso il eiglio Al suo popolo in catene, E il richiama dall'esiglio, E lo trae da tante pene: Chi salute a tutti dà Salvator si chiamerà.

### 1 DUE LEVITI

Dopo tanti affanni e tanti Torneranno i figli eletti, Gloriosi e trionfanti Torneranno a' patrii tetti, Ed i salmi abbandonati Finn di nuovo allor cantati.

# LEVITA SECONDO

E del vinto il vincitore Fia che tema e che paventi, Chè fuggendo dall' orrore Delle carceri le genti Non più affiitte e desolate, Si veiran di ferro armate.

### I DER LEVITT

Con in man bifido acciaro Disfidando il suo nemico Sfoglierà con lui l'amaro Implacabile odio antico, Ed al suono della guerra Tremerà l'ultima terra.

### CORO DI LEVITI

E quel re nemico altero Che Sionne debellò, E quell' empio consigliero Che l' insidie meditò, Sì, cambiata allor la sorte,

### . Verran cinti di ritorte.

# SACERDOTE

La fatal senienza è questa, Scritta a' libri eterni è già: Che s'adempia sol ci resta, ( Qual timor?) s'adempirà: Chè al suo Dio quando è fedele, È invincibile Israele.

### CORO DI POPOLO

Viva Dio, che su le stelle Ha l' eccelsa eterra sede! Viva Dio, che le procelle Calca e i fulmini col piede: Forte, grande, e circondato Dall' esercito beato.

### LEVITA PRIMO

Inni dunque al Re dell'elra: Qui la tromba, olà, festiva, Qui Il salterio colla cetra, Qui col timpano la piva. Siam già pronti? uditel lo canto Del Signor la gloria e il vanto.

# LEVITA SECONDO

Chi un liuto armonioso, Chi un fiautin che ispira amore, Questi un sistro strepitoso, Quei le nacchere canore,

### TLTTI

Suoni ognun, e in varj modi Canti ognun di Dio le Iodi.

FINISCE IL LIBRO DE' SALVI

# I PROVERBI

# DISALOMONE

TRADOTTI IN VERSI ITALIANI

DA

## GIO. BARTOLOMMEO CASAREGI

# PREFAZIONE

Opera del tutto perdula certamente sarebbe, se io della sovrumana eccellenza de' Proverbi di Salomone prendessi qui distesomente a fovellare, tutta la bellezza loro, lo somma utilità, la sublime dottrina dimostrando a parle a parte, che sotto il velame di molte porabole e comparozioni \* asconde: avando oguna sa ch'eglina il frutto sona, come l' Autare medestino ia altro suo libra 1 li nomina, di allissime meditazioni e di cansumata prudenza. Imperacché, checché ne dicano olcuni antichi Rabbini, al parere di più Santi Padri e dotti interpreti, ei li compose oppunto in quel tempo in cui si trorapa nel cobno dell'ammirabile sua sapienza 2, Basta il dire che detlati essi furono nan che da uno saggia osservatrice sperieuza, ma, che molto più è , dal superna infallibile Spiritu di tutte le menti create illuminotore e maestro, Olfreche quasi inanmerahili sono gli espositori che di essi ampiamente ragionano o nelte taro prefazioni, o ne' toro grandi e preziosi comenti. Principale intendiareato mio egli è adanque di addurre qui brevemente ll mativo e l'occasione che mi ha indotto ad impremiere la traduzione di queste divine senienze, le quali in se l'estrutto più raffinato e il fiare contengono della filosofia morale, economica e politica, al stire di Son Rasilio 3 , campaste u profitto di qualunque genere di persone, principi o sudditi, giovani o vecchi, donne od nomini, nobili o plebei che egli si siena, di grande o piccolo affare; e di additare lusieme la moniera che

ho giudicalo di lenere come la migliore, se non m'ingonna, nell'esecuzione della medesima.

Nel meatre che lo stava proseguendo, in adempimento della mia carica ed incumbenza, a distendere uno pratica instruzione in più lezioni partita, od ammaestramento d'un nobil aiovane per bene e lodevolmente condursi ne' varj, difficili e fortunosi accidenti che avvenir soctiona nel corsa della nostra vita civile; si diede Il caso che d'uopo mi fu , come savente accade , di riscontrare e considerare un passo di questo celeste libro; nel quote a poco a poco interaondomi, e quiadi invitato e trotto con dolce violenza dalla profondità de' concetti , e dal vario e multiplice e sempre utilissimo significata loro, d'una in altro versetta passando colla lettura ... ianuontinente mi sorse nell'animo il pensiera che non disutit cosa per avventuro, anzi che molto miglior consiglio stato sorebbe il recare prima di ogni altra cosa nel nostro idiomo questo si rinomata e sacrosanto volume, affine di renderto più comune e a tutti più famillare : e bene andava io oltre a ciò riflettendo che matti attri libri ci danno, a dir vero , una piena e perfetta cogni-zione delle virtù morali e de'vizi a toro opposti ; ma questo inoltre alla luga di essi e alla sequela di quelle, con non so quale interna, possente, supernole unzione ed attratliva c'invito ed avvalara, Perlochè Il nostra maggior Lirico, che dello studio della morale filosofia st diletto quant' attri mai, era usalo di dire, conse si legge in più si' una delle scaill sue leltere, che Aristolile gl' insegnava il sapere, ma che a bene operare il moveva Seneca e S. Agostino, E quan-

<sup>1.</sup> Eccl. Alf , 9.

<sup>2.</sup> Cal. Prol. in Prov.

<sup>3.</sup> In princ, Proverb.

tunque egli così scrivendo, beue e saviumente sentisse; uoudiniena meglia aucora mi sembra che giudicata acrebbe, se ciù detlu nvesse di questi Proverbi, dundu nel essi ti dovuto luggo e ia preferenza che meritann. come a quelli che dal Padre de' lumi discendono direttumente, senza saspetta di alcuna mescolanza d'errore. Parenni in somora che quanta ili più giovevule ed instruttivo può dirsi intorno ul governo degli altri e di se medezimo, tutta fuzza lo questo divin trattoto sugovamente bensi, ma con margrigliosu forzu raccolto: tutantoché molti Sunti Padri hanna opinato aver gli antichi filusofi, tanto grect quinto latini, da' libri delle sacre pagine copiato e tratto in gran parte, e du questo singolariucule, quelle sublimt massime di morale che noi tuttodi ammiriamo uello celebri apere taro: onde Clemente Alexsandrina nel primo libro de' saui Stromati. ovvero Storiati, Trapuati ed Arazzi, non dubita di asserire aver Platone malie cose eavuto, e preso in prestito dal libro de' Proverbi e dell' Ecclesiaste. Che se cotanta iu alta siima e riputaziane sallronu- alt ausmuestramenti che catoro el lusciurono sparsi nei taro seretti, a quanta marapiglia ed amore non el hanoo a cammuovere, e in quanta riverenza e veneruzione dovremu nui tenere le sealenze e i detti del più grau Saggio del mando, il quale non dagli scarsi e sempre tarbili rivolt ilcli umano sapere, ma dalla rtra , limpida ed inesausta sorgente della stessa divinu Suplenza attinze e bevve quellu dottring the tu-rari cavitall of lastia dielsa dl questa sua amujaestrante opera, e come per tanti canali fortunatamente a noi transando? Ora io frattanto avendo ad un savio e letterato amico mia un tal pensiero comunicato, per opera del quale ramparisce finalmente alla face, mi confartò egli subito di recarlo ad effetto, facendomi nello stesso tempo avvertito, essere già stato ciò da un pio e religioso Soggetto non solamente eseguito, ma fatto eziundio pubblico per mezzo delle stampe, Canfesso, per nero dire, che alcun poco mi sorprese l'udire di essere io stato prevenuto fa questo dixegna, adottato già tutta per mio dall' amar proprio: contuttocià vednta poi e letia alquanto la sopraccennala versiane, comeché approvassi di malto la buona e laudevole integatone del Traduttore, non credetti però la leggendaja di dovernii rimuovere da tale impreso; rifletiendo pure meen medesimo che noa viene già a perdere, ma che piuttosto cresce di valore e di slima quelia fonte italia quale vanua molti od attinyere; e che dalla diversa maniera attresi di prepararlo e tabandirla, può la stessa vi-

vanda ricerere nuova grazia e supore.

Dividesi questa cansiderabil eargu di inorali insegnamenti in trentun capitali, i na-

Busin Val. 11.

re primi de' quali seronno come di procuno n Inita l'upera; una continua quasi esortaziane contegendo egitua, e uno efficace ma souve, affettuoso sospingineento alla studio della supienza: Glt altri che seguono, molte gravi , eleganti e , per così dire , vibrate sentenze, le quali inaspettatamente feriscono l'unimo de leggitori, varie parabole, comparaztaul ed enimuatici detti conteugona, per lo più senza multo regoluto uriline c connessione indifferentemente dettatt, quari ciasrun di per se il suo concetto formando; stato essendo pure costume di quei primi sapienti di comparre e insegnar la toro ctica disciplina per mezzo di arguti, concisi e disparati motti e sentenze, come quelic che più ngevotmente impresse sogliono rimauere nella memoria, porticolarmente de' glovant, Alcune delle quali sentenze, altre moruli sono cd esartative, ed altre cconosoiehe, quali politiche e quali teologiche e dottrinali, sebbene tutte indirizzate a promuovere il consegutmenta della virtà, l'allentanamento dal vizio.

la perfezione dell'uomo. E scaza dubbio dannosa e lagrimevol perdita fia sempre quelta

che il mundo ha falla di tunt'altre purubole

di questo sapientissima Regnante; perocchi queste che ci son rimase nan sano, sircone

el assicura il terza Ubra de' Regit, che una

parte di quelle che calt a salationi compose, Il vedere poi che molti versetti e sentenze replicate sono in alcuni eapitali di quest' apera; ha fatto credere, non senza ragione, ch' eila sia una compilazione fatta da diversi Sougetti, parendo laro che ciò non sarebbe seguito, se lo stesso Autore scritte le avesse ordinatamente i ovvero se da una sota persona fossero state raccolte. Lannde portana essi con fondoto gludizio ferma opiulone che il rc Ezechla fucesse fure una scella delle più betle massime di Salomone, e farse ancora d'altri savi; senza sapersi però ne il quaodu ne Il come fu futta , cioè se da una o molte personc; e finalmente se sia lutta intera a noi hervenule.

referent until solore che il nome de Provedi nel present lière une dessi già piglinre in quella atretta significazione che vien niatoro commennent, percede suo contine in leve commennent, percede suo contine regione; lamonte to somo di arrivo che cent pineces attili sultaniano suo datre d'untilolaria, pecché con figurato e parabolto site procesa per la continua suo somo di arrivo che cumenti assa più l'anima montro prendone cumenti assa più l'anima montro prendone colpiscono cilenche lattiti vivo delle finere si dettinori godendo il mattro intelletti si controlle di controlle di somo di controlletti si controlletti si di somo di controlletti si di da come acquisto fatto dalle sue laboriose riflessioni il fondo del sentimento che viene a scoprirne, che quando con semplice, nuda ed uperta mantera gli sono proposti.

E per vera stire , non si può mni con parole bastantemente spiegare l'utilità che da questi sunti ed estratti, dirà casi, di sapienza ricava l' nnima di coloro che frequentemente e con attenzione li leugoan: perciocché ella can pari facilità che prafitta tutta se ne profuma e se ne vopora per modo, che un soavissimo odore di tutte quante le virtu morali in ooni sua operazione e discarso spiru e diffonte: in quella guisa che u quelti addiviene, i quall usi sono di siillnre e di mnuequiare diverse sorte di quintessenze e di spiriti, che ove che vadano, e qualunque casa che tocchino, per tutto la grata impressione e l'amabile fragranza lasciano del lambiccato liquore.

Ma tameché assal di questi Proverbi o per la sublimità dei concetti sorpassanti la cortissima copacità umana, o per la loro atlasiva e allegorica espressione, qual si couvlene a tal surta di componimenti, oscuri alquanto riescono, e difficile sembra ti poterne comprendere la vera significazione (tanto più che quasi ciascun verselto può ricevere, e rtcece di fatto molte interpretazioni, e queste tutte diverse), io colla scorta laminosa di vari classici comentatori, ciò sono un Cornelio a Lapide , un Menocchio , un Estio, un Tirino, un Lirano, e. finalmente il moderno insigne Calmet, mi sono ingegnato, in quel modo che il mio basso intendimento sostiene, di far non tanto una traduzione, quonto una spiegazione, se mi è permesso di dire, un tilucidamento di quelli, parafrasandoli alcuna volta dove ho creduto che opportuno e necessuria fosse at maggiare schiartmento dei medesimi (perché altrimenti facenda, nella luro misteriosu e originale oscurità involti si rimarrebbono) , l'esposizione e seniumenio segaeudo quondo dell'uno e quando dell'nitro de' soprallodati interpreti , secundochè alla ienuità del nuo intelletto è paruto esser egli più acroneio e conforme nila spirata mente del anvio Autore,

an auto Alberton poi principalmente mosse auto della della composita poi principalmente mosse il presenti la mi somo a translature in cert il presenti Procerda. La prima perché S. Girolamo attesta nella prefescione a risina i, dee in versi moste con questo singificare chi e rimeti favorate con questo singificare chi e rimeti favorate con stelle, ma sena necun riquardio alla quantità della silube, ne all'ardine e numero del pinti, ne delle cenure o pose, conforme era un di di dudyrare ne firm active e avolunti proportione della p

### Come figura in cera si suggella 3.

Per la qual cosa le reverende cerimonie de sacri misteri, tuttache vani, Orfro ordinà, e in rersi similmente il sovio Solone pubblicò le sue leggi.

In olive 3. Brailio è matiglia i maritei a pri imparra e giuvamiti i olivea e satenza curate ini Proverbi ed attri liberi di Solomo ne, offica di santificare in fora muorira coila parcini di Dio, ed statutiri nel principi dei consuli consuli. 20, ed statutiri nel principi dei sonari consuli. 20, edesti consiglia cerdo che consuli consuli. 20, edesti consulicare cerdo che dei attenti dei suctro, tanto più sa quesi al sinti come qui s'e processoro di fore, colla qualest seropa o dar lora qualche più chiacumprondere più ricanoste chi can racchia comprondere più ricanoste chi can racchia ela sai di pali terori il soprecelette l'une.

Vero è che a valerne trarre quel profitto che si canviene, legger nuo si vogtiana questi Proverbt andantemente e di seguito, conie suol farsi ili malti nitri libri che si distendono in prolissi e lunghi discorsi. Quasi ciascun versetto, come poe' anzi acceunal, sta qui da per sè stesso; taiché fa d'uapo che rhi legge non si fermi alla superficie, ma vi facela con posato animo le debite riflessioni. che la peurtri, che vi si profondi più ch'egli può, primo di passare avaati alla considerazione dell' attro che seque: niacche ogni detto, per aveiso di S. Girolamo b. è quasi oro nascoso nette viscere della terra; ne questo appunto aver si può, se molto addentra non si scara: procurnndo in ciò d'imiture quel valeaie giojettiere ed esperio, che abbattendosi in qualche gran gruppo e nmmasso di belle e preziose gemme, quelle non alla sfuggita, in un' occienta sola si cautenta di rimirare; ma st a pie fermo ponderutamente le asserva ad una ad una, e ne considera partitomente la loro bellezca e il valore.

A ciascun enpitolo per ultimo ha creduln bene di premettere un brevissimo orgamento

<sup>2.</sup> Tasso, Gerus. c. I. 3. Dante, Purg. X.

<sup>4.</sup> In princ. Prov. Salomon.

# 1 PROVERBI

# SALOMONE

# CAPO PRIMO

Esortazione allo studio della sopienza, alla Juga de molvagi. Pene minorciate ni dispregiatori di quella, a premso promesso al suoi seguaci.

Di Salomon, re d'Isdraelle e figlio Di Davidde, parabole son queste, Per apprender saper celesie ed arie: Onde por freno al ribellante senso, E per capir della prudenza i delti. E render ricca di dottrina e senno. E di ginstizia ed equità la mente: Affin che ai semplicetti ed inesperti Sagacità s' infonda, e ai giovinetti Al ben oprar secora norma e lume. Il savio udendo ciò che qui a'insegna, Più savio fia ch' egli divenga, e sappia Nel suo corso mortal regger se stesso. Ai figurati sensi e ai dubbi esposti Terrà volto il pensiero, e alle parole De' saggi, e a' lor misteriosi enimmi. Di Dio temenza é del saper principio; E dottrina e saper sprezzan gli stelti.

Porgi, mio figlio, alla maestra voce Del Ino buon genitor l'orecchio atlento; Nè di tua madre mai la legge obblia: Chè a le, qual aerto grazioso al crine, E qual di gemme aureo monilé al collo, I lor precetti accresceran decoro. Figlio, se mai con lusinghieri inviti Gli empj t'alletteran, non dar lor retta. S' ei ti diran: - Vien nosco, all' nom mortali Tendiamo Insidie, e nascondiamo i lacci Contro dell' innocente, onde improvviso Fia côlto, e invan di sua virtii guernito; Com' nom che inferno o cupo lago inghiolte Lui vivo e intero, tal da noi a' ingoi: Quanto appo lui di prezioso e caro Rilroverem, nostro sarà, le nostre Case riempirem di ricche apoglie: Corri con nol la stessa sorte; e sia La preda a noi comune, e comun l'uso:-

Con esso lor non t'accompagna, o figlio: Le lor vie di calcar vieta al tuo piede, t'erchè quei di costor corrone al male E per versare il sangue attrui s'affrettano. » Ma dinanzi dagli occhi de' pennuti » Rete si spiega indarno, o si saetta. tusidie ei pur contro la propria vita Traman coll' opre for malvage, e frodi Ordendo van delle lor alme a danno. Onesto è il termine ortendo a cui fan capo D' ogni avaro le rie, menando a morte Tutti i possedilor de' sozzi acquisti. Per le pubbliche strade alle favella La Sapienza, e per le aperte piazze. La sua voce diffoude, e forte esclama Ov' è il popol più folto, e sulle porte Della cittade in questo dir prorompe: E fino a quando, o semplici, di vostra Eredulità troppo dannosa amanti Vivrete? E desiosi andran gli stolti Di ciò che tanto a lor medesmi nuoce. E gl' imprudenti in odio avranno il senno? Al mio saggio parlar, con cui fedele Ammonitrice i vostri error riprendo. Volgete omai la mente: ecco il mio spirto Faro che in voi tulto si spanda, e i sensi Renderò del mio cuore a voi palesi. Poiche più volte jo vi chiamai, ne, duri, Seguir voleste gli amorosi inviti, Stesi la mano mia, ne fuvvi alcuno Che degnasse guardarla; ogni consiglio Ch' in vi diedi, sehemiste, ogni minaccia Orgogliosi sprezzaste: iu pur di voi Mi riderò nel morir vostro, e beffe Del vostro mal farommi, allora quando V aceaderà negli ultimi singhiozzi Ció che vostru malgrado, empj, lemeste.

Quando con firis repositius arrends Vasalisis Pierona angoncia, e morte Qual ruimos pioniuris tempesta; Quando soprarvarva inagustia e deglia, Godoro alber me chiameramue, et in senda ai preglia raire testa o cerearmi Eli surgeram, nè me trovar potramor, Perché fiu fu el tretto quira il norma Odiosa, e da sè temer fontano Il drimo timor; usi cichiamor De' miei buoni consigli inqua rontenti. E d'Inguiste tendre mie sante leggi. Dell'iniqua for rin adimopte i degra Fratti idin raccorramo, e de prescionale, i pratti idin Fratti idin raccorramo, e de prescionale, i loro andras astolii appriena. In a sita torra i'a vere distolii bat sendire di virtà giusti e innocenti; E a mortal felicità degli empi Cagion sarà dell'inmortal lor danno. As chi delle mi evoci al suon celeste Pronto necchio darà con cuore invitto, Godrà sicura imperturbabili pace. E, d'oqui male il vil timor rimoso. Possederà di bena dappa riccherza.

### CAPO SECONDO

Frutti della sapienza, la quale sota tiene n dovere l'uomo rontro a tutte le luringhe del mondo e degli altri nemici.

Se alle parole mie vorral, min figlio, par facile l'entrata, e le mie leggi In to portar profondamente impresse. Acció l' orerchia tua possa con fruito Ascoltar ciù che Sapienza insegna, Il proprio cuore umilemente inchina A ben conoscer quel ehe tu fuggire E seguir ilei, come prudenza detta. Poichè se con gran brama e con sospiri La sapienza chiederai dal cielo, E piegherai alla prudenza il enore; Se lia che, come l' òr, tu quella agogni, . E la ricerchi, qual tesor si scava, tn essa profondando il tuo pensiero, Allor quanto it gran Dio d'esser temuto Sia degno, a te fia nota; e nell'amarlo L' alto e vero seper trovato avrai. Perch' egli il dona, e, qual da fente rivo, Scienza vien dalla sua bocca, e senno. Avrà de' giusti la salute-in cura, E di color che d'innocenza il dritto Calcan sentier, sarà difesa e sendo: t passi lor, guida fedel, reggendo Lungi da' precipizi o dagl' inciampi-Allor giustizia, a Dio rendendo omaggio; Giudizio a te pensando, ed equitade l'rovvedendo ad altrui, e così tulte Delle virtir conoscerai le vie.

S'egli avverrà che nel tuo cor s' interni Sapienza, ed a le scienza piaccia, Sarà tua guardia il buon consiglio, e salvo Contr' ogni mal ti manterrà prudenza; Acciocche fuor della caltiva strada Tratto in venga, e viva ognor lontano Da quell' uom che di cose empie ragiona; Da quelli che, il camunin dritto lasciando, Corron per calle tenebroso e cieco; Che sol nel mal oprar trovan diletto, E nelle ense più malvage esultano; Le eni vie son distorte, infami I passi Consiglio admone accortamente prendi . Affin che tu dagli amorosi lacci Dell' allrui donna ti disclogli e scampi, E dall' estranea pur, che dolci ad arle Tempra le sue parole, ed abbandona Della sua puberlà l'amica scorta, E il sacro patto maritale obblia: Perocchè la sua casa è sozzo alliergo Della morte già già vicina; e dritto Per lei și va tra la perduta gente. Totti color che in essa hanno l' entrata . Indarno spereran di far ritorno, Nè più il senliero troveran di vita. Segui però della prudenza il lume, Se vnoi della virtù correr la strada, E calcar sempremai quella de' giusti: Ché quei che retti son, godran felici Della lerra il possesso, e gl'innocenti In essa lieti e lunghi di vivranno; Ma gli empj ne seran qual secchi rami Recisi e tolti, e i malfacenti infino Dalle radiel distirpati e spersi.

### CAPO TERZO

Ci esoria all'osservanza de' precetti divini , alla confidenza in Dio , e non nella prudenza umana ; a usare la liberalità , la pazienza , e a beneficere il prossimo.

La legge mia non obbliar, mio figlio, E i nitei precetti entro il tuo cuor riserba Che Inagbi giorni e prosperoso corso D' anni ti aggiungeranno, e interna pace. Non ti lasciu gianunai, fide compagne, Nè pietà, nè giustizia; avvolgi queste Qual monite al tuo collo, a tè d'intorno. E largamente nel duo cuor le imprimi. Così dinanzi al ciel, dinanzi al mondo Grazia fia che du Irovi, e gloria e lode Pe tuoi santi costumi e pel tuo senno. Tutto la tuo didunzia Dio riponii; Ne far si tuo pradenza n le uostegan. Abili lui sempre al tuo puesire presente, qual vi la via pia entelin, cal egli inlanta Naggio noni tismur destro te stesso, ti gran Dio punitor de rel parcuta; E va quanto pia puoi dai min inotana; Ché allor saran del corpo tuo bea saue con esta presenta del corpo tuo bea saue

Iddio rol don di lue sostanze onora, fed diri; a lui d'opit luo fruttu i primi; Chè colni appieno i tuoi granai sarano, Chè colni appieno i tuoi granai sarano, S' alza a sgridarti, o figino, iddio ia voce, E es stringe a puniti anche i fagetti, Nun ricusar della sua mano i colpi. Ne da lui il rinecesa esser corretto; e, qual patre nonosa, inlando prende como con consultata con c

In så pincer dell' cenerdads figlio. Beado l' some the le celestil cose litrama er ritrova, e di prautenza althonda. Del mercar vergin me o puro negenio Meglio de d'essa l'acquisito e meglio il futulo. Del nella pincer al la maggior pregio, l'oran la manggior pregio, l'acquisito mentione del manggior pregio, col sun valor paragnens si ponde. Langlezza d'anni nella destra porta, E in la sinistra lien ricchezza e gloria. Belle son le auce strade, e fulle sono Strade sumene di pacce; ed n culoro Cre s'appigliano n lei, legno è di vita;

E chi ad essa s'appoggia egli è bento. Iddio coll'alla saprenza eterna Locò dell'ampia terra i fondamenti. E stabilì colla prudenza i cicli. Fuori ad un cenuo aol dell' infinita Sapienza di lui sgorgár gli abissi, E per l'altratto rugiadoso umore -Si condensan le nubi e versan pioggia. Deli non sia mai che queste cose, o figlio, Sfuggano gli occhi tuoi, ne la tua mente: Ma la mia legge e il mio consiglio osserva; Chè 'I corpo e l' almn avran saluje e vita, E grazia il tuo portor, qual vezzo al colto: Allor pien di fidanza e scoza inciampo Per lo sentier della virlù n' andrai. Ogni timor da te starà lontano Quando lu dornin, e in placido riposo Dolce trarrai non interrotto sonno. Non terror repentino, e non degli empj Paventerai l' impeluosa forza: Poiche il Signor ti starà sempre a' fianchi, E II tuo piè reggerà, perchè non cada, Nè poi preda tu sia de' tuni nemici. Non impedir che faccia altrui del bene Chi puole; e se tu puol, fallo in siesso. Al tu'nmico non dir: Vnnne, e ritorna: Doman darotti, quando puoi dar tosto,

Contra l'amico tuo male ed inganno Non macchinar, mentr' egli ha in te fidanza. Non contrastar con uom senza cagione, Quand' egli a te mulla di male lin fatto. Non aver d' nomo inginsto e in un felice Invidia e sdegno, e i suoi malvagi esempi Nnu imitar; chè il beffator perverso Abbomina il Signore, e sol co' giusti Ei parla, e i auoi secreti a lor palesa. Poverja d' ogni bene tddio fa ch' entri Dell'empie in casa, e d'ogni ben ripiene Samn quelle de' giusti. I derisori Superbi fia ch' el pur derida, e doni Grazia e favore si mansueli e umili. Saran di gloria possessori i giusti, De' pazzi disoner l' nnnre istesso.

# CAPO QUARTO

Col suo felice esempio ci conforta a seguire la sepienta, le cui molte utilità va merrando. Soprattutio ci avverte a scansare la compagnia de malvagi, e a reffereure la lingua e gli occhi.

I paterni ricordi udite, o figli, Onde il cuor vostro nlla virtù a' nddestri. Attenti udite, acció da voi s' apprenda La mia dottrina, ed nrte a ben condurvi-Nell'opre umane e nel moral costume. Un gran dono io farovvi, ottimo dono: La mia legge da voi mai non si lasci. Però che nnch' io fui di mio padre figlio Tenerello, e delizin unica e somuno Della mia genitrice: ei m' inaegnavn, E mi dicea: Le voci mie riceva Il tuo euoro; ivi porta i miel precetti Altamente scolpiti e vitn avrai. Possiedi la virtu, possiedi il senno. Non obbitar në disprezzar miei detti. Quella non rigettar da te lontano,

E avrà cura di te ne' tuoi perigli: Amala, ed ella a le aempre fedele Snrà la tua difesa e il tuo sostegno. Il procurar della virtù l'acquisto Principio è d'essa, ed acquistata sforzati Di porta in opra, e diverrai perfetto. Tosto lei prendi, ed ella nd alto onore Farà che tu pervenga; e poiché forte Abbraccinta l' avrai , gloria ne trnggi. Ti colmerà di mille grazie e mille, E qual nobil coronn o pur quat elmo Ti sarà d' ornamento e di difesa. Odi, mio figlio, e nlle mie voci intendi, Acció di vita a le a' accrescan gli anni. Ti mostrerò della virtù la strada: Ti gulderò per vie dirille e piane,

In cui dupo che posto il piede avrai; Cosa uon lia che a' passi tuoi s' opponga; E correrai senza veruno inciampo. Questa che a ben formar niente e costumi butrina io ti disvelo, appo te serba; Guàrdati di Iasciarla, entro al, tuo cuore Enuo: Loso: perchi ella da la tuo ciore

Fanne lesor, perch' ella è la tua vita. Di camminar per li sentier degli empi Non aver mai diletto, e non ti placcia De' malvagi la via: fuggi da quella, Nè vi passar; da lei U scosta, e laaciala; Poiché costor non dormono, se pria Sazic non son d'ogni mal far lor voglie; E dalle for pupille il sonnn fugge, Se qualche frode ordita allrui non hanno. Di cilo tolto iniquamente pasconsi Ai furti avvezzi, e vin carpito benno. Ma de' giusti la via quasi raggiante Luce s' estende ognor di grado in grado. E cresce infinn ad un perfetto giorno. Quella degli empi è tenebrosa, in guisa Che cadendo, non san ne dove o come. Mio figlio, asculta i miei aermoni, e porgi Alle parole mie l'orecchie altente. Quelle, perché presenti agnor ti sieno, In mezzo del luo cuor serbale impresse; Poich' elle son di vita a rhi le trova Lagione, ed a ciascun recan salute.

Di custodir, quanto più puoi, procura Il cuor, donde ogni bene c mal deriva. Lungi da le motti perversi, inique Parole, e lungi infamatrici lingue. Reggi e pon' freno agli orchi tuoi vaganti Ai vani intorno e perigliosi oggetti, Sicche mirin diritto, e a' passi tuoi Corrano innanzi, unde aicur lu vada. Della relta ragion drizza a livello Gli affetti, e adegua; e così tutte allora Saran l'opere tue stabili e ferme. Ne alla ilestra piegar, ne alla sinialra: Nel mezzo tienti, ove virtù risiede. Dal male il piè rimuovi. Iddio le buone E rette strade approva, odia le oblique. Egli però farà che pel diritto Sentier tu corra, e in pace ognor t'avanzi,

# CAPO QUINTO

Ammonizioni per isfuggire la fornicazione e l'adulterio; ed espone le pene così temporati, come eterne, alle quali sono soggetti i sequitatori di questi vizi.

Alla celeste mia dollrina, al saggi-Miei dogmi, o figlio, il cuor volgi e l'adito; Acciocche ad altro il tuo pensier non pensi. E la tua bocca mai d'altro non parli. Ai falsi vezzi ed. al mentito aspetto Di prava douna non badar; ché favo Stillante son di meretrice i labbri; E più ch' olio non è, morbido e blando È il sun parlar; ma quasi assenzio amaro Alfin riesce, e, quasi aento ferro Da due parti tagliente, il cuore ancide. A passo a passo ella discende a morte, E nel più cupo inferno indi ruina. Ella non va per lo sentier di vita: Son vaganti i auoi passi, ognor cercando Nuovi amatori, e son sue strade ignote. · Odimi adunque ora, mio figlio, r punto Non li scostar dai miei veraci delli. Tienti lontan nel tuo cammin da quella. Nè l'appressar della sua casa all'uscin L'amor tuo non gittar tra gente infame. Ne la tua vita in man d'una crudele. Acció di tue sostanze non s'impingui Stranicra di malvagi ingorda turma, E i beni tuoi enn gran nena raccolti Vadan tutti a colar nell'altrui casa: Onile alfin lu ne gema, alloraquando E carne e corno avrai disfatto; e gridi: Perchè l'arle macstra ebbi in orrore, Che a pensar bene e a meglio oprare insegna, Nè de' miei precettori udii la voce, E feci il sordo al ragionar de' sagui? Ahi che sfacciato, anche presenti i giusti,

tmmerso quasi in ogni vizio io vissi! --Tu dunque l'acqua pura, e sol permessa Ad iamorzar dell' appetito innato tl forte ardor, di tua cisterna bevi. E del tao proprio fonte; onde ruscelli Poi derivinsi fuor, cui partir possa A comun pro della tua patria intorno. Tu solo abbiti quella, e non soffrire the verun altro mai ne venga a parte. Questa tua vena fa che si diffonda. Benedetta dal cielo, in rivi eletti: Cioè enn quella sola onesta donna A te da Dio congiunta in casto nodo Nel dolce tempo di lua prima etade, Mena contento i tuoi longeri giorni, E della comun prole insieme godi. E come cerva amorosella è cara Al suo padrone, e bel cerbiatto è grato; Coal caro ti sia di tua consorte Il fido amore, e ti ristori e pasca. E i tuoi desiri in ogni tempo adempia. Perche sarai cotante stello, o figlio, Di lasciarti sedur da vile impuro Venale amor d'una straniera, e starti D' una donna non tna fra i sozzi amplessi?

Le vie dell' nom vede il Signore, e tutte L' opro di lui profoodamente osserva. Dalle sue stesse iniquità vien preso L' empio, e dai lacci di sue colpe avvinto. Egli così morrà, perchè non elibe Sperane pien, nella ana grande, immensa Stolteza alfini si rimarrà deluso.

### CAPO SESTO

Ci avvisa a non entrare mallevadori per gli altri inconsideratamente; a fuggir l'octo, le conversazioni e è dissonsti costumi. Annovera sette peccali principolmente odiati da Dio; e ci esorta alla ubbidicata del consudamente di tui e dei genitori.

Se per l'amico too, mio figlio, entrasti Alleradore, hai la ha man legata A pro d'uno straniero, e sei ne'lacci Per le parole tuce cadulo e prevao. Adnoque fa'que' che ti dico, o figlia: Sciogi ti estesso da cadal legame, Percile già desti nelle mani altrui. Corri, raddoppia: Jasal, inetta, silionda Gorri, raddoppia: Jasal, inetta, silionda Non dare e posa agli cechi tuol, finianto Non dare e posa agli cechi tuol, finianto Che, qual damuna ed angel da rete o pania, balle man foor del creditor non esca. O pigro, vame alla farnica, e a diettio

Sue tracce osserva, e sapienza impara; Ch' ella nè re nè precettor nè guida Alcuna non avendo, a sè procaccia L'estate il vitte, e ciò che deve al verno Mangiar, nel tempo della messe aduna. E fino a quando andrai dermendo, o pigro? Quando dal sonno tuo fia che tu sorga? Tu dormiral per un pochetto, e poscia Dormicchierai un altro poco, alfine Per ben dormir conglangeral sul petto Ambe le mani; e il fier bisogno intanto, Qual crudele ladron, ti verrà sopra Inaspettatamente, e povertade T' assalirà, qual uom rapace armato. Ma se sarai sollecito ed attento, A te sorger vedrai, qual larga fonte, Amnia di beni ridondante mosse, E l'inopia da te foggirà lunge. L' uom neglrittoso e all' ozio infento alfine Scellerato diventa; nomo nocivo Tratta e procede con perverso aspelto: Con gli occlii accenna, e altrui premendo il piede Fa segno, e di parlar col dilo ha l'arte; Macchina II mal con cor malvagio, e sempre Disseminando va discordie e risse, Or sopra il capo di colui tantosto Verrà la sua rnina, e in un momento Sarà, qual vasa vile, infranto e in nolve Ridotto in un balen senza riparu.

Sei cose odia il gran Dio; ma sopra ogni altra La settima il suo enor detesta e abborre: Occhi altezzosi, menzognera lingua; Man rersafrice d'innocente sangue. Cuor macchinante pessinii pensieri, Picdi al mulfar veloci, mentitore Testimon falso, e quel ch' è tra fratelli » Seminator di scandalo e di scisma. Conserva, figlinol mio, del tno buon padre Gli amorosi precetti, e di Ina madre La legge non lasciar: tieni quei sempre Ben stretti al cuore, e per avergli ognora Dinanzi a te , portagli al collo avvolti. Se avvien elle lu cammini, ei vengan teço; Qualor tu dorma, la tua guardia sieno, E desto poi cun esso lur ragiona: Perchè face fedele all' nomo in questa Mortal notte è il precello, ed è la legge Della divina Ince amico ragglo, Che quast strat nell' uman cor la imprime; E ei mostra la via elte al ciel conduce.

A lor dunque ognor pensa, acció da' lacci Tenganti di rea femmina lontano, E dalla dolce allettatrice lingua Dell' altrui donna : entru al luu cuor non sorga Desire alcun di sua liellezza indegno, Nè ti lasciar dal vezzi suoi sedurre; Chè ai valor d' un sol pane appena arriva Di meretrice il prezzo, e par la donna Dell' uom la preziosa alma rapisce. Forse che l' non può nel son seno il fuoco Nasconder, senza chi ardan le sue vesti? O franco passeggiar con piante illese Sopra accesi carboni? In simil guisa Colui che all' altrui donna s' avvicina Puro non fia, se avvien che lei sol tocchi. Grave così, di chi furò, la colpa Non è, poich egli alfin da dura fame O da necessità fura sospinto, Per saziare Il natural talento: Pur côlto in fallo ei pagherà hen sette Volte di niù, di ciò che tolse, e Intte Perder gli converrà le sue sostange. Ma l'adoltero infido e mente é vita Ed alma perderà per sua stollezza:

Ed alma perderà per sua stollezza:
A se dissore e vituperio admua,
Ed eterna sira la sua regogna;
Poiche perdon gli negherà nel giorno
Della rendettu il giusto arto e l'ira
Dell'offeso marito, e sorda a prepti Fia di ciasemo; e a condonar l'ottraggio
Muorer non la potranio numessi doni.

### CAPO SETTIMO

Esorta i giovani ad un continuo studio della sapiraza, all'osserranza fedete dei divini comondomenti e allo faga della fornicazione e dell'adulterio.

Serba i miei detti attentamente, o figlio, E i miel precetti entra il too cuor riponi Qual tesor prezinso, I mici comandi, Mio figlio, e la mia legge osserva e guarda Gelosamente al par della pupilla Degli occhi luoi, e così vita avrai: Legala, affin che ten ricordi ngnora, Alle tue dita inforno, e nell' ampiezza

Del proprio cuor profondamente scrivila. llivolto all' alta Sapienza, dille: Tu mia sorella sei; - e la Prudenza Tu cara amica appella, acció ti guardi Da donna a vizio di Inssuria rotta, E dalla moglie altroi che dolci ad arle Muove, per adescar, le sue parole. Perocché mentre io stava dai cancelli Della finestra ili mia casa un giorno Guardando da lontan, veggio fra molti Ginvani sciocchi un insensato, il quale Per la piazza sen va, rasente il canto, Presso la strada, ove colei dimora; Quivi al bujo passeggia in sulla sera, Nelle caliginose ombre di notle: Ed ecco donna in meretricia gala Farsegli inenntro, alme a predar disposta; Garrula, vagabonda ed inquieta, Che star non poole un sol momento in casa; Or fuor dell' useio, or per le piazze ed ora Pe' cantoni lendente agguati e lacci: E prendendo il garzone, il bacia, e vezzi Poseia gli fa con petulante volto, Dicendo: lo volo fei per tua salute D' offrir vittime, ed oggi il voto ho sciolto; Per questo uscita sono ad incontrarti,

tu sulle cipne molitemente intesto liud. In mis piccolo letta, e ricoperto Di Lupreit vaglissimi di Egiltot. Di Lupreit vaglissimi di Egiltot. Di Lupreit vaglissimi di Egiltot. Di Regionale di Regiona

Egli tosto la segue, come hove Al sagrificio stracciualo, e come Lascivo agnel che d'esser tratto a morte Semplice non s'accurge, infin che il cuore Non gli trafage la falai sactla; O come augel che va correndo al laccio Per preda far del desfato cibo: Così quegli non sa che dell'eterno Così quegli non sa che dell'eterno

Perigito alfin dell'alnas sua si tratta.
Odini adonque ora, nin figlio, e altendi
Alle parnie nijet non mai si lasci
rua mente Irar per li costei sentieri,
Ne l'ingannar, l'orme sue tres seguendo;
Perscelè molti ella fertii a terra
Stese, e ancor multi de' più forti ucrise.
È la casa di lei sirada d'inferno,
Che va di morte al più profondi abbisi.

# CAPO OTTAVO

Invitaci la stessa Sapienza a'ssoi abbracciamenti, e in molte maniere commenda la sua dottrina.

Forse che Sapienza ognor non grida, E Prudenza sua voce auco non alza? Dalle più cecelse e rilevale cime Alla via soprastanti, e in mezzo stando Delle pubbliche strade, appo le porte Della cittade, solle soglie islesse, Ella parla à ciaseun, così dicendo: Uomini, a voi, a voi mortali esclamo. Semplici, voi, quai pargoletti, accorti E cauti siate; e voi inesperti, attenti. Udite, ch' or per favellarvi io sono Di gravi, oneste, illustri cose e grandi, Cui s' apriran, per celebrar, mie labbra; Le labbra mie, che la celeste e lungo. Spazio pensata verità diranno. E'l falso ognor detesteranno e l'empio.

Bramando di vederti, e t' in trovato,

Giusti son tutti i unici discorsi, c unlla Di malvagio y lia in casi, e di perveno. Chiari a chi ben gl'intende, e d'equilate Picni egli sono a chi saper procura. Non la pertunia vil, ma i mici prendete Morali dognii, e ala voi pria che l'ora. La dottrina si serlga E sapienza Miglior di ciò chi è pregiata e raro; Ne verma quaggio bramabil coss

lo Sanienza, chi trovar me brama, Presso il savio Consiglio ho il mio soggiorun. E qual regina ai buon pensier presirdo. Il divino timore il male aborre: lo l'arroganza e la superbia e l'opre Ingiuste e'l doppio favellar detesto. Mio è 'l giusto consiglio e l'equitade, E la prudenza e la fortezza è mia. Per me regnano i regi, e per me giusti Decreti fan quei elle dan leggi al mondo. Comandan per me i principi, e i potenti Gindican ciò che la giustizia elriede. Quei che ni'amano io anto, e quei elie desti Son per cercarmi, in sull'albor del giorno, O della loro elà, me troveranno. Mero son le ricrhezze, e gloria è meco, L'ampie sostanze e la giustizia lusieme; Perché dell'oro e delle ricche gemme Il mio frutto è maggiore, e son migliori I mici gerorogli dell'argento eletto Della giustizia per le vie sicure Sempre nel mezzo camminando io vado, Affinchè i ginsti mici fidi amatori Ricchi io renda, e ricolmi I lor tesori.

Con esso lei paragonar si punte.

Elibe l' alto Signor, fin nel principio Delle grand' opre sue, di me possesso, Pria che su cosa alcuna egli stendesse » Le creatrici ounipotenti braccia. Per presiedere alle future cose Ordinala ab eterno lo sono, pria Che la terra al divin cenno sorgesse. L' immenso spazio de' profoudi abissi Ancor non appariva, ed io eoncetta Era di già nella divina mente. Sgorgati fuora i fonti ancor non erano. Ne in se stavan fondati i monti ancora Colla grave lor mole, innanzi ai colli Me parterita avea l'Eterno Padre: Da lui fatta non era sncor la terra, Nè i finmi e i saldi cardini del mondo. Quando I cieli stendea, presente i'era; Quando cignea con immutabil legge Gli abissi intorno; quando stabil corso Dava in alto allo sparso aere, librava Le nubi per lo ciel, fonti dell'acque; Quando al diffuso mare i suoi confini Circonscriveva, e dava legge all'acque, Che oltrepassare i termini prescritti

Non osssser giammai; quando appende, Le fondamenta dell'immobil suolo, Con ceso il tutto disponendo io stava, E piacer ne prendea di giorno in giorno, lo ogni tempo avanti a lui gotendo. Così scherzando iva d'interno al mondo Col vario oprar; na mie delizie sono

Il far coll'uomo, immagin mia, soggiorno. Or dunque, o figli, a me prestate orecchio. Beati quei che la sicura strada Batton de' miei precetti: attenti udite I miei morali insegnamenti, e siate Saggi, ne v'abbia alenn che li disprezzi. Beato l'uom elle m'ode, e, qual discente Avido d'imparare, alle mie porte Sempre veglia, e ne osserva anche l'imposte Per tosto averne al primo aprir l'ingresso. Chi trovato m'avrà, troverà vita. E come agevolmente nom l'acqua attigne Da gran fonte, da Dio trarrà salute. Ma coloi che, virtude e me sprezzando, Ricuserà d'udirmi, oltraggio alfine All'alma sua farà. La propria morle Aman tutti color che in odio m' hanno.

### CAPO NONO

La Sapienza tira tutti alla magione che si è fabbricata: prolunga la vita, libera dalla donna stolta e vagante: non l'empto e il derisore riceverà l'erudizione e l'correggimento, ma il giusto e il sancio.

Sovra sette colonne alzò sua reggia L'eterna Saplenza, in sagrifizio Le sue vittime offerse, il vin mescéo, E in lanta foggia apparecchiò sua mensa. Mandò l'ancelle sue della cittade All'alte mura e alla suprema rocca. Per invitar ciascuno al gran convito: Se v' ha semplice alcuno, a me ne vegna; -E rivolta agli sciocchi ella si disse: Venite pure, e del mio pan mangiate, E quel vin e' lio mesciuto a voi, bevete. L'ignoranza lasciando e i primi errori, Vita miglior da voi si viva, e'l retto Sentier della priidenza ite seguendo. lo parlo a voi che ad ascoltarmi siete E più docili e pronti: a sè fa torto Chi a' beffatori insegna; e chi riprende L'empio, se stesso macchia, e la sua fama. Perché odloso a lui tu non ti renda. Il derisor non isgridar, correggi Il savio; ed egli di virtude amante Amerà te pur anco. Al saggio porgi Co' tuoi consigli d'imparar cagione; Ed egli allor diventerà più saggio:

Insegna al giusto, e fia ch'ei tosto apprenda. Il divino timor principio e base È del saper, ed il saper de ginsti Nella sola prudenza alfin consiste; Poiche per me tuoi giorni a mille a mille Raddoppieransi, e di tua vita gli anni. Se tu saggio sarai, per te'l sarai; Tua la gloria ed il ben; ma se malvagio, Tu sol ne porterai la pena e il danno. Femmina garritrice e senza senno, D'insidiosi allettamenti piena, Di sua magion sul limitar si assise, Della città nel più sulilime loco, Per ardita chiamar tutti coloro Che passano e elie van pe' fatti loro: Venga da me chi è semplice e inesperto. -Poscia allo stolto ella si volse e disse: Più dolci son l'acque furtive, e il pane Mangiato di nascosto è più soave. E il miserabil giovane non seppe Ch'ivi micidiali hanno soggiorno Orribili giganti, e i convitati Vittime son del più protondo inferno.

### CAPO DECIMO

Quanto i diverso il figliuolo savio dallo stolto. Parla del giusto e dell'empio; del faticante e dell'ozioso; del semplice e del pravo; della carità e dell'odio; del bene e del male della lingua.

Saggio figliuolo il genitor rallegra, E doglia ili sua madre è il figlio stolto. A nulla gioveran tesori inginsti: Ma l'uom giustizia francherà da morte. Non lascerà che dalla fame afflitta Sia la vita del giusto il pio Signore, E spergerà degli empi i tesi inganni. Di vergognosa povertà cagione E man pigra, oziosa; è di riccliezze Forte operosa man madre e nutrice, Chi s'appoggia a menzogne, i venti pasce, E i volanti per l'aere augelli segue. Colui che al tempo della messe aduna, Egli è saggio figlinol; ma chi l'estate Sdrajato al rezzo in ozio vil sen giace, Altamente ruzzando, è inutil figlio, E reca al padre e a sè vergogna e danno. Grazie Il Signore in larga copia piove Sopra il capo de' giusti, e quel degli empi Alta piena de' mali involve e copre, Con lodi fia rammemorato il giusto; E marcirà de' rei fetido il nome. Gli altrui precetti volentier riceve, E fanne il savio entro 'I suo cuor tesoro: Ma quante son del correttor le voci, Tanti son per lo stolto aspri flagelli. Chi con aperto e schietto cor procede. Opra senza timore e con franchezza; Ma chi per torte e frodolenti strade Cammina, appien da conosciute alfine. Chi altrui con occhio ingannator fa cenno, All'ingannato apporterà dolore; Ma per l'audace sno parlar lo stolto A sé dagli altri apporterà gastigo. E la bocca de' giusti alma sorgente Ond'escon rivi di vitale nmore; Ma quella degl'iniqui è sozzo stagno Che maligni vapori in sè racchiude. L'odio suscita risse; e tutti euopre Amore e carità gli altrui delitti. Sulle labbra del saggio in dotti accenti Sapienza risuona; e sopra il dorso Dello sciocco la sferza, onde i vestigi Della stoltezzi sua veggansi impressi. Celano i saggi il lor saper, parlando Modestamente e a tempo; ma lo stolto Mille cose dicendo ardite e insulse. Svergogna sè medesmo, e in un confonde.

Non lasciar la fatica, e l'ozio fuggi; Chè son le sne sostanze, in cui confida, Qual città forte al ricco; e l'indigenza È il timor del mendico, ond'egti è appresso. Sol per vivere il giusto opra e travaglia; Ma servon per peccar l'entrate all'empio. Sentier d'eterna vita è il far buon uso De'divini gastighi; e quei forl'erra, Che mal sostien del correttor la voce.

Quelle son labhra menzognere e finte, Che sotto il vel dell'amicizia ascoso Serban edio e livore: e chi gli occulti Delitti altrui palesa, egli è un malvagio. Non sarà senza colpa il parlar molto; Na prudente di molto è chi lo frena. Qual puro, eletto e prezioso argento È la lingna del giusto, e qual vil piombo È il cuor dell'empio, onde nocive, impure E di n'un valore escon parole. Insegna a molti il favellar de'giusti; Ma l'ignorante e il'imparar ritroso Nell' ignoranza sua fia elie sen muoja. Favor divino ai buoni, e non fortuna, Dà le ricchezze; nè ilolor ne affanno Per conservarle andrà con lor congiunto. L'empio quasi per ginoco il mal commette; Ma Sapienza all' uom tal Inme infonde, Ond opra il tutto alla ragion conforme. Sopra l'empio verrà non ciò che spera, Ma ciò ch'ei teme; ed al contrario al ginsto Ciò che spera avverrà, non ciò ch' ei teme. Qual passeggero turbine o tempesta L'empio non durerà per lungo tempo; Ma il giusto sì, qual fondamento eterno. Come l'aceto ai denti e agli occhi il fumo Molestia apporta, in simil guisa il pigro, Che lento opra e ritarda il suo ritorno, Noia al padron, che lo mandò, cagiona. Giorni a' giorni il timor divino appone; E de' malvagi abbrevieransi gli anni. In aspettando il ben promesso i giusti Lieti sen van; ma la fallace speme l'erirà degl' iniqui, ognor vivendo Del minacciato mal timidi e mesti. Forza dell'nom perfetto ed innocente È la virtude e la divina legge, E per gli unmini iniqui ella è terrore, Senza turbarsi mai Innga e tranquilla Vita il giusto godrà; gli empj all'incontro Faran breve dunora in sulla terra. Di celeste saper feconda madre Fia la hocea del giusto; e de' perversi, Qual trista pianta, perirà la lingua. Pensa, pria di parlar, ciò che a Dio piace, Ed agli nomini, il ginsto; e pensa e parla Cose agli nomini e a Dio l'empio spiacenti.

### CAPO DECIMOPRIMO

l'omodi dell'equità e della giustizia e delle altre virtà ; incomodità e disastri de viz, e delle umane ricchezze,

Presso al Signore abbominevol cosa È dolosa stadera; il giusto peso Egli ama e vuole. Ove superbia ha sede, lvi pur troverassi onta e disprezzo: Ma sapienza, ov' è umiltade ha regno. La schiettezza de' giusti è loro scorta; Ed è la frode degl' iniqui, ond' altri Cercan di soppiantar, la for ruina. Non gioveran nel di della vendetta All' uom le sue ricchezze; e sol giustizia Libero allora il renderà da morte. Il giusto guiderà per dritto calle La sua propria bontà, lieto e felice; Ma nella sua malvagitade istessa L' empio cadrà miseramente involto. Libererà la lor giustizia i huoni, E fian ne' lacci lor presi gl' iniqui. Morto alfine che sia l' uonio malvagio, Non vi sarà per lui speranza alcuna; E degli ambiziosi animi avari Le sollecite brame andran fatlite. Da' suoi mali affannosi, ond' era afflitta, Sciolto il giusto rimase; ed in sua vece L' empin a quelti sarà lasciato in preda. Con finti detti d'ingannar l'astuto Simulator l'amico şuo si aforza; Ma ben gl'inganni suoi scoprir sapranno Ed evilar con accortezza i giusti. Per le fortune înr farà gran festa La città tutta; e s' udirà d' applausi Pel mal degli empj universal concento. Per le grate preghiere e pel loquace De' giusti esempio fiorirà ricolmo D' alta felicitade il popol tutto; Ma per l'iniquo favellar degli empj, E pe' maligni lor delli, e perversi Consigli, andrà sossopra ed in ruina. Stolto è colni che il difettoso, errante Amico suo disprezza: un uem prudente L'error saprà dissimular tacendo.

Chi con inganno ra, scora gli arcani, E li palesa altrui; ma ne caor lesile Bell'amico il segretne e il faito cela. Popol senza quatura che ben lo regga, Infelice cadrà; ma dore sono Moli consigli, ivi è per loi salute. Avrà de' guai chi per altrui promette; Ma chi tai lacci schiva, andrà sicuro. Trovera giora graziosa donna.

E gli uomin faticanti arran riccbezze.

All' alma sua, non che ad altrui gran bene,
Reca l'uomn pietnso: il crudo e avaro,
Nnn che giovi a se stesso e agli stranieri,

Anche i propingui suoi da sè diseaccia. Instabil opra, infruttuosa e vana Fa l'empio; ma sicura, ampla mercede Avrà chi d'opre giuste il seme sparge. Alla vita immortal dispone, e scata È la pietade; ed all' eterna morte Gir dietro al male, e aggiunger colpe a colpe. Iddio, perverso e doppio cuor detesta, E ne' semplici e schietti ei ai compiace. Faccia l'empio pur lega, e con mott'altri S' unisca, e si dian mano : egli impunito Co' suni compagni non andrà per questo; Ma salvo il giusto, e tutti i suoi saranno Qual fa brutta comparsa intorno al grifo D' un immondo animale aureo monile. Tale a mirarsi è bella donna e sciocca. tl sol desio de' ginsti è la virtute, E l'onesto ed il bene: attender gli empi Altro non ponno che il divin furore, Con far parte del suo, sempre più ricchi Diventan altri; e con rapir l'altrui Attri in gran povertà sempre sen giacciono. Alma benefattrice, e di terrestri E di celesti beni impinguerassi; E colni che i mendichi emple ed inebbria Di aue sostanze, inebbriato appieno Sarà dal Ciel con larga mano anch' egli,

Maledetto verrà dal popol tutto Chi nasconde il frumento, e sopra il capo Di chi lo vende a comun pro, divine Pioveran grazie, e fia con alte Iodi Per mille bocche celebrato intorno. Certo colui di buon mattin ben sorge, Che di ben fare in tutto'l di procura; Ma chi sul primo albòr pensa e rintraccia Tutti dell' opre inique i modi e i mezzi, Fia da quelle fra'l giorno oppresso c vinto. Chi nelle sue ricchezze altier conlida, Miserabil cadrà; ma sempre licti Germoglieran, qual verde foglia, i giusti. Quei che con risse e titi, o mal reggendo, La sua famiglia e i suoi turba e inquieta, Le man si troverà piene di vento; E come sciocco di servire alfine

A saggio curalor verrà costretto.
Arbor di vita son l'opre del giusto,
Che altrui recan soave immortal frutto;
E saggio è quei che l'alme al bene alleta.
Se il giusto dal gran Dio su questa terra
Del suo tieve fallir pena ricere,
Quanto più poi per le sue gravi colpe
Verrà punilo il peccatare e l'emplo?

### CAPO DECIMOSECONDO

Ragiona di chi avia e di chi odia la buona disciplina. Dell'empio e del giusto ; del faticante e del neghittoso ;
dello statto e del sapiente ; de' beni e de' muli provenienti dalla lingua

Chi corretto esser ama, ama il sapere; Ma chi d'esser ripreso odia, è uno sciocco. Grazia e favor sopra di sè divino Trarrà l' uom giusto e umil; ma chi superho Ne' suoi pensier confida, opra qual empio. Non fia per impietade uom fermo e forte; Ma, qual robusta pianta, in sua radice Il giusto non sarà giamniai commosso. Donna fida e sollecita, che regge La sua con senno e con vigor famiglia, Qual corona il suo sposo orna e rallegra; Ma donna pigra e disleal, che cose Degne di biasmo fa, lui rode e strugge Qual verme legno, e lo consuma a morte. Relti e saggi de' giusti i pensier sono, E degli empj ingannevoli i consigli: Fino alla vita altrui tendono insidie Le lor parole; ma sapran veraci Quelle de' giusti ancor renderla illesa. Volta un poco i malvagi, e li vedrai In un balen, quasi girevol scena, Non esser più quei che t'apparver dianzi; Ma la casa e la stirpe ognor de' giusti Sarà l'istessa, e durerà per sempre. Tanto fia noto ed avrà stima e lode, Quanta aver l' uom dimostrerà prudenza; Ma chi vano apparisce e seuza senno, Sarà bersaglio del comun disprezzo. Migliore è un poverel, che lanto lucra Col suo lavor quanto a campar gli basta, D' un vantator di nobiltà, che altero Cammina, e bisognoso è poi di pane.

Anche de' suoi giumenti il giusto ha cura, Ne conosce lisogni e i isollera; Ma crude son le viscero degli empi, Arrà colui che il suo terren coltra; Ampia di pane e d' ogni her reccolta; Ma stottissimo e quie che l' colo orgue. As stottissimo e quie che l' colo orgue. Lacia di si per lutta infane nome. L' cupio desa civil attri di lui peggiori Sieno forti o protetti, onde contrasto Con loro unito alla viriti far possa; Ma cresceran più ripogliosi i giusti Golle profunde lor femne radici,

Pe' falli di sua rea mordace lingua Vicino il precipizio ba l' uom malvagio; Ma ben saprà col parlar saggio e cauto Sfuggir l' uom giusto ogni maggior periglio. Sarà colmo di beni, ed avrà degna Al par dell'opre sue la ricompensa. Par retto agli occhi suoi ciò che lo stolto Giudica, o pur desia; ma l'uom prudente Di se diffida, ed i consigli ascolta. Lo sciocco l' ira sua tosto palesa; Ma l'ingiurie dissimula l'accorto. Colui che il ver, ch' egli conobbe, attesta, Della giustizia indicator si mostra; Na frodolento testimon chi mente. V' è chi talor, giurando, e fin con voto Temerario promette, e poi pentito, Da rimorso crudel , quasi da ferro, Trafitto, si rattrista; ma la lingua De' saggi lo consola e lo risana. Semure è l'istesso e nel suo dir costante Verace labbro; ma colui che tosto, Senza prima pensar, parla o risponde, Menzognero esser snole; e la menzogna Con altre pol di colorir procura Sollecito timor che non si scopra È nel cuor di color che ordiscon frode : Ma gandio e pace senza alcun affanno, Qual bella compagnia, segue coloro Ch' alma han sincera, e amor del vero infiamma. Non turberà, che che gli accada, il giusto; Ma d'ogni mal saran gli empj ripieni. Abbomina il Signor mendace lingua, E i sinceri e veraci a lui son eari. L' nome prudente il suo saper nasconde; E dicendo quant' ode o sa lo sciocco, La sua sciocchezza altrui rende palese, Farà d'impero e di ricchezze acquisto La man de' forti; ma sarà costretta

Pel frutto ognor che altrni reca insegnando.

A tributaria servità la pigra.

S' esiterci ani nel cuor dell' uon trisienza,
Abbatteralin, e coraggione e licio
Renderalio un partar delore e giocondo.

Loma i ginuto e pictose, una coloro
Clone i ginuto e pictose, una coloro
Clone l' utili proprio sol cercan, son empi,
E ingananti seran dai lor raggiri.
Nelle frodi, che adopra, il uno guadagno;
Na le sostanze d' un sinerce e ginuto
Nelle frodi, che adopra, il uno guadagno;
Na le sostanze d' un sinerce e ginuto
Il seutier di ginutiria a vita mena;
Quel ch' è four d' essa, a disperata marte,

### CAPO DECIMOTERZO

Del figlinolo saggio ; della custodia della lingua, e dell'inconsideratezza nel parlare ; del povero ricco e del ricco povero; del modo di operare con senno; della correzione; delle ricchezze mal oconistate, e della voranta dell'empio.

Il saggio figlio quasi vivo specchio La dottrina del padre in sè ritragge; Ma l'amoroso riprensor non ode Chi stolto la disprezza e la deride. Uom che il bene insegnò, di beni anch' egli Colmo, il frutto corrà di sue parole; Ma l'alma fia de trasgressori iniqua, Che altrui fu di mal far maestra e norma, Da molli mali e da gastighi oppressa, Chi pon' guardia alla lingua e cauto parla, L' alma propria difende e l'assicura : Ma chi non è nel suo parlar guardingo, Gravi un di provera travagli e danni. Vnole il pigro e disvaol; ma di gran beni S'impinguerà colui ch' oura e fatica. Ogni mendace dello il giusto abborre: Ma l'empio colle aue menzogne altrui Confonde, e insieme ei resterà confuso Guarda giustizia l' innocente, e 'I regge, Talché oguur di virtù prema il sentieru; Ma l' empietade il peccator soppianta. Nulla avendo talun, vuol far da ricco. E far, traricco essendo, altri da povero. Da varj mali e dalla morte istessa Son dell' unm le ricchezze il suo riscatto; Ma il povero scansar nè sa nè puote, Per la miseria sua, minacce ed onte. Come sole rallegra e splende intorno La bella ognor felicità de' giusti : Ma quella de' malvagi in breve tempo S' estinguerà qual di Incerna lume. Sempre tra gli orgogliosi ardon confese; Ma quei che coll'altrui consiglio il tutto Oprano, sapienza hanno per guida.

Accelerata scemerà ricchezza; Ma quella a mille doppi andrà crescendo, Ch' altri col lavorio delle sue mani A poco a poco onestamente acquista Speranza prolungala affligge l'alma:

Qual già l'arbor di vila, il cuor rierea Cosa brainata ed ottenuta alfine. Colui che spregia onesta cosa e giusta Dalla legge prescritta, egli medesmo Soggetto fassi nel giudizio estremo Alla vindicatrice ira divina; Ma chi teme il precetto, e eiò che impone Osserva, interna avrà perpetua pace.

Erran ne' falli-lor l' alme dolose,

Chè, volendo ingannar, sè stesse ingannano; Ma pietà non han sol, l'usanu i ginsti. Funte di vita a chi fedel la segoe. È la legge del savio, ond'ei di utorte Scansi la formidabile ruina. Saggia e buona dollrina al mondo, al cielo

Grato farà chi la diffonde intorno. E chi ben la riceve; e a chi vivendo La sprezza, fia voragine d'inferno. Tutto fa col consiglio un nom prudente; Ma senza questo il dissennato oprando, Rende la sua stoltezza altrui palese. Ouel messaggier d'empio aignor, che cose, Non men esupio di lui, con frode espone, Scoperto alfine, e scorno avranne e pena: Ma quel nunzio fedel, che giuste e vere Cose del suo non men giusto padrone

Tratta, a sè lode e il comun ben consegue. Chi per desio di libertade il freno D' un savio riprensor sdegna e abbandona, Cadrà d'infantia e poverlade in preda; Ma chi di quello ai salutari avvisi Chelo si sta, farà di gloria acquisto. Brama del ben, quando s' adempia, ai giusti Reca diletto; ma gli stolli ed empi Quei che fuggono il male hanno in orrore. Chi co' saggi conversa, ei pur fia saggio; E l'amico de pazzi, a lor simile. Il mal persegne I peccatori; e tutti I beni avranno in ricompensa i giuati. I suoi figliuoli e i suoi nipoti lascia Per lunga serie un uom dalıbene eredi; E del malvagio serbansi sovente Al giusto le sostauze, e a miglior uso. Ampie raccolte e molti frutti sono Ne' paterni maggesi; e pure alcun Seuza senno gli adunano per gli altri.

Chi risparmia la sferza, odia il suo figlio; Ma chi l'ama davver, sempre il corregge. Cibasi il ginato, e di quel solo è pago, Che basta al viver suo; ma de' malvagi Il ventre è insazlabile, cercando Sempre nuove vivande n più squisite.

# CAPO DECIMOQUARTO

Varie sono le condizioni della sapienza e della stottezza: che ogni stato e regolata dalla prudenza, da che alcuno è mosso a compassione e a soffrir l'affizioni : che i vizi son la rovina deoli no

Stabil per prole la sua casa rende La donna saggia, e la dirige e regge: Anche la ben finidata e sperde e spianta Per l'imprudenza ana la donna sciocca.

Chi va per retta strada, ed lia temenza Del supremo Signor, tenuto a vile E dileggialo vien da chi canimina Per infame sentier da virtù lungi. Tiene in hocea lo stulto aspro flagello,

Onde su perbo or l' uno ur l' altro fiede Co suni pungenti ed arroganti motti;

Di modestia lo scudo, e sè difende. Là dove buoi non son, vôto il presepe, Vôti son i granai; ma dove è grande Copia di biade, ivi il lavor, la forza Del giovenco arator si manifesta. Mai non mentisce un testimon fedele; Ma aparger suol l'ingannator menzogue. Cerca la sapienza, e non la trova Il derisor che in sua virtà confida; Ma ben sa di leggier trovaria al jume

Il saggio o tace, o rispondendo oppone

Di ragione e del ciclo un usm prudente. Mettiti a contrastar con uno stelto, E lo riprendi; t'avvedrai che senno Mancagli, nè sa dar savia risposta, D' uom prudente è il saper ciò che conviene Al suo grado, al sno stato, e ciò che debbe E fuggire e seguir; ma degli stolti Proprio è l' error , la leggerezza , e incauti Corron là dove il lor desio li tira. L' empio si burlerà del suo peccato E ridendo e scherzando; ma fra i giusti Farà sempre la grazia il sun soggiorno. Un cuor che sol quanto il suo duol fu grande Conobbe, il gandio suo quanto fia dolce Conoscer non potrà se non ch' ci solo. L' ecccisa casa e la progenie illustre De' malvagi, cadrà spenta e distrutta; Ma le famiglie e l'umili capanne De' ginsti, fioriranno ognor felici. Avvi strada talor che all' nom par giusta . E pure il fin di quella a morte mena.

In questa vita, e molto più per gli empi, Misio il dolor sempre sarà col riso, E gli estremi del gaudio assale il pianto. De'suoi piaceri e di caductii beni Per breve tempo a' empierà lo atolto; Mapra lui sarà l'uom giusto lazto, Che di celesti sol si pasce e rive.

L'uom semplice e inesperto, ad ogni detto Dà facile credenza; il cauto e accorto, A quel che sente, a quel che fa riflette. Nulla di bene al frodolente figlio Succederà; ma l'opre tutte e i passi Fortunati saran del saggio servo. Il saggio teme e scansa il mal; in atolto Ardimentoso passa oltre e confida. L'impaziente opererà sciocchezze, E in odio egli ha l'uomo assennato e cauto. Saran gli sciocchi di steltezza eredi; Ma la scienza attenderan qual frutto Del loro atudio gli uomini prudenti. Giaceranno i malvagi innanzi ai giusti Curvi e prostrati, e aspetteran davanti Alle lor porte quai mendichi e vili. Anche ai parcuti suoi di noja e in odin Il povero sarà; ma de' possenti E de' ricchi saran molti gli amici.

Pecca colui che dispietate, altiero tl mendico suo prossimo disprezza; Ma chi pietà ne senje, ei fia beato. Colui che crede e nel gran Dio contida. Ama la caritade, ama d'usarla; Color ch' oprano il mal sono in errore. Beni in terra di grazia e in ciel di gloria Giustizia e largitate all' uom preparano. Abbondanza e ricchezza in chi lavora Si troverà; ma dove son gran ciarle Senz' opre, povertade ivi è sovente. Qual serto, son le tor ricchezze ai saggi D'ornamento e splendor; non han gli sciocchi Altra corona che la lor sciocchezza, Libera molti un testimon verace Dal periglio di morte; e un doppio e astuto Profferendo bugie, molti condanna. Contra i nemici suoi forza e lidanza Ha chi Dio teme; e spereran gran beni I figli suoi per li paterni merti. Il divino favor fonte è di vita, Onde si schivi ogni mortal ruina.

La maestà d'un re, la sua grandeza Nei numeroso popola consiste, El il suo disperzaz e disnone nel poco. Con gran prodesar reggesi chi soffre; Sa citi dull' in trasportar il isocia, con la consiste del consiste del consiste di Sa la pore del caso risi del corpo, E dell' sua preteri infaccia al porero, Par che il suo Facilor riprender voglia; Sa l'isona chi l'i pretro soccere. Sa l'isona chi l'i pretro soccere. Dispersanto, sark l'emplo di vita; Sa l'isona chi l'a si so che merendo spera.

Entra del cuor d'un nom prudente e probo.

Come nel trono suo, siede e riposa La sapienza, e a ciscan rozzo e indotto lasegnerà, i lumi suoi apargendo. Ginstizia esalta e fa fiorir la geute; Rende miseri i popoli il peccato. Un buon ministro intelligente, accette E al sun sorrano; e di l'eattivo e sciocco, Onde quegli n' la poi vergogna e danno, Porterà tutto del suo sdegno il peso.

# CAPO DECIMOQUINTO

l'autoggi che procengono dalla bontà della lingua e del cuore. Beni de' giusti ; meli degli empi: todi dell'uomo pascute e unite; abbominazione del superbo, il qual ton ha il limor del Signore e il buon regolemento.

Dolec risposta l'ira altuta e frange. E'l parlar aspro il furor muore e desta. Alla scienza da grazia e decoro Lingua saggia e faconda, e dello sciocco La bocca nuolla furo versa aboltezza. Gli occhi di Dio dall'alto, ogno presenti, Giusti c maltragi in ogni luogo osservano. Lingua che l' ira placa e il dolor molce, È qual arbor vitale; a ffligge e irrita Lo spirto altrui la violenta ed aspra, L' cupio si burla de' paterni avvisi, E peggiri ai farà; ma vie più saggio Diventerà chi uel suo cuor li serba. Il giusto, allor che di giusticia abbonda,

Vigore acquista di di in di crescendo; Ma degli empj i pensier deboli e vani Svelti saranno infin dalle radici, Colma di gran ricchezze, ond' lia sua forza, Fia la casa del giusto; e le sostanze Saran degli empi sconturbate e sperse. De' aaggi i labbri alma scienza e pura Semineran, aempre a se stessi eguali: Gli atolti non così; chè instabil cuore Avendo, mosso da contrarj affetti, Dottrine apargeran fra loro opposte. Le vittime degli empi tddio detesta; Ma le preghiere a lui gradite e care Sono de' giusti, e di placarlo lian forza. Det malvagio il Signor la vita abborre, Ed ama quel che la giustizia segue. Dura e odiosa allo sviato sembra Del riprensor la minaccevot voce; Pur se non torna alla diritta strada, Ei proverà funesta morte un giorno. Del cupo inferno i più riposti fondi, E de' perduli apiriti i pensieri, Per matizia e natura assai più fini, Sono agli occlui di Dio noti e presenti. Or quanto più dell' uman cuor l' interno? Il derisor, qual peste altrui nocivo, Non ama quel che lo riprende, e il fugge, Nè dai saggi mai va, nè con lor usa.

Cuor che gode, il suo gaudio auche trasfonde Nel sembiante al di fuori ; e cuor che pena, Lo apirto abbatte, e il volto al par contrista. Sempre di più saper procura il saggio, Udir bramando il favellar de' dotti: E di parlar di cose vane e aciocche Godon gli stolti, e d'ignoranza pasconsi. Tutti affannosì, di miserie pieni Son del mendico i dl: nia pur contento Quasi in mezzo a continuo convito Vive , se coscienza l'assicura. È meglio col timor divino il poco, Che grandi insazievoli tesori. Meglio è con un buon cuore esser chiamato A parca e d'erbe sol fornita meusa, Che con odio ad un grasso e lanto pasto. Muove risse e fomenta uomo iracondo, E le già mosse uom paziente ammorza. Quasi spinosa siepe, aspro, intricato tl sentier di virtute al pigro sembra; Facile e piano ai giusti, e aenza inciampo. Letizia al padre il saggio figlio arreca, E la aua genitrice il pazzo sprezza, Nè d'attriatarla alcun penaicr ai prende.

Della sciocchezza aua lo sciocco gode Quanto più scioccamente opra e favella: Ma l'uoso prudente in aua prudenza è dieto, Quanto più rettamente e parla ed opra. Vani i disegni aon, vane l'imprese, Ove manchi a condurle un huon consiglio; Ma n'è certo l'evento ove concorra Di molti saggi consiglieri il voto. Sembra a ciascuno il suo parer migliore; Sen compiace e ne gode: e pure é solo Ottimo quel che dassi a tempo e luogo Calca del ciel la via superna il saggio. L' lmo a fin di afragire uttimo inferno. Atterrerà vendicator la casa De' superbi Il Signore, e fermi i Iermini De' campl renderà dell' umit vedova, Che tor tentava il rapitore inginsto. t malvagi peusieri tddio detesta, Onde malvage escon parole ed opre; Ed i puri pensieri ama e comprova, Onde jiure escon poscia opre e parole. Tutta la casa e i suoi turba e inquieta L'avaro, autor di gran querele e liti; Ma chi, lontan dall'avarizia, i doni Ancor, non che l'usure, odia e rifiuta, tnnocente vivrà tranquilla vita. Altrui pietade usando, e alla divina Legge serbando fe, purgansi i fatli; Ma temendo il Signor ciascun gli schiva Allor che il giusto del divino intende Legislator gli atti comandi, ei pensa Come dee porli ubbidiente in opra; Ma de' precetti il fren l'empio mal soffre, E in mille voci querule trabocca. Lungi è il Signor dagli empi, e presso i giusti Dimorando , udirà te lor preghiere. Siccome allor che la novella luce Agli occhi fuor de' riguardanti appare, Maravigliosamente il cuor rallegra; Così se huona e lieta nuova nom sente, L'alma gioisce, e tal piacer ne prova, Che sen rifanno ancor le membra e l'ossa. Colni che volentier del riprensore Gli avvisi salulevoli riceve, Degno sarà di dimorar tra' saggi. È sprezzator dell'alma sua chi aprezza Gl' insegnamenti onde virtù s' apprende; Ma chi quando è ripreso umil s'accheta. Forte possedilore è di se stesso. Timor divino di sapienza è scuola; E della gloria è l'umiltà foriera.

# CAPO DECIMOSESTO

Che Iddio governa il soggio; che abbomina l'arrogante. Beni dati a chi e miscricordioso. Encomy della sapienz e della prudenza; biasimo della sciocchezza è della malvogità.

Cura dell'uomo è per favor celeste Di proporre in suo cuore opre e parole; E il reggerle è di Dio poscia, c il disporte. Dinanzi agli occhi suoi tutti son gti atti Dell' uom palesi; ed egli in giusta tance E pensieri ed affetti appende e libra. L'opre tne tulte a lui commetti ed offri Ad onor suo; così fien pure e rette. Sol per sè, qual sopremo ottimo Fine, E per la sua mostrar gloria e bontade, Il Padrone del tutto il tutto fece; E l'empio ancor, che nell'error s'indura, Per esaltar la sua giustizia, el serba Al formidabil di di sue vendette. Qualunque uomo arrogante Iddio detesta; Nè fia senza gastigo, ancor che unito A numerosa schiera altier sen vada. È di virtude il ben oprar principio. O piuttosto la somma, e a Dio più grato Egli è, che di gran vittime l'offerta. Con atti di giustizia e di pietate Si purgano le colpe, e nel divino Timor sempre vivendo, il mal si scansa. Quando coll' opre sue, co' auoi costumi L'uomo a Dio di piacer fia elie procuri, Dio pur farà che a' suoi nemici ci piaccia, E a bella pace il loro cuor si volga, Posseder giustamente il poco è meglio. Che possedere iniquamente il molto. L' uomo in suo cor pensa, e dispon la strada Che tener debbe nel mortal auo corso; Ma convien che Il Signor drizzi i suoi passi. Sulle labbra di saggio e pio sovrano Quasi un divino oracolo risiede, Che la sua lingua regge; onde fia ch' ella Nel comandare e in giudicar non erri. Come giusta bilancia e giusto peso Di Dio sono I giudizi, e somiglianti L'opre di lui a quelle pietre tutte Che nel sacchetto a ben pesar si portano; Tanto sono esattissime e perfette, Son quindi in odio d'ingiustizia gli empi Operatori ad un buon re, aspendo Che fermo sta colla giustizia il soglio. Vogliono i giusti re giusti consigli; E chi propon le cose oneste e rette, Sara, non che da lor, da lutti amato.

È lo sdegno di re nunzio di morte: Ma saprà ben placarlo un nom prudente. Volto allegro di re nunzio è di vita; E grata, come al buon cultor la pioggia Lungamente aspettata, è sua clemenza. Di sapienza possessor li rendi, Ch' ella è meglio dell' oro; e senno aequista,

Ch' egli più prezioso è dell' argento. Da cadute lontano e da perigli

È de' giusti il sentier: chi di se stesso

Ha cura, al suo cammino attento bada. Snol preceder superbia al mal che pesa, Ond' uom vien quasi atritolato e oppresso; E va innanzi a ruina orgoglin e fasto. Meglio è co' mansueti e con gli nmili Vivere in pace unilemente usando, Che co' superbi in gran contese e gare, Per divider fra lor beni ed onori. Chi bene istrutto e con attenta cura Tratta gli affari suoi, fia che ne tragga Feticemente il desiato frutto; Ma chi poi nel Signor confida e pone Tutta la sua aperanza, egli è beato. Chi sapienza entro il suo cuor racchinde, Ei sl dirà prudente; e chi con dolce Eloquenza ad altrui ne fa poi parte, Maggior sapere acquisteranne e lode.

Vital fonte perenne è la dottrina Di chi ben la possiede; ond' ei la mente Degli uditori auoi nutre e feconda; Ma quella degli stolti, qual di stagno Acqua impura e dannosa: è gran scioceliezza. Il enor del saggio alla sna lingua, innanzi Ch' ei parli, insegnerà quel che dir debbe, E fia che grazia alle sue labbra aggiunga. Favo di mele sono e dolce incanto Dell' alma, e bel conforto anche del corpo,

Le soavi parole e ben composte, Evvi strada che all' uom diritta sembra, E'l termine di quella a morte mena. Per sè fatica l' uom quando fatica, Perchè dalla famelica sua bocca A travagliar vien stimolalo e astrelto. Va per nuocer altrui l'empio scavando Il male, e nella aua malvagia lingua Di calunnie e discordie avvampa il fuoco. Suscitator di liti è l' nom perverso, E tra i principi ancora è il linguacciuto » Seminator di scandalo e di scisma. L'amico auo l'uom frodolento alletta. E per sentier non buono il guida e tira. Colui che a cose inique il pensier volge, Gli occhi fissi tenendo, e i labbri mordesi, Il male in sè già conceputo adempie.

Gloriosa corona è all'uom vecchiezza, Che corso di giustizia abbia il senliero. Più lodevol del forte è l' nom che soffre; E dell' espugnator delle cittadi, Quel che gli affetti suoi vince e se alesso. Messe nell'urna son dall' mnn le sorti, Ma poscia dal Signor temprate e rette.

# CAPO DECIMOSETTIMO

na s cuori. Disgrazio di coloro che amano la stottezza , che confidano in essa e nelle ricchezze Il vero amico qual è. Della tristezza dello spirito, e della tacilurnità dello stolto.

Meglio è un tozzetto di pan secco in pace, Che con discordia un lauto e gran convito. Dominio avrà sopra gli stolti figli Del suo padrone il saggio servo; e fatlo

Poscia erede pur anche, in un con essi Dividerà le facoltà paterne. Qual nel fuoco l'argento, e nel croginnlo Provasi l'òr, tal dal Signore i cuori.

Il malvagio ubbidisce a lingua iniqua, Che inique cose insegna, o pur consiglia; E il menzognero a menzognere labbra. Colni che il poverello aprezza e oltraggia, tl Facitor di lui sprezza ed Incolpa; E chi della ruina altrui s'allegra Non fia che vada alfin senza gastigo, Son corona degli avoli i niputi, E i genitori lor gloria de' tigli. Non conviene allo stolto il parlar grave, Nè in bocca al prence menzognera lingua. Qual gratissima gemma, in alto pregio Tien l'aspettato ben colui che il brama E dovunque si volge, e che che imprenda, Usa per farne acquisto arte e prudenza. Quei che l'altrui delitto asconde e tace. Molte amicizio agli altri e a sè procaccia; Ma colui che il palesa, e il dice in guisa Dal ver diversa, o lo ripele e accresce, Le più strette amistà scioglie e divide,

Presso all' uomo prudente un dolce avviso Fa profitto maggior, che non fan cento Percosse sopra un imprudente e sciocco.

Va sempre in traccia di contese e risse Il perverso e il ribel; ma per punirlo, Crudel si spedira ministro alfine Dal Gindice celeste o dal terreno. Torna più conto dar in orsa a cui Rapiti i figli fur, che in un malvagio Che nella sua perversità confida, Chi mal rende per ben , dalla aua casa Non partiran giammai danni e sventure. Qual chi per muro aperlo o rotta doccia Nel campo del vicin l'acqua giù manda, È poi di piati origine e cagione, Di risse irreparabili e ruinc; Tal è colui che a litigar comincia; Poiche a grandi contese apre la porta, E a dispendi gravissimi e disastri; Ma chi è prudente, c non vuol liti, avanli Che a patir venga alcun oltraggio e danno, Tronca e lascia la cosa andar deserta. Chi per giusto tien l'empie, e chi condanna Com' empio il giusto, ambo il Signor detesta. Che giova all' empio posseder ricchezze,

Se sapienza comperar non puole? Come colui che senza piombo o squadra Le mura di sua casa in alto leva, La ruina maggior par che ne cerchi; Cost chi d'imparar ricusa, e vuole Pur da maestro far senza dottrina, Certo avverrà che in mille errori ei caggia. Ama l'amico vero in ogni tempo O prospero o infelice; e ne' travagli Vie più l'amor d'un huon fratel si prova. Si compiace lo stolto, e palma a palma Battendo applaude di letizia in segno, Quando pel preprio amico avrà promesso. Chi dal parere altrui sempre discorde Si mostra, ama le risse; e chi se stesso E le sue cose ambizioso esalta, Contraddicendo, il precipizio cerca. Chi perverso è di cuor, non avrà bene, E male avrà chi è di perversa lingua. E per auo disonor nato lo stolto : Ne per tal figlio il genitor fia lielo. Fa florida l' ctà l' animo allegro; Spirto mesto il vitale umor dissecca. Prende l' Iniquo giudice i regali, Che in seno porta il litigante ascosi, Onde perverta di giustizia il corso,

Sul volto del prudente, agli atti, al guardo, L' Interna sua virtú chiaro riluce; Ma sulla faccia degli stolti appare L' insensatezza loro, ognor girando Per lutto gli occhi Instabili e vaganti. Il figlio sciocco e scostumato muove A sdeguo il genitore; e all'amorosa Madre, che generollo, arreca doglia, Mal grande è danneggiar l' uom giusto, e grande Percuoter colle mani e colla lingua Giudice o prence decretante il retto. Chi fréna la sua lingua, a tempo e luogo Or lacendo, or parlando, è saggio e dollo; E come cosa graziosa il fialo Serba il prudente, ed è nel auo dir parco.

Lo stolto ancor se tacerà, atimato Sarà qual saggio; e se saprà le labbra Tener chiuse al parlare, uomo di senno Creduto fia pel suo silenzio istesso.

# CAPO DECIMOTTAVO

Della dipartenza dall'amico incorreggibile; del non deviare dalla veritò. Gran dissimiglianza del parlar dello stolto da quel del giusto. Quanto diferisce la donna buona dalla cottiva.

Chi dall'amico allontanar ai vuole, Prende l'occasion, cerca pretesti; Ma degno egli sarà d'eterno biasmo. A prudenti parole alcun ricetto Non dà lo stolto, e sol gli piaccion quelle Che alla sciocchezza sua dirai conformi, E che per uso entro il suo cuor rivolge. L'empio per lungo errar giunto che sia Della malvagità nel cupo abisso, Tutte le umane e le divine cose,

BIABLA Vol. 11.

Al peccar rallentando il fren, disprezza; Ma'l segue alfine eterna infamia e scorno. Acqua profonda son del saggio i detti, Pieni d'alta dottrina e di misteri; E come fonte è la aua mente, ond'esce Largo e perenne d'eloquenza fiume, Che gli altrui cuori fecondando inonda. Perchè potente egli è, ricco ed amico, L'aver riguardo all'empio è cosa indegna; Ond'abbi poi, nel giudicar, dal vero

A' discostarti, condannando il giusto. Lo stolto volentice nell'altrui risse Entra e grida ancor egli, e vi si mischia, E con parole insvvedute, il fuoco In vece di smorzar, vie più l'accende. Col suo parlar lo scioceo a sè cagiona De'terribili sffanni e de'perigli, E la lingua è suo laccio e sua ruina. Sembran dolci e sincere le parole Del susurron maligno; e pur con forza Del cuore lusino slle più interne parti Giungou di chi le ascolta, e vi fan pisga. Il timor del travaglio abbatte il pigro; E fame syran gli effemminati inerti. Chi nell'oprar è negligente e freddo, Lo sciupator dell'opre sue somiglia,

Torre forte oltremodo è il divin Nome; A lui ricorre ll giusto, e bis sicuro; Ma son la sua furtezza, in cui confida, Al ricco le sostanze, e per sè stimale Qual circondante inespugnabili muro. Pria che depresso de abbassato vengs.

Vano e superbo il cnor dell'uom s'innsta, E pris s'abbassa unil, che gloria aequisti. Clii prima d'ascoltar risponde, è scioco, E di confusion degno si mostra. Un vivo, generoso, allegro spirto La debolezza corporal sostiene; Ma chi sarà che sostener mai possa

Un schizzinoso spirito iracondo? Prudente cnor possederà sapere, E saggia orecchia ams d'udir dottrina. Larga strada i suoi doni all'uomo fanno, Ed appo il prence gil dan luogo e accesso. Di si primiera accusatore è il giusto; Acciocche poi l'amico suo venendo Al giudice dinasti, e i futti e i detti Altendunente recrenado, i e i futto poi primi senza mensiqua e fraude espoto. Il tutto provincia della considera di contratti la sorte, e l'aspre di contratti la sorte, e l'aspre di contratti la sorte, e l'aspre di funti si potetti anora ella decide. Qual munita cittade, e in se conorde. E quel fratel cui progre l'altro sita; Na le discordie e litti for son quasi lo cittade infrangibili serrami.

Delle parole sue buone o mairage L'en trarrà corrispondente il frutto. In poter della lingna è vita e morte; E chi ne fa buon uso, e l'ama e frena, Come è dover, ne avrà mercè condegna.

Coli de lousa e viril mogite trors, Tors un raro e gran been, e dol Signore Grazie trarat, gioconditade e pace. Chi la mogite fedd da ad diacecta; Quil bene diacecta; e chi riticne se diacecta; e chi riticne se diacecta; e chi riticne periodi chi raggiore sono con preschi con Englishe e preschi presculsi Solto, percite non cura o non a' avrede; Empire, perche con ci par che consulta il povero con untili pregistre li povero con untili pregistre la povero con untili pregistre li povero con untili pregistre la povero con un

## CAPO DECIMONONO

Ammaestramenti per li pozeri e pe'ricchi; per ispegnere l'ire, litigi, vivere in pace colla moglie; per fuggire la bugia, la pigrizsa e la disobbedienza.

Più stimsbile è il povero innocente Che colla sua semplicità cammina, Che il ricco aggiratore in sue parole; Perocché quegli é un giusto, e questi é un empio. Bene non è dove non è prudenza; E chi di questa è privo, in molti errori Urtera, qual cursor troppo veloce. E la sloltezza sua che l'uom soppisnta In ciò che a far senza consiglio imprende; E in suo cor contra Dio pui, qual cagione Del successo infelice, irato freme. Fan molti amici le ricchezze, e molti; Na dal povero socor quegli ch'egli ebbe In fortuna miglior, si scostan tosto. Ne falso testimon ne mentitore Impunito n' andrà, nè fia che sfugga O'l' umana vendetta o la divina. Molti sono de' grandi e de' potenti Veneratori, e di chi dona, amici. Hanno in odio l' nom povero I parenti, E lungi van da lui gli stessi amlci. Chi alle parole sol va dietro, e guarda

All' riegans ion; al lor bel suono, Nills ricarris; an chi possiste Nills ricarris; an chi possiste Scono e strade, doi cell si pasce, Anna l' anims propris; c chi di suggi Consigli fa dentro il sorrene gras bello Espongti in uno, ci rovene gras Espongti in uno, ci rovene Tra le delizio non convien che via Tra le delizio non convien che via No che vi il servo sipororgali preno No che vi il servo sipororgali preno Le suo gno il dispreggi gi toltraggi.

Qnal è il ruggllo di leon feroce, Tal è di re to sedgenç e qual sull'erba Fa il rugiadeso umor, tal fa di lul Sopra i sudditi suoi l'Ilare volto. Sciocco figinol del genitore è doglia, E la meglie rissosa è conne i tetti Sempre in casa stillanti, che le travi Rôse e narcite ruinar la fanno; Talchè à di uscrime è ciascheduno astretto. Dai padri s' han le case e le sostanze; Ma don proprio è di Dio la saggio moglie.

Assouna la pigrizia, e fame il molle Ed ozioso converrà che soffra. Dell' alma sua custode è chi la legge Osserva, e perirà chi la disprezza. Chi dona al poverello, e n' ha pictade, Dona e presta al Signor, che la vicenda Renderli ben saprà con ampia usura. Il tuo figlio ammaestra, ancor che otluso Sembri, o restio; nè disperar, chè molto La sollecita cura e il tempo puote; Ma nol voler tanto pressar, che alfine Per tua colpa o cagione egli sen muoja, Il padre impaziente, e che dall' ira Lasciasi trasportar contro del figlio, Del ano furore avrà poi pena e danno; Ma se troppo sarà seco indulgente, Talchè un sol furto a lui condoni, al primo Altri ne aggiugnerà sempre maggiori. De' tuoi più vecchi odi i consigli, o figlio, E i lor precetti ognor ricevi e segni, Acciò sli saggio ne' tuoi giorni estremi.

L'uom nel suo euor molti pensier rivnige; Ma il divino voler sempre fia fermo. . L'uom che ha bisogno, è inverso altrui pieloso, Chè ben per prova le miserie intende; E il povero è miglior dando col cuore,

Se colla man non può, che un ricco avaro, Che per non dar , nega d' aver mentendo. Guida a tranquilla e avventurosa vita Il divine timere; e l' uom di vero E stabil bene rendera ripieno, Senza che la aua pace a turbar venga Mortal sciagura od infernale insulto. La man sotto l'ascella il pigro asconde, Ne alla bocca l'accosta; è si torpente. Visto ch' abbia lo stolto andar punito Un bessator delle più sacre cose, Più cauto diverrà; ma se correggi Sol con parole, emenderassi il saggio, Chi per gli empj suoi modi affligge il padre, E la madre a fuggirsi altrove astringe, Degno è d'eterna infamia ed infelice. Figlio, non cessar mai d'udir la sana Doltrina di tuo padre, ed i prudenti Non ignorar, s'ami virtù, suoi detti. t giudici Ingannando, la giustizia L'iniquo testimon sprezza e deride, E la bocca degli empi avidamente Non gusta no, l'iniquità divora. Apparecchiate ai derisori iniqui Son per giusto giudizio orride pene, E sopra i corpi de' malvagi ancora Stan per piombar terribili e pesanti

# CAPO VENTESIMO

Che nel vino è lussuria. Mali di chi pecca contro il re. Mondezza di cuore. Del tenere il segreto; del non render mal per bene. Di quali virtu dee il re essere ornato.

Incialor della Iusarria è il rino Di sorectio heruto, el à l'Pobbreza Di gran risse cagione e di tomolti. Chi di tai cose si diletta, e l'usa Oltre misura, nno sark mai saggio. Così d'un rege il minaccioso alegno, A mortal rischio chi l' irrita, esponsi. Le contese s'aggir dell'uomo è gioria; Ma ciechi in cese volentier s'i mbrigano

Gli stolti, nade n' han poscia Ingiarie e scorno. Pel freddo il pigro arar non volle: adunque Mendicherà l'estate, e parle alcuna Data non gli verrà dell'altral messe. L' nom canto e saggin entro del euor, qual acqua Profenda, tiene il suo segreto ascoso: Ma fuor ne'l saprà trarre un nom prudente. Molti son quei che di pietoso e largo Benefallor verso I mendici han nome: Ma un uom chi Iroverà, che fedelmente Usi pietà con retto fin sincero? Il giusto, che con cuor candido e schietto Cammina, dopo sè, di sua bontade in premio, lascerà beati i figli. Un re che in soglio al popolo egli stesso Rende ragion per tribunal sedente. Col suo sguardo ogni mal dissipa e strugge.

Chi puote dir: Mondo è il mio coore, e puro De qualche s'è macchia di colpa io sono? — Esar peso diverso, usar diversa e l'altra Presso il Signore abbominevol non e l'altra Presso il Signore abbominevol cosa. Da genj suoi, da quelle cose ond' egli Si diletta e trastulla, si conosce

Martelli onde saran percossi e pesti.

Si diletta e Irnatulla, si conosce L'indole del fanciul, se rette e pure Di lni sien l'opre, e qual negli anni poi Esser dorrà della matora etade. L'orecchio per udir, per veder l'occhio, Iddio fe' l'uno e l'altro, el è suo dono; Onde farne buon uso a noi conviene. Non voler di soverchio amare il sonno; Acciocche i giorni in' orio vil passando, Povertà non t'asseglia e non l'opprima.

Apri gli occhi, ti desta, opra e travaglia;

E ció che al viver tuo fa d' uopo, avrai Largo così, che ne verrai satollo. Dice ogni comprator: Cattiva è questa Roba, è cattiva; — e la svilisce e biasma; Na dopo averla a buon mercato avula, Parte, la loda e stima, e se ne vanta. Gran prezzo ha l'oro, e molte genme insieme Gran prezzo han pur; ma sopra genmee do oro

Son le labbra d'uom saggio ed eloquente. Merla che lu gli tolga infin la veste Calai de entrò mallerador per altri; Es et roppo impruedete geli la promesso Per un extrano, aller fatti dar pegno. Gussos atl' mono in sul principio sembra En pan mentito; ma s'arvien che'' senta Con rena poi nel masticar commisto, Gli dà noja e dolor: così da prima Saver per quel ben che con menagne Es gravoso riesce, all' alma, alfane Es gravoso riesce, all' alma, alfane Da timori aglitate e da rimorsi.

Ai disegui i consigli aggiungon forra, E a ben guidan le guerre arte e prudenta. Con chi svela i segreti a lui fidati, E con chi finatamente opra e con frode, Non t'impacciar, nè con chi troppo ciarta. Chi maledice il padre o pur la madre. Tutta is ma felicitade e tutto Il suo apiendo s' estingueria o' figli Nelle vendicatrici embro di moste. Il figlio pria che il genitor sia morto, Del celeste favor fia privo in fine. On dir per vendicatrit i mala per male Renderó; - ma sperando aspetta e soffri. Chè Dio te salverà da' tuoi nemici, l'esi ingiusti e diversi odia il Signore; Prodolente bilancia è cosa iniqua. Provide diretter dell'ardue imprese D'un uom forte è Dio sol: chi è colni Che può saper della sua vita il corso? E laccio a un uom, che poi l'angustia e strigne, Far voti ai santi ciccamente e in fretta, E il pentirsene poscia e ritrattarti, Un saggio re gli empj disperge, e in pena Passando sovra i corpi lor, li preme Colla curva di ferro armata ruota. Lume divino è l'alma umana; ond'ella Tutti al' interni spoi desiri e tutti I secreti del cuor penetra e scopre. Del re fide custodi a guardia stanno

E clemenza, e giustizia, e sopra inito Force il soglio di ul clemenza rende. De giovani bel vanto è la lor forza; E la eanizie è grand' onor de' vecchi. Le lividure dei divin flagello Ne' corpi de' malvagi impresse, e l' aspre Inderne pisgle astergeran lor falli.

## CAPO VENTESIMOPRIMO

Iddio è padrone del cuor de're: quanto egli ama il misericordioso. Stollezza di chi accumula tesori, e non ajuta il povero; mali di chi è empso, pigro ed imprudente.

Come l'acqua il cultor volge e scomparle A suo piacer, così piega a suo senno Il cnor del re la man di Dio possenle: Ovunque egli vorrà, fia che l'inchini.

A ciascun uomo ogni opra sua par relta; Ma Dio, che l'uman cuor penetra e pesa, Vede talor che non è rettu il fine. Più che di molle vittime l'offerta, Piace a Dio verso i poveri e gli oppressi Usar misericordia, usar giustizia. Il rignardar con sopracciglio alzato, Di gonfio cuore ed arrogante è segno; Gli empj gloria si fan del lor peccato: Nell' abbondanza ognor vive chi forte Alla falica tien vôlti i pensieri; Ma sempre il pigro in poverlà sen giace. Vano e sciocco è colui che con menzogne Tesori aduna; perocché dal reo Insaziabil suo desir sospinto Cadrà ne lacci dell' eterna morte. Le rapine degli empj, ond' ei s' alzaro Al colmo di possanza e di ricchezza, Le stesse alfin li tireranno al basso, Perchè non voller far quel ch' era giusto. Propria non è nè natural la via Perversa all'uom; ma chi da colpe è mondo, Al retto e onesto ha l'opre sue conformi. Meglio è starsi sedendo in un cantone Dell' alto tetto allo scoperto, e solo, Che con rissosa e garritrice donna In ampia casa e in compagnia di molti.

Del mal hramoto èl I cuor dell' empio; e crudo Verso d'altru, non such pielori. Ore punilo il dissuluto reuga, Che gli altri qual rea peste infetta e guasta, Il scuplice e inesperto a tale esempio Diverra più prudente; e s'egli espre Il saggio, acquisterà lume e dottrina. Dell' empio atto salute, anzi di lutta La famiglia di lui l' uom giusto pensa

Per trovar mezzi onde dal mal ritrarla. Chi del mendico ai flebili clamori Crudel chiude l'orecchie, anch' el sclamando Chiedrà mercè, ne troverà chi l'oda. Un don fatto in segreto e sotto mano Spegne l'ira e il disdegno ancorchè sommo. È di contento il ben oprare at giusto, E cagione è il malfar di tema agli empj. Colui che dal sentier della prudenza Conducente a virtude andrà lontano, Soggiornerà colla dannata torma De' superbi giganti a Dio rubelli. Com che gode usar lauti e gran convili, Vedrassi alfine in poverta ridotto. Chi di soverchio il vino ama, e in bagordi Passa i snoi di , non diverrà mai ricco. A salute de' giusti ed a comune Esempio Iddio spesso dà gli empi a morte. Meglio è lo starsi in un deserto tuogo, Che con garosa ed iraconda donna. Ampio tesor, quant' nom hramar mai puote, D' argento e d'oro, e d'ogni ben dovizia,

Provido il giusto in sua magione aduna: Ma in breve il tutto in gozzoviglie e in gioco Dissiperà l' uomo imprudente e sciocco. Chi la giustizia segue, a clascun dando Ciò che gli spetta, ed è pietoso e largo Verso i mendici, egli per se dagli altri Otterrà pur giustizia e gloria e vita. Coll' arti sue, co' snoi consigli il saggio Forte città più che coll' armi espugna, E tutlo ciò che più l'affida, allerra. Chi la sua hocca e la sua lingua frena, La sua da molti affanni alma difende. Un superbo di cuor, di lingua ardito, Sciocco si chiama ed è, mentre allo sdegno Pronto, se in modo alcun si crede offeso, Tutte dimostra di superbia l'opre. Da' suoi desiri tormentato è il pigro, Chè non voller sue mani oprar mai qulla: Brania e agogna tuttor : ma quel che è giusto. Arrà sempre che dar, sempre operando, Odisi il Signor le vilime degli ennij, Perchè di scelleraggini son frulti, E da nemica nan vengono offerte. Benchè latvolta in testimon mendace Sententa favoretore riport!, Alla fin perirà: colui che softre Si grave foro lubdidente in pace, D' aver vinto sè siesso dei il maligno. Accusator potrà vantarsi un giorno. Il viso suo con petulante forza contra il suo correttor ferna il malvagio; contra il suo correttor ferna il malvagio;

Ma sè ravvede amilemente il giusto.
Non saper, non prudenza e non umano
Consiglio val contra il voler divino.
Grande apparecchio di cavalli e d'armi
Fassi dall' nom per gnerreggiar; ma solo
Poscia dator della viltoria è Dio.

### CAPO VENTESIMOSECONDO

Quanto è pregiabile il buon nome. Lodi di chi possiede il sonto timor di Dio; di chi è liberale, e in Dio confida; di chi fa bene al bisognoso, e si tien lontano dalla collera.

Meglio è un buon nome aver, che gran rischezae; E nollo più pregiar, che argento ed oro, L'universal benevolenza nom deve. Con vicendero utile si danno Mano il povero e' l'ricco : è Dio d'entrambi Provido factiore, acciocche il primo Porga col suo travaglio, ed il secondo Colle proprie sostanze, all'altro aita.

L' tous prudeute da l'angi il mai prevede, Le a lempo ritiramois lo singger.
L'incauto ed inesperio oltre s'avanza Sierre senza soppolto, e danno incontra. Della modestia ed muitaje il frutta Della modestia ed muitaje il frutta El il diviso ituno, eni van congiunte Ricciezza e gloria, e lunga vita e ileta. Ricciezza e gloria, e lunga vita e ileta. Sarro de dell' empio il travaglione calle; Ma da quelli il sollectio ed attento Costolifor dell'anna sau va lunge.

Egli è antico proverbio: Il giorinetto La via che prese in la sua prima etade, Quella non fia che l'asci ancorche recchio. Sopra i mendici signoreggia il ricco; E colui che in prestanza o a cambio prende,

Quasi del prestator servo diviene.

Messe di suali raccorar l'iniquo
Seminator d'ingiurie, e andrà punita
L'ira sua, che qual verga altrui percose.
Benedetto sarà chi per natura
O per virtude a usar pietade è volto,
Poiche fe' del suo pan parte al mendico.
Liligi e cause vincerà nel foro,
E in corte onore acquisterà chi dona;

Ma l'alma di color rapisce e perde, Che ricevono il don contro del giusto. Il sussurrone torbido inquteto

Dalla tua compognia lungi discaccia; E così seco ancor lungi n'andranno Le liti, e cesseran discordie ed oute. Chi d'aver ama il cuor puro e sincero, E la grazia nel dir col ver congiunge, L'amicizia e, il favore avrà de' regi. Dell' uom retto e prudente il divin guardo Ha cura, e I falsi frodolenli detti Dell' iniquo confonde, e gli svergogna. Dice il pigro, per lutto a sè fingendo E periglio e fatica: Evvi un leone Di fuor per isbranarmi; io sarò, s'esco, In mezzo della via per certo ucciso. -Profonda fossa è meretricia bocca, Di lusinghiere parolette e dolci, E di vezzi e sorrisi intorno cinta: Quegli in essa cadrà, che pe' suol falli Già contro sè l'ira divina accese. Stassi col enor del bambinello insieme Legata l'ignoranza e la sciocchezza; Ma le porrà maestra mano in fuga. Chi per maggiori far le sue ricchezze Spoglia il povero e ingauna, ei par con frode Da un più ricco di lui sarà spogliato Onde poi fia che in povertade ei cada. Or più che mai l'orecchia attento porgi

A ciò che dirii ancor mi resta, e i dettil Odi de' saggi in questo libro accolti, E alla doltrina mia, figlio, pos' mente; za qual bella avverre di e' del i sembri. Se nel tuo cuor tu ne farai couserva; Talchè risonol poi sulle tue labbra: Acciò che ponghì in Dio la tua fidana, A le la venni in questo di mostrando. Ecco ch' to la descriasi in varie e molte Caise, con gran consiglio, e celle cose Fatto per lunga esperienza accorto; Per dar dottirus ben fondate evere, Onde a tutti color, che te mandaro Alla mia scusia, applen risponder possa. Al porez uon che gartegale uno pricco, Nou sur riolenza, e con inique. Strugger non lo voler liti e rigiri; Percite Dio, sommo giudice, di quello Frenderà la difesa, e con acute Perce trafigerà, quasi con dano

Pene trafigerà, quasi con dardo Vendicator, quei che con modi Inglusti Trafissero di Ini l'alma innocente. Con uom che all'ira agevolmente inchina, Non ti legar con amichevol modo; E fa' che tu per via non t'accompagni Con chi dà nelle furie, acciò che i suol Costumi forse ad imparar non venghi, E cagion d'adirarti un di ti porga, Onde tu caggia in qualche fallo enorme.

No. 1 Capter unit von quei les dans Ciccameile I mano, e pronis offeria Franco d'entra mallevadori altrui; Perchè, se poi con che pagar non bai, A che porti nel rischio che del letto Pri te coperte il creditor ti togia altichi Termini posti già de' tuoi maggiori. Hai tu veduto un uon spedito e franco Nell'opre sae? ne' suoi consigli? or questi Presso atta d'alti signori e regio, Nè di basee tratar piccole cose Vorà, nè a gener viue esser soggetto.

Ne de pupilli non entrar nel campo

Per occuparlo, o servitude imporvi:

## CAPO VENTESIMOTERZO

Qual contegno dece tenersi nello stare a mensa con chi è da più di sè ; disprezio di quella degli invidiosi: avversione all'oppressione de pupilli, alla golosità, all'effeminatezza e all'ebrietà.

Allor che per mangiar col prence a mensa Assiou dataria, guarda hen bene A iulto ciò che imanta i te fia poste; perciale, dai he roscretio e dal gran cilo Derende, di terro sorcettio e dal gran cilo Cose non dica dissilenti, o faccia: E come spina o pur colletto avesi Confitto entro alla goia, astioni i o frena re sievo, se partori di le pure set; Ned di quedi suoi cibi abbi desio, del granda di pure del considera di considera di

Non t'affannar per arricchir, ma poni Al luo sagace oppar modo e misura: A quelle cile ottener non puoi ricchezze Non aizar anciante occhi e pensiero; Perch' esse metteran forti e veloci; Com'aquila, le penne, e allora quando Crederai di raggingnerle, sublime Il volo preudoran fingendo al cielo,

Non li far commensale all' nomo avaro. Ch' ogni boccon di più conta e l' Invidia : Nè ti curar delle sue cene o pranzi; Perch' egli, quasi interprete o profeta, Ouel che di te non è ne saper mote. Pensando, a se ti stimera simile: Su, mangia e bevi, ei ti dirà; ma molto Diverso fia da quel suo dire il cuore: Stomacato però dalla costni Miserla estrema, avrai ili recer voglia Ciò che già tu mangiasti, e perderal Tutto il piacer de' luoi discorsi ameni. A scellerata incorreggibil gente D' alti mai non parlar divini arcani: Ch' ella si befferà di tua ilottrina. Guarda che de' minori osi gli antichi Termini di toccar, ne senza dritto Rimuoverll dal luogo ov'eran posti:

Chè il gran Dio lor tutore è forte, ed egli Della lor causa prenderà difesa, E contro te fulminerà sentenza, ti tuo cuor ben addentro a tal dottrina Di penetrar ai sforzi, e alle parole Sagge per ben oprar drizza gli orecchi, Al tuo fanciul non risparmiar gastigo, Ch' ei non morrà se il batterai cun verga: Con questa il batteral, e tu frattanto Scamperai l' alma sua dal foco cterno. Se tu saggio sarai, mio figlio, appieno Anche il mio cor ne goderà con teco; E le viscere mie, gli affetti miei Per gran letizia esulteran, qualora Retlamente i tuoi lablirl avran parlato. Ai fortunati peccatori invidia Il tuo cuor mai non abbia, o non gl'imiti; Ma nel divin timor vivi mai sempre, Chè nell' estremo giorno avrai speranza, Ne tolta allor ti fia la tua mercede. Odi, o figlio, e sii saggio, e dritto tienti Per lo sentier della divina tegge. Non ti troyar de' gran beoni ai pasti , Nè agli stravizzi di coloro, i quali, Per più mangiar, più carni a carni accozzano, Perchè al gran ber vacando, o a lira e soldo Spesso andando a' conviti, a poco a poco Consumeran l'entrate, e in invertade Si ridurranno, e di cenciosi panni Alfin li coprirà pigrizia e sonno. ti padre tuo che generatti ascolta, Ne la vecchia tua madre abbi in dispregio. Di sapienza e di dottrina i veri Tesori collo atudio acquista e compra, Nè la vender giammai, nè la gettare A vil prezzo d'onori e di placeri.

D'un giusto il padre per gran gloria estilla: Chi un savio generò, sia lieto in esso. Dunque, o figlio, in tal guisa adopra e vivi, Che il tuo padre ne goda e la tua madre: Quella che un di te generò ne goda

In guiderdon de suoi sofferti affanni, bammi il tuo con, mio figin, e di cecit iudi Sempre ilum volti alle sirare e dritte Strade, per non cader, de mici precetti, suoi per suoi per suoi per suoi per suoi E merericisa donna, e pueza naguato E rattria ingoli e india, or sea caschi, Esci non ne putrai che a gran fatica: Quasi ladro di atrada landie teppia. El E quanti incauti avrien che recla, uccide. A chi fica qual, al genitor di cui? Senza ragion ferite? a cui d'i informo tuode di fisume e appannamento d'occhi? Forse non a color che giorno e notte Stannn immersi nel vino, è ogni lor eura l'ongono nel vòtar di gran bicchieri?

Non riguardar il biondeggiante vino Allor elic in vetro il suo color risplende. Egli soaveniente entra; ma poi Mordera qual serpente, e il suo veleno Diffonderà qual basilisco alfine: Quindi fissi terrai nelle altrui donne Lascivamente gli occhi, e nel luo euore Perversi formerai pensieri o voglie; E sarai qual chi dorme in mezzo al mare, Quindi e quinci ondeggiante e senza senno, Qual noccliter che perduto abbia il timone: E poi desto, dirai: M' hanno percosso, Ma non mi duolsi; qua e la per terra Ni strascinaro, e pur non senti' nulla; Ouando dal sonno l' mi riacuota affatto. lo tornar ben saprò di nuovo al vino.

### CAPO VENTESIMOOUARTO

Non debbono imitarsi gli empj. Pregi dell'uomo saggio, vituperj dell'inique. Si deve fare altrui del bene, non giudicare sinistramente, non avere invidia, nè render male per male : quanto perde chi è pigro.

Nè d'imitar nè d'emulare gli empj, Nè di lor compagnia pensier li prenda; Ch'altro nou sa che meditar rapine La perversa lor mento, e la lor bocca,

Per ingannar, cite proferir menagne. La casa fonda sapieura e innatar, Prudenza la finneleggia e forte rende; Duttina poi d'agui amplo ben la colma, politica poi d'agui amplo ben la colma, Cam saggio è forte, cit è pur forte uom dotto. L'ordine in guerra val. l'arte e l'ingegno; E ove son piu consigli, i vi è salve. Cer uno statiu troppe in aito leco l'er uno statiu troppe in aito leco l'arte d'arte d'arte d'arte d'arte d'arte l'ingegno; E ove son piu consigli, i vi è salve.

Chi lien sempre al mai far volto il pensiero, Acquisterà di scellerato il nomo, Perchie peccato è il suo pensiero alesso: Che se de savi arvisi aitrui poi giunga A farsi bede, e detrattor divenga, Del mondo tutto in abbominio ei fa:

E dolcissimo il favn al tuo paiato; Così la sapienza ancor più dolce All'alma ina sarà; che se la trovi, Certa speranza arral ne' giorni estremi; Speranza tal, che non verrà mai meno. Non ricercar per via di frodi in casa Del giusto l'empictade, a fin di lorgii il ano buon nome, e non turbar sua pace: Che se più volle in lieti colpe ei cade, Più volte ancor risorgerà; ma gli cmpj luovinera di colpa in colpa al fondo.

Aller che il tuo nenico in alcun male O di pena o di danno avvien che caggia, Non ne goder; nè della aua ruina Il tuo cor non esulli, acciocchè a sorte Ciò scorgendo il Signor, non gli dispiaccia. E 'l' ira sua da quello in te trasporti.

Non gareggiar, non t'adirar con gli empi; Ne portar loro invidio, allor che vedi Menar essi felice allegra vila; Ch' ei non han de' foturi eterni beni Se non ch' una assai languida speranza, E la splendida lor gloria Ira poco Si spegnerà qual moribonda face.

Temi il Signor, mio figlio, e' i re pur temi ; Ne ' impacciar con que i che mal d'entrambi Parlano incauti, e macchinando vanno Novità contro d' essi, onde son vaghi ; Perché sopra di ior non useu che sopra Di te cadrà, qual complice, repente Sterminatrice pena: e chi può mai Dir qual sarà la lor, la tura rovina?

Dicansi ancor quest' alire coso ai saggi: Egli è mal ne' giudizi aver riguardo Alle amicizie, a parentele, a grado, E farsi accettator delle persone.

Quei che per doni o vil favore all' empie Dicono: Tu se' giusto ed innocente, --- Fien maledetti, e 'in edio al mondo tutto; Ma color che il riprendono, e, s'è d' upo, Il gastigano ancor, giusta il suo merto, Fien benedetti e in pregio a tutto il mondo; E in un d'amore e d'onoranza in segoo Si hacierà quella sensata bocca Che retta e saggia profferi sentenza.

Prima agli esterni tuoi negozi altendi, E che hen colti sieno I tuoi poderi Procura attentamente, acciò bastanti Cavar tu possa a mantenerti entrate; E poscia a fabbricar, se vuoi, tua casa, Formar la tua famiglia e prender moglie.

Testimone non sii contro d'alcuno Senza giusta cagione, e con parole Non l'allettar adulatrici e finte. Non dir: Quet ch' egli a me fece, pur io Lo stesso a lui faro, e la pariglia A ciascun che mi offende io render voglio:— Che prigata rendelta il cel divieta. Pel campo d'un uom pigro e per la vigas Passai pur d'uno sciecco, el ecco il lutto Areas pieno l'oriche, e ricoperto Le soprastanti siponie, e l' muro a secco, Gà sua difesa, era distrutto affatto. Il cie restola sornolo, cattro il nio core Altamente l'impressi, ed imporai El il lorpid'i Goi, e per une siesso a tarne Profitto e per altrui con tale resempio. Tu dominira un poco, lo toro a dirit;

Dormiglierai un altro poco, c poi, Per riposar, un poco ambe le maoi Congiungerai al petto, e sì dormendo Di poco in poco, dormirai di motto: E intanto porretà tutto ad un tempo Qual veloce cursor ti verrà sopra, E la mendicità qual uomo armalo; Talchè scampar dalle man lor non possa.

Di rinfacciarti ancor la lua condotta.

### CAPO VENTESIMOOUINTO

Espone quanti mali nascono de un cuore e da una lingua cativa; e quali beni dal cuore e dalla lingua che è buona, cauta e ben custodita.

Son pur ancor di Salomone queste Parabole, che sparse in più membrane Raccolle fibro, e da' periti esperti, D' Excelia re di Giuda indi trascritte Nello stesso volume e all' altre unite, Sotto il velo d'oscuri arcani sensi.

Gloria è di Dio celar la sua parola, Ne dar dell'alte sue leggi ragione. Gloria è dei re questa parola stessa Gloria è dei re questa parola stessa Bintracciar poi con riverente inchiesta, Per formar le lor leggi a lei conformi. Del ciel l'alteza e della terra il fondo Misurar uon si puo; così del regi Serutabili non son cuore e pensieri.

Togli la scuria dall'argento, e un vaso Purissimo uscirà: dal prence togli L'iniquitade ed i ministri luiqui,

Ed ci giusto sarà, fermo il suo soglio. Non compari, diannai al re, fisieto, Ni ti porre nel luogo de mignati; sociali sara di suo di suo di suo suo suo suo suo luosano gapo de de la ci disculsi Ascendi custo di giudi suo suo suo suo suo suo suo Easer, reggente il principe, scacciato. Nel conticulor con altri, il mai decommesso Da lai Revetamente, e di fe visto, Non palesar lantosto, o per vendetta, non palesar lantosto, o per vendetta, Nivezzer il cristiano, con di chi posi Nivezzer il cristiano, con di chi posi Nivezzer prossimo luo render non possa.

Se avvien ch' abbi contesa o lite alcuna Contra l'amico tuo, con lui la tratta Testa per testa, e in amorerol guisa: Nè l'aprir coll' estranco, la cui fede Spesso è dubliosa, affin che non t'insulti Palesandola altrui; anti non cessi Da questi mali un num libero rende La verace amicizia e gentilezza; Però tieotela cara e la conserva, Talche nessun rimproverar li possa. Come diletto ai rignardanti danno Sopra argentee colonne i pomi d'oro; Così chi saggiamente e a tempo parla Egli è in pendente d'or fulgida perla Colui che dolce e salutare avviso A saggia porge e ubbidiente orecchia. Come fresco spirar d'aura nevosa Ne' caldi giorni il mietitor ricrea; Così l'alma ansiosa di colni, Che lo mandò, cul suo ritorno accheta Di buone nuove messagger fedele. Qual vento australe e ilensa nube e nera, A cui non segue la sperata pioggia, È l' nom millantator che cento e cento Cose promette, e non ne adempie alcuna. Si placherà del principe lo sdegno Con lunga soffereoza, e un dolce, umile Parlare rotoperà la sua durezza. Trovasti il mele, il tuo piacer trovando In qual ch' ella si sia cosa del mondo; Gustane tanto sol, quanto a te basta, Acció di quel troppo satulto, a sorte Vomitarlo alla fin non ti convenga,

In casa d'altri metti il piè di rado; Perchè, quando che sia, per la frequenas Fastidito di te non t'odii e sprezzi. Dardo e coltello e acuto strale è contra Il suo prossimo quei che il fatso attesta. In guasto dente e infermo piè si fida Chi nel di dell' angustia e del bisogno In amico infedel por sua spersusa; E pari à a quel che nell' imremo perde, Quando più gli abbisopa, il son mandello. Sparge accès una intro, onde più appro E più acre ei divien, colui che versi Canta importuno a un cor docente e tristo. Chè anticità consolario, el più l'affigge. Come al panno ligunola e al legno tario, Così pur nuoce al cuor dell' som iristezza. Se famo arrà il tuo menico, digli

Tu da mangiar; da ber, s' egli avrà sete; Perchè gran fuoco in lui d'amor con questó Accenderal, onde poi te riami,

E degno guiderdon da Dio n'avrai.
Dissipa il vento aquilonar la pioggia,
E il detrattore un accigliato volto.
È meglio con disagio e allo ssoperto
lucantucciato star sopra un terrazzo,

Che on garosa douns in ampia casa. Seconse l'acquair frence un assetato E siance passegger modo ristora; Così quel messagger che da lonstana Terra con licte unove alfin ritorna, Reca source conferio a chi l'attende. Comparti dell'acquair al attende. Comparti di rice, no altrul più giora. Che ringitta divega, no altrul più giora. E gissto che coder vitale è dall' empio; Poich' ei l'error silvolga, e l'util toglic. Che dal biomo unome son trar si poten.

Coue il nel non è bison, benchè soare, A chi notto ne mangia; in aimi guisa Colni che penetrar troppo i divini Tenta, benchè al cor dolei, alti misteri, Sarà ilal lore immonsa inue oppresso. Come aperta cillado e seura mura è l'uno che al suo parlar non può por freso.

### CAPO VENTESIMOSESTO

### Quanto è vano il gloriarsi dello stolto; odioso e abbominevole i il cuore e il parlare del medesimo

Come la ueve nell' estivo tempo Ai frutti della terra, e nella messe All'anree biade discouvien la pioggia; Così la gloria e i malusati onori Non si confanno all' nom cattivo e stolto.

Siccome angello or qua or là trasvola, E va l' creante passera vagando, E parle e riede; in aomigliante guisa L'ingiuria o viliania che altrul fu detta Senza cagion, fia che trascorra in vano, E a lui ritorni il suo primiero nopre.

E a lui ritorni il suo primiero onore. Al giuntênto e al caval freno e scudiscio Per reggerli e domarli, e agl' Imprusienti Un buon ci vuole in sulle apalle nerba. Non dar pur tu sciocca risposta a sciocca Dimanda dello stollo, acció simile A lui tu non diventi e lo pareggi; Ma gli rispondi, e lo riprendi e sgrida Com' egli merta , acciò la sua sciocchezza Conosca, e d'esser savio egli non creda. Certo è zoppo del tutto, ed i suoi ilanni Convieu che sucel volentier colni Che, da sè gir potendo, un sciocco manda Ambasciador che i suoi negozi tratti. Come ha lo zoppo invan leggiadre gambe, Che mal cammina, e non ha passi egnali; Cosi mal ai convienc e vana è in bocca Degli stolti una bella alla sentenza Che agli altri detti lor non è conforme. Come colui che preziosa pietra Getta di sassi in quel comone mucchio, Che al monco Ermete II viator consacra; Cost fa chi ad un namo inetto e sciocco Fa plauso, e dà non meritati onori. Come un ramo spinoso In man d' un eliro Che non sa ben usarlo, onde a se prima E agli altri nuoce, è la dottrina in bocca Degli stolti, a sè stessi e altrui dannosa.

BIBBIA Vol. 14.

La extenta del gludica decide Le came, e vi pun'inte, e in cotal guisa Um saggio, che al loquaci ed inprudenti Silenzio impoue, e le contese acqueta. Quegli che i sand già detestati fatti Che a mangiar qued che vonità ritorna. Vedesti mai un non superio e pieno lo si, che gianto e idotto anesse si croale? Un ignorrance a scotterato unitie, chi gianta con la contra di contra di contra di la siche a cività spera l'a coquistio.

Vanl spaventi e vanc scuse il pigro, Per non uselre a lavorar, si finge, E dice: Nella strada evvi un llone. E fiera lionessa è già in cammino. -Come sul cardin suo l'imposta gira, Starolo pur sempre in sua movenza immuta; Così si volta e si rivolta il pigro Per la sua letticcinol, juir fisso standovi. La man sutto l'ascella il pigro asconde, E gli rincresce, e gran fatica ei dura Se solo ad appressarla abbia alla bocca. Per aver scelta nu' ozlosa vita, All' infingardo par al' esser più saggio Di ntoll' altri grand' nomini che i giorni Passano in gravi studj, in slar senteuze. Come chi prende per le orecchie un cane.

Così quel passegger che nell'altrui Rises s'impoccia impadiente, irato, Via più le accende e contro sè le incita. Come assai monce chi saetta ardente O mertal stardo occultamente lancia Contra cli non vi pensa o non sospetta, Poi si scesa, dicendo: A caso II fect; — Così fa chi con frode e di nascoso Nuoce all'amico suo; poi quando è in fallo

S' espone di leggieri ad esser morso;

Côlto e scoperlo, ei dice: Il fei per gioco. --Si speguerà, mancando legua, il fuoco; E tollo il susurran, fine han le liti. Come il carbone a brace ardente aggiunto. Ed al foco la legna il foco aecresce; Così le risse o le discordie accende Via più l' nomo Iracondo, e le fomenta, Sembra il parlar del detrattor sincero. Semplice, e di pictà pieno e di zelo: Ma frattanto nel cnor di chi l'ascolta La sua malignitade entra e s'interna. Le dolei, adulatrici ample parole A cor cattive ingaunatore unite. Appunto son come se tu volessi Un vaso vil di dispregevol creta Ornar con 'imperfetto Impuro argento.

Dal suo soln parlar hen si emisore. Malter che il ingunari piensa il nemino: Quando con vece unali, lasta si modesia Marc che il ingunari piensa il inemino: Quando con vece unali, lasta si modesia Che inolie in cer unaliguitati ei covra. Chi sotto il vel dell'aniezza copper Chi sotto il vel dell'aniezza copper Chi sotto il vel dell'aniezza copper Per Gre chi altri vi cada, e il sasco contra la la competenza contra cont

#### CAPO VENTESIMOSETTIMO

Stoltezza di chi si vanta e da sè si leda : che lo stolto imprudente è incorreggibile ; e come la donna litigiosa è un vero inferno.

Non li-vanlar di molte cose e grandi Far nel tempa avvenir; perchè non sai Quel che il regneute di partorir possa. Non li lodar da le, loditi un altro; Loditi lo stranier, non il congiunto. Pesante è il saso, e d'è grave la rena; Ma dell'uno e dell'altra è dello slotto Assai più grave e Insopportabili l'ira. L'ira, altor che s'accendo, e 'l violento Furor non lus pictuale; e chi soffire

D'un concitato l'impeto mai putole?
Dolec corretion, un franca e schietta,
Fatta all'amico, onde ne segue emenda,
Meglio de lus ugrand'amor, an nel cor chiaso
Senza d'opre produr mai frutto aleuno.
Migliuri di cit. ama, lo ferite
Sono, che di chi odia i finti baci.
Ogni dolectra anora la bocca sazia
Abborrirà, e prenderà per dolec
La famelica locca anora l'amoro,

Come l'augel élic, qua e là vagando, Muta il suo nido antico, ad esser preda Dello sparviero o caccialor s' espone; Çosì chi lascia il suo primiero stato, A gran rischi soggiace e a gran travagli. Con varj odori e con soave ungnouto S' apre l' oppresso cuore e si ricrea, E s'addoleisco amareggiato spirto O dalle passioni o dagli affanui Coi consigli d' un buono o saggio amico. Quel che fu di tuo padre amico, ed ora È di le, non lasciar; che se pur dura Necessità t' affligge, a lui ricorri, Anzi che in casa entrar del tuo fralollo. È migliore il vicin che stiati allato, Che il fratello che stia da te lontano, Da cui si pranto aver non puoi soccorso. Attendi a far di sapienza acquisto, Mio figlio, e dà questo al mio cor contento, Accioché tu con senno a chi mai tenli L' npre nostre tacciar, risponder possa. Vide il rischio l'accorto, e si ritrasse; Passár gl' incauti, e ne soffriro i danni. Da chi per los stranier promise, togli, . S' altro non lia con che pagar, la veste; E se mallevador si feo per altri. Prendi da lui per sicurezza il pegno.

Quei che con alta e streptios voce to binon natifica altris saleta e loda, Molesto al par d'un malificiente ci fia. Molesto al par d'un malificiente ci fia. Tetto stillatan en piovoso inverno. E rístiosa fermina, è tuti 'uno: Chi pretende di far chi ella non gridi. È giasto como se volense il vento Prestate aller ci impetunoso sofinato sono del proposito proposito al proposito del proposito del proposito proposito al proposito del proposito proposito del proposito del proposito proposito proposito del proposito proposito del pro

Chi custodisce il fico e ne tien citra. Ne mangeri in sna stagione i frutti; E il servo attento al suo padrone o fidin A suo tempo ne arvi gloria e mercede. Come chiari si veggeon nell'acque Di quei che vi si specchiano i sembianti; Così cibari o patesi agli occhi sono Degli uomini pradenti i euori amani. Non si rlempion mai morte ed inferno Non si rlempion mai morte ed inferno.

Col rapir i' una i corpi e l'altro l'almo; E mai cal molto aver, cui voder motto. Non son sazie dell'uom le brame o gli occisi. Come nella fornace e nel crogituolo Prova dell'oro e dell'argento il finoco La puristi, così dell'uom dimostra La vanitade o l'umilità la lotte. e segue; la cuor dell'ampio il mal rintraccia e segue; Ma ecrea la virilude il cuor del giusto. Quando ancor lu pestassi hel mortajn Col pestello lo scioceo, come l'orzo, Per mondarlo dal ruvido suo guscio, Non si torria da lui la sua stoltezza.

Abbi del proprio armento attenta cura , E e tue gregge ossera, il lova aspetto, Il numero, il vigore, I paschi e I morbi; Perché non sempre a ciu potra por mente, Dai mali n dall'edi renduto inetto: Ma se fatto I varai, del tuo prudente Godrai governo, e di gran fodi eterna Al nome tuo si donera corona. Facile d'arte passionale, aperti Som I pett alle prospe. e cerebrguarie for alimento lera pappio l'erbe. Vetta stagion noretta, e per la fredal bai monti ageromicei il gili arcento Fiena serbar to puoi, come più secco tili arte è non menco: e petti e lane Somministran gil agnelli al tou vestire. Le l'appetti il prean, onde to puesa Nivot cumpi comprar, crescer gil antichi. Il talte delle agne-il cacio, il barro il talte delle agne-il cacio, il barro la la fiena di supra e richiole. La la nongial tona d'unpo e richiole. La none un ritio de tuoi serte a serve.

#### CAPO VENTESIMOTTAVO

Fuga dell'empio; sicurezza del giusto; lodi della povertade e semplicità. Beato è quegli che sempre è pauroso: chi fa bene, ha bene; chi fa male, ha male.

L'empio fugge, e nnn v'è clii lo persegua, Perchè sempre paventa il suo delitto; Ma il giusto, quasi intrepido leone, Perseguilato aucor, nun fia che tema. Perchè sempre confida in aua virtude.

Perché sempre confida in ana virtude. Per le colpe del popolo, sarauno Molti i principi stoti, che, l'uno all'aliro in breve tempo succedende, ogouno Di nuovi il graverà pesi e Iributi. Ma se il prenee, sarà saggio, e da saggi Consiglieri udrà ciò ch' ci gil diranno, Più longo fia della sua vita il corso.

Um porero che a poreri presiede, E qual dirotta impetuosa pioggla Che seminati allaga e biade abbatle, Per eni steriitià sorrasta e fame. Loda l'emplo colui che la divina Legge pone in non cale e la disprezza; Ma chi ben l'ama e di servaria ina curra, Contro di lul di giusto zel s' accende.

Non pensano i malvagi a quel chi è giusto; Ma quei che, Dio di vero cunr cercandn, Bramano di piacergli, in agni cosa Goardinglii van per non recargli offiva. Un poverel che per la via cammina

Di sua aemplicità schietta inocente, Di qualunque gran ricco è più felice. Che per inique va perverse strade. Chi nelle appes sue legge e misura Osserva, è asagió e temperante figlio; Ma citi berendo e banchettando ognira Co' parastii i suo getta e consuma, Reca al suo genitor vergogna e peoa. Chi con traffichi inquisti e on usure

Le ricchezze raguna, a qualehe mano Liberal per li poreri le serba. Quei che, per non adire un Dio parlante l'er mozzo di sua legge, altrove vòtte L'orecchie tien, Dio pur non fia che l'nda Nelle preghiere sue vane, escerande. Chi d'ingannar cop arti indegne i ginsti

Chi d' ingannar con arti indegne i ginsti Tenta, cadrà ne' suoi medesmi inganni, E queí faranno de' suoi heni acquisto. Di super motto nu nom riceo si crede; Na se sia tale, al suo parfare, all' opre Conosceralio il porrero pradente. Quande caultano i giusti, e son felici Perche inperssi suo ngi empi, allor io Stato, Che pel governo lor fiorisce, immensa chiuria acquista e appiender, regambo gii empi, chiuria acquista e appiender, regambo gii empi, Nelle rime suo rimme involvol totto Nelle rime suo rimme involvol infelice sara he mai directo.

A salute e virtú chi le sue colpe Nasconde o scusa, o le minora o nega; Ma chi pentilo e con ololor sincero Confessate l'avrà, ne dara loro, Del lullo abbandonandole, ricetto, Troverà presso bio grazia e perdono.

Beato l'uom che sempre teme, e altento il tutto osserva, e nell'oprar va cauto; ma in gran mali cadrà chi di sè troppo Presume, e ardimentoso i rischi incontra.

È l'onie rugglisinte, orso affamalo Su popol bisquoso iniquo prence, Che quant' la gli rapice, e'l rende casanto: Se di spere mascende e di prunienza. Melti sadditi and fia ch' egh seprima; May quel che l'avartia albierre e ségras, Gedr'à longhi i suoi gierra i longo impero. Quell' onne che impissamente il sappe allrati proportione del propositione del propositione propositione del propositione del propositione propositione del propositione del propositione propositione del propositione del propositione del solitore del propositione del propositione propositione del propositione del propositione del solitore del propositione del propositio

Benché talor ne' tesi inganni inciampi Chi cnu candido euor camunina oprando, Salvo n' andrà; ma chi con enor maligno Per vie lorte procede, alfine in una D'esse cadrà senza verno riparo. Dovinia avrà di quanto al viver basta Un industre celler de' soni terrenii; Ma di penaria e porettà ripieno Sarà chi i vico vi i prende per guida. L'nom fedele nell' nure e ne' costratti, -Gran lode acquisicrà; ma senza colpa Quei non sarà, che d'arricchir s'affretta, Colni che all'amicizia, al sangue, al doni Ha, qual che sia, nel gindicar riguardo, Certo mal fa, perché per poco o nulla

L'inestimabil verità non cura.
Chi vnol presto arricchir, e agli áltri invidia
Le lor riccheze, e il lucro lor suo danno
Estima, e per sè sol tutto il vorria,
Non sa che sopra lui, per giusta pena

Non sa circ sopra lui, per giusta pena Dell'avarzia sua, verrà Il luisogno, Chi l'errante corregge, ancor che questi L'abbia in odio da prima e se n'adiri, Molto sarà da lui gradito alfine,

Più che colni che da principio alletta Con scavi parole, e poscia inganna. Quei che furtivamente e spesse volte Toglie a' suol genilori alcuna cosa,

Quei che furtivamente e spesse volte Toglie a' suoi genitori alcuna cosa, E dice: Questo e' non è già peccato, Perchè di tutto esser poi debbo erede, t)' un vero micidial si fa compagno; Mentre quegli spogliandu a poco a poco Delle sostanze lor, da lui costrelti Sono a morir di stento e di dolore.

Sano a mort of steamle, e va gonilo e soperbo Cusidando in sè solo, a sidegno e a liti Concila ognum; una chi s' umilia e spera Nel sano Signor, vivrà licto e irranquillo. Chi no' cunsigli sosi, nel sano sapere Tenerario presume, e d' perigli Però s' espone andecemente, è solocco; Ma chi va con pruderra, e, ili sè poco Filandosl, gli sciiva, el sarvà salvo.

Non fia che povertà senta o conosca Quet che al povero di si ma chi pregante Sprezzalo, patirà penuria estrena. Quanda gli empi al governo o a soumi onori lunatati saran, nascosì e muli, Dalla lor tirannia scampo cercando, Slarausi I ginsti, o cangeran soggierno: Ma tosto, altor che quei cattanno, o morte Gli toglierà dal mondo, usciran fuori, E ognor crescodo aniranno a mille a mille.

#### CAPO VENTESIMONONO

Esorta a voler bene a chi corregge; a odiare la flazione, ed amare la schieltezza: che gran mali cagiona lo stollo alle città, e quanti beni l'uom saggio e giusto.

All' nom three e proterro, e che disprezza Il riprensur, sopravverrà repente Morte, nè vi sarà per lui sainte, Perchè, allor che putca, guarir non volle. Lieto il volgo sarà regnando i giusti; Il popol gemerà regnando gli cungi.

Casto figlimi di sapienza amante Itallegra il genitor; nia quel che il senso Nutrisce, perderà le sne sostanze.

Lo stato innatar nu giusto re, l'abliassa È il distrugge l'arro, agli empl e indegni Daulo per doni e per denaro ouori. Cli con parole lusignigiere e finate Paria all'anico sno, quasi na rete, Ondo preso el rimanga, a lini distende; Ma il teso laccio involgerà l'iniquo L'oni peccator, e darà lodi il giusto Al divin suo Liberator, godendo

D' reser da tal pericolo sottraltu.

De poveri la causa un uom dabbene
bi conoscer procura, e la prolegge;
L' empio, che poco lucro indi ne spera,
Mostra di uon saper trovarri alcuno
Fonntamento o ragione a lor difesa.

Mnorou gli scellerali il volgo, e in sette Dividon la cillà; ma il furibondo Tumultuante popolo reprime e saggi. e se con un pazzo, nono saggio arrà contesa, il con quello s' adiri, o pur seu rida, a coulende vie più e l'ira c' l'riso L'inciteran, ne fia che in pace il lasci. Hanno i sanginolenti ii qui oli il ginto. E la vita vorrian torgli; ma i retti Giudici di salvarlo, o la sua morte Di vendicar, s'altro non ponno, han cura. Tutto il suo fuoco impetnoso il pazzo Versa al di fuori, e nulla in sè ritiene;

Il savio il frena, e a tempo proprio il serba.
Preuce che volentier menagen ascolla,
Ha tutti i suni ministri empi el infidi.
Pieno è il monodo di poreri e di ricchi;
Chi creditor, chi debilor::iliverso
E lo stalo fra lor; ma sim bio medesmo
Ad entrambi empiparte e loce e vita:
L' un però superchiar P altro non deve.

Re che a poreri oppressi, alcun riguardo Non arcundo che al ver, ginustiza rende, Stabile arrà per lungo tempo il trono. Yerga correggifice a tempo usala Semno dona e virtò; ma se in lulia Del suo proprio voler fanciul si lascia, Duolo e vergogna alla sua madre apporta. Quanto il numero più cresce degli empj. Cresceranno I misfalti, e la divina

Vemletta su color vedranno i giusti. Il tuo figlio ammaestra, e gran conforto Ei ti darà, le sue virtù vedendo, E sarà tua delizia e tuo sostegno.

Allor che mancherà chi sparga e spieghi La divina parola, e verrà meno Il sacro culto, il popolo divisu in più selle vedrassi, in varj errori. Scuza religion, senza pietade;

Ma se serva la legge, egli è beato. Colle sole parole un contunuec Indocil servo ammaestrar non puossi, Perchè ciò che lu dici, el bene intembe: Ma di far ciò che dici, ei non si cura.

Ma di iar ciò che dict, et non si cura.

Uom reloce a parlar tu mai vedesti?

Che pria tutto decide anzi che intenda,

E a quel degli altri il ano parer prepone:

Ora è più da sperar che si corregga

Un sciocco umil, che un parlator superbo. Chi itelicatamente il proprio servo Dagli anni suoi più teneri mutrisce,

Ribel poi proveratlo e continuace.

A liti e risse nomo iracondo incila;

E clii al mitore agerolmente a sdegno,
Spesse volle a peccar sarà disposto.
Segne il auperbo alibassamento e scorno,
Gloria ed ono innatare il unile.

Chi col ladro è partecipe e a' accorda,

Odia l'anima sua; perchè di furto È reo con' egil, e si perchè, costrello Dal giudico a giurar, non lo palesa, E apesse volte ancor divien spergioro. (Inegli che più che Dio gti oomini teme Tosto in mall cadrà di colpa o pena; Onesti che pone in Dio la sua speranza.

Tosto in mall cadrà di colpa o pena; Questi che pone in Dio la aua speranza, Libero andrà da quelli in cui cadrebbe. Molti cercan del principe il favore;

Ma di ciascun pende da Dío la sorte.

Hanno i giusti in orrore au com matragio,

E i matragi color che la diritta

Strada della virtú balton costanti.

Chi fedel seriverà nella sua mente

Questi che infino ad or diedi precetti,

Sicuro fia di non andar perduto.

### CAPO TRENTESIMO

Chi è tutto di Dio, stima sè un dappoco e un nulla; considera che sono impercettibili le opere di Dio; tiene che tutto è unultà; sa a conosce come des trattare e diportarsi col suo prossime.

Questi del gran Bacceptitor, figliusolo bel dirin Versator d'ampla doltrina, 1 detti son, la vistune è questa, 10 quell' Uson forte in sue paroie espose, Col quale è tàdio, e il qual, Dio pur facendo Seco dimora, confortato lisse: lo son tra tutti gli uomini il più stolto, E priro son d'ogni scienza umanu.

Non impara! I' alto super divino, E da me quel de' santi io non cenobib Quanto a ciò e' ho ila dir d' nopo sarla. Chi ascere insino al cicle o ne discesse? Chi nelle mais no racchiuse i venti? Chi nelle mais, quasi in panno, l'acque Strinse? Chi della terra i, termin tatti Sorger fecca de quelle or era nimeresa? Dimmi, se "l ssi, qual è il suu nome, e quale E quel del Eglio non che piùo colanto?—

Pura, come nel fuoco oro provato, È di Dio la parola, ed ella è sendo A chiunque in ini spera; a ciò ell'ei dice, Nulla che vi ripngni agginngi o scema; Perchè nessun, qual corruttor del vero Non ti riprenda, o menzogner ti trovi.

Da te due cose, o mio Signore, lo chicsi; Deli nom me le negra, prima ci i o muoja: Tieri da me Imgi altero fasio e rano, E mendete pirote o ingamatiri. Ne riccheza, ma sol dammi quel tanto Che arrà necessaria al virre mio; Acciocció saciato, lo nos si forse A negarti altellato, e ladidamore, renga latita mendelicitato, e ladidamore, renga latita mendelicitato, e del mio Dio II unone a seprejorar, apinte e costretto.—

Non accusar al suo padrone il servo l'er odio o crudeltade, acciò che a sorto Di te pur mai non dica, e mai li preghi: Onde per vendicarlo Iddio non lasci Cader le pure in un più grave errore.

Tal razza v' ha di detestabil gente Che ingrata maledice il proprio padre, E dice mal della sua madre latessa: Altra ve n' ha che monda esser si crede, E pur per noncaranza o per inganno Dalle sozzure sue netta non esce: La terza è di color che per gran fasto Portan aprezzanti ed occhi e ciglia alzate: La quarta è quella alfin che forti, acute Spade ha per denti , onde, qual mola , achiaccia Per mangiar de' mendici le sostanze. Deila copidità noo mai satolla, Qual mignatta famelica, due figlie Ambizione ed avariaia sono, Che gridan di continno: Reca, reca, -Tre cose son che saziar non ponnosi, E la quarta che mai non dice: Basta -L'Inferno, la libidine, la lerra, La qual d'acqua giammai non si satolla; Il fuoco che per legna non s' estingue,

It tuoco che per tegna non s'estingue,
Anti più arde, e mai nun diece E troppa. —
A figlio che, schernendo II padre, ammicca,
E i sofferti nel parto aspri dobori
Dalla sua genitrice ingrato aprezza,
Cavin, rolando dai torrenti, i corvi.

L' occito beffardo, e gli aquilotti il mangine. Tre cose ann cle da capir mi sembrann Diffictii, e la quarta affatto ignoro: La via pel ciel dell' aquilat, la via Della strisciante serpe in sulla pietra; La via per mar della volnule nare, Che non lascia di sè vestigio atcuno; E dell' non pur la via nella primiera Sua giovenitò, varia e gireroi tanto, Che aaper non si può dore il conduca. Dell' adultera donna è tal la via, Occulta e impercellibile; la quale Purlivi cili a scellerata mensa Golosa maogia, e per parere onesta E continente, l'impulica bocca Tergesi e dice: lo male alcun non feci. --

Per Ire cose s'adira e si sconceria Il mondo, e lollerar non può la quarta; Per vil serro che regni e che comandi; Per uon scioco di cibo e vin satollo; Per donna odiosa di già fatta mogliec, Per serra alfin che, per divorzio o morte Della padrona, in luogo suo subentri.

Bella padrona, in luogo suo subentri. Quattro vi sono animaletti in terra; Che son saggi assai più hei saggi stessi: Popolo, ma juri previde oli industre, Gia nella messe il cilso a se prepara: La ranicio leprolo; inerne pelere, Che cuala pone il suo covili fra ruji, ove il suo vilto per lo verno aduna; La loccasta, cilso re non ha che guidila. Es pur con ordino militar precede per per per con ordino militar precede per per con ordino militar precede per per con ordino militar precede per la considera di campo, or a l'insulta, ora investe col or si ferma: La tarantola poli, in quale o pieda. Come se mani fossero, a' attacea Alle pareti, e di salir si sforza, E nelle reggie ancor fa sua dinora; Insegnando così che un uom volgare Può coll' industria sua nelle gran corti Gingner, se vuole, al niù aublimi onori.

Tre viventi vi son che bene e alteri Muorono i passi, e v' è pur anco il quarto Che con leggiadra maestà passeggia: Tra le fiere il fortissimo lione, Cle di nessan paventerà l'incontro; Il tronfo gatlo a guerreggiar disposto; Il monto del suo gregge armata scorta; Il re di sceltro e di corona ornato, in mezzo alte sue grandire e alla sua corte,

Talchè non v'è chi a lui resister possa. Stolto apparve talun da poi che venne Innaizato a gran posto: cho se avesse Ciò pensato dapprima e beu compreso, Nè desiato egli l'avria, nè chiesto.

Chi poi con forza mugne e il latte preme, Il burro ne separa; e chi pur forte Sofiasi il naso, alfan ne tragge il sangue; E chi aoverchio usa il rigor, In sdegno Allizza e nascer fa discordic e risse. Il-

#### CAPO TRENTESIMOPRIMO

Evorta a non gettar via le sustanze per mantener res donne, ma sovvenire chi è tribolato e pativer Enconf di una donna forte, assennata e vegliante at bene della sua casa.

Di Lamuello re son questi i delli, Tratti dalla profelica doltrina Onde sua madre aminaestrollo e disse: Che li dirò, mio dolce figlio amalo? Che, di questo mio sen diletto frutto? Che, do' mici caldi voli unico oggetto?

In donne non geltar le lue sostanze E le ricchezze lue; poiché per quelle Perdon se stessi i regi o la lor gloria.

Non voler dare, o Lamnello, ni regi, Ai regi no, non voler dar gran vinn Ne ai consiglieri lor; perché segreto . Nessuno v'è dove clibriczza regna: Në perchè forse strabevendo pongano La giustizia in obblio, e mulin poi, Nel dar sentenza ai poveri, parere. Diasi liquore inebriante ai mesti, E'I vino a quei che amareggiata han l'alma. Béano quesli pur, e di lor cure Non si rammentin più, ne di lor dogtia. Parla per chi la sua ragion non puote O non sa dir, e le querele e cause Di tulti gli stranieri odi e proteggi. Parla di ciò ch' è ginslo, cd il mendico Giudica lu, perchè non venga oppresso.

Chi Iroverà industre donna e forte? Il suo prezzo è maggior di quante mai Vengon da lungi e da' confini estremi Dell'universo preziose merei. Il cuor di suo marito in lei confida; Nè di apoglie nemiche avrà bisogno Per provveder, per arricchir la casa: Non gli darà molestia alcuna o danno, Ma grand' utile e bene infin che viva-Da se stessa cercò la lana e il lino. Avida del lavoro, e quanto volle Coll' industria operò delle sue mani: Parve qual nave mercantil che porta Da lonlano diverse e ricche merel; E innanzi giorno alzossi, e alle sue serve E ai domestici suoi il ciho diede, Del suo travaglio acquisto, acció nen sieno Interrotti fra 'l di l'opre e i lavori. Considerò con occhio attento un campo, E a buen prezzo comprello, e piantar fece, Fruito delle sue mani, anche un vigneto. Di forlezza viril si cinse i fianchi; E per più oprar, vigore al braccio aggiunse. Conobbe ella per prova e vide quanto Il auo Irafáco è buon di lana e lino; E tulta intenta al suo lavoro, il Inme Terrà gran parte della notte acceso.

Per cose forti adoperò la mano Convenienti a femminii valore; Però le dita sue presero il fuso. La mano aperse, anzi ambedue le slese Lilteral largitrice al bisognoso. Non tenerà che del nevoso freddo Senta il rigor la sua famiglia, o il danno; Polchè vestiti sono e ben difesi I domestici suoi con doppie vesti. Tappeti intesti di color diversi Fecesi, e preziose altre coperte;

E il suo vestito è di scarlatto e bissu. Fia tra i primi distinto il suo consorte Pompesamente ornato, in sulle porte Delle città sedente a dar sentenze

In mezzo al grave senatorio coro.

Lavorò fine tele ed aurei cinti,
E li vendette a Cananco mercante;
Nè per se li serbò; clè i fianchi suo
Cinse forteza, e le serri per veste
Nobil decoro e sua natia bellezza;
Così lieta morrà nel giorno estrenio.
Perocchè coscienz l'assicura.

Non a vani discorsi o pur mordaci, Ma solo a sagge voci aprio la bocca; E ta legge regnò della clemenza Nelta sua tingua, ognor dolce partando. Di sua famiglia attentamente inttii Gli andamenti osserrò, l'opre e i costumi, Nè il suo pane mangiò pigra, ozfosa.

with it som pure compile julgra, orloss.

Altzavoss i suni figli el il som arrito,

E di tal madre e di tal mogtie insieme
cleibraro l'industria e la fortezaa,

Molte donne adonare ampie ricchezae;

Tr, quanti far, le sorpassati tittle.

E la bellezaz: giustamente questa

E la bellezaz: giustamente questa

Donna si lodera, che il Signor tenne,

Date damque a coaste, che in' è ben degna,

Delle sue mani il frotto, e regge i suoi

Per gran copia di beni quore felici;

te diag publichier lodi el ilumorati.

HANGE IL LIBRO DE PROVERE

### POESIE PROFETICHE

# D'ISAIA

## I FIGLI RUBELLI

Iddio, adegnato contra gli Ebrei a cagione di loro sconoscenze e inginatizse, regella le toro vittima e fiele, e minuccia di punir gracemente Germalemme. Promitte per altro di ritornare questa citto, purificatine gli abilinti, in uno stato felice (lasta, cap. 1).

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Farella Iddio. Geli, accollate; ascolla, O Terra, o fa' teor d' ogni ano detto Can le capide recedite a lui rivola. Ten de Can le capide recedite a lui rivola. Ten de Carlo de Callerai e sur rivola. Ten de Carlo de Callerai e sur rivola. Ten de Carlo de Callerai e sur rivola. Ten de Carlo d

Diergli le apalle; e a far da lai partita. Voltesro il piè con ostitubo ingegno. È in qual parte di voi nuova ferita Loco mai troveri? di qual mai sorte Locdura manca- a à defonne vita? Sol veggi o leste inchine e guance snorte, E bocche ond' esce a pena il respir egro, con la constanta de la constanta de la constanta participato del propositione de la constanta la constanta del propositione de la constanta la constanta del propositione del propositione botto del constanta del propositione solici del constanta solici del constanta del propositione solici del propositione sol

Non ne spreme man pia la sanie immonda, Non la sparge di balsamo vitale, Nè con fascia pieghevole circonda.

Oli qual pende su voi danuo mortalel Già le vostre città manda in faville Vorace fiamma che i lor muri assal: E già il furor di mille spade e mille Muore. da lungi, e a far la mia vendella Stragi mena e furor per campi e ville. E la bella Sión di assedio stretta

Tugurio par, che agricoltore avaro Di cocomeri o d'uve in guardia metta. Che se un picciol drappel uon fea riparo (Così piacque all' Eterno), era per noi

Di Soddoma e Gomorra il caso amaro. Qua, Principi di Soddoma, qua voi, Che importa a me, dic' ei, che nn largo fiume Di sangue innondi l'ara? e sovra i sechi Tronchi del bosco l'olocausto fume? lo vittime non ro'; ne ini apparecchi Mai più verun, mai più, et' io son contento Agni, capre o monton, vitelli o becchi. Chi del vostro officri mostra talento?

Principi di Gomorra: udite il Nume.

E scolpitevi 'n cor gli accenti suoi.

Mai più verun, mai più, ett' io son contento Agni, capre o monton, vitelli o becchi. Chi del vostro offerir mostra talento? Chi di vedervi nel mio tempio agogna A stropicciar coi piedi "l pavimento? Forse una candid' offa, o a me bisogna Quel d'incesso vapor che in alto ascende?

Quel d'incenso vapor cue in alto ascenue le l'odio: sia per voi: tutto è inenzogna. Non curo feste, o sabbali, o calende: Pigrizia inerte e pravità vi aduna; Quando la rauca iromba il suon riprende. E cinrma faticosa ed importuna Mi siete altor che tra il nottarno velo

Con giovinette corna appar la luna.

Le man supine leverette at cielo;
lo, gli sguardi volgendo ad attra parte,
Avrò schio el orror del vostro zelo.

Preci con preci "niesserete ad arte:
lo non terrò lo orecchie a voi converse;
E ne andran le parole al vento sparte.
Son quelle mani d'atro sanguo asperse;

Di colpa infette son quell'alme. Or via, Lavinsi al fonte, e tornin belle e terse. D'ogni empia scelteranza il fin qui sia; Ma dei fratelli oppressi annor vi prenda, E nielà che for givi e corlesia.

Ma dei fratelli oppressi annor vi prenda, E pielà che tor giovi, e cortesia: E a rei giudiej un miglior senno intenda, Che l'orfano e la vedova infelice

Dalle rapine altrui copra e difenda. E come io voi, voi me (J' Eterno dice) Cribrate. Eccomi qui: se in nulla io manco, A me garra chi vuol, chè per me tice.

lo purgherò le vostre colpe, e a anco Fosser cocco il più brun che l'Iudia serra. Fiocco di neve non parrà più bianeo. lo pace in questa man vi apporto, e guerra: Contro di me v'ingoierà la spada, Con me gran frutto vi darà la terra. Ma vil putta é Siòn, che or più non bada

Che al ferro parricida, e il mondo attrista, De' rei ealcando senza onor la atrada. Tu amavi il giusto e il ver; ma votto in trisla

Scoria è l'argento, e al vin da cletti e buoni Raspi spremulo, alii! gelid'acqua è mista. I rubelli tuoi prenci a offerte e a doni, Per cieca fame d'òr, danno di piglio ttapaci e astuti pegglo che ladroni.

Nudo intanto di veste e di consiglio L'orfano erra, e la vedova i giustlei Aspetta in van con lagrimoso cigllo. Ma la pena vogl' io de' mici nemici 1.

Grida il Nume; e mi è dolce anco immatura: Qual fia su l'avventar dell'ire ultriei? lo bollirò, Siòn, la tna mistura,

E quella scoria che verranne in cima,

Sì ne trarrò che tu rimanghi pura. Giudici e consiglier, quali da prima . In ti darò: di glusta, di fedele, Di mia città quinci avral nome e stima, Tolto di mano all' oppressor crodele Vedrassi 'l ginsto; e tu linir pur déi Nella giustizia il pianto e le querele.

Ma su chi mi lasciò, gli sdegni miri Cadran tremendi; e fie la terra sgombra D' ogni Iristizia, fatti potve I rei. Voi, dello querce rimirando l'ombra,

E gli orti ameni, in eui sperar vi piacque, L'anima avrete di stupore ingombra. Simili a quercia, se il dicembre nacque A songliarla di fronde, o ad orto ameno, Se negli estivi ardor resto acnz' acque.

Come scintille i gnerrier vostri fieno. Fie eome stoppa quell' insana forza Che di lanta superbia or v' empie il seno: Tutto arde, nè verun l'incendio ammorza.

1. Il Marilo] in quell' heu del v. 24. vede la mala voglia semplice esclamazione: Hélas : (traduce il Duguet) je me con che Dio dà di piglio al gaslighi. A me parve che le consolerai dans la perte de ceux qui me combattent, et parole che seguono non gli dessero altra forza che di una fe prendrai plaisir d me venger de mes ennemis.

# LA VIGNA

Colla figura di una sterite Vigna, Isaia predice la condannazione e l'abbandonamento de Giudei, contro dei quali, in gustigo delle loro iniquità che il Profeta descrive, Dio leverà lo stendardo di guerra, fattosi, come a dir, capitano di una feroce nazione che desolerà la Guidea (Isala, cop. I').

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

I rimproveri acerbi e il biasmo amaro Qui canterò, che alta sua Vigna un giorno Darà il Congiunto mio più datce e caro. ---Su fertil colle e di vaghezze adorno Piantò una Vigna il mio Diletto, e apessa Vi condusse una sicpe Intorno intorno.

Sgomhronne i sassi: di ferace messa Ogni vite assortì: sublime torre Locò nel mezzo, e nobil torchio in essa.

Egli uve ai credea molli raccorre; Ma non rinvenne che lambrusche asciutte, Ginnto la man nella vendemmia a porre, Genti di Giuda e di Sionne, or tutte A far tra me giudicio e la mia Vigna, Assidetevi pur qua in un ridutte.

Potei forse jo più vigile e benigna Cura pigliarne? E se a ragion gradite Uve aspettai, che far lambrusca asprigna? Or ciò che appresto alla mia Vigna, udite: Sterpo in la siene, onde ruina e guasto Portin lo agresti belve ad ogni vite:

E le muricee, acherini snoi, devasto, Onde al núnico pie s' apra la strada, Che in deserto la cangi orrido e vaslo.

Berna Vol. II.

Non sarchio la rincalza, o la dirada Falcetto: att' aria io vieterò da poi Che non vi stilli su pioggia o rugiada. O Israel, in se' la Vigna, e i inoi Figli que' germi sonn, in cui ripose L'onnipossente Nume i piacer suoi. Ei volca di giustizia opre famose: Ed ecco l'empicià: pago e giocondo Ciascuno; e voci ascolla inginriose. Casa a casa, e al poder primo il scennilo Che andate unendo? Già vi manca il situ: O starete voi soti'n mezzo al mondo? Tristi1 del Nume la sentenza ho udito. Ei quella di palagi altera scena Ginrò di trasformarvi 'n ermo lito: Indi faran dieci bifolelie piena

Una veggia, e non più; trenta di seme Daran tre moggia di fruniento a pena. Tristi I dalla prim' alba alle ore estreme Del giorno, tracannar tazze fumanti

Sin che il petto vi holla e il piè ri treme? Timpani e cetre e lire ed arpe e canli A voi fregian le mense; e spunta e brilla Di raro tralcio il neltare davanti: 168

Ed un solo non v' ha, ch' erga pupilla <sup>1</sup> Alle chiare del cicl volte aerene, In cui del Nune la bontà sfavilla. Quindi al popolo mio dure catene Slan pronte: i prenci si morran di fame,

Slan pronte: i prenci si morran di fame, La scle agli altri struggerà le vene. Apre l'Inferno con immense brame La interminabil bocca, e i grandi e i forti Cascanvi entro, e la plebe, a sciame a sciame.

Così avverrà elle la superbia porti Basse le eiglia, e sotto al peso in areo Pieghi le spalle, e si rannicchi e scorti; E Dio si esatti, che a ferir va parco,

Ma giusto e santo i perfudi e i rubelli
Tutti al fin coglie, per sua gloria, al varco:
E lo stuol dei modesti e degl' imbelli
In mezzo ai campi e ai tetti lor si pogna,

In mezzo ai campi e ai tetti lor si pogna, Come in suo proprio ovil torma d'agnelli, Voi stessi, voi, con funi di menzogna, Quasi un gran pondo che vi schiacci i petti,

Vi attirate la pena e la vergogna, Dicendo: Vanta non fallaci detti colesto Iddio? che la sua possa ei svele; Ch' ci venga, e i dardi ad avventar s' affretti.

Tristi! Voi bene al mal, voi mel al fiele Dite, e giorno alla notte; e il ben poi male, Notte il giorno chiamate, ed il fiel mele. Tristi! Chi orecchio vi porgesse, nguale logegno al vostro non si dà: consiglio

Pari al vostro non orna alcun mortale. Tristi! Voi solo il vin biondo e il vermiglio Siete prodi a trincar finchè sepolti

Restin dentro all'elibrezza il senno e il ciglio. A prezzo d'òr per voi sen vanno assolti l'rei, mentre le luci'n pianto solve il giusto, al quale i dritti suoi son tolti. Or, come paglia cui la fiamma involve, La lor radice audrà in faville, e il fore

Non v'ha nessano che guardi l'opera dei Signore.
 Opera del Signore, dice il Martini, sono i suoi gastighi.
 Nessuno, spiega il Duguet, solieva ai cielo gli aguardi per

Disperderassi, come al vento polve; Che spergiuri di fede, empi di core Osaron di calcar l' eterna legge, E le voci schernir del lor Signore.

Perciò chi dalle stelle il mondo regge, Furor senti, steso la man, percosse Di strage orrenda il suo malnalo gregge; Ne fur dei monti l'alte cime scosse,

E ricoltue di corpi esangui e frall Contrade e piazze, come sterco fosse; Ma Dio, non pago ancor di tanti mali, Pur distende la destra, e l'arco afferra,

E mnovi adatta in su la corda strali. Già dal confine estremo della terra D' un fischio invita una terribil gente

Al vessillo elle alzò segno di guerra.

Quella si rizza, e corre immantinente
Divorando la via, nè un sol vien manco,

O nei bronchi urta, o sotto al piè li sente. Le ciglia, per dormir, non china unquanco, Nè mai la notte e il di pronta alla pugna, Slaccia il colurno, nè discinge il fianco.

Vien dalla cote ogni quadrel che impugna: Gli archi ognor tesi, ognor le lance ha in resta; Ed ogni suo destrier di selce ha l'ugna. L'impeto de' suoi carri è una tempesta,

Forti, sonanti, rapidi: la voce, Ruggito di leon quando si desta. Freme, digrigua, e con sembiante atroce, Se adocchia preda, l' lia ghermita e totta:

Or chi la strappa al rapitor feroce?
Con quel romor che l'Ocean talvolta
Rompe le sbarre, e l'ampia terra innonda,
Questa gente su le, Giuda, fie volta.
Non trova il suo furore argine o sponda:

Di qua, di là noi guardereus, ma tutto È ambascia, danno, oscurilà profonda; Nè appar raggio di speme in tauto lutto. adorar Dia che di là su provvede gli momini di quanto

ni, sono i suoi gastighi. loro abbisogna. Tengo col Duguel. a ai clelo gli sguardi per

# LE PIAGHE D' ISRAELLO

1) Profes virue accusando il popolo di Ieraello di quattro diversi delitti: d'urropauza e d'orgodio; d'indurato animo e di deprevate cativare; d'empictà figonata, che tulte, come un incredio, prende e consuma; e funiteente d'impiratrim ne giudici a danno dei poveri. A ciacum delitto denunza una piogo, a sta una quatigo cerviziondente (Isala, cup. IX, p.21; X, 1.2).

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

La destra sollevò colmo di sdegno, E vèr Giacobbe Dio sciolse la voce l'; Na questa poi sovra l'indocil regno Del perfido tsrael scese reloce: Effraimo il saprà, quando fia segno Alla riposta in ciel vendetta atroce: E il saprà Samaria, quando alle porte Lo spavento vedrà, vedrà la morte. Stotto Israello! Al folgor che lo atterra, Volgesi, e il vede ancor fumante e caldo: Dicendo nel suo cor feroce e baldo:

<sup>1</sup> Giarolde signifies tutto il popolo, ed Israello le X tribo. - Dueuct.

Case di creta fur gittale a lerra. Ch' io rifaro di marmo vivo e saldo: E in vece di sicòmori negletti Vi stenderò di nobil cedro i telti. -Quell' oste intanto che Rasin percosse, Sninta dal Nume, su Israel trabocca: Il Sirio pur dall'oriente mosse, Dall'occidente il Filisteo già abucca, Crudi guerrier che con ferine posse A inghiottirlo apalancano la bocca; Ma Dio, che non però gli sdegni allenta, Tien alto il braccio, e nuovi dardi avventa.

Con che pro, se non par cho al tristo caglia O dei pubblici danni, o del auo scorno? Nè a quel Dio, che tuttor fulmini scaglia, Cerca supplice e umll di far ritorno? Dio dunque inesorabile gli taglia E la testa e la coda in un sol giorno: Schianta il ramo che fermo al ciel si estolle, E sveglie fuor dell'acqua il giunco molle,

È testa il veglio, che dai seggi primi Raggira il vulgo, e gli onor vani agogna: Coda è chi le profetiche e aublimi Voci mentisce, e spaccia la menzogna; Ma que'superbi alfin tra i vili e gl'lmi N'andran pieni d'infamia e di vergogna; E i lusinghieri si ilorran, ma tardi, D'apparire ingannevoli e lingiardi:

Chè la vedova donna sbigottila, Il vecchio infermo e gl'innocenti figli, Col pianto agli occhi supplicando aita, Non faran che vendella Iddio non pigli; Cotanto è la virtú finta e tradita. Sciocche le labbra, e perfidi l consigli! Ma Dio che non però gli adegni alienta, Tien alto il braccio, e nuovi dardi avventa. E come no, se l'empietà s'accende, Quasi 'n arida siepe occulto foco,

Che s' alza e cresce, e i vepri a cui s'apprende, E i pruni e i bronchi incenerir gli è poco? Or ben: con fiamme impetuose e orrende Strugga il più forte del silvestre loco:

Ma poi che vampeggiò con ira breve, Dissolvasi per l'aria in fumo lieve,

Già dell' Eterno la vondetta scoppia, Che fa la terra tenelirosa e sola: Fame, rabbiosa fame, a cui s'accoppia Nebbia che i rai del sole al guardo invola: E qual del foco è pascolo la stoppia, Tale un uomo è dell'altro esca alla gola; E del fratel cerca il fratello, ahi colpa! Premer coi denti o lacerar la polpa,

E aquarcia e Ingoja, tal che lupo assembra, E a destra e a manca, e famo ha ognor niù cruda: E non pur dell'altrui, ma morde e smembra Ciascun del braccio suo la carne ignuda: Lania Manasse ad Efraim lo membra. Effralmo a Manasse, entrambi a Giuda: Ma Dio, che non però gli sdegni allenta, Tien alto il braccio, e unovi dardi avventa. Tristo a chi dee con l'onorata verga

Seder eustode e difensor del dritto, E ingiuste leggi o fa vergare o verga. Oltraggio alla virtù, schermo al delitto. Per aggravar del povero le terga, Che pur non fiata e china il ciglio afflitto; E in aspre Illi con più grave offesa Più aforzar chi ha men armi alla difesa; E per far che le vedove tremanti Caggian del fero artiglio agevol preda, E sol con dole di sospiri e pianti Andar ramingo l'orfanel si vedal Su, dite: Con cho cor, con che aembianti liddio guardar quando a cribrarvi rieda? Con che valor, quando vi piombi 'n lesla, L'impeto sostener della tempesta? Dove fuggir? dove celarvi? e come?

Cui domandar, da cul sperare ajuto? E a chi lasciar la gloria vostra e il nome Sol per gran colpe grande e conosciulo? Tristil vi aggravan già le ferrce some: Già i petti vi trafigge un brando acuto: Ma Dio, che non però gli sdegni allenta, Tien alto il braccio, e nuovi dardi avventa

# L' ASSIRIO

Predice Isala che il Re Assirio per la rua vanogloria e superbia sarà percotto. Quinci conforto Geru salemme a non averne timore, pro setlendo di salvar lei, e di convertire a se quel peccolo avanzo che restera del suo popolo (Isai. cap. X, t-34).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

L' Assirio? Egli è del mlo furor la verga: Sul del mio sdegno è la aua man strumento; E tosto il mando a flagellar le terga D' un popol reo per cui tanta ira io senlo. Vada, strugga, ferisca, abbatta, sperga, Tutto ingombri di morte e di spavento: Via ne porti la preda, e l'empie teste, Siccome fango vil, prema e calpeste.

Ma, volgendo la suo cor stragi e rapino. L'opra ch'è mio voler, crede ei suo merto. Havvi per me, dirà, termine o finc, Quando è suddito mio chi ha trono e serto? Calno, Càrcami, Arfâd lengo pel crine: A Damasco e ad Ematte ho Il calle aperto: Samaria vinsi. A quelle I Numi io tolsi : A Samària e a Siòn rapirli or vuolsi,

S' io tolsi i Numi agl'idolatri regni; Se i Numi di Samaira a scherno to prendo, Sarau quei di Sión fores tià degni; Questi rapire (or etii mel vitez) intendo.— Chi gliel vieta? Compiati i mici disegni, E punita Sión, su lui discero e solici. E punita Sión, su lui discero e solici.

L'arpoglio a umillar che in sen gli bolle, E quelle ciglia che proterro essiole.

Disi egli: lo molto con la spada, e molto Oprai coi senno, e non è folle il vanto, lo vincitor tra genle e genle ho tolto. I pria ferrai confini e secri tanto: lo sotto al mio poter più regni ho accolto, Strappate ai prischi re le bende e il sunto. Di qua, di là pigliai le genme e l'oro. Ed or vo cinto celle spoglie loro.

La or to cinto dette spogue toro.

Come il villano, pria che all'arbor fido

Torni la madre, ovet i pulcin disfami,

Sale pel trouco all'appostato nido,

Con man lo afferra, e giù lo trae dai rami,

Senza che o batter d'ala o alzar di grido

Faccia difesa, o almen soccorso chiami;

lo trasportai cost con facii guerra

Valide genti, e tutta in un la terra. —

Vantasi mài dinami a chi la gira Ferroa seure dai roveri lemuta? O fa pompa dinami a chi la lira De'suoi lavor stridula sega arguta? Forse una verga a sollevare aspira Quel braccio ond'ella in allo è sopa? è ferro, Ch' è mai la seure? ch' è la sega? è ferro,

E la verga non è che abele o cerro. Però ne finigui soni magreza induce Dio, che più oltre incrudelir gli vieta. Ecco rapide Samme il solo produce De suoi trionfi insuperabil meta. Dentro a quel foco mirasi la luce lifulger d'Israel vivida e lleta, Ma il fluoco è Dio che avranpa, ed la breve ora Le suine e i veri suoi airuzene e divora.

Divora i tronchi della sua foresta; Del suo Carmolo il verde e il fior distrugge; E qui loglic il respiro, el la s'arresta pascre corpi, e il segne chi fiugge. Se qualche legno in quella parte o in questa, Prondeggiando tuttor, l'incendio singge; Son pochi si, che sanno i riguardanti Dirti, fosse anno u nancivilimi: Son tanti, Quel che non cesse al barbaro omickia Piccoli di Giuda e d'Israel d'anpello,

Quel che nou cesse al barbaro omicida Picciol di Giuda e d'Israel drappello, Già più non prende a consigliero e guida Chi addosso gli scotca l'aspro flagello;

1. Al c. 24. dove dice in via Ægypti, spiega il Marlini: quando l' Assirio tornerà dall' Egilto. Altramen-

Solo del Ciel nella virtù si fida. Pur vergognando che le fu rubello; Ma lo stuol che al suo Dio torna pentito, Ahil che può tutto accòrsi in poco sito, E quando il popol tuo calcato e spesso Fosse, o Israel, come del mar l'arena; Quel resto che al Signor torna da presso. Quanta un puguo ne stringe uguaglia a pena-Ben gli è difesa Iddio, che sovra d'esso Dei celesti favor spande la piena; Ma tra le genti che la terra admia, Scacciando l' altre, ei salverà quest' una. Dunque serba, o Siòn, l'animo invitto, Senz' aver dell' Assirio o tema o cura. Ti sferza el, come ti sferzò l'Egitto 1; Ma cotesto tuo mai passa e non dura. Già vien, nè molto è lunge, il di prescritto. Che scampa Iddio le sue dilette mura, A cui d'alto volgendo il guardo amico, A te pace darà, guerra al nemico,

A cui a noi vogenoo i gnarce anno;
A cui a to vogenoo i gnarce anno;
El lera il braccia, o contro d'esso avventa
Quel medsmo Bagel che te percosse;
Ma terribil così che a noi rammenta
Maddano, il Orchibo e l'onde rosse:
tadi pietoso al duol che ti tormenta
Pel grave incarco delle Assirie posse;
Ti medica le piaglie, e fa più belte
Florir le membra, e lucciera il pelle.

L'Assirio intano a soggiogarii, shi lasso Si affretta, e damo t'apparecchia e seurno. Eccolo ad Angia: per Magron già passa, Senz'allentar le briglie, o far soggiorno: Carri ed arnesi presso a Macona ci lassa. Che poi di ricorrar pensa al ritorno: Scorte la le sirette è a Gaba; esi consiglia Chinar la notte, per dormir, le ciglia. Rama senlesì "I gilaccio i per le vene:

Rama sentes l'apliacció ir per le vene: Gàbaa si parte dal natlo suo nido. E tu, Laisa, che fai? sta' in guardia; ei viene: Tu, Egalli, e n'hai ben d'onde, alza uno strido. Te la tua povertà salva mantiene, Anatòt: va Madmèna in altro lido:

Gabi s' appresta a sostener l' assalto. Egli è a Nobe il di slesso; o fa quivi alto. Ecco la destra alle rittorie avvezza Stende ii superbo di Slome al monte; Quando s'alra, e la verga in man gli spezza Dio, stanco mani di tante straje de onte. Recisi al piè, da lor sublime altezza Caggiono i Caradi, e al anol batton la fronte; E col cedri del Libano è distrutta Dal ferro punior la selva tutta.

te Il Duguet, cloe: Comme les Egyptiens ont fait autre-

### IL NATALE

vaticinata la nascita di Cristo insieme colla conversione delle genti, colla gloria del suo sepoler e colla chiamata alla fede degli avanzi d'Israele (Isala, cap. XI).

#### TRADUZIONE DI ISACCO REGGIO

Sorgerà gentil rampolio Dallo stipite di Jesse, Daile suo radici istesse Un germoglio fiorirà. Sovra lui divino spirto Poserà d'accorgimento, Di consiglio , d' ardimento, Di sapienza, di pietà. Sol pietado in lui respira, Ne si lascia in far sentenze

Da ingannevoli apparenze Sovvertire od abbagliar. Ma sarà per gl' infeliei Di giustizia ognor modello, Aii' oppresso misereilo Ei ragione saprà far. Il tuonar di sua facondia Colpirà tutto lo Stato, Di sue labbra il solo fiato

Farà l' empio ammutoiir. La giustizia o l'alma fede Sarà il cinto suo più caro, Qual guerrier che ognor d'acciaro Il suo fianco suol guernir, L'agnellino aifor col lupo Dormirà senza riguardo, Ed accanto al leopardo

Il capretto giacerà Col l'ion vedrassi allora Conversar pinguo vitello, E innocente pastorelio Lor di scorta servirà. La giovenca insiem coll' orsa

Pascerà lo proli sue. E il lione al par d'un hue Nudrirassi sol di fien. Delle serpi presso agli antri Sollazzandosi un fanciulio Stringerà per suo trastulio

Le ceraste al proprio sen. Poiche aiior le belve istesse Non saran più a stragi pronte, Ne oseran sul sacro monte

Alcun danne cagionar. Giusta idea del vero Iddio Como d'acque nei suo fondo Non è mai mancante il mar.

Spanderassi in tutto il mondo,

E di Jesse il bel rampollo Superiore all' attre piante Qual vessiilo lorreggiante Sventolar vedrassi atior. Da ogni parte a lui concorre Affoliato il mondo intero, E la pace del suo impero

Sara figlia dell' onor. Accaderà nell' avvenir lontano, Che Dio, qual fece un giorno, Noveliamente stenderà ia mano A redimer del popol suo l'avanzo, Traendol dall' Assiria, dali' Egitto, Da Padros, dail' Etiopia, Da Elam, da Senaaro, Da Emat e dailo isole dei mare. Un vessillo alle gentl Egii alzerà per adunarle assieme, E gli esuli dolenti

D'Israello, e di Giuda i sparsi figli Raccoglierà fin daile piagge estreme. A gelosia rivalo Non fia che il petto più Efraimo schiuda, Nè che s' affanni per livor più Giuda: Ouesti d'invidia oggetto Più non sarà per quello, Nè quei ver questi nudrirà dispetto, Ma congiunti volar dei mare al liti Sapran sui Filistei, E la remola gento D' accordo depredar dell' oriente. Di Monbo, d' Edome

Le provincie faran soggette e dome, E saran lor vassaili gli Amoniti. Allora disseccato Dio reuderà deil' Eritreo l'abisso, E a vento scatenato Sull' Eufrato ruotando il braccio forte, In setio rivi sciso Farà che agevol guado Presenti a chi si porte

Co' sandali sui piedi a valicarlo. Cost un sentier noveiio Aprirassi agli avanzi d' Israello, Che faran dall' Assiria allor tragitto, Com' essi un portentoso Passo trovàr nel pelago spumoso Quando lasciar l' Egitto.

### IL CANTICO D'ISAIA

Il Profeta tesse l'inno da cantersi dal con Profeta tesse l'inno da cantersi dal congregato Israello allorquando attignerà con gaudio le acque dalle fonti del Salvatore : ossia il Cantico che esprime i voll adempiti dal popolo nella venuta del Messia (Isnia, cap. XII).

#### TRADUZIONE DI SAVERIO MATTEI

Un inoo a te, Signor. Qual è fra tanti L' argomento ch' io scelgo a' carmi miei? Bella pietà, tu sei Del mio canto l' oggetto. Era sdegnato,

Ed a ragione, il mio Signor: ma vide Il mio dolor, la mia tristezza, e l'Ira Placò, volse le luci a me serene, Mi consolò, mi raddolcì le pene. Ecco il mio Dio: da' lacci Vien egli stesso a liberarmi : lo sento

È de l'acque salubri il chiaro fonte, Aperto a tutti: ognun n'esulti, e spegna

Dell' antico vigore Animarsi le membra : onde il timore? Siam salvi alfin; è Dio con noi: temprate, Popoli afflitti, il vostro affanno: aperto

La sete, e si ristori. Als I già vi veggo Rinverditi, animati: ah! già vi sento Cantar inni di ginia e di contento. Dio si lodi: i aooi consigli

Saran noti ad ogni gente; E l'aurora e l'occidente Il suo nome invocherà. Lodi a Dio; si lodi ci solo, Che portenti oprò per noi: Dall' adusto al fredde polo Quanto fece ognun saprà. Ah Sionne, ah! sii contenta;

Godi pur, non più querele: Il gran Santo d'Israele Co' tuni figli in te si sta.

### LA BABILONIA DISTRUTTA

rofeteggia Isala, con la caduta del Re superbissimo e crudelissimo di Babilonia, la distruzione di Babilonia medesima, e quinel la liberazione de Giudei dalla loro cattività (Isala, cap. XIII e XIV. 1-27).

#### VERSIONE DI LLARIO CASAROTTI

Piantisi lo stendardo in vetta al monte . Diasi con voci e man di guerra il segno, S' apran le tende, e con sommessa fronte V'entrino i duci a dar di fede il pegno: Ch' io già le schiere ho apparecchiate e pronte A portar su i nemici'l mio disdegno: Senton queste lo spron della mia gloria, E corrono danzando alla vittoria. Di congiurati re, di varie genti,

Di corni e trombe e barbari metalli Al suono, al grido, al tumulto già senti Muggire i colli e rimbombar le valli. È Dio che da lontan folti e possenti Chiama al cospetto suo fanti e cavalli: È Dio che nel furor s'avvolge e serra, Poi guida Il campo a sterminar la terra. Premete: il nembo di lassù minaccia,

E il Nume struggitor l'addensa e incita. Ecco i polsi tremar, languir le braccia, Farsi di gelo ogni alma impaurita, Torcesi men, men trascolora in faccia Donna che il parto a spingere s'aita: Ciascuno ammuta, rimirando, e il passo Ferma stupido sì, che par di sasso.

in quel punto fatal che seco volve

L' lra del Nume e strage orrenda e lutto. Il sol, gli astri e la luna un' ombra involve . Cagion d'alto spavento al mundo lutto. Cosl gli empj saran condotti 'n polve, E l'infame lor nido arso e distrutto: Cosl la terra, che di vizj è piena,

Fia muta solitudine d' arena. Nel di prefisso a far de' rei vendetta Sarò tremendo, e sfogherommi a pieno. Vol, baldanzosi, altro che gingo aspetta: Per voi, crudi, si appronta altro che freno. Più che spogliarvi, i miei campioni alletta Piantarvi un' asta micidiale in seco: Più che nell'òr, cb' unico schermo avete, Nel vostro sangue disbramar la sete.

Scoppia il furor del Nume : Il ciel si oscura, Trema la terra, e sovra l'asse ondeggia: Qua sparsi e là per subita paura Sembran d'agni o di capre incrme greggia. Ogni stranier, volto alle patrie mura, Guarda pur come al suo miglior proveggia: Ali mette alla fuga, e lascia a tergo Di Babilone l'esecrato albergo.

Nessun che di restar s'affidi, o lento Voglia indugi frappor, la morle schiva:

Urta nei brandi oslili, e a terra spento Cade, senza pignar, chi soprarriva. La madre i figli suoi vibrati al vento Scorge, e sbattoti nella selce viva: L'ebbro soldato va predando intorno, Ed al pudico unor fa oltraggio e scorno.

lo couro d'essi l'altier tecto affetto, A cui d'argento e d'or punto non cale; Ma l'arco unpugna, e ai pargoli nel petto Spie tatamente fa volar lo strale: Ed a sevan con barbaro diletto Chi per anco non hebbe aura vilale, Nelle pregnanti appunta il ferro, ond'enire Le cievte falde a ricercar dei venire.

Quel vanto de Caldei, quella, che i regui Copria del mondo, Babilon superba, Qual Soddoma e Gomorra, a pena i segni Del suo splendor nelle ruine or serba. Fie poi che in ogni elsi aldditi e lusegai Smurata e sparsa tra gli sterpi e l'erba, Seuza che Arabo mai v'alzi una tenda, O pastor sorra un sasso Il fanco slenda.

Là usciti fuor delle natie lor grotte Frano mostri per l'occutio lido, E là Ira le magion scosceso e rotte Belve lan la tann, cd augei torpi i'nido: L' infesto gufo nella buja notte bell' upupa risponde al rauco strido, E nei deserti del Piacer delubri Vagano struzza e fischiano colubri.

Volge si ratta in ciel l'ora funesta, Che ascollo i suon della città cadente, E spuntar reggio il di chi erge la testa Giacobbe iofino altora egro e languente. Ecco, ecco il Nume che a' suoi cari appresta Le rie d' metri dalla menta gente, E ai patri campi gli ritorna, e vuole Che Iragan odice vità al proprio sole,

Coulo e mile stranier, che del fallaci Coulo e mile stranier, che del fallaci Numi segniano il culto e l'empia fede, Di fe miglior, di miglior Diu segnaci, Guidan Giacobbe alla sua prisca sede. Servono alfin que' già superbi e audaci Nel suol di Ginda e di Giacobbe appiede: Chi vinse è vinto, chi fit preso or prende, E a'suoi crudi lirana Il! Caudio rende.

L'à siloi crudi liranti Il Cambio rende.

Na tu, qualor la destia catienne,
l'infonda il Ciel nelle tremanti rene,
El il pei li sgravi della ferres salma,
Cile già traesti per le Sirie arene;
Sorgi, o Sionne, e lotti palma a palma,
E festeggia la fin di tante pene:
L'arpa in man prendi, e alla nuda ombra inuita
Del re Caldeo con questi carsii insulta:
Sparre dunna l' alroce tiranno?

Sparve dunque l'atroce tiranno Dunquo l'emplo tributo cessò? Così al fine i re barbari vannn: In lor man Dio Jo scettro spezzò. Dio spezzò la terribite verga, Onde il mostro, spirante furor, Fea sonar su le misere terga Delle genti aspiri colpi tuttor. Già di guerra il romor lace, clà respira il mondo in pace; Ed al suon di allegri cantici Poggi e valli odo celteggiar. Fin del Libano son lieti Del tao mal cedri ed abeti, Che or siceri all'anre spandere Ponno I rani, e frondeggiar. Da quel giorno che ti colse Perreo sonno, il piè non volse Qua nessan; festosi gridano.

Nostre piante ad oltraggiar, Qualor veduto scendere Fosti tra l'ombre eterne Tremò, si scosse il Tartaro, Dall'ime sue caverne. Surger dall'alto solio

Dall' ime sue caverne.
Surger dall' alto solio
Fe' principi e giganti,
Che, antiche prede, all' espite
Novel trassero avanti.
Maravigliando, Alt, dissero,
Te pur infermo e vile,

Marangiando, An, disser Te pur infermo e vile, Te pur n'è dalo scorgere In tutto a noi simlle! Muto e profondo baratro I tuoi gran fasti or preme, Né suon di trombe o limpani Piò a te d' intorno freme. Rôse da vermi stillano Sangue le membra infello,

Sangue le membra infello,
E vermi sol ti coprono,
Sol ti fan vermi letto.
Dall' alto ciel cone cadesti! ahi come?
O figlio dell' Aurora, inclita Stella,
Che tante genil hai debellate e done!
Su in ciel (quest'era del tuo cor favella),
Andrò su in cielo, e la regal mia sede

D' astri lucenti spienderà più bella.
Starò dore Sión gli Arlici rede
Lumi girarsi, e dar leggi alla letra;
Qual Dio, le nubi percarco do piede.—
Ma te l'inferno entro a' suoi stagni or serra;
E chi la anlam tua scontra al deserto,
Ristà sospeso, e il capo e gli occhi alterra.
Quegli è force costui, domanda incerto,
Che le città, che i regni e il mondo corse
Per calle da terror, da fuga aperto?

Che la face a incendiar, che il ferro torse Tullo a sparger di stragi e di ruine? Che seampo ai vinli re glammai non porse? S'egli è quel desso, alii caso orrendo! ali fine! E regi e principi

Pur tulli cadono
Di gloria cinti,
E un sasso, un tumulo
Gli copre almen;
Ma te su l'arida
Sabbia disteso,
Già tronco immobile,
Gia inutil peso,
Niega d'accogliere

Van tra gli estinti;

La terra in sen Nè, come agli ultimi Della vil plebe, Il dono misero Di poche glebe Sul tuo cadavere Si getterà. O di tua patria Peste e flagello, Per tutti i secoli Tuo nome e quello Di tua progenie

Taciuto andrà. Dunque fin su i nipoti'l vostro sdegno 1 Dovuto agti avi, o mici guerrier, discenda. Ite, uccidete, e del paterno regno Non resti un che allo scettro il braccio stenda. Non resti un sol che di superbia pregno D' erger nuove città cura si prenda:

1. Il Martini, che non dislingue dal resto di questo poema su la distruzione di Babilonia l'Epinicio Inseritovi su la cadota e morte dei suo Re, nemmeno avverte dove questo Epinicio finisca, e pensa disovrappiù che tulto il componimento profetico termini col v. 23 del capo XIV. L'abate Francesco Venini, che lo Epinicio medesimo trasportò in un' ode italiana, ha stimato di spingerio fiuo a tuito il v. 21, dov' lo son di parere che spinger non debhasi al di la del v. 29. Roberto Lowih all'opposito, che in un'ode latina il tradusse, trascorse fino al v. 37, col quale lo chiudo, oltre all'ode, il poema. La critica del miei lettori giudicherà della crilica de' traduttori. Del resto, se fosse mio intendimento di racquistarmi fama con ste hibliche traduzioni, mi sarei ben guardato dal citare quel valorosissimo Inglese ch' eclissar può con le sue

Che vo' dar Babilone a eterno otiblio. Vadan l'eccelse torri al fin sossopra Tra il fango e l'acque di palude immonda. E Il glunco e l'alga in ogni età le copra Assorte da voragine profonda. Giurò l' Eterno: or quando è mai che l' oura O dubbia o lenta al suo giurar risponda? Ciò che giurai sono anco a far possente,

Io ch' estirpar la schiatta rea, son io

l'ur come il volge dentro a sè la mente. Dal collo il giogo, e dalle spatle il carco Trarrò a' miei figli , e dl Sión su i monti Agll empi Assirj, che avrò côlti al varco. Calpesterò , strilolerò le franti. È questo il segno a cui drizzar vo' l' arco . Questi gli strati che a senecar ho pronti. Un Dio che vulle, a disvoler chi astringe? Strale ch' egli avventò, chi addietro spinge?

non pur le mie, ma forse quante traduzioni di questo ge-nere videro e in Italia e fuor d'Italia la luce. Ma perche In tauto mi sono accinto a questa fatica, in quanto ho sempre creduto coi piu periti giudici del buon gusto \* doversi promuovere unitamente allo studio della poesia greca e latina quello ancor dell'ebraica; chiquque ha senso per cio ch' é bello, a' indurra solamente per la lettura della citata ode intina del Lowth a tenere in gran conto la poesia dei Profell.

\* Ouand' anche non ci fosse l' autorità del Bollin, del Batteux, del Blair e di altri sommi scrittori dell'arte poetica, quella bustor potrebbe di Giuseppe Torelli: Let-tera premessa alla versione di alcune Poesie della Santa Scrittura del M. Scipione Maffei.

## LA MOABBO DEVASTATA

Isaia con zuo vivo dotore, pur prezagizce a Moabbo gravi goztighi a cagione dell'arroganza e superbia con che i suoi cittadini trattato hanno gli Ebrei (Isala, cap. XV e XVI)."

#### VERSIONE DI ILABIO CASABOTTI

Sorge la notte; e con terribil scempio Pria dell' aurora Arepoli è distrutta: Sorge: e del Chirián fastoso ed empio La città in brani e polvere è ridutta. Sale Moabbo desolata al tempio 1, E sul ciglio a Dibón s'è già condutta: tvi sommersa netta doglia amara Utula e cerca in van Nabo e Medara. In aspetto servil, rasi la testa Gli avviliti suoi figli, e rasi 'I mento, E stretti 'l fianco da un' irsuta vesta, Su le pubbliche vie fanno lamento: Per tetti e piazze della turba mesta Scoppia in fiume di lagrime il tormento: Grida Cascòr, grida Eleàle oppressa.

1. Per Monbho è facil cosa intendere I suoi cittadini o l suoi magistrati. Dico poi che Moalibo è salita sui Dibone, e non che Moabbo e Dibone sieno saliti a' luoghi ce- temple (de son Dieu); il tra à Dibon ..... pour y pleurer.

E si odnnu quei gridi infino a Gessa. L' acuta voce che, fremendo, scorre, È stral che all'alme dei più forti passa, Sforzati anch' essi 'I fren del pianto a sciorre Con mani al crine e con la fronte hassa, Moabbo, il popol tuo fino a Segarre lu vôlta è messo, ahi sconsolata e tassa! l'oggia a Luitto, singhiozzando, e introna Di lamenti e stridor la via di Orona, Fendersi già di Nemra i campi, e l'onde Celarsi omai nell'arido terreno, E secche l'erbe, e pattide le fronde Veggio nel busco in pria sì verde e ameno. La smunta greggia alle vatlee profonde Con gli stauchi pastor, rifugge in seno:

crisi, come dice il Martini, perchè stommi alla traduziona del Dognet ch'è questa : Il (Monb) montera un Greggia sempre infelice e mal sicura! Chè l'arubo ladron la incoglie e fitra.

Cod , mesto sonando, in aér treus Di Noalho il clamer con note orrende , E con lungo onderggiar fino all'estrema Piaggia d'Egalli e a Bere-Elim si estende. Ve' come onda di sangue il liko prema Del Dibón che più gonfo e torbo scende! Ma chi fugge o si occulla , a pascer vanue Di rabbiosi leon l'aride canne.

Ed al Sir della terra, oh inginsial on foile: Ches i porgan Iributi ancor divieil? Uehl forna in senno, e di Sionne al colle Manda gli agni da Pelra e gli arieti: E lungo Arnone, in piaggia eriosa o molle. Agli augei fagglitiri ed inquielti i, Che la tema seacció dal caro nido, Diano le figlie tue ricovro fido.

I ciltadin chiama a consiglio, e pensa t tuoi giorni a serbar con fansto cilito, E, qual fora di notte, un'ombra deusa Prepara allur che più il uneriggio è litto. Iri un ritugio al profugi dispensa. Iri cauta gli ascondi e non far zitto: Ma, finche passa il Re grifagno e crudo,

Sii, Moabho, a' miei cari ushergo e scudo. Non più, chè cede il raplulor ai franco: Fugge pien d'onta l'artio guerriero. Ecco, duré a' sicome poire, manco Yeune chi ci premea soperbo e fero. Na Gosse antor sul fruno è assiso, e al tianotien quindi la Pietale e quindi il Vern; Vè ingiosta mai, ne mai dubbiosa n lenta L'arrea degli avit man lance sostenta

Or al popole mio fallo è palese Qual di Moabbo l'alterigia fosse: Con furibondo ardir vittà scortese, E vanto insam con debili posse; Però schiave sue genti e vilipese Fremer d'urli faran t'aure percosse, E dell'alta Efiopoli dolenti

 Secondo la lezione del v. 2. c. XVI, adottata qui solura, gli augelli sparnazzati non rappresentano le figlie di loro pensici.

Col pianto innouderanno i fondamenti. D'estranio prence mesorata mano Guasta le terre di Cascor si belle. E di Stous i vigneti a mano a mano Recide e Ironea, u il discerpa e svelle, E le viti da sè scaglià lontano, Quesle a Gianér, fino al Descrio quelle, E avventa le propaggim più rare

L'avrens le propagoro por aretocor più lungi, e fin di là dal mare.
Oli grappoli di Simat oli viti di redili Cazer vi piange, ed io con lei sosprra.
E gli occhi e il sen di caldo pianta lu multi.
Se te, Cazoro, se te, Eledi, rimiro.
Or uon più, no, si lielamente folli Suonan pei campi l'alle voci 'n giro Nella ricca stagion chi 'ampiro tesoro Porge al viilla ndi frulli e messe d'oro

Nou sul Carmelo con aperto viso, Ristoro almo dei cor, Letiuia riede; Nè la Vendemnia Ira lo Scherzo e il Riso Errar pei citri e ballonara si rede. Ma chi l'ove solca di feccia intriso Prenner col lorchio, od affaltar col prede, Nou più Iravaglia ai tini inforno: giace Desolaal a viguas, e il canto lace.

Ellopoli, ohimel singutti amari Traggo in mirar le tue siagure estrene; E questo sen, di un'arpa tocca al ¡uri; O Moshbo, per duol morniora e geme So i colli e presso gli abbracciati altar Le tue genti han perduta omai la speme: Carrono al tempio, e in van; chè su le porle Fulmini ai l'urictior supplicio e morte.—

Queste a Moabbo uninacciò ruino 10º fa gran tempo il Dio della rendetta Ma qual novera i giorni, e il tardo fine L'agricollo di sue faitiche affevila: Tal ei che sol tre volte il verde crine Spieghin le selve a lender l'arco aspetta. Poi la corrà col popol suo, che inlorno Scarso e inerme le resta, e pien di sorruo Scarso e inerme le resta, e pien di sorruo

Noab, come nel Martini, ma gli Ebrei perseguitati dai luro nemici.

### LA DAMASCO DISTRUTTA

Intendia a Damaco la sua distruzione, Jana predire gran danni miche agl' Irractit, che con De macro è revan conferenti; e a quelle a totte le gents che rivolgono l'armi contro di Giuda, profeteggia sterminio (Italia, cap. M<sup>2</sup>II).

#### VERSIONE DI ILARIO CASABOTTI

Gità non più; sia polvere e ruine L'alta Damasco: pasturar si veggia Per le castella ad Aroér vicine, Già dereitile e sparte al suoi, la greggia. Tratto Effraime a inglorioso fine Perda sua rocca, e il Damascen la reggia Binni. Fol. II. Cada la Siria, e la medesna sorle Corra Israele, or parentalo e forle.

Voce è questa del Nume. E già rimtro Scarno Giacobbe, ed appassito in faccia, Poscia elre a lui distende Il rege Assiro. Come alle spiglie il michilor, le brarcia.

Colombia Green

Anch' ei mena sua falce avida in giro, Anch' ei sua messe di sgontbrar procaccia: Tal sotto al fascio gir enrvi le spalle Vede i cultor di Raffaim la valle.

Vite che ha sol quei raspolictii rari, bi che il vendenmiator nulla fe' stima; O mesto ulivo che dei pingui e cari Fruti, onde carco si uostrava in prima, Quando è pol scosso dai villani avari Puchi ne lieu su la frondosa cima, Potria Giacobhe assimigliar, cui folto Popol cingea, che or mano ostil gli la tolto.

Questa del Nume è voce. Allor, ben tardi, Pur fa una ... "a l vero Dio rilorno, E dell'are innalzate a Dei bugiardi Pien di dolor sente vergogna e scorno. Non ai loschetti osa l'evar gli sguardi, Dove son templi mal celali al giorno: Non agl'idoli posti al chiaro sole,

Lavor ili fabbri e temerarie fole.

Ma come un arboscel da cruda accetta
Reciso al piede e che arderà sul foco;
O inutil ramo, cui dal campo getta
L'agricolture, a bestie e a venti gioco;
Così n'andrà la slirpe sua ungletta
Lungi, sotto altro ciel, dal patrio loco:

Nude allor fien le sue città possenti, E albergo la sua terra a infide genti. Dunque obbliar potrai l'Antar primiero Di tua salute, e fargliti ribelle?

Ti fia supplicio il por germe straniero, E solterrar propaggiul noveli.

Tosto avverrà de con rigoglio altero Mettano frondi verdeggiani e belle; Ma, levandi al desira a chren el frutto, Miserco uno corrai che doglia e lutto. Triste a lori Quante gentii Alto rimbomba Frastuon, come fa il mar quando rimugge. Nu con più di romor dal monte niomba.

Frastion, conte fa il mar quando rimugge.
Non con più di romor dal monte pioniba,
E i boschi una funnana urta e distrugge.
Ma freman pur; chie la Vendella romba
Intorno ad esse e, qual tempesta, rugge:
Le sgrida il Nune con terribil voce,
E il campo assalitor fiugge veloce.
Sembra public del viole di pian l'aggira:
Sombra public dispersa in un nomento.

Se dall'aperio colle al pian l'aggira: Sembra paglia dispersa in un momento. Se rapido su l'aia il turbo spira. Coll'imbrunir del th'uen lo sparento; L'Alba ritorna in ciel, në più lo nura. Così pur vada con fatal ruina Chi tentó far di noi strazio e rapina.

### L' EGITTO

Il Profeta, dopo d'aver predette all' Egitto le motte rovine che gli verrebbero dogli Assirj, votirma la sua conversione a Dio, e la pace cogli Assirj medezimi, per merito del popolo ebreo (bala. cap. MX.)

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Sovra cocchio leggier di nulli accolte Dio vola e scende nell'eggizia terra, Di cui le sacre immagini sconvolte Tremano al guardo suo, che lor fa guerra: Treman le genti, che in furor poi vôte Gridano all'armi, ed ognun l'armi afferra: Ecco uono ad uom s'affronta, e reguo a regno: Riiotte Egitto di fraterno sdegno.

lo, dice il Nume, io l'ire accendo, e vana Fo che ogni arte diventi, ogni consiglio, Quando Maghi e Piton (vil turba insana) Consulta, over gli bei nel gran perigio. lo, io d'un Re, che lo ghermisce e sbrana, Su l'Egitto rivolgo il fero artiglio, D'un Re che, forte ed'a mal far possente, Freno di legge o di ragion non sente.

Siègoe iniolita arsură. Il mare e l'onde Pinggon dal lido, e le fantose vene Negli alpestri suoi massi l'furme asconde Su i campi uso a versar le pingui arene: Rivi, docre, casuall, argini e sponde, Fonti e foci, d'unnor già ricche e piene, Tittin è potre, arso è lutto, e biade ed erba; vè fil di verde o canna o giunco serlas. Non v'è chi dalla riva il pesce alletti Con l'esca dolce che, dagli ami penda: Non chi scorra su gli aglii barchetti, E gli annodati lini 'm mar distenda: Non chi vele recconci, o maglie assetti, Non chi vel recconci, o maglie assetti, Non chi le stagno suo pirighi a difenda. Vanno le reli dissipate e sparte, El odia il pescator l'ingegno e l'arte.

Ben scioccii deste a Faraou consigli, Prenci di Tani. E qual follia vi prese? Diceste: Noi d' antichi re siam figli: Dai ssagi a noi la sapienza secse.— Ol prodi 1, qual partilo o ribi s'appigli, Su dunque al vostro Re fate palese. Di lui che fia? che dell'Egilto? Ahi lassi! Perchè restar si tacilumi e liassi?

E vol prenci di Menfi: a fragli casus Si appoggia in ver chi alle vosti' arti crede. E vol, tribuni, a che pensar? S'inganna, Dando l'Egillo a' pensier vosti' fede. Dio vi ottenebra il giorno, e gli occhi appanna, Quando più acute ciglia il tempo chiede: E, quale ad chrio il vino, na nurol denso A voi triba la mente e toglic il senso.

Mille In petto ravvolge e mille teuta Vie di salute il Pettisiaco region; Ma in van l'inom forte, e in van pur si argousenta Il vono fevole trovar che giungo al seguno, Cote il ramo el il giunco: anima lenta Lor siede in pettu e femninite ingramo: E quando, per ferir, Dio Ieva il braccio, Treunano in ogni mentro e lan cortifighiareio.

Poi quaudo alla Gindea gli sguardi gira, Escorge il Nume a lei propizio e fido, I grau prodigi sinpefatto amuira, E trema ed alza ili spavento un grido: Ode che lingua Cananea si aggira Per cinque alte città del Parin tido, Tra cui le sacre al Sul nobili mura; E che per sodo Iddio ciasrun vi giura.

E che per sido Iddio ciasrun vi giura. Che miù? Ne' campi snoi vede l' Egitta Al Nume eretti un monumento e mo'ara, Testimonj di cultu: e, quando affiilto Sia da' nemici, ad invocarlo impara. Iddio la ascolta; e un capitano invitto, Che gli valga di schermo, a lui prepara: Quinci del Nilo i popoli devoti Fanna a Die sacrifici e sciolgon voll.

Brn l'oltraggiato Nume acerba e ernda Praga all'Egilto imprimerà; pur tia Che lui supplice ascolli, e la gil eltitula Gou man che scente or dispitetata or pio. Altor verrà che agevole si achiuda Dal Nilo al Tigri una solenne via, La qual di sui di giù brutichi e ferva; E a Dio l'Assirio con l'Egizio serva.

Vienvi lerau Israel, vincul felire, Attrice (Programme Vincul felire, Attrice (Programme Vincul felire, Attrice (Programme Vincul felire), et al. (Programme Vincul felire), et

### LA VALLE DI VISIONE

Perdice il Profeta e piange le rorine della Falle di Fizione, cioè di Gernanleume, che sarebbe occadule pei delitti de' moi abilatore (lanta, cap. XXII., 1-14).

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Che mai ti avrenne? e perché in fulla ascendi, popolosa cità, su gli ardui letti? È i tumulti e le feste a schermu prendi? Cagginu tuoi fagli, e non in guerra i pelli Porçendo al ferro: i prenei toni dall'areo Fuggon, tenendo jum non li saetti. È il popol, di villà l'auima carco.

Medita fughe. L'un l'altro consiglia: Giurano i patti; ed han già preso il vares. He; e nessun mi alleggi 'l duol: le ciglia Avru caro a stemprar per la funesta Sorte che preme di Siòn la figlia.

Eco ecco II di che tulto turba e pesta: Ecco II di che il Signor vindice s'alza, Ed a Sión t'estremo lutto appresta. Onde stenderle al pian, le mura scalza; Ed urla e grida con si furle voce, Che ne introna di Solima la balza.

Scudi, climi, aste, turcassi <sup>1</sup>1 Medo alroce <sup>1</sup> Stacca dal muro: è in corchio, e per gli calli Aperti vica co'suoi destrier veluce. Glà mille role ingombran le tue valil Glanto amene, e soito all'alle porte Stan nilrendo e raspando i suoi cavalli,

an nurendo e raspando i suoi cavalii. El tullo abballe quanto in Giuda è forte: Tu guardi pur se nella rocca fosse Del bosro cosa tal che schermo apporte. Vedì 'u più lati dal moulon percosse

Le Daviddiche mura: e già disserri All'onda, che ti cerchia, interne fosse. Qui numeri le case, ivi le atterri A ristorar le breree; e fra I due muri Presso l'antico lago acque rinserri,

Ma chi ti fabhricò non guardi o curi. Niseral Senza d'esso, anelli e stanchi Niri i tuoi cittadin, ne t'assecuri. Ben, perrhè lor la sua pietà non manchi, Gl'invita al pianto, a radersi i capelli, E a stringersi di sarco ispido i fianchi;

Ma quei slausi a tripudi ognor novelli, Dapi e licor mescendo alle carole, E un continuo scannar d'agni e vitelli.

E un continuo scannar d'agni e vitelli.

Dicendo van: Pianger? pregar? son fole:
Qua piatti e cuppe. Incerto è il di futuro:
Chi sa? morli saremo al nuovo Sole.—

Ma il Nume udir mi fe' sue voci: lo giuro, Dicça, che fitti delle vostre colpe Restar vi toccherà nel fango impuro, Sin che la morte vi disuervi e spolpe.

<sup>1.</sup> Scriptura, dies il Calmet. Actom. Asser et Medes et Anitimos junest.

### LA RIPROVAZIONE DI SOBNA

Sobna, ministro del re Ezechia, nomo ambizimo e auperbo, s'avea fatto erigere un monumento grandines, in cui voleva esser sepolto. Ora Isasa per questa sua ranita, che non sarà stata il suo solo demerito, gl' intima che rerrebbe privato di sua dignita, e condolto in paese straniero Isaia, cup. XXII., 16-25).

#### VERSIONE DI ILABIO CASABOTTI

the fai to qui? che sei qui to, che avello Sul giogo alto di un monte in pietra dura Scolpir ti festi sontuoso e hello?

Te fa Dio Trasportar da queste mura. Come angello in suo carcere, e li serra 1 Net vili cenci d'una veste oscura, Te, come palla che volubil erra. Fere, shalza e raggira intorno intorno,

E por sospinge in sen il'un'ampia terra. Te ivi premerà l'ultimo giorno: Ouesto è il coccliio d'onor che a le si cede, O del tuo Sire vituperio e scorno

Dunque scacciarti alfin da quella sede, E strapporti a quel posto è mio consiglio, in cui l'avvisi tener fermo il piede. Allora io chiamo Eliacimo, il figliu

D' Elcia, mio servo di maturo petto; E de' luoi panni lo ricopro e abbiglio: Del tuo balteo lo cingo, e gli commetto

I Chi non volesse qui perdere la similitudine di quel gallo ( sieut asportatur qu'ilus , dice l'originale ) , ch'e sprimer poò la fierezza e l'alterigia di Sobna, ed esprimer anche la sua umiliazione, come guando legato il gallo nei La lua possanza. Ei provvido e soave Di Giuda e di Sion padre fia detto. lu su l'omero sno pougo la chiave Begal: forza d'aprir, duv'egli serri,

Q di serrar, dove apra, alcun non liave. Ne vi sarà chi lo disvelga o sferri; Che filto e saldo io vo che resti, quanto Tenace chievo in un buon mur s'afferri.

A lui, del solio avito illustre vanto, L'aurea corona, già palerno fregio, Sospenderassi, e il fulgid'ostro e il manto:

A lui ciò che di vil, ciò che di egregio. E i vasi d'auro fin, d'argento terso, E l'orcioletto che più s'ha in dispregio.

Del l'altro chiovo, alti ! quanto è il fin diverso : Fitto sembra in buon mur; ma fia sconfitto, E calpestato e infranto. E andrà disperso Tutto ciù che or vi è appeso, Iddio lo ha scritto.

piedi si porta in piazza per esser venduto od ucciso, legga Qual feati un galla, e ti neviluppa e serra er.

### LA GIUDEA

Vedi II Martini

Il Prafeto vaticina l'estrema desolazione al regno di Gaudra; mo ne' pochi che di quel regno ondian salvi, farà Dio resplender la sua moesta e la sua gioria (Isala, cap. XXIV)

#### VERSIONE DI ILABIO CASAROTTI

Ecco stagion rhe il Nume crulla e scuole La terra, e di ruine alto la ingombra, E l'aspetto ne cangia e la percuole Si, che d'uomini e fere in tutto è sgombra. Dal popolo indistinto è il sacerdote: Schiavo e signore una viltate adombra: Comprator, venditor, chi accatta o presta, E ancetta e donna d'un sembiante resta. Dinanzi all'ira di nemiche spade,

Che a' più intrepidi cor spavento porge, Da ville e da città, per campi e strade, Precipitoso il volgo andar si scorge. Ogni cosa è deserlo, in basso cade Ciò che or sublime tra la gente sorge, Fa il Nume un cenno: é squattida la terra. E da' cardini suoi l'orbe si sferra. Alti stirpe rea che il misleale ingegno

E quel patto divin ch' eterno pegno Di pace un tempo fu giurato e scritto! Non è forse ragion che Iddio di sdegno S'arnii, e purghi col foco il gran delitto? Brucia ei la terra, e i suoi cultor distrugge. Salvo un picciol drappel che a stentn fugge. Vien la veudemmia, e deluile e fallace Trova la vite, e d'uva i tralci scossi. Volto è in silenzio il suon dell' arpa, e tace Lo strepito dei timpani percossi: Cessó la festa del villan, che giace Mulo, e con gli occhi ebrj di pianto e rossi: Canlicchiando ei bevea nettareo vino; Sucrhi or beve di assenzio a capo chino. Sionne è sparsa di ruine e polve:

Vôto è d'abitatori ogni suo tetto;

Volgesti a violar le leggi e il dritto.

Ma per le piazze un grido al ciel si volve, Che penuria di vin spreme dal petto. In alra nube l'Allegria s'involve: A stranie region passa il Diletto: Qui resta il Duolo, e su le infrante porte Con volto fier la inesorabil Morte

Quante, dopo la messe, in su gli olivi Nereggian bacche tra le verdi fronde; O quanti por su'vendemmiati clivi Raspi la vite non vednti asconde; Tanti van salvi tra le genti, e quivi Ai festosi lor carmi il ciel risponde: Risponde il mar, che da' suoi tidi applaude: E il Nune d'Israel n' ha gloria e lande.

Empiete, empiete del suo nome augusto Le valli e i monti e l'Oceán profondo, Non odo io forse l'inclita del Giusto Fama snnar quantunque gira il mondo? Alti lasso me! che questo petto è angusto Gli arcani a contener, che a forza ascondo... Misfalli orrendi e orrende pene io veggio,

Che ilir non posso e che tacer non deggio. Il dico? ogni nom è culta morte in boccaQuinci è il terror, quindi la fossa e il laecio. Chi fugge il grido del terror, trabocca Giù nella fossa, e non gli è schermo il braccio: E chi fugge la fossa, il laccio tocca, Donde lungo agitar nol trae d'impaccio: Sopra, intanto, i suoi nembi'l eiel disserra: Sotto, dall'imo sen trema la Ierra.

Trema, vacilla, ondeggia, ebbra al sembiante. E cade alfin-dalle suc colpe oppressa. Ne surger può; chè qui le membra ha infrante, Là squarriala si mostra, o in polye messa: Anzi portata è via, qual dall'errante Pastor la lenda, quando il di s'appressa. Del Nume allor si vendica lo zelo Coi regi 'n Ierra, e con le stelle in cielo

Nel sen di carcer cupo andranno in una I re carchi di ferro, e più di scorno, Finche l'ira che in ciel mugge e si aduna. Scoppi e scenda a sfogarsi 'n quel soggiorno. Na ferruggine è il Sol, sangue è la Luna, Quando fa il Nume a Solima ritorno: E, messa fuor sna gloriosa insegna, Cn' suoi vecelsi 'n Siòn s' asside e regna.

### II. COCCODRILLO

Gasligo e morte di un grun Re persecutor degli Ebres, figurato nel coccodrillo; e queja degli Ebres rigo e morte at un gran ar persentor arget Evrey, piguroso nel coccourture; e guiga arget Evrey stessi che ne van solvi. Cantico di ringraziamento a Dio che libera il popolo di Giudo, figurati anch'esso in una vigna. Cadula della città duo evano schiori gli Ebrei, e portentosa liberazione de queste (Isala, can. XXIII ).

#### VERSIONE DI ILABIO CASAROTTI

Spada di fino acciar, grande e funesta Iddio brandisce, e il eoccodrillo assalta, Lungo qual vecchio pin della foresta, Ma che per l'onde si contorce e salta. Lo necise, Il popol min già messo a festa Con un batter di palme il colpo esalta, E all'armonia di musici strumenti Onesti scioglie dal sen canori accenti.

CORO DI PUPOLO I

O Gluda, o Giuda, fertile Vigna lu sei, che grappoli Fai d'ambra e di rubin. Non pur la sete spegnere. Ma puoi bearel l'anime Col tun nellareo vin.

UN LEVITA A NOME DI DIO

lo solo, io Nume provvido I tralci suoi nutrico Del mattutuo umor:

ennems, les differens choeurs s'écrieront dans leurs can-

E notte e giorno so vigilo, Perchè crudel nemico Piede non v'abhia a por. Sdegno non serbo, I triboli Datemi, e i vepri suoi, Che li combatterò. Da pria li pesto è sgomina, Quasi per gioco, e poi Tutti gl'inecudiero Come polran resistere Alla implacabil face Che terro strella in man? O forse alteri e indomiti Con me vorranno nace? Pace con me vorran?

IN ALTRO LEVITA

Vigor novello Giácobe Trae dalle sue radici. E germi produrrà: Ed Israel già florido Cor pampatri feliri

1. Dans la joic, que causera la mort de ce formidable pie de Juda est une vogne d'un excellent ven, d'un plen rare el chouri, ec. Ma di tutta questa profezia vedi e la traduzione tiques de rejonssonne et d'actions de gréces : que le peu- sul lesto ébeaico, e il commento che ne ha fatto il Duguet.

Ed è ragion che il Sol quel giorno apporti. In the sue colpe l'Idumes mi sconti. E apporti l'anno, in che Sión si aspetta Che io faccia de'snoi danul aspra vendetta. Veggio torbidi allor di pece immonda

Portar sul corno ignota rabbia i fiumi, E to terra sulfurea ed infeconda Voltarsi 'n fiomme e vomitar hilunii. Eternu arde quel foco, eterna inonda La pece, elerno è l'ondeggiar dei finmi; Ne mai, per volger d'anni, it vlandante Al sito infame drizzerà le niante.

Stanza ivi 'l pellicano avrà sicura Cel gafo luttuoso ed importuno: II di v'andranno i corvi alla pastura. Le nottole vi andranno all'aer bruno; Chè in terra lillo di quell'ardne mura bidio non lascerà vestigio alcuno: Tesa è la corda, a piombo è il fil, tremende

Tentennan moli, e un urle al pian le stende. O Grandi, al regno: o Prenci, al Irono. Ahi lassi! Perchè invocarli, se son polve ed ombra? Già degli altierghi lor surge tra i sassi L'orlica, e il cardo l'alle rocche ingombra. lvi le fere van muvendo i passi, Ivi l'upupe tristi un greppo adombra, Ivi i putcin lo struzzo al pasco niena,

E a' rollami 'l dragon frega la schiena. tvi centauri orrendi nriano a prova, E le strigi notturne han preda e letto: tvi a compor suo nido e a schermir l'uova Itinvien la corcoveggia crmo ricelto, Dove tranquilla si rannicchia, e cova t cari figli col tepor del pello; E dei sparvier la rabida famiglia. Roteando per l'alto, accelli artiglia.

Fiso lenele in questi carmi'l guardo, E dité poi se raggia accente in vaoc. Vi parla il Nume; e a'cenni suoi non lardo Verrà di Bosra ogni animale al piano. Die, st. Dio con la sesta e col tragnardo Dará loco a ciascun di propria mano:

Traffa è la sorle: ognor su l'arso lido Avran fere ed auget la tana e il nido.

Ma nei canni deserti aura serena Sunarcia e indora dei nembi 'l-fosco velo. E Infla gigh la solinga arena Trae nell'amor di sue bellezze il cielo, Mirabilmente dilettosa e amena Più che il Sarone e il Libano e il Carmelo, Quando le genti nel suo chiaro lume Vedrau la maestà del nostro Nume.

E lente ancor vi pendono le braccia? E aucor mal fermo il ginocchio vi trema? Soffrile: e a cui nel pello il cor s'agghiacria Date conforto a discacciar la tema. Tosto un giorno sarà che it Nume facria Di chi pria vi oltraggiò vendetta estrema: Ei vien, la preda at predator ritoglie, E le calene di sua man vi scioglie.

Il sordo ha di quei tempi (oli maravigha!) Le orecchie, il suouo a udir, sottili e pronte-Rillo su i piedi I zoppo a saltar piglia, Come cervo che corre agile al fonte: Dischinde il cicco te nebbiose ciglia, E a vagheggiare il Sol leva la fronte: t'uô it mulo inni discior; chè nel deserto Chiare sgorga e dolci acque il monte aperto

tn piagge silibonde argentei rivi, E scorrevoli fiumi, e cheti laghi, E verdi alberi, schermo ai raggi estivi, Là 've iu prima ahitar soleann i draghi. Bello a veder, come l'nom giusto quivi E l'Innocente a suo diporto vaghi! Drillo ed ampio è it cammin, sacra è la terra, E, Inesperto quantunque, il piè non erra Non vi entra o v'entrerà leon feroce

Ne belva altra a splegar l'adunco artiglio; Ma sol chi scioglie a melodie la voce, ttitornando a Sion dal lungo esiglio, Non Iravaglio u dolor l'anima coce, Non ha gemili 'I sen non pianti 'I ciglio Dio lor duce gli scampa; e a ciascun dona Di letizia e di pace aurea corona.

# EPISTOLA D'ISAIA AD EZECHIA

Exechea, spaventato dalle menacer di Sennacheribbo , il quale, abbattute le citta forti della Goudea , intimara a Gerusalemme la resa, area spedito ministri che su ciò consultassero il projeta Isaio Or n' chbe la seguente risposta (Cap. ALXFII, 21-65).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Porché quali vicende abbia il Ciel fisse Al Rege Assirio to mi chiedi, ascolta Quello, mio Sir, che il Nume a lui già disse, -La Figlia di Sionne a le rivolta Crolló la testa, e con regal disdegno Scheroi le tue minacce e l'ira stolla. A cui lo sguardo, a cui dal labbro indegno

Vibrar pensasti le bestemmie e l'onte?

Forse il Dio il'Israel unu fu tuo segno? Tu co' tuoi servi l'oltraggiasti. - Proute Spinsi le mie quadrighe (ecco i tuoi detti) Dove più innalza il Libano ta fronte: Troocai gli annosi pini e i cedri cletti: Salsi tin dove con perpetue fronde

Di un Carmelo verdeggiano i hoschetti: Scavai l'acque e le hebbi; e come l'onde Toccai d' un fione, presso il fondo asciutto Alle e sicure in van atetter le aponde. -Ma non sai tu che io sol governo il tutto? lo, già tempo, ciò volli, ed al sun fine lo l' lio, volgendo le stagion, condutto.

lo di forti città feci roine: E il cittadino di peura smorto

N' ebbe polsi tremanti e ciglia inchine; E si schermi siccome germe in orto, Od rrha sovra il tetto, o in prato fiene Anzi la messe inaridito e morto,

Le tue furie vên me nodrite in seno. Del venir tuo, del tuo partire il punto, E gli atti dello star conobbi a pieno,

Si: tanto orgnglio a tal follia congiunto Contra le forze e il provveder divino, Fin su le stelle e a questi orecchi è giunto. Dunque, alle nari lue posto un uncino,

E in bocca un fren, per l'orme in pria calcate Omai guido al rilorno il tuo cammino. -

E a prova , o Sire, ch' in del ver son vale,

Quest' anno e un altro ci farau satolli Volnntarie le terre e non arate. Al lerzo, ite le vigne a por su l colli,

Fidate ai campi'l gran; che io veggio enme Rabbondin l'auree spighe e i rasui molli. E veggio a rinnnyar radici e chinnic Qual pianta è in Giuda ch' eviló la scure, E tra' suoi rami a colorir le pome.

Sion giuiace; e fuor delle aue mure ( D' onnipossente man tutta opra e zelo) Veggio reliquie uscir salve e sicure. Non shigottir, Signor. Già senza velo

Del Rege Assirio la vicina sorte, Che oracologgio a te, mi mostra il Cielo. Non ei, non dà l'assalto a queste porte. Scudo Incontro non leva, o slancia strale,

Ne tende in chiuso vallo a farsi forte. Per fuggir donde venne, ei mette l'ale lu Solima non entra, lo la conservo. Dice il Signor; chè del mio onor mi cale. E del figliuol d' Isai, mio fido e servo.

### IL CANTICO DI EZECHIA

Ezechia era ammalato; Isaia andò a visitarlo, e gli disse che sarebbe morto. Il Re allora si rucco mando a Dia; Isaia ritorno e lo assicuro che Dio l'avera esaudito, e che gli accordava altre quindici anni di vita, e che avrebbe liberato Ezechia e il regno dalla tirannide degli Assirj. In segna della verità delle promesse, fece ritornore indictro l'ombra nell'orotogio, di che vedi la Dissertazione del Calenet De retrogradatione Solis la horologio Aches. Ezochia risonò, e grato a' beneficj compose questo bel cantica degno d' un gran re e d' un gran poeta (Isaia, cap. XXXVIII, 10).

#### TRADICZIONE DI M. A. PARENTI

lo dicea colla voce affierolita. Dal letto del dolore, al ciel rivolto: » Nel mezzo del canimin di nostra vita » Sarò sepolto?

Il resto del mio tempo io ricercai, E ripetea con gemito profondo: L' opre divine non vedrò più mai

In questo mondo? Più non vedrò de' cari miei sul viso Rider la gioja or che la guerra tace. E fan del mio soggiorno un paradiso

Ordine e pace? Così mi veggio a questo suol ranito Come la tenda del pastor vagante, Che la ripicga, e dall' aprico lito

Volge le piante. E come il lessitor tronca talvolta Innanzi al fine lunga tela ordita, Così nel fior delle speranze è tolla A me la vita.

Tutte speranze in un sol giorno ha spente La man di morte, che il mio petto aggliaccia. E quasi branca di l'ion possente

Alzar la voce, e rassembrava il grido

L' ossa mi schiaceia.

Di rondinin che invan la madre aspetta . O il gemer fioco aul predato nido Di colombetta. Lo squardo mio troppo nel cielo intento

Languido si chinò foor del costume: Cercava il giorno e mi pareva spento Il dolce lume

Alı Padre, io sento la virtú che manca. E dall' affanno oppresso il petto mio. Supplisci tu ciò che la voce atauca Nega al desio.

Il tun voler nella mia pena adoro; E se lo spirto shigottito cade Al rimembrar degli auni scorsi, imploro

La tua pietade.

So che nella tua man posta è la sorte Di quest' anima dubbia e palpitante: So che puoi dar la vita e dar la morte In un istante.

Ohl veiler parmi alla pietade inclino L' occlito paterno! sento da mordace Cura libero il enr. sento il divino

Respir di pace Gran Dio, le colpe dell' indegno figlio Senza più rignardar , mi soccorresti;

<sup>1.</sup> Fatta dopo essere scampato da perscolosa malattia nel 1825

Mi soccorresti all'ultimo perigliu: Vita mi desti.

Ali questo lalibro che fuor della tomba Lasciato avria di sè breve memoria, Questo labbro, o Signor, diverrà Iromba Della tua gloria.

Confesserò tuo nome in faccia al mondo;

E de' miei figli ancor farò tributo A le. Verità sola in quest' immondo

Secol perduto Sosticui tu, Signor, la tua fattura, E a te, che tergi degli afflitti il pianto, Salirà sempre fra le sacre mura il nostro canto.

## LA BABILONIA

Babilania, esperba del suo potere, crudele verso gli Ebrei, e dedita a'malefici ed incanti, sara desoluta (Isala, cap. XLVII).

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Giù da quel trono, o figlia de' Caldei, Vergine Babilon. Qual serva umile Giacer solinga e abbandonata or dei Per terra, e su la polve immonda e vile. Ne sceltro hai più, ne più regina sei, Ne degna pur di un titolu gentile Già tenera, già molle, or ti consola Movendo in giro la volubil mola.

Nuda le spalle, scalza i piè, neglella Il raccorciato crine, e senza bende, Va , passa i fiumi; chè la mia vendetta, Mia dico, e il Nume io son, su te discende: E le lue colpe a disvelar l'affretta, Che il mondo vede e di rossor s'accende; (Oli fidanza gentil! Dio forte e santo Ci scioglie i nodi e ci rasciuga il pianto).

Siedi muta nel fango, e al Sol ti fura, O non chiamata più Donna di regni. S' in pien di sdegno alle Caldaiche mura Trassi I miei figli di supplicio degni, Tu li dannasti a servitù si dura, Che di un giusto rigor passato ha i segni; Quel mio retaggio umiliar sol volli; Tu por dei vecchi a ferreo giogo i colli,

Ben fosti cieca a non veder gli estrenti, Dicendo: « lo sempre mi saró regina ». Or tu, vergin mia dolce, che non temi Ne' tranquilli ozi tuoi rischio o ruina; Tu, che ogni regal donna al fondo premi, Con dir: « Qual altra sosterrò vicina? » Tutte io le vinco; e fuor di questa reggia " Non fie ch' urba di figli e sposo io seggia »;

Ascolta: suvra te piomban tai danni, t'h' orka di spuso e figli a un tempo resti, Colpa dell' arti maghe e degl' inganni Di tanti 'ncantator, che a le son presti

» Non è chi l'opre mie sappia e condamn: » Cotanto occulte son | » folle dicesti;

Ma ti rendon frattanto a Dio ribelle Gli empj tuoi carnii e le osservale stelle. « Regina, e sempre lo qui farò soggiorno », Ripeti; « ed altra a par di me non sorge ». Oh fallace credenzal Ecco, ecco il giorno Che dannu estremo e disonor ti porge. Hai le sciagure e la miseria intorno; Ma il tuu van presagir non se n'accorge:

Sei côlta alfine, ed a schermirti imprendi; Ma figure e hestemmie Indarno spendi, Tuoi maghi appella, usa gl' incanti, e imprimi, Discinta e ignuda un piè, numeri e cerclii. Queste son l'arti pur con ebe dai primi Anni gli eventi più remoti hai cerchi, Donde sul volgo umil t'ergi e sublimi,

E forza trar dall' ignoranza cerchi; Ma i fidi tuoi di consultar se' stanca, E cessan l'arti, e la virtù li manca. Dianti scampo color che al ciclo i sguardi Levano ogni astro a contemplar che spunti, Notando di ciascun, se presto o tardi Roti lassuso, ed i passaggi e i punti. Per dirti pol qual minaccevol guardi Con quale i fausti casi errin congiunti. Ma che? se stessi liberar non sanno. E in fiamme e in fumo, come stoppia, vanno

La sloppia, ardendo, si dilegua, e nulla ttesta di lei, non vampo e non carbone Gosi n' andrà lo stuol che ti trastolla, Quando a far sue malie gli sei di sprone, E che, fino d'allor ch' eri fanciulla, . Con tees elibe di fraudi empia ragione: Tutti, chi qua chi là, fuggon di volo, Ne resta addietro, che ti salvi, un solo

### SIONNE LIBERATA

train conforta Sionne ad indorsare le vestimenta della sua gloria; descrive il decoro dell' Annunciatori della pace, o di Cristo, e parta della sua umiliazione ed esaltazione ( (sain, cap. LII).

#### VERSIONE DEL MARCHESE DI MONTRONE

Sorgi, ti vesti della lua fortezza, Sorgi, bella Sionne: In dosso il manto Della tua gloria, della tu' allegrezza Ponti, Gerusalem, città del Saulo. Prendi fidanza omai, prendi baldezza; Chè più non ti vedrai per ogni canto Delle tne vie passar l'ineirconciso, L' infedel, cli' esser dee da le diviso. Scntili dalla polve, è sorgi altera; Siedi, Gerusalem : dal colto slaccia, O figlia di Sionne prigioniera, ti servil giogo, e da te lunge il caccia. Perchè il Signor, la eui parola è intera, Si favello chinamio a noi la faccia: Voi senza prezzo alcun venduli siete, Redenti pur senza danar sarete. E questo anche soggiunse Il Signor Dio: Da principio passò tutto in Egilto A starvi da stranier il popol mio: E Assur senza cagion lo tenne afflitto. Ed or, dic'egli, ehe far qui degg' to, Dappoiché senza prezzo è derelitto in servitute il popol mio? chi sonra Lui sta, e lo regge, iniquamente adopra. Per costor di continuo è bestemmiato, Vilipeso il mio nome in tutte l'ore, Ond' io compassionando il duro stato Del papol mio, che 'n servitù si muore, Faro che per mia bocca a lui svelato Sia 'I nome mio, perchè mi renda onore. ti di è già fisso: io che parlai frequente Per li Profeti, ecco che or son presente. Oh quanto i piedi di colul son belli. Che va su' monti predicando pacel Di colui che salute a' auoi fratelli Predica, e annuncia il solo ben verace! Di colui che a Sion dice: le di quelli Son uno alla eui voce ogni altra tacel il Signore, il tuo Dio ecco ti appare, Che regnera sopra la terra e 'l mare.

Voce delle Iue scolte: innalzeranno La voce, e laudi canieran; chè apertamente e en' propri Ioro occhi vodranno Quando il Signer Sionne a sè converta. Giotte omai, deposto il lungo affanno, Piagge di Gerusolima deserta: Iddio taudate, che a pietà si mosse Del popol ann, Gerusalem riscosse. Di Intiti agli occhi fe' il Signor paleco

tl santo tiraccio suo per l'universa

Terra; cd ovasque sia città e paese, E al fin tell mondon nazion diversa, Ver tutto le sue roci ficon inicae. Non arrà gente ai stotta e perrersa, Per la qual non sarà vista e ammirata La salvezza dal noistro Dio mandala. Via di costà, via di costà, partite Voi dagl' immonia, ni toccar rogiate. Nolla d'impuro: a lei di mezzo uscita, portico per la dispura portato. O nolla costa di dispura portato. Na non vontali ni tunutto e in fuga andisse; che il sisuoro rei sarà quale facile.

E aduneravy i lo Dio d' tsracle.
Ecco lei 'l Servo mio pien d' intelletto
Mostrerassi: onde accolto e riverito
E posto in alto verrà nel ecospetto
Di quanti avran la sua perota udito.
Come ne stupir motti, e sì 'i tu' aspetto
Fia senna gloria al mondo, anzi avvilito;
E la tua faccia aggli uomini sì cara

Aggraverà d'obtrobrin e il onta smara. Asperçerà costul più e più genti; E innanzi a lui terran le lingue mute tresi di naraviglia i re possenti. Perchè quelli a cui atrane e sconosciule Eran l'opere sue, il suoi porleuti, bè udilo avean parlar di suu virtute, Pure il veitranno e udiran favellare, E'l potran sonta velo contemplare.

### PREGHIERA A DIO

Si invoca la presenza di Dio, che rende felici quelli ehe lo aspetlano : si confessono e si piongono e peccati del suo popolo, e si prega per la sua tiberozione (lasia, cop. LXIV).

#### VERSIONE DEL MARCHESE DI MONTRONE

Oh se lu dirompessi i cieli a un tratto, Ogni monte sriorriasi liquefatto, E in mezzo a uni scendessi al tuo cospetto Si struggeria come da fianime stretto.

L'ardor del foco prenderiano ratto L'acque; e altora il tuo nome benedetto Fariasi noto alle inimiche munti: Dinanzi a te si turberian le genti.

Quasdo farai così mirabil cose, Fia ch' ognon stupefatto ne rimagna. Tu se' disceso; e 'naani a te depose t assperbi suoi gioghi ogni monlagna; Per li secoli 'indietro si nascose A tutti, o Dio, l' opra ineffabil magna, A te nola, e agti unan sensi intercetta, La qual tu apparecchiasti a chi ti aspetta.

Tu incontroall' nome he in te s'altegra audasti, E a coloro che adopras giustamente. Nel seguitar le vie che tu segnasti. S' ammenteran di te continuamente. Ecco che già di sdegno dirampasti, E noi peccammo; et ostinatamente Di giorno in giorno induriant ne' peccati: Pur tua clemenza ne vorrà salvati.

Chè divenuli omai siam tutti quanti Come un impuro onde si cansa e fugge: Qual sozzo panno i aserifici tanti Ove ognuno a purgarsi invan rifugge. Siam per terra cascati in pochi istanti, Quasi foglia che socca si distrugge: Qual vento fiero per gli ardori avversì Ci tian sì le nostre iniquità dispersi.

And the principle of th

Tu ii tactor, nioi di tue maini l'opra.
Delt non far l'ira tua più danno frutti,
Signor; le nostre iniquitati obblia.
Ecro mira: tuo popolo noi tutti.
La città del tuo Santo in ogni via
È deserta i è Sion deserta i e in Intti
Gerusalemme, un tempo a te si pla!
La casa onde usciram santificati,
Oud'eravam gloriosi e pregiati,

La casa ore a te lodi usi di cantaro t padri nostri, il foco la consunata. In perpetue rovine si canglaro Le poospe onde Sión fu celebratal A su aspetto si orribile ed amaro Ti ratterrai, Signor, lunga fiata? Ti altarai forse a riguardar Lacente? E si ci affliggerai pià crudelemente?

HINE DELLE PROFEZIE D' ISAIA

#### DELL' ORIGINE E DELLA FORMA

DELL' ELEGIA ERRAICA

# E DEI TRENI DI GEREMIA

RAGIONAMENTO TRATTO DALL' OPERA

#### DEL D.º ROBERTO LOWTH

Ci sembra di aver hastevolmente dimostrato che la poesia in generale trasse la sua origine dalle più forti passioni dell' nomo. Ma la divisione della poesia medesima nelle sue specie non segué all'intutto ne la natura ne le divisioni degli affetti, quantunque esse sieno in ciù di qualche importanza. Si danno, per vern dire, alcune specie di poesie che ammettonn ogni sorta di passioni, e di tal sorta è l'ode; altre ne ammettono appena qualcheduna, come sono i poemi didascalici; ed altre finalmente sono adatte a certi particolari affetti, come addiviene della tragedia, e come della profetica poesia noi abhiamo già notato, Una sola, come ci sembra, è quella specie che propriamente ad un solo affetto appartiene, e che tutta a quel solo si mostra intenta, Iniperocchè noi una conosciamo popolo veruno (il quale però abbia fatto qualelle progresso nell'arte poetica) che non abbia inventato qualche carme per esprimere il dalore, e non lo abbia destinato unicamente alle querele (Acros fu il primo canto presso gli Egizi. Herod. 11. 79). La quale specie di poesia vien da molti appellata eoi Greci Elegia: gli Ebrei la chiamano Kind o China, in plurale Kinoth , che significa Lamentazione.

L'origine e la forma di questa poesta presso gii Ebrei a luy de chiaramenti dedurre dal rifu solonae con cui celebravano i funeral. Più per attara che per consuctedine e rito proprio i parenti e gli unici accompagnarano si verpognarano in mezzo al grave e sinero iulto di seguit in natura, e di manifestar liberannesi cià che il lutto mecisimo a desi deltava. Sonplice ol ingenna è la vuce del dolore; fiebje, interrotto, spezzato, conscio il discenos, se

si debbon tener come discorso i lai ed i gemiti. O Padre! o Patriu! o casa di Priamo! sclama Andromaca I in una tragedia; e non meno compassionevolmente va gridando nella Storia sacra quel padre privato del figliuolo (2 Reg. XIX, 4): O figliant mio Assalonne, Assalonne figlio mio, figlio mio; onde non dobbiam fare grandi ricerche per conoscere di qual genere di lamenti facesser uso ne' funerali. Ma presentandocene le sacre carte molti esempi, ne addurremo qui alcuni. --- Il profeta di Betbel portò nella città il cadavere dell'uom di Dio uccisa da un leone, onde sopra vi piangesse e to seppellisse ( 3 Reg. XIII , 30 ). Posto quel cadavere nella sua sepoltura, lo piansero dierado: Ahi, ahi fratel mio! Nella stessa guisa presso Geremia (XXII, 18) Iddin dice a Joachim figliuolo di Giosia re di Giuda, non lo piangeranno dicendo: Iufelice fratello e sorella infelice : ne arlderanuo : Ahi . Sianore . nhi inclito Rel

Queste ed altre siffatte parole bastavano alla natura e ad un ingenno dolore; ma un certo non so che di più squisito cereavasi da un dunlo officioso e superbo; che cioè i concetti ed i sentimenti della mestizia, che pei singulti non poteva manifestare egli stesso, si esprimessero con ampiezza e con arte oraggiori; e elle non solo esso fosse mitigato collo sfogarsi, ma invitasse e traesse aneo gli altri in compagnia del suo cordoglio, e cavasse le lagrime degli astanti. Davidde pertanto, veggendo oppresso Abner dalle insidie di Gioab , non osando per la novità del regno punir l'autore di quell'uccisione, e volundo giustificare e sè ed Abner innanzi al popolo, mostrossi addolorato e piangente in mezzo ai funerali dell'estinto: alzò la voce e pianse al sepolero di Abner, e tut-

fosse rappresentato da attori mascherati, ma perché lo rappresentarono gli attori Acciloni, i quali non potevano essere costretti come gli altri a deporre la maschera sulla serna.

Apud Creeronem Twenton. Queest. lib. III. II Lowth aggiunge in trapedia personata; noi non abbiam tradolto in una tragedia wasekerda, perché qui si parta del dramma di Nevio, così denominato, non perché primo

to il popolo pianse egunlmente (2 Reg. III, 323, 25, 38), indi arcundo ricroso ai unorri cd si versi, rendette ancor più acerbo II Intto degli astanti e prinnogendo egunendo per cousa di dimer, disse: Non è nurla dimer com soglinon i vill. Le lue mont non furnon legote, nè mesti in ceppi i luoi pietii: ma sei coudus come si cade dinanti oli figliali di di niquità. — E tutto il popolo ripetendo pianse sopra di Iul.

Questa vana ostentazione di un dolore che sarà aoche verace e che nulla stima soverchio nell'onorare i defunti; questa intemperanza di una passione veementissima che più del dovere seconda sè medeslma, e cerca piuttosto stimoli che lenitivi; quella malintesa credenza, la quale signoreggiò sempre gli animi dei mortali, che sia necessario, retto e doveroso il tormentarsi gravemente nella morte dei parcuti; tutte queste cose, io dico, introdussero prima presso gli Ebrei, poi presso i Frigj (Jos. Scattgeri Conlectonea in Varronem de Ling. Lat. pag. 76. edil. tt. Steph.), ludi presso i Greci ed i Romaoi quel costume di chiamar geole venale a piangere in mezzo alle funebri pompe. Le donne si prestavano il più delle volte a quest' uffizio, o perche ciò meglio si addiceva alla debolezza femminile ; o perchè alla loro indole volubile, flessibile, molle riusciva di farlo con maggiore facilità: nè venivao mai meno queste artefici del dolore, ben ammaestrate nella disciplina del piangere, o sempre preparate ad appigionare I lai e le lagrime. In questa così come nelle altre arti il pregio consisteva nell'imitar la natura; onde le loro nenie erano modellate su quelle lamentazioni che spontaneamente e seuza alcun artifizio suole strappare un sincero dolore in somiglianti occasioni. Brevi erano le sentenze, lamentose, patetiche, semplici; disadorne e con qualche maggior accuratezza elaborate, pereliè erano composte di numeri, e si doveano cantare al suon della tibia (Vedi Matt. tX, 23, e Lightfoot, Exercitat. Hebr. et Talmud in locum.)

Esistono molte vestigia di questo rilo negli scritti dei Profeti, ai quali è famigliare il rinchiudere in una specie di fineliri lamentazioni i vaticipi delle calamità che sovrastano alle città ed alle nazioni; e così adoperano non senza una certa Li qual singulare eleganas. 
dil cempi distriarmo i tostar delli, e comfermeramo tutto ciò che finora abbiam detto 
in una sildata consentudine. Anno (Y. 1, 2) 
in una dilata consentudine. Anno (Y. 1, 2) 
rovina del regno, cod reclamas: Ascolidet quete parole, on le quali to teno luguifre cantica sopra di vol: ta cano di Irrorde è caulus; 
e ono inserveà a riuriogre. La Perigina d'irarede è geltala per terra, e non horcei da 
proportio arro, in menti, e in lutti la hospiti di 
fupri dirassi: Gual, quari e si inselieramo 
al pianto di prorietorie, e a dusole tutti

quelli che sanno far duolo 1. Presso Geremia, in un argomento che ha una manifesta somiglianza (IX, 47), queste cose dice il Dio degli eserciti: Cercutevi e chiamate delle piagnone, « vengano ; e mandate à invitare le più dotte, e si affrettino. E presto intuonino tamentazioni sopra di noi, e spargano lagrime gli occhi nostri, e siillino acqua le nostre pupille : imperciocché voce di lamentazione si ode da Sion: Fino a qual segno siam noi disertati e confusi altamente? Imperocché obbiam tasciata la nostra terra, le nostre abitazioni son diroccote. Utile adunque, o donne, la parola del Signore, e le orecchie vostre ricevano ciò che egli di sua bocca vi dice; e insegnaje alle vostre figlinole e ognuna alla sua vicina il carme tuqubre e dolente. La morte è salita per le nostre finestre, è entrata per le nostre case ; stermina dalle strade i fanciulli e la gioventis dalle plazze \$ .... I cadaveri degli nomini giaceranno pel paese sul suolo come lo sterco, e come le fila del fieno dietro le spalle di chi to taglia, e nessun le raccoglie.

or control of the con

<sup>1.</sup> Parafrasi latina di R. Lowth.

Audite vatem luctuum praenuutium; Audite lessum funebrem; Occidi! aeternua virgo occidit Israelis! El facet in patrio uuda relicta solo!

Eheu! per urben, per vias, Eheu! sonst; Eheu! per onnes viculos; Doctique juegat praefectum luctubus Ruden colonus meniem.

Parafreel Inlina di R. Lowth. Luctus perilas huc vocate femanas, Moestee scientes uasuias: Orsus ejulunti flebiles mudos choro

Ferals carmen praecimant; Ut mollis emnes humor in genas finat, Fluant perennes lacrymee.

Nunc, aunc ad aures luyubris fertur somus Sionis attae a moenibus: Fuaditus occidinus: natalia linquimus arva!

Linquimus heu patrii dulcia tecta soti!
Achuc lehova fichiles chatus jubet;
Parete jussis, proeficae!
Docche maestos viroines lessi modos:

Docele vicinas aurus: Mors urbem invadil: rapit hen juvenesque senesque! Saevit acerba domi: saevit acerba forts:

Saerit acerba domi; saevil acerba forts: Corpora fusa jacent, vacuis projectus in arvis l'1 fimus, utque jacet falce recisa seges.

solore si formassero primamente quelle artiscines querefe; el anche come da questi principi lo Rinta da il Terno si conducesse appresso gli Ebrei alla forma el alle regole di un giusto carne. Si farà ciò añore più maninetos se con maggiore accuralezza caminoremo sulte oorme de' funciri lamenti i Treni di Gerentia, insignistimo poema in questo geuere che ancora custe: chi nol facesse, pocere che ancora custe: chi nol facesse, pocurre che proferir giudina interno a quelcurne.

Noi tratteremo di questo carme in guisa che prima si ragioni breveniente della forma delto stresso; poi della qualità dei metri; e finalmente delle cose, dei sentimenti e delle immaniai.

magini, I Treni di Geremia, detti in obraico Kinoth (giacchè il titolo è espresso in plurale con voce e con significanza proprie di esso ), sono molte lamentazioni sopra di un solo argomento . ridotte a forma di funebri nenie , pubblicate a parte a parte in molti periodi, ridotte insiente e formanti come un tutto. Chi pertanto cerca l'artificiosa disposizione di tutto l'argomento, un acconcio collocamento di parti, una serie e congiunzione di cose, ed in tulte queste qualità una certa tal qual eleganza, egli cerca dal poeta ciò che era alieno dal suo scopo. Celebrando in certo qual modo le esequie della rovinata ed estinta patria con un carme lutluoso, e sostenendo quasi le parti di chi piange in mezzo alla fonerea pompa, esprime e grida all' improvviso, e quasi fosse presente, tutto ciò che gli si appresenta all'anime in mezzo a tante e sì gravi miserie; tutto ciò che sembra calamitoso e miserando; tutto ciò che a lui detta il dolor che lo incalza. Si aggira spesso e molto si ferma nelle stesse cose; le amplifica e le varia con novelle voci. immagini e figure in guisa che si formi pintlosto un cerlo qual anunasso e cumulo di cosc quasi simili, anzichè un' unione di molte e diverse, od una deduzione fatta per ordine e per gradi. Ne vorrei che questa nostra sentenza così ai interpretasse, come se non si avesse qui riguardo alcuno all'ordine, e non si facesse un passaggio alibastanza facile ed elegante dall'una

cosa, od immagine, o persona, o figura, ad una altra. Questo solo affermiamo, esser tile e la natura ed il divisamento di questo posema, che essendo esso una congerie di sentone ae distinte, in ciascana delle quali s' imiti a forma delle menie funciri, he richiche, he momente tutte quell'artificio di ordine e di distributione che negli altri risplende.

Tutto questo pocum si divide in cinque pari: nella prira, nella secunda e unella quaria paria, il poeta, od introduce Gernaslemme a pariare: nella terza paria il coro degli Eberi satto una sola persona, come unavano i Gercei nella quinta, che è cone un esplogo dell'opera, tutti i Giudei tratti in englo imnizian delle lettere dell'affatelo; una le altre tutge delle lettere dell'affatelo; una le altre tutge secondo lo sissono ordine sono distributior per nazzo di lettere iniziali: il che fa sì che possismo dettra quadicie annozianore sui metri.

L'artificio dell'acrostico o della poesia alfabetica era usato dagli Ebrel in sussidio della memoria solo in que' luoglii (e non altrove) ne' quali si raccoglievano sentenze non connesse gran fatto dalla relazione delle cose e dell'argomento: ciò che sappianto essere stato famigliare 1 ai Sirj, agli Arabi ed al Persiani, ed essere in uso anche al presente (Assemanni, Bibliot. Oriental. vol. 111, p. 63, 180, 188, 328). Con quanta acconcezza adunque se ne sia giovato qui il poeta, è chiaro per le osservazioni sopra notale. Ma il sistema da lui abbracciato in questo carme è il seguente. Oguuna delle cinque parti, in cui tutta l'opera è divisa, vien distribuita in ventidue periodi o strofe: questi periodi nelle tre prime parti contengono tre versetti, eccettochè in ambedue le prime ai legge un periodo che ne contiene quattro (cap. 1 Zain; cap. 11 Coph), Nelle quattro prime parti altresi la prima lettera di ciascun periodo segue l'ordine dell'alfabeto; ma nella terza parte anche i singoli versetti di ciascun periodo cominciano colla stessa lettera, perchè in quel carme mette di necessità un limite a totti i versi; mentre i limiti nelle altre parti che hanno una continua e non dubbiosa im-

1. » Be divisité, dire il Verbuiles, di againgure poce cese informa lipocia alladrica. Es primamenta nete cese informa plus cia alladrica. Es primamenta nete del prefetto de longe gazzanti de le la imperazion. Crere la Prima ordizio di quest arte u der devemente dal conferencia del prefetto de longe gazzanti de la lamperazion. Crere la Prima ordizio di quest arte u der devemente dal alla proprie da lasquarras di priccioli de dalla pieto, preche serviterra intere di unitanza nel questi arte prete del representa del procedir del presenta del previo del nelle prima porti del nel previo del previo del nelle prima porti del nel previo del del previo per del previo del nelle prima porti del nelle del previo del previo del nelle prima porti del nelle del previo del previo del nelle prima porti del nelle del previo del previo del nelle prima per del previo del p li lascerà o ad alcune parti della Germania iontane dalla bellezza della lingua e dall'eleganza delle lettere, ovvero a que' verseggiatori che si formano poeti coll'arte, e con per divina ispirazione? » Prosiegue II Michaelis mostraodo quale sia la cagione dei diverso pregio la cui sono gii acrostici presso gli Ebrei e gli Alemanni; come un'arte si piccola, che non reca quasi nessun diletto, e solo è fatta per estentazione di artificio, è ridicola e puerlic; come si possano appena dellar buoni versi guando l'animo in tento a queste minuterze modera e deprime quell'anra celeste che costituisce il pregio principale della porsia; come le poesie alfabetiebe degli Ebrei , Lamentazioni di Geremia ed il salmo XXXVI, sieno di genere mediocre piuttosto che sublime; come nel comporte gii Ebrei si prendessero molte licenzi gendosi ciù principalmente nei salmi XXIV, XXXIII e CXLIV.

pronta di versi, sono ciò null'adimeno steterminati dal risolvere le settenza nei membri di esse. Così nella parte quarta tutti i periodi sono manifestamente distici, come anche nella quista che non furma un esmisico ½ na in quest' silima d' ha anche questa differenza, che i versi sono herei anche un, mentre più l'un-

ghi si scorgono in tutte le altre 2. La lunghezza di questi metri è pur strgna di essere notata con grande accuratezza; ne vi ha luogo ad errore in questa maleria, trovanilosi qui manifestamente versi più tunghi, quasi di una metà, di quelli che altrove ed ordinarlamente si scontrano. Una certa quale media misura di essi sembra essere di dodici sillabe; pochi sono quelli che si allontanano da queslo numera, e se ne danno atcuni che hanna forse due n tre sillabe di più. Imperocchè quantunque si nossa appena siabilire qualche cusa di certo e di consciuto intorno al numero delle sillabe (giacchè nulla mi enro dei sogni dei Masoreti ), pure si fa luogn ad una assai probabile ennghiettura. Nè si dee spregiare quesla particolar forma, Il poeta, come io creda, ebbe ricerso a questo genere di versi, perchè è più largo, più senrrevole, più snave, più adatto al lutto ed alle querele, Agginngo anco che egli così adoperò, perchè forse con questi versi più lunghi erann composte le nenie det-

Queste cose in generale althiamu dette così della forma del carme, come di quella dei metri. Ci resta ora di far qualche osservazione sul-l'argnmento e sutto stile.

Che l'argonnento dei Treni sia l'ecciliu deila città sana e del lengio, la caduta del regno, lo sterminio del popolo, e che tutte quese con este descricita nen come fiture e vaticinate, ma come già accadate, conì nunifistamente si scorpe i in tuta l'opera che non abbisogna di prore; quantunque alcuni auturi di gran nome (Gioreppe, S. Grierano, l'Isserio, ce.), silumino che questo carme sia sicrerio, ce.), silumino che questo carme sia di sia 3. En en resistica con lanta elevanza e fresi-

 Ma il periodo Samech, tal quale ora si legge, non si poò dividere opportanamenie in irc versetti.

2. Crolismo recessario di adder qui gli resmpi che dica here alle chittere del Lowris. le guali senza di esta di cali della relazione del Lowris. le guali senza di esta di cali di

" A me (dice it Michaelis) sembra che la senteuza di Giuseppe Ebreo non solo sia pio verosimile di quella del Lowth, ma quasi certa. Imperocebè leggendo altentamente il corme, nulla trovsi che Geremia non poiesse cantare con grande verità dei re Giosia; nè sembra che clo avrebbe negato il Lowth, se avesse prosato aila gravezza della grando sconfitta brevemente dagli slorici nar rata. La patria e lo Stato eran cadati ravvolti in one sola rovina col Re, ehe destava nel popolo grandissimo speranze, e coli esercito; Gerusalemme tre mesi dopo in sconlitta era venota in poter del vincitore insieme coi novello monarca, e costrelta si vedeva a chinare il colio sollo il giogo di uno strantero signore, ed a ricevere di esso lui un re tributario. Ne si dee credere che queste cose aecadessero seuza un atroce assedio, e seuza la rovina delle mura di Gerusalemme, quantonque la storia, ehe in questo è breve , non ne faccia motto. Percincebé eld mal sospelterà che per tre mesi il vincitore abbia soluto starsene inoperoso senza assediar la citta , la quale, creato un nuovo re , rinnovava la guerea? Od a ela sembrera Giosia così imbelle e stolido, else senza combattere abbandonasse il regno, e si desse come prigioniero prile mani dei re dell' Egitto? Sembrano desiderare la memio ne di quesio assedio coloro che aggiudicano i Treni al tempo di Ginata, monter in reial al deserviore rotter di mana revenidar i ser les difficioles a corder che questi Tratal forere consenzata a Ginaia, avendo nel l'auter del Prellipioneni (c. Pranija, NAXV. 93), il qualer distribunere Gerenia pianto la morte di Ginaia con lamentazioni del presenta distribunta del consenza del consenzazioni (a. E. perche distribunceno nol cia: 17real di Gerenia che chibitano, non sieno questi sienal che firmo lostati diall'actori delle connecte? O per qual casgione vorerra rieeria si ani sitra caismità su cai son el consta avera quel « S sugiames sonche che so il Treas il siegno olterno el

se le quali non si adattano al tempi di Nalspecodonosor, ed al templo arso insieme con Jutta la citta : come allorguando nel capo III., 27 li porta va raddolcendo e conso lando le sue miserie con queste parole : « Buona cosa é » per l'uomo aver portato il giogo fin dalla son adole-» scenza ». Questa è pur voce di un giovane e non di or vecchio, quale dovava essere Geremia nell'anno undecimo di Sedecia. Quella sentenza poi dei cap. V., 7: « I » padri sosiri peccaroso e più non sono, e noi abbiam » poetate le loro iniquita », non si poteva senza sconcie mettere in bocca di coloro i quali vissero sotto Sedecta: imperocché divenuti i piu tristi dei moriali, e schiatte meito piu viziosa del podri s degli avoil, erano poniti per le loro colpe; ne era d'uopo irar da lontana origine i mali che li travagliavano. Ma verissima è questa sentenza la bocca degli Ebrel sotto Giosia, monarca religiosissimo e restauratore de sacri istituti, sotto il quale errtamente fe purificato il popolo, se pur lo fo, dalle olipe del padri, e principalmente da quelle contratte sotto Manasse. Son pur solenni e degne d'essere qui notate le parole della sacra istoria (4. Reg. AXIII. 25 e 26); » Non » v'ebbe tra'suoi predecessori aleon re simile a lui teri » ritornare al-Signore con tuito il coor suo e con lutta » i' anima soa e con totto li sno potere, seguendo in tulto la legge di Nove, e simile non venne dopo di lui » Contattoció Il Signore non depose l'ira e il suo grar » furore contro di Gioda a motivo degli oltraggi co quali » lo aveva irrilato Mautese ».

dia il poeta piange le miserle della sun patria, che sembra aver pienamente suddisfatto al dolornso suo uffizio. lo penso non esista verun' altra poesia in cui fra si breve spazio riluca una varirtà si grande, si felice si scelta, si illustre di aggiunti e di immagini. E che mai v' ha di più elegante e di più poetico di quella città un lempo fiorentissima e prima fra le nazioni, ora sedente sola, afflitta, vedova alibandonata dagli amiei, tradita da' suoi figli, che indarno stende supplichevole le mani, ne trova ehi la consoli? Delle contrade di Sionne lagrimose e chiedenti la frequenza delle ferie solenni? Di quelle soavi e commoventi querele? (Thren. I. 12. 16); O roi tutti che passate per questa strada, ponete mente e vedete ze v'ha dolor zimile al mio dolore; perocche il Signore, secondo che egli predisse, mi ha vendemmiata nel giorno dell'ira sua furibonda. - Per questo lo pinngo, ed acque sgorgano dagli occhi miei, perché si è ritirato da me il consolatore che rappivi l'anima mia. I figli miei sono periti, perché il nimico l' ha viuta.

Ma sarebbe un trascrivere tutti i Treni, se ne volessimo addurre tutte le parli eleganti. Noteremo qui soltanto che se in alcuni passi, e principalmente nella prima parte del secondo capo, il poeta semtira innalgarsi a più ardimentosi concetti e far uso di parole più ardenti e di immagini più elevate di quel che si addica ad uom piangente, e che in si grave mestizia permettano le regole dei retori e dei critici, bisogna fare attenzione alla grandezza dello stesso argomento, all'amplezza di Intto ciò che ad esso è incrente, non che alla santità del medesimo. La stessa natura e lo scopo dell' opera richledeva che tutte queste cose si esprimessero e si amplificassero, anche, se pur si noleva: oude non crediamo che alenna, ponendo mente a queste idee, non debba facilmente sensare la sublimità del poeta 1.

Finora si è raginusto dell'origine dell'etriscia elegia, i quale che il i principio e la forma da quelle neute di cui le prefiche faceno un setteme non di funcrali; e ciò venceno di setteme non di funcrali; e ciò venne confermato cuil'e-compio ili quei streti Trent, di cui si parbò in particolare. Ora farelleremo di aleune altre prese; le quali althenche non siron modellate dilignetemente su quelri-estran forma di menie, pure appartengono

a questa genere portica.
Che gli Elirri avessero un tempo una qualche raccolta di Treni che a noi non pervenne,
si può dedurre da quel luogo dell'istoria sacra (2. Paralip, XXV, 25) in cni è solennemente mentovalo il lamento che in pubbli-

co si cantava nei funerati di Giosia. Fu sepolto nel mausoleo dei padri anoi; e tutto Ginda e Gernsalemme lo plansero: ma più d'ogn' altro Gerenia; le lamentazioni del quale sopra Gioria si rinnovellano dai cantori e dalle contatriel sino a questo giorno; in the prese piede come legge in Isruele. Elle si trovano scritte tra le tamentazioni. Per le quali parole sembra che il carine da Geremia composto in questa occasione sia stato fra gli altri dello stesso genere annoverato. Quantunque sicno periti questi monumenti dell' ebraica elegia, i quali erano più importanti, come è credibile; pure non pochi ancora ne restano che appartengono a questa specie di poesia; dat che si comprende che essa fu coltivata ilagli Ebrei forse tanto quanto ogni altra

specie, eccettuala l' ode, Printieramente oltre quelle brevi nenie che si scontrano nelle carte di quasi tutti i Profeti, delle quali abhiamo già favellalo, ce ne sono alcune presso di Ezechiello e notate col titolo di Treni, e da doversi porre tra le regolari elegic. Tali sono le due lamentazioni, l' una sulta città di Tirn e l'altra sul Re della medesima (Ezech. XXVII e XXVIII, 12-19); nelle quali benehè il poeta s'aggiri sulla minaccia della pena anzichè nel piangere il gravissimo caso, ed incula terrore più di quel che ecciti compassione; pure ed il lultuoso argomento corrisponde al litolo, e la qualità delle cose e dei sentimenti segue fino ad un certo segno la consuetodine delle nenie. Perciocchè così come si soleva adoperare in quei funebri elogi, si fa un' adorna e copiosa enumerazione della primiera gloria, delle dovizie, delle forze, dei beni lutli, di cui prima abbondaya, onde s'accresca la gravezza della sventura col desiderio della prisca felicità. Per ciò che pertiene ai due vaticini (XXXII) in ciri si annunzia la caduta di Faraone e dell' Egitto, sembra che essi solamente per la triste e Ingubre materia sieno appellati Lamenti; giacchè non hanno forma o similitudine alcuna di stile elegiaco, ed appena presentano qualche espressione di dolure, essendo composti unicamente alle minacce ed al terrore. Sinule è la natura di quelle due Lamentazioni sui principi di Giuda e sopra Gerusalcumie (XIX), che sonn poetiche parabole.

Per vero dire, mutil idei discorsi di Giubbe che si leggiono unel molitissimo suo poema, si possona a hunn dritto reputare vere e legitti-me si possona a hunn dritto reputare vere e legitti-me vinsi allrove più perfetti esenpi in questo genere così aperti idei tuttu e seossi sono i più intimi penetrali del dolore, così all'intutti spinte e dischiuse le fonti della misericordia. Na essendo questi membri di un intero poe-

<sup>1</sup> Lowth. De Elegine Uebrarae origine et forma, ac de Threnis Jeremiae. Pearlee, III.

<sup>2,</sup> Job cap. III., VI., VII., X., XIV., XVII., XIX., XXI., XXX. Non-chiameroi questi capi elegie, le quali debbon

ma, non debbon essere a caso dal loro cor- le parti, basterà indicare questi quasi bei po distaccati; ed essendosi già basteròlinen- campi, i quati, se l'elegia fosse gefosa dei le ragionato dell'elegantissima disposizione sini diritti, potrebbe come suoi vendica-di tutta l'opera e degli esini pregii del- re l.

essere e lagrimose e plu esili. Nel poema di Globbe do-mina un lutto tragico e piu sublime, nozi furente, men-tre flebile esso è nelle elegie. *Micharlis*. t. Lowth, De reliquis Hebracorum Elegris Prael. XXIII.

L'autore qui prosiègue ragionando di alcuoi salmi che sono stre elegie, e del famoso Treno di Davidde sulla norte di Saule e di Gionala; ma noi abblamo altrove ri-feriti i peregrini suoi ragionamenti

# PREFAZIONE

Offro atte anime sensibili e religiose una poetica versione del più patetico fra i Profeti. Isaia è maestoso e subtime , Ezecidete immayinoso e robusto, Daniello tenero ed elegaule , Naum e Sofouia magnifici e numerosi: il genere luqubre è così proprio dell' ispirale scrittor delle Lamentozioni, che non si trona in lutta l' nuliclità sacra e profann chi possa al par di lui commovere a profonda tristezza i cuori, e comandare irresistibilmente alle logrime.

Geremia nacque di famiglia sacerdotole in Anathoth piccola villa della Tribis di Beniamino 1. Dovremmo anzi credere che egit medesimo fosse gran Sacerdote, se dessimo fede alla parafrasi eniduica, la quole gli attribuisce questo titolo nel procunio posto in fronte nile Lamentazioni 2. Il suo nome, che significa grandezza o altezza del Signore 3, fu un luminoso presagio degli alti destini al quali egli era chiamato, Jucominciò di fatto a profetare nel quattordicesimo anno dell' età sun : e noi veggiamo che sin d' nllora Iddio al' impose il sublime e difficile incarico di annunziare lu verità al re, ai grandi, ai sacerdoti ed al popolo di Giuda 4, Quarantacinque nnni cati sudò in quest' auqueto ministerò, e lo compi con quella grandezza d'animo e con quella generosa libertà che trritò in tutti i secoli il vizio, e suscitò le persecuzioni de' viziosi. I fnisi profeti . schiavi del farore e della fortuna, lusingavano con ridenti presngi le passioni de riechi e dei possenti. Geremia che non sacrifi-

1. Jeremias fuit Anathothites, qui est usque hodie viculus tribus ab Hierosotymus distans millibus (Bieron. pracé. In Jerem: ). Usserio fissa l'epoca del nascimento del nostro Profeja all'anno del mondo 3361, ed è seguito dal Calmet che segna il principio dei suo ministero nel-l'anno 3375. Converreibe nondimeno oriciere ehe assal piu tardi incominciasse Geremia a profetare, se Piatone come riferisce S. Agostino, avesse in Egilto da Geremia imparato i principi della filosofia. Ma 5. Agostino, che dietro l'autorità di S. Ambrogio aveva riportato questo aneddoto singolare, coll' usalo suo ammirabil candore ne fece poi soleppe ritrattazione: In es quod dixe de temporum historia tamquam coctanes fuerint Plato et Jeremens fefellet memoria. Betracl. cap. 14

cava all'idolo della grandezza e del fasto auot muraviglio che ubbia seguato pressoche tulti i giorni di sua vito con travagli suscitutigli contro da colora cur amavanti i dolci inyanni 'de' profeti adulaturi ? Fuggito da Anathotis, ove ero cerco a morte da' suai congiunti medesimi che mal soffrivuno di sentirsi a rinfacciare le toro scellerntezze 5, cadde in Gerusalemme nelle mani de' sacerdoti, irritati perchè aveva osato smaschernre la loro scattra ipocrisio. Ma se git riusci di sottrarsi nile insidie sacerdotali, non pote sfuggire le persecuzioni di unn corte idolatrica e dissolula. Gioacchimo fece in brani e diede alle fiamme le sue profezie 8 : Sedecia lo privà della libertà, e per una debolezza crudele soffri che i cortigiani io gittassero nel fando d' una limacciosa cisterna. Quivi senza dubbio sarebbe Geremia perito, se l'etiope Abimelecco non ne avesse dal Re impetrata la pronta liberazione ?. Usci il profeta da quel soggiorno di morte, come un prode querriero esce dal campo della vittoria. Indarno Sedecia sperò che egli , avvilito dalla sua orribil prigionia, arrebbe cangiato linguaggio, L' invitta virtù di un' onima grantle è sempre simile a se stessa. Geremia , portando in fronte la calma dell' innocenza e la sicurezza itella verità, presentossi a Sedecin senza laganrsi , senza chiedergli la libertà, senza punta dissimulare le sventure estreme che sorrastavano al Re ed al regno: e Sedecia, ad istigazione di un barbaro adulatore, confinò di nuovo nell', orror della pri-

2. Dixil Jeremias Propheta et Saverdos magnus. 3. L' Ebreo Irmeiahu mona lalinamente exceluitas Do-

mini, ovvero extellens Deum 4. Jerem. Prophetiar. cap. I , v. 18. Dedi le hodie . . .

super terram Regibus Juda, Principibus ejus, et Sacerdotibus, et Populo terroe. È tradizione presso gli Ebrel che Geremia profetasse conlemporaneamente con Sofonia ed Olda: ma che quegli fosse pago di annunziare le sue predizioni prile strade e prile piazze, mentre Solonia predicava nelle Sinogoghe, ed Olda nei crocelei delle lemmine. Sogni e favole Rabbiniehe.

5. Jerem. Prophetiar. c. M

6. Jerem. Prophet. c. XXVI Jerem. Prophet. c. AXXVIII nione questo grand' uomo che aveva osato di spiocere al suo Re per non jogannario. Ma tanto amor del vero e tanta castanza . che fu si mal ricompensata da una notria sconoscente, ottenue il rispelio di quegli stessi nemici del nome ebreo, che portarono a complinento i troppo veraci vaticinj ili Geremia. Nabuccodonosorre, quel conquistator feroce che al cospetta medesimo di Sedecia fece ad uno ad uno trucidare i suoi figliuoti, che gli fece barbaramente strappar gli occhi di fronte, e carico di colene lo inviò coi principali della corte e del popola a Babilonia , diè ordine a Nabuzarduno suo genera non pur di serbare in vita, ma di ouorar Geremia. Tanto ha di forza la virtù perfin sul cuore dei più inferociti nemiei! Ma nelta sua esattazione medesima non potè mai questo incomparabil ettadino dimenticare l'eccidio della sua infelice nazione: Assiso sulle ruine di Gerusalemme, egli trosse doi fondo del cuore quelle Lamentazioni con cui per così dire, egli rese gli uffizj estremi alla sua patria da Nabuccodonosorre atterrala

e spenta 1. Quantunque non si conosca il primo autore della poesia elegiaca 2, egli è ben certa che ella trasse l'origine da quei pubblici lamenti onde io tutte le età e presso tutte le nazioni furono accompagnate le faortri poorpe 3. Ma quel mesto tributo che dai Pagani rendevasi ulle sole ceneri degli uomini, fu dagli Ebrei esteso pur anco all'eccidio delle città e dei reami. Se il tenero Davidde eautò lagrimost versi sulla tomba del tradito Abnero 4, se onorò di una patellea elegia l'umico Gionaia 6 sul fior degli anul diveltogli dal seno, l'agreste Amos sciolse funerei cauti sui preveduti infortuni di Giuda 6 ; e l' imniagiooso e prufanno Ezechiello 7 versò sulla caduta della superba Tiro un pianto degno di tanta ruina. Geremia medesimo, che già

col pensier presago passeggiova per le vis plaguenti della desolato Sionne . Dove sono , escluma s

Dove son della flebile elegia Le cantatrici squallide, dolenti? Vengano e sciolgan sulla patria non t funerali accenti.

Dal ciglio, in largo luessiccabil rio, Tralocchi il pianlo sulle gote smorle: Di Sión sul muro, abil rintronar s'udlo Grido feral di morte.

Lasso I che veggia? La città turrita Cade, e cade la reggia e il tempio santo: Donne, l'Elerna a ripighar v'invita

Il lamenioso canto.

V'odano, al Iristo auctro urli profundi.
Per duol mescendo, verginelle e spose.
Dirotto pianto il sen percosso innondi.
Bell'eure niadri annose.

Ahi la canula, ahi l'elà bionda, acerba, Morde la polve, inonorata, inulta: Morte passeggia in suo furor superba.

E fra le stragi esulta.

Che di al fatti fiebli componimenti si comrevenses dagli ancidit Etre ima copioa raccolla, in deduce il Loneth è da quel pasto dei Pradipament in cui si parta delle solemni isometiscioni che fur a interena pubblica portreba eviandia inferirsi che assai per tempo questo genere di poesta, ol para dogni alto, fonte feltemente dogti Etre Collivato. Comunque sioti, una degiam molto comapposiche un il accellonte i forse unico modelto a noi ne fu transmodo nelle Lamentationi di Gerenta 1.

Gli Ebrei che honno in Isaia il loro Omero, il loro Eschilo in Ezechtello, possono a buon diritto vaolare il loro Simonide nell'incomparabile autore dei Treoi. Nulla difatto può avervo di più paletico e commo-

1. Nos ingeno che alexan Parlei e Critici nere il giuni conlere, e len questi al Kirdentia, sociorgono l'episone di Michael, soli di Carta di Carta di Carta di all' cericito di Gerenderme, navanto volto Serios, al vitoria in piedi il treggio è le citta e la revez; se so Gioteria il padei il treggio è le citta e la revez; se so Gioteria di considera di considera di considera di concisione della considera di considera di concisione di considera di considera di concisione di considera di considera di conzidera di considera di considera di considera di considera di concisione di considera di considera di considera di concisione di considera di concisione di considera di concisione di concisione di contario di concisione di concisione di concisione di contario di contario di contario di contario di contario di concisione di con-

Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est. Horai. Art. Poet, v. 77.

3. Qurál Isanenti, che dal principio devettero lursi dagi minie e dal conductol, furno dapos dificio in persone pezzolar che si addestruvano n tolare el n pinocera con sindo dolore i trapassal. A tentic utilor eccano per lo pist trascelle in donne, o perche fosser credute pist alte n atmar qui offetti, o perche pist degli comini hanno in prono to la sarvime. Contunque sissi, dugli Ebert, se deggiam

creders a Giosepe Sculpero (Conject, in Perros, de liepon let, pix, 7) el a Roberta Leolt (de Serv. Possi), ec. Prest, XXIII, Irane l'origine quella lucobre contementa, la quile in paperso de nobletta dei Petel, e più tard dal Grect e dal Latini. Egli e fore di dobbio altresi che quaste Lamontaccia discrettre over didute a metro custolite: Casconi le chimo Esido, parlando degli Exgl (dis. 1), gar 2); el e mote perro gill there Eggi (dis. 1), gar 2); el e mote perro gill there po IX di S. Matien v. 21; il Lightfoot, Exercif, Hele-, ed il Talmani, die

4. 2 Regum, cap. III, v. 33 ec. 5. Ibid. cap. 1, XVII, XXVII. 8. Proph. cap. V, 1, 2.

7. Ezech, Proph. cop. XXXVII.
8. Vedi II cap. IX, v. 17, 22. delle sue Profezie
9. De Sacra Possi, rc. Peneleci. XXXIII

10. Paralip. XXXV., 25.

11. Queste Lamentazioni, dice l'immortale Hugone Bluit
(Corso di Rettor. c belle Leitere, Lezione XXXIV.), sono

(Corso di Rettor, e helle Leitrer, Lezione XXXIV), sono la composizione riegiara la piu regolare e perfella che si possa ritrovare nella Sacea Scrittora, e fors'unche ogli mondo intero. vente: né undó tungi dal vero chi disse che i Treni sona le lagrime del dolore dalla poesia raccolle, per mostrare tutta la suu possanza sopra gli affetti umani. E chi non sarebbe rapito da quell'aurea semplicità, da quel disordine figlio dell' entusiasmo, da quegli stanci di un' anima profondamente penetrata dal suo soggetto, da quelle ripelizioni che aggiungono tanto di evidenza all' uffanno? Chi nan ammirerebbe quella forza di disegno e di colorito che dà, per dir così, e moto e vita ad ogni oggetto? quelle terribill immagint, que' vibrati sentimenti che tauciano nell' anima del leggitore i moti del desolato Profeta, catdi ancora del fuoco medesigne che ti creò? quella bella natura in somma che farma. Il miglior pregio deali ebrei e de' greci poell, che i latini incominciarono ad abbandonare, e che presso di noi e anasi intieramente perduta? Se vi ha un cuure insensibile a queste irresistibiti bettezze, egli fu condanuato dolla natura a non sentir gianımai.

Le Lamestationi non furono la sola riprona dell'immenso amore che il persegnitato Gerenia nodri per in sconoscente Geruvia dell'amma di sono di per in sconoscente Gerusorie più immissa quella di dividere coi più poveri est infelici suoi concilitatini le misere ci il pianto, si votte anche di tatto il uno credita per migliorere il destina di quel poterio più più si votte anche di tatto il uno credita per migliorere il destina di quel potico di di distino coi dari la morte el suo geuerono benefattore. Lo Sertitura non ne rifetene ni il tempo ni in maniera credesti initaria communemente che gli sia stato dell' discommunemente che gli sia stato dell' communemente che gli sia stato dell' stato de

1. V. Tertuti, adu. Genet. cap. 8. Hirron lib. 2. Jovin. Perulo. Epiphen. de vida et merde Prophet. Dereth. in Spetalo. Epiphen. de vida et merde Prophet. Dereth. in Spetalo et la verende la liberar et de la verende del Prophet la Bibliel venocon applicate quelle parole dell' Apostolo (Bero. XI, 13) Lepidati sunt; e che nasal brese da Bergier dinoctrata l'innesiatiera dell'opinion di coloro che negarono in morte di questo Profita. V. Energi, method. at. V. Eretinis.

Jerem. Prophetiar. c. l.
 Niun libro portico della Bibbia tanto affaticò i traduttori Italiani, quanto le Lamentazioni. Io non ho contezza di alcons versione dettata in lingua francese, trataue quella sud ciui servise Voldaire quel noto epigramma:

Savez vous parquoi Jéremie ?
Pleura toat le tempa de sa vie ?
Parce que d'adors it presogait
Que D'Arnaud le traduirait.
Ond'e mal che Geremia
Sparse on planto si dirotto?
Percloè allor gla presagsa
Cale D'Arnaud i'avria tradoito.

Ma chi copone il perio del verelio di Ferney annerà soni versi, e non dara gran pono a sioni giolio. In fatti la versione di Arnausi, quantimque non ala troppo fedelio in testo, percio il sutore non obbe ricorono il dordi primitivi; tuttavia riunisie non porbi portici pregi che la recolono stimabite. Sono so se Greenia abbia presso le altrecolle nazioni avato a tradutturi dei porti capaci ili farvatire in believe origitati il deli sue ciejes. Ma e ben cervatire in believe origitati il deli sue ciejes. Ma e ben cersguardi furun rivolti alla sventurata Gerusalemme.

Questo perseguitato e pazientissimo Profetu è una perfetta immagine del da lui figurato divin Riparatore. Fin dall' utera della madre prescetto da Dio 2 ad annunziare al traviato suo popolo la conversione e la penitenza, espresse nel compimento dell' affidatogli ministero la dolcezza, i patimenti e la costanza invincibile di Gesù Cristo. L' Uamo Dio non meno di Geremia incorre nella indignazione de' potenti, del sacerdoti , del dottori della Legge, ai quali rinfaccia liberamente la loro insensibilità, il loro orgoglio, le lora ipocrisie, i loro deitti. L' Uoua Dio, non meno di Geremia, abbandonato da' suoi più cari, tradito, arrestata, carico di catene, strascinato ai tribunati, dichiarato nemico della patria e delle podestà della terra, soffre innocente i più indeani trattamenti, e perdona e tace. L'uno e l'altro è giudicato deguo di marte dalle grida di un popolo ingrato e brutale, cui i grandi ed i sacerdoli avevano acceso dell'Infrenabil furore del fanotismo. Ambidue soccombono ulta calunnia ed alla ingiustizia: quegli per la debolezza di Sedecia, questi per la politica di Pilato. Ambidue si sacrificano alla salule degli uomini ; ambidue si vendicano dei laro persecutori col beneficarli.

Quindi é che la Chiesa ne' giorni consecrati alla lugulor ricordanza della Passione di Greu Cristo, ne dipingo ogn'anno ai Frdeli cotle portos eteste di Gerennia I da in presaglii Inrmenti. Me fetice, se dopo i tanta traduttori dei febile autore delle Lamenza zioni 3, non sorà creduta nfalto instille quesant ma versionel. Più fetice ancora, se co-

to che a quest' impresa si accinse un nembo di poeti italiani. Tra di essi è cciebre il Menzini, else ridusse in terza rima quella parte delle Lamentazioni che si cantano dalla Chiesa. Nello stesso metro le volgarizzò per intero Pietro Rossi, ponendo a fronte dei versi italiani una felice parafrasi in elegiaci latini. L' immenso traduttor Salvini ne ha dato una quasi letteral versione in sciolti : ed in sciolti altimamente un'altra ne pubblicò il Canonico Catenacci. Troppo lo rispetto il nome di questo vivente traduttore per assenturar sulle di lui bibliche fatiche il mio giudizio: sol diro rapporto al primo, che il suo volgarizzamento di Geremia è tanto ebraico, quanto è greco quello di Omero. Francesco Funtana amo meglio di trasportar Geremia in metro libero: ma nel languor de' suoi versi, chi ravvisa pp'orma del concitato, del vibrato antore del Treni? Il Manzoni, ammesso dal ch. abate Robbi nel sun Parnaso del Traduttori, fece pianger Geremia sni tuono e collo stile del piatonico cantore di Lau-. Il Zampi Carmelitano trascelse la quarta rima : l'ahate Mallio il metro anacreontico; e credettero tutti di aver le loro ragioni. Lo cordo di aver le mie per dare primo e solo la preferenza allo stita ed al metro Metastasiann. In qualunque metro fossero stese le Lamentazioni (polehe in credo piu britanti che persuasivi i sistemi che sulla poesia chraica si ideano dall' Bare, dall' Eberto, dal Gomero e da allrij, egli è tottavia fuor d'ogni dubbio

\* La versione del Manzoni è reputata una delle più betle, ed è per cià che noi la riporteremo. - L'Edit. Venezianu. essa destar potrò in un sol cuore alcuno di quegti affetti sentimentati e pietosi che na-

che furono originalmente scritte in versi cantabili; conclossiarbé dovessero, slecome si è piu sopra osservato, venir accompagnate da musicali stromenti. Ora so non conosco la Italia altra poesia englabile e musicale, faorche quella del Principe dei Drammatiei. Vi sarà forse chi per questo voglia tacciarmi di aver datu un'aria di profanili alle poesie Scritturali? lo rispondo che un tradut-

scono spontanei attorché se ur legge in fonte il divino originale!

tore des quanto ci può far sentire nella copia il genio e lo spirito dell'originale: che la profanità sta nelle cose, e che le parole prendano da queste la qualita, e teagono l'abito dal soggetto. Gli Oratori dello Stampiglia, di Apostolo Zeno, del gran Metastasio son eglino men ripieal di anzione Scritturale, perchè scritti la verso drammatico e musicaie?

# I TRENI GEREMIA

TRADOTTI ED ILLUSTRATI

EVASIO LEONE

### LAMENTAZIONE I.

#### CAPO PRIMO

Dopoché Israele fa condotto in uchiarità, e Gerusalemme rimose deserta, il profeta Geres stava piangendo, e sfogó con questa Lamentezione il suo cordoglio sopra Gerusalemme, e col cue re afflitto sospirando e gridando disse 1:

Ahi come siede addolorata è sola 2 Quella si fieta un giorno Popolosa città! Vedova, afflitta Piange colei che altera Sulle genti regnò: enlei che stese

1. Questo titolo ed argumento delle Lamentazioni manca neil'ebreo, pel caldeo, pel siriaco e ne' migliori manoseritti della versione di S. Girolamo, e sembra aggianto dai LXX; peroceisè in essi si trosa, e autico egli e certamente. - Vons. Vartini

2. Il sedere è positura esprimente mestizia e cordoglio ·Nel salmo CXXXVI, da alcuni altribuito a Geremia, gil Firei ei si rappresentano sedenti e piagnenti: Super finmina Babilonis illic sedimus et flerimus. Nelle medaglie conlate per la distruzion di Gernsalemme avvenuta sotio di Tito si vede una donna che siede e piange coi motto Jadacs capta. E in non dissimit maniera Osidio dipinae la Germania appie del suo conquistatore. Trist. lib. III . elen, t.

Crinibus en etiam fertur Germania passis, El Ducis invicti anh pede moesta sedet. E prima aneora dell'autore dei Tristi aveva dello Virgilio nell' undecima dell' Eneide :

.... Tolamque ridenus Consediese nebem tuctu . . .

Sulle provincie il suo poler tempto. Or geine oppressa da servil tributo 3. Fra il mulo orror nolluruo 6 Bagna di pianto il seno 6: D'affauno, il di vien menu,

2. Non sembrano da questo passo iznitati que versi di Euripide nella sua tracedia di Ecuba : Doning erum dedum, sed nanc famala:

Proh foelix olim existens, nune vero vetula absque purris 4 Come il gioran si prende da' Profeii a simbolo di felicità e d'allegrezza (V. Isaia c. 18, 20), cos la noite nei profetico linguaggio esprime l'eccesso dell'infelicita Presso i porti di tutte le nazioni s'incontrano modi so miglianti. Virgilio per dipingere il duolo dello scaltro Sinone gli fa dire sel secondo dell' Encide : Afflictus viteus in tenebris incluque trakeban

Ma piu vibrata e l'espressione di Giobbe laddate selama che i suoi offanni cenquato gli orcrano in notte il guerno. Quanta energia potrebbe acquistare ogni lingua, se agli scrittori fosse piu famigliare il linguaggio dei piu augusto di tutti i libri:

5. Cost Virgilio nel sesto dell' Eneide : Largo ficta simul ora regabet Ed Osidio de Post, lib. III., elea 3. Gutta per offenitas that oberta gener.

In braccio a tanto duolo, Da tutti alibandonata. Un sol amico, un solu-Consolator non ha. Già la turba incostante, Che si struggea per lei ne' di felici. Ne' sventurati giorni Volse in odio l'amor. Lo stesso Giuda 1. Ginda fedet l'abbandoné, Raminga Allor dal patrio suolo, in suol siraniero Cercò tregua all'affanno, E pace e libertà, Ma in vano; il eielo Ella mutando ognor, nè mai la sorte, Da pertutto incontrò servaggio o morte. Piangeno di Sionne 2 Le vic deserte, chè non v' lia chi al tempio Rivolga il piè nei di solenne. Indarun Stan dischiuse le porte 3 Del volgo adorator ai preglii, ai vnii: Gemono i sacerdoti, e le smarrite Misere verginelle in negro ammanto Piangon solinghe di Sionoe al pianto 4. E elii oon piangeria? Tutto sorride Al nemico erudel: superbo insulta Gli oppressi l'oppressor; non han ritegno Il suo fittor, le sue rapine, e il Cielo, Dai lanli di Sion falli irritato. Lo seconda, il sostien. I pargolelli 6 : Che orrort gl'imbelli pargoletti avvinti lo servitù son spintiz-E il vincitor feroce Colla spada gl'incalza e colla voce. No, dell'onor primiero un segno, uo' ombra Più non serba Sionne: i prenci suoi Son quai timidi cervi Che pascolo noo han: di forza privi 6,

E cerca in van pietà:

Piu euergicamente i' ebreo bogdu — perfide egerunt.
 In non dissimil guisa Ovidio a Llvia .
Urbo gemit, et unitum micrabilis tuduit unum .

Jura sitent mestacque taceut sine viudice leges ,
Dique tatent temptis.
3 la vece di destructue (portae) può dall'originale

tradorsi descrite: si avra cosi un seuso più limpido e connesso.

4. L'Ebreo esseri significa propriamente efficiar, e pon

squalidae,
5. Tutto questo verseito pais rendersi dall'originale con maggior chiareza cos: Ejus adversarsi suprimere sunt ejus hantes quaecumque libueril deripunt. Domino easi ob ojus loi peccala urfiquente. Infatti la voce oqua, che dal Valigdo à volta [outure est, renders con maggior

propeigh moreover cam affect.

6 L'eltro Acqualum — se cerve. Paragone assal pin proprio ad indicates la limitedeza e la silla di que' prisequi infédici di cui favella il Protets. Si fatte partia si ritovamo anche presso (predan servitori Achille presso Omero (Lib. 1.) da ad Agamemnone in tarcia di codarda, dierado ch' egil ha Peccha dei come el il cuor di verso. Pid

Orazio lib. 1, ode 15:

... Cerrus' uti vattis m attera
Visum parte Lupum graminu immemor.,
Subtimus fugica maltis aubehtu

7. la vece all pracractious, puo l'ehrea usersalesa traduesi, et fait deplorandi, dalla radice rud — ploranti. Launde tullo il versetto prireible lettramente dall'originale voltarsi cos: Debus officilions, et fatt deplorandi Codardi, fuggilivi, andaro alfae Portando in fronte la vitit del core, Il trionfo ad ornar del vinciore. Ne suoi giorni funesti i lieti giorni Gerusalem ranmenta, e più se stessa ? Non riconosce in sè: l'more perdette. Più ricclezze non la, non ha più trono; E in thano solli radulti .

E in mano ostil caduti Anche i popoli sooi, più suoi non 5000. In si misero stato La vide, eti il suo tempio e il enllo antico Derise, bestemmiò l'empio nemico 8.

La vide, ed il suo tempio e il entito antico Derise, bestemmio l' empio nemico <sup>8</sup>. Peccò Gerusalemme, e de' suoi mati Fu il peccolo cagion; terra ospitale Più non v' ha ehe l'accolga. Ogni sua gloria <sup>9</sup>. Ogni vanto svauti: porta nel volto La sua colpa, il suo scorno; ad ogni islante <sup>10</sup> Palpita, si confonde,

All ogni sguanlo per rossor s'asconde.

O figlia oner di Solima,
T'opprime ogoni, il sprezza:
Dov' è la tina fortezza,
La tua beltà dov' è?
Erge la fronte altera
Chi a te etinio la fronte;
Ride a' ttoi danoi, all' one
Chi già langul per le

Sordida il piè, sozza le vesti, incerta <sup>11</sup>
Del futuro destin, trovasse almeno <sup>12</sup>
Qualche consolalor! na ngnun l'evita <sup>13</sup>,
La fugge ognuno: ond'ella a Dio rivolta,
Tu, grida, almen tu le mie voci ascolla.

Alı dall' eteroo soglio Mira l'affanno mio, Mira, gran Dio, — l'orgoglio Del barbaro oppressor. L'empio al tuo nome insulta <sup>14</sup>3

aut recordate est Jerusalem omnium desiderabilium suorum. It nostro voigarizzamento dimostrera quanta chiarezza arrechi al seuso questa spontaoea e natural inter-

rezza arrecti al sesso questa spontacea e intoria interpretazione.

8. Sino al templ di Giovenale duraza ancora tra 1 Pagani lo sprezzo de' salubati ebrel. Parlando di questo popolo egli dice di lui per ischirrio nella satira V:

Ciu septimo guoque fust lui sipersi.

Tacito e Petronio, Orario e Marziale noo forono meno liberali di Giovenale nel prodigare i sarcasmi ed li ridicolo a quella nazione sventorata.

9. L'ebreo legge uséu, che lu vece d'instabilis poteva con pin chiarezza tradursi soga, errosa (Jerusalem). 10. Il tevto originale ha un'espressione pin caricala ancora. La parola sharra, resa dal Volgalo ignomanama, cerresponile cauttaireute al vocabolo hergitudo, pudeu-

da , ec. 11. L'elireo non ha altrimenti pedibiri come [l Volgato, ma fimbriri. Neila nostra versione abbiam espresso amendue le lezioni.

 Vale a dire: Cum res prospere coderent, non cogstovit qued sibi eventurum esset mali: quae patithr non praeridit. V. Critici sacri.
 Plu enfaticamente l'originale: vohered palaim—et

13. Plu enlaticamente i originale: sonered paterim-er raves el mirrorlura d'endula io porteniona maniera. 14. L'ebreo nigiút la una forza assal maggiore, che non l'erectus (Inimicus) dei Vulgalo. La parola dell'originale è ripiran di seoso, ed indica totta la horia dei ornici di Gressalemme, i quali attribuivano non alla mano punifirie dell' Alksimo, ma alla loro potenza in distruDeb provi l'empio omai Che vendicar lu sai Del nome lun l'onor. Misera ! quanto di più grande aveu. Quanto avea di più caro.

Quanto avea at pin caro, Titto lulto perdei, fentii neniche <sup>1</sup> S'arricchir di niie spoglie: ili-santo loco. Ove d'entra non liee a pie profano <sup>2</sup>, Scherno divenue e gioco D'incredulo guerrier. Cerca genendo L'alimento opportuno. Sul pie mal fermo il popol mio diginna:

Ma invano il cerca e invano Egli offre gemme ed oro Un misero a comprar scarso ristoro! Mira, osserva, gran Dio, Se più vil, se più affitta esser nossio.

> O to the movi il passoi Per questa — via funesta , Se un cor non bai di sasso , O pellegrin, l'arresta . Vedi se v' la dolore Eguale al mio dolor <sup>2</sup>. Qual vite che sfrondata È dal rigor del verno , Fui d'ogui non spogliala <sup>3</sup>.

Come giurò l'Eterno
Nel di del suo furor.
Su me piombò dall'alto
Pherio
E per l'ossa repente
Un fuoco serpeggio, che mi divora o
Un di uggira ellora
Tenlo con piè tremante;
Ma inciampo ad ogni istante

zione di quella cilia infelice. In tental di i espaimere questa idea nella mia versione. 1. Ono (vidli gentes) in questo luogo, come in mill'ai-

iri della Bibbla, è una mera particola conginalita ; è una terio ottosco dare di, overvo el raim. Vedi Busterio.

2. Oltre i moltri di religione, poteixano i Chodri esser colo pili d'affanco al vedree manomese degli indefini senetci le ricchezer e gli ornameoli di piu tempto, di cel Bione Cassio miestisso puris cui namieratione, chiametria consistenti periori di intelione, genediatino e maggini-cellissimo.

2. Aportivo r'ippiona di paticito e migratione propositi di altri di propositi di piudi di piudi

versamente Ovidio, implorando alle sue ceneri la pieta de passeggiero: Al libi qui transia non sil grave quesquia amasti

Dierre: Nasonis molitier osa cubent.
Lewis e moli aliri grimmatie i rigiliando la version valpata rendono: Nikit ne kace of mo qui per risme traustiri. Il testo faverico evranenta questa irione: ma la
Vulgata virce a dir lu sostonoa, il medesimo sendimento
in maniera più fieblie i tocamiento los perferito questo
vantaggio al merito pedantesco di un' esalla ma frenda
traductione.

L'originale: nhoise — racemavii: frase più-esergien.
 L'Ebreo legge: in compagnin assessi mesm. L'eradivit è meure; come in faiti il flacco poò evadire? il
tetto originale vuole interpretarel: et deministius et ei;

per tal modo si aretoke questo sensos plano e naturale: il fuoco che su me discrite s'impodroni di tutte le mie assa. Concordano con questo splenaziona i LAX che leggotto: el Dominus su costa mea delsazii essu (Incem). Dignor fuggir vorrei; qua ognor ritorna II piede onde parti: m'arresto alline; Ma non Irovn maj pace, Ma riposo non luo. Ma sempre io sento o Sa me gravarsi di mie colpe il giogo 7, Giogo feral, che in non solubil nodo Strinse alla mia cervice D'un irritalo Iddio la destra ultrice.

Nella rete eli' ei lese a' passi miei :

Più del valore antico Non ho scintilla in core. Un gelido terrore Spense l'usato ardir. In mano al mio nemico

Abhandonommi iddio:
Ali conic mai poss' io
Dalla sua inam luggir?
Almen de' forti, mio sostegna e mia \*,
lufin elle piacque al Ciel, speranza e vanio.
En solo al fianco io mi vedessil..... Ahi tutti
Mordon la poltre di Sionne i fidi
Guerrieri eletti: li cateò, li presse \*
Onssi erapoli strelli in lorchio angustiu

Quasi grappoli strelli in forchio angussu L' Elerno in suo furor tremendo e giusto. Ah s'io non piango, se questi occli mier Fonti non son di lacrime, chi mai <sup>10</sup>. Chi pianger<sup>24</sup> Lontano Erra dell'alma mia l' anuto, il solo Consolator. Contro il furor menico Non lo, non spero aluto;

Non lo, non spero aluto; I miei figli perdei, tutto lio perduto Queste supplici palme

Queste supplici palme
Dunque a chi lenderò? Chi fia che degin
D' un sol guardo pictoso il duolo mio ,
S' egli, egli stesso, Iddio,

s. Possit (me desolatam) lo lnogo di fecti, reddistit, e maniera utilalissima presso gli Ebrei; ne affalto è ignota agli antichi profani, come osseva l'eruditissimo Mazzocchi. Così Omero. Iliad. XVII:

Inflanden vero parratibas dyslehm ac dolovou (positist).

C. elvelo o neve di viginieri, jege assal pia ablaramente compartam, alligatam, construction fuit (laiguno Confessoro Utalisa iche il vigilianti juguno di Viugato, sebbrue sia contratio al iesto, ad ogni mode e una métadorica espesanoe ripiera di caster e di untilimento. Ovidin per esprimere il recesso del suni affanoi, di ce etta esti revisione compare:

De Poni. Episi. I, ep. 10.

a. L'elèrco în vece di magnifico da rotifoia, robustos febbieroi, li contesto mi fa preferire questa seconda lezione a quella del Vidigato.
9. Questa trase è para anche adoperata da Isala (LAIII, 8) e da S. Gio, nell' Apocalisse (AIX, 15); e in questo laccon da lutili i Crittle assersi s'axista corra una metafota.

s) e da S. Gio. neil' Apocalisse (XIX. 15); e in questo juogo da luili I Crilici sareri si pavisa coma una metalora esprimente le stragi ceribiti che i Babilonesi fecceo dei dilessori di Gerusalemne. Il volgarizzamento porrà lo chiaro questa interpretazione che, s' lo mai non m'appungo, rende il lesto limpida e connesso.

in. La voca nieni, che dal Vuigado si rende covius, è ripeiuta doc vulle nell'originale. La Bibbia di Avignone lo crede un error degli annamenal: lo per lo contrarlo la reguto una belierza. La voce elsen significa egazilmente occhos e fonte: qual cosa diest potera più energica e paleitica di questa: Cerbra mena font miti, deduccus agna? in rimetto il tegglier di guosa alla versione ilabiana.

Spinse contro di me la turba ostile <sup>1</sup>, Che mi sprezza qual donna immonda e vite <sup>2</sup>? Lassa I ogium mi abbandona, ogium mi evita... Giusto è il Ciet; in l'offest: io son punita <sup>3</sup>.

Popoli lutti, o voi Che in seno un cor chiudete, Un guardo sot volgete, Popoli, al mio dolore; E se vi regge il core, Negatemi pictà.

Negatemi pietà.
Di giovanetti amabili,
Di rergini leggiadre
Un giorno, oh Diol fui madre:
Or son di prole orbata,
Vedova desolata

Che figli, oh Dio l non ha.

Ahi ch' io li vidi, al suol chini la fronte.

Carebi di ceppi e d'onte in preda al vincitor. In tanto affanno

I. Jacob, Jerusalem, Sion son tatte ripetizioni della cosa melétiama con discresa parole. Questa lugura del questilasima preso gli Eleri, come ho piu volte osarrato nella annotazioni al Cantico de Cantiel. Na questa bi gura medesima, che si hen si consicresa coll'orientale, non è punto adattabile al gerio Italiano. Noi quindi seguiamo a far partera le solo Sionne.

2. Si è nella prefazione alla cantira osservato che gil Ebrel non conoscessino quel riserbo di parole cha la politeza figlia della corruttela introdusse da pol 1ra le più colte nazioni. Il politufa mestruia tetteralmente tradotto ottraggrerebe il buon fuono delle moierne società: od io mi sono cella versione adultato alla delicatezza degli orc-

chi italiani.

3. L'abreo più chiaramente: ori ejus, cice verbis, praeceptis ejus recellari. Non dissimil espressione incontrasi

Invocai degli amici La fede, la pictà. Ma, lassa! ognuno M'ingannò, mi tradi. Da eruda intanto <sup>6</sup>

A ingenior, ini tradi. In clude richiel.

Fame consunti i sacerduli miei,

I miei vecchi perian, qualehe risturo
Chiedendo invan eo' gemiti languenti o
Gli estreini a rattener spirili finggenti.
Iniqua ed ingrala.

Ma figlia son io:
La faccia placala
Dela volgi, gran Dio;
A quel, per cui genne,
Estremo — penar.
Mi cinge il terrore.
M' opprime l' allanno:
Nè l' alma — nò 'l core 'e
Mai calma — non hanno:
Ad ogni momento
Mi sento — mancar.

nel libro di Tobla, III. 2, 4. Juntus es Domine . . . qui a non obedivinus tibi.

4. Alfola li Profeta si popoli co' quali dagli Ebrei vraslatta alleanza , e particolarmente agli Egiziani: ma essi al primo scoulro di guerra avuto co' Caldei si diedero alto laga, ed abbandouarono vilmente i Giudei in baila dei

b. Il vocabole etreo cir piò significare egualmente quae (quaselerunt sibi cibon) a gomente; ed in questo loco egli è d'uopo onninamente intenderio nei secondo senso: perciocichè il cercare il cibo noi e giu cagione per cui atti muoga, ma bensi il non ritrovario quantunque biasi cercato.

 L' originala, ruscera. Potra recar qualche luma a que sto passo ciò che si è detto sopra II versetto 4 del cap. V della Cantica di Salomone.

## LAMENTAZIONE II.

### TCAPO SECONDO

the reggio, abinel ti quate Caligine probini or a Caligine probini or a Caligine probini or a Caligine probini or the Reggio of the Reggio, a think of the Reggio of the R

Tutto courì d'orrore

1. Aleuni inferpe-il si affannsto a persusolerer che quacio appello dei diricio pude, di cui dice Gerensi che l'Altissimo si era scordato, fosse l'Ares siel Textamento. Na lidito la tanto iungi dallo socudarecer, che coussado a Neemia di faria portare e auscundere in una spelioca dei monte Nebo. Questo spoi-file adunque era il tempio, di cui lu fatti para che lidito periulto avesse la nimenni di cui lu fatti para che lidito periulto avesse la nimenNet di del suo farore
tadio rendiciore, nemmen del lempto.
Nan del suo santo piè spabelo indegno
Nan del suo santo piè spabelo indegno
Nan del suo santo piè spabelo indegno
Nana pietà somroite,
Norma pietà somroite,
Normeli, procedi, Le forti minra,
Normeli, procedi, Le forti minra,
Normeli, procedi, Le forti minra,
Normeli, procedi di rippo.
Al terrono alegnoi: vile ci infane è
Pei l'argante e il reame. Ed ei, che solu
Al tempo, al socrotote, al pronce, al regno
Recur pieta metrigno, di del caucito,

leanra, poiché abhandonato lo avava alla profanità degli Infedelli.

2. Il polluit del testo è oscuro. Gruin con par chiarezza dall'originale rende infensavi. Noi lo seguimmo-

nella sersione

3. Ecco in non piu di tre versetti ripetutu qualtro vol
le ra fierore sao. Questa si irequente ripetizione delle:

Thomas Da Carrella

U prence, il Irono, il sacerdote, il lempio <sup>1</sup>.

Conte fiannan che rapida adugge.
Che serpegità, che stringe, ele sirigge,
E ritegno al suo sdegno non ha:
Tal I Elerno a Sionne a' avventa <sup>2</sup>.

Crita, abbatte, sovverte ed annienta
Soglin, altra, cittaloni, città.

Quasi nemico impugnò l'arca e il tese, Ed i colpi vibrò con man si forte, Che sparse in ogni lato e sangue e morte. Quanti Solima avez giovani eletti, Quante sodean vezzose E verginelle e spose

E verginelle e spose
Nelle tende di Sion, tutte perira
Nel di fatal ch' egii verso dal core,
Come famma vorace, il suo furore.
Precipitare allora
L' infelice Israel, abbatter mura
L' infelice Israel, abbatter mura
E balanardi direccar, e lutto 4
Empier di sangue e lutto, e, qual da siepi 5
Otto infilice il il labernarola santo 6

Empier di sangue e lutto, e, qual da siepi Orto indifeto, il tabernacol santo è Urlar, distrugger, rovesciare al suolo, Fu un punto, un punto solo. Il di solcune, Il sabbato festivo altora Iddio Nel suo sdegno obbliò; re, sacerdoti Detestati avvitir.

Detestati, avviliti
Fé segno al suo foror. Sprezzò l' altarc,
Il santuario maledisse, e totte?
Le sacre di Siòn mura turrite
Dicde al nemico in man. Egli superbo
Vi pose il piè profano, e al suon dell'armi
Cantò bellici carmi, — ove devoti

Salivano all'Etérno i preghi e i voti. Con empio eccesso,

parole medesime riuscirebbe slucchevole nell'idioma e nei genere di poesia lo cui seriviamo; a perciò è stata ommessa nella versione.

1. Nel Volgato: omne cornu Israel. — L' Ebreo ha

cheren, che in voce di corna può tradursi corong, cerchio di fuce : quindi è che nicuni dal vocabolo cheren credono derivato li greco cheraunio - aplendeo, luceo. Checché dir si debba di queste derivazioni Iroppo sovente piu Ingegnose che vere, egli è beo certo che quaotunque vogliasi ritenere la lezione del Vulgato, non sembrami insussisiente l'interpretazione da me adoltata; non già perchè io creda con Davide Milu e coi Mazzorchi che coreo cheren indichi lotto ciù che reca attrui decoro, perció appuoto che le corna sono il principale ornaoseoto di alcuni quadrupedi; ma bensi perchè ii traduttor caldeo, li quale assai meglio di codesti sottiti loterpreti conosceva la forza del testo originale, tradusse, lovece di omne cornu, omne honorificum; vale a dire il Irono, U tempio, i sacerdoti, i grandi, come nelia mia versione. 2. Il Vulgalo: Avertit retrorsum dexteram suam a fa-

2. Il Vuggao: Averur retrorum aexperim main ajcie inimici. Più chiarmmente secondo il ciddeo; Non est auxiliatus populo suo, ec. 3. Ecco di muovo in due soli versetti ripetuto fre volte quasi inimicus. La massima da noi adoltata di secuire il

genio della lingua lialiaca ci ha comandalo di non esser al prodighi di ripettzioni.

4. Può rendersi più chiaramente muros (urritos, quali erano di fatto le mura di Gerusalemme, che, se cre-

erano di fatto le mura di Gerusiemme, che, se crediano à Villapando (in Excehicl.), era cinia di nosanta altissime torri. Io non so d'ond'egli abbia tratto questa si precisa notizia; so booc che le torri imalizale di tratto io tratto intorno alta citla dovean esere di grandissima importanza per la difesa della città medesima, se

BIUBIA Vol. 11.

Nel lempio istesso. Che sol la gloria Di Din suono, Turba feroce Sciolse la voce,

Sciolse la voce, E di villorla L' inpo intuono.

the intesi, ob ciel Dallo solgundo Nune Il gran decrelo usel Di sassi un mucchio Gerusalem sara! I. Onniposente Già stese la sua fune. E già il gonine Prescritto alle ruine: ecco già piagne I' aniemural; già crolla: e mentre intorno a I' atta percossa in cupo sono rimbounto, E muro e antenural ruina e piomba. Godono l'alle porte', e giù cadendo

Cadono l'atte porte, e giu cadendo S'infiggono nel suol: di Dio la mano I cardini ferrati In polvere ne sciolse: e duci e regi Fra le genti esigliò. Dov'è la legge? I profeti ore son? Più non disserra Ai saeri vati del futuro il velo, Nè loro i cenni suoi palesa il ciclo º.

L' Ingrata Solima Piange, sospira; Wa tenta invano Col suo dolore Placar quell' ira Che provocò. Non ha più legge.

Non ha più legge Non ha più trono: Colni che regge I venti e'l luono, Al suo furore

sa abban riguardo alta maniera con cui gli antichi lormavano gli assedji. Veggasi li Goguet, De la origine des fois, ec., v. 2.

a. L'originale las: multiplicació in flis Sion morroren.

a. L'originale ha: multiplicaril in filia Sion morrorre et tristitiam. Lerbocc assi plu chiara e connessa col contesto, di quello che noi sia l'Aumiliatum et humiliatum, che il Vulgato copio probabilmente dai LAX.

Tentorium suum, cloè labernacolo: il vocabolo Tentorium rimate forse ai labernacolo perchè egli nel deserto era formato di tende.
 L' Ebreo macheddiaso — sanctuerso tuo.

8. Presson abstant fict innere off soled — Inner, debbase integring sould— coursel, long run from some sourcerlegging sould— coursel, long run from some long sourcerter in the sole of the sole of the sole of the sole of the planner is started, differentiating profession and are planner in the sole of the sole of

9. Questo versetto sembra a prima fronte contrario a versetto i al questo capo medentos, in cui Gerenia di ce a Germalermos, che i moi Projeti overino a lei prosa pite cone pilatre i soloti. Na chi rintettra che qui il Pro feta parta di vaticini che vengono da Dio, comprenderche questa franco con escicle punto le predizioni che non vengono da lui, quali son querite appunto del faisi profeti in appresso acconsali da Gerenco.

L' abbandono. Sparso di polve il crin canuto, e cinti D' aspro cilizio il fianco, in sul terreno Vidi giacer prostrati. Pensusi, desolati Gli antichi padri di Sinnne, e vidi Di Solima le vergini innocenti . Le belle al suol chinar luci piagnenti 2, Vidí, e gelai. Ma quando in ogni piazza Perian miseramente a me d' intorno, Spetlacolo ferall i figll, i carl Figli del popol mio, dir non sapre Qual mi restassi allor: so che al mio ciglio. Per lungo lagrimar torbido e foscn, Involossi la luce, e che mi tolse L' eccesso del dolore

All' anima la vita, il moto al core a All che ancor sembrami Veder gli amati Figli di Solima Abbandonati; N' odo i sospir! A così misera Sena dotente, Der' è quel barbaro Che non si sente

Impietosir I Impietosir I pargoleili:

Il pane, il vin dor èl - Ma Iacilume
Pinagean le mairi; e i figil
Sulle pubbliche vie, qual chi vien meno
Per middial ferita,
Morian uel seno che lor die la vist.
A chi, figlia di Solima,
Pargonar il degnio?
Alla tua pena orribile

Pena simil non veggio:

I. Vegasal is nota ai v. i dei cap. I di quonte Lamentarioni. Omero anche esso nei X dell'Odinea: 
Senderias vere illie genedent el velifebrat comaz.
Anche dello sparage di ecoreri capilli in sepon di estrenota dello sparage di ecoreri capilli instano di estreporta dell'india X XIII, e cub
l'Odinea ed in Ossian. Person Viggilio l'addoleralo pa
de di Lasso:

Caniticos multa deformat pulvere.
Ensid. X.

7. Non altrimenti Ovidio nel I de' Tristi, elegia 3:
Illa dolore mei, tenebris narratur obortis

Semiouithis media procedular dome. Qui da Gerenia Indicale soco le tre sorti di Iulto che erano In uso presso gli Ebrei: vale a dire, li tacere, lo spargere di cenere il capo, ed il prostarati a terra. Indono a questo argomento chi brimasse na ampio intaliao, lo rittoverà nella gran Raccolta di Ugolino, tomo XXXIII De tuche Rebasorum, cap. XVIII.

3. Efferem est in terra jever menn ... Questa expersione mil ta nospettare che dagli Eberl non men che dai Greel si fissasse nei fessito in sode dell'amore. Onde Aniversione dicease, che Amore il avvas ferito nei fessito; et d'onde poi venne quel noto proverbio dei Lalini, esi d'onde poi venne quel noto proverbio dei Lalini, esi mell'Ode IV alloude Orratio, cogii amore jezer. V. sa Anivolazioni al passo della mia Cantica: Et renier menu intercenti ed inclume gias.

 Queste ripetizioni comparobo, assimilabo, exarqualo sono nell'originale ripicoe di scalimento e di forza. Io le ho rilennte, ed ho osato assoggettarie alla rima. Gerusalemnne, oli Dio!
A chi l' equagliero 's'
Il duol che il sen l' inonda
È un mar che non ha sponda 's.
È un mar che non ha porto:
Gerusalemne, oli Dio!
Come recar conforio!
A tanio dioni potrò?
ice Siòni Quantu Il costa

A fanio abus petror in ficile Sibni (pantu il costa La tua recluităt Favole e sogni bi vittorie trofel T offriro i tuni profeti, e uu denso velo A Steser sui falli tuoi: tu cieca e stolta Mille nel tuo pensiero Cressii altor felicită fallaci, Ma con pene verzci,

Ahime! con vero affanno Troppo tardi comprasti il disinganno. Mira come t' insulta il passeggier; ei batte palma a palma la aria di trionfo; ei fischia, ei scote

In aria di trionfo; ei fischia, ei scote La cervice fastosa, e deridendo ? La tua sorte funesta, Gridando va: Gerusalemme è questa? E questa è l'inclita Gittà superba?

Gillà superba?
Qui più non vedesi
Che arena ed erba;
Qui più non regnano
Che pianto e orrori
Già la delizia
Fu de' viventi,
Or Gerosolima
E delle genti

Scherno e terror 5.
Parole di furor, voci di scherno
Tutti i nemici luoi dal labbro impuro
Sciniscr così ; così fischiando, e i denti

5. In poco dissimil maniera Ovidio parlando delle infelicità ond'era oppresso nel suo esillo: Tol premor adversis: quoe si comprehendere coner.

Identie nasperum dierre comer opsser.

6. Il Vangato... ed deriment, e nel lesta devo experied. Il Vangato... ed deriment, e nel lesta devo experied. Il vangato... ed deriment, e nel lesta devo experied. Il arrelle riginale, caccialo e newo in finga i Bablionest. L'anier delle Lamentarioni depiera qui la sidin-credittà endel i soui conciliatini averano accodie le
insieghiere predictioni ... Oh lishii:

1. De le delbioni frequenti esempli nella Servitora (

6. le adoltioni della servicio dell

Reg. XIX, 21. Psal. XXI, 8. Ecclesiani. XXIII, 8. Isa. XXXVI, 22. ec.l. We minori se ne incontrano presso i poeti peofani. Cosi, a cagion d'esemplo, Omero nell'Odissen XVII:

### Managions oscilloril copui mala alto pectore atrueni.
E Virgillo nell' Encide (VII, 201):

E. Virgino dell'Eneloe (VIII, 201):

Stetit (Juno) acri fixa dolore:
Tum quazzons caput, hace effundit pectore dicta:
Heu stirzem invisom . . . .

Il fachiare è da Orazio rammentato come segno di derisione e di scherno:
... Populus me sibitat; at mihi plaudo.

8. Non è questa una esserazion del Profeta. L'amor patrio non gli fe altribuire a Gerusalemme iodi maggiori di quelle che un Pagano, Plinio ii vecchio albita a tei

1371

Digrignando frementi: « Ecco (ognun disse), » Ecco la preda mia; » lo la divorerò. Pur giunse il giorno

" Che tanto sospiral;
" La vidi, la trovai! " Quel di, compinta!
Pu l'alla irrevocabile vendetla

Gia da lunga stagione a te giurata Solima sventurata, Dal Nume punitor. A'danni tuoi Senza pieta distese

La man sterminatrice; e co' tuoi danni Ei fe' grandi e possenti i tuni tiraunl <sup>2</sup>. Sulle atterrate mura allor prosteso <sup>2</sup> Il ponol tuo smarrilo

Al ciel la voce alzò figlia del core \*: Ma il ciel del tuo dolor pietà non sente. All di pianto un torrente

Te versar vegga il giorno; e te la notte Di lagrime dirotte Vegga il seno Innondar: un'nra sola

Non darti mai tranquilla, No taccia il tuo dolor la tua pupilla a. Quando di fosco ammanto Cunpro la notte il elel,

Cunpre la notte il elel, L'affanno tuo crudel Disfoga in pianto.

E quando il nuovo di Guida l'aurora, A lacrimar eosi Ti trovi ancora.

Sorgi 6, che tardi più? Squallida, insonne 7, Leva al cielo, o Sionne,

compartilo. Nei lilteo quitoto della sua Storia naturale ai capo decimo quottor, dice quatoto exciliore che Gerualemme era di lango tratio più liltustre, con pur fra lecit. Della Giolega, ma di lutto l'Oriente. Voltare, che senza diabido ne sapera sanai piu di Piliato, non il stanca televante diabido ne sapera sanai piu di Piliato, non il stanca te le città della terra. Chi non il arrenderbela con consistente di proposito della consistente di arrenderbela di proposito della consistente in noto per la sua lan-paralità verso il popolo obero?

 Dual rapidita, qual energia, qual evidenza in queste parole! To non leggi: to vedi, lu seni. Non era egii frenetico Voltalee, allorquando annoverò ira i pazzi lo scrittore delle Lamentazioni?

2. Exaltare cornu è frase usala anche dat Salmisia, e propriamente un elevaismo che indica in seno pagado salire in superbia, in orpogine, ed lo attivo, dare altrui forza e bafdanza; noi l'abbiamo in questo secondo eraso tradotto secondo al genio della lingua llasculo tradotto secondo al genio della lingua llasculo.

3. Gia più sopra disse il Proicta che le mura della Piglicola di Sionoc erano state atterrate. Gii Ehrel adonque nos sulle mura, ma sulle lor ruine stavano assisi. Tradocendo abbiam seguita questa ragionevole interpreta-

4. Egli è evidente che l'eorum (cor) della Vulgata non debbe altrimeni), come alcuol interpreti fanno, riferira ai nemiel di Gerusalemne; quali certamente non dovevano ionaltare la voce del lor conce a Dio; ma bessi agli Eferei, che nelle loro inicitcità da lui imploravano pieta e perdono.

S. Ecco una mejafora non meno erdita delle mora di Gerusalemme, che rovasciando piangono. Ma se il piacto e l'eloquenta del dolore, lo non veggio perchè i grammatici si diano tanta briga per interpretacci quell'espressione: nee facet pupilla oruli tui. Non veggio nemmeno perchè il Caimel faceta appestatamente una nola per dit-

Il grido del dolor, ed il tun core, Come scorrevol onda,

Al cospetto di Dio s'apra e diffonda. Supplichevoli a Ini Tendi le palme, e digli:

All! Signor, de' miei figli, Dei dolci figli, alme Innocenti e care. Cle languiscon di fame in ogni via. Signor, pietà i Mira qual sia l'oggetto Di tanto tuo furor!... Ah quando e dove

Si vide mai di questo Spettacol più finnestol . . E vorrai dunque . Che la fame crudel sforzi fa madre I frutti del suo sen, i nati appena

Pargotetti innocenti A lacerare, a divorar? Vorrai \* Che i sacerdoti tuoi, che i sacri vati Nel tempio, in sull'altar cadan svenati \* 2

Ali di pianto e di sangue Se ancor pago non sei, quando, gran Dio, Quando pago sarsi? I vecchi annosi, I teneri fanciulti,

Le verginelle, i giovanetti miei, Ammonticchiati, luridi, insepolti, Nel lor sangue ravvolti, orrido ingombro Fanno al natio terren: di stragi e morli Misere traccie ovunque

Misere traccie ovunque Ila l'implacabil tuo furore impresso. Tu chiamasti, tu stesso, Il ferro vincitor: da mille lati.

li ferro vincitor: da mille lati, Siccome a di solenne, A funestarini ei venne, ed in quel di

et che mon è già la pupilla che piange; dorrera neche dire che la pupilla non paria. Na chi gin non appra tutto clò senza quosta beil' avvertozza del Calmet 71 poett non pariaso il li redoli linguaggio dei chosolatori. Do pretei addurre parecchie centicola di pupilia che piangeno presso i poedi gerei, taltini ed italiani. Na perché provare ciò che olino mezzanamente collo tegora? A me bastera il continuo dell' abilitato di mentioni dell' anticolo dell' abilitato della d

Nubes vero supercitiorum
Irrigans lacrymis formosam genam.
Ne tacerò che neita espression profetica lo rilrovo uns
metafora assal più significante, che non un intero volume
di note grammaticali el erudite.

Consurge, lauda. Il Inuda è inopportono in questo
luogo. L'chreo rhoni può reoderni ciama; ed il contesta
approva ed esige questa utilizza lezione.

7. S'incominciano le veglie quando è giunto il tempo

destinato al sonno i or questo tempo è la notto. En peracipio nigiliarram non e dunque cele con ripetticino di nor in diverse parolo. Questa figura è comonissima a tutti gli scrittori biblici. E di motti esempli se na incontrano in Omero, la Virgilio ed in Ossian.

8. Il Bustorio nam meglio di redere parvulus educationum l'circo sabolati topochim tradotto dal Vulgado di merasurum polmare, a rede cine qui il Prodeti indicar

liomum l'circo nholatit topacirum tradotto dai Viligado ed menavum spirmor; a creda circ qui il Prodetta indicar vogina i fanciuli il quali reaso guidati a mano: qui manibe; coni el dite, admie persanture el enhemar. A me teneristica limmagine di un bambion, come noi sogliam dire, lango una apanna. I commentatori d'ogni specie sembrano che abbiano giurato di sacrificar alla grammatica il group del il senlimento.

 Dal testo originale lu vece di si occiditar può reoderal se occiditar per interrogazione. Così il senso è più patetico, vibrato e conseguente. Num salvarsi potë, tutto peri.

I figli , i figli teneri.

Mia cura, mio diletto,
in sul materno pello
il forro oskil sveni.

Eguale a quel ch' io sento Orribile tormento, Gieli! chi mai provò? Non son più madre, oh Dio! Più figli, oh Dio! non ho.

### LAMENTAZIONE HL

### CAPO TERZO

Quel misero son io 1 Cui del faror di Dio la verga orrenda 2 Colpi spietatamente, t mali mici Or Initi io sento, or che mirar mi è tollo Del di la luce, ed alle mie palpelire Un pallido si stende orror funcbre. Qui sempre addoppia i colpi L' nnnipolente man : rugosa e crespa a Fece la pelle mia; squallida e smunta Fe' la mia carne, e l'ossa 4 Tutte m'infranse con feral percossa. Nell'abisso dov'ella mi spinge Sol d'intorno mi serra, mi stringe Lutto, strazio, amarezza, dolor: Come a gelida salma che piomba Nella gola - dell'avida tomba, Mi s' invola - del giorno il fulgor 6. Né più di fuga n scampo V'ha speranza per me. De'ceppi miei 6 Iddio m'aggrava il peso. A' preghi, a' pianti Egli nega pietà: di me che fia? 7 Ogni adita, agai via - quadrati sassi Contrastano a' miei passi: - ed io frattanin

bla cracer tetrn, ove di dool mi strugge.

Gree oppur di leggier, e mai num frage.

In nero carcere
Già scarno è il volto,
Già starno è il volto,
Già langue il cer.
Ne il plante mio
Carcere per la consideratione di consideratione di consideratione del consider

Il mio primier vigore,

E abbandonommi in braccio al mio dotore \*.

Pur pago ancor non ê. L'arco egli impugna,

E il tende e il vibra; e de \*suo colpi, oh Din!

L'infallibil son jo segno infelice:

Glà fischiano per l'etra.

Glà nelle reni mie piovono a nembi

Le acute ficile della sua fazira! 10

i. In luito questo capo Geremia parla di se atenso a delle sue tofelicata, dopo aver descritto nei precedita quelle della sua patria. Padre i quiti i commentatori ravvisano odii oltraggialo e pazientissimo Geremia nna vivace immanine del futuro Rimaratore.

2. L'éreco vocalcon about invece di prasportation si ambiend motto mottere per maggior chierza afficienza.

Il morm non vi ha nell'originale, ma si l'evis noda vertile morm non vi ha nell'originale, ma si l'evis noda vertile morma di l'arconsideration de la competitazione che la rosa
preina ai l'Accordit, indepositionis, sia un'abbrevitazione che
richi con color de la la controla indiguie relienza
quando nonna vede che l'iyas, non paò riferiral ad sitri che a Dio, di cui appunto patrisa il Prodeta nel vevirio prevedente? Ecco li previs gli constal chiomateri di
viri con constanti del constanti chiomateri di
particolori di constanti di constanti chiomateri di
particolori di previsioni con la constanti chiomateri di
particolori di constanti chiomateri di
particolori di particolori di particolori di proporti di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di previsioni di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di
particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di
particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori di particolori d

riposo, mi percosse. 4. Cosi Osidio, de Ponto lib. 1. epist. 4.: Me quoque debilitat series immensa malorum,

Anic meum tempus coșii et ese areces.
5. Salconno etham û sepotero domas aiereniatus, e.
Bastidie parlanda dei ricchi dice: Sepatere silverum, dimus silverum în acternum. Questi dice passă possono servir di commento al mortuos aemptermos di Geremia. Egli
voleva dire în sostanza, che gittalo da suni meniel, pei
noinol d'una fangose ciletran, reasomiglia a appucto si canoinol d'una fangose ciletran, reasomiglia a appucto si ca-

daveri che si chiudeno per sumpe nelli orror dei supotero. 6. Vi accenso autiennutei differenti specie di questi stromenti thermetatori. Bavide nel Saulos CXLIX ci parte di ceppi di ferre; periociccio nei si Vultata în maneste Apualol fanto mentione di ceppi di repre (Atter. XVII). 11. Quel che parma singulare, a le che escondoli caldeno, che tradite cheruliri dicusas — compedes aurenz, dorremmon creierer che losseno di ora i lecepi di Gerenia. Cul valesse mas labilolece di erustitoni interno s, questo meteriano delle prociete di Gerenia.

7. Dall' ebreo si può rendere in Imperietto: sua arbiera to gridi e pregià — ard cum clamen el rogem. Cost si senso diviene plu limpido. Quanta fatica avrebbero i grammalici scenato al traditiori, se la fedella grammaticale non degenerase troppo sorneli a pedanteria!

non degenerasse troppo sovente in pedantera; 8. Non dissimil metafora a l'incontra nel Salmo IX. 9. Somen ha l'ebreo, cioè denoletum. Quindi è chiaro che il Profeta non parla altrimenti di Grussiemme, ma bensi di se alesso e delle suo sciaguro.

to the second of the second se

. . . gravida aagitta . . . phoretra Lib. 1 . ode 22. to tale state, hai lasso! Farei pietade a un sasso. — E al popol uno to son lo scherno, il gioco io son. Chi mai, D' amarissimo fiele inebriato

Dall' Eterno irritato. Fu al par di me? Di que'che allor provai, Chi mai provò più orribili tormenti? Ad uno ad uno i denti I

Col duro pan m'infranse, Cli'egli d'ingrato cenere m'intrise 2.

Per sempre si divise La paec dal mio cuor: sin la memoria D'ogni ben io perdei. Della mia vita 3

La carriera infelice è ormai compita, lo dissi allor: Ali! di speranza un raggio, Se or da te non mi vien, in chi, mio Dio, In chi sperar degg' io? Deli ti sovvenga Delle lagrime mie, delle mic pene 4;

Dell'assenzio, del tiel ch' to trangugiai, Pietoso Iddio, deli ti sovvenga omai 5. No, lungi il di non è. Signor, di tua pietà Più non vacillerà

La mia costanza. Da quest'idea, da questa Pensiero allegrator.

Qual mi si desta in cor Bella speranza ! 6 E come non sperar? Se questa io spiro

Aura vital, se questo 1. Si può eziandio rendere col siriaco : confregat lapidibut dentes meon; colla qual frase la penso che volesse

dire il Profeta, essersi egli cibato di un pane si daro, che pe eli rimasero sfrantomati I denti-2. In poco dissimil maniera, Bavidde: Cinerem tamquam panem manducabam

3. Io dall'originale traduce questo passo cosi: Periit finis meus, et spes mes (est) a Domino, ovvero in Domino. Se in fatti il periit si riferisce, come molti interpreti fanno, alla speranza, quasi che il Profeta volesse dire che non ha più nulla a sperare da Dio, come potrebbe egli soggiugnere nei versetto seguenie: recordare paupertatis el tronsgressionis; e poco dopo: harc recolens in corde meo, ideo sperabo? Io non ha trovato in nessua commentatore questa interpretazione. Anzi i piu, ira i quall II Calmet medesimo, ne adottono una affatto contraria. In venero i grandi nomi; ma deggion essi prevaiere alla ragione ed al buon senso?

4. Nel testo ebreo non s'incontra nè questa poverté nè sesta trasgressione. Egli ha bensi nohonii umrudi — atflictionis meae et planctus mei, dalla radice rué - flevit. In questa guisa viene a togliceci l'incorrenza che vi avrebhe manifestamente se il Profeta pregasse iddio a ricordar-si delle sue trasgressioni. Bavidde voleva che iddin se ne dimenticasse, e la cosa è ragiopevole; ma quando mai un reo bramo che il suo giudice richiamasse in mente I di lai delitti?

5. Il testo ebreo non ha memor ero, ma thizcor - memor eris. Anche il vethascisch, tradotto dal Vulgato tobescet, equivala propriamente a enruabitur, cicè orabit. L'anima mea, la vece di ego, è unitatissima frase presso I sacri scritteri, ed Omero, come osserval nelle note alla mia traduzion della Cantica. La versione italiana farà vedere quanto questa interpretazione accresca la connession delle idee, e qual chiarezza loro aggiunga. 6. Hoc recolens in corde meo, ideo sperabo. Plu chiaramente i Sellanta: hor ponom in corde men, ideo su-

stinebo.

Suol mi sostiene, a te nol deggio, o mio Clementissimo Iddio? Grande, infinita, Anche qualor lo sdegno tuo s'accende, La tua bontà, la tua pietà risplende ?

Qualor discendi iralo D'orrendi -- strali armato. Sempre il mio cor mi dice Che lice - in te sperar. Sempre mi dice il core Che il padre mio tu sei. Che il figlio tuo son io;

Che se punisci i rei, To sei pictoso, o Dio. A chi ti vuol placar. Si, dalla tua clemenza

Tutto aspettar si dee: chi tace e fonda In te la sua speranza. ticluso mai non è; chi da primi anni

A soffrir s'avvezzo; chi la tua mano 8 Adora nei tormenti. Nel suo stesso penar trova i contenti. -

Sebben tacito e solo Giaccia prosteso al suolo 9. Non è infelice appien chi in ogni evento, Fatto di sè maggiore 10,

Ita Dio sugli occhi e la virtù nel core. Nel dolore al suol la fronte Palpitando ei chinèrà; Ma la speme col dolore Nel suo core - anniderà II.

7. La voce ebrea kodosim è mascolina, e doveva quipdi Iradurai novi, voce che si riferisce al miserationes del versetto precedente, che il testo originale esprime col versello precenente, cue u como la fere vuol intendersi della costante volantà di Dio nel soccorrere e far del bene agli uomini che l'iovocano e speranu in ini. Quindi Pagnini traduce : novoe quotidie prodeunt miserationes one : ed Il Menochin : nove fractus misericordise Demini existant s. Cioè il giogn della infelicità. Questa interpretazione

spontaneamente deriva dalle cose dette na' precedenti versetti, e dalla nostra versione di leggieri si comprendera quanta luce ella sparga sulla intelligenza del testo. 9. Siccome coloro che accingevatai a pariare presso gli anticisi rizzavansi in pie, cosi lo starsi assiso era cre-duto positura propria di chi pensa a tace. Omero nell'ilia-

His vero ouditis dixit surgens velox Achilles. E Virgilio nell' Eneide, lib. X1: Tum Drances . .

Surgit, et his onerat dictis, atque aggerat iras. to. Quante interpretazioni e mistiche e non mistiche di puesta frase ? A che tante fatiche? Non diciam noi tutto di, che ci solleriem sopra noi stessi, allorché vogita significare the innatriamo al tielo I pensieri ed Il cuore? 11. Powere in pulvere os è una frase metaforica onde viene dinotata una somma umiliazione e tristezza. Omero ha parecchi modi somiglianti. Ne con quelle parole si forte sit spes volle il Profeta dimostrare che avesse ormal perduto ogni speranza. Olireche ciò sarebbe contrario a totto il contesto. Vanta avvertirei che la parola silvi, dal Vulgato tradotta si forte, ha non di rada forza di ottati-ra, siccome avverta Rabi Salomone nel suo commentario

sulla Genesi (I, 15), Onda i Settanta tradussero ei pole, parole che possono comodamente voltarsi atinom aliquando. Può dunque, anzi par che si deggia tradurre: utinam, aliquando al spes, elce utinam adsint, obveniont eperata.

Soffrirà gli affanni e l'onte, Nè lagnarsi mai saprà; E alla man che lo percole Le sue gote - egli offrirà 1. Ah, se egli spera e taee, Tace e spera a ragion. Non sempre Iddie Da sè rispinge elli to prega: irato Se fulmina i profervi, a chi si pente, A chi l'invoca, mai non nega alta La sua miscricordia alta infinita. Tardo allo sdegno, facile al perdono, Fa sempre nel punir forza a se stesso 2

Il suo paterno cor. Barbaramente Gli seltiavi di Siòn premer col piede; All' uom che a Ini la eltiede, Negar giustizia; il reo coll'innocente a Confunder, condannar, no, mai non seppe Il Monarca del ciel. E v'ha chi ardisce Beslemmiando gridar che il giro allerno Dell'umane volubili vicende Dal Monarca del ciel nulla dipende?

Venga e m'oda costui: Se il ben scende da lui, Il mal perchè non scenderà? Sc pena 4. Pena l'uom pe'suoi falli; e l'uom pur usa Della giuslizia elerna Lagnarsi, mormorar? L'ardir nefando 5 Lungi, lungi da noi: le nostre vie

Volgiamei ad indagar; cerchiamu Iddio; A lui facciam ritorno; a lui le palme Supplici ergiamo, e colle palme il corc. « Noi peccammo, Signore

" (Gridiant rivolli al ciel); fu il fallir nostro

" Che provocò il luo sdegno, » Che implacabil li rese a questu segnu 6 ». Se del tuo volto a noi

1. În niun luogo della Scritiura dieesa questo oltraggio " avverato in Geremia. Il Profeta qui allude manifestamente alle fulure umiliazioni del Divino Risoratore 2. Spiegosi a maraviglia questo versetto da quelle porole the Executele pone in Incen a Dio: Numqued rolus-

tutis meae est mars empii, dicit Dominus Deus; et neu ut convertatur a vities suis et cient? Erech. XVIII, 23 3. Bella è la spiegazique che ne da di questo e del sequente versetto la Bibbia d'Avignone. Ecurier tu justice qu'un homme pent attendre du tribuwat du très-Haut; condomner injustement un homme en jugoment, c'est ce

que le Souvrain Maltre ne connait pas 4 Bong et muto (dure l' Ecelesiastico, Al. 24), rita el mora, pauperina el honestua a Deo sunt. Dielro questo infallibil principio il Proleta invelsce contro coloro, che non riconoscevano dalla giuslizia del Cielo le pubbliche sventure ond'era appressa la nazion giudea. La trologia de' Gentili non era in questo punto diversa dalla teologia ebres a cristiano. Sopo celebri a Igilli, i due vasi che Omero pone la sulle soglie di Glove; e non e men noto che in tutte le eta vi ebbero degli ampj che domandaro no se vi era la providenza in cielo, e la giustizia nel tesori dell' Attissimo.

5. Quante cose sottlisselme si sono scritte su questo versetto! lo solo avvertirò così di volo, che sovente nella Scriftura si nomina il peccato in vece della panizione del percato medesimo. Lannde ti Proleta direbbe appunto eiò che Solone presso Diogene Laerzio (lib. 1) se agli Ateniesi, quando si lagnavano della tirannia di Pi-

St restro meritus pendetus crimius poenas,

Involasti la Ince 3 Sel di del tuo furor; se la tua mano A colpirci discese, e stragi e morti Sparse senza pietà; se densa nube Fra te opponesti e noi, perchè non varchi s A le il nostro pregar; se vile, abbietta 9 Fra le genli è Sionne un di sl allera, lu son, io la printiera Il'egni miu mal cagion. lo de'nemici Schernu mi resi; io che da' tuoi Profeti I minacciali ognor fremendi guai, (I non udii superba, o non curai in

Ah sulla figlia

Del popol mio;

D'amare lacrime, Un doppio rie, Da queste eiglia Traboccherà Ognor dolenli Non mai Iranquille 11 Pian due lorrenti Le mie papille Finché dal fulgido Soglio stellate Al suo cordoglio Il Nume irato Un guardo placidu Nou volgerà

E come gli occlii miei Rasserenar polrei? Strappar m'inless L'alma da queste sen, quando mirai 13 L'egre di mia città figlie infelici. In preda a' miei nemici lo caddi, in slesso, e l'innocenza mia Salvarmi non polė, Come un augello 13 Avvinto dalla rele in cui s'avvienc.

Non rulpa in Justos rejicienda Deos. Anche Omero fa dire a Giove: Fah quantum sane Decs mortales injuste entoget : A nobes enem mala esse dicunt; spar veruntamen, spai

Sees nequities, practer futu, mala hubent. 6. L'elero ed i LXX, in lempo passalo, non es plu-7. Dell'originale pas renderal con maggior chilaretta

or twom obscordists; had cristo a not il tuo volto. s. Nel capo Llà d'Isam incontrasi all'un di presso l'espressione medesima: Peccato vestru absconderunt facien que, a robes , ne exaudiret. s. L'Ebren he soli - sordes. Lo che viette all'un di

rrsso a significare il periparma dell' Apostolo, Corinth-10. La Bibbia d'Avignone amerebbe meglio tradurre pesactio che vatacanatio; ed è sero che il testo ebero ha formudo et loqueus escuit nobis vastatso et contretso. Mi io non saprel else vogliano dire queste parole: Lo spaventa ed il fuccio u noi addiviene il devastamento e la sterressio. Laddove il Valgato mi da un sentimento nitido e dipendente da juito il contesto. Egli fa dire a Geremia che la proiezie dei Veggenti o non ascoltate, o disperz-zate, farono la cagione del maji di Gerusalemme.

11. Veggasi l'annotazione s, pag. 1371, della Lamentazione seconda. 12. Il mia occhia m' ha involato l' anima: non è frase

adaltabile al gusto Italiano. In teolai di ritenere con parole diverse la forza dell'originale.

13. Vale a dire: senza mia colpa: sebben to fossi inno-

Terra eral labor

Oppresso di calene, in un profondo Lago gittato io fui, d'onde alla fuga Mi contendeva il passo Enorme, immobil sasso. Intanto l'onda. Che tutto mi eirconda 1,

Si. rigonfia, s' lunalza ... ahi già sovrasta, Misero! al capo min. Con fiochi accenti Chieggo soccorso, ainto ... Niun m' ode ... io son perduto ... In tale statu, Da tutti abbandonsto, a le mi volsi,

Elernn Reggitor, tial cupo fondo Del carcer procelloso io pien di speme 2 Il Ino nome invocai: « Non torci (allor sclamai)

" Dalle mie grida, dai lamenti miei » L'orcceltio tuo, Signor »: e la vieino, Nel momento falale a me ti festi, E. " teco in son: non paventar » dicesti.

Alı se lu favor d'un misero Ti diehlarasti allor, Pictoso Redentor Del viver mio; Agli oppressori, ai harbari Or fa veder chi sei:

1. Nei capo XXXVIII delle sue Prolezie, si racconta dallo scrittor delle Lamentazioni la tormentosa prigionia ch'ei sofferse entro il fondo di una cisterna; e qui senza dubbio ne la la spirante descrizione. Ma se egli narra nel volume delle Prolezie, che non vi era altrimenti nella cisterna acqua, ma fango, come può qui sclamare che le acque gli avevano sorpassato li capo? Calmet non si da la briga di togliere di mezzo questa appareute contradizione. Ma ben la toglie Gioseffo Ebreo, il quale, nel lib. X, cap. 10. delle sue Antichita Giudalche, riferisce, che Gerrinia era state gittato dat grandi della sua oazione nel iondu di una cisterna , lo cui sorgeva il fango a ianta al-terza , che il Proleta vi rimase immerso inilino al collu , taiché in breve morto ne sarebbe, ove non ne losse stato

2. Cioè ilai cupo foodo della cisterna. Calmet ci assicura che nel capo XX, 4, delle sue Profezie, ci ha Geremia conservato la preghiera che egli iodirizzo a Dio in quel perico-loso frangente. Ma a ben meravigila che quel celebre commentatore non airbia veduto cire nel luogo da lui citato. Geremia non parla puntu di questa prigionia.

Vendica i torti mier. Eterno Din! a Sorgi, Signnr: Irionfi La lua giustizia allin : vedesti appieno Del lor furur gli eccessi, i rei pensieri; Le frame scellerate, e mille e mille Aperti oltraggi, e occulti aggnati, nod' in 1 Vittima caddi, a te son noti; e sai b Che a questi iniqui eterno Argomento son io di riso e scherno. Ma non sempre il sarò; già mel predice Il presago pensier: degna mercede, Tremino gli empi! a rendere s'affretta All' opre di lor man la tua vendetta.

Dall' angoscia e dall' affanno Onde il cor gli eingerai 6, No il mio perfido tiranuo Respirar mai nou potrà: Vedra, ovunque el mova il passi, Un nemico in ogni sasso; E dovunque il Sal risplenda, La tua enllera tremenda

 Judecu judicium meum. Frase usitatissima presu: il Saimista. Ma in italiano pisalicere il pisalizio non sareb-be frase gradevole. Noi abbiamo tentato di eguagliare con diverse parole la forza del sentimento. 4. Non havvi chi igoori che soveute gi' ispirati scrittori

A perir lo spungerà.

pei lebbro intendono le parote. — Terra eral taba ugius, dice Mose pella Genesi; cioe di un sol linguaggio 5. Tu vidisti sessionem meam el resurrectionem men dicera Davidde pe' suoi Saimi a Do rivolto; e volevu con questa frase indicare che Iddio conoscava appiene tutte le sue azioni. Qui Geresnia vuol dir lo stesso appli candola a'suoi nemici, i quali continuamente erano occupati a deriderlo e schernirio nella sua estrema infelicita 6. Lo scutum delia Vulgala e oscuro, e gli interpreti sono discordi. lo credo che sia questa una metafora colta quale volesse il Proleta significare che Iddio avrebbe con tal cumulo di mali accerchiato e stretto i nemeri di Gerusalemme, che ne rimarrebbero coperti appunto comnn amplissimo scudo ricopre tutto ii corpo dei soldati . dei quali disse Virgilio, Encide, II: . . Clypeique sub arbe teguntur.

## LAMENTAZIONE IV.

## CAPO QUARTO

Come dell'oro il nitido fulgare lu un balen svani! Come eangiossi L'ottimo suo color! Qual empia mano. Delle piazze in ogni angolo disperse Del santuario i sassi. Spregialo ingombro de' profani ai passi? Gl'inclili figli di Sion, elte adorni Splendean un di d'auralo ammanto, or come 1

1. L'elreo, in vece di auro primo, legge auro Phas; cioè , come loterpreta il Catmet , oro porissimo , mondissimo, quai era l'oro dei Fasi nella Colchide. 2. Quanta disparita il opinioni inforno ai vero signitiCangiaro il lusso in pianto? Or come vanno, Qual ignobil di erela Vaso serbato della plebe agli usi, Col volgo oscuro e vil mesti e confusi? Nell'orror delle tane, Fra l'inospite selve. Offron le belve ireane ai dolci parti 2 L'ispide mamme ignude: in cor ferigno

cato di questo vocaliolo! Simmaco, in vece di lamano, traduce sirrome, mostro notissimo alla porsia, ma ignote alla storia naturale. Menocchio adutta questa versione -e erede che il Profeta alluda alle fole del Paganesimo-

Tanta è la forza dell'amur nailo!
Alı del popolo mio
Sol la figlia crudel, come feroce
(gno divorator de' parti suoi!,
Con anaturata man lacera il figlin,
E neppur bagna d'una stilla il ciglio!
Sol stiliondo labbro
Sporge la scabra lingua inaridita
Il altante bambin; chiredono il pane
I fancialletti con orrende strida,

I Anciultetti con orrende strida. E piri non "i tac il i pane a les dirinda. Tinto il velto di tetto pallore. Tinto il velto di tetto pallore. Mi anorde più di mante di conservationi con controlla in solutioni con con conservationi con conservationi con conservationi con conservationi con conservationi con controlla con con con conservationi con controlla contro

Fastosa voluttà , misero! or mnore

Credot hace Judaeus Apella. Pagnini vuole che, in vece di lamine, si legga serpentes. Ad Arla-Montano placque di tradurre dracones: ne vi manco neppure chi avvisò che Geremia volesse paragonare la figlia del suo popol crudels alle streghe, da cui, dicesi, erano avvelenati uccisi e divorati i bambini. Ma queste streglie, te quali costarono tante pesanti ricerche a Martino del Rio, a Cello Rodigino ed a cent' altri scriitori delle scadate eta , furono perfin dal favotosi poeti derise come chimere atte soin ad impaurir I fanciulii ed it volgo. (Y. Ovid. Fast. tib. VI, e Melamorph. 1), to qui non entrerò a disaminare la stranezza n l'assurdità di queste opinioni : sol rifletterò di passaggio che se si fosse l'ebreo vocabolo: tanim lasciato nel significato generico di mostro marina, the pur esso aveva nell' originale, gl' interpreti non avrebbero colle loro indagini sparso tante tenebre su di un passo il quate di per sè è fimpidissimo. I mostri più crudels (dice Geressia) saudano le mammelle, ed allattono i loro parti: la figlia del popol mio crudete, anziche compiere questo sacro irresistibil dovere di natura, li sbrona e li divora. Qual antilesi più chiara ad un tempo

e più vivace e spirante? 1. La discrepanza d'opioloni che pur ora osservammo Interno alla ebrea voce tenem, incontrasi pur anco circa la voce jexim, che dal Vulgato si rende struthio, e doveva tradursi struthiones. Gl' julcepreti che adottano questa versione, tra I quall lo stesso accuratissimo Bochart, di cui lio solto gli occhi il cetebre Jerozoico (cap. III pag. 15), credeltero, dietro t'autorita di Aristoleic a di Plinio, che lo struzzo fosse tra tutti gli augelli il piu crudele, e per farne il paragone colle snaturate madri gio dee, el dissero, che, appunto com'esse facesano, lo struzzo abbandona le nova proprie per covar le altrai. Ma si fatto paragone può egli calzare alle madri di Sinn-ne? Se elleno ablandonavano i loro figli, era forse la brana di allattore i figli altrui che le strascinava a tanta barbarie? Ma ciò che da l'ultimo crollo alla opininne di Bochart, si e che i moderni Naturatisti con accuratissime osservazioni dimostrarono essere stata una vera calunnia degli Antichi la taccia di crudelta apposta allo struzzo, del quale anzi non havet nel regno de volatili chi sia delle sue uova piu sollecitu e geloso. Quest' angetto, dice l'immorial Ptinio francese | Buffon, Hist. Natur. des Oisconz, tomo It;, non le perde mas di vista, e veglia continuomente alla loro conservazione. In so che seconDi fame e di dolore
Suller pubbliche vie: chi bisso ed ustro a'
Lussureggiando cinse, or sull'immondo
Terren a'sasile, da ibilar osatetto a'
Con quello chi el solegno popolo abbetto.
Par di Sodoma il fulle
to le la companio del consideratione del consideration

Tulta, senna morir, senti la morte.
Secser sull'empia Sodoma
Le fiamme in un inomento.
E come nebbia al vento
Li tulo de la come de la comenta de la comenta

Erano di Sionne Gli eletti Nazarei: d'ogni corallo Splenden più rivo il bel color di rosa b Che la giovin pingea gota vezzosa.

equ'hale a porpora.

3. Alcuni futendono letteralgacute questu passo, e credono che i Giudel mell' assentio di Naboccodomocre dalla
realabosa fame riculti fissero a citerare di sierce di colorrealabosa fame riculti fissero a citerare di sierce di colorrealabosa fame riculti fissero a citerare di sierce di colorlette, (2. 25). Ma Il devio ha amplezzati masi siercera i ciche indica pistoloso il giacre in lougo timmondo cite mon il mutrita di 'immonde cine. Difatto I arabo el il
sielico-loggic (300 instiriti santi in coccus; ecce sunti in

4. Piu chiaramente i Settanta Verchi : et non laboraperunt in co monue; vote a dire, niuna destra umana chbe parte pella sovversion di Sodoma, la quale dalle flamme serse dal cielo fu in un istante ridotta in cruere; Inddove Gernsalemme cadata in balia de' Caldel provava lutti gli affanni d'una lenta morte, seuza aver nemmeno Il misero conforto de' disperati, quello di terminare con un sol colno la serie funesta delle sue estreme sciagure. 5. Non saprei , a dir vero , d'unde abbia il Tirino tratto quella sua descrizione, con cul ci dipinge I Nazarei: toto corpore candidantes, el quasi lactei, inspersis genis colore rubeo . . . . durrecentibus capillis instar eboris antioni . . . rubens cnim calor , ut bene probat Gellins , non modo parpureum, sed et anreum colorem complecti tur. Io so bene cise nel testo ebres non si ha punto questo ebere antique che dal Tirino trasmutasi in color d'oro. La vera lezione si e: Enbebent (Nazarori) e rubnerunt facie prae margaritis, e meglio ancora prae coraltis, osvero rubinis. Questa spontanea e letteral versione avrebbe risparmiato al Tirano la briga di mendicare alle sur

Or elii può ravvisarli! Un'orma sola In lor dov' è della bella primiera!? Più di fuligin nera È la faceia sparuta, ed è ta pelle All'ossa dal digiun stretta ed unita. Livida al par di pianta inaridita?. Men aspra fu la sorie

Di lor ehe disperati Corsero in campo ad incontrar la morte. Crudo è il perir sotto il uemico brando; Ma vivere penando.

erudita odtiglienza Pappoggio di Auto Gallio, ed avrebba lacation ordia van antaru chiaspezza le ledre dei lamentaso. Profeta, Geremia valera diret che i Nazarei erano il diore dedia più ingeladara gioventu-ferea, e il chiamo dio orandidi come il tatte e la neve, e vernigli conei corvali el l'adiati, il quella giusa spaputa che per indicar in el radiati, il quella giusa spaputa che per indicar in Spons del Cantile (Yedli ii cap. Y. v. 10). Anacrecotte non volde con altri colori dipito il uno leggiadro Battilo.

Pinge nasum, et genas
Rosas lacte admisseus.
Ed è anta quella descrizion di Virgilio, Eneid. XII:
Indum sanguines veluti violenerat outro

Si quis cour, aut mizza raborat uoi litia multa
Alba rosa; tales virgo dabal ore colores.
E non diciam noi tutto di; che altri è bianco a vermigli
per indicame la bellezza del valto? Compendated l'acceptante

E non diciam noi tutto di; che altri è branco e rermiglio per indicarne la bellezza dei vaito? Commentatori? perchè tanto sciafacquo di erudizione, quando non vi vuole che scolimento e gusto? Ma vedersi mancar ogui alimento, Ma languire di siento a tutte l'ore. È vita d'ogni murte assai peggiore 3.

E sorle barbara
 Cadere al suol
 Trafitto esanime
 D'un colpo sol:
 Ma ognora vivere
 E ognor morir,
 Ouesto marlirio

Chi può soffrir?

I. In maniera poco dissimile Ovidio, De Ponto, lib. I.
epist. 4:
Nec, si me subito vudess, agnoscere possus:
delatis facta est tenta vuine useus.
2. Francesco Campana così va parafessando questo.

Actotis facta est tenta rume more.

2. Francesco Campana cosi va parafeversetto:

....e secchi in guisa
Son d'israello i lighi incliti e degni,
Che il passeggier ii erede aridi legni.

Questo passeggiero, a cui gli uomini sembrassero uradi leyni, dovrebbe avere la vedata assai piu cortà di una spanna; ma un poeta che la dire a Gerenia tali selpi texte, non ha egli la reduta dell'ingegno piu corta ascora?

2. Milius ille perst, substa qui mergitur unda.

Quiem sua qua tumidia brachia lazzat aquis
Disse Ovidio, De Ponto, lib. III, cpist. 7.

Figli noi siam. Il fuoco slesso e l'onda Più nostri, o Diot non son: comprar deggiamo

Da lui, che prende i mali nostri a gioco

(Necessità crudel!), e l'onda e il fuoco.

Il ferro micidial; ad ogni istante

Non è nepuur di respirar concesso.

La vita a sostener scarso alimento!

All'Egizio superbo, al crudo Assiro

Per Irarre i giorni a stento,

Vacilliam tra la vita e tra la morte;

E in si Iremenda sorte al core oppresso

## LAMENTAZIONE V.

## CAPO QUINTO

## ORAZIONE DI GEREMIA

Di desolata madre

Sulla gola ci pende 2

Ma ne restasse almeno

Delle sventure nostre Sovvengati, o Signor: china dal cielo Quei nunzi di pietà lumi elementi, L'onte a mirar de figli tuoi dolenti.

Ah del tuo popolo, Che soffre e plora, Signor, pietà! Se vano è il gemito Di chi t'adora, Di te l'incredulo Che mai dirà?

Rapt mano firanna <sup>1</sup>
La nostra eredità; dei tetti nostri Abitalor divenne
Straniero usurpator. Siamo pupitti Cui fu rapito il tradre,

O. Qui accenna il Profeta gl'Idunesi ed Caldéio, che dopo l'assectio e il nistrustone di Geresalemne si spar-sero per la Palestina, e vi fissarona il loro soggiorna. 2. L'ebero: Signer collum nostrum persenuionom patimur; che valpa dire il menico e'incidza, e ci prema colda padra au coldo. Il Rabbini, i ricetti di baje e povendia padra au coldo. Il Rabbini, i ricetti di baje e povenua aerdedos ingolare. Nisbuccodanosorre, dicono essi, Busa Pol. III.

Stesa la destra non avrommo. All i nostri <sup>3</sup> Padri peccaro, e più non sono; e noi vedendo che i principali fra i Giodei se ne andavano in cattività spravati d'opai peco, ordinò che dei libri della Lega insiem catti se ne formassero alierttante bisaccie, e visit che ricompiati che settissero tutto il disspin del loro lunga e disattoro cananicio.

Sogni d'infermi e fole di romanzi. 3 Tainni spiegano la frase dere manum nei seuso di

173

Di lor iniquità l'indegna soma
Tutta portra figgiam. De mistr servi i
Serri noi sianos, e un soi non v'ha che scuta
Serri noi sianos, e un soi non v'ha che scuta
Lor di loga gal oltreggi, alle calende.
Dai belliconi brandi saito e acampo
Nei descri cerchamo, ore sierra
Cal pane che di panta è molte ancora
Cal pane che di panta è molte ancora
Ma invara: qui puri lampeggia
Il misacciosa acciar. Cresce frattanto
Gir Tabiloso digni surida e une ?
Di fulligine al par la nostra pelle ?
Si funerga jo, s'inagol. Ma che di voi,

Vergini di Sion, donne di Giuda,

Di voi che fu? barbaramente esposte Della licenza militare all'onte Al suol chinaste per rossor la fronte 4." Allacciata la destra a legno infame Pendean dei prenci i corpi, orrido pasto a Al cane, allo sparvier, L'età canuta Gl'imbelli non salvò vecchi cadenti: I giovani innocenti, i fanciulletti 6 Fur preda a voluttà, che inferocita Pria for totse il pudor, poscia la vita 7. Vedove son di giudici le porte 8; Un silenzio di morte Quest'aure ingombra, che di cetre al suono Echeggiarono un dì. Per noi più pace, Più contento non v'ha: lutta in dolore La gioja si caugiò. Dal nostro crine

n nos.

2. L'ebreo piu rhiaramente : ob horrores famis.

3. Il vocabolo clibanus (lorno) non surebbe presso noi

3. Il vocabolo clibana (forno) non sarebbe presso noi ni portico ne alignitoso. Ha sostituito fuligine per ritenere con diversa parola il sentimento e l'immagine profetica.

4. L' originale violaverunt,

5. Era antichissimo costume presso gli Egizii ed i Persiani di asspendere per una mano al palibolo i cadaveri de'rel, affinehè venissero divorati dagli peccili carnivori e dalle fiere (V. Herodot, lib. VI. e. 30; VII, e. 218). Che siffatta barbarie non fosse nemmeno sconosciuta agli Ebrei, si raccoglie dalla Genesi (esp. AL, 1a) e dal primo libro del Re (XXXI, to); ed è un benefizio di cui l'umanità è debitrice, come riflette Montesquieu, alla cristiana religione, se piu dal vineitori non si esercitano sul vinti questi, che allora erano ereduti diritti della vil toria. Fa orrore il leggere presso Diodoro Siculo ( Biblioth. lib. XIII i che dopo l'espugnazione di Tiro furono da Alessandro fatti affiggere in rroce oltre due mila di quegil aveniurati ciitadini. E Tito, quell'imperatore deliria del genere umano, non vedeva egli nell'assedio di Gerusalemme perire ogni giorno sulla croce oltre eliquecento Giudei? Egli è ben meraviglia che dupo di ciò si dica e si srriva che il Cristianesimo non ha punto migliorato il destino delle pazioni.

a. L'ebreo letteralmente: Adolescentes ad molendum tuterunt; ed il Vulgato tradurendo adolescentibus impudice nbusi sunt, altro non lece se non rendere modestamenie il disonesto significato rhe la parola molere ha non pur presso i Latini, come veggiamo in Orazio (Lih 1, sat. 21, ed in Ausonio (Epig. 7), non eziandio presso I Greet, I quali pel vocabolo molein intendono scortari: onde mutos, acortum. Che in tal senso losse pure dagli Ebrei adoperato quei vocabolo, può argomentarsi dalla opintone di melli Rabbini ritati da S. Girolamo, I quali per la mola di Sansone intenslevano il dovere imposingli da' Filistei di attendere alla generazione, affin di ottenerue uomini alti e rohusti ( Veggasi su di ciò Natale Alessandro , IV Mundi Art. cap. 5 , art. 3). Senza di rhe egil è certn che in quel passo di Giodie (XXXI, tn) nse it Vulgato legge: scortum ulterius sit uror men. l'ebreo ba - motat atters nxor mco. Il perche non saprei per qual ragione il Calmel el dira elle nikil jubel hic cam expli--attorest seque; quando si vide che tutto fo comanda;

in grammaticair redice deits parela, l'autorità della Volsata, e la tropo non limbilice sedif Reid e de Calcilla non riportron qui la diffuse sierrition che se di Euschio netti sua Praparatione Example, il Librato, e schio netti sua Praparatione Example, il Librato, e schio netti sua Praparatione Example, il Librato, e se mon naeque, certa amplimente si stere presso qui' pepoli il revo estimue, attributio di amanisco Marcellico -Senitranide, dil fare si giovanetti quello santarrio nitrazgio ria impediene neuri Ganogisiu suvierso, cienca si e sprince Lincolinco i in Europ., il chi avrese nagherasi di reprince Lincolinco i in Europ., il chi avrese nagherasi di e-prince Lincolinco i in Europ., il chi avrese nagherasi di Spicio. Reio. I. 11, 22. Destrieva. Assi, di Mazzocchi.

7. Vi ha chi crede che il vocabolo in ligne del testo , rogitasi intendere de' rurali strumenti, al cui maneggio venivano condannati dai vinciluri i giovani Israeliti, come all'un di presso adoperavano i Romani verso i loro servi, uno dei quali diceva presso Terenzio (in Formione, alto I , scena I): Molendam usque la pristina; voputon dum; habendoe compedes; opus ruri faciendum. Calmet segue uu' sitra opinione, e varrebbe rhe, la vece di casolu - corrurruat, si leggesse con piccolissimo cangianento di punteggiatura bosala -- corrent: onde si avrebhe II senso, che le snaturate madri chere faces ano cuocere le carni dei figli per atbarsene. Ma il Calmet obblio certo di riflettere che qui il Proleta non paria delle madel ebere, ma del vincitori egiziani ed assirj; che la parafrasi enidalea traduce apertamente in potibulo tiqueo. e rhe finalmente, come piu sopra osservammo, era costume del vincitori di appendere al patiboli la miglior parte dei vinti. Qui alunque null'altro vuoi dire il Profeta, se non che il vineltore, dopo avrr sacrificato i gio-

vanetti alla brutalita della lascivia, il sacrificava dappoi con infemi supplizi alla brutalita della lerocia s. É noto che presso gli Ebrel (V. t. Reg. XXII., 10; Ps. CXXXVII. 5.) e tulti gli antichi popoli, i magistrati sedevano vielno alle porte delle città ed all' aria aperta : coslume utilissimo alia sanita del corpo e della mente. Col dirci pertanto rhe git Anziani piu non siavario suile porte, il Profeta volle indicare che i giudici ebrei non amministravano la giustizia. Non debbe luttavia da questa espressione profetira inferirsi che difatto gli Eleri schiavi in Bahlinnin ed in Egitto fassero privati del Illiero esercizio della civile amministrazione; è anzi manifesto, pei libri di Daniele, di Ester e di Esdra, che agli Ebrei cattivi furono conceduti alruni principali di lor nazione, aftinrhé secondo le patrie leggi il governassero. Questi erano chiamati dagli Ebrel Rosse quiuth - capi della catti vità, e dagli ellenisti e greci scrittori Aichmulotarchai principi della cuttività. Questo passo adunque svolsi in tendere della sola Giudea, in cui difatto gli Assirj non lasciarono orma dell'antico reggimento. Si consultino oltre gli tolerpreti delle profezie di Danicio, ed i teologi che irattano delle di lui celebel Settimane, l'Orsino, Antry. Hebr.; Scolastico, Accod. cap. IX, apud Ugolin. val

Caddero inaridite
Le floride ghirlande: ah mal convicusi <sup>1</sup>
Ornamento festivo a tanto tulto!
Qual del nostro fallir, miseri, è il frutto!
Di sorte, oh Dio! si barbara
Chi può soffrir l'eccesso?

Da mille affanti oppresso
in sen ci langue il cor.
Di morte oma il e teuebre
Ci rimiriam d'inforno;
Fugge dagli occhi il giorno,
Tulio è sparento e orrov.
O solima! O Sionnel O sacro Word.
Dore, dore sei tu! Tutto è ruina:
Erra la volpe ore fu il tempio e l'alla 2
Incasquanti orcca. Iddio treucca. Iddio

Tu sol regni immortat: degli anni al giro

1. Alcani interpreti crestono che Germini qui faccia aliustone alla real como di cui l'alsopaco avva privio Sedecia: ; na se avvesto polo mente che gli Ezeri soloriano mi giorni di cossito e di nozer cingrisi di florite rocoro ia fronte, non avrederro fatto dire al Prodett doi cha
non disse mai, Anela i Gred el I Liuti, como a l'ampoghiètindevano in segno di l'ultini il capo. Laconde lo seberroco Anacronie deleva:

Miki cura est unquentis
Perfundere barbam,
Miki cura est ross
Coronare tempora.
2. Gia pella augotazioni alla mia Cantica accennal che

numerosissime erano le volpi in Palestina, e percio di esse popolo Gerenia le ruine di Gerusalemme, come Orazio di cingbiali e di lupi quelle di Roma:

.fgros atque lares patrios, abilandeque fona .fpris reliquit et raporibus (upis. Epod. Ode 16. 3. Il Zampa Carmelitano, che Iradusse in quarta rima le Lamentarioni, pone qui in bocca a Gerenia un verso demo di siar aminecibalo nel poema di S. Prospero o di

degno di star annicchiato nei poema di S. Prospi Raciur: La grazia che previen , dontei , o Dio. Il tuo soglio sovrasla. Ali perche mai, Perche, tremendo Iddio, Il tuo popol tlamasti a tauto oblio? Per sempre admique abbanilonar potrai Del biono Giacolibe il segne? Ali no! ti volgi Placalo a noi, noi riconduci al caro

Placalo a noi; noi riconduct al caro Avito suol: a noi de' prischi giorni 3 tl felice tenor fa che ritorni! Ma irato ai figli tuoi 'Ancor, gran Dio, ti mostri;

Ancor, gran Dio, ti mostri t preghi, i pianti nostri Gran Dio, tu sdegni ancor. Tanto co'falli suoi A te infedel si rese! Tanto Sionne accese Il tarda tuo furo!! 4

Ma il senso letterale di questa ebuica frase, come avvette il Lirano, il Grotin, il Catenet, ripassel i l'ideno dalla cattività. Tu che il puoi difectu a Dio il Profeta), richimosci, o Supsore, del neatro servaggio ; a noi cirierre noci retativiti allo patrio assignita. La parolin che seguono, rianossa i nostri giorni come essi farmo per fa fauzi, appuggiano questa naturale e spontanera spiega-

4. Malo Hebraeum vertere addita interregatione : omnina nor abjeciati ? Questa interrogazione vi è nei LXX: ruos — quid repellens? Ma con buona pace del Calmel non vi è punto nell'ebreo; come non vi è ne nell'ebreo ne in alcun' altra antica versione il eat, che Francesco Campana sostiluisce al sed del Vulgato. A che tante solligliezze grammaticați? O parli Geremia în senso letterale, egli indica assal chiaramente che Iddio da se lontano rispingeva gli Ebrei; poiche di fallo durò lunghissi mo tempo aucora la lor callività la Babliona ed in Egilto. O parla in senso spirituale, e chi non vede qui apertamente indicato il futuro ripudio che Iddio fatto avrebbe di quella jugratissima nazione? Egli è perciò che i supersliziosi Giudei ripetono in fine li versello antecedente per non chiuder la lettura di questo libro colle funeste e terribili parole, con cui il Profeta chiude le sue Lamenlazioni

FINE DEI TRENI DI GERENIA

## POESIE PROFETICHE

## EZECHIELE

## IL CARRO DELLA GLORIA DI DIO

### E I QUATTRO MISTERIOSI ANIMALI

La visione del Projeta suggeri a Dante una pittura assas sublime. Se riferiscono le parole del primo ed a versi del secondo ( Ezech. cap. 1, 4. - Dante , Purgat. canto XXIX ). - a E vida , ed ecco un turbine di vento che veniva da settentrione, e una nube grande e un fuoco che in lei s'im-- mergera, e uno splendore intorno ad essa, e dal suo centro (viene a dire di mezzo al fuoco) " una immagine come di elettro. - E in mezzo a quel (fuoco) la rappresentanza di quattro ani-- mali, de' quali l'apparenza era tale: Egli aveano simiglianza d'uomo. - Cinscuno avera quat-monta, de quair a apparenta era taite; apparenta entreganare a nome. — Universo avera quaire tro face; e claseuro avera quattro ali. — I loro piedi diritti e la pusuna dei loro piedi come a la pianta d'un vitello, e gettavano scintille come fa al vedersi un fulgido acciojo.

Sotto così bel ciel, com' io diviso, Ventiquattro seniori a due a due Coronati venian di fiordaliso, Tutti cantavan: Benedetta tue Nelle figlie d'Adamo, e benedette Sieno in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette, A rimpetto di me dall' altra sponda Libere fur da quelle genti elette, Si come luce luce in ciel seconda Vennero appresso lor quattro animali, Coronati eiascun di verde fronda.

I Saivo che il numero delle ali che avevano i quattro detti animali non era di quattro, come descrive-

Ognuno era pennuto di sei ali; Le penne piene d'occhi; e gli occhi d'Argo, Se fosser vivi, sarebber cotali. A descriver lor forme più non spargn

ltime, lettor; ch' altra spesa mi strigne Tanto, elie 'n questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel, che li dipigne Come li vide dalla fredda parte Venir con vento, con nube e con igne; E quai li troverai nelle sue carte, Tali eran quivi; salvo ell' alle penne Giovanni è meco, e da lui si diparte 1.

li Ezechiele, ma di sei, come li descrive S. Gio-

#### PARAFRASI DEL P. ANTONMARIA PEROTTI

SnIte del Cobar mormoranti sponde Ezechiele ne gla solo, pensoso, E riverenti allor taccano l' onde: Quand' ecco sorger vento procelloso, Che le agitate cime delle piante Curvava e ravvolgeva al tronco annoso.

Dall' Aquilone il turbine sonante Veniva, ed una nube ed un chiarore ' Che incerto fea lo squardo e tremolante. L'immensa effusion di tal fulgore

l'area d'ambra comporre un firmamento Non mai veduto dalle usate aurore, Crebbe tosto l'orribile portento: Ché l'ambra in un cristallo rassodossi, Tutto fiamma entro e fuor, intto spavento:

I confini del cerchio smisurato

Se non ch' eran vermigli , azzurri e rossi

Dalle faville su e giù percossi. In mezzo al firmamento saettato Di quelle vampe, un monte o un quasi trano Di ceruleo zaffir vedeasi alzato.

Ed una voce, che parea di tuono, Articolava non intese note, Ma parvero sonare: Jo son Chi sono. -Dicontro alle pupille erte ed immote

Corser d'una mirabile quadriga Precipitevolissime le rote. Cercavan gli occhi, e non vedean l'auriga;

Vedean quattro animali ovunque spinti, E consunque il divino impeto instiga. Erano al eocchio trionfale avvinti

Della gloria di Dio; tracanto uniti, Frenando i varii irrequicti instinti.

L' uno avea volto d' uom; volto e ruggiti

Di lion l'altro; il lerzo avea di bue La bicornula fronte ed i muggili; L'ultimo il rostro d'aquila, e le sue

L'utimo il rostro d'aquina, e le sue Sembianze; a ognun però, ch' allo spiendeva, Quadrupia faccia ed ala aggiunta fue. Ritlo il piè di vitel ciascna moveva: Tale Il figlio di Buzi in quelle rive L'arcana vision solo vedeva.

Non interrolte uscian, non fuggitive, Quai da selce battuta, le scinlille Ma incessanti, ma sempre ardenti e vive. Bragie apparian de bruti le pupille,

E prorompean da quelle in ogni parte Le folgori stridentl e i lampi a mille. L'ale da quattro lali crano sparte, Ed altrettante braccia avea ciascuno

Ed altrettante braccia avea ciascuno Tutte disposle con mirabil arte. Insiem commesse eran le penne d'uno Alle peune dell'altro, e due di queste Sovraslavan qual cupota ad ognuno;

Due colle due propinque erano inteste,
Ma or si giungeano, or disgiungeansi, e lorte
Ai corpi ordiano due confusa veste.
Intendevan la lor beala sorte
Que' corridori igniromi fioltosi,

Capitando nel volo ognor più forte.

Infiammavan con gli aliti focosi
Le vie d'elettro, e nella gran falica

Più arditi si sentian, più vigorosi: Ma por lo sguardo alla gran madre antica De' viventi, bramoso alfin volgendo, Daceliè la terra gli animai nutrica, Allo seoppiar dei fulmini tremefido,

Ecco nuovo teatro aprirsi loro Orribilmente fulgido e stupendo. Ruota strana di mole e di lavoro Veggon, che fatta cestro a quattro interne

lla quattro aspelli, e la sua luce è d'oro. La sua circonferenza si discerne Come l'Oceano vasta, e hen v'appare Il magistero delle man superne.

Il magistero delle man superne.
Con vecunenza infinita circolare
Pria s'ode atrepitosa, indi i sentieri
Delle sactte rapida solcare.
Di qua di la gli aliferi corsieri

Trascorrono, e le runte uguali vanno:
Il fragor par d'eserciti guerrieri,
O di torrenti quando si disfanno
Le alpino nevi: urtando ale con ale,
Rumor pari que'inuti in aria fanno.
Secu il divino carro innanti sale,
O retro secude ai passi for conforme,
O ristà se ristanno, e par vitale.
Un impeto sovrano ed uniforme,

Un impeto sovrano ed uniforme, Anima le sue rote, anima il petto Degli animali, e ne governa l'orme.

### LO STERMINIO D'ISRAELLO

Il Profeta per ordine del Signore annuncia la prossema rovena d'Israello, e descrive il quasto del pacedisertato dal ferra, dalla fame e dalla pestilenza (Ezech., cap. FII).

#### VERSIONE DI BENEDETTO MARJANI

Il fine è giunto, è giunto il fine; tutto A ferro a fuoco andrà di Giuda il regno-L' ultimo scempio ti sovrasta, e leco Tratterò il furor mio sterminatore. Giudicherò tue colpe, e tutti tutti In faccia spiegherolti i tuoi misfatti. Non più pietà, non più perdon: tue colpe Ammasserotti sopra, e innanzi agli occhi Sempre l'orror de' tuoi delitti avrai, E ch' io sono il Signor così saprele. -Questa è voce di Dio: de' mali il sommo, Delle miserie il colmo è già vicino. -Il fine è giunto, è giunto il fine; apparve Il gran momento in ciel; ei viene, ei viene: O ciltadin perversi, ecco l'aurora, Ecco il tempo, ecco il di; tempo di morte, Giorno di stragi: echeggeranno i monti D'orrore e non di gioia ; i miei gran sdegni Su te fra poco io verserò a man piena, Sposserò ne' tuoi mali il mio furore, Giudicherò lue colpe, e'l grave peso Delle tue iniquità staratti sopra. Non più pietà, non più perdon: lue colpe

Amniasserotti sopra, innanzi agli occhi Sempre l'orror de' tuoi delitti avrai, E saprele che un Dio son che pereuole. Ecco il giorno, ecco il giorno, ei venne; l'alba Fatale usel dal mar, sorse il tirauno, L' empio dell' ire mie ministro apparve. Il castigo vien seco; ad una sorte Vergini, pargnletti, inermi, armati, Sublimi capi e vulgo umile andranno; Tutlo fia pien di pianto e strage e morte. Ecco il tempo, ceco il di ; non si rallegri -Il compratore, e il venditor non pianga; Poielie su tutto il popolo nocente Avvamperà l'ardor dell'ire mie. Nè fia giammai che a posseder ritorni Il venditore i suoi perduti beni. Ció avverrà nei lor dì, che dei profeti Le sacre voci al popol tutto note Non saran punto vane, e ognun per prova Allor conoscerà quanto s' inganna Chi sol dal mal oprar conforto attende. Falte squillar le trombe: arme, gridale; Alcun non fia che alla battaglia vada;

Puiche su tutto il popolu nocente : Avvampera l'ardor dell'ire mie. Di fuori il ferro, dentro e peste e fame: Morrà il villan di spada, e fame e peste Faran dei tittadin strazio crudele. Sol nella fuga troveran salute, E annideransi quai colombe in monti: Là con voci interrolte e sospir tronchi Fremeran di lor colpe al fiero aspetto. Ogni man languirà, freddo sudure Scorrerà per le membra, e eingerassi Di sacco ognun: li coprirà spaventu. Sarà scritta vergogna in ogni fronte . Dischiumata ogni testa; Il loro argento Per le strade sara sparso, e negletti Quasi vile immondrzza i lor tesori. Non sarà argento ed oro ad essi scampo Nel di che Dio fulmioerà di sdegno, In mezzo l'oro periran di fame Soltanto in oure ree da lor profuso. Le ricchezze del tempio e gli ornamenti Fusero a fabbricarsi a for talento Sozze esecrande imagini di numi; l'ereiò dell' oro e dell'argente in vecc Essi non troveran fuor che sozzura. Da me chiamati gli stranier verranno Il tempio a saccheggiar; verranno gli empii, Dei Jesori faranim immensa preda. Torre da luro la presenza mia, Perchè con culto rio contaminaro Hella mia maestade il sacro albergu. A forza rutte le ferrate porte. Ladroni inonderan: Gerusalemme, Piangerai profanato il sacro arcanu. Non v'è perdon; piena è la terra tutta Di colpe, e la città di vizii è piena. Chiamerò fra le genti I più malvagi A posseder le case loro e i tempi; Farò tacere de' potenti il fasto. Quando verrà l'inevitabil punto, Pace e pietade cercheran, ma invano; Un male l'altro incalzerà : di strage . Di tumulto, d'orror tutto fia pieno. Dei profeti dovunque andran eercando, La legge chiederan dal sacerdote . Dinanderan da vecchia età consiglio. Ma tutto invano: struggerassi in pianto Il rege , coprirà tristezza il prence , Fien del popol le man deboli e fiacche. Quali saranno i merti loro, tale Farò ginstizia, ed il giudicio mio Del pari andrà con i giudizii loro: E ch' in sono il Signor così sapranno.

### LA SPOSA

### CANTO L

uniemme sotto l'immagine di una Sposa, le rinfaccia il mal uso che ha fatto de' beneficis di Dio (Ezveh., cap. XFI).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Vanne a colei (mi disse il Nume un giornn) Che sovra il monte di Sionne è assisa, E gittale negli occhi'l proprio scornu. Tu le dei favellar di questa guisa: Gerusalem, delle tue colpe, o rea, Con gli accenti, che or sciolgo, il Ciel ti avvisa.

Non da quella di Abràm, da Cananèa Stirpe nascesti; e ti produsse al mondo Amorreo genitor, madre Cetéa.

Quando uscisti dall' uterò fecondo . Non ti precise l'umbilico, o terse Con acqua alcun dal sudiciume inimondo: Non d'incorrotto sal mano ti asperse, Ne ti ravvolse nelle fasce, o almeno Di un miser drappicel ti ricoperse: Di alcun non surse un dolce affetto in seno

Per darti un guardo; e ti restavi 'ntanto Sconciamente buttata in sul terreno, lo mossi allora, e ti passai da canto: E come t'ebbi vista in mezzo al fango

Vil, calpestata e sordida cotanto; Alti, dissi, cattivella! io ti compiango: Vivi, soggiunsi; benché sozza e abhietta,

Di conservar tuoi di non mi rimangu. Crescer ti fei, come in april l'erbetta: E già potevi andar tra le danzelle Grandicciuola, leggiadra e superbetta;

Chè inturgidian le morbide manimelle, E mettea, giunta omai tua primavera. Fior molli di lanugine la pelle; Ma tutte ignude eran tue membra, ed era

Pien d' onta il ciglio, lo passo; e ben comprendo Che vorresti d'amor trarti alla schiera. Dunque, a coprir le tue vergogne, io slendo l.' ammanto miu: perpetua fe' ti giuru,

E da Nume, qual son, per mia ti prendo. A un chiaro fonte dal tuo sangue impuro Da pria ti astergo, e il corpo tuo lusingn

Con soavi prufumi ed olio puro : Poi d'una veste a più color ti eingo, Sottesso a eui bianelieggia un lin sottile, E in calzar di viola il piè ti stringo: E un arredo ti fo vago e gentile,

Care smaniglie ai polsi e un bel, che penda Circa l'eburnea gula, aureo monile;

Di genime un Sol che in frunte ti risplenda.

l'erle agli orecelii, e d'inclito lavoro Cerchi alle nari, e serto al crine e benda. Falta adorna così d'argento e d'oro, Con pinta gonna, che al sembiante umano In più guise aggingnea grazia e decoro;

E pascinta col fior di eletto grano, Di miele e il' olio, sovra tutte bella -Stringesti alfine il regio scettro in mano. All' apparir della bellà novella,

Che fu mio donu, trassero a vederti Genti diverse d'abito e favella. Tu baldanzosa allor de' non tuoi merti . Senza pudore a furnicar ti desti,

Lasciando a mille drudi i passi aperti. E. sol per darti 'n braccio a lor, prendesti, Salendo in vetta al colli, i drappi tuoi, Onde i tempietti e l'arc ornar con questi La, dentro al bosco e sotto a' rami suoi . Corse ad opre nefande il tno talento,

Quali non fur da pria, nè fien da poi Festi co' vasi miei d'oro e d'argento, Per cui saliva la tua gloria in nregio, Di maschil forma simulacri cento:

Delle varie tue vesti, in mio dispregio, Lussnreggiando co' novelli Numi Il velu ad essi racconciasti, e il fregio: E, vôlti ad empio eulto i miei costumi, Il succo ad essi della pingne nliva

Porgevi, e sacro onor d'arabi fnini: E il pane e l'olio e il mele, ond'io nutriva Te stessa (ahi colpa, a cui pur desti locol) Di presentare a lor non eri schiva-E innanzi ad essi la mia prole al fuocu.

Sì la mia prole dal tuo grembo uscita, Augurosa giltavi; e ti par noco? Traendo gli anni 'n così turpe vita, Olibliasti che ignuda e vergognosa Nell' alha de' tuoi giorni eri, e schernita.

Intanto ( e guai a te, perfida Sposa) Ahit Spoša no, ma vil baldracca) un chiasso lu ogni campo edificar fosti osa. Di tua nov' arte il segno ad ogni passo

Inalberavi, e la grandezza antica Spingevi ognor con mille colpe al basso; Chè procace e sfrenata ed impudica Tu di qualunque passeggier si fosse Eri l'esposta e non ritrosa amica.

Tu dell' Egizio dalle ignude e grosse Membra nervose, a farmi arder di sdegno, Saggiar volesti ad ora ad or le posse. Ma vindice io sarò del torto indegno; Chè questa man, sciolte al furor le briglie, Ti strapperà de' nostri palti il pegno.

Ed a servir de' Filislei le figlie Ti manderò, che per te covan odi Velusti, o al tuo peccar guance han vermiglie.

Tu dell' Assirio poi stretta fra i nodi Ricrescesti vie più gli scorni miei, Nè ti stancaro e le state o i modi. Tu' mescerli co' figli de' Caldei

Non rifintasti, a Canaan conversa: E tuttor sitibounda in foia ser.

Con che farti potrò candida e tersa Quell'alma? e il cor cun che tornarti bello, Se stai nel brago fino al ciglio immersa? Se in ogni via torreggia un tuo bordello. E ad ogni canto melti fuor la insegna

Che lusinghi al trastullo ur questo or quello? Non già qual putta che gli amanti sdegna Con fastidio infingevole e scaltrito, Onde più largo il guiderdon le vegna;

Ma qual moglie infedel che oltre al marito Di giacer con gli adulteri desta. E gl' importuna ad accettar l' invito. Meretrice non v' ha, cui non ai dia

Mercè dell' opra; e tu, novella usanza, Desti bel premio a chi da te venia Oh perverso costume! oh ria baldanza!

Tu te medesma già non doni o vendi: Compri 'n vece i tuoi drudi: or che altra avanza? Dunque, o sfacciala, la mia voce intendi. Poichè in l'ascivie ed in amor di drudi L' argento e l'oro a gran dovizia spendi;

E poiche de' luoi figli ad idol crudi Consaeri 1 sangne, e svergognata e Irista A svogliati amador t' offri e dinudi; Vo' ignudarti io medesmo, e purre in vista, Di chiaro giorno , que' tuo' lianchi putti

Non sol dei vaghi a cui ti se' commista, Ma di quei pur che aliborri: ed io qui tutte Comanderò che sian quanti hai nemici Le tue vergogne a riguardar ridutti.

Poi con le micidiali e peccatrici, D' ira , di zelo e di vendetta ardenti T' avvolgeran nel sangue i mici giudici. Ecco piombar su te barbare genti,

Che il postrikolo tuo gittano a terra, E ti strazian di dosso I vestimenti: Quale i tuoi vasi 'nfellonita afferra; Qual, mentre unde hai l'anche e gli occhi bassi D' intorno a te gira fischlando ed erra;

Onal li fa segno all'impelo dei sassi: Qual dinanzi e di dietro e d'ambo i lati Te con la spada punzecchiando stassi: Mille di qua di la volano, armati Di ferro e fiamma: ed ecco in un istante Ruir delle tue ease i palchi aurati.

E già, stesa la destra e in fier sembiante, T'impongono il castigo: ahil qual vergogoa! Ché di donne a uno stnot sei pur davante. Perchè agli olibrobri tuoi, perchè si pogna A questo cambio di sozzure un fine,

Sciagurata Sion, tanto bisogna! Con le atragi e gl'incendii e le ruine, La mia collera immensa e il zelo mio, Per non arder mai più, si estingua alfine. Ve', che ti costi d' un ingrato obblio Ricoprir la beltà de' luoi primi anni, E i lenli sdegni provocar di un Dio!

Or se pende crudel nembo d'affanni Sovra il tuo capo, te medesma incolpa; E sappi ancor, che I minacciati ilauni

Lieve son pena a si esecrabil colpa.

Chi d'arguto parlar vaghezza piglia, Certo ti frizzerà con questo detto: « Tien del vezzo materno ognor la figlia ». Tu a tua madre se' figlia, che in dispetto Ebbe quei che succhiar le sue mammelle,

E del consorte le carezze e il letto. E se' del par sorella a tue sorelle, Che perfide e spietate i lor mariti E i figli 'n abbandon lasciaro anch' elle, I vostri genitor di Camo usciti

Nacquer tra' Cetèi l' unn, e nel contorno L'altro degli Amorrèi barbari liti. Suora minnr ti è Soddoma; soggiorno Fa con sue figlie atla tua destra mano, D'onde il Sol ti rignarda a mezzogiorno.

Suora maggior li è Samaría: dal piano Surge costei con le sue figlie, dove Ti stride a manea l'Aquilone insano. E fero entrambe di empietà gran prove:

Scarse, a tuo sennna chè per altra via Nuovi sentier premesti ed orme nuove. E ognor più falsa, ognor più trista e ria A tal sei giunta, che appellar ben lece Di lor ciascuna quasi onesta e pia, Giuro per me che Soddoma non fece,

Nè le suc figlie, dei peccati cento, Che tu già festi, e le tue figlie, un diece. Peccò Soddoma, è vero, in ozio lento Passare i giorni ; superbir da folle + Con sen proteso, e con la testa al vento; Vagheggiar licti campi, e dalle zolle

Non fallaci raccor gravide spiche, E a mensa festeggiar prodiga e molle; E disdir non per tanto alle mendiche Turbe, lungo gementi alle sue porte,

Un avanto di pan che le nutriche; E voglie disfogar lubriche e torte Ella e le figlie: i suoi peccati fûre. Che a servil giogo, e ciù sal pur, le han scorte. E Samaria peccò. Ma il lezzo impuro, Che il tuo cor manda, fa ch' io stimi, e pregi Delle tue suore il cor qual terso e puro. Dunque strazii o vergogne, odii e dispregi,

Se le vincesti, soffri tu, com' esse,

Convenienti, a tua vittoria, fregi. Ma le tue suore (tanto gravi e spesse Furon le colpe onde hai l'amma brotta !) Saran tra i giusti a tuo paraggio messe, Verrà poi giorno che Samaria tutta Le guance allegri di mestizia piene, Al suo lido patio per mo ridutta; E che Soddoma pur, dalle catene Sciolta per me, riveggia i prischi e adorni

Suni seggi, e l'ombre de suoi campi amene; E che tu al patrio suol con lor ritorni, Ma turbata e confusa: elle frattanto Godran delle tue pene e de' tuoi scorni. Tu dunque e le sorelle alfin dal pianto

Vi asciugherete il ciglio, e nell'antica Vostra sede le figlie avrete a canto. Ma tu rimembrerai che, ognor nemica Di Soddoma, sdegnastl a' miglior tempi

Lei col nome chiamar di suora e amica, Pria che tu dessi memorandi esempi Di te medesma, e fosser noti 'n giro I tuoi costumi obbrobriosi ed empi,

Ond' ebbero a restar, come gli udiro, Immobili lo sguardo e stupefatti Per maraviglia il Palestino e il Siro. Oli I sta pur bene a' tuoi, superbi fatti

Il biasmo e l'onta, e che io tal cambio renda A chi non tenne o giuramenti o patti. to sì son fido, nè sarà ch' io prenda A scherno il pegno che a te dici zitella; Ma de tuoi falli accetterò l'ammenda. E se ti sovverrai che a me robelta Cento volte già fosti : e i folli amori

Lasci così, da non parer più quella; E non sol giuri pace alle maggiori Sorelle tue, ma ti raccolga al seno. Promeltendo amistà . l'attre minori : Con patti altri, che il tuo frale e terreno, Le ti vo' stringer sì, che tu materno

N' abbi l' imperiu, e figlie elle ti sieno. lo tno Signor rinnoverò l'eterno Mio patto inviolabile, e vedrai Ch' io tutto a vnglia mia tempro e governo. Tu, sebben sciolta dalle colpe andrai. Tuttor mesta ed afflitta, al mio cospetto,

Che tranquillo fie pur, non oserai Levare un guardo, a profferire un detto.

## LA LEONESSA

Se descrive la cattività del Principi di Giuda colla parabola della teonessa che manda i tioneini alla preda , a quals sono presi e trasferits nell' Egitto ed in Babsionia (Ezech., cap. AIX).

### VERSIONE DI AGOSTINO PALAZZI

Or tu su i miseri Be d' braclin

Tai versa lagrime, O Exechiella

Perchè la madre de' regnanti tuoi Infra i'lion si giacque? E i pargoletti auoi Tra i leoncini d'educar le piacque? Uno di lor costei trasse all'aperto:

Lion divenue ingordo; Ed a predare esperto, Anco di sangue uman vedeasi lordo,

Udir di lui le genti, e ai lacci côlto, Feriti al gran conflitto, Pur di catene avvolto

Trasserlo i predatori al re d'Egitto, Poichè al lungo aspettar caderle in vano Vide il suo fier consiglio, Piena d' orgoglio insann

Fece flon crudele un altro figlio. Egli superbo tra i lion si stava

Lion feroce ed empio;

Le ganne al sangue usava,

E fea d' uomini ancora orribil scempin. Vedove fe' lo spose, e infin distrutta Ogni città rimase;

Treniò la terra tutta: Tauto terrore al suo ruggir l'invase. Da' regni intorno contro lui s' accese

Popol guerriero e folto: L'ampia sua rete stese. E vi rimase il fier l'ion ravvolto. Ferì il crudel pien di furore e rabbia Gli assalitori all' atto:

Ma chiuso in ferrea gabbia Al re di Bahilonia alfin fu trallo. In profonda prigion quivi cacciaro Il fier lione ardito;

Ne più dappoi tremaro ,l monti d'Israello al suo ruggito.

## LA TIRO DISTRUTTA

Ezechiele vaticina la caduta di Tiro, perchè, quando Gerusalemme fu desolata, mostro di gioirne (Exech., cap. XXFI).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Dissemi'l Nume: La auperba Tiro, « Viva! grido: Sionne è un ermo! infrante " Cadder sne portel e sola alfin rimiro » Correr le navi ad approdarmi 'nuante!' » Or io vo' farne aspra vendetta; e in giro

Con tante genti la racchiudo, quante Mosse dagli Austri non si volgon onde Nel cunr del verno a flagellar le sponde. Quelle daranno a Tiro il crudo assalto, Precipitando le sue torri a basso;

E dentro pur si apingeran d' un salto, Dovunque dia l'aperta breccia il passo: lo la macerie poi sgombro dall'alto Sì, che terso ne appaia il vivo sasso, A cui verranno i pescator vicini Per distendervi al Sol gli umidi lini.

Anche le figlie, ch' ella ha intorno, a morle Porrà dei vincitor l' ira e la apada: E chi son io vedrassi allor che al forle Babilonese additerò la strada, Perchè di Tiro ad assediar le porte Di vêr le spiagge aquilonari vada. Al gran Nabucco, al Re dei Regi, e ai tanti Carri ch' ei mena, e cavalieri e fanti.

Morte le figlie, a batter le tue mura Cento di abete e più macchine appresta; E qui ragguaglia i fossi alla pianura, Là lesluggin di scudi ha omal contesta. Ecco il monton di ferro armata e dura Spingere al cozzo espugnator la festa, E crollar giù a gran pezzi, ancor che saldi, Sotlo al possente marlellar eli spaldi.

Di un fianco aperto per la via già sgombra Biania Vol. II.

Entra il nemico, e, qual diluvio, ingrossa-Con ruote e carri; ed urta e preme e ingombra Di orrenda strage la città percossa. Nembo di oscura polve il cieln adombra: Suona e trema la terra ad ogni scossa; E scalpitar cavalli, e fremer genti

S' odo per tutto, e mormori e lamenti. Traggonsi a terra gli scolpiti volti, Che rimembran l'onor de' tuoi grandi avi: E dei tesori mercatando accolti I predator Caldei van ricchi e gravi. Ma i già sovversi letti e i patchi sciolti. Gl'-infranti marmi e le sconnesse travi Dei palagi, delizie a le si care, Tuttu piomba o galleggia in mezzo al mare.

Non più di carmi, e non di tibia n cetra Udrassi'u Tiro armonizzar concento, Quando per tutti gli anni Ignuda pietra Fie, da spiegarvi molli reti al vento. Tace il canto festivo; e sol penetra Nelle altre isole un suon pien di spavento, Che al tuo cader pel vôto aere si aggira. Commisto agli urli di chi langue o spira.

Balzan dal solio esterrafatti allora I prenci che sul mar stendono il regno. E attouiti e confusi ad ora ad ora Per aé medesmí di temer dan segno. Già il vario manto, che s' Innostra e indora . Giá il diadema regal prendono a sdegno; E, messo il fiauco in su la polve, in queste Voci parlano a te flebill e meste:

Deli l come sparvero tuoi muri, o fido Ai nocchier porto, che veleggiavano

Per mari inospiti verso il tuo lido! l Tirj furono, fu Tiro, un giorno Dell' acque donna, che cento popoli Con plauso fremere si udiva intorno. Ed or che mirano la dua ruina.

Quante mai terre dai flutti sorzono La stessa temono sorte vicina. Ma chi sollecito per l'onde corre Stupisce e gela, che un sol non veggasi

Tuo legno ai zeffiri le vele sciorre. Ne più vedrassi; chè di tal maniera Fe' manifesti i snor decreti 'l Nume: Tiro, qualor dentro a voragin nera

'T' avrò coperta di canulé apume, In mezzo a quei che nell' eterna sera Di sole o d'astro non vagheggian lume; E affogata e sommersa e posta in fondo Più d'ogoi altra città che fosse al mondo; Qualor Ina rupe Inabitabil sia Degli ermi antichi e delle tombe a paro; E s' abina lo spiendor, ch' ebbe da pria, Il terren de' viventi a me sì caro: Allor verrà per la salata via

Ma, fin elle il sale e il ciel serbi soa forma,

Di le cercando il mercatante avaro:

Nulla sarà del ritrovarne un' orma.

## I PASTORI E IL GREGGE

Dio, per bocca del suo Profeta, promette in prima di liberar le sue pecore dalle mani di que pastori e, trascuranda il gregge, non cercano se non il loro interesse; e poi di mandar un pastore che lulte le pecore riunisca, e le conduca ai pascoli di salute (Esrch., cap. XXXIV').

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Di Dio la voce a profetar mi appella. Ai pastor d'Israel vanne, dic' egli , E a lor così, ministro mio, favella: -O pastor sejagurati! E dov' è quegli Che nnn pasea se slesso? Or non conviene Che il pastor la sua greggia a pascer vegli? Son vostri i pingni agnelli, e delle piene Poppe il candido umor, vostra la lana ; Ma il gregge fuor da' paschi suoi si tiene.

Se un'agna dalle torme erra lontana. Per voi già non si cerca; e se cade egra, Già per lo vostro adoperar non saoa, Chi la debile afforza? o chi rintegra La franta il piè? Quando un' aperta piaga Fascia lessuto lino, olio rallegra?

E se una traboccó mentre divaga, Chi la rialza? Con superbia regge Ciascun, ciascun del suo poter si appaga. E poichè senza freno e senza legge

Travia disperso, ed eceo orride belve Sbucar dagli antri e divorarmi'il gregge. Ne v'ha chi scorra i campi e si rinselve, Premendo almen dell'agne mie la traccia, Ch' erran per monti e piani e colli e selve.

Un solo, un sol non v' ha. - Dunque, la faccia Qua volgendo, o pastor, del Nume udite l rimproveri acerbi e la minaccia. Ginra per me, dic'ei: quando assalite

Dalle belve mi son le care agnelle, E sol per colpa dei pastor rapite; Quando la traccia seguitar di quelle

Ciascun riensa, e alla restante greggia, Coi non pasce, par munge le mammelle; Che render conto stretto ognun men deggia Vorrò; farò che dall'ovil se n'esca,

E al branco da pastor più non proveggia. Cosl non fie che alcun s' impingni e cresca.

Poi che il gregge io gli avrò dalle man tolto, E gli agni e il latte e la bevanda e l' esca. to stesso al ben del gregge mio rivolto, Con grida e fischi ed agitar di verga Andronne in traccia, e lo vedrò raccolto.

E qual pastor che in mezzo al gregge alberga, Di qua di fà, di su di giù trascorre,

Se glielo assalga lupo, o turbo sperga; to, che d' intorno a me vo' il gregge accorre, Traendol fuor dai lochi ermi ed infidi, Ove ai nebbiosi dì s'è andalo a porre,

Cotal farò. Da questi e da quei lidi Ben tosto, e in onta dell'estranie genti, Lo condurro ne' campl snoi più tidl, Su le pendici d'Israel ridenti

Sotto d' un ciclo che il seren non perde, Lungo freschi ruscei d'acque Incenti, Presso ameni-villaggi, e in sen di un verde

Che il monte colorando e la pianura, Ognor più gajo in faccia al Sol rinverde. Esso qui lieti paschi, e qui secura Posa nel basso pian, su l'erto colle; Ed io, sol io, ne avrò paterna cura.

L' ague custodiro forti e satolle: Ouelle, cui stilli sangne aspra ferita, Sanerò con le fasce, e l'olio molle; L'altre che han di tornar la via smarrita,

Rimerrò fra le torme, o alle cadute Pronta daró, per sollevarsi, aita; Nelle infralite infonderò virtute; E tulto il gregge poi sul huon sentiero

Guiderò di giustizia e di salute. --Or del Nume a te, o gregge, apro il pensiero. L'aguel (dic'ei) discerno dall'agnello,

E dat prode ariète il capro altero E non vi basta in felto prato e bello L'erba col denle pascolar, se il resto

Non calpestale poi col piè rubello?

O al chiaro fonte ber, se poi di questo
Non rimescete le purissin' onde,
Torbidandole pur col piede infesto?

Or l'agne mie non han au queste sponde, Ch'erba calcata; e a un rio ch'era d'argento Non ponne acque lambir, che brutte e immonde. Ma quegli io son (proslegue Iddio) che inlento

Porto il guardo aul gregge, e il ben pasciulo, Distinguer so dall'agno macilento. Se con le forti apalle e col temuto Corno pugnando in disugual tenzone.

Corno pugnando in disugual tenzone, Fuor cacciate il drappel fiacco e sparuto, Ecco io lo salvo. È presso la stagione

Ch'io verrò, tolte l'agne al rapitore, Tra peculio e peculio a far ragione. Susciterò quell'Unico Pastore, Quel Davidde, lor fervido desio,

Che con fede le pasea e con amore.

A lor dall'allo io sarò Nume, e il mio
Servo Davidde fia lor prence in lerra.
Tanto dieo, e avverrà: elii parla, è Dio.
E pace avran con me d'ogni lor guerra;

E pace avran con me d'ogni lor guerra; Ch'io atruggerò fino all'estrema helva Che giace in tana, o fuor s'avventa ed erra: Ruggilo non si udrà per campo o selva: Dormir la nolle, ognun durmire il giorno Può dove spertn è il pian, deve s'inseiva. Al colle mio riforirà d'Interno

Grazia del ciclo; e in sua stagione il nemba lo manderò, che il faccia ognor più adorno. Per tulto qui datl'alta cima al lembo L'arhore i pomi occulteranna, e il suolo

Sparso avrà d'erbe, e bei ecspugli il grembo. Dell'ague mie che temerà lo stuolo, Quando aien tolle ai signor empii, e infranti Veggani i nudi, e lor comandi lo solo?

Veggansi i nndi, e lor comandi io solo? Non destra ostil elte le rapisca, o i tanti Mostri d'aspetto fier, d'ingorde brame, Che lor fean irto il velin e i piè tremani:

Non che strugga lor membra avida faune (Cli io germi avvirerò di chiaro nome), E non dai lar nemiei un giogo infame. Si avveggon già le agnelle mie siccome lo son tra d'esse; e poi che un Dio la afida. Più non teme Israel le antiche some.

Or chi è questo gregge? e chi lo gnida? Riluce il ver dal Irasparente velo. Ummini, il gregge voi, la scorta fida

Son lo, fabbro del tutto, e Ite del cielo.

## LE OSSA RAVVIVATE

Il Profeta vien trasporiata in ispirito sopra un compo inpombro da arida osna: Iddie gli ordino di infondere in este sprito e vita: a lla voce del Profeta oglifo dai quattro venti mo aprito che le roverira. Con questa immogine si dimostra come gli Israeliti, ne' ciu petti è morta ogni aperonzo, saranno ricondolti nello toro terra (Exech., cp., XXVII).

#### VERSIONE DI GIUSEPPE FOSSATI

Dove son io? Chi rapido guidommi Oui dove pien di molle ossa confuse Vasto campo si stende? to non m'inganno: Sul capo mio l' onnipossente destra Posò l' Eterno, e eol pensier mi trasse to questo della morle orrido albergo, Dio presente m' iapira; e a me, elle inforn Su questi avanzi delle umane apoglie Rivolgo in giro l'atterrilo sguardo, Parla la voce sua : Mortal , che penai? Già su costor dal leso arco di morte Il dardo inevitabile volò, Credi tu dunque che in quest' ossa algenti Tornar giammai noveliamente infuso Polrà spirto o vigor? Solo saperlo S' addice a me , eh' lo sulla morte impero. Or lu, figlio dell' uom, to a cui presenti Del lonlano avvenir disvelu i tempi, Parla a quesl' ossa , e di': Sorde ossa ignude, lo sopra voi, che freddo gel ricopre, Stenderò i nervi, e la cresciuta carne Tulta ricoprirò di liscia pelle. Ne questo sol; ma de' miei delli al cenno Nuovo in voi seendera spirto di vita ---Cosi parla l'Elerno: ossa de' spenti.

Uditelo, e vivrete. È tal la possa Di quel ch' io servo, e me Profela inspira. Ed ecco al suon della possente vore, Che dal mio labbro ripetuta spandesi A destar degli estinti il ferreo aonno, ' Già brutica, riscuotesi, solievasi Tutta del campo l'inquiela polvere, E sento già per i commossi cumuli Un bishigliar confuso, un sordo fremilo D' osso che ad osso si rannoda e stringesi, E ricongiunto con gli avanzi sui Nnova scena offre al guardo, onde già il suolo Di questo numerose ossa agitate Al crescente romor, lutto d'intorno Di scarnali cadaveri biancheggia. Nè s'arresta il portento: eeco ebe pronta. Come gl'impesi, sovra l'ossa unile Germina in ben diviso ordin di membra La trattabile carne, e nervi e fibre Si diraman per essa, e tutto ascende La cute a ricoprir. Or tu, gran Dio, Tella del tuo poter l'opera adempi. Tu elie lo puoi, nelle capaci vene Spingivi a circolar fervido il sangue, Dischiudi tu l'olluso varco al suono.

Tu equabil copia di vivaci spirti Versa pei nervei stami, e per te splenda Nell'occlrio cieco la negata luce; Sicche in queste tuttor gelide spoglie Forza, moto, calor, vita ritorni, Possa di Dio, l'intendo. lo di te pieno, Per l'alta solitudine del campo Disciolgo già gli operatori accenti, E dai quattro del mondo opposti lati Chiamo lo spirto eccitator di vita Il prodigio a compir. Già vien, già spira Rapidamente l'invocato spirto Su la turba de' spenti: ecco che al soffio Dell' aura cterna i redivivi corpi Destansi tutti e surgono e si sianno

Su i fermi piedi; ecco spiranti volti, Ecco vividi sguardi; ecco alitanti, Robusti petti, e di gagliarde membra Rassodate viger. Dove, gran Die, Or di morte è il poter? Tutta a nie innanzi Sparve l'atra d'orror squállida scena. Tutto cangiò. Dove tacean fredd' ossa , Popolo innumercyole s' affolta. E di viventi romoreggia il campo.

Vidi, o Signor. La vision veridica D' impenetrabil tenebria si copra Dei profani allo sguardo. Al mio soltanto Fra l'ombre della mistica cortina Tu la svelasti, ed adombrata in essa Del tuo spento Israel leggo la sorte.

### TERZINE DI VINCENZO MONTI I

Et dimisit me in medio campi qui erat plenus disibus. Di scheletri facea l'orrida massa Funcsto ingombro al desolato piano.

Colà dove il real padre Eridàno Dai campi Ocnei scendendo urta con ficro Corno la riva alla diritta mano,

A respirar di un venticel leggiero I molli fiati, che venian dal monte, Mi trassi in compagnia del mio pensiero. Del chiaro sole mi feria la fronte Il raggio mattutiu, tal che più schietto Non comparve giammai so l'orizzonte. Vista si dolce all'affanuato petto Di mie cure toglica l'aspro tormento.

Insolito splrando almo diletto. Quando mugghlar dall' Aquilone io sento, E repeute appressarsi un procelloso Turbo, forier di notte e di spavento,

Celossi il di sereno, e al minaccioso Passar del nembo l'onda risospinta Si sollevò dall'imo gorgo ascoso; E quindi in giro strascinata e spinta

Dal vortiroso vento ecco scagliarsi Nube di lampi incoronata e tinta, E tutta a me dintorno avvilupparsi , E in un baleno colle gravi some Dell' oppresse mie membra alto levarsi.

A quel trabalzo per terror le chiome Mi si arricciaro; ed io da tergo intanto Voce sentii, che mi chiamo per nome, Serivi (grido) quel che tu vedi. - Al santo

Soon di queste parole un terso vetro Si fe' tosto la nube in ogni canto. Guardai davanti, e mi rivolsi indictro, E campo d'insepolte inaridite Ossa m'apparve abhominoso e tetro, O voi, che sani d'intelletto udite Gli alti portenti e il favellare arcano, Quel ch' io già scrivo nel pensier scolpite.

Vidi. In aspelto spaventoso e strano Ci piacque di riportar questi versi del Monti sul-lo stesso soggetto, Per un celebre predicatore in Fer-

L'altere ciglia in riguardarli abbassa Il fasto umano, e baldanzosa in atto Morte col piede li calpesta e passa. lo timido mi stava e stupefatto All' oggetto feral, quando spiccossi Un lampo, e corse per l'immenso tratto. Tremò del ciel la porta , e spalancossi : S' incurvar rispettosi, i firmamenti, E dalle sfere un Cherubin calossi, Volò su le robuste ale de' venti: Carelie di foco e funio avea le spalle, E un cerebio in fronte di carboni ardenti. Venla rotando per l' etereo calle Di baleni una pioggia, e ritto alfine

Ne misurò col guardo ogni confine; Fe' poscia un cenno colla destra, e innante l'om gli comparve di canuto crine. Era placido e grave il suo sembiante. E lunga a lui dagli omeri una veste Sacerdotal scendes fino alle piante. Chinò la faccia riverente onesta Ouell' ignoto ministro, e il Cherubino

Fermossi in mezzo alla tremenda valle.

La mano gli poso sopra la testa; Poi staccossi dal capo aureo divino Un acceso carbon diffonditore Di spirito possente e pellegrino, E i labbri gli locco, L'igneo calore Avvampò su le guauce, e via discese Più violento a ribollir nel core.

E dopo il portentoso Angelo prese Di mele un favo, e su la bocca intero Del huan servo lo sciolse e lo distese. Parla (quindi gli disse in tuon severo), Parla a quest' ossa algenti, e riverito

glo infinito che un immaginoso poeta sa trarre dai libri poetici della Bibbia, e specialmente da quelli dei rare, onde i leggilori possano cinararsi del vantag- Profeti.

Fia di tua voce il sarcosanto impero.

Ed egli ubblictive izlando il dito

tirido: Sorgicie, aridi iseshi, or chi'io

E membra e polipe a rivestir vi intio.

Tacque; e losto un bistiglio, un irrulielio,

Zi un cozara di rarai e di mascile

E di logore tibie altor s'otilo.

Gli tu le vodi frettolose e snelle

Ricercarsa a vicenda, e insiem legarne

Le congluntare, o vincolarsi in quelle.

Le congiunture, e vincolarsi in quelle.
Vedi su l'ossa risalir la carne,
Intumidirsi il ventre, e ll corpo tutto
Di liscia pelle ricoperto andarne.
Ma giacca questo ancur voto ed asciutto
Del viso scripto, che del colle citerno.

Del vio agarto, che dal colle eterno
l'in o sigrito, che dal colle eterno
l'in di si Irasa a passeggiar sul flutto.
Che fai , lenio? (esclami l'Augel superno)
Lo apirto eccitato d'aure viventi
Di queste salme omal citiama al gorento.
Le ispirate di Dio vori possenti
Scolse l'altro dal labbro, e toslo renne
Quello spirlo-dai qualtro opposit renti.
Si dolcemente dibattea le penne,
Che soffianto nei corpi a porco a poeco,

Che soffiando nei corpi a peco a peco, Fe' rizzarli su i piedi, e li sostenne. Syeglio nel petto della vita il foco. Scosse le libre, ed agito le vene, Ed ogni caldo umor corse al suo loco. Dispensatiree di novella spene

Allor rifulse un' lride tranquilla Su le volle del ciclo ampie e screne. La uia nube d'incoutre arde e sfarilla Di pacifica luce, e mi percuote D'ineffabili raggi la pupilla. Più forte intanto s'infammar le gole Di lai, e le fi dal Cherubin prescritto Operator di al hell' opre ignote; E a quelli che assoltando di santo editlo

Della divina inimitabil voce Fatto da morte a vita avean tragitto, Piantò in faccia un feral tronco di Croce E nel sembiante scindillò di zelo Divorator elle l'alma investe e cuoce.

Piegossi allor per riverenza il Cielo All'Arbore adoralo, e curvo, agli occhi Si fe'eoll' ale il Cherubino un velo, Al grand' esempio inteneriti e tocchi Di penitenza i figli umilemente Abbassaro la fronte ed I ginocchi:

E un cupo pianto udissi, ed un frequente Picchiar di petti, e un sospirar che ai Numi Come firmo ascendea d'incenso ardente. Quindi alzò l'uom di Dio tre volte i lumi, E favellò. Dal labbro amico e dolce

E favellò. Dal labbro amico e dolce Gli uscian sosni d'eloquenza i fiunti, Qual mattutino venticel ehe molce La fresca crbetta, e in margine al ruscello Lambisce I fori ; il tusinga e folce. Egli pariò d'un mansuelo Agnello; E fu si mile il suo parlar, che il core

E tu si mite il suo pariar, che il core Mi senlii tulto innamorar per quello: Parlò della pietà del nio Signore; E fu sì caro il suo parlar, che in viso Spirommi il fato dell'elerno Amore:

Parlò della bellà del Paradiso; Efu si vago i sion parlar, che attenti L'udirò i cieli, e lampeggiàr d'un riso: D'una Madre narrò gli sapri tourenti; E fu al mesto il suo narrar, che i monti Squarciaro il fanco ai dolorosì escenti, Poscia degli cunpii a sgomentar le froni Le parde vinòr, qual furinoudo Torrente che rovescia argini e ponti. Tunosi sul fucco del tuctareo cindo;

E fu si forte quel tuonar, che spinto 'Mi credetti all' abisso imo e profondo. D' ira nel volto e di squaller dipinto Tuonò nunzio di streggi e di procelle, E Libano si scosse e Terebinto: Tuonò sul giorno in eui verran le agnelle Dai capretti divise, e al suou di tromba

Vedransi in cielo vacillar le stelle; E parve un fiero lurbine elte romba Tempestoso per l'aria, e alfin su i campi Impauriti si trabalza e piomba.

Ma in questo mezzo per gli eccelsi ed antini Spazii d' Olimpo II Cherubino un nembo Sciolse di tanti e si focosi lampi, Che smorlo io caddi e abbarbaglialo in grembo bella mia nube elie al disolto aprissi;

E sprigionalo da quel denso lembo Giacqui su l'erba, e quel ehe vidi in scrissi.

FINE DELLE POESIE PROFETICHE DI EZECHIELE

## DANIELE

## IL CANTICO DEI TRE FANCIULLI

terede tre volkti piesantell dere, compagni det prefet Dendet, revenue de devere la titura de Alberecchouser, come per eille de qu'un benares pietale les flesses tentes, est entre la titure, a debre lande a fine et specie contine, cité mente della porti en revirrerenza titure, a debre lande a fine et specie contine, cité mente della porti en revirrerenza en titure, a debre il command del la peri, fine et aliane cité alla peri, manual de la laper, fine au discu en caractère per sense et della siname comit, et al la commanda del la peri, fine della cité alla cité alla cité alla perinde della siname comit ce contine de destruit encleur en celle della commanda della perinde della perinde della commanda della perinde della commanda della perinde della perinde della commanda della perinde della commanda della perinde della commanda della perinde della commanda della perinde della perinde della commanda della perinde della commanda della perinde della perinde

#### TRADUZIONE DI SAVERIO MATTEI

Benedite l'Autor della natura, Opre tutte create: opre voi siete Tutte della sua destra. O alate schiere, Che 'I venerate in sull' eterce sfere, Date lode al Signor: te stesso invito. - Lucidissimo cielo. Te, acqua, che d'un velo Ricuopri il firmamento, e voi, divine Virtudi, che serviste al Fabbro eterno Del ciel nell'ammirabile struttura, Benedite l'Autor della natura. Chi del giorno it comando, o Sol raggiante, Chi della notte, o bianca luna, a vei Die, se non Dio? Chi luminoso il poto Fa di stelle fra l'ombre? Iddio: lodatelo O sole, o luna, o stelle, Impetuosi () moderati venti, orride piogge E rugiadette amabili, verreste A consolar o a funestar la terra. Se Dio non vi mandasse? Està cocente D'ignee scintille armata, e verno algente Cinto di nevi e di gelate spume, Chi vi ha diviso i limiti Del vostro Impero? Iddio. Si, questo Dio Dunque Iodate, o piogge, o venti, o gelo, O foco, o verno, o está. Tu di, tu notte. Tu del di madre, o luce, e della notte, O tenebre, voi figlie, e tu che copri, O nube, il di; tu folgore; che accendi

Del sulfureo vapor la massa impura, Benedite l' Autor della natura. Alle glorie del ciel venga e risponda La terra ancor. I monti, i colli, i prati D'alberi e d'erbe ornati, i fonti, i fiumi Esaltino il Signor. L'esalti il mare, E le squamose schiere che per l'onde Guizzando vanno, ed il pennuto stunto Ch' anche dall' onde usci, con le selvagge O mansuete belve abitatrici Della terra, s'uniscano a lodarlo. Uomini, e voi cessate? Alı no: voi sempre-(Che di lui siete immagine e figura) Benedite t' Autor della natura, Ma fra gli uomini tutti or chi ragione Ha più di benedirlo? Il suo diletto Popolo d'Israele; e in Israele I sacerdoti suoi, quei che da presso Lo servon sempre; e quindi, in su l'esempio De' sacerdoti, ognun che puro ha il core E umil la mente, il benedica: e gli ultimi Non sieno Misaele ed Anania, Non Azaria. Dio unico, Dio trino, O Padre, o Figlio, o Spirito divino, Veneriamo e todiamo: e come in terra

Qui in periglio tra fiamme, ancor pur quando

La nostr'alma sarà nel ciel sicura.

Benedirà l'Autor della natura.

## OSEA

### LA SPOSA INFEDELE

l'édio minarcio ad Itraello il ripudio e la privazione di tutti i beni come a sposa infedete, e chiude con spine le vie di lei perché torni al suo sposo. Promette poi di restituire ad Itraele tutti questi beni quesdo ogli siasi conversito. Parlendo di suo sposo infedeto, chiema l'idoltaria fornicazione ed odulterio; e vuole che seso si lobje dalla foccio l'impudenza con cui va perduta dietro gl'idoli, e si lei dell'onore de suo si alterio (Desa. con. II).

### VERSIONE DI ANTONIO EVANGELI

Giuda, I tuol frait d'Ammi e di Ruama Omai la suora tua col nome appella: Contro la mader tua grida e declama, Ed all'iniqua in nome mio favella. Dille che in vano omai sposo me elisima Donna che in se racchiude alma si fella; Dille che sna nequizia indegna immonda Alfine agli occhi mici edi e nasconda.

S'ella ostinata nell'usanza ria Seguirà de' suoi vizii anco a far mostra, Da nie spogliata tutta, e resa fia Qual usci già dalla inaterna chiostra; E ove fra gil agi si rivera in pria, lo farò che da tutti a dito mostra Sola rimanga, ed a' suoi piedi stanchi Ruposo, ed noda àlla sua sete manchi. Nö ll folgor scamperan dl mia giust' ira l figli suoi, germe escerando lotdogno. La genitrice lor, che sè già mira Del popol tutto ai vilipendii segno, Me n' andrà, dice, a chi per me sospira, A quei n' andrò, che di lor zelo in pegno. A me le membra di ricchezze immense, E de' più lauti cibi ornan le mense.—

Ali stollal a lor d'andarne invan tu speri: lo d'allo migro e di pungenti rosti Gronodere gli susati uoi sentieri, Sicche più, come pria, tu non li Irovi. Gli amanti seguirai con più leggeri, Ma nulla fia che "I correr tuo ti giovi. Irrequilea igonora al monte, al piano D'essi in traccia n'andral, ma sempre invano.

## GIOELE

## LA PENITENZA

In tempo de le compagna della Pateitian state cresa devolut di matti, progi il Profesta predier ma più framidalte coloniti, l'arrisci coi di su menico postatiamo, che pro-, a cessar pre quante è possibile i desani, iditina che s'abbia a piangere, a dipramer e a presere. Promette idal pragrafia colorne che casteririamonia illa se, i manecialte i gosti che diffigorani pipoda force, prenanzia il terribil giulicio che il Sygorer avrobbe fistio di esse, e lo stato ciernomatif (this della colora (Color, por, I, II et III).

### VERSIONE DI ILARIO CASABOTTI

Ora uditemi voi, più antichi d'anni: Genti, date udienza alle mie note. Dove e quando altro eguale ai nostri danni S'intese a questa o alle stagion rimote? La fida storia de passati affanni Il padre al figlio suo, l'avo al nipote 1392 GIOELE

Narri, piangendo; e via di lingua in lingua La rammenti ogni età, nulla l'estingua.

Tutti preda giá fur di mostri e. rernni 1 lietissimi campl e-1 verdi colli. Róse da pria l'ispida eruca i germi, Ch'erano in su l'uscir lencel e molli; E ac nulla restó non cebbe schermi bai bruco, o andó i gorgogii a far satolli: Poi d'avide locuste un neubo giunse, E l'avanzo di quelli alfin cosunse.

E r'avanzo di quein attin consunse. Su, su, inbirateli e ogoro nel vin sepolil, Piangere ed ulular, non ber, vi tocca: 0, se durate ancor, per forza tolti Que' dolci nappi vi saran di bocca. Gia di memici, come rena, foll! Su le mic terre esercito trabocca , Cie, quasi di leon, mostra e profende

t duri denti e le mascelle orrende.
Diserta e i a mia vigoa, e socra a sfogiia
Le ficaie, e i buon fichi alterra e schiaccia:
Gli arbor nudati della verde spuglia
Bianco banno il tronco ed aride le braccia.
Dunque piangete per immeosa doglia,
Come suol, percolendosi la faccia,
Pianger morto nna spoas il giovinetto
cui dianti accolo neti virgine tetto.

Maccan le biade e il vino al tempio santo, Maccan le offerte; e senza apenne in tutto I sacerdoli alle fredde are a canto Empion ia fronte di mestiza e lulto. Sparge la terra inconsolabi pianto La 're apparia de' auoi travagli frutto: "D' uva il colle, di biada il solco è privo; China i vedori rami 'l tristo ulivo, Mentre dal campo l'aralore al ventii

Sparge le acute strida e si confonde, (de il vendemmiator che a'suoi lamenti bal giogo erto cogli utuli risponde. Alti la messet alti la vignal ecco laoguenti Le palme, ed arse ai bei meli le fruode; Fichi e gransii...ahimel che più ci resta? Cangiata in duolo è del villan la festa.

Voi, ministri di Dio, lagrime amare Spargete, e, cini d'iria veste il fianco, Brutlateri di polve: al sacro altare hel vestro Dio la biada e il vin vien manoc: Sia di nobile stirpe, o di vulgare, Abbia il crin futto e biondo, o raro e bianco, Cibi inganno e berande al ventre nieglii (Questo intimate), e al tempio eorra e prieghi. Altimé, Signori Signure, alimiet non lunge

Di tua vendetta romoreggia il segno, Come, qualora la tempesta giuoge, Pria compe il tuon dal nuvol fosco e pregno. Forse la faine e non ci spoipa e munge? Non è toito aila vita ogui sostegno?

 Per questo esercito di nemici il Joubert intende sempre un escretio di locuste, le quali per altro significhino un esercito di uosalia, quello eise dei Caldei: Il Duguet e il d'Asfeld non intendono ebe un esercito d'uomioi; e M. Martial sta per tutti e doe i sensi. Nella Yulgala e nel LXX a'incontrano certe espressioni e he soli-

Non è squallido il tempio? appese ai marmi Non son forse le cetre, e muti i carmi? Imputridiro al misero villano Le messi tutte che il grangio serra:

E I semi eletti dei più noibi grano

Lo occulto renen gusudi solteren gusudi solteren.

Nugola il Inte, bela l'Agnet, cite in rano

Ricerca il pacco per l'arana terra;

Nal reggesà 'I destrier, Inaque il giumento,

Cade la debili greggia e il forte aramento,

lo gritichi: Guanda, n Signor, qual dura

lossersa il popoli up preme e circondal

la principi dei propoli dei recondal

Omai dei bosco è palistia ogni fronda;

Non kanno i prati un filo di recurara,

1/ardo fonte più non volve un'osoda;

1/ardo fonte più non volve un'osoda;

Sul monte di Sión rintroni e canti La sacra tromba in suon più chiaro e forte, E turbi della terra gli abitanti, Si che Irenni d'orror con facce smorte. Cinto già vien di folgori sonanti Il giorno apportatori di trista sorte, Giorno di Dio, che non ha Soi, ne stella. Ma membi e nubi, e turbine e procella.

Miran aupplici a te nella lor sete.

Innumerabil popolo feroce
Rovesciars vege io su i ososti campi
Hapidamente si, che men veloce
Sporga su i gioghi 'S olo nu mar di iampi;
Fiamme ha dioacri, e dietro ha foco atroce
Ch' arde e divora; e alcun non è che sampi
Giungo e trova un Elén; si move, e lassa
Un incullo deserto ovanque passa.

Oste simil oon fin, non fa: leggero Classum al cross, il suol toca e non caica, Talché rassembra interpido destriero, Se lo sprooa il campion che lo cavalca. Quando ra per le rupi, arduo sentiero A' sooi passi non torra, e il mouti o avanca. A stoppia che arde il suo rumor s'accorda, O quadrigo che stilice e suoi con consultato del co

Procede il resto, e gii ordin serra, e dritlo Non lorce un'orma dal cammin prescritico. I guerrier più sublimi ed i suggetti Muvon destri e concordi all'alla impresa. Nell'ostii ferro in prova urtan coi petti, E il petto adammalin nin sente offesa: Nuri abbattono e porte, e sovra ai letti Mootandu van della città già presa;

Chi a scalar le muraglie il cor rinfranca:

mente alle locuste, e certe altre che ad uomini solamente al possono accomodere. lo per la lezione che ho adoltato dal v. S. e. Il, ho adoltato altresi l'opinione the si parii d'un esercito d'uomini, singolarmente nella al. XII e nelle seguedu, dove il Profeta zitorna su la descrizione dell'esercito Stesso. . GIOELE 1393

O, come ladri, schindonsi più basso -Nelle magion per le finestre il passo.

A cotante armi, a sl possenti schiere, Ch' eccita col suo grido Iddiu lor duce, Trema la terra, crullano le sfere, Buio l'astro divien, che il di conduce, Fosca la luna, e in sen dell'ombre nere Gli eterei fuocbi occultano la luce: Or chi di voi parrà sicuro in faccia Nel di tremendo che il Signor minaccia?

Ma il gran Padre immerlale ora si ascolti, Che anco invita il suo popolo a dolersi. --A me quei cor, quei corl a me sien volti: Pianto, digiun, crini di polve aspersi. --Adunque, i petti percotendo e i volti, Chieggiam tutti perdono al ciel conversi: L'alma pentila, più che il ciglio, pianga; Più che la veste, il cor si squarci e franga-

Dolce, pietoso, e a ristorarvi 'ntento Spande sua grazia dalle fonti aperle Il Nume, a cui cagion di pentimento Son l'aspre angosce già da voi sufferte. Oh! se avvien mai che il suo furor sia spento, Oli1 s' ei placido il guardo a noi converte, Carco l'altar di biada e vin ritorna,

E di gioia novella il tempio s'orna. Sul giogo di Sionne, almi Leviti, Il clangor delle trombe in aria scocchi; E il popolo, fedele ai patri riti, Giaccia prosteso al suol, ne cibo tocchi: Terga le macchie impure, e bianca imiti Falila di neve che in hel colle fiocchi. Allor chiamisi al tempio; e accorran presti Quanti mirano il giorno, e un sol non resti.

Traggano, supplicando, all'ardne soglie Il giovane robusto e il vecchio imbelle: Tragga la madre col bambin che coglie Il nulrimento ancor dalle manumelle. Gli sposi che hanno in sen fervide voglie, E le ardenti d'amor spose navelle, Un fren messo al desio che il core innonda, Del letto marital fuggan la sponda.

Tra il vestibolo e l'ara in suono alterni Sclamino a te, gran Nume, i sacerdoti: --Signor, pietal Dehl non voler che scherno Siam dei nemici: ascolta, ascolta i voti-Dunque faran le genti aspro governo De' tuoi sl cari figli e a te devoti? Dunque gli empj diranno: È questo il zelo Del lor Dio? ma che fa? dorm'egli 'n cieln?-

Dio tien negli occhi di Sionne il colle, E obblia le offese, e placido risponde: Ecco per voi su le materne zolle Fansi d'auro le spighe ancor feconde: Ecco vin generoso ed plio innlle Il torchio spreme e, nel girar, diffonde: Eccovi l'ubertà dal colum seno, E incontro agli empj, ecco voi salvi a pieno.

loubert), stagno, m cui nulla de grete

Quel di fanti e cavalli orrido nembo, Che dalla parte di Aquilon si desta, Respingerò fino all'estrenio lembô D' arida piaggia, solitaria e mesta, E al destro mar, che lenta pece ha in grembo 1; E al sinistro clic l'onde alza in tempesta: Fasto e furor meneran pria; da sezzo Stilleran di putredine o di lezzo.

Scaccia, o terra, il timor: di gioia esulti La valle, e rida la pianura e il monle; Chè del Superbo a vendicar gl'insulti Ebbe il Signor le maraviglie pronte. O fere, o augei, ritornano i virgulti Al bosco, e l'erbe al prato, e l'acque al fonte: Grondano i fielii mel, l'uva s'innostra, Ogni arbor de'suoi frutti al Sol fa mostra.

E tu, Sionne, in Dio, fuor d'ogni affanno, Gioisci , t'apparecchia a miglior vita: Ch'egli, a saldar delle tue piaglie il danno, Un Duce invia, che il giusto o il ver ti addita, Ed al mattino e al vespero dell'anno Versa di piogge nu' opportuna aita: L'aia è colma, il tiu ferve, e dalla mola La pingue degli ulivi onda giù cola.

E se a strugger del campo i bei germogli Mandai l'eruche ubbidienti al cenno, E i hruchi e le locuste ed i gorgogli, Gran forza mia, che avean di nuocer scuno; Comando al anol, che lieto rigermogli, Le stragi a rintegrar, che i vermi fenno: Tu a satollarti nella copia pensi, E i dolci frutti a larga man dispensi.

E la cetera impugni, ed un giocondo Carme sollevi a Dio, che tai portenti Oprò per te, da non temer che il pondo Mai più t'aggravi dell'estranie genti: Che teco io sto, che reggo io solo il mondo, Che ogni altro Nume è favola, rammenti: Ne tuo chiami refugio, e me tuo schermo: lo chino il ciglio, e i sensi tuoi confermo. Quinci al petto degli nomini tal aura,

Soffiando, invio, che a profetar gli accende. Sorna il verchio bei sorni e si restaura Alla luce del ver, cho in sogno apprende. Il garzon giù dall'etra, che s'inaura, Vede la vision che a lui discende: Sveglia quell'aura in ogni cor gran fiamma, E fino ai servi ed alle ancelle infiamma.

Ma pria che spiniti quel tremendo giorno Che a sue vendette ha già prefisso il Nume, Sangue piova dal ciel, per l'aria intorno Volteggin fuochi, arda la terra e fume: Il Sol, velando i rai di ch'egli è adorno, Muti 'n ruggine tetra il bianco lume; L'orbe lunar si tinga in rosso, e cada Cruento nembo in vece di rugiada. Alle tenebre, al lutto, allo scompiglio,

l'er l'ossa de' mortali un gel discorre;

<sup>1.</sup> Il mar destro è quello di Soddoma (come sureca il Si getta mai, che giunga sino al basso, BIBBIA Fol. II.

Or acque son bilaminose e calde, come canto il nostro grand' Epico: Il mur sinistro e il Mediterraneo.

Se non che lieto il cor, sereno il ciglio Mantien chi a Dio con la speranza corre. Quegli è sicuro nel comun periglio, Che può dentro a Sionne il piè raccorre; Ma sol vi arriva un picciol drappelletto, Tra mille e mille alla gran sorte eletto.

Pol quando avrò Sionne al rio aervaggio Sottratta, e le catene a Giuda sciolte, Mi sconterau le genti'l duro oltraggio Nella profonda Giosaffà raccolte. Là cribrerem le offese. Il mio retaggio Disperso hanno ed afflitto esse più volte. Per usurparsi le mie terre, e il nido Comporsi audacemente in questo lido:

E, i figli miei tra tor sortendo, han messo I garzonetti ad impudico agone, E di afiorar le vergini concesso A chi porgea di on nappo il guiderdone. Voi come qui de' miel nemici appresso, tduméi, Filistei, Tiro e Sidone? Voi di me far vendetta? Ecco, è vicina;

Na quella sol che su di voi ruina, Vesti, genime, tappeti, oro ed argento, Belle ai cupidi sguardi opre d'ingegno, Mi rapiste, o ladroni, ed ornamento Ne fêste ai vostri Numi, ah! troppo Indegnos; E vendeste ad altrui, sol per talento Di cacciarla lontan dal patrio regno, La cara di Sión prole e di Giuda, Ch' ebbe tra i lacci Achèl sorte più cruda.

Folle pensier! ch'io ne la sciolgo e rendo Al prisco onor della paterna sede, E I vostri merti alle bilance appendo. Per darvi poi la debita mercede. Anch' lo le vostre figlie a Giuda vendo, E vendo i figli, e con quei nodi al piede: Giuda in oro li cambia, e al giogo invia De' Sabéi più lontani, lo parlo; e fia,

Risappla il mondo pur ch' io non vo' pace: Dite che l'armi congiurate afferri; Che chi pronto è di cor, d'animo audace, Venga, e con gli altri si congiunga e serri. Rendete aratri e marre alla fornace In aste e in brandi a trasformarne i ferri: L'un l'altro chiami, ed alla pugna esorie; E s'è debile alcun, dica: lo son forte.

Di qua di la sgorgate, o genti, e a un nunto

Volgete omai la impetuosa piena: Chè Dio già scende, e sul valor congiunto Dei campion vostri lo aterminio mena. Alla valle, alla valle: il tempo è giunto, Che alfin ritrovi I peccator la pena. Giudice io seggo; e pallide e tremanti

Stannosi a me le nazion davanti. Mano alla faice, o vol: matura e bionda La messe ondeggia, e i mietitori alletta. E qua pur voi; chè l'ample conche innonda L'uva calcata, e dal torchi ebri stretta. Mi tarda già (sì la nequizia abbonda!) Di fulminar su' rei l'aspra vendetta, Alla valle, alla valle: Il giorno spunta, Che la infame genia vedrò consunta. Luna, astri, sol, tutto s'abbuja; trema

La terra e trema il ciel cadente e prono. Quando, a crescer vie più nei cor la tema, Vien da Sionne un minaccevol suono, Qual d'iroso leon che rugghi e frema, O qual tra nubi murmure di tuono; E suon di Dio che a'rei spavento apporta, E insiemo i figli d'Israel conforta. O d'Israel cara progenie, allora

Stabilita in Sion la mia dimora, Tutta di maesta l'empio e di lume, Per cui Gerusalemme orna e colora Di celeste vaghezza il suo costume, Senza giammai temer che ne' suoi campi Profano piede una sola orma-stampi, Vedrai come al volar d'un'aura estiva Il purissimo ciel rida e sfavilli: E rampollino l'acque in ogni riva. E soave dall' elci -'l mel distilli: Latte corrano i rivi; e fresca e viva Dalla magion di Dio l'onda zampitti,

Vedrai ch'io tuo Signor, tuo vero Nume,

Che l'erbe ingemma, e per fiorito calle Scende a irrigar di Schittimo la valle. Ma l' tduméa, che dispietata e cruda A' mici figli apporto strazi e catene,

Con la perfida Egitto andranne ignuda Vagando ognor per solitarie arene. Le piagge intanto e le città di Giuda Saran di gente e di letizia plene; E, ogni alma più che neve a farvi pura lo di Sionne abiterò le niura.

## AMOS

## LA CADUTA ED IL RISORGIMENTO

### D' ISRAELLO

Israello sara disperso presso le altre genti; ma Dio rialzerà il Tabernocolo di Darelde gli Israeltti, liberi dal servaggio, saranno felici (Amos, cap. IX, 5).

### VERSIONE DI GIUSEPPE PAGNINI

Quegli a cui siede onnipotenza a canlo. Sot che in verso la terra il braccio stenda, Tutta la scote, e d'orror copre e pianto.

Che fia se poi dal ciel d'ira-tremenda Armato mova, e a lei aul dorso, come Fiume d'Egitto, rovinoso scenda? Udite or lui che di Signore ha il nome:

Per une troncó Israel le sue ritorte; Per me protevre genli in giro las dome. Or sus nequizia il danna a atrazlo e morte. Pur di Giacol la prole, e la mia cura, L'estrema campera funesta sorte. Qua e là sospinta, d'ogni macchia impura Si tergerà, come per entro al vaglio Messe acitata si fa monda e pura.

Messe agitata si fa monda e pura.

Spenti da spada di celeste taglio
Gli empi cadran, che dicono in lor cuore:

Del ciclo all'ire non sarem bersaglio. — Ma il tropo di David dallo squallore E le ruine, in fra cui giace avvolto, Al prisco emergerà smarrito onore;

E a sè chinar vedrà supplici il volto Con l'Idumea tant'altre genti, donde Sciorsi al mio nome in di plauso ascolto. Tutte stagioni arrideran fecondo

Al buon cullore, e slitteran dolcezza Gli aspri monti nuotaoti in messi bionde. Le deserte città nuova bellezza Rivestiranno, e ne' bei di felici

Intorno a sé vedran giola e ricchezza.

Là in quelle, suo retaggio, alme pendiei
Il popol mio fedel, come novella
Arbor vivace, metterà radiei;

Ne fia giammai ch'io ne lo schianti o svella.

# G I O N A

Giona, disobbediente a Dio, che lo aveva mandato a predicare a Ninive, fugge sopra waa nave o Tharsis. Dio suscita una tempesta; Giona è gittato ta mare, ed ingojate da vu gran perce, nel ventre del quale si volge a Dio coi seguente cantico (Giona, cop. 11, 3).

### VERSIONE DI GIUSEPPE LUIGI PELLEGRINI

Dal tenebroso fondo, Dove adunar ti piaeque Su me l'immenso pondo Detle volubil acque, Alzai, Signor, quel lamentevol suono Che in alto sàlse ad impetrar perdono: E alzailo allor più forte, Che senza omai speranza Nel seno della morte Mi vidi aprir la alanza: Un mostro vidi, e nello stesso mentre Giò per le fauci vi passai nel ventre. Già la gemente nave Mal combattea cul nembo: Troppo faccala grave Un tuo fuggiasro in grembo: Il nocchier disperato se ne accorse, E a gittarni nel mar subito corse. In cicelte viu profonde

In cieche vie profonde
M'avvosle la tempesta:
Alto ini fremon l'onde
Sulla sommersa testa;
E sollo e sopra e d'ogni lato tutti
M'insultano al passare urlando i flutti.

Dice un pensier: Tu chiedi
Di pia clementa un raggio.
Invan; chè troppo, il vedi,
Festi al Signore oltraggio:
E già sorgere il fiotto mi parea...
Che la ragion del nio fuggir chiedea.

Poi dice d'altro canto Un più dolce pensiero: Anco nel tempio santo Di ricondurti io spero. E già pareami la pietà tra i densi

Globi raccormi degli offerti incensi.
In quella fu che lolto
Tra le fauci del mostro,
Ecco che son sepolto
Nell'ospital suo chicutro.
Tetri orror, antri ciechi, oscure grotte,

Tetri orror, antri ciectii, oscure groi Mai non vedeste più profonda notte. Era privo del giorno, E mi facea contrasto Strettasi al corpo intorno L'alga, suo duro pasto; E gli occhi mi feria l'acuto spino Del natantegli in sen giunco marino.

Pure capia che seliermo
Far non poteva offeso;
E si tremante e fermo
Mi giacqui ognor disteso.
Pel mare intanto il mostro nrrendo e pio
Qua e là mi trasse dove piacque a Dio:

E or mi sentiva al basso Portar dei fondi cupi; Là mi pareva un masso Urtar di vive rupi; E le sharre infernali onde si serra L'abisso inondalore della lerra:

Ed or sentiami in alto, Per incognito calle, Balzar quasi d'un salto Del mar su l'ampie spalle.

Qui la luce cercai; ma poca e lorda Giù mi pioveva per la bocca ingorda. Pur della fera ria, Signor, reggevi il morso.

Credeami in sua balta, E le cri tu sul dorso: Tu non mi desti alle voraci brame,

E l'avanzo non son del ventre infame. Mi palpitava il core Dentro all'afflitta salma: Voleva uscirne funre

tnorridita l'alma; E nelle angustie sue mi fe ricordo Che ad unuil prego mai non fasti sorda.

Ed eccomi davanti
Del tempio gli atrii e i varchi:
Veggio i tripodi santi,
E le colonne e gli archi;

L'allare veggio e il puro foco, e parmi Sino ascoltar de pii leviti i carmi. Al sacro lor concento

t'nisco anch' io la voce; Ne più del mar pavento, Ne della helva atroce.

Chi da Dio s'armi di secura speme, Non mar, non belva, non profondo teme. Tema sol'chi protervo

Prostrasi a un idol vano, Adoratore e servo Del suo capriccio insano. Folle, che indarno un tronen vil consulta,

E Iddio lo sdegna, e nel suo mal l'insulta. Signor, non mai dell'empio Il vaneggiar mi tenti: Di tua pietate esempin M'additino le genti.

to fra lor vengo, e fuor del pesce orrendo Già mi poso sul lido, e i voti appendo.

## MICHEA

## LA SAMARIA E SIONNE .

Minocce del Profeta contro della Samaria e di Gerusalemme per la loro idolatria, anticipato pianto del loro sterminio (Michea, cap I).

## VERSIONE DI ILABIO CASAROTTI

Genti, udite; odi, o ferra; odami quanto llavri dal Sol che paric, al Sol che ricde, E a roi sia lestimon dal tempio santo II tte del ciel, che tutto ascolla e vede. Tosto avvera che col lerrore a canto Mova il gran Nume dall'eterna sede, E dagli astri discenda, e l'orme imprima Dune il mondo vie più s'alta e aublina.

Sollo al suo piè son cera al foco i monti, E squarciasi la valle ima e profionda; E precipitan giù le-alpeatre fonti Liquefalte e correnti, a guisa di onda Che salletion di rupe in rupe smonti, E in grembo dell' abisso alfin si asconda. (O Giscobhe, o Israel, qual si avricina, Per le colpe d'entrambi, alta ruina!) Porse non vien dalla Samària il'empio

Tenor di vita che in Giacobbe alligna Non dall' nique di Sionne esempio, Che Giola i volli di sarce ombre cigna? Che Giola i volli di sarce sombre cigna? Che infra l'ampia macerie erri la vigna. E del suo civo per le verdi spalle. Coglin le fondamenta a empir la valle. Coglin le fondamenta a empir la valle. Ordi le di estos, e incescriti ed arxi. Tolli le sieno, e incescriti ed arxi. Tolli le sieno, e incescriti ed arxi. Si frantania del harro al vendi sprasi: E come già di sua nequitia i frutti Vulle, puttareggiondo, accumularsi;

Ella così fie prezzo e la sua reggia, D'altra che con le genti or lussoreggia. Col pianto agli occhi, e nudo il tergo e il pello, lo andrò freniendo con terribil voce, Come urla gulo dal notturno tetlo, Come stride per duol drazo fence. Quel , che rode Sambria, ulerre infetto, Non che ogni after ireaui, ad altri ndoe : Serpe fra Ginda, a Solima gili kende, Passa le porte, e al popul mio s'apprende Non sia chi porti a Gel l'aspra norella, foi faccai alle stranier s'empli di lutto: o in faccai alle stranier s'empli di lutto: A far lo sparso crin di poltrer bratto; E to, piacerol Bella, alni non più bella, Na turpe donna e vergeptosa in Intio. Na turpe donna e vergeptosa in Intio. Dia colti amenie e falle feste in basedo.

Posis'u unu cale i tuoi sospiri, Escita Gon l'arme in campo a parteggiar non esco: . Ne con quei delta folle Dipartita. Benché vicina, i suoi perigli mesce. La inferna Dogita e qual può darti aita. Se per la dogita, a se medesna incresce? Ahi, che il Nome l'affiggel abi, ch' ella vede Metter l'angoscia entro a Sionne il piede! Alle quadrigle, o Lachi, agille pronte

I consier pingal, e l' appareccià a genera l' Te che hai la colpa d'hardio, e fonte Sei di quella campietà che in Solina erra. Sei di quella campietà che in Solina erra. Bono al re che di Get Huce la terra. Menagona Islando gli storditi ragama: Tondo ser eril, e li herel vi appano. Il tiu altin eroste, o Bredità, la centa A Odolia el vine. Na li di fregi giundo Finagi, o Sionne, i i uno perdanti figli. E mil'l reine, e cal aquila che muda, il li tor cipa, d'oner privo, samigli: O di brazel di si vasio, ne vi lee exerca?

 Ilo voluto ritenere con ogni esattezzà le antitesi di ciaseuna cetta. Vedi, se li piace, la inercollosima fraed i bistici con che nei testa obmico si allada si nome diazione del Joubett.

### LA DISPERSIONE ED IL BADUNAMENTO

Israello per le sue ingiustizie e per la sua inclinazione ai falsi profeti, e l'avversione ai veri, merita in gastigo la achavità. Il Profeta glieta minaccia; promettendo per altro che Dio ne fara saivi gli avanzi (Michea, cap. II).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Tristo a colui che fra il tepor del letto Disegna i furti, e le rapine adombra, Che poi, sfidando il Ciel, mena ad effetto. Come l'auree mattino esce dall'ombra. Basta che altri vaglieggi un campo o un letto, Cie' cig idi 'autico possessor ne sgombra; Ed or la forza usando, ora la frode, von paterni retaggi acquista e gode.

Non paterin retaggi acquista e gode.

Ma per voi, dice iddio, si dura io serbo
Stagion, si forte scaglierio tempesta.

Che più con disidegnisso atto e superito.

Non potrete dar passi, o altar la testa.

Sionne, alfor cite sente il colpo acerbo,
Dell'arpa armoniosi il suon ridesta,
E mentre i nervi con la man percuole,
Queste scioglic dal sen flebili sofe:

Oh Dioi che non mi ha tolto

Il erudo vincitor?
Ogni mio ben s'è vôlto
A barbaro signor.

E quando fia che il piede Volga ei di qua lontan? E a rilassar le prede Schiuda l'aduncar man? Che spero? i pingui solchi

Tra' suoi dividerà: L' opre de' miei bifolchi Soldato empio godrà. Ed Israello intanto

Si aspetta in van mercè; Nè un sol che al tempio santo Lo guidi, un sol non v'è. Taluu mi sgrida: Ahl lien la'lingua in freno:

Mai non sarà che il tuo predir s' avveri ».

Or, perché tu se' quel Glacobhe, è meno
Possente il divo Spirto, e quinci speri?

O stimi forse ch' ei racchiuda in seno,
Fatto simile a te, vani pensieri?

Mostra sul huon sentier vestigia impresse,

E gioreran di Dio l'alte promesse. Ma tu chi er, dire il Nume, eri mio figlio, Opgi guerra mi nitinal. Al tuo fratello , Che non tenne per via d'onto a periglio, La vesta in atto fier strappi, e il unantello: Tu le unegli pacificie in esiglio propositi di considerati di considerati propositi di considerati la la mante di considerati la la considerati con considerati la la considerati con pretti. Sa, rattene di qua, sorvido, impuro; Chi peste cola req qui non la poece:

Ché peste coal rea qui non la pace:
Es 'soum mai sorge, a cui l'Alssiso octuro
Spiri dentro del cor spirito fallace;
Spiri dentro del cor spirito fallace;
Spiri dentro del core spirito fallace;
Spirito del considera del consid

## I RIMPROVERI E LE MINACCE

Per gli peccati de' principi, de' falsi profeti e de' sacerdoti, Iddio punirà terribilmente il popolo d'Israello, e distruggerà Germalemme (Michen, cap. III).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Usite, o prenci, ai quali 'n guardia dato Fu di Giacobbe e d' Israel lo impero. A citi, se non a voi d'incitin stato, Di comprender s'aspetta il ginsto e il vero? Ma per voi l'innocente è a pianger nato, E il tristo a gir de' suoi delitti allero; Chè agl' innocenti la pelle di dosso Strappate, e gli scarnite in fino all'osso.

Crudeli! At papol mio lor parve un gioco

Strappar la pelle e stritolarie l'ossa; E por sua caroe, come ogni altra, al foco, Testé sbranata, e ancor tepida e rossa; Per farseue viranda. Or ben: tra poco Grideran con l'estremo di lor pessa Ver Dio; ma Dio membra i lor falli e ascoude Pien di coltera il rotto, e non risponde.

Profeti v' ha che, simulando pace. Strazian co' denti il popolo schernito; E a chi niega esche al lor desso vorace, Guai! chè gl' intiman gnerra, e il fan pentito. Ma per voi, profeti avisli, il Sol tace, Tace il lume del giorno a voi rapito: Tutto vi sembra d'atra notte avvolto

(Così Dio parls), e il profetar vi è tolto. Chi spinger osa nel futuro il guardo, Resta fra l'ombre attonito e conquiso: Chi vnol predir, la voce è a morer tardo, E si ricopre per vergogna il viso. Dio per lor non favella. Io, sì, tutt'ardo Di sante fiamme, e il Nume ascolto e affiso: Oninci bo vitti che a divestar m'incide.

À Giacobbe e a Israel l'empia sua vita. Adunque, o di Giacobbe e d'Israello Giudici e prenci, ognun di voi m'accolti: Ali scetterati! ali perfidi! ali flagello Del ver, del giusto, e la tutte colpe avvolti! Voi questo dannecuiar, voi tradir quello. Voi det popola il saugue a sparger vòlti; Tal che pei monti dalte stragi s'alza Gerusalemme, e di Sión la balza. Gli editti a prezzo d'òr vende chi regua, Sordo ai giusti famenti e sordo ai voti: A prezzo d'oro il sacerdote insegna

Sordo ai giusti Isancuii e sordo ai voti: A prezzo d'oro il sacerdote insegna 1ù Dio la legge ai semplici devoti: A prezzo d'oro ili predir s'ingegna tl profeta gli eventi a sè mal noti; E per virtù sì belle in mezzo all'alua, Fidandosi del Gielo, han puec e calma.

Dicendo van: Noi pavenlar T tra noi Come in suo caro albergo il Nume stassi.— Pur avverrà che per engioni di voi Sovra Gerusalem T aratro passi: Culta l'alla Sionne, e I muri suoi Uno scarco saran di arena e sassi; E colà dove il tempio ergo la fronte, Ombreggera ciapa foresta il monte.

### IL RE DI MOAB E BALAAM

Balach, re de Mont, e Balacse desputano qual ses la megleor mautera de syneror Dio (Nichen, cap. FI, 6).

### VERSIONE DI ANTONIO EVANGELI

RE Il mio spirto di colpe immondo e brutto?

Come mai del gran Tonante, Qualor ni office a lui ilavante, Deggio I nume venerar? Con che offerta, con che ilono A piè deggio del suo trono

t mici voti accompagnar? Arder a lui forse olecausti? Il saugue Forse versar degg'in Di maturi vitelli? Al somno Iddio Cari sarau mille ariéti e mille, E di pur ulto eletto ampi torrenti?

Ostia pel mio delitto, Far ilovrò che traffito A lui su l'ara il caro mio trabocchi Primogenito figlio? Mondar potrò del ventre mio col frutto

1 Questa composizionecila è tratta dalla profesia di Michea I comentatori la considerano come cosa di Michea nedesimo; ma il contesto del discerso, la stile e la forma del composimento, mostrano chisramente ch'essa e opera di Balsamo. Il prima a riconoscerla per tate, sol

i mio spirto di coipe mamondo e prutto:

BALAAM

Ciò che più ch'altro al sommo Nume aggrada? Ciò ch'ei da te richiede?

Che dici, o prence? Ignori

Forse ch' ci non tel disse, E non ben chiaro a te nel cor lo scrisse? Della giustizia fido

Movi pel calle il piede; Fa che sicuro nido Aggia in tuo cor pietà. Umil l'alta possanza Del Re superno adora; Ed ci propizio allora A'voti tuoi sarà!.

practipio di questo secolo, fo l'inglese vescovo Gioneffo Buller (A Sermon upon the Character of Baleam); il qual prass esce questa una vera storia, qui riportata secondo una narrazione diversa da quella della Scrittura. la qual narrazione ora piu non cisite.

### LE PROMESSE

Dobutou il Profeta che restino pochiesimi giusti, e insegnato che nessum debba confidere negli uomimi, promette che Dio arva compassione di Gerusalenme; che faralla tornare a se, e che tutto adempirie quanto ai Patriarchi giuru di fare (Michae, cap. FII).

#### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Olimé! Quegli son io ( giorni dolenii!)
Clie va d'autunno rintracciando frutte,
E dopo la rendemioi uve pendenli;
Clie guarda, e vede che gli mancan tuto;
Tal io: sospiro un fico, e ni vien meno;
Cli raspo, e manca alle nile fauci asciutte.
Cotanto di tristizia il mondo è picno,
Clie ad opre sante omai nessuno di nichele,
Nessun racchiude un'atma retta in seno.

Lacei e insidie al fratello or elti non teude? Chi non lo spinge nell'occulto inganno? Chi a trarne il sangue l'empia man non stende? E s' infingono ancora, e il mal che fanno Ornan di bette voci. Il prence chiede, Lo asseconda il ministro, e aumenta il danno.

Chi gli altri avanza di poter, fa fede Con iltustri e magnifiche parote Di quell'ambizion che in cor gli siede. E chi udillo, rafforzala, qual stole

Teslor che molte fila in un congiunge, Che debiti sarien se fosser sote. L'ottimo d'essi, come il cardo punge: E chi par giusto, di silvestre spina.

L'em par giusto, di sirvestre spinia. Che assicpi I campo, la durezza aggiunge. L'ora, vista ai Profeli, è omai vicina: Già scende il Nume, è avviluppato e stretto Già paventa Israel la sua ruina.

I segreti pensier, che ha dentro il pelto, Nessun fidi al germano, od all'amico, Ne alta compagna pur del proprio letto.

La suocera, la madre, il padre anlico, Nella nuora, nel figlio e nella figlia, E in sua casa eiascuno ha il soo nemico. Per me, nel mio Signor fiso le ciglia.

Oh! ch' io l'aspetto! El la salvezza adduce, El m'ascolla, ei m'ajula e mi consiglia. Io caddi! c a riso il mio cader l'induce, O perfida nemica. Ah cessal lo m'ergo, E dall'ombra esco al giorno: è Dio mia luce. Reo sono, e in grembo della notte albergo.

E dall'ombra esco al giorno: è Dio mia luce. Reo sono, e in grembo della notte albergo, E fin che Dio " Tengo con te." mi dica, Il sno giusto furor porto aul lergo.

Per lui, da earcer tetro in piaggia aprica

Quel Sol torno a mirar, elie già perdei: Ciò scorge e n'ha dolor la mia nemica, Dov'è il tuo Dio? m'interroga costei, Che, quasi fango vil, da turba folta

Catpestata vedrò con gli occhi mici. Infelice Sion! — Pur una volta Rifabbricar tue mura e alzar la fronte Potral, dal giogo disgravata e sciolta: E accòr, sottratti del nemico all'onte.

Qui dall' Eufrate al Nilo i figli tuoi. Colà dal mare al mar, dal monte al monte. E questa terra , pe delitti snoi Sterminata da prima e in odio al Ciclo.

Ricca d'onor s'allegrera di poi. Prendi 'l vincastro, e con paterno zclo La torma, elie pei boschi erra fuggiasca, Spingi (ella è tua, gran Dio), spingi al Carmèlo. Oh! che degli avi la stagion rinasca!

E torni del Basano alle ombre amene La greggia, e in Galaadde abiti e pasca! — Quei prodigi farò (d'alto mi vicue Tal voce), quei che il popol mio ricorda, Quando il piè trasse dall'egizie arene.

Staran con mulo labbro e orecchia sorda Le genti, e mostreran, confuse e inermi, Qual cruda c dispettosa ira le morda. Lambir la polve, come fanno i vermi, Vedransi, e ricercar dentro a lor tetti, Dio paventando e te, rippa i e schermi.—

Chi come tu, Signor? Tu l'alme alletti, Dando un facil perdono; e tu d'obblio Spargi le colpe de tuoi figli eletti. Sdegno non dura eternamente in Dio: Si turba ei, si corruccia, e alfin sul mondo Gode il guardo girar placido e plo.

Anco in ver noi benigno, il grave pondo Dei peccati ci sdossa, e, il braccio alzando, Li getta in seno all'Occan profondo. All I sl, gran Dio: tu lo glurasti, quando Ti fe' Giacobbe il memorabil voto,

Ed Ahraam fu pronto al tuo comando. Giuramento di Dio non cade a vôto.

### LA NINIVE DISTRUTTA

nto terribile contro de' suoi nemici, altrettento benigno verso di quelli che confiduno in lui . per liberare il suo popolo, distruggerà Ninive, città superba, rapace e piena di fornicazioni e d'in ganni (Nahum, cap. I, II e III).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Dio, geloso di sè, vendetta spira; Spira vendetta, e nella furia esulta; Spira vendetta, e d'implacabil'ira Vibra fiamme a terror di chi lo insulta. Lento e forte la mano auco ritira. E il memore suo sdegno un tempo occulta: Alfin su i rei lo sfoga; e non ra senza Timor (ma dov' è mai?) che la innocenza

Tra i nembi, tra le nebbie e la tempesta Dall' allo ciel, romoreggiando, viene. Se move, piè, nubi di polve ei desta : Se labbro, asciutto l' Occan diviene: Atterrito ogni fiume il corso arresta. E asconde il capo nelle secche arene: Il Carmelo e il Basan cinto è d'orrore.

E del Libano il fior languisce e muore, Chi fermo sostener della sua faccia Potrà l'incendio che spavento imprime? Ei, qualor di là su lona e minaccia. Desola e squarcia le montane cime: Ei della terra gli abitanti aggliaccia: Ei de gran re le altere teste opprine: E il sen d'ogni più dura e salda pietra Sol con la voce discoscende e spetra. Buono è il Signor, Se nugolo d'affanni

Surge e ingombra chi tui, sperando, pave; Ei la procella gravida di danni Cangia in serenatrice aura soave. Ben sovra la città fabbra d'inganni Scende il suo cruccio impetuoso e grave: Crescente onda nei vortici la ingliiotte, E copre i cittadin perpetua notte. Quale orgoglio vi alletta? Incontro a Dio

Levar la fronte e macchinar ruine? Vi sperde egli, vi annulla: e questo il fio, Questa sarà del superbir la fine. Già vi coglie alla prima. Il popol rio Si aduna a banchettar, folto quai spine, Dove sorpreso tra le tazze e il gioco Ardera come stoppia in mezzo al foco

Fuor di te veggio uscir tal nom che in petto Rumina incontro al Nume un gran delitlo; Bungta Fol. 11.

Tutto miete una man l' immenso stuolo. --Or non più, no; se ti percossi un tempo, Oue' nodi io sciolgo e spezzo quella verga Con che il nemico tuo sì tungo tempo Ti avvinse i picdi e lacerò le terga. -Crudel! tu non vedrai che in altro tempo, Gloria del nome tno prole ti emerga. Frango ogn' idol che adori, o fuso, o scolto, E in que' tritumi resterai sepolto. -Del lieto araldo annunziator di pace Ecco dei monti sulla cima il piede. Giuda, poichè dell' arme il rumor tace, Le luc pompe ripiglia, e a bio con fede Sciogli i tuoi voti. Belial rapace. Novello a far di te strazio non riede. Di che più paventar? Giunse il momento Ch' egli syani, siccome polye al vento.

E di rabbia fremendo e di dispetto.

Ma sien pur molti e di valor perfetto;

Ch' ei pera. Dio ne' suoi decreti ha scritto:

Già, qual falce mill'erbe, a un colpo solo

l'oderosi campion mena al conflitto.

E giunse ancor per te quel giorno ácerbo, Ninive, quel che domerà tue posse. Viene e ti stringe il distruttor superbo , E pien di ferità più che mai fosse. Su, alla difesa di tue genti'l acroo, Che i ripari e le vie guardi e le fosse; Che rassicuri gli aditi, ed in alto Vada su i spaldi ad incontrar l'assalto. Elt! che Giacobbe ed Israel riprende

Il perduto vigor, la gloria antica. Fu già rollo e disperso; or Dio gli rende Que' tralci che sterpò destra nemica. Ma sotto l'armi è Ninive, Risplende D' oro e fiammeggia ogni elmo, ogni lorica: E di foco ogni scudo; e vanno alteri Dell' ostro, che li copre, i suoi guerrieri.

Son fiamme i carri, e chi li mena in guerra Gravi ed cbbre dal vin le tempie squassa. Come fulgori vanno, e su la Jerra La volubile ruota orma non lassa: 176

Scontransi nelle piazze, e l'uno atterra, Urtando, l'altro, e l'un l'altro fracassa. Altissimo fragor d'intorno scoppia, E la confusion si mesce e addoppia,

De' suoi più valorosi or si rammenta, E lor, ma in vano, fa brandir la spada-Ruina altri dal carro, o tal si avventa, Che preme, urge, scompiglia, e più non bada: Altri veloce ascende i muri, e tenta the il campo assalitor s'arretri o cada: Altri, che pur là su sta in guardia fermo, Con tende incontro al sol cerca uno schermo.

Sbarra il fiume con impeto le porte, E gonfio d'ira, traboccando, spioniba L' alto edificio della regia corte, Che giù nel fondo con gran tonfi piomba. Schiava è la Donna si temuta e forte : Metton le ancelle sue lai di colomba: Ma, paventando i vincitor presenti. Non dan libero sfogo ai lor lamenti 1,

Qual lago d'acque pien , Ninive é folta Di popolo che sgombra e corre al monte. Ferma, ferma... a chi parlo? Ascolta, ascolta, Fuggesi ngnun, senza voltar la fronte, De' suoi nemici furibonda e sciolta L' oste intanto a predar le mani ha pronte: Via l'argento, via l'òr, via quanto serba Costei senza confin ricca e superba.

Misera Donna I Con Inculire vesta In terra è assisa, e l'aspro duol si l'ange, Che non sostien di sollevar la testa, Ma notte e giorno i suoi disastri piange. Tardo languor dell' altra gente mesta Dissalve i petti e le ginocchia frange: Paura estrema i cor rinchinde e stringe.

E i macri volti di pallor dipinge. Dov' è, dov' è quella caverna infame, De' più fieri leon stanza sicura? E dov' è quella, che traca la fame Ai minori leon, pingue pastura? Di leonesse ad appagar le brame Gli antri empiè il gran leone oltramisura D' ingiuste prede, e dopo lungo strazio Si corcò nella tana o stanco, o sazio.

A te, grida l' Eterno, or io ne vegno: Metterò a foco e a fumo i carri tuoi: Farò che ultrice di lor aspro ingegno La spada i leoncini avida ingoi: Struggerò quelle prede; e a scherni segno La terra, e a furti non sarà di poi: Né i messagger di Ninive feroce Mai più sciorranno innanzi al re la voce.

O rea città, d'inganni e sangue lorda, Plombi; piombi su te l' ira divina; Chè ricca e grande, pur di spoglie ingorda Stendi l'adunco artiglio alla rapina. Lo scoppio del flagel già l'aria assorda; Già la quadriga strepita vicina: Freme il caval, nitrisce, e a tutto corso

tersi il petto, lo m'attengo a S. Girolamo, che nell'ori-

L'uom, pestando il terren, porta sul dorso. Spaventa il folgorar di tante spade. E il trar dei dardi , e l'aldussar dell'aste. Strage è questa e non pugna. Il vulgo cade " Sul volgo estinto; e qui di membra guaste, Là di corpi riboccan le contrade, Gli uni su gli altri a mucchi ed a cataste: Scorre il sangue a torrenti, e da per tutto

Regna silenziu, orror, squallore e lutlo. Putta sfacciata, or va', D' infame donna Usa le frodi aucor, l'arte e gli studi: Fâtti pur bella, e con gl'incanti assonna Per sete avara i miseri tuoi drudi, Senti or Dio stesso, T'alzerò la gonna Sul volto, ei dice; e de'tnoi fiancki ignudi Mostra io farò, sicellè vedran tuo scorno Quanti son regi e popoli d'intorno.

E spogliata così del fasto altero. Ti farò di sozzure immonda e brutta, Perchè tu sia d'esempio a ogni altro impero, Che risappia a quel fin t'ho pur condutta. Atlonilo, in mirarti, il passaggero, Ninive, sclamerà, giace distrutta. Ma dimmi, ov'è chi ti consoli, o almeno

Al tuo pianto un sospir mandi dal seno? Sei tu di Noammon più forte e grande? In mezzo a vasti fiumi ella si giace; E son ripari suoi l'acque che spande Di ogni muro più fide il mar vorace. Nel gran conflitto a lei da cento bande Inviava soccorsi, Africa andace: Lihici, Etiopi, Egizj, e-quanti incarco Reggean di spada, o di faretra o d'arco. Pur anch'essa già fu tratta in esiglio.

De' suoi nemici divenuta ancella: E per le vie mirò d'ogni suo figlio Versato Il sangue e peste le cervella. I prenci suoi con vergognoso ciglio, Qual placque ai vincitor sorte empia e felta Avviliti 'ncentrare; e i più possenti, Più furti ebbero ancor ceppi e tormenti, Ebria del pari e vil, da braccio amico

Cercherai forse aver sussidi e schermi: Ma qual dai scossi rami cade il fico, Tale cadranno i muri tuol mal fermi, Apriranno le porte al fier nemico Le tue, guerrieri no, ma donne inermi: E sbarre indarno essi opporran; chè sparse Fian dall' impeto ostile, o infrante, od arse.

Atligni or l'acqua per l'assedio, e rendi Ben guarnite le torri in ciascun loco: Stampa la creta, e a ristorarle imprendi; Ch' ivi pur il corran la spada e il foco. Quell' oste immensa, onde lo scampo attendi, Fa' vie più grande ancor; ma tutto è poco; Nugolo sia di bruchi e di locuste: Filta morrà nelle sue tane anguste.

Più merci hai tu, che non ha stelle il ciela: Ma, come i bruchi, spariranno anch' esse:

osapo a pena di manifestarsi col gemito.

t. Quantunque i moderni facciano a queste ancelle but- ginale altro qui non vide che lamenti repressi, i quali

E quali esposte in su le siepi al gelo Stan le locuste rannicchiate e spesse; Poi, quando il sol rompe alla notte il velo, Levansi Intte, non lasciando impresse Orme su i rami a cui posaro in seno: I luoi gran prenci e i figli lor tai fieno.

I duci luoi, che neglittosi a lento

Sopore in braccio or son, morranno inulli; E i popoli aggelati di spavento Qua e là staransi in erme grotte occulti, Le genti inaspriranno il tuo tormento Con plausi e grida e con mille altri insulli Alla piaga che in te fia sempre aperta. Chi già tutti inganno, tanto non merta?

# ABACUC

# LA CADUTA DI NABUCCODONOSOR

### CANTO PRIMO

Ventre Abacucco si lagna con Dio d'esser testimonio di mille scellerstezze, Dio gli aununzia di rotes suscitore i Caldes, pérché soggioghin la terra. E il Profeta rimone attonito, vengendo la rapacita di Nabaccodonosor foro re (Abacuc, cap. 1).

### VERSIONE DI ILARIO CASAROTTI

Fin quando a te, o Signor, grida e lamenti Sollevern da questo cor tratitto, Senza sperar conforto a' miei tormenti?

Perch' degg' io mirar l'altrui delitto. E me fatto degli empj inginsta preda? Si contende, e la forza affoga il dritto. Sol quinci avvieu che a nuovi ognor si voda Scherní esposta la legge; e alfin ragione, Disperando vittoria, il campo ceda;

Chè il malvagio preval nella lenzone (Ahi colpa infame di un giudicio stolto!) Se col buono si mostra in paragone, Ma dall'aperto ciel qual voce ascollo? -

Sovra le genti (Iddio così favella) Tenete il guardo ed il pensier rivolto. Tal io nel mordo vo'deslar procella

A questi dì, che a negar fede v'abbia Non pur la tarda, ma l'età novella. Degli atroci Caldéi sfreno la rabbia, Nazioir velocissima che corre,

E non segna coi piè d'orme la sabbia Dentro a tetti non suoi la stanza a porre, Di spavento e d'orror copre la terra, Ne cosa è mai che le si ardisca opporre.

Questa è la gente che ogni mal disserra Su l'attonita mande: alt! non già questa, Snpra i destrier va si leggera e presta, Che ingordo lupo all'aria negra, o pardo,

Ma il Nume sol, di cui ministra è in guerra.

Va men ratto talor per la foresta, Di qua di la con émpito gagliardo Alla preda si avventa: aquila, il volo Sul pasto che adocchiò, serra niù tardo, Com' Euro che, soffiando, abbrucia il suoln, Tal da lungi ne vien: de'suoi prigioni, Arena par, senza confin, lo stuolo,

Ma l'alto Imperador, rc, prenci e Ironi A schemo prende, e ne trionfa; e sforza Trincee, quasi per gioca, e torrioni. Quand'ecco a un punto il suo furor s'ammorza:

Passa, ruina, e il seggio perde e il manto. Oh! grande è in ver del Nume suo la furza! --Ma lu, Signor, non sei l'Eternn, il Santo, L'unico del mio cor Dio viva e vero? Dice un pensier che non morremo inlanto.

Scorgn bensi che a nostra emenda il fiero Flagel lu scuoti, al perfido Tiranno Danilo perció la furia e il vasto impero, Pur, se degli empj rimirar nnn sanno Gli occhi tuoi mondi la nequizia, e il grave Degl' innocenti ai l non dovuto affanno; Perché tacer, quando il più giusto pave

Dell'empio, che a inghiottirlo apre e spalanca, Qual vorago, le fauci avide e prave? Danque l'uniana stirpe inferma e stanca Pareggi ai muti abitator dell'onda,

A cui di un Re la destra, il senno manca? Tutto ei pescò, tutto alla curva sponda

Trasse con l'arti sue si varie e tante. E tripudia, e ne ha l'alma ebbra e gioconda: E alle sue reti e agli ami suni davante Porge vittime e incensi ed agni affetto: Che della non sa trovar più sante. Spande le reti (ahi barbaro diletto Che nel ferino enr gianunai non tangue!) Unde aver pingui prede e cibo eletto, E delle genti dignazzar nel sangue:

### CANTO SECONDO

Al Profeta, che stassi aspettando una risposta da Dio, vien comandato di servere quante rede. È vede la caduta di Nabnecodonosor (cap. 11).

Stommi frattanto io qui sul baluardo ti guisa d'uoni che tenie oste nemica, E vergiho taciturno, e ascolto e guardo, Forse (o che spernt) un suon di voce amica Sensi alti e chiari udir farà, ch'io appresso, Quando ne sorga lite, altrui ridica.

quando ne sorga lite, altrui ridica.
Ma., non è liu questi (che parla) È desso. —
Serivi quanto accadrà, viennii risposto,
Si che altri 'i vega nelle cere impresso.
Ciò che or ora ti apparve, ance è discosto;
Pur dei futuri eventi 'n grembo giace:
Se mai tarda, e tu aspetta: ci vien, vien tosto.
Uou cui itenu syagilarnii, a me non piasto.

Ma tu spera, fa' core, che sena' afanno Vive della sua fe' l' uom giusto in pace. Se al fin lo aspetta la vergogna cii danno, Corre il superbo la medesma sorte Di chi a'innebbria e bec nel vin l'inganno. Insaziabil è c. ume la morte;

this stand e, rime la morte;

Dilata i suoi desir, come l'inferno:

Genti e genti raduna, e a sè par forte.

Ma queste e non sapran l'empio governo

Punger con detti arguti, e nelle spoglie

Di finti enimmi avviluppar lo scherno? Pera, diran, chi con rapaci voglie A ghermir non sue prede è già trascorso: E ancora in onta sua fango raccoglie? Tu pur sarai ghermito. Il crudo morso

Di sorgenti mastin dal laccio sciolti Già ti shrana repente il pelto e il dorso. Tristi e ignudi per te già pianser molti; Na tristo e ignudo il faranno un giorno Quei che non fir dalle tue fraudi avvolti. Vada coal chi sanguinoso attorno Per ville e per città rota il artiglio.

E ruina e terror porta sul corno; E dà net sangue e∘nell'aver di piglio, Per farsi un auren albergu, e il regin nidn

Locar più in alto, e non tener periglio. Sveni, ardi, strugri; ma qual pro, se infiolo. L'evento a tuta magion lo scorno apprestia, E fa soura clelle tue colpe il grido? Grida alto ogni suo sasso, e manifesta Dai muri 'll tuo fuero; grida e rammenta I tuoi furti ngni trave ond' è contesta. Tristo a chi altar città coi viti tenta, E di unan sangue a crudcità devoto, lamafianze una tria le fondamental.

E di iman sangue a crudeltà devolo, Inanffarie vioul pria le fondamental Dio comanda, e sarà. Che ardort che moto Di gentil e quante sudan fronti e braccia! Poi s'arrestan, e l'opra cade a voto. Ma quale è il mar che l'ampia terra abbraccia. Tal Ulo: se al nondo la sua gloria e i svela, Tutta g'i nonnoda di fulgor la faccia.

Tulta gl'innonda di fulgor la faccia. Tristo a chi 'nnebbria altrui col vin che infieta, Onde poi, sciolto alla licenza il freno, Sandargli i membri che vergogna celal

Th jur, di gloria no, d'infamia pieno, Bevi e snuda il pudor della natura; Chè un nappo d'onte lddio li spande in senn. Piomba su te la strage acerba e dura, Che l'odoralo Libano percosse;

La caccia delle belve e la paura, E la rabbia crndel, che pria ti mosse Ville e città, persecutor temuto, A far di sangue uman tepide e rosse. Che giova a un idol vano, immobil, muto,

O fuso o scotto da fabbrite ingegno, l voti offrir? quale sperarne ajuto? Guai a chi a un dio di marmo, a un dio di leguo Dice: « Svegitati, su, t'alza repente: » Del tuo poter, del saper tuo da'segnol »

» trel tuo pnter, del saper tuo da'segnol » Come farto potrà, se vita e mente Quell'argento e quell'òr dentro non serra? Ma il Signor nel suo tempio è ognor presente. Tremi e dinanzi a tui taccia la terra.

# IL CANTICO DI ABAGUC

Contro casiro ha per titolo Delis ingenena, e yand dire che y jeson di case cercase. A sui hasti sopere, desti di habit, he et a superio di posso deven menseti subdississami, anchi poste sun si pere della casiro, he il prodiposso ratto di aborice tropperio a visitate Davide. Di questo fotto erritti il contro, pi il prodiposso ratto di aborice tropperio a visitate Davide. Di questo fotto pere si Profiti accompossi dia preserve del fino ma merche dellocatatati il un profite, cite controlle di prodiposi di preserve della manifesti dellocatatati il un profite, cite conmitiate di sei i visit, cella cadita di vivitiore, juecchi l'ira del liquere contro el mo pendi mettino di sei i visit, cella cadita di vivitiore, juecchi l'ira del liquere contro el mo pendi controlle di servizione della colla di vivitiore, piecchi l'ira del liquere contro el mo pendi

#### VERSIONE DI BENEDETTO MARIANI

tntesi, o Dio, della tua voce il suono, E gelai di timor. La tua grand'opra Nei dì, Signor, da te prefissi, adempi. Nei di da te prefissi a noi patese La grand' opra farai; che non mai tanto Ti adiri e sdegni, che di tua clemenza Qualche raggio non splenda in mezzo all'ira. Venne di Teman Dio, dalla montagna Di Fara il Santo usci; spariro i cieli Della sua gloria allo spiendor, la terra Risuonò di sue lodi in ogni parte. Il suo splendore era qual sole; ascosa Stava nelle sue man fortezza armata: Precedeva la morte i passi auoi, E passeggiava a' suoi terrori in mezzo L'angelo della morte innanzi a lui, Ristette; e misuro la terra tutta: Guardo dall'alto: ed anniento le genti; I monti stritolò: piegàr del mondo Degli eterni suoi passi i colli al peso. lo vidi, jo vidi di Cusan le tende Sparirmi innanzi in un baleno; io vidi De' Madianiti pien di strage il campo. tl tuo sdegno, Signor, il luo furore Contro i fiumi era forse, o contro il mare? Sul carro tuo delle battaglie assiso Movesti in corso i Iuoi destrier; salute Fioriva sotto le temute piante Ai figli d'Israel, morte ai nemici. Snudasti l'arco tuo perchè adempite Fossero le promesse e i giuramenti Già fatti alle tribù. Partisti i liumi, Al tuo cospetto si spezzăr dolenti I monti, e spaventato il mar fuggio. Per maraviglia urlò l'abisso, e in alto Le mani alzò per islupor Natura. Fermossi e sole e luna in ciel: di nuovo Al lampeggiar, al folgorar tornaro

Dell'asta tua, di tue saette al corso. Nella pienezza del tuo sdegno, tutta La Cananea mandasti a ferro e a fuoco: Stritolasti, a furor mosso, le gentl. Insiem col Cristo tuo de' figli tuoi Alla salvezza armato uscisti in campo. Della eusa dell'empio il primo nato . tl sostegno uccidesti, e rovesciasti-I fundamenti suoi dal sommo all'imo. Una stessa ruina involse e oppresse Re, duel e squadre, che di turbo a guisa Veniano a sterminar le forze mie Con quel piacer, con quella gioja, come Chi di nascosto il poverel divora, Apristi il mar, passaro i suoi cavalli Tra monti d'acque radicati e fermi. Tutto udii, tutto iutesi, e fin dal fondo L'anima mia di freddo orror si scosse; Al suon della tua voce il varco chiuse L'intimorito labliro alla parola: Putredine nell'ossa entrommi, e tutta Di dentro mi scutii mosso a tumulto. '. Spero però, che, tua mercè, riposo In quel di di miserie e di ruine lo troverò, che ancora il popol mio Sicuro rivedrò benchè cattivo. Non vi sarà in quel di ne fiore in fico .-Nè gemma in vite, e dell'olive vana Fia la speme e fallace, e sterilili Non daran frutti i campi, e non vedrassi Nè gregge nell'ovil, nè armento in stalle, lo poi nel mio Signor porrò mia spenie, E in Dio mio Salvator la gioja mia: Sol egli è forza mia; veloci piante Ei mi darà quasi di cervo, e ancora Guiderammi alla mia terra alta e forte. Vincitore in auo onore inni cantando.

# PREFAZIONE

DI MONSIGNOR

# JACOPO BENIGNO BOSSUET

# CANTICO DE CANTICI

TRADOTTA DAL LATINO

٠,

 unione di Cristo colla Chiesa e colle sante anime, figura del conjugale amore, adombrata col Sacramento.

La sacra Scrittura esalta il mirabile congiungimento ed i maravigliost amori del Verbo di Dio , e della divina sapienza, e della Chiesa, e delle anime sublimi da cui essa principalmente è composta. Perciocché il Verbo trutto in sulla terra dulla forza dell'amore assunse umane spoglie, e siffuttamente a sé conglunse le anime sublimi, che giusta la testimonianza di S. Paolo formano con esso lui un solo spirito (1 Cor. VI, 17). Che anco la Chiesa e le più sublimi anime all' avvicinnesi del Verbo gli rendano una mirobile vicenda d'amore, lo attestano quelle parole dello stesso san Paolo: Il mio vivere è Cristo (Philip. 1, 21), e quelle altre di Davidde: Buona cosa ella è per me lo star unilo con Dio (Ps. LXXII, 28), e: Il cuor mio e la mia carne esullano in Dio vivo (LXXXIII, 5); ed altre sentenze di simil soria. Questi amori dunque, Salomone, quell' edificatore del Tempio, con cui adombrò la vera Chiesa, e quel rappresentante di Cristo, di cui come di una speciale figura di Cristo medesimosi disse: lo sarògli padre, ed ei sarammi figliuolo ( II Reg. VII , 14 ); questi amori, io dico, Salomone nella Cantica celebró con mirabili affetti e con maravioliosa varietà ed acconcezza. Espresse poi una viva immugine di questo congiungimento di Cristo colla Chiesa in quel conjugale amore e santo e casto e divinamente instituito. Nel qual senso si disse anche nei Proverbi: Fa' acquisto della sapienza ... amala, ed essa ti salverà . . . . . . fa'ogni sforzo per averla, ed ella ti iograndirà; ti farà glorioso quando tra le braccia la strin-

gerai ( Prov. IV, 8, 6, 8 ). Le quali parole interpretando colui che col nome e collo spirito di Salomone dettò il Libro della Sapienza, cosi si esprime: Questa io amai e ricercai dalla prima mia giovinezza, e cercai di prendermela per isposa, e divenni amatore di sua bellezza (Sap. VIII, 2). In tutti pertanto i volumi della Scrittura è diffusa questa immagine ; e nulla vi è più frequente che il notore qua e là sotto il nome di sposo e di spora l'eterno conglungimento di Dio e della Chiesa, e la ferma e costante fede: dal che ne venne che l'obbrobrio di un'anima infedele che si volge a falsi numi è espressa coll' infamia dell' adulterio e della turpe prostituzione da tutti i Profeti, e con maggiar copia e veemenza da Ezechiello ( Ezech. XII. XXIII), ed anco da Osea, che sposa nna donna di unla vita. Una tal similitudine passò nel Nuovo Testamento; onde ne nacque quel mollo di S. Giovanni Battista: Sposo è quegli che ha la sposa (Joan. 111, 29); e qua e là nell' Apocatisse la Chiesa procede come spora dequissima del suo sporo Cristo, degli ornamenti, dell'amore, della fede; e le nozze dell' agnello st celebrano, e lo spirito e la sposa dicono: Vieni (Apoc. XXII. 17), con quello stesso costume e con quel rito con cui nella Cantica gli spasi s'invitano n vicenda: che anzi lo stesso S. Panlo apertamente insegna che l' uomo e la donna ed U loro conjugio fu infino dal principio stabilito da Dio , perchè fosse un gran sacramento in Cristo e nella Chiesa (Ephes. V. 32), ed assume la stessa congiunzione de' corpi per exempio dell'unione deil'nnima con Dia , o , ciò che è lo stesso , col Verbo e colla supienza di Dio. Perciocchè, die' egli, siamo membri del corno di lui, della carne di lui e delle ossa di Ini: per questo l'uomo

abbandonerà il padre e la madre sua e starà uoito alla sua oroglie; e i due saranno una carne ( Ibid. 30, 3t ). E di bel nuovo: Chi si unisce ad una meretrice, divieo con essa un solo corpo: imperocchè, dice, saraooo i due solo una caroe. Chi poi sta unito col Signore, è uo solo spirito con lui (I Cor. VI, 16, 17 ). Se alcuno porrà molta attenzione n siffatte cose, e scevererà datl' opern di Dio, che è santa e casta, in turpe macchia della concupiscenza impressa nel peccato, facilmente si accorgerà che a buon dritto Salomone sotto i' immagine dell' amore e della vita conjugale ha espresso la Chiesa e santa e custa, e l'unione delle anime fedeli. Quel vaghissimo ed amorosissimo sposo della Chiesa poi e per molti secoti fu aspettato, ne comparve se non chiesto con molti voti; e dopo che a noi venne, ed il Verbo si fece carne, se ne andò al Padre per tornare un giorno, onde a se ci traesse; e perciò sollo vario aspetto si può affermare che ta Chiesn e la ha ottenuto, ed antorn aspetta che venga. E ciò che ei fece per tutta la Chiesa, si opera ogni giorno nelle anime de fedeli, in gulsa che Cristo se ne va ad esse e se ne ritorna con mirabiti vicende : ed esistono alcune anime perfette, is quali soilevate ad nitissima contemplazione sembrano impadrouirsi in certa foggia del Verbo: i quali voti e sospiri e languore deti' anima, che aspetta e che conseguisce il frutto e le delizie, imprese Saiomone a spiegare coi moti ammirandi ed incredibili anche dell'umano amore, in auisa che sembri non nver pretermesso verun passo della vita cristinna, la quale cresce in Cristo. Per lu qual cosa venne che le anime sublimi si sono sempre e mirablimente dicttote di questo Cantico, ed hauno in esso anstato il piacere e l'ubertà del Signore.

...

Casti amori di Salomone e della figliuola di Farnone assunti, per adombrar questo mistero, dal Salmo XLIV : diversità dell'uno e dell'altro carme.

E per verità Salomone proponendo come esempio è mecismo, cei caud suot affell verso la figliach al Farabae, mente
con la figliach al Farabae, mente
con conformat au propresente con che
descrice acconcimente i cetesti amori solo
i vedame di un i deponistisma facola, e conta l'unione di Orialo e della Chiene, Per lo
i vedame di un i deponistisma facola, e conta l'unione di Orialo e della Chiene, Per lo
re Salomone situopiare nella supiera, subdime nella gloria, opuiruto, sicuro per la pace, divianmente ispirato, condi le landi di
Cristo e della Chiene, el i sacramenti decristo e della Chiene, el i sacramenti
del compose quell'gridatanio, lesemò un gio-

condo elogio, ma figurato; giacché anch' egli velò alla foggia di Mosè la sua faccia, essendo rari in quel tempo coloro che a fronte svelata polessero andare indagando questa gioria ». Colle qualt parole espresse come tutta la dignità di Salomone che figurava Crisio, così tutta l'indole di questo carme. A si soave Cantico avea fatto preludio lo siesso santo re Davidde col salmo XLIV, o quegli chiunque si fosse, che pieno dello stasso spirito profetico aveva dettato queti offimo componimento, e celebrate con un epifalnulo le nozze di Salomone, e colla stessa figura quelle di Cristo e della Chiesa. Solo v' ha questa differenza, che quegli cantò le vittorie, le battaglie e le eroiche imprese, ed il nostro Solomone abbracció con più molli versi la forza e la soavità dell' nmore; ma perché con poca convenevolezza dal regio nome si chinasse ai sensi ed alle parole dell' amore, posta dall' un de' lati per alcuni istanti la maestà, assunse le parti di pastore e trasportò in figliuola di Faraonè neilo stesso genere di vita, e sotto quelle spoglie formò un divinissimo dranima. Per verità gli Ebrei zi dilettavano della rimenbranza di una vita innocentissima del pari ed occupatissima qual era la pastorale, che fin dagli esordi del genere umnno, ciascun óltimo personaggio e gli stessi Patriarchi, nvevano anteposta alle altre: ne v' ha alcun che di indecoroso in ciò, che il monarca abbia assunte le spoglie di pastore, ben ricordandosi egli che qua e ià neile Scritture si appeliano pasiori i re, e che il suo genitore Davidde fu chiamato dall'ovile a pascere gli uomini (Ps. LXXVII, 70 , 71); che nnzi eru conforme allo scopo dell' opera che discendendo come dai sogiio assumesse le parti di amante, dovenio egli celebrare colui che vinto dall'amore discese dal grembo paterno infino a noi; në è senza mistero che egli canti la egizia douzella condotta in moglie, essendo essa un' imagine di Cristo che popola la Chiesa cogli stranieri e coi Gentili: ai che si riferiscono quelle porole: Ascolta, o figliuola, e considera, e porgi le tue orecchie, e scordati del tuo popolo e della casa di luo padre: e il Re amerà la tua bellezza (Ps. XLIF, 40, 11). Questo dunque è lo scopo del curme di Salamone.

1111

Festa nuziale per selte giorol: da ció prende forma questo dramma, o quest egloga pastorale: quali persone vi sieno introdotte.

Mn posciaché, imitando gli antichi costuui, Salomone imprese a conture un' egloga pastorale, sembra che l'obbia divisa in selte giorni; nè si dee credere che l'avvionclarsi del giorno e della notte che qua e là ricorre in questo Cantico, vi sia rammentato a eusp. Imperciocehé n qual fine si esclama una volta e due? lo vi scongiuro che non rompiate il sonno della diletta (Cont. 11, 7; III, 5) e eon ugual enra si ripete quell' altro motto? finatiantoché il giorua spunti e le ombre declining (Ibid. II, 17; IF, 6). Tali parale non indicava forse chiarumente una serie di alcuni gioroi e di aleune notti? E ehe, se lo sposo è cereato ben due volte per notte dalla sposa, e la sposa cade per ben due voite con assai direrse circosianze nelle moni delle sentinelle rhe stavano a guardia delin eittu? ( Ibid. 111, 1, 2, 3; F, 2, 6, 7 ). Sono forse queste vone elance, e la sposa dorme forse o veglia senza alenn ordine? E chi fia che il cresiu di un bellissima ed artificiusissimo earnie? Salomone adunque indica manifestamente daversi qui distinguere i giorni ed indagare i principi di essi, allurquando si naseandono, in una eerta oscurila; ne certamente l'arte ed il melodo di variar l'opera permettevano che tutto si dicesse col medesimo tenore. Perchè poi ridueessimo al numero di sette le alternative del sanno e della veglia, del giorno e della notte, ne avemmo pranta la ragione, essendo eostume presso gli antirhi Ebrei ill celebrar le nozze per lo spazio di setie giorni ; onde Laban dice a Giacobbe, il quole si lumentava che Invece di Rochele gil si fosse data per moglie Lia: compisci la settimana di questo sposalizio, e ti daro anche l'altra (Gen. XXIX, 27). Fin dalla strssa origine del mondo, a motiro del riposo del Signore, il circolo di sette giorni piaeque a molti popoli, ed ai Patriarchi specintmente ed ai loro posieri. Perelocche si sparse in tutte le genti il costume di celebror quani tutte le solennità per settimane, onde ebbe origine il luito di sette giorni; e te feste furono pressoché tutte in questa foggia distribuite, e principalmente le nuziali, Casi

Sausone menatu per moglie una Filistea ( Jud. XIV, 42, 18, 17) celebro banchetti per selte giorni, e nel settimo cessava ogni solennità; e Raquet seongiurò il giovine Tobia che dopo le nozze siava per partirsene, di fermarsi presso di lui per due settimane ( Tob. VIII 23 ); richiamando eosi il tempo della dimora all' ordine della sellimana, e chiedendo soltanto che it genero, il qual non doveva più tornare, la raddoppiasse. La tradizione di questa cosiumanza è costante presso gli Ebrei, ed è expressa principalmente da Rabbi Eliezer nette senteuze sei Padri ( Pirche Abot. e. 16): ed essi ci vengano dipinti coni tenaei di questo rito, che a rolui il quale menava molte magli insegnavano di passar con ciuscuna uoa sellimaoa in mezzo ai banehetti vuziali, alle danze ed ai ajunchi insieme eoi giovuni compagni. Sembrò dunque convenevole a Satomone di steterminare la durata del earme nuziate collo spazio di sette giorni; i quai giarni nol distingueremo con certe note e culia maggior diligenza che per noi zi potrà i , mostrando in essi gl'incrementi della vita perfetta. Per verità Salomone volle che per maggior dalcezza e varietà questo carme fosse drammatico. Gti interlocutari sono lo sposa, lu stexza Salamone, e Cristo che in esso è celuto; la sposa che è la Chiesa e l'unique delle più sublimi anime; e le donzelle compagne delta sposa, anime più deboli , le quali però sono comprese da qual-, che amore dello sposa e della sposa. Salomone trasferi quest' ideu nel suo carme dal salmo XLtV, ove il Salmisia così furella a Salomone medesimo: Alla tua destra si sta la Regina . . . Saranno presentate al Re dopo di lei altre vergini . . . saran menate al tempio del Re ( Ps. XLIF , 10 , 15 , 16 ). Quest' era enoforme anche al costumi degli Ebrei, preszo i quali e giovani e donzelle si davano per compagne gali sposi: il che si osservò anco uelle nozze di Sonsone e di Dalila ( Jud. XIV ;

1. Notlamo qui la divisione del testo fatta da Mons Bosssel. Il primo giorno comineia col cap. I, e si estende fino al ver. 7, del cap. II. - Celebrato, giosta il coslume , il nuriale banchelto, e fatta la soleone preghiera, la sposa è introdotta presso lo sposo verso il vespro; e nol comicela la settimana nuziale giusta gli Ebrei che dal vesnes comeravano I giorni. La mattina per tempissituo lo sposo se oe va a complete I suoi doveri pastorali. e la sposa, disfacendosi per amore, prorompe la quelle so ct: osculetur, ec. - Dai ver. 7 del cap. II., ha principio il secondo giorno: Adjuro, ec. - Lo sposo ha lasciata la sposa immersa lo doleissimo sonoo; onde prima di girsene a' suoi lavori vieta di destaria alle donzeile, le qua il soleyano cantare on doppio epitalamio; l'uno al vespri quando gli sposi stavaco per coricarsi, l'altro la mattina allorquando la sposa era per uscir dal talamo, unde la eoppia sembrasse ed addormentarsi e svegliarsi al suono di fausti canti. - Al cominciae del III cap. si entra nel terro giorno: In lectulo ec - Hanno qui principio i desiderii e le core sicila sposa, la quale aspettando nel letto il lezzo giorno lo sposo, è veggendo che a notte avanuata non e peranco gionto, si asfligge, ed impazien-

te dell'indugio lo cerca. - Col vec. 2. del cap. V. ha co minelamento Il quaelo giorno: Ego dorzsio, ec. - All'apparir della guarta giornata la sposa aecolta nel talamo risosa coi scosi sopili, ma il suo animo è sempre givolte allo sposo : onde al primo bussare di esso si sveglio. Le sposo dopo aver cenalo cogli amiel viene un po' lardi da gli orti uei maggior bujo della notte; ond'essa quasi sde gnandosene temporeggia ad aprire. Egli stesso fugge Irato perché non manehino gli sdegni else amore suole come eo citare, così anche sedare, rendendo la riconciliazione piu dolce dopo le ire. - Col ver. s. del cap. V. colriano nel quioto gioeno: Quar est fata, ec. - Le donzelle salutano la sposa che la mattina esce dalla cusa, e al primo aspet to l'ammirano. - Il sesto giorno prende comiociamento dal ser. 11. del cap. VII Feni, Delecte, ec. - In esse veggiamo gli sposi enerolti in casa, ma proult ad oscire ni primi albori. - Finalmeote il setilmo giorno dal ver 4. del cap. VIII, si estende sino al fine della Cantica: Adju ro ros, ec. - Lo sposo destatosi secondo Il solito allo spontar dell'appora peusa alla quiele della sposa aprovo dormente, come sopen nei cap. Il e III. - Boarnet, Ora

eres, tomo I , pag. 168 e seg

11), e furono scelli trenta giarani che stessera con Sansone. Ne alle spuse moncara in compannia di vergiai della stessa età, unde anche nel l'ungelo ne sono annoverate dicci ( Matth. XXV, 1 ). Si rummemoruno altresi e l'amico dello sposo, i figlianti dello spaso, cloè i compagui della festa unziole (Joan. III. 29; Matth. IX, 15), tatto secondo gli antichi riti. Anche presso Teocrito leggiomo un elegantissimo idiilio salle nozze di Meactao e di Elena (Epithal, Hel. Id. 18), in cui traverat molle di quelle prische costumanze trosportote presso i Greri, Certomente vi si trovona le vergini cortonee, fro ·le quali dodiel elette, di nobilissimo schiatta e decoro dl Sporta, in sul respro cantovuna l'epitolamio nel nuziale tulamo, e festosamente donzapano: onde tu a buon dritto oppelirresti queste zittette le compague della sposa tonte volte mentovate da Salomone. In tal guina interpengona ul sucro dramma lo sposo, la sposa, Il cora delle compagne, a di attre donzelle , slena esse cittodine di Gernsalemme a villereccie; giacche variono talura i cori, uè sono di un solo genere, ne maucano molte persone, cioè gli umici dello sposu.

- 11

Da chi e coa quale spirito si debba leggere questa Cantica, e quali interpreti essa abbia asuto...

Coloi adnuque il quale vorrà riferire questi custi umori dello spuso e della sposa al divino amore, per cui furouu descritti, è neressario che s' uppigli a questa allegoria, abbruerlando l' omore ed umono e divino; imperclocche non altrimenti che italia connessioue di essi può sroturire un' accoucia interpretazione. Nella quol cosa socrasta un non lieve periculo, che i sensi ammolliti dalla dolcezzo, henché tabile, dell' nunan amore, precipitino l' animo dall' eccelsa sede: unde i gioronetti inclinevoli olfe volatta non erano a tortu tenuti looloni da questo Cantlen, giustn in testimoniunza di Origene (Proleg. ntriusque operis in Cant.) e di S. Girolamo ( Penef. in Lih. I. Comment. in Ezeda ). Lungi dunque da qui coloro che spiran sola cose terrene, e sono animuli privi di spirito: s' accastin solo le persone caste, che respirano santo umore e sono unite a Dia che è la stessu curità: vi si occostino i buoni e sauti interprett, the non si immergann nette thee della rarne, ma tocchin con liere dita i sensi e le roluttà degli umuni amori, non oltrimenti che un esperto musico le corde, per trorne solo il succissimo suano dell' antore divina; e che allu foggia delle capre e del cerni ( per ravore auche quest' ideo dolla Contico) imprimuno appena l'ormo sulla terra, e truscorran pol i sentimenti nmani per sol-Bernta Ful. II.

levarsı al cielo. Tali interpreti della Cantico stiede Cristo alla sua Chlesa; e primo di Intli è Origene . di cul meritamente scrisse S. Girolamo, fido Interprete del Commentari ill Ini: Origene dopo di aver vinti tutti negli altri libri, vinse se medesimo nel Cantico dei Cantiri (Prnefot, in Orlg, Cant.). A questi viene iu segnito Filone Carpazio, rescovo del quorto serolo; e S. Bernardo principalmente ha ubbroccioto e l'una e l'attro di questi interprett, abbenché fosse in agni cosn nddottrinota dalla celeste unzione. Questi autori in ispecie noi abbiamo sequiti, non trascurondu Teodoreta, Gregorio Mogno, Aponio, Beda e S. Tomniaso it' Aquiun, che ad essi fa eco; e fra i moderni Gospare Sauzin, tealogo della Compagnia di Gesù , Oliberto Fromundo Lovoniense, e colui che nellii nostra, età e nella famiglia Agostiniano detto Legio. neuse smeud la Contica con pari laude di pieta , di dottrina e al eleganza: ne manco S. Ambrogin, che alla faggia di ape con meloto itiscarsa anità qua e là delibonilo questo libro Nan sarú necessario di ritare ad ogni paging rastoro qui nominati a casioa d'onore, ma solo si agginugerango quelle cuse che sembreranno comprue n dichiarare i sensi del sacro testo. Del restante tutto questo Caatico spira delizie ; doppertutto spuntano fiari e frutti, dapperintto si scorge copia de bellissime piante, amenità di primarera, nbrelà di compagne, verdragianti ed innaffiati giardini, ocque, pozzi, funti, olezzo o formuto dall'arte o spontaneamente prodotto dulla terra: s'aggiungano le colombe, li gemeto delle tortorelle, il mele, il latte, fo spumante vina; e finalmente la nuibo i sessi il decorn e in venustà delle forme, i casti baci, gli amplessi, gli amori del pari blandi che pudichi. Che se r'ho qualche oggetto che desti orrore, come sono le rupi, gli scuscesi monti ed i covili dei teoni; tutto cospira of pincere, ed a rendere il quadro, già per sè beltissimo, sempre jan ornato e varia. E perche tutte queste cose, se non perché dilettuti dolla bettezzo di esse sapplonio quanto più rago ne sia il Signore (Sap. XIII, 3), e diam principio al Contica del dicino amore? Del qual Cantiro, secando la testimoniouza di Gregorio , quest' è il tenore , questa la forza, che partondo del corpo si sprigionna came da essa, e col ragionare dell' umano amore imparono con quote virtà passono diventor ferrorosi nell'amore di esso (Proem. in Cant.). Nou si dee dunque pretermettere l'amore umano, mu far si che sia relore if passugglu al divino, omte la macchina che si adopera per sotlevorri non ci opprima di più e ci aggravi (Ibid.). Premesse siffutte rose, accustiamori al divinissimo tilra do cui rogliano che i leggitori traggano questo frutto, che ogai quot roltu scorgeranno la forza incredibile ed irrequieta dell'amare, od in qualche parte la sentiranno, pensina che si grandi movimenti dell'antma, indegni di qualunque bene creato e caduco, si debbono trasferire alla vera bellezza ed al

t. É prezzo dell'opera il aotar qui la scatenza del dott. Lowth sulla Caation, che è conforme in Iulto alla opinione di Moas. Bossuel. « Il Caalleo dei Caatlei di Salomone (così iatitolato per la somma eccelleaza o del componimento o det tema ) è un Epitalamio, o, come gli Ebrel direbbero , uo Carme deali Amori, eh' esprime assal fervidi ed lasleme sonvissimi seasi; spira lutta la forza e tulta la delcezza dell' amore, e contlene i dialoghi di Salomone colla sua sposa. Si luiroducono anche alcune donzelle compagne della sposa, che ognor sembrano presenti alla scena, e sostengono anche esse le loro par-ti nel dialogo: si fa pore menzione dei giovani amici dello sposo , i quall sono mull personneri. Tutto ciò è conforme ai costumi decli Ebrci che nelle pozze solevano far uso del così delli pereniali; cade si ba un bistevo-le indizio che la sede e quasi il fondamento di questo carme è riposto aci riti nuziali degli Ebrel, e che con esso si esprime una certa qual forma di connubio. -Coasta che il banchetto nuziale presso gli Ebrei si celebrava per sette giorni , siccome era costume di distribuir per settimane tutte le maggiori solennita. Dopo il ban ebelto la sposa era in sul vespro condotta alla ensa del marito, e da qui si desumeva il priacipio della settimaan auriale; glacche gli Elirei comioriavano dal vestro a aumerare i giorol. Lo sposo, che si fiage essere ua pastore, la mattina per l'empissimo parte per ripigliare i consueti ufiizj della vita rusticana e pastorale: la sposa deslasi poco dopo: e cercaado l'assente prorompe la voel pienissitar di amore e desiderio, da cui il Caalleo desuare II suo priacipio. Tutto II dramma si puo dividere la selle parti, ciascuan delle quali occupa lo spario d'un giorno. Nell'ulliano sembra che si additi il sabbato , perche lo sposo non esce gla soio come priata, ma lasiem colla sposa procede dal talamo la pubblico ». Lowth, De

Sucra Pecil Hebracorium, Praiect. XXX.

Il Michaelis disseale e dal Bossuct e dal Lowth, diceado che non si caata per aulla il giorno delle nosze; ma
el sembra che deboli sieno le prove (come quelle che sotion negatite; e ono cui tensa di albattere il sistema di queldue grandi scrittori. - Primieramente. dice egli, in fulto il carma così luago con al fa meatione a is puato au-

vero bene. Lo stesso Cristo poi ci conceda che accesi d'amore leggiann questo carme amatoria e nutuale, e che accampagnanda gli sposi colle lampade ardenti e con fqueste roci, possiana entrare con essi alle nozze. Così sia 1.

poro di riti nuziali. Si canta il solo amore e aulta piu: noa si fa motto della sposa velata, della perdita della vergiaità, del solenne banchello. E elsi poi sospettera lo sposo fosse così latento alla fatien, che nella stessa settimana delle norze abbandonasse molte votte e la sposa ed I convitati per interi giorni , unde pascere it gregne? E chi ana crederà che cell avesse almro questo temno di ferie? che noa dovesse tornar di cotte, ma lasciar nel latamo sola colei che sommamente amava? Se così adoperasse uno sposo, le sue azioni non sarcibero certamente materia di ua carme amatorio. Che poi la sposi nello stesso tempo abbia dovuto custodire la vigna, e che aveadola argietta ai sia lirata addosso l' ira dei fraigili. è ai alieso da una festa auriale, che se alcuno non ci mo-stra che nell'astichità gli sposi si sottoponevano a queste faliche per giuoco, è contrario del lulto alla verità che qui si descrivano pozze. Noi siamo dunque, d'avviso che si cantiao qui non gli amori di due sposi, ma i casti affelti di due coulugi ». Not. Edit. ad Proelect. XXX de Sacra Poési Hebracorum,

Il Michaelts, come ognuo vede, Irova strani i costumi degli Orientali , perche li misura coi nostri : onde dovrebbe far le plu alte maraviglie, aari le risa piu grasse perché Salomone abbia paragonato il collo della sua apo alla torre di Danasco, il capo al Carmelo, i denti atte agnelle treate che tornano dal lavatojo. Noa è mai abbastanza ripetuto al crittel quel molto: Altri popoli, altri tempi, altri costume. Cui da dettu aache al doltisolmo Evasio teone, il quaie, nel Discorso preliminare alla Caotien che or ora riferiremo, nega che si possa riguardare come una vera azione drammatica; perebe indarno vi si cercherelibero le due unità di tempo e di luogo. E chi mai fu d'avviso che gli Orientali ia un'azione dramma tica strasero colle seste e coll'orologio alla mano a misu rare II lempo'ed II luogo ? GII Aristotelici stessi quando dayoan II precelto che l'azione non dee oltrepassare II tempo materiale della rappresentazione, non al contraddicevano forse allargando, la regola e esmeedeado lo spazio ili ventiquattr'ore? I Greci poi, e fra di loro Eschilo specialmente, non haano pressoché sempre rolte queste

# IL

# CANTICO DE' CANTICI

# DI SALOMONE

TRADOTTO

DA EVASIO LEONE

# DISCORSO PRELIMINARE

hie mitts amons,
Hie cassee univers séges, Panchacaque turgent
Ciangua; nes séces frondescunt venina costo;
Terdaque sudanti prorepunt balsoma ligno.
CLAUDIU, IN NEPT. BONOR, LT MAN

Un' affeltata erudizione, siccome giunge tropno di leggieri a riscuolere aminirazioni ed applausi dal volgo dei letterati, così non viene ehe con pietà, o con isprezzo riguardata dai veri Saggi. Non è nostro disegno di riempiere questa prefazione delle cose, elle in lante, e sì diverse manlere si sono scritte intorno al saero Libro che prendiamo a tradurre. I più dotti ne sono di già bene istruiti, ed i men dotti non si debbono trattenere in ricerche o soverchie, o trascendenti la loro capacità. Noi ci contenteremo di porre sott' occhio del nostro leggitore sol quanto è necessario, ande formar si possa di quest' operetta una giusta e precisa idea. Il Cantico de' Cantici, così appellato per l'ec-

cellenza del Componimento, o per la sablimici del esgeglio intorna cui s'aggra, fa sempre mai riputato il più vago, ed il più pervisosa momunento che sia a uni rimasto dell'oriental Bowia, i commentatori più acercalca Colicia pindia, ravissao in questo Libre una pittura quanto naturale, alfrettanto visre de cestuma antebeti d'oriente IV si scorge in fatti una sempletti, una scovità, una decidenti della disconsidazioni della disconsidazioni di celle limmacini, e della eleccinice, la teneratelle limmacini, e della eleccinice, la teneraza dell' espressioni, il fuoro degli affetti , e mille altre grazie che vi sono copiosamente sparse per ogni lato, ne fornano il luminoso caratilere. « la quoto Poema, dice il gran Bossanet 1, non traspirano che delizie. Si reggono per ogni parte fiori e frutti: per ogni parte si presentaoo hellissime piante, amena primavera, fertiti canappae, verdeggianli ed imnoffatti giardini, acque eristalime, limpidi footi, lusami artificati e naturati, so-

» spiri di colombe, gemili di torterelle, mieste, latte, vino, e finalmente in ambidue gli spos helleza sono dispinità da nonsli, esti baci, albarezimenti, el amort teseri non e colombia di la colom

I casti amoreggiamenti, i teneri trasporti di Salomone, e della Sulamitide <sup>a</sup>, ne formano l'argomento letterale. Gli espositori non vanno d'accordo nel determinare qual Donzel-

<sup>1.</sup> Preiar. a car. 12.

<sup>2.</sup> Vero a che altrove (Mclanges en vers et en prose enrichtes de notes, ec.) egli confessa qu'il n'y a rien de plus naturel, de plus ingrim, de plus simple, de plus vroi

que le Cantique des Cantiques.-Così l'irreligione e la maj-

vegila non e mai d'accordo con se stessa.

2. Osserva il Lowth (de sacra Poisi Hebraror, Praelect. XXXI) essere il nome di Sulamite derivato dalla stei-

la si ascondesse sollo quel nome; ma i più Saggi 1 hanno con maggior verisimiglianza credulo, che venisse per esso indicata la figlinola di Faraone, colla quale sappiamo dal Lihro ile' Re (III, 1) essersi Salomone congiunto in malrimonio.

Non ei enceremo di uni confutar coloro, che pretendono unlla esservi di letlerale in questo sacro epitalamio. Una tale sentenza non ha che argomenti tratti o dalla loro ignoranza del vero senso di qualche passo, che vi si inconira, o da qualche inetta sottigliezza di cui hanno i migliori critici assai hene dimostrata l'insussistenza 2. Non è però, che non si miri da noi con orrore l'empietà di Teoduro Monsuesteno, di Beza, dello autore del Precis sur le Cantique des Cantiques, e di parrechi allri lihertini, i quali o coi loro commentari, o colle loro traduzioni fecero di questo celeste epitalamio un profano poema consacrato alla voluttà più sfrenala. L'alto rispetto che abbiamo per la Chiesa, e per tutta la venerahile antichità, non ci lascia dubitare, che sotto il velame delle apiorise tenerezze di Salnmune colla Sulamitide non si ascomia l'amore di Dio verso la Chiesa, rammentalo soventissime volte nelle sacre carte dell'antica 3, e della novella Alleanza 4.

Quasi Intti gl'interpreti ei dicono, che il Cautico de' Cantiri è un dramma. Se ciò s' intenda soltanto della forma esteriore, noi pure cel Lowth 5 non oscreno chiamarlo in dubbio. Si veggono troppo manifestamente, senza che giammai compajo il poeta, gl'interlocolori, che sono lo sposo e la sposa, ed un coro di donzelle. V'interviene pure talvolta un Coro di giovani, e sono questi mute persone 6. Ma

sa radice da cui e tratto quetto di Salomone, r doversi percio progranziare Sulomite e non Sulamite. Chreche dir si debba d'una tale osservazione, noi non eredianu cosa convenevole lo scostarci dallo stile universale ed invetrrato ili pronunziae si faito nome.

 Vrd. Calmet, Peoef, in Cantic, Canticor.
 Marchini, de devio, et cononec, Sacr. Bibl. Part. 11, art. 14 Mattel, dissertar, prelimin, alia traductone del Satmt, tomo I, dissertar. 9.

3, Isola XLIV, 5; LXH, 5. Gerem, III-, 1; ec. Ezechiele XVI, XXIII. Osca 1, II, III. Salmo XLIV, ec. 4. S. Mat. 1x, 15 : S. Giovan, III, 29; 2 Corioti, XI, 2; agli Ffesj, V. 23, ee. Apocalissi, XIX, 7; XXI, 2;

XXII., 17 ee. Grozio , Lowth e Michaelis , senza punio curare si falte ragioni non sanno mirovar nulle di allegorico e spirituale pella Captica. La spianta critica e grammaticale che s'Insignori di pressoche Initi al'interpreti profestanti deeli ultimi Ienmi, ha oramai Intvestito li codec della verita oscita stalle labbra dei Dip vivente, in un Jibro alto pintiosto ad alimentare il fasto della critica e della egudizione, che non all'ispirarci la sommessioni all' Eterou e l'amore della virtii. Egli è strago che essì , i manii sol ricercano nella Scrittura li senso lelierale, non abbiano mai posto mente a quelle porole della seconda irtiera a Timoico, dove l'Apostolo asseruce assai chiaramente che tutta la Serittura divinamente ispirata è stile od insegnace, a riprendere, a correggere ed intrure netta ginstezea, ec. E quai profitto potrribe as fedell ridondare dat Cantico di Salomone, se iu lui sol si ricerchi il valor della leltera, la forza delle frasi, l'aliusione

non crediamo giá, che si possa quindi a ragione inferire deversi la Cantica rignardare come una vera azione drammatica. Chi dirà vere azioni drammatiche molti Idilli di Teocrito, ed Egloghe di Virgilio, sollanto perchè si negli um, che nelle altre non compare giammai tra gl'interhentori il poeta? Converrebbe formarci dei drammi un'idea troppo diversa da quella, che si chbe fin dalla più rimota antichità, per notere con qualche fondamento tra di essi annoverare la Cantica. L'unità del luogu e ilel tempo, l'ordinata successione e novità degli accidenti, lo scioglimento della favola dal fondo della medesima ricavato, in vaun vi si ricercherebbego; chè anzi se considerar se ne vorranno con qualche attenzione i caratteri, converrà fuor di dubbio confessare, rh' rlla nou mió dirsi un noema solo e continuato 7. Noi in confermazione di ciò non faremo qui parola dell'analogia degli accidenti, e delle deserizioni 8: nulla diremo delle frequentissime ripetizioni persino delle stesse parole 9, che in un confinuato poema riuscirebbern insoffribili. Ci ristringeremo ad nna sola nostra osservazione, a cui, per quanto sappiamo, non si è giammai fin ad ora pensalo. Nel capo II, v. 40, lo Sposo prega la Diletta ad escire dal suo albergo per recarsi alla campagna, dicemble, che sono di già sfuggili i gelidi venti, che il terreno è vagamente smaltato ili fiori, che già incomincia a risuonar per l'aria il caulo degli angelli, e l'amoroso geunto dell' innocente fortorella; che il fico mette fuori i suoi printi frutti, che le vili olezzano soavemente, ce. Ma per in contrario, nel capo V , v. 1 , la Diletta invita lo Sposo a recarsi nel suo giardino per gustarne i frutti :

ai coitumi, alle leggi? ec. Dalla lettura di Omero, di Produco, d' Aristofane, e di mille altri greci e lalini scrittori , con assai minore stullo e latica potrebbesi ritrarre lo stesso suniaccio.

5. De sacra Poési Hebracor, prariect. XXX. s. Non v' ha cut ignori che nelle norze degli Ebrei soleva intervenire uno stuoto ill giovani e di zlitelle che se vivano di corteggio agli Sposi. Il libro de' Giudici ne offre un esempio nelle pozze di Sansone (Jud. 14, 11). Nei Vancelo di S Giovanni si vergono acceonati emici della Sposo (Joh. 3, 29) ed in quello di S. Matico, giovomette

det letto unziole.

5. Parecciai scrittori hanno amato meglio ravvisare neila Canifea un epitalamio desilnato a cantersi nei giorni in cui si evirliessano le nozze presso gli Ehret. L'hauno perclo divisa la sette parti corrispondenti al sette giorni, il giro de' quali era da quella nazione consarrato alle feste nuriati. Il Lowth , e dopo di lui monsignor Bossuel , il Marchini ed aliri , hanna abbracciala si fatta opinione : ma egisto hanno ommesso di provare con sodi argomenii ii lor sistema , li quale dall' Ugolino nelle nole onde prew all lilustrare il Lowth, fu, per quel che a me sembra, vittoriosamente confutata. Veggasi Thesaur. antiq. sacr. tomo XXXI, por. 1. pag. sot.

s. Si confronti it cap. Ili della Volgota col V , il IV col VI e VII.

9. Si paragoni il v. 7 dei c. ti, col. 5 del tit, col IV dell' VIII; II v. -17 del c. II, coi o del c. IV, 4 e 5 col 4, 5, 6 del e. VI, e col 3 e 4 del c.

e nel capo VII, v. 13, gli promette tulti i frutti antichi e nuovi, ch' ella aveva di già nella sua villa radiniato. Ora questo visibile passaggio dal principiar di primavera all' autunno ben avanzatu non sarebbe egli un'aperta contraddizione, ove creder si volesse la Cantica un componimento drammatico non interrotto? Chi potrà persuadersi, che il più saggio tra gli uomini, e quel che è più, divinamente isniralo, abbia pototo cadere in assurdità sì grossolane? Non conviene adunque lusingarci, ( dice saviamente al nostro proposito il dotte Pietro Rossi ) di potere in questo Cantico ritrovare una serie ordinata e connessa. " com hoc non perpetnum carmen, sed can-" tiunculae quaedam sint a se invicem sepa-

" ratae, atque divolsae 1 ". Ne fa d'unpo di lunga meditazione per isenprire in questo tibro una raccolta di parecchie, diremo noi, brevi Contate. Basta considerarla anche alla sfoggita per rimanerne ad evidenza persuaso. Nel vers. 11, del capo 1, lo Sposo colle più affettnose espressioni promette alla Sulamitide alcuni preziosi ornamenti donneschi, Una sì cortese offerta quai fervidi moti non debbe naturalmente destar nel cuore d'una sì tenera e si appossionata amante? Eppure nel verso che siegoe non ritroviamo, ch'ella senta alcuno di questi affetti. Senza por mente a quanto detto le aveva il sno Sposo augusto, immediatamente soggiogne: Dam esset Rex in accubitu suo, o, come legge Ariamontano fa circumgiratione saa, nardus mea dedit odorem snum. Come potrà supporsi in un' anima innamorata cotanta freddezza, che potrebbe appena aver Inogu nell' anima più indifferente eil insensibile? Forza è dunque il dire, che dopo avere Salomone alla Sposa promessi quegli ornamenti, siasi da lei dipartito; e che per conseguenza qui abbia fine la prima cantata: ed incominci la seconda col seguente versetto, nel quale dopo essere stato Salomone alenn tratto di tempo lontano dalla Sposa , appena questa lo vede comparire, che traendo l'origine del suo ragionare dalla spiga di nardo, onde aveva adorno il seno, cusì gli parla: « Finchè, » mio Ite, vm vi aggiravate lungi da me, que-» sta spiga, ch' in serlio in seno, mi ricreò " col sno grato odore: or che voi mi siete vi-» cino, null'altro più bramo, ec. ». Termina questa cantata col v. 7, del capo II, in cari dopo che lo Sposo ha pregato col versetta frequentemente ripetato Adjuro vos, filiae Jerusalem, etc. il coro delle donzelle, affinchè non destina la Salamitide che chiuse gli occhi in placido sonno, soggingne questa imutantinente nel seguente versettn: l'ox illiecti mei. Ecce iste venit sollens in montibus , transitiens colles, etc. Egli è evidente che queste parole non si possono per alenna maniera ac-

coppiare colle testé proferite dallo Sposo. Ecco un dilemma, che noi presentiamo a chi ne volesse dubitare. O la Sulamifide le prononzió appena sveglialasi tra le braccia del Diletto; ed allora come dir ella poteva: Ecce iste nenit satiens in montibus, etc.? n il Diletto lasciandola addormentata erasi da lei partito; e come in tal caso potranno goelle parole andar unite colla preghicra: Adjuro vos, etc., omle aveva egli scongurate il Coro delle donzelle a non destarta? Vorrà forse qui cultocarsi un cangiamento di scena? Ma oftrechè sarebbe una tale ipotesi totalmente gratuita, notrebbe ella toglicre l'inverismile che v'ha ncressariamente, nel supporre che in si brieve spazio di tempo siasi già lo Sposo per maniera dalla Sposa allontanato, che svegliatasi di ini potesse dire: Ecce iste venit saliens in montibus, transitiens cottes? La via facile, e forse moica per uscire da si intricato laturinto si è il dire, che dalle parole: l'ox Dilecti mei abbia incominciamento una novella cantata. Questa fermina manifestamente col vers. 17. del capo II, in cui non si può fingere col capo III la menoma concatenazione. Dal verso 1, insino al 6 del medesmo capo, nel qualo ci si presentam le sollecitodini, gli affanni della Sposa nel ricercar notte tempo il Diletto, e la ginja e la contentezza elle, ritrovatolo, ella prova nel condurto seco all'albergo materno, si comprende la quarla cantata. Imperciocché come unir si potrebbero coi versetti precedenti le parole del Coro, che siegnono: Quae est ista, quae ascendit per desertum sicut virgula funn, etc.? Dobliamo noi, credere, che avesse la Sposa dormito in quella notte sì poco tempo, onde senza interruzione potesse aver luogo anella esclamazione del Coro? Quivi dunque incomincia la quinta Contata, che va a linire col versetto secondo del capo IV. In esso, dnuo avere lo Suoso fatta della Sulamitide una brillante descrizione, rivolge ad un tratto a lei il discorso, dicembole: Dinec aspiret dies el inclinentur umbrae, vadam ad mantem ingrrhae, et ad cottem thuris. E riprende poi unmediatamente dopo a dipingere coi più vivi colori la sua bellezza. Ognuno ben vede, che la frapposizione di questo sentimento sarebbe affatto fuor di luogo, e ridicola, se eol versetto seguente non principiasse un'altra cantata. Quindi sino al versetto 2 del capo V, troviamo un senso piano, e naturale, che resterebhe manifestamente turbato, miendovi il versetto che siegne, da cui stimiamo perciò, che incominci la cantata settima. Questa non si estende ultre le parole del Corn delle Donzelle (capo VI, v. 9): Quae est ista, quae progreditur quasi aurora consurgens? e/c. E per verità, se elleno, come appare dal contesto, aveano sino ad ora udito da Salomone le lodi

<sup>1.</sup> Pract in Cant. Cantic. anacreonticis versibus expressum

itella Sposa, la quale pure era presente, come mai potevano far su di lei le meraviglie, quasi che non l'avessetu mai veduta? Egli è ilunque d' nopo conchiudere, che quivi incominci la cautata otlava, la quale finisce col finir del capo VII, non potendosi questi accopniare coll' VIII senza cadere in assurdità manifeste. Di fatto negli ultimi versi del cap. VII, aveva la Sposa pregato il Diletto, affinche seen lei si recasse in villa. Ma nell' VIII scopriamo in essa desideri del Intlo opposti. Ella più non vuole sero guidarlu a respirar l'aria lihera de campi: niù non brama, come poco diauzi, d'andare sul primo allieggiar dell'aumra ad osservare , se fioriscano le viti , se le melagrane germoglino, ec. Ella brama di averlo seco nel materno tetto: sospira il momento di essere da lui istruita in ciò che' suelta al gorerno delle cose famigliari; è ansiosa di fare ad esso gustare il vino trallo dalle melagrane, ec. Dovrà sospettarsi, che potesse la saera Sposa cangiare quasi in un punto, senza ragione alcuna, pensicri e desiderj? Dorrà sospellarsi in lei un genio sì instabile, e leggiero? Ouesta IX Cantala termina, come vieu fatto nalese dall' interruzione del discorso, coll' Adjuro vos, filiae Jerusalem, etc., d'onde sino alla fine si comprende la decima. Questo è il sistema, che noi alibiamo creduto più proprio per ben intender la Canlica. Non ci prenderemo la briga di addurre ulteriori ragioni onde altrui persuaderlo, Insingandoci else basterà, per quante recar se ne potrebbero, uno sguardo altento, e spregiudicato, che vogliasi rivolgere alla chiarezza e connessione, che per questo mezzo si giugue a scoprire in quel saero libro, e che in vano forse per altra via

tenterebbesi di ritrovarvi.
Che queste Cantate fossero poste in musica
è assai facile il raccoglierlo dal titolo che nell' ebraico originale portano in fronte, quand' an-

i.-Suppliano che prima di cuver al traspi de' Maccello aggittà al giere i cammil omo dele la salizio ciena lun-aggittà al giere i cammil omo dele la salizio ciena lun-aggittà al giere i cammi o che su contra consta conquisittime. Chi mo a che una tenda inferenti culti si il quitti bilesi della Gereta saccera il tenno di culti cammi cienti della della Gereta saccera il cere i tratto di landa Gereta saccera il vino save i Gereti tratto dalla Gazilta la norsa e i losa vino save i Gereti tratto dalla Gazilta la norsa e i losa vino save i Gereti tratto dalla Gazilta la norsa o il considera di constanti con con le di cienti i resullibilizza discontrato, como les ni diretti i resullibilizza di discontra como les ni diretti i resullibilizza di contrato, como les ni diretti i resullibilizza di contrato di considera din

These noisy seer, to mon XXXI, parte 1, page, 188.

2 a Leggeth effect in Matter in servar X, X, x, x XII defect that the delta Celina del Matentanio, in cui alerome  $f^*a$ .

2 ato II delta Celina del Matentanio, in cui alerome  $f^*a$ .

1 dializzo, quando quella varia, el x perpareror che x compagnano non comparticono, non si poi supere che rocompagnano non comparticono, non si poi supere che rocompagnano non comparticono, non si poi supere che rocom mai si fin quelle evera, el x i simbelle quel poso di dioruzione e di dialogo, che ej è alinatio x — Or se la monocanza delle ci chiantante tonda countiza produrerbe en ori para, ed in oun reconsissima e chiarrisma opera overalle e quessi se si sono di mai fine e caponi di decurità x overalle x quessi x si sono lun al line e cagoni di decurità.

rhe nos si avusse riguardo al grande affetto rhe nodirizano pel catud gli Ellers, i quali perciò non è credibilir, che lasciassero di adatta-re alla Mussca una Poccia si tenera e si leggiadra: che poi venissero rappresentale, si può complicitarare dalla necessità, che, per ben eapirle, abbliamo di corredarle di note, nelle quala non solamente siano indicati i personaggi, che purtano, ma estandio i varii loro altrecamenti inel rappresentare.

balla mancatina di queste note nasce la maggiore occurità della Caullea. Il drammi greci e latini, comieri nau memo che tragici, non per questa eggione occurissimi, e lo atesso avverrebbe di qualunque aranma italiano, ove si prirasse delle chiamita 2. Nella nostra ressiue ci siamo studiati di apporte a que' luoghti, nei quali ci, parre che il contesto le relicidesse: ed il lettore verirà quanto esse aiutano a renderta chiara e connessa.

Confesseremo coi più saggi di non essere affatto sicuri del metro, in cui si scrivesse da Salomone il Cantico de' Cantici 3. Non si lia. ne si può avere una si picna cognizione dell'ebraica favella, che bastl a poter definire francamente questo punto. S. Girolamo 4 crede, che il Libro di Giobbe sia scritto in versi esamelri, e le Lamentazioni, i Salmi ed i Cantici lu versi corrispondenti a quelli d' Orazio, di Pindaro e degli allri lirici greci. La sna autorità non può non essere di molto peso presso coloro , i quali sanno (checche ne abbia dello qualche ardilo Protestante 5), quanto grande fosse la sua perizia in questo genere ili scienze. Na l'arte metrica antica è andata, dopo la morte del S. Padre, totalmente in disuso, essendosene in sua vece sostituila un' altra trasportata dall' Arabia, come osserva l' erudito Fleury 6, ond'è, che non possiamo di presente intorno a quella chiarirci quanto sarelibe necessario. Il Mercero, ed altri si sono

Vedi Mattel, Dissertar. XX: Nuovo sistema d'interpretare i Tragici greci.

2. Vellaire nel suo Dictionnaire philosophique, dopo alcuni Bibioli, e Teodoro di Mopurella, ha contrastato a Salomone quesi unore. Ma la Siangaga, la Chiesa, il testo Ebraice, e la versione dei LXX, che faono concordemente quel principe autor della Cantlea, non meritano pui rispetto dell' empio Voltaire, e de 'suoi favoriti aote-

L Fraci In Job. II delitivism Mazzochi nei seroudo subme di son Spiciegios Billion reroza in periocare subme di son Spiciegios Billion reroza in periocare he in sedienza dei a. Indine. Edi dopo avera vaverillo, che di litho Elevos su vasuar rendesi dal vettata Verciji suma amendos, seguinger. Crede, qued ammedievrero quam procurem cordere. Non Viba daldose, che da fazzei con questo monue si dinutevero ie Powie liriche. S. Cleivania (Circ, mono, che ad ona singolir delitna accoppia non di rado una sonata arroganza cel andoche, Casamia Martina, e la indone por le le ficiere.

siznani ?

di costai il s. Bottore. 6. Evercitat, in Poisim Hebracorum.

vantati di sapere le vere regole dell'Ehraica Poesia, senza però essere mai giunti a darne una plausibil riprova. Il Clerc, ed Rare hanno preteso di far credere d'avere ne' libri poetici della Bibbia ritrovati i versi: ma il signor Mattei 1 ed altri eruditi Ebraizzanti, spregiarono i loro mul fondali sistemi, e nun gli stimarono neppur degni di seria confutazione. V' ha perfino chi pensa 2, che l' ebraica poesia non sia che una mera prosa energica e sublime, la quale, sebbene dagli Ehrei si adattasse al canto, non era tuttavia strella fra le regole dei versi, in quella guisa, che si canta dalla Chiesa la rera prosa, e soventi volte assai poco tersa ed elegante, Il Mattei rileva la falsità di quest' opinione riflettendo alla perfezione, a cui pervenne la musica presso gli Ebrei, « Chi crederà dic'egli, che una nazio-» ne, che condusse la musica a tal perfezio-» ne, che al parere del Caimet, e degli altri » eruditi la nostra musica è, rispetto a quella, " una umbra di musica, e quasi una musica » harbara ed lugrata, non avesse poi in nes-" suu conto alcun verso da adattarlo a cosi » bella musica, ma dovesse seioceamente can-» tare la prosa »? Noi ci sottoscriviamo più volenticri che ad ogni altra, alla sentenza di questo scrittore; e diremo collo stesso, che i libro poetici della ttibbia sono teramente scritli in versi, non però stretti fra le regole dei Greci e dei Latini, ma sciolti da ogni catena, ed arbitrari a chi li compone, quali sono i versi drammatici italiani. Non può negarsi, che, questa sia la più nobile e la più vaga porsia di tutte le altre, perchè (sono parole del più volte lodata signor Mattei) - la fantasia del » poeta può francamente cammanare senza pa-» stoje, ed all'incontro si conserva il brio na-» turale senza un affeltato artifizio ». Chi vorrà volgere uno sguardo ai drammi del gran Metastasio ne resterà ad evidenza convinto. In

questa sorta di poesja abbiam lavorata la nostra versione, non già perchè la crediamo così facile, come si è date a credere un recenlissimo parafraste del Salterio 3, ma hensì perchè ripuliamo ad un buon traduttore indispensabile la scelta della stile corrispondente a quello dell'originale. Sè lemiamo che tra le gentili e colle persone, alcuna ve n'abbia si nemica della poesia, che voglia imputarne a delitto di aver tradotto in versi un libro che fu in versi dellato da Salomone, Imperciocché chi non veile che andrebbe la taccia medesima a cadere sullo slesso scrillore sovranamente ispirato? E chi per altra parte non iscorge il sommo vantaggio che ne verrebbe alla religione ed alla morale, ove con una versione, fornita bensì dei vezzi della poesia, ma sgombra d'ogni macchia omle resti offesa la modestia o tradita l'innocenza , togliere si potessero dalle mani della mal avveduta gioventù quelle mdegne Iraduzioni, quei Inbrici commenti che inondano e corrompono l'Italia?

Dovrà molto meno recar maraviglia, che siansi rivolte da noi unicamente le mire ad ispiegare il senso letterale. È troppo necessario in prima bên capir questo, per poterne poi riçavare lo surificale 5. Non è forse dalla nun curanza di un tale sensatissimo principio, che è nato un gran numero d'interpretazioni inette e ripugnanti siccome di tutta la Scrittura, cusl massime della Cantica 6 ? Dalla brama perio di cumparire esalli traduttori non ci sunno la sciati portare al segno di cadere in una pedan tesca scrupolosità. Noi ci siamo studiati di adattarci all'indole dell'obraica favella sol quanto lo soffriva il genin dell' italiana; onde alibiamo talora lasciale le parole per esporue il senso in maniera che non ispiacesse a chi non è avvezzo a certe espressioni prientali "che quantrinque suonassero assai hene presso gli Elirei. non potrebbero a meno di non parere o trop-

1 Dissert. De' pregs externi della Poesia Ebracca. 2. Calmel dissert. De Poési veterum Rebracorum. Poli-

claimer users: De ross cereum newtoorum, routerpo Leisero dissert. De ross te cereum newtoorum, et corpo Leisero dissert. Persatra quossella Poesi in codect socra. Pol. AXXI. Pasini dissert. De orde, que Moges Caslicum suum in gralistem actionem pro usrabili morts rubii risgettione compount. Ed altra.

3. Il Ruglio. Veggasi qual giodizio si rechi sulla difficolta del empre possie di questo genere dal principdei drammattici Italiani in una lettera indirizzata al signor Mattel, e da questo ioserita nel tomo I. de' suoi opuscoli dell' ellizio Toriores.

I. Roussessi non verreble avoidalamente che il recase in volgrate illomo la Sevitture a, però approvare che il propognico al popolo le mediatrioni robitture della Cartera, -Se la rassesi (dese qui) il monomo potre nolita cartera, -Se la rassesi (dese qui) il monomo potre nolita cartera della car

is; ma il fatto sia cira alta Chiesa e non ni fiscoli opportisco il giudicare della diviatta e del vero veno di un libro canocico. Che se ella sini dai primi recoli verno come divino il Canlico de Cantici, se in esso ravviso un'insuaglos dell'amord difect Civato vero i sun Chiena, in chiedro se non vi abbia nel condananzio assi più di temerita, che non si dovrebbe da un fittono sapet-

The control of the co

6. Vedi il Mattei disser), del muso spirituole della Sa-

po gouffe ed andaci, o soverchiamente basse e triviati, o anche talvolta oltraggiose i, giusta le nostre idev, alla modestia. Abbiamo in somma avulo continuamente d'innanzi agli occhi il precetto d'Orazio:

Nec verbum verba carabis reddere, fidus interpres 2.

E mollo più quello di San Girolano: « Scien-» dum est hanc esse regulam boni interpretis, » ut idioma alterioa linguae, suae linguae ex-

printat proprietate 3,
 Oneshi desderio di ni

Questo deshlerio di piegare, per quanto ne forse possibile, il mistro originale all'indole dell' italiana favella, ci ha non di rado astretti ad agginguerri qualche sentimento, per concalguarne i passi disuniti, per rammorbidirue le espressioni, e per raggingnerne i voli. Nel che però alibiam posto ogni cura affine di sfuggire uno scoglio, in cui vanno talora inavvedutamente ad urlare i traduttori, che troppo rallentano il freno alla lor fantasia, vale a dire, di non lasciarci dalla brama di metter in chiaru, ed abbellire il nostro originale, trasportar a segno di sfigurarlo con parafrasi aliene dal suo vero spirito. Ci siamo fatto una legge di nulla agginguere, che non ne sembrasse da esso dipendente, e mm alibiamo giammai dato luogo nella versione ad alcon sentimento, che una fasse tratto, per dir così, dalle viscere di quello che nel lesto volevasi da noi esprimere italianamente.

1. Ella è un osservazione costante che il riserbo nelle parole cresce in ragion diretta della corruzion sociale. I popoli che si sono meno scustali dolla semplicita della natura, ne sono un evidente esempio ed una invincibile riprova. - D'onde viene la nostra dilicatezza? (dice uno scrittore Ingegnoso) da ció, che quanto piu I costumi sono depravall, tanto più divengono misurate le espressioni. Si crede di guadagnar in parole quello che si è perduto in virtu. Li pratore fuggito dai cuori si e rifugiato sulle labbra - Quando un popolo è scosplice, la sua lingua e semplice anch' essa; e com'egli non conosce il raffinamento del vizio, non ha d'uopo ill ricerear espressionl onde mascherario: egli ha il linguaggio della natura, della quale non ha aprora obbliato o travisato le leggl (\*). Tal era Il popolo ebeco nei suoi principj: e sebbene al tempi di Salomone si fosse per avventura scostato abquaoto da quella sua antica semplicita, non e però a credersi che il commercio colle altre nazioni, e l'aril ed il lusso da quel Re introdutto l'avessero infleromente pecvertito. Il vederio anche ai di nostri nel suo totale avallimento si tenace de' suoi antichi costumi, poo ben dimostrare ch'egli non fosse per abbandonarii, ullorche era aoimato dallo spirito patriotico e dallo stima che nudriva per la propria nazione, e dall' lolinito disprezzo con cui risguardasa ogni alira. Dall' aliro canto i costumi degli Astallei (qualunque cagione piacela ai tilosofi di altribuire a questo fenomeno) non sono gia si facili a

(\*) Un peuple de bons mocurs a des termes propres pour toutes chores, et ces termes sont toujours homeles, porce qu'ils nont toujours employes innocemment. Il est unpossible d'imaginer un imagage plus modeste que celui de la Rible presissaent, parce que lout y est del avec noitre. — Rousem co, ne aull'eliraico. Ciò si sarebbe da noi potulo facilmente asserire, e vi sarebbe per avventura chi avria perriò stimate più pregevoli le nostre fatiche. Na noi non ci curiamo di un pregio, che tragga l'origine dall'impostura. Ci protestiamo d'avere per lo più religiosamente seguito la Vulgato, Ella si merita tutta la nostra venerazione. Non diremo con qualche pio scritture 4, che sia divinamente ispirata: diremo sultanto, ch'etta è tra le volgari, la più esatla, e la più elegante versione della Bilibia, e che gli stessi Protestanti più Il-Imminati 6 le hanno accordato quest'onore. Ma non ci siamo perció arrestati dal ricorrere al fonti ebraici e greci qualora el sembró, che la chiarezza o l'eleganza maggiore Il richiedesse. Il Goncilio di Trento, che dielitarò autentica la Vulgata, proponendola come sgombra d'ogni errore, per quanto spetta ai costumi eil alla fede, non l'antepose mai ne al testo greco, në all'ebraico, në mai victù agli interpreti di attingere ai fonti uriginali que' pregi onde per avveotura fosse disadorna la versione della Vulgata 6.

La nostra versione non è fatta sul testo gre-

Quanto alte annolazioni onde abbiamo illustrata la Vulgata, o dimedizandone l'analogia con alemi passi d'antoli greci e latini, o additandone l'altivione a parecci antichi nonmenti relativi ai costumi, alla topografia, ecc, possiamo francamente asserire d'avere pintolos vecta che affasciata l'erndizione. Quanto a quelle poi nelle quali siamo entrali in quito di-

cangiarsi, come in Europa, dove cangiano pressoché ogni storno. Ed è sornerodente cusa il volere come, ad onta di lutte le politiche rivoluzioni , gli Asiatici abbiano conservalo sostauzialmente il genio ed il carattere primitivo. Non é quindi maraviglia se il populu ebreo, ripieno luttavia di quella felice rozzezza che Jascia attribuire alle cose il lor nome, non veilesse indecenza alcuna in ciò che solletica la nostra immaginazione guasta e corrotta. Certo il libro delle sue leggi tratta senza velo delle cone naturali, che noi con la da cura ci studianto di travestire. Prova lucidi@noa che presso gli El-rei questi modi di dire nulla hanno di licenzioso: ai sarebbero forse scritte le leggi in una maniera contraria al costume? (V. De Bronse. Traite de la formation mecanique des langues, tomo II, n. 180). Ecco l'origine dello slile vivace, energico e libero della Caplica. Non dee dunque di questo, che noi chiamiani difetto, rifondersi in colpa sull'autore di quel libro, ma sulla corrutteta de'accoli. Una prova di ció ai è il vedere allorquando i Giudei declinarono dulla primiera loro rustielta, proibirono la lettura di alcuni libri biblici, e particolarmente della Cantica, a chiunque non era persenuto all'anno trentesimo,

 Epist. ad Pammachlum: De optimo genere interpreisdi.
 Morino, Exercil, Biblic. lib. 1, Exerc. VI. e AII.

2. De arte poelica v. 133.

Morino, Exercil. Biblic. lib. 1, Exerc. VI. e XII.
 Teodorn Beza, Paolo Faggio, Bacco Casauhono.

6. Si pusono vedere il Pallavicino cel fib. VI della Storia del Concello di Trento; Il Bellarmino: De creba Dei , Ilia II, ed nitri citati dal Marchini : De diveninte, et conomeratale succeono libbiogram, port. 1, art. VI, e dall'eradillosimo biana Bernardio De-Rossi, dissert. Elemethica: De praecipuis causas, et monomias neglectica monaultis Bebroardmen bierorem disciplinae, cap IV

ni o critiche o filologiche, noi ci siamo soverchiamente fidati di nui stessi. Il Grozin, il Clere; il Lowth, it Michaelis, l'Ugolino, il Calmet, il Celotti (per nulla dire degl' interpreti de' secoli poco felici, un gran numero de'quali abbiamo ció non pertanto voluto vedere e consultare) furono le scorte che fedelmente segnimmo, e dalle quali ci siamo creduti in dovere di scostarci allora soltanto che la religione o il bunn senso vi ci custrinse. Dovevamo forse professare per la loro antorità quella ve-

1. Pract. lu Castic, Capticor.

nerazione elle alcuni di essi negarono ai più dotti padri della Chiesa? Chinderemo questa nostra prefazione col-

le bello parolo del gran Vescovo di Meaux : o Qui divinissimum hune librum legerint, cos " legendi fructum hanc ferre volumus, ut quo-

» lies amoris vim incredibilem, irrequictamque " viderint, aut nutla ex parte senserint, tan-» los animorum motus indiguos quocumque

» ereato, ae fluxo bono, ad verum pulchrum, » bonumque transferri oportere cogitent 1,

CANTATA PRIMA

### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA CORO DI DONZELLE CHE NON PARLAND

#### SPOSA

Per te si strugge, il sai, prence adorato 1, Quest' anima fedele. Un bacio solo 2 Del tuo purpureo labbro Deh non mi niega! Oh quanto È dolce l'amor tuo 3 | Non così dolce Per le vene serpeggia il più scave Generoso licor 4. Dovunque il passo Movi, mio ben, di preziosi unguenti Spira l' aura odorosa, Ah! non a caso Le più belle e ritrose Donzellette vezzose

Avvampano per te, se il tuo sol nome 5, Se il tuo bel nome sol ne'loro cuori Desta e mantiene i fortunati ardori. 1. Sponsum (dice li Calmet) veluti tertium aliquem altoquitur Sponsa, majoris obsequii, ac pudicitiae gratia; quamris coram adexes Sponsum, co auga presunatur satur dereat. Da noi la Sposa direllamente si fa partare a Saloucose.

Il gusto di nostra favella sembra che il richieda 2. L'origianle ha niversercon, ex ocults, ac si diceret rolo quidem conturbet, et cognominat oscula: ned interim reficiel rel waum. Cosi Bossuel nel suo Commentario. 3. La pareda ponicas, che rendesi dalla Vulgata ndere tua, puo egisilmente tradursi amores tur. Questa spiegarione e più conforme alle nostre idee. Sarchbe per verità eosa strana che una donna lodasse iss un uomo le mam melle. Veggansi le osservazioni del signor Mattel su questo passo. Dissert. prelim. alla Iraduz. de Salmi, tomo

4. Sententia est (dice il Menochio) amor luca sparior Bissus Pal. 11.

Col raggio ferilor ·Di que' bei lmni. lo sempre fida a te . Mio solo ben, mio Re Tratta all'odor verrò De' taoi profumi 6.

Che miro! Oh me felice! Ed è pur vero? Dunque i miei voli a le nun pórsi invano?... Tir slendi a'nie la mano, - e tu non sdegni Teco guidarnii ove più splende adorno D'ostro e di gemme il tuo real soggiorno. Nel felice augusto tetto, Che ricello - a noi darà:

Ah non lasciarmi no, To che mi struggi il cor

A le accanto, o mio Diletto, omni roluptate. Servivansi gli antichi Orientali del vino per confortare e rallegrare il cuore. Quindi è che per dinotar cosa dolce e gradevole la paragonavano col viao. Vedi l'Estio, Il Tirino, il Carmeli. b. Mutatur hie persona more Hebracorum, qui in fig

rato atilo aic aolent, sono parole del Cierc. 'Questo stil Ilgursto non è adattabile al genio del nostro idioma, e noi per tal cagione si la questo che lu altri luoghi l'umelleremo. L'oleum effusion nomen tuem, ec., suona lo stesso ebe sole nominis tui appellatio nmantes facil ec trubit. V. II Calmet.

6. Il Clerc si mostra proclive a crederè col trake no sia indicato un cerio gluoco, quo autecedens fenem trahebat, et currebut, idem facientibus, qui eum seguebantur. Ma ua incumorata donzella ha ben altro la capo che si fatti pueriti trastutti , i quali altronde aon haono che fare Qual piacer m' innonderà 1 !

(I più amabile licore

No, sì dulce al cor nun è:

Ali non chiude in seno un core

Chi non struggesi per te 2.
Bianco non è questo sembiante, è vero,
O di Sulima figlie; e pur son bella.
Bruni non sori gli alberghi ove dinuora
L'arabo abitator 3? Brune non sonu
li Salomon le tende 2 he non viriale

Di Salomo le tende? Ah non mirate Quel che mi tinge il volto Fosto color: se il sole Il cambre oscurò del volto mio . La belta non gli tolse. I miei germani

M' astriusero sdegnosi A custodir le pampinose vigne <sup>5</sup>: Ma tu solo, qual fosti, Tale pur sei inia vita,

Unica del cor mio cura gradita <sup>6</sup>, col conicato. Egli sarebbe a desideraral che i grandi Eruditi avessero piu sovente un gran giudizio. L'in odorem insparatoram tuorum manea nell'originate, ed è traito dai LXX; no tuttavia per rispetto alla Viaguta t'abbiam

conservato atella vensione.

I. A. Spoan non esprime, sircome in questo, così anche nel precedente versetto, avelatamente gli affetti del sor ucore. Ella partia in pitrate dicrendo: carreway, crudiristoma, ev., e sottorinentendo lo stupolo delle donziella seguacti; sebbere con si fatta contegnosa maniera di favellare ella pretenda indicar se siessa, come ben si raccoglie dal contretto.

s sajedi cie moderni laterprett.

5. Il d'endernett me al mor è in coocsie del fescre simperche l'elero ha propriamente actite considerare que
fanca min, qued d'octoberent nes el Queste dilline parde
si d'elsoo d'inferire a quelle che six-a posso di latera
ci del considerare del considerare del considerare
che in si branca, che il sole abbis occuratio il candor del
mio errolisate; ciò una lecrona punto la mia bettera,
come non meno belli cooci poligicale di Salomore, percè de di branco colore. In size van biseca e vero; mi il
considerate con la considerate del considerate del considerate con colore. In size van biseca e vero; mi il

sua pastorella.

Eccone la nostra traduzione:

O Bombice vezzosa, ogaan ti chiamn
Soriuna sungrita orsa dal tole;

Ma deco io sol che sei bisada qual micle. È brona ancor in violetta; e sparso Il giociato di aci: pure ombidue Forman delle abiriande il sui bel sceun.

Virgilio insitando il greco Poeta, Egl. X:
Et nigrae violae sunt, el vaccinia sugra.
Soa aere anche le ammonde e i siaciati.
 L'originale: ira accensi anal ta me.

6. Egli sembra cite questo versetto letteralmente tradotto sarebbe iroppo languido ed ineverente, anche ove si supparerese col Caineri che la Sposa colla metafora della vi-

Ah! m'insegna; o mio tesoro? Dore il gregge guiderai s, Quando il sol gli ardenti rai Sul meriggio viberà: Presso a le, mio dolce-amore, Non trarrò l'ore doleuti: Altri armenti, --- altro pastore Il mio piè non segnirà s.

### SP0S0

Se tu nou sai <sup>10</sup> di mia dimora il loco, Tra le belle bellissima, de' greggi Ore più nola è l' orna; I tuoi caprelli a pascolar conduci: Dore surger vedrai Dore pastori le tende, Colà, mio bene, il 100 fedel l'altende. Sou nii cletti destrieri!

gan volesse dinotare il color dei suo volto. Noi crediamo put serisimile e copergarente in spiezazione dei Carmeli, che besi si capiore nella nostra parafrata. Pai di contrari avviso Euforbio Melesigeolo, e volte tradurre lutto il versello così :

Da fratelli, che sonniern Tento in futti che in parole Pracca meco oschiosa crita, Delle vigne in guardin posta lo la propria nigna mia, La matia — billetza, esposta Ai coccate ostro del di, Qual parro di rose pria

Non potei serbar con: Se l'amor proprio non m'inganna, la Interpretazione da me adottala non sembra affatto infelice a fronte di quella che ne da in questi versi l'erudilissimo Euforbio. Il lettor di bana sonno ne disciliari.

7. 4. anima ana ai alopera sovente dagli Ebrel in vece di con lo ouero, e massino i n Ossian autiro porta cellico, s'incontrano inquentemente sontglianti espressioni. s. L'originale si pou tradurre sali passaz, soli cuberre fassaz. Nile regioni calde si guidano sul merigio i epecer solto l'ombre degli alberi, per dilenderte dagli actuati rangi solari (così Vigilio) in Cultor, v. 106, 107;

Jam medias operam partes evectus erat sol. Cum deusus pastor pecudes cogelial in umbra n. Alcuni leggono dopo i LAX ae sim quosi velota, e credono ehe la Sulamitide preghi l'amante au insegnarie dove avrebbe sul meriggio guidatu la greggia, affinebé andando In traccia di los, mon sembrasse una meretrice, potché solevano queste cuprirsi con on velo in capo. Ma guantunque fossero di niun valore gli esempil in contrario che si hanno nella Scriitura (Genesi, XX, XXIV), quantunque non volcessono punto aderire all'autorità di Simmaco che tradure pirans, la Vulgata è di per se siessa assai chtara, e corrisponde perfettamente all'originale, potendosi il vocabolo apato, che al rende cooperire, incolocre, ugualmente tradurre discrtere, ropori, e sarebbe una non lodevole arditezza lo scostarsi da quella pel solo prurito di sostracre opinioni non volgati-In L'elero; igneros tibi, ed epredere tibi. Il tibi è un niconasana che dagli Ebrei adoprasi talvolta per rendere elevante II discorso. Anche I Latini diconu vite (ibi , ecce

telo, ec. Cosi Virgilio:
Depresso incipiat jam tuur mihi taurus aratro
lugemere.
Georgie, 1.

Quo tantum suchi dexter abis?

Encid. V.

L. L'originale ed i LXX hanno couse most. Tener

11. L'originale ed i LXX hanno equae mear. Tenerito trasieri nell'Epitalamio d'Elena questa parità; ed Orazio (hd. III. Od. XI, 9) nella descrizione d'una femulina visaer-«fice ch'essa: Bell'Egizio Monarca al cocchio avvinti Vivaci al par di te. Come scintilla Sulle tenere tue guance vezzose Di Iorlora innocente <sup>1</sup> Il caslo ardor, la fede II ritondetto Tuo colto alabastrino <sup>2</sup> Gli sguardi miei rapisce. Oh! come allora Apparira più belle, o mio tesoro,

> . ... veiut iatis equa trima campis, Ludit exultim, metnitque tangi.

Noi abbiama eiò non pertanto seguito ia Vulghta che ci somministra, giusta il nostro modo di pensare, un'idea

 Non piscque tra gli anilchi al Vatablo, e tra i moderni al Carneli i inforpretazione della Vatablo, e tra i modossiacosaebè (dice questi) da una tortora trar parague di bellezze di guaneie non può-esser dicevole ». Ma con buona pace di questo dello serillore, il paragune è dicrevole, Quando l'adornerem d'argento a d'oro! 3 Se in muil, se in rozzo ammento . Si gentil, si raga sei , Se così gli affetti mici Tu non tasci in libertà ;

Tu non lasci in libertà; Che sarà, mio cor, mia vita, Se natura a l'arte noita El tuo volto adorocrà?

ove si vnglia dire coi Celotti: pudicitie elucet tibi in facie seval luriuria.

3. Vale a dice: Collum tuum etiom nudum oc sine decore, per se pulchram, sibique est ornomentum. Vedi il Bossayi.

3. Della proda thorim, ebe resident dal Vnigato mure-

sulas, tante quasi sono le interpretazioni quanti gli interpreti. Noi in tanta varietti d'aginisoni el siamo attenutiva a quella del Valablo, che senza indicare quai particolar ornamento venpa significato dall'ebello voccholo, legre uruamento convenientia focienza tibi cam notia, rel risvua gravatica:

# CANTATA SECONDA

### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA

CORO DI DONZELLE CHE NON PARLANO

#### SPOS3

Mentre da me Ionlano
Taggirasti, mio Re 1, questa di nardo 2
Spica fecooda che m'adorna il seno.
Col graba odor mi ricreiv. Te solo,
Or clie vicin mi sei,
Qual profamier di mirra 3, o qual d'Engaddi
Clprio grappo odorato 4 — ora desio
Accoglicre e scribar nel seno mino

#### SP0S0

Sei pur vaga, o Sposa amata: Lo spiendor che i lumi avviva, Di colomba innamorata No, di quelle — luci belle Non s'equaglia allo spiendor <sup>5</sup>.

SPOSA

Sei pnr vago, o mio Diletto:

1. L'ebreo bimbailós, a eni si la dal Valgatio corrispondre in orcebilo aso, pois con Actionentano el altri Irradural in circuita, in circumpinatione dalla radice amirenda circuita, in circumpinatione dalla radice amirenda circuita con qual-che alteratione la nostra parafrasa, conoscerà che segunta col altra interperatazione non a portebbe avere un senso egualmente naturale e connesso.
3. Il narché sun planta che mette fuort una spiga bion-

 in naron e una paanta ene mette mori una spoja poneda, dalla quale si trae l'ungurenn dello alesso nome. Veggasi Plinio, Hist. Not. lib. XII.
 Myrrha non in fasciculos, cen flores, sed in thecau collicitus: oenus estim aummi est ex arbore sininosa macollicitus; oenus estim aummi est ex arbore sininosa ma-

colligitus: genus enim quemni est ce arbore spisosa manens in Arobia: colligitur aniem in thecas, quee sima condustra, si beno cienti. Infatti la voce tzeror, ebe spiegasi dal Vulgato fascirstus, poò comodamente rendersi forsilus. Ved. Bustorfio.

Il Bochart, Hieroz. I. II, ed Ugolino, De re rustica

sterem Richnere, crefond depo nas Christine in Icei. Referencia, rhe in sique Hepadid nece programmer un giardino di baisani colitata alla foggia di vigne, si possono volte i represe di sai opisione rella erupitazione di Petro Zennia. De harria opoletame in assexua di persona con la constanta di persona di

grappo.

5. Sano i dotti ehe sovente nmettesi dagli Ebrei nelie comperazioni la particola come. Questo piaso ai sarebbe con piu di esaltezza tradotto: Oruii îni suni ut oculi echemburum: cioè vividi e rispienderii.

E di fiori il nostro letto, É di cedri e di cipressi Tutt' adorno — il bel soggiorno, Dove ha nido Il nostro анюг. Del Saronne alla rosa. <sup>1</sup> Simile io sono, e al giglio Delle floride valli io m' assomiglio.

### SPOSO .

Qual giglio infra le spine, Così fra le donzelle è più vezzosa Quella, cui diedi il cor, Ninfa amorosa.

#### SPOSA -

Come un melo gentil carco di frutti <sup>3</sup>
Tra le sciragge piante,
Tra le sciragge piante,
Tra l'anti piante di mante,
Bi quel melo folice
Bi quel melo folice
All' ombra sopirata io già m'assisi,
E il frutto ch'i en ne coloi, il seno mio
l'inmense insegliciabile doleczara
Tatto affora innendo. Ma olti qual maggiore
Y che dall' amoro telto ove socipieria,
Y che dell' amoro telto ove socipieria,

L'originale ha: Rep rose Sarro, V'hanno nella Gludea tre o qualito regioni conocciue voilo il nome di Saron, Consien dire che alcum di esse fosse rinomata per le rom che producera.
 Sono queste, come ognano sede, elegantissime comparazioni siliereccie. Ne di hanno delle compilanti de Pose-compilanti de Pose-co

parazioni villereccie. Ve n'hanno delle somuglianti ne Buccollei greci, non meno che lattui, tra i quali Virgilio nell'Egloga V, v. 16 e seg.: Leula salix quantum pallenii celli olivar.

Ponicies humilis quantum saliunca rosetis; Judicios nostro, tantum tibi cedit Amyntas.

3. Non debbe reciar marasiglia che l'in cellum vinariam siasi da noi tradotto nella più nobil stanza. E noto agli cruditi che gli antichi ripones noi vasi di vioo ricolmi ira le suppelletifi nelle stanze pin nobili ed ornate. Ne abbiamo un esemplo i Omero (Odisi. Ilb. 11, va 37) ove

direct che
Trémuser fraitante in quella sens,
Di torpo giro e la miliare rolla
Di torpo giro e la miliare rolla
Lero mandava, e l'aumansato rane;
Cre nitate verte, e di fragrante
Olio pras copia chiadena Terche in grembo;
E presso al muro icreo interno modele
Di presenteria a un libre, gravito botti,
Che del ramingo travaphoto Uliase
I ristorio angletarano.

Trad. d'Ipp. Pindemonte.
4. L'ebreo: El vezillum ejus super me amor: quibus

Nella più notiti stanza <sup>3</sup>
M accogli, o caro, e i più soavi pegni
D amor mi doni. <sup>4</sup> Alti chi lo non reggo a questo
Non mai prorato aucora
Impero di piacer. Fiori colorosi <sup>5</sup>
Delt chi ni porget intorno
Chi di mele mi cinge <sup>4</sup>! Oh biol ferita
to mi sento di abure. I la nuttet. i o moro l'

Chi di mele mi cinge § Oh Dio! ferita lo mi sento d'ahior, le langue! . . io more ? Deh! vieut, o mio tesoro, Reggi colla sinistra il capo mio , Stringimi al petto colla destra! All Juote Il sol piacer de'tuoi bramati amplessi

La vita ridonar ai sensi appressi.

### SPOSO

Deli figlie di Solima, Pel dolce diletto Che in mezzo alle selve Di belve — fugaci ? Seguaci — vi fa, Lasciate che assorta \* Ne' sonni amorosi Tranquilla riposi La mia pastorella, Finch' ella — vorrà.

phrasibus ingentem vim amoris significat, cui Sponsa succennibit Sono parole del Calmet.

5. Simmaco rende rectinale me in fiores. Il Mazzocchi nel ano Spiellegio arreca molte autorita onde provare l'uso di ornar di lutori Il taismo nuziale. Codo Claudiano:

. . . . . . Roseisque cubilia surgunt Floribus. 6. In maniera non dissimile Teocrito, Idil. VIII., v.

First quidem circa pedes, eirca latera vero poma Larutier nobis suvivanium.

7. I Settanta ed altri antichi interpreti di grande autoriti in yere di caprosa corrospere comportus legando in territori in yere di caprosa corrospere comportus legando in proportularente le manuscute firere, delle quali ton populate le campaguar. L'. L'applet, il Calabra, il Bossort, e per tacrere di parrechi altri, Glacomo Lidio, dissert, de Javanuecko, cp. III, parra 2.1, van completaturando che de donnelle di Parletti altre con qualitati autorità dei describe di Parletti delle vergioni al timo con quitti continual. Esselo, il colle vergioni a ti mo con quitti continual.

Virginibus Tyriis mos est gestare pharetram.

La congliciture è assal verifishile.

8. Nou portriè quided liderisi che il costume d'infrodurre le vergini a caolare e danare informo al letto nuzile fonce comme person gill Estri come lo rap perso I Greel? Teoerito nell'Espainho d'Elena di descrive dei delle premate vergid di Lorente disputale il descrive di colle delle premate vergid di Lorente disputale, all'order Typidari filorio modellem en thaleno concluid Hestenom, cum com dissiste, minor malle filora direction.

# CANTATA TERZA

#### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA CORO DI VILLANELLI CHE NON PARLANO

#### SPOSA

Questa che intorno sunna, È del mio ben ta voce. Eccolo, ei viene: E dei floridi rolli Per la smaltata rugiadosa vetta, Qual cavilol, qual cervo i passi affretta. Dietro quelle pareti egli nascoso Per le finestre e pei cancelli il guardo I Ecco a me volge: oh Dio! M' inganno? o non è questa Del mio pastor l'amabile favella?

#### SPOSO

Ali! perchè tardi, o tiella Ulibata colomba, amica mia, Mio ben; mia bree, ah! vieni:

1. Quando è lieu, espresso II esstiane pastorale! Anche la Galatra di Virgilio, Egloga III, v. 65.: Et fugit ail salices, et se eupit ante videri E la Silvia del Pope (La Primavera) : . . . . Affretta (l passo

Lunghesso il verdez ella sen fugge, e spera Che imisservato il suo finggir aon sia, 2. Initio veris ( dice il Ciero ) quam jant orbores florere incipinat, non putantur. Si è da noi seguita l'inter-pertazione di motti altri, che lu vece di tempus putatonis leggono tempus contas; cloè, come spiega it Calmet dopo Abben Ezra , ed il R. Salemone, que uricular inc piont. Chi al leggere questa leggladra descrizione della

primavera non si sovviene tosto di quella che ne fece Omnia tune florent: tunc est unva temporis aetab; Et nova de gravido palmite gemma tumet. Et modo formatis amiritur vitibus arbos, Predit et in summum seminis herba solum; El tepidum volucres concedibus aéra muleent, ec

Fastor. lib. I. . . . . . . . . . . . . . General turtur: Omnia redolelsant aestalem admodum überesu,

redojejani et aujumnum.

t. Il dotto inglese Pearce è d'assiso che debhansi queste parole spiegare colla sersione arabica, la quale la sece di rendere il senso della Vulgata, viene a dire che il fichi incominciano a maturare. Clerc nelle addizioni ad Hammorel porta la stessa opinioue. Comunque siasi, egli e ben eerto ehe ove pur vogliasi seguire la lezione della Vulgata, puo da questo passo comprendersi quanto aia fondata la maraviglia di alcuni increduli, particularmenle di Voltaire, che non sa persuadersi come sul finir di

Già fuggì'l verno, già spariro i nembi, Già fe' ritorno la stagion fiorita 2, Che i garruli angelletti al canto invita, Non ode in questo suol la tortorella 2 Soaremente sospirar? non vedi De' già nascenti frutti, Il fice insuperbir 4? Le melli aurette Involar fuggitive i primi odori Alla ritoria pampinnsa vite. Nou vedi, o Sulamite? - Alı l sorgi, o tella Antica mta, niia colomba, ah vieni, In questo cava speco, in questo ignola, Sassoso, tranquillissimo soggiorno 6, Il bel fianen a posar, Lascia ch' iu torni Nel tuo volto a bear gli sguardi miei: Lascia che ascolti appora Del labbro tuo la melodia canora ". Nell' udir del tuo bel labbro

marto fosse da Cristo maledetta la ficaja ehe non aveva pur anco portato alcun fruito. Se al primo ritornar di primavera glà si descrivono da Salomone, tra l'altre immagini campestri del felice clima di Palestina, i ficht clir mostrano I primi lor frutti, sara egti strano che sul finit ili marzo se ne dosessero attendere da una di queste plante? V. Strkouse, Du sens tittéral de l'Écriture de fendu, etc., pag. 26. tomo 1.

4. Non vanno d' necordo gl' interpreti nell' ispiegar queste parole. Alruni vogliono che l'in foraminibus pelros debbasi miendere per moto dal luoga, ed altri per moto al Juogo. Noi abbiamo abbraectato quest' ultima opinione else riceve molin peso dall'autorità d'Origene, Adde Sponsus (cool rgll) hor (in foraminibus petroe), ut o stenderet ei bicum, ad quem renipe debelot, qui locus sub relamento, e tequiae nazi, nit positus. Lo Spos linpertanto, dopo aver dato alla Sulamitide il nome di Colomba, lasciaudosi, giusta lo stile degli Orientati, trasportage dall'agitata fantasia, prosiegue a diric colla stes sa figura che si faccia vedere nella fessura delle rupi, re Un' allegoria tauto caricaia unn si confa troppo bene cui genio dell' Italiana poesia. Nella parafrasi ci siamo studinti d'ammolfirla alquante

6. L'orignale ha chol, che può per nostro avviso si guificar canjo non meno che soco. Il gemito che mette fuori la tortorella viene espresso nel 1. II di questo espo col medesimo chid, li quale, come agunto ben vede, si sarebbe più esattamente tradotto cantas ebe rar. Ne altro vocabolo si adopera nel v. 13 del capo ultimo, in riti per comune consenso degl' luterpreti lo Sposo invita la Diletta a far udire il suo canto agli amici ebe le stanno d'injorno. Il leller di genio comprendera quanto questa riflessione ci abbia aintați a rinvenire la chlorezza e l'unita del scotimento

La dolcissima armonia, Mie tesoro, anima mia, Questo cor si struggerà: E mirando nel tuo volto Quanti pregi lia 'l Cielo accolto, Qual torrente di diletto Nel mio netto -- innonderà!

SPOSA

Ció elle a le piace, è mio piacer. Assisa Eccomi a te d'accanto: Odimi: io sciolgo la mia voce al canto,

Amici, tendete Il laccio, la rele; D' indugio no , amici, Più tempo non è. Per queste pendici Fioriron le vigne : Ah! belve maligne 1 Non nonganyi il piè 2.

1. Cost Teocrito , Idil. I , 48 , 49 :

L' una giù pe' filari a guastar corre L' uve mature. 2. Ci lusingbiamo d' avere colla scorta del Celotti ritro-valo non affatto infelicemente ua mezzo onde conneliere questo col precedenta versetto, come può vedersi nella Iraduzione. Forse nell'originale dopo le parole et facies tno decora al Irovava la chiamata: qui siedera e cun terà la Sposa: la quale chiamata ommessa poi dagl'imperiil amanueusi può essere stata l'origine di luita l'oscurità. Le volpi erano pressocité innumerevoli nella Paleslina, come si raccoglie dal fatto di Sansone , Judic. XV, 4. e come riferiscono il Bochart, Hirrozoic, parte I, ilb. III, c. 13, ed il Morizonio, lib. II, cap. 31. In Italia non è sı grande il numero di quegli animali. Noi per esegui un essenzial davere del buon traduttore, quale si e quel-

Lo so, tu sei min: Lo sai, tua son io. Mia vila, nia pace, Mio solo lesor

Che guidi le agnelle Tra l'erhe novelle . Ov' è più vivace De' gigli il candor.

Compinto è il tuo voler. È tempo ormai Che delle cure usate Si riprenda il tenor. Finchè la notte 3 Dell'ombre all'inchinar non cede al giorno.

De' halsami sui monti Al luo diletto ovil fanne ritorno. Qual cervo, o caprio

Mori agilissimo Al gregge il piè: Ma colle tenebre Torna a chi vivere Puù sol per 1e.

lo di adaltarsi alle circostanze della nazione in cui scrive, abbiamo stimato convenevole il servirei d'una espressiope generica.

3. Fen le spiegazioni diverse del dosec aspiret dies ci siamo attenuti a quella di Aquila che rende donec cessel dies, Infalli l'inclinenter ambrae non può significare che il Iramontar del sole : ed in tal senso appunio canto Virgi-

lin, Egloga 1, 1, 83, 84; El Jam semma prorul villarum cuimina fumant, Majoresque cadqut allis de monlibus umbrae Nel rimanente di questo passo abbiamo aderito ad Abben

Erra ed al Carmeli. « Parendo Jempo alia Sp-sa (cosserve nel suo spiegamento della Contro ) che il pastorello suo sposo lornasse all'opera trolasciala di pascolar la greggia; ora gli dice che lin si tanto che dura li gior . . . . vada egli all'usate sue cure, obde poi ritornarsene, ec. ».

# CANTATA QUARTA

#### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA

CORO DI DONZELLE CHE NON PARLANO

### SPOSA

Fra l'ombre incerte e pallide Di muta notte oscura, L' ore ne' sonni placidi Più lusingar non eura tl povero mio cor. Sento che in sen mi palpila, E dice in sua favella:

Perché si tarda? Ah! cerebisi

L'amabile, la bella Cagion del mio dolor.

lo seguo i moti suoi: nel letto mio Cerco il mio ben, ma no'l ritrovo: io sorgo Veloce dalle piume; Ogni piazza, ogni via, Scorro della città: nelle notturne Guardie m' incontro, « Ali! se vedeste mai

» (Dico loro affannosa), ali! se vedeste » Quello ehe adoro ed amo.

Mel ditte per piedă i — Ma di rispotal von deganao superbe i pregli mied; lo percio non m'arresto : in quell'orrore la faffetto ovunque mi la socrat aurec. la questa parte, in quella faffitta, impateite invano lo movo; Na alfin, caro mio bere, alfin if trovo. Straiger mi veglio a le, nd veglio mai di caro mio bere, alfin if trovo. Straiger mi veglio a le, nd veglio mai di accompanya mi mi biletto.
Ca accopia, o mii biletto.
L' multur tavanquilă del materne tello !.

legomeni allo Spicilegio Biblico del Mazzocchi. La Sposa,

Questa è una epexegesi. Le apiegazioni dello stesso scullinento con diverse parole sono familiarissime al poeti orientali, ed anche ad Omero, come può vedeni nel pro-

SUOSO

Deh! figlie di Solima
Pel dolce diletto
Che in meazo alle selve
Di belve — fugaci
Seguaci — vi fa ,
Lasciale che assorta
Ne' sonni amorosi
Tranquilla riposi
La mia pastorella ,
Finch' ella — vorrà.

mentre così favella, lotroduce nell' albergo materno il sao Diletto, che, Insciandola ivi addormentata, nell'escirne raccomanda alle donzella di lei seguaci di noo de-

# CANTATA QUINTA

### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA CORO OI DONZELLE

#### CORO DI DONZELLE

Costei chi mai sarà, che pel deserto Viva si leggiadra a noi? d'Incenso e mirra E d'oqui peregrin profumo na nembo Destasi, ovunque move, intorno a lei <sup>1</sup>. Chi mai sarà costei?

#### SPOSA

Perché, vergini tielle 2, Perché tanin atupor? Ali I non è degna D'un omaggio si grande Una fragil beltà. Vulgete il ciglio A quest' albergo, in cui Soggiorna il Prence che Sionne adora,

 Osserva Giacomo Majero (Dissert. De Suffitu, parage. XXVI, ap. Ugol. vol. XI) esservi stata presso gli Ebrei la famiglia di Abtinea, la quale aciebat artificium, quo famua suffitu instire docuti ascradebat. Avrebbe egil mai Salomone faito allusione a questa singolar maniera di produmo;

di prefemo?

Allano deblori della commendone di quanto percello.

Samo deblori della commendone di quanto percello

E della della della della considerazione, fe celli di
re alle donzelle del coro della Spona (la quale, mentre

realita della coro della spona (la quale, mentre

cola, cel rettra con casa nel redi appartamenti di Sabre

golempre, qua artipatre, coherene, acciamppe, el su
priferitati sesponerationa, etc. Il azzaginta e un unur
considerazione del vibre a diototre una schiere, nel
considerazione del vibre a diototre una schiere.

E sarà lo stupor ben giusto allora. Ecco il letto real: intorno il cinge Stuolo guerrier, tra I più ferocl, eletto, Campioni d'Israele. Ognun col brando 3, Che a lui dal fianco pende, Placidi al suo Signore I sonni rende. Ma quale offre quel trono 4 Più grande a gli occhi noatri Spettacoto gentill Co' cedri suoi Il Lihano selvoso al bel lavoro La materia apprestò. Di schletto argento Sorgun l'alte colonne; e d'or risplende Il variato drappo Che ne fregia la sede: ostro vivace I gradi ne ricopre: e în mezzo a quello Stassi elemenza e maesta spirante 5

 L'omnes tenentes gladios è in sostanza ripetuto col· l'uniuscujusque ensis super formar suum. Queste ripetizioni, come abbianne più votte avvertito, non si confanno coll'iodole dell'italiana favella.

6 Gl'interprett al dividano nell' lepisparet questo ferculum. Chi brama, vedeme le diverse opinioni potrà ritrovarte presso Cornelio a Lapide ed il Calmet, Quanto anoi seguismo plu volentieri coloro cho espongano pet trono craele. In maniera non motto delso migliatto de quella dei sacro scrittore ci da Aleoro, (ib. XII, la descrizione del trono tel Re persain.

3. Piaque a' Mistici questa espressione, e ne trassero delle riflessioni utilinsime. Comunque però si svinguno le peptole medio charitate constraviri da chi na voglia rintracciare il senso letterale, non ne potrà ricavare che un senso inarquido ed inconseguente. No i riflettendo che Il vostro Preure, o figite, il vostro amante.
O figite, come di Salina,
Vezose figite usetie:
Fra lo splettori ele soglio
Cialo di serto il te!
Nata delizia e anore,
Al crin di si gran ligilo
E angusta madre il ciose
Nei di che a sposa amabile
Di che littili gri fe!
Per allegrezza il cor.
SPISOS

On quanto bella sei, Diletta mia, On quanto hella sei 2 Sen di colomba, Cara, quegli occhi tuoi, be moi capelli I biondissimi signelli, Che del Gabalde adombrano le cime 2, Lguagliano II color, Que'denti tuoi A l'ordine, al candore

is voce ratzuph, is quale dal Vulpalu el reude construvel, pos equilmente renderel incenari, altriviololis di orienta accepta, aldosamo revolulo il poter, francio del verba sareph, aldosamo revolulo il poter francio del revolucio del revolucio del potenti dell'electricio vatambi, cel incensio ancore filorico. Incensio el color ottambi, cel incensio ancore filorico. Le monte en consesso, come puo verteral inclia parafrasi. Non abbiano il titto ado in alcune commendatore questa interperaziole.

e l'assegnettlame percia al giudizio dei idelli.

1. E questo difer il della Carmeli i un lavellare con
cui si riferisse l'autor tella t'antica al codume del popolo, che nelle moze era usto si 'urnario cuo crosso.
Questo tuo la conome perso i Gerei rei i Romand. V.
Meursio Tercei perdan, ci i el la Larmeli, Steini de' vay cost illi. Il, cap. 6, puz. 129, 130.

2. Nel. 3. 3 i ripolanu e steves parole. Il grain del no-

stru idioma, ci ha costrelli a porle in un sol luogo. Simili ripetrioni rimeiroblacro preso di noi piene di moja. 3. Quae apparuerant al Galand, legga l'elevò. Contiene rhe seguisse altra lezione il dottissimo Euforbio M. Estgenio quando tradusse:

> Tan capellicra — setosa schiera Par di ensaelte — che dalle veile Di Gotard gui Stan pascolando — van arpicondo Men su, pin sa.

1. La poco accurata versione che ci presenta Il Vulga lo di questo versello , lo priva di quasi fulla l'originale sua bellezza. L'ebreo achetzarod non debbe gia rendersi tonsarum, ma aequatium. Il verbo cutzir signitica propriamente secure : secundo untem res exacquantur, dice il Clere. L'omnes gemelles foctibus non e meglio tradolto. Quale relazione ha la gravidanza delle pecore coi denti d'ona donzella? L'originale si debbe rendere omacs suter se gemeller, vale a dire, cost bene accompiate che nella mole, nella forma e syll'altezza, l'una non è punto dall' altra desomigliante. Anche il resensela , che su vece di et sterilis si sarebbe con piu di proprieta reso et arta, debie rilerirsi all' eguaglianza delle pecore. Sic drates orbs diei possunt, quibus non adhoeret dens compar. La riflessione e del citalo Clerc. Altrimenti non sarebbe egli affatto insulso, dopo aver detto che le agnette sono tutte rariche di doppia prole, il soggiungere poi che unitio ign di esse ve ne ha che sin sierile? Non si toglie la strellita anche con on sol parlo ? La vera Interpreta-Fione di questo incomputabile preso si e: Dentes tro aisat grez orium praecise arqualium, quae e lavaero ascru-

Sembrano agnelle nitide ed equali Da limpid' onda uscite Insiem ristrette e noite 4, 11 sottil labbro D'ostro una benda par: motti, snavi Sono eli accenti tuoi. Di ntelagrana Al rubicondo sen, delle tue gote Il hel rossor nua cede . Per nulla dir di ció che altri non vede 5. Tal è di gemme il niveo collo adorno Come la torre di Davidde 6, a cui Stau mille seudi, e tutta De' forti appesa l' armatura inforno 7, Del turgidetto sen le acerne pnnia Due Jegeri čavrjoli Sembrann a un parto oali, Che van tra i gigli a pascular dei prali . . . Ma dell'incenso al colle . Al mante della mirra è tempo ormai Ch' in volga il passo min. Tra breve io tornero, Rimanti; addio, Sc ora lontan da te

dernat; amnes gemeltor inter se; negne est ntla pari suo orbs, Vegasi Il Clerc ed Il Lowth. 5 Interno alla significazione del mebengo i letanmudech, che qui rendesi da S. Girolamo nisque en quo intrinu cus latel, e nel e. VI obsque occultos tuos, sono mirabilmente fra di loro discordi gl' interpreti. Abben Erra pretende che si traduca intro commu tuam, intra copellitoum lunn: il R. Salone me intra vuttam, intra reticu-tum tunne; il R. Giona intea vetamen: Kimki, Valabla , Pagnino , Isidoro Claria , Pomario , Mercero , Marino, Genebrando intra crines, intra cincinnos: Beuchline Forstero, Forerlo sutra fasciam, intra comtractorium: Tremelio, Ginaio, Bustortia procerriae, Tutte queste spiegazioni sono assal vacillanti, si perche, come ben riflette il Caimel, non fit mai presa dagli antield la voce transid nel senso che quelli le danno, si perche avendo di gia lo Sposo Jodalt i capelli della Dilella, non sembra verisimile che voglia qui farne di movo menzione, e quel che e piu, perche S. Girolamo sostiene apertamente ( Comm. in Isa. ) che tzamed andenda malieria appellantar, non mostrandusi papo degli scrupoli di coloro i quali provana della ripugnanza in porre pella Serittura nomen quod sonel Inspitadinem: rd in vrrita qual allra significazione può darsi a quel vocabolo in un paéso d'Isala, XIVII, 2, in cui volgendo il discurso alla dissoluta figiluola di Baldionia le dice : Tolle molam, et mole farenam, denuda TIAMAD. discooperi humerum , revele crura , ec.? Fertendum suitur (courhiude ii Colmet); ut praeteream ea quar mode-

Convien ch' io mova il piè,

coi cortiquade artia ciditata tudgia ema propagamenta, aditatano celeta quella distanano, chi artia e artiano aditatano celeta quella distanano, chi artia e artiano aditatano celeta quella distanano, chi artia e artiano di cara con a con a

s. Molte cose ci dicono gli espositori Intorno a questa

inere, ma non ne dicono alcuna che trascenda il merito

di assat debole coughiellura, e sia degna dell'attenzione

del nostro leggitore. Tra le varie spiegazioni del letalpiod,

stia ant pador cetat.

Finché nel suu fulgor Scintilli il giorno: Quando il ceruleo vel Spieghi la notte in riel. A le, mio dolce amor ,. Faro ritorno.

# CANTATA SESTA

### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA

CORO DI COMPAGNI DELLO SPOSO CHE NON PARLANO

#### SPOSO

Alr! tutta in te, mia vita, il cielo amico La bellezza adunò: macchia, o difetto Anche lieve, anche sola In te si cerca invan. T' affrelta e vieni Dal Libano, mio ben: serto regale Quivi l'attende. Ah! della caccia omat Lascia , lascia il pensier. L' erme pendici D' Amana, Ermone e Sanir, Di pardi e di leoni orrida sede 1, Obblia per ora, ed a me volgi il piede.

L'erte balze de l'orride rupi, De le belve i ricetti più cupi Non son degni di tanta beltà. Vieni, alı vieni, mia speme, mia vita! Da' tuoi Inmi quest' alma ferita

Tu mi feristi , o Dio! Mia sorella, nria sposa. Con un sol dardeggiar de' lumi tuor 2, Con quel dorato crin che al lieve assalto 3 Di lascivetto zefiro Sul latte del tuo collo erra disciolto. Tu mi feristi il cor. Quanto son belli Gli avori tenerelli Che ti balzano in sen: più dolci suno Del più dolce licor 4. Ogni profumo Vince in fragranza il balsamo odorato 5 Onde è molle il tuo crin. È del tuo labbro Dgni detto , ogni accento Favo di miel, stilla di latte 6. Intorno Spira all' aure d'incenso odor soave La tua lucida spoglia. Un orto chinso,

Mai riposo, mai pace non ha.

1. É questa una poetica finzione. Il dottissimo Calmet osserva non esser possibile che la Sposa venisse nello slesso lempo da lutti questi monli. Neque putes ( som sue paro-le ) Sponsam codem tempore montes Libani, Amona, Sanir el Hermonia peragrasse, cum alter ob altera nomos amplo intervatto distarent. Libanus Phoeniciam ac Syriam disterminal; Amana inter Ciliciam et Syriam est; montes Sanir et Hermon trans Jordanem jacent. Indi dopo avere addotte le varie opinicol degl'interpreti nell'ispiegar questo passo, e dimostratane l'insussiatenza, scioglie felicemente ogni difficoltà, dicendo che la Sposa, giusta la poetica finzione, andava di quando in quando alla caccia, ora sull'uno ora sull'altro di questi monti. Sponsa venationis studio rapta montes horce subinde peragrabat. Oode la naturale spiegazione di questo contrastato passo ai e : « Veuita , p cara dal Libano , . . . . Non v'arresti la brama di eneciare su pei monti d'Amana, di Ermone e di Sanir, nve hanno il loro covile i pardi ed i lecol ». Non a caso v'aggiunse il nome di queste ferocissime beive. Una lenera donzella dilettandosi di prede più miti : . . . . . a fortibus abstinct apris;

Raptoresque lupos, armatosque unguitus ursos Vitat, el armenti saturatos caede leones Ovid. Metamorph. lib. X, v. 539.

2. Apporrò la spiegazique del Menochio: nuo retà ocuforum luorum, statice dicimus: una occidata.

Bigma Vol. II.

3. Alcuni ricorrendo all'originale lianno, pre non so qual tristo genio, voluto turbare questo bellissimo sentitoralo coi sostituire uno torque, uno monte all'uno crine. Chi non si adirera giustamente contro questi indiscreti Ebraizzanti? Può essere più chiaro il Vulgato? Puo darsi un'espressione più leggiadra, più tenera, più confacente all'animo acceso d'un appassionato amante, di questa : « Voi mi avete, diletta mis, ferito il cuore con un sol vostro capello, che dagli altri disciolto va errando sul vostro candido colio? « Chi lia una dramma di buon senso ne gludichi. 4. L'originale: bonn sunt ubern tun prac vino Si c

siegato un passo a questu somigliante nella nota 3 della 5. Il nome d'unquento non aveva presso gli antichi un'idea così ristrella, come presso ili noi. Eglino solto un tal nome, oltre le polveri che si dirona di Cipro, compreodesano ancora lutte le acque odorose e le man-

techiglie. 6. Queste espressioni sono familiarissime ni Bucolici greel. Cost Teocrito pell'Idillio VIII:

We peu grato d'assai, Dofne leggeodra, Il tuo canto ascottar, che rugger miete. E nell'Idillio XX :

I delts por, the dal min labbro usesano. Erano piu del miel dobi e mari.

Un suggellain fonte, Sorella mia, tu sei. No, più gradito Non m' è de' luoi profumi, il venlolino <sup>1</sup> Ch' entro del mio giardino <sup>2</sup> Ogni frutto <sup>3</sup>, ogni for <sup>4</sup> ed ogni fronda

Ogni frutto 3, ogni fior 4 ed ogni fronda Lambisce, ed i vapori, orunque vola. Al frutto, al fior ed alle fronde invola. Non è di te, mio cor, più puro il fonte Che negli orti zampilla 5:

Non è più puro il rio Che dal Libano ombroso Scendo precipitoso, — e nel suo corso

Coi cristallini umori. Va del margo a baciar l'erbette e i fiori. Fuggi, Aquilone irato <sup>6</sup>:

ringgi, aquinte nato Nel mio giardino amata Alt! non rimanga mai Orma del tuo furor. Austro, lu vieni, e solo Qui lieve alterna il volo: Qui degli aromi inforno Spargi il raccollo edor.

### SPOSA Basta : hasta : non più ; Cessin le lodi :

4. Gli appoliteri non sono concerdi nello injegiarari questivanizane. Sa habrojelo, Origene, Tenelorire da ilitti l'Intendeno dei diosi rhe van presando assese la Spost incida a Salomore, cellibrero Tricinomo, edir acque rich dal fonte sognitisto andravano adriretare ili arti deità Sposta Vitable oil Il a Salomore, per turcer di stati altri, no damon un sense intit'oppolio il precedenti. A nol piace di sippore, dopo Cernelo a Lajuler, Cernismare per il codori rhe d'interna a monophia il reminima per di modera che d'interna somo planto e conneco, il quale tone linama d'arricherbele per all'atto.

force invame si crecheroble per autra via.

2. Il Prantiana ha servito di soggetto alle speculazioni
dei Misifri, e ne han detto delle assol belle cose. L'ebreo
ha parafez, node ritemate le consonanti, ed aggiunteri le
rocati, si formo dal Greci Pravadeiros, dai Lalini e pol
dagl'italini autotta. Con cio unil'altro volvesa lo Sposo
sagnificare, fuorchè un bel giardino. Anebe di presente,
per indirare un topos fertile dei ammen, deliamo ch'egli

un Paradiso terrestre.

3. Longiame ha megodim, che si sarebbe dovato tradurre cum fructu deticiurum, o, togliendo l'ebraismo, cum fructu deticianta, exquisto. Mogadim, son parole di Genebrardo, non poma dinatacat aspnificant, rerum etum auditand est deticatam et pretissam sire in fructi.

tas, sive in rebus alias. Noi ci slamo perció serviti nella

neralizat d'ona expressione generità.

In igonesi deriven specie d'aromi hanno pere l'Misilei trovato no letto campo in cui spaziare a lere lisento. Il soto cipro il vodo vaniclo della feci della grata, della cutta stell Patturchi, del Santi, ec. Ne minori sono l'initieri che lora al pressultano relansio, nel croco- e de cinnamisso. Nei, che el sismo perfissi d'initiare principaturale i sevice bittrade, non el eri rurerimo di consentinato della consentinato del consentinato del seguita non la consentinato del seguita non la consentinato del seguita non la mano nell'Italiana porsis deriminale, que si supor che avenso metél qualitana porsis deriminale, que si supor che avenso metél qualitana porsis deriminale, que si supor che avenso metél qualita il pro-

E meco vieni, o caro, I bei frutti a gustar, ch' alle feconde Piante del tuo giardin gravano i rami.

#### SPOSO

Già de le brame tue, sorella mia, Mia dolce sposa, io fui Fedele esecutor, Del mio giardino Già raccolsi la mirra: Già l'odorata messe

De gli aromi adunai: Già del mio mel gustai I biondi favi, e la mía sete estinse Il latte e'l vin. Ma vni,

Se tanto a me non lice,
Compiete almeno, amici, i voti suoi.
Da voi si compiano,
Amici, almen

I voti teneri
Del caro ben.
I cibi, e l'ilare
Sangnigno umor
Tutto v'innondino
Di gioja il cor 7.

nhè ci siamo nella parafrasi attenuti al generale. Chi tut tavia fosse bramoso di una letteral versione, eccola dell'abate Valperga di Caluso:

Giardin di melograni, e d'agni egregio Squielta frulto e la pregia. Son lignatri foriti, E nardi, germe di remoti tili: Nardo, croco, cannella E ciunamono con ogni altra bella Pinnta di incenso, mirra ed aloc.

Le tue delizie sona

Ogni pregta d'aromi in trono in le. Lo scopo di Euforbio, lome della lelteratura piemontese ed curupça, si era di rendere colla massima esaltezza it lesto, nella edi cognizione egli è eerto a niun secondo II mio si fa di adultarmi si genio della poesia musicala Metatsalana, alla quale forea non hen catererbiero I voca-

boli di cunnetta, di cinnamomo e di afot.

6. « Salomore al fonte degli orti in Sposa paragonando, coma fanciulia purissima la celebra ». Così il Carmell.

6. La vece noire che al rende dal Vuignto sarge, paise qui debbe tradural noi. Appa perché (come hen rifeltie il delto Alessandro Lercus) : sarchie impossibil coso che cofinando tuttalsi Aguilone s' silvasse l'Austre, essendo due veul rosi direttamente oppoett, che l'ann discarcha l'ait no naturalmente, on en al sondamo tra di loro, ch pressono in un medesimo tempo, in un medesimo ellina canionare notilamente commonione: altrimenti sarchè risiliario.

cola e senza surco la prephiera dello Spoto 
7. Si sa che l'inchiara non ha nella Serillura quella significazione che da noi gli si da commonente. Il lissort ne avverte che viesal qui con quel vocabelo da l'ordicare un libeto ma moderati convito. Notum in Seriptura inchiara quad sti; loc cit, lacta inter poenta, dulessque serponosa hibera nec trasmostalarim agilare comerciana.

## CANTATA SETTIMA

### INTERLOCUTORS

LO SPOSO LA SPOSA CORO DI DONZELLE

#### SPOSA

Un dolce sopore 1 Mi scende sul ciglio:

lo dormo; ma il core Dormir più non sa. to sento — che lento

Mi palpita in petto . . . Ma qual voce ?...Che intesi ? ...Kil mio Diletto 2. Si, del Diletto mio

Son questi i noti accenti: « Ahl sorgi, ahl vieni , » Vieni, sorella mia,

- " Amica mia vezzosa,
- » Purissima colomba: aprimi: io sento
- L' ode IV d' Anacreonte non sembra cita un' imitazione felice di questo passo? Eccone un saggio letteralmente tradotto dal greco originale:

o dai greco originale: Nuper silente nocle, Quom jam rotalur ursa Circa maoum Bootae, Et corpus omnes somnos Fesum labore carpit.

Sopervenit, foresque Meas Cupido pulsat: Quis tundit ostium, inquan Turisatque sommiantem? Reclude, clamat ille, Fores, metumque pone, Nam sum puellus, et per

Nam sum puellus, et per illunem oberro noctem Madens ab indre lotus. Ut audil have, misertus, Accerado inmen, ec. 2. L'origione: I'ax ditetti mei pulsat, ovvero susonat;

qui di I Settanta rendono pulsat.

a. Gli Ebret giacovano in letto affatto ignudi: costume conune a pressoche tutte le oazioni dell'astichita. Vedi Caimet, De re vestiaria Hebrororum, p. 28.

4. Era anche usanza dei Grecci di Lavarsi prima di metteria letto. Trigco presso Aristofane (Parc. pag. 606. dell'ediz. di Amsterdam) prima di conquerce ai talamo.

Opora sua sposa, comanda al servo di preparare il bugno ond'ella si lavi: Al due iotra quam citissime lliam prehendens,

Et trulleum abloe, se c'oledello aquiani:
Sterna quoque mish, illique lectum geraislem, ec.
8, Le spiegationi indegen date à queste parale da milli
C sechio dei notorio legidore. Non possissamo pero Lacere
che ogni ilea d'indecenza svaoisee, ore ai ponga mecel
alia forna delle estrature degli moltich. Niuno forse l' ha
megho decetità dell'immortale Gegoret (Dell'origine dell'
attaces parole. « Si vede leme (con egli che le terralure
serio con egli che le terralure egli more gli che le terralure

» Per le cadenti engiadose stille

» Della gelida ootte, io sento, oli Dio?

" Tutto molle il mio crine e il capo mio. -" Ali perchè mai (rispondo) il olio riposo

» Dovrè turbar? M' è grave » Il rivestir di nuovo

" I lini ch' io discinsi a' membri miei a,
" Ne il piè, che già moodai, lordar vorrei 4 ».

" Né il piè, che già moodai, lordar vorrei \* > Ma l' indugiu ei oon soffre. Ogni dimora Troppo leota gli par : le chiuse soglie

Scuote, e pel foro, ond' ha la chiave il varco o, Tenta col dito il chiavistel : per lui Nell'acitato pello in sunto alloro.

Nell'agitato petto in sento allora Le viscere tremanti, lo corro, io voln

e le chiavi delle quali si servivano i Greci non si rassomigliavano alle nostre : ma non ci è facile a comprendere la struttura e i arifficio di questi strumenti. Si congettu-ra che nella parte interna della porta vi fosse una specie di sbarra e di chiavistello che si potesse alzare, o altrimenti tirare per mezzo d'una striscia di cuoio. Le chiavi che servivano a questo ufficio, crano a guisa d' uncino, ed altro non erano che un pezzo di rame assai lungo, in-curvato a somiglianza di faice, e col manico di legno o di avorio. V'era nella porta un foro che rispondeva sopen il catenaccio. S' introduceva la chiave per questo foro , e presa con essa la corregioja attaccata al catenaccio. si alzava; e così la porta si apriva ». Simile alla descri zione dataci da Goguet delle serrature de Greci, si è quella che locostrasi in Omero (Odiss. V), e sembra potersi con franchezza asserire che non fossere da esse punto dissoniglianti quelle degli Ebrei. Io tacerò che il genio delle nazioni orientali è pressoche uniforme, e che ancor oggidi al riferir dei vlaggiatori ( V. Chardin, Gouvern politiq. des Perses , I. II ) non si conosce comunemente in quelle cootrade altra specie di serrature : ma per quello che riguarda la nazione ebrea, io incontro cei tibro dei Re un argomento che parmi incontrasiabile. Narrasi quivi che Aod avendo messo a morte il re Eglone , chussis deligentissime ostiis cornacuti, at obfirmatis, sera per porticum egressus est: servique Regis . . . . Interunt clapem, ec. Or, se i servi d'Eglone aprirono esternamente la porta , vi era in essa un foro in cui introdurre la chiare; che poi vi fosse loternameole una specia di coreggiola attacenta al chiavistello, lo lo inferisco dalla Cantica medesima. La Sposa accorsa ad aprire al Diletto, dice che prese manus minhul, cioè, come spiegano i pia dotti loterpreti, manus culcenmenti jonuoc: che vale a dire l'estremita della coreggiola attaccata al chiavistello, tirando la quale veniva esso ad alzarsi, e s' apriva la porta. Premessa questa osservazione, nulla vi ha di piu naturale che il riferie le parole Dilectus meus misit manum ssum per foramen al foro della serratura, in cui to Spi-so introdusse le dita per teolare di aprirsi da sè medesime. Come avrebb' egli infatti potuto avvicinar la mano Ad aprire al mio ben. Dalle mic mani Stilla fratlanto l'odoroso unguento i Ond'è cosparso il letto. Apro: ma invano Ricerco e chiamo l'adorato aniante; Ch'ei volte avea da ine lingi le piante.

Chi mai provo tormento Eguale a quel ch' io sento? Dell'adorato oggetto I cari accenti in petto Maucar mi fanno il cor <sup>2</sup>. Epppire invan lo chiamu, Eppir lo cerco invano: Da me lontano — oh Dio! Non ode il pianto mito,

Non vede il pianto into, Non vede il mio dolor! Nulla più mi tratticn: l'ombre notturne Non mi danno terror: mesta, confusa, Palpitante, anclante

ranjuante, anciante A cercarlo m' affretto: ed ahi | m' incontro Nella vigile schiera Della città eustode. Il mio dolore

Non la mnove a pietà. Cruda, inumana, Mi percote e ferisce: e ancor non stanca L'empia di tormentarmi, Sorila ai lamenti miei, cieca al mio pianto, Steya mi lascia at suol, priva di manto.

Vergini amate, Figlie di Solima, Deh! se trovate

alla Sposa, se per maniera alcuna non pole da lei otlenere di entrare nella sun slanza? Ciò che diede origine all' errore, si è quella espressione : l'enter meus intremuit ad tectum riss. Ma una lieve cognizione dell' chealca favella avrebbe bastato a far dilemare onni sospetto d'indecenza. L'originale tradolto letteraimente ha viscera men commota sunt super co. Locche in sostanza è un ebraico Idiotismo corrispondente u queste precise parole: le mie viscere, od il mio cuore, s'integerirogo a cagioge viel mio Diletto. Della parola viacera o venter presa in senso di cor frequenti s' incontrano gil esempli presso l sacri non meno che profani scrillori (V. Habne, III, 16; Thren. I, 20; Lucae XV , 20 , ec. Teoeril. Idii. H ; Mnsco tdii, I); ne è cosa insolita presso di moi ii dire: mi tremarimo le currere, in vece di s'inteneri il mio cuore. Anaereonte nell'ode IV, da noi citala, dice che amore lo feri su mezzo al fegato. Gual se questo greco idiotismo si fosse trovato nella Cautica! I nostri begli spiriti non avrebbero per Salomone tivuto quella generosita che prodisano all' amator di Batillo. La precisione d'una neta mi vicia di più aggirarmi interno a questo urgomento. Ma giova sperare cho presso gli spregiudicati leggitori, sarà quel che si è di voio necennato, piu che bastante, onde Jospirar loro un giusto disprezzo pei voluttuosi deliri di questi scrillori, else per placere al gregge d'Epicuro si apnieliano al facile e sieuro mezzo di tusingar la corruziono del cuore.

i. Il dier con molli inferpreti che lo Spoon aveves sparsa d'unguroito la serrattura, non per troppo versimiler, manaine perche la Sodamile racconda la primo longo cie delle sen anni silto la mirra, e asognope pel d'avertidite sen anni silto la mirra, a sognope pel d'avertici delle sen anni silto la mirra, parquere dalrevendo rila in ferta baltant dalle pinne, parquere dalte mani i' ungurento, col quale, como les samon git emditi i Vella is ciatta disvertazione di Petro Zorolo. De donti a poddamia in rivatorum somera ercellis, si, Ucio via. XIX li ougranos antienimente gli Orientali se medicia. Alla i ougranos antienimente gli Orientali se medicia. Con della ciatta disvertazione di consistente della cosa esta con della consistente della cosa esta di consistente della cosa L'oggetto tenero Del mio martir; Vergini, ali l'ditegli Che nu fido core Langue d'amore; Che duol si barbaro Nou può soffrir!

CORO DI DONZELLE

Quali del tuo Diletto, Cagion de' tuoi sospiri e de' tuoi preghi, Son le sembianze, o Sposa, Sovra ogn'altra gentil ?

SPOSA

Come I vi sono
Del mio Diletto le sembianze ignote?
Udite, amiche. Ei serba
Sulla gota vezzosa
Il rossor delta rosa <sup>3</sup>,
De la neve il candor. Tra mille ancora <sup>4</sup>

De la neve il candor. Tra mille ancora Distinguer il potreste a l'aureo serto 5 Onde scintilla adorno L'inanellato crin, nero qual corvo 6. Si riluccali e vaghi Gira i bei limi, che i vivaci rai

Gira i bei litmi , che i Viva Scutbrano di colombe

Porsarros.

denima con parola diverse, che person gli Eleri era elegana, e, person di na sarchèn nel, z., il l'apurfaciar at è un laintimon che esprime una grande affilizione per qualete n'avverso occidente. In tal senso des Bavidde nel salmo XXI, vers. 15: Rectors seil cor memorita nano, me car lipuraces si modi entratis seil; verg ganal le osservationi d'argi interpreti so questo salmo. S. Osserva Glossono Basson Dissert. Le niquiente Sandiamana rectinientale, ap. U.Q. 10. A.XXI, est me uno alcolorero la believa. Gold Virellio. Assed. M.I. etc.

Indum sanguloso veluli violaverit ostro . Si quis elur , aut mixta rubent ubi ijila multa Alba rosa ; laies virgo dabat ure colores.

Puo eziandio vedersi Ciandiano (*De raptu Proserp.* v. 271), Ovidio (*De erte amondi* Ilb. II, eleg. V , v. 39 o seg.) e Statin, Achill. I, v. 161:
... nivo natat ignis in ore

 Venere nell'Isiillo II di Mosen descrive in non dissimil gui-a i segni onde puo ravvisarsi il suo figliuolo Amore:
Insunt sulem muita signa puero, inter vigiuti alios co-

provint interial mitorial signal perior, servingua uniore interial mitorial signal periore de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa d

re un segno dialitativo: come potava gall esser tale, se la polytere d'ora paras sul capeili era comune 'etiandio ai catalieri di Salomone?'

6. li pofumarus manca nell' originale cise ha: cernas gias retoris, nigri, co. S' accordano col testo obreo Settania. L'aver men capelgiatura si riputava dagli antichi tun pergio di bellizza singolare, Anacronole, nell'Odu XXIV, dice al pilitore che dovera elterrar il suo Ballica.

Che, bianche al par di latte <sup>1</sup>, Scherzano dolecuiente in sulta aponda Ove il torrente — più copioso innonda. Diffonde all' aure intorno La molle del suo unento Lanuggine primiera, Ili profumi sabei nembo odoroso <sup>2</sup>: Qual giglio rugiadoso <sup>3</sup> Il labiro nerrorin, rhe sporge in fuore.

Qual gigio rigiando a

Riblahro porporia, the sporge in fuore,
Spira il più dilicato arabo odore 3.

Le sue mani tornite, il niveo petto
Britlan di gennie e d' ôr, Son le sue gambe
Due caudide marmoree colonne 5

Su basi d' ôr fondate. Eletto cedro
Così s' erge subtime; altier grandeggia
Il Libano così, com' e is innograr

Agli atti, al volto dolcemente altero 6: È molle, è lusinghiero Il suon de la sua voce 7: è tutto in fine.

Nitidas comas lac illi , Intus quidem uigrantes. Orazio nell' Ode XXXII del lib. 1: Et Lyeum nigris oenlis , nigroque Crinc decorum :

E. nell' Episiola al Pisoni: Spectandum nigris oculis, uigroque capitio. Cou pure Ossian, tradotto con impareggiabile felicità dal-

l'immortal Cesarotti (Fingal, canjo 1):
....L'amabile Bargella
Dal bianco sea, dalle corvine chiome:

E nell'Oinamora:

Come piusa di corvo erra sul aembo

La nerissima chioma . . .

1. Non è già che qui la Sposa parli di colombe reat-

mente lavale nel laite, non essendori mai creduto da alcum che Fiumina, lunc lactia, lunc finnina nectaris irent

 E un idiolismo per todicar il loro candore: dimostrò di andarne persuaso Nerato, il i quale paralrasò:
 Le sue papitte immacatate e terse
 Sempre ver noi converse:

Son quai colombe intatte, Che bianche come latte, er Ed Apostolo Zeno imilo questo passo con: Ardon anoi lumi Di pura luce, e dolce parla e ride, rc.

V. Tobic, part. II., pag. 47.
2. Il testo cherce; genoe tilius veluti sutri plantarum arrounditarum. La qual frase, per avvio del Calmet, nui-l'altro signitica ve non che la lanuagini, conde reano ingigermente coperte te guancie di Salomone, apirava anche di iontano un armio colore. Viro erat d'ille ul Mazocchi.

giermente coprete et guincie at Satomone, sprava anche di Iontano un grafo odore. Miro erat (tilce il Mazcochi, Spicil. Bibl. tomo II) in Palestina sattuum aromalicorum fragriatia, quoe vel eminus provientiebatur. Ecco l'origine del paragone

3. Vt hamo anche nella Sirla, per te-limoniama di Plina (Hini. Avt. Hin XA), e. 5) ed (Diocordie (Hin. Hi, eap. 31), det gidi candidit ed ri robicondi. Sponsi labie (servic il Claimb), Sponi com robicondio comparat jaingda caina foret candidurum comparatio. Ma non anchbe ella plus sponiamenta in spetaroine e spit incidiara l'immazione, » la foliamitale non al colore, ma sila inergiarcondi in locol di monti della consistenza del proposità positione di propositione del propositione del propositione del politata una granditivisma bellitza, come poù onservarsi nelle più belle status greche.

4. Clor, per comune consenso degl'interprell, il suo lisio è soavistimo. Così Marziale, epigr. 37, lib. V: Fragravit ore, quod rosariom Porsti, Quod alticarum prima melle cerarum, er.

Quod alticarum prima melle cerarum , Ed altrove, ep. 12, lib 11: Tutto grasia

Tutto grazia e beltà; tutto è perfetto, n figlie di Sionne, tl mio tenero amico, il mio Diletto.

Teco per queste sponde

Verrem sull'orme sue.

CORO DI DONZELLE ,

Dinne dov'ei fuzul? dove s'ascomte?

#### SPOSA

Met diec il core

Co' palpiti d'amore:
Scese, come ha costume, il mio Diletto
Degli aromi al giardin, le membra stanche
A ristorar col cibo; il sen, la fronte
Di gigli ad infiora "..... Ma oli gioja! ci vienc....
Alt it rivego atfin, o tu che l'agne

Esse quid hoc dicam, quod olent tua basia myrrham? Estevo legge myrrhom treasaenten; rd è un modo di dire, onde ai vod dinotare una mirra eccellente, purissimo. L'argento più previoso chiamati dalla Sertitora (Genes. XAII) argentum transiera per manus merodorama. Lo alesso dicasi con proportion della mirra. S. Anche Ossian (Fisoal, ento 1) fa dire a Ducoman

che le braccia della vezzosa Morna sembravano

Due tornite marmorer colonne.

Neralco parafrasò tutto questo passo nella maniera se-

guente:

O che gentil comparsa
Fenno 1 snor fianchi eletti,

Che ia se stabile e retti Sembraa su hasi d'oro Ferme colonne d'immortal tavoro. Ognuno ben vede, quanto poco s'accosti al vero seuso

dell'originale questa parafrasi. Che banno quivi a lare i famchi eletti, e l'immortat larvoro? La Subanitide voieva, dice il Bossuet, con questa sadace lommagine far capire che i calzari del suo luggilito amante erano intessatit d'oro. Conobbe ciò in parta Loreto Matte, alloreto nella sua parafrasi morale ili questo sacro libro seriuse: "Ecigio ne be cotarra:

Sorra i fuoi paedi eburni, cc.
Noi l'abbiamo imitata nelle prime edizioni, ed abbiamo
reso tulto il passo con quelle poche parole:

Cotnrno aurato Stringe il candido piè,

Nell' edizion persente (\*) el siamo siorzall di tradurre cosi in questo come in ceol' altri troghi letteralmente il sacro testo. L' abbism nol latto sena Iradir la semplicercieganza dello stile in cul scriviamo? Gli uomini di genio el

ganza dello stile in cui serisiamo? Gli uomini di genio el aperanno almeno buon grado di averio tentato.

6. La voce surbe, che si rende dal Vulgado species, piò eriantijo renderi sulfans. Il confronto che la la Sposa del volto di Salomone col Libano e col cedro, dinota (silcono concordermente alli interpreti) la maestà del son vol-

to e del suo portamento.

7. Segtiono sovente gli Ebrei porre in causa per l'effet.

6. Il vocabolo chech puo presso di loro innileare quella
parte del corpo che noi chiamiam gola, ed anche il suono della voce. Ond'e che il caldro legge: Ferba quitoris

qui, rc.

8. La Salamilide non potera assolutamente sapere nve
dimorasse di presente lo Sposo. Egli erasi da lei dipartito senza mulla dire del luogo a cui recelosi sarebbe. Per
lo che dobbano credere de "ella nell'assorire che il Diletto trovavasi nel suo giardino, solumente avesse in mira il son usato costume di cola portarsi.

(\*) Parma, per G. B. Bodoni, 1800.

Godi guidar tra i gigli ; alfin li stringn A questo seu, cor mio: Ah! lutto mio tu sei , e tua son io 1.

epnen

Quanto tu sei vezzosa, Quanto amabil sei tu! Gerusalemme Di te, mia dolce amica, No, più bella non è. Chi mai potria in te fissare i lumi Senza avvampar ? Egli polrebbe, o cara D' un escreito intier schieralo in campo 2 Resistere al valor. Deli volgi altrove Que' folgoranti sguardi! A tanta luce Troppo infermo è il mio ciglio; ed a me stesso Perfin mi toglie del piacer l'eccesso a. I biondi tuoi capelli De' biondissimi agnelli Che del Galadde adminbrano le cime Eguagliano il color. Que'denti tuoi

A l'ordine, al candore Sembrano agnelle nitide ed eguali

Da limpid' onda uscite

Strette, unite fra lor. Di melagrana 4 r. Mentre la Sposa così parla al coro delle danzelle, sopraggiugne all' improvviso lo Sposo. Non si polra in al-tra ipotesi riltovar la comessione. Quanta chiarezza ha involato a questo sacro libro la mancanza delle note marginall !

2. Clob : Illecebrae Iuae, tuaque venustas validiores integro exercita sunt: quis tibi resistat?

a. La medesima frase è usata da Teocrito nell' Idill. II.: O Cyclops, Cyclops , que mentem tuam avolasti? La forza di questa espressione si capira dalla nostra traduzione.

4. Cosi aeli' Antologia , lib. IV, epigr. XII , descrivendosi Amore egti è chiamato . Purpareis malis similem. E Teoerito nell'Idil. VII., v. 117, disse :

Malia Amores rubentibus similes 5. Come conciliare questo passo col lib. III dei Re, cap-II, vet. a, dove si danno a Salomone settecento regine e

Al rubicondo seu delle lue gule Il bel rossor non cede . Per unlla dir di ciò ch' altri non vede I'm numeroso coro Mi cinge di reine e di donzelle 5

Del talamo a l'onor soltanto ascese: Pende da' cenni miei Di vergini leggiadre immensa schiera 6: Ma la colomba mia, la mia perfetta,

Ma l'unica, l'eletta Della sua genitrice amata cura. Altra non ha fra tante In vezzi ed in beltà simile a lei :

E tu , Dilelta mia , to quella sei. Ti rider l'altre: di tua sorte amica Celebraro il favor, e in dolci modi Sciolsern un grido a te di plauso e Iodi.

Disser che amabil sei Disser che a te simile, Luce de gli occhi miei, Il mondo intier non ha: Che ti fu largo il cielo De' più bei doni suoi: Che tu sperar non puoi Maggior felicità.

trecento concubine? Gi'interpreti si tolgona di briga nel dire che Salomone, ancor giovane allorché scrisse la Cantica , mm si era così invischiato nell'amor delle donne come ne' suoi ultimi anni. Ne in saprei se vi sia aitro li-in onde uscire da questo labirinto. V. Marchini. De Dro.

p. II, pag. 215.
6. L'ebreo ha veramente concubinae : ma questo voca bolo sunna troppo male presso di noi. Quindi è che virne dalla Chiesa ommesso nelle sue preci. Un Parafruste francese spiega assai modestamente questo passo cos: I nanteese opropt mans insurestantente questo passi const it y a soixante Reines et quatre-vingt femmes du second rang, et les jeunes filles sont sans nombre. Eulorbio Iraduce :

Sessanta ammiransi Regine belle, Ottanta aggins Conporti ancelle : Le damigelle Chi può contar ?

# CANTATA OTTAVA

# INTERLOCUTORI

LÓ SPOSO 1.A SPOSA CORO DI DONZELLI

CORO DI DONZELLE. Castei elle vieue. Chi mai sarà?

UNA DEL CORO

Quando dal marc L' aurora appare 1.

Non v'ha alcuna ragione per cui negare che dopo greditur? una donzella dei Coro cantasse a sola l'elui au-essersi cantalo da lutto il Coro Quae est ista quae pro-rora consurgens, un'allen Pulchen ut lunn, ec. Chi sa

Bella maggiore Di lei non ha:

CN' ALTRA DEL CORO

L'argentea luna!
Il suo candore,
Il suo splendore
Il sol le dà 2.

UN' ALTRA DEL CORG

Da quell' aspetto Vinto ogni core, Di casto affetto S' accenderà.

TUTTO IL CORO

Costei che viene, Chi mai sarà?

SPOSA

Son io, compagne. Delle noci or ora a Seesi al giardino, per mirar se tutte Delle soggette valli

Germogliasser le pianle, e se le vigne,

E se le larde melagrane adornie Già fossero di fiori. Ivi trascorsi Parte alcuna del di: quando improvviso Di trorar il mio ben caldo desio Ni scosse il cor; seguendo i moti suoi, Rapida venni a voi, Come rapidi volano i corsieri D' Aminadabbo uniti ai cocchi allera 1.

CORO DI DONZELLE

Ah! cento volte e cento tirlorna, o Sulamite, E recane il contento Di vagheggiarti ancor!

#### SPOSO

Sott giusti, o figlic, i voli vostri. A gara Splendono in quel sembiante Belleza e maestà, che nu misto affettu Sreglian di tenereza e di rispetto <sup>6</sup>. Botce lusinga il guardo Il pie che altera muori Tra purpurei colurni accolto e strettu <sup>6</sup>. Principessa gentil. Di varia-luce Brillano i preziosi Lezumi artifiziosi — onde vai cintla

etie ove el avesse l'antichità iranandato questo sacro litiro coi corredo della note e delle citiamata, non fosse un 'inceptable verita ciò che non è ora cire un'assai verisimile conghiettura?

1. L'autova, e non la luna, si adoprerebbe da noi per espeimere una grae bellezza. Con Teuerito nell'Epitalianio

Quemadmodum aurora exoriens decorum ostendit vul-

Sie aures Beiena, ec. La juna si adoprerebbe piultosto per indicar il candore.

 L'Etecta e un termine generale per eui si può intendere qualunque attributo conveniente ai sole. Noi l'infendiamo con parecehl espositori dello spiendore.

3. Il P. Carmeli nel suo Spiegamento della Cantica non sa darsi a credere che debbasi la suce ebrajca caos ren dere nucum. « Sappiamo (dle'egli) che l'albero ebiamato noce poria questo nome, perche l'ombra di esso agli aiberi nuoce; e di piu si erede per gii Naluralisti che il dormire solto tal albero sia cosa nocreole. Ora essendo la cosa così, ebe quivi si voglia un albero nocivo menlovare per significare un orto di detizie, non so darmi a credere. · Quindi infilza una farragine di grammaticali sottighezze per conchiudere che si debba pinttosto snicgare orto da tagliare, cioe da cogliera, ed erbe e fiori. Non ci darcino carico delle grammalicali acutezze di questo per altro dolto rbraizzante. Direm soltanto else non islimiamo percio necessario di staccarel dal Vulgato. Le nocl., al riferir del viaggiatori, sono rarissime lu Palestina (V. des Breves, Chardin, ec.). Un sosrano qual era Salomone, ehe conosceva ogni erba, ogni pianta dat ce-dro del Libano fino all'isopo, è da erederat che aibin ne' suoi giardini adunato quanto di piu taro vi avesse, ed e da credersi che la ratila delle noti asesse tissalo le di lui attenzioni. Questo pregio poteva prevalere al danno rhe reca l'ombra delle noci all'altre pianie; e son era d'uono else alcuno andasse a dermirvi di sotto.

Persivalus est difficilis, dice il Menochio, sa quo
connes divinant. Noi el lusinghiamo di averne indovinato
il semo in maniera che giunga a non ispacere. L'elerco si

poo rendere: Asuma mos focis me las celerem at curram-Aminadols. La douvelle del Core la veggendo che versorda di loro correa la Salimilida, esclapamo: « Chi sara mai contri, ex. — Ed cital: Son lo (risponde): pur ora andata all' esta delle moci, ex. Ma un improvvino desiderio desidadosi nel molo sprito di tronare il cara amante, a val mi condisses, o mi rese cust aglie al cerco che quest entudali i ravalli repidinissia che tranggino o l'occhi d'Amintado-

to - Il Brison, Simmon of Aquita States of AntonialStates on some provers. Not inflationa a revery con motitation as some provers. Not inflational service con motitation of the provention of the strongers rough so the one compares to exclude the provention in proversion of the strongers of the provention of the prove

5. L'originale, I, Setbala ed Aquila, quid videbria; da che apaire secre parde di Salmonn dirette alle douzele seguaci della Spesa. Neillisalme e qual tutte opposite sono le spignatoli che ne danne d'Interpreti del mir cheros controrens. Nai abbiamo creduta propria quella del gran Bossert, e he be us el spisar e nella parraba.

6. Antonio Bineva e non soderza ed eraditione empliei-turando che i estuart della Sulminitie fosoro si di color

purpures, qui pethus usegulore devu alque erromentum objerebenal, cum magis meri apparerent. Cos quil, de Culevo Hebracerum, jib. II, cap. 2. Non ignoriamo che i ralizari decli Orientali non erano i cotumi dei Gren ma non el e altra soco grave e proprio che reprima con diversa managine la coso steva i il chiarvosimo Enforbit Insulusva unche e cii:

Quanto bella, o mobil Bonna, , Ten e coturne muore e por:

Sul confine del fianco e det ginocchio 1. Oh come bello appare Il concavo bellico, Che da la tua sottil veste traspare! Sembra alla forma, all' odoroso anguento Ond' è ricolmo ognura, Tornito nappo, il cui lucente seno 2 Di spumoso licor sempre è ripieno. Il ritondetto ventre alabastrino Sembra di grano un monticel, che intorno Sia di bei gigli adorno. - E son simili Alle mamine acerbette Due teneri cavrioli a un parto nati,

Che van tra i gigli a pascolar dei prati. Eccelsa eburnea torre Il tuo collo soniglia. I lumi tuoi

Helle due d' Eschone 3

1. Le giuntore non sono simili ai monili, ma di monile si adornaco. È ancor di presente in vigore questa costumanza nella Siria, al riferire de viaggiatori. Oui adunque volendo lo Sposo descrivere tutti gli ornamenti che accrescevano alla Sulamilide la bellezza, deserive pure i monili che le cingevann le ginniure delle cosce, i quali olevano da lui agevolmente vedersi, a engione della sottigliczza delle vesti , come osserveremo nella nota seguente. ti non avervi nella nostra favella voce atcuna grave che esprima quella parte del corpo, el ha costretti a servirci d'una perifrasi. Le parole quae fabricata aunt manu artificis in ttaliano sarebbero oziosissime; chi non sa difatto che son gli artetici che fabbricano i monili? Questa riffessione non destera il riso se non a chi ignora l'epitetar di Omero, e la verbosita orientale comune agli scritti di tulli gli Asiatici anche moderni.

2. Il poculie non è ben tradotto, ove non vogliast inlendere nel senso in cui disse Virgillo, Georg. 1, v. 9: Poculaque Inventis Achetoia miscuit uvis

L'chreo in vece di pocults ha mixto, perché dagli antichi Orientali non bevcasi per l'ordinarin pretio il vino. Può inforno a questo punto vedersi l'erudita dissertazione di Giovanni Enrico Majo, De Philotenia veterum Hebracorem, cap. III, pag. 2. ti Clerc, che pure non si credera in obbligo di sentir bassamente di se stesso, confessa con tuita ingennità di non capire, perche il num-quam iudigens mizto agglungasi all'umbilicus tuus; uisi, dic'esil, nescio quid intelligatur, quod dicere pador ve-tat. Ma questo dollo protestante col soo nescio quid si die a divedere troppo corriso a pensar male. Qui nutla si ha che sia men che opesio, ed il paragone caiza per eccelienza. L'ardor del clima orientale, come ben rifletie il Calmet, esigeva che sottilissime fossero le vesti, ed in conseguenza trasparenti. Onde non può parere strann che lo Sposo vedesse it betileo della Dileita. Debbe inolire osservarsi quanto fosse rasticata nell'animo degli Orientali la persuasione che assaissimo contribuissero a conservare la sanità le unzioni di tutto il corpo, e massine del bellico, che riempievano perelù d'unguento; credendo che quindi polesse più ficilmente comunicarsi rolle paril del ventre inferiore i si vegga ti Grozio, il Bossart ed II Catmet); e si comprenderà allora la ragione per cui si fa dallo Sposo il ronfronto del hetileo con una tarza ripicaa di tiquore. Ne paù na dirsi che la Sposa offendesse con quella sorta di abili la modestia; ella seguiva le costumanze del paese in cui vivea. Chi ilira che ottraggino la decenza tanti da noi rimoti popoli che punto non si enrano di andare alla nostra foggia

scatill ? 3. Il confronto consiste soltmente negli occhi e nelle piscine d'Eschone. Le parole, quae aunt in porta filiae multitudinis, sono ridondanti. Noi per accomodarel all' indole dell' Italiano Idioma non ci siamo fatto serupolo li ommetierie. Eschone, con altro nome chiamato Esbus, Chripon, Chaspon, Cascar, era una città, come ricaCristatline sorgenti Son più puri e Incenti -, ed il tuo naso Profilato cosl sporge dal volto, Come la torre che l'altere cime Di Libano sul monte Al cielo innalza di Damasco a fronte 4. Così vago dal pian sorge il Carmelo. Qual da gli omeri tuoi S' estelle il capo: il tno dorato crine, Che tremulo sull'omero discende, L' ostro del re pareggia 5, Che vagamente d'auree bende adorno In folte crespe luccicando ondeggia. Quanto bella tu sei, quanto vezzosa Vita della mia vita! e tn te s'accoglie Ogni dolcezza, ogni piacer. Somigli

vasi dal libro de' Numeri (XXI, 15 e seg.), e di Giosac (IX, 10; XIf, 17) situaia al di là del Giordano alle faide del monte Fasga o Abarim nelta tribu di Ruben. Detle due piseine che vicino a quella si trovavano, fa meozione il libro de' Maccabel (XII, 16). 4 Confessiamo con Iulia candidezza di non essere affalto

Palma sublime al portamento altero 7.

paghi della nostra versione di questo passo. Ella conserva ancora troppo dell' audacia orientale. Ma come piegare al nostro genio un paragone così ristretto, così vibrato, così poen suscrilibile di mulazioni? Non si potra pienamente capire la somma difficoltà di riuseire in questa Impresa, se non da chi vi si voglia accingere. Nol Intanto, se taluno non fosse pago della nostra, lo rimettere-mo ad una traduzione pubblicata in Parma nel 1800 dai piu votte citato Euforbin Melesigenio P. A. Ecco In qual guisa egli rende questo passo:

Il bel naso profitato Tal In volai moestoso Arioso - qual s' ammira Quella torre che rimira Vér Damasco , e il celebrato

Nome el Libano le da / 5. Quanto si è dagl'interpreti sudato su queste parole ! Credendo essi per la maggior parte che il paragon del Carmelo col capo della Sposa non fosse il piu gentile, ricorsero all'originale e tradussero purpura, coccisioni il Carmel, a cul corrisponde net Vulgato Cormelus. Vant Salomone naragono il collo della Diletta suffering! ! ad uu' alia torre; ne paragono ti naso ad una torre innalzata sul dorso di una montagna: sarà egli poi mara-viglia che ne paragoni il capo col Carmeto?, Certo se avessero posto mente al stotocch dell' originale, ed all'epi se dei Seltanta, che tien dictro al coput foum, avrebbero deposto ogni dubbiezza. Del resto si fatte strane o giganiesche similitudial non sono cose inudite presso gli antichi: Teocrito paragona un fonte ad un naso bovino (V. tdil. Vtt., v. 6), a Piatone nel Timeo asse miglio Il capo umano ad un castello, il collo ad un isimo: la qual similifudine è con lode rammentata da Longino nel Tratt. De sublimi, sez. XXXII. Il purpura Regis vincta canalibus non in meno sogretto alle ricerche degil antichi chraizzanti. Il tutte qui riferirle sarebbe una Importuna pedanteria; tanto piu che niuno di essi ci diede un sentimento piu chiaro ed elegante del Vulgato, ove la voce canalibus s' talcada delle fasce, colle quali, come pensa il Lams, era goarnita la porpora renie. Non ci sono ignote le Ingegoosa Interpretazioni del Grozio, del Calmet e del Gognet ( De l'origine des loix , ec., lomo tt., lib. ti). Noi però con tulto il rispetto dosuto a quegli uomint immorinii diremo che la nostra ci sembra

troppo naturate e piena per dovercene scostare. 6. Il siriaco ed Aquilla leggono filsa deliciarum, che . giusta la forza dell'espressione ebralca, significa quanto

si è da noi esposio nella parafrasi.

7. L'essere di statura sublime si avava nei tempi erosci.

Si rassembrano ai grappi <sup>1</sup>. Che pendono da lei, del tuo bel seno Gl'illibati alabastri. All: già lu dissi, Salirò sulla palma; a' rami suoi <sup>2</sup> M'appiglierò: que' puri, Que' teaeri alabastri a me più dolci

Fian dei nettarei grappi. Allora il fiato <sup>3</sup> Della tua rosea fiocca Spirerà d'ogni mela odor più grato:

Allor la tua favella 4, Qual della vite il più vivace umore, Tutlo m' innondera di gioja il core 5.

#### SPOSA

Ah! In, mio bel tesor, Di questo fido sen Il primo, il solo andor Tu fosti e sei 6:

#### SPOSO

Sempre fedele a te, Sempre, qual fui, sarà.

io conto di singolare bellezza. L'egoditissima Mazzocchi ue arreca alcuni esempi tratti da Omero (Ohias. XVII); e da Virgillo (-f.enoi. I); ed osserva che per questa ragione quanto piu alte erano le statoe, erano altrettanto piu pregiale; d'onde poi ne vennero aoche i colossi, coneo roto Pinio, jili. XXXIV.

1. Botri sunt racent tinete, quae hina enm orbore intramoulotte est. La spiegazione è di Abben Etra.
2. Il sansinim, che dal Vogiato resideni fiveritas, significa propriamente rassot, polinites. Onde Siminaco, Pagnino ed altri leggono: dazi consendom in patmon, et apprehendom ranso cjan: Qui enim i sogelunge il Clare?

ad assession personas per política, al foguetar Plinius.
(Ilb. XIII, c. 4), perronit, apprehentif rennos, ac endu-3. Convien confessario: il vero senso di questo passo e quello che fic espresso dal dotto Pletro Rossi nella sua riegnate parafrasi della Cantica in versi anacreonitci latini.

Dixi insidere palman, Fusosque in alta ramos Conscendere est volontas.

Consenuere est votontas, Leves premam, papillas, Ceu turgidos racemos, etc. Genebrardo, che pore pretese di opporre a quella del

Beza la sua traduzina della Cantica, non ci dà on'idea diversa di questo versello da lui così trasportato: Hine ergo decretum est milui Palmam per istam scandere.

Palmam per istam scandere, Mammas ut istas sim polis Velut racemos sugere, etc.

s. Il outure può anche esprimer la favella, come abislam altrone osservato.
s. Come può qui aver luogo questo Ditecta meo, se dat contesto evidentemente raccopilesi ele Il Diletto è quel che favella? Cil espositori erezano di sciogitere questa difficoltà o col dare diverse interpretazioni all'originale, o col tingervi del dialeglati tra lo Sposo e Ila Sposo, o col

elle lavella? Gli espositori overano di sciogliere questi difficoltà o col dure disvere interpretazioni all'originate, o coi lingerei dei dialoghi tra lo Spono e i Spono, e coi supporti del l'origi e deiti figure. è finaliserate con meltere in compo acceliche soltigliezze Ma nituno la prositionate dei sono atto e la l'avigna e chiarissima. Lo Spone coi dire che il i vino, di cui e gli aprola, e deno mercialissimo. Non diclaumo ni utitori acceler e sa reno mercialissimo. Non diclaumo ni utitorii acceler e sa rea due E a te serbar saprii Gli affetti mici.

Segui, o Sposo, i miei passi; alla campagna Pronto meco t'affretta: ivi tranquille ? Trarrem le notti; e in sul mattin primiero N'andremo uniti ad osservar se i ranti

Alla frondosa vite <sup>8</sup> Ornino i fior; se ai fior succeda il frutto . Se dei germi nascenli Feconde sian le melagrane. In quelle

Feconde sian le melagrane. In quelle Tacile spoude ai dolci furti amiche 9. Vieni, mio solo ben, vieni, e veulrai Se filla in U'ami e se fedel U'amai.

io t'ami e se fedel t'amai.
Ivi tra molli crhette
Con bella gara i fiori <sup>10</sup>
Spargono i grati odori,
Ond'han ricolmo il sen.
Già dell'antico antonno.
Già del novello i frutti
Ivi raccolsi, e intti

Li serbo a te, mio ben.

Quanto è vero che il più sicoro mezzo unde ben capire le cose antiche si è di far rificasione coble moderne! lu sonma, tutto il passo altro non è che mi cherismo; il al quale si viene a dinotare uo vino simile a quello che formana la delizia dei poeta di Venosa ... Generosum et l'ene requiro

Quod curas abigal, quod eum spe divite manel In senas, animumque meum... Euforbio Meieskenio tradusse letteralmente questo passo.

ed io ne fo un regalo al leggifori

Umor, qual vina egregia,

Mandi tua bocca fuora

A farsi incontro n' baci mies souve, Che fra le labbra ancora Di chi di sonno è grave Dolcemente servenda meres il varco.

Dolcemente serpende apress il varco.

a. L'ebreo: cupido ejus super me, vale a dire: peudomus atter ab attero, suvicem adharrescimus custo amarc echementissimo. L'interpretazione è del Bostiel.

7. Tutto it pesso si può dall' ebreo comodamente l'adurre in futuro.

«. L'origicale: si apernerit se uva parva. Onde tradusse Il Carmeli: « Se la vite ha fiorito, se la gettali i granelli d'agresto: « e Neraleo:

Oper sollecta
Mi vedrai teco nila primi alba sorgere
Ad osserwar le vili, e se foriscono,
E se dalle frondose alle propaggini
Le dolvissime ancora use germoophnis.

In non dissimil maniera Virgilin, Georg III, v. 321. Luciferi primo cum sidere frigida rura

Carpenna, ilum name novum, ec 
9. Il deda può, in rece di nòrea, tradursi amores. 
in. Quante discretifa di pareri lobreo n queste mendragores Il lettere può vederis preso Jacopo Tomasio (ibisert. De mandragorea), Liebenhaut (Ibisert. De Dudanse),
Nicolai (Lerinon EXXIIII del Genezi), Calmet (Com. in
Genesi), XXX, 1), e Diction, Biblec, art. Mandragorea).
Mazzochi (Sgard. Bibl. 1000 II.), Mattei (Bowet. Bel

seuso spirituale, ee.), ed altri pressorbe innumerevoli A noi e paeriuta piu d'ogni altra l'opinione di colora I quali vogliono che il diatom, tradutto dal Vulgate mondragorae, significhi in generale fiora quandete.

BIEBLA Fol 11.

## CANTATA NONA

#### . INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA

CORO DI DONZELLE CHE NON PARLANO

#### SPOSA

Deli chi mi'desse che tu a me germano Possi, mio ben! Chi desse a me che il petto Onde il vital succhiai primo alimento 1, Te pur nodrito avesse! Oh quanti allora, Quanti teneri baci ad ogni incontro Su quelle rosee labbra imprimerei, Nè l'altrui guardo paventar dovrei! Ma se piacer sì grande A me contese il Ciel, della mia madre Al consapevol letto Almen ti guiderò: colà tu il caro Mio precettor sarai 2; Da me colà tu avrai Di nettareo liquor, d'umor soave 3 Dalle sanguigne melagrane espresso 4 Ricolmi, scintillanti I vasi eletti.

Ma qual di dolci affetti 5

 Adattando la frase obrea al guato italiano converrebbe rendere: Quis mila dei, sa fa sia frater mous, si auxisses ubera matria mone! L'inversome, il desculer ed il despicio al possono comodamenta trasportar dall'originale in imperfeito.

 È antichissimo questo eostume. Da Senoŝente (in Economeco) introducesi Issuasco ad ammaestrare la novella sua consorte in elò che appartiene al governo ed all'amministrazione delle cose famiciliari.

a. Il vinn condito altro non era, se vogliam credere ad Ateneo (ilb. II, e. 2), che un vino groenoto, in cui inincodevasi certa quasotità di miele e d'erbe odorose. Più nio e Columeità differiscono io qualche circostanza da Ateneo circa ia composizione di questo liquore; ma convazono da lui sustanzialmente discordi. Motti crediti penImprovviso tumulto

Nascer nel cor mi sento?... Ah troppo è angusto, Mio ben, mia vita, a tanta gioja il seno. Deh! porgimi conforto... io vengo meno... Reggi colla sinistra

Questo capo cadente, o mio Diletto, E colla destra man stringimi al petto 6.

### SPOSO

Ah! figlie di Solima, se un misero core Piagalo d' amore. Vi desta pietà; Lasciate che immersa Ne' sonni amorosi Tranquilla riposi La mia pastorella, Finch' ella — vorrà.

sano che il vino condito, di coi qui si in parola dal sacon scritticre, non sia diverso dal nel tare dugli antichi. Certanende questa voce sendra devisata dall'electo silistir, che è il sapidat di soforzit, sufferit. Vedi il Baderico. Nel el sanon tanto piu vocientri eretti nella paderico. Sia di sanon tanto piu vocientri eretti nella paderico. Sia di sanon tanto piu vocientri proposita in cun altro egualmente grave che esprimer possa la cossistenza con segressione diverso.

 Il vino tratto dalle melagrane era assal pregiato ai tempi di Salomone. Vedi il Calmel.
 Abbiama aggiunti questi pochi versi per togliere la

sconressione del sentimento.

6. Lo Sposo accorre a sostener la Diletta che poi s'addotmenta.

### CANTATA DECIMA :

#### INTERLOCUTORI

LO SPOSO LA SPOSA CORO DI DÓNZELLE

CORO DI SEGI'ACI DELLO SPONO CHE NON PARLANO

#### CORO DI DONZELLE IN CONTENUEZA

Chi fia costei che viene Dalle deserle arene . Che dei piacer lo sluolo Tutto ha d'intorno a sè? Chi fia costei che allalo Del suo bel Sole amalo 1 A poi rivolge il piè?

# SPOSA IN DISPARTE

Miri, cor mio, quella frondosa pianta Che delle mela al peso i rami inchina?

> SPOSO SDOS4

La mire.

Ti sovvien ch' ivi turbai Il dolce de' tuoi lumi amico olublio?

SPOSO Mel rammenlo, mio bene.

1. Questo innixa super Dilectum saum del Vulgato e assai oscuro. E piu oscuro, o , per meglio dire , affaito insulso il commentana , o cogitana super Dilecto suo di alcuni altri: Cornelio a Lapide splegando stranamante il Vulmin con ha difficulta di credere che lo Sposo portasse cavalcioni suite proprie spalle la Diletta.

Speciatum admissi risum tenentia, amici? L'ebreo midrapeked debbesi tradurre associata, non inniza, në commentans; e 'i ngal debbe rendersi non super , ma juxta , affinché si abbia un senso leggiadro e privo d' assurdità.

2. Il testo ebreo: cuiza cat te, peperit te. Ciò è detto per una ripetizione dell'idea medesima con parole diverse. Not ci siamo niudinit di esprimerio nella parafrast iu maniera che non offentesse i' indole del ocetro idioma. It lettore di genio vedra quanto il dialogo quivi da noi introdotto ingentilisca la nostra versione, che riuscirebbr, senza di esso, troppo dura ad un orecchio Italiano. 3. Ctó che si e detto dai commentatori dei secoli poro felicl, per far capire in forza di questa espressione, for-

nir poirelibe materia di molti volumi. Menochio crede che lo Snoso voiesse dire che le fiamme onde avvampava

### SHOCK

Or sculi: all'ombra Della pianta felice Le tue vaglie pupille a' rai del giorno La prima volta aprisli; ed ivi (oli cara Rimembranza gradita!) Le prime respirasti aure di vita 2.

#### SPOSO

Oh mia sola, oh mia vera Felicità! Sul tuo braccio di neve Me qual suggello imprimi, Me imprimi sul tuo cor: al par di morte È forte l'amor mio; di morte al pari Forte la gelosia. Son fiamme immense a, È inestinguibil foco il dolce ardore Che mi strugge per le l'anima e il core.

#### SPOSA

Nè meno della lua sarà costante La fiamma del mio sen 1 : spenta non fia Se trabocchi su lei Nembo d'acque dal ciel; non se l'innonde

il suo cuore, erano piu ardeuti di quelle deil' inferno-Ma una si strana iperbole vince tuita l'audaris delle esa-gerazioni orientali. L'Estin, Il Tirino, per tacere di tanti aitri, i qualt uon assegnano deile lor opinioni altra ragion sufficiente, che l'essere di già sinta seguite, si persuadono che lo Sposo intendesse piuttosto di dire che il suo amore era tenace come l'inferno: qui tenacissime retinet (sono parole del citato Tirino) quod semel recepit, at durissime torquet animas, nec est ulta vis creata, quae possit illas ex ejus faucibus eruere. Non vi manenno espositori che da questi in parte si scostano; ma vogliono anche essi per ogni conto che abbia qui luogo l'iqferno. Iufelici sottigliezze! Chl crederà che l'inferno esser possa un oggetto iutorno a cui dolcemente trattengasi un' anima incamorata che s' affatica nell' esprimere all' amante I teneri suoi affetti? Tutto l' errore provenne dal seef che si sarebbe dovuto rendere , non già infernus, ma sepulchrum, che è propriamente un sinonimo di mora. Il durus si sarebbe con piu di accuratezza tradotto firmus o fortis.

4. L'originale resofea, risfe es, selevedia - Ramma ejus , flamma ardens , flamma Domini. Questo flamma Finme soverehiator d'argini e sponde 1. Quell' innocente, quel solo affettu Che per le, caro, m'accente il petto, Denor costante si serbera: Per tanto amore , per tanta fede

Se alcun offrisse quanto possiede, Scherno e rifiuto sal otterra. Ma dai privati affetti al bene altrui Soffri che un solo istante

to volga il tun pensier: la mia germana E fauciulletta ancor, e il niveo seno Tumido ancor non ha 2: che le faremo Quando in lacci di sposa al fido amante Annolarsi dovrà?

#### SPOSO

S' ella, qual muro 3, Del tenero amator al vivo affetto

Demini e una spiegazione del flamma ardens, perchè dell'aggiunto Dei, o Domini, servonsi gii Ehrei per indicare qualche proprieta in grado eminente. Cedri Dei . montes Domini non significano che cedri sublimi, eccelsi monti : onde flomosa Domini è la stesso che dire fiummn grandissima, fiamma immensa. L'epitelo di divino ha la nedesima forza nella greca favella, ed incontrasi frequentemente in Omero. Nell' Blade IX , a cagion d'esempio, si ha faqu divina, ed altrove timor divina, divi-

na beconda , ec.

1. Valerio Edituo racchiuse in un suo epigramma un pensiero somigliante:

Hoc lucel perfore flamma satis. lstam non polis est vis saeva exlinguere venti, Aul imber corlo candida' praecipitans.

V. Pagnini, ansol all'Idil. XIV di Teocrito. Questo giro di parole null'altro significa in sostanza, se non che la sorella della Sulamitide non è ancor pervenuta ad eta atta alle nozze. La voce katnak , cui net Vulgato corrisponde parva, può estandio tradursi inscininexperta: alla quale spiegazione arrecano maggior lume le parole ubern non habel : perciocché presso gli Ebrei era la lumidezza del seno un sinonimo per indicare l'eta da marito. Ne abbiamo una evidente riprova la quel passo di Ezechiello: Ubera tua intumnerunt ... et ecce

tempus tuum, tempus amantinm. 3. Locus est perobscurus (dice l' A Lapide ); unde tot fere hie anni explicationes, quoi interpretes. Il peggio si è rise gl'interpreti de' secoli oscuri non innao gran fallo colle loro interpretazioni risparmiato la modestia de leggliori. Se i moderni commentatori evitarono questo sco glio, lasciarono tultavia, per quel che se sembra, senso letterale nell'ombre ond è fultavia ravvolto. Noi abhiamo seato di avventurore, dopo tanli uomini grandi, una nostra spiegazione di questo posso: ei pare, che senra far violenza alle parole, senza oltraggiare la modestia, Il senso della nostra parafrasi sia chiaro e connesso: altronde assai bene si piega alle spirituali riflessioni dei Padri e tiegli ascetici pin liluminati, i quali per la parola pro pagageula intendono la doltrina di Cristo che viuse i primi Gentili ed Ebrei, e la grazia che trionia delle ritrosie del cuore; e oelle tavole di cedro, albero incorruttibile, rassisano figurata la perpetuita e l'illibatezza della medesima doltritta, e gli ajuli che la grazia somministra a mantener nel cuore ferma e costante la carita-Il chiarissimo Euforbio Melesigenio P. A. nella lettera premessa alla sua Canilca, ed indirizzata al conte Alfieri, confessa ingenuamente che incespo da prima nella traduzione di questo posso; a Nè (son sue parole) fu meglio poscia lateso dal P. Evasio Leone, interpreta ingegnoso non soeno che leggiadro poeta, il quale quando il Cantico de' Cantici componeva ebbe molti di nelle mani la mia versione, e non trascuro di consultarne più altre, e diver-

Accessibil nun é , per espugnaria Baluardi ergerem, che dell'argento Pareggin la sodezza; e se del core Apre ail anxire il varen, elerno in lei, Qual cedro incurruttibile, si serbi Quel fortunalo ardor.

# SPOSA

Qual muro, ognora

All' ameroso affetto Inaccessibil fo questo mio core 4: Ma del crescente nnore,

dillicit confronto.

Or che per te m' accesi, o mio tesoro, Già mi torreggia il seno: e tu lo sai , Se quindi innanzi a te grazia trovai b. Salomone una vigna 6 Possiede in Bal-amone 7, ed a cultori

Ei n'affidò la cura, ognun di cui,

si commenti, e pur credette, dando alle stampe l'opera nel 1787, doveryl lasciare seuza volgarizzamento quel tre versetti . . . » Egli è vero che nella prima edizione di quest' operetta non osal entrare in un tabirinto onde gl' interprett più illustri, ed Enforbio Melesigenio istesso, disperarono di poter trar il piede. Pur poiche il compi mento di questa mia produzione il richiedeva, nella quarla edizione, ch' è la seconda torinese, m' indussi a len-tare la traduzione di que' versetti, che fu pol lestata pur anco dall'eruditissimo Eulorbio. Io la riferiro qui distesamente, affincise il lettor possa farne colla mia il non

> Cap. F111, v. 8. Abbiamo una sorella

Or tenerella - e senza poppe oncora

(Rammento che dicea Chi da me cura avea); Ma che farem sull' ofo Che di lei si favelli e di partiti . E d'amonti e mariti ? Se saldn inespugnobile muragin Si scorga a chi l'assagtia, Noi , qual su rocca adorno Sorge real soggiorno, Sn v'ergerem d'argento Cento giojetti e cento, Ond' elle vada nin cornicus interne Wa se fia porta facile all' accesso, Da nai contr'esso - fla di cedro apposta Attr' esse in sall' imposta. lo maro sono , e son , ques torricette Di questa rocca, sorte le mammelle : Torto però me eti mostrai, mi tenne

Qual rocca cui nemico naqua non crune Se non indarno a minacciar offese. Essa ognor dall'audace Rispinio ottien bella onorevol pace 4. Paragone colossale compatibile sottanto colla fervida immaginazione d' Oriente. Noi 1' abbiamo rammorbidito pella traduzione 5. L'ebreo originale : tunc facta sum in oculus qua si-

Sieura in mie difese

cut inveniens pacem ; oppure : velut qui gratiam illins init. Ella è una frase dolcissima ed eleganlissima presso gli Ebrei il dire io disvana come colui che ritrovo pace, in vece di ritrovar grazia presso tatuno: in Italiano avviene tutto il contrario; quindi ci siamo attenuti a queat' ultima espressione

s. L'originale : lisclomoch , Selomons. Non dobbiamo maravigliarci che la Sposa quivi parli al suo Diletto di Saiomone Qui Il Diletto compar pastore, non re; e la

Sulamite paria del Re col pastore.

7. L'ebro ed l Settanta leggono Bant-hamon, clie i-

Pel frutto che ne tragge.
Ogn'anno mille sichi arreca a loi
Abbiasi i mille sichi
Il pacifico Prence: attri docento
Sian premio dei cultori alte' fatiche.
La vigna mia tu sei;
Son pachi di te solo i voti miei

SPOSO

Basta, non più. Que' tencri trasporti Delt sospendi, o felice Begli arti abitatrice — e sciogli ormai, Sciogli da' labbri tuoi, Or che pendon da lor gli amici intenti, I dolci, o cara, armoniosi accenti.

un nome proprio. Discordano mirabilmente fra di loro gli espositori nel definire qual longo venga indicato da quel nome. Grazin afferna che era un lungo di delizie non molto distante da Gertisalemme; ma nulla può dirsene di certo.

 Potra a taluno sembrare la nostra versione una troppo diffusa parafrasi. Pure non vi voleva di meno per ben SPOSA

Come al canto il lablero mio. Come, oli bio! potrei snodar. Se il mio core — tutt' ardore Non sa più che sospirar? Als! degli aroni al colle, Al par di cervo o cavilol veloce, Meco t' affretta: è tempo

Meco t'affretta: è tempo Che in quel soggiorno anico lo provi alfin qual sia La dolcezza d'amore, anima mia! A quel monte, amato hene, Valgi il piè, non più tardar: Tempo è omai che dalle pene S'incominci a resinar!.

ispiegare questo versetto. Ecco lo qual maniera egli venga lutroo dall'incomparabile Vescoo oli Menos: Hane guidens Sponso orditar surevissimam centilerame, simulque cancedo inducti ar non multiu, sed uni canere velle, en si decreti: Amusi: canere me us P. ons its offecto sum. Pete velor toca solo, oc eranotassimos montes ... secusa opas est, si fantos ignes exhallere postasercasa opas est, si fantos ignes exhallere posta-

FINNSE IL CANTICO DE' CANTICI 2. LA PARTE NECONIA DEL VIILIME NECONDO



#### PROVERBI

- PREFAZIONE.

  CAPO I. Utilità delle parabole : quanto sia iodevole lo ziudio della sapienza : i giovani non dieno retita alle lusinghe de'peccatori. La sapienza invita tulti alla sua sequela, e la perdizione minaccia a chi la disnevaza.
- CAPO II. Quanti beni porti seco l'acquisio della sapienza, e da quanti mali ella liberi i'uomo: con lei si hanno i doni di Dio, e senza di lei si cada in errori,
- CAPO III. La sapienza prolonga la vita: non incordaral mai della mieriroccia, e della verita: sperare lo Bio, tenere Bio, onorare Bio: portare con guado la correzione del Signore: elogio della sapienza. Tutto forna a bene a quelli, che amano la aspienza: gliberalità veno l'amino: giandiali di Bargli male: non altercare, non imitare i caitivit: l'entitiv sanon in prefizione: gli comini pi di l'articolori di sono di servizione i promissi pi
- CAPO IV. Il saggio col suo esempio esorta gli altri a cercare la sapienza, della quale dimostra l'ntilità: schivare le vie degli empi, limitare i giusti: custodia del cuve, ifelin bocca, e de'passi.
- CAPO V. Fuggire la meretrice, amare la propria moglie.
  CAPO VI. Non entrar facilmente mallevadore per un attro. Imitare la diligenza della formica. Dell'uno mo apostata. De vette visiti odini a Bio. Fuggire
- le conversazioni periociose.

  CAPO VII. Esoria allo studio della sapienza. Descrive
  le arti di una cattiva donna, che tira a se uo
  giosine sconzigliato.
- CAPO VIII. Elogio della sapienza. Sublimila e giostizia dei suoi insegnamenti. Come ella rimunera quei, che in cercano. CAPO IX. Casa della sapienza: suu baneheito, al quale
- ella i piccoli invita. La doona calliva chiama ai suo convito gli stotti: e gual a que', che le danno retta-
- CAPO X. Del jigliuolo sanzio, e deilo stolio: dei giusto, e dell'empio: dei diligente, e dell'infingado: dell'odio, e dell'imore: dei beni, e nasii della lingua. CAPO XI. Degli effetti della giuntizia, e delle alire
- viriu, e delle sciagure, che provengono dalla seperbia, e dagli altri percall. CAPO XII. Di quelli, che amano la correzione, e di quelli, che l'odiano: dell'empio e del giusio, del-
- l'uom diligente, e dell'infingardo, dello sinilin, e del savio, de'beni, e de'mali della lingua. CAPO XIII. Del figliuolo saggio: della circospezione nei partire: del posero ricco, e del ricco povero: delle ricchezze male acquistate: desiderii del pigro: speranza differila: dell'operare con prodesen-
- za: conversare col angri, ec.

  CAPO XIV. Della supienza, e della stoltezza: effetii
  dell'una, e dell'altra.
- EAPO XV. Della benigna risposta, dell'ntile correzione: della vera forlezza: delle vittime degli empide'veri lesori: del pigro, lusensalo, avaro, em-

- pio, paragonati al' dilagente, saggiu, liberale, pio, pag. CAPO XVI. L'uomo propone, a Dio governa. Dio las falle le cose lutte per se medesimo: egil odia it superbia. Gludiri di Dio: saviezza de're. Dio fa
- il tutto con peso e misura. La sorte è regolata dal Signore. CAPO XVII. Vari effetti della prudenza e delta stoltezza: della pietà e della empletà.
- CAPO XVIII. Non dee rompersi leggremenia l'amicizia: l'empio è lincorregibile: eustodire la verità il giusto accusa se stesso. Del fratello, che aluta il fratello. Dello lunona e della cuttiva moglie: il povero parla umilimente, il ricco doramente:
- l'uomo benigno è piu amico che un fratello.

  CAPO XIX. Loda la semplicita, e la rettitudire, la
  veracità, la manuetudire, la pazienza

  48
- CAPO XX. Fuggire l'ubienechezza : guardarsi dzil'offendere i magistrati, dalle liti, e dall'ozio. 51 CAPO XXI. li cuore de'regi è nelle mani di Dio, a
- cui la misericordia, e la giustizia piacciono più che le vitlime: della donna querula: gistigo de' cattisi: del custodire la lingua. A Dio apetta II sai-
- vare, e dar la vittoria.

  CAPO XXII. Del buon nome: del ricco, e del povero: mendezza del euore: carità e fiduria io Dio CAPO XXIII. Begole da leoresi alla mensa del prin-
- cipe i non conversare cogl' lovidical : onorare i groil-eft foggire le doma cattive e laubbriachezza CAPO XXIV. Fuggire II consorzio de'cattivi : amare a cercar la sapienza : aindare quegli che sono op-
- a cercar la sopienza : mintare quegli che sono oppressi ingjustamente: gludicare con giustizia: oon render male per male: fuzgire l'orio. CAPO XXV. De misteri di Bio. Il cuore de're è impencirabile. Uille correzione; della pieta, della pencirabile. Uille correzione; della pieta, della
- umilità, e di alire virin
  CAPO XXVI. Non convençono gli osori alio stolio
  Non far creo delle calunnia: fuggir la pigrizia:
  non avere iloppia lingua: non dare retta agli adu-
- latori.

  CAPO XXVII. Il di veniuro è locerto: non lodarsi
  da se siesso: fuggir l'Ira: collivare l'amiciria: rigettare le aduisajoni. La cupdidia è instatibile:
  lo siolin è incorrigitale: eura delle cose dome-
- CAPO XXVIII. L'empio e paurono. Posero, che opprime i poveri. Posero preferibile al ricco. Delle usure: dell'omicidio, e del furio domestico. CAPO XXIX. Amare la corregione, Re giosto, Amico
  - CAPO AAIX. Amare ia correzione. Re giorio, Amico adulaiore, Della povertà. Della eircospezione nel pariare. Il superbo umiliato. Iddio è il giudice sovrann. CAPO AXX. Il savio errele di non saper nulla. La
  - maesia di Dio è împersernithile, e le sac parole sono infalibili. Quatiro vizil pessimi: quattro cose insaziabili: quatiro cose ehe possono con sonnaa celerita: quatiro cose che luziano il mon do: quatiro animaletti savissimi, ec. CAPO AXXI. Avvertimenti della Salomono dalla ma
    - der intorno al fuggire la libidine, e guardarsi dal vino, e amministrar la giostizia. Elegio della donna forte

81

#### ECCLESIASTE

CAPO I. Vanità delle cose mondane: nissuna cosa è nuova solto del sole: difficoltà e vanità della studio, con cui si cerca d'Investigare le cose. CAPO II Vanita de placeri, delle ricclsezze, del grandi

CAPO II Vanita de'placeri, delle ricchezze, del grandi edifici e da' lesori accumulali per un erede non conocciulo

4.APO III. Ogni cesa ha il suo lempo. Vicisiltudine continua di futte le cose umane; nissuna è stabile, e permanente, onde in esse non irovasi vera felicità: affidarsi nita Providenza, e rigeitare le cure vane e innilli.

CAPO IV. Calunnie contro de'poveri, lirannia de'potenii, invidie, faise amieizie e altri mali. L'obbedienza a Dio val più di tutte le vittime.

CAPO V. Parlare ron ritenatezza delle cose di Dio: adempiero i volt: adorare la Providenza, che permette: Coppressione itagli innocenii. Li vavo è insaziabile; dell'uso frugale delle ricehezze.

CAPO VI. Seguita a parture della infelice condizione dell'avaro, e dell'uso dei beni di fortuna. CAPO VII. Vana cuelosita: brestia della vita: del non resere troppo giusto, ne troppo raggio; non

non resere troppo giusto, ne treppo raggio; non lae caso dei discorsi degli uomini: deita donna preiroleca. CAPO VIII. La sapienza spiende nel voito dei savio : della osservanza de' divini comandamenti: l'uomo

non ronosce se non il presente, nè può scansare la morte: gli empi peccano giu liberamente, perche libi è chemente: le stesse cose succedono ai ciusti e agli empi: sie di Dio impeneirabili. 10 CAPO 1X. Nissuno sa esta deguo di amore, o di odisi esercitarsi adesso nelle buque opere, men-

tre r tempo. La sapienza val plu, else la lortezza: sapienza del poveco poro prezzata. 10 CAPO X. Celeien nuovamente la sapienza, e detesta la sioliezza principalmente degli ambiziosi. Del

la siolitzza principalmenie degli ambigiosi. Del non parlar male dei magistrati.

CAPO XI. Della beneficenza: dell'esercizio delle buone opere sul riflesso della immutabilità del luturo giudizio: discreciare dall'anfino l'ira e la moba-

gita.

CAPO MI. Temere Dio in ogni tempo, e particolarmente nella gioventu, peima che venga la vecchirzza, e la morte. Tener viva la memoria di
Dio Creatore e Giudice, e ossevare i suoi coman-

#### SAPIENZA

PREFAZIONE.

CAPO 1. Esoria 1 regi e i magisteral a fare, e anna: la giustizia. Il Signore si trovà dia chi con cuor semplice, e con fede lo cerca; ma relli Jugga i percatori; rgii il lutio riemple, e nissuna cosa a sul è nascotta. Detestabli cosa è la moronazione, la detrazione e la Jugia. Dio non fere la morte, no i percatori a se la esilamarpno.

CAPO II. Lo scopo degli empj, ehe non hanno speranza della sila luturo, si e di godere i piaceri di questa vita: per questo odinno il giusto, che mira ad un altro line, e lo perseguitano a morle: come per lividia del diavolo l'uomo faito immortate divenne mortate.

mortaie divenne mortaie

CAPO III. I giusti in mezzo alle loro affizioni sonn lellel: gli empi menamo vita affannosa la questomondo, dietro alla quale vengono mali infiniti.
Elego della casittà.

CAPO IV. Comparazione della peogenie pia e casta con quella degli empi adulteri , disprezzatrice della

121

sapienza.

CAPO V. Gil empi nei futuro giudizio ammirando la gloria de giusti, che erano già da lor disprezzati, piangono la propria miseria, veggendo came momentanea la ta loro leitetta, e sara perputa queisa dei giusti. Dio e da per es slesso, e per mezzo delle cresture punisee t calife.

CAPO VI. Esorta i regi e i giudiei ad abbracciar la sapieza e la giudizia, dimostrando il terribil supplizio, a cui saranno condannati pl'ingineli retterd di popul. La sapiezza va incontro a quei che la cercano, ed è nillissimo l'acquisto di essa. L'invitiono non puo otriereta a pese. 130

L'invidioso non puo otteneta page.

APO VII. Tutti gil uoniul veragoan nello stesso modo
alia vita, e da esso si partono. È percui da eercarsi la sapienza, e la seco porta tutti i beni, ed
ha con se il moltepiler spirito d'intelligenza.
Ella e qui marva igliosomrate celebrata dall'autore, il quale l'avea conseguita in grande abbondanza.

danza.

CAPO VIII. Alla sapienza vanno dietro tutte le cose,
ehe possano desiderarsi, onde ella e da cercaesl., e dee chiedersi a Dio, Il quale solo da la con-

133

CAPO IX. Orazione del Savio, eha confessa in propela miseria, oude chiede n Dio la sapienza, la quale a tutili essendo necessola, lo è molto più al rettori di popoli, perocche incerta è 1' umana

sapjenza.

CAPO X. É. celebrata la sapienza per aver salvaii. e
literali Adamo, Noe, Abeamo, Lot, Giacobise,
Giuseppe, Mose, per ministero del quale ella irasse dali Egitto i figliacid d'israele per mezzo al mar

Rosso, in cui ali Egiziani furos commerci. CAPO M. La sopiemza de me de figliculi d'israele nel deserto, il la vincitori del nemici, dà ad essi acqua stal insost; gli Egiziani Molatri sono puniti con nostili fingelli. Dio, che di tutti anni a salute, tollera con gran patienza i precatori, affinche si emerilino, potendo egil con un sol cenno ster-

mbosed itutti a un iratio. CAPO XII. Com quasta elementa, e ionganimità Dio bolivrasse gli abitatori della terra santa, non distrungendoli a un iratto, benehe esil, non quetti soli, na tutte accor io nazioni streminae potena, serna far torto ani stemo, sevendo egit solo il Pasona far torto ani stemo, sevendo egit solo il Pasona far torto ani stemo, sevendo egit solo il Paso i nemici fa, che i soni delli abbina bonna spegnata in loi, e cella sua bonta, e il il riirae dal

percata

CAPO XIII. Vanita degli tuenini, i quali non avendo i

CAPO XIII. Vanita degli tuenini, i quali non avendo

conosciuto Dio per mezzo delle creature, adora
rono piuitosto le creature siesse come dei; più

stolli ancora son quelli, che Dio chiamano l'ope
ra di un articior, e da un idolo inarenato chiege
ra di un articior, e da un idolo inarenato chiege-

ra di un artesce, e da un inoto insensato emeggono aluto.

CAPO XIV. Seguita a dimostrare la stollezza, e cretta

List. 151

Geg: 10084Fi.
CAPO XV. Bingnatiamento a Dio pee aver preservato
Il popol suo dalla idolatria, che avea corrotte
tutte le genil. Stollezza degl'idolatri, e invellive
contro di essi.

CAPO AVI. Gli Egiziani sono puniti per la loro idolatria; gli Ebrei da Dio rievono elito, e sono dipoi gastigati per mezzo di serpenti, dalie morsicianre dei quali risanano mediante il serpente di brouzo: gli empi sono struziati stalle locuste, dal-

le mosche, e dal fuoco misto colla grandine: agli Ebrei e data la masona.

CAPO XVII. Tenelre dell'Egitto con incredibili terrori e spaventi: segli aliri luoghi era luce chia-

ra

CAPO XVIII. GH Ehrei gedono la luce , e sono guidati da ma colonna di lucco : seno utelsi dali' Angelo lutti i primogentti dell' kgilto. Gil Ehrei nella sedizione di Care provocano a siegno il Signore : ma in merzo all' incendio sono liberati, ollerendo Aronne l' incersos e pergando pel po-

polo.

GAFO ANS. Gil Egiziani in perseguir gii Ehrei sono ingolati dai mare dopo essere gia stall tomortias di dalie ramoreirio, e daile moscile. Agli Ebri son date le carni secondo il lor desiderio: gii empi, che malitrattarismo il toro sopti furono puniti colla cecita. Gii elementi sersono a Dio mei gasti-quer i cattili, e, nel lasorire il bosoi.

#### ECCLESIASTICO

PREFAZIONE. UAPO I. La sapienza Incomprensibile rite mile creature risplende, ab elerno ha sas origina da Diu onnipoiente, il quale la dà a que' che lo lemono e lo amano: perocché il limor del Signorr : rhee gul commendato in molte maniere) non solo la sapienza, un anche tutte le altre virtu ha seco

censtaral a Dio con semplicità ill enoce CAPO II. Chi si da al servizio di Dio sia stabile nel la giustizia, e nel timore, e nella pazienza; e lemrudo Dio credano a lui, a di lui si filino, e ne a vronno frutti grandissimi : ma guni agi' incredu-

li ed agl' imparienti. Effetti del timore di Dio, CAPO III. Iddio benedice in molla guise rhi onora i graitori, e maledice chi non li rispetta. E lociata la modestia dell'animo, ed e biasimata la curkwita, il cuor duro, cattivo e superbo: lodi dell'uomo saggio e del limusiniere.

CAPO IV. Exertazione alle opere di misericordia, a allo simbio della sapienza, di rui spiega i frutti: rossore buono e rallivo; non si der occultare la sapienza, ne confridire nila verita: combattere per la giustizia: alle parole corrispondano le ope-: umanifa verso gl' inferiori : fuggir l' avarisia. 18

CAPO V. Non tidarsi delle ricchezer, ne della giori pezza, né drlla robuslezza. Tenerre il peccala a le pene del percatu. Del min essere liistabile, ma costante nella via del Signore, ne doppio di lin HE SUSSUFFARE

CAPO VI. Elogio della vera amicizia. Quanto ardui cosa sia la sapienza, e con quanta studio dellisa

t:APO VII. Foggire II male, l'ambirlone, în prest zione la pasillanimita, la menzogna. Elogia della agricoltura e della buona donna e ilel serva li mperante. I grultori istruiscano i lor tiglinoli, e colloclumo le lighe: I tigli unorino i genitori : si onori Dia a i suoi ministri. Delle opere di misericordia e della memaria de' povissimi.

CAPO VIII. Non contendere coll'uomo polente, rol faroltoso, col linguaccinto, roll' ignorante. Non disprezzare il pentestr, në l vecchi; non rallegrarsi della morte del nimico; ascultare gli anzia ni; correggere i pecratori; del dare la prestitu; dell'entrar mallevadore; non premier brighe con uomo audace e tencondo. Custodire il segreto.

CAPO IX. Teneral ioniano dalla griosia riguardo al la moglie : luggire la conversazione della dos callive: lener coato del vecchio agnico: pun frequentare i graadi; traffare co'saggi; avere Dia

davanti agli occhi CAPO A. Delle doti di un buon principe. Quale e il re, tale è il popolo. Scortarsi dell'ingineie: fuggir la superbia, l'Ingiustizia, J'avartzia. Elogia del limor di Dio. Non si disprezzi il giusta , perché posero , ne al onori il peccature, perché

CAPO XI. Saviezza dell'umila: non giudicare ili nessuno dalla apperenza: non far pompa di bei vesti menti: non invanirsi degli onori: non giudicare prima di aver udito il reo: nua porre la fidanza ne' beni temporali : il beae ed il male viene da Dio: ricordarsi del henc e del male: non fidarsi di

fattl CAPO XII. I benefizi debbooo farsi piuttosto ni giusti : non dar riretto agli empl, e peccatori : e dillicile Il distingaere gli amici dal nemici : aon fidarsi dei emici benche si lingano ataici.

CAPO XIII. É pericolosa la societa col superbo, esi riccu, cal polente: amary Dia r Il prossiaso, Louporazione del povero a del ricco.

CAPO XIV. Besto colul, cha nel parlare non perra: le ricchezze sonn un male pell' avago : servirsi delle ricchezzo a fare del bene prima della morie la quala non tarda. Fragilita dell' ususo. Beato chi ama la sapiraza e la giustizia.

CAPO XV. Bealts chi col limore di Dio si rende ido-BIRDLA Vol. II.

neo all'acquisto della sapienza, la quale non'posono-ottonere gli stolli e i bugiardi : noje dee p fendersi in Ino la cagione de' precali, ma nell' uo mo, il quale fu rredo col libero aridirio, e rice se i compodamenti rir el polesa osservare. Tutte le rose sono manifeste agli occiti di Dia.

CAPO XVI. Nou gloriarsi di aver molti figlinoli s'el son cattivi. Ira di Dio contro i cattivi, misericorilia arrao de lincol. Delle opere all miserio rdia Nissure può sottrarsi alta vista, e al giudizio d Dio , le opere di cui sono insperscrutabili all' uu

CAPO XVII. Cryazione dell' nomo: prerogative cone ilgle ad esso, e compandamenti ilati a lui: divi sione del genere umano la varie nazioni, alta qui Il Dio diede reltori , sopra de' quali , e sopra le ope er logo egii ha l'occhio condimianerate. Virtu del la limosina. Proposta la misericordia di Dia, esorla i peccatori a proitenza

CAPO XVIII. Meraviglie di Diu: miserin siell'uomo e misericordia di Dio verso di Iui. Aver pirta del pensimo. L'one dalda larsi l'orazione. Meditare Il giudicio ili Dia, e faggira la concupiscenza CAPO MA, Deila mbiginchezza, slella jussura, del-

la inguarda : del creder troppo ficilmenic di co lui che si gioria dell'Iniquita, che odia la corre-zione, e Irionia nella maliria. Della discrezione nel parlare; della tinta unittà; si loda chi sa ta-

CAPO XX, Della correzione fraterna; del silenzio: sirila rata del sapieste , e di quella dello siolto: della faisa promessa e della menzogna : del saggio, cise è accetto ai grandi. Del non ricevere i dona lis1: delia sapieuza mscosta-

CAPO XXI, Insegua come convicue guardard du ogni peccato, a particolarmente da certi peccati, del

CAPO XXII. Dell' intingardo; del tigliuolo mal edges ha Locur si getta il tempo a Istraire lo atolto Fuggire I callivi : esser ledele all'amico la qua lumque circostanza rivita vita.

CAPO XXIII. Chiede a Diu la grazia per Irneral lon tano dalla superbia , dalla gola e dalla lussuria Guardarsi della consurtudine di giurare e di offen siere colle parole : l' adulterio è odioso sommamen te a Dio e agli nomial.

CAPO XXIV. La sapienza descrive la sus origina, e le moite sue perrogative, e lovita gli nomini a cercar lel , che lutta illustra collo spiendore di see dattrina.

CAPO XXV. Tre cose, che piacciano al Signore, fre case, che ruli ha in odia; nove case, che si stimano buone da tutti. Elogia del timore di Dio: malizia della donna. CAPO XXVI. Elogio sleiin donna saggia : si bisalma la

donna ráftiva , e priosa. Custodire le figliuoir : tre case, the affliggupo; doe, the sembran difficill, 213 CAPO XXVII. Molti perenno per la poverta, u pe amora delle ricchezze. Custodire costantemente il ilmore di Dio, La teulaziane prova l' nomo tentuto, Seguir in giustizia, Incostanza dello sloltu. Mo

deslia nelle parole. Non isvelare I segreti dell'amieo. Adulatori e ipocrati ediosi a Dio CAPO XXVIII. Non cercure la vendelta; anzi perdonare le offese: loggire l'ira e le litt., Mall dritt lingua, Uniuder le orecrhie alle parele della catti un lingua; e mettere un leeno alla bocca. CAPO XXIX. Esorta all'apere di misericordia, a par-

ticolarmente ad Imprestar, e far limosina, della quale la riegio. Esser grato e ledele a chi presti mallevadoria. De' pellegrini, e degli ospiti. CAPO XXX. Edurare e correguere i ligliusli : é cost periculosa l'esser troppo indulgente con essi. La santita del corpo sal piu che le ricchesse. Quan ju ela dannosa all' nona , e da faggirsi la malic

ronia. E quanto nitle la giocosdita del cuore CAPO AXAL Tribulazioni dell'avaro. Elogio del riccu, che conserva la Innoceura. Della modestia

r sobrictà nel mangiare e nel bere

CAPO XXXII. Utizi del capo del convito. Rispetio che des aversi pe' vecchi ; i giovinetti debisono lacere. Lereure Doc; non far cosa veruna senza consipag. 257

CAPO XXXIII. É lodato l'usuro, che teme Dio. Incostanza dello stotto. I giorni e I tempi sono da Dio, Il quale jutte le cose erro, e le ordina e dispone Ogni cosa ne las un'aftra, che le è contraria. L'ome debban traffarsi gli schiavi.

UAPO XXXIV, Vanita de' sogni, divinazioni, anguro Utrista deile tentacioni. Bentitudine di chi teme Dio. Distrioni ilr' peccajori abbominevoli negli nechl di Dio. Di coluj, che fa peniteura, e

on si astiene dal peceare UAPO XXXV. Del vero saerilicio accetto a Dio. Not presentarsi a lui colle mani vuote. Dar volentieri le primizie e le oblazioni. Dio esandisce il povero maltrattato, e.il pupillo, e la vedora plaguente; e le orazioni dei ginsti, che si umiliano,

liberandogli da' persecutori , e dando a ciascuno secondo le opere sue. I APO XXXVI. Invoca la misericordia di Dio sopra Israele, e sopra Gerosalemme, a il Terrore, e ta mano di lui sopra le straniere nazioni, affinelle il

nome ili lui sia giorificato, e sia egli riconosciute come solo Dio. Del cuore stolto e perserso; della huona moglie. CAPD XXXVII. Del tinto amico e del vero. Discrezione da usarsi nel prender consiglio; scienza ve-

ra e faba, utile e pericolosa. Tentare l'anima propria. Mali , elie vengono dalla erapula. 1 APO XXXVIII. Onorare II medico. Da Dio fig data all' nomo la melleira: cume convenza diportarsi uelle majattie. Plangere Il morto, ma moderare la Instezza. Ricontarsi di aver a morire, Della agri-

collura e delle arti. (API) XXXIX. Occupazioni del saggio, e opere insigni di lui, e perpetuita dei suo nome. Benedire Dio in lutte le opere sue. A lui niente è occulto, Benedizione di Dio sopra l'Innont, tra contro I caltist. Tutto torna in bene pe' lmoni, in male pe' cal-

LAPD XL. L'uomo socretto a nenosa occupazione, e a giogo pesante, e a varie miserie. Caducila della cose. Gli iniqui colle loro ricchezze presto sono sterminati. Lede della mediocrita. Il timore di Dio preferibile a ogni cosa. Procurare di non ridursi in mendicula.

CAPO XLI. Per elii sia aiñara la memoria ilella morle, e per chi noi sia. La maledizione serbata agli coupi. Tener conto del luon nome. La sapienza nascusta e Inutite come il Jesoro nascusto. Diverse cose, delle quali dee aversi russore.

LAPO XLII. Bel non rivelare il segreto, e ili altre co

se da exitorsi. Vigitanza di un padre di famiglia, particolarmente riguardo alla eustodia di sue figlittele. Le opere del Signore, che lutto vede, so

uo perfette. I APO XLIII. La grandezza del Creatore risplende nell'ornato e nella bellezza sie cieli, nel sole, nella buss , nelle stelle ec. Nissuno à capage di lodare Dio degnamenie.

t APO XLIV. Elogio degli antichi Padri, e de' loro discendenti in generale : inili son celebrati Enceli, Nor., Abrason, etil furon faite le promesse, Isac-

yn e Glacobbe. APD M.V. Elogia di Mosè, di Aronne, di Phinees. Sacerdorlo di Aronne: gastigo di Core, Dulhau e Abiron

1 APO ALAL Elugio di Giosuè, di Caleb e de' giudicriino a Samuele. CAPO ALAH. Elogio di Nalhan , ili Basid e de' primi

anni dei regno di Sabinone : Ignominiosa vecelilezza 81 questo principe, Imprudenza di Roboam. Empieta di Jerokoam.

LAPO MAIII. Elogio ili Elia, ili Elisco, e di Ere-

CAPO XLIX. Elogio di Josa , di Geremia , di Ezechiele, dei dodici profeti, di Zorpkubel, del Ponteli-

re Gestt, di Nebenia, di Benoch, di Seth, di Sem, di Adamo CAPO L. Elogio di Simone somun socrelote, figlino-

To di Onia. Sono bindimati gl' Idumri , i Filistei , e I Samaritani. CAPO LL Orazione ili Gesu ligilnolo ili Siraeh , colla quale a Dio rende grazie, che l'avesse liberato da

molli gravi pericoli; e tutti esorta alla studio della sepienza PREFAZIONE SOPRA I PROFETI IN GENERALE 207

## ISATA

#### PREFAZIONE

CAPO I. In qual tempo profetasse Isala sopra Gluda e Gerusalemme. Questa città flazellata ils Dio cor ogni specie di mali non è ritornata a lui, onde dice, else a lei soorasta una terribil desolazione. Le sue vittime e le sur solennita sono rigeltate: quello, che debba fare per essere ricevula in grazin dai Signore. Nuovamente predice, che per li molti peccati, ne quali è cadula, soggiarera a grave vendella, e finalmente sara no di liberata e rimessa in piu felice stato

CAPO II. Al monte della casa del Signore correranno lutte le genti : e da Sionne verrà la legge ed ella non sara più molestala dalle guerre. La gasa di Giacolibe saro ripellata per la sua idolatria , avarizia , ec. I superid saranno umiliali , e solo il Signore sara esaltato.

CAPO III. I Gladel pe' luro pecenti saranna percossi, e rideiil in desolazione, e dominali da ragazzi, e da gomini effeminali. Grida contro le iniquità del grandi, e contro la superbia, e la lascivia delle liglie di Sion , la quale profice, che si con-

vertira in loro ignominia. CAPO IV. Selle donno sposernuno un solo marito. Il Germe del Signore sarà esallato, e saran salvate le reliquie d'Israele, e saran liete e feltei.

CAPO V. Loila figura della vigna sterile il Profeta pr iller la condannazione e l'abbandonamento del Giulet, de'quali sono descritte le Iniquita. I su perbi saranno umiliati, e Dio sara esaltato. Felieita de glusti, Bandlera alrata da Dio alle nazioni contro I Giudel.

CAPO VI. Isola vede la gloria ili Dio, e comianna se stesso per aver Isciuto; sono puriticate le socialibra, ed egli si illmostra pronto a predlesre. Si predice l'accecamento del popolo fino alla desolazione delle citta ili Gigila, e la consolazione di cu-394

lei, che era derelitta. CAPO VII. Essendo Gerosalemme assediata da' soriani, r dagl' Israelili, Isaia prediec, che non la espu-gueranno, e all'empio Aeliaz ilà il segon della ilberazione, la Vergine, che pariorira un figliunio elle avra nome Emmanuel. Profetizza la desolazione d'Israele, e la gravissima tribolazione, e la solijudine di Gloda

CAPO VIII. È ordinato a Isala di scrivere il nome del Bambino elte nascerà. I regni il Israele, e della Sirla stran distrutti. Ginda sara afflitto, ma sara poi liberato; quantunque moiti di que' di Giuda sieno per cadere, ordius, else si ripleghi la testimonianta, e si sigilli la legge; soggiunge quali sejagure sovraslino a quelli elic abbandonano la

CAPO IX, Profezia della nascita di Cristo: l'impero ili lui si dilaterà; Giuda sarà liberato dal notere dei re d'Israele, e della Siria, de' quali regal, a particularmente di quello d'Israele al predicono le intestine discordie, e le stragi.

CAPO A. Gual a quelli , che fanno leggi inique, e op primono i poveri , e je vedove. Predice, che il re Assiro, verga del furor del Signoro, per la sua allura, e arroganza sara umilialo. Consola Israe le, affinche non tema l'Assirio, e predice, else l

snot avangl a Dio si convertiranno. CAPI) XI. Profezia della nascita di Cristo, del suo gin-

digin, e della sua esaltazione e della conversione

INDICE . 14

delle genti, a della gioria del suo sepulceo, e della conversione degli ayanzi d'Alexele. peg. 331 CAPO XII. Cantico di laude, a di riegraziamento a

315

Uristo vinciture, e salvatore. CAPO XIII. Babilonia sara desolala da Medi.

GAPO MV. Consolutione de tiindel liberall dulla callivita ill Babilonia: superilla, e cendella di quella nazione, e vasitta de suoi domini; guniziono dei Filistel, e itelle allre genti, che al rullegarono delle calumita de timbel.

CAPO XV. I Meabiti soranno distrutti. Il Profeta las compassione di quel popolo.

CAPO XVI. Prega ehe sia mandato l' Agnelio eise il Cristo. Monte e punito per la sua superioa, e arroganza, e pochi resteranno di quei popolo.

CAPO XVII. Dopo la rovina sie' Damaseeni, alleali d'Israelo, il paese d'Israele surà devastala, perché il popoio si è scordath di Din suo Salvadore, a cul riloraera nel lempo della Iriboiszione. Gual ai persecutori del nondo lel Simore.

UAPO XVIII. Profezia contro un popolo, in eui I Gindel avenno fidanza; il qual pupolo dee poseia far sur offerie al Signore. CAPO XIX. Profezia contro l'Egilto. Gli Egiziani si

convertieram al Signore.

CAPO XX. É comandato a tsaia di andar muto, e sealzo, predicendo con questo la estilività degli Egiziani, e degli Eliopi soggiogati dagli Assiri. Costernazione tie Guiodei.

CAPO XXI. Prolezia contro Balillonia, contro Cedar, e contro l'Arabia.

CAPO XXII. Plange la desolazione di Germalemme, Sohna preivito dei tempia sarà privato della sua dignila, e condotto in passe straniero, ed Elizeim sara sodiluito a lui, e avra motto potere. GAPO XXIII. Dentro il termine di selfanta anni Tico

sarà desolata pre ragione della sua superbia e dipoi sara risisurata. CAPO XXIV. Predizione de' mall, che Dio manderà a

iuita la ierra pe peccati degli nomini. Gii avanzi pero saranno salvali. Il giorno dei giudizio di Dio è terribile per gli empi. CAPO XXV. Rende grazie al Signore per le nilrabili

opere sue, e pe'henriiri futti ai suo popolo. CAPO XXVI. Canlico di ringraziamento per la esaltazione dei giusti, e la umiliazione de' reprobi. Della risurrezione de' morti.

CAPO XXVII. Gastigo di Levisitum. Correzione paterna usata dal Signore e di Editoli d'Israele. La città forte sara desolata. I figliani d'Israele baunti dell'Assirta o dall'Editondorranno il Signore in Gerusalemne.

CAPO XAVIII. Minarce coniro Samaria e coniro le ilieci Tribu e contro Ginda e Beniamin. Promessa del Cristo. Pictra angolare da meliersi nelle fon-

damenta di Sion.

CAPO XXIX. Assedio e tribolazioni di Gerusalemme:
libro sigillato. Accecamento dei Giudei; conversio-

ne degli avanzi di Giacobbe.

CAPO XXX. Minacce contro I Gludel, 1 quali senera consultare il Signore ricorrono agli Eginini, il soccorro del qualit sarà Inquille, Come Dio è Isono per quelli, che toriano a ini; e quanto grande sia la toro lelicita. Del giusirio, che laransi degli enno.

CAPO XXXI. Predice, cise quelli, cise maneanda di speranza la Dio ricorrerano all'azito, e agli aluti unani, perranno eon quelli, da' quali cercano soccorso: ma turnando al Signore, saranno liberati.

CAPO XXXII. Il re regnerà con giustizia: felleità del popolo. Calonila initinate al principe atolio, e alle ilonne facollose: la pace promessa al popolo di Din. 201 CAPO XXXIII. Di quello, che avverch a Senascherib.

CAPO XXXIII. Di quello, che avverà a Semancherib. I Giudei sersamo liberati, e Dio sarà glorilicate. Inveitiva contro gl' l'opezini. Quali debbano esser quelli, che abiteranno con Dio nel ciclo. Della celeste Gerusalemne, donc e lodato il Signore nostro Re e Legislalore. CAPO XXXIV. Dio punira con rigore Iulia le genli.
L'Idonnea sara abdottuta e devasiala per semper.
CAPO XXXV. Emisolazione e lelicita della chiesa delle

narioni.

CAPO XXXVI. Sennscherib, prese ie rlita forli della
Giudea, manda Rabsace a Gerusalemme, il quaia

siona aver parlalu malamente confro Erechia, e confro Dio, esorta i cittadini ad arrenderal. 40 CAPO XXVIII. Erecina inorridilo al racconto delle bestemme di Rabare, e di Sennoclevili, manda a dire a Isaia, che prechi il Signore, e questi il consola, e di promotte l'ainto di Dio. Ucciso da

un Angelo l'esercito di Senuarinetti, egli ancora e ucciso da propri ligituoli.
CAPO XXXVIII. Escribi è liberato della morte. Releggradazione del sole nell'orisolo di Arbay.
Cantino della della concentratione della sole nell'orisolo di Arbay.

Cantico dello stesso ro lu rendimento di grazia al Signore.

CAPO XXXIX. Ezechia avendo tallo vedere I suol te-

sori agli aminavindori del Re di Boblionia sente dirsi da bata, che il totto sara un di trasportato, a Boblionia. CAPO XL. Gerusalemmo sara consolata, e salvata di Carlo, Predicazione del precursore, Gioria e pui-

sanza del Messia. Stollezza degli idolatri. Felicita di elil spera in Dio. CAPO XLI. Potenza di Dio infinita: sun bonta verso

degli u-unini. Redenzione di Giacoble. Vanità degli idoli. CAPO M.II. Caralleri del Liberatore d'Israele, nel quale il Padre si complace. Le genti inite indino

Il Signore, e gli rendano grazie, I callivi, gl'idolairi, e gl'ingrali saranno punili. CAPO XLIII. Comola il popolo fedele, promeitendogli, che sara molliplicato grandemente. Benefizi di Dio, il quate ai lamenta idila ingratiudine

de' Guidei.

CAPO ALIV. Dio consola il sun popolo sopra dei quaia spandera il suo spirito. Egli è il primo, o l'ulti-

spandera il suo spirito. Egli e il primo, o l'ultimo, e il solo Bio. Vanita degl'iduli, e di quei, che li fabbricano.
(APO ALV. Delle viltoric, che Dio concedera a Gito, il quale nol concace. Predice la nalività di

Cristo, e colla liberazione de Giudei per mezzo di Cro adombra la saluie di lutili gli momini per Gesu Cristo. Dio solo e Signore, Giudo, e Salvatore, e adempic le sur promesse. 47 CAPO XLVI. Vanila degl'idoli, i quali saranno distrutti. Escotazione agli Ebrei, perche ritornina

al Signore, 'affice di conseguir la saluie per Crisio.

CAPO ALVII. Balsilonia saru uniliata e desolata per la sua superisia, e per la crudellà usala contro

la sua superbia, e per la erudeltà usala coolro gli Ebrei, e perché sua spezana ripose no maleiiel, negli auguri, o ne Maghi. CAPO XI.VIII. Riobecia a Giodri la loro ipocrissa e

Ingratitudine, Dio, e non gl'ideli hanno predatto il inturo, e adempiule le promeso. Egil per amor elei suo uome perdonerà a israele. Quanto sarebber felici se lossero stati federii: CAPO XLIX. Ceisto contoliere delle grati, e dai Gjudei, else acquisierauno la safate. Felicita de Cre-

denli. Consola Sionne, rise al disole di essere ablandonala da Do: ella sara ploriosa per tutta la terra, perche tutti a dei correranno, e i suoi neniri saranno distrutti. CAPO L. La Sinagona è ripoditata per le sue iniquita, e perche non sollo ricespre il Cristo. Il mala-

e perche non vollo ricevere il Cristo, il quala nulla tralascio di fare, affinche ella lo ricevese; anzi per amore di lei si espose ad ogni sorta d'oltranzi.

CAPO I.I. Consola Sionne cull'esempio di Abramo, e l'esoria a confidare di ricevere da Dio la comolazione promessa. Felicila di Sionne. I nemici di lei agranno unullati.

CAPO L.H. Consoluzione di Sion, elor della chiesa di Cristo per la gratoria sua redenzione. Commenta i predicalnei del Vangelo. Escria tutti gli uomini a AAA INDICE

lodare Din per Cristo Salvatore di Inth: umiliazione, ed esaltazione di Ini: conversione delle

genti.
(APO LIff. Non tutti crederanna al Vangelo. Naccita, patimenti e morte di Cristo pe' nostri peccati: sua manonetadine; sua uldazione volcotaria; sua

glorie, e namero grande de revelenti. CAPO LIV Inita la ridiesa rallectraral, perche coll'aggregatione delle genti vila sara più grande assoi della minagon, e si shoulera pel mondo tutto, e sara sempre protetta di Diu, e sara edificata di pietre prezine, e fondata mella giustizza e utili i suo della sarano britti di Diu, e sava-

1.APO J.V. Invita Intil alta fede e pronette luro l'abbondanza di Intil i beni apirituali. Dio e misericordizza, e verace nelle sue promesse. Progressi dell'Evangelio, e felicita dei credenti.

EAPO I.M. Il Signore esorta tulli gli tiomial di qualumque nazione a osservare I suoi precetti. Gli stranieri, e gli cunacili entreranon unlla famiglia al Dia, Minacce contro I pastori il Gerusalenane, 457 CAPO I.MI Morte del giudo. Minacce contro gli Lieri idolari, e tinigul. Pare, e consolazione di quelli,

che si convertiranno: il cuore degli empi è un mare in tempesta. LAPO L'IIII. Parta contra l'Iporrisia degli Ebret, a de' loro digiuni, che non sono accetti al Siguore. In qual modo debba osservarsi il nabolo, consesono preniali quetti, che in lai guisa l'osser-

vano.

CAPO LIX. Dia è insono, e potente per salvare I Giudel; qua eglino colle loro Iniquita fanno si che egli nè gli esaudisce, ne il salva. Casfessione di questo iniquita. Il Signore farà sentire Il suo furore a' caltul, e il sua brelignita a' penileuti.

CAPO 1.X. Trionlo della chiesa, a cui si untranna mollissime nazioni, e quelle, elle staran arparate da lei, periranno. La pace, la giustiria e il canto delle tilvine lodi sarauno in Jei, tolta, e sisundita il iniquita. Il Signore sara sua luce, e sua niera la reamitiran.

CAPO LAI. Ministero, ed ufficio del Salvatore: redezione del genere umano. Convenione de' Genlill alla predicazione de'gli Apotoli. Esonosiazione de' credenti, e giuria de' ninistri Evangelici. Felicita della elairas. CAPO LXII. Cantanas il profeta a predire il Cristo

venturo, e la conversione delle genti. Feticità, e gloria della chiesa, effettio tieli imorce di fito verso di tel. Dei predicatori tiel Vangrio, che sara animaziato a tutta la terra. L'APO LXIII. Il Signore silce, elie e stato seperso ili sangue upando egli solo combatte, e vinne i nemiei. Dio fere metili Garot agli Straettii, una que-

ati per la loro ingratitudine sono stati abbandonati. Preghiera del proleta, che invoca la misericontia del Signore a favore del popolo suo, che el vetle abbandonato. L'APO LAIV. Chievle, che Dio farcia conorrer ai ne-

APO LATY, Univer, the 199 intent constrers a nemiel it sun pome, e la sua passanza. Felicita preparata per quelli, che aspettano Dio. Confessa e piange i peccali del popol suo e prega per la sua liberazione.

CAPO LAV. Exprovazione del Gindei per la loro intequita, e conversione delle genti. Gli avanzi degli Eleva sono salvati. Felicità del Intelli.

CAPU LAAL. Il Signore del cuto, e della terra mon desidera un temple, ma ann lo spirito contrito e untitato. Rigerta i saccittà ireali. La pertineta del popolo Elere cantre Cristo e contre i suni discepeli sara punita. Ferundita della muya chiesa e sina feficila. Conversione delle graft. Permite passigo, e la darsosi limitarente al huont e al catquestione. In darsosi limitarente al huont.

#### GEREMIA

PREFAZIONI

CAPO I. Vocaziona di Gerenia al ministero di profela. Si scusa per ragione della sua tenera eta, na lilo in riempie di fortezza. Gili è commonino di predire la distruzione di Gerusalemne mostrata a lui colla visione di una verga, a ili una caldaia , cite todite.

che holle.

LAPO II. Courrele di Dio contra l'Gudei, e particolarmente suntro l'pastori, e faiu profeti. Prestizione della loro linomente recuna in pena della
loro idolatrio, e di lujte le loro linguita.

CAPO III. Die cen somma henta richlama u se il san popolo. Promose ch' ei fa a Germalemme : gloria ed esaltazione di lei, e dell'aggregazione con lei di lutte le zenti.

CAPO IV. Promette il Signore il perilono agli Ebret se al convertiranno sincramente, e circoncideranno i cuori loro. Minaccia disastri gravissimi se perseverano nei male. Piange il profeta le cala-

multi di Giuda.

CAPO V. Il Signore cerca un giusto In Gerasalemnos per larle miseriecovita: una lanto il pupolo, cume i grandi sono indurati, a sexua freso corrono a mal fare: Dio perciò minaccia di devastar la cilita per mano di un popolo stranlero: una non

tutin distritaserii.
CAPO VI. Gerusalemme sara slesolata dagli Astiri inprita de' pecali del popolo, sie' grasoti, de' faisi profett, de' sacerdott. I suoi sacrifizi son rigettali. I Gindel simili a un melallo, ehe non puo purificarsi un finoco.

CaPO VII. In vano gil Ehrei si confidano nel tempio, mentre fanno opera pessime, e non vogiono accilitar i profeti, come pur fecera i padri loso. Il tempio sara distrutto, a la teera di Giuda sara un iteaerto, e non gioveranno ai casi le preghiere di Geremia, ne i loro sacciliat.

CAPO VIII. I regl, I principi, I sacerdoti, I profett, e lulto il popolo, precine hanno abbracciata l'idolatria, e senza rifichtere al giudiri di Dio hanno abbradonata la verità, e uon pensano ad altro, che all avaritta, e al loro lidoli, e non vogilono convertiret, sariano stratalati da menici somma-

neute erulell.

CAPO 13. Piange lo stato infelice di Gerusalenne:
nuu e da intarsi d'aleuno, perché lutti cammissno con fraude: insita lutti a piangere la desolazione della Giudea. Nou gloriarsi se non in Dio,
il quale posira tanto i Gestili come gli Ebrel in-

circoncisi sil cuore.

CAPO X, Vanita del culto slegli astri, e degl'idoli:

Dio solo il fulto creo, e il fulto governa, il quate ganara i peccolori. Pregisera stel profeta.

51

CAPO M. Peerlie e maledello elli non issersa l'altrara fatta de libo co' podri, percio è commadata al Penfeta ill predicarse l'osseranza, till librei pero insternamo piuttosto i escelleraggiat e la idelatica siel Podri lore e sarzano poniti cos mali lovisibili, pe acoverna lore di idadi, un l'oreno della perciona della della della della dilatica della della della della discolarazione di la Assettali lo misucaciano affinche piu non pre-

CAPO XII. Animira il profeta come gli empi sono prosperali: eglian pero sono erabati pel giorno siella sectisone, e sono exgione di bullo al parse levo. Il pastori hamou divertata la vigna siel Signire: il Signore però avra misericordia di essa, e co estali-levra i neurito.

CAPO AIII. Il cingolo ili Geremia maccosto presso all' Enfrate, dove marcisce, figura ili Gerusalemme rigettata e abbandonata da Dio. Esortazione alta penitenza: minaccia de futuri gastichi.

CAPD MV. Sicella, e lama rella Giudea, e pregando i ferenta il Signore, che faccia misericordia, îno gli ordina di non pegare, e non acertali digiuni, ne le villime del popolo. I probeti, che promettomi parce, periranno anchi essa, il profeta ili intro o prega islanitemente il i Signore pel sto po-

polo.

13.191 A. Il Signore dies, che son si preherreke, alle orazioni, in ell'isson-e, fre di Samuele, ne il riterrelte dall'albandonare il popolo alla pesilienza, alla isme, alta supia, silo cultivita, perche gastigato non si e curretto, il prodeta si la-metta di essere salto capione di discordia, e di aver sofierii degli strapizzi nell'annuntaire la paroia il Bio: e il sliguore recumente di anattro, e di sieruniare il Giode'i promette mozora hettera e santre e interrecoria, a quelli, che il como a cantre e miseriocoria, a quelli, che il como

CAPO AVI. Dio proibisce al profeta di prender moglie, percire il Giudei saranno oppressi dalle miserie, taimente che non si seppediranno, ne si piangeranno i nurti: ma dipor per mezzo di caccistori e di pesalori il Signore il ricunsturra al hor-

paese, done insieme con lutte le genti confesseranno I loro pectati.

(APO XVII. Ostinazione de Giadel, I quali per ciò azramo puntil. Madretto eli conida nell'uomo e benedetto chi in Dio conidat. Edil sobo penetra nel casei, e rente a caserona seconolo i suoi antamenti. Il profeta domanta a Dio di essere liberato, e else sieno confusi I nemici. Santilieratione del Salutu. Minnere costro Germa;

CAPO XVIII. Colla similitudine del vasalo dimostra il Signore, che la casa d'israele è in sua mano, a la Iraltera secondo che avrà meritato. Per la collinta malvagità d' Giudei è minacciato ad real l'eccidio. Cospirazione contro Geremia, e sue querele con Dio.

rele con Dio.

CAPO MN. Erremla spezzando II vaso di terra la Intendere, che II popolo perira di apola e di fame nell'assedio, quando i pudri mangeranno I loro II-gilholti, e Iulio questo asserra per la loru idola-

tria, e pel ilisprezzo della parola di Dio.

CAPO XX. Geremia è percesso, e messo in prigione
da Plassar, è iliserato, e prinefizza contro Plassur, e coatro tutta la Giudea. Si iamenta di patire persecuzione, e saierral, e obtendori per la parola dei Signore. Muleslice il giorno di sua na-

CAPO XXI. Risposta data da Geremia a Phossur e a Sophonia, mandali da Sedecia a consultario in tempo dell'assedio. Giuda sara descalad dalla guerra, dalla poste, e dalla fane: e aronno vita solamente quelli, eliu anderanno a soggettarsi a' Galdol.

CAPO XXII. Discorso di Geremia al re di Giuda, e al popolo, Seltum, ligiliacio di Josda re di Giuda, a, non tomera a Gerussiemme. Serida quelli, ehe edificavano col trutto delle inginistriepredizioni contre Josdan, il cui figirino Jeconia sarà menato colla madre a Babilonia, dove morrib.

CAPO XXIII, Minacce coulro i pastorl, che dispergosto, e lacerano il grenze. Dio promette, che lara tornare gli annul al hugo bero, e diara del pastori, e il Gerone gusto di Itasbide, autto dei quatrarà felicita grande. Perdice l'ignominia elerna al latal profeti, che lingannano il popodo, e a quelli, che al suprano delle printitie.

CAPO XXIV. Paniere di fichi buoni, e paniere di lichi cattivi, il primo de quale e figure dei Gudel prigionieri in Babilonia, i quali torneranno nella Giudea, e di tutto coore al convetiranne al signore; il accondi e figura di quelli rimari in Gerusalemme, i quali inconferanno il obbroleto, e la maleilione.

CAPO XXV. Percite gli Ebrei non ascollano Gerenia, e gli altri profeti, che gli esortano a petitietura, Gerusalemme sarà distratta, el esta condolti in cattivita per settanta anni. I Cablei ancora, e gli altri popoli, che hanno travagliato i Giudei, beranno il calize dell'ira di Dio.

(APO XXVI. Gerenia perché profetizza l'eccidio di Germaleaune se ella mon si converle, è preso da'sacerdoli, e da'profeti, ma è liberatò da'principi, e seniori del popolo, addotti gli esempi di Meleon, e di Uria profetti. CAPO XXVII, Geremta manda delle ritorte a varil regi, e fa dire ad esst, elte ae vogliono servire al re di Babilonia, e a sistecessori di lut, resireamo nel hor pases; altramenti perimano di apada, di

fance, e di pestilenza, lavellive contro i profeli falsi, i quali predicevano il contrario, e gabisavina: il popolo: predice, che que', che restano aucura tasa sacri aran pertali a Babb-nia, e alta fine saramo riportali a Gravashemne.

CAPO XXVIII. Hanania falso prafeta predice, che l sad sacri terreramno Indene col re e cul popolo. Gerenia predice il contrario, e anusunzia ad Hanania la sua morte. CAPO XXIX. I Giudei sargamo in castivilla a Boldio-

CAPO XXIX. I Gindei stranno in entit\talia a Baldienia per settanta anni, e pul terneranno. Quelli, che son rimatti in Gerusalemme, periranno di apaita, di fame e di peste. Minacco contro Achials, Sedecia e Semela falsi profeli, che ssincevano il

CAPO XXX. Predice il ritorno dalla cattività, e che dopo il ritorno serviranno il Signore, e l'avid loro re susvitato da l'io; e i nemici loro saranno sterniunti.

CAPO XXII. Ritorno dei popolo datta catilivita, affinchi serva il Signore in mezzo all'althoribanza dei leni. Bacilei incu pianga i saud ligili. Israele consce, cie è sinto giusiamente punito, e fa peniteraz. Nuora alleanza, che il Signore fara colia

casa d'Israèle.

CAPO XXIII. Mentre Gerusalemme era assediata da
Nabuchodoscoor, Geremia compra per ordine del
Signore da no suo parente un podere in Anathoth,
e redica, che sia conservado lo strumento di compero. Gerusalemme col suo popolo sara data in
polere del re di Bahikonia; ma I Giodel Iomeranno a Gerusalemme, e don casi fara il Signore una

nuova alicanza.

CAPO XXXIII. Il Signore perdonerà i peccali dei popolo, e lo liberera dalla schiaviludine, e lo ricolmera di benefid. Nuovo germe della stirpe di
David. Nuova allequaza con David, e colia slirpe

di Giarobbe,

CAPO ANAIV. Sedecla sarà dalo dal Signore in polere del re di Babilonia con Gerusalennoe, ele sara
itala alle fianme, perche non hanno conservata ia
promessa falla dinanzi ai Signore di Jiberore gli
ischiavi Elevi.

CAPO XXXV. Obbedlenza de' Recabili alle regole del Palire loro. Disobbedlenza del Gludri al commiitamenti del Signore; onde a questi Dio zisianccia religiare, a quelli prumette favori. CAPO XXXVI. Gerenia fa le legero per mezzo di Baruch

a tutto il popolo il libro rostenente le misacce del Signure, affinente il ravvegano. Josethim beucia il libro, e ordina, che Gerenala, e Baruchsieno presi: mo Dio non permette, chi ei sieno trovidi. Gerennia delti un attro libro a Baruch; e predice la rosina di Joachim, e di Gerusalem-

CAPO XXXII. Sedecia successore di Jechnita i raccomanda illo orazioni del profetta. Naluceltodorotor si ritira da Gerusalemme per andare contro il redi Egitto. Geremas predice, chi el tororra, e che la città sora data alle finame. Geremia volendo andare ad Anathebi. è ladulto, e messo in pelgione di la controlo della pregione, e gli fa siar ità amaginte per al vestileolo della prigione, e gli fa siar ità amaginte.

CAPO XXXVIII. Geresola dato dal re nelle munt del genicipi, vien carcitato in una fossa piena di fango, dossie è ricoudotto nel vestitado della prigione, ed esorta il re, che si arrenda al Caldet, il re onlina a Gerennia, che tenga seureto questo

CAPO XXXIX. Gerusalemme presa da Caldel. Sedecia lugge, est e preso, e gli sono cavali gli occlid. Incendio della città, e del tempio. Parte del popo-

io e condotin a Baltikmia con Solecia. Geremia è messa in liberta. pog. CAPO XL. É permesso n Geremia di stare done vuo le: enii va a Iroyar Godolia capo de Giudei rime-

si nel parse. Questi non presia lede a Johanan, il quale gli dà avviso come hunele vuolo ereslierto. Sel CAPO XII. Ismaele occide a fradimento Liodolia e l Caledi, e gli Eirei, chie erano con iul in Maspha. Johanna va dieiro a Ismaele, il quale lasciala la gente, che conducea seco prigioniera, fugge con otto persone. Il resto del propio stabilisse di

faggir nell' Egillo.

CAPO XLII. Geremia dopo aver pregato e consultato

Il Signore, rispande, che i Giudel saranno salvi
se restann nella Giudea: se poi vanno in Egillo,

perranno di spoda, di lanse e di perditezza.

(APO M.Hl. Gil axanzi de Giustei uno obbediscono al

consando del Signore, signalicato al esso da Geremia, e partono con Gerenia e con Baruch vero l'Egitto. Ili Gerenia predice, che Il re di Babilenia desolera l'Egitto e i suoi idoli, e ue avra il dominio.

CAPO XIIV. I Citodei nell' Esilto, ripersi da Geremia per ragione del culto degl'itidi, rippondono sincciatamente, nontini e donne, che continueranno a lar quello, che fanno. Penlizione della foro rosina. Faranne Epierce sara dato in potere de' suoi

CAPO XLV. Dio per mezzo di Gerenia riprende Baruch , rhe si lamentava di non avere requie, e

io consoli.

CAPO XLVI. Il Signore predice a Faraone e all'Egilto la decolazione per mano di Nabuehodomosor;
ritorna dei Giudei dalla loro cattivita.

CAPO XLVII. Devastazione de Filistel, di Tiro, di Sidone, Gara, e Ascalone. CAPO XLVIII. Profezia contro Moab, e contro le sue città: ma finalmente cali sarà sciotto dalla catil-

villa.

CAPO MAX Desolazione di Ammon, dell'Idunea, di
Damasco, di Cedar, e de'regni di Asor, e di
Elam, Gli Ammontil, ed Elamiti schiavi saranno

finalmente literali.

CAPO L. Babilonia sara desolata, gli Ebrei saranno

CAPO LI. De' mali, che faranno a Babilonia i re del-

la Media, CAPO LII, Gernsalemma è presa da Nabar-hodonosor, incendio della città, e del templo. Sedecia acceeato è condotto a Babilonia con intto il popolo. Esaltazione di Joschim dopo Ireotasette anni di

### LAMENTAZIONI

626

810

012

865

CAPO II. CAPO III. CAPO IV. CAPO V

prigionia.

#### BARUCH

PREFAZIONE. CAPO. I. I Gludei di Babilonia mandano a que' di Gerusalemme il libro, o lettera di Barueh co' denari raccolti, affinche questi offerisrano oloras-

sti; e preghion per essi, e per Nabueladonosor, e pel figlicolo di loi Balthasar; e coalessano i lor peccali. CAPO II. I Giodei nella catlività conlessano i loro peccali, pe'quali meritarono i gastighi lulimali

peccali, pe'quali meritarono I gualighi Intimali ioro da Proletti ehleggono muliamente da Dio la misericordia promessa da tui per bocca di Mose al peccatori penitenti.

CAPO III. Cootinuano a conlessare I loro peccali, c a chieder misericordia. Israele in condottu in ischiavilu, nerrite abbandono la via della sapienza; questa via non la Irovano i polenil, i ricchii, i giganti, da cila lu invegnala al suo pepolo da Dio, cui ile creature tinte edisediscomo. Profezia siella incarnarione di Gristo. psy. 6a2 CAPO IV. Perrogative d'Israele. Dio in diede in poter dei nemisi per soni peccali, ma lo liberrea, a

gastigherà i nemici.

CAPO V. Gerusalemme deponga gli abili di duolo, percipe i suoi ficii condulti con intominia in cat-

percia: I suoi gati crossiti con ignomina in callivita, forecranto a lei ron gloria. CAPO VI. Gerenia predice a Giudei caltivi a Bobionia la loro ilberarlone dopo sette penerazioni. Gli corta a guardarsi dalla idolateia, dimostranda in molte maniere come gl'idoli non iannos senso, e son cose vanissime.

## EZECHIELE

PREFAZIONE.

CAPO I. In qual luogo, e in qual tempo Ezechiele
nvesse la visioni tivime dei quattro animali, delle ruote, a dei truno, e dell' uomo sedente auti

trono, e elreondato dal fuoco. CAPO II. Il Probta è confortato da Dio, affinché riprenda seura punra lighioloi d' israele per vedere se si emendano dagli antichi loro peccali: e gli e comandato di divorare un libro serlito di destro, a di hora, in cui crano lamentazioni, a mesti cantiel, e susà.

CAPO III. Erechiele mangia il libro, ed é rivestito da Dio di gran costanza per elprendere l'agliucoli di Istrache, Egli e costiluito come esculinetia della casa d'Israche: vode di nuovo la gloria del Signore, dai quale gli è ordinato di chiodersi in sua casa, e starri legado e muto.

CAPO IV É comandato al profeta di fare una pittura dell'assedio di Gerusalemme, e di dormire sul iato sinistro per trocento novanta giorni, e sul destro per quaranta, e di mangiare pane immondo; colle quali cose viene a indicare le future catamità d'i serole.

CAPO V. Il profetti rade i capelli dei sun capo, e ne la tre parti, le quali in fre diverse manuere consuma, accenanulo ie maniere onde assumo consunii gli Ebrel. Minacce terribili di Dio contro di casi.

CAPO VI. A motava della idoiatria degli Ebrel le lo-

ro elità saran desolale, e quelli, che non periranno il pesie, di isme e ili spada, saraono dispersi teale genti, ed ivi oppressi dalle calamità si convertiranno al Signore. CAPO VII. Devalazione prossima, e inevilabile del

paese di Giuda a molivo delle scelleraggini degli Ebrei.

CAPO VIII. Erechiele conduito in ispirito a Gerusalemme vede nei lempio stesso l'idolatria de'assoi Giudei, onde lius dileliara, e les non predonera.

né essulfia le loro preghirer.

CAPO IX. Dio ordina, che sieuo uccisì lutti quelli, che uon sacanno segnali coi Thau. Orazione del Profeta. Dio gli dire, che le sevileraggini degli Eber li siforzano a pumiti con tilta severita.

CAPO X. Dio conanda all'Angelo vestito di veste di lino che prenda del carboni di mezzo alle runte.

e gli sperga sopra la citta. Descrizione dei Cherubini, e delle ruote dei cocchio di Dio.

CAPO M. Pendirioni contro i principi, e contro il poponi di Gerusalemme, i quali i indravano delte profesie. Phelita nel tempo, che Ezceliele profettiza, cade morto. Dio rimoneta gli avanzi di laracie nel 1000 ponese, e dara foro un encore di

carne, affinehe ternano, e onorino il Signore, et CAPO XII. Escelalele lacendo bagaglio dimostra, come il re, e il popolo di Gerusalemme anderà in ischiavitu; minacce di Dio contro del popolo. Le predizioni dei Proleti, non sarano vane, ne saraoce difficiale hacconnelle l'absembrano vane.

ne differito lungamente l'adempimento. «
CAPO XIII. Minacce di Dio contro i falsi profeli, che

INDICE - 1447

weltscam i I popolo, promettrado pate: a cuoleu le Profetseo laise, che adultamo I peccalori, pag. 697 LAPO MV. Minacre di Dis centro gli poeriti che samno a russitatre i Profeti, cuoser-andro mel loro cuore il peccalo, e la bibilatria. Noe, Daniele, Giolale non poireblono colle loro orazioni liberare il popolo dalle estispare-imminenti. Contrillorio ill avandi d'i forarle astranon salsi. 700

gli avanti d' Israèle stranno salvi. 700 CAPO XV. L'one il legno tirlito vite inciliato non è buono, se non a bruciare, co-i Gerusalemme per le luyrierate sue coine sana ablementa. 700

CAPOXVI. Gerusalename prima poverissima di ogni bene, estilata miraldimente da Dio, in ingrata serso di Jul, e soppaso Samaria, e Sodoma nelle secileraggini: per questo ella sara desolata, e discera l'obbrobrio delle nerioni. Dio pero manierra cugli assuri til lei la sua alleauza.

CAPO AVII. Cella parabola delle ulur aquille, e della vigno, perdice, che i ir etil Babilonia condotto sta il re Josebia , fara re Soderia, il quale rumpendo l'alienna fella con Naluchodomore si unira col re d'Egitta; onde dal Signore sara dato in potere di Naluchodomore, e condotto a

Babilonia dave morra

CAPO X III. Dice, che l'ighaoli non porteranno l'iniquità dei padri, ne viervera; nia rissecuno portera la propria iniquità, che se l'emplo fara penitenzo, sarà sabatu: e il guisto, se la giustizia abbandona, sarà condannato: esortazione alla penitenza, e al cangiamarto di conce,

6.APA AIX. Colla paralnela itella lienevas, a stel lienciol describa de calificità de principi di Ginda: n colla parabela della vigna collisata con grande studio, e dipoi desolata, e distrutta, figurà la pasnata felicita, e la presente miserta di Gerusalemtata.

CAPO AX. Il Signore niega di dar risposta a liglicoli d'Israèle, spretche codif Egitta, e nel deserio, e nella terra promessa erano stalli infechi a Bio, e aduration de fisial cel, n spesso avea misaccialo ad cesa il gasigo, ma eran raticouto, allinche non tosse lestemuniste il sino mone traille nusional. E con tuticolo egli promette di barii bersare ai lero passa, detra si hi sersono. Praksia contro

CAPO XXI. Minocce contro Gerusalemme. Profezia contro gli Ammoniti, e finalmente contro i Caldei.

CAPO XXII. Scellerangini di Gerusalemmo, per la quali l'Ira di Diu pionibera sopra di lei. Peccati del sacerdoti, del petineja, del faisi profesi, e del popolo. Non si è trovato rhi si poursoe di mezzo per colmare lo sdegno del Signore.

CAPO XXIII. Coll'allegoria di due cattive donne deserive la lurge idolatria di Gerusalemme, e di Samaria, per cui l'una, e l'altra saran date in poter de' Gentiir, de' quali insilaruno l' empieta.

CAPO XXIV. Caldata piena di carni messa al faoco, ligura di Gerusalemme asseilata, presa, e inrendiata. Muore la muglie di Ezechiele, e Dio proibisce a lui di Iare di duolo.

CAPO XXV. Agli Ammoniii, a' Mosbiii, ael' Idumei, e a' Filistel è minacrista l' estrema rosina, perchè hano affitto Israele, e si son rallegrati di sur esiagure. CAPO XXVI. Tiro sarà presa, e distrolta da Nabo-

cholonosor, perché fere festa della desolazione di Gerusalemne. CAPO XXVII. Cantico lugubre sopra fa rovina di Ti-

rn citta marittima, e doviziosissima. 712 CAPO λλVIII. Arroganza, infedeità ec. del re di Tiro. Sidone sara distrutta. Ritornu degl' Israellii

uel boro poese.

CAPO XXIX. Profeda delle calamità dell' Egilio, dato in preda a Nabuchodonosor, perchè cui suo esercito ebbe molio da faticare nell'assedio di

Tiro.

CAPO XXX. Tutte le citta dell' Egitto saranno desastate da Nabirchodonosor.

CAPO XXXI. La ruina del re Assiro, ligura della ruina di Farsone. pag. 756 CAPO XXXII. Faraone benche glorioso sara abbatto da Nalmethodossor, e la sua rosina rendera sin-

da Naluschistonosor, e li sua roxina rendera sinpidi modii re. CAPO XXXIII. La seniinella, chu aomiozla l'Imminente pericola, è senza colpa se allit perisce; ina e rea se si tace. Il giusto, che allitimulona la giu-

stiria, si prole ; l'empio , che si conserie, si sal-720 CAPO XXIV. Il Signore Ilierera le sus pecurelle dalle maio di quel pasheri, i quali, implitio il gregpe, non cerezana se uni il toro literesse. Promessa di im pastore, il quale rimiria le sue pecorelle, e le consultrar al passoli di salute. 702

CAPO XXXV. L'Idumes sara siesolata, perchè ha perseguitato il popolo di Dio. CAPO XXXV. Il Signore, non pe' meriti del suo popelo cattivo, e disperso, ma per effetto di sua lossila lo ricondurra nel suo parse, e supra di lai versera un'acqua monda, e fara, ch' el camonili.

nel suoi romandamenti dandogli un cuor nuoso,

CAPO XXXVII. Galla figura delle ossa aride, che riprendison illu, dimostra, come il digiliodi d'i lerazle, che sono segna sperianta, astranso riconfodti nella loso l'erra; e colda usono de' due lemi annanzia, che uo solo regno si formerà di Gioda, e di Ivraeie, i quall' solto un solo re-, e pastore-, basibile, onerviranno i comandamental del diciali. Allatico del Edicio di Irraele transcri-CAPO XXXVIII. Allatico de l'Edicio d'i l'arrele transcri-

APO AXXVIII. Abitacolo i figliuoti d' Istrate tranquilimente nelle loro cilta dopo il ritorno dalla loro schiavitu, il Sigoreo negli ultimi tempi larà venue contro di esi Gog con grande esercito: ma egli ancora colla sua gente sara sierminato dal Signore.

CAPO XXXIX. Il Signore fara venire Guy rontro luranle, ma pol la siermitura con utto il suo esercilo, a seppellire il quala s'impirgherano sette mesi, affine di purgare la lerra. Il Signore mando in ischiaviin i suol inginoli pr'itoro peccali, ma a gloria del oome suo il ricondurra nella loro ler-

ra. CAPO M. É mostrala al Profets la ristaurazione del tempsu del Signore, dei qual tempio zono a lui fatte introdere le misure, come pur le misure dezii accordamenti per successioi, e per contort. 78

CAPO XII. Descrizione del Jempio, cioè del Sanlo de' Sanii, e delle stanze annesse al tempio. CAPO XIII. Delle camere, che erano nell'atrio de'sa-

errdoti, e dell'uso di esse. Dimensione dell'atrio restratore. CAPO XLIII. Apporisce la glaria del Signore al Profria. Descrizione dell'altare degli olocausti, a co-

me si purifichi lo sisso allare. CNPO XLIV. Lu peria orientale dei santuario sia chiusa, perchè il Signore solo entra per essa, Gl'incirconicti di rarsue, e di cuore una entreranno nel santuarno, nei Laviti, rehe hanno adoptali i simulacri. Vi emerranno i sacerdoli figliacil di Sador. Leggi, chi'ri dorarmo ossersiete.

CAPO ALV. Nella divisione della terra, separate le primirie pel Signore, si assegnerà una certa porrione ai saceratoli, al Lettiti, alla ciltà, e al principe; equita ne' pesi e misure. Sacrifizi delle fese priocipuli.

CAPO ALVI. La porta orientale si aprimi in certi gior-

CAPO ALVI. La porla orientale si aprim în cert giorni. Olocausti, che dribbono offeriri dal principe. Per qual porta ed cell , e il papelo debbano entrare, e uscire dal templo. Luoghi, ne quali si cuocno le carni delle villime.

CAPO XLVII. Acque, che sgorgano di solio la porta del Traspio. E scorrendo dal deviro hito di esso iliventano un torrente graccissimo, il quale sana sulto questo, che incra, ed ha de' pesci, e delle piante frottifere. Termini della terra santa da distribulmi agl' Israeltil, a agli straneri.

CAPO XLVIII. Divisione della terra santa alle dodici friliu. Sita del Tempio. Luogo destinalo a' sacerdoti, e Leviti. Misura della ciltà. Potrione assegnata ai principe. Porte della ciltà.

#### DANIELE

PREFAZIONE

CAPO I. Deniele, Anania, Misael e Azaria neila eațtivilă seno istruiti neilu fingun de Coleie, affinelă stleno dinanti st re, e sono ad essi canțialti nomii. Ottengon di etharsi di legumi, e di lere acqua, e comparisceno piu vegeli, che gli nitri che si ellavanu de' cilii dei re. Dio da ad essi la sa-

al effaviano de' cibi del re. Dio da ad essi la sapieraz, e n Daniela nache l'intelligenza de' cogal, son CAPO II. I sapienti del Caldel non sanno Indovinare Il sogno del re, e son condannati n morte: Daniele fa orazione, e gli è rivelato l'arcano dei qualtro regni. Il re adora Daniele, e lo casila,

e confessa, che il Dio il Baniel è il vero Bio, at2 CAPO III. Anania, Missel, e Azaria non voglison adoore la situta di Nabuebodoscore, e son geltati nella fornace agiente, done restano lliest, e danno lande a Dio. Il re pieno di sigore benedice il lero Dio, e ordina, che al uccida chiunque lo hestennii.

UAPO IV. Sogno di Naissehodonosor interpretato da Banicle II re eacetato dal regno sta per sette anni calle bestie; Indi riconosce la mano di Dio,

e rivade sul trom.

LAPO V. Battavar nel convitto heve co' suol convittail n'vasi sacri dei templo dei Signore; e apperisee una mano, che scrive nella parete, e il sole
banicie legge lo scritto; onde questi è onorato

dal re.

CAPO VI. Daniele è faito superiore a lutit i satempi
del remo, ma essendu slatu accussin di aver faita urazione al Bio del eleto, è geltato nella fossa
de leuni, donde esse nativo, e Illieso, e son puniti gli accusalori. Il re comanda, elle sia rispettato Il Bio di Daniele.

83

CAPO VII. Visione di qualtro bestle, figura di qualtro monarchie, Dell'antico de 'giorni. Potesia eterna del Fisilonio dell'assono, Della quarta bestia, e delle sue corna. CAPO VIII. Artice con due corna: capro, che ha un solo corno, a dipoi ne ha quattro, e vince l'aci-

te; il peimo (finota il re de' Medi, e de' Persiani, il secondo il re de' Greel, Proferia di un re impadente, e delle tirannie di lui, e delle sun frodi, e della sun superità. GAPO IX. Orazione di Daniele. Rivelazione delle settadin settimane fino alla unzione del Sonto dei Santi, e alli morte di Cristo, dopo in quale satanti, e alli morte di Cristo, dopo in quale sa-

rh sterminato il suo popolo, e l'abbosolnazione della desoluzione sarà nel templo. CAPO X. Digituno di Daniele, il quale dipol vede un moma restilo di vesti di lino, da cui gli vien fattu animo. Resistenza del petnelpe del regno del Persiani. Del principe del tirret. Di Michele prin-

cipe de Giudei, il quale soio rees soccorso. CAPO XI. Profesta intoreso a' rei di Persia, e al rede' Greci, Delle guerre trea rei dei mezzodi e del settentrione; e di un re, il quale non fara inisun contu del Dio degli dei provincie, che gli saranno soggette, o si sotteneranno al duminio di bel

CAPÓ XII. Dopo una tribolazione grande le reliquie del Giotei saranoo salvate: de'morti alcunt risorgeramoo nila vita, altri all'obbrobbo. I dotti, e I marctri rispènderanno. Di dne onnini santi presso le rive di on fiume, e di uno vealto di abili di lioo. Sposizione della visione. CAPO XIII. Sosanne à accustant di adulterto, e conceptione.

distinuta ingiuntamente, ma è liberata da Daniele. Kai LAPO XIV. Forberie de sacerdoli di Bel scoperte. da llaocie. El fin morier un desgoner adorado in Balalonia, ed è gittato nella lossa de lioni, ed è iberatu dal Signore. PREFAZIONE SOPRA 1 DODICI PROFETI MINO-RI. pag. No.1

#### OSEA

PREFAZIONE.

CAPO I. In qual tempo profetò Osea. É comandato n
foi di sposere uos diuma di mada vita, la quale
gli partorisce due ligilionit, e una figlia a' quali
gil é ordinato d'imprere mond corrispondenti a
querio, che Dio vuoi fare riguardo al suo popolo.
Conversione de Gentili. L'Isiodei, e gill Insediti

maratom solto uno stesso capo.

CAPO II. Dio minaceria a lascarielli ripudita come a donna adultera, e chiude con apine le vir di lei,
perchi torto di suo apono, e secondorice della non
rifiette da chi, le sia data l'abbondanza dei tesai,
dice, clee le torta tollo queblo, clee à a lei di dilettu, e finalmente la fara fornare a sè, a faralla
felice. Vocaviane delle genti.

CAPO III. É comandato al Profeta di nuare coa adultera, in quale però io aspetti per molti giorni, perchè i ligilizodi di Israele per notili giorni si staranno senza re, e seura sacrificio, e tiunimente invernano si Siguore. CAPO IV. Minaccia enotro il porse d'Israele pe' mol-

ti peresti di quel popolo, il quale eigetta la luona dottrina, ed è dedite all'isloiatria. Dio abbandoncrà israele nelle sue iniquità, e desidera, else Giuda non lo imiti.

CAPO V. Dio puniri brasle, e anche Giuda, mi varrà loro l'aiuto degli momini, quindu nd essi Dio è avverso.

CAPO VI. Nella tribolazione lornano al Signore, e di lai spermio ferniamente la salote. Doglianze e minarce di Bin contro Israele, e contro Giodo. 878 CAPO VII. Volendo Dio sanare larsele, furnon di ostaciali le sue Initività, encocché settorendo la malva-

gità da' loro re si dell'ero totalmente nila idobateia, e, abbassionale II Signore, ricorsero sil'aiulo degli Edzinal, e finalmente formo tensportati nell' Assiria.

CAPO VIII. Samaria sarà distrutta col suo vitello d' oro. Non sono accetti I secrillal di quella gen-

to Aoche le cillà di Giuda saraono date alle faname. CAPO IX. Dia puoltà Israele colla fame, a colla cattività, ne accritera i lor sacelitzi, e perche sono ostinati nel male, rigettati per sempre da Diu

saranno spersi tralie nazioni.

678

678

CAPO X. Per la susa idolatria israele è dato in potere degli Assirj. e seguenta egli le sue vie nel tempo, else il Signore a sè lo richiama, sara distrutta tutta is soa possana.

CAPO XI. Il Sizone dimostra, che egli hu sempre annalo Isroele; ma per le sue seelleraggini lo da in potere degli Assiri i e condimeno per la sua misericordita egli lo farà tornare al son parse, affinche serva al Signore insiene colle nazioni contra della contra della contra c

CAPO XII. Israele Invano spera nella profezione delle Ecitin. A foi, e a tilora II Signore dara la mercede che è dovuta alle opere ioro; e contuttoció offerisce ad esti la pare: Idoli di Caland, e di Catgal.

SE CAPO XIII. Le abbominarioni di Israele sarunno engiona di san rovina. Dio è il solo liberatore. Be-

urtizii fatti al popolo nel deserto re ingratitudine della afesso popolo, la quale sara punita. Nondimeno promotte di librareli dalla murte col vincere la morte siessa, e l'inferno. CAPO MV. Distrazione di Samaria, e d'Israele, cui Dio lovila a conversione con promessa di grandis.

None con promessa di grandis-

## TOELE

PREFAZIONE. CAPO I. Colla parabola dell' eruca, della locusta, del

simi beni.

bruco a della ruggios predice i flagelli, che dese leranno la Giudea, ed esorta ognuno, e particolarmente I sacerdoti a piangere , diziunare e

CAPO IL Crudella del nemici mandall da Dio e-n tro I Giudei, Esortazione alla penitenza, Prosperita promessa da Dio a quelli, che si convertiranno. Egli diffondera il suo spirito sopra tutti gli uomini. Prodigi grandi prima del giorno grande e terribile del Signore. Chi invochera il nome di lul, sara salto.

CAPO III. Minacee del Signore contro le genti, che affliggono il suo popolo. Egli di tutti fera giudizio nella valle di Josaphat. Fontana, che sgorgiera dalla casa del Signore. La Giudea sarà abitata lo

#### AMOS

DREEAZIONS

CAPO 1, In qual tempo Amos profetasse. Vendatta di Dio contro Damasco, contro I Filistei, Tiro, la ldomea, a gli Ammoniii , i quali alia quarta iniquità non troveranno pietà.

CAPO II. Dio fara vendetta di Moab, di Gluda, e di Israele, e il punira come ingrati a' suoi benefiri , e ribelli alla sua legge CAPO III. Rimprovera le loro scelleratezze agl' Israe-

liti, popolo eletto, e amalo da lui, de queli di ce che pochi si salveranno dalla tribolazione, che

CAPO IV. Vacebe pingui di Samaria: gl'israellii che non si sono emendati dopo i diversi gastighi del Signore, saranno nuovamente flagellati. Esortazinne alla peniteura CAPO V. Piange le future calamita d'Israele, e lo e-

sorta a cercare Il Signore, affinchè possa schiva re I meritati gastighi. Il Signore ha in odio le loro solennità, e i lor sacritiri. CAPO VI. Gual a' superbi, e a quelli che vivnno nel-

le delizie, e a tuitq il popolo d'Israele pieno di CAPO VII. Visioni di Amos, nelle quali sono mostra-

le a lui le sciagure, che sovrastano a Israele Egli Implora ia misericordia di Dio a lavor del suo popolo. Profelizza la rovina del regno, e Amasia sacerdote lo esorta ad andarsene nel parse di Giuda, ed egli predica quello, che avverrà ad Ama-sia, e la cattività di Israele. CAPO VIII. Sotto la parahola di un uncino da coglier

i fruili è predetta la tine del regno d'Israele a motivo della oppressione de' poveri. Atrocita degli imminenti flagelli. Le feste si cangeranno in lutto. Fame della parola di Dio.

CAPO IX. Desolazione degli empi, de' quali nissuno avri scampo. Tabernacolo di Davidde, che sara ristorato; cattivi d'Israele liberati, e renduli felici

## ABDIA

PREFAZIONE

DEFEATIONS

CAPO I. Predice la rovina degli Idumei, i quali avevano affillo, e Insultato I figliuoli di Israele. Que-sii liberati dalla cattivita, avranno dominio di sopra quelli , che gli afflissero,

### GIONA

CAPO I. Giona mandato dal Signore a predicare a Ninive lagge sopra una nave a Tharsis. Il Signore manda una tempesta, e, gellale le sorti, Giona è gettato in marc, e la tempesta si calma,

CAPO II. Giona è ingoiato da un gran pesce, deniro di cul egli sta per tre di e tre notti, ed ini fa orazione al Signore, il quale fa ,ch'ei sia renduto alla terra.

CAPO III. Giona è mandato a Ninive a predire la ro-BIRRIA Fol. 11.

vina di quella citta. Si convertono a Dio i Amiveti, e danno grandi segni di penitenza, e Dio perdona alla citta. CAPO IV. Giona scilitto, perche la sua protezia con-Iro Ninive non era adempiula, si brama la pror-

le, ma e ripreso dal Signore, il quale gli fa cui noscere, cume la sua Indignazione e inginta. mentre avea displacere dell'ellera inoridità , e por non volca, che Din perdonasse a Ninive citta grandissima , dove erano cento venti mila anune .

#### MICHEA

PREFAZIONE CAPO I. In qual tempo profetasse Michea. Minacco contro Simaria e Gerusalemme per la loro idola-

che non aveann preento.

tria. Il Proleta plange il loro esterminiu-CAPO II. Ingiustizia, e scrileraggini di Israele, del le quali sara punito ben presto colla cattivita. Gli avanzi saranno rimniti e salvati.

CAPO III. Per I precati da principi, de giudici, dei faisi profeii, e de sacerdoli, Dio terribilmente punira Il popolo d'Israele, e distruggera Gerusalemm

CAPO IV. Il monte di Sion, figura della Ubiesa Cristo, alla quale si untranno molte nazioni. Felicita di Sionne liberata dalla sua cattivita: I suoi nemici saranno puniti severamente.

CAPO V. Gerusalemme ben presto sara desolata. Il Cristo nascera in Bethierm ; gil avanzi di Israele saranno giorificati : I pemici saranno vinti: l'i-

dolatria sara distrutta. CAPO VI. li Signore rimprovera a Israele la sua ingralitudine. Dice quel, ch'el domandi dai popol suo, a cui predice molte afflizioni per la sua ingiustizia, e per altre scelleratezze. CAPO VII. Si duole il Profeta, che vi restino pochis-

simi, che non sieno inglusti. Non confidar nel l'uomo ; ma in Dio solo Salvatore , che avra compassione di Sion, e svergognati i nemici, a se la farà tornare, adempiendo le promesse fatte al Padei

## NAHUM

DREFATIONA

CAPO 1. Zelo ili Dio contro I suos nemici. Egli e pa ziente e grande in fortezza, e all' ira di lui nissa no puo resistere, ed è liberatore di quelli, che confidano in lui, e sterminera i nemici del popol

CAPO II. Assedio di Niniva devastata da Caldei, per che ha trattato superbamente il popolo del Si-

CAPO III: Ninive citta di sangue, e di fornicazione sarà devastata, come Alessandria, dal Babilonesi; ed ella non avra chi abbia di lei compassione, e la consoli.

#### HABACUC

PREFAZIONE CAPO I. Ammira il Profeta, che l'empio abbia pro

sperita, e prevalga contro il giusto. Il Signore confro I Gindei mandera II Caideo, II quale la sua vittoria atiribuira non a Dio, ma a' suoi CAPO II. Mentre il Proleta aspelta risposta da Dio

gli è comandato di scrivere la visione, e di aspet tarne l'evento in pazienza. Babilonia distrutta per le molle sue scelleratezze. I suoi idoli non saranno buoni a difenderia. CAPO III.

#### SOFONIA

PREFAZIONE. CAPO I. Tempo, lo cui profeto Solonia, Minarce con tro i Giudei : giorno terribile del Signore.

CAPO II. Esorta il popolo a convertirsi, prima che venza il giorao dell'ira del Signore. Distruzione del Filialei, del Moabili, Ammonili, Etiopi, e As-

sirl.

CAPO III. Minacce contro Gerusalemme, e contro l
suoi reliori. Promessa di Dio a favore di lei: felicità della aouva legge; molliplicazione de'credenti.

#### AGGEO

PREFAZIONE.

CAPO I. In qual tempo Aggeo profetasse. Sgrida I
Gindei, perché negletta la casa di Dio erano IuiII intentr a ritabericare le proprie case : e per questo Dio mando loro in sterilità. Zorolabel capo del prpolo, e Getti nommo saceritote linsieme col popolo danno principio alla fabiletta della ca-

sa di Dio.

CAPO II. U nuovo templo, beache Inferiore al primo,
carà ripieno di gioria maggiore di quella che ebbe il primo, alforcità verra il Messia. Prima che
di desse mano alla fabblica i sociitid delli Ebrel
erano banondi, e venue la sterillià: ma depo cominicala ila fabdicta tutto riusci beac per cest.

#### ZACCARIA

PREFAZIONE.

CAPO I. In qual tempo profetò Zaccaria. Egil esorta
il popodo a prinienza, e a non insitare i padri loro, i quali iliquezzanono i profetti, e farcono puotti. Con due figure si fa vedere cone il Signore gastigherà le genti, cha lausau affilito II suo
produci, questo popolo incoreca a Germalemne,

dene sara edificato un templo al Signore.

(APO II. Un Angloio nisura la lungherza, e la largierza di Gerusalemune: Ella sara ripiena di abtaiori, e Dio sora sua muraglia. Unillail I Caldri, e gli -altri nemiel di braccie, motte genil
verranno a servire il Signore con Signore, ed edi-

le accuglierà come uno popolo.

CAPO III. Genu somno sacerilote è spogliato delle veali soridate, ed e riveitto di more, e prezione.

Egii sarà giudice della casa del Signore, se camminera nelle vie ill iol. Il Signore farà vorite II

suo sero i 'Oriente; pietra, nella quale sono set-

CAPO IV. Candelliere d'oro co' due Ulivi. Selle nochi del Signov. Il iemplo ili cni Zorolabel ha gellati i fondamenti, sarà compiuto da iui. CAPO V. Voinuc, cite vola, sopra ilei quale sarpaso giudicati i calivi. Donna nassia in un vaso con

una massa ili pionibo: ella è l'empietà, e due dome alute alzano il vans iu aria. CAPO VI. Qualtre soccii, che escun di mezzo a qualtre montagne di beomb, e vanso in diverse parti ileli mocho. Corona, il melete sul capo di Gesu sommo asceniole, e di ini che si noma l'Oriente, il quale edifichera un tempo al Signore,

e regorra dal suo Irono.

CAPO VII. I dicioni fatti dagli Eleri jer ettatata ami della calivita una jacciprera 3 lin, perché egilios si restavano nelle loro iniquibi. Ecortazione alla penilenza. Sesi interno dispersi tratle nazioni, perché non ascoltavono i loro profesi, e per le levo iniquibi ta devastato il loro passo con mistro di soni iniquia fu devastato il loro passo CAPO VIII. Il Signore affisse il suo popolo a metivo di soc indiputia, e cenette uvota di alistanti Generali di socioni di soci indiputia, e cenette uvota di alistanti Generali di socioni d

di sot iniquita, e renietie vuota di abitanii Gerusalemune, e adesso ella serà popolatissima, e saran felici I susì ciltatini, purche servano il Sigiore. Nazioni straniere che si uniranno con essi a orecare il Simpore.

CAPO IX. Profezia contro le ciltà della Siria, e contro I superbi Filistei. Il Re Cristo verrà a Sionne sedendu sopea un asinolio, a, tolte le guerre, regnera in piena pacc. Egil mediante il sangue del suo testamento ha traili focoi della fossa I prigionieri. Il popolo di Dio goderia somma prosperita, perche Dio sara suo protettore. CAPO X. Il solo Dio da tutti i heni, ed egli consolera il suo popolo, e avendo pietà di lui lo ragunera nella sun terra da tutte le parti, dove era in cattività; e umiliera i suoi pemici.

CAPO XI. Mall, onde saranno oppressi i (iludei negli ullimi tempi. Distruzione del tempio. Il pastore di Israde-sperza le due verghe. Tre pastori in un nese. Mèrcede dei treuta denari d'argento gellali a un vasalo. Gergge dato in potere d'uno stotto pastore.

CAPO XII. Profeda contro Giuda, e contro Gerusaletune; ma ricondotti gli Eberi nella loro terra prevaranno sopra quelli, che gli allisseco. Spirito. di grazia iliffuso sugli abitatori di Gerusalemne. Donto grande per cagion di cotul, che fu trafitto da essi,

CAPO XIII. Fontana, che lava i peccati della casa di David. Gli idoli saranno lotti, e i falsi profeti saranno lapidati dali toro pite cari annici. Percasso il pastore, ai spergono le pecorelle. Due parti degli usanto disperse per lutta la terra, e la terra provata coi fuoco.

pervota coi fonce.

APO XIV. Dopo cire Gerusalemme avrà nofferta la cattività, ed altre tribotazioni dalle genii, vera il di noto al Siguere, a la coi usciranno de cerusalemme acque vive; e il figliodi di incaele processo ad altatez tranquili in Gerusalemme; e il Siguere fiagellera i popoli, che hanno fatta a lei guerra, ci e reidipie di questi andreamon di

# MALACHIA

PREFAZIONE.

ACRO I. Il Signore rimprovera ad Israele Ia sua linguilludine, perchi nou coasoccua come da. Bio era slata nama orgi inelia percena di Glacobbe, quanda Eval od sun popula fu rigettata. Si lamenta perció, che Israele non lo omora, nel lo teme, e. cle l'ascerdoll non rispettino il nome del Signore: esti rispetti los rescriotis, e gradisce l'edistanne monda, che in ogal luguo si offerince. 10 CAVO II. Minacce del Signore: caroli i sacerdiol. 1

CAPO II. Minacce del Signore contro i sacerdoli, I quali disprezzani la legge, e rendono vano il patto di Levi. Anche Giula ha prevariento, sposando donne straniere, onde il Signore non vodgrei lo signardo al levo sacritali. Dell'amare la mogile, e del riputio. I Gludel hanno data molta pena a Dio coloro illicorsi.

GAPO III. Venuta del Precursore di Cristo. Il Messia mondora I figli di Levi, e gradira i sacrifizi di Giuda, e il Gerusalemme. Minacce contro I caltivi, i quali invita a peoitesta, promettendo ioro beni grandi, quando di convertano, ingraltideline d'Israele, il quale senra ragione si lagna, che Dio noa la cum de losso adoratori.

CAPO IV. Giorno del Signore. Sole di giustiala, che si leva per quei che temono Dio, dal quali saranno calipestati gli empi. Elia sara mandato prima di quel giorno a riunire il cuor de'padri co figli.

#### CANDIGO DELCARISMO

| CANTIC      | O DE CANTICI |      |
|-------------|--------------|------|
| PREFAZIONE. |              | 1017 |
| CAPO I.     |              | 1021 |
| CAPO II.    |              | 1029 |
| CAPO III.   |              | 1039 |
| CAPO IV.    |              | 1045 |
| CAPO V.     |              | 1054 |
| CAPO VI.    |              | 1063 |

## POESIE BIBLICHE

| DISCORSO SULLA POESIA SACRA del Cardinale Bois- |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| pelin. 10                                       | 165 |

nesi, Iradotti da Antonio Evangeli.

CAPO VII

CAPO VIII.

1067

| INI                                                                                  | DICE 1681                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| RAGIONAMENTO SULLA POESIA PROFETICA DE-                                              | IL LIBRO DE'SALMI. Traduzione di Saverio Mal                    | -           |
| GLI ERREI Izalto dall'opera dei Dottor Roberto                                       | tel. pag.                                                       | 1199        |
| Lowth. pag. 1001                                                                     | SALMO Prima                                                     | été .       |
| IL CANTICO DI MOSÉ spiegato secondo le regole del-                                   | - Secondo.                                                      | favi        |
| la rettorica ils Hersao e da Rollin.                                                 | - Terzo.                                                        | 1200        |
| CANTICO DI MUSÈ. Traduzione di Niccolò Tomma-                                        | - Quarta.<br>- Quinto.                                          | 1294        |
| CANTICO DEGLI AMORREL Traduzione di G. Gra-                                          | - Seeta                                                         | ivi         |
| ndli. 1113                                                                           | - Settimo.                                                      | 1292        |
| CANTRO DI BALAAM.                                                                    | - Ottero                                                        | ire         |
| 1. Traduzione di Antonio Evangeti.                                                   | - None.                                                         | 62.9        |
| II. Traduzione del medesimo.                                                         | - Noue,                                                         | 1203        |
| III. Traduzione di Francesco Veoini.                                                 | - Decimo,                                                       | 1204        |
| IV. Traduzione di Antonio Evangeli ivi                                               | - Decimoprimo.                                                  | 9019        |
| IL TESTAMENTO DI MUSE. Traduzione di Saverio                                         | - Decimosecondo.                                                | 1205<br>(r) |
| Mattel.  LA BENEDIZIONE DI MOSÈ. Traduzione ili Antonio                              | - Decimaterza Decimananta                                       | 4205        |
| Evangeli, 1120                                                                       | - Decimowinto.                                                  | ini         |
| CANTICO III ANNA. Traduzione di Paolo Baraldi. 1122                                  | - Decisosperto.                                                 | ini         |
| ANALISI DELL' EPICEDIO DI DAVIDE esposta da Ro-                                      | - Decimosettimo                                                 | 1207        |
| berto Lowth. 1122                                                                    | - Decimollano,                                                  | 1209        |
| EPICEDIO DI DAVIDE IN MORTE DI SAULLE E DI                                           | <ul> <li>Decimonono.</li> </ul>                                 | 1210        |
| GIONATA. Traduzione di F. Martinetti. 1125                                           | - Ventesimo.                                                    | 101         |
| PIANTO DI DAVIDE SULLA MORTE DI ABNER.                                               | - Venlesimoprimo,                                               | 2211        |
| Traduzione di A. Evangelj. 1125                                                      | - Ventezmotecondo.<br>- Ventesmoterzo.                          | 1212        |
| IL TESTAMENTO POETICO DI DAVIDE. Traduzio-                                           | - Ventesimoterzo Ventesimoquarto.                               | 1213        |
| ne di Saverio Maltei. 1127<br>CANTICO Di TOBIA, Traduzione di Luigi Pellegrini. 1128 | - Fentesinogninto.                                              | #211        |
| CANTICO DI DEBORA. Traduzione di Saverio Mat-                                        |                                                                 | 1121        |
| lei.                                                                                 | - Fentesimosettimo                                              | 1215        |
| CANTICO DI GIUDITTA. Traduzione di P. Baraldi. 1126                                  | - Fentesimottavo.                                               | 1216        |
| LETTERA DI UBERTO GIORDANI AD EVASIO LEO-                                            | - Feutesimonono.                                                | ivi         |
| NE, sul tradultori del libro di Giolde e sulta so-                                   | - Trenfesimo                                                    | 1217        |
| migliaoza di questo libro col Poema ili Bante. 1139                                  | - Trentesimoprimo.                                              | 1215        |
| IL LIBRO DI GIOBBE TRADOTTO DA FRANCE-                                               | - Trentesimosecondo.                                            | 1219        |
| SCO REZZANO PREFAZIONE del tradul-                                                   | - Trenlesimolerzo.                                              | 181         |
| tore. 1144                                                                           | - Trentesimognario Trentesimogninio.                            | 1220        |
| CAPO Primo. LIAS - Secondo. LIAS                                                     | - Trentsumosesto.                                               | 1222        |
| - Secondo 1140                                                                       | - Treutesimosettimo.                                            | 1223        |
| - Querto, 1150                                                                       | - Trentesimottavo.                                              | 1224        |
| - Quinto 1150                                                                        | - Trentesimonono.                                               | 1925        |
| - Sealo. 1153                                                                        | - (hum antesinuo.                                               | fau         |
| - Settimo. 1154                                                                      | - Quarantesimoprimo.                                            | 1296        |
| - Ottave. 1156                                                                       | - Quarantesimosecondo.                                          | 1217        |
| - None. 1156                                                                         | - Quarantesimolerzo.                                            | 60-7        |
| - Decimo. 1158                                                                       | Onorantesimoquarto.     Onorantesimoquinto e Quarantesimoserto. | 1216        |
| - Decimoprimo. 1189 - Decimosecondo. 1160                                            | - Onerantesimosettimo.                                          | 1230        |
| - Decimoterzo. 1161                                                                  | - Quarantesi mottavo.                                           | 1231        |
| - Decimomarlo. 1161                                                                  | - Onarquitesimonono,                                            | 1222        |
| - Decimogninto. 1162                                                                 | - Cinquantesimo.                                                | 1233        |
| - Decimosesto. Lini                                                                  | - Cisquantesimoprime.                                           | 150         |
| - Decimosettems. 1165                                                                | - Cinquantesimoterzo.                                           | 1234        |
| - Decimottavo. 1106                                                                  | - Cinquantesimoquarto                                           | 627         |
| - Decimonoso, ' 1167                                                                 | - Cinquantesimoquinto.                                          | 1235        |
| - Fentesimo. 1168                                                                    | Cinquantesimosesto.     Cinquantesimosettumo.                   | 1236        |
| - Ventesimoprimo.                                                                    | - Cinquantesimosettimo.                                         | fr1<br>2237 |
| - Fentesimosecondo. 1171<br>- Fentesimoterzo, 1172                                   | - Cinquantesimonono.                                            | iri         |
| - Fentesimotergo. 1172<br>- Fentesimoquarto. 1173                                    | - Sessantesimo.                                                 | 1225        |
| - Ventesimoquinto.                                                                   | - Sessaulesimoprimo.                                            | 439         |
| - Fentesimosesto,                                                                    | - Sesson temmosecondo                                           | 1239        |
| - Ventesimosettimo. 1176                                                             | - Sessontesimoterzo.                                            | fore        |
| - Ventesimottovo.                                                                    | <ul> <li>Sessoutesimoquerto.</li> </ul>                         | ivi         |
| <ul> <li>Venterimonono.</li> </ul>                                                   | <ul> <li>Sessantesemognento.</li> </ul>                         | 1240        |
| - Trentesimo. 1179                                                                   | - Sessan tesimosesto.                                           | 1241        |
| - Trentesimoprimo. IIRI                                                              | Sessontesimosettimo.     Sessontesimottavo.                     | ivi         |
| - Trentsimosecondo 1182<br>- Trentsimoterzo 1483                                     | - Sessantesimorono,                                             | 1243        |
| - Trentesimolerzo, 1183<br>- Trentesimoquarto, 1185                                  | - Settontesimo.                                                 | 1244        |
| - Trentesimoguinto. 1186                                                             | - Settontesi moprime.                                           | 1246        |
| - Trentesimosesto, 1287                                                              | - Settoniesimosecondo.                                          | 1247        |
| - Trentesimosettimo. 1180                                                            | - Settantesimoterzo, e Settantesimoquario.                      | 2248        |
| - Trentesimottovo, Italy                                                             | - Settantesimoquinio.                                           | 1219        |
| - Trentesimonono. 1192                                                               | - Settontesimoscalo. •                                          | 1250        |
| - Quarantesimo.                                                                      | - Settantesimosettims.                                          | irri        |
| Quarantesimoprimo.                                                                   | - Settantesimollavo.                                            | 1253        |

|       | 402                                          | 1, 11/      | PCIT.                                                   |        |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|
| _     | Ottoutes mai                                 | 1254        | Ottaro. pag.                                            | 1312   |
|       | Ottan lesi moperano.                         | ive         | Nutro.                                                  | 1313   |
|       |                                              | 1255        | - Decimo                                                | 1314   |
|       | Ottontesimolerzo.                            | 1256        | - Décimoprimo.                                          | 1315   |
|       | Olfontesimognario.                           | ivi         |                                                         | 1316   |
|       |                                              | 1257        | - Decimoterzo                                           | ire    |
|       |                                              | 1258        |                                                         | 1317   |
|       | Ottantesimosettima.                          | ivi         |                                                         | 1218   |
|       |                                              | 1250        |                                                         | 1.410  |
|       |                                              | 1261        |                                                         | 1230   |
|       | Noruntesimo,                                 | ivi         |                                                         | 1321   |
| _     |                                              | 1262        |                                                         | 1322   |
|       |                                              | 1263        |                                                         | 1323   |
| -     | Novantesimoterzo.                            |             |                                                         |        |
|       | Novonfesimoquorto.                           | 1261        |                                                         | 1325   |
| -     | Novantesimoquinto Novantesimografo           | 1265        |                                                         | 1397   |
|       |                                              | 1266        |                                                         | 1328   |
|       | Normatesimoliano.                            | 1200        | - Fentesimosesto.                                       | 1320   |
|       | Novantezimenono.                             | m           | l'entermosettimo.                                       | 1330   |
|       | Centesimo,                                   | 1267        |                                                         | 1331   |
|       | Centesimoprimo.                              | 150         |                                                         | 1239   |
|       |                                              | 1268        |                                                         | 1333   |
|       |                                              | 1960        |                                                         | 1234   |
|       |                                              | 1271        | POESIE PROFETICHE D'ISAIA - I FIGLI NUBEL-              |        |
|       |                                              | 1273        |                                                         | 1336   |
| -     | Centesimoresto.                              | 1274        |                                                         | 1337   |
|       |                                              | 1276        | LE PIAGRE D'ISRAELLO. Versione del medesimo.            | 1328   |
|       |                                              | 1277        |                                                         | 1339   |
|       |                                              | 1278        | H. NATALE, Traduzione di Isacco Reggio,                 | 1341   |
| -     | Centesimodecimo.                             | ire         | IL CANTICO D'ISAIA. Traduzione di Saverio Mallel.       | 1342   |
| -     | Centes/moder/moprime.                        | 1279        | LA BABILONIA DISTRUTTA. Versione d'Harin Ct-            |        |
| _     | Centes/modec/mosecondo.                      | 121         | sarotti.                                                | 857    |
| 1.00  | Centesimodecimoterza                         | iri         | LA MOABBO DEVASTATA. Versione del medesimo.             | 1344   |
| -     | Centesimodecimoquarto.                       | 1280        | LA DAMASCO DISTRUTTA. Versione del medesimo.            |        |
| -     | Centesimodecimoquinto, r Centesimodecimore   |             | L'EGITTO. Versione del medesimo,                        | 1346   |
|       | sto.                                         | 1281        | LA VALLE DI VISIONE. Versione del medesimo.             | 1347   |
| -     | Centesimodecimosettimo.                      | 111         | LA RIPROVAZIONE DI SOBNA Versione del mede              |        |
|       | Centerimodecimottaro.                        | 1282        | simo.                                                   | 1344   |
|       | Centesimodecrinonono.                        | 1998        | LA GIUDEA. Versione del medesimo.                       | étra   |
|       | Centowntesimo.                               | 1289        | IL COCCODRILLO. Versione del medesimo.                  | 1349   |
|       | Centoventesimoprimo.                         | iri         |                                                         | 1350   |
| _     | Centerentesimosecondo.                       | ni          | EPISTOLA D'ISAIA AD EZECHIA. Versione del me-           | 1351   |
| -     | Centoventesimolerzo.                         | wi          | desimo.                                                 |        |
| -     | Centoventesimoquarto, Centoventesimoquinto.  | 1290<br>iri | IL CANTICO DI EZECHIA. Traduzione di M. A. Pa<br>renti. | 1357   |
| _     | Centoventesimosesto                          | mi          | LA BABILONIA. Versione di llario Casarotti.             | 1353   |
| _     | Contoventesimosettimo                        | 1201        | SIONNE LIBERATA. Versione del Marchese di Mon           |        |
| _     | Centoventesimosettimo.                       | 1291        | Irone.                                                  | 1334   |
| _     | Centoventesimonono.                          | feri        | PREGIHERA A DIO. Versione del medesimo.                 | 200    |
| _     | Centotrentesimo.                             | 1092        | DELT, ORIGINE E DEITY LORMY DEIT, EFECTA                |        |
|       | Centotrentesimoprimo                         | 111         | EBRAICA E DEI TRENI DI GEREMIA. Ragiona                 |        |
| . =   | Centotrentesimosecondo.                      | 1993        | mesto tralto dall'opera del Dott. Roberto Lowth.        | 1996   |
| _     | Centoirentesimolerzo.                        | iri         | PREFAZIONE.                                             | 1362   |
|       | Centotrentesissaguarto.                      | iri         | I TRESI DI GEREMIA Iradotti ed illustrali da Eva        |        |
|       | Centotrentesimoquinto.                       | 1994        | alo Leone.                                              | 1365   |
| -     | Centotrentesimosesto.                        | 1290        | LAMENTAZIONE I. Capo primu.                             | erv    |
| _     | Centotrentesimosettimo                       | iri         | LAMENTAZIONE II. Capo secondo.                          | 1304   |
| _     | Centotrentesimottavo.                        | 1296        | LAMENTAZIONE III. Capo terzo.                           | 1372   |
| _     | Centotrentesimonono,                         | 1297        | LAMENTAZIONE IV. Capo quarto.                           | 1375   |
| -     | Centoquarantesimo.                           | íri         | LAMENTAZIONE V. Capo quinto.                            | 1377   |
|       | Centoquarantesimoprimo.                      | 1298        | POESIE PROFETICHE DI EZECHIELE IL CARRO                 | 0      |
| -     | Centoquarantesimosecondo.                    | iri         | DELLA GLORIA DI DIO E 1 QUATTRO MISTE                   |        |
| -     | Centoquorantesimoterzo.                      | 1299        | RIOSI ANIMALI. Parafrasi del P. Antonmari.              | ia     |
| -     | Centonnarontesimoquarte.                     | 1300        | Perotli.                                                | 1399   |
| -     | Centoquorontesimoquinto.                     | iri         | LO STERMINIO D'ISRAELLO, Versione di Benedett           | lo     |
| grow. | Centoquaron tesimoses to                     | 28.4        | Mariani.                                                | 1381   |
| -     | Centoquarantesimosettimo.                    | 1501        | LA SPOSA. Canto primo. Versione di Harin Casarotti.     | 1382   |
| -     | Centoquarantesimoltovo, Centoquarantesino    | p-          | Canlo secondo.                                          | 1381   |
| -     | nono e Centocinquantesimo.                   | iri         | LA LEONESSA. Versione di Agostino Palazzi.              | 604    |
|       | OVERBI DI SALOMONE trailotti in versi italia |             | LA TIRO DISTRUTTA. Versione di Barin Casarotti.         | . 1385 |
|       | da Gio, Bartolommeo Casaregi. — PRFF AZIONE  |             | I PASTORI E IL GREGGE. Versione del medesimo.           |        |
| CAPO  | Primo.                                       | 1397        | LE OSSA RAVVIVATE. Versione di Giuseppe For             | 6-     |
| _     | Secondo.                                     | 1205        | TERZINE DI VINCENZO MONTI sul medes, soggetto.          | 1387   |
| -     | Tirzo<br>Omario                              | 111         | TERRITE OF VINCENZO MONTI OF medes, soggetto.           | , pass |
| -     |                                              | 1300        | DANIECE IL CANTICO DEI TRE FANCIULLI                    | 1.000  |
| -     | Quinto.                                      | 1311        | OSEA. — LA SPOSA INFEDELL. Versione di Antoni           |        |
|       | Sesto.                                       |             | EVADURAL — LA SPOSA INFEDELE. VERSIONESI ANIONI         | 1391   |
| -     | Settimo.                                     | 187         | 1 country                                               | 1951   |
|       |                                              |             |                                                         |        |

1399

| GIOFLE LA  | PENITENZA.  | Versione di |           |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| sarotti.   |             |             | pag. 1391 |
| AMOS LA CA | IDUTA ED IL | RISORGIME   | NTO D'1-  |

SRAELLO, Versione di Giuseppe Pagnini. GIONA. – Versione di Giuseppe Luigi Pellegrini. 1395 ivi MICHEA. - LA SAMARIA E SIONNE. Versione di Ilario Casarotti. 1397

LA DISPERSIONE ED IL RADUNAMENTO. Versione 1395 1 RIMPROVERI E LE MINACCE. Versione del mede

IL RE DI MOAB E BALAAM. Versione di Anionio LE PROMESSE, Versione di Ilario Casarolti. 1400 NABUM, - LA NINIVE DISTRUTTA, Versione del medesimo.

1401 ABACUC. - LA CADUTA DI NABECCODONOSOR. Canto primo. Versione del medesimo 1463

Canto secondo IL CANTICO DI ABACTI. Versione di Benedetto Ma-

PREFAZIONE DI MONSIGNOR JACOPO BENIGNO BOSSUET AL CANTICO DE CANTICI tradotta

dal latino.
IL CANTICO DE CANTICI DI SALOMONE tradotto

da Evasio Leone, Discorso Preliminare, CANTATA PRIMA. CANTATA SECONDA CANTATA TERZA. 1421

CANTATA QUARTA. CANTATA QUINTA. CANTATA SESTA. 1423 1425 CANTATA SETTIMA

# DICHIARAZIONE

DELLE MINIATURE

## DELLE INCISIONI IN ACCIAJO E IN LEGNO

APPARTENENTI

AL VOLUME H.º PARTE IL.º

# DELLA SACRA BIBBIA

CON LE INDICAZIONI DELLE PAGINE

OVE DETONO ESSER COLLOCATE

#### MINIATURE E INCISIONI IN ACCIAJO

\* Visioni di Ezechiele.

Ezechi, Cap. 1, v. 1, ptg. 669

 Il giovinelto Daniele libera Susanna accusata e condannata di adulterio (litogrofio miniato).

Doniele, Cap. 13. v. 51. pag. 857.

, Visione di Zarcarla

Zeccaria, Cap. I. v. 8. pag. 978.

Lo Sposo della Cantica prega le figlie di Gerusaicmme a non destare la Sposa addormentata, cui sorregge il capo colla sinistra.

Cantica, Cap. 2. v. 7. pag. 1030.

FRONTESPIZIO Inciso e miniato — Le Poesse Biaticas ec. — in fronte alle Poesse appartenenti al Vecchio Testamento.

## INTAGLI IN LEGNO

Tav. XXX.

L'Angelo del Signore sceso con Azaria e co' suol compagni neMa forpag. 690.

Dance, allontana da essi in flamma e restano illest.

Daniele nella fossa de' leoni non riceve da esta alcun male.

TAV. XXXI. Susanna tenlata dai due vecchioni.

TAV. XXXI. Giona Ingoialo da un gran pesce è renduto dopo tre di e tre notti all lerra illeso. Elogio della Sposa di Cristo.

Vol. II. P. II.

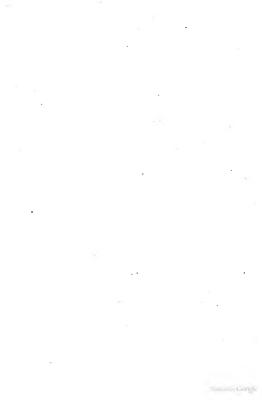



